



. .





# CHONIVERSALE ED ANALIPICO

DELLA

# SACRA SCRITTURA

OPERA

COMPILATA CON UN METODO AFFATTO NUOVO

DALL' AB. P. MATALERE

PARROCO DELLA DIOCESI DI AUCH.

Tomo Secondo

ed ulumo

MILANO

TIPOGRAFIA E LIBRERIA PIROTTA E C.

A 9 A 0





## REPERTORIO

UNIVERSALE ED ANALITICO

DELLA

# SACRA SCRITTURA

TOMO SECONDO ED ULTIMO.

# 

out they are all divis

## ARBTTIMOU AMOAR

## REPERTORIO

## UNIVERSALE ED ANALITICO

DELLA

# SACRA SCRITTURA

#### CONTENENTE

Tutto il tasto sacro, secondo l'ordine alfabetico dei soggetti di storia, di dogma e di morale: la biografia dei Patriarchi, dei Profeti e dei principali personaggi del Vecchio e dei Nuoro Testamento, colle dare cronologiche della boro asarita e motte i regni cronologici edite di Vistarde e di Gioda: la conorodama del Vecchio e del Nuoro Testamento e de' suoi diversi Autori: l'esposizione di tutti i seggetti di dogma e di morale, colla citazione dei passi della Sacra Scrittura che vi hanno qualche relazione: il ristretto di ciastun libro della Bibbia: tutto ciò in fine, che la Sacra Scrittura condiese sulle scienze, sulle artije, ecc. ecc.

OPERA COMPILATA CON UN METODO AFFATTO NUOVO

DALL' ABATE

## P. MATALÉNE

PARROCO DELLA DIOCESI DI AUCH

Traduzione dal Francese

DEL DOTTOR

#### C. ZARDETTI

DIRETTORE DELL'S. B. CARINETTO NUMISMATICO
COSSIGLIRRE STRANDRIMENO DELL'S. R. ACCADEMIA DI BELLI ARTI
SOCIO DELL'S. B. ISTITUTO IN MILANO
CORRISPONDRITE DEL MISSTERO DELL'SISTULUONE PUBBLICA IN FRANCIA.
NUMBERO DELLA B. ACCADEMIA DELLE SELENTE PEI TORNO E.



TOMO SECONDO

ED ULTIMO.



### MILANO

TIPOGRAFIA E LIBRERIA PIROTTA . C.

Contrada di Santa Radegonda, Num. 964

1845.





## REPERTORIO UNIVERSALE

#### ED ANALITICO

DELLA

## SACRA SCRITTURA

HAB

HABACUC, che significa lottatore, è il nome del trentesimo quarto libro della Sacra Scrittura. Egli porte il nome del suo autore, che è uno dei dodici profeti minori. La Sacra Scrittura non ci insegna në dove egli fosse, në dove abbia egli profetizzato. Alcuni pretendono che sosse sotto il regno di Manasse, e che il profeta descriva le colpe di quell'empio re in principio del suo libro. La maggior parte degli scrittori però, seguendo s. Girolamo, sono d'avviso che Habacuc abbia profetizzato sotto il regno di Sene-CIA, e che questo profeta sia lo stesso che venne da un Angelo trasportato dalla Giudea in Babilopia sull'orlo della fossa dei leoni, nella quale Daniele era stato gettato dai suoi nemici, e nuovamente trasportato poscia nella Giudea: Bat: Dan. 14, 32 e seg. (\*).

Hasucci: capo s. Il profeta deplora la sua disgrazia di essere ridotto a non vedere che iniquiità e mali, violense ed ingiustitie. Dio le punirà nel suo popolo, come le ha punite nelle nazuoni. Egli susciterà contro di lui i Caldei. Descrisione del furore di questi nemici.

Il Libro precedente trovasi all'articolo Niniva:
Nahum, cap. 3.

Unus quod vidit Habacuc propheta.

2. Usquequò, Domine, clamabo, et non exaudies?
vociferabor ad te vim patiens, et non salvabis?

T. II.

#### HAB

- 3. Quare ostendisti mihi iniquitatem et laborem, videre prædam, et injustitism contra me? et factum est judicium, et contradictio potentior.
- 4. Propter hoc lacerata est lex, et non pervenit usqué ad finem judicium: quis inpius presvalet adversús justum, proptereà egreditur judicium perversum.
- 5. Aspicite in gentibus, et videte; admiramini, et obstupescite; quis opus factum est in diebus vestris, quod nemo credet cum narrabitur. Paolo: Att. 13, 41.
- 6. Quia ecce ego suscitado Chaldwos, gentem amaram et velocem, ambulantem super latitudinem terræ, ut possideat tabernacula non sua.
- 7. Horribilis, et terribilis est : ex semetipså
- 8. Leviores pardis equi ejus, et velociores lupis vespertinis: et diffundentur equites ejus: equites namque ejus de longê venient, volabunt quasi aquila festinans ad comedendum.
- 9. Omnes ad prædum venient, faciës eorum ventus urens: et congregabit quasi arenam cantivitatem.
- 10. Et ipse de regibus triumphabit, et tyrauni ridiculi ejus erunt : ipse super omnem munitionem ridebit, et comportabit aggerem, et capiet eam.

Predixione del cambiamento di Natuchodonoson-Iddio spesse volte permette che l'empio prevolga sul giusto: esempio ne' Caldei, che riportano la vittoria sugl'Israelili. I Caldei ne attribuiscono la gloria ai loro idoli, e non a Dio, cui solo essa appartiene.

11. Tunc mutabitur spiritus et pertransibit, et corruet: lime est fortitudo ejus dei sui.

<sup>(\*)</sup> Le storice Susamenn racconi: «Lyb. VII. 20) che il corpo di Habarca fu scopertio a Ceile, luogo distante dodici miglia de Eleuteropoli, ai tempi dell'imperatore Teodosio, come leggeni anche nel Marinologio Romano at 3 di Gennajo, nel qual giorno è concreta le sua monutie. Il Tampirono.

- 12. Numquid non ta à principie, Domine Deus meus, sancte meus, ef non moriemur? Domine, in judicium posuisti eum: et fortem, ut corriperes, fundasti eum.
- 13. Mundi sunt oculi toi, ne videss malum: et respicere ad iniquitatem non poteris, quare respicis super ioiqua agentes, et taces, devorante impio justiorem se?
- r4. Et focies homines quasi pièces moris, et quesi reptile non bebens principem.
- 15. Totum in hamo sublevavit, traxit illud in sagenå snå, et congregavit in rete suum. Super hoc lætabitur et exullabit.
- 16. Proptereà immolabit sagenæ suæ, et sacrificabit reti suo: quia in ipsis incrassata est pars ejus, et cibus ejus, electus.
- 17. Propter hoc ergo expandit sagenam suam, et semper interficere geotes non parcet.

Hanacuc: capo 2. Habacuc aspetta la risposta di Dio alle sue querele. Il Signore gli ordina di scrivere ciò che egli vede: gli dichiara, che l'incredulo non ha l'anima giusta, e che il giusto vivrà nella fede. Gli annunzia la caduta di Nabuchadonosor, il quale, dopo di avere saccheggiate le nazioni, ne diverrà egli stesso la preda.

Super custodiani meam stabo, et figam gradum super munitionent: et contemplabor, ut videam quid dicutor niihi, et quid respondeam ad arguentem me.

- Et respondit mihi Donious: Scrihe visum, et explana eum super täbulus, ut percurrat qui legerit eum.
- 3. Quia adhuc visus procul, et apparebit in finem, et non mentietur, si moram fecerit, expecta illum: quia venieus veniet, et non tardabit.
- 4. Ecce qui incredulus est, oon erit recta anima ejus in semetipso: justus autem in fide suâ vivet. Roman: Epist. 1, 17.
- 5. Et quomodo vioum potantem decipit, sic erit vir superbus, et non decorabitur; quia dilatavit quasi infernus animam suam; et ipse quasi mors, et non adimpletur: et congregabit ad sa omnes genites, et concervabit ad sc omoes populos.
- omnes genees, et coocervant au s. comoes populos.

  6. Nunquid non connes isti super eum parabolam sumens, et loquelam senignastum ejus, et dicetur : Vse et qui multiplicat non sua? Usquequió et segravat contrà se densum lotum?
- 7. Nunquid non repenté consurgent qui mordeant te: et suscitabuntur lucerantes te, et eris iu rapinam eis?
  - 8. Quis tu spolissti gentes multas, spolisbunt

te omnes qui reliqui fuerint de populis, propter sanguinem hominis, et iniquitatem terræ civitatis, et omninm habitantium in es.

- Guai agli avari, agli ingiusti ed ai violenti! Rabilonia, che ha rovinato tutti i popoli, sarà essa pure rovinata, senza che i suoi idoli possano salvarla.
- Væ qui congregat avaritiam malanı domui suæ, ut sit in excelso nidus ejus, et liberari se putat de manu mali.
- 10. Cogitasti confusionem domui tuze, concidisti populos multos, et peccavit anima tua.
- 1). Quis lapis de pariete clamabit : et lignum, quod inter juncturas milificiorum est, respondebit.

  12. Væ qui ædificat civitatem; in sanguinibus, et præparet urbem in iniquitate: Giude: Ezech.

  24, 9. Niniva: Nah. 3, 1.
- 13. Numquid non liæc sunt à Domino exercituum? Laboralunt eoim populi in multo igne, et gentes in vacuum, et deficient.
- 14. Quia replebitur terra, ut cognoscant gloriam Domini, quasi aque operientes mare.
- 15. Væ qui potum det amico suo mittens fel suum, et inebrisos ut aspicist nuditatem ejus.
- 16. Repletus es ignominià pro glorià: bibe tu quoque, et consopire: circumdabit te calix dexterm Domini, et vomitus ignominime super gloriam tum.
- 17. Quis iniquites Libeni operiet te, et vestites enimalium deterrebit eos de senguinibus lominum, et iniquitete terræ, et civitatis, et omnium habitentium in eå.
- 18. Quid prodest sculptile, quia sculpsit illud fictor suus, conflatile, et imaginem falsam? quia speravit in figmento fictor ejus, ut faceret simulachra muts.
- 19. Væ qui dicit ligno: expergiscere: surge lapidi jacenti, numquid ipse docere poterit? Ecce iste coopertus est auro et argento: et omnis spiritus non est io visceribus ejus.
- 20. Dominus autem in templo sancto suo: sileat à facie ejus omnis terra: Giustizie: Sulm. 10, 4.

Habacca: capo 3. Il Profeta deplora i mali, con cui il Signore deve affiggere il suo popolo, abbandonandolo pelle mani de' Caldei. Egli rappresenta le meraviglie, che Iddio ha operato in favore di lui, alloraquando lo fece useir dall' Egitto e quando lo stabil nella Terra di promissione: predice che il Signore lo libererà

Oratio Habacuc prophetæ pro ignorantiis.

Domine, audiyi auditionem tuam, et timui.
 Domine, opus tuum, in medio annorum vivifica
 illud. In medio annorum notum facies: cùm iratus fueris, misericordire recordaberis.

3. Deus ab austro veniet, et sanctus de monte Pharan: operuit cœlos gloria ejus: et laudis ejus plena est terra.

4. Splendor ejus ut lux erit: cornus in manibus ejus: ibi abscondita est fortitudo ejus:

5. Antè faciem ejus ibit mors. Et egredietur diabolus antè pedes ejus.

6. Stetit, et mensus est terram. Aspexit, et dissolvit gentes: et contriti sont montes soculi. Incurveii sunt colles mundi, ab itioeribus geternitatis ejus.

7. Pro iniquitate vidi tentoria Æthiopiæ: turbabuntur pelles terræ Madian.

 Numquid in fluminibus iratus es, Domine? aut in fluminibus furor tuus? vel in mari indignatio tua? qui ascendes super equos tuos: et quadrigme tum salvatio.

 Suscitans, suscitabis arcum tuum, juramenta tribubus quæ locutus es. Fluvios scindes terræ:

10. viderunt te, et doluerunt montes : gurges aquarum transiit. Dedit abyssus vocem suam : altitudo manus suas levavit.

11. Sol et luna steterunt in habitaculo suo, in luce sagittarum tuarum, ibunt in splendore fulgurantia hastæ tuæ.

12. In fremitu conculcabis terram: in furore olistupefacies gentes.

Egressus es in salutem populi tui, in salutem com Christo tuo. Nascra: Gio. 3. 16.
 Percussisti caput de domo impii: denudasti fundementum eius usquè ad collum.

 Maledixisti sceptris ejus, capiti bellatorum ejus, venientibus ut turbo ad dispergendum me. Exultatio eorum, sicut ejus qui devorat pauperem in abscondito.

15. Viam fecisti in mari equis tuis, in luto

16. Andivi, et conturbatus est venter meus: à voce contremuerunt labia mea. Ingrediatur putredo in ossilvus meis, et subter me scuteat. Ut requiescam in die tribulationis, ut ascendam ad populum accinctum postrum.

17. Ficus enim non florebit: et non erit germen in vineis. Menlietur opus olivæ: et arva non afferent cibum. Absciudetur de ovili pecus: et non erit armentum in præsepibus.

18. Ego autem in Domino gaudelio: et exultabo in Deo Jesu meo: Commis: 1 Enist. 1, 31.

19. Deus Dominus fortitudo men: et ponet pedes meos quesi cervorum. Et super excelsa men deducet me victor in pselunis canentem.

Per la continuazione, vedi Soronia: cap. 1.

HAI: Giosub, espo 7. Dopo la presa di Gerico, Giosub manda al cuni esploratori a riconoscere la città di Hai, g. fa marciure contro di essa 3000 uomini, nell'anno 2553. Questi sono messi in fuga dagli abitanti di detta città, che ne fauno una grande strage. Giosub, afflitto di quella sconfitta si prostra devanti al Signore e lo prega con tutto il ferovere.

Il capo precedente trovasi all'articolo Geraco :

Gios. cap. 6.

Filli autem Isrsell prævaricati suut mandatum, et usurpa veruut de suathemate. Nam Achan filius Charmi, filli Zabdi, filli Zased de tribu Juda, tulit aliquid de anathemate: iratusque est Dominus contrà filios Isrsel. Giosui: 22, 20. Giota: 1 Par. 2, 7. Lucoi: Deut. 7, 25, 26.

2. Cumque mitteret Josue de Jericho viros contrà Haï, que est justà Bethaven, ad orientalem plagam oppidi Bethel, dixit eis: Ascendite, et explorate terram. Qui præcepta complentes exploraverunt Haï.

3. Et reversi dixerunt ei : Non ascendat omnis populus, sed duo vel tria millia virorum per-

frustrà vexabitur contrà liostes paucissimos?

4. Ascenderunt ergo tria millia pugnatorum.

Qui statim terga verientes,
5. percussi sunt à viris urbis IIsī, et corroerunt ex eis triginta sex homines: persecutique sunt eos adversarii de portà usquè ad Sabarim, et ceciderunt per prous fogicates: pertinutique cor populi: et instar aque liquefactum apprendient

6. Josue verò scidit vestimenta sue, et pronus cecidit in terram coram Arca Domini usquè ad vesperum, lam ipse quam omnes senes Israël: miseruntque pulverem super capita sua,

7. et dizit Josue: Heul Domine Deus, quid voluisti traducere populum istum Jordanem fluvium ut traderes nos in manus Amorrhæi, et perderes? utinam ut commus, napasissemus trans Jordanem.

8. Mi Domine Deus, quid dicam, videns Israëlem hostibus suis terga vertentem?

9. Audient Chanaozi, et omnes habitatores terræ, et pariter conglobati circumdabunt nos, atque delebuot nomen nostrum de terra: et quid facies magno nomini tuo?

- Il Sgnore dichiara a Giosuè, che Israele ha peccato, ritenendo alcuni effetti anatemizzati di Gerico. Giosuè tira le sorti per scoprire colui che ha irritato il Signore. Il colpevole confessa il suo delitto: egli è lapidato dal popolo, e tutto ciò che gli appartiene è consumato dal fuoco.
- 10. Dixitque Dominus ad Josue: Surge, cur isces propus in terra?
- 11. Peccavit Israël, et prayaricatus est pactum meum: tulerontque de anathemate, et furati sunt atque mentiti, et absconderunt inter vasa sus.
- 12. Nec poterit Israël stare ante hostes suos, eosque fugiet, quia pollutus est anathemate. Non ero ultrà vobiscum, donce conteratis eum qui hujus socleris reus est.
- 13. Surge, sanctifice populum, et die eis: sanetificamini in crastinum: hac enim dieit Dominus Deus Israël: anathema in medio tui est Israël: non poteris stare coram hostibus tuis, domec delestur ex te qui hoc contaminatus est scelere. Lucoi: Lev. 20, 7. Daynos: Re 16, 1.
- 14. Accedetisque mané singuli per tribus vestrus: et quamcumque tribum sors invenerit, accedet per cognationes suas, et cognatio per domos, domusque per viros.
- 15. Et quicumque ille in hoc facinore fuerit deprehensus, comburetur igni cum onni substanti\u00e5 su\u00e5: quonism prævaricatus est pactum Domini, et fecit ness in Isra\u00e8l.
- 16. Surgens itaque Josue manê, applicuít Israël per tribus suas, et inventa est tribus Juda.
- 17. Que cum juxta familias suas esset oblata, inventa est-familia Zare. Illam quoque per domos offereus, reperit Zabdi:
- 18. cujns domum in singulos dividens viros, invenit Achan filium Chermi, filii Zebdi, filii Zere de tribu Jude. Supra vers. 1.
- ag. Et sit Josue ad Achan fili mi, de glorism Domino Deo Israël, et confitere, atque indica mihi quid feceris, ne abscondas.
- 20. Responditque Achan Josue, et dixit ei : verè ego peccavi Domino Deo Israël, et sic, et sic feci.
- 21. Vidi enim inter spolis pallium coccineum valdė bonum, et ducentos siclos argenti, regulamque suream quinquusgints siclorum: et coucupiscens abstuli, et abscondi in terra coutra medium tabernasculi nei, argentumque fossa humo operui. p 4
- 22. Misit ergo Josue ministros: qui currentes ad tabernaculum illius, repererunt cuncta abscondita in eodem loco, et argentum simul.
  - 23. Auferentesque de tentorio, tulerunt es ad

- Josuè, et ad omnes filios Israël, projeceruntque antè Dominum.
- 24. Tollens itaque Josue Achan filium Zare, argentunque et pallium, et auream regulam, filios quoque et filias ejus, howes et asions, et oves, ipsumque tabernaculum, et cunctam suppellectilem (et omnis Israël cun eo) duxerunt eos ad vallem Achor: Giness 1: 8.6 5.10. Isaatze: 61.2.1.5.
- 25. ubi dixit Josue: quia turbusti nos, exturbet te Domious in die hac. Lapidavitque eum omnis Israël, et cuncta quæ illius erant, igne consumpta sunt.
- 26. Congregaveruntque super eum acervum maguum lapidum, qui permanet usque in præsentem diem. Et aversus est furor Domini ab eis. Vocatumque est nonen loci illius, vallis Achor usque hodië. Daynops: 2 Re 18, 17.
- HA:: Giosuè, capo 8. Giosuè, per ordine di Dio, si muove contro Hai con tutta la sua armata. Egli fa un'imboscata vicino a quella città, e trae in inganno coloro che dovevano difenderla.

Dixit autem Dominus ad Josue: Ne timeas, neque formides: tolle tecum onnem multitudinem pugnatorum, et consurgens ascende in oppidum HaI, ecce tradidi in manu tuâ regem ejus, et populum urbemque, et terram.

- 2. Faciesque urbi Haī, et regi ejus, sicut fecisti Jericho, et regi illius: prædam verò, et omnia animantia diripietis vobis: pone insidias urbi post eam. Granco: Gios. 6, 24.
- Surrexitque Josue, et omnis exercitus bellatorum cum eo, ut ascenderent in Hal: et electa trigicta millia virorum fortium misit nocte,
   4. præcepitque eis, dicens: Ponite insidias post civitatem: nec longiús recedatis: et eritis omnes parati.
- 5. Ego autem, et relique multitudo que mecum est, accedemus ex adverso contrà urbem. Câmque exierint contrà nos, sicut antè fecimus, fugiemus et terge vertemus, Supra Ha: Gios. 7, 4.
- 6. donec persequentes ab urbe longius protrahantur: putabunt enim nos fugere sicut prius.
- Nobis ergo fugientibus, et illis persequentibus, consurgetis de insidiis, et vastabitis civitatem : tradetque eam Dominus Deus vestef in manus vestras.
- 8. Cùmque ceperitis, succendite eam, et sic
- 9. Dimisitane eos, et perrexerunt ad locum insidiarum, sederuntane inter Bethel et Haï, ad occidentalem plagam urbis Haï. Josus autem nocte illă in medio mansit populi.

- 10. Surgensque diluculò recensuit socios, et ascendit cum senioribus in fronte exercitus, vallates auxilio pugnetorum.
- 11. Cumque venissent et ascendissent ex adverso civitatis, steterunt ad septentrionalem urbis plagam, inter quam et eos erat vallis media.
- 12. Quinque autem millis viros elegerat, et posuerat in insidiis inter Bethel et Hall, ex occidentali parte ejusdem civitatia.

13. Omnis verò reliquus exercitus ad aquilo-

- nem aciem dirigeliat, its ut novissimi illius multitudinis occidentalem plagam urbis attingerent. Abiit ergo Josue nocte illa, et stetit in vallis media.
- 14. Quod cum vidisset rex Hei, festinavit manè, et egressus est cum omni exercitu civitalis, direxitque aciem contrà desertum, ignorans quod nost tergum laterent insidia.
- 15. Jusue verò, et omnis Israël cesserunt loco. simulantes metum, et fugientes per solitudinis viam. 16. At illi vociferantes pariter, et se mutuò echortuntes, persecuti sunt eos. Cumque recessissent à civitate,
- 17. et ne unus quidem in urbe Hal et Bethel remensisset qui non persequeretur Israël (sicut eruperant aperta oppida relinquentes)
- Giosuè, per ordine del Signore, alza il suo scudo verso la città di Hai: la città è presa ed abbruciata: coloro i quali ne erano usciti sono tutti passati a fil di spada, ed il suo re è impiccalo.
- 18. dixit Dominus ad Josue : leva clypeum, qui in menu tuå est, contra urbem Hai, quoniam tibi tradam cam.
- 19. Cùmque elevasset clypeum ex adverso civitatis, insidiæ, quæ latebant, surrexerunt confestim : et pergentes ad civitatem, ceperunt, et succenderunt enm.
- 20. Viri autem civitatis, qui persequebantur Josue, respicientes et videntes famum urbis ad coelum usque couscendere, non potuerunt ultrà huc illucque diffugere : præsertim cum bi qui simulaverant fugam, et tendebant ad solitudinem, contrà persequentes fortissime restitissent.
- 21. Vidensque Josue et omnis Israël quod capta esset civitas, et fumus urbis ascenderet, reversus percussit viros Hall.
- 22. Siquidem et illi qui ceperant et succenderant civitatem, egressi ex urbe contrà suos, medios hostium ferire coeperunt. Cum ergo ex utraque parte adversarii cæderentur, ita ut nullus de tanta multitudine salvaretur,

- 23. regem quoque urbis II-i apprehenderunt viventem et obtulerant Josue.
- 24. Igitur omnibus interfectis, qui Israëlem ad deserts tendentem fuerant persecuti, et in eodem loco gladio corruentibus, reversi filii Israël percosserunt civitatem.
- 25. Erant autem qui in eodem die conciderant à viro usquè ad mulierem, duodecim millis hoa minum, urbis Hol.
- 26. Josue verò non contraxit manum quem in sublime porrexerst, tenens clypeum donec interficerentur omnes habitatores Hall.
- 27. Jumenta autem et prædam civitatis diviserunt sibi Israël, sicut præceperat Dominus Josue.
- 28. Qui succendit urbem , et fecit eam tumulun sempiternum.
- 29. Regem quoque ejus suspendit in patibulo usque ad vesperam et solis occusum. Præcepitque Josue, et deposuerunt cadever ejus de cruce : projeceruntque in ipso introitu civitatis, congesto super eum magno acervo lapidum, qui permanet usque in præsentem diem.

Giosuè innalza un altare al Signore, e gli offre dei sacrifisj. Egli scrive il Deuteronomio sopra tavole di pietra e lo legge al popolo.

- 30. Tunc ædificavit Josue altare Domino Deo Israël in monte Hebal;
- 31. sicut præceperat Moyses famulus Domini filiis Israël, et scriptum est in volumine legis Moysi: altare verò de lapidibus impolitis, quos ferrum non tetigit : et obtulit super eo holocausta Domino, immolavitque pacificas victimas. Decato-GO: Esod. 20, 25. COMANDAMENTI: Deul. 27. 4, 5.

32. Et scripsit super Ispides Deuteronomium legis Moysi, quod ille digesserat coram filiis Israël.

- 33. Omnis autem populus, et majores natu, ducesque ac judices stabant ex utraque parte Arcas, in conspectu sacerdotum, qui portabant Arcam fæderis Domini, ut advena ita et indigena. Medis pars corum juxtà montem Garizim, et media juxtà montem Hebal , sicut præceperat Moyses semulus Domini. Et primum quidem benedixit populo Israëi.
- 34. Post hæc legit omnis verbs benedictionis et maledictionis, et cuncta quæ scripta erant in legis volumine.
- 35. Nihil ex his que Moyses jusserat, reliquit intactum, sed universa replicavit coram omni multitudine Israël, mulieribus ac parvulis et advenis, qui inter eos morabantor.

Per la continuazione, vedi VITTORIE: Gios.

HANANI profeta rimprovera Asa, re di Giudò, perchè non ripose la sua confidenza nel Signore Iddio, ed Asa lo fa mettere in prigione: Asa: 2 Paral. 16, 7 a 10.

HANANIA, che significa grazia del Signore, era un falso profeta: Geremia risponde alle sue profezie: Geremia: cap, 28.

HANON: 1 Paralipomeni, capo 19. Hanon era re degli Ammoniti. Davidde gli mauda degli ambasciatori per consolario della morte di suo padre, nell'anno 2967. Questo principe, mal consigliato, Ja oltraggio agli ambascindori di Davidde, e si prepara a fargit la guerra.

Il capo precedente trovasi all'articolo Viztoniz: 1 Par. cap. 18.

Accidit autem ut moreretur Noos rex filiorum Ammon, et regnaret filius ejus pro eo. Dayidde: 2 Re., cap. 10.

- 2. Dixitque David: Faciam misericordiam cum Hanon filio Nass: prestitit enim mihi pater ejus gratiam. Misitque David nuntios ad consolandum eum super morte patris sui. Qui cum pervenissent in terram filiorum Ammou, ut consolarentur Hanon.
- 3. dixerunt principes filiorum Ammon ad Hanon: Ta forsitan putas quòd David lionoris causà internativam miserit qui consolentur te: nee animadvertis quòd ut explorent, et investigent, et scrutentur terram tuam venerint ad te servi ejus.
- 4. Igitur Hanon pueros David decalvavit, et rasit, et præcidit tunicas eorum à natibus usquè ad pedes, et dimisit eos.
- 5. Qui cum abiissent, et hoc mondassent David, misit in occursum eorum (grandem enim contumeliam sustinuerant) et præcepit ut manerent in Jericho, donec cresceret barba eorum, et tunc
- 6. Videntes autem filii Ammon quòd injuriam fecissent David, tam Hanon, quòm reliquus populus, miserunt mille talenta argenti, ut conducerent sibi de Mesopotami
  â et de Syria Maacha, et de Soba, currus et equites.
- 7. Conduxeruntque triginta duo millia curruum et regem Maacha cum populo ejus. Qui cum venissent, castrametati sunt è regione Medaba. Filii quoque Ammon congregati de urbibus suis venerunt ad bellum.

Davidde manda Joab contro gli Ammoniti; egli li sbaraglia e ritorna a Gerusalemme.

8. Quod com audisset David, misit Joab, et

- Egressique filii Ammon, direxerunt »ciem juxtà portam civitatis: reges autem qui ad auxilium ejus venerant, separatim in agro steterunt.
- 10. İğitur Joab intelliğens bellum ex adverso et post tergum contrà se fieri, elegit viros fortissimos de universo Israël, et perrexit contrà Syrum.
- 21. Reliquam autem partem populi dedit sub manu Abisel fratris sui; et perrexerunt contra filios Ammon.
- 12. Dixitque: Si vicerit me Syrus, anxilio eris mihi: si autem superaverint te filii Ammon, ero tibi in præsidium.
- 13. Confortare, et agamus viriliter pro populo nostro, et pro urbibus Dei nostri: Dominus autem, quod in conspectu suo bonum est faciet. Davidos: 2 Re 10, 12.
- 14. Perrexit ergo Joah , et populus qui cum eo erat contra Syrum ad prælium: et fugavit eos.
- 15. Porrò filii Ammon videntes quòd fugisset Syrus, ipsi quoque fugerunt Abissi fratrem ejus, et ingressi sunt civitatem, reversusque est etiam Joah in Jerusslem.
- 1 Siri si armano nuovamente: Davidde marcia contro di essi, li vince e gli assoggetta al suo dominio.
- s6. Videns autem Syrus quòd cecidisset coram Israël, misit nuntios, ed adduxit Syrum, qui erat trans fluvium; Soplach autem princeps militim Aderezer, erat dux corum.
- 17. Quod cum unutiatum esset David, congregavit universum Israël, et transivit Jordanem, irruitque in eos, et direxit ex adverso aciem, illis contrà pugnantibus.
- 18. Fugit autem Syrus Israël: et interfecit David de Syriis septem millia curruum, et quadraginta millia peditum, et Sophach exercitus principem.
- 19. Videntes autem servi Adarezer se ab Israël esse superatos, transfugerunt ad David, et servierunt ei: noluitque ultrà Syria auxilium prabere filiis Ammon.

Per la continuazione, vedi Josh: 1 Par. cap. 20.

HAZAEL è cousacrato re di Siria da ELIA: 3 Re 19, 15. Benadad, re di Siria, lo manda ad Eliseo per consultarlo sulla sua malattia. Hazael uccide Benadad e regos in Siria: Eusso: 4 Re 8, 7 a 15. Vittorie di Hazael sopra gli Israeliti: Jauo: 4 Re 10, 32. Joas: 4 Re 12, 17. Joacux: 4 Re 13, 3. Hazael muore e gli succede suo figlio: 1bid. vers. 24, 25.

HEBAL, che significa mucchio di vetustà, è il monte sul quale Mosè prescrisse di maledire

i trasgressori della legge di Dio: Esontaziona: Deut. 11, 29.

Heast: Deuteronomio, capo 27. Cerimonia della benedicione, che doveva assere pronunziata, sul monte Garziam, per i fedeli osservatori della legge: cerimonia delle maledizioni che dovevano essere scaffiate, sul monte Hebal, contro i prevaricatori.

Ciò, che precede trovasi all' articolo Comandamenti: Deut. cap. 27, vers. 10.

- 11. Præcepitque Moyses populo in die illo, dicens: Esortazione: Deut. 11, 29.
- 12. Hi stabunt ad benedicendum populo super montem Garitim, Jordane transmisso: Simeon, Levi, Judas, Issachar, Joseph et Benjamin.
- 13. Et e regione isti stabuot ad maledicendum in monte Hebal: Ruhen, Gad, et Aser, et Zabulon, Dan, et Nephtali.
- 14. Et pronuntiabunt Levitæ, dicentque ad omnes viros Israël excelsê voce. Daniele: Q. 11.
- 15. Maledictus homo qui facit sculptife et conflatile, abominationem Domini, opus manutum artificum, ponetque illud in abscondito, et respondebit omnis populus, et dicet: ameb.
- 16. Maledictus qui non honorat patrem suum, et matrem, et dicet omnis populus: amen.
- 17. Maledictus qui transfert terminos proximi
- sui, et dicet omnis populus: amen.
  18. Maledictus qui errare facit cæcum in iti-
- nere, et dicet omnis populus : amen.
  19 Maledictus qui pervertit judicium advenæ,
- pupilli, et viduæ, et dicet omnis populus: amen.

  20. Maledictus qui dormit cum uxore patris
  sui, et revelat operimentum lectuli eius, et dicet
- omnis populus: amen.

  21. Maledictus qui dormit cum omui jumento, et dicet omnis populus: amen.
- 22. Maledictus qui dormit cum sorore sua, filia patris sui, vel matris sum, et dicet omnis populus: amen.
- 23. Maledictus qui dormit cum socra sua, et dicet omnis populus : amen.
- dicet omnis populus : amen.

  24. Maledictus qui clam percusserit proximum
- suum, et dicet omnis populus: amen. 25. Maledictus qui accipit munera ut percutiat animam sanguinis innocentis, et dicet omnis populus: amen.
- 26. Maledictus qui non permanet in sermonibus legis hujus, nec eos opere perficit, et dicet oumis populus: amen.

Per la continuazione, vedi Comandamenti: Deut. cap. 28.

Giosuè innalza un alture sul monte Hebal, e vi offre olocausti al Signore: Hall: Gios. 8, 30 a 34.

HEBRON, che significa società, è il nome della terra che Caleb domantiò per suo retaggio nella Terra di promissione, e che gli fu accordata: Cales: Gios. Cap. 14.

HELCIA, sommo sacerdote, alrova nel tempio del Siguore (malgrado le devastazioni che MaNASSE ed ACRAS a avevano commesse nel ristabilirvi il cotto degli idoli) il libro della legge, che
Mosè aveva scritto. Helcia manda il libro a Josia, il quale è spaventato dai mali, che vi sono
predetti contro Gerusalemme ed il suo popolo:
Josas: 4 Re cap. 22. Vedi pure Acraz e Ma-

HELI, che significa offerta, era sommo secerdote nella Casa del Signore: ELCANA: 1 Re 1, 9.

Hell: 1 Re capo 2. Empietà dei figliuoli di Heli. Essi allontanano gli uomini dal sagrifizio del Signore e corrompono le donne, che vegliano all'ingresso del Tabernacolo.

Ciò che precede trovasi all'articolo Cantico: 1
Re 2, 1 a 11.

- 12. Portò filii Heli, filii Belial, nescientes Do-
- 13. neque officium sacerdotum ad populum: sed quicunque immolasset victimam, veniebat puer sacerdotis, dum coquerentur carnes, et habebat fuscioulam tridentem in manu suă,
- 14. et mittelist eam in lebetem, vel in calvariam, aut in ollam, sive in cacabum: et omne quod levabat fuscinula tollebat sacerdos sibi: sic faciebant universo Israëli venientium in Silo.
- 15. Etiam antequam adolerent adipem, veniebat puer sacerdotis, et dicebat immolanti: Da mihi carnem ut coquam sacerdoti: non enim secipiam à te carnem coctam, sed crudam.
- 16. Dicebatque illi immolans: Incendatur primuni juxtà morem hodiè adeps, et tolle tibi quantimicumque desiderat anima tua. Qui respondens ajebat ei: nequaquam; nunc enim dabis, alioquin tollam vi.
- 17. Erat ergo peccatum puerorum grande nimis coram Domino: quis retrahebant homines à sacrificio Domini.
- 18. Samuel autem ministrabat ante faciem Domini, puer, accinctus ephod lineo.
- 19. Et tunicam parvam faciebat ei mater sua, quam afferebat statutis diebus, ascendens com viro suo, ut immolaret hostiam solemnem.
  - 20. Et benedixit Heli Elcanæ et uxori rjus :

dixitque ei: Reddat tihi Dominus semen de muliere hac, prosfœnore quod commodasti Domino. Et abierunt in locum sunm.

21. Visitavit ergo Dominus Annam, et concepit, et peperit très filios, et duas filias: et maguificatus est puer Sanuel apud Dominum.

22. Heli autem erat senex valde, et audivit omnia quas faciebant fili sui universo Israëli: et quomodo dormiebant cum mulieribus quas obaervabant ad ostium tubernaculi.

Heli rimprovera ai suoi figliuoli le loro colpe detestabili, ma con troppa indulgensa. Dio lo riprende per mezzo di un profeta, e gli fa predire la ruina della sua casa.

23. Et dixit eis: Quarè facitis res hujuscemodi, quas ego audio, res pessimas, als omni populo?

24. Nolite, filii mei: non enim est hona fama, quam ego audio, ut transgredi faciatis populum Domini.

25. Si peccaverit vir in virum, placari ei potest Deus; si autem in Dominum peccaverit vir, quis orabit pro eo? Et non audierunt vocem patris sui, quis voluit Dominus occidere eos.

26. Puer autem Samuel proficiebat, atque crescebat, et placebat tam Domino quam hominibus.

27. Venit autem vir Dei ad Heli, et ait ad eum: hee dieit Dominus: numquid non apertè revelatus som domui patris tui, cum essent in Ægypto in domo Pharaonis;

28. Et elegi eum ex omnibus tribubus Israël mihi in sacerdotem, ut asganderet ud altare meum, et adoleret mihi incensum, et portaret epliod coram me: et dedi domui patris tui omnia de sacrificiis filiorum Israël.

29. Quarè calce abjecistis victimam meam, et munera mea que prescepi ut offerentur in templo; et magis bonorasti filios tuos quàm me, ut gemederitis primitias omnis sacrificii Israël populi mei?

30. Proptered sit Dominus Deus Israël: Loquens locutus sum ut domus tua, et domus parties tui, ministraret in conspectu meo usque in sempiteroum. Nunc autem dicit Dominus: absit hoc à me: sed quicamque glorificaverit me, glorificabo eum; qui autem contemnunt me, erunt ignobiles. Salomore: 3 Re 2, 27.

31. Ecce dies veniunt, et præcidam brachium tuum, et brachium domùs patris tui, ut non sit senex in domo tuâ.

32. Et videbis æmulum tuum in templo, in noiversis prosperis Israël: et non erit senex in domo tua omnibus diebus. 33. Verumtamen non auferam penitùs virum ex te ab altari meo: sed ut deficient oculi tui, et tabescat aoima tus: et pars magua domùs tus morietur, cùm ad virilem setatem venerit.

34. Hoc autem erit tibi signum quod venturum est duobus filiis tuis, Ophni et Phinees: in die uno morientur ambo. Anca: 1 Re 4, 17.

35. Et suscitabo mibi sucerdotem fidelem, qui juxta cor meum, et animam meam faciet: et ædificabo ei domum fidelem, et ambulabit coram Christo meo cunctis diebus.

36. Futurum est autem ut quicumque remauserit in domo tuå, veniat ut oretur pro eo, et offerst nummum argenteum, et tortam pania, dicatque: Dimitte me, obsecro, ad unam partem sacerdotalem, ut comedam bucellam panis.

Per la continuazione, vedi Samuele: 1 Re cap. 3.

Iddio minaccia nuovamente Heli per mezzo di SAMUELE: 1 Re cap. 3. Le colpe de'snoi figliuoli sono causa della presa dell'Arca del Signore: essi muojono ed Heli pure dopo di essi: ARCA: 1 Re 4, 11 e seg.

HENOCH : Vedi ENOCH.

HESRON, che significa dardo di allegressa, era figlio di Phares: Giacosas: Gen. 46, 13. Gestallogia: blatt. 1, 3. Egli ebbe per figlio Aram: lbid. vers. 2; il quale chiamavasi Jephone: Giuda: 1 Par. 2, 4, 5: 4, 1, 15. HEYA: Vedi EVA.

HIRAM: Paralipomeni, capo 14. Hiram, re di Tiro, manda a Davidde legni di cedro, e molti operaj per fabbricatgli una casa: Daviove: 2 Re 5, 11 e seg. Davidde sposa altre donne e ne ha diversi figli e diverse figlie. Il capo precedente trovasi all'articolo Anca: 1

Par. cap. 13.

Misit quoque Hiram rex Tyri nuntios ad David, et ligna cedrina, et artifices parietum, li-gnorumque, ut ædificarent ei domum: Davidda: 2 Re 5, 11.

 Cognovitque David quòd confirmasset eum Dominus in regem super Israël, et sublevatum esset regnum suum super populum ejus Israël.

3. Accepit quoque David alias uxores in Jerusalem: genuitque filios et filias. Ibid. vers. 13.

4. Et lime nomina corum qui nati sunt ei in Jerusalem: Samua et Soliad, Nathan et Salomon, 5. Jebahar, et Elisua, et Eliphalet,

6. Noga quoque, et Napheg, et Japhia,

7. Elisama, et Bauliada, et Eliphalet. Per la continuazione, vedi Ficistei: 1 Par. 14, 8. Salomone s'indirizza pure ad Hiram per avere del leguo di cedro e degli operaj per fabbricare il tempio del Signore ed il suo palazzo: Salo-MONE: 3 Re cap. 5. TEMPIO: 2 Par. cap. 2.

Giosuè parla di un altro Hiram, re di Gazer, che egli sconfisse con tutta la sua armata, alloraquando prese la città di Lachis: Maceda: Gios.

10, 31 a 33.

HOLDA, moglie di Sellum: era profetessa sotto il regno di Josis, il quale mauda a consulturla sul significato del libro della legge trovato nel tempio: Josia: 4, Re 22, 14 e seg.

HOSANNA: parola che significa in lingua ebraica Salute e Gloria: Gerusalemme: Matt. 21, 9.
HUS, che significa consiglio, era la patria di Giobbe. Questo puese è situato nell'Idumea, sui confini dell'Arabia: Giorne: cap. 1.

ī

ICHABOD, figlio di Phinees: sua madre, nuora del gran sacerdote Heli, gli diede questo nome morendo subito dopo il parto: Asca: 1 Re 4, 21. IDDIO: Vedi DIO.

IDDLATRIA: Iddio proibisce l'idolatria e comanda di non avere altri dei innanzi a lui: Dr. calcoo: Esod. 29, 5, 6 a 32; e ciò sotto pena di morte: Lecci: Esod. 22, 20, 24: 23, 24: Ds. calcoo: Esod. 34, 14: L'idolatria è un peccato enorme agli occhi di Dio, che eccita il suo sdegno e porta seco la morte: Vitello d'ono: Esod. 32, 7 a 10, 21, 30 a 33; è causa della morte di 23,000 Israeliti: Ibid. Esod. 32, 7 a 28. Dio ordina agli Israeliti di rovesciare gli altri degli dioli e distruggere le loro statuo nel paese, che egli deve dar loro: Drealoco: Esod. 34, 13 a 15. Loro proibisce di prestar fede si falsi del: Desci : Lev. 19, 4. Fedi Dur.

IDOLATRIA: Levitico, copo 26. Il Signore esorta il suo popolo a fuggire l'idolatria e gli pro- il mette grandi beni, nell'anno 25:4, se è fedele nell'osservare i suoi comandamenti.

Il capo precedente trovasi all'articolo Leggi: Lev. cap. 25.

Ego Dominus Deus vester: non facietis vobis idolum et sculptile, nec titulos erigetis, nec insi-T. II. guem lapidem ponetis in terrā vestrā, ut adoretis eum. Ego enim sum Dominus Deus vester. Decanoso: Esod. 20, 4: Deut. 5, 8, 9. Gasů Caisto; Salm. 96, 7.

2. Custodite subbata mea, et pavete ad sanctuarium meum; ego Dominus.

3. Si in præceptis meis ambulaveritis, et mandata mes custodieritis, et feceritis es, dabo vobis pluvias temporibus suis, Comandamenti: Deut. 28, 1.

4. et Terra gignet germen suum, et pomis

arbores replebuntur.

 Apprehendet messium tritura vindemiam, et vindemia occupabit sementem: et comedetis panem vestrum in saturitate, et absque pavore habitabitis in Terră vestră.

6. Dabo pacem in finibus vestris: dormietis, et non erit qui exterreat. Auferam malas bestias, et gladius non transibit terminos vestros.

7. Persequimini juimicos vestros, et corruent

8. Persequentur quinque de vestris ceutum alienos, et centum de vobis decem millia. Cadeut inimici vestri gladio in conspectu vestro.

9. Respiciam vos, et crescere faciam: multiplicabimini, et firmabo pactum meum vobiscum.

10. Comedetis vetustissima veterum, et vetera novis supervenientibus projicietis.

11. Ponem tabernaculum meum in medio vestri, et non abjiciet vos auima mea.

12. Ambulabo inter vos, et ero Deus vester, vosque eritis populus meus. Schlavitů: Gerem. 30, 22. Coristi: 2 Epist. 6, 16.

Per la continuazione, vedi Mati: Lev. cap. 26.

Necessità di fuggire l'idolatris: Comandamenti: Deut. 4, 15 a 31. Amore: Deut. 6, 14. Leggi: Deut. 7, 16, 25, 26. Terra: Deut. 8, 19, 20.

IDOLATRIA: Deuteronomio, capo 12. Mosè ordina agli Israeliti, nell'auno 2553, di distruggere l'idolatria nel paese, che Dio deve dar loro.

Il capo precedente trovasi all'articolo Esontazione: Deut. cap. 11.

Hæ sunt præcepts atque judicis, quæ fscere debes in terrå, quam Dominus Deus patrum tuorum daturus est tibi, ut possideus esm cunctis diebus quibus super humum gradieris.

 Subvertite omnis locs, in quibus coluerant gentes, quas possessuri estis, deos suos super montes excelsos, et colles, et subter omne lignum frondosum.

3. Dissipate aras eorum, et confringite statuas, locus igue comburite, et idola commiquite: di-

10

Per la continuazione, vedi Sacairizi: Deut. 12, 4.

IDOLATRIA: DECTERONOMIO, espo 13. Se una città abbandona il Signore per adorare gl'idoli, i suoi abitanti saranno tutti passati a fil di spada, e la città distrutta.

Ciò che precede trovasi all'articolo Properti falsi: Deut. 13, 1 a 11.

12. Si audieris in una urbium tuarum, quas Dominus Deus tuus dabit tibi ad babitandum, dicentes aliquos:

 Egressi sunt filii Belial de medio tut, et averterunt habitatores urbis suæ, atque dixerunt: Esmus, et serviamus diis alienis quos ignoratis:
 quære sollicité et diligenter, rei veritate

14. quære sollicité et diligenter, rei veritate perspectà, si inveneris certum esse quod dicitur et abominationem banc opere perpetratam,

15. statim percuties habitatores urbis illius in ore gladii, et delebis eam, ac omnia quæ in illå sunt. usque ad pecora.

16. Quidquid etiam supellectilis fuerit, congregabis in medio platearum ejus, et cum ipsa civitate succendes, ità ut universa consumas domino Deo tuo, et sit tumulas sempiteraus. Non ædificabitur amplibs,

17. et non adherehit de illo anathemate quidquam in manu tuå: ut averlatur Dominus ab irå furoris sui, et misereatur tuå, multiplicetque te sicut juravit patribus tuis,

18. quandò audieris vocem Domini Dei tui, custodiens omnia præcepta ejus, quæ ego præcipio tibi hodiè, ut facias quod placitum est in conspecto Domini Dei tui.

Per la continuazione, vedi Mondo: Deut. cap. 14.

Non piantar nulla intorno all'altare del Signore, nè fare alcuna statua : Giunici : Deut. 16, 21 22.

IDOLATRIA: Deuteronomio, capo 17. Pena di morte contro quegli Israeliti, che cadranno nella idolatria: anno 2553.

Non immolabis Domino Deo tuo ovem et bovem, in quo est macula, aut quippiam vitii; quia abominatio est Domino Deo tuo.

 Com reperti fuerint apud te intra unam portarum tuariim quas Dominus Deus tuus dabit tibi, vir aut mulier qui faciant malum in conspectu Domini Dei tui, et transgrediantur pactum cjus,

3. ut vadant et serviant diis alienis, et adorent

eos, solem et lunam, et omnem militium cœli, quæ non præcepi, Dio: Sap. 13, 2.

4. et boc tibi fuerit nuntiatum, audieusque inquisieris diligenter, et verum esse repereris, et abominatio facta est in Israël:

5. educes virum ac mulierem, qui rem sceleratissimam perpetrarunt, ad portes civitatis tuze, et lapidibus obruentur.

6. In ore doorum ant trium testium peribit qui interficietur. Nemo occidatur, uno contrà se dicente testimonium. Testimonio: Deut. 19, 15. Conntri : 2 Epist. 13, 1. Vinto: Matt. 18, 16.

7. Manus testium prima interficiet eum, et manus reliqui populi extrema mittetur, nt auferas malum de medio tui. Propert: Deut. 13, q.

Per la continuazione, vedi Sacebboti: Deut. cap. 17.

Proibizione di ascoltare que' che invitano a venerare gli Dei stranieri : Paorett falsi : Deut. 13 , 1 a 3. Gli Israeliti si abbandonano all'idolatria dopo la morte di Giosuè, e ne sono severamente puniti da Dio: Obblio: Giud. 2, 11 e seg. Essi adorano l' Ephod, che Gedeone aveva fatto fare : GEDEONE : Glud. 8, 27. Essi si danno nuovamente all'idolatria dopo la morte di Thola e di Jair, ed abbandonano intieramente il Signore, il quale gli castiga dandoli in mano de' Filistei : Thora : Giud. 10, 3 a q. Trovandosi senza capo, ciascuno faceva ciò che più gli andava a genio: quindi molti fra gli Israeliti si abbandonarono all'idolatria: Michea: Giud. cap. 17. Dan: Giud. cap. 18. Salomone e Jerohoamo diventano idolatri e ne sono puniti da Dio: Vedi SALOMONE : е Јеловолмо: Achas, re di Giuda, abbandona il culto del Signore, per adorare gl'idoli, ACHAS: 4 Re, cap. 16. I nuovi abitanti delle città d'Israele, dopo che ne furono scacciati gl' Israeliti, mischinrono l'idolatria al culto del Siguore: OSEA: 4 Re 17, 29 e seg. Josia, re di Giuda, distrusse intieramente l'idolatria con tutti gli oggetti del suo culto, in Gerusalemme e ne' luogbi da esso dipendenti: Josia: 4 Re, cap. 23: 2 Par. cap. 34. L'attaccamento al denaro ed alle ricchezze è una idolatria, il colmo dell'iniquità, perchè si rinunzia a Dio : Giosse: 31, 23 a 28. Gli dei delle nazioni sono altrettanti demoni contro de' quali Iddio è terribile : Messia : Salm. 95 , 4 , 5. È il colmo della follia e dell'acciecamento il dare il nome di Dio alle opere della mano dell' uomo : Dio: Sap. cap. 13. L'idolatria è in esecrazione agli occhi di Dio: Sap. 4, 7 a 11. Sua origine: Ibid. Sap. 4, 12 a 21. Il culto degl' idoli è la sorgente di tutti i mali: Ibid. Sap. 4, 22 a 31.

Acciecamento di coloro, i quali fabbricano degli idoli, e di que' che gli adorano: Ibid. Sap. 15, 7 a 17. Culto degli animali : Ibid. vers. 18. 19. Coloro, i quali gli adorano, sono puniti dagli animali medesimi : Ediziani : Sap. 16, 1. Vanità di coloro, che si fanno degli dei per adorarli: tutto prova loro la futilità de'loro idoli : Dio: Is. 40, 18 a 25: 41, 1 e seg. : 44 , 9 a 20. Iddio rimprovera severamente l'idolatria a Gerusalemme. per mezzo del profeta Ezechiele : GERUSALEMME : Ezech, 16, 15 e sez, ; al popolo d'Israele ; castigo che gl'infliggerà: ISRAELE: Os. 4, 11 a 19: 13, 1 a 8. S. Psolo raccomanda di astenersi dalle carni immolate agl' idoli , perchè, mangiandones si partecipa dell'idolatria, come si partecipa del corpo e del sangue di Gesù Cristo mangiando il pane e bevendo il vino, che i suoi ministri consserano: Cominti: 1 Epist. 10, 7, 14 a 21. Vedi IDOLI.

IDOLI: Vanità del culto degl'idoli: Genose: Giud. 6, 31. Acna: 3 Re 18, 22 a 38. Invano si fanno voti e preghiere agl'idoli: sono essi l'opera della mano dell'uomo, per conseguena sono inferiori a que'che gli adorsao: Dio: Salm. 113, 11 a 16: Sap. 13, 10, 17 a 19: 14, 27 a 30: 15, 15. Ecarro: 1s. 19, 1 a 3. Dio: 1s. 44, 8, 9.

Idon: Issis, capo 46. Gl'idoli convinti di vanità: la loro distruzione predetta. Bontà di Dio per la casa di Giacobbe. Ingratitudine dei figliuoli d'Israele: loro idolatria.

Il capo precedente trovasi all' articolo Ciao: Is. cap. 45.

Confractus est Bel, contritus est Nabo: facta sunt simulacra corum bestiis et jumentis, onera vestra gravi pondere usque ad lassitudinem.

 Contabuerunt et contrite sunt, simul non potuerunt selvare portantem, et anima eorum in captivitatem ibit.

3. Audite me domus Jacob, et omne residuum domûs Israël, qui portamini à meo utero, qui gestamini à mea vulva.

4. Usque ad senectam ego ipse, et usque ad canos ego portabo: ego feci, et ego feram: ego portabo et salvabo.

5. Cui assimilastis me, et adæquastis, et comparastis me, et fecistis similem?

6. Qui confertis aurum de sacculo, et argentum staterà ponderatis : conducentes artificem ut faciat deum ; et procidunt, et adorant.

7. Portent illum in humeris gestantes, et ponentes in loco suo: et stabit, ac de loco suo non IDO
movebitur; sed et cum clamaverint ad eum,
non audiet: de tribulatione non salvavit eos. LetTERA: Bar. 6, 25.

8. Mementote istud, et confundamini: redite, prævaricatores, ad cor-

Per la continuazione, vedi Penitenza: Is. cap. 46.

Iddio rimprovera i Giudei a cagione del culto degl'idoli: Giudei: Is. 65, 6, 7. GEREMIA, cap. 2. I popoli che gli adorano sono privi di ragione : Timone : Gerem. 10. 1 a 6. Popolo : Gerem. 16, 20; loro vanità: Babilonia: Gerem. 51, 17 e seg. È pure ridicolo di considerare come divinità il sole, la luna e gli altri astri, e gli elementi, equalmente che le statue d'oro, d'argento, di pietra o di legno, che alcune nazioni adorano: LETTERA: Bar. 6, 3 e seg. Vanità della speranza fondata sugl'idoli: ISRAELE : Os. Q. 1 e seg. ; vanità de' sacrifizi che si offrono ad essi : Ibid. Os. 12, 11. Schlavità: Zacc. 10, 1, 2. Profezia sulla loro distruzione: ISAIA: 2, 18. GERUSALEM-ME: Zacc. 13, 2. MICHEA: 1, 7. Guai a chi pone la sua confidenza negli idoli: HABACUC: 2, 18 B 20. SOFONIA: cap. 1. Il culto degli idoli era un'occasione di libertinaggio, per que'che lo tributavano: Vitallo d' oro: Esod. 32, 6. ISRAE-LITI! Num. 25, 1, 2. Dio: Sap. 14, 12. Di coloro, che sono cadoti in questo errore : Salomone, il più supiente degli uomini : le donne ne furono la causa : SALOMONE : 3 Re 11 , 4. Jerobosmo fece due vitelli d'oro, ed ordinò che si adorassero : Roboamo : 3 Re 12, 26 e seg. Achab, re d'Israele, adora gl'idoli : Acass: 3 Re 16, 29 e seg. Così pure Aceaz: 4 Re cap. 16. OSEA: 4 Re cap. 17. Manasse, re di Giuda, innalza degli altari a Baal : MANASSE : 4 Re 21 , 3 a 7. Nabnehodonosor fa innalzare una enorme statua ed ordina che venga adorata : Nabucno-DONOSOR: Dan. cap. 3. Dario pubblica un decreto colla proibizione di dirigersi ad altri, siano dei , siano nomini , fuorche a lui per ottenere qualche favore: Dano: Dan. 6, 7. Avendo Dapiele fatto rovesciare l'idolo di Bel, il re di Babilonia comanda che sia adorato un drago: Bel: Dan. cap. 14. Nabnchodonosor vuol fare distruggere tutti gli dei della terra per passare egli stesso per un dio: OLOFERNE: Giudit. 3, 13. Antioco fa inualzare altari agl' idoli, perchè siano venerati : Antioco: 1 Macc. 1, 50 e seg. S. Paolo è sdegnato vedendo la città di Atenetutta dedicata agl'idoli : PAOLO : Att. 17, 16. S. Giovenni raccomanda ni fedeli di avere in abbominazione gl'idoli : Giovanni : 1 Epist. 5, 21. Castigo di coloro, che prestano fede agl'idoli: Comandairent: Deut. 4, 25, 26. Properti falsi: Deut. 13, 6 = 11. Herau: Deut. 27, 15. Graŭ Deut. 13, 6 = 10. Herau: Deut. 27, 15. Graŭ Caisto: Salm. 96, 7. Dio: Is. 42, 8, 17. Geremai: 3, 10 = 12. Arocalisse: 21, 8. Vedi pura Dio ed Indoaprai.

IDROPICO guarito in un giorno di sabbato: mormorazioni che suscita siffatta guarigione: risposta a quelle mormorazioni: Pasasone: Luc. 14, 1 a 6.

- IDUMEA: Isaia, capo 21. Duma era la capitale dell' Idumea: profezia che risguarda l'Idumea, non che l'Arabia.
- Ciò che precede trovasi all'articolo Babilionia:
  Is. 21, 1 a 10.
- 11. Onus Duma ad me clainat ex Seir: custos quid de nocte? custos quid de nocte?
- 12. Dixit custos: venit mone et nox: si quæritis, quærite: convertinini, venite.
- 12. Onus in Arabia. In saltu ad vesperam dormietis, in semitis Dedanim.
- 14. Occurrentes sitienti ferte aquam, qui liabitatis terram austri, cum panibus occurrite fugienti.
- 15. A facie euim gladiorum fugerunt, à facie gladii imminentis, à facie arcûs extenti, à facie gravis prædii:
- 16. quoniam hæc dicit Dominus ad me: adhuc in uno anuo quasi in anno mercenarii, et auferetur omais gloria Cedar.
- 17. Et reliquiæ numeri sagittariorum fortium de filiis Cedar imminuentur : Dominus enim Deus Israël locutus est.

Per la continuazione, vedi Genusalemme: Is. cap. 22.

Sue totale ruine: Mondo: Is. cap. 33. Ammoniti: Ezech. 21, 12 e seg.

- IDUMEA: Geremis, espo 49. Altra profesia contro l'Idumea: il suo orgoglio sarà cagione della sua ruina.
- Ciò che precede trovasi al'articolo Ammon: Gerem. 49, 1 a 6.
- Ad Idumæam. Hæc dicit Dominus exercitoum: oumquid non ultra est sapientia in Theman? Perit consilium à filiis, inutilis facta est sapientia corum.
- Fugite, et terge vertite, descendite in voraginem, habitatores Dedan: quoniam perditionem Esaŭ adduxi super eum, tempus visitationis eĵus.
  - 9. Si vindemiatores venissent super te, non

- reliquissent racemum: si fures in nocte, rapuissent quod sufficeret sibi. Ammoniti: Ezeob. 25, 12' e seg.
- 10. Ego verò discooperui Essii, revelsvi abscondita ejus, et celari non poterit: vastatum est semen ejus, et fratres ejos, et vicini ejus, et non erit-
- 11. Relinque pupillos tuos: ego faciam eos vivere: et viduæ tuæ in me sperabunt.
- 12. Quis bac dicit Dominus: eece quibus non erst judicium ut biberent calicem, bibentes bibent: et tu quesi innocens relinqueris? non eris innocens, sed bibens bibes.
- 13. Quis per memetipsum juravi, dicit Dominus, quòd in solitudinem, et in opprobrium, et in desertum, et in maledictionem erit Bosra: et omnes civitates ejus erunt in solitudines sempi-
- 14. Auditum audivi à Domino, et legatus ad gentes missus est : congregamini, et venite contra eam, et consurgamus in prælium : IDEMEL: Abd. vers. 1.
- 15. Ecce enim pervulum dedi te in gentibus, contemptibilem inter homines.
- 16. Arrogantia tua decepit te, et superbia cordis tui: qui habitas in cavernis petre, et apprehendere niteris altitudinem collia. Cum exaltaveris quasi aquila nidum tuum, indé detraham te, dicit Dominus. Inoues: Abd. vers. 4.
- 17. Et erit Idumes deserts: omnis qui transibit per esm, stupebit, et sibilabit super omnes plagus eius.
- 18. Sicut subversa est Sodoma, et Gomorrha, et vicinæ ejus, sit Dominus: non habitabit ibi vir, et non incolet eam filius hominis. Sodoma: Gen. 19, 24.
- 19. Ecce quasi leo ascendet de superbià Jordanis ad pulchritudinem robustam: quis subitò currere faciam eum ad illam: et quis erit electus, quem præponam ei? quis enim similis mei? et quis sustinebit me l'et quis est iste pastor qui resistat vultui meo? Babllonia: Gerem. 50, 19-Giosse: 41, 1.
- ao. Proptereà audite consilium Domini quod iniit de Edom: et cogitationes ejus quas cogitavit de habitatoribus Theman: si non dejecerint eos parvuli gregis, nisi dissipaverint cum eis labitaculum eorum.
- 21. A voce ruinæ eorum commota est terra : clamor in mari rubro auditus est vocis ejus.
- 22. Ecce quasi aquila ascendet, et avolabit: et expandet alas suas super Bosran: et erit cor fortium Idumæm, in die illå, quasi cor mulieris parturientis.
- Per la continuazione, vedi Damasco: Gerem. 49, 23. Vedi pure IDUMEI.

IDUMEI, ovvern abitanti dell' Idumea: essi discendono da Esaŭ soprannominato Ednm, figlio di Isacco: Vedi Esau. Gli Idumei eccitavano i Babilonesi a sterminare gli abitanti di Gerusalemme, quando queglino ne fecero l'assedio: Vedi GERUSALEMME, e GIUDEI: Salm. 136, 9 8 12, Infr. IDUMEI: Abd. vers. 4. Essi ottennero qualche vantaggio sopra i Giudei ne' combattimenti: ACHAZ: 2 Par. 28, 17.

IDUMEI : Ezechiele, Capo 35. Profesie contro gli Idumei che avevano assalito, colla spada alla mano, i figli d'Israele allorquando erano oppressi dai Caldei.

Il capo precedente travasi all' articolo Pastoni: Ezech. cap. 34.

Et factus est sermo Damini ad me, dicens : 2. Fili hominis, pone faciem tuam adversum montem Seir, et prophetabis de eo, et dices illi:

3. Hæc dicit Dominus Deus: Ecce egn ad te, mons Seir, et extendam manum mean super te, et dahn te desolutam atque desertum.

4. Urbes tons demolier, et tu desertus eris: et scies quia ego Dominus:

5. Eò quod fueris inimicus sempiterpus, et concluseris filios Israël in manus gladii in tempore afflictionis corum , in tempore iniquitatis extremæ.

6. Proptereà vivo ego, dicit Dumique Deus, qunniam sanguini tradem te, et sanguis te persequetur; et cum sunguinem oderis, sanguis persequetur te.

7. Dabn montem Seir desolatum, atque deserinm : et auferam de eo euntem, et redeuntem.

8. Et implebo montes ejus occisorum suorum: in collibus tuis, et in vallibus tuis atque in torrentibus interfecti gladio cadent.

9. In solitudines sempiternes tradam te, et civitates tum non habitabuntur : et scietis quia ego Dominus Deus.

Gl' Idumei, che speravano d'impadronirsi del regno d'Israele e di Giuda, saranno essi medesimi soggettati ai loro nemici, che li distruggeranno intieramente.

10. Eò quòd dixeris: dum gentes, et dum terrm mem erunt, et hareditate possidebo eas: cum Dominus esset ibi.

11. Proptereà vivo egn, dicit Dominus Dens, quia faciam juxtà iram tuam, et secundum zelum tuum, quem secisti, odin liabens eos: et notus efficiar per eos cum te judicavero.

- IDII 12. Et scies quia ego Dominus audivi universa opprabria tua quæ locatus es de montibus Israël, dicens: deserti nobis ad devorandum dati sunt.
- 13. Et insarrexistis super me ore vestro, et derogastis adversum me verba vestra, egn au-

14. Hæc dicit Dominus Deus : lætante universå terrå, in solitudinem te redigam.

15. Sicut gavisus es super hæreditatem domûs Israël, eò quòd fuerit dissipata , sic faciam tibi : dissipatus eris mons Seir, et Idumæa nmnis: et scient quia ego Dominus.

Per la continuazione, vedi Isnaule: Erech.

cap. 36.

IDUMEI : Abdia, capo unico. Profezia di Abdia contro gl'Idumei. Dio suscitò le nazioni contro di essi per punirli del loro orgoglio. Essi saranno scacciati dal loro paese, che crederanno inaccessibile ai loro nemici. Vedi Abdia. Il libro ed il capo precedente trovansi all'articolo AMOS : cap. o.

Visio Abdise, Hee dicit Dominus Deus ad Ednm : auditum audivimus à Domino, et legatum ad gentes misit : surgite, et consurgamus adversus eum in prælium.

2. Ecce parvulum dedi te in gentibus : contemptibilis tu es valde. Sup. IDUMEA : Gerem. 49. 14, 15.

3. Superbia cordis tui extulit te, babitantem in scissuris petrarum, exaltantem solium tuum : qui dicis in corde tun : Quis detrabet me in terram.

4. Si exaltatus fueris nt aquila, et si inter sidera posveris pidum tuum : indè detrabam te . dicit Donninus. loumen : Gerem. 49, 16.

5. Si fures intrnissent ad te, si latrones per noctem, gunmado conticuisses? Nanne furati essent sufficientia sibi ? si vindemiatures intrnissent ad te, numquid saltem racemum reliquissent tibi?

6. Quomndò scrutati sunt Esaus investigaverunt abscandita ejus?

7. Usque ad terminum emiserunt te: oinnes viri fæderis tui illuserunt tibi: invaluerunt adversum te viri pacis tum : qui comedunt tecum, ponent insidias subter te : non est prudentia in en-

Iddio priverà della sapienza e del coraggio gli Idumei, Essi periranno, a cagione delle inginstizie che hanno fatte a Giacobbe loro fratello. Essi si sono uniti ai suoi nemici per opprimerlo, ed essi lo hanno insultato nelle sue ca-

- 8. Numquid non în die illâ, dicit Dominus, perdam supientes de Idumæå, et prudentiam de monte Esnü? Gerusalemma: 1s. 29, 14. CORINTS: 1 Epist. 1, 10.
- 9. Et timebunt fortes tui à meridie, ut intereat vir de monte Essü.
- 10. Propter interfectionem, et propter iniquitatem in fratrem tnum Jacob, operiet te confasio, et peribis in meternum. Giacobbe: Gen. 27, 41, 42.
- 11. In die cûm stares adversûs eum , quandô espiebant alieni exercitum ejus , et extranei ingrediebantur portus ejus , et super Jerusalem millebant sortem: tu quoque eras quasi unus ex eis.
- 12. Et non despicies in die fratris tui, in die peregrinationis ejus : et non lætaberis super filios Juda im die perditionis eorum : et non magnificabis os tuum in die angustiæ.
- 13. Neque ingredieris portam populi mei in die ruinæ corum: neque despicies et tu in malis ejus in die vastitatis illius: et non emitteris adversus exercitum ejus in die vastitatis illius.
- 14. Neque stabis in exitibus at interficias eos qui fugerint : et non concludes reliquos ejus in die tribulationis.
- 15. Quoniam juxtà est dies Domini super omnes gentes: sicut fecisti, fiet tibi : retributionem fuam convertet in caput tuum.
- 16. Quomodò enim bibistis super montem sanctum meum, bibent omnes gentes jugiter: et bibent, et absorbebunt, et erunt quasi non sint.

La salvezza troverassi sul monte di Sion. La casa di Giacobbe consumerà la casa di Esau. I figli d'Israele diventeranno i padroni degli Idumet ed il regno sarà del Signore.

- 17. Et in monte Sion erit salvatio, et erit sanctus: et possidebit donnus Jacob eos qui se possederant.
- 18. Et erit domus Jucob ignis, et domus Joseph flamus, et domus Essi stipul»: et succendentur in eis, et devorabunt eos: et non erunt reliquire domůs Essi, quis Dominus locutus est.
- 19. Et hæreditabunt hi qui ad anstrum sunt , montem Esah, et qui in campestribus Philisthiim: et possidebunt regionem Ephraim , et regionem Samarine: et Benjamin possidebit Galaad.
- 20. Et transmigratio exercitus hujus filiorum Israël, omnia loca Chananworum usque ad Sa-

reptam : et transmigratio Jerusalem, quæ in Bosphoro est, possidebit civitates austri-

21. Et ascendent salvatores in montem Sion judicare montem Essü: et erit Domino regnum. Per la continuezione della Sacra Scrittura vedi il cano 1 di Giona all'articolo Nusys.

IGNORANZA: rimproveri a que' che odiano la scienza: Sapienza: Prov. 1, 22. Dove non havvi la scienza, non havvi nessun bene : Uomo: Prov. 19, 2. Errori nei quali fa cadere l'ignoranza : VANITA' : Eccl. 10 , 3. Iddio non ama che coloro presso i quali soggiorna la Sapienza: 7, 28. Mali che cagiona l'ignoranza, sopra tutto dei principi: Goyenno: Eccli. 10, 3. Di coloro presso i quali domina l'ignoranza : Viarà : Eccli. 21, 14, 17. Popolo: Gerem. 8, 8, 9. Corinti: 1 Epist. 8, 2. Dell' ignoranza di Dio : è una vergogna per que' che l' hanno : Dio : Sap. 13 , 1. CORINTS: 1 Epist. 15, 34. EPESINI: Epist. 4, 17, 18. Punizione rigorosa dell' ignoranza: OSEA: 4 Re 17, 26. GIOBBE : 4, 20. SAPIENZA : Prov. 8, 36. Uomo: Prov. 17, 16, Isaia: 5, 13. Dio: Is. 27, 11. GIUDEI: Bar. 3, 28. ISRAELE: Os. 4, 6, 14. CORINTJ: 1 Epist. 14, 38. Dei peccati d'ignoranza commessi da diverse classi di persone : PECCATO: Lev. cap. 4 e cap. 5. Maniera di rimediare ai peccati d'ignoranza : Peccaro : Num. 13, 22 e seg. L'ignoranza, alla quale è unita la buona fede, è un motivo per ricevere da Dio il perdono de' peccati : Niniva : Gion. 4, 11. S. Paolo riconosce di averne ottenuto il perdono per questo motivo : Timoteo : 1 Epist. 1, 12, 13. Davidde prega Iddio di perdonargli i suoi peccuti d'ignoranza : Avversita': Salm. 24, 7.

Non avere alcun commercio cogl'ignoranti, nè coi male educati: Viarù: Eccli. 8, 5. Vedi

ILLUMINARE, spandere luce, nel seuso spiritusle. Il re profeta domanda a Dio che spanda in lui la sua luce divina: Onazione: Salm. 12, 4. Apruzione: Salm. 43, 5. Paortzione: Salm. 75, 4. Vedi pure Sapiera: Eccli. 24, 44, 45. Luca: 1, 79. Giovanni: 1, 9.

15

IMAGINI. Vedi IMMAGINI.

IMBOSCATA od Imboscate: stratagemmi usati in guerra in ogni tempo. Giosuè, per impadronirsi della città di Hai, mette in agguato parte del suo esercito dietro alla città : marcia col restante dell'esercito contre di essa e con questo stratagemma la espugna. Vedi Hat: Gios. 8, 1 8 17.

IMENEO, che significa canto od inno nuziale, è il nome di un falso apostolo, il quale predicò l'eresia risguardante la Resurrezione. Timoreo: 2 Epist. 2, 17, 18.

IMITAZIONE di Dio e di Gesù Cristo, necessaria per la salvezza : Eresini : Epist. 5, 1, 2. Vedi Casto: Gasù Casto, Si devono imitare i buoni e non i cattivi: Couro: Deut. 12, 30. In-DOVINI: Deut. 18, 9. JORAM: 2 Par. 21, 13. G108-BB: 15, 5. PECCATORI: Salm. 36, 1, 7. SAPIENZA: Prov. 3, 31: 4, 14. Uomo: Prov. 23, 17: 24, 1. Empio: Sap. 2, 25. Patriarchi: Eccli. 45, 28. CORINTS: 1 Epist. 4, 16: 11, 1. Eresint: Epist. 5, 1, FILIPPESI: Epist. 3, 17. TESSALONICESI: 1 Epist. 1, 6: 2, 14: 2 Epist. 3, 6, 7. CORINTS: 2 Epist. 2, 15, 16. EBABI : Epist. 6, 11, 12 : 13, 7. Gio. VANNI: 3 Epist. vers. 11. Vedi Empj: Giusti: In-SENSATI : PACCATORI.

IMMAGINI degli idoli: Iddio proibisce al suo popolo di fare le immagini degl'idoli, e di adorarle : Vedi Dio : IDOLATRIA : IDOLI. Il popolo di Israele distrugge quelle del tempio di Basi : ATHALIA : 4 Re 11, 18. Il popolo ebreo è mipacciato delle più grandi calamità, per averne fatte contro la proibizione di Dio : Execusta : 7. 20 e seg. Immagini che Dio ha ordinato al suo popolo di fare : due cherubini : TABLENACO-Lo: Esod. 25, 18, 19. Un serpente di bronzo: ISRAELITI: Num. 21, 8, 9. Salomone fece egli pure delle immagini per uso del tempio: un cherubino: Tempio: 3 Re 6, 35: 2 Par. 6, 10, 11. Dodici buoi : PALAZZO : 3 Re 7 , 25. Diversi leoni : Ibid. vers. 29, 36. SALOMONE : 3 Re 10, 19. TEMPIO: 2 Par. 4, 3. Dell' uso e del culto delle immegini : la pia vista del serpente di bronzo guariva dalle morsicature degli altri serpenti : Israeliti : Num. 21, 9. Giosiè si prosterna dinanzi all' Arca con tutti gli auziani di Israele: Haï: Gios. 7, 6. Altere della testimonian-2a di fedeltà a Dio: Giosuk: 22, 26, 27, 34. Rispetto di Davidde e del popolo di Israele per l'Arca dell'alleanza : Davidos: a Re 6 , 1 , a 5. Egli non si trova abbastanza santo per riceverla in sua casa: Ibid. vers. 9; 10. Vedi Aaca dell'alleanza. Il profeta vuole che si adori lo sgahello dei piedi di Dio, cioè l'Arca : Dio : Salm. 98, 5.

Officiali: 1 Par. 28, 2. Il serpente di bronzo era figura di Gesù Cristo innalzato sulla croce : EGIZIANI : Sap. 16, 5 a 7. NASCITA : Gio. 3 . 14 . 15. San Paolo vuole che al nome di Gesù Cristo tutti s' inginecchino ; ora l' immagine significe tanto la persona, quanto il nome, devesi dunque piegare i ginocchi tanto avanti l'immagine di Gesù Cristo, quanto al nome di Gesù: FILIPPESI : Epist. 2, 10. Vedi Adonazione : Couto.

IMMOLARE delle vittime per offrirle in sacrifizio a Dio. Questo uso fu praticate fino dalle prime età del mondo, ed egli era altresì prescritto da Mosè per la religione ebrea e praticato molto tempo prima dai patriarchi: Vedi OLOCAUSTE SACRIFIZJ: VITTIME, e PASOUA : Esod. 12. 6. 7: Deut. 16, 2, 4 a 6 : 2 Par. 30, 15, 22. CANTIGO: Deut. 32, 17. Mosh: Deut. 33, 19. ELCANA :-! Re 1, 4. DAVIDDE: 2 RE 6, 13, 17, 18. DEDICA-ZIONE: 3 Re 8, 5. JEROBOAMO: 3 Re 13, 2 Ezr-CIIA: 2 Par. 29, 22, 24. TEMPIO: 1 Par. 29, 21: 2 Par. 7, 4, 5. Asa: 2 Par. 15, 11. MANASSE: 2 Par. 33, 22. Genusalemme: 2 Esdr. 12. 42. CHIESA: Salm. 26, 11. GIUDIZIO: Salm. 49 . 15. ISBABLITE: Salm. 105, 35. SAPIRNZA: Prov. 9, 2. VANITA': Eccl. Q. 2. VIRTU: Eccli. 34, 21. Eze-CHIA: Exech. 20, 28. ISRABLE: Os. 8. 13: 41, 2: 12, 11: 13, 2. NINIVE: Gion. 1, 16. GIUDA: E Macc. 4, 56.

IMMONDEZZE legali : maniera di purificarsene: Acova: Num. cap. 19. Immondezze dell' nomo : Vedi Cuone. Vedi anche Impunita'. IMMONDO, impuro. Sacrifici che doveva offrire colui, il quale era immoudo, per espiszione della sua immondezza: Peccaro: Lev. 5, 2 e seg. Ciò che doveva essere considerato come mondo ed immondo agli occhi degli Israeliti: Vedi Menpo. Ciò che rende immondo seli occhi di Dio, sotto la legge nuova, non è quello che entra nel corpo, ma bensi quello che esce dal cuore per mezzo della bocca, di cui la lingua è l'interprete: SCANDALI : Matt. 15, 7 a 20. Vedi Vi-SIONE di S. Pietro, ed IMPURITA'.

IMMORTALITA': come e con quali mezzi si ottiene : Minacoli : Gio. 6, 25 a 59. Giusti ; San. A. I. SAPIENZA: 8, 17.

Immontatuta' dell'anima: Tobia vi crede fermamente : Tosia : 2 , 18. Dicesi di Abrahame dopo la sua morte: Congregatusque est ad populum suum : ABRAHAMO : Gen. 25, 8. Così pure di Isacco e di Giacobbe: Gen. 35, 29: 49, 29. Giscobbe dice: Descendam ad filium meum lugens in infernum: GIUSEPPE: Gen. 37, 35. Credeva dunque, che là vi fosse l'anima sua: nè poteva già parlare del corpo, imperciocchè lo credeva

divorato dalle fiere: Ibid. vers. 33. Dio dice: Ego sum Deus Abraham , Deus Israel, et Deus Jacob. Dio: Esod. 3 . 6. Ora il Signore pon è il Dio dei morti, ma bensi il Dio dei vivi : Pa-BABOLE: Matt. 22, 32: Marc. 12, 37. Essi dunque hanno qualche cosa che vive, e che è immortale, dopo la morte dei loro corpi, e che vive in Dio : GERUSALEMME : Luc. 20 . 38. Altri testi della Sacra Scrittura egualmente concludenti sull'immortalità dell'anima : Cone : Num. 16, 33. SAMUELE: 1 Re 28, 11. DAVIDDE: 2 Re 12, 23. ACHAB: 3 Re 17, 21. TOBIA: 3, 6, VA-NITA': Eccl. 12. 7. APOSTOLI: Matt. 10, 28. STE-PANO: Att. 7, 58. CORINTS: 2 Epist. 5, 1. FILIP-PESI: Eoist. 1. 21. 23. Le anime dei dannati sono immortali nell'inferno, come lo sono quelle dei ginsti in cielo : Giusti : Sap. cap. 5. ELEAZARO ! 2 Macc. 6, 26. MARTIRIO : 2 Macc. 7, 30 a 40. Vedi pure Inferno: Eternita' e Vergini: Matt. 25, 46. Le unime dei Santi si riuniscono a Dio subito dopo la loro morte : Corinti : 2 Epist. 3. 8. FILIPPESI : Epist. 1, 23. APOCALISSE: 14, 13 : 20. 4, 12. Vedi Anima: Cielo: Giusti: Resurrezione.

IMPAZIENZA : esempj d'impazienza seguiti dal castigo, ricavati dalla Sacra Scrittura : Agar, non potendo soffrire le correzioni della sua padrons, fugge : essa viene obbligata da un Angelo ad andare ad umiliarsi dinanzi a quella : SARAI : Gen. 16, 6, 9. Gli Israeliti, non sapendo abituarsi alle privazioni nel deserto, mormorano contro Mosè: lo che cagiona loro grandi calamità e severi castighi : Mosè : Esod. 14, 11 a 13. GIUDITTA: 8. 24. 25. MORMORAZIONI : MANKA: Esod. 16, 2 a 4, 7. Mosk : Esod. 17, 2 a 4. Il popolo d'Israele, impaziente per il ritorno di Mosè, vuole forsi degli dei: Vitello d'oro: Esod. 32, 1, 28, Fuoco: Num. 11, 1, 10. Giosok: Num. 14, 1:a 4, 26. Impazienza di Achitophel , cagione della sua morte : Davidde : 2 Re 17, 23 : della moglie di Tonia: 2, 20 a 22: di una serva di Sara: Ibid. 3, 9: di OLOFERNE : Giudit. 5, 1, 2, 26: di Aman contro Mardocheo che non voleva adorarlo: Assuero: Esth. 3, 5. di Giobbe: 3, 10 c seg. di Eliu : Ibid. 32, 2, 3. Carattere dell' impaziente: Uомо: Prov. 12, 16: 14, 29. Maledizione agl' impazienti : Pazienza: Eccli. 2, 16. Impazienza del fratello del figliuol prodigo: Pa-BABOLE : Luc. 15, 28.

IMPEDIMENTI: Levitico, capo 18. Impedimenti del matrimonio in molti gradi di parentela stabiliti da Dio medesimo.

Ció che precede trovasi all'articolo Usanza: Lev. 18, 1 a 5.

- Omnis liomo ad proximam sanguinis sui non accedet, ut revelat turpitudinem ejus. Ego Dominus.
- 7. Tarpitudinem patris tui et turpitudinem matris tue non discooperies: meter tua est. Non revelahis turpitudinem ejus.
- 8. Turpitudinem uxoris patris tui non discooperies: turpitudo enim patris tui est.
- 9. Turpitudinem sororis tum ex patre, sive ex matre, qum domi vel foris genita est, non revelabis.
- to. Turpitudinem filiæ filii tui vel neptis ex filiå non revelahis: quia turpitudo tua est.
- 11. Turpitudinem filim uxoris patris tui, quam peperit patri tuo, et est soror tua, non revelabis.
- 12. Turpitudinem sororis patristui non discooperies: quia caro est patris tui.
- 13. Turpitudinem sororis matris tum uon revelabis, eò quòd caro sit matris tum.
- 14. Turpitudinem patrui tui non revelabis. Nec accedes ad uxorem ejus, qua tibi affinitate conjungitur.
- 15. Turpitudinem nurus tum non revelahis, quis uxor filii tui est, nec discooperies ignominam eius.
- 16. Turpitudinem uxoris fratris tui non revelabis: quia turpitudo fratris tui est.
- 17. Turpitudinem uxoris tum et filim ejus non revelabis: filiam fili ejus, et filiam filim ilius non sumes, ut reveles ignominiam ejus: quis caro illius sunt, et talis coitus incestus est.
- 18. Sororem uxoris tum in pellicatum illius non accipies, non revelabis turpitudinem ejus adhuc illa vivente.
- 19. Ad mulierem que patitur menstrua nou accedes, nec revelabis fœditatem ejus.
- Per la continuazione, vedi ADULTERIO: Lev. 18, 20 e seg. Vedi pure MATRIMONIO.

#### IMPERFEZIONI. Vedi DIFETTI.

IMPERJ: è Dio che gli rende stabili, oppure che gli distrugge secondo la sua giustizia: Testruo: 1 Par. 17, 11 a 14: e quando lo vuole: Tino: 18. cap. 23. Vedi Re.

IMPERO dell'uomo sopra qualunque creatura: è Dio medesimo che glielo diede: CarattoNE: Gen. 1, 36: 2, 19, 20. Noè: Gen. 9; 2.
DAVIDDE: 2 Re-3, 21. Uso che egli ne ha fattoROBONADO: 2 Par. 11, 12. DEMETRIO: 2 Macc. 14;
C. Vedi Rv. Impero di Dio sugli elementi: Dio
Eccit. 43, 14 e seg. Minacou: Matt. 8, 26.

IMPIEGHI di varia sorte: adempire con ze<sup>lo</sup> ai doveri di quello, cui Dio ci chiama: Romani: Epist. 12, 4 a 18.

IMPOSIZIONE delle mani, prescritte ed osservate nelle cerimonie religiose dell' antica legges Garcoses: Gen. 48, 14. SACERDOTI: Estod. 29. 10: Ottogaustri: Lev. 1, 4. PACIFICES: Lev. 1, 3. 2. Mossi: Num. 27, 22, 23. SUSANNA: Dan. 13. 34. Gesti Cristo benedice i fanciulli imponendo loro le mani: ISTAUZIONI: Marc. 10, 16. Imposizione delle mani nei SACESMORIO: Alt. 6, 5, 6. SÁULLE: Alt. 8, 14 a 17. PAOLO: Alt. 13: 2, 3: 19 5, 6. TIMOTEO: 1 Epist. 4, 14: 5, 22, 2. Epist. 1, 6.

IMPOSSIBILE: ciò che è dichiarato essere impossibile: Parabour: Luc. 17, 1. Ebres: Epist. 6, 4 a 6, 18: 10, 4.

IMPOSTA, Imposizione, ec.: 2 Paralipomeni, espo 10. Gli Israeliti domandano una diminusione d'imposta a Roboamo. Questo Principe, dando retta al consiglio dei giovani e non a quello de' vecchi, risponde con durezza al popolo. Dieci tribù si sottraggono dalla sua obbedienza, nell'anno 3029.

Il capo precedente trovasi all'articolo SABA: 2

Par. cap. g.

Profectus est sutem Roboam in Sichem: illüc enim cunctus Israël convenerat ut constituerent eum regem. Roboamo: 2 Re. cap. 12.

- Quod côm audisset Jeroboam filius Nabat qui erat in Ægypto (fugerat quippé illúc aute Salomonem) statim reversus est.
- 3. Vocaveruntque eum, et venit cum universo Israël, et locuti sunt ad Roboam, dicentes.
- 4. Pater tuus durissimo jugo nos pressit, tu leviora impera patre tuo, qui nobis imposuit gravem servitutem, et paululum de onere subleva, ut serviamus tibi.
- 5. Qui ait: Post tres dies revertimini ad me. Cumque abiiset populus,
- 6. iniit consilium cum senibus qui staterant eoram patre ejus Salomone, dum adhuc viveret, dicens: quid datis consilii ut respoudeam populo?
- 7. Qui dixerunt ei: Si placueris populo huie, et leniveris eos verbis clementibus, servient tibi omni tempore.
- 8. At ille reliquit consilium senum, et cum juvenibus tractare cœpit, qui cum eo nutriti fuerant, et eraut in comitatu illius.
- 9. Dixitque ad eos: Quid vobis videtur? vel respondere quid debeo populo huic, qui dixit mihi: Subleva jugum quod imposuit nobis pater tuus?
  - 10. At illi responderunt ut juvenes, et nutriti
    - T. II.

- cum eo in deliciis, aque dixerunt: sic loqueris populo qui dixit libi: pater tuus aggravavit jugum nostrum, tu subleva; et sic respondebis ei: minimus digitus meus grossior est lumbis patris mei.
- 11. Pater meus imposuit vobis grave jugum, et ego majus pondus apponem: pater meus cæcidit vos flagellis, ego verò cædam vos scorpionitus.
- 12. Venit ergo Jeroboam et universus populus ad Roboam die tertio, sicut praceperat eis.
- 13. Responditque rex dura, dereticto consilio seniorum:
- 14. Locutusque est juxtà juvenum voluntatem: pater meus grave vobis impossit jugum: quod ego gravius faciam: pater nieus cæcidit vos flagellis, ego verò cædain vos scorpionibus.
- 15. Et non acquievit populi precibus: erat eoim voluntatis Dei, ut compleretur sermo ejus, quem locutus fuerat per manum Ahim Silonitis ad Jeroboam filium Nabat: Jenoposso: 3 Re 11, 20,
- 16. Populos autein universus, rege duriora dicente, sic locutus est ad eum: non est nobis pars in David, neque bareditas in filio Isaï. Revertere in tabernacula tua Israël: tu autem pasce domum tuam, David. Et abiit Israël in tabernacula sus.
- 17. Super filios autem Israël, qui habitabant in civitatibus Juda, regnavita Robosm.
- 18. Misitque rex Roboson Adurson, qui present tributis, et lapidaverunt eum fili Isrsël, et mortuus est: porrò rex Roboson currum festinsvit ascendere, et fugit in Jerusslen.
- 19. Recessitque Israel à domo David, usque ad diem hanc. Roboamo: 3 Re 12, 1 a 19. Per la continuazione, vedi Roboamo: 2 Par. cap. 11.

Obbligo di pagare le imposte ai principi, che governano le nazioni: Vedi Tambuti.

IMPRESTITO. Vedi PRESTITO.

IMPRUDENTE. L'imprudente si rende incorreggibile: Uomo: Prov. 27, 22, Mali, ch'egli cagiona: Messia: Is. 32, 5, 6. Egli odia la scien-

cagiona: Messia: 1s. 32, 5, 6. Egli odia la scienta: Vedi Sapienta: Prov. 1, 22. Non pensa che a cose vane: Dio: Eccli. 16, 23. Vedi Insensato. IMPUDICITA'. Enormità di questo peccato: suo

castigo: Sobomá: Gen. 19. 5 a 8. Gioda: Gen. 138, 8 a 10. Eresun: Epist. 5, 12. Pigtao: 2 Epist. 2, 78. Oltarado: Giud. 19, 22 a 21. Roman: Epist. 1, 26, a 28. Adultrano: Lev. 18, 22. Licoi: Lev. 20, 13. Commis: 1 Epist. 6, 9, 10. Thorto: 1 Epist. 1, 9, 10: Fedi Imponită.

IMPUNITA'. Vedi EMPJ: MALVAGI: PEG-CATORI. IMPURITA': peccato contro la castità. Dio la punì nel Farsone per avere fatto rapire la moglie di Abrahamo: Assamo: Gen. 12, 14 a 18. Mali ch'essa cagiona: Vedi Oursaccio.

Impunità: Levitico, capo 15. Leggi concernenti le impurità involontarie degli uomini e delle donne. Anno 2514.

Il capo precedente trovasi all'articolo Lebbra:
Lev. cap. 14.

Locutusque est Dominus ad Moyseu et Asron, dicens :

2. Loquimini filiis Israël, et dicite eis: vir qui patitur fluxum seminis, immundus erit.

patitur fluxum seminis, immundus erit.
3. Et tunc judicabitur huic vitio subjacere, eum per singula momenta adhæserit carni ejus,

atque concreverit fœdus humor.
4. Omne stratum in quo dormierit, immundum

érit, et ubicumque sederit.
5. Si quis hominum tetigerit lectum ejus , lavaluit vestimenta sua : et ipse lotus aquà, immundus erit usquè ad vesperum.

 Si sederit ubi ille sederat, et ipse lavabit vestimenta sua: et lotus aquă immundus eritusque ad vesperum.

7. Qui letigerit carnem ejus, lavabit vestimenta sua : et ipse lotus aqua, immundus erit usquè ad vesperum.

8. Si salivam hujuscemodi homo jecerit super eum qui mundus est, lavabit vestinenta sua : et latus aguă immundus erit usuuè ad vesnerum

lotus aquâ, immoudus erit usquè ad vesperum, g. Sagma, super quod sederit, immundum erit:

to. et quidquid sub eo fuerit qui fluxum seminis patitur, pollutum erit usquè ad vesperum. Qui portaverit horum aliquid, lavabit vestimenta sua, et ipse lotus aquâ, immundus erit usquè ad vesperum.

11. Omnis, quem tetigerit qui talis est, non lotis ante manibus, lavabit vestimenta sus: et Jotus aquâ, immundus erit usque ad vesperum.

12. Vas fictile quod tetigerit, confringetur:

13. Si sanatus fuerit qui hujuscemodi sustinet passionem, numerabit septem dies post emundationem su<sup>2</sup>, et lotis vestibus et toto corpore in agnis viventibus, erit mundus.

14. Die autem octavo sumet duos turtures, aut duos pullos columbæ, et veniet in conspectum Domini ad ostium tabernaculi testimonii, dabitque eos sacerdoti,

15. qui faciet unum pro peccato, et alterum iu holocaustum: rogabilque pro eo coram Domino, ut emuudetur à fluxu semiuis sui. 16. Vir de quo egreditur semen coìt\u00e3, lavabit aqu\u00e3 omne corpus sunm : et immundus erit usqu\u00e0 ad vesperum.

17. Vestem et pellem, quam habuerit, lavabit aqua et immunda erit usque ad vesperum.

18. Mulier cum quà colerit, lavabitur aqua, et

immunds erit usque ad vesperum.
19. Mulier, quæ redeunte mense patitur flu-

zum sanguinis, septem diebus separabitur. 20. Omnis qui tetigerit eam, immundus erit

usquè ad vesperum.

21. Et io quo dormierit vel sederit diebus separationis suæ, polluetur.

22. Qui tetigerit lectum ejns, favabit vestimenta sua: et ipse lotus aquâ, immundus erit usquè ad vesperum.

23. Omne vas, super quo illa sederit, quisquis attigerit, lavabit vestimenta sua: et ipse lotus aquà pollutus erit usquè ad vesperum.

24. Si coïeret cum eâ vir tempore sanguiuis menstrualis, immundus erit septem diehus: et omne stratum, in quo dormierit, polluetur.

25. Mulier que petitur multis diebus fluxum senguinis un itempore menstruali, vel que post menstrum senguinem fluere nomé cesset, quandiù subi-cet huic passioni, immuuda erit quesi sit in tempore menstruo.

26. Omne stratum in quo dormierit, et vas in quo sederit, pollutum erit.

27. Quicomque tetigerit ea, lavabit vestimenta sua : et ipse lotos aqua, immundus erit usque ad vesnerum.

28. Si steterit sanguis, et fluere cessaverit, numerahit septem dies purificationis suse:

29. et die octavo offeret pro se sacerdoti duos turtures, aut duos pullos columbarum, ad ostium tabernaculi testimonii:

30. qui unnm faciet pro peccato, et alterum in holocaustum, rogabitque pro ea coram Domino, et pro fluxu immunditiæ ejus.

31. Docebitis ergo filios Israel ut caveant immunditiam, et non moriantur in sordibus suis ; cum pollucrint tabernaculum meum quod est inter eos.

32. Ista est lex ejus qui patitur fluxum seminis, et qui polluatur coïtu,

33. et quæ menstruis temporibus separatur, vel quæ jugi fluit sanguine, et hominis qui dormierit cum eå.

Per la continuazione, vedi Santuario: Lev. cap. 16.

L'impurità è uno dei tre peccati, che maggiormente eccitano la collera di Dio: Viatù: Eccli. 23, 21, 23, 24. Benché coperta col velo dell' ipocrisia, l' impurità è egualmente conosciuta da Dio e punita: PROPETI: Ezech. 14, 1 & 11. GRRUSALEMME: Ezech. 16, 30, e seg. Altri passi della Sacra Scrittura risguardanti l'impurità e l'amore disonesto, che possono servire ni teologi ed ni predicatori : Noà : Gen. 6, 3. SAPIENZA: Prov. 5, 2 a 5: 7, 25 a 27. Uomo: Prov. 29, 3. Vistù: Eccli. 19, 2, 3. Ric-CHEZZE . Eccli. 5, 2. GERUSALEMME : Ezech. 22, 10, 11: 23, 7. GIUDEI: Ezech. 24, 13. SACERDOTI: Os. 5, 4. PARABOLE : Luc. 15, 13. SERMONE : Matt. 5, 27, 28. ROMANI : Epist. 13, 14. CORINTJ : 1 Epist. 6. 9: 2 Epist. 6, 17. TESSALONICESI: 1 Epist. 4, 3. 4. GIACOMO : Epist. 1, 15. Vedi ADULTERIO: DON-NE : FORNICAZIONE : IMMONDEZZE: IMPUDICITA'.

IMPURO Vedi IMMONDO.

IMPUTAZIONI false: la Sucra Scrittura ne somministra molti esempj: quella della moglie di Putifare contro Giossere: Gen. cap. 39: di Aman contro gli Ebnei: Assurno: Esther, tutto di libro, e particolarmente cap. 3: degli amici di Giobbe sulla sua persona e aulle sue perole: Giosse: 6, 25 e seg; dei gruodi della casa di Dario contro Daniele: Danio. Dan. 6, 13; de'Giudei contro Gesù Cristo: Passions: Luc. 23, 2, 10; contro S. Stetano: Att. 6, 11, a 14; contro S. Pacoto: Att. 4, 1 e seg. Fedi Terstucor falsi.

INCANTESIMI. Vedi Indovini: Deut. cap. 18. BABILONIA: Is. cap. 47. Vedi pure MALEFICS. Dicesi incantesimo l'effetto di una operazione magica, che consiste particolarmente in parole. I sapienti ed i maghi del Faraone vogliono co'loro incentesimi imitare i miracoli di Mosè : ma inutilmeste: Mosè: Esod. 7, 11 e seg.: 8, 18. Mi naccie di Dio contro coloro i quali hanno ricorso ai muglii ed agli indovini: ordina al suo popolo di far morire tutti gli stregoni : LEGGI : Esod. 22, 18. Lev. 20, 6. Pena di morte contro que' che esercitano queste arti : Leggi : Lev. 20, 27. Non eravi alcuno stregone presso il popolo di Dio: Balaam: Num. 23, 23. Ma tutte le volte che ebbe ricorso agli stregoni, agli indovini, ec., attirossi lo sdegno di Dio: Osza: 4 Re 17, 17 a 20. MANASSE: 4 Re cap. 32. ISATA: 2. 6. Dio: Is. 44, 25. BABILONIE: Is. 47, 13. Futilità di queste arti : Timore: Gerem. 10, 2. Diniele: 2, 1 # 12. LETTERA: Dan. 4, 1 # 4. BALDASSARE : Dan. 5, 7, 8, 15. Iddio ne fa predire la cessazione dal suo profeta Michea : Massia: Mich. 5, 11. Vedi pure INDOVINI : MAGIA.

INCARNAZIONE del figlio di Dio: Vedi Messia. Essa fu predetta ai nostri primi Padri nel Paradiso terrestre: Adamo: Gen. 3, 15: ad

ASBAHAMO: Gen. 22, 18; rinnovata ad Isacco: Gen. 26, 4. Mosè chiede a Dio che mandi colui che è per mandare: Dio: Esod. 4. 13. L'incarnazione fu annunziata dai profeti : Porono: Salm. 84. RASIN: Is. 7, 14. Generationem ejus quis enarrabit? dice Isaïa; vedi Massia: Is. 53, 8; data da Geremia per l'espettazione del Salvatore d'Israele: Giudea: Gerem. 14, 8; per il desiderato dalle genti da Accao: 2, 8. Mistero nascosto in Dio avanti tutti i secoli : Erzsini : Epist. 3, 8, 9 ; svelato allorchè venne la pienezza dei tempi : GALATI : Epist. 4, 4. NASCITA : Gio. 3, 16. TIMOTEO: 1 Epist. 3, 16. LUCA: 1, 26 a 38. GE-NEALOGIA: Matt. 1, 21 a 23. BETHLEMME: Luc. 2, 6, 7. EBREI: Epist. 2, 6. FILIPPESI: Epist. 2, 6. EBREI : Epist. 1, 6 : 10, 5, 7. ORAZIONE : Gio. 17, 3. Graudezza di questo mistero: Timorso: 1 Epist. 2, 16. S. Giovanni considera come Anticristo colui, il quale nega, oppure non confessa, che Gesù Cristo sia venuto nella carne: Gio-VANNI: 2 Epist. vers. 7. Gli offizj dell'Annunzinzione e della Natività di Gesù presentano pure un buon numero di testi interessanti intorno a questo argomento, 25 marzo e 25 decembre. Vedi pure CRISTO: GESÙ CRISTO.

INC

INCENDIO: Colui che cagiona un incendio deva pagarae tutti i danni: Luco: Eiod. 22, 6. Sanone incendia tutte le biade dei Filistei, per mezzo di fiaccole, che attacca alla coda di trecento volpi, per vendicarsi del ratto di sua moglie, onde darla ad un altro: Sansona: Giudici, cap. 15. Assalonne fa incendiare quella di Josh: Davidue: 2 Re 14, 29 a 32. Altri casi d'incendio: Vedi Sansona: 2 Par. 36, 19. Causa: 3d.lm. 75, 8. Basuona: Gerem. 51, 30.

INCENSIERE. Vedi TURIBOLO.

INCESTO delle liglie di Lot: Sonoma: Gen. 19, 30 e seg.; di Ruben: Giacobba: Gen. 35, 22. Ecormità di questo peccato; in che consiste: Impedimenti di questo peccato; in che consiste: Impedimenti punito di morte: Lugoti: Lev. 20, 11 a 27. Formacizions: Deut. 22, 30. Incesto forzato d'Ammon, figlio di Davidde, con Thamar sua sorella e sorella d'Assolonos: calamità che ne derivarono: Amnon: 2 Re 13, 1 e seg. L'incestuoso di Corinto abbandonato a Salana, a cagione del cormità del suo peccato: Cominy: 1: Epist. 5, 1 a 5. S. Psolo usa indulgenza verso di lui. bidi. 2 Epist. 2, 1 a 11. Buoni effetti di questa punizione ne Corintj: Ibid. 2 Epist. 7, 8 a 16.

INCLINAZIONE al male: essa fa perdere lo Spirito di Dio, che lo ritira dall'uomo a cagione delle sue inclinazioni carnali: Not: Gen. 6, 3. Pedi Concursorazza.

INCONTINENZA. Vedi LUSSURIA : IMPU-RITA'.

INCOSTANZA, L' uomo è incostante : la volontà di Dio è stabile: Uomo: Prov. 10, 21, Ritratto dell' incostanza e della leggerezza : Ric-CHEZZE: Eccli. 5, 11, 12. Incostanza nel popolo . che vuole e non vuole successivamente; che pega una cosa che aveva già approvato altra volta : esempi di questa incostanza : gli Israeliti sono contenti che Dio pensi a liberarli dalla schiavità d' Egitto e l'adorano: vedendosi poscia oppressi degli ufficiali del Faraone, ne danno la colpa a Mosè e ad Aronne: Dio: Esod. 6, 28 a 31. Mosk : Esod. 3. 10 a 21. Essi escono dall' Egitto con gioja, sotto la protezione visibile di Dio: alla vista degli Egiziani, che gli inseguono, si lagnano d'essere esciti: Mosk: Esod. 13, 18 a 22: 14, 10 a 12. Mosè li rincora, promettendo loro il soccorso del Signore: essi lo riconoscono e ripongono la loro confidenza in Dio e nel suo servo : Ibid. vers. 13 a 31. Essi mormorano di nuovo; ora contro l'amarezza delle acque, che sono tosto fatte diventar dolci : Ibid. cap. 15 vers. 24 , 25 ; ora per la mancanza dei cibi, che Dio manda loro tosto in abbondanza: Manna: Esod. 16, 1 a 15. Promettono di adempire la volontà di Dio: quindi chiedono che siano loro fatti degli idoli : Mosk : Esod. 19. 8: 24, 3. VITELLO d'oro : Esod. 32, 1. Si abbandonano ancora a nuove mormorazioni e vogliono eleggersi un capo per ritornare in Egitto : Fuoco : Num. 11, 1. Giosuk : Num. 14, 1 a 4. Vogliono combattere contro il parere di Mosè : sono sharagliati dagli Amaleciti : Ibid. 30 a 45. Formano una congiura contro Mosè ed Aronne: Iddio li punisce severamente: malgrado ciò mormorano ancora contro que' due servi di Dio: COBE: Num. 16, 1 a 43. SACERDOZIO: Num. 17, 10 a 13. Acqua: Num. 20 , 1 a 13. ISRAELITI: Num 24 e tutto l'articolo Isbarriti: Essi vogliono, in conseguenza della loro liberazione dalle mani dei Madianiti, che Gedeone e la sua posterità li governino: ma dopo la morte di Gedeone non pensano nemmeno a scegliere per loro capo uno de' suoi figli : GEDEONE : Giud. 8, 22, 23. Abimelech: Giud. 9. Samuele libera il popolo dalle mani dei nemici, ed il popolo chiede un re contro la volontà del Signore e di Samuela: 1 Re 7, 13 e seg. : 8, 4, 5. Malgrado la saggezza del governo di Davidde, ed il suo valore trionfante in guerra, una congiura è trameta contro di lui , ed il popolo incostante si unisce ai congiurati: Davidde: 2 Re 15, 12, Il popolo si separa altresi da Roboumo per una

parole un noco dura , che costni aveva annunzinta : Roboamo : 3 Re 12, 16. Gli Israeliti si preparano ad una vigorosa resistenza contro gli Assiri: biasimano quindi Ozia perchè nega di trattare la pace con quelli : OLOFERNE: Giudit. 4, 3, 41 7, 12 e seg. Il popolo d'Israele gindica degno di morte il profeta Geremia, e poco tempo dopo non trova più in lui alcun motivo di morte: Geremia: 26, 8, 16. Tutti gli promettono di fare esattamente ciò, ch' egli dirà loro de parte di Dio : dieci giorni dopo trattano di menzogna tutto ciò, che egli può loro dire da parte del medesimo Iddio : Ismaria : Ger. 42. 5. a 7. GEBEMIA: 43. 2. Tutta una moltitudine di popolo crede alla deposizione di due vecchioni impudichi contro Susanna, e questa è condennate a morte: poco tempo dopo, cangia d'avviso, e condanna invece i due vecchioni allo stesso supplizio: Susanna: Dan. 13, 41, 50, 61. I Giudei chiedono a Gesù di fare a Nazareth alcuni miracoli, come ne aveva fattò a Cafarnao : tlopo alcune rimostranze che Gesù fece loro, si irritano , lo scacciano dalla città e vogliono precipitarlo dalla cima di un monte : Gzsù Caisto: Luc. 14, 23, 20. Finchè fa grandi miracoli, la moltitudine vuole crearlo suo re : in seguito cerca di discutere con lui per credervi: Miracoli: Gio. 6, 14, 15, 30, Tutto il mondo rende omaggio ai suoi miracoli, ma nessuno si cura di offrirgli ospitalità: Lazzano: Gio. 11, 45. GERUSALEMME : Marc. 11, 11. Sei giorni prima di Pasqua, il popolo riceve Gesù in trionfo, nel sesto giorno il popolo stesso grida Crucifica : Crucifige eum : PASSIONE : Gio. 19, 6. GERUSALEMME : Luc. 10. 48: 21. 38. Passions: Luc. 22. 2.

INCREDULITA' di Mosé e di Aronne: Iddio li punisce coll'impedir loro di entrare nella Terra promessa: Acquat Num. 20, 12, 13. ABONNE: Num. 20, 24 e seg. L'incredulità punite dal profete Eusso: 4 Re 7, 1 e seg. Iddio la punisce severamente: Dio: Eccli. 61, 1 a 15. Essa fa sl, che l'incredulo non presta sicuus fedesache si più grandi miracoli: Paracoux: Luc. 61, 27 a 31. L'incredulo colla sua incredultà non amichilerà la fedeltà di Dio nelle sue promesse: Reman: Epist. 3, 3, 4. Vedi Incassouo: Fada: IN-FEDELTA'.

INCREDULO: egli non ha l'anime retta: Habacue: 2, 4. Egli agisce ingiusamente: Bassianie sa sia: 1s. 21, 2. Gesù Cristo si rifuta di soddisfare alla curiosità degl'increduli con nuovi prodigi. Saranno essi giudicati e condamati dai Niciviti dalla regina del mezzodi, o di Saba: Musacut: Matt. 12, 38 a 42. Essi hanno gli occhi e non vogliono vedere le meraviglie di Dio: hanno orecchie e non vugliono ascoltare la sua dottrina: Paranola: Matt. 13, 13 a 15. Essi sono in gran numero: condotta che i pastori devono tenere a loro riguardo: Tro: Epist. 1, 10 a 16. Castigo severo che Dio infliggerà agl'increduli: Gioda: Epist. 5 a 7.

INDEGNAZIONE in Dio e negli uomini: suoi diversi effetti: Moar: Is. 16, 6. Dro: Is. 27, 4. Mondo: Is. 34, 2. Porolo: Is. 63, 5. Groda: Is. 66, 14. Niniva: Nah. 1, 6. Tempio: Zacc. 8, 2. Uomo: Prov. 16, 14. Bell Dan. 14, 1 e seg. Parabole: Matt. 20, 24. Luc. 15, 28. Vedi Collera: Storo.

INDEMONIATO: Vedi OSSESSO.

INDIGENTE: Iddio non ne vuole fra il suo popolo: Denti: Deut. 15, 4. Vedi Poveni.

INDOVINI. Gli indovini chiamati dal Farsone perché gli spiegasero i sogni, non hanno supuio interpretarii. Farsone: Gen. 41, 8. Pena di morte contro que' che consultano gl' indovini: Lecar: Lev. 20, 6; e contro que' che ne fanno professione: Ibid. vers. 27.

INDOVINI: Deuteronomio, capo 18. Proibizione di consultare gl'indovini, gli auguri e di far uso d'incantesimi e magie.

Ciò che precede trovesi ell'erticolo Enedita': Deut. 18, 1 e 8.

Quando ingressus fueris terram, quam Dominus Deus tuus dabit tibi, cave ne imitari velis abominationes illarum gentium.

10. nec invenistur in te qui lustret filium suum sut filiam, ducens per ignem: sut qui sriolos sciscitetur, et observet sonnia stque suguria, nec sit maleficus. Lagor: Lev. 20. 22.

11. nec incantator, nec qui pythones consulat, nec divinos, aut quærat à mortuis veritatem. SA-MUELE: 1 Re 28, 7.

12. Omnia enim liæc aliominatur Dominus, et propter istiusmodi scelera delebit eos in introitu tuo.

13. Perfectus eris, et absque macula cum Domino Deo tuo.

14. Gentes ista, quarum possidebis Terram, augures et divinos andiunt: tu autem à Domino Deo tuo aliter institutus es.

Per la continuazione, vedi PROFETA: Deut. cap. 18.

Vanità della confidenza accordata agl'indovini: Isaïa: 8, 19. Non possono nemmeno indovinate i sogni di Nabuchodonosor: Daniele: 2, 1 a 11, 17. LETTERA: Dan. 4, 4, 15: nè interpretare, e nemmeno leggere la visione di Batbassare: Dan. 5, 7, 8, 17. Loro confusione: Micreat: 3, 7. Essi finirano in ua colla idolatria, dopo la venuta del Messia: Ibid. Dan. 5, 11.

INDUGIO. Vedi RITARDO.

INDULGENZA: la troppa indulgenza verso i figli rimproverata al gran Sacerdote Hell; i Re 2, 29. Vedi Correzione: Figli.

Devesi usare indulgenza verso il prossimo, e non mai rendere male per male i Usano: Prov. 20, 22. Vinto: Eccli. 28, 2. Sanavos: Matt. 5, 23, 24: 6, 14, 15. Eresini: Epist. 4, 32. Colossesi: Epist. 3, 13. Pietro. Epist. 3, 9. Vedi Pennono: Panstino.

INDUCENZE: potere che la Chiesa ha di accordarle: Gusù Casto: Matt. 16, 15. Per quel potere, che S. Paolo scomunicò l'incestuoso di Corinto, per lo stesso potere egli lo fece assolvere dalla sua scomunica, e lo assolvette egli medesimo, accordandogli indulgenza piena ed intiera della sua colpa: Constru: 2 Epist. 2, 6 a 11.

INDURIMENTO del cuore, Iddio indurò il enore del Faraone d'Egitto onde far risplendere la sua possanza in presenza di quel principe crudele verso i figliuoli d'Israello: Dio: Esod. 4. 21. Mosk: Esod. 7. 3. 4, 13: 9, 12: 10 , 1 , 20: 13, 15. Egli indurò anche il cuore degli Egiziani per ispingerli ad inseguire gli Israeliti al passaggio del Mar Rosso : Ibid. Esod. 14. 4, 8 , 17. Calamità clie derivano dall' indurimento del cuore: Mau: Lev. 26, 13 a 43. Fu in conseguenza di un giusto giudizio di Dio che tutti i re della Terra Promessa indurirono il loro cuore contro gl'Israeliti : RE : Gios. 11, 20. Iddio indurisce il cuore che gli piace senza fare alcuna ingiustizia, perchè egli è il padrone delle grazie, che accords : Romani : Epist. 9, 15 a 21. Non abbandonarsi all' indurimento come gli Ebrei, per non soggiacere ai mali, da' quali furono quelli oppressi : Eanzi : Epist. 3 , 7 a 10. Deriva ordinariamente dalla privazione della grazia, che Iddio toglie per giusti motivi : il Faraone è un terribile esempio di questa verità : Dio : Esod. 4. 21. LAZZARO : Gio. 12, 40. Mosè : Esod. 10 , 1: 14, 4. Isaïa: 6, 10. Popolo: Is. 63, 17. Pa-RABOLE : Matt. 13, 14: Marc. 4, 11, 12: Luc. 8, 10. ROMANI : Epist. 10, 19 8 21. PAOLO : Att. 28. 26. Deriva altresi dalla mancanza della nostra cooperazione alla grazia: Osza: 4 Re 17. 13, 14, SEDEGIA: 2 Par. 36, 13. ESDRA: 2, 9, 16. Popolo: Gerem. 7, 26. Giudzi: Gerem. 17, 23. GEREMIA: 19, 15. PENITENZA: Is. 46, 12, 13. GIUDEI : Is. 48, 4. GEREMIA : 2, 31. POPOLO : Ge-



22

rem. 3, 3 a 5: 5, 3, 4. EBREI: Epist. 5, 7, 8. Iddio lo punisce severamente : Cino : Is. 45 , 9. GEREMIA: 19, 15.

INESCUSABILE, dicesi colui, il quale, conoscendo Dio, non lo serve : Romani : Epist. 1, 20, 21: 2. 1.

INFEDELTA' degli uni verso gli altri. Essa è generalmente sparsa sulla terra: non puossi fidare di nessuno, nemmeno de' più intimi amici, neppure de' più prossimi parenti : Michea: 7, 1 a 6.

INPEDELTA' verso Dio e la sua santa legge: ossia incredulità della sua divina parola e de' suoi precetti : Sodoma : Gen. 19, 11, 17, 26. CARNI : Num. 11, 21, 22. Giosvè: Num. 14, 1 a 3, 11. 12. ACQUA: Num. 20, 12. TERBA: Deul. 9, 20. ELISEO: 4 Re 7, 2, 17 8 20. CONFIDENZA: Salm. 77, 36. PAZIENZA: Eccli. 2, 15. MIRACOLI: Matt. 8, 25, 26: 14, 30, 31. PARABOLE: Marc. 4, 40: Luc. 8, 25. GESO CRISTO : Matt. 17, 16. RESUR-BEZIONE : Marc. 16, 16. Luc. 1, 20. RESURREZIONE : Luc. 24, 25. PARABOLE: Matt. 13, 58, GASO CRI-870: Matt. 17, 19. NASCITA: Gio. 3, 18, 36. Mi-BACOLI: Gio. 6, 7. DISCORSI: Gio. 8, 24. LAZZARO: Gio. 12, 48. RESURREZIONE: Gio. 20, 27. ROMANI: Epist. 11, 20. COLOSSESI: Epist. 3, 6. EBREI: Epist. 3, 18: 4, 2, 11: 11, 6, APOCALISSE: 21, 8. Vedi FEDE: INCREDULITA': INCREDULO.

INFERMO, debole, ammalato. Passi della Sacra Scrittura su questo soggetto : CANTICO : 1 Re 2, 4. Chiesa: Salm. 26, 4. ORAZIONE: Salm. 30, 13. ISRAELITI: Salm, 106, 12. PECCATI: Is. 24, 4. VIRTO: Eccli. 31, 2. LAMENTAZIONI: Gerem. 1, 14. Popolo: Gerem. 15, q. Gerusalemme: Ezech. 21. 7. MICHEA: 1, 12. NINIVE: Nah. 1, 4. GIONATA: 1 Macc. 11, 49. APOSTOLI: Matt. 10, 8. LAZZARO: Gio. 11, 3, 4. VERGINI: Matt. 25, 36, 39, 43, 44. ROMANI : Epist. 14, 1. GIACOMO : Epist. 5, 14.

INFERNO, luogo di patimenti e di fuoco preparato pel demonio ed i suoi angioli, e per gli empj. Sodoma e Gomorra sono un' immagine terribile del fuoco dell'inferno, di cui Iddio si serve per punire i peccatori : Sodoma: Gen. 19. 24. Core, Dathan ed Abiron sono inghiottiti nell'inferno con 250 altri per essersi ribellati contro Mosé ed Aronne, e per avere voluto usurpare le funzioni sacerdotali : Conz : Num. 16. 1 a 40; il fuoco vi è acceso dalla collera di Dio: CANTICO: Deut. 32, 22; esso è eterno: GIUDITTA: 16, 21; pene che si soffrono nell'inferno: Giosse : 20, 18, 23 a 27; da un calore estremo si passa ad un freddo di geln: Giosse: 24, 19. È una pioggis di fuoco e di zolfo, e questa è una minima parte dei patimenti, che il peccatore vi soffre : Giosti-ZIA: Salm. 10, 7. OBAZIONE: Salm. 20, 9. I cattivi ricchi ed i peccatori vi sono condannati: Bent: Salm. 48, 13 a 15. Le ricchezze non servono a nulla per preservare dalle pene dell'inferno i peccatori: non havvi che la giustizia che ne sia capace : ibid. ; non è in potere dell'uomo di ritirarne : PROMESSE : Salm. 88, 47; ivi si freme e si digriguano i denti : Timosz : Salm. 111, Q.

Astuzie del demonio per strascinare gli nomini nell'inferno: SAPIENZA: Prov. q. 13 a 18. I peccatori vi sono tormentati cogli stessi mezzi che impiegarono per peccare: Sapienza: 11, 17: I peccatori sono ivi legati coi vincoli delle tenebre e di una lunga notte: Egiziani: Sap. 17, 2. Non ritornò mai nessuno dall'inferno, dice l'empio, che perciò non crede nulla e vive una vita irregolare, empia: Empio: Sap. 2, 1. I peccatori saranno consumati come una massa di stoppa gettata nel fuoco ardente: Vistò: Eccli. 21, 10, 11. Alcuni spiriti vennero creati perchè fossero colà i ministri della vendetta di Dio: Vinτù: Eccli. 39, 33, 34; per punirvi i superbi e gl'ingiusti: Isala: 5, 14. Gran fuoco che ivi mentiene il soffio di Dio: GIUDEI: Is. 30, 33: 33, 11, 14. MONDO: Is. 34, 9, 10. Giudizio. Mal. 4, 1. Discesa del re d'Assiria nell'inferno: quello di Egitto soggiacerà alla stessa sorte, insieme col suo popolo: Egitto: Ezech. 31, 15 a 18: 32, 18 a 32. Virtù necessarie per evitare il fuoco eterno: Giodei: Is. 33, 13 a 17. L'inferno è un luogo di pianto e stridore di denti : Miracoui : Matt. 8, 12. I peccatori saranno precipitati, colle mani e co' piedi legati, in un fuoco, che non cesserà giammai : Pa-RABOLE: Matt. 13, 41, 42, 49, 50: 22, 13. VIRTO: Matt. 18, 8, 9. VERGINI: Matt. 25, 41. VIRTO: Marc. 9, 42 a 47. Ciò che formerà la disperazione dei dannati, sarà il vedere che alcuni si sono selveti con minori mezzi di selvezze: che molti altri, non chiamati si tosto ad operare per la loro salvezza, vi cooperarono appena vennero chiamati, e così si sono salvati, come i Giudei ed i Gentili. I primi saranno gli ultimi, e gli ultimi i primi: PARABOLE: Luc. 13, 28, a 30. I tormenti saranuo prodotti dal fuoco e dallo zolfo: APOGALISSE: 14, 10, 11. PARABOLE: Luc. 16, 22, 24. Que' che sono nell'inferno non possono più avere speranza di escirne: PABABOLE: Luc. 16, 26. GIUDEI: Is. 66, 24. VERGINI: Matt. 25, 41, 46. GIOVANNI BATTISTA: Matt. 3, 12. VIRTÒ: Marc. 9, 46, 47. TESSALONICESI: 2 Epist. 1, 9, 10. Apocalisse: 14, 9 a 11. Grande quantità di queste vittime: il fuoco e lo zolfo serviranno per punire eternamente i dannati. Apocaussa: 14, 19, 20: 19, 20: 20, 9, 10, 13 8 15: 21, 8.

L'inferno è sotto terra e probabilmente nel

23

INFINGARDO, Vedi POLTRONERIA.

INGANNO: Vedt CALUNNIA: MALDICEN-ZA: MENZOGNA: SCALTREZZA, Iddio cousce l'ingamatore e l'ingamato: Gonsei: 12, 16, 17. Egli abbomina gl'ingaonatori: Sapienza; Prov. 3, 32. Ingano e siacerità: Uomo: Prov. 12, 20 a 28. Guai all'ingaonatore: Isaña: 5, 20. Mali che egli cagiona: Massan: 15, 32, 5 a 7, L'inganno aparso del mondo: Popolo: Gerem. 9, 3 e seg. Iddio l'ha in orrore: Tempio: Zacc. 8, 16, 17.

INGIURIE ed affronti : loro perversità : ingiurie che fece Hanon, re degli Ammooiti, agli ambasciadori di Davidde: Hanon: 1 Par. 19, 4, 5. L'ingiuria è inseparabile dall' orgoglio: Uomo: Prov. 11, 2. Essa è appannaggio dell' insensato: Ibid. Prov. 20, 3; del beffardo: Ibid. Prov. 22, 10 ; del malvagio : Amico : Eccli. 6, 1 ; e la cagione della ruina degl'imperi: Govenno: Eccli. 10, 8. Difficilmente se ne corregge: Vintù: Eccli. 19 , 28. Essa opprime l'uomo prudente: Ibid. Eccli. 21, 22. Non contrastate mai coll'ingiuriatore : Ibid. Eccli. 8, 14: 22, 30. Sorte di colui che fa ingiuria : Ibid. Eccli. 23, 20: 26, 11. Mali cagionati delle ingiurie: Uomo: Prov. 10, 18: 25, 8. Vistù : Eccli. 8, 14. Le parole ingiuriose sono degne dell'inferno : SERMONE: Matt. 5, 21 22. Iddio comanda l'obblio delle ingiurie: LEGOI: I.ev. 19, 18. Perderne ogni memoria : Governo: Eccli. 10, 6. Perdonarle taote volte quante sono ripetute : PARABOLE : Luc. 17 , 3 , 4. Non farne vendetta: SERMONE: Matt. 5, 38 a 41. VIBTÙ: 18, 21, 22. E ciò sotto pena di vederci privati del perdono di Dio: SERMONE: Matt. 6, 14, 15. Colossesi: Epist. 2, 13. Veili Pendono.

INGIUSTIZIE: Iddio le abborre, qualunque sia la loro specie: Past: Deut. 25, 16. Colui che non ne commette, può senza timore tenere alta la sua testa : Giorga : 11 , 14 , 15. Quelle che i malvagi commettono in questo mondo : Ibid. cap. 24. Gl'ingiusti non si sosterranno alla presenza di Dio : ORAZIONE: Salm. 5, 5. Chi ama l'ingiustizia odia la sua anima: Giustizia: Salm. 10, 6, 7. Essa è sparsa generalmente : Corruzione : Salm. 13. ORAZIONE: Salm. 54, 9 a 11. L'ingiusto non ha il timore di Dio : Peccatore : Salm. 55, 1. Gl'ingiosti periranno: Ibid. Salm. 36, 30, 40. Loro sicurezza apparente: Dio: Salm. 93, 4 a 11. Davidde è alieno da ogni ingiustizia : RE: Salm. 100, 4. LEGGE: Salm. 118, 133. Gli ingiusti saranno umiliati : ISRAELITI : Salm. 106:,

17. Gravi mali gli opprimeranno: Newci: Salm. 130. 12. Non imitare gl'iogiusti : Sapienza: Prov. 3, 31. Diversi generi d'ingiustizie : virtù che sono loro opposte: Uomo: Prov. cap. 10 e 11. Le ingiustizie medesime servono di tormento in questa vita a que' che le commettono: Dio: San. 12. 23. EGIZIANI: Sap. 16, 24. Fuggire le ingiustizie: VIRTU: Eccli, 7, 3: 0, 17, Esse rovesciano i regni: Governo: Eccli. 10, 8. Il ricco se ne rende colpevole : Vistù : Eccli. 15 , 4. Abbandonare l'iogiustizia per ritornare a Dio: Eccli. 17, 23, 24 ; è ciò, che gli è grato : Vinto : Eccli. 35, 5. Non varraono nulla i beoi di fortuna agli ingiusti : Ibid. Eccli. 40, 13. Aver rossore di que'che sono iogiusti : Ibid. Eccli. 41, 21, 23. Gusi a coloro, i quali fappo delle leggi ingiuste Isaia : 10, 1. Guai a colui che falibrica col prezzo dell' ingiustizia : Sedecta : Gerem, 22 . 13. Essa cagioon la morte di chi la commette : Parasole : Ezech. 18, 26. Ingiustizie che eccitano la collera e la vendetta di Dio : Amos. 8, 4 e seg. Michea: 2. 1 e seg. : 6. 6 a 16 : 7 1 e seg. L' ingiustizia nella distribuzione della giustizia è occasione di doglianza al giusto : HABACUC : 1, 2, 4. Essa strascina seco i giusti e terribili castighi di Dio: Ibid. 1, 5 a 10: 2, 12 a 14. ROMANI : Epist. 1, 18. Soffrendole ci rendiamo bece accetti a Dio: Pierro : 1 Epist. 2, 19. È ciò che forma la gloria del Gristiaco: Ibid. vers. 20. Gesù Cristo ce ne ha dato l'esempio: Ibid. vers. 21 a 23. Felicità di colui che soffre le ingiurie e le diffamazioni: Ibid. cap. 4, vers. 14. Coloro che riceveranno il prezzo delle ingiustizie periranno: Ibid. 2 Epist. 2, 12, 13. Vedi Doni : INIQUITA'.

Inoiustizia nelle compere e nelle vendite : Paso : Misure. Non ingannare il prossimo : Leggi : Lev. 19, 11. Avere bilance, pesi, misure esatte: Ibid. Lev. 19, 36: 25, 14. Peso: Deut. 25, 13 a 16. CONFIDENZA: Salm. 61, Q. Uomo: Prov. 11. 1. Ingiustizie concernenti le proprietà Ibid. Prov. 11, 24. TESTIMONJ: Deut. 19, 14. HEBAL: Deut. 27, 17. SAPIENZA: Prov. 1, 19. Uomo: Prov. 11, 24: 13, i1: 21, 6: 22, 16: 28, 20, 22. VANITA': Eccl. 2, 26: 7, 1. Dio: Sap. 15, 12; concernenti l'acquisto delle ricchezze : Sapienza : Eccli. 4 , 36. VIRTÙ : Eccli. 14, 4 : 27, 2. Isaī: 5, 8. GIUDEI: Is. 33, 1. HABAGUC: 2, 6, Væ eis qui, etc. MICHEA: 6, 10. GESÙ CRISTO: Matt. 16, 26. MI-BACOLI : Marc. 8, 36. TESSALUNICESI : 1 Epist. 4, 6. Vedi Compera: Comperare: Ricchezze: Riccin. INGRATITUDINE. Giscobbe si divide de Labano a cagione della sua ingratitudine e di quella de' suoi figli : GIACOBBE : Gen. cap. 31. Ingratitudine del capo de' coppieri verso Giuseppe : COPPIERE: Gen. 40, p.3; del nuovo re d'Egito verso Giuseppe: Israeliti: Ecod. 1, 8; degli Israeliti verso Dio, il quale somministrava loro nel deserto un abbondante cibo senza bisogno nè di lavoro, nè di colture: FOUCO: Num. 11, 4. CARMI: Num. cap. 11. Quadhe: Num. cap. 11. Marwa; degli Ammoniti verso gl' Israeliti. Lucci: Deut. 23, 3, 4. Pinnti di questi nel senire il racconto dei benefizi di Dio fatto da un Anouto: Giud. cap. 2. Obstuo: Giud. cap. 2.

INGRATITODINE: Giudici, capo 6. Cl' Israeliti, sempre infedeli, sono dati nelle mani dei Madianiti, i quali gli opprimono pel corso di sette anni. Essi altano le loro grida al Signore, il quale ad essi rimprovera la loro ingratitudine e la loro malignità, dall'anno 2752 fino all'anno 2759.

Ciò che precede trovasi all'articolo Debbona : Giud. cap. 5.

Fecerunt autem filii Israel malum in conspectu Domini, qui tradidit illos in manu Median septem annis,

- 2. et oppressi sunt valdè ab eis. Feceruntque sibi antra et speluncas in montibus, et munitissima ad repugnandum loca.
- 3. Cùmque sevisset Israël, ascendebat Madian, et Amalec, ceterique orientalium nationum:
- 4. et apud eos figentes tentoria, sicut erant in herbis cuncta vastabant usqué ad introitum Gazæ: nitilique omninó ad vitam pertinens relinquebant in Israël, non oves, non boves, non asinos.
- Ipsi enim et universi greges eorum veniebant cum tabernaculis suis, et instar locustarum universa complebant, innumera multitudo hominum, et camelorum quidquid tetigerant devastantes.
- 6. Humiliatusque est Israël valde in conspectu Madian.
- 7. Et clamavit ad Dominum postulans auxi-
- 8. Qui misit ad eos virum prophetsm , et locutus est : hac dicit Dominus Deus Israel : ego vos feci conscendere de Ægypto, et eduxi vos de domo servitutis,
- g. et liberavi de manu Ægyptiorum, et ommium inimicorum qui affligebant vos: ejecitque eos ad introitum vestrum, et tradidi vobis Terram corum.
- no. Et dixi: Ego Dominus Deus vester, ne timentis deos Amorrhæorum, in quorum terra habinatis. Et noluistis audire vocem meam.

Per la continuazione, vedi GEDEONE: Giud. 6, 11.

Ingratitudine dei figlinoli d'Israele verso Dio, che gli aveva ricolmati di tanti benefizi : Geneo. NE: Giud. 8. 33, 34. SAULLE: 1 Re-10, 18, 19. SAMURLE : 1 Re 12, 8, 9; di Saulle verso Davidde, che cerca di ferlo morire a malgrado dei tanti benefizi che aveva da lui ricevuti: Saucae: 1 Re cap. 15 e seg; degli abitanti di Ceila verso DAVIDDE: 1 Re cap. 23; dei figli di Ammon verso gli ambasciatori che Davidde aveva mandati a loro per consolarli della morte del loro re: DAVIDDE: 2 Re cap. 10, di Assalonne verso Joab che gli aveva ottenuta grazia presso il re: Ibid. 2 Re cap. 14 : di Amasia verso Dio . che gli aveva fatto riportare tante e si luminose vittorie contro gl' Idumei : Amasia : 2 Par. 25 . 14 . 15. L'ingratitudine non produce che disgrazie: Uono: Prov. 17, 13, EGIZIANI: Sap. 16, 29. Rimproveri che Dio sece fare agl'ingrati: Isaïa: 1, 2 a 4 : 5, 4. Carattere dell'ingrato: Vintù: Eccli. 29, 21. Suo castigo : Dio: Is. 43, 22 e seg. L'ingratitudine rimproverata ai Giunei : Is. 48. 1 a 8. Gerusalemme : Ezech. cap. 16. Gere-MIA: 2, 5, 6. ISRAELE: Os. 13. MICHEA: Cap. 6. Ingratitudine di Demetrio verso Gionata: 1 Macc. 11, 13; di Tolomeo verso Simone : 1 Macc. 16, 16. Gesù Cristo rimprovers molte città, perchè non hanno fatto penitenza , malgrado le grandi meraviglie da lui operate: GIOVANNI BATTISTA: Matt. 11, 20. Ingratitudine dei nove lebbrosi guariti, che non ritornarono per rendere grazie della loro guarigione: PARABOLE: Luc. 17, 12 8 18. Ingratitudine dei padroni della Pitonessa verso S. Paolo : Att. 16, 18, 19. S. Paolo rimprovera l'ingratitudine verso Dio a que' che conoscendolo non lo glorificeno: ROMANI: Epist. 1 , 20, 21. Tempo nel quale la ingratitudine sarà maggiore : TIMOTEO : 2 Epist. 3, 1, 2.

INIMICIZIE: dopo il peccato de' nostri primi genitori, Iddio promise di mettere inimicizia tra il serpente e la donna e fra la loro razza: ADAMO: Gen. 3, 18. Fuvvi poscia inimicizia tra i pastori di Gerasa e quelli d'Isacco, a motivo di un pozzo, che avevano scavato : Isacco : Gen. 24, 19 a 21. Abrahamo non vuole che sianvi inimicizie tra lui e suo nipote, nè fra i loro rispettivi pastori : preferisce che siavi separazione fra essi: Abramo: Gen. 13, 8 a 12. Inimicizia di Esaŭ verso suo fratello Giacobbe, a cagione della benedizione di suo padre : Giacos-BE : Gen. 27, 41; dei figli di Giacobbe verso il loro fratello Giuseppe : Gen. 37, 4; di Saulle verso Davidde, a cagione delle lodi, che il popolo gli dava; Davidde: 1 Re cap. 18. La troppo grande amicizia si cambia in inimicizia : 25

esempio in Ankon: 2 Re 13, 15. Initinicizia di Aman contro gli Ebrei: Manpocuo: Estli. 7, 6. Non fidarsi troppo di un uemico riconciliato: Davidos: 1 Re 24, 17: 26, 21: 2 Re 3, 27. Vedi Nance. Devoosi sofficare le ioinicizie: Vintu Eccli. 28, 1 a 9; il peccatore le suscita e le aumenta: 1bid. vers. 11.

INIOUI. Vedi EMPJ: MALVAGI.

INIOUITA': Caioo trova la sua iniquità troppo grande per meritare perdoco: CAINO: Gen. 4. 13. La terra era piena di iniquità all'epoca del diluvio : Nok : Gen. 6, 13. L' iniquità confusa colle proprie sue parole : MARDOCHEO : Esth. 5, 6, 7. Iddio è il testimonio ed il vendicatore della iniquità degli nomini: Giosas: 11, 10 a 13: 10. 20. Coloro i quali la praticaco sono loctani dal cammioare sulla via della salute : Legge : Salm. 118, 3. Orrore che devesi averoe: Ibid. vers. 163. Catena d'iniquità rotta : Dio : Is. 25, z. L'iniquità è causa dello sdeguo di Dio: Emps: Is. 57, 17. Iddio rimprovera agli Enrei la loro in quità : Grunn : Is. 65, 1 a 7. Essa è cagione dell' infievolimento della carità : Paoreziz: Matt. 24, 12. Essa malgrado ciò è molto sparsa: GIOVANNI: 1 Epist. 5, 19.

INNOCENTE : colui che è senza peccato , che è esente dell'azione o del delitto che gli viene imputato : suo carattere , sue aziooi : Cor-PIERE: Gon. 40, 14, 15. GIOBES: 17, 8: 22, 19. GESU CRISTO: Salm. 23, 3; 4. AVVERSITA': Salm. 24, 22. Uomo: Prov. 14, 15:, 22, 3. Passione : Matt. 27. 24. La Chiesa comprende sotto il nome di innoceuti i bambini che furono sterminati per ordiue del re Erode, all'epoca della noscita del Salvatore del mondo. Questa strage era già stata prefigurata da quella comandata dal Fataone dei figli degli Israeliti per impedire la loro moltiplicazione: ISRAELITI: Esod. cap. .. 1.1 EGIZIANI: Sap. 18, 5. Fu altresi predetta dai profeti molto tempo prima : DANIELE : 8 , 23 a 25 .. GIORBE: 15, 21, 25. POPOLO: Gerem. 9, 17 a-21. Schiavitù: Gerem. 31, 15. Fu adempinta da Erode: Maoi: Matt. 2, 16. Vedi l'offizio della sesta dei santi Innocenti, sotto il giorno 28 dicembre.

INNOCENZA: per innocente che sia un nonio ; con può credersi giusto dicanzi a Dio: GIOBBE : 4, 12 8 21. Vedi AMORE od odio. Giobbe, ricocoscendo la sua icoccenza, e soffrendo i più crudeli dolori, teme aocora la giustizia di Dio : Giosse : 6, 1 a 7. Egli vorrebbe coooscere i suoi peccati : domanda a Dio questa coooscenza: Giosse: 13, 25: 16, 18 a 23. Egli prende Iddio a testimopio della sua ionoceoza: abborre l'ingiustizia e la menzogna : Giosse : cap. 27. Oppressione a cui gli inoocenti sono esposti in questa vita: VANITA': Eccl. 4 , 1 a 3. Tenerezza di Dio per quelli che li diseodono: Poven: Eccl. 4, 9 a 11. Devesi supporre l'inooceuza negli altri : alloutanar ogoi cattivo sospetto : Giosue : 22, 22, 23. ELCANA : 1 Re 1 . 14, 15. ACRAB: 3 Re 18, 17, 18. SEDECIA: Gerem. 37, 12, 13. SPIRITO: Att. 2, 14, 15. PAOLO: Att. 28, 17, 18. Gli innocenti soco talora avvolti nella punizione dei colpevoli io questa vita. A motivo della ribellione di Core, Dathan ed Abiroo, Iddio voleva castigare tutto il popolo, innoceute o colpevole : ma per le preghiere di Mosè e di Aronne non punisce che i colpevoli, in numero di dueceoto cinquaota : Core: Nam. 16, 1 a 40.

INQUIETUDINE: sua vanità: Vintů: Eccl. 27, 5. Vedi Impazienza.

INSAZIABILE : suo carattere : Viarù : Eccli. 14. 9.

INSEGNAMENTO. Vedi CONSIGLIO. INSENSATO, Vedi STOLTO.

INSENSIBILITA' verso i poveri e gl'infelici: esempi di questa inscosibilità e del suo castigo; Isbaturi: Esod. 1, 12, 13. Leggi: Deut. 23, 3, 4, Gendone: Giud. 8, 5 a 16. Davidde: 1 Re 25, 10, 11, 38. Giorrati 20, 19. Udano: Prov. 21, 10. Virtù: Matt. 18, 28, 34, 35. Virdini: Matt. 25, 44. 24. Paranoux: Luc. 16, 19 a 22. Giacomo: Epist. 2, 13. Vedi Elemosina: Povent. INSOLENTE: uno fargli resistenza di fronte: Virtù: £Gelt. 8, 14. Vedi Matyvor.

INSPIRAZIONE divina : suoi effetti : Giorba:

INSTABILITA': testi della Sucra Scrittura sopra questo argonento: Caino: Gen. 4, 12. Novoti: Num. 9, 18. Giorde : 4, 18. Orazione: Salm. 54, 35. Udmo: Prov. 27, 8. Vanta': Eccl. 10, 4. Riccurzze: Eccli. 5, 11. Viatu: Eccli. 27, 12: 34, 11. Emp: 15: 57, 20. Giudda: Gerem. 14, 10. Liamentation: Gerem. 1, 8. Giovanni Battista: Mall. 11, 7. Arostoli. Luc. 9, 4. Discitura. 10, 7. Cornsti: 1. Epist. 15, 58: 2 Epist. 1, 17, a 19. Eresin: Epist. 4, 14. TessaLONICESI: 1 Epist. 4, 10, 11:2 Epist. 2, 2:3, 7.
TIMOTEO: 1 Epist. 5, 13. GIACOMO: 1 Epist. 1,
B. Vedi INCOSTANZA.

INSTRUIRE ed instruirs: Oggetti sui quali si deve instruire ed instruirs: ventaggi dicit.
Tearno: 1 Par. 25, 6, 7, Lega. 1 Salm. 2, 100
Giorde 33, 16, 33: 34, 2. Vita: Salm. 89, 14.
Sabiera: Prov. 8, 12. Uomo: Prov. 16, 20: 19, 18: 29, 17, Vahita'. Eecl. 7, 13: Virti. Eecl. 7, 25: 31, 22. Dio: 18. 28, 26. Porolo: Gerem. 6, 8. Susanka: Dan. 13, 3. Israele: 0s. 7, 15.
Patiladon: Eecli. 47, 15. Stepano: Att. 7, 22.
Paulo: Att 22, 3.

INSTRUMENTI di musica di cui servivansi gli Israeliti al tempo di Davidde: Lexuri: 1 Par. cap. 25: 2.

Par. cap. 5. 6. Tenro: 1 Par. cap. 25: 2.

Par. cap. 5. Loss: Salm. 150, al tempo di Giacossa: Gen. 31, 27; di Giossa: 21, 12; di SAULLE: 1 Re 10, 5; e di NASUCUODONOSOR: Dan. 3, 5, 7, 10, 15. Vedi Cerra: Oroano.

INSTRUZIONE: esse derive de Dio : Penpo-NO: Salm. 31, 10. SAPIENZA: Eccli. 24, 44, 46. Dio : Esod. 4 , 12 : Sap. 12 , 19. GRAZIE : Salm. 17, 37, 39. TEMPIO: 2 Par. 6, 27. AVVERSITA': Salm. 24, 10. LEGGE: Salm. 118, 26. PENITENTE: Salm. 142, 12. SAPIENZA: Prov. 9, 9. ISATA: 2, 3. MI-CHEA: 4, 2. Necessità di propagarla : Vino: Lev. 10, 10, 11. IMPURITA': Lev. 15, 31. LEGGI: Lev. 4. 9. Esontazione : Deut. 11, 19. Manué : Giud. 13, 8. SALOMONE: 3 Re 10, 3. OSEA: 4 Re 17, 27, 28. JOSA-PHAT: 2 Par. 17. 9. VIRTU: Eccli. 30, 15. Popolo: Gerem. 9, 20. Ezecutete: 44, 23. Gusi a chi trascura d'instruirsi e d'acquistare la Sapienza : Prov. 1, 22 s 32. Uomo : Prov. 12, 1 s 8. Quali sono le persone che devono instruire : SAPIENZA : Prov. 9. 7. 8: quali devono essere instrutte : Ibid. Prov. 9, 9 e seg. Necessita' d'instruirsi : Uomo : Prov. 22, 17 a 21: 23, 12. Essere docile all'instruzione de' genitori : Ibid. Prov. 22, 22 8 25. Se manca l'instruzione, il popolo tralascia i suoi doveri: 1bid. Prov. 29, 18. Essa è un peso enorme per l'imprudente: Vintu: Eccli. 21, 22. È perdere il tempo volendo instruire gli insensati e gli imprudenti: Vintu: Eccli. 22, 6 a q. Ascoltare l'instruzione del saggio: Ibid. Eccli. 41, 17, 18. Vantaggi della docilità alle instruzioni di Dio: Isala: 1, 19, 20. Gesù Cristo rimprovera a tutti i fedeli, nella persona degli Apostoli, la loro poco intelligenza e la poca cura che hanno di profittere della perola di Dio: Miracoli: Mare. 8, 17 a 21. Vedi PAROLA di Dio. Dobbiamo instruirci vicendevolmente : Colossesi : Epist. 3, 16. Devesi fore la instruzione e ricevere con umil-15: Uono: Prov. 11, 31: 13, 18. Sapienza: 11,

10. 11. Geremia: 2. 30. Poroto: Gerem. 5. 3: 7, 28. SOFONIA: 3, 2; e con perseveranza: Sa-PIENZA: Prov. 3, 11, 12: 4, 13. Giusti: Sap. 3, 11. Gesů: Eccli. 51, 31. Ennet: Epist. 12, 5 a 8. L'instruzione è freno alla malvagità: Grazie: Salm. 17, 39. EZECHIBLE : 6, 8, 9. GIUDEI: Bar. 3, 1. ANTIOCO: 2 Macc. 6, 13. Essa monda del peccato: Uomo: Prov. 10, 17. Isala: 1, 24, 25. LAMENTAZIONI : Gerem. 3 , 32, 33. MICHEA : 7, 9: CORINTS: 1 Epist. 11. 32. Essa conserva la grazia: Uomo: Prov. 12 , 1. Vintu: Eccli. 11 , 29. APOCALISSE: 3, 19. Vedi Connezione di coloro, i quali non sono capaci d'instruire, ovvero che instruiscono mule : Dio : Is. 28, 7 a g. Po-POLO: Gerem. 9, 5. Vedi pure Dorrom falsi, e G10BBE: 12, 20. Uomo: Prov. 15. 10: 16, 22: 19. 11. SCANDALI : Marc. 7 , 7. TITO : Epist. 4 , 11. ERBH: Epist. 13, q. APOCALISSE: 2, 14. Della dottrina di Gesti Cristo: Michea : 4, 2. Disconsit Gio. 7. 16. Gusù Chisto: Matt. 4 , 17, 23: 28 , 19, 20 : Luc. 4, 15. SERMONE : Matt. 5, 2 e seg. GIOVANNI BATTISTA : Marc. 1, 14, 15. PARABOLE : Marc. 4, 2. MIRACOLI: Luc. 5, 3.

INSTRUZIONI: Merco, capo 10. Instruzione di Gesia Cristo ai Farisei: egli prova loro che il matrimonio è indissolubile.

Il capo precedente trovasi all'articolo Vinτù:

Blarc. cap. 9.

Et indè exorgens venit in fines Judam ultrà Jordanem: et conveniunt iterum turbre ad eum: et sicut consueverst, iterum docebat illos. Vintù: Matt. 10. 1 8 12.

2. Et accedentes Pharisæi, interrogabant eum : si licet viro uxorem dimittere : tentantes eum.

- 3. At ille respondens, dixit eis: quid vobis præcepit Moyses?
- 4. Qui dixerunt : Moyses permisit libellum repulli scribere, et dimittere. Lecci: Deut. 24, 1.
- 5. Quibus respondens Jesus, ait: ad duritiam cordis vestri scripsit vobis præceptum istud.
- 6. Ab initio autem creature, masculum et feminam fecit eos Deus. CREAZIONE: Gen. 1, 27.
- 7. Propter hoc relinquet homo patrem suum, et matrem, et adhærebit ad uxorem suam. Ibid. Gen. 2, 24. Viatù: Matt. 19, 5.
- 8. et erunt duo in carne ună. Itaque jam non sunt duo, sed una caro. Corints: 1 Epist. 6, 16: 7, 10. Eresin: Epist. 5, 37.
- 9. Quod ergò Deus conjunxit, homo non se-
- to. Et in domo iterum discipuli ejus de codem interrogaverunt eum.

- 11. Et ait illis: quicumque dimiserit uxorem suam, et sliam duxerit, adulterium committit super eam.
- 12. Et si uxor dimiserit virum suum, et alii nupserit, moschatur. Viarù: Matt. 19, 1 a 12.
- Gesù Cristo stringe al seno i bambini e li benedice: egli assicura che il regno de' Cieli non è che per quelli che sono innocenti come i bam-
- 13. Et offerebant illi parvulos ut tangeret illos. Discipuli autem comminabantur offerentibus.
- 14. Quos cum videret Jesus indigné tulit, et ait illis: sinite parvulos venire ad me, et ue prohibueritis eos: talium enim est regnum Dei.
- 15. Amen dico vohis: quisquis non receperit regnum Dei velut pervulus, non intrabit in illud.

  16. Et complexus eos, et imponens manus super illos, benedicebat eos. Virrù: Matt. 13 u 15.
- Un giovane ricco si presenta a Gesù per sapere ciò ch' era d'uopo fure per possedere il regno di Dio. Gesù gli risponde di osservare la leggo di Dio, e di più di vendere quanto possiede e darlo ai poveri. A queste parole rattristatosi il giovane se ne va sconsolato, perchò aveva molte possessioni. Gesù assicura che le grandi ricchesse sono un ostacolo per entrare in Cielo.
- 17. Et cum ingressus esset in viam, procurrens quidem genuffexo ante eum, rogabat eum: magister bone, quid faciam ut vitam æternam percipiam? Viarù: Matt. 19, 16 a 26.
- 18. Jesus autem dixit ei : quid me dicis bonum? Nemo bonus, nisi unus Deus : PARABOLE : Luc. 18, 19.
- 19. Præcepta nosti: ne adulteres, ne occidas, ne fareris, ne falsum testimonium dixeris, ne fraudem feceris, honora patrem tuum et matrem-Dicatoco: Esod. 20, 12 a 16.
- 20. At ille respondens, ait illi : magister; hee ompia observavi à juventute meâ.
- 21. Jesus autem intuitus eum, dilexit eum, et dixit ei: unum tibi deest: vade, quecumque hebes veode: et da panperibus, et habebis thessurum in cœlo: et veoi, sequere me-
- 22. Qui contristatus in verbo, abiit mœrens: erst enim habens multes possessiones.
- 23. Et eirenmspiciens Jesus, ait discipulis suis : quam difficile qui pecunias habent, in regnum Dei introibunt !
- 24. Discipuli autem obstupescebant in verbis ejus. At Jesus rursus respondens, ait illis: filioli,

- quam difficite est, confidentes in pecuniis, in regnum Dei introire! 25. Facilius est camelum per furamen acûs
- transire, quam divitem intrare in regnum Dei. 26. Qui magis admirabantur, dicentes ad se-
- 26. Qui magis admirabantur, dicentes ad semetipsos: et quis potest salvus fieri?
- 27. Et intueus illos Jesus, ait: apud homines impossibile est, sed non spud Demm comnis enim possibile sunt apud Deum. Virru: Blatt. 19, 16 a 26. Paranote: Luc. 18, 18 a 27.
- Gli Apostoli hanno abbandonato tutto per seguire Gesù Cristo Centuplo promesso a quelli che gl'imitano. Gesù predice molte persecusioni e la sua passione.
- 28. Et cœpit et Petrus dicere: ecce nos dimisimus omnia, et secuti sumus te.
- 29. Respondens Jesus ait: amen dico vobis: nemo est, qui reliquerit domum, aut fratres, aut sorores, aut patrem, aut matrem, aut filios, aut agros; propter me, et propter Evangolium,

30. qui non accipist centies tantum, nunc in tempore hoc, domos, et fratres, et-sorores, et matres, et filios, et agros, cum persecutionibus, et in seculo futuro vitam æterasm.

- 31. Multi autem erunt primi novissimi, et novissimi primi. Vintù: Matt. 19, 30.
- 32. Eraut autem in vià ascendentes Jerosolimans : et præcedebat illos Jesus , et atupebant ; et sequentes timebant. Et assumens iterior duodecim, cœpit illis dicere que essent ei eventers. Paranous: Luc. 18, 31: Mall. 20, 17 a 10.
- 33. Quis ecce ascendinus Jerosolimani, et Filius hominis tradetur principibus sacerdotum, et scribis, et senioribus, et danumbunt eum morte, et tradent eum Gentibus: Massai: 1s. 53, 7.
- 34. et illudent ei, et conspuent eum, et flagellahunt eum, et interficient eum: et tertif die resurget. Parasole: Matt. 18, 28 a 33. Peccarr: 37, 18.
- Ambisione dei figliuoli di Zebedeo: calice che bisogna bevere prima di partecipare alla gloria.
- 35. Et accedunt ad eum Jacobus et Joannes filit Zebedær, dicentes: magister, volumus, ut quodcumque petierimus, facias nobis.
- 36. At ille dixit eis: quid vultis ut faciam volsis?
- 37. Et dixerunt: da nobis, ut unus ad dexteram tuam, et alius ad sinistram tuam, sedeamus in glorià tuà.
  - 38. Jesus autem ait eis : mescitis quid petatis :

potestis bibere calicem, quem ego bibo; aut baptismo, quo ego baptizor, baptizari?

39. At illi dixerent ei : possumus. Jesus autem ait eis : culicem quidem, quem ego bibo, hibetis; et haptismo, quo ego baptizor, baptizabimini :

40. sedere autem ad dexteram meam, vel ad sinistram, non est meum dare volvis, sed quihus paratum est. Parabole: blatt: 20, 20 a 25.

Dominio interdetto come contrario alla umiltà.

41. El sudientes decens, coeperant indigosri de Jacobo et Josopue.

42. Jesus autem vocans eos, ait illis: scitis quia li, qui videntur principari gentibus, dominantur eis: et principes eorum potestatem habent ipsorum.

43. Non ità est autem in vohis; sed quicumque voluerit fieri major, erit vester minister:

44. et quicumque voluerit in vobis primus esse, erit omnium servus. PARABOLE: Matt. 20, 24 \* 28.

45. Non et Filius hominis non venit ut ministraretur ei, sed ut ministraret, et daret animam suam redemptionem pro multis. Passione: Luc. 22, 24 a 27.

Cieco di Gerico guarito da Gesù Cristo.

46. Et veniunt Jericho, et proficiscente eo de Jericho, et discipulis ejus, et plurimă multitudine, filios Timei Bartimeus cecus sedebat juxtă viam mendicans.

47. Qui cum audisset quia Jesus Nazarenus est, cœpit clamare, et dicere : Jesu, fili David, miserere met l

48. Et comminabantur ei multi ut taceret. At ille multo magis clamabat: fili David, miserere

mef l
49. Et staus Jesus præcepit illum vocari. Et
vocant cæcum , dicentes ei : animæquior esto :

surge, vocat te.
50. Qui projecto vestimento suo exiliens, venit

51. Et respondens Jesus dixit illi: quid tibi vis facism? Cæcus autem dixit ei: Rabboni, ot videam.

52. Jesus autem ait illi: vade, fides tua te salvum fecit. Et confestim vidit, et sequebatur eum in vià. Paraboux: Matt. 20, 29 a 34: Luc. 18, 35 a 43.

Per la continuazione, vedi Genusalemme: Marc. cap. 11.

Per le altre istrazioni che Gesù Cristo fece ai suoi discepoli ed al popolo, vedi Seamone: ed anche meglio i quattro Evangelisti per intiero, perchè in molti espitoli de' loro Vangeli vi sono istruzioni e sentenze uscite dalla bocca del divino Salvatore.

INSULTI contro i ministri di Dio: essi sono degni di gravi eastighi agli occhi suoi: Eusso: 4 Re a, 23. a4. Disprezzandoli si disprezza Gesti Cristo medesimo: Discreou: Luc. 10, 16. Pedi Saceanort. Gli insulii ricadono sopra colui che li fa. Viatù: Eccli. 27, 30 e seg. Vedi Isotuna: Oltrascolo.

INTELLETTO: INTELLIGENZA: l'acquisizione principalmente per le cose che risguardano Dio, dal quale l'ottenismo: Perdono : Salm. 36. 11.

10. Giunizio: Salm. 49, 23. Dio: Salm. 93, 8. Giusti: Salm. 106, 43.

Meraviolia: Salm. 110, 10. Legor: Salm. 118, 34, 75: 99, 100, 104, 123, 130, 144, 169. Conoscenzi: Salm. 138. 3. Sapinezi: Prov. 8, 5. Vintò: Eccli. 31, 18. Gerostemme: Is. 29, 24. Danille: 0. 1. Timotro: 2 Epist. 2, 7.

INTENZIONE: nelle azioni che l'uomo fa, ve ne sono molte che si assomigliano in apparenza: nondimeno se si considerano quanto all'intenzione ed al motivo, si trova che differenziano fra di loro intieramente. Di fatto la medesima azione, che è punibile in un individuo per rapporto alta sua intenzione od al suo motivo, è lodevole in un altro per rapporto alla intenzione od al motivo differente che ebbe nel farla : così Caino uccise suo fratello Abele : Caino : Gen. 4, 8, e Davidde il gigante Gous: 1 Re 17, 49-Josb uccise Abner: DAVIDOR: 2 Re 3, 27; poscia Amasa: Ibid. 2 Re 20, 10. Erode fece morire S. Giovanni Battista: Minacoti: Matt. 14. 10. S. Pietro fece morire Anania e Safira: Apostoli: Att. 5, 5, 10. Si considerino le intenzioni ed i motivi negli noi e negli altri, e giudicheransi gli uni colpevoli e gli altri lodevoli nelle medesime azioni. Abrahamo ha riso della promessa che l'Angelo gli fece di un figlio che doveva nascere da lui : Abramo : Gen. 17, 17. Sara pure rise della medesima promessa: Abaa-BAMO: Gen. 18, 12. Nondimeno Abrahamo è lodato e Sara ammonita : Ibid. Il Faraone dice : peccavi: Mosk: Esod. 9, 27. Saulle dice: peccavi : SAULLE : 1 Re 15, 24. Davidde dice : peccavis DAVIDDE: 2 Re 12, 13. Manasse dice: peccavi: MANASSE: 3 Par. 33, 12. Giuda Iscariote dice : peccavi: Passione: Matt. 27, 4. Nondimeno l'intenzione ed i motivi degli uni e degli altri erano ben differenti. Mosè fa uso delle medesime parole rivolgendosi a Dio per ottenere l'acqua onde disseture il suo popolo nel deserto di Raphis,

ed in quello di Sin: Mosk: Esod. 17, 4, 5, 6. Acqua : Num. 20, 6 a 13. Egli non esitò la prima volta, usa hensì la seconda, per lo che Dio lo puni. Giuditta accresce lo splendore di sua bellezza colla munificenza de' suoi abiti , per cattivarsi gli sguardi di Oloferne, non già con intenzione libertina, ma per liberare il suo popolo da quel terribile peroico : Giupitta: 2, 1, 4, Se Mardocheo non lia mai voluto piegare il ginocchio davanti Aman ed adorarlo, non fu già per disprezzo per la sua persona e per la sua dignità: ma hensì per non rendere alla creatura ciò che è dovuto solumente al Creatore: Assurao : Esth. 3 . 2. Iddio ha più riguardo all'intenzione che alla azione. Caino ed Abele offrirono doni al Sienore, ma con intenzioni ben differenti, siccome la conseguenza ne somministra la prova : Caino : Gen. 4, 3 a 7. Core ed i suoi compagni avevano deel' incensieri egualmente preziosi di quelli di Aronoe, per non dir anche di maggior pregio: nondimeno Iddio non accettò con egual occhio gl'incensamenti degli uni e dell'altro: Cons: Num. cap. 16. I Bethsamiti videro con piacere l'Arca del Signore ritornare dal campo de' Filistei, ed offrirono sagrifizi a Dio in segno di allegrezza: essi furono nondimeno oppressi da una gran piaga, ritenendola poscia in un tempo, in cui non la dovevano, sebbene sembrassero fare una buona azione : Arca : 1 Re 6 , 15 , 19. Iddio fe riprovare dal profeta Isaïa i sagrifici che egli aveva sempre ben ricevuti prima, e ciò per rapporto alle cattive disposizioni di quelli che glieli offrivano: Isaïa: 1, 11 a 15. Gesù preferisce il danaro della vedova ai doni preziosi dei ricchi: GERUSALEMME: Luc. 21. 1 a 4. Erode desiderava ardentemente di vedere Gesù : egli lo vede e ne ha una grande gioja: ma non ne ricava vantaggio alcuno, perchè egli non ne ha altro motivo del suo desiderio, se non la curiosità ovvero la vana gloria: Passione: Luc. 23, 8, 9.

INTERESSI. Ciuscuno cerca i suoi propri interessi e non quelli di Gesù Cristo: Filippesi: Epist. 2, 21. Vedi Ricenezze: Riceni.

INTOLLERANZA. Vedi IMPAZIENZA.

INVIDIA : gelosia. È per invidia che Caino uccide suo fratello Abele, di cui Dio accettava più savorevolmente i doni offerti con un cuore più retto: Caino: Gen. 4, 3 a 8. La prosperità degli uni è spesse volte d'invidia agli altri: Isacco: Gen. 26, 14 a 16. Così dicasi delle preferenze: GIACOBBE: Gen. 27, 41. RACHELE: Gen. 30, 1. L'invidia non risparmia nemmeno il pros simo : Giuseppe: Gen. 37, 11. Essa regna perfino fra i ministri di Dio : CARKI: Num. 11, 27 a 29.

Il Faraone lia invidia del popolo d'Israele: ISRAELITI : Esod. 1, 9. Castighi dell'invidia: Omi-CIDA: Num. 35, 20, 21: Deut. 19, 11, 12. Co-MANDAMENTI: Deut. 28, 54 a 57. Cultivi effetti dell'invidia : Dayinde : 1 Re 18, 1 a 15. Giorne: 5. 2. Uomo: Prov. 10, 12, 18: 14, 30. Non avere relazione cogli invidiosi: Ibid. Prov. 23. 6. Talvolta all'invidioso succede il contrario: Ibid. Prov. 28, 22. Pene inutili dell'invidioso: VANITA': Eccli. 4, 4: 9, 6. L'invidia ha introdotto la morte nel mondo: Empio: Sap. 2, 24. Essa è nemica della sapienza: Re: Sap. 6, 25. Am co : Eccli. 6, 1. Di colui che ha invidia : Virtù : Eccli. 14, 6: 18, 33: 31, 16. Daniele è oggetto d'invidia ai principi e satrapi di Dano: Dan. 6, 3, 6. L'invidia rende omicida! Dio: Sap. 14, 24. I principi dei Sucerdoti e gli Scribi sono gelosi degli onori che si rendono a Gesù Cristo a Genusalemme : Matt. 21, 15. Pilato vede che è per invidia che queglino lo trassero dinanzi a lui : Passione: Matt. 27, 18. L' invidia è messa nel grado dei peccati della carne: Ga-LATI: Epist. 5, 19 a 21, 26. Vi sono alcuni che predicano Gesů Cristo per uno Spirito d'invidia : Filippesi : Epist. 1 , 15; sorgente di quest' invidia : Timoteo : 1 Epist. 6 , 4. Giacomo : Epist. 4, 5. Schivare l'invidia : Pietro: 1 Epist. 2. 1. Vedi GLLOSIA : ODIO, È l'invidia che spinge a godere dei mali altrui : ma questa gioja non resterà impunita : Uomo : Prov. 17, 5 : 24, 17, 18. Là dove regna l'invidia, ivi regna l'incostanza : Giacomo : Epist. 5 , 16. Essa cugiona la morte dell'invidioso : Giorbe: 5, 2. Uomo: Prov. 14. 50. Vedi anche Inimicizie.

INV

INVISIBILITA' di Dio: GIORRE: 23. 8. Q. Vedi DIO: VISIONE: VISTA.

INVOCAZIONE di Dio: Enos, nipote di Adamo, è il primo che invocò il nome del Signore con sacritizi regolari, e portò il nome di figliuolo di Dio, che conservossi in seguito nella sua posterità : Caïno : Gen. 4, 26. Abrahamo invoca egli pure il nome di Dio nel luogo in cui Dio gli era apparso: Abramo: Gen. 12, 7, 8. Egli lo invocò altresì quando ritornò dall' Egitto : Ibid. Gen. 13, 3, 4; ed a Bersabea : Isacco: Gen. 21, 33. In seguito questa invocazione su assai frequente fra i patriarchi: vedasi tutta la Genesi. Essa fu poscia regolata dall'ordine dato da Dio a Mosè: Benepizione: Num. G. 27. Vedi pure DECALOGO: DIO: IDOLATRIA: LEGGI: SACRIFIZJ: CULTO.

Esempj diversi della invocazione di Dio: Sa-MUELE: 1 Re 12, 17. ACUAB: 3, Re 18, 24. GIU-DA: 1 Par. 4, 10. SATANA: 1 Par. 21, 26. MAL- VAGI: Salm. 74, 1. Dio: Salm. 98, 7. Virtù: Eccli. 13, 18. Patriaren: Eccli. 46, 6. Gesù: Eccli. 51, 14. Chiesa: Is. 55, 6. Geremia: 29, 12. Lamentazioni: Gerem. 3, 55. Giuda: 2 Macc. 12, 5, 6.

INVOCAZIONE dei Sunti. Vedi RELIQUIE: SANTI. IPOCRISIA. Iddio non si lascia sorprendere da discorsi fallaci e pieni d'ipocrisia: Giobbe: 13, 1 \* 10, 16. Punizione dell' ipocrisia : Genu-SALEMME: Is. 29, 13, 14, 15. EZECHIELE: 33. 30 a 33. Essa non può restare pascosta agli occhi di Dio che vede l'interno dei cuori : PARABOLE : Luc. 16, 15. Essa talvolta fa credere che colui, il quale la pratica, è vivo in faccia a Dio, meutre invece è morto a' suoi occlii : avvertimento di Dio: Apocaussa: 3, 1 a 5. Fuggire il vizio dell'ipocrisia : Vanita' : Eccl. 9, 1. Sapienza : Eccli. 1, 37 a 40. PAZIENZA: Eccli. 2, 14. Quadro dell'ipocrisia : Massia : Is. 32, 5 a 7 : Blal. 3, 13, 14. Popolo: Gerem. Q. 6 a 8. NEMICI: Salm. 27, 4. Essa è indegna del vecchio e del cristiano: ELENZARO: 2 Macc. 6, 24, 25. PIETRO: 1 Epist. 2, 1. Dottom: Matt. cap. 23. Vedi pure IPOCRITA-

IPOCRITA: suo ritretto: Giorge: 8, 11 a 22: 15, 1 e seg. Sua gloria e sua gioja di breve durata. Descrizione spaventosa della pena dell'ipocrita. Giossa: 20, 14 a 29. Giobbe non è ipo crita: Giorbe: 13, 16. Non vi può essere speranza per l'ipocrita avaro: Giobbe: 27, 8, 9, 21. L'ipocrita provoce lo sdegno di Dio: Gioren: 36, 13, 14. Carattere dell'ipocrita : Nemici: Salm. 27, 4: Salm. 34, 23. ORAZIONE: Salm. 54, 24. CONFIDENZA : Salm. 61, 4. 9. È une rezza impure ed orgogliosa quella degl'iprocriti: Uomo: Prov. 30, 12, 13. Non essere ipocrita: Sapienza : Eccli. 1, 36, 37. Che cosa è l'ipocritu: Viatù: Eccli. 19, 23. Genusalemme : Is. 29, 13, 15. Isaia rimprovera agli Ebrei la loro ipocrisia dei digiuni, che non possono essere ben accetti a Dio: Di-GIUNO: Is. 58, 1 a 7. Malizia dell'ipocrita: Po-POLO: Gerem. 9, 8; di Saulle verso DAVIDDE I 1 Re cap. 18; di Assalonne per farsi dichiarare re a pregiudizio di Davidde suo padre : DAVIDDE: 2 Re 15, 1 a 12. Finzione di Ochozia per vendicarsi di Elia: Ocnozia: 4 Re, cap. 1; di Erode per scuoprire il nuovo nato re dei Giudei, e furlo morire : Magi : Matt. 2, 7 a 16. Gesù Cristo conosceva gli ipocriti: PARABOLE: Matt. 22, 18. Ipocrisia di Simone il Mago : SAULLE: Att. 8, 15 a 24; di Elima il mago: suo cestigo: PAOLO: Att. 13, 8 e 12. L'ipocrisie non he scusa: Romani: Epist. 2, 1 e seg-S. Paolo non poteva tollerar nemmeno la finzione : elibe su questo argomento una disputa con S. Pietro : GALATI : Epist. 2, 11 a 16, Vuole che ciascuno si astenga per fino dall'apparenza del male: TESSALONICESI: 1 Epist. 5, 22. Non fare le opere huone, come le fanno gl'ipocriti, per fersi cioè emmirare degli altri : Sermone : Matt. 6, 2, 16. L'ipocrita vede negli altri i più piccoli difetti e vuole correggerli mentre non si occupa de' suoi molto più grandi : Ibid. Matt. 7, 1 a 6. Egli onora Iddio esteriormente, ma il suo cuore ne è lontanissimo : Scandali : Matt. 15 . 7 a Q. Marc. 7, 5, 6. DOTTON: Matt. cap. 23. Egli lie cura che le sue azioni esteriori siano secondo le regole, mentre il suo cuore è pieno di rapine e d'iniquità : OBAZIONI : Luc. 11, 37 a 44. È in vano che cerca di mascherarsi : tutto ciò che il suo cuore contiene di malvagio, sarà svelato: Vintù : Luc. 12, 1 a 3. Egli può ben gloriarsi delle sue buone azioni, ma le sue cattive azioni saranno la cause della sua ruina : PARABOLE : Luc. 18, 11, 12. Apostoli : Att. 5, 1, 2, 5. Ipocriti degli ultimi tempi : Timoteo : 1 Epist. 4 , 1 , 2 : 2 Epist. 3, 1 u 5. Che cosa è l'ipocrita: omnis hypocrita est et nequam : Isaïa : 9, 17. Giudei : Is. 65, 5. DOTTORI : Matt. 23, 5, 27, 28. PARA-BOLE : Luc. 16, 15. CORINTS : 2 Epist. 11, 14, 15. Sus punizione: Giobse: 8, 13, 14: 14, 16: 15, 31: 20, 5, 6, 10: 27, 8, 9. Figu: Eccli. 3, 28. PROFEZIE: Matt. 24, 51. Vedi IPOCRISIA: EMPJ: DOTTORS fulsi.

IRA, sdegno. Vedi COLLERA.

IRIDE: meteors in forms d'arco, di diversi colori, che spparisse quando il tempo è piovoso, in uns parte del cielo opposta al sole. È il segno dell'allenza che Dio fece cogli uomini nelle prime età del mondo. Tutto le volte che egli apparisce, Iddio si ricorda di quella alleanza: Nois: Gen. 9, 12 a 17.

IRREGOLARITA': difetti che escludono dalle funzioni del sacerdozio: Sacandori: Lev. 21, 16 a 24. Tito: Epist. 1, 5 a 11.

ISACO, che significa riso od allegressa, ets figlio di Abruhamo. Questi si mise a ridere quando Iddio gli promise che questo figlio nascerebbe da Sara sua moglie, che aveva novane e più anni, ed Abrahamo più di cento : è a cagione di quel riso che egli diede al suo figlio il nome d'Isacco : Amanamo : Gen. 17, 16, 17, 19; e qui in seguito Gen. cep. 21.

Isacco: Genesi, cupo 21. Isacco naste nell' anno 2108: egli è circonciso nell' ottavo giorno. Allegrezza di Abrahamo e di Sara. Visitavit autem Dominus Saram sient promiserat: et implevit que locutus est: Abrano: Gen. 17, 19. Abrahamo: Gen. 18, 10.

- 2. concepitque et pepcrit filium in senectute suå, tempore quo prædiserat ei Deus. Galatt: Epist. 4, 22, 25. Ebrei: Epist. 11, 11. Meravicute: 610s. 24, 4.
- 3. Vocavitque Abraham nomen filii sui, quem genuit ei Sura, Isaac. Abraham : Gen. 17, 19.
- 4. Et circumeidit eum octavo die, sicut præceperat ei Deus. *Ibid. vers.* 10 a 14. Genealogia: Matt. 1, 2.
- 5. Cum centum esset annorum: hac quippe celute patris, natus est Isanc. Abramo: Gen. 17, 17.
- 6. Dixtque Sara: risum fecit mihi Deus: quicumque audierit, corridebit mihi. Abradamo:
  Gen. 18, 10 m 15.
- 7. Rursumque ait: quis auditurum crederet Abraham, quod Sara lactaret filium, quem peperit ei jam seni?
- 8. Crevit igitur poer, et ablactatus est, fecitque Abraham grande convivium in die ablactationis ejus.

Agar è scacciata dalla casa di Abrahamo col suo figlio Ismaele, nell'anno 2113. Essa viene consulata da un Angelo, che le apparisce nel deserto. Ismaele cresce, diventa abilissimo nel tirar d'arco, e sposa una Egiziana.

- 9. Cùmque vidisset Sara filium Agar Ægyptiæ Iudentem cum Isaac filio suo, dixit ad Abraham:
- 10. ejice ancillam hanc et filium ejus: non enim e:it hæres filius ancillæ cum filio meo Isaac. Galati: Epist. 4, 30.
- 11. Durch accepit loc Abraham pro filio suo.
  12. Cui dixit Deus: non tibi videatur asperum
  super puero, et super ancillà tua: omnia qua
  dixerit tibi Sara, audi vocem ejus: quia in Isaac
  vocabitur tibi semen. Roman: Epist. 9, 7, Essan:
  Epist. 11, 18.
- 13. Sed et filium ancillæ facium in gentem magnani, quia semen tuum est. Sarai: Gen. 16, 10, 15, 16.
- 14. Surrexit itaque Abraham manè, et tollens panem et utrem aque, imposuit scapulæ ejus, tradiditque puerum, et dimisit eam. Quæ cùm abiisset, errabat in solitudine Bersabee.
- 15. Cùmque consumpta esset aqua in utre, abjecit puerum subter unam arborum, quæ ibi crant:

- ISA

  16. et shiit, seditque è regione procul quantium potest arcus jacere; dixit enim: non videho
  morientem puerum: et sedeus contrà, levavit
  vocen suam et flevit.
- 17. Exaudivit autem Deus vocem pueri: vocavitque angelus Dei Agar de cœlo, diceus: quid agis, Agar? noli timere: exaudivit enim Deus vocem pueri de loco in quo est.
- 18. Surge, tolle puerum, et tene manum illins: quia in gentem magnam faciam com. Abramo: Gen. 17, 20.
- 19. Aperuitque oculos ejus Deus, quæ videns poteum aquæ, abiit, et implevit utrem, deditque puero hibere.
- 20. Et fuit cum eo: qui crevit, et moratus est in solitudine, factusque est juvenis sagittarius.
- 21. Habitavitque in deserto Pharan, et accepit illi mater sua uxorem de terrà Ægypti.

Abimelech, re di Gerara, sa alleanza con Abrahamo, il quale gli regala sette agnelle. Abrahamo pianta un bosco a Bersabea, ed ivi invoca il nome del Signore.

- 22. Eodem tempore dixit Abimelech, et Phicol princeps exercitùs ejus, ad Abraham: Deus tecum est in universis quæ agis.
- 23. Jura ergo per Deum, ne noceas mihi, et posteris meis, stirpique meæ: sed justà miseri-cordiam quam feci tibi, facies mihi, et terræ in qua versatus est advena. Abinelecti: Gen. 20, 13.
  - 24. Dixitque Abraham : ego jurabo.
- 25. Et increpavit Abimelech propter puteum aquæ, quem vi abstulerant servi ejus.
- 26. Responditque Abimelech: nescivi quis fecerit hanc rem, sed et tu non indicasti mihi, et ego non audivi præter hodië.
- 27. Tulit itaque Abraham oves et boves, et dedit Abinelech: percusseruntque ambo sædus.
- 28. Et statuit Abraham septem agnas gregis seorsum.
- 29. Cui dixit Abimelech: quid sibi volunt septem agnæ istæ, quas stare fecisti seorsum?
- 30. At ille: septem, inquit, agnas accipies de manu mea: ut sint mihi in testimonium, quo-niam ego fodi puteum istum.
- 31. Ideireò vocatus est locus ille Bersabee ; quia ihi uterque juravit.
  - 32. Et inierunt fædus pro puteo juramenti.
- 33. Surrexit autem Abimelech, et Phicol princeps exercitus ejus, reversique sunt in terram Palastinorum. Abraham verò plantavit nemus in Bersabee, et invocavit ibi nomen Domini Dei æterni.

34. Et fuit colonus terras Palastinorum dielius mushia

Per la continuazione, vedi Abbaramo: Gen. cap. 22.

Iddio comanda ad Abrahamo d'immolargli il suo figliuolo Isacco. Abrahamo, senza esitare, si mette in cammino con Isacco verso il luogo asseguatogli dal Signore. Nel momento però che ste per immolerlo, l'Augelo del Signore gride dal cielo e dice ad Ahrahamo: Non istendere la tue meno sopra il fanciullo: Dio he conosciuto che tu lo temi. Abrahamo alza gli occhi e vede dietro sè un ariete, preso per le corna tra' pruni : lo piglis e l'offre in olocausto invece del figlio: ABRAHAMO: Gen. 22, 1 B 14.

Iddio ricompensa Abrahamo per la sua obbedienza col confermargli di nuovo le promesse di benedire e moltiplicare la sua stirpe come le stelle del cielo e come l'areus del mure : Abnaпамо: Gen. 22, 15 a 10.

Isacco: Genesi, capo 24. Abrahamo fa giurare al più antico servo di casa sua, che non farà sposare ad Isacco nissuna delle figlie de' Cananci. Lo manda poscia, nel 2148, nella Mesopotamia a cercare una moglie ad Isacco

Il capo precedente trovasi all' articolo Sana: Gen. cap. 23.

Erst sutem Abraham senex diermique multorum: et Dominus in cunctis benedixerat ei.

- 2. Dixitque ad servum seniorem domús sum . qui præerst omnibus que liabebet : pone manum tunn subter femur meum, Giuserpe: Gen. 47, 29.
- 3. ut adjurem te per Dominum, Deum cœli et terræ, ut non accipias uxorem filio meo de filiabus Chansneorum, inter quos habito:
- 4. sed ad terram et cognationem meam proficiscaris, et indè accipias uxorem filio meo Isaac. 5. Respondit servus : si noluerit mulier venire
- mecum in terram hanc, numquid reducere debeo filium tuum ad locum de quo tu egressus es?
- 6. Dixitque Abraham: cave nequando reducas filium meum illuc.
- 7. Dominus Deus cœli, qui tulit me de domo patris mei, et de terrà nativitatis meze, qui locutus est milii, et juravit milii, dicens: semini tuo daho Terram hanc : ipse mittet angelum suum coram te, et accipies inde axorem filio meo. ABRAMO: Gen. 12, 7: 13, 15: 15, 18. Infr. Gen. 26, 3.
- 8. Sin autem mulier noluerit sequi te, non teneberis juramento: filium meum tantom ne reducas illuc.

- ISA q. Posuit ergo servus manum sub femore Abraham domini sui, et juravit illi super sermone boc.
- 10. Tulitque decem camelos de grege domini sul, et abiit, ex omnibus bonis eius portans secum , profectusque perrexit in Mesopotamiam ad urbem Nachor.
- 11. Cùmque comelos fecisset accumbere extrà oppidum juxta puteum aquæ vespere, tempore que solent mulieres egredi ad haurieudam aquam. dixit:
- Il servo di Abrahamo prega Dio di fargli conoscere la fanciulla, che egli ha scelto per essere sposa ad Isacco. Iddio gli scuopre essere Rebecca.
- 12. Domine Deus domini mei Ahraham, occurre, obsecro, mihi hodiè, et fac misericordiam cum domino meo Abraham.
- 13. Ecce ego sto propè fontem aquæ, et filize habitatorum luijus civitatis egredientur ad hauriendam aquam.
- 14. Igitur puella , cui ego dixero : inclina hydriam tuam ut bibam, et illa responderit : bihe quin et comelis tuis dobo potum, ipse est, quenz præparasti servo tuo Isaac : et per lioc intelligam quòd feceris misericordiam cum domino meo.
- 15. Necdum intrà se verba compleverat et ecce Rebecca egrediebatur, filia Bathuel, filii Melchæ uxoris Nachor fratris Abraham , habens hydriam in scepula sua:
- 16. puella decora nimis, virgoque pulcherrima. et incognita viro : descenderat autem ad fontein. et impleverat hydriam, ac revertebatur.
- 17. Occurritque ei servus, et nit: pauxillum squæ mihi sd bibendum præbe de hydriå tuå. 18. Ouæ respondit : bibe . domine mi . celeriterque deposuit hydriam super uluam suam, et dedit ei potum.
- to. Cùmque ille bibisset, adjecit; quin et camelis tuis lauriam aquam, donec cuncti hihant.
- 20. Effundensque hydriam in canalihus, recurrit ad puteum ut hanriret aquam: et haustam omnibus camelis dedit.
- 21. lose autem contemplabatur eam tacitus . scire volens utrum prosperum iter suum secisset Dominus, an non.
- 22. Postquam autem biberunt cameli, protulit vir insures suress, appendentes siclos duos, et armillas totidem pondo siclorum decem.
- 23. Dixitque ad eam: cujus es filia? indica milii : est in domo patris tui locus aci manendum? 24. Quæ respondit : filia sum Bathuelis , filii
- Melchæ, quem peperit ipsi Nachor.

- 25. Et addidit, diceus: palearum quoque et feeni plurimum est apud nos, et locus spatiosus ad manendum.
  - 26. Inclinavit se homo, et adoravit Dominum,
- 27. dicens: henedictus Dominus Deus domini mei Abraham, qui non abstulit misericordiam et verilatem suam à domino meo, et recto itinere
- me perduxit in domum fratris domini mei. 28. Cucurrit itaque puella, et nuntiavit iu domum matris suæ omnia quæ audierat.
- Il servo di Abrahamo è beu ricevuto in casa dei genitori di Rebecca. Egli racconta loro lo scopo del sno viaggio e chiede loro Rebecca per moglie d'Isacco.
- 29. Hallebat autem Rebecca fratrem nomine Laban, qui festinus egressus est ad hominem, ubi erat lons.
- 30. Càmque vidisset insures et armillas in manibus sororis sum, et audisset cuncta verba referentis: hac locutus est mili homo: venit ad virum, qui stabat juxta cainelos, et propè fontem aquæ:
- 31. dixitque ad eum: ingredere, henedicte Domini: cur foris stas? Præparavi domuni, et locum camelis.
- 32. Et introduxit eum in hospitium: ac destravit camelos, deditque paleas et fænum, et aquam ad lavandos pedes ejus, et virorum qui venerant cum eo.
- 33. Et appositus est in conspectu ejus panis. Qui ait: non comedam, donec loquar sermones meos. Respondit ei: loquere.
  - 34. At ille: servus, inquit, Abraham sum :
- 35. et Dominus benedixit domino meo valde, susgnificatusque est: et dedit ei oves et boves, argentum et aurum, servos et ancillas, camelos et asinos.
- 36. Et peperit Sara uxor domini mei filium domino meo in senectute suâ, deditque illi omnia que habuerat.
- 37. Et adjuravit me domiuus meus, dicens:
  non accipies uxorem filio meo de filiabus Chanangeorum, in quorum terrà habito:
- 38. sed ad domum patris mei perges, et de
- cognetione meå accipies uxorem filio meo:
  39. ego vero respondi domino meo: quid si

notuerit venire mecum mulier?

- 40. Dominus, sit, in cujus conspectu ambulo, mittet angelum suum tecum, et diriget viam tuam: accipiesque uxorem lilio meo de cognatione meâ et de domo patris mei.
  - 41. Ionoccus eris à maledictione mea, cùm T. II.

- ISA
  venerit ad propinquos meos, et non dederint tibi.
  42. Veni ergò todiè ad fontem aque, et di-
- xi: Domine Deus domini mei Abraham, si direxisti viam mean, in qua nunc amiulo,
- 43. ecce sto juxtà fontem aquæ, et virgo quæ egredietur ad hauriendam aquam, audierit à me: da miti pauxillum aquæ ad bibendum ex hydriå tuå:
- 44. et dixerit mihi: et tu bibe, et camelis tuis hauriam: ipsa est mulier quam præparavit l'ominus filio domini mei.
- 45. Dunque hac tacitus mecum volveren , apparuit Rebecca veniens cum hydria quam portabat in scapula: descenditque ad fontem , et hausit aquam. Et aio ad cam : da mihi paululum hibere.
- 46. Que festinans deposuit hydriam de humero, dixit mihi: et tu bibe, et camelis tuis tribuam potum. Bibi, et adaquavit camelos.
- 47. Interrogavique eam, et dixi: cujus es filia? que respondit: lilia Battuellis sum filii Nachor, quem peperit ei Melcha. Suspendi itaque inaures ad ornaudam faciem ejus, et armillas posui in manibus ejus.
- 48. Pronusque adoravi Dominum, benedicens Domino Deo domini mei, Ahraham, qui perduxit me recto itinere, ut sumerem filiam fratris domini mei filio ejus.
- 49. Quanohrem si facitis misericordiam et veritatem cum domino meo, indicate mihi: siu autem aliud placet; et hoc dicite mihi, ut vadam ad dexteram sive ad sinistram.
- I genitori di Rebecca, avendo conosciuto la votonti di Dio riguardo ad essa, acconsentono che sia sposa ad Isacco. Rebecca parte lietamente per andarlo a trovare, e l'amore che Isacco ebbe per lei fu tale, che temperò il dolore che risentiva per la morte di Sara sua madre.
- 50. Responderuntque Lahan et Bathuel: à Domino egressus est sermo : non possumus extrà placitum ejus quidquam aliud loqui tecum.
- procliciscere, et sit uxor filii domini tui, sicut locutus est Dominus.
- 52. Quod cum audisset puer Abraham, procidens, adoravit in terram Dominum.
- 53. Prolatisque vasis argenteis, et aureis, ac vestibus, dedit ea Rebeccæ pro munere, fratribus quoque eius et matri dona obtulit.
- 54. Iuito convivio, vescentes pariter et bibeutes manserunt ibi. Surgeus autem moné locutus

5

est puer: dimittite me, ut vadem ad dominum meum.

55. Responderuntque fratres ejus et mater : manest puella saltem decem dies apud nos, et posteà proficiscetur.

56. Nolite , ait, me retinere, quia Dominus direxit viam meam : dimittite me ut pergam ad dominum meum.

57. Et dixerunt : vocemus puellam, et quæramus ipsius voluotatem.

58. Cùmque vocata venisset, sciscitati suot:

vis ire cum homine isto? Quæ sit : vadam. 50. Dimiserunt ergò eam et nutricem illius,

servumque Abraham, et comites ejus, 60. imprecantes prospera sorori suæ, atque dicentes : soror nostra es : crescas io mille millia, et possideat semeo tuum portas inimicorum

suorum. 61. Igitar Rebecca et puellæ illius, ascensis comelis, secutæ sunt virum : qui festinus revertebatur ad dominum snum.

62. Eo autem tempore deambulabat Isaac per viam que ducit ad puteum, cujus nomeo est viventis et videntis : babitabat enim io terra au-

strali : SARAI : Gen. 16 , 14. 63. Et egressus fuerat ad meditandum in agro, inclinată jam die: cùmque elevasset oculos, vidit

camelos veoientes procul. 64. Rebecca quoque, conspecto Isaac, desceodit de camelo.

65, et ait ad puerum : quis est ille homo qui venit per agrum in occursum nobis? dixitque ei: ipse est dominus meus. At illa tollens cità pallium, operuit se.

66. Servus autem, cuncta quæ gesserat, narrawit Isaac.

67. Qui introduxit eam in tabernaculum Saræ matris sum, et accepit eam uxorem: et in tantum dilexit eam, ut dolorem, qui ex morte matris ejus acciderat, temperaret.

Per la continuazione, vedi Abrahamo: Gen. cap. 25.

Isacco ed Ismaele rendono gli onori funebri ad Abrahamo loro padre, e lo seppelliscopo nella doppia spelonca, che aveva egli comprato per seppellirvi Sara sua moglie. Isacco è benedetto da Dio dopo la morte di suo padre: ARRAHAMO: Gen. 9, 11.

Isacco: Genesi, capo 25. Isacco prega Iddio per la sua moglie, perocchè essa era sterile, e concepisce ben tosto Esau e Giacobbe, che si urtavano nel suo seno. Il primo vende la sua

primogenitura al secondo, poco curandosi di averne venduto anche i diritti: nell'anno 2168. Ciò che precede trovasi all'articolo Ismaele: Gen. cap. 25. 1 a 18.

19. Hæ quoque sunt generationes Isaac filii Abraham : Abraham genuit Isaac :

20. qui cum quadragiota esset aonorum, duxit uxorem Rebeccam filiam Bathuelis Syri de Mesopotamia, sororem Luban :

21. deprecatusque est Isaac Domioum pro uxore sua, eò quòd esset sterilis: qui exaudivit eum, et dedit cooceptum Rebecce.

22. Sed collidebentur in utero ejus parvuli: quæ sit : si sic milii futurum erst, quid necesse fuit coocipere? Perrexitque ut consuleret Dominum.

23. Qui respondens, sit : dum gentes sunt in ntere tuo, et duo populi ex ventre tuo dividentur, populusque populum superabit, et major serviet minori.

24. Jam tempus pariendi advenerat, et ecce gemini in utero eius reperti sunt. Romani: Epist. Q. 10 a 13.

25. Oui prior egressus est, rufus erat, et totus in morem pellis hispidus: vocatumque est nomen ejus Esaŭ. Protinus alter egrediens, plantam fratris tenebat manu, et idcircò appellavit eum Jacob. Isaarre: Os. 12, 3. Genealogia: Mutt. 1, 2.

26. Sexagenarius erat Isaac quandò nati sunt ei parvuli. MERAVIGUE: Gios. 24, 4.

27. Quibus adultis, factus est Essii vir goarus venandi, et homo agricola: Jacob autem vir simplex habitabat in tabernaculis.

28. Isaac amebat Essü, eò quòd de venationibus illius vesceretur : et Rebecca diligebat Jacob.

20. Coxit autem Jacob pulmentum : ad quem cum venisset Esaŭ de agro lassus, 30. ait : da milii de coctione bâc rusa, quia

oppido lassus sum. Quam ob causam vocatum est nomen ejus Edom. Vedi EDOM: IDUMA: Abd. cap. 1.

31. Cui dixit Jacob: vende mihi primogenita tua. 32. Ille respondit: en morior, quid mihi proderuot primogenita?

33. Ait Jacob : jura ergo mihi. Juravit ei Esaŭ, et vendidit primogenita. Essen: Epist. 12, 16.

34. Et sic accepto paoe et lentis edulio, comedit, et bibit, et abiit : parvipeodens quòd primogenita vendidisset. Giacosse: Gen. 27, 36.

Isacco: Genesi, capo 26. La carestia obbliga Isacco ad andarsene a Gerara. Iddio gli conferma le promesse che aveva fatto ad Abrahamo; anno 2200.

Ortà autem sume super terram post eam sterilitatem que acciderat in diebus Abraham, abiit Isaac ab Abimelech regem Palwstinorom in Gerara. Abbano: Gen. 12, 10.

- 2. Apparuitque ei Dominus, et ait : ne descendas in Ægyptum, sed quiesce in Terra quam disero libi:
- 3. et peregrinare in eå, eroque tecum, et benedicam tibi: tibi enim et semini tuo dabo universas regiones has, complens juramentum quod spopondi Abraham patri tuo. Abrahamo: Gen. 12. 7.
- 4. Et multiplicabo semen tuum, sicut stellas ceeli daboque posteris tuis universas regiones has: et benedicentur in semine tuo omnes gentes terræ, Abrano: Gen. 12, 3. Romani: Epist. 9. 6, 7. Gracobbs: Gen. 28, 14.
- 5. eò quòd obedierit Abraham voci meæ, et custodierit præcepta et mandata mea, et ceremonias legesque servaverit.
  - 6. Mansit itaque Isaac in Geraris.

Isacco fa passare Rebecca per sua sorella: Abimelech lo riprende, avendo saputo che era dessa inveca sua moglie. Idalo benedie Isacco e lo ricolma di ricchezze. I Palestini ne sono gelosi, ed Abimelech loro re prega Isacco di ritirarsi, essendo troppo possente.

- 7. Qui cùm interrogaetur à viris loci illius super uxore sub, respondit : soror mea est. timuerat enim confiteri quòd sibi esset sociala conjugio, reputsus ne fortè interficerent eum propuer illius pulchriudinem. Abrahamo aveca fatto egualmente e per lo stesso motivo, in questo medesimo paese: Abbamo: Gen. 12, 11 a 20. Abi-MEKECH: Gen. cap. 20.
- 8. Cùmque pertransissent dies plurimi, et ibidem moraretur, prospiciens Abimelech rex Palæstinorum per fenestram, vidit eum jocantem cum Rebecca uxore suå.
- g. Et accersito eo, sit: perspicuum est quòd uxor tus sit: cur ineulitus es eam sororem tusm esse? Respondit: tinui ne morerer propter eam. 10. Dixitque Abimelech: quare imposuisti noliis? Potuit coire quispiam de populo cum uxore
- tuå, et induxerss super nos grande peccatum. Præcepitque omni populo, dicens: Abimelecu: Gen. 20, 9.
- 11. qui tetigerit hominis hujus uxorem morte morietur.
- 12. Sevit autem Isaac in terra illa, et invenit

- in ipso anno centuplum: benedixitque ei Dominus.
  13. Et locupletatus est homo, et ibat proficiens
- atque succrescens, donec magnus vehementer effectus est.
- 14. Habuit quoque possessiones ovium et armentorum, et samilie plurimum. Ob hoc invidentes ei Palæstini,
- 15. omnes puteos, quos foderant servi patris illius Abraham, illo tempore obstruxerunt, implentes humo:
- 16. in tantum, ut ipse Abimelech diceret ad Isaac: recede à nobis, quoniam potentior nobis factus es valdè.

Isacco si ritira verso il torrente di Gerara, dove fa scavare dei pozzi, che i pastori del paese gli disputano. Egli ritorna a Bersabea, ed ivi innalza un altare al Signore per invocarvi il suo santo nome.

- 17. Et ille discedens, ut veniret ad torrentem Geraræ, habitaretque ibi;
- 18. rursum fodit alios puteos, quos foderant servi patris sui Abraham, et quos, illo mortuo, olim obstruxerant Philisthiim, appellavitque eo eisdem nominibus quibus anté pater vocaverat.
- 19. Foderuntque in torrente, et repererunt aquem vivam.
- 20. Sed et ibi jurgium fuit pastorum Gerara adversus pastores Isaac, dicentium: nostra est aqua, quam ob rem nomen putei, ex eo quod acciderat vocavit Galumniam.
- 21. Foderunt autem et alium: et pro illo quoque rixati sunt: appellavitque eum, Inimicities.
- 22. Profectus inde fodit alium puteum pro quo non contenderunt: itsque vocavit nomen ejus, Latitudo, dicens: nunc dilatavit nos Dominus, et fecit crescere super terram.
  - 23. Ascendit autem ex illo loco in Bersabee,
- 24. ubi apparuit ei Dominus in ipså nocte, dicens: Ego sum Deus Abraham patris tui, noli timere, quia ego tecum sum: benedicam tibi, et multiplicabo semen tuum propter servum menn Abraham.
- 25. Itaque ædificavit ibi altare; et invocato nomine Domini, extendit tabernaculum: præcepitque servis suis ut foderent puteum.
- Abimelech va a trovare Isacco per fare alleanza con lui. Isacco gli imbandisce un convito e la alleanza è giurata da ambe le parti.
- 26. Ad quem locum còm venissent de Geraris, Abimelech, et Ochozath amicus illius, et Phicol dux militum,

27. locutus est eis Isaac: quid venistis ad me, hominem quem odistis, et expulistis à vobis?

28. Qui responderunt: vidimus tecum esse Dominum, ed idcircò nos diximus: sit juramentum inter pos, et ineamus fædus,

20. ut non facias nobis quidquam mali, sicut et nos nihil tuorum attigimus, nec fecimus quod te læderet : sed cum pace dimisimus auctum benedictione Domini.

30. Fecit ergò eis convivium, et post cibum et potum,

31. surgentes mane, juraverunt sibi mutno: divisitque eos Isaac pacificè in locum suum.

32. Ecce autem venerunt in ipso die servi Isaac annuntiantes ei de puteo quem foderant,

atque dicentes: invenimns aquam. 33. Undè appellavit eum , Abundantism : et nomen urbi impositum est Bersubee, usque in

præsentem diem.

34. Esaŭ verò quadragenarius duxit uxores, Judith filiam Beeri Hethæi, et Basemath filiam Elon ejusdem loci:

35. que amble offenderant animum Issac et Rebecca. Vedi GIACOBBE: Gen. 27, 46.

Per la continuazione, vedi GIACOBBE: cap. 27.

Isacco, diventato vecchio e cieco, dà a Giacobbe la benedizione che aveva riservata per Esau: Giacosse: Gen. 27, 1 a 32. Suo stupore conoscendo d'essere stato ingannato: ivi vers. 33. Esaŭ colle lagrime agli occhi gli domanda un'altra benedizione : Isacco gli annunzia che verrà tempo in cui scuoterà il giogo del suo fratello: ivi vers. 34 a 40. Egli benedice di nuovo GIACOBBE : Gen. 28, 1 a 5. Isacco muore in età di cento ottant'anni, nell'anno 2288. Egli è sepolto da' suoi figliuoli Giacobbe ed Esaù : GIACOBBE : Gen. 35, 28, 20. Suo elogio: PATRIARCHI: Eccli. 44. 24 = 27.

ISAÍA, che significa salute del Signore, è il nome che si dà al ventesimo secondo libro della Sacra Scrittura. È il nome del suo autore. Isala occupa il primo grado fra i profeti maggiori, non già per la sua antichità, ma bensi per il suo merito e per la importanza delle sue profezie. Egli era della città di Gerusalemme, e della famiglia reale di Davidde: sno padre chiamavasi Amos, che era figlio di Gioss e fratello d'Amasia re di Giuda. Egli incominciò a profetizzare, secondo S. Gerolamo, nell' anno ventesimo quinto del regno di Ozia, figlio di Amasia, e continuò sotto Joathan, Achaz ed Ezechia, che è quanto dire per 100 anni circa. Visse Isaïa altri 17 anni sotto il regno di Manasse.

Ezechia manda persone per consultare Isala, nell'anno 3294 : questi gli promette il soccorso del Signore : EZECHIA : 4 Re 19, 1 a 8. Isala prega il Signore, e l'ombra sull'orologio di Achaz retrocede di dieci gradi : Ezecnia: 4 Re 20, 8 a 11. Suo elogio : Ezecnia : Eccli. 48, 23.

## PRINCIPIO DELLE PROFEZIE D' ISAÏA.

Isaia: capo 1. Isaia incomincia a profetizzare sotto il regno di Ozia, nell'anno 3219. Argomento delle sue profezie. Durezza, ed ingratitudine de' Giudei. Mali di cui sono minacciati. Ciò che precede della Sacra Scrittura trovasi all' articolo Gasù : Eccli. cap. 51.

Visio Isaim filii Amos, quam vidit super Judam et Jerusalem in diebus Ozire, Josthan, Achaz et Ezechiæ regum Juda.

2. Audite cœli, et auribus percipe terra, quoniam Dominus locatus est. Filios enutrivi , et exaltavi : ipsi autem spreverunt me. ISRAELE: Os. 11. 3.

3. Cognovit hos possessorem suum, et asinus præsepe domini sni : Israël autem me non cognovit, et populas meus non intellexit.

4. Væ genti peccatrici, populo gravi iniquitate semini nequam, filiis sceleratis: dereliquerunt Dominum, blasphemaverunt sanctum Israël, abalienati sunt retrorsum.

5. Super quo percutiam vos ultrà, addentes prævaricationem? Omne caput languidum, et omne cor mærens.

6. A plantà pedis usquè ad verticem, non est in eo sanitas : vulnus, et livor, et plaga tumens, non est circumligata, nec curata medicamine, negne lota oleo.

7. Terra vestra deserta, civitates vestre succensæ igni: regionem vestram coram vobis alieni devorant, et desolabitur sicut in vastitate hostili. ISAIA: 5, 6.

8. Et derelinquetar filia Sion ut umbraculum in vinea, et sicut tugurinm in cucumerario, et sicut civites quæ vestatur.

9. Nisi Dominus exercituum reliquisset nobis semen, quasi Sodoma fuissemus, et quasi Gomorrha similes essemus. Romant: Epist. 9, 29. SODOMA: Gen. 19, 24.

I sagrifizi offerti da mani immonde e con un cuore corrotto, sono abominevoli al cospetto di Dio. Esortazione alla penitenza. Meszo di ritornare in grazia di Dio.

10. Audite verbum Domini principes Sodomo-

rum, percipite auribus legem Dei nostri populi Gomorrhæ.

- 11. Quò mili multitudinem victimerum vettraum, dicit Dominus? plenus sum: holocausta srietum, et sdipem piaguium, et sanguinem vitulorum, et sgnorum et hircorum, nolu. Poroto: Gerem. 6, 20. ISRALLE: Am. 5, 21. EBREI: Epist. 9, 9, 26.
- 12. Cum veniretis aute conspectum meum, quis quesivit hæc de manibus vestris, ut ambu-
- 13. Ne offeratis ultrà sacrificium frustrà : incensum abominatio est mihi. Neomeniam, et sabbatum, et festivitates alias non feram, iniqui sunt costas vestri:
- 14. calendas vestras, et solemnitates vestras odivit anima mea: facta sunt mihi molesta, laboravi sostinens.
- 15. Et cùm extenderitis manus vestras, avertam oculus meos à vobis : et cùm multiplicaveritis orationem, non exaudism: manus enim vestræ sanguine plenæ sunt. Dio: Is. 59, 3.
- 16. Lavamini, mundi estote, auferte malum cogitationum vestrarum als oculis meis: quiescite agere perversè. Ріктао: 1 Epist. 3, 11.
- 17. Discite benefacere: quærite judicium, subvenite oppresso, judicate pupillo, defendite viduam. Criesa: 15. 55, 7.
- 18. Et veuite, et arguite me, dicit Dominus: si fuerint peccata vestra ut coccinum, quasi nix deslbabuntor: et si fuerint rubra quasi vermiculus, velut lana alba erunt. Dio: 15. 44, 22.
- Vantaggio della docilità alle istruzioni di Dio: corruzione di Gerusalemme: mali da cui è minacciata: suo ristabilimento nella giustizia: ruina e distruzione degli empi.
- 19. Si volueritis, et audieritis me, bona terræ comedetis.
- 20. Quòd si nolucritis, et me ad iracundiam provocaveritis; gladius devorabit vos, quia os Domini locutum est.
- 21. Quomodò facta est meretrix civitas fidelis, plena judicii? justitia habitavit in eå, nonc autem homicidæ.
- 22. Argentum tuum versum est in scorism: vinum tuum mistum est squa:
- 23. Principes tui infideles, socii forum: omnes diligunt munera, sequuntur retributiones. Pupillo non judicant: et causa viduæ non ingreditur in illos. Poroto: Gerem. 5, 28.
- 24. Propter hoc sit Dominus Deus exercitumm fortis Israël: Heu, consolubor super hostibus meis, et viudicabor de inimicis meis.

- 25. Et convertam manum meam ad te, et excoquam ad purum scoriam tuam, et auferam omne stannum tuam.
- 26. Et restituem judices tuos ut fuerunt priùs, et consilierios tuos sicut entiquitùs: post hæc vocaberis civites justi, urbs fidelis.
- 27. Sion in judicio redimetur, et reducent esm in justitià :
- 28. et conteret scelestos, et peccutores simul: et qui dereliquerunt Dominum consumentur.
- 29. Confundentur enim ab idolis quibus sacrificaverunt: et erubescetis super hortis, quos elegeratis,
- 30. cum fueritis velut quercus defluentibus fo-
- 31. Et erit fortitudo vestra ut favilla stuppæ, et opus vestrum quasi scintilla: et succendetur utrunque simùl, et non erit qui extinguat.

Isala: cupo 2. Tutte le genti corrono al monte della casa del Signore: la legge verrà di sionne: i Gentili si riuniramo ai Giudei per adorare il Signore. La casa di Giacobbe sarà rigettata per la sua idolatria, per la sua avaritia e per tutte le altre sue colpe.

Verbom quod vidit Isnias, filius Amos, super Juda et Jerusalem.

- 2. Et erit in novissimis diebus præparatos mons domás Domini in vertice montium, et elevabitor super colles, et fluent ad eum omnes gentes. Micura : 4. 1.
- 3. Et ibunt populi multi, et dicent: venite, et ascendamus ad montem Domini, et ad domum Dei Jacob, et docebit nos viss suss, et ambulsbimus in semitis ejus; quis de Sion exibit lex, et verbom Domini de Jerusalem.
- 4. Et judicabit Gentes, et arguet populos multos: et conflabont gladios suos in vomeres, et lanceas suas in falces: non levabit gens contrà gentem gladinm, nec exercebuntur ultrà ad prælium.
- 5. Domus Jacob venite, et ambulemus in lumine Domini.
- Projecisti enim populum tuum, domum Jacob, quia repleti sunt ut olim, et augures habuerupt ut Philisthiim, et pueris alienis adhæserunt.
- 7. Repleta est terra argento et auro; et non est finis thesaurorum ejus:
- 8. et replete est terre ejus equis: et innumerabiles quadrigæ ejus. Et replete est terre ejus idolis: opus manuum snarum adoraverunt, quod fecerunt digiti eorum.
- g. Et incurvavit se homo, et humiliatus est vir: ne ergò dimittus eis.

- 10. Ingredere in petram, et abscondere in fossă humo à facie timoris Domini, et à gloriă maiestatis eius.
- 11. Oculi sublimes homiais humiliati sunt, et incurvabitur altitudo virorum : exaltabitur autem Dominus solus in die illå.
- Giudizio di Dio contro i superbi, contro tutto ciò che havvi di grande nel mondo, contro gli idolatri ed i loro idoli.
- 12. Quis dies Domini exercituum super omnem superbum et excelsum, et super omnem arrogantem; et luunilisbitur:
- 13. et super omnes cedros Libeni sublimes, et erectes, et super omnes quercus Besen:
- 14. et super onines moutes excelsos, et super omnes colles elevatos:
- 15. et super omnem turrim excelsam, et super omnem murum munitum:
- 16. et super omnes neves Thersis, et super omne quod visu pulchrum est.
- 17. Et incurvabitur sublimitus hominum, et humiliabitur altitudo virorum, et elevabitur Dominus solus in die illå:
  - 18. et idola peuitus conterentur:
- 19. Et introibunt in speluncus petrarum, et in voragines terræ a facie formidinis Domini, et à glorià majestatis ejus còm surrexerit percutere terrain. Israele: Os. 10, 8. Passione: Luc. 23, 30. Apocalisse: G. 16.
- 20. In die illå projiciet homo idola argenti sui, et simulachra auri sui, quæ fecerat sibi ut adoraret, talpas et vespertiliones.
- 21. Et ingredietur scissurus petrarum, et in cavernus saxorum à facie formidinis Domini, et à glorià mujestatis ejus, cum surrexerit percutere terrum.
- 22. Quiescite ergo ab homine, cujus spiritus in naribus ejus est, quia excelsus reputatus est ipae.
- Isaïa: capo 3. 1 Giudei per i loro peccati saranno percossi e ridotti in desolazione, e dominati da ragazzi e da uomini effeminati.

Ecce enim dominator Dominus exercituum auferet à Jerusalem et à Juda validum et fortem, omne robur panis, et omne robur aquæ:

- 2. fortem et virum bellutorem, judicem, et prophetum, et ariolum, et senem:
- 3. priucipem super quioquagiota, et honorabilem vultu et consiliarium, et sapientem de architectis, et prudeotem eloquii mystici.
- 4. Et dabo pueros principes eorum, et effentinati dominabuntur eis. VANITA': Eccli. 10, 16.

- 5. Et irruet populus, vir ad virum, et unusquisque ad proximum snum: tumultuabitor puer contrà senem, et ignobilis contrà nobilem.
- 6. Apprehendet enim vir fratrem suum domesticum patris sui: vestimentum tibi est, princeps esto noster, ruina autem hee sub manu tuâ.
- 7. Respondebit in die illå, dicens: non sum medicus, et in domo meå non est panis, neque vestimentum: nolite constituere me principem populi.
- 8. Ruit enim Jerusalem, et Judus concidit; quia lingua eorum, et adinventiones eorum contrà Dominum, ut provocarent oculos majestatis ejus.
- 9. Agnitio vultus eorum respondit eis: et peccatum suum quasi Sodoma prædicaverunt, nec absconderunt: væ animæ eorum, quoniam reddita suut eis mala!
- to. Dicite justo quoniam benè, quouiam fructum adinventionum suarum comedet.
- 11. Væ impio in malum : retributio enim manuum eius fiet ei.
- 12. Populum meum exectores sui spoliaverunt, et mulieres dominatæ sunt eis. Popule meus, qui te beatum dicunt, ipsi te decipiunt, et vium gressuum tuorum dissipant.
- Iddio incomincia il suo giudizio dai principi e dai giudici del suo popolo. Egli condanna la superbia e la lascivia delle figlie di Sionne, e le punisce in una maniera proporzionata alle loro colpe.
- 13. Stat ad judicandum Dominus, et stat ad
- 14. Dominus ad judicium veniet cum senibus populi sui, et principibus ejus: vos enim depasti estis vineam, et rapina pauperis in domo vestrâ.
- 15. Quare atteritis populum meum, et facies pauperum commolitis, dicit Dominus Deus exercituum?
- 16. Et dixit Dominus: pro eo quòd elevatæ sunt filiæ Sion, et ambulaverunt extento collo, et nutibus oculorum ibant, et plaudebant, et ambulabant pedibus suis, et composito gradu incedebant:
- 17. decelvabit Dominus verticem filiarum Sion, et Dominus crinem earum nudabit.
- 18. Ia die illä auferet Dominus ornamentum calceamentorum, et lunulas,
- 19. et torques, et monilia, et armillas, et mi-
- 20. et discriminalia, et periscelidas, et murenulas, et olfactoriola, et inaures,
  - 21. et annulos, et genimas in fronte pendentes,

22. et mutatoria, et palliola, et liuteamina, et

23. et specula, et sindones, et vittas, et the-

24. Et erit pro suavi odore fætor, et pro zonâ funiculus, et pro crispanti crine culvitium, et pro fascià pectorali cilicium.

25. Pulcherrimi quoque viri tui gladio cadent, et fortes tui in prælio.

26. Et mærebunt atque lugebunt portæ ejus, et desoluta in terrå sedebit.

ISAIA: CHPO 4. Sette donne sposeranno un solo marito. Il germe del Signore sarà esaltato, saranno salvate le reliquie d'Israele, e saranno liete e felici.

Et apprehendent septem mulieres virum unum in die illå, diceutes : panem nostrum comedemus, et vestimentis nostris operiemur: tantummolò invocetur nomen tuum super nos, aufer opprobrium nostrum.

2 In die illå, erit germen Domini in magnificentiå, et gloriå, et fructus ternæ sublimis, et exultatio his qui salvati fuerint de Israël.

3. Et erit: omnis qui relictus fuerit in Sion, et residuus in Jerusalem, sunctus vocahitur, omnis qui scriptus est in vità in Jerusalem.

4. Si abluerit Dominus sordes filiarum Sion, et sanguinem Jerusalem laverit de medio ejus, in spiritu judicii, et spiritu ardoris. Gio. Battista: Matt. 3, 11.

5. Et creabit Dominus super omnem locum montis Sion, et ubi invocatus est, nubem per diem, et fumum et splendorem ignis flammantis in nocte: super omnem enim glorism protectio.

6. Et tabernaculum erit in umbraculum diei ab æstu, et in securitatem, et absconsionem à turbine, et à pluvià.

Isaïa: capo 5. Isaia rappresenta l'ingratitudine e la reprobazione de' Giudei sotto la figura di una vigna sterile ed abbandonata al saccheggio.

Cantabo dilecto meo canticum patruelis mei vinem sum. Vinea facta est dilecto meo in cornu filio olei. Gerema: 2, 21. Gerusalemme: Matt. 21, 33.

 Et sepivit eam, et lapides elegit ex illâ, et plantavit eam electam, et ædificavit turrim in medio ejus, et torcular extruxit in eà: et expectavit ut faceret uvas, et fecit labruscas.

3. Nunc ergò bahitatores Jerusalem, et viri Juda, judicate inter me et vineam meam.

- 4. Quid est quod debui ultrà facere vine:e meæ, et non feci ei? an quod expectavi ut faceret uvas, et fecit labruscas?
- 5. Et nunc ostendam voltis quid ego faciam vinem mem: auferam sepem ejus, et erit in direptionem: diruam maceriam ejus, et erit in couculeationem.
- 6. Et ponam eam desertam: non putabitur, et non fodietur: et ascendent vepres et spinæ: et nubibus mandabo ne pluant super eam imbrem.
- 7. Vines enim Domini exercituum, domus Israël est: et vir Juda, germen ejus delectabile: et expectavi ut facerel judicium, et ecce iniquitas; et justitiam, et ecce clamor.

Proporzione che Dio osserva tra i peccati de' Giudei e la punizione di cotesti peccati. La loro avarisia è punita colla sterilità: la loro vita troppo libera, molle e piena di delizie con una dura schiavitù, e la loro superbia colle maggiori umiliazioni.

8. Væ qui conjungitis domum ad domum, et agrum agro copulatis usque ad terminum loci: numquid habitabitis vos soli in medio terræ?

9. In auribus mei sunt hæc, dicit Dominus exercituum: nisi domus multæ desertæ fuerint, grandes et pulchræ, absquè habitatore.

10. Decem enim jugera vinearum facient lagunculam unam, et triginta modii sementis facient modios tres.

11. Væ qui consurgitis mané ad ebrietatem sectandam, et potandum usqué ad vesperam, ut vino æstuetis.

12. Cithara, et lyra, et tympanum, et tibia, et vinum in conviviis vestris: et opus Domini nou respicitis, nec opera manuum ejus consideratis.

13. Proptereà captivus ductus est populus meus, quia non habuit scientiam, et nobiles ejus interierunt fame, et multitudo ejus siti exaruit.

14. Proptereà dilatavit infernus animam suam, et aperuit os suum absque ullo termino: et descendent fortes ejus, et populus ejus, et suhlimes, gloriosique ejus ad eum.

15. Et incurvabitur homo, et humiliabitur vir,

16. Et exaltabitur Dominus exercituum in judicin, et Deus sanctus sanctificabitur in justitia.

17. Et pascentur agni juxtà ordinem suum, et deserta in ubertatem versa advenæ comedent.

Maledizioni scagliate contro diverse sorta di peccatori. Mali co' quali Iddio deve opprimere il suo popolo, per castigarlo de' suoi peccati. Descrizione della forza e del surore dei nemici ch'egli susciterà contro di lui.

- 18. Væ qui trabitis iniquitatem in (uniculis vanitatis, et quasi vinculum planstri peccatum:
- 19. qui dicitis: festinet, et citò veniat opus ejus, ut videamus: et appropriet, et veniat consilium Sancti Israël; et sciemus illud.
- 20. Væ qui dicitis malum bonum, et bonum malum: ponentes tenebras lucem, et lucem tenebras: ponentes amarum in dulce, et dulce in anarum.
- 21. Væ qui sapientes estis in oculis vestris, et coram vobismetipsis prudentes. Sapienza: Prov. 3.7.
- 22. Væ qui potentes estis ad bibendum vinum, et viri fortes ad miscendam ebrietatem:
- 23. qui justificatis impium pro muneribus, et justitiam justi aufertis ab eo.
- 24. Propter hoc, sicut devorat stipulam linguaignis, et calor flammæ exurit; sic radix eorum quasi favilla erit, et germen eorum ut pulvis ascendet. Abjecerunt enim legem Domini exercituum, et eloquium Saacti Israël blasphemaverunt.
- 25. Ideò irstus est furor Domini in populum suum, et extendit manum suans super eum, et percussit eum: et conturbui sunt montes, et facta suut morticina eorum, quasi stercus in medio platearum. In his omnibus non est aversus furor ejus, sed adhuc manus ejus extenta.
- 26. Et elevabit siguum in nationibus procul, et sibilabit ad eum de finibus terræ: et ecce festinus velociter veniet.
- 27. Non est deficiens, neque laborans in eo: nou dormitabit, neque dormiet, neque solvetur singulum renum ejus, nec rumpetur corrigia calceamenti ejus.
- 28. Sagittæ ejus acutæ, et omnes arcus ejus extenti. Ungulæ equorum ejus ut silex, et rotæ ejus quasi impetus tempestatis.
- 29. Rugitus ejus ut leonis, rugiet ut catuli leonum: et frendet, et tenebit prædam: et amplexabitur, et non erit qui eruat.
- 30. Et sonabit super eum in die ill\u00e5 sicut sonitus maris: aspiciemus in terram, et ecce tenebræ tribulationis, et lux obtenebrate est in caligiue ejus.
- Isaña: capo 6. Isaia vede la maestà di Dio. Egli deplora il suo silenzio e l'immondezsa delle sue labbra. Un Angelo giele purifica con una pietruzza ardente, presa di su l'altare.
  - In anno, quo mortuus est rex Ozias, vidi Do-

- minum sedentem super solium excelsum et elevatum: et ea, quæ sub ipso erant, replebant templum.
- Seraphim stabant super illud: sex alæ uni, et sex alæ alteri: duabus velabant faciem ejus, et duabus velabant pedes ejus, et duabus volabant.
- 3. Et clamabant alter ad alterum, et dicebant: sanctus, sanctus, sanctus Dominus Deus exercituum, plena est omnis terra glorià ejus. Arocalusse: 4. 8.
- 4. Et commota sunt superliminaria cardinum à voce clamantis, et domus repleta est firmo.
- 5. Et dixi: væ milii, quia tacui, quia vir pollutus labiis ego sum, et in medio populi polluta labia labentis ego lialito, et regem Dominum exercituum vidi oculis meis.
- 6. Et volavit ad me unus de Seraphim, et in manu ejus calculus, quem forcipe tulerat de altari.
- 7. Et tetigit os meum, et dixit: ecce tetigit hoc labia tua, et auferetur iniquitas tua, et peccatum tuum mundabitur.
- Il profeta si offre di andare a portare la parola di Dio al suo popolo: acciecamento di questo popolo: durezza del suo cuore. Suo ritorno al Signore, il quale lo ricolmerà di felicità.
- Et audivi vocem Domini dicentis: quem mittam? et quis ibit nobis? et dixi: ecce ego; mitte me.
- 9. Et dixit: wade, et dices populo huic: audite audientes, et nolite iutelligere: et videte visionem, et nolite cognoscere. Parabole: Matt. 13, 14; Marc. 4, 12: Luc. 8, 10. Luzzano: Gio. 12, 40. Paolo: Alt. 28, 26. Romani: Epist. 11, 8.
- 10. Exemes cor populi hujus, et sures ejus aggrava: et oculus ejus claude: ne fortè videat oculis suis, et aurihus suis audiat, et corde suo iutelligat, et convertatur, et sanem eum.
- 11. Et dixi: usquequò, Domine? Et dixit: donec desoleatur civitates absquè habitatore, et domus sine homine, et terra relinquetur deserta.
- 12. Et longé faciet Dominus homines, et multiplicabitur que derelicta fuerat in medio terras,

Per la continuazione, vedi RASIN: Is. cap. 7.

Isaia è mandato da Dio a Gerusalemme per predirle, che gli sforzi de' suoi nemici saranno ioutili: RASIN: Is. 7, 1 a 7. Egli predice la ruina future di Ephraim: Ibid. vers. 8, 9; ed il parto di una vergine, il di cui figliuolo porterà il nome di Emmanuel: ibid. vers. 14.

ISAIA: capo 8. Il Signore ordina ad Isaia di scrivere in un libro il nome del Bambino che nascerà. Predizione della ruina dei regni d'Israele e della Siria: il regno di Giuda sarà afflitto, ma poscia liberato.

Il capo precedente trovasi all'articolo RASIN: Is. cap. 7.

Et dixit Dominus ad me: sume tibi librum grandem, et scribe in eo stylo hominis: velociter spolia detrahe, citò prædare.

2. Et adhibui mihi testes fideles, Uriam sacerdotem, et Zachariam filium Barachiæ:

- 3. et accessi ad prophetissam, et concepit, et peperit filium. Et dixit Dominus ad me: voca nomen ejus, accelera spolia detrahere : festina
- 4. Quia anteguam sciat puer vocare patrem sunm et matrem suam, auferetur fortitudo Damasci, et spolia Samarize, coram rege Assyriorum.
- 5. Et adjecit Dominus loqui ad me adhuc, di-
- 6. Pro eo quod abjecit populus iste aquas Siloe, que vadunt cum silentio, et assumpsit magis Rasio, et filium Romeliæ;
- 7. propter hoc eccè Dominus adducet super eos aguas fluminis fortes et multas, et regem Assyriorum, et omnem glorism ejus: et ascendet super omnes rivos ejus, et fluet super universes ripas ejus.
- 8. Et ibit per Judam : inundans , et transiens . usquè ad collum veniet. Et erit extensio alarum eius, impleas latitudinem terræ taæ, ô Emmaquel.
- 9. Congregamini, populi, et vincimini, et audite, universa procul terra: confortamini, et vincimini, accingite vos et vincimini.
- 10. Inite consilium, et dissipabitar: loquimini verbum, et non fiet : quis nobiscum Deus.
- Il Signore esorta Isain a restare fedele al suo principe ed a non temerc che Dio solo: gli dichiara che il Dio degli eserciti sarà pietra di scandalo per molti in Israele; gli raccomanda di tenere il segreto, di sigillare la sua legge e non iscoprirla che ai suoi discepoli.
- 11. Hec enim sit Dominus ad me: sicut in manu forti erudivit me, ne irem in vià populi hujus, dicens:

- 12. non dicatis, conjuratio: omnia enim quæ loquitur populus iste, conjuratio est : et timorem eius ne timestis, neque pavestis.
- 13. Dominum exercituum ipsum sanctificate : ipse pavor vester, et ipse terror vester;
- 14. et erit vobis in senctificationem. In lapidem autem offensionis, et in petram scandali duabus domibus Israël: in laqueum et in ruinam liabitantibus Jerusalem, Betlemme: Luc. 2, 34. Peat-COLI: Salm. 117, 21, 22. PIETRO: Att. 4, 11 e seg.
- 15. Et offendent ex eis plurimi, et cadent, et conterentur, et irretientur, et capientur.
- 16. Liga testimonium, signa legem in discipulis meis.
- Confidenza d'Isaia: egli è in Israele come un segno della giustizia e della misericordia di Dio verso il suo popolo. Egli si sforza di spinpere quel popolo ad attaccarsi unicamente alla legge del Signore: predice i mali da cui saranno oppressi gl'increduli ed i ribelli.
- 17. Et expectabo Dominum, qui abscondit faciem suam à domo Jacob, et præstolabor eum.
- 18. Ecce ego et pueri mei , quos dedit mihi Dominus in signum et in portentunt Israël à Domino exercituum, qui habitat in monte Sion.
- 19. Et cum dixerint ad vos : quærite à pythonibus, et à divinis, qui strident in incantationibus suis: numquid non populus à Deo suo requiret, pro vivis à mortuis?
- 20. Ad legem magis, et ad testimonium. Quòd si non dixerint juxtà verbum hoc, non erit eis matutina lux.
- 21. Et transibit per eam, corruet, et esuriet : et cum esprierit, irascetur, et maledicet regi suo, et Deo suo, et suscipiet sursum.
- 22. Et ad terram intuebitur, et ecce tribulatio et tenebræ, desolatio et angustia, et caligo persequens, et non poterit avolure de angustià suà.
- Isaïa: capo 9. La terra di Zabulon e quella di Nephtali, primamente poco afflitte, di poi gravemente percosse, saranno alla per fine liberate dalla misericordia di Dio. Profesia della nascita del Messia: grandezza della sua possanza, estensione del suo regno, che sarà assodato dalla giustizia e dall'equità.

Primo tempore allevista est terra Zabulon, et terra Nephthali; et novissimo aggravata est via maris trans Jordanem Galilææ gentium. Gasù Cai-STO: Matt. 4, 15.

2. Populus, qui ambulabat in tenebris, vidit

lucem magnam: habitantibus in regione umbræ mortis, lux orta est eis. Luca: 1, 78, 79. Betlemme: Luc. 2, 8, 9.

- 3. Multiplicasti gentem, non magnificasti lætitiam. Lætabuotur coram te sicut qui lætaotur in messe, sicut exultant victores captæ prædæ, quandò dividuot spolia.
- 4. Jugum enim poeris ejus, et virgam humeri ejus, et sceptrum exactoris ejus soperasti, sicut in die Madian. Gedenne: Giud. 7, 22.
- Quia oninis violenta prædatio cum tumultu et vestimentum mistum sanguine, erit in combustionem, et cibus ignis.
- 6. PARVUUS enim NATUS est nobis, et filius datus est nobis, et factus est priocipatus super humerum ejus: et vocabitur nomen ejus, Admirabilis, consiliarius, Deus fortis, pater futuri sœculi, prioceps pacis. Luca: 1, 32, 33.
- 7. Multiplicabitur ejus imperium, et pacis non erit finis: super solium David, et super regnum ejus sedebit; ut confirmet illud, et corroboret in judicio et justitia, à modo et usquè in sempiternum: zelus Domini exercituum faciet hoc.

Infallibilità della parola del Signore: superbia del popolo d'Israele; il Signore ecciterà contro di lui dei nemici che lo divoreranno.

- 8. Verbum misit Dominus in Jacob, et cecidit in Israël.
- Et sciet omnis populus Ephreim, et habitantes Sameriam, in superbi
   dicentes:
- 10. Lateres ceciderunt, sed quadris lapidibus ædificabimus: sycomoros succiderunt, sed cedros immutabimus.
- 11. Et elevabit Dominus hostes Rasin super eum, et inimicos ejus in tumultum vertet. Acraz: 4 Re 16, 9.
- 12. Syriam sh oriente, et Philisthiim sh occidente: et devorsbunt Israël toto ore. In omnihus his non est aversus furor ejus, sed adhuc manus ejus extenta:
- 13. et populus non est reversus ad percutientem se, et Dominum exercituum non inquisierunt.

Mali con cui il Signore opprimerà il popolo di Israele, per punirlo delle sue empietà. Guerre intestine e stragi predette. Sforzi uniti contro di Giuda.

14. Et disperdet Dominus ab Israël caput et caudam, incuryantem et refrenantem die una.

- 15. Longævus et honorabilis, ipse est caput: et propheta docens mendacium, ipse est cauda.
- 16. Et erunt qui bestificant populum istum, seducentes: et qui bestificantur, præcipitati.
- 17. Propter loc super adolescentulis ejus non latalitur Dominus: et pupillorum ejus, et viduarum non miserebitur: quis omnis hypocrite est et nequam, et universum os locutum est stultitiam. In omnibus bis non est aversus furor ejus, sed adiluc manus eius estenta.
- 18. Succensa est enim quasi ignis impietas, veprem et spinam vorabit: et succendetur in densitate saltus, et convolvetur superhia fumi.
- 19. In irà Domini exercituum conturbata est terra, et erit populus quasi esca ignis: vir fratri sun non parcet.
- 20. Et declinabit ad dexteram, et esuriet: et comedet ad sinistram et non saturabitur: unusquisque carnem brachii sui vorahit: Manusses Ephraim, et Ephraim Manassen, simul ipsi contrà Judam.
- 21. In omnibus his non est aversus furor ejus, sed adhûc manus ejus extenta.

Isaïa: capo 10. Guai a quelli che fanno leggi inique, ed opprimono i poveri e le vedove. Guai al re d'Assiria per la sua arroganza e crudeltà.

Væ qui condunt leges iniques: et scribentes, injustitien scripserunt:

- ut opprimerent in judicio pauperes, et vim facerent causæ humilium populi mei: ut essent viiluæ præda eorum, et pupillos diriperent.
- 3. Quid facietis in die visitationis, et calamitatis de longé venientis? ad cujus confugietis auxilium? et abi derelinquetis gloriam vestram,
- 4. ne incurvemini sub vincula, et cum interfectis cadatis? Super omnibus his non est aversus furor ejus, sed adhuc manus ejus extents.
- 5. Væ Assur, virga furoris mei et haculus ipse est, in manu corum indignatio mea.
- Ad gentem fallacem mittam eum, et contra populum furoris mei mandabo illi ut auferat spolia, et diripiat prædam, et ponat illum in conculcationem quasi lutum platearum.
- 7. Ipse autem non sic arbitrabitur, et cor ejus non ità existimabit: sed ad conterendum erit cor ejus, et ad internecionem gentium non paucarum.
- 8. Dicet enim :
- Numquid non principes mei simul reges sunt? Numquid non ut Charcamis, sic Calano; et ut Arphad, sic Emath? Numquid non ut Damascus, sic Samaria?
  - 10. Quomodò invenit manus mea regua idoli,

- 11. Numquid non sicut frei Samariæ et idolis ejus, sie faciam Jerusalem et simulachris ejus?
- Il Signore dopo di essersi servito del re d'Assiria per punire il suo popolo, umilierà lui pure: ne esterminerà l'esercito; e gli avanzi di esso prenderanno vergognosamente la fuga.
- 12. Et erit: cům impleverit Dominus cuncts opera sua in monte Sion, et in Jerusalem, visitabo super fructum magnifici cordis regis Assur, et super gloriam altitudnis oculorum ejus. Ezzenna: 4 Re 19, 35: Is. 37, 36.
- 13. Dixit enim: in fortitudine manus meæ feci, et in sapientiå meå intellexi: et abstuli terminos populorum; et principes eorum deprædatus sun, et detraxi quasi potens in sublimi residentess.
- 14. Et invenit quesi nidum manus mes fortitudinem populorum: et sicut colliguntur ova, que derelicia sunt, sic universam terrau ego congregavi: et non fuit qui moveret pennam, et aperiret os, et genniret.
- 15. Numquid glorisbitur securis contra eum qui secat in câl aut exaltabitur serra contra eum, à quo trabitur? quomodò si elevetur virga contra elevantem se, et exaltetur baculus, qui utiquè ligoum est.
- 16. Propter hoc mittet dominator Dominus exercituum in pinguibus ejus teuustatem: et subtus gloriam ejus succensa ardebit quasi combustio ignis.
- 17. Et erit lumen Israël in igoe, et Sanctus ejus in flammå: et succendetur, et devorabitur spina ejos, et vepres in die unå.
- 18. Et gloria saltûs ejus, Carmeli ejus, et ab suimâ usque ad carnem consumetur, et erit terrore profugus.
- 19. Et reliquim ignis saltûs ejus præ paucitate numerabontur, et puer scribet eos.
- Il popolo d'Israele, liberato dal furore degli Assiri, metterà la sua confidenza nel Signore. Gli avanzi di Giacobbe si convertiranno a Dio e proveranno gli effetti della sua bontà.
- 20. Et erit in die illå: non adjiciet residuum Israël, et hi qui fügerint de domo Jacob, inniti super eo, percutiet eos: sed inoitetur super Dominum sanctum Israël in veritate.
- Reliquiæ convertentur, reliquiæ, inquam, Jacob ad Denm fortem.
  - 22. Si enim fuerit populos tuus Israël quasi

- ISB
  arena maris, reliquize coovertentur ex eo: consommetio abbreviata inondalist justitiam. Messia:
  15. 11, 11. ROMAN: Epist. 9, 27.
- 23. Consummationem enim et abbreviationem Dominus Deus exercituum faciet in medio omnis
- 24. Propter hoc, bee dicit Dominus Deus exercitunus: nolli timere populus meus habitator Sion, ab Assur in virgà percutiet te, et baculum suum levabit super te in vià Ægypti.
- 25. Adhuc enim paululum modicumque, et consummabitur indignatio et furor meus saper scelus eorum.
- 26. Et auscitabit auper eum Dominos exercituum flagellum, justa plagam Madian in petră Oreb, et virgam suam super mare, et levabit eam in vià Ægypti. Ezzena: 4 Re 19, 35: Is. 37, 36. Gadeons: Giud. 7, 25.
- 27. Et erit in die illà: auferetur onus ejus de humero tuo, et jugum ejus de collo tuo, et computrescet jugum à facie olei.

Descrizione profetica del viaggio che farà il re d'Assiria col suo esercito e della sua sconsitta.

- 28. Veniet in Alath, trausibit in Magron: apud Machmas commendabit vasa sua.
- 29. Transierunt cursim, Gaba sedes nostra: obstupuit Rama, Gabaath Saülis fugit.
- 30. Hinni voce tua, filia Gallim, attende Laisa, paupercula Anathoth.
- 31. Migravit Medemens: habitatores Gabim, confortamini.
- Adbüc dies est, ut in Nobe stetur : agitabit maoum suam super montem filiæ Sion, collem Jerusalem.
- 33. Ecce dominator Dominus exercituum confringet lagunculam in terrore, et excelsi statură succidentur et sublimes humiliabuntur.
- 34. Et subvertentur condeusa saltús ferro: et Libanus cum excelsis cadet.
- Per la continuazione, vedi Massia: Is. cap. 11.
  e per la continuazione delle sue profesie, vedansi le indicazioni di ciascun titolo in seguito al capo 11.

Nell'anno 3agı, Issia va nudo e scalzo per comando di Dio, predicendo cou questo la schiavità degli Egiziaoi e degli Etiopi soggiogati dagli Assiri: Eortro: Is. cap. 20. Sua afflizione alla vista della ruina di Bastosna: Is. cap. 21.

ISBOSETH, che significa uomo di confusione, era figlio di Saulle. Egli fu proclemato re di Israele, dopo la morte di suo padre, da Abuer, generale delle armate di Saulle, nell'anno 2954: DAVIDE: 2 Re 2, 8 e seg. Due suoi servitori gli Ingliano la testa inentre dorme e la portano a Davidde, nell'anno 2956: DAVIDE: 2 Re cap. 4.

ISMAELE, che significa il Signore ha ascoltato, era il primo figlio di Abrahamo. Egli lo ebbe da Agar sua serva, all'età di 86 auni : Sarai : Gen. 16, 4, 11, 15, 16. Ismaele fu il padre di dodici principi. Dio promise ad Abrahamo di benedirlo e di farne il padre di una numerosa posterità : ABRAMO: Gen. 17, 20, Sua circoncisione: Ibid. vers. 23. Aveva tredici anni: Ibid. vers. 25. Ismaele è scacciato dalla casa di suo nadre, con sua madre, da Abrahamo. Dio prende Ismaele sotto la sua protezione: sua madre si ritira con lui nel deserto di Bersabee, lo colloca sotto un albero, e si ritira alla distanza di un tiro di freccia, per non vederlo morire. Un Angelo apparisee ad Agar, la consola, le comanda di prendere seco il figlio, dicendole che deve essere il padre di un gran popolo: le mostra in seguito un pozzo. Agar ed Ismaele si stabiliscono nel deserto di Pharan. Ismaele diventa abile a tirar d'arco : egli sposa in seguito un'Egiziana: Isacco: Gen. 21, Q. e seg. Ismaele è la figura dell'antica legge : Ga-LATI : Epist. 4, 22 e seg.

ISMARLE: Genesi, capo 25. Novero dei posteri d'Ismaele: egli muore in età di 137 anni: nell'anno 2230.

Giò che precede trovesi ell'articolo Авалнамо: Gen. cap. 25.

- 12. Hie sunt generationes Ismaëli filii Abrahæ, quem peperit ei Agar Ægyptia, famula Saræ.
- 13. Et hæc nomins filiorum ejus in vocabulis, et generationibus suis. Primogenitus Ismaëlis Nabajoth, deindè Cedar, et Adbeel, et Mabsam
  - 14. Masma quoque, et Duma, et Massa,
- 15. Hadar, et Thema, et Jethur, et Naphis, et Cedma. Genealogia: 1 Par. 1, 28 a 30.
- 16. Isti sunt filii Ismeëlis, et hæc nomins per castella et oppida eorum, duodecim principes tribuum susrum. Coè quelli 'Arabi che discesero da essi, divisi in dodici tribi.
- 17. Et facti sunt auni vite Ismaëlis centum triginta septem, deficiensque mortuus est, et appositus ad populum suum.
- 18. Habitavit autem ab Hevila usque Sur, quæ respicit Ægyptum introeuntibus Assyrios, coram cunctis fratribus suis obiit.

Per la continuazione, vedi Isacco: Gen. cap. 25.

Gli Ismaeliti, così chiamati da Ismaele, che su

il loro padre, furono sbaraglisti sotto il regne di Saulle, dalla tribù di Ruben: 1 Par. 5, fo. Vedi Saulle.

ISMAHEL, che ha lo stesso significato di Ismaele, era figlio di Nathania. Egli cospira contro Godolia e lo uccide: Godolia: 4 Re 25, 25 e seg.

Isuatta: Geremis, capo a: Ismahel uccide Godolia, figlio di Ahicam, governatore della Gudea, con tutti i Giudei ed i Caldei che erano
presso di lui a Blasphath, nell' anno del mondo 3417, Egli vuole altresì uccidere ottanta
uomini che andavano per sacrificare al Signore: ma ne risparmia dieci, che fingono di
avere dei tesori da scuoprigli.

Il capo precedente trovasi all'articolo Geremia:

Et factum est in meose septimo, venit Ismahet filius Nathaniae, filii Elisama de semino regeli, et optimates regis, et decem viri coun eo, ad Godoliam filium Ahicam in Masphath: et comederunt ibi panes simuli in Masphath. Grazsati: 40, 14 s 16.

- 2 Surrexit autem Ismabel filius Nathanise, et decem viri qui cum ao erant, et percusserant Godoliam filium Ahicam filii Saphan gladio, et iuterfecerunt eum, quem præfecerat rex Babylonis Terræ. Gebusalkamme: Gerem. 89, 14. Geak-Mai 140, 5 e seg.
- 3. Omnes quoque Judæos, qui erant cum Godolia in Masphath, et Chaldæos, qui reperti sunt, thi, et viros bellatores percussit Ismahel.
- 4. Secundo autem die postquam occiderat Godoliam, pullo adhic sciente.
- 5. venerunt viri de Sichem, et de Silo, et de Samarià octoginta viri, rasi barbà, et scissis vestibus, et squallentes: et munera et thus habebant in manu, ut offerent in domo Domini.
- 6. Egressus ergò Ismahel filius Nathaniæ ia occursum eorum de Masphalt , incedens et plorans ibat : cum autem occurrisset eis, dixit ad eos : ventte ad Godoliam filium Ahicam.
- 7. Qui cum venissent ad medium civitatis interfecit eos Ismahel filius Nathanim circà medium laci, ipse, et viri qui erant cum eo.
- 8. Decem autem viri reperti sunt inter eos, qui dixeruat ad Ismahel: noli occidere nos: quis liabemus thesauros in agro frumenti, et hordei, et olei, et mellis. Et cessavit, et non interfecit eos cum fratibus suis.
- 9. Lacus autem, in quem projecerat Ismahel omnia cadavera virorum, quos percussit propter

Godoliam, ipse est quem fecit rex Asa propter Buasa regem Isruël: ipsum replevit Ismahel filius Nuthanize occisis.

10. Et captivas duxit Ismahel omnes reliquias populi, qui erant in Masphath: filias regis, et universum populum, qui remnaserat in Masphath: quos commendaverat Nabuzardan princeps militime Godoline filio Ahicam. Et cepit eos Ismahel filius Nathanias, et abiit ut transiret ad filios Ammoo.

Johanan co' suoi assale Ismahel, il quale fugge con oltocento uomini, abbandonando que' che conduceva seco prigionieri. Il restante de' Giudei, temendo de' Caldei, prende la risoluzione di fuggire in Egitto.

- 11. Audivit autem Johanan filius Caree, et omnes principes bellatorum, qui erant cum eo, omne malum quod fecerat Ismahel filius Nathaniæ.
- 12. Et assumptis universis viris, profecti sunt ut bellarent adversum Ismahel filium Nathanie, et invenerunt eum ad aquas multas, quæ sunt in Gabaou.
- 73. Câmque vidisset omnis populus, qui erst cum Ismahel Johanan filium Caree, et universos principes bellatorum, qui erant cum eo, lætati sunt.
- 14. Et reversus est omnis populus, quem ceperat Ismahel in Masphath: reversusque abiit ad Johanna fitium Caree.
- 15. Ismabel autem filius Nathanize fugit cum octo viris à facie Johanan, et abiit ad filios Ammon.
- 16. Tulit ergo Johanan filius Caree, et omnes principes bellatorum, qui erant cum eo, universas retiquis vulgi, quas reduzerat la Jismahel filio Nathanise de Masphat, postquam percussit Godoliam filium Abieam, fortes viros ad prælium et mulieres, et pueros, et euauchos, quos reduxerat de Gabaon.
- 17. Et abierunt, et sederunt peregrinantes in Chamasin, quæ est juxtà Betlilehem, ut pergerent, et introirent Ægyptum,
- 18. à facie Chaldworum: timebant enim eos, quis percusserat Ismahel filius Nathania Godoliam filium Abicam, quem præposuerat rex Balylouis in Terra Juda.

ISMANEL: Geremia, capo 42. Johanan e tutti i Giudei pregano Geremia di consultare il Signore e di far loro conoscere la sua volontà. Essi promettono di osservarla fedelmente. Anno 3417.

Et accesserunt omnes principes bellatorum,

- et Johanan filius Caree, et Jezonius filius Osaire, et reliquum vulgus à parvo usque ad magnum:
- a. dixeruntque ad Jeremiam prophetam: cadat oratio nostra in conspectu tuo: et ora pro nobis ad Dominum Deum tuum pro universis reliquis sistis; quia derelicti sumus pauci de pluribus, sicui oculi tui nos intuentur.
- 3. Et aununtiet nobis Dominus Deus tuus viam per quam pergamus, et verbum quod faciamus.
- 4. Dixit autem ad eos Jeremias propheta: audivi: ecce ergo oro ad Dominuum Deum vestrum secund\u00fam verba vestra: omne verbum, quodcumque responderit milii, indicabo vobis, nec celabo vos quidquam.
- Et illi dixerunt ad Jeremiam: sit Dominus inter nos testis veritatis et fidei, si non juxta omne verbum, in quo miserit te Dominus Deus tuns ad nos, sic fecienus.
- 6. Sive bonum est, sive malum, voci Domini Dei nostri, ad quem mittimus te, olvediemus: ut benè sit nobis cum audierimus vocem Domini Dei nostri.
- 7. Cum antem completi essent decem dies, factum est verbum Domini ad Jeremiam.
- 8. Vocavitque Johanan filium Caree, et omnes principes bellatorum qui erant cum eo, et universum populum à minimo usquè ad magnum.

Geremia promette ai Giudei, per ordine di Dio, che essi vivranno in riposo, se resteranno nella Giudea: ma dichiara loro che, se si ritireranno in Egitto, ivi periranno di spada, di peste e di fame.

- 9. Et dixit ad eos: barc dicit Dominus Deus Israel, ad quem misistis me, ut prosternerem preces vestras in conspectu ejus:
- 10. si quiescentes manseritis in terră hâc, ædificabo vos, et non destruam: plantabo, et non evellam: jam enim.placatus sum super malo quod feci vobis-
- 17. Nolite timere à facie regis Babylonis quem vos pavidi formidatis : nolite metuere eum, dicit Dominus : quia vobiscum sum ego, ut salvos vos faciam, et eruam de manu ejus.
- 12. Et dabo vobis misericordias, et miserebor vestri, et habitare vos faciam in terra vestra.
- 13. Si autem dixeritis vos: non habitabimus in toriă istă, nec audiemus vocem Domini Dei nostri, 14. dicentes: nequaquam, sed ad terram Ægypti pergemus: ubi non videbimus bellum, et claugorem tubee non audiemus, et famem non sustinchimus: et ibi habitabimus.
  - 15. Propter hoc nunc audite verbum Domini

reliquize Judie : hæc dicit Dominus exercituum , Deus Isrwel: si posueritis faciem vestram ut ingrediamini Ægyptum, et intraveritis ut ibi ha-

16. gladius, quem vos formidatis, ibi comprehendet vos in terra Ægypti : et fames pro qua estis solliciti, adhærebit vobis in Ægypto, et ibi moriemini.

- 17. Omnes viri qui posuerunt faciem suam ut ingrediantor Ægyptum, ut habitent ibi , morientur gladio, et fame, et peste : pullus de eis remanebit, nec effugiet à facie mali, quod ego afferam super eos.
- 18. Quia hæc dicit Dominus exercituum, Dens Israël : sicut conflatus est furor meus, et indignatio mea super babitatores Jerusalem : sic conflabitur indignatio mea super vos , cum ingressi fueritis Ægyptum, et eritis in jusiurandum, et in stuporem, et in maledictum, et in opprobrium: et neguaguam ultrà videbitis locum istum.
- 19. Verlium Domini super vos reliquiæ Juda: nolite intrare Ægyptum: scientes scietis quia obtestatus sum vos hodie.
- 20. quia decepistis animas vestras : vos enim misistis me ad Dominum Deum nostrum, dicentes: ora pro nobis ad Dominum Deum nostrum, et juxtà omnis quecumque dixerit tibi Dominus Deus noster, sic annuntia nobis, et faciemus. Supra vers. 2, 3.
- 21. Et annuntiavi vobis hodiè, et non audistis vocem Domini Dei vestri super universis pro quibus misit me ad vos.
- 22. Nunc ergo scientes scietis quia gladio, et fame, et peste moriemini in loco, ad quem voluistis intrare ut habitaretis ibi.

Per la continuazione, vedi GEREMIA: capo 23.

## ISTRUIRE. Vedi INSTRUIRE.

ISTRUZIONE, Vedi INSTRUZIONE,

ISRAELE, che significa invincibile, è il nome che Iddio diede a Giacobbe, quando gli apparve el guado di Jaboc, sotto la figura di un uomo. con cui lotto fino alla mattina : Giacobre : Gen. 32, 23 e seg.: 35, 9, 10. Questo nome fu dato poscia a' suoi discendenti, conosciuti col nome di popolo d'Israele; vedi tutto questo articolo ed il seguente intitolato Israele: Israele ebbe dodici figli che furono i capi delle dodici tribù d'Israele : Giacobar: Gen. 35, 22 a 26. Egli amò Giuseppe più degli altri : gelosia che ne ebbero questi : Giuseppe : Gen. 37, 3 a 11. Egli lo manda incontro a' suoi fratelli, che prendono la risoluzione di ucciderlo. Ruben, il muggiore dei fratelli, tenta di salvarlo facendolo gettare in una cisterna, dalla quale era sua intenzione di cavarlo fuori in segnito : Giuseppe: Gen. 37, 12 e seg. I fratelli di Giuseppe lo levano fuori e lo vendono ad alcuni Ismaeliti, i quali lo condussero in Egitto e lo vendettero a Putifare. Giacobbe riceve la veste di Giuseppe tinta di sangue : a siffatta vista egli crede, che qualche fiera lo abbia divorato: lo piange senza volere ricevere consolazione alcuna: Giuseppe: Gen. 37. 25 e seg. Streziati dalla fame i figli di Giacobbe sono costretti ad andare in Egitto, per procurarsi dei viveri : vedasi il racconto degli avvenimenti che si succedettero dal momento della loro partenza, fino all'epoca in cui andarono a stabilirsi definitivamente in Egitto, all'articolo GIUSEPPE: Gen. 42, 43, 44, 45. GIACOBBE: Gen. cap. 46, fino al capo 50. I figliuoli d'Israele si moltiplicarono straordinariamente in Egitto, per cui il Faraone ne concepl timore: per conseguenza incominciò a perseguitarli opprimendoli con lavori superiori alle loro forze: ISBARLITI: Esod. cap. 1. Dio, secondo le promesse che sece ad Abrahamo, ad Isacco ed a Giacobbe, li riceve sotto la sua protezione, li libera dalla schiavitù d' Egitto e fa di essi il suo popolo diletto. In seguito gli introduce nella Terra Promessa, ovvero nel paese di Chanaan, dove si governano secondo le leggi che Dio diede loro per mezzo di Mosè, dopo di averne soggiogati o scacciati tutti gli abitanti. Ecco succintamente l'origine di questo popolo, le cui particolari notizie trovensi all'articolo Isbarliti: il profeta Azaria predice ad Asa re di Giuda la futura ruina del regno d'Isrnele: Asa: 2 Par. cap. 15; e ciò senza misericordia: Osea: 1, 4 a 6. Rasin: Is. cap. 7. Isaïa: cap. 8 e seg. Moab: Amos: 2, 6 a 8. Questa ruina doveva essere preceduta da quella di Damasco: Is. 17, 1 a 6; questo popolo, così afflitto, abbandonerà gl'idoli e ritornerà al Signore: Damasco: Is. 17, 7 a 11. ETIOPIA: Is. 18. 7. OSEA: 3, 4. 5.

Diversi altri testi profetici risguardanti il popolo d'Israele: BALAAM: Num. 24, 17 a 19. Con-PIDENZA: Salm. 27, 65, 27. FESTE: Salm. 80, 8, 10, 12. ISATA: 1, 3. CIRO: Is. 45, 17. TIMORE: Gerem. 10, 16. Amos: 7, 11, 17.

Meraviglie che Dio operò in favore del popolo d'Israele: ingratitudine ed infedeltà del popolo stesso: Geremia: 32, 17, 25: le notizie parziali alla sua schiavitù trovansi all'articolo ISRAELITI-Predizione del ritorno di quella schiavitù (di Babilonia) nel proprio paese: castigo dei principi che avevano disperso questo popolo: Babilonia: Gerem. 50, 17 e seg. Notizie sulla fine del regno

d'Isruele accaduta nel momento in cui quel popolo su condotto in schiavità: Osea: 4 Re, cap. 17. Vedi pure Joacuim: Sedecia: Schiavità.

ISBAELE: Peralipomeni, Lib. I, csp. 27. Divisione del popolo d'Israele in dodici bande, ciascuna di 24,000 uomini, per servire a vicenda presso il re, in ogni mese dell'anno. Questa divisione ebbe luogo nell'anno 2987.

Il capo precedente trovasi all'articolo Tempio: 1

Par. cap. a6.

Filii autem Israel secundum numerum suum, principes familiarum, tribuni, et centuriones, et præfecti, qui ministrabant regi juxtà turmas suas, iugredientes et egredientes per singulos menses in anno, viginti quatuor millibus singuli præerant.

Prime turme in primo mense Jesboam præerat filius Zabdiel, et sub eo viginti quatuor millia.

3. De filiis Phares, princeps cunctorum principum in exercitu mense primo.

4. Secondi mensis habebat turmam Dudia Aliohites, et post se alter nomine Macelloth, qui regebat partem exercitûs viginti quatuor millium.

5. Dux quoque turma tertia in mense tertio, erat Banaias filius Joiada sacerdos, et in divisione sub viginti quatuor millia.

6. Ipse est Bensins fortissimus inter triginta, et super triginta: præerat autem turmæ ipsins Amisabad filius eius.

7. Quartus, mense quarto, Azahel frater Joab, et Zahadias filius ejus post eum: et in turma ejus vigiati quatuor millia.

8. Quintus, mense quinto, princeps Sumaoth Jezerites: et in turma ejus viginti quatuor millia.

9. Sextus, mense sexto, Hira filius Acces Thecuites: et in turina eius viginti quatuor millia.

10. Septimus, mense septimo, Helles Phellonites de filiis Ephraïm: et in turmă ejus viginti quatuor millia.

11. Octavus, mense octavo, Sobochai Husathites de stirpe Zarahi: et in turmă ejus viginti quatuor millia.

12. Nonus, mense nono, Abiezer Anathothites de filiis Jemini: et in turms ejus viginti quatuor millia.

13. Decimus, mense decimo, Marai, et ipse Netophathites de stirpe Zarai: et in turmà ejus viginti quatuor millia.

14. Undecimus, mense undecimo, Banaias Pharathonites de filiis Ephrain: et in turmà ejus viginti quatnor millia.

15. Duodecimus, mense duodecimo, Holdai Ne-

tophathites, de stirpe Gothoniel : et in turmà ejus viginti quatuor millia.

Nomi dei capi di ciascuna tribit.

16. Porrò tribubus præerant Israël, Rubenitis, dux Eliezer filius Zechri: Simeonitis, dux Saphaties filius Maacha:

17. Levitis, Hasabias filius Camuel : Aaronitis, Sadoc :

18. Juda, Eliu frater David : Issachar, Amri filius Michaël :

19. Zabulonitis, Jesmaias filius Abdiæ: Nephthalitibus, Jerimoth filius Ozriel:

20. filiis Ephraïm, Osee filius Ozaziu: dimidiæ tribui Manasse, Joël filius Phadaiæ:

21. et dimidiæ tribui Manasse in Galand, Jaddo filius Zachariæ: Benjamin autem, Jasiel filius Abner.

22. Dan verò, Ezrihel filius Jeroham : hi principes filiorum Israël.

23. Noluit autem David numerare eos à vigint; aonis inferiòs: quia dixerat Dominus ut multiplicaret Israël quasi stellas cœli. Satan: 1 Par.

24. Jonb filius Serviæ cæperet numerere, nec complevit: quis super hoc ire irrueret in Israël: et idcircò numerus eorum qui fuerent recensiti, non est relatus in fastos regis David.

Per la continuazione, vedi Orriciam: 1 Par 27, 25 e seg.

Isnazze: Ezechiele, capo 36. Profesia contro le nazioni che hanno fatto insulto ai figliuoli di Israele nelle loro disgrazie. Elleno saranno coperte di confusione, e la terra d'Israele sarà ripopolata e restituita al suo primiero stato.

Il capo precedente trovasi all'articolo Inume: Ezech. cap. 35.

Tu autem, fili hominis, propheta super montes Israël, et dices: montes Israël, audite verbuin Domini: Ezecutete: 6, 3.

2. Hæc dicit Dominus Deus: eò quod dixerit inimicus de vobis: euge, altitudines sempiternæ in hæreditatem datæ sunt nobis.

3. Proptereà vaticinare, et dic: hæc dicit Dominus Deus; pro eo quòd desolati estis, et conculcati per circuitum, et facti in hæreditatem reliquis gentibus, et ascendistis super labium lingua et opprobrium populi:

4. proptereà montes Israël audite verbum Domini Dei: hæc dicit Dominus Deus moutibus, et collibus, torrentibus, vallibusque, et desertis, pæ

5. Proptereà hæc dicit Dominus Deus: quoniam in igue zeil mei locutus sum de reliquis gentibus, et de Idamæå universa, quæ dederunt terram meam sibi in hæreditatem cum gaudio, et toto corde, et ex animo: et ejecerunt eam ut vastarent.

cuitum.

- 6. Idcircò vaticinare super humum Israël, et dices moutibus, et collibus, jugis et vallibus: hæc dicit Dominus Deus; ecce ego in zelo meo, et iu furore meo locutus sum, eò quòd confusionem gentium sustinueritis.
- 7. Ideired hae dieit Dominus Deus: ego levavi maoum meam, ut gentes, quæ in circuitu vestro sunt, ipsæ confusionem suam portent.

Profezia dello stabilimento della Chiesa, sotto la figura del ritorno dalla schiavitù di Babilonia, e del ristabilimento della terra d'Israele.

- Vos autem montes Israël ramos vestros germinetis, et fructum vestrum afferatis populo meo Israël: propè enim est ut veniat:
- quia eccè ego ad vos, et convertar ad vos, et arabimini, et accipietis sementem.
- 10. Et multiplicabo in vohis homines, omnemque domum Israël; et habitabuntur civitates, et ruinosa instaurabuntur.
- 11. Et replebo vos hominibus et jumentis et multiplicabuntur, et crescent; et habitare vos faciam sicut à principio, bonisque donabo majoribus, quàm habuistis ab initio et scietis quia ego Dominus.
- 12. Et adducam super vos homines, populum meum Israël; et hæreditate possidebunt te: et eris eis in hæreditatem, et non addes ultra ut absque eis sis.
- 13. Hoc dicit Dominus Deus: pro eo quòd dicunt de vobis: devoratrix hominum es: et suffocans gentem tuam:
- 14. proptereà homines non comedes ampliùs, et gentem tuam non necabis ultrà, ait Dominus Deus:
- 15. nec suditam facian in te amplius confusionem gentium, et opprobrium populorum nequaquiam portabis, et gentem tuam non amittes amplius, ait Dominus Deus.

Dio ha disperso i figli d'Israele in diversi paesi, a motivo dei loro peccati. Egli li riunirà, non a cagione dei loro meriti, ma per la gloria del suo nome.

16. Et factum est verbum Domini ad me, di-

- 17. filli hominis, domus Israel habitaverunt in humo suá: et polluerunt eam in viis suis, et in studiis suis, juxtà immunditiam meustruatæ facta est via coram coram me.
- 18. Et effudi iodigostionem mesm super eos pro sanguine, quem fuderunt super terram, et in idolis suis pollucrunt eam.
- 19. Et dispersi eos in gentes, et ventilati sunt in terras: juxtà vias eorum, et adinventiones eorum judicavi eos.
- 20. Et ingressi sunt ad gentes, ad quas introierunt, et polluerunt nomen sauctum meum, cum diceretur de eis: populus Domini iste est, et de terrà ejus egressi sunt. Sionne: Is. 52, 5. Romani: Epist. 2, 24.
- 21. Et peperci nomini sancto meo, quod polluerat domus Israël in gentibus, ad quas ingressi
- 22. Ideireò dices domui Israël: hæc dicit Dominus Deus: non propter vos ego faciam, domus Israël, sed propter nomen sanctum meum, quod polluistis in gentibus, ad quas iutrastis.
- 23. Et sanctificabo nomen meum magnum, quod pollutum est inter gentes, et quod polluistis in medio earum; ut sciant gentes quia ego Dominus, ait Dominus exercituum, cum sanctificatus fuero in vobis coram eis.
- 24. Tollam quippè vos de gentibus, et congregabo vos de universis terris, et adducam vos in terram vestram.

Dio spanderà sul suo popolo un'acqua monda. Egli torrágli il cuore di pietra e gli darà un cuore di carne: gli comunicherà il suo spirito e lo ricolmerà di beni.

- 25. Et effundam super vos aquam mundam et mundabimini ab omnibus inquinamentis vestris, et ab universis idolis vestris mundabo vos.
- 26. Et dabo vobis cor novum, et spiritum novum ponam in medio vestri: et suleram cor lapideum de carne vestra, et dabo vobis cor carneum. Executeux: 11, 19. Frcm: Gerem. 24, 7.
- 27. Et spiritum meum ponam in medio vestrî: et faciam ut in praceptis meis ambuletis, et judicia mea custodiatis et operemini.
- 28. Et habitabitis in terrà, quain dedi patribus vestris: et eritis mihi in populum, et ego ero vobis in Deum.
- 29. Et salvabo vos ex universis inquinamentis vestris: et vocabo frumentum, et multiplicabo illud, et non imponam vobis famem.
- 30. Et multiplicaho fructum ligni, et genimina agri, ut non portetis ultra opprobrium famis in gentibus.

- 31. Et recordabimini viarum vestrarum pessimarum, studiorumque non bonorum: et displicebunt vobis iniquitates vestræ, et scelera vestra.
- 32. Non propter vos ego faciam, ait Dominus Deus, notum sit vohis: confundimini, et erubescite super viis vestris, domus Israël.
- I beni, di cui Iddio ricolmerà il suo popolo, serviranno a farlo conoscere essere egli il Signore delle nazioni.
- 33. Hæc dicit Dominus Deus: in die que mundavero vos ex omnibus iniquitatibus vestris, et inhabitari fecero urbes, et instauravero ruinosa,
- adiabitari fecero urbes, et instauravero ruinosa, 34. et terra deserti fuerit exculta, que quondàm erat desolata in oculis omnis viatoris.
- 35. dicent: Terra illa inculta facta est ut hortus voluptatis: et civitates desertæ, et destitutæ atque suffossæ, munitæ sederunt.
- 36. Et scient gentes quœcumque derelictæ fuerint in circuitu vestro, quis ego Dominus ædificavi dissipata, plantavique inculta, ego, Dominus, locatus sim, et fecerim.
- 37. Hwc dicit Dominus Deus: adhùc in hoc invenient me domus Israël, ut faciam eis: multiplicabo eos sicut gregem hominum.
- 38. ut gregem sanctum, ut gregem Jerusalem in solomnitatibus ejus: sic erunt civitates deserte, plenæ gregibus hominum: et scient quia ego Dominus.

Per la continuazione, vedi Ezecuste: cap. 27.

Predizione della riunione di Israele con Giuda per non formare più che un solo e medesimo pepolo sotto un solo capo: Extentet: cap. 27. Dopo il ritorno dalla schiavità di Babilonia, allorquando ggi Israeliti non penseramon che a vivere tranquilli, Gog e Magog tenteranno di invadere e devastare i loro paesi: Goo: Extech. cap. 38. Vantaggi che Israele avrà sui suoi nemici: Goo: Extech. cap. 39. Con quali mezzi il popolo d'Israele potrà riconciliarsi con Dio e renderselo propizio: Extensetz: 43, 18 a 27.

ISBARLE: Ores, cspo 2. Iddio ordina di ripudiare Israele come si ripudia una donna adultera: chiuderà le sue strade con siepe di spine per obbligarlo a ritornare a lui.

Il capo precedente trovasi all'articolo OSEA:
cap. 1.

Dicite fratribus vestris: populus meus, et sorori vestræ: misericordism consecuta.

 Judicate matrem vestram, judicate: quoniam T. II.

- ipsa non uxor mea, et ego non vir ejus : auferat fornicationes suas à facie sua, et adulteria sua de medio uberum snorum.
- 3. Ne fortè expoliem eam nudam, et statuam eam secundum diem nativitatis sum: et ponam eam quasi solitudinem, et statuam eam velut terram inviam, et interficiam eam siti.
- 4. Et filiorum illius non miserebor: quoniam filii fornicationum sunt.
- 5. Quis fornicats est mater eorum, confusa est que concepit eos; quis dixit: vadam post amatores meos, qui dant panes mihi, et aques meas, lanam meam, et linum meum, oleum meum, et potum meum.
- - 7. Et sequetur amatores suos, et non apprehendet eos: et quæret eos, et non inveniet, et dicet: vadam, et revertar ad virum meum priorem; quia benè mihi erat tunc magis quàm nonc.
  - 8. Et hæc nescivit, quis ego dedi ei frumentum, et vinum, et oleum, et argentum multiplicavi ei, et aurum, quæ fecerunt Basl.

Iddio cambia la sua condotta verso il suo popolo. Lo aveva ricolmato di beni ed esso ne abusò: egli ritira tutti quei beni, ed invece lo opprime di mali. Malgrado tutto ciò, verrà tempo che lo trarrà a sè e lo ricolmerà di benefizi.

- Idcircò converter, et sumem frumentum meum in tempore suo, et vinum meum in tempore suo, et liberabo lenam meum, et linum meum, que operiebant ignominiem ejus.
- 10. Et nunc revelaho stultitism ejus in oculis smalorum ejus: et vir non eruet esm de manu meå.
- 11. Et cessare faciam omne gandium ejus, solemnitatem ejus, neomeniam ejus, sabhatum ejus, et omnia festa tempora ejus.
- 12. Et corrumpam vineam ejus, et ficum ejus, de quibus dixit: mercedes hæ, meæ sunt, quas dederunt mibi amatores mei: et ponam eam in saltum, et comedet cam bestia agri.
- 13. Et visitabo super eam dies Baalim, quibus accendebat incensum, et ornabatur inaure suâ, et monili suo, et ibat post amatores suos, et mei obliviscebatur, dicit Dominus.
- 14. Propter hoc, eccè ego lactabo eam, et ducam eam in solitudinem: et loquar ad cor ejus.
- 15. Et dabo ei vinitores ejus ex eodem loco, et vallem Achor ad aperiendam spem: et canet ibi juxtà dies juventutis suæ, et juxtà dies ascen-

sionis sum de terrà Ægypti. Haï: Gios. 7, 24. 16. Et erit in die illà, ait Dominus: vocabit me, vir meus; et non vocabit me ultrà. Bauli.

- 17. Et auferam nomina Bealim de ore ejus, et
- non recordabitur ultrà nominis eorum.
- 18. Et percutiam cum eis foedus in die illâ, cum bestiñ agri, et cum volucro cœli, et cum reptili terræ: et arcum, et gladium, et bellum conteram de terrà: et dormire eos faciam fiducialiter.

Profezia dello stabilimento della Chiesa e della sua unione a Gesù Cristo. Vocazione de' Gentili.

- 19. Et sponsabo te milii in sempiternum : et sponsabo te milii in justitià, et judicio, et in miserationibus.
- 20. Et sponsabo te milii in fide: et scies quia ego Dominus.
- 21. Et erit in die illa: exaudiam, dicit Dominus, exaudiam cœlos, et illi exaudient terram.
- 22. Et terra exaudiet triticum, et vinum et oleum: et hæc exaudient Jezrabel.
- 23. Et seminabo eam milii in terra, et miserebor ejus quæ fuit absque misericordia.
- 24. Et dicam non populo meo: populus meus es tu: et ipse dicet: Deus meus es tu: ROMANI: Epist. 19, 25. Pietro: 1 Epist. 2, 10.

Per la continuazione, vedi Osea: cap. 3.

ISBALLE: Osea, capo 4. Il Signore farà giuditio dei figliuoli d'Israele, per punitli delle loro colpe. Il popolo è privo di scienza, i sacerdoti l'hanno rigettala: essi hanno lusingalo le passioni del popolo, quindi saranno trattati come il popolo e com'esso puniti delle loro colpe.

Audite verbum Domini, filii Israël, quia judicium Domino cum habitatoribus terræ: non est enim veritas, et non est misericordia, et non est scientia Dei in terrà.

- 2. Maledictum et mendacium, et homicidium, et furtum et adulterium inundaverunt, et sanguis Sunguinem tetigit.
- Propter hoc lugebit terrà, et infirmabitur omuis qui babitat in că, in hestià agri, et in volucre cœli: sed et pisces maris congregabuntur.
- 4. Veruntamen unusquisque non judicet: et non arguatur vir: populus enim tuus, sicut hi qui contradicunt sacerdoti.
- Et corrues hodié, et corruet etiam propheta tecum: nocte tacere feci matrem tuam.
  - 6. Conticuit populus meus, eò quòd non ha-

buerit scientiam : quin tu scientiam repulisti, repellam te, ne sacerdotio fungaris milii, et oblita es legis Dei tui, obliviscar filiorum tuorum et ego-

- 7. Secundam multitudinem corum sic peccaverunt mihi: gloriem corum in ignominium commutabo.
- 8. Peccata populi mei comedent, et ad iniqui-
- 9. Et erit sicut populus, sic secerdos : et visitabo super eum vias ejus, et cogitationes ejus reddam ei. Sacsaport: 15. 26. 2.
- 10. Et comedent, et non saturabuntur: fornicati sunt, et non cessaverunt: quoniam Dominum dereliquerunt in nou custodiendo.
- La fornicasione e l'ubbriachezza acciecano il popolo d'Israele, e lo spingono a peccare d'idolatria. L'idolatria è punita colla prostituzione e coll'adulterio. Giuda è esortato a non inclusiva de la contrata del contrata del contrata de la contra
  - imitare Israele nel suo peccato.

    11. Fornicatio, et vinum, et ebrietas auferunt cor.
- 12. Populus meus in ligno suo interrogavit, et baculus ejus annuatiavit ei: spiritus enim fornicationum decepit eos, et fornicati sunt à Deo suo.
- 13. Super capita montium sacrificabant, et super colles accendebant thymiama: subtus quercum, et populum, et terebinthum, quia bona erat mmbra ejus; ideò fornicaluntur filim vestre, et sponso vestre adulterm erunt.
- 14. Non visitabo super filias vestras cum fuerint fornicatæ, et super sponsas vestras cum adulteraverint: quoniùm ipsi cum meretricibus conversabantur, et cum elfeminatis sacrificabant, et populus nou intelligens vapulabit.
- 15. Si foraicaris tu, Israël, non delinquat saltem Juda: et nolite ingredi iu Galgala, et ne ascenderitis in Bethaven, neque juraveritis: vivit Dominus.
- 16. Quoniam sicût vecce lesciviens declinavit Israël: nunc pascet eos Dominus, quasi agnum in latitudine.
  - 17. Particeps idolorum Ephraim, dimitte eum.
- 18. Separatum est convivium corum, fornicatione fornicati sunt: dilexerunt afferre ignominiam protectores ejus.
- 19. Ligavit eum spiritus in aliis suis, et coufundentur à sacrificiis suis.

  Per la continuazione, vedi Sacendori: Osea,
- capo 5.

ISRAELE: Osea, capo 6. I figliuoli d'Israele, nella loro afflizione, si affretteranno di tornare al Signore: questi loro rimprovera la loro durezza e la loro idolatria. Egli amu la misericordia e non il sagrifizio.

In tribulatione suâ manè consurgent ad me, venite, et revertamur ad Dominum:

2. quia ipse cepit, et sanabit nos: percutiet, et curabit nos.

3. Vivificabit nos post duos dies: in die tertid suscitabit nos, et vivemos in conspectu ejus. Sciemus, sequemorque ut cognoscamos Dominum: quasi dilnculum preparatus est egressus ejus, et veniet quasi imber nobis temporaneus, et serotions terræ. Coanviz: 1 Epist. 15, 4: 2 Epist. 7, 1: 13. 4.

 Quid faciam tibi Ephraim? quid faciam tibi Juda? misericordia vestra quasi nubes matutina, et quasi ros manè pertransiens.

5. Propter hoc dolavi in prophetis, occidi cos in verbis oris mei: et judicia tua, quasi lux, egredientur.

6. Quia misericordism volui, et non sacrificinm: et scientism Dei, plusquèm holoceusts: SAULLE: I Re 15, 22. VANITA!: Eccl. 4, 17. Mi-BACOLI: Matt. 9, 13: 12, 7.

7. Ipsi autem sicut Adam transgressi sunt pactum, ibi prævaricati sunt in me.

8. Galaad civitas operantium idulum, supplantata sanguine,

g. et quasi fauces virorum latronum, particeps sacerdutum in vià interficientium pergentes de Sichem: quia scelus operati sunt.

10. In domo Israël vidi horrendum: ibi fornicationes Ephraim: contaminatus est Israël.

11. Sed et Juda pone messem tibi, cum con-

ISBAELE: Oses, cspo y. L'iniquità di Epitraina 3 opposta ai disegni che Iddio aveva di risanare Israele. Calamità che gl'Israeliti si sono tirati addosso. Essi, seguendo la malvagità de'loro re e de'loro principi, si diedero lotalmente all'idolatria.

Cum sanare vellem Israël, revelata est iniquitas Ephraim, et malitia Samariæ, quia operati sunt mendacium: et fur ingressus est spolias, latrunculus foris.

2. Et ne fortè dicant in cordibus suis, omnem malitiam eorum me recordatum: nunc circumdederunt eos adinventiones suæ, coràm facie meà factae sunt.

3. In malitià suà lætificaverunt regem: et in mendaciis suis principes.

4. Omnes adulterantes, quasi clibanus succeasus à coquente: quievit paululum civitas à commistione fermenti donce fermentaretur totum-

5. Dies regis nostri, coperunt principes furere à vino: extendit manum suam cum illusoribus.

6. Quia applicuerunt quasi clibanum cor suum, cum insidiaretur eis: totă nocte dormivit coquens eos, manê ipse succensus quasi ignis flamme.

7. Omnes calefacti sunt quasi clibanus, et devoraverunt judices suos : omnes reges eorum ceciderunt : non est qui clamet in eis ad me.

Ephraim si mescolò colle nazioni, e fu da esse divorato. Invocò gli Egiziani in suo soccorso, ma sarà dato in mano degli Assris. Non ebbe ricorso al Signore, onde surà abbandonato.

8. Ephraim in populis ipse commiscenstar: Ephraim factus est subcinericius panis, qui non reversatur.

g. Comederunt alieni robur ejus, et ipse nescivit: sed et cani effusi sunt in eo, et ipse ignoravit.

10. Et humiliabitur superbia Israël in facie ejus: nec reversi sunt ad Dominum Deum sunm, et non quæsierunt eum in omnibus his.

11. Et factus est Ephraim quasi columba seducta non habens cor: Ægyptum invocabant, ad Assyrios abierunt.

12. Ét cùm profecti fuerint, expandam super eos rete meum: quasi volucrem cœli detraham eos, cœdam eos secundum auditionem cœtús eorum.

13. Vm eis quoniàm recesserunt à me: vastabuntur, quia prævaricati sunt in me: et ego redemi eos: et ipsi locuti sunt contra me mendacia.

14. Et non clamaverunt ad me in corde suo; sed ululahant in cubilibus suis: super triticum et vinum ruminabant, recesserunt à me.

15. Et ego erudivi eos , et confortavi brachia eorum : et in me cogitaverunt malitiam.

16. Reversi sunt ut essent absque jugo: facti sunt quasi arcus dolosus: cadent in gladio principes corum, à furore lingum sum. Ista subsannatio corum in terră Ægypti.

ISBARLE : Oses, capo 8. Minaçcie contro il popolo d'Israele: inutilmente avrà egli ricorso a Dia 1 suoi principi regnarono per sè medesimi contro la volontà di Dio. Il popolo abbandonossi all'idolatria. Il viello d'oro, che adorò in Samara'a; sarà gellato per terra. Egli seminò del vento, e raccoglierà tempesta.

In gutture too sit tuba quasi aquila super

domum Domini: pro eò quod transgressi sunt fædus meum, et legem meam prævaricati sunt, 2. me invocabunt : Deus meus cognovimus te Israël.

- 3. Projecit Israël bonnm, inimicus perseque-
- 4. Ipsi regnaverunt, et non ex me : principes extiterunt, et non cognovi : argentum suum et aurum suum fecerant sibi idola, ut interirent.
- 5. Projectus est vitulus tuus Samaria, iratus est furor meus in eos , usquequò non poterunt emundari?
- 6. Quia ex Israel et ipse est : artifex fecit illum , et non est Deus; quoniam in aranearum telas erit vitulus Samariæ.
- 7. Quia ventum seminabunt, et turbinem metent; culmus stans non est in eo, germen non faciet farinam : quòd et si fecerit, alieni comedent cam.

Israele si procaccia invano il soccorso delle nazioni : egli è condotto prigioniero, e riceve così il frutto della sua idolatria e del suo disprez-20 per la legge di Dio. Le vittime che egli offre al Signore non gli sono per nulla accette. Il fuoco distruggerà le città di Giuda ed i tempj d'Israele.

- 8. Devoratus est Israël : nunc factus est in nationibus quasi vas immundum.
- 9. Quia ipsi ascenderunt ad Assur, onager solitarius sibi : Ephraim munera dederunt amatoribus.
- 10. Sed et cum mercede conduxeriut nationes. nunc congregabo eos : et quiescent paulisper ab onere regis, et principum.
- 11. Quia multiplicavit Ephraim altaria ad peccandum; factæ sunt ei aræ in delictum.
- 12. Scribam ei multiplices leges meas, quæ velut alienæ computatæ sunt.
- 13. Hostiss offerent : immolabunt carnes . et comedent, et Dominus non suscipiet ess: nuuc recordabitur iniquitatis eorum: et visitabit peccata corum ipsi in Ægyptum convertentur.
- 14. Et oblitus est Israël factoris sui, et ædificavit delubra: et Judas multiplicavit urbes munites : et mittem ignem in civitates eius, et devorabit ædes illius.

ISRAELE: Osea, capo q. Israele, che aveva abbandonato il Signore per attaccarsi agl'idoli, nella speranza che questi gli avrebbero procurato l'abbondanza ed il riposo, soffrirà la fame e la schiavitù. I suoi profeti lo hanno inganna-

to: dovevano vigilare alla sua sicurezza ed invece lo hanno fatto cadere.

Noli lætari Israël, noli exultare sicut populi: quia fornicatus es à Deo tuo, dilexisti mercedem super omnes areas tritici.

- 2. Area et torcular non pascet cos, et vinum mentietur eis.
- 3. Non habitabunt in terra Domini: reversus est Ephraim in Ægyptum, et in Assyriis pollutum comedit.
- 4. Non libabunt Domino vinum, et non placebunt ei : sacrificia eorum , quasi panis lugentium. Omnes qui comedent eum, contaminabuntur : quie penis corum animæ ipsornm, non intrabit in domum Domini. Ezecniele: 4, 13.
- 5. Quid facietis in die solemni, in die festivitatis Domini?
- 6. Eccè enim profecti sunt à vastitate : Ægyptus congregabit eos, Memphis sepeliet eos: desiderabile argentum eorum urtica hæreditabit, lappa in tabernaculis eorum.
- 7. Venerunt dies visitationis, venerunt dies retributionis : scitote Israël stultum prophetem , insanum virum spiritualem, propter multitudinem iniquitatis tum, et multitudinem amentiæ.
- 8. Speculator Ephraim cum Deo meo: propheta laquens ruinæ factus est super omnes vias ejus, insania in domo Dei ejus.
- Corruzione degl' Israeliti. Amore di Dio per essi. Loro ingratitudine, loro pazzia e loro castigo.
- 9. Profunde peccavernnt, sicut in diebus Gabas : recordalitur iniquitatis eorum , et visitabit peccata corum. OLTRAGGIO: Giud. 19, 25.
- 10. Quasi uvas in deserto, inveni Israel: quasi prima poina ficuluem in cacumine ejus, vidi patres corum: ipsi autem intraverunt ad Beelphegor, et abalienati sunt in confusionem, et facti sunt abominabiles, sicut ea que dilexerunt.
- 11. Ephraim quasi avis avolavit, gloria eotum à pertu, et ab utero, et à conceptu.
- 12. Ouod et si enutrierint filios suos , absque liberis eos faciam in hominibus: sed et væ eis cam recessero ab eis.
- 13. Ephraim , ut vidi, Tyrus erat fundata in pulchritudine: et Ephraim educet ad interfectorem filios suos.
- 14. Da eis, Domine, quid dabis eis? Da eis volvam sine liberis, et ubera arentia.
- 15. Omnes nequitize eorum in Galgala, quia ibi exosos habui eos : propter malitiam adinven-

tionum eorum, de domo meà ejiciam eos; non addam ut diligam eos, omnes principes eorum recedentes.

- 16. Percussus est Ephraim, radix eorum exsiccata est: fructum nequaquam facient. Quòd et si genuerint, interficiam amantissima uteri eorum.
- 17. Abjiciet eos Deus meus, quia non audierunt eum: et erunt vagi in nationibus.

ISPARLE: Osea, capo 10. Gl'Israeliti moltiplicano i loro idoli a proporzione dell'abbondanza dei loro beni. Iddio, per punirli, desolerà la loro terra, rovescierà i loro idoli e ridurrà gli Israeliti stessi a tale estremo di desolazione, che diranno ai monti: cuopriteci; ed alle col·line: rovesciatevi sopra di noi.

Vitis frondos» Israël, fructus adæquatus est ei: secundům multitudinem fructůs sui multiplicavit altaria, juxtà ubertatem terræ sum exuberayit simulachris.

- 2. Divisum est cor eorum, nunc interibunt: ipse confringet simulachra eorum, depopulabitur aras eorum.
- 3. Quia nunc dicent: non est rex nobis, non enim timemus Dominum: et rex quid faciet nobis?
- 4. Loquimini verba visionis inutilis, et ferietis fœdus: et germinabit quasi amaritudo judicium super sulcos agri.
- 5. Vaccas Bethaven coluerunt habitatores Samarin: quia luxit super eum populus ejus, et æditui ejus super eum exultaverunt in gloriá ejus, quia migravit ab eo.
- 6. Siquidem et ipse in Assur delatus est: munus regi ultori: confusio Ephraim capiet, et confundetur Israël in voluntate suă.
- Transire fecit Samaria regem suum quasi spumam super faciem aque.
- 8. Et disperdentur excelsa idoli, peccatum Israël: happa at tribulus ascendet super aras corum et dicent montibus: operite nos; et collibus: cadite super nos. Isala: 2, 19. Passione: Luc. 23, 30. Apocasses: 6, 16.
- 9. Ex diebus Gabaa, peccavit Israël, ibi steterunt: non comprehendet eos in Gabaa prælium super filios iniquitatis. Oltranggio: Giud. 19, 25.
- 10. Juxtà desiderium meum corripiam eos : congregabuntur super eos populi, cum corripientur propter duas iniquitates suas.

Delitti di Ephraim, sua superbia, sua presunzione, sua ruina: castigo della sua idolatria.

11. Ephraim vitula docta diligere trituram, et ego transivi super pulchritudinem colli ejus:

- ascendam super Ephraim, arabit Judas, confringet sibi sulcos Jacob.
- 12. Seminate vobis in justitià, et metite in ore misericordiæ, innovate vobis novale: tempus autem requirendi Dominum, chm venerit qui docebit vos justitiam. Poroco: Gerem. 4, 3.
- 13. Arastis impietatem, iniquitatem messuistis, comedistis frugem mendacii; quia confisus es in viis tuis, in multitudine fortium tuorum.
- 14. Consurget tumulius in populo tuo: et omnes munitiones tum vastabuntur, sicut vastatus est Salmana à domo ejus, qui judicavit Baal in die prælii, matre super filios allisă. Geneoke: Giud. 8, 11, 12.
- 15. Sic fecit vobis Bethel, à facie malitime nequitierum vestrerum.

Isaalle: Oses, capo 11. Profetia della ruina del regno d'Israele. Iddio richiamò il suo figliuolo dall'Egillo. Egli ricolmò Ephraim di benefisi. Ingratitudine d'Israele: non volle convertirsi, nè soggettarsi al Signore: gli Assiri lo soggiogheranno.

Sicut mané transiit, pertransiit rex Israël. Quia puer Israël, et dilexi eum: et ex Ægypto<sub>s</sub> vocavi filium meum. Macat: Matt. 2, 15.

- 2. Vocaverunt eos, sic abieruut à facie eorum: Baalim immolabant, et simulachris sacrificabant.
- Et ego quasi nutritius Ephraim, portabam eos in brachiis meis: et nescierunt quod curarem eos.
- 4. In funiculis Adam traham eos, et in vinculis charitatis: et ero eis quasi exaltans jugum super maxillas corum: et declinavi ad eum ut vesceretur.
- 5. Non revertetur in terram Ægypti, et Assur ipse rex ejus : quoniam noluerunt converti.
- 6. Cœpit gladius in civitatibus ejus, et consumet electos ejus, et comedet capita eorum.
- Bontà di Dio per il suo popolo infedele: egli non iscaglierà lutta l'ira sua contru di lui: non può risolversi a distruggerlo intieramente. Egli convertirassi al Signore, ed il Signore lo stabilirà di nuovo nella sua casa: lo farà entrare nella sua chiesa.
- Et populus meus pendebit ad reditum meum: jugum autem impouetur eis simul, quod non auferetur.
- 8. Quomodò dabo te, Ephraim, protegam te Israël? Quomodò dabo te sicut Adama, ponam te ut Schoim? Conversum est in me cor meum, pariter conturbata est pocaitudo mea. Sonoma: Gen. 19, 24.

9. Non faciam furorem iræ meæ: non convertur ut disperdan: Ephraim: quoniàm Deus ego, et non homo: in medio tui sanctus, et non ingrediar civitatem.

10. Post Dominum ambulabunt, quasi leo rugiet: quia ipse rugiet, et formidabunt filii maris.

11. Et avolabunt quasi avis ex Ægypto, et quasi columba de terra Assyriorum: et collocabo eos in domibus suis, dicit Dominus.

12. Circumdedit me in negatione Ephraim, et in dolo domûs Israël: Judas autem testis descendit cum Deo, et cum sanctis fidelis.

Issatur: Oses, capo 12. Ephraim si pasce di vento:

invano porta il suo olio in Egitto per ottenere
soccorso contro gli Assiri. Il Signore renderà
a Giuda ed Israele secondo le loro opere. Benefizi del Signore verso Giacobbe. Ingratitudine
de' suot discendenti.

Ephraim pascit ventum, et sequitur æstum: totà die mendacium et vastitatem multiplicat: et fædus com Assyriis iniit, et oleum in Ægyptum ferebat.

- Judicium ergo Domini cum Juda, et visitatio super Jacob: juxtà vias ejus, et juxtà adinventiones ejus reddet ei.
- 3. In utero supplantavit fratrem suum: et in fortitudine suå directus est cum angelo. Isacco: Gen. 25, 25. Giacobbe: Gen. 32, 24.
- 4. Et invaluit ad Angelum, et confortatus est: flevit, et rogavit eum: in Bethel invenit eum, et ibi locutus est nobiscum.
- 5. Et Dominus Deus exercituum, Dominus memoriale ejus.
- 6. Et tu ad Deum tuum converteris: misericordiam et judicium custodi, et spera in Deo tuo semper.
- 7. Chanaan, in manu ejus statera dolosa, calumniam dilexit.
- 8. Et dixit Ephraim: Verumtamen dives effectus sum, inveni idolum mihi: omnes labores mei non invenient mihi iniquitatem quem peccevi.
- Et ego Dominus Deus tuus ex terra Ægypti, adluc sedero te faciam in tabernaculis, sicut in diebus festivitatis.
- 10. Et locutus sum super prophetas, et ego visionem multiplicavi, et in manu prophetarum assimilatus sum.
- Vanità degl'idoli d'Israele. Inutilità dei sagrifizi che offre ai suoi vitelli d'oro. Iddio ne è sdegnato, e lo coprirà del ben meritato obbrabria.
  - 11. Si Galaud idolum, ergo frustrà erant in

Galgal bobus immolantes: nam et altaria eorom quasi acervi super sulcos agri.

- 12. Fugit Jacob in regionem Syriæ, et servivit Israël in uxorem, et in uxorem servavit. Gia-
  - 13. Iu prophetă autem eduxit Dominus Israël de Ægypto: et iu prophetă servatus est. Mosă: Esod. 14, 21, 22.
- 14. Ad iracundiam me provocavit Ephraim in amaritudinihus suis, et sanguis ejus super eum veniet, et opprobrium ejus restituet ei Dominus auus.

ISBARLE: Osen, cnpo 13. Iddio rimprovera ad Israele la sua idolatria: calamità che gli minaccia per castigarlo della sua ingratitudine.

Loquente Ephraim, horror invasit Israël, et deliquit in Baal, et mortuus est.

- Et nunc addiderunt ad peccandum: feceruntque sibi conflatile de argento suo quasi similitudinem idolorum, factura artificum totum est: his ipsi dicunt: immolate bomines vitulos adorantes.
- 3. Ideireò erunt quasi nubes matutina, et sicut ros matutinus præteriens, sicut pulvis turbine raptus ex areû, et sicut fumus de fumario.
- 4. Ego autem Dominus Deus tuus ex terra Ægypti: et Deum absque me nescies, et salvator non est præter me. Dio: 1s. 43, 11.
- 5. Ego cognovi te in deserto, in terrà solitudinis.
- 6. Juxtà pascua sua adimpleti sunt, et saturati sunt: et levaverunt cor suum, et obliti sunt mei. 7. Et ego ero eis quasi lemna, sicut pardus in
- vià Assyriorum.

  8. Occurram eis quasi ursa raptis catulis, et dirumpam interiora jecoris corum: et consumam eos ibi quasi leo, bestia agri scindet eos.
- La perdita d'Israele è conseguenza de suoi peccati, che saranno puniti severamente dal Signore. Ma verrà giorno nel quale il Signore lo libererà dalla morte, avendo vinto la morte stessa.
- Perditio tua ex te, Israël: tantummodò in me auxilium tuum.
- 10. Ubi est rex tuus? Maximè nanc salvet te in omnibus urbibus tuis: et judices tui, de quibus dixisti: da mihi regem et principes. Samutte: 1 Re 8, 5.
- 11. Dabo tibi regem in furore meo, et aufe-.
  ram in indignatione meá.

13: Dolores parturientis venient ei : ipse filius non supiens : nunc enim non stabit in contritione filiorum.

14. De manu mortis liberabo eos, de morte redimam eos: ero, mors taa, 6 mors, morsus tuus ero, inferne: cousolatio abscondita est ab oculis meis. Conunt:: 1 Epist. 15, 54. Essa: Epist. 2, 14. Lazzano: Gio. 11, 43, 44.

15. Quia ipse inter fratres dividet: adducet urentem ventom Dominus de deserto ascendentem: et siccabit venas ejus, et desolabit fontem ejus, et ipse diripiet thesaurum omnis vasis desiderabilis. Parasona: Esceh. 10, 12.

ISBARLE: Osea, capo 14. Distruzione di Samaria e d'Israele, cui Dio invita a conversione con promessa di grandissimi beni.

Pereat Samaria, quoniam ad amaritudinem concitavit Deum suum: in gladio pereant, parvuli corum elidantur, et fœtæ ejus discindantur.

2. Convertere, Israël, ad Dominum Deum tuum: quoniam corruisti in iniquitate tufa.

3. Tollite vobiscum verba, et convertimini ad Dominum: et dicite ei: omnem aufer iniquitatem, accipe bonum: et reddemus vitulos labiorum nostrorum.

 Assur non salvabit nos, super equum non ascendemus, nec dicemus ultrà: dii nostri opera manuum nostrarum: quia ejus, qui in te est, misereberis pupilli.

5. Sanabo contritiones eorum, diligam eos spontaneê: quia aversus est furor meus ab eis.

6. Ero quasi ros, Israël germinabi t sicut lilium

et erumpet radix ejus ut Libani.
7. Ibunt rami ejus, et erit quasi oliva gloria

8. Convertentur sedentes in umbră ejus: vivent tritico, et germinabunt quasi vinea: memoriale cius sicut vinum Libani.

ejus, et odor ejus ut Libani.

9. Ephraim quid mihi ultrà idola? Ego exaudiam, et dirigam eum ego ut abietem virentem: ex me fructus tuus inventus est.

10. Quis sapiens, et intelliget istà? Intelligens, et sciet hæc? Quis rectæ viæ Domini, et justi ambulabunt in eis: prævaricatores verò corrucut iu eis.

Per la continuazione della Sacra Scrittura, vedi Joele.

ISBARLE: Amos, copo 3. Dio rimprovera agli Israeliti le loro scelleratezze: dice che di questo suo ISR

popolo eletto ed amato pochi si salveranno dalla
tribolazione che verrà.

Il capo precedente trovasi all'articolo Moan:
Amos, capo 2.

Audite verbum, quod locutus est Dominus super vos, filii Israël: super omnem cognutionem quam eduxi de terră Ægypti, dicens:

 tantummodò vos cognovi ex onnibus cognationibus terræ: idcircò visitabo super vos omnes iniquitates vestras.

3. Numquid ambulabunt duo pariter, nisi convenerit eis?

4. Numquid regiet leo in seltu, nisi hebuerit prædem? Numquid debit catulus leonis vocem de cubili suo, nisi eliquid apprehenderit?

5. Numquid cadet avis in laqueum terre absque aucupe ? Numquid auferetur laqueus de terra antequam quid ceperit?

6. Si clanget tuba in civitate, et populus non expavescet? Si erit malum in civitate, quod Dominus non fecerit?

 Quia non facit Dominus Deus verbuin, nisi revelaverit secretum suum ad servos suos prophetas.

8. Leo rugiet, quis non timebit? Dominus Deus locutus est, quis non prophetabit?

Iddio chiama le nazioni, perchè sieno testimonj delle scelleratezze del suo popolo, e dei mali con cui lo punirà.

9. Auditum fecite in adibus Azoti, et in adibus terræ Ægypti: et dicite: Congregamini super montes Samariæ, et videte insanias multas in medio ejus, et calumniam patientes in penatralibas eius.

10. Et nescierunt secere rectum, dicit Dominus, thesaurisantes iniquitatem et rapinus in ædibus suis.

11. Proptereà liec dicit Dominus Deus: tribulabitur, et circuietur terra, et detrahetur ex te fortitudo tua, et diripientur ædes tuæ-

12. Hee dicit Dominus: quomodo si eruat pastor de ore leonis duo crura, aut extremum auricules; sic eruentur filii Israël, qui habitant in Samarià in plagă lectuli, et in Dannasci grabato.

13. Audite, et contestamini in domo Jacob, dicit Dominus Deus exercituum:

14. quia in die cum visiture coppero pravaricationes Israël, super eum visitabo, et super situria Bethel: et amputabuntur cornua alteris, et cadent in terram.

15. Et percution domum hiemalem cum domo

æstivå et peribunt domus eburneæ, et dissipabuntur ædes multæ, dicit Dominus.

ISBARLE: Amos, capo 4. Minaccia contro le donne di Samaria, che il profeta indica col nome di vacche pingui. Ironia contro l'idolatria.

Audite verbum hoc vacce pingues, quæ estis in moute Samariæ; quæ calumuiam facitis egenis, et confringitis pauperes; quæ dicitis dominis vestris : afferte, et bibemus. 2. Juravit Doninus Deus in sancto suo : quia

- ecce dies venient super vos, et levabunt vos in contis, et reliquias vestras in ollis ferventibus.
- 3. Et per apertures exibitis altera contra alteram, et projicemini in Armon, dicit Dominus.
- Venite ad Bethel: et impiè agite: ad Galgalam, et multiplicate prævaricationem: et afferte manè victimas vestras, tribus diebus decimas vestras.
- 5. Et sacrificate de fermentato laudem : et vocate voluntarias oblationes, et annuntiate : sic enim voluistis filii Israël, dicit Dominus Deus.
- Il Signore afflisse i figliuoli d'Israele con diversi mali, per punirit della loro idolatria. Essi non si sono corretti. Egli colpiralli con tutte le piaghe loro già minacciate. Esortazione alla penitenza.
- 6. Undè et ego dedi vobis stuporem dentium in cunctis urbibus vestris, et indigentism panum in omnibus locis vestris, et non estis reversi ad me, dicit Dominus.
- 7. Ego quoque prohibui à vobis imbrem, cûm adhuc, tres menses superessent usquê ad messem: et plui super unam civitatem, et super alteram civitatem non plui: pars una compluta est, et pars, super quam non plui, aruit.
- 8. Et venerunt dum et tres civitates ad unam civitatem ut biberent aquam, et non sunt satiatm: et non redistis ad me, dicit Dominus.
- g. Percussi vos in vento urente, et in anrugine, multitudinem hortorum vestrorum, et vinearum vestrarum: oliveta vestra, et ficeta vestra comedit eruca: et non redistis ad me, dicit Dominus. Acceo: 2, 18.
- 10. Misi in vos mortem in vià Ægypti, percussi in gladio juvenes vestros, usquè ad captivitatem equorum vestrorum: et ascendere feci putredinem castrorum vestrorum in nares vestras: et non redistis ad me, dici. Dominus.
- 11. Subverti vos, sicut subvertit Deus Sodomam et Gomorrham, et facti estis quasi torris

- raptus ab incendio: et non redistis ad me, dicit Dominus. Sonoma: Gen. 10, 24.
- 12. Quapropter hac faciam tibi, Israël: postquam autem hac fecero tibi, praeparare in occursum Dei tui, Israël.
- 13. Quia ecce formans montes, et creans ventum, et annuntians homini eloquium suum, faciens metutinam nebulam, et gradiens super excelsa terræ: Dominus Deus exercituum nomen ejus. Infra, Amos, cap. 5, vers. 8, 27.

Isbatte: Amos, copo 5. Il profeta piange le future calamità d'Israele, e lo esorta a cercare il Signore, affinchè possa schivare i meritati castighi.

Audite verbum istud, quod ego levo super vos planctum: domus Israël cecidit, et non adjiciet ut resurgat.

- 2. Virgo Israël projecta est in terram suam, non est qui suscitet eam.
- Quia hec dicit Dominus Dens: urbs de quâ egrediebantur mille, relinquentur in eå centum; et de quâ egrediebantur centum, relinquentur in eå decem in domo Israël.
- 4. Quia hæc dicit Dominus domui Israël: quærite me, et vivetis.
- 5. Et nolite quærere Bethel: et in Galgalam nolite intrare, et in Bersabee non transibitis; quia Galgala captiva ducetur, et Bethel erit inutilis.
- 6. Quærite Dominum, et vivite: ne forté comburatur ut ignis domus Joseph, et devorabit, et non erit qui extinguat Bethel.
- 7. Qui convertitis in absynthium judicium, et iustitiam in terra relinquitis.
- 8. Facientem Arcturum et Orionem, et convertentem in mane tenebras, et diem in noctem mutantem: qui vocat aquas maris, et effundit eas super facient terræ; Dominus nomen est ejus. Amos: 0, 6.
- 9. Qui subridet vastitatem super robustum, et depopulationem super potentem affert.
- 10. Odio habuerunt corripientem in portă: et loquentem perfecte abominati sunt.
- I ricchi d'Israele sono saccheggiati dai poveri, e questi pure saranno saccheggiati. Iddio gli essor ta all'amore della giustizia: essi sono sordi alla sua voce. In tutte le piazze si sentiranno i loro lamenti, ed in tutte le vigne i loro gridi, a cagione dei mali con cui affliggeralli il Signore un qualche giorno: quel giorno saranno tenebre e non luce.
  - 11. Idcirco, pro eo quod diripiebatis pauperem,

et prædam electam tollebatis ab eo: domos quadro lapide ædificabitis, et non habitabitis in eis; vineas plaotabitis amantissimas, et non bibetis vinum earum. Soronia: 1, 13.

12. Quia cognovi multa scelera vestra, et fortia peccata vestra: liostes justi accipientes munus, et pauperes deprimentes in porta:

13. ideò prudeos in tempore illo tacelit, quia tempos malum est.

14. Quærite bonum, et non malum, ut vivatis: et erit Dominus Deus exercituum vobiscum, sicut 

15. Odite malum, et diligite bonum, et constituite in portă judicium: si forte miserentur Dominus Deus exercitnum reliquiis Joseph. Grau CRISTO: Salm. 06, 11, ROMANI: Epist. 12, 0.

16. Proptereà hæc dicit Dominus Deus exercituum dominator: in omoibus plateis planetus: et in cauctis, que foris sunt, dicetur væ, væ: et vocabunt agricolam ad luctum, et ad plaoctum eos qui sciunt plangere.

17. Et in omnibus vineis erit placetus: quia pertransibo in medio tui, dicit Dominus.

18. Væ desiderantibus diem Domini, ad quid eam vobis? dies Domini ista, tenebræ, et non lux. Schlayirù: Gerem. 30, 7. Joele: 2, 1 a 12.

19. Quomodo si fugiat vir à facie leoois, et occurrat ei ursos, et ingrediatur domum, et innitatur manu suå super parietem, et mordeat eum coluber:

20. nunquid non tenebræ dies Domioi, et non lux; et caligo, et non splendur in ea?

Iddio odia le feste del suo popolo: egli non può soffrirne le assemblee. Ricusa ogni suo olocausto ed ogni dono: non ne ascolta i cantici: faràpiombare su di esso i suoi giudizi, e lo farà condurre via schiavo, in punizione della sua idolatria.

21. Odi, et projeci festivitates vestras : et non capiam oilorem cœtunm vestrorum. Isaia: 1, 11. POPOLO: Gerem. 6, 20. MALACHIA: 1, 12. AMOS: 8, 10. ANTIOCO: 1 Macc. 1, 41.

22. Ouòd si obtúleritis milii bolocautomata, et munera vestra, non suscipiam: et vota pinguium vestrorum non respiciam.

23. Aufer à me tumultum carmioum tuorum : et cantica liræ tuæ non audiam.

24. Et revelabitur quasi aqua judicium, et justitia quasi torrens fortis.

25. Numquid ligstias et sacrificium obtulistis mibi in deserto quadragiuta annis, domus Israël? STEFANO: All. 7, 42.

26. Et portastis tabernaculum Moloch vestro, et imagioem idolorum vestrorum, sidus Dei vestri, quæ fecistis vobis.

27. Et migrare vos faciam trans Damascum, dicit Dominus, Deus exercituum nomen ejus-

ISBARLE: Amos, capo 6. Guai ai ricchi, ai superbi di Sionne e di Samaria, che vivono nelle delizie. Essi saranno condotti pei primi fuori del loro paese.

Va qui opulenti estis in Sioo, et confiditis in monte Samarize : optimates capita populorum, ingredieotes pompatice domum Israel, Vedi Sen-MONE: Luc. 6, 24.

2. Transite in Chalanc, et videte, et ite iodè in Emath magnam : et descendite in Geth Palæstinorum, et ad optima quæque regna borum: si latior terminus corum termino vestro est.

3. Qui separati estis in diem malum: et appropinquatis solio iniquitatis.

4. Qui dormitis in lectis eburoeis, et lascivitis in stratis vestris: qui comeditis agnum de grege, et vitulos de medio armenti.

5. Qui canitis ad vocem psalterii: sicut David putaverunt se habere vasa cantici.

6. Bibentes vinum in phialis, et optima uoguento delibuti : et nibil patiebaotur super contritione Joseph.

7. Quapropter nunc migrabuot io capite transmigrantium: et auferetur factio lascivientium.

8. Juravit Domious Deus in anima sua, dicit Dominus Deus exercituum: detestor ego superbiam Jacob, et domos ejus odi, et tradam civitatem cum habitatoribus suis, BABILONIA : Gcrem. 51, 14.

Iddio farà punire il restante del popolo d'Isracle, a cagione della sua superbia, delle sue ingiustizie della sua idolatria.

9. Quod si reliqui suerint decem viri in domo una, et ipsi morientur.

10. Et tollet eum propiuquus suus, et comburet eum , ut efferat ossa de domo : et dicet ei . qui in penetralibus domûs est: numquid adhûc est peues te?

11. Et respondebit: finis est. Et dicet ei: tuce, et non recorderis nominis Domini.

12. Quia ecce Dominus maodabit, et percutiet domum majorem ruiois, et domum minorem seissionibus.

13. Nuniquid currere queunt iu petris equi, aut arari potest in bubalis, quouism convertistis

in amaritudinem judicium, et fructum justitiæ in absinthium?

- 14. Qui letamini in nihilo, qui dicitis: numquid non in fortitudine nostră assumpsimus nobis cornua?
- 15. Ecce enim suscitabo super vos domus Israil, dicit Dominus Deus exercituum, gentem : et conteret vos ab introitu Emuth, usquè ad torrentem deserti.

Per la continuazione, vedi Amos: cap. 7.

Predizione della ruina del regno d'Israele: Amos: cap. 8. Michea: 1, 1 e seg. Per il compendio storico di questo popolo veggasi l'articolo Israeturi.

ISRAELITI: Esodo, capo 1. Novero degl'Israeliti che andarono in Egitto con Giacobbe loro padre. Essi si moltiplicano colà prodigiosamente. Sale sul trono d'Égitto un re, che diurnta geloso della potenza dei figliudi d'Israele. Veggasi la loro patreza per l'Egitto, ed il loro namero, all'articolo Giaconas: Gen. cap. 46; le Giuserre: Gen. cap. 47 e 50.

Hec funt nomins filierum Israël, qui ingressi sunt in Ægyptum cum Jacob: singuli cum domibus suis introierunt: Giacobbe: Gen. 46, 8 e seg.

- 2. Ruben, Simeon, Levi, Judas,
- 3. Issacher, Zabulon, et Benjamin,
- 4. Dan, et Nephthali, Gad, et Aser.
- 5. Erant igitur omnes anime eorum qui egressi sunt de femore Jacob, septu-ginta: Joseph sutem in Ægypto erat.
- 6. Quo mortuo, et universis fratribus ejus, omuique cognatione illà,
- 7. filii Israël creverunt, et quasi germinantes multiplicati sont: ac roborsti nimis, impleverunt terram. Israeliti: Salm. 104, 23.
- 8. Surrexit intereà rex novus super Ægyptum, qui ignorabat Joseph. Stefano: Att. 7, 17, 18.
- Et sit ad populum suum: ecce populus filiorum Israël multus, et fortior nobis est.
- 10. Venite, sapienter opprimamus eum, ne fortè maltiplicetur: et si ingruerit contrà nos bellam, addatur inimicis nostris, expngustisque nolis, ecrediatur de ferră.
- Il nuovo re d'Egitto fa opprimere gli Ebrei con pessi insopportabili. Comanda alle levatrici di uccidere i figli maschi del popolo ebreo, ed ai suoi sudditi di gettarli nel fiume, e di salvare soltanto le femmine.
  - 11. Præposuit itaque eis magistros operum, ut

- affligerent eos operibus: ædificaveruntque urbes tabernaculorum Pharaoni, Phithom et Ramesses. 12. Quantòque opprimebant eos . taptò magis
- multiplicabentur, et crescebent.
- 13. Oderantque filios Israël Ægyptii, et affligebant illudentes eis:
- 14. atque ad amaritudinem perducebant vitam eorum operibus duris luti et lateria omnique famulatu, quo in terræ operibus premebantur. Mosk: Esod. 5, 5 a o.
- 15. Dixit autem rex Ægypti obstetricibus Hebræorum: quarum una vocabatur Sephora, altera Phua,
- 16. præcipiens eis: quandò obstetricabitis Hebræss, et partûs tempus advenerit: si masculus fuerit, iuterficite eum: si femina, reservate.
- 17. Timuerunt autem obstetrices Deum, et non fecerunt juxtà præceptum regis Ægypti, sed conservabant mares.
- 18. Quibus ad se accercitis, rex sit: quidnam est hoc quod facere voluistis, ut pueros servaretis?
- 19. Que responderunt: non sunt Hebrem sicut Ægyptim mulieres: ipsæ enim obstetricandi habent scientiam: et priusquam veniamus ad eas,
- periunt.
  20. Benè ergo fecit Deus obstetricibus: et cre-
- vit populus, confortatusque est nimis.
  21. Et quia timuerunt obstetrices Deum, ædificavit eis domos.
- 22. Præcepit ergo Pharao omni populo suo, dicens: quidquid masculini sexús natum fuerit, in flumen projicite: quidquid feminini, reservate. Per la continuazione. vedi Mosh: Esod. can. 2.

Iddio fa degl' Israeliti il suo popolo eletto, agiusta la promessa che aveva fatto ad Abrahamo. ad Isacco ed a Giacobbe, e si dichiara suo Dio: Esod, cap. 6. Egli li libera dalla schiavitù dell'Egitto : e perciò dà loro Mosè ed Aronne suo fratello perchè parlino in loro favore al Faraone, onde costringerlo a lasciarli escire dall'Egitto : il Faraone, ricusandosi estinatamente, è oppresso, in un col suo popolo, da dieci terribili piughe : Vedine il sommario all'articolo Dio, ed il testo all'articolo Mosè: Esod. cap. 7 a 11. Dopo la partenza degl' Israeliti dall'Egitto, e dopo il loro passaggio a piede asciutto a traverso del Mar Rosso, Dio ordina loro di celebrare la Pasqua: Esod. 12, 1 a 11. In seguito ne prescrive loro la celebrazione annua in tutte le età, e quindi escono essi dall'Egitto, dopo di avere colà abitato pel corso di 430 auni : Pasqua : Esod. 12, 40 a 51. Il Signore ordina loro di consecrargli tutti i primogeniti, e di solennizzare tutti gli

appi la festa di Pasqua, in riconoscenza della loro liberazione dalla schiavitù d'Egitto, e della strage ch'egli fece dei primogeniti degli Egiziani: Mosk: Esod, 13, 1 a 16. Egli quindi li guida pel deserto, che è presso al Mar Rosso. Mosè porta seco le ossa di Giuseppe; gl'Israeliti si accampano ad Etham. Una colonna di puvola serve loro di guida durante il giorno: ed una colonna di fuoco durante la notte: Ibid. vers. 17 a 22. Iddio ordina loro di tornare indietro e di porre i loro alloggiamenti lungo il mare, per dar luogo al Farsone di attaccarli, ed a Lui di fare risplendere la sua possanza contro quel principe ed al cospetto del suo popolo : Mosi: Esod. 14. 1 a 4. Il Faraone dispone il suo esercito contro gl' Israeliti, i quali sono pieni di timore : innalzano i loro lamenti al Signore, e mormorano contro Mosé, il quale gli assicura, promettendo loro la protezione di Dio, Ibid. vers. 5 a 14. Il Signore ordina agl' Israeliti di passare il Mar Rosso, che loro apre un passaggio a piede asciutto, affinche possano attraversarlo liberamente e comodamente. Un Angelo, che precedeva gli Israeliti, si posò alle loro spalle, ed insieme con esso la colonna di nube, la quale era tenebrosa ed insieme rischiarava la notte : Ibid. vers. 15 a 22. Gli Egiziani gl' inseguono fino nel mezzo del mare: allora il Signore scaglia contro di essi le sue folgori ed il suo tuono: le acque si riuniscono e sommergono tutti gli Egiziani: Ibid. vers. 23 a 31. EZECHIELE : cap. 20. Mosè rende grazie a Dio con un Cantico per il passaggio del Mar Rosso e per la sconfitta degli Egiziani. Maria profetessa e sorella d'Aronne, alla testa di altre donne, conta il cantico di Mosè al suono de' timpani. Gl' Israeliti entrauo nel deserto di Sur, dove mancano d'acqua e mormorano: Mosè addolcisce le acque amare di Mara: in seguito pongono i loro alloggiamenti ad Elim. Quivi il Signore prescrive loro delle leggi per esperimentare la loro sommissione: Mosk: Esod. cap. 15. Gl' Israeliti partono da Elim e giungono a Sin, dove mormorauo per la scarsezza de' viveri, e Dio manda loro le quaglie e la manna a sazietà: MANNA: Esod. 16, 1 a 14; prescrive loro la maniera con cui devono raccogliere la manna, e la maniera con cui devono santificare il settimo giorno: Ibid. vers. 16 a 30. Qualità della manna: Mosè, per ordine di Dio, ne fa riempire un vaso per metterlo nel Tabernacolo e conservarla per le future generazioni : Ibid. vers. 31 a 36. Nuove mormorazioni degl' Israeliti a Raphidim per mancanza d'acqua: il Signore sa scaturire l'acqua da un masso dell'Horeb: Mosk: Esod, 17, 1 a 7. Ama-

lech fa la guerra agl'Israeliti : Giosuè, per comando di Mosè, marcia contro di lui, Mosè sale sul monte con Aronne ed Hur per ivi pregare il Signore. Fincliè Mosè alzava le mani, Giosuè vinceva : ma se egli alcun poco abbassava le mani, Amalech era vincente. Aronne ed Hur sostengono a Mosè le braccia finchè Amalech sia pienamente sconfitto. Ibid. vers. 8 a 16. Mosè stabilisce de'magistrati che giudichino delle cause minori: Mosh: Esod. 18, 13 a 27. Tre mesi dopo la loro uscita dah'Egitto, gl'Israeliti vanno a stabilirsi nel deserto di Sinai presso il monte dello stesso nome. Mosè, per comando di Dio, sale sul monte per prendervi i suoi ordini: discende per proporre al popolo di osservare la legge del Signore, e risale il monte per assicurare il Signore della buona volontà del suo popolo: Mosk: Esod. 19, 1 # 9. Iddio manda Mosè a trovare il popolo per purificarlo e per disporlo ad ascoltare la parola di Dio : gli ordina di fissare al popolo intorno al monte i limiti, che non dovrà oltrepassar sotto pena di morte : Ibid. vers. 10 a 15. I tuoni e la tromba del Signore si fanno sentire sul monte Sinai in mezzo allo sfolgoreggiare dei lampi. Il monte sembra tutto acceso come una fornace, e mette terrore: Mosè parla al Signore, ed il Signore gli risponde: Ibid. vers. 16 a 20. Il Siguore manda ancora Mosè a proibire al popolo che oltrepassi i confini fissati da lui : Ibid. vers. 21 a 25. Il Signore dal monte promulga ei medesimo i suoi precetti: Decarogo: Esod. 20, 1 a 17. Gl' Israeliti sono atterriti da ciò che vedono e da ciò che sentono: pregano Mosè che parli egli e non il Signore, affinchè non abbiano a morire di timore: Mosè gli assicura: Ibid. vers. 18 a 20. Iddia ordina a Mosè di fargli un altare di terra o di pietre non tagliate : Ibid. vers. 21 a 25. In seguito dà loro i precetti giudiziali risguardanti i servi comprati e le serve vendute; gli omicidii, i parricidii, le maledizioni contro i genitori, le risse: legge del taglione: Vedi LEGGI: Esod. cap. 21, e tutto l'articolo. Gli dà altresì le leggi risgnardanti il furto, gl'incendii, il deposito, il prestito, la fornicazione, i malefici, la bestialità, l'idolatria, i forestieri, la vedova ed il pupillo, il mutuo, l'usura, il pegno, le decime, le primizie: Lacci: Esod. enp. 22, e gli articoli corrispondenti a ciascuna delle suddette parole. Dà loro in seguito le leggi per i giudici; raccomanda loro di essere giusti, caritatevoli, e di non accettare donativi; ordina di lasciare riposare la terra nel settimo anno, e di abbandonarue i frutti ai poveri ed alle bestie selvatiche; di santificare il sabbato,

di celebrare tutti gli aoni le tre solenoità priocipali, e di offrire al Signore le primizie di tutti i frutti della terra. Promette io seguito a Mosè di mandare il suo Angelo davanti gl'Israeliti, perchè li guidi nel viaggio, e di colmarli di ogni bene se resteranoo a lui fedeli: raccomanda loro sopre ogni cose di fuggire l'idoletrie : loro iodica la maniera colla quale egli deve mettere gl'Israeliti in possesso della Terra promessa, scacciandone gli abitanti : Lecci : Esod. cap. 23. Mosè intima al popolo le leggi stabilite da Dio: il popolo promette di osservarle e ferma l'allesoza coo Dio: Mosi: Esod. 24, 1 a 8. Arooce, Nadab ed Abiu, coi settunta seoiori d'Israele, vanoo sul moote coo Mosė, vedono Dio e non muojooo. Mosè, per comsodo di Dio, sale sulla cima del monte, ed ivi dimora quaranta giorni e quaranta notti : Ibid. vers. 9 a 18. Iddio ordina agl' Israeliti di offrire spontaceamente primizie e doni per formare il taberoacolo: prescrive le forme e le dimensioni dell'arca : TABERNACOLO : Esod. 25. 1 a 22. Vuole che vi si mettano le tavole della legge: che vi si faccia uo propiziatorio con due cherubini che lo coprono colle loro ali: Ibid. Descrizione della mensa su cui devoosi mettere i paoi della proposizione : Ibid. vers. 23 a 30. Descrizione del caodelliere d'oro e delle lucerne che dovrsonosi porre su di esso : Ibid. vers. 31 a 40. Iddio prescrive in seguito la maoiera con cui sarà costruito il taberoscolo : indica le cose che si dovrsono mettere in esso e la nusteria di cui saranoo fatte : Ibid. Esod. cap. 26. Altare degli olocausti, atrio del taberoacolo, tende, coloone ed olio per le lucerne: OLOGAUSTI: Esod. cap. 27. Descrizione delle vesti pootificali di Aroooe e de' suoi figliuoli : VESTI : Esod, cap. 28. Maoiera di consacrare i sacerdoti Arooce ed i suoi figli : rito della oblazione fatta per essi : dei due agnelli dell'anno da offrirsi ogni giorno: SACERDOTI: Esod. cap. 29. Dio prescrive la forma dell'altare de' timiami: ALTARE: Esod. 30, 1 a 10. Ordioa ai figliuoli d'Israele, si ricchi che poveri. di pagare un mezzo sicco per testa ogni volta che si farà il censo: Ibid. vers. 11 a 16. Ordioa di fare una cooca di broozo per la lavanda dei sacerdoti: 'Ibid. vers. 17 a 21. Prescrive la maniera di formare l'olio santo per le unzioni del taberoscolo: Ibid. vers. 22 a 33. Dei timiami e delle altre cose spettaoti al taberoacolo : Ilid. vers. 34 a 38. Sooo destinati dal Signore Beseleel ed Ooliab a fare il taberoacolo e le altre cose da lui comandate a Mosé, riempiendoli per tale incarico dello spirito di Dio, di sapienza, di intelligenza e di scieoza: Beseleel: Esod. 31, 1

a 11. Precetti per la osservanza del Sabbato: Esod. 31, 12 a 17. Figiti questi ragiocamenti sul monte Sinai , il Signore dà a Mosè le due tavole della legge: Ibid. vers. 18. Mentre Mosè riceve gli ordioi del Signore sul moote Sinni, gl'Isrneliti fanno uo vitello d'oro e lo adoraco: Iddio vuole sterminarli per la loro idolatria : Mosè prega per essi, ed il Signore si placa: VITELLO n'ono: Esod. 32, 1 a 14, Mosè scende dal monte, spezza le tavole della legge alla presenza del popolo, abbrucia il vitello e sgrida Aronne per la coodotta da lui tenuta in tale occasione: Ibid. vers. 13 a 24. Iddio fa uccidere circa ventitremila Israeliti in espiazione del peccato commesso de tutto il popolo. Mosè prege il Sigoore di perdonare quel peccato al suo popolo, o di cancellarlo egli stesso dal suo libro: Ibid. vers. 25 a 35, Non furono indicate le epoche degli avveoimenti notati in quest'articolo, perchè trovansi fissate accuratamente oegli articoli citati per richiamo: così in tutti gli altri articoli, oe' quali gli avvenimeoti sono acceonati, come qui, sommariamente. Le epoche surono quasi unicamente stabilite in quegli articoli, in cui havvi aoche il testo latioo della Sacra Scrittura, come nel seguente.

ISBAELITI: Esodo, capo 33. Le minacce del Signore persuadono gl'Israeliti ad umiliarsi ed a piangere il loro peccato: anno 2514.

II capo precedente trovasi all'articolo VITELLO D' ORO : Esod. cap. 32.

Locutusque est Dominus ad Moysen, diceos: Vade, ascende de loco isto tu, et populus tuus, quem eduxisti de terră Ægypti, in terram quam juravi Abraham, Isaac, et Jacob, diceos: semini tuo dabo esm. Abrahaw: Gen. 12. 7.

- Et mittam præcursorem tui angelum ut ejiciam Chananæum, et Amorthæum, et Hethæum, et Phereseum, et Hevæum, et Jebuzæum, Viratho d'oro: Esod. 32, 34. Menaviolit: Gios. 24, 11. Lucot: Deut. 7, 22.
- 3. et intres io terram fluentem lacte et melle. Non enim ascendam tecum, quia populus duræ cervicis es: ne fortè disperdam te io vià. Virallo d'oro: Esod. 32, q. Tana: Deut. q. 13.
- 4. Audiensque populus sermonem bunc pessimuno, luxit: et nullus ex more indutus est cultu suo.
- 5. Dixitque Dominus ad Moysen: loquere filiis Israël: populus duræ cervicis es, semel sscendam in medio tui, et delebo te. Jam nunc depone ornatum tuum, ut sciam quid faciam tibi.

- 6. Deposuerunt ergo filii Israël ornatum suum à moute Horeb.
- 7. Moyses quoque tollens tabernaculum, tetendit extra castra procul, vocavitque nomeu ejus, tabernaculum fœderis. Et omnis populus, qui habebat aliquam questionem, egrediebatur ad tabernaculum fæderis, extra castra.
- 8. Cûmque egrederetur Moyses ad tabernaculum, surgebat universa plebs, et stabat unusquisque in ostio papilionis sui , aspiciebantque tergun Moysi, donec ingrederetur tentorium.
- 9. Ingresso autem illo tabernaculum fæderis, descendebat columna nubis, et stabat ad ostium, loquebaturque com Moyse,
- 10. cernentibus universis quod columna nubis steret ad ostium tabernaculi. Stabantque ipsi, et adorabant per fores tabernaculorum suorum.
- Mosè parla a Dio faccia a faccia: gli domanda di vedere il suo volto e la sua gloria: Dio gli promette di fargli vedere il tergo dal buco di un masso.
- 11. Loquebatur autem Dominns ad Moysen facie ad faciem, sicut solet loqui homo ad amicum suum. Cumque ille reverteretur in castra . minister ejus Josue filius Nun, puer, non recedebat de tabernaculo.
- 12. Dixit autem Moyses ad Dominum : præcipis ut educam populum istum, et non indicas mihi quem missurus es mecum : præsertim cum dixeris : novi te ex nomine, et invenisti gratiam corum me.
- 13. Si ergo inveni gratiam in conspectu tuo, ostende mihi faciem tuam, ut sciam te, et invenism gratism ante oculos tuos : respice populum
- tuum gentem hanc. 14. Dixitque Dominus: Facies mes præcedet
- te, et requiem dabo tibi. 15. Et ait Moyses : si non tu ipse præcedas , ne educas nos de loco isto.
- 16. In quo enim scire poterimus ego et populos tuos invenisse nos gratiam in conspectu tuo, nisi ambulaveris nobiscum, ut glorificemur
- ab omnibus populis qui habitant super terram? 17. Dixit sutem Dominus ad Moysen : et verbum istud, quod locutus es, faciam : invenisti
- enim gratiam coram me, et teipsum novi ex nomine.
  - 18. Qui ait: Ostende mihi gloriam tuam.
- 19. Respondit : Ego ostendam omne bonum tibi, et vocabo in nomine Domini coram te : et miserebor cui voluero, et clemens ero in quem mihi placuerit. Romani: Epist. 9, 15. Paranole: Matt. 20 , 14 , 15.

- ISR 20. Rursumque sit : non poteris videre faciem meam : non enim videhit me homo, et vivet.
- 21. Et iterum : ecce , inquit , est locus apud me, et stabis supra petram.
- 22. Cùmque transibit gloris mes, ponsm te in foramine petræ, et protegam dexterå meå, donec transeam.
- 23. Tollainque manum meam, et videbis posteriora mea: faciem autem meam videre non poteris.

Per la continuazione, vedi Decaroco: Esod. cap: 34.

Mosè, per ordine del Signore, prepara due nuove tavole di pietra per iscrivere su di esse il Decalogo. Torna ancora sul monte Sinai, si prosterns fino a terra e fa la sua preghiera al Signore : Decaroco : Esod. 34 , 1 a q. Il Signore promette di stabilire il suo popolo nella Terra promessa, a condizione che osservi i suoi comandamenti: Ibid. vers. 10 a 28. Mosè, dopo di essere stato sul monte quaranta giorni e quaranta notti, discende portando le due tavole del testamento e colla faccia tutta risplendente di gloris. Mosè dichiara al popolo ciò che Dio gli aveva prescritto per la osservanza del Sabbato, per le primizie e per i doni da offrirsi per il tabernacolo, per l'arca e per le vesti sucerdotali : Vedi SABBATO e PRIMIZIE : Esod. cap. 35. Gl'Israeliti offroco anche più di quello che abbisogna pel tabernacolo e per il culto del Siguore: Ibid. cap. 35, vers. 20 a 20. Mosè dichiara loro che Iddio scelse egli medesimo Beseleel ed Ooliab per eseguire tutte quelle opere. Beseleel ed Ooliab si mettono al lavoro e chiamano a sè tutti gli nomini industriosi d'Israele : BESELEEL : Esod. 36, 1 a 5. Mosè ordina che il popolo non faccia più alcuna offerta, bestando ciò che era già stato offerto: Ibid. vers. 6, 7. Costruzione del tabernacolo con tutte le sue parti accessorie : Ibid. vers. 8 a 38. Costruzione dell'arca, del propiziatorio, dei cherubini e della mensa per i pani della proposizione : Br-SELEEL: Esod. 37 , 1 a 16. Candelliere d' oro , lucerne, altare de' timiami e composizione del timiama: Ibid. vers. 17 a 29. Costruzione dell'altare degli olocansti, della conca di bronzo e dell'atrio del tabernacolo : BESELEEL : Esod. 38 . 1 a 23. Novero dei doni offerti e loro valore: Vedi Somma. Descrizione delle vesti dei pontefici e de' sacerdoti : BESELEEL : Esod. 30 , s a 3o. Novero di tutte le opere fatte per servire al culto di Dio: Ibid. vers. 31 a 43. Mosè, per comando di Dio, alza e consacra il taber-

nacolo, il quale è coperto di giorno dalla nuvola del Signore e di notte da una fiamma visibile a tutti : Mosè : Esod. cap. 40. Iddio prescrive i riti per offrire olocausto di buoi, di pecare e di uccelli : Olocausti : Lev. cap. 1 ed i seguenti indicati successivamente. Iddio scelse questo popolo e lo separò dagli altri popoli per una grazia affatto particolare, liberandolo dalla schiavità d'Egitto, ed introduceudolo nella terra promessa ad Abrahamo, ad Isacco, a Giacobbe : terra , dove scorrono in abbondanza rivi di latte e di miele : COMANDAMENTI : Lev.

20, 22 e seg. Gl' Israeliti si preparano ad abbandonare il deserto di Sinai: ordine col quale si mosse il campo per andare verso la solitudine di Pharan: Sinai: Num. cap. 10. Gl'Israeliti mormorano per la stanchezza : indi chieggono le carni. le cipolle e le pignette d' Egitto : Iddio manda le quaglie in abbondanza, ed è punito il popolo per avere desiderato le carni. Gli Israeliti arrivano ad Haseroth, ed ivi si fermano: Vedi Mon-MORAZIONI: CARNI: QUAGLIE: FUOCO: Num. cap. 11.

ISBARLITI: Numeri, capo 13. Gl' Israeliti partono da Haseroth ed arrivano a Pharan, nell'anno 2514. Mosè manda, per comando di Dio, un uomo de' principali di ciascuna delle dodici tribù a visitare la terra di promissione. perchè ne faccia poscia la relazione.

Il capo precedente trovasi all'articolo Sernora : Num. cap. 12.

Profectusque est populus de Haseroth , fixis tentoriis in deserto Pharan.

- 2. Ibique locutus est Dominus ad Moysen, dicens:
- 3. Mitte viros, qui considerent terram Chapeso, quem daturus sum filiis Isreël, singulos de singulis tribubus, ex principibus. ISRAELITI: Deut. 1, 22.
- 4. Fecit Moyses quod Dominus impereverat, de deserto Pharan mittens principes viros, quorum ista sunt nomina.
  - 5. De tribu Ruben, Sammus filiam Zechur.
  - 6. De tribu Simeon, Saphat filium Huri. 7. De tribu Juda, Caleb filium Jephone.
  - 8. De tribu Issachar, Igal filium Joseph.
  - 9. De tribu Ephraim, Osee filium Nuo.
  - to. De tribu Benjamin, Pholti filium Raphu.
  - 11. De tribu Zabulon, Geddiel filium Sodi.
- 12. De tribu Joseph , Sceptri Manasse, Gaddi filium Susi.
  - 13. De tribu Dan, Ammiel filium Gemalli.

- 14. De tribu Aser, Sthur filium Michael.
- 15. De tribu Nephthali . Nahabi filium Vansi.
- 16. De tribu Gad, Guel filium Machi.
- 17. Hec sunt nomina virorum quos misit Movses ad considerandam Terram: vocavitque Osee filium Nuta , Josue. TERRA: Num. 32 , 8. ISRAELITI: Deut. 1, 22: Deut. 9, 23. STEFANO: Att. 7. 45. Enner: Epist. 4. 8.
- 18. Misit ergò eos Moyses ad considerandam terram Chansan , et dixit ad eos : ascendite per meridianam plagam. Cùmque veneritis ad montes.
- 19. considerate terram, qualis sit; et populum qui habitator est ejus , utrum fortis sit an infirmus: si pauci numero an plures:
- 20. ipsa terra bona an mala: urbes quales, murate an absque muris :
- 21. humus pinguis an sterilis, nemerosa an absque arboribus. Confortamini , et afferte pobis de fructibus Terræ. Erat autem tempus quando jam præcoquæ uvæ vesci possunt.
- 22. Cùmque ascendissent , exploraverunt Terram à deserto Sin , usque Rohob intrantibus Emath.
- 23. Ascenderuntque ad meridiem : et venerunt in Hebron, ubi erant Achimam et Sisai et Thotmai filii Enac, nam Hebron septem annis ante Tanim urbem Ægypti condita est. CALEB: Gios. 15, 14.
- 24. Pergentesque usque ad torrentem Botri absciderunt palmitem cum uva sua, quem portaverunt in vecte duo viri. De malis quoque granatis et de ficis loci illius tulerunt : Israsurt: Deut. 1, 24, 25.
- a5. qui appellatus est Nehelescol, id est, torrens Botri, eò quòd botrum portassent indè filii Israël.
- I dodici esploratori mandati da Mosè ritornano da Chanaan : ne lodano la fertilità, ma esagerano la difficoltà di farne la conquista, e mettono così il popolo a romore. Fedeltà di Caleb.
- 26. Reversique exploratores Terræ post quadraginta dies, omni regione circuità,
- 27. venerunt ad Moysen et Aaron, et ad omnem cœtum filiorum Isrvel in desertum Pharan, quod est in Cades. Locutique eis, et omni multitudini ostenderunt fructus Terræ :
- 28. et perraverunt, dicentes : Venimus in Terram, ad quant misisti nos, quæ revera fluit lacte et melle, ut ex his fructibus cognosci potest: Vedi
  - 29. sed cultores fortissimos babet, et urbes

grandes atque muratas. Stirpem Enac vidimus ibi-30. Amalec habitat in meridie, Hethaus et

Jebusæus et Amorrhæus in montanis: Chananæus verò moratur juxtà mare et circà fluenta Jordanis. 31. Inter hæc Caleb compescens murmur po-

31, Inter hee Caleb compescens murmur populi, qui oriebatur contrà Moysen, ait: Ascendamus, et possideamus Terram, quoniam poterianus obtinere eam.

32. Alii verò, qui fuerant cum eo, dicebant : nequaquam ad hunc populum valemus ascendere, quia fortior nobis est.

33. Detraxemotque Terræ, quam inspexerant, apud filios Israël, dicentes: Terra quam lustravimus, devorat habitatores suos: populus quem aspeximus, processe staturæ est.

34. Ibi vidimus monstra quædam filiorum Enac de genere giganteo: quibus comparati, quasi locustæ videbamur.

Per la continuazione, vedi Giosui: Num. cap. 14.

Il popolo, sentito quel racconto, mormora contro Mosè ed Aronne, e vuole eleggersi un condottiere per ritornare in Egitto. Iddio si sdegna contro il popolo, e vuole farlo perire di peste: ma si placa alla preghiera di Mosè. Però condonna tutti gl'Israeliti, dell'età dei 20 anni in poi, eccettuati Caleb e Giosuè, a morire nel deserto senza vedere la Terra di promissione : riterde di 40 anni l'ingresso in quella terra, per lasciare il tempo alla esecuzione di aiffatta sentenza : Giosuk : Num. 14 , 1 a 39. Gl'Israeliti , sentito il decreto che il Signore aveva pronunziato contro di essi in castigo delle loro mormorazioni, vanno, contro l'ordine di Dio, ad assalire gli Amaleciti ed i Chananei, dai quali popoli sono pienamente sbaragliati ed inseguiti i superstiti fino ad Horma: Ibid. vers. 40 c seg. Core, Dathan ed Abiron fanno sedizione contro Mosè : questi innolza i snoi lamenti al Signore , il quale vuole distruggere tutto il popolo ; ma alle preghiere di Mosè non fa morire che i più rei di ribellione: la terra si apre sotto i loro piedi, e sono tutti ingoisti vivi, in numero di 250. Il popolo mormora nuovamente : Iddio fa divorare dal fuoco 14,700 mormoratori: Corn: Num. cap. 16. Gl' Israeliti mancano d'acque nel deserto di Sin: Mosè percuote colla verga un masso, e l'acqua scaturisce in abbondanza : Acqua: Num. 20, t a 13. Mandano a pregare il re di Edom di permetter loro il passaggio per le sue terre: quel principe nega loro il tragitto domandato, e muove contro di essi con infinita moltitudine. Gl'Israeliti prendone un altro cammino: muovono il campo da Cades e giungono al monte di Hor ai confini della terra di Edom. Aroane muore sul monte Hor, ed il popolo lo piange per trenta giorni: Vedi Enom ed Anonne: Num. cap. 20.

ISR

Isaasurti: Numeri, capo at. Arad re di Chanaan dà battaglia agl'Israeliti, 'e li vince: questi innalsano le loro prepliare al Signore, che le esaudisce ; per cui piombano sui Chananei, li passano a fil di spada, e distruggono le loro cità: anno 3552.

Quod còm audisset Chananmus rex Arad, qui habitabat ad meridiem, venisse scilicet Israël per exploratorum viam, pugnavit contrà illom; et victor existens, duxit ex eo prædam. Accam-PAMENTI: Num. 33, 40.

2. At Israël, voto se Domino obligans, ait: Si tradideris populum istum in manu mea, deleho urbes eius.

 Exaudivitque Dominos preces Israël, et tradidit Chananzum, quem ille interfecit subversis urbibas ejus: et vocavit nomen loci illius Horma, id est, anothema.

Gli Israeliti mormorano nuovamente contro il Signore, il quale manda contro di essi dei serpenti che bruciano, e moltissimi essendo piagati da questi, muojono. Mosè, per comando di Dio, innalsa un serpente di bronzo, il quale è rimedio a quelle morsicature.

4. Profecti sunt autem et de monte Hor per viam que ducit ad mare Rubrum, at circumirent terram Edom. Et tædere cæpit populum itineris ac laboris:

5. locatusque contrà Deum ad Moysen, sit: Cur eduxisti nos de Ægypte, ut moreremer in solitudine? Deest paois, non sunt aque: suima nostra ism nausest super cibo isto levissimo.

6. Quamobrem misit Dominus in populum ignitos serpentes, ad quorum plagas et mortes plurimorum, EGIZIANI: Sap. 16, 6. GIUDITTA: 8, 24. 25. CONNTI: 1 EDIST. 10. 9.

7. venerunt ad Moysen, stque dixerunt: Peccavimus, quis locuti sumus contrà Dominum et te: ora ut tollat à nobis serpentes. Oravitque Moyses pro populo,

8. et locutus est Dominus ad eum: fuc ser-PENTEM ÆNEUM, et poue eum pro signo: qui percussus aspexerit eum, vivet.

9. Fecit ergo Moyses serpentem seneum, et posuit eum pro signo: quem cum percussi aspicerent, sansbantur. Nasorta: Gio. 3, 12. to. Profectique filii Israel, castrametati sunt in Oboth.

Partenza del popolo d'Israele, che continua la sua strada nel deserto: cantico al Signore per lo scoprimento di un pozzo: anno 2553.

- 11. Undé egressi, fixere tentoria in Jeharim, in solitudine quæ respicit Moub contrà orientalem plagam.
- 12. Et inde moventes, venerunt ad torrentem Zared.
- 13. Quem relinquentes castrametati sunt contrà Arnon, que est in deserto, et prominet in finibus Amorrhæi. Siquidem Arnon terminus est Moab, dividens Moabitas et Amorrhæos. Jeppte: Giud. 11, 18. Isaalutt: Deut. 2, 0, 24.
- 14. Unde dicitur in libro bellorum Domini : sicut fecit in mari Rubro, sic faciet in torrenti-
- 15. Scopuli torrentium inclinati sunt, ut requiescerent in Ar, et recumberent in finibus Monbitarum.
- 16. Ex eo loco apparuit puteus, super quo locutus est Dominus ad Moysen: congrega populum, et dabo ei aquam.
- 17. Tunc cecinit Israël carmen îstud : ascendat puteus. Concinebant :
- 18. puteus, quem foderunt principes, et paraverunt duces multitudinis in datore legis, et in baculis suis. De solutudine. Mattana.
- 19. De Mathana in Nahaliel. De Nahaliel in Bamoth.
- 20. De Bamoth, vallis est in regione Moab, in vertice Phasga, quod respicit contra desertum.
- Gli Israeliti chiedono a Schon, re degli Amorrei, il passaggio sulle sue terre: egli ricusa e maove invece un forte esercito contro di essi. Schon è vinto, e le sue terre conquistate. Og, re di Bazan, si oppone esso pure agli Israeliti, ed è completamente battuto, ed il suo regno conquistato dagli Israeliti.
- 21. Misit sutem Isrsël nuntios ad Sehon regem Amorrhaorum, dicens: Israeliti: Deul. 2, 26. Jephte: Giud. 11, 19.
- 22. Obsecto ut transire mihi licest per terram tuam: non declinabimus in agros et vines, non bibemus aquas ex puteis, vià regià gradiemur, donec transeamus terminos tuos.
- 23. Qui concedere noluit ut transiret Israël per fines suos: quin potius exercitu congregato, egressus est obviam in desertum, et venit in Jasa, nuguavitque contra eum.

- 24. A quo percussus est in ore gladii, et possessa est terra ejus ab Arnon usquè Jehoc, et filios Ammon: quis forti præsidio tenebastur termini Ammonitarum. Sacassott: Salm. 134, 10, 11. Moas: Am. 2, Q. Japure: Giud. 11, 13.
- 25. Tulit ergo Israël omnes civitates ejus, et habitavit in urbihus Amorrhmi, in Hesebon scilicet, et viculis ejus.
- 26. Urbs Heselvon fuit Schon regls Amorrhæi, qui pugnavit contra regem Moab: et tulit omnem terram, que ditionis illius fierat, usque Arnon.
- 27. Ideireò dicitur in proverbio: venite in Hesebon, adificetur, et construatur civitas Sebon.
- 28. Ignis egressus est de Hesebon, flamma de oppido Schon, et devoravit Ar Moabitarum, et habitatores excelsorum Arnon. Israeurt: Deut. 2, 26 e sec.
- 23. Væ tibi Mosh, peristi popule Chamos. Dedit filios ejus in fugam, et filias in captivitatem, regi Amorrhæorum Schon. Jephte: Giud. 11,13 n. 24. Salomone: 3 Re 11, 7. Sacendoti: Salm. 134, 11, 12.
- 30. Jugum ipsorum disperiit ab Heselvon usque Dibon, lassi pervenerunt in Nophe, et usque Medaba.
- 31. Habitavit itaque Israël in terra Amorrhæi.
  32. Misitque Moyses qui explorarent Jeser,
- cujus ceperunt viculos, et possederunt habitatores.

  33. Verteruntque se, et ascenderunt per viam
  Bazan, et occurrit eis Og rex Bazan cum omni
- Bazan, et occurrit ets Og rex bazan cum omni populo suo, pugnaturus in Edrai. Infr. Israeliti: Deut. 1, 4: 3, 3. Alleanza: Deut. 29, 7. Salomone: 3 Re 4, 19. 34. Dixitoue Dominus ad Moysen: Ne timeas
- eum, quia in manu tua tradidi illum, et omnem populum ac terram ejus, faciesque illi sicut fecisi Selion regi Amorr hæorum habitatori Hesebon.
- 35. Percusserunt igitur et liune cum filiis suis, universumque populum ejus usqué ad interneciouem, et possederunt terram illius. Citta' 2. Deut. 4, 45 a 49.
- Per la continuazione, vedi Balaam. Num. cap. 22.

Essi pongono il campo nelle pianure di Mosb. Balac re di quel paese, intimorito per l'arrivo degl'Israeliti, manda a consultare l'indovino Balana: Num. 22, 23, 24.

Israeliti: Numeri, capo 25. Gli Israeliti trovandosi a Settim prevaricano colle figlie de' Bloubiti, e si consacrano al culto idolatro di Beelphegor. Il Signore ordina che siano attaccati alle forche in pieno giorno tutti i principi del popolo. Zelo di Phinees, che necide Zambri e Coshi, e placa così l'ira di Dio: anno 3553. Ventiquattromila uomini di Moab e Madian periscono.

Morsbatur autem eo tempore Israēl in Settim, et fornicatus est populus cum filiabus Mosb. Giosuk: 3, 1.

2. Que vocaverunt eos ad sacrificia sua: at illi comederunt et adoraverunt deos earum.

3. Initiatusque est Israël Beelphegor: et iratus Dominus, Giosoë: 22, 17. Leggi: Deut. 4, 3. Infr. Israeliti: Salm. 105, 28. Apocalisse: 2, 14.

4. ait ad Moysen: Tolle cunctos principes populi, et suspende eos contra solem in patibulis: ut avertatur furor meus ab Israël.

5. Dixique Moyses ad judices Israël: occidat unusquisque proximos suos, qui initiati sunt Beelphegor. Vitello d'oro: Esod. 32, 27.

6. Et ecce unus de filiis Israel intravit coram fratribus suis ad scortum Madiacitidem, vidente Moyse, et omni turbă filiorum Israel, qui flebaut ante fores Tabernaculi.

7. Quod cum vidisset Phinees filius Eleazari filii Aaron sacerdotis, surrexit de medio multitudinis, et, arrepto pugione, Infr. Isaaellit: Salm. 105, 30. MATRATHIA: 1 Macc. 2, 36: Infr. vers. 12.

 ingressus est post virum Israēlitem in lupatur, et perfodit ambos simul, virum scilicet et mulierem in locis genitalibus. Cessavitque plaga à filiis Israēl;

9. et occisi sunt viginti quatnor millia hominum. Commi: 1 Epist. 10, 8.

Il Signore loda lo zelo di Phinees: promette in ricompensa a lui ed alla sua posterità il sommo sacerdosio: ordina a Mosè di assalire i Madianiti.

10. Dixitage Dominus ad Movsen :

11. Phinees filius Eleazari filii Aaron sacerdotis avertit iram meam à filiis Israël: quis zelo meo commotus est contra eos, ut non ipse delerem filios Israël in zelo meo.

12 Ideirco loquere ad eum : ecce do ei pacem fœderis mei, Ратпилели: Eccli. 45, 28 в 3о.

 et erit tam ipsi quam semini ejus pactum sacerdotii sempiternum, quia zelatus est pro Deo suo, et expiavit scelus filiorum Israël. MATHATHIA: 1 Macc. 2, 54.

14. Erat autem nomen viri Israelite, qui occisus est cum Madianitide, Zambri filius Sala, dux de cognatione et de tribu Simeonis.

15. Porrò mulier Madianitis, que patiter in-T. II. terfecta est, vocabatur Cozbi , filia Sur principis nobilissimi Madianitarum.

16. Locutusque est Dominus ad Moysen, dicens:
17. Hostes vos sentiant Madianitæ, et percutite eos: Gusana: Num. 31. 2.

18. quia et ipsi hostiliter egerunt contra vos, et decepere insidiis per idolum Phogor, et Cozbi filiam dacis Madian sororem suam, qua percussa est in die plaga pro sacrilegio Phogor.

Per la continuazione, vedi Novero: Num. cap. 26.

Terza rassegna degl' Israeliti dai venti anni in su atti alla guerra: Novzao: Num. cap. 26. Iddio ordine che la Terra promessa sia divisa a sorte tra le tribu e famiglie, dando alle più numerose una porzione più grande : Ibid. vers. 53 a 56. Comanda pure a Mosè di punire i Madianiti prima di morire, onde Mosè manda contro di essi dodicimila uomini, i quali, vinti i Madianiti, uccidono tutti i maschi, salvando le donne ed i fanciulli. Mosè va in collera contro i capi dell'esercito perchè hanno salvate le donne Madianite, che furono causa della morte di 24,000 Israeliti, per il peccato di fornicazione e d'idolatria che quelle banno fatto loro commettere. Quindi egli fa uccidere tutti i fanciulli maschi e le donne che conobbero uomo, salvando soltanto le fanciulline. e le vergini. Del bottino fatto viene data una metà a quelli che pugnarono e l'altra metà all'altra moltitudine , dando ai sacerdoti ed ai leviti le primizie: Guerra: Num. cap. 31. Descrizione delle guarantadue mansioni dei figliuoli d' Israele nel deserto, dalla loro uscita dall'Egitto, neil' sono 2513, fino al loro ingresso nella terra di Moab , nell'anno 2553. Vedi Accampa-MENTI: Num. cap. 33. Sono sterminati i Chananei per ordine di Dio , spezzati i loro idoli, rovescisti i loro altari: Ibid. Num. 33, 50 a 56.

ISRAELITI: Deuteronomio, capo 1. Mosè fa agli Israeliti una breve recapitolazione delle cose succedule dopo la loro partensa dal monte Sinai. Fa la scella di que' che dovevano guidarli: anno 2553.

Il capo precedente trovasi all'articolo: EREDITA': Num. cap. 36.

Hace sunt verba que locutus est Moyses ad omnem Israël trans Jordanem in solitudine campestri, contra Mare rubrum, inter Phara est Tophel et Laban et Haseroth, obi auri est plurimum: 2. undecim diebus de Horeb per viam montis Seir unqué ad Cadesbarre.

3. quadragesimo anno, undecimo mense, prima

die mensis, locutus est Moyses ad filios Israël omnia quæ præceperat illi Dominus, ut diceret eis:

- postquam percussit Sehon regem Amorrhæorum, qui habitabat in Hesebon: et Og regem Basan, qui mansit in Astarott, et in Edrai, Sup. Isaacuri: Num. 21, 24, 33.
- 5. trans Jordanem et in terrâ Moab. Cœpitque Moyses explanare legem, et dicere :
- 6. Dominus Deus noster locutus est ad nos in Horeb, dicens: Sufficit vobis quòd in hoc monte mansistis.
- Revertimini, et venite ad montem Amorrhmorum et ad cattera que ei proxims sunt campestria stque montans et humiliors locs contra meridien, et juxtà litus maris, Terram Chananeorum, et Libani usque ad flumen magnum Eunhratem.
- 8. En, inquit, tradidi vobis: ingredimini, et possidete eam, super qua juravit Doninus patribus vestris Abraham, Isaac, et Jacob, ut daret illam eis, et semini ecrum post eos. Abramo: Gen. 13, 14, 15, 17.
  - 9. Dixitque vobis illo in tempore:
- 10. Non possum solus sustinere vos; quia Dominus Deus vester multiplicavit vos, et estis hodiè sicut stellæ cæli, plurimi. Mosk: *Esod.* 18, 18.

  11. (Dominus Deus patrum vestrorum addat
- ad hune numerum multa millia, et benedicat vobis sicut locutus est).
- 12. Non valeo solus negotia vestra sustinere, et pondus ac jurgia. 13. Date ex vobis viros sapientes et guaros,
- 13. Date ex vobis viros sapientes et gnaros, et quorum conversatio sit probata in tribubus vestris, ut ponam eos vobis principes.
- Tunc respondistis mihi: bona res est quam vis facere.
- 15. Tulique de tribubus vestris viros sepientes et nobiles, et constitui cos principes, tribunos, et centuriones, et quinquagensios ac deeanos, qui docerent vos singula.
- 16. Præcepique eis, dicens: Audite illos, et quod justum est judicate: sive civis sit ille, sive peregrinus. Josaphat: 2 Par. 19, 6. Disconsi: Gio. 7, 24.
- 17. Nulla erit distantia personarum, ita parrum audietis ut maguum: nec accipietis cujusquam personam, quia Dei judicium est. Quod si difficile vobis visum sliquid fuerit, referte ad me, et ego audium. Gunoni: Deut. (6, 19. Lacos: Lev. 19, 15: Esod. 23, 6 a 8. Uomo: Prov. 24, a3. Vunti: Eccli. 42, 1. Disconsi: Gio. 7, 24. Giacomo: Epist. 2, 1 a 4.
- . 18. Præcepique omnia quæ facere deberetis.

- Mosè parla dei dodici esploratori mandati per visitare la Terra promessa e delle mormorazioni del popolo per il racconto che fecero dopo il loro ritorno gli esploratori suddetti.
- 19. Profecti autem de Horeb, transivimus per eremum terribilem et maximam, quam vidistis per viam montis Amorrhæi, sicut praceperat Dominus Deus noster nobis. Cûmque venissemus in Cadesbarne.
- 20. dixi vobis: Venistis ad montem Amorrhæi, quem Dominus Deus noster daturus est nobis.
- 21. Vide Terram, quam Dominus Dens tuns dat tibi: ascende, et posside eam, sicut locutus est Dominus Dens noster patribus tuis: noli timere, nec quidquam payess.
- 22. Et accessistis ad me omnes, atque dixistis: mittamus viros qui considerent Terram: et renuntient per quod iter debennus ascendere, et ad quas pergere civitates. Sup. ISARLITI: 13, 3. TERRA: Num. 32, 8.
- 23. Còmque mihi sermo placuisset, misi ex vobis duodecim viros, singulos de tribubus suis. Sup. Isaaetati: Num. 13, 4 a 23.
- 24. Qui cum perrexissent, et ascendissent in montana, venerunt usque ad vallem botri: et considerată Terrâ,
- 25. sumentes de fructibus ejus, ut ostenderent ubertatem situlerunt ad nos, atque dixerunt: boua est terra, quam Dominus Deus noster daturus est nobis. Sup. Isaatlatt: Num. 13, 24 a 29.
- 26. Et noluistis ascendere, sed increduli ad sermonem Domini Dei nostri,
- 27. murmurestis in tabernaculis vestris, atque dixistis: odit nos Dominus, et ideireò eduxit nos de terrà Ægypti, ut traderet nos in manu Amorrhaei, atque deleret.
- 28. Quo ascendemas? Nuntii terruerunt cor nostrum, dicentes: Maxima multitudo est, et nobis statura procerior: urbes magnæ, et ad corlum usquè munitæ, filios Enacim vidimus ibi. Sup. Isaaeliti: Num. 13, 29 a 34.
- 29. Et dixi vobis: Nolite metuere, nec timeatis eos:
- 30. Dominus Deus, qui ductor est vester, pro vobis ipse pugnabit, sicut fecit in Ægypto cunctis videntibus.
- 31. Et in solitudine (ipse vidisti) portavit te Dominus Deus tuus, ut solet homo gestare parvulum filium suum, in omni viå per quam ambulastis, donec veniretis ad locum istum.
- 32. Et nec sic quidem credidistis Domino Deo vestro,
  - 33. qui præcessit vos in vià, et metatus est

locum in quo tentoria figere deheretis, nocte ostendeus vohis iter per ignem, et die per columnam nobis. Mosk: Esod. 13, 21. Glosok: Num. 14, 14.

Mosè rammenta la collera del Signore contro i mormoratori: la loro condanna a dover morire nel deserto: la loro ostinazione nel combattere i loro nemici contro la volontà del Signore: la loro sconfitta e vergognosa fuga.

34. Cùmque andisset Dominus vocem sermonum vestrorum, iratus juravit, et ait.

35. Non videbit quispiam de hominibus generationis hojos pessimæ Terram bonam, quam sub juramento pollicitus sum patribus vestris. Grosuk: Num. 14, 23, 24 a 30. Dro: Salm. 94, 10, 11. Ezennetz: 20, 10 a 13.

36. præter Caleb filium Jephone. Ipse enim videbit eam, et ipsi dabo Terram quam calcavit, et filiis ejus, quia secutus est Dominum.

37. Nec miranda indignatio in populum, cům mihi quoque tratus Dominus propter vos dixerit: nec tu ingredieris illůc: Acqua: Num. 20, 12. Comandament: Deul. 4, 21.

38. sed Josue filius Nun minister tuus, ipse intrabit pro te. Hunc exhortare et robora, et ipse sorte Terram dividet Israëli.

39. Parvuli vestri, de quibus dixistis quòd captivi ducerentur, et filii qui hodié boni ac mali ignorant distantiam, ipsi ingredientur; et ipsis dabo Terram, et possidebunt eam.

40. Vos autem revertimini et abite in sofitudinem per viam Maris rubri.

41. Et respondistis mihi: peccavimus Domino: ascendemus et pugnabimus, sicut præcepit Dominus Deus noster. Còmque instructi armis pergeretis in montem.

42. ait mihi Dominus: Dic ad eos: nolite ascendere, neque pugnetis, non enim sum vobiscum: ne cadatis coram inimicis vestris. Giosuk: Num. 14, 40 a 42.

43. Locutus sum, et non audistis: sed adversantes imperio Domini, et tumentes superbià, ascendistis in montem-

44. Ilaque egressus Amorrhœus, qui habitabat in montibus, et obviàm veniens, persecutus est vos, sicut solent apes persequi: et cecidit de Seir usquè Horma.

45. Cùnque reversi ploraretis coram Domino, non audivit vos, nec voci vestræ voluit arquiescere.

46. Sedistis ergo in Cadesbarne multo tempore.

ISBALLITI: Deuteronomio, capo 2. Mosè rammemora agli Isracliti la loro partenza da Cades-Barne, ed il lungo giro nei dintorni del monte Seir; non che la proibisione fatta loro da Dio di combattere contro gl'Idumei: anno 2553.

ISR

Profectique indè venimus in solitudinem, quæ ducit ad Mare rubrum, sicut mibi dixerat Dominus: et circuivimus moutem Seir longo tempore.

2. Dixitque Dominus ad me :

3. sufficit vobis circuire moutem istum: ite contrà aquilonem:

4. et populo præcipe, dicens: transibitis per terminos fratrum vestrorum filiorum Esaü, qui habitant in Seir, et timebunt vos.

5. Videte ergo diligenter ne moveamini contrà eos; ueque enim dabo vobis de terrà eorum quantum potest unius pedis calcare vestigium, quis in possessionem Esati dedi montem Seir. Josa-PRAT: 2 Par. 20, 10.

6. Cibos emetis ab eis pecunia, et comedetis: aquam emptam haurietis, et bihetis.

7. Dominus Deus tuus benedixit tibi in omni opere manuum tuarum, novit iter tuum, quomodo transieris solitudinem hanc magnam, per quadraginta annos habitaus tecum Dominus Deus tuus, et nihil tibi defuit.

 Cùmque transissemus fratres nostros filios Eseti, qui habitabant in Seir, per viam campestrem de Elabt, et de Asiongaber, venimus ad iter quod ducit in desertum Moab.

Il Signore proibisce agl'Israeliti di combattere i Moabiti, perchè sono figliuoli di Lot.

9. Dixitque Dominus ad me: non pugues contrà Moabites, nec incas adversus eos præliom: non enim dabo tibi quidquam de terrå eorum, quis filis Lot tradidi Ar in possessionem. Sup. Issaeuri: Num. 21, 13.

10. Emim primi fuerunt habitatores ejus, populus maguus, et validus, et tam excelsus, ut de Ecacim stirpe,

11. quasi gigantes crederentur, et essent similes filiorum Enacim. Denique Moabitæ appellant eos Emim.

12. In Seir autem priùs habitaverunt Horrhmi: quibus expulsis atque deletis, habitaverunt filif Essü, sicut fecit Israël in terrâ possessionis sum, quam dedit illi Dominus.

13. Surgentes ergo ut transiremus torrentem Zared, venimus ad eum.

14. Tempus autem, quo ambulavimus de Cadesbarne usque ad transitum torrentis Zared, tri-

15. cujus manus fuit adversum eos, ut interirent de castrorum medio.

Proibisce loro altresi di combattere gli Ammoniti essendo anch' essi figliuoli di Lot, ai quali il Signore stesso aveva dato in dominio il paese che abitano.

- 16. Postquam autem universi ceciderunt pugna-
  - 17. locutus est Dominus ad me, dicens :
- 18. Tu transibis hodiè terminos Mosb, urbem nomine Ar:
- 19. et escendens in vicine filiorum Animon, cave ne pugnes contrà eos, nec movearis ad prælium: non enim dabo tibi de terrà filiorum Ammon, quie filiis Lot dedi enm in possessionem.
- 20. Terra gigantum reputata est: et in ipsà olim habitaverunt gigantes, quos Ammonitæ vo-
- 21. populus magnus, et multus, et proceræ longitudinis, sicut Enacim, quos delevit Dominus à facie corum; et fecit illos babitere pro eis.
- 22. sicut fecerat filiis Essü, qui habitant in Seir, delens Horrhwos, et terram eorum illis tradens, quam possident usque in presens.
- Hevzes quoque, qui habitabant in Haserim usquè Gazam, Cappadoces expulerunt: qui egressi de Cappadocià deleverunt eos, et habitaverunt pro illis.

Rammenta loro la disfatta di Schon re di Hesebon Amorrheo: l'occupazione delle sue città e terre, lo sterminio del suo popolo ed il saccheggio di tutte le sue ricchesse: anno 2553.

24. Surgite et transite torrentem Arnon: ecce tradidi in msnu tuà Sehon regem Hesebon Amorrhæorum et terram ejus incipe possidere, et committere adversus eum prælium. Moas: Am. 2, 9.

25. Hodië iucipiam mittere terrorem atque formidinem tuam in populos, qui habitant sub omni cœlo: ut, sudito nomine tuo, paveant, et in morem parturientium contremiscant, et dolore tenesatur.

26. Misi ergo nuntios de solitudine Cademoth ad Sehon regem Hesebon verbis pacificis, dicens:

27. transibimus per terram tuam, publică gradiemur viă: non declinabimus neque ad dexteram, neque ad sinistram. Sup. Israzliti: Num. 21, 21 e seg.

- 28. Alimenta pretio vende nobis, ut vescemur: aquam pecunia tribue, et sic bibemus. Tautum est ut nobis concedes transitum.
- 29. sicut fecerunt filii Essü, qui habitant in Seir, et Moshitæ, qui morantur in Ar: donec veniamus ad Jordanem, et transeamus ad Terram quam Doniaus Deus noster daturus est nobis.
- 30. Naluitque Sehon rex Hesebon dere nobis transitum: quie indureverat Dominus Deus tuus spiritum ejus, et ohfirmeverat cor illius, ut tra-
- deretur in menus tues, sicut nunc vides.

  31. Dixitque Dominus ad me: Ecce cœpi tibi
  tradere Sehon, et terram ejus, incipe possi-
- dere eam.

  32. Egressusque est Sehon obviàm nobis cum
  omni pepulo suo ad prælium in Jasà.
- 33. Et tradidit eum Dominus Deus noster nobis: percussimusque eum cum filis suis et omei populo suo. Moas: Am. 2, 9.
- 34. Cunctasque urbes in tempore illo cepimus, interfectis habitatoribus earum, viris ac mulieribus et parvulis. Non reliquimus in eis quidquam,
- 35. absque jumentls, quas in partem venere prædantium : et spoliis urbium quas cepimus.
- 36. Ab Aroër, que est super ripam torrentis Arono, oppido quod in valle situm est, usque Galasd. Non fuit vicus et civitas, que nostras effugeret manus; omnes tradidit Dominus Deus noster nobis,
- 37. absque terră filiorum Anmon, ad quam non accessimus: et cunciis que adjacent torrenti Jeboc, et urbibus montanis, universisque locis à quibus nos probibnit Dominas Deus noster.

Isaazuri: Deuteronomio, cspo 3. Mosè rammenta agl'Israeliti la strada di Basan; la protesione vio ricevulta da Dio; la sconfitta di Og re di Basan; lo sterminio di tutto il suo popolo e la conquista di tutte e sue città. Letto di ferro di Og della stirpe de' Giganti. Anno 3553.

I taque conversi ascendinus per iter Basan: egressusque est Og rex Basan in occursum nobis cum populo suo ad bellandum in Edrai. Sup. ISRAELITI: Num. 21, 33 a 35. ALLEANZA: Deut. 29, 7.

 Dixitque Dominus ad me: ae timess eum, quis in meau tud traditus est cum omni populo ac terră suă: faciesque ei sicut fecisti Sehon regi Amorrhworum, qui habitsvit in Hesebon.

3. Tradidit ergo Dominus Deus noster in manibus nostris etism Og regem Basan, et universum populum ejus: percussimusque eos usquè ad internecionem, Sup. vers. 1.

- vastantes cuncias civitates illius uno tempore.
   Non fuit oppidum, quod nos effugeret: sexaginta urbes, omnem regionem Argob regni Og in Basan.
- 5. Cunctæ arbes erant munitæ muris altissimis, portisque et vectibus, absque oppidis iunumeris que non habebant muros.
- 6. Et delevimus eos, sicut feceramus Sebou regi Hesebon, disperdentes omnem civitatem, virosque ac mulieres et parvulos:
  - 7. jumenta autem et spolia urbium diripuimus. 8. Tulimusque illo in tempore terram de manu
- duorum regum Amorrhæorum, qui erant trans Jordanem: à torrente Arnon usquè ad montem Hermon, Cirra': Deut. 4, 48.
- 9. quem Sidonii Sarion vocant, et Amorrhæi Sanir;
- 10. Omnes civitates, que site sunt in planitie, et universam terram Galand et Basan usquè ad Selcha et Edrai civitates regni Og in Basan.
- 11. Solus quippè Og rex Basan restiterat de stirpe gigantism. Monstratur lectus ejus ferrens, qui est in Rabbetli filiorum Ammon, novem cubitos labens longitudinis, et quatuor latitudinis ad mensuram cubiti virilis manûs.

Divisione dei paesi di Basan e di Galaad fra le famiglie di Ruben, di Gad e mezza la tribù di Manasse.

- 12. Terramque possedimus tempore illo ab Aroër, quæ est super ripam torrentis Araon, usquê ad mediam partem montis Galaad: et civitates illius dedi Ruben et Gud. Tana. Num. 32, 29.
- 13. Reliquam autem partem Galand, et omnem Basan regni Og, tradidi meduæ tribui Manasse, omnem regionem Argoh: cunctaque Basan vocatur-terra gigantum.
- 14. Jaīr filins Manasse possedit omnem regionem Argob usqué ad terminos Gessuri et Machati. Vocavitque ex nomino suo Basan, Naooth Jaïr, id est, Villas Jaïr, usqué in præsentem diem. Sup. Isaaztra: Num. 21, 34.
  - 15. Machir quoque dedi Galand.
- 16. Et tribubus Ruben et Gad dedi de Terra Galasd usque ad torrentem Arnon medium torreutis, et confinium usque ad torreutem Jeboc, qui est terminus filiorum Ammon:
- 17. et planitiem solitudinis, atque Jordanem, et terminos Cenereth usque ad mare deserti, quod est salsissimum, ad radices montis Phasga contra orientem. Ruers: Gios. 13, 8 e seg.

Mose ordina alle tre tribu che avevano la loro

- porzione di qua del Giordano, di andare armale innanzi ai figliuoli d'Israele per impadronirsi della Terra di promissione. Egli assicura Giosuè della protezione del Signore.
- 18. Præcepique vobis in tempore illo, dicens: Dominus Deus vester dat vobis Terram hanc in hæreditatem, expediti procedite fraires vestros filios Israël omnes viri robusti:
- 19. absque uxoribus et parvulis, atque jumentis. Novi enim quòd plura habeatis pecora, et in arbibus remanere debebunt, quas tradidi vobis,
- 20. donec requiem tribust Dominus fratribus vestris, sicut vobis tribuit: et possidenot ipsi elism Terram, quam daturus est eis trans Jordanem: tunc revertetur unusquisque in possessionem snam, quam dedi vobis.
- 21. Josue quoque in tempore illo præcepi, dicens: oculi tui vidernat quæ fecit Duminus Deus vester duobus his regibns: sic faciet omnibus regois, ad quæ transiturus es. Vedi vers. 22 e sec.
- 22. Ne timess eos: Dominus enim Dens vester pugnsbit pro vobis. Mosk: Num. 27, 18.
- Mosè prega Dio che siagli conceduto di entrare nella Terra di promissione: ma Dio glido nega. Egli lo fa salire sulla vetta del monte Phasga, perchè possa vedere da lontano quella terra nella quale non entrerà.
- 23. Precatusque sum Dominum in tempore illo, dicens:
- 24. Domine Deus, tu cœpisti ostendere servo tuo magnitudinem tuam, manuarque fortissimam. Neque enim est alius Deus, vel in cœlo, vel in terrà, qui possit facere opera tua, et comparari fortitudini tuæ.
- 25. Transibo igitur, et videbo Terram hanc optimam trans Jordanem, et montem istum egregium, et Libanum.
- 26. Iratusque est Dominus mihi propter vos, nec exaudivit me, sed dixit mihi: sufficit tibi: nequaquam ultrà loquaris de hac re ad me.
- 27. Ascende cacumen Phasgre, et oculos tuos circumfer ad occidentem, et ad aquilonem, austromque et orientem, et sapice. Nec enim transibis Jordanem istum. Acqua: Num. 20, 12. Mosè: Num. 21, 12 a 13. Sup. Isaarun: Deut. 134. 6. 12. Mosè: Deut. 31, 2. Mosè: Deut. 34, 2. Mosè: Deut. 34, 5.
- 28. Præcipe Josue, et corrobors enm atque conforts: quis ipse præcedet populum istum, et dividet eis Terram quam visurus es.
- 29. Mansimusque in valle contra fanum Phogor.

ISBARLITI: Deuteronomio, capo 4. Benefizi di Dio a favore degl'Israeliti.

3a. Interroga de diebus antiquis, qui fuerunt ante te ex die quo creavit Deus bominem super terram, à summo cœlo, usqué ad sunmum ejus, si facta est aliquando hujuscemodi res, aut unquam cognitum est,

33. ut audiret populus vocem Dei loquentis de medio ignis, sicut tu audisti, et vidisti:

34. si fecit Deus ut ingrederetur, et tolleret sibi gentem de medio nationum, per tentationes, signa, atque portenta, per pugnant, et robustam manum extentumque brachium, et horribiles visiones, juxtà omoia que fecit pro vobis Dominus Deus yester in Ægypto, videntibus oculis tuis;

35. ut scires quoniam Dominus ipse est Deus, et non est alius præter eum. Dacalogo: Esod. 20, 3, 4.

36. De cœlo te fecit audire vocem suam, ut doceret te, et in terrà ostendit tibi ignem sunm maximum, et audisti verba illius de medio iguis, *lbid. vers.* 18 a 21.

37. quia dilexit patres tuos, et elegit semen eorum post eos. Eduxitque te pracedens in virtute sua magna ex Egypto, Mosi: Esod. 13, 21. Decatogo: Esod. 20, 2.

38. ut deleret nationes maximas et fortiores te in introitu tuo, et introduceret te, daretque tibi terrain earum in possessionem, sicut cernis in præsenti die.

39. Scito ergo hodie, et cogitato in corde tuo quòd Dominus ipse sit Deus in codo sursum, et in terra deorsum, et non sit alius.

40. Custodi præcepta ejus atque mandata, quæ ego præcipio tibi, ut benë sit tibi, et filiis tuis post te, et permaneas multo tempore super terram, quam Dominus Deus tuus daturus est tibi.

Per la continuazione, vedi Citta': Deut. 4, 41.

Mosè ricorda agl'Israeliti ciò che dovrano fare dopo il passaggio del Giordano: Comandamentri: Deut. 27, 1 a 10. Nomina loro condottiere Giosuè, il quale gl'introdurrà nella Terra di promissione: Giosuè: Deut. 31, 1 a 8. Lecci: Deut. cap. 31. Giosuè si prepara a passare il Giordano, mettendo alla testa degl'Israeliti le tribù di Ruben e di Gad e la mezza tribù di Manasse: anno 2553: Giosuè: 1, 10 e seg. e cap. 3. Spavento che quel passag-

rhei abitanti di là del Giordano ed a tutti i re di Chanann: Circoncisione: Gios. 5. 1. Presu della città di Gerico: Gios. cap. 6: di quella di HAI: Gios. cap 7 e cap 8. La fama delle vittorie di Giosuè si spande in tutte le regioni di là del Giordano: VITTORIE: Gios. cap. q. Coalizione di tutti i popoli che abitano la Terra promessa. contro gl'Israeliti : Ibid. ed ADONISEDECH : Gios. cap. 10. Re : Gios. cap. 11. Numero di tutti i re vinti duel'Israeliti: Re: Gios. cap. 12. Il Signore ordina a Giosuè di spartire agl' Israeliti il paese conquistato : anno 2550 : Terra : Gios. cap. 13. Vedasi la porzione toccata alle tribù all'articolo corrispondente al nome di ciascuna tribù. Dopo che surono distribuite alle tribù di Giuda, di Ephraim e di Manasse le porzioni loro toccate nella Terra di promissione, gl' Israeliti partono da Galgala, dove avevano dimorato dall'anno 2553 fino verso la fine del 2560, pel decorso cioè di sette anni, e stabiliscono i loro alloggiamenti a Silo, nella tribù di Ephraim, che era nel centro della Terra di promissione : Divisione : Gios. cap. 18. Per la situazione del luogo, vedi Ephraim. Fatta che su la divisione di tutta la Terra promessa, gl'Israeliti vissero in pace con tutte le pazioni circonvicine: non fuvvi nessun popolo che osasse di assalirli : tutto fu soggettato al loro dominio: CITTA': Gios. 21, 41 a 45. Giosuk: cap. 22. Relazione di tutti i prodigi operati da Dio in favore degl' Israeliti: MERAVIGLIE: Gios. cap. 24. Verso l'anno 2570 gl'Israeliti dichiarano la guerra a Adonibezec, il quale è trattato da essi nello stesso modo, che avea egli trattato settanta altri re. Prendono ed abbrueiano la città di Gerusalemme, vincono i Chananei abitanti nelle montagne, e s'impadroniscono di tutti i luoghi vicini alle montagne stesse : Givoa : Giud. cap. 1. Essi banno l'imprudenza di risparmiare, contro l'ordine di Dio, i Chananei, e di renderseli tributari, invece di sterminarli intieramente: un Augelo rimprovera loro siffatta indulgenza, e loro dichiara che sarà causa della loro ruina: An-GELO: Giud. cap. 2. Essi dimenticano il Signore per service a Baal ed Astaroth; il Signore li punisce severamente di tale infedeltà col darli in potere del re della Mesopotamia, cui furono soggelti per otto anni : Obblio: Giud. cap. 2. Po-POLO: Giud. cap. 3. Nell'enno 2591 Iddio sceglie Othoniel per liberare gl' Israeliti dalle mani del re della Mesopotamia, il quale è da Othoniel pienamente sconfitto. In seguito gl'Israeliti godono una pace di quarant'anni, scorsi i queli cadono nuovamente nell'idolatria, perlocche sono da Dio

puniti, e lasciati cadere in potere dei Moabiti, che fanno loro soffrire tutte le durezze della schiavitù pel corso di dieciotto anni : Vedi OTHONIEL. In seguito, dall'anno 2661 fino all'anno 2670. Iddio manda loro Aod per liberarli da quella schiavitù. Aod necide il re de' Moabiti, e ne distrugge l'esercito: gli Israeliti godono ppovamente la pace per altri venti anni: Vedi Aon, Approfittano di questa pace per abbandonare ancora il Signore Iddio, il quale pure gli abbandona nuovamente in potere del re di Chanaan, il quale gli opprime con una schiavitù di venti appi. Finalmente sono liberati da Barac, per ordine della profetessa Debbora, che in quel tempo reggeva il popolo d'Israele, dall'anno 2600 cioè fino al 2719: DEBBORA: Giud. cap. 4. Tutto il pnese, che dopo la morte di Aod era stato oppresso pel corso di venti anni, godette per altri venti anni una pace continuata, cioè fino alla morte di Barac. Gl' Israeliti diventano ancora infedeli al Signore, il quale li dà in potere dei Madianiti, che gli opprimono pel corso di sette appi : In-GRATITUDINE : Giud. cap. 6. GEDEONE : Giud. cap. 6. Verso l'appo 2750 Iddio manda loro Gedeone per liberarli. Gedeone sbaraglia, con 300 nomini. i Madianiti e gli Amaleciti , alleati contro Israele. Gl' Israeliti godono ancora di una lunga pace: GEDEONE: Giud. cap. 7 e cap. 8. Sotto il governo successivo di Thola e di Jaïr, cioè dall'anno 2771 fino al 2794, quindi fino all'anno 2798, il popolo d'Israele si abbandona nuovamente all'idolatria. In castigo di questo peccato Iddio gli abbandona in potere de' Filistei e degli Ammoniti, i quali opprimono crudelmente gl' Israeliti pel corso di dieciotto anni, cioè fino al 2816 : THOLA : Giud. cap. 10. Gl' Israeliti, pentiti delle loro colpe, pregano Iddio, il quale, commosso dai loro lamenti, manda Jephte per liberarli: Jepute: Giud. cap. 11. Guerra civile fra le tribù di Ephraim e di Galaad : 42,000 Ephraimiti periscono in questa Guerra: Giud. cap. 12. Jephte mnore nell'anno 2823. Gl'Israeliti sono governati da Abesen e due altri, fino all'anno 2848 : JEPHTE: Giud. cap. 12. Gl' Israeliti ricadono nella idolatria, e sono dati in potere de'Filistei : Iddio manda loro Sansone, figlio di Manue: forza prodigiosa di Sansone: Manue: Giud. cap. 13. Sansone: Giud. cap. 14, 15 e 16. Passarono quarant' appi circa, alla fine dei quali Sansone morl, dopo d'essere stato giudice d' Israele per venti anni, cioè dall'auno 2867 fino al 2887: Ibid. Gl' Israeliti sono sbaragliati dai Filistei nell'anno 2888: conducono l'arca pegli alloggiamenti, sperando una completa vittoria dalla protezione del Signore; ma sono

sbaragliati per la seconda volta: l'arca è presa e sono uccisi i due figliuoli di Heli: ARCA: 1 Re, cap. 4. L'arca cagiona molti malori ai Filistei : questi prendono la risoluzione di rimandarla al campo degl' Israeliti, aggiuntivi molti doni. Gli Israeliti, vedendo rimandata l'arca, si danno alacremente alla gioja. Avendo però i Bethsamiti rimirato l'arca di Dio non con tutta la riverenza. il Signore in punizione fa morire 50,000 di essi: ARCA: 1 Re, cap. 5 e 6. Da Bethsames venne l'arca trasportata nella casa di Abinabad a Gerbaa : gli Israeliti godono quindi nna pace di venti anni: ARCA: 1 Re, cap. 7. Gl' Israeliti chiedono a Samuele un re, nell'anno 2009, per essere goverpati a somiglianza de' Gentili. Samuele consulta la volontà del Signore intorno a quella domanda. Il Signore gli dichiara quali saranno i diritti del re sopra gl' Israeliti, e Saulle è unto re da Sa-MUELE: 1 Re, cap. 8 e 9. Samnele rimprovers agl' Israeliti la loro ingratitudine in faccia a Dio: SAMUELE: 1 Re, cap. 12. Occasioni diverse nelle quali essi hanno irritato il Signore colle loro colpe, rendeudo così di nessun effetto l'alleanza che il Signore aveva fatta con essi : Osea: 4 Re 17. 7. 18. EZECHIELE: 20, 8, 13. Mosh: Deut. 31, 16. GIUDEI: Is. 33, 8: Gerem. 11, 8, 10. SACERрот: Mal. 2, 8. Per la continuazione del гасconto della fedeltà ed infedeltà degl' Israeliti verso Dio; delle loro vittorie e sconfitte nelle differenti guerre intraprese o sostenute, veggansi SAULLE: DAVIDDE: e tutti gli altri articoli corrispondenti ai quattro libri dei Re.

ISBAELITI: Salmo 104. Il profeta rammemora in questo Salmo i benefizj da Dio fatti agl'Israeliti, e gli eccita a fervidamente ringraziarlo.

Il Salmo precedente trovasi all'articolo Loni:

Confitemini Domino, et invocate nomen ejus.
Annuntiate inter Gentes opera ejus. Cantico: 1
Par. 16, 8 e seg.: Is. 12, 4.

2. Contate ei, et psallite ei : narrate omnis mirabilia eius.

3. Laudamini in nomine sancto ejus : lætetur cor quærentium Dominum.

4. Qoærite Dominum, et confirmamini : quærite faciem ejus semper.

5. Mementote mirabilium ejus, quæ fecit : pro-

digia ejus, et judicia oris ejus.

6. Semen Abraham, servi ejus: filii Jacob

electi ejus.
7. Ipse Dominus Deus noster : in universà terrà

7. Ipse Dominus Deus noster : in universà terrà judicia ejus.

quod mandavit in mille generationes:
g. quod disposuit ad Abraham: et juramenti

sui ad Isaac: Abrahamo: Gen. 22, 16. 10. et statuit illud Jacob in præceptum: et

Israël in testamentum æternum:

11. dicens: tibi dabo Terram Chanaan, funiculum hæreditatis vestræ. Abramo: Gen. 12, 5 a 7.

12. Câm essent numero brevi, paucissimi et incolæ ejus:

13. et pertransierunt de gente in gentem : ct de regno ad populum alterum :

14. non reliquit hominem nocere eis: et corripnit pro eis reges.

15. Nolite tangere christos meos: et in proplietis meis nolite malignari. Davidde: 2 Re 1, 14. Cartico: 1 Par. 16, 22.

16. Et vocavit famem super terram : et omne firmamentum panis contrivit.

17. Misit ante eos virum: in servum venumdatus est Joseph. Giuseppe: Gen. 37, 36.

18. Hamiliaverunt in compedibus pedes ejus, ferrum pertransiit animam ejus, donec veniret verbam ejus. Giuszppe: Gen. 39, 20.

19. Eloquium Domini inflammavit eum: misit rex, et solvit eum: princeps populorum, ut dimisit eum. Faranz: Gen. 41, 14.

20. Constituit eum dominum domûs sum, et principem omnis possessionis sum, *Ibid. vers.* 40, 41.

21. ut erudiret principes ejus sicut semetipsum: et senes ejus prudentiam doceret.

22. Et intravit Israël in Ægyptum: et Jacob accola fuit in terrå Cham. Giacobs: Gen. 46, 6.

23. Et auxit populum suom vehementer: et firmavit eum super inimicos ejus. Sup. Israzzit:

Esod. 1, 7. STEFANO: Att. 7, 17.
24. Convertit cor eorum ut oderent populum ejus: et dolum secrent in servos ejus.

25. Misit Moysen servum suum Aaron, quem elegit ipsum. Dio: Esod. 3, 10: 4, 14, 27 a 31.

26. Posuit in eis verba signorum suorum, et prodigiorum in terra Cham. Mosk: Esod. 7, 10.

prodigiorum in terra Cham. Mosk: Esod. 7, 10. 27. Misit tenebras, et obscuravit: et non exacerbavit sermones suos. Mosk: Esod. 10, 21 a 23.

28. Convertit aquas corum in sanguinem: et occidit pisces corum. Mosk: Esod. 7, 20, 21.

occidit pisces eorum. Mosk: Esod. 7, 20, 21.

29. Edidit terra eorum ranas in penetralibus

regum ipsorum. Mosi: Esod. 8. 6.

30. Dixit, et venit cœnomya: et cynifes in omnibus finibus eorum : Mosk: Esod. 8, 17, 18.

31. Posuit pluvias eorum grandinem: ignem comburentem in terra ipsorum. Mosa: Esod. 9, 18 a 25.

32. Et percussit vineas eorum, et ficulneas eorum: et contritivit lignum finium eorum.

33. Dixit, et venit locusta, et bruchus: cujus non erat numerus. Mosk: Esod. 10, 4 a 19.

34. Et comedit omne fænum in terra eorum: et comedit omnem fructum terræ eorum.

35. Et percossit onne primogenitum in terra eorum, primitius omnis laboris eorum. Pasqua: Esod. 12, 20.

36. Et eduxit eos cum argento et auro: et non erat in tribubus eorum infirmus. Pasqua: Esod. 12, 35.

37. Lætata est Ægyptus in profectione eorum,

quia incubnit timor corum super cos.

38. Expandit nubem in protectionem corum et ignem ut luceret eis per noctem. Mosk: Esod. 13, 21. Constibenza: Salm. 77, 17. Coninti: 1 Epist. 10, 1.

39. Petierunt, et venit conturnix: et pane cœli saturavit cos. Manna: Esod. 16, 13.

40. Dirupit petram, et fluxerunt aquæ: abierunt in sicco flumina: Acqua: Num. 20, 11.

41. Quoniam memor fuit verbi sancti sni, quod habuit ad Abraham puerum suum. Авланамо: Gen. 17, 7.

42. Et eduxit populum suum in exultatione, et electos suos in lætiniå,

43. Et dedit illis regiones gentium: et labores populorum possederunt:

44. ut custodient justificationes ejus, et legem ejus requirent.

ISBAELITI: Sulmo 105. Ingratitudine degl'Israeliti verso i benefisi di Dio: castighi di cui Dio servesi per ricondurli a sè.

Confitemini Domino quoniam bonus: quoniam in sæculum misericordia ejus. Gudutta: 13, 21. 2. Quis loquetur potentias Domini: auditas fa-

ciet omnes laudes ejus? Dio: Eccli. 43, 35.

 Beati qui custodiunt judicium, et faciuul justitiam in omni tempore.

4. Memento nostri, Domine, in beneplacito populi tui: visita nos in salutari tuo: 5. ad videndum in bonitate electorum tuorum,

5. ad videndum in bonitate electorum tuorum, ad lætendum in lætitis gentis toæ: ut lauderis cum læreditate tuå. Pierno: 2 Epist. 1, 1, 2.

6. Peccavimus cum patribus gostris: injustè egi-

mus, iniquitatem fecimus. Olorenne: Giudit. 7, 19.
7. Patres nostri in Ægypto non intellexerunt

mirabilia tua: non fuerunt memores multitudinis misericordiæ tuæ.

8. Et irritayerunt ascendentes in mare, mare Rubrum.

9. Et salvavit eos propter nomen suum: ut notam faceret potentiam suam.

10. Et increpuit mare rubrum, et exsiccatum

est: et deduxit eos in abyssis sicut in deserto.

demit eos de manu inimici. Mosk: Esod. 14, 21 a 23.

12. Et operuit aque tribulentes eos: unus ex eis non remansit. Mosè: Esod. 14, 27, 28.

13. Et crediderunt verbis ejus: et laudaverunt laudem ejus.

14. Citò fecerunt: obliti sunt operum ejus: et

non sustinuerunt consilium ejus.

15. Et concupierunt concupiscentiam in deserto: et tentaverunt Deum in inaquoso. Mosk: Esod.

17, 2.

16. Et dedit eis petitionem ipsorum: et misit saturitatem in animas eorum. Quaolis: Num.

11, 31.

17. Et irritaverunt Moysen in castris : Aaron sanctum Domini.

18. Aperta est terra, et deglotivit Dathan: et operuit super congregationem Abiron. Coas: Num. 16, 32.

19. Et exarsit ignis in synagoga eorum: flamma combussit peccatores.

ao. Et fecerunt vitulum in Oreb: et adoraverunt sculptile. Vitello d'oro: Esod. 32, 4.

21. Et mutaveront gloriam suam in similitudinem vituli comedentis fœnum.

22. Obliti sunt Deum qui salvavit cos, qui fecit magnalia in Ægypto, mirabilia in terrà Cham, terribilia in mari Rubro.

23. Et dixit ut disperderet eos: si non Moyses electus ejus stelisset in confractione in conspectu ejus: VITELLO d'oro: Esod. 32, 10.

24. ut averteret iram ejus ne disperderet eos: et pro nibilo habueront terram desiderabilem:

25. non crediderunt verbo ejus, et murmursvernut in tabernaculis suis: non exaudierunt vocem Domini.

a 26. Et elevavit manum suam super eos, ut prosterneret eos in deserto:

27. et ut dejiceret semen eorum in nationibus: et dispergeret eos in regionibus.

28. Et initiati sunt Beelphegor: et comederunt sacrificia mortuorum. Giosoz: 22, 17. Sup. Num. 25. 3.

29. Et irritaverunt eum in adinventionibus suis: et multiplicata est in eis ruina.

30. Et stetit Phinees, et placavit: et cessavit quassatio. Sup. Isaacliti: Num. 35, 6 a 13.

31. Et reputatum est ei in justitiam in generationem et generationem usque in sempiternum. T. II. 32. Et irritaverunt eum ad aques contradictionis: et vexetus est Moyses propter cos: quis exacerbaverunt spiritum ejus. Acqua: Num. 20, 10.8 13.

33. Et distinuit in labiis suis: non disperdiderunt gentes quas dixit Dominus illis. Anorto: Giud. cap. 2.

34. Et commixti sunt inter gentes, et didicerunt opera corum: et servierunt sculptilibus corum: et fectum est illis in scandalum.

35. Et immolaverunt filios suos, et filias suas

dæmoniis.

36. Et effuderunt sanguinem innocentem : san-

guinem filiorum suorum et filiarum suarum, quas sacrificaverunt sculptilibus Chanaan.

 Et infecta est terra in sanguinibus, et contaminata est in operibus corum: et fornicati sunt in adinventionibus suis.

38. Et iratus est furore Dominus in populum suum: et abominatus est hæreditatem suam.

39. Et tradidit eos in manus gentium, et dominati sunt eorum qui oderunt eos.

40. Et tribulaverunt eos inimici eorum, et humiliati sunt sub manibus eorum : sæpe liberavit eos.

41. Ipsi autem exacerbaverunt eum in consilio suo : et bumiliati sunt in iniquitatibus suis.

42. Et vidit cum tribularentur: et audivit orationem eorum. Pardizione: Deut. 30, 1.

43. Et memor fuit testamenti sui : et pœnituit eum secundum multitudinem misericordiæ suæ.

44. Et dedit eos in misericordias in conspectu omnium qui ceperant eos.

45. Salvos nos fac Domine Deus noster: et congrega nos de nationibus:

46. ut confiteamur nomini sancto tuo: et gloriemur in laude tuà. Filippes: Epist. 3, 3.

47. Benedictus Dominus Deus Israel à seculo et usque in seculum: et dicet omnis populus: fint, fint.

ISBARLATI: Salmo 106. Il profeta invita gl'Israeliti a lodare Iddio in vista della sua misericordia verso di essi, e della sua provvidenta, che li conserva in mezzo a tanti pericoli.

Confitemini Domino quoniam bonus: quoniam in seculum misericordia ejus.

2. Dicant qui redempti sunt à Domino, quos redemit de manu inimici : et de regionibus congregavit eos,

3. à solis ortu et occasu; ab aquilone et mari-4. Errayerunt in solitudine in inaquoso: viam

civitatis habitaculi non invenerunt.

10

- 5. Esurientes et sitientes : anima eorum in ipsis defecit.
- 6. Et clamaverunt ad Dominum cum tribularentur : et de necessitatibus eorum eripuit eos.
- 7. Et deduxit eos in viam rectam, ut freut in
- 8. Confiteantur Domino misericordiæ ejus; et mirabilia ejus filiis hominum;
- g. quia satiavit animam iuanem : et animam esurientem satiavit bonis':
- to. sedentes in tenebris et umbra mortis vin-
- ctos in mendicitate, et lerro.

  11. Quia exacerbaverunt eloquia Dei : et con-
- silium Altissimi irritaverunt.
  12. Et humilistum est in laboribus cor eorum:
- infirmati sunt, nec fuit qui adjuvaret.

  13. Et clamaverunt ad Dominum cum tri-
- bularentur: et de necessitatibus eorum liberavit eos.
- 14. Et eduxit eos de tenebris, et umbra mortis: et vincula eorum disrupit.
- 15. Confiteantur Domino misericordize ejus: et mirabilia ejus filiis hominum:
- 16. quia contrivit portas meneas: et vectes ferreos confregit.
- 17. Suscepit eos de viá iniquitatis eorum; propter injustitias enim suas humiliati sunt.
- r8. Omnem escam abominata est anima eorum: et appropinguaverunt usquè ad portas mortis.
- 19. Et clamaverunt ad Dominum cum tribularentur : et de necessitatibus corum liberavit cos-
- rentur: et de necessitatibus eorum liberavit eos. 20. Misit verbum suum, et sanavit eos: et eri-
- puit eos de interitionihus enrum.

  21. Confiteautur Domina misericordiæ ejus: et
- mirabilia ejus filiis bominum:
  22. et secrificent secrificium laudis : et annun-
- tient opera ejus in exultatione.
  23. Oui descendunt mare in navibus, facientes
- operationem in aquis multis. 24. Ipsi viderunt opera Domini, et mirabilia
- ejus in profundo: Miracoli: Luc. 5, 5 a 9.
- 25. Dixit, et stetit spiritus procellæ: et exaltati sunt fluctus ejus. Parabole: Marc. 4, 39.
- 26. Ascendunt usque ad colos, et descendunt usque ad abyssos; unima eorum in malis tabe-
- 27. Turbati sunt, et moti sunt sicut ebrius : et onicis sapientia eorum devorata est.
- 28. Et clamaverunt ad Dominum cum tribularentur, et de necessitatibus eorum eduxit eos.
- 29. Et statuit procellam ejus in auram: et si-
- 30. Et lætati sunt quis siluerunt : et deduxit

- 31. Confiteantur Domino misericordim ejus: et mirabilia ejus filiis hominum.
- 32. Et exaltent eum in ecclesia plebis; et in cathedra seniorum laudent eum.
- 33. Posnit flumina in desertum, et exitus aquarum in sitim:
- 34. Terram fructiferam in salsuginem, à mati-
- 35. Posuit desertum in stagna aquarum: et terram sine aquê in exitus aquarum.
- 36. Et collocavit illic esurientes : et constitue-
- 37. Et seminaverunt agros, et plantaverunt vineas: et fecerunt fructum nativitatis.
- 38. Et benedixit eis, et multiplicati sunt nimis: et jumenta eorum non minoravit.
- 39. Et peuci facti sunt: et vexeti sunt à tribulatione malorum, et dolore.
- 40. Essus est contemptio super principes: et errare secit eos in invio, et non in vià.
- 41. Et adjuvit pauperem de inopia: et posuit sicut oves familias.
- 42. Videbunt recti, et lætabuntur: et omnis iniquitas oppilabit os suum: Grobbe: 22, 19.
- 43. Quis sepiens et custodiet bæc, et intelliget misericordies Domini.
  - Per la continuazione, vedi Caresa : Salm. 107.

Meraviglie che la sapienza ha operato in favore degl'Israeliti : Sapienza : cap. 10 e 11. Dio: Eccli. 17, 10 a 17. Posizinne vantaggiosa in cui si sono trovati per la protezione ch'essi ricevevano da Dio contro gli Egiziani abbandonati alle loro proprie forze: EGIZIANI: Sap. 16 a 19. Minaccie che fa loro Iddio per punirli delle loro iniquità : Michea : 6, 9 a 16. Minaccie terribili che fa loro per la loro superbia e per la loro gola ed ubbrinchezza: Dio: Is. 28, 1 a 8; e pel toro disprezzo della parola divina : Ibid. vers. 9 a 19, Fa ad essi rimproverare la loro ingratitudine ai benefizi di cui gli ha ricolmati della loro escita dall'Egitto finn al momento della schiavitù di Babilonia: Ezecuete: cap. 20. Profezia del loro ritorno nella terra che Dio aveva promessa ai loro padri, e che avevano essi posseduta prima della schiavità di Babilonia: Tian: Ezech. 28, 24 a 26. Veggansi le circostanze che precedettero, accompagnarono e seguirono quella schiavitù all'articolo Schiavità. Le dodici tribù d'Israele non restaronn sempre unite sotto un solo e medesimo capo: Vedi Giuda e Giuda: GERUSALEMME: SAMARIA, che furono le capitali, l'una dei re e del regno di Giuda, e l'altra dei re e del regno d'Israele. Divisione del regno

d'Israele: sua origine: Jerodomo: 3 Re 11, 28 e seg. Quali siano i veri Israeliti secondo S. Paolo: Roman: Epist. q. 6 a 8.

ISSACHAR, che significa ricompensa, era il quioto figlio di Giacobbe, che ebbe da Lis:
REGERES: GEO. 30, 16 a 18. Numero de' suoi figli: Giacobbe: Gen. 46, 13. Parte che egli ebbe
alla benedizione di suo padre: Giacobbe: Gen.
49, 14. Numero de' suoi discendenti: Novano:
Num. 26, 23 a 25; capaci di portare le armi:
Novano: Num. 1, 28, 28: 26, 1, 2. Sua porzione della Terra promessa: Jabulon: Gios. 19,
17 a 23.

ISSACHAR: 1 Paralipomeni, capo 7. Posteri d'Issachar tutti valorosi ed addestrati al mestiere

Il capo precedente trovasi all'articolo Citta': 1 Par. cap. 6.

Porrò filii Issachar : Thola, et Phua, Jasub, et Simeron, quatuor. Giaconne : Gen. 46, 13.

 Filii Thola: Ozi et Ruphaia, et Jeriel, et Jemai, et Jebsen, et Samuel, principes per domos cognationum Suarum. De stirpe Thola viri fortissimi numerati sunt in [diebus David viginti duo millia sexcenti.

 Filii Ozi, Izrahia, de quo nati sunt Michaël, et Obadia, et Johel, et Jesia quinque omnes principes.

4. Cumque eis per familias et populos suos, accincti ad prælium, viri fortissimi, triginta sex millia: multos enim habuerunt uxores et filios.

5. Fratres quoque eorum per omnem cognationem Issachar, robustissimi ad pagnandum; octoginta septem millia numerati sunt.

Per la continuazione, vedi Beniamino: 1 Par. cap. 7.

della famiglia di Gerson: Num. 4, 28. Aronne muore, suo figlio Elezaro è consacrato sommo ascerdote per comando di Dio medesimo: Aronne: Num. 20, 23 a 29. Vedi Errazaro. Ithamar ed Elezaro nuojono prima dell'ingresso degl'Israeliti nella Terra promessa: Novaso: Num. 26, 60 a 65.

3

JABES che significa siccità, tristezza, era discendente da Guda: 1 Par. 4, 9. Sua confidenza in Dio: 1bid. vers. 10. Città che porta il suo nome: Cales: 1 Par. 2, 55.

JABES GALAAD, Giudici, capo 21. Gl'Israeliti afflitti wedendo perire la tribit di Beniamino nella guerra di Gabaa: Vedi Outraoono: Giud. cap. 20, procurano delle vergini per darle in matrimonio ai seicento Beniamiti superstiti alla strage di Gabaa, e rifuggitisi nel deserto: anno 2556.

Juravernnt quoque filii Israël in Maspha, et dixerunt: nullus nostrum dabit filiis Benjamin de filiabus suis in uxorem.

a. Veneruntque omnes ad domum Dei in Silo, et in conspectu ejus sedentes usquè ad vesperam levaverunt vocem, et magno ululatu cœperunt flere, dicentes:

3. quare, Domine Deus Israël, factum est hoc malum in populo tuo, ut hodiè una tribus auferetur ex nobis?

4. Altera autem die diluculo consurgentes, extruxerunt altare: obtuleruntque ibi holocausta, et pacificas victimas, et dixerunt:

 Quis non ascendit in exercitu Domini de universis tribubus Israël? grandi enim juramento se constrinxerant, còm essent in Maspha, interfici cos qui defuissent.

 Ductique pœnitentià filii Israël super fratre suo Benjamin, cœperunt dicere: ablata est tribus una de Israël;

 unde uxores accipient? omnes euim in commune juravimus, non daturos nos his filias nostras.

 Idcircò dixerunt: quis est de universis tribubus Israël, qui non ascendit ad Dominum in Maspha? Et ecce inventi sunt habitatores Jabes Galaad in illo exercitu non fuisse.

9. (Eo quoque tempore cum essent in Silo, nullus ex eis ibi repertus est.)

10. Miserunt itaque decem millia viros robustissimos, et preceperunt eis: ite, et percuite habitatores Jabes Galaad in ore gladii, tam uxores quam parvulos eorum.

- 11. Et loc erit quod observare debebitis: omne generis masculini, et mulieres que co-guoverunt viros, interficite, virgines autem reservate. Guerra: Num. 31, 17, 18.
- 12. Invente que sunt de Jabes Galead quadringente virgines, que nescierunt viri thorum, et adduxerunt ess ad castra in Silo, in terram Chanan.
- 13. Miseruntque nuntios ad filios Benjamin, qui erant in petra Remmon, et præceperunt eis, ut eos susciperent in pace.
- 14. Veneruntque filii Benjamin in illo tempore, et data sunt eis uxores de filiabus Jabes Galaad: alias autem non repererunt quas simili modo traderent.
- 15. Universusque Israël valdé dolnit, et egit pœnitentiam super interfectione unius tribûs ex Israël.
- Gl'Israeliti permettono ai Beniamiti, cui non era toccata in sorte alcuna donna, di rapire altrettante donzelle di Silo e di loro darle per isnose.
- 16. Dixeruntque majores natu: quid faciemus reliquis, qui non acceperunt uxores ? omnes in Benjamin feminæ conciderunt.
- Et magna nobis cura, ingentique studio providendum est, ne una tribus deleutur ex Israël.
- 18. Filias enim nostras eis dare non possumus, constricti juramento et maledictione, quâ diximus: maledictus qui dederit de filiabus suis uxorem Benjamin.
- 19. Ceperuntque consilium, atque dixerunt: ecce solemnilas Domini est in Silo anniversaria, qua sita est ad septenticonem urbis Bethel, et ad orientalem plagam viæ, quæ de Bethel tendit ad Sichimam, et ad meridiem oppidi Læbonas.
- 20. Præceperuntque filiis Benjamin, atque dixerunt: ite, et latitate in vineis.
- 21. Cùmque videritis filiss Silo adducendos choros ex more procedere, exite repeaté de vineis, et rapite ex eis singuli uxores singulas, et pergite in terram Benjamin.
- 22. Cùmque venerint patres earum, ac fratres, et adversûm vos queri ceperint, stque jurgari, dicemus eis: miseremini eorum; aon enim rapuerunt eas jure bellantium atque victorum, sed rogantihus ut acciperent, non dedistis, et à vestră patre peccatum est.
- 23. Feceruntque filii Benjamin ut sibi fuerat imperatum: et juxtà numerum suum, rapuerunt sibi de his, quæ ducebant choros, uxores sin-

- gulas, abieruntque in possessionem suam, ædificantes urbes, et habitantes in eis.
- 24. Filii quoque Israël reversi sunt per tribus et familias in tabernacula sua. In diebus illis non erat rex in Israël: sed unusquisque, quod sibi rectum videbatur. Inc faciclast.
- Per la continuazione della Sacra Scrittura, vedi Carestia: Ruth, cap. 1.

Jabes Galand assediata da Naus; liberata da Sautta: 1 Re, cap. 11. I suoi abitanti dànno sepollura alle ossa di Saulle e de' suoi figli: Ibid. 1 Re 31, 11 a 13.

JAELE. Vedi JAHEL.

JAFET. Vedi JAPHET.

JAHEL, che significa ascendente, piccolo daino, era moglie di Haber. Essa uccise Sisara generale delle urmate di Chanasa, conficendogli un chiodo nella testa: Dessona: Giud. 4, 11 e seg.

- JAIR, figlio di Manasse: sua porzione nella Terra promessa: Israeliti: Deut. 3, 14.
- JAIRO. Vedi GIAIRO.
- JAPHET, che significa dilatato, era il terzo figlio di Not: Anano: Gen. 5, 31. Not: Gen. 6, 10. È benedetto da suo padre per avergli reso un dovere filiale concernente il pudore: Not: Gen. 9, 21 s 27. Sus Garsalogia: Gen. 10, 1 a 5.

Japhet ebbe per figlio primogenito

- 1. Gomer, che popolò . . . la Galazia.
- 2. Magog . . . . . . la Tartaria.
- 3. Madai . . . . . . la Macedonia.
- 5. Thubal . . . . . . la Iberia.
  6. Mosoch . . . . . la Moscovia.

Gomer, figlio di Japhet, ebbe

- 1. Ascenez, clie popolò . . la Sarmazia.
- 2. Ripheth . . . . . i monti Rifei. 3. Thororms . . . . . la Turcomania.
  - Javan, quarto figlio di Japhet, ebbe

Elisa, Tharsis, Catthain a Dodanim, che si divisero fra loro le isole del Mediterraneo, e furono i padri delle diverse nazioni che le abitarono in seguito (\*).

IL TRADUTTORE.

<sup>(\*)</sup> É questa l'opinione che trovasi nella Bibbis di Garteres. Altri interpreti aseri sono d'avvico che da Elite elche forse sone l'Elide nel Peloponeso; da Tharisi elbere nome qualli di Tarao e gli altri popoli della Gilica; da Catthien, o Catthine, quelli della Macedonis; e da Dodanim i Dodonei nell' Epiro.

JEBUS, che significa l'azione di mettere sotto i piedi, era il primo nome della città di Gerusalemme : GIUDA: Gios. 15, 8. OLTRAGGIO: Giud. 10. 10. 11. DAVIDDE: 1 Par. 11. 4. Israele non può distruggere gli abitanti conosciuti sotto il nome di Jebusei: Guna: Giud. 1. 21. Davidde gli sconfigge e gli soggetta : Davinna : 2 2 Re 5 , 8 : vedi pure Genusalemme.

JECHONIA o JECONIA, che significa preparativo del Signore , era re di Ginda: egli chiamavasi anche Joachim : vedi Joachim. Era figlio di Joakim, figlio di Josia: vedi Joakim e Josia: vedi pure Joacuas: 2 Par. cap. 36. Profezia della schiavitù di Jechonia e di sua madre. a Babilonia : dove deve morire senza lasciar figli che ne piangano la morte : Sedecia : Gerem. 22, 24 a 30. Hanania profetizza il contrario: risposta di Gerenia: cap. 28. Anche Ezechiele predice la schiavità di Jechonia con tutti i principi della sua casa : PARABOLE : Ezech. 17, 12. JEFTE, Vedi JEPHTE.

JEHOSUA. Vedi GESU'.

JEHU, che significa se stesso o esistente, era fielio di Josephet, fielio di Namsi. Fu consacrato re d'Israele 'dal profeta Elia, per comando di Dio: ELIA: 3 Re 19, 16. with the gift of the convenience comparison of

Jenu: 4 Re, capo o. Jehu, unto re d'Israele, riceve l'ordine da Dio, per meszo di un profeta, di sterminare la famiglia di Achab e di vendicare il sangue dei profeti, che Jezabele aveva fallo morire: anno 3120.

Il capo precedente trovasi all'articolo JORAM': 4 Re, cap. 8.

then A. Ne, out on this senior I o Eliseus antem prophetes vocavit unum de filiis prophetarum, et ait illi: accinge lumbos tuos, et tolle lenticulam olei hanc in mann tua, et vade in Ramoth Galand.

2. Cùmque veneris illuc, videbis Jehu filium Josephet filii Namsi : et ingressus suscitabis eum de medio fratrum suorum, et introduces in interius cubiculum. Eux: 3 Re 19, 16, 17.

3. tenensque lenticulam olei, fundes super caput ejus, et dices: hæc dicit Dominus: unxi te regem super Israël. Aperiesque ostium ; et fugies, et non ibi subsistes.

4. Abiit ergo adolescens puer prophetæ in Ramoth Galaad,

5. et ingressus est illuc : ecce autem principes exercitûs sedebant, et ait: verbum milii ad te,

JEH o princeps. Dixitque Jehu: ad quem ex omnibus nobis? at ille dixit: ad te, ô princeps.

6. Et surrexit et ingressus est cubiculum : at ille fudit oleum super caput ejus, et ait: hæc dicit Domious Deus Israël: unxi te regem super populum Domini Israël.

7. Et percuties domum Achab domini tui , et ulciscar sangninem servorum meorum prophetarum, et sanguinem omnium servorum Domini. de manu Jezabel.

8. Perdamque omnem domum Achab : et interficiam de Achab mingentem ad parietem, et clausum et novissimum in Israël. Acuas: 3 Re 91, 91, or the classification and at your in requi

o. Et dabo domnm Achab , sicut domum Jeroboam filii Nabat et sicut domum Baasa filii Ahia. Baasa: 3 Re 15, 28, 29: 16, 3.

to. Jezabel quoque comedent canes in agro Jezrahel , nec erit qui sepeliat eam. Aperuitque ostium , et fugit.

Jehu, essendo stato unto dal profeta, è riconosciuto re dai principi dell'esercito. Egli s'incammina verso Jezrahel dove Joram era ammalato: Joram va incontro a Jehu: questi lo uccide e ne fa gettare il cadavere nel campo di Naboth Jezraelita.

11. Jehu autem egressus est ad servos domini sui , qui dixerunt ei : rectène sunt omnia? Quid venit insanus iste ad te? Qui ait eis: nostis hominem et quid locutus sit.

12. At illi responderunt : falsum est , sed magis parra pobis. Qui ait eis: hæc et hæc locutus est mihi , et ait : hæc dicit Dominus : unxi te AMERICAN AND ADDRESS OF THE PARTY ADDRESS OF regem super Israel.

13. Festinaverunt itaque, et unusquisque tollens pallium suum posuerunt sub pedibus eins in similitudinem tribunalis, et cecinerunt tubă, stque dixerunt : Regnavit Jebu.

14. Conjuravit ergo Jehu filius Josephat filii Namsi contra Joram. Porrò Joram obsederat Ramoth Galand, ipse et omnis Israël, contra Hazaël regem Syriæ. Elisto: 4 Re 8, 28.

15. Et reversus fuerat ut curaretur in Jezrahel propter vulnera, quia percusserant eum Syri, præliantem contra Hazaël regem Syriæ. Dixitque Jehu: si placet vobis, nemo egredutur profugus de civitate, ne vadat, et nuntiet in Jezrahel.

16. Et ascendit, et profectus est in Jezrabel : Joram enim ægrotabat ibi, et Ochosias rex Juda descenderat ad visitandum Joram.

17. Igitur speculator qui stabat super turrim Jezraliel, vidit globum Jehu venientis, et sit : Vileo ego globum. Dixitque Joram, tolle eurrum, et mitte in occursum eorum, et dicat vadens: rectène sunt omnia?

- 18. Abiit ergo, qui ascenderat currum, in occursum ejus, et ait: bæc dicit rex: pacatane sunt omnia? Dixitque Jehn: quid tibi et paci? transi, et sequere me. Nuntiavit quoque speculator, dicens: venit nuntius ad eos, et non revertiur.
- 19. Misit etiam currum equorum secundum: venitque ad eos, et ait: bæc dicit rex: numquid pax est? Et ait Jehn: quid tibi et paci? transi, et sequere me.
- 20. Nuntiavit autem speculator, dicens: venit usque ad cos, et non revertitur: est autem incessus quasi incessus Jehu filii Namsi, præceps enim graditur.
- 21. Et sit Jorsm: junge currum. Junxeruntque currum ejus, et egressus est Jorsm rex Israël, et Ochosias rex Juda, singuli in curribus suis, egressique sunt in occursum Jehu, et invenerunt eum in agro Naboth Jezrahelitæ.
- 22. Cùmque vidisset Joram Jehu, dixit: Pax est Jehu? At ille respondit: que pax? Adhuc fornicationes Jezahel matris tue, et veneficia eius multa vigent.
- 23. Convertit autem Joram manum suam, et fugiens, ait ad Ochosiam: insidiæ, Ochosia.
- 24. Porrò Jehu tetendit arcum manu, et percussit Joram inter scapulas: et egresso est sagitta per cor ejus, stalimque corruit in curru suo25. Dixitque Jehu ad Badacer ducem: tolle,
  projice eum in agro Nahoth Jernhelitus: memini enim quandò ego et tu sedentes in curru
  sequebamur Achab patrem bujus, quod Dominus onus hoc levaverit super eum, dicens: Acnas:
  3 Re 21, 19, 22. Ocasost: 2 Par. 22, 7.
- 26. si non pro sanguine Naboth, et pro sanguine filiorum ejus, quem vidi heri, ait Donainus, reddam tibi in agro isto, dieit Donainus. Nunc ergo tolle, et projice eum in agruin, juxtà verbum Domini.

Ochosia, re di Giuda, che era con Joram, fuges ma è raggiunto e ferito dai seguaci di Joram. Muore Ochosia delle sue ferite, ed è da' suoi servi trasportato nella città di Davidde e seppellito nel sepolcro de' suoi padri. Jehu entra in Jezrahel. Jetabele, saputo il suo arrivo, si veste riccamente, e si mette alla finestra per veder passare Jehu, il quale appena la vede, ordina che sia gettata a basso, ed il corpo di lei è tosto mangiato dai cani, giusta la predizione di Elia Thabite.

27. Ochosias autem rex Juda videns hoc, fu-

git per viam domûs horti: persecutusque est eum Jeliu, et ait: etiam hunc percutite in curru suo: et percusserunt enm in ascensu Gaver, qui est juxtà Jeblaam: qui fugit in Mageddo, et mortuus est ibi. Ocnosia: 2 Par. 22, 9.

28. Et imposuerunt eum servi ejus super currum snum, et tulerunt in Jerusslem: sepelieruntque eum in sepulchro cum patribus suis in civitate David.

29. Anno undecimo Joram filii Achab, regnavit Ochosias super Judam.

30. venitque Jehn in Jezrahel. Porrò Jezabel introitu ejus audito, depioxit oculos suos stihio et ornavit caput suum, et respexit per fenestram 31. ingredientem Jehu per portam, et ait: num-

31. ingredientem Jehu per portam, et ait: numquid pax potest esse Zamhri, qui interfecit dominum suum? Eta: 3 Re 16, 10.

32. Levavitque Jehu faciem suam ad fenestram, et ait : que est ista? Et ioclinaverunt se ad eum duo vel tres eunuchi.

33. At ille dixit eis: præcipitate eam deorsûm: et præcipitaverunt eam, aspersusque est sanguine paries, et æquorum ungulæ conculcaverunt eam.

34. Cùmque introgressus esset, ut comederet biberetque, sit : ite, et videte maledictam illam, et sepelite eam; quia filia regis est.

35. Cûmque issent ut sepelirent eam, non invenerunt nisi calvariam, et pedes, et summas manus.

36. Reversique nuntiaverunt ei. Et ait Jehu: sermo Domini est, quem locutus est per servum suum Eliam Theshiten, dicens: In agro Jezrahel convedent canes carnes Jezahel. Acran: 3 Re 21, 23.

37. Et erunt carnes Jezabel sicut stercus super faciem terræ in agro Jezrabel, ita ut prætereuntes dicant: hæccine est illa Jezabel?

Jenu: 4 Re, copo 10. Jehu manda l'ordine ai magnati di Samaria che siano tosto uccisi i settanta figlivoli di Achab che avevano nelle mani. I magnati eseguiscono l'ordine e mandano le loro teste a Jehu in Jezrahel.

Erant autem Achab septuaginta filii in Samaria: scripsit ergo Jehu litteras, et misit in Samariam, ad optimates civitatis, et ad majores natu, et ad nutritios Achab, dicens:

2. Statim ut acceperitis litteras bas, qui habetis filios domini vestri, et currus, et equos, et civitates firmas, et arma,

 eligite meliorem, et eum qui vobis placuerit de filiis domini vestri, et eum ponite super solium patris sui, et pugnate pro domo domini vestri.

- 4. Timuerunt illi vehementer, et dixerunt: ecce duo reges non potuerunt stare coram eo, et quomodò nos valebimus resistere?
- 5. Miserunt ergo præpositi domûs, et præfecti civitatis, et majores natu, et nutritii, ad Jehu, dicentes: servi tui sumus, quæcnmque jusseris faciemus, nec constituemus nobis regem: quæcumque tibi placent, fac.
- 6. Rescripsit autem eis litteras secundò, dicens: si mei estis, et obeditis mihi, tollite capita filiorum domini vestri, et venite ad me hac eddem hora cras in Jearahel. Porrò filii regis, septuaginta viri, apud optimates civitatis nutriebantur.
- Còmque venissent litteræ ad eos, tulerunt filios regis, et occiderunt septuaginta viros, et posuerunt capita eorum in cophinis, et miserunt ad eum in Jezrahel.
- Venit autem nuntius, et indicavit ei, dicens: attulerunt capita filiorum regis. Qui respondit: ponite ea ad duos acervos juxtà introitum portas usqué mane.
- Cùmque diluxisset, egressus est, et stans dixit ad omnem populum : justi estis: si ego conjuravi contrà dominum meum, et interfeci eum, qui percussit omnes hos?
- 10. Videte ergo nunc quoniam non cecidit de sermonibus Domini in terram, quos locutus est Dominus super domum Achab, et Dominus fecit quod locutus est in manu servi sui Elia. Αсπαπ: 3 Re 21, 19 a 29.
- 1). Percussit igitor Jehn omnes qui reliqui erant de domo Achab in Jezrahel, et universos optimates ejus, et notos, et sacerdotes, donce non remanerent ex eo reliquiae.

Jehu andando a Samaria si imbatte nei fratelh di Ochosia re di Giuda, e li fa scannar tutti, in numero di quarantadue. Raduna con astusia tutti i profeti, sacerdoli ed adoratori di Baal, che sono per suo comando passati tutti a fil di spada. Distrugge il tempio e stermina Baat dal paese d'Israele.

- 12. Et surrexit, et venit in Samariam: cùmque venisset ad cameram pastorum in vià,
- 13. invenit fratres Ochosiæ regis Juda, dixitque ad eos: quinam estis vos? Qui responderunt : fratres Ochosiæ sumns, et descendimus ad salutandos filios regis², et filios reginæ.
- 14. Qui ait: comprehendite eos vivos. Quos côm comprehendissent vivos, jugulaverunt eos in cisternà juxtà cameram, quadraginta duos viros, et non reliquit ex eis quemquam.
  - 15. Cumque abiisset inde, invenit Jonadab fi-

- lium Rechab in occursum sibi, et henedixit ei. Et ait ad eum: bumquid est cor tuom rectum, sicut cor meum cum corde tuo? Et ait Jonadab: est: si est, inquit, da manum tuam. Qui dedit ei manum suam. At ille levavit eum ad se in currum:
- 16. dixitque ad eum: veni mecom, et vide zelum menm pro Domino. Et impositum in corru suo,
- 17. duxit in Samariam. Et percussit omnes qui reliqui fuerant de Achab in Samaria usquè ad nnum, juxtà verbum Domini, quod locutus est per Eliam.
- 18. Congregavit ergo Jehu omnem populum, et dixit ad eos: Achab coluit Baal parum, ego autem colani eum amplius. Acasa: 3 Re 16, 20 a 34.
- 19. Nunc igitur omnes prophetas Baal, et universos servos ejus, et cunctos accerdotes ipsius vocate ad me: nullus sit qui non veniat, sacrificium enim grande est mihi Baal: quicumque defuerit, non vivet. Porrò Jebu faciebat hoc insidiosè, ut disperderet cultores Baal,
- 20. Et dixit: Sanctificate diem solemnem Bask.
- 21. et misit in omnes terminos Israël, et venerunt cuncti servi Baal: non fuit residuns ne unus quidem qui non veniret. Et ingressi sunt templum Baal: et repleta est domns Baal, à summo usqué ad summum.
- 22. Dixitque his qui erant super vestes i proferte vestimenta universis servis Baal. Et protuternnt eis vestes.
- 23. Ingressnsque Jehu, et Jonadab filius Rechab, templum Baal, sit cultoribus Baal; perquirite, et videte ne quis fortè vobiscum sit de servis Domini, sed ut sint servi Baal soli.
- 24. Ingressi sunt igitur ut facerent victimas et holocansta: Jehu autem preparaverat sibi foris octoginta viros, et dixerat eis: quicumque fugerit de hominibus his, quos ego adduxero in manus vestras, anima eius erit pro animă illus.
- a5. Factum est autem, cum completum esset holocaustum, præcepii Johu militibus, et ducibus suis: ingredimini, et percutite eos, nullus evadat. Percusseruntque eos in ore gladii, et projecerunt milites et duces: et lerunt in civitatem templi Basi.
- 26. et protulerunt statuam de fano Baal, et combusserunt.
- 27. et comminuerunt cam. Destruxerunt quoque ædem Baal, et secerunt pro ca latrinas usque in diem banc.
- 28. Delevit itaque Jehu Baal de Israël.

Jehu non abbandona però l'empio culto de'vitelli d'oro. Nondimeno il Signore non tralascia di ricompensarlo per la premura che egli ebbe di eseguire i suoi ordini. Stanco Iddio delle colpe degl' Israeliti, permette che sieno malamente straziati da Hazael, re di Siria. Jehu muore, e gli succede suo fielio Joachas.

29. Verumtamen à peccatis Jeroboam filii Nabat qui peccare fecit Israël, non recessit nec dereliquit vitulos aureos, qui erant in Bethel et in Dan.

.30. Dixit autem Dominus ad Jehu: quis studiosè egisti quod rectum erat, et placebat in oculis meis, et omnia qua erant in corde meo fecisti contrà domum Achab: filii tui usquè ad quartam generationem sedebunt super thronum Israël. Azana: 4 Re 12, 15. Joacauz: 4 Re 13, 12 exc. 
31. Porrò Jehu non custodivit ut ambularet in lege Domini Dei Israël in toto corde suo; non enim recessit a peccatis Jerobosm, qui peccare fecerat Israël.

32. In diebus illis cœpit Dominus tædere super Israël: percussitque eos Hazaël in universis finibus Israël.

33. à Jordane contrà orientalem plagam, omnem terram Galad, et Gad, et Ruben, et Manasse, ab Aroër, que est super torrentem Arnon, et Galand et Basan.

que fecit, et fortitudo ejus, nonne hæc scripta sunt in libro verborum dierum regum Israel?

35. Et dormivit Jehu cum patribus suis, sepelieruntque eum în Samariâ: et reguavit Joachaz filius ejus pro eo.

19 36. Dies autem, quos regnavit Jehu super Israël, viginti et octo anni sunt, in Samarià.

Per la continuazione, vedi ATUALIA: 4 Re, c. 10.

Profezia di Osea risguardante Jehu: Osea: 1,4.

JEHU, figlio di Anania il profeta, e profeta anch'egli, rimprovera il re Josafiatt: 2 Par. 19, 2: È mandato a Bassa, re d'Israele, per annunziargli la ruina della sua fanniglia: Bassa lo fa trucidare: Bassa: 3 Re. 16, 1 a 4-7.

JEPHTE, che significa lavorante, o chi lavora; era figlio di una meretrice, e di Galand.

Jepete: Giudici, capo 11. I fratelli di Jephte lo scacciano dalla casa di suo padre; in seguito egli è nominato capo d'Israele.

Fuit illo tempore Jephte Gelaadites vir for-

tissimus atque pugnator, filius mutieris meretricis, qui natus est de Galand.

2. Habuit autem Galaad uxorem, de qua suscepit filios: qui postquam creverant, ejecerunt Jephte, dicentes: hæres in domo patris nostri esse non poteris, quia de altera matre natus es.

 Quos ille fugiens atque devitans, habitavit in terră Tob: congregatique sunt ad em viri inopes, et latrocinantes, et quasi principem sequebantur.

4. In illis diebus pugnabant filii Ammon contrà Israël.

5. Quibus acriter instantibus, perrexerunt majores ustu de Galaad, ut tollereut in auxilium sul Jephte de terra Tob:

6. dixeruntque ad eum s veni et esto princeps noster, et pugna contrà filios Ammon.

7. Quihus ille respondit: Nonne vos estis, qui odistis me, et ejecistis de domo patris mei, et nunc venistis ad me necessitate compulsi? Isacco: Gen. 26, 27.

8. Dixeruntque principes Galand ad Jephte: Ob hanc igitur causam nunc ad te venimus, ut proficiscaris nobiscum, et pugnes contrà filios Ammon, sisque dux omnium qui habitant in

g. Jephte quoque dixit eis: si verè venistis ad me, ut pugnem pro vohis contrà filios Ammon, tradideritque eos Dominus in manus meas, ego ero vester princeps?

10. Qui responderunt ei : Dominus , qui hæc audit, ipse mediator ac testis est quod nostra promissa faciemus.

 Abiit itaque Jephte cum principibus Galaad, fecitque eum omnis populus principem sui. Locutusque est Jephte omnes sermones suos coràm Domino in Maspta.

Jephte manda ambasciadori al re degli Ammoniti per rimproverarlo della sua ingiustizia col fare la guerra agl'Israeliti.

12. Et misit nuntios ad regem filiorum Ammon, qui ex persona sua dicerent: quid mihi et tibi est, quia venisti contra me, ut vastarea terram meam?

13. Quihus ille respondit: quia tulit Israël terram meam, quandò ascendit de Ægypto, à finibus Arnon usquè Jahoc atque Jordanem: nunc ergo cum pace redde mihi eam. Israelitt: Num. 21, 24.

14. Per quos rursum mandavit Jephte, et imperavit eis ut dicerent regi Ammon;

15. hee dicit Jephte: non tulit Israel terram Mond, nec terram filiorum Ammon.

- 16. Sed quandò de Ægypto conscenderunt, ambulavit per solitudinem usquè ad mare Rubrum, et venit in Cades.
- 17. Misitque nuntios ad regem Edom, dicens: dimitte me ut transeam per terram tuam. Qui nuluit acquisecre precibus ejus. Misit quoque ad regem Mosb, qui et ipse transitum præbere contempsit. Mausit itaque in Cades, Edom: Num. 20, 14 a 21.
- 18. et circuivit ex latere terram Edom, et terram Mosb, venitque contrà orientalem plagam terra Mosb, et castrametatus est trans Aruso: nec voluti intrare terminos Mosb: Aruson quippè confinium est terra Mosb. Isnaunt: Num. 21, 13, 24.
- 19. Misit itaque Israël nuntios ad Sebon regem Amortizorum, qui habitabat in Hesebon, et dixerunt ei: dimitte ut transeam per terram tuam usque ad fluvium.
- 20. Qui et ipse Israël verba despiciens, non dimisit eum transire per terminos suos: sed infinita multitudine congregata, egressus est contra eum in Jasa, et fortiter resistebal. Israellat: Num. 21, 21 a 3 31.
- 21. Tradiditque eum Dominus in manus Israël cum omni exercitu suo, qui percusait eum, et possedit omnem terram Amorrhæi habitatoris rezionis illius.
- 22. et universos lines ejus, de Arnon usquè Jaboc, et de solitudine usquè ad Jordanem.
- 23. Dominus ergo Deus Israël subvertit Amorrhæum, pugnaote contrà illum populo suo Israël, et tu nunc vis possidere terram ejus?
- 24. Nonne en quæ possidet Chamos Deus taus, tibi jure debentur? quæ autem Dominus Deus noster victor obtinuit, in nostram cedent possessionem:
- 25. nisi fortè melior es Balac filio Sephor rege Monb: aut docere potest quòd jurgatus sit contra Israël, et pugnaverit contra eum, Balaam? Num. 22. 2 e seg.
- 26. quandò habitavit in Hesebon, et viculis ejus, et in Arcër, et villis illius, vel in cunctis civitatibus juxtà Jordunem, per trecentos annos. Quare tanto tempore nihil super hac repetitione tentastis?
- 27. Igitur non ego pecco in te, sed tu contra me malè agis, indicens mihi bella non justa. Judicet Dominus arbiter hujus diei, inter Israël et inter filios Ammon.
- Il re degli Ammoniti non tiene in conto alcuno le rimostranze di Jephte. Lo Spirito del Signore entra in Jephte, il quale fa un voto te-T. II.

- merario al Signore, per cui è costretto sagrificargli la sua figlia.
- 28. Noluitque acquiescere rex filiorum Ammon verbis Jephte, que per nuntios mandaverat.
- 29. Factus est ergo super Jephte Spiritus Domini, et circuiens Galaad et Manasse, Maspha quoque Galaad et indé transiens ad filios Ammon,
- 30. votum vovit Domino, dicens: Si tradideris filios Ammon in manus mess,
- 31. quicumque primus suerit egressus de soribus domûs mea, mibique occurrerit revertenti cum pace à filiis Ammon, eum holocaustum auferam Domino.
- 32. Transivitque Jeplite ad filios Ammon, ut pugnaret contrà eos: quos tradidit Dominus in manus eius.
- 33. Percussitque ab Aroër usqué dum venias in Mennith, viginti civitates, et usqué ad Abel, quæ est vineis consita, plagå maguå nimis: humiliatique sunt filii Annnon à filis Israël.
- 34. Revertente autem Jephte in Masphå domum suam, occurrit ei unigenita filia sua cum tympanis et clioris. Non enim habebat alios liberos.
- 35. Quâ visă, scidit vestimenta sua, et ait: heu me, filia mea, decepisti me, et ipsa decepta es: aperui enim os meum ad Dominum, et aliud facere non potero.
- 36. Cui illa respondit: pater mi, si aperuisti os tuum ad Dominum, sac mihi quodeumque pollicitus es, concessá tibi ultione atque victoriá de hostibus tuis.
- 37. Dixitque ad patrem: hoc solum mihi præsta quod deprecor: Dimitte me ut duobus mensibus circumeam montes, et plangau virginitatem meam cum sodalibus nieis.
- Cui ille respondit: vade. Et dimisit eam duobus mensibus. Cùmque abiiset cum sociis ac sodalibus suis, flebat virginitatem suam in montibus.
- 3g. Expletisque duobus mensibus, reversa est ad patrem suum, et fecit ei sicut voverat, quæ ignorabat virum. Exide mos increbruit in Israël, et consuetudo servata est,
- 40. ut post anni circulum conveniant in unum filim Israel, et plangant filiam Jeplite Galaadite diebus quatuor.
- I discendenti di Ephraim fanno la guerra a quelli di Galaad, perchè erano stati preferiti da Jephte nella guerra contro gli Ammoniti Jephte giustifica quella preferenza: Guerra: Giud. 12, a 6.

8-

- JEPHTE: Giudici, capo 12. Jephte fu giudice del popolo d'Israele pel corso di sette anni, cioè fino all'anno 2823. Dopo la sua morte, succeduta nel suddetto anno. Abesan fu giudice per altri sette anni, cioè fino al 2830, anno in cui mort. Suoi successori furono Ahialon fino al 2840 . ed Abdon fino al 2848.
- 7. Judicavit itaque Jephte Galaadites Israël sex annis, et mortuus est, ac sepultus in civitate sua Galand.
- 8. Post hunc judicavit Israël Abesan de Be-
- 9. qui habuit triginta filios , et totidem filias , quas emittens foras, maritis dedit, et ejusdem numeri filiis suis accepit uxores, introducens in domum suam. Qui septem annis judicavit Israël.
  - 10. Mortuusque est, ac sepultus in Bethlehem. 11. Cui successit Ahialon Zabulonites; et ju-
  - dicavit Israël decem annis :
  - 12. mortuusque est, ac sepultus in Zabulon. 13. Post bunc judicavit Israel Abdon, filius
  - Illel Pharathonites: 14. qui habuit quadraginta filios, et triginta ex
  - eis nepotes, asceudentes super septuaginta pullos asinarum, et judicavit Israel octo annis : 15. mortuusque est, ac sepultus in Pharathon
  - terræ Ephraïm, in monte Amalec.

Per la continuazione, vedi MANUE: Giud. cap. 13.

JEREMIA. Vedi GEREMIA.

JERICO. Vedi GERICO.

JEROBAAL, che significa distruttore degl'idoli, è il soprannome che Gedeone ricevette per avere distrutto l'altare di Baal, ed a cagione di queste parole di Joas : Si vendichi Baal di colui che ha distrutto il suo altare : GEDEONE : Giud. 6, 28 a 32: 7. 1.

JEROBOAMO, che significa assalitore del popolo, era figlio di Nabath Ephrateo. Era un uomo forte e potente. Ribellossi contro il proprio re , nell'anno 3025. Vedi SALOMONE: 3 Re 11. 26, 27. PATRIARCHI: Eccli. 47, 29 w 32.

JEROBOAMO: 3 Re, capo 11. Salomone veggendo che Jeroboamo era giovane di buona indole ed attivo, gli aveva data la soprintendenza dei tributi d'Ephraim e di Manasse. Iddio solleva Jeroboamo contro Salomone in castigo della costui idolatria. Il profeta Ahias spezza il proprio mantello in dodici parti, dieci ne dà a Jeroboamo, e lo assicura che il Signore dividerà nella stessa maniera il regno d'Israele, e che a lui toccheranno dieci tribii, rimanendone

- una sola a Roboamo, figlio di Salomone, a cagione della idolatria di suo padre.
- 28. Erat autem Jeroboam vir fortis et potens : vidensque Salomon adolescentem bonze indolis, et industrium, constituerat eum præfectum super tribute universe domûs Joseph.
- 20. Factum est igitur in tempore illo, ut Jerobosm egrederetur de Jerusslem, et inveniret eum Abias Silonites propheta in vià, opertus pallio novo: erant autem duo tantum in agro. IMPOSTE: 2 Par. 10, 15,
- 30. Apprehendensque Ahies pallium suum novum, quo coopertus erat, scidit in duodecim partes, 31, et ait ad Jeroboam : tolle tibi decem scis-
- suras · hor enim dicit Dominus Deus Israël: ecce ego sciudam regnum de manu Salomonis, et dabo tibi decem tribus.
- 32. Porrò una tribus remanebit ei, propter servum meum David et Jerusalem civitatem, quam elegi ex omnibus tribulius Israël:
- 33. eò quòd dereliquerit me, et adoraverit Astarthem deam Sidoniorum, et Chamos deum Mosb, et Moloch deum filiorum Ammon, et non ambulaverit in viis meis, ut faceret justitiam coram me, et præcepta men, et judicia sicut David pater ejus.
- 34. Nec auferam omne regnum de manu ejus, sed ducem ponam sum cunctis diebus vitæ suæ, propter David servum meum, quem elegi, qui custodivit mandata mea et præcepta mea.
- 35. Auferam autem regnum de manu filii ejus, et dabo tibi decem tribus:
- 36. filio autem ejus dabo tribum unam, ut remaneat lucerna David servo meo cunctis diebus coram me in Jerusalem civitate, quam elegi ut esset nomen meum ibi.
- 37. Te autem assumam, et regnabis super omuia que desiderat anima tua, erisque rex super Israël.
- 38. Si igitur audieris omnia que præcepero tibi, et ambulaveris in viis meis, et seceris quod rectum est coram me, custodiens mandata mea et præcepta men, sicut fecit David servus meus: ero tecum, et tedificabo tibi domum fidelem, quomodo ædificavi David domum, et tradam tibi Israël.
- 39. Et affligam semen David super hoc, verumtamen non cunctis diebus.
- 40. Voluit ergo Salomon interficere Jeroboam : qui surrexit, et aufugit in Ægyptum ad Sesac regem Ægypti, et fuit in Ægypto usquè ad mortem Salomonis.
  - 41. Reliquum autem verborum Salomonis, et

omnia quæ fecit, et sapientia ejus: ecce universa scripta sunt in libro verborum dierum Salomonis. Saua: 2 Par. 9, 20.

- 42. Dies autem quos regnavit Salomon in Jerusalem super omnem Israël, quadraginta anni sunt.
- 43. Dormivitque Salomon cum patribus suis, et sepultus est in civitate David patris sui, regnavitque Roboam filius ejus pro eo: anno 3029.

Jeroboamo è proclamato re dalle dieci tribù. Roboamo si prepara e fargli la guerra, nell'anno 3030. Il profeta Semeia glielo proibisce per comando di Dio. Jeroboamo stabilisce l'empio culto dei vitelli d'oro: Roboamo: 3 Re 12, 16 a 33.

Jenonomo: 3 Re, cepo 13. Un profeta mandato da Dio predice a Jeroboamo la distruzione dell'altare da lui innalzato, e la nascia del re Josia, che dovvva distruggere i luoghi eccelsi. Jeroboamo stende la mano verso l'altare, ed ordina che sia arrestato il profeta, e la sua mano diventa secca. L'altare si spacca: il profeta fa orazione al Signore, e la mano del re torna quale era prima. Il profeta ritorna senza avere mangiato e bevuto in quel luogo, come aveagli comandato Iddio. Anno 3630.

Et ecce vir Dei venit de Juda in sermone Domini in Bethel, Jeroboam stante super altare, et thus jaciente.

- 2. Et exclamavit contrà altare in sermone Domini, et ait: altare, altare l'Hace dicit Doninus: ecce filius nascetur domui David, Josiss nomine, et immolabit super te sacerdotes excelsorum, qui nunc in te thura succendunt, et ossa hominum super te incendet. Josisi 4 Re 23, 16, 17.
- 3. Deditque in illà die signum, dicens: hoc erit signum quod locatus est Dominus: ecce altare scindetur, et effundetur cinis qui in eo est.
- 4. Cumque audisset rex sermonem hominis Dei, quem inclamaverst contrà altare in Bethel, extendit manum suam de altar, dicens: apprelhendite eum. Et exaruit manus ejus quam extenderat contrà eum, nec valuit retrahere cam ad se.
- 5. Altare quoque scissum est, et effusus est cinis de altari, juxtà signum quod prædixerat vir Dei in sermone Domini.
- 6. Et ait rex ad virum Dei: Deprecare faciem Domini Dei toi, et ora pro me, ut restituatur manus mea milii. Oravitque vir Dei faciem Domini, et reversa est manus regis ad eum, et facta est sicut prius fuerat.
  - 7. Locutus est autem rex ad virum Dei: Veni

mecum domum ut praudeas, et dabo tibi munera.

8. Responditque vir Dei ad regem: si dedetis mihi mediam partem domûs tuæ, non veniam tecum, nec comedam panem, neque bibam aquant in loco isto.

 Sic enim mandatum est mihi in sermone Domini præcipientis, non comedes panem, neque bibes aquam, nec reverteris per viam qua venisti.

10. Abiit ergo per alium viam, et uon est reversus per iter, quo venerat in Bethel.

- Un vecchio profeta, che era a Bethel, inganna l'uomo di Dio, e lo persuade a tornare indietro per mangiare e bere, contro la proibizione del Signore.
- 11. Prophetes autem quidam senex habitabat in Bethel, ad quem venerunt filii sui, et narraverunt ei omnia opera quæ fecerat vir Dei, in illå die in Bethel: et verba quæ locutus fuerat ad regem, narraverunt palri suo.
- 12. Et dixit eis pater eorum: per quam viam abiit? Ostenderunt ei filii sui viam per quam abierat vir Dei, qui venerat de Judă.
- 13. Et ait filiis suis: sternite mihi asinum. Qui cum stravissent, ascendit,
- 14. et abiit post virum Dei: et invenit eum sedentem subtus terebinthum: et ait illi: tu ne es vir Dei qui venisti de Juda? Respondit ille: ego sum.
- 15. Dixitque ad eum: veni mecum domum, nt comedas panem.
- 16. Qui ait: non possum reverti, neque venire tecum, nec comedam panem, neque bibam aquam in loco isto:
- 17. quia locutus est Dominus ad me in sermone Domini, diceas: non comedes panem, et non bibes aquam ibi, nec reverteris per vium quă ieris.
- 18. Qui sit illi: et ego proplieta sum similis tui: et angelus locutus est mihi in sermone Domini, dicens: reduc eum tecum in domunt tuam, ut comedat panem, et bibat aquam. Fefellit eum,
- 19. et reduxit secum: comedit ergo panem in domo ejus, et bibit aquam.
- Il Signore fa predire all'uomo di Dio, che il suo cadavere non sarà portato nel sepolero de pudri suoi. Un lione lo uccise mentre ritornava a casa sua, e vien trasportato e sepolto nella tomba del vecchio profeta. Jeroboamo va cresceudo sempre più nella sua empietà, ed egli colla sua casa sarà distrutto e sradicato dalla superficie della terra.
  - 20. Cumque sederent ad mensam, factus est

sermo Domini ad prophetam qui reduxerat eum.

- 21. Et exclamavit ad virum Dei qui venerat de Judă, dicens: hase dicit Dominus: quia non obediens fuisti ori Domini, et non custodisti mandatum quod præcepit tibi Dominus Deus tuns,
- 22. et reversus es, et comedisti panem, et bibisti aquam in loco in quo præcepit tibi ne comederes panem, neque biberes aquam, non infertur cadaver tuum in sepulchrum patrum toorum.
- 23. Cùmque comedisset et bibisset, stravit asinum suum prophetæ, quem reduxerat.
- 24. Qui cum abiisset, invenit eum leo in vià, et occidit, et erat cadaver ejus projectum in itimere: asinus autem stabat juxtà illum, et leo stabat inxtà cadaver.
- 25. Et ecce, viri transcuntes viderunt cadaver projectum in vià, et leonem stantem juxtà cadaver. Et venerunt et divulgaverunt in civitate, in qua prophetes ille senex habitabat.
- a6. Quod com andisset propheta ille, qui reduxerat eum de viâ, ait: vir Dei est, qui inobediens fuit ori Domini, et tradidit eum Dominus leoni, et confregit eum, et occidit juxtà verbum Domini, quod locutus est ei.
- 27. Dixitque ad filios suos; sternite mihi asinum. Qui cum stravissent,
- a8. et ille abiisset, invenit cadaver ejus projectum in vià, et asinum et leonem stantes juxtà cadaver: non comedit leo de cadavere, nec læsit asinum.
- 29. Tulit ergo prophetes cadaver viri Dei et possit illud super asinum, et reversus intulit in civitatem prophetæ senis ut plangeret eum.
- 30. Et posuit cadaver ejus in sepulchro suo: et planxerunt eum: heu, heu, mi frater!
- 31. Cùmque planxissent eum, dixit ad filios suos: cùm niortuus fuero, sepelite me in sepulebro in quo vir Dei sepultus est: juxtà ossa ejus ponite ossa mea.
- 32. Profectò enim veniet sermo quem prædixit in sermone Domini contrà altare quod est in Bethel, et contrà omnia fana excelsorum quæ sunt in urbibus Samaria.
- 33. Post verba hæc non est reversus Jeroboam de viå suå pessima, sed è contrario fecit de novissimis populi sacerdotes excelsorum: quicumque volebat, implebat manum suam, et fiebat sacerdos excelsorum.
- 34. Et propter hanc causam peccavit domus Jeroboam, et eversa est, et deleta de superficie terra.

JEROBOAMO: 3 Re, capo 14. Abia figlio di Jero-

- boamo si ammala: Jeroboamo manda sua moglie ad interrogare il profeta Ahia intorno a quella malattia. Il profeta le predice, che il figlio morrà, e che la casa di Jeroboamo sarà totalmente sterminata.
- In tempore illo ægrotavit Abia filius Jeroboam:

  2. dizitque Jeroboam nxori suæ: Surge et commuta babitum, ue cognoscaria quod sis nxor Jeroboam: et vade in Silo ubi est Abias propheta, qui locutus est mihi, quod regnaturus essem super populum hunc. Vedi sup. Jenosoamo: 3 Re
  11, 20 a 31.
- Tolle quoque in manu taà decem panes, et crustulam, et vas mellis, et vade ad illum: ipse enim indicabit tibi quid eventurum sit puero huic.
- Fecit ut dizerat uxor Jeroboam: et consurgens abiit in Silo, et venit in domum Ahiæ: at ille non poterat videre, quia caligaverant oculi ejus præ senectute.
- 5. Dixit autem Dominus ad Ahiam: ecce uxor Jeroboam ingreditur ut consulat te super filio suo qui ægrotat. Hæc et læc loqueris ei. Chin ergo illa intraret, et dissimularet se esse quæ erat,
- audivit Alias sonitum pedum ejus introeuntis per ostium, et sit: Ingredere uxor Jeroboam: quare aliam te esse simulas? Ego autem missus suns ad te durus nuntius.
- Vade, et dic Jeroboam: hæc dicit Dominus Deus Israël: quia exaltavi te de medio populi, et dedi te ducem super populum meum Israël,
- 8. et scidi regnum domus David, et dedi illud tibi, et non fiusti sicut servas meus David, qui custodivit mandata mea, et secutus est me in toto corde suo, faciens quod placitum esset in conspectu meo:
- sed operatus es mala super omnes qui fuerunt nate te, et fecisti tibi deos alienos et conflatiles, ut me ad iracundiam provocares; me autem projecisti post corpus tuum.
- 10. Ideireò ecce ego inducam mala super donum Jeroboam, et percutiam de Jeroboam mingeotem ad parietem, et clausum et novissimum in Israël: et mundabo reliquias domús Jeroboam, situ nundari solet finus usquê ad purum. Basa: 3 Re 15, 29, 30.
- 11. Qui mortui fuerint de Jerobeam in civitate, comedent eos canes: qui autem mortui fuerint in agro, vorabunt eos aves cœli: quia Dominus loculus est.
- 12. Tu igitur surge, et vade in domum tuam: et in ipso introitu pedum tuorum in urbem, merietur puer,

- 13. et planget eum omnis Israël , et sepeliet : iste enim solus inferetur de Je roboum in sepulchrum, quia inventus est super eo sermo bonus à Domino Deo Israël in domo Jeroboam. Vedi infr. vers. 17, 18.
- 14. Constituit autem sibi Dominus regem super Israël, qui percutiet domum Jerobnam in hac die, et in hoc tempore.
- Il Signore minaccia ad Israele molte calamità per punirlo della sua idolatria. Morte di Jeroboamo nell'anno 3032: a lui succede il figliuolo Nadab.
- 15. Et percutiet Dominus Deus Israël sieut moveri solet arundo in aqua: et evellet Israël de terra bona bac quam dedit patribus eorum , et veutilabit eos trans flumen; quia fecerunt sibi lucas, ut irritarent Dominum.
- 16. Et tradet Dominus Israël propter peccata Jeroboam qui peccavit, et peccare fecit Israël.
- 17. Surrexit itaque uxor Jeroboam, et abiit, et veuit in Therså: cùmque illa ingrederetur limen domûs, puer mortuus est :
- 18. et sepelierant eum. Et planxit eum omnis Israël juxtà sermonem Domini, quem locutus est in manu servi sui Ahim prophetm.
- 19. Relique autem verborum Jeroboam, quomodo pugnaverit, et quomodo reguaverit, ecce scripta sunt in libro verborum dierum regum
- 20. Dies autem quibus regnavit Jerobnam, viginti duo anni sunt: et dormivit cum patribus suis : regnavitque Nadab filius ejus pro eo.

Per la continuazione, vedi Roboamo: 3 Re 14, 21.

Jeroboamo è abbandonato da molti sacerdoti e leviti, e da tutti gli altri adoratori di Dio, che passano dalla parte di Ginda: ROBOAMO: 2 Par. 11, 13. Predizione della distruzione della sun casa e della distruzione de' luoghi eccelsi : Amos : 7, 9 e seg. Adempimento di quella predizione: BAASA: 4 Re 15, 29, 3n.

JEROBOAMO, figlio di Joas, re d'Israele, succeduto a suo padre nel regno, l'anno 3179: Joas: 4 Re 13, 13. AMASIA: 4 Re 14, 16, 23 a 29. Il suo regno durò 41 anni, e morl uell'anno 3220: Ibid. vers. 29. Vedi pure ZACCARIA.

JESBIBENOB, gigante della stirpe di Arapha: DAVIDDE: 2 Re 21, 16.

JESUS. Vedi GESU'.

JETHRO, che significa per eccellenza, ovvero chi soprasta, chi sopravanza, era suncero di Mosè: Dio: Esod. 3, 1: 4, 18. Jethro era sacerdote presso i Madianiti. Mosè fuggendo dall' Egitto per sottrarsi alle insidie del Faraone, ritirossi in casa di Jethro e ue sposò una delle figlie, chiamata Sephora : Mush : Esod. 2, 15 a 22. Jethro rimena a Mosè la muglie coi figliuoli. Mosè racconta a Jethro le meraviglie operate da Dio in favore degl' Israeliti contro il Faraone, il quale non valeva lasciarli escire dall'Egitto: Jethro lada il Signore, riconosce la sua grandezza e potenza, e gli offre un sacrifizio : Mush: Esod. 18, 1 a 12. Mosè, per consiglio di Jethro, stabilisce dei magistrati, che giudichino delle cause minori, riservando per se medesimo le più gravi e quelle risguardanti la religione : Ibid. vers. 13 a 27.

JOA

JEZABELE, era moglie di Achalı re d'Israele: ACHAB: 3 Re 16, 31. Essa faceva trucidare i profeti del Signore: Ibid. 3 Re 18, 4, 13. ELfa: 3 Re 19, 1, 2. Essa fu la cagione della morte di Naboth, della cui vigna voleva Achab impossessarsi. Iddio fece predire a quell'empia e sanguinaria donua, che sarebbe divorata dai cani nel campo di Jezrabel: Acnan: 3 Re 21, 1 a 23. Adempimento di questa predizione: Jenu: 4 Re 9, 22, 30 a 37.

Nell'Apoculisse è fatta menzione di un'altra Jezabele, falsa profetessa: Gesù Cristo ammonisce il vescovo di Tiatira, perchè tollera quella donna nella giurisdizione della sua chiesa. Sue seduzioni, sua pessima condutta, sua impenitenza finale, suo castigo: Apocalisse: 2, 18 a 29.

JEZRAHEL, che significa braccio di Dio, è il nome del primogenito del profeta Ossa: 1, 4 e seg. È altresì il unme del lungo dove abitava Naboth, vicino al palazzo di Achab, situato nella città di Samaria, capitale del reguo d'Israele: ACHAB: 3 Re 21, 1 e seg. In questo luogo Jezabele è stata divorata dai cani, secondo la predizione di Dio : Vedi JEZABELE.

JOAB, che significa paternità, oppure chi ha un padre, era figlio di Sarvia, offiziale dell'armata di DAVIDDE: 1 Par. 11, 6. TEMPIO: 1 Par. 26, 28. ISRAELE: 1 Par. 27, 24. Fu favorito di quel principe: ISRAELE: Ibid. Accetta una sospensione d'armi proposta da Abuer, generale delle armate di Saulle: Davippe: 2 Re 2, 13 a 32. Davidde lo spedisce contro gli Ammuuiti, per vendicare l'insulto fatto ai suoi ambasciadori : Ibid. cap. 10.

Josb è ucciso nel taberuscolo, per ordine di Salamone, per punirlo di avere ingiustamente ammazzato due generali dell'armata di Davidde: SALOMONE: 3 Re 2, 26 e seg. Per conoscere tutta la storia di Joab bisogna leggere tutto l'articolo DAVIDDE.

Joan: 1 Paralipomeni, capo 20. Joah muove l'esercito contro gli Amaleciti, nell'anno 296a. Assedia la città di Rabba, che Davidde distrugge, e la passare sopra gli abilanti di essa dello tregge e dei carri armati di ferro e di falci: lo stesso fa in tutte le città degli Ammoniti.

Il capo precedente trovasi all'articolo Hanon: 1
Par. cap. 19.

Factum est autem post anni circulum, eo tempore quo solent reges ad bella procedere, congregavit Josh exercitum, et robur militie, et vastavit terram filiorum Ammon: perrexitque, et obsedit Rubba: porrò David manebat in Jerusalem, quandò Josh percussit Raliba, et destruxit em: Daviddes: 2 Re 10, 7: 11 1: 12, 26.

- 2. Tulit autem David coronam Melchom de capite ejus, et invenit in câ auri pondo talentum, et pretiosissimas gemmas, fecitque sibi indè diadema: manubias quoque urbis plurimas tulit.
- 3. Populum autem, qui erat în eâ, eduxit: et fecit super eos tribulas et tralias et ferrata carpenta transire, ità ut dissecareatur, et conterrentur: sic fecit David cunctis urbibos filiorum Amnono: et reversus est cum omni populo suo in Jerusalem.

Vittorie riportate sui Filistei, dall'armata di Davidde. Vedi DAVIDDE: 2 Re 21, 18 a 22.

- 4. Post hæc ioitum est bellum in Gazer adversum Philisthæos: in quo percussit Sobbochai Husathites, Suphai de genere Raphaim, et humiliavit eos.
- 5. Aliud quoque bellum gestum est adversus Philisthæos, in quo percussit Adeodatus filius Saltus Bethlehemites fratrem Goliath Gethæi, cujus bastæ lignum erat quasi liciatorium texentium.
- 6. Sed et aliud bellum accidit in Getli, in quo fuit homo longissimus, senos babens digitos, id est, simulviginti quatuo†: qui et ipse de Rapha fuerat stirpe generatus.
- 7. Hic blasphemavit Israël, et percussit enm Jonathan filius Samaa fratris David. Hi sunt filii Rapha in Geth, qui ceciderunt in manu David et servorum ejus.

Per la continuazione, vedi SATAN: 1 Par. cap. 21.

Josb uccide Abner a tradimento: DAVIDDE: 2 Re 3, 27. Egli riconcilia Assalonne con DAVIDDE: 1bid. cap. 14. Uccide Assalonne contro l'ordine del re: 1bid. cap. 18, vers. 14. Sua fierezza verso Davidde: 1bid. cap. 19, vers. 5. Uccide Amass suo cugino germano: *Ibid. cap.* 20, vers. 10. Egli stesso finalmente porta la pena de' suoi misfatti: Vedi più sopra.

JOACHAZ, che significa comprensione del Sigiore, era figlio di Jeliu, re d'Israele: succedette a suo padre nel regno, nell'anno 3148. Vedi Janu: 4 Re 10, 35.

Joneux: 4 Re, capo 13. Egli imita le empictà di Jeroboamo, ed eccila contro di sè lo sdegno di Dio, che abbandona il suo popolo nelle mani dei re di Siria. Joacha: affitto si umilia dimanzi al Sigonore, il quale lo estaditice, el libera il popolo d'Israele dai mali che soffriva: Joacha: muore, nell'anno 3165, e gli succede il figlio Joas.

Il capo precedente trovasi all'articolo Joas: 4 Re, capo 12.

Anno vigesimo tertio Joas filii Ochosiæ regis Juda, regnavit Joachaz filius Jehu super Israël in Samarià decem et septem annis.

- Et fecit malum coram Domino, secutusque est peccata Jeroboam filii Nabat, qui peccare fecit Israël, et non declinavit ab eis. Vedi Jr-ROBOAMO.
- 3. Iratusque est furor Domini contra Israël, et tradidit eos in manu Hazaël regis Syriæ, et in manu Benadad filii Hazaël cunctis diebus.
- 4. Deprecatus est autem Joneliaz faciem Domini, et audivit eum Dominus: vidit enim angustiani Israël, quia attriverat eos rex Syrin:
- 5. et dedit Dominus salvatorem Israëli, et liberatus est de manu regis Syriæ: habitaveruntque filii Israël in tahernaculis suis sicut heri et nudius tertius.
- Verumtamen non recesserunt à peccatis domûs Jeroboam, qui peccare fecit Israël, sed in ipsis ambulaverunt: siquidem et lucus permaosit in Samarià.
- 7. Et non sunt derelicti Joachaz de populo nisi quinquaginta equites et decem currus, et decem millia peditum: interfecerat enim eos rex Syriae, et redegerat quasi pulverem in tritură areae. Estsso: 4 Re 8, 12. Joas: 4 Re 13, 22.
- Reliqua autem sermonum Joachaz, et universa que fecit, et fortitudo ejus, nonne hæc scripta sunt in libro sermonum dierum regum Jaraël?
- g. Dormivitque Joachaz cum patribus suis, et sepelierunt eum in Samarià: reguavitque Joas filius ejus pro eo.

Per la continuazione, vedi Joss: 4 Re 13, 10 c seg.

JOACHAZ, figlio di Josia, è eletto re dal popolo, dopo la morte di suo padre, nell'anno 394. Regna soli tre mesi, e muore in Egitto: Josia: 4 Re 23, 29 a 34. La sua schiavità era stata predetta sotto la figura della parabola di una lionessa e de'suoi lioneini: Parabola: Exech. 19, 1 a 4.

Joscuzz: 2 Paralipomeni, capo 36. Il re d'Egitto depone Joachaz, lo conduce schiavo in Egitto, e mette in sua ecce sul trono d'Israele Eliukim, suo fratello maggiore. Costui fa il male al cospetto del Signore, ed è trasportato a Bolitoriar suo figlio Jouchim gli succede. Costui imita le empietà di suo padre, ed è egli pure condotto schiavo a Babilonia, e Sedecia, suo zio, regna in sua vece.

Tulit ergò populus terræ Joachaz filium Josiæ, et constituit regem pro patre suo in Jerusalem. Josia: 4 Rc 23, 30.

- 2. Viginti trium annorum erat Joachaz cùin regnare cœpisset, et tribas mensibus regnavit in Jerusalem.
- 3. Amovit autem eum rex Ægypti cùm venisset in Jerusalem, et condemnavit terram centum talentis argenti, et talento auri.
- 4. Constituitque pro eo regem, Eliskim fratrem ejus, super Judam et Jerusalem: et vertit nomen ejus, Joskim: ipsom verò Joschaz tolit secum, et abduxit în Ægyptom. Vedi Joakim e Genealogia: Mall., 1, 11. Vedi pure Jeconsia.
- Viginti quinque annorum erat Joakim cûm regnare cœpisset, et undecim annis regnavit in Jerusalem: fecitque malum coram Domino Deo suo.
- 6. Contra hunc ascendit Nabuchodonosor rex Chaldworum, et vinctum catenis duxit in Babylonem:
- 7. ad quam et vasa Domini transtulit, et posuit ea in templo suo.
- 8. Reliqua autem verborum Joakim, et abominationum ejus quas operatus est; et quæ inventa sunt in eo, continentur in libro regum Juda et Israël. Regnavit autem Joachin filius ejus pro eo.
- Octo annorum erat Joschin', cùm regnare coepisset, et tribus mensilus ac decem diebus regnavit in Jerusalem, fecitque malum in conspectu Domini.
- 10. Cümque anni circulus volveretur, misit Nabuchodonosor rex, qui adduxerunt eum in Babylonem, asportatis simul pretiosissimis vasis domūs Domini. Regem verò consitiuit Sedeciam

patruum ejus super Judam et Jerusaleni. Sedecia: 4 Re 24, 13 a 17: Gerem. 37, 1: 52, 1.

Per la continuazione, vedi Sedecia: 1 Par. cap. 36. Joneliuz chiamavasi anche Sellum, ed era il quarto figlio di Josia: Davidde: 1 Par. 5, 15.

JOACHIM o JOACHIN, che significa preparazione del Signore, era figlio di Joakim re di Giuda: JOACHIA: 2 Par. 36, 8 a 10. JOAKIM: 4 Re 24, 1 a 6. Chiamavasi pure Jechonia: Sedecia: Gerem. 37, 1 e Neri: Giovanni Battista: Luc. 3, 27.

Joachini: 4 Re, capo 24. Joachim regna sopra Giuda, dopo la morte di suo padre, nell'anno 34,05. Il suo regno è di soli tre mesi, nel corso de' quali Nabuchodonosor, re di Babilonia, pone l'assedio a Gerusalemme. Joachim è costretto ad arrendersi: il tempio è saccheggiato, ed i capi del popolo sono condotti a Babilonia. Mathania, chiamato anche Sedecia, è nominato re invece di Joachim, nello stesso anno 3405.
Per ciò che precede, vedi Joachim; 4 Re 1 a 5.

- 6. Et regnavit Joschim filius ejus pro eo. Joachm: 4 Re 24, 1 a 6.
- Et ultrå non addidit rex Ægypti ut egrederetur de terrå suå: tulerat enim rex Babylonis, å rivo Ægypti usquê ad fluvium Enphreten, omnia quæ fuerant regis Ægypti. Egytto: Gerem. 46, 2.

 Decem et octo annorum erat Joachim cùm regnare cœpisset, et tribus mensilos regnavit in Jerusalem: nomen matris ejus Nobesta filia Elnathan de Jerusalem.

- 9. El fecit malum coram Domino, juxta omnia que fecerat pater ejus. Sedecia: Gerem. 22, 24 e sec.
- 10. In tempore illo ascenderunt servi Nabuchodonosor regis Babylonis in Jerusalem, et circumdata est urbs munitionibus. Daniele: 1, 1, 2.
- 11. Venitque Nabuchodonosor rex Babylonis ad civitatem cum servis suis, ut oppugnarent cam.
- 12. Egressusque est Joachim rex Juda ad regem Babylonis, ipse et mater ejus, et servi ejus, et principes ejus, et eunuchi ejus: et suscepit eum rex Babylonis adno octavo regni sui. Panasous: Ezech. 19, 9.
- 13. Et protulit inde omnes thessuros domûs Domini, et thessuros domûs regiæ: et concidit nuiversa vasa aurea quæ fecerat Salomon rex Israël in templo Domiui juxta verhum Domini.
- 14. Et transtulit omnem Jerusalem, et universos principes, et omnes fortes exercitûs decem

ribus populi terræ. Fran: Gerem. 24, 1.

15. Transtulit quoque Joachim in Babylonem, et matrem regis, et usores regis, et eunuchos ejus, et judices terræ duxit in captivitatem de Jerusslem in Babylonem. Joacuaz: 2 Par. 36, 10.
ASSURIA: ESLI. 2. 6.

Per la continuazione, vedi Sedecia: 4 Re 24, 16.

Fine più fortunata di Joschim: il re di Babilooia lo fa trarre fuori della prigione, e lo ammette alla sua mensa per tutto il restante di sua vita: GODOLIA: 4 Re 25, 27 a 30. Vedi pure JECHONIA.

JOACHIN. Vedi JOACHIM.

JOAKIM, che significa risurrezione del Signore, era il secondo figlio di Josia, re di Giuda: Davione: 1 Par. 3, 15. Era firstello di Joschaz, padre di Joschim: Ibid. e Joscham. Chiamavasi anche Eliacim, e fu eletto re di Giuda, nell'anno 3394, da Nechao, re d'Egitto, invece di Joachaz, suo fratello, che era stato nominato dal popolo di Giuda: Joschaz: 2 Par. 36, 4. Joschaz: 4 Par. 36, 4. Joschaz: 4 Par. 36, 4. Joschaz: 4 Par. 36, 4. Susting Germina: Barcon: Gerem. 36, 23. Castigo che Dio gli fa annunciare: Ibid. vers. 27 n 32. Sus condotta verso Uria: Geremin: 26, 20 a 23. Principio del suo regno: Ibid. cap. 27.

Joanm: 4 Re, capo 24. Joanim è fatto servo del re di Babilonia pel corso di tre anni, nel 3398. La Giudea è devastata dai popoli circonvicini. Joanim muore, gli succede suo figlio Joachim, il quale regna soli tre mesi. Anno 3405.

Il capo precedente trovasi all'articolo Josia: 4
Re., capo 23.

In diehus ejus escendit Nahuchodonosor rex Babylonis, et factus est ei Joakim servus tribus annis: et rursûm rebellavit contra eum.

- Inmisitque ei Dominus Istrunculos Chaldrorum, et Istrunculos Syrie, et Istrunculos Mosb, et Istrunculos filorum Ammon: et immisit eos in Judsm, ut disperderent eum, juxta verhum Domini, quod locutus fuerai per servos suos prophetas. Joss. 4 Re 23, 25.
- Factum est autem hoc per verbum Domioi contra Judam, ut auferret eum coram se, propter peccata Manasses universa quæ fecit,
- 4. et propter saoguinem innoxium, quem effudit, et implevit Jerusalem cruore innocentium: et ob hanc rem noluit Dominus propitiari. Ma-NASSE: 4 Re 21, 16.

- 5. Reliqua autem sermonum Joakim, et uoiversa que fecit, noone hee scripta snat in libro sermonum dierum regum Juda? Et dormivit Joakim eum patribus suis.
- 6. Et regnavit Joachin filius ejus pro eo. Joa-Chim: 4 Re 24, 7 e seg.

Gereinia avea predetto che non sarebhe pianto da' suoi pareoti, che il suo corpo sarebbe gettato fuori di Gerusalemme, e che sarebbe privato di sepoltura: Sudecta: Gerem. 22, 18, 19. Egli è altresi chiamato Melchi da S. Luca: Giovanni Buttista. Luc. 3, 24.

JOAS, che sigoifica senza speranza, fuoco del Signore, era figlio di Ochosia, re di Giuda. Fu il solo salvato da Josaba, sua zia, dalla strage che Atalia, sua ava, aveva ordinato di tutti i figli di Ochosia, suoi fratelli. Fu riconosciuto re di Giuda dai soldati e dal popolo, nell'anno 3130, il settimo del regno di Atianata: 4 Re 11, 1. Ocnosta: 2 Par. 22, 10 a 12. Venne incoronato re di Giuda dal gran sacerdote Josaba: 2 Par. cap. 23.

Joss: 4 Re, capo 12. Joas regna con equità finchè dà retta ai consigli del gran sacerdote Joiada.

Il capo precedente trovasi all'articolo Атильы: 4 Re, capo 11.

Anno septimo Jehu regnavit Joas: et quadragiota annis regnavit in Jerusalem: nomen matris ejus Sebia de Bersalee. Johan: 2 Par. 24, 1 c seg.

2. Fecitque Joss rectum coram Domico cunctis diehus, quibus docuit eum Joisda sacerdos.

- 3. Verunitamen excelsa non abstulit: adhuc enim populus immolabat', ed adolebat in excelsis incensum.
- 4. Dixitque Joss ad sacerdotes: onnem pecunium sanctorum, que illata fuerit in templum Domini à prætereuntibus, que offertur pro pretio anime, et quam spoute et arbitrio cordis sui inferunt in templum Domini,
- 5. accipient illem sacerdotes juxta ordinem suum, et instaureot sartatecta domûs, si quid necessarium viderint instauratione.
- Igitur usquè ad vigesimum tertium annum regis Joss, non instauraverunt sacerdotes sartatecta templi.

Joas rimprovera i sacerdoti per la poca cura che avevano di fare escguire le riparazioni del tempio. Egli stabilisce, nell'anno 3148, un nuovo ordine, affinchè siano quelle eseguite più esattamente.

- 7. Vocavitque rex Joss Joiadam pontificem, et sacerdotes, dicens eis: quarê sartatecta non instauratis templi ? Nolite ergò ampliùs accipere pecuniam juxta ordinem vestrum; sed ad instaurationem templi reddite eam.
- 8. Probibitique sunt sacerdotés ultrà accipere pecuniam à populo, et instaurare sartatecta domús.
- 9. Et tuli Joiada ponifes gazophylacium unum, aperuitque foramen desuper, et posuit illud juxta altare ad dexteram ingredientium domum Domini, mittebantque iu eo sacerdotes qui custodiebant ostis, omnem pecuniam que deferebatur ad templum Domini.

10. Cùmque viderent nimiam pecuniam esse in gazophylacio, ascendebat scriba regis, et pontifex, effundebantque et numerabant pecuniam que inveniebatur in domo Domini.

11. Et debeot cam juxte numerum atque mensuram in manu corum, qui præctant cementariis domûs Domini : qui impendebant cam in febris lignorum, et in comentariis iis qui operabantur in domo Domini,

- 12. et sartstecta ficiebant: et in iis qui cædebant saxa, ut emerent ligna, et lapides qui excidebantur, ità ut impleretur iustauratio domůs Domini, in universis que indigebant expensa ad municadam domum.
- 13. Verumtamen non fiebant ex eadem pecunià hydriæ templi Domini, et fuscinolæ, et thuribula, et tubæ, et omne vas aureum et argenteum, de pecunià quæ inferebatur in templum Domini.
- 14. lis enim qui faciebant opus dabatur, ut instauraretur templum Domini.
- 15. Et non fiebst ratio ils hominibus, qui accipiebant pecuniam, ut distribuerent eam artificibus, sed in fide traciabant eam.
- Pecuniam verò pro delicto, et pecuniam pro peccatis non inferebant in templum Domini, quia sacerdotum erat.
- Hatael re di Siria assedia Gerusalemme. Joas gli offre tutto il denaro che potè trovarsi nel tespro del tempio e nel palasso reale, affinchi si ritiri da Gerusalemme. Esso è ucciso dai suoi servi: Amasia, suo figlio, gli succede verso la fine dell'anno 3170.
- 17. Tunc ascendit Hazaël rex Syriæ, et puguabat contra Geth, cepitque eami et direxit faciem suam ut ascenderet in Jerusalem.

- 18. Quamobrem tulit Joas rex Juda omnia sanctificata que consecraverant Josephat et Joram et Ochosias patres ejus reges Juda, et que ipse obtulerat: et universum argentum, quod inveniri potuit in thesauris templi Domini, et in palatio regis: misitque Hazaëli regi Syriae, et recessit ab Jerusalem
- 19. Reliqua autem sermonum Joas et universa quæ fecit, nonne hæc scripta sunt in libro verborum dierum regum Juda?
- 20. Surrexerunt autem servi ejus, et conjuraverunt inter se, percusseruntque Joas in domo Mello in descensu Sella. Jouna. 2 Par. 24, 24 a 27.
- 21. Josachar namque filius Semaallı et Josahad filius Somer, servi ejus, percusserunt eum , et mortuus est: et sepellerunt eum cum patribus suis in civitate David , regnavitque Amasias filius ejus pro eo.

Per la continuazione, vedi Joachaz: 4 Re, cap. 13.

Jons sa perire Zaccaria, siglio di Josada, nell'atrio del tempio del Signore: Joseph. 2 Par. 24, 21, 22.

JOAS, figlio di Joachaz re d'Israele, succede alla corona dopo la morte di suo padre: Joacnaz: 4 Re 13, 9.

- Joss: 4 Re, cspo 13. Joas incomincia a regnare nel trentesimosettimo anno di Joas, re di Giuda, cioè nell'anno 3165. Egli aveva già regnato due anni con suo padre. Joas persiste nel culto del vitello d'oro. Va a visitare Eliseo moribondo. Questo profeta gli predice che vincerà per tre volte i Siri. Eliseo muore. Un morto gettato nel sepolero del defunto Eliseo risuscita immediatamente. Joas sconfigge tre volte i Siri, giusta la predisione.
- Ciò che precede trovasi all'articolo JOACHAZ:
- 10. Anno trigesimo septimo Joas regis Juda regnavit Joas filius Joachaz super Israël in Samaria sexdecim annis,
- et fecit quod malum est in conspectu Domini: non declinavit ab omnibus peccatis Jeroboam filii Nabatb, qui peccare fecit Israël, sed in ipsis ambulavit.
- 12. Reliqua autem sermonum Joss, et universa quæ fecit, et fortitudo ejus, quomodò pugnaverit contra Amasiam regem Juda, nonne bæc scripta sunt iu libro sermonum dierum regum Jaraël ?

- Et dormivit Joas cum patribus suis: Jeroboam autem sedit super solium ejus. Porrò Joas sepultus est in Samarià cum regibus Israël. Anno 3120.
- 14. Eliaeus autem ægrotabat iufirmitate, qué et mortuus est: descenditque ad eum Joss rex Israël, et flebat coram eo, dicebatque: pater mi, pater mi, currus [sraël, et surige ejus. Anno 3165.
- 15. Et ait ill! Eliseus: affer arcum et sagittas. Cumque attulisset ad eum arcum et sagittas,
- 16. dixit ad regem Israël: pone manum tuam super arcum. Et cum posuissetille manum suam, aunerposuit Eliseus manus suas manibus regis.
- 17. et ait: speri fenestram orieutalem. Cúmque speruisset, dixit Eliseus: jace asgittam. Et jecit. Et ait Eliseus: sagitta salutis Domini, et asgitta salutis contra Syriam: percutiesque Syriam in Aplice, donce consumas esin.
- 18. Et ait: tolle sagittas. Qui cum tulisset, rursum dixit ei : percute jaculo terraus. Et cum percussisset tribus vicibus et stetisset.
- 19. iratus est vir Dei contra eum, et ait: si percussisses quinquies, aut sexies, sive septies, percussisses Syriam usquè ad consumptionem: nuuc autem tribus vicibus percutirs eam.
- 20. Mortuus est ergò Eliseus, et sepelierunt eum. Latrunculi autem de Moab vonerunt in terram in inso anno.
- 21. Quidam autem sepelientes homioem, viderunt latrunculos, et projecerunt cadaver in sepulchro Elisei. Quod cum tetigisset ossa Elisei, revixit homo, et stetit super pedes suos. Elia: Eccli. 48, 14.
- 22. Igitur Hazaël rex Syriæ afflixit Israël cunctis diebus Joschaz: Vedi Joachaz.
- a3. et misertus est Dominus eurum, et reversus est ad eos propter pactum suum, quod labelat cum Abraham, et lasac, et Jacob: et noluit disperdere eos, neque projicere penitùs, usquè in præseos tempus.
- 24. Mortuus est autem Hazaël rex Syriæ, et regnavit Benadad Glius pro eo.
- 25. Porrò Joss filius Joachez tulit urbes de manu Benadud filii Hazzēl, ques tulerat de manu Juechez patris sui jure prœ'ii, tribus vicibus percussat eum Joas, et reddidit civitates Isræll. Anno 3168.

Joss fa la guerra ad Amasia, re di Giuda, demolisce le mura di Gerusalemme, distrugge il tempio, e muore nell'auno 3179. Amasia: 4 Re 14. 13 a 16.

JOATHAM, ultimo figlio di Gedeone, o Jetobaal, solo poté scampare dalla strage fatta da

- suo fratello Abimelech di settanta altri suoi fratelli, essendosi tenuto nascosto: Asimelech: Giud. 9, 1 a 6.
- JOATHAM: Giudici, capo 9. Joatham dice contro gli abitanti di Sichem una parabola, colla quale mette ad essi sott' occhio la loro ingiustizia e le calamità che ne deriveranno: anno del mondo 2700.
- Quod cum nuntistum esset Jostham, ivit, et steitt in vertice montis Garizim: elevatăque voce, clamavit, et dixit: audite me, viri Sichem, ità audist vos Deus.
- 8. Ierunt ligna, ut ungerent super se regem : dixeruntque olivæ: impera nobis.
- 9. Que respondit: numquid possum deserere pinguedinem meam, qua et dii utuntur et homines, et venire ut inter ligua promovear?
- 10. Dixeruntque ligna ad arborem ficum: veni, et super nos regnum accipe.
- 11. Que respondit eis: numquid possum deserere dulcedinem meam, fructusque suavissimos, et ire ut inter cætera ligna promovear?
- 12. Locutsque sunt ligns ad vitem: veni , et impers nobis.
- 13. Que respondit eis: numquid possum deserere vinum meum, quod lætificat Deum et liomines, et inter ligna cætera promoveri?
- 14. Dixeruntque omoia ligna ad rhammum: veni, et impera super nos.
- 15. Que respondit eis: si verè me regem vobis constituits, venite, et sub umbră meă requiescite; si autem non vultis, egrediatur ignis de rhanno, et devoret cedros Libani.
- 16. Nunc igitur, si rectè et absque peccato constituistis super vos regem Abimelech, et benè egistis cum Jerobaal, et cum domo ejus, et reddidistis vicem beneficiis ejus qui pugnavit pro vobis,
- 17. et animum suam dedit periculis, ut crueret vos de manu Madian,
- 18. qui nunc surrexistis contra domum patris mei, et interfecistis filios ejus septuaginta viros soper unum lapidem et constituistis regem Abinelech filium ancillæ ejus super labitatores Sicliem, eò quòd frater vester sit:
- 19. si ergò rectè et absque vitio egistis eum Jerobaal, et domo ejus, hodiè lætamini in Abimelech, et ille lætetur iu vobis.
- 20. Sin autem perverse: egrediatur ignis ex eo, et consumat habitatores Sichem, et oppidum Mello: egrediaturque ignis do viris Sichem, et de oppido Mello, et devoret Abimelech.
  - 21. Que cum dixisset, fogit, et abiit in Bera:

habitavitque ihi ob metum Abimelech fratris sui.
22. Regnavitque itaque Abimelech super Israël tribus annis.

Per la continuazione, vedi Ammeleca: Giud. 9, 23 e seg.

JOATHAN, figlio di Azaria, chiamato anche Ozia, re di Giuda, governò per suo padre che fu colpito di lebbra. Regnò in seguito, dopo la morte di suo padre, nell'anos 2251. Azaria: 4 Re 15, 5, 7. Ozia: 2 Par. 26, 23.

JOATHAN: 4 Re, capo 15. Joathan regna sedici anni, prima come governatore, poscia come re. Aveva venticinque anin quando incomincià a regnare: particolarità del suo regno. Egli muore, gli succede il figlio Achaz, nell'anno del mondo 3362.

Ciò che precede trovasi all'articolo Praces: 4
Re 15, 27 a 31.

32. Anno secundo Phacee, filii Romeliæ regis Israël, regnavit Joathau filius Oziæ regis Juda. Infr. Joathau : 2 Par. 27, 1.

33. viginti quinque annorum erat cum regnare corpisset, et sexdecim annis regnavit in Jerusalem: nomen matris ejus Jerusa, filia Sadoc.

34. Fecitque quad erat placitum coram Domino: juxta omnia que fecerat Ozias pater suus, operatus est.

35. Verumtamen excelsa non abstuliti adhuc populus immolabat, et adolebat incensum in excelsis: ipse ædificavit portam domûs Domini sublimissimam.

36. Relique autem sermonum Joathan, et universa quæ fecit, nonne hæc scripte sunt in libro verborum dierum regum Jude?

37. In diebus illis coepit Dominus mittere in Juda Rasin regem Syriæ, et Phacee filium Romeliæ. Rasin: Is. 7, 1.

38. Et dormivit Josthan cum patribus suis, sepultusque est cum eis in civitate David patris sni, et regnavit Achaz silius ejus pro eo.

Per la continuazione, vedi Acuaz: 4 Re cap. 16.

JOATHAN: 2 Parslipomeni, capo. 27. Joathan governa nel timore di Dio: egli ottiene fortunati successi: muore e gli succede il figlio Achaz. Il capo precedente trovasi all'articolo Ozia: 2 Par. cap. 28.

Viginti quinque annorum erat Joathan cùm regnare copisset, et sedecim annis regnavit in Jerusalem: nomen matris ejus Jerusa filia Sadoc. Sup. Joarnas: 4 Re 15 33.  Fecitque quod rectum erat coram Domino. juxta omnia que fecerat Ozias pater suos, excepto quot non est ingressus templum Domini, et adhue populus delinquebat.

3. Ipse ædificavit portam domûs Domini excelsam, et in muro Ophel multa construxit.

4. Urbes quoque ædificavit in montibus Juda, et in saltibus castella et turres.

Ipse pugnavit contra regem filiorum Ammon, et vicit cos, dederuntque ei illii Ammon in tempore illo centum talenla argenti, et decem unillia coros tritici, se totidem coros hordei: hæc ei prebuerunt filii Ammon, in anno secundo et tertio. Nell'anno 3247 a 3248.

6. Corroboratusque est Jouthan, eò quòd direxisset vias suas coram Domino Deo suo.

7. Reliqua autem sermonum Joathan, et omnes pugnæ ejus, et opera scripta sunt in libro regum Israël et Juda.

 Viginti quinque annorum erat cum regnare cœpisset, et sedecim annis regnavit in Jerusalem.

on Dormivitque Josthan cum patribus suis, et sepelierunt eum în civitate David: et regnavit Achaz filius ejus pro eo.

Per la continuazione, vedi Acuaz: 2 Par. cap. 28.

## JOB. Vedi GIOBBE.

JOELE, che significa chi vuole, o chi incomincia, è il nome del ventesimo libro della Sacra Scrittura. Porta il nome del sno autore. Joele era figlio di Phatnel della tribù di Gad, ovvero di quella di Ruben. Credesi che abhia vissuto al tempo del profeta Osea, e che abbia profetizzato come lui, pel corso di cento anni circa. Egli è nel numero dei dodici profeti minori. Pare che indirizzi la sua parola al solo popolo di Ginda e di Beniamino; la qual cosa fece credere a taluni, che vivesse soltanto al tempo di Ezechia, dopo la dispersione delle dieci tribù. È però molto più verosimile che abbia profetizzato prima di Amos, il quale viveva sotto il regno di Ozia; imperciocche predisse una siccità, che doveva desolare tutto il paese, e della quale Amos si lamenta, perchè non costrinse tutti i peccatori a ritornare al Signore: Amos: 4, 8 (\*).

<sup>(\*)</sup> Faremo qui osservare che la fame di cui parla Amos fu effetto della sicciàt mentre invece la fame descritta da Joele fu conteguerata del fagello della locuste i puincia la citazione del passo di Amos non concorda pienamente col. passo di Joele. — Opinione in oggi quasi comune è che Joele profettare al tempi di Gerenta.

Ciò che precede trovasi all'articolo Isanelle: Osea, capo 14.

Verbum Domini, quod factum est ad Joël

2. Audite hoc senes, et auribus percipite omnes habitatores terræ: si factum est istud in diebus vestris, aut in diebus patrum vestrorum?

3. Super hoc filiis vestris narrate, et filii vestri filiis suis, et filii eorum generationi alteræ.

4. Residuum erucm comedit locusts, et residuum locustm comedit bruchus, et residuum bruehi comedit rubigo.

5. Expergiscimini ebrii, et slete, et ululate omnes, qui bibitis vinum in dulcedine: quoniam periit ab ore vestro.

6. Gens enim ascendit super terram meam, fortis et innumerabilis: dentes ejus ut deutes leonis: et molares ejus ut catuli leonis.

7. Posuit vineam meam in desertum, et ficum meam decorticavit: nudans spoliavit eam, et projecit: albi facti sunt rami ejus.

8. Plange quasi virgo accincta sacco super virum pubertatis sum.

9. Periit sacrificium et libatio de domo Domini: luxerunt sacerdotes ministri Domini.

10. Depopulata est regio, luxit humus: quoniam devastatum est triticum, confusum est vinum, elanguit oleum.

11. Confusi sunt agricolæ, ululaverunt viuitores super frumento et hordeo, quia periit messis agri.

12. Vinea confusa est, et ficus elanguit: malogrenatum, et palma, et malum et omnia ligna agri arneruut; quia confusum est gaudium à filiis homiuum.

11 profeta esorta il pupolo, e particolarmente i sacerdoti, ad umitiarsi davanti al Signore, a digiunare ed a fare penitenza, per allontanare i flagelli, da cui sono minacciati. Piange egli medesimo sulle calamità che vede prossime a succedere.

13. Accingite vos, et plangite sacerdotes, ululate ministri altaris: ingredimini, cubate in sacco ministri Dei mei: quoniam interiit de domo Dei vestri sacrificium et libatio.

14. Sanctificate jejunium, vocate cœtum, congregate senes omnes habitalores terræ in domum Dei vestri: et clamate ad Dôminum: Inf. Joste: 2, 15. 15. a, a, a, diei; quis propè est dies Domini, et quasi vastitas à potente veniet.

16. Numquid non coram oculis vestris aliments perierunt de domo Dei nostri, lætitis et exultatio?

17. Computraerunt juments in stercore suo, demolits sunt horres, dissipatæ sunt spothecæ, quonism coufusum est triticum.

18. Quid ingemuit animal, mugierunt greges armenti? Quia non est pascua eis, sed et greges pecorum disperierunt.

19. Ad te, Domine, clamabo: quia ignis comedit speciosa deserti, et flanima succendit omnia ligna regionis.

20. Sed et hestim agri, quest area sitiens imbrem, suspexerunt ad te: quoniam exsicenti sunt fontes aquarum, et ignis devoravit speciosa deserti.

Jozte: capo 2. Il giorno del Signore è vicino: giorno di teuebre e di caligine: giorno di nubi e di tempeste. Un popolo numeroso e forte piomberà repentinamente sulla Giudea, e lasceralla devastata e deserta.

Canite tubă în Sion, ululate în monte sancto meo, conturbentur omnes habitatores terræ: quia venit dies Domini, quia propè est:

2. dies tenebrarum et caliginis, dies nubis et turbinis: quasi mand expansum super montes populus nultus et fortis: similis ei non fuit à principio, et post eum non erit usque in annos generationis et generationis.

 Ante faciem ejus ignis vorans, et post eum exurens flamma: quasi hortus voluptatis terra coram eo, et post eum solitudo deserti, neque est qui effugiat eum.

4. Quasi aspectus equorum, aspectus eorum: et quasi equites sic current.

 Sic sonitus quadrigarum super capita montium exilient, sicut souitus flamme ignis devorantis stipulam, velut populus fortis præparatus ad prælium.

 A facie ejus cruciabuntur populi; omnes vultus redigentur in ollam.

7. Sicut fortes current: quasi viri bellatores ascendent murum: viri in viis suis gradientur, et non declinabunt à semitis suis.

8. Unusquisque fratrem suum non coarctabit, singuli in calle suo ambulabunt: sed et per fenestras cadent, et non demolientur.

9. Urbem ingredientur, in muro current, domos conscendent, per fenestras intrabunt quasi fur.

10. A facie ejns contremuit terra, moti sunt cœli: sol et luna obtenebrati sunt, et stellæ re-

traxerunt spiendorem suum. Infr. vers. 31. Babilonia: Is. 13, 10. Egitto: Exech. 32, 7. Nazioni: Joele: 3, 15. Properie: Matt. 24, 29.

- Il Signore fa annunziare quei flagelli, affinchè opnuno possa rivocare il castigo con una sin-cera penitenza. Il profeta esorta i Giudei ad approfittare della bonià del Signore, ed a convertirsi a lui nel digiuno, nelle lagrime e nei sospiri.
- 11. El Dominus dedit vocem nam ante faciem exercitús sui: quia multa sunt nimis castra ejus, quia fortia et facienta verbum ejus: magnus enim dies Domini, et terribilis valdè: et quis sustinebit eun? Scruyyrrò: Gerem. 30, 70. Israz-Le: Am. 5, 18. Sorona: 1, 15.
- 12. Nunc ergò dicit Dominus: convertimini ad me in toto corde vestro, in jejunio, et in fletu, et in planctu. Niniya: Gion. 3, 6 a 8. Sabmone: Matt. 6, 16.
- 13. Et scindite corda vestra, et non vestimenta vestra, et convertinini ad Dominim Deum vestrum: quia beniguus et misericors est, patiens et multa misericordia, et præstabilis super malitià. Convensione: Salm. 85, 4. Ninves: Gion. 4, 2.
- 14. Quis seit si convertatur, et ignoscat, et relinquat post se benedictionem, sacrificium et libamen Domino Deo vestro? Ninive: Gion. 3, 9.
- 15. Canite tubă in Sion, sanctificate jejunium, vocate cœtum. Sup. Jozza: 1, 14.
- 16. Congregate populum, sanctificate Ecclesiam, condunate senes, congregate parvulos, et sugentes ubera: egrediatur sponsus de cubili suo, et sponsa de thalamo suo.
- 17. Iater vestibulum et altare plorabunt sacerdotes ministri Domini, et dicent: parce, Domine, parce populo tuo: et ne des luxreditatem tuam in opprobrium, ut dominentur eis nationes: quarè dicunt in populis: ubi est Deus eorum? Craco-mo: Epist. 4, 8 a 10.
- Perdono e prosperità promessa ai Giudei che si convertiranno. Iddio darà loro un meestro della giustisia. Egli spanderà il suo spirito sopra tutti: chi invocherà il Signore sarà salvato.
- 18. Zelatus est Dominus terram suam, et pepercit populo suo:
- 19. et respondit Dominus, et dixit populo sno: eccè ego mittam vobis frumentum, et vinum, et oleum, et replebimini eis: et non dubo vos ultrà opprobrium in gentibus.
  - 20. Et eum qui ab aquilone est, procul faciam

- à robis: et expellam eum in terram invism et desertam; faciem ejus contra mare orientale, et extremum ejus ad mare novissimum: et ascendet foetor ejus, et ascendet putredo ejus, quia superbè egit.
- 21. Noli timere, terra, exulta et lætare; quo-
- 22. Nolite timere animalia regionis; quia germinaverunt speciosa deserti, quia lignum attulit fructum suum, ficus et vinea dederunt virtutem
- Et filii Sion, exultate, et letamini in Domino Deo vestro: quia dedit vobis doctorem justilim, et descendere faciet ad vos imbrem matutinum et serotinam, sicut in principio.
- 24. Et implebuntur areæ frumento, et redun-
- 25. Et reddam vobis annos, quos comedit locusta, bruchus, et rubigo, et eruca: fortitudo mea magna quam misi in vos.
- 26. Et comedetis vescentes, et saturabimini: et laudabitis nomen Domini Dei vestri, qui fecit mirabilia vobiscum: et non confundetur populus meus in sempiternum.
- 27. Et scietis quia in medio Israël ego sum: et ego Dominus Deus vester, et non est ampliùs: et non confundetur populus meus in æternum.
- 28. Et erit post bæc: effundam Spiritum menm super omnem enrenm: et prophetabunt filii vestri, et filiæ vestræ: senes vestri somnia somniabunt, et juvenes vestri visiones videbunt. Dio: Id. 64, 3. Spirito: dtl. 2, 17.
- 29. Sed et super servos meos et ancillas in diehus illis effundam spiritum meum.
- 30. Et dabo prodigis in cœlo, et in terrà, sanguinem, et ignem, et vaporem fumi.
- 31. Sol convertetur in tenebras, et luna in sanguinem: antequam veniat des Domini magnus, et horribilis. Sup. Joele: 2, 10. Professio Matt. 24, 29. Gerusalemme: Luc. 21, 25. Spirito: All. 2, 20, 21.
- 32. Et erit: omuis qui invocaverit nomen Domini, salvus erit; quia in monte Sion, et in Jerusalem erit salvatio, sicut dixit Dominus, et in residuis, quos Dominus vocaverit. Roman: Epist. 10, 13.

Per la continuazione, vedi Nazioni: Joele, c. 3.

JOHANAN: che siguifica favorito, pio, carilatevole, era figlio di Carce. Egli vuole uccidere Ismahel, che aveva ammazzato Godolia, governatore della Giudea, reguando Nabuchodonosor, dopo la presa di Gerusalemme fatta da quel re. Johanno prega Geremia di consultare la volontà del Signore, promettendogli di ubbidire fedelmente ai divini voleri. Vedasi per la continuazione della storia di Johann. Geremia: 40, 8, 13, 15, 16. Issanen: Gerem. capo 40 e capo 41.

JOIADA, sommo sacerdote, fa uccidere Atra-

JOIADA, sommo sacerdole, in uccidere Atia-Lia: 4 Re 11, 4, 15. Vedi pure Joas: 4 Re, capo 12 ed il capo seguente dei Paralipomeni.

Joiana: 2 Paralipomeni, capo 23. Joiada fa riconoscere per re di Giuda Joas, in età di sette anni, nell'anno 3126.

Il capo precedente trovasi all'articolo Ocnosia:

Anno autem septimo confortatus Joiada, assumpsit centuriones, Azariam videlicet filium Jeroham et Ismalet filium Johanan, Azariam quoque filium Obed, et Massiam filium Adaire, et Elisaphat filium Zechri: et iniit cum eis foedus. ATARIAL 2 # # 11, 4.

- 2. Qui circumeuntes Judam, congregaverunt Levitas de cunctis urbihus Juda, et principes familiarum Israël, veneruntque in Jerusalem.
- 3. Iniit ergò omois multitudo pactum in domo Dei cum rege: dixitque ad eos Joiada: eccè filius regis regnabif, sicut locutus est Domiaus super filios David.
  - 4. Iste est ergò sermo quem facietis:
- 5. tertia pars vestrûm qui veniunt ad salibatum, sacerdotum, et Levitarum, et janitorum, erit in portis; tertia verò pars ad domum regis: et tertia ad portam quæ appellatur Fundamenti: omne verò reliquum vulgus sit in atriis domûs Domini.
- Nec quispiam alius ingrediatur domum Domini, nisi sacerdotes, et qui ministrant de Levitis: ipsi tantummodò ingrediantur, quia sacctificati sunt: et omne reliquum vulgus observet custodias Domini.
- Levitæ autem circumdent regem, habentes singuli arma sua (et si quis alius ingressus fuerit templum, interficiatur) sintque cum rege et intrante et egrediente.
- 8. Fecerunt ergó Levitte, et universus Juda, juxta omnia que præceperat Joiada pontifex: et assumpserunt singuli viros qui sub se ersat, et venichant per ordinem sabbati, cam his qui impleverant sabbatum, et egressuri erant: siquidem Joiada pontifex non dimiserat abire turmas, que sibi per singulas hebdomadas succedere consueverant.
- Deditque Joisda sacerdos centurionibus lanceas, clypeosque et peltas regis David, ques consecraverat in domo Domini.

- 10. Constituitque omnem populam tenentium pugiones, à parte templi dextră, usquê ad partem templi sinistram, coram altari, et templo, per circuitum regis:
- tt. et eduxerunt filium regis, et imposuerunt ei diadems, et testimonium, dederuntque in menu ejus tenendam legem, et constituerunt eum regem: unxique illum Joiada pontifex et filii ejus: imprecutique sunt ei, atque dixerunt: vivat rex.
- Athalia va al tempio, e considera l'elevazione di Joss come un tradimento. Il sommo sacerdote la fa estre dal tempio e trucidare. Invita tutti i Giudei a rianovare l'alleanza col Signore. È distrutto il tempio di Baal, e sono uccisi tutti i sacerdoti di quell'idolo.
- 12. Quod cum audisset Athalia, vocem scilicet currentium atque laudantium regem, ingressa est ad populum in templum Domini.
- 13. Còmque vidisset regem stantem super gradum in introitu, et principes, turmasque circa eum, omnoemque populum terræ gaudentem, atque clangentem tubis, et diversi generis organis concinentem, vocemque laudantium, scidit vestiments sus et sit: insidie, insidie?
- 14. Egressus autem Joinda pontifex ad centuriones et principes exercitàs, dixit eis: Educite illam extra septa templi, et interficiatur foris gladio. Præcepitque sacerdos ne occideretur in domo Domini.
- 15. Et imposuerunt cervicibus ejus manus: cùmque intrasset portam equorum domus regis, interfecerunt eam ibi.
- 16. Pepigit autem Joiada fœdus inter se, universumque populum, et regem, ut esset populus Domini.
- 17. Itaque ingressus est omnis populos domum Basl, et destruxerunt eam: et altaris ac simulacra illius confregerunt: Mathan quoque sacerdotem Basl interfecerunt ante aras.
- 18. Constituit autem Joiada præpositos in domo Domini, sub manibus sacerdotum, et Levitarum, quos distribuit David in demo Domini, ut offerrent holocausta Domino, sicut\*sacriptum est in lege Moysi, in gaudio et canticis, juxta dispositionem David.
- 19. Constituit quoque janitores in portis domûs Domini, ut non ingrederetur eam immundus in omni re-
- 20. Assumpsitque centuriones et fortissimos viros ac principes populi, et omne vulgus terræ, et fecerual descendere regem de domo Domini, et introire per medium portes superioris in do-

mum regis, et collocaverunt cum in solio reguli, 21. Lætalusque est omnis populus terræ, et urbs quievit: porrò Athalia interfecta est gladio.

Joinn: 2 Purulipomeni, cupo 24. Joas resta fedete al Signore, finché vive il sommo sacerdote Joiada. Fa rifare, nell'anno 3145, l'arca del Signore, che l'empia Athalia avea distrutta, nell'anno 3147. Joiada muore, in età di cento trent'anni.

Septem annorum erat Joss cum regnare copisset, et quadraginta annis regnavit in Jerusatem; nomen matris ejas Sebia de Bersahee. Attabat 4 Re e 11, 21. Joan: 4 Re 12, 1.

2. Fecitque quod bonum est coram Domino cunctis dichus Joiada sacerdotis.

3. Accepit autem e Joiada uxores duas, è quibus genuit filios et filias.

4. Post que plaquit Joas ut instauraret domum

5. Congregavitque sacerdotes et Levitus, et dixit eis: egredinini ad civitutes Juda, et colligite de universo Israel pecuniam ad sartutecla templi Dei vestri per singulos annos, festinatòque hoc facite: porrò Levitte ceère neeligentiús.

6. Yocavitque rex Joiadam principem, et dixie: quarè tibi non fuit enræ ut cogeres Levitus inferre de Juda et de Jerus-lem pecuniam, que constitutu est à Moyse servo Domini, ut inferret eam omnis multitudo Israël in tabernaculum testimonii?

7. Athalia enim impiissima, et filii ejus destruxerunt domum Dei: et de universis que sanctificata fuerant in templo Domini, ornaverunt fanum Baalim.

8. Præcepit ergó rex, et fecerunt arcam : posueroutque cam juxta portam domús Domini foriusecus.

 Et prædicatum est in Juda et Jernsalem ut deferrent singuli pretium Domino, quod constituit Moyses servus Dei super omuem Israël iu deserto. Attane: Esod. 30, 12.

10. L'etatique sunt cuucti principes, et omuis populus: et ingressi contulerunt in arcam Domini, atque miserunt ità ut impleretur.

11. Câmque tempus esset ut deferrent arcam corum rege per manus Leviarum (videbant enim multam pecuniam), ingrediebatur scriba regis, et quem primus saccrdos constituerat: effuudebantque pecuniam qua crat in arcă: porró arcam reportabaut ad locum suum: sicque faciebant per singulos dies, et congregata est infinita pecunia.

12. Quam dederunt rex et Juiada his qui praerant operibus domòs Domini: at illi couducebant ex eà cœsores lapidum, et artifices operun singulorum, ut instaurarent domuni Domini: fabros quoque ferri et æris, ut quod cadere cooperat fuleiretur.

13. Egeruntque hi qui operabantur industrié, et obducebatur parietum cicatrix per manus corum, ac suscitaveront domum Domini in statum pristinum, et firmiter eam stare fecerunt.

14. Cùmque complessent omnis opers, detulerunt coram rege et Joisda reliquam partem pecuniæ: de quå fisets sunt vasa templi in ministerium, et ad holucausta, phisiae quoque, et cœlera vasa sures et argentes: et offereliantur holocausta in domo Domiui jugiter cunctis diebus Joisdæ.

15. Senuit autem Joinds plenus dierum, et mortuus est cum esset centum triginta annorum.
16. Sepelieruntque eum in civitate David cum

regibus, eò quòd fecisset bonum cum Israël, et cum domo ejus.

Joas, dopo la morte di Joüada, abbandona il culto del Signore. Fa lapidare Zacaria, figlio di Joïada, perchè lo rimproverava per la sua cattiva condotta, nell'anno 3164. Egli medesimo è assassinato, in pena di quel delitto, nell'anno 3165.

17. Postquam autem obiit Joiada, ingressi suut principes Juda, et adoraverunt regem, qui delinitus obsequiis corum, acquievit eis.

18. Et dereliquerunt templum Domini Dei patrum suorum, servieruntque lucis et sculptilibus, et facta est ira contra Judam et Jerusalem propter hoc necestum.

19. Mittebutque eis prophetus ut reverterentur ad Dominum, quos protestantes, illi audire nolebant

20. Spiritus imque Dei induit Zachariam filium Joiade sacerdotem, et stetit in conspectu pupuli, et dixit eis: Hæc dicit Domiuus Deus; quaré fransgredimini præceptum Domini, quod vobis uon proderit, et dereliquistis Dominum ut derelinqueret vos?

21. Qui congregati adversus eum, miserunt lapides juxta regis imperium in atrio domus Domini.

22. Et non est recordatus Joas rex misericordias, quam fecerat Joinda pater illius secum, sed interfecit filium ejus. Qui cum moreretur, sit: videat Dominus et requirat. Dorrons: Matt. 23, 25.

23. Cumque evolutus esset annus, asceudit contra eum exercitus Syrim: venitque in Judam et Jerusalem, et interfecit cunctos principes populi, atque universan prædam miserunt regi in Damaseum. Joas: 4 Re 12, 17.

24. Et certè cum permodicus venisset numerus Syriorum, tradidit Dominus in manibus eorum infinitam mulitudinem, eò quòd dereliquissent Dominum Deum patrum suorum: in Joss quoque ignoniniosa exercuére judicia.

25. Et alieuntes dimiserunt eum in languorihus magnis: surreserunt autem contra eum servi sui, in ultionem sanguinis filii Joiado sacerdotis, et occiderunt eum iu lectulo suo, et mortuus est: aepelieruntque eum in civitate David, sed non in sepulebris regum.

26. Insidiati verò sunt ei, Zabad filius Semmastli Ammonitidis, et Jozabad filius Semarith Monbitidis.

27. Portò filii ejus, ac summa pecunim que adunata (uerat sub eo, et instauratio domús Dei, scripta sunt diligentiùs in libro regum: regnavit autem Amasias filius ejus pro eo.

Per la continuazione, vedi Amasia: 2 Par. c. 25.

JONADAB, che significa spontaneo, volontario, era figlio di Rechab: Jenu: 4 Re 10, 15, 23. Comandamenti: Gerem. 35, 6, 8, 16, 18, 19. Vedi pure Richab.

JONATHA. Vedi GIONATA.

JORAM, che significa elevato, era figlio di Josephat re di Giuda. Egli regnò dopo la morte di suo padre, succeduta uell'anno 3115. Josaphat: 3 Re 22, 51.

John: 4 Re, capo 8. Joram segue le empie tracce dei re d'Israele, come aveva fatto la casa di Achol Il Signop però non lo stermina per amore di Davidle. Joram mette in rotta gli Idumei. Egli muore e gli succede nel regno Ochosia suo figlio, il quale segue le medesime empie Iracce.

Ciò che precede di questo capo trovasi all'articolo Eusso: 4 Re 8, r = 15.

16. Anno quinto Joram filii Achab regis Israël, et Josaphat regis Juda, regnavit Joram filius Josaphat rex Juda. Infr. Jonam: 2 Par. 21, 1 a 5.

17. Triginta duorum annorum erat cum reguare coepisset, et octo annis regnavit in Jerusalem.

18. Ambulavitque in viis regum Israël, sicut ambulaverunt domus Achab: filis enim Achab erst uxor ejus: et fecit quod malum est in conspectu Domini. Infr. Jonan: 2 Par. 21, 6.

19. Noluit sulem Dominus disperdere Judam,

propter David servum suum, sicut promiserat ei, ut daret illi luceroam, et filiis ejus cunctis diebus. Davidde: 2 Re 7, 16.

20. In dielius ejus recessit Edom, ne esset sub Juda, et constituit sibi regem. Infr. Johan: 2 Par.

21. Venitque Joram Seira, et omnes currus cum eo: et surrexit nocte, percussitque Idummos, qui eum circumdederant, et principes curruum, populus autem fugit in tabernacula sua. Infr. Joams: 2 Par. 21, 9 e seg.

22. Recessit ergò Edom ne esset sub Juda usquè ad diem banc. Tunc recessit et Lobna in tempore illo.

23. Reliqua autem sermonum Joram, et universa quæ fecit, nonne hæc scripta sunt in libro

verborum dierum regum Juda?

24. Et dormivit Joram cum patribus suis, sepulusque est cum eis in civitate David, et reguavit Ochosias filius ejus pro eo. Ocnosia: 2

Par. 22, 1, 2.

25. Auno duodecimo Joram filii Achab regis Israël, regnavit Ochosias filius Joram regis Judæ. Ocuosia: 2 Par. 22, 1.

26. Viginti duorum annorum erat Ochosias ciun regnare compisset, et uno anno regnavit in Jerusalem: nomen matris ejus Athalia filia Amri regis Israel. Ocuosat: 2 Par. 22, 2.

27. Et ambulavit in viis domûs Achab: et secit quod malum est coram Domino, sicut domus Achab: gener enim domûs Achab suit.

28. Abiit quoque cum Joram filio Achab, ad præliaudum contra Hazaël regem Syrim in Ramoth Galand, et vulneraverunt Syri Joram: Ocnosia: 2 Par. 27, 6, 7.

29. Qui reversus est, ut curaretor in Jezrahelt quis vulneravernat eum Syri in Ramoth, præliantem contra Hazaël regem Syrine. Porrò Ochosias filius Jorann rex Juda descendit invisere Joram filium Achab in Jezrahel, quia ægrotabat ibi.

Per la continuazione, vedi Jenu: 4 Re, cap. 9.

Johm: 2 Paralipomeni, capo 21. Joram uccide i suoi fratelli ed alcuni principali di Israele. Sue empietà: con tutto ciò il Signore non vuole sterminarlo in considerazione di Davidde.

Il capo precedente trovasi all'articolo Josafuat: 2 Par. cap. 20.

Dormivit nutem Josephat cum patribus suis, et sepultus est cum eis in civitate David: regnavitque Joram filius ejus pro eo. Josephat: 2 Par.

2. Qui habuit fratres filios Josaphat, Azariam,

et Jahiel, et Zachariam, et Azariam, et Michaël, et Saphatiam : omoes hi, filii Josaphat regis Juda.

- 3. Deditque eis pater sous mults muners argeuti, et auri, et pensitationes cum civitatibas munitissims in Juda: regnom autem tradidit Joram, eù quòd esset primogenitus.
- 4. Surrexit ergò Joram super regnum patris sui : cumque se confirmasset, occidit omnes fratres suos gladio, et quosdam de principihus Israël.
- 5. Triginta duorum annorum erat Joram com reguare compisset: et octo annis reguavit in Jerusalem.
- 6. Ambulavitque in viis regum Issaël, sicot egerat domus Achab: filia quippè Achab erat uxor ejus, et fecit malum in conspectu Domini.
- Noluit autem Dominus disperdere domum David, propter pactum quod inierat cum eo; et quia promiserat ut daret ei luceroam, et filis ejus omni tempore. Sup. Joaam: 4 Re 8, 19.
- Gli Idumei si ribellano contro Joram, che gli sconfigge. Riceve una lettera dal profeta Elia, che gli rimprovera le sue empietà, gli predice la morte e lo spogliamento di sua casa.
- 8. In diebus illis rebellavit Edom, ne esset subditus Judam, et constituit sibi regem. Giacobre: Gen. 27, 40. Sup. Joram: 4 Re 8, 20.
- Cùmque transisset Joram cum principibus suis, et cuncto equitatu qui erat secum, surrexit nocte, et percussit Edom qui se circumdederat, et omnes duces equitatus ejus.
- 10. Attamen rebellavit Edom, ne esset sub ditione Juda, usquè ad hanc diem : eo tempore et Lobna recessit ne esset sub manu illins. Dereliquerat enim Dominum Deum patrum soorum.
- 11. Iusuper et excelsa fabricatus est in urbibus Juda, et fornicari fecit habitatores Jerusalem, et prævaricari Judam.
- 12. Allatæ sunt autem ei litteræ ab Elià prophetà, in quibus scriptum erat: hec diest Dominus Deus David patris tui, quoniam uon amhulasti in viis Josaphat patris tui, et in viis Asa regis Juda,
- 13. sed incessisti per iter regum Israël, et fornicari fecisti Judam, et habitatores Jerusalem, imitatus fornicationem domûs Achab, insuper et fratres tuos, domum patris tui, meliores te occidisti;
- 14. eccè Dominus percutiet te plaga magua, cum populo tuo, et filiis, et uxoribus tuis, universaque substantia tua.
- Tu autem ægrotabis pessimo languore uteri tui, donec egrediantur vitalia tua paulatim per singulos dies.
  - T. II.

- I Filistei e gli Arabi entrano nella terra di Giuda, la devasiano, saccheggiano la casa del re, e conducono via i suoi figliuoli e le sue mogli: non gli rimane che il piccolo Joachaz. Iddio lo colpisce con una malattia incurabile e dolorosissima, della quale muore. È seppellito nella città di Davidde, ma senza onore, non nel sepolcro de' re.
- 16. Suscitavit ergò Dominus contra Joram spiritum Philisthinorum, et Arabum, qui confines sunt Ætbiopibus.
- 17. Et ascenderout in terram Juda, et vastaverunt eam, diripueruntque conctam substantiam quæ inventa est in domo regis, insuper et filios ejus, et uxores: nec remansit ei filius nisi Joachas, qui minimus natu erat.
- 18. Et super hæc omnis percussit eum Domiaus alvi languore insanabili.
- 19. Còmque diei succederet dies, et temporum spatia volvereatur, duorum annorum expletus est circulus: et sic longà consumptus tabe, ità ut egereret etiam viscera sua, languore pariter et vità caroit. Mortuusque est in infirmitate pessimà, et non fecit ei populus secundum morem. combustionis, exequias, sleut fecerat majoribus ejus.
- 20. Triginta duorum annorum fuit, cum regnare coepisset, et octo aunis regnavit in Jerusalem. Ambulavique non rectè, et sepelierunt eum in civitate David; verumtamen non in sepulchro regum.

Per la continuazione, vedi Ocnosia: 2 Par. c. 22.

JORAM, figlio di Acbab, fratello di Ochosia re d'Israele, succede a suo fratello sul trono d'Israele, nell'anno 3108. Vedi Ocuosia: 4 Re 1, 17.

Joham: 4 Re, capo 3. Il re di Moab ricusa di continuare a pagare tributo a Joram. Joram col re di Giuda e quello di Edon gli muovono guerra, nell'anno 3100, e s'incamminano pel deserto dell'Idumea. Quivi si trovano poco men. che morti dalla sete con tutta l'armata.

Il capo precedente trovasi all'articolo Eliseo: 4
Re, cap. 2.

Joram verò filins Achab regnavit super Israel in Samarià anno decimo octavo Josaphat regis Judæ. Regnavitque duodecim annis.

2. Et fecit melum coram Domino, sed non sicut pater suns et mater; tulit enim statuas Baal, quas fecerat pater ejus.

- 3. Veruntamen in peccatis Jeroboam filii Nahath, qui peccare fecit Israël, adhæsit, nec recessit ab eis.
- Porrò Mesa rex Moab, nutriebat pecora multa, et solvebat regi Israël centum millia agnomunta, et centum millia arietum, cum velleribus suis.
- 5. Cùmque mortuus fuisset Aclish, prævaricatus est fædus quod habebat cum rege Israël.
- Egressus est igitur rex Joram in die illå de Samarià, et recensuit universum Israël.
- 7. Misitque ad Josephut regem Juda, dicens: Rex Mosh recessit à me, veni mecum contra eum ad prailinm. Qui respondit: ascendam: qui meus est, tous est: populus meus, populus tuus, et equi mei, equi tui.
- 8. Dixitque: per quam viam ascendemus? At ille respondit: per desertum Idumææ.
- Perreserunt igitur rex Israël, et rex Juda, et rex Edom, et circuierunt per viam seplem dierum, nec erat aqua exercitui, et jumentis que sequehantur eos.
- 10. Dixitque rex Israël: beu, heu, beu, congregavit nos Dominus tres reges, ut traderetain manus Moab.
- Josaphal, re di Giuda, domanda un profeta del Signore, affine d'implorare per messo di lai l'ajuto del Signore. Joram, re d'Israele, gli indica Elisco. Questo profeta, in considerazione del re di Giuda, promette loro dell'acqua sensa pioggia, e la vittoria sopra il re di Moab.
- 11. Et sit Josephet: Estne hic propheta Domini, ut deprecemur Dominum per eum? Et respondit unus de servis regis Israël: est hic Eliseus filius Saphat, qui fundebat aquam super manus Elim.
- 12. Et sit Josephet: est apud eum sermo Domini. Descenditque ad eum rex Israël, et Josephet rex Juda, et rex Edom.
- 13. Dixit autem Eliseus ad regem Israël: quid mihi et tihi est? vade ad prophetas patris tui, et matris tuæ. Et ait illi rex Israël: quaré congregavit Dominus tres reges hos, ut traderet eos in manus Moab?
- 14. Dixitque ad eum Eliseus: vivit Dominus exercituum, in cujus conspectu sto, quod si non vultum Josephet regis Judæ erubescerem, non attendissem quidem te, nec respexissem.
- 15. Nunc autem adducite mihi psaltem. Cümque caneret psaltes, facta est super eum manus Domini et ait:
- 16. hæc dicit Dominus : facite alveum torrentis

- 17. Hæc enim dicit Dominus: non videbitis ventum, neque pluviam: et alvens iste replebitur aquis, et bibetis vos, et familiæ vestræ, et juments vestra.
- 18. Parumque est lioc in conspectu Domini : insuper tradet etiam Mosh in manus vestras.
- 19. Et percutietis omnem civitalem munitam, et omnem urbem electam, et universum ligaum fructiferum succidetis, cunctosque fontes aquarum obturabitis, et omnem agrum egregium operietis lapidibus.
- Le acque scorrono in abbondanta nel campo di Israele, secondo la promessa d'Eliseo. I Moubiti sono vinti, il loro paese devastato, la capitale assediata, ed il loro re costretto ad immolare il suo figlio primogenito sopra le mura alla vista degli Israeliti, che, commossi ed inorriditi del fatto, si ritirano.
- 20. Factum est igitur mane quandò sacrificium offerri solet: et eccè, aquæ veniebant per vian; Edom, et repleta est terra aquis.
- 21. Universi antem Mosbitm audientes quod ascendissent reges ut pugnarent adversus eos, convocaverunt omnes qui accincti erant halteo desuper, et steteruot in terminis.
- 22. Primoque mane surgentes, et orto jam sole ex adverso aquarum, viderunt Moabitæ è contrà aquas rubras quasi sanguinem,
- 23. dixerunique: sanguis gladii est: pugnaverunt reges contra se, et cæsi sunt mutuó: nunc perge ad prædam, Moab.
- 24. Perrexeruntque in costro Israël: porrò consurgens Israël, percussit Moah: at illi fugerunt coram eis. Venerunt igitur qui vicerant, et percusserunt Moah.
- 25. et civitates destruxerunt, et omnem agrun optimum, mittentes singuli lapides, repleverunt: et universos fontes aquarum obturaverunt: et omnia ligna fructifera succiderunt: ità ut muri tant\u00e4n fictiles remanerent: et circumdata est civitas \u00e1 fundibolariis, et magn\u00e1 ex parte percussa.
- 26. Quod cum vidisset rex Moab, pravaluisse scilicet hostes, tulit secum septingentes viros educentes gladium, ut irrumpereut ad regem Edom; et non potuerunt.
- 27. Arripiensque filium suum primogenitum, qui regnaturus erat pro eo, obtulit holocustum super murum: et facta est indignatio magna in Israël, statimque recesserunt ab eo, et reversi suat in terram suam. Moas: Am. 2, 1.

Per la continuazione, vedi Eusto: 4 Re. c. 4.

JOSABA o Josabeth, figlia del re Joram e sorella di Ochosia e di Athalia, era moglie del gran sacerdote Joiada. Essa salva la vitia a Josa, che diventò poscia re di Ginda: Athalia: 4 Re 11, 1 a 3. Ocnosia: 2 Par. 22, 10 a 12. Vedi mure Joss.

nsina tutta la stirpe di Joram : Ibid. cap. 10.

JOSAPHAT, che significa: Signore giudice, era figlio di Asa, re di Giuda: sall al trono dopo la morte di sno padre, nell'anno 3090: Asa: 3 Re 15, 24. Il suo regno fu di 25 anni. Vedi qui solto 3 Re 22, 41, 42.

JOSAPHAT: 3 Re, espo 22. Josophat vuole unirsi ad Achab, re d'Israele, che aveva risoluto di far guerra a Ramoth di Galaad per levarle di mano al re di Siria. Tutti i profeti di Achab gli promettono la viltoria. Josophat domanda un profeta del Signore: viene chiamato Michea. Anno 3109.

Il capo precedente trovasi all'articolo Achab : 3
Re, cap. 21.

Transierunt igitur tres unni absque bello inter Syriam et Israël.

- 2. In some sutem tertio, descendit Josephet rex Jude ad regem Israël: ACHAB: 2 Par. 18, 2 e seg.
- 3. (Dixitque rex Isrsël ad servos suos: ignoratis quòd nostra sit Ramoth Galaad, et negligimus tollere eam de manu regis Syriæ?)
- 4. Et sit ad Josaphat: veniesne mecam ad præliandum in Ramoth Galaad?
- 5. Dixitque Josephet ad regem Israël: sicut ego sum, ità et tu: populus mens, et populus taus unum sunt: et equites mei, equites tui. Dixitque Josephet ad regem Israël: quære, oro te, hodië sermonem Domini.
- 6. Congregavit ergò rex Israël prophetas, quadringentos circiter viros, et ait ad eos: ire debeo in Ramoth Galaad ad hellandun, an quiescere? Qui responderunt: Ascende, et dabit eam Dominus in manu regis.
- 7. Dixit antem Josephal: Non est hic prophets Domini quispiam, ut interrogemus per eum?
- 8. Et ait rex Israël ad Josaphat: remansit vir unus, per quem possumus interrogare Dominum:

sed ego odi eum, quia non prophetat mihi bonum, sed malum, Michæs filius Jemla. Cui Josaphat ait: ne loquaris ità rex.

- 9. Vocavit ergò rex Israël eunuchum quemdam, et dixit ei : festina adducere Michaem filinm Iemla.
- 10. Rex autem Israël, et Josaphat rex Juda, sedebant unusquisque in solio suo, vestiti cultu regio, in area juxta ostium portæ Samariæ, et universi prophetæ prophetabant in conspectu gorum.
- 11. Fecit quoque sibi Sedecias filius Channana cornus ferres, et sit : hæc dicit Dominus : his ventilabis Syriam , donec deleas cam :
- 12. Omnesque prophetæ similiter prophetæbant, dicentes: ascende in Ramoth Galaad, et vade prosperè, et tradet Dominus in manus regis.
- 13. Nuntius verò, qui ierat nt vocaret Michwam, locutus est ad eum, dicens: eccè sermones prophetarum ore uno regi bona prædicant: sit ergò sermo tuns similis eorum, et loquere bona.
- 14. Cui Michæs sit: Vivit Dominus, quis quodcumque dixerit mihi Dominus, hoc loquer.

Michea si presenta davanti i due re loro predice la disfatta d'Israele e la morte di Achab. E messo in prigione per ordine di quel principe, per esservi alimentato con pane di tribolazione e con acqua di affizione, fino al suo ritorno. Il profeta chiama a testimonio tutto il popolo, che Achab non ritornerà indietro da quella spedizione.

- 15. Venit itaque ad regem, et sit illi rex: Michea, ire debemus in Remoth Galaad ad preliandum, an cessare? cui ille respondit: ascende, et vade prosperé, et tradet eam Dominus in manus regis.
- 16. Dixit autem rex ad enm: iterùm atque iterum adjuro te, ut non loquaris mihi nisi quod verum est, in nomine Domini.
- 17. Et ille eit: vidi cunctum Israel dispersum in montibus, quasi oves non habenter pastorem: et sit Dominus: non habent isti dominum: revertator unusquisque in domun suam in pace.
- 18. (Dixit ergò rex Israël ad Josephat: numquid non dixi tibi, quia non prophetat mihi bonum, sed semper malum?)
- 19. Ille verò addens, sit: proptereà audi sermonem: Domini: vidi Dominum sedentem super solium suum, et omnem exercitum cœli assistentem ei à dextris et à sinistris:
- 20. et ait Dominus: quis decipiet Achab regem Israël, ut ascendat et cadat in Rameth Ga-

100

laad? et dixit unus verba fujuscemodi, et alius

- 21. Egressus est autem spiritus, et stetit coram Domino, et ait: ego decipiam illum. Cui locutus est Dominus; in quo?
- 22. Et ille sit, egredier, et ero spiritus mendaz in ore omnium prophetarum ejus. Et dixit Dominus: decipies, et prævalebis: egredere, et fac ith.
- None igitur: eccè dedit Dominus spiritum mendacii in ore omnium prophetarum tuorum qui bic sunt, et Dominus locutus est contra te malum.
- 24. Accessit autem Sedecias filius Chanaaua, et percussit Michæm in maxillam, et dixit: méue ergò dinisit Spiritus Domini, et locutus est tibi?
- 25. Et ait Michæas: visurus es in die illà, quandò ingredieris cubiculum, intra cubiculum ut abscondaris.
- 26. Et ait rex Israël: tollite Michmam, et mament apud Amon principem civitatis, et apud Joss filium Amelech.
- 27. et dicite eis: hæc dicit rex: mittite virnm istum in carcerem, et sustentate eum pane tribulationis et aqua angustiæ, donec revertar in pace.
- 28. Dixitque Michæss: si riversus fueris in pace, non est locutus in me Dominus. Et ait: audite populi omnes.
- I due re muovono contro Ramoth di Galaad. Il re d'Israele cambia di vestito, ed entra nella mischia. Il re di Giuda trovasi in pericolo. Achab è ferito da una freccia scoccata a caso, e muore; il suo cocchio vien lavato alla peschiera di Samaria, ed i cani leccano il suo sangue, secondo la profezia fattagli da Michea.
- 29. Ascendit itaque rex Israël, et Josaphat rex Juda, in Ramoth Galand.
- Dixit itaque rex Israël ad Josaphat: sume arma, et ingredere prælium, et induere vestibus tuis. Porrò rex Israël mutavit babitum suum, et ingressus est bellum.
- 31. Rex autem Syrim preceperat principibos curruum triginta duobus, diceus: non puguabitis contra minorem et majorem quempiam, nisi contra regem Israël solum.
- 32. Cùm ergò vidissent principes currunm Josaphat, suspicati sunt quòd ipse esset rex Israël, et impetu facto pngnabaut contra eum: et exclamavit Josephat:
- 33. Iutellexeruutque principes curruum quòd non esset rex Israël, et cessaverunt ab eo.

- 34. Vir autem quidam tetendit arcum, in incertum sagittam dirigeus, et casu percussit regem Israël inter pulmonem et stomachum. At ille dixit aurigm suo: verte mauum tuam, et ejice me de exercitu, quia graviter vulneratus sum.
- 35. Commissum est ergo, prælium in die illå, et rex Israël stabat in curru sun contra Syros, et mortuus est vesperè: fluebat autem sanguis plage in sinum currus,
- 36. et præco insonuit in universo exercitu antequam sol occumberet, dicens: unusquisque revertatur in civitatem, et in terram suam.
- 37. Mortuus est autem rex, et perlatus est in Samariam, sepelieruotque regem in Samaria,
- 38. et laverunt currum ejus, in piscina Samariæ, et liuxerunt caues sanguinem ejus, et habenas laverunt, juxta verbum Domini quod locutus fuerat. Actaa: 3 Re 21, 19.
- 39. Reliqua autem sermonum Achab, et universa qua fecit, et domus eburnea quam ædificavit, cunctarumque urbium quas extruxit, nonne hec scripta sunt in libro sermonum dierum regum Israel?
- 40. Dormivit ergò Achab cum patribus suis, et regnavit Ochozias filius ejus pro eo. Anno 3106.
- Josaphat regna sopra Giuda: egli fa quello che è giusto dinanzi al Signore. Muore nell'anno 3115, e Joran suo figlio gli succede al trono-Ochosia regna nel medesimo tempo sopra Israele, fa il male nel cospetto del Signore, e segue le tracce di suo padre.
- 41. Josephet verò filius Asa regnare cerperat super Judam anno quarto Achab regis Israel.
- 42. Triginta quinque anuorum erat cum reguare compisset, et viginti quinque annis regnavit in Jerusalem: nomen matris ejus Azuba filia Salai-
- 43. Et ambulavit in omni vià Asa patris sui, et uon declinavit ex eà: fecitque quod rectura erat iu conspectu Domini. Infr. JOSAFRAT: 2 Par. 20. 31 a 34.
- 44. Verumtemen excelsa non abstulit: adhuc euim populus sacrificabat, et adolebat incensum in excelsis.
- 45. Pacemque habuit Josaphat cnm rege Israël.
- 46. Reliqua autem verborum Josaphat, et opera ejus, quæ gessit et prælis, nonne bæc scripta sunt in libro verborum dierum regum Juda? Infr. Josaphan: 1 Par. 20, 34.
- 47. Sed et reliquias effeminatorum qui remanserant in diebns Asa patris eins, abstulit de terrâ.
  - 48. Nec erat tunc rex constitutus in Edom.
  - 49. Rex verò Josephat fecerat classes in mari,

que navigarent io Ophir propler aurum : et ire non potueruot, quia confracte sunt in Asioogaber. Infr. JOSAFBAT : 2 Par. 20, 36.

50. Tuoc ait Ochozias, filius Achab, ad Josaphat: vadant servi mei cum servis tuis in oavi-

bus. Et noluit Josaphat.

- Dormivitque Josephat cum patribus suis, et sepultus est cum eis in civitate David patris sui: regnavitque Joram filius ejus pro eo. Genealouis: Matt. 1, 8.
- 52. Ochozias autem, filios Achab, regnare coperat super Israël in Samariá, anno septimo decimo Josaphat regis Juda, regoavitue super Israël duobus aoois. Ocnozia: 4 Re 1, 17.
- 53. Et fecit malum io coospecto Domioi, et anobulavit in vià patris sni et matris sue, et io vià Jeroboam filli Nabat, qui peccare fecit Israël.
- 54. Servivit quoque Baal, et adoravit eum: et irritavit Domioum Deum Israël, juxta omoia quæ fecerat pater ejus.
- Per la continuazione della Sacra Scrittura, vedi Ocnozia: 4 Re, cap. 1.

Regno di Josaphat, come leggesi nel libro Secondo de' Paralipomeni.

- Josepure: a Paralipomeoi, capo 17. Josaphat succede ad Asa, suo padre. Il Signore è con lui, perché egli imita la pietà di Davidel. Spedisca i dottori della legge di Dio per tutto il paese di Giuda, affinche istruiscano il popolo: anno 3093.
- Il capo precedente trovasi all'articolo Asa: 2 Par. cap. 16.

Regoavit autem Josaphat filins ejus pro eo, et invaluit contra Israël.

- Constituitque militum numeros in cunctis urbibus Juda, que erant vallate muria. Præsidiaque disposuit in terră Juda, et in civitatibus Ephraïm, quas ceperat Asa pater ejus:
- 3. Et fuit Dominus cum Josephat; quia ambulavit in viis David patris sui primis : et non speravit in Baalim, A
- 4. sed in Deo patris sui, et perrexit in præceptis illius, et non juxta peccata Israël.
- 5. Coofirmavitque Domious regnum in manu eins, et dedit omnis Juda munera Josephat: factaque sunt ei lofinitæ divitiæ, et multa gloria.
- Cùmque sumpsisset cor ejus audaciam propter vias Domini, etiam excelsa et lucos de Juda abstulit.
- 7. Tertio autem aono regni sui: misit de principibus suis Benhail, et Obdiam, et Zachariam,

- et Nathanael, et Michæam, ut docereot in civitatibus Juda:
- 8. et cum eis Levitas, Semeiam, et Nathaniam, et Zabadiam, Azael quoque, et Semiramoth, et Jonatham, Adoniamque et Tobiam, et Thobadoniam, Levitas, et cum eis Elisama et Joram sacerdotes.
- g. Docebantque popolum in Juda, habentes librum legis Domini, et circuibant cuoctas urbes Juda, atque erudiebant populum.
- Il timore del nome del Signore si spande in tutti i regni vicini alla Giudea i i Filistei e gli Arabi pagano tributo a Josaphut: egli diventa possente per ricchezze e per forza d'arme. Novero de' principi e soldati componenti la sua armata.
- 10. Itaque factus est pavor Domini super omnia regoa terrarum quæ erant per gyrum Juda: nec andebaot hellare cootra Josaphal.
- 11. Sed et Philisthæi Josaphat munera deferebant, et vectigal argenti, Arabes quoque adducebant pecora, arietum septem millia septingenta et hircorum totidem.
- 12. Crevit ergò Josaphat, et magoificatus est usquè in sublime: atque ædificavit in Juda domos ad iostar turrium, urbesque muratas.
- Et multa opera paravit io urbibus Juda : viri quoque bellatores, et robusti eraot in Jerusalem,
- 14. quorum iste numerus per domos atque familias singulorum: in Juda priocipes exercitàs, Edoas dux, et cum eo robustissimi viri trecenta millia.
- 15. Post hunc Johanan prioceps, et cum eo duceota octoginta millia.
- 16. Post istum quoque Amasias filius Zechri: consecratus Domico, et cum eo ducenta millia virorum fortium.
- 17. Huoc sequebatur robustus ad prælia Eliada, et cum eo tenentium arcum et clypenm docenta millia.
- 18. Post ipsum etiam Josabad, et cum eo centum octoginta millia expeditorum militum.
- 19. Hi omnes eraot ad manum regis, exceptis aliis, quos posuerat in urbibus muratis, in universo Juda.

Josaphat fa alleanza coll'empio Achab, e contrae afficità con esso, coll'acconsentire al matrimonio di suo figlio colla figlia di Achab, e seco lui va per assediare Ramoth di Galand: ACHAB: 2 Par. cap. 18. Josafhat: a Paralipomeni, capo 19. Josafhat è riconvenuto dal profeta Jehu per aver fatto alleanza con Achab: visita egli medesimo il suo popolo, e lo fa ritornare al Signore Dio dei nadri suoi: anno 3100.

Reversus est autem Josephat rex Juda in do-

- 2. Cui occurrit Jehu filins Hanani, videns, et ait ad eum: impio præles auxilium, et his qui oderunt Dominum amicitia jungeris et ideireò iram quidem Domini merebaris:
- 3. sed bons opers invents sunt in te, eò quòd abstuleris lucos de terrà Juda, et præparaveris cor tnum ut requireres Dominum Deum patrum tuorum.
- 4. Habitavit ergò Josaphat in Jerusalem: rursùmque egressus est ad populum de Bersabee nsquè ad montem Ephraim, et revocavit cos ad Dominum Deum patrum suorum.

Josaphat pone de' giudici in tutte le città forti di Giuda, e gli ammonisce che essi fanno le veci non di un uomo, ma di Dio.

- 5. Constituitque judices terræ in cunclis civitatibus Juda munitis per singula loca,
- et præcipiens judicibus, videte, sit, quid facistis: non enim hominis exercetis judicium, sed Domini: et quodcumque judicaveritis, in vos rednudsbit. Disconss: Gio. 7, 24.
- 7. Sit timor Domini vobiscum, et cum diligentià cuncta facite: non est enim apud Dominum Deum nostrum iniquitas, nec personarum acceptio, nee copido munerum. Erasni: Epist. 6, o.
- 8. In Jerusalem quoque constituit Josephat Levitas et sacerdotes, et principes familiarum ex Ilsreël, ut judicium et causam Domini judicarent habitatoribus ejus.
- 9. Præcepitque eis, dicens: sic agetis in timore Domini fideliter et corde perfecto.
- 10. Omnem causam que venerit ad vos fratrum vestrorum qui habitant in urbibus suis, inter cognationem et cognationem, nbicumquè quastio est de lege, de mandato, de cæremoniis, de justificationibus, ostendite eis ut non peccent in Dominum, et ne venist irs super vos et super fratres vestros: sic ergò agentes non peccabitis. Purrao: ¿Ēgāts. 4, 10.
- 11. Ameries autem secerdos et pontifex vester, in his que ad Deum pertinent, præsidebit: porrò Zabadias filius Ismabel, qui est dux in domo Juda, super ca opera erit, quæ ad regis officiem pertinent: habetisque magistros Levius coram

JOS
vobis; confortamini, et agite ililigenter, et erit
Dominus vobiscum in bonis.

Josaphat: 2 Paralipomeni, capo 20. Gli Ammoniti, i Moabiti e i Siri muovono guerra a Josaphat, il quale, intimato il digiuno, ricorre supplichevole a Dio insieme col suo popolo, nell'anno 3108.

Post lize congregati sunt filii Moab et filii Ammon, et enm eis de Ammonitis, sid Josephat, ut pugnarent contra eum.

- Veneruntque nuntii, et indicavernnt Josaphat, dicentes: venit contra te multitudo magna de his locis que trans mare sunt, et de Syrià, et eccè consistunt in Asssouthamar, que est Eneaddi.
- 3. Josephat autem timore perterritus, totum se contulit ad rogandum Dominum, et prædicavit lejunium universo Juda.
- 4. Congregatusque est Juda ad deprecandum Dominum: sed et omnes de urbibus suis venerunt ad obsecrandum eum.
- 5. Cùmque stetisset Josephet in medio coetu Juda et Jerusalem in domo Domini ante atrium novum.
- 6. sit: Domine Deus patrum nostrorum, tn es Deus in cœlo, et dominaris cunctis regnis gentium, in manu tuâ est fortitudo et potentia, nec quisquem tibi potest resistere.
- 7. Nonne tu Dens noster interfecisti omnes luhitatores terræ Injus coram populo tuo Iaraël, et dedisti eam semini Abraham amici tui in simpiternum?
- 8. Habitaveruntque in eå, et extraxerunt in illå sanctuarium nomini tuo, dicentes:
- 9. Si irruerint super nos mala, gladius judicii, pestilentia, et fames, stabimus coram domo hâc in conspectu tuo, in quâ invocatum est nomen tunm: et clamabimus ad te in tribulationibus nostris, et exaudies, salvosque facies. DEDICAZIONE: 3 Re 8, 38.
- 10. Nunc igitur ecce filii Ammon et Mogb, et mons Seir, per quos aon concessisti Israël, ut transirent quandò egradiebantur de Ægypto, sed declinaverunt ab eis, et non interfecerunt illos: Israellti! Deut. 2, 1 a 5.
- 11. è contrario agunt, et nituntur ejicere nos de possessione quam tradidisti nobis.
- 12. Deus noster, ergò non judicabis cos? in nobis quidem non est tanta fortitudo ut possimus huic multitudini resistere, que irruit super nos. Sed cum ignoremus quid acere debeamus, boc

solum habenius residui, ut oculos nostros diriga-

- 43. Omnis verò Juda staliat coram Domino, cum parvulis, et uxoribus, et liberis suis.
- Jahaziel, pieno dello Spirito del Signore, assicura Josaphat , che Iddio stesso combatterà per lui contro i suoi nemici. Allora Josaphat ed il suo popolo si prostrano bocconi per terra dinanzi al Signore e lo adorano: intanto i Leviti cantano inmi di lode al Signore Iddio.
- 14. Erat autem Jahaziel filius Zachariæ filii Banaiw, filii Jehiel, filii Mathaniw. Levites de filiis Asaph, super quem factus est Spiritus Domini in medio turbo.
- 15. et ait: attendite omnis Juda, et qui habitatis Jerusalem, et lu rex Josephat: bæc dicit Dominus vobis; nolite timere, nec paveatis hanc multitudinem: non est enim vestra pugna, sed Dei.
- 16. Cràs descendetis contra cos, ascensuri enim sunt per clivum nomine Sis, et invenietis illos in summitate torrentis qui est contra solitudinem lernal
- 17. Non critis vos qui dimicabilis, sed tantummodò confidenter state, et videbilis auxilium Domini super vos, ô Juda, et Jerusalem: nolite timere, nec paveatis: cràs egrediemini contra cos; et Dominus crit vobiscum.
- 18. Josephat ergò, et Juda, et omnes habitatores Jerusalem, ceciderunt proni in terrant coran Domino, et adoraverunt eum.
- 19. Porrò Lævitæ de filiis Caath, et de filiis Core, laudabant Dominum Deum Israël voce magnâ, in excelsum.

Josaphat muove guerra ai suoi nemici e esorta il popolo a mettere tutta la sua confidenza nel Signore Iddio: sceglie dei cantori che precedano l'esercito, cantando lodi al Signore. Il Signore rende nulli tutti gli stratagemmi dei nemici di Josaphat: rivolgono perciò contro sè medesimi le toro armi, e si uccidono gli uni gli altri.

- 20. Cùmque manè surrexissent, egressi sunt per desertum Thecue: profectique eis; stans Josaphat in medio eorum, dixt: audite me, viri Juds, et omnes habitatores Jerusalem: credite in Domino Deo vestro; et securi eritis: credite prophetis eius; et cuncta evenient prospera.
- 21. Deditque consilium populo, et statuit cantores Domini, ut laudarent eum in turmis suis, et antecederent exercitum, ac voce consonà dicerent: confitemini Domino, quoniam in eter-

- num misericordia ejus. Meravione: Salin. 135, 1.
  22. Cùmque coepissent laudes canere, vertit
  Dominus insidias eorum in semetipsos, filiorum
- Dominus insidus corum in senetipsos, filiorum scilicet Ammon, et Moab, et montis Seir, qui ingressi fuerant ut puguarent contra Judam, et percussi sunt.
- 23. Namque filii Ammon, et Moab, consurrexerunt adversum habitatores montis Seir, at interficerent et delerent eos: cumque hoc opere perpetrassent, etiam in semetipsos versi, mutuis concidere vulneribus.
- 24. Porrò Juda cùm venisset ad speculam, quæ respicit solitudinem, vidit procul onnem latè regionem plenam cadaveribus, nec superesse quemquam, qui necem potuisset evadere.
- Josaphat ed il suo popolo, dopo di aver fatto un ricco bottino, ritornano a Gerusalemme pieni di gioja e di riconoscenta per la protesione del Signore. Josaphat fa allaanza con Ochosia, re d'Israele, ed è perciò rimproverato da Eliezer profeta del Signore.
- 25. Venit ergó Josuphal, et omnis populus cum eo, ad detrabenda upolia mortuorum: inveneruntque iuter cadavera variam suppelleciliem, vestes quoque et vasa pretiosissima, et diripuerunt ità ut omnis portare non possent, nec per tres dies spolia sufere pare præde megoiutoine.
- 26. Die autem quarto congregati sunt iu valle Benedictionis: etenim quoniam ibi benedisterant Domino, vocaverunt locum illum vallis Benedictionis usqué in præsentem diem.
- 27. Reversusque est omnis vir Juda et hahitatores Jerusalem, et Josaphist ante eos in Jerusalem cum lætitiå magnå, eò quòd dedisset eis Dominus gaudium de inimicis suis.
- 28. Ingressique sunt in Jerusalem cum psalteriis, et citharis, et tubis in domum Domini.
- 29. Irrnit autem pavor Domini super universa regna terrarum, cum audissent quod pugnasset Dominus contra inimicos Israel.
- . 30. Quievitque regnum Josapliat, et præbuit ei Deus pacem per circuitum.
- 31. Regnavif igitur Josaphat super Judam, et erat trigiota quinque annorum cûn: regnare cœpisset: viginti autem et quinque annis regnavet in Jerusalem, et nomen matris ejus Asuba filia Selahi. Sup. Josapuat: 2 Re 22, 42.
- . 32. Et ambulavit in vià patris sui Asa, nec declinavit ab eà, faciens quæ placita erant coram Domino.
- 33. Verumtainen excelsa non abstulit, et adhue populus non direxerat cor suum ad Dominum Deum patrum suorum.

104

- 34. Relique autem gestorum Josephat priorum et novissimorum, scripta sunt in verbis Jeliu filii Hanani, quæ digessit in libros regum Israël. Sun. Josephar: 3 Re 22, 46.
- 35. Post bæc iniit amicities Josephat rex Juda cum Ochozia rege Israël, cujus opera fuerunt implissima.
- 36. Et particeps suit ut sacerent naves que irent in Tharsis: seceruntque classem in Asion-gaber.
- 37. Prophetavit autem Eliezer filius Dodau de Marces ad Josephat, dicens: quis habuisti (œdus cum Ochoziá, percussit Dominus opera tua, contritæque sunt naves, nec potuerunt ire in Tharsis.

Josephat muore: Joram gli succede: numero de' suoi figli: Josam: 2 Par. 21, 1 a 3.

JOSAPHAT (valle di). Giudizio universale che si ferà in questa valle. Nazioni: Joele, cap. 3.

JOSEDEC, nome date ad Esdra : Lavi: 1 Par. 6, 14, 15.

JOSIA, che significa fuoco del Signore, era figlio di Amoa, re di Giuda. Regnò dopo la morte di suo padre, nell'anno 3363: Amos: 4 Re 21, 24, 26. Predizione della sua nascita 325 anni prima: Jenosomo: 3 Re 13, 1, 2.

Josia: 4 Re, espo 22. Josia comincia a regnare in età di otto anni. Egli imita in tutto la pietà di Davidde. Fa riparare il tempio e ristabilisce il culto del Signore Iddio, nell'anno 3380.

Il capo precedente trovasi all'articolo Manasse:

Octo annorum erat Josias cûm regnare cœpisset: triginta et uno anno regnavit in Jerusalem: nomeu matris ejus Idida, filia Hadaia de Besecath.

2. Fecilque quod placitum erat coram Domino, et ambulavit per omnes vias David patris sui: non declinavit ad dexteram, sive ad sinistram. Infr. Josta: 2 Par. 34, 1, 2.

3. Anno autem octavo decimo regis Josiæ, misit rex Suphau filium Aslia filii Messulam, scribam templi Domini, dicens ei;

4. Vade ad Helciam sacerdotem magnum, ut confletur pecunia, que illata est in templum Domini, quam collegerunt janitores templi à populo,

- deturque fabris per præpositos domús Domini: qui et distribuent eam bis qui operantur in templo Domini, ad instauranda sartalecta templi:
  - 6. lignariis videlicet et cæmentariis , et iis qui

- interrupta componunt: et ut emantur ligna, et lapides de lapicidinis ad instaurandum templum Domini.
- 7. Verumtamen non supputetur eis argentum quod accipiunt, sed in potestate habeant, et in
- 8. Dixit autem Helcias pontifex ad Saphan, scribam: Librum Legis reperi in domo Domini: deditque Helcias volumen Saphan, qui et legit
- 9. Venit quoque Saphan acriba ad regem, et renuntiavit ei quod præceperat, et ait: conflaverunt servi tui pecuniam quæ reperta est in domo Domini, et dederunt ut distribueretur fabris à præfectis operum templi Domini.
- 10. Narravit quoque Saphan scriba regi, dicens: Librum dedit mihi Helcias sacerdos. Quem cum legisset Saphan corana rege,
- 11. et audisset rex verba Libri Legis Domini, scidit vestimenta sua. Infr. Jossa: 2 Par. 34, 14 a 19.

Josia avendo udito la lettura del tibro della legge trovato nel tempio, ne è atterrito e straccio sue vesti. Manda a consultare la profetessa Holda, la quale gli risponde, che tutte le sciagurs scritte in quel libro cadranno sopra Gerusalemme e sul suo popolo: ma che ciò succederà dopo la morte di lui.

12. Et præcepit Helciæ sacerdoti, et Abicam filio Saphan, et Achobor filio Micha, et Saphan scribæ, et Assiæ servo regis, dicens:

13. ite et consulite Dominum super me, et super populo, et super omni Juda, de verbis voluminis istius quod inventum est: magna enini ira Domini succeusa est contra nos, quia non audierunt patres nostri verba libri hujus, ut facerent omne quod scriptum est nobis.

14. Ieruat itaque Helcias sacerdos, et Alticam, et Achobor, et Saphan, et Assia ad Holdam prophetidem, uxorem Sellum, filir Thecuse, filir Arans custodis vestium, que habitabat in Jerusalem in Secunda: locutique sunt ad esm. Infr. Jons.: 2 Par. 34, 30 n. 22.

15. Et illa respondit eis: hæc dicit Dominus Deus Israël: dicite viro qui misit vos ad me:

16. hæc dicit Dominus: eccè ego adducam mala super lo cum istum, et super habitatores eius, omnia verba legis quæ legit rex Juda;

17. quia dereliquerunt me, et sacrificaverunt dis alienis, irritantes me in cunctis operibus manuum suarum: et succendetur indignatio mea in loco loc, et non extinguetur. 18. Regi antem Juda qui misit vos ut consuleretis Dominum, sic-dicetis: Hæc dicit Dominus Deus Israël, pro eo quòd audisti verba voluminia.

19. et perterritum est cor tuum, et humiliatus es coram Domino, auditis sermonibus coatra se cum istum, et habitatores ejus, quod videlicet fierest in stuporem et in maledictum: et scidisti vestiments tus, et flevisti coram me, et ego audivi, ait Dominus.

20. Ideireò colligam te ad patres tuos, et colligeris ad sepulchrum tuom in pace, ut non viderat oculi tui omnia mala quæ inducturus sum super locum istum. Infr. Josat 2 Par. 34, 28.

Josas 1 4 Re, capo 23. Radunati i seniori di Giuda e di Gerusalemme, Josia va al tempio, e legge dinansi al popolo il libro dell'alleanza trovato nel tempio. Stabilisce una nuova alleanza col Signore, distrugge le abbominazioni degl'idoli, e stermina gli auguri e que' che offrivano incenso a Baal.

Et renontiaveront regi quod dixerat. Qui misit: et congregati sunt ad eum omnes senes Juda et Jerusalem.

2. Ascendique rex templom Domioi, et omnes viri Juda, universique qui habitabant in Jerusalem cum eo sacerdotes et prophetee, et omnis populus à parvo usqué ad magnum: legitque cunctis audientibus omnis verba libri fonderis, qui inventus est in domo Domini.

3. Stetisque rex super gradum: et fedos percusait coram Domino, ut ambalarent post Domnom, et custodirent præcepta ejus, et testimonia, et cæremonias, in omni corde, et in totà animâ, et suscitarent verba federis hojus, que scripta erant in libro illo: acquievique populus paeto.

4. Et præcepit rex Helciæ pontifici, et saceridotibus secondi ordinits, et janitoribus, ut projicerent de templo Domini omnis vasa que facta fuerant Basl, et in luco, et universæ militiæ cœli: et combussit es foris Jerusalem in convalle Cedron, et tulit utulverem ecurum in Betha.

5. Et delevit aruspices quos posuerant reges Juda ad sacrificandum in excelais per civitates Juda, et in circuitu Jerusalem: et eos qui adolebant incensum Baal, et soli, et luna, et duodecim signis, et omni militia coli.

6. Et efferri fecit lucum de domo Domini foràs Jerusalem in convaile Cedron, et combussit eum ibi, et redegit in pulverem, et projecit super sepulchra vulgi.

7. Destruxit quoque ædicules effeminatorum,

T. II.

quæ erant in domo Domini, pro quibus mulieres texebant quasi domunculas luci. Paoratt: Eccli.

8. Congregavitque omnes sacerdotes de civitatibus Juda, et contaminavit excelas ubi sacrificabant sacerdotes, de Gabaa usquè Berabbe: et destruxit aras portarum in introitu ostii Josne principis civitatis, quod erat ad sinistram portas civitatis.

9. Verumtamen non ascendebant sacerdotes excelsorum ad altare Domini in Jerusalem: sed tantům comedebant azyma in medio fratrum suorum-

10. Contaminavit quoque Topheth, quod est in convalle filii Ennom: ut nemo consecraret filinm suum aut filiam per ignem Moloch.

11. Abstulit quoque equos quos dederant reges Juda soli, in introitu templi Domini juxta exedram Nathanmelech eunuchi qui erat in Pharurim: currus antem solis combussit igni.

12. Altaria quoque que erant sobier tecta conaculi Achaz, que fecerant reges Juda, et altaria que fecerat Manasses in duobus atris templi Domini, destruxit rex: et cucarrit indé, et dispersit cinerem eorum in torrentem Cedron.

13. Excelse quoque que erant in Jerusalem ad dexteram partem moutis offensionis, que addicaverat Salomou rex Israel Astaroth idolo Sidoniorum, et Chamos offensioni Mosb, et Melchom abominationi filiorum Ammon, polluit rex. Salomosts: 3 Re 11, 7.

14. Et contrivit statuas, et succidit lucos: replevitque loca eorum ossibus mortuorum.

Josia distrugge l'altare di Bethel, dopo di avervi abbruciate le ossa degli adoratori degl'idoli, che fece trar fuori de sepoleri, siccome era stato predetto. Fa altresì morire tutti gli adoratori de'luoghi eccelsi, ed essendo ritornato a Gerusalemme, vi fa celebrare la Pasqua, nell'anno 3381.

15. Insuper et aliare quod erat in Bethel, et excelsum quod fecerat Jeroboam filius Nabath, qui peccare feeit Israël: et aliare illud, et excelsum destruxit, atque combussit, et comminuit in pulverem, succenditique etiam lucum. Jano-BOAMO: 3 Re 13, 33.

16. Et conversus Josies, vidit ibi sepulchra quæ erant in monte: misitque et tolit ossa de sepulchris, et combussit ea super sitare, et poluiti illud juxte verbum Domini quod locutus est vir Dei, qui prædixerat verba bæc.

17. Et sit: quis est, titulus ille quem video? Responderuntque el cives urbis illius: sepulchrum est hominis Dei qui venit de Juda, et prædixit verba hæc, quæ fecisti super altare Bethel. Jænosoamo: 3 Re 13, 1 e seg.

18. Et ait: Dimittite eum, pemo commoveat ossa ejus. Et intacta manserunt ossa illius, cum ossibus prophetæ qui venerat de Samarià.

19. Insuper et omnia fana excelsorum quæ erant in civitatibus Samarim, quæ fecerant reges Israël ad irritandum Dominum, abstulit Josias, et fecit eis secundum omnia opera quæ fecerat in Bethel.

20. Et occidit universos sacerdotes excelsorum, qui erant ibi super altaria: et combussit ossa humana super ea: reversusque est Jerusalem.

21. Et præcepit omni populo, dicens: secite Phase Domino Deo vestro, secutidim quod scriptum est in libro sæderis hujus. Infr. Josia: 2 Par. 35, 1 a 10.

22. Nec enim factum est Phase tale à diebus judicum qui judicaverunt Israël, et omnium dierum regum Israël, et regum Juda,

23. sicut in octavo decimo anno regis Josim factum est Phase istud Domino in Jerusalem.

24. Sed et pythones, et ariolos, et figuras idolorum, et immunditias, et abominationes, quæ fuerant in terrá Juda et Jerosalem, abstulit Josias: ut statueret verba legis, quæ scripta sunt in libro quem invenit Helcias sacerdos in templo Domini.

25. Similis illi non fuit ante eum rex, qui reverteretur ad Dominum in omni corde suo, et in totà animà suà, et in universà virtute suà, juxta omnem legem Moysi: neque post cum surrexit similis illi.

26. Veruntainen noo est aversus Dominus ab ira furoris sui magni, quo iratus est furor ejus contra Judam propter irritationes quibus provocaverat eum Manasses.

27. Dixit itaque Dominus: etiam Judam auferam à facie meà, sicut abstuli faraël: et projiciam civitatem hanc quam elegi, Jerusalem et domum, de quâ dixi, erit nomen meum ibi: Joacum: & Re 24. 2.

28. Reliqua autem sermonum Josis, et universa quæ fecit, nonne hæc scripta sunt in libro verborum dierum regum Juda?

Il Faraone Nechao, signore d'Egitto, muove contro il re degli Assiri. Josia va contro di lui, dà la battaglia, ed al primo incontro è ucciso. Suo figlio Joachaz è stabilito re dal popolo, nell'anno 3394. Il Faraone Nechao lo prende, lo fa mettere in catene, lo conduce in Egitto, e dà il regno ad Eliacim, figlio di Josia, cambiandone il nome in quello di Joakim. Costui paga un forte tributo al Faraone, e commette tutte le empietà che avevano fatto i padri suoi.

29. In diebus ejus ascendit Pharao Nechao, rex Ægypti contra regem Assyriorum, ad flumen Euphraten: et abiit Josias rex in occursum ejus: et occisus est in Mageddo, cûm vidisset eum. Infr. Josia: 2 Par. 35, 20 a 24.

30. Et portaverunt eum servi sui mortuum de Mageddo: et pertuleront in Jerusalem, et sepelieront eum in sepulchro suo. Tulitque populus terræ Joachaz filium Josiæ: et unxerunt eum, et constituerunt eum regem pro patre suo.

31. Viginii trium annorum erat Joachaz cum regnare coepisset, et tribus mensibus regnavit in Jerusalem: nomen matris ejus Amital, filia Jeremin de Lohna.

32. Et fecit melum corem Domino, juxte omnia que fecerent petres ejus. Joacuaz: 2 Par. 36.

1 a 3.

106

33. Vinxitque eum Pharao Necliao in Rebla que est in terrá Emath, no regnaret in Jerusa. lem: et imposuit mulctam terræ, centum talentis argenti, et talento auri.

34. Regemque constituit Pharao Nechao Eliacim filium Josim pro Josim patre ejus: vertitque nomen ejus Joakim. Porrò Joachas tulit, et duxit in Ægyptum, et mortuus est ibi.

35. Argeotum autem 'et aurum dedit Joakim Pharaoni, cum indixisset term per singulos, ut conferretur juxts præceptum Pharaonis: et unumquemque juxta vires suss exegit, tâm argestum quâm aurum de populo terrie, ut daret Pharaoni Nechao.

36. Viginti quinque annorum erat Joskim cum regnare copisset: et undecim amis regnavit in Jerusalem: nomen mutris ejus Zebida filia Phadaia de Ruma.

 Et fecit malum coram Domino, juxta omnia quæ fecerant patres ejus.

Per la continuazione, vedi Joacum: 4 Re, c. 24.

Regno di Josia, secondo l'autore dei Paralipomeni.

Josia: 2 Paralipomeui, capo 34. Josia regna santamente: cerca il Signore Iddio con tutto il suo cuore: distrugge l'idolatria in tutto Israele.

Il capo precedente trovasi all'articolo Manasse: a Par. cap. 33.

2 Tar. cap. 55.

Octo annorum erat Josias cum regnare coe.

100

pisset, et triginta et uno anno regnavit in Jeru-

- 2. Fecitque quod erat rectum in conspectu Domini, et ambulavit in viis David patris sui : non declinavit neque ad dexteram, neque ad sinistram. Sup. Josia : 4 Re 22, 1, 2.
- 3. Octavo autem appo regni sui, cum adhoc esset puer, copit quærere Deum patris sui David : et duodecimo anno postquam regnare cœperat, mundavit Judam et Jerusalem ab excelsis. et lucis, simplachrisque et scalptilibus.
- 4. Destruxeruntque coram eo aras Baalim: et simulaclira, quæ superposita fuerant, demoliti sunt: locos etiam, et sculptilia succidit atque comminuit : et super tumulos eorum, qui eis immolare consueverant, fragmenta dispersit.
- 5. Ossa prætereà sacerdotum combussit in altaribus idolorum, mundavitque Judam et Jerusalem.
- 6. Sed et in urbibus Manasse, et Ephraim, et Simeon usque Nephthali, cuncta subvertit.
- 7. Cûmque altaria dissipasset, et lucos et sculptilia contrivisset in frusta, cunctaque delubra demolitus esset de universa terra Israël, reversus est in Jerusalem.

Josia ristaura il tempio: quivi è trovato il libro della legge del Signore data per mano di Mosè: anno 3381.

- 8. Igitur anno octavo decimo regni sui , mundată jam terră, et templo Domini, misit Saphan filium Ezeliæ, et Massiam principem civitatis, et Joha filium Joachaz à commentariis, ut instagrarent domum Domini Dei sui.
- o. Oui venerunt ad Helciam sacerdotem magnum : acceptamque ab eo pecuniam quæ illata fuerat in domum Domini, et quam congregaverant levitæ, et janitores de Manasse et Ephraim, et universis reliquiis Israël, ab omni quoque Juda, et Benjamin, et habitatoribus Jerusalem,
- 10. tradiderunt in manibus eorom qui præerant operariis in domo Domini, ut instaurarent templum, et infirma quæque sarcirent.
- 11. At illi dedernnt eam artificibus, et conmentariis, ut emerent lapides de lapicidinis; et ligna ad commissuras ædificii, et ad contignationem domorum, quas destroxerant reges Juda.
- 12. Qoi fideliter cuncta faciebant. Erant autem præpositi operantinm. Jahath et Abdias de filiis Merari . Zacharias et Mosollam de filiis Cauth . qui urgebant opus ; omnes levitæ scientes organis canere.
  - 13. Super eos verò, qui ad diversos usus onera

- JOS portabant, erant scribæ, et magistri de levitis
- 14. Cumque efferrent peconiam, quæ illata fuerat in templum Domini, reperit Helcias sacerdos lihrum legis Domini per manum Movsi.
- 15. Et ait ad Saphan scribam: librum legis in" veni in domo Domini : et tradidit ei.
- 16. At ille intulit volumen ad regem, et nuntiavit ei, dicens: omnia quæ dedisti in manu servorum tuorom, eccè complentur.
- 17. Argentum quod repertum est in domo Domini conflavernut: datumque est præfectis artificum, et diversa opera fabricantium.
- 18. Præteren tradidit mihi Helcius sacerdos hunc librum. Quem cum, rege præsente, reci-
- 19. audissetque ille verba legis, scidit vestimenta sua:

Josia, udità la lettura del libro della legge, si atterrisce. Manda a consultare la profetessa Ol-

- da, la quale lo assicura che il Signore Iddio ha ascoltate le sue preghiere, e che non vedrà le sciagure che devono opprimere il suo popolo.
- 20. et præcepit Helciæ, et Alticam filio Saphan et Abdon filio Micha, Saphan quoque scribæ, et Asaæ servo regis dicens:
- at. ite, et orate Dominum pro me, et pro reliquiis Israel et Juda, super universis sermonibus libri istius qui repertus est : magnus enim furor Domini stillavit super nos, eò quòd non custodierint patres nostri verba Domini, ut facerent omnia que scripta sunt in isto volumine.
- 22. Abiit ergo Helcias, et hi qui simul à rege missi fuerant ad Oldam prophetidem, uxorem Sellum filii Thecuath, filii Hasra custodis vestium que habitalist in Jerusalem in Secunda: et locuti sunt ei verba que suprà parravimus. Sup-Josia: 4 Re 22, 12 a 14.
- 23. At illa respondit eis : hæc dicit Dominus Deus Israël: dicite viro qui misit vos ad me .
- 24. bæc dicit Dominus : eccè ego inducam mala super locum istum, et super habitatores ejus, cunctaque maledicta, que scripta sunt in libro hoc, quem legerunt coram rege Juda.
- 25. Quia dereliquerunt me, et sacrificaverunt diis alienis, ut me ad iracundiam provocarent in cunctis operibus manuum suarum, ideireò stillabit furor meus super locum istum, et non extinguetor.
- 26. Ad regem autem Juda, qui misit vos pro Domino deprecando, sic loquimini: hæc dicit Dominus Deus Israël: quoviam audisti verba

27. stque emollitum est cor tuum, et bamiliatus es in canspectu Dei, soper his quæ dicta sunt cantra locum hunc, et habitatores Jerusslem, reveritasque faciem mesm, scidisti vestimenta tua , et flevisti caram me: ego quoque exaudivi te , dict Dominus.

28. Jam enim colligem te ad patres tuos, et infereris in sepulchrum tuum in pace: nee videbont cooli tui omne malum quod ego inductorus sum super locum istum, et super habitatores ejus. Retulerunt itaque regi cuncta quæ dixerat. Sup. Josta: 4, Re 25, 1.

Josia, convocati i seniori di Giuda e di Cerusalemme, sale alla casa del Signore con tutto il suo popolo. Legge loro il libro, parola per parola, e ferma un nuovo patto dinanzi al Signore-

ag. At ille convocatis universis majoribus natu Juda et Jerusalem,

30. escendit in domum Domini, unaque omnes viri Juda et habitatores Jerusalem, sacerdotes et Levitæ, et cunctus popolus à minimo usquè ad maximum, quibus audientibus in damo Domini, legit rex omnia verba voluminis.

31. Et stans in tribunali suo , percussit foedus com Domino, ut ambularet post eum, et custo-diret præcepta , et testimonia , et justificationes ejus, in tota corde sun, et ia totă animă suă, faceretque quæ scripta sunt in valumine illo quad legerat.

32. Adjuravit quoque super hoc omnes qui reperti fuerant in Jerusalem et Benjamin: et fecerunt habitatores Jerusalem juxta pactum Domini Dei patrum suorum.

33. Abstulit ergo Jasies cunctas abominationes de universis regionibus filiorum Isreël: fecitque omnes qui residui erant in Isreël, servire Domino Den suo. Cunctis diebus ejus ann recesserant à Domina Deo patrum suurum.

Josia: a Paralipomeni, capo 35. Josia fa celebrare la Pasqua con molta solennità. Histabilisce i Sacerdoti ed i Leviti in tutte le loro funzioni, e gli esorta ad adempirle esattamente. Vedi supra Josia: 4 Re 25, 21 e seg.

Fecit autem Josias in Jerusalem Phase Domino, quod immolatum est quartà decimà die mensis primi.

- 2. Et constituit sacerdotes in officiis suis, bartatusque est eos ut ministrarent in dumo Domini.
- 3. Levitis quoque, ad quorum eruditionem empis Israël sanctificabatur Domino, locutus est:

ponite arcam in sanctuario templi, quod mdificavit Saloman filius David rex Israël, nequaquàma enim eam ultrà portabitis: nunc autem'ministrate Domina Den vestra, et populo ejus Israël.

4. Et præparate vos per domos et cognationes vestras in divisionibus singulorum, sicut præcepit David rex Israël, et descripsit Salomon filins ejus.

5. Et ministrate in sanctuarin per familias turmasque leviticas.

6. Et sanctificati, immulate Phase : fratres etiam

vestros, ut possint juxta verba que locutus est Dominus in manu Moysi facere, preparate. 7. Dedit prætereà Josias omni populo, qui ibi

- 7. Dedit prætereà Josiss omni populo, qui ibi fuerat inventus in solemnitate Phase, agnos et hædos de gregibus et reliqui pecoris triginta millia, boum quoque tria millia, hæc de regis universă substantià.
- 8. Duces quoque ejus, sponté quod voverant, butulerunt, tâm papulo quâm sacerdatibas et levitis. Porrò Helcias et Zacharias, et Jahiel, principes domûs Domini, dederunt sacerdatibus ad faciendum Phase pecara cammixtim duo millia sexenla, et buves trecentos.
- 9. Chonenias autem, et Semeias, etiam Nathaneil, fratres ejus, necenon Hasabias, et Jebiel, et Josabad, principes levitarum, dederunt cæteris levitis ad celebrandum Phase quinque millia pecorum, et boves quingentas.

in. Præparatumque est ministerium, et steteront sacerdotes in officin suo: levitæ quaque in turmis, juxta regis imperium.

- 11. Et immulatum est Phase: asperseruntque sacerdotes manu suà sanguinem, et levitæ detraxerunt pelles bolncaustorum:
- 12. Et separaverunt ea ut darent per domos et familias singulorum, et offerrentur Domino, sicut scriptum est in libro Moysi: de babus quoque fecerunt similiter.
- 13. Et assaverunt Phase super igoem, juxta quad in lege scriptum est: pacificas verò hostias conzerunt in lebetibus, et cacabis, et ollis, et festinatò distribuerunt universæ plebi.
- 14. Sibi autem, et sacerdotibus posteà paraverunt: nam in oblatione holocaustorum et adipum usquè ad noctem sacerdotes fuerunt occupati: undè Levitæ sibi et sacerdotibus filiis Aaron paraverunt navissimis.
- 15. Porrò caotores filii Asaph stabant in ordine sun, juxta praceptum David, et Asaph, et Heman, et Idithun, propheturum regis: janitores verò per portas singulas observabant, ità ut nec puncto quidem discederent à ministerin: quamobrem, et fistres eorum Levitæ paraverunt eis cibos.

16. Omnis igitor cultura Domini ritè completa est in die illå, ut facerent Phase, et offerrent bolocansta super altare Domini, juxta præceptum reeis Josie.

17. Feceruntque filii Israël, qui reperti fuerant ibi, Phase in tempore illo, et solemnitatem azy-

morum septem diebus.

18. Non fuit Phese simile huic in Israël à diebus Semuelis prophette, sed nec quisquem de cunctis regibus Israël fecit Phese sicut Josias, et sacerdotibus, et Levitis, et omni Judæ, et Israël qui repertus fuerst, et hebitentibus in Jerusalem.

19. Octavo decimo anno regni Josia hoc Phase

celebratum est.

Josia muove contro il Faraone Nechao, re d'Egitto. Questo principe gli dichiara, che se vuol
venire a battaglia con lui, si oppone ai disegni
di Dio e perirà. Josia non vuole tornare indietro, si mette in punto di assalire il Faraone; ma, al primo scontro, ferito di freccia
muore. È sepolto a Gerusalemme nel mausoleo
de' padri suoi, e tutto Giuda e Gerusalemme lo
piangono, e più di tutti il profeta Geremia. SupJosia 1 4, Re 23, 29.

20. Postquam instauraverat Josias templum, ascendit Nechao rex Ægypti ad pugnaudum in Charcamis juxta Euphraten: et processit in occursum eius Josias.

21. At ille missis ad eum nuntiis, ait: quid mihi et tibi est rex Juda? non adversum te liodié venio, sed contra aliam pugno domum, ad quam me Deus festinatò ire præcepit: desine adversam Deum facere, qui mecum est, ne interficial te.

22. Noluit Josias reverti, sed praparavit contra eum bellum, nec acquievit sermonibus Nechao ex ore Dei: verum perrexit ut dimicaret in campo Mageddo. Gerusalemme: Zacc. 21, 11. Sup. Josia: 4 Re 23, 20.

23. Ibique vulneratus à sagittariis, dixit pueris suis : educite me de prælio , quis oppidò vulneratus sum.

24. Qui transtulerunt eum de curru in alterum currum qui sequebatur eum more regio, et asportaverunt eum in Jerusalem, mortuusque est, et sepultus in mausoleo patrúm suorum: et universus Juda et Jerusalem luxerunt eum:

25. Jeremias maximė: cnjus omnes cantores atque contetrices, usquė in præsentem diem lamentationes super Josiam replicant, et quasi lex obtinnit in Israël: eccè scriptum fertur in lamentationibus.

.26. Relique autem sermonum Josie, et miseri-

cordiarum ejus, que lege precepta sunt Domini, 27. opera quoque illius prima et novissima scripta sunt in libro regum Juda et Israël.

Per la continuazione, vedi Joachaz: 2 Par. cap. 36.

Elogio di Josia: Profett: Eccli. 49, 1 a g. JOSUÈ. Vedi GIOSUÈ.

JUDA. Vedi GIUDA.

#### T

LABAN, che significa bianco, candido, era fratello di Rebecca, figlia di Bathuel : Isacco : Gen. 24, 15, 24, 29. Riceve il servo di Abrabamo, che andò a chiedere Rebecca per isposa ad Isacco : Ibid. vers. 29 e seg. Giacobbe, per consiglio di Rebecca sua madre, si ritira presso Laban per sottrarsi all'ira d'Esau, suo fratello: GIACOBBE : Gen. 27, 42 a 45: 28, 5 e seg. Prende impegno di servire Laban pel corso di sette anni per isposere le di lui figlia minore Rechele. Pessati i sette anni, Luban dà Lia in isposa a Giacobbe, invece di Rachele, Ma Giacobbe amando ossaissimo Rachele, si obbligo, per ottenerla, di servire per altri sette anni: Ibid. Gen. cap. 29. Patto tra Giacobbe e Laban: ingratitudine di quest' ultimo : Giocobbe , per comundo del Signore, parte con tutta la sua famiglia per torpere al padre: Leben lo insegne. Rachele, che aveva rubato gl'idoli del padre, delude con astuzia Laban, che li cercava. Finalmente, dopo varie querele ed altercazioni, Giacobbe e Laban, fatta alleanza, se ne vanno alle case loro: Ra-CHELE: Gen. cap. 30. GIACOBBE: Gen. cap. 31. Vedi pure Lia.

LABBRA, parti esteriori e carnose che contoresno l'apertura della bocca e caoprono i denti. Quelle del profeta Issia furono purificate da un Angelo con una pietruzza ardente che aveva press in su l'altare: Issaa: 6, 6, 7.

LABORIOSO: vantaggi dell'uomo laborioso sopra l'infingardo, sopra il poltrone: Vedi Pottaonania: Tenna.

LACEDEMONI: truttato d'alleanza che i Giudei fecero con essi, sotto Gionata: 1 Macc. 12, 1 e seg. Simone: 1 Macc. 14, 16 e seg.

LACHIS: città caduta in potere degl'Israeliti: Maceda: Gios. 10, 31 a 35. Rifabbricata da Roboamo: 2 Par. 11, 5, 9.

LADRO: suoi disegni: Gtobbe: 17, 6. I ladri saranno giudicati secondo il libro della legge di Dio, e secondo ciò che vi è scritto: Vistoni: Zacc. 5, 2 a 4. Dei ladri saccileghi, e del loro

castighi: Joss: 4 Re, cap. 12. BALTHIZAR: Dan. 5, 1 e seg. GIUDA: 1 Macc. 6, 12 e seg. TEMPIO: 2 Macc. 3, 25 e seg.: 4, 39 e seg. LAZZARO: Gio. 12, 6. I ladri faono di rado penitenza: Apocalissa: 9, 21. Si chiamano ladri anche quelli, i quali corrompono od alterano la parola di Dio e la vers dottrins: PAROLA: Gerem. 23, 30. PASTORE: Gio. 10, 1. Vedi FURTO.

LADRONI: due furono crocifissi insieme col Salvatore del mondo. Uno, per la sua fede nel Salvatore, acquista la vita eterna morendo in espiazione delle sue colpe; e l'altro, colle empietà che vomita contro Gesù Cristo, trova la morte eterna, perdeodo altresì, per i suoi delitti, anche la vita di questo mondo: Passione: Luc. 23, 39 a 43.

LAGRIME sparse da diverse persone della Sacra Scrittura e per diversi motivi. Agar piange lontana da suo figlio Ismaele per vederlo morire di fame e di sete: Isacco: Gen. 21, 15, 16. Lagrime d'Abrahamo: SARA: Gen. 23, 2; di Esau: GIACOBBE: Gen. 27, 34; di Giacobbe al primo vedere Rachele son cugina : GIACOBBE : Gen. 29, 10 a 12; di Esau al ritoroo di Giacobbe: Ibid. Gen. 33, 4; di Giacobbe alla vista della tunica di suo figlio, intrisa di sangue : Giuseppe: Gen. 37, 31 a 35; di Giuseppe alla vista di Beniamino suo fratello: Ibid. Gen. 43, 50; quendo si fece conoscere a' suoi fratelli : Ibid. Gen. 45, 2; alla merte di suo padre: Ibid. Gen. 50, 1; perdonando a' suoi fratelli: Ibid. vers. 17; degli Israeliti ael deserto: Fuoco: Num. 11, 4. Giosuk: Num. 14, 1 a 3; per la morte di Asonne: Num. 20, 30; per quella di Most: Deut. 34, 8; pei rimproveri fatti loro da un Angelo, madato da Dio, per la loro ingratitudine : Ancelo: Giud. 2, 1 a 5 ; prima di battersi cootro la tribù di Beniamino: OLTRAGGIO: Giud. 20, 23 a 26; a cagione della sua sconfitta: JABES GALAAD: Gind. 21, 1, 2; delle due nuore di Noemi: CARESTIA: Ruth: 1, 9; di Anna, moglie di Elcana, alla vista delle sua sterilità: ELCINA: 1 Re 1, 5 a to; degl' Israeliti alla notizia, dell'assedio di Jabes Galand: SAULLE: 1 Re 11, 3, 4; di Samuele a cagione di Saulle: Ibid. 1 Re 15, 35; di Davidde e di Gionata: DAVIDDE: 1 Re 20, 41; di Saulle alla vista della generosità di Davidde a suo riguardo: Ibid. 1 Re 24, 17; di Davidde alla vista della distrozione di Siceleg : Ibid. 1 Re 30, 1 a 4; alla notizia della morte di Saulle e di Gioneta: Ibid. 2 Re 12, 17; della morte di Abner: Ibid. 2 Re 3, 32, 33 ; durante la malattia di suo figlio: Ibid. 2 Re 12, 21; per la morte di Assalonne : Ibid. a Re 18, 35; di Elisco alla vista di Hazael, prevedeodo i mali che avrebbe fatto ad Israele, quando sarebbe re di Siria: Eusso: 4 Re 8, 11; di Ezechia , durante la malattia della quale doveva morire : Ezecnia: 4 Re 20, 1 a 3; di Josia alla vista delle minacce che conteneva il libro della legge contro il popolo d'Israele: Josia : 4 Re 22, 19; degli Israeliti ritornati dalla schiavitù : Tempio : 1 Esdr. 3, 12, 13; di Esdra alla vista della mescolanza de' Giudei co' Gentili : 1 Espaa : 10, 1, 6; di Nehemia alla vista dello stato miserabile di Gerusalemme: Neurmia: 2 Esdr. 1, 4. Lagrime di Tona: 2, 5: 3, 1, 11: 5, 23: 7, 6, 13, 19: 9, 8: 10, 4: 11, 11: 12, 12; del popolo d'Israele al racconto di Achior : OLOFERNE : Giudit. 6, 14: 7, 18, 23. GIUDITTA: 8, 14, 17; di Giuditta presso al letto di Oloferne : Ibid. cap. 13, vers. 6; di Merdocheo e di tutti i Giudei: Mardocheo: Esth. 4, 1 a 3; di Amao alla vista degli onori resi a MARGOCHEO: Esth. 6. 12: di Giobbe alla vista della sua miseria: Giosse: 30, 31: 16, 17: 30, 25, 28; di Davidde : Peccaro : Salm. 6, 6. Langua : Salm. 38, 16. SPERANZA: Salm. 41, 3. NEMICI: Salm. 55, 8. CHIRSA: Salm. 79, 6. Dio: Salm. 94, 6. MORTE: Salm. 114 , 8. Schiavitù: Salm. 125 , 6. Givori: Salm. 136, 1. Vintù: Eccli. 22, 24. Lagrime della vedova: Ibid. Eccli. 35, 18, 19. Lagrime sopra un defunto: Ibid. Eccli. 38, 16 \* 18. Lugrime d'Isaia sulla futora distruzione di Gerusalemme: Is. 22, 4. Dio: Is. 25, 8. Lagrime di EZECHIA: Is. 38, 5; di Geremia sui morti del suo Porolo: Gerem. o. 1, 18. Giodei: Gerem. 13, 17. GIUDEA: Gerem. 14, 17. Logrime di Eze" chiele : GIUORI : Ezech. 24, 16 ; di SUSANNA : Dan. 13. 35; degli abitanti di Gerusalemme a cagione del saccheggio del tempio: Antioco: 1 Macc. 1, 26, 28. MATHATHIA: 1 Macc. 2, 14. Lagrime di Israele per la morte di MATHATHIA: 1 Macc. 2, 70; per quella di Giuda: 1 Macc. 9, 20; di GIONATA: 1 Macc. 12. 52. Lagrime di Antioco per la morte di Onia : Tempto : 2 Macc. 4, 37; per quella di Giuda Maccabeo: Lisia · 2 Macc. 11, 6. Lagrime del padre di un eoergumeno : Viaτů: Marc. 9, 23; della Maddalena: Gasů CRISTO: Luc. 3, 38; delle sorelle di LAZZARO: Gio. 11, 31, 33, 35. RESURESZIONE : Gio. 20, 11. Lagrime di Gesù Cristo in tre circostanze: Gr-RUSALEMME: Luc. 19, 41. LAZZARO: Gio. 11, 33, 35. Eures: Epist. 5, 7. Lugrime di S. Pietro : PASSIONE : Luc. 22, 62; delle donne che seguivano Gesù Cristo sul Calvario: Ibid. Luc. 23. 27, 28: di S. PAOLO: Att. 20, 19. CORINTJ: 2 Epist. 2, 4. Le lagrime dei giusti saranno asciugate: APOCALISSE: 2, 17: 21, 4. Vedi PIANTI.

LAICI: non devono mischiarsi nelle cose sacre: pupizione che ne consegue: Fuoco: Lev. 10. 1 a 3. Noveso: Num. 1, 51. Leviti. Num. 3, 10; non toccare temerariamente i vasi sacri: vedansi i succitati testi e CAATII: Num. 4. 15. 10. 20. SACERDOTI: Num. 18, 7. DAVIDDE: 2 Re 6, 6, 7. Ozia: 2 Par. 26, 18 a 21. Non hanno alcun notere di ordinare i sacerdoti, nè di dar loro missioni e giurisdizione: Тімотво: 1 Epist. 5, 22. Tito: Epist. 1, 5. Ebnei: Epist. 1, 4. Tutti i succitati testi provano che questo potere è riservato ai soli vescovi.

LAIS: città assediata da quelli della tribù di Dan: ma fu presa, rifabbricata e chiamata Dan, dal nome del padre di quella tribù : DAN : Giud. 18, 27 a 29, Essa chiamossi anche Lesen: DAN: Gios 10. 47.

LAMECH: che significa povero, umiliato, era figlio di Mathusala, o Mathusalem: lo ebbe essendo in età di 187 anni: Adamo: Gen. 5, 25. En padre di Noè in età di 182 anni: Ibid. vers. 28, 29. Visse 777 anni: Ibid. vers. 30, 31. Vedi GENEALOOIA.

LAMENTAZIONI o Treni di Geremia : è una spezie di poema che questo profeta compose sulla ruina di Gerusalemme. La Volgata lo dà sotto il nome di Threni, che significa Lamentazioni, la menti, dal verbo greco 8pes, che significa io grido. Le parole che sono in testa di queste lamentazioni non si trovano nè nell'ebreo, nè nel siriaco, nè nel caldeo, nè nell' arabo. Furono i Settanta che le aggiunsero perchè servissero di titolo a questo libro e sucessero conoscere l'occasione, nella quale fu composto. Il profeta deplora lo stato miserabile nel quale trovasi ridotta Gerusalemme, dopo che Nabuchodonosor ne ebbe fatto perire eli abitanti, o gli ebbe condotti schiavi in Babilonia. Egli descrive quelle sciagure con una spezie di versi ehraici, de' quali non si conosce la misura. Nell'ebraico sono scritti i Treni con quest'ordine, che il primo verso comincia dalla prima lettera dell'alfabeto, il secondo verso dalla seconda lettera, e così van continuando per tutte le lettere dello stesso alfabeto: nel capo terzo però i tre primi versi cominciano dalla prima lettera, i tre seguenti dalla seconda lettera, e serbasi così il numero ternario sino all'ultima lettera, e quindi è venuto che i Latini banno posto innanzi a ciascun verso il nome della lettera, da cui nel testo originale quel verso incomincia.

ECCO IL TITOLO OVVERO ARGOMENTO DI QUESTE LAMENTAZIONI AGGIUNTO DAI LXX.

Et factum est postquam Dopoche Israele fu

in captivitatem reductus condotto in ischiavità, e lans dixit:

est Israël, et Jerusalem Gerusalemme rimase dedeserta est, sedit Jere- serta, il profeta Geremias proplieta flens, et mia se ne stava piangenplanxit lamentatione hac do e sfogò con questa lain Jerusalem, et amaro mentazione il suo cordoanimo suspirans, et eju- glio sopra Gerusalemme, e col cuore sillitto sospirando e gridando disse:

Il capo precedente di Geremia trovasi all'articolo NABUSARDAN: Gerem. cap. 52.

LAMENTAZIONI: Geremia, capo I. Geremia deplora la desolazione di Gerusalemme.

ALEFE. Quomodò sedet sola civitas plena populo: facta est quasi vidua domina gentium: princeps provinciarum facta est sub tributo.

2. Beth. Plorans ploravit in nocte, et lacrymae ejus in maxillis ejus: non est qui consolefur enn ex amaibus charis eius: annes amici eius spreverunt eum, et facti ei sunt inimici. Giudes: Gerem. 13, 17.

3. GHIMEL. Migravit Judas propter afflictionem et multitudinem servitutis; habitavit inter gentes, nec invenit requiem : omnes persecutores ejus apprehenderunt eam inter angustias.

4. DALETH. Vize Sion Jugent, eò quod non sint qui veniant ad solemnitatem : omnes portæ ejus destructæ; sacerdotes ejus gementes: virgines ejus squalidæ, et ipsa oppressa amaritudine.

5. Hs. Facti sunt hostes ejus in capite: inimici ejus locupletati sunt; quia Dominus locutus est super eam propter multitudinem iniquitatum ejus: parvuli ejus ducti sunt in captivitatem aute faciem

. 6. VAU. Et egressus est à filia Sion omnis decor eius: facti sunt principes eius velut arietes non invenientes pascua: et abierunt absque fortitudine ante faciem subsequentis.

7. ZAIN. Recordeta est Jerusalem dierum afflictionis sum, et prævaricationis omnium desiderabilium suornm, que habuerat à diebus antiquis, cum caderet populus ejus in manu hostili, et non esset auxiliator: viderupt cam hostes, et deriserupt sabbata ejus.

8. HETH. Peccatum peccavit Jerusalem, proptereà instabilis facta est: omnes qui glorificabent eam, spreverunt illam, quis viderunt ignominism ejus: ipsa autem gemens conversa est retrorsum.

O. TETH. Sordes eius in pedibus eius, nec recordata est finis sui : deposita est veliementer, non liabens consolatorem: vide, Domine, afflictionem meam, quoniam erectus est inimicus.

112

- I nemioi di Gerusalemme l'hanno saccheggiata, e l'hanno ridotta all'estremo avvilimento.
- to. Ion. Manum suam misit hostis ad omuia desiderabilia ejus, quia vidit gentes ingressas sanctuarium suum, de quibus præceperas ne intrarent in ecclesiam tuam.
- 11. CAPR. Omnis populus ejus gemens, et quærens panem: dederunt pretiosa quæque pro cibo ad refocilandam animam. Vide, Domine, et considera, quoniam facta sum vilis.
- 12. LAMED. O vos omnes, qui transitis per viam, attendite, et videte si est dolor sicut dolor mens: quoniam vindemiavit me ut locutus est Dominus in die irm furoris sui.
- 13. Mam. De excelso misit ignem in ossibus meis, et erudivit me: expandit rete pedibus meis, convertit me retrorsiùm: posuit me desolatam, totă die mozrore confectam.
- 14. Non. Vigilavit jugum iniquitatum mearum: in manu ejus convulute sunt et imposite collo meo: infirmata est virtus mea: dedit me Dominus in manu, de quà non potero surgere.
- 15. Sameon. Abstulit omnes magnificos meos Dominus de medio mei: vocavit adversom me tempus, ut contereret electos meos: torcular calcavit Dominus virgini filie Juda.
- 16. Ain. Ideireò ego plorans, et oculus meus deducens aquas: quis longé factus est à me consolator, convertens suimam meam: facti sunt filii mei perditi, quoniam invaluit inimicus. Vedi Giunas: Gerem. 14. 17.
- 17. Pan. Expandit Sion manus suas, non est qui consoletur eam: mandavit Dominua, adversòm Jacob in circuitu ejus hostes ejus: facta est Jerusalem quasi polluta menstruis inter eos.
- 18. Sabe. Justus est Dominus, quis os ejus ad iracundiam provocavi. Audite, obsecro, universi populi, et videte dolorem meum: virgines meæ, et juvenes mei abierunt in captivitatem.
- 19. Corn. Vocavi amicos meos, et ipsi deceperunt me: sacerdotes mei, et senes mei in urbe consumpti sunt, quia quesierunt cibum sibi, ut refocillarent saimam susm.
- Gerusalemme invoca il soccorso del Signore. Essa sì sforza di muoverlo a compassione, mettendogli sott'occhio le calamità che soffre.
- 30. RES. Vide, Domine, quonism tribulor, conturbatus est venter meus: subversus est cor moum in memetipsă, quoulsm smarifudine plens sum, foris interfecit gladius, ed domi mors similis est.
  - 21. Sin. Audierunt quis ingemisco ego, et non

- est qui consoletur me: omnes inimici mei sudierunt malum meum, lætsti sunt, quonissa tu fecisti: adduxisti diem consolationis, et fient similes mei.
- 22. Thav. Ingrediatur omne malum eorum coram te: et vindemia eos, sicut vindemiasti me propter omnes iniquitates meas: multi enim gemitus mei, et cor meum mœrens.
- Lamentazioni: Geremis, copo 2. Il profeta sembra sorpreso della ruina di Gerusalemme, dove Iddio aveva stabilita la sua dimora. Egli ne descrive le calamità.
- ALTRE. Quomodò obtexit caligine in furore suo Dominus filiam Sion, projecit de cœlo in tarram inclytam Israël, et non est recordatus scabelli pedum suorum in die furoris sui.
- a. Bern. Præcipitavit Dominus, nec pepercit, omnis speciosa Jacob: destruxit in furore suo munitiones virginis Juda, et dejecit in terram: polluit regnum, et principes ejus.
- 3. Grimet. Confregit in 1rå furoris sui omne cornu Israël: avertit retrorsiùm dexteram suam à facie inimici: et succendit in Jacob quasi igoem flamme devoranitis in gyro.
- 4. Datern. Tetendit arcum suum quasi inimicus, firmavit dexteram suam quasi hosiis: et occidit omne quod pulchrum erat visu in tabernaculo filiæ Sion, effudit quasi ignem indignationem suam.
- He. Factus est Dominus velut inimicus: præcipitavit Israël, præcipitavit omnia mœnia ejus: dissipavit munitiones ejus, et replevit in filià Juda humiliatum et humiliatam.
- 6. Vav. Et dissipavit quasi hortum tentorium suum, denolitus est taberusculum suum: oblivioni traditi Dominus iu Sion festivitatem, et sabbatum: et in opprobrium, et iu indiguationem furoris sui, regem, et sacerdotem.
- 7. Zais. Repulit Dominus altare suum, maledixit saoctificationi sue: tradidit in manu inimici muros turrium ejus: vocem dederunt in domo Domini, sicut in die solenni.
- 8. Hatt. Cogitavit Dominus dissipare murum filim Sion: tetendit funiculum suum, et non avertit manum suam à perditione: luxitque antemurale, et murus pariter dissipatus est.
- 9. Tata. Defixe sunt in terrà portæ ejus: perdidit et contrivit vectes ejus: regem ejus et principes ejus in gemibus: non est lex, et prophetæ ejus non invenerunt visionem à Domino.
- 10. Ion. Sederunt in terră, conticuerunt senes filim Sion: consperserunt cinere capita sua, ac-

cintí sunt ciliciis, abjecerunt in terram capita sua virgines Jerusalem.

Geremia deplora le sciagure di Gerusalemme. Egli le attribuisce ai falsi profeti, che l'hanno lusingata per i suoi peccati. La esorta ad avere ricorso al Signore.

- 13. CAPH. Defeceront pre lacrymis oculi mei, conturbate sunt viscera mea: effusum est in terră jecur meum super contritione filize populi mei, câm deficeret paryulus et lacteas in plateis oppidi.
- 12. LANED. Matribus suis dixerunt: ubi est triticum et vinum? Cum deficerent quasi vulnerati in plateis civitatis; cum exhalarent animas suas in sinu matrum auarum.
- 13. MEM. Cui comparabote? vel cui assimilabote, filia Jerusalem? Cui exequabote, et consolabor te virgo filia Sion? Magna est enim velut mare contritio tua: quis medebitur tui?
- 14. Nun. Prophetæ tui viderunt tibi falsa et stulta, nec aperiebant iniquitatem tuam, ut te ad peculentiam provocarent: viderunt autem tibi assumptiones falsas, et ejectiones.
- 15. Sameen. Plauserunt super te manibus omnes transcuntes per viam: sibilaverunt, et moverunt caput suum super filiam Jerusalem. Hæccine est urbs, dicentes, perfecti decoris, gaudium universæ terræ?
- 16. Pas. Aperuerunt super te os suum omnes inimici tui: sibiverunt, et fremuerunt dentibus, et dizerunt: devorabimus: en ista est dies quam expectabamus: invenimus, vidimus.
- 17. Aix. Fecit Dominus quæ cogitavit, complevit sermonem suum, quem præceperat à diebus antiquis: destruxit, et non pepercit, et lætificavit super te inimicum, et exaltavit cornu hostium tuorom. Mau: Lev. 26, 14 coi richiami.
- 18. Sade. Clamavit cor eorum ad Dominum super muros filime Sion: deduc quasi torrentem lacrymas per diem et noctem: non des requiem tibi, neque taceat pupilla oculi toi. Sup. Lamen-TAZION: Gerem. 1, 16. GIUDEA: Gerem. 14, 17.
- 19. Corn. Consurge, lauda in nocte in principio vigiliarum: effonde sicut aquam cor tuum ante conspectum Domini: leva ad eum macuus tuas pro anima parvulorum tuorum, qui defeceruot in fame in capite omnium compitorum.
- 20. Res. Vide, Domine, et considera quem vindemisveris ita: ergòne comedent mulieres fructum suum, pervulos ad mensurain palmæ? si occiditur in sanctuario Domini sacerdos et propheta?
- 21. Sin. Jacuerunt in terré foris puer et senex: virgines meæ, et juvenes mei ceciderunt in gla-T. II.

- dia: interfecisti in die faroris tui: pecussisti, nec misertus es.
- 22. THAU. Vocasti quesi ed diem solemnem, qui terrerent me de circuitu et non fuit in die furoris Domini qui effugeret et relinqueretur: quos educavi, et enutrivi, inimicus meus consumpait cos.

LAMENTAZIONI: Geremia, capo 3. Geremia deplora la propria miseria: descrive i mali che soffrì durante l'assedio di Gerusalemme. È divenutoil ludibrio del suo popolo e l'argomento delle cansoni di esso.

ALEPH. Ego vir videns paupertatem meam in virgā indignationis ejus.

- 2. Me minavit, et adduxit in tenebras, et nonin lucem.
- 3. Tantùm in me vertit, et convertit manum suam totă die.
- 4. BETH. Vetustam fecit pellem meam, et carnem meam, contrivit ossa mea.
- 5. Ædificavit in gyro meo, et circumdedit mefelle, et labore.
- In tenebrosis collocavit me, quasi mortuos: sempiternos.
- 7. Guimel. Circumædificavit adversum me, ut non egrediar: aggravavit compedem meum.
- Sed et c\u00e4m clamavero, et rogavero, exclusit orationem meam.
- 9. Conclusit vies mens lapidibus quadris, semitas mens subvertit.
- 10. DALETH, Ursus insidians factus est mihi: leo in absconditis.
- 11. Semitas meas subvertit, et confregit me : posuit me desolatam.
- 12. Tetendit arcum suum, et posuit me quasi signum ad sagittam.
- 13. Hr. Misit in renibus meis filias Pharetræ sum. 14. Factus sum in derisum omni populo meo,
- canticum eorum totă die.

  15. Replevit me amaritudinibus, inebriavit me
- absynthio.

  16. VAU. Et fregit ad numerum dentes meos, cibavit me cinere.
  - 17. Et repulsa est a pace anima mea, oblitus sum bonorum.
  - Il profeta spera nel Signore, ed è da lui soccorso.

    Vantaggio che havvi nel riporre ogni confidenza
    in Dio, il quale è fonte perenne di bontà.
  - 18. Et dixi: periit finis meus, et spes mea à Domino.

- 19. Zain. Recordere paupertatis, et transgressionis mem, absynthii, et sellis.
- 20. Memorià memor ero, et tabescet in me ani-
- 21. Hæc recolens in corde meo, ideò sperabo.
  22. Hetu. Misericordia Domini, quia non sumus
- consumpti: quis non defecerunt miserationes ejus.

  23. Novi diluculo, multa est fides tus.
- 24. Pars mea Dominus, dixit auima mea: proptereà expectabo eum. Gesù Caisto: Salm. 15, 6.
- 25. Tern. Bonus est Dominus sperantibus in eum, anime quærenti illum.
- 26. Bonum est præstolari cum silentio salutare Dei.

Buona cosa è l'aver portato il giogo fino dalla sua adolescenza. Iddio castiga di mala voglia. Egli è sempre pronto a fare giustizia e misericordia.

- 27. Bonum est viro, chm portaverit jugum ab
- 28. Ion. Sedebit solitarius, et tacebit quia le-
- 29. Ponet iu pulvere os suum, si fortè sit spes. 30. Dabit percutienti se maxillam, saturabitur opprobriis.
- 31. CAPH. Quis non repellet in sempiternum Dominus.
- 32. Quis si abjecit, et miserebitur secundum multitudinem misericordiarum susrum.
- 33. Non enim humiliavit ex corde suo, et abjecit filios hominum.
- 34. LAMED. ut contereret sub pedibus suis omnes vinctos terræ.
- 35. ut declinaret judicium viri în conspectu vultûs Altissimi,
- 36. ut perverteret hominem in judicio suo. Dominus ignoravit.
  - 37. MEM. Quis est iste, qui dixit ut fieret, Domino non jubente? Israele: Am. 3, 6.
- 38. Ex ore Altissimi non egredientur nec mala nec bons.
- 3g. Quid murmursvit bomo vivens, vir pro peccatis suis?

Esortazione alla penitenza. Orazione per implorare il soccorso del Signore. Lagrime del profeta sui mali del suo popolo.

- 40. Non. Scrutemur vies nostres, et quæramus, et revertamur ad Dominum.
- 41. Levemus cords nostra cum manibus ad Dominum in coslos.

- 42. Nos iniquè egimus, et ad iracundiam provocavimus: idcircò tu inexorabilis es.
- 43. Samecs. Operuisti in furore, et percussisti nos: occidisti, nec pepercisti.
  - 44. Opposuisti nubem tibi, ne transeat oratio.
- 45. Erudicationem, let abjectionem posuisti me in medio populorum.
- 46. Pss. Aperuerunt super nos os suum omnes inimici.
- 47. Formido et laqueus facta est nobis vatici-
- 48. Divisiones aquarum deduxit oculns meus, in contritione filize populi mei.
- 49. Air. Oculus meus afflictus est, nec tacuit, eò quòd non esset requies,
- 50. donec respiceret et videret Dominus de cœlis.
- 51. Oculus meus deprædatus est animam meam in canctis filiabus urbis meæ.

Mali che il profeta soffiì dalla parte de'suoi concittadini. Preghiera che fa al Signore: soccorso che ne riceve: punizione de'suoi nemici.

- 52. SADE. Venatione ceperunt me quasi avem inimici mei gratis.
- 53. Lapsa est in lacum vita mea, et posuerunt lapidem super me.
- 54. Innudaverunt aquæ super caput meum : dixi: perii.
- 55. Corn. Invocavi nomeu tuum, Domine, de lacu novissimo.
- 56. Vocem mesm audisti: ne evertes surem tusm à singultu meo, et clamoribus.

  57. Appropinquesti in die, quandò invocavi te:
- 57. Appropinquesti in die, quendo invocavi te: dixisti: ne timeas. 58. Ras. Judicesti, Domine, causam anima mese.
- redemptor viæ mem.

  5g. Vidisti, Domine, iniquitatem illorum adver-
- sum me: judica judicium meum.

  60. Vidisti omnem furorem, universus cogita-
- tiones eorum adversum me.
  61. Sin. Audisti opprobrium eorum, Domine,
- omnes cogitationes eorum adversum me:
  62. labia insurgentium mibi, et meditationes eo-
- rum sedversum me tota die.
  63. Sessionem eorum, et resurrectionem eorum
- vide: ego sum psalmas corum.
  64. Tuau. Reddes eis vicem , Domine , juxtà
- opera manuum suarum.
  65. Dabis eis scutum cordis laborem tuum.
- 66. Persequeris in furore, et conteres cos sub cœlis, Domine.

LAMENTAZIONI: Geremin, enpo 4. Il profeta deplora la ruina di Gerusalenume e di tutto ciò che essa aveva di più ricco e di più imponente. Stato miserabile cui è ridotta quella città.

ALEPI. Quomodò obscuratum est aurum, mutatus est color optimus, dispersi sunt lapides sanctuarii in capite omnium platearum?

2. Ветя. Filii Sion inclyti, et amicti auro primo: quomodò reputati sunt in vasa testea, opus

manuum figuli?

- 3. GHIMEL. Sed et lamiæ nudaverunt mammam, lactaverunt catulos suos: filia populi mei crudelis, quasi struthio in deserto.
- 4. DALETH. Adresit lingua lactentis ad paletum ejus in siti: parvuli petierunt panem, et non erat qui frangeret eis.
- 5. Hz. Qui vescebantur voluptuose, interierunt in viis: qui nutriebantur in croceis, amplexati sunt stercora.
- 6. Vav. Et major effecta est iniquitas filiæ populi mei peccato Sodomorum, quæ subversa est in momento, et non ceperunt in eå manus. Sonoma: Gen. 10, 24.
- 7. ZAIN. Candidiores Nazaræi ejus nive, nitidiores lacte, rubicondiores ebore antiquo, supphiro pulchriores.
- 8. HETH. Denigrata est super carbones facies eorum, et non sunt cogniti in plateis: adhæsit cutis eorum ossibus: aruit, et facta est quasi liguum.
- 9. Tern. Meliùs fuit occisis gladio, quam interfectis same: quoniam isti extabuerunt consumpti à sterilitate terræ.
- 10. Iop. Manus mulierum misericordium coxerunt filios suos: facti sunt cibus earmn, in contritione filim populi mei.
- 11. CAPH. Complevit Dominus furorem suum, effudit iram indignationis suæ: et succendit ignem in Sion, et devoravit fundamenta ejus.

Gerusalemme distrutta per i peccati de suoi profeti e de suoi sacerdoti. In vano i suoi abitanti aspettarono il soccorso degli Egisiami: furono tutti presi in un col loro re e condotti in inchiavità. Il profeta consola i Giudei e minaccia gli Idamei.

12. LAMED. Non crediderunt reges terre, et universi habitatores orbis, quoniam ingrederetur hostis et inimicus per portas Jerusalem;

13. Mess. propter peccata prophetarum ejus, et iniquitates sacerdotum ejus, qui effuderunt in medio ejus sanguinem justorum.

- 14. Non. Erraverunt caeci in plateis, polluti sunt in sanguine : cumque non possent, tenuerunt lacinias suas.
- 15. Samen. Recedite polluti, clamaverunt eis: recedite, abite, nolite tangere: jurgati quippè sunt: et commoti dixerunt inter gentes: non addet ultrà ut babitet in eis.
- 16. Puz. Fucies Domini divisit eos, non addet ut respiciat eos: facies sacerdotum non erubuerunt, neque segum miserti sunt.
- 17. Am. Cum adhuc subsisteremus, defecerunt oculi nostri ad auxilium nostrum vanum cum respiceremus attenti ad gentem, que salvare non poterat.
- 18. Sade. Lubricaverunt vestigia nostra in itinere platearum nostrarum, appropinquavit finis noster: completi sunt dies nostri, quia venit finis noster.
- 19. Corn. Velociores fuerunt persecutores nostri aquilis cœli: super montes persecuti sunt nos, in deserto insidiati sunt nobis.
- 20. RES. Spiritus oris nostri Christus Dominus captus est in peccatis nostris: cui diximus: in umbră tuă vivemus in gentibus.
- 21. Sin. Gaude, et lætare filis Edom, quæ babitas in terra Hus: ad te quoque perveniet calix, inchrisheris, atque nudaberis.
- 22. Thav. Complete est iniquitas tue, filia Sion, non addet ultrà ut transmigret te: visitavit iniquitatem tuem, filia Edom, discooperuit peccata tue.

LAMENTAZIONI: Geremia, capo 5. ORAZIONE DI GEREMIA PROFETA.

Il profeta fa presente al Signore Iddio le caldmità che il suo popolo ha sofferto, e lo stato miserabile, in cui è ridotto. Egli lo prega di ristabilire quel popolo nel suo antico splendore e nella primiera sua prosperità.

Recordere, Domine, quid acciderit nobis : in-

- 2. Hæreditas nostra versa est ad alienos: domus nostræ ad extraneos.
- Pupilli facti sumus absque patre, matres nostræ quasi viduæ.
- 4. Aquam nostram pecunia bibimus : ligna nostra pretio comparavimus.
- Cervicibus nostris minabamur, lassis non dabatur requies.
- 6. Ægypto debimus manum et Assyriis, ut saturaremur pane.
- 7. Patres nostri peccaverunt, et non sunt : et nos iniquitates eorum portavimus.

- 8. Servi dominati sunt nostri : non fuit qui redimeret de manu eorum.
- In animabus nostris afferebamus panem nobis, à facie gladii in deserto.
- bis, à facie gladii in deserto.

  10. Pellis nostra, quasi clibanus exusta est à facie tempestatum famis.
- 11. Mulieres in Sion humiliaverunt, et virgines in civitatibus Juda.
- 12. Principes manu suspensi sunt : facies senum non erubuerunt.
- Adolescentibus impudicè abusi sunt: et pueri in ligno corruerunt.
- 14. Senes defecerunt de portis, juvenes de
- choro psallentium.

  15. Defecit gaudium cordis nostri: versus est
- in luctum chorus noster. Giacomo: Epist. 4, 9.
  16. Cecidit corona capitis nostri: væ nobis:
  quia peccavimus.
- 17. Proptereà mæstum factum est cor nostrum, ideò contenebrati sunt oculi nostri.
- 18. Propter montein Sion quie disperiit, vulpes ambulaverant in eo.
- 19. Tu autem, Domine, in attenum permanebis, solium tuum in generationem et generationem.

20. Quare in perpetuum oblivisceris nostri? derelinques nos in longitudine dierum.

- 21. Converte nos, Domine, ad te, et convertemur: innova dies nostros, sicut à principio. 22. Sed projiciens repulisti nos, iratus es contra
- nos vehementer.

  Per la continuazione della Sacra Scrittura, vedi

Per la continuazione della Sacra Scrittura, ved.

Banuca: cap. 1.

LAMPADI. Legge per il mantenimento di quelle che dovevano ardere nel tabernacolo. Luco: Lev. 24, 1 a 9. Iddio ne prescrive la forma a Mosè: Vedi Candelliera d'oro. Dovevano essere sempre accese: Olocaustr: Esod. 27, 20, 21. Beseleel venne incaricato, insieme con Ooliab, di fare il condelliere e le lampadi: Besellest: Esod. 37, 17, 23. Salonnone ne fece eseguire per uso del Tamto: 2 Par. 4, 19 a 21. Il sacerdoti erano incaricati di mantenere sempre acceso il fuoco sull'ultra: Olocausto: Lev. 6, 12. Vedi Fooco.

LAODICEA, Gesù Cristo se minacciare al vescovo di questa città d'essere rigettato a cagione della sua tiepidezza nell'adempire ai suoi doveri: Apocanisse: 3, 14 a 22.

LAVANDA dei piedi. Era presso gli antichi una virtù ed un onaggio reso allo straniero, che si riceveva per ospite. Abrahamo vedendo tre uomini (erano tre Angioli) passare vicino alla sua casa, offre loro l'ospitalità colla lavanda dei

piedi : Abrahamo : Gen. 18, 2 a 5. Lot fa egualmente cogli altri due che arrivavano dalla città di Sonoma : Gen. 19, 1, 2. Laban lo fa pure per il servo di Abrahamo : Isacco : Gen. 24, 32. Il governatore della casa di Giacobbe lo fece anch'egli per i fratelli del suo padrone: Giusappe : Gen. 43, 24. Maria, sorella di Lazzaro, lava i piedi a Nostro Signore con unguento prezioso, e gli asciuga co' suoi capegli : Lazzano : Gio. 12, 3. Una peccatrice glieli lava colle sue lagrime, ed il Salvatore la loda, mentre rimprovera dolcemente Simone di non avergli mai offerto dell'acqua per lavarseli : Gesù Cristo : Luc. 7, 44. Li lava egli medesimo a' suoi apostoli per dare loro l' esempio dell' umiltà : Apostoli : Gio. 13 . 4, 5, 14. Quest' azione è messa nel grado delle buone opere: Timoteo: 1 Epist. 5, 10. Vedi PURIFICAZIONE.

LAVARSI : era ordinato ai sacerdoti dell' antica legge di lavarsi le mani ed i piedi , sotto
pena di morte, prima di adempire alle loro funzioni : ALTARE: Exod. 30, 19 a 21. Gli Scribi ed
i Farissi rimproverano a Gesù Cristo, che i suodi
discepoli non si lavano le mani prima di mangiare: SCANDALI: Matt. 15, 1, 2: Marc. 7, 2 a 5.
LAVORATORI, bifolchi, agricoltori; ec. : pea-

LAVORATORI, bifolchi, agricoltori, ec.: pazieoza che devono avere al fine di acquistarsi la benevolenza di Dio: Giacomo: Epist. 5, 7.

LAVORO: l'uomo è stato condannato al lavoro in castigo del suo peccato: ADAMO: Gen. 3. 17 a 19. Orazione che deve fare per consacrare il suo lavoro a Dio e renderselo salutare: VITA: Salm. 80, 18, 10. Diventa inutile, se pon è accompagnato dal soccorso di Dio: Tempio: Salm. 126; se non è presieduto dalla sapienza i Giusti: Sap. 3, 11, ed ogni lavoro riesce bene se l'uomo ha il timore di Dio : Timone : Salm. 127. Frutto naturale del lavoro: Uomo: Prop. 10, 4, 5. Sua utilità: Ibid. Prov. 14, 23; riferirlo al Signore per ben riuscirvi: Ibid. Prov. 16, 1 a 3. Colui, che, secondo le regole della sapienza, usa dei precetti procuratigli dal lavoro, fa una cosa conforme alla volontà di Dio: VANITA': Eccl. 3, 12, 13. Essere assiduo al lavoro: Viarù: Eccli. 7, 16. Vantaggio dell' uomo laborioso sull' infingardo. Governo: Eccli. 10, 29, 30. Inutilità del lavoro, se non è accompagnato dalla pietà: Vintù : Eccli. 11, 11 a 14. Colui, il quale si accontenta del guadagno che gli procaccia il suo lavoro, sarà riempito di felicità: Ibid. Eccli. 40, 18. S. Paolo raccomanda il lavoro delle mani, al fine di procurarsi con che vivere onestamente, per non essere a carico di nessuno e per non avere ad invidiare od a prendere il bene altrui : Erssini :

Epist. 4, 28. Tessalonices: 1 Epist. 4, 10 a 12. Ne dà egli medesimo l'esempio: Tessatonicasi: 2 Epist. 3, 7 a g. Chi non lavora non merita di vivere : Ibid. vers. 10. Il lavoro ed il dolore sono comuni a tutti gli uomini : CREAZIONE : Gen. 2, 15, ADAMO: Gen. 3, 17, 19. DECALOGO! Esod. 20, 9: 31, 21 : Deut. 5, 13. Tobia: 2, 19. Ti-MORE ! Salm. 127, 2. SAPIENZA: Prov. 6, 6 a 11. Uomo: Prov. 14, 4: 20, 4: 31, 13, 15, 27. VA-MITA': Eccl. 5, 11. VIRTÙ: Eccli. 29, 27. AGGEO: 1. 8 a 11. PARABOLE: Matt. 20, 8. GESU CRISTO: Marc. 6, 48. RESURBEZIONE: Gio. 21, 3, 6. PAOLO: Att. 18, 1 a 3 : 20, 34, 35. COMINTI : 1 Epist. 4, 10 a 12. TESSALONICESI: 1 Epist. 2, 9: 4, 11: 5, 12:2 Epist. 3, 7 a 10, 12. Il lavoro nou fa ricco, se non è accompagnato dalla benedizione di Dio: ADAMO: Gen. 3, 17. Isacco: Gen. 26, 2, 3, 12, 13. RACHELE: Gen. 30, 27. COMANDAMENTI : Deut. 8, 18. GIOBBE: 42, 12. UOMO : Prov. 10, 22. VA-NITA'; Eccl. 11, 6. Ricompensa dovuta a chi lavora: Leggi: Lev. 19, 13: Deut. 24, 14, 15. Giodici: Deut. 23, 4. Tobia: 4, 15. Virto: Eccli. 7, 22: 34, 25, 26. SEDECIA: Gerem. 22, 13. Massia: Mal. 3 , 5. APOSTOLI : Matt. 10 , 10. CORINTS : 1 Epist. 9, 9, 14. TIMOTEO: 1 Epist. 5, 18. GIAcomo: Epist. 5, 4. Elogio ed utilità del lavoro delle mani e dell'agricoltura: Uomo: Prov. 12, 11: 13, 4: 14, 23: 24, 27: 28, 19. VANITA': Eccl. 11, 4. Vintà: Eccli. 38, 26 a 38.

LAZZARO, che significa soccorso di Dio, è il nome del mendico che giaceva davanti all'uscio dell'uomo ricco: Parabola: Luc. 16, 20, 25.

LAZZARO: è il nome del fratello di Marta, che fu risuscitato da Gesù Cristo, vedi ciò che segue.

Lazzano: Giovanni, capo 11. Malattia di Lazzaro: Maria e Marta sue sorelle mandano in cerca di Getti. Benevoltenza di Gesti a queste tre persone. I suoi discepoli vogliono impedirgli di andare per timore che venga lapidato dai Giudei. Gesti dichiara loro non esservi alcun pericolo, e che Lazzaro è veramente morto.

Il capo precedente trovasi all'articolo Pastone:

Gio. cap. 10.

Erat autem quidam languens Lazarus à Bethania, de castello Mariæ, et Marthæ sororis ejus.

- 2. (Maria autem erat que unxit Dominum unguento, et extersit pedes ejus capillis suis: cujus frater Lezarus infirmabatur). Passione: Matt. 26, 7. Gasú Caisto: Luc. 7, 37, Discepoli: Luc. 10, 32. Infr. Luzzano: Gio. 12, 3.
- 3. Miserunt ergò sorores ejus ad eum, dicentes: Domine, eccè quem amas infirmatur.

- 4. Audiens autem Jesus dizit eis: infirmités hæc non est ad mortem, sed pro gloria Dei, ut glorificetur Filius Dei per eam.
- 5. Diligebat autem Jesus Martham, et sororem ejus Mariam, et Lazarum.
- 6. Ut ergo audivit quis infirmabatur, tune quidem mansit in eodem loco duobus diebus.
- Deindè post bæc dixit discipulis suis: eamus in Judæam iterum.
- 8. Dicunt ei discipuli: Rabbi, nunc querebant te Judei lapidare, et iterum vadis illuc? Pastore: Gio. 10, 31, 30.
- Respondit Jesus: nonne duodecim sunt horme diei? si quis ambulaverit in die, non offendit, quia lucem bujus mundi videt:
- to. si autem ambulaverit in nocte, offendit,
- 11. Hæc ait, et post hæc dixit eis: Lezarus amicus uoster dormit: sed vado ut à somno excitem eum.
- 12. Dixerunt ergo discipuli ejus: Domine, si dormit, salvus erit. Povsa: Salm. 40, 9.
- 13. Dixerat autem Jesus de morte ejus: illi autem putaverunt quia de dormitione somni diceret.
- 14. Tunc ergò Jesus dixit eis manifestè: Lazarus mortuus est:
- 15. et gaudeo propter vos, ut credatis quouiami uon eram ibi, sed eamus ad eum.
- 16. Dixit ergo Thomas, qui dicitur Didymus, ad condiscipulos: eamus et nos, ut moriamur cum eo.
- Discorso di Marta con Gesù Cristo sulla morte di suo fratello. Sua fede nella resurrezione futura.
- futura.

  17. Venit itaque Jesus: et invenit eum quattuor
- dies jam in monumento babentem.

  18. (Erat autem Bethania juxta Jerosolymaun quasi stadiis quindecim).
- 19. Multi autem ex Judæis venerant ad Martham et Mariam, ut consolarentur eas de fratre suo.
- 20. Martha ergò ut audivit quia Jesus veuit, occurrit illi: Maria autem domi sedebat.
- 21. Dixit ergò Martha ad Jesum: Domine, si fuisses hic, frater meus non fuisset mortuus:
- 22. sed et nunc scio quia quecumque poposceris à Deo dabit tibi Dens.
  - 23. Dicit illi Jesus : resurget frater tuus.
- 24. Dicit ei Martha: scio quia resurget in resurrectione in novissimo die. Parabole: Luc. 14, 14. Sermone: Gio. 5, 29. Giorde: 14, 12.
- 25. Dixit ei Jesus: ego sum resurrectio et vita: qui credit in me, etiam si mortuus fuerit, vivet:

Minacoli: Gio. 6, 44. Ezecuiele: 37, 12 a 14. Giobbe: 12, 10.

26. et omnis qui vivit, et credit io me, uoo morietur io mermum. Credis hoc?

27. Ait illi: utique, Domine, ego credidi quis tu es Christus filius Dei vivi, qui in hunc mundum venisti: Egiziani: Sap. 16, 13.

Gesù fa chiamare Maria sorella di Marta. Essa si presenta piangendo, si getta ai piedi del Salvatore, il quale, fremendo interiormente, si turba, piange e resuccita Lazzaro, cui gli apostoli sciolgono i piedi e le mani.

28. Et cum hæc dixisset, abiit, et vocavit Mariam sororem auam sileotio, dicens: magister adest, et vocat te.

29. Illa ut audivit, surgit citò, et veoit ad

30. nondum enim veoerat Jesus io castellum; sed erat adhuc in illo loco, ubi occurrerat ei Martha

31. Judzei ergò, qui erant cum en lo domo, et consolabantur enm, cum vidissent Mariam quia citò surrexit et exiit, secuti sunt enm, diceotes : quia vadit ad monumentum ut ploret ibi.

32. Maria ergò, cùm venisset ubi erat Jesus, videns eom, cecidit ad pedes ejus, et dicit ei: Domine, si fuisses htc, non esset mortuus frater meus.

33. Jesus ergò, ut vidit eam plorantem, et Judanos qui venerant cum eâ, plorantes, iofremuit soiritu, et turbavit seinsum.

34. et dixit: ubi posuistis eum? Dicunt ei; Domine, veni, et vide.

35. Et lacrymatus est Jesus.

36. Dixerunt ergò Judzi : eccè quomodò amabat eum.

37. Quidam autem ex ipsis dixerunt : non poterat hic, qui aperuit oculos cæci nati, facere ut hic non moreretur? Cisco : Gio. 9. 1 a 7.

38. Jesus ergò rursum fremens in semetipso, veoit ad monumentum: erat autem speluoca, et lapis superpositus erat ei.

39. Ait Jesus: tollite lapidem. Dicit ei Martha, soror ejus qui mortuus fuerat: Domioe, jam fætet, quatriduanus est euim.

40. Dicit ei Jesus: nonne dixi tibi quoniam si credideris, videbis gloriam Dei? Isaare: Os. 13, 14.

41. Tulerunt ergò lapidem: Jesus autem elevatis sursùm oculis, dixit: Pater, gratias ago tibi quoniam audisti me.

42. Ego autem sciebam quia semper me audis:

sed propter populom qui circumstat, dixi, ut credant quia tu me misisti.

- 43. Hæc com dixisset, voce magnå clamavit :
- 44. Et statim prodiit qui fuerat mortuus, ligatus pedes et manus institis, et facies illius sudario erat ligata. Dixit eis Jesus: solvite eum, et sinite abire. Isnatus: Os. 13, 14.

Molti testimonj di quella resurrezione credono in Gesù Cristo. Gli altri corrono a raccontare ai Farisei ciù che hanno veduto. I Farisei tengono consiglio fra di loro per perdere Gesù. Caifa, uno di essi, profetteza. Gesù evita di comparire in pubblico tra Giudei, ma si ritira in una regione vicina al deserto.

45. Multi ergo ex Judæis qui venerant ad Mariam et Martham, et viderant quæ fecit Jesus, crediderunt io eum.

46. Quidam autem ex ipsis abierunt ad Pharismos, et dixerunt eis que fecit Jesus.

47. Collegeruot ergò Pontifices et Pharissei concilium, et dicebant: quid facimus, quia hic homo multa signa facit?

48. Si dimittimus eum sic; omnes credent in eum: et venieot Romani, et tollent oostrum locum, et gentem. Daniele: 9, 26.

49. Uous autem ex ipsis, Carohas comice, cum esset Pontifex anni illius, dixit eis: vos nescitis quidquam: Passions: Gio. 18, 14.

50, nec cogitatis quia expedit vobis ut unus moriatur homo pro populo, et non tota geos pereat.

51. Hoc autem à semetipso con dixit : sed cum esset Pontifex auni illius, prophetavit quod Jesus moriturus erat pro gente.

52. et noo tantum pro gente, sed ut filios Dei, qui erant dispersi, congregaret io noum.

53. Ab illo ergò die cogitaveruot ut ioterfice-

54. Jesus ergò jam poo io palam ambulabat apud Judœos, sed abiit in regiocem juxts desertum, in civitatem que dicitur Ephrem, et ibi morabatur cum discipulis suis.

55. Proximum autem erat Pascha Judæorum: et ascenderunt multi Jerosolimam de regione ante Pascha, ut sanctificarent seipsos.

56. Quærebant ergò Jesum: el colloquebaotur ad invicem, in templo staotes: quid putatis, quia noo venit ad diem festum. Dederant autem Pontifices et Pharissei maodatum ut, si quis cogooveriu ubi sit, iodicet, ot appreliendant eum. Passons: Malt. 26, 2 a 5.

110

Lazzano: Giovanai, capo 12. Gesú va a Bethania in casa di Lazzaro, sei giorni avanti la Pasqua. Maria profuma i suoi piedi: Giuda ne mormora. I Giudei pensano di uccidere Lazzaro, perchè la sua resurrezione è causa che molti tra essi credano in Gesú.

Jesus ergò ante sex dies Paschæ venit Bethaniam ubi Lazarus fuerat mortuus, quem suscitavit Jesus.

- 2. Fecerunt autem ei cœnam ibi: et Martha ministrabat, Lazarus verò erat unus ex discombentibus cum eo.
- 3. Maria ergó accepit libram unguenti nardi pistici, pretiosi, et unxit pedes Jesu, et extersit pedes ejus capillis suis: et domus impleta est ex odore unguenti.
- 4. Dixit ergò unus ex discipulis ejus, Judas Iscariotes, qui erat eum traditurus:
- 5. quarè hoc unguentum non veniit trecentis densriis, et datum est egenis? Passione: Marc. 14, 3 a q.
- Dixit autem hoc, non quia de egenis pertinebat ad eum, sed quia fur erat, et loculos habens, ea que mittebantur portabat.
- 7. Dixit ergo Jesus: sinite illam, ut in diem sepulturm mem servet illud. Passions: Blatt. 26, 6 a 13.
- 8. Pauperes enim semper habetis vobiscum; me autem non semper habetis. Dentri: Deut. 15, 11.
- g. Cognovit ergò turba multa ex Judæis quia illic est: et venerunt, non propter Jesum tantùm, sed ut Lazarum viderent quem suscitavit à mortuis,
- 10. Cogitaverunt autem principes sacerdotum, ut et Lazarum interficerent,
- 11. quis multi propter illum shibant ex Judmis, et credebant in Jesum.
- Ingresso di Gesù in Gerusalemme. Gli abitunti escono ad incontrarlo, tenendo nelle mani rami di palma e gridando Osanna. I Farisci sono sconcertati vedendo che tutti rendono gloria a Gestì.
- 12. In crestinum autem, turbe mults que venerat ad diem festum, cum audissent quia venit Jesus Jerosolymam,
- 13. acceperunt ramos palmarum, et processerunt obviàm ei, et clamabant: hosanna, benedictus qui venit in nomine Domini, rex Israël. Ga-ROSALEMME: Luc. 19, 28 a 38.
- 14. Et invenit Jesus asellum, et sedit super eum, sicut scriptum est: Genusalemme: Matt. 21, 1 a 11: Marc. 11, 1 a 10.

- 15. noli timere, filis Sion: eccè rex tous venit sedens super pullum ssing. Messia: Zacc. Q. Q.
- 16. Hee non cognoverunt discipuli ejus primum: sed quando glorificatus est Jesus, tunc recordati sunt quia hæc eraut scripta de eo, et hæc fecerunt ei.
- 17. Testimonium ergò perhibebat turba, que erst cum eo, quando Lazarum vocavit de monumento, et suscitavit eum à mortuis.
- 18. Proptereà et obviàm venit ei turba, quia audierunt eum fecisse hoc signum.
- 19. Phariscei ergò dixerunt ad semetipsos: videtis quia nihil proficimus? Eccè mundus totus post eum abiit.
- I Gentili vogliono vedere Gesù. Grano di frumento infecondo se non muore. Perdere la vita per salvarla.
- 20. Erant autem quidam Gentiles, ex his qui ascenderant ut adorarent in die festo.
- 21. Hi ergò accesseront ad Philippum qui erat à Bethsaida Galilæm, et rogabant eum, dicentes : Domine, volumus Jesum videre.
- 22. Venit Philippus, et dicit Andreas rursum et Philippus dixerent Jesu.
- 23. Jesus autem respondit eis , dicens : Venit hora ut clarificetor Filius hominis.
- 24. Amen, amen dico vobis, nisi granum frumenti cadens in terram mortnum fuerit,
- 25. ipsum solum manet. Si autem mortuum fuerit multum fructum affert. Qui amet animam suam, perdet eam: et qui odit animam suam in hoe mundo, in vitam meternim custodit eam. Arosyota: Matt. 10, 30. Grab Castro: Matt. 16, 25.
- a6. Si quis mihi ministrat, me sequatur: et ubi sum ego, illic et minister mens erit. Si quis mihi ministraverit, honorificabit eum Pater meus.
- Gesù è conturbato. Voce del Cielo. Potenza della Croce. Camminare finchè havvi la luce. Figliuoli della luce.
- 27. Nunc anima mea turbata est. Et quid dicam ? Pater salvifica me ex hâc horâ. Sed proptereà veni in horam banc. Gasta Causto: Salm. 21. 20.
- 28. Pater, clarifica nomen tuum. Venit ergò vox de cœlo: et clarificavi, et iterum clarificabo.
- 29. Turba ergè que stabat, et audierat, dicebat tonitruum esse factum. Alii dicebant: Angelus ei locutus est.
- 30. Respondit Jesus, et dixit: non propter me hmc vox venit, sed propter vos.

- 31. Nanc judicium est mundi : nunc princeps hujus mundi ejicietur fords Givden: Bar. 4, 25.
- 32. Et ego si exaltatus fuero à terra, omnis traham ad meipsum. Isaaettri: Num. 21, 8, 9.
- 33. (Hoc autem dicebat, significans qua morte esset moriturus).
- 34. Respondit ei turba: nos audivimus ex lege quia Christus manet in æternum et quomodò tu dicis: oportet exaltari Filium hominis? Quis est iste Filius hominis? Gasà Caisro: Salm. 10g. 5. Dio: Js. 40, 8. Ezecusett: 37, 25, 26. Lodi: Salm. 116, 2
- 35. Dixit ergo eis Jesus: adhuc modicum lumen in vobis est. Ambulate dum lucem habetis ut non vos tenebre comprehendant: et qui ambulat in tenehris, nescit quò vadat. Giuds: Gerem. 13. 16.
- 36. Dum lucem habetis, credite in lucem, ut filii lucis sitis. Hæc locutus est Jesus: et abiit, et abscondit se ab eis.

# Incredulità de' Giudei. Fede soffocata dal timore.

37. Cùm antem tanta signa fecisset coram eis,

pop credebant in eum :

- 38. ut sermo Issiæ prophetæ impleretur, quem dixit: Domine, quis credidit auditui nostro? Et brachium Domini cui revelstum est? Messia: Is. 53, 1. Romani: Epist. 10, 16.
- 33, 1. Romani: Epist. 10, 16.
  39. Propiereà non poterant credere, quis iterùm dixit Ississ:
- 40. Exceessit oculos corum, et induravit corcorum: ut non videsat oculis, et non intelligant corde: et convertantue, et sanem cos. Isana: 6, 9, 10.
- 41. Hæc dixit Isains, quando vidit gloriam ejus, et locutus est de eo.
- 42. Verumtainen et ex principibus multi crediderunt in eum: sed propter Pharismos non confitebantur, ut è synagoga non ejicerentur.
- 43. Dilexerunt enim gloriam hominum magis, quam gloriam Dei.
- Luce della fede. Parola di Dio. Giudice degli uomini, Gesù Cristo non dice se non ciò che gli ha detto suo Padre.
- 44. Jesus autem clamavit, et dixit : qui credit in me, non credit in me, sed in enm qui misit me.
- 45. Et qui videt me, videt eum qui misit me. 46. Ego lux in mundum veni, ut omnis qui credit in me, in tenebris non manent.
- 47. Et si quis andierit verba mea, et non custodierit, ego non judico eum. Non enim veni

- ut judicem mundum, sed ut salvificem mundum.
- 43. Qui sperait me, et non accipit verba mea, habet qui judicet eum. Sermo quem locutus sum, ille judicab it eum in novissimo die. Cuissa : Is. 55, 11. Res URREZIONE: Marc. 16, 16.
- 49. Quia ego ex me ipso non sum locutus, sed qui misit me Pater, ipse mihi mandatum dedit quid dicam, et quid loquar.
- 50. Et scio quia mandatum ejus vita aterna est. Qua ergò ego loquor, sieut dixit mihi Pater, sic loquor.
  - Per la continuazione, vedi Apostoti: Gio. cap. 13.
- LEBBEO, soprannome di Taddeo, discepolo di Gesù Cristo: Arostou: Matt. 10, 3. Chiamasi anche Giuda, figlio di Giacomo: Sermone: Luc. 6, 16.
- LEBBRA: Levitico, capo 13. Segni per riconoseere se un uomo era infetto di lebbra: cerimonie per renderlo mondo. Legge prescritta ai lebbrosi, nell'anno 3514.

# Locatusque est Dominus ad Moysen, et Asron, dicens: 2. Homo, in cujus cute et carne ortus fuerit

- diversus color sive pustula, aut quasi luceus quippiam, id est plaga lepræ, adducetor ad Asron sacerdotem, vel ad unum quemlibet filiorum ejus.
- Qui c\u00e0m viderit lepram in cute, et pilos in album mutatos colorem, ipsamque speciem lepræ humiliorem cute et carne reliqu\u00e0: plaga lepræ est, et ad arbitrium ejus separabitur.
- Sin autem lucens candor fuerit in cute, nec lumilior carne reliquă, et pili coloris pristini, recludet eum sacerdos septem diebus,
- et considerabit die septimo: et si quidem lepra ultrå non creverit, nec transierit in cute priores terminos, rursum recludet eum septem diebus aliis.
- Et die septimo contemplabitur: si obscurior fuerit lepra, et non creverit in cute, mundabit eum, quia scabies est: lavabitque homo vestimenta sua, et mundus erit.
- 7. Quòd si postquam à sacerdote visus est, et redditus munditiæ, iterúm lepra creverit, adducetur ad eum,
  - 8. et immunditiæ condemnabitur.
- Plaga lepræ, si fuerit in homine, adducetur ad sacerdoteni.
- 10. et videbit eum. Cûmque color albus in cute fuerit, et capillorum mutaverit aspectum, ipsa quoque caro viva apparuerit:
  - 11. lepra vetustissima judicabitur, atque inolita

cuti. Contaminabit itaque eum sacerdos, et non recludet, quia perspicuæ immunditiæ est.

- 12. Sin antem effloruerit discurrens lepra in cute, et operuerit omnem cutem à capite usque ad pedes, quidquid sub aspectum oculorum cadit,
- 13. considerabit eum sacerdos, et teneri lepra mundissima judicabit: eò quòd omnis in candorem versa sit, et ideireò homo mundus erit.
  - 14. Quandò verò caro vivens in eo apparnerit,
- 13. tunc sacerdotis judicio polluetur, et inter immundos reputabitur. Caro enim viva si leprâ aspergitur, îmmunda est.
- 16. Quòd si rursum versa fuerit in alborem, et totum hominem opernerit,
- 17. considerabit eum sacerdos, et mundum esse decernet.
- 18. Caro autem et cutis in qua nicus natum est et sanatum,
- 19. et in loco ulceris cicatrix alba apparnerit, sive subrufa, adducetur homo ad sacerdotem:
- 20. qui cum viderit locum lepræ humiliorem carne reliqua, et pilos versos in candorem, contaminabit eum; plaga enim lepræ orta est in ulcere.
- 21. Quòd si pilus coloris est pristini, et cicatrix subobscura, et vicina carne non est humilior, recludet enm septem diebus.
- 22. Et si quidem creverit, adjudicabit eum lepræ.
- lepræ.

  23. Sin autem steterit in loco suo, ulceris est
- cicatrix, et bomo mundus erit.

  24. Caro autem et cutis quam ignis expsserit, et sanata albam sive rufam babuerit cicatricem,
- 25. considerabit eam sacerdos, et eccè versa est in alborem, et locus ejus reliquă cute est humilior : contaminabit enm, quia plaga lepræ in
- cicatrice orta est.

  26. Quòd si pilorum color non fuerit immutatus, nec bumilior plaga carne reliquâ, et ipsa
  lepræ species fuerit subobscura, recludet eum
  septem diebus,

27. et die septimo contemplabitur : si creverit in cute lepra , contaminabit enm.

- 28. Sin autem in loco suo candor steterit non satis clarus, plaga combustionis est, et idcircò mundabitur, quia cicatrix est combusturæ.
- 29. Vir, sive mulier, in cujus capite vel barba germinaverit lepra, videbit eos sacerdos.
- 30. Et siquidem humilior fuerit locus carne reliquă, et capillus flavus solitoque subtilior; contaminabit eos, quia lepra capitis ac barbæ est.
- 31. Sin autem viderit locum maculæ æqualem vicinæ carni, et capillum nigrum, recludet eum septem diebus,
  - T. II.

- 32. et die septimo intuebitur. Si non creverit macula, et capillus sui coloris est, et locus plagæ carni reliquæ æqualis;
- 33. radetur homo absque loco maculæ, et includetur septem diebus aliis.
- 34. Si die septimo visa fuerit stetisse plaga in loco suo, nec humilior carne reliqua, mundabit eum, lotisque vestibus suis, mundus erit.
- 35. Sin autem post emundationem rursus creverit macula in cute,
- 56. non quæret ampliùs utrùm capillus in flavum colorem sit immutatus, quia aperté immundus est.
- 37. Porrò si steterit macula, et capilli nigri fuerint, noverit hominem sanatum esse, et confidenter eum pronuntiet mundum.
- 38. Vir, sive mulier, in cujus cute candor apparuerit,
- 39. intuebitur eos sacerdos. Si deprehenderit subobscurum alborem lucere in cute, sciat nou esse lepram, sed maculam coloris candidi, et hominem mundum.
- 40. Vir, de cujus capite capilli fluunt, calvus et mundus est :
- 41. et si à fronte ceciderint pili, recalvaster et mundus est.
- 42. Sin autem in calvitio sive in recalvatione albus vel rufus color facrit exortus,
- 43. et hoc sacerdos viderit, condemnabit eum haud dubié lepræ, quæ orta est in calvitio.
- 44. Quicumque ergò maculatus fuerit leprà, et separatus est ad arbitrium sacerdotis,
- 45. habebit vestimenta dissuta, caput hudum, os veste contectum, contaminatum ac sordidum clamabit.
- 46. Omni tempore, quo leprosus est et immundus, solus habitabit extrà castra.

Lebbra delle vesti: segni per riconoscerla: cerimonie per renderle monde.

- 47. Vestis lanea sive linea, quæ lepram habuerit
- 48. in stamine atque subtegmine, aut certè pellis, vel quidquid ex pelle confectum est.
- 49. si all'à vel rufà maculà fuerit infecta, lepra reputabitur, ostendeturque sacerdoti.
- 50. Qui consideratam recludet septem diebus; 51. et die septimo rursus aspiciens, si deprehenderit crevisse, lepra perseverans est: pollutum judicabit vestimentum, et omne in quo fuerit inventa:...
  - 52, et ideircò comburetur flammis.
  - 53. Quod si eam viderit non crevisse,

- 54. præcipiet, et lavabunt id in quo lepra est, recludetque illud septem diebus aliis.
- 55. Et cum viderit faciem quidem pristinum non reversum, nec tamen crevisse leprum, immundum judicabit, et igne comburet, eò quòd infusa sit in superficie vestimenti vel per totum lepru.
- 56. Sin autem obscurior fuerit locus lepræ, postquam vestis est lota, abrumpet eum, et à solido devidet.
- 57. Quòd si ultra apparuerit in his locis que prius immaculata erant, lepra volatilis et vaga: debet igne comburi.
- 58. Si cessaverit, lavabit aquà ea quæ pura sunt, secundò, et munda erunt.
- 59. Ista est lex lepræ vestimenti lanei et linei, staminis, atque subtegninis, omnisque supellectilis pelliceæ, quomodò mundari debeat, vel contaminari.

Per la continuazione, vedi LEBBROSI: Lev. c. 14.

Legge per la purificazione della lebbra : Len-BROSI: Lev. 14, 1 a 32. Lebbra delle case : maniera di conoscerla: cerimonie per renderle monde: Ibid. vers. 33 a 37. Iddio manda talvolta la lebbra in castigo dei peccati: Dio: Esod. 4,6 a 8. Maria, sorella di Mosè e di Aronne, è colpita dalla lebbra: ma Dio la guarisce, per le preghiere di Mosè: Sephora: Num. 13, 8 a 15. Evitare la lebbra con ogni cura : LEGGI: Deut. 24, 8, 9. Il profeta Eliseo guarisce Naaman dalla lebbra, facendolo lavare sette volte nelle acque del Giordano: ELISEO: 4 Re 5, 1 e seg; ed invece colpisce Giesi di lui servo e tutta la sua posterità, in castigo dell'avarizia di Giesi medesimo: Ibid. vers. 20 a 27. Iddio colpisce colla lebbra il re Azania : 4 Re 5, 5. Ozia pure è colpito dalla lebbra per tutti i giorni di sua vita: Ozia: 2 Par. 26, 18 a 21. Gesù Cristo guari molti lebbrosi: Minacoli: Matt. 8, 1 8 4. PARABOLE: Luc. 17, 12 8 19, vedi LEBBROSI.

LEBBROSI: Levitico, copo 14. Leggi per la purificazione dei lebbrosi, nell'anno 2514. Sacrifizi in espiazione.

Il capo precedente trovasi all'articolo Lebbra: Lev.

Locutusque est Dominus ad Moysen, dicens:
2. hic est ritus leprosi, quando mundandus est:
adducetur ad sacerdotein. Miracoli: Matt. 8, 4.

3. Qui egressus de castris, cum invenerit leprem-

- 4. præcipiet ei qui purificatur, ut offerat duos passeres vivos pro se, quibus vesci lecitum est, et lignum cedrinum, vermiculumque et hyssopum. Gno. Bartista: Matt. 1, 44. Minkoon: Luc. 5, 14.
- 5. Et unum ex passeribus immolari jubebit in vase fictili super aquas viventes:
- 6. alium autem vivum cum ligno cedrino, et cocco et hyssopo, tinget in sanguine passeris immolati.
- 7. quo asperget illum qui mundandus est, septies, ut jure purgetur: et dimittet passerem vivum, ut in agrum avolet.
- 8. Cumque laverit homo vestimenta sua, radet omnes pilos corporis, et lavabitur aquá: purificatusque ingredietur castra, ita duntaxat ut manest extra tabernaculum suum septem diebus,
- 9. et die septimo radet capillos capitis, barbamque et supercilia, ac totius corporis pilos. Et lotis rursum vestibus et corpore.
- 10. die octavo assumet duos agnos immaculatos, et ovem anniculam absque maculà, et tres decimas sinilæ in sacrificium, quæ conspersa sit oleo, et seorsúm olei sexterium.
- 11. Cumque sacerdos purificans hominem, statuerit eum, et liæc omnia coram Domino in ostio tabernaculi testimonii.
- 12. tollet agnum, et offeret eum pro delicto, oleique sextarium, et oblatis ante Dominum omnibus.
- 13. immolabit agnum ubi solet immolari hostia pro peccato, et holocaustum, id est, in loco sancto. Sicut enim pro peccato, ita et pro delicto ad sacerdotem pertinet hostia: sancta sanctorum est.
- 14. Assumensque sacerdos de sanguine hostiæ, quæ immolata est pro delicto, ponet super extremum auriculæ dextræ ejus qui mundatur, et super pollices manus dextræ et pedis:
- 15. et de olei sextario mittet in manum suam sinistram,
- 16. tingetque digitum dextrum in eo, et asperget coram Domino septies.
- 17. Quod entem reliquum est olei in lævå manu, fundet super extrenum suriculæ dextræ ejus qui mundatur, et super pollices monds se pedis dextri. et super sangainem qui effusus est pro delicto, 18. et super caput ejus.
- 19. Rogabitque pro eo coram Domino, et faciet sacrificium pro peccato: tunc immolabit holocaustum,
- 20. et ponet illud in altari cum libamentis suis, et homo rité mundabitur.
- 21. Quod si pauper est, et non potest manus ejus invenire quæ dicta sunt, pro delicto assuntet agnum ad oblationem, ut roget pro co sacerdos,

decimamque partem similæ conspersæ oleo iæsacrificium, et olei sextarium,

22. duosque turtures sive duos pullos columbæ, quorum uous sit pro peccato, et alter in holocaustum: Peccato: Lev. 5, 7, 11, 18. Betlemme: Luc. 2, 24. Donne: Lev. 12, 8.

- 23. offeretque ca die octavo purificationis sum sacerdoti, ad ostium tabernaculi testimonii coram Domino.
- 24. Qui suscipiens agnum pro delicto, et sextarium olei, levabit simul:,
- 25. immolatoque agno, de sanguine ejus ponet super extremum auriculæ dextræ illius qui mundatur, et super pollices manus ejus ac pedis dextri:
- 26. olei verò partem mittet in manum suam sinistram.
- 27. in quo tingens digitum dextræ manûs asperget septies coram Domino:
- 28. langetque extremum dextræ auriculæ illius qui mundatur, et pollices manûs ac pedis dextri, in loco sanguinis qui effusus est pro delicto:
- 29. reliquam autem partem ofei, quæ est in sinistrå manu, mittet super caput purificati, ut placet pro eo Dominum:
  - 30. et turturem sive pullum columbæ offeret, 31. unum pro delicto, et alterum in bolocau-
- 31. unum pro delicto, et alterum in holocau stum cum libamentis suis.
- 32. Hoc est sacrificium leprosi, qui habere non potest omnia in emundationem sui.

Maniera di conoscere la lebbra delle case e modo di purificarle.

- 33. Locutusque est Dominus ad Moysen et Asron, dicens:
- 34. Cum ingressi fueritis Terram Chanaan, quam ego dabo vobis in possessionem, si fuerit plaga leore in ædibus.
- 35. ibit cujus est domus, nuntiants sacerdoti, et dicet: quasi plaga lepræ videtur mihi esse in domo meå.
- 36. At ille præcipiet ut efferant universa de domo, priusqu'am ingrediatur eam, et videat utr'um leprosa sit, ne immunda fiant omnia quæ in domo sunt. Intrabitque postea, ut consideret lepram domús.
- 37. et cum viderit in parietibus illius quasi valliculas pallore sive rubore deformes, et humiliores superficie reliquâ,
- 38. egredietur ostium domûs, et statim claudet illam septem diebus.
- 39. Reversusque die septimo, considerabit eam. Si invenerit crevisse lepram,
  - 40. jubebit eruit lapides in quibus lepra est,

- et projici eos extra civitatem in locum immundum; 41. domum autem ipsam radi intriosecus per
- circuitum, et spargi pulverem rasuræ extra urbem in locum immundum,
- 42. lapidesque alios reponi pro his qui ablati fuerint, et luto alio liniri domum.
- 43. Sin autem postquam eruti sunt lapides, et pulvis erasus, et alia terra lita,
- 44. ingressus sac erdos viderit reversam lepram, et parietes respersos maculis, lepra est perseverans, et immunda domus:
- 45. quam statim destruent, et lapides ejus ac ligna, atque universum pulverem projicient extra oppidum in locum immundum.
- 46. Qui întraverit domun quandô clausa est, immundus erit usquè ad vesperum:
- 47. et qui dormierit in ea, et comederit quippiam, lavabit vestimenta sua.
- 48. Quòd si introiens sacerdos viderit lepram non crevisse in domo, postquam denuò lita fuerit, purificabit eam reddita sanitate.
- 49. Et in purificationem ejus sumet duos passeres, lignumque cedrinum, et vermiculum, atque hyssopum:
- 50. et immolato uno passere in vase fictili super aquas vivas,
- 51. tollet lignum cedrinum, et liyssopum, et coceum, et passerem vivum, et tinget omnis in sanguioe passeris immolati, atque in aquis viventibus, et asperget domum septies,
- 52. purilicabitque eam tam in sangoine passeris, quàm in aquis viventibus, et in passere vivo, lignoque cedrino et hyssopo atque vermiculo.
- Cùmque dimiserit passeremavolare in agrum liberè, orabit pro domo, et jure mundabitur.
  - 54. Ista est lex omais lepræ et percussiræ, 55. lepræ vestium et domorum,
- 56. cicatricis et erumpentium papularum, lucentis maculæ, et in varias species, coloribus immutatis,
- 57. ut possit sciri quo tempore mundum quid, vel immundum sit.
- Per la continuazione, vedi Impunità': Lev. cap. 15. Ogni lebbroso e immondo deve stare solo fuori degli alloggiamenti d'Israele: Lebbra: Lev. 13, 46.
- Labbrosi: Numeri, capo 5. Iddio ordina a Mosè di sçacciare dagli alloggiamenti tutti i lebbrosi e gli immondi.
- Il capo precedente trovasi all'articolo Genson:

  Num. cap. 4.
  - Locutusque est Dominus ad Moysen, dicens:
    2. præcipe filiis Israël, ut ejicient de castris

omnem leprosum, et qui semine fluit, pollutusque est super mortuo:

3. tam masculum quam feminam ejicite de castris, ne contaminent ea, cum habitaverim vobiscum.

4. Feceruntque ità filii Israël, et ejecerunt eos extra castra, sicut locutus erat Dominus Moysi.

Per la continuazione, vedi Prossimo: Num. cap. 5.

LEBNA, città assediata e presa da Giosuè: Maceda: Gios. 10, 29. Essa scuote il giogo di Giuda: Joham: 4 Re 8, 22. È assediata dugli Assiri: Ezzema: 4 Re 19, 8.

LEGA: Solmo 2. Invano i re ed i popoli della terra fanno lega contro il regno di Gesù Cristo. Il re profeta esorta ad assoggettarvisi.

Il Salmo precedente trovasi all'articolo Legge:
Salmo 1.

Quare fremuerunt gentes, et populi meditati sunt insnis? Pistro: Att. 4, 25.

2. Astiterunt reges terræ, et principes convenerunt in unum, adversús Dominum, et adversús Christum ejus. Maci: Matt. 2, 13. Passione: Matt. 26, 3, 4.

3. Dirumpamus vincula eorum: et projiciamus à nobis jugum ipsorum.

4. Qui habitat in cœlis irridebit eos: et Dominus subsannabit eos.

5. Tunc loquetur ad eos in irà suà, et in furore suo conturbabit eos.

6. Ego autem constitutus sum rex ab eo super Sion montem sanctum ejus, prædicans præceptum

7. Dominus dixit ad me: filius meus es tu, ego hodiè genni te. Paolo: Att. 13, 33. EBREI: Epist. 1, 5:5, 5.

8. Postula à me, et dabo tibi gentes hæreditalem tuam : et possessionem tuam terminos terræ. Paolo : Att. 13, 47.

9. Reges eos in virgă ferreă, et tanquam vas figuli coufringes eos. Apocalisse: 2, 27: 19, 15. 10. Et nunc, reges, intelligite: erudimini qui

judicatis terram. Sacendori: Deut. 17, 18 a 20.

cum tremore.

12. Apprehendite disciplinam, nequando irascatur Dominus, et perestis de viá justà.

13. Cum exercerit in brevi ira ejus, beati omnes qui confidunt in eo. Vedi ALLEANZA.

Per la continuazione, vedi Speranza: Salmo 3.

LEGGE, lex, regola stabilita dall'autorità divina,

che obbliga a fare certe cose e ne proibisce delle altre. La prima legge che Iddio ha dato all'uomo, è quella con cui proibì ad Adamo ed Eva di mangiare del frutto di un tale albero collocato nel paradiso terrestre: CREAZIONE: Gen. 2, 16, 17. ADAMO: Gen. 3, 13. Questa legge fu quasi subito violata: Ibid. vers. 4, 6. Iddio diede al suo popolo, dopo l'uscita dalla schiavità d'Egitto, per mezzo di Mosè, una legge in dieci articoli, conosciuta col nome di Decaroco : Esod. cap. 20 : Deut. cap. 5. Iddio diede quella legge scritta col proprie suo dito sopra due tavole di pietra : SABBATO: Esod. 31, 18. VITELLO D'ORO: Esod. 32. 15. Mosè rompe quelle due tavole sdegnato alla vista degli adoratori del VITELLO D'ORO: Esod. 32. 19. Ritorns in seguito sul monte, dove, dopo sver diginnato per quaranta giorni e quaranta notti, scrive, per ordine di Dio, i dieci precetti sopra due nuove tavole di pietra : Decatogo: Esod. 34, 27, 28: Deut. 5, 22. TERRA: Deut. 9, 10 a 12, 15 a 19.

LEGOR: Deuteronomio, capo 31. Mosè scrive le parole della legge, e la dà ai sacerdoti, coll'ordine di leggerla al popolo ogni sette anni, nell'anno di remissione alla solennità de' Tabernacoli.

Ciò che precede trovasi all'articolo Giosuk: Deut.
31, 1 a 8.

9. Scripsit itaque Moyses legem hanc, et tradidit eam sacerdotibus filiis Levi, qui portabant arcam fœderis Domini, et cunctis senioribus Israël.

10. Precepitque eis, dicens: post septem annos, anno remissionis in solemnitate Tabernaculorum,

11.convenientibus cunciis ex Israël, ut appareant in conspectu Domini Dei tui, in loco quem elegerit Dominus, leges verba legis hujus coram omni Israël, audientibus eis,

12. et in unum omni populo congregato, tam viris quam mulieribus, parvulis et advenis, qui sunt intra portas tuas: ut audientes discant, et timeaut Dominum Deum vestrum, et custodiant, impleantque omnes sermones legis hujus.

13. Filii quoque eorum qui nunc ignorant, nudire possint, et timeant Dominum Deum suum cunctis diebus quibus versantur in Terră, ad quam vos; Jordane transmisso, pergitis obtinendam.

Mosè ordina di mettere la legge nell'Arca del Testamento: Giosoti: Deut. 31, 24 a 26. Necessità di osservaria per intiero: Giosoti: 1, 7, 8. Esontazioni: Deut. 11, 18, a 21. Lucar: Salmo 1. Felicità dell'uomo che si attacca costantemente alla legge di Dio, e che si allontana dalle massime e dai costumi degli empj. Ciò che precede trovssi all'articolo Giosse, capo 42.

Bestus vir qui non sbiit in consilio impiorum, et in vià peccatorum non stetit; et in cathedrà pestilentim non sedit:

- 2. sed in lege Domini voluutas ejus, et in lege ejus meditabitur die ac nocte. Giosuk: 1, 8. Sa-PIENZA: Eccli. 6, 37.
- 3. Et erit tanquam lignum quod plantatum est secùs decursus aquarum, quod fructum suum dabit in tempore suo: Guppa: Gerem. 17, 8.
- 4. Et folium ejus non defluet: et omnis quæcumque faciet prosperabuntur.
- 5. Non sic impii, non sic: sed tanquam pulvis, quem projicit ventus à facie terrae.
- 6. Ideò non resurgent impii in judicio: neque peccatores in concilio justorum.
- 7. Quoniam novit Dominus viam justorum: et iter impiorum peribit.
- Per la continuazione, vedi Lisa: Salmo 2.

La legge di Dio è senza macchia: essa dà la vita: Potenza: Salmo 18, 8; 9.

LEGGE: Salmo 118. Legge e precetti di Dio. Davidde impiega tutto questo Salmo, che è lunghissimo, a testificare, con differenti espressioni, il suo amore per la legge di Dio e la sua avversione per il peccato (\*).

Il Salmo precedente trovasi all'articolo Pericoli: Salmo 117.

Beati quelli che osservano la legge di Dio, e si applicano a penetrarla.

#### ALEPH.

Besti immaculati in viā: qui ambulant in lege Domini. 2. Besti qui scrutantur testimonia eius: in toto

- corde exquirunt eum.
  3. Non enim qui operantur iniquitatem in viis
- Non enim qui operantur iniquitatem in viis ejus ambulaverunt.

È un dovere per tutti di osservarla con esattezza.

4. Tu mandasti mandata tua custodiri nimis.

(\*) Questo Salmo è alfabetico, cioè seritto nell'originale secondo l'ordine delle tettere obraiche, delle quali ciascheduna dà il principio a otto versetti.

IL TRADUTTORE.

- Utinàm dirigantur viæ meæ, ad custodiendas justificationes tuas.
- 6. Tunc non confundar, cum perspexero iu omnibus mandatis tuis.
- 7. Confitebor tibi in directione cordis, in eo quod didici judicia justitiae tuae.
- 8. Justificationes tuas custodiam : non me derelinquas usquequaque:
- Il giovinetto corregge le sue inclinazioni osservando la legge, che è la parola di Dio, e meditandola soventemente.

#### Regu

- 9. In que corrigit adelescentier viam snam? In custodiende sermones tues.
- 10. In toto corde meo exquisivi te: ne repellas me à mandatis tuis.
- 11. In corde meo abscondi eloquia tua: ut non peccem tibi.
- 12. Benedictus es, Domine: doce me justifica-
- 13. In labiis meis pronuutiavi omnia judicia oris tui.
- In vià testimoniorum tuorum delectatus sum, sicut in omnibus divitiis.
- 15. In mandatis tuis exercebor: et considerabo vias tuas.
- 16. In justificationibus tuis meditabor: non obliviscar sermones tuos.

Desiderare con ansietà di conoscerla, malgrado i motteggi ed il disprezzo degl' insensati e dei prevaricatori.

#### GRIMEL

- 17. Retribue servo tuo, vivifica me: et custo-
- 18. Revela oculos meos: et considerabo mirabilia de lege tua.
- 19. Incola ego sum in terra: non abscondas à me mandata tua.
- 20. Concupivit anima mea desiderare justificationes tuas in omni tempore.
- 21. Increpesti superbos: maledicti qui declinant
- 22. Anser à me opprobrium, et contemptum:
- 23. Etenim sederunt principes, et adversum me loquebantur: servus autem tuus exercebatur in justificationibus tuis.
- 24. Nam et testimonia tua meditatio mea est: et consilium meum justificationes tuse.

126

Domandare a Dio questa cognizione, scegliere la via della verità e francamente seguirla.

#### DALETH.

- . 25. Adbæsit pavimento anima mea: vivifica me secundum verbum tuum.
- 26. Vias mess enuntiavi, et exaudisti me: doce me justificationes tuas.
- 27. Viam justi ficationum tuarum instrue me: et exercebor in mirabilibus tuis.
- 28. Dormitavit anima mea præ tædio: confirma
- me in verbis tuis.
  29. Viam iniquitatis amove à me: et de lege
- tua miserere met.

  30. Viam veritatis elegi : judicia tua non sum
- 31. Adhasi testimoniis tuis, Domine: noli me
- 32. Viam mandatorum tuorum cucurri, cum dilatasti cor meum.

Farsene un dovere, domandare a Dio l'intelletto per attentamente studiare la sua legge ed osservarla con tutto il cuore.

#### HE.

- 33. Legem pone mihi, Domine, viam justificationum tuarum: et exquiram eam semper.
- '34. Da mihi intellectum, et scrutsbor legem
- tuam; et custodiam illam in toto corde meo.

  35. Deduc me in semitam mandatorum tuorum;
  quia iosam volui.
- 36. Inclina cor meum in testimonia tua, et non in avaritism.
- 37. Averte oculos meos ne videant vanitatem:
- in viå tuå vivifica me.

  38. Statue servo tuo eloquium tuum in timore
- 39. Amputa opprobrium meum, quod suspicatus sum: quia judicia tua jucunda.
- 40. Eccè concupivi mandata tua: in æquitate tua vivifica me.

Non aver rossore di metterla in pratica e d'insegnarla agli altri.

## VAU.

- 41. Et venist super me misericordis tua, Domine: salutare tuum secundum eloquium tuum.
- 42. Et respondebo exprobrantibus mihi verbum: quia speravi in sermonibus tuis.
- 43. Et ne auferas de ore meo verbum veritatis usquequaquè: quia in judiciis tuis supersperavi.

- 44. Et custodiam legem tuam semper, in sæculum et in sæculum sæculi.
- 45. Et ambulabam in latitudine, quia mandata tua exquisivi.
- 46. Et loquebar de testimonis tuis in conspectu regum: et non confundebar.
- 47. Et meditabar in mandalis tuis quæ dilexi-
- 48. Et levavi manus meas ad mandata tua, quæ dilexi: et exercebar in justificationibus tuis.

Collocare ogni speranza nelle promesse di Dio: non declinare mai dalla sua legge: ricordarsi dei giudizi di Dio, che sono eterni.

#### ZAIN

- 49. Memor esto verbi tui servo tuo, in quo mihi spem dedisti.
- 50. Hæc me consolata est in humilitate meå: quis eloquium tuum vivificavit me.
- 51. Superbi iniquè agebant usquequaquè: à lage autem tuå non declinavi.
- 52. Memor fui judiciorum tuorum à sæculo, Domine: et consolatus sum.
- 53. Defectio tenuit me, pro peccatoribus derelinquentibus legem tuam.
- 54. Cantabiles mihi erant justificationes tum, in loco peregrinationis mem.
- 55. Memor fui nocte nominis tui, Domine: et custodivi legem tuam.
- 56. Hec facta est mihi: quia justificationes tuas exquisivi.

Non iscordarsi mai della legge di Dio: unirsi con quelli che la osservano.

#### Исти.

- 57. Portio mea, Domine, dixi, custodire legem tuam.
- 58. Deprece tus sum faciem tuam in toto corde meo: miserere mei secundum eloquium tuum.
- 59. Cogitavi vias meas: et converti pedes meos in testimonia tua.
- 60. Paratus sum, et non sum turbatus : ut cu-
- 61. Funes peccatorum circumplexi sunt me: et legem tuam non sum oblitus.
- 62. Mediá nocte surgebam ad confitendum tibi, super judicia justificationis tuæ.
- 63. Particeps ego sum omnium timentium te, et custodientium mandata tua.
- 64. Misericordia tua, Domine, plena est terra: justificationes tuas doce me.

Essa ci fa conoscere la bontà di Dio, e ci rende umili alla vista della propria nostra debolezza.

#### Tern.

- 65. Bonitatem fecisti cum servo tuo, Domine, secundum verbum tuum.
- 66. Bonitatem, et disciplinam, et scientiam doce me: quia mandatis tuis credidi.
- 67. Priusquam humiliarer ego deliqui: propterea
- eloquium tuum custodivi.
  68. Bonus es tu: et in bonitate tuå doce me
- justificationes tuss.

  69. Multiplicate est super me iniquites superborum: ego autem in toto corde meo scrutabor mendate tus.
- 70. Coagulatum est sicut lac cor eorum: ego verò legem tuam meditatus sum.
- verò legem tuem meditatus sum.
  71. Bonum milii quie humiliesti me : ut discem
  iustificationes tues.
- 72. Bonum mihi lex oris tui, super milia auri et argenti.

Sperare nelle parole del Signore: esercitarsi nei suoi comandamenti, perchè siano confusi i superbi.

#### Ion.

- 73. Manus tum fecerunt me, et plasmaverunt me: ad mihi intellectum, et discam mandata tua.
- 74. Qui timent te videbunt me, et lætabuntur: quia in verba tua supersperavi.
- 75. Cognovi, Domine, quia æquitas judicia tua: et in veritate tua humiliasti ine. 76. Fiat misericordia tua ut consoletur me, se-
- 76. Fiat misericordia tua ut consoletur me, secundum eloquium tuum servo tuo.
- 77. Veniant mihi miserationes tuæ, et vivam: quia lex tua meditatio mea est.
- 78. Confundantur superbi, quia injuste iniquitatem fecerunt in me: ego autem exercebor in mandatis tuis.
- 79. Convertantur mihi timentes te, et qui noverunt testimonia tua.
- yerunt testimonia tua.

  80. Fiat cor meum immaculatum in justificationibus tuis, ut non confundar.

Tutti i comandamenti di Dio sono verità: osservarli anche malgrado le persecuzioni degl'iniqui.

#### CAPH.

- 81. Defecit in salutare tuum anima mea, et in verbum tuum supersperavi.
- 82. Defecerunt oculi mei in eloquium tuum, dicentes: quando consolaberis me?
- 83. Quia factus sum sicut uter in pruină: justificationes tuas non sum oblitus.

- 84. Quot sunt dies servi tui: quandò facies de persequentibus me judicium?
- 85. Narraverunt mihi iniqui fabulationes: sed non ut lex tua.
- 86. Omuia mandata tua veritas: iniquè persecuti sunt me, adjuva me.
- 87. Paulò minùs consummaverunt me in terra: ego autem non dereliqui mandata tua.
- 88. Secundum misericordiam tuam vivifica me : et custodiam testimonia oris tui.

Stabile in eterno è la parola di Dio, la quale è verità per tutte le generazioni, e sarà essa la nostra salute.

#### LAMED.

- 89. In mternum, Domine, verbum tuum permanet in cœlo.
- 90. In generationem et generationem veritas tua. Fundasti terram, et permanet.
- 91. Ordinatione tua perseverat dies: quoniam omnia serviunt tibi.
- 92. Nisi quòd lex tua meditatio mea est: tunc fortè periissem in humilitate mea.
- 93. In meternum non obliviscar justificationes tuas: quia in ipsis vivificasti me.
- 94. Tuus sum ego, salvum me fac: quoniam justificationes tuas exquisivi.
- 95. Me expectaverunt peccatores ut perderent
- 96. Omnis consummationis vidi finem: latum mandatum tuum nimis.

La pratica e la meditazione della legge di Dio ci rende prudenti e saggi, e ci fa odiare qualunque via di iniquità.

## Мем.

- 97. Quomodò dilexi legem tuam, Domine? Tota die meditatio mea est.
- 98. Super inimicos meos prudentem me fecisti mandato tuo: quia in aternum milii est.
- 99. Super omnes doceutes me intellexi: quia testimonia tua meditatio mea est.
- 100. Super° senes intellexi: quia mandata tua quæsivi.
- 101. Ab omni viā malā prohibui pedes meos: ut custodiam verba tua.
- 102. A judiciis tuis non declinavi: quia tu legem posuisti mihi.
- 103. Quam dulcia faucibus meis eloquia tua, super mel ori meo!
- 104. A mandatis tuis intellexi: propterea odivi omnem viam iniquitatis.

La parola di Dio è lucerna ai nostri passi, ed illumina il sentiero della salute: riempie quindi il nostro cuore di gaudio e di speranza.

#### Non.

- 105. Lucerna pedibus meis verbum tuum, et lumen semitis meis. Тімотво: 2 Epist. 3, 16.
- ro6. Juravi, et statui custodire judicia justitia:
- 107. Humiliatus sum usquequaquè, Domine: vivifica me secundùm verbum tuum.
- 108. Voluntaria oris mei beneplacita fac, Domine: et judicia tua doce me.
- 109. Anima mea in manibus meis semper : et legem toam non sum oblitus.
- 110. Posuerunt peccatores laqueum mihi: et de mandatis tuis non erravi.
- 111. Hæreditate acquisivi testimonia tua in æternum: quia exultatio cordis mei sunt.
- 112. Inclinavi cor menm ad faciendas justificationes tuas in æternum, propter retributionem.
- La legge di Dio fa odiare le iniquità e temere i giudizi di Dio, e guida il giusto sulla via della giustizia.

#### SAMECIL.

- 113. Iniquos odio habui: et legem tuam dilexi. 114. Adjutor, et susceptor meus es tu: et in verbum tuum supersperavi.
- 115. Declinate à me maligni : et scrutabor man-
- 116. Suscipe me secundum eloquium tuum, et vivam: et non confundas me ab expectatione me meå.
- 117. Adjuva me, et salvus ero: et meditabor in justificationibus tuis semper.
- 118. Sprevisti omnes discedentes à judiciis tuis : quia injusta cogitatio corum.
- 119. Prævaricantes reputavi omnes peccatores terræ: ideò dilexi testimonia tua.
- 120. Confige timore tuo carnes meas: à judiciis enim tuis timui.

Essa fortifica contro lo scandalo e le calunnie dei malvagi.

#### AIN.

- 121. Feci judicium et justitism: non trades me calumniantibus me.
- 122. Suscipe servum tuum in bonum: non calummentur me superbi.
- 123. Oculi mei desecerunt in salutare tuum: et in eloquium justitise tuse.

- 124. Fac cum servo tuo secundum misericordiam tuam; et justificationes tuas doce me.
- 125. Servus tuus sum ego: da mibi intellectum, ut sciam testimonia tua.
- 126. Tempus faciendi, Domine, dissipaverunt legem tuam.
- 127. Ideò dilexi mandata tua super aurum et topazion.
- 128. Proptereà ad omnia mandata tua dirigebar:

### Essa è mirabile ne' suoi effetti.

#### PHE.

- 129. Mirabilia testimonia tua: ideò scrutata est ea anima mea.
- 130. Declaratio sermonum tuorum illuminat: et intellectum dat parvulis.
- 131. Os meum aperui, et attraxi spiritum : quia mandata tua desiderabam.
- mandata tua desiderabam.

  132. Aspice in me et miserere mei, secundum judicium diligentium nomen tuum.
- 133. Gressus meos dirige secundum eloquium tuum: et non dominetar mei omnis injustitia.
- 134. Redime me à calumniis hominum : ut custodiem mandate tue.
- 135. Faciem tuam illumina super servum tuum : et doce me justificationes tuas.
- 136. Exitus aquarum deduxerunt oculi mei: quia non custodierunt legem tuam.
- La legge di Dio è verità, le sue testimonianze sono equità eterne: la sua giustizia è giustizia eterna.

#### SADE.

- 137. Justus es, Domine: et rectum judicium
- 138. Mandasti justitiam testimonia tua: et veritatem tuam nimis.
- 139. Tabescere me fecit zelus meus: quia obliti sunt verba tua inimici mei.
- 140. Ignitum eloquium tuum vehementer: et servus tuus dilexit illud.
- 141. Adolescentulus sum ego, et contemptus : justificationes tuas non sum oblitus.
- 142. Justitia tua, justitia in æternum: et lex tua
- 143. Tribulatio et angustia invenerunt me: mandata tua meditatio mea est.
- 144. Æquitas testimonia tua in æternum : intel-

Pregar Dio, assinchè ci assista nell'osservanza della sua legge.

# Corn. "

145. Clamavi in toto corde meo, exaudi me, Domine: justificationes tuas requiram.

146. Clemavi ad te, selvum me fac: ut custodiem mandate tus.

147. Præveni iu maturitate, et clamavi, quia in verba tua supersperavi.

in verba tua supersperavi. 148. Prævenerunt oculi mei ad te diluculò: ut meditarer eloquia tua.

149. Vocem mean audi secundum misericordiam tuam, Domine: et secundum judicium tuum vivifica me.

150. Appropinquaverunt persequentes me iniquitati; à lege autem tuà longé facti sunt.

quitati; à lege autem tuà longé facti sunt. 151. Propé es tu, Domine: et omnes viæ tuæ

152. Initio cognovi de testimoniis tuis: quia in

veritag.

Invano i peccatori spereranno salute deviando dai comandamenti di Dio e non osservando le sue parole.

#### RES.

153. Vide humilitatem meam, et eripe me: quia legem tuam non sum oblitus.

154. Judica judicium meum, et redime me: propter eloquium tuum vivilica me.

155. Longè a peccatoribus salus: quia justificationes tuas non exquisierunt.

156. Misericordiæ tuæ multæ, Domine: secundum judicium tuum vivilica me.

157. Multi qui persequuntur me, et tribulant me: à testimoniis tuis non declinavi.

158. Vidi prævaricautes, et tabescebam: quia eloquia tua non custodierunt.

15g. Vide quonism mandata tua dilexi, Domine: io misericordia tua vivifica me-

160. Principium verborum tuorna veritas: in aternum omnia judicia justitiae tuae.

Amando la legge di Dio eil avendo in abbominazione l'iniquità, goderassi di una stabile pace, sicuro peguo della eterna salute.

#### SIN.

161. Principes persecuti sunt me gratis: et à verbis tuis formidavit cor meum.

162. Letalior ego super eloquia tua: sicut qui invenit spolia multa.

T. II.

- 163. Iniquitatem odio habui, et abominatus sum: legem autem tuam dilexi.
- 164. Septies in die laudem dixi tibi, super judicia justitiæ tuæ.
- 165. Pax multa diligentibus legem tuam: et non est illis scandalum.

166. Expectabam salutare tuum, Domine: et maudata tua dilexi.

167. Custodivit anima mea testimonia tua: et dilexit ea velsementer.

168. Servavi mandata tua, et testimonia tua: quia omnes viæ meæ in conspectu tuo.

Pregare Iddio perchè ci conceda l'intelligenza della sua legge; meditarla continuamente per non iscordarsene giammai.

#### TAU.

169. Appropinquet deprecatio mea in conspectu tuo, Domine: juxta eloquium tuum da mihi intellectum.

170. Intret postulatio mea in conspectu tuo: secundum eloquium tuum eripe me.

171. Eructabunt labia mea hymnum, cum docueris me justificationes tuas.

172. Pronuntiabit lingua mea eloquium tuum: quia onnia mandata tua æquitas.

173. Fist menus tua ut salvet me: quoniam mandata tua elegi.

174. Concupivi salutare tuum, Domine: et lex tua meditatio mea est.

175. Vivet anima mea, et laudabit te: et judicia tua adjuvabunt me. 176. Erravi sicut ovis quæ periit: quære ser-

vum tuum, quia mandata tua non sum oblitus.
Per la continuazione, veili Lingua: Salmo 110.

Disprezzo che si fa della legge di Dio: Uomo: Prov. 28, 4 a 9. Vantaggio di osservarla: Isaia: 8, 19, 20; dispiaceri ed imbarazzi che derivano dal non osservaria: Ibid. vers. 21, 22; mali che cagiona: Dio: Is. 42, 24, 25. Poroto: Gerent. 6, 19. Iddio non ha per accetti gli olocausti de'prevaricatori della sua legge: Ibid. vers. 20. La legge di Dio deve esser osservata esattamente, a preferenza anche di quella dei principi, allorchè questa è a quella contraria: Danio: Dan. 6, 7 a it. Effetto dello zelo de'Giudei per la sua osservanza: MATHATHIA: P Macc. cap. 2. Inspirarne lo zelo ai fanciulli: Ibid. vers. 49 e seg. Amare Iddio ed il prossimo è adempire a tutta la legge: Disca-POLI: Luc. 10, 25 a 28. Essa deve avere il pieno suo effetto: Parabols: Luc. 16, 16, 17, Il regno della legge e dei profeti dovette finire al tempo di S. Giovanni Battista: Ibid. vers. 16. Esempio di attaccamento alla legge di Dio : MATHATHIA: 1 Macc. cap. 2. ELEAZARO: 2 Macc. cap. 6. MARTIRIO: 2 Macc. cap. 6. Vedi LEGGE antica. Gesù Cristo non è venuto per distruggere l'antica legge, ma bensi per adempirla e perfezionarla: diversa sorte di colui che la infrangerà, e di colui che l'iadempirà in tutto: SERMONE: Matt. 5, 17 a 19. Bisogna, per essere grandi davanti a Dio, non solamente insegnarla agli altri, ma altresì praticarla personalmente: ciò che non facevano gli Scrihi ed i Farisei: Ibid. vers. 19, 20. In che Gesù Cristo l'ha perfezionata: Ibid. vers. 21 e seg. Egli ne dà la prova che non è venuto per distruggerla: Mira... cou: Matt. 8, 4. Questa legge, che sembra un giogo duro e pesante, diventa invece uu giogo dolce e leggiero, in forza delle grazie che Dio accorda a coloro che la seguono attaccandosi a lui: Gio-VANNI BATTISTA: Matt. 11, 28 a 30. Non ascoltarla senza metterla in pratica: essa deve essere scolpita nel cuore: Romani: Effist. 2. 12 a 16. Sorte diversa di quelli che la conoscono e di quelli che nou la conoscono; Ibid. Non bastano le sole opere della legge per esser giustificato : Romani : Epist. 3, 19 a 21. Essa ci fa conoscere ciò che è peccato: Ibid. vers. 20. La fede non distrugge la legge, ma anzi la stabilisce : Ibid. vers. 31 con tutto il capo 4. La legge è santa per sè stessa e sa distinguere il peccato: Ibid. Epist. 7, 7 a 13. Essa non giustifica: GALATI: Epist. 2, 21: 3, 1 e seg. Perché, non giustificando, fu essa stabilita: GALATI: Epist. 3, 10; essa servi come di tutela ai Giudei prima che Gesù Cristo venisse per riscattarci: Ibid. Epist. 4, 1 a 7. S. Paolo raccomanda ai Galati, strascinati da felsi dottori all'osservanza delle cerimonie legali, di astenersene, siccome affatto inutili: Ibid. vers. 8 e seg. Chi vuole essere giustilicato per le opere della legge non partecipa del frutto di Cristo: Ibid. Epist. 5, 1 a 6. Giustizia della legge e della fede: preferenza che S. Paolo dà a quella della fede : Filippesi : Epist. 3, 1 a 11. La legge è buona, quando se ne usi secondo lo spirito: essa pon è fatta pel giusto; ma per i peccatori: Timoteo: Epist. 1, 8 a 11. Necessità di osservare la legge nuova: EBREI: Epist. 2, 1 a 4. L'antica legge è abolita, perchè era impotente per la salute : Ibid. Epist. 7, 11 a 19. Lin nuova legge su sostituita all'autica, essendo questa difettosa: la nuova è scritta nel cuore e non sulla pietra: Ibid. Epist. 8, 6 a 16. Vantaggio della nuova legge: Ibid. Epist. 12, 18 a 29. Osservarla in tutto, eccettuato un ponto solo, è lo stesso che violarla tutta: Giacomo: Epist. 2, 10 a 12. Isaia ha predejto che la legge di grazia escirebbe da Sion: e la parola di Dio da Gerusalemme: Isala: 2, 3. Predizione del suo stabilimento e delle sue felicità: Iddio dovendo far cessare lo scandalo, e dovendo trovarsi in mezto al suo popolo, ecc. Soronat: 3, 9 e seg. Questa legge nuova, che i Cristiani hanno ereditato, consiste principalmente nella pratica della carità: Scanone: Matt. 5, 2, 12 a 24, 32 e seg.; 2, 7, 12. Paanonex: Matt. 22, 36 a 40. Discreon: Luc. 10, 26 a 28. Arostoni: Gio. 13, 34, 35. Romani: Epist. 13, 10. Galatti: Epist. 5, 14; 63, 2. Thorston: I Epist. 1, 5.

LEGGE antica: vedasi ciò che fu detto più sopra in principio dell'articolo Legge, lex. Natura di questa legge: sue funzioni: sua operazione: ROMANI: Epist. 3, 19, 20: 4, 15: 5, 20, 21: 7, 1, 7. GALATI: Epist. 3. 19. TIMOTEO: 1 Epist. 1, 8, 9. Enner: Epist. 7; 18, 19. Si può adempire tutta la legge col soccorso della grazia: Vedi Liakata': e NoE: Gen. 6, 9. ADAMO: Gen. 5, 22. ABRAMO: Gen. 17. 1. COMANDAMENTI: Deut. 30. 11. Re: Gios. 11, 15. JEROBOAMO: "B Re 14, 8, Josia: 4 Re 23. 3, 25. Asa: 2 Par. 15, 12. GRAZIE: Salm. 17, 24 a 26. ISBAELE: Ezech. 36, 26, 27. ROMANI: Epist. 8, 4. TITO: Epist. 3, 8. SERMONI: Matt. 5, 48: 6, 10. GIOVANNI BATTISTA: Matt. 11, 30. VIRTU: Matt. 19, 17. Luca: 1, 6. SERMONE: Gio. 15, 10, 14. ORAZIONE: Gio. 17, 6. PAOLO: Att. 13, 22. ROMANI: Epist. 8, 1, 4: 6, 18, 20: 13, 8. CORINTA: 1 Epist. 10, 13. EFESINI: Epist. 1, 4: 5, 9. FILIP-PESI: Epist. 3, 15: 4, 13. COLOSSESI: Epist. 1, 10. EBREI: Epist. 5, 9. PIETRO: 1 Epist. 2, 21, 22. GIOVANNI: 1 Epist. 2, 3 e seg.: 3, 3, 6, 9: 5, 3. Non si può adempire la legge seoza la grazia: SINAI: Deut. 5, 29. VIRTU: Matt. 19, 21. CONCI-LIO: Att. 15, 10, 11. ROMANI: Epist. 8, 2 a 4. Ricompensa di quelli che osservano la legge di Dio, e castigo di quelli che non la osservano: vedi COMANDAMENTI: OBBEDIENZA. Molte circostanze in cui fu fatta lettura pubblica della legge di Dio, dinanzi al popolo riunito: Isnaturi: Deut. 1, 5, 6. LEGGE: Deut. 31, Q. 11. HAT: Gios. 8, 34. Jo-SIA: 4 Re 23, 2. ESDRA: 2, 8, 3, 8, 18: 9, 3. Gesù la abrogato le cerimonie della legge: Gio-VANNI BATTISTA: Matt. 11, 13. PASSIONE: Marc. 15, 38. PARABOLE: Luc. 16, 16. PAOLO: Att. 13, 36. CONCILIO: Att. 15, 11. ROMANT: Epist. 6, 14: 7, 4: 8, 3. GALATI: Epist. 3, 13, 14: 4, 5. PIETRO: 1 Epist. 1, 18, 19. EFESINI: Epist. 2, 13. CoLOS-SESI: Epist. 2, 13 a 15.

LEGGE evangelica: dopo di avere consultati i testi sopra citati della Sacra Srittura, si consulteranno pure con frutto i segmenti: Manna: Esod. 16, 28. Isanelati: Deul. 4, 40. Sapienza: Prov. 6, 23. Mathythia: 1 Diace. 2, 50. Schiavitù: Geren.

31, 33. VIRTÙ: Eccli. 41, 11. GIOVANNI: 1, 17. SERMONE: Matt. 7, 12. ROMANI: Epist. 2, 13: 13, 10. CORINTI: 1 Epist. 15, 1, 2. Vedi EVANGRIO.

LEGGI elte devono governare il popolo d'Israele dopo la sua uscita dall'Egitto, ed allorchè
sarà entrato nella terra di promissione. Noi riferiremo in questo articolo le principali leggi tolte
dall'Esodo e dal Levitico. Le altre trovansi in
questo Repertorio, negli articoli loro propri,
Queste leggi furono date al popolo d'Israele da
Mosè, per ordine di Dio, e per così dire sotto
la sua dettatura, nell'anno 2514.

LEGGI: Esodo, capo 21. Leggi giudiciali risguardanti i figli e le figlie degli Ebrei, vendute dai loro padri per essere serve.

Il capo precedente trovasi all'articolo Decatogo:
Esod, cap. 20.

Hac sunt judicia que propones eis:

- 2. si emeris servum Hebreum: sex anni serviet tibi: in septimo egredietur liber gratis. Dr. htt: Deut. 15, 12.
- 3. Cum quali veste intraverit, cum tali exeat: si habens uxorem, et uxor egredietur simul.
- 4. Sin autem Dominus dederit illi uxorem, et pepererit filios et filias: mulier et liberi ejus erunt domini sui: ipse verò exibit cum vestilu sub.
- 5. Quod si dixerit servus: diligo dominum meum, et uxorem, ac liberos, non egrediar liber:
- 6. offerret eum dominus dis, et applicabitur ad ostium et postes, perforabitque aurem ejus subulă: et erit ei servus în sæculum.
- 7. Si quis vendiderit filiam suam in famulam, non egredietur sicut aucillm exire consneverunt.
- 8. Si displicuerit oculis domini sui cui tradita fuerat, dimittet eam i populo autem alieno vendendi non habebit potestatem, si spreverit eam.
- g. Sin autem filio suo desponderit eam, juxta morem filiarum faciet illi.
- 10. Quod si alteram ei acceperit, providebit puelle nuptias et vestimenta, et pretium pudicitie pon pegabit.
- 11. Si tria ista non fecerit, egredietur gratis absque pecunià.
- Leggi contro gli omicidii volontarj, e contro i rapitori di uomini: contro que che maledicono i loro genitori: contro que che feriscono i loro nemici in una rissa.
  - 12. Qui percusserit hominem volens occidere,

- morte moristur. Infr. Lucoi: Lev. 24, 17. Noi: Gen. 9, 6.
- 13. Qui autem non est insidiatus, sed Deus illum tradidit in manus ejus: constituam tibi locum in quem fugere debeat. Citta': Deut. 19, 3.
- 14. Si quis per industriam occiderit proximum suum, et per insidias : ab altari meo evelles eum, ut moriatur.
- 15. Qui percuss erit patrem suum aut matrem, morte moriatur.
- 16. Qui furstus fuerit hominem, et vendiderit eum, convictus noxe morte moristur.
- 17. Quia maledixerit patri suo vel matri, morte moriatur. Infr. Lucoa: Lev. 20, 9. Uomo: Prov. 20, 20. Scandalo: Matt. 15, 4: Marc. 7, 10. Erssni: Epist. 6, 2, 3.
- 18. Si rixati fuerint viri, et percusserit alter proximum suum, lapide vel pugno, et ille mortuus non fuerit, sed jacuerit in lectulo;
- 19. si surrexerit, et ambulaverit foris super baculum suum, iunocens erit qui percusserit, ità tamen ut aperas ejus et impensas in medicos restituts.

Regolamento contro que'che feriscono uno schiavo od una donna gravida. Legge del taglione. Bue che cozza. Cisterna aperta. Fossa scavata.

- 20. Qui percusserit servum suum vel ancillam virgă, et mortui fuerint in manibus ejus, criminis reus erit.
- 21. Sin autem une die vel duobus supervixerit, non subjecebit pœnæ, quia pecunia illius est.
- 22. Si rixeti suerint viri, et percasserit quis mulierem prægusatem, et abortivem quidem secerit, sed ipse vixerit; subjecebit damno quantum maritus mulieres expetierit, et arbitri judieaverint.
- 23. Sin autem mors ejus suerit subsecuté, reddet animam pro snimå, Testimons: Deut. 19, 21.
- 24. oculum pro oculo: dentem pro dente, finnum pro manu, pedem pro pede, Infr. Leogii Lev. 24. 20. Sermone: Matt. 5, 36, 30.
- 25. adustionem pro adustione, vulnus pro vulnere, livorem pro livore.
- 26. Si percusserit quispiam oculum servi sui aut ancillar et luscos eos fecerit, dimittet eos liheros pro oculo quem eruit.
- 27. Dentem quoque si excusserit servo vel ancillæ suæ, similiter dimittet eos liberos.
- 28. Si hos cornu percusserit virum aut mulierem, et mortui fuerint, lapidibus obruetur: et non comedentur carnes ejus; dominus quoque bovis innocens erit.

- 29. Quod si bos cornupets fuerit ab heri et nudiustertius, et contestati sunt dominum ejus, nec recluserit eum, occideritque virum aut mulierem: et bos lapidibus obruetur, et dominum eius occident.
- 30. Quòd si pretium fuerit ei impositum, dabit pro unima sna quidquid fuerit postulatus.
- 31. Filium quoque et filiam si cornu percusserit, simili sententiæ subjacebit.
- 32. Si servum ancillamque invaserit, trigiuta siclos argenti domino dabit, bos verò lapidibus opprimetur.
- 33. Si quis aperuerit cisternam, et foderit, et non operuerit eam, cecideritque bos aut asinus in eam,
- 34. reddet dominus cisternæ pretium jumentorum: quod autem mortuum est, ipsius erit.
- 35. Si bos alienus bovem alterius vulneraverit, et ille mortuus fuerit: vendent bovem vivum, et divident pretium, cadaver autem mortui inter se dispertient.
- 36. Sin autem sciebat quod bos cornupeta esset ab heri et nudiustertius : et non custodivit eum dominus suus, reddet bovem pro bove, et cadaver integrum accipiet.
- Leggi: Esodo, capo 22. Leggi risguardanti il furto, gl'incendj, il deposito.
- Si quis furatus fuerit bovem aut ovem, et occiderit, vel vendiderit; quinque boves pro una ove. Dayidde: 2 Re 12, 6.
- 2. Si effringens fur domum, sive suffodiens fuerit inventus, et accepto vulnere mortuus fuerit: percussor non erit reus senguinis.
- 3. Quod si orto sole hoc fecerit, homicidium perpetravit, et ipse morietur. Si non babuerit quod pro furto reddat, ipse venundabitur.
- Si inventum fuerit apud eum quod furatus est, vivens, sive bos, sive asinus, sive ovis: duplum restituet.
- 5. Si læserit quispiam agrum vel vineam, et dimiserit jumentum suum ut depascatur sliena: quidquid optimum habuerit in agro suo, vel in vineā, pro damni æstimatione restituet.
- 6. Si egressus ignis invenerit spinas, et comprehenderit acervos frugum, sive stantes segetes in agris, reddet damnum qui ignem succenderit.
- Si quis commendaverit amico pecuniam, aut vas in custodiam, et ab eo qui susceperat, furto ablata fuerint: si invenitur fur, duplum reddet.
  - 8. Si latet fur , dominus domûs applicabitur

- ad deos, et jurabit quod non extenderit manum in rem proximi sui ,
- g. ad perpetrandam frandem, tam in bove, quam in asino, et ove ac vestimento, et quidquid damnum inferre potest; ad deos utriusque causa perveniet: et si illi judicaverint, duplum restituet proximo suo.
- 10. Si quis commendaverit proximo sno asinum, boyem, ovem, et onne jumentum, ad custodiam, et mortuum fuerit, aut debilitatum, vel captum ab hostibus, nullusque hoc viderit;
- jusjurandum erit in medio, quòd non extenderit manum ad rem proximi sui , suscipietque dominus juramentum: et ille reddere, non cogetur.
- 12. Quod si furto ablatum fucrit, restituet dam-
- 13. Si comestum à bestià, deferat ad cum quod occisum est, et non restituet.
- Leggi risguardanti il prestito, la fornicazione, i malefizi, la bestialità e l'idolatria.
- 14. Qui à proximo suo quidquam horum mutuo postulaverit, et debilitatum aut mortuum fuerit, domino non prasente, reddere compelletur.
- 15. Quod si impræsentiarum dominus fuerit, non restituet, maxime si conductum venerat pro mercede operis sui.
- 16. Si seduxerit quis virginem necdum desponsatam, dormieritque cum ea: dotabit eam, et habebit eam uxorem. Fornicazione: Deut. 22. 28.
- 17. Si pater virginis dare noluerit, reddet pecuniam juxta modum dotis, quam virgines accipere consueverant.
  - 18. Maleficos non patieris vivere.
- 19. Qui coierit cum jumento, morte moriatur. 20. Qui immolat diis, occidetur, præter quam Domino soli. Inf. Leggi: Lev. 19, 4.
- Il Signore raccomanda d'aver cura degli strunieri, di non fare torto alcuno alla vedova ed all'orfano. Legge del mutuo e dell' surva, del pegno, del rispetto ai superiori, delle decime, delle primizie, dei primogeniti, della carne rosa già da una bestia.
- 21. Advensm non contristabis, neque affliges eum: advenæ enim et ipsi fuistis in terrà Ægypti. Esontazions: Deut 10, 18.
- 22. Vidum et pupillo non nocebitis. Tampio: Zacc. 7, 10.
- 23. Si læserit eos, vociferabuntur ad me, et ego audiam clamorem eorum:

133 LEG

24. et indignahitur furor mens , percutiamque vos gladio, et erant uxores vestra: viduze, et filii vestri pupilli.

25. Si pecunian mutuam dederis populo men pagneri qui habitat tecum, non urgebis cum quasi exactor, nec usuris opprimes. Infr. Leggi: Deut. 23, 10: 24, 12, 13.

26. Si pignus à proximo tuo acceperis vestimentum, ante solis occasum reddes ei. Infr. Leggi: Deut. 24, 12, 13.

27. Ipsum enim est solum, quo operitur indumentum carnis eins, nec habet sliud in quo dormist: si clamayerit ad me, exaudiam eum; quia misericors sum.

28. Diis non detrahes, et principi populi tui non maledices. PAOLO: Att. 23, 5.

29. Decimas tuas, et primitias tuas non tardahis reddere : primogenitum filiorum tuorum dabis mihi, Mosè: Esod. 13, 2, 12. Decalogo: Esod. 34, 19. EZECHIELE: 44, 30.

30. De bobus quoque, et ovibus similiter facies : septem diebus sit cum matre sua, die octava reddes illum mihi.

31. Viri sancti eritis mihi: carnem, quæ à hestiis fuerit prægustata, non comedetis, sed projicietis canibus. SACERDOTI: Lev. 22, 8.

Leggi: Esodo, capo 23. Leggi prescritte ai giudici. Dio raccomanda loro di amare la piustizia, di praticare la carità, di non accettare donativi.

Non suscipies vocem mendacii: nec junges manum tuam ut pro impio dicas falsum testimonium.

2. Non sequeris turbam ad faciendum malum : nec in judicio, plurimorum acquiesces sententiæ, ut à vero devies.

3. Pauperis duoque non misereberis in judicio.

4. Si occurreris bovi inimici tui, aut asino erranti, reduc in eum. CARITA': Deut. 22, 1.

5. Si videris ssinum odientis te jacere sub onere, non pertansihis, sed sublevabis cum eo.

6. Non declinabis in judicium pauperis.

7. Mendacium fugies. Insontem et justum non occides: quia aversor impium. Susanna: Dan.

8. Nec accipies munera, que etiam excecant prudentes, et subvertunt verba justorum. Gio-DICI : Deut. 16, 19. VIRTU: Eccli. 20, 31.

Q. Peregrino molestus non eris; scitis enim advenarum animas, quia et ipsi peregrini fuistis in teria Ægypti. Giacobbe: Gen. 46, 6.

Il Signore ordina di lasciar rivosare la terra nel settimo anno, abbandonandone i frutti ai poveri ed alle bestie selvatiche; di osservare il sabbato,

di celebrare annualmente le tre feste solenni, e di portare alla casa del Signore le primitie delle biade.

10. Sex auni seminabis terram tuam , et congregabis fruges eius.

11. Auno autem sentimo dimittes cam, et requiescere facies , ut comedant pauperes populi tui ; et quidquid reliquum fuerit , edant bestiæ agri, ita facies in vinea et in oliveto tuo. Infr. LEGGI: Lev. 25, 3,

12. Sex diebus operaheris : septimo die cessabis, ut requiescat hos, et asinus tuus; et refrigeretur filius ancille tuze, et advena.

13. Omnia quæ dixi vohis, custodite. Et per nomen externorum deorum non jurabitls, neque audietur ex ore vestro.

14. Tribus vicibus per singulos annos mihi festa celebrabitis.

15. Solemuitatem azymorum custodies. Septem diebus comedes azyma, sicut præcepi tibi , tempore mensis novorum quandò egressus es de Ægypto: non apparebis in conspectu meo vacuus. Mosh: Esod. 13, 3, 4. DECALOGO: Esod. 34, 18. TABERNACOLI: Deut. 16, 16. VIRTU: Eccti. 35, 6.

16. Et solempitatem messis primitivorum operis tui, quacumque seminaveris in agro, solemnitatem quoque in exitu anni, quandò congregaveris omnes fruges tuas de agro.

17. Ter in anno apparebit onne masculinum tuum coram Domino Deo tuo. Decarogo · Esod. 34, 23. TABERNACOLI: Deut. 16, 16.

18. Non immolabis super fermento sanguinem victimæ meæ, nec remanebit adeps solemnitatis meæ usquè mane.

19. Primitias frugum terræ tuæ deferes in domum Domini Dei tui. Non coques hædum in lacte matris sum. Decatogo: Esod, 34, 26. Vedi PRIMIZIE: MONDO: Deut. 14, 21.

Dio promette di mandare un Angelo che custodisca per viaggio il popolo d'Israele e lo introduca nella Terra di promissione, e di ricolmarlo altresì di benefizi se gli resterà fedele. Raccomanda di fuggire l'idolatria e la società de' Chananei.

20. Eccè ego mittam Angelum meum, qui præcedat te, et custodiat in via, et introducat in locom quem paravi.

21. Observa eum, et audi vocem ejus, nec

contemnendum putes: quia non dimittet cum peccuveris, et est nomen meum in illo.

22. Quòd si audieris vocem ejus, et leceris omnia que lognor inimicus ero inimicis tuis, et affligam affligentes te.

- 23. Præcedetque te angelus meus, et introducet te ad Amorthæum, et Hethæum, et Pherezæum, Chananæumque, et Hevæum, et Jebusæum, quos ego conteram. Maravician: Gios. 24, 11. Gurana: Deul. 7, 1, 2. Israeuri: Esod. 33, 2.
- 24. Non adorabis deos eorum, nec coles eos i non facies apera eorum, sed destrues eos, et confringes statuas eorum. Guerra: Deut. 7, 5.
- 25. Servietisque Domino Deo vestro, ut benedicam panibus tuis et aquis, et auferam infirmitatem de medio tui.
- 26. Non erit insecunda nec sterilis in terra tua: numerum dierum tuorum implebo. Infr. Lego: Deat. 7, 14.
- 27. Terrorem meum mittem in præcursum tuum, et occidem omnem populum, ad quem ingredieris: cunctorumque inimicorum tuorum corem te terga vertem:
- 28. emitiens crabrones priùs, qui fugabunt Heweum, et Chananœum, et Hethœum, antequàm introeas. Infr. Lego: Deut. 7, 20. Meraviguie: Gios. 24, 12.
- 29. Non ejiciam eos à facie toà anno uno ; ne terra in solitudinem redigatur, et crescant contra te bestim.
- 30. Paulatim expellam cos de conspecto tuo, donec augearis, et possideas Terram. Infr. Lecci: Deut. 7, 22, 23.
- 31. Ponam autem terminos toos à mari rubro usquè ad mare Palæstinorum, et à deserto usquè ad fluvium: tradam in manibus vestris habitatores Terræ, et ejicians eos de conspectu vestro. Vedi Tenna promessa, ed Abramo: Gen. 15, 18 a 21.
- 32. Non inibis com eis fædus, nec cum disseorum. Decatogo: Esod. 34, 14. Gusena: Deut. 7, 2.
  33. Non habitent in terrá tuá ne forté pecter te faciant in me, si servieris disseorum: quod tibi certé erit in scandalum.

Mosé, per ordine di Dio, comunica queste leggi al popolo, il quale le accetta e promette di adempirle: Mosè: Esod. 34. Leggi risguardanti la Lesbaa: Lev. cap. 13. Lesbasoi: Lev. cap. 14.

Lecoi: Levitico, capo 19. Obbligo di rispettare e temere i propri genitori; di osservare il sabbato od il settimo giorno; di evitare l'idolatria, di mangiare le ostie pacifiche non dopo i due giorni. Anno 2514. Il capo precedente trovasi all'articolo Advirtano:

Lev. cap. 18.

Locatus est Dominus ad Moysen, dicens :

- 2. loquere ad omnem cœtum filiorum Israël, et dices ad eos: sancti estote, quia ego sanctus sum, Dominus Deus vester. Monpo: Lev. 11, 44. Piarno: 1 Epist. 1, 16. Infr. Lexon: Lev. 20, 7.
- 3. Unusquisque patrem suum, et matrem suam timest. Sabbata mea custodite. Ego Dominus Deus vester.
- 4. Nolite converti ad idola, nec deos conflatiles faciatis vobis. Ego Dominus Deus vester.
- 5. Si immolaveritis hostiam pacificorum Domino, ut sit placabilis ,
- 6. eo die quo fuerit immolata, comedetis eam, et die altero: quidquid autem residuum fuerit in diem tertium, igue comburetis.
- 7. Si quis post biduum comederit ex ea, profanus erit, et impietatis reus;
- 8. portabitque iniquitatem suam, quia sanctum Domini polluit, et peribit anima illa de populo suo

Leggi contro l'avarizia, lo spergiuro, la maldicenza, l'ingiustizia e la vendetta.

- 9. Cûm messneris segetes terræ tuæ, non tondebis usque ad solum superficiem terræ: nec remanentes spicas colliges. Infr. Lægo: Lev. 23, 22.
- 10. Neque in vinea tua racemos et graua decidentia congregabis; sed pauperibus et peregrinis carpenda dimittes: ego Dominus Deus vester.
- 11. Non fecietis furtum. Non mentiemini, nec decipiet unusquisque proximum sunm.
- 12. Non perjurabis in nomine meo, nec pollues nomen Dei tui. Ego Dominus. DECALOGO: Esod. 20, 7.
- 13. Non facies calumniam proximo tuo, nec vi opprimes eum. Non morabitur opus mercenarii tui apud te usquê mane. Govanno: Eccli. 10, 6. Infr. Lucci: Deut. 24, 14. Tona: 4, 15.
- 14. Non maledices surdo, nec coram cæco pones offendiculum; sed timebis Dominum Deum tuum: Hebal: Deut. 27, 18, quis ego sum Dominus.
- 15. Non facies quod iniquum est, nec injustè judicabis. Non consideres personam pauperis, nec houores vultum potentis. Juxtè judica proximo tuo. Hebal: Deut. 27, 19. ISRAEUTI: Deut. 1, 17. Giudici. Deut. 17, 19.
- 16. Nón eris criminetor, nec susurro in populo. Nou stabis contra sanguinem proximi tui. Ego Dominus.

17. Non oderis frutrém tuum in corde tuo; sed publicè argue cum, ne hubeas super illo pecculum. Giovanni: Epist. 2, 10, 11: 3, 14. ROMANI: Epist. 5, 8. Viarti: Eccli. 19, 13: Matt. 18. 15. Parandor: Luc. 17, 3, 4.

18. Non quæras ultitionem, nec memor eris injuriæ civium tuorum. Diliges amicum tuum sicut teipsum. Ego Dominus. Sermone: Matt. 5, 43: Luc. 6, 22. Roman: Epist. 13, 9. Galati: Epist. 5, 14.

Proibizione di accoppiare animali di specie differente; di aver commercio con una schiava e nubile; di raccogliere le prime frutta degli alberi novelli; di mangiare carni dentro le quali sia il sangue; di tagliarsi i capelli in tondo e radersi la barba; di fare auguri, di dar retta ai sogni; di farsi delle incisioni e di prostituire le proprie figlie.

19. Leges mess custodite. Jumentum tuum non facies caire cum siterius generis animantibus. Agrum tuum non seres diverso semine. Veste quæ ex duobus texta est, non indueris.

20. Homo si dormierit cum muliere coitu seminis quæ sit socilla etism nubilis, et lamen pretio nou redempla, nec libertate donata; vapulabunt ambo, et non morientur, quia non fini libera.

21. Pro delicto autem suo offeret Domino ad ostium tabernaculi testimonii arietem:

22. orabitque pro eo sacerdos, et pro peccato ejus coram Domino, et repropitiabitur ei, dimitteturque peccatum.

23. Quandò ingressi fueritis Terram, et plantaveritis in ea ligua pomifera, auferetis preputia corum: poma quæ germinant, immunda erunt vobis, nec edetis ex eis:

24. quarto autem anno omnis fructus eorum sanctificabitur laudabilis Domino.

25. Quinto autem anno comedetis fructus, congregantes poma que proferunt. Ego Dominus Deus vester.

26. Non comedetis cum sanguine. Non augurabimini, nec observabitis somnia. Noc: Cen. o. 4.

27. Neque in rotundum attoudebitis comum: nec radetis burbam. Sacernori: Lev. 21, 5.

28. Et super mortuo non incidelis curnem vestram, neque figuras aliquas aut stigmata facietis vobis. Ego Dominus.

29. Ne prostitues filiam tuem, ne contaminetur Terre, et impleatur pieculo.

Ordine di osservare il giorno di sabbato; di te-

mere il Signore; di onorare i vecchi; di amare gli stranieri e di avere pesi e misure giuste.

30. Sabbata mea custodite, et sanctuarium meum metuite. Ego Dominus.

31. Non declinetis ad magos, nec ab ariolis aliquid sciscitemini, ut polluamini per eos. Ego Dominus Deus vester.

32. Corum cano capite consurge, et honora personam senis: et time Dominum Deum tuum. Ego sum Dominus.

35. Si habitaverit advena in terra vestra, et moratus fuerit inter vos, non exprobretis ei. Sup. Leggi: Esod. 22, 21.

34. Sed sit inter vos quasi indigena : et diligetis cum quasi vosmetipsos: fuistis enim et vos

advenæ in terra Ægypti. Ego Dominus Deus vester.

35. Nolite sacere iniquum sliquid in judicio, in regula, in pondere, in mensura.

36. Statera juxta, et æqua sint poudera, justus modius, æquusque sextarius. Ego Dominus Deus vester, qui eduxi vos de terrà Ægypti.

37. Custodite omnia præcepta mes, et universa judicia, et facite ea. Ego Dominus.

Leao: Levitico, capo 20. Pena di morte contro quelli che offeriscono i loro figliuoli a Moloch; contro quelli che consultano i maghi o gli indovini; contro quelli che maltrattano i genitori.

Locutusque est Dominus ad Moysen, dicens:

2. Hæc loqueris filiis Israël: homo de filiis
Israël, et de adveois qui habitant in Israël, si
qus dederit de semine suo idolo Moloch, morte
moriatur: populus terræ lapidabit eum.

3. Et ego posam faciem mesm contra illum, succidamque eum de medio populi sui, eò quòd dederit de semine suo Moloch, et contaminaverit sanctuarium meum, ac polluerit nomen sanctum meum. Garusatamas: Marc. 11, 15 a 17. Aduttano. Lev. 18, 21.

4. Quod si negligens populus Terræ, et quasi pervipendens imperium meum, dim serit hominem qui dedit de semine suo Moloch, nec voluerit eum occidere;

5. ponum faciem meam super hominem illum, et super cognationem ejus, succidanque et ipsuni et omnes qui consenserunt ei ut fornicaretur cum Moloch, de medio populi sui.

 Anima que declinaverit ad magos et vriolos, et fornicata fuerit cum eis, ponam faciem meam coutra eam, et interficiam illam de medio populi sui.

7. Sanctificamini, et estote sancti, quia ego sum

Dominus Deus vester. Giosuk: 3, 5. Canni: Num. 11, 18. Mondo: Lev. 11, 14. Sup. Leggi: Lev. 19, 2. Infr. vers. 26. Haï: Gios. 7, 13.

8. Custodite præcepta mea, et facite ea : ego Dominus qui sanctifico vos.

9. Qui maledixerit patri suo, aut matri, morte

moriatur: patri matrique maledixit, sanguis ejus sit super eum. Supr. Leggi: Esod. 21, 17.

Pena di morte contro gli adulteri, gl'incestuosi e gli abominabili.

10. Si mœchatus quis fuerit cum uxore alterius, et adulterium perpetraverit cum conjuge proximi sul, morte moriantur, et mœchus et adultera. Adultarano: Deut. 22, 22. Disconsi: Gio. 8. 5.

11. Qui dormierit cum novercă suă, et revelaverit ignominiam patris sui, morte moriantur ambo: sanguis eorum sit super eos. Hebat: Deut. 27, 20. Connti: 1 Epist. 5, 1.

12. Si quis dormierit cum nuru sua, uterque moriatur, quia scelus operati sunt: sanguis eorum sit super eos.

13. Qui dormierit cum masculo, coltu femineo, uterque operatus est ness, morte moriantur: sit sanguis eorum super eos. Connts: 1 Epist. 6, 10.

14. Qui supra uxorem filiam, duxerit matrem ejus, scelus operatus est: vivus ardebit cum eis, nec permanebit tantum nefas in medio vestri.

15. Qui cum jumento et pecore coierit, morte moriatur: pecos quoque occidite. HEDAL: Deut. 27, 21.

16. Mulier que succumbuerit cuilibet jumento, simul ioterficietur cum eo: sanguis corum sit super eos. Adulterio: Lev. 18, 23.

7. Qui acceperit sororem suam, filiam patris sui, vei filiam matris sum, et viderit turpitudiuem ejus, illaque conspexerit fratris ignominiam, nefariam rem operati sunt: occidentur in conspectu populi sui, eò quòd turpitudinem suam mutuò revelaverint, et portabunt iniquitatem suam. Ils-Ball. Dett. 27, 22-

18. Qui coierit cam muliere in fluxu menstruo, et revelaverit turpitudinem ejus, ipsaque aperuerit fontem sanguinis sui, interficientur ambo de medio populi sui.

19. Turpitudinem matertene et amitæ tuæ non discooperies: qui lioc fecerit, ignominiam carnis auæ nudavit', portaliunt ambo iniquitatem suam.

20. Qui coierit cum uxore patrui, vel avunculi sui, et revelaverit ignominiam cognationis suce, portabuut ambo peccatum suum: absque liberis morientur. 21 Qui dixerit uxorem fratris sui, rem facit illicitam, turpitudinem fratris sui revelavit: absque libéris erunt.

Dio esorta il popolo d'Israele ad osservare le sue leggi, e non le leggi delle nazioni che egli deve sterminare dal cospetto suo: così sarà il popolo santo, perchè santo è il Signore.

22. Custodite leges mess, atque judicia, et facite ea, ne et vos evomat terra quam intraturi estis et habitaturi.

23. Nolite ambulare in legitimis nationum, quas ego expulsurus sum ante vos: omnia enim hace fecerunt, et abominatus sum eas.

24. Vobis autem loquor: possidete Terram eorum quam daho vohis in lucreditatem, terram fluentem lacte et melle. Ego Dominus Deus vester, qui separavi vos à cateris populis.

25. Separate ergo et vos jumentum mundum ab immundo et aven, mundum ab immundà, polluatis animas vestras in pecore, et avibus, et cunctis ostendi polluatis quæ moventur in terra, et quæ vobis esse polluta. Vedi Moxno.

26. Eritis mihi sancti 7 quia sanctus sum ego Dominus, et separavi vos la cæteris populis, ut essetis mei. Sup. Leggi: Lev. 19, 2. Pietrao: 1 Epist. 1, 16. Vedi Sup. vers. 7.

27. Vir sive mulier in quibus pythonicos, vel divinationis fuerit spiritus, morte moriautur, lapidibus obruent eos: sanguis eorum sit super illos. Indovini: Deut. 18, 10, 11.

Leggi e regolamenti risguardenti i Sacendote: Lev. cap. 21 e 22.

Leggi per l'osservanza delle feste, per il sabbato e per la Pasqua.

Locutusque est Dominus ad Moysen, dicens:
2. loquere filiis Israël, et dices ad eos: hæ
sunt feriæ Domini, quas vocabitis sanctas.

3. Sex diebus facietis opus: dies septimus, quia sabltati requies est, vocabitur sanctus. Omne opus non facietis in eo. Sabbatum Domini est in cuociis habitationibus vestris.

4. He sunt ergo ferie Domini sanctee, ques celebrare debetis temporilius suis. Creazione: Gen. 2, 2, 3.

 Mense primo, quartă decimă die mensis ad vesperum, Phase Domini est. Pasqua: Esod. 12, 18: Num. 28, 16.

 Et quintă decimă die mensis hujus, solemnitas Azymorum Domini est. Septem dielius azyma comedetis. 7. Dies primus erit vobis celeberrimus, sanctusque: omne opus servile non facietus in eo;

 sed offeretis sacrificium in igne Domino septem diebus. Dies autem septimus erit celebrior et sanctior: nullumque servile opus facietis in eo.

Maniera con cui dovrassi celebrare la festa della Pentecoste: sacrifizio da offerirsi.

- g. Locutusque est Dominus ad Moysen, dicens: 10. Loquere filiis Israël, et dices ad eos: còm ingressi fueritis terram, quam ego dabo vohis, et messueritis segetem, feretis manipulos spicarum, primitias messis vestræ ad sacerdotem,
- 11. qui elevabit fasciculum coram Domino, ut acceptabile sit pro vobis, altero die sabbati, et sanctificabit illum.
- 12. Atque in eodem die quo manipulus consecratur, cædetur agnus immaculatus anniculus in holocaustum Domini.
- 13. Et libamenta offerentur cum eo, duæ decimæ similæ conspersæ oleo in incensum Domini, odorenque suavissimum: liba quoque vini, quarta pars hin.
- 14. Panem, et polentam, et pultes non comedetis ex segete usquè ad diem quà offeretis ex eå Deo vestro. Præceptum est sempiternum in generationibus, cunctisque hubitaculis vestris.
- 15. Numerabitis ergo ab altero die sabbati, in quo obtulistis manipulum primitiarum, septem hebdomadas plenas.
- 16. usque ad alterara diem expletionis hebdomada septima, id est quinquaginta dies: et sic offeretis sacrificium novum Domino. Pentrecoste: Deut. 16, 9.
- 17. Ex omuibus habitaculis vestris, panes primitiarum duos de duabus decimis similas fermentatas, quos coquetis in primitias Domini.
- 18. Offeretisque cum panibus septem agnos immaculatos anuiculos, et vitalum de armento unum, et arietes duos, et erunt in holocaustum cum libamentis suis, in odorem suavissimum Domiuo.
- 19. Fecietis et hircum pro pecceto, duosque egnos auniculos hostias pacificorum.
- 20. Cùmque elevaverit eossacerdos cum panibus primitiarum coram Domino, cedent in usum ejus.
- 21. Et vocabitis hunc diem celeberrinum, stque sauctissimum: omne opus servile non facietis in eo. Legitimum sempileraum erit in cunctis habitaculis, et generationibus vestris.
- 22. Postquam autem messueritis segetem terræ vestræ, non secabitis eam usque ad solum : nec T. II.

remanentes spicas colligetis, sed pauperibus et peregrinis dimittetis eas. Ego sum Dominus Deus vester. Supr. Lego: Lev. 19, 9.

Cerimonie da osservarsi nel giorno della festa delle trombe, ed in quello dell'espiazione.

- 23. Locatusque est Dominus ad Moysen, dicens:
  24. Loquere filiis Israël: mense septimo, primå die mensis, erit vobis sabbatum memoriale,
  claugentibus tubis, et vocabitur sanctum. Taosas:
  Num. 29, 1 e seg.
- 25. Omne opus servile non facietis in eo, et offeretis holocaustum Domino.
- 26. Locutusque est Dominus ad Moysen, dicens:
- 27. decimo die measis hujus septimi, dies expistionum erit celeberrimus, et vocabitur sanctus: sfligetisque animas vestras in eo, et offerretis Irolocaustum Domino. Santuanio: Lev. 16, 29. ESPUZIONE: Num. 29, 7. Discossi: Gio. 7, 37.
- 28. Omne opus servile non facietis in tempore diei hujus; quis dies propitiationis est, ut propitietur vobis Dominus Deus vester.
- 29. Omnis anima que afflicta non fuerit die hac peribit de populis suis :
- 30. et que operis quippiam fecerit, delebo
- 31. Nihil ergò operis facietis in eo: legitimum sempiternum erit vobis in cuuctis generationibus et habitationibus vestris.
- 32. Sabbatum requietionis est, et affligetis animas vestras die nono mensis; à vesperà usquè ad vesperam celebrabitis sabbata vestra.

Festa dei Tabernacoli: cerimonie da osservarsi nel celebrarla.

- 33. Et locutus est Dominus ad Moysen, dicens:
  34. loquere filiis Israël: à quinto decimo die
  meusis hujus septimi, eront feriæ tabernaculorum
- septem diebus Domino. Disconst: Gio. 7, 2.
  35. Dies primus vocabitur celeberrimus atque
  sanctissimus: omne opus servile non facietis in eo.
- 36. Et septem diebus offeretis Irolocausta Domino; dies quoque octavas erit celeberrimus atque sanctissimus, et offeretis Irolocaustum Domino; est enim cœtus atque collectæ: omne opus servile non facietis in eo.
- 37. Hæ sunt feriæ Domini, ques vocabitis celeberrimas stque sanctissimas, offeretisque in eis oblationes Domino, holocausta et libamenta juxta ritum uniuscujusque diei,
- 38. exceptis subbatis Domini, donisque vestris, et que ossertis ex voto, vel que spoute tribuetis Domino.

39. A quinto decimo ergò die mensis septimi, quandò congregaveritis omnes fructus terræ vestræ, celebrabitis ferias Domini septem diebus. Die primo et die octavo erit sabbatum, id est, requies.

40. Sumetisque vobis die primo fruetus arboris pulcherrime, spathulasque palmarum, et ramos ligni densarum frondium, et salices de torrente, et lætabinnini coram Domino Deo vestro,

 Gelebrabitisque solemnitatem ejus septem diebus per annum. Legitimum sempiternum erit in generationibus vestris. Mense septimo festa celebrabitis.

42. et liabitalitis in umbraculis septem diebus. Omnis, qui de genere est Israël, manebit in tabernacolis:

43. ut discent posteri vestri quòd in tabernaculis habitare fecerim filios Isroël, cum educerem eos de terrà Ægypti. Ego Dominus Deus vester. Vedi TABENNACOLI.

44. Locutusque est Moyses super solemnitatibus Domini ad filios Israël.

Lecci: Levitico, capo 24. Rito e tempo dell' accomodare le lucerne che devono ardere nel Tabernacolo: dei pani della proposizione.

Et locutus est Dominus ad Moysen, dicens:
2. Præcipe filii Israël, ut affersot tibi oleum de
olivis purissimum, ac lucidum, ad concinnandas
lucernas ingiter,

extra velum testimonii in tabernaculo fœderis. Ponetque eas Aaron à vespere usque ad mone coram Domino, cultu rituque perpetuo in generationibus vestris.

4. Super candelabrum mundissimum ponentur semper in conspectu Domini.

 Accipies quoque similam, et coques ex eû duodecim panes, qui singuli habebunt dues decimas:

6. quorum senos altrinsecus super mensam purissimam coram Domino statues:

7. et pones super eos thus lucidissimum ut sit

8. Per singula sabbata mutabuntur coram Domino suscepti à filiis Israël fœdere sempiterno:

9. eruntque Asron et filiorum ejus, ut comedant eos in loco sencto; quis sanctum sanctorum est de sacrificiis Domini jure perpetuo. Misacon: Matt. 12, 4. Sackhouti: Esod. 29, 32, 33.

Bestemmiatore lapidato dal popolo. Pena contro i bestemmiatori e gli omicidi. Taglione.

10. Eccè autem egressus filius mulieris Israeli-

tidis, quem pepererat de viro Egyptio inter filios Israël, jurgatus est in castris cum viro Israëlită.

11. Gumque blasphemasset nomen, maledixisset ei, adductus est ad Moysen. (Vocabatur autem mater eius Salumith, filia Dabri de tribu Dan.)

12. Miseruntque eum in carcerem, donec nossent quid juberet Dominus.

13. Qui locutus est ad Moysen,

14. dicens: educ blasphemum extra castra, et ponant omnes qui audicrunt, manus suas super caput ejus, et lapidet eum populus universns.

15. Et ad filios Israel loqueris: homo qui maledixerit Deo suo, portabit peccatum suum:

16. et qui blasphemaverit nomen Domini, morte moriatur: lapidibus opprimet eum omnis multitudo, sive ille civis, sive peregrinus fuerit. Qui blasphemaverit nomen Domini, morte moriatur.

17. Qui percusserit, et occiderit hominem, morte moriatur. Sup. Luccu: Esod. 21, 12.

18. Qui percusserit auimal, reddet vicarium, id est animam pro anima.

19. Qui irrogaverit maculam cuilibet civium suorum: sicut fecit, sic fiet ei.

20. Fracturam pro fractura, oculum pro oculo, dentem pro dente restituet: qualem inflixerit maculam, talem sustinere cogetur. Sup. Lagor: Esod. 21, 24.

21. Qui percusserit jumentum, reddet alind. Qui percusserit hominem, punietur.

22. Æquum judicium sit inter vos, sive peregrinus, sive civis peccaverit; quia ego sum Dominus Deus vester.

 Locutusque est Moyses ad filios Israël: et eduxerunt eum qui blasphemaveral, extra castra, ac lapidibus oppresseruut. Feceruntque filii Israël sicut præceperat Dominus Moysi.

Lecci: Levitico, capo 25. Leggi intorno all'anno settimo, o sia sabbatico, ed intorno al cinquantesimo o sia del giubileo.

Locutusque est Dominus ad Moysen in monte Sinaï, dicens:

2. loquere filiis Israël, et dices ad eos; quandò ingressi fueritis Terram quam ego dabo vobis, sabbattzes sabbattzen Domino.

3. Sex annis seres agrum tuum, et sex unnis putahis vineam tuam, colligesque fructus ejus: Sup. Legot: Esod. 23, 10.

4, septimo autem anno sabbatum erit terræ requietionis Domini: agrum non seres, et vincam non putabis,

5. Que sponte gignet humus, non metes: et

uvas primitiarum tuarum non colliges quasi vindemiam: annus enim requietionis terræ est:

6. sed erunt vobis in cibum, tibi, et servo tuo, ancilla et mercenario tuo, et advena, qui pereerinantur apud te:

7. jumentis tuis et pecoribus, omnia que nascuntur, præbebunt cibum.

8. Numerabis quoque tibi septem hebdomados annorum, id est, septies septem, que simul faciunt annos quadraginta novem:

9. et clanges buccinà mense septimo, decimà die mensis, propitiationis tempore in universà terrà vestrà:

10. sanctificabisque annum quinquagesimum, et vocabis remissionem cunctis habitatoribus terræ toæ: ipse est enim jubilæus. Revertetur homo ad possessionem suam, et unusquisque rediet ad familiam pristinam;

11. quia jubilæus est et quinquagesimus annus. Non seretis, neque metetis sponte in agro nascentia, et primitias vindemiæ non colligetis,

12. ob sunctificationem jubilæi, sed statim oblata comedetis.

13. Auno jubilari redient omnes ad possessiones suas,

16. Quandò vendes quippiam civi tuo, vel emes ab eo, ne contristes fratrem tuum, sed juxta numerum annorum jubilasi emes ab eo,

15. et juxte supputationem frugum vendet tibi.

16. Quanto plares anni remanserint post jubilacum, tauto crescet et pretium: et quanto minus temporis numeraveris, tanto minoris et emptio constabit; tempus enim frugam vendet tibi.

17. Nolite affligere contribules vestros; sed timest unusquisque Deum suum, quis ego Dominus Deus vester.

18. Facite precepta mea, et judicia custodite et implete ea, ut habitare possitis in Terra absque ullo pavore.

19. Et gignat vobis humus fructus suos, quibus vescamini usque ad saturitatem, nullius impetum formidantes.

20. Quòd si dixeritis: quid comedemus anno septimo, si non severinus neque collegerimus fruees nostres?

21. Dabo benedictionem meam vobis anno sexto, et faciet fructus trium annorum :

22. seretique anno octavo, et comedetis veteres fruges usque ad nonum annum: donec nova pascantur, edetis vetera.

23. Terra quoque non vendetur in perpetunn: quia mea est, et vos advenæ et coloni mei estis. 24. Undê cuncta regio possessionis vestræ suli

redemptionis conditione vendetur.

25. Si attenuatus frater tuus vendiderit possessiunculam suam, et voluerit propinquus ejus, potest redimere quod ille vendiderat.

26. Sin autem non habuerit proximum, et ipre

27. computabuntur fructus ex eo tempore quo vendidit: et quod reliquum est, reddet emptori, sicque recipiet possessionem suam.

28. Quòd si non invenerit munus ejus, ut reddat pretium, habebit emptor quod emerat osquè ad annum jubilæum. In ipso enim omnis venditio redabit ad domi num, et ad possessorem pristinum.

29. Qui vendiderit domum intra urbis muros, liabebit licentiam redimendi, donec unus implea-

30. Si non redemerit, et anni circulus fuerit evolutus, emptor possidebit cam, et posteri ejus in perpetuum, et redini uon poterit etiam in ju-

31. Sin autem in villå fuerit domus, quæmaros non babet, agrorum jure vendetur, si antè redempta non fuerit, in jubilæo revertetur ad Dominum.

32. Ædes Leviterum, que in urbibus sont, semper possunt redimi.

33. Si redemptee non fuerint, in jubilato revertentur ad dominos, quia domos urbium Levitarum pro possessi onibus sunt inter filios Israël.

34. Suburbana autem eorum non veneaut, quia possessio sempiterna est.

Legge contro l'asura. Carità raccomandata. Dovere di riscattare gli schiavi ebrei dalle mani de facoltosi stranieri.

35. Si attenuatus fuerit frater tuns, et infirmus manu, et susceperis eum quasi advenam, et peregrinum, et vixerit tecum,

36. ne accipias usuras ab eo, nec amplius quam dedisti. Time Deum tuum, ut vivere possit frater tuus apud te.

37. Pecuniam tuam non dabis ei ad usuram, et frugum superahundantiam non exiges.

38. Ego Dominus Deus vester, qui eduzi vos de terià Ægypti, ut darem vobis Terram Chanan, et essem vester Deus.

39. Si poupertute compulsus vendiderit se tibi frater tuus, non eum opprimes servitute famu-

40. sed quasi mercenarius et colonus erit: usquè ad annum jubilæum operabilur apnd te,

41. et posteà egredictur cum liberis suis, et revertetur ad cognationem et ad possessionem patrum suorum; 42. mei enim servi sunt, et ego eduxi eos de terra Ægypti; non veneant conditione servorum.

43. Ne affligas eum per potentiam, sed metuito Deum tuum.

44. Servus et ancilla sint vobis de nationibus que in circuitu yestro sunt.

45. Et de advenis qui peregrinantur apud vos, vel qui ex liis nati fueriut in terrà vestrà, hos hubebuis famulos:

46. et læreditario jure transmittetis ad posteros, ac possidebitis in æternum. Fratres autem vestros fitios Israël ne opprimatis per potentiam.

47. Si invaluerit apud vos manus advenæ atque peregrini, et attenuatus frater tuus vendiderit se ei, aut cuiquam de stirpe ejus;

48. post venditionem potest redimi. Qui vo-

49. et patruus, et patruelis, et consanguineus, et afficis. Sin autem et ipse potuerit, redimet se, 50. supputatis duntexat annis à tempore venditionis sue usquè ad annum jubilærim: et pecunia, qua venditus fuerat, juxta sanorum numerum et rationem mercenarii supputată.

51. Si plures fuerint anni, qui remanent usquè ad jubileum, secundàm hos reddet et pretium. 52. Si pauci, ponet rationem cum eo juxta annorum numerum, et reddet emptori quod reliquum est annorum,

53. quibus antè servivit mercèdibus imputatis; non affliget eum violenter in conspectu tuo.

54. Quòd si per luc redimi non potuerit, anno jubileo egredietur cum liberis suis.

55. Mei enim sunt servi, filii Israël, quos eduxi de terra Ægypti.

Per la continuazione, vedi IDOLATRIA: Lev. cap. 26.

Luggi: Deuteronomio, cap. 4. Mosè esorta gli Israelili ad osservare i comandamenti di Dio, e loro mostra il vantaggio che hanno sopra le altre nasioni: anno 2553.

Il capo precedente trovasi all'articolo Israeliti: Deut. cap. 3.

Et nunc Israël, audi præcepta et judicia, quæ ego doceo ter ut faciens ea, vivas, et ingrediens possideus Terrain, quam Dominns Deus patrum vestrorum daturus est vobis.

2. Non addetis ad verlium quod vobis loquor, nec suferetis ex eo: custodite mandata Domini Dei vestri que ego precipio vobis: Culto: Deut. 12, 32. Uomo: Prov. 30, 6.

3. oculi vestri viderunt omnia que fecit Dominus contre Beelphegor, quomodò contriveritomnes

cultores ejus de medio vestri. ISRAELITI: Num. 25, 3, 4; Salm. 105, 28.

4. Vos autem qui adharretis Domino Deo vestro, vivitis universi usque in præsentem diem.

5. Scitis quod docuerim vos præcepta atque justitias, sicut mandavit milii Dominus Deus meus: sic facietis ea in terra, quam possessuri estis.

6. Et observabitis et implebitis opere. Hæc est enim vestrà sapientia et intellectus coram populis, ut audientes universa præcepta hæc, dicant: en populus sapiens et intelligens, gens magna.

7. Nec est alia natio tâm grandis, que habeat deos appropinquantes sibi, sicut Deus noster adest cunctis obsecrationibus postris.

 Quæ est enim alia gens sic inclyta, ut habest cæremonius, justaque judicia, et universam legem, quam ego proponam hodié ante oculos vestros?

9. Custodi igitur temetipsum, et animam tuam sollicitè. Ne obliviscaris verborum que viderunt oculi tui, et ne excidant de corde tuo cunctis diebus vitre ture. Docebis en filios ac nepotes tuos,

10. à die in quo stetisti coram Domino Deo tuo in Horeb, quandò Dominus locutus est milti, dicens: congrega ad me populum, ut audiant sermones meos, et discant timere me omni tempore quo vivunt in terrà, doceantque filios suos.

11. Et accessistis ad radices montis, qui ardebat usquè ad cœlum: erantque in eo tenebræ, et nubes, et caligo. Mosk: Esod. 19, 18.

12. Locutusque est Dominus ad vos de medio ignis. Vocem verborum ejus audistis, et formam penitus non vidistis. Sermonn: Gio. 5, 37.

13. Et ostendit vobis pactum suum, quod præcepit ut faceretis, et decem verba que scripsit in duabns tabulis lapideis. Dacanoco: Esod. 34, 28. Vedi Lucos.

14. Mibique mandavit in illo tempore ut docerem vos cæremonias et judicia, quæ facere deberetis in Terra, quam possessuri estis.

Mosè minaccia severissime pene contro i prevaricatori, proibisce qualunque immagine, che possa indurre alla idolatria: COMANDAMENTI: Deut. 4, 15 e seg.

Lucci: Deuteronomio, capo 7. Rammemorati i benefiej del Signore, Mosè promette l'ajuto di Dio ed ogni abbondanza, purchè si osservino i suoi precetti, e si fugga l'idolatria.

Ciò che precede troyasi all'articolo Guerra: Deut.

IN SECURITY WAS TO DAY FOR WALL

11. Gustodi ergò præcepta et cæremonias atque judicia, quæ ego mando tibi hodiè ut facias.

- 12. Si postquàm audieris lace judicia; custodieris ea et feceris, custodiet et Dominus Deus tuus pactum tibi, et misericordiam quam juravit patribus tuis:
- 13. et diliget te ac multiplicabit, beoedicetque fructui ventris tui, et fructui terræ tuæ, frumento tuo, atque vindemiæ, oleo et armentis, gregibus ovium toarom super terram, pro quá juravit patribus tuis ut daret eam tibi.
- 14. Beoedictus eris inter omnes populos. Noo erit apud te sterilis utriusque sexus, tam in hominihos, quàm in gregibus tuis. Sup. Lecot: Esod. 23, 26.
- 15. Auferet Domious à te omnem languorem: et infirmitates Ægypti pessimas, quas novisti, non inferet tihi, sed cuoctis hostibus tuis.
- 16. Devorabis omnes populos, quos Dominos Deos tuus daturus est tibi. Noo parcet eis oculus tuus, nec servies diis eorum, ne siot in ruinam tuf.
- 17. Si dixeris in corde tuo, plures suot geotes istæ quam ego, quomodò potero delere ess?
- 18. Noli metuere, sed recordare que fecerit Domicos Dens tuos Pharaoni, et cuoctis Ægyptiis.
- 19. Plagas maximas, quos videruot oculi tui, et signa atque portenta, maoumque robustam, et extentum brachium, ut educeret te Dominus Deus tuus. Sic faciet cunctis populis, quos metuis.
- Iosuper et crabrones mittet Dominus Deus tous in eos, donce detest omnes atque disperdat qui te fugerint, et latere potuerint. Sup. Lacost: Eiod. 23, 28. Meanviour: Gios. 24, 12.
- 21. Non timebis eos, quia Dominus Deus tuus in medio tut est, Deus magous et terribilis:
- 22. ipse consumet nationes has in coospectu too paulatim atque per partes. Non poteris eas delere pariter; ne fortè multiplicentur contra te heatim terras.
- 23. Dabitque eos Domioos Deus tuus in coospectu tuo: et interficiet illos donec peoitàs deleantur. Sup. Leggi: Esod. 23, 29. Ef
- 24. Tradetque reges eorum in manus tuas, et disperdes nomina eorum sub cœlo: nullus poterit resistere tibi, dooec conteras eos.
- 25. Sculphilie corum igne consbures: non concupisces argentum et aurum, de quibus secta sunt, neque assumes ex eis tibi quidquam, ne offendas, proptereà quià abominatio est Domini Dei tui, Guerra : Deut. 7, 5. Isonarria: Deut. 12, 3. Giudat 2 Macc. 13, 40.
- 26. Nec ioferes quippiam ex Idolo in domum tuam, ne fias aoathema, sicut et illnd est. Quasi spurcitiam detestaberis, et velut inquinamentum

- ac sordes abominationi habebis, quia anathema est. Haï: Gios. 7. 1 a 21.
- Per la continuazione, vedi Comandamenti: Deut. cap. 8.
- Leggi: Deuterocomio, capo 23. Chi sia da ammettere o non ammettere nella Chiesa di Dio.
- Della notturna immondezza e del luogo da destinarsi pei bisogni della natura.
- Il capo precedente trovasi all'articolo Fornicazione: Deut. cap. 22.
- Non intrabit eunochus, attritis vel ampotatis testiculis, et abscisso veretro , ecclesiam Domini.
- 2. Non ingredietur mamzer, hoc est, de scorto natus, in ecclesiam Domioi, nsquè ad decimam generationem.
- 3. Ammonites et Mosbites etiam post decimam generationem non intrabuot ecclesiam Domini in etternum; Neheman: 2 Esdr., 13, 1.
- 4. quis noloeront vobis occurrere com pane et aquà in vià quandò egressi estis de Ægypto: et quis conduxerunt contra te Balsam filium Beor de Mesopotamià Syrius; ut malediceret tibi: Ballans: Num. 22, 5, 6.
- 5. et noluit Dominus Deus tuus andire Balaam, vertitque maledictiooem ejus in beoedictionem tuam, eò quòd deligeret te.
- 6. Non facies cum eis pacem, nec quæras eis bona cunctis diebus vitæ tuæ in sempiternum.
- 7. Non abominaberis Idumaum, quia frater tuus est: oec Ægyptium, quia adveoa fuisti in terra cius.
- 8. Qui nati fuerint ex eis, tertià generatione intrabunt in ecclesiam Domini.
- 9. Quaodò egressus fueris adversus hostes tuos in pognam, custodies te ab omni re malà.
- to. Si fuerit inter vos homo, qui nocturno pollutus sit somnio, egredietur extra custra,
- tt. et non revertetur, priusquam ad vesperam lavetur aqua: et post solis occasum regredietur in castra.
- 12. Habebis locum extra castra, ad quem egrediaris ad reguisita naturæ,
- 13. gerens paxillum in balteo. Cumque sederis, fodies per circoitum, et egesta humo operies.
- 14. Quo relevatus es (Domious enim Deus tuus ambulat in medio castrorum, ut erual te, et tradat tibi sinimicos tuos) et sint castra tua saocta, et nihil in els appareat fooditatis, ne derelinquat te.

Del servo fuggitivo: della mercede della donna di mala vila; del non praticare l'usura col fratello; del voto; della vigna e delle biade del prossimo.

15. Non trades servum domino suo, qui ad te confugerit;

16. habitabit tecum in loco qui ei placuerit, et in ună urbium tuarum requiescet: ve contristes eum.

17. Non erit meretrix de filiabus Israël, nec scortator de filiis Israël.

18. Non offeres mercedem prostibuli, nec pretium canis, in domo Domini Dei tai, quidquid illud est quod voveris; quia abominatio est utrumque apud Dominum Deum tuum.

19. Non fonerabis fratri tuo ad usuram pecuniam, nec fruges, nec quamlibet sliam rem;

Sup. Lacci : Esnd. 22, 25.

20. sed slicuo. Fratri autem tuo absque usurà id quo indiget, commodabis; ut benedicat tibi Dominus Deus tuus in omni opere tuo in Terrà, ad quam ingredieris possidèndam.

21. Cum votum voveris Domino Deo tuo, non tardabis reddere: quia requiret illud Dominus Deus tuus. Et si moratus fueris, reputabitur tibi

in peccatum.

- 29. Si nolueris polliceri, absque peccato eris.
  23. Quod autem semel egressum est de labiis tuis, observabis, et facies sieut promisisti Domino Deo tuo, et proprià vuluntate et ere tuo locutus es.
- Ingressus vincem proximi tui, comede uves quent\u00fcm tibi placuerit: for\u00e4s autem ne efferes tecum.

25. Si intraveris in segetem amici tui, franges spicas, et manu conteres: falce autem non metes.

Lucas: Deuteronomio, capo 34. Leggi risguardanti il divorzio. Privilegi dei novelli maritati. Proibisione di ricevere in pegno cose di prima necessità per que che le dànno. Pena di morte contro gli Isracliti che vendono i loro fratelli liberi: anno 3553.

Si acceperit homo uxorem, et habuerit eam, et non invenerit gratiam ante oculos eius propere aliquam feditatem, scribet libellum repudii, et dabit in manu illius, et dimittet eam de domo sub. Stranouz: Blatt. 5, 31, 32. Vintu: Blatt. 19, 7. Istracions: Blatt. 10, 4 a 9.

2. Cùmque egressa alterum maritum duxerit,

3. et ille quoque oderit eam, dederitque ei libellum repudii, et dimiserit de domo sua, vel-certè mortuus fuerit:

4. non poterit prior maritus recipere eam in uxorem; quia polluta est, et abominabilis facta est coram Domino: ne pecepre facias Terram tuam, quam Dominus Deus tuus tradiderit hibi possidendam.

- 5. Côm acceperit homo nuper uxorem, non procedet ad bellum, nec ei quippiam necessitatis injungetur publicee, sed vacabit absque culpă domi suæ, ut uno anno lætetur cum uxore suă. Grenna: Deut. 20, 7.
- 6. Non accipies loco pignoris inferiorem, et superiorem molam; quia animam suam apposuit tibi
- Si deprehensus fuerit home sollicitans fratrem suum de filiis Israël, et vendito eo acceperit pretium, interficietur, et auferes malum de medio tuf.

Guardarsi dal pericolo di tirarsi addosso la lebbra, osservando esattamente i precetti intorno a ciò insegnati dai sacerdoti. Non entrare in casa del debitore a prendere il pegno. Restituire al povero il pegno che avrà dato, se è cosa di prima necessità per esso. Pagare prontamente il salario a que' che hanno lavorato.

- Oliserva diligenter ne incurras plagama 1epræ, sed facies quaccumque docuerint te sacerdotes Levitici generis juxta id quod præcepi eis, et imple sollicité.
- 9. Mementote que secerit Dominus Deus vester Mariae in vis, cum egrederemini de Ægypto. Sernora: Num. 12, 10.
- ro. Cum repetes à proximo tuo rem aliquam quam debet tibi, non ingredieris domum ejus, ut pignus auferas:
- 11. sed stabis foris, et ille tibi proferet quod babuerit.
- 12. Sin autem pauper est, non pernoctabit apud te pignus,
- 13. sed statim reddes ei ante solis occasum: ut dormieus in vestimento suo, benedicat tibi, et habeas justitiam coram Domino Deo tuo. Sup. Lego: Esod. 22, 26, 27.
- 14. Non negabis mercedem indigentis, et panperis fratris tui, sive advence, qui tecum moratur in terrà, et intra portas tuas est: Sup. Lacot: Lev. 19, 13. Discapoui: Luc. 10, 7.
- 15. sed câdem die reddes ei pretium laboris sui unte solis occasum, quis pauper est, et ex eo sustentat animam saam i ne clainet contra te ad Dominum, et reputetur tibi in peccatum.

Non punire i padri per i loro figliuali, në i figliuali per i loro padri. Rendere a ciascuno la giusticia che gli è dovuta. Abbandonare a vantaggio del forastiero, della vedova, del gupillo ciò che resta dopo la messe e la vendemaia.

16. Non occidentur patres pro filiis, nec filii

17. Nou pervertes judicinm advenæ et pupilli, nec auferes pignoris loco viduæ vestimentum.

18. Memento quòd servieris in Ægypto, et eruerit te Dominus Deus tuus iude. Ideircò præcipio tibi ut facias hanc rem.

19. Quando messuris segetem in agro tuo, et oblitus manipulum reliqueris, non reverteris ut tollas illum; sed advenam, et pupillum, et viduam auferre patieris, ut benedicat tibi Dominus Deus tuus in omni opere manum tuarum.

20. Si fruges collegeris olivarum, quidquid remanserit in arboribus, non reverteris ut colligas; sed relinques advense, pupillo ac viduse.

21. Si vindemiaveris vineam tuam, nou colliges ramaneotes racemos, sed cedent in usus advenæ, pnpilli, ac viduæ.

22. Memento quod et tu servieris in Ægypto, et ideireò pracipio tibi ut facias hanc rem.

Per la continuazione, vedi Givpici : Deut. cap. 25.

Le altre leggi, gli altri precetti, le altre ordinanze, troverannosi sotto gli articoli relativi in questo Repertorio.

LEGISLATORE: Davidde ne domanda uno al Signore Iddio, affinche i popoli barbari asppiano che sono uomini, e che havvi disoppa di essi un Dio giusto e possente, al quale dovranno rendere essito conto delle loro azioni: Paorezione: Salm. o. 20. 21. Vedi Luogi e Re.

LEONI: Iddio ne mandò contro gli abitanti di Samaria, che avevano scacciali gli Israellii: Ossa: 4 Re 17, 24 e age. Daniele fu gettato nella fossa dei leoni due volte, a motivo della sua religione, per ordine di Dario. Protetto da Dio per la sua fede, quegli animali non gli fecero male alcuno, sebbene sia restato con essi più di sei giorni, ed essi mancassero dell'ordinario quotidiano loro cibo: Dano: Dano: Dano dell'ordinario quotidiano loro cibo: Dano: Dano dell'ordinario quotidiano loro cibo: Dano: Dano ell'astate: 1 suoi accusatori furono in sua vece gettati nella fossa del'eoni, che li divorarono all'istatet: 1 bid. Dan. cap. 24. Bet.: Dan. 14, 30 a 41. Vedi pure Acusa: 3 Re 20, 35, 36. Osea: 4 Re 17, 25, 26. Golta: 1 Re 17, 33 a 37.

LESEN. Vedi LAIS.

LETTERE diverse che si trovano in vari libri della Sacra Scrittura, col nome dell'autore, e di que', cui furono indirizzati. Lettera di Hiran, re di Tiro, a Salomone, re di Gerusalemme, scritta nell'anno del mondo 2932: Tamno: 2 Par. 2, 11 e seg.; del profeta Elin a Joran re di Giuda, nella quale il suddetto profeta gli rimetali di diuda, nella quale il suddetto profeta gli rimetali di suddetto profeta gli suddetto profeta gli rimetali di suddetto profeta gli suddetto profeta gli rimetali di suddetto profeta gli rimetali d

provera le sue empietà, e gli predice la piaga con cui Dio lo affliggerà per punirlo: JORAM . 2 Par. cap. 21; del re Ezechia a tutte le tribù d'Israele, invitandole a portarsi a Gerusalemme, per ivi celebrare la Pasqua: 2 Par. cap. 30; di Sennacherib ad Ezechia: queste lettere ridondano di bestemmie : Sennachenia : 2 Par. cap. 32; dei Samaritani al re Artaserse. Risposta a questa lettera per impedire ai Giudei di rifabbricare il Tempio: t Esdr. cap. 4; degli officiali di Dario per lo stesso motivo: Ibid. cap. 5. Risposta a questa lettera per parte di Dario : Ibid. cap. 6. Lettera di Artaserse Longimano, in forma di editto, ad Esdra sacerdote e dottore de'Giudei, assai favorevole a quel popolo: 1 Espra: cap. 7.

LET

LRTTERE: Esther, capo 13. Copia della lettera del re Assuero (od Artaserse), mandata da Aman ai principi delle provincie intorno alla strage de' Giudei: nell'anno 3404.

Il capo precedente trovasi all'articolo MARDOCHEO:
Esth. cap. 12.

Rex maximus Artaxerxes ab India usque Æthiopiam, centum vigiati septem provinciarum principibus et ducibus, qui ejus imperio subjecti sunt, salutem.

2. Cum plurimis gentibus imperarem, et universum orbem meze ditioui subjugassem, un nequaquam, abuti potentize magnitudine, sed clementià et lenitate guberoare subjectos, ut absque ullo terrore vitam silentio transigentes, optate cunctis mortalibus pace fruerentur.

 Quærente autem me à consiliariis meis, quomodo posset hoc impleri, unus qui sapientia et fide cœteros præcellebat, et erat post regem secundus, Aman nomine,

 indicavit mihi in toto orbe terrarum populum esse dispersum, qui novis uteretur legibus, et contra omnium geutium consuetudinem faciens, regum jussa contemneret, et universarum concordism unitonum sua dissentione violaret.

 Quid cum didicissemus, videntes unam gentem rebellem adversus omne hominum genus perversis uti legibus, nostrisque jussionibus contraire, et turbare subjectarum nobis provinciarum pacem atque concordiam,

6. jussimus, ut quoscumque Aman, qui omnibus provinciis praspositus est, et secundus à rege, et quem patris loco colinus, monstraverit, cum conjugibus ac liberis deleantur ab nomicia suis: nullusque corum nissereatur, quartà decimà die duodecimi mensis Adar anni præsentis: 7. ut neserii homines uno die ad inferos descendentes, reddant imperio nostro pacem quam turbaverant.

Hucusque exemplar epistolæ. Quæ sequuntur, post eum locum scripta reperi, ubi legitur,

pergensque Mardochæus, fecit omnia quæ ei mandaverat Esther: Мавроснео: Esth. 4, 17.

Nec tamen habentur in hebraico, et apud nullum penitus feruntur interpretum.

Per la continuazione, vedi ORAZIONE: Esth. cap. 13.

In quale occasione fu scritta questa lettera ad instigazione di Aman, vedi Assurao: Esth. cap. 3. Questa lettera però uon trovasi che nella edizione della Volgata: Ibid. cap. 3.

LETTERE: Esthor, capo 16. Copia della lettera che il re Artaserse, od Assuero, mandò in favore de Giudei, in tutte le provincia del regno (la quale lettera non trovasi nel testo ebraico: (S. Gerolamo) ma. bensì nel capo 5 della edisione della Volgata).

Il capo precedente trovasi all'articolo Езтива : cap. 15.

Rex magnus Artaxerxes ab India usquè Æthiopiam, centum viginti septem provinciarum ducibus ac principibus, qui nostræ jussioni obediunt salutem dicit.

- 2. Multi bonitate principum, et honore qui in eos collatus est, abusi sunt in superbiam. Assurao: Esth. 3. 10.
- 3. Et non solum subjectos regibus nituatur opprimere, sed datem sibi gloriam non ferentes, in insos qui dederunt, moliuntur insidias.
- Nec contenti sunt gratius non agere beneficis, et humanitatis in se jura violare, sed Dei quoque cuncta cernentis arbitrantur se posse fagere sententium.
- 5. Et in tantum vesaniæ prorupernnt, ut eos qui credita sibi officia diligenter observant, et ita cuncta agunt, ut omnium laude digni sint, mendaciorum cuniculis conentur subvertere.
- 6. Dum, aures principum simplices, et ex sua natura alios estimantes, callida fraude decipiunt.
- Quæ res et ex veteribus probatur historiis, et ex his quæ geruntur quotidiè, quomodò malis quorumdam suggestionibus regum studia depraventur.
- 8. Undè providendum est paci omnium provinciarum.

- Nec putare debetis, si diversa jubeamus, ex animi nostri venire levitate; sed pro qualitate et necessitate temporum, ut reipublicæ poscit utilitus, ferre sententiam.
- 10. Et ut manifestius quod dicimus intelligatis, Aman filius Amadehi, et animo et gente Macedo, alionusque à Persarum sanguine, et pietatem nostram sua crudelitate commaculans, peregrinus à nobis susceptus est: Assuzao: Esth. 3, no.
- 11. et tantam in se expertus humanitatem , ut pater noster vocaretur, et adoraretur ab omnibus post regem secundus:
- 12. qui in tentum arrogantiæ tumorem sublatus est, ut regno privare nos niteretur et spiritu.
- 13. Nam Mardochæum, cujus fide et heneficiis vivimus, et consortem regni nostri Esther, cum omni gente sua, novis quibusdam atque inauditis machinis expetivit in mortem.
- 14. Hoc cogitans, ut illis interfectis, insidiaretur nostræ solitudini, et regnum Persarum transferret in Macedonas.
- 15. Nos autem , à pessimo mortalium Jadæos neci destinatos , in nullà penitùs culpà reperimus, sed è contrario justis utentes legibus.
- 16. et filios altissimi et maximi, semperque viventis Dei, cujus beneficio et patribus nostris, et nobis regnum est traditum, et usquè hodie custoditur.
- 17. Undè eas litteras, quas sub nomine nostro ille direxerat, sciatis esse irritas.
- 18. Pro quo scelere ante portas hujos urbis, id est Suzan, et ipse qui machinatus est, et omnis cognatio e jus pendet in patibulis, non nobis, sed Deo reddente ei quod meruit. Mardocrao: Esth. 7, 0, 10.
- 19. Hoc autem edictum, quod nunc mittimus, in cunctis urb ibus propoustur, ut licest Judæis uti legibus suis.
- 20. Quibus debetis esse adminuculo, ut eos qui se ad necem eorum paraverant, possint interficere tertià decimà die mensis duodecimi, qui vocatur Adar.
- 21. Hanc enim diem, Deus omnipotens, moeroris et luctûs, eis vertit in gaudium.
- 22. Undè et vos iuter cateros festos dies hanc habetote diem, et celebrate eam cum omni latilià, ut et in posterum cognoscatur,
- 23. omnes, qui fideliter Persis obediunt, dignam pro fide recipere mercedem: qui autem insidiantur reguo eorum, perire pro scelere.
- 24. Omnis autem provincia et civitas, que noluerit solemnitatis hujus esse particeps, gladio et igne pereat, et sic deleatur, ut uon solum ho-

minibus, sed etiam bestiis invia sit in sempiternum, pro exemplo contemptûs et inobedientire.

Per la continuazione della Sacra Scrittura, vedi Giorne: cap. 1.

LETTERE: Baruch, capo 6. Geremia scrive ai Giudei una lettera, nell'anno 3605, nella quale,
dopo la ruina di Gerusalemme, predice toro
che saranno condotti in ischiavità a Babilonia,
e che, dopo sette generazioni, seranno liberati.
Gli esoria a non imitare i Babilonesi nella loro
idolatria: dimostra in molte maniere come gli
idoli non hanno senso, e sono cose vanissime.
Il gapo precedente trovasi all'articolo Guppt:
Bar. cap. 5.

Exemplar epistolæ, quam misit Jeremias ad abducendos captivos in Babyloniam à rege Babyloniorum, ut annuntiaret illis secundùm quod præceptum est illi à Deo.

Propter peccata, que peccastis ante Deum, abducemini in Babyloniam captivi à Nabuchodonosor rege Babyloniorum. Scanavirù: Gerem. 25, q.

- Ingressi itaque in Babylonem, eritis ibi annis plurimia, et temporibus longis, usquè ad generationes septem: post hoc autem educam vos iudè cum pace.
- 3. Nunc autem videbitis in Bahflonia deos aureos, et argenteos, et lapideos, et ligueos in humeris porteri, ostentantes metum gentinus. Dio: 15. 44, o = 13.
- 4. Videte ergò ne et vos similes efficiamini factis alienis, et metuatis, et metus vos capial in ipsis.
- 5. Visa itaque turba de retro et ab ante adorantes, dicite in cordibus vestris: te eportet adorari, Domine,
- 6. Angelus enim meus vohiscum est: ipse autem exquiram animas vestras.
- 7. Nam lingua ipsorum polita à fabre, ipsa etiam inaurata et inargentata, falsa sunt, et non possunt loqui.
- 8. Et sicut virgini amanti ornamenta ita accepto auro fabricati sunt.
- 9. Caronas certé aureas habent apper capita sua dii illorum: undé subtrahunt sacerdotes ab eis aurum et argentum, et arrogant illud in semetipaos.
- 10. Dant autem et ex ipso prostitutis, et meretrices ornant: et iterum cum receperint illud à meretricibus ornant deos suos.
  - 11. Hi autem non liberantur ab ærugine et tineå. T. 1f.

- 12. Opertis autem illis veste purpurea, extergunt faciem ipsorum propter pulverem domus, qui est plurimus inter eos.
- 13. Sceptrum autem habet ut home, sieut Judex regionis, qui in se peccantem non interficit.
- 14. Habet etiam in manu gladium, et securim, se autem de bello, et à latronibus non liberat, unde volus notum sit quis non sunt dis.
- 15. Non ergò timueritis eos. Sicut enim vas haminis confractum inutile efficitur, tales sunt et dii illorum.
- 16. Constitutis illis in domo, oculi corum pleni sunt pulvere à pedibus introcuntium.
- 17. Et siout alicui qui regem offendit, circumseptte sunt janue: aut sicut ad sepulchrum adductum mortuum, ità tutentur sacerdotes ostia clausaris et seris, pe à latronibus expolienter.
- 18. Lucernas accendunt illis, et quidem multas, ex quibus nullam videre possunt : sunt autem sicut trabes in domo.
- 19. Corda verò eorum dicunt elingere serpentes, qui de terrà sunt, dum comedunt eos,
- et vestimentum ipsorum, et non sentiunt, 20. Nigras fiunt fecies eorum è fumo, qui in domo fit.
- 21. Supra corpus eorum, et supra caput eorum volant nuctuæ, et hirundines, et aves etiam aimiliter et catte.
- 22. Undé scietis quie non sunt dii. Ne ergé timueritis cos.
- 23. Aurum etiam quod habent, ad speciem est. Nisi aliquis exterserit erugiaem, non fulge-bunt: neque enim dùm conflarentur, sentiebant.
- 24. Ex omni pretio empta sunt, in quibus spiritus non inest ipsis.
- 25. Sine pedibus in humaris portantur, quentantes ignobilitatem suam hominibus. Confundantur etism qui colunt ea. Inou: 1s. 46, 2.
- 26. Proptereà si cecideriat la tarram, a semetipais non consurgunt: neque si quis eum statuerit rectum per semetipsum stabit: sed sicut mortuis muners corum illis apponentur.
- 27. Hostiss illorum vendunt sacerdetes ipsosum, et abutuntur i similiter et mulieres corum decerpentes, neque infirmo, neque mendicenti aliquid impertiunt:
- 28. de ascrificiis corum foste et menstruste contingunt. Scientes itaque ex his quis non sunt dii, ne timestis cos.
- 29. Unde enim vocantur dii! Quia mulieres appount diis argenteis, et aureis, et ligneis:
- 30. et in domibus corum sacerdotes sedent, habentes tunicas scissas et capita, et barbara rasam, quorum capita nuda suut.

31. Rugiunt autem clamantes contra deos suos, sicut in cœna mortui.

146

- 32. Vestimenta corum auferunt sacerdotes, et vestiunt uxores sues, et filios suos.
- 33. Neque si quid mali patiuntur ab aliquo, neque si quid boni, poterunt retribuere: neque regem constituere possunt, neque auferre.
- 34. Similiter neque dare divitias possunt, neque malum retribuere. Si quis illis votum voverit, et non reddiderit, neque hoc requirunt.
- 35. Hominem à morte nou liberant, neque infirmum à potentiori eripiunt.
- 36. Hominem execum ad visum non restituunt,
- de necessitate hominem non liberabunt.

  37. Vidum non miserebuntur, neque orphanis benefacient.
- 38. Lapidibus de monte similes sunt dii illòrum, lignei, et lapidei, et aurei, et argentei. Qui autem colunt es, confundentur.
- 39. Quomodò ergò estimendum est, sut dicendum illos esse deos?
- 40. Adbuc enim ipsis Chaldwis non honorantibus ga: qui cum andierint mutum non posse loqui, offerunt illud ad Bel, postulantes abeo loqui;
- 41. quesi possint seutire qui non habent motum, et ipsi cum intellexerint, reliuqueut ea: sensum enim non habent ipsi dii illorum.
- 42. Mulieres autem circumdate funibus in viis sedent, succendentes ossa olivarum.
- 43. Cum antem aliqua ex ipsis attracta ab aliquo transcunte dormierit cum eo, proximo sum exprobrat; quòd en non sit digua habita sicut ipsa, neque funis ejus diruptus sit.
- 44. Omnia autem que illis fiunt, falsa sunt. Quomodò estimandum, aut diceudum est illos esse deos?
- 45. à fabris antem, et ab aurificibus facta sunt. Nihil aliud erunt, nisi id quod voluut esse sacerdotes.
- 46. Artifices etiam ipsi qui ea faciunt, non sunt multi temporis. Numquid ergò possunt ea quæ fabricata sunt ab ipsis esse dii?
- 47. Reliquerunt autem falsa et opprobrium postea futuris.
- 48. Nam cum supervenerit illis prælium, et mala, cogitant sacerdotes apud se, ubi se abscondant cum illis.
- 49. Quomodò ergò sentiri debeant quoniam dii sunt, qui nec de bello se liberant, neque de malis se eripiunt?
- 50. Nam cùm sint lignes, iuaurata, et inargentata, scietur posteà quia falsa sunt, ab universis gentibus et regibus: quæ manifesta sunt quia non sunt dii sed opera manuum hominum, et nullum Dei opus cum illis.

- 51. Uude ergo notum est quia non sunt dii, sed opera manuum hominum, et nullum Dei opus in ipsis est.
- 52. Regem regioni non suscitant, neque pluviam hominibus dabunt:
- 53. Judicium quoque non discernent, neque regiones liberabunt ab injurià, quia nibil possunt, sicut corniculæ inter medium cœli et terræ.
- 54. Etenim cum inciderit ignis in domum deorum ligneorum, argeuteorum, et aureorum, sacerdotes quidem ipsorum fugient, et liberabuntur: insi verò sicut trabes in medio comburentur:
- 55. regi autem, et bello non resistent. Quomodò ergò æstimandum est, aut recipiendum quia dii sunt?
- 56. Non à furibus, neque à latronibus se liberabunt dii lignei, et lapidei, et insurati, et inargentati: quibus hi qui fortiores sunt,
- 57. aurum et argentum, et vestimentum quo operti sunt, auferent illis, et abibunt, nec sibi auxilium ferent.
- 58. Itaque meliùs est esse, regem ostentantem virtutem suam; aut vas in domo utile, in quo gloriabitur qui possidet illud, vel ostium in domo, quod custodit quæ in ipså sunt, quam falsi dii.
- 59. Sol quidem, et luns ac sidera cum siut splendida, et emissa ad utilitates, obsudiunt.
- 60. Similiter et fulgur cum apparuerit, perspicuum est: idipsum autem et spiritus ia omni regione spirat.
- 61. Et nubes, quibus cum imperatum fuerit à Deo perambulare universum orbem, perficient quod imperatum est eis. \*
- 62. Ignis etiam missus desuper at consumat montes, et silvas, facit quod praceptum est ei. Hacsutem neque speciebus, neque virtutibus uni eorum similia sunt.
- 63. Unde neque existimendum est, neque dicendom illos esse deos, quando non possunt neque judicium judicare, neque quidquem focere homioibus.
- \*64. Scientes itaque quia non sunt dii, nec ergo timueritis eos.
- 65. Neque enim regibus maledicent, neque be-
- 66. Signa etiam in colo gentibus non ostendant, neque ut sol lucebunt, neque illuminabunt ut luns.
- 67. Bestie meliores sunt illis, que possunt fugere sub tectum, ac prodesse sibi.
- 68. Nullo itaque modo nobis est manifestum quia sunt dii: propter quod, ne timeatis eos.
  - 69. Nam sicut in cucumerario formido nihil cu-

70. Eodem modo, et in horto spina alba, supra quam omnis avis sedet. Similiter et mortuo projecto in tenebris, similes sunt dii illorum ligaci, et inaurati, et inargentati.

71. A purpură quoque et à murice, que suprà illos tineant, scietis itaque quia non sunt dii. Ipsi etiam postremò comeduntur, et erunt opprobrium în regione.

72. Melior est homo justus, qui non habet simulachra: nam erit longè ab opprobriis.

Per la continuazione della Sacra Scrittura, vedi Ezechiele; capo 1. Vedi pure Idolatria: Idola.

Essendo i Giudei stati condotti in ischiavitù a Babilonia, siccome aveva loro predetto Geremia, questo profets indirizza loro una lettera, nella quale gl'istruisce sul modo di condursi in quella terra straniera: Geakma: cap. 29.

LETTERA: Daniele, capo 3. Lettera di Nabuchodonosor a tutti i popoli, nazioni e lingue che
abitano in tutta la terra. Questo re, molti anni
dopo il sogno che ebbe di una granda Itatua,
fu scacciato dal suo regno a cagione della sua
superbia. Essendovi ristabilito in seguito per
bontà del Signore Iddio, scrisse la lettera che
segue a tutti i popoli della terra per far loro
sapere i prodigi e le meravigine che il Dio, dei
Giudei aveva fatte nel suo regno. Egli la scrisse
verso l'anno del mondo 3434, e di Daniele
l'anno del

Ciò che precede trovasi all'articolo Nasuchodonoson: Dan. 3, 1 a 97.

98. Naluchodonosor rex, omnibus populis, gentibus, et linguis qui habitant in universà terrà, pax vobis multiplicetur.

99. Signa et mirabilia fecit apud me Deus excelsus. Placuit ergò mihi prædicare

100. signa ejus, quia magna sunt: et mirabilia ejus, quia fortia: et regnum ejus, regnum sempiternnu, et potestas ejus in generationem et generationem. Infr. LETTERA: Dan. 4, 31. Dannetat 7, 14.

LETTERA: Deniele, capo 4. Continuazione della medessima lettera. Visione che Nabuchadonosor ebbe in testa essendo in letto. Vide un grand'albero, l'altezza del quale toccava il cielo e facevasi vedere sino ai confini di tutta la terra.

Ego Nabuchodonosor quietus eram in domo mei, et florens in palatio meo:

2. somuium vidi, quod perterruit me: et cogitationes mem in strato meo, et visiones capitis mei conturbaverunt me.

- Et per me propositum est decretum, ut introducerentur in conspectu meo cuncii sopientes Babylonis, et ut solutionem somni indicarent mihi.
- 4. Tunc ingrediebantur arioli, magi, Chaldei, et aruspices, et somnium narravi in conspectu eorum: et solutionem ejus non indicavarunt mihi:
- 5. donce collegy ingressus est in conspectu meo Daniel, cui nomen Baltassar secundam nomen dei mei, qui babet spiritum deorum sanctorum in semetipso: et somnium coram ipso locutus sum-
- Baltassar princeps ariolorum, quoniam ego scio quòd spiritum sanctorum deorum babeas in te, et omne sacramentum non est impossibile tibi; visiones sonniorum meorum, quas vidi, et solutionem earum narra.
- 7. Visio capitis arei in cubili meo: videbam, et eccè arbor in medio terræ, et altitudo ejus nimia.
- 8. Magna arbor, et fortis: et proceritas ejus contingens cœlum: aspectus illius erat usquè ad terminos universæ terræ.
- 9. Folla ejus pulcherrima, et fructus ejus nimius: et esca universorum in eå: subter eam habitabant animalia et bestiw, et in ramis ejus conversabantur volucres cœli: et ex eå yescebatur omnis caro.

Continuazione della visione. Il Vigilante e Santo disende dal cielo ed ordina che si abbatta l'albero, che ne siano troncati i rami e dispersi i frutti. Nabuchodonosor, raccontata la visione a Daniele, gliene domanda l'interpretazione; imperciocche tutti i sapienti di Babilonia e del regno non hanno saputo spiegarla.

- 10. Videbam in visione capitis mei super stratum meum, et ecce Vigil et Sanctus de cœlo descendit.
- 11. Clamovit fortiter et sic ait: succidite arborem, et pracidite ramos ejus: excutite folia ejus; et dispergite fructus ejus: fugiant bestim que subter ean sunt, et volucres de ramis ejus.

12. Verumtamen germen radicum ejus in terra sinite, et alligetur vinculo ferreo et æreo, in herbis quæ foris suut, et rore cæli tingatur, et cum feris pars ejus in herba terræ.

13. Cor ejus ab humano commutetur, et cor feræ detur ei: septem tempora mutentur super eum.

- 14. In sententià vigilum decretum est, et sermo sanctorum, et petitio; donce cognoscant vibrates quonismi dominatur Excelsus in regno hominum; et evicamque volnerit, dabit illud, et humillimum hominem constituet super eum. Governo (Eccl.) 10. 8.
- 15. Hoc somnium vidi ego Nabuchodonosor rez, te erge Ballaser interpretationem narra festinus quia comes sapientes regoi mei non queunt solutionem edicere mihi; tu antem potes, quia spiritus deorum sanctorum in te est. Carrico: 1 Re 2, 8. Daylone: 1 Re 16, 11.
- Daniele sta persoso ed in silensio sulla visione di Nabuchodonosor, ed i suoi pensieri lo conturbano. Animato dal re ed invitato a parlare schiettamente, dichiara che quella visione significa, che Nabuchodonosor sarà ecacciato dalla società degli uomini per vivere sette anni colte bestie. Daniele consiglia il re di riscattare colle limosine i suoi peccati.
- 16. Tinc Daniel, eujus nomen Baltassar, cospit intra semetipsum tacitus cogitare quasi inal horă: et cogitationes ejus conturbabant eum. Respondens autem rex, sit: Baltassar, somnism et interpretatio ejus non conturbent te. Respondit Baltassar, et disit: domine mi, somnium his qui te oderunt, et interpretatio ejus hostibus tuis sit-
- te oderunt, et interpretatio ejus hostibus tuis sit.

  17. Arberem quam vidisti sublimem atque robustam, cojus altitudo pertingit ad cœlum, et
  aspectus illius in omnem terram;
- 18. et rami ejus pulcherrimi, et fructus ejus nimius, et sea omnium in eå, subter eam habitantes bestim agri, et in ramis ejus commorantes aves coni:
- 19. tu es rex, qui magnificatus es, et invaluisti : et magnitudo tua crevit, et pervenit usque ad cœlum, et potestas tua in terminos universu
- 90. Qued autem vidit rex Vigilem et Sanctum descendere de cœlo, et dicere: succidite arborem, et dissipate illam, attamen germen radicum ejus in terrà dimittite, et vinciatur ferro et ære in herbis foris, et rore cœli conspergatur, et cùm feris ait pabulum ejus, donec septem tempora mutentur super eum.
- 21. Hec est interpretatio sententie Altissimi, que pervenit super dominum meum regem:
- 22. ejicient te ab hominibus, et eum bestiis ferraque erit hubitatio tua, et fuenum ut bos comedes, et rore cosii infunderis; septem quoque tempora mutabuntur super te, donec scias quòd dominetur Excelsus super regnum hominum, et

- cuicumque voluerit, det illud. BALTHASAR: Dan. 5, 20, 21.
- 23. Quod autem præcepit ut relinqueretur germen reducum ejus, id est arboris: reguum tuum tibl maaebit, postquam coguoveris potestatem esse cœlestem.
- 24. Quamobrem rex, consilium meum placeat tibi, et peccata toa eleemosyais redime, et iniquitates tuas misericordiis pauperum; forsitan ignoscet delictis tuis. Fiota: Eccli. 3, 33, 34. Tosta: 4, 11: 12, 8.
- Poos tempo dopo verificossi l'interpretatione della risione secondo le parole di Daniele. Nabuchodonosor, cacciao dalla compagnia degli uomini, è ridotto alla condizione delle bestie. Rimane pel corso di sette anni in questo stato, passati i quali riconosec la mano dell'Altissimo, e gli è renduta la mente, restituito il trono. Omaggi e lodi di ringrasiamento renduti da Nabuchodonosor al Signore Iddio.
- 25. Omnia bæt venerunt super Nabuchodonosor regem.
- 26. Post finem mensium duodecim, in sula Babylonis deambulabat.
- ag. Responditque rex, et ait: nonne hœc est Babylon magon, quam ego ædificavi in domnim regai, in robore fortitudinis meæ, et in gloriå decoris mei?
- 28. Cumque sermo adhuc esset in ore regis, vox de cœlo ruit: tibi dicitur Nabuchodonosor rex, regnum tuum transibit à te.
- ag. et ab hominibus ejicient te, et cum bestiis et feris erit habitatio tus : foroum quasi bos comedes, et septem tempora mutabuntur super te, donec scias quod dominetur Excelsus in regno hominum, et cuicamque voluerit, det illud.
- 30. Eddem horá sermo completus est super Nabuchodonosor, et ex hominibus abjectus, et fornum ut bos comedit, et rore celi cerpus ejus infectum est: donec capilli ejus in similitudinem aquilarum crescerent, ut ungues ejus quasi avium.
- 31. Igitur post finem dierum ego Nabuchodonosor oculos meos ad cœlum levavi, et sensus meas reddijus est. mihi: et Altissimo benedizi, et Viventem in sempiteruum laudavi, et glorificavi: quia potestas sempiterun, et regnum ejus in generationem et generationem. Sup. cap. 3, vers. 100. Danute: 7, 14.
- 32. Et omnes habitatores terre apud eum iu nihilum reputati sunt: juxta voluntatem enim suam facit tam in virtutibus cœli, quam in ha-

hitatoribus terræ : et non est qui resistat manui

33. În ipto tempore sensus meus reversus est ad me, et ab honorem regni mei decoremque perveni: et figura mea reversa est ad me je di optimates mei, et magistratus mei requisierunt me, et in regno meo restitutus sum, et magnificentia amplior addita est mihi.

34. Nunc igitur ego Nabuchodonosor laŭdo, et maguifico, et glorifico Regem celi; quia omnia opera ejus vera, et vize ejus judicia, et gradientes in superbiá potest humiliare.

Per la continuazione, vedi Balthasan: Deut. cap. 5.

Dario scrisse egli pure una lettera a tutti i popoli del suo regno, invitandoli ad onorare e temere il Dio di Daniole: Dano I Dano 6, 25 a 27. Br. : Dan. 14. 42.

LETTERA: 2 Maccabei, capo 1. Lettera de Giudei abitanti in Gerusalemme ai Giudei stansiati nell'Egisto, scritta nel 3861 del mondo, e 169 del regno dei Greci. In questa lettera raccomandano loro di celebrare con essi la festa della nuova dedicassione del tempio, le cui porte erano state abbruciate.

Il libro che precede trovasi all'articolo Simons:

Fratribus qui sunt per Ægyptum, Judæis, salutem, dicuet fratres qui sunt in Jerosolymis, Judæi, et qui in regione Judææ, et pacem bonam.

- 2. Benefaciat vobis Deus, et meminerit testamenti sui, quod locutus est ad Abraham, et Isaac, et Jacob, servorum suorum fidelium.
- 3. Et det vobis cor omnibus, at colutis eum, et faciatis ejus voluntatem corde magno, et animo volenti.
- 4. Adaperiat cor vestrum in lege sua, et in præceptis suis, et faciat pacem.
- 5. Exaudist orationes vestras, et reconcilietur vobis, nec vos deserat in tempore malo.
- 6. Et nunc hic sumus orantes pro volus.
- 7. Reguante Demetrio, anno centesimo sexagesimo nono, nos Judai scripsinus vobis in tribulatione, et impetu, qui supervenit nobis in istis annis, ex quo recessit Jason à sanctà terrà, et à reguo.
- 8. Portam succenderunt, et effunderunt sangninem innocentem, et oravimus ad Donninum, et exauditi sumus, et obtalimus sacrificium et similaginem, et accandimus lucernas, et proposuimus punes.

9. Et nunc frequentate dies scenopegiæ mensis Gasleu.

Altra 'ettera de' Giudei di Gerusalomme e della Giudea a quelli d' Egitto, anteriore alla procedente, che, giusta l'opinione di alcuni interpreti, deva finire con queste parole del versetto to seguente: unuo ecolesimo octopesimo octavo, dove devesi supporre un panto fermo; e lasciare la parola populus qui, etc. per principio della tettera che segue. I Giudei raccontano, in questa lettera, ai foro fratelli d'Egitto, la morte di Antioco Epifune, e la maniera con cui fu ritrovato il fucos cacro.

- to. Anno centesimo octogesimo octavo (dei Greci e del mondo 3880) populus qui est Lorsolymis, et in Judeà, Senatusque et Judas, Aristobulo magistro Ptolemæi regis, qui est de genere christorum sacerdotum, et his qui in Algypto sunt Judeis, salutem et saniatem et
- ti. De magnis periculis à Deo liberati, magnificè gratias agimus ipsi, utpotè qui adversis talem regem dimicavimus.
- 12. Ipse enim ebullire fecit de Perside eos qui pugonverunt contra pos, et senciam civitatem.
- 13. Nam cum in Perside esset dux ipse, et cum ipso immensus exercitus, cecidit in templo Nanete, consilio deceptus sucerdotum Nanete.
- 14. Etenim cum ca habitaturus venit ad locum Antiochus, et amici ejus, et ut acciperet pecunias multas dotis nomine.
- 15. Gunque propossissent eas sacerdotes Naneæ, et ipse cum paucis ingressus esset intra umbitum fani, clauserunt templum.
- 16. Cum intrasset Autiochus, apertoque occulto aditu templi, mittentes lapides percusserunt ducem, et eus qui cum eo erant, et diviserunt membratim, et capitibus ampututis, foras proje-
- 17. Per omnis benedictus Deus, qui tradidit
- 18. Facturi igitur quinjă et vigesimă die mensis Casleu purificationem 'templi, necessarium duximus significate volus; ut et vos quoque agatis diem scenopegiu, et diem ignis qui datus est quando Nehemias, adificato templo et sitari, obtulti sacrifica;
- 19. Nam cum Persidem ducerentur patres nostri, sacerdotes, qui tunc cultores Dei erant, acceptum ignem de altari occulte absonderunt in valle, ubi erat puteus altus et siecus, et in eo contulati sunt eum, ita ut omnibus ignotus esset lorus.

- 20. Cum autem præterissent anni multi, et placuit Deo ut mitteretur Nehemias à rege Persidis; nepotes sacerdotum illorum qui absconderant, misit ad requireudum ignem: et sicut narraverunt nobis, non invenerunt ignem, sed aquam crassam.
- Et jussit eos haurire, et afferre sibi, et sacrificia que imposita erant, jussit sacerdos Nehemias aspergi ipas aqua, et ligna, et que erant superposita.
- 22. Ulque hoc fectum est, et tempus affuit quo sol refulsit, qui priùs erat in nubilo accensus est ignis megnus, ita ut omnes mirarentur.

Nehemia prega il Signore Iddio: i sacerdoti-cantano inni, e Dio manda il fuoco dal cielo, che consuma il sacrifizio.

- 23. Orstionem autem faciebant omnes sacerdotes, dum consummaretur sacrificium, Jonathâ inchoante, cœteris autem respondentibus.
- 24. Et Nehemise erst oratio hunc habens modum: Domine Deus omnium creator, terribilis, et ferlis, justus, et misericors, qui solus es bonus rex.
- 25. solus præstans, solus justas, et omnipotens, et æternus, qui liberas Israël de omni malo, qui fecisti patres electos, et sanctificasti eos;
- 26, accipe sacrificium pro universo populo tuo Israël, et custodi partem tuam, et sanctifica.
- 27. Congrega dispersionem nostram, libera eos qui serviunt Gentibus, et contemptos, et ahominatos respice; ut sciunt Gentes quia tu es Deus noster.
- 28. Afflige opprimentes nos, et contumeliam
- 29. Constitue populum tuum in loco sancto tuo, sicul Moyses. Pardizione: Deut. 30, 1 = 10.

  Inf: Lettera, 3 Macc. 2, 18.
- 39. Sacerdotes autem psallebant hymnos, usquequò consumptum esset sacrificium.
- 31. Cum autem consumptum esset sacrificium, ex residua aqua Nehemias jussit lapides majores perfundi.
- 32. Quod ut factam est, ex eis flimma accensa est : sed ex lumine quod refulsit ab altari, consumpta est.
- Il miracolo succeduto del rieuperamento del fuoco sacro è riferito al re de Persiani, il quale, ponderata e verificata la cosa, dona molti beni ni sacerdoti de Gudei.
  - 33. Ut verò manifestata est res, renuntiatum est

- regi Persarum quòd in loco, in quo ignem absconderant hi qui translati fuerant secerdotes, aqua apparuit, de qua Nehemias et qui cum co erant, purificaverunt secrificia.
- 34. Considerans autem rex, et rem diligentur examinans, fecit ei templum, ut probaret quod factum erat.
- 35. Et cum probasset, sacerdotibus donavit multa bona, et alia atque alia munera, et accipiens manu sua, tribuebat eis.
- 36. Appellavit autem Nehemias hunc locum Nephthar, quod interpretatur Purificatio. Vocatur autem apud plures Nephi.
- LETTERA: 2 Maccabei, capo 2. Continuazione della medesima lettera, nella quale trovansi diverse particolarità succedute all'epoca della trasmigrazione de'Giudei a Babilonia.
- Invenitur autem in descriptionibus Jeremiæ prophetæ, quòd jussit eos ignem accipere qui trausmigrabaut, ut significatum est, et ut mandavit trausmigratis.
- Et dedit illis legem ne obliviscerentur præcepts Domini, et ut non exerrarent mentibus videntes simulachra aurea et argentes, et ornsmenta eorum. Sup. Lettera.: Bar. cap. 6.
- 3. Et elle hujusmodi dicens, hortabetur ne legem amoverent à corde suo. Genemia: cap. 20.
- 4. Erat autem in ipså scripturå, quomodò tabernaculum et arcam jussit propheta, divino responso ad se facto, comitari secum, usquequò exiti in montem, in quo Moyses ascendit, et vidit Dei hæreditatem. Moss: Deut. 34, 1.
- 5. Et venieus ibi Jeremias invenit locum speluncæ, et tabernaculum, et arcam, et altare incensi intulit illuc, et ostium obstruxit.
- 6. Et accesserunt quidam simul, qui sequebantur, ut notarent sibi locum; et non potuerunt invenire.
- 7. Ut autem cognovit Jeremias, culpans illos, dixit: quòd ignotus erit locus, donec congreget Deus congregationem populi, et propitius fiat;
- 8. et tuuc Dominus osteudet lauc, et appareit majestas Domini, et nubes erit, sicut et Moysi manifestabatur, et sicut chin Salomon petiit ut locus sanctificaretur magno Deo, manifestabat bac.
  Dedicazione: 3 Re 8, 11, 12. Tanno: 2 Par. 6, 16.
- Magnificè etenin supientiam tractabat : et, ut sapientiam habens, obtulit sacrificium dedicationis et consummationis templi.

Si toccano alcuni fatti di Mosè e di Salomone.

Nehemia raduna da tutte le parti i libri santi de Profeti e di Davidde, dopo il ritorno dalla schiavità. Giuda Maccabeo raccoglie egli pure tutto quello che si era smarrito nel tempo della guerra coi re di Siria.

10. Sicut et Moyses orabat ad Dominum; et desceudit iguis de cœlo, et consumpsit holocaustum, sic et Salomou oravit, et descendit ignis de œlo, et consumpsit holocaustum. Anonne: Leo, 9, 24. Темно: 2 Par. 7, 1.

11. Et dixit Moyses, eò quòd nou sit comestum quod erat pro peccato, consumptum est. Abonne: Lev. 10. 16. 17.

12. Similiter est Salomon octo diebus celebravit dedicationem. Vedi Dedicazione 1

13. Inferebantur autem in descriptionibus et commentariis Nehemise hæc eadem: et ut construeus bibliotheëm congregavit de regionibus libros, et prophetarum, et David, et epistolas regum, et de donariis.

14. Similiter autem et Judas ea , quæ deciderant per bellum quod nobis accederat , cougregavit omnis, et sunt apud nos.

15. Si ergò desideratis hæe, mittite qui perfe-

16. Acturi itaque purificationem, scripsimus vobis: beuè ergò facietis, si egetis hos dies.

17. Deus autem qui liberavit populum suum, et reddidit bæreditatem omnibus, et reguum, et sacerdotium, et sacerdotium.

18. sicut promisit iu lege, speramus quòd citò nostif miserebitur, et congregabit de sub cœlo in locum sanctum. Sup. LETTERA: 2 Macc. 1, 29, 30.

19. Eripuit enim uos de magnis periculis, et

Presazione dello scrittore di questo libro de' Maccabei a spiegare l' argomento di sua storia. Il suo scopo è di sare il compendio di un' opera, maggiore scritta da un ebreo chiamato Giasone della Cirenaica, provincia consinante coll'Egitto, dove gli Ebrei erano in grandissimo numero.

20. De Juda verò Machabmo, et fratribus ejus, et de templi magui purificatione, et de arm dedicatione,

21. sed et de præliis quæ pertinent ad An-

22. et de illuminationibus que de cœlo factæ sunt ad eos qui pro Judæis fortiter fecerunt, ità ut universam regionem, cum pacci esseut, viudicarent, et barbaram multitudinem Tugarent,

23. et samosissimum in toto urbe templum re-

cuperareut, et civitatem liberarent, et leges quæ abolitæ erant, restituerentur, Domino cum omai tranquillitate propitio facto illis;

24. itemque ab Jasone Cyrenzeo quinque libris comprehensa, tentavimus uos uuo volumine breviare.

25. Considerantes euim multitudinem librorum, et difficultatem volentibus aggredi narrationes historiarum propter multitudinem rerum.

26 curavimus volentibus quidem legere, ut esset animi oblectatio; studiosis verò, ut facilius possint memoriæ commendare: omuibus autem legentibus utilitas conferatur.

 Et uobis quidem ipsis, qui hoc opus breviandi causă suscepimus, uou facilem laborem, imò verò negotium plenum vigiliarum et sudores assumpsimus.

28. Sicut bi qui præparant conviviam, et quærunt aliorum voluntati parcre propter multorum gratiam, libenter laborem sustinemus.

29. Veritatem quidem de singulis auctoribns concedentes, ipsi autem secundum datam formam brevitati studentes.

30. Sicut enim novæ domůs architecto de universă structură cur audum est; ei verò qui, piagere cural, que apla sunt ad ornatum exquircuda sunt: ità restimandum est et in nobis.

31. Etenim intellectum colligere et ordinare sermonem, et curiosiùs partes singulas quesque disquirere, historie, congruit auctori:

32. brevitatem verò dictionis sectari, et exe-

33. Hinc ergò narrationem incipremus, de prafatione tantùm dixisse sufficiat; stultum etenim est aute historiam elluere, in ipsa autem historia succiaei.

Vedasi il principio di questa storia all'articolo

Temno: a Macc. cap. 3 e seg.

Lettera di Lisia ai Giudei: Lissa: a. Macc. 11,
16 a 21; di Antioco a Lisia ed si Giudei; e dei
Romani ai suddetti: Ibid. vers. 22 a 38; di Antioco EpiGane ai Giudei, nella quale dichiara loro,
che ha nominato suo figlio Antioco per succedergli: Antioco: 2 Macc. 9, 18 a 29; del coucettii: Concuro: Att. 15, 23 a 31; lettere dell'apostolo s. Paolo, conosciute col nome di Eristole: vedi Eristore; di s. Giacomo; di s. Pietrao; di s. Giovanni; di s. Giacomo; di s. Pietro; di s. Giovanni; di s. Giacomo; di articoli corrispondenti a questi nomi.

LEVATRICI. Fu fatto uso delle levatrici nei più remoti tempi: Giacobbe: Gen. 35, 17. Giuda: Gen. 33, 27. Pietà delle levatrici di Egitto: Isaactri: Esod. 1, 17.

LEVI, che significa legame ovvero unione, era terzo figlio di Giacobhe e Lia; Giacobbe : Gen. 29, 34. In compagnia di suo fratello Simone uecide i Sichemiti, per vendicare il ratto della sorella Dina: Gen. 34, 1 a 31. È punito unitamente a suo fratello: Giacobbe: Gen. 49, 5 a 7. Numero de' suoi figli: visse centotrentasette anni: Dio: Esod. 6, 16 a 19. Essendosi gl' Israeliti abbandonati all'idolatria, e fattisi fare un vitello d'oro per adorarlo, Mosè chiamò a se tutti quei che avevano conservato ancora il timore di Dio: i discendenti di Levi si presentano ed adempiono e'gh' ordini di Mosè: Viterto d'oro. Esod. 32, 26 , # 29. I suoi figliuoli formano la tribù di questo nome, dalla quale uscì tutta la stirpe sacerdotale del popolo d'Israele. Questa tribù non partecipò alla divisione della Terra promessa; ma ella invece aveva per rendita tutto ciò, che offrivasi in sacrifizio, le primizie di tutti i frutti e le decime: Ruben: Gios. 13, 14, 33. CALBB: Gios. 14, 3 a 5. DIVISIONE: Gios. 18, 6, 7. Vedi DECIME: · PRIMIZIE: SACRIFIZI, Amesia è chiameto Levi da s. Luca: GIOVANNI BATTISTA: Luc. 3, 20-

Levi: I Paralipomeni, capo 6. Discendenti di Levi. Il capo precedente trovesi all'articolo GAD: I Par. cap. 5.

Filii Levi: Gerson, Casth, et Merari. Glacobbs: Gen. 46, 11: Dio: Esod. 6, 16. Tempto: 1 Pur. 23, 6 a 24.

2. Filii Caath: Amram, Issar, Hebron, et Oziel. Dio: Esod. 6, 18.

3. Filii Amram: Auron, Moyses et Muriu: filii Auron: Nudab et Abiu, Eleazar et Uhaman Dioi Esod. 6, 20.

4. Eleazar genuit Phinees, et Phinees genuit Alisue.

- 5. Abisue verò genuit Bocci, et Bocci genuit Ozi.
- 6. Ozi genuit Zaraiam, et Zaraias genuit Meraioth.
- 7. Porrò Meraioth genuil Amariam, et Amarias genuit Achitob.
- 8. Achitob genuit Sadoc, et Sadoc genuit Achi-
- Achimass genuit Azariam, Azarias genuit Juhanan.
- 70. Johann genüit Azariam. Ipse est qui sacerdotio functus est in domo quam adificavi Salomou in Jerusalem.
- 11. Genuit autem Azarias Amariam, Amarias genuit Achitols. 1 Esbas: 7, 1 a 5.
- . 12 Achitob genuit Sadoc, et Sadoc genuit

Sellum genuit Helciam, et Helcias genuit Azeriam.

14. Azarias genuit Saraiam , et Saraias genuit Josedec.

15. Porrò Josedec egressus est, quaudò transtulit Dominus Judam et Jerusalem per manus Nabuchodonosor.

16. Filii ergò Levi: Gerson, Canth, et Merari. ut Sup. vers. 1.

17. Et hec nomina filiorum Gerson: Lobni et Semei.

18. Filii Caath : Amram, et Isaar, et Hebron,

et Oziell

19. Filii Merari : Moholi et Musi : ha autem
corpetiones Levi secundum familias corpm. Dio:

cognetiones Levi secundum familias eorum. Dio: Esod. 6, 19. 20. Gerson, Lohai filius eius, Jahath filius

ejus, Zamma filius ejus.
21. Joab filius ejus, Addo filius ejus, Zara fi-

lius ejus, Jethrai filius ejus.

22. Filii Caath, Aminadab filius ejus, Core fi-

lius ejus, Asir filius ejus, 23. Elcana filius ejus, Abiasaph filius ejus, Asir

filius ejus, 24. Thahath filius ejus, Uriel filius ejus, Ozias

filius ejus, Saul filius ejus.

25. Filii Elcana: Amasai et Achimoth, 26. et Elcana, Filii Elcana: Sophai filius ejus, et Nahath filius ejus,

27. Eliab filius ejus, Jeroham filius ejus, Elcana filius ejus.

28. Filii Samuel, primogenitus Vasseni, et Abia.

29. Filii autem Merari : Moholi : Lobai filius ejus, Semei filius ejus, Oza filius ejus, Deo: Esod.

30. Sammaa filius ejus, Haggia filius ejus, Azaia filius ejus.

Vedensi i nomi di que' che Devidde collecò gelle cesa del Signore per adempire alle funsioni di cantori e di ministri, all'articolo Leviti: 1 Par. 6, 31 e seg.

Troverassi pure tutto ciò che risguarda i figliuoli di Levi, allo stesso articolo Leviti. Elogio di Levi: Sacendore: Mal. 2, 4 e seg.

LEVIATHAN, è il nome di un demonio che consultavasi al tempo di Giobbe, affine di consseere certe cose nascoste: Giobbe: 3, 8, Suo castigo: Dio: 15. 27. 1.

LEVITI: nome dato ai discendenti di Levi. Erauo i soli incaricati degli uffizi e delle cerimonie della casa del Signore; di ciò che risguardava l'Arca dell'alleanza, il taberoacolo, ed i vasi sacri, come apparisce da tutto il presento articolo. Loro zelo pel castigo degli adoratori del Vitello d'oro: Esod. 32, 26 a 29. Dio fissa il loro ministero: Noveno: Num. 1, 48 a 53. Vedi Lvvi.

Leviti, Numeri, capo 3. I Leviti sono scelti da Dio, nell' anno 2514, per ajutare Aronne ed i suoi due figli nell' adempimento delle funzioni sacerdotali. Essi sono accettati in luogo dei

ni sacerdotali. Essi sono accettati in luogo dei primogeniti d'Israele, che appartengono tutti di diritto al Signore Iddio.

Ciò che precede trovasi all'articolo Anonne: Num. 3, 1 a 4.

- 5. Locutosque est Dominus ad Moysen, dicens:
  6. applica tribum Levi, et fac stare in conspectu Aaron sacerdotis, ut ministrent ei, et excubent.
- 7. et observent quidquid ad cultum pertinet multitudinis coram tabernaculo testimonii,
- 8. et custodiant vasa tabernaculi, servientes in ministerio ejas.
- 9. Dabisque dono Levitas
- io. Asron et filiis ejus , quibus traditi sunt à filiis Isroël. Asron autem et filios ejus constitues super cultum sacerdotii. Externus, qui ad ministrandum accesserit, morietur.
- 11. Locutusque est Dominus ad Moysen, dicens:
  12. ego tuli Levitas à filis Israël pro omni
  primogenito, qui aperit vulvam in filis Israël,
  eruntque Levitas mei.
- 13. Meum est enim omne primogenitum, ex quo percussi primogenitus in terrà Egypti: sanctificavi mibi quidquid primum nascitur in Israel ab homine usquè ad pecus, mei sunt: ego Dominus. Fedi Mosk: Esod. 13, 2. CANDELLIERE 70:00: Num. 8, 16. DECLIGGO: Esod. 35, 19. LEGGI: Esod. 23, 29.
- Iddio fa estguire il novero de' figliuoli maschi, da un mese in su, e prescrive a ciascuno le sue funsioni diverse nel tabernacolo. Iddio li fa prendere all' età di un mese e non a 20 anni, come quelli delle altro tribi, perchè erano essi destinati ad adempire funsioni meno gravose. Le due famiglie di Gerson ne somministrarono 7500. La famiglia di Caath ne somministrò 8600, della medesima età, preposti alla custodia del Santuario, dell' arca, della mensa e degli altri effetti. Altri 6200 sortiti dalle famiglia di Gerari furono preposti alla custodia delle tavole del tabernacolo, delle stanghe, delle colonne, cc. Quindi erano in to T. II.

tale 22000 preposti alla cura di tutti gli oggetti servibili al culto del Signore.

- #4. Locatusque est Dominus ad Moysen in deserto Sinaï, dicens:
- 15. numera filios Levi per domos patrom suorum et familias, o mae masculum ab uno mense et suprà.
- 16. Numeravit Moyses, et præceperat Dominus:
- 17. et inventi sunt filii Levi per nomina sua, Gerson, et Caath et Merari. Levi. 1 Par. 6, 1. Dio: Esod. 6, 16.
- 18. Filii Gerson: Lebni et Semei. Dio: Esod.
- 6, 17. 19. Filii Caatlı : Amram et Jesaar, Hebron et Oziel.
- 20. Filii Mereri: Moholi, et Musi. Dio: Esod.
- 21. De Gerson fuere familiæ duæ, Lebnitica, et Semeitica:
- 22. quarum numeratus est populus sexús masculini ab uno mense et suprà, septem millia quingenti:
- 23. hi post tabernaculum metabuntur ad occidentem
- 24. sub principe Elissaph filio Lael.
- 25. El habebunt excubias in tabernaculo fœderis, 26. ipsum tabernaculum et operimentum ejus, tentorium, quod trahiur ante fores tecti foderis et cortinas atrii: tentorium quoque, quod appenditur in introitu atrii tabernaculi, et quidquid ad ritum alteris pertinet, funes tabernaculi, et omnia utensilia ejus.
- 27. Cognatio Cauth habebit populos Amramitas et Jessaritas et Hebronitas et Ozielitas. Hæ sunt familiæ Cauthitarum recensitæ per nomina sua.
- 28. Omnes generis masculini ab uno mense et suprà, octo millia sexcenti habebunt excubias sanctuarii.
- 29. et costrometabuntur ad meridianam plagam.
- 30. Princepsque corumerit Elisaphan filius Oziel:
  31. et costodient arcam, mensamque et candelabrum, allaria et vasa saoctuarii, in quibus ministratur, et velum cunctamque hujuscemodi supellectilem.
- 32. Princeps autem principum Levitarum Eleasar, filius Aaron sacerdotis, erit super excubitores custodiæ Sanctuarii.
- 33. At verò de Merari erunt populi Moholitæ et Musitæ recensiti per nomina sua :
- 34. omnes generis masculini ab uno mense et suprà, sex millia ducenti.
- 35. Princeps eorum Suriel, filius Abihaiel: in plagă septentrionali castrametabuntur,

36. eruut sub custodiä eorum tabulæ tahernaculi, et vectes, et columoæ ac bases earum, et omnia quæ ad cultum hujuscemodi pertinent:

27. columnæque atrii per circuitum cum basibus suis, et paxilli cum fuoibus.

- 38. Castrametabuntur ante tabernaculum foederis, id est ad orientalem plagam, Moyses et Aaron cum filiis suis, habentes custodiam Sanctuarii in medio filiorum Israël: quisquis alienus accesserit, morietur.
- 39. Omnes Levitæ, quos numeraverunt Moyses, et Asron juxta præceptum Domini per familias suas in genere masculico à mense uno et suprà, fuerunt vigioti duo millia.
- Iddio fa contare i primogeniti maschi de'figliuoli d'Israele, e fa dare ad Aronne cinque sicli per testa dei 273 primogeniti dei figliuoli d'Israele, i quali sono sopra il numero dei Levii.
- 40. Et ait Dominus ad Moysen: numera primogenitos sexús masculini de filis Israēl ab uno mense et suprà, et habebis summam eorum.
- 41. Tollesque Levitas mihi pro omni primogenito filiorum Israël. Ego sum Dominus. Et pecora eorum pro universis primogeoitis pecorum filiorum Israël.
- 42. Recensuit Moyses, sicut preceperat Domi-
- 43. Et fiierunt masculi per nomioa sua à mense uno et suprà, viginti duo millia ducenti septuaginta tres.
- 44. Locutusque est Domious ad Moysen, dicens: 45. tolle Levitas pro primogenitis filiorum Israël, et pecora Levitarum pro preoribus eorum, eruntque Levitæ mei: ego sum Dominus.
- 46. În pretio autem ducentorum septuaginta trium, qui excedunt numerum Levitarum de primogenitis filiorum Israël,
- 47. accipies quinque siclos per singula capita ad mensuram Sanctuarii. Siclus habet viginti obolos. Altare: Esod. 30, 13. Parmizie: Num. 18, 16.
- 48. Dabisque pecuoiam Aaron et filiis ejus, pretium eorum qui suprà sunt.
- 49. Tulit igitur Moyses pecuniam eorum, qui fuerant amplius, et quos redemerant à Levitis.
- 50. Pro primogenitis filiorum Israël, mille trecentorum sexaginta quinque siclorum juxta pondus Sanctuarii,
- 51. et dedit esm Asron et filius ejus juxta verbum quod præceperat sibi Dominus.

Per la continuazione, vedi Gasta: Num. cap. 4, dove trovansi indicate le loro funzioni, secondo le loro famiglie.

- Leven: Numeri, espo 8. Cerimonie per la purificazione dei Levili e per la loro consacrazione alle funzioni del tabernacolo.
- Ciò che precede trovasi all'articolo CANDELLIERE d'oro: Num. 8, 1 a 4.
- 5. Et locutus est Dominus ad Moyseo, dicens; 6. tolle Levitas de medio filiorum Israël, et purificabis eos,
- 7. juxta hunc ritum : aspergantur aqua lustratioois, et radant omnes pilos carnis suæ : cùnique laverint vestimenta sua, et mundati fuerint.
- 8. tolleot bovem de armentis, et libamentum ejus aimilam oleo coospersam : bovem autem alterum de armeoto tu accipies pro peccato:
- 9. et applicabis Levitas coran taberoaculo forderis, convocatà omni multitudine filiorum Israël.
- 10. Câmque Levitæ fuerint coram Domino, ponent filii Israël maous suas super eos, Stefano: Att. 6, 6.
- 11. et offeret Asron Levitas, munus in conspectu Domini à filiis Israël, ut serviant in ministerio ejus.
- 12. Levitæ quoque ponent manus suns super capita hoom, è quibus unum facies pro peccato, et alterum in holocaustum Domini, ut depreceris pro eis.
- 13. Statuesque Levitas in conspectu Aaron et filiorum ejus, et consecrabis oblatos Domino, Stz-PANO: Att. 6. 6.
- 14. ac separabis de medio filiorum Israël, ut sint mei.
- 15. Et posteà ingredientur tabermeculum forderis, ut serviant mihi. Sicque purificabis et cousecrabis cos in oblationem Domini : quoniam douo donati sunt mihi à filiis Israël.
- 16. Pro primogeoitis, que aperiunt omnem vulvam in Israël, accepi eos. Sup. Leviti: Num. 3, 13. Bethleem: Luc. 2, 23. Mosk: Esod. 13, 2.
- 17. Mea sunt enim omnis primogenita filiorum Israël, tam ex hominibas quam ex jumentis. Ex die quo percussi omne primogenitum in terra Ægypti, ssoctificavi eos mihi:
- 18. et tuli Levitus pro enoctis primogenitis fi-
- 19. tradidique eos dono Aaron et filiis de medio populi, ut serviant milii pro Israël in tabernaculo fœderis, et orent pro eis, ne sit in populo plaga, si ausi fueriot accedere ad Sauctuarium.
- 20. Fecernatque Moyses et Aaron , et omuis multitudo filiorum Israël super Levitis, quæ præceperat Domious Moysi;
  - 21. purificatique sunt, et laverunt vestiments

sua. Elevavitane cos Ancon in conspectu Domini. et oravit pro eis.

22. ut purificati ingrederentur ad officia sua in tabernaculum fæderis coram Aaron et filiis eius. Sicut præceperat Dominus Movsi de Levitis, ita factum est.

Dell' età in cui i Leviti devono entrare al servizio del Tabernacolo, cioè di venticinque anni: compiuto l'anno cinquantesimo finiranno di servire.

23. Locutusque est Dominus ad Movsen, dicens: 24. liec est lex Leviturum : à viginti quinque annis et suprà ingredientur, ut ministrent in tabernaculo fœderis.

25. Cùmque quinquagesimum annum ætatis impleverint, service cessalunt:

26. eruntque ministri fratrum suorum in tabernsculo fœderis, ut custodiant quæ sibi fuerint commendata, opera autem ipsa non faciant. Sic dispones Levitus in custodiis suis.

Per la continuazione, vedi Pasona: Num, cap. o.

Abitazione dei Leviti, loro diritti, loro appanpaggio: Leggi: Lev. 25, 32 p 34. Decime: Num. 18, 21 e seg. CITTA': Num. 35, 2 a 8. SACRIFIZJ: Deul. 12, 11, 12, 18, 19. TAYOLE : Deul. 10, 8, 9. DECIME : Deut. 14, 27, 29. EREDITA': Deut. 18, 1 e seg. PRIMIZIE; Deut. 26, 2. DECIME: Deut. 26, 12, 13. RUBEN: Gios. 13, 14, 33. DIVISIONE: Gios. 18 , 7. Loro funzioni: SACERDOTI: Num. 18, 1 a 7. Città che sono loro assegnate nella Terra promessa: Citta': Gios. cap. 21.

LEVITI: 1 Paralipomeni, capo 6. Leviti scelti da Davidde, nell'anno 2959, per cantare dinanzi al Tabernacolo del testimonio.

Ciò che precede di questo capo trovasi all'articolo Levi: 1 Par. 6, 1 a 30.

31. Isti sunt, quos constituit David super cantores dom as Domini, ex quo collocata est arca: DAVIDDE: 2 Re 6, 17.

32. et ministrahaut coram tabernaculo testimopii , capentes donec ædificaret Salomon domum Domini in Jerusalem : stabant autem juxta ordinem suum in ministerio.

33. Hi verò sunt qui assistebant cum filiis suis: de filiis Canth , Heman cantor filius Johel , filii Samuel,

34. filii Elcana , filii Jeroham , filii Eliel , filii Thohu,

35. filii Suph , filii Elcana , filii Mahath , filii Amesai .

36. filii Elcana , filii Johel , filii Azarim , fili Soplionia.

37. Glii Thabath, filii Asir, filii Ahiasaph, filii

38. filii Isaar, filii Coath, filii Levi, filii Israël. Vedi LEVI.

39. Et frater ejus Asaph, qui stabat à dextris ejus, Asaph filius Barachiæ, filii Samaa,

40. filii Michael, filii Basaice, filii Melchice.

41. filii Athenaï, filii Zara, filii Adaia,

42. filii Ethan, filii Zamma, filii Semei,

43. filii Jeth, filii Gerson, filii Levi.

44. Filii autem Merari fratres corum, ad sinistram: Ethan filius Chusi, filii Abdi, filii Maloch.

45. filii Hasahise, filii Amasise, filii Helcise .

46. filii Amasai, filii Boni, filii Somer,

47. filli Moholi, filii Musi, filii Merari, filii Levi.

Leviti destinati al servizio del Tabernacolo. Aronne ed i suoi figli offrono sacrifizi e fanno orazione per Israele.

48. Fratres quoque corum Levitæ, qui ordipati sunt in cuuctum ministerium tabernaculi doniùs Domini .

40. Auron verò et filii eius adolebant incensum super altere holocausti, et super altere thymiamatis, in omne opus Sancti Sanctorum: et ut precarentur pro Israël, juxta omnia, quie præceperat Moyses servus Dei.

50. Hi sunt autem filii Aaron: Eleazar filius ejus, Phinees filius ejus, Abisue filius ejus,

51. Bocci filius ejus, Ozi filius ejus, Zarabia filius ejus ,

52. Marioth filius ejus, Amarins filius ejus, Achitob filius ejus,

53. Sudoc filias ejus, Achimans filius ejus. l'er la continuazione di questo capo e per i

luoghi che surono fissati per dimora ai Leviti, vedi Citta': 1 Par. 6, 54 e seg.

LEVITI: 1 Paralipomeni, capo 15. Davidde sapendo che non era permesso ad alcuno di toccare l' arca , fuorche ai Leviti , li fa riunire a Gerusalemme per portarla nel luogo che ivi aveva fatto preparare per riceverla. Invita in pari tempo ad assistere a quella funzione tutto Israele, per aumentare così lo splendore di essa. Numero dei Leviti che furono riuniti per questa cerimonia. DAVIDDE: 2 Re, cap. 6.

Il capo precedente trovasi alt' articolo Higan : t Par. cap. 14.

Pecit quoque sibi domos in civitate David :

et milificavit locum arcm Dei , teten ditque ei ta-

- 2. Tunc dixit David: illicitum est, ut à quocumque portetur arca Dei, nisi à Levitis quos elegit Dominus ad portandum ean, et ad ministrandum sibi usqué in æternum.
- 3. Congregavitque universam Israël in Jerusalem, ut afferretur arca Dei in locum suum, quem præparaverat ei.
  - 4. Necnon et filios Aaron, et Levitas.
- 5. De filiis Caath, Uriel princeps fuit, et fratres ejus centum viginti.
- 6. De filiis Merari, Asaia princeps; et fratres ejus ducenti viginti.
- 7. De filiis Gerson, Joël princeps; et fratres
- 8. De filiis Elisaphan, Semeias princeps; et fratres ejus ducenti.
- 9. De filiis Hebron, Eliel princeps: et fratres ejus octogints.
- 10. De filiis Oziel, Aminadab princeps; et fratres ejus centum duodecim.
- 11. Vocavitque David Sadoc et Abiathar sacerdotes, et Levitas, Uriel, Asaiam, Joël, Semeiam, Eliel et Aminadab:

Davidde ordina ai Leviti di purificarsi e di portare l'arca nel luogo che le aveva preparato: ciò che essi fanno con grande solennità.

- 12. et dixit ad eos: vos qui estis principes familiarum Leviticarum, sauctificamini cum fratribus vestris, et afferte arcam Domini Dei Israël, ad locum qui ei præparatus est;
- 13. ne ut à principio, quia non eratts præsentes, percussit nos Dominns, sic et nunc list, illicitum quid nobis agentibus. Arca: 1 Par. 13, 10. Dayende: 2 Re 6, 7.
- 14. Sanctificati sunt ergò sacerdotes, et Levitæ, ut portarent arcam Domini Dei Israël.
- 15. Et tulerunt filii Levi arcam Dei, sicut præceperat Moyses juxta verbum Domini, buineris suis, in vectibus. Caats: Num. 4, 15 a 20.
- 16. Dixitque David principibus Levitarum, ut constituerent de fratribus suis cantores in organis musicorum, nablis videlicet, et lyris, et cymbalis, ut resonaret in excelsis sonitus latitiæ.
- 17. Constitueruntque Levitss: Hemam filium Joël, et de frairibus ejus Asaph filium Barachie: de filiis verò Merari, fratribus eorum, Ethan filium Cassico.
- 18. Et cum eis fratres eorum ; in secundo ordine Zachariam et Ben , et Jaziel , et Semiramoth, et Jahiel, et Ani , Eliab , et Benaiam , et

- Massiam, et Mathathiam, et Eliphalu, et Maceniam, et Obededom, et Jehiel, janitores.
- 19. Porrò cantores, Heman, Asaph, et Ethan; in cymbalis seneis concrepantes.
- 20. Zucharias autem, et Oziel, et Semiramoth, et Jahiel, et Ani, et Eliab, et Maasias, et Baquias, in pablis arcana cantabant.
- 21. Porrò Mathaihias, et Eliphalu, et Macenias, et Obededom, et Jehiel, et Ozaziu, in cilliaris pro octavà canebant epinicion.
- 22. Chonenias autem princeps Levitarum, prophetiæ præerat ad precinendam melodiam: erat quippe valde sapiens.
  - 23. Et Barachias, et Elcana, janitores arcæ.
- 24. Porrò Sebenius, et Josephat, et Nathannel, et Amasai, et Zucharius, et Bunaius, et Eliezer, sacerdotes, clangebant tubis coram arcà Dei: et Obededom, et Jehius, erant janitores arcæ.
- 25. Igiur David, et omnes majores natu Israël, et tribuni ierunt ad deportandam arcam fæderis Domini de domo Obededom, cum lætitiå. Davides 2 & 6, 11, 12.
- 26. Cùmque adjuvisset Deus Levitas, qui portabant arcain fœderis Domini, immolabantur septem tauri, et septem arietes.

Davidde, rivestito di una veste lunga di bisso, come i Leviti, e di un ephod di lino, salta e balla davanti all'Arca. Michol, sua moglie, lo disprezza in cuor suo.

- 27. Porrò David erat indutus stolâ byssină, et universi Levitæ, qui portabant arcam, centoresque, et Chonenias princeps prophetim inter cantores: David autem etiam indutus erat ephod lineo.
- 28. Universusque Israël deducebant arcam fœderis Domini in jubilo, et sonitu buccinm, et cymbalis, et citharis concrepantes. Ezzcula: 2 Par. 39, 25 n 27.
- 29. Cùmque pervenisset arca fæderis Domini usquè ad civitatem David, Michol filia Saul prospiciens per fenestram, vidit regem David saltantem atque ludentem, et despexit euin in corde suo. Davidos: 2 Re 6, 20.
- Laviti: 1 Paralipomeni, capo 16. I Leviti collocano l'Arca nel Tabernacolo dell' alleanza. Davidde, offerte le vittime, benedice il popolo, gli fa distribuire viveri e pone in istasione dinansi all'Arca un numero di Leviti, per l'esercitio del loro ministero, nell'anno 2959.

Attulerunt igitur arcam Dei, et constituerunt eam in medio tabernaculi quod tetenderat ei David,

et obtulerunt holocausta, et pacifica coram Deo. Davidus: 2 Re 6, 17.

2. Cùmque complesset David offerens holocausta, et pacifica, henedixit populo in nomine Domini.

3. Et divisit universis per singulos, à viro usquè ad mulierem, tortam panis, et partem assœ carnis bulialm, et frixam pleo similam.

4. Constuitque coram arcă Domini de Levitis, qui ministrarent, et recordarentur operum ejus, et glorificarent atque laudarent Dominum Deum Israël,

5. Asaph principem, et secundum ejus Zachariam: porrò Jahiel, et Semiramoth, et Jehiel, et Mathathiam, et Eliah, et Banaiam, et Obededom: Jehiel super organa psalterii, et lyras: Asaph autem ut cymbalis personaret;

6. Banaiam verò et Jaziel sacerdotes , canere tubă jugiter coram arcă fœderis Domini.

7. In illo die fecit David principem ad confiteudum Domino Asaph, et fratres ejus.

Cantico composto da Davidde per essere cantato in questa occasione: vedi Carrico: Par. 16, 8 a 36. Dopo di avere regolato tutto ciò che risguardava il servizio del Signore, Davidde congeda il popolo e si ritira nella sua casa.

37. Reliquit itaque ibi coram arcă fœderis Domini, Asaph et fretres ejus, ut ministrarent in conspectu arcæ jugiter, per singulos dies et vices suus.

38. Porrò Obededom, et fratres ejus sexaginta octo; et Obededom filium Idithun, et Hosa constituit janitores,

39. Sadoc autem sacerdotem, et fratres ejus sacerdotes, coram tabernaculo Domini in excelso, quod erat in Gabaon,

40. ut offerrent holocausta Domino super altare holocautomatis jugiter, mané et vesperè, juxta omnia quæ scripta sunt in lege Domini, quam præcepit Israëli.

41. Et post eum Heman, et Idithun, et reliquos electos unumquemque vocabulo suo ad confiteudum Domino: quoniam in æternum misericordia ejus.

42. Hemn quoque et Idithun canentes tubă, et quatientes cymbala, et omnia inusicorum organa, ad canendum Deo; filios autem Idithun fecit esse portarios.

45. Reversusque est omnis populus in domum sum, et David, ut benedicerent etiam domui sum. Per la continuazione, vedi Tempio: 1 Par. cap. 17.

Funzioni dei Leviti: loro sommissione ai sucerdoti: Tempio: 1 Par. cap. 23. Per adempire alle toro funzioni devono avere 30 anni: Ibid. vers. 27. Leviti destinati ad istruire gl' Israeliti ed a governare le tribù di Ruben, di Gad e la mezza tribû di Manasse: Tempio: 1 Par. 26, 29. Tutti i Leviti, che temono il Signore, abbandonano il partito di Jeroboamo, allorchè si separano le tribù d'Israele, e si uniscono al partito di Roboamo, re di Giuda: Roboamo: 2 Par. 11, 13. Leviti scelti da Dio per adempire le funzioni sante nel tempio: Ezcona: 2 Par. 29, 11. Castigo di quelti che avevano abbandonata il Signore, per adorare gl'idoli: cambiamento delle loro sunzioni dopo la schiavitù: Ezecniele: capo 44. Buone intenzioni de' Giudei verso i loro Leviti: Esdra: Lib. II, cap. 10, vers. 32 e seg. Nomi di quelli , che sottoscrissero l'atto della nuova alleanza, che gl'Israeliti contrassero con Dio, dopn il loro ritorno dalla schiavitù: 2 ESDRA: 10, 9 a 28. Rispetto dovuto ai Leviti: VIRTO: Eccli. 7, 21 a 34. Josaphat stabilisce a Gerusalemme dei sacerdoti e dei Leviti, per amministrare la giustizia al popolo, e prescrive loro delle regole in proposito: Josaphat: 2 Par. 19. 8 a 11. Vedansi gli articoli SACERDOTI e TERRA.

LEVITICO: è questo il nome, che si dà al terzo libro della Sacra Scrittura, di cui Mosè è l'autore, perché tutto ciò, che quel libro contiene ha qualche rapporto colle funzioni dei sacerdoti e degli altri ministri del Tabernacolo, che erano scelti tutti dalla tribù di Levi. Questo libro, propriamente parlaudo, è il rituale della religione dei figliuoli d'Israele. Il primo capo del Levitico trovasì all'articolo Ouocaviri: Levit. capo 1.

LIA, che significa laboriosa, stanca, affaticata, era figlia di Laban e sorella di Rachele: Gia-COBBE: Gen. 29, 5, 6, 16, 17. Laban la dà in matrimonio a Giacobbe, invece di Rachele, per ottenere la quale aveva servito Laban pel corso di sette appi: Ibid vers. 18 a 26. Rachele diventa essa pure moglie di Giacobbe, ma dopo aver servito altri sette anni : Ibid vers. 27, 28. Giacobbe, avendo ottenuto Rachele in matrimonio, secondo i suoi desideri, disprezzò Lia, perchè aveva gli occhi cisposi: Ibid. vers. 17 a 30. Iddio consola Lia accordandole la fecondità, che ricusa a Rachele, la quale rimane sterile: Ibid. vers. 30, 31. Lia diventa madre di quattro figli, cioè: Ruben, Simone, Levi e Giuda: Ibid. vers. 32 a 35. Lia, che non partorisce più, dà al marito la sua schiava Zelpha, dalla quale ottiene due figli, Gad ed Azar: RACHELE: Gen. 30, 9 a 13. Lia, ritornata feconda, mette al mondo Issachar, Zabulon e Dina: Ibid. vers. 16 a 21. Giacobbe per comando di Dio parte con Rachele e Lia e con tutta

LIB la sua famiglia, e ritorna nel suo paese: Giacon-BE: Gen. 31, 4 a 16 e seg.

LIBERALITA', virtù che si esercita con doni gratuiti, che si fanno agli altri, oppure con servigi generosi resi senza alcun dovere: esempi di questa virtù ricavati dalla Sacra Scrittura: di Rebecca, verso il servo di Abrahamo: Isacco: Gen. 24, 15 a 20: di Giuseppe verso i suoi fratelli per il prezzo del grano, che egli fa rimettere nei loro succhi, e per il perdono generoso, che loro accords: Givserge: Gen. 42, 25: 44, 1: 45, 1 8 5: 50, 15 a 21: di Mosè verso le figlie di Jethro, alle quali non volevasi lasciare abbeverare il gregge: Mosk: Esod. 2, 16 a 19; di Jethro verso Mosè pella stessa occasione: Ibid. vers. 20: dei figli d'Israele, che somministrano una quantità di oro e di argento maggiore del bisogno per gli oggetti del culto del Signore : BESELFEL : Esod. 36, 2 = 7: di Davidde verso gli anziani di Giuda, metteadoli a parte del bottino fatto sugli Ameleciti: DAVIDDE: 1 Re 30, 26 a 31: verso Miphiboseth ammettendolo alla sua mensa pel restante della sus vita: Ibid. 2 Re 9, 3 a 13: di Sobi, Machir e Berzellei verso Davide e tutta la sua armata: 1bid. 2 Re 17, 27 a 29: di Davidde verso Berzellai e suo figlio: Ibid. 2 Re 19, 37 a 39: della regina di Saba verso Salomone, e di Salomone verso quella regina: Salomone: 3 Re 10, 10 a 13: di certi Israeliti verso alcuni Giudei prigionieri, cui somministrarono vesti ed animali per tresporterli: Acuaz: 2 Par 28, 8 a 15: di Ciro verso i Giudei, restituendo loro tutti i vasi sacri, che Nabuchodoposor aveva portati via da Geru-Salemme: Cino: 1 Esdr. 1, 2 a 11; de' Giudei per ristabilire il tempio nel primiero suo stato: Schiavitů: 1 Esdr. 2, 68, 69: di Dario pel medesimo oggetto, melgrado la viva opposizione di certuni: Tempio: 1 Esdr. 6, 3 a 12: di Artaserse verso Nenemia: 2 Esdr. cap. 1; di Nehemia verso il popolo: Ibid. cap. 5: di Tobia verso i suoi compagni di prigionia: Tobia: 1, 2, 3: di Raguel verso il giovane Tobia: 10, 10: di Tobis padre e figlio verso l'Angelo Rafaello, che essi presero per un uomo: Ibid. cap. 12, vers. 5: di Assuero verso Esther: Assueno: Esth. 2, 17, 18. MARDOCHEO: Esth. 5, 3; verso MARDOCHEO: Esth. 6, 3 e seg: di Seleuco re d'Asia per la decorazione del tempio di Gerusalemme e per le spese de'sacrifizi: Tampio: 2 Macc. 3, 3, 4: di Dio, che sa levare il sole sui buoni egualmente che sui cattivi; piovere sui giusti e sugl' ingiusti: SERMONE: Mett. 5, 45: del Signore verso quei, che abbandonano tutto per seguirlo: Viaτò: Matt. 19, 29: yerso i poveri che lo ricevono di buon

cuore: testimanio il miracolo delle nozze di Ca-IIn: Nozze: Gio, 2, 1 a 11: dei discepoli, i quali diedero, ciascuno secondo le proprie facoltà, denaro da mandare ai loro fratelli, in tempo di carestia: Pietro: Att. 11, 28 a 30

LIBERATORE, nome che conviene a Gesù Cristo, Egli è promesso agli Egiziani: Есито: Is. 19. 20, 21. Vedi GESU CRISTO e MESSIA.

LIBERO ARBITRIO: facoltà per cui l'anima è libera di fare o non fare una cosa; ovvero di fare una cosa piuttosto che un'altra. Questa facoltà resta nell'uomo anche dopo il peccato: Caino: Geu. 4, 6, 7. VOTI: Num. 30, 14. COMANDAMENTI: Deut; 30, 19. 20. MERAYIGLIE: Gios. 24, 14, 15, 24. DAVIDDE: 2 Re 24. 12, 13. GIUSTO: Salm. 25, 4 a 11 Nemici: Salm. 53, 6. Dio: Salm. 93, 8: Salm. 94. S. SAPIENZI: 9, 10: Prov. 1, 24. Eu-ZIANI: Sap. 16, 21. VIRTÙ: Eccli. 15, 18: 18, 30: 31, 10. Isaïa: 1, 19, 20. Cino: Is. 45, 22. Gio-DEI: 1s. 66, 4. POPOLO: Gerem. 3, 5: 8, 3: 15, 6. 19. PARABOLE: Ezech. 18, 21, 22, 30. ISRAELE: Os. 13, 9. ZACCARIA: 1, 3, 4. GESU CRISTO: Matt. 16, 24. VIRTÙ: Matt. 19, 17. DOTTORI: Matt. 23, 37. PASSIONE: Marc. 14, 7. PARABOLE: Luc. 18, 41, 42: Matt, 20, 32. GIOVANNI: 1, 12. ROMANI: Epist. 7, 15 a 23: 12, 21. Comntj: 1 Epist. 3,9: 7, 27: 2 Epist. 8, 10, 11. APOCALISSE: 2, 21: 3, 20. Il libero arbitrio deve cooperare alla grazia di Dio: ARCA: 1 Re 7, 3. ROBOAMO: 2, 12, 4. PRO-TEZIONE: Salm. 9, 17. GIUSTI: Salm. 72, 13. UOMO: Prov. 16, 1, 5, 9. PAZIENZA: Eccli. 2, 20 a 23. ISAIA: 1. 16 a 19. PAZIENZA: Eccli. 2, 20 a 23. ISAIA: 1, 16 a 19. DIO: Is. 40, 50. PENITENZA: 1s. 46, 8. CHIESA: Is. 55, 6; Porolo: Gerem. 3, 12, 14, 22: 4, 4, 14: 7, 3: 18, 8, 11. Schlayitù: Gerem. 25, 5. GEREMIA: 26, 13. COMANDAMENTI: Gerem. 35, 15. PARABOLE: Ezech. 18, 21, 22, 27, 28, 30 a 32. EZECHIELE: 33, 14. 18, 29. ZAGCABIA1 1, 3. GIOVANNI BATTISTA: Matt. 3, 2. DISCONSI: Gio. 7. 27. PIETRO: Att. 3, 19. SAULLE: Att. 8, 22. PAOLO: Att. 9, 6. ROMANI: Epist. 10, 13. Co-BINTJ: 1 Epist. 15, 10: 2 Epist. 7, 1. EFESINI: Epist. 5, 14. FILIPPESI: Epist. 2, 13, 22: 4, 13. COLOSSESI: Epist. 1, 29: 3, 9, 10. TIMOTEO: 1 Epist. 4, 14 a 16: 2 Epist. 2, 21. Enne1: Epist. 4, 16: 12, 12, 13. GIACOMO: Epist. 4, 8. PIETRO: 1 Epist. 1, 22. GIOVANNI: 3 Epist. 3. APOCALISSE: 3, 20. Il libero arbitrio guida alla conoscenza del bene: vedi PERDONO: Salm. 31, 10, 11. Pac-CATORI: Salm. 35, 10. Dio: Salm. 95, 12. Leggi: Salm. 118, 18. GIOVANNI: 1, 9. ROMANI: Epist. 1, 19, 20. GIOVANNI: 1 Epist. 2, 27. Il libero arbitrio niuta pure a fare il bene: Dotton: Matt. 23, 37. SERMONE: Gio. 15, 5. ROMANI: Epist. 8, 26, CORINTJ: 2 Epist. 3, 5. FILIPPESI: Epist. 2, 13. Lascia agire senza violenza: Catvo: Gen. 4, 6, 7. Nesuc.: Salm. 53, 6. Viartò: Eccli. 15, 14 a 18. ISRAELE: Os. 13, 9. Gesò Cristo: Luc. 4, 30. Errei: Epist. 10, 26, 27. APOCALISSE: 3, 20. Vedi LIBERTA'.

LIBERTA', facoltà di potere agire senza ostacolo, senza violenza, senza imbarazzo. Iddio creò l'nomo libero. Ei daragli ciò che esso avrà scelto, cioè il bene od il male, la vita o la morte, secondo la scelta che avrà fatto dell'nno o dell'altro, nel suo stato di libertà: Vintù: Eccli, 15, 14 a 18. Vedi Libero Arbitrio. Egli è libero per la scelta della sua salvezza o della sua dannazione: Caino: Gen. 4, 7. Sedecia: Gerem. 21, 8. È seguendo la morale evangelica, che si acquista la vera libertà : Disconsi : Gio. 8, 3 a 36. È Gesù Cristo che la procura: CORINTS: 2 Epist. 3, 17. Guardarsi dal far servire la libertà per peccare: GALATI: Epist. 5, 13. Uso, che il cristiano deve farne : Pierno : Epist. 2, 16. Libertà pel cristiano sciolto della schiavitù del peccato: Romani: Epist. 6, 18 e seg.: 8, 2, 21. Falsa libertà: PIETRO: 2 Epist. 2, 19. Falsa interpretazione della libertà in Gesù Cristo : Comnts: 1 Epist, 7, 21 a 23. Felicità di colui, il quale si conduce secondo la vera libertà evangelica: Giacomo: Epist. 1, 23: 2, 12. Cattivo uso, che alcuni fanno di questa libertà, estendendola al di là de' suoi giusti limiti, ovvero proclamando l'impossibilità, o la non necessità dell'osservanza de'precetti evangelici: G108-BE: 11, 12. SEDECIA: Gerem. 34, 14 B 17. ISRAE-LE: Os. 7, 16. PIETRO: 2 Epist. 2, 18, 19. Libertà cristiana nel mangiare e nel bere: Pierro: Alt. 10: 9 a 16. Discupous: Luc. 10, 7, 8. Co-BINTS: 1 Epist. 10, 25 e seg. Colosses: Epist. 2, 16. Vedi FARE.

LIBRI, in cui sono scritte le azioni degli nomini, secondo le quali serunno giudicati: Aroca-LISSE: 20,12 Gli Apostoli hanno avuto dei libri: Timorgo: 1 Epist. 4, 13: 2 Epist. 4, 13.

LIBRI santi. Uso che ne facevano i Gentili: Giuda: 1 Macc. 3, 48. In qual maniera essi sono stati conservati: Vedi Neuenta, e Lettere: 2 Macc. 2, 13 a 15.

LIBRI cattivi: a misura che i Giudei ed i Gentili si convertivano alla fede di Gesti Cristo, essi li abbruciavano in faccia a tutto il mondo: Paoto: Att. 19, 18, 19.

Nei libri dei Re ed in quelli de Paralipomeni, parlasi dei libri dei re di Giuda e dei libri dei re d' Israele, e di quello di Hozof, e di alcuni altri: Jerononomo: 3 Re 11, 41: 14, 19. ROMON-MO: 3 Re 14, 19. 2 Par. 12, 15. Asa: 3 Re

15. 23. BALSA: 3 Re 15, 31. Templo: 1 Par. 29, 29. SABA: 2 Par. 9. 29. JOIADA: 2 Par. 24, 27. Ozia: 2 Par. 26, 22. Sennacherib: 2 Par. 32, 32. MANASSE: 2 Par. 33, 18, 19. Sono pure libri antichi, come quello del profeta Alibo, de' quali parlasi nell' articolo Ama: 2 Par. 13, 22: quei libri non esistono più. Così dicasi del libro dei Giusti , di cui parlasi all' articolo Adonisedecu : Gios. 10, 13. Quelli che sono indicati colle parole: in libro dierum regum Juda.... regum Israel, non sono i libri dei Re: pare piuttosto, che i suddetti libri ( di cni parla l'autore del terzo e del quarto libro dei Re, e l'autore dei due libri de' Paralipomeni ) siano la cronaca ovvero gli annali degli avvenimenti succeduti durante ciascuno de' regni dei re d' Israele e di Giuda (vedi la Bibbia di Vatable). Gli altri libri, i cui autori sono nominati, sono scritti particolari che furono consultati e servirono di base ai libri canonici dei Re e dei Paralipomeni. E gli uni, e gli altri sono perduti per la scienza : e questa perdita non può non essere attribuita ai diversi assedi , di cui le due capitali , Samaria e Gerusalemme, furono la vittima. Del resto egli è certo, che sono stati abbruciati tutti i libri santi, che furono trovati sotto il regno di Антюсо: 1 Масс. 1, 59, 60.

LIBRO della legge del Signore, dato da Mosè per essere chiuso nell'Arca dell'Alleanza, ritrovato nel tempio di Gerusalemme, sotto il regno di Josia : 4 Re cap. 22. Quel re sente la lettura di quel libro e ne è atterrito: Josia: 2 Par. cap. 34. Iddio fa mangiare un libro ad Ezecnete: cap. 2. Libro che contiene la legge del Signore, secondo il quale egli darà il suo giudizio finale: Visione : Zacc. cap. 5. Libro chiuso con sette sigilli. Non havvi che il rampollo di Davidde, l'agnello di Dio, cioè Gesù Cristo, che possa aprirlo, e che infatti lo upre ; significato dei sette sigilli : Aro-CALISSE : cap. 5, 6 e 8. Un angelo tiene in mano un piccolo libro sperto, che ordina a s. Giovanni d'inghiottire : Apocalisse: 10, 1, 2, 8 a 11. Libro della vita: que' che non vi saranno inscritti, saranno precipitati in uno stagno di fuoco e di zolfo: Apocalisse: 20 . 15. Mosè domunda a Dio di esserne scancellato, se egli non perdona al suo popolo : VITELLO d' oro : Esod. 32 , 31 , 32. I peccatori ne sarauno scancellati: Gasù Carsто: Salm. 68, 33. Quali sieno que' che vi sono inscritti : Filippesi : Epist. 4, 3. Quali siano quelli, il nome de'quali non deve essere cancellato: Apocalisse : 3, 5. Que' che vi saranno inscritti entreranno nella celeste Gerusalemine : Apoca-LISSE: 21, 27. Libro in cui sono scritte le azioni degli uomini: Conoscenza: Salm. 138, 16. Da-NIELE: 12, 1. VITELLO d'oro: Esod. 32, 32, 33. LIDIA, tintore in porpora: sua fede in Gesù

Cristo: suo battesimo: sua carità ospitaliera per gli Apostoli: Paolo: Att. 16, 14, 15.

LIEVITO, figura di una dottrina corrotta: Ostris: Lev. 7, 11 e seg. Pasqua: Deut. 16, 3. Oblazioni: Lev. 2, 11. Sacrifizi: Lev. 6, 16. Gesò Cristo: Matt. 16, 6. Corinti: 1 Epist. 5, 6, 7. Vedi Framento.

LIMBO: Luogo dove erano le anime di quei che morirono nella grazia, prima della venuta di Gesù Cristo. La parola Limbus non trovasi nella Sacra Scrittura : bensì trovansi le parole Inferi, Inferos, conservate nel simbolo degli Apostoli : Descendit, parlando di Gesà Cristo, AD INFEROS, che non puossi intendere del luogo dei patimenti delle anime dannate, ma bensi di quelle in cui erano mandate le anime de'giusti : questa differenza ci sembra chiaramente dimostrata nella parabola di Lazzaro e del cattivo ricco, di cui parlasi nel Vangelo: PARABOLE: Luc. 16, 22 a 26. Vedasi pure l' articolo LIMBO nel dizionario di Teologia dell'Abate Bergier. Ecco ciò che è detto di quel luogo, che la Chiesa traduce, servendosi del vocabolo Limbo, nella Sacra Scrittura: ABRAHAMO: Gen. 25, 8. ISMAR-LE : Gen. 25, 17. GIUSEPPE : Gen. 42, 38 : 44, 29. ARONNE: Num. 20 , 24. Mosk: Num. 27 , 13. GUERRA: Num. 31, 2. CANTICO: 1 Re 2, 6. DA-VIDDE: 2 Re 2, 6. GIOBBE: 17, 13: 26, 6. GESÙ CBISTO: Salm. 15, 10, 11. Uomo: Prov. 15, 11. SAPIENZA: Eccli. 24, 45. VIRTU: Eccli. 41, 7. ISAIA: 5, 14. EGITTO: Ezech. 32, 21. ISRAELE: Os. 13, 14. MESSIA : Zacc. 9, 11. SPIRITO : Att. 2, 27, 31. LUCA: 1, 79. PARABOLE: Luc. 16, 22. SERMONE : Gio. 14, 3. COLOSSES: Epist. 2, 14, 15: EBREI: Epist. 2, 14, 15. PIETRO : 1 Epist. 3, 18, 19. APOCALISSE: 1, 5, 17, 18. EBRET: Epist. 10, 19 e seg. : 11, 39. 40.

LIMITI: Vedi CONFINI.

LINGUA, Linguaggio. Non eravi che una sola lingua dal diluvio fino all'epoca in cui i figliuoli di Noè, per mettera i in sicuro nel caso di un nuovo diluvio, tentarono, nell'anno del mondo 1800, di fabbricare una torre, la di cui sommità doveva toccare il cielo. Ma Iddio, il quale se ne ride dei progetti degli uomini, alloraquando non sono queglino concepiti conformemente alla sua volontà, mise un termine a quella ridicola impresa, confondendo il loro linguaggio unico con molti altri, di maniera che furono costretti ad abhandonare la loro opera, non potendosi più intendere fra di loro: Basette Con. cap. 11.

Iddio promette il dono delle lingue a quelli che cerederanno: Resunazzone: Marc. 16, 17. Egli lo conferisce agli Apostoli: Spranto: Att. 2, 4 a 11. Pregio in cui devesi tenere il dono delle lingue: il dono d'istruire è però d'assai preferibile: far uso della lingua del paese per pregare: Connxi: 1 Epist. 14, 1 a 25. Far uso di tutti i doni per edificere: Ibid. vera. 26 e seg. 20

LINGUA, l'organo della parola: considerato qui come l'istromento del bene e del male e come la sorgente di ogni sorta d'ingiustizie: Uomo: Prop. 11, 9: 12, 13: 15, 2: 16, 27 a 30. Gioses: 5, 21.

Lincou: Salmo 38. Davidde insegna a tutti git uomini, col suo esempio, a porre un freno alla propria lingua 1 a non attaccarsi ai beni di questa vita, che dura si poco ; ed a ricevere con patienza tutti i mali che provengono da Dio.

Il sulmo precedente trovasi all'articolo Peccari: Salm. 37.

Dixi : custodism vies mess, ut non delinquem in lingua mea.

2. Posui ori meo custodism, cum consisteret peccetor adversum me.

3. Obmutui, et humiliatus sum, et silui à bonis: et dolor meus renovatus est.

4. Concaluit cor meum intra me: et in meditatione meå exardescet ignis.

5. Locutus sum in lingua mea: notum fac mihi, Domine, finem meum,

6. et numerum dierum meorum quis est; ut sciam quid desit milii.

7. Eccè mensurabiles posuisti dies meos: et substantia mea tanquam nihilum ante te.

8. Verumtamen universa vanitas omnis homo vivens.

Verumtamen in imagine pertransit homo:
 sed et frustră conturbatur.

10. Thesaurizat: et ignorat cui congregabit ea.
11. Et nunc, que est expectatio mea? Nonne
Dominus? et substantia mea apud te est.

12. Ab omnibus iniquitatibus meis erue me : opprobrium insipienti dedisti me.

13. Obmutui, et non sperui os meum, quoniam tu fecisti: amove à me plagas tues.

14. A fortitudine manus tue ego defeci in increpationibus: propter iniquitatem corripuisti bominem.

15. Et tabescere fecisti sicut araneam animam ejus: verumtamen vanè conturbatur omnis homo.

16. Exaudi orationem meam, Domine, et de-

precationem meam : auribus percipe lacrymas meas.

17. Ne sileas : quoniam advena ego som apud te, et peregrinus, sicut omnes patres mei.

18. Remitte mihi, ut refrigerer priusqu'am abeam, et ampliùs non ero.

Per la continuazione, vedi Soccosso: Salm. 39.

Lingua: Salmo 119. Il profeta prega il Signore di liberarlo dalle labbra inique e dalla lingua ingannatrice de' suoi nemici. Pazienza e dolcezza di Gesù Cristo.

Il salmo precedente trovasi all'articolo Legge:

Ad Dominum cum tribularer clamavi : et exaudivit me.

 Domine , libera animam meam à labiis iniquis, et à linguâ dolosă.

quis, et à linguâ dolosâ.

3. Quid detur tibi , aut quid apponatur tibi ad linguam dolosam?

4. Sagittæ potentis acutæ, cum carbonibus de-

5. Heu mihi, quia incolatus meus prolongatus est: habitavi cum habitantibus Cedar: multùm

incola fuit anima mea.

6. Cum his qui oderunt pacent eram pacificus:
còm loquebar illis, inpuguabant me gratis.

Per la continuazione , vedi Confidenza : Salmo 120.

Lingua: Solmo 140. Devesi contenere la lingua come con un freno. Davidde prega Dio di mettergli una ginardia alla sua bocca, ed un uscio alle sue labbra.

Il Salmo precedente trovasi all'articolo Nemici: Salmo 139.

Domine, clamavi ad te, exaudi me: intende voci meæ, cum clamavero ad te.

 Dirigatur oratio mea sicut incensum in conspectu tuo: elevatio manuum mearum, sacrificium vespertinum.

3. Pone, Domine, custodiam ori meo, et ostium circumstantise labiis meis.

4. Non declines cor meum in verba malitiæ, ad excusandas excusationes in peccatis.

5. Cum hominibus operantibus iniquitatem; et non comunicabo cum electis corum.

 Corripiet me justus in misericordià, et increpabit me: oleum autem peccatoris non inspinguet caput meum.

7. Quoniam adhuc, et oratio mea in beneplacitis eorum: absorpti sunt joncti petræ judices eorum. T. IL. 8. Audient verba mes quoniam potuerunt : sicut, crassitudo terræ erupta est super terram.

9. Dissipata sunt ossa nostra secos infernum: quia ad te Domine, Domine, oculi mei: in te speravi, non auferas animam meam.

10. Custodi me à laqueo, quem statuerunt mihi: et à scandalis operantium iniquitatem.

11. Cadent in retiaculo ejus peccatores: singulariter sum ego donec transeam.

Per la continuazione, vedi Nemici: Salmo 141.

Il bene ed il male che fa la lingua: Uono: Prov. 10, 18 e seg.: 11, 9: 12, 13 a 19, 22: 15, 1 a 4. Muli che cagiona : MALDICENTI : Salm. 51, 2. NEMICI : Salm. 139, 3. CORRUZIONE : Salm. 13, 5, 6 : SAPIENZA : Prov. 4, 24. La lingoa doppia cade in sciagura: Uomo: Prov. 17, 20: 18, 6 a 8. Essa decide del bene o del mule dell' nomo : Ibid. vers. 20, 21. Vaotaggio di chi modera la lingua : Uomo : Prov. 20, 10: 21, 23. Chi non sa moderare la lingua trovasi spesse volte nella circostanza di pentirsene, perchè non misurando le sue parole, egli palesa i suoi sentimenti ed i suoi disegni, ciò che gli procura non di rado dispiacere e pregiudizio: Ibid. Prov. 25, 28. La lingua fallace odia la verità: Ibid. Prov. 26, 28. Colui che parla molto palesa la sua sciocchezza: VANITA': Eccl. 5 . 2. Non macchiare la lingua colla maldicenza, colle mormorazioni, colle bugie : Sapienza: 1, 7 a 11. Parlar poco ed operare molto: Sapienza: Eccli. 4, 34, Non passare per delatore : contenere la propria lingua : Ric-CREZZE: Eccli. 5 , 16 , 17. Beato colui , il quale non pecca colla lingua : Viaru : Eccli. 14 . 1 : 25, 11. Vizi e virtù della lingua: Ibid. Eccli. 20, 4 a 8. Guai a colni che se ne serve per ingannare : Ibid. vers. 20 : Metterle un freno : Ibid. Eccli. 22, 33. Orazione contro la intemperanza della lingua: Ibid. Eccli, 23, 1 a 3. Torti cli' essa fa : Ibid. Eccli. 28, 14 a 30. Il bene ed il male, la vita e la morte dipendono da essa: Ibid. Eccli. 37, 21 a 23. Cattivi effetti che produce : Popolo : Gerem. 9 , 3 a 5. Il fuoco ne sarà il castigo : Ibid. vers. 6 a q. I malvagi non possono avere cose buone a dire : la lingua è l'interprete dei sentimenti del cuore: Minacoli: Matt. 12, 34, 35. Non è ciò che entra dalla bocca, che macchia l'uomo, ma ciò che sorte da essa : SCANDALI: Matt. 15, 11, 17 a 20. Colui che si crede religioso senza reprimere la sua lingua, ha una religione vana: GIACOMO: Epist. 1, 26. S. Giacomo, nel capo 3, si serve delle più forti espressioni per dipingere i mali che essa cagiona, e di cui è la sorgente : Ibid. Epist. 3 , 2 a 12

Essa corrompe i huoni costumi: Corinta: 1 Epist. 15, 33. Essere tardo nel parlare: Giacomo: Epist. 1 . 10. Non dir male gli uni degli altri: Ibid. Epist. 4, 11. Vedi CALUNNIE: DISCORSI. Contenere la proprie lingua: VANITA': Eccl. 5, 1. RICCHEZZE: Eccli. 5, 14 a 16. VIRTÙ: Eccli. 9. 25: 19, 10. Uomo: Prov. 13, 2, 3: 17, 27: 18, 21. VIRTÙ: Eccli. 19, 17: 20, 5: 22, 23: 23, 17, 20. SERMONE: Matt. 5 , 39. MIRACOLI: Matt. 12, 36. SERMONE : Luc. 6, 45. GIACOMO : Epist. 1, 49: 3, 2. Pietro : 1 Epist. 3, 10t Non devesi dire se non ciò che è vero ed onesto, e di una utilità vantaggiosa per chi sente : Cisto : Salin. 14, 1, 3, 6, 7. Uomo: Prov. 13, 2, 3: 24, 16: 25, 11; 29, 20. VANITA' : Eccl. 5 , 2. Eresini : Epist. 4 , 29: 5. 3. Colossesi: Epist. 3, 8. Giacomo: Epist. 5, 12. Ритво: 1 Epist. 3, 10. Sapere sciegliere il tempo e l'occasione per parlare : Uomo : Prov. 15, 23: 25, 11. VANITA': Eccl. 8, 5. VIRTÙ: Eccli. 11, 8: 20, 5, 6: 32, 9: 33, 4. Maniera di parlare: Gioste: 6, 29. Uomo: Prov. 15, 4: 16, 20 a 14: 29, 11. SAPIENZA: Eccli. 4, 34. RICCHEZZE: Eccli. 5, 15. AMICO: Eccli. 6, 5. Co-LOSSESI: Epist. 4, 6. Una lingua indiscreta provoca la collera di Dio : Leggi: Lev. 19, 16. Mac-DICENTI: Salm. 51 , 1 a 5. SAPIENZA: 1 , 8. PA-ZIENZA: Eccli. 2, 14. Popolo: Gerem. 8, 6. NA-SCITA: Gio. 3, 31. TIMOTEO: 1 Epist. 5, 13. Essa fa torto a sè stessa: Giosse: 11, 2: 13, 5. Ne-MICI: Salm. 139, 12. Uomo: Prov. 14, 23: 17, 4: 18, 7: 25, 14, 28: 29, 20. VANITA': Eccl. 10, 12, 13. RICCHEZZE: Eccli. 5, 15. VIRTÙ: Eccli. 20, 8, 21: 21, 29: 28, 29, 30: 37, 23, 24. Сисомо: Epist. 1, 26: 5, 2 a 11. Essa molesta il prossimo: GIOBBE: 6, 26. SOCCORSO: Salm. 56, 6. SAPIENZA: Prov. 8, 13. Uomo: Prov. 12, 6: 26, 28. VIRTÚ: Eccli. 21, 19: 22, 24: 37, 21. Essa semina la discordia: Uono: Prov. 12, 13: 16, 27, 28: 18, 6 . 8. Vintù: Eccli. q . 25: 23 . 21 m 23: 28 . 19 a 22. Essa non ha ritegno nè pel tempo ne nel modo di parlare: Uomo: Prov. 18, 13: 29, 20. Vierù : Eccli. 19, 11, 12 : 20, 7, 22. A chi, e come si deve parlare : Vintù : Eccli. 7, 15 : 21, 28: 22, 6, 8, 14. Uomo · Prov. 17, 7: 26, 9. VANITA': Eccli. 5, 2: 10, 14. VIRTÙ: Eccli. 19, 7. Vedi CALUNNIA : MALDICENZA.

LINGUAGGIO: Vedi LINGUA.

LISIA, uffiziale superiore di Antioco, è da quel re messo alla testa del suo governo in di lui assenza. Lisis fa leva di grandi eserciti per combattere contro i Giudei: ma è sconfitto più volte da essi, abbenchè inferiori in numero: Guda: 1 Macc. cup. 3 e seg. Antioco: 2 Macc. cap. 10, 11 e 13.

Lisia: 2 Meccabei, capo 11. Lisia con un' armata di centomila uomini muove guerra ai Giudei, nell'anno 3841. Questi invocano il Signore, che dà loro segni sensibili della sua protezione e fa loro riportare una compiuta vittoria.

Il capo precedente trovasi all'articolo Arrioco:

2 Macc. cap. 10.

Sed parvo post tempore, Lysias procurator regis, et propinquus, ac negotiorum præpositus, graviter ferens de his, quæ acciderant,

 congregatis octoginta millibus, et equitatu universo, veniebat adversús Judgoos, existimans se civitatem quidem captam Gentibus habitaculum facturum.

3. Templum verò in pecuniæ quæstum, sicut cætera delubra Gentium, habiturum, et per singulos annos venale sacerdotium.

4. Nosquem recogitens Dei potestatem, sed mente effrænatus in multitudine peditum, et in millibus equitum, et in octoginta elephantis confidebat.

5. Ingressus autem Judzam, et appropians Bethsura, quæ erat angusto loco, ab Jerosolyma intervallo quinque stadiorum, illud præsidium expugnahat.

6. Ut auten Macliabæus, et qui cum eo crant, cognoverunt expugnari præsidis, cum fletu et lacerymis rogabant Dominum, et omnis turbs simul, ut bonum angelum mitteret ad salutein Israël.

 Et ipse primus Machabæus, sumptis armis, cæteros adhortatus est simul secum periculum subire, et ferre auxilium fratribus suis.

8. Cúmque pariter prompto auimo procederent, Jerosolymis apparuit, præcedens eos, eques in veste candida, armis aureis bastain vibrans.

g. Tunc omnes simul benedixerunt misericordam Dominum, et convaluerunt animis: non solum homines, sed et bestias ferocissimas, et muros ferreos parati penetrare.

10. Ibant igitur prompti, de cœlo habeutes adjutorem, et miserantem super eos Dominum.

11. Leonum autem more impetu irruentes in hostes, prostraverunt ex eis undecim niillis pedium, et equitum mille sexcentos:

12. universos autem in fugam verterunt; plures autem ex eis vulnerati nudi evaserunt. Sed et ipse Lysias turpiter fugiens evasit.

Lisia, riconoscendo la possanza del Dio de' Giudei, chiede loro la pace. Giuda gliela accorda, e stringe alleanza con Antioco Eupatore. Lettera di Lisia.

13. Et quia non insensatus erat, secum ipse re-

LOD

putans, factam erga se diminutionem, et intelligens invictos esse Hehræos, omoipoteotis Dei auxilio inoitentes, misit ad eos:

14. promisitque se consensurom omnihos, quæ justa suot, et regem compulsurum amicum fieri.

15. Aonuit autem Machabæus precibus Lysiæ, in omnibus utilitati consulens: et quæcumque Machabæos scripsit Lysiæ de Judæis, ea rex coocessit. Guda: 1 Macc. 6, 55 a 61.

16. Num eruot scriptæ Judæis epistolæ å Lysiæ quidem hunc modum contioentes:

17. Lysias populo Judæorum salutem. Jonnnes et Abesalom, qui missi fuernot a vobis, tradentes scripta, postulabant ut en, quæ per illos sigoificabantur, implerem.

18. Quecumque igitur regi potnerunt perferri, exposuit: et que res permittebat, cou-

19. Si igitur io negotiis fidem cooservaveritis, et deinceps bonorum vohis causa esse teotabo.

20. De cæteris autem per singula verbo maodavi, et istis, et his, qui à me missi sunt, colloqui vohiscum.

21. Benè valete. Anno ceotesimo quadragesimo octavo, mensis Dioscori die vigesimà et quartà.

Lettera di Antioco a Lisia ed al Giudei. Lettera dei Romani a questi.

22. Regis autem epistola ista cootinebat: arx Aotiochos Lysiæ fratri salutem.

23. Patre nostro inter deos traoslato, ooo volenteseos, qui suot io regoo nostro, sine tumoltu agere, et rebus sois adhibere diligeotism:

24. audivimus Judæos oon coosensisse patri meo ot traosferrentur ad ritum Græcorum, sed tenere velle suum iostitutum, ac proptereà postulare à nobis concedi sibi legitima suu.

25. Volcotes igitur hanc quoque gentem quiolam esse, statuentes judicavimus, templum restitui illis, ut agerent secundum suorum majorum consuetudinem.

26. Beoè igitur feceris, si miseris ad eos, et dexteram dederis: ut cognitá nostrá voluntate bono noimo siot, et utilitatibus propriis deservinot.

27. Ad Judwos verò regis epistola talis erat: REX Aotiochus senatui Judworum, et cœteris Judwis salutem.

28. Si valetis, sic estis ut volumus: sed et ipsi benè valemus.

29. Adiit nos Meoelans, dicens: velle vos descendere ad vestros, qui sunt apud oos.

30. His igitur, qui commeant usque ad diem tri-

gesimum mensis Xanthici, damus dextras securitatis,

31. ut Judæi utaotur cibis et legibus suis, sicut et priús: et nemo corum ullo modo molestiam patiator de his, quæ per ignorantiam gesta sunt.
32. Misimus autem et Meoelaum, qui vos alloquatur.

33. Valete. Anoo ceotesimo quadragesimo octa-

vo, Xaothici mens is quintadecima die.

34. Miserunt autem etiam Romani epistolam, itä se lubentem:

nta se tiabentem: Qυικτυς Memmius et Titus Manifius, legati Ro-

manorum, populo Judæorum salutem.

35. De his, quæ Lysias cognatus regis concessit vohis, et nos concessimus.

36. De quibus nutem ad regem judicavit refereodum, confestim uliquem mittite, diligentiùs inter vos conferentes, ut decernamus, sicut congruit vobis: nos enim Antiochiam accedianus.

37. Ideòque festionte rescribere, ut nos quoque sciamus cujus estis voluntatis.

38. Benè valete. Anno centesimo quadragesimo octavo, quintâdecimă die mensis Xanthici.

Per la continuazione, vedi Giuda: a Macc. cap. 12.

Lisia è preso e messo a morte per ordine di Demetrio: Giuda: 1 Macc. 7, 1 a 4.

LISIA Claudio, tribuno romaoo a Gerusalemme, arresta in detta città s. Paolo e lo fa chiudere cella fortezza: ma conosciuti in seguito i suoi meriti e le sue qualità, gli rende graodi servigi e lo sottrae ad una certa morre, che uoa quarsatioa di Giudei tramavaoo contro di lui: Paoto: Mt. 21, 27 a 60: 22, 22 a 30: 33, 11 a 30.

LISIMACO, sommo sucerdote de'Giudei: sue empietà: Tempio: 2 Macc. 4, 29 e seg. Sua morte: Ibid. fino al versetto 42.

LOCUSTE: iosetti, di cui cihavasi San Groyanni vide sontre dall' bisso, altora quando Iddio gli fece vedere la fioe del moodo, con totte le calamità, che devoco precederla. Quelle locoste, cui fu dato il veleno, come agli scorpiosi, ricevettero la podestà di perseguiare, dorante il corso di cioque mesi, coloro i quali non avranno la marca di Dio sulla froote: Arocalisse: 9, 1 a 12.

LODI, che Davidde tributò a Dio silla preseoza di tutto il popolo: Tempo: 1 Par. 29, 10 e seg. Lodi dovote a Dio: Popolo: Salm. 97, 6 e seg. Vedi pure Dio.

Lon: Salmo 102. Altra vista dei benefizj di Dio,

il profeta esorta sè stesso, gli Angioli e tutte le creature a benedire il Signore.

Il Salmo precedente trovasi all'articolo Poven: Salmo 101.

Benedic, snima mes, Domino: et omnis que intra me sunt, nomini sancto ejus.

2. Benedic anima mea, Domino : et noli oblivisci omnes retributiones eius.

3. Qui propitiatur omnibus iniquitatibus tuis: qui senat omnes infirmitates tues.

4. Qui redimit de interitu vitam tuam : qui coronat te in misericordià et miserationibus.

5. Qui replet in bonis desiderium tuum: re-

novabitur ut aquilæ juventus tua.

6. Faciens misericordias Dominus, et judicium

omnibus injuriam patientibus.
7. Notas fecit vias suas Moysi; filiis Israël vo-

luntates suas.

8. Miserator, et misericors Dominus: longani-

mis, et multum misericors. Decatogo: Esod. 34, 6. Giosui: Num. 14, 18.

 Non in perpetuum irascetur: neque in æternum comminabitur.

10. Nou secundum peccata nostra fecit nobis: neque secundum iniquitates nostras retribuit nobis.

Quonism secund\u00e0m altitudinem cœii \u00e0 terr\u00e0, corroboravit misericordiam suam super timentes se.

12. Quantum distat ortus ab occidente: longé fecit à nobis iniquitates nostres.

13. Quomodò miseretur pater filiorum, misertus est Dominus timentibus se; quonism ipse cognovit figmentum nostrum. Tixo: Epist. 3, 5.

14. Recordatus est quoniam pulvis sumus: homo, sicut fœnum dies ejus: tamquam flos agri sic efflorebit.

15. Quoniam Spiritus pertransibit in illo, et non subsistet: et non cognoscet ampliùs locum suum.

16. Misericordia autem Domini ab æterno, et usquè in æternum super timentes eum. Luca:
1, 50.

17. Et justitia illius in filios filiorum, his qui servant testamentum ejus:

18. et memores sunt mandatorum ipsius, ad faciendum ea.

19. Dominus ia cœlo perevit sedem suam: et regnum ipsius omnibus dominabitur.

20. Benedicite Domino omnes angeli ejus: potentes virtute, facientes verbum illius, ad audiendam vocem sermonum ejus.

21. Benedicite Domino, omnes virtutes ejus : ministri ejus, qui facitis voluntatem ejus. 22. Benedicite Domino omnia opera ejus: in omni loco dominationis ejus, benedic, anima mea, Domino.

Lon: Salmo 103. Il profeta loda nuovamente Iddio per la creazione delle cose, per la sua grandezza, providenza e sapienza.

Benedic, anima mea, Domino: Domine Deus meus magnificatus est vehementer.

2. Confessionem et decorem induisti: amictas

lumine sicut vestimento: Vintù: Marc. 9, 12.
3. Extendens cœluin sicut pellem: qui tegis

aquis superiora ejus.
4. Qui ponis nubem ascensum tuum: qui am-

bulas super pennas ventorum.

5. Qui facis angelos tuos, spiritus: et ministros tuos, ignem urentem. Esaza: Epist. 4, 7.

6. Qui fundasti terram super stabilitatem suam: non inclinabitur in sæculum sæculi.

7. Abyssus, sicut vestimentum, amictus ejus; super montes stabunt aque.

8. Ab increpatione tua fugient, a voce tonitrui tui formidabunt.

 Ascendunt montes; et descendunt campi in locum quem fundasti eis.

10. Terminum posuisti, quem non trasgredientur: neque convertentur operire terram.

11. Qui emittis fontes in convellibus: inter medium montium pertransibunt aque.

 Potabunt omnes bestim agri: expectabunt onagri in siti suă.

 Super es volucres cœli habitabunt: de medio petrarum dabunt voces.

14. Rigans montes de superioribus suis: de fructu operum tuorum satiabitur terra,
15. producens fœuum jumentis, et berbam ser-

vituti hominum:

16. ut educas panem de terrà: et vinum lati-

ficet cor bominis:

17. ut exhiberet faciem in oleo : et panis cor hominis confirmet.

18. Saturabuntur ligna campi, et cedri Libani, quas plantavit: illic passeres nidificabunt.

19. Herodii domus dux est eorum: montes excelsi cervis: petra refugium herinaciis.

20. Fecit lunam in tempora: sol cognovit occasum suum.

21. Posuisti tenebras, et facta est nox: in ipsa pertransibunt omnes bestim sylvm.

22. Catuli leonum rugientes, ut rapiant, et quærant à Deo escam sibi.

23. Ortus est sol; et congregati sunt: et iu cubilibus suis collocabuntur.

24. Exhibit homo ad opus suum: et ad operationem suam usquè ad vesperum,

25. Quam magnificata sunt opera tua, Dominel omnia in sapientia fecisti: impleta est terra pos-

26. Hoc mare magnum, et spatiosum manibus: illic reptilia, quorum non est numerus.

27. Animalia pusilla cum magnis: illic naves

28. Draco iste, quem formasti ad illudendum ei: omuia à te expectant, ut des illis escam in tempore.

29. Dante te illis, colligent: aperiente te manum tuam, omnia implebuntur bonitate.

30. Avertente autem te faciem, turbabuntur: auferes spiritum eorum, et desicient, et in pulverem suum reverteutur.

31. Emittes spiritum tuum, et creabuntur: et renovabis seciem terræ.

32. Sit gloria Domini in sæculum: lætabitur Dominus in operibus suis.

33. Qui respicit terram, et facit eam tremere:

qui tangit montes, et fumigant.

34. Cantabo Domino in vità meà: psallam Deo
meo quamdiù sum. Dio: Salm. 145. 1.

35. Jucundum sit ei eloquium meum: ego verò delectabor in Domino.

36. Deficiant peccatores à terrà, et iniqui ità ut non sint: benedic, anima mea, Domino.

Per la continuazione, vedi Israeliti: Salmo 104.

Lich: Salmo 116. Il profeta esorta tutte le genti a lodare Iddio misericordioso e fedele nelle sue promesse.

Il salmo precedente trovasi all'articolo Affizioni: Salmo 115.

Laudate Dominum omnes gentes: laudate eum omnes populi. Roman: Epist. 15, 11.

2. Quonism confirmats est super nos misericordia ejus: et veritas Domini manet in æternum. LAZZARO: Gio. 12, 34.

Per la continuazione, vedi Perscous: Salmo 117.

Non è a que'che sono morti alla grazia, o che sono nell'inferno, che spetta il diritto di lodare Iddio: ma bensì a coloro che vivouo della giustizia: Dio: Na'mo 113, 26, 27.

Lon: Salmo 148. Il profeta invita gli Angioli, gli uomini, le cose celesti e le terrestri a lodare il Signore. Il salmo precedente trovasi all'articolo Garusa-LEMME: Salmo 147.

Laudate Dominum de cœlis: laudate eum in excelsis.

2. Laudate eum omnes angeli eius: laudate eum omnes virtutes ejus. Nabuchodonoson: Dan. 5, 57 e seg.

3. Laudate eum sol et luna: laudate eum omues stellæ et lumen.

4. Laudate eum cœli cœlorum: et aquæ omnes, quæ super cœlos sunt, laudent nomen Domini:

5. quis ipse dixit, et facts sunt: ipse mandavit, et crests sunt. Giusti: Salm. 32, 9. Carazione: Gen. 1, 3, 6.

 Statuit ea in æternum, et in sæculum sæculi: præceptum posuit et non præteribit.

7. Laudate Dominum de terra, dracones et omnes abyssi.

8. Ignis, grando, nix, glacies, spiritus procellarum: que faciunt verbum ejus:

g. moutes, et omnes colles: ligna fructifera, et omnes cedri:

10. bestiæ, et universa pecora: serpentes, et volucres pennstæ.

11. reges terræ, et omnes populi: principes, et omnes judices terræ:

12. juveues, et virgines, senes cum junioribus laudent nomen Domini: quis exsitatum est nomen ejus solius.

13. Confessio eius super colum et terram: et

exaltavit cornu populi sui.

14. Hymnus omnibus sanctis ejus : filiis Israël,

 Hymnus omnibus senctis ejus: filiis Israël, populo appropinquenti sibi. Alleluia.

Lon: Salmo 149. Il profeta invita i figliuoli d'Israele a lodare il Signore pel riposo che godono e per la possente protezione che loro accorda.

Cantate Domino canticum novum: laus ejus ecclesià sanctorum.

2. Lætetur Israël in eo, qui fecit eum : et filii Sion exultent in rege suo.

3. Laudent nomen ejus in choro: in tympano et psalterio psallant ei:

4. quia beneplacitum est Domino in popule suo: et exaltabit mansuetos in salutem.

5. Exultabunt sancti in gloriā: lætabuntur in cubilibus suis.

6. Exaltationes Dei in gutture eorum: et gladii ancipites in manibus eorum:

7. ad faciendam vindictum in nationibus, increpationes in populis:

9. ut faciant in eis judicium conscriptum: gloria hæc est omnibus sanctis ejus. Alleluia.

Lon: Solmo 150. Il profeta invita tutte le creature a lodare il Signore per la sua grandezza ed infinita possanza.

Laudate Dominum in sanctis ejus: laudate eum in firmamento virtutis ejus.

2. Laudate eum in virtutibus ejns: laudate eum secundum multitudinem magnitudinis ejus.

3. Laudate eum in sono tubæ: laudate eum in psalterio, et citharå.

4. Laudate eum in tympano et choro: laudate eum in chordis et organo.

5. Laudate eum in cymbalis benè sonantibus: laudate eum in cymbalis jubilationis: omnis spi-

ritus laudet Dominum. Alleluia.

Per la continuazione, vedi Sapienza: Prov.
capo 4.

Davidde lodava Iddio sette volte al giorno: LEGGI: Salm. 118, 164. La lode di Dio non sta bene in bocca del peccatore: Giodizio: Salm. 49, 17. Vintù: Eccli. 15, 9. Iddio è degno di lodi per la sua bontà, per le sue meraviglie, per i suoi prodigi: Viatù: Eccli. 30, 10 a 26. Esortazione a celebrare le lodi di Dio: Is. 42, 10 a 12: 44, 23. Tutte le cresture invitate a lodare il Sienore, alla vista delle sue meraviglie: NABUCHODO-Noson: Dan. 3, 46 a 90. Lodi date a Gesù Cristo dai suoi discepoli: se non l'avessero lodato, le pietre l'avrebbero fatto invece loro: Genusalem-ME: Luc. 19, 37 a 40. Si devono cantere le lodi di Dio: Lodi: Salm. 149, 1. CHIESA: Salm. 46, 1. Dio: Salm. 146, 7. CANTICO: Is. 12, 5. EFESINI: Epist. 5. 10. 20. COLOSSESI: Epist. 3, 16. EBBEI: Epist. 13, 15. GIACOMO: Epist. 5, 13.

Non si può lodere Iddio come lo merite: Massel: Salm. 95, 1, 1. Israeliti: Salm. 105, 2. Dio: Salm. 144, 3: Eccli. 43, 32 e seg.

Non deve nessuno lodar sè medesimo: Usmo: Prov. 27, 2. È col cercare o col disprezzare le lodi, che si conosce se egli è saggio oppure stolto: Ibid. vers. 21. Devesi cercare soltanto la lode di Dio: Consurt 1: Epist. 4, 5. Lodare alcuno assente: Gesù Cristo loda S. Giovanni Battista, ma dopo che furono ritirati i suoi discepoli: Govanni Battista: Jatt. 11, 7 a 15. Argomenti degni di lode: circostanze nelle quali si deve lodare: Passecuton: Salm. 63, 11. Vanti: Eccli. 41, 12, 30: 23, 8. Patamacan: Eccli. 43, 1, 6, 15.

LONGANIMITA' di Dio: clemenza e bontà colla quale agisce verso gli uomini, per spingerli alla conversione, affinche ono ne pericas alcuno: Davidue: 2 Re 14, 14. Sapierza: 11, 24. Ricchezze: Eccli. 5, 4. Giudei: 1s. 30, 18. Parandei: Luc. 3, 6 a 9, Piztrio: 2 Epist. 3, 9. Abuso che si fa della longanimità di Dio: 2 Espara: 9, 17. Dio: 1s. 28, 13: 42, 14. Giudei: 1s. 65, 2. Ezecmete: 12, 22 a 25. Romani: Epist. 2, 4, 5, 6. Lomi: Salm. 102, 8. Fedi Pazierza di Dio.

LOT, che significa inviluppato, legato, era figlio di Arao, fratello di Alrahmor: ThanaGen. 11, 27, 31. Lot abbandona il suo paese nativo, con Abrahmon suo zio, per andare a stabiirsi, per comando di Dio, nella terra di Chanano: Anamo: Gen. 12, 4, 5. Erano ambedue 
ricchissimi: Ibid. Gen. 13, 5, 6. I pastori dei 
greggi di ambedue hanno rissa tra loro, non potendo la terra capire tutti gli armenti insieme, 
perché troppo numerosi. Lot ed Abrahamo perciò si separano: Lot seche il paese che bagoa 
il Giordano, e stabilì la sua dimora a Sodoma: 
Abrahamo restò nel paese di Chanaan: Ibid. Gen. 
13, 7 a 12,

Lor: Genesi, cepo 14. Molti re essendosi dichiarata la guerra, quello di Sodoma fu vinto con quattro altri da Chodorlahomo coi regi uniti a lui. Sodoma fu presa e saccheggiata, c Lot menato schiavo, nell'anno 2001, colla maggior parte de' suoi.

Il capo precedente trovasi all'articolo Abramo: Gen. cap. 13.

Factum est autem in illo tempore, ut Amraphel rex Sennaar, et Arioch rex Ponti, et Chodorlahomor rex Elamitarum, et Thadal rex Gentium,

 inirent bellum contra Bara regem Sodomorum, et contra Bersa regem Gomorrhæ, et contra Sennaab regem Adamæ, et contra Semeber regem Seboim, contraque regem Balæ; ipsa est Segor.

3. Omnes hi convenerunt in vallem silvestrem, que nunc est mare Salis.

4. Duodecim enim annis servierant Chodorlahomor, et tertio decimo anno recesserunt ab eo.

5. Igitur quarto decimo anno venit Chodorlahomor, et reges qui erant cum eo: percusseruntque Raphaim in Astarothcarnaim, et Zuzim cum eis, et Emim in Save Cariatlaim,

6. et Chorræos in montibus Seir, usque ad campestria Pharan, quæ est in solitudine.

7. Reversique sunt, et venerunt ad fontem

Misphat, ipsa est Cades: et percusserunt omnem regionem Amalecitarum, et Amorrhaum, qui habitabat in Asasonthamar.

- 8. Et egressi sunt rex Sodomorum, et rex Gomorrhæ; rexque Adamæ, et rex Seboim, necnon et rex Belæ, quæ est Segor: et direxerunt aciem contra eos in valle Silvestri:
- Scilicet adversůs Chodorlahomor regem Elamitarum, et Thadal regem Gentium, et Amraphel regem Sennaar, et Arioch regem Ponti: quatuor reges adversůs quinque.
- 10. Vallis autem silvestris hubebat pnteos multos bituminis. Itaque rex Sodomorum, et Gomorrbæ, terga verternnt', ecciderunque ibì: et qui remanserant, fugerunt ad montem.
- 11. Tulerunt autem onnem substantiam Sodomorum et Gomorrhæ, et universa, quæ ad cibum pertinent, et abierunt:
- 12. necnon et Lot et substantiam ejus, filium fratris Abram, qui habitabat in Sodomis.

Abrahamo ha notinia della disgrazia di Lot, suo nipote. Seeglie trecento diciotto uomini i più lesti e tien dictro ai nemici, li raggiunge, li sbaraglia e ricupera tutto il bottino e libera Lot con le donne ed il popolo. Il re di Sodoma gli va incontro nella valle di Save.

- 13. Et eccè unus, qui evaserat, muntiavit Abram Hebræo, qui habitabat in convalle Mambre Amorrhæi, fratris Escol, et fratris Aner: bi enim pepigerant fœdus cum Abram.
- 14. Quod cùm audisset Abram, captum videlicet Lot fratrem suum, numeravit expeditus vernaculos suos trecentos decem et octo, et persecutus est usquè Dan.
- 15. Et divisis sociis, irruit super eos nocte, percussitque eos, et persecutus est eos usquè Hoha, quæ est ad lævam Dannasci.
- 16. Reduxitque omnem substantiam, et Lot fratrem suum cum substantia illius, mulieres quoque et populum.
- 17. Egressus est autem rex Sodomorum in occursum ejus, postquam reversus est à cæde Chodorlahomor, et regum, qui cum eo erant in valle Save, quæ est vallis regis.

Bleichisedech, re di Salem, benedice Abrahamo, e riceve le decime di tutto il bottino che aveva fatto. Abrahamo ricusa la parte delle cose prese ul nemico offertagli dal re di Sodoma.

18. At verò Melchisedech , rex Salem, profe-

- rens panem et vinum, erat enim sacerdos Dei altissimi, Gesù Caisto: Salm. 109, 5. Ebrei: Epist. 7, 1 a 3.
- 19. benedixit, ei, et ait: benedictus Abram Deo excelso, qui creavit cœlum et terram:
  - 20. et benedictus Deus excelsus, quo protegente, hostes in manibus tuis sunt. Et dedit ei decimas ex omnibus.
- 21. Dixit autem rex Sudomorum ad Abram : da mibi animas, cætera tolle tibi.
- 22. Qui respondit ei: levo manum meam ad Dominum Deum excelsum, possessorem cœli et lerræ.
- 23. quòd à filo subtegminis usquè ad corrigiam caligæ, non accipiam ex omnibus, quæ tua sunt, ne dicas: ego ditavi Abram:
- 24. exceptis his, que comedernat juvenes, et partibus virorum, qui venerunt mecum, Aner, Escol, et Mambre: isti accipient partes suas.

Per la continuaziona, vedi Abramo: Gen. cap. 15.

Lot abitava ancora in Sodoma, alloragnando Iddio mandovvi due Angioli per distruggere quella città, e per farne uscire Lot con sua moglie e colle due sue figlie. Egli era seduto alla porta della città , aspettando alcuno per offrirgli l'ospitalità. Vedendo quei due angioli, che egli prende per due forestieri, offre loro l'ospitalità e li obbliga ad accettarla. Gli abitanti di Sodoma circondano la casa di Lot per costringere a dare nelle loro maui quei due forastieri, i quali li fanno diventare tutti ciechi. Quegli angioli palesano a Lot l'ordine che hanno di distruggere Sodoma, e lo sollecitano perchè sorta dalla città immediatamente con tutta la sua famiglia, non volendo Iddio confondere lui e la sua famiglia coi peccatori, nella distruzione che egli doveva fare. Lot si ritira a Segor, chiamata prima Bala: abbandona in seguito Segor, temendo che quella città non abbia ad essere distrutta anch'essa, e si ritira sopra un vicino monte colle sue due figlie, la moglie essendo stata cangiata in una statua di sale, per essersi voltata indietro al fragore della distruzione di Sodoma. Le due figlie di Lot, credendo di essere restate sole sulla terra col loro padre, lo fanno ubbriacare, ne abusano e restano ambedue incinte. La maggiore partorl Moab, e la minore Amuson, che diventarono i padri di due popoli, conosciuti sotto il nome di Monbiti e di Ammoniti: Sono-MA: Gen. cap. 19. Lot fu liberato dalla SAPIEN-ZA: 10, 6.

LUCA (San) l'Evangelista. Egli era medico di professione: Colossesi: Epist. 4, 14, ed il com-

pagno di viaggio di S. Psolo: Timoteo: 2 Epist.

Luca: Luca, capo 1. S. Luca incomincia il suo Vangelo con una prefazione, nella quale dice in poche parole i motivi, che lo spinsero a scriverlo.

L'ultimo capo di S. Marco trovasi all'articolo Resunnezione: Marc. cap. 16.

Quonism quidem multi consti sunt ordinare parrationem, que in nobis complete sunt, rernm:

- 2. sicut tradiderunt nobis qui ab initio ipsi vi-Jerunt, et ministri fuerunt sermonis:
- 3. visum est et milii, assecuto omnia à principio diligenter, ex ordine tihi scribere, optime Theophile.
- 4. ut cognosces eorum verborum, de quibus eruditus es, veritatem.
- S. Luca narra l'origine di Zaccaria e di sua maglie, la loro vita santa e la mancanza di figli: l'apparizione che ebbero di un angelo e la predizione che quegli fa loro della nascita di S. Giovanni Battista: la missione che avarà la santità della sua vita, e la priviazione della favella, con cui fu punito Zaccaria, per avere dubitato della verità delle promesse dell'Angelo, il quale dice di essere Gabriele.
- Fuit in diebus Herodis regis Judææ, sacerdos quidam nomine Zacharias, de vice Abia: et uxor illius de filiabus Aaron, et nomen ejus Elizabeth.
- 6. Erant antem justi ambo ante Deum, incedentes in omnibus mandatis et justificationibus Domini sine querelà.
- 7. Et non erat illis filius, eò quòd esset Elizabeth sterilis, et ambo processissent in diebus
- 8. Factum est autem, cum sacerdotio fungeretur in ordine vicis sum ante Deum,
- g. secundum consuetudinem sacerdotii, sorte exiit, ut inceusum poneret, ingressus in templum Domini.
- Domini.

  10. Et omnis multitudo populi erat orans foris horâ incensi. ALTARE: Esod. 30, 7. SANTUARIO:
- Lev. 16, 17.

  11. Apparuit autem illi angelus Domini, stans
  à dextris altaris incensi.
- 12. Et Zacharias turbatos est videns, et timor irruit super enm.
- 13. Ait autem ad illum angelus: ne timeas Zacharia, quoniam exaudita est deprecatio tua: et

- uxor tua Elizabeth pariet tibi filium, et vocabis nomen ejus Joanuem.
- 14. et erit gaudium tibi, et exultatio, et multi in nativitate ejus gaudebunt.
- 15. erit enim magnas coram Domino: et vinam et siceram non bibet, et spiritu sancto replebitur adhoc ex utero matris suæ.
- 16. et multos filiorum Israel couvertet ad Dominum Deum ipsorum:
- 17. et ipse præcedet ante illum in spiritu et virtute Eliæ: ut convertat corda patrum in filios, et incredulos ad prudentism justorum perare Domino plebem perfectam. Guonzio: Mal. 4, 5, 6. Gio. Barrisra: Mall. 11, 14.
- 18. Et dixit Zacharias ad angelum: undé hoc sciam? Ego enim sum senex, et uxor mea processit in diebus suis.
- 19. Et respondens angelus dixit ei: ego sum Gabriel, qui asto ante Deum: et missus sum loqui ad te, et hæc tibi evangelizare.
- 20. Et eccè eris tucens, et non poteris loqui usquè in diem, quo lime fiunt, pro eo, quod non credidisti verbis meis, quæ implebuntur in tempore suo.
- 21. Et erat plehs expectans Zachariam: et mirabantur, quòd tardaret ipse in templo.
- 22. Egressus autem non poterat loqui ad illos, et cognoverunt, quòd visionem vidisset in templo. Et ipse erat innuens illis, et permansit mutus.
- 23. Et sectum est, ut impleti sunt dies officii ejus, abiit in domum suam.
- 24. Post hos autem dies concepit Elizabeth uxor ejus, et occultabat se mensibus quinque, dicens:
- 25. quia sic fecit milii Dominus in dielius, quibus respexit auferre opprobrium meum inter homines.
- Dopo sei mcsi l'angelo Gabriele è mandato a Maria, sposa di S. Giuseppe, per annunziarle l'incarnazione del Figliulolo di Dio nel di lei seno, e la nascita di quello. Maria si turba a tale annunzio: l'Angelo la conforta, e le rende ragione di quello che le avera detto.
- 26. Iu mense autem sexto, missus est angelus Gabriel à Deo in civitatem Galilææ, cui nomen. Nazareth, Infr. vers. 36.
- 27. ad virginem desponsatam viro, cui nomen erat Joseph, de domo David, et nomen virginis Maria.
- 28. Et ingressus angelus ad eam, dixit: ave, gratià plena: Dominus tecum: benedicta tu in mulicribus.

20. Ouæ cum audisset turbata est in sermone eins, et cogitabat qualis esset ista salutatio.

30. Et ait angelus ei : ne timeas, Maria, invenisti enim gratiam apud Deum:

31. eccè concipies in utero , et paries filium , et vocabis nomen ejus Jasum. Rasin: Is. 7, 14. Betlemme: Luc. 2, 21.

32. Hic erit magnus, et Filius Altissimi vocabitur, et dabit illi Dominus Dens sedem David patris ejus: et regnabit in domo Jacob in æternum; DANIELE: 7, 14. MICHEA: 4, 7. PASTORI: Gerem. 25, 5. ISAIA: 9, 6, 7. MOAB: Is. 16, 5.

33. et regni ejus non erit finis.

34. Dixit autem Maria ad angelum : quomodò fiet istud, quoniam virum non cognosco?

35. Et respondens angelus, dixit ei : Spiritus sanctus superveniet in te, et virtus Altissimi obumbrabit tibi. Ideòque et quod nascetur ex te Sanctum, vocabitur Filius Dei.

36. Et eccè Elizabeth cogneta tua, et ipsa concepit filium in senectute sua: et hic mensis sextus est illi, quæ vocator sterilis: Opene: Salm. 91, 14. Dio: 1s. 44, 3.

37. quia non erit impossibile apud Deum omne verbum. Genemia: 32, 17. Ezecnia: Is. 38, 7.

38. Dixit autem Maria; eccè ancilla Domini, fiat mibi secundum verbum tuum. Et discessit ab illå ungelos.

La Beata Vergine visita la sua cugina Elisabetta. La sua presenza fa esultare il bambino che Elisabetta portava nel suo seno. Elisabetta è ripiena dello Spirito Santo e profetizza

30. Exurgens autem Maria in diebus illis abiit in montana cum festinatione, in civitatem Juda: 40. et intravit in domum Zachariæ, et salutavit Elisabeth.

41. Et factum est, ut andivit salutationem Marize Elizabeth, exultavit infans in utero ejus: et repleta est Spirito sancto Elizabeth : Poroco : Gerem. 15, 16.

42 et exclamavit voce magnà, et dixit : benedicta to inter mulieres, et benedictus fructus ventris tui. GIUDITTA: 13, 23.

A3. Et unde hoc mihi, ut venist mater Domini mei ad me?

44. Eccè enim nt facta est vox salutationis tuæ in auribus meis, expltavit in gaudio infans in utero meo. Gesù Cristo : Salm. 8, 5. RACHELE ! Gen. 30, 27.

45. Et bests, quæ credidisti; quonism perficien. tur ea, que dicta sunt tibi à Domino. Gioditta : cap. 13, 24.

Cantico della Beata Vergine in ringraziamento al Signore.

46. Et ait Maria: Magnificat anima men Do-

47. et exultavit spiritus meus in Deo salutari men.

48. Quia respexit humilitatem ancillae sum : eccè enim ex hoc bestam me dicent omnes generationes.

49. Quia fecit mihi magna qui potens est, et sanctum nomen ejus. Potenza: Salm. 65, 15.

50. Et misericordia ejus à progenie in proge-

nies timentibus eum. Lon: Salm. 102, 16. 51. Fecit potentism in brachio suo: dispersit

superbos mente cordis sui. Sionne : Is. 51, 9. GIUSTI : Salm. 32, 10. 52. Deposuit potentes de sede, et exaltavit ha-

miles. Dio: Is. 40, 4. Uomo: Prov. 29, 23. Vir-Til : Eccli. 7, 12. 53. Exurientes implevit honis: et divites di-

misit inanes. Cantico: 1 Re 2, 5 a 8. Speranza: Salm. 33, 10.

54. Suscepit Israël puerum suum, recordatus misericordiæ suæ.

- 55. Sicut locatus est ad patres nostros, Abraham et semini ejus in sæcula. ABRAMO: Gen. 17. 9. ARRADAMO: Gen. 22. 16. PROMESSE: Salm. 131, 11 a 13. Dio: Is. 41, 8.

Maria torna a casa sua, dopo tre mesi. Elisabetta partorisce S. Giovanni Battista: essa riceve le congratulazioni dei vicini e dei parenti. Il bambino è circonciso nell'ottavo giorno: vuolsi dare a lui il nome di Zaccaria: la madre vi si oppone, ed è chiamato Giovanni. Zaccaria riacquista la favella. Tutte queste cose si divulgano per la Guidea, e quei che le avevano udite si interessano del destino di quel fanciullo.

56. Mansit antem Maria eum illa quasi mensibns tribus : et reversa est in domum suam. Da-VIDDE: 2 Re 6, 11.

57. Elizabeth autem impletum est tempus pariendi, et peperit filium.

58. Et audierunt vicini et cognati ejus, quia magnificavit Dominus misericordiam suam cum illa, et congratulabantur ei.

50. Et factum est in die octavo, venerunt circomcidere puerum, et vocabant eum nomine patris sni Zacharlam.

60. Et respondens mater ejus, dixit : nequaquain, sed vocabitur Joannes.

LUN

170

- 61. Et dixerunt ad il!am: quia nemo est in cognatione tuă, qui vocetur hoc nomine.
- 62. Innuebant autem patri ejus, quem vellet
- 63. Et postulans pugillarem, scripsit, dicens: Jounnes est nomen ejus. Et mirati sunt universi. Sup. vers. 13.
- 64. Apertum est autem illicò os ejus, et lingua ejus, et loquebatur benedicens Deum.
- 65. Et factus est timor super omnes vicinos eorum: et super omnia montana Judææ divulgubentur omnia verba bæc:
- 66. et posuerunt omnes qui audierant in corde suo, dicentes: quis putas puer iste erit? Etcnim manus Domini erat cum illo.

Cantico di Zaccaria, il quale, ripieno di Spirito Santo, profetizza sulla vocazione di quel fanciullo.

- 67. Et Zacharios pater ejus repletus est Spiritu sancto: et prophetavit, dicens:
- 68. Benedictus Dominus Deus Israël: quia visinavit, et fecit redemptionem plebis suse. Conssa: Salm. 73, 13.
- 69. Et erexit cornu salutis nobis, in domo David pueri sui. Paomesse: Salm. 131, 18. Sculavitù: Gerem. 30, 10.
- 70. Sicut locutus est per os sanctorum, qui à sæculo sunt, propheturum ejus: Pasron: Gerem.
- 23, 5, 6.
  71. Selutenz ez inimicis nostris, et de menu
- onnium qui oderunt nos;
  72. ad faciendam misericordiam cum patribus
  nostris: et memorari testamenti sui sancti.
- 73. Jusjurandum, quod juravit ad Abraham patrem nustrum, daturum sa nobis. Abrahamo: Gen. 22, 16. Schlavitů: Gerem. 31, 33. Tobia: 2, 18. Ebbei: Epist. 6, 13, 17.
- 74. Ut sine timore de manu inimicorum nostrorum liberati serviamus illi ,
- 75. in sanctitute et justitià corum ipso, omnibus diebus nostris.
- ',6. Et tu, puer, propheta Altissimi vocaberis : præibis enim ante faciem Domini parare vias ejus :
- 77. ad dandam scientiam salutis plebi ejus, in remissionem peccatorum eorum: Sup. vers. 17.
- 78. per visceta misericordim Dei contri; in quibus visitavit nos oriens ex alto: Ganusalemme: Zacc. 3, 8. Vistori: Zacc. 6, 12. Giudizio: Mal. 4, 2.
- 79. illuminare his, qui in tenebris, et in umhiă mortis sedeut: ad dirigendus pedes nostros in viam pacis.
  - 80. Puer autem crescebat, et confortabatur

spiritu : et erat in desertis usque in diem ostensionis sum ad Israel. Vedi Giovanni Battista.

Per la continuazione, vedi Betlemme: Luc. cap. 2.

LUCE, sua creszione prima di quella del sole : CREAZIONE: Gen. 1, 3, 4. Essa riceve il nome di giorno: Ibid. vers. 5. Creazione dei corpi lumimosi, cioè il sole, la luna, le stelle, nel quarto giorno della origine del mondo: Ibid. vers. 14 a 19. Iddio è egli medesimo nos luce incomprensibile: Giobbe : 36, 32, 33. Lout: Salm. 103, 2. TIMOTEO: 1 Epist. 6, 16. GIOVANNI: 1 Epist. 1, 5. Impossibile all' uomo di stabilirne la sorgeute e la sede : Giossa : 38, 18, 20, 24. Gesti Cristo è la luce del mondo: seguirla mentre abbiano ancora tempo: Discorsi: Gio. 8, 12. LAZ-EARO: Gio. 11, 8, 10: 12, 35, 36, 46. GIOVANNI: 1, 4, 5. CIECO: Gio. 9, 5. GIOVANNI: 1 Epist. 2, N. Per ciò che dissero i profeti relativamente alla luce di Gesù Cristo, si esaminino gli articoli: ISAIA : 9. 2. DIO : Is. 42, 6, 7. MESSIA : Is. 49, 6. CHIESA: Is. 60, 1, 3, 19, 20. I Cristiani sono essi pure una luce utile at mondo : Sapienza : Prov. 4, 18, 19. Messia: Is. 62, 1. Sermone: Matt. 5. 14. 16. ROMANI : Epist. 2, 19. FILIPPEST: Epist. 22, 15.

Della luce della grazia : essa illumina l'intelletto : Speranza : Salm. 4, 6, 7. Promesse : Salm. 88, 16. TIMORE: Salm. 111, 4. Dio: Is. 42, 6, 7. MESSIA : Is. 50, 10. MICHEA: 7, 8. GESU CRISTO : Matt. 4, 15, 16. GIOVANNI: 1, Q. EFESINI: Epist. 5 , 14. Essa infiamma l'anima di amor divino : SPERANZA: Salm. 42, 3. GESU CRISTO: Salm. 96, 12, 13. Isaïa: 2 , 5. CHIESA: Is. 60 , 3. Eresini: Epist. 5, 8, 9. TESSALONICESI: 1 Epist. 5, 4 a 6. GIOVANNI : 1 Epist. 1, 6, 7 : 2, 8, 10. I malvagi odiano la luce della grazia: Giobbe: 24, 13: 38, 15. NASCITA: Gio. 3, 19 a 21. Vivere come figliuoli della luce: fuggire le opere delle tenebre : Erssini : Epist. 5 , 6 a 14. Vantaggi della luce naturale : fare le proprie opere in pieno giorno, per dare buon esempio: Tonia: 5, 12. UOMO: Prov. 15, 30. VANITA': Eccl. 11, 7. CIRO: Is. 45 , 6 , 7. SERMONE : Matt. 5 , 16. NASCITA : Gio. 3, 21. SERMONE: Gio. 5, 35. ROMANI: Epist. 12. 17. CORINTJ: 2 Epist. 4, 2: 8, 21. FILIPPESI: Epist. 2, 15, 16: 4, 5. Tiro: Epist. 2, 7. Pie-TRO: 1 Epist. 2, 12.

LUCERNE. Vedi LAMPADI.

LUCIFERO: angelo di tenebre: sua superbia e sua caduta: Babilonia: Is. 14, 12 a 20.

LUNA (creasione della). Motivo della creazione di questo pianeta: Casazione: Gen. 1, 14 a 18, Suoi effetti, sua milità: Dio: Eccli. 43, 6 a 3. Loni: Salm. 103, 20. La luna fu fermata nel suo corso, unitamente al sole, da Giosuè: Vedi Sole. LUNATICO, guarito da Gesti Cristo: i suoi

LUNATICO, guarito da Gesti Cristo: i suoi discepoli noo lo avevano potuto guarire, perchè il demonio che lo possedeva non poteva essere seacciato, se noo col digiuno e colla orazione: Gesti Cristo: Matt. 17, 14 n 20. Vintù: Marc. 9, 15 a 28. Apostoni: Luc. 9, 37 a 43.

LUOGHI alti od elevati, od eminenti. Gli Israeliti, ad imitazione dei Gentili e degli Idolatri, salgono i luoghi elevati per sacrificare al Signore : furono più volte rimproverati da Dio per bocca de' suoi profeti. Molti fra i re di Giuda, sebbene di una vita regolare in faccia a Dio, furono ammoniti perchè noo hanno distrutto i luoghi elevati: Salomone stesso non ando esente da questa colpa : SALOMONE : 3 Re 11, 7. Molti re, suoi successori, fecero peggio di lui. Roволмо: 3 Re 12, 31, 32. Јеповолмо: 3 Re 13, 32, 33: 14, 9, 10. ROBOAMO: 3 Re 14, 22, 23. Asa: 3 Re 15, 11, 14: 2 Par. 15, 17. JOSAPHAT: 2 Par. 17, 6: 3 Re 22, 43, 44. Jous: 4 Re 12, 2, 3. AMASIA: 4 Re 14, 2, 3. AZABIA: 4 Re 15, 3, 4. GIONATA: 4 Re 15, 34, 35. ACHAZ: 4 Re 16, 4. EZECUIA: 4 Re 18, 3, 4. MANASSEI 4 Re 21, 3. VARITA': Eccl. 12, 5. Vedansi gli articoli corrispondenti a ciascuno dei suddetti re. Profezia della totale ruiua dei luoghi elevati: vedi EZECHIELE: capo 6 e l'articolo IDOLATRIA.

LUSSURIA, passione smoderata e vergognosa di un sesso verso l'altro: proibita dal sesto comandamento del DECALOGO: Esod. 20, 14; e dal nono : Ibid. vers. 17: Deut. 5 , 18 , 21. Sembra che questa infame passione sia stata la causa della distruzione del moodo fatta per mezzo del diluvio: Not: Gen. 6, 12, 13 ; dell'incendio di Sodoma e Gomorrha: Sonoma: Gen. 19, 8, 13; delle calumità che offlissero i Sichemiti: Dina : Gen. cap. 34: della morte di 25,000 Benjamiti, OLTRAGGIO: Giud. cap. 19 e cap. 20: della morte dei primi sette mariti di Sata : Tobia : 6, 14 a 17. Questo vizio è così infame, che il lussurioso non può non condannarlo egli medesimo negli altri: esempio di Giuda verso Thamar : Gidda : Gen. cap. 38. Oloferne fu vittima di questa passione: GIUDITTA: 12, 16, 20: 13. 8 a 10: cost anche i due vecchioni, accusatori della casta Susanna: Dan. 13, 20, 55, 59 e seg. Questa passione era comunissima al tempo di Antioco: 2 Macc. 6, 4. La lussuria fa perdere l'anima, e cagiona una ruina totale di tutto il restante: vedasi la parabola del figliuol prodigo, all' articolo PARABOLE: J.uc. 15, 12 a 15. Vedi pure ADULTERIO: FURNICAZIONE: IMPORITA'.

34

MAACHA, che significa ammazzata, schiacciata, era figlia di Tolmal, re di Gessur e madre di Assalonne: Davidde: 2 Re 3, 3.

La Sacra Scrittura porla altresi di un'altra Mascha, che era figlia di Abessalom, e madre di Abia re di Giuda: Asa: 3 Re 13, 2. Questa Mascha chiamavasi anche Michaia: Asa: 2 Par. 13, 2.

MACCABEI: è il nome del trentesimonono ed ultimo libro dell'antico Testamento, perchè contiene la storia della famiglia Maccabea, di cui Mathathia era il padre. Questa famiglia, deplorando i mali che opprimevano i Giudei, e mal soffrendo la profaoazione delle cose sante, si mette alla testa di que' che ancora conservavano il timore di Dio, ed intraprende così la liberazione di tutto quel popolo. Questo libro ne forma due : ma ciascun d' essi ha un autore differente. de' quali non si conoscono i nomi. Siccome questi due libri riferiscono presso a poco i medesimi fatti, di maniera che l'uno può dirsi il supplemento dell'altro; così essi non formano che una sola e medesima storia: con questa differenza però, che il secondo libro, il quele la incomincia alcuni anni prima, cioè dal regno di Seleuco Filopatore, verso l'anno del mondo 3817, la termina colla vittoria di Giuda sopra Nicanore, verso l'anno 3843 : mentre invece il primo libro, che la incomincia col regno di Antioco Epifane, la continua fino alla morte di Simone, fratello di Ginda, ed ai primi anni d'Ircano figlio di Simone, cioè fino all' anno 3869. Questi due libri adunque contengono la storia di cinquantadue anni circa. Da ciò pertanto, come anche dalla differenza dello stile, è evidente che sono essi di due diversi nutori: Vedi S. MONE: 1 Macc. 16, 1 e seg.

L'autore del primo libro era Ebreo. San Girolamo aveva veduto il testo originale: ma la versione che ne abbiamo viene dal greco, e fo fatta molto prima di San Girolamo, il quale non pose in questo libro la mano. L'autore del secondo libro, che è un abbreviatore della storia di Giasone il Gireneo, è uno di que' Giudei Ellenisti, che vivevano nel pesse di Cirene. Egli l'aveva scritto in greco. La Chiesa considera questi due libri come canonici, sacri, inspirati da Dio, abbenché non siano essi compresi nel Canone dei Giudei. Essa gli ha dichiarati canonici formalmente nel terzo concilio di Cartagine, dell'anno 397; in quello di Roma, dell'anno 494, e nel concilio di Ternto, § 4, dell'anno 1540. Non è quindi Trento, § 4, dell'anno 1540. Non è quindi

permesso ad un cattolico di dubitarne. Che se gli cretici, anche de' nostri tempi, haono futo replicati sforzi per distruggere od affievolire l'autorità di questi libri divini, è perchè haono essi compreso, che i libri stessi servono a fortemente stabilire certi articoli della nostra fede, quali sono l'orazione per i defunti e l'invocazione dei Santi, che haono avuto la temerità di escludere. Vedasi per più ampie notizie intoruo a questi due libri la dissertuzione dell'ab. Bergier nel sono Dizionario di Teologia (\*). Il primo capo dei Maccabei trovasi in questo Repertorio all'articolo ALESSANDOS : I d'Acac. cap. 1, in seguito al quale havvi la indicazione degli altri capi.

MACEDA, che significa incendio, era la città presso la quale eransi rifugiati, in una spelonca, i cinque re, che Giosuè vinse presso la città di Gabaon: tutte le truppe di Giosuè si concentrano presso Maceda: Adonasdaca: Gios. 10, 1 a 27.

MACEDA: Giosuè, capo 10. Giosuè prende questa città, e fa passare a filo di spada tutti i suoi abitanti, nell'anno 2553. Egli tratta egualmente molte altre città.

Ciò che precede trovasi all'articolo Adonisedeca:

Gios. 10, 1 a 27.

- 28. Eadem quoque die Macedam cepit Josue, et percussit eam in ore gladii, regeanque illininieteicit, et omnes habitatores ejus: non dimisit in ea saltem parvas reliquias. Fecitque regi Maceda, sicut fecerat regi Jericho, Genico: Gios. 6, 2, 21.
- 29. Transivit autem cum omni Israël de Maceda in Lebnâ, et pugnahat contra eam :
- 30. quam tradidit Dominus cum rege suo in manus Israël: percusseruntque urbem in ore gladii, et omnes habitatores ejus. Non dimiserunt in eå ullus reliquius. Feceruntque regi Lebuå, sicut fecerant regi Jericho.
- 31. De Lebná transivit in Lachis cum omni Israël: et exercitu per gyrum disposito, oppugosbat eam.
- 32. Tradiditque Dominus Lachis in manus Israël, et cepit eam die altero, atque percussit in ore gladii, omnemque animam, quæ fuerat in eå, sicut fecerat Lebnå.
- 33. Eo tempore asceudit Horam rex Gazer, ut auxiliaretur Luchia: quem percussit Josue cum omni populo ejus usquè ad internecionem.

34. Transivitque de Lachis in Eglon, et circumdedit,

35. atque expugnavit e-m eâdem die : percussitque in ore gladii omnes anim-s, quæ erant in eâ, juxta omnia, quæ fecerat Lachis.

36. Ascendit quoque cum omni Israel de Eglon in Hebron, et pugnavit contra eam :

37. cepit eam, et percussit in ore gladii, regem quoque ejus et omnia oppida regionis ilius, universasque animas, quæ in eå fuerant commoratæ: non reliquit in eå ullas reliquias: sicut fecerat Eglon, sic fecil et Hebron, cuncta, quæ in eå repert, consumens gladio.

38. Inde reversus in Dabir.

39. cepit eaux, atque vastavit : regem quoque ejus, atque onuia per circuitum oppida percussit in ore gladii : nou dimisit in eà ullas reliquias : sicut fecerat Hebron, et Lebnå, et regibus earum, sic fecit Dabir et regi illius.

- 40. Percussit itaque Josus omnem terram montaonin et meridinam atque campestrem, et Asedoth, cum regibus suis: non dimisit in es ullas reliquias; sed onne quod spirace poterat interfecil, sicut præceperat ei Dominus Deus Israel,
- 41. à Cadesbarne usque Gazain. Oinnem terram Gosen usque Gabaon,
- 42. universosque reges, et regiones corum uno impetu cepit atque vastavit. Dominus enim Deus Israel pugnavit pro co.
- 43. Reversusque est cum omni Israël ad locum castrorum in Galgalà.

Per la continuazione, vedi RE: Gios. cap. 11.

MACEDONIA: Seo Paolo è condotto dello Spirito di Dio in queste provincia, per annunziarvi la divina parola: Paoto: Att. 16, 6 a 12: 20, 1, 2. I suoi abitanti mandano delle elemosine a quelli di Gerusalemme: Romani: Epist. 15, 26. Conney: 2 Epist. 8, 1.

MADDALENA, che significa magnificat, piange i suoi peccati: Gasú Caisro: Luc. 7, 37, 38: essa ue ottiene il perdono: Ibid. vers. 47, 48; è liberata da setta demonj: Paanoux: Luc. 8, 2; essa unge Nostro Signore con un precisos profumo: Passions: Matt. 46, 7: Marc. 14, 3; sta si piedi della croce, durante l'agonia del Redeutore: Passions: Gio. 19, 25. Essa va ne mattino susseguente al di lui sepolero per piangere: alcuni angioli e Gesù medesimo le appariscoun: essa va a portarne agli Apostoli la untisia: Rassanazions: Gio. 20, 1 a 18.

MADDALENA, sorella di Lazzaro: Gio. 11, 2. Vedi Maria.

MADIANITI, popolo discendente da Madian:

<sup>(°)</sup> Potrassi consultare con profitto anche la Prefazione che Monaignor Martini premise alla sua versione italiana di questi due libri.

L TRADUTTORE,

decreto di Dio contro i Madianiti: Israelliti: Num. 25, 16 s 18. Essi sono sharegliali degli Israelliti Gessana: Num. 31, 1 s 13. Israele è dato nelle loro maoi: Iscratiticonse: Giud. cap. 6. Gedeooe gli vioce e gli disperde: Gedeone: Giud. cap. 2 cap. 8.

MADRE; rispetto che le è dovuto: Figui: Eccli. cap. 3. Vedansi gli articoli Figui: Genito-

BI : PADRI & MADRI.

MAESTA' di Dio: essa riempie il labernacolo del Testimonio. Essa rispleode da tutte le parti, di maniera che Mosè non può entrare cel Taberoacolo dell'Alleanza: Mosè: Esod. 40, 32, 33. Essa compariva di giorno sotto la forma di una nuvola, e di notte di una fiamma a vista di tutto il popolo d'Israele io tutte le loro gite: Ibid. vers. 36. Essa riempie il tempio di Salomoue: TEMPIO: 2 Par. 7, 1 e seg. Vedi Dio, e GLORIA di Dio.

MAGEDAN, di cui parlasi all'articolo Scan-DALO: Matt. 15, 39, è lo stesso che il paese di Magdala situato fra Gerara e Corozain.

MAGHI. Iddio proibisce di coosultare i maghi, gl' iodovioi , ec. : LEGGI : Lev. 19 , 31 : 20 , 6. INDOVINI : Deut, 18, 9 a 11. Castigo di que' che gli hanno consultati : Ocuozia : 4 Re 1, 3, 6. Nabuchodooosor gli coosulta, ma ioutilmeote: DANIELE: 2, 2, 11. LETTERA: Dan. 4, 4. Baldassare gli interroga egli pure invano : BALTASSAR : Dan. 5, 5 a 8. I maghi del Faraone d' Egitto imitago in parte, coi loro prestigi, alcuoi miracoli che fece Mosè in preseoza di quel priocipe: sooo però costretti, per la loro insufficienza, a riconoscere il dito di Dio, che operava per il suo servo : Mosh : Esod. 7, 10 a 12, 20 a 22: 8, 6, 7, 17 a 19: 9, 11. Dio aveva stabilita la peos di morte contro i tosghi: Lagga: Esod. 22, 18. Sanlle gli distrogge ne' suoi Stati : ciò non pertanto egli ebbe ricorso negli ultimi giorni di sua vita ad uoa pitocessa: SAMUELE: 1 Re 28, 3, 7 a 10. Iddio fa rimproverare gli Israeliti perchè haooo consultato i maghi: Osna: 4 Re 17, 17, 18. Manasse pare gli ioterroga , e ne è pupito . Manasse: 4 Re 21 , 6: 2 Par. 33 , 6 , 11. Vaon conversione di Simone il Mugo: SAULLE : Att. 8, 9 e seg. I Cristiaoi convertiti, che possedevano libri di arti magiche, gli abbruciavano in faccia a tutto il mondo : Paoto : Att. 19, 19. Queste arti diaboliche furono in parte cagioce della ruina della città di Basilonia: Is. 47, 10 e seg. Geremia raccomaoda di con servirsene : GEREMIA : 27, 9, 10 : 29, 8, 9. Vedi MA-LEFICS ed INCANTESIMI.

MAGI, che significano sapienti, filosofi; con

questo nome sono chiamati nella Sacra Scrittura i re che andarono ad adorare il Salvatore appena nato.

Maoi: Matteo, capo 2. I Magi, cioè i principi più distinit, che vieveano fra i Centili delle regioni orientali a Gerusalemme, vanno in quella città per informarsi del luogo della nascità del nuovo re de' Giudei, al fine di tributargli le loro adorazioni. Erode si turba a siffatta notizia, e finge di volere anch' esso adorare quel fanciullo. I Magi, guidati da una stella meravigliosa, arrivano a Betlemme, trovano il bambino Gesiu, l'adorano e gli offrono oro, incenso e mirra. In seguito avvertiti in sogno di non ripassare da Erode, per altra strada se ne ritornano al loro paese.

Ciò che precede trovasi all' articolo Genealogia : Matt. cap. 1.

Cum ergò natus esset Jesus io Bethlehem Juda io diebus Herodis regis, eccè Magi ab Oriente veneruot Hierosolymam, Genealoola: Matt. 1, 25. Bettemms: Luc. 2, 7 s 7.

2. dicentes: ubi est, qui natus est rex Judæorum? Vidimus eoim stellam ejus io Oriente, et venimus adorare eum. Balaam: Num. 24, 17.

3. Audiens antem Herodes rex , turbatus est , et omnis Hierosolyma cuni illo.

 4. Et coogregaos omnes priocipes sacerdotum, et scribas populi, sciscitabatur ab eis, ubi Christus nasceretur.

5. At illi dixeruot ei: io Bethlehem Judæ, sic enim scriptum est per prophetam:

6. et tu Bethlehem terra Juda, nequaquàm minima es in principibus Juda: ex te enim exiet dux, qui regat populum meum Israël. Michea: 5, 2. Disconsi: Gio. 7, 42.

 Tunc Herodes, clâm vocatis Magis, diligeoter didicit ab eis tempus stellæ, quæ apparuit eis. Vιατὰ: Eccli. 11, 31, 33.

 Et mitteos illos in Bethlehem, dixit: ite, et interrogate diligenter de puero: et c\u00e4m ioveoerritis, renuntiate mihi, ut et ego veniens adorem eum. Vix\u00e4u: Eccli. 12, 15.

 Qui cum audissent regem, abierunt. Et eccè stella, quam viderant in Oriente, aotecedebat eos, usquè dum veoicos staret supra, ubi erat puer.

10. Videntes autem stellam gavisi suot gaudio magoo valdė. Chiesa: Is. 60, 3.

11. Et iotrantes domum invenerunt pnerum cum Marià matre ejus: et procidentes adoraverunt eum: et, apertis thesauris suis, obtulerunt ei munera aurum, thus, et myrrham. Chiesa: Is. 60, 6. Gesù Caisto: Salm. 21, 10.

- 12. Et responso accepto in somnis, ne redirent ad Herodem, per aliam viam reversi suot io regiocem suam. Giusti: Salm. 32, 10.
- S. Giuseppe riceve l'ordine di suggire in Egitto colla B. Vergine e col bambino Cesù. Erode irritato manda ad uccidere tutti i sanciulli che erano in Bellemme e ne'suoi consini, dell'età di due anni in giù.
- 13. Qui cùm recessissent, eccè Augelus Domioi spparuti to somnis Joseph, dicens: surge, et accipe puerum, et matrem ejus, et luge in Ægyptum, et esto ibi usquè dùm dicam tibi. Futurum est enim, ut Herodes querat puerum ad perdeodum eum. Giacobbs: Gen. 46, 3, 4. Le. oa: Salm. 2, 2, 4. Precuroni: Salm. 36, 34, 35.

14. Qui consurgeos, accepit puerum et matrem ejus nocte, et secessit in Egyptum: Giosse: 5, 12.

15. Et erat ibi usque ad obitum Herodis, ut adimpleretur quod dietum est à Domino per prophetem dicentem: ex Ægypto vocavi filium meum. ISAREKE: Os. 11, 1.

16. Tunc Herodes videns quonism illusus esset à Mugis, ir-tus est valdè, et mittens occidi omnes pueros, qui ersat io Bethlehem, et io omnibus finibus ejus, à himatu et infrà, secundam tempus quod exquisierat à Magis. Danielle : 8, 23 a 25.

17. Tune adimpletum est quod dictum est per Jeremiam prophetam dicentem;

18. Vox in Ramá audita est, ploratus et ululatus multus: Rachel plorans filios suos, et noluit coosolari, quia non sunt. Schlayirù: Gerem. 31, 15.

- S. Giuseppe ritorna dall'Egitto, dopo un nuovo avviso datogli dall'Angelo del Signore, e si ritira a Nazareth.
- 19. Defuncto autem Herode, ecce Angelus Domini apparuit io somnis Joseph in Ægypto,
- 20. diceos: surge, et accipe puerum, et matrem ejus, et vade in terram Israël; defuncti suut enim qui quærebant animam pueri. Dio: Esod. 4, 10.

21. Qui consurgens accepit puerum, et matrem ejus, et venit in terram Israël.

- 22. Audiens sutem quod Archelsus regneret in Judza pro Herode patre suo, timuit illo ire: et admonitus in somnis, secessit in partes Galilæz.
- 23. Et veoicos habitavit in civitate, quæ vocatur Nazareth : ut adimpleretur quod dictum est

per proplietas: quoniam Nazarkus vocabitur.

Per la continuazione, vedi Giovanni Battista:

Matt. cap. 3.

## MAGIA. Vedi INCANTESIMO.

MAGISTRATI: rispetto loro dovuto: Leggi: Esod. 22, 18. Vedi Gudde: Parkeipi: Re: So-yearn. Noo ambire la magistratura: Dottoni: Matt. 23, 8, 10. Gucomo: Epist. 3, 1. Vedi Dignita': Onosi.

MALACHIA, che significa mio messaggiere, è il come del trentesimo ottavo libro della Sacra Scrittura, il quale è così chiamato dal nome del suo autore. La Sacra Scrittura non ci insegna nulla iotoroo alla vita ed alla morte di quel profeta, che è uno dei dodici profeti miori, e l'ultimo di tutti i profeti dell'autico Testamento. Visse al tempo di Nehemia dopo che il tempio fu terminato, verso l'anno 3550.

MALACHIA: capo 1. Malachia rimprovera al popolo d'Israele la sua ingralitudine. Il Signore amò Giacobbe ed odiò Esaù: si lamenta perchè Israele non lo onora, nè lo teme come dovrebbe.

L'ultimo capo di Zaccaria, che precede, trovasi all'articolo Genusalemma: capo 14.

Onus verbi Domini ad Israël in manu Malachiæ.

- Dilexi vos, dicit Dominos, et dixistis: in quo dilexisti oos? Nonoe frater erat Esaŭ Jacob, dicit Dominus, et dilexi Jacob, Romani: Epist. 9, 13.
- 3. Essú autem odio habui? et posui montes ejus io solitudioem, et hæreditatem ejus in dracoues deserti.
- 4. Quod si dixerit Idumea: clestructi sumus: sed revertentes sudificabimus quw destructa suat: hæc dicit Dominus exercitum: ist ædificabont, et ego destruam: et vocabuntur termini impietalis, et populus cui iratus est Dominus usqué in æternum.
- 5. Et oculi vestri videbunt; et vos dicetis : magoificetur Domious super terminum Israël.
- 6. Filius hooorat patrem, et servus dominum suum: si ergô Pater ego sum, ubi est timor meus? Et si Dominus ego sum, ubi est timor meus? dicit Dominus exercituum: ad vos, ô sacerdotes, qui despicietis nomen neum, et dixisiis i in quo despeximus nomen tuum?

Rimproveri che il Signore fa ai sacerdoti, perchè non rispettano il suo nome: eeli non riceverà ne le loro preghiere, nè i loro doni. Sacrificherassi a lui in ogni luogo, e si offrirà al suo nome oblazione monda.

7. Offertis super alture meum panem pollutum, et dicitis: io quo polluimus te? Io eo quòd dicitis: mensa Domini despecta est.

8. Si offeratis cœcum ad immolandum, oonne malum est? Et si offeratis claudum, et languidum, noone malum est? offer illud duci tuo, si placuerit ei, aut si susceperit faciem tuam, dicit Donions exercituum.

9. Et ounc deprecamini vultum Dei, ut miseratur vestră (de manu enim vestră factum est hoc) si quomodò suscipiat facies vestras, dicit Dominus exercituum.

10. Quis est in vobis, qui claudat ostia, et incendat altare meum gratuit ? Non est mihi voluntas in vobis, dicit Dominus exercituum i et muous noo suscipiam de manu vestră.

11. Ab ortu eaim solis usquè ad occasum, magnum est nomen meum in Geotibus: et in omoi loco sacrificatur, et offertur nomini meo oblatio nunda: quia magnum est oomen meum in Gentibus, dicit Dominus exercituum. Dio: Salm. 112, 3.

12. Et vos polluisis illud in eo quòd dicitis: meosa Domini contaminata est: et quod superponitur, contemptibile est, cum igne qui illud devorat.

13. Et dixistis: eccè de labore, et exsuffiastis illud, dicit Dominus exercituum, et intulistis de rapinis claudum, et languidum, et intulistis munus: ounquid suscipiam illud de manu vestrá, dicit Dominus?

14. Meledictus dolosus, qui habet in grege suo masculum, et votum faciens immolat debile Domino: quia rex magnus ego, dicit Dominus exercituum, et nomen menn horribile in gentibus.

Per la continuazione, veili SACERDOTI: Mal.

MALALEEL, che significa colui che loda Iddio: era figlio di Cainan; che lo ebbe essendo in età di 70 anni: egli oacque cell'anno del mondo 395, e mori nell'anno 1290: Anamo: Gen. 5, 12 a 17. Vedi Germalogia.

MALATI: cura che dobbiamo avere di visitarli e di consolarli: Giosna: 2, 11 n 13: 3, 1 e seg. Viarù: Eccli, 7, 39. Uoo de inigliori rimedj, di cui possa far quo uo malato, è quello di peutirsi de propri peccati: Vedi MALATTIS: MEDICA.

MALATTIE : sono elleuo la pena del pecca-

to : Mosk : Esod. 13 , 26. MALI : Lev. 26 , 16. LEGGI: Deul. 7, 13. COMANDAMENTI: Deul. 28. 27, 59, 60. Maria, sorella di Mosè, ammalata colla lebbra: SEPHORA: Num. 12, 10, 11. Popolo colpito di peste per causa del peccato di Da-VIDDS: 2 Re 24. 13 a 16. Giezi colpito di lehbra per la sua avarizia : Euseo : 4 Re 5, 25 a 27. Joram colpito da una malattia incurabile : Josa-PHAT: 2 Par. 21, 18. Malattia mortale di Ezz-CHIA: 4 Re 20, 1. Maintlin di Ochozia: 4 Re 1, 1 e seg. Malattia di Asa: 2 Par. 16, 12. Gli empi ricorrono talvolta a Dio nelle loro malattie : esempio di Antioco : 2 Macc. 9, 10 a 13. Gesù Cristo rimette spesse volte i peccali agli ammalati, prima di gnarirli , per provare che le malattie lianno la loro sorgente nel peccato, e che il migliore rimedio da opporle è la conversione: Miracoli: Matt. 9, 2. Dovere di ringraziare Iddio dopo la guarigione: Gesù Cristo rimprovera per questa negligenza i nove lehbrosi che aveva guarito : PARABOLE : Luc. 17 , 17. Guardarsi dal ricadere nel peccato dopo la guarigione: Seamone: Gio. 5, 14. Avere ricorso a Dio nelle malattie, essendo egli il medico supremo : Vintù : Eccli. 38, 9. Cantico : 1 Re 2, 6. Ezechia non vi manca: Ezechia: 4 Re cap. 20. EGIZIANI: Sap. 16, 11 a 13. Gesù Cristo con guari mai oessun ammalato, prima di esserne richiesto: prova certa della necessità di ricorrere a Dio : MIRACOLI : Matt. 9, 2, 18, 21, 27, 28, 32-PABABOLE: Matt. 20, 30 n 34. MIRACOLI : Marc. 8, 22. Avere noodimeno ricorso anche ai medici ed ai rimedj : Uomo : Prov. 20, 30. Dio : Eccli. 18, 20. Viarù: Eccli. 30, 17: 38, 1, 2, 4, 7 a 15. In qual modo si coodussero i santi durante le loro malattie, per procurare il vantaggio spirituale dei loro discendenti : Isacco : Gen. 24, 1 a 9. GIACOBBE: Gen. 27, 1 a 4, 25 a 29: 49, 1 e seg. GIOSUE: Deut. 31, 6. ESORTAZIONE: Gios. cap. 23. DAVIDDE: 3 Re 2 , 1 & 3. SENNACHERIB: 2 Par. 32, 24. Tobia : cap. 4. Pazienza nelle malattie: TOBIA: 2, 12. GIOBBEI 1, 21, 2, 3, 7 # 10. To-BIA: 12, 13. EZECHIA: Is. cap. 38. MATHATHIA: 1 Macc. 2, 49, 50. Devonsi visitare e consolare gli ammalati : la Sucra Scrittura oe somministra molti esempj: GIACORBE: Gen. 48, 1, 2. JORAM: 4 Re 8, 29. JOAS: 4 Re 13, 14. GIOBBE: 2, 11 B 13. Vantaggi di questa pratica : Poveri : Salm. 40, 3. Vanita': Eccl. 7, 3. Vintù: Eccli. 7, 38, 39. VERGINI: Matt. 25, 36 a 39, 43, 44. LAZZARO: Gio. 11, 3, 4: 12, 9. CORINTJ: 2 Epist. 1, 4.

MALCO, che significa re, era un servo del sommo sacerdote che regnava al tempo della passione di Nostro Signore: Sau Pietro avendogli

tegliste un'orecchie, il Selvetore lo guerl ell'istante: Passione: Matt. 26, 51, 52: Marc. 14, 47: Luc. 22, 49 e 51: Gio. 18, 10.

MALDICENTI: Salmo 51. Loro malignità: castighi riservati ad essi: vanità della confidenza che hanno nelle loro ricchesse: felicità dei giusti, i quali ripongono ogni loro speransa in Dio. Il salmo precedente trovasi all'articolo Pententa: Salm. 50.

Quid gloriaris in malitià, qui potens es in iniquitate?

- 2. Totà die injustitism cogitavit lingua tua: sicut novacula acuta fecisti dolum.
- 3. Dilexisti malitiam super benignitatem : iniquitatem magis quam loqui æquitatem.
- 4. Dilexisti omnia verba præcipitationis, lingua
- 5. Proptereà Deus destruet te in finem: evellet te, et emigrabit te de tabernsculo tuo; et radicem tuam de terrà viventium.
- 6. Videbunt justi et timebunt, et super eum ridebunt, et dicent: ecce bomo qui non posuit Deum adjutorem suum:
- sed speravit in multitudine divitiarum suarum: et prævaluit in vanitate suå.
- Ego autem, sicut oliva fructifera in domo Dei, speravi in misericordià Dei in æternum, et in sæculum sæculi.
- Coufitebor tibi in sæculam, quia fecisti: et expectabo nomen tuum, quoniam bonum est in conspectu sanctorum tuorum.

Per la continuazione, vedi Persecuzioni: Salm. 52.

MALDICENZA, proposizione o discorso, col quale si offende, senza ragione o necessità, la riputazione di alcano, mettendo in pieno giorno i suoi vizi od i snoi difetti non conosciuti. Il maldicente è simile ad un ghiottone, il quale, tenendo in bocca qualche cosa assai saporita per il sno gusto, teme quasi di inghiottirla troppo presto per non privarsi del piacere di continuare a gustarne le delizie : così anche il peccato della maldicenza trovasi nella sua bocca sempre pronto ad essere cousumato: ma però questo peccato, di cui egli fa, per così dire, il suo alimento quotidiano, sarà cangiato per lui in una pena di grandissima amarezza: Giosas: 20, 12 a 14. La maldicenza proibita come la calunnia: Leggi: Esod. 22, 28: Lev. 19, 14 a 16. Septiona : Num. 12, 8. BILLAM: Num. 22, 12. Giobbe si lagna della maldicenza de' suoi amici : Giosaz: 19, 18. Non aveva questo vizio: Giosse: 27, 4. Ritratto che fa Davidde del maldicente : Connuzions : Salm. 13. 5, 6. Egli mette questo vizio nel pumero dei peccati più gravi: Cielo: Salm. 14, 3 e seg La lingua del maldicente somiglia ad una spada: Soccosso: Salm. 56, 6. Vero ritratto del maldicente e del calunniatore: per un giusto effetto delle vendette del Signore tutte le loro proposizioni, che sono come frecce scoccate contro gli altri, ricadono su di essi: Persecuzione : Salm. 63 , 2 s 10. Davidde aveva in orrore la maldicenza: Re: Salm. 100, 6. È l'odio che fa agire il maldicente: Uomo: Prov. 10, 18. Se non vi fossero maldicenti, non vi sarebbe nè collera, nè rissa alcuna: Ibid. Prov. 26, 20. Il maldicente è in abbominazione agli occhi di tutti: Ibid. Prov. 24, 8, 9; fuggirlo : Ibid. vers. 21, 22. Mezzo di correggerlo: Ibid. Prov. 25, 23. Il maldicente è paragonato ad un serpente : VANITA': Eccl. 10, 11, 20. Iddio lo custigherà: Sapienza: 1, 6, 11. Non dire maldicenze: VIRTÙ: Eccli. 19, 7, 10 a 12. Mali che cagionano: turarsi le orecchie per non ascoltarle : Ibid. Eccli. 28, 14 a 30. Coloro i quali parlano male degli altri sono il più delle volte maggiormente colpevoli di quelli di cui parlano male: Sermone: Luc. 6, 37, 41, 42. Maldicenza condannata da sè stessa : Disconsi : Gio. 8 , 1 a 11. Azione non scusabile quella di condennare negli altri ciò che permettesi a sè stesso: Romani: Epist. 1, 30 & 32: 2, 1 & 3. CORINTS: 2 Epist. 12, 20. Non parlar male, ne giudicare temerariamente : ciò facendo si violano i precetti di Dio, usurpandone i poteri: Giacomo: Epist. 4. 11 a 13. PIETRO: 1 Epist. 2. 1. 12. Difficoltà di ottenere la remissione del peccato della maldicenza: Vistù: Eccli. 28, 30. Uomo: Prov. 13 . 13. Non propagare la maldicenza : Vintù : Eccli. 19, 10. Chiedere a Dio che ci liberi dalle lingue malediche : Lingua : Salm. 119, 2, 4. Davidde chiede a Dio che gli metta una custodia alla bocca per non rendersene colpevole: Ibid. Salm. 140, 3, 4. I maldicenti non anderanno in cielo: Corints: 1 Epist. 6, 10. La maldicenza cambia il bene in male : Isaïa : 5, 20. Giorne : 6, 25. PECCATI: Salm. 37, 21. Gesù CRISTO: Salm. 108, 3. Uomo: Prov. 24, 24, 25. SACERDOTI: Mal. 2, 17. Vantaggi del fuggire la maldicenza: Ga-BUSALEMME : Ezech. 22, 9. SAPIENZA: 1, t1. RIC-CHEZZE: Eccli. 5 , 16 , 17. VIRTU: Eccli. 11, 33: 28, 23, 24. CORINTJ: 1 Epist. 10, 10. SAPIENZA: Prov. 4, 24. Uomo: Prov. 13, 13: 24, 9, 21: 25, 23: 26, 20, 22. VIRTù: Eccli. 21, 31: 28, 28. Vedi CALUNNIA : DETRAZIONE : LINGUA.

MALE, ossis l'opposto del hene: tatto ciò che è in opposizione coi principi della divina

giustizia. Non commettere il male : Viarò: Eccli. 7, 1 a 3. Re: Salm. 100. Que' che se ne gloriano invecchieranno nel peccato : Viarù: Eccli. 11, 16. Chi commette il male, lo fa di nascosto perchè teme la luce: Nascita : Gio. 3 , 10 a 21. Non si può fare un male per produrre un bene: ROMANI: Epist. 3, 7, 8. Guai a colui, il quale vuol fare passare il male per bene, ed il bene per male: Isais: 5, 20. Uomo: Prov. 24, 24, 25. SACERDOTI: Mal. 2, 17. Devesi schivare il male e fare il bene: Sapienza: Prov. 3 , 7. Isaïa: 1 , 16, 17. PARABOLA: Ezech. 18, 21, 22.

Non rendere male per bene: Uomo: Prov. 17, 13: 20 , 22: 24 , 29. I mali che cerchiamo di fare agli altri ricadono il più delle volte sopra noi medesimi: Virtù: Eccli. 27, 28, 31. Que' che godono dei mali altrui saranno presi nel laccio del diavolo: Ibid. vers. 32. Non render male per male: guardarsi da ogni apparenza di male: ROMANI : Epist. 12, 14, 17. TESSALONICESI : 1 Epist. 5, 22. PIETRO: 1 Epist. 3, 8, 9. CORINTJ: 1 Epist. 4, 12. Il male, cioè i dolori, i dispiaceri, le malattie, le perdite, le afflizioni, ec. sono la pena dovuta al peccato; e tutto ciò è per volere di Dio : CANTICO : Deut. 32 , 23. SA-LOMONE: 3 Re 9, 9. ACHAB: 3 Re 21, 29. CIRO: 45, 6, 7. GIUDEI: Gerem. 11, 11. GEREMIA: 32, 42. NINIVE: Giona 3, 10. GIUDEI: Bar. 2, 1 8 3. ISRAELE: Amos 3, 6. MICHEA: 1, 12: 2, 3. Iddio non è l'autore del male : Leggi : Esod. 23 , 7. JOSAPHAT: 2 Par. 19, 7. OLOFERNE: Giudit. 5, 21. GIOBBE: 34, 10. ORAZIONE: 5, 4, 6. CHIESA: 44, 9. Uomo: Prov. 15, 8, 9. Dio: Sap. 14, 9. Vinтů: Eccli. 15, 21. ISRAELE: Os. 13, 9. ROMANI: Epist. 9, 14. CORINTS: 2 Epist. 6, 15, 16. GIAсомо: Epist. 1, 13.

MALEDIZIONE di Dio : suoi effetti : ADAMO : Gen. 3, 14 a 19. CATNO: Gen. 4, 11, 12. ADAMO: Gen. 5, 29. GIACOBBE : Gen. 49, 7. Maledizioni che Dio fa prominziare sopra certi peccati: Ge-LOSIA: Num. 5, 11, 12, 19, 21 a 23. ESORTAZIOwe: Deut. 11, 26 a 29. Pest: Deut. 25, 16. He-BAL: Deut. 27, 15 e seg.; contro certe cose: COMANDAMENTI : Deut. 20, 15 e seg. Haf : Gios. 8, 33, 34. NEHEMIA: 2 Esdr. 5, 13. IDUMEA: Gerem. 49, 13. LIAMENTAZIONI: Gerem. 2, 7. DA. NIELE: 9, 11. SACEBDOTI: Mal. 2, 2. GEBUSALEM-ME : Matt. 21, 19 : Marc. 11, 13, 14. Terribile maledizione di Dio sopra i reprobi : Vengini : Matt. 25, 41.

MALEDIZIONE dei genitori contro i loro figli: timore che questi devono avere di essi : Giacon-BE: Gen. 27, 12. Vedi FIGLI.

MALEDIZIONE di uomo a uomo : essa ricade so-T. II.

pra colui del quale parte: Uomo: Prov. 26, 2, 27. Noè maledice Chanaan : Noà : Gen. 9, 24 a 27. Isacco maledice colui, il quale maledirà suo figlio GIACOBBE : Gen. 27, 29. Quali persone Iddio proibisce particolarmente di maledire : Leggi: Esod. 22, 28: Lev. 19, 14: 20, 9. Non saprebbesi maledire quelli che Iddio vuol benedire : BALAAM : Num. cap. 22, cap. 23 e cap. 24. Giosuè maledice quegliuo che intraprenderanno la rifabbricazione di Gerico: Gios. 6, 25, 26. I Sichemiti maledirono Abimelecu: Giud. 9, 27. Dio fa maledire il paese di Meroz ed i suoi abitanti: Den-BORA: Giud. 5 , 23. Saulle maledice quello che mangierà prima di avere riportata la vittoria: GIONATA: 1 Re 14, 24. Golia maledice Davidde, che vede presentarsi per combattere con un bastone: Golia: 1 Re 17, \$3. Semei pure lo muledice : DAVIDDE : 2 Re 16, 7. Eliseo maledice molti fanciulli che lo deridevano: Eusso: 4 Re 2. 23 , 24. Cattivi effetti di una maledizione pronunziata da una madre: Figui: Eccli. 3, 11. Giuda Maccabeo maledetto da que' che erano da lui assediati in una fortezza: Antioco: 2 Blacc. 10, 33, 34. I Farisei maledicono un cieco nato guarito da Gesù Cristo: Cieco: Gio. 9, 28. Alcuni Giudei rimproverano San Paolo perchè colle sue espressioni maledice il sommo sacerdote: egli se ne scusa, dicendo di averlo fatto per ignoranza: PAOLO: Att. 23, 4, 5. Vedi INGIURIE.

MALEDIZIONI. Vedi GUAI.

MALEFICJ, malie: pena di morte contro quelli che gli mettevano in pratica: Leggi: Esod. 22, 18. I maglii del Faraone contraffacevano, coi loro maleficj, alcuno dei miracoli di Most: Esod. 7, 11, 12: 8, 18. Iddio proihisce di userne, sotto pena di morte: Leggi: Lev. 31: 20, 6, 27. In-DOVINI: Deut. 18, 10 at 12. SAMUELE: 1 Re 28, 3. Vedi Auguni. Gli Israeliti ne hanno talvolta fatto uso: ma ne furono quasi subito puniti: Osea: 4 Re 17, 17, 18. I loro principi gliene diedero loro qualche volta l' esempio : MANASSE: 4 Re 21, 6. Isaia rimprovera il popolo per un tale mancamento: Isaïa: 2, 6. Dio: Is. 44, 24, 25. Ba-BILONIA: Is. 47, 13. Iddio proibisce i malefici per bocca di Geremia: TIMORE: Gerem. 10, 2, 3. Gli idolatri se ne sono più comunemente prevaluti : Daniale : 2 , 2. Loro insufficienza : Da-NIELE: 2, 10, 27. LETTERA: Dan. 4, 4. BAL-THAZAR: Dan. 5, 7. Iddio minaccia di distruggere le città di Giuda, che ne facevano uso: MICHEA: 5, 11. Male che essi fanno alla religione: SAULLE: Att. 8, 9. PAOLO: Att. 13, 8 a 11: 19, 13. Diversi essetti che essi producono: Paolo: Att. 16, 16: 19, 16. Essi souo compresi nel numero delle colpe, che chiudono le porte del cielo: GALATI: Epist. 5, 19 a ai : ed aprono in vece quelle dell' inferno : Apocalisse : 21, 8. Vedi INCANTESIMI : MAGUI.

MALI: mala: Iddio opprimerà di mali quei che violeranno i suoi comandamenti : Vedi Co-MANDAMENTI: LEGGE e LEGGI.

Mali: Lievitico, capo 26. Questi mali sono di ogni spezie: essi risguardano il corpo non solo, ma anche i campi, il gregge ed ogni altro bene di fortuna.

Ciò che precede trovesi all'articolo IDOLATRIA : Lev. 26, 1 8 12.

- 13. Ego Dominus Deus vester, qui eduxi vos de terra Ægyptiorum , ne serviretis eis , et qui confregi catenas cervicum vestrarum, ut incederetis erecti.
- 14. Quòd si non audieritis me , nec feceritis omnia mandata mea, Comandamenti: Deut. 28, 15 e seg.
- 15. si spreveritis leges meas, et judicia mea contempseritis, ut non faciatis ea, quæ à me constituta sunt, et ad irritum perducatis pactum meum.
- 16. ego quoque hæc faciam vobis: visitabo vos velociter in egestate et ardore, qui conficiat oculos vestros, et consumat animas vestras. Frustrà seretis sementem, que ab hostibus devorabitur.
- 17. Ponam faciem meam contra vos, et corruetis coram hostibus vestris, et subjiciemini his, qui oderunt vos : sugietis , nemine persequente.
- 18. Sin autem nec sic obedieritis mihi, addam correptiones vestras septuplum propter peccata
- 19. et conteram superbiam duritiæ vestræ, daboque vobis cœlum desuper sicut ferrum, et ter-
- 20. Consumetur incassum labor vester, non proferet terra germen, nec arbores poma præ-
- 21. Si ambulaveritis ex adverso mihi, nec volucritis audire me, addam plagas vestras in se-
- ptuplum propter peccata vestra; 22. immittamque in vos bestias agri, que consument vos , et pecora vestra , et ad pancitatem
- cuncta redigant, desertæque fiant viæ vestræ. 23. Quod si nec sic volueritis recipere disciplinam, sed ambulaveritis ex adverso milii .
- 24. ego quoque contra vos adversús incedam, et percutiem vos septies propter peccata vestra:
- 25. inducamque super vos gladium ultorem fæderis mei. Cumque confugeritis in urbes, mittem

- pestilentiam in medio vestri, et trademini in manibus bostium .
- 26. postquam confregero baculum panis vestri; ita ut decem mulieres in uno clibano coquant panes, et reddant eos ad pondus: et comedetis, et non saturabimini.
- 27. Sin antem nec per hæc audieritis me, sed ambulaveritis contra me .
- 28. et ego incedam adversus vos in furore contrario, et corripiam vos septem plagis propter peccata vestra .
- 29. its ut comedatis carnes filiorum vestrorum, et filiarum vestrarum.
- 30. Destruam excelsa vestra, et simulachra confringam. Cadetis inter ruinas idolorum vestrorum, et abominabitur vos anima mea,
- 31. in tantum, ut urbes vestras redigam in solitudinem , et deserta faciam sanctuaria vestra . nec recipiam ultrà odorem suavissimum.
- 32. Disperdamque terram vestram, et stupebunt super ea inimici vestri, cum babitatores illius fuerint.
- 33. Vos autem dispergam in gentes, et evaginabo post vos gladium, eritque terra vestra deserta, et civitates vestræ dirutæ.
- 34. Tunc placebunt terræ sabbata sua cunctis diebus solitudinis sum ; quandò fueritis in terrà
- 35. sabbatizabit, et requiescet in sabbatis solitudinis sum, eò quòd non requieverit in sebbatis vestris , quandò babitabatis in eå.
- 36. Et qui de vobis remanserint, dabo pavorem in cordibus corum in regionibus hostium; terrebit eos sonitus folii volentis, et ità fugient quasi gladium : cadent , nullo persequente ,
- 37. et corruent singuli super fratres suos quasi bella fugientes, nemo vestrum inimicis audebit resistere.
- 38. Peribitis inter gentes, et bostilis vos terra consumet.
- 30. Ouòd si et de iis aliqui remanserint, tabescent in iniquitatibus suis in terra inimicorum suorum, et propter peccata patrum suorum, et sua affligentur:
- 40. douec confiteentur iniquitates suas, et majorum suorum , quibus prævericeti sunt in me , et ambulaverunt ex adverso mibi.
- 41. Ambulabo igitur et ego contra eos, et inducum illos in terram bostilem, donec erubescat incircumcisa mens eorum: tunc orabunt pro impietatibus suis.
- 42. Et recordabor sæderis mei , quod pepigi cum Jacob, et Isaac, et Abraham. Terræ quoque memor ero;

43. quæ cùm relicta fuerit ab eis, complacebit sibi in sabbatis suis, patiens solitudinem propter illos. Ipsi verò rogabunt pro peccatis suis, e è quòd abijecerint judicia mea, et leges meas despexerint.

44. Et tamen etiam cum essent in terra hostili, non penitus abjeci cos, neque sic despexi, ut consumerentur, et irritum facerem pactum menm cum eis. Ego enim sum Dominus Deus eorum.

45. Et recordabor (coderis mei pristini, quaudò duxi ess de terrà Ægypti in conspectu gentium, ut essem Deus eorum. Ego Dominus. Hæc sunt judicia atque præcepta et leges, quas dedit Dominus inter se et filios Israël in monte Sinaï per manum Moysi.

Per la continuazione, vedi Voti: Lev. cap. 27.

Se i mali ci vengono da Dio, ne vertà pure da Dio il rimedio: Groune: 5, 18. I mali che soffre la specie umana sono un effetto della sua condizione: Gioane: cap. 7. Iddio sa liberare dai mali que' che lo temono: Pierao: 2 Epist. 2, 5, 9. Fedi Afflizione: Male: Malattie: Male Dizione: Gual.

MALIE. Vedi INCANTESIMI: MALEFICJ.

MALIZIA degli uomini: essa era cosi generale avanti il diluvio, che Iddio risolvette di sterminatli tutti: Nob.: Gen. 6, 5 a 7. Fedi Connuzione: Peccaro: Vizz.

MALVAGI. Iddio gli punisce, distrugge la loro fortuna, gli opprime di mali: Giobbi: 5, 12. La loro prospettià in questo mondo non è da invidiarsi: loro castigo severo nell'altro: Giobbi: 21, 7, e seg. Condotta che essi tengono in questo mondo: Iddio non ve li punisce sempre, percliè gliene riserva il castigo nell'altro: Giobbi: cap. 24, e cap. 31. Iddio considera i loro andamenti: Giobbi: 33, 12 a 15. I malvagi aono presi talvolta nei propri lacci: Photezione: Sulm. 9, 15 a 17. Essi saranno precipitati nell'inferno: PROTEZIONE: Salm. 9, 18. Essi cadono ordinariamente nei lacci che tendono ai buoni: Socconso: Salm. 56, 6, 9.

Marvagi: Solmo 74. Il profeta gli esorta a correggersi e ad umiliarsi dinanzi a Dio: egli predice la elevazione e la gloria dei giusti.

Il sulmo precedente trovasi ull'articolo Chiesa: Salm. 73.

Confitebimur tibi, Deus: confitebimur, et in-

- Narrahimus mirabilia tua: c\u00fcm accepero tempus, ego justitias judicabo.
- 3. Liquefecta est terra, et omnes qui habitant in en: ego confirmavi columnas ejus.
- 4. Dixi iniquis: nolite inique agere: et delinquentibus: nolite exaltare cornu.
- 5. Nolite extollere in altum cornu vestrum : nolite loqui adversus Deum iniquitatem.
- Quia neque ab oriente, neque ab occidente, neque à desertis montibus: quoniam Deus judex est.
- Hone humiliat, et hune exaltat: quia calix in manu Domini vini meri plenus misto;
- 8. et inclinavit ex lioc in hoc: verumtamen fæx ejus non est exinanita: hibent omnes peccatores terræ.
- Ego autem annuntiabo in sæculum: cantabo Deo Jacob.
- 10. Et omnia cornua peccatorum confringam : et exultabuntur cornua justi.
- et exultabuntur cornua justi.

  Per la continuazione, vedi Protezione: Salm. 75.

Ciò che i malvagi devono temere per parte di Dio : ORAZIONE : Salm. 5. SPERANZA : Salm. 33. Invano si collegano essi contro i buoni ed i giusti : Persecuzioni : Salm. 63. Essi sono felici in questo mondo, mentre i buoni vivono nell'indigenza: Giusti: Salm. 72. Essi tendono sempre delle insidie ai buoni : Nemici : Salm. 139: in questo modo provocano essi medesimi la loro perdita : Sapienza : Prov. 1, 18. Devesi avere in orrore la loro condotta ed evitarli con ogni cura Ibid. Prov. 4, 14 a 19. La loro condotta è opposta a quella dei giusti : Uomo : Prov. cap. 10. Essi non sarebbero innocenti agli occlii di Dio, quand' anche si vedesse che non commettono alcun male : Ibid. Prov. 11 , 21. Loro facilità nel seguire i cattivi consigli: Ibid. Prov. 17, 4; loro occupazione : Ibid Prov. 17, 11; castighi che gli sono riservati: Ibid Prov. 19, 29; loro sfrontatezza: Ibid. Prov. 21, 19: 22, 5; ragione per fuggirli : Ibid. Prov. 24, 1, 2; ragione per non imitarli : Ibid. Prov. 24, 19, 20; loro regno sorgente di guaj: Ibid. Prov. 28, 28; custighi che avranno anche in questo mondo: Givsti: Sap. 3, 10, 12. Iddio si serve degli elementi per punirli: Egiziani: Sap. 19, 17 e seg. Ammonirli senza riserva: Sapienza: Eccli. 4, 27 a 30. Schivare il loro consorzio: Vistù: Eccli. 7 , 17 a 19. Lacge: Salm. 1 , 1. Giusto: Salm. 25 , 4 , 5. SAPIENZA : Prov. 1, 10 # 16. Uomo: Prov. 14, 7: 24, 21, 22: 29, 24. Via-Th: Eccli. 7, 2: 8, 18: 13, 1. Non irritarli: Viarù: Eccli. 8 , 13 ; non approvare le loro violenze : Ibid. Eccli. 9 , 17. Dio: Eccli. 17, 26. Loro infelice fine: Vintù: Eccli. 21, 7 в 11; piangere la loro sorte più di quella di un morto: Ibid. Eccli. 22, 10 a 13; tutto si cambia in male per essi: Ibid. Eccli. 39, 27 a 32; loro prosperità in questa vita : essi sono riservati per il giorno delle vendette del Signore: Giudei: Gerem. 12, 1 a 3; le loro colpe sono la causa della desolazione della terra: Ibid. vers. 4; il loro castigo sarà il fuoco eterno : Gerusalemme : Ezech. 15, 7; esortazione fatta loro per parte di Dio, di cercare il Signore e la sua ginstizia, affine di evitare gli effetti della sua vendetta: Soronia: 2, 1 a 3. Abbandonati alla loro mulizia: Apocalisse: 22, 11, 12. Loro immenso numero: al tempo del diluvio non si trovano che otto giusti: Nok : Gen. 6, 11, 12 e tutto il capo. Non se ne trovarono dieci in cinque città dei Sodomiti: Abrahamo: Gen. 18, 32. Sonoma: Gen. 19, 12 a 17. Degli undici fratelli di Giuseppe, due soltanto pensarono a liberarlo. GIUSEPPE : Gen. 37 , 21 , 26. Di 100,000 combattenti d'Israele due soli furono trovati degni di entrare nella terra promessa: tutto il restante morl nel deserto: CARNI: Num. 11, 21. Giosok: Num. 14, 29, 30. Al tempo della passione di Gesù Cristo, non trovossi un solo nomo che ne abbis preso la difesa, o che siasi opposto ad un sl iniquo giudizio: Passione: Gio. 18, 40. Vedi CORRUZIONE: EMPJ: PECCATORI: VIZJ.

MAMBRE valle, nella quale Abrahamo andò a stabilire la sua dimora e ad innalzare un altare, dopo la sua separazione dal suo nipote Lot: Abramo: Gen. 13, 18.

MANAHEM, che significa consolatore, era re d'Israele e figlio di Gadi, generale delle truppe di Zaccaria: vedi ciò che segue.

Mananum & Re, capo 15. Manahem avendo ucciso Sellum, il quale regnò sopra Israele pel corso di soli 30 giorni, gli succede, nell'anno 3333. Questo principe esercitò grandi crudeltà contro gli abitani di Thersa. Regnò dicci anni: Phaceia, suo figlio, gli succede, nell'anno 345, e regna due anni. Questi è ucciso da Phacee, che a lui succede, nell'anno 345.

Ciò che precede trovasi all'articolo Azaria: 4

Re 15, 1 a 12.

- 13. Sellum filins Jabes regnavit trigesimo nono anno Azariæ regis Juda: regnavit autem uno mense in Samarià.
- 14. Et ascendit Manshem, filius Gadi, de Thersà; venitque in Samariam, et percussit Sellum filium Jabes in Samarià, et interfecit eum, regnavique pro co.

- 15. Relique autem verborum Sellum, et conjuratio ejus, per quam tetendit insidias, nonne luce scripta sunt in libro sermonum dierum regum Isrsei?
- 16. Tunc percussit Manshem Thapsam, et omnes, qui erant in ea, et terminos ejus de Thersa: noluerant enim aperire ei: et interfecit omnes prægnantes ejus, et scidit eas.
- 17. Anno trigesimo nono Azarim regis Juda regnavit Manshein, filius Gudi, super Israël decem annis in Samariā.
- 18 Fecitque quod erat malum coram Domino: non recessit à peccatis Jeroboam, filii Nabath, qui peccare fecit Israël cunctis diebus ejus.
- 19. Veniebat Phul rex Assyriorum in terram, et dabat Manahem Phul mille talenta argenti, ut esset ei in auxilium, et firmaret regnum ejus.
- 20. Indixitque Manahem argentum super Israël cunctis potentibus, et divitibus, ut daret regi Assyriorum quinquaginta siclos argenti per singulos; reversusque est rex Assyriorum, et non est moratus in terrà.
- 21. Reliqua autem sermonum Manaliem, et universa, quæ fecit, nonne liæc scripta sunt in libro sermonum dierum regum Israël?
- 22. Et dormivit Manahem cum patribus suis : regnavitque Phaceia filius ejus pro eo.
- Anno quinquagesimo Azariæ regis Juda regnavit Phaceia, filius Manahem, super Israël in Samaria biennio:
- 24. et fecit quod erst malum coram Domino: non recessit à peccatis Jeroboam filii Nabath, qui peccare fecit Israël.
- 25. Conjuravit autem adversus eum Phacee, filius Romeliar, dux ejus, et percussit eun: in Samarià in turre domús regire, juxta Argol, et juxta Arie, et cum eo quioqueginta viros de filiis Galaadilarum, et interfecit eum, regoavitque pro eo.
- 26. Reliqua autem sermonum Phaceia, et universa, que fecit, nonne hæc scripta sunt in libro sermonum dierum regum Israël?

Per la continuazione, vedi Puacre: 4 Re, cap. 15, 27 e seg.

MANASSE, che significa obblio, obbliato, eta if figlio primogenito di Giuseppe, e fratello di Ephraim: Giuserpe: Gen. 41, 50 a 52. Giacona: Gen. 46, 27: 48, 3, 14. Giacobbe adotta per suoi figli questi due figli di Giuseppe e li benedice: Giacona: Gen. 46, 5 a 20. Manasse ebbe molti figli, vivendo ancora suo padre Giuserpe: Gen. 50, 22. Tribù che porta il suo nome: Noveno: Num. 1, 4, 10. Numero degli uomini

di questa tribù dall' età di venti anni in su capaci di portare le armi e di fare la guerra: 1bid. vers. 34. Gamaliele ne fu il conduttore ed il capo: Sinaï: Num. 10, 23. Gaddi fu scelto per andare a riconoscere la terra di Chanaan con un altro di ciascuna delle tribù : Isbarri: Num. 13, 3, 12. Numero delle famiglie della tribù di Manasse: Novero: Num. 26, 28 a 34. Porzione della terra promessa, che la metà di questa tribò ha posseduto di là del Giordano : TERRA : Num. 32, 29, 33, 39 a 42. ISBAELITI : Deut. 3, 13, 14; a condizione che essa non si fermerebbe là neghittosa, ma che ajuterebbe altresì a combattere fino alla totale occupazione della terra promessa: ISRAELITI: Deut. 3 , 18 a 20. TEBRA: Num. 32 , 1 a 32. Hanniel fu scelto per farne la suddivisione tra le famiglie di questa tribù: TERRA: Num. 34, 17, 23. Questa tribù fa promulgare una legge in favore delle figlie di Salphaad, ed affinchè le terre non passino ad un'altra in conseguenza di unioni matrimoniali : Eredita' : Num. cap. 36. Mosè prima di morire benedice questa tribù e quella di Ephraim : Mosè : Deut. 33 , 13 a 17. La mezza tribù di Manasse, le tribù di Ruben e di Gad, che avevano già le loro porzioni della terra promessa, vanno alla testa delle altre tribù: MONUMENTO: Gios. 4, 12.

Manassa: Giosuè, capo 17. Porzione della terra promessa toccata alla tribù di Manasse, nell'anno 2560. Le figlie di Salphaad ricevono delle terre in mezzo ai fratelli del padre loro, secondo il comando del Signore.

Il capo precedente trovasi all' articolo Epurama: cap. 16.

Cecidit autem sors tribui Manasse (ipse enim est primogenitus Joseph): Machir primogenito Manasse patri Galand, qui fuit vir pugnator, habuitque possessionem Galand et Basan:

2. et reliquis filiorum Manasse juxta familias suas, filiis Abiezer, et filiis Helec, et filiis Seriel, et filiis Sechem, et filiis Hepher, et filiis Semida. Isti sunt filii Manasse, filii Joseph, mares per cognationes suas. Noyeno: Num. 26, 20 a 32.

3. Salphaad verò filio Hepher, filii Calaad, filii Machir, filii Manasse, non erant filii, sed solæ filiæ, quarum ista sunt nomina: Maala, et Noa, et Hegla, et Melcha, et Thersa. Ibid. vers. 33. Easura': Num. 27, 1: 36, 11.

 Veneruntque in conspectu Eleozari sacerdotis, et Josue filii Nun, et principum, dicentes: Domiuus præcepit per manum Moysi, ut darctur nobis possessio in medio fratrum nostrorum. Deditque eis juxta imperium Domini possessionem in medio fratrum patris earum.

5. Et cecideruot funiculi Manasse decein, absque terra Galaad et Basan trans Jordanem.

 Filiæ enim Manasse possederunt hæreditatem in medio filiorum ejus. Terra autem Galaad cecidit in sortem filiorum Manasse, qui reliqui erant.

7. Fuitque terminus Manasse ab Aser Machmethath, quæ respicit Sichem; et egreditur ad dexteram juxta habitatores fontis Taphuæ.

8. Etenim in sorte Manasse ceciderat terra Taphuæ, quæ est juxta terminos Manasse filiorum Enbraim.

g. Descenditque terminus vallis arundineti in meridiem torrentis civitatum Ephrain, que in medio sunt urbium Manasse. Terminus Manasse ab aquilone torrentis, et exitus ejus pergit ad

10. ità ut possessio Ephraïm sit ab austro, et ab aquilone Manasse, et utramque claudat mare, et conjungantur sibi in tribu Aser ab aquilone, et in tribu Issachar ab oriente.

11. Fuitque hwreditas Manasse in Issachar et in Aser, Bethsan et viculi eius, et Jeblaam cum viculis suis, et labitatores Dor cum oppidis suis, habitatores quoque Endor cum viculis suis : similiterque habitatores Thenac cum viculis suis, et labitatores Mageddo cum viculis suis, et tertia pars urbis Nopheth.

12. Nec potuerunt filii Manasse has civitates subvertere ; sed cœpit Chananœus habitare in terrà suà.

13. Postquam autem convaluerunt filii Israël, subjecerunt Chauanæos, et fecerunt sibi tributarios, nec interfecerunt eos.

14. Locutique sunt filii Joseph ad Josue, et dixerunt: quarè dedisti milii possessionem sortis et funiculi unius, cùm sim tantæ multitudinis, et benedixerit milii Dominus?

15. Ad quos Josue sit: si populus multus es, nscende in silvam, et succide tibi spatia in terra Pherezai et Raphaim; quia angusta est tibi possessio montis Ephraim.

16. Cui responderunt filii Joseph: non poterimus ad montana conscendere, cum ferreis curribus utantur Chananuci, qui habitant in terra campestri, in qua situe sunt Bethsan cam viculis suis, et Jezrael mediam possideus vallem.

17. Dixitque Josue ad domum Joseph, Ephraïm et Manasse: populus multus es, et magnæ fortitudinis, non habebis sortem unam;

18. sed transibis ad montem et succides tibi, atque purgahis ad habitandum spatia : et poteris

ultrà procedere, cùm subverteris Chananaum, quem dicis ferreos habere currus, et esse fortissimum.

Per la continuazione, vedi Divisioni: Gios. cap. 18.

Parte toccata a ciascuna mezza tribù di Manasse e di Eplraim: Gosvit: 22, 1, 4 a g. La mezza tribù che aveva la sua porzione di là del Giordano, colle due tribù di Ruben e di Gad, è accusata di idolatria colle due snddette, all'occasione di un altare che innalzarono ritirandosi nei loro possedimenti: essa si giustifica: ibid. vers. 10 a 34. La tribù di Manasse non distrugge Buthasn, uè Thanac, ec., essa si accontenta di rendersene tributari gli abitanti: Guvax: Giud. 1, 27, 28. Possedimenti di questa tribù nella terra pronessa: GAD: 1 Par. 5, 23 a 26. Numero dei discendenti di Manasse: Neuraxu: 1 Par. 7, 16 a 19. Loro valore guerriero: GAD: 1 Par. 5, 18. Loro schiavitù: Ibid. vers. 36.

MANASSE, figlio di Ezechia, re di Giuda, regnò dopo la morte di suo padre, nell'anno 3306: Dayidde: 1 Par. 3, 13, 14. Ezecnia: 4 Re 20, 21.

Manasse: 4 Re, capo a1. Manasse comincia a regnare sopra Giuda all'età di dodici anni. Egli adora gli idoli, ristabilisce i luoghi eccelsi che suo padre aveva distrutti, e profana il tempio del Signore, stabilendovi il culto degli idoli. Supera in empietà gli antichi abitanti della terra di Chanaan.

Duodecim annorum erat Manasses cum reguare compisset, et quinquaginta quinque annis regnavit in Jerusalem: nomen matris ejus Haphsiba.

- Fecitque malum in conspectu Domini, juxta idola gentium, quas delevit Dominus à facie filiorum Israël.
- 3. Conversusque est, et ædificavit excelsa, quæ dissipaverat Ezechias pater ejus: et erexit aras Baal, et fecit lucos sicut fecerat Achab rex Israël, et adoravit omnem militiam cell, et coluit eam. Infr. Manasse: 2 Par. 33, 1 a 3.
- 4. Extruxitque aras in domo Domini, de quà dixit Dominus: in Jerusalem ponam nomen meum. Davidde: 2 Re 7, 10.
- Et extruxit altaria universæ militiæ cœli in duobus atriis templi Domini.
- 6. Et traduxit filium suum per ignem: et ariolatus est, et observavit auguria, et fecit pythones, et aruspices multiplicavit, ut faceret malum coram Domino, et irritaret eum. Infr. Manasse: 2 Par. 33, 4.

- 7. Posuit quoque idolum luci, quem fecerat, in templo Domini, super quod locutus est Dominus ad David, et ad Salomonem filium ejus: in templo hoc, et in Jerusalem, quam elegi de cunctis tribulus Isreël, ponam nounea meun in sempiternum. Davide: 2 Re 7, 25, 26. Dedicazione: 3 Re 8, 16. Salomone: 3 Re 9, 26.
- 8. Et ultrà non faciam commoveri pedem Israël de terrà, quam dedi patribus eorum: si tamen custodierini opera omnia, quæ præcepi eis, et universam legem, quam mandavit eis servus meus Moyses.
- g. Illi verò non audierunt; sed seducti sunt à Manusse, ut secrent malum super gentes, quas contrivit Dominus à sacie filiorum Israël.

Mali che il Signore minaccia alla città di Gerusalemme, a cagione delle abbominazioni di Manasse. Morte di questo principe, nell'anno 3361. Gli succede suo figlio Amon.

- 10. Locutusque est Dominus in manu servorum suorum prophetarum, dicens:
- 11. quia fecit Manasses rex Juda abominationes istas pessimas, super omnia, quæ fecerunt Amorrhæi ante eum, et peccare fecit eliam Judam in immunditiis suis:
- 12. proptereà hæc dicit Dominus Deus Israël: ecce ego inducam mala super Jerusalem et Judam, ut quicumque audierit, tinniant ambæ aures ejus. Popolo: Gerem. 15, 4.
- 33. Et extendam super Jerusalem funiculum Samariæ, et pondus domůs Achab: et delebo Jerusalem sicut deleri solent tabulæ: et delebs vertam, et ducam crebriůs stylum super faciem ejus.
- 14. Dimittam verò reliquias hæreditatis meæ, et tradam ess in manus inimicorum ejas: eruotque in vastitatem, et in rapinam cunctis adversariis suis:
- 15. eò quòd fecerint malum coram me, et perseveraverint irritantes me, ex die, quâ egressi sunt patres eorum ex Ægypto, usquè ad lianc diem.
- 16. Insuper et sanguinem innoxium fudit Manasses multum nimis, donce impleret Jerusalem usquè ad os: absque peccetis suis, quibus peccere fecit Judam, ut faceret malum coram Domino.
- 17. Reliqua autem sermonum Manasse, et universa, quæ fecit, et peccatum ejus, quod peccavit, nonne hæc scripta sunt in libro sermonum dierum regum Juda?
- 18. Dormivitque Manasses cum patribus suis, et sepultus est in horto domûs suæ, in horto Oza: et regnavit Amon filius ejus pro eo.

19. Viginti duorum sanorum erat Amon cum regnare copisset: duobus quoque sunis regnavit in Jerusalem: nomen matris ejus Messalemeth filis Harus de Jetebs.

Per la continuazione, vedi Amon: 4 Re 21, 20.

Regno di Manasse giusta il libro secondo dei Paralipomeni.

Manasse: a Paraliponneni, capo 33. Manasse succede ad Exechia suo padre, e ristabilisce la idolatria, che suo padre aveva distrutta. Egli adora gli astri, profana il tempio del Signore, e consacra i suoi figli agli idoli. Si applica alla magla, seduce il suo popolo e disprezza le ammonisioni del Signore.

Il capo precedente trovasi all'articolo Sannaghe-Bis: 2 Par. cap. 32.

Duodecim annorum erat Manasses cum regnare coepisset, et quinquaginta quinque annis regnarit in Jerusalem. Sup. Manasse: 4 Re 21, 1.

2. Fecit autem malum coram Domino, juxta abominationes gentium, quas subvertit Dominus

coram filiis Israël.

3. Et conversus instauravit excelso, que demolitus fuerat Ezechias pater ejus : construxique aras Baalim, et fecit lucos, et adoravit omnem militiam coli, et coluit eam. Sup. Manasse: 4 Re 21, 3 a 15.

4. Ædificavit quoque alteria in domo Domini, de qua dixerat Dominus: in Jerusalem erit no-

men meum in ælernum. Sup. Manasse: 4 Re 21, 4.

5. Ædificavit autem ea cuncto exercitui cœli,

in duobus striis domás Domini.

6. Transireque fecit filios suos per ignem in valle Beneunom: observabat somoia, sectabatur auguria, maleficis artibus inserviebat, habebat secun magos, et incantatores: multaque mala operatus est coram Domino, ut irritaret eum.

7. Sculpile quoque et conflatile signum posuit in domo Dei, de quà loculus est Deus ad David, et ad Salomonem filium ejus, diceus in domo hác et in Jerusslem, quam elegi de cunctis tribubas Israël, ponam nomeo meum in sempiternum. Sup. Marasse: 4 Re 21, 7.

8. Et moveri non faciam pedem Israel de terrâ, quam tradidi patribus eorum: ilà dumtaxat, si custodieriot facere que præcepi eis, cunclamque legem, et cæremonias, atque judicia per manum Mossi.

9. Igitur Manasses seduxit Judam, et habitatores Jerusalem, ut facerent malum super omnes gentes, quas subverterat Dominus à facie filiorum Israël. 10. Locutusque est Dominus ad eum, et ad populum illius, et attendere noluerunt.

Iddio, per punire le colpe di Manasse e del suo popolo, manda gli Assiri, che lo fanno prigioniero e lo conducono a Babilonia. Manasse invoca il Signore nella sua affizione: ed il Signore lo ristabilisce sul trono. Egli rovescia gli idoli che aveva innalzati, e ristabilisce il culto del vero Dio.

- Idcircò soperioduxit eis principes exercit\(\mathcal{u}\)
  regis Assyriorum: coeperuntque Manassen, et vinctum catenis atque compedibus duxerunt in Babylonem.
- 12. Qui postquam coangustatus est, oravit Dominum Deum suum: et egit poenitentiam valdè coram Deo patruin suorum. Coanvis: 2 Epist. 7, 10. Vid. Post. vers. 25.
- 13. Deprecatusque est eum, et obsecravit inteni\u00e0, et exaudivit oralionem ejus, reduxitque eum Jerusalem in regnum suum, et cognovit Manasses, quòd Dominus ipse esset Deus.
- 14. Post hac adificavit nurum extra civitatem David, ad occidentem Gihoa in convalle, ab introitu portee piscium per circuitum usqué ad Ophel, et exaltavit illum vehementer: constituitque principes exercitús in cunctis civitalibus Judamunitis:
- 15. Et abstulit deos alienos, et simulachrum de domo Domini; aras quoque, quas fecerat in monte dom\u00e4b Domini, et in Jerusalem, et projecit omuia extra urbem.
- 16. Porrò instauravit altare Domini, et immolavit super illud victimas, et pacifica, et laudem : præcepitque Judæ, ut serviret Domino Deo Israël.
- 17. Attamen adhuc populus immolabat in excelsis Domino Deo suo.
- 18. Reliqua autem gestorum Manasse, et obsecratio ejus ad Deum suum, verba quoque Videntium, qui loquebantur ad eum in nomino Domini Dei Israël, continentur in sermonibus reguin Israël.
- 19. Oratio quoque ejus, et exauditio, et cuncta peccata, atque contemptus, loca etiam in quibus æddicavit excelsa, et fecit lucos et statuas, antequam ageret poenitentiam, scripta sunt in sermonibus Hozai.
- Manasse muore: gli succede suo figlio Amon, il quale commette delle colpe più gravi di quelle commesse da suo padre. Egli è trucidato dai suoi servi, nell'anno 3363. Regna in sua vece Josia suo figlio.
  - 20. Dormivit ergo Manasses cum patribus suis,

et sepelierunt eum in domo suå: regnavitque pro eo silius ejus Amon. Sup. Manasse: 4 Re 21, 18. Vedi pure Amon.

21. Viginti duorum annorum erat Amon cum regnare copisset, et duohus annis regnavit in Jerusalem.

22. Fecitque malum in conspectu Domini, sicut fecerat Manasses pater ejus: et cunctis idolis, quæ Manasses fuerat fabricatus, immolavit atque servivit.

23. Et non est reveritus suciem Domini, sicut reveritus est Manasses pater ejus: et multo majora deliquit.

24. Cùmque conjurassent adversòs eum servi sui, interfecerunt eum in domo suà.

25. Porrò relique populi multitudo, cæsis iis qui Amon percusserant, constituit regem Josiam filium ejus pro eo.

Per la continuazione, vedi Josik: 2 Par. cap. 34.

Noi pubblichismo qui la preghiera attribuita a Manasse: la Chiesa non la mette fra le canoniche, non avendo ancora avuto prove sufficienti della sua autenticità.

# PREGHIERA NON CANONICA DI MANASSE nella schiavitù a Babilonia.

Domine omnipotens Deus patrum nostrorum, Abraham, et Isaac, et Jacob, et seminis eorum justi, qui fecisti cœlum et terrem cum omni ornatu eorum, qui ligasti mare verbo præcepti tui, qui conclusisti abyssum, et signasti eam terribili et laudabili nomine tuo: quem omnia pavent, et tremunt à vultu virtutis tum, quis importabilis est magnificentia gloriæ tuæ, et insustentabilis ira comminationis tum super peccatores: immensa verò et investigabilis misericordia promissionis tuæ: quoniam tu es Dominus, altissimus, benignus, longanimis, et multum misericors, et pœnitens super malitias hominum. To, Domine, secundum multitudinem bonitatis tum promisisti pornitentiam, et remissionem iis, qui peccaverunt tibi, et multitudine miserationum tuarum decrevisti pænitentiam peccatoribus, in salutem. Tu igitur, Domine Deus justorum, non posuisti pœnitentiam justis . Abraham . et Isaac , et Jacob . iis, qui tibi non peccaverunt : sed posuisti pœnitentiam propter me peccatorem : quoniam peccavi super numerum arenæ maris: multiplicatæ sunt iniquitates mere, Domine, multiplicate sunt iniquitates mem, et non sum dignus intucri et aspicere altitudinem cœli, præ multitudine iniquitatum mearum. Incurvatus sum multo vinculo ferreo, ut non possim attollere caput meum, et non est respiratio mihi : quia excitavi iracundiam tuam, et malum coram te feci : non feci voluntatem tuam, et mandata tua non custodivi : statui abominationes, et multiplicavi offensiones. Et nunc flecto genu cordis mei, precans à te bonitatem. Peccavi, Domine, peccavi, et iniquitates meas agnosco. Quarè peto rogans te, remitte milii, Domine, remitte milii, et ne simul perdas me cum iniquitatibus meis, neque in æternum iratus, reserves mala milii, neque damnes me in infima terræ loca: quia tu es Deus, Deus, inquam, pœnitentium: et in me ostendes omnem bonitatem tuam, quia indignum salvabis me secundum magnam misericordiam tuam, et laudabo te semper omnibus diebus vitæ meæ : quonism te laudat omnis virtus cœlorum, et tibi est gloria in sæcula smculorum, Amen.

MANGIARE e bere: libertà che Dio ha lasciato a questo riguardo si Cristiani: vedi Libertà Cristiana: Visione di S. Pietro: per ciò che concerne le cerni monde od immonde secondo la legge di Mosè: vedi Mondo: Ismondo e Carni. Dobbiamo però tralasciare di mangiare certe cose, quando mangiandole si dà scandalo si presenti: Eleazaro: 2 Macc. 6, 44, 25. Romani: Epist. 14, 20, 21. Connti: 1 Epist. 8, 13. Non devonsi mangiare certe carni in alcuni determinati giorni o tempi, soche per spirito di mortificazione e penitenza: ASTINENZA: Diouno:

MANI. Imposizioni delle mani per la consacrazione dei Leviti: Num. 8, 10, 11. Vedi Imposizione: e Mosk: Num. 27, 18, 23.

Davidde preferisce cadere nelle mani di Dio, piuttosto che in quelle degli uomini: Davidde: 2 Re 24, 14. Se non si fa penitenza, caderassi infallibilmente nelle mani di Dio sdegnato: Pazusza: Eccli. 2, 22. Esati: Epist. 10, 31.

MANNA: Esodo, capo 16. Gli Israeliti partono da Elim, e vanno nel deserto di S.n. lvi mormorano per la scarsezza de' viveri, e Dio manda loro le quaglie, e piove manna a sazietà, nell'anno 2513.

Il capo precedente trovasi all'articolo Mosa: Esod. 15.

Profectique sunt de Elin, et venit omnis multitudo filiorum Israël in desertum Sin, quod est inter Elim et Sinaï, quintodecimo die mensis secundi, postquim egressi sunt de tertă Ægypti: Saptexax: 11, 2.

- 2. et murmuravit omnis congregatio filiorum Israël contra Moysen et Aaron in solitudine.
- 3. Dixeruntque filii Israël ad eos: ntinam mortui essemus per manum Domini in terră Ægypti, quando sedebamus super ollas carnium, et comedebamus panem in saturitate: cur eduxistis nos in desertum istud, ut occideretis omnem multitudieem fame?
- 4. Dixit autem Dominus ad Moysen: eccè ego plusm vobis panes de cœlo: egrediatur populus, et colligat quæ sufficiunt per singulos dies: ut tentem eum, utrùm ambulet in lege mea, an non.
- 5. Die autem sexto parent quod inferant: et sit duplum quam colligere solebant per singulos dies.
- 6. Dixerontque Moyses et Aaron ad omnes filios Israël: vesperè scietis quòd Dominus eduxerit vos de terrà Ægypti:
- 7. et manè videbitis gloriam Domini: audivit cuim murmur vestrum contra Dominum: nos verò quid sumus, quia mussitastis contra nos?
- 8. Et ait Moyses: dabit vobis Dominus vesperè carnes edere, et mané panes in saturitate; eo quôd audierit murmurationes vestras quibus murmarati estis contra eum: nos enim quid sumus? Nec contra nos est murmur vestrum, sed contra Dominum.
- 9. Dixit quoque Moyses ad Aaron: dic universæ congregationi filiorum Israël: accedite coram Domino: audivit enim murmur vestrum.
- 10. Cùmque loqueretur Aaron ad omnem cœtum filorum Israël, respexerunt ad solitudinem: et eccè, gloria Domini apparuit in nuhe. Patrijancui: Eccli. 45, 3.
- 11. Locutus est autem Dominus ad Moysen, dicens:
- 12. audivi murmurationes filiorum Israël, loquere ad eos: vesperè comedetis carnes, et manè saturabimini panibus: scietisque quòd ego sum Dominus Deus vester.
- 13. Factom est ergò vesperè, et ascendens coturaix, cooperuit castra: manè quoque ros jacuit per circuitum castrorum. ISRAELITI: Salm. 104, 39. ECIZIANI: Sap. 19, 11.
- 14. Cùmque operaisset superficiem terræ, apparuit in solitudine minutum et quesi pilo tusam in similitudinem pruinae super terram. Fococ: Num. 11, 7, COMANDAMENTI: Deul. 8, 16. CONFIDENZA: Salm. 77, 27 a 29. EGIZIANI: Sap. 16, 20. MIRACOLI: Ĝio. 6, 31.
- 15. Quod cum vidissent filii Israël, dixerunt ad invicem: Manhu? Quod significat: quid est hoc? Ignorabant enim quid esset. Quibus ait T. II.

Moyses: iste est panis, quem Dominus dedit vohis ad vescendum. Corints: 1 Epist. 10, 3.

Comando del Signore intorno all'osservanza del sabbato e intorno al raccogliere la manna.

- 16. Hic est sermo, quem præcepit Dominus; colligat unusquisque ex eo quantum sufficit ad vescendum: gomor per singula capita, juxta numerum animarum vestrarum, quæ habitant in tabernaculo, sic tolletis.
- 17. Feceruntque ità filii Israël: et collegerunt, alius plùs, alius minus.
- 18. Et mensi sunt ad mensuram gomor, nec qui plùs collegerat, habuit ampliùs; nec qui minus paraverat, reperit minus, sed singuli juxta id quod edere poterant, congregaverunt. Coninti: a Epist. 8, 15.
- 19. Dixitque Moyses ad eos: nullus relinquat ex eo in mane.
- 20. Qui non audierunt eum , sed dimiserunt quidam ex eis naquè mane, et scatere cœpit vermibus, atque computruit: et iratus est coutra eos Moyses.
- 21. Colligebant autem manè singuli, quantum sufficere poterat ad vescendum: cûmque incaluisset sol, liquefiebat.
- 22. In die autem sextà collegerunt cibos duplices, id est, duo gomor per singulos homines: venerunt autem omnes principes multitudinis, et narraverunt Moysi.
- 23. Qui ait eis: hoc est quod locutus est Dominus: requies sabbati sanctificata est Domino cràs. Quodcumque operandum est, facite: et quæ coquenda aut, coquite: quidquid autem reliquum fuerit, reponite usquè in mane.
- 24. Feceruntque ità ut præceperat Moyses, et non computruit, neque vermis inventus est in eo.
- 25. Dixitque Moyses: comedite illud hodiè, quia subbatum est Domini: non invenietur hodiè in agro.
- 26. Sex diebus colligite: in die autem septimo sabliatum est Domini, incircò non invenietur.
- 27. Venitque septima dies : et egressi de populo ut colligerent, non invenerunt.
- 28. Dixit autem Dominus ad Moysen: usquequò non vultis custodire mandata mea, et legem meam?
- 29. Videte quòd Dominus dederit vobis sabbatum, et propter hoc die sextâ tribuit vobis cibos duplices: maneat unusquisque apud semetipsum, nullus egrediatur de loco suo die septimo.

30. Et sabbatizavit populus die septimo.

Qualità della manna. Mosè, per comando di Dio, ne fa riservare una porzione per riporla nel Tabernacolo in memoria dell'avere Iddio nutrili con essa gli Israeliti ogni di per quarant'anni.

- 31. Appellavitque domus Israël nomen ejus Man: quod erat quasi semen coriandri, album, gustusque ejus quasi similæ cum melle.
- 32. Dixit autem Moyses: iste est sermo quem præcepit Dominus: imple gomor ex eo, et castodistur in futuras retrò generationes, ut noverint panem, quo alui vos in solitudine, quandò educti estis de terrà Ægypti.
- 33. Dixitque Moyses ad Aaron: sume vas unum, et mitte ibi Man, quantum potest capere gomor: et repone coram Domino, ad servandum in generationes vestras,
- 34. sicut præcepit Dominus Moysi. Posuitque illud Asron in Tabernaculo reservandum.
- 35. Filii autem Israël comederunt Man quadraginta aunis, donec venirent in terram habitabilem: hoc cibo aliti sunt, usquequò tangerent fiues terræ Chanaan.
- 36. Gomor autem decima pars est Ephi. Vedi. Esda: 2, 9, 21. OLOFERRE: Giudit. 5, 15.

Per la continuazione, vedi Mosh: Esod. cap. 17.

Gli Israeliti sono sazi della manua: mormorauo contro il Signore e chiedono le carni, le
cipolle e le pignatte d' Egitto: Iddio gli punisce
col Fuoco: Num. cap. 11. Carni: Num. cap. 11.
Mosè la rammenta agli Israeliti come un benefizio di Dio: Comandamenti: Deut. 8, 3, 16. Essa
cessò di cadere appena furono essi entrati nella
Terra promessa e che ebbero gustato di quei
frutti: Pasqua: Gios. 5, 12. Si esaminino i vari
richiami sopra citati nel testo latino. Qualità della
manna: Ecizani: Sap. 16, 20 a 29.

MANSIONI, od accampamenti degli Israeliti nel deserto. Vedi Accampamenti.

MANTELLO. Vedi PALLIO.

MANUÈ, che significa riposo, fu padre di Sansone.

Manuk: Giudici, capo 13. Gli Israeliti abbandonati nuovamente nelle mani dei Filistei, in pena dei loro peccati: un Angelo del Signore predice alla moglie di Manuè, che era sterile, la nascita di un figlio, che essa chiamerebbe Sunsone, e che sarebbe il loro liberatore: anno del mondo 2848. Il capo precedente trovasi all'articolo JAPRET: Giudici, cap. 12.

Rursûmque filii Israël feceruat malum in conspectu Domini, qui tradidit eos in manus Philisthinorum quadraginta annis. Tuola: Giud. 10, 6 a q.

- 2. Erst autem quidam vir de Saraâ, et de stirpe Dan, nomine Manue, habens uxorem sterilem.
- 3. Cui apparuit Angelus Domini, et dizit ad cam: sterilis es et absque liberis: sed concipies, et paries filium: Sarati Gen. 16, 11. ELGANA: 1 Re 1, 20. LUCA: 1, 31.
- 4. cave ergò ne bibas vinum ac siceram, nec immundum quidquam comedas. Voto: Nam. 6, 5.
- 5. Quis concipies, et paries filium, cujus non tanget caput novacula: erit enim nazarreus Dei ab infantiá suà, et ex matris utero, et ipse incipiet liberare Israël de manu Philisthinorum. Voro: Num. 6, 5.
- 6. Quæ cùm venisset ad maritum soum, dixit ei: vir Dei venit ad me, habens vultum engelicum, terribilis nimis. Quem chm interrogassem, quis esset, et undé venisset, et quo nomine vocaretur, nolnit mibi dicere:
- 7. sed hoc respondit: eccè concipies et paries filium: cave ne vinum bibas, nec siceram, et ne aliquo vescaris immundo: erit enim puer nazaræus Dei ab infantià suà, ex utero matris suæ usquè ad diem mortis sue.
- Manuè prega il Signore che mandi nuovamente l'uomo di Dio che parib con sua moglie. Dio lo esaudisce: l'Angelo ritornò e salì al cielo insieme colla fiamma dell'olocausto che Manuè aveva offerto al Signore.
- 8. Oravit itaque Manue Dominum, et ait: obsecro, Domine, ut vir Dei, quem misisti, veniat iterum, et doceat nos quid debeumus facere de puero, qui nasciturus est.
- Exaudivitque Dominus deprecantem Manue; et apparuit rursum Angelus Dei uxori ejus sedeuti in agro. Manue autem maritus ejus nou erat cum eå. Ouw cum vidisset angelum,
- 10. festinavit, et cucurrit ad virum suum: nuntiavit que ei dicens: eccè apparuit milii vir, quem antè videram.
- 11. Qui surrexit, et secutus est uxorem suam: venieusque ad virum, dixit ei: tu es qui locutus es mulieri? Et ille respondit: ego sum.
- 12. Cui Manue: quandò, inquit, sermo tuus fuerit expletus, quid vis ut faciat puer? aut à quo se observare debebit?

- 13. Dixitque Angelus Domini ad Munue: ali omnihus, quæ locutus sum uxori tuæ, abstineat se:
- 14. et quidquid ex vineă nascitur non comedat; vinum et siceram non bibat, nullo vescatur immundo: et quod ei præcepi, impleat atque custodiat.
- 15. Dixitque Manue ad Angelum Domini: obsecro te ut acquiescas precibus meis, et faciamus tibi hædum de capris.
- 16. Gui respondit Angelus: si me cogis, non comedam panes tuos: si autem vis holocaustum facere, offier illud Domino. Et nesciebat Manue quòd Angelus Domini esset.
- 17. Dixitque ad eum: quod est tibi nomen, ut si sermo tuus fuerit expletus, honoremus te?
- 18. Cui ille respondit : cur quæris nomen meum
- 19. Tulit itaque Manue Incdum de capris: et libameuta, et posuit super petram, offereus Domino, qui facit mirabilia: ipse autem et uxor ejus intuebantur.
- 20. Cùmque ascenderet flanma altaris in cœlum, Angelus Domini pariter in flanmă ascendit. Quod eum vidissent Mauue et uxor ejus, proni ceciderunt in terram,
- 21. et ultrà eis nou apparuit Augelus Domini. Statimque intellexit Mouue Augelum Domini
- Manuè teme di morire: sua moglie lo rassicura. Essa partorisce un figliuolo, che chiuma Sansone, ed è riempito dello spirito del Signore; anno 2849.
- 22. et dixit ad uxorem suam : morte morieniur, quia vidimus Deum.
- 23. Cui respondit mulier: si Dominus nos vellet occidere, de manibus nostris holocaustum et libamenta uon suscepisset, nec ostendisset nobis hæc omnia, neque ea quæ sunt ventura dixisset.
- 24. Peperit itaque filium, et vocavit nomen ejus Samsou. Crevitque pner: et benedixit ei Dominus.
- 25. Coepitque Spiritus Domini esse cum eo in custris Dan inter Saraa et Esthaol.
- Per la continuazione, vedi Sansonn: Giudici, capo. 14.
- MAOZIM: dio d'Antioco, ignorato dai suoi padri: Daniete: 11, 38, 30.
  - MARAVIGLIA. Vedi MERAVIGLIE.
- MARDOCHEO, che significa contrizione o dolore amaro, era figlio di Jaïr, e zio di Esther.

- Abitava nella città di Susa, dacchè era stato condotto prigioniero a Babilonia, da Nabuelnodonosor, co' Giudei e col loro re Jechonia: Assurao. Esth. 2, 5 e seg. Ricusa di piegare le ginocchia dinanzi ad Aman, la qual cosa irrita grandemente costui contro tutti i Giudei, la di cui nazione vuole intieramente sterminare: Ibid. cap. 3.
- Mandocuno: Esther, cupo 4. Mardocheo ed i Giudei sono immersi nel dolore vedendo che Aman aveva ottenuto dal re Assuero l'ordine di sterminare tutti i 6 iudei. Diardocheo straccia le sue vesti, si cuopre di sacco, sparge ceneri sul suc capo, e gridando ad alta voce finale porte del palazzo del re, dà a conoscere l'amaritudine del suo spirito. Esther, gli manda un vestito, affinche levi il sacco, onde poter entrare in palazzo: Mardocheo lo ricusa. Allora Esther manda un eunuco ad interogarlo perchè facesse tali cose: anno del mondo 34,4.
- Il capo precedente trovasi all'articolo Assuero:
  Esth. cap. 3.
- Que cum audisset Mardochæus, scidit vestimenta sua, et indutus est sacco, spargens cherem capiti: et in platea medio civitatis voce magna clamabat, ostendeus amaritudinem animi sui,
- 2. et lioc ejulatu usque ad fores palatii gradiens: non enim erat licitum indutum sacco aulam regis intrare.
- 3. In omnibus quoque provinciis, oppidis, ac locis, ad que crudele regis dogma pervenerat, planetus ingens erat apud Judeos, jejunium, ululatus, et fletus, sacco et cinere multis pro strato utentibus.
- 4. Ingresse autem sunt puellæ Esther et eunuchi, nuntiaveruntque et. Quod audiens consternata est: et vestem misit, ut ablato sacco induerent eum: quam accipere noluit.
- Accitoque Athach eunucho, quem rex ministrum el dederat, præcepit ei ut iret ad Mardochæum, et disceret ab eo cur hoc faceret.
- Egressusque Athach, ivit ad Mardochæum stantem in plateå civitatis, ante ostium palatii:
- Mardocheo palesa alla regina Estler , sua nipole, tutlo ciò che Aman aveva fatto contro i Giudei, e le manda una copia dell'edito affisso in Susa contro di essi. Esther fia dire a Mardocheo che essa non può parlare al re, senza esporsi ad una morte certa.
- 7. Qui indicavit ei omnia quæ acciderant, quo-

modò Aman promisisset, ut in thesauros regis pro Judworum nece inferret argentum:

 exemplar quoque edicti, quod pendebat in Susan, dedit ei, ut reginæ ostenderet, et moneret eam, ut intrafet ad regem, et deprecaretur eum pro populo suo.

9. Regressus Athach, nuntiavit Esther omnia

10. Quæ respondit ei, et jussit ut diceret Mar-

11. omnes servi regis, et cunctæ, quæ sub ditione ejus sunt, norunt provincim quòd sive vir,
sive mulier, non vocatus, interius atrium regis intraverit, absque ullà cunctatione statim interficiatur: nisi fortè rex auream virgam ad eum tetenderit pro signo elemeniis p atque ità possit vivere. Ego igitur quomodò ad regem intrare potero, quæ triginta jam diebus non sum vocata
ad eum?

Mardocheo sa rispondere ad Esther che, se essa ricusa di esporre la propria vita per la salvezza del suo popolo, siddio sarà perire ella medesima. Infr. Manocuto: Esth. c. 15. Esther, persuasa dalle parole di Mardocheo, gli manda a dire che vada in Susa, e che ivi raduni tutti i Giudei, e che insieme digiunando sacciano orazione per lei: Obazione: Esth. cap. 14: promette poscia di andare a trovare Assuero, auche a pericolo della propria vita.

# 12. Quod cum audisset Mardochæus,

13. rursum mandavit Esther, dicens: ne putes quòd animam tuam tantùm liberes, quia in domo regis es præ cunctis Judæis:

14. si enim nunc silueris, per aliam occasionem liberabuntur Judmi: et tu et domus patris tui peribitis. Et quis novit, ntrum idcircò ad regnum veneris, ut in tali tempore parareris? Infr. Mandocaso: Esth. 15,1 a 3.

15. Rursumque Esther hac Merdochæo verba

16. vade, et congrega omnes Judæos, quos in Susan repereris, et orate pro me. Non co-medatis, et non hibatis tribus diebus, et tribus noctibus: et ego cum aucillis meis similiter jejunabo, et tunc ingrediar ad regem, contra legem facieas, non vocata, tradensque me morti et periculo.

17. Ivit itaque Mardochæus, et fecit omnia quæ ei Esther præceperat.

MARDOCHEO: Esther, cap. 5. Mardocheo avendo eseguito l'ordine di Esther, vedi Onazione: Esth.

cap. 13, questa va a trovare Assuero, dul quale è benissimo riccutta. Vedi Estruri cap. 15, vets. 14 e seg. Essa lo prega che vada da lei al convito che gli ha preparato, e che venga steo lui anche Aman. Il re con Aman andò al convito della regina, la quale invita il re ad un altro convito pel giorno seguente, pregandolo di condurvi ancora Aman: anno 3455.

Die autem tertio induta est Esther regalihus vestimentis, et stelit in atrio domús regiæ, quod erat interiùs, contra basilicam regis: at ille sedebat super solium suum in consistorio palatii contra ostium domús.

2. Cumque vidisset Esther reginam stantem, placuit oculis ejus, et extendit contra eam virgam suream, quam tenebat manu. Quo accedens, osculata est summitatem virgæ ejus. Estaza: 15, 4 a 10.

3. Dixitque ad eam rex: quid vis Esther regina? Quæ est petitio tua? Etiamsi dimidiam partem regni petieris, dabitur tibi.

4. At illa respondit: si regi placet, obsecro ut veniss ad me hodiè, et Aman tecum, ad convivium quod paravi.

 Statimque rex, vocate, inquit, citò Aman, ut Esther obediat voluntati. Venerunt itaque rex et Aman ad convivium, quod eis regina paraverat.

6. Dixitque ei rex, postquam vinum biherat abundanter: quid petis ut detur libi? et pro qua re postalas? etiamsi dimidiam partem regni mei petieria, impetrabis.

7. Cui respondit Esther: petitio mea est, et

8. si inveni in conspectu regis gratiam, et si regi placet ut det mihi [quod postulo, et meam impleat petitionem: veniat rex et Aman ad convivium quod paravi eis, et cras aperiam regi voluntatem meam.

Aman grandemente irritato perchè Mardocheo non gli rende onore, come gli altri servi del re, convoca i suoi amici con Zares sua moglie, e, per loro consiglio, ordina che si ammanisca una gran trave alla cinquanta cubiti, determinato di chiedere al re, che ad essa sia appicato Mardocheo: Assusso: Esth. cap. 3.

g. Egressus est itsque illo die Aman lætus et alacer. C\u00e4mque vidisset Mardochæum sedentem ante fores palatii, et non sol\u00fcm non assurrexisse sibi, sed nec motum quidem de loco sessionis suæ, indiguatus est vald\u00e9: 10. et dissimulatà irà, reversus est in domum suam, convocavit ad se amicos suos, et Zares uxorem suam:

11. et exposuit illis magoitndinem divitiarum suarum, filiornmque turbam, et quantà enm glorià super omnes principes et servos suos rex elevasset.

12. Et post hac ait: regins quoque Esther nullum alium vocavit ad convivium cum rege, prater me: apud quam etiam cras cum rege pransurus sum.

13. Et cum hæc omnia habeam, nihil me habere puto, quandiù videro Mardochæum Judæum sedentem ante fores regias.

14. Responderuntque ei , Zares uxor ejus , et ceteri amici : jube parari excelsam trabem , habentem altitudinis quinquaginta cubitos , et dic manò regi ut appendatur super eam Mardochaus, et sic ibis eum rege lætus ad convivium. Placuit ei consilium , et jussit excelsam parari crucem.

Mandoculo: Esther, cup. 6. Assuero non potendo dormire, si fa leggere gli annali e la storia del suo regno vi trova come Mardocheo aveva rivelata la congiura tramata contro il re dagli eunuchi, e che Mardocheo non ne aveva avuto ricompensa veruna, Assuero interroga Aman in qual maniera debbasi onorare un uomo che il re vuole onorare.

Noctem illam duxit rex insomnem, jussitque sibi afferri historias et annales priorum temporum: que cum illo præsente legerentur,

2. ventum est ad illum locum ubi seriptum erat, quomodò nuntiasset Mardochæus insidias Bagathan et Thares eunuchorum regem Assuerum jugulare eunientium: Assueno: Esth. 2, 21 a 23. Infr. Esth. 12, 1 a 5.

3. Quod cum audisset rex, ait: quid pro hâc fide bonoris ac præmii Mardochæus consecutus est? Dixerunt ei servi illius ac ministri: nihil omnino mercedis accepit.

4. Statimque rex: quis est, inquit, in atrio?
Aman quippè interius atrium domús regim intraverat, ut suggereret regi, el juberet Mardochœum affigi putibulo, quod ei fuerat præpa-

ratum.
5. Responderunt pueri: Aman stat in atrio.

Dixique rex: ingrediatur.

6. Cûnque esset ingressus, ait illi: quid debet fieri viro, quem rex honorare desideral?
Cogitans autem in corde suo Aman, et repntans quòd nullum alium rex, nisi se, vellet honorare.

Aman indica al re la maniera di onorare colui che egli vuole onorare. Assuero gli ordina di rendere un tale onore a Blardocheo. Aman, eseguiti gli ordini del re, si ritira a casa sua piangendo e col capo coperto.

respondit: homo, quem rex honorare cupit,
 debet indui vestibus regiis, et imponi super equum qui de sella regis est, et accipere regium diadema super caput suum,

 et primus de regiis principilus ac tyrannis teneat equem ejus, et per plateam civitatis incedens, clamet, et dicat: sic lionorabitur quemcumque voluerit rex bonorare.

10. Dixitque ei rex: festina, et sumptà stolà et equo, fac ut locutus es Mardocheo Judro, qui sedet ante fores palatii. Cave ne quidquam de his, que locutus es pretermittas.

11. Tulit itsque Aman stolam et equum, indutumque Mardochæum in plateå civitatis, et impositum equo præcedebat, atque clamabat: hoc honore coudignus est, quemcumque rex voluerit honorare.

12. Reversusque est Mardochæus ad januam palatii: et Aman festinavit ire in domum suam, lugens et operto capite.

13. Narravitque Zares uxori sum, et amicis omnia qua evenissent sibi. Cui responderunt sapientes, quos labebat in consilio, et nxor ejus: si de semine Judæorum est Mardochæus, aute quem cadere cæpisti, non poteris et resistere, sed cades in conspectu ejus.

14. Adhuc illis loquentibus venerant eunuclii regis, et citò eum ad convivium quod regius paraverat, pergere compulerunt.

Mandocneo: Esther, cap. 7. Assuero va con Aman a cena nell'apparlamento della regina: essa to prega per la sua vita e per quella del suo popolo, ed accusa Aman come nemico de' Giudei, dei quali volvea lo sterminio. Il re ordina che Aman sia appeso alla trave che aveva futto preparare per Bardocheo. Anno 3495.

Introivit itaque rex et Aman, ut biberent cum reginà.

 Dixitque ei rex etiam secundă die, postquâm vino incaluerat: qum est petitio tua Esther, ut detur tibi? et quid vis fieri? Etiamsi dimidiam partem regni mei petieris, impetrabis.

3. Ad quem illa respondit: si inveni gratiam in oculis tuis, ô rex, et si tibi placet, dona mibi animam meam, pro qua rogo, et populum meum pro quo obsecro. MAR 100 MAR

- 4. Traditi enin sumus ego et populus meus, ut conterampr , jugulemur , et pereamus. -Alque utinam in servos et famulus venderemur: esset tolerabile malum, et gemens tacerem : nunc autem hostis noster est, cujus crudelitas redundat in regem.
- 5. Respondensque rex Assuerus , sit : quis est iste, et cujus potientiæ, ut hæc audeat facere ?
- 6. Dixitque Esther: hostis et inimicus noster pessimus iste est Aman. Quod ille audiens, illicò obstupuit, vultum regis ac regime ferre non sustinens.
- 7. Rex autem iratus surrexit, et de loco convivii intravit in hortum arboribus consitum. Aman quoque surrexit ut rogaret Esther reginam pro animă suă; intellexit enim à rege sibi paratum malum.
- 8. Qui cum reversos esset de horto nemoribus consito, et intrasset convivii locum, reperit Aman super lectulum corruisse, in quo jacebat Esther, et ait : etium reginam volt opprimere, me præseute, in domo mea. Necduin verbuin de ore regis exierat, et statim operuerunt faciem eius.
- 9. Dixitque Harbons , unus de ennuchis , qui stabant in ministerio regis: en lignum, quod paraverat Mardochao qui locutus est pro rege . stat in domo Aman , habens altitudinis quinquaginta cubitos. Cui dixit rex : appendite eum in eo.
- 10. Suspensus est itaque Aman in patibulo quod paraverat Mardochæo; et regis ira quievit.
- MARDOCHEO: Esther, cap. 8. Assuero dona alla regina Esther la casa di Aman, ed innalza Mardocheo alla carica che aveva Aman, dandogli l' anello reale. Esther prega il re di revocare l'editto emanato contro i Giudei.

Die illo dedit rex Assuerus Esther regime domum Amen adversarii Judmorum . et Mardocheens ingressus est ante faciem regis. Confessa est enim ei Esther quod esset patruus suus.

- 2. Tulitque rex annulum, quem ab Aman recipi jusserat, et tradidit Mardochmo. Esther autem constituit Mardochmum super domum suem-
- 3. Nec his contents, procidit ad pedes regis, flevitque, et locuta ad eum oravit, ut mulitiam Aman Agagite, et machinationes eius pessimas. quas excogitaverat contra Judæos, juberet irritas fieri.
- 4. At ille ex more sceptrum apreum protendit manu, quo signum clementiæ monstrabatur: illaque consurgens stetit aute eum.

- 5. et ait : si placet regi, et si inveni gratiam in oculis eius, et deprecatio mea non ei videtur esse contraria, obsecro, ut novis epistolis, veteres Aman litterm , insidiatoris et hostis Judmorum, quibus eos in cunctis regis provinciis perire præceperat, corrigantur.
- 6. Ouomodò enim potero sustinere necem et interfectionem populi mei ?

Assuero ordina a Mardocheo di spedire nuove lettere per rivocare le prime di Aman mandate in tutte le provincie per sterminare i Giudei. Anno 3495.

Vedasi la lettera di Assuero all'articolo LETTERA : Esth. cap. 16.

- 7. Responditque rex Assnerus Esther region, et Mardochæo Judwo: domum Aman concessi Esther, et ipsum jussi affigi cruci, quia ausus est manum mittere in Judgeos.
- 8. Scribite ergo Judæis, sicut vobis placet, regis nomine, signantes litteras annulo meo. Hæc enim conspetudo erat, ut epistolis, que ex regis nomine mittebantur, et illius annulo signatæ erant. nemo auderet contradicere.
- q. Accitisque scribis et librariis regis (erat autem tempos tertii mensis qui appellatur Siban) vigesimă et tertiă die illius , scriptœ sunt epistolæ, ut Mardochæus voluerat, ad Judæos, et ad principes, procuratoresque et judices qui centum viginti septem provinciis ab Indià usquè ad Æthiopiam præsidebant: provinciæ atque provincim, populo et populo, juxta linguas et litteras suas, et Judæis, prout legere poterant, et
- 10. Ipsægne epistolæ, quæ regis nomine mittebantur, angulo ipsius obsignatæ sunt, et missæ per veredarios: qui per omnes provincias discurrentes, veteres litteras novis nuntiis prævenirent.
- 11. Quibus imperavit rex ut convenirent Judeos per singulas civitates, et in unum præciperent congregari, ut starent pro animabus suis, et omnes inimicos suos, cum conjugibus ac liberis et universis domibus, interficerent atque delerent, et spolis corum diriperent.
- 12. Et constitute est per onnes provincies une ultionis dies , id est , tertia decima mensis duodecimi Adar.
- 13. Summeque epistole bec fuit, ut in omnibus terris ac populis, qui regis Assueri subjacebant imperio, notum fieret paratos esse Judæos ad capiendam vindictam de hostibus suis. LETTERA: Esth. cap. 16.

14. Egressique sunt veredarii celeres nuntia perferentes, et edictum regis pependit in Susan.

L'elevazione di Mardocheo riempie di gioja tutta la città di Susa e tutte le provincie del regno. I Giudei sono ricolmati di gloria, e molti Gentili abbracciano la loro religione.

15. Mardochæns autem de polatio et de conspectu regis egrediens, fulgebat vestibus regis lyseinthinis videlicet et aëreis, coronam auream portans in capite, et amictus serico pallio atque purpureo. Omnisque civitas exultavit, atque læ-

16. Judais autem nova lux oriri visa est, gaudium, honor, et tripudium.

17. Apud omnes populos, urbes, atque provincias, quòcumque regis jusas veniebant, mira exaltatio, epulm atque convivia, et festus dies; in tantúm ul plures alterios gentis et secta, eorum religioni et caremoniis jungerentur. Grandis enim cunctos judaici nominis terror invaserat.

Mandocuro: Esther, cape 9. I Giudei, per comando del re, uccidono in Susa e nelle provincie, nell'anno 3496, tutti i loro nemici. Il numero dei morti è di 75,000. Vedi infr. vers. 16.

Igitur duodecimi mensis, quem Adar vocari antè jam diximus, terià decimà die, quandò cunctis Judreis interfectio parabator, et hostes corum inhiabat sanguini, versà vice Judai superiores esse cœperunt, et se de adversariis vindicare. Sup. Малюошко: Esth. 8, 12. Lettraa: Esth. 16. 20.

2. Congregatique sunt per singulas civitates, oppida, et loca, nt extenderent manum contra inimicos et persecutores saus. Nullusque ansus est resistere, eò quòd omnes populos magnitudinis eorum formido penetrarat.

 Nam et provinciarum judices, et duces, et procuratores, omnisque dignitas que singulis locis ac operibus præerat, extollebant Judeos timore Mardochæi,

 quem principem esse palatii, et plurimum posse cognoversat: fama quoque nominis ejus crescebat quotidie, et per canctorum ora volitabat.

5. Itaque percusserunt Judwi inimicos suos plaga magna, et occiderunt eos, reddentes eis quod sibi paraverant facere;

6. in tantôm ut etiam in Susan quingentos viros interficerent, extra decem filios Aman Agugitæ hostis Judworum; quorum ista sunt nomina:

- 7. Pharsandatha, et Delphon, et Esphatha,
  - 8. et Phoratha, et Adalia, et Aridatha,
- 9. et Phermesta, et Arisai, et Aridai, et Jezutha.
- 10. Quos cum occidissent, prædas de substantiis eorum tangere noluerunt.
- 11. Statimque numerus eorum, qui occisi erant in Susan, ad regem relatus est.

Assuero, avendo sentito il numero di quei che erano stati uccisi in Susa dai Gindei, domanda alla regina Esther se voleva qualche cosa di più. La regina lo prega di permettere ai Giudei, che come hanno fatto oggi in Susa, così fazciano anche domani: ciò che il re accorda.

12. Qui dixit reginæ: in urbe Susan interfeceront Judæi quingentos viros, et alios decem filios Aman: quan lam potas eos exercere cædem in universis provinciis? Quid ultrà postulas, et quid vis ut fieri jubeam?

13. Cui illa respondit: si regi placet, detur potestas Judæis, ut sicut fecerunt hodie in Susan, sic et cras faciant, et decem filii Aman in patibulis saspendantur.

14. Pracepitque rex ut ità fieret. Statimque in Susan pependit edictum, et decem filii Aman suspensi sunt.

15. Congregatis Judzes quarta decima die meusis Adar, interfecti sunt in Susan trecenti viri: nec corum ab illis direpta substantia est.

16. Sed et per omnes provincias, que ditioni regis aubjacebant, pro animabus suis steterunt Judai, interfectis hostibus ac persecutoribus suis: in tantim ut septangiota quinque millia occisoram implerentur, et nullus de substantiis eorum quidquem contingeret.

17. Dies autem tertins decimus mensis Adar, primus apad omnes interfectionis fuit, et quartà decimà die exdere desieruut. Quem constituerunt esse solemnem, ut in eo omui tempore deinceps vacarent epulis, gaudio, atque conviviis.

18. At hi, qui in urbe Susan œedem exercuerant, tertio decimo, et quarto decimo die ejusdem mensis in occedo versati sunt; quinto decimo autem die percutere desierant. Et idcircò eumdem diem constituerunt solenanem epularum atque latitim.

1 Giudei instituiscono in perpetuo il di solenne di Phurim, o sia delle sorti, per celebrare la memoria della loro liberazione, della ruina di Aman, e dell'elevazione di Bardocheo.

19. Hi verò Judai, qui in oppidis non mu-

ratis, ac villis morabantor, quartum decimum diem mensis Adar conviviorum et gaudii decreverunt, ità ut exultent in eo, et mittant sibi mutuò partes epularum et ciborom.

20. Scripsit itaque Mardochæus omnia hæc, et litteris comprehensa misit ad Judæos, qui in omnibus regis provinciis morahantur, tam iu vicino positis, quam procul.

21. ut quartam decimam et quintam decimam diem mensis Adar pro festis susciperent, et revertente semper anno, solemni celebrarent honore;

22. quia in ipsis diebus se ulti sont Judizi de inimicis suis , et luctus atque tristità in hilaritalem gaudinque conversa sunt : essentque dies isti epularum atque lætitiæ, et mitterent sibi invicem ciborum partes, et pauperibus monuscula largirente.

a3. Susceperuntque Judæi in solemnem ritum cuncta, quæ eo tempore facere cæperant, et quæ Mardochæus litteris facienda mandaverat.

24. Aman enim, filius Amadathi stirpis Agag, hostis et adversarius Judæorum, cogitavit contra cos malum, ut occideret illos, alque deleret: et misit Plur, quod nostrå linguå vertitur in sortem. Assucao: Esth. 3, 1 a 7.

25. Et posteà ingressa est Esther ad regem, obsecraus, ut conatus ejàs litteris regis irriti fierent; et malum, quod contra Jodæos cogitaverat, reverteretur in caput ejus. Denique et ipsum et filios eius affixerunt cruci.

26. Atque ex illo tempore dies isti appellati sunt Phurim, id est sortium; eò quòd Phur, id est sors, in urnam missa fuerit. Et cuncta que gesta sunt, epistolæ, id est, libri lujus, volumine

27. Quaque sustinuerunt, et quæ deinceps immutats sunt, susceperunt Judei super se et semen suum, et super cunctos, qui religioni eorum voluerunt copulari, ut uulli liceat duos hos dies absque solemnitate transigere: quod acriptura testatur, et certa expetunt tempora, annis sibi jugiter succedentibus.

28. Isti aunt dies, quos nulls unquàm delectai in toto orbe provincim celebrabunt: nec est ulla civitas, in quà dies Phurim, id est, sortium, non observentur à Judeis, et ab coram progenie, que his extremoniis obligate est.

29. Scripseruntque Esther regins filia Abihail et Mardochaus Judaus, etiam secundam epistolam, ut onni studio dies ista solemnis sanciretur in posterum.

30. Et miserunt ad omnes Judzos, qui in centum viginti septem provinciis regis Assueri versabantur, ut haberent pacem, et susciperent veritatem,

31. obser vantes dies sortium, et suo tempore cum gaudio celebrarent; sicut constituerant Mardochwus et Esther, et illi observanda susceperunt à se, et à semine suo, jejunia et clamores, et sortium dies.

32. et omnia, quæ libri hujus, qui vocatur Esther, historia continentur.

Mandocuzo: Esther, capo 10. Grandezza di Assuero: possanza di Mardocheo: visione che aveva avuto in sogno e dichiarazione di essa.

Rex verò Assueros, omnem terram et conctas maris insulas fecit tributarias:

2. cujus fortitudo et imperium, et dignites atque sublimites, quâ exellavit Mardochæum, scripta sunt in libris Medorum, atque Persarum: 3. et quomodò Mardochæus Judaici generis

S. et quomous maracenaus Junaie generis secundus à rege Assuero fuerit, et magnus apud Judæos, et acceptabilis plebi fratrum suorum, quærens bona populo soo, et loquens ea, quæ ad pacem seminis sui pertinerent.

Que habentur in Habræ plenå fide espressi. Hae autem que sequantur scripta reperi in editione Volgată, que Grecorum linguâ et litteris continentur: et interin post finem libri hoc capitulum ferebatur: quod juxta consuetudinem nostram obelo, id est veru, prænotavimus.

Ho traslatato con piena fede quello che si trova sell' Ebreo. Queste cose, che seguono, le lo trovate nella Volgata edizione, come sono contenutinegli esemplari greci; e intanto alla fine del libro era posto questo capitolo, il quale noi, secondo il nostro costume, abbiamo notato con un obelo (+-) ossia piecolo niede.

Queste parole sono di S. Girolamo, e la Volgata di cui egli parla è la antica, che era la più comune al suo tempo.

- Dixitque Mardochœus: à Deo facta sunt ista.
   Recordatus sum somnii, quod videram, liece eadem significantis: nec eorum quidquam irritum fuit.
- 6. Parvus fons, qui crevit in fluvium, et in lucem solemque conversus est, et in aquas plurimas redudavit: Esther est, quam rex accepit uxorem, et voluit esse reginam.
- 7. Duo autem dracones: ego sum, et Aman. Infr. cap. 11, vers. 6.

8. Gentes, quæ convenerant: hi sunt qui consti sunt delere nomen Judæorum.

9. Gens autem mea, Israël est, quæ clamavit ad Dominum, et salvum fecit Dominus popolum suom: liberavitque nos ab omoibos malis, et fecit signa magna, alque porteola inter geotes:

to. et dus sortes esse pracepit, uosm popoli Dei, et alteram cunctarum gentiom.

11. Venitque utraque sors io statotum ex illo jam tempore diem coram Deo universis gentibus.

12. Et recordatus est Domious populi sui, ac misertus est bæreditatis sow. Infr. cap. 11, vers. 5 a 12.

13. Et observabontur dies isti io mense Adar, quartà decim\u00e0 et quint\u00e0 die ejusdem meosis, cum omoi studio et gaudio in onum cotum populi congregati, in cuoctas deioceps generationes populi Israel.

MARDOCHEO: Estber, capo 11. Sogno di Mardodocheo. Anno 3484.

Anno quarto regonatibus Ptolemmo et Cleopatrà, attulerunt Dositheus, qui se sacerdotem, et Levitici generis ferbat, et Ptolemmus filius ejus, hanc epistolam Phurim, quam dixerunt interpretatum esse Lysimachum, Ptolomai filium, in Jerusalem. L'anno 3827.

Hoc quoque priocipium erat ia editione pio era nell'edizione Vulgatà, quod oce in Volgata, il quale noo Hebrzo, oce apod ultom fertur ioterpretum. (S. Jer.) presso alcuoo de' traduttori.

Mardocheo: sua origine: sua schiavitù a Babilonia.

2. Aono secuodo (l'anno 3484), regusote Artaxerxe maximo (o sia Assurao), primă die meosis Nissa, vidit somoium Mardochaeus filius Jairi, filii Senei, filii Cis, de tribu Benjamio: Assurao: Esth. 2, 5. c

3. Homo Judæus, qui habitabat in urbe Susis, vir magoos, et inter primos aulæ regiæ.

4. Erat autem de eo numero captivorum, quos traostulerat Nabuchodonosor rex Babylonis de Jerusalem cum Jechonia rege Juda: Assueno: Esth. 2, G.

## Sogno di Mardocheo.

5. Et hoc ejus somoium fuit: apparuerunt voces, et tumultus, et tonitrua, et terræ motus, et conturbatio super terram.

T. II.

- 6. Et eccè duo dracones magoi, paratique contra se in prælium. Sup. MARDOCHEO: Esth. 10, 7.
- 7. Ad quorum clamorem cunctæ concitatæ sunt nationes, ot pugoareot cootra gentem justorum.
- 8. Fuitque dies illa teoebrarum et discriminis, tribulationis et augustiæ, et ingeos formido super terram.
- 9. Contorbataque est gens justorum timeotium mala sua, et præparata ad mortem.
- 10. Clamaveruntque ad Deum: et illis vociferantibos, fons parvos crevit in fluvium maximum et io aquas plurimas redundavit. Sup. Mannocino: Exth. 10, 6.

11. Lux et sol ortos est, et humiles exaltati suot, et devoraverunt inclytos.

12. Quod cum vidisset Mardochæus, et surrexisset de strato, cogitabat quid Deus facere vellet: et fixum habebat io animo scire cupieos quid significaret somoium. Vedi sopra Mandocaro: Esth. 10, 4 a 12.

MARDOCIRO: Esther, cspo 12. Mardocheo essendo alla corte del re Assuero, scuopre una cospirazione che due eunuchi di quel principe avevano tramata contro di lui.

Morabatur autem eo tempore in aula regis, cum Bagatha et Thara euouchis regis, qui jaoitores erant palatii. Assueno: Esth. 2, 20 a 23: 6, 2.

2. Cůmque intellexisset cogitationes corum, et coras diligeotius pervidisset, didicit quòd conarectur in regem Artaxerxem maous mittere, et ountiavit super co regi.

3. Qui de utroque habità quæstione, coofessos jussit duci ad mortem.

4. Rex autem quod gestom erat, scripsit in commentariis; sed et Mardochæus rei memoriam litteris tradidit.

5. Præcepitque ei rex, ut io aula palatii moraretur, datis ei pro delatione muneribus. Sup. Mardocheo: Esth. 6, 1 a 3.

 Aman verò filius Amadathi Bugœus, erat gloriosissimus coram rege, et voluit nocere Mardochmo et populo ejus, pro duobus euouchis regis, qui fueraot ioterfecti.

Hucusque proæmium. Fin qui il proemio. Quæ sequuotur, in eo Quel che segue era poloco posita erast, uhi sto ic quel loogo del scriptom est in volumioe:

Et diripuerunt bons, vel substantias corum-

Que in solà Vulgatà editione reperimus.

Lo che nella sola Volgata edizione abbiamo ritrovato.

Epistolæ autem hoc exempler fuit: Lettera Esth. cap. 13. Vedasi la preghiera di Mardocheo al Signore, all' articolo Orazzone: Esth. cap. 13.

Mardocheo: Esther, capo 15. Ciò che Mardocheo fa dire ad Esther, allorche ebbe conoscensa dell'editto che Aman aveva fatto emanare contro i Giudei, leggesi più sopra Mardocheo: Esth. cap. 4.

Hisc quoque addita Questo ancora ho troreperi in editione Vulgatà. (S. Jer.) Questo ancora ho trovato nell'edizione Volgata.

I tre primi versetti di questo capo trovansi nel quarto capo dell'antica Volgata.

Et mandavit ei (haud dubium quin Esther Mardochæus dice S. Gerolamo) ut ingrederetur ad regem, et rogaret pro populo suo, et pro patrià suà. Sup. Esth. 4, 8, 14.

2. Memorare (inquit) dierum humilitatis tum, quomodò nutrita sis in manu meå, quia Aman secundus à rege locutus est contra nos iu mortem: 3. et tu invoca Dominum, et loquere regi pro

nobis, et libera nos de morte.

Necnon et ista qua: E anche le cose sesubdita sunt. (S. Jer.) guenti.

Vedasi l'articolo Estuen: 15, 4 e seg.

Mardocheo citorna dalla schiavitù di Gerusalemme: Schiavirù: 1 Esdr. 2, 2: 2 Esdr. 7, 7. MARE. Iddio lo ha creato e fissogli dei conini: Carazione: Gen. 1, 9, 10. Giobbe: 26, 10: 28. 26: 38. 8 a 11. Sapienza: Prov. 28. 20.

MARE ROSSO: esso obbedisce agli ordini di Mosè, si divide e lascia uu libero passaggio asciutto agli Israeliti che fuggono dalla schiavitù d'Egitto.

Le acque formano come un muro alla loro destra ed alla sioistra: Mosi: Exod. 4, 2, 2, 2, 2). Passati che formon tutti gli Israeliti, le acque del mare tornarono al luogo di prima, ed inginistricono gli Egiziani che inseguivano gli Israeliti: Ibid. vers. 27, 28. Gesò Cristo acquieta le acque del mare agitate dalla tempesia: Minacou: Matt. 8, 26, 26.

MARE di vetro: Apocalisse: 15, 2.

MARIA, che significa innalzata e mare di

amarezza, è il nome della sorella di Mosè e di Aronne; della Vergine che pertori il Salvatori del mondo e della Maddalena e delle due altre donne, delle quali parla il Vangelo: Passiona: Matt. 27, 56, 61. Gratà Caisvo: Matt. 28, 1. RESUBREZIONE: Marc. 16, 1: Luc. 24, 1.

Manta, socella di Aronne, cauta le lodi di Dio con tutte le altre donne d'Israele, dopo il passaggio del Mar Rosso: Mosè: Biod. 15, 20 e seg. Essa è colpita dalla lebbra a cagione della sue mormorazioni contro Mosè: Streana: Num. 12, 10: essa è guasita per le preghiere di Mosè: Iddio però ordina che essa dimori faori del campo per sette giorni separata dal popolo: Bid. vers. 11 e seg. Essa muore nel deserto di Sin: Acoca: Num. 20. 1.

Mania Vergine, madre del Salvatore del mondo. Sua esistenza annunziata fino dal principio del mondo: ADAMO: Gen. 3, 15; figurata sotto diversi rapporti dai patriarchi e dai profeti: BALAAM: Num. 24 , 17. POTENZA: Salm. 18 , 5. CHIESA: Salm. 44, 10, 11. PROTEZIONE: Salm. 45, 4 , 5. TABERNACOLI: Salm. 83 , 1. CHIESA: Salm. 86. 3. PROMESSE: Salm. 131. 8. Uomo: Prov. 31. 10, 20. CHIBSA: Cant. 1, 1 a 3, 7, 14: 2, 1 a 3, 10, 13, 14: 3, 6: 4, 1, 7, 12, 15: 5, 9, 17: 6, 3, 8, 9. SAPIENZA: Eccli. 24, 6 e seg. Sua maternità annunziata, benchè vergine: Rasin: Is. 7, 14. 15. Carattere di colui che essa deve mettere al mondo: Rasin : Is. 7, 15. MESSIA: Is. 11, 1 e seg. EGITTO: Is. 19, 1. Cino: Is. 45. 8. Schlavità: Gerem. 31, 22. La verginità di Maria figurata dall'arca di Noc: Gen. 6, 14 : dal royeto ardente, che Mosè vide sul monte: Dio: Esod. 3, 2: dall'arca dell'alleanza: TABERNACOLI: Esod. 25, 10: della verga d'Aronne: Saceadozio: Num. 17, 8: del vello di lana di Genzonz: Giud. 6, 36 a 40: dal trono di SALOMONE: 3 Re 10. 18. SABA: 2 Par. 0. 17: dal suo Tempio: 3 Re, cap. 6: 2 Par. cap. 2, cap. 3 e cap. 4: delle porte del Sentuerio che guardava a levente, porta che sempre doveva essere chinsa : Ezecmetz: 44, 1, 3; da un monte da cui si stacca una pietra: Dantele: 2, 34. Maria è altresi figurata in Rebecca : Isacco : Gen. 24 , 31: in RACHELE: Gen. cap. 30. GIACOBBE: Gen. cap. 31: in Abigail: DAVIDDE: 1 Re 25, 23, 24: in Abisag: DAVIDDE: 3 Re 1, 2 a 4: in Giu-DITTA: 13 , 17 , 18: in Esther: Assueno: Esth. 2, 8, 9. MARDOCUEO: Esth. 7, 3 e tutto il capo 8. Diversi nomi sotto i quali venne figurata dai profeti : stella nascente da Giacobbe : BALAAM : Num. 24, 17. Sole: POTENZA: Salm. 18, 5. Regina: CHIESA: Salm. 44, 11. Tabernacolo dell'Altissimo: PROTEZIONE: Salm. 45, 4. Terra be-

nedetta : Parolo: Salm. 84 , 1 : città di Dio: CHIESA: Salm. 80, 3. Casa di Sapienza: Prov. Q. 1. Duona forte: Unmo: Prov. 31, 10: Tutta bella: Chiesa: Cant. 4, 7: Madre del bell'amore: Sa-PIENZA : Eccli. 24 , 24 : Vergine : RASIN : Is. 7 , 14: Verga di Jesse: MESSIA: Is. 11, 1: Nuvola leggiera: Ecitto: Is. 19, 1: Porta chiusa: Ezz-CRIELE: 44, 2. Conosciota sotto il nome di Ma-Fia : LUCA : 1, 27. GENEALDOIA : Matt. 1, 16, 18: di madre del Signore: Luca : 1 , 43 : madre di Gesù : madre del Cristn: GENEALOGIA : Matt. 1 , 18. MAGI: Matt. 2 , 13. PASSIONE: Gio. 10 , 25. Gasò Caistn: Au. 1, 14. Maria benchè maritata a Giuseppe, della stirpe di Davidde, rimase sempre vergine : Luca : 1, 34. Riceve la salutazinne dell'angelo Gabriele, che le aonunzia aver essa Irnvato grazia dinanzi a Dio: che essa fu scelta per mettere al mondo il figliunlo dell'Altissimo : ch' essa coocepirà per opera dello Spirito Santn. Essa si turba a tale acouczio, temendo di perdere la verginità che aveva offerta in vnto a Dio. L'angelo la rassicura : e per testimonianza della verità che le nonunzia, le dichiara la gravidanza della di lei cugioa Elisabetta, benchè sia quella già vecchia, e che sia sempre stata sterile : Luca : 1 , 26 a 38. Maria visita la sua cugioa, il cui bambioo, che porta nel seco, esulta perchè è secsibile alla grazia che egli riceve per la preseoza del figlio di Dio, che Maria concepl per opera dello Spirito Santo, e di cui deve egli essere il precursore : Luca : 1 , 39 a 43. Maria canta una laude di ringraziamento al Signore : Luca : 1, 46 a 56.

Diverse cose alle quali la Sacra Scrittura paragona la Vergioe Maria: al vico, all'olio sparso, ad un profumo di buon odore, alla tenda di Cedar, ai padiglioni di Salomone, al sole, ad una vigoa, ad uo mazzetta di mirra, ad un grappello d'uva : Cmesa : Cant. 1, 1 a 5, 12, 13 : ai fiori dei campi, ai gigli delle valli, al melo tra le piante selvatiche, ad uos colomba oella fessura di una pietra : Ibid. Cant. 2, 1, 3, 14: ad una colonos di fumo che sorte dagli arnosti di mirra e di incenso, ec., a Salamone in tutta la sua gloria: Ibid. Cant. 3, 6, 11: agli occhi delle colombe, ad uoa benda di colore di scarlatto, alla scorza della melagranata, alla torre di Davidde, ad un teoero capriolo, ad un moote di mirra, alla collina dell'incenso, al monte del Libaco, ad uo favo distillante, al miele, al latte, all'odare dell'inceosn, ad un orto chiuso, ad un fante sigillato, ad un giardino deliziosa, ad un foote di giardino, ad un pozzo d'acque vive, al vento meridiocale: Ibid. Cant. 4, 1, 3 a 6, 8, 11 a 13, 15, 16; al frutto

degli alberi, all'involta de'finri delle palme, ad un' surcola di piante aromatiche, all'avorio, al zaffiro, a coloone di marmo sopra basi d'oro : Ibid. Cant. 5 , 1 , 11 , 13 a 15: alla scorza di melagrana, alle regioe ed alle fancialle di un palazzn, all'aurora nascente, alla luoa, al sole, ad un orto di ooci, ed ai pomi delle valli: Ibid. Cant. 6, 6, 7, 9, 10, Maria è altresi paragonata alla sapieoza che presiede nelle chiese dell'Altissimo : Sapienza : Eccli. 24 , t a 3 : ad una multitudine di eletti: Ibid. vers. 4 : alla bocca dell'Altissimo : Ibid. vers. 5: ad una luce che oasce oel cielo: Ibid. vers. 6 : ad una colonna di nuvola: Ibid. vers. 7: ad un cedro del Libann: Ibid. vers. 17: ad una palma, ad one rnsa: Ibid. vers. 18: ad un bell'uliva nei campi, ad un platann nelle piazze pressu le acque: Ibid. vers. 19: al cinnampmo ed al balsamp : Ibid. vers. 20, ec. ec. La sua perpetua verginità precunizzata dai profeti : Dio : Esod. 3 . 2. GEDEONE: Giud. 6, 37 a 40. POTENZA: Salm. 18, 5. CHIESA: Cant. 2, 2: 4, 7: 6, 9. RASIN: Is. 7, 14. MESSIA: Is. 35, 1, 2. GIUDEI: Is. 66, 7, 8. EZECHIELE: 44, 2, 3. Adempimento delle profezie: Genealogia: Matt. 1, 18 a 20, Luca: 1, 35, 36. Virtù di Maria. Essa è stata ricca nella fede: Uомо: Prov. 31, 18. Luca: 1, 38, 43: piece di speranza: Sapienza: Eccli. 24, 24. Nozze: Gio. 2, 5: perfetta nella carità: Luca: 1, 56. Be-TLEMME: Luca 2, 7. Nozze: Gio. 2, 3. PASSIONE: Gio. 19 . 25. Essa praticò la castità : Luca : 1 . 34 : l'umiltà. Ibid. vers. 38, 48 : la prudeoza : BETLEMME : I.uc. 2, 19: la modestia : Ibid. vers-48 : la pietà : Luca : 1, 46, 47 : la bontà : Ibid. vers. 4n: il coraggin: Passione: Gio. 19, 25: la sapienza ne' suoi consigli: Uomo: Prov. 31, 26. Nozza: Gio. 2. 5. Essa era povera: Magi: Matt. 2, 11. BETLEMME : Luc. 2, 6, 7, 24: pratico la pazienza: Ibid. vers. 35. Magi: Matt. 2, 13 a 15. Essa superava tutti nella virtù : Uomo : Prov. 31, 19: oella grazia: SAPIENZA: Eccli. 24, 25. LUCA: 1, 28, 48. Essa va, cno Giuseppe suo sposo, a Betlemme: Luc. 2, 4, 5: e prima era andata con lui in Egittu: Maci: Matt. 2, 14: dall' Egitto ritornò nel paese d'Israele: Ibid. vers. 15, 19 a 21. Essa cerca Gesù, e lo trova nel templo io mezzo ai dottori: Betlemme: Luc. 2, 43 a 46. Essa assiste alla morte di Gesù suo figliuolo, il quale la raccoloanda all'apostolo S. Ginvanoi : Pas-SIDNE : Gio. 19, 25 a 27. Maria in seguito restò cogli Apostoli : Gesù Caistn : Att. 1, 14.

Maria, sorella di Marta e di Lazzaro risuscitato: Lazzaro: Gio. 11, 1. Vedi Maddalena: Discepola: Luc. 10, 38, 39. Maria preode il partito migliore, quello cioè di istruirsi nei mezzi di salvezza: Ibid. vers. 42. Attaccamento di Gesù per le suddette tre persone : LAZZARO : Gio. 11, 5. Maria lava i piedi del Signore e gli asciuga co' suoi capegli : Ibid. vers. 2. Essa piange la morte di suo fratello, e sta ritirata nella propria casa : Ibid. vers. 19, 20. Appena ebbe sentito che veniva Gesà, gli va incontro, si prostra ai di lui piedi e gli racconta la morte di suo fratello: Ibid. vers. 28 a 32. Gesù loda l'azione che fece Maria lavandogli i piedi: Lazzano: Gio. 12, 3, 7, 8. Maria era nel numero delle donne che seguivano Gesù: PASSIONE: Marc. 15, 40, 41, 47. Essa compera gli aromi per imbalsamare Gesù nel sepolero: Resurrezione: Blarc. 16, 1. Essa è la prima cui apparve il Signore risuscitato: Ibid. vers. g. Essa sedeva dirimpetto al sepolero: Passione: Matt. 27, 61. Ignorando ancora la resurrezione del Salvatore, crede che l'abbiano portato via, e corre a darne notizia a Simon Pietro ed a quell'altro discepolo amato da Gesù : Resurrezione : Gio. 20, 1, 2. Mentre essa piange presso il sepolero, Gesù le apparisce : essa lo prende per il giardiniere: Gesù si fa conoscere, e la incarica di annunziare la sua resurrezione ai suoi discepoli : Ibid. vers. 11 a 18. Vedi pure RESURBEZIONE: Luc. 24, 9, 10, e MADDALENA.

MARITO: sponsus, maritus. Attaccamento che deve avere per la sua moglie : CREAZIONE : Gen-2, 24. Amore reciproco che devono avere marito e moglie: Tobia: 4, 5. Il marito deve amare sua moglie, come ama Gesù Cristo la sua Chiesa : Erssini : Epist. 5, 25 . 28, 33. Ciò che deve detrarre da quell'amore: Colossesi: Epist. 3. 19. Doveri del marito convivendo colla moglie: PIETRO: 1 Epist. 3, 7. Vedi MATRIMONIO. Suoi doveri verso i figli: Vedi Papas, Lo sposo , il marito spirituale della Chiesa è Gesù Cristo: CHIRSA: Is. 54, 5, 6. MESSIA: Is. 62, 4, 5, 12. Schiavità: Gerem. 31, 22. Gerusalemme: Ezech. 16 , 8 s seg. Miracoli : Matt. 9 , 15. Vergini : Matt. 25, 1, 6, 10. MIRACOLI: Marc. 2, 19, 20. NASCITA: Gio. 3, 29. CORINTJ: 2 Epist. 11, 2. EFESINI : Epist. 5 , 24 a 29. APOCALISSE : 19, 7 . 9: 21, 2, 9. La Chiesa è la sposa di Gesù Cristo: Vedi CHIESA.

Autorità del marito sulla moglie: Adamo: Gen. 3, 16. Gelosia: Num. 5, 12 e seg. Voti: Num. 30, 7, 8, 13. Tanyestmestro: Deut. 22, 5. Additional Ceut. 22, 13 e seg. Likon: Deut. 24, 1 s 5. Additional Ceut. 25, 13 e seg. Likon: Deut. 44, 1 s 5. Adamenta: Bono: Fron. 18, 222 31, 10 e seg. Vanta: Eccl. 9, 9. Vintà: Eccli. 7, 28: 9, 1, 2: 25, 2, 27: 26, 1. Sacemouri: Mog. 14, 15. Istruzioni date da S. Paolo, a Questo

proposito, ai Corikti: 1 Epist. 7, 1 e seg.: 11, 3 a 15. Eresini: Epist. 5, 22, 23, 25, 28, 31. Colossis: Epist. 3, 18, 19. Тімотео: 1 Epist. 2, 11, 12. Tito: Epist. 2, 4. Pietao: 1 Epist. 3, 1, 2, 5. Pedi Donne e Mathimonio.

MARTA, che significa provocante, era sorella di Maria e di Lazzano: Gio. 11, 1. Attaccamento di Gesù per essa: Ibid. vers. 5. Essa gli dà l' ospitalità in cesa sua : Discepoui : Luc. 10, 38. Essa si affanna tra le molte faccende di casa, e si lagna con Gesù perchè sua sorella Maria non le dà una mano: Gesù la rimprovera perchè si affanna ed inquieta per un gran numero di cose, essendo necessaria una sola : loda Maria che ha eletta la miglior parte: Ibid. vers. 39 a 42, Marta dà non dubbie testimonianze della sua fede a Gesà, in occasione della morte di suo fratello: Lazzano: Gio. 11, 19 a 27. Essa annunzia a Maria che Gesù è arrivato e che la domanda : Ibid. vers. 28. È Marta che dichiara a Gesù, che suo fratello è morto, e che puzza già, perchè è di quattro giorni: Gesù le risponde, che se crederà, vedrà la gloria di Dio: Ibid. vers. . 39 a 41. Qualche tempo dopo Gesù ritorna alla casa di Marta, la quale gli dà una cena: Lazzaro, già morto e risuscitato da Gesù, era uno di quelli che stavano a mensa con lui: Marta serve a tavola : Ibid. cap. 12, vers. 1, 2.

MARTIRIO, morte o tormenti sofferti per la difesa della religione, e per la confessione della sua fede in Gesù Cristo. Quegli il quale si attacca a Dio, deve aspettarsi delle persecuzioni: Pazienza: Eccli. 2, 1. Sermone: Gio. 13, 20 . 21. Non temere quelli che fanno morire il corpo : Apostoli : Matt. 10 , 28. Il profeta Davidde vede anticipatamente i torrenti di sangue che saranno sparsi a cagione del nome Cristiano : Cmesa : Salm. 78. Protezione che Dio accorda a que' che soffrono veramente per lui : NABUCHODONOSOB: Dan. 3, 10 e seg. DANIELE: 6, 16 a 23. Bel: Dan. 14, 30 a 40. Il martirio è preferibile a tutti i vantaggi che potrebbe procurare la violazione della legge di Dio: questa verità è compresa dal santo vecchio ELEAZARO: 2 Macc. 6, 18 e seg. Ricompensa di colui il quale sacrifica la sua vita per Gesù Cristo : Apo-STOLI: Matt. 10, 38, 39.

Martinio: 2 Miscabei, capo 7. Martirio dei sette fratelli Maccabei, e della loro madre, succeduto nell'anno 3837, regnando Antioco Epifane. Il capo precedente trovasi all'articolo Eduazano: 2 Macc. cap. G.

Contigit autem et septem fratres una cum

matre sua apprehensos, compelli à rege edere contra fas carnes porcinas, flagris et taureis cruciatos.

 Unus autem ex illis, qui erat primns, sic ait: quid quœris, et quid vis discere à nobis? parati sumus mori magis qu'am patrias Dei leges prævaricari. Romani: Epist. 8, 38, 39.

3. Irans itaque rex, jussit sartagines et ollas meneas succendi: quibus statim succensis,

4. jussit, ei qui prior fuerat locutus, amputari linguam; et, cute capitis abstracià, summas quoque manus et pedes ei præscindi, ceteris ejus fratribus et matre inspicientibus.

5. Et, cùm jàm per omnis inutilis factus esset, jussit iguem admoveri, et adhuc spirantem torreri in sartagine: in qua cuin diù cruciaretur, ceteri una cum matre invicem se bortabantur mori fortiter, Ennn: Epist. 12, 1, 2.

 dicentes: Dominus Dens aspiciet veritatem, et consolabitur in uobis, quemadmodum in protestatione cantici declaravit Moyses: et in servis souis consolabitur. Carrico: Deut. 32, 36, 43.
 CORINTJ: 2 Epist. 1, 7.

7. Mortuo itaque illo primo, hoc modo, sequentem deducebant ad illudendum: et, cute capitis ejus cum capillis abstractà, interrogabant, si manducaret priùs, quàm toto corpore per membra siognie puniretur.

8. At ille, respondens patrià voce, dixit : non faciam : propter quod et iste, sequenti loco, primi tormenta suscepit.

9. Et in ultimo apiritu constitutus, sic ait: tu quidem, scelestissime, in præsenti vitā nos perdis; sed Rex mundi defunctos nos pro suis legibns in æternæ vitæ resurrectione suscitabit. Piz-TRO: 1 Epist. 5. 10.

10. Post hunc tertins illuditur, et linguam postulatus citò protulit, et manus constanter extendit:

11. et cum fiducià ait: è cœlo ista possideo, sed propter Dei leges nunc hæc ipsa despicio, quoniam ab ipso me ea recepturum spero:

12. ità ut rex, et qui cum ipso erant, mirarentur adolescentis animum, quod tanquam nihilum duceret cruciatus.

13. Et hoc ità defuncto, quartum vexabant similiter torquentes.

14. Et cùm jâm esset ad mortem, sic ait: potiùs est ab hominibus morti datos spem expectare à Deo, iterùm ab ipso resuscitandos: tibi enim resurrectio ad vitam non erit.

15. Et cum admovissent quintum, vexabant cum: at ille respiciens in eum, dixit:

16. potestatem inter homines habens, cum sis

corruptibilis, facis quod vis: noli autem putare genus nostrum à Deo esse derelictum:

17. tu nutem patienter sustine, et videbis magnam potestatem ipsius, qualiter te, et semen tuum torquebit.

18. Post hunc ducebant sextum, et is, mori incipiens, sic ait: noli frustrà errare: nos enim propter nosmetipsos bæc patimur, peccantes in Deum nostrum, et digna admiratione facta sont in nobis:

19. tu autem ne existimes tibi impunè futurum, quod contra Deum pugnare tentaveris.

Coraggio e fermezza d'animo della madre dei sette fratelli Maccabei.

20. Supra modum autem mater mirabilis, et bonorum memorià digna, qua pereuntes septem filios sub unius diei tempore conspiciens, bono animo ferebat, propter spem, quam in Denm habebat:

2t. singulos illorum hortabatur voce patrià fortiter, repleta sapientià; et femineæ cogitationi masculinum animum inserens.

22. dixit ad eos: nescio qualiter in utero meo apparuistis; neque enim ego spiritum et animam donavi vobis et vitam, et singulorum membra non ego ipsa compegi:

23. sed enim mundi Creator, qui formavit hominis nativitatem; quique omnium invenit originem, et spiritum vobis iter\u00e4m cum misericordi\u00e4 reddet et vitam, sicut nunc vosmetipsos despicitis propter leges ejus.

24. Antiochus autem, contemni se arbitratus, simul et exprobrantis voce despectă, cûm adluc adolescentior superesset, non solûm verbis hortabutur, sed et cum juramento affirmabat, se divitem et beatum facturum, et translatum à patriis legibus amicum habiturum, et res necessarias ei præbiturum.

25. Sed ad hæc cum adolescens nequaquam inclinaretur, vocavit rex matrem, et suadebat ei ut adolescenti fieret in salutem.

26. Cum antem multis eam verbis esset hortatus, promisit sussuram se filio suo.

27. Itaque inclinata ad illum, irridens crudelem tyrannum, ait patrià voce: fili mi, miserere mei, que te in utero novem mensibus portavi, et lac triennio dedi et alui, et in ætatem istam perduxi.

28. Peto, nate, ut aspicias ad cœlum et terram, et ad omnia quæ in eis sunt; et intelligas, quia ex nihilo fecit illa Deus, et hominum genus:

29. ità fiet , ut non times carnificem istum ;

sed dignus fratribus tuis effectus particeps, suscipe mortem, ut in illà miseratione cum fratribus tuis te recipiam.

- 30. Câm hæc illa adluc diceret, ait adolescens: quem sustinetis? Non obedio præcepto regis, sed præcepto legis, quæ data est nobis per Moysen.
- 31. To verò, qui inventor omnis malitim factus es in Hebraros, non effusies manum Dei.
- 32. Nos enim pro peccatis nostris hæc patimur.
  33. Et si nobis propter increpationem et correptionem Dominus Deus noster modicam iratus est: sed iterúm reconciliabitur servis suis. Co-
- BINTJ: 2 Epist. 4, 9.

  34. Tu autem, ô sceleste, et omnium hominum flagitiosissime, noli frustrà extolli vanis spe-
- bus in servos ejus inflammatus;
  35. nondùm enim omnipotentis Dei, et omnia
  iospicientis, judiciom effugisti.
- 36. Nam fratres mei, modico nunc dolore sustentato, sub testamento æternæ vitæ effecti sunt: tu vero judicio Dei justas superbias tuæ pænas exolves. Coantri: 2 Epist. 4, 17.
- 37. Ego autem, sicut et fratres mei, animam et corpus meum trado pro patriis legibus, invocans Deum maturiùs geuti nostræ propitiums fieri, teque cum tormentis et verberibus confiteri quòd ipse est Deus solus.
- 38. În me verò et in fratribus meis desinet Omnipotentis ira, quæ super omne genos nostrum justè superducta est.
- 39. Tunc rex accensus irà, in hunc super omnes crodeliùs desmvit, indignè ferens se derisum.
- 40. Et hic itaque mundus obiit, per omnia in Domino confidens.
- 41. Novissimè autem post filios et mater consumpta est.
- 42. Igitur de sacrificiis, et de nimiis crudelitatibus satis dictum est.

Per la continuazione, vedi GIUDA: 2 Macc. cap 8.

Gesù Cristo vede anticipatamente i diversi generi di martirio che deve far soffirire ai sun ministri i Dorront: Matt. A3, 34, 35. Non è già restando attaccato alla vita che si ottiene il martirio, e che guadagnasi quindi la vita eteroa, ma bensì facendone il sagrifizio per amore di Gesù Cristo: Luzzano: Gio. 12, 24 a 26. Il martirio è un motivo di gioja e di felicità: non arrossire di patire come cristiano: Pierno: 1 Epist. 4, 12 a 16: raccomandare la propria anima al Creatore: Ibid. vers. 19. Dopo pochi patimenti Iddio sa ricompensare in una maniera solida: Ibid. 1 Epist. 5, 10. Il sangue dei martiri grida vendetta

a Dio: Arocalisse: 6, 9, 10. Quella vendetta non si effettuerà sino a tanto che sia compito il numero dei conservi e firatelli loro, i quali devono essere trucidati come essi: Ibid. cap. 11. Pedi Prassceuzone: Vira. Altri testi della Sacra Scrittura risguardanti il martirio: Minacoli: Marc. 8, 35. Giacomo: Epist. 1, 12. Arocalissa: 2, 10: 3, 5, 12, 21. Siamone: Gio. 16, 2. Genosilemme: Luc. 21, 12, 16. Arosvoli: Matt. 10, 21. Stamone: Linc. 6, 22, 23. Noman: Epist. 8, 35 a 37. Platno: 1 Epist. 4, 14: 5, 10. Emai: Epist. 1, 35 a 37. Giacomo: Epist. 1, 2 a 4. Szamone: Matt. 5, 10. Arocalisse: 6, 9 a 11: 7, 14 e seg. Potrassi consultare nel Breviario il Comuno unius marteris et luturium marterum.

MASCELLA. Sensone ripieno della forza dello spirito di Dio, rompe le fuoi con cui lo avevano legato, prende una mascella d'asino che trovavasi presso di lui, ed necide mille Filistei. Straito dalla sete, invoca il Signore Iddio, il quale fa scaturire acqua in abbondanza da un dente della stessa mascella: Sansone: Giud. 15, pa 20. MASCHERA. Pedi TRAVESTIMENTO.

MASSACRI: azione di uccidere spietatamente que' che sono più deboli di noi. I massacri sono innocenti o colpevoli, secondo che sono essi conformi od in opposizione alla volontà di Dio: la Sacra Scrittura ne riferisce diversi, sl degli uni, che degli altri: il massacro più graode di tutti fu quello della distruzione generale degli uomini e delle bestie col diluvio: Anca: Gen. cap. 7. Gran massacro fatto al tempo di Abrahamo e di Loт: Gen. 14, 7. Massacro de' figli degli Ebrei, per ordine del Faraone d' Egitto: Isaaeliti : Esod. 1, 15 e seg. Massacro dei primogeniti degli Egiziani, fatto dall'Angelo del Signore: Pasqua : Esod. 12, 12, 13, 23, 29. Massacro di tutta l'armata egiziana: Mosè: Esod. 14, 22 a 31 : di 600,000 Israeliti dall' età di 20 anni io su, i quali perirono nel deserto, in castigo delle loro mormorazioni: CARNI: Num. 11 . 21. Giosuè: Num. 14, 30. ISBAELITI: Deut. 1, 35; dei Madianiti, per ordine di Mosè: Guerra: Num. 31, 7, 17; degli abitanti della città di Genico : Gios. 6, 21, 24: di quelli della città di Hai: Gios. 8, 19 a 30 ; di molte migliaja di uomini al tempo di Debhora, di Gedeone e di Jephte: Debbora: Giud. cap. 4 e seg. fino al capo 13. Mussacro di 3000 Filistei fatto da Sansone: Giud. 16, 27; di molte migliaja di Beniamiti, in conseguenza dell'oltraggio fatto alla moglie di un Levita: Oltraggio: Giud. 20, 35, 43, 44, 45; di 30,000 Israeliti al tempo di Heli: Anca: 1 Re 4, 10; dei Filistei al tempo di Gionata: 1 Re 14, 14, 20; degli

Amaleciti fatto da Saulle: 1 Re 15, 7; dei Filistei dopo la morte di Golla : 1 Re 17, 44 a 52; degli Israeliti all'epoca della morte di SAULLE : Re 31 , 1 a 8; di 70,000 Israeliti per causa del pecesto di Davidde: 2 Re 24, 15; dei Siri al tempo di Acuas: 3 Re 20, 20 a 30; degli Assiri, in numero di 185,000, fatto de un Angelo: Ezecuia: 4 Re 10. 35; degli Israeliti, iu numero di 500,000 uccisi dai Giudei sotto Abia: 2 Par. 13, 16, 17; di un milione di Etiopi, sotto Asa: 2 Par. 14, 9 a 15; de'Giudei, in unmero di 120,000: ACHAZ: 2 Par. 28, 6, 8; del popolo d'Assiria, in numero di 75,000, per ordine di Assuero: MARDOCHEO: Esth. 9, 16: di 100,000 altri appartenenti all'armata di Antioco: Gionata: 1 Macc. 11, 48; dei Giudei, quando fu presa Gerusalemme da Antioco: 2 Macc. 5, 14; delle truppe di Nicanore : Giuda : 2 Macc. 8, 20, 24, 30. ANTIOCO: 2 Macc. 10, 23. Vedi pure Lisia: 2 Macc. 11, 11. Mussacro ovvero strage degli Innocenti: Magi: Matt. 2, 16. Vedi anche OMICIDIO.

MATATIA. Vedi MATHATHIA.

MATHAN, avo di S. Giuseppe : GENEALOGIA Matt. 1, 15, 18.

MATHAN, sucerdote di Busl, massucrato nel tempio di detto idolo del popolo di Dio: Athalia: 4 Re 11, 18. Joiana: 2 Par. 23, 16, 17.

MATHANIA. Vedi JOACHIM e SEDECIA. MATHATHA. Vedi NATHAN.

MATHATHIA; secredote de' Giudei. Suo zelo per la sua religione. Sua affizione alla vista dei mali del suo popolo e della profanazione delle cose sante.

MATBATBIA: 1 Maccabei, capo 2. Mathathia co' suoi figliuoli sorte di Gerusalemme, nell'anno 3837, per non obbedire all'empio decreto di Antioco Epifane, e va a ritirarsi sul monte di Modin, sua patria.

Il capo precedente trovasi all'articolo Anzioco:

In diebus illis surrexit Mathathias filius Joannis , filii Simeonis , sacerdos ex filiis Joarib ab Jerusalem, et concedit in monte Modin.

2. Et habebat filios quinque, Joannem, qui cognominabatur Gaddis:

3. et Simonem, qui cognominabatur Thasi: 4. et Judam, qui vocabatur Machabæus:

5. et Eleazarum, qui cognominabatur Abaron : et Jonatham, qui cognominabatur Apphus.

6. Hi viderunt mala, quæ fiebant in populo Juda, et in Jerusalem.  Et dixit Mathathias: væ mibi! ut quid natus sum videre contritionem populi mei, et contritionem civitatis sanctæ, et sedere illic, cùm datur in manibus inimicorom?

8. Sancta in manu extraneorum facta sunt : templum ejus sicut homo ignobilis.

 Vasa gloriæ ejus captiva abducta sunt: trucidati sunt senes ejus in plateis, et juvenes ejus ceciderunt in gladio inimicorum.

10. Quæ gens non hæreditavit regnum ejus, et non obtinuit spolia ejus?

11. Omnis compositio ejus ablata est. Quæ erat libera, facta est ancilla.

12. Et eccè sencta nostra, et pulchritudo nostra, et claritus nostre desolata est, et coinquitusverunt en gentes.

13. Quò ergò nobis adhuc vivere?

14. Et scidit vestignenta sua Mathathias, et filii ejus: et operuerunt se ciliciis, et planxerunt valdè.

Mathathia ricusa di sagrificare agli idoli, e non ascolla le proposizioni, nè riceve le offerte faitegli per spingerlo a commettere siffiatla empietà. Uccide sull'altare profano un giudeo che erasi presentato per far sacrificio: uccide nel tempo stesso un ministro mandato dal re Antioco, ed il quale costringeva la gente a sacrificare, atterra l'altare, e co' suoi figliuoli fugge alla montagna, abbandonando tutto quello che avevano nella città.

15. Et venerunt illuc qui missi erant à rege Antiocho, at cogerent eos, qui confugerant in civitatem Modin, immolare et accendere thura, et à lege Dei discedere.

16. Et multi de populo Israël consentientes accesserunt ad eos: sed Mathathias, et filii ejus constanter steterunt.

17. Et respondentes qui missi erant ab Antiocho, dixerunt Mathathiæ: princeps et clarissimus et maguus es in hâc civitate, et ornatus filiis et fratribus;

18. ergò accede prior, et fac jussum regis, sicut fecerunt omnes gentes, et viri Juda, et qui remanserunt in Jerusalem: et eris tu, et filii tui, inter amicos regis, et amplificatus auro et argento, et muneribus multis.

19. Et respondit Mathathias, et dixit magoâ voce: et si omnes gentes regi Antiocho obediunt, ut discedat unusquisque à servitute legis patrum suorum, et consentiat maudatis ejus:

20. ego, et ficii mei, et fratres mei, obediemus legi patrum nostrorum.

- 21. Propitius sit nobis Deus: non est nobis utile relinquere legem et justities Dei:
- 22. non audiemus verba regis Antiochi, nec sacrificabimus transgredientes legis nostræ mandata, nt eamus alterā viā.
- 23. Et ut cessavit loqui verba hæc, accessit quidam Judæus in omnium oculis sacrificare idolis super aram in civitate Modin, secundùm jussum regis:
- 24. et vidit Muthathias, et doluit, et contremuerunt renes ejus, et accensus est furor ejus secondum indicium legis, et insiliens trucidavit eum soper aram:
- 25. sed et virum, quem rex Antiochus miserat, qui cogebat immolare, occidit in ipso tempore, et aram destruxit,
- 26. et zelatus est legem , sient fecit Phinees Zamri filio Salomi. Isaarliti: Num. 25, 11 a 15.
- 27. Et exclamavit Mathathias voce magná in civitate, diceus: omnis, qui zelum habet legis statuens testamentum, exeat post me.
- 28. Et fogit ipse, et filii ejus in montes, et reliquerunt quæcumque babebant in civitate. Antioco: 2 Macc. 5, 27.
- Molti Giudei, amatori della legge e della giustizia, se n'andarono nel deserto. L'armata di Antioco si dispone ad assairiti in giorno di sabbato. I Giudei si lasciano uccidere, non volendo resistere ai nemici in giorno di sabbato. Mathalhia ed i suoi amici non approvano siffatta condotta de' loro fratelli, e risolvono di difendersi anche in giorno di sabbato, se sono assaltit dai loro nemici.
- 29. Tunc desceuderunt multi quærentes judicium, et justitism, in desertum:
- 30. et sederunt ibi ipsi et filii eorum, et mulieres eorum, et pecora eorum: quoniam inundaverunt super eos mala.
- 31. Et renuntiatum est viris regis, et exercitui, qui erat in Jerusalem civitate David, quoniam discessisseat viri quidam, qui dissipaverunt mandatum regis, in loca occulta in deserto, et abiissent post illos multi.
- 32. Et statim perrexerunt ad eos: et constituerunt adversús eos prælinm in die sabbatorum.
- 33. Et dixerunt ad eos: resistitis et nunc adluc? Exite, et facite secundum verbum regis Antiochi, et vivetis.
- 34. Et dixerunt : non exibimus , neque facienus verbum regis, ut polluamus diem sabbatorum.
  - 35. Et coucitaverunt adversus eos prælium.
  - 36. Et non responderunt eis, nec lapidem mi-

- serunt in eos, uec oppilaverunt loca occulta, 37. dicentes: moriamur omnes in simplicitate nostrà: et testes erunt super nos cœlum et terra,
- quòd injustè perditis nos.

  38. Et intulerunt illis bellum sabbati : et mortui suut insi, et uxores eorum, et filii eorum,
- et pecora corum, usquè ad mille animas hominum. 39. Et cognovit Mathathias, et amici ejus, et
- luctum habuerunt super eos valde.
  40. Et dixit vir proximo suo : si omnes fece-
- 40. Et dixit vir proximo suo: si omnes iecerimus sicut fratres nostri fecerunt, et non pugnaverimus advers\u00e4s gentes pro animabus nostris et \u00fcustinitionibus nostris, nunc citi\u00fcs disperdent nos \u00e5 terr\u00e1.
- 41. Et cogitaverunt in die illà, dicentes: omnis homo quicumque venerit ad nos in bello die sabbatorum, pugnemus adversus enum: et non moriemur omnes, sicut mortui sunt fratres nostri in occultis.
- Gli uomini più valorosi d'Israele ed i più zelanti per la legge del Signore si uniscono a Mathathia, il quale con essi ristaura il culto di Dio, distrugge l'idolatria e mette in fuga le genti di Antioco.
- 42. Tunc congregata est ad eos synagoga Assidæorum fortis viribus ex Israël, omnis voluntarius in lege.
- 43. Et omnes qui sugiebant à malis, additi sunt ad eos, et secti sunt illis ad firmamentum.
- 44. Et collegerunt exercitum, et percusserunt peccetores in irá suå, et viros iniquos in indiguatione suà: et cæteri fugerunt ad nationes, ut evaderent.
- 45. Et circuivit Mathathias, et amici ejus, et destruxerunt aras:
- 46. et circumciderunt pueros incircumcisos quotquot invenerunt in finibus Israël, et in fortitudine.
- 47. Et persecuti sunt filios superbiæ, et prosperatum est opus in manibus eorum:
- 48. et obtinuerunt legem de manibus gentium, et de manibus regum: et non dederunt cornu peccatori.
- Mathathia, sentendo appressarsi il giorno del morire, esorta i suoi figliuoli ad essere zelatori della legge del Signore: ricorda ad essi la pietà del loro antenati, la debolezza del loro nemici, ordinandogli di seguire i consigli di Simone, loro fratello, e di obbedire a Giuda Maccabeo, che stabilisce capo delle milisie.
  - 49. Et appropinquaverunt dies Mathathiæ mo-

riendi, et dixit filiis suis: nunc confortala est superbia, et castigatio, et tempus eversionis, et ira indignationis.

50. Nunc ergò, ò filii, æmulatores estote legis, et date animas vestras pro testamento patrum vestrorum,

51. et mementote operum patrom, quæ fecerunt in generationibus suis: et accipietis gloriam magnam, et nomen æternum.

52. Altraham nonne in tentatione inventus est fidelis: et reputatum est ei ad justitiam? Aska-RAMO: Gen. 22, 2, 16.

53. Josephi in tempore angustim sum custodivit mandatum, et factus est Dominus Ægypti. Fa-

54. Phinees pater noster zelando zelum Dei accepit testamentum sacerdotii seterni. Isaaeliti: Num. 25, 13.

55. Jesus, dum implevit verbum, sectus est dux in Israël. Parnancin: Eccli. 46, 1. Grosvê: 1, 1, 2. 56. Caleb, dum testificatur in ecclesià, accepit hæredistem. Grosvê: Num. 14, 6, 7. Monumento.

Gios. 4, 14.

57. David in suà misericordià consecutus est sedem regni io secula. Dayappe: 2 Re 2, 4.

58. Elias, dum zelat zelum legis, receptus est in cœlum. Eusso: 4 Re 2, 11.

59. Annoiss et Azariss et Mizuel credentes, liberati sunt de flamma. Danizie: 1, 6, 7. Na-

BUCHODOROSOR: Dan. 3, 20 a 24, 50, 91, 94.

60. Daniel in sua simplicitate liberatus est de ore leonum. Daniele: 6, 22.

61. Et ità cogitate per generationem et generationem; quia omnes qui sperant in eum, non

infirmantur.

62. Et à verbis viri peccatoris ne timueritis,

quia gloria ejus, stercus et vermis est: 63. hodiè extollitur , et cras non invenietur ; quia conversus est in terram suam , et cogitatio

ejus periit.

64. Vos ergò , filii , confortamini , et viriliter
agite in lege; quia in ipså gloriosi eritis.

65. Et eccè Simon frater vester, scio quòd vir consilii est: ipsum audite semper, et ipse erit vobis pater.

66. Et Judas Machabæus fortis viribus à juventute suâ, sit vobis princeps militiæ, et ipse aget hellum populi.

aget hellum populi.
67. Et adducetis ad vos omnes factores legis;

et vindicate vindictam populi vestri.

68 Retribuite retributionem gentibus, et intendite iu præceptum legis.

69. Et benedixit eos, et appositus est ad patres suos.

70. Et defunctus est anno centesimo et quadragesimo sexto: et sepultus est à filis suis in sepulchris patrum suorum in Modin, et planxerunt eum omnis Israël planctu magno.

Per la continuazione, vedi Giuda: 1 Macc. can. 3.

MATHUSALA o MATHUSALEM, era figlio di Enoch: Adamo: Gen. 5, 21. Egli visse 969 anoi: lbid. erez. 25 = 27. Necque nell' santo del mondo 687, e mort nel 1656, nell'anno medesimo, nel quale incominciò il diluvio: Vedi Ga-Nal

MATRIMONIO: Iddio creò l'uomo e la donna per unirli in matrimonio, affinchè propagassero l' umana specie: Carazione: Gen. 1, 27, 28, Il matrimonio unisce talmente i due conjugi, che due sono una sola carne: Ibid. Gen. 2, 24. Essi sono talvolta l'uno all'altro un soggetto di peccato: Apino: Gen. 3, 12, 16. La qual cosa tira loro addosso i più severi castighi: Ibid. vers. 16. 17. Cajuo è stato il primo uomo nato da matrimonio: Abele il secondo: Caino: Gen. 4. 1. 2. Colao diventa egli pure padre : Ibid. vers. 17. Il fine del matrimonio è la propagazione della specie: Cheazione: Gen. 1. 38. Noà: Gen. 8 . 17: 9, 1. Coll' orazione devesi disporre a questo stato, e per conoscere altresi se questa vocazione deriva da Dio: Isacco: Gen. 24. 11, 12 a 14. Isacco può essere un modello dell'amore conjugale: Ibid. vers. 67. Pena di morte contro quei che hanno commercio carpale fuori del matrimonio: Leggi: Lev. 20, 10 e seg. Vedi pure ADULTERIO: FORNICAZIONE. Il matrimonio proibito agli Israeliti fra parenti di diversi gradi: Impe-DIMENTI: Lev. 18, 6 e seg. Matrimonio dei sacerdoti dell' antica legge: qualità delle persone che potevano quelli condurre in matrimonio: SACERDOTE: Lev. 21, 7, 13 a 15. Iddio proihisce auli Israeliti di contrarre matrimoni con genti straniere : pè di permetter ciò si loro figliuoli : Guenna: Deut. 7, 2, 4. Gli Israeliti trasgrediscono questo comendamento di Dio: Porozo: Giud. 3. 6. Costernazione di Esdra vedendo una siffetta trasgressione: sua confusione: egli non osa nemmeuo alzare gli occhi al cielo durante la preghiera che indirizza a Dio, per chiedergli perdono pel suo popolo: Esona: lib. 1, cap. 9. Doveri che incumbono a chi contrarre vuole matrimonio: Tona: 6, 10 a 22. Formola della celebrazione del matrimonio di Tobia con Sara, figlia di Raguele: Ibid. 7, 15. Condotta lodevole di ambedue, nelle prime tre notti di matrimonio, in forza delle istruzioni date loro dall' augelo Raffaele: Ibid. 8 , 1 a 6. Preghiera che fenno al Signore Iddio: Ibid. vers. 7 a 10. Consiglio di Tobia a spo figlio sul matrimonio: To-BIA: 4, 13. Vantaggio di trovare per moglie una buona e saggia donna: Uomo: Prov. 18, 22. Vedi anche Donna. Una donna prudente è un dono di Dio, Ibid. Prov. 10, 14. La buona armonia fra i conjugi è approvata da Dio e dagli nomini : VIRTÙ: Eccli, 25, 1, 2. Elogio della unione conjugule : Ibid. Eccli. 40, 24. Santità del matrimonio: Gesù e Maria, sua madre, onorano un contratto di matrimonio colla loro presenza: Esset: Epist. 13, 4. Nozze: Gio. 2, 1. Il secondo fine del matrimonio è di impedire il peccato della Corne: Comints: 1 Epist. 7, 1 a 3, 5, 9. Il terzo fine è quello di procurarsi uoa reciproca consolazione ed un vicendevole soccorso: Vintù: Eceli. 7 , 27 , 28: 36 , 26 a 28. Eresini : Epist. 5 , 25, 28, 33, Colossest: Epist. 3, 18, 10, PINTRO: 1 Epist. 3, 1 a 8, Il matrimonio è indissolubile: CREAZIONE: Gen. 2, 24. TOBIA: 4, 15. POPOLO: Gerem. 3, 1.

MATRIMONIO: Malachia, capo 2. Giuda violò la legge del Signore sposando donne straniere. Unione del matrimonio indissolubile: il divorzio condannato. Gli Ebrei hanno recato affanno al Signore coi loro discorsi.

Ciò che precede di questo capo trovasi all'articolo Sacerdori: Mal. 2, 1 a 10.

- 11. Transgressus est Juda, et abominatio facta est in Iarvēl, et in Jerusalem ; quia contaminavit Judas sanctificationem Domini , quam dilexit : et habuit filiam dei alieni.
- 12. Disperdet Dominus virum, qui fecerit hoc, magistrum et discipulum de tabernaculis Jacob, et offerentem minus Domino exercituum.
- 13. Et hoc rursům fecistis, operiebatis lacrymis allare Domini, fletu et mugitu, ità ut non respiciam oltrà ad sacrificium, nec accipiam pla-Gabile quid de manu vestrà.
- 14. Et dixistis: quam ob causam? Quia Dominus testificatus est inter te, et uxorem pubertatis tum, quam tu despexisti: et hæc particeps tus, et uxor foderis tui.
- 15. Nonne unus fecit, et residuum spiritûs ejus est? Et quid unus quærit nisi semen Dei? Custodite ergö spiritum vestrum, et uxorem sdolescientise tum noli despicere.
- 16. Cum odio Inabueris, dimitte, dicit Dominus Deus Israël: operiet autem iniquitus vestimentum ejns, dicit Dominus exercituum: custodite spiritum vestrum, et nolite despicere.

17. Lahorare fecistis Dominum in sermonibus vestris, et divistis: in quo enm fecimus laborare? In eo quòd dicitis: omnis qui facit malum, honus est in conspectu Domiui, et tales ei placent: ant certè ubi est Deus indicii?

Per la continuazione, vedi MESSIA: Mal. cap. 3.

L'indissolubilità del matrimonio è attestata da Gesù Cristo: SERMONE: Matt. 5. 31. 32. VIRTÙ: Matt.: 19, 3 a 9 ISTRUZIONI: Marc. 10, 1 a 12. PARABOLE: Luc. 16 , 18; confernate dagli apostoli : Corinti : 1 Epist. 7, 10, 11, 39. Romant : Epist. 7, 2, 3. Eresini: Epist. 5, 31, 32. È necessaria una vocazione per questo stato: Vintù: Matt. 19, 10 a 12. Avviso sul matrimonio, ed alle persone maritale: Conints: 1 Epist. 7, 1 a 6. Avviso ai non maritati: Ibid. vers. 7 a o. Avviso sui matrimoni fra persone di religione differente: Ibid. vers. 10 a 17. Vantaggi della virginità, pene del matrimonio: Ibid. vers. 25 a 40. Non contrarre matrimonio cogli infedeli : Сомктл : Epist. 6. 14 a 18. Santità del matrimonio : egli rappresenta il matrimonio di Gesù Cristo colla Chiesa: grandezza di questo Sacramento: Eresini: Epist. 5, 22 a 33. Vedi SACRAMENTI. Doveri delle mogli e dei mariti: Colossest: Epist. 3, 18, 19. S. Paolo stabilisce delle regole per usarne santamente : TESSALONICESI: 1 Epist. 4, 1 a 8. Conservare immacolato il letto nuziale : Esset : Epist. 13 . 4. Doveri reciproci del marito e della moglie: Pig-TRO 1 1 Epist. 3. 1 8 7.

Per contrarre matrimonio è necessario il reciproco consenso delle parti contraenti: Isacco: Gen. 24, 57. Tosta: 7, 16. Precauzioni da prendersi prima di cootrarre matrimonio: tener conto degli impedimenti: agire sempre castamente e giusta le conveneinenze del proprio stato: USANZE: Lev. 18, 1 a 5. IMPEDIMANTI: Lev. 18, 6, a 19, ADGUTERRIO: Lev. 18, 20 e seg. TOSIA: 3, 18: 6, 71, 22: 8, 4, 9, Questo Sacramento conferisce la grazia e la santificazione: Tessacontest: 1 Epist. 4, 3, 4. Io cielo non havvi matrimonio: GENUSTELMME: Lev. 20, 34, 35.

MATRIMONIO spiritusle fra Gesù Cristo e la sua Clites: Vedasi tutto il libro del Cantico, all'articolo Cuttas: Cant. cap. 1 e seg. Matrimonio fra Dio e le anime: Missia: Is. 50, 1. Cuttas: 5, 5, 6. Missia. Is. 60, 4. Scinavivi: Germ. 31, 22. Gerusilemme: Etech. 16, 7 e seg. Isnaele: Oz. 2, 20. Miracou: Matt. 9, 15: Marc. 2, 19. Corint': 2 Epist. 11, 2. Apocalisti: 19, 7, 9: 21, 2. Paradole: Matt. 22, 2. Nascita: Gio. 3, 29. Etesini: Epist. 5, 32. Vanleggi di questo matrimonio: Cuttas: Is. 49, 18. Messia:

Is. 61, 10. VERGINI: Matt. 25, 1, 10. APOCALISSE: 10, 7, 8.

MATTEO, che significa dato, era pubblicano: sua vocazione all'apostolato: Minacoli: Matt. 9, 9. Arostoli: Hatt. 10, 3. Egli chiamavasi anche Levi, figlio di Alfeo: Minacoli: Hare. 2, 14: Luc. 5, 27.

MATTHANIA, zio paterno di Joachim, è stabilito re di Giuda da Nabuchodonosor, che gli dà il nome di Senecia: 4 Re 24, 17. DAVIDDE: 1 Par. 3, 15.

MATTIA (San) eletto apostolo, in vece del traditore Giuda: GESÙ CRISTO: All. 1, 12 a 26.

MATTONE, sorta di pietra artificiale, di color rossastro, composto di terra preparata, e messa in una forma di legno o di metallo, e cotta al fuoco, per cui acquista la consistenza necessaria per essere adoperata nel fabbricare. L'uno di fabbricare con mattoni risale fino all'epoca dei figliuoli di Noè, i quali se ne servirono, invece di pietra, per fabbricare la torre di Babele: Gen. cap. 11.

MEDI: Dario loro re, succede al trono di Babilouma: Bautmazana: Dan. 5, 31. Danno: Dan. cap. 6. Il re de' Medi e de' Persiani è rappresentato a Daniele, in una visione, sotto la figura di un arrete: Daniale: 8, 20.

MEDIATORE. Gesà Cristo è il solo meliatore tra Dio e gli uomini per mezzo della Redeuzione: Timotro: 1 Epist. 2, 5, 6. Emaz: Epist. 8, 6: 9, 15, 24: 12, 24; ed anche per sua intercasione: Romani: Epist. 8, 34; Giovanni: 1 Epist. 2, 1. Lo Spirito Santo è altresì nostro mediatore presso Dio: Romani: Epist. 8, 26. Gli angioli fanno le fuuzioni dei nostri mediatori presso Dio: Giorgia: 33, 23, 24; Zaccamax: 1, 12, 13. Gli uomini pure servono di mediatori per sè medesimi colle loro orazioni dinanta a Dio: Giorgia: 42, 8. Nicanoge: 2 Macc. 15, 22 a 14; Romani: Epist. 15, 30. Pedi Santi.

MEDITAZIONE: elevacione dell'anima verso le cose di Dio, per contempiarne le bellezze, e renderle vantaggiose alla propria salvezza: l'anima attenta a fare la volontà di Dio, ne è apesse volte illuminata: Giacobre: Gen. 28, 12, 13. Ritiratsi in disparte per meditare: Barco: Gen. 24,

62. 63. Riporre in Dio tutta la nostra confiden-2a : Mosk : Deut. 33 , 12. Giuditta aveva scelto nella sua casa nn luogo appartato per farvi la sua meditazione : Girbitta : 8 , 5. Iddio ha più volte perlato agli uomini in tempo della loro meditazione : ELIA : 3 Re 19, 9 a 13. ELISSO : 4 Re 4, 11. GIOBBE: 4, 16: 7, 14, 15: 29, 2, 4: 34. 29. DANIELE: 2, 17 a 19. Ardore di Davidde per la meditazione : GRAZIE: 17 . 37. LINGUA: Salm. 38 , 4. OBAZIONE: Salm. 54 , 6 , 7. AFFLI-ZIONI: Salm. 76, 3, 5, 6. POPOLO: Salm. 84, 8. La meditazione del giusto è ben accetta a Dio: essa è continua : Potenza : Salm. 18, 8 a 16. Essa riempie il cuore di amor divino : LINGUA : Salm. 38, 4. Le opere di Dio e la nostra fragilità devono essere l'argomento della nostra meditazione : Penitente : Salm. 142, 5 e seg. Vantaggio che lo spirito ricava dalla frequente meditazione, per la mortificazione che fa essa subire alla carne : VANITA': Eccl. 1, 16, 17: 12, 12. Incoraggiamento alla meditazione: Re: Sap. 6, 16. SAPIENZA: 8, 16. Dio: Sap. 13, 5 a 8. VIR-Tù : Eccli. 32, 15, 16 : 34, 6, BABILONIA : Is. 21, 5, 7, 8. CANTICO: Is. 26, 20. CHIESA: Is. 60, 8. Sculavità: Gerem. 31, 21. Moab: Gerem. 48, 28. EZECRIELE: 3, 24: 8, 3. DANIELE: 10, 15, 16. ISRAELE: Os. 2, 14. NIBIVE: Nah: 2, 1. HABICUC: 2 . 1. PARABOLE: Matt. 13, 16, 17. MIRACOLI: Matt. 14, 23. ROMANI: Epist. 1, 20. CORINTJ: 2 Epist. 3 , 18. FILIPPESI: Epist. 3, 20.

MELCHA, figlis d'Aren, ers la moglie di Nachor, fratello di Abrabamo: Tasak: Gen. 11, 26, 27, 29. Essa partori molti figli, fra i quali Camuel, che fu il padre dei Siri, e Batuel, padre di Rebecca: Abraramo: Gen. 22, 20 s 23.

MELCIII: così chiama S. Luca Joachim, figlio di Josia, re di Giuda: Giovanni Battista: Luc. 3, 24.

MELCHISEDECH, che significa re di giustizia, era re di Salem, e sacerdote dell'Altissimo: egli benedice Abrahamo e gli dà la decima di tutto ciò che aveva tolto ai quattro re vinti: Lox: Gen. 14, 18 a 20.

Greû Cristo era sacerdote, secondo l'ordine di Melchisedech: Greû Castro: Salm. 109, 5. Melchisedech era seuza padre e senza madre, ed era l'immagine del Figliuolo di Dio e del suo sacerdozio: Esset: Epist. 7, 1 a 19.

MELCIIOM, Dio degli Ammoniti: sua schiavitù: Amos: 1, 13 a 15.

MEMBRI del corpo: privarsene se sono causa di peccato o di scandalo: Vintù: Jlurc. 1, 4 f a 49. Noi tutti membri dello stesso corpo, che è la Chiesa: Coratu: 1 Epist. 12, 12 a 30. MEMPHI, città grande e popolata d'Egitto: predizione della sua ruina: Εσιττο: Gerem. cap. 46: Esech. 30, 13, 16.

MENDICANTE: oon menare la vita di un mendicaote: Vistù: Eccli. 40, 29 a 32. Vedi

Poveni.

MENELAO, fratello di Gissoco, traditore della sus patris, priva della suprema sacrifica-tura suo fratello: Vedi Onsa. Accusato dinanzi al re, teola giustificarsi a forsa di deusro: Tenro: a Macc. 4, 23 a 3o. È punito colla morte da Arricoco: 2 Macc. 13, 1 a 7.

MENSTRUI: è proibite l'aver commercie con donne che li hanne: IMPEDIMENTI: Lev. 18, 29. Vedi Dovene conjugale.

MENZOGNA. Vedi BUGIA.

MERARI: era il terzo figlio di Levi, figlio di Giscobbe: Do: 2520d. 6, 16. Fu padre di due figliuoli: 161d. errs. 19. Levitti Num. 3, 17, 20. Numero dei loro discendeoli: loro fiuozioni: 161d. errs. 33 a 38. Genson: Num. 4, 29 a 33, 42 a 45. Sus geoeslogia fino al tempo di Davidde: Leviti: 1721. 6, 44 a 47. 1 loro discendenti ebbero dodici città per loro porzione nella Terra promessa: Città': Gios. 21, 7, 34 a 38: 1 Par. 6, 63, 77 a 81.

MERAVIGLIE, che Iddio ha operato in favore degli Israeliti: Vedi ciò che segue.

MERAVIGLE: Ciosuè, capo 24. Discorso di Giosuè al popolo di Israele. Egli ricorda ad esso tutte le meraviglie che il Signore Iddio operò in di lui favore: anno 2570.

Il capo precedente trovasi all'articolo Esontazione: Gias. cap. 23.

Congregavitque Josue omnes tribus Israël in Sichem, et vocavit majores oatu, ac priocipes, et judices, et magistros: steteruutque in coaspectu Domioi:

2. et ad populum sic locutus est: hæc dicit Domious Deus Israël: trans fluvium liabilaverunt patres vestri ab initio, Thare pater Abraham et Nachor: servieruntque diis alienis. Taara: Gen. 1), 26.

3. Tuli ergò patrem vestrum Abraham de Mesopotamiæ finibus; et adduxi eum io Terram Chanaan, multiplicavique semen ejus, Thare: Gen. 11, 31.

4. et dedi ei Isaac: illique rursûm dedi Jacob et Essü. E quibus, Essü dedi montem Seir ad possideadum: Jacob verò et filii ejus descenderunt in Ægyptum. Isaco: Gen. 21, 1 a 3: 25, 26. Essu: Gen. 36, 8. Giacosse: Gen. 46, 6.

- 5. Misique Moysen et Aaron: et percussi Ægyptum multis signis atque porteotis. Dio: Esod. 3, 10: 4, 12 a 16. Mosk: Esod. cap. 7 el 10, e cap. 14.
- 6. Eduxique vos et patres vestros de Ægypto, et venistis ad mare: persecutique sont Ægyptii patres vestros cuan curribus et equitatu usquè ad mare Rubrum. Pasqua: Esod. 12, 37. Mosè: Esod. 13, 17 a 22: 14, 5 a 9.
- 7. Clamaverunt autem ad Dominum filii Israël: qui posuit tenebras ioter vos et Ægyptios, et adduxt super cos mare, et operuit cos. Viderunt oculi vestri cuucta quæ in Ægypto fecerim, et liabitastis in solitudine multo tempore. Mosk: Esod. 14. 10. 20 2 3 1.
- 8. et introduxi vos in terram Amorrhæi, qui habitabat trans Jordanen. Counque puguarent coutra vos, tradidi cos in manus vestras, et possedistis terram corum, atque interfecistis cos. Isaatatrit: Num. 21, 24 a seg.
- 9. Surrexit sutem Belac filius Sephor rex Monb, et pugnavit contra Israèlem. Misitque et vocavit Belsam filium Beor, ut malediceret vobis: BA-LAMI: Num. 22. 1 8 7, 12.
- 10. et ego nolui audite eum; sed è coutrario per illum benedixi vobis, et liberavi vos de manu ejus. Balaam: Num. 22, 12, 18, 20 e seg.: e cap. 23 e 24.
- 11. Trausistisque Jordonom, et venistis ad Jericho. Pugnaveruutque contra vos viri civitatis ejus, Amorthems et Pherezzus, et Chansanus, et Hethæus, et Gergessus, et Hevaus, et Jebusaus: et tradidi illos in maous vestras. Gosob: 3, 14. Gantoc: Gios. cap. 6. Re: Gios. 11, 3.
- 12. Misique sote vos crabrones; et ejeci eos de locis suis, duos reges Amorrhworum, oon in gladio nec in arcu tuo. Lecoi: Esod. 23, 28: Deut. 7, 20.
- 13. Dedique vobis Terram in qua non laborastis, et urbes quas oou medificastis, ut habitaretis o eis: vineas et oliveta, quan non plautastis. Re: Gios. 11, 19, 20.
- 14. Nunc ergo timete Domioum, et servite ei perfecto corde sique verissimo: et auferte deos, quibus servieruut patres vestri in Mesopotamià et in Ægypto, ac servite Domino. Decalogo: Esod. 20. 3. 4. Anca: 1 Re 7. 3. Toma: 14. 10.
- 15. Sin autem malum volus videtur, ut Domioo servistis, optio vobis datur: eligite hodiè quod placet, cui servire potissimm debestis, utrum diis quibus servierunt patres vestri in Mesopotamià, an diis Amorrheorum, in quorum terrà habitatis: ego autem et domus mea serviemus Domino.

- Il popolo d'Israele promette di restare inviolabilmente attaccato al Signore. Giosuè muore. Le ossa di Giosuè sono sepolte a Sichem. Morte di Eleazaro, figlio di Aronne.
- 16. Responditque populus, et ait: absit à nobis, ut relinquamus Dominum, et serviamus dis alienis.
- 17. Dominus Deus noster ipse eduxit nos, et patres nostros de terrá Ægypti, de domo servitutis: fecique videntibus nobis signs ingentis et custodivit nos in omni vià per quom ombulavimus, et in cunctis populis, per quos transivimus.
- 18. Et ejecit universos gentes, Amorrhæum lubitororem Terræ, quom nos introvimus. Serviemus igitur Domino, quio ipse est Deus noster.
- 19. Dixitque Josue ad populum: non poteritis servire Domino: Deus enim sacctus et fortis æmulator est, nec ignoscet sceleribus vestris atque peccatis.
- an. Si dimiseritis Dominum, et servieritis diis alienis, convertet se, et affliget vos, atque subvertet postquam vobis præstiterit bona.
- 21. Dixitque populus ad Josue: nequaquam ità ut loqueris, erit, sed Domino serviemus.
- 22. Et Josue ad populum: testes, inquit, vos estis, quia ipsi elegeritis vobis Dominum, ut serviatis ei. Responderuntque: testes.
- 23. Nunc-ergò, ait, auferte deus alienos de medio vestri, et inclinate corda vestra ad Dominum Deum Israël.
- 24. Dixitque populus ad Josue: Domino Deo nustro serviemus, et obedientes erimus præcentis eius.
- 25. Percussit ergò Josue in die illo fœdus, et proposuit populo præcepts atque judicia in Sichem.
- 26. Scripsit quoque omnia verba hæc in volumine legis Domini: et tulit lapidem pergrandem, posuitque eum subter quercum, quæ erat in sanctuario Domini;
- 27. et dixit ad nomem populum: en lapis iste erit vobis (nobis) in testinouium, quòd andierit (andivit) omnis verba Domini que locutus est vobis (nobis), ne fortè posteà negare velitis, et mentiri Domino Deo vestro.
- 28. Dimisitque populum, singulos in possessionem suam.
- 29. Et post hæc mortuus est Josue filius Nun servus Domini, centum et decem annorum:
- 30. sepelieruntque eum in finibus possessionis sum in Themnathsare, que est sita in moute Ephraiin, à septentrionali parte montis Gaas.
  - 31. Servivitque Israel Domino cunctis dielius

- Josue, et seniorum qui longo vixerunt tempore post Josne, et qui noverant omnia opera Domini que fecerat in Israel.
- 32. Ossa quoque Joseph, que tuleron filii Israël de Ægypto, sepelierunt in Sichem, in parte sgri, quein emerat Jacob à filis Hemor patris Sichem, centum novellis ovibus, et fuit in possessionem filiorum Joseph Grussers : Cen. 62, 44, Most: Etod. 13, 19, Gruconss: Cen. 33, 19,
- 33. Eleazar quoque filius Aaron mortuus est : et sepelierunt eum in Gabasth Plinees filii ejus, quæ data est ei in monte Ephraün.
- Per la continuazione della Sacra Scrittura, vedi Gioda: Giudici, capo 1.

È un onnre ed un dovere di pubblicare le meraviglie di Dio: Tosina: 12, 6 a 8: 13, 3, 4. Meraviglie che Iddio operò in favore del suo popolo: Coredenza: Salm. 77.

Meraviolie: Salmo 110. Il profeta loda le meraviglie che Iddio ha fatto in favore degli Ebrei, figura di quelle che deve fare in favore de' Cristiani e della sua Chiesa.

Il salmo precedente trovasi all'articolo Gasù Caisto: Salmo 109.

Confitebor tibi, Domine, in toto corde meo: in consilio justorum, et congregatione.

- 2. Magna opera Domini; exquisita in omnes voluntates ejus.
- 3. Confessio et magnificentia opus ejus: et justitia ejus manet in suculum suculi.
- 4. Memorium fecit mirabilium suorum, misericors et miserator Dominus: escam dedit timentibus se.
- 5. Memor erit in seculum testamenti sui: virtutem operum suorum annuntiabit populo suo:
- 6. ut det illis hæredstatem gentium: opera manuum eius, veritas et iudicium.
- 7. Fidelia omnia mandata ejus : confirmata in seculum seculi, facta in veritate et equitate.
- 8. Redemptionem misit populo suo : mandavit in seternum testamentum suum.
- 9. Sanctum et terribile nomen ejus: initium supientim timnr Domini. G10888: 28, 28. Sa-PIENZA: Prov. 1, 8: 9, 10: Eccli. 1, 16.
- 10. Intellectus bonus omnibus facientibus eum:
  - Per la continuazione, vedi Timone: Salmo ist.

Meravicus: Solmo 135. Davidde narra le meraviglie che il Signore Iddio fece in favore degli nomini. Egli ne attribuisce la causa alla sua misericordia, la quale è eterna.

Il salmo precedente trovasi all'articolo Sacerport: Salmo 134.

Confitemini Domino quoniam bonus: quoniam in meternum misericordia ejus. Josaphat: 2
Par. 20, 21.

- 2. Consitemini Deo deorum : quoniam in mternum misericordia ejus.
- 3. Confitemini Domino dominorum: quoniam in æternum misericordia ejus.
- 4. Qui facit mirabilia magna solus: quoniam in eternum misericordia eius.
- 5. Qui fecit cœlos in intellectu: quoniam in meternum misericordia ejus: Carazione: Gen. 1, 1. Dio: Eccli. 18, 1. Timone: Gerem. 10, 12. Babildona: Gerem. 51, 15.
- 6. Qui firmsvit terram super aquas: quonism in æternum misericordia ejus: CREAZIONE: Gen.
- 1, 2, 9, 10.
  7. Qui fecit luminaria magna: quoniam in æternum misericordia ejus: CREAZIONE: Gen. 1,
- 16 a 18.

  8. Solem in potestatem dici: quonism in
- æternum misericordia ejns.
  9. Lunam et stellas in potestatem noctis: quo-
- niam in meternum misericordia ejus.

  10. Qui percussit Ægyptum cum primogenitis
  eorum: quoniam in meternum misericordia ejus.
- Pasqua: Esod. 12, 29.

  11. Qui eduxit Israël de medio eorum: quoniam in æternum misericordia ejus. Mosè: Esod. 13, 17.
- 12. In manu potenti, et brachio excelso: quo-
- 13. Qui divisit mare Rubrum in divisiones : quoniam in æternum misericordia ejus.
- 14. Et eduxit Israël per medium ejus: quoniam in æternum misericordia ejus. Mosè: Esod. 14. 21 a 31.
- Et excussit Pharaonem, et virtutem ejus in mari Rubro: quoniam in æternum misericordia ejus.
- 16. Qui traduxit populum suum per desertum: quoniam in wiernum misericordia ejus. Sup. Me-BAYIGLE: Gios. 24, 5 a 8,
- 17. Qui percussit reges magnos: quoniam in æternum misericordia ejus. Israelitt: Num. 21, 23 a 35.
- 18. Et occidit reges fortes: quoniam in æternum misericordia ejus: Sup. Meravigue: Gios. 24, 8 a 13,
  - 19. Selion regem Amorthworum : quonism in

- æternum misericordia ejus : Sacerdoti : Salm.
- 20. et Og regem Bazan: quoniam in meternum misericordia ejus. Israeliti: Num. 21, 26, 33. Esdra: 2, 9, 22.
- 21. Et dedit Terram eorum hæreditatem: quoniam in æternum misericordia ejus. Terra: Gios. 13, 7.
- 22. Hæreditatem Israël servo suo: quoniam in æternum misericordia ejus.
- 23. Quia in humilitate nostra memor fuit nostri : quoniam iu æternum misericordia ejus.
- 24. Et redemit nos ab inimicis nostris: quoniam in æternum misericordia ejus.
- 25. Qui dat escam omni carni : quoniam in aternum misericordia ejus.
- 26. Confitemini Deo cœli: quoniam in æternum misericordia ejus.
- 27. Confitemini Domino dominorum: quotism in æternum misericordis ejus:
  - Per la continuazione, vedi Giudei: Salmo 136.

Meraviglie operate dalla Sapienza, dall'origioe del mondo fino alla sortita del popolo ebreo
dall'Egitto: Sarienza: capo 10, e capo 11. Le
opere di Dio sono meravigliose ed incompreasibili: Dio: Eccli. 18, '5, 6. Meraviglie che Dio
las operate per liberare il 100 popolo dall'Egitto:
ILANCEC: 3. 3. 14.1.5 P.C.dl Minacou e Product.

MERCANTE: una delle due vocazioni pericolose alla salute: Vintù: Eccli. 26, 28. Vedi
Commercio: Inquistigae: Misure: Pesa: Negogio.

MERCENARIO, chismasi colui il di cui lavoro è pagato giorno per giorno, ossia che vite del lavoro della sua giornata. Obbligo di pagarlo: Lucor: Leo. 19, 13: Deut. 24, 14, 15. Tonia: 4, 15. Golui il quale ricusa al mercenzio il pagamento del suo lavoro, o che gli rapisce il pane che ha guadagnato col lavoro medisimo, è reo di morte: Viatù: Eccli. 34, 26, 27. Arostoli: Matl. 10, 10. Discepoli: Luc. 10, 7. Roman: Epist. 4, 4. Giacomo: Epist. 5, 4. Vedi Domastric: Operato: Salano: Lavono.

MERIBAAL, così è chiamato Miphiboseth, figlio di Gionata, nei Paralipomeni. Vedi Миривозети. MERITO: senza ricompensa in questo mon-

do: VANITA': Eccl. 9, 11, 12.

MEROB, figlia di Saulle, re d'Israele: Gio-NATA: 1 Re 14, 49. Saulle la promette a Davidde per sua sposa: DAVIDDE: 1 Re 18, 17: poscia la dà ad un altro: Ibid. vers. 18.

MERODACH Baladan, figlio di Baladan, re di Babilonia, manda diversi doni ad Ezechia per la sua miracolosa guarigione: Ezechia: 1s. cap. 39.

MESE: duodecims parte dell'anno's secondo le sacre carte, l'anno fu sempre composto di dodici mest, di 29 o 30 giorni per ogni mese:
Anca: Gen. 7, 11. Noi: Gen. 8, 4, 5, 13, 14
GIOBBE: 3, 6. EGUTTO: Exech. 32, 1, 17, Layrt:
Num. 3, 15, 22 e seg. Pasqua: Esod. 12, 3, 6, 8: 9, 1, 3, 5, 11. Sinā': Num. 10, 11. Carst:
Num. 11, 19, 20. Acqua: Num. 20, 1. Thomse:
Num. 29, 1. Accampament: Num. 33, 3, 38. Israehutt: Deut. 1, 3.

Il mese regolavasi secondo il corso della luna: Dio: Eccli. 43, 8. Per conseguenza gli anni componevensi di soli 355 giorni, invece di 365 1/4 secondo il corso del sole. È per mettere d'accordo l'anno lunare col solare, e fare cadere annualmente nello stesso giorno le loro feste solenni, aggiungevano gli Ebrei a ciascun terzo anno un mese, cioè il tredicesimo, che chiamavasi ADAR Posterior. Questo mese era di soli 20 giorni : mentre gli altri componevansi alteroativamente di 30 e di 29 giorni, eccettuato il mese di Adan Prior, che era sempre di 30 giorni. Nelle prime età del mondo, ed al tempo di Noè, Abrahamo, Isacco e Giacobbe, distinguevano i mesi dicendo primo mese, secondo mese, ec. In seguito, verso il tempo della schiavitù di Babilonia, furono distinti i mesi coi nomi di Nisan o Ano, che corrispondeva al nostro mese di Blarzo, col quale incominciava l'anno :

#### NOMI DEI DODICI MESI.

| NISAN O ABID    |      |      |      |      |      |      |      |     | Marzo         |
|-----------------|------|------|------|------|------|------|------|-----|---------------|
| IJAR o Zius .   |      |      |      |      |      |      |      |     | Aprile.       |
| SIBAN O SIVAN   |      |      |      |      |      |      |      |     | Maggio.       |
| Tnamus          |      | ٠    |      |      |      |      |      |     | Giugno.       |
| As              |      |      |      |      |      |      |      |     | Luglio.       |
| ELUL            |      |      |      |      |      |      |      |     | Agosto.       |
| TRISBI O ETRAD  | d M  |      |      |      |      |      |      |     | Settembre.    |
| MARCHESVAN O    | Βo   | L    |      |      |      | ٠    |      |     | Ottobre.      |
| CASLEU          | ı    |      |      |      |      |      |      |     | Novembre.     |
| Тиввети         |      |      |      |      |      |      |      |     | Dicembre.     |
| SABATH O SCHE   | BAT  |      |      |      |      |      |      |     | Gennajo.      |
| ADAR Prior .    |      |      |      |      |      |      |      |     | Febbrajo.     |
| ADAR Posterior  | ٠, ١ | che  | e    | ra i | il d | lec  | ino  | ler | zo mese di    |
| ciascup terzo a | ตต   | о,   | cio  | èi   | l n  | ies  | e d  | i I | ebbrajo ri-   |
| petuto. Queste  | de   | no   | mit  | az   | ion  | i d  | i ı  | nes | i erano co-   |
| muni agli Ebre  | ei,  | ai   | Cul  | lde  | i, e | ed.  | ai l | 3ab | ilonesi che   |
| incominciavano  | il   | lo   | ro   | an.  | no-  | co   | l m  | ese | di NISAN,     |
| ossia Marzo. I  | Oog  | 0    | il t | em   | ро   | d    | N    | Ios | è gli Ebrei   |
| incominciarono  | il   | - le | oro  | a    | nno  |      | ccl  | esi | stico nello   |
| stesso mese a   | mo   | il v | o d  | lell | e l  | oro  | fe   | ste | : ma l'anno   |
| civile incomin  | cia  | 145  | i c  | ol   | m    | ese  | d    | T   | nisai , ossia |
| Settembre . con | ne   | qu   | ello | ò    | leg  | li a | nti  | chi | Orientali,    |
| e dei Greci Ci  |      |      |      |      |      |      |      |     |               |
|                 |      |      |      |      |      |      |      |     |               |

Gli Ebrei davano altresì ai giorni della settimans i nomi di primo , secondo, ec. fino al settimo, che chiamavano Sabbath : ossia giorno di riposo. È questo giorno medesimo, che Iddie aveva loro raccomandato di santificare con opere di religione. La Chiesa cattolica conservò essa pure questa denominazione dei giorni della settimana, eccettuato il primo, che essa chiama Domenica, cioè giorno del Signore, e che santifica, invece del Sabbath, a cagione della resurrezione di Nostro Signore Gesù Cristo : Vedi Domenica : SABBATO: GIORNO: ANNO. Gli altri nomi dei giorni della settimana ci furono tramandati dagli Egiziani pagani, ed lianno relazione coi pianeti, considerati degli Egiziani come la dimora delle principali loro divinità.

MESSA (sacrifizio della): predetto ed annunziato anticamente: Inolatria: Lev. 26, Q a 12. Anima: Salm. 22, 6, 7. Gesù Cristo: Salm. 109. 5. ISATA: 2, 2, 3. EGITTO: Is. 19, 19, 20, 21. VIRTU: Is. 56, 7. Massia: Is. 61, 6. Giudei : Is. 66, 19 8 21. Schlavitů: Gerem. 31, 31. GERE-MIA: 33, 16 8 18, 21. DANIELE: 8, 12: 11, 31: 12, 11. AMOS: Q, 11. MALACRIA: 1, 10, 11. Il sacrifizio della Messa fu figurato in diverse maniere nell'antico Testamento : Lor: Gen. 14, 18. ABRADAMO: Gen. 22, 13. PASQUA: Esod. 12, 5. 24. TABERNACOLO: Esod. 25, 30. SACENDOTI : Esod. 20, 1, 2, 15. OLOCAUSTO: Lev. 1, 3, 4. OSLA-ZIONE: Lev. 2, 1, 11. PECCATO: Lev. 4, 22, 23, 25 : 5, 7, 8. LEBBROSI: Lev. 14, 4. SANTUA-BIO: Lev. 16, 3. LEGOI: Lev. 19, 21. PECCA-To: Num. 15, 24. PRIMIZIE: Num. 18, 17. DAVIDDE: 1 Re 21, 4. Eux: 3 Re 19, 6. Euseo: & Re &. 42. Il sacrifizio della Messa è stato instituito da Gesù Cristo : Passione : Matt. 26, 26: Marc. 14, 22: Luc. 22, 19; ed ha ordinato ai suoi Apostoli di offrire questo medesimo sacrifizio, cioè di consacrare e di offrire il suo corpo per ricordare la memoria della sua morte, come apparisce dalle sue parole: hoc facite in meam commemorationem. L'aver detto facite è come se avesse detto sacrificate : ed in questo senso devesi intendere, imperciocchè la Sacra Scrittura spesse volte fa uso del verbo facere, in luogo dei verbi sacrificare ed immolare: PASQUA: Esod. 12, 5, 47, 48. Leggi: Lev. 23, 19. Vedi FARE. Gesù Cristo sacerdote, secondo l'ordine di Melchisedech : Gasà Caisto : Salm. 109, 5. EBREI: Epist. 5, 6, 9, 10: 7, 1 # 17: offri del pane, che cambiò nella sostanza del suo corpo, e del vino che cambiò nella sostanza del suo sangue, dicendo, parlando del pane: Hoc est Corpus meum : questo è il mio Corpo :

e parlando del vino: Hic est enim Sanguis meus, etc. : questo è il mio Sangue : Passiona : Matt. 26, 26, 28. CORINTS: 1 Epist. 11, 24. Questo pane e questo vino sono dunque veramente, dopo la consacrazione fattane colle surriferite medesime parole, la carne ed il sangue di Gesù Cristo: Miracoli: Gio. 6, 47 a 59. Si leggano pure i versetti 32 a 35 del suddetto capo, non chè l'articolo Eucanistia. Gli Apostoli hanno offerto questo medesimo sacrifizio dopo la morte del Salvatore: PAOLO: Att. 13, 2. S. Paolo rende questa testimonianza dinanzi ai Corinij, prendendoli tutti a testimonio: Conints: 1 Epist. 10 . 15, 16: 11, 23 a 29. Esnet : Epist, 7, 12: 9, 14: 10, 10, 12, 14: 13, 10. APOCALISSE: 5, 6. Quella visione di S. Giovanni , secondo gli interpreti , significa in una maniera precisa il mistero dell' Eucaristia, nel quale Gesù Cristo è vivo, stantem : non messo a morte, ma come essendolo stato, TANQUAM OCCISUM, perchè nel sacrifizio della messa la separazione della specie è una rappresentazione della sua morte. Gesù Cristo volle che il suo corpo ed il suo sangue gli fossero offerti in sacrifizio: è ciò che la Chiesa chiama il sacrifizio della Messa. In questo sucrifizio essa offre a Dio Gesù Cristo presente sui nostri alteri : ma essa ve l'offre come immolato sulla croce. È un sacrifizio di propiziazione ; imperciocche Gesù Cristo vi si offre per applicare agli uomini le grazie che ha loro meritate colla sua morte sul Calvario. Si osservino anche i seguenti testi. ORAZIONE : Salm. 19, 3. CHIESA: Salm. 28, a. Massia : Mal. 3, 3, 4. Esnei : Epist. 8, 3 : 9, 13, 14: 10, 4 8 7, 9, 10.

MESSAGGERO fedele; suo premio: Uomo: Prov. 13, 17: 25, 13, 25. Esempj di un buono e fedele messaggiero, ossia che non porta che buona notizia: Isacco: Gen. cap. 24. GIACOBSE: Gen. 29 . 12. GIUSEPPE: Gen. 45 , 26. GIACOBBE: Gen. 46, 28. MANUÈ! Giud. 13, 10. DAVIDDE! 2 Re 17, 17, 21. Eusto: 4 Re 5, 10: 7, 9 e seg. EZECHIA: 4 Re 18, 14. PASQUA: 2 Par. 30, 5. TOBIA: 8, 16: 11, 6. GESU CRISTO: Matt. 28, 8. BETLEMME: Luc. 2, 10. DISCEPOLI: Luc. 10, 17. ERODE: Att. 2, 14, 17. Del cattivo messaggiere: Vedi Uomo: Prov. 10, 26: 13, 17: 26, 6. Esempio di un messaggiere cattivo, triste e sgraziato, ossia clie non porta che cattive notizie: Nok : Gen. O. 22. GIACOBBE: Gen. 27, 42. GIUSEPPE: Gen. 37, 32. GIUDA : Gen. 38, 24. GIACOBSE: Gen. 48, 1. Mosè: Esod. 14, 5. ESPLOBATORI: Gios. 2, 2. DEBBO-RA: Giud. 4, 12. JOATHAM: Giud. 9, 7. ARCA: 1 Re 4, 12 a 19. SAULE: 1 Re 15, 12. DAVIDE: 1 Re 19, 2: 24, 2: 25, 14: 2 Re 1, 2, 3, 4: 3, 23: 4, 8: 10,

4, 5, 17; 11, 1 e seg. : 12, 18, 30: 15, 12, 13, 31: 18, 32: 24, 12, 13: 3 Re 1, 51. SALOMONE: 3 Re 2, 20, 41. ELBA 13 Re 19, 1, 2. OZOGUBA: 4 Re 1, 5. ELISEO: 4 Re 6, 15. OSAA: 4 Re 17, 26. EZECHIA: 4 Re 18, 37. JORAPHAT: 2 Par. 20, 2. NEBERM: 2 EZECT. 1, 3. MARDOCHEO: ESth. 4, 4 a 17. Grobbe: 1, 4 a 19. EZECHIA: 18. 38, 1. GIDDA: 1 MAGC. 9, 14, SIMONE: 1 Magc. 6, 6, 21. MINACOLI: MACC. 9, 14, SIMONE: 1 Magc. 6, 6, 21. MINACOLI: MACC. 14, 12. PARABOLE: Luc. 8, 49. MESSALEMETH, madre di Amon, re di Giuda: Amon: 4 Re 21, 19.

MESSE abbondante, operaj lo piccolo numero: Discepoli: Luc. 10, 2. Miracoli: Matt. 9, 37, 38. Vedi pure Raccolta di frutta.

MESSIA od il Cristo promesso nell'antico Testamento: figurato nella promessa fatta ad Abrahamo e rinnovata ad Isacco : Vedi REDENTORE. Giacobbe predice a Giuda, suo figlio, che il Messia sortirà dalla sua stirpe, e che egli sarà l' espettazione delle nazioni: Giacobbs: Gen. 49, 8 a 12. Predizione della sua pascita, quindi della ruina del popolo d'Israele, 1451 anni prima del suo adempimento: Balaam: Num. 24 . 17 . 23 . 24. Anna, nel suo cantico in rendimento di grazie per la pascita di Sampele, inspirata dallo Spirito profetico, prevede il giudizio che il Cristo deve dare alla fine dei secoli, e la gloria e la possenza da cui deve essere circondato: CANTICO: 1 Re 2, to. Il Messia predetto a Davidde, sotto la figura di un altro figlio che deve pascergli : Davidde : 2 Re 7 , 12 a 17. Sua origine e sua divina missione: LEGA: Salm. 2, 6 a 9. Circostanze che accompagneranno la di lui nascita, predette da Davidde : Gesù Cristo: Salm. 71, 9, 10, 15, 18. Sua venuta vivamente desiderata da quel profeta : CHIESA: Salm. 79-

Messix: Salmo 95. Grandezza di Dio: predizione della venuta del Messia: della maestà e possanza del suo regno su tutta la terra.

Il salmo precedente trovasi all'articolo Dio: Salm. 94.

Captate Domino canticum novum: cantate

- 2. Cantate Domino, et benedicite nomini ejus : annuntiate de die in diem salutare ejus.
- 3. Annuntiate inter Gentes gloriam ejus, in omnibus populis mirabilia ejus.
- 4. Quoniam magnus Dominus, et laudabilis nimis: terribilis est super omnes deos.
- 5. Quoniam omnes dii Gentium demonia: Dominus autem colos fecit.
  - 6. Confessio et pulchritudo in conspectu ejus:

sapetimonia et magnificentia in sanctificatione ejus.

- 7. Afferte Domino, patriæ gentium, afferte Domino gloriam et honorem : afferte Domino gloriam nomini ejus.
- 8. Tollite hosties, et intrnite in atrie ejus: adorate Dominum in atrin sancto ejus.
- g. Commovestur à facie ejus universa terra : dicite in gentibus quia Dominus regnavit.
- 10. Etenim correxit orbem terræ, qui non commovebitur: judicabit populos in æquitate.
- 11. Lætentur cœli, et exultet terra, commoveatur mare, et plenitudu ejus : gandebunt campi, et omnia, quæ in eis sunt.
- 12. Tonc exultabunt omnia ligna silvarum à facie Domini, quia venit: quoniam venit judicare terram.
- 13. Judicabit orbem terræ in æquitate, et populos in veritate suå.

Per la continuazione, vedi Gesù Cristo:

Messia mandato agli unmini: il sun nome è santo e terribile: Manavous: Salm. 110, 8, 9, 50 sug grandezza: Salviza: Eccli. 24, 3 e seg. Deve nascere da una vergine: Rasin: Is. 7, 14. Estensione del suo regno, stabilito dalla giustisia e dall' equità: Isala: 9, 6, 7. Troncherà le ritorte dell' iniquità, precipiterà la morte per sempre, e ricolmerà di gioja que che l'aspettavamo: Din: Is. 25, 7 a g. Salvezza che egli deve portare alla terra: sun tesorn il timor del Signore: Giupni: Is. 33, 5, 6. Profezie della sun assolia: Cano: Is. 45: 8. Sionne: Is. 51, 4 a 6.

Messia: Isaïa, capo 11. Profezie della nascita del Messia. Sua santità, sua sapienza, sua giustizia. Dolcezza del suo regno.

Il capo precedente trovasi all'articolo Isaïa:

Et egredietur virge de radice Jesse, et flos de radice ejus ascendet. Panzo: Att. 13, 22, 23. 2. Et requiescet super eum Spiritus Domini,

Spiritus sepientize et intellectûs, Spiritus consilii et fortitudinis, Spiritus scientize et pietatis.

- 3. Et replebit enm spiritus timoris Domini. Non secundum visionem oculorum judicabit, neque secundum auditum aurium arguet:
- sed judicabit in justiti\(\hat{a}\) pauperes, et arguet
  in \(\pi\) quitate pro mosuelis terr\(\pi\): et percutiet
  terram virg\(\hat{a}\) oris sui, et spiritu labiorum suorum interficiet impium. Tessalonicesi: 2 Epist.
  2, 8.

- 5. Et erit justitia cingulum lumborum ejus : et fides cinctorium renum ejus.
- 6. Habitabit lupus cum agno: et pardus cum hæda accubabit: vitulus et leo et ovis simul morabuntur, et puer parvulus minabit eos. Giudzi: Is. 65, 25.
- Vitulus et ursus pascentur: simul requiescent catuli eorum: et leo quasi bus comedet paleas.
- 8. Et delectabitur infans ab ubere super foramine aspidis: et in caveroà reguli, qui ablactatus fuerit, manom suam millet.
- Non nocebunt, et non occident in universo monte sancto meo: quia repleta est terra scienti\u00e4 Domini, sicut aquæ maris operientes.
- Conversione delle Genti. Gloria del sepolero del Messia. Conversione degli avanzi d'Israele: unione di Giuda e d'Ephraim: Vantaggi che otterranno sui loro nemici.
- 10. In die illå, radix Jesse, qui stat in signom populorum, ipsum gentes deprecabuntur, et erit sepulchrum ejus gloriosum. Roman: Epist. 15, 12. Connrz: 1 Epist. 15, 4.
- 11. Et erit in die illå: adjiciet Domious secundo manum suam ad possidendum residuom populi sui, quod relinquetur ab Assyriis, et ab Ægypto, et à Phetros, et ab Æthiopis, et ab Ælam, et à Seonaar, et ab Emath, et ab insulis maris.
- 12. Et levabit signum in nationes, et congregabit profugos Israël, et dispersus Juda colliget à quatuor plagis terræ.
- 13. Et auferetur zelus Ephraim, et hostes Juda peribunt. Ephraim non æmulabitur Judam, et Juda non pugnabit contra Ephraim.
- 14. Et volabunt in humerus Philisthiim per mare, simul prædahuntur filios Orientis. Idunæa et Mosb præceptum manus enrom, et filii Ammon phedientes erunt.
- 15. Et desolabit Dominos linguam maris Ægypti, et levabit manum suam super flumen, io fortitudine spirit\u00e4s soi; et percutiet eum in septem rivis, ita ut transeant per eum calceati.
- 16. Et erit via residuo populo meo, qui reliaquetur ab Assyriis; sicut fuit Israëli in die illâ qua ascendit de terra Ægypti.

Per la continuazione, vedi Cantico: Is. cap. 12.

Messia, Saña, capo 3a. Profezia del regno del Messia, sotto la figura del regno di Ezechia. Felicità che un re giusto procura al suo popolo. Il capo precedente trovasi all'articolo Gionei: Is. cap. 31.

Ecce in justitià regnabit rex, et principes in iudicio przerunt.

- 2. Et erit vir sicut qui absconditur à vento, et celet se a tempestate , sicut rivi aquarum in siti, et umbra petræ prominentis in terra deserta.
- 3. Non celigabunt oculi videntium, et aures audientium diligeuter auscultabunt.
- 4. Et cor stultorum intelliget scientiam, et lingua balborum velociter loquetur et planè. Scan-DALL: Marc. 7, 35. Infra: Marc. 35, 5.
- 5. Non vocabitur ultra is , qui insipiens est , princeps: negue fraudolentus appellabitur major:
- 6. stultus enim fatua loquetur, et cor eius faciet iniquitatem, ut perficiat simulationem, et loquatur ad Dominum fraudolenter, et vacuam faciat animam esurientis, et potum sitienti auferat.
- 7. Frauduleuti vasa pessima sunt: ipse enim cogitationes concinnavit ad perdendos mites in sermone meudaci, cum loqueretur pauper judicium.
- 8. Princeps verò es quæ digna sunt principe cogitabit, et ipse super duces stabit.

Calamità che devono precedere il Messia: GIEDEL: Is. 32, 9 a 15. Pace promessa al popolo di Dio: Ibid. vers. 16 a 20.

Messia, Isaia, capo 35. Meraviglie che saranno operate alla venuta del Messia sulla terra. Felicità dei santi in cielo.

Il capo precedente trovasi all'articolo Monno: Is. cap. 34.

Lætabitur deserta et invia , et exultabit solitudo, et florebit quasi lilium.

- 2. Germinans germinabit, et exultabit lætabunda et laudans , gloria Libani data est ei : decor Carmeli et Saron: ipsi videbunt gloriam Domini, et decorem Dei nostri.
- 3. Confortate manus dissolutas, et genua debilia roborate.
- 4. Dicite pusillanimis : confortamini , et nolite timere : ecce Deus vester ultionem adducet retributionis : Deus ipse veniet, et salvabit vos.
- 5. Tunc aperientur oculi cæcorum , et aures surdorum patebunt. Sup. Massia: Marc. 32, 4. GIO. BATTISTA: Matt. 11, 5.
- 6. Tunc saliet sicut cervus claudus, et aperta erit lingua motorum : quia scisse sunt in deserto aquæ, et torrentes in solitudine. Pierro : Att. 3 , 6.
  - 7. Et que erat arida, erit in stagnum, et si-

- tiens in fontes aquerum. In cubilibus, in quibus priùs dracones habitabant, orietur viror calami et junci.
- 8. Et erit ibi semita et via , et via sancta vocubitur: non transibit per cam pollutus, et hæc erit vobis directa via, ita ut stulti non errent per eam. SERMONE: Gio. 14. 6.
- o. Non erit ibi leo, et mala bestia non ascendet per eam, nec joyenjetur ibi; et ambulabunt : qui likerati fuerint.
- 10. Et redempti à Domino convertentur, et venient in Sion cum laude : et lætitis sempiterna super caput eorum , gaudium et lætitæm obtinebunt, et fugiet dolor et gemitus.

Per la continuazione, vedi Ezecma: Is. cap. 36.

Carattere del Messia. Egli sarà l'oggetto dell'amore e della compiacenza dell'eterno Padre. Egli sarà riempito dello Spirito Santo. Sarà pieno di giustizia, di dolcezza, di pazienza e di bontà: Dio: Is. 42, 7 a 4. Sue funzioni: sarà il riconcilistore del popolo, la luce delle nazioni, il liberator degli infelici : Ibid. vers. 5 a 7.

Messia, Isaia, capo 49. Il Signore lo ha chiamato dall' utero della madre: egli ha reso potenti le sue parole: ma queste furono inutili ai Giudei. Saranno invece utili ai Gentili, di cui il Messia è la luce e la salute.

Il capo precedente trovasi all'articolo Gionat : Is. cap. 48.

Audite, insulæ, et attendite, populi, de longè : Dominus ab utero vocavit me, de ventre matris mem recordatus est nominis mei.

- 2. Et posuit os meum quasi gladium acutum: in umbrà manus suæ protexit me, et posuit me sicut sagittam electam: in pharetrà suà abscondit me. Sionne: Is. 51, 16.
- 3. Et dixit mibi : servus mens es tu . Israël . quia in te gloriabor.
- 4. Et ego dixi : in vacuum laboravi sine canså, et vanè fortitudinem meam consumpsi : ergò judicium meum cam Domino, et opus meum cum Deo meo.
- 5. Et nune dicit Dominus formans me ex utere servum sibi, ut reducam Jacob ad eum, et Israël non congregabitur : et glorificatus sum in oculis Domini, et Deus meus factus est fortitudo mea.
- 6. Et dixit : parum est ut sis mihi servus ad suscitandas tribus Jacob , et fæces Israël convertendas. Ecce dedi te in lucem Gentium, ut sis salus mea usquè ad extremum terræ. Dio: Is. 42, 6. PAOLO: Att. 13, 47.

7. Hac dicit Dominus redemptor Israel, sanctus ejus ad contemptibilem animam, ad abominatam genterm, ad servum dominorum: reges videbunt, et consurgent principes, et adorabunt propter Dominum, quis fidelis est, et sanctum Israel qui elegit te.

Funzioni del Messia. Felicità del suo regno. Lodi a lui date dal cielo e dalla terra.

8. Hee dicit Dominus; in tempore placito exaudivi te, et in die salutis auxiliatus sum tuf: et servavi te, et dedi te in fædus populi, ut suscitares terram, et possideres hæreditates dissipatas: Connys: 2 Epist. 6, 2.

g, ut diceres his qui vincti sunt: exite; et his qui in tenebris: revelamini. Super vias pascentur, et in omnibus planis pascua eorum.

10. Non exurient, neque silient, et non percutiet eos ustus et sol: quis miserator corum reget eos, et ad fontes aquarum potabit eos. Aro-CALISSE: 7, 16.

11. Et ponem omnes montes meos in viam, et semitæ meæ exeltabuotur.

12. Ecce isti de longè venient, et ecce illi ab aquilone et à mari, et isti de terrà australi.

Per la continuazione, vedi Chiesa: Is. 49,

Messia: Issïa, capo So. La Sinagoga ripudiata perchè non volle ricevere il Messia. Potenza del divino Salvatore: sua obbediensa nel soffrire ogni sorta di oltraggi, di toruenti, e perfino la morte.

Mac dicit Dominus: quis est hic liber repudii matris vestra, quo dimisi eam? aut quis est creditor meus, cui vendidi vos? Ecce in iniquitatibas vestris venditi estis, et in sceleribus vestris dimisi matrem vestraun.

2. Quia veni, et non erat vir: vocavi, et non erat qui audiret. Numquid abbreviata et parvula facta est manus mea, ut uon possim redimere? ant non est in me virtus ad liberandum? Ecce in increpatione meâ desertum faciam mare, ponam flumina in siccum: computresceot pisces siue aquâ, et morientur in siti. Dio: 11. 59, 1.

3. Induam cœlos tenebris, et saccum ponam operimentum eorum.

 Dominus dedit mihi lioguam eruditam, ut sciam sustentare eum qui lapsus est verbo: erigit manê, manê erigit mihi aurem, ut audiam quasi magistrum. MES

5. Dominus Deus apernit mihi aurem, ego
autem non contradico: retrorsum non abii.

6. Corpus meum dedi percutientibus, et genss mess vellentibus: faciem meam non averti ab increpantibus, et conspuentibus in me. Passione: Matt. 26, 67.

Il Messia ripone la sua confideuza in Dio: egli non sarà confuso. Castigo terribile de' suoi nemici.

7. Dominus Deus auxiliator meus, ideò non sum confusus: ideò posui faciem meam ut petram durissimain, et scio quoniam non confundar.

8. Juxtà est qui justificat me, quis contradicet mihi? Stemps simpl, quis est adversarius meus? accedat ad me. Roman: Epist. 8, 33, 34.

g. Ecce Dominus Deus auxiliator meus : quis est qui condemnet me ? Ecce omnes quasi vestimentum conterentur, tinca comedet eos.

10. Quis ex voliis timens Dominum, audiens vocem servi sui? Qui ambulavit in teneliris, et non est lumen ei, speret in nomine Domini, et ionitatur super Deum suum.

11. Ecce vos omnes accendentes ignem, accincti flamnis, ambulate in lumine ignis vestri, et in flamnis ques succendistis: de maou meá factum est hoc vobis, in doloribus dormietis.

Per la continuazione, vedi Sionne: Is. cap. 31.

Regno del Messia: Sionne: Is. 52, 7 a 15. Mi-CREA: 2, 12, 13.

Messua: Issua, capo 53. Non tutti crederanno al Vangelo del Messia. Profesia della sua nascita: sua umilitationi, suoi patimenti, sua morte volontaria, sorgenti della nostra gustizia, della nostra riconciliazione e della nostra eterna saluta.

Quis credidit auditui nostro? et brachium Domini cui revelatum est? Romant: Epist. 10, 16. Lazzano: Gio. 12, 38.

 Et ascendet sieut virgultum coram eo, et sieut radix de terră sitienti: nou est species ei, neque decor: et vidimus eum, et nou erat aspectus, et desiderayinus eum;

 despectum, et novissimum virorum, virum dolorum, et scientem infirmitatem: et quesi absconditus vultus ejus et despectus, undé nec reputavimus eum.

4. Verè languores nostros ipse tulit, et dolores nostros ipse portavit: et nos putavinus euni quasi leprosum, et percussum à Deo et lumiliatum. Vinto: Marc. 9, 11. Minacola: Matt. 8, 17.

- 5. Ipse antem volneratus est propter iniquitates nostras, attritus est propter scelera nostra: disciplina pacis nostra super eum, et livore ejus sunati sumus. Contra: : Enist. 15. 3.
- 6. Omnes nos quesi oves erravimus, unusquisque in viam suam declinavit: et posuit Dominus in eo iniquilatem omuium nostrum. Esna: Epist. 5, 8, 9.
- 7. Oblator est quia ipse voluit, et non aperuit os suum: sicut ovis ad occisionem ducetur, et quasi agnus coram tondente se obmutescet, et non aperiet os suum. Vedi Passions: Matt. 26, 63. Saulle: Att. 8, 33.

Frutti dei patimenti del Messia: sua gloria e numero grande dei credenti.

- 8. De augustiá, et de judicio sublatus est: generationem ejus quis enarrabit? quia abscissus est de terrá viventium: propter scelus populi mei percussi eum.
- 9. Et dabit impios pro sepultură, et divitem pro morte suă: eò quòd iniquitatem non fecerit, morte dolus fuerit in ore ejus. GIOVANNI: 1 Epist. 3, 5. PIETRO: 1 Epist. 2, 22.
- 10. Et Dominus voluit conterere eum in infirmitate: si posuerit pro peccato animam suam, videbit semen longævum, et voluntas Domini in manu ejus dirigetur.
- 11. Pro eo quod laboravit anima ejus, videbit et saturabitur: in scienti\u00e1 su\u00e1 justificabit ipse justus servus meus multos, et iniquitates eorum ipse portabit.
- 12. Ideò dispertism ei plurimos, et fortium dividet spoli», pro eo quòd cididi ti mortema nimam suam, et cum sceleratis reputatus est, et ipse peccata multorum tulti, et pro trausgressoribus rogavit. Passone: Marc. 15, 28. Luc. 22, 37: 23, 33, 34.

Per la continuazione, vedi Chiesa: Is. cap. 54.

Massu: Issiu, capo 61. Ministro ed ufficio del Messia. Redenvione del genere umano. Conversione de Gentili alla predicazione degli Apostoli. Consolazione dei credenti e gloria dei ministri evangelici, scelti fra i Gentili.

Il capo precedente troyasi all'articolo Chiesa:

Is. cap. 60.

Spiritus Domini super me, eò quod unxerit Dominus me: ad annuntiandum mansuetis misit me, ut mederer contritis corde, et prædicarem captivis indulgentiam, et clausis spertionem: G=sû Casto: Lac. 4, 18.

- 2. ut prædicarem annum placahilem Domino, et diem ultionis Deo nostro: ut consolarer omues lugentes: Seamone: Matt. 5. 5.
- 3. ut ponerem lugentibus Sion: et durem eis coronam pro cinere, oleum gaudii pro luctu, pallium laudis pro spiritu mœroris: et vocabuntur in eå fortes justitiæ, plantatio Domini ad glorificandum.
- 4. Et ædificabant deserta à sæculo, et ruinas antiquas erigent, et instaurabant civitates desertas, dissipatas iu generationem et generationem. Dicuro: 15, 58, 12.
- 5. Et stabunt alieni, et pascent pecora vestra: et filii peregrinorum, agricolæ et vinitores vestri erunt.

Fatiche degli Apostoli ricompensate. Palimenti dei martiri coronati.

- 6. Vos autem sacerdotes Domini vocabimini: ministri Dei uostri, dicetur vobis: fortitudinem gentium comedetis, et in glorià earum superbietis.
- 7. Pro confusione vestrà duplici et rubore, laudabunt partem suam: propter hoc in terrà sua duplicia possidebunt, latitia sempiterna erit iu eis.
- 8. Quis ego Dominus diligens judicium, et odio habens rapinam in holocausto: et dabo opus eorum in veritate, et fædus perpetuum feriam eis.
- g. Et scient in gentibus semen eorum, et germen eorum in medio populorum: omnes qui viderint eos, cognoscent illos, quia isti sunt semen cui benedixit Dominus.
- 10. Gaudens gaudebo in Domino, et exultabit anima mes in Deo meo; quis induit me vestimentis salutis: et indumento justitime circumdedit me, quasi sponsum decoratum coronă, et quasi sponsam ornatam monilibus suis.
- Sicut enim terra profert germen suum, et sicut hortus semen suum germinat; sic Donninus Deus germinabit justitism et laudem coram universis gentibus.

Messix: Isiin. capo G2. L'empietà dei malvagi non impedisce al profeta di annunziare il Messia, e di predire la conversione de' Gentili. I progressi, la gloria e l'elevazione della Chiesa sono il frutto dell'amore che Iddio nutre per essa.

Propter Sion non tacebo, et propter Jerusalem non quiescam, donec egrediatur ut splendor justus ejus, et salvator ejus ut lampas accendatur.

2. Et videliunt gentes justum tuum, et cuncti

reges inclytum tuum: et vocahitur tibi nomen novum, quod os Domini nominabit. Luca: 1, 31. Genealogia: Matt. 1, 21.

3. Et eris corona gloriæ in manu Domini, et diadema regni in manu Dei tui.

4. Non vocaberis ultrà Derelicta, et terra tua non vocabitur ampliùs Desolata; sed vocaberis Voluntas mea in eà, et terra tua inhabitata, quia complacuit Domino in te: et terra tua inhabitahitur.

5. Habitabit enim juvenis cum virgine, et habitabunt in te filii tui: et gaudebit sponsus super sponsam, et gaudebit super te Deus tuus.

Pastori e predicatori stabiliti da Dio per invigilare ed operare incessantemente nella Chiesa. Il Vangelo sarà annunziato a tutta la terra.

6. Super muros tuos, Jerusalem, constitui custodes, totà die et totà nocte in perpetuum non tacebunt. Qui reminiscimini Domini, ne taceatis,

7. et ne detis silentium ei, donec stabiliat, et donec ponat Jerusalem laudem in terrà.

 Juravit Dominus in dexteră suă, et in brachio fortitudinis sum: si dedero triticum tuum ultră cibum inimicis tuis: et si biberint filii alieni vinom tuum, in quo laborasti.

 Quia qui congregant illud, comedent et laudabunt Dominum: et qui comportant illud, bibent in atriis sanctis meis.

10. Transite, transite per portas, præparate viam populo, planum facite iter, eligite lapides, et elevate signum ad populos. Empj: 1s. 57, 14.

11. Ecce Dominus auditum fecit in extremis terræ, dicite filme Sion: ecce Salvator tuus venit: ecce merces ejus cum eo, et opus ejus coram illo. Infr. Messia: Zacc. 9, 9. Gerusalemme: Matt. 21. 5.

12. Et vocabunt eos, Populus sanctus, redempti à Domino. Tu autem vocaberis, Quæsita civitas, et non derelicta.

Per la continuazione, vedi Poroco: Is. cap. 63.

Parole che concernono il Messia: Pasvoat: Gerem. 23, 5 a 6. Joanni 2, 2 e seg. Nascita del Messia predetta come un prodigio nuovo, dovendo nascere da una Vergine: Scatayrià: Gerem. 31, 22. Iddio promette al suo popolo di adempire le promesse che fece alla casa d'Israele e di Giuda, di far spuntare a Davidde un germe di giusitisi che renderir ragione e farà giuaticia sopra la terra: German: 33, 14 a 26. Profezia dell'incartuazione del Messia: Giuni: Bar. 3, 36 a 38; dello stabilimento del suo regno:

PARABOLA: Ezech. 17, 22 a 24. L'angelo Gabriele fissa a Daniele il tempo della venuta e della morte del Cristo: DANIELE: 9, 20 e seg. Michen predice il luogo della sua nascita: Michea: cap. 5. Suo potere di rimettere i peccati: stupore delle nezioni: Michea: 7, 18, 19. Nehum lo vede portando la sua parola e la pace al mondo. Ni-NIVE: Nah. 1, 15. Predizione della sua venuta. quando il cielo, la terra, il mare e tutte le genti saranno in movimento: Aggso: 2, 7, 8. Egli accrescerà, colla sua preseoza, la gloria del tempio rifabbricato da Zorobabele, assai inferiore per le ricchezze a quello di Salomone: 1bid. vers. q, 10. Dio lo promette a Gesù, figlio di Josedech , sotto il nome di Oriente suo servo : Gerusalemme: Zacc. 3, 8. Ventaggi che egli procurerà : Ibid. vers. q. 10.

MESSIA: Zaccaria, capo 9. Profezia contro le città della Siria e contro la superbia de' Filistei. Essi resteranno soppetti a Dio.

Il capo precedente trovasi all'articolo Tempio: Zacc. cap. 8.

Onus verbi Domini in terră Hadrach, et Damasci requiei ejus; quia Domini est oculus hominis, et omnium tribuum Israël.

 Emath quoque in terminis ejus, et Tyrus, et Sidon: assumpserunt quippè sibi sapientiam valdè.

 Et ædificavit Tyrus munitionem suam, et coacervavit argentum quasi humum, et aurum ut lutum platearum.

4. Ecce Dominus possidebit eam, et percutiet in mari fortitudinem ejus, et hæc igni devorabitur.

 Videbit Ascalon, et timebit; et Gaza, et dolebit nimis; et Accaron, quoniam confusa est spes ejus: et peribit rex de Gaza, et Ascalon non habitabitur.

6. Et sedebit separator in Azoto, et disperdam superbiam Philistinorum.

 Et auferam sanguinem ejus de ore ejus, et aboninationes ejus de medio dentium ejus, et relinquetur etiam ipse Deo nostro, et erit quasi dux in Juda, et Accaron quasi Jebussuus.

 Et circumdabo domum mesm ex his, qui militant mihi euntes et revertentes, et non transibit super eos ultrà exector; quia nunc vidi in oculis meis.

Allegrezza della figliuola di Sionne. Il suo re viene a lei cavalcando un' asina ed un asinello. Egli annunzierà la pace alle genti: libererà i prigionieri e proteggerà il suo popolo, e daragli il frumento degli eletti ed il vino che fa germogliare le vergini.

- 9. Exulta satis filia Sion, jubila filia Jerusalem: κατε πεκ τους veniet tibi justus et salvator: ipse pauper, et ascendens super asinam, et super pullum filium asiuæ. Sup. Messia: 1s. 62, ε1. Constit: 2 Epist. 8, 9.
- to. Et disperdam quadrigam ex Ephraim, et equum de Jerusalem, et dissipabitur arcus helli: et loquetur pacem gentibus, et potestas ejus à mari usque ad mare, et à fluminibus usque ad fines terre.
- 11. Tu quoque in sanguine testamenti tui emissisti vinctos tuos de lacu, in quo non est aqua.
- 12. Convertioini ad munitionem vincti spei, hodie quoque annuntians duplicia reddam tibi.
- 13. Quoniam extendi mihi Judam quasi arcum, implevi Ephraim: et suscitabo filios tuos Sion super filios tuos Græcia: et ponam te quasi gladium fortium.
- 14. Et Dominus Deus super eos videbitur; et exivit ut fulgur jaculum ejus : et Dominus Deus in tubà canet, et vadet in turbine Austri.
- 15. Dominus exercituum proteget eos: et devorabuat, et subjicient lapidibus funde: et bibentes inebriabuotur quasi à vino, et replebuatur at phiale, et quasi coroua allaris.
- 16. Et salvabit eos Dominus Deus eorum in die illå, ut gregem populi sui ; quia lapides suocti elevabuutur super terram ejus.
- 17. Quid enim bonam ejus.

  17. Quid enim bonam ejus est, et quid pulehrum ejus, nisi frumeutum electorum, et viuum
  germinans virgioes.

Per la continuazione, vedi Schinvitù: Zacc. cap. 10.

Messus: Malachin, capo 3. Profesie della venuta del Precursore del ôlessia, e di quella del Messia disesso, che verà subio dopo. Egli sarà come un fuoco che fonde i metalli e come l'erba dei gualchierai. Egli monderà i figliuoli di Levi e gradirà i sacrifizi di Giuda e Gerusalemme. Egli sarà giudice e testimonio contro tutti i peccatori.

Il capo precedente trovasi all'articolo Matrimonio: Malac. 2, 11 e seg.

Ecce ego mitto sogeluni meum, et præparabit visus ante faciem meam. Et statim veniet ad templum suum dominator, quem vos quæritis: et angelus testamenti, quem vos vultis. Ecce venit, dicit Dominus exercituum. Gio. Batti-87at. Matt. 1, 10: Marc. 1, 2. Lucat. 1, 17.

- Gesù Caisto: Luc. 7, 77. Pietrao: 2 Epist. 3, 9.
  2. Et quis poterit cogitare die m adventús ejus, et quis stahit ad videndum eum? Ipse enim quasi ignis confians, et quasi herha fullonum:
- 3. et sedebit confluos, et emundans argentum, et purgabit filios Levi, et colubit eos quasi aurum, et quasi argentum, et erunt Domino offerentes sacrificia in justitià.
- 4. Et placebit Domino sacrificium Juda et Jerosalem, sicat dies seculi, et sicut anni autiqui. 5. Et accedam ad vos in judicio, et ero testis velox maleficis, et adulteris, et perjuris, et qui calumniantur mercedem mercenarii, viduas et pupillos, et opprimunt peregrinum, nec timuerunt me, dicit Dominos exercituum.
- 6. Ego enim Dominus et non mutor: et vos filii Jacob non estis consumpti.
- 7. A diebus enim patrum vestrorum recessistis à legitimis meis, et non custodistis. Revertimini ad me, et revertar ad vos, dicit Dominus exercituum Et dixistis: in quo revertemur? Zac-CANA: 1, 3.
- 8. Si seffiget homo Deum, quis vos coofigitis me? Et dixistis: in quo configimus te? in decimis, et in primitiis.
- I Giudei colpiti dalla maledizione della penuria per le loro infedeltà. Se sono fedeli a pagare le decime , saranno ricolmati di benii. Empio ragionamento de' Giudei. Libro di ricordanza per quelli che temono il Nignorc. Giudizio estremo che farà palese la differenza che Dio mette fra il giusto e l'ingiusto.
- g. Et in pennriâ vos maledicti estis, et me vos configitis gens tota.
- 10. Inferte omnem decimam in horreum, et sit cibus in domo meå, et probate me super hoc, dicit Dominus; si non aperuero vobis cataractas cæli, et effudero vobis benedictionem usquè ad abundantiam.
- 11. Et increpabo pro vobis devorantem, et non corrumpet fructum teriæ vestræ: nec erit sterilis vinea in agro, dicit Dominus exercituum.
- 12. Et beatos vos diceot omoes gentes: eritis eoin vos terra desiderabitis, dicit Domious exercituum.
- Iovaluerunt super me verba vestra, dicit Dominus.
- 14. Et dixistis: quid locuti sumus contre te? Dixistis: vacus est qui servit Deo: et quod emolumeatum, quie custodivinnis præcepta ejus, et quie embulavimus tristes coram Domino exercituum?

15. Ergò nunc beatos dicimus arrogantes : siquiitem ædificati sunt facientes impietatem : et tentaverunt Deum, et salvi facti sunt.

16. Tunc locuti sunt timentes Dominum, nuusquisque cum proximo suo: et attendit Dominus, et audivit: et scriptus est liber monumenti coram eo timentibus Dominum, et cogitantibus nomen ejus.

17. Et erunt mihi, sit Dominus exercituum, in die quâ ego facio in peculium; et parcam eis, sicut parcet vir filio suo servienti sihi.

18. Et convertemini, et videbitis quid sit inter justum et impium; et inter servientem Deo, et non servientem ei.

Per la continuazione, vedi Giudizio: Malac.

Sospiri dei profeti pel futuro Messia, coi quali manifestarono il desiderio di vedere la sua venuta e la prescienza che ne avevano: ciò che è proyato dalle seguenti citazioni: AFFLIZIONI: Salm. 122 , 1 a 4. PROMESSE : Salm. 88 , 48. GIUDIZIO : Salm. 49, 3 a 7. CHIESA : Salm. 44, 3 a 6. POVERI: Salm. 101, 14, 16, 17. Popolo: Salm. 97, 9, 10. CHIESA: Salm. 79, 1 a 4. ISRAELITI: Salm. 105, 4. 5. PERSECUZIONI : Salm. 52, 8. POPOLO : Salm. 84, 5, 6, 7, 14. TABERNACOLI 1 Salm. 83, 7. Soc-CORSO: Salm. 39, 44. NEMICI: Salm. 69, 5, 7. SAPIENZA: 9, 10. OBAZIONE: Eccli. 36, 1, 14. Cino: Is. 45, 8. Popolo: Is. 63, 15, 16: 64, 1. GIUDEI: Is. 30 , 18 , 20. CHIESA: Is. 54 , 4 , 7. Dio: Is. 4 , 1 a 5, 10. SIONNE: Is. 51 , 9 , 11 : 52, 1 8 3, 10, 14. MOAB: Is. 16, 1, 5. GERUSA-LEMME: Is. 29, 17 a 24. Dio: Is. cap. 44. CHIE-SA: Is. cap. 55. Dio: Is. 42, 1 a 20. CANTICO: Is. 12, 2 a 6. Is. 59, 19, 20. SIONNE: Is. 52, 6, 7, 9. CHIESA: Is. 60, 9. GIUDEI: Is. 66, 10 e seg. GIUDEA : Gerem. 14, 8, 9. 19, 21. PASTORI: Gerem. 23, 5. GEREMIA: 29, 11 a 13. SCHIAVITŮ: Gerem, 31, 10, 11: 32, 37 , 42: 33, 14 a 18. LAMENTAZIONI : Gerem. 5, 1, 20. BABILONIA : Gerem. 50, 20. GIUDEI: Bar. 2, 16, 31, 35: 4. 5, 6. PASTORI : Ezech. 34, 10 a 16, 22 a 26. EZECHIELE: 37, 21 a 28. Goo: Ezech. 39, 21 , 22. DANIELE : 7. 13. 14. 21. 22. 27. OSEA: 1, 7 8 11: 3, 4, 5. ISRAELE: Os. 6, 1 a 3. JOELE: 2, 23 a 32. NA-ZIONI: JOEL: 3, 16, 17. ISBAELE: Am. 4, 12, 13. AMOS1 9, 11. MICREA: 2, 12, 13 1 4, 1 8 10 : 7, 9, 19, 20. HABACUC: 2, 3. SOFONIA: 3, 16, 17. ZACCARIA: 1, 12, GERUSALEMME: Zacc. 2, 10, 11: 14, 8, Q. VISIONI : Zacc. 6, 12, 13. TEMPIO : Zacc. 8, 20 a 23.

Gesu Cristo rimprovera i Giudei per il loro acciecamento sul tempo della venuta del Messia,

sl chiaramente preconizzata nelle sacre carte, mentre sono essi così istruiti di tutto ciò che presagiscono certi segni, i quali non sono infallibili come quelli risguardanti il tempo della sua venuta. Essi trovansi in questo tempo : tutto ciò che è stato predetto dai profeti si è avverato: sono essi testimoni dei miracoli i più strepitosi, ed a malgrado di ciò persistono nel loro acciecamento e non fanno nulla per evitare il fuoco eterno di cui sono minacciati: Gasù Caisto: Matt. 16, 1 a 4. Vintů: Luc. 12, 54 a 57. I principi dei Secerdoti e gli Scribi, conoscono il tempo ed il luogo della nascita del Messia: MAGI: Matt. 2, 4 a 6. Gesù Cristo si fa conoscere per il Messia promesso: Samaritana: Gio. 4, 25, 26. I Samaritani lo riconoscono da sè medesimi : Ibid. vers. 39 a 42. Egli è aspettato sotto il nome di Cristo, figlinolo di Dio: Pas-SIONE: Matt. 26, 63, 64: Marc. 14, 61, 62: Luc. 22, 66 a 70. GIOVANNI: 1, 41. DISCORSI: Gio. 7, 41, 42. LAZZARO: Gio. 11, 27. PAOLO: Att. 17, 2, 3 1 18, 28: 19 , 4. GIOVANNI : 1 Epist. 5 , 1. Vedi CRISTO: GESU CRISTO.

MICHA, che significa povero, era del monte di Ephraim, dove egli abitava, verso l'anno 2585.

MIGNA: Giudici, cspo 17. Micha restituisce a sua madre le monete d'argento che egli le aveva prese: quella ne forma con esse un idolo che fu messo in casa di Micha, il quale fa sacerdote di quel dio un suo figliuolo.

I cspo precedente trovasi sll'articolo Sansone: Giud. cap. 16.

Fuit eo tempore vir quidam de monte Ephraim

2. qui dixit matri sure: mille et centum argenteos, quos separaveras tibi, et super quibus me audiente juraveras, ecce ego babeo, et apud me sunt. Gui illa respondit: benedictus filius meus Domino.

3. Reddidit ergò cos matri sum, qum dixerat ei: consecravi et vovi hoc argentum Domino, ut de manu meà suscipiat filius meus, et faciat sculptile atque conflatile: et nunc trado illud tibi.

 Reddidit igitur eos matri sue: que tulit ducentos argenteos, et dedit eos argentario, ut faceret rex eis sculptile atque conflatile, quod fuit in domo Miche.

5. Qui ædiculam quoque in eâ Deo separavit, et fecit ephod, et theraphim, idest, vestem sacerdotalem, et idola: implevitque unius filorum suorum manum, et factus est ei sacerdos.

6. In diebus illis non erst rex in Israël; sed

unusquisque, quod sibi rectum videbatur, hoc

- Un giovine levita, della stirpe di Giuda, parte da Bellemme per cercar un posto dove metter casa. Arrivato alla casa di Micha, questi lo invita a rimanere presso di lui, e lo consacra sacerdote, invece di suo figlio.
- 7. Fuit quoque alter adolescens de Bethlehem Juda, ex cognatione ejus: eratque ipse Levites, et habitaliat ibi.
- 8. Egressusque de civitate Bethlebem, peregrinari voloit ubicumque sibi commodum reperisset. Cúmque venisset in montem Ephraim, iterfaciens, et declinasset parumper in domum

 interrogatus est ab eo unde venisset. Qui respondit: Levita som de Bethlehem Juda, et vado ut habitem ubi potuero, et utile mihi esse persoezero.

to. Dixitque Michas: mane apud me, et esto mihi parens ac sacerdos: daboque tibi per annos singulos decem argenteos, ac vestem dupli-

cem, et que ad victum sunt necessaria.

11. Acquievit, et mansit apud hominem , fuit-

que illi quasi unus de filiis.

12. Implevitque Michas manum ejus, et habuit
puerum sacerdotem apud se.

13. Nunc scio, dicens, quod benefaciet milii Deus habenti Levitici generis sacerdotem.

Quelli della tribù di Dan arrivano al monte Ephraim, e portano via l'idolo di Micha ed il sacerdote: Dan: Giud. 18, 11 e seg.

La Sacra Scrittura parla di un altro Micha, figlio di Miphiboseth: Davidde: 2 Re 9, 12. Vedi Miphiboseta.

MICHEA, che significa chi come Dio? era profeta e figlio di Jenila: Josaphar: 3 Re 22, 7 a 14. Fu vittima della verità che egli anonnziava ad Achab: Ibid. vers. 15 e seg. Vedi pure Achab: 2 Par. cap. 18.

MICHEA di Morasthi, profetizzava al tempo del re Ezechia: Geremia: 26, 18. Vedi qui sotto l'articolo Michea, uno dei dodici profeti minori.

Michea: figlio di Gamazia, fa la relazione della lettura da lui udita del libro, che Geremia aveva dettato a Baruch. Vedi Banucu: Gerem. 36, 10 a 13.

MICREA, è il nome del trentesimosecondo libro della Sacra Scrittura, che porta il nome del suo autore, Michea, sopranuominato il giovane, per distinguerlo da Michea figlio di Semla, o Jemla. Vedi più sopra. Michea il giovane, era di Morasthi , piccola città di Giuda, distante sette od otto leghe da Gerusalemme. Egli è uno dei dodici profeti minori, e profetizzava sotto il regno di Joahan, di Achaz, e di Ezechia, re di Giuda, cioè dall'anno 345 al 3278.

Michea: capo 1. In qual tempo profetasse Michea contro Samaria e contro Gerusalemme: predice la ruina di queste due città a cagione della loro idolatria.

Ciò che precede della Sacra Scrittura, trovasi all'articolo Niniva: Giona: capo 4.

Verbum Domini quod factum est ad Micheam Morasthiten, in diebus Joathan, Achaz, et Ezechiæ, regun Juda; quod vidit super Samariam, et Jeruselem.

- Andite populi omnes, et attendat terra et plenitudo ejus: et sit Dominus Deus vobis in testem, Dominus de templo sancto suo. CANTICO: Deut. 32, 1. ISAIA: 1, 2.
- 3. Quia ecce Dominus egredietur de loco suo: et descendet, et calcabit super excelsa terræ. Cantico: Is. 26, 21.
- 4. Et consumentur montes subtùs eum: et valles scindentur sicut cera à facie ignis, et sicut aquæ, quæ decurrunt in præceps.
- 5. In scelere Jacob omne istud, et in peccatis domùs Israël. Quod scelus Jacob? Nonne Samaria? Et quæ excelsa Judæ? Nonne Jerusalem?
- 6. Et ponam Samariam quasi acervum lapidum in agro cum plantatur vinea: et detraham in vallem lapides ejus, et fundamenta ejus revelabo.
- 7. Et omnia sculptilia ejus concidentur, et omnes mercedes ejus comburentur igue, et omnia idola ejus ponam in perditionem: quia de meredibus meretricis congregata sunt, et usquè ad mercedem meretricis revertentur.

Dolore del profeta alla vista dei mali che devono opprimere Israele e Giada. Le loro città saranno distrutte, ed i figli saranno condotti in ischiavità.

- 8. Super hoc plangam, et ululabo: vadam spoliatus et nudus: faciam planetum velut draconum, et luctum quasi struthionum.
- Quia desperata est plaga ejus, quia venit usquè ad Judam, tetigit portam populi mei usquè ad Jerusalem.
- 10. In Geth nolite annuntiare, lacrymis ne ploretis, in domo Pulveris pulvere vos conspergite.

- 11. Et transite vobis habitatio pulches, confusa ignominià: non est egressa que habitat in exitu : planctum domus vicina accipiet ex vobis, que stetit sibimet.
- 12. Quis infirmata est in bonum, que habitat in ameritudinibus: quis descendit malum à Domino in portam Jerusalem.
- 13. Tumultus quadrige stuporis habitanti Lachis: principium pecceti est filiæ Sion, quia in te inventa sunt scelera Israël.
- 14. Proptereà dabit emissarios super hæreditatem Geth: domus mendacii in deceptionem regibus Israël.
- 15. Adhue hæredem adducam tibi qoæ habitas in Mareså: nsquè ad Odollam veniet gloria Israël.
- 16. Decaivare, et tondere super filios deliciarum toarum : dilata calvitium tuum sicut aquila : quoniam captivi ducti sunt ex te.

Micues: copo 2. Ingiustizie e scelleraggini di Israele, delle quali sarà punito ben presto da Dio.

- Vœ qui cogitatis inntile, et operamini malum in cubilibus vestris: in luce matutină faciunt illud, quoniam contra Denm est manus corum,
- Ét concupierunt agros, et violenter tulerunt, et rapuerunt domos: et calumniabantur virum, et domum ejus; virum, et hæreditatem ejus.
- 3. Ideircò hæc dicit Dominus: ecce ego cogito super familiam istam malum: nodè non auferetis colla vestra, et non ambulabitis superbi, quoniam tempus pessimum est.
- 4. In die illä sumetur super vos parabola, et cantabiliur canticum cum suavitate, dicentium : depopulatione vastati sumus: pars populi mei commutata est : quomodò recedet à me, còm revertatur, qui regiones nostras dividat?
- 5. Propter hoc non erit tibi mittens funiculum sortis in cœtu Domini.
  - Invano i Giudei si lusingano che i loro peccati resteranno impuniti. Il Signore è buono per i buoni: ma castiga i malvagi, per cui castigherà il suo popolo infedele. Verrà giorno in cui rimetterà insieme le reliquie d'Israele, ed egli medesimo anderà alla testa di esta
  - 6. Ne loquemini loquentes: non stillebit super istos, non comprehendet confusio.
  - 7. Dicit domus Jacob: numquid abbreviatos est spiritus Domini, aut tales sunt cogitationes T. II.

- ejus ? Nonne verba mea bona sunt cum en qui rectè graditur ?
- Et è contrario populos meus in adversarium consurrexit : desuper tuoică pallium sustulistis : et eos, qui transibaut simpliciter, convertistis in bellum.
- 9. Mulieres populi mei ejecistis de domo deliciarum suarum : à parvulis earum tulistis laudem meam in perpetuum.
- 10. Surgite, et ite, quia non habetis hic requiem: propter immunditiam ejus corrumpetur putredine pessimà.
- 11. Utinem non essem vir habens spiritum, et menducium patius laquerer: stillahn tibi in vinum, et in ebrietatem: et erit super quem stillatur populus iste.
- 12. Congregatione congregabo Jacob totum te: in unum conducam reliquies Israël, pariter ponam illum quasi gregem in ovili, quasi pecus in medio caularum, tumultuahuntur à multitudine hominum.
- 13. Ascendet enim pandens iter ante eos: divident, et transibunt portam, et ingredientur per eam: et transibit rex corum coram eis, et Dominus in capite corum.

Menen: espo 3. I peccali dei principi, dei giudici, dei falsi profeti, e del popolo d'Irraele, saranno causa per cui Sionne sarà arata come un campo, e Gerusalemme sarà quasi una massa di pietre.

Et dixi.: audite principes Jacob et duces domas Israël: numquid non vestrum est scire judicium,

- 2. qui odio habetis honum et diligitis malum: qui violenter tollitis pelles eorum desuper eis, et carnem eorum desuper ossibus eorum?
- Qui comederunt caraem populi mei, et pellem sorum desupér excorisverunt: et ossa corum confregerunt, et conciderunt sicut in lebete, et quasi caraem in medio ollæ.
- Tunc clamabunt ad Dominum, et non exaudiet eos: et abscondet faciem suam ab eis in tempore illo, sicut nequiter egerunt in adinventionibus suis.
- Hæc dicit Dominus super prophetas, qui seducant populum meum: qui mordent dentibus suis, et prædicant pacem: et si quis una dederit in ore earum quippiam, sanctificant super eum prælium.
- 6. Propteren nox vohis pro visione erit, et tenebræ vohis pro divinatione: et accumbet sol super prophetas, et obtenebrabitur super eos dies.

7. Et confundentur qui vident visiones, et confundentur divini: et operient omnes vultus suos, quin non est responsum Dei.

8. Verumtamen ego repletus sum fortitudine spiritus Domini, judicio, et virtute: ut annuntiem Jacob scelus suum, et Israël peccatum suum.

9. Audite lioc principes domus Jacob, et judices domus Israël: qui abominamini judicium, et omnia recta pervertitis.

10. Qui ædificatis Sion in sanguinibus, et Je-

11. Principes ejus in muneribus judicabant, et sacerdotes ejus in mercede docebant, et prophetejus in pecunià divinabbat: et super Dominum requiescebant, dicentes: numquid non Dominus in medio noatrum? Non venient super nos mala. Generalemes: Esech. 22, 17.

12. Propter hoc, causa vestri, Sion quesi ager arabitur, et Jerusalem quesi acervus lapidum erit, et mons templi in excelsa silvarum. Geremia: 26, 18.

Micma: capo 4. Michea predice lo stabilimento della Chiesa: i popoli corrono in gran numero dicendo: andiamo al monte della casa del Signore, ed egli ci insegnerà le sue vie: egli stabilirà la pace dappertutto, e ciascuno sederà sotto la sua vite e sotto il suo fico sensa avere timore di alcuno.

Et erit: in novissimo diernm erit mons domus Domini præparatus in vertice montium, et sublimis super colles: et fluent ad eum populi. Isana: 2, 2.

2. Et properabont gentes multæ, et dicent: venite, ascendamus ad montem Domini, et ad domom Dei Jacob: et docebit nos de viis suis, et ibimus in semitis ejus, quia de Sion egredietur lex, et verbum Domini de Jerusalem.

3. Et judicabit inter populos multos, et corripiet gentes fortes usquè in lobginquum: et concident gladios suos in vomeres, et hastas suas in ligones: non sumet gens adversus gentem gladium: et non discent ultrà belligerare.

4. Et sedebit vir subtus vitem sunm, et subtus ficum sunm, et non erit qui deterrent: quin os Domini exercituum locutum est.

5. Quis omnes populi ambulabunt unusquisque in nomine Dei sui : nos autem ambulabimus in nomine Domini Dei nostri in seternum et ultrà.

Felicità di Sionne liberata dalla sua schiavitù: i suoi nemici saranno puniti severamente.

6. In die illå, dicit Dominus, congregabo clau-

dicantem; et esm quem ejecersm, colligam; et quem effixersm;

7. et ponem claudicantem in reliquies; et eam, que laboraverat, in gentem robustam, et regnabit Dominus super eos in monte Sion, ex boc nunc et usque in externum. Soronia: 3, 19. Daniell: 7, 16. Colossesi: Epist. 1, 17, 18. Luca: 1, 32.

8. Et tu turris gregis nebulosa filiæ Sion usque ad te veniet: et veniet potestas prima, regnum

filim Jerusalem.

9. Nonc quarè mœrore contraheris? Numquid rex non est tibi, aut consiliarius tuus, periit quia comprehendit te dolor sicut parturientem?

10. Dole, et satage filia Sion quasi partoriens; quis nunc egredieris de civitate, et habitabis in regione, et venies usquè ad Babylooem: ibi liberaberis, ibi redimet te Dominus de manu inimicorum tuorum. Genustatemme: Luc. 19, 10.

11. Et nunc congregatæ sunt super le gentes multæ, quæ dicunt: lapidetur: et aspiciat in Sion

oculus noster.

12. Ipsi antem non cognoverunt cogitationes Domini, et non intellexerunt consilium ejus, quia concregavit cos quasi fœnnm areæ.

13. Surge, et tritura filia Sion; quia cornu tuum ponam ferreum, et ungolas tuas ponam æreas: et comminues populos multos, et interficies Domino rapinas eorum, et fortitudinem eorum Domino universæ terræ.

MIGNEA: cupo 5. Gerusalemme ben presto sarà desolata. Il Messia nascerà in Bellemme. I popoli più lontani saranno convertiti, perchè la sua grandezta risplenderà fino agli estremi confini della terra. Egli sarà la pace de' suoi fedeli, e il proteggerà contro i loro nemici.

Nunc vastaberis filia latronis: obsidionem posuerunt super nos, in virgá percutient maxillam judicis Israël.

2. Et in Bethlehem Ephrata parvulus es in millibus Juda: ex te mibi egredietur qui sit dominator in Israël, et egressus ejns ab initio, à diebus metruitatis. Maot: Matt. 2, 6.

3. Propter hoc dabit eos usquè ad tempus in quo parturiens pariet : et reliquiæ fratrum ejus

convertentur ad filios Israël.

4. Et stabit, et pascet in fortitudine Domini, in sublimitate nominis Domini Dei sui: et convertentur, quia nunc magnificabitur usque ad terminos terræ.

5. Et erit iste pax : cum venerit Assyrius in terram nostram, et quandò calcaverit in domibus

postris : et suscitabimus super eum septem pastores, et octo primates homines.

6. Et pascent terram Assur in gladio, et terram Nemrod in lanceis eius : et liberabit ab Assur cum venerit in terram nostram, et cum calcaverit in finibus nostris.

Gli avanzi'di Giacobbe saranno esaltati. L' idolatria sarà distrutta : i nemici di Dio saranno vinti.

7. Et erunt reliquiæ Jacob in medio populorum multorum quesi ros à Domino, et quesi stillæ super herbam , quæ non expectat virum , et pon præstolstur filios hominum.

8. Et erunt reliquiæ Jacob in gentibus in medio populorum multorum apasi leo in iumentis silvarum, et quasi catulus leonis in gregibus pecorum : qui cum transierit , et conculcaverit , et ceperit, non est qui erust.

g. Exeltabitur manns tua super hostes tuos, et omnes inimici tni interibunt.

10. Et erit in die illa, dicit Dominus: auferam equos tuos de medio tui, et disperdam quadrigas tuas.

11. Et perdam civitates terræ tuæ, et destruam omnes munitiones tues , et auferam maleficia de mann tuå, et divinationes non erunt in te.

12. Et perire faciam sculptilia tua, et statuas tnas da medio tui : et non adorabis ultrà opera manuum tuarum.

13. Et evellam locos tuos de medio tui , et conteram civitates tuas.

14. Et faciem in furore et in indignatione ultionem in omnibus gentibus que non audierunt.

MICHEA: Capo 6. Il Signore rimprovera ad Israele la sua ingratitudine: gli rammenta i beni di cui lo ha ricolmato, e gli indica ció che deve fare per mostrargli la sua riconoscenza.

Andite gase Dominas loquitar: surge, contende judicio adversum montes, et audient colles vocem tuam. 2. Andiagt montes judicium Domini, et fortia

fundamenta terræ ; quia judicium Domini cum populo suo, et cum Israël dijudicabitur.

3. Popule meus, quid feci tibi , ant quid molestus fui tibi. Responde mibi? Genemia: 2, 5.

4. Quia eduxi te de terrà Ægypti, et de domo servientium liberavi te : et misi aute faciem tuain Moysen, et Aaron, et Mariam. Dio: Esod. 3, 10 a 13: 4, 10 a 16.

5. Popule meus, memento queso quid cogita-

MIC verit Balach rex Moab, et quid responderit ei Balaam filips Beor, de Setim usque ad Galgalam: ut cognosceres justities Domini. BALAAM : Num. cap 22; cap. 23; cap. 24.

6. Quid dignum offeram Domino? Carvaho genu Deo excelso? Numquid offeram ei bolocautomata, et vitulos appiculos?

7. Numquid placari potest Dominus in millibus arietum, aut in multis millibus hircorum pinguium? Numquid debo primogenitum meum pro scelere meo, fructum ventris mei pro peccato anima niem?

8. Indicabo tibi & homo , quid sit bonum , et quid Dominus requiret à te : utique facere judicium, et diligere misericordiam, et sollicitum ambulare cum Deo tuo.

Il Signore minaccia di castigare le iniquità dei figli d'Israele, mandando loro molte afflizioni.

q. Vox Domini ad civitatem clamat, et salus erit timentibus nomen tuum : audite tribus , et quis approbabit illud.

to. Adhuc ignis in domo impii thesauri iniquitatis, et mensura minor iræ plena.

11. Numquid justificabo stateram impiam, et saccelli pondera dolosa?

12. In quibus divites ejus repleti sunt iniquitate, et habitantes in ea loquebantur mendacium, et lingua corum fraudolenta in ore corum.

13. Et ego ergò copi percutere te perditione super peccatis tuis.

14. Tu comedes et non saturaberis : et humilistio tus in medio tui : et spprebendes , et non salvabis: et quos salvaveris, in gladium dabo.

15. Tu seminabis, et non metes: tu calcabis olivam, et non ungeris oleo: et mustam, et non bibes vinum. AGGEO: 1, 6. COMARDAMENTI: Deut. 28, 38, 39,

16. Et custodisti præcepta Amri, et omne opus domus Achab, et ambulasti in voluntatibus eorum, ut darem te in perditionem, et habitantes in eå in sibilum : et opprobrium populi mei portabitis.

MICHEA : capo 7. Michea si duole che vi restino pochissimi che non siano ingiusti. L'ingiustizia e l'infedeltà regnano sulla terra in modo da non potersi più fidare nè degli amici più intrinseci, e nemmeno de'più stretti parenti.

æ mihi, quis fectus sum sicut qui colligit in autumno racemos vindemiæ : non est botrus ad comedendum, præcoquas ficus desideravit

- 2. Periit sanctus de terrâ, et rectus in homipibus non est : omnes in sanguine insidiantur, vir fratrem suum ad mortem venstur.
- 3. Malum manuum suarum dicuot bonum: princeps postulat, et judex in reddendo est: et magnus locutus est desderium animm sum; et conturbaverunt eam.
- Qui optimus in eis est, quasi palliurns: et qui rectus, quasi spina de sepe. Dies speculationis tum, visitatio tum venit: nunc erit vastitas eorum.
- 5. Nolite credere amico: et nolite confidere in duce: ab en quæ dormit in sinu tuo, custodi claustra oris tui.
- 6. Quis filius contumelism facit petri, et filis consurgit adversus instrem suam, norus adversus socrum suam et liumici hominis domestici ejus. Arostou: Matt. 10, 21, 35, 36.
- Gerusalemme aspetta Iddio, suo salvatore, per essere liberata da tutti i suoi mali. I suoi nemici saranno confusi vedendola nella gloria, mentre essi saranno calpestati. La Giudea sarà ripopolata, el Assiria sarà intieramente desolata.
- 7. Ego autem ad Dominum aspiciam, expectabo Deum salvatorem meum: audiet me Deus meus.
- 8. Ne læteris inimics mes super me, quis cecidi: consurgam, cùm sedero in tenebris, Dominus lux mes est.
- g. Iram Domini portabo, quoniam peccavi ei , donec causam meam judicet, et faciat judicium meum: educet me in lucem, videbo justitiam ejus. Essa: Epist. 12, 5 a 7.
- 10. Et aspiciet inimica men, et operietur confusione, quæ dicit ad me: ubi est Dominus Dens tuus? Oculi mei videbunt in eam: nunc erit in conculcationem ut lutum platestum.
- 11. Dies, ut ædificentur maceriæ tuæ : in die illå louge fiet lex.
- 12. In die illà, et usquè ad te veniet de Assur, et usquè ad civitates munitas: et à civitatilus munits usquè ad flumen, et ad mare de mari, et ad moutem de monte.
- 13. Et terra erit in desolationem propter hahitatores suos, et propter fructum cogitationum corum.
- Il Signore pascerà il suo popolo. Egli farà cose meravigliose in di lui favore, e saranno confusi i suoi nemici. Cancellerà le di lui iniquità, ed adempirà le promesse fatte ai suoi padri.
  - 14. Pasce populum tuum in virgă tuâ, gregem

- hæreditatis tuæ, habitantes solos in saltu, in medio Carmeli : pascentur Basan et Galaad juxta dies antiquos.
- 15. Secundum dies egressionis tum de terra Ægypti ostendam ei mirabilia.
- 16. Videbunt gentes, et confundentur super omni fortitudine sua: ponent manum super os, aures corum surdæ erunt.
- 17. Lingent pulverem sieut serpentes, vel ut reptilia terræ perturbabuntur in ædibus suis: Dominum Deum nostrum formidabunt, et timebunt te.
- 18. Quis Deus similis tai, qui offers iniquitatem, et transis peccatum reliquiarum hæreditatis tum? Non inmittet ultra furorem suum, quoniam volens misericordiam est. Timone: Gerem. 10, 6. Pierro: 4tt. 10, 43.
- 19. Revertetur, et miserebitur nostri: deponet iniquitates nostras, et projiciet in profundum maris omnia peccata nostra.
- 20. Dabis veritatem Jacob, misericordiam Abraham: quæ jurasti patribus nostris à diebus antiquis.
- Per la continuazione della Sacra Scrittura, vedi Ninve : Nahum, capo 1.

## MICHAIA. Vedi MAACHA.

MICHELE, l'arcangelo: havri mensione di esso nel capo decimo di Danieta: vers. 13. Se ne troverà l'interpretazione all'articolo Visione di Daniele. Egli è il protettore del popolo di Dio: D.AIRELE: 13, 1. Sua disputa col diavolo: GIUDA: Edita. vers. 0. APOCALESSE: 12, 2.

MICHOL, che significa chi è tutto . era figlia cadetta di Saulle, re d'Israele. Saulle la promette in matrimonio a colui, il quale ucciderà il Filisteo Golia : 1 Re 17 , 25. Michol amava Davidde: Saulle promette di dargliela in moglie col patto che uccida cento Filistei. Davidde ne uccide invece duecento, porta i loro prepuzii al re per essere fatto suo genero. Davidde i 1 Re 18, 20 a 30: 2 Re 3, 14. Michel salva Davidde dal furore di Saulle, calandolo per una finestra: DAVIDEE: 1 Re 19, 11 a 17. Saulle dà la sua figlia Michol, moglie di Davidde, a Phalti, figliuolo di Luis : DAVIDDE : 1 Re 25, 44. Isboseth , figlio di Saulle, rende a Davidde la sua moglie : Da-VIDDE: 2 Re 3 , 14. Michol deride Davidde che salta dinanzi all' arca: Davidde: 2 Re 6, 16, 20.

MIGNATTA, significa la cupidità, e questa ha due figli insaziabili, l'avarizia e l'ambizione: Uomo: Prov. 30, 15.

MILETO: San Paolo predica in questa città la parola di Dio: Paolò. Att. 20, 15 a 38. MILLE anoi: sgli occhi di Dio sono un giorno: Pisrao: a Epist. 3, 8. Il diavolo iocatenato
per mille anui: regna mille anui: Arocalissa:
19, 1. a 6; dopo i quali il diavolo sarà sciolto
dalle sue catene: egli sedurrà i popoli, ma in
seguito sarà precipitato in uno stagno di fuoco e
zolfo: Ibid. vers. 7 a 10. Pedi Anastra.

MINISTERO divino, ovvero che la per oggetto Iddio. Gli aogioli e gli uomini sono chiamati ad adempirlo: Dastele: 7, 10. Gesù Cristo: Mall. 4, 11. Apocausse: 5, 11, 12. Viardi: Eccli. 7, 32. Lazzano: Gio. 12, 26. Constil: 1 Epist. 4, 1: 2 Epist. 6, 4. Vedi Ministra: Misstone: Sacceptori: Vocatione.

MINISTERO unisco, ovvero che ha gli uomini, i principi od i re per oggetto: Re: Salm. 100, 8. Uomo: Prov. 14, 35: 22, 11: 29, 12. GOYENO: Eccli. 10, 2.

MINISTRI di Dio. Dio è santificato nella pietà de' suoi mioistri, e glorificato dinauzi al popolo o dalla loro santità , o dal rigore, o dalla severità con cui egli punirà i loro peccati: Froco: Lev. 10, 1 e seg. Le mormorazioni contro i ministri di Dio, offendono Dio medesimo: MANNA: Esod. 16, 6 a 8. Iddio punisce egualmente quei che mormorano cootro di lui, e quei che mormorano contro i suoi ministri : Coaè : Num. cap. 16. I mioistri di Dio sono spesse volte vittima del loro zelo nell'annunziare la verità ai grandi della terra : Joiada : 2 Par. 24, 19 e seg. JOSAPHAT: 3 Re 22, 13, 14, 24 B 27. ACHAB: 2 Par. 18, 14 e seg. Vedi VERITA'. Umiltà colla quale bisogna entrare nel saoto mioistero: Dio: Esod. 3, 10 a 14: 4, 1, 10 a 13. GEREMIA: 1. 4 a 10. Forza che Dio dà ai suoi mioistri : GERRMIA: 1, 17 a 19. Ciò che devesi fare per i ministri di Dio onde ricevere da lui la ricompeosa : Apostoli : Matt. 10 , 49 a 42. Virtù : Marc. 9, 39, 40. Loro missione: loro disioteresse: Ibid. e Discrpoli: Luc. cap. 10. Condutta che devoco tenere verso queglino i quali non vorranno riceverli, nè ascoltar le loro parole: Discapoli : Luc. 10, 3 a 11. Ascolinudoli , si ascolta Gesù Cristo od il suo divin Padre che lo ba maodato su questa terra : Ibid. vers. 16. Non devouo gloriarsi della grande possaoza che hanno ricevuto da Gesù Cristo; ma bensì per essere i loro nomi scritti in cielo: Ibid., vers. 17 a 20. Ciò che essi sono e ciò che devono essere: Comsts: 1 Epist. 3, 1 a 11. Non giudicarli , mu riceverli quali sono : Ibid. 1 Epist. 4. 1 a 6, Quadro dei patimenti che haono a soffrire per parte del mondo : Ibid. vers. 9 a 13. Devouo ricavare la loro sussistenza dal loro ministero : Ibid. cap. q, vers. 1 a 14. Mioistri dello spirito e della lettera della Sacra Scrittura: Ibid. 2 Epist. cap. 3. I ministri di Dio sono gli ambasciadori di Gesù Cristo: Ibid. cap. 5 vers. 20. Descrizione delle virtù e delle persecuzioni pei mioistri del Vangelo: Ibid. cap. 6, vers. 1 a 10. S. Paolo ricorda ad Archippo, vescovo di Colossi , l'obbligo di adempire a tutti i doveri del ministero ecclesiastico: Colossesi: Epist. 4., 17. Ciò che rende buoco il ministro di Gesù Cristo: Timoteo: 1 Epist. 4, 6. Non disprezzare la sua gioventů: Ibid. vers. 12. Egli deve applicarsi allo studio ed alla istruzione: Ibid. vers. 13 a 15; operaodo in tal maniera, procaccierassi la propria salvezza e procaccieralla anche agli altri: Ibid. vers. 16. Come debbasi condurre verso le differenti persone, e verso le differenti età: Ibid. cap. 5 , vers. 1 a 16. Gli affari particolari sono interdetti ad un ministro di Gesù Cristo: Timoreo: 2 Epist. 2, 4. Virtù di un ministro di Dio: egli deve evitare le dispute ed i discursi vani e profaoi: Ibid. vers. 14 a 18. Deve schivare gli errori e fuggire le persone che li propagaoo, e stabilirsi sul fondamento di Dio che è inconcusso, se vuol essere un vaso di onore ed un ministro degoo di Gesù Cristo: Ibid. vers. 19 a 21. Deve fuggire ogui cootestazione: rimproverare con dolcezza : sperare che Dio convertirà i peccatori : Ibid. vers. 22 a 26. Non preferire il ricco al povero, quando trattasi di dare dei ministri alla Chiesa : Giacomo : Epist. 2 , 1 a Q. Iddio nella sua bontà si serve soche del ministero di cattivi ministri : Sermone : Matt. 7, 22. VIRTÙ : Marc. 9, 37 a 39. APOSTOLI: Luc. q. 4q. 50. Dio ordina anzi di ascoltarli, e di fare ciò che essi dicono: Dottoni: Matt. 23, 1 a 3. Vedi Apostoli: Dottori: Discepoli: Vescovo:

MIPHIBOSETH, che significa dal bordo dell'ignominia, era figlio di Gioosta: Dayune: 2
Re 4, 4. Egli trova gratia dinanzi a Davidde,
che gli accorda la sua affezione a motivo dell'amicizia di quel principe per Gionata, figlio
di Sualle: Davune: 2 Re cap. 9. Siba lo caluooia: Ibid. vers. 16. Egli è il solo di tutti i
discententi di Saulle che è salvato dalla morte:
Ibid. cap. 21, vers. 7. Egli è chianneto Meribaal
nei Paralipomeni: Saute: 1 Par. 9, 40.

MIRACOLI succeduti e de' quali trovasi menzione laoto cel vecchio Testamento, quanto nel nuovo: e in forza di un miracolo che Iddio preservò dalla distruzione uoiversale, Noe, i suoi tre figli, e le loro mogli, non che uoa coppia, maschio e femmios, di ciascuma spezie di sati-

meli: Arca: Gen. cap. 7; che egli confuse il linguaggio dei discendenti di Noè , per confondere la loro presuntuosa risoluzione di sottrarsi per mezzo di un'altissima torre ad un nuovo diluvio: BABELE: Gen. cap. 11. Miracolo che Dio fece sotto gli occhi di Abrahamo, per provargli l'alleanza che egli stringeva con lui. Abba-HAMO: Gen. 15, 9 a 12, 17. Miracoli fatti da Dio per persuadere Mosè a presentarsi al Faraone per liberare il suo popolo : Dio: Esod. 4, 1 a 9. Mosk: Esod. cap. 7: cap. 8: cap. 9: cap. 10: cap. 11. Miracolo in faccia a tutto Israele, quotidianamente guidandolo di giorno per mezzo di una colonne di fumo, e di potte per mezzo di une colonne di fuoco : Mosk : Esad. 13 . 21. 22. Mosè fe lesciar libero il passo in mezzo al mar Rosso, che gli Israeliti attraversano a piedi asciptti, mentre che gli Egiziani sono tutti affogati nelle acque che si riuniscono : Ibid. Esod. 16. 22 a 31. Egli rende dolci le acque amare: Ibid. Esod. 15, 23 a 25. Gli Israeliti, non avendo cun che vivere nel deserto di Sin, Iddio manda un gran numero di quaglie, non che la manna in abbondanza : Vedi OUAOLIE e MANNA, Mancando essi d'acqua, egli ne fa scaturire in gran quantità da una rupe : sorpresi dagli Amaleciti, Iddio fa loro riportare una completa vittoria . mentre Mosè tiene le braccia stese verso il cielo: Mosè : Esod. cap. 17. La terra si apre per inghiottire il sedizioso Core co'suoi complici : duecento cinquanta Israeliti, che offrivano incenso, usurpando un potere che ad essi non competeva, sono distrutti dal fuoco : 14,700 mormoratori periscono anch' essi miserabilmente nello stesso modo, finche cessa quel fiagello per le suppliche fatte a Dio da Aronne : Cose: Num. cap. 16. Iddio per provare agli Israeliti che il sacerdozio apparteneva ad Aronne ed alla soa tribù, e per fare cessare le loro mormorazioni , fece portare la verga del capo di ciascuna tribù, e dopo di aver fatto incidere su ciascuna verga il nome della tribù, cui essa apparteneva, le fece deporre tutte nel tabernacolo. Nel domani trovossi che la sola verge d'Aronne, avendo germogliato, produsse foglie e frutti : SACERDOZID: Num. cap. 17. Il popolo mancando di acque nel deserto di Sin, Mosè colla sua verga percuote una rupe, da cui l'acque scaturisce tosto in abbondanza: Acqua: Num. 20, 7 a 11. Gli Israeliti sono castigati, per le loro mormorazioni , da serpenti di fuoco; mandati da Dio: essi conoscono di aver peccato in faccia a Dio, il quale li guarisce per mezzo di un serpente di bronzo, che ordinò a Mosè di alzare alla vista di tutti: Israeliti: Num. 21,

4, g. Balsam , partendo per maledire il popolo di Dio . la sua asina si ferma sulla strada e lo rimprovera per la sua inconsideratezza : BALAAM: Num. 22, 21 a 34. Pel corso di quarant'anni restarono gli Israeliti nel deserto senza che i loro abiti e le loro scarpe si logorassero, rimanendo sempre pel primo stato di conservazione : At-LEANZA: Deut. 29, 5. Dovendo passare il Giordano, le acque si divisero , lasciando loro libero il cammino; Giostè: cap. 3. Dopo che per sette volte fu fatto il giro intorno alla città di Gerico coll'arca dell'alleanza, le di lei mura crollarono immediatamente: Genico: Gios. cap. 6. Al comando di Giosuè il sole e la luna si fermano per lo spazio di un giorno, per dargli tempo di tutti sterminare i suoi pemici : Aponiseneca: Gios. to, 12 a 14. Un angelo fa un miracolo alla presenza di Gedeone, per provergli che egli è l'invisto di Dio: Gedeone domanda a Din un donpio miracolo, che gli è accordato: Gengone: Giud. 6, 21, 36 a 40. Vedi pure MASCELLA d'asino. L'arca presa dai Filistei fa una quantità di miracoli : ARCA : 1 Re. cap. 5. Sampele fa un miracolo in faccia a tutto Israele, per provargli la stoltezza della domanda di un re : Samuele : 1 Re 12, 12 a 18. Fu in forza di un miracolo che Gionata ed il suo scudiern abaragliarono i Filistei in niù gran numero : Gionata : 1 Re 14 . 15 e seg. Così Davidile uccise, in forza di un mirecolo, il gigente Golia: 1 Re, cap. 17. Jeroboamo vuol fare arrestare un profeta, il quale lo rimprovera per l'enormità del suo peccata, e la sua mano inaridisce all'istante : Jeroboano : 3 Re 13 , 1 a 16. Miracoli operati dal profeta Elia: Acuan: 3 Re. cap. 17. Egli fa discendere il fuoco dal cielo sul sacrifizio, ciò che non possono fare i sacerdoti di Baal: Acuan: 3 Re 18, 17 e seg. Egli è alimentato con pane ed acqua mandatogli dal cielo: Eux: 3 Re 19, 5 a 8. Le armate di Giuda e di Israello mancano d'acqua. il profeta Eliseo ne fa venire in abbondauza : JOBAM: 4 Re, cap. 3. Altri miracoli: vedi Euseo: 4 Re, cap. 4. Elia fa cadere il fuoco dal cielo a due riprese sopra due compagnie di cinquanta nomini che andavano a catturario: Ocaozia: 4 Re 1, 9 e seg. Egli fa dividere le acque del Giordano percuotendole col suo mantello, unde passare liberamente con Eliseo : 4 Re 2, 8, Eliseo riceve da Elia il suo doppio spirito in un col suo mantello, col quale divide nuovamente le acque del Giordano : Ibid. vers. 9 a 14. Corregge la cattiva qualità delle acque di Gerico mettendovi del sale : quarantadue fanciulli che si burlayano di lui, sono abranati dagli orsi:

Ibid. vers. 19 a 24. Guarisce Naaman dalla lebbra, ordinandogli di lavarsi sette volte nelle acque del Giordano, ma la lebbra si attacca per sempre a Giezi, per ponirlo della sua avarizia e della sua menzogna : Ibid. 4 Re 5 , 1 e seg. Egli fa venire a galla il ferro di una score che era caduto nel Giordano: Ibid. 4 Re 6, 4 a 7. Prevede l'arrivo dell' uomo mandato dal re di Siria per troncargli la testa: Ibid. vers. 31 a 33. Predice una grande abbondanza di grano in Samaria; la qual cosa sembrava tanto più inverosimile, in quanto che i Siri stringevano di assedio quella città: l'evento giustificò quella predizione : Iddio spaventò i nemici di Eliseo, in maniera che fuggirono tutti, abbandonando le munizioni, le armi ed i bagagli: Ibid. 4 Re, cap. 7. Egli risuscita il figlio di una donna di Sunam : Euseo: 4 Re 4, 32 a 37. Recconto di quella prodigiosa guarigione : Ibid. 4 Re 8, 1 a 6. Le sue ossa risuscitano un morto che era stato gettato nel suo sepolero: Joas: 4 Re 13, 20, 21. Un angelo uccide in una sola notte 185,000 Assiri : Ezecua: 4 Re 19, 35. Isaia, ad istanza di Ezechia, fa tornare indietro l'ombra per i dieci gradi che ella aveva già scorsi nell'oriuolo di Achez : Ibid. 4 Re 20, 8 11. Il fuoco del cielo discende sull'altare del tempio di Salomone : la maestà di Dio ne riempie tutto l'interno, in maniera che non vi potevano penetrare nemmeno i sacerdoti: Tempto: 2 Par. 7, 1 a 3. Forza dell'orazione e del digiuno per fure miracoli: Jo-SAPHAT : 2 Par. cap. 20. Tobia, il padre, col fiele di un pesce che suo figlio aveva conservato, giusta l'avviso datogli da un angelo, ricupera la vista che aveva perduta già da molto tempo: Tobia: 11, 13 a 15. I miracoli provengono da Dio: Giosas: 5, 9. Miracoli che Dio fece in favore del suo popolo: Gaazis: Salm. 17, 9 a 18. ISRABLITI: Salm. 104, 22 . 44. Vedi pure MERA-VIGLIE. Tre giovinetti in mezzo alle fiamme di una fornace senza abbruciare : Nabuchodonoson : Dan. 3 , 19 a 24, 91 a 95. Quel principe riconobbe la forza di quel miracolo e la grandezza del vero Dio: LETTERA: Dan. 3, 98 a 100. Daniele gettato nella fossa de' leoni, i quali non gli fanno male alcuno: mentre, subito dopo uscito Daniele, e gettati in quella fossa i suoi accusatori, sono questi immediatamente divorati: Danio: Dan. 6, 16 a 20. BEL : Dan. 14, 28 a 42. Il mure diventa burrascoso per causa di Giona, che vi è gettato, ed una balena lo inghiottisce, e lo conserva vivo nel suo ventre per tre giorni, passati i quali, lo rigetta sulla spiaggia sano e salvo: NINIVE : Gion. cap. 1, e cap. 2. Altri miracoli in

suo favore: Ibid. Gion. cap. 4, 5 e seg. Miracolo contro Eliodoro, nel momento in cui disponevaosi a saccheggiare il tempio di Gerusalemme: Temvio: 2 Macc. 3, 23 a 3o. La stella
di Gesù Cristo, era realmente miracolosa: Maci:
Matt. 2, 1 a 1o. Zaccaria diventa mato per la
sua poca fede nelle parole dell'Angelo, il quale
gli annunziara che sua moglie, abbenchè sterile
e vecchia, concepirebbe un figlio: Luca: 1,
11 a 23. Maria, diventa gravida, visita la sua cugina Elisabetta; la sua presenza fa cultare il
bambino che questa portava nel di lei seno:
Ibid. cers. 30 a 44.

Minacoti fatti da Gesh Cristo. Il primo di tutti fu il cambiamento dell'acqua in vino, alle on tito di Cana in Galilea: Nozze: Gio. 2, 1 a 102 ze guarisce tutte le malattie od infermità: Gesù Caisro: Matt. 4, 23, 24. Libera gli ossessi dagli spiriti immondi: Gio. Battista: Marc. 1, 21 a 27, 33 a 34. Parabote: Luc. 8, 2.

Minacolt: Matteo, capo 8. Gesù Cristo guarisce un lebbroso dopo il suo discorso sul monte, e lo manda a mostrarsi al sacerdote, e ad offerirgli il dono prescritto da Mosè.

Il capo precedente trovasi all'articolo Sermone:
Matt. cap. 7.

Cum autem descendisset de monte, secutæ sunt eum turbæ multæ:

- 2. et ecce leprosus veniens, adorabat eum dicens: Domine, si vis, potes me mundare: Geremia: 32, 17.
- 3. Et extendens Jesus manum, tetigit eum, dicens: volo: mundare. Et confestim mundata est lepra ejus.
- 4. Et sit illi Jesus: vide, nemini dixeris: sed vade, osteade te speerdoti, et offer muous quod præcepit Moyses, in testimonium illis. Lebba: Lev. 14, 2 a 4. GIOVANNI BATTISTA: Marc. 1, 40 a 45. Infr. Miracoll: Luc. 5, 12 a 15.

Guarisce dalla paralisia il servo di un centurione: umilià del centurione: Gesù Cristo confessa di non aver mai trovato fede si grande in Israello: quindi lo ricompensa, accordandogli ciò che desidera.

- 5. Cùm autem introisset Capharnaum, accessit ad eum centurio, rogans eum,
- 6. et dicens: Domine, puer meus jacet in domo paralyticus, et malè torquetur.
  - 7. Et ait illi Jesus : ego veniam, et curabo eum.

- 8. Et respondens centurio, ait: Domine, non sum dignus ut intres sub tectum meum, sed tantùm dic verbo, et sanaliitur puer meus.
- g. Nam et ego hono sum sub potestate constitutus, hahens sub me milites, et dico huic: vade, et vadit; et alii: veni, et venit: et servo meo: sec hoc, et sacit.
- 10. Audiens autem Jesus, miratus est, et sequentibus se dixit: amen dico vobis, non inveni tantam fidem in Israël.
- 11. Dico autem vohis quod multi ab oriente et occidente venient, et recumbent cum Abraham, et Issac, et Jacob in regno, cœlorum : Ma-Lacula : 1. 11.
- 12. Filii autem regni ejicientur iu tenebras exteriores: ibi erit fletus, et stridor dentium. PaBABOLE: Matt. 22, 13.
- 13. Et dixit Jesus centurioni: vade, et sicut credidisti, fiat tibi. Et sanatus est puer in illà horâ. Gasù Cristo: Luc. 7, 1 a 10.

Gesù guarisce dalla febbre la suocera di S. Pietro: venuta la sera gli sono presentati molti ossessi che egli libera dal demonio, e guarisce altresì molti infermi di malattie diverse.

- 14. Et com venisset Jesus in domum Petri, vidit socrum ejus jacentem, et sebricitantem:
- 15. et teligit mannm ejus, et dimisit eam febris; et surrexit, et ministrabat eis: Gro. Bar-1157A: Marc. 1, 29 n 31. Gesù Cristo: Luc. 4, 38, 30.
- 16. Vespere autem facto, obtulerunt ei multos demonia habentes: et eliciebat spiritus verbo: et omnes malé habentes curavit: Gio. Bartista: Luc. 1, 32 a 34.
- 17. ut adimpleretur quod dictum est per Isaiam prophetam, dicentem: ipse infirmitates nostras accepit, et ægrotationes nostras portavit. Mzssia: Is. 53, 4. Prezao: 1 Epist. 2, 24.
- Gesù Cristo vedendo una gran turba intorno a sè, si determina a passare all'altra riva del lago di Genezaret. Uno Scriba lo vuole segure ed è rigettato; un altro invece è da Gesù medesimo invitato a seguirlo.
- 18. Videns autem Jesus turbes multes circum se, jussit ire trans fretum.
- 19. Et accedens unus Scriba , ait illi : magister ; sequar te quòcumque ieris.
- 20. Et dicit ei Jesus: vulpes fovens habent, et volucres cœli uidos: Filius autem hominis non habet ubi caput reclinet. Aposton: Luc. 9, 38.

- 21. Alius autem de discipulis ejus ait illi: Domine, permitte me primum ire, et sepelire patrem meum.
- 22. Jesus antem ait illi: sequere me, et diamitte mortuos sepelire mortuos suos.
- Essendo Gesù montato nella barca, i suoi discepoli lo seguirono. Una gran tempesta si solleva nel mare mentre egli dorme: i suoi discepoli ne sono spaventati e lo svegliano. Gesù Cristo li rimprovera perchè mancano di fede: egli comanda ai venti ed al mare, e si fa gran bonaccia, onde la gente ne resta ammirata.
- 23. Et ascendente eo in naviculam, secuti sunt eam discipuli ejus:
- 24. et ecce motus magnus factus est in mari, ita ut navicula operiretur fluctibus; ipse verò dormiebat.
- 25. Et accesserunt ad eum discipuli ejus, et suscitaverunt eum, dicentes: Domine, salva nos, perimus.
- 26. Et dicit eis Jesus: quid timidi estis, modicæ fidei? tunc surgens imperavit ventis et mari, et facta est tranquillitas magna.
- 27. Porrò homines mirati sunt, dicentes: qualis est hic, quia venti et mare obediunt ei? PA-RABOLE: Marc. 4, 30 a 40: Luc. 8, 22 a 26.
- Essendo Gesù Cristo sbarcato al di là del lago nel lungo de Geraseni, gli vengino incontro due demoniaci, che sono tosto da lui liberati, cacciando i demoni in un gregge di porci che ivi pascolava. I pastori raccontano queste cose agli abitanti della città vicina, i quali pregano Gesù di ritirarsi dai loro confini.
- 28. Et cum venisset trans fretum in regionem Gerasenorum, occurrerunt ei duo habentes dæmonia, de monumentis exenntes, sævi nimis, ità ut nemo posset transire per viam illam.
- 29. Et ecce clamaverunt, dicentes: quid nobis et tibi, Jesu filii Dei? venisti buc ante tempus torquere nos?
- 30. Erat autem non longé ab illis grex multorum porcorum pascens:
- 31. dæmones autem rogabant eum , dicentes: si ejicis nos hinc, mitte nos io gregem porcorum.
- 32. Et ait illis: ite. At illi executes abierunt in porcos, et ecce impetu abiit totus grex per præceps in mare: et mortoi sunt in aquis.
- 33. Pestores autem fugerunt: et venientes in civitatem nuntiaverunt omnia, et de eis qui damonia habuerant.

34. Et ecce tota civitas exiit obviàm Jesu: et viso co, rogabant ut transiret à finibus eorum. Infr. Minacous: Marc. 3, 1 a 17 Parabola: Luc. 8, 26 a 30.

Muncott: Multeo, capo 9. Continuazione dei miracoli fatti da Gesù Cristo. Risana un paralitico, rimettendogli i suoi peccati. Mormorazioni degli Scribi, persuasi non esservi che Dio, il quale possa rimettere i peccali. Ma Gesù, per provare agli Scribi che ha la podestà sopra la terra di rimettere i peccati, comanda al paralitico che sorga, che prenda il suo letto e se ne vada a casa sua.

Et ascendens in naviculam , transfretavit , et veuit in civitatem snam.

- 2. Et ecce offerebant ei paralyticum jacentem in lecto. Et videan Jesus fidem illorum, dix. paralytico: confide, fili, remittuntur tibi peccata tua. Uomo: Prov. 15, 27.
- 3. Et ecce quidem de Scribis dixerunt intra se: hic blasphemat.
- 4. Et cum vidisset Jesus cogitationes corum, dixit: ut quid cogitatis mala in cordibus vestris?

  5. Onid est facilies dicere? dimittante sibil
- 5. Quid est facilias, dicere? dimittuntur tibi peccata tua, an dicere: surge, et ambala?
- 6. Ut autem sciatis quis Filius hominis habet potestatem in terră dimittendi peccata, tunc ait paralytico: surge, tolle lectum tuum, et vade in domum tuam.
- 7. Et surrexit, et abiit in domum suam.
- 8. Videntes autem turbæ timuerunt, et glorificaveront Deum qui dedit potestatem talem hominibus. Infr. Miracott: Marc. 2, 1 s 13: Luc. 5, 18 s 26.

Gesù, partitosi di là, trova Matteo, pubblicano, che sedeva al banco, e gli dice di seguirlo: Matteo lo seguita. I Farissi domandano ai suoi discepoli perchè mai il loro maestro mangia coi pubblicani e coi peccatori. Ge sù fa loro una risposta che il amnutolisce.

9. Et cum transiret indè Jesus, vidit homiuem sedentem in telonio, Matthæum nomine. Et ait illi: sequere me. Et surgens, secutus est eum.

10. Et factum est discumbente eo in domo, ecce multi publicani et peccatores venientes, discumbebant cum Jesu et discipulis ejus.

11. Et videntes Pharissei, dicebant discipulis ejus: quarè cum publicauis et peccatoribus mauducat Magister vester?

T. II.

- 12. At Jesus audiens, ait: non est opus valentibus medicus, sed melé babentibus. Scandala: Matt. 15. 24.
- 13. Euntes autem discite quid est: misericordiam volo, et non sacrificium: non enim veni vocare justos, sed peccatores. ISARLE.: 0s. 6, 6. Infr. Minecoli: Mall. 12, 7. Marc. 2, 14 a 17: Luc. 5, 27 a 32. Thorreo: 1 Epist. 1, 15.
- Digiuno de Farisei: i discepoli di Gesù non digiunano: ragione di questa condotta. Panno nuovo e vestito usato: otri di vino nuovi, ed otri vecchi.
- 14. Tunc accesserunt ad eum discipuli Joaunis, dicentes: quare nos, et Pharismi, jejunamus frequenter: discipuli autem tui non jejunant?
- 15. Et ait illis Jesus: numquid possunt filii sponsi lugere quandiù cum illis est sponsus? venieut autem dies cum auferetur ab eis sponsus: et tunc jejunabunt.
- 16. Nemo autem immittit commissuram panni rudis in vestimentum vetus; tollit euim plenitudinem ejus à vestimento, et pejor scissura fit.
- 17. Neque mittunt vinum novum in utres veteres: alioquin rumpantur utres, et vinum effunditur, et utres pereunt. Sed vinum novum in utres novus mittunt, et ambo conservantur. Infr. Minacon: Marc. 2, 18 a 22: Luc. 5, 33 a 39.
- Gesti libera una donna dal flusso di sangue, c rende la vita ad una fanciulla. La fama di quella risurrezione si divulga per tutto il paese.
- 18. Hee illo loquente ad eos, ecce princeps unns accessit, et adorabat eum, dicens: Domine, filia mes modò defuncta est: sed veni, impoue manuin tuam super eam, et vivet.
- 19. Et surgens Jesus, sequebatur eum , et discipuli ejos.
- 20. Et ecce mulier que sanguinis fluxum patiebatur duodecim annis, accessit retrò, et tetigit fimbriam vestimenti ejus:
- 21. dicebat euim intra se: si tetigero tantum vestimentum ejus, salva ero.
- 22. At Jesus conversus, et videus eam, dixit: confide, filia, fides tus te salvam fecit. Et salva fecta est mulier ex illà horà. Infra: Minacon: Marc. 5, 24 a 34.
- 23. Et cum venisset Jesus in domam priucipis, et vidisset tibiciues, et turlism tumultusutem, dicebat:
- 24. recedite : nou est euim mortus puells, sed dormit. Et deridebaut eum.

25. Et cum ejecta esset turba, intravit : et tenuit manum ejus. Et surrexit puella.

26. Et exiit fame hare in universum terram illam. Infr. Misacou: Marc. 5, 22 a 24, 35 a 43. Parabous: Luc. 8, 41 a 56.

Due ciechi si presentano a Gesù gridando chi abbia pietà di loro. Cesì ti interroga se credono che egli abbia la podestà di guarirli. Ilispondendo essi affermativamente, restituisce loro la vista colla proibisione di parlarne: ma essi per gratitudine sparsero la fama della loro guarigione per lutto il paese.

27. Et transeunte indè Jesu secuti sunt eum duo cœci clamantes, et dicentes: miserere nostri, fili David.

28. Cùm autem venisset domum, accesserunt ad eum cæci. Et dieit eis Jesus: creditis quia hoc possum facere vobis? dicunt ei: utique, Domine. 29. Tunc teligit oculos eorum, dicens: secun-

dum fidem vestram fiat vobis.

30. Et aperti sunt oculi eorum, et commina-

tus est illis Jesus, dicens : videte ne quis sciut.

31. Illi autem exeuntes, diffamaverunt eum in tota terra illa.

Gesù Cristo guarisce un mutolo indemoniato: i Farisei ne mormorano.

- 32. Egressis autem illis, ecce obtulerunt ei hominem mutum, dæmonium habentem.
- 33. Et ejecto dæmouio, locutus est mutus, et nriratæ sunt turbæ, dicentes: nunquam apparuit sic in Israël.

34. Plurissei autem dicebant: in principe demoniorum ejicit demones. Infr. Minacoli: 12, 22 e seg. Orazione: Luc. 11, 14 e seg.

Cesii gira per tutte le città e castelli, predicando il Vangelo, e sanando tutte le malattie. Ha compassione di quelle turbe, perchè malcondotte. Trova che la messe della divina parola è copiosa, ma gli operaj sono pochi.

- 35. Et circuibat Jesus omnes civitates et castella docens in synagogis eorum, et prædicans Evangelium regni, et curaus omnem languorem, et omnem infirmitatem. Gesù Chisto: Marc. 6, 6.
- 36. Videus autem turbas, misertus est eis: quia eraut vexati, et jacentes sicut oves non habentes pastorem.
- 37. Tunc dicit discipulis suis: messis quidem multa, operarii autem pauci. Discepous: Luc. 10, 2.

38. Rogate ergo Dominum messis, ut mittat operarios in messem suam.

Per la continuazione, vedi Arostou: Matt.

Minkout: Matteo, e-po 12. I discepoli di Gesta Cristo, avendo fame, colçiono delle spighe agrano in giorno di sabbato, e ne cavano i granelli per preparare il cibo. I Farisci se ne scandalissano. Gesta prova loro la legitlimità dell' atione de' suoi discepoli.

In illo tempore abiit Jesus per sata sabbato: discipuli autem ejus esurientes cœperunt vellere spices, et manduere. Infr. Minacou: Marc. 2, 23 a 28. SERMONE: Luc. 6. 1 a 5.

- 2. Pharisei autem videntes, dixerunt ei : ecce discipuli tui faciunt quod nou licet facere sabbatis.
- 3. At ille dixit eis: non legistis quid fecerit David, quando esuriit, et qui cum eo erant? Davidous: 1 Re 21, 6.
- 4. Quomodò intravit in domum Dei, et panes propositionis comedit, quos non licebat ei edere, neque bis qui cum eo erant, nisi solis sacerdotibus? Lucqu: Lev. 24. o.
- 5. Aut non legistis in lege, quia sabbatis sacerdotes in templo sabbatum violant, et sine crimine sunt? VITTIME: Num. 28, Q.
- 6. Dico autem voltis, quia templo major est hic. 7. Si autem sciretis quid est: misericordiam volo, et non sacrificium: numquâm condemnassetis innocentes. Saulle: 1 Re 15, 22. Sup. Minacoll. 9, 13. Vanită! Eccl. 4, 17. Isaales: Os. 6, 6.
- 8. Dominus enim est Filius hominis etiam subbati.

Mano arida e guarita in giorno di sabbato. I Farisei tentano ancora di sorprendere Gesù e di accusarlo: ma egli prova loro ciò che fece essere permesso in giorno di sabbato.

- Et cûm indê transisset, venit in synagogama eorum.
- 10. Et ecce homo manum hahens aridam: et interrogabant eum, dicentes: si licet sabbatis curare? ut accusarent eum.
- Ipse autem dixit illis: quis erit ex vobis homo qui habeta ovem unam, et si ceciderit hæc subbatis in foveam, nonne tenebit et levabit eam? Canta': Deut. 23, 4.
- 12. Quantó magis melior est homo ove? Itaque licet sabbatis benefacere.
  - 13. Tunc sit homini : extende manum tuam.

Et extendit, et restitute est senitati sicut altere. Infr. Minacout: Marc. 3, 1 = 5. Sermone: Luc. 6, 6 = 10.

Questa guarigione fa unire i Farisei in consiglio contro Gesù Cristo, il quale, conoscendo il disegno che avevano di levarlo dal mondo, si ritira di là, seguendolo molti, ai quali tutti restituisce la salute. Dolcezza del Messia. Canna fessa. Lucignolo non ammorsato.

- 14. Exeuntes antem Pharismi, consilium faciebant adversus eum, quomodò perderent enn.
- 15. Jesus autem sciens recessit indé: et secuti sunt eum multi, et curavit eos onnes:
- 16. et præcepit eis ne manifestum eum facerent. 17. Ut adimpleretur quod dictum est per Isaiam prophetam, dicentem:
- 18. ecce puer meus, quem elegi, dilectus meus, in quo benè complacuit anime mees. Ponem Spiritum meum super eum, et judicium gentibus nuntiabit. Doc. 18. 42, s.

19. Non contendet, neque clamabit, neque audiet aliquis in plateis vocem ejus.

20. Arundinem quassalam non confringet, et linum fumigans non extinguet, donec ejiciat ad

victorism judicium.

21. Et in nomine ejus Gentes spersbant. Dio:

Gesà guarisce un indemoniato cieco e muto. I Farisci dicono al popolo che Gesà caccia i demonj per opera di Beelzebub, principe dei demonj. Impossibilità di questa supposizione.

- 22. Tune oblatus est ei dæmonium habens, cæcus et mutus, et curavit eum ità ut loqueretur, et videret.
- 23. Et stupebant omnes turbæ, et dicebant : numquid hic est filius David ?
- 24. Pharisesi autem audientes, dixerunt: hic non ejicit deemones nisi in Beelzebub principe dæmoniorum.
- 25. Jesus autem seiens cogitationes eorum, dixit eis: omne reguum divisum contra se deso-Lebitur: et omnis civitas, vel domus divisa contra se, non stabit.
- 26. Et si Setsuas Satanam ejicit, adversus se divisus est : quomodò ergò stabit regnum ejus? 27. Et si ego in Beelzebub ejicio dæmones, filii vestri in quo ejiciunt? Idcò ipsi judices vestri erunt.
- 28. Si nutem ego in spiritu Dei ejicio dæmones, igitur pervent in vos regnum Dei. Massia:

- Is. 61, 1. Sup. Miracoll: Matt. 9 32 a 34. Infr. Miracoll: Marc. 3, 22 a 26. Orazione: Luc. 11, 14 a 20.
- Il forte armato. Peccato contro lo Spirito Santo irremissibile. Tesoro del cuore. Parola inutile.
- 29. Aut quomodó potest quisquam intrare in domum fortis, et vasa ejus diripere, nisi prius alligaverit fortem? et tunc domum illius diripiet.

30. Qui non est mecum, contra me est: et qui non congregat mecum, spargit.

31. Ideò dico vobis: omne peccatam et blas-

- phemia remittetur hominibus, spiritùs autem blasphemia non remittetur.
- 32. Et quicumque dixerit verbum contra Filium bominis, remittetur ei: qui autem dixerit contra Spiritum sanctum, non remittetur ei, neque in hoc seculo, neque in futuro. Infr. Minacott: Marc. 3, 28, 29. Viatù: Luc. 12, 10.
- 33. Aut facite arborem bonam, et fructum ejus bonum: aut facite arborem malam, et fructum ejus malum: ex fructu si quidem arbor agnoscitur. Seamons: Matt. 7, 16 a 20: Luc. 6, 43 a 45. Gio. Battista: Matt. 3, 10.
- 34. Progenies vipersrum, quomodò potestis bons loqui, cum sitis meli? Ex abundantià enim cordis os loquitur. Sermone: Luc. 6. 45.
- 35. Bonus homo de bono thesauro profert bona: et malus homo de malo thesauro profert mala.

  Sermore: Luc. 6, 45.
- 36. Dico autem vohis, quoniam omne verbum atiosum quod locuti fuerint homines, reddent rationem de eo in die judicii.
- 37. Ex verbis enim tuis justificaberis, et ex verbis tuis condemnaberis.
- Li Scribi e li Farisei domandano a Gesù un miracolo: ma egli non vuole conceder loro nessun prodigio. Del segno di Gioma. I Niniviti, colla loro penitenza, e la regina del mesvoda, insorgeranno nel giorno del giudisio contro quella razza di uomini, e la condanneranno.
- 38. Tunc responderunt ei quidem de Scribis et Pherisses, diceutes: Megister, volumus à te signum videre.
- 39. Qui respondens, sit illis: generatio mala et adultera signum quærit: et signum non dabitur ei, uisi signum Jone prophette. Gesu Cristo: Matt. 16, 4. Obazione: Luc. 11, 29. Coanti: 1. Epist. 1, 22: 15, 4. Ninvie: Cion. 2, 1.
- 40. Sicut enim fuit Jones in ventre ceti tribus diebus, et tribus noctibus; sic erit Filius ho-

minis in corde terræ tribus diehus, et tribus noctibus.

41. Viri Ninivitæ surgent in judicio cum generatione istå, et condemnsbunt earn, quis pœnitentism egerunt in prædicatione Jonæ: et ecce plus quâm Jons liic. Ninive: Gion. 3, 5.

42. Regina austri surget in judicio cum generatione istă, et condemnabit eam, quis veuit à finibus terræ audire sapientism Salomonis: et ecce plus quam Salomon hic. Salomone: 3 Re 10, 1. Sana: 2 Par. q. 1.

Sforzi del demonio per rientrare nel luogo, dal quale venne scacciato. Ricaduta peggiore del primo stato.

43. Cum autem immundus spiritus exierit ab homine, ambulat per loca arida, quærens requiem, et non invenit.

44. Tunc dicit: revertar in domum meam, undè exivi. Et veniens, invenit eam vacantem, scopis mundatam, et ornatam.

45. Tunc vadit, et assumit septem alios spiritus secum nequiores se, et intrastes habitant ibi: et fiunt novissime hominis illius pejoro prioribus. Sic erit et generationi huic pessimæ. Onazione: Luc. 11, 24 a 27. Pietro: 2 Epist. 2, 20, 21. Enne: Epist. 6, 4 a 6.

Quale è la madre: quali sono i frutelli di Gesù Cristo.

- 46. Adhuc eo loquente ad turbas, ecce mater ejus et fratres stabant foris quærentes loqui ei-47. Dixit autem ei quidam : ecce mater tua et
- fratres tui foris stant quærentes te.
  48. At ipse respondens dicenti sibi, ait : quæ
  est mater mes, et qui sunt fratres mei?
- 49. Et extendens manum in discipulos suos, dixit: ecce mater mea, et fratres mei. Grau Caisto: Salm. 21, 23.
- 50. Quicumque enim fecerit voluntatem Patris mei qui în cœlis est, îpse meus frater, et soror, et mater est. Infr. Minacott: Marc. 3, 31 a 35. Panasott: Luc. 8, 19 a 21.

Per la continuazione, vedi PARABOLE: Matt. cap. 13.

MIRACOLI: Melleo, capo 14. MORTE DI S. GIOYARNI BATTISTA. Erode lo fa mettere in prigione, perchè lo ha rimproverato per la sua cativa condotta: ma non osa farlo morire subito. Finalmente, rapito dalla bellezza della figlia di Erodiade, questa gli chiede la testa di S. Giovanni Battista, ed Erode gliela accorda. S. Giovanni Battista è decapitato, ed i suoi discepoli ne prendono il corpo e lo seppelliscono.

In illo tempore audivit Herodes tetrarcha fa-

- 2. Et ait pueris suis : hic est Joannes Baptista: ipse surrexit à mortuis, et ideò virtutes operantur in eo.
- 3. Herodes enim tenuit Joannem, et alligavit eum, et posuit in carcerem propter Herodisdem uxorem fratris sui. Apostoti: Luc. 9, 7 a 9.
- 4. Dicebat enim illi Joannes: non licet tibi
- 5. Et volens illum occidere, timuit populum: quia sicut prophetam eum habebaat. Genusalemen: Matt. 21, 26.
- Die autem natalis Herodis saltavit filia Herodiadis in medio, et placuit Herodi.
- 7. Undè cum juramento pollicitus est ei dare quodcumque postulasset ab eo.
- 8. At illa premonita à matre sua, da milii, inquit, hic in disco caput Joannis Baptiste.
- Et contristatus est rex: propter juramentum autem, et eos qui pariter recumbebant, jussit dari.
- 10. Misitque et decollavit Joannem in carcere.

  11. Et alistum est caput ejus in disco, et du.
  tum est puelle. et attulit matri sum. Graù Car-
- sto: Matt. 17, 12, 13.

  12. Et accendentes discipuli ejus, tulerant corpus ejus, et sepelieruot illud: et venientes, nuntiaverunt Jesu. Gesù Caisto: Marc. 6, 14 a 30.

  Gio. Battista: Luc. 3, 10.
- Gesù, udita la morte di S. Giovanni Battista, si ritira in un luogo appartato e deserto : le turbe lo seguono: Gesù per alimentarle moltipica cinque pani e due pesci, e sasia con essi 5000 uomini, sensa le donne ed i ragazzi. Dopo che tutti ebbero mangiato, si raccolsero dodici ceste piene di frammenti avanzati.
- 13. Quod còm audisset Jesus secessit indè in naviculă, in locum desertum seorsum; et còm audissent turbæ, secutæ sunt eum pedestres de civitatibus.
- 14. Et exiens vidit turbam multam, et misertus est eis, et curavit languidos corum.
- 15. Vespere autem facto, accesserunt ad eum discipuli ejus, dicentes: desertus est locus, et hora jam pruteriit: dimitte turbas, ut euntes in castella emant sibi escas.
- 16. Jesus autem dixit eis: non habent necesse ire: date illis vos manducare.

229 MIR

- 17. Responderunt ei: non habemus hic nisi quinque panes, et duos pisces.
  - unque panes, et duos pisces. 18. Qui ait eis : afferte mihi illos hùc.
- 19. Et cum jussisset turbam discumbere super fœnum, acceptis quinque pasibus, et duobus piscibus, aspiciens in cœlum, benedixit, et fregit, et dedit discipulis panes, discipuli autem turbis.

20. Et manducaverunt omnes, et saturati sunt. Et tulerunt reliquias, duodecim cophinos fragmentornm plenos.

21. Manducantium autem fuit numerns quinque millia virorum, exceptis mulieribus et parvulis.

22. Et statim compulit Jesus discipulos ascendere in naviculam, et præcedere eum trans fretum, donec dimitteret turbas. Gasù Caurco: Marc. 6, 30 a 45. Arostou: Luc. 9, 10 a 17. Infr. Miracott: Gio. 6, 1 a 14.

Gesia, Ricensiate le turbe, sale solo sopra un monte per fare orazione: Burrasca di mare: la barca dei discepoli statuta dai flutti: Gesia va verso di loro camminando sul mare: turbamento de' discepoli, i quali credettero di vedere un fantasima. Gesia gli rincuora. S. Pietro dice al Signore di comandare che egli pure vada a lui camminando sulle acque: Gesia glielo permette. S. Pietro si impuurisce e e sta in pericolo di afiogare: Gesia gli stende la mano, lo salva, rimproverandogli la sua poca fede. La burrasca si acquieta. Tutti que' che erano nella barca adorano Gesia e lo riconoscono per il figlio di Dio

- 23. Et dimisså turbå, ascendit in montem solus orare. Vespere antem facto solus erat ibi.
- 24. Navicula autem in medio mari jactabatur
- fluctibus: erat enim contrarius ventus. 25. Quartă autem vigiliă noctis venit ad eos
- ambolans super mare. APPLIZIONE: Salm. 76, 19.
  26. Et videntes eum super mare ambolantem, turbati sunt, dicentes: quia phantasma est. Et præt timore clamaverunt.
- 27. Statimque Jesus locutus est eis, dicens: babete fiduciam: ego sum, nolite timere.
- 28. Respondens autem Petrus, dixit: Domine, si tu es, jube me ad te venire super aquas. Dio: Sep. 14, 3, 4.
- 29. At ipse ait: veni. Et descendens Petrns de naviculà, ambulabat super aquam ut veniret ad Jenne.
- 30. Videns verò ventum validum, timuit: et cùm cœpisset mergi, clamavit, dicens: Domine, salvum me fac.
  - 31. Et continuò Jesus extendens manum, ap-

prehendit eum : et ait illi : modicæ fidei quarè dubitasti ? Dio : Is. 45, 1, 2.

- 32. Et còm ascendissent in naviculam, cessavit ventus.
- 33. Qui autem in naviculă erant, venerunt, et adorsveront eum, dicentes: verè filius Dei es. Grau Caisto: Marc. 6, 45 a 52. Infr. Misacoli: Gio. 6, 15 a 21.

Gesù, traghettato il lago, va nella terra di Genesar, dove gli sono presentati tutti i malati, i quali guariscono col loccare il lembo della sua veste.

- 34. Et cum transfretassent, venerant in terram Genesar.
- 35. Et cum cognovissent eum viri loci illius, miserunt in universam regionem illam, et obtulerunt ei omnes malé liabentes.
- 36. Et rogsbant eum ut vel fimbrism vestimenti ejus langerent. Et quicumque tetigerunt, salvi facti sunt. Gesù Caisto: Marc. 6, 53 a 56.

Altri miracoli fatti da Gesù Cristo: SCANDALO: Mall. 15, 22 a 39. Guarisce due cieclii di Gerico: Parabole: Mall. 21, 14. Fa seccare una pianta di fico in un istante: Ibid. vers. 18 a 20.

Minacota: Marco, capo a. Gesù rimette i peccati ad un paralitico, e lo guarisce dalla paralisia, per provare agli Scribi che egli ha la potestà di rimettere i peccati.

Et iterum introivit Capharnaum post dies,
2. et auditum est quod in domo esset, et convenerunt multi, ità ut non caperet, neque ad januam, et loquebatur eis verbum.

- 3. Et venerunt ad eum ferentes paralyticum, qui à quatuor portabatur.
- 4. El cum non possent offerre eum illi præ turbå, nudaveruut tectum ubi erst: et pateiacientes submiserunt grabatum io quo paralyticus iscebat.
- 5. Còm autem vidisset Jesus fidem illorum: ait paralytico: fili, dimittuntur tibi peccata toa. 6. Erant autem illic quidam de Scribis seden-
- tes, et cogitantes in cordibus suis :
  7. quid hic sic loquitur? Blasphemat. Quis
- 7. quid hic sic loquitur? Blasphemat. Quis potest dimittere peccata nisi solus Deus? Gioana: 14, 4. Dio: 1s. 43, 25.
- 8. Quo statim cognito Jesus spiritu suo, quia sic cogitaret intra se, dicit illis: quid ista cogitatis in cordibus vestris?
  - 9. Quid est facilius, dicere paralytico, dimit-

tuntur tibi peccata tua; an dicere, surge, tolle

- 10. Ut autem sciulis quia Filius hominis hubet potestutem in terrà dimittendi peccutu (ait paralytico)
- 11. libi dico: surge, tolle grabatum tuum, et vade in domum tuam.
- 12. Et statim surrexit ille: et sublato grabato, abiit corsun onnubus, ità ut unirarentur omnes, et honorificarent Deum, dicentes: quia nonquàm sic vidimus. Sup. Miracota: Mall. 9. 1 a 8. Infr. Miracota: Lnc. 5. 18 a 26.
- Vocazione di S. Matteo. Scandalo de' Farisei. I discepoli di S. Giovanni ed i Farisei digiunano: i discepoli di Gesù non digiunano: ragione di questa condotta. Panno nuovo: otri vecchi.
- 13. Et egressus est rursùs ad mare : omnisque turba veniebat ad enm, et docebat eos.
- 14. Et cum præteriret, vidit Levi Alphæi sedentem ad telonium, et ait illi; sequere me. Et surgens secutus est eum.
- 15. Et factum est, cum accumberet in domo illius, multi publicani et peccatores simul discumbebant cum Jesu et discipulis ejus: erant enim multi qui et seguebaotur eum.
- 16. Et Scribæ et Pharisæi videntes quia manducaret cum publicanis et peccatoribus, dicebant discipulis ejus : quarè cum publicanis et peccatoribus manducat et hibit Magister vester?
- 17. Hoc audito, Jesus ait illis: non necesse habent sani medico, sed qui malè habent: non enim veni vocare justos, sed peccatores. Timorno: 1 Epist. 1, 15.
- 18. Et erant discipuli Josonis et Pharissei jejuoantes : et veniunt, et dicunt illi : quarè discipuli Joannis et Pharisseorum jejunant ; tui autem discipuli non jejunant ?
- 19. Et ait illis Jesus: numquid possunt fili nuptisrum, quadiù sponsus cum illis est jejunare? Quanto tempore habent secum sponsum, non possunt jejunare.
- 20. Venient autem dies cum anferetur ab eis sponsus: et tino jejunabunt in illis diebus. Sup. Miracota: Blatt. 9, 9 a 15. Infr. Miracota: Luc 5, 22 a 35.
- 21. Nemo assumentum panni rudis assuit vestimento veteri: alioquin aufert supplementum novum à veteri, et major scissura fil.
- 22. Et nemo mittit vinum novum in atres veteres: alioquin dirumpet vinum utres, et vinum effundetur, et utres peribunt: sed vinum novum in utres novos mitti deltet. Sup. Minacott: Mall. 9, 16, 17. Infr. Minacott: Luc. 5, 36 a 3g.

- Spiche di grano colte e spezzate in giorno di sabbato. I Farisei se ne scandalizzano. Gesti prova il loro errore.
- 23. Et factum est iterùm cùm Dominus sabbutis ambularet per sata, et discipuli ejus cœperunt progredi, et vellere spicas.
- 24. Phariszi autem dicebant ei : ecce, quid faciunt sabbatis quod non licet? Sarmone: Luc. 6. 1 a 5.
- 25. Et ait illis: nunquam legistis quid fecerit David, quandò necessitatem habuit, et esuriit ipse, et qui cum eo erant?
- 26. Quomodò introivit in domain Dei sub Ablathar principe sacerdotum, et panes propositionis manducavit, quos non licebat manducave, nist sacerdotibus, et dedit eis qui cum eo erant? Davidos: 1 Re 21, 6. Luca: Lev. 24, 9.
- 27. Et dicebst eis: subbatum propter hominem factum est, et non homo propter subbatum. Sup. Minacoli: Matt. 12, 1 a 8.
- 28. Itaque Dominus est Filius hominis, etiam
- Minacoli: Murco, capa 3. Gesù risana una mano inaridita in giorno di sabbato. I Farisei gli tendono insidie per perderlo.
- Et introivit iterùm in synsgogam, et erat ibi homo habens manum aridam.
- 2. Et observabent eum, si sabbatis curaret, ut accusarent illum,
- Et ait homini habenti manum aridam: surge in medium.
   Let dicit eis: licet sabbatis benefacere, an
- male? animam salvam facere, an perdere? At illi tacebant.

  5. Et circumspiciens eos cum irá, contristatus
- super execitate cordis eorum, dicit homini: extende manum tuam. Et extendit, et restituta est manus illi. Sup. Misacoll: Mall. 12, 9 a 14.
- 6. Exeuntes autem Pharissei, statina cum Herodianis consilium facieliant adversus eum, quomodò eum perderent. Sanmona: Luc. 6, 6 a 11.
- Gesu, per schivare le insidie de Farisei, si ritira verso il mare. Una gran turba di popolo lo seguita. Guarisce molti infermi. Gli spiriti immondi dichiarano che egli è il figliuolo di Dio.
- Jesus autem cum discipulis suis secessit sd mare: et multa turba à Galikeâ et Judera secuta est eum.
  - 8. et ab Jerosolymis, et ab Idumæå, et trans

Jordanem: et qui circa Tyrum et Sidonem, multitudo magna, audientes quæ faciebat, venerunt ad enm.

9. Et dixit discipulis suis, ut navicula sibi deserviret propter turbam, ne comprimerent eum.

10. Multos enim sanabat, ità ut irruerent in enim, ut illum tangerent quotquot habebant plagas. 11. Et spiritus immundi, com illum videbant,

procidebant ei; et clamabant, dicentes :

12. to es filius Dei. Et vehementer comminabator eis ne manifestarent illum. Supr. Minacou:

Gesù sceglie dodici discepoli, e dà loro la podestà di fare miracoli, perchè possano coll'autorità di essi provare la verità della loro dottrina.

13. Et ascendens in montem vocavit ad se quos voluit ipse: et venerunt ad eum.

14. Et fecit at essent duodecim cum illo: et ut mitteret eos prædicare.

15. Et dedit illis potestatem cursodi infirmitates, et ejiciendi dæmonia. Cursa: Salm. 67, 12. 16. Et impospit Simoni nomen Petrus.

17. Et Jacobum Zebedæi, et Josanem fratrem Jacobi, et imposuit eis nomina Boanerges, quod est, filii tonitrui: Giudei : 1s. 65, 15.

18. et Andresm, et Philippum, et Bartholoinwum, et Mathueum, et Thomam, et Jacobus Alphine, et Thaddeum, et Simonem Cananeum, 19. et Judam Iscariotem, qui et tradidit illum. Arosrous: Math. 10, 1 a 8: Luc. 9, 1, 2. Sra-MONE: Luc. 6, 12 a 16.

Gesti va in casa, e con lui vanno i suoi dodici discepoli. Le turbe si radunano di bel nuovo, dimodochè essi non potevano nemmeno prendere cibo. El avendo saputo tali cose, i parenti di Gesti vanno per pigliarlo, dicendo che aveva perduto il senno. Gli Scribi invece sostenevano che egli discacciava i demonj in virtù del principe dei demonj. Gesti prova il contrario agli uni ed agli altri con delle parabole.

20. Et venient ad domum : et convenit iterum turbs, ità et non possent neque panem manducare.

21. Et cum audissent sui, exiernut tenere eum: dicebant enim : quoniam in furorem versus est.

22. Et Scribte, qui ab Jerosolymis descenderaut, dicebant: quoniam Beelzebub habet, et quia in principe damoniorum ejicit damonia. Sup. Minacott: Matt. 9, 34.

23. Et convocatis eis , in parabolis dicebat illis : quomodò potest Satauas Satanam ejicere ? 24. Et si regnum in se dividatur, non potest regnum illud stare.

25. Et si domus super semetipsam dispertiatur, non potest domus illa stare.

26. Et si Satanas consurrexerit in semetipsum, dispertitus est, et non poterit stare, sed finem babet. Sup. Minacoli: Matt. 12, 24 a 26.

Il forte armato. Peccato contro lo Spirito Santo.

Madre e fratelli di Cristo chi sieno.

27. Nemo potest vass fortis ingressus in domum diripere, nisi priùs fortem alliget, et tunc domum eius diripiet.

28. Amen dico vobis, quonismo omnis dimittentur filiis bominum peccata, et blasphemia, quibus blasphemaverint:

29. qui autem blasphemaverit in Spiritum sanctum, non habebit remissionem in æternum, sed reus erit æterni delicti. Sup. Misacou: Matt. 12, 29, 32. Viktů: Luc. 12, 10.

30. Quoniam dicebant : spiritum immundum

31. Et veniunt meter ejus et fratres : et foris stautes, miserunt ad eum vocantes eum.

32. Et sedebat circa eum turbs; et dicunt ei: ecce mater tua et fratres tui foris quærunt te.

33. Et respondens eis, ait: quæ est mater mea, et fratres mei?

34. Et circumspiciens eos, qui in circuitu ejus sedebant, ait : ecce mater mea, et fratres mei.

35. Qui enim fecerit voluntatem Dei, hie frater meus, et soror mes, et mater est. Sup. Mi-BACOLI: Mall. 12, 16 a 50.

Per la continuazione, vedi PARABOLE: Marc. c. 4.

Minicoli: Marco, capo 5. Gesù risana un indemoniato furiosissimo da una legione di demonj, ai quali dà licenza di entrare ne porci. Allora la mandra de porci, che era circa due mila, con furia si precipito nel mare ed annegossi.

Et venerunt trans fretum maris in regionem Gerazenorum.

2. Et exeunti ei de navi, statim occurrit de monumentis homo in spiritu immundo,

3. qui domicilium habebat in monumentis, et neque estenis jam quisquam poterat eum ligare: 4. quoniam sapè compedibus et estenis vinctus, dirupisset catenas, et compedes comminuisset, et nemo poterat eum domare.

5. Et semper die ac nocte in monumentis et in montibus erat, clamans, et concidens se lapidibus.

- 6. Videos autem Jesum à longe, cucurrit, et adoravit eum :
- 7. et clamans, voce magnă dixit: quid mihi et tibi, Jesu fili Dei altissimi ? Adjuro te per Deum, ne me torqueas.
- 8. Dicebat enim illi: exi, spiritus immunde, ab homine.
- 9. Et interrogabat enm: quod tibi nomen est? Et dicit ei : legio mibi nomen est, quia multi sunns.
- 10. Et deprecabatur eum multûm, ne se expelleret extra regionem.
- 11. Erst autem ibl circa montem grex porcorum magnus, pascens.
- 12. Et deprecabantur eum spiritus, dicentes:
- 13. Et concessit eis statim Jesus. Et exeuntes spiritus immondi, introierunt in porcos: et magno impetu grex præcipitatus est in mare ad duo millia, et soffocati sunt in mare.
- 14. Qui autem pascebant eos, sugerunt, et nuntiaverunt in civitalem, et in agros. Et egressi sunt videre quid esset sactum:
- 15. et veniunt ad Jesum; et vident illum qui à dæmonio vexabatur, sedentem vestitum, et sanæ mentis; et timperunt.
- 16. Et nerraverunt illis, qui viderant, qualiter factum esset ei, qui dæmonium habuerat, et de porcis.
- 17. Et rogare cœperunt eum, ut discederet de finibus eorum.
- 18. Cùmque ascenderet navim, cœpit illum deprecari, qui à dæmonio vexatus fuerat, ut esset cum illo:
- rg. et non admisit eum; sed ait illi: vade in domum tuam ad tuos, et annuntia illis quanta tibi Dominus fecerit, et misertus sit tui.
- 20. Et abiit, et cœpit prædicare in Decapoli, quanta sihi fecisset Jesus, et omnes mirabantur. Sup. Minacout: Matt. 8, 28 a 34. Parabole: Luc. 8, 26 a 39.
- Gesti, passalo nuovamente il mare, è losto circondato da una gran folla. Cli si presenta Giairo, uno dei capi della Sinagoga, e lo prega si visitare la sua figlia moribonda e salvarla. Cammin facendo guarisce una donna dal flusso di sangue. Grande fede di questa donna. Intanto la figlia di Giairo muore: ma Gesti, sentita la morte della fanciulla, va alla casa della defunta e la rissscita.
- 21. Et cùm transcendisset Jesus in navi rursùm trans fretum, convenit turba multa ad eum, ct erat circa mare.

- 22. Et venit quidant de archisynagogis nomine Jaïrus: et videns eum, procidit ad pedes ejus.
- 23. et deprecahatur eum multum, dicens: quoniam filia mea in extremis est; veni, impone manom super eam, ot salva sit, et vivat. Egizian: San. 16, 13.
- 24. Et abiit cum illo, et sequebatur eum turba multa, et comprimebant eum.
- 25. Et molier que erat in profluvio sanguinis annis duodecim
- 26. et fuerat multa perpessa à compluribus medicis, et erogaverat omnia sua, nec quidquam profecerat, sed magis deterius habebat.
- 27. Cum audisset de Jesu', venit in turba retrò, et tetigit vestimentum eius:
- 28. dicebat enim: quia si vel vestimentum ejus tetigero, salva ero.
- 29. Et confestim siccatos est fons sanguinis ejus: et sensit corpore quia sanata esset à plagă.
- 30. Et statim Jesus in semetipso cognoscens virtutem, quæ exierat de illo, conversus ad turbam, aiebat: quis teligit vestimenta mea?
- 31. Et dicebant ei discipuli sui : vides turbam, comprimentem te, et dicis : quis me tetigit?
- 32. Et circumspiciebat videre eam, que hoc feceral.
- 33. Mulier verò timens et tremens, sciens quod factum esset in se, venit et procidit ante eum, et dixit ei omnem veritatem.
- 34. Ille autem dixit ei: filia, fides tua te salvam fecit : vade in pace, et esto sana a plagă tuâ. Gesù Caisto : Luc. 7, 50.
- 35. Adhuc eo loquente, veniunt (nuntii) ab archisynagogo, dicentes: quia filia tua mortua est: quid ultrà vexas Magistrum?
- 36. Jesus autem andito verbo quod dicebatur, ait archisynagogo: noli timere, tantummodò crede. Peccaton: Salm. 36, 4, 5.
- 37. Et non admisit quemquam se sequi, nisi Petrum, et Jacobum, et Joannem fratrem Jacobi.
- 38. Et veniunt in domain archisynagogi, et videt tumultum, et slentes, et ejulantes multum.
- 39. Et ingressus ait illis : quid turbamini, et ploratis? puella non est mortua, sed dormit.
- 40. Et irridebant eum. Ipse verò, ejectis omnibus, assumit patrem et matrem puellæ, et qui secum erant, et ingreditur ubi puella erat incens.
- 41. Et tenens manum puelle , ait illi: Talith. cumi, quod est interpretatum: Puella (tibi dico) surre.
- 42. Et confestim surrexit puella, et ambulabat : erat autem annorum duodecim : et obstupuerunt stupore inagno.
  - 43. Et præcepit illis vehementer ut nemo id

sciret: et dixit dari illi manducare. Sup. Minacoli: Matt. 9, 18 a 26. Parabole: Lnc. 8, 41 a 56.

Per la continuazione, vedi Gesù Caisto: Marc. cap. 6.

Gesù libera dal demonio la figlia di una Cananea, restituisce la favella ai muti, la vista ai ciechi, furifica i deboli, e guarisce molte altre infermità: Scanana: Matt. 15, 22 a 31: Marc. 7, 24 a 30. Risana un uomo sordo e mutolo: Scanana: Marc. 7, 31 a 37. Sup. Minacou: Matt. 9, 22, 23.

Minacoli: Marco, capo 8. Gesti sazia con sette pani e pochi pesci quattronila uomini, che già da tre giorni lo seguivano per ascoltarlo. Ciò che precede trovasi all'articolo Scandali!

Mare. cap. 7.

In diehus illis iterùm cùm turba multa esset, nec haberent quod manducarent, convocalis discipulis, ait illis :

2. misereor super turbam: quia ecce jam tridna sustinet me, uec habent quod manducent: Giustii Salm. 32, 18, 19.

- 3. El si dimisero eos jejunos in domum suam, deficient in vià: quidam enim ex eis de longè venerunt.
- 4. Et responderunt et discipuli sui : unde illos quis poterit hic saturare panibus in solitudine?
- 5. Et interrogavit eos, quot paues habetis? Qui dixerunt septem. Eusso: 4 Re 4, 43, 44.
- 6. Et præcepit turbæ discumbere super terram. Et accipiens septem panes, gratias agens fregit, et dabat discipulis suis ut apponerent; et apposeront turkæ.
- 7. Et habebant pisciculos pancos, et ipsos henedixit, et jussit apponi.
- Et manducaverunt, et saturati sunt, et sustulerunt quod superaverat de fiagmentis, septem sportas.
- Erant antem qui manducaverant, quasi quatuor millia: et dimisit eos. Scandali: Matt. 15,
   32 a 39.

Dopo di ciò, essendosi Gesù Imbarcato per Dalmanutha, o Magedan, secondo S. Matteo: Scax-Nat: Batt. 15, 3g., aleuni Farrisei gli si presentano, chicdendogli, per tenta-lo, qualche miracolo: Gesù, conoscendo il fondo del loro cuore, si ricasa di farne. Rimprovera posela i suoi discepoli salla loro poca intelligenza.

10. Et statim ascendens navim cum discipulis suis, venit in partes Dalmanutha.

T. II.

- 11. Et exierunt Phariszi, et cœperunt conquirere com eo, quærentes ab illo signum de cœlo, tentantes eum. Orazione i Luc. 11. 54.
- 12. Et ingemiscens spiritu, ait: quid generatio ista signum quærit? Amen dico vobis: si dabitur generationi isti signum.
- 13. Et dimittens eos, ascendit iterum navim, et abiit trans fretum.
- 14. Et obliti sunt panes sumere; et nisi unum panem non habelint secum in navi. Gesù Catsto: Matt. 16, 5 a 12.
- 15. Et præcipiehat eis, dicens: videte, et cavete à fermento Pharisworum, et fermento Herodis.
- 16. Et cogitaliant ad alterutrum, dicentes: quia panes non habemus.
- 17. Quo cognito, ait illis Jesus: quid cogitatis, quia panes non habetis? Nundùm cognoscitis uec intelligitis? Adhuc excatum habetis cor vestrum?
- 18 Oculos habentes non videtis? et aures habentes non auditis? Nec recordamini.
- 19 quandò quinque panes fregi in quinque millis: quot cophinos fragmentorum plenos sustulistis? Dicunt el: duodecim. Sup. Minacon: Matt. 14, 15 a 21. Gesù Cristo: Marc. 6, 34 a 44.
- 20. Quando et septem panes in quatuor millia, quot sportas fragmentorum tulistis? Et dicunt ei : scotem. Sun. vers. 5 a o.
- 21. Et dicebat eis: quamodò nundùm intelligitis? Gesù Caisro: Matt. 16, 1 a 12. Infr. Mi-BACOLI: Gio. 6, 11 a 14.

Gesù va a Bethsaida, dove guarisce un cieco, imponendogli le mani e sputandogli negli occhi.

- 22. Et veniunt Betbsaidam, et adducunt ei cæcum, et rogabant eum ut illum tangeret.
- 23. Et appreliensà manu cæci, eduxit eum extra vicum, et expueus in uculus ejus, impositis manibus suis, interrogavit eum si quid videret.
- 24. Et aspiciens, ait ; video homines velut arhores ambulantes.
- 25. Deindé iterum imposuit manus super oculos ejus: et cœpit videre, et restitutos est ità ut clarè videret umnia.
- 26. Et misit illum in domum suam, dicens: vade in domum tuam, et si in vicum introieris, nemini dixeris.

Gesù interroga i suoi discepoli intorno a ciò che gli uomini dicono di lui, e come la pensano essi medesimi. Predice loro in seguito la sna passione. S. Pietro lo consiglia di non esporsi, per il che è rimproverato da Gesù. Chiamate poscia le turbe con i suoi discepoli. dice loro, che se alcuno vuol tener dietro a lui, deve rinnegare sà stesso, e prendere la sua croce. Chi si vergoenerà di Gesù e delle suc parole in questo mondo, vergognerassi di lui il Figliuolo dell'uomo, quando verrà nella gloria del Padre suo a giudicare il mondo.

- 27. Et egressus est Jesus, et discipuli ejus in castella Casarea Philippi : et in viå interrogulat discipulos suos, diceus eis: quem me dicunt esse homines?
- 28. Qui responderunt illi, dicentes : Joannem Baptistam , alii Etiam , alii verò quasi unum de
- 20. Tunc dicit illis : vos verò quem me esse
- dicitis? Respondens Petrus, nit ei: tu es Christus. 30. Et comminatus est eis, ne cui dicerent de illo. Gesù Cristo: Matt. 16, 13 a 20. Apostoli: Luc. 18 a 21.
- 31. Et cœpit docere eos, quonism oportet Filium hominis pati multa, et reprobari à senioribus, et à summis sacerdotibus et Scribis, et occidi; et post tres dies resurgere.
- 32. Et palam verbum loquebatur. Et apprehendens eum Petrus, copit increpare eum.
- 33. Oui conversus, et videns discipulos suos, comminatus est Petro , dicens : vade retrò me satana, quoniam non sapis quæ Dei sunt, sed quæ sunt hominum.
- 34. Et convocată turbă cum discipulis suis, dixit eis: si quis vult me sequi, deneget semetipsum, et tollat crucem suam, et sequatur me. Arostoli : Matt. 10, 38. PARABOLE: Luc. 14, 27.
- 35. Qui enim voluerit animam suam salvam facere, perdet eam: qui autem perdiderit animam suam propter me et Evangelium, salvam faciet eam. GERUSALEMME: Gerem. 39, 18. PARABOLE: Luc. 17, 33. LIAZZARO: Gio. 12, 25.
- 36. Quid enim proderit homini, si lucretur mundum totum, et detrimentum animæ suæ faciat?
- 37. aut quid dabit homo commutationis pro anima sua?
- 38. Qui enim me confusus fuerit, et verba mea, in generatione istà adulterà et peccatrice . et Filius hominis confundetur eum, cum venerit in glorià Patris sui cum angelis sauctis. Apostoli: Matt. 10, 33. VIRTù: Luc. 12, 8, 9.
- 39. Et dicebat illis: amen dico vobis, quia sunt quidam de hic stantibus, qui non gustabunt mortem, donec videant regnum Dei veniens in virtute. GESù CRISTO: Matt. 16, 21 a 28. Apostoli: Luc. 9, 22 8 27.

Per la continuazione, vedi Vintù: Marc. cap. 9.

I miracoli di Gesù Cristo sono la ammirazione di tutti que' che ne sono testimoni: Gesti Care sto : Luc. 4. 31. 32. GIOVANNI BATTISTA : Marc. 1. 27. 28.

- MIRACOLI: Luca, capo 5. Pesca miracolosa: stupore di Pietro, di Andrea, di Giacomo e di Giovanni, i quali abbandonano tutto per seguire Gesù.
- Il capo precedente trovasi all'articolo Gasù Cat-8то : Luc. cap. 4.
- L'actum est autem, com turbæ irruerent in eum, ut audirent verbum Dei, et ipse stabat se-
- cus stagnum Genesareth. SAPIENZA: Prov. 1, 20, 21. 2. Et vidit dues neves stantes secus stagnum,
- pisculores autem descenderaut, et lavabant retia. 3. Ascendens autem in unam navim, quæ erat Simonis, rogavit eum à terrà reducere pusillum. Et sedens docebat de naviculă turbas.
- 4. Ut cessavit autem loqui, dixit ad Simonem: duc in altum, et laxate retia vestra in capturam.
- 5. Et respondens Simon, dixit illi : præceptor, per totam noctem laborantes, nihil cepimus : in verbo autem tuo lavabo rete.
- 6. Et cum hoc fecissent, concluserant piscium multitudinem copiosam, rumpebatur autem rete earnm.
- 7. Et annuerunt sociis, qui erant in alia navi . ut venirent, et adjuvarent eos. Et venernnt, et impleverunt ambas naviculas, ità ut penè mergerentur.
- 8. Quad cum videret Simon Petrus, procidit ad genus Jesu, dicens : exi à me, quia bomo peccetor sum, Domine.
- 9. Stupor enim circumdederat eum, et omnes qui cum illo erant in captură piscium, quain ceperant:
- 10. Similiter autem Jacobum et Joannem filios Zebedæi, qui erant socii Simonis. Et ait ad Simonem Jesus : noli timere : ex hoc jam homines eris capiens.
- 11. Et subductis ad terram navibus, relictis omnibus , secuti sunt eum. Gesù Cristo : Matt. 4. 18 a 22. GIOVANNI BATTISTA: Marc. 1, 16 a 20.
- Gesù, trovandosi în una città di Galilea, chiamata Capharnao, guarisce un lebbroso, e lo manda ai sacerdoti, perche faccia l'offerta per la sua purgazione, secondo la legge di Mosè. Gesù si ritira in luoghi solitari e fa orazione.
- 12. Et sactum est, cum esset in una civitatum, et ecce vir plenus leprà, et videns Jesum, et

procideus in faciem, rogavit eum, dicens: Domine, si vis, notes me mundare.

- 13. Et extendens manum, tetigit eum, dicens : volo, muudare. Et confestim lepra dicessit ab illo.
- 14. Et ipse præcepit illi ut nemini diceret: sed vade, ostende te sacerdoti, et offer pro emundatione tuå, sicut præcepit Moyses in testimonium illis. LEBEROSO: Lev. 14, 3, 4. Sup. MIRA-COL1: Matt 8, 1 n 4.
- 15. Perambulabat autem magis sermo de illo : et conveniebant turbæ multæ ut audirent, et curecentur ab infirmitatibus suis. Gio. Battista : Marc. 1, 38 a 45.
  - 16. Ipse autem secedebat in desertum, et orabat.
- Mentre Gesù sede insegnando, e sedono con lui dei Farisei e dei Dottori della legge, gli viene presentato un paralitico, che, a causa della turba che ingombrava la via, è calato dal tetto col suo letticciuolo. Gesù gli rimette i peccati. I Parisei ne mormorano. Gesù prova loro di avere la podestà di rimettere i peccati al paralitico, equalmente che la podestà di guarirlo dalla sua infermità.
- 17. Et factum est in una dierum, et ipse sedebat docens. Et erant Pharismi sedentes, et legis doctores qui venerant ex omni castello Galilær. et Judme, et Jerusalem : et virtus Domini erat ad sanandum eos. Vintù: Eccli. 54, 14, 15.
- 18. Et eccè viri portantes in lecto hominein . qui erat paralyticus: et quærebaut eum inferre, et ponere unte eum.
- 19. Et non invenientes qua parte illum inferrent præ turbå, ascenderunt supra tectum, et per tegules summiserunt eum cum lecto in medium aute Jesum.
- 20. Quoram fidem ut vidit, dixit : homo, remittuntur tibi peccata tua. Dio: Is. 43, 25.
- 21. Et cœperunt cogitare Scribæ et Pharisei, dicentes: quis est hic qui loquitur blasphemias? Quis potest dimittere peccata, nisi solus Deus?
- 22. Ut cognovit autem Jesus cogitationes eorum, respondens, dixit ad illos: quid cogitatis in cordibus vestris?
- 23. Quid est facilius dicere : dimittuntur tibi peccuta, an dicere : surge, et ambula?
- 24. Ut autem sciatis quia Filius hominis habet potestatem in terra dimittendi peccata (nit paralytico) tibi dico, surge, tolle lectum tuun, et vade in domum tuam.
- 25. Et confestim consurgens coram illis, tulit lectum in que jacebat, et abiit in domum suam, magnificans Deum.

- MIR 26. Et stupor apprehendit omnes, et magnificabant Deum. Et repleti sunt timore, dicentes quia vidinus mirabilia hodiè. Sup. Minacous: Matt. 9, 2 a 8 : Marc. 2, 1 a 12.
- Vocuzione di S. Matteo. Gesù mangia coi pubblicani e peccatori: i Farisei e gli Scribi ne mormorano. Gesù risponde loro che non hanno bisogno del medico i sani, ma i malati. Digiuno praticato dai discepoli di S. Giovanni Battista, e dai Farisei, e non già dai discepoli di Gesù Cristo. Parabola del panno nuovo, e deali otri vecchi.
- 27. Et post liæc exiit, et vidit publicanum nomine Levi , sedentem ad telonium , et ait illi : sequere me.
- 28. Et relictis omnibus, surgens, secutus est eum. 29. Et fecit ei convivium magnum Levi in do-
- mo sua: et erat turba multa publicanorum, et eliorum qui cum illis eraut discumbentes.
- 30. Et murmurabant Pharismi et Scribæ eorum, dicentes ad discipulos ejus : quarè cum publicanis et peccatorilius manducatis et bibitis?
- 31. Et respondens Jesus, dixit ad illos. non egent qui saui sunt medico, sed qui malè liabent.
- 32. Non veni vocare justos, sed peccatores ad pœnitentiam.
- 33. At illi dixerunt ad eum: quare discipuli Joannis jejunent frequenter, et obsecrationes faciunt, similiter et Pharisworum : tui autem edunt et bibunt?
- 34. Quilius ipse ait : numquid potestis filios sponsi, dum cum illis est sponsus, facere jejunare?
- 35. Venieut autem dies, cum ablatus fuerit ab illis sponsus, tunc jejunebunt in illis diebus. 36. Dicebat autem et similitudinem ad illos : quis nemo commissuram à novo vestimento im-
- mittit in vestimentum vetus: alioquin et novum rumpit, et veteri non convenit commissura à novo. 37. Et nemo mittit vinum novum in utres veteres : alioquin rumpet vipum povum utres, et
- ipsum effundetur, et utres peribunt. 38. Sed vinum novum in utres novos mittendum est, et utraque couservantur.
- 39. Et nemo bibens vetus, statim vult novum, dicit enim: vetus melius est. Sup. Margoli: Matt. 9, 9 8 17: Marc. 2, 14, 22.
- Per la continuazione, vedi SERMORE, Marc. cap. 6.

Gesù guarisce il servo di un centurione: risuscita il figlio della vedova di Naim : Gesù Cat-STO: Luc. 7, 1 a 17. Guarisce una donna, la

quale da dieciotto anni aveva uno spirito che la teneva ammalata, ed era curva, e nom poteca guardare all'insû: Panasouz: Luc. 13, 10 a 17. Guarisce un idropico in giorno di Sahbato: Ibid. Luc. 14, 1 a 6. Risana dieci lebbrosi, dei qual uno solo, ed era Samaritano, torna a render le grazie: Ibid. Luc. 17, 11 a 19; un cieco per la sua gran fede: Ibid. Luc. 18, 35 a 43. Guarisce a Capharmao il figlio di un regolo, o cortigiano del re, senza andare alla casa del malato: Samarana: Gio. 4, 46 a 51. Risana un infermo di trentotto soni: Samaoras: Gio. 5, 1 a 16.

Miracoli: Giovanni, capo 6. Gesà con cinque pani e due pesci saria cinquemila uomini, avansando dodici canestri di frammenti dei cinque pani. Gesà fueve per non essere eletto re.

Il capo precedente trovasi all'articolo Sanmone:

Post hæcabiit Jesus traus mare Galilææ, quod est Tiberiadis:

- 2. et sequebatur eum multitudo magna, quia videbant signa que faciebat super his qui infirmabautur.
- mabautur.

  3. Subiit ergò in montem Jesus : et ibì sedebat eum discipulis suis.
- 4. Erst autem proximum Pascha, dies festus Judgorum.
- 5. Cùm sublevasset ergò oculos Jesus, et vidisset quia multitudo maxima venit ad eum, dixit ad Philippuin: undè ememus panes ut manduceut hit?
- 6. Hoc autem dicebat tentans eum : ipse enim sciebat quid esset facturus.
- 7. Respondit ei Philippus: ducentorum denariorum panes non sufficiunt eis, et unusquisque modicum quid accipiat.
- 8. Dicit ei unus ex discipulis ejus, Andreas frater Simonis Petri:
- 9. est puer unus liie, qui habet quinque panes hordeaceos, et duos pisces : sed hæc quid sunt inter tantos?
- 10. Dixit ergò Jesus: facite homines discumbere. Erat autem fœnum multum in loco. Disculueruat ergò viri, numero quasi quinque millia.
- 11. Accepit ergò Jesus panes: et cum gratias egisset, distribuit discumbentihus; similiter et ex piscibus quantum volchant.
- 12. Ut autem impleti sunt, dixit discipulis suis: colligite quæ superaverunt fragmenta, ne pereant.
- 13. Collegerunt ergò, et impleverunt duodecim cophinos fragmentorum ex quinque panihus hor-

- desceis, que superfuerunt his, qui manducaverant. Arostoli: Luc. 9, 10 a 18.
- 14. Illi ergò bomines cùm vidissent quod Jesus fecerat signum, dicebant : quia hie est verè propheta, qui venturus est in mundum.
- 15. Jesus ergò cùm cognovisset quis venturi essent ul reperent eum, et facerent eum regent, fugit iterùm in montem ipse solus. Sup. Mina-con: Matt. 14, 13 a 23. Gusù Caisto: Marc. 6, 32 a 46.
- I discepoli di Cesù s'imbarcano sul mare, verso sera, per andare a Capharnao: una burrasca li sorprende. Gesù cammina sul mare e si avvicina alla barca: i suoi discepoli si impauriscono, ma souo rincorati dal Divin Maestro. Una gran moltitudine di popolo, nel di veguente, si imbarca per andare a Capharnao in cerca di Gesù.
- 16. Ut autem serò factum est, descenderunt discipuli ejus ad mare.
- 17. Et cum ascendissent pavim, veneruut trans mare in Capharnaum: et tenebræ jam factæ eraut, et non venerat ad eos Jesus. 18. Mare autem, vento magoo flante, exurgebat.
- 19. Cum remigassent ergo quasi stadia viginti quinque aut triginta, vident Jesum ambulantem supra mare, et proximum navi fieri, et timueruut.
- 20. Ille autem dicit eis: ego sum, nolite timere.
  21. Voluerunt ergò accipere eum in navim: et statim navis fuit ad terram in quam ihant.
- 22. Alterâ die, turba quæ stabat trans mare, vidit quia navicula alia non erat ilil nisi una, et quia non introisset cum discipulis suis Jesus in navim, sed soli discipuli ejus abiissent:
- 23. alize verò supervenerunt naves à Tiberiade, juxta locum ubi manducaverant panein, gratias agente Domino.
- 24. Cùm ergò vidisset turba quia Jesus non esset ili, neque discipuli ejus, ascenderuat in naviculas, et venerunt Capharnaum querentes Jesum. Sep. Minacon: Matt. 14, 23 a 33. Graŭ Caisto: Marc. 6, 46 a 52.
- La turba, avendo trovado Gesà di là del mare, to interroga sul modo con cui giunse a Capharnao. Gesà rimprovera la turba, perchè lo cerca, non già per cagione dei beni spirituali che devono aspettursi da lui, ma per il ciòo che le ha miracolosamente somministrato. Le raccomauda di travogliare per guudaguarsi il vero cibo che non perisee mai, e di occuparsi dell' opera di Dio, iudicandole quest' opera.

Egli medesimo è il vero pane del cielo, il pane della vita: egli però non fa la sua volontà, ma la volontà di suo Padre che lo ha mandato.

25. Et cum invenissent eum trens mere, dixerunt ei: Rebbi, quendo huc venisti?

26. Respondit eis Jesus, et dixit: ameo, amen dico vobis: quæritis me, non quia vidistis signa, sed quia manducastis ex panibus, el saturati estis.

22. Operamini non cibum qui perit, sed qui permanet in vitam æternam, quem Filius hominis dabit vobis. Hunc enim Pater signavit Deus. Gro. BATTISTA: Matt. 3, 17. Grsù Caisro: Matt. 17, 5. Groyanti: 1, 32 e 34.

28. Dixerunt ergò ad eum: quid faciemus ut operemur opera Dei?

29. Respondit Jesus, et dixit eis: hoc est opus Dei, ut credatis in eum quein misit ille. Gio-

30. Dixerunt ergò ei; quod ergò tu facis signum ut videamus, et credamus tibi? quid operaris?

31. Patres nostri manducaverunt manna in deserto, sicut scriptum est: panem de cœlo dedit eis manducare. Manna: Esod. 16, 14, 15. Fuoco: Num. 11, 2.

32. Dixit ergò eis Jesus: amen, amen dico vobis: non Moyses dedit vobis panem de cœlo, sed Pater meus dat vobis panem de cœlo verum.

33. Panis enim Dei est, qui de cœlo descendit, et dat vitam mundo.

34. Dixerunt ergò ad eum: Domine, semper da nolais panem hunc.

35. Dixit autem eis Jesus : ego sum panis vitæ: qui venit ad me, non esuriet : et qui credit in nie, non siciet unquani. Sapienza: Eccli. 24, 20.

36. Sed dixi vobis, quia et vidistis me, et nun creditis.

37. Omne quod dat mihi Pater, ad me veniet: et eum qui venit ad me, non ejiciam foras:

38. quia descendi de cœlo, non ut faciam voluntatem meam, sed voluntatem ejus qui misit me. Soccosso: Salm. 39, 10, 11.

39. Hec est autem voluntes ejus, qui misit me, Patris: ut omne quod dedit mihi, non perdam ex eo, sed resuscitem illud in novissimo die.

40. Hac est autem voluntes Patris mei, qui misit me: ut omnis qui videt Filium, et credit in eum, habeat vitam atternam, et ego resuscitabo eum in novissimo die.

1 Giudei mormorano contro Gesù perché dice di essere quel pane vivo che è sceso dal cielo. Gesù confonde le loro mormorazioni: prova loro essere egli il pane di vita disceso dal cielo, affinchè chi ne mangerà non muoja.

41. Murmurabant ergò Judzoi de illo, quia dixisset: ego sum panis vivus, qui de cœlo de-

42. et dicebent: nonne hic est Jesus filius Joseph, cujus nos novimus patrem et matrem? Quomodò ergò dicit hic: quis de cœlo descendi? Paranuce: Matt. 13.55. Grasò Causto: Marc. 6. 3.

43. Respondit ergò Jesus, et dixit eis : nolite murinurare in invicem :

44. nemo potest venire ad me, nisi Pater qui misit me, traxerit eum: et ego resuscitabo eum

45. Est scriptum in prophetis: et erunt omnes docihiles Dei. Omnis qui audivit à Patre et di-

dicit, venit ad me. Chirsa: Is. 54, 13.

46. Non quia Patrem vidit quisquam, nisi is qui est à Deo. hic vidit Patrem. Gio. Barrista: Matt.

11), 27.
47. Amen, amen dico vobis : qui credit in me, habet vitam mternam.

48. Ego sum panis vitæ.

49. Patres vestri manducaverunt manna in deserto, et mortui sunt. Manna: Esod. 16, 13 a 15, 33.

50. Hic est panis de cœlo descendeus: ut si quis ex ipso manducaverit, non moriatur. Schlavirù: Gerem. 31, 14.

51. Ego sum panis vivus, qui de cœlo descendi.

52. Si quis manducaverit ex hoc pane, vivet in atternum: et panis quem ego dabo, caro mea est pro mundi vità.

I Giudei altercano fra loro dicendo: Come mai costui può darci a mangiare la sua carne? Gesi risponde loro, che se non mangeranno la carne del Figliuolo dell'uomo, e non berranno il suo sangue, non avranno la vita in essi: che la sua carne è veramente cibo, ed il suo sangue è veramente bevanda, che danno la vita cterna.

53. Litigabant ergò Judzei ad invicem, dicentes: quomodò potest luc nobis carnem suam dare ad manducandum?

54. Dixit ergò eis Jesus: amen, amen dico vobis; nisi manducaveritis carnem Filii hominis, et biberitis ejus sanguinem, non habebitis vitam in vobis.

55. Qui manducat meam carnem, et bibit meum sanguinem, habet vitam æternam, et ego resuscitabo cum in novissimo die. Elia: 3 Re 19, 6 a 8.

56. Caro enim mes verè est cibus: et san-

guis meus, verè est potus. Comntu: 1 Epist. 11, 27, 29.

57. Qui manducet meam carnem, et bibit meum sanguiuem, in me manet, et ego in illo. Cuissa: Cant. 5, 1.

58. Sicut misit me vivens Pater, et ego vivo »propter Patrem: et qui manducat me, et ipse vivet propter me.

5g. Hic est panis, qui de cœlo descendit. Non sicut manducaverunt patres vestri manna, et mortui sunt. Qui manducat hunc panem, vivet in æternum. Gronza: 15. 65, 13.

60. Hæc dixit in synsgoga docens, in Chapharusum.

Molti de'suoi discepoli si scandalizzano per quel discorso di Gesù Cristo, e disgustati lo abbandonano. Gli Apostoli restano con lui, dei quali però, dice lo stesso Gesù, che uno è un demonio.

61. Multi ergò audientes ex discipulis ejus, dixerunt: durus est hic sermo, et quis potest eum audire?

62. Scieus autem Jesus apud semetipsum, quia murmurarent de hoc discipuli ejus, dixit eis: hoc vos scandalizat?

63. Si ergò videritis Filium homiuis ascendentem ulti erat priùs? Nascita: Gio. 3, 13.

64. Spiritus est, qui vivificat: caro non prodest quidqnam. Verba que ego locutus sum vobis, spiritus et vita sunt.

65. Sed sunt quidam ex vobis, qui non credunt. Sciebat enim ab initio Jesus qui essent non credentes, et quis traditurus esset eum.

66. Et dicebst: propteres dixi vobis, quia nemo potest venire ad me, nisi suerit ei datum à Patre meo.

67. Ex hoc multi discipulorum ejus abieruot retrò: et jam non cum illo ambulabant.

68. Dixit ergò Jesus ad duodecim: numqnid et vos vultis abire?

69. Respondit ergò ei Simon Petrus: Domiue, ad quem ibimus? verba vitæ æternæ habes.

70. Et nos credidinus et cognovinus, quia tu es Christus filius Dei. Gesù Caisto: Matt. 16, 16. Apostoli: Luc. 9, 20. Sup. Miracoli: Marc. 8, 20.

71. Respondit eis Jesus: nonne ego vos duodecim elegi? et ex vobis unus diabolus est?

72. Dicehat autem Judam Simonis Iscariotem: hic enim erat traditurus eum, cum esset unus ex duodecim.

Per la continuazione, vedi Discorsi: Gio. cap. 7.

Gesù dons la vista ad un cieco dalla pascita :

sepolto già da quattra giorui : LAZZARO : Gio. cap. 11. Tutti i miracoli che Gesù ha fatto non sono scritti : quelli che sono scritti besteno per attestare la sua divinità : Resurrezione : Gio. 20, 30, 31. Così, riepilogando, trovasi che egli ha risuscitato tre morti: 1.º La figlia di Giairo, nella SIIB CBSB : Sup. MIRACOLI: Matt. 9 , 18 8 25 : Marc. 5, 22 8 24 , 35 8 43. PARABOLE: Luc. 8 , 41, 42, 49 a 56. 2.º la figlia della vedova di Naim: GESù CRISTO: Luc. 7, 11 8 15. 3.º Lazzaro, che era stato posto nella tomba già da quattro giorni: Lazzano: Gio. 11, 30 a 44. Restitul la vista a sei ciechi , cioè : primieramente a due : Sup. Miracou : Matt. 9, 26 a 30; poscia a due altri di Gericho: PARABOLE: Matt. 20, 20 a 34; ad uno di Bethseida: Sup. Miracoli; Marc. 8, 22 a 25. Finalmente restitul la vista ad un cieco nato: Circo: Gio. cap. 9. Liberò sette ossessi dal demonio: primieramente due, uno dei quali aveva in corpo una legione di demoni: Sup. Miracoli: Matt. 8, 28 s 34. Parabole: Luc. 8. 30 . poscia un ossesso che era auche cieco e mutolo : Sup. Minacoli : Matt. 12, 22; un lunstico, il quale non poteva essere liberato se uon col digiuno e colla pregliiera: Gesù Cristo: Matt. 17, 14 a 20; un sitro che apparteneva alla Sinagoga de' Giudei : Vintù : Marc. 9 , 16 a 28; la figlia di una Chanauea: Scandali: Matt. 15, 22 a 28; e fiuxlmente Muria, che egli liberò de sette demonj : RESURREZIONE : Marc. 16 , q. PARABOLE: Luc. 8, 2. Non fuvvi infermità che egli uon alibia risanata : Gesù Caisto : Matt. 4, 23, 24. Con un miracolo non minore egli si sottraeva alle ricerche di que' che volevano perderlo: Gesù Chisto: Luc. 4, 20, 30. Disconsi: Gio. 8, 59. PASTORI : Gio. 10, 39. La sua trasfigarazione fu un grandissimo miracolo: Gasù Cas-STO: Matt. 17, 1 a 9. Attaccò l'orecchio al serva del gran sacerdote che S. Pietro avengli tagliato con un colpo di spada : Passione : Luc. 22, 49 a 51. Miracoli succeduți dopo la morte di Gesù : Pas-SIONE: Matt. 27. 45, 51 a 54: Marc. 15, 38: Luc. 23, 44, 45. Miracoli succeduti dopo la sua resurrezione: Gesù Chisto: Matt. 28, 2. Egli apparisce a due de suoi discepoli sulla strada di Emmaus : si ferma con essi nel castello, e stando a tavola, prende il pane, lo benedice, lo spezza, e lo porge ad essi: indi sparisce dai loro occlii: Resunnezione: Luc. 24, 13 a 16, 28 a 32. Entra in seguito nel luogo in cui erano riuniti i suoi discepoli, abhenchè le finestre e le porte fossero chiuse: Ibid. vers. 36: Gio. 20, 19, 26. Pesca miracolosa che fa fare ai discepoli dopo

la sua Resurrezione: Gio. 21, 4 a 11. Finalmente il divino Salvatore termina la sua missione divina col miracolo non meno stupendo della sua visibile ascensione al cielo : Resurrezione : Marc. 16 , 19: Luc. 24 , 50 , 51. Gesti Caisто: Att. 1, 2, 9. Miracolo della discesa dello Spirito Santo sugli Apostoli, riuniti nel medesimo luogo: suoi maravigliosi effetti: Spiвіто: Att. 2, 1 в 21. Miracoli fatti dagli Apostoli : stupore delle genti : Ibid. vers. 43. S. Pietro risana uno zoppo dalla nascita: Pierro: Att. 3, 1 a 12. I miracoli che gli Apostoli fanno, differenziano da quelli di Gesù Cristo in ciò che il divino Salvatore li fa, parlando in nome della sna propria autorità : Sup. Minacoli: Luc. 5, 24; mentre invece gli Apostoli li fanno, operando in nome di Gesù: Pierro: Att. 3, 6: 4, 10. I principi ed i senatori riconoscono il miracolo fatto da S. Pierro. Att. 4, 16. Morte miracolosa di Anania e di Saffira: Apostoli: Att. 5, 1 a 11. L'ombre sole di S. Pietro guerisce i melati: Ibid. vers. 12 a 16. Un angelo apre, di notte tempo, le porte della prigione, in cui erano stati caccinti gli Apostoli, e li conduce fuora liberi : Ibid. vers. 18 a 20. Miracoli di S. Filippo: SAUL-LE: Att. 8, 5 a 8. S. Pietro guarisce un paralitico, e risuscita una donna : PAOLO : Att. 9 , 31 a 43. Conversione miracolosa di S. Paolo: nemico accanito de' Cristiani , diventa il loro più zelante difensore: PAOLO: Att. 9, 1 a 22. S. Pietro, incatenato in prigione, è liberato da un angelo: Enone: Att. 12, 5 a 11. S. Paolo fa diventar cieco il mago Elima, il quale si opponeva ai progressi della fede: PAOLO: Att. 13, 8 a 11. Guarisce uno zoppo dalla nascita: Ibid. Att. 14, 7 a 9. Libera una serva posseduta dallo Spirito di Pitone: Ibid. Att. 16, 16 a 18. S. Paolo è cacciato in prigione con Sila; alla notte, mentre oravano e cantavano laudi a Dio, viene un gran terremuoto che scuote dalle fondamenta la prigione, le porte si aprono e si sciolgono le catene ai prigionieri: a questo miracolo il custode si converte alla fede di Cristo : Ibid. vers. 19 a 33. Le vesti di S. Paolo hanno la virtu di guarire i malati, e di scacciare i demonj: Ibid. Att. 19, 11, 12. Alcuni Giudei vogliono , sull' esempio di S. Paolo, scacciare i demoni, invocando il nome di Gesù : ma i demoni non vogliono obbedire : Ibid. vers. 13 a 16. S. Paolo risuscita Eutico, caduto dal terzo piano a basso, e morto all'istante : Ibid. Att. 20, 9 a 12. S. Paolo, morso da una vipera, non ne risente alcun danno: risana il padre di Publio, principe dell'isola di Malta, e molti altri: Ibid. Att. 28, 1 n 10. Miracoli

fatti da altri santi o per mezzo delle loro reliquie: Vedi Reliquie: Santi: Meraviglie. I miracoli sono necessari nella Chiesa: Vedi Chiesa.

MISACH, nome dato a Misaël: vedi Misacu.
MISAEL, clue significa chi è domandato? è il
nome di uno dei quattro giudei che Nabuchodonosor fece introdurre nel suo palazzo ed alimentare coi cibi della propria sua mensa. Egli gli
fece dare il nome di Miscut, che significa chi
ha cura della messe: Danutz: 1, 6, 7. Egli coi
suoi compagni ricusa di adorare la statua di Nanecanosoxoso: Dan. 3, 12 a 18. Quel re li fa
gettare in una fornace ardente: il fuoco non
cagiona loro mule alcuno: Didi. evez. 19 e seg.
Nel giorno segnente egli li fa sortire, ed ordioa
di adorare e di riconoscere la possanza del Dio
de' Gindei: bidi. evez. o, 1 a 100.

MISERICORDIA di Dio; vedi Bonta'. Essa è generale, non essendovene alcuno escluso: essa si estende anche sui peccatori : Caïno ne è una prova: CAINO: Gen. 4. 14. 15. Iddio fu misericordioso verso. Noè, salvandolo dal diluvio universale, e per conseguenza verso il mondo, che non volle distruggere intieramente : Anca : Gen. 7, 1 e seg. Egli sarebbe stato misericordioso anche verso i Sodomiti, se avesse trovato soltanto dieci giusti fra di essi : ABRAHAMO: Gen. 18, 32. Iddio diede una gran prova di misericordia verso Lot e la sua famiglia, mandando due Angioli per sottrarli all' incendio di Sodoma: Gen. 19, 12 a 16; verso il popolo d'Israele, liberandolo dalla schiavitù d'Egitto : Dio : Esod. 3, 7 a 10. Mosè : Esod. cap. 14; dalla schiavità di Babilonia, riconducendolo nel proprio paese: Ciro: 1 Esdr. cap. 1. Iddio è libero di usare misericordia a chi egli vuole : ISRAELITI: Esod. 33, 19. DECALOGO: Esod. 34, 6, 7. Egli usa misericordia particolarmente a quelli che l'amano e che osservano i suoi comandamenti : Decalogo : Deut. 5, 9, 10. Guerra: Deut. 7, 9; e che fanno penitenza de' loro peccati: DAVIDDE: 2 Re 12, 13. MANASSE: 2 Par. 33, 11 8 13. La sua misericordia si estende su tutta la terra : Giusti: Salm. 32, 5. Legge: Salm. 118, 64. Devesi in ogni tempo invocare la misericordia di Dio : Salm. 98. Essa è grande in lui: Conven-SIONE: Salm. 85, 4, 14.

MISERICORDIA: Solmo 137. Il Profeta loda il Signore per la misericordia usatagli, ed invita tutti i re della terra a lodarlo con lut.

Il salmo precedente trovasi all'articolo Giudei : Salm. 136.

Confitebor tibi, Domine, in toto corde meo: quonism sudisti verha oris mei.

- In conspectu angelorum psallam tibi: adorabo ad templum sauctum tuum, et confitebor nomini tuo.
- 3. Super misericordià tuà et veritate tuà; quoniam magnificasti super omne, nomeu sanctum tuum.
- 4. In quacumque die invocavero te, exaudi me: multiplicabis in anima mea virtutem.
- 5. Confiteantur tibi, Domine, omnes reges ter-
- ræ: quia audierint omnia verna oris tui:

  6. et cantent in viis Domini: quoniam magna
  est eloria Domini.
- 7. Quoniam excelsus Dominus, et humilia respicit : et alta à longé cognoscit.
- Si ambulavero in medio tribulationis, vivificabis me: et super iram inimicorum meorum extendisti manum tuam, et salvum me fecit dextera tua.
- Dominus retribuet pro me: Domine, misesicordia tua in sæculum: opera manuum tuarum ne despicies.

Per la continuazione, vedi Conoscenza: Salm. 138.

In tutte le opere di Dio hanno lungo le sue misericordie: Dio: Salm. 144, 8, o. Dio dispone d'ogui cosa secoodo la sua misericordia : Dio : Sap. 15 . 1. La misericordia dell'uomo è verso il suo prossimo, quella di Dio ad ogni carne si estende : Dio: Eccli. 18, 12 n 14. Essa è infinita verso que' che sperano in lui e si convertono: PAZIENZA: Eccli. 2, 12, 13, 23. Dio: Eccli. 17, 28. Elogio della misericordia verso il prossimo: VIRTU: Eccli. 40 . 24. Favorevoli effetti della misericordia di Dio: Is. 42, 16. Egli fa misericordia agli uomini per una lunga serie di generazioni : GEREMIA : 32, 18. Essa si fa sentire anche quando Dio è adirato contro il peccatore : HABACUC: 5, 2. Ma Dio tiene particolarmente gli occlis attenti su que'che lo temono e che sperano nella sua misericordia: Giusti: Salm. 32, 18. Davidde volle captare eternamente le misericordie del Signore: PROMESSE: Salm. 88, 1, 3. Noo dobbiamo abusare della misericordia di Dio: Riccuszze: Eccli. 5, 6, 7. È un effetto della misericordia di Dio, se i percutori non sono consumati: LAMENTAZIONI: Gerem. 3, 22. Romani: Epist. 9, 22, 23. Essa si innalza di sopra del rigore del giudizio: Giaсомо: Epist. a, 13. Iddio è ricco in misericordia: Efesint: Epist. 2, 4 a 7. È per un puro effetto della sua misericordia che ci ha conservati: Tito: Epist. 3, 5. La miscricordia di Dio è salutare per gli afflitti, per le consolazioni che essa loro procura: Giusti: Salm. 32, 18 a 22. CONVERSIONE: Salm. 85, 3, 4. Lon: Salm. 102 . 11, 13. Giostt: Sap. 4, 15. Virtù: Eccli. 35, 26. Popolo: Is. 63, 7: 64, 8. Giudei: Is. 66, 13, 14. Vedi Consolazione; è salutare per i peccatori, per la hontà colla quale Iddio aspetta la loro conversione : SAPTENZA : 11. 24. GIUDRI : Is. 30. 18: 63. 2. PARABOLE: Ezech. 18, 32. PIETRO: 2 Epist. 3, q. Vedi Longanimita'; per quelli che ritornano a Dio, per la bontà con cui egli li riceve : PASQUA , 2 Par. 30, 9, 18 , 19. PAZIENZA : Eccli. 2, 22, 23. Dio: Eccli. 17, 28. CHIRSA! Is. 54. 7. 8. Popolo: Gerem. 3. 1. Misericordia di Dio verso Matteo, che egli chiamò all'apostolato : Miracoli : Matt. 9, 9. Virtu : Matt. 18, 14; verso la Maddalena, alla quale la rimesso tutti i peccati, e portò al più alto grado di santità : Gesù Caisto: Luc. 7, 37 a 50; verso Zaccheo, in casa del quale volle albergare, ed alla cui famiglia portò salute : Genusalemme: Luc. 19. 1 a 91 verso il buon ladrone, cui accordò di più di quello che aveva domaodato: Passione : Luc. 23. 42, 43 : verso la donna adultera , che strappolla non solamente dalle mani degli Scribi e de'Farisei che volevano lapidarla, ma alla quale perdonò i snoi peccati, e liberolla da'suoi accusatori : Disconsi : Gio. 8, 3 a 11 : verso S. Pietro, al quale accordò i suoi favori anche dopo che lo ebbe negato tre volte: PASSIONE : Gio. 18, 17, 25 a 27. RESURREZIONE : Gio. 21, 15 a 17; verso S. Paolo, del quale egli fece, di un persecutore che avrebbe potuto sterminare, un vaso di elezione, ed un ardente difensore della fede: PAOLO: Att. 9, 1 a 7. S. Paolo ringrazia e loda tanta misericordia di Cristo a suo riguardo: Тімотво: 1 Epist. 1, 12 a 14; verso i peccatori di ogni geoere, pel riscatto dei quali non esitò a soffrire la morte la più crudele : Timorgo : 1 Epist. T. 15. MIRACOLI : Marc. 2, 15 a 17. EFESINI : Epist, 2, 4 a g. FILIPPESI: Epist. 2, 7, 8. Questa misericordia di Dio ci è figurata da Gesù Cristo sotto diverse parabole : sotto quella di quel re che condona al suo servo dieci mila talenti, di cui gli andava debitore, e pel pagamento dei quali lo aveva pregato di accordargli accora qualche tempo: Vinτů: Matt. 18, 23 a 27; sotto quella del Samaritago, che, messo a compassione dello stato di un uomo spogliato dai ladri, e lasciato quasi moribondo, ne prende tutta la cura possibile, fuscia le di lui ferite, e messolo sul suo giumento, lo conduce ad un alhergo, perchè sia guarito: Discepoli i Luc. 10, 33 a 35; sotto quella del buon pastore, che abbandona le sue 99 pecorelle, che gli sono restate fedeli, per andare a cercare la centesima, che si era smarrita: avendolo troyata, la pone sulle spalle, ed allegramente ritoroa a portarla all'ovile: Parabola: Luc. 15, 4 a 6; sotto quella del figlicol prodigo, il quale, ritotroa all'ultima miseria per la sua cattiva condotta, ritoroa al padre suo, che lo riceve con una estrema bontà: Didl. vers. 11 a 3a. Opere di misericordia: vedi Orenze. Fare misericordio: SAFIENZA: Prov. 3, 3, 4. Beati i misericordiosi: SERMONE: Matt. 5, 7. Vedi Amore del prossimo: PERADONO.

MISSIONE di Dio: essa è necessaria per riuscire nei grandi all'arii: Gadoni: Giud. 6, 11 e seg.
Se essa proviene da Dio, è sicura la sua assistenza. Vedasi quella di Mosè all'articolo Dio:
Esod. 3, 10 a 12: 4, 1 a 15. Essa è necessaria
per annuoisire la sua parola I slait. 6, 8, 9, 5
prima di ingerirsi in quel ministero: Gerenia.
1, 4 a 10. È Dio che la dà ai suoi ministri:
EECCRILLEI: Cap. 1 e cap. 2. Amos: 7, 14, 15.
Quella che Gerà confidò ai suoi apostoli: Orazione: Gio. 17, 18. Gesà Caisto: Att. 1, 8.
Vedi Vocazione.

MISTERI: celati ai sapienti del mondo, rivelati agli umili ed ai piccoli. Beati quelli che li possedono: Disceptori: Luc. 10, 17 a 24. Misteri. della religione cristiana: quali sono que' che sono capaci di esserue istruiti: Easat: Epist. 5, 11 a 14.

MISURA. Servirassi Iddio verso gli uomini della stessa misura, di cui si saramo essi serviti verso i loro simili: Leggi: Etod. 11, 23 e 25.
Giuda: Giud. 1, 7. Saulle: 1 Re 15, 33. Cartico: 2 Re 22, 25. Uomo: Prov. 22, 23. Giuda: 13, 31, 165, 6: 66, 4. Basilonia: Gerem. 50, 15, 29: 51, 49. Gerusalimme: Esech. 16, 39.
Nazon: Joele 3, 7, 8. Sermone: Luc. 6, 38.

MISURE e pesi: esaltetza che devono avere per non cadere in abbominazione al cospetto di Dio: Laccat. Lev. 19, 35, 36. Pess: Deut. 25, 13 a 16: Uomo: Prov. 11, 1: 20, 10, 13: 16, 11. Iddio regola le misure ed i pesi dopo il ritorno de' Giudei dalla schiavità di Babilonia: Tarra: Ezech. 45, 9 a 14. Ciò che Dio pensa delle misure e delle bilancie usate con frode, egualmente che degli abusi che si fomentano in tempo di carestia: Amos: 8, 4 a 7. Non saranno mai giustificati: Micura: 6, 11. Vedi Incientazio.

MOAB, che significa di padre, era figlio della figlia maggiore di Lot: diventò esso il padre dei Mosliti: Sosoma: Gen. 19, 33, 37, 11 passeggio del Mar Resso degli Israeliti cagiona grande pavento ai Mosbiti: Mosè: Esod. 15, 15. Essi sono sconfitti da Sebon, re degli Amorrbei:

ISBARLITI: Num. 21, 26 a 29. Il loro re manda in cerca dell'indovino Balaam, per far maledire gli Israeliti: Balaam: Num. 22, 17: cap. 23 6 cap. 24. Gli Israeliti cadono nell'idolatria per causa delle figlie dei Mosbiti: Isbanutt: Num. 25, 1 a 3. Iddio proibisce al suo popolo di combattere contro i Moabiti, perchè non deve possedere nessuna delle loro terre: ISBARLITI: Deut. 2, 8, q. 18. Essi non possono prendere parte alle dignità fra il popolo d'Israele: Lego: Deut. 23, 3 a 6. Monte di Nebo nel paese di Moab : Mosk: Deut. 32, 39: 34, 1. Gli Israeliti, divenuti infedeli a Dio, sono dati nelle mani dei Moshiti, che li tennero in ischiavitù per 18 anni: Popoli: Giud. 3, 13 a 18; passati i quali, avendo pregeto il Signore Iddio, gli Israeliti sconfissero i Mosbiti sotto la condotta di Aod : Ibid. vers. 15. Aop : Giud. 3 , 26 a 3o. I Mosbiti diventano tributari di Davidde: 2 Re 8, 2. Essi scuotono il giogo d' Israele : Ochozia : 4 Re 1, 1. Joram : 4 Re 3, 4 e seg. Fanno delle scorrerie nelle terre degli Israeliti : Joas : 4 Re 13, 20. Profezie contro Mosh: Poroto: Salm. 59, 8.

Monb: Isalu, capo 15. Profesia della ruina dei Monbiti: dolore del profeta Isala.

Il capo precedente trovasi all'articolo Basiconia: Is. cap. 14.

Onus Mosb. Quis nocte vastata est Ar Mosb, conticuit: quis nocte vastatus est murus Mosb; conticuit.

- 2. Ascendit domus, et Dibon ad excelsa in planctum super Nubo-, et super Medaba, Moab ululavit: in cunctis capitibus ejus calvitium, et omnis barba radetur. Infr. Moas: Gerem. 48, 37, Ezenikle: 7, 18.
- In triviis ejus accincti sunt sacco: super tecta ejus, et in plateis ejus omnis ululatus descendit in fletum.
- Clamabit Hesebon, et Eleale, usquè Jusa audita est vox eorum. Super hoc expediti Moab ululabunt, anima ejus ululahit sibi.
- 5. Cor meum ad Moab clamabit, vectes ejus usque ad Segor vitulam conternactem : per ascensum ecim Luith floos ascendet, et in vià Oronaim clamorem contritionis levabunt.
- 6. Aque enim Nemrim desertæ erunt, quis aruit herba, defecit germen, viror oninis interiit.
- 7. Secundum magnitudinem operis, et visitatio eorum: ad torreutem salicum ducent eos.
- 8. Quooism circuivit clamor terminum Mosb: usque ad Gallim ululatus ejus, et usque ad puteum Elim clamor eius.

 Quia aquæ Dihon repletæ sunt sanguine: ponam enim super Dibon additamenta, his qui fugerint de Moab leonem, et reliquiis terræ.

Most: Issīs, capo 16. Il profeta prega il Signore che mandi l'agnello dominatore della terra dalla pietra del deserto. Egli descrive l'affiizione dei Moabiti: li esorta a meritarsi la misericordia del Signore, esercitandola essi medesimi sul suo povolo.

Emitte agnum, Domine, dominatorem terræ, de petrå deserti ad montem filiæ Sion.

- 2. Et erit: sicut avis sugiens, et pulli de nido avolantes, sic erunt siliæ Moab in transcensu Arnon.
- 3. Ini consilium, coge concilium: pone quesi noctem unibram tuem in meridie: absconde fugientes, et vagos ne prodes.
- 4. Habitabunt apud te profugi mei: Moab esto latibulam eoram à facie vastatoris: finitus est enim pulvis, consummatus est miser: defecit qui conculcabat terram.
- Il profeta descrive il regno di Gesù Cristo so!to la figura di quello di Esechia. Predice l'ostinazione e l'indurimento di Moab, e la totale sua ruina.
- 5. Et præparabitur in misericordià solium, et sedebit super illud in veritaté in tabernaculo David, judicans et quærens judicium, et velociter reddens quod justum est. Venoust: Matt. 25, 31 a 33. Luca: 1, 32, 33.
- 6. Audivimus superbiam Mosb, superbus est valdė i superbia ejus et arrogantia ejus, et indignatio ejus, plusquam fortitudo ejus. *Infr.* Moan: Gerem. 48, 29.
- 7. Ideireò ululabit Moab ad Moab, universus ululabit: his qui lætantur super muros cocti lateris, loquimini plagas suas.
- 8. Quoniam suburbana Hesebou deserta sunt, et vineam Sabama donini gentium exciderunt. flagella ejus usquè ad Jazer pervenerunt: erraverunt in deserto, propagines ejus reliciæ sunt, transierunt mare.
- Isaia mischiu le sue lagrime con quelle dei Moabili, per piangere la loro desolazione. Attaccamento di quel popolo agli idoli. Inutilità del culto renduto ai falsi iddii.
- 9. Super hoe ploraho in fletu Jazer vineam Sabama : inebriabo te lacrymā meā Hesebon, et

- Eleale: quoniam super vindemiam tuam, et super messem tuam vox calcantium irrult.
- 70. Et auferetur lætitia et exultatio de Carmelo, et in vineis non exultabit neque jubilabit. Vinum in torculari non calcabit qui calcare consueverat; vocem calcantium abstuli.
- 11. Super hoc venter meus ad Moab quasi cithara sonabit, et viscera mea ad murum cocti
- 12. Et erit: cum apparuerit quod laboravit Moab super excelsis suis, ingredietur ad sancta sua ut obsecret, et non valebit.
- 13. Hoc verbum, quod locutus est Dominus ad
- 14. et aunc locatus est Dominus, dicens: in tribus annis, quasi anni mercenarii, auferetur gloria Moab super omni populo multo, et relinquetur parvus et modicus, nequaquàm multus.

Per la continuazione, vedi Damasco: Is. cap. 17.

Mosh sarà abbattuto delle possenza di Dio: Is. 25, 10 a 12. Soprionia: 2, 8 e seg.

- Monb: Geremin, copo 48. Iddio annunzia la ruina di Monb e di tutte le sue città, e la schiavitù dei Monbiti.
- Il capo precedente trovasi all'articolo Palestina: Gerem. cap. 47.
- Ad Mosh hec dicit Dominus exercitaum Deus Israël: væ super Nabo, quoniam vastata est, et confusa: capta est Cariathaim: confusa est fortis, et tremuit.
- Non est ultrà exultatio in Moab contra Hesebon: cogitaverunt malum. Venite, et disperdamus eam de gente. Ergò silens conticesces, sequeturque te gladius.
- 3. Vox clamoris de Oronaim; vastitas, et contritio magna.
- 4. Contrita est Mosb: annuntiate clamorem parvulis ejus.
- 5. Per ascensum enim Luith plorans ascendet in fletu: quoniam in descensu Oronain hostes ululatum contritionis audierunt:
- 6. fugite, salvate animas vestras: et eritis quasi myricæ in deserto. Giudei: Gerem. 17, 6.
- 7. Pro eo enim quòd habuisti fiduciam in munitionibus tuis, et in thesauris tuis, tu quoque capieris: et ibit Chamos in transmigrationem, sacerdotes ejus, et principes ejus simul.
- 8. Et veniet prædo ad omnem urbem, et urbs nulla salvabitur: et peribunt valles, et dissipabuntur campestria: quoniam dixit Doninus.
- 9. Date florem Moab, quia florens egredietur: et civitates ejus desertæ erunt, et inhabitabiles.

- Maledetto colui che fa l'opera di Dio con mala fede, che salva la vita a que che il Signore ha destinato alla morte. Colpe e castighi dei Moubiti.
- 10. Maledictus, qui facit opus Domini fraudulenter : et maledictus, qui prohibet gladinm suum à sanguine.
- 11. Fertilis fuit Moab ab adolescentiá suà, et requievit in fæcibus suis: nec transfusus est de vase in vas, et in transmigrationem non abiit : idcircò permansit gustus ejus in eo, et odor ejus non est immutatus.
- 12. Proptereà ecce dies veniunt, dicit Dominus: et mittam ei ordinatores, et stratores laguncularum, et sternent eum, et vasa ejus exhaurient, et lagunculas eorum collident.
- 13. Et confundetur Mosh à Chemos, sicut confusa est domes Israël a Bethel, in quà habebat fiduciam. Roboamo: 3 Re 12, 29.
- 14. Quomodò dicitis; fortes sumus, et viri robusti ad præliandum? Sup. Moan: Is. 16, 6.
- 15. Vastata est Moab, et civitates illius succiderunt: et electi juvenes ejus descenderunt in occisionem, ait rex, Dominus exercituum nomen ejus.
- 16. Propè est interitus Mosb ut venist: et malum ejus velociter accurret nimis.
- 17. Consolamiui eum omnes, qui estis in circuitu ejus; et universi, qui scitis nomen ejus, dicite: quomodò confracta est virga fortis, baculus gloriosus?
- 18. Descende de glorià, et sede in siti, habitatio filiæ Dibon: quoniam vastator Moab ascendit ad te, dissipavit munitiones tuas.
- 19. In vià sta, et prospice, habitatio Aroër: interroga fugientem, et ei qui evasit, dic: quid accidit?
- 20. Confusus est Moab, quoniam victus est : ululate, et clamate, annuntiate in Arnou, quoniam vastata est Moab.
- 21. Et judicium venit ad terram campestrem; super Helum, et super Jasa, et super Mephaath,
- 22. et super Dibon , et super Nabo , et super domnm Deblatbaïm ,
- 23. et super Coriathaim, et super Bethgamul, et super Bethmaon,
- 24. et super Carioth, et super Bosra, et super omnes civitates terræ Moab, quæ longè, et quæ bropè sunt.
- 25. Abscissum est cornu Musb, et brachium ejus contritum est, ait Dominus.
- 26. Inebriste eum, quonism contra Dominum erectus est: et allidet manum Mosb in voinitu suo, et erit in derisum etiam ipse.

- 27. Fuit enim in derisum tibi Israel, quasi inter fures reperisses eum: propter verba ergò tua, quæ adversum illum locutus es, captivus duceris.
- 28. Relinquite civitates, et înhitate în petră, înhitatores Moah: et estote quasi columba nidificans în summo ore foraminis.
- Audivimus superbiam Mosb, superbus est valdė; sublimitatem ejus, et arrogantiam, et superbiam, et altitudinem cordis ejus. Sup. Mosa: 15, 16, 6.
- 30. Ego scio, ait Dominus, jactantiam ejus: et quod non sit juxta eam virtus ejus, nec juxta quod poterat conata sit facere.
  - 31. Ideò super Mosb ejulabo, et ad Mosb universam clamabo, ad viros muri fictilis lamentantes.
- 32. De planctu Jazer plorabo tibi viuea Sabana: propagioes tum transierunt mare, usquè ad mare Jazer pervenerunt: super messem tuam et vindemiam tuam, prædo irruit.
- 33. Ablata est lietitia et exultatio de Carmelo, et de terrà Moab, et vinum de torcularibus sustuli: nequaquam calcator uvæ solitum celeuma cantabit.
- 34. De clainore Heselion usque Eleale, et Jasa, dederunt vocem suain; à Segor usque ad Oronaim, vitulà conternante: aquæ quoque Neinrim pessimæ erunt.
- 35. Et auferam de Moab, ait Dominus, offerentem in excelsis, et sacrificantem diis eius.
- 36. Proptereà cor meum ad Moab quasi tibiæ resonabit: et cor meum ad viros muri ficitiis dabit sonitum tibiarum; quia plus fecit quàm potuit, ideireò perierunt.
- 37. Onne enim caput calvitium, et omnis barba rasa erit : in cunctis manibus colligatio, et super omne dorsum cilicium. Sup. Moas: Is. 15, 2. Executes: 7, 18.
- 38. Super onnia tecta Moab, et in plateis ejus, omnis planctus: quoniam contrivi Moab sicut vas inutile, ait Dominus.
- 39. Quomodò victa est, et ululaverunt? Quomodò dejecit cervicem Moab, et confusas est? Eritque Moab in derisum, et in exemplum omnibus in circuitu suo.
- 40. Hæc dicit Dominus: ecce quasi aquila volabit, et extendet alas suas ad Moab.
- 41. Capta est Carioth, et munitiones compreheusæ suot: et erit cor fortium Moab in die illå, sicut cor mulieris parturientis.
- 42. Et cessabit Moab esse populus : quoniam contra Dominum gloriatus est.
- 43. Pavor, et sovea, et laqueus super te, ô habitator Moab, dicit Dominus.

- 44. Qui fugerit à facie pavoris, cudet in foveam: et qui conscenderit de foveà, capietur laqueo: adducam enim super Moab annum visitationis eorum, ait Dominus. Paccari: 1s. 24, 17, 18.
- 45. In umbra Hesebon steterunt de lequeo sugientes: quia ignis egressus est de Hesebon, et siemma de medio Sehon, et devorabit partem Mosh, et verticem siliorum tumulus.
- 46. Væ tibi Mosb, periisti popule Chamos: quis comprehensi sunt filii tui, et filiæ tuæ in cantivitatem.
- 47. Et convertam captivitatem Moab in novissimis diebus, ait Dominus. Huc usque judicia Moab.

  Per la continuazione, vedi Amon: Gerem. cap. 49.

Minaccie che il Signore Iddio fa a Moab: Ammoniti: Ezech. 25, 8 a 11.

- Monn: Amos, capo 2. Vendetta del Signore contro i Moabiti, contro Giuda ed Israele, a cagione della loro crudeltà, delle loro ingiustizie, e della loro idolatria.
- Il capo precedente trovasi all'articolo Amos:

Hec dicit Dominus: super tribus sceleribus Mosb et super quatuor non convertam eunn: eò quod incenderit ossa regis Idunum usquè ad cinerem. Joans: 4 Re 3, 26, 27.

- 2. Et mittum ignem in Moub, et devorabit mdes Carioth: et morietur in sonitu Moub, in clangore
- 3. et disperdam judicem de medio ejus, et omnes principes ejus interficiam cum eo, dicit Dominus.
- 4. Hæc dicit Dominus: super tribus sceleribus Juda et super quatuor nou convertam eum: eò quod abjecerit legem Domini, et mandata ejus non custodierit: deceperunt enim eos idola sua, post quæ abierant patres eorum.
- 5. Et mittam ignem in Juda, et devorabit ædes Jerusalem.
- 6. Hæc dicit Dominus: super tribus sceleribus Isræli, et super quatuor non convertam eum: pro eo quod vendiderit pro argento justum, et pauperem pro calceamentis.
- 7. Qui conterunt super pulverem terræ ospita psuperum, et vism humilium decliusat: et filius sac pater ejus ierunt ad puellam, ut violarent nomen sanctum meum.
- 8. Et super vestimentis pignoratis accubierunt juxta omne altare: et vinum daminatorum bibebant in domo Dei sui.

- Beni co'quali il Signore aveva ricolmato i Giudei. Mali co' quali li opprimerà, per castigarli della loro ingratitudine e della loro infedeltà.
- 9. Ego autem exterminavi Amorrhœum à facie eorum: cujus altitudo cedrorum altitudo ejus, et fortis ipse quasi quercus: et contrivi fractum ejus desuper, et radices ejus subter. Isracum: Num. 21, 24 a 31: Deut. 2, 24 a 34.
- 10. Ego sum, qui ascendere vos feci de terra Ægypti, et daxi vos in deserto quadraginta aunis, ut possideretis terram Amorrhei: Mosk: Esod. cap. 14. Manayicha: Gios. 24, 8.
- 11. Et suscitavi de filiis vestris in prophetas, et de juvenibus vestris Nazaræos; unmquid non ità est filii Israël, dicit Dominus?
- 12. Et propinsbitis Nazaræis vinum : et pro-
- phetis mandabitis, dicentes: ne prophetetis.

  13. Ecce ego stridebo subter vos, sicut stridet planstrain onustum fæno:
- 14. et peribit fugu à veloce, et fortis non olitinebit virtotem summ, et robustus non sulvahit animam sumo.
- 15. Et tenens arcum non stabit, et velox pedibus suis non s-lvabitur, et ascensor equi non 'salvabit animam suum:
  - 16. et robustus corde inter fortes nudus fagiet in illà die, dicit Dominus.
    - Per la continuazione, vedi Isaaele: Amos, cap. 3.

MODESTIA, moderazione dello spirito, che, stimando gli altri, rispetta sè medesimo: Pedil UNILIA. Sotto il rapporto del pudore, è una onesta vergogna, ossia un movimento eccitato dall' appreusiune di ciò che officude o può officare i onestà: Sem e Japhet ne suon un modello: Noè: Gen. 9, 23. Suoi vantaggi: Uomo: Prov. 22, 4. Essere un modello di modestia ni mondo: Fiuttess: Epist. 4, 5. Pedi Pontra.

MOGLIE: non deve essere temerarismente abbasdossta: Adoltrano: Deut. 22, 19. Semanse: Matt. 5, 32. Doveri della moglie: Abasco: Gen. 3, 16. L'obhedienza, di coi Sara è il modello: Pietro: 1 Epist. 3, 6. Abranamo: Gen. 18, 12: ciò che essa deve fare nel caso che, essendo nella casa del padre, ed iu età ancora fauciullesca, abbia fatto un voto qualunque: Vort: Num. cap. 30. Sua modestia nel vestire: Travvestimento: Deut. 22, 5. La moglie deve ondirate il marito: Assocao: Esth. cap. 1. Suoi doveri di famiglia: Tosna: 10, 12, 13. Riconpensa della sua bontà: Uomo: Prov. 11, 16: 12. 4: 31, 1 e seg. S. Paolo dà si Corinti delle regole per ben condursi in itstato il martimonio: Co-

BINTS: 1 Epist. cap. 7. Sun modestin esteriore: ConNTS: 1 Epist. 1., 5 = 16: 14, 34, 35. Sommissione che deve avere al martio: Ersuns: Epist. 5, 22, 23, 33. Colosses: Epist. 3, 18. Virtù di cui deve essere adorna: Timoroc: 1. Epist. 2, 9 a 12: 3, 11. Tiro: Epist. 2, 3 = 5. Purrao: 1 Epist. 3, 1 = 7. Vedi Mantro: Donna.

MOLOCH: idolo venerato dagli antichi popoli della Palestina. Iddio proibisce agli Israeliti di offirigli i loro figliuoli, e ciò sotto pena di morte: Lesco: Lev. 20, 1 a 5.

MOLTIPLICAZIONE della farios e dell'olio, fatta da Elia: Acnas: 3 Re 17, 10 e seg; j del-l'olio, fatta da Euszo: 4 Re 4,1 a 7; dei pani, fătta dallo stesso: 1bid. vers. 42, 44; dei sette pani, fatta da Gesù Cristo, co' quali sazio quattromila uomini: Minacou: Marc. 8, 1 a 9. Per altre moltiplicazioni vedasi tutto l'articolo Minacou.

MOLTITUDINE: Iddio non ha bisogno di una molitudine di persone per combattere i suoi nemici: la loro molitudine non lo sparenta per nulla: Vedi Armate: Guerra: Re: o Gedenne: Giud. cap. 7. Asa: 2 Par. 14, 10 a 13. Josawar: 2 Par. cap. 20. Jointo: 2 Par. 24, 26 seg. Sennacrens: 2 Par. 32, 7, 8, 20, 21. Speranza: Salm. 3, 6. Chiesa: Salm. 26, 1, 5, 6. Giuda: 1 Macc. 3, 18 a 25.

MONACO, Monacus. Testi della Sucra Scriiura sulla s'in ritirata: obblig di adenpire i voti fatti: Lucoi: Deut. 23, 21. Vanta': Eccl. 5, 4. Suo principale oggetto deve essere la fuga del male: Usovo Prov. 16, 17. L' astinceza da tutto ciò che può pregiudicare la sua salute: Construi: 1 Epist. 9, 25. Timotro: 2 Epist. 2, 4, 5. È la strada che conduce alla perfezione: Mosì: Deut. 33, 8, 9. Panasous: Luc. 14, 26, 33. Viarà: Malt. 19, 21. Fedi Vira ritirata.

MONDEZZA, purità : che cosa rendeva immonda una persona, secondo l'antica legge : Peccaro: Lev. 5, 2, 3. Mondezza necessaria per mangiare ciò che era stato offerto in sacrifizio al Signore: Vedi Ostiz. Mondezza, o purità che Dio esigeva dal suo popolo: alcuni casi infamanti che escludevano dalla assemblea del Signore: Leggi: Deut. 23 . 1 a 14. Tobia reccomenda la purità a suo figlio : Toses : 4, 13. La vita la più pura non è ciò non pertanto senza macchia all'occhio di Din: Giosse: 7, 29. Venteggi delle purezza del cuore: Uomo: Prov. 22, 11. GESù CRISTO: Salm. 23, 3, 4. Chiedere una tale purezzo: Penitenza: Salm. 50, 11. Giusti: Salm. 72, 1. SERMONE : Matt. 5, 8. PIETRO : 1 Epist. 1, 22. Mondezza interiore ed esteriore ordinata: MONDO: Lev. 11, 43. IMMONDEZZA: Lev. 15, 31. INDOVINI : Deut. 18 , 13. ISAIA : 1, 16. POPOLO : Gerem. 4, 14. DOTTORI : Mall. 23, 25, 26. Co-RINTI: 2 Epist. 6, 17, 18:7, 1. Ricompense della mondezza: Giobbs: 22, 30. GRAZIE: Salm. 17, 23, 26, 27. TABERNACOLI: Salm. 83, 13. Pec-CATORI : Salm. 36, 19, 20, Legor: Salm. 118, 1, 80. Uomo: Prov. 21, 8: 22, 11. SERMONE: Mall. 5, 8. EFESINI : Epist. 1, 4. TIMOTEO : 2 Epist. 2, 21, Apo-CALISSE: 7, 14, 15: 22, 14. La mondezza deriva da Dio: GIOSBE: 4, 17: 9, 30, 31: 14, 4: 15, 14, 15. PENITENZA: Salm. 50. 3. VIRTU: Eccli. 34. 4. ISATA: 4, 4. GEREMIA: 33, 7, 8. GERUSALEMME: Ezech. 16, q. GIUDEI: Ezech. 24, 12, 13. CORINTJ: 1 Epist. 6, 11. Tessalonices: 1 Epist. 4, 7. Ebrei: Epist. 1, 3: 9, 13, 14. PIETRO: 1 Epist. 1, 19. Della mondezza o purità fiota o simulata: Scan-DALI : Matt. 15, 10, 11. DOTTORI : Matt. 23, 25 a 28. SCANDALI : Marc. 7 . 3 . 4. ORAZIONE : Luc. 11, 39 a 41, 44. Bisogna essere puro e casto nei costumi : fuggire il vizio, opposto alla purità , e le occasioni di cadervi : Sapienza : Prov. 1, 10, 11: 5, 1 a 8: 6, 25: 7, 25 a 27. SODOMA: Gen. 19, 17. VIRTU: Eccli. 9, 8 a 13. SERMONE : Matt. 5, 28. VIRTÙ : Eccli. 19, 3. GIOBBE: 20. 11. EFE-S:N1: Epist. 5, 3, 5. CORINTS: 1 Epist. 6, 15 a 18. ROMANI : Epist. 6, 12, 13. TESSALONICESI: 1 Epist. 4 , 3 a 5. Vedi anche ADULTERIO : DONNE : FOR-NICAZIONE : IMMONDEZZA.

MONDO, parola collettiva, che comprende la terra, il mare, il genere umano, tutte le spezie di animai, gli alberi, ec., e, generalmente parlaudo, tutto ciò che fu creato. Creazione del mondo: vedi Carazione. Sua corruzione al tempo di Noè: distruzione, col diluvio universale, di tutto ciò che aveva vita, eccettusto il necessario alla riproduzione di ciascuna apezie: vedi Diuvyto a Noà: Gen., cap. 6. Anca: Gen., cap. 7. Noà: Gen. cap. 8 cap. 9. Fine del mondo predetta sotto la figura della roviua di Bablonia: 15. 13, 6 a 13. Suo spaventevole rovescio: desolazione universale: P.ccavi: 15. cap. 24.

Mondo: Isaïa, cap. 34. Vendetta di Dio su tutte le nazioni. Profezia della fine del mondo e della ruina dell' Idumea.

Il cupo precedente trovasi all'articolo Giudei : Is. cap. 33.

Accedite, gentes, et audite, et populi, attendite: audist terra, et plenitudo ejus: orbis, et omne germen ejus.

2. Quia indignatio Domini super omnes gen-

tes, et suror super universam militiam corum :

- 3. Interfecti eorum projicientur, et de cadaveribus eorum ascendet fœtor: tabescent montes a sanguine eorum.
- Ét tabescet omnis militia cœlorum, et complicabuntur sicut liber cœli: et onnis militia enrum defluet, sicut defluit folium de vineā et de ficu.
- 5. Quoniam inebriatus est in cœlo gladius meus: ecce super Idumæam descendet, et super papulum interfectionis meæ, ad judicium.
- Gladius Domini repletus est sanguine, incrassatus est adipe, de sanguine agnorum et hircurum, de sanguine medullatorum srietum: victima enim Domini in Bosra, et interfectio magna in terrà Edom.
- 7. Et descendent unicornes cum eis, et tauri cum potentibus: inebriabitur terra eorum sanguine, et humus eorum adipe pinguium:

Descrizione della punizione eterna dei malvagi, sotto la figura della ruina totale dell'Idumea. Verità di questa profezia.

- 8. quia dies ultionis Domini, annus retributinnum judicii Sion.
- Et convertentur torrentes ejus in picein, et humns ejus in sulphur: et erit terra ejus in picem ardeutem.
- 10. Note et die non extinguetur, in sempiternum ascendet fumus ejus; à generatione in generationem desolabitur; in sæcula sæculorum non erit transiens per esm.
- 11. Et possidebuut illam onocrotains et ericius: ibis et corvus labitabunt in eå: et extendetur super eam mensura, ut redigatur ad nihilum, et perpendiculum in desolationem.
- 12. Nobiles ejus non erunt ibl, regem potius invocabunt, et omnes principes ejus erunt in nibilum.
- 13. Et orientur in domibus ejus spinæ, et urticæ, et paliurus in munitionibus ejus : et erit cubile draconum, et pascua struthionum.
- cubile dracmoum, et pascua struthionum.

  14. Et occurrent dæmonia onocentauris, et pilosus clamabit alter ad alterum: ibl cubayit la-
- mis, et invenit sibi requiem.

  15. Ibl liabuit foveam ericius, et enutrivit catulus, et circumfodit, et favit in umbră ejus:
  illuc congregati sunt milvi, alter ad alterum.
- 16. Requirite diligenter in libro Domini, et legite: unum ex eis non defuit, alter alterum non quœsivit: quia quod ex nre meo procedit, ille mandavit, et spiritus ejus ipse congregavit ea.

17. Et ipse misit eis sortem, et menus ejus divisit eem illis in mensurem: usque in æternum possidebunt eem, in generationem et geuerationem habitabunt in eå.

Per la continuazione, vedi MESSIA: Is. cap. 35.

Fine del mondo predetta a Daniele, alloraquando la dispersione della moltitudine del popolo giudaien sarà compiuta: DANIELE: 12, 7. Gli empi non avranno alcuna intelligenza di queste cose. Colpra i quali saranna istruiti della legge di Dio, e che l'asserverauno, le comprenderanno ed avranno cura di approfittarne: Daniele: 12, 10 e seg. Il mondo deve essere consumuto dal fuoco: Giodizin: Mal. 4. 1. Egli è paragonato ad un campo nel quale fuvvi seminato del grano buono e del grano cattivo: PARABOLE: Matt. 13, 24 a 30, 37 a 43. Gli apostoli interrngano Gesù Cristo sulla sua seconda venuta e sulla fine del mondo: egli non vunle dir nulla: Gesù Cristo: Att. 1. 6. 7. GERUSALEMME: Luc. 21. 7 a 11. Pan-FEZIE: Matt. 24, 3 & 6; predice loro tutto ciò che succederà prima: Ibid. vers. 4 a 14; ogni precauzione per sottrarvisi sarà inutile : mali estremi che davranuosi soffrire: Ibid. vers. 15 a 22. Sprgeranno allora dei falsi Cristi e dei falsi prnseti, dai quali gli eletti saranno quasi sedotti: dovunque vi saranno enrpi morti, ivi si raduneranno le aquile: Ibid. vers. 23 a 28; il sole si oscurerà : allpra il Figliuoto dell'Unmo comparirà nel cielo per giudicare tutto il mondo. Ibid. vers. 20 a 35; quanto a quest'ultimo giorno, nessunn in sa: Ibid. vers. 36 e seg.

Segni che precederanno il fine del mondo: Gerusalemme: Luc. 21, 25 a 33. Spirito: Att. 2. 16 a 21. Penitenza necessaria: Pierro: Att. 3, 10 a 24. Il fine del mondo arriverà quando Gesù Cristo avrà rimesso il sun regno, cinè la Chiesa, nelle mani di Din suo padre. Corinti: 1 Epist. 15, 22 a 28. Vizi che lo precederanno: Timo-TED: 2 Epist. 3, 1 a 9. Sarà altresì preceduto da impostori e seduttori. Il mundo finirà distrutto dal fuocn nel giorno del giudizio universale : quel giorno verrà improvviso, e quando meno s'aspetta, come un ladro: Pierno: 2 Epist. 3, 1 a 15. San Giovanni vede l'Angelo che spande il fuoco che deve consumare il mondo: Apocalisse: 8, 5, Sau Giovanni sembra dire essere prossimo il fine, quando dice: unde scimus quia novissima hora est: ma egli intendeva parlare dell'ultima età del mnudo: Giovanni: 1 Epist. 2, 18. La guerra, la fame, la peste, lo spavento dei malvagi lo precederanno: Apocalisse: cap. 6. Quattro Angioli saranno incaricati di far del male alla terra

ed al mare: Apocalissa: 7, 1 a 3; prima che il male alla terra ed al mare sia fatto, Iddio farà segnare nella fronte i suoi servi : Ibid vers. 3. Iddio ne sa vedere il numero secondo le dodici tribù : per quelti delle altre nazioni il loro numero è infinito: Ibid. vers. & a 10. Iddio fa vedere anticipatamente a S. Giovanni l'esecuzione di quelle pinghe : Ibid. cap. 8 ; cap. 9. Un Angelo giura per colui che vive ne' secoli de' secoli, che arriverà il fine, quando il settimo Angelo avrà suonato la tromba: Ibid. cap. 10, vers. 5 a 7. Due profeti, che sono i testimoni di Dio, profesizzeranno per 1260 giorni, ossia per tre anni e mezzo. Potere di cui saranno investiti: saranno uccisi, poscia saranno risuscitati e saliranno in una nuvola al cielo: Ibid. cap. 11, vers. 1 a 14. Quantità del sangne delle vittime immolate in quegli ultimi giorni, e gettate nel lago grande dell'ira di Dio: Ibid. cap. 14, vers. 14 a 20. Piaghe che serviranno alla sua consumazione: Ibib. cap. 15, vers. 1, 5 a 8, e cap. 16. L'ultima piega sarà una grandine grossa come un talento: Ibid. cap. 16, vers. 21.

Mondo (del) e di que' che lo freguentano. La frequentazione del mondo è perniciosa, soprattutto per le giovani virtuose: Dina ne è un terribile esempio: DINA: Gen. cap. 34. Il mondo odia coloro i quali cercano di correggerlo: Disconsi: Gio. 7, 7. Egli è nemico di tutto ciò che non proviene da lui : SERMONE : Gio. 15, 18 a 20. Ciò che era prima della venuta del Messia : PIETRO: 1 Epist. 2, 25. Chi ama il mondo non ama Dio: Giovanni: 1 Epist. 2, 15 a 17; non istopirci se il mondo ci odia: Ibid. 1 Epist. 3, 13. Egli ascolta que' che sono con lui: Ibid. 1 Epist. 4, 5. Chi è nato di Dio è vincitore del mondo: Ibid. 1 Epist. 5, 4, 5. Mondo pel quale Gesù Cristo non prega punto: ORAZIONE: Gio. 17, 9-Amare il mondo è pericoloso per la nostra salvezza: GIOVANNI: 1 Epist. 2, 15 . 17. GIACOMO: Epist. 4, 4. Corints: 1 Epist. 7, 31. Gesù Cristo minaccia il mondo a motivo de' suoi scandali: Vintù: Matt. 18, 17. Necessità di separarsene : Ibid. vers. 8, q. Non conformarvisi : ROMANI : Epist. 12, 2. La supienza del mondo non è che follis: Corints: 1 Epist. 3, 19. Ricompense del cento per uno nell'altra vita, promessa a que' che rinunziano al mondo per dedicarsi intieramente a Dio: Vintù: Matt. 19, 29. GALATI: Epist. 1, 4. Allontanamento di S. Paolo dal mondo: Ga-LATI: Epist. 6, 14. Gesù Cristo ha vinto il mondo: Sanmone: Gio. 16, 33. Non avere gusto clie per le cose dell'altro mondo : Colossesi : Epist. 3, 2. Non amare ne il mondo, uè ciò che gli

appartiene: Giovanni: 1 Epist. 2, 15. Pietro: 2
Epist. 1, 4. L'amore del mondo e l'amicizia che
si ha per lui sono di danno alla salvezza, ed allontonono da Dio: Speranza: Salm. 4, 3. Onzzione: Salm. 30, 7. Persecozione: Salm. 52, 7.
Sionne: 1s. 51, 6. Siamone: Luc. 6, 26: Gio.
14. 16, 17. Timotro: 2 Epist. 2, 4. La gioja di
questo mondo è di breve durata: Corietti:
Epist. 7, 31. Giovanni: 1 Epist. 2, 16, 17.

Attaccamento ai beni di questo mondo. Iddio non vuole che si disno impieghi di qualunque siasi sorte agli avari : Mosk: Esod. 18, 21. Conseguenze dell'attaccamento ai beni di questo mondo: Peccatoni: Salm. 36, 18, 23. Sapienza: Prov. 1, 19. Uomo: Prov. 11, 28: 12, 27: 15, 16, 27: 28, 16, 22: 30, 15. VANITA': Eccl. 4, 8: 5, 9. ISAIA: 5, 8. GIUDEI: Is. 33, 15. VIRTU: Is. 56, 11. EMPJ: Is. 57, 17. Popolo: Gerem. 6, 13: 8, 10. GERUSALEMME: Ezech. 22, 13. Amos: Q. 1. HABACOC: 2, Q. ANTIOCO: 2 Macc. 10, 20. SERMONE : Matt. 6, 19. PASSIONE : Matt. 26, 15, 27, 3, Miracoli : Marc. 8, 36. Virtù : Luc. 12 : 15. APOSTOLI : Att. 5, 1 8 10. SAULLE : Att. 8 . 10. PAOLO: Att. 19, 24: 24, 26. ROMANI: Epist. 1, 29. CORINTS: 1 Epist. 6, 10: 2. Epist. 1, 29. COMINTS: 1 Epist. 6, 10: 2 Epist. 9, 5. EFESINI: Epist. 4, 19: 5, 3. Colossesi: Epist. 3, 5. Ti-MOTEO: 1 Epist. 6, 9. TITO: Epist. 1, 7, 11. EBBEI: Epist. 13, 5. Disprezzo che devesi avere di questo mondo, e de' suoi falsi heni: Темрю: 1 Par. 29, 15. ISATA: 5, 30: 8, 22. SIONNE: Is. 52, 11. MICHEA: 2, 10. NINIVE: Nah. 3, 7. So-FONIA: 1, 18. GERUSALEMME: Zacc. 2, 7. DISCORSI :-Gio. 7. 7. SERMONE: Gio. 14, 17: 16, 33. ORA-ZIONE: Gio. 17, O. 14, 25. ROMANI : Epist. 12, 2. GALATI : Epist. 1, 4 : 6, 14. FILIPPESI : Epist. 3 , 8. GIACOMO : Epist. 4, 4. GIOVANNI : 1 Epist. 2, 15: 5, 19. APOCALISSE: 18, 4. Vanità delle graudezze e dei beni di questo mondo: Peccatoni: 36, 1, 2, 38, 39. GIOSTI: Salm. 72, 20. VANITA': Eccl. 1, 2: 2, 11. Dio: Is. 40, 15. Tobia: 3, 17. PASSIONE: Gio. 18, 36.

Mosto, puro: Levilico, capo 11. Iddio significa al suo popolo quali sieno gli animali mondi, di cui egli può cibersi, e gli animali immondi, de quali è proibito il mangiarne: anno 2514. Il capo precedente trovasi all'articolo Abonne:

Locutusque est Dominus ad Moysen et Aaron, dicens:

2. dicite filiis Israël: hæc sunt animalia quæ comedere debetis de cunctis animantibus terræ.

- 3. Omne quod habet divisam ungulam, et ru-
- Quidquid autem ruminat quidem, et habet ungulam, sed non dividit eam, sicut camelos et cætera, non comedetis illud, et inter immunda reputabitis.
- 5. Cheerogryllus qui ruminat, ungulamque non dividit, immundus est.
- 6. Lepus quoque: nam et ipse ruminat, sed ungulam non dividit.
- 7. Et sus : qui cum ungulam dividat, non ruminat.
- 8. Horum carnibus non vescemini, nec cadavera contingetis, quia immunda sunt vobis. Infr. Monno: Deut. 16. 8. Eleazano: 2 Macc. cap. 6.
- Hec sunt qoe gignuntur in aquis, et vesci licitum est. Omne quod habet pionulas et squamas, tàm in mari quam in fluminibus et stagois, comedetis.
- 10. Quidquid autem pinnulas et squamas non liabet eorum quæ in aquis moventur et vivont, abominabile vobis.
- abominabile vobis,

  11. execrandumque erit; carnes eorum non
  comedetis, et morticina vitabitis.
- 12. Cuncta que non habent pinnulas et squa-
- 13. Hæc sunt quæ de avibus comedere non debetis, et vitanda sont volis: aquilam, et gryphem, et haliæetum, Infr. Monoo: Deut. 14, 12.
  - 14. et milvum ac volturem juxta genus snum,
- 15. et omne corvini generis , in similitudinem suam .
- 16. struthionem, et noctuam, et larum, et accipitrem juxta genus suum :
  - 17. bubonem et mergulum, et ibin,
- 18. et cygnum, et onocrotalum, et porphyrionem,
- 19. herodionem, et charadrion juxta genus suum, upupam quoque, et vespertilionem.
- 20. Omne de volucrihus quod graditur super quatuor pedes, abominabile erit vobis.
- 21. Quidquid autem ambulat quidem super quatuor pedes, sed labet longiora retrò crura, per quæ salit super terram,
- 22. comedere debetis, ut est bruchus in genere suo, et attacus atque ophiomachus, ac locusta, singula invia genes suum
- singula juxta genns suum. 23. Quidquid autem ex volucribus quatuor
- tentum habet pedes, execrabile erit vobis : 24. et quicumque morticina eorum tetigerit , polluetur, et erit immundus usquè ad vesperum :
- 25. et si necesse fuerit ut portet quippiam horum mortuum, lavabit vestimenta sus, et immundus erit usque ad occasum solis.

- 26. Onne spimal quod babet quidem ungulam, sed non dividit eam, nec ruminat, immundum erit: et qui tetigerit illud, contaminabitur.
- 27. Quod ambulat super maous, ex cunctis animantibus que incedunt quadrupedia, immundum crit: qui tetigerit morticina eorum, polluetur usquè ad vesperum.
- 28. Et qui portaverit lujuscemodi cadavera, lavabit vestimenta sua, et immundus erit usqué ad vesperum; quia omnia bæc immunda sunt vobia.
- 29. Her quoque inter polluta reputabuntur de his que moventur in terrà, mustela et mus et crocodilus, singula juxta genus sonm.
- 30. mygale, et chammleon, et stellio, et lacerta, et talpa :
- et talpa:

  31. omnia hæc immunda sunt, qui tetigerit
  morticina eorum, immundus erit, usquè ad ve-
- sperum :

  32. et super quod ceciderit quidquam de morticinis eorum, polluetur, tam vas ligneum et vestimentum, quam pelles et cilicia : et in quo-
- cumque sit opus, tingentar aquâ, et polluts erunt usquè ad vesperum, et sic posteă mundabuntur. 33. Vas autem fictile, in quod horum quidum intro ceciderit, polluetur, et ideirco francen-
- intrò ceciderit, polluetur, et idcircò frangendum est.

  34. Omnis cibus quem comedetis, si fusa fuerit
- super eum aqua, immundus erit: et omne liquens quod bibitur de universo vase, immundum erit.
  - 35. Et quidquid de morticiais hojuscemodi ceciderit super Illud, immundum erit; sive clibani, sive chytropodes, destruentur, et immundi erunt.
- 36. Fontes verò et cisterom, et omnis aquarum congregatio munda erit. Qui morticinom eorum tetigerit, polluetur.
  - 37. Si ceciderit super sementem, non polluet eam.
- 38. Si autem quispiam aquà sementem porfuderit, et posteà morticinis tacta fuerit, illicò polluetur.
- 39. Si mortuum suerit animal quod licet vohis comedere, qui cadaver ejus tetigerit, immundus erit usque ad vesperum:
- 40. et qui comederit ex eo quippiam, sive portaverit; lavabit vestiments sua, et immundus erit usquè ad vesperum.
- 41. Omne quod reptat super terram, abominabile erit, nec assumetur in cibum.
- 42. Quidquid super pectus quadrupes graditur, et multos habet pedes, sive per humum trahitur, non comedetis, quia abominabile est.
- 43. Nolite contaminare animas vestras, nec tangatis quidquam eorum, ne immundi sitis.
  - 44. Ego enim sum Dominus Deus vester, san-

cti estote, quia ego sanctus sum. Ne polluatis animas vestras in omni reptili quod movetur super terram. Pizzac: 1 Epist. 1, 16. Saczadori: Leo. 21. 8: Infra, vers. 45 c seg.

45. Ego enim sum Dominus, qui eduxi vos de terrà Ægypti, nt essem vobis in Deum. Sencti eritis, quis ego senctus sum.

46. Issa est lex animantium ac volucrum, et omnis anime viventis, que movetur in aqua, et reptat in terra.

47. ut differenties noveritis mandi et immundi, et sciatisquid comedere, et quid respuere debestis.

Per la continuazione, vedi Donne: Lev. cap. 12.

Iddio fa scomparire, nella legge evangelica, questa distinzione di solmali mondi ed immondi; lo che fa si che i Cristiani sono liberi di mangiare di tutti quelli che loro aggradano: Scanzu: Batt. 13, 13, 17: Marc. 7, 15, 18, 19. Orazione: Att. 10. 9 a 16. Vedati pure Luserta' cristiana. Bisognava essere mondo per mangiare le Panutzu: Vinn. 18, 11, 13.

Mondo, paro: Deuteronomio, capo 14. Regolamento per fare la distinzione degli animali mondi ed immondi: anno 1553.

Il fine del precedente capo trovasi all'articolo IDOLATRIA: capo 13.

Filii, estate Domini Dei vestri : non vos incidetis , nec fecietis calvitium super mortuo :

- 2. quonism populus sanctus es Domino Deo tuo, et te elegit ut sis ei in populum peculiarem, de canctis gentibus que sunt super terram. Gurana: Deut. 7, 6. Paimuzis: Deut. 26, 18.
- 3. Ne comedatis que immunda sunt. Sup. Monno: Lev. 11, 2.
- 4. Hoc est animal quod comedere debetis: bovem, et ovem, et capram,
- 5. cervum et cupreum, bubalum, tragelaphum, pygargum, orygem; camelopardalum.
- 6. Onne snims, quod in duss partes findit
- 7. De bis autem que ruminant, et ungulam non findunt, comedere non debetis, ut camalum, leporem, et cherogryllum: hec, quia ruminant, et non dividunt ungulam, immunda erunt vobis.
- 8. Sus quoque, quonism dividit ungulam, et non raminat, immunds erit. Carnibus eorum non vescemini, et esdavera non tangetis.
- 9. Hec comedetis ex omnibus que morantur in aquis: que habent pinnulas et squamas, comedite:
- 10. Que absque pinnulis et squamis sunt, ne comedatis, quis immunda sunt.
  - T. II.

- 11. Omnes aves mundas comedite.
- 12. Immundes ne comedatis: equilam scilicet, et gryphem, et haliæetum, Sup. Mondo: Lev. 11, 13.
- 13. ixion, et vulturem ac milvam juxta genus suum;
  - 14. et omne corvini generis,
- 15. et struthionem, ac noctuam, et larum, atque accipitrem, juxta genus suum:
  - 16. herodium ac cygnum, et ibin .
- 17. ac mergulum, porphyrionem, et nycticoracem.
- 18. onocrotalum, et charadrium, singula in genere suo; upupam quoque et vespertilionem.
- 19. Et omne quod reptst, et pennuls habet,
  - 20. Omne quod mundum est, comedite.
- 21. Quidquid autem morticiuum est, ne vescamini ex eo. Peregrino, qui intra portas tuas est, da ut comedat, aut vende ei, quia tu populus sanctus Domini Dei tui es. Non coques Inædum in lucte matris suse. Lucot: Esod. 23, 19.

Per la continuazione, vedi Decime: Deut. cap. 14.

Tutto è mondo per que' che sono mondi, ed immondo per que' che sono immondi: Tito: Epist. 1, 15, 16. Vedi Monnezza.

MONETA, in uso al tempo di Abrahamo:
SARA: Gen. 23, 16; di Mosè: Liscoi: Esod. 21,
21: 22, 7, 25. DECIME: Deut. 14, 25, 26. Vedi
Damano.

MONUMENTO: il mezzo di cui si servivano gli antichi per perpetuare la memoria di un avvenimento, era di collocare delle pietre sul luogo stesso dell'avvenimento, e di dare un nome a quel luogo: GIACOBBE: Gen. 35, 8, 14, 15, 20. Cosi fu dato il nome di Balielè, che significa confusione, al luogo dove Dio confuse il linguaggio dei discendenti di Noè, che volevano subbricare una torre, la di cui sommità doveva toccare il cielo, per mettersi al sicuro nel coso che succedesse un nuovo diluvio: Ba-BELE: Gen. 11, 9. Abrahamo inualza un altare sul luogo nel quale Iddio gli apparve: Abra-MO: Gen. 12, 7. SABAÏ: Gen. 16, 13, 14. ISACGO: Gen. 21, 38 a 32: 26, 19 a 22, 32, 33. GIACOBBE: Gen. 28, 18, 19, 22: 31, 44 . 52: 32, 30: 33, 17, 20: 35, 7, 20. GIUDA: Gen. 38, 29, 30. GIA-COBBE : Gen. 46, 1. Mosk : Esod. 13, 6 a 14: 15, 23. MANNA : Esod. 16, 32 a 34. Mose : Esod. 17, 7, 14 a 16. QUAGLIE: Num. 11, 33, 34. ISBARLITI: Num. 13 , 24 , 25. SACERDOZIO : Num. 17 , 10. ACQUA: Num. 0 , 12 , 13. ISLAELITI: Num. 21, 3, 27. EREDITA': Num. 27, 14.

Monumento: Giosuè, capo 4. Giosuè fa prendere di mezzo al letto dell'asciutto Giordano dodici durissime pietre, per innalzare con esse un monumento in memoria del miracoloso passaggio di quel fiume, fatto dagli Israeliti: anno 1353. Il capo precedente trovasi all'articolo Giosuè:

capo 3.

Quibus transgressis, dixit Dominus ad Josne : a. elige duodecim viros singulos per singulas tribus .

- 3. et præcipe eis, ut tollant de medio Jordanis alveo, ubi steterunt pedes sacerdotum, duodecim durissimos lapides quos ponetis in loco castrorum, ubi fixeritis hac nocte tentoris.
- 4. Vocavitque Josue duodecim viros, quos elegerat de filiis Israël, singulos de singulis tribulms;
- 5. et ait ad eos: ite ante arcam Domini Dei vestri , ad Jordanis medium, et portate indè singuli singulos lapides in humeris vestris, juxta numerum filiorum Israël,
- 6. ut sit signum inter vos : et quandò interrogaverint vos filii vestri cràs, dicentes: quid sibi volunt isti lapides?
- 7. Respondebitis eis: desecerunt aquæ Jordanis ante arcam fœderis Domini, cum transiret eum : ideireò positi sunt lapides isti in monumentum filiorum Israël usque in æternum.
- 8. Feceront ergò filii Israël sicnt præcepit eis Josue, portantes de medio Jordanis alveo duodecim lapides, ut Dominus eis imperarat, juxta numerum filiorum Israel, usque ad locum in quo castrametati sunt, ibique posuerunt eos.
- 9. Alios quoque duodecim lapides posuit Josne in medio Jordanis alveo, ubi steterunt sacerdotes, qui portubant arcam fœderis : et sunt ibi usquè in præsenten diem.
- 10. Secerdotes autem , qui portabent arcem , stabant in Jordanis medio, donec omnia complerentur, quæ Josue, ut loqueretur ad populum, præceperat Dominus, et dixerat ei Moyses. Festinavitque populus, et transiit.
- 11. Cùmque transissent omues, transivit et arca Domini, sacerdotesque pergebant aute populum.
- 12. Filii quoque Ruben, et Gad, et dimidia tribus Manusse, armati præcedebant filios Israël, sicut eis præceperat Moyses: TERRA: Num. 32, 25 a 33.
- 13. et quadraginta pugnatorum millia per turmus et cuneos incedebant per plana atque campestria urbis Jericho.
- 14. In die illo magnificavit Dominus Josue coram omni Israël, ut timerent eum , sicut timuerant Moysen, dum adviveret.

15. Dixitque ad eum:

250

- 16. præcipe sacerdotilius qui portant arcam fœderis, ut ascendant de Jordane.
- 17. Qui præcepit eis, dicens: ascendite de Jordane.
- 18. Cumque ascendissent portantes arcam foederis Domini, et siccom humum colcare capissent, reverse sunt aque io alveum suum, et fluebaot sicut auté consueverant.
- 19. Populus autem ascendit de Jordane decimo die mensis primi, et castrametati sunt in Galgalis contra orientalem plazam urbis Jericho.
- 20. Duodecim quoque lapides, quos de Jordanis alveo sumpserant, posuit Josue in Galgalis. 21. et dixit ad filios Israël : quandò interroga-
- verint filii vestri cras patres suos, et dixerint eis: quid sibi volunt lapides isti?
- 22. Docebitis eos, atque dicetis: per arentem alveum transivit Israël Jordanem istum .
- 23. siccente Domino Deo vestro aquas ejus in conspectu vestro, donec transiretis;
- 24. sicut secerat priùs in mari Rubro, quod siccavit, donec transiremus: Mose: Esod. 14.
- 25. Ut discent ownes terrarum populi fortissimam Domini manum, ut et vos timestis Dominum Deum vestrum omni tempore.
- Per la continuazione, vedi Cinconcisiona: Gios. cap. 4.

Altri passi della Sacra Scrittura relativi a monumenti ionalzati nella stessa maniera: Hai: Gios. 7, 26: 8, 29. VITTORIE: Gios. 9, 27. GIOSUÈ: 22. 26, 27, 34. MEBAVIGLIE: Gios. 24, 26, 27. Ge-DEONE : Giud. 6, 22 8 24. SANSONE: Giud. 15, 10.

MORMORAZIONI : la Sacra Scrittura somministra molti esempi di mormorazioni, e della loro punizione : CAINO : Gen. 4, 13. Gli Israeliti mormorano contro il Faraone; e contro Mosè ed Aronne: Mosk: Esod. 5, 15, 21. Le mormorazioni degli Israeliti sono il simbolo delle mormorazioni dei cattivi cristiani, i quali non cessano dal mormorare contro la Provvidenza, malgrado le grandi prove che essi hanno della sua protezione e delle sue cure per essi : Ibid. Esod. 14, 10 a 14 Mormorando contro i ministri di Dio, l'nomo offeude Dio medesimo, il quale castiga egualmente que' che mormorano contro di lui, e quei che mormorano contro i suoi ministri: Ibid. Esod. 15, 24. MANNA : Esod. 16, 2, 6 a 8. Con siffette mormorazioni si tenta la Provvidenza, e si dubita della sua possanza e della sua bontà: Mosè: Esod. 17, 2 e seg. Gli Israeliti mormorano nel deserto contro il Signore, il quale manda il fuoco dal cielo, che ne consuma un gran numero: Fuoco: Num. 11, 1 a 3 e seg. Mormorazioni di Aronne e di Maria sua sorella contro Mosè: Sepuora: Num. cap. 12; degli esploratori della terra di Chansan: Israeliti: Num. 13, 26 a 34, degli Israeliti contro Mosè ed Aronne: Giosck: Num. 14. 1 a q. Iddio vuole punire colla morte i mormoratori : ma si lascia placare dalle pregliiere di Mosè, e promette di riempire della sua gloria tutta quanta la terra, in favore del suo popolo: Ibid. vers. 10 e seg. Essi mormorano di auovo contro Mosè ed Aronne, \*ccusandoli che hanno fatto perire il popolo: Iddio ne distrugge col fuoco 14,700; ne avrebbe fatto perire un numero maggiore, senza la preghiera di Mosè e di Aronne : Cons : Num. 16 , 41 a 50. Nuove mormorazioni degli Israeliti: Acoua: Num. 20, 1 a 13; sono castigati dai serpenti di fuoco mandati da Dio contro di essi: ISBAELITI: Num. 21, 4 a 7. Mosè rammenta loro quelle inormorazioni: Isaarliti: Deut. 1, 26 a 20: Num. 21, 4 e seg. Guardarsi dalle mormorazioni: SAPIENZA: 1, 11. Gusi a colui il quale mormora contro Dio: Cino: Is. 51, 4 a 6. Morinorazioni de' Farisei contro Gesù Cristo, perchè mangia e beve coi pubblicani e coi peccatori: Minacoli: Matt. 9, 10, 11; perchè i suoi discepoli raminassano delle spighe di grano, in giorno di sabbato, per mangiarle: Ibid. Matt. 12, 1 a 3: perchè non si lavano le mani prima di mangiare: Scandatt: Matt. 15, 2. I lavoratori della vigna, mandati pei primi dal Padre di famiglia, mormorano contro di lui, perchè nella mercede li ha eguagliati agli ultimi che hanno lavorato un'ora mentre essi hanno portato il peso di tutta la giornata e del caldo: Parabole: Matt. 20, 11, 12. I discepoli di Gesù mormorano vedendo ungere il Salvatore con un unguento prezioso: Passione: Matt. 26, 8. I Giudei mormorano contro Gesú perchè aveva detto essere egli il pane vivo disceso dal Cielo: Minacoli: Gio. 6, 41, 43. Altre mormorazioni contro il Salvatore : Disconsi : Gio. 7 , 12 , 32. Mormorazioni dei Greci contro gli Ebrei convertiti: Stepano: Att. 6, 1. Non mormorare : Corints : 1 Epist. 10, 10. FILIPPESI: Epist. 2, 14. PIETRO: 1 Epist. 1, 9. GIUDA: Epist. vers. 16.

MORTE (la) entrò in questo mondo in conseguenza del peccato de' primi nostri padri; Carazione: Cen. 2, 17. Romani: Epist. 5, 12; la morte rende tutti gi uonini eguali: Giosse: 3, 10 a 22. Aspettazione della morte: Ibid. cap. 17, vers. 1, 2, 11: ne la sapienza, ne la stotlezza possono sottrarci alla morte: Vanta'; Eccl. 2,

14: 8, 8: 9, 4 a 6. Nel sepolero non si può più far nulla, ne bene, ne male : Ibid. Eccl. o . 10. Iddio non ha fatta la morte, ma fu l'empio che chiamolla a sè colle sue colpe : SAPIENZA : 1. 12 # 16. Empio : Sap. 2, 24. Retaggio dell'nomo dopo la sua morte: Goyenno: Eccli. 10, 13. Essere fedele a Dio fino alla morte : non lodare nessuno prima della sua morte: Vintù: Eccli. 21 # 30. Ricordarsi della morte, e fare tutto il bene possibile: Ibid. Eccli. 14, 12, 13 a 17: 18, 24. Non aspettare la morte per lodare Iddio, e per fare penitenza: Dio: Eccli. 17, 27. Ricordarsi del giudizio dopo la morte: Vistù: Eccli. 38, 21 a 23. Il pensiero della morte riesce triste e disgustoso per quegliuo che vivono nelle delizie: è invece allegro e piacevole per coloro i quali sono poveri: Ibid. Eccli. 41, t a 4. Non temere la morte: Ibid. vers. 5 a 7. Coloro i quali salvano la vita a que che il Signore destina alla morte, sono maledetti da Dio: Moab: Gerem. 48, 10 e seg. La morte vinta dalla morte: ISRAELE: Os. 13, 14. Essere sempre preparati alla morte: Coninti: i Epist. 15, 21, 22. L'ora della morte è incerta: elogio del servo vigilante: suoi vantaggi a confronto del servo negligente: Vintù: Luc. 12. 35 a 46. VANITA': Eccl. 9, 12. PROFEZIA: Matt. 24, 42 8 44 TESSALONICESI: 1 Epist. 5, 2: 2 Epist. 2, 2. GIACOMO: Epist. 4. 13. 14. APOCALISSE: 3. 3: 16, 15. Conto esatto che dovrassi rendere a Dio delle grazie ricevute: quel conto sarà proporzionato al numero: Viarù: Luc. 12, 47, 48. Ricouciliarsi col proprio avversario che è Dio: Ibid. vers. 58, 50. Prepararsi alla morte in ogni tempo: Romani: Epist. 13, 11 a 14. Gesù Cristo vinse, colla sua morte, colui che aveva l'impero della morte, al fine di mettere in libertà coloro i quali per timore della morte stavano in ischiavitù : Enası : Epist. 2, 14, 15. Benti quelli che muojono nel Signore: APOCALISSE: 14, 13: 20, 4 a 6. Seconda morte che sia: Ibid. cap. 20. 13. 14: 21, 8. Tutti gli uomini sono soggetti alla morte : il giorno della morte è fissato per ciascuno; per lunga che sia stata la vita dell'uomo, questa terminò sempre colla morte: Adamo: Gen. 3, 19: 5, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 27, 31. Mosè: Deut. 31, 14. ESORTAZIONE: Gios. 23, 14. DAVIDOS: 1 Re 26, 9, 10: 2 Re 14, 14: 3 Re 2, 1, 2. GIOBE: 14, 5. PROMESSE: Salm. 88, 47. Dio: Salm. 145, 3. VANITA': Eccl. 8, 8: 9, 5: 12, 1, 2. VIBTU: Eccli. 7, 40: 8, 8. Dio: Eccli. 17, 3. Disconsi: Gio. 7, 30: 8, 20. EBREI: Epist. 9, 27. ROMANI: Epist. 14, 7 a 9. Non attristursi all'idea della morte, come queglino i quali lianno perduta ogni speranza: Tessalon:cesi: 1 Epist. 4, 12, 13. Timotro: a Epid. 2, 11 a 13. ApoCALUSSE: 14, 13. La morte è la peus dovuts al
peccato : Creazione: Gen. 2, 17. Ronkin: Epid.
5, 12, 17: 6, 23. Conkri: : Epid. 15, 21. TiMorto: 1 Epid. 5, 6. Gracomo: Epid. 1, 15.
Lot paventa la morte: Sodoma: Gen. 19, 19.
L'empio desidera di morire della morte del giusto: BALAM: Num. 23, 10. Davidde pinnge durante la malattia di suo figlio; ma non dopo la
sua morte: Davione: 2 Re 12, 21, 22. Elia prega Dio che lo faccia mortre: Eua: 3 Re 10, 4.
Tobia fa la medesima preghiera: così pure Sara,
figlia di Reguel: Tosta: 3, 1, 2, 6, 15. Giobba
preferisce una morte vergognosa e violenta alla
vita dolorosa che conduce: Giosse: 7, 7 a 21.

Monte: Salmo 114. Il profeta, liberato coll'ajuto di Dio dalla morte di cui era minacciato, gli attesta la sua gratitudine, il suo amore, e la sua confidenza. Senso morale: è il trionfo di Gesù Cristo sulla morte.

Il salmo precedente trovasi all'articolo Dio: Salm. 113.

Dilexi, quonism exsudiet Dominus vocem orstionis mess.

- Quia inclinavit aurem susm mihi: et in diebus meis invocabo.
- 3. Circumdederunt me dolores mortis: et pericula inferni invenerunt me.
- 4. Tribulationem et dolorem inveni: et nomen Domini invocavi.
- 5. O Domine, libera animam meam: misericors Dominus, et justus, et Deus noster miseretur.
- 6. Custodiens parvulos Dominus : humiliatus sum, et liberavit me.
- 7. Convertere, soims mes, in requiem tusm : quis Dominus benefecit (ibi :
- 8. quia eripuit animam meam de morte, oculos nicos à lacrymis, pedes meos à lapsu.
  - 9. Placebo Domino in regione vivorum.
  - Per la continuazione, vedi AFFLIZIONI: Salm. 115.

Ezechia, sebbene giusto ionaozi a Dio, piange dirottamente all'anouazio della vicioa morte, futogli da Isaña. Egli prega Iddio con tutto il fervore perchè voglia prolungargli la vita: Ezacata: 1s. 38, 1 a 3. Non bisogna meràvigliarsi se quei santi persouaggi dell'antico testamento hanno apprezzato tanto la vita, e temuto tanto la morte: essi erano picoamente persuasi della ricompensa de' giusti nell'altra vita: una sapevano altresi che uno avrebibero potuto goderne in cielo, se

non dopo che il Diviso Redentore fosse venute a riscattare il modo ed aprire le porte del Paradiso. Gli Apostoli medesimi hanno fuggito la morte prima di quella del Redentore, e prima di ricevere lo Spirito Santo: Passona: Matt. 26, 56: ma dopo di averlo ricevatto, e quando furono certi dell' ingresso trionfante del Redentore in cirlo, essi non hanno più temut pla morte: come è provato dai seguenti passi: Parato: Att. 14, 18 = 21, 31. Arostou: Att. 5, 41. Paolo: Att. 21, 13.

Morte dei giusti : è questa una grazia che fa loro Iddio: Giusti: Sap. 4, 14, 15; differenza fra la morte dei giusti e quella dei peccatori : Ibid. Sap. 4. 16 e seg. : 5, 1 a 7. Vednosi gli articoli Giusti: Marvagi: Peccatoni, Esempi della morte dei giusti: Abele muore vittima della gelosia di suo fratello, le di coi opere erano cattive, mentre invece le sue erano sante: Caïno: Gen. 4, 5, 8. GIOVANNI : 1 Epist. 3, 12. Giustizia di Enoch ricompensata : Apamo : Gen. 5 . 22 . 24 : lode della morte, come giusto, di Assa-BAMO : Gen. 25, 8; d' Isacco : GIACOBBE : Gen. 35, 28, 29; di Giacobbe: Gen. 49, 32; di GIUSEPPE : Gen. 50 , 24 , 25 ; di ABONNE : Num. 20, 22 e seg.: di Mosk: Deut. 34, 5, 6 ; d'Elin: ELISEO: 4 Re 2, 11, 12; di Davidde : Tempio : 1 Par. 29, 27, 28; di Tobia: cap. 14; di Giob-BE: 42, 16: di ELEAZABO: 2 Macc. 6, 31; dei sette fratelli Maccabei e della loro pia madre : MARTIRIO: 2 Macc. cap. 7; del povero Luzzaro: PARABOLE : Luc. 16, 22; di S. Stefano, che vede i cieli sperti e dorme nel Signore : STEPANO : Att. 7, 55, 58, 59.

La morte del corpo è , agli occhi dei giusti . un sonuo : quasi egualmente la considera anche In Sucra Scrittura : Mosk : Deut. 31, 16. Davin-DE: 2 Re 7 , 12: 3 Re 2 , 10. SALOMONE: 3 Re 11, 21, 43. GEROBOAMO: 3 Re 14, 20. GIUSTI: Sap. 3, 3. MIRACOLI : Matt. 9, 24 LAZZARO : Gio. 11, 11, 13. STEFANO: Att. 7, 59. PAOLO: Att. 13, 36. CORINTJ: 1 Epist. 11, 30. TESSALONICESI: 1 Epist. 4 , 12. Gesù Cristo he vinto la morte colla sua morte stessa: Empio: Sap. 2, 20, 21. Dio: Is. 25, 8: 43, 1. MESSIA: Is. 53, 5, 12. ISRABLE: Os. 13, 14. ROMANI: Epist. 6, 9. Co-RINTS: 1 Epist. 15, 5, 54: 2 Epist. 5, 14, 15. Eresini : Epist. 2 , 4 a 6. Timoteo : 2 Epist. 1 . 10. EBBEI : Epist. 2, 14. PIETRO : 1 Epist. 3, 18. APOCALISSE: 7, 17 . 21, 4. Della morte al peccato e grazie che essa procura : Romani : Epist. 6 , 1 . 12. CORINTS: 2 Epist. 4, 10, 11. GALITI: Epist. 2, 20. Colosses: Fpist. 3, 3 a 5. Timoteo: 2 Epist. 2, 11, 12.

La morte è la consolazione dei miserabili: Vanta': Eccl. 2, 16. Saperrazi 7, 6. Virtù: Eccli. 30, 17: 41, 3 a 5. Essa è onorevole per i buoni: Giesti: Sap. 3, 1 a 7: 4, 7. Empi: Is. 57, 1, 2. Conntri: 2 Epist. 5, 1. Fiupprasi: Epist. 1, 23. Apocatassa: 44, 13; essa è un oggetto di orrore per i malvagi: Sprankta: Eccl. 8, 8. Govanno: Eccl. 1, 12, 2, Vanta': Eccl. 8, 8. Govanno: Eccl. 10, 13. Vintù i Eccl. 41, 1, 2; essa è motivo di pianto per tutto il mondo: Via 7ù: Eccli. 23, 10: 38, 16. Giudai: Esech. 24, 19. Vedi Montri.

Della morte dei malvagi : esempi che ci sono somministrati dalla Sacra Scrittura: Caïno: Gen. 4, 23, 24. SODOMA: Gen. 19, 24, 25. DINA: Gen. 34, 1 a 3. 25, 26. Mosè : Esod. 14. 28. VITELLO D'080: Esod. 32, 27, 28. Fuoco: Lev. 10, 1, 2, LEGOI: Lev. 24, 14. OGAGLIE : Num. 11, 33. G10suk: Num. 14, 30. Cone: Num. 16, 33. Haï: Gios. 7 , 25. GIUDA: Giud. 1, 6, 7. DEBBORA : Giud. 4, 21. GEDEONE : Giud. 8, 16 a 21. GOLIA: 1 Re 17, 51. DAVIDDE: 2 Re 1, 15: 4, 10, 12. AMNON: 2 Re 13, 20, JOSAPHAT: 2 Re 22, 38. ELISEO: 4 Re 2, 24: 7, 19, 20: 8, 15. JEHU: 4 Re q , 33 a 37. ATHALIA : 4 Re 11, 1, 16. JOAS : 4 Re 12, 20, 21. EZECHIA: 4 Re 19, 37. SEDECIA: 4 Re 25, 7. GIUDITTA: 13, 10. MABDOCHEO: Esth. 7. 10. BALTHAZAR: Dan. 5 . 25 . 31. BEL: Dan. 14, 41. BACCHIDE: 1 Macc. 9, 55, 56. Tampio: 2 Macc. 4, 38 a 42. Autioco : 2 Macc. 5, 9, 10: 9, 5, 6, 18, 28: 15 , 6, 7. VIRTÙ : Luc. 12 , 18 # 20. PARABOLE: Luc. 16, 19 # 22. APOSTOLI: Att. 5, 1 . 10. ERODE: Att. 12, 21 . 23; di coloro i quali si danno la morte: Vedi Sucina; di coloro i quali sono uccisi per altrni mano: chiave della morte : è Gesù Cristo che la tiene : Gu BUSALEMME: Is. 22, 22. APOCALISSE: 1, 18: 3, 7.

MORTI: dovere di seppellirli. Tobia rinuzzia ad ogni piacere inondano per seppellire i morti: Tobia: capo 2. Cure che dobbiamo avere dei lord funerali: Viatù: Eccli. 38, 16 a 24. Vedi FUNERALI: SEPOLTURA.

Монт: Deuteronomio, спро 21. Sepoltura di un uomo condannato a morire sul patibolo. Ciò che precede trovasi all'articolo Fion: Deut. 21. 18 a 21.

22. Quandò peccaverit homo quòd morte plecteudum est, et adjudicatus morti, appensus fuegit in patibulo:

23. non permanebit cadaver ejus in ligno, sed in eâdem die sepelietur: quis maledictus à Deo est qui pendet in ligno: et nequaquam contaminabis terram tuam, quam Dominus Deus tuus dederit libi in possessionem. Galviti: Epist. 3, 13. Per la continuazione, vedi Casita': Deut. cap. 22.

Doveri verso i morti: il pensiero di pregare per essi è sento e salutare, a motivo della futura risurrezione : Giupa: 2 Macc. 12, 43 a 46, Vedi pure Pungatorio. Pinngere i morti non già come facevano i pagani, ma bensì coi principi cristiani: Viatù: Eccli. 38, 16 a 19. Sperare nella resurrezione : CobmtJ: 1 Epist. 13 a 18. Luggi: Lev. 19. 28. Mondo: Deut. 16. 1. Mosk: Deut. 34, 8. DAVIDDE: 2 Re 1, 11, 12: 3, 32: 10, 2. AMNON: 2 Re 13, 37. DAVIDDE: 2 Re 14, 2: 19, 1, 2. VIRTU: Eccli. 22, 10, 11, 13. GIUDA: 1 Mace. 9, 19, 20. GIONATA: 1 Macc. 12, 52. SI-MONE: 1 Macc. 13, 26. Gesù Chisto: Luc. 7, 13. LAZZABO: Gio. 11, 33, 35, SAULLE: Att. 8, 2. PAOLO: Att. 9, 39. TESSALONICESI: 1 Epist. 4, 12. Morti che furono resuscitati : Acuan : 3 Re 17, 20 a 23. ELISCO: 4 Re 4, 32 a 36. Joas: 4 Re 13, 21. MIRACOLI : Matt. 9, 25. PASSIONE : Matt. 27, 52, 53. MIBACOLI: Marc. 5, 41, 42. GESÙ CRI-STO : Luc. 7, 13 a 15. LAZZARO: Gio. 11, 43, 44. PAOLO: Att. 9, 40, 41: 20, 9 a 12. Tutti i morti risusciteranno: gli uni per la vita eterna: gli altri per l'ignominia eterna: Daniele: 12, 2. Vedi RESURBEZIONE.

MORTIFICAZIONE; raccomandata agli Israelite in certi giorni dell'anno : Santuano : Lev. 16 , 29 e seg. Licci: Lev. 23, 28 a 32. LEGOI: Lev. 23, 28 a 32. VEDI ASTINENZA: DIGIUNO. Caino riceve un gran soggetto di mortificazione, dominato com' è dallo spirito di gelosia : Caïno : Gen. 4, 7. Abrahamo, ricevendo da Dio l'ordine di abbandonare il proprio paese, ed in seguito di immolargli ciò che aveva di più cero al mondo, suo figlio: ABRAMO: Gen. 12, 1. ABRABAMO: Gen. 22, 2. Giacobbe appoggia la testa sopra una pietra, per spirito di mortificazione: Giacobbe: Gen. 28, 11, 12. I Nazarei dovevano, per spirito di mortificazione, astenersi dal vino e da tutto ciò che poteva inebbriare: Voto: Num. 6, 3, 4. Escupj di santi personaggi, i quali hanno praticato delle mortificazioni: Davidde: 2 Re. 12. 16 , 17. ACHAB: 3 Re, 21 , 27 # 29. DAVIDDE: 1 Par. 11, 17, 18. OLOFEBNE: Giud. 4, 8, 9, 16. GIUDITTA: 8, 6. MANDOCHEO: Esth. 4. 1, 3. GIOBBE: 42, 6. Nemici: Salm. 34, 15, 16. Gesù Chisto: Salm. 68, 13, 14: Salm. 108, 23. AFFLIZIONI: Salm. 76, 4. POVERI: Salm. 101, 10. JORLE: 2, 12. GIOVANNI BATTISTA: Matt. 3, 4. CORINTJ: 1 Epist. 9, 26, 27: 2 Epist. 4, 10. GALATI:

Epist. 6, 14. Colossest: Epist. 3, 5. Vedi an-

MOSÈ, che significa salvato dalle acque, fu l'ioviato da Dio per liberare il suo popolo dalla schiavità d'Egitto, e per comunicargli la sua volontà. Egli era figlio di Amram, fratello minore di Aronne: Dio: Esod. 6, 16 a 20.

Mosi: Esodo, csp. 2. Mosè nasce nell'anno 2433. Sua madre lo tiene nascosto per tre mesi: ma non potendo più celarlo, lo mette in un canestro di giunchi, e lo espone sul fiume presso la riva. È salvato dalle acque dalla figliuola del Faraone, la quale lo fa allevare e lo adotta per suo figlio.

Il capo precedente trovasi all'articolo Isanelli: Esod. cap. 1.

Egressus est post hæc vir de domo Levi : et accepit uxorem stirpis suæ. Dio : Esod. 6, 20.

- 2. Que concepit, et peperit filium: et videns eum elegantem, abscondit tribus mensibus. Ebrai: Epist. 11, 3.
- 3. Cùmque jam celare non posset, sumpsit fiscellam scirpeam, et linivit eum hitumine ac pice: posuitque intùs infantulum, et exposuit eum io carecto ripæ fluminis,
- 4. stante procul sorore ejus, et considerante eventum rei.
- 5. Ecce autem descendebat filia Pharaonis, ut lavaretur in flumine: et puellu ejus gradicibantur per crepidinem alvei. Que cum vidisset fiscellam in papyrione, misit unam è famulabus suis: et allatam Strano: Att. 7, 21.
- 6. aperiens, cernensque in ca parvulum vagientem, miserta ejus, ait: de infactibus Hebræorum est hic.
- 7. Cui soror pueri: vis, inquit, ut vsdam, et vocem tibi mulierem Hebræum, quæ untrire possit infantulum?
- 8. Respondit : vade. Perrexit puella et vocavit matrem suam.
- Ad quem locute filis Phersonis: accipe, eit, puerum istum, et nutri mihi: ego debo tibi mercedem tuem. Suscept mulier, et nutrivit puerum, edultumque tradidit filise Phersonis.
- Quem illa adoptavit in locum filii, vocavitque nomen ejus Moyses, dicens: quia de aquâ tuli eum.

Moè, diventato grande, visita i suoi fratelli, ed uccide un Egiziano che maltrattava un Ebreo. Scopertosi l'omicidio, Mosè Jugge nella terra di Madian, dove sposa la figlia di un sacer-

- dote, e ne ha due figliuoli. Gli Israeliti, oppressi da eccessivo travaglio, alzano le loro grida verso il Signore, il quale ascolta i loro sospiri. Anno 2473.
- 11. In diebus illis, postquàm creverat Moyses, egressus est ad fratres suos: viditque affictionent eorum, et virum Ægyptium percutientem quemdem de Hebræis fratribus suis. Stefano: Att. 7, 23. 24. Ennet: Enist. 11, 24.
- 12. Cùmque circumspexisset huc atque illuc, et nullum adesse vidisset, percussum Ægyptium abscondit sabulo.
- 13. Et egressus die altero conspexit duos Hebræos rixaotes: dixitque ei qui faciebat iojuriam: quarè percutis proximum tuum?
- 14. Qui respondit: quis te constituit principem et judicem super nos? Num occidere me tu vis, sicut heri occidisti Ægyptium? Timuit Moyses, et sit: quomodò palàn factum est verbum istud?
- 15. Audivitque Pharao sermonem huoc, et quarrebat occidere Moysen: qui fugiens de conspectu e jos, moratus est in terrà Madian, et sedit juxta puteum.
- 16. Eraut autem sacerdoti Madian septem filæ, quæ venerunt ad hauriendam aquam: et impletts caoalibus, adaquare cupichant greges patris sui.
- 17. Supervenêre pastores, et ejecerunt eas: surrexitque Moyses, et defensis puellis, adaquavit oves carum.
- 18. Quæ cum revertissent ad Raguel patrem suum, dixit ad eas: cur velocius venistis solito?
- 19. Responderunt: vir Ægyptius liberavit nos de manu pastorum: insuper et bausit aquam nobiscum, notumque dedit ovibus.
- 20. At ille, ubi est ? inquit. Quare dimisistis hominem? vocate eum ut comedat panem.
- 21. Juravit ergò Moyses quòd hahitaret cum co. Accepitque Sephoram filiam ejus uxorem: Infr. Mosk: Esod. 18, 1, 2.
- 22. quæ peperit ei filium, quem vocavit Gersam. dicens: advens fui in terrà aliecà. Alteraverò peperit, quem vocavit Eliezer, diceos: Deus enim patris mei adjutor meus eripuit me de manu Pharaons. Infr. Mosk: Esod. 18, 3, 4. Tampto: 1 Par. 23, 14, 17.
- 23. Post multum verò temporis mortuus est rex Ægypti: et ingemiscentes filii Israël, propter opera vocifersti suot: ascendique clamor eorum ad Deum ah operibus. Dio: £sod. 3, 7 a 9. 4
- 24. Et audivit gemitum eorum, ac recordatus est fæderis quod pepigit cum Abraham, Isaac et Jacob.

25. Et respexit Dominus filios Israël, et cognovit eos.

Il Signore apparisce a Mosè, e gli dichiara che vuole mandarlo al Faraone per liberare il suo popolo dalla oppressione in cui giace: Mosè si riconosce indegno del ministero di che Iddio vuole incaricarlo. Il Signore lo assicura della sus protezione; sono 2513. Vedi Dio: Esod. cap. 3. Mosè aveva allora 80 anni : Vedi Infr. Mosè. Esod 7, 7. Secondo gli Atti degli Apostoli, Mosè non avrebbe avuto che 40 anni alloraquando lddio gli apparve nel roveto ardente: STEFANO: Att. 7, 23, 30. Sembra quindi al primo aspetto che siavi una contraddizione fra il versetto 7, del capo 7 dell'Esodo, ed i versetti 23 a 30 del capo 7 degli Atti : ma considerando quei due versetti degli Atti, apparisce che il versetto 23 non intende perlare se noo che dei 40 anni che Mosè aveva realmente, alloraquando andò a visitare i suoi fratelli, e che il versetto 3o parla degli altri 40 appi che erano trascorsi fra la visita di Mosè ai suoi fratelli e la visione che egli avea avuto dal roveto ardente : la qual cosa è altresì giustificata dai versetti 21, 22 e dal 23 del cano 2 dell'Esodo, riferito più sopra, dove trovasi il matrimonio di Mosè fatto fra queste due epoche, ed il numero de' figli che egli ne elibe; e la morte del re d'Egitto, la quale succedette molto tempo dopo; ma sempre avanti l'apparizione del roveto ardente. Mosè continua a scusarsi in faccia a Dio per non andare in Egitto : ma Dio fa molti miracoli per determinarvelo; Mosè dice al Signore essere egli tardo di lingua e balbuziente: Iddio gli dice di condurre seco lui suo fratello Aronne, che è eloquente, e gli comanda di ritornere in Egitto. Mosè parte per l'Egitto. Aronne va. per ordine di Dio, nel deserto ad iocontrare Mosė, ed ambedue arrivano io Egitto: Dio: Esod. cap. 4.

Mosk: Esodo, capo 5. Mosè ed Aronne si presentano al Faraone, e gli intimano i comandi di Dio: ma il Faraone se ne burla, ed aggrava quel più gli Israeliti, negando loro le paglie.

Post lime ingressi sunt Moyses et Asron, et dixerust Pharsoni: bac dicit Dominus Deus Israël: dimitte populum meum, ut sacrificet mihi in deserto.

2. At ille respondit: quis est Dominus, ut sudism vocem ejus, et dimittsm Israel? Nescio Dominum, et Israel non dimittsm.

- 3. Dixeruntque: Dens Hehræorum vocavit nos, ut eamus viam trium dierum in solitudinem, et sacrificemus Domino Deo nostro: oe fortè accidat nobis pestis aut gladius.
- 4. Ait ad eos rex Ægypti: quaré, Moyses et Asron, sollicitalis populum ab operibus suis? ite ad onera vestra.
- 5. Dixitque Pharao: multus est populus terræ, videtis quòd turba succreverit: quantò magis si dederitis eis requiem ab operibus?
- 6. Præcepit ergò in die illo præfectis operum et exactoribus populi, dicens:
- 7. nequaquam ultrà debitis paleas populo ad conficiendos leteres, sicut priùs; sed ipsi vadant, et colligant stipulas.
- 8. Et mensuram laterum, quam priùs faciebant, imponetis super eos, nec minuetis quidquam; vacant enim, et idcircò vociferantur, dicentes: eamus et sacrificemus Deo nostro: Israelist: Esod. 1, 8 a 14.
- Opprimantur operibus, et expleant ea, ut non acquiescant verbis mendacilius.
- 10. Igitur egressi præfecti operum et exactores, ad populum dixerunt: sic dicit Pharao: non do voltis paleas.
- 11. Ite, et colligite sicubl iovenire poteritis, nec minuetur quidquam de opere vestro.
- 12. Dispersusque est populus per omnem terram Ægypti ad colligendas paleas.
- 13. Præfecti quoque operum instabant, dicentes: complete opus vestrum quotidie, ut priùs facere solebatis quandò dabantur vobis paleæ.
- 1 maestri dei lavori de figliuoli d'Israele sono flagellati: essi portano i loro lamenti a Mosè ed Aronne, i quali avevano suscitata l'ira del Faraone. Mosè rivolgesi al Signore, pregandolo di liberare il suv popolo.
- 34. Flagellatique sunt qui præerant operibus filiorum Israël ab exactoribus Pluraonis, dicentibus: quarè con impletis mensuram laterum sicut priùs, nec heri nec hodie?
- 15. Veneruntque præpositi filiorum Israël, et vociferati sunt ad Pharaonem, diceotes: cur ità agis contra servos tuos?
- 16. Paleze non dantur nobis, et lateres similiter imperantur: en famuli tui flagellis czedimur, et injuste agitur contra populuze tuum.
- 17. Qui ait : vacatis otio, et ideireò dicitis :
- 18. Ite ergo, et operamioi; paleæ non dabuotur vobis, et reddetis consuetum numerum laterum.

- 19. Videbantque se præpositi filierum Israël in malo, eò quòd diceretur eis: non minuetur quidquam de lateribus per singulos dies.
- 20. Occurreruntque Moysi et Aaron, qui stabant ex adverso, egredientibus à Pharaone :
- at, et divernnt ed eos : videat Dominus et iudicet, quonism fætere fecistis odorem nostrum coram Pharaone et servis ejus, et præbuistis ei gladium, nt occideret nos.
- 22. Reversusque est Moyses ad Dominum, et ait : Domine, cur afflixisti populum istum? Quare misisti me?
- 23. Ex eo enim quo ingressus sum ad Pharannem ut loquerer in nomine tuo, afflixit populum tuum, et non liberasti eos.

Iddio incoraggisce Mosè, e consola gli Israeliti colla promessa che fa loro di liberarli da quella schiavitù, e di metterli in possesso della terra di Chansan e di farne il suo popolo prediletto, secondo le promesse che aveva egli fatte ad Abrahamo, ad Isacco ed a Giacobbe: Dio: Esod. cap. 6.

Mosk: Esodo, capo 7. Mosè è costituito Dio del Faraone. Mosè ed Aronne vanno a trovare il Faraone. La verga d'Aronne è cambiata davanti al re in serpente, e divora le verghe dei sapienti e dei maghi d'Egitto.

Dixitque Dominus ad Moysen : ecce constitui te Deum Pharaonis: et Aaron, frater tuus, erit proplieta tuus.

- 2. Tu loqueris ei omnia quæ mando tibi : et ille loquetur ad Pharaonem, ut dimittat filios Israël de terrá sua. Dio: Esod. 4. 14 a 16.
- 3. Sed ego indurabo cor ejus, et multiplicabo signa et ostenta mea in terra Ægypti, Infr. Mosk: Esod. 10. 1.
- 4. et non audiet vos: immittamque mannm meam super Ægyptum, et educam exercitum et populum meum filios Israël de terra Ægypti per judicia maxima.
- 5. Et scient Ægyptii quia ego sum Dominus, qui extenderim manum meam super Ægyptum , et eduxerim filios Israël de medio corum.
- 6. Fecit itaque Moyses et Aaron sicut præceperat Dominus: ità egerunt.
- 7. Erst autem Movses octogista apporum, et Aaron octoginta trium, quandò locuti sunt ad Pharaonem.
- 8. Dixitque Dominus ad Moysen et Aaron:
- q. Cûm dixerit vobis Pharao: ostendite signa. dices ad Aaron, tolle virgam tuam, et projice

- eam coram Pharaone, ac vertetur in colubrum. Dio: Esod. 4 . 2 8 4.
- 10. Ingressi itaque Movses et Aaron ad Phareonem, fecerunt sicut præceperat Dominus: tulitque Asron virgam coram Pharaone et servis ejus, quæ versa est in colubrum.
- 21. Vocavit autem Pharao sapientes et maleficos: et fecerunt etiam insi per incentationes Ægyptiscas et arcana quædam similiter. Timoreo: 2 Epist. 3, 8.
- 12. Projeceruntque singuli virgas suas, quæ verse sunt in dracones: sed devoravit virga Auron virgus corum.
- Il cuore del Faraone s'indurò contro il miracolo della verga cambiata in serpente: il Signore fa cambiare in sangue tutte le acque dell'Egit. to. I maghi degli Egiziani fanno il simile coi loro incantesimi, e s' indurò il cuore del Paraone e non ascoltò Mosè ed Aronne.
- 13. Induratumque est cor Pharaonis, et non audivit eos, sicut præceperat Dominus. Dio: Esod.
- 14. Dixit autem Dominus ad Moysen: ingravatum est cor Pharaonis, non vult dimittere popalam.
- 15. Vade ad eum manè , ecce egredietur ad aquas: et stabis in occursom eius super ripain fluminis: et virgam que conversa est in draconem, tolles in monu tuá.
- 16. Dicesque ad eum: Dominus Deus Hebræorum misit me ad te , dicens : dimitte populum menm ut sacrificet mihi in deserto; et usque ad præsens audire noluisti.
- 17. Hec igitur dicit Dominus : in hoc scies gued sim Dominus: ecce percution virga, quæ in manu meå est, aquam fluminis, et vertetur in sanguinem.
- 18. Pisces quoque qui sunt in fluvio, morientur, et computrescent aque, et affligentur Ægyptii bibentes squam fluminis.
- 19. Dixit quoque Dominus ad Moysen : dic ad Aaron: tolle virgam tuam, et extende manum tuam super aguas Ægypti, et super fluvios eorum, et rivos ac paludes, et omnes lacus aguarum, ut vertantur in sanguinem : et sit cruor in omni terra Ægypti, tam in ligneis vasis quam in saxeis.
- 20. Feceruntque Moyses et Aaron sicut præceperat Dominus: et elevans virgam percussit aquam fluminis coram Pharaone et servis ejus, quæ versa est in sanguinem. Infr. Mosk: Esod. 17, 5. Con-FIDENZA: Salm. 77, 49. ISRABLITI: Salm. 104, 28.

- Et pisces, qui erant in flumine, mortui sunt: computruique fluvius, et non poterant Repytiti bibere aquam fluminis, et fuit sauguis in tola terra Ægypti.
- 22. Feceruntque similiter malefici Ægyptiorum incantationibus suis; et induratum est cor Pharasonis, nec audivit eos, sicut præceperat Dominus. Euzum : Sap. 17, 7.
- 23. Avertitque se, et ingressus est domum suam, nec apposuit cor etiam hac vice.
- 24. Foderunt sutem omnes Ægyptii per circuitum fluminis aquam ut bibereut; non enim poterant bibere de aquá fluminis.
- 25. Impletique sunt septem dies postquam percussit Dominus fluvium.

Mosk: Esodo, capo 8. Iddio manda di nuovo Mosè a trovare il Faranne, il quale rimane ancora nell'ostinazione. L'Egitto è colpito dalla seconda piaga, le rane: anno 2513.

Dixit quoque Dominus ad Moysen: Ingredere ad Pharaonem, et dices ad eum: hec dicit Dominus: dimitte populum meum, ut sucrificet mihi:

- 2. sin autem nolueris dimittere, ecce ego perentiam omnes terminos tuos ranis.
- 3. Et ebuliet fluvius ranss, que ascendent, et ingredientur domum tuam, et cubiculum lectuli tai, et super stratum tuum, et in domos servorum tuorum, et in populum tuum, et in furnos tuos, et in reliquiss ciborum tuorum:
- 4. et ad te, et ad populum tuum, et ad omues servos tuos intrabunt ranze. Israeliti: Salm. 104, 29.
- 5. Dixitque Dominus ad Moysen: dic ad Asron: extende manum tuam superfluvios ac super rivos et paludes, et educ ranas super terrain Ægypti.
- 6. Et extendit Asron menum super aquas Ægypti, et ascenderunt ranæ, operueruntque terram Ægypti.
- 7. Fecerunt autem et inalefici per incantationes suas similiter, eduxeruntque ranas super terram Ægypti. Egiziani: Sap. 17, 7.
- 8. Vocevit autem Pharo Moysen et Aaron, et dixit eis: orate Dominum ut auferat ranas à me et a populo meo; et dimittam populum ut sacrificet Domino.
- g. Dixitque Moyses ad Pharaonem: constitue milit quando deprecer pro te, et pro servis tuis, et pro populo tuo, ut abiganto r ranæ à te, et à domo tuå, et à servis tuis, et à populo tuo; et tantòm in flumine remaneunt.

- 10. Qui respoodit: cras. At ille; juxta, inquit, verbum tuum faciam: ut scias quoniam non est sicut Dominus Deus noster.
- 11. Et recedent ranz à te, et à domo tuâ, et à servis tuis, et à populo tuo; et tautum in flumine remanebunt.
- 12. Egressique sunt Moyses et Aaron à Pharaone: et clamavit Moyses ad Dominum pro sponsione ranarum quam condixerat Pharaoni.
- 13. Fecitque Dominus juxta verbum Moysi: et mortum sunt ranse de domibus, et de villis, et de agris.
- 14. Congregoveruntque ess in immensos aggeres, et computruit terra.
- Il Faraone, ostinato in cuor suo anche dono la seconda piaga, è colpito da una tersa piaga, quella dei mosconi, e da una quarta, quella delle mosche di vario genere.
- 15. Videns autem Pharao quod data esset requies, ingravavit cor suum, et non audivit eos, sicut præceperat Dominus.
- 16. Dixitque Dominus »d Moysen: loquere »d Asron: extende virgem tuem, et percute pulverem terræ: et sint sciniphes in universå terrå Ægypti.
- 17. Feceruntque ità. Et extendit Aaron manun, virgam teneus: percussitque pulverem terre, et facti sunt sciniphes in hominibus et in jamenis: omnis pulvis terræ versus est in sciniphes per totam terram Ægypti. Isbakutt: Salm. 104, 30.
- 18. Feceruntque similiter melefici incentationibus suis, ut educerent sciniphes, et non potuerunt: erantque sciniphes tàm in hominibus quàm in juments.
- 19. Et dixerunt malefici ad Pharaonem: digitus Dei est hic, induratumque est cor Pharaonis, et non audibit eos sicut præceperat Dominus.
- 20. Dixit quoque Dominus ad Moysen: consurge diluculò, et sta coram Pharaone: egredictur enim ad aquas: et dices ad eum: hæc dicit Dominus: dimitte populum meunut sacrificet milii.
- 21. Quod si non dimiseris eum, ecce ego immittam in te, et in servos tuos, et in populum tuum, et in domos tuss omne genus muscarum, et implebuntur domus Ægyptiorum muscis diversi geoeris, et universa terra in qua fuerint.
- 22. Faciamque mirabilem in die illä terram Gessen, in quå populus meus est, ut non sint ibi museæ: et sciss quoniam ego Domiuus in medio terræ. Edizian: Sap. 16, 9.
- 23. Ponumque divisionem inter populum meum, et populum tuum: crus erit signum istud.

- Fecitque Dominus ità. Et veuit musca gravissima in dounos Pharaonis et servorum ejus, et in omuem terram Ægypti, corruptaque est terra ah hojuscemodi muscis.
- Il Faranne per essere liberato da quelle piaghe promette di lasciare andare il popolo di Israele a fare sacrifivo al Signore nel deserto: ma tolte via da Mosè le mosche, si indurò il cuore del Faranne, in guisa che neppure questa volta lasciò che il popolo partisse.
- 25. Vocavitque Pharao Moysen et Aaron, et ait eis: ite et sacrificate Deo vestro in terrà hàc. 26. Et ait Moyses: non potest ità fieri: aho-
- minationes enim Ægyptiorum immolabions Domino Do nostro. Quòd si mactaverimus ea que colunt Ægyptii coram eis, lapidibus nos obruent.
- 27. Viam trium dierum pergemus in solitudinem: et sacrificahimus Domino Deo nostro, sicut præcepit nobis. Dio: Esod. 3, 18.
- 28. Dixitque Pharao: ego dimittam vos ut sacrificetis Domino Deo vestro in deserto: verumtamen longiùs ne abeatis, rogate pro me.
- 29. Et ait Moyses: egressus à te, orabo Dominum, et recedet musca à Pharaone, et à servis suis, et à populo ejus cras: verumtamen noli ultrà fallere, ut non dimittas populum sacrificare Domino.
- 30. Egressusque Moyses à Pharaone, oravit Dominum.
- 31. Qui fecit juxta verbum illius : et abstalit muscas à Pharaone, et à servis suis, et à populo
- 32. Et ingravatum est cor Pharaonis, ità ut nec hac quidem vice dimitteret populum.

ejus : non superfuit ne una quidem.

Mosè: Esodo, capo 9. Quinta piaga, la peste nei giumenti degli Egiziani, per cui periscono tutti. Ma degli animali de'figliuoli d'Israele non ne perisce uno: anno 2513.

Dixit autem Dominus ad Moysen: ingredere ad Pluraonem, et loquere ad eum: hæc dicit Dominus Deus Hæbreorum: dimitte populum meum ut sacrificet mili.

- 2. Quòd si adhuc renuis, et retines eos,
- 3. eccè manus mes erit super agros tuos, et super equos, et asinos, et camelos, et boves, et oves, pestis valdè gravis.
- 4. Et ficiet Dominus mirabile inter possessiones Israël, et possessiones Ægyptiorum, ut nihil omnino perest ex his quæ pertinent ad filios Israël.

- Goostituitque Dominus tempus, dicens : cras faciet Dominus verbum istud in terră.
- 6. Fecit ergò Dominus verlum hoc alterà die: mortuaque sunt omnia animantia Ægyptiorum: de animalibus verò filiorom Israel nilni omninò periit.
- Et misit Pharao ad videndum: nec erat quidquam mortuum de his quæ possidebat Israel. Ingravatunique est cor Pharaonis, et non dimisit populum.
- Sesta piaga. Iddio fa spargere della cenere verso del cielo alla presenza del Faraone, e ne vengono ulcere e grossi tumori agli uomini ed ai giumenti per tutta la terra d'Egitto.
- 8. Et dixit Dominus ad Moysen et Arcon: tollite pleuss manus cineris de camino, et spargat illum Moyses in culum coram Pharaone.
- Sitque pulvis super omnem terram Ægypti;
   erunt enim io hominibus et jumentis ulcera, et vesicæ turgentes, in universå terrå Ægypti.
- 10. Tuleruntque cinerem de camino, et steteront coram Pharaone, et sparsit illum Moyses in celum: factaque sunt ulcera vesicarum turgentium in hominibus et in jumentis:
- 11. nec poterant malefici stare coram Moyse propter ulcera que in illis erant, et in omni terrà Ægypti.
- 12. Induravitque Dominus cor Pharaonis, et non audivit eos, sicut locutus est Dominus ad Moysen.

Settima piaga: la grandine, i tuoni ed i fulmini.

- 13. Dixitque Dominus ad Moysen: manè consurge, et sta coram Pharaoce, et dices ad emm: hec dicit Dominus Deus Hebrecorum: dimitte populum meum ut sacrificet milu.
- 14. Quis in line vice mittam omnes plages mess super cor tuom, et super servos tuos, et super populum tuom, ut seiss quod non sit similis mei in omni tertă.
- 15. Nuoc enim extendens manum percutiam te et populum toum peste, peribisque de terrà.
- 16. Ideireò autem posui te, ut ostendam in te fortitudiuem means, et narretur nomen meum in omni terrà. Romani: Epist. 9, 17.
- 17. Adhuc retines populum meum: et non vis dimittere eum?
- 18. En pluam cràs hâc ipsà horà grandinem multam nimis, qualis non fuit in Ægypto, à die quâ fundata est usque in præsens tempus.
  - 19. Mitte ergò jam nunc, et congrega jumenta

tina et omnia quæ liabes in agro: homines enim, et jumenta, et universa quæ inventa fuerint foris, nec congregata de agris, cecideritque super eam grando, mortentur.

20. Qui timuit verbum Domini de servis Pharaonis, fecit confugere servos suos et jumenta in domos.

21. Qui sutem neglexit sermonem Domini, dimisit servos suos et jumenta in agris.

22. Et dixit Dominus ad Moysen: extende manum tuam in cœlum, ut flat grando in universă terră Ægypti super homines, et super jumenta, et super omnem berham agri in terră Ægypti.

23. Extenditque Moyses virgam in cœlum j'et Dominns dedit tonitrus, et grandinem, ac discurrentis falgura super terram: pluitque Dominus grandinem super terram Ægypti. EGIZIANI: Sap. 16. 16: 10. 10.

24. Et grando et ignis mixta pariter ferebantur: tanteque fuit magnitudinis, quanta anté nunquam apparnit in universâ terrâ Ægypti, ex quo gens illa condita est.

25. Et percussit grando in omni terră Ægypti cuncia que fuerunt in agris, ah homine usque ad jumentum: cunctanque herbam agri percussit grando, et omne lignum regiouls confregit. Isaaz. Lett.: Calm. 104, 31, 32.

26. Tantum in terrà Gessen, ubi erant filii Israel, grando non cecidit.

Il Faraone spaventato dalla settima pinga, perchè questa cessi, promette di lascuar libero il popolo: ma non mantiene la parola, ed il suo cuore nuovamente s' indura.

27. Misitque Pharao, et vocavit Moysen et Aaron, dicens ad eos: peccavi etiam nunc: Dominus justus: ego et populus meus, impii.

28. Orate Dominum ut desinaut tonitrus Dei et grando: ut dimittan vos, et nequaquam bic ultrà manestis.

29. Ait Moyses: cum egressus fuero de urlie, extendam palmas meas ad Dominum, et cessabunt touitrus, et grando non erit: ut sciss quis Domini est terro:

30. novi sutem quòd et tu, et servi tui, necdum timestis Dominum Deum.

31. Linum eigò et hordeum læsum est, eò quòd hordeum esset virens, et linum jain folliculos germinaret:

32. triticum autem et far non sunt læsa, quia serotina eraut.

33. Egressusque Moyses à Pharaone ex urbe, tetendit maus ad Dominum: et cessaverunt

tonitrus et grando, nec ultrà stillavit pluvis super terram.

34. Videns autem Pharao quod cessasset pluvia, et grando, et tonitrus, auxit peccatum :

35. et ingravatum est cor ejus, et servorum illius, et induratum nimis: nec dimisit filios Israël, sicut præceperat Dominus permanum Moysi.

Mosk: Esodo, capo 10. Ottova piaga, le locuste: queste divorano quel che avanzò dalla grandine: anno 2513.

E<sub>1</sub> dixit Dominus ad Moysen: ingredere ad Pharaonem. Ego enim induravi cor ejus, et servorum illius, ut faciam signa mea lucc in eo, Sup-Most: Esod. 7, 3, 13.

2. et nerres in auribus filii tui, et nepotum tuorum, quoties contriverim Ægyptios, et signa mea fecerim in eis: et sciatis quia ego Dominus.

3. Introierunt ergó Moyses et Asron ad Pharaouem, et dixermit ei: hæc dicit Dominus Deus H-biæorum: usquequó non vis subjeci militi dimitte populum meum, ut sacrificet militi.

4. Sin nutem resistis, et non vis dimittere eum: ecce ego inducum cras locustam in fines tuos; Egiziani: Sap. 16, 9.

5. quæ operiet superficiem terræ, ne quidquem ejus suparest, sed comedatur quod residuum fuerit grandini. Corrodet enim omnia ligua quæ germinant in agris.

6. Et implebunt domos tuns, et servorum tuorum, et omnium Ægyptiorum; quantam non viderunt patres tui, et avi, ex quo orii sunt saper terrain, usque in præsentem dem. Avertitque se et egressus est à Pharaone.

7. Dixerunt autem servi Pharannis ad eum : usquequò patiemur hoc scandalum ? dunitte homines ut sacrificeot Domiuo Deo suo. Nonue vides quòd perierit Ægyptus ?

8. Revocaveruntque Moysen et Aaron ad Pharaonem: qui dixit eis: ite, sacrificate Domiuo Deo vestro: quinam sunt qui ituri sunt?

 Ait Moyses: cum parvulis nostris et seoioribus pergemus, cum filis et filialus, cum ovibus et armentis; est enim solemnitas Domini Del nostri.

10. Et respondit Phereo: sic Dominus sit vobiscum, quomodò ego dimittem vos, et pervulas vestros. Cui duhinn est quod pessimè coglietis?

11. Non fiet ità, sed ite tantum viri, et sacrificate Domino: hoc enim et ipse petistis. Statimque ejecti sout de conspectu Pharaonis.

12. Dixit autem Dominus ad Moysen: extende manum tusin super terram Ægypti ad locustam,

ut ascendat super eam, et devoret omnem herbam quæ residua fuerit grandini.

- 13. Et extendit Moyses virgam super terrain Ægypti: et Doninus induxit ventum mentem tota die illa et nocte: et mone facto, ventus ureus levavit locustas.
- 14. Que ascenderunt super universam terrain Ægypti, et sederunt in cunciis finibus Ægyptiorum innumerabiles, quales ante illud tempus non fuerant, nec posteà futuræ sunt.
- 15. Operneruntque noiversam superficiem terræ vastautes omnin. Devorata est igitur herlas terra, et quidquid pomorum in arboribus flut, quæ grando dimiserat: nihilque omninò virens relictum est in lignis et in herbis terræ, in cuncià Ægypio. Isanaturi: ¿Adm. 104, 33, 34.
- 16. Quamohrem festinus Pharao vocavit Moysen et Aaron, et dixit eis : peccavi in Dominum Deum vestrum, et in vos.
- 17. Sed nunc dimittite peccatum mihi etiam håc vice, et rogate Dominum Deum vestrum, ut auferat à me mortem istam.
- 18. Egressusque Moyses de couspectu Pharaonis, oravit Dominum.
- 19. Qui flare fecit ventum ab occidente vehementissimum; ct arreptam locustam projecit in mare Rubrum: nou remansit ne una quidem in cunctis finibus Ægypti.
- Il Faraone prega ancora Mosè, affinchè interceda dal Signore che sia tolta la piuga delle locuste: ma neppure questa volta dà licenza al popolo, secondo la sua promessa. Iddio perciò manda la nona piaga di tenebre foltissime, per ragione delle quali il Faraone permette che gli Israeliti se ne vadano: ma instando Mosè, perchè vadano con essi anche tutti è besinami; quegli ciò nega, e minaccia di dar morte a Mosè.
- 20. Et induravit Dominus cor Pharaonis, nec dimisit filios Israël.
- 21. Dixit autem Dominus ad Moysen: extende manum tuam in cœlum. Et sint tenebræ super terram Ægypti, tam densæ ut palpari quæant. Isnatur: Salm. 101, 22.
- 22. Extendique Moyses manum in cœlum, et factæ sunt tenebræ horribiles in universå terrå Ægypti tribus diebus.
- 23. Nemo vidit fratrem snum, nec movit se de loco in quo erat: ubicumque autem habitaliant filii Israël, lux erat. Egiztaxi: Sap. 17, 2: 18, 1.
- 24. Vocavitque Phorno Moysen et Aaron, et dixit eis: ite, sacrificate Domino: oves tantum

- vestræ et armenta remaneant, parvuli vestri eant voltiscum.
- 25. Art Moyses: hostias quoque et holocausta dabis nohis, que offerantus Domino Deo nostro.
  26. Cuncti greges pergent nohiscum: non re-
- manebit ex ets ungula: que necessaria sunt in cultum Domini Dei nostri: præsertim cum ignoremus quid debeat immolari, donec ad ipsum locum perveniamus.
- 27. Induravit autem Dominus cor Pharaonis, et noluit dimittere cos.
- Dixitque Pharao ad Moysen: recede à me, et cave ne ultrà videas faciena meam: quocumque die apparueris mihi, morieris.
- 29. Respondit Moyses: ità fiet ut locutus es, non videbo ultrà faciem tuam.
- Mosi: Esodo, capo 11. Predizione della decima ed ultima piaga, con cui Iddio affiggerà l' Egitto, la strage de' primogeniti. Ordina agli Israeltti di domandare in prestito agli Egiziani i loro vasi d'oro e d'argento.
- Et dixit Dominus ad Moysen: adhuc una plega tangem Pheraonem et Ægyptum, et post hac dimittet vos, et exire compellet.
- Dices ergó omui plebi, ut postulet vir ab amico suo, et mulier à vicinà suà, vasa argentea et aurea. Dio: Esod. 3, 21, 22. ISBABLITI: Salm. 104, 36. Pasqua: Esod. 12, 35.
- 3. Dabit autem Dominus gratiam populo suo coram Ægyptiis. Fuitque Moyses vir magnus valdė in teria Ægypti coram servis Pharaonis et omni populo. Paranancii: Eccli. 45, 1.
- 4. Et sit: bæc dicit Dominus: mediå nocte egredisr in Ægyptum:
- 5. et morietur omne primogenitum in teriă Ægyptiorum, à primogenito Pharaonis qui sedet in solio ejus, usquè ad primogenitum ancilla quas est ad molam, et omnia primogenita jumentorum. Pasqua: Esod. 12, 12, 23, 29.
- 6. Eritque clamor magnus in universà terrà Ægypti, qualis nec ante fuit, nec posteà futurus est.
- 7. Apud omnes autem filios Israel non mutiet canis ab homine usque ad pecus: ut sciatis quanto miraculo dividat Dominus Ægyptios et Israel.
- 8. Descendentque omnes servi tui isti ad me, et adorabunt me, dicentes: egredere tu, et omnis populus qui subjectus est tibi: post hæc egrediemur.
- Et exiit à Pharaone Iratus nimis. Dixit autem Dominus ad Moysen: uon audiet vos Pharao, ut multa signa fiant in terrà Ægypti.

10. Moyses autem et Aaron feceriint omnia ostenta quæ scripta sunt, corain Pharaone. Et induravit Dominus cor Pharaonis, nec dimisit filies Israël de terrá suá.

Iddio dichiara a Mosè le cerimonie da osservarsi per celebrare la prima Pasqua: Esod. capo 12.

Mosk: Esodo, espo 13. Comanda Dio che a lui si offeriscano i primogeniti degli uomini e degli animali, e che la memoria della liberazione dall' Egitto, conservisi nella celebrazione della Pasqua, e nella consacrazione dei primogeniti.

Locatusque est Dominus ad Moysen, dicens:
2. sanctifica militi omne primogenitum quod
sperit vulvam in filis Israël, talu de hominibus
quam de jumentis: men sunt enim omnis. Dacatocos: Esod. 34, 19. Vort: Lev. 27, 36. Candattalked d'ors. Nam. 8, 16, 17. Bettanniste Luc. 2, 23.

- 3. Et ait Moyses ad populum: mementote diei bujus in quà egressi estis de Ægypto et de domo servitutis, quonism in manu forti eduxit vos Dominus de loco isto, ut uon comedatis fermentatum namem.
  - 4. Hodiè egredimini mense novarum frugum.
- 5. Cumque introduxerit te Dominus in Terram Chananzi, et Hethzi et Amorthæi, et Hevze et Jebuszi, quam juravit patrihus tuis ut daret tibi, terram Muentein lacte et melle, celebrabis hunc morem sacrorum mense isto.
- 6. Septem diebus vesceris azymis: et in die septimo erit solemnitas Domini.
- 7. Azyma comedetis septem diebus: non apperebit apud te aliquid fermentatum, nec in cunctis finibus tuis.
- 8. Narrabisque filio tuo in die illo, dicens: hoc est quod fecit mihi Dominus quandò egressus sum de Ægypto.
- g. Ét erit quesi signum in menu tuâ, et quesi monumentun aute oculos tuos: et ut lex Domini semper sit in ore tuo, in menu enim forti eduxit te Dominus de Ægypto.
- 10. Custodies lujuscemodi cultum statuto tempore à diebus in dies.
- 11. Cùmque introduxerit te Dominus in Terram Chananai, sicut juravit tibi et patribus tuis, et dederit tibi esm:
- 12. separabis omne quod aperit vulvam Domino, et quod primitivum est in pecoribus tuis: quidquid habueris masculini sexus consecrabis Domino. Lecot: Esod. 22, 29. Decatogo: Esod. 34, 10. Ezemiete: 44, 30.
  - 13. Primogeuitum asini mutabis ove : quòd si

- non redemeris, interficies. Omne autem primogeoitum hominis de filiis tuis, pretio redimes.
- 14. Cumque interrogaverit te filius tuus cres, dicens: quid est hoc? respondebis ei: in manu forti eduxit nos Dominus de terrà Ægypti de domo servituis.
- 15. Nom còm induratus esset Pharao, et nollet nos dimitere, occidit Dominus onnee primogentum iu terrà Ægypti, à primogenito hominis usquè ad primogenitum jumentorum: idcircò immolo Domino onne quod aperit vulvam masculioi sexús, et omuia primogenita filiot um meorum redimo.
- 16. Ent igitur quasi signum in manu tuå, et quasi appensum quid, ob recordationem, inter oculos tuos; eò quòd in manu forti eduxit nos Dominus de Ægypto. Amone: Deut. 6, 8, 9.
- 11 Signore conduce gli Israeliti non pel paese dei F\(\ti\)istei, ma pel deserto che \(\tilde\) presso il mar Rosso. Mos\(\tilde\) prende seco anche le ossa di Giuseppe. Gli Israeliti pongono i loro alloggiamenti in Etham. Il Signore precede gli Israeliti per insegnar loro la strada, di giurno con una colonna di nuvole, di notte con una colonna di faoco.
- 17. Igitur cum emisisset Pharao populum, non eos duxt Deus per viam terra Philisthiin quavicua est: reputaus no forté pœusteret eum, si vidaset adversum se bella cousurgere, et revertereur in Ægyptum.
- 18. Sed circumduxit per viam deserti, quæ est juxta mare Rubrum : et armati asceuderunt filii Israël de terra Ægypti. Ezzonele: 20, 5 a 11.
- 19. Tulit quoque Moyses ossa Joseph secum; eò quòd adjurasset filos Israël, diceus: visitabit vos Deus, offerte ossa tues hinc vobiscum. Gusepre: Gen. 50, 26. Esset: Epst. 11, 22.
- 20. Profectique de Socoth castrametati sunt in Etham in extremis finibus sotitudinis.
- 21. Dominus autem præcedebat cos, ad ostendendam viam per diem in columnā nubis, et per uoctem ia columnā iguis, ut dux esst litueris utroque tempore. Giosuži Num. 14, 14. Israzutri: Deul. 1, 33. Esban lib. 2, cap. 9, vers. 19. Constri: Epist. 10, 1.
- 22. Nunquem defuit columnă nubis per diem, nec columnă ignis per noctem, corau populo. ISRAELIT: Salm. 104, 38. EGIZIANI: Sap. 18, 3. Consti: 1 Epist. 10, 1.

Mosè: Esodo, capo 14. Iddio ordina agli Israeliti che tornino indietro, e che pongano gli al-

loggiamenti lungo il mave, per dar luogo al Faraone di inseguirti, ed al Signore di far conoscere la sua possanza coutro quel re e contro il suo popolo i anno 2513.

Locutus est autem Do minus ad Moysen, dicens:

2. Loquere filiis Israël: reversi castrametentur è regione Philiabiroth, quae est inter Magdalum et mare contra Beelsephon in conspectu ejus castra ponetis super mare.

- 3. Dicturusque est Phorso super filiis Israël : conretati sunt in terrà , conclusit eos desertum.
- 4. Et iudurabo cor eins , ac persequetur vos: et glorilicabor in Pharaone, et iu omni exercitu eins. Scientque Ægyptii quia ego sum Dominus. Feceruntque ità.
- 5. Et auatistum est regi Ægyptiorum quòd fugisset populus : immulstunque est cor Plismonis et servorum ejus super populo, et dixerunt : quid voluinus facere ut d'initterenus Israël ne serviret nohis? Ecizian: Sap. 19, 3.
- 6. Junxit ergò currum, et omnem populum suum assumpsit secum.
- 7. Tulitque sexcentos currus electos, et quidquid in Ægypto curruum fuit, et duces totius
- 8. Induravitque Dominus cor Pharaonis regis Ægypti, et persecutus est filios Israël: at illi egressi erant in manu excelsă.
- 9. Còmque persequerentur Ægyptii vestigis præcedentium, repercerunt cos in castris super mare: onnis æquitatus et currus Pharsonis, et noiversus exercitus, erant in Phihahiroth contra Beelsephon. Guda: 1 Macc. 4, 9. Meravione: Gios. 24, 6.
- Gli Israeliti, vedendo l'armata del Faraone che li insegue, lianno paura grande, ed altano le loro grida al Signore: mormorano contro Mosè, il quale li persuade a non temere, promettendo loro la protezione del Signore.
- 10. Cùmque appropinquasset Pharao, levantes filii Israël oculos, videruut Ægyptios post se, et timuerunt valde: clainaveruntque ad Doininum,
- 11. et dixerunt ad Moysen: forsiten non erent sepulchre in Ægypto, ideè tulisti nos ut moreremur in solitudene: quid hoc facere voluisti, ut educeres nos ex Ægypto?
- 12. Nonne iste est sermo quem loquebamur ad le in Ægypto, dicentes: recede à nobis ut servianus Ægyptiis? Multò enim melius erat servire ets, quam mori in solitudine.
  - 13. Et ait Moyses ad populum : nolite timere:

state, et videte magnalia Domini quæ facturus est hodië: Ægyntios enim, quos nunc videtis, nequaquam ultrà videbitis usquè in sempiternum. 14. Dominus pugnishit pro vobis, et vos tacebitis.

Mosè divide il mar Rosso, e lo passano a piede asciutto gli Israeliti.

- t5. Dixitque Dominus ad Moysen: quid clamas ad me 7 loquere filiis Israël ut proficiscantur.
- 16. Tu autem eleva virgam tuam, et extende manum tuam super mare, et divide illud, ut gradiantur filii Israel in medio mari per siccum.
- 17. Ego sutem iudurabo cor Ægyptiorum ut persequantur vos: et glorificabor iu Pharaone, et in omni exercitu ejus, et in curribus et in equithus illius.
- 18. Et scient Ægyptii quia ego sum Dominus, cum glorificatus fuero in Phataoue, et in curribus alque in equitibus ejus.
- 19. Tollensque se angrius Dei, qui pracedehat castra Israël, abiit post eos: et cum eo pariter columna nunis, priore dimittens, post tergum. Eoom: Num. 20, 16.
- 20. stetit inter costra Ægyptiorum et costra Israël: et erat nuhes tenebrosa, et illuminans noctem, ità ut ad se iuvicem toto noctis tempore accedere non valerent.
- 21. Cùmque extendisset Moyses manum super mare, abstulit illud Dominus flante vento vehementi et urente totà nocte, et vertit in siecum: divisaque est aqua.
- 22. Et ingressi sont filit Israël per medium sici mariis: erat enim aqua quasi murus à dextrà corum et Israë. \*\*\*\* \*\*\*Zeda: Costmarxa: \*\* Satm. 77, 16. Israelli: Satm. 104, 36: Satm. 105, 10, 11. Dio! Satm. 113, 3, 5. Ediziani: Sap. 19, 7, Israelli: Os. 12, 13, Ebrat: Épist. 11, 29.
- Gli Egiziani, inseguendo gli Israeliti, entrano dietro a loro nel mezzo del mare, e tutta la cavalleria di Faraone e i suoi cocchi e cavalieri, e sono tutti sommersi dalle acque che si riuniscono e vanno loro sopra.
- 23. Persequentesque Ægyptii ingressi sunt post eos, et onnis equitatus Pharaonis, currus ejus et equites per medium maris.
- 24. Janque adveuerat vigilia matutina, et ecce respiciens Dominus super castra Ægyptiorum per columnam ignis et nubis, interfecit exercitum corum: Ecuzani: Sap. 18, 5, 15: 19, 7. Sup. Mosi: Esod. 13, 21, 22
  - 25. et subvertit rotus curraum, ferelienturque

MOS

in profundum. Dixerunt ergò Ægyptii : fugiamus Israelem: Dominus enim pugnat pro eis contra nos.

- 26. Et ait Dominus ad Moysen: extende mannin tuam super mare, et revertantur aques ad Ægyptios super currus et equites eorum.
- 27. Còmque extendisset Moyses menum contra mare, reversum est primo diluculo ad priorem locum: fugientihusque Ægyptiis occurrerunt aquæ, et involvit eos Dominus in mediis fluctibus. Eciziani: Sap. 18, 5.
- 28. Reversæque sunt aquæ, et operuerunt currus et equites cuncti exercitus Pharaonis, qui sequentes ingressi fuerant mare: uec unus quidem superfuit ex eis. OLOFERNE: Giudit. 5, 13. ISRAE-LITI: Salm. 105, 12.
- 29. Filii autem Israël perrexerunt per medium sicci maris, et aquæ eis erant quasi pro muro à dextris et à sinistris:
- 30. liberavitque Dominus in die illå Israël de manu Ægyptiorum.
- 31. Et viderunt Ægyptios mortuos super littus maris, et manum magnam quam exercuerat Dominus contra eos: tinuitque populus Dominum, et crediderunt Dominuo, et Moysi servo ejus. Esona: Lib. II, cap. 9, vers. 9 n 12.

Mosk: Esodo, capo 15. Cantico di Mosè in rendimento di grazie per il passaggio del mar Rosso, e per la sconfitta degli Egiziani.

Tunc cecinit Moyses et filii Israül carmen hoc Domino: et dixerunt: cantemus Domino: gloriosè enim magnificatus est, equum et ascensorem dejecit in mare. Sapiraza: 10, 20.

- 2. Fortitudo men, et laus men Dominus, et factus est mihi in salutem: iste Deus meus, et glorificabo eum: Deus patris mei, et exaltabo eum. Lon: Sulm. 117, 14. CANTICO: Is. 12, 2.
- 3. Dominus quasi vir pugnator, Omnipotens nomen eius.
- 4. Currus Pharaonis et exercitum ejus projecit in mare: electi principes ejus submersi sunt in mare Rubro.
- 5. Abyssi operuerant eos, desceuderunt in profundum quasi lapis.
- 6. Dexters tus, Domine, magnificats est in fortitudine: dexters tus, Domine, percussit inimicum.
- 7. Et in multitudine glorise deposuisti adversarios tuos: misisti iram tuam, quæ devoravit eos sicut stipulani.
- Et in spiritu furoris tui congregatæ sunt aquæ: stesit unda fluens, congregatæ sunt abyssi in medio maris.
  - 9. Dixit inimicus: persequer et comprehendam,

- dividum spolia, implebitur anima mea: evaginabo gladium meum, interficiet eos manus mea.
- 10. Flavit spiritus tuus, et operuit eos mare: submersi sunt 'quasi plumbum in aquis vehementibus.
- 11. Quis similis tui in fortibus Domine? Quis similis tui, magnificus in sanctitate, terribilis atque laudabilis, faciens mirabilis, Apocausse: 15. 3-
- 12. Extendisti manum tuam , et devoravit eos terra.
- 13. Dux suisti in misericordia tua populo quem redemisti: et portasti eum in sortitudine tua, ad habitaculum sanctum tuum. Arocaussa: 5, 10,
- 14. Ascenderout populi, et irati sunt : dolores obtinuerent habitatores Philisthiim.
- 15. Tunc conturbati sunt principes Edom, robustos Mosb obtinuit tremor: obriguerunt omnes babitatores Chanasan.
- 16. Irrust super eos formido et pavor, in maguiudine brachii tui: fisat immobiles quasi lapis, donec pertranseat populus tuus, Domine, donec pertrauseat populus tuus iste quem possedisti.
- 17. Introduces cos, et plantabis in monte lacreditatis tue firmissimo habitaculo tuo quod operatus es, Domine: sanctuarium tuum, Domine, quod firmaverunt manus tue.
  - 18. Dominus regnabit in æternum et ultrà.
- 19. Ingressus est enim eques Pliarao cum curribus et equitibus ejus in mare: et reduxit super eos Dominus aquas maris: filii autem Israël ann-bulaverunt per siccum in medio ejus. Israelatti: Salm. 104, 42: Salm. 105, 10, 13.

Maria, profetessa, sorella di Aronne, canta il canico di Mosè, andandole dietro co'timpuni, e tessendo carole tutte le donne. Gli Israeliti entrarono nel deserto di Sur, dove, non trovando acqua, mormorano. Mosè addolcisce le acque amare di Mara. Di là vanno ad Elim, dove erano dodici fontane e settanta palane. Anno 5131.

- 20. Sumpsitergo Maria prophetissa, soror Aaron, tympanum in manu sua: egressæque suut omnes mulieres post eam cum tympanis et choris,
- 21. quibus præcinelist, dicens: canteinus Donino: gloriosè enim magnificatus est, equum et ascensorem eius dejecit in mare.
- 22. Tulit autem Moyses Isrvël de mare Rubro, et egressi sunt in desertum Sur; ambulaveruntque tribus diebus per solitudinem, et nou inveniebant aquam.
- 23. Et venerunt in Mara, nec poterant bibere aquas de Mara, eò quòd essent amare: undé et

congruum loco nomen imposuit, vocans illum Marà: id est amaritudinem.

- 24. Et murmuravit populus contra Moysen, dicens: quid bibemus?
- 25. Al ille clamavit ad Dominum, qui ostendit ei lignum: quod câm misisset in aquas, in dulcedinem versæ sunt: ilni constituit ei præcepta, atque judicia, et illi tentavit eum, OLOFERNE: Giudit. 5, 15. Viarà: Eccli. 38, 5.
- 26. dicens: si audieris vocem Domini Dei tui, et quod rectum est coram eo feceris, et obedieris mandalis ejus, custodierisque omnia præceptu illius, cuoctum languorem, quem posai in Ægypto non inducam super te: ego enim Dominus sanator tuus.
- 27. Venerunt autem in Elim filli Israël ubi erant duodecim footes aquarum, et septuaginta palmæ: et castrametati sunt juxta aquas. Accampanent: Num. 33, 9.

Mormorano gli Israeliti nel deserto di Sin per la scarsezza dei viveri, e Dio manda loro le quaglie e piove munna a sazietà. Comando del Sigaore intorno all'osservanza del sabbato, e intorno al recogliere la manna, e come dee riporsela per memoria dell'averli Dio nudriti con essa ogni di per quarant'aoni: Manna: Exod. cop. 16.

Most: Esodo, espo 17. Gli Israeliti mormorano nuovamente a l'aphidim per mancanza d'acqua: il Signore fa sortire l'acqua dalla pietra di Horeb.

Agitur profects ounis multitudo filiorum Isrsel de deserto Sin per mansiones sues, juxta sermonem Domini, costrametati sunt in Raphidim, ubi nun erst aqua ad bibendum populo. Acqua: Num. 20, 1 a 4.

- 2. Qui jurgatus contra Moysen, ait: da nobis aquam, ut liihamus. Quihus respondit Moyses: quid jurgamioi contra me? Cur tentatis Dominum?
- 3. Sitivit ergò ibl populus præ aquæ penurià, et murmirisvit contra Moysen, dicens: cur fecisti nos exire de Ægypto, ut occideres nos, et liberos nostros, ac jumenta siti? Acqua: Num. 20. 4.
- 4. Clantavit autem Moyses ad Dominum, dicens: quid fuciam populo liuic? Adhuc paululum, et lapidabit me.
- 5. Et ait Dominus ad Moysen: antecede populum, et sume tecum de senioribus Israël: et virgam, quá percussisti fluvium, tolle in manu tuå, et vade. Sup. Mosk: Esod. 14, 21. Corriutal.

- DENZA: Salm. 77, 18. 19. Giunet: Is. 49, 21. CORINTJ: 1 Epist. 10, 4.
- 6. En ego stabo ibi coram te, supra petram Horeb: percutiesque petram, et exibit ex cà aqua, ut bibat populus. Fecit Moyses ità coram senioribus Israël. Accus: Num. 20. 8.
- Et vocavit nomen loci illius, tentatio, propier jurgium filiorum Israël, et quia tentaverunt Dominum, dicentes: est ne Dominus in nobis, an non?
- Gli Amaleciti assaliscono gli Israeliti; ma combattendo Giosuè, e Mosè pregando colle mani distese sul monte, i nemici sono vinti.
- 8. Venit autem Amalec: et pugnahat contra Israël in Raphidim. Amaleciti: Deul. 25, 17. Olofferne: Giudit. 4, 13. Sapienza: 11, 3.
- Dixitque Moyses ad Josue: elige viros; et egresus. pugna contra Amalecitas, cras ego stabo in vertice collis, habens virgam Dei io manu meñ.
- to. Fecit Josus ut locatus erat Moyses, et pugnavit contra Amalec: Moyses autem et Aaron et Hur ascenderunt super verticem collis.
- 11. Cùmque levaret Moyses manus, vincebat Israël: siu autem paululum remisisset, superabat Amalec.
- 12. Manus autem Moysi erant graves: sumentes igitur lapidem, posuerunt subter eum, in quo sedit: Aaron autem et Hur sustentabant manus ejus ex utraque parte. Et factum est ut manus illius non lassarentur usquè ad occasum solis.
- 13. Fugavitque Josue Amalec et populum ejus in ore gladii.
- 14. Dixit autem Dominus ad Moysen: scribe boc ob monimentum in libro, et trade auribus Josue: delebo enim memoriam Amalec sub cœlo.
- 15. Ædificavitque Moyses altere: et vocavit nomen ejus, Dominus exaltatio mea, dicens:
- 16. quia manus soli Domini, et bellum Domini erit contra Amalec, à generatione in generationem.

Most: Esodo, capo 18. Jelhro, suocero di Mosè, gli rimena la moglie co figliuoli. Mosè gli racconta tutte le cose fatte da Dio a favore del suo popolo. Jelhro loda il Signore, conosce la sua grandezta e possanza, e gli offre olocausti ed ostie. Auno 2514.

Cùmque audisset Jethro, sacerdos Madian, cognatus Moysi, omnia quæ fecerat Deus Moysi, et Israeli populo suo, et quòd eduxisset Dominus Israël de Ægypto:

- 2. tulit Sephoram uxorem Moysi quam re-
- 3. et duos filios ejus quorum unus vocabatur Gersam, dicente patre: advena fui in terra aliena. Sup. Most: Esad. 2, 21, 22.
- 4. Alter verò Eliezer: Deus enim, ait, patris
- mei adjutor mens et eruit me de gladio Pharaonis.
  5. Venit ergò Jethro cognatus Moysi, et filii
  ejus, et uxor ejus, ad Moysen in desertum, ubi
- erat castrametatus juxta montem Dei.

  6. Et mandavit Moysi, dicens: ego Jethro cognatus tuus venio ad te, et uxor tue, et duo fi-
- gnatus tuus venio ad te, et uxor tua, et duo filii tui cum eà.
  7. Qui egressas in occursum cognati sui, ado-
- Qui egressas in occursum cognati sui, adoravit, et osculatus est enm: saintaveruntque se mutuò verbis pacificis. Cùmque intrasset tabernaculum,
- 8. narravit Moyses cognato suo cuneta quæ fecerat Dominus Plarsoni et Ægyptis propter Israil; universumque laborem, qui accidisset eis in itinere, et quod liberaverat eos Dominus.
- Lætatusque est Jethro super emnihus lionis, quæ fecerat Dominus Israeli, eò quod eruisset eum de mann Ægyptiorum,
- 10. et sit: benedicius Dominus, qui liberavit vos de manu Ægyptiorum, et de mann Pharsonis, qui eruit populam sunni de nismi Ægypti.
- 11. Nunc cognovi, quis magnus Dominus superomnes deos: «to quod superbe egerint contra illos. Issaturt: Esod. 1, 13, 14. Sup. Mosk: Esod. 5, 7 a 9, 10, 10: 14, 8.
- 12. Obtulit ergò Jethro cognatus Moysi Itolocausta et Itostias Deo: veneruntque Aaron et omnes seniores Israèl, ut comedereut panem cum eo coram Deo.
- Mosè, per consiglio di Jethro, cerca dei magistrati, che giudichino delle cause minori, riferendo a lui le cause più gravi e quelle risguardanti la religione.
- Alterá autem die sedit Moyses, ut judicaret populum, qui assistebat Moysi à mane usque ad vesperam.
- i.4. Quod cum vidisset cognitus ejus, omnia scilicet quæ sgebat in populo, ait: quid est boc quod facis in plebe ? Cur solus sedes, et omnis populus præstolatur de mitte usquè ad vesperam?
- 15. Cui respondit Mcyses: veuit ad me populus quærens sententism Dei.
- 16. Cùmque acciderit eis aliqua disceptatio, veniunt ad me, ut judicem inter eos, et ostendam præcepta Dei et leges ejus.
  - 17. At ille: non bonam, inquit, rem fecis:

- 18. stulto lahore consumeris et tu et populus iste, qui tecum est: ultrà vires tuas est negotium, solus illud non poteris sustinere: ISRAELITI: Deut. 1, 10 a 18.
- 19. sed audi verba mea alque consilia, et erit Deus tecum. Esto tu populo in his, quæ ad Denm pertinent, ut referas quæ dicuntor ad eum:
- 20. ostendasque populo cœremonias et ritum colendi, vianque per quam ingredi debeant, et opus quod facere debeant.
- 21. Provide autem de omni plebe viros potentes, et timentes Deum, in quibus sit veritas, et qui oderint avaritism, et constitue ex eis tribunos, et centuriones, et quinquagenarios, et decanos.
- 22. qui judicent populum omni tempore: quidquid autem majus suerit, reserant ad te, et ipsi minora tautummodò judicent: leviusque sit tibi, partito in alios onere.
- 23. Si hoc feceris, implebis imperium Dei, et præcepta ejus poteris sustentare: et omnis hic populus revertetur ad loca sua cum pace.
- 24. Quibus auditis, Moyses fecit omnia, quæ ille suggesserat.
- 25. Et electis viris strenuis de cuncto Israël, constituit eos principes populi, tribunos, et ceuturiones, et quiquagenarios, et decanos.
- 26. Qui judicabaut plebem omni tempore : quidquid antem gravius erat, referebant ad eum, faciliora tantummodò judicantes.
- 27. Dimisitque cogustum suum : qui reversus shiit in terram suam. Sinaï : Num. 10, 29.
- Mosk: Esodo, capo 19. Gli Israeliti, mosso il campo giungono al Sinai: Mosè, per ordine. di Dio, sale sul monte, dal quate discende ed espone al popolo tutto quello che Dio gli aveva ordinato. Mosè risale sul monte per assicurare il Signore della buona volontà del suo popolo: anno 2514.
- Mense tertio egressionis Israël de terrà Ægypti, in die hac venerunt in solitudinem Siusi.
- 2. Nam profecti de Raphidim, et pervenientes usqué in desertum Sin-1, castrametati sunt in eodem loco, ibique Israël fixit tentoria è regione montis. Accamament: Num. 33, 15.
- 3. Moyses autem ascendit ad Deum: vocavitque eum Dominus de monte, et ait: hæc dices domui Jacob, et aununtiabis filiis Israël: STEFANO: Att. 7, 38.
- 4. vos ipsi vidistis que fecerim Ægyptiis, quomodò portaverim vos super ales aquilarum, et essumpserim milii. Alleanza: Deut. 29, 2.

- Si ergò sudieritis vocem meam, et custodieritis puctum meum, eritis mihi in peculium de cunctis populis: mea est enim omnis terre. Gesù Carsto: Selm. 23, 1.
- 6. Et vos critis milii in regnum sacerdotale, et gens sancta: hæc sunt verba quæ loqueris ad filios Israël. Pietro: 1 Epist. 2, q.
- 7. Venit Moyses: et convocatis majorihus natu populi, exposuit onnes sermones, quos niandaverat Dominus.
- 8. Responditque omnis populus simul: cuncta qua locutus est Dominus, (aciemus, Gunque retulisset Muyses verba populi ad Dominum.
- 9. sit ei Dominus : jani nunc veniam ad te in caligine nubis, ut audiat me populus loquentem ad te, et credat tibi in perpetumm. Nuntiavit ergò Moyses verba populi ad Dominum.
- Iddio manda Stosè al suo popolo perchè si purissichi e lavi le sue vesti, e sia così preparato ad acottare la parola del Signore. Cil ordina di sissare intorno al monte Sinai i limiti del popolo, minacciando di morte chiunque oserà oltrepassare quei limiti.
- 10. Qui dixit ei : vade ad populum, et sauctifica illos hodié et cras, laventque vestimenta sua. 11. Et sint parati in diem tertium: in die enim tertià descendet Dominus coram omni plebe super montem Sinai.
- 12. Constituesque terminos populo per circuitum, et dices ad eos: cavete ne ascendalis in niontent, nec languis fines illius: omnis qui tetigerit niontem; morte morietur. Eanzi: Epist. 12, 18.
- 13. Manus non tanget eum, sed lapidihus opprimetur, aut confodietor jaculis: sive jumentum fuerit, sive homo non vivet; cùm cœperit clangere liuccină, tunc ascendant in moutem.
- 14. Descenditque Moyses de monte ad populum, et sanctificavit eum. Cinnque lavissent vestimenta sua.
- 15. ait ad eos: estote parati in diem tertium, et ne appropinquetis uxoribus vestris.
- I tuoni e la tromba del Signore si fanno sentire sul monte Sinai, in messo allo sfolgoreggiare dei lampi. Il fumo sorte dal monte come da una formice: il popolo è invaso dal terrore. Blosè parla al Signore disceso sul monte, ed il Signore gli risponde.
- 16. Jamque advenerat tertius dies, et mane inclaruerat : et ecce coeperunt audiri tonitrus, ac

- micare fulgura, et nubes densissima operire montem: clangorque buccime vehementins perstrepebat; et timuit populus qui erat in castris.
- 17. Chimque eduxisset eos Moyses in occursum Dei de loco castrorum, steterunt ad radices montis, Leggi: Deut. 4, 11.
- 18. Totus autem mons Sinai (umahat; eò quod descendisset Dominus super eum in igne, et ascenderet fumus ex eo quasi de fornace: eratque onnis mous terribilis.
- 19. Et sonitus bucciuæ paulatim crescebat in majus, et prolixius tendebatur : Moyses loquebatur , et Deus respondebat ei.
- 20. Descenditque Dominus super montem Sini in ipso montis vertice, et vocavit Moyseu in cacumen ejus. Quo cum ascendisset,
- Il Signore ordina a Mosè di scendere dal monte, e proibire al popolo ed ai saccerdoti di valicare i confini stabiliti, e salire sul monte per vedere il Signore. Comanda in seguito a Mosè che risalga sul monte in compagnia di Aronne.
- 21. dixit ad eum: descende, et contestare populum, ne forté velit trasceudere terminos ad videndum Dominum, et pereat ex eis plurina multitudo.
- 22. Sacerdotes quoque qui accedunt ad Dominum, sanctificentur, ne percutiat eos.
- 23. Dixitque Moyses ad Dominum: non potent vulgus ascendere in montem Sinoi: tu euim testificatus es, et jussisti, dicens: pone terminos circa montem, et sanctifica illum.
- 24. Cui ait Dominus: vade, descende: ascendesque tu, et Aaron tecum; ascerdotes autem et populus ne transeant terminos, uec ascendant ad Dominum, ne forté interficiat illo.
- 25. Descenditque Moyses ad populum, et omnia
- Il Signore dal monte Sinai promulga egli medesimo il decalogo, nell'anno 2514. Gli Israeliti, sono spaventati da ciò che vedono e da ciù che sentono, e pregano Mosè perchè gli ordini di Dio siano loro intimati colla sua interposizione. Mosè risponde loro di non temere. Gli Israeliti, si stunni in lontananza dal moute: Mosè si appressa alla caligine, in cui era Iddio, e ne riceve i comandi nuovamente.

Per la continuazione, vedi Decaroco: Esod. cap. 20. Lecoi: Esod. cap. 21, ec.

Mosi: Esodo, capo 24. Muse intima al popolo le leggi stabilite da Dio, le quali sono accettate

dal popolo. Ferma alleanza tra Dio ed il popolo, offrendo sacrifisi al Siguore, ed aspergendo il popolo col sangue dell'alleanza: anno 2514.

Moysi quoque dixit: ascende ad Dominum tu, et Aarou, Nadah et Abiu, et septuaginta seucs ex Israël, et adorabitis procul.

- 2. Solusque Moyses ascendet ad Dominum, et illi non appropinquabunt: nec populus ascendet cum eo.
- Venit ergò Moyses, et narravit plebi omnia verba Domini, atque judicia: responditque omnis populus ună voce: omnia verba Domini, que locutus est facienus.
- 4. Scripsit autem Moyses universos sermones Domini: et mané consurgens ædificavit altare ad radices montis, et duodecim titulos per duodecim tribus Israël.
- .5. Misitque juvenes de filiis Israël, et obtulerunt holocausta, immolaveruntque victimas pacificas Domino, vitulos.
- Talit itaque Moyses dimidiam partem sanguinis, et misit in crateras: partem autem residuam fudit super altare.
- 7. Assumensque volumen fæderis, legit audiente populo: qui dixerunt: omnis quæ locutus est Dominus, faciemus, et erimus oliedientes.
- Ille verò sumptum sanguinem respersit in populum, et sit: hic est sanguis fosderis quod pepigit Dominus vobiscum super cunctus sermonibus his. Passione: Matt. 26, 28. Ebbai: Epist. 9, 20.
- Aronne, Nadab ed Abliu ed i settanta seniori d'Israele salgono sul monte con Mosè, vedono Iddav e non muojono. Mosè, per comando di Dio, sale solo a riervere le tavole della legge, ed vi rimane col Signore per quaranta giorni e per quaranta notti.
- Ascenderuntque Moyses et Auron, Nadab et Aliu, et septuaginta de senioribus Israël.
- to. Et viderunt Deum Israël: et sub pedibus ejus quasi opus lapidis sapphiriui, et quasi coelum cum serenum est.
- 11. Nec super eos qui procul recesserant de filiis Israël misit manum suam, videruntque Deum, et comederunt, ac biberunt.
- 12. Dixit autem Dominus ad Moysen: ascende ad me in montem, et esto ibi: daboque tibi tabulas lapideas, et legem ac roundata quæ scripsi, ut doceas eos.
- 13. Surrexerunt Moyses et Josue minister ejus: ascendensque Moyses in montem Dei,

- 14. senioribus ait : expectate hic donec revertamur ad vos. Habetis Aaron et Hur vohiscum : si quid uatum fuerit quæstionis, referetis ad eos.
- 15. Comque ascendisset Moyses, operuit nubes montem
- 16. et liabitavit gloria Domini super Sin-i, tegens illum nube sex dielius: septimo autem die vocavit eum de medio caliginis.
- 17. Erst autem species gloriæ Domini, quasi ignis ardens super verticem moutis, in conspectu, filtorum Israël.
- 18. Ingressusque Moyses medium nebulæ, ascendit in mootem: et fuit ibi quadraginta diebus, et quadraginta noctibus. Decalogo: Esod. 34, 28. Terra: Deul. 9, 9.
- Il Signore, per bocca di Mosè, comanda agli Israeliti di offrire primizie e doni per formare il tabernacolo di Dio, l'arca dell'alleanza, la mensa dei pani della proposizione, ed il candelabro a sette bracci, e tutte le cose che a ciò appartengono: di tutto questo è mostrato il modello a Mosè: TABERNACOLO: Esod. cap. 25 e cap. 26. OLOCAUSTI: Esod. cap. 27. VESTI: Esod. cap. 28. Prescrive altresi Iddio la maniera di consacrare sacerdoti Aronne ed i suoi figli: SACER-DUTI: Esod. cap. 29; e come deblis essere formato l'altare dei timiami : ALTARE: Esod. cap. 30. Iddio da a Mose le due tavole della legge : SABBATO: Esod. 31, 18; egli le spezza alla vista del Vitello D'ono: Esod. cap. 32. Mosè parls a Dio faccia a faccia: Isaakliti: Esod. 33, 11. Prepara, per comando di Dio, due altre tavole per scrivervi il Decalogo: Esod. cap. 34. Dichiara'al popolo ció che Dio gli aveva prescritto circa l' osservanza del Sabbato : Esod. cap. 35. Egli fa eseguire tutte le opere che Dio gli aveva ordinato: Bestlett: Esod. cap. 35: cap. 36: cap. 37: cap. 38: cap. 39.
- Mosk: Esudo, espo 40. Mosè alsa e consucra il tabernacolo, come aveva comaudato il Signore. Fatto ciò, il tabernacolo e ripieno della maestà di Dio, ed una nivola lo copre continuamente, se non quando il popolo dee mettersi in viaggio: anno 514.

Locumsque est Dommus ad Moysen, dicens:
2. mense printo, prima die mensis, eriges tabernaculum testimonii,

- 3. et pones in eo arcam, demittesque ante illam velum:
  - 4. et illată mensă, pones super eau quæ rité

præcepta sunt. Candelalirum stabit cum lucer-

5. et altare aureum in quo adoletur incensum, coram arcă testimooii. Teotorium io introitu taberoaculi pones.

6. et ante illud altare holocausti;

7. Labrom inter altare et tabernaculum, quod implebis aquá.

8. Circumdabisque atrium tentoriis, et ingressum ejus.

9. Et assumpto unctionis oleo unges tabernaculum cum vasis suis, ut sanctificentur,

ilum cum vasis suis , ut sauctificentur, 10. altare holocausti et omnia vasa eius:

11. labrum cum basi sua: omnia unctionis oleo consecrabis, ut sint saucta sauctorum.

12. Applicabisque Auron et filios ejus ad fores tabernaculi testimonii, et lotos aquâ. Sacea-port: Esod. 20. 35.

13. indués senctis vestibus, ut ministrent mihi, et untio eorum in secerdotium sempiternum pro-

ficiat. Anonne: Lev. 8, 2.

14. Fecitque Moyses ooioia quæ præceperat
Dominus.

15. Igitur mense primo anni secundi, prima die mensis, collocatum est tabernaculum.

16. Erexitque Moyses illud, et posuit tabulas ac bases et vectes, statuitque columnas, Dedica-zione: Num. 7, 1.

17. et expaodit tectum super tabernaculum, imposito desuper operimeoto, sicut Dominus imperaveral.

18. Posuit et testimonium in ercă, subditis infră vectibos, et oraculum desuper. Dedicazione: 3 Re 3, 21.

19. Cumque iotulisset arcam iu tabernaculum, appendit ante eam velum, ut expleret Domini iussingem.

20. Posuit et mensam in tabernaculo testimonii ad plagam septeotrionalem extra velum.

21. ordinatis coram propositionis panibus, sicut præceperat Dominus Moysi.

22. Posuit et candelabrum in taberuaculo testimonii è regione mensæ in parte australi,

23. locatis per ordinem lucernis, juxta præceptum Domini.

24. Posuit et altere aureum sub tecto testimonii contra velum,

25. et adolevit super eo ioceosum aromatum, sicut jusserat Dominus Movsi.

26. Posuit et tentorium iu introitu tabernaculi testimonii,

27. et altare liolocausti io vestibulo testimonii, offereos in eo liolocaustum, et sacrificia, ut Dominus imperaverat.

28. Labrum quoque statuit inter tabernaculum testimonii et altare, impleos illud aquâ.

29. Laveruntque Moyses et Aarou ac filii ejus manus suas et pedes .

30. cum ingrederentur tectum fæderis, et accedereot ad altare, sicut præceperat Domious Moysi.

31. Erexit et atrium per gyrum tahernaculi et altaris, ducto in introitu ejus teotorio. Posquam omnia perfecta sunt,

32. Operuit nulies tabernaculum testimonii, et gloria Domiui implevit illud. Nuvola: Num. 9, 15. Dedicazione: 3 Re 8, 10.

33. Nec poterat Moyses iogredi tectum fæderis unbe operiente omnia, et majestate Domioi coruscante, quia cuncta nubes operuerat.

34. Si quaodo nubes tabernaculum deserebat, proficiscebatur filii Israël per turmas suas:

35. si peodebut desuper, manebuut iu eodem loco.

36. Nubes quippè Domini iocubabat per diem taberuaculo, et iguis in nocte, videntibus cuoctis populis Israël per cunctas mansiones suas.

Per la continuazione, veili Olocausti: Lev. cap. 1.

Mosè continua a far conoscere al popolo d'Israele tanto le leggi che risguardano i loro doveri civili, quanto quelle che hanno rapporto al culto del Signore: Vedasi tutto il libro del Levitico (OLOCAUSTI: Lev. cap. 1.) colle indicazioni fatte in seguito a ciascun capo. Mosè, per comando di Dio, fa il novero degli uomini atti alla guerra delle tribù d' Israele, dai venti aoni iu su, divideudoli in schiere e fissando a cascuna schiera le proprie funzioni: Novero: Num. can. 1: La tribù di Levi nou è compresa in questo uovero perche destionta iuvece alla soprintendenza del tahernacolo del testimonio, e di tutti i suoi vasi e di tutto quello che spetta alle cerimonia: No-VERO: Num. 1, 47 e seg. Mosè ed Aronne faono il novero della tribù di Levi secondo le famiglie, e trovaco 8580 Leviti pel ministero del tabernacolo, e per servire nelle occasioni di accampameoti: Caatu: Num. 4, 34 a 49. Carattere di Mosė: Iddio stesso ne fa l'elogio: Sephona: Num. 12, 3, 6 e seg. PATRIABERI : Eccli. 45, 1 a 6. Mosè manda dodici esploratori a visitare la terra di Chausso, o di promissione: Israeliti: Num. 13, 2 e seg. Prova che egli è l'invisto di Dio: Cone: Num. 16, 28 a 32. Egli deve essere privato dell'iogresso nella Terra di promissione, per avere offeso Dio alle acque di contraddizione: Acqua: Num. 20, 7 a 13.

Mosè: Numeri, capo 27. Il Signore ordina a Mosè di salire sul monte Marim, perchè di là possa egli contemplare la Terra di Chanaan: lo avverte, che dopo di averla veduta egli morrà, come mort Aronne, perchè avevano disgustato il Signore nel deserto di Sin nella contraddizione della moltitudine, percuotendo colla verga la pietra per farne scaturire l'acqua, invece di semplicemente parlarle, come aveva loro orduato. Mosè prega Iddio di dare al suo popolo un capo: il Signore scieglie Giosuè ed ordina a Mosè di presentarlo al popolo come il capo, che gli ha destinato: Mosè obbedisce ed impone le mani sul capo di Giosuè, e gli spiega tutti gli ordini dati dal Signore. Anno 2553. C.ò che precede trovasi all'articolo EREDITA': Num. 27, 1 8 11.

12. Dixit quoque Dominus ad Moysen: ascende in montent atum Abarim, et contemplare indèterram, quam daturns sum filiis Israël. Infr. Mosè: Deut. 32, 49 a 52.

13. Cùmque videris eam, ibis et tu ad populum tuum, sicut ivit frater tuus Aaron:

14. quis offendistis me in deserto Sin in contradictione multitudinis, nec sanctificare me voluistis coram eà super aquas. H.e sunt aquæ contradictionis in Cades deserti Sin. Acqua: Num. 20, 12. Infr. Mosk: Deut. 32, 51.

15. Cui respondit Moyses:

16. Provident Dominus Deus spirituum omnis carnis, hominem qui sit super multitudiuem banc;

17. et possit extre et intrate aute eos, et educere eos vel introducere; ne sit populus Domini sicut oves absque pastore.

18. Dixitque Doininus ad eum : tolle Josue filium Nun, virum in quo est spiritus, et poue manum tuam super eum. Israeliti: Deut. 3, 21.

19. Qui stabit coram Eleazaro sacerdote et omni multitudine.

20. Et dabis ei præcepta conctis videntibus, et partem gloriæ tuæ, ut audiat eum ouusis syuagoga filiorum Israël.

21. Pro hoc si quid agendum crit, Elenzar sacerdos consulet Domiuum. Ad verbum cius egredietur et ingredietur ipse, et omnes fihi Israël cum eo, et cœtera multitudo.

22. Fecit Moyses ut præceperat Dominus. Cûmque tulisset Josue, statuit eum coram Eleazaro sacerdote et omni frequentià populi:

sacerdote et omni frequentià populi :

23. et impositis capiti ejus manibus, cuncta re-

plicavit que mandaverat Dominus.

Per la continuazione, vedi VITTIME: Num.
cap. 28.

Iddio parla a Mosè e gli dice di far prima veudetta del male fatto dai Madianiti ai figliuoli d' Israele, e poscia se ne morrà: Mosè dà tosto mano all'opera: Guerra: Num. cap. 31. Mosè, dopo di avere dichiarato agli Israeliti le leggi ed i comandamenti del decalogo, le cerimonie e le feste che il Signore aveva prescritto, in un colla maniera di celebrarle, e dopo di avere esortato il popolo ad osservare il tutto scrupolosamente, se voleva partecipare delle grazie e dei beni che il Signore gli aveva promesso, ed evitare i terribili castighi minacciati ai trasgressori, sostituisce al comando Giosuè, come gli aveva ordinato il Signore, per guidare ed introdurre gli Israelisi nella Terra di promissione. Esorta Giosnè ed il popolo ad aver coraggio, perocchè il Signore Iddio è loro condottiero, e sarà sempre con essi, nė mai li lascerà e non li abbandonerà, assoggettando al loro dominio tutte le nazioni che occupano la terra che ha loro promessa: Giosuè: Deut. 31, 1 a 8. Mosè scrive il Deuteronomio, ed ordina che sia letto al popolo ogni settimo anno di remissione, e sia serbato in un lato dell'arca : Legge : Deut. 31, 9 a 13.

Mosk: Deuteronomio, cupo 31. Iddo dice a Moss che si avvicina il giorno della sua morie: gli predice che il popolo d'Israele lo abbandonerà e violerà così il patto fermato con lui dal Signore, il quale lo abbandonerà e cadranno sopra di lui tutti i mali e sciagure per punirlo della sua infedeltà: anno 3533.

14. Et nit Dominus ad Moysen: ecce propè sunt dies mortis tum: voca Josue, et state in tabernaculo testimonii, ut praccipiam ei. Abierunt ergò Moyses et Josue, et steteruut in tabernaculo testimonii:

15. apparuitque Dominus ibi in columna nubis, que stetit in introitu tabernaculi.

16. Dixitque Doniuus ad Moysen: eccè tu dorgens fornicabitur post deos alienus in terră, ad quam ingreditur ut habitet în eâ: ibi derelinquet un, et irritum faciet fœdus quod pepigi cum eo.

17). Et irascetur furor meus contra eun in die illo: et dereliuquam eum, et abscondan faciem meam ab eo, et erit in devorationem; invenent enn omnia mala et affictiones, ità ut dicat in illo die: verè quia non est Deus mecum, invenerunt me bae mala.

18. Ego autem abscondam, et celabo faciem meam in die illo, propter omnia mala quæ fecit, quia secutus est deos alienos.

- Iddio ordina a Mosè di comporre un cantico e di faelo imparare a memoria agli Israeliti, affinchè sia una testimonianza eterna de' suoi benefizi verso di essi e della loro ingrattiudine verso di lui. Mosè obbedisce.
- 19. None itaque scribite vobis canticum istud, et docete filios Israël, ut memoriter teneant, et ore decantent, et sit mini carmen istud pro testimonio inter filios Israël.
- 20. Introducam enim eum in terram, pro quâ jaravi patribus ejus, lacte et melle manautem. Cùmque comedenta, et saturati, crassique fuerint, avertentur ad deos aliacos et servient eis: detrabentque mibi, et irritum facient pactum meum.
- 21. Postquam inveneriat eum mala multa et afficiones, respondebit ei in canticum istud pro testimonio, quod nulla delebit oblisio ex ore seminis soi. Scio enim eogitationes ejus, qua facturus sit hotlé, antrquam introducam eum in terram , quam ei pollicitus sum.
- 22. Scripsit ergò Moyses canticum, et docuit filios Israël.
- Iddio raccomanda a Giosuè di essere coraggioso e forte. Mosè ordina ai Leviti di mettere in un lato dell'arca del testamento il libro della legge da lui scritto, e comanda che sia letto al popolo ogni settimo anno di remissione. Rimprovera agli Israeliti le loro mormorazioni, e predice la futura e cattiva loro condotta.
- 23. Præcepitque Domiaus Josue filio Nun, et ait: confortare, et esto robustus: tu enim introduces filios Israel in terram quam pollicitus sum, et ego ero tecum. Giosok: Deut. 31, 7.
- 24. Postquim ergò scripsit Moyses verba legis bujus in volumiue, atque complevit:
- hujus in volumine, atque complevit;
  25. præcepit Levitis, qui portabant arcam fæderis Domini, diceus:
- 26. tollite librum istum, et ponire eum in latere arcæ fœderis Domini Dei vestri, ut sit ibi contra te in testimonium.
- 27. Ego euim scio contentionem tuam, et cervicem tuam durissamam. Adhue viveote me et ingrediente vobiscum, semper contentiosè egistis contra Dominum: quantò magis cum mortuus fuero?
- 28. Congregate ad me omnes majores natu per tribus vestras, atque doctores, et loquar audientibus es sermoues istus, et invocabo coutra eus colum et terram.
- 29. Novi enim quòd post mortem meam iniquè agetis, et declinabitis citò de vià quam præ-

- cepi volis: et occurrent volis mala in extremo tempore, quandò feceritis malum in conspectu Domini, ut irritetis eum per opera mauuum vestrarum.
- 30. Locutus est ergò Moyses, audiente universo cœtu Israël, verba carminis hujus, et ad finem usque complevit.
- Vedasi questo cantico all'articolo Cantico: Deut. 32, 1 a 43.
- Mosk: D-uteronomio, capo 32. Mosè, dopo di avere composto il cantico, in cui racconta ib nessi di Dio, e l'ingratitudine del popolo punita sovente, lo recta insieme con Giosuè agli Israeliti. Rammenta loro nuovamente la necessità di osservare la legge del Siguore, e di raccomandare ai toro figliuoli di fare e di adempire tutte quante le cose preservite nella legge stessa.
- 44. Venit ergò Moyses, et locutus est omuia verba cantici bujus in auribus populi, ipse et Josue filius Nun.
- 45. Complebitque omnes sermones istos, loquens ad universum Israël,
- 46. et dixit ad eos: ponite corda vestra in omnia verba, que ego testificor vobis hodié: ut mundetis en filiers vestris custodire et facere et implere universa que scripta sunt in volumine legis hujus:
- 47. quia non incassum præcepta sunt volis, sed ut singuli in eis viverent: quæ facieutes lougo perseveretis tempore in terrà ad quam, Jordane trausmisso, ingredimini possidendam.
- Dio ordina a Mosè di salire sul monte Abarim, e di contemplare di là la Terra di Chunaan: gli annuncia la sua morte vicina, non dovendo egli entrare in quella terra.
- 48. Locutusque est Dominus ad Moysen in eâdem die, diceus :
- 49. ascende in montem istum Abarim, id est trausituum, in montem Nebo qui est in terrà Moab contra Jericho: et vide terra Chanan, quam ego tradem filis Israël obtineudam, et morere in moute.
- 50. Quein couscenders jungeris populis tuis, sicut mortuus est Aaron frater tuus in moute Hor, et appositus est populis suis; Sup. Mosk: Num. 27, 12 e seg.
- 51. quia prævaricati estis contra me, in medio filiorum Israël, ad aquas contradictionis lo Cades deserti Sin, et non sanctificastis me inter fi-

271 MOS

lios Israel. Acqua: Num. 4, 20, 12. Sup. Most: Num. 27, 14.

52. È contrà videliis terram, et non ingredieris iu eam, quam ego dabo filiis Israël.

Mosi: Deuteronomio, copo 33. Mosé, vicino a morte, benedire le dodici tribii d'Israele, e predice quello che ad esse un di avverrà.

Hec est benedictio, qua benedixit Moyses, homo Dei, filiis Israël ante mortem suam.

- Et ait, Dominus de Sinaï venit, et de Seïr ortus est nobis: apparuit de monte Pharan, et cum éo sanctorum millia. In dexterâ ejus ignea lex. Guesti: Sap. 3, 2.
- 3. Dilexit populos, omnes sancti in manu illius sunt: et qui appropinquant pedilius ejus, accipient de doctrină illius. Giusti: Sap. 3, 1.
- 4. Legem præcepit nobis Moyses, hæreditatem multitudinis Jacob.
- 5. Erit «pud rectissimum rex, congregatis principibus populi cum tribubus Isr«ël.
- 6. Vivat Ruben, et non moristur, et sit parvus in numero.
- Hæc est Judæ benedictio: audi, Domine, vocem Judæ, et ad populum suum introduc eum: manus ejus pugnahant pro eo, et adjutor illius contra adversarios ejus erit.
- 8. Levi quoque sit: perfectio tun, et doctrina tun viro sancto tuo, quem probasti in tentatione, et judiesti ad aquas contradictionis. Per il seg. versetto: Pananous: Luc. 14, 26.
- 9. Qui dixit patri suo, et matri suæ: nescio vos; et fratribus suis: ignoro vos; et nescierunt filios suos. Hi custodierunt eloquium tuum, et puctum tuum servaverunt, Viretto d'oro: Esod. 32, 27. Fosco: Lev. 10, 5.
- 10. judicia tua, ô Jacob, et legem toam, ô Israël. Ponent thymiama in furore tuo, et holocaustum super altere tuum.
- 11. Benedic, Domine, fortitudini ejus, et opera manuum illius suscipe. Percute dorsa inimicorum ejus, et qui oderunt eum non consurgant.
- 12. Et Benjamin ait: amantissimus Domini habitabit confidenter in eo: quasi in titalamo totá die morabitur, et inter humeros illius requiescet.
- 13. Joseph quoque sit : de benedictione Domini terra ejus , de pomis cœli , et rore , atque abysso subjecente.
  - 14. De pomis fructuum solis ac lunæ.
- 15. De vertice antiquorum montium, de pomis collium æternorum,
- 16. et de frugibus terre, et de plenitudine ejus. Benedictio illius qui apparuit in rubo, veniat

super caput Joseph , et super verticem Nazaræi inter fratres suos. Dio: Esod. 3, 2.

- 17. Quasi primogeniti tauri pulchritudo ejus, coroua rhinocernnis coroua illius: in ipsis ventilabit gentes usquè ad terminos terræ. Hæ sunt multitudines Ephraim: et hæc millia Manasse-
- 18. Et Zabulon ait: lætare Zabulon in exitutuo, et Issachar in tabernaculis tuis.
- 19. Populos vocabint ad montem: ibi immolabunt victimas justitis. Qui inund-tionem maris quasi lac sugent, et thesauros abaconditos arenarum.
- 20. Et Gad ait : benedictos in latitudine Gad: quasi leo requievit, cepitque brachium et verticem.
- 21. Et vidit principatum suum, quod in parte suå doctor esset repositus: qui fuit cum principibus populi, et fecit justitias Donini, et judicium suum cum Israël.
- 22. Dan quoque ait : Dan catulus leonis, fluct largiter de Basan.
- 23. Et Nephthali dixit: Nephthali abundantia perfruetur, et plenus erit benedictionibus Domini: mare et meridiem possidebit.
- 24. Aser quoque sit : henedictus in filis Aser, sit placens fratribus suis, et tingat in oleo pedem suum.
- 25. ferrum et æs calcenmentum ejus. Sicut dies juventutis tuæ, ità et senectus tua.
- 26. Non est Deus alius ut Deus rectissimi : asceosor cœli auxiliator tuus. Magnificentia ejus discurrunt nubes.
- 27. Habitaculum ejus sursum, et sopter brachia sempiteroa : ejiciet à facie tuå inimicum , dicetque: conterere.
- 28. Habitabit Israël confidenter, et solus. Oculus Jacob in terra frumenti et vini, cœlique caligabunt rore.
- 29. Bestus es tu Isrsël; quis similis tuf, popule, qui salvaris in Domico ? Scutum auxilii tui, et gladius glorise tuse; negabnat te inimici tui, et tu eorum colla calcabis.
- Most: Deuteronomio, capo 34. Salito Most sul monte Nebo alla cima del Phasga, contempla di là la terra di Chanaan, e muore su quel monte, nell'anno 2553, in età di 120 anni. È sepolto occultamente da un angelo in una valle della terra di Moab, ed il suo sepolero è rimaso ignoto a tutti.

Ascendit ergò Moyses de compestribus Moob super montem Nebo, in verticem Phasga contra Jericho: ostenditque ei Dominus onnem terram

Galard usque Dan. Israeliti: Deut. 3, 26, 27. Lettere: 2 Macc. 2, 4.

2. Et universum Nephthali, terramque Ephraim et Manasse et omnem terram Juda usquè ad

mare novissimum,
3. et australem partem, et latitudinem campi
Jericho civitatis palmarum usque Segor.

4. Dixitque Dominus ad eum; hac est Terra, pro quá juravi Abraham, Isaac, et Jacob, dicens: semini tuo daho eam. Abbano: Gen. 12, 7. Vidisti eam oculis tuis, et non transibis ad illam. Sun. Mosk: Deut. 32, 40 a 52.

5. Mortuusque est ibi Moyses servus Domini, in terra Monh, jubente Domino:

6. et sepelivit eum in valle terræ Moah contra Phogor: et non cognovit homo sepulchrum eius usquè in præsentem diem.

7. Moyses centum et viginti annorum erat quandò mortuus est : non coligavit oculos ejus , nec dentes illius moti sunt.

Il popolo d' Israele piange Mosè per trenta giorni : a lui è sostituito Giosuè. Elogio di Mosè.

8. Fleveruntque eum filii Israël in campestribus Moab triginta diebus : et completi sunt dies planctus lugentium Moysen.

9. Josue verò filius Nun repletus est Spiritu sapientiæ, quia Moyses posuit super eum manus suas. Et obedierunt ei filii Israël, feceruntque sicut præcepit Donninus Moysi. Sup. Mosž: Num. 27, 16 s 23. Gtosvž: Deut. 31, 1 s 8.

10. Et non surrexit ultrà propheta in Israël sicut Moyses, quem nosset Dominus facie ad faciem,

 in omnibus signis atque portentis, que misit per eum, ut secret in terrà Egypti Pharaoni, et omnibus servis ejus, universaque terræ illius,

12. et cunciam manum robustam, magnaque mirabilia, quæ fecit Moyses coram universo Israël. Per la continuazione della Sacra Scrittura, vedi Grossk: cano 1.

Elogio di Mosè fatto dell'autore dell'Ecclesiastico: Patrancui: Eccli. 45, 1 a 6. Paralello tra Mosè e Salomone: Lattrans: 2 Macc. cap. 2. Mosè apparisce sul monte Thabor, al tempo della trasfigurazione di Grsh Chisto: Matt. 17, 1 a 14, Eccellenta della sua fede: Ensat: Enisti. 1., 23

a 28. Egli su l'autore del Peutateuco: vedi Canesa. MOSOCII era siglio di Japhet: Genetaloga: Gen. 10, 2. Fu il padre degli abitanti della Cappadocia, di cui è satta menzione nel libro di Ezechiele: contribuivano essi moltissimo al gran commercio di Tino: Ezech. 27, 13. Goo: Ezech. c. 38.

MOTTEGGI o derisioni. MOTTEGGIATORI O dileggiatori: molti deridevano i Giudei che lavoravano per riedificare le mura di Gerusalemme 1 NEHEMIA: 2 Esdr. cap. 4. Se colui che viene deriso ha ricorso a Dio, sarà esaudito: Giorne: 12, 4. Dio riderassi dei motteggiatori : SAPIENZA: Prov. 3, 32, 34. Saranno essi ben confusi, alloraquando vedranno la besta sorte di que' che hanno essi derisi: Giusti: Sap. 5, 1 a 5. Non farsi beffe dell'altrui tristezza: Vintù: Eccli. 7, 12. Castighi dei motteggiatori: Dio: Is. 28, 22. Motteggi di Nicanore contro i sacerdoti, che offrivano sagrifizi per la vita del re : Giuda: I Macc. 7, 33 a 35. Gli Ateniesi deridono S. Paolo, quando lo ascoltano parlare della resurrezione : PAOLO: Att. 17, 32. Il motteggiatore non rispetta nessuno e disprezza tutto il mondo: Nabal ne è un esempio verso Davidde: 1 Re 25, 10: altri esempi li abbiamo in Michol, che deride Davidde, perchè danza per allegrezza dinanzi all'Arca: Davidde: 2 Re 6, 16, 20; ne' Gindei e nei principi de' sacerdoti: Joacuaz: 2 Par. 36, 14 a 16; negli amici di Tosta: 2, 15 a 18; nella moglie di Giorne: 2, 9. Il giusto è più d'ogni altro esposto ni molteggi: Gtobbe: 12, 4. Uomo: Prov. 14, 2. I motteggiatori sono essi medesimi la cansa del loro male, e provocano i castighi di Dio: i cittadini di Soccoth ne sono un esempio: Geneone: Giud. 8 , 5 a 16. I fauciulli che deridevano Eliseo, furono shranati, in numero di gnarantadue, da due orsi : Euseo : 4 Re 2, 23 . 24. Vedi pure Uomini: Prov. 19, 29: 22, 10. Vintù: Eccli. 27 . 31. Gudei: Is. 33 , 1. Vedi BEFFE: BEFFEGGIATORI.

MUSICA: istrumenti di musica usali per accompignare i cantici in lode di Dio: Vedi Instrumenti: si consultino altrea gli articoli Davidde: 2 Re 6, 5. Arca: 1 Par. 13, 8. Leviti: 1 Par. 15, 16 e seg. Temno 1 i Par. 25, 16: 2 Par. 5, 12, 3. Executa: 2 Par. 9, 24, 5. Giesti: Salm. 32, 2, 38 Soccossi: Salm. 56, 11. Nemici: Salm. 70, 24, Feste: Salm. 80, 2, 3. Opera: Salm. 107, 2. VITTORIE: Salm. 143, 10. Dio: Salm. 146, 7. Louci: Salm. 143, 3: Salm. 150, 3 a 5. Vedi Cetta: Dorson.

N

NAAMAN, che significa bello, gentile, era generale delle armate del re di Siria. Essendo ammalato di lebbra, va a trovare il profeta Eliseo, nortando seco ricchi doni, e lo prege di guarirlo. Il profeta gli fa dire che si lavi sette volte nel Giordano. Vedasi il racconto di questa guarigione all' articolo Eusso : 4 Re, cap. 5.

NAAS, re degli Ammoniti, assedia Jahes: Saulte sconfigge pienamente la di lui armata : SAULLE: 1 Re, cap. 11. Nass muore: suo figlio Hanon oltraggia gli ambasciadori di Davidde: 2 Re. cap. 10. La Sacra Scrittura fa menzione di un altro Neas , padre di Aligeil: Ibid. cap. 17, vers. 25.

NABAL, che significa insensato, fu di una ingratitudine e darezza senz'esempio verso Davidde. Egli è il modello dei cattivi ricchi : Da-VIDDE 1 1 Re. cap. 25.

NABOTH, che significa parola, profesia, non avendo voluto vendere la sua vigna ad Achab , muore vittima di due falsi testimoni: Aceas: 3 Re. cap. 21.

NABUCHODONOSOR, che significa lamento del giudizio, era figlio di Nabapolassar, ed era re di Babilonia. Combatte contro Giuda, come era stato predetto, regnando Joakim, ed assoggetta questo re. Vedi Joakim : Schlavitù : Gerem. 25. 29. GEREMIA: 32, 28, 29. È de quest' anno 3298 che bisogna contare i 70 anni della schiavitù di Babilonia. Egli assedia Gerusalemme sotto il reguo di Joskim, chiamato anche Jeconia, saccheggia il tempio, e trasporta a Babilonia gli abitanti più distinti di Geruselemme: Vedi Joacnim: Da-NIELE : cap. 1. La assedia nuovamente, regnando Sedecia, nell' anno 3414. GEREMIA : 32 , 1, 2 ; e se ne impadronisce : GERUSALEMME : Gerem, cap. 30. Nahuzardan, capitano dell' esercito, e comandante per ordine del re di Babilonia in Gerusalemme, saccheggia e brucia la casa del Signore e tutte le case di Gerusalemme, atterra le mura della città, e fa trasportare a Babilogia tutti gli abitanti , nell' anno 3416 : NABUZARDAN : Gerem. eap. 52. Vedasi anche l'articolo Sepecia. Potere di Nabuchodonosor: Genemia: 27, 6 n 8. Muove guerra al re d' Egitto, e ne sbaraglia completamente l'esercito: Egitto: Geren. 46, 2. Jos-KIM: 4 Re 24, 7. Fu a quest' epoca che Nabuchodonosor ando a Gerusalemme : JOAKIM : 4 Re 24, 1 10 e seg., come abbiamo detto in principio di questo articolo. Profezie contro Nabuchodonosor : HABACUC : 2, 5 . 8. BABILONIA : Gerem. 50, 17 e seg. : 51, 31. Iddio farà vendetta dello stesso Nabuchodonosor, dopo d'essersene servito per punire gli altri, e dopo di averlo fatto ritornare ne'suoi paesi: Gesusalemme: Ezech. 21, 30 a 32. Nell'anno 3452, ossia nell'anno 27 della schiavità di Jechonia, Iddio promette a Na-

buchodonosor di metterlo in possesso dell'Egitto, in ricompenso della servitù che celi ed il suo esercito prestogli contro di Tiro: Egitto: Ezech. 20 . 17. Tutte le città dell' Egitto saranno devastate da Nahuchodonosor, il quale servirà di strumento a Dio per abbattere gli Egiziani: Еситто: Esech cap. 30: 32, 11, 12. Fra i prigionieri più distinti che Nabuchodonosor condusse da Gerusalemme a Babilonia , nell'anno 3308 , eravi il giovanetto Daniele: cap. 1. Il re, aveudo fatto un soeno, di cui fu atterrito il suo spirito, nell'anno 3/or , ordina che si convochino nel suo palazzo gli indovini, i maghi, i malefici ed i Caldei, affinche gli sponessero il sun sogno: ma non essendovi alcuno che abbia saputo dargliene la spiceazione , sono condappati tutti alla morte. Daniele va a trovare il re, e lo prega di accordargli tempo per dare lo scioglimento del sogno, come difatti fece rivelandogli l'arcano de' quattro regni : Daniele : 1, 17, 20 : e tutto il capo 2.

NASUCHODONOSOR : Daniele, capo 3. Nabuchodonosor fa eseguire una statua d'oro alta sessanta cubiti, ed ordina che i satrapi, i magistrati, i giudici, e tutti i popoli del vasto suo regno si prostrino ed adorino la statua del re: anno 3417.

Nahuchodonosor rex fecit statuam auream., altitudine cubitorum sexuginta, latitudine cubitorum sex, et statuit cam in campo Dura provinciæ Babylonis.

2. Itaque Nabuchodonosor rex misit ad congregandos satrapas, magistratus, et judices, duces et tyrannos , et præfectos , omnesque principes regionum, ut convenirent ad dedicationem stature, guam erexerat Nahuchodonosor rex-

3. Tunc congregati sunt satrapæ, magistratus et judices, duces et tyranni, et optimales qui erant in potestatibus constituti , et universi principes regionum, ut convenirent ad dedicationem statum, quem erexerat Nabuchodonosor rex : stabunt autens in conspects statum quam posuerat Nabuchodonosor rex:

4. et præco clamabat valenter : vobis dicitur populis, tribubus, et linguis :

5. iu hora qua audieritis sonitum tubm, et fistulæ, et citheræ, sembucæ, et pselterii, et symphoniæ, et universi generis musicorum, cadentes adorate statuam auream , quam constituit Nabuchodonosor rex:

6. si quis autem pon prostratus adoraverit, exdem horà mittetur in foruscem ignis ardentis.

7. Post hac igitur statim ut audierunt omnes

populi sonitum tubæ, fistulæ, et citheræ, sambucæ, et psalterii, et symphoniæ et omnis generis musicorum: cadentes omnes populi, tribus, et linguæ adoraverunt statuam auream, quam constituerat Nabuchodocosor rex.

- I Caldei accusano Anania, Misael, ed Azaria di contravvenire agli ordini del re, non adorrando la statua. Il re li fa gettare in una fornace di fuoco ardente coi piedi legati: camminano essi in mezto alle fiamme lodando Dio e benedicendo il Signore.
- 8. Statimque in ipso tempore accedentes viri
- 9. dixeruntque Nabuchodonosor regi: rex in
- 10. tu rex posuisti decretum, ut omnis homo qui audierit sonitum tuhm, fistulm, et citharm, sambucm, et paslterii, et symphonim, et universi generis musicorum, prosternat se, et adoret statuam auream:
- 11. si quis autem non procidens adoraverit, mittatur in fornacem ignis ardentis.
- 12. Sunt ergò viri Judæi, quos constituisti super opera regionis Babylonis, Sidrach, Misach, et Abdenago: viri isti contempserunt, rex, decretum tuum; deos tuos non coluut, et statuam auream, quam erexisti, non adorant.
- 13. Tune Nabuchodonosor in furore et in irâ præcepit ut adducerentur Sidrach, Misach, et Abdenago: qui confestim adducti sunt in conspectu regis.
- 14. Prountiausque Nabuchodonosor rex, ait eis: veréne Sidrach. Misach, et Abdenago, deos meos non colitis, et statum auream, quam coustitui, non adoratis ?
- 15. Nunc ergò si estis parati, quàcumque horà audieritis sonitum tubre, fistular, citharæ, sambuce, et psalterii, et symphoniæ omnisque generia musicorum, prosteruite vos, et adorate statuam quam feci; quòd si uon adoraveritis, eidem horà mittemini iu fornacem ignis ardentis: et quis est Deus, qui eripiet vos de manu meà?
- 16. Respondentes Sidrach, Misach, et Abdenago, dixerunt regi Nabuchodonosor: non oportet nos de bac re respondere tibi.
- 17. Ecce enim Deus uoster, quem colimus, potest eripere uos de camino iguis ardentis, et de manibus tuis, 6 rex, liberare.
- 18. Quòd si noluerit, notum sit tibi rex, quia deos tuos non colimus, et statuam auream, quam erexisti, non adoramus.
- 19. Tunc Nabuchodouosor repletus est furore:

- et aspectus faciei illius immutatus est super Sidrach, Misach, et Abdenago, et præcepit ut succenderetur fornax septuplum quam succendi consuccende.
- 20. Et viris fortissimis de exercitu suo jussit, ut ligatis pedibus Sidrach, Misach, et Abdenago, mitterent eos iu foroacen ignis ardentis.
- 21. Et confestim viri illi viocti, cum braccis suis, et tiaris, et calceamentis, et vestibus missi sunt in medium fornacis ignis ardentis,
- 22. nam jussio regis urgebat: fornax autem succensa erat nimis. Porrò viros illos, qui miserant Sidrah, Misach, et Abdenago, interfecit flamma ignis.
- 23. Viri sutem hi tres. id est Sidrach, Misach, et Abdenago, ceciderunt iu medio camino iguis ardentis. colligati.
- Que sequentur, in hebræis voluminibus non trovasi nel testo ebraico.
- 24. Et ambulabant in medio flammæ laudantes Deum, et benedicentes Domino.
- Orazione che Azaria fa al Signore, stando in piedi in mezzo al fuoco.
- 25. Stans autem Azarias oravit sic, aperieusque os suum in medio ignis, ait :
- 26. Benedictus es, Domine Deus patrum nostrorum, et laudabile et gloriosum nomen tuum in sæcula:
- 27. quia justus es in omnibus quæ fecisti uobis, et universa opera tua vera, et viæ tuæ rectæ, et omnia judicia tua vera.
- 28. Judicia enim vera fecisti, juxta omuia que induxisti super nos, et super civitatem sanctam patrum nostrorum Jerusalem; quia in veritate, et in judicio, induxisti omnia hee propter peccata nostra.
- 29. Peccavimus enim, et iniquè egimus recedentes à te, et deliquimus in omnihus;
- 30. et præcepta tua non audivimus, nec observavimus, nec fecimos sicut præceperas uobis, ut bene nobis esset.
- 31. Omnia ergò quæ induxisti super nos, et universa quæ fecisti nobis, in vero judicio fecisti: 32. et tradidisti nos in manibus inimicorum
- 52. et tradicisti nos in manious inimicorum nostrorum iniquorum , et pessimorum , prævaricatorumque, et regi injusto et pessimoultrà omuem terram.
- 33. Et nonc non possumus aperire os: confusio et opprobrium facti sumus servis tuis, et his qui colunt te.
  - 34. Ne, quesumus, tradas nos in perpetuum

propter nomen tuum, et ne dissipes testamentum tuum :

35. neque auferas misericordiam tuam à nobis propter Abraham dilectum tuum, et Isaac servum tuum, et Israël sanctum tuum:

36. quibus locutus es politicens quòd multiplicares semen eorum sicut stellas cœli, et sicut arenam quæ est in littore maris:

37. quia, Domine, imminuti sumus plus quam omnes gentes, sumusque humiles in universa terra hodie propter peccata postra. Eressni: Emist. 2. 3.

38. Et non est in tempore hoc princeps, et dux, et propheta, neque holocaustum, neque sa-crificium, neque solutio, neque incensum, neque locus primitiarum coram te,

3g. ut possimus invenire misericordiam tuam; sed in animo contrito, et spiritu limmilitatis suscipiamur.

40. Sicut in holocausto arietum, et taurorum, et sicut in millibus aguorum pingnium; sic liat sacrificium nostrum in conspectu tuo hodie, ut placeat tibi: quoniam non est confusio confidentibus in te.

41. Et nunc sequimur te in toto corde, et timemus te, et quærimus seciem tunn.

42. Ne confundes nos; sed fac nohiscum juxto mansuetudinem tuam, et secundum multitudinem misericordiæ tuæ.

43. Et erue nos in mirabilibus tuis, et da glorism nomini tuo, Domine:

44. et confundantur omnes qui ostendunt servis tuis mala, confundantur in omni potentià tuà, et robur eorum conteratur:

45. et sciant quie tu es Dominus Deus solus, et gloriosus super orbem terrarum.

I ministri del re accrescono fuoco alla fornace con bitume e stoppa, e la fiamma si alca sopra la fornace quarantanove cubiti, e si didata ed abbrucia que Caldei che trova vicini alla fornace con Azaria e co suoi compagni, allontana da essi la fiamma, e fia si che nel mezo della fornace soffii come un umido vento; tulche il fuoco non da loro molestia alcuna. Allora tutti tre lodano e glorificano Iddio, ed invitano tutte le creature a lodarlo e glorificarlo con essi.

46. Et non cessabant qui miserant eos ministri regis succendere fornacem, naphthà, et stupâ, et pice, et malleolis:

47. et effundebatur flamma super formacem cubitis quadraginta novem :

48. et erupit , et incendit quos reperit juxta fornacem de Chaldæis.

49. Augelus au:em Domini descendit cum Azsrià et sociis ejus in fornacem: et excussit flammam ignis de fornace,

50. et fecit medium fornacis quasi ventum roris fluntem, et non teligit eos omninò ignis, neque coutristavit, nec quidquem molestim intulit. Arostott: Att. 5, 19.

51. Tunc hi tres quasi ex uno ore laudahunt, et glorificabant, et benedicebant Deum in fornace, dicentes:

52. benedictus es , Donnine Deus patrum nostrorum : et laudabilis, et gloriosus, et superexaltatus in sæcula ; et benedictum nomen gloriæ tuæ sunctum : et laudabile, et superexaltatum in omnibus sæculis.

 Benedictus es in templo sancto gloriæ tuæ: et superlaudabilis: et supergloriosus in sæcula.

54. Benedictus es in throno regni tui: et superlaudabilis, et superexaltatus in sæcula.

55. Benedictus es, qui intueris abyssos, et sedes super Cherubim: et laudabilis, et superexaltatus iu sæcula. Ezecula: Is. 37, 16.

56. Benedictus es in firmamento cœli i et laudabilis, et gloriosus in sæcula.

57. Benedicite omnia opera Domini Domino : laudate et superexaltate eum in secula.

58. Benedicite engeli Domini Domino: laudate et superexaltate eum in sæcula.

59. Benedicite cœli Domino : laudate et superexaltate eum in sæcula. Lon: Salm. 148, 4.

60. Renedicite »que omnes, que super coelos sunt, Dominu: laudate et superexaltate eum in secula.

61. Benedicite nunes virtutes Domini Domino: laudate et superexaltate eum in sacula.

62. Benedicite sol et luna Domino: laudate et superexaltate eura in sucula.

63. Benedicite stellæ cœli Domino: laudate et superexaltate eum in sæcula.
64. Benedicite omnis imber et ros Domino:

64. Benedicite omnis imber et ros Domino laudate et superexaltate eum in secula.

65. Benedicite omnes spiritus Dei Domino: laudate et superexaltate eum in sæcula.

66. Beuedicite iguis et æstus Domino: laudate et superexaltate eum in sæcula.

67. Benedicite frigus et æstus Domino: laudate et superexaltate eum in sæcula.

68. Benedicite rores et praina Domino : laudate et superexaltate eum in sæcula.

69. Benedicite gelu et frigus Domino: laudate et superexaltate eum in sæcula.

- 70. Benedicite glacies et nives Domino: laudate et superexaltate eum in secula.
- 71. Benedicite noctes et dies Domino : laudate et superexaltate eum in secula.
- 72. Benedicite lux et tenebræ Domino: laudate et superexaltate eum in sæcula.
- 73. Benedicite fulgura et nulles Domino : laudate et superexaltate eum in secula.
- 74. Benedicat terra Dominum : laudet et superexaltet eum in secula.
- 75. Benedicite montes et colles Domino : lau-
- 76. Benedicite universa germinantia in terrà Domino: laudate et superexaltate eum in secula.
- Domino: laudate et superexaltate eum in secula. 77. Benedicite fontes Domino: laudate et su-
- perexaliste eum io sœcula. 78. Benedicite maria et flumina Domino : lau-
- date et superexultate eum in sæcula.

  79. Benedicite cele , et omnia quæ moventur
- io aquis, Domino : laudate et superexaltate eum in sæcula.

  80. Benedicite omnes valucres cœli Domino :
- laudate et superexaltate eum in sæcula.

  81. Benedicite omnes hestiæ et pecora Domi-
- no: laudate et superexultate eum in seculu.

  82. Benedicite filii hominum Domino: laudate
- et superexiste eum in sœul».
- 83. Benedicat Israël Dominum : laudet et superexultet eum in sæcula.
- 84. Benedicite sacerdotes Domini Domino : laudate et superexaltate eum in sæcula.
  85. Benedicite servi Domini Domino : laudate
- et superexaltate eum in sæcula. 86. Benedicite spiritus et anime justorum Do-
- 86. Benedicite spiritus et anime justorum Domino: laudate et superexaltate eum in secula.
- 87: Benedicite sancti et liumiles corde Domino: landate et superexaltate eum in sæcula.
- 88. Benedicite Anania, Azaria, Misaël Domino: laudate et superexaltate eum in saculla. Quin eruit nos de inferno, et salvos fecit de nann mortis, et liberavit nos de medio ardentis flummar, et de medio ignis eruit nos.
- 89. Confitentini Domino quonism hodus: quonismi in sweulum misericordis ejus. Isbaelli: Salm. 105, 1.
- go. Benedicite omnes religiosi Damino Deo deorum: laudate et coulitemini et, quia in omnia secula misericordia ejos.

Hueusqué in hehrwo
non habetur: et quæ
posuinus de Theodotionis editione translata
sunt.

Fin qui manca nelnel manca nel manca

- Nabuchodonosor, stordito nel vedere i tre giovanetti sciolti camminare in mezzo al fueco sensa aver nulla patito, con un quarto simile adun figlio di Dio, si accosta alla porta della fornace ardente, e gli invita ad uccire fuori i benedice il loro Siguore, ed ordina che si uccida chiunque lo bestemmi.
- 91. Tanc Nahuchodonosor rex obstupnit, et surrexit properé, et sit optimatilhus sus: nouné tres viros misimus in medium ignis compeditos? Qui respondentes regi, dixerun: verè, rex.
- 92. Respondit, et sit: ecce ego video quatuor viros solutos et audulantes in medio iguis, et niliti corruptionis in eis esta et species quarti similis filio Dei.
- 93. Tuuc accessit Nabuchodonosor ad ostium formacis ignis ardentis, et ait: Sidrach, Masch, et Abdenago, aervi Dei excelsi, egredimini, et venite. Statumque egressi sunt Sidrach, Musach, et Abdenago de medio ignis. Mathathia: t blacc. 2, 50.
- 94. Et congregati satrapæ, et magistratus, et judices, et potentes regis contemplaliantur viros illos, quoniam onlil potestatis habuisset ignis in corportius eorum, et capillos capitis eorum non esset adustus, et sarahala eorum non fuissent immutata, ed odor (ardor) ignis noo transisset per eos. Virtú: Luc. 12, 7. Gerusalamme: Luc. 21, 18.
- 95. Et erumpens Nahuchodonosor, sit: henedictus Deus eorum, Sidrach videlicet, Misselt, et Abdenago, qui misit angelum suum, et cruit servos suos, qui crediderunt in eum: et verhum regis immutaverunt, et tradiderunt corpora sua ne servirent, et ne adorarent omnem denm, excepto Deo suo.
- 96. A me ergò positum est hoc decretum, ni omnis populus, trilus, et lingua quaecunque locuta fuerti llasphemian contra Deum Sudrach, Misach, et Abdemago, disperent, et domus ejus vastetur: neque enim est alius Deus, qui posat ità salvare.
- 97. Tune rex promovit Sidrach, et Misach, et Abdenago in provincia Babylonis.

Per la continuazione, vede l'extera : Dan. 3, 93.

I tre versetif che sono citati all'articolo Lattera, vauno aggiunti al capo 4 che trovasi all'articolo medesimo, essendo il principio della lettera di Nabuchodonosor, scritta verso l'anno 3434 a tutti i popoli, nazioni e lingun della terra, allorchè fu ristabilito sul suo trono per bontà del Signore Iddio, il quale lo aveva privato del trono atesso pel suo orgoglio, poco tempo depo il soo sogno. Nabuchodonosor, cociato dalla compagnia degli uomioi, abia tra le fiere per sette soni, passati i quali ricocosce la mano di Dio, e rissle al trono: Lettera: Daniele, cop. 4. Balteraza: Dan. cap. 5. Questo cambiamento era stato predetto dal profeta Habacuc, circa 25 aosì prima: Habacuc: 1,5 a 11. Suo orgoglio, suo crudeltà, grandezza de' suoi stati: Bantoma: Is. 14, 2, 8.

NABUCHODONOSOR (\*), re degli Assiri, il quale regnava nella gran città di Ninive, viene a battaglia coo Arphaxad, re dei Medi, e lo vince nell'anno 3347. Aspaxad : Giudit. 1, 1 a 6.

Naboundonoson: Giuditta, capo 1. Gonfiatosi il cuore di Nabutodonosor per la vittoria riportata contro il re de'Medi, vuole ingrandre il suo impero: manda perciò ambasciadori a varie nationi perchè si soggettino al suo dominio, ma tutte d'accordo ricusano e scacciano gli ambasciadori: anno 3347.

- 7. Tunc exaltatum est regnum Nabuchodnoosor, et cor ejus elevatum est : et misit ail omnes, qui habitabant in Cilicià, et Damasco, et Libano,
- 8. et ad gentes que suot in Carmelo, et Cedar, et inhabitactes Galileam in campo magno Esdrelon,
- g. et ad omnes qui erant in Samarià, et trans flumen Jordanem usqué ad Jerusalem, et ouncun terram Jerse, quousqué perveniatur ad termiuos Æthiopiæ.
- 10. Ad hos omnes misit muntios Nabuchodonosor rex Assyriorum.
- 11. Qui onnes uno soimo contradizerent, et reniserunt eos vacuns, et sine honore abjecerunt.
- 12. Tone indignatus Nabuchodonosor rex adversus omnem terram illam, juravit per throoum et regnum suun quòd defenderet se de omnibus regionhus his.

Nabncholonosor tiene consiglio nella sua reggia, e confida a' suoi capitati e campioni essere sua intenzione di soggettare al suo impero tutta la terra: chiamate quimil Oloferoe, capo delle sue schiere, gli ordina di portar guerra a tutti

IL TRADUTTORE.

i regoi d'Occidente. Oloserpe rinnisce un potente esercito e sa provvisioni in al-bondauza di lund, di peccore, di grasio per alimentare la moltitudine: OLOTERNE: Giudit. cap. 2. Oloserne vittorioso devasta le città, distrugge gli dei, giusta l'ordine di Nabuchodooosor, il quale vuole sersi adorare come il solo ed unico Dio: OLO-PERNE, Giudit. 3, 11 a 13. Vedasi l'articolo OLO-PERNE, dive troverassi la storia di questa Spedizione sino alla morte dello stesso Oloserne.

NABUZARDAN, generale delle schiere di Nabuchodoosor, re di Babilooia, distrugge la casa del Signore, abbatte le nura di Gerusaleume, e fa condurre a Babilonia tutto il populo che era rimaso cella Giudea: Sapacia: 4 Re 25, 8 e seg. Gerusalammes: Gerem. 39, 9, 10.

NABUZARDAN: Geremis, cupo 52. Nabuzardan entra in Gerusalemme, brucia la casa del Signore, la casa del re e tutte le case di Gerusalemme, nell'anno 3416; Ja coudurre a Babiolonia il re Sedecia con tutto il popolo, non lasciando nella Giudea che i vignajuoli ed i lavoratori della terra.

Ciò che precede trovasi all'articolo Sedecia: Gerem. 52, 1 a 11.

- 12. In mense autem quinto, decinà mensis, ipse est acous nocus decimus Nalucitodonosor regis Babylonis, venit Nabuzardan princeps militim, qui stabat coram rege Babylonis io Jerusalem.
- 13. Et incendit donum Domini, et domum regis, et omoes domos Jerusalem, et omoem domum magnam igni combussit. Sidecia: 4 Re 25. 8. 9.
- 14. Et totum murum Jerusalem per circuitum destruxit cuoctus exercitus Chaldworum, qui erat cum toagistro militiæ.
- 15. De pauperibus autem populi, et de reliquo vulgo, quod remanserat in civilate, et de penfugis qui transfugerant ad regem Babylonis, et cateros de multitudine traostolit Nabuzardan princens militia.
- 16. De panperibus veró terræ reliquit Nahuzardao princeps militiæ vinitores et agricolas.
- I Caldei fanno in pezzi le colonne, i piedistalli, cd il Marc di bronzo che trovano nella casa del Siguore, e tutto il bronzo lo portano a Babilania in un con tutti i vasi d'oro, d'argento e rame che erano nel tempio di Gerusalemme.
- 17. Columnas quoque æreas, quæ erant iu domo Domini, et bases, et mare æneum quod erat in

<sup>(\*)</sup> Questo Nakuchidonoor, re degli Assiri, il qude ton va contino cull'antercelene, che era re di Rubilonia, chiamaasi propriatede Sosoniulini. Da altii lugdii della Sera Seriitura vedesi che gli Eleri dazumi il nome di Nakuribolinoora aprincipi del perse chier l'Edifare. Nel 2009 14, vera. 17 di Tobia, secondo il testo greco, il re di Nakopalasur è chiamato Nakuolonomor. J. da Tomax 14, 17.

domo Domini, confregerunt Chaldai, et tulerunt omne as eorum in Babylonem.

- 18. Et lebetes, et creagras, et psalteria, et phialas, et morteriola, et omnia vasa ærea, quæ in ministerio fuerant, tulerunt: et
- 19. hydrius, et thymiumateriu, et urceus, et pelves, et candelabru, et mortariu, et ciuthos, quotqoot aureu, aureu; et quotquot argenteu, argenteu; tulit magister militie;

20. et columnas duas, et inare unum, et vitulos duodecim æreos qui eraot sub hasibus, quas fecerat rex Salomon in domo Domini: non erat pondus æris omnium horum vasorum.

- 21. De columnis autem, decem et octo cubiti altitudinis erant in columnis unis, et funiculus duodeciin cubitorum circuilist esm: porrò grossitudo e jus quatuor digitorum, et iutrinsecus cava erat.
- 22. Et capitella soper utramque æree: altitudo capitelli unius quinque cubitorum : et retiacula , et malogranata super coronam in circuitu, omnia ærea. Similiter columnæ secuodæ, et malogranata.
- 23. Et fuerunt malogranata nonagiota sex dependentia: et omnia malogranata ceotum, retiaculis circumdabaotur. Palazzo: 3 Re 7, 15 e seg.
- Il generale de' Caldci prende Saraia, primo sacerdote, e molti altri personaggi di maggiore
  o minore consideracione fra' Giudei, e li conduce al re di Babilonia, il quale li fa uccidere
  tutti. Novero delle persone che un diverse riprese furono condotte in ischiavità la Babilonia.
  Joakim, re di Giuda, dopo trentasette anni di
  prigionia, è liberato per ordine del re Nabuchodousor, e trattato con tutti i riguardi per
  tutti i giorni ch'ei visse.
- 24. Et tulit megister militiæ Sereiem secerdotem primum, et Sophooiem secerdotem secundum, et tres custodes vestibuli. SEDECIA: 4 Re 25, 1 a 18.
- 25. Et de civitate tulit eunuchum unum, qui erat præpositus super viros bellatores: et septem viros de his qui videbant faciem regis, qui inventi sunt in civitate: et scribam principem militum, qui probabat tyrones: et sexaginta viros de populo terræ, qui inventi suot in medio civitatis.
- 26. Tolit autem eos Nahuzardan magister militiæ, et duxit eos ad regem Bahylonis in Reblatliå.
- 27. Et percussit eos rex Babylonis, et interfecit eos in Reblathà in terrà Emath: et translatus est Juda de terrà suà.
  - 28. Iste est populus, quem transtulit Nabucho-

- dooosor: in anno septimo, Judacos tria millia et viginti tres. (Anno 3404.)
- 29. In anuo octavo decimo, et Nabuchodonosor transtulit de Jerusalem animas octingentas triginta duas. (Anno 3415.)

30. In anno vigesimo tertio Nabuchodoosor, transtulit Nabuzardan magister militiæ animas Judeorum septingentas quadraginta quinque; omnes ergô aoinar, quatuor millia sexcentæ. (Anno 3420.)

- 31. El factum est in trigesimo septimo anno transmigrationis Joakim regis Juda, duodecimo mense, vigesimă quintă mensis, elevavit Evilmerodach rex Babylonis ipso anno regni sui , caput Joakim regis Juda, et eduxit eum de domo carceris. (Anno 3342.)
- 32. Et locutus est cum eo bons, et posuit thronum ejus super thronos regum, qui erant post se in Babylone.
- 33. Et mutavit vestimenta carceris ejus, et comedebat panem coram eo semper cunctis diebus vite suæ.
- 34. Et cibaria ejus, cibaria perpetua dabantur ei à rege Bahylonis, statuta per singulos dies, usquè ad diem mortis suæ, cunctis diebus vitas ejus. Godoma: 4 Re 25, 27 a 30.

Per la continuazione, vedi LAMENTAZIONI: Gerem. cap. 3.

NACHOR, che significa rauco, arido, era figlio di Sarug, padre di Thare, avolo di Abralamo: Saru. Gen. 11, 22, 23. Tanak: Gen. 11, 24, 26. Fuvvi un altro Nachor, fratello di Abrahamo, figlio di Tanak: Gen. 11, 26, 27; il quale sposò Melclia, figlia di Aran, suo fratello: Ibid. vers. 29.

NADAB, che significa spontanco, era figlio di Aronne: Dio: Esod. 6, 23. Sale sul moute Sinai con Musè: Esod. 24, 1, 9: fu stabilito sacerdote dal Signore: Vesti. Esod. 28, 1; e fu consumato dal fuoco con Abiu, suo fratello, per avere offerto dinenti al Signore fuoco straniero: Vedi Foco: Lev. 10, 1, 2. Santuano: Lev. 16, 1. Anonse: Num. 3, 4; e le indicacioni ed i richiami che si troveranno nei testi succitati.

NAHASSON, che significa colubro, serpente, era figlio di Aminadab, principe e capo della tribù di Giuda: Novero: Num. 1, 7. Campo: Num. 2, 12, 17.

NAHUM, che significa consolatore, è il nome del trentesimo tezzo libro della Sacra Scrittura: fu così chiamato dal come del suo autore Nahum, il quale era nativo d' Elkessi, borgo della Galilea, nella tribà di Nephthali. Egh è uno dodici profeti minori. Nahum ioconioci a pro-

fetare nell'anno 3291, pochi anni dopo che le dodici tribù forono condotte in ischiavitù da Salmanasar. Profetò di poi contro Ninive. Questa città, che aveva fatta penitenza dopo la predicazione di Giona, non continuò lungamente in quella felice disposizione : ma peccò nuovamente, ed il Signore Iddio, per punirla, suscitò contro di essa i Medi ed i Babilonesi, i quali la presero e la distrussero quasi intieramente, venti anni dopo la predicazione di Giona. Questa città rialzossi della sua cadata, e ricuperò il suo primiero splendore : ma ricadde nuovamente nei medesimi disordini di voluttà, per cui Dio risolvette di perderla intieramente. Iddio però , il quale punisce mal volentieri, avvisulla per mezzo di Nahum delle calamità che le sovrastavano, affinchè potesse evitarle colla penitenza. Malgrado gli avvisi del profeta, lia essa persistito nel suo indurimento. Cento anni dopo Iddio fece adempire dall'armuta di Ciassare, re dei Medi, ciò che aveva fatto predire contro di essa, e fu presa e devastata dalle fondamenta. Vedasi questa profezia all' articolo Ninive: Nah. 1, 2, 3.

NAJOTH, casa di campagna presso Ramatha, dove Samuele riuniva molti profeti per istruirli. Davidde, perseguitato da Saulle, erasi ritirato presso Samuele per sottrarsi a quella persecuzione. Samuele lo condusse seco a Najoth, dove tutti que'che Saulle aveva incaricati di arrestarlo, profetano, e con essi profeta lo stesso Saulle: DAVIDDS: R. P. 19, 18 a 25.

NASCIMENTO, natività, azione di nascere : proviene esso de Dio: Caino: Gen. 4, 1 a 25. I primogeniti degli Israeliti, tanto degli uomini, che delle hestie, dovevano essere consacrati al Signore: Mosk: Esod. 13, 2, 12 e seg. Iddio diede quel comando per perpetuare la memoria della liberazione dell' Egitto, in conseguenza del massacro fatto da Dio di tutti i primogeniti dell' Egitto, per costringere il Faraone a lasciar partire il suo popolo: Ibid. vers. 14 e seg. I primogeniti appartengono a Dio di diritto: LEGGI: Esod. 22, 29. LEVITI: Num. 3, 13, 40 , 41. CANDELLIERE : Num. 8 , 16 a 19. Dovevano i primogeniti consacrati al Signore essere senz' alcun difetto : Dent: Deut. 15 , 19, 21. Il nascimento è lo stesso per tutti, re o sudditi, essendo tutti di terra, nè avendo i regi diverso il modo di venire alla vita: SAPIENZA: 7, 1 a 7. Tutti i primogeniti degli Egiziani furono uccisi, in una sola notte, dall'Angelo sterminatore, per punirli delle loro crudeltà verso il popolo di Dio: Egiziani: Sap. 18, 5 e seg. Giobbe maledice il giorno della sua natività, dimostrando

da quanti mali sia libero chi è subito privato di questa luce: Goosse: cap. 3. Geremia maledice anch' esso il giorno delle sua natività Gerenta: 20, 12 a 18. Gesù maledice la natività di Giuda: Passove: Matt. 26, 24. Gesù Cassro: Sulm. 108, 16, 17.

Nascuserro: Giovanni, capo 3. Natività spirituale. Rimascere per mezzo dell'acqua e dello Spiruto Santo. Il Jarisco Nicodemo non comprende come si possa rimascere. Lo Spiruto spira dove viole. Il capo precedente trovasi all'articolo Nozza: Gio. cap. 2.

Erat autem homo ex Pharisæis, Nicodemus nomine, princeps Judæorum.

- 2. Hic venit ad Jesum nocte, et dixit ei: Rabbi, scimus quia à Deo venisti magister: uemo enim potest bæc signa facere, quæ tu facis, nisi fuerit Deus cum eo.
- 3. Respondit Jesus, et dixit ei : amen, amen dico tibi, nisi quis renatus fuerit denuò, non potest videre regnum Dei.
- 4. Dixit ad eum Nicodemus: quomodò potest homo nusci, cùm sit senex? numquid potest in ventrem patris sum iteratò introire, et renasci?
- 5. Respondit Jesus: amen, amen dico tibi, nisi quis renatus fuerit ex aquà et Spiritu sancto, non potest introire in regnum Dei.
- 6. Quod natum est ex carne, caro est: et quod natum est ex Spiritu, spiritus est.
- 7. Non mireris quis dixi tibi : oportet vos nasci denuò.
- 8. Spiritus ubi vult spirat: et vocem ejus audis, sed nescis undè veniat, aut quò vadat: sic est omnis qui natus est ex Spiritu. Conoscenza: Salm. 138, 7. Opene: Salm. 91, 6.
- 9. Respondit Nicodemus, et dixit ei : quomodò possunt hæc fieri?
- 10. Respondit Jesus, et dixit ei : tu es magister in Israël, et hæc ignoras?
- 11. Amen, amen dico tibi, quia quod scimus loquimur, et quod vidimus testamur, et testimonium nostrum non accipilis.
- 12. Si terrena dixi vobis, et non creditis; quomodò, si dixero vobis cœlestia, credetis?

Gesù solo ascese in cielo: serpente di bronzo figura di Gesù Cristo. Il Figliuolo di Dio mandato per salvare il mondo. Chi fa male, odia la luce.

13. Et nemo ascendit in cœlum, nisi qui descendit de cœlo, Filius hominis, qui est in cœlo14. Et sicut Moyses exaltavit serpentem in deserto; ità exaltari oportet Filium hominis: ISBAE-LITI: Num. 21. 0.

15. ut omnis, qui credit in ipsum, non percent; sed babeat vitam miernam.

(6. Sic enim Deus dilexit mundum, ut Filium suum unigenitum daret: ut omnis, qui credit in eum, non percat, sed habeat vitam æternam. Groyant: 1 Epist. 4. q. Haacue: 3, 13.

17. Non enim misit Deus Filium suum in mundum, ut judicet mundum; sed ut salvetur mundus per ipsum.

18. Qui credit in eum, non judicator: qui autem non credit, jam judicatus est; quis non credit in nomine unigeniti Filii Dei.

19. Hoc est autem judicium: quis lux venit in mandum, et dilexerunt homines magis tenebras quàm lucem: erant enim eorum mals opers. Giovanni: 1, 9.

20. Omnis enim qui malè agit, odit lucem, et non venit ad lucem, ut non arguantur opera ejus:
21. qui autem facit veritatem, venit ad lucem, ut manifestentur oncra ejus, quia in Deo sunt

ut manifestentur opera ejus, quia in Deo sunt facta.

Gesia battezza nella Giudea, e Giovanni battezza in Ennon vicino a Salim. Disputa tra i discepoli di Giovanni ed i Giudei intorno alla purificazione (assia battesimo). Giovanni fa testimonianza della divinità di Gesia Cristo, al quale Iddio ha dato lo spirito sensa misura.

22. Post linec venit Jesus, et discipuli ejus, in terram Judmain, et illic demorabatur cum eis, et baptizabat. Samaritana: Gio. 4, 1.

23. Erst autem et Josones baptizens in Ænnon, juxta Salim: quis aque multæ erant illic, et venirbant, et baptizabantur.

24. Nondum enim missus fuerat Joannes in

25. Facta est autem questio ex discipulis Joannis cum Judæis de purificatione.

26. Et venerunt ad Jonnoem, et dixerunt ei: Rabbi, qui erat tecum trans Jordacem, cui tu testimonium perhibnisti, ecce hic haptizat, et onnes veniunt ad eum. Groyann: 1, 15, 26, 28.

27. Respondit Jonnes, et dixit: non potest homo accipere quidquam, nisi fuerit ei datum de cœ'o.

28. Ipsi vos mihi testimonium perhibetis quòd diverim: non sum ego Christus: sed quis missus sum ante illum. Giovanni: 1, 20, 23, 26, 27.

29. Qui habet sponsam sponsus est : amicus autem sponsi, qui stat et audit enm, gaudio gau-

det propter vocem sponsi. Hoc ergó gaudium meum impletum est.

30. Illum oportet crescere, me autem minul.
31. Qui desursum venit, super omnes est. Qui est de terrà, de terrà est, et de terrà loquitur.
Qui de cœlo venit, super omnes est. Paomassa:
Salm. 88, 7, 8.

32. Et quod vidit, et audivit, hoc testatur i et testimonium ejus nemo accipit.

33. Qui accepit ejus testimonium, signavit quia Deus verax est. Roman: Epist. 3, 4.

34. Quem enim misit Deus, verbe Dei loquitur:

35. Peter diligit Filium, et omnie dedit in manu

36. Qui credit in Filium, habet vitam æternam, qui autem incredulus est Filio, non videlit vitam: sed ira Dei manet super eum. Grovanni: 1. Epist. 3, 10. Vedi Nativera'.

Per la continuazione, vedi Samaritana: Gio. cap. 4.

NASCITA. Vedi NASCIMENTO: NATIVITA'.

NATHAN, che significa donato, era figlio di DAVIDDE: 2 Re 5, 14. Chiamavasi anche Mathatha: Giovanni Battista: Luc. 3, 31.

NATHAN profeta, contemporaneo del re Dadide dificare la casa del Nignore, sebbene il profeta lo avesse già lodato per un tale pensiero: Davinos: a Re, cap., D. Davidde, ripreso nuovamente da Nathan per mezzo di una parabola, da sè stesso si condanna: il profeta minaccia a lui gravi fingelli: 1bid. 2 Re 12, 1 a 15. Elogio di Nathan: Paranancus: Eccli. 47, 1.

NATHANAEL, che significa dono di Dio, era capo delle tribù d' Issacher: Novano: Num. 1, 8. Campo: Num. 2, 5. Vedi anche Issachan.

NATHANAEL, contemporaneo di Gesù Cristo, sun dialogo col divino Salvatore: Giovann: 1, 45 a 51. Gesù si manifesta a lui dopo la sua Bestuanzaone: Gio. 21, 1, 2.

NATIVITA' di Gesì Cristo: l'efficio del 35 ettembre, oei breviati, somministra sopra questo argomento molti testi, e tutti egualmente interessanti. Vidansi anche gli articoli: Castro: Gesè Castro: Nessa: Ganco: Ressa: Genem. 14, 8 Acceo: 2, 8. Bettlemme: Luc. 2, 7, 10, 11. Grovanni 1, 11. Fedi Nasomento.

NATIVITA' della Besta Vergine, sposa di S. Giuseppe ; madre del Salvatore del mondo : vedasi tutto l' articolo Mana Vergine. Passi della Sacra Scrittura applicabili a questo soggetto: Abranamo: Gen. 24, 18. Isacco: Gen. 24, 44. Balami: Num. 24, 17. Orietur, etc. Rismi: Is. 7, 14. Schinyttū: Gerem. 31, 22. Sapirkai: Ecil. 24, 5, 14. Chisa: Cant. 6, 9; 7, 1. Genetalicai: Malt. 1, 6. Sapirkai: Prov. 9, 1. Uomo: Prov. 31, 29. Mandocuso: Esth. 10, 6. Potrassi consoltare l'officio della Natività della Beata Vergine, nel hreviario 8 settembre.

NATURA: tutti gli esseri sortiti dalle mani del Creatore, considerati sotto il medesimo puuto di vista. Lo studio della natura e delle cose naturali è difficile e vano; esso produce affanno e tormento dello spirito: Vanta': Eccl. 1, 12 s 18. Vedi pure Stono.

NATURALE: da che si riconosce un buono ed un cuttivo naturale: Vantu: Eccli. 19, 21 a 28. NAUFRAGO sossituto da Dio per, la colpa di un solo: spavento de' marinaj: ubbandono di tutte le mercanzie: ricorso a Dio: protezione che essi ne ricevono: Niswv: Giona, capo 1. I discepoli di Gesù, in pericolo di baufragare, hanno ricorso a lui: egli calma all' istante la burrasce: Minacou: Matt. 8, 23 a 27: 14, 23 a 33. Nanfragio di S. Paolo e de' suoi compagni di viaggio andando a Roma: sono tutti gettati sulle coste dell' isola di Creta: Paono: Att. 27.

NAVIGAZIONE. La prima nave di cui trovasi fatta menzione cella Saera Scrittura, è l'arca che Iddio ordinò di fare a Noè per salvarsi dal diluvio che doveva innondare la terra. Iddio diede a Noè tutte le dimensioni dell'arca anno internamente, quanto esternamente: Noè: Gen. 6, 13 a 16. La navigazione era conosciuta al tempo di Satonose: 3 Re 9, 26 e seg. Sua origine: Dio: Sap. cap. 14.

NAZAREI, Nazaræi, che significa separati, santificati, è il nome di que' che si consacrarono al servigio del Signore. Loro voto e loro consacratione al Signore: Voto: Num. 6, 1 a 21.

NAZARETH, che significa santificato, sepado, era una piccola città situata nella Bassa Galilea. È questa la città nella quale ritirossi S. Gius-ppe col bambino Geab e con Maria Vergine dopo il ritorno dall'Egitto: Mao: Matt. 2, 23. Giovanni Battista: Marc. 1, 9.

NAZIONI: come si sono esse formate: loro origine: Pedi Cansa: Japate: Sam: loro genealogie e confusione delle lingue: Pedi Babli. Iddio le moltiplica, le stermina, e sterminate le ritorna nel primo stato, secondo la sua sapienza e giustizia: Giosse: 12, 23. Egli divamperà la fiamma in mezzo alle adunanze de' peccatori, e

scoppierà l' ira sua sopra le nazioni degli increduli: Dio: Eccli. 16, 7 a 12. Vintù: Eccli. 39, 28. Nazioni senza prudenza: Cantico: Deut. 32, 28, 29.

NAZIONI: Joele, capo 3. Minacce del Signore contro le nazioni che affliggono il suo popolo. Egli adunerà lutte le genti nella valle di Josaphal. Il capo precedente trovasi all'articolo Jonne: cap. 2.

Quia ecce iu diebus illis, et in tempore illo, chm convertero captivitatem Juda et Jerusalem; 2. congregaho omnes gentes, et deducam es in vallem Josuphat: et disceptaho cum eis ibi super populo meo, et hæreditate meå Israël, quos disperserunt in nationibus, et terram meam diviserant.

3. Et super populum meum miserunt sortem : et posuerunt puerum in prostibulo, et puellam vendiderunt pro vino, at biberent.

4. Verum quid mihi et vohis Tyrus et Sidon, et omnis terminus Palæstinorum? Numquid ultionem vos reddetis mihi? Et si ulciscimini vos contra me, citò velociter reddam vicissitudinem vohis super caput vestrum.

5. Argentum enim meum et aurum tulistis, et desiderabilia mea et pulcherrima intulistis in de-

6. Et filios Juda, et filios Jerusalem vendidistis filiis Græcorum; ut longè faceretis eos de finibus suis.

 Ecce ego suscitabo eos de loco in quo vendidistis eos: et convertam retributionem vestram in caput vestrum.

8. Et vendam filios vestros, et filias vestras in manibus filiorum Juda, et venundabunt eos Sabreis genti longinquæ, quia Dominus locatus est.

Vani sforzi delle nazioni per sottrarsi ai mali di cui sono minacciati: savanno esse giudiacia nella valle di eccidio. Il Signore apparirà assiso sul suo trono, e ruggirà da Sionne, e da Gerusalemme altere la sua voce: e i cieli e la terra saranno commossi.

- Clamate hoc in gentilus, sanctificate bellum, suscitate robustos: accedant, ascendant omnes viri bellatores.
- 10. Concidite aratra vestra in gladios, et ligones vestros in lauceas. Infirmus dicat: quia fortis ego sum.
- 11. Erumpite, et venite omnes gentes de circuitu, et congregamini: ibi occumbere faciet Dominus robustos tuos.

- 12. Consurgant, et ascendant gentes in vallem Josephat; quia ibi sedebo, ut judicem omnes gentes in circuitu.
- 13. Mittite falces, quoniam maturavit messis; venite et descendite, quia plenum est torcular, exuberant torcularia; quia multiplicata est malitia eorum. Apocausse: 14, 15.
- 14. Populi, populi in valle concisionis: quia juxtà est dies Domini in valle concisionis.
- 15. Sol et lune obtenebrati sunt, et stellæ retraxerunt splendorem suum. Joele: 2, 10, 31.
- 16. Et Dominus de Sion rugiet, et de Jerusslem dabit vocem suam: et movebuntur cœli et terra, et Dominus spes populi sui, et fortitudo filiorum Israël. Amos: 1, 1.

Gerusalemme sarà santa: i monti d'Israele stilleranno dolcezza, e le colline sgorgheranno latte. Gerusalemme sussisterà in tutti i secoli, ed il Signore farà sua dimora in Sionne.

- 17. Et scietts quis ego Dominus Deus vester, habitans in Sion monte sancto meo; et erit Jerusalem sancta, et alieni non transibunt per eam amplius.
- 18. Et erit in die illå: stillabunt montes dulcedinem, et colles fluent lacte: et per omnes rivos Juda ibunt aquæ: et fons de doino Domini egredietnr, et irrigabit torrentem spinarum. Amos: 9, 13. Discossi: Gio. 7, 37.
- 19. Ægyptus in desolationem erit, et Idumea in desertum perditionis; pro eo quòd iniquè egerint in filios Juda, et effuderint sanguinem innocentem in terrà suà.
- 20. Et Judes in æternum habitabitur, et Jerusslem in generationem et generationem.
- 21. Et mundabo sanguiuem eorum, quem non mundaveram: et Dominus commorabitur in Sion.

Per la continuazione della Sacra Scrittura, vedi Amos: cap. 1.

NECESSARIO: bisogna s-persi accontentare del necessario: chiederlo a Dio. Pericoli delle ricchezze e della povertà: Uomo: Prov. 3a, 7 a g. Non mancando vesti per cuoprirsi e cibo per vivere, dobbismo essere coutenti: Thorreo: 1 Evist. 6, 7 a 10. Vedi. Cibo: VEST.

NECESSITA': avere ricorso a Dio nella necessità e nei bisogni: indirizzargli le pregliiere nel suo tempio: Vedi Cuiesa: Tempio: 2 Par. 6, 18 a 42. Taono: 2 Par. car. 7.

NECHAO, re d' Egitto, prende o conduce prigioniero Joschez, re di Giuda: Josta: 4 Re 23, 20 a 35. NEEMIA. Vedi NEHEMIA.

NEGLIGENZA: Giacobbe la rimprovera ai suoi figli: Giuserre: Gen. 42, 1, 2. Gli Israeliti si abbandonano alla negligenza ed alla noja: ISBAELITI: Num. 21, 4. Davidde rimprovers ad Abner la sua negligenza verso il suo re: Da-VIDDE: 1 Re 26, 5 a 7: 14 a 16. Ishoseth muore vittime delle sue negligenza : Davidde: 2 Re 4, 5 a 8. La scioperatezza di Davidde fu la cagione del suo adulterio: Davidde: a Re 11, 1 a 5. Giona rimprovera il gran sacerdote Joiada per la sua negligenza : Joiada : 2 Par. 24, 5, 6. Vantaggi della virtit contraria: SAPIENZA: Prov. 6, 6. Uomo: Prov. 10, 4, 26: 12, 11: 13, 4: 18, 8: 10, 15, 24: 20, 4, 13: 21, 25: 24, 30: 26, 13 a 15: 28, 19 Vinta: Eccli. 33, 26. GERUSA-LEMME : Ezech. 16, 49. Giona è rimproverato da Dio per la sua negligenza: Niniva: Giona 1, 6. Funeste conseguenze della negligenza : PARABOLE: Matt. 13, 25. Gesù la rimprovera ai lavoratori : PARABOLE: Matt. 20, 1 a 6; al servo malvagio ed infingardo: Vergini: Matt. 25, 26; ai suoi apostoli : Passions : Matt. 26, 40, 41 : Marc. 14, 37, 38. Vedi Ozio: POLTRONEBIA.

NEGOZIO, sorgente di peccati per il venditore e per il compratore: Viarà: Eccli. 26, 28; 29, 2. Tino: Esccl. 28, 16, 8. Maliria del compratore: Uomo: Prov. 20, 14. Tassalomicisi: 1 Epist. 4, 6. Negozio usato dai più antichi tempi: Dina: Gen. 34, 21. Giuseppe: Gen. 37, 28. Salomone: 2 Par. 1, 16, 17. Neirania: 2 Esdr. 13, 20. Tino: Is. 23, 8: Escch. 27, 12 e seg. Grausslemme: Matt. 21, 12. Apocalasse: 18, 11 a 17. Vedi Industria.

NEHEMIA, che significa consolazione, era coppiere del re Artasorse: lu mantato a Geruslemme per ristabilirvi tutto ciò che era distrutto: Neussai: 2 Estr. 2, 1 e seg. Le Sacra Scrittura lo chiama altrea Athersatha: Neussai: 2 Estr. 8, 9, Suo elogio vedi Paoren: Eccli. 49, 15.

Neuemia: 2 Esdra, capo i. Nehemia, coppiere d'Artaserse, udite le tribolazioni de Giudei rimesi dopo la cattività, piange e digiuna molti giorni, confessando i peccati del popolo, e chiedendo misericordia a Dio.

Il capo precedente trovasi all'articolo Esdra:

Lib. 1, cap. 10, ultimo di quel libro.

Verba Nehemine filii Helcine. Et fastum est in Casleu, anno vigesimo, et ego eram in Susis castro.

2. Et venit Hausui unus de fratribus meis, ipse et viri ex Juda : et interrogavi cos de Ju-

dæis qui remanserant, et supererant de captivitate, et Jerusalem.

- 3. Et dixervat mihi: qui remouserant, et relicti sunt de captivitate ibl in provincià, in afflictione mognà sunt, et in opprobrio, et marus Jerusalem dissipatas est, et portæ ejus combustæ sont igni.
- 4. Cùmque audissem verba hujuscemodi, sedi et flevi, et luxi diebus multis: jejunabam, et orabam ante faciem Dei cœli.
- 5. Et dixi: queso, Domine Deus cœli, fortis, magne alque terribilis, qui custodis pactum et misericordiam cum his qui te dilignol, et costodiont mandata tua: DANILLE: Q. 4.
- 6. Bant aores tum aoscultantes, et oculi tui aperti, ut audias orationem servi tui, quam ego oro coram te hodié, nocte et die pro filiis Israel servis tuis, et conflitor pro peccatis filiorum Israel, quibus peccaverunt tibi, ego et domus patris mei peccavimus.
- 7. Vanitate seducti sumus, et non custodivimus mandatum tuum, et cæremonias, et judicia quæ præcepisti Movsi famulo tuo.
- 8. Memento verbi, quod mandusti Moysi servo tuo, dicens: cum transgressi fueritis, ego dispergam vos in populos;
- g. et si revertamini ad me, et custodiatis præcepta mea, et faciatis ea, etiamsi abducti fueritis ad extrema cœli, indè congregabo vos, et reducam in locum, quem elegi ut habitaret nomen meum ibl.
- 10. Et ipsi servi tui, et populas taus, quos redemisti ia fortitudiae tuà magua, et in manu tuâ validă.
- 11. Obsecto, Domine, sit auris tua attendens ad orationem servi tui, et ad orationem servorum tuorum, qui volunt timere nomen tuam: et dirige servum tuum hodiè, et da ei misericordism ante virum luue. Ego enim eram pincerua regis.

Neuema: 2 Esdra, capo 2. Nehemia, ottenute lettere dal re Artaserse, va a Gerusalemme col permesso di edificare le mura ruinate.

Factum est autem in mense Nisan, anno vigesimo Artaxersis regis: et vinum erat ante eum, et levavi vinum, et dedi regi, et eram quasi languidus ante faciem ejus.

- Dixitque mihi rex: quarè vultus tuus tristis est, cum te agrotum non videam? Non est hoc frustrà; sed malum, nescio quod, in corde tuo est. Et timui valdè, se nimis.
  - 3. Et dixi regi : rex, in æternum vive : quarè

- non mœreat vultus meus, quia civitas domús sepulchrorum patris mei deserta est, et portæ ejus combustæ sunt igni?
- 4. Et sit milii rex: pro quà re postulas? et oravi Denm cœli.
- 5. et dixi ad regem: si videtur regi bonum, et si placet servos tuos ante faciem tuam, ut milfas me in Judæam, ad civitatem sepulchri patris mei, et ædificabo eam.
- 6. Dixitque mihi rex, et regina, quæ sedebat juxta eum: osqué ad quod tempus erit iher toam, et quandò reverteris? Et placuit ante vultum regis, et misit me: et constitui ei tempus.
- 7. Et dixi regi: sì regi videtor bonum, epistolas det mihi ad duces regionis trans flumen, ut traducant me, douec veniam in Judæam:
- 8. et epistolam ad Asaph custodem saltus regis, ut det mihi ligna, at tegere possim portas turris domus, et muros civitalis, et domum quam ingressus fuero. Et dedit mihi rex juxta manum Dei mei bonam mecum.
- Et veni ad duces regionis trans flumen, dedique eis epistolas regis. Miserat autem rex mecum principes militum, et equites.
- I nemici de'Giudei fremono per l'arrivo di Nehemia, e lo dileggiano. Egli visita Gerusalemme, ed invita i Giudei a riedificare le mura. Anno 355o.
- 10. Et andierunt Sanaballath Horonites, et Tobias servus Ammanites; et contristati sunt afflictione magnå, quod venisset homo, qui quæretet prosperitatem filiorum Israël.
- 11. Et veni Jerusalem, et eram ibl tribus diebus.
- 12. Et surrexi nocte ego, et viri pauci mecum, et non indicavi cuiquam quid Deus dedisset in corde meo, ut facerem in Jerusalem, et jumentum non erat mecum, nisi animal, cui sedebam.
- Et egressus sum per portam vallis nocte, et aute fontem draconis, et ad portam stercoria, et considerabam murom Jerusalem dissipatum, et portas ejus consumptas igni.
- 14. Et transivi ad portam fontis, et ad aquaductum regis, et non erat locus jumento cui sedebam, ut transiret.
- 15. Et ascendi per torrentem nocte, et consideralum murum, et reversus veni ad portam vallis, et redii.
- 16. Magistratus autem nesciebant quo abiissem, aut quid ego facerem: sed et Judais et sacerdoțibus, et optimatibus, et magistratibus, et re-

liquis qui faciebant opus, usque ad id loci nihil indicaveram.

- 17. Et dixi eis : vos nostis afflictionem in qua sumus; quia Jerusalem deserta est, et porte ejus consumptæ sunt igni: venite, et ædificemus muros Jerusalem , et non simus ultrà opprobrium.
- 18. Et indicavi eis manum Dei mei , quod esset bona mecum, et verha regis, que locutus esset mihi, et aio : surgamus , et ædificemus. Et confortate sunt manus eorum in bono.
- 19. Audierunt autem Sanaballath Horonites, et Tobias servus Ammanites, et Gosem Arabs, et subsannaverunt nos, et despexerunt, dixeruntque : que est hec res quam facitis? Numquid contra regem vos rebellatis?
- 20. Et reddidi eis sermonem, dixique ad eos: Deus cœli ipse nos juvat, et nos servi ejus sumus : surgamus, et ædificemus : vobis autem non est pars, et justitia, et memoria in Jerusalem.

NEUEMIA: 2 Esdra, capo 3. Nomi delle diverse persone che riedificarono le mura, le torri e le porte di Gerusalemme : parte che ciascuna persona ha fabbricato. Anno 3550.

L't surrexit Eliasib sacerdos magnus, et fratres ejus sacerdotes, et ædificaverunt portam gregis, ipsi sanctificaverunt eam, et statuerunt valvas ejus, et usque ad turrim centum cubitorum sanctificaverunt eam, usque ad turrim Hanancel.

- 2. Et iuxta eum ædificaverunt viri Jericho: et juxta eum ædificavit Zachur filius Amri.
- 3. Portam autem piscium ædificaverunt filii Asuan : ipsi texerunt enm , et statuerunt valvasejus, et seras , et vectes. Et juxta cos ædificavit Marimuth filius Uriæ, filii Accus.
- 4. Et juxta eum ædificavit Mosollam filius Barachiæ, filii Mesezebel: et juxta eos ædificavit Sadoc filius Baana:
- 5. et juxta eos ædificaverunt Thecueni : optimates autem eorum non supposuerunt colla sua in opere Domini sui.
- 6. Et portam veterem ædificaverunt . Jojada filius Phasea , et Mosotlam filius Besodia : ipsi texerunt cam, et-statuerunt valvas ejus, et seras, et vectes.
- 7. Et juxta eos ædificaverunt , Meltias Gabaonites , et Jadon Meronathites , viri de Gabaon et Maspha, pro duce qui erat in regione trans
- 8. Et juxta eum ædificavit Eziel filius Araia aurifex : et juxta eum ædificavit Ananias filius pigmentarii : et dimiserunt Jerusalem usque ad murum platere latioris.

- 9. Et juxta eum ædificavit Raphaia filius Hur, princeps vici Jerusalem.
- 10. Et juxte eum ædificavit Jedaia filius Haromapli contra domum suam : et juxta eum ædificavit Hattus filius Hasebonise.
- 11. Mediam partem vici ædificavit Melchias filius Herem, et Hasub filius Phahath Monb, et turrim furnorum.
- 12. Et juxta eum ædificavit Sellum filius Alohes princeps mediæ partis vici Jerusalem , ipse et filim eius.
- 13. Et portem vallis ædificavit Hanum et habitatores Zanoë : ipsi ædificaverunt eans, et statuerunt valvas ejus, et seras, et vectes, et mille cubitos in muro usquè ad portam sterquilinii.
- 14. Et portum sterquilmii ædificavit Melchius filius Rechab , princeps vici Bethacharam : ipse ædificavit eam, et statuit valvas ejus, et seras, et vectes.
- 15. Et portem fontis ædificavit Sellum filins Cholhoza, princeps pagi Muspha : ipse ædificavit eam , et texit , et statuit valvas ejus , et seras , et vectes, et muros piscinæ Siloë iu hortum regis, et usquè ad gradus qui descendunt de civitate David.
- 16. Post eum ædificavit Nehemias filius Azhoc, princeps dimidim partis vici Bethsur, usque contra sepulchrum David, et usque ad piscinam, quæ grandi opere constructa est, et usquè ad domum
- 17. Post eum ædificaverunt Levitæ, Rehum filius Benni : post eum ædificavit Hasebias, princeps dimidiæ partis vici Ceilæ in vico suo.
- 18. Post eum ædificaverunt fratres eorum, Bavai filius Enadad, princeps dimidiæ partis Ceilæ.
- 10. Et ædificavit juxta eum Azer filius Josue . princeps Maspha, mensuram secundam, contra ascensum firmissimi anguli.
- 20. Post eum in monte ædificavit Baruch filius Zachai mensuram secundam, ab angulo usquè ad portam domus Elissib sacerdotis magni. 21. Et post eum ædificavit Merimuth filius
- Urize filii Haccus, mensuram secundam, à portà domus Eliasib, donec extenderetur domus Eliasib.
- 22. Et post eum ædificaverunt sacerdotes, viri de campestribus Jordanis.
- 23. Post eum medificavit Benjamin et Hasub contra domum suam: et post eum ædificavit Azerias filius Massice filii Ananize contra domum SILETO.
- 24. Post eum ædificavit Bennui filius Henadad mensuram secundam, à domo Azariæ usque ad flexuram, et usque ad angulum.
  - 25. Phalel filius Ozi contra flexuram et turrim.

NEH

que eminet de domo regis excelsa, id est, in atrio carceris: post eum Phadaia filius Pharos.

- 26. Nathinæi antem habitabaot in Ophel usquè contra portem aquerum ad orientem, et turrim, que prominebat.
- 27. Post enm ædificeverunt Thecneni mensuram secundem è regione, à turre magnà, et eminente usquè ad murum templi.
- 28. Sursum autem à portà equorum ædificavernnt sacerdotes, unusquisque contra doinum suam.
- 29. Post eos ædificavit Sadoc filius Emmer contra domum suam. Et post eum ædificavit Semaia filius Secheniæ, custos portæ orientalis.
- 30. Post eum ædificavit Hanania filius Selemim, et Hanun filius Seleph sextus, mecasram secudam: post eum ædificavit Mosollam filius Barachim, contra gazophylacium suum. Post eum ædificavit Melchias filius aurificis usquè ad domum Nalhinæorum, et scruta vendentium contra portam judicialem, et usquè ad cœoaculum anguli.
- tam judicialem, et usquè ad cœnaculum anguli.

  31. Et inter cœnaculum anguli in portà gregia
  ædificaverunt aurifices et negotiatores.

NEMEMA: 2 Esdra, capo 4. I nemici de' Giudei sono sdegnati in vedere riedificare le mura di Gerusalemme, e tendono loro insidie per impedire la continuazione del lavoro.

Factom est autem, cum audisset Sanaballath quod ædificaremus murnm, iratus est valde: et motus nimis subsanavit Judæos.

- a. Et dixit coram fratribus sois, et frequentis Sameritanorum: quid Judaci faciunt imbecilles? Num dimittent eos gentes? Num sacrificabunt et complebunt in una die? Numquid ædificare poterunt lapides de acervis pulveris, qui combusti sunt?
- 3. Sed et Tobias Ammanites proximus ejus, ait : ædificent: si ascenderit vulpes, transiliet murum eorum lapideum.
- 4. Audi Deus noster, quie facti sumus despectui: converte opprobrium super caput corum,
- et da eos in despectionem in terrà captivitatis.

  5. Ne operias iniquitatem eorum, et peccatum
  eorum coram facie tuà non deleatur, quia irri-
- serunt ædificantes.
  6. Itaque ædificavimus muram, et conjunximus totum usquè ad partem dimidiam: et provocatum est cor populi ad operandum.
- Factum est autem, cum audisset Sanaballath, et Toliias, et Arabes, et Ammonitæ, et Azotii, quod ohducta esset cicatrix muri Jerusalem, et quod compissent interrupta concludi, irati sunt nimis.

8. Et congregati sunt omnes pariter, ut venirent, et puguarent contra Jerusalem, et molirentur insidias.

Nehemia si raccomanda al Signore, Egli è avvisato delle insidie de nemici de Giudei. Il Signore manda in fumo i disegni de Gentili, e ciascheduno torna al suo lavoro.

- g. Et oravimus Deum nostrum, et posuimus custodes super murum die ac nocte contra eos.
- 10. Dixit autem Judas: debilitata est fortitudo portantis, et humus nimia est, et nos non poterinus ædificare murum.
- 11. Et dixerunt hostes nostri: nesciant, et ignorent, donec veniamus in medium eorum, et interficiamus eos, et cessare faciamus opus.
- 12. Factum est autem, venientihus Judæis, qui babitabant juxta eos, et dicentibus nobis per decem vices, ex omnibus locis quibus venerant ad nos,
- statui in loco post murum per circuitum populum in ordinem cum gladiis suis, et lanceis, et arcubus.
- 14. Et perspexi alque surrexi: et aio ad optimates, et magistratus, et ad reliquam partem vulgi: nolite timere à facie corum. Domini magni et terribilis mementote, et pugnate pro fratibus vestris, filis vestris, et filiabus vestris, et uxoribus vestris, et domibus vestris.
- 15. Factum est autem, cum audissent inimici tostri nunliatum esse nobis, dissipavit Deus consilium eorum. Et reversi sumus omnes ad muros, uusquisque ad opus suum.

Eccellente ordine dato da Nehemia per polere continuare i lavori delle mura, senza lemere una sorpresa de'nemici.

- 16. Et factum est à die illà, media pars juvenini eorum faciebat opus, et media parata erat ad bellum, et lanceæ et scuta, et arcus, et loricæ, et principes post eos in omni domo Juda,
- 17. edificactium in muro, et portentium onera, et imponentium : una manu sua faciebat opus, et altera tenebat gladium :
- 18. ædificantium enim unnsquisque gladio erat accinctus renes. Et ædificabent, et clangebant buccina juxta me.
- 19. Et dixi ad optimates, et ad magistratus, et ad reliquam partem vulgi: opus grande est et latum, et nos separati sumus in muro, procul alter ab altero.
- 20. In loco quocumque audieritis clengorem

tube, illuc concurrite ad nos : Deus noster puenabit pro nobis.

21. Et pos insi faciamus opus : et media pars. nostrum tenest lancess, ab ascensu auroræ donec egrediantur astra.

22. In tempore quoque illo dixi populo: unusquisque cum puero suo manest in medio Jerusalem, et sint nobis vices per noctem, et diem, ad operandum.

23. Ego autem et fratres mei , et pueri mei , et custodes qui erant post me, non deponebamus vestimenta nostra : ppusquisque tautum qudabatur ad baptismum.

NEBEMIA: 2 Esdra, capo 5. Lamentazioni de' Giudei poveri contro i Giudei ricchi. Nehemia riprende i ricchi avari, e proibisce le usure.

 $\mathbf{E}_{ ext{t}}$  factus est clamor populi, et uxorum ejus magnus adversus fratres suos Judgeos.

2. Et craot qui dicerent : filii nostri , et filim postræ multæ sunt nimis : accipiamus pro pretio eorum frumentum, et comedamus, et vivamus,

3. Et erent qui dicerent : agros nostros, et vineas, et domos nostras opponamus, et accipiamus frumentum in fame.

4. Et alii dicebaat : mutuò sumamus pecunias in tributa regis, demusque agros nostros et vineas:

5. et nunc sient cornes fratrum nostrorum, sie carnes nostræ sunt: et sieut filii eorum , ità et filii nostri. Ecce nos subjugamus filios nostros et filias nostras in servitutem, et de filiabus nostris sunt femulæ . nec hebeinus unde possint redimi, et agros nostros, et vineas nostras alii nossideut.

6. Iratus sum nimis cum audissem clamorem eorum secundum verba hæc.

7. Cogitavirque cor meum mecum: et increpavi optimates et magistratus, ei dixi eis: usu. râsne singuli à fratribus vestris exigitis? Et congregavi adversum eos concionem magnam,

8. et dixi eis: nos, ut scitis, redemimus fratres nostros Judzos, qui venditi fuerant gentibus. secondum possibilitatem postrain : et vos igitur vendetis fratres vestros, et redimeinus cos? Et siluerunt, nec invenerunt quid respondereut.

q. Dixique ad eos : non est bons res quam facitis: quare non in timore Dei postri ambulatis. ne exprobretur nobis à gentibus inimicis nostris?

Esortazione che fa Nehemia ai Giudei ricchi: suo disinteresse nell' esercizio della sua carica di governatore della Giudea.

10. Et ego, et fratres mei, et pueri mei, commo-

davimus plurimis pecuniam et frumentum : non repetamus in commune istud, as alienum concedamus, quod debetar nobis.

11. Reddite eis hodiè agros suos, et vineas suas, et oliveta sua, et domos suas : quin potius et centesimam pecuniæ, framenti, vini, et olei, quam exigere soletis ab eis, date pro illis.

12. Et dixerunt : reddemus, et ab eis nibil quæremus : sicque faciemus ut loqueris. Et vocavi sacerdotes, et adjuravi cos, ut facerent juxta auod dixerem.

13. Insuper excussi sinum meum, et dixi : sic executist Deus omnem virum, qui non compleverit verbum istud, de domo sua et de laboribus suis : sic excutiatur , et vacuus fiat. Et dixit universa multitudo : amen. Et laudaverunt Deum. Fecit ergo populus sicut erat dictum.

14. A die autem illa, qua præceperat rex milia ut essem dux in terrà Juda, ab anno vigesimo usque ad annum trigesimum secundum Artexersis regis, per annos duodecim, ego et fratres mei annocas, quæ ducibus debebantur , non comedianus.

15. Duces autem primi, qui fuerant ante me, gravaverunt populum, et acceperunt ab eis in pane, et vino, et pecunia quotidie siclos quadraginta : sed et ministri eorum depresserunt populum. Ego autem non feci ità, propter timorem Dei:

16. quin potius in opere muri adificavi et agrum non emi, et omnes pueri mei congregati ad opus

17. Judmi quoque et magistratus, centum quinquaginta viri , et qui veniebant ad nos de gentibus, quæ in circuitu nostro sunt, in mensa mea erant.

18. Parabatur autem milii per dies singulos bos unus, arietes sex electi, exceptis volutilibus, et inter dies decem vina diversa, et alia multa tribuebam: insuper et annonas ducatus mei non quæsivi : valdè enim attenuatus erat populus.

19. Memento mei, Deus meus, in bonum, secundum omnia, que feci populo huic.

NEHEMIA: 2 Esdra, capo 6. Sanaballath cogli altri nemici de' Giudei, tenta inutilmente di sorprendere e di intimorire Nehemia: medesimo anna 3550.

Factum est autem, cum audisset Sanahallatlı, et Tobias et Gossem Arrbs, et cæteri inimici nostri, quod ædificassem ego murum, et non esset in ipso residua interruptio ( usquè ad tempus autem illud valvas non posueram in portis).

- miserunt Saosbullath et Gosseni ad me, dicentes: veni, et percutismus foodus pariter in viculis in campo Ooo. Ipsi autem cogitabant, ut facerent mibi malum.
- 3. Mosi ergò ad eos muntios, dicens: opus grande ego facio, et non possum descendere; ne fortè negligatur, cùm venero et descendero ad vos.
- 4. Miserunt autem ad me secundum verbum boc per quatuor vices : et respondi eis juxta sermonem priorem.
- 5. Et misit ad me Suoaballath juxta verbum prius quintă vice puerum suum, et epistolam kabebat in manu sua scriptam hoc modo:
- 6. Iu geotibus auditum est, et Gossem dixit quod tu et Judai cogitetis rebellare, et proptereà ædifices murum, et levare te vellis super eos regem, propter quam causam
- 7. et prophetas posueris, qui prædicent de te in Jerusalem, dicentes : rex in Judæå est. Auditurus est rex verba liace: ideireò nunc veni, ut ineamus consilium pariter.
- 8. Et misi ad eos, dicens: ooo est factum secandum verba hæc, quæ to loqueris: de corde enim tuo tu compoois hæc.
- Oinnes enim hi terrebant nos, cogitantes quod cessarent manus nostræ ab opere, et quiesceremus. Quani ob causam magis confortavi manus meas;
- Semeia vuole persuadere Nehemia a nascondersi nel tempio, per sottrarsi al furore de' suoi nemici: Nehemia ricusa: le mura di Gerusalemme sono condolte a fine; le circonvicine nazioni si intimoriscono.
- 10. Et logressus sum domum Semeiæ filii Dalaiæ filii Metabeel secretò. Qui ait: 'tractemus nobiscum lu domo Dei in medio templi, et claudamos portus ædis, quia venturi sunt ut interficiaot te, et oocte veuturi sunt ad occideodum te.
- 11. Et dixi: num quisquam similis mei fogit? Et quis ut ego iogredietur templum, et vivet; non ingrediar.
- 12. Et intellexi quod Deus non misisset eum, sed quasi valicinans locutus esset ad me, et Tobias et Saoaballath conduxissent eum.
- 13. Acceperat enim pretium ut territus facerem, et peccarem, et baberent malum, quod exprobrarent mibi.
- 14. Memento mei, Domine, pro Tobia et Sanaballath, juxta opera eorum talia; sed et Noadias prophetas, et caterorum prophetarum, qui terrebant me.

- 15. Completus est autem murus vigesimo quinto die mensis Elul: quinquaginta duobus diebus.
- 16. Factum est ergo com audissent omnes ininici nostri, ut timerent universæ gentes, quæ erant in circuitu oostro, et conciderent intra semetipsos, et scirent, quod a Deo factum esset opus loc.
- 17. Sed in diebus illis; multæ optimatum Judæorum epistolæ mittebantur ad Tobiam, et à Tobia veoiebaut ad eos.
- 18. Multi enim erant in Judaa habentes juramentum ejus, quis gener erat Secheniæ filii Area, et Johann filius ejus acceperat filiam Mosollam filii Barachim:
- 19. sed et laudabant eum coram me, et verba mea nuntiabant ei : et Tobias mittebat epistolas, ut terreret me.
- Neuemia. a Esdra, capo 7. Nehemia confida la cura di Gerusalemme al suo fratello Hanani, e ad Hanania, principe della casa del Signore, e pone, alla guardia della città, gli abitanti di essa, facendone la revista.
- Postquam autem ædificatus est murus, et posui valvas, et recensui janitores, et cautores, et Levilas:
- præcepi Hanani fratri meo, et Hananiæ principi domus de Jerusslem (ipse enim quasi vir verax et timens Deum plus cæteris videbatur)
   PROFETT: ECCII. 40, 15.
- 3. et dixi eis : non sperisotur portas Jerusalem usque ad calorem solis. Cùmque adduc assisterent, clausse portas sont, et oppilista : et posui custodes de labitatoribus Jerusalem, singulos per vices suas, et uounquemque contra domum stam.
- Civitas autem erat lata nimis et grandis; et populus parvus in medio ejus, et oon erant domns ædificatæ.
- Deus autem dedit in corde meo, et congregavi optimates, et magistratus, et valgus, ut receoserem eos: et inveni librum census corum, qui ascenderaot primum et ioventum est scriptum in eo.
  - Per la continuazione, vedi Schinyità : 2 Esdr. 7,6.
- Nemema: 2 Esdra, capo 13. Nehemia; dopo di avere provveduto ai bisogni di Gerusalemme, si ritira presso il re Artaserse, e non ritorna a Gerusalemme che nell'anno 3562. Informato degli abusi succeduti durante la sua assensa, vi rimedia.

Il capo precedente trovasi all'articolo Genusa-LEMME: 2 Esdr. capo 12.

In die autem illo lectum est in volumine Moysi, audiente populo: et inventum est scriptum in eo, quòd non debeant introire Ammonites et Moablies in ecclesiam Dei usquè in mernum. Luco: Deut. 23, 3, 4.

- 2. cò quod non occurrerint filiis Israël cum pane et aqua et conduxerint adversum cos Balsam ad maledicendum eis: et convertit Deus noster maledictionem in benedictionem. Ballans: Num. 22, 18, 35: 23. 8 a 11.
- 3. Factum est autem, cum audissent legem, separaverunt omnem alienigenam ab Israël.
- 4. Et super hoc erat Eliasib sacerdos, qui fuerat præpositus in gazophylacio domus Dei nostri, et proximus Tobiæ.
- Fecit ergò sibi gazophylacium grande, et ibi erant ante eom reponentes monera, et thus, et vasa, et decimum frumeuti, vini, et olei, partes Levitarum, et cantorum, et janitorum, et primitias saccrdotales.
- 6. In omnibos antem his non fui in Jerosalem, quia anno trigesimo secundo Artaxersis regis Bahylonis veni ad regem, et in fine dierum rogavi regem.
- 7. Et veni in Jerusalem, et intellexi malum quod fecerat Eliazib Tobia, ut faceret ei thesaurum in vestibulis domus Dei.
- 8. Et malum mihi visum est valdè. Et projeci vasa domus Tobiæ foras de gazophylacio.
- g. Præcepique, et emundaverunt gazophylacia: et retuli ibl vasa domus Dei, sacrificium et thus.
- to. Et cognovi, quod partes Levitarum non fuissent datæ; et fugisset unusquisque in regionem suam de Levitis, et cantoribus, et de his qui ministrabant:
- 11. et egi causam adversus magistratus, et dixi: quarè dereliquimus domum Dei? Et congregavi eos, et feci stare in stationibus suis.
- 12. Et omnis Juda apportabat decimam frumenti, vini, et olei in borrea.
- 13. Et constituimus super horres Selemiam sacerdotem, et Sadoc scribam, et Phadaiam de Levitis, et juxta eos Hanan filium Zachur, filium Mathaniæ: quoniam fideles comprobati sunt, et ipsis credite sunt partes fratrum suorum.
- 14. Memento mei, Deus meus, pro hoc, et ne deleas miserationes meas, quas feci in domo Dei mei, et in corremoniis eius.
- 15. In diebus illis vidi in Judá calcantes torcularia in sabbato, portantes acervos, et onerantes super asinos vinum, et uvas, et ficus, et

- omne ouns, et inferentes in Jerusalem die sabbati. Et contestatus sum, ut die, qu'à vendere liceret, venderent.
- 16. Et Tyrii habitaverunt in eå, inferentes pisces, et omnia venalia: et vendebant in sabbatis filiis Juda in Jerusalem:
- 17. et objurgavi optimates Juda, et dixi els: que est hec res mala quam vos facitis, et profanalis diem sabbati?
- 18. Numquid non hæc fecerunt patres nostri, et adduxit Deus noster super nos omne malum hoc, et super civitatem hanc? et vos additis iracundiam super Israël violando sabbatom.
- 19. Factum est autem, cum quievissent portæ Jerusalem in die salibati, dixi: et clauseront jannas, et præcepi ut non aperirent eas usquè post salibatum: et de pueris meis constitui super nortas, ut nullus inferret onns in die salibati,
- 20. Et manserunt negotiatores et vendentes universa venalia, foris Jerusalem semel et bis.
- 21. Et contestatus sum eos, et dixi eis: quarè manetis ex adverso mori ? Si secundò boc fecerilis manum mittam in vos. Itaque ex tempore illo non venerunt iu sabbato.
- 22. Dixi quoque Levitis ut mundarentur, et venirent ad custodiendas portas, et sanctificandam diem sabbati: et pro hoc ergò memento mei. Deus meus, et parce mihi secundum multitudinem miserationum tuarum.
- 23. Sed et in diebus illis vidi Judæos ducentes uxores Azotidas, Ammonitidas, et Moubitidas.
- 24. Et filii eorum ex media parte loquebantur Azotice, et nesciebant loqui Judaice, et loquebantur juxta linguam populi et populi.
- a5. Et objurgavi eos, et maledixi. Et cecidi ex eis viros, et decalcavi eos, et adjuravi in Deo, ut non darent filias suas filiis eorum, et non acciperent de filialius eorum filiis suis, et siliimetinsis, diceas:
- 36. Numquid non in luijuscemodi re peccavit. Salomon rex Israël? Et certé in gentibus multis non erat rex similis ei, et dilectus Deo suo erat, et posuit eum Deus regem super omnem Israël, et ipsum ergó duscreunt ad peccatum mulieres alienigene. Satomore: 3 Re 3, 1: 11, 1, 4.
- 27. Numquid et nos inobedientes facienus omne malum grande hoc, ut prævaricemur in Deo nostro, et ducanus uxores peregrinas?
- 28. De filiis autem Joiada filii Eliasib sacerdotis magni, gener erat Sanaballath Horonites, quem fugavi à me.
- 29. Recordare, Domine Deus meus, adversum eos, qui polluunt sacerdotium, jusque sacerdotale ct Leviticum.

30. Igitur mundavi eos ab omnibus alienigenis, et constitui ordines sacerdotum et Levitarum, unumquemque in ministerio suo:

31. et in oblatione lignorum in temporibus coostitutis, et in primitivis: memento mei, Deus meus, in bonum. Amen.

Per la continuazione della Sacra Scrittura, vedi Tobia: capo 1.

Nehemia raduna da tutte le parti i libri santi, dopo il ritorno dalla schiavità: Lettere: 2 Macc. 2, 13.

NEBEMA, sommo sacerdote, al tempo de' Maccabei, trova il fuoco sacro, nascosto già da molti anni in un pozzo profondo: LETTERE: 2 Macc. 1, 8 e seg.

NEMICI: Caino per gelosia diventa nemico di suo fratello Abele, e lo pecide: Carso: Gen. cap. A. Per lo stesso motivo Esan concenisce odio cootro Giacobbe suo fratello : Giacobbe : Cen. 27. 41. Saulle diventa geloso degli onori renduti a Davidde, e vuole ucciderlo con un colpo di laocia: Davinne: 1 Re 18, 6 a 11. I fratelli di Giuseppe coocepiscopo per lui no inimicizia mortale, a cagione della predilezione che aveva il padre per lui, ed anche a motivo di alcuni sogni ch' egli aveva avuti : Giuseppe : Gen. 32 . 3 's 24. L'amicizia di Amnon per sus sorella Thamar , si cambia in un odio mortale : Amnon : a Re 13, 1 a 17. Esther accusa, dionozi al re Assuero, Aman di essere stato il più crudele nemico degli Ebrei: Макпосико: Esth. 7, 6. Davidde è un modello di condotta verso i nemici particolari : Davinus: 1 Re 24 , 1 a 23 : 2 Re , cap. 4 e cap. 16, vers. 5 a 14. Spesse volte si dicono amici, mentre sono pemici accaoiti: Gios-BE: 16. 1 a 11. Nondimeno dobbiamo amare i nostri nemici: Giobbe: 31, 29 a 31. Iddio farà le nostre vendette: GRAZIE: Salm. 17, 50 a 52, Non devonsi temere i pemici, quaodo si ha il timore di Dio e la speranza nel Signore: Chiesa: Salm. 26. Furberis dei pemici: ORAZIONE: Salm. 5, 9 a 12. Pregiudizio che portano alla persona che odiano: Peccaro: Salm. 6, 7. Dovrebbero essi arrossire per vergogna: Ibid. vers. 10. Preghiera che puossi indirizzare a Dio quando si è perseguitato: Orazione: Salm. 12, e Salm. 16. Discorsi ed aziooi dei nemici: Poveri: Salm. 40, 5 e seg.; loro malizia : sorte che li aspetta : G:OBBE: 8. 22. PERSECUZIONE: Salm. 58; loro maniera di agire: Poven: Salm. 101, 9, Iddio noo isdegna di proteggerci contro i nostri nemici: Misericordia: Salm. 137, 7 a g. Penitente: Salm. 142, 11 a 14. VITTORIA: Salm. 143, 6 a 9.

Potenza e ricchezza dei nemici di Davidde: Vit-TORIA: Salm. 143, 12 a 18. Noo godere del mule de' nostri nemici: Uomo: Prov. 24, 17, 18: rendere loro hene per male, onde così farseli amici: Ibid. cap. 25, vers. 21, 22. In qual maniera, ovvero da che si conoscono i nemici: Ibid. cap. 26, vers. 24. 25. VIRTÙ : Eccli. 12. 8. 9. Frutti della loro malizia: Ibid. vers. 26 a 28. Mezzi che Iddio ha nella sanieoza e nella sua possanza di vendicarsi dei pemici i Egiziani : Sap. cap. 16. Fuggire la compagnia de' nemici: Amico: Eccli. 6, 13. Non rallegrarsi della loro morte: Vintù: Eccli. 8, 8. Non fidarsi dei nemici, quand' anche sembrino essi riconciliati: Vintù: Eccli. 12, 10 e seg. Iddio raccomanda di pregare per i nemici: GEREMIA: 20 . 7. Essi deridono que' che opprimono, ma verrà giorno che Iddio farà di loro terribile vendetta: LAMENTAZIONI: Gerem. 4. 21. Noo fidarsi temerariamente di un nemico riconciliato : DAYIDDE: 1 Re 24, 17, 18: 26, 21: 27, 1. Aboer è un esempio della troppa confidenza : Davinna : 2 Re 3, 27. Gionata muore vittima della troppa confidenza: Gionata: 1 Macc. 12, 30 a 48.

Nemici: Salmo 27. Davidde implora il soccorso di Dio contro i suoi nemici. Egli lo loda in anticipazione per la protezione che gli deve accordare, e che la fede gli rende presente. Il salmo precedeute trovasi all'articolo Cuiesa:

Salm. 27.

Ad te, Domine, clamalto, Deus meus ne sileas à me: ne quaudo taceas à me, et assimilabor descendentibus in lacuni.

2. Exaudi, Domine, vocem deprecationis meæ dum oro ad te: dum extollo manus meas ad templum sanctum tuum.

3. Ne simul trahas me cum peccatoribus, et cum operantibus iniquitatem ne perdas me:

4. qui loquuntur pacem cum proximo suo, mala autem in cordibus corum. Poroco: Gerem. 9, 8. 5. Da illis secuodum opera corum, et secun-

dum nequitiam adinventionum ipsorum.
6. Secundum opera manuum eorum tribue il-

lis: redde retributionem eorum ipsis.

7. Quonium non intellexernut opera Domini; et in opera munuum ejus destrues illos, et non ædificabis eos.

8. Benedictus Dominus: quoniam exaudivit vocem deprecationis meæ.

Domious adjutor meus, et protector meus:
 in ipso speravit cor meum, et adjutus sum.
 10. Et refloruit caro mea: et ex voluntate

10. Et refloruit caro mea: et ex voluntate mea confitebor ei.

т. и.

NEM

290

- 11. Dominus fortitudo plebis suæ: et protector salvationum Christi sui est.
- 12. Selvum sec populum tuum, Domine, et henedic hærediteti tuæ: et rege cos, et extolle illos usquè in æternum.
  - Per la continuazione, vedi Cuirsa: Sulm. 28.

Nemet: Salmo 34. Davidde invoca il soccorso di Dio contro de' suoi nemici: egli lu fa con un fervore e con una confidenza che deve servire di modello a tutti i cristiani.

Il salmo precedente trovasi all'articolo Speranza:
Salm. 33.

Judica, Domine, nocentes me, expugna impu-

- 2. Appreliende arma et scotum : et exurge in adjutorium milii.
- 3. Effunde framesm, et conclude adversus eos, qui persequentur me: dic anime mem: salus tua ego sum.
- 4. Confundantur et reverentur quarentes animam means. Soccosso: Salm. 39, 19. Infr. Na-
- MICI: Salm. 69, 4.

  5. Avertantur retrorsum, et confundantur cogitantes milii mala.
- 6. Fiant tanquam pulvis antè faciem venti : et angelus Domini coarctans eos.
- 7. Fiat via illorum tenebræ et lubricum : et angelus Domini persequens eos.
- 8. Quoniam gratis absconderunt mihi interitum laquei sui: supervacue exprobaverunt animam meam.
- g. Venist illi laqueus quem ignorat: et captio quam abscondit, apprendat eum: et in laqueum cadat in ipsum.
- 10. Anima autem mes exultabit in Domino: et delectabitur super salutari suo.
- 11. Omnia ossa mea dicent: Domine, quis similis tibi?
- 12. Eripiens inopem de manu fortiorum ejus:
- 13. Surgentes testes iniqui, que ignorabam interrogabant me: Passione: Marc. 14, 56, 57.
- 14. Retribuebant mihi mala pro bonis: sterilitatem anima mem.
- 15. Ego autem cum mihi molesti essent, induebar cilicio:
- 16. humilisbam in jejunio animam mesin : et oratio mes in sinu meo convertetur.
- 17. Quasi proximum, et quasi fratrem nostrum sic complacebam: quasi lugens et contristatus sic humiliabar.
  - 18. Et adversum me lætati sunt, et convene.

- runt: congregata sunt super me flagella, et ignoravi.
- 19. Dissipati sunt, nec compuncti, tentaverunt me, subsannaverunt me subsannatione: frenduerunt super me dentibus suis.
- 20. Domine, quandò respicies i restitue animam meam à malignitate eorum, et à leonibus unicam meam
- 21. Confitebor tihi in ecclesia magna, in populo gravi laudabo te.
- 22. Non supergaudeent mihi qui adversantur mihi ioique: qui oderunt me gratis et annuunt oculis. Sermone: Gio. 15, 25.
- 23. Quoniam mihi quidem pacificè loquebantur: et iu iracundia terræ loquentes, dolos cogitabant.
- 24. Et dilataverunt super me os suum: dixerunt: euge, euge, videruut oculi nostri. In/r. Ness.ci: Salm. 60. 4.
- 25. Vidisti, Domine, ne sileas: Domine, ne discedas à me.
- 26. Exurge et intende judicio meo: Dens meus, et Dominus meus in causam meam.
- 27. Judica me secundum justitiam tuam, Domine Deus mens, et non supergaudeant milii.
- 28. Nou dicent in cordibus suis : euge, euge, anima nostra: nec dicent : devoravimus eum.
- 29. Erubescant et revereantur simul qui gratulautur malis meis.
- 30. Industrur confusione et reverentià qui magna loquuntur super me.
- 31. Exultent et lætentur qui volunt justitism mesm: et dicaut semper: magnificetur Dominus qui volunt pacem servi ejus.
- 32. Et lingus mes meditsbitur justitism tusm, totà die laudem tusm.
  - Per la continuazione, vedi Peccaron: Salm. 35.
- Nemici: Salmo 53. Davidde implora l'ajuto di Dio contro de'suoi nemici, e, vinti questi, promette di cantare le todi del suo liberatore.
- Il salmo precedente trovasi all'articolo Persecozione: Salm. 52.
- Deus, in nomine tuo selvum me fec: et in virtute tuå judice me.
- 2. Deus, exaudi orationem meam: auribus percine verba oris mei :
- 3. quoniam alieni insurrexerunt adversum me, et fortes quesierunt animam meam: et nou proposuerunt Deum anté conspectum suum.
- 4. Ecce enim Deus adjuyat me : et Dominus susceptor est anima mess.
- 5. Averte mala inimicis meis: et in veritate tua disperde illos.

6. Valuntariè sacrificabo tilii, et confitebor nomini tuo Domine, quantum lunum est.

7. Quonism ex omni tribulatione, eripuisi me: et super inimicos meos despexit oculus meus.

Per la continuazione, vedi ORAZIONE: Salm. 54.

Nemer: Solmo 55. Davidde espone a Dio i mali che egli soffre per parte de' suoi nemici: lo scongiura di liberarlo da essi, e gli promette di adempire sedelmente i suoi voti.

Miserere mei, Dens, quoniam conculcavit me homo: totà die impugnans tribulavit me.

- 2. Conculcaverunt me inimici mei totà die: quoniam multi bellantes adversum me. Davidde: 1 Re 21, 11 a 13.
- 3. Ab shitudiue diei timebo: ego verò in te sperabo.
- 4. In Deo laudabo sermones mens, in Deo speravi : non timebo quid faciat milii carn.
- 5. Totà die verba mes execrabantur : adversum me omnes cogitationes corum in malum.
- 6. Inhabitabunt et abscondent : ipsi calcaneum meum observabunt.
- Sicut sustinuerunt unimem meem, pro nihilo salvos fucies illus: in irá populos confringes:
- 8. Deus, vitem meam aununtiavi tibi : posuisti lacrymas meas in conspecta tuo.
- 9. Sicut et in promissione tuå, tanc convertentur inimici mei retrorsum.
- 10. In quacumque die invocuvero te, ecce cognovi quonium Deus meus es.
- 11. In Deo Isadsho verbum, in Dominn laudsho sermonem: in Deo speravi, non timebo quid facist mihi homn.
- 12. In me sunt, Deus, vote tue, quæ reddam laudationes tibi.
- 13. Quonism eripuisti snimam meam de morte, et pedes meos de lapsu : ut placeam coram Deo in lumine viventium.

Per la continuazione, vedi Socconso: Salm. 56.

Nemici: Sulmo 69. Davidde prega Dio di soccorrerlo contro la malizia de'suvi nemici.

Il salmo precedente trovasi all'articolo Gesù Cansto: Salm. 68.

Deus, in adjutorium meum intende: Domiue, ad adjuvandum me festina.

- 2. Confundantur, et reverentur, qui quærunt
- 3. Avertautur retrorsum, et erubescant, qui volunt mihi mela. Sup. Nemici: Salm. 34, 4.
  - 4. Avertantur statim erubescentes, qui dicunt

- milii: enge, enge. Sup. Nemici: Salm. 34, 24, 28.
- 5. Exulent et lætentur in te omnes qui quæront ie, et dicant semper : magnificetur Dominus: qui diliguat salutare tuum.
- 6. Ego verò egenus, et pauper sum : Deus, aduva ine.
- 7. Adjutor meus, et liberator meus es tu: Domine, ue moreris.
- Nemen: Salmo 70. Il profeta implora il soccorso del Signore con confidenza. Egli promette di anunariare la sua fortezza e la sua giustiria, e le magnifiche cose fatte da lui a tutta la generazione.

In te, Domine, speravi, non confundar in æter-

- 2. In justitià tuà libera me, et eripe me: inclina ad me aurem tuam, et salva me.
- 3. Esto mihi in Deum protectorem, et in locum munitum, ut salvum me facias:
- 4. quonium firmamentum meum, et refugium meum es tu.
- 5. Deus meus, eripe me de manu peccatoris, et de manu contrà legem agentis et iniqui.
- 6. quonium tu es patientia mea, Domine : Domine, spes mea à juventute mea.
- 7. In te confirmatus sum ex utero: de ventre matris meæ tu es protector meus.
- 8. In te cantatio mea semper, tanquam prodigium factus sum multis: et tu adjutor fortis. 9. Repleatur us meum laude, ut cantein glo-
- riam tuam: totă die magnitudinem tuam.
- cum defecerit virtus mes, ne derelinquas me.

  11. Quis dixerunt inimici mei mihi: et qui
  custodiebant saimam mesm, consilium feceruut
- in noum,
  12. dicentes: Deus dereliquit eum, persequimini, et comprehendite eum, qui» non est qui
- 13. Deus, ne elongeris a me: Deus meus, in auxilium meum respice.
- 14. Confundantur, et deficiant detralientes animæ meæ: operiantur coufusione et pudore qui quærunt mala mibi.
- 15. Ego autem semper sperabo; et adjiciam super omnem laudem tuam.
- 16. Os meum annuntiabit justitiam tuâm: totă die salutare tuum.
- 17. Qunuism non cognovi litteratursm, introibo in potentias Domini: Domine, memorabor justitiæ tuæ solius.

- 18. Deus, docuisti me à juventute mea : et us que nunc pronuntiabo mirabilia tua :
- 19. et usque in senectam et senium: Deus, ne derelingues me.
- 20. Donec annuntiem brachium tuum generationi omni, quæ ventura est:
- 21. potentiam tuam, et justitiam tuam, Deus, usque in altissima quæ fecisti magnalia: Deus, quis similis tibi?
- 22. Quantas ostendisti mihi tribulationes multas, et malas : et conversus vivificasti me : et de
- abyssis, terræ iterum reduxisti me:

  23. Multiplicasti magnificentiam tuam: et con-
- versus consolatus es me. 24. Nam et ego confitebor tibi in vasis psalmi veritatem tuam: Deus, psallam tibi in cithurâ, Sanctus Israël.
- 25. Exultabunt labis mes cum cautavero tibi : et anima mes, quam redemisti.
- 26; Sed et lingue mes totà die meditabitur justitiam tuem : cum confusi et reveriti fuerint qui quærunt mela mihi.

Per la continuazione, vedi Gasà Cristo: Salm. 21.

- Nemici: Salmo 82. Il profeta chiede a Dio pronto soccorso contro i nemici del popol suo. Egli predice il loro turbamento e la confusione nella quale periranni.
- Il salmo precedente trovasi all'articolo Giudici: Salmo 81.

Deus, quis similis erit tibi ? Ne taceas, neque compescaris, Deus:

- 2. Quoniam ecce inimici tui sonuerunt: et qui oderunt te, extulerunt caput.
- 3. Super populum tuum malignaverunt consilium, et cogitaverunt adversus sanctos tuos.
- 4. Dixerunt: venite et disperdamus eos de gente: et non memoretur nomen Israël ultrà.
- 5. Quoniam cogitaveruut unanimiter, simul adversum te testamentum disposuerunt, tabernacula Idumworum et Ismaelitm:
- 6. Moub, et Agareni, Gebal, et Ammon, et Amalech: alienigenæ cum habitantibus Tyrum. 7. Etenim Assur venit cum illis: facti sunt in

adjutorium filiis Lot.

- 8. Fac illis sicut Madian, et Sisaræ: sicut Jabin in torrente Cissou. Gedenk: Giud. 7, 22. Debbora: Giud. 4, 15.
- 9. Disperierunt in Endor : facti sunt ut stercus terræ.
- 10. Pone principes corum sicut Oreb, et Zeb, et Zebee, et Sulmana, Debeona: Gual. 4, 24. Gedeona: Gual. 7, 25: 8, 5, 21.

- 11. omnes principes eorum, qui dixerunt: hæreditate possideamus sanctuarium Dei.
- 12. Dens meus, pone illos ut rotam : et sicut stipulam ante faciem venti.
- 13. Sicut ignis qui comburit silvam: et sicut flumina comburens montes:
- 14. ita persequeris illos in tempestate tuå: et in ira tua turbabis eos.
- 15. Imple facies eorum ignominià: et quierent
- nomen tuum, Domine.

  16. Erubescant, et conturbentur in sæculum
- sweuli: et confundantur, et pereant.

  17. Et cognoscant quia nomen tibi Dominus:
  tu solus Altissimos in omni terră.
  - Per la continuazione, vedi TABERNACOLI: Salm. 83.
- Newici: Salmo 139. Davidde prega il Signore che lo disenda dai cattivi e dai calunniatori, e predice la loro punizione. Questo salmo conviene a Cristo.
- Il salmo precedente trovasi all'articolo Conoscenza: Salm. 138.

Eripe me, Domine, ab homine malo : à viro iniquo eripe me.

- Qui cogitaverunt iniquitates in corde : totă die coustituebant prælia.
- 3. Acuerunt liuguss suns sient serpeutis: venenum sspidum sub labiis eorum. Orazione: Salm. 5, 11. Romani: Epist. 3, 13.
- 4. Custodi me, Domine, de manu peccatoris: et ab hominibus iniquis eripe me.
- 5. Qui cogitaverunt supplanture gressus meos: absconderunt superbi laqueum mihi:
- 6. et funes extenderunt in laqueum: juxtà iter scandalum posuerunt mihi.
- 7. Dixi Domino: Deus meus, es tu: exaudi, Domine, vocein deprecationis mete.
- 8. Domine, Domine, virtus salutis meæ, obumbrasti super caput meum in die belli. 9. Ne tradas me, Domine, à desiderio meo
- peccatori : cogitaverunt coutrà me, ne derelinques me, ne forte exaltentur.
- 10. Caput circuitus eorum: labor labiorum ipsorum operiet eos.
- 11. Cadent super eos carbones, in ignem dejicies eos in miseriis non subsistent. Giustizia: Salm. 10, 7.
- 12. Vir linguosus non dirigetur in terră: virum injustum mala captent in interitu. 13. Cognovi quis faciet Dominus judicium ino-
- Cognovi quis faciet Dominus judicium inopis, et vindictam pauperum.
  - 14. Verumtamen justi confitebuntur nomini

tuo: et liabitabunt recti cum vultu tuo. Parabole: Matt. 13, 43.

Per la continuazione, vedi Langua: Salm. 140.

Nessec: Salmo 141. Il profeta, privo di agni umano soccorso, implora l'ajuto del Signore contro i persecutori. Questo salmo conviene a Cristo ed alla Chiesa.

Voce meå ad Dominum elsmavi: voce meå ad Dominum deprecatus sum: Afflizion: Salm.

- Effundo in conspectu ejus orationem meam, et tribulationem meam ante ipsum pronuntio.
- 3. In deficiendo ex me spiritum meum, et tu cognovisti semitas meas.
- 4. In vià hác quá ambulaham, absconderunt laqueum mihi.
- Considerabam ad dexteram, et videbam: et non erat qui cognosceret me.
- 6. Periit fuga à me, et non est qui requirat
- 7. Clamavi ad te, Domine, dixi: tu es spes mea, portio mea in terra viventium.
- 8. Intende ad deprecationem meam: quia humiliatus sum nimis.
- Libera me à persequentibus me : quia confortati sunt super me.
- 10. Educ de custodià animam meam ad confitendum nomini tuo: me expectant justi, donec retribuas milii. Apocausse: 6, 11.

Per la continuazione, vedi PENITENTE : Salm. 142.

Nemici di Dio: in quale maniera egli se ne veudicherà: Poroto: Is. 62, 10 a 12. Loro artiti progetti loro spirito vano e vendicativo: Mosè: Esod. 15, 9. Essi non lanno alcun potere, quando Dio combatte contro di loro: Ibid. vers. 10, 12. Sup. Nemici: Salm. 55, 4, 11. Vedi Guerra: Re: Vittobia.

Dobbismo amare i nostri nemici: Isacco invita i suoi ad uu convito: Isacco: Gen. 26, 27 a 31. Giuseppe non si vendica de' suoi fratelli, che suzi li tratta con bontà, e somministra loro tutto quello di cui possono abbisognare: Gruserra: Gen. 45, 5, 15. Fare ai nemici del beue, prendendo cura di ciò che loro appartiene: Laco:: Esod. 33, 4, 5. Casarx'. Dest. 22, 1 a 4.

Non cercare di vendicarsi dei nemici: Lucoi: Leoni: 
ad un servo del suo nemico: Davidde: i Re 30, 11. Piange la morte di Saulle, e la vendica nella persona del suo uccisore: Davidde: 2 Re 1, 11 a 17. Fa cercare diligentemente se siavi alcuno della stirpe di Saulle, per fargli grazia: DAVIDDE: 2 Re 9, 1 e seg. Perdona a Semei unche dopo i cattivi trattamenti che da lui aveva ricevuti : Davinde: 2 Re, cap. 16 e cap. 19. Ama suo figlio Assalonne, quantuuque gli sia ribelle. e raccomanda ai suoi di risparmiarlo nella guerra che gli dichiara. Assalonne è ucciso, e Davidde lo piange amaramente: Davinde: 2 Re 18, 5, 33. Un re non può far perire i suoi nemici se non combattendo : ELISEO : 4 Re 6, 21, 22. Condotta di Giobbe verso i suoi nemici: Giorbe: 31, 29, 30. Soccorso the devesi prestare al proprio nemico: Uomo: Prov. 25, 21. Non rendergli male per male : Ibid. Prov. 20 , 22. È Dio che opera la conversione de' nostri nemici: Uomo: Prov. 16, 7. Non godere della miseria e ruina de' nemici : Ibid. Prov. 24, 17. Quegli che cercherà di vendicarsi de' nemici sarà rimproverato da Dio: Vintù: Eccli. 28, 1 e seg. Dobbiamo amare i nostri nemici e procurare di far loro del bene: SERMONE: Matt. 5, 44 a 48; e ciò sotto pena di essere trattati da Dio nel modo che avremo noi trattato gli altri: Sermone: Matt. 6, 14, 15. VIRTU: Matt. 18, 33, 35. SERMONE: Luc. 6 . 31 a 38. Genusalemme : Marc. 11, 25 . 26. Gesù Cristo dà l'esempio del perdono che noi dobbiamo accordare ai nostri nemici: Pas-SIONE : Luc. 23, 34. Tratta da amico il traditore Giuda: Ibid. Matt. 26, 50. S. Stefano pregaper quei che lo lapidano: STEFANO: Att. 7, 59. S. Paolo raccomanda ai Romani di far del bene ai loro persecutori, non rendendo ad essi giammai male per male : di lasciare a Dio la vendetta dei torti che possono loro essere stati fatti: Romani: Epist. 12, 17 a 20. TESSALONICESI: 1 Epist. 5, 15. CANTICO: Deut. 32, 35. Vedli PROSSIMO: (Amore del). Dobbiamo amare i nostri nemici malgrado la massima che i dottori de' Giudei avevano aggiunto al precetto che dice: Voi amerete il vostro amico: Lego: Lev. 19, 18; dal che avevano essi conchiuso che potevansi odiare i nemici : Gesù Cristo perció li rimprovera, ed insegna loro ciò che devono fare: Sermone: Matt. 5 . 43 a 48. Dobbiamo non solamente amare i nostri nemici : ma altresi procurar il loro bene : dobbiamo benedire que' che ci maledicono: pregare per coloro i quali ci calunniano: Sermona, Luc. 6, 27, 28, 32, 33. Vedi Inmicizie.

NEMROD, che significa ribelle, era figlio di Chus, e pronipote di Chan: Generalogia: Gen.

10, 6, 8. Fu gran cacciatore; il primo re della terra di cui parla la Sacra Scrittura: stabili la sua sede a Babilonia, fabbricò Ninive e molte altre città: *Ibid. vers.* 8 a 12.

NEOMENIA: vedi Festa delle Calende all'articolo Feste.

NEPHTALI, che significa comparazione, era figlio di Giscobbe e di Bala, serva di Racrette: Gen. 30, 4, 7, 8. Numero de' suoi figlinoli: Giacobbe: Gen. 46, 42. Parte ch'egli ebbe alle bemedizioni di suo padre: Gracobbe: Gen. 49, 1, 21. Israturi: Esod. 1, 1, 4. Numero de' suoi discendenti nel deserto, avanti l'età dei 20 anni 10 su, capaci di portare le armi, edi il di cui capo era Abira: Noveno: Num. 1, 15, 42, 45. Sixa: Num. 10, 22. Nahabi, uno di essi, è mundato in qualità di esploratore nella Terra di promissione: Israbutti: Num. 13, 3, 15. Porzione della sua tribù nella Terra di promissione: Assa: Gios. 19, 32 a 83, 9, 32 a 80, 9,

Napathali: 1 Paralipomeni, capo 7. Discendenti di Nephthali e di Manasse.

Ciò che precede di questo capo trovasi all'articolo Baniamino: 1 Par. 7, 1 a 12.

- 13. Filii autem Nephihali: Jasiel, et Guni, et Jeser, et Sellum, silii Balu: Giacobbe: Gen. 46, 24.
- 14. Porrò filius Manasse, Esriel: concubinaque ejus Syra peperit Machir patrem Galand.
- 15. Machir autem accepit nxores filiis suis Happhim, et Saphan: et habuit sororem nomine Maacha: nomen autem secundi, Salphaad, natæque sunt, Salphaad filiæ.
- 16. Et peperit Maacha uxor Machir filium, vocavitque nomen ejus Phares: porrò nomen fratris ejus, Sares: et filius ejus, Ulam, et Recen. 17. Filias autem Ulam, Badau. Hi sunt filii Galaud, filii Machir, filii Mansse.
- 18. Soror autem ejus Regina peperit virum decorum, et Abiezer, et Mohola.
- 19. Erant autem filii Semida, Ahin, et Sechem, et Leci, et Aniam.

Per la continuazione, vedi Ephram: 1 Par. 7, 20 = 40.

NERI, così fu chismato Joschim, o Joschin figlio di Joskim, re di Giuda: Vedi Joschim.

NERVO: Iddio, sutto la forma di un uomo, fa alla lotta con Giacobbe presso il guado di Jaboc, e toccatogli il nervo della coscia, quello subitaneamente restò secco: per questa ragione i figliuoli d'Israele non mangiano il nervo della

coscis di un animale qualunque: Giacossa: Gen. 32, 22 s 32.

NICANORE, generale dell'armata di Liais:
Groox: Macc. 3, 38; uno dei principali signori della corte di Demetrio, e grande nemico
d'Israele. Egli è spedito contro quel popolo per
distruggerlo: la sua armata viene alle mani con
quella di Giuda Maccabeo, e Nicanore, il primo,
nuore nella zuffa: Giuda: 1 Macc. 7, 26 e 182;.
Macc. 8, 9 e 186. Damatrio: 2 Macc. 14, 12.

Nicanone: a Maccabei, capo 15. Nicanone risolve di assalire i Giudei in giorno di sabbato. I Giudei, che per necessità seguivano l'armala di Nicanore, lo esortano a rispettare la santità di quel giorno. Nicanore risponde con mestestemmia piona d'orgoglio: anno 3842.

Il capo precedente trovasi all' articolo Damatraio: 2 Macc. cap. 14.

Nicenor autem, ut comperit Judam esse in locis Samariæ, cogitavit cum omni impetu die sabbati committere bellum. Gitta: 1 blacc. 7, 26 e seg.

- a. Judzeis verò, qui illum per necessitatem sequebentur, dicentibus: ne ità ferociter et barbarè feceris, sed honorem tribue diei sanctifica-
- tionis, et honora eum qui nniversa conspicit:
  3. ille infelix interrogavit, si est potens in cœlo, qui imperavit agi diem sabbatorum.
- 4. Et respondeutibus illis: est Dominus vivus ipse in cœlo potens, qui jussit agi septimam diem. 5. At ille sit: et ego potens sum super terram, qui impero sumi arma, et negotia regis impleri. Tamen non obtinuit ut cousilium perfecret. Aresonis: Att. 5, 20.
- 6. Et Nicenor quidem cuin summà superbià erectus, cogitaverat commune trophæum statuere de Juda.
- Giuda Maccabeo, che aveva ferma fede e speranza che Dio gli avrebbe mandato soccorso, seorta i suoi a non temere gli assalli delle nazioni, ma che abbiano in memoria come erano stati già giutati dal cielo. Egli arma ciascheduno di essi, non già con scudi e lancie, ma con soortazioni ed ottimi ragionamenti.
- 7. Machabæus autem semper confidebat cum omni spe auxilium sibi à Deo affutorum.
- 8. Et hortabatur suos ne formidarent ad adventum nationum, sed in mente haberent adjutoria sibi facta de cœlo, et nunc sperarent ab Onnoipotente sibi affaturam victoriam.

- Et allocutus cos de lege et prophetis, admonens, etiam certamina quæ fecerant prius, promptiores constituit cos.
- 10. Et ità animis eorum erectis, simul ostendebat Gentium fallaciam, et juramentorum prævaricationem.
- 11. Singulos autem illorum armavit, non elypei et hastæ munitione, sed sermonibus optimis, et exhortationibus, exposito digno fide somuio, per quod universos fætificavit.

Visione che Giuda riferisce ai suoi , la quale li riempie tutti di allegrezza.

- 12. Erat autem hujuscemodi visus: Oniam, qui fuerat summus sacerdos, virum bonum elbenignum, verceundum visu, modestum moribus, et eloquio decorum, et qui à puero in virtuibus exercitatus sit, manus protoedentem, orare pro omni populo Judœorum:
- 13. post hoc apparuisse et alium virum, mete et glorià mirabilem, et magni decoris habitudine circa illum:
- 14. respondentem verò Oniam dixisse: hic est fratrum amator, et populi Israel: hic est qui multum orat pro populo, et universà sauctà civitate, Jeremias propheta Dei;
- 15. extendisse autem Jeremiam dextram, et dedisse Juda gladium aureum, dicentem:
- 16. accipe sanctum gladium, munus à Deo, in quo dejicies adversarios populi mei Israël.
- 17. Exhortati itaque Judse sermonibus bonis valdè, de quibus extolli posset impetus, et sonon judè, um constrari, statuerunt dimicare et confligere fortiter, ut virtus de negotiis judicaret : eò quod civitas sancta et templum periclitarentur.
- Erat enim pro uxoribus, et filiis, itemque pro fratribus, et cognatis, minor sollicitudo: maximus verò et primus pro sanctitate timor erat templi.
- 19. Sed et eos qui in civitate erant, non minima sollicitudo habebat pro his qui congressuri erant.
- Et c\u00e0m jam omnes sperarent judicium futurum, hostesque adessent, afque exercitus esset ordinatus, hestias equitesque opportuno in loco compositi,
- Il Maccabeo implora nuovamente il soccorso del Signore prima di attaccar zuffa coi nemici: egli ne uccide 35,000; il restante fugge precipitosamente.
  - 21. considerans Machabæus adventum multitu-

- diuis, et apparatum varium armorum, et ferocitatem bestiarum, extendens manus in cedum, prodigis facientem Dominum invocavit, qui non secundom armorum potentiam, sed prout ipsi placet, dat dignis victoriam.
- 22. Dixit autem invocans luor modo: tu, Domine, qui misisti angelum tuum sub Ezechiá rege Judà et interfecisti de castris Seunncherib eentum octoginta quioque millia: Guva.: 2 Macc. 8, 19,
- 23. et nunc Dominator cœlorum mitte Angelum tuum bonum ante nos, in timore et tremore magnitudinis brachii tui .
- 24, ut metuant qui cum blasphemià veniunt adversùs sanctum populum tuum. Et hic quidem ità peroravit.
- 25. Nicanor autem, et qui cum ipso erant, cum tubis et canticis admovebant.
- 26. Judas verò, et qui cum eo erant, invocato Deo, per orationes congressi sunt :
- 27. menu quidem pugnentes, sed Dominum cordibus orentes, prostreverunt non minus triginte quinque millie, præsentia Dei megnificè delectati.
- Nicanore è trovato fra i morfi. Giuda [gli fa troncare il capo e la mano che aveva stesa verso la casa santa del Signore: comanda altresì che gli sia tagliata la lingua in piccoli pezzi, e gettuta agli uccelli, e che il capo sia appeso sulta cima della cittadella.
- 28 Cumque cessassent, et cum gaudio redirent,
- 29. Facto itaque clamore, et perturbatione excitud, patrià voce omnipotentem Dominum benedicebant.
- 30. Præcepit autem Judas, qui per omnia corpore et animo mori pro civibus paratus erat, caput Nicanoris, et manum cum humero abscissom. Jerosolynnam perferri.
- 31. Quò cum pervenisset, convocatis contribulibus, et saccrdotibus ab altare, accersiit et eos qui in arce erant.
- 32. Et ostenso capite Nicanoris, et manu nefarià, quam extendens contrà domun sunctam omnipotentis Dei magnificè gloriatus est:
- 33. linguam etiam impii Nicanoris præcisama jnssit particulatim avibus dari : manum autem dementis contra templum suscendi.
- 34. Omnes igitur cœli benedixerunt Dominum, diceutes: benedictus, qui locum suum incontaminatum servavit.
- 35. Suspendit autem Niconoris caput in summă arce, ut evidens esset et manifestum signum aualii Dei.

I Giudei stabiliscono in quel giorno una solemnità per celebrare tutti gli anni la memoria di quell'insigne vittoria. Sono così padroni della città santa: e qui l' autore di questo libro termina la sua narrazione, la quale è altresì il fine del Testamento Vecchio.

36. Ituque omnes communi consilio decreverunt nullo modo diem istum absque celebritate præterire:

37. habere autem celebritatem tertià decimà die mensis Adar, quod dicitur voce Syriacà, pridiè Mardochœi diei.

38. Igitar his erga Nicanorem gestis, et ex illis temporibus ah Hebræis civitate possessà, ego quoque in his faciam finem sermonis.

39. Et si quidem henè, et at historiæ competit, hoc et ipse velim: sin autem minus dignè concedendum est mini.

40. Sicut enim vinum semper bibere, aut semper aquam, contrarium est, alternis autem uti, delectabile: ità legentibus, si semper exactus sit sermo, non erit gratus. Hic ergo erit consumatus.

Fine del Testamento Vecchio. Trovasi in questo Repertorio il principio del Testamento Nuovo all'articolo Genealogia: Matt. cap. 1, coll' indicazione del capo che segue, e così degli altri.

NICANORE, uno dei sette che furono scelti dal concorso dei fedeli per essere aggiunti agli Apostoli, affinche gli ajutassero nel ministero delle tavole, nella distribuzione cioè del pane eucaristico. Ricevettero essi l'ordine del diaconato: STERANO: Alt. 6, 1 a 6,

NICODEMO, principe Giudeo, discepolo di Gestà Cristo, ma nascosto: Nascura: Gio. 3, 1. Va di notte tempo da Gestà per istruirsi intorno al rinascere per metto dell'acqua e dello Spirito Santo: Ibid. vers. a a 15. Egli prende la difesa di Gestì o metzo ai pontefici ed ai Farisei: Discoss: Gio. 7, 50 a 53. Egli pone in un sepolero nuovo i copo di Gestì imbalsamato con mitra ed aloe: Passone: Gio. 19, 39 a 42.

NIDO d'uccello : nidus. Legge a questo soggetto.

Nino: Deuteronomio, capo 22. Proibizione di prendere in un nido d'uccello la madre che cova le ova od i pulcini: obbligo di lasciarla andare, tenendo invece i figli presi.

Ciò che precede di questo capo trovasi all'articolo Maschena: Deut. 22, 5.

6. Si ambulans per viam, in arbore, vel in terra nidum avis inveneris, et matrem pullis vel ovis desuper incubantem, non tenebis eam cum filiis:

7. sed abire patieris, captos tenens filios: ut bene sit tibi, et longo vivas tempore.

Per la continuazione, vedi FABBRICA: Deut. 22, 8.

NILO, finme, la di cui escrescenza delle acque rende copiosa la raccolta delle messi nell'Egitto: Tiro: Is. 23. 3.

NINIVE, che significa bella, avvenente, antica cità dell'Assiria: essa fa fabbricata da Nemrod: GNEALOGAI: Gen. 10, 11. Tobia, il vecchio, morì e fu sepolto nella detta città, della quale predisse la roina pochi istanti prima della sua morte: Tobia: 14, 1, 2, 5, 6.

NISIVE: Giona, capo 1. Ninive era la capitale dell'Assiria. Giona fuvvi mandato dal Signore, verso l'anno 3230, per predicare la penilenza. Egli si imbarca a Joppe, porto del Mediterraneo, per fuggire a Tharsis. Il Siguore manda una tempesta, e la nave corre pericolo di essere fracassata.

Il libro precedente trovasi all'articolo Inumet:

Abdia.

Et factum est verbum Domini ad Jonam filium Amathi, dicens: Amasıa: 4 Re 14, 25. 2. surge, et vade in Ninivem civitatem gran-

 surge, et vade in Ninivem civitatem grandem, et prædica in eå: quis ascendit malitia ejus coram me.

3. Et surrexit Jones, ut fugeret in Thersis à facie Domini, et descendit in Joppen, et invenit navem euntem in Thersis: et dedit naulum ejus, et descendit in eem ut iret cum eis in Thersis à facie Domini.

4. Dominus autem misit ventum maguum in mare: et facta est tempestas magna in mari, et navis periclitabatur conteri.

5. Et timuerunt nautæ, et clamaverunt viri ad deum suum: et miserunt vasa, quæ erant in navi, in mare, ut alleviaretur ab eis: et Jones descendit ad interiora navis, et dormiebat sopore gravi.

6. Et accessit ad eum gubernator, et dixit ei : quid tu sopore deprimeris? Surge, invoca Deum tuum, et si fortê recogitet Deus de nobis, et non pereamus.

I marinaj, spaventati, tirano le sorti per sapere donde veuga ad essi quella sciagura: la sorte cade sopra Giona. Egli confessa ai marinaj che fugge dalla faccia del Signore, e li persuade a gettarlo in mare, ciò che essi fanno. ed il furore del mare cessa immediatamente. Allora i marinaj concepiscono un timore grande del Signore e fanno dei voti.

- Et dixit vir ad collegam suum: venite, et mittemus sortes, et sciamus quare hoc malum sit nobis. Et miserunt sortes: et cecidit sors super Jonam.
- 8. Et dixerunt ad eum: indica nobis cujus causă malum istud sit nobis: quod est opus tuum? Quæ terra tua, et quo vadis? vel ex quo populo es te?
- 9. Et dixit ad eos: Hebræus ego sum, et Dominum Deum cœli ego timeo, qui fecit mare et aridam.
- to. Et timmerunt viri timore magno, et dixerunt ad eum: quid hoc fecisti? (cognoverunt enim viri quòd à facie Domini fugeret, quia indicaverat eis.)
- 11. Et dixerunt ad eum : quid faciemus tibi , et cessabit mare à nobis ? Quis mare ibat, et intumescebat.
- 12. Et dixit ad eos: tollite me, et mittite in møre, et cessabit møre à vobis: scio enim ego quoniam propter me tempestas hæc grandis venit super vos.
- 13. Et remigebent viri ut reverterentur ad aridam, et non velebent: quia mare ibat, et intumescebet super eos.
- 14. Et clamaverunt ad Dominum, et dixerunt; quesumus, Domine, ne percamus in anima viri istius, et ne des super nos sanguinem innoceutem; quia tu, Domine, sicut voluisti, fecisti.
- 15. Et tulerunt Jonam, et miserunt in more : et stetit more à fervore suo.
- 16. Et timueruut viri timore magno Dominum, et immolaverunt hostias Domino, et voverunt vota.

Nistve: Giona, capo 2. Il Signore fa sì che Giona tosto sia ingojato da un gran pesce, dentro di cui egli sta per tre di e per tre notti, e dal ventre di esso ritorna egli al Signore Dio suo, il quale, esaudite le di lui preci, comanda al pesce, e questi vomita Giona sulla riva.

Et preparavit Dominus piscem grandem, ut deglutinaret Jonam: et erat Jonas in ventre piscis tribus diebus: et tribus noctibus. Minacon: Matt. 12, 39, 40.

- 2. Et oravit Jones ad Dominum Deum suum de ventre piscis,
- 3. et dixit: clamavi de tribulatione mel ad Dominum, et exaudivit me: de ventre inferi
  - T. II.

- clamavi, et exaudisti vocem meam. Lingua: Salm.
- 4. Et projecisti me in profundum, in corde meris, et slumen circumdedit me: omnes gurgites tui, et sluctus tui super me trensierunt.
- Et ego dixi: sbjectus sum à conspectu oculorum tuorum: verumtamen rursus videbo templum sanctum tuum.
- 6. Circumdederunt me aquæ usquè ad animam: abyssus vallavit me, pelagus opernit caput meum. Gesù Caisro: Salm. 68, 1.
- 7. Ad extrems montium descendi: terræ vectes concluserunt me in æternum: et sublevabis de corruptione vitam meam, Domine Deus meus.
- 8. Cum angustiaretur in me anima mea, Doiniui recordatus sum; ut veniat ad te oratio mea ad templum sanctum tuum.
- 9. Qui custodiunt vanitates frustra misericordiam suam dereliuquunt.
- 10. Ego sutem in voce laudis immolabo tibi 2 quecumque vovi, reddam pro salute Domino.
- 11. Et dixit Dominus pisci: et evomuit Jonem in eridem.

Ninvez: Gions, cspo 3. Giona riceve da Dio, per la seconda volta', il comando di audare a Ninive, e predice la ruina di quella città: egli va a Ninive, e scorrendo la città, va gridando che ancora quaranta giorni, e la città sarà atterrata. Spaventati i Niniviti, credono a Dio, intimano il digiuno, fanno penitenza, si convertono dalla mala loro vita, e Dio non fa loro il male che aveva detto di fare:

Et factum est verbum Domini ad Jonam secundò, dicens :

- 2. surge, et vade in Niniven civitatem magnam: et prædica in en predicationem quam ego loquor ad te.
- 3. Et surrexit Jones, et abiit in Niniven juxta verbum Domini: et Ninive erat civitas magna itinere trium dierum.
- 4. Et cœpit Jones introire in civitatem itinere diei unius: et clamavit, et dixit: adhuc quadraginta dies, et Ninive subvertetur.
- 5. Et crediderunt viri Niuivitæ in Deum, et prædicaverunt jejunium, et vestiti sunt saccis à majore usque ad minorem. Minacott: Matt. 12, 41.
- 6. Et pervenit verbum ad regem Ninive: et surrexit de solio suo, et abjecit vestimentum suum à se, et indutus est sacco, et sedit in cinere.
- 7. Et clamavit, et dixit iu Ninive ex ore regis, et principum ejns, dicens: homines, et jumenta, et boves, et pecora non gustent quidquam,

8. et operiantur succis homines, et jumenta, et clament ad Dominum in fortitudine, et convertatur vir à viá suå malà, et ab iniquitate quæ est in manibus eorum.

9. Quis scit si convertatur et ignoscat Deus : et revertatur à furore iræ suæ, et non peribimus. Come sopra vers. 7.

10. Et vidit Deus opera eorum, quia conversi sunt de vià suà malà : et misertus est Deus super malitiam, quam locutus fuerat nt faceret eis, et non fecit.

Ninive: Giona, capo 4. Giona, afflitto perchè la sua profezia contro Ninive uon era adempiuta, si brama la morte, ma è ripreso dal Signore. Giona sorte da Ninive, e si pone a sedere sotto un' ellera , la di cui ombra lo riparava dai cocenti raggi del sole.

Et afflictus est Jones afflictione magna, et iratus est :

a. et oravit ad Dominum , et dixit : obsecro , Domine , numquid non loc est verbum meum , cum adhuc essem in terra mea? Propter hoc præoccupavi ut fugerem in Tharsis. Scio enim quia tu Deus clemens et misericors es, patieus et multæ miserationis, et ignoscens super malitià. CONVERSIONE: Salm. 85, 4. JOELE; 2, 13.

3. Et nunc , Domine , tolle , quæso , animam meam à me; quis melior est mihi mors quam vita. 4. Et dixit Dominus : putasue benè irasceris tu? 5. Et egressus est Jonas de civitate, et sedit

contra orientem civitatis : et fecit sibimet umbraculum ibi, et sedebat subter illud iu umbrå, donec videret quid accideret civitati-

Il Signore, nel di seguente, manda un vermicello che punge l'ellera, ed essa si secca. Il sole, cocente più dell'ordinario, batte sul capo di Giona, il quale vien meno, e si desidera la morte. Il Signore rimprovera Giona, e gli fa comprendere l'ingiustizia della sua afflizione, perchè aveva perdonato a Ninive, città grande, nella quale erano cento ventimila anime, che per la loro tenera età erano ancora prive dell' uso della ragione.

6. Et præperavit Dominus Deus hederam, et ascendit saper caput Jonæ, ut esset umbra super caput ejus, et protegeret eum (laboraverat enim) et lætstus est Jones super hederå, lætitiå magnå.

7. Et præparavit Deus vermem ascensu dilu-

culi in crastinum: et percussit hederam, et

8. Et cum ortus fuisset sol, præcepit Dominus vento calido et urenti: et percussit sol super caput Jone, et æstnabat: et petivit animæ suæ ut moreretur, et dixit: melius est mili mori quam vivere.

9. Et dixit Dominus ad Jonam : putasne benè irasceris tu super hederů? Et dixit : benê irascor ego usque ad mortem.

10. Et dixit Dominns: tu doles super hedersm, in qua non laborasti, neque fecisti ut cresceret . que sub una pocte nata est, et sub una nocte periit.

11. Et ego non parcam Ninive civitati magnæ, in qua sunt plusquam centum viginti millia lioninum, qui nesciunt quid sit inter dexteram et sinistram suam, et jamenta multa?

Per la continuazione della Sacra Scrittura, vedi Michea: cap. 1.

NINIVE: Nalium, capo I. Profezia di Nahum contro Ninive. Il Signore è un Dio zelatore che fa vendetta de' suoi nemici. Egli è paziente e grande in possanza, ed all' ira di lui nessuno può resistere. Vedi NABUM.

Oous Ninive : liber visionis Naham Elcessei. 2. Deus æmulator, et ulciscens Dominus : ulciscens Dominus, et babens furorem, ulciscens Donzinus in hostes suos, et irascens ipse inimicis suis.

3. Doininus patiens, et magnus fortitudine, et muudans non faciet innocentem: Dominus iu tempestate et turbine viæ ejus, et nebulæ pulvis pedum ejus.

4. Increpans mare, et exsiceans illud, et omnia flumina ad desertum deducens. Infirmatus est Basan, et Carmelus; et flos Libani elanguit.

5. Montes commoti sunt ab eo, et colles desolati sunt : ct contremuit terra à facie ejus , et orbis, et omnes habitantes in eo.

6. Ante faciem indignationis ejus quis stabit ? Et quis resistet in irà furoris ejus? Iudignatio ejus effuse est ut ignis: et petræ dissolutæ sunt ab eo.

Il Signore è buono verso i giusti, e conosce quelli che sperano in lui: ma perseguiterà i malvagi distruggerà Ninive ed i nemici del popol suo. Allegrezza di Giuda: il profeta la invita a celebrare le sue solennità, ed a sciogliere i voti fatti per la sua liberazione.

7. Bonus Dominus, et confortans in die tribulationis : et sciens sperantes in se.

- 8. Et in diluvio præterennte, consummationem faciet loci ejus: et inimicos ejus persequentur tenebræ.
- 9. Quid cogitatis coutrà Dominum? Consummationem ipse fociet: non consurget duplex tribulatio.
- 10. Quia sicut spinæ se invicem complectuntur, sic convivium eorum pariter potantium: consumentur quasi stipula ariditste plena.
- 11. Ex te exibit cogitans contra Dominum malitiam: mente pertractans prævaricationem.
- 12. Hæc dicit Dominns: si perfecti fuerint, et ità plures: sic quoque attundentur, et pertransibit: affligi te, et non affligam te ultrà.
- Et nunc conteram virgam ejus de dorso tuo, et vincula tua disrumpam.
- 14. Et præcipiet super te Dominus, non seminabitur ex nomine tuo amplius: de domo Dei tui interficiam sculptile, et conflatile, ponam sepulchrum tuum, quia inhonoratus es.
- 15. Ecce super montes pedes evangelirantis et annuntiantis pacem: celebra, Juda, festivitates tuss, et redde vots tus: quis non adjiciet ultrà ut pertranseat in te Belial: universus interiit. Sionne: Is. 3a, 7. ROMANI: Epist. 10, 15. Gto-VARM BATTISTA: Marc. 1, 15.

Ninive: Nahum, capo 2. Il profeta annunzia a Ninive la sua prossima ruina: egli descrive la forza ed il valore del nemico che la devasterà.

Ascendit qui dispergat coram te, qui custodiat obsidionem: coutemplare viam, conforta lumbos, robora virtutem valdė;

- 2. quia reddidit Dominus superbiam Jacob, sicut superbiam Israël: quia vastatores dissipaverunt eos, et propagines eorum corruperunt.
- 3. Clypeus fortium ejus ignitus, viri exercitus in coccineis: ignee habenæ currus in die præparationis ejus, et agitatores consopiti sunt. 4. In itineribus conturhati sunt: quadrigæ col-

4. In itineribus conturbati sunt : quadriga collism sunt in plateis : aspectus eorum quasi lampades, quasi fulgura discurrentia.

- 5. Recordabitur fortium suorum, ruent in itiperibus suis : velociter ascendent muros ejus, et præparabitur umbraculum.
- Le porte di Ninive sono aperte: il suo tempio è atterato fino ai fondamenti: i suoi soldati storo menati via prigionieri, e le donne condotte schiave: le sue ricchezze sono saccheggiate: essa è devastata, squarciata, lacerata.
- 6. Portæ fluviorum apertæ sunt, et templum ad solum dirutum.

- 7. Et miles captivus abductus est, et ancille ejus minabantur gementes ut columbæ, murmurantes in cordibus suis.
- 8. Et Ninive quasi pisciua aquarum aquæ ejus: ipsi verò fugerunt : state, state, et non est qui revertatur.
- g. Diripite argeutum, diripite aurum: et non est finis divitiarum ex omnibus vasis desiderabilibus.
- 10. Dissipata est, et scissa, et dilacerata: et cor tahescens, et dissolutio geniculorum, et defectio in cunctis renibus; et facies omnium eorum sicut nigrodo olla.
- 11. Ulti est habitaculum leonum, et pascua catulorum leonum ad quam ivit leo ut ingrederetur illuc, catulus leonis, et non est qui exterreat?
- 12. Leo cepit sufficienter catulis suís, et necavit lemnis suis: et implevit præda speluncas suas, et cubile suum rapina.
- 13. Ecce ego ad te, dicit Dominus exercituum, et succendam usquè ad fumum quadrigas tuas et leunculos tuos comedet gladius: et exterminabo de terrà prædam tuam, et non audietur ultrà vox nuntiorum toorum.

Ninya: Nahum, capo 3. Guai a Ninive, città di sangue, lutta mentogna, piena di strage e d'incessante rapina. Descrizione della marcia del nemico che vuole distruggerla in punizione della sua idolatria e de'suoi sortilegi.

Væ civitas sanguinum, universa mendacii, dilaceratione plena: non recedet à te rapina. Giunet: Exech. 24, 9. Habacuc: 2, 12.

- 2. Vox flugelli, et vox impetus rote, et equi frementis, et quadrige ferventis, et equitis ascendentis;
- 3. et micantis gladii, et fulgurantis liastæ, et multitudinis interfectæ, et gravis ruinæ: nec est finis cadaverum, et corruent in corporibus suis.
- propter multitudinem fornicationum meretricis speciosæ, et gratæ, et habentis maleficia, quæ vendidit gentes in fornicationihus sais, et familias in maleficiis suis:
- 5. ecce ego ad te, dixit Dominis exercituum, et revelabo pudenda tua in facie tuà, et ostendam geotibus nuditatem tuam, et reguis ignominiam tuam. Bantona: 1s. 47, 3.
- 6. Et projiciam super te aliominationes, et contumeliis te afficiam, et ponam te in exemplum.
- 7. Et erit: omnis qui viderit te, resiliet à te, et dicet: vastata est Ninive: quis commovebit super te caput? Undé quaram consolatorem tibi?

- Alessandria, città sì considerabile pel numero de' suoi abitanti, pel vantaggio della sua situacione, per la possanca de' suoi alleati fu distrutta: a più forte ragione sarà distrutta Ninive, essa che fa sentire gli effetti della sua maliria a tutti i suoi vicini. Non vi sarà chi abbia di lei compassione e la consoli.
- 8. Numquid melior es Alexandria populorum, que liabitat in fluminibus? Aque in circuitu ejus: cujus divities, mare: aques, muri ejus.
- ejus : cujus divitim, mare : aqum, muri ejus.

  9. Æthiopia fortitudo ejus, et Ægyptus, et non
  est finis : Africa et Lybies fuerunt in auxilio tuo.
- 10. Sed et ipsa in transmigrationem ducta est in captivitatem: parvuli ejus elisi sunt in capite omnium viarum, et super inclytos ejus miserunt sortem, et omnes optimates ejus confixi sunt in compedibus.
- 11. Et tu ergò inebriaberis, et eris despecta: et tu quæres auxilium ab inimico.
- 12. Omnes munitiones tuæ sicut ficus cum grossis suis : si concussæ fuerint, cadent in os comedentis.
- 13. Ecce populus tuus mulieres in medio tuis inimicis tuis adapertione pandentur postæ terræ tuæ, devorabit ignis vectes tuos.
- 14. Aquam propter obsidionem hauri tibi, extrue munitiones tuas: intra in lutum, et calca, subigens teue laterem.
- 15. Ihl comedet te ignis: peribis gladio, devorabit te ut bruchus: congregare ut bruchus: multiplicare ut locusta.
- 16. Plures fecisti negotistiones tuas quam stellæ sint cœli: bruchus expansus est, et avolavit.
- 17. Custodes tui quasi locustæ: et parvuli tui quasi locustæ locustarum, quæ considunt in sepibus iu die frigoris: sol ortus est, et avolaverunt, et non est cognitus locus earum ubi fuerint.
- 18. Dormitaverunt pastores tui, rex Assur: sepelientur principes tui: latitavit populus tuus in montibus, et non est qui congreget.
- 19. Non est obscura contritio tua, pessinia est plaga tua: omnes qui audieront auditionem tuam, compresserunt manum super te: qui a super quem non transit malitia tua semper?

Per la continuazione della Sacra Scrittura, vedi Hauncuc: capo 1.

Predizione della ruina di Ninive fatta da So-Fonia: 2, 13 a 15. I Niniviti insorgeranno nel di del giudizio contro gli increduli e li condanneranno: Minacon: 12, 41.

NOÈ, che significa cessazione, riposo, era figlio di Lamech. Nacque Noè nell'anno del mondo 1056,

- e suo padre Lamech aveva 182 anni. Adamo, Gen. 5, 28 a 31, colla tavola che segue. Noè ebbe tre figli, all' età di 500 anni : Ibid. vers. 31.
- Note: Genesi, capo 6. A misura che gli uomini si moltiplicano, la malizia diventa generale-Iddio si pente di avere fatto l'uomo: egli prende la risoluzione di sterminare dalla faccia della terra l'uomo con tutti gli altri animali.

## Cumque coepissent homines multiplicari super terram, et filias procreassent:

- 2. videntes filii Dei filias hominum quod essent pulchræ, acceperunt sibi uxores ex omnibus quas elegerant.
- 3. Dixitque Deus: non permenehit spiritus meus in homine in æternum, quis caro est: eruntque dies illius centum viginti sunorum.
- 4. Gigantes autem erant super terram in diebus illis: postquam enim ingressi sunt filii Del ad filiss hominum, illæque genuerunt, isti sunt potentes à sæculo viri famosi.
- 5. Videns autem Deus quod multa malitia hominum esset in terrà, et cuncta cogitatio cordis intenta esset ad malum omni tempore Infr. Nok: Gen. 8, 21. SCANDALL: Matt. 15, 19. ROMANI: Epist. 3, 10 a 12.
- 6. pecuituit eum quod hominem fecisset in terră. Et tactus dolore cordis intrinsecus,
- delebo, inquit, hominem quem creavi à facie terræ, ab homine usqué ad animantia, à repilli usqué ad volucres cœli; pœnitet enim me fecisse cos.
- Noè trova grazia dinanzi al Signore: riceve l'ordine di fabbricare un'arca, nella quale enterà egli, i suoi figliuoli, la sua moglie, e le mogli de' suoi figliuoli, non che di ulti gli animali d'ogni spezie, due, maschio e femmina. Noè fa tutto quello che gli ha comandato il Signore.
- 8. Noë verô invenit gratiam coram Domino.
- g. He sunt generationes Noë: Noë vir justus stque perfectus fuit in generationibus suis, cum Deo ambulavit.
- 10. Et genuit tres filios Sem, Chom et Jopheth.

  11. Corrupta est autem terro corom Deo, et repleto est iniquitate.
- 12. Cumque vidisset Deus terram esse corruptam (oinnis quippé caro corruperat viam suam soper terram).
- 13. dixit ad Noë: finis universæ cornis venit coram me: repleta est terra iniquitate à facie

eorum, et ego disperdam eos cum terra. Patriarcm: Eccli. 44, 19.

- 14. Fac tibi arcam de lignis lævigatis: mansiunculas in arcă facies, et bitumine linies intrinsecus et extrinsecus.
- 15. Et sic facies eam : trecentorum cubitorum erit longitudo arcæ, quinquaginta cubitorum latitudo, et triginta cubitorum altitudo illius.
- 16. Fenestram in arcă facies, et in cubito consummabis summitatem ejus : ostium autem arcu pones ex latere : deorsum, cœnacula, et tristega facies in eå.
- Ecce ego adducam aquas diluvii super terram, ut interficiam omnem carnem, in quâ spirilus vitæ est subter cœlum: universa, quæ in terră sunt, consumentur.
- 18. Popainque fædus meum tecum: et ingredieris arcam tu, et filii tui, uxor tua, et uxores filiorum tuorum tecum.
- 19. Et ex cunctis animantibus universæ carnis bina induces in arcam, ut vivant tecum, masculini sexus et fœminini.
- 20. De volucribus juxts genus suum, et de jumentis in genere suo, et ex omni reptili terræ secundom genus suum, bins de omnibus ingredientur tecum, ut possint vivere.
- 21. Tolles igitur tecum ex omnibus escis, quæ mandi possunt, et comportabis apud 1e: et erunt than tibi quàm illis in cibum. Esas: Epist. 11, 7.
  22. Fecit igitur Noë omnia quæ præceperat illi Deus.

Noé entra nell'arca con tutta la sua famiglia - comincia il diluvio: le acque soverchiano le più alte cime dei moni, e tutto quello, che respira ed ha vita sopra la terra, perisce: Acca: Gen. cp. 7 per initiero.

Nok: Genesi, capa 8. Il Signore si ricorda di Nok e di tutti gli animali che sono con esso lui nell'arca. Le acque scemano a poco a poco. Noè apre la finestra che aveva fatta all'arca, e manda fuori un corvo, poscia una colomba per vedere se fossero finile le acque sopra la faccia della terra.

Recordatos autem Deus Noë, cunctorumque animantium, et omnium jumentorum, que eraut cum eo in arca, adduxit spiritum super terram, et imminute sunt aque.

- 2. Et clausi sunt fontes abyssi, et cataractæ cœli: et prohibitæ sunt pluviæ de cœlo.
  - 3. Reversæque sunt aquæ de terrà euntes et

- redeuntes : et cœperunt minui post centum quingungints dies.
- 4. Requievitque arca mense septimo, vigesimo septimo die mensis, super montes Armeniæ.
- 5. At verò aque ibant et decrescebant usque ad decimum meusem: decimo enim mense, pur mà die mensis, apparuerunt eccumina montium, 6. Càmque trausissent quadraginta dies, aperiens Noë fenestram arcæ, quam fecerat, dimisit corvum.
- 7. Qui egrediebatur, et non revertebatur, donec siccarentur aque super terram.
- 8. Emisit quoque columbam post eum, ut videret si jam cessassent aquæ super faciem terræ.
- 9. Que cun non invenisset ubl requiesceret pes cjus, reverse est ad eum in arcem: aque enim erant super universem terram: extenditque manum, et apprehensem intulit in arcem.
- 10. Expectatis autem ultrà septem diebus aliis, rursum dimisit columbam ex arcà.
- 71. At illa veuit ad eum ad vesperam, portans ramum olivæ virentibus foliis in ore suo: intellexit ergò Noë quod cessassent aquæ super terram.
- 12. Expectavitque nihilominus septem alios dies: et emisit columbam, que non est reversa ultra ad eum.
- 13. Igitur sexcentesimo primo auno, primo mense, primà die mensis, imminutæ sunt aquæ super terram: et aperiens Noë tectum arcæ, aspexit, viditque quod exsiccata esset superficies terræ.

Noè esce dall'arca per comando di Dio, nel· l'anno 1637, alza un allare, offre al Signore olocausti in rendimento di grazie, onde placato Dio promette che non sarà mai più il diluvio.

- 14. Mense secundo, septimo et vigesimo die mensis, arefacta est terra.
- 15. Locutus est autem Deus ad Noë, dicens: 16. egredere de arca, tu et uxor tua, filii tui, et uxores filiorum tuorum tecum.
- 17. Cuncta animantia que sunt apud te, ex onno carne, tàm in volatilibus quam in bestiis et universis reptilibus , quam reptant super terram, educ tecum, et ingredimini super terram : crescite et multiplicantiu super eam. Carazione: Gen. 1, 22, 28. Infr. Noi: Gen. 9, 1, 7.
- 18. Egressus est ergò Noë, et filii ejus, uxor illius et uxores filiorum ejus, cum eo.
- 19. Sed et onnis animentis, juments, et reptilis quæ reptaut super terram, secundum genus suum, egressa sunt de arca.
- 20. Ædificavit autem Noë altare Domino: et tollens de cunclis pecoribus, et volucribus mun-

dis, obtulit holocausta super altare. Esnet: Epist.

- 21. Odoratusque est Dominus odorem suavitatis, et ait: nequaquam ultrà maledicam terras propoter, homines: sensus enim et cogitatio humani cordis in malum prona sunt ab adolescentià suà: non igitur ultrà percutiam omnem animam viventem sicut feci. Sup. Nok: Gen. 6, 5. SCANDAJ: Matt. 15, 19.
- 22. Cunctis diebus terræ, sementis et messis, frigus et æstus, æstas et hiems, nox et dies, non requiescent.
- Noà: Genesi, capo 9. Dio benedice Noèed i suoi figliuoli: assegna loro per cibo tutti gli animali insieme coi pesci, proibendo però il sangue. Dichiara che punirà colla morte chiunque spargerà il sangue dell'uomo.

Benedixi:que Deus Noë et filiis ejus. Et dixit ad eos, crescite, et multiplicamini, et replete terram. Sup. Noè: Gen. 8, 17.

- 2. Et terror vester ac tremor sit super cuncta animalia terræ, et super omnes volucres cœll, cum universis, quæ moventur super terram: omnes pisces maris manui vestræ traditi sunt. Carazione: Gen. 1, 29, 30.
- 3. Et omne quod movetur et vivit, erit vobis iu cibum : quesi olera virentia tradidi vobis
- 4. excepto, quòd cornem cum songuine non comedetis. Sangue: Lev. 17, 14.
- Sanguinem enim animarum vestrarum requiram de manu cunctarum bestiarum: et de manu hominis, de manu viri et fratris ejus, requiram animam hominis.
- 6. Quicumque effuderit humanum sanguinem, fundetur sanguis illius: ad imaginem quippè Dei factus est homo. Legg: Esod. 21, 12: Lev. 24, 17. PASSIONE: Matt. 26, 52. APOGALISSE: 13, 10. CREAZIONE: 1, 26.
- 7. Yos autem crescite et multiplicamini, et ingredimini super terram, et implete eam. Supvers. 1.
- Iddio ferma il suo patto cogli uomini e con tutti gli animali viventi: pone l'arcobaleno nelle nuvole, come segno di quel patto e della promessa fatta che non verranno più le acque del diluvio a sterminare tutti i viventi.
- 8. Hac quoque dixit Deus ad Noë, et ad filios ejus cum co:
- 9. ecce ego statuam pactum meum vobiscum, et cum semine vestro post vos:

- 10. et ad omnem animam viventem, quæ est vobiscum, t\u00e4m in volucrihus quam in jumentis et pecudi\u00fcus terræ cunctis, quæ egressa sunt de arc\u00e1, et universis bestiis terræ.
- 11. Statusin pactum meum vobiscum, et nequaquam ultră interficietur omnis caro aquis diluvii, neque erit deinceps diluvium dissipans terram. Intr. vers. 15.
- 12 Dixique Deus: hoc signum fæderis, quod do inter me et vos, et ad omnem animam viventem, quæ est vobiscum in generationes sempiternas:
- t3. arcum meum ponam in nubibus, et erit signum fæderis inter me et inter terram.
- 14. Cûmque obduxero nubibus cœlum, apparebit arcus meus in nubibus: Dio: Eccli. 43, 12.
- 15. et recordabor fœderis mei vobiscum, et cum omni animă vivente que carnem vegetat: et non erunt ultră aque diluvii ad delendum universam carnem. Cuissa: Is. 54, 9.
- 16. Eritque arcus in nubibus, et videbo illum, et recordabor fæderis sempiterai quod pactum est inter Deum et omnem snimam viventem universæ carnis quæ est super terram.
- 17. Dixitque Deus ad Noë: hoc erit signnm fæderis, quod constitui inter me et omuem carnem super terram.

Noë principia a lavorare la terra, e pianta una vigna: avendo bevuto del vino, si inebria e si spoglia de' suoi panni nel padiglione. Cham, suo figlio, veduta la nudità del padre, va a dirlo ai suoi due fratelli. Noè maledice Cham nel di lui figlio Chanaan: benedice Sem e Japhet, e muore in età di 350 anni, nell'anno del mondo 2006.

- 18. Erant ergô filii Noë, qui egressi sunt de arca, Sem, Cham et Japheth: porrò Cham ipse est pater Chanaan.
- 19. Tres isti filii sunt Noë: et ab his disseminatum est oinne genus hominum super universam terram.
- 20. Corpitque Noë vir agricula exercere terram, et plantabit vinéam.
- ram, et plantabit vinésm.
  21. Bibensque vinum inebriatus est, et nuda-
- tns in taberoaculo suo.

  22. Quod cum vidisset Cham pater Chaman, verenda scilicet patris sui esse nudata, nuntiavit duobus fratribus suis foras.
- 23. At verò Sem et Japhet pullium imposuerunt lumeris suis, et incedentes retrorsum, operuerunt verenda patri sui: seciesque eorum aversw erant, et patris virilia non viderunt.

24. Evigilans antem Noë ex vino, cum didicisset que fecerat ei filius suus minor.

25. ait: maledictus Chanaan, servus servorum erit fratribus suis. Vedi Chan: Terra promessa. 26. Dixitque: benedictus Dominus Deus Sem, sit Chanaan servus eius.

27. Dilatet Dens Japhet , et habitet in taber-

naculis Sem, sitque Chanasn servus ejus.

28. Vixit autem Noc post diluvium trecentis quinquecinta annis.

29. Et impleti sunt omnes dies ejus nongentorum quinqueginte annorum: et mortuus est.

Genealogia dei figli di Noè, da'quali vennero le diverse nazioni dopo il diluvio, e nacquero tutti i mortali: Genealogia: Gen. e.g., 10. Elogio di Noè: Patranaceni: Eccli. 44, 17, a 19. Il mondo dovette essere suoi abitatori, conseguenza del peccato di Caino: per qual motivo fu salvato Noè: Santexa: 10, 3, 4. Santità di Noè, preconizzata da Dio medesimo: Paorett: Exech. 14, 13 a 20. Effetti della sua fede: Ebeni: Epist. 11, 7.

NOEMI, che significa decente, decorosa, era moglie di Elimelech. Essendole morto il marito. e morti pure tutti i suoi figli, parte per ritorpare pella terra d'Israele, colle sue puore Orpha e Ruth : CARESTIA : Ruth. 1, 1 a 7. Essa le esorta ambedue a ritirarsi nella casa de'loro genitori, ed a prendere altri mariti. Orpha segue il consiglio della sua suocera, ma Ruth non vuole abbandonare Noemi : Ibid. vers. 8 a 14. Noemi esorta nuovamente Ruth a seguire l'esempio della sorella Orpha: ma Ruth è inflessibile, e vuole restare colla suocera Noemi, la quale alla per fine vi acconsente : partono ambedue ed arrivano a Betlemme: Ibid. vers. 15 a 22. Vedasi la lodevole condotta di Ruth verso la sua suocera Noemi all' articolo Ruta : cap. 2.

NOIESTAN, che significa non è altro che bronzo, è il nome che Ezechia, re di Giuda, diede al serpente di bronzo che i Giudei adoravano sucora per provare ai medesimi la vanità della loro adorazione: Ezecma: 4 Re 18, 4. Vedi anche Superstre di bronzo.

NOME: Iddio indica il suo nome a Mosè:
Dio: Esod. 3, 14. Il nome di Dio è santo cd
è esalisto sopra qualunque cosa: ecco la ragione
per cui merita tutte le nostre adorazioni: Missiconda: Alm. 137, 2, 3. Vanlaggi dell'invocazione del nome di Dio: Uomo: Prov. 18, 10
Viarù: Eccli. 13, 18. Dio: Is. 43, 6, 7. Portoco.
Is. 64, 7, Giutosa: Gerem: 14, 9, Joutz. 2, 32a.

NINIVE: Gioma 1, 6. MALAGIN: 1, 11. SPIRITO SARTO: Att. 2, 21. ROMANI: Epist. 10, 12, 13. Vedi Dio. Non basta invocare il nome di Dio, per entrare in cielo: SERMORE: Matt. 7, 21, VERDIN: Matt. 25, 11, 12. TIMOTRO: 2 Epist. 2, 19. Non sandrà impunito chiunque per una cosa vana avrà adoperato il nome del Signore Iddio: Decatooo: Deut. 5, 11. Lugai: Lev. 19, 12. Vurdì: Eccli. 23, 10, 11.

Predizione del cambiamento del nome dei Giudei con un altro che procaccierà loro la henedizione di Dio: Giousi: 18. 65, 15, 16. Vedesi infatti che i Giudei, i quali abbracciarono la religione di Gesì Cristo, presero il nome di Cristiani: Perso: 211. 11, 16.

Esempio dell'imposizione di diversi nomi, e dei motivi per cui furono imposit: Creazione. Cen. 2, 23. ADAMO: GEN. 3, 20. CANO: GEN. 4, 25. ADAMO: GEN. 5, 29. SARAÏ: GEN. 16, 11. ABRAMO: GEN. 17, 3, 15, 19. SODOWA: GEN. 19, 37, 38. ISACO: GEN. 29, 25. GIACORRE: GEN. 29, 32 a 35. RACHIELE: GEN. 30, 24. GIACORRE: GEN. 29, 35, 18. FARAONE: GEN. 41, 51, 52. MOSÈ: ESOd. 2, 10, 22: 18, 3. ELCANA: 1 Ret, 20. OSEA: 1, 6, 9. CENNALOGIA: MOSL: 1, 12. BETLEMME: Luc. 2, 21. LUCA: 1, 60, 63.

NOTTE, nox: così nominò Iddio le tenebre: Crizzione: Gen. 1, 5. Iddio creò la luna e le stelle perchè presedessero alla notte: Ibid. vers. 14 a 18. la cielo non vi sarà giammai notte: Apocausse: 22, 5.

NOVERO: Numeri, capo 1. Novero degli uomini atti alla guerra delle dodici tribii. Nomi dei principi della nazione e dei capi dell' esercito d'Israele: anno 2514.

Ciò che precede della Sacra Scrittura, trovasi all'articolo Voti: Levit. cap. 27.

Locatusque est Dominus ad Moysen in deserto Sinsi in tabernaculo fœderis, prima die mensis secundi, anno altero egressionis corum ex Ægynto, dicens

- Tollite summem universo congregationis filiorum Israel per cognationes et domos sues, et nomina singulorum, quidquid sexus est masculini, ALTARE : Esod. 30, 12.
- 3. à vigesimo anno et suprà, emnium virorum fortium ex Israël, et numerabitis eos per turmas suas, tu et Aaron.
- Eruntque vobiscum principes tribuum ac domorum in cognationibus suis,
- 5. quorum ista sunt nomina : de Ruben, Elisur filius Sedeur.

- 6. De Simeon, Salamiel filius Surisaddaï.
- 7. De Juda, Nahasson filius Aminadab.
- 8. De Issachar, Nathanaël filius Suar.
- 9. De Zahulon, Eliab filius Helon.
- 10. Filiorum autem Joseph, de Ephraim, Elisama lilius Ammiud. De Manasse, Gamaliel filius Plindassir.
  - 11. De Benjamio, Abidan filius Gedeonis.
  - 12. De Dan, Ahiezer filius Amisaddaî.
  - 13. De Aser, Phegiel filius Ochran.
  - 14. De Gad, Eliasaph filius Duel.
  - 15. De Nephtheli, Abire filius Enan.
- 16. Hi nobilissmi principes multitudinis per tribus et cognationes suas, et capita exercitus Israël:
- 17. quos tulerunt Moyses et Asron cum omni
- 18. Et congregaverunt primo die mensis secundi, recensentes eos per cognationes, et domos, ac familias, et capita, et nomina singulorum, à vicesimo anno et suprà,
- 19. sicut preceperat Dominus Moysi. Numeratique sunt in deserto Sinel.
- 20. De Ruben primogenito Israelis per generationes et familias ac domos suas, et nomiua capitum singulorum, onue quod sexus est masculini à vigesimo anno et suprà, procedentium ad bellum.

21. quadraginta sex millia quingenti.

- 22. De filiis Simeon per generationes ac familias ac domos cognationum suarum recensiti sunt per nomina et capita singulorum, omne quod sexus est masculini à vigesimo anno et suprà, procedentium ad bellum,
  - 23. quinquaginta novem millia trecenti.
- 24. De filiis Gad per generationes et familias ac domos cognationum suarum recensiti sunt per nomina singulorum à viginti annis et suprà, omnes qui ad bella procedereut,
- 25. quadraginta quinque millia sexcenti quinquaginta.
- 26. De filiis Juda per generationes et familius ac donnos cognationum suarum per nomina singulorum à viginti annis et suprà, omnes qui poterant ad bella procedere.
- 27. recensiti suut septuaginta quatuor millia sexcenti.
- 28. De filiis Issachar, per generationes et familias ac domos cognationum suarum, per nomina singulorum à vigesimo anno et suprà, omnes qui ad bella procederent.
- 29. recensiti sunt quinquaginta quatuor millia
  - 30. De filiis Zabulon per generationes et fa-

- milias se domos cognationum suarum recensiti sunt per nomina singulorum à vigesimo anos et suprà, omnes qui poterant ab bella procedere,
  - 31. quinquaginta septem millia quadringenti.
- 32. De filiis Joseph, filiorum Ephraim, per generationes et familias ac domos cognationum suarum recensiti sunt per nomina singulorum à vigesimo anno et suprà, omnes qui poterant ad hella procedere.
  - 33. quadraginta millia quiogenti.
- 34. Porrò filiorum Mausse per generationes et familias ac domos cognationum suarum recensiti sunt per nomina singulorum à vigesimo anno et suprà, omnes qui poterant ad bella procedere.
  - 35. triginta duo millia ducenti.
- 36. De filiis Benjamin per generationes et familias ac domos cognationum auarum recensti sunt nominibus singulorum à vigesimo anno et suprà, omnes qui poterant ad bella procedere, 30, tricipia quiuque millia quadringenti.
- 38. De filiis Dan per generationes et families ac domos cognationum suarum recensiti sunt noninibus singulorum à vigesimo anno et suprà, omnes qui poterant ad bella procedere,
  - 39 sexaginta duo millia septingenti.
- 40. De filiis Aser per generationes et familias ac domos cognationum suarum recensiti sunt per nomina singulorum à vigesimo anno et suprà, omnes qui poterant ad hella procedere,
  - 4t. quadragiota millia et mille quiogenti.
- 42. De filiis Neplithali per generationes et families ac domos cognationum susrum recessiti sunt nominibus singulorum à vigesimo anno et supràonnes qui poterant ad bells procedere,
  - 43. quinquegints tris millis quadringenti.
- 44. Hi sunt, quos numeraverunt Moyses et Aaron, et duodecim principes Israël, singulos per domos cognationum suarum:
- 45. Fueruntque omnis numerus filiorum Israël per domos et familias suas à vigesimo anno et suprà, qui poterant ad bella precedere,
- 46. sexcenta tria millia virorum, quingent; quinquaginta. B ESELEEL: Esod. 38, 25.
- 47. Levitæ autem in tribu familiarum suarum non sunt numerati cum eis.
- 1 Leviti non sono compresi in questo novero, essendo ad essi data la soprintendenza del tabernacolo del testimonio.
- 48. Locutusque est Dominus ad Moysen, dicens: 49. tribum Levi noli numerare, neque poues summam corum cum filiis Israel:

50. sed constitue eos super tabernaculum testinnonii et cuncta vasa ejas, et quidquid ad ceremonias pertinet. Ipsi portabunt tahernaculum et omoia utensilia ejas: et eruot in ministerio, ac per gyrum tabernaculi metabuntur:

51. cum proficiscendum fuerit, deponent Levitæ tahernacolum; cum castrametandum, erigent; quisquis externorum accesserit, occidetur.

- 52. Metabuotur autem castra filii Israël unusquisque per turmas et cuneos alque exercitum suum.
- 53. Porrò Levitæ per gyrum tabernaculi figent tentoria, ne fist indignatio super multitudinen filiorum Israël, et excubabant in custodiis tabernaculi testimonii.
- 54. Fecerunt ergo filii Israël juxtà omnia quæ præceperat Dominus Moysi.
- Per la continuazione, vedi CAMPO: Numeri, cap. 2.

Nuvero: Numeri, capo 26. Terza rassegna degli Israeliti di ciascuna tribi atti alla guerra, i quali devono entrare nella terra promessa: anno 2553. Vedi Dio: Esod. 6. 14 e seg.

Il capo precedente trovasi all'articolo Isaazzati:
Esod. 25.

Postquam noxiorum sanguis effusus est, dixit Dominus ad Moysen et Eleazarum filium Aaron sacerdotem: Sup. Novano: 1, 1 e seg.

- numerate omnem sunmam filiorum Israël à viginti annis et suprà, per domos et cognationes suas, cunctos qui possunt ad bella procedere.
- 3. Locuti sunt itaque Moyses et Eleazar sacerdos in campestribus Moab super Jordanem contrà Jericho, ad eos qui erant
- 4. a viginti annis et supià sicut Dominus im peraverat, quorum iste est numerus:
- 5. Ruben primogenitus Israël; hujus filius, Heroch, à quo familia Herochitarum : en Phallo, a quo familia Phalluitarum : Giacossa: Gen. 46, 8, 9. Dio: Esod. 6, 14. Ruben: Par. 5, 1 a 3.
- 6. Et Hesron, à quo familia Hesronitarum : et Charmi, à quo familia Charmitarum.
- 7. Hæ sunt semiliæ de stirpe Ruben: quarum numerus inventus est, quadraginte tria millie et septingenti triginte. Sup. vers. 21. 46, 500.
  - 8. Filius Phallu, Eliab.
- 9. Hujus filii, Namuel, et Dathae, et Abyroo. Isti aunt Dathau et Abyron principes populi, qui surrexerunt contrà Moysen et Aaron in saditione Core quandò adversus Domiuum rebellaverunt:
- 10. et speriens terra os suum devoravit Core, morientibus plurimis, quandò combussit ignis du
  - itibus plurimis, quandò combussit ignis du-

- centos quinquaginta viros. Et factum est grande miraculum.
- 11. ut. Core pereunte, filii illius non perirent.
- 12. Filii Simeon per cognationes suas: Namuel, ab hoc familia Namnelitarum: Jamin, ab hoc familia Jaminitarum: Jachin, ab hoc familia Jachinitarum:
- 13. Zare, ab hoc familia Zareitarum: Saul, ab hoc familia Saulitarum:
- 14. hæ sunt familiæ de stirpe Simeon quarum omnis numerus fuit, viginti duo millia ducenti. Sup. vers. 23. 59, 300.
- 15. Filii Gad per cognationes suas: Sephon, ab hoc familia Sephonitarum: Aggi, ab hoc familia Aggitarum: Suni, ab hoc familia Sunitarum:
- milia Aggitarum : Suni, ah hoc familia Sunitarum : 16. Ozni, ab hoc familia Oznitarum : Her, ab
- boc familia Heritarum:

  17. Arod, ab line familia Aroditarum: Ariel,
- al) hoc familia Arielitarum.
  18. Istm sunt familim Gad, quarum omnis nu-
- merus fuit, quadraginta millia quingenti.
- sunt in Terrá Chansan. Gidda: Gen. 38, 3, 4.
  20. Fueruntque filii Juda, per cognationes suas:
  Sela, à quo familia Selaitarum: Phares, à quo
  familia Pharesitarum: Zare, à quo familia Za-
- 21. porrò filii Phares: Hesron , à quo familia Hesronfitarum: et Hamul , à quo familia Hamu-
- 22. Iste sunt familiæ Juda, quorum omois numerus fuit, septuaginta sex millia quingenti. Sup, vers. 27. 74, 600.
- 23. Filii Issachar, per cognationes suas: Thola, à quo familia Tholaitarum: Phua, à quo familia Phuaitarum.
- 24. Jasub, à quo familia Jasubitarum: Semran, à quo familia Semranitarum.
- 25. He sunt cognitiones Issacliur, quarum numerus fuit, sexuginta quatuor millia trecenti. Sup. vers. 20. 54. 400.
- 26. Filii Zabulon per cognationes suas: Sared, à quo familia Sareditarum: Elon, à quo familia Elonitarum: Jalel, à quo familia Jalelitarum.
- Hæ sunt coguationes Zahulon, quarum numerus fuit, sexaginta millia quingenti. Sup. 31.
   400.
- 28. Filii Joseph per cognationes suas, Manasse et Ephraim.
- 29. De Manasse ortus est Machir, à quo familia Machiritarum. Machir geouit Galaad, à quo familia Galaaditarum. Manasse: Gios. 17, 1.
- 30. Galand habuit filios: Jezer, à quo familia

Jezeritarum: et Helec, à quo familia Helecitarum. 31. et Asriel, à quo familia Asrielitarum: et

Sechem, a quo familia Sechemitarum: el

32. et Semida, à quo familia Semidaitarum, et Hepher, à quo familia Hepheritarum. Ut vers. seq.

33. Fuit autem Hepher pater Salphaad, qui filios con liabebat, sed tautun filias, quarum ista sunt nominus: Maala, et Noa, et Hegla, et Melcha, et Thersa. Eacuta': Num. 27, 1.

34. Hw sunt familim Manasse, et numerus earum, quinquaginta duo millia septingenti. Sup. vers. 35, 32, 200.

35. Filii antem Ephraim per cognationes suas fuerunt hi: Suthala, à quo familia Suthalaitarum:
Becher, à quo familia Becheritarum: Thehen, à
quo familia Thehenitarum.

36. Porrò filius Suthala fuit Heran, à quo familia Heraultarum.

37. Hæ sunt cognitiones filiorum Ephraim, quarum numerus fuit, triginti duo millia quiugenti.

38. Isti sunt filii Joseph per familias suas. Fuli Benjamin in cognationibus suis: Bela, à quo familia Belaitarum: Asbel, à quo familia Asbelitarum: Abiram, à quo familia Abiramitarum:

39. Supham, à quo familia Suphamitarum: Hupham, a quo familia Huphamitarum.

pham, a quo familia Huphamitarum.

40. Filii Bela: Hered et Noeman. De Hered, familia Hereditarum; de Noeman, familia Noe-

manitarom.

41. Hi sunt filii Benjamin per cognitiones suas, quorum numerus fuit, quadraginta quiuque millia sexcepti, Sup. vers. 37, 35, 400.

42. Filii Dau per cognationes suas: Suham, à quo familia Suhamitarum. Hæ sunt cognationes Dan per familias suas.

43. Onnes fuere Suhamitæ, quorum numerus erat sexaginta quatuor millia quadringenti. Sup. vers. 29. 62, 700.

44. Filii Aser per cognationes suas: Jenna, à quo familia Jennaitarum: Jessui, à quo familia Jessuitarum: Brie, à quo familia Brieitarum.

45. Filii Brie: Heber, à quo familia Heberitarum: et Melchiel, à quo familia Melchielitarum.

46. Nomen autem filie Aser, fuit Sara.

47. Hæ cognationes filiorum Aser, et numerus eorum, quinqueginta tria millia quadringenti. Sup. vers. 41. 41, 500.

48. Filii Nephthali per cognationes suas : Jesiel à quo familia Jesielitarum : Guni , à quo familia Gunitarum.

49. Jeser: à quo familie Jeseritarum : Sellem , à quo familie Sellemiterum.

50. Hm sunt cognationes filiorum Nephthali

per familias suas: quorum numerus quadraginta quinque milha quadringinti. Sup. vers. 43. 53, 400.

51. Ista est summa filiorum Israël, qui recensiti sunt, sexcenta millia et mille septingeuti triginta. Sup. Novero: Num. 1, 45, 46, 603, 550:
e Campo: Num. 2, 32.

Iddio ordina a Mosè che la terra promessa debba dividersi fra le tribà, in proporzione del numero degli Israeliti componenti ciascuna tribà, dando porzione più grande al maggior numero, minore al più piccolo.

52. Locutusque est Dominus ad Moysen, dicens: 53. Istis dividetur Terra juxta numerum vo-

cabulorum in possessiones suas.

54. Pluribus majorem partem dabis, et paucioribus minorem : singulis , sicut nuuc receusiti

sunt, tradetur possessio,
55. Ita dumtazat ut sors Terram tribubus dividat et familiis.

56. Quidquid sorte contigerit, hoc vel plures accipiant, vel pauciores.

Numero dei figliuoli di Levi secondo le loro famiglie. Nessuno degli Isracliti che erano stato prima noverati da Masè e da Aronne nel deserto del Sinai, trovasi compreso in questo novero, eccettuato Caleb e Giosuè, giusta la predicione fatta dal Signoro.

57. Hic quoque est namerus filiorum Levi per familias suas: Gerson , à quo familia Gersonita-rum: Ceath, à quo familia Gasthitarum: Merari, à quo familia Meraritarun. Dro: Esod. 6, 16, 17, 58. Hæ sunt familia: Levi: familia Lobui; familia Hebroni, familia Moholi, familia Musi, familia Gore. At verò Gasth genuit Amram:

59. qui hahuit uxorem Jochabed filiam Levi, que nata est ei in Egypto: hæc geouit Amram viro suo filios Auron et Moysen, et Mariam sororem corum, Dio: Esnd. 6, 20.

60. De Aaron orti sunt Nadab et Abiu, et Eleazar et Ithamar;

61. quorum Nadab et Abiu mortui sunt, còm obtulissent ignem slienum coram Domino. Fuoco: Lev. 10, 1. ABONNE: Nam. 3, 4. TEMPIO: 1 Par. 24, 2.

62. Fueruntque omnes qui numerati sunt, viginti tria millia generis masculini, ab uno mense et suprà: quia non sunt recensiti inter filos Israël, nec eis cum cuteris data possessio est.

63. Hic est numerus filiorum Israël, qui descripti sunt à Moyse et Eleazaro sacerdate, in campestribus Monb suprà Jordanem contrà Jericho.

64. Inter quos, nullus fuit eorum, qui anté numerati sunt à Moyse et Aaron in deserto Sinai.

CORINTS: 1 Enist. 10, 5.

65. Prædixeret enini Dominus, quod omnes morercotur in solitudiue. Nullusque remensit ex eis nisi Celeb, filius Jephone, et Josue filius Nun. Gosek: Num. 14, 23, 24, 29, 30. Corinti: 1 Epist. 10, 4, 5.

Per la continuazione, vedi EREDIPA': Num. c. 27.

Davidde ordina di fare il novero del suo popolo da vent'anni in su, di tutti quelli cioè clae sono atti alle srimi: ma siccome è per vsotià che diede egli quell'ordine, così Iddio, per punirlo, naoda il flagello della peste, e periscono di Israele 70,000 uonini: Satan: 1 Par. cap. 21. Davidde: 2 Re, cap. 24.

Novero delle famiglie d'Israele che ritornarono dalla schiavità di Balnionia: Vedi Scutavità. NOVITA': fuggirla, per seguire costantemente la dottrina degli autichi: Romani: Epist. 16, 17, 18. Galaxti: Epist. 1, 6 a 8. Thorto: 1 Epist. 6, 20: 2 Epist. 4, 3, 4. Pietro: 2 Epist. 3, 17, Grovansi: 1 Epist. 2, 24: 2 Epist. vers. 17.

NOZZE di Rebecca: Isacco: Gen. 24, 50 a 61: di Rachele con Giacossa: Gen. 29, 16 a 22: di Sansone: Giud. 14, 1 a 11. Le nozze di Tobia\* e di Sara sono il modello de' novelli sposi: To-Bia: Cup. 7 e 8.

Nozze: Giovanui, capo 2. Nozze di Cana di Galilea: Gesù, invitato con sua madre e co'suoi discepoli, cangia l'acqua in vino. Fu questo il primo de' suoi miracoli.

Il capo precedente trovasi all'articolo Giovanni:

Et die tertiä nuptiæ (actæ sunt in Cana Galilææ: et erat mater Jesu ib).

 Vocatus est autem et Jesus, et discipuli ejus, ad nuptias.

3. Et deficiente vino, dicit mater Jesu ad cum:

vinum non tenbent.
4. Et dicit ei Jesus: quid mihi et tibi est,

mulier? uondum venit hora mea.
5. Dicit mater ejus ministris: quodcumque dixerit vobis, facite.

6. Erant auten ibl lapideæ hydriæ sex positæ secundum purificationem Judworum, capientes

singulæ metretus binas vel ternas.
7. Dicit eis Jesus : implete hydrias aquâ. Et

impleverunt ess usqué ad summum. 8. Et dicit eis Jesus : haurite nuac , et ferte architriclino. Et tulerunt. Schiavitů: Zacc. 10, 7.

Ut autem gustavit architriclinus aquam vinum factam, et non sciebat undè esset (ministri autem sciebat, qui bauserant aquam): vocat sponsum architriclinus.

10. et dicit ei : onnis homo primum honum vioum ponit: et cum inebriuti fueriat, tuuc id quod deterius est : tu autem servasti bonum vinum usquè adhuc.

11. Hoc fecit initium signorum Jesus in Cana Galilæa: et mauifestavit gloriam suam, et crediderunt in eum discipuli eius.

Gesti da Capharnaum va a Gerusalemme, ed ivi caccia dal tempio i negozianti con una frusta di cordicelle di giunco. Domandatogli dai Giudei un segno, Gesti risponde loro: Disfate questo tempio, ed io in tre giorni lo rimetterò in piedi. I Giudei credevano che Gesti parlasse del tempio, dal quale aveva scacciato i negozianti: ma egli parlava del tempio del suo corpo. Bolti, a motivo de miracoli, credono nel nome di lui; ma egli non fida loro si stesso.

12. Post hoc descendit Capharnaum ipse, et mater ejus, et fratres ejus, et discipuli ejus: et ibi manserunt non multis diebus.

13. Et propè erat Pascha Judæorum, et ascendit Jesus Jerosolymani.

14. Et invenit in templo vendentes boves, et oves, et columbas, et numularios sedentes.

15. Et cum fecisset quasi flagellum de funiculis, omnes ejecit de templo, oves quoque, et boves, et aumulariorum effudit æs, et mensas subsertit.

16. Et his qui columbas vendebant dixit: auferte ista hinc, et nolite facere domuin Patris mei, domuin negotiationis. Genusalemme: Marc. 11, 15 a 17.

17. Recordati sunt verò discipuli ejus quia scriptum est: zelus domus tum comedit me. Gzsù Caisto: Salm. 68, 12.

18. Responderunt ergò Judæi, et dixerunt ei : quod signum ostendis nobis quis hæc facis?

19. Respondit Jesus, et dixit eis: solvite templum hoc, et in tribus debus exclabo illud. Passione: Matt. 26, 61: 27, 40: Marc. 14, 58: 15, 29.

20. Dixerunt ergò Judæi: quadraginta et sexannis ædificatum est templum hoc, et tu in tribus dielus excitabis illud?

21. Ille autem dicebat de templo corporis sui-22. Cum ergo resurrexisset à mortuis, recordati sunt discipuli rjus, quia lioc dicebat, et crediderunt Scripture, et sermoni quem dixit Jesus. Speranza: Salm. 3, 3.

23. Cum autem esset Jerosolymis in Pascha in die festo, multi crediderunt in nomioe ejus, videntes sigon ejus gum faciebat.

dentes sigoa ejus qua faciebat. 24. Ipse autem Jesus noo credebat semetipsum

eis, eò quòd ipse nosset omnes,

25. et quis opus ei non erat ut quis testimonium perhiberet de homine: ipse enim sciebat
mid esset in homine.

Per la continuazione, vedi NASCITA: Gio. cap. 3.

NUDITA': essa fa arrossiré Adamo ed Eva subito dopo la sna distoble-dienza: Adamo e Gen. 3, 7, 10, 11, 21. Nos mostraris giammai nudo: Genema: 2, 25. Genesalamae: Exech. 16, 7, 22, 30. Isralia: 05. 2, 3. Ninive: Nah. 3, 5. Apocalasse: 3, 17, 18: 16, 15. Dobbismo vestire gli ignudi: Digitrio: Is. 58, 7. Tobla: 1, 20. Parable: Exech. 18, 7, 16. Vergini: Matt. 25, 36, 38. Vedi Миевисовом.

NUMERI: è il nome che Mosè lu dato al quarto dei libri da lui scritti iotoroo agli avvenimenti che si soco succeduti dalla creatione del 
moodo fioo a lui, perchè incomincia col oovero 
del popolo d' Israele che Iddio fece fare per la 
seconda volta. Questo libro cootiene ciò che avvenoe durante i quarant' soni che gli Israeliti 
dimorarono cel deserto. I fatti raccoustati in questo libro, sono, come tutti gli altri, del Testamento Vecchio, altrettante figure che risguardano 
il Nuovo.

NUOVO cielo: nuova terra: Giodei: Is. 65, 17: 66, 22. Pietro: 2 Epist. 3, 13. Apocalisse: 21, 1 Vedi Cielo.

NUOVO Testameoto. Vedi TESTAMENTO. NUTRIMENTO. Vedi CIBO.

NUVOLA, nube: Iddio apparisce a Mosè nell'oscurità di uua nuvola: Mosà: Essal. 19, 9,
16: 24, 15, 16, 18. Issal.nri: Essal. 33, 9. C.a.
11: Num. 11, 25. Una nuvola ricopre il tabernacolo del testimosio, ed allorché si partira dal
tabernacolo, gli Israelli si mettevano in viaggio;
dove questa restava sospesa in alto, si fermavano
nel luogo atesso: Mosè: Essal. 40, 32 a 36. SaPROMA: Num. 12, 10.

Nuvola: Numeri, capo 9. La nuvola che cuopre il tabernacolo di giorno qual colonna di nube, di notte, come spezie di fuoco, guida gli Israeliti per quarant' anni nel deserto.

Il principio di questo capo trovasi all'articolo Pasqua: Num. 9, 1 a 14.

15. Igitur die qua erectum est tabernaculum,

operuit illud nubes. A vespere autem super tentorium erat quasi species ignis usquè muoè. Mosà: Esod. 40, 32.

16. Sie fiebst jugiter: per diem operiebst illud nubes, et per noctem quesi species ignis.

17. Càmque ablata fuisset nubes, que tabernaculum proteg-bat, tuoc proficiscel»antur filli Israël: et in loco ubi stetisset nubes, ibi castramatabantus.

18. Ad imperium Domini proficiscebantur, et ad imperium illius figebant tabernaculum. Cunctis diebus quibus stabat nulles super tabernaculum, manebat in eodem loco. Conntr: 1 Epist. 10. 1.

19. Et si evenisset ut multo tempore maneret super illud, erant filii Israël in excubiis Domioi, et noo proficiscebantur,

20 quot diebus fuisset nubes super tabernaculum. Ad imperium Domini erigebant teutoria; et ad imperium illius deponebant.

21. Si fuisset oubes à vespere usqué mune, et statim diluculé laberouculum reliquisset, proficiscebaotur: et si post diem et ooctem recessisset, dissipahant teotoria.

22. Si verò biduo ant uno mense vel loogiori tempore fuisset super tabernaculum, menchuot filii Israël io eodem loco, et ooo proficiscehantur: stalim autero ut recessisset, movebant castra-

 Per verbum Domini figebaot tentoria, et per verbum illius proficiscebaotur; eraotque in excubiis Domioi juxta imperium ejus per manum Moysi.

Per la continuazione, vedi TROMBE: Num. cap. 10.

Iddio si fu vedere in una nuvola sopra l'oracolo: Sabtuano: Lev. 16, 2.

Le nubi in ruguada si addensano: Sapienza: Prov. 3, 20. Quando si alza dall'occaso una nuvola, è questa segno di prossimo temporale: Vintù: Luc. 12, 54.

0

OBBEDIENZA: essa è dovuta a Dio ed si suoi precetti: appens Iddio ebbe cresto l'uomo che soggettollo all'obbedieoza: avendo quegli disolibedito fu severanocote punito: Caraziona: Gen. 2, 16, 17. Aoano: Gen. 3, 2, 3, 16 a 19. Noè obbedisce prootsmeote a Dio, che gli ordina di costruire un'arca per salvare dal diluvio le diverse specie del genera animale: Noà: Gen. 6, 14, 16 a 22. Arca: Gen. 7, 5 a 9. Essatt Epist. 11, 7. Abrahamo obbedisce esso pure a

tutti i comandi di Dio: ABRAMO: Gen. 12, 1 a 10: 17, 9, 10, 23. ABRAHAMO: Gen. 22, 1 a 3, 10 H 12, 15 B 18. EBREI: Epist. 11, 8, 17. ISACCO: Gen. 26, 4, 3, GIACOBBE: Gen. 28, 7, Mosè pure obbedisce agli ordini di Dio : Mosk: Esod. 7, 6. Ricompeusa promessa all' obbedienza a Dio ed a'suoi precetti: Mosk: Esod. 15, 26: 10, 5, 6. DECALOGO: Esod. 20 , 6. LEGGI: Esod. 23 , 22 , 23 . 25 a 27. Lev. 20 . 22. IDOLATRIA : Lev. 26 . 3 . 15. ISRAELITI: Deut. 4 , 40. LEGGI : Deut. 7 , 11 e seg. Comandamenti: Dent. 8, 1 e seg. Esor-TAZIONE: Deut. cap. 11. Leggi: Deut. 24, 8. Co-MANDAMENTI: Deut. 28, 1, 12. Castigo di una disobbedienza a Giosuè: Haï: Gios. cap. 7. Sa-MUZLE : 1 Re 12, 14, 15. Iddio preferisce l'obbedienza si suoi precetti più che gli olocausti, le vittime, i sacrifizi : SAULLE : 1 Re 13, 12, 13 : 15, 22. Promesse fatte da Dio a Salomone se obbedisce n' suoi precetti : SALOMONE : 3 Re q , 4. 5. I servi di Nasman gli ricordano l'obbedienza che egli deve alla prescrizione d'Eusso : 4 Re 5, 15. Iddio ricompensa Jehu per la obhedienza nell'eseguire i suoi ordini: Jenu: 4 Re 10, 30. Obbedienza del giovine Tobia verso suo padre : Toma : 5 , 1 : di Esther agli ordini di Mardocheo : Assugno : Esth. 2, 10, 20. Ricompensa dell' obbedienza: Sapienza: Prov. 1, 8, 35. Uomo: Prov. 15, 31. CHIESA: Is. 10, 55, 2, 3. VIRTÙ : Eccli. 35, 7. ISAIA : 1, 19. GIUDEI : Is. 48, 18, 19. Popolo: Gerem. 7, 23, 24. Giv-DEI : Gerem. 11, 4: 17, 24. Obbedienza dei Recabiti: COMANDAMENTI: Gerem. cap. 35. I tre compagni di Daniele preseriscono di obbedire a Dio piuttosto che a Nanuchononoson: Dan. 3, 16 a 18. Giona tenta inutilmente di sottrarsi alla obbedienza di Dio: Ninive: Gion. cap. 1, cap. 2 e cap. 3. Mathathia risponde alle persone mandate da Antioco, che egli obbedisce soltanto alla legge de' suoi padri : l' obbedienza agli ordini di Dio è preferibile alla obbedienza agli ordini degli pomini , se questi ordini sono in apposizione coi primi : MATHATHIA : 1 Macc. 2, 19 8 22. Eguale risoluzione per parte dei sette fratelli Maccabei : Mantinio : 2 Macc. 7, 2, 30. L'obbedienza è dovuta a Dio piuttosto che agli uomini: ORAZIONE: Att. 4, 19. APOSTOLI: Att. 5, 29. Gli Apostoli abbandonano tutto per obbedire a Gesù che comanda loro di seguirlo: Gesò Caisto: Matt. L. 18 a 27. SERMONE! Matt. 7, 21, 24, 26. Gesu CRISTO: Matt. 17, 5, 7. Obbediensu di S. Pietro : Minacolt : Luc. 5, 4, 5. Nozza : Gio. 2, 5, 7. ORAZIONE: Att. 4, 19. Gesù Cristo lin dato l' esempio dell' obbedienza ai genitori : Bs-TLEMME: Luc. 2, 51; ed a Dio suo padre per tutto ciò che ha patito : Eans: : Epist 5, 8. Disobbedendo ai ministri di Gesù Cristo, si disobhedisce a Gesù Cristo medesimo : Discepoli: Luc. 10. 16. Obbedienza di S. Paoro: Att. o . 6 : di Cornelio verso S. Pietro: Att. 10, 33. L'obbedienza di Gesù Cristo si estese fino alla sua morte sulla croce: FILIPPESI: Epist. 2.8.12. GIACOMO: Epist. 1, 22. PIETRO: 1 Epist. 1, 22. Bisogna perseverare nella obbedienza: Sinai: Deut. 5, 27 a 20; per evitare il male: SAULLE: 1 Re 15, 22, 23. SAPIENZA: Prov. 1, 24 e seg. Isaia: 1, 20. Popolo: Gerem. 7, 13 a 15. Co-MANDAMENTI: Gerem. 35, 13; per fare il bene: ESORTAZIONE: Deut. 11, 26 a 28. SAPIENZA: Prov. 1. 23: 3. 21 8 23. UOMO: Prov. 15, 28. ISAIA: 1, 19. CHIESA: Is. 55, 2, 3. Oltre gli esempj di obbedienza sopra riferiti, ne citeremo alcuni altri, ricavati essi pure dalla Sacra Scrittura: della famiglia di Giacobbe per disfarsi degli idoli : GIACOBBE: Gen. 35, 2 a 4; di Giuseppe verso suo padre : Giuseppe : Gen. 37 , 14 ; dei fratelli di Giuseppe, essi pure verso il loro padre: Giv-SEPPE : Gen. 42, 2, 3 ; delle levatrici d' Egitto alle inspirazioni di Dio: Israeuri : Esod. 1, 17 a 20; di Mosè verso Dio: Esod. 3, 13: 4, 5, 4. Mosè: Esod. 7. 6: 40. 14: del popolo d'Israele: Mosè: Esod. 24. 3. BESELEEL: Esod. 39, 31, 42. Novero: Num. 1, 54. CAMPI: Num. 2, 34. Mosk: Deut. 34, 9. Gion-DANO: Gios. 1, 16, 17. ROBOAMO: 2 Par. 11, 4. JOIADA: 2 Par. 24, 21; di Aronne e de'suoi figliuoli : TABERNACOLO : Lev. 8, 35, 36; di Davidde verso suo padre: Goula: 1 Re 17, 20, del re d'Israele verso Eliseo : 4 Re 6, 21 a 23; da' Giudei alla voce di Esuna: 1, 10, 12; a quella di Nenemia: 2 Esdra 5, 12; d' Isaïa alla voce di Dio: Isaia: 6, 8; degli Israeliti agli ordiui di Ezechia: Is. 36, 21; di Giuseppe, sposo della Beata Vergine, verso l'Angelo: GENEALO-GIA: Matt. 1, 19, 20. MAGI: Matt. 2, 13, 14, 19 a 21; di Pietro e di Andrea alla voce di Gesù : GIOVANNI BATTISTA : Marc. 1 , 16 a 18; di Giacomo e di Giovanni : Ibid. vers. 19, 20; di Matteo: Mibacolt: Matt. 9, 9; dei discepoli di Gesù: Passione: Matt. 26, 18, 19; dei suoi Apostoli : RESURREZIONE: Marc. 16, 15, 20. APO-STOLI: Luc. Q, 2, 6. MIRACOLI: Gio. 6, 10; della Bests Vergine e di S. Giuseppe coll'adempimento della legge: Betlemme: Luc. 2, 21, 22, 30. 41; di Gesù : MESSIA: Is. 50, 5. BETLEMME : Luc. 2, 51. PASTORI : Gio. 10, 18. LAZZARO: Gio. 12, 49. SERMONE: Gio. 14, 31: 15, 10. ORAZIONE: Gio. 17, 4. EBREI: Epist. 5, 8: 10, 7; del cieco nuto : Cieco : Gio. 9 . 7; della Chiesa cattolica : ROMANI: Epist. 16, 19. CORINTI: 2 Epist. 7, 15;

dei Filippesi: Epist. 2, 12; dei Tessalonicesi: 1 Epist. 1, 6; di Sara: Pierno: 1 Epist. 3, 6. Dell'obbedienza degli inferiori verso i loro superiori. Vedansi gli articoli Domestici: Figli: Servi: Suppiti.

OBBLIO, dimenticanza di Dio: guardarsi dall'obbliare il Signore Iddio: Comandamenti: Deut-8, 11. CANTICO: Deut. 32, 18.

Obblio: Giudici, capo 2. Dopo la morte di Giosuè gli Israeliti obbliano il Signore; fanno il male al di lui cospetto, e servono a Baal. Iddio punisce la loro infedeltà.

Ciò che precede trovasi all'articolo Angelo: Giud. 2, 1 a 5.

- 6. Dimisit ergò Josue populum, et abierunt filii Israël unusquisque in possessionem suam, ut obtinerent eam. MERAVIGLIE: Gios. 24, 28. Vedasi la divisione della terra promessa all'articolo
- 7. Servieruntque Domino cunclis diebus ejus, et seniorum, qui longo post eum vixerunt tempore, et noverant omnia opera Domiui, que fecerat cum Israël.
- 8. Mortuus est autem Josne filius Nun, famulus Domini, centum et decem annorum.
- q. Et sepelierunt eum in finibus possessionis sum in Thumpathsare in monte Ephralin , à septentrionali plagă montis Guas.
- 10. Omnisque illa generatio congregata est ad patres suos : et surrexerunt alii, qui non noverant Dominum, et opera quæ fecerat cum Israël.
- 11. Feceruntque filii Israël malum in conspectu Domini, et servierunt Bealim:
- 12. ac diniserunt Dominum Deum patrum suorum, qui eduxerat cos de terrà Ægypti: et secuti sunt deos alienos, deosque populorum, qui habitabant in circuity corum, et adoraverunt cos: et ad iracundiam concitaverunt Dominum,
- 13. dimittentes eum, et servientes Baal et Asteroth.
- 14. Iratusque Dominus contra Israel, tradidit eos in menus diripientium, qui ceperunt eos, et vendiderunt hostibus, qui habitabant per gyrum : nec potuerunt resistere adversariis suis:
- 15. sed quocumque pergere voluissent, manus Domini super cos erat , sicut locutus est , et juravit eis: et vehementer afflicti sunt.
- 16. Suscitavitque Dominus judices qui liberarent eos de vastantium manibus: sed nec eos audire voluerunt.
- 17. foruicantes cum diis alienis, et adorantes cos. Citò deseruerunt viam, per quam ingressi

OBB fuerant patres corum : et audientes mandata Domini, omnia fecere contraria.

- 18. Cumque Dominus indices suscitaret, in diebus eorum flectebatur misericordia, et audiebat afflictorum gemitus, et liberabat eos de cæde va-
- 19. Postquam autem mortuus esset judex , revertebantur, et multo faciebant pejora quam fecerant patres eorum, sequentesque deos alienos. servientes eis, et adorantes illos. Non dimiserunt adinventiones suas, et viam durissimam per quam ambulare consueverunt.
- 20. Iratusque est furor Domini in Israël, et ait : quia irritum fecit geos ista pactum meum . quod pepigeram cum patribus corum, et vocem meam audire contempsit:
- 21. et ego non delebo gentes, quas dimisit Josue, et mortuus est :
- 22. It in ipsis experier Israël utrum custodient viam Domini et ambulent in ea , sicut custodierunt patres eorum, an non.
- 23. Dimisit ergò Dominus omnes nationes has, et citò subvertere poluit, pec tradidit in manus Josue.

Per la continuazione, vedi Porout : Giud. cap. 3.

L'obblio di Dio fa cadere ne più gravi eccessi : Geneone : Giud. 8 . 33 a 35. Gli Israeliti chiesero un re a Samuele, perchè avevano obbliato il Signore, e perchè non volevano essere governati da lui : Samuele : t Re 8, 7, 8. Obblio di Dio sarà paragonato ad un giunco che si secca per mancanza d'acqua : Giosse : 8 , 11 a 13. È causa di molti mali: Giosaz: 31, 9, 10. Spe-BANZA: Salm. 33, 10. Il peccato che da morte all'anima ne è la causa principale : Рессато : Salm. 6, 5. L'obblio di Dio precipita nell' inferno: PROTEZIONE: Salm. 9, 19. Iddio non lo lascierà impunito : Afflizione : Salm. 43 . 22. 23. Ingratitudiue di quegli il quale obblia il Signore : Confinenza : Salm. 22. Tutto ciò che egli ha fatto per gli uomini , griderà veudetta : Ibid. Ferms risoluzione di non obblisce il Signore : Giudei : Saim. 136 , 6 e seg. Rimproveri a coloro che si dimenticano di Dio: Isaïa: 1, 2, 3, Dio: Is. 43, 22 a 26. Guai a quel popolo che obblia il Signore : Isaia : 1, 4, 8. L'obblio del Signore è una sorgente di peccati: Emrs: Is. 57, 11. Punizione di questo obblio: Giodei: 65, 11 e seg. Rimproveri di Dio al popolo ed ai sacerdoti : GEREMIA: 2, 5, 13, 14 a 20, 31, 32. Confusione di coloro i quali avranno dimenticato il Signore : Gienei : Gerem. 17, 13. L'obblio di Dio è causa della desolazione della terra: GiuDEI: Gerem. 18, 15 a 17. I delitti che cagiona ne sono il più crudele castigo: Geravallemes. Erech. 23, 35; è sempre il firutto della ingratitudine verso Dio: Michea: 6, 3 a 8. Il Signore verrà a far giudizio degli abitatori del mondo per questo motivo: Isanate: Os. cap. 4; e li disperderà dalla faccia della terra: Sorona: 1, 2 a 6. L'obblio del Signore provoca l'ira dell'Onnipossente: Sorona: 3, 1 a 8.

Obblio per parte di Dio: Elcana: 1 Re 1, 11.
Protezione: Salm. 9, 10, 12. Obazione: Salm. 12, 1. Speranza: Salm. 41, 13. Afflizione: Salm. 43, 26. Chiesa: Salm. 73, 20, 24. Dio: Is. 44, 21. Chiesa: Is. 49, 14, 15. Lamentazioni: Gerem. 5, 20. Osta: 1, 6. Isaaele: Os. 4, 6. Vedi Abbindono.

OBED, che significa servitore, era figlio di Booz e di Rutn: 4, 17. Genealogia: Matt. 1, 3.

OBEDEDOM, che significa servitore, ovvero servo dell'uomo, riceve in casa sua l'arca del l'uomo, riceve in casa sua l'arca del l'uslicanza, quando veniva essa, per ordine di Davidde, trasportata dalla casa di Abinadab a Gerusalemme: Davidde: 2 Re 6, 4, 10. La casa di Obededom è ricolmata di benedizioni: Davidde: 2 Re 6, 11. 12. Arca: 1 Par. 13, 13, 14.

OBLAZIONE delle ostie pacifiche. Vedi Pacificne ( ostie ).

OBLAZIONI: qualunque oblazione deve essere immacolata: modo con cui dovevano estere fatte sotto l'antica leggo: Sacendori: Esod. 29, 10 e seg. Ouccausti: Lev. 1, 3 e seg.

Oblazioni: Levilico, capo 2. Riti nell'offerta dei sacrifizj: del fior di farina aspersa d'olio: anno 2514.

Anima cum obtulerit oblationem sacrificii Domino, simila erit ejus oblatio, fundetque super eam oleum, et ponet thus,

2. se deferet ad filios Aaron sacerdotes: quorum unus tollet pugillum plenum similæ et oleise totum thus, et ponet memoriale super altare in odorem suavissimum Domino.

3. Quod autem reliquum fuerit de sacrificio, erit Aaron et filiorum ejus, sauctum sanctorum de oblationihus Domini. Viarū: Eccli. 7, 34. Infr. vers. 10.

4. Cum autem obtuleris sucrificium coctum in clibano; de similà, panes scilicet absque fermento, conspersos oleo, et legana azyma oleo lita.

5. Si oblatio tua fuerit de sartagine, similæ conspersæ oleo, et absque fermento.

6. divides cam minutation, et fundes super cam oleum.

- 7. Sin autem de craticulă fuerit sacrificium, aquè simila oleo conspergetur:
- 8. quam offerens Domino, trades manibus sacerdotis:
- qui c\u00fam obtulerit eum, tollet memoriale de sacrificio, et adolebit super altare, in odorena suavitatis Domino.
- 10. Quidquid autem reliquim est, erit Aaron et filiorum ejiis, sanctum sanctorum de oblationibus Domini.

Qualunque oblazione sarà senza lievito: ogni cosa offerta in sacrifizio sarà condita con sale. Cerimonie nella oblazione delle primizie delle biade.

- 11. Omnis oblatio que offertur Domino, absque fermento fiet, nec quidquam fermenti ac mellis adolebitur in sacrificio Domino.
- 12. Primitias tautum eorum offeretis ac munera: super altare verò non imponentur in odorem suavitatis.
- Quidquid obtuleris sacrificii, sale condies, nec auferes sal forderis Dei tui de sacrificio tuo.
   In omni oblatione tuå offeres sal. Viatù: Mare.
   48.
- 14. Si antem obtuleris munus primarum frugum tuarum Domino de spicis adhue vireutibus, torrebis igui, et confringes in moreun farris, et sic offeres primitius tuas Domino.
- 15. fundens suprà oleum, et thus imponens, quis oblatio Domini est:
- 16. de qua adolebit sucerdos in memoriam muueris, partem farris fracti, et olei, ac totum thus. Per la continuazione, vedi Pacificus: Lev. cap. 3.

Specie diverse di oblazione da farsi : VITTI-ME: Num. 28, 3 a 14. Pasqua: Num. 28, 19 a 22. PERTECOSTE : Num. 28, 27 a 31. SACERDOTI: Esod 29, 38: Lev. 22, 19 a 24. EZECHIELE: 43, 23. Malacina: 1, 8, 14. Iddio provò che accetta certe oblazioni, facendole consumare egli medesimo dal fuoco mandato dal cielo : Anonne : Lev. 9 , 23, 24. GEDEONE : Giud. 6, 20, 21. MANUE : Giud. 13, 19, 20. ACHAB: 3 Re 18, 38. SATAN: 1 Par. 21, 26. TEMPIO: 2 Par. 7, 1. LETTERE: 2 Macc. 1, 20 a 23: 2, 10. Le oblazioni sono ben accette a Dio se fatte colle richieste condizioni: CAINO: Gen. 4 , 4 a 7. Noi: Gen. 8 , 20 , 21. PERITENZA: Salm. 50, 20. EBREI: Epist. 11, 4. Iddio ha in orrore le oblazioni dei malvagi: CAINO: Gen. 4, 5. VIRTU: Eccli. 34, 21 8 24. Iddio prescrive delle oblazioni quotidiane : Sa-CERDOTI : Esod. 29, 38, 39. VITTIME : Num. 28 .

3, 4. Templo: 1 Esdr. 3, 3, 4. Oblazione per i morti: Giuda : 2 Macc. 12, 42 a 46. Oblazione de'fanciulli agli idol i, proibita dalla legge di Dio: ADULTERIO: Lev. 18, 21. LEGGI: Lev. 20, 2 a 6. CULTO: Deut. 12, 31. INDOV INI : Dent. 18, 10. JEPHTE: Giud. 11, 34, 39. JOHAM: 4 Re 3, 27. OSEA: 4 Re 17 , 17. ACHAZ : 4 Re 16 , 3 : 2 Par. 28 , 3. OSEA: 4 Re 17, 17. ACRAZ: 4 Re 16, 3: 2 Par. 28 . 3. OSEA: 4 Re 17 , 16 , 17. MANASSE: 4 Re 21, 6: 2 Par. 33 , 6. ISRAELITI: Salm. 105 , 35. EMPS: 1s. 57, 5. POPOLO: Gerem. 7, 31. GEREMIA: 10. 5. GERUSALEMME : Ezech. 16, 20, 21, 36. Eze-CHIELE: 20, 31. GERUSALEM MR : Ezech. 23, 37. Dei pasti di oblazioni celebrati in allegria: Giaconne: Gen. 31, 46 54. Mose: Esod. 18, 12. VITELLO D'ORO: Esod. 32. 6. ISBABLITI: Num. 25, 2. COMANDAMENTI: Deut. 27, 7. ELGANA: 1 Re 1, 4. SAMUELE: 1 Re 9, 13. DAVIDDE: 3 Re 1, Q. SALOMONE: 3 Re 3, 15. TEMPIO: 1 Par. 29, 21, 22. Delle oblazioni fatte dugli empj: Caino: Gen. 4, 3, 5. SAULLE: 1 Re 15, 21, 22. Socconsi : Salm. 39, 9, 10. Giudizio: Salm. 49 , 18. PENITENZA: Salm. 50 , 17. Uomo: Prov. 15, 8: 21, 27. Vietù : Eccli. 34, 21: 35, 15. ISAIA: 1, 11 8 15. DIO: Is. 43, 23. MESSIA: Is. 61, 8. GIUDEI: Is. 66, 3. POPOLO: Gerem. 6, 20. GIUDEA: Gerem. 14, 12. ISBAELE: Os. 8, 13: 9 , 4 : Amos. 5 , 22. MICHEA : 6 , 7. MALACHIA : 1, 7, 15. MIBACOLI : Matt. 9, 13. EBBEI : Epist. 10, 5, 6.

OCCASIONI: approfiture delle occasioni che si presentano per far del bene: Perdono: Salm. 31, 7. Dio: Salm. 94, 8. Vanta': Eccl. 9, 10. Chiras: Is. 55, 6. Giudei: Gerem. 13, 16. Vanili: Matt. 25, 10, 73. Virvù: Luc. 12, 60, 46. Pararole: Luc. 13, 24, 25: 17, 22. Discorsi: Gio. 7, 34; 8, 21. Lazzaro: Gio. 13, 35, 36. Romani: Epist. 2, 4 a 6: 11, 20, 22: 12, 9, 11: 13, 11 a 14. Conny: 2 Epist. 1, 2. Galayi: Epist. 6, 10. Epish: Epist. 5, 15, 16. Errein: Epist. 2, 1, 3: 3, 7, 13, 15: 4, 7, 16: 12, 17.

Occasion pericolose, necessità di luggirle: Corr. Num. 16, 26. Lagoi: Deut. 7. 25. Giosub: 23, 25. Uldtare: Giudit. 6, 15. Figui: Eccli. 3, 27. Vint'i: Eccli. 9, 20: 21, 2. Porolo: Gerem. 4, 1. Mons: Gerem. 48, 6. Ezzoitele: 20, 7. Sirmone: Matt. 5, 29. Conntai: 2 Epist. 6, 14, 15. Uldo: Prov. 11, 15. Ezzoitele: 7, 16. Vedi Company.

OCCIIIO: oculus: dell'occhio lieto: Virtù: Eccli. 35, 13. L'occhio è la lucerna del cripo: Sermors: Matt. 6, 22, 23. Dell'occhio cattivo: Nos: Gen. 6, 2. Spierza: Prov. 6, 13. Vantà: Eccl. 4, 8. Virtù: Eccli. 4, 8. 31, 14, 15. Sermors: Matt. 6, 22, 23. Scappali: Marc. 7, 21,

22. VIRTH: Matt. 18, 9. PARABOLE: Matt. 20, 15. OBAZIONE: Luc. 11. 34. GIOVANNI: 1 Epist. 2, 16. Di quanti peccati gli occhi possono essere la causa: ADAMO: Gen. 3, 6. DINA: Gen. 34, 2. GIUDA: Gen. 38, 15. GIUSEPPE : Gen. 39, 7. DAVIDEE: 2 Re 11. 2. AMNON: 2 Re 13. 1 e seg. Uomo: Prov. 23, 26, 33, Vintù: Eccli. 9, 3, 5, 12: 25, 28: 41. 25. 27: 42. 12. GIEDITTA: 10, 18: 12, 16. Susanna: Dan. 13, 8. Degli occlii di Dio e del suo figliuolo: Dedicazione: 3 Re 8, 20, 52. Tem-PIO: 2 Par. 6, 40: 7, 15. GIUSTI: Salm. 32, 18. VIRTÙ: Eccli. 15, 20, Isala: 1, 15: 3, 8. Uomo: 15 . 3. Popolo : Gerem. 5 , 3. Amos: q , 8. Ha-BACUC: 1, 13. TEMPIO: Zacc. 4, 10. EBREI: Epist. 4. 13. PIETRO : 1 Epist. 3, 12. APOCALISSE: 1, 14: 2. 18: 5, 6: 19, 12. Degli occhi degli Angioli: EZECHIELE 1 1, 18: 10 , 12. DANIELE: 10 , 6. APO-CALISSE : 4, 6, 8. Essere vigilanti sui propri occhi per non peccare: Anamo: Gen. 3, 6. Noi: Gen. 9, 22, 25. ABRAMO: Gen. 12, 11, 12. LEGGE: Salm. 118, 37. SERMONE; Matt. 5, 28. PIETRO: 2 Epist. 2, 14. Degli occlii dell'ammendamento o del cuore: BALAAM: Num. 24, 3, 4, 15. At-LEANZA: Deut. 29, 4. ORAZIONE: Salm. 12, 4. PEC-CATORI : Salm. 35, 1. GESù CRISTO: Salm. 68, 28. ISATA: 6, Q. GERUSALEMME: Is. 29, 18. PARABOLE: Matt. 13, 14. PAOLO: Att. 26, 18 a 20. ROMANI: Epist. 11, 8, 10. Eresini: Epist. 1, 17 a 19. G10-VANNI: 1 Epist. 2, 11. Degli occhi della fede: CORINTS: 1 Epist. 4, 15. APOCALISSE: 4, 18. Fare un patto cogli occhi, ad esempio di Giorge: 31, 1.

OCHOSIA, che siguifica apprensione, timore, era figlio di Jorum re di Giuda. Pu successore di suo padre sul trouo di Giuda, nell'auno 3803, e cummino egli pure salla via delle empietà: Jorams: 4 Re 8, 24 a 29. Muore ferito da una freccia socceta per ordine di Junu: 4 Re 9, 16 a 29. Jehu fa massuerare 42 de suoi firstelli: Janu: 4 Re 10, 12 a 14. Josaba, sorella d'Ochosia: Salva da quel massacro Joras, figlio d'Ochosia: Atralala: 4 Re 11, 2.

Ocnosia: 2 Paralipomeni, capo 22. Ochosia, re di Giuda; anno 3123. Egli inita le empietà di Achab.

Il capo precedente trovasi all'articolo Joham: 2

Par. cap. 21.

Contituerunt autem habitatores Jerusalem Ochosiam filium ejus minimum regem pro co: omness enim majores natu, qui ante eum fuerant interfecerant latrones Arabum, qui irruerant in castra : regnavitque Ochosias filius Joram regis Juda. Juans. 4 & Re S, 24.

 Quadraginta duorum annorum erat Ochosias còm regnare corpisset, et uno anno regnavit in Jerusalem, et nomen matris ejus Athalia filia Amri. Joans: 4 Re 8, 26.

3. Sed et ipse ingressus est per vius domus Achab: mater enim ejus impulit eum ut impiè ageret.

4. Fecit igitur malum in conspecta Domini, sicut domus Achab: ipsi enim fuerunt ei consiliarii post mortem patris sui, in interitum ejus.

Ochosia, insieme con Joram, fa guerra ad Hazael re di Siria; Joram rimane ferito, e si ritira a Jezrahel per farsi medicare. Ochosia lo va a visitare, e si muove con lui per gire incontro a Jehu, che li uccide ambedue.

- 5. Ambulavitque in consiliis eorum. Et perrexit cum Joram filio Achab rege Israël, in bellum contrà Hazaël regem Syriæ in Ramoth Galuad: vulneraveruntque Syri Joram.
- 6. Qui reversus est ut curaretur in Jezrabel; multas enim plagas acceperat in sopradicto certamine. Igitur Ochosias filius Joram rex Juda, descendit ut inviseret Joram filium Achab in Jezraltel mgrotantem. Joann: 4 Re 8, 25 a 29.
- 7. Voluntatis quippè fuit Dei adversus Ochosiam, ut veniret ad Jorem: et côm venisset, ut egrederetur cum eo adversôm Jeho filium Namsi, quem unxit Dominus ut deleret domum Achab.
- 8. Cùm ergò everteret Jehu domum Achab, invenit principes Juda, et filios fratrum Ochosiæ, qui ministrabant ei, et interfecit illos.
- 9. Ipsum quoque perquirens Ochosiam, coinprehendit laitiantem in Samarià: adductunque ad se, occidit, et sepelierout eum ; eò quod esset filius Josaphat, qui quesierat Dominum in toto corde suo: nec erat ultrà spes aliqua, ut de sirpe quis regnaret Ochosia.

Athalia, madre di Ochosia, fa uccidere tutti i figliuoli del re. Josabeth, o Jasaba, sorella di Ochosia, salva da quel massacro il piccolo Joasi e lo fa educare nella casa di Dio.

10. Siquidem Athalia mater ejus, videns quod mortuus esset filius suus, surrexit, et interfecit omniem stirpein regiam domus Joram.

11. Porrò Jossheth filia regis tulit Joss filium Ochosiæ, et fursta est eum de medio filiorum regis, cum interficerentur: absconditque eum cum nutrice sua in cubiculo lectulorum: Jossheth sutem, quæ absconderant eum, erat filia regis Joram, uxor Joiadæ pontificis, soror Ochosiæ, et T. II.

ideireò Athalis non interfecit eum. Athalia: 4 Re

12. Fuit ergo cum eis in domo Dei absconditus sex annis, quihus regnavit Athalia super Terram.

Per la continuaziane, vedi Joshba: 2 Par. cap. 23.

OCHOZIA, figlio di Achab re d'Israele, succede a suo padre nell'anno 3106: Josaphat: 3 Re 22, 40, 52.

Ocnozii: 4 Re, capo 1. Moab si ribella contro Israele, nell'anno 1308. Ochosia cade da una finestra, e manda a consultare Belebub, dio di Accaron, su quella caduta. Elia gli fa dire che ha torto di mandare a consultare il dio di Accaron, e non il dio di Israele, e che egli morrà indubitatamente.

Il capo precedente trovasi all'articolo Josaphat : 3 Re, cap. 22.

Prævericetus est autem Moeb in Israël, postquem mortuus est Achab.

2. Ceciditque Ochozias per cancellos coensculi sui, quod labebat in Samarià, et ægrotavit : misitque nuntios, dicens ad eos : ite, consulite Beelzelub deum Accaron , utrum vivere quesan de infirmitate meà hàc.

- 3. Angelus autem Domini locutus est ad Eliam Thesbiten, dicens: surge, et ascende in occursum nuntiorum regis Samarine, et dices ad eos: numquid non est Deus in Israël, ut eatis ad consulendum Beetzebub deum Accaron?
- 4. Quem oh rem hæc dicit Dominus: de lectulo, super quem ascendisti, non descendes, sed morte morieris. Et abiit Elias.

5. Reversique suut nontii ad Ochoziam. Qui dixit eis: quarè reversi estis?

- 6. At illi responderunt ei: vir occurrit nobis, et dixit ad nos: ile, et revertimois ad regem qui misit vos, et dicetis ei: hac dicit Dominus: numquid, quia non erat Deus in Israël, mittis ut consulatur Beelzebub, Deus Accaron I Ideircò de lectulo, super quem ascendisti, non descendes, sed morte morieris.
- 7. Qui dixit eis: cujus figuræ et habitus est vir ille qui occurrit vobis, et locutus est verba bæc?
- 8. At illi dixerunt : vir pilosus, et zonă pelliceă accinctus renibus. Qui ait : Elias Thesbites est.

Ochoria mandà due volte un capitano con cinquanta uomini per prendere Elia: ma il fuoco del cielo li divora ambedue le volte.

9 Misitque ad eum quinquegenarium principem,

et quinquaginta qui erant sub eo. Qui ascendit ad eum : sedentique in vertice montis, sit : homo Dei, rex præcepit ut descendas.

10. Respondensque Elias , dixit quinquagenario: si homo Dei sum, descendat ignis de cœlo, et devoret te et quinquaginta tuos. Descendit itaque ignis de cœlo, et devoravit eum et quinquaginta qui eraut cum eo.

11. Rorsumque misit ad eum principem quinquagenarium alterum , et quinquaginta cum eo : qui locutus est illi: homo Dei , hæc dicit rex :

festina, descende.

12. Respondens Elias, ait: si homo Dei ego sum, descendat ignis de cœlo, et devoret te et quinqueginte tuos. Descendit ergò ignis de cœloet devoravit illum, et quinquaginta ejus.

Ochozia manda un terzo capitano con cinquanta uomini per prendere Elia. Quel capitano si umilia dinanzi al profeta e gli raccomanda la sua vita e quella dei cinquanta uomini che sono con lui. Elia poscia va con lui a trovare il re, e gli dichiara che deve assolutamente morire. Ochozia in fatti muore, e gli succede nel regno suo fratello Joram, nell'anno 1308.

13. Iterum misit principem quinquagenarium tertium, et quinquaginta qui erant cum eo. Qui cum venisset, curvavit genua contra Eliam, et precatus est eum : et sit : homo Dei, noli despicere animam meam, et animas servorum tuorum qui mecum sunt :

14. ecce descendit ignis de cœlo, et devoravit duos principes quinquagenarios primos, et quinquagenos qui cum eis erant : sed nunc obsecro ut miserearis animæ meæ.

15. Locutus est autem Angelus Domini ad Eliam, dicens : descende cum eo, ne timeas. Surrexit igitur, et descendit cum eo ad regem,

16. et locutus est ei : lime dicit Dominus : quin misisti nuntios ad consulendum Beelzebub deum Accaron, quasi non esset Deus in Israel, à quo posses interrogare sermonem, ideò de lectulo. soper quem ascendisti, non descendes, sed morte morieris.

17. Mortuus est ergò juxta sermonem Domini, quem locutus est Elias, et regnavit Jorain frater ejus pro co, anno secundo Joram filii Josephat regis Judge: non enim babebat filium.

18. Reliqua autem verborum Ochozize quæ operatus est, nonne hac scripta sunt in libro sermonum dierum regum Israël?

Per la continuazione, vedi Eusso: 4 Re, cap. 2.

ODIO contro il prossimo, proibito dalla legge

di Dio : Leggi : Lev. 19, 17, 18. Odio ingiusto di Saulle contro Davidde: bontà d'animo di questo verso il suo nemico: Davidos: 1 Re, cap. 24. Davidde odiava que' che odiavano Dio: Cono-SCENZA: Salm. 138, 20, 21. Tristi consequenze dell' odio: Uomo: Prov. 10, 12. La carità è preferibile all'odio: Uomo: Prov. 15, 17. La malizia di chi odia non resterà lungamente celata : Uomo: Prov. 26, 26. Non si offrirà giammai cosa gradita al Signore, se si conserva odio contro alcuno : Sermone : Matt. 5, 23, 24. Errore di colui il quale odia : Giovanni : 1 Epist. 2. 9. 11. B bugiardo colui che dice di amar Dio, mentre odia il suo prossimo : Giovanni : 1 Epist. 4. 20. Chi ama Dio deve odiare il male: Gasù Caisto: Salm. 96, 11. ISBARLE : Am. 5, 15. Quali sono le cose odiate da Dio : Giunici : Deut. 16, 22. Ona-ZIONE: Salm. 5, 6. SAPIENZA: Prov. 6, 16. ISAIA: 1, 14. GEREMIA: 44, 4. ISRAELE: Am. 6, 8. TEM-PIO: Zacc. 8, 17. Ciò che odia il Messia: CHIESA: Salm. 44, g. Apocalisse: 2, 6. Dell' odio senza motivo: Nemici: Salm. 34, 22. Lingua: Salm. 110. 6. GESÙ CRISTO : Salm. 68, 5, 6. SERMONE : Gio. 15, 25. Odio salutare, per rapporto a Dio: Gesù Cristo: Salm. 96, 11. Legge: Salm. 118 . 113, 128, 158, 163, CONOSCENZA: Salm. 138, 20, 21. SAPIENZA: Prov. 8, 13. Dio: Eccli. 17, 23. ISRAELE: Am. 5, 15. PARABOLE: Luc. 14, 26. LAZ-ZARO : Gio. 12, 25. ROMANI : Epist. 12, 9. L'odio è mortule per sè stesso : Tobia : 12, 10. Giustizia: Salm. 10, 6. Esempi dell'odio e delle sue tristi conseguenze: Isacco: Gen. 26, 27. Giacob-BE : Gen. 27, 41. DINA : Gen. 34 , 30. GIUSEPPE : Gen. 37 . 4. ISRAELITI : Esod. 1 , 13: Num. 25 . 18. JEPHTE: Giud. 11, 7. DAVIDDE: 2 Re 5, 8. AMNON: 2 Re 13, 15, 22. SALOMONE: 3 Re 11, 25. JOSAPHAT: 3 Re 22, 8. TEMP10: 1 Esdr. 4. 1. MARDOCHEO : Esth. 7 , 6. GRAZIE : Salm. 17 , 20. AVVERSITA': Salm. 26, 20. APPLIZIONI : Salm. 43, q, 18. Gesù Caistó : Salm. 68 , 5 , 18. Gio-NATA: 1 Macc. 11 . 21. DEMETRIO: 2 Macc. 14, 30. DISCORSI: Gio. 7. 7. SERMONE: Gio. 15, 18.

OFFERTE. Gli Israeliti offrono di buon cuore tutto ciò che possedono di prezioso per fore il tabernacolo, con tutto il necessario pel culto del Signore : PRIMIZIE: Esod. 35, 21 e seg. Offrono auzi gli Israeliti con tanta abbondauza, che Mosè è costretto di ordinare ad un handitore che intimi al popolo che non offerisca più altra cosa: Beseleel: Esod. 36, 1 a 7. Offerte di Davidde, dei principi e del popolo per la fabbrica del Tempio del Signore: Tempio: 1 Par. cap. 29. Offerte fatte al Siguore : Vedi OBLAZIONI, ed anche Doni.

OFFESE: perdonare al prossimo le offese, se vogliamo che Dio ci perdoni i nostri peccali: Vistà : Eccli: 38, 2 a 9, Sermone: Matt. 6, 12. 14, 15. Orazione: Luc. 11, 4. Perdonare tutte e volte che siamo offesi: Vistà: Matt. 18, 15, 21, 22, 33. 5. Parabole: Luc. 17, 3, 4. Eresini: Epist. 4, 32. Colossesi: Epist. 3, 12, 13. Vedi

OFFICIALI più distinti che servirono sotto il regno di Davidde: 2 Re 23, 8 e seg.: sotto quello di Salomone: 3 Re 4, 1 a 21.

OFFICIALI: 1 Paralipomeni, capo 27. O/ficiali della casa di Davidde che amministravano i suoi tesori, le sue possessioni ed i suoi armenti. Nomi de'suoi consiglieri, di que' che stavano altorno ai suoi figliuoli, e de'suoi amici. Anno 2987.

Ciò che precede di questo capo trovesi all'articolo Israele: 1 Par. 27, 1 a 24.

- 25. Super thesauros autem regis fuit Azmoth filius Adiel. His autem thesauris, qui erant in urbibus, et in vicis, et in turribus, præsidebat Jonathao filius Ozim.
- 26. Operi autem rustico, et agricolis, qui exercebant terram, præerat Ezri filius Chelub:
- cebant terram, præerat Ezri tilius Chelub : 27. vincarumque cultoribus Semeias Romathi-
- thes; cellis autem vinariis Zobdius Aphonites.
  28. Nam super olivets et ficets, qua erant in compestribus, Balanan Gederites; super apothecas autem olei Jous.
- 29. Porrò armentis, que pascebantor in Saron, prespositus fuit Setrai Saronites; et super boves in vallibus Saphat filius Adli.
- 30. Super camelos verò Ubil Ismabelites; et super asinos Jadaias Meronathites;
- 31. super oves quoque Jaziz Agareus: omnes hi principes substantiæ regis David,
- 32. Jonathan autem patruus David, consiliarius, vir prudens et litteratus: ipse et Jahiel filius Hachamoni erant cum filiis regis.
- 33. Achitophel etiam consiliarius regis, et Chusai Arachites amicus regis.
- 34. Post Achitophel fuit Joiada filius Banaiæ, et Abiathar. Princeps autem exercitus regis erat Joab.

OFFICIALI: 1 Peralipomeni, cepo 28. Davidde convoca a Gertsalemme lutti i principi d'Isracle, i capi delle tribbi, i capitani ed i suoi figliuoli coi cortigiani. Dichiara Ioro l'intenzione che ebbe di edificare un tempio al Signore: ache Iddio ne riservò la esceusione al suo figlio

Salomone. Davidde esorta Salomone all' osservanza de' comandamenti di Dio: anno 2989.

Convocavit igitur David onnes principes Israel; duces tribuum, et præpositos turmarom, qui misistrabant regi, tribuuos quoquo et centurioues, et qui præerant substantiæ et possessionibus regis, filiosque suos cum eunuchis, et potentes, et cubustissimos quoquo in exercitu Jerosalem.

- 2. Cumque surrexisset rex, et stetisset, alt: Audite me fratres mei, et populus meus. Cogitavi, ut molficarem domum, in qua requiesceret arca federis Domini, et scahellum pedum Dei postri, et ad molficandum omnia paravi.
- 3. Deus autem dixit mihi: Non ædificahis domun nomini meo, eo quod sis vir bellator, et sanguinem fuderis. Davides: 2 Re 2, 1 a 12.
- 4. Sed elegit Dominus Deus Israël me de aniversa domo patris mei, ut esseni rex super Israël in sompiteraum: de Juda enim elegit principes; porrò de domo Juda domum patris mei, et de filius patris mei placui ei, ut me eligere, regem super cuncum Israël. Ibid. ever. 8.
- 5. Sed et de filis meis (filios eoim mibi multos dedit Dominus) elegit Salomonen filium neum, ut sederet in throno regni Domiui saper Israël, SAPIEREA : 9, 7
- 6. dixitque mihi: Salomon filius tuus ædificabit domum meum, et atria mea; ipsum enim elegi mihi in filium, et ego ero ei in patrem. Davione: 2 Re 7, 13, 14.
- Et firmabo regnum ejus usque in æternum, si perseveraverit facere præcepta mea, et judicia, sicut et hodie.
- 8. Nunc ergò coram universo cœtu Israël, audiente Deo nostro, custodite, et perquirite cuncta mandata Domini Dei nostri, ut possideatis terram bonam, et relinquatis eam filiis vestris post vos usquè in sempiteroum.
- 9. Tu autem Selomon, fili mi, scito Deum patris tui, et servito ei corde perfecto, et animo voluntario; omnia enim corde scrutatur Dominus, et universas mentium cogitatioues intelligit. Panscozzon: Salm. 7, 10. Si quesieris eum, invenies; si autem dereliqueris eum, projiciet te in atteruum.
- 10. Nunc ergò, quis elegit te Dominus, ut ædificares domum sanctuarii, confortare, et perfice.

Davidde prescrive a Salomone la forma del tempio da edificarsi, e di tutte le cose che devono servire alla casa del Signore: Tampio: 1 Par. 28, 11 e see.

OG, che significa pane cotto sotto la cenere,

era re di Basan. Egli fu uccisu dal popolo d'Israele per ordine di Dio, perché opponerasi al passaggio del popolo atseso, che s'impadroni del di lui reguo, dave stabilissi in parte: IBARALITI: Nam. 21, 32 a 35: Deut. 3, 1 a 20. ALLARZA: Deut. 29, 7, 8. Giosvi: Deut. 31, 4. MERAVI-GUE: Scilm. 135, 19 a 21.

OLDA la profetessa: era moglie di Sellum, figlio di Theucath. Vedi Holda.

OLIO: suo uso antichissimo per la consucrasione di diversi oggetti: Glacous: Gen. 28, 18: 35, 14. Suo qualità e suo uso pel servizio del tabernucolo: Oloccusti: Esod. 27, 20, 21. Dell'olio per la consectazione dei sacerdoti dell'antica (egge: Sacanori: Esod. 29, 7, 21. Composizione dell'olio che serviva per l'anxione del labernacolo: Altans: Esod. 30, 22 a 33. Olio gella mmulati: Glacomo: Epist. 5, 14.

OLOCAUSTI, sacrifici oci quali le vittime reno interamente consumate dal fuoco sugli altari per tale scopo innalzati. Noè, dopo il diluvitò, innalza un altare, ed offre olocausti al Signore: Not: Gen. 8, 20. Mosè porta al popolo le leggi ed i comandi di Dio, poscia innalza un altare per offrirgli olocausti: Mosè: Esod. 24, 4 a 6.

OLOGNETI: Esodo, cupo 27. Ordinazione risguardante l'altare degli olocausti, l'atrio del labernacio, le tende, le colonne, i vasi sacri, l'olio per le lucerne, e da chi debbano ac-

cendersi: anno 2514.

Il capo precedente trovasi all'articolo Tabannacolo: Esod. cap. 26.

Facies et altare de ligois setim, quod habebit quinque cubinos in longitudine, et totidem in latitudiuo, id est, quadrum, et tres cubitos in altitudine. Bessleke: £50d. 38, 1 e seg.

tudine. Besteret: Esod. 38, 1 e seg.

2. Cornua sutem per quatuor sugulos ex ipso
ernot. et operies illud ære.

3. Faciesque la usus ejus lehetes ad suscipiendos ciueres, et forcipes atque fusciuulas, et ignium receptacula: omoja vasa ex ære fabricabis.

- 4. Craticulamque in modum retis seneam: per cujus quatuor angulos erunt quatuor annuli senei,
- 5. quos pones subter arulam altaris : eritque eraticula usque ad altaris medium.
- 6. Facies et vectes altaris de liguis setim duos, quos operies laminis æneis:
- 7. et induces per circulos, eruntque ex utroque latere altaris ad portandum.
- 8. Non solidum, sed insue et cavum intrinsecus facies illud seut tibi in monte monstratum est. Decango: Esod. 20, 24, 25.

- Facies et atrium tabernaculi, in cojus australi plagă contră meridiem erunt tentoria de bysso retortă: centum cubitos unum latus tenebit în longitudine.
- to. Et columnas viginti cum basibus totidem seneis, que capita cum celatoris suis habeliunt argentea.
- 11. Similiter et in latere »quilonis per longum erunt teoloria centum cubilorum, columnæ viginti, et lusses æneæ ejusdem numeri, et capita earum cuno cælaturis suis argentes.
- 12. In latitudine verò atrii, quod respicit ad occidentem, erunt tentoria per quinquaginta cubitos, et columnæ decem, lusesque totidem.
- 13. In ea quoque atrii latitudine, que respicit ad orientem, quinqueginta cubiti erunt.
- 14. In quibus quiudecim \*cubitorum tentoris lateri uno deputabuntur, columnæque tres, et bases totidem.
- 15. Et in latere altern erunt tentoria cubitos obtinentia quindecim, columnæ tres, et bases totidem.
- 16. Ia introitu verò strii fiet tentorium cubitorum vigiati ex byacintho et purpur\u00e1, coccoque bis tincto, et hysio retori\u00e1, opera plumerii: cotumnas habebii qua tuor, cum bisibus tatidem.
- 17. Omnes columnæ atrii per circuitum vestitæ erunt argenteis laminis, capitibus argenteis, et basibus æncis.
- 18. In longitudine occupabit atrium cubitos centum, in latitudue quinquaginta, altitudo quinque cubitorum erit, fietque de bysso retorià, et habebit bases ruces.
- 19. Cuucta vasa tabernaculi in onnes usus et ceremonias, tâm paxillos ejus quâm atrii ex ære facies.
- 20. Præcipe filiis Israël ut afferant tibi oleum de arboribus olivarum purissimum, piloque contusum: ut ardeat lucerna semper
- 21. in taberoaculo testimouii, extra velum quod oppansuni est testimouin. Et collocabunt eam Auron et filii ejus ut usque mane luceat coram Domino. Perpetuus erit cultus per successiones eorum à filiis Israël.

Per la continuazione, vedi Vesti: Esod. cap. 28.

- OLOCAUSTI: Levitico, capo 1. Iddio prescrive i riti per chi vorrà offrire un' ostia di quadrupedt, e primieramente dell' olocausto di buoi: anno 2514.
- Il capo precedente trovasi all'articolo Mosk: Esod. cap. 40.

Vocavit autem Moysen, et locutus est ei Dominus de tabernaculo testimonii, dicens:

- 2. Loquere siliis Israël, et dices ad eus : homo, qui obtulerit ex vobis hostiam Domino de pecoribus, id est, de bobus et ovihus, offerens victimes,
- 3. si holocaustum fuerit ejus oblatio, ac de armento; masculum immaculatum offeret ad ostium tahermaculi testimonii ad placandum sibi Domioum; Sacknorti Esod. 20. 10.
- 4. ponetque manum super caput hostim, et acceptabilis erit, atque in expistionem ejus proficiens.
- 5. Immolabitque vitulum coram Domino, et offerent filii Aaron sacerdotes sanguinem ejus, fundentes per altaris circoitum, quod est antè ostinm tabernaculi.
- Detractàque pelle hostiw, artus in frusta concident ,
- 7. et subjicient in altere ignem, strue lignorum antè composità:
- 8. et membra quæ sunt cæsa, desuper ordinantes, caput videlicet, et cuncta quæ adhærent jecori,
- intestinis et pedibns lotis aquă : adolebitque ea sacerdos super altare in holocaustum et suavem odorem Domino.

Dell'olocausto di pecore, ovvero di capre, di tortore o di colombini.

- 10. Quod si de pecoribus oblatio est, de ovibus, sive de capris holocaustum, masculum absque maculà offeret:
- 11. immolabitque ad latus altaris, quod respicit ad aquilonem, coram Domino: sanguinem verò illius fuudent super altare filii Aaron per circuium:
- 12. dividentque membra, caput, et omnia que adhærent jecori: et ponent super ligna quibus subjiciendus est ignis:
- 13. intestina verò et pedes lavabunt aquà. Et oblata omnia adolebit sacerdos super altare, in holocaustom et odorem suavissimum Domino.
- 14. Si autem de avibus holocausti oblatio fuerit Domino, de turturibus, aut pullis columbæ,
- 15. offeret eam sacerdos ad nitare et retorto ad collum capite, ac rupto vulneris loco, decurrere faciet sanguinem super crepidinem altaris;
- 16. vesciculam verò gutturis, et plumas proiiciet propè altare ad orientalem plagam, in loco in quo cineres effundi solent:
- 17. confringetque ascellas ejus, et non secabit, neuen ferro dividet eam, et adolebit super altare, liguis igne supposito. Holocaustum est, et oblatio suavissimi odoris Domino.

Per la continuazione, vedi OBLAZIONE: Lev. cap. 2.

- OLOCAUSTI: Levitico, capo 6. Leggi dell' olocausto di ciascun giorno, e del fuoco perpetuo. Ciò che precede di questo capo trovasi all'articolo Ezzeniere: Lev. 6, 1 a 7.
- 8. Locutusque est Dominus ad Moysen, dicens: 9. præcipe Aaron et filiis ejus: hæc est lex holocausti: cremabitur in altari totă nocte usque mane: iguis ex coden altari erit.
- 10. Vestietur tunică sacerdos, et feminalibus lineis: tolletque cineres quos vorans ignis exussit, et ponens juxta alture,
- 11. spuliabitur prioribus vestimentis, indutusque aliis, efferet eos extrà castra, et in loco mundissimo usque ad favillam consumi faciet.
- 12. Ignis autem in altari semper ardebit, quem nutriet sacerdos subjiciens ligna manê per siugulos dies, et, imposito holocausto, desuper adolebit adipes pacificorum.
- 13. Ignis est iste perpetuus, qui nunquam deficiet in altari. Vintù: Luc. 12, 49.

Per la continuazione, v. SAGBIFIZI: Lev. 6, 14 e seg.

L' nso degli olocnosti continuossi presso gli strachiti fino alla venuta del Messia, come appare dai seguenti testi: Dedicazione: Num. cap. 7.
DAVIDDE: 3 Re 24, 24, 25. Abu.: 2 Par. 13, 11.
ACU.B.: 3 Re 18, 30, 30. ACU.Z.: 4 Re 16, 15.
TENHO: 2 Par. 7, 1, 5: 1 Edr. 3, 2 a 6. Salcomone: 3 Re 10, 5. Jolada: 2 Par. 24, 14. Extenta: 3 Par. 29, 7, 27, 31 a 35. Orazione: Salm. 93. Soccosso: Salm. 30, 10. Giudicio: Salm. 49, 9. Potenta: Salm. 65, 14. Isaña: 1, 11. Viati: 15. 56, 7. Pupolo: Germ. 6, 20:7, 21, 22.
TLMPIO: Exech. 46, 11 a 15. Erra: Epist. 10, 6.
Giuda: 1 Macc. 4, 47, 53. Vedi Altare: Sacii-

Parte che spettava ai sacerdoti di questa sorte di sacrifizi: Paccari: Lev. 7, 8 a 10. Iddio domanda l'olocausto di un cuore contrito ed umiliato: Penyrenna: Salm. 50, 17, 8.

OLOFERNE, che significa generale coraggioso, ovvero condottiere forte, era in fatto generale delle armate di Nabuchadouosor.

OLOFERNE: Giuditta, capo 2. Nabuchodonosor comanda ad Oloferne di soggettare al suo impero tatta la terra. Oloferne parte con 120 mila combattenti a piedi e 12 mila a cavallo, e con immense proevvisioni da guerra e da bocca: anno 3348.

Il capo precedente trovasi all'articolo Nabuchononosoa: Giudit. cap. 1.

Anno tertio decimo Nabuchodonosor regis, vi-

gesimă et secundă die mensis primi , factum est verbum in domo Nabuchodonosor regis Assyriorum , ut defenderet se.

- 2. Vocavitque omnes majores natu, omnesque duces, et bellatores suos, et babuit cum eis mysterium consilii sui :
- 3. dixitque cogitationem suam in eo esse, ut omnem terram suo subjugaret imperio.
- 4. Quod dictum cum placuisset omnibus, vocavit Nahuchodonosor rex Holofernem principem militize suze .
- 5. et dixit ei : egredere adversus omne regnum occidentis, et contrà eos præcipuè qui contempserunt imperium meum.
- 6. Non parcet oculus tuus nlli reguo, omnemque urliem munitam subjugabis mihi.
- 2. Tunc Holofernes vocavit duces et magistratus virtutis Assyriorum : et dinumeravit viros in expeditionem, sicut præcepit ei rex, centum viginti millia peditum pugnatorum, et equitum sagittariorum duodecim millia.
- 8. Omnemque expeditionem suam fecit præire in multitudine innumerabilem camelorum, cum his que exercitibus sufficerent copiose, boum quoque armenta, gregesque ovium quorum non erat numerus.
- 9. Frumentum ex omni Syriå in transitu suo parari constituit.
- to. Aurum verò et argentum de domo regis assumpsit multum nimis,
- 11. Et profectus est ipse, et omnis exercitus com quadrigis, et equitibus, et sagittariis, qui cooperuerunt faciem terræ, sicut locustæ.
- Oloferne espugna Melothi, città rinomatissima, passa l'Eufrate, ed entra nella Mesopotamia, saccheggia Madian, devasta le campagne di Damasco, e spande da per tutto il terrore delle sue armi.
- 12. Chmque pertransisset fines Assyriorum, venit ad magnos montes Ange, qui sunt à sinistro Ciliciæ, ascenditque omnia castella eorum, et obtinuit omnem munitionem.
- 13. Effregit autem civitatem opinatissimam Melothi, prædavitque omnes filios Tharsis, et filios Ismaël, qui erant contrà faciem deserti, et ad austrum terræ Cellon.
- 14. Et transivit Euphraten, et venit in Mesopotamiam: et fregit omnes civitates excelsus, quæ erant ibi, à torrente Mambre usquequò pervenistur ad mare :
- 15. et occupavit terminos ejus, à Cilicia usquè ad fines Japheth, qui sunt ad austrum.

- 16. Abduxitque omnes filios Madian , et prædavit omnem locupletationem eorum, omnesque resistentes sibi occidit in ore gladii.
- 17. Et post liæc descendit in campos Damasci in dielius messis, et succendit omnia suta, omnesque arbores, et viness fecit incidi.
- 18. Et cecidit timor illius super omnes inhabitantes terram.

OLOFERNE : Giuditta, capo 3. Tutti i re e tutti i principi della Siria, della Libia e della Cilicia si sottomettono ad Oloferne, mettendo essi, le loro famiglie, le loro città e possessioni nelle sue mani a sua disposizione. Egli assolda da quelle città tutti li uomini robusti e buoni per la guerra, indi distrugge le città stesse e gli Dei, e recide i loro boschetti, affinchè il solo Nabuchodonosor sia tenuto per Dio.

Lunc miserunt legatos suos, universarum urbium ac provinciarum reges ac principes Syrise scilicet Mesopotaniae, et Syriae Sobal, et Lybiae, atque Ciliciæ, qui venientes ad Holosernem , diverunt :

- 2. desinat indignatio tua circa nos : melius est enim ut viventes serviamus Nabuchodonosor regi magno, et subditi simus tibi, quam morientes cum interitu nostro ipsi servitutis nostræ damna patiamur.
- 3. Omnis civitas nostra, omnisque possessio, omnes montes, et colles, et campi, et armenta boum, gregesque ovium, et caprarum, equorumque, et camelorum, et universæ facultates nostræ, atque familiæ, in conspectu tuo sunt;
  - 4. sint omnia nostra sub lege tuå.
  - 5. Nos, et filii nostri, servi tui sumus.
- 6. Veni nobis pacificus dominus, et utere servitio nostro, sicut placuerit tibi.
- 7. Tunc descendit de montibus cum equitibus in virtute magna, et obtinuit omnem civitatem, et omnem inhabitantem terram.
- 8. De universis autem urbibus assumpsit sibi auxiliarios viros fortes, et electos ad bellum. q. Tantusque metus provinciis illis incubuit,
- ut universarum urbium habitatores principes, et bonorati simul cum populis, exirent obviam venienti .
- 10. excipientes eum cum coronis et lampadibus, ducentes choros in tympanis, et tibiis.
- 11. Nec ista tamen facientes, ferocitatem ejus pectoris, mitigare potuerunt.
- 12. Nam et civitates eorum destruxit, et lucos corum excidit.
  - 13. Præceperat enim illi Nabuchodonosor rex,

OLO

ut omnes deos terræ exterminaret, videlicet ut ipse solus diceretur Deus ab his nationibus, quæ potuissent Holofernis potentiå suhjugari.

- 14. Pertransiens autem Syriam Sohal, et omnem Apameam, omnemque Mesopotamiam, venit ad Idumæos in terram Gabas.
- 15. Accepitque civitates eorum, et sedit ibi per triginta dies, in quibus diebus adunari præcepit universum exercitum virtutis sum.

OLOFERRE: Giuditta, capo 4. Il timore e lo spavento invade lo spirito dei figliuoli d'Israele: essi però si preparano a sostenere la guerra, e prendono le necessarie misure di difesa.

Tunc audientes hæc filii Israël , qui habitabant in terrà Juda, timuerunt valdè à facie ejus.

- 2. Tremor et horror invasit sensus eorum, ne hoc faceret Jerusalem et templo Domini, quod fecerat cæteris civitatibus et templis earum.
- 3. Et miserunt in omnem Sanariam per circuitum usque Jericho, et præoccupaverunt omnes vertices montium:
- 4. Et muris circumdederunt vicos suos, et congregaverunt frumenta in præparationem pugnæ.
- 5. Sacerdos etiam Eliachim scripsit ad universos, qui erant contrà Esdrelon, que est contrà faciem campi magoi juxta Dothaim, et universos, per quos vim transitus esse poterat,
- 6. ut obtinerent ascensus montium, per quos
  via esse poterat ad Jerusalem, et illic custodirent, ubi angustum iter esse poterat inter montes.
- 7. Et fecerant filii Israël secundum quod constituerat eis sacerdos Domini Eliachim.
- I figliuoli d'Israele alzano tutti insieme le grida al Signore Iddio, umiliano le loro anime coi digiuni e colle orazioni, e perseverano in quei santi esercizi per esorlazione del sommo sacerdote Eliachim.
- 8. Et clamavit omnis populus ad Dominum instantià magnà, et humiliaverunt animas suas in jejuniis, et orationibus, ipsi et mulieres eorum.
- 9. Et indùerunt se sacerdotes ciliciis, et infentes prostraverunt contrà faciem templi Domini, et altare Domini operuerunt cilicio:
- 10. et clamaverunt ad Dominum Deum Israël unanimiter, ne darentur in prædam infantes eorum, et uxores eorum in divisionem, et civitates eorum, in exterminium, et sancta eorum in pollutionem, et fierent opprobrium Gentibus.
- 11. Tunc Elischim, sacerdos Domini magnus, circuivit omnem Israël, allocutusque est eos,

- 12. dicens: scitote quoniam exaudiet Dominus preces vestras, si manentes permanseritis in jejuniis, et orationibus in conspectu Domini. Geacsallama: Matt. 21, 22.
- 13. Memores estote Moysi servi Domini, qui Amalec confidentem in virtute suâ, et in potentia suâ, et in exercitu suo, et in elypeis suis, et in curribus suis, et in equitibus suis, non ferro pugnando, sed precibus sanctis orando dejecit; Mosi: Esod. 17, 8 a 15.
- 14. Sic erum universi hostes Israël; si perseveraveritis in hoc opere quod coepistis.
- 15. Ad hanc igitur exhortationem ejus deprecantes Dominum, permanebant in conspectu Domini,
- 16. ita ut etiam hi, qui offerebant Domino holocansta, præcincti ciliciis offerrent sacrificia Domino, et erat cinis super capita eorum.
- Et ex toto corde suo omnes orabant Deum, ut visitaret populum suum Israël.

OLOFERME: Giuditta, capo 5. Viene riferito ad Oloferne che li Israeliti si preparano alla difesa: arde di sdegno e di furore, e chiama a sè tutti i prucipi di Moab ed i capi degli Ammoniti, e domanda loro qual sia il valore degli Israeliti, se sieno in gran numero, e chi governi le loro milisie.

Nontistumque est Holoferni principi militiæ Assyriorum, quod filii Israël præpararent se ad resistendum, ac montium itinera conclusissent.

- 2. Et furore nimio exarsit in iracundia magna, vocavitque omnes principes Monbet duces Ammon.
- 3. et dixit eis: dicite milii quis sit populus iste, qui montana obsidet: aut quæ, et quales, et quales sint civitates eorum: quæ etiam sit virtus eorum, aut quæ sit multitudo eorum: vel quis rex militiæ illorum:
- 4. et quare præ omnihus, qui habitant in oriente, isti contempserunt nos, et non exierunt obviam nobis, ut susciperent nos cum pace.
- Achior, capilano degli Ammoniti, interrogato da Oloferne intorno alla stirpe degli Israeliti, racconta le mirabili cose fatte da Dio in loro favore, e lo avverte a non prendere temerariamente la pugna contro di essi, perchè, se non hanno offeso il loro Dio, saranno invincibili.
- 5. Tunc Action dux omnium filiorum Ammon respondens: sit: si digneris audire, domine mi, dicam veritatem in couspectu tuo, de populo

isto, qui in montanis habitat, et non egredietur verbum falsum ex ore meo.

- 6. Populus iste ex progenie Chaldeorum est.
  7. Hic primum in Mesopotaniia babitavit, quoniam nolneruot sequi deos patrum suorum qui
- erant in terrà Chaldeorum. Thare: Gen. 11,31. 8. Deserectes itaque corremonias patrum suorum, qui in multitudine decrum erant,
- 9. unum Denm cœli coluerunt, qui et præcepit eis ut exirent indé, et habitarent in Charan: ABBAMO: Gen. 12, 1 a 4. Cumque operuisset omnem terram fames, descenderont in Ægyptom, illicque per quadringentos annos sie multiplicati avait, ut dinnmerari eorum non posset exercitus. Giaconsec: Gen. 46, 6. Faranowe: Gen. 41, 47 a 57. Giussarve: Gen. 42, 1 a 3: 43, 1, 2, 24, 5, 18.
- 10. Cùmque gravaret eos rex Ægypti, atque in ædificationibus urbium suarum in luto et latere subijugasset eos, clamavernot ad Dominum suum, et percussit totam terram Ægyptii plogis variis. Isaatus: Esod. 1, 7 a 14. Vedi anche Plaone.
- 11. Cumque ejecissent eos Ægyptii à se, et cessisset plaga ab eis, et iterum eos vellent capere, et ad suum servitium revocare, Pasqua: Esod. 12, 33.
- 12. fugientibus his Deus cœli mare aperuit, ita ut hinc et indé aque quasi murus solidarentur, et isti pede sicco fuodum maris perambulando transirent. Mosk: Esod. 14, 29.
- 13. In quo loco dum innumerabilis exercitus Egyptiorum eos persequeretor, ita aquis coopertus est, ut non remaneret vel uous, qui factum posteris nuntiaret. Did. vers. 28.
- 14. Egressi vetò mare rubrum, deserta Sina montis occupaverunt, in quibus nunquam homo babitare potutt, vel filius hominis requievit. Gamana: 2, 6.
- 15. Illic fontes amari obdulcati sunt eis ad bibendum, èt per annos quadraginta annonam de cœlo consecuti sunt.
- 16. Ubicumque ingressi sunt sine arcu et sagittà, et absque scuto et gladio, Deus eorum puguavit pro eis, et vicit.
- 17. Et non fuit qui insultaret populo isti, nisi quandò recessit à cultu Domini Dei sni.
- 18. Quotiescumque autem præter ipsum Deum suum alternin coluernnt, dati sunt in prædam, et in gladiom, et in opprobrium.
- 19. Quotiescumque autem pœoituerunt se recessisse à cultura Dei sui, dedit ei Deus cœli virtutem resistendi.
- 20. Denique Chananæum regem, et Jebusæuin, et Pherezeum, et Hethæuin, et Hevæum, et Amorrhæum, et omnes potentes in Hesebon pro-

- straverunt, et terras eorum, et civitates eorum ipsi possederunt:
- 21. Et usque dum non peccarent in conspectu Dei sui, erant cum illis bona: Deus enim illorum odit iniquitatem.
- 22. Nam et ante hos aonos, cum recessissent a vià, quam dederat illis Deus, ut ambularent in ea, exterminenti sunt præliis a multis ustionibus, et plurimi eorum captivi abducti sunt in terram non suam.
- 23. Nuper antem reversi ad Dominum Deum suum, ex dispersione, quà dispersi fuerant, adanati sunt, et ascenderunt montana hæc omnis, et iterùm possident Jerusalem, ubi sunt sancta eorum.
- 24. Nunc ergo, mi Domine, perquire, si est alique iniquitas eorum in conspectu Dei eorum i ascendamus ad illos, quoniam tradeos tradet illos Deus eorum tibi, et subjugati eruut sub jugo potentin tum.
- 25. Si verò non est offensio populi hujus coram Deo suo, non polerimus resistere illis, quoniam Deus eorum defendet illos; et erimus in opprobrium universe terræ.
- Finito ch'ebbe Achior di parlare, tutti i grandi dell'esercito di Oloferne, sdegnati, pensano di ucciderlo.
- 26. Et factum est, cum cessesset loqui Achior verba hæc, irsti sunt omnes magnates Holofernis, et coglisbant interficere eum, dicentes ad alterutrum:
- 27. Quis est iste, qui filios Israël posse dicat resistere regi Nabuchodonosor, et exercitibus ejus, homines inermes, et sine virtute, et sine periita artis pugna?
- 28. Ut ergo agnoscat Achior, quoniam fallit nos, ascendamus ad montana, et cum capti fuerint potentes eorum, tunc cum eisdem gladio transverberabitur,
- 29. ut sciat omnis gens, quoniam Nabuchodonosor deus terras est, et præter ipsum alius non est.
- OLOFERRE: Giuditta, capo 6. Oloferne, sdegnato, ordina che Achior sia condotto a Betulia, affinchè, presa questa, sia egli ancora punito. I servi di Oloferne lo prendono e lo conducono verso la città; e legatolo per i piedi e per le mani ad un albero, lo lasciano, e se ne tornano al loro Signore.

Factum est autem, cum cessassent loqui, indignatus Holofernes vehementer, dixit ad Achier:

- 2. Quoniam prophetasti nobis, dicens, quod gens Israël defendatur à Deo suo, nt ostendam tibi, quoniam non est Deus, nisi Nabuchodonosor:
- cum percusserimus eos nmnes, sicut hominem unom, tunc et ipse cum illis Assyriorum gladio interibis, et omnis Israël tecum perditione disperiet;
- 4. et probabis, quoniam Nabuchodonosor dominus sit universœ terræ, toncque gladius militiæ meæ transfet per latera tua, et confixus cades inter vulneratos Israël, et non respirabis ultra, donce extermineris com illis.
- Porrò autem si prophetiam tuam veram existimas, non concidat vultus tous, et pallor, qui faciem tuam obtinet, abscedat a te, si verba mea hæc putas impleri non posse.
- 6. Ut autem noveris, quis simal cam illis hæc experieris, ecce ex håc horå illoram populo socisheris, ut, dum dignas mei gladii pœnas exceperint, ipse simul ultioni subjaceas.
- 7. Tunc Holofernes præcepit servis suis, ut comprehenderent Achior, et perducerent eum in Bethuliam, et traderent eum in manus filiorum Israël.
- 8. Et accipientes enm servi Holofernis profecti sunt per campestria; sed cùm appropinquassent ad montana, exierunt contrà eos fundibularii.
- Illi autem divertentes à latere montis, ligavernnt Achior ad arborem manibus et pedibus, et sic vinctum restibus dimiserunt eum, et reversi sont ad dominum suum.
- I figliuoli d'Israele escono da Betulia, sciolgono Achior e lo conducono in cità, dove racconta tutto quello che aveva risposto alle interrogazioni d'Oloferne, e come questi sdegnato avea comandato che fosse messo nelle mani degli Israeliti, onde punirlo con essi.
- 10. Porrò filii Isrsël descendentes de Bethulià, venerant ad eum: quem solventes duxerunt ad Bethuliam, atque in medium populi illum statuentes, percunciati soni quid rerum esset, quod illum vinctum Assyrii reliquissent.
- 11. In diebus illis erant illic principes, Ozias filins Micha de tribu Simeon, et Charmi, qui et Gothoniel.
- 12. In medio itaque senioriam, et in conspectu omnium, Achior dixi omoia, quæ locutas ipse fuerat ab Holoferne interrogatus: et qualiter populus Holofernis voluisset propter hoc verbum interficere eum,
- a. et quemadmodùm ipse Holofernes iratus jusserit eum Israëlitis hâc de causă tradi, ut, dum T. II.

- vicerit filios Israël, tunc et ipsum Achior diversis juheat interire suppliciis, propter loc quod dixisset: Deus cœli defensor eorum est.
- Raccontate ch'ebbe Achior queste cose, tutto il popolo si prostrò per terra adorando il Signore e porgendogli unanimeniente le loro preghiere. Consolano Achior, e gli promettono il soccorso del loro Dio.
- 14. Cùmque Achior universa hæc exposuisset, omnis populus cecidit in faciem, adorsates Dominum, et commani lamentatione, et fletu nonimes preces sons Domino effuderunt, Sup. OLOFERNE: Giudit. 5, 5 s 25.
- 15. dicentes: Domine Dens cœil et terræ, iotuere superbism eorom, et respice ad nostramhumilistem, et seciem sonotorum tucorum attende, et ostende quocism non derelinquis præsomentes de te: et præsomentes de se, et de suå virtute gloriantes homilias.
- 16. Finito itaque fleta, et per totam diem oratione populoram completă, consolati sunt Achior,
- 17. dicentes: Deus patrum nostrorum, cujus tu virtutem prædicasti, ipse tibi hanc dabit vicissitudinem, ut eorum magis tu interitum videas.
- 18. Cùm verò Dominus Deus noster dederit hanc libertatem servis sois, sit et tecum Deus in medio nostrf: ut sicut placuerit tibi, ita cum tuis omnibus converseris nobiscom.
- 19. Tunc Ozies, ficito consilio, suscepit eum in domam suem, et fecit ei creuem megaem.
- 20. Et vocatis omnibus præsbyteris, simul expleto jejunio refecerunt.
- 21. Posteà verò convocatus est omnis populus, et per totam noctem iotrà Ecclesiam oraverunt, petentes auxilium a Deo Israël.
- OLOTEPRE: Giuditta, capo 7. Oloferne assedia Betulia, e, tagliato l'acquedotto, ordina che siano custodite tutte le fontane, per cui vengono a mancare le cisterne ed i serbatoj di acque agli abitanti della città.
- Holofernes autem alterà die præcepit exercitibus suis, ut ascenderent contrà Bethuliam.
- Erant antem pedites bellatorum centum viginti milita, et equites viginti duo milita, prater preparationes virorum illorum, quos occupaverat captivitas, et abducti foerant de provinciis et urbibus noiverse joventuis.
- Omnes paraverunt se pariter ad pugnam contrà filios Israël, et venerunt per crepidinem montis usquè ad apicem qui respicit super Do-

thain, à loco qui dicitur Belma, usque ad Chelmon qui est contrà Esdrelon.

- 4. Filii autem Israël ut viderunt multitudinem illorum, prostraverunt se super terram, mittentes cinerem super capita sma, manimes orantes, ut Dens Israël misericordiam suam ostenderet super populum auum.
- Et assumentes arma sun hellica, sederunt per loca, quæ ad angusti itineris tramitem dirigunt inter montosa, et erant custodientes ea totà die et nocte.
- Porrò Holofernes, dum circuit per gyrum. reperit quod fons, qui influebet, aqueductum illorum à parte australi extrà civitetem dirigeret, et incidi præcepit aquæductum illorum.
- Erant tamen non longe à muris fontes, ex quibus furtim videbantur haurire aquam, ad refocillandum, potius quam ad potandum.
- 8. Sed filii Ammon et Mosh accesserunt ad Holofernem, dicentes: filii Israël, non in lanca nec in sagittă confidunt, sed montes defendunt illos, et muniunt illos colles in precipitio constituti.
- 9. Ut ergo sine congressione pugnæ possis superare eos, pone custodes fontium, ut non haurisot aquam ex eis, et sine gladio interficies eos, vel certé fatigati tradent civitatem suam, quam putant in montibus posstam superari non posse.
- 10. Et plucuerunt verba hæc coram Holoferne, et coram satellitibus ejus, et constituit per gyrum centenarios per singulos fontes.
- 11. Cômque ista custodia per dies viginit fuisset expleta, defecerunt cisternia, et collectiones aquarum omnibus hubitatithus Bethuliam, its ut non esset intrà civitatem undé satiarentur vel unà die, quoniam ad mensuram daliatur populis aqua quotidié.

I cittadini, tormentati dalla sete, vogliono rendere la città ad Otoferne: ma Ozia, principe del popolo, ottiene che si differisca per cinque giorni, sperando nella misericordia del Signore.

- 12. Tunc ad Oziam congregati omnes viri, feminæque, juvenes et parvuli, omnes simul ună voce 13. dixeruut : judicet Dous inter nos et te, quoniam fecisti in nos mala, nolens loqui jaseffică
- quonism fecisti in nos mala, notens loqui pacificè sum Assyriis, et propter hoc vendidit nos Deus in manihus eorum. Mosè: Esod. 5, 21.
- 14. Et ideò non est qui adjuvet, cum prosternamur antè oculos corum in siti et perditione magnà.
- 15. Et nunc congregate universos, qui in civitate sunt, ut spoaté tradamus nos omnes populo Holofernis.

- 16. Melius est enim ut cuptivi benedicamus Dominam viventes, quâm morismur, et simus opprobrium omni curni, cûm viderimus uxores nostras, et infantes nostros mori antê oculos nostros.
- 19. Contestamur hodiè cœlum et terram , et Deum patrum nostrorum , qui ulciscitur nos secuultum peccala nostra, ut jam tradais civilatem in manu militim Holofernis, et sit finis noster brevis nore gladii, qui longior efficitur in ariditate sitis.
- 18. Et cùm hæc dixissent, factus est fletus et ululatus magnus in Ecclesià ab omnibus, et per multas horas unà voce clamaverunt ad Deum, dicentes:
- 19. Peccavimus cum patribus nostris, injustè eginus, iniquitatem fecimus. Israeliti: Salm. 105, 6.
  20. Tu, quia pius es, miserere nostri, aut in
- tuo flagello vindica iniquitates nostras, et noli tradere confitentes te populo, qui ignorat te.
- 21. Ut non dicant inter gentes: ubi est Deus eorum?
- 22. Et cum fatigati his clamoribus, et his fletibus lassati fuissent,
- 23. exurgeos Ozias infusus lachrymis, dixit: æquo animo estote, fratres, et hos quinque dies expectemus à Domino misericordiam. FILIPPESI: Epist. 4. 6.
- 24. Forsitan enim indignationem suam abscindet, et dabit gloriam nomini suo.
- 25. Si autem transactis quiuque diebus non venerit adjutorium, faciemus hac verba qua locuti estis.

Per la continuazione, vedi Giuditta: capo 8.

Giuditta riprende i seniori che vacillano e pensano ad arrendersi il quinto giorno, e li esorta che inculchino al popolo la pazienza, e preghino Dio per lei, e non cerclino di sapere quel che essa vuol fare. Essa si affligge e si umilia, e prostrata per terra, fa orazione per la liberazione del popolo, e perchè le sia data la virtù di abbattere Oloferne: poscia, ornata spleudidamente, esce da Betulia colla sua serva, e presa dagli esploratori. viene condotta dinanzi ad Oloferne: Giuditta: cap. 8, cap. 9 e cap. 10. Giuditta interrogata sopra la sua fuga da Oloferne, lo inganna, e gli promette gloriosa vittoria: ottiene di poter maugiare de' suoi cibi e uscire la notte a fare orazione: nel querto giorno, introdotta al convito di Oloferue, mangia e beve: quegli, acceso dall'amor di lei, si ubbriaca fuormisura: essa fa orazione a Dio, e tronca la testa all'ubbriaco Oloferue, e la porta ai cittadini di Betulia : Giuditta :

cap. 11, cap. 12, cap. 13. Il capo di Oloferne è appeso alle mura di Betulia: li Ehrei danoo addosso alli Assiri, i quali, trovato morto Oloferne, sono presi dallo spavento, e fuggono, abbandonando tutte le cose loro : Giunitta : cap. 14 e cap. 15.

OLTRAGGIO fatto a Dina, figlia di Giacobbe, da Sichem . figlio di Hemor , vendicato da Simeone e Levi, fratelli di Dina, e dalli altri figliuoli di Giacobbe: DINA: Gen. cap. 34.

OLTRAGGIO: Giudici, capo 19. Un levita, riconducendo dalla casa de' genitori di lei la sua moglie, questa, con inauditi orribili oltraggi, è messa a morte dai Gabaoniti, che erano della tribù di Beniamino: il marito, tagliato il ca davere della moglie in pezzi, ne manda un pezzo ad ogni tribù , chiamandole a fare vendetta di sì orrenda scelleraggine.

Il capo precedente trovasi all'articolo Dan : Giudici, cap. 18.

Fuit quidam vir Levites habitans in latere montis Ephratin, qui accepit uxorem de Bethlehem Juda:

- 2. quæ reliquit eum, et reversa est in domnm patris sui in Bethlehem, mansitque apud eum quatum mensibus:
- 3. secutusque est eam vir suus, volens reconciliari ei, atque blandiri, et secum reducere, habens in comitatu puerum et duos asinos : que suscepit eum, et introduxit in domum patris sui. Quod cum audisset socer ejus, eumque vidisset, occurrit ei letus.
- 4. et amplexatus est hominem. Manslique geper in domo soceri tribus diebus, comedens cum eo et bibens familiariter.
- 5. Die autem quarto de nocte consurgens, proficisci voluit. Quem tenuit socer, et ait ad eum : gusta priùs pauxillum panis, et conforta stomachum, et sic proficisceris.
- 6. Sederuntque simul, ac comederunt et biberunt. Dixitque pater puellæ ad generum suum; guæso te, ut bodié life maneas, pariterque lætemur.
- 7. At ille consurgens, compit velle proficisci, Et nihilominus obnixè eum socer tenuit, et apud se fecit manere.
- 8. Mane autem facto parahat Levites iter. Cui socer rursum : oro te, inquit , ut paululum cibi capias, et assumptis viribus, donec increscat dies, posteà proficiscaris. Contederunt ergò simul.
- q. Surrexitque adolescens, ut pergeret cum uxore suà et puero. Cui rursum locutus est socer : considera quod dies ad occasum declivior

- OLT sit, et propinquat ad vesperom: mane apud me etiam bodiè, et duc lætum diem, et cras proficisceris, ut vadas in domum tuam.
- 10. Noluit gener acquiescere sermonibus ejus: sed statim perrexit, et venit contra Jebus, quæ altero nomine vocatur Jerusalem , ducens secum duos asinos onustos, et concubinam.
- 11. Jamque erant juxta Jelius, et dies mutabatur in noctem: dixitque puer ad dominum suum: veni , ohsecro , declinemus ad urbem Jebuszeorum, et maneamus in eå.
- 12. Cui respondit dominus: non ingrediar appidum gentis alienæ, que non est de filis Israel, sed trausibo usque Gaban:
- 13. et cum illuc pervenero, manebimus in ea, aut certé in urbe Ramà.
- 14. Transierunt ergò Jebus, et coeptum carpebant iter, occubuitque eis sol juxta Gabas, quæ est in trihu Benjemin;
- 15. diverteruntque ad esm, ut manerent ihi. Quo cum intrassent, sedebant in platea civitatis, et nullus eos recipere voluit hospitio.
- 16. Et eccè apparuit homo senex, revertens de agro et de opere suo vesperi, qui et ipse de monte erat Ephrajin, et peregrinus habitabat in Gabas. Homines autem regionis illius erant filii Jemini.
- 17. Elevatisque oeulis , vidit senex sedentem hominem cum sarcinulis suis in platea civitatis; et dixit ad eum : uode venis ? et quò vadis ?
- 18. Qui respondit ei: profecti sumus de Bethlehem Juda, et pergimus ad locum nostrum, qui est in latere montis Ephraim, node ieramus in Bethlehem; et nunc vadimus ad domum Dei, nullasque sub tectum suum nos valt recipere,
- 19. habentes paleas, et fœnum in asinorum pabulum, et panem ac vinum in meos et ancilles tum usus, et pueri, qui mecum est : pullà re indigemus nisi hospitio.
- 20. Cui respondit senex : pax tecum sit , ego præbebo omnia, quæ necessaria sunt : tantům , quæso, ne in plateå maneas.
- 21. Introduxitane eum in domum suam, et pabulum asinis præbuit : ac postquam laverunt pedes suos, recepit eos in convivium.
- 22. Illis epulantibus, et post laborem itineris . cibo et potu reficientibus corpora, venerunt viri civitatis illius, filii Belial (idest absque jugo) et circumdantes domum senis, fores pulsare coperunt, clamentes ad dominum domus, atque dicentes : educ virum , qui ingréssus est domum tuam, ut abutamur eo. Sodoma: Gen. 19, 5.
- 23. Egressusque est ad eos senex, et att: nolite fratres, nolite facere malum hoc: quia ingres-

sus est homo hospitium meam, et cessate ab hâc stultitià:

- 24. lisheo filiam virginem, et hic hono babet concubinani, educam ess ad vos, ut humilietis ess, et vestram libidinem complesis: tantòm obsecro, ne scelus hoc contra naturam operemini in virum.
- 25. Nolebant acquiescere sermonibus illius. Quod cernens homo, eduxit ad eos concubinam suam, et eis tradidit illudendam: quá cùm totà nocte absent. dimiserunt eam manê.
- 26. At mulier, recedentibus tenebris, venit ad ostium domus, ubi manebat dominus suus, et ibi corroit.
- 27. Mane facto, surrexit homo, et aperuit ostium, ut cuptam expleret viam: et eccè concubina ejus jacebat aute ostium sparsis in limine manibus.
- 28. Cui ille, putans eam quiescere, loquebatur: surge, et ambulemus. Quá nibil respondente, intelligens quòd erat mortus, tulit eam, et imposuit asino, reversusque est in domum suam.
- 29. Quem cum esset ingressus, arripuit gladium, et cadaver uxoris cum ossibus suis in duodecim partes ac frusta concidens, misit in omnes terminos Israël.
- 30. Quod cum vidissent singuli, couclemenant: nunquam res talis facts est in Israël, ex eo die, quo ascenderunt patres nostri de Ægypto, usquè in præsens tempus: ferte sententism, et in commune decernite, quid facto opus sit.
- OLTRAGGIO: Giudici, capo 20. Tutte le tribù d'Israele si uniscono per vendicare l'oltraggio fatto alla moglie del Levita.

Egrassi itaque sunt omnes filii Israël, et pariter congregati, quasi vir unus, de Dan usque Bersabee, et terra Galasch, ad Dominum in Masplia: Isaazura: Oz. q. o.

- 2. omuesque anguli populorum, et cunctæ tribus Israël in ecclesiam populi Dei convenerunt, quadraginta millia peditum pugnatorum.
- (Nec latuit fillos Benjamin quòd ascendissent filii Israël in Maspha.) Interrogatusque Levite, maritus mulieris interfecte, quomodo tautum scelus perfettatum esset.
- 4. respondit: veni in Gabaa Benjamin com uxore mea, illucque diverti:
- et eccè homines civitatis illius circumdederunt nocte domuni in quà manebam, volentes me occidere, et uxorem meam incredibili furore libidinis vexantes, denique mortus est.
- Quam arreptam, in frusta concidi, misique partes in omnes terminos possessionis vestræ:

- quia nonquam tantum nefas, et tam grande piaculum factum est in Israël.
- 7. Adestis omnes filii Israël, decernite quid fa-
- 8. Stansque omnis populus, quasi unius hominis sermone, respondit: non recedemus in tabernacula postra, nec suam quisquam intrabit domum,
  - g. sed hoc contrà Gabas in commune faciamns.
- 10. Decem viri eligantur è centum ex omnibus tribubus Israël, et centum de mille, et mille de decem millibns, ut comportent exercitui cibaria, et possimus pugnare contra Gabaa Benjamin, et reddere ei pro scelere, quod meretur.
- 11. Convenitque universus Israël ad civitatem, quasi homo unus, cadem mente, unoque consilio.
- Sono spediti ambasciatori a tutta la tribù di Beniamino, perchè siano dati in loro mani gli uomini di Gabua, che hanno commessa così granzle indegnità. Ma i Beniamiti non ascoltano l'ambasciata delle altre tribù, e si uniscono alli abitanti di Gabaa per soccorrerli.
- 12. Et iniserunt nuntios ad omnem tribum Benjamin, qui dicerent: cur tantum nefas in vobis repertum est?
- 13. Tradite homines de Gabas, qui hoc flagitium perpetrarunt, ut moriantur, et auferatur maluni de Israël. Qui noluerunt fratrum suorum filiorum Israël audire mandatum:
- 14. sed ex cunctis urbibus, que sortis sue erant, convenerunt in Gabas, ut illis ferrent auxilium, et coutra universum populum Israël dimicarent.
- 15. Inventique sunt viginti quinque millis de Beojamin educentium gladium, præter habitatores Gubas
- 16. Qui septingenti erant viri fortissimi, ità sinistră ut dextră preliantes, et sic fundis lapides ad certum incientes, ut capillum quoque possent percutere, et nequaquam in alteram partem ictus lapidis deferretur.
- 17. Virorum quoque Israel, absque filiis Benjamin, inventa sunt quadringenta millia educentium gladios, et paratorum ad pugnam.
- 18. Qui surgentes veneruut in domum Dei, lioc est, in Silo: cousulueruntque Deum, stque dixerunt: quis erit in exercitu nostro princeps certeminis contre filios Benjamin? Quibus respondit Dominus: Judas sit dux vester.
- 19. Statimque filii Israël surgentes manè, castrametati sunt juxta Gabas:
- 20. et indé procedentes ad pugnam contra Benjamin, urbem oppugnare coeperunt.

325 OLT

- I Beniamiti, usciti di Gabaa, uccidono 40 mila de figliudi d'Israele. Questi digiunano, si umiliano dinansi al Signore, il quale promette loro la vittoria.
- 21. Egressique filii Benjamin de Gabas, occiderunt de filiis Israël die illo viginti duo millia vicorum.
- 22. Rursum filii Israël, et fortitudine et numero confidentes, in eodem loco, in quo prius certaverant, aciem direxerunt:
- 23. ità tamen, ut prius ascenderent, et flerent coram Domion suquè ad noctem; consolerentque eum, et dicerent; deheo ultrà procedere ad dimicandum contra filios Beujamin fratres meos, an non? Quibus ille respondit: ascendite ad eos, et inite certamen.
- 24. Cùmque filii Israël alterâ die contre filios Benjamin ad prælium processissent,
- Eruperunt filn Benjamin de portis Gabas: et occurrentes eis, tantă in illos cæde bacchati sunt, ut decem et octo millis virorum educentium gladium prosternerent.
- 26. Quamobrem omnes filii Israël venerunt in domnem Dei, et sedentes flebant coram Domino: jejunaveruntque die illu usquè ad vesperam, et abullerunt ei bolosanta, atque pacificas victimas.
- obtulerunt ei holocansta, atque pacificas victimas, 27. et super statu suo interrogaverunt. Eo temnore ibi erat arca fœderis Dei.
- 28. et Phinees filius Eleazari filii Aaron prepositus domus. Consuluerunt igitur Dominum, atque dixerunti: exire ultrà debemus ad pagnam contra filios Benjamin fratres nostros, an quiescere? Quibus ait Dominus: ascendite, cras enim tradam eos in manus vettras.
- I figliuoli d'Israele, pieni di fiducia nel Signore, vanno a combattere contro i Beniamiti, riportano contro di essi una competa vittoria, e sterminano del tutto quella tribà, tolline seicento uomini che fuggirono nel deserto: la città di Gabaa fu presa e bruciata, e tutte le città e i villaggi di Beniamin furono preda del fuoco divoratore.
- 29. Posueruntque filii Israël insidias per circutum urbis Gabaa :

30. et tertià vice, sicut semel et bis, contra Benjamin exercitum produxerunt.

31. Sed et filii Benjamin audacter eruperunt de civitate, et fugientes adversarios longius persecuti sunt, ità nt vulnerarent ex eis sicut primo die et secundo, et cæderent per duas semitas vertentes terge, quarum una ferelastur in Be-

- thel, et altera in Gabaa, atque prosternerent triginta circiter viros:
- 32. putaverunt enim solito eos more cædere. Qui fugam arte simulantes, inierunt consilium, ut abstraherent eos de civitate, et quasi fugientes ad supradictas semitas perducerent.
- 33. Omnes itaque filii Israël surgentes de sedibus suis, tetenderunt aciem in loco, qui vocatur Bsalthamar. Insidiæ quoque, quæ circa urbem erant, psulatim se aperire coperunt,
- 34. et ab occidentali orbis parte procedere. Sed et alis decem millis virorum de universo Israel, habitatores urbis ad certamina provocabant. Ingravatumque est bellum contra filios Benjamin: et non intellexerunt quòd ex omni parte illis instaret interitus.
- 35. Percussitque eos Dominus in conspectu filiorum Israël, et interfeceruut ex eis in illo die viginti quinque millia et centum viros, onnes bellatores et educentes gladium.
- 36. Filii autem Benjamin, cum se inferiores esse vidissent, cœperunt fugere. Quod cernentes filii Israël, dederunt eis ad fugiendum locum, ut ad præparatas insidias devenirent, quas juxta urbem posserant.
- 37. Qui cùm repentè de latilibus surrexissent, et Benjamin terga cædentibus daret, ingressi sunt civitatem, et percusserunt eam in ore gladii.
- 38. Signum autem dederant filii Israël his, quos in insidiis collocaverant, at postquam urbem cepissent, ignem accenderent; ut ascendente in altum fumo, captam urbem demoastrarent.
- 39. Quod cum eernerent filii Israel in ipso certamine positi (pulaverunt enim filii Benjamin eos fugere, et instautius persequebantur, cæsis de exercitu eorum trigiota viris)
- 40. et viderent quasi columnam fumi de civitale conscendere; Benjumin quoque aspiciena retrò, cum caplam cernerneret civilatem, et flammas in sublime ferri;
- 41. qui prius simulaverant fugam, versă facie fortius resistebant. Quod cum vidissent filii Beniamin, in fugam versi sunt.
- 42. et ad viam deserti ire cœperunt, illuc quoque eos adversariis persequentibus; sed et bi, qui urbem succenderent, occurrerunt eis.
- 43. Atque ità factum est, ut ex utràque parte ab hostibus cæderentur, nec erat ulla requies morientiun. Cecidernut, atque prostrati sunt ad orientalem plagam nrbis Gabas.
- 44. Fuerunt autem qui in eodem loco interfecti sunt, decem et octo millia virorum, omnes robustissimi pugnatores.
  - 45. Quod cum vidissent qui remanserant de

Benjamin, fugerunt in solitudinem, et pergehant ad petram, cujus vocabulum est Remmon. In illa quoque fugă palantes, et in diversa tendentes, occiderunt quinque millia virorum. Et cum ultră tenderent, persecuti sunt cos, et interfecerunt, etiam alia duo millia.

46. Et sic factum est, ut omnes qui ceciderant de Benjamin in diversis locis, essent viginti quinque millia, puguatores ad bella promptissimi.

47. Remanserunt itaque de omini numero Benjamin, qui evadere, et fugere in solitudinem potuerunt, sexcenti viri: sederuntque in petrà Remmon mensibus quatuor.

48. Regressi autem filii Israël, omnes reliquies civitatis à viris usquè ad jomenta, gladio percusseruut, couctisque urbes et viculos Benjamio vorax flamma consumpsit. Vedi Insutzi.

Per la continuazione, vedi Jabes-Galaad: Giud. cap. 21.

OMICIDIO: maledizione che true seco: Caïno: Gen. 4, 8 a 12. Sua punizione : Ibid. vers. 15, 24. Not: Gen. Q. 6. Vedi FRATRICIDA: Omicidio commesso de un egiziano sopre un ebreo vendicato da Mosk: Esod. 2, 11, 12 a 15. Omicidio commesso da Phinees per vendicare un delitto contro i costumi : Israeliti : Num. 25, 5 a 8. Saulle vuole uccidere Davidne: 1 Re 18, 10, 11: 13. 2. Q a 11. Joab uccide Abner : Davidde : 2 Re 3, 27. Banna e Rechab uccidono Isboseth : DAVIDDE: 2 Re 4, 6, 7. Davidde vendica quella morte: Ibid. vers, 9 a 12: 3 Re 2, 5, 25, 34, 46. Egli stesso si rende colpevole della morte di Uria: Davidos: 2 Re 11, 14 a 17. Amasia vendica la morte di suo padre i Joas : 4 Re 12, 19 B 21. AMASIA: 4 Re 14, 5. Omicidio proibito dalla legge di Dio: Non occides: Decalogo: Esod. 20, 13. Diverse leggi contro l'omicidio: Leca: Esod. 21, 12 a 26 : 22, 2. Omicidio punito colla morte: Laggi: Lev. 24, 17, 21. Precauzioni che dovevano prendere li Israeliti che avessero commesso un omicidio involontario, per sottrarsi ai cattivi trattamenti dei parenti dell'ucciso, prima che fosse giudicata la causa dinanzi al popolo: CITTA': Num. 35, 11 a 15: Deut. 19, 4 . 6 : Gios. 20 . 1 a 6. Uccisions : Deut. 21, 1.

Omicipio: Numeri, capo 35. Dell'omicidio volontario e non volontario. Legge dell'omicidio volontario e del non volontario.

Ciò che precede trovasi all'articolo Citta': Num. 35, 1 a 15.

16. Si quis ferro percusserit, et mortuus sue-

rit qui percussus est : reus erit homicidii, et ipse morietur.

17. Si Ispidem jecerit, et ictus occubuerit; similiter punietur.

18. Si liguo percussus interierit : percussoris sanguine vindicabitur.

19. Propinquus occisi, homicidam interficiet: statim ut apprehenderii eum, interficiet.

20. Si per odium quis hominem impulerit, vel jecerit quippiam in eum per insidias! Infr. Omicidio: Deut. 19, 21.

21. aut cum esset inimicus, manu percusserit, et ille mortuus fuerit: percussor bomicidii reus erit. Cognatus occisi statim ut invenerit eum, jugulabit. Infr. Omicipio: Deut. 10. 11.

22. Quod si fortuito, et absque odio,

23. et inimicitiis, quidquam horum fecerit,

24. et hoc audiente populo fuerit comprolutum, alque inter percussorem et propinquum sanguinis quæstio ventilata;

25. liberabitor innocens de ultoris manu, et reducetur per sententiam in urbem, ad quara confugerat, manebitque ibi , donec sacerdos maguus, qui oleo sancto unctus est, moriatur.

26. Si interfector extrà fines urbium, que exulibus deputate sunt,

27. fuerit inveutus, et percussus ab eo qui ultor est sanguinis; absque noxà erit qui eum occiderit.

28. Debuerat enim profugus usque ad mortem pontificis in urbe residere. Postquam autem ille obierit homicida revertetur in terram suam.

29. Hec sempiterns erunt, et legitims in cun-

Nissuno sorà punito sulla testimonianza di un solo. Non ricevere danaro da colui che ha sparso del sangue: egli pure dee immediatamente morire.

30. Homicide sub testibus punietur: ad unius testimonium nullus condemnabitur. Vedi Тезтімова. 31. Non accipietis pretium ab eo, qui reus est

sanguinis, statim et ipse morietur.

32. Exules et profugi aute mortem Pontificis
nullo modo in urbes suas reverti poterunt.

33. Ne polluatis terram habitationis vestræ, quæ insontium cruore maculatur: nec aliter expiari potest, nisi per ejus sanguinem, qui alterius sanguinem fuderit.

34. Atque ita emundabitur vestra possessio, me commorante vobiscum, ego enim sum Dominus, qui babito inter filios Israël.

Per la continuazione, vedi EREDITA'; Num. cap. 36.

Omicidio : Deuteronomio, capo 19. L'omicidio volonturio dee essere punito colla morte. Ciò che precede troyasi all'articolo Citta': Deut.

19, 1 a 10.

11. Si quis autem odio habens proximum suum, insidiatus fuerit vitte ejus, surgensque percusserit illum, et mortuus fuerit, fugeritque ad unam de suprà dictis urbibus, Vedi Cirta': Deut. cap. 19, e sopra Osnicioto: Num. 35, so.

12. mitteut seuiores civitatis illius, et arripient eum de loco effugii, tradentque in manu proximi, cuius sanguis effusus est, et morietur.

13. Non misereberis ejus, ut auferes innoxium sanguinem de Israël, ut benè sit tibi.

Per la continuazione, vedi Testimoni: Deut. 19, 14 e seg.

Maledizione contro l'omicidio: Hebat : Deut. 27 . 24. Iddio lo ha in orrore : Sapienza : Prov. 6. 16. 17. Uomo: Prov. 28. 12. VINTÙ: Eccli. 34, 25 a 27. Egli lo rimprovera e lo punisce : LAMENTAZIONI: Gerem. 4, 13. EZECHIELE: 11, 6 a 10. Gebusalemme : Ezech. 22, 2, 4. Sermone : Matt. 5, 21. VIRTU: Matt. 19, 18. DOTTORI: Matt. 23. 33. 34. PASSIONE : Matt. 26, 51, 52. GIUDEI : Ezech. 24, 6 a 10. ISRAELE: Os. 4, 2. L'omicidio chiude le porte del cielo : GALATI : Epist. 5, 19 a 21. Apocalisse : 13, 10. L'omicidio è spesse volte la conseguenza della gelosia e dell'odio: PASSIONE: Matt. 27 . 18 . 23. DISCORSI : Gio. 8 . 44. Giuda : Epist. vers. 11 ; dell' avarizia : Jezabele ne è una prova, facendo essa morire Naboth per impossessarsi della di lui vigna: Achan: 3 Re, cap. 21. Giosse: 24, 14; della lussuria: Davidde ne somministra l' esempio, facendo perire Uris per avere la di lui consorte: DAVIDDE: 2 Re, cap. 11; così dicasi di Erode, facendo de-Capitare San Giovanni Battista: Gusù Caisto: Marc. 6, 17 a 27; dell'ambizione : Abimelech per regnare solo, fa morire 70 fratelli: Abimeuscu: Giud. 9, 5. Athalia distrugge tutto le stirpe reale: ATHALIA: 4 Re, cap. 11. Dell'omicidio giuridico, od in forza di sentenza: Indlatria: Deut. 17, 6, 7. Dell'omicidio fortuito od involonterio : Sup. Omicidio: Num. 35 , 22 a a5. Citta': Deut. 19, 4, 5.

ONAN, che significa dotore, era figlio di Giuda, figlio di Giacobbe, aposa Thanar, vedova di artello maggiore; ma non volendo aver figli da essa, perchè credeva che sarebbero puttosto creduit figli di uso fratello e uno suoi, u semen fundebat in terram ». Il Signore, adegoato d'una al detestabile azione, lo puul di morte: Giuna: Gen. 38, 4, 8 a 10.

ONESIMO, che significa utile, era schiavo di Filemone: ruba al suo padrone, e fugge a Roma, dove è convertio da San Paolo, che era colà in prigione: diventa poscia vescovo di Efeso: Vedi Filemone.

ONESTA', ONESTAMENTE, ONESTO: Testi della Sacra Scrittura sopra ciascuno di questi vocaboli: Elerazano: 2 Macc. 6, 28. Corinty: 1 Epist. 12, 24. SAPIENZA: 8, 18. TESSALONICESI: 1 Epist. 4, 11.

ONIA, sommo sacerdote: felicità de' Giudei sotto il suo pontificato: suo zelo per il tempio di Gerusalemme e per la religione; sua profonda tristezza guando vede che Eliodoro si dispone a saccheggiare tutti i tesori del tempio: sua fervida orazione a Dio: Eliodoro rovesciato a terra per divina virtù, rimane privo di forze e pieno di spavento: Onia prega il Signore Iddio per lui , e gli è donata la vita : Tempio : 2 Macc. cap. 3. Onia è accusato di tradimento verso Eliodoro: sue difesa contro siffatte calunnie: Ibid. cap. 4, 1 a 6. È rimpiezzato nella carica di sommo secerdote da Giasone suo fratello, nell'anno 3829: Ibid. vers. 7 e seg. Giasone pure viene rimpiezzato da Menelao, nell'anno 3832: ma non avendo shorsato la somina promessa, gli è dato a successore Lisia suo fratello : Ibid. vers. 22 e seg. Vedi Giasone. Onia è ucciso da Andronico, nell'appo 3834 : Antioco piange la morte di Onia, ed ordina che sia tolta la vita ad Andronico: Ibid. vers. 34 e seg. Elogio di Onia: NICANORE: 2 Macc. 15, 12. PROFETI: Eccli. 50, i e seg.

ONORE dovuto a Dio : MALICHIA: 1, 6. Vedi Dio: GLORIA. Onore dovuto si Pagri ed elle Ma-DRI . DI PARENTI . BI PASTORI , DI RE , DI PADRONI : vedensi gli articoli corrispondenti a questi nomi, ed anche i seguenti : Domestici : Figli: Servitori. Delle persone e delle cose che si devono onorare: DECALOGO: Esod. 20, 12: Deut. 5, 16. LEG-GI : Lev. 19. 32. SAULLE: 1 Re 15, 30. TOBIA: 1, 16: 4, 3. Gesù CRISTO: Salm. 71, 14. Dio: Salm. 98, 3. SAPIENZA: Prov. 3, 9. Uomo: Prov. 14, 31: 20, 3. SAPIENZA: 8, 10. RICCHIZZE: Eccli. 5, 15. VIRTÙ : Eccli. 7, 29, 33 : 38, 1. Governo : Eccli. 10, 31, 32. GIUDEI: Bar. 2, 17. ANTIOCO: 1 Macc. 1, 41: 2 Macc. 13, 23. NICANORE: 2 Macc. 15. 2. APOSTOLI: Att. 5 , 34. ROMANI: Epist. 2 , 7 , 10: 11, 13, EBREI: Epist. 13, 4.

ONORI terreni: vedi Dignita': Dominazione: Globia vuna. Poco conto che dobbisiino fare degli onori terreni: Abimelken: Giud. 9, 2. L'sinbizione degli onori fu causa della morte di Corne e di tutti i suoi compagni: Core: Num. cap. 16;

di quella di Assalonne: Davidde: 2 Re 15, 1 a 6 cap. 18 intiero; di quella di Adonia; Dayippe: 3 Re 1. 5. SALOMONE: 3 Re 2. 23 a 25: e di quella di Aman : Assuenn: Esth. 3, 1 a 6. Marросико: Esth. 7, 9 в 13: 6, 5 в 9: 7, 9, 10. È prnihito attaccarsi agli onori di questa terra , si devonu anzi disprezzare: Viarù: Eccli. 9 , 16. Governo: Eccli. 10, 29, 30. Popolo: Gerem. 9, 23 . 24. SERMONE : Matt. 6 . 1. MIRACOLI: Matt. 8, 4: 9, 30: Marc. 5, 43: 8, 26. SCANDALO: Blarc. 7. 36. VIRTÙ : Marc. Q. 8. GERUSALEMME: Marc. 11, 33. ISTRUZIONI: Marc. 10, 35 . 43. PASSIONE: Luc. 22, 23, 24 8 27. GALATI: Epist. 6, 2 8 7. GESU CRISTO: Matt. 17 . 9. GIO. BAT-TISTA: Marc. 1, 44. PARABOLE: Matt. 20, 25 8 27. MIRACOLI: Gio. 6, 15. DISCORSI: Gio. 8, 50. Gli nomini attaccati a questo mondo, vanno in cerca degli ppori; gli unmini attaccati a Dio li ricusano: LAZZARO: Gio. 12. 42, 43. PIETRO: Att. 10, 25. 26. PAOLO : Att. 14, 14 FILIPPESI : Epist. 2, 3. TESSALDNICES1: 1 Epist. 2, 6. PIETRO: 1 Epist. 5, 3. Apocalisse: 19, 10: 22, 9. Gli onori per que' che li ambiscono, sono il più delle valte cagione della Inro perdita: Assuzzo: Esth. 3. 1 e seg. MARDOCHEO : 'Esth. 6 , 6 e seg.: 8 , 10. Vedi ASSALONNE: Uomn: Prov. 12, 9. Gli onori talvolta producono disprezzo: SAULLE: 1 Re 10, 27. A chi sono dovuti li onori: SAPIENZA: Prov. 3, 35. Unmn: Prov. 26, 8. Governo: Eccli. 10, 23. VIRTù : Eccli. 11, 1: 37, 29. Hell : 1 Re 2, 3n. Sapienza: Prov. 5 , 9. Governo: Eccli. 10 , 25, 26, 31, 32. Gli onori non si devono ambire ingiustamente : Governo : Eccli. 10, 28, 33. Dor-TORI: Matt. 23, 6 . 10. ORAZIONE: Luc. 11, 43. GIACOMO: Epist. 3. 1. GERUSALEMME: Luc. 20. 46, 47. Opori dovuti alle chiese : vedi Temps.

OOLIAB fu con Beselcel scelto de Dio per escuire i lavori d'oro, d'argeuto e di bronzo, pei lavori di falegname, e per tutto quello che potesse abhisognere per la costruzione del tabernacolo: ambedue furono ripieni dello spirito di Dio, di aspiensa e d'intelligenza: Basatenz: Esod. 35, 30 a 35: 36, 1. Loro cognizioni: Ibid. Esod. 38, 22, 23.

OULLA, che significa tabernacolo o tenda, era una cattiva douna, sotto il nome della quale il profeta Exechiele descrive la turpe idolatria di Samaria: Ooliba, che significa mio tabernacolo, sorella minore di Oolla, è figura delle fornicazioni di Genusaleman: Exech. cap. 25.

OPERAJ, artiginoi: essi non devono immischiursi di affari ecclesiastici: Viarti: Eccli. 38, 26 c seg. Non devesi sospendere la paga dell'operajo: Lucor: Lev. 19, 13. Massia: 16, 61, 8. CORINTJ: 2 Epist. 5, 10. APOCALISSE: 14, 13. Gelosia fra gli operaj riprendevole: PARABOLE: Matt. 20, 1 s 16.

OPERE di Dio, sono tutte buone: Vintù: Eccli. 39, 39 a 41. Lodi che meritano: Ibid. Eccli. 43, 15 e seg. Esse palesano la grandezza del Signore: Meravicus: Salm. 110, 3. Vedansi li articoli Crazzione: Meravicus.

Opene di Dio: Salmo 91. Il profeta Davidde celebra la misericordia e la verità di Dio, il quale è grande in tutte le cose: egli manda in perdizione i cattivi, e salva i giusti.

Il salmo precedente trovasi all'articolo Protezione: Salm. 90.

Bonum est confiteri Domino, et psetlere no-

mini too, Altissime ,

2. ad annuntiandum manė misericordiam tuam,
et veritatem tuam per noctem:

3. in decachordo psalterio; cum cantico, in cithera.

thara.

4. Quia delectasti me, Domine, in factură tuâ:
et in operibus manum tuarum exultabo.

5. Quam magnificate sunt opera tua, Domine!

uimis profundæ factæ sunt cogitationes tuæ.

6. Vir insipiens non coguoscet: et stultus non

intelliget bæc.
7. Cùm exorti fuerint peccetores sicut fænnm :

et apparuerint omnes qui operantur iniquitatem : 8. ut intereant in sæenlam sæeuli : tu autem Altissimus la æternum, Domine.

 Quonism ecce inimici tui, Domine, quonism ecce inimici tui peribunt: et dispergentur omnes qui operantur iniquitatem.

to. Et exeltabitur sicut unicornis cornu meum: et senectus mes in misericordià uberi.

11. Et despexit oculus meus inimicos meos: et in insurgentibus in me malignantibus audiet auris mea.

12. Justus ut palma florebit: sicut cedrus Libani multiplicabitur.

13. Plantati in domo Domini , in atriis domus Dei nostri florebunt,

14. adhuc multiplicabentur in senectă uberi : et bene patientes erunt, ut annuntient :

15. quonism rectus Dominus Deus uoster: et non est iniquitas iu eo.

Per la continuazione, vedi Dio: Salm. 92.

Orene: Iddio giudica del luro merito, secondo l'inclinazione dell'Uoso: Prov. 20, 113 egli rende acisscuno secondo le sue opere: Ibid. Prov. 24, 12. Iddio vede le opere delli uomiui, e le conosce:

Giusti: Salm. 32, 13 a 15; egli giudica ciascuno secondo le sue opere: egli è misericordioso con chi si ravvede e confida in lui, e terribile coi malvagi: Dio: Eccli. 16, 12 a 15; egli vede le nostre opere che paleserà tutte nel giorno del giudizio universale : VIRTÙ: Eccli. 11, 29: 15, 19, 20: egli ha li occhi aperti sopra tutti li andamenti delli uomini, a fine di rendere a ognuno secondo le opere sue : GEREMIA : 32, 19. EZECHIELE : 33, 11 a 20. Maledetto chi fa l'opera del Signore con mula fede : Moas : Gerem. 48, 10 e seg. Iddio conosce le opere huone e cattive di ciascuno: APOCALISSE: 2, 2. 9, 13, 14, 19, 20; egli è scrutatore degli affetti del cuore, e darà a ciascuno secondo le sue azioni: Ibid. cap. 2, vers. 23. Premio a quelli che avranno perseverato nelle opere buone: Ibid. cap. 2, vers. 26 a 28: cap. 22, vers. 12. Le opere degli nomini vanno dietro ad essi dopo la loro morte: Apocasissa: 14, 13.

OPERE BUONE: elleno sono raccomandate da Iddio medesimo: Mose: Esod. 19, 5. Esos-TAZIONE : Deut. 10, 12, 13. LEGGI: Esod. 23, 24. Uomo: Prov. 21, 3. ISAIA: 1, 19. PARABOLE: Ezech. 18, 9. Giostè: 22, 5. Michea : 6, 8. Tem-P10: Zacc. 7, 9. Vintù: Eccli. 35, 12, 13. Sen-MONE: Matt. 5, 16: 7, 21, 24. VIRTU: Matt. 19, 17, 29. PARABOLE: Matt. 20, 2, 4, 8. SERMONE: Luc. 6, 46. LAZZARO: Gio. 12, 26. SERMONE: Gio. 14 . 21 : 15 , 14. ROMANI : Epist. 2 , 6 , 10 , 13. GALATI: Epist. 6, 10. CIECO: Gio. 9, 4. COLOS-SESI: Epist. 1, 10. EBREI: Epist. 6, 10. GIACOMO: Epist. 2, 14, 20, 21. PIETRO: 2 Epist. 1, 10. G10-VANNI: 1 Epist. 2. 4. 5. APOCALISSE: 14. 13: 20. 12. Merito delle buoce opere fatte per un motivo di carità: Abramo: Gen. 15, 1. Cantico: 2 Re 22, 21. ROBOAMO: 2 Par. 12, 12. JOSAPHAT 1 2 Par. 19, 2, 3. GRAZIE: Salm. 17, 23. CONFI-DENZA : Salm. 61 , 11. LEGGE : Salm. 118 , 112. Uomo: Prov. 12, 14. Giusti: Sap. 5, 16. Co-LOSSES1: Epist. 3 , 23. Dio: Eccli. 16 , 15. SER-MONE : Matt. 5 , 12: 6, 6. APOSTOLI: Matt. 10 . 42. VERGINI: Matt. 25, 34 . 36. DISCEPOLI: Luc. 10, 27, 28. SERMONE: Gio. 5, 28, 29. APOSTOLI: Gio. 13, 34, 35. SERMONE: Gio. 15, 16. ROMANI 1 Epist. 8, 28: 13, 8. Commis: 1 Epist. 13, 1 a 3: 15, 58: 2 Epist. 5, 10. GALATI: Epist. 6, 8. Ti-MOTEO: 2 Epist. 2, 5: 4, 7, 8. EBREI: Epist. 13, 16. APOCALISSE: 22, 12. VIRTÙ: Eccli. 12, 2. VI sono delle opere perfettamente buone e degne di ricompensa: Eresim: Epist. 6, 8. Giobre: 1. 22. EZECHIA: 4 He 20, 3. ISATA: 1, 16, 17. MES-SIA: Is. 61, 8. SPERANZA : Salm. 4, 5. GRAZIE: Salm. 17, 24, 25. PIETRO: 2 Epist. 1, 10. G10-VANNI: 1 Epist. 3, 6, 9: 5, 18. Vedansi li esempi di coloro i quali hanno adempito perfettamente le legge, all'erticolo Legge. Le buone opere sono raccomandate: Gio. BATTISTA: Matt. 3, 10. Sen-MONE: Matt. 5, 16: 7, 17, 18: Luc. 6, 43. Ere-SINI: Epist. 2, 10. TIMOTEO: 1 Epist. 6, 18. TITO: Epist. 2, 14: 3, 8, 14. EBRET: Epist. 6, 12: 10, 24. PIETRO 1 1 Epist. 2, 11, 12: 2 Epist. 1, 10. Le buone opere sono necessarie per acquistare l' eterna salute: Sermoni : Matt. 6 . 14 . 15: 7 . 41: Luc. 6, 46. VIRTUI Matt. 19, 17. VERGINI: Matt. 25, 41 # 43. Discepoli: Luc. 10, 25 # 28. PARABOLE: Luc. 13 , 5. APOSTOLI: Gio. 13 , 17. SERMONE: Gio. 15, 14. ROMANI: Epist. 8, 13. Fi-LIPPESI: Epist. 2, 12. TIMOTEO: 2 Epist. 2, 11. 12. Eans: Epist. 10, 36. GIACOMO: Epist. 2, 14. Ricompeusa delle buone opere: Confidenza: Salm. 61, 11. Uomo: Prov. 11, 18. ORAZIONE: Eccli. 36, 18. ISAIA: 3, 10. PROFETI: Ezech. 14, 14. APOSTOLI : Matt. 10, 42. GESU CRISTO : Matt. 16, 27. PARABOLE: Matt. 20, 2, 8. ROMANI: Epist. 2, 6. COBINTJ: 1 Epist. 3, 8: 2 Epist. 5, 10. Tt-MOTEO: 2 Epist. 4. 8. EBBEI: Epist. 6, 10: 10, 35, 11, 26. GIACOMO: Epist. 1, 12: 2, 24. GIUSTI: Sap. 3 , 15. GALATI : Epist. 5 , 22 , 23. EPESINI : Epist. 5, 9, Pincere a Dio in tutte le cose, producendo frutti di ogni buona opera: Romani: Epist. 7, 4. COLOSSESII Epist. 1, 10. GIACOMO: Epist. 3 , 18. Vedi RICOMPENSA. Non fare opere huone per ostentazione: SERMONE: Matt. 6, 1 a 6. PARABOLE: Luc. 17, 10. Fare in pubblice le buone opere, allinchè servano d'esempio alli altri: SERMONE: Matt. 5, 16. NASCITA: Gio. 3, 21. CIEco: Gio. 9, 4; fare tutte le buone opere, di cui siamo espaci : VANITA' : Eccl. 9, 10. ROMANI : Epist. 2, 10. GALATI: Epist. 6, 9, 10. Tito: Epist. 3, 14. Le buone opere sono ben accette a Dio, che le ricompensa : Caïno: Gen. 4, 4, 7. Ennei : Epist. 11, 4. ADAMO : Gen. 5, 22, 24. Nok: Gen. 6, 8, 9: 8, 20, 21. ABRAHAMO: Gen. 22, 15 a 18. Dobbiamo onorare Iddio colle buone opere: To-BIA: 13, 6; opere buone da praticarsi: Giobag: 29, 11 e seg. Gli Angioli Custodi le presentano a Dio: Giorge: 33, 23; fare delle opere di giustizia e carità, prima che giunga il punto di morte, e non aspettare quell'estremo istante per farle : Vintù : Eccli. 14 , 17. Utilità delle buone opere: Ibid. vers. 21. Tutte le opere del; Signore sono buone grandemente : Vintù : Eccli. 3q , 16 a 26. Il giusto che cade in peccato e muore, perde tutto il frutto delle sue buone opere: Ezecuele: 3, 20: 33, 11 a 20. PARABOLE: Ezech. 18, 24. Condizione che devono esse avere perchè siano meritorie: SERMONE: Matt. 6, 1 . 4. Iddio pe è il solo giudice : Ibid. Matt. 7. 21 e seg.

Iddio giudicherà secondo le opere, ricompensando le huone, e castigando le cattive: Romani: Epist. 2, 3 a 10; non giudicare delle altrui opere: questo giudizio appartiene a Dio: Cominti: Epist. 4, 5. Vedi Carita'. Necessità di fare opere buone : non si raccoglierà che ciò che fu seminato: GALATI: Epist. 6 , 7 a 10. Essere zelstori delle buone opere: Gesù Cristo ci ha riscattati per questo fine: Tiro: Epist. 2, 14. Stare intenti alle buone opere: Tiro: Epist. 3, 8, 14. Iddio non fu mai l'ingiustizia di dimenticarle : EBREI : Epist. 6, 10. Praticando le buone opere si fa onorare Iddio, e si fa tacere la maldicenza: Pietro: 1 Epist. 2, 12. Non stancarsi di operar hene: Apo-CALISSE: 2, 5. Fare il bene in qualunque occasione : vedi Bene. È permesso di fare il bene anche in vista della ricompensa che se ne atteude, o che vi è unita : Legge : Salm. 118, 112. SERMONE: Matt. 5. 12: Luc. 6, 23. Colossesi: Epist. 3, 23, 24. Timoteo: 2 Epist. 4, 8. Ebrei: Epist. 11, 24 a 26. Le opere buone pacificano la collera di Dio: Popolo: Gerem. 7, 3. Gio-VANNI: 3 Epist. vers. 11; edificano il prossimo: SERMONE: Matt. 5, 16 GALATI: 1, 23, 24. PIE-TRO : 1 Epist. 2 , 12; ci procurano una ricompensa: Vanita': Ercl. 3, 12. Virtù: Eccl. 14, 20 , 21. ROMANI: Epist. 2, 10. CORINTJ: 1 Epist. 3. 8: 2 Epist. q. 6. Devonsi fare le opere buone anche per timore del fuoco dell'inferno: Marayte GLIE; Salm. 110, 9. LEGGE: Salm. 118, 120. APO-STOLI: Matt. 10 , 28. APOCALISSE: 14 , 7. E permesso ricordare a Dio le buone opere fatte per chiedergli qualche grazia: Ezzema: 4 Re 20, 3: 1s. 38, 3. GRAZIE: Salm. 17, 24, 25. PROMESSE: Salm. 131, 1.

OPERE di misericordia, l'atte o ricusate ai poveri, sono fatte o ricusate a Gesù Cristo: loro ricompensa, o loro castigo: Vergini: Matt. 25, 34 a 46. Gesù Cristo loda la buona opera che gli fece una donna, mentre i suoi discepoli la biasimavano per una falsa apparenza di misericordia verso i poveri: Passione: Matt. 26 . 7 # 13: Marc. 14 . 3 a q. Sono necessarie le opere di misericordia per ottenere il perdono de' propri peccati: Gio. BATTISTA: Luc. 3. o a 14. Opere di misericordia di un Samuritano verso una persona spogliata dagli assassini e malconcia dalle ferite : Discepori : Luc. 10 , 30 a 37. SAULLE: 1 Re 15 , 6. ACHAZ: 2 Par. 28, 9,, 15. Ginbbe era misericordioso: GIOBBE: 29, 13, 16: 31, 17, 18, 19. TIMORE: Salm. 111, 5, 9. Uomo: Prov. 14, 21, 31: 19, 17: 25, 21. POYERI: Eccli. 4 1 e seg. VIRTù : Eccli. 35, 17. DIGIUNO: 13. 58, 7. PARABULA: Ezech. 18 , 7 , 16. MICHEA: 6 , 8. TEMPIO: Zacc. 7 , 9. SERMONR: Matt. 5, 7. MIRACOLI: Matt. 9, 13. APO-STOLI: Matt. 10, 41. VIRTÜ: Matt. 18, 33. SER-MONE: Luc. 6, 35. ROMANI: Epist. 12. 13. Colossesi: Epist. 3, 12. TINOTEO: 1 Epist. 5, 10. Vedi CARITA: ELEMOSINA: POVERI.

OPERE di mortificazione: DAVIDDE: 2 Re 12, 16. ACHAB: 3 Re 21, 27. 29. GIOBBE: 42. 6. NI-NIVE: Giona: 3, 5 a 10. JORLE: 2, 12. CORINTI: 1 Epist. 9, 27. COLOSSESI: Epist. 3, 5. Vedi Mortificazione: Printenza.

OPER di supererogazione: ovvero precetti evangelici: Vintù: Matt. 19, 11, 12. Conitti: Epist. 7, 1, 7, 8. 25, 27, 38 s 40. Relativamente alla poverià: Vintù: Matt. 19, 17, 21, 29.

Opene catiive, opere di tenebre: Eresnix: Epist.

8. 8 a 14; esse sono dispineevoli a Dio e ineritano castigo: Adamo: Gen. 3, 11. Caïno: Gen.

4. 7. Noè: Gen. 6, 5, 6. Araca: Gen. 7, 4.

Noè: Gen. 9, 6. Babele: Gen. 11, 1 a 11. Abbano: Gen. 19, 14. Abbano: Gen. 19, 20. Sonoma: Gen. 19, 11, 24, 26. Admalaco: Gen.

20, 3. Guestpre: Gen. 42, 21: 44, 16. Dio: Esod.

3. 9. Iddio per costriugere il Faranne a Issciere partire il sue popolo, lo colpisce, in un con tutto l'Egitto, di molte piaghe, più terribili le une delle altre: Mosè: Esod. cap. 7 al 12. Vedasi anche la punizione delli adoratori del Vitello D'ono: Esod. cap. 32: con tutto l'articolo Mun
MONAZIONI.

OPERE, o lavori domestici : sotto quale rapporto dette opere sono buone e lodevoli alli occhi di Dio : CREAZIONE : Gen. 2, 15, ADAMO: Gen. 3, 19, 23. VANITA': Eccl. 11, 4. VIRTU: Eccli. 38 , 26 a 37 ; devesi guadagnare il pane col lavoro: Uomo: Prov. 12, 11. VIRTù: Eccli. 20, 30. Vedasi la parabola dei servi diligenti all'articolo VERGINI: Matt. 23, 14 a 30. PAOLO: Att. 18, 3: 20 , 34. CORINTS: 1 Epist. 4 , 12. TESSALONICES1: 1 Epist. 2, 9: 2 Epist. 3, 8, 10, 12. Vedi Ozio: LAYORO: PANE. L'uomo non pecca in tutte le sue opere: PIETRO: 2 Epist. 1, 10. GIOVANNI: 1 Epist. 3, 6, q: 5, 18. Iddio considera le opere che poi facciamo verso il nostro prossimo, buone o cattive, come fatte a lui medesino: Ezecuia: Is. 37. 23. GEREMIA: 1, 19. GERUSALEMME: Zacc. 2, 7, 8, VERGINI: Matt. 25, 40. PAOLO: Att. 9, 5. Co-BINTJ: 1 Epist. 8, 12.

OPERE SERVIL: Prollite in alcune solennità. Vedi PASQUA e PENTICOSTE: Num. 28, 18, 26. Vedi SABATO E TAOMBE: Num. cap. 29. Così era in tutte le altre solennità dell'antica legge: vedansi gli articoli particolari a ciascuna di quelle solennità.

OPHI, che significa pugno, e Phinees, che si-

gnifica figura di confidenza, erano figli del sommo sucerdote Heli: amtettue si rendono colpevoli di empietà col volere ad-mpire le funzioni sacerdotali, riteneado a loro profitto le primizie dei secrifizi, corrompendo le donne che vegliavano alla porta del labernacolo: Hizz: 1 Re, capo 2. SAMULLI: Re, capo 3. Punizione di queste colpe: ARSA 1: Re, capo 4.

OPINIONI: quelle delli uomini sono spesse volte erronee; per esempio Nahud ed Abiu, i quali credono falsamente essere loro permesso di offirire un fuoco straniero: Funco: Lev. 10, 1, 2. Avviso alli Israeliti, perché si ricordino di tutti i comandamenti del Signore, e non vadan dietro ai loro pensieri, alle loro opioini: Comandamenti funco pensieri, alle loro opioini: Re 15, 9. D. Alletta i Re 16, 9. D.

OPPRESSIONE: non è a meravigliarsi se in questo mondo i giusti sono vittima della oppressione de' malvagi : SERMONE: Gio. 15, 18, 19: 16, 33. These alonicesi: 1 Epist. 3, 3, 4. Timoteo: 2 Epist. 3, 12. Pietro: 1 Epist. 2, 21: 4, 19. Esempi della oppressione dei buoni fatta dai cattivi : Caino opprime suo fratello Abele: egli lo uccide: Caïno: Gen. 4, 8. I Sudomiti opprimono Lot in molte insoiere: Supoma : Gen. 19, 4, 9. Esau opprime suo fratello Giscobbe, il quale è costretto a fuggire dalla casa paterna: GIACOBBE: Gen. 27, 41: 28, 5. Li Egiziani opprimouo li ISBARLITI: Esod. 1, 13, 14. Musi: Esod. 5, 5 a 19. Abimelech uccide settanta suoi fratelli per poter reguare: Abimelecu: Giud. 9, 5, 6. Saulle opprime Davidde, e tenta di trafiggerio colla propria lancia: Davidde: 1 Re 18, 11. Assalonne incita a sollevazione il popolo d'Israele contro Davidde, il quale è costretto a fuggire da Gerusalemme co' suoi servi: Ibid. 2 Re 15, 1 a 17. Elia è obbligato di fuggire l'oppressione di Jezabele : Elia: 3 He 19, 2, 3. Jorain chiede la testa di ELISEO: 4 Re 6 , 31. Zaccaria , figlio di Josada , è lapidato per ordine di Joss: Jossba: 2 Par-24. 21. Aman trans lo sterminio di tutti i Giudei del regno di Assurao: Esth. 3, 6. Geremia è oppresso da Plinssur: Geremia: 20, 2; del falso profeta Hanania: Ibid. cap. 28. I tre compagni di Daniele sono oppressi dai confidenti di Nanuchono. NOSOR: Dan. 3, 8 a 12, 19 a 21. Daniele è oppresso dai considenti di Dano: Dan. 6, 4 a 16. Bet : Dan. 14, 27 & 30. I Giudei di Gerusalemme sono oporessi da Antioco: 1 Macc. 1, 22 a 29. Giuda Maccabeo è oppresso da Bacchide ed Alcimo : GIUDA: 1 Macc. 9, 1 a 18; Gionata co'suoi due figli da Trifone: SIMONE: 1 Macc. 13, 20 a 31; S. Giovanni Battista da Erodiade: Minacoti : Matt. 14. 3 a 10 ; Gesù Cristo dai Giudei e-dai loro giudici : Passione: Matt. 26, 57 : 27, 1, 2, 23 a 36 ; li Apostoli dai principi dei Sacerdoti, ec. Apostoli: Att. 5, 17, 18. 40; S. Stefano dai senatori e dalli Scribi: STEFANO: Att. 6, 9 a 14: 7, 56 a 58. S. Giacomo e S. Pietro da Enona: Att. cap. 12; S. Paolo e S. Barnalia dai Giudei increduli: Paoco: Att. 13. 50: 14. 18: 16, 19 a 24. Vedi TRIBOLAZIONE. Iddio pupirà li oppressori dei poveri: Uomo: Prov. 22. 22, 23. ISBABLE : Amos 5. 11. Vedi Poveni. Ajutare li oppressi ingiustamente: Uomo: Prov. 21, 11. 12. Bome di Dio verso que' che proteggono li oppressi : Poven: Eccli. 4. 9 a 11.

ORA: duodecima parte del giorno. Diversi passi della Sacra Scrittura sopra le ore: Vintu: Eccli. 32, 15. PASSIURE: Marc. 15, 25, 33, 34. SAMABITANA: Gio. 4, 6. ROMANI: Epist. 13, 10. PADIO: Alt. 16, 33.

ORAZIONE, preghiera, supplica: quella del giusto è esaudita: Caino: Gen. 4, 4. Sodoma: Gen. q. 19, 21. Isacco: Gen. 24, 12 e seg. Col fervore e colla costanza nell'orazione. Mosè fa riportare la vittoria a Giosnè contro li Amaleciti: Mosk: Esod. 17, 10 a 13. Colla prazique Mosé placa lo sdegno di Dio: Vitello D'oro: Esod. 32, 11 a 14. Pregliiera per il popolo raccomundata si sacerdoti dell'autica legge: San-TUARIO: Lev. 16, 34. Orazione di Mosè nell'alzarsi e nel deporsi dell' arca: Sinai: Num. 10. 35, 36. Iddio alle pregliiere di Mosè guarisce dalla lebbra Maria, sorella di Aronne: Sapuna: Num. 12, 13, 14; revoce le seulenza di morte pronunziata contro tutti i figlinoli d'Israele, i quali mormorano contro Mosè ed Aronne : Giosui: Num. 14, 10 e seg. Mosè ed Aronne pregano Iddio che, salvati gli innocenti, punisca i mormoratori ed i bestemmiatori : Cons : Num. 16 . 20 a 40. Il popolo d'Israele mormora nuovamente: 14 700 mormoratori sono, per comando di Dio , divorati dall' incendio , che fu represso delle orazioni di Mosè e di Aronne: Ibid. vers. 41 a 50. Orazione di Mosè nel deserto di Sin, quando il popolo penuriava di Acqua: Num. 20. 6. Altra orszione di Mosè per placare lo sdegno di Dio cootro il populo che aveva peccato faceudo il vitello d'oro : Tenna : Deut. 9, 25 e seg. Orazione di Giosnè dopo la sconfitta della sua armata sotto le mura della città di Hai: Gios. 7, 6 a 9; di Sansone al Signore Dio suo nel tempio de' Filistei : effetti di questa orazione : SANSONE: Giud. 16 22 8 31; di Anna, moglie di Elcena: quest' orezione è un modello del modo di parlare a Dio invocandone la protezione: Et-CANA : 1 Re 1, 10 e seg. Samuele promette al popolo d'Isrnele di pregare per lui : Samuele: 1 Re 12, 23. Davidde prega il Signore, il quale risponde a ciascuns delle sue domande: David-DE: 1 Re 22, 10 8 12; egli scongiura il Signore di manteuere per sempre viva la parola proferita a favore del suo servo, della sua casa, del suo popolo: Ibid. 2 Re 7, 25 e seg. Salomone la una lunga orazione nel santuario, nel giorno della dedicazione del Tempio: Dedicazione: 3 Re. cap. 8. Ezechia, re di Giuda, fa orazione al Signore e lo prega di liberarlo dalla guerra che gli mipacciava il re d'Assiria: buoni effetti di questa preghiera: Ezecnia: 4 Re 19, 14 a 37.

Orazione: 1 Paralipomeni, capo 17. Davidde sa dunani al Signore, gli testifica tutta la sua ricanoscena per i favori ricevui, e per la benedizione data alla sua casa: anno 2960. Ciò che precede di questo capo trovasi all'articolo Tassevo: 1 Par. 17.1 a 15.

- 16. Cùmque venisset rex David, et sedisset coram Domino, dixit: quis ego sum, Domine Deus, et quæ domus mea, ut præstares mihi talia?
- 17. Sed et hoc perum visum est in conspecta too, ideòque locutus es super domum servi tui etiam in futurum: et fecisti me spectabilem super omnes homines. Domine Deus.
- 18. Quid ultrà addere potest David, cum ità glorificaveris servum tuum, et cognoveris eum?
- 19. Domine, propter famulum tuum juxta cor tuum fecisti omnem magnificentiam hanc, et nota esse voluisti universa magnalla.
- 20. Domine, non est similis tui: et non est alius Deus absque te, ex omnibus, quos audivimus auribus postris.
- 21. Quis euim est alius, ut populus tuus Israël gens una in terră, ad quam perrexit Deus, ut lilieraret et faceret populum sibi, et maguitudine suà alque terroribus ejiceret nationes à face ejus quen de Ægypto liberărat?
- 22. Et posuisti populum tuum Israël tibi ia populuoi usque in ateruum, et tu, Domine, factus es Deus cius.
- 23. Nunc igitur, Domine, sermo quem locutus es famulo tuo, et super domum ejus, confirmetur in perpetnum, et fac sicut locutus es.
- 24. Permaueatque et magnificetur nomen tuum usque in sempiternum : et dicatur : Dominus exer-

cituum Deus Israël, et domus David servi ejus nermanens coram eo.

- 25. Tu enim, Domine Deus meus, revelasti auriculam servi tui, ut ædificares ei domum: et idcircò invenit servus tous fiduciam, ut oret coram te.
- circò invenit servus tous fiduciam, ut oret coram te.

  26. Nunc ergò, Domine, tu es Deus: et locutus
  es ad servum tuum tanta beneficia.
- 27. Et cœpisti benedicere domni servi tui, ut sit semper coram te; te enim, Domine, heoedicente, henedicta erit in perpetuum. DAVIDDE: 2 Re 7. 18 a 20.

Altra preghiera di Davidde per il suo figlio Salomone e per il suo popolo: Tempio: 1 Par. 20, 10 e seg. Umile preghiera di Salomone nel Tempio: 2 Par. 6, 14 e seg. Preghiera di Josaphat all' occasione di una guerra che gli dichiarerono molti popoli unitamente : Josaphat : 2 Par. can, 20. Della preghiera di Manasse dopo la sua conversione a Dio: MANASSE: 2 Par. 33, 19: di Esdra al Signore, alla vista della iniquità del popolo d'Israele e della violazione delle leggi del Signore: 1 Espea : cap. 9; di Nehemia al Siguore per ottenere la ricostruzione di Gerusalemme: essa ebbe il suo pieno effetto: NEHEMIA: 2 Esdr. cap. 1 e cap. 2; di Sora, figlia di Raguel, che fu esaudita: Tobia: 3, 7 e seg.; di Tobia: suoi digiuni e sue elemosine: elogi che ne l'augelo Ruffaele: frutti di quelle buone opere: Tobia: 12. 6 a 15. Le vittorie si riportano più coll'orazione che colle armi: OLOFERNE: Giud. 4, 12 e seg. Gli anziani d'Israele si raccomandano alle preghiere di Giuditta, e queste a quelle degli anziani: Giuditta: 8, 28 a 34. Orazione di Giuditta al Signore prima di uscire da Betulia per andare al campo di Oloferne: Ibid. cap. 9.

Orazione: Esther, capo 13. Preghiera di Mardocheo per la liberazione de Giudei, i qual digiunano per tre di e per tre notti. Manucuno: Esth. 4, 12 a 17, e capo 5. Questa pregliera uon sil trova nell'Ebreo, ma soltanto uella Volgata.

Ciò che precede di questo capo, trovasi all'articolo Lattera: Esth. 13, 1 a 7.

- 8. Mardochæus autem deprecatus est Dominum, memor omnium operum ejus,
- et dixit: Domine , Domine rex omnipotens, in ditione enim tua cuncta sunt posita , et nou est qui possit tum resistere voluotati , si decreveris salvare Israël. Roman: Epist. 8, 31.
- 10. Tu fecisti cœlum et terrom, et quidquid cœli ambitu continetur.

- 11. Dominus omnium es, nec est qui resistat majestati ture.
- 12. Cuncta nosti, et scis quia non pro superbià et contumelià, et aliquà gloriæ cupiditate, fecerim hoc, ut non adorarem Aman superbissimum.
- 13. (Lihenter enim pro solute Isroël etiam vestigià pedan: ejus deosculari paratus essem)
- 14. Sed timui ne honorem Dei mei transferrem ad homiuem, et ne quemquam adorarem, excepto Deo meo.
- 15. Et nunc, Domine rex, Dens Abraham, miserere populi tui, quia volunt nos inimici nostri perdere, et hæreditatem tuam delere.
- 16. Ne despicies partein tuam, quam redemisti tibi de Ægypto.
- 17. Exaudi deprecationem meam, et propitius esto sorti et funiculo tuo, et converte luctum nostrum in gaudium, ut viventes laudemus nomen tuum, Domine, et ne claudas ore te canentium.
- 18. Onnis quoque Israel pari meute et obsecratione clamavit ad Dominum, eò quod eis certa mors impeuderet.

Onzione: Esther, capo 14. Penitenta e lutto di Esther: preghiera che umilmente indirieta al Signore prima di presentarsi al re Assuero: Vedi Mandocuno: Esth. 4, 16: 5, 1. Questa preghiera, come la precedente, non si trova nell'Ebreo, ma soltanto uella Volgata.

Esther quoque regins confugit ad Dominum, pavens periculum quod imminebat.

- Cùmque deposuissel vestes regiss , fletibus et luciui apia indumenta suscepit , et pro unguentis variis, cinere et stercore implevit caput, et corpus suum humiliavit jejuniis: omniaque locs, in quibus sutel lettari cousueverat, crinium laceratione complevit.
- Et deprecabator Dominum Deum Israël, dicens: Domine mi, qui rex noster es solus, adjuva me solitariam, et cujus præter te nullus est auxiliator alina.
  - 4. l'ericulum meum in manibus meis est.
- 5. Audivi à patre meo, quôd tu, Domine, tulisses Israël de cunctis geutibus, et patres nostros ex omnibus retrò unioribus suis, ut possideres hæreditatem sempiterusmi, fecisique ess sicut locutus es. Comandamanti: Deut. 4, 20, 34. Ganto: Deut. 32, 9.
- 6. Peccavimus in conspectu tuo, ed ideireò tradidisti nos in mauus inimicorum nostrorum;
  - 7. coluimus enim deos eorum. Justus es, Domine.
  - 8. Et nunc uon eis sufficit, quod durissima nos

- opprimus servitute, sed rollur manum suarum, idolorum potentim deputantes,
- g. volunt tua mutare promissa, et delere bæreditatem tuam, et claudere ora laudantium te, atque extinguere gloriam templi et altaris tui,
- 10. ut aperiant ora gentium, et laudent idolorum fortitudinem, et prædicent carnalem regem in sempiternum.
- 11. Ne tradas, Domine, sceptrum tuum his, qui non sunt, ne rideant ad ruinam nostram: sed converte cousilium eorum super eos, et eum qui in nos copit savire, disperde.
- 12. Memento, Domine, et osteude te nobis in tempore tribulationis nostræ, et da mibi fiduciam, Donine rex deorum, et universæ potestatis.
- 13. Tribue sermonem compositum in ore meo in conspectu leonis, et transfer cor illius in odium liostis nostri, nt et ipse pereut, et cæteri qui ei consentiunt.
- 14. Nos autem libera manu tuà, ed adjuva me nullum aliud auxilium liabentem, nisi te, Domine, qui habes omnium scientiam:
- 15. Et nosti quia oderim gloriam iniquorum, et detester cubile incircumcisorum et omnis alienigene.
- 16. Tu scis necessitatem meam, quòd abominer signum superbiæ et gloriæ meæ, quod est super caput meum in diebus ostentationis meæ, et detester illud quasi panum menstruatæ, et non portem in diebus silentii mei.
- 17. Et quòd non comederim in mensá Aman, nec milii placuerit convivium regis, et non biberim vinum libaminum,
- 18. et nunquam lætata sit ancilla tua, ex quo huc translata sum usque in præsentem diem, nisi in te, Domine Deus Abraham.
- 19. Deus foriis super omnes, exaudi vocem eorum qui nullam aliem spem haltent, et libera nos de manu iniquorum, et erue me a timore meo. Per la continuazione, vedi Manocaso: Esth.

capo 15.

Preghiera di Giobhe a Dio, perchè gli permetta di sostenere la sua innocenza dinnozi a lui; gli mostra la sua debolezza, la sua miseria e la brevità della sua vita: Giobba: 13, 20 a 28. Preghiera esaudita: redi Speranza i Salm. 4, 1, 2.

Obazione: Selino 5. Nobile preghiera di Davidde, nella quale rappresenta ciò che i malvagi devono temere dalla giustizia di Dio, e ciò che i giusti devono sperare dalla sua bontà.

Verbs mes suribus percipe, Domine, intellige clamorem meum.

- 2. Intende voci orationis meæ, rex meus et Deus meus.
- 3. Quonium ad te oraho: Domine, mane exaudies vocem meam.
- 4. Manè astaho tibi et videbo: quoniam non Deus volens iniquitatem tu es,
- 5. Neque habitabit juxta te malignus: neque permanebunt injusti ante oculos tuos.
- 6. Odisti omnes, qui operantur iniquitatem: perdes omnes, qui loquantur mendacium.
- 7. Virum sanguinum et dolosum abominahitur Dominus: ego autem iu multitudine misericordiæ
- tue.
  8. Introibe in domum tuam : adorabe ad tem-
- plum senctum tuum in timore tuo.
  9. Domine, deduc me iu justitia tua: propter
- inimicos meos dirige in conspectu tuo vism mesin.
  10. Quonism uon est in ore corum veritas:
- cor eorum vanum est.

  11. Sepulchrum patens est gultur eorum, linguis
- suis dolosè ageban; judica illos, Deus Correzione: Salm. 13, 5. Nemici: Salm. 139, 3. Romani: Epist. 3, 13.
- 12. Decidant à cogitationibus suis: secundum multitudinem impietatum corum expelle eos, quonism irritaverunt te, Domine.
- 13. Et lutentur omnes, qui sperant in te, in atternum exultabunt: et liabitabis in eis.
- 14. Et gloriahuntur in te omnes, qui diligunt nomen tuum, quonium tu benedices justo.
- 15. Domine, ut scuto bonæ voluntatis tuæ coronasti nos.

Per la continuazione , vedi Peconto: Salm. 6.

Obazione: Sulmo 12. Davidde prega il Signore che lo illumini, affinche non dorma gianmai sonno di morte, cd affinche èl suo nemeo non dica di aver vinto. Questa preghiera è fatta con un fervore e con una confidenza da servire di modello a tutti que' che vogliono avere ricorso a Dio.

Il salmo precedente trovasi all'articolo Calunnia:
Salmo 11.

Usquequó, Domine, oblivisceris me in finem? Usquequó svertis faciem tusmi à me? 2. Quandità ponsin consilis in sninà meà, do-

lorem in corde meo per diem?

3. Usquequò exultabitur mimicus meus super me? Respice, et exaudi me, Domine Deus meus.

4. Illumina oculos meos ne unquam obdormia u in morte: nequando dicat inimicus meus: prævalui adversus eum.

- 5. Qui tribulant me, exultabunt si motus fuero : ego autem in misericordià tuà specavi.
- 6. Exultabit cor meum in salutari tuo: cautabo Domino qui bona tribuit mihi: et psallam nomini Domini altissimi.

Per la continuazione, vedi Connuzione: Salm. 13.

ORAZIONE: Salmo 16. Orazione di Davidde che chiede con grande affetto al Signore di non essere sopraffatto dai suoi nemici. Questa orazione conviene a tutti coloro, i quali sono affitti dalle persecuzioni dei nemici della toro salvezza, e che Dio solo può liberarti da quelle tribulazioni.

Il sulmo precedente trovasi all'articolo Gasù Carsto: Salm. 15.

Exaudi, Domine, justitium meum: intende deprecutionem meum.

2. Auribus percipe orationem meam, non in labiis dolosis.

- De vultu tuo judicium meum prodest: oculi tui videsnt sequitates.
- 4. Probasti cor meum, et visitasti nocte: igne me examinasti, et non est inventa in me iniquitas,
- 5. ut non loquatur os meum opera hominum; propter verba labiorum tuorum ego custodivi vias duras.
- 6. Perfice gressus meos in semitis tuis, ut non movemutur vestigis mes.
- Ego clamavi, quoniam exaudisti me, Deus : inclina aurem tuam mihi , et exaudi verba mea.
   Mirifica misericordias tuas , qui salvos facis sperantes in te.
- 9. A resistentibus dexteræ tuæ custodi me ut pupillam oculi: sub umbrá alarum tuarum protege me:
- to. à facie impiorum qui me afflixerunt. Ini-
- 11. adipem suum concluserunt: os eorum locutum est superbiam. Giuna: Epist. vers. 16.
- 12. Projicientes me uune circumdederunt me : oculos suos statuerunt declinare in terrain.
- 13. Susceperout me sicut leo paratus ad prædam, et sicut catulus leouis habituss in abditus.

  14. Exurge, Domine, præveni eum, et supplanta eum: eripe animam meam ab impio, frameam tuann ab juimicus manus tuæ.
- 15. Domine, à paucis de terrà divide eos in vità corum: de absconditis tuis adimpletus est venter corum.
- 16. Saturati sunt filiis : et dimiserunt reliquias suas parvulis suis.

17. Ego autem in justitià apparebo conspectui tuo: satiabor cum apparuerit gloria tua.

Per la continuazione, vedi Gazzie: Salm. 17.

Obazione: Salmo 19. Davidde mette questa bella orazione in bocca del suo popolo, per domandare a Dio un felice successo delle sue armi. La Chiesa se ne serve per implorare il soccorso di Dio, pel re e per i principi cristiani. Il salmo precedente trovasi all'articolo Potenza: Salmo 18.

Exaudiat te Dominus in die tribulationis: protegat te nomen Dei Jacob.

- 2. Mittat tibi auxilium de sancto: et de Sion tuestur te.
  3. Memor sit omnis sacrificii tui: et bolocau-
- 3. Memor sit omnis sacrificii tui : et holocaustum tuum pingue fiat.

  4. Tribuat tibi secundum cor tuum : et omne
- consilium tuum confirmet.

  5. Lætabimur in salutari tuo : et in nomine
- Lætsbimur in salutari tuo : et in nomine Dei nostri magnificabimur.
- 6. Impleat Dominus omnes petitiones tuas: nunc cognovi quoniam salvum fecit Dominus chaistum sunn.
- 7. Exaudiet illum de cœlo sancto suo : in potentatibus salus dexteræ ejus.
- 8. Hi in curribus, et hi in equis: nos autem in nomine Domini Dei nostri invocabimus.
- Ipsi obligati sunt et cecideruut : nos autem surreximus et erecti sumus.
- 10. Domine, salvum fac regem: et exaudi nos in die qua invocaverimus te.

OANZIONE: Salmo 20. Orazione in rendimento di grazie dopo la vittoria. Questo salmo è una continuazione del precedente, nel quale Davidle chiedeva la vittoria sui suoi nemici: in questo lo ringratia di avergliela accordata. Conviene questo salmo a Gesti Cristo trionfante del demonio.

Domine, in virtute tuå lætabitur rex: et super salutare tunn exultabit vehementer.

- Desiderium cordis ejus tribnisti ei : et voluntate labiorum ejus non frandusti eum.
- Quoniam prævenisti eum in benedictionibus dulcediuis: posuisti in capite ejus coronam de lapide pretioso.
- 4. Vitam petiit à te ; et tribuisti ei longitudinem dierum in sæculam , et in sæculum sæculi.
- 5. Magna est gloria ejus in salutari tuo: gloriam et magnum decorem impones super eum.
  - 6. Quoniam dabis eum in benedictionem in

- ORA
  seculum saculi: lautificabis cum in gandio cum
  vultu tuo.
- 7. Quoniam rex sperat in Domino: et in misericordià Altissimi non commovebitur.
- 8. Inveniatur manus tua omnibus inimicis tuis: dextera tua inveniat omnes qui te oderunt.
- Pones eos ut clibanum ignis in tempore vultús tui: Dominus in irá sua conturbabit eos, et devorabit eos ignis.
- 10. Fructum eorum de terra perdes: et semen eorum à filiis hominum.
- 11. Quoniam declinaverunt in te mala: cogitaverunt consilia, que non potuerunt stabilire.
- 12. Quoniam pones eos dorsum: in reliquis
- 13. Exaltare, Domine, in virtute tuà : cantabi-

Per la continuazione, vedi Gesù Cristo: Salm. 21.

ORAZIONE: Sulmo 30. Orazione di Davidde a Dio per implorarne il soccorso. Essa è piena di fervore, di confidenza e di umittà. I Padri hanno veduta iu questo salmo i sentimenti e li affetti di Cristo nel tempo di sua passione. Il sulmo precedente trovasi all'articolo Santa': Salm. 29.

n te, Domine, speravi, non confundar in asternum: in jústitiá tuá libera me.

- 2. Inclina ad me aurem tuam, accelera ut
- 3. Esto mihi in Deum protectorem, et in domum refugii, ut salvum me facias.
- 4. Quoniam fortitudo mes, et refugium menm es tu: et propter nomen tuum deduces me, et
- 5. Educes me de laqueo hoc quem absconde-
- 6. In manus tuns commendo spiritum menm: redemisti me, Domine Deus veritutis. Sup. ORA-ZIONE: Salm. 16, 9. PASSIONE: Luc. 23, 46.
- 7. Odisti observantes vanitates supervacue. Ego autem in Domino speravi: exultatio, et lætabor in misericordia tuà.
- 8. Quonium respexisti humilitatem meam, sal-
- 9. Nec conclusisti me in manibus inimici: statuisti in loco spacioso pedes meos.
- 10. Miserere mei, Domine, quoniam tribulor: conturbatus est iu irà oculus meus, auima mea, et venter meus:
- 11. quonissu defecit in dolore vita mes, et soni ntei in gemitibus.

- 12. Infirmata est in paupertate virtus mea: et ossa mea conturbata sunt.
- 13. Super omnes inimices meos factus sum opprobrium et vicinis meis valdè, et timor notis meis.
- 14. Qui videbent me, foràs sugerunt à me: oblivioni datus sum , tenguam mortuus à corde.
- 15. Factus sum tanquam vas perditum: quoniam audivi vituperationem multorum commorenting in circuity.
- 16. In eo dùm convenirent simul adversòm me, accipere animam meam consiliati sunt.
- 17. Ego autem in te speravi , Domine : dixi : Deus meus es tu: in manibus tuis sortes mess. 18. Eripe me de manu inimicorum meorum,
- et à persequentilius me.
- 19. Illustra faciem tuam super servum tuum , salvum me fac in misericordià suà: Domine, non
- confundar, quoniam invocavi te. 20. Erubescant impii, et deducantur in infer-
- pum : muta fiant labia dolosa, 21. que loquantur adversus justum juiquitatem, in superbià et in abusione.
- 22. Quam magna multitudo dulcedinis tum,
- Domine, quan abscondisti timentibus tel 23. Perfecisti eis, qui sperant in te, in con-
- spectu filiorum hominum. 24. Abscondes eos in abscondito faciei tum à
- conturbations hominum. 25. Proteges eos in tabernaculo tuo à contra
- dictione linguarum. 26. Benedictus Dominus: quoniam mirificavit misericordiam suam mihi in civitate munità.
- 27. Ego autem dixi in excessu mentis meæ: projectus sum à facie oculorum tuorum :
- 28. ideò exaudisti vocem orationis mem . dùm clamarem ad te.
- 29. Diligite Dominum omnes sancti ejus, quoniam veritatem requiret Dominus, et retribuet abundanter facientibus superbiam.
- 30. Viriliter agite, et confortetur cor vestrum, omnes qui speratis in Domino.

Per la continuazione, vedi Pendono: Salmo 31.

OBAZIONE: Solmo 54. Davidde, seneciato da Gerusalemme, abbandonato dal suo popolo, perseguitato da suo figlio, tradito dal suo ministro, insultato da Semei, invoca il soccorso del Signore. È salmo profetico, e conviene a Cristo tradito da Giuda.

Il selmo precedente trovesi all'articolo Namici : Salm. 53.

Exaudi, Deus, orationem meam, et ne de-

- spexeris deprecationem mean : intende milii , et exaudi me.
- 2. Contristatus sum in exercitatione meà, et conturbatus sum à voce inimici, et à tribulatione precetoris.
- 3. Ononiam declinavernnt in me iniquitates : et in ira molesti erant mihi.
- 4. Cor meum conturbatum est in me : et formido mortis cecidit super me.
- 5. Timor et tremor venerunt super me : et contexecunt me tenebræ:
- 6. et dixi : quis dabit milii pennas sicut columbæ, et volabo, et requiescam?
- 7. Eccè elongavi fugiens : et mansi in solitudine.
- 8. Expectabam eum qui salvum me fecit, à pusillanimitate spiritus et tempestate.
- q. Præcipita, Domine, divide linguas corum: quonism vidi iniquitatem et contradictionem in civitate.
- 10. Die ac nocte circumdabit eam super muros ejus iniquitas: et labor in medio ejus, et ininstitiå.
  - 11. Et non defecit de plateis ejus napra et dolus.
- 12. Ouoniam si inimicus meus maledixisset mihi, sustinuissem utique:
- 13. et si is, qui oderat me, super me magna locutus fuisset; abscondissem me forsitan ab eo. 14. Tu verò, homo unanimis, dux meus, et
- notus mens, 15. qui simpl mecum dulces capiebes cibos: in domo Dei ambulavimus cum consensu.
- 16. Venist mors super illos: et descendant in infernum viventes:
- 17. quoniam nequitite in habitaculis eorum, in medio eorum.
- 18. Ego autem ad Denm clamavi : et Dominus salvabit me. 19. Vesperè et manè et meridiè narrabo et
- annuntiabo: et exaudiet vocem meam. 20. Redimet in pace animam meam ab his, qui
- appropinquent mihi: quonism inter multos eraut mecum. 21. Exaudiet Deus, et humilishit illos, qui est
- ante secula. 22. Non enim est illis commutatio, et non timuerunt Deum : extendit manum suam in retribuendo.
- 23. Contaminaverunt testamentum ejus, divisi sunt ab irâ vultùs ejus: et appropinquavit cor
- 24. Molliti sunt sermones ejus super oleum ; et ipsi sunt jacula.
- 25. Jacta super Dominum curam tuam, et ipse te enutriet : non dabit in æternum fluctuationem

justo. Vedi SERMONE: Matt. 6, 35. VIRTU: Luc. 12, 22. FIMPLESI: Epist. 4, 6. PIETRO: 1 Epist. 5, 7. 26. Tu verò, Deus, deduces eos in puteum in-

27. Viri sanguinum et dolosi non dimidiabunt dies suos : ego autem sperabo in te, Domine. Per la continuazione, vedi Nemici: Salm. 55.

Orazione per il tempo delle afflizioni e delle persecuzioni: Criesa: Salm 78 e 79. Disposizioni per fare orazione: Lingua: Salm. 140, 1 a 4. Iddio è sempre vicino a coloro i quali lo invocano con fervore: Dio: Salm. 144, 19, 20. Orazione di Salomone, con cui chiede a Dio la SAPIENZA: Q. I a 1Q. L'orazione deve essere indirizzata a Dio, allo spuntare di ogni giorno. Quest'obbligazione è tolta da una delle qualità della manna : Egiziani : San. 16, 27 a 20. Offrire l'orazione a Dio: ciò che gliela rende più gradita: Dio: Eccli. 17, 22. Orazione continua: prepararsi prima di faro orazione. Vintù: Eccli. 18, 27, 23. Vantaggio dell'orazione del giusto: Viarù: Eccli. 35 , 20, 21.

Obazione: Ecclesiastico: capo 36. Orazione dell'autore dell'Ecclesiastico per invocare la misericordia di Dio sul suo popolo e sopra Gernsalemme, ed il terrore e la mano di lui sopra i suoi nemici, affinchè il nome di lui sia glorificato e sia egli riconosciuto come solo Dio.

Miserere nostri, Deus omnium, et respice nos, et ostende nobis lucem miserationum tuarum 2. et immitte timorem tuum super gentes, quæ non exquisierunt te, ut cognoscant quia non est Deus nisi tu, et enarreut megualia tua.

3. Alleva manum tuam super gentes alienas, ut videant potentiam tuam.

4. Sicut enim in conspectu corum sanctificatus es in nobis, sic in conspectu nostro magnificaberis in eis,

5. ut cognoscant te, sicut et nos cognovimus quonism non est Deus præter te, Domine.

6. Innova signa, et immuta mirabilia. 7. Glorifica manum, et brachium dextrum.

8. Excita furorem , et effunde iram.

9. Tolle adversarium, et afflige inimicum. 10. Festina tempus, et memento finis, ut enerrent mirabilia tua.

11. In ira flammse devoretor qui salvatur: et qui pessimant plebem tnam inveniant perditionem.

12. Contere caput principum inimicorum dicentium : non est alius præter nos.

13 Congrega omnes tribus Jacob, ut cognoscaut T. II.

quia non est Deus nisi tu, et enarrent magnalia tua: et hæreditabis eos, sient ab initio.

14. Miserere plebi tum, super quam invocatum est nomen tuum : et Israël, quem coæquasti primogenito tuo. Dio: Esod. 4, 22.

15. Miserere civitati sanctificationis tum Jerusalem, civitati requiei tuze.

16. Reple Sion inenarrabilibus verbis tuis, et glorià tuå populum tuum.

17. Da testimonium his, qui alt initio creature tuæ sunt, et suscita prædicationes, ques locuti sunt in nomine tuo prophetæ priores.

18. Da mercedem sustinentibus te, ut prophetm tui fideles invenientur: et exaudi orationes servorum tuorum.

19. Secundum henedictionem Asron de populo tuo, et dirige nos in viam justitiæ, et sciant omnes qui habitant terram, quia tu es Deus conspector steculorum. Benedizione: Num. 6, 24.

Per la continuazione, vedi Vintù: Eccli. 36. 20 e seg.

Esortazione all'orazione: Paoperi: Eccli. 50. 24 a 26. Orazione di Ezechia a Dio quando è assediato nella città di Gerusalemme da Rabsace, generale del re d'Assiria: Ezecnia: Is. 37, 14 a 20; di Geremia per chiedere a Dio misericordia pel suo popolo, alla vista dei mali che lo opprimono: Giuda: Gerem. 14. 17 8 22; di Gions, la di cui preghiera è esaudita: Niniva: Gion. cap. 2; del profeta Habacuc per le ignoranze del popolo d'Israele: HABACUC: cap. 3. La preghiera fatta da un cuore oppresso per la grandezza dei patimenti e non già pel dispiacere di aver offeso Iddio, non è esaudita dal Signore: Antioco: 2 Macc. 9, 13. Maniera di fare orazione: qualità dell'orazione: SERMONE: Matt. 6, 5 a 13: sua efficacia: Ibid. Matt. 7, 7 a 11. Orazione in commune: suoi vantaggi: Viarù: Matt. 18, 19, 20. L'orazione deve essere fatta con fede: GERUSA-LEMME: Matt. 21, 21, 22. Essa preserva dalle teutazioni: Passione: Matt. 26, 41: Marc. 14, 32 a 48: Luc. 22, 40 a 46. Necessità del raccoglimento per fare orazione: Gio. Battista: Marc. 1, 35. Gesù Cristo ci insegna la maoiera di far orazione: Passione: Matt. 26, 36 e seg.: Marc. 14, 32 a 39: Luc. 22, 39 a 46. Forza ed effetti dell'orazione: condizioni per ben orare: Genusalem-M8: Matt. 21, 21, 22: Marc. 11, 24 8 26.

ORAZIONE: Luca, capo 11. Gesù Cristo insegna ai discepoli la maniera di orare, dimostrando che coll'orazione perseverante s'implora ogni cosa.

Il capo precedente trovasi all'articolo Discapoli: Luc. cap. 10.

Et factum est, cum esset in quodam loco orans, ut cessavit, dixit unus ex discipulis ejus ad eum: Domine, doce nos orare, sient docuit et Joannes discipulos suos.

- 2. Et ait illis: cum oratis, dicite: Pater, sanctificetur nomen tuum. Adveniat regnum tuum.
  - Panem nostrum quotidianum da nobis hodië.
     Et dimitte nobis peccata nostra, si quidem
- et ipsi dimittimus omni debenti nobis. Et ne nos inducas in tentationem. Szamone: Matt. 6, 9 a 13
- Et ait ad illos: quis vestrûm habebit amicum, et ibit ad illum mediă nocte, et dicet illi: amice, commoda mibi tres panes.
- 6. quonism amicus meus venit de vià ad me, et non habeo quod ponem ante illum,
- et ille deintòs respondens, dicat: noli mihi molestus esse, jam ostium clausum est, et pueri mei mecum sunt in cubili; non possum surgere et dare tibi.
- 8. Et si ille perseveraverit pulsaus; dico voliss: et si non dabit illi surgens, eò quòd amicus ejus sit; propter improbitatem tamen ejus surget, et dabit illi quotquot habet necessarios.
- 9. Et ego dico vobis: petite, et dabitur vobis: quærite, et invenietis: pulsate, et aperietur vobis. Geremia: 29, 12. Gerusalemia: Marc. 11, 24. Giacomo: Epist. 1, 5, 6.
- 10. Omnis enim qui petit, accipit : et qui querit, invenit : et pulsanti sperietur.
- 11. Quis autem ex vobis patrem petit panem: numquid lapidem dabit illi 7 Aut piscem: numquid pro pisce serpentem dabit illi 7 Seamone: Matt. 7, 7, a 10.
- 12. Aut si petierit ovum: numquid porriget illi scorpionem?
- . 13. Si ergò vos, cùm sitis mali, nostis bona data dare filiis vestris: quantò magis Pater vester de cœlo dabit spiritum bonum petentibus se?

## Demonio mutolo. Bestemmie de' Giudei. Regno diviso.

- 14. Et erst ejiciens dæmonium, et illud erst mutum. Et cum ejecisset dæmonium, locutus est mutus, et admiratæ sunt turbæ. Miracott: Matt. 9, 32 s 34.
- 15. Quidam autem ex eis dixerunt: in Beclzebub principe dæmoniorum ejicit dæmonia.
- 16. Et alii tentantes, signum de cœlo quærebant ab eo.
  - 17. lose autem, ut vidit cogitationes corum,

- dixit eis: omne regnum iu seipsom divisum desolabitur, et domus supra domum cadet.
- 18. Si autem et satans in seipsum divisus est, quomodò stabit regnum ejus? Quia dicitis in Beelzehub me ejicere dæmonia.
- 19. Si autem ego in Beelzebub ejicio dæmonia, filii vestri in quo ejiciunt? Ideò ipsi judices vestri erunt.
- 20. Porrò si in digito Dei ejicio dæmonia: profecto pervenit in vos regnum Dei.

Campione armato. Chi non è con Gesù Cristo è contro Gesù Cristo. Il demonio ritorna alla sua casa, donde era uscito, con sette altri spiriti peggiori di lui.

- 21. Cùm fortis armatus custodit atrium suum, in pace sont ea quæ possidet.
- 22. Si autem fortior eo superveniens vicerit eum, universa arma ejus auferet in quibus confideliat, et spolia ejus distribuet. Chiesa: Is. 49, 24.
- 23. Qui non est mecum, contra me est: et qui non colligit mecum, dispergit.
- 24. Cum immundus spiritus exierit de homine, ambulat per loca insquosa quærens requiem: et non inveniens, dicit: revertar in domuun meam unde exivi. Minacout: Malt. 12. 43.
- 25. Et cum venerit, invenit cam scopis mundatam, et ornatam.
- 26. Tunc vadit, et assumit septem alios spiritus secum, acquiores se, et ingressi habitant ibi. Et fiunt novissima hominis illius pejora prioribus. Uomo: Prov. 26. 11.

Beatitudine della madre di Gesù Cristo. — Regina del mezzogiorno e dei Niniviti.

- 27. Factum est autem, cum bæc diceret, extollens vocem quædam mulier de turbû, dixit illi: beatus venter qui te portavit, et ubera quæ suxisti.
- 28. At ille dixit: quinimò besti qui sudjunt verbum Dei, et custodiunt illud.
- 29. Turbis sutem concurrentibus cœpit dicere: generatio bæc, generatio nequam est: signum quærit, et signum non dabitur ei, nisi signum Jone prophetæ. Miakcou: Matt. 12, 39.
- 30. Nom sicut fuit Jones signum Ninivitis, ità erit et Filius hominis generationi isti. Niniva: Gion. 2, 1.
- 31. Regina austri surget in judicio cam viris generationis hujus, et condemnabit illos: quia venit à finibus terræ audire sapientiam Salomonis: et eccè plusqu'am Salomon hic. Salomone: 3 Re 10, 1.

32. Viri Ninivitæ surgent in judicio cum generatione hac, et condemnabunt illam: quis ponitentiam egerunt ad prædicationem Jonæ, et eccè plusquam Jones hic. Niniva: Gim. 3, 5.

Lampada sopra il candelliere: occhio semplice, corpo illuminato.

- 33. Nemo lucernem accendit, et in abscondito ponit, neque sub modio; sed super candelabrum, ut qui ingrediuntur lumen videent. PARABOLE: Marc. 4, 21.
- 34. Lucerna corporis tui est oculus tuus. Si oculus tuus fuerit simplex, totum corpus tuuni lucidum erit: si autem nequam fuerit, etiam corpus tuum tenebrosum erit. SEAMONE: Matt. 6, 22, 23.
- 35. Vide ergò ne lumen, quod in te est, tenebræ sint.
- 36. Si ergò corpus tuum totum lucidum fuerit, non bahens sliquam partem tenebrarum, erit lucidum totum, et sicut lucerna fulgoris illuminabit te.

Di fuori del bicchiere e del piatto. Negligenza della carità.

- 37. Et com loqueretur, rogavit illum quidem Pharisens, ut pranderet apud se. Et ingressus recubuit.
- 38. Pharisseus antem cœpit intra se reputans dicere, quarè non baptizatus esset ante prandium.
- 39. Et sit Dominus ad illum: nunc vos, Plarisci, quod deforis est calicis et catini mundatis: quod antem intús est vestrúm, plenum est rapiná et iniquitate.
- 40. Stulti, nonne qui fecit, quod desoris est, etiem id, quod deintus est fecit ? Dorron: Matt. 23, 25, 26.
- 41. Verumtamen quod superest, date eleemosynam: et eccè omnia munda sunt vobis. To-BIA: 12, 9.

Guai ai Farisei ed ai dottori della legge!

- 42. Sed væ vobis Pharisæis, quia decimatis mentham et rotam, et omne olus, et præteritis judicium et charitatem Dei: hæc autem oportuit facere, et illa non omittere: Dotton: Matt. 23, 23.
- 43. Væ vobis Pherisæis, quia diligitis primes cathedras in synagogis, et selutationes in foro. Ibid. vers. 6, 7.
- 44. Væ vobis, quie estis at monumenta, quæ non apparent, et homines embulantes suprà nesciunt.

- 45. Respondens autem quidam ex legisperitis, ait illi: Magister, læc dicens etiam contumeliam nobis facis.
- 46. At ille sit: et vobis legisperitis væ: quin oneratis homines oneribus, quæ portare non possunt, et ipsi nno digito vestro non tengitis sarcines. Ibid. vers. 4.
- 47. Væ vobis, qui ædificatis monumeuta prophetarum: patres autem vestri occiderunt illos.
- 48. Profectò testificamini quòd consentitis operibus patrum vestrorum: quoniam ipsi quidem eos occiderunt, vos autem adificatis eorum sepulchra.
- 49. Proptereà et sapientia Dei dixit? mittam ad illos prophetas et apostolos, et ex illis occident et persequentur;
- 50. ut inquiratur sanguis omnium prophetarum, qui effusus est à constitutione mundi à generatione istà,
- 51. à sanguine Abel usquè ad sanguinem Zucharise, qui periit inter altare et ædem. Ità dico vobis requiretus ab hàc generatione. Caino: Gen. 4, 8. Johana: 2 Par. 24, 20 s 22. Dottori: Matt. 23, 35.
- 52. Væ vobis legisperitis, quie tulistis clevem scientiæ, ipsi non introistis, et eos qui introibent prohibuistis.
- 53. Com sutem hæc ad illos dicerct, cæperunt Pharisæi et legisperiti graviter insistere, et os ejus opprimere de multis,

54. insidiantes ei, et quærentes aliquid capere de ore ejus, ut accusarent eum.

Per la continuazione, vedi Vintù: Luc. cap. 12.

Orazione continus: parabola del giudice iniquo e della vedova importuna. Gli eletti saranno
sauditi infalibilmente: Panaoua: Luc. 18, 1 = 14.
Virtà: Eccli. 18, 21. Gesù Cristo passava la
notte in orazione: Stamone: Luc. 6, 12. L'orazione continue è raccomandata: Coussess: Eccli.
4, 2. Tzsantonicrs: 1 Epist. 5, 17. Si ottiene
tutto pregando in nome di Gesù Cristo, e restando fedele a lui: Stamone: Gio. 14, 13, 14:
15, 7: 16, 23, 24.

OBAZIONE: Giovanni, capo 17. Orazione di Gesù Cristo al Padre per la giorificazione di ambedue. Il capo precedente trovasi all'articolo SERMONE: Gio. cap. 16.

H.ec locutus est Jesus: et sublevatis oculis in cœlum, dixit: Pater, venit hora, clarifica filium tuum, ut filius tuus clarificet te:

2. Sicut dedisti ei potestatem omnis carnis, ut

omne, quod dedisti ei, det eis vitam mternam. Gesù Cristo: Matt. 28, 18.

- 3. Hac est autem vita aterna: ut cognoscant te solum Deum verum, et quem misisti Jesum Christum. Dio: Sap. 15, 3.
- 4. Ego te clarificavi super terram: opus consummavi, quod dedisti mihi, ut faciam:
- 5. et nunc clarifica me tu, Pater, apnd temetipsum, claritate, quam habui, prius quam mundus esset, apud te.

## Gesù Cristo prega anche per i suoi discepoli.

- Manifestavi nomen tuum homiuibus, quos dedisti mihi de mundo: tui eraut, et mihi eos dedisti: et sermonem tuum servavernnt.
- 7. Nunc cognoverunt, quia omnia, que dedisti milii, abs te sunt :
- 8. quia verba, quæ dedisti mihi, dedi eis: et ipsi acceperunt, et cognoyerunt verè, quia à te exivi, et crediderunt, quia tu me misisti.
- 9. Ego pro eis rogo: non pro mundo rogo; sed pro his, quos dedisti milii, quin tui sunt:
- sed pro his, quos dedisti mihi, quin tui sunt:

  10. et men omnia tua sunt, et tua men sunt:
  et clarificatus sum in eis.
- 11. Et jam non sunt in mundo, et hi in mundo sunt, et ego ad te venio. Pater sancte, serva eos in nomine tuo, quos dedisti mihi, ut sint unum,
- 12. Cum essem com eis, ego servaham eos in nomine tuo. Quos dedisti mihi, custodivi, et nemo ex eis periit, nist ílius perditionis, ut scriptura impleatur. Passione: Matt. 27, 4, 5. Gesù Catsto: Salm. 108. 7: Gio. 18. 4.
- 13. Nunc autem ad te venio: et liæc loquor in mundo, ut habeant gaudium meum impletum in semetipsis.
- 14. Ego dedi eis sermonem tuum, et mundus eos odio habuit, quia non sunt de mundo, sicut et ego non sum de mundo.
- et ego non sum de mundo.

  15. Non rogo ut tollas eos de mundo, sed ut serves eos à malo.
- 16. De mundo non sunt, sicut et ego non sum
- 17. Sanctifica eos in veritate. Sermo tuus veritas est.
- 18. Sicut tu me misisti in mundum, et ego
- misi eos in mundum.

  19. Et pro eis ego sanctifico meipsum, ut sint et ipsi sanctificati in veritate.
- Gesù Cristo, dopo di aver pregato per i suoi di scepoli, prega anche per quelli che erano per credere in lui.
  - 20. Non pro eis autem rogo tantum, sed et

- pro eis, qui credituri sant per verbum eorum
- 21. ut omnes unum sint, sicut tu Pater in me, et ego in te, ut et ipsi in nobls unum sint, ut credat mundus, quia tu me misisti.
- 22. Et ego claritatem, quam dedisti mihi, dedi
- 23. Ego in eis, et tu in me, ut sint consummati in unum; et cognoscat mundus, quia tu me misisti, et dilexisti eos, sicut et me dilexisti.
- 24. Pater, quos dedisti mini volo, ut ubi sum ego, et illi sint mecum, ut videant claritatem meana, quam dedisti milu; quia dilexisti me ante constitutionem mundi.
- 25. Pater juste, mundus te non cognovit; ego autem te cognovi, et hi cognoverunt, quia tu me
- 26. Et notum feci eis uomen tuum, et notum faciam: ut dilectio, quà dilexisti me, in ipsis sit et ego in ipsis.

Per la continuazione, vedi PASSIONE: Gio. cap. 18.

ORAZIONE della chiesa di Gerusalemme visibilmente esaudita: Pierao: Att. 4. 23 e seg.: 10 . 1 a 8. Orazione di tutta la Chiesa per San Pietro incatenato in prigione: effetti meravigliosi di quella orazione: Enone: Att. 12, 3 a 18. Lo Spirito Santo prega in noi nelle nostre orazioni : Ro-MANI : Epist. 8, 26, 27, Gli uomini nel fare orazione devono essere scoperti e le donne velate : ragioni di ciò. Conints: 1 Epist. 11, 1 a 16. Coll'orazione si ottengono da Dio grandi soccorsi nelle tribolazioni : l'orazione deve essere reciproca fra i fedeli ed i pastori: Comats: 2 Epist. 1, 8 a 11. Essa è necessaria per combattere i nemici dell' eterna salute : Eresini : Epist. 6 . 10 a 18. Nelle tribolazioni manifestare a Dio le proprie richieste per mezzo della orazione: Filis-PES1 : Epist. 4, 6.

Onazione reciproco: San Paolo si raccounanda conzioni del fedeli: egli pure prega per essi: Tessalconicosi: 2 Epist. 3, 1, 2. Ensui: Epist. 13, 18 a 21. Orare in ogni luogo: Thuotro: 1 Epist. 2, 8; e con confidenza: Ibid. 1 Epist. 5, 12. Genà Cristo, col suo esempio, ci insegna il mezzo di fare essudire da Dio le nostre orazioni: Ensu: Epist. 5, 7. Condizioni per ottenere da Dio ciò che gli domandismo nelle nostre orazioni: Giacomo: Epist. 1, 5 a 8. Per qual causa non si ottiene ciò che si domanda: Ibid. Epist. 4, 1 a 3. Potere dell'orazione del giusto: Ibid. Epist. 5, 16 a 18. Vegliare nelle orazioni: Putrao: 1 Epist. 4, 7. È la coscienza che ci fa conoscera se l'orazione nostra sarà o non sarà essudita: Giovanne:

1 Epist. 3, 18 a 22. Che debbasi chiedere nelle orazioni , perchè siano esaudite: Ibid. : Epist. 5, 14, 15. L'orazione è un' arma potente contro il demonio e le ribellioni della carne e del sanque : Eresini : Epist. 6. 11 a 18. Pietro : 1 Epist. 5, 8. Necessità e vantaggi dell'orazione : Viarù : Eccli. 18. 22: 35, 16 a 20. Sermone: Matt. 7. 7. 8 : Gio. 16. 23. 24. Vegliare e fare orazione. perchè incerto è il giorno ed incerta è l'ora della morte : VIRTU : Luc. 12, 35 & 37. VERGINI : Matt. 25 , 13. PROFETT: Marc. 13 , 37. Altri testi sull'orazione, sulla maniera, sul tempo, sul luoro, e l'Ente cui deve essere indirizzata, e sulle cose che si devono e si possono domandare: CARNI: Num. 11 , 11 a 16. LEGGI: Deut. 4 , 7 TERRA: Deut. Q. 26. THOLA: Giud. 10, 10 8 15. ELCANA: 1 Re 1, 10, 11. CANTICO: 2 Re 22, 2. 7. GRAZIE: Salm. 17, 1, 2, 7, 8. SALOMONE: 3 Re 5, 7 e seg. TOBIA : 3, 11, 13 e seg. OLOFERNE : Giudit. 4, 11, 12. VIRTÙ : Eccli, 35, 21, 26. GIUDEI : Is. 65, 24. AMOS: 7, 2 5. SERMONE: Matt. 6, 5 a 13: 7, 7. VIETU: Matt. 18. 19. PARABOLE: Matt. 20. 20 a 23. GERUSALEMME : Malt. 21, 22. GESÒ CRISTO : Matt. 17, 20. PROFEZ:E: Matt. 24, 42, 43. Be-THERMME: Luc. 2, 37. PARAROLE: Luc. 18, 1. PAS-SIONE: LUC. 22, 40. SAMABITANA: Gio. 4, 24. Circo: Gio. 9, 31. Sermone: Gio. 14, 15: 15. 7: 16, 23, 24. Gesù Caisto : Att. 1. 14. Spiвіто: Att. 2, 42. Ріство: Att. 4, 24, 31: 10, 2. PAOLO: Att. 13, 3: 14, 22. ROMANI: Epist. 8. 26: 12, 12. CORINTJ: 1 Epist. 14, 13 a 18. Eptsini : Epist. 6, 17, 18. Colossesi: Epist. 4, 2, 3. TIMOTEO: 1 Epist. 2, 1. EBBE1: Epist. 13, 18. GIACOMO: Epist. 1, 6: 4, 3: 5, 13 a 16. Pig-TRO : 1 Epist. 3, 12. APOCALISSE: 19, 10: 22, 9. L'orazione proraccia il favore di Dio a colui che prega, e lo dispone ad esaudire la sua domanda : Gibbei : Is. 65 , 24. SERMONE : Matt. 7 . 7, 8. ORAZIONE: Luc. 11, 13. SERMONE: Gio. 14, 13. Altri testi che provano che Iddio esandisce le nostre orazioni : le orazioni ottengono il perdono dei peccati: PICCATO: Lev. 4, 20, 31, 35. PAZIENZA : Eccli. 2, 11 8 13. FIGLI : Eccli. 3 , 4. ROMANI: Epist. 8, 34. EBREI: Epist. 7, 25, L'urazione ha il potere di scacciare il demonio, e di vincere le tentazioni : Gesù Caisto : Matt. 17 . 20. PASSIONE: Matt. 26, 41: Marc. 14, 38. Luc. 22, 46; di liberare dalle tribolazioni : Giunizio : Salm. 49, 16. PROTEZIONE : Salm. 90 per intiero. Coll'orazione si ottiene l'adempimento del hene: VINTU: Eccli. 38, 9. Romani: Epist. 10, 1. Epe-SIN1: Epist. 6 , 18 , 19. FILIPPESI: Epist. 1 , 19. Colossesi : Epist. 1, 9, 10 : 4, 2, 12. TESSALONI-CESI: 2 Epist. 1, 11: 3, 1, 2. TIMOTRO: 1 Epist.

2, 1, 2. L'orazione ci salva contro i pericoli suscitati dagli ucmini: Arostoli: Att. 5, 18, 19. ERODE: Att. 12, 5 a 11. ROMANI: Epist. 15, 30. 31. Forza ed efficacia dell'orazione: Mosk: Esod. 17, 11. ELCANA: 1 Re 1, 5, 10, 11, 19, 20. SA-MUELE: 1 Re 7, 8 m 11. ACRAB: 3 Re 17, 1: 18. 1, 45. EZECHIA : 4 Re 20 , 1 8 11. MANASSE : 2 Par. 33 , 11 8 13. VIRTÙ : Eccli. 35 , 21. NARII-CHODONOSOR : Dan. 3 , 23 , 24 , 91 8 94. DAR:0 : Dan. 6, 22. BEL: Dan. 14, 28 8 40. SUSANNA: Dan. 13, 43 a 60. NINIVE : Gion. 2, 2, 11. Sen-MONE : Matt. 6 , 6. GESù CRISTO : Matt. 17 , 20. PARABOLE: Luc. 18, 13, 14. PASSIONE: Luc. 23, 42, 44. STEFANO: Att. 7, 58, 59. GIACOMO: Enist. 5, 15, 16. Condizioni necessarie all' orazione. perchè sia infallibilmente esaudita : 1.º la fede : GERUSALEMME : Matt. 21, 22: Marc. 11, 24. GIAсомо: Epist. 1, 6, 20; 2.0 la speranza e la confidenza: SERMONE: Matt. 7. 7. Sup. Luc. 11, 10. SERMONE: Gio. 16, 23. GIOVANNI: 1 Epist. 5. 14: 3.º la carità: Tobia: 12, 8. Sermone: Matt. 5 , 7. GERUSALEMME: Marc. 11 , 25. SERMONE : Gio. 14, 21. GIACOMO : Epist. 5, 16. GIOVANNI : 1 Epist. 3. 21, 22; 4.º svere confidenza, non già nella propria giustizia, bensi nella misericordia di Dio: Giudei: Is. 66, 2, ad quem, etc. Daniele: Q, 18; 5.º essere in stato di grazia: Speranza: Salm. 33, 15, 17, GIACOMO: Evist. 5. 16; 6.º orare con divozione, con ardore, con attenzione e col cuore: Viarù: Eccli. 18, 23, SCANDALI: Matt. 15. 8. SERMONE: Matt. 6. 5 a 7: 7.º orare in una positura di corpo che annunzii l'unillà : tele positure, siccome hanno praticato i senti, è di stare in ginocchio colle mani alzate verso il cielo: Mosè: Esod. 17, 11. DEDICAZIONE: 3 Re 8, 22, 24. TEMPIO: 2 Par. 6, 13. DANIELE: Q. 3. PARABOLE : Luc. 18, 13. Eresini : Epist. 3 , 14. ACHAB: 3 Re 18, 42. ELIA: 3 Re 19, 18. EZECHIA: 2 Par. 29, 29, 30. Esdaa: 1, 9, 5. Ciro: Is. 45, 23, 24. Danio: Dan. 6, 10. Da-NIELE: 10, 9, 10. MICBEA: 6, 6. GESÙ CRISTO: Matt. 17, 14. Gio. BATTISTA: Marc. 1, 40. ISTRU-ZIONI: Marc. 10, 17. MIRACOLI: Luc. 5, 8. PAS-SIONE: LUC. 22, 41. STEFANO: All. 7, 59. PAOLO: Att. 9 , 40 : 20 , 36 : 21 , 5. Eresini : Epist. 3 , 14. FILIPPESI: Epist. 2, 10; 8.º questa umiltà del corpo deve essere accompagnata dalla umiltà dello Spirito: Speranza: Salm. 33, 18. Peni-TENZA: Salm. 50, 18. POVARI: Salm. 101, 18. VIRTÙ : Eccli. 35 , 21. GIUDEI: Is. 66 , 2. Cerimoniale dell'orazione praticato dagli antichi: ACHAB: 3 Re 17, 21, 22: 18, 42. TEMPIO: 2 Par. 5, 12. MAGI: Matt. 2 , 11. PASSIONS : Matt. 26 , 39: Marc. 14, 35. CORINTJ: 1 Epist. 11, 4. TiMOTEO: 1 Epist. 2, 8. Dell'orazione vicendevole: i Giudei in ischiavità a Babilonia si raccomandano alle orazioni de' Giudei restati a Gerusalemme: Baruca: 1, 10 a 13.

ORAZIONI, preghiere, suppliche diverse, conosciute nella Sacra Scrittura col nome di Osse-CRATIO: vedi Liggi: Deut. 4, 7. Timpio: 2 Par. 6, 19, 35. MANASSE: 2 Par. 33, 18. PENITENTE: Salm. 142, 1. Uomo: Prov. 18, 23. DARIO: Dan. 6, 13. BETHLEMME : Luc. 2, 37. MIRACOLI : Luc. 5 , 33. Romant : Epist. 10 , 1. Conints : 2 Epist. 0, 14. EFESINI: Epist. 6, 18. FILIPPESI: Epist. 4, 6. Timoreo: 1 Epist. 2, 1: 5, 5. Orazioni pubbliche: Esdra prescrive orazioni e digiuni: Esdra: 1, 8, 21 a 23. Iddio non disprezza le preghiere: Povent: Salm. 101 , 18 a 22. Le orazioni dei santi sono offerte a Dio da un angelo: Tobia: 12, 12 1 APOCALISSE: 8, 3, 4. Dio esaudisce le preghiere fatte con fervore: Sanai: Gen. 16, 11. Isacco: Gen. 21, 17, 18. Mosk: Esod. 2, 24, 25. Dio: Esod. 3, 7: 6, 5. Lecci: Esod. 22, 22, 23 , 27 : Deut. 4 , 7. DEBITI : Deut. 15 , 9. SA-MUELE: 1 Re 7 , 9: 9, 16: 12 , 18. CANTICO: 2 Re 22, 4, 7. JEROBOAMO: 3 Re 13, 6. ACHAB: 3 Re 17, 22: 18, 36 a 38. EZECHIA: 4 Re 20, 5. JOACHAZ: 4 Re 13, 4. SENNACHERIB: 2 Par. 32, 20, 21. MANASSE: 2 Par. 33, 13. TOBIA: 3, 24, 25. OLOFERNE: Giud. 4, 8 e seg. Speranza: Salm. 3, 4 : 4, 4. PROTEZIONE: Salm. 9, 12: Salm. 90. GESU CRISTO: Salm. 21, 25, 26. SPERANZA: Salm. 33, 4, 6, 17. GIUDIZIO: Salm. 49, 16. Sup. Ona-ZIONE: Salm. 54 , 18. PERICOLI: Salm. 117 , 5. LINGUA: Salm. 119, 1. Dio: Salm. 144, 20. Uo-Mo: Prov. 15, 29. VIRTU: Eccli. 21, 6: 35, 26. EZECHIA: Eccli. 48, 22. GIUDEI: Is. 30, 19. EZE-CHIA: Is. cap. 37. CHIESA: Is. 55, 7. GERE-MIA: 29, 12, 13. LAMENTAZIONI: Gerem. 3, 55, 56. SUSANNA: Dan. 13, 44, 45. NINIVE: Gion. 2, 3. GERUSALEMME : Zacc. 13, Q. TEMPIO : 2 Macc. 3, 22. CIECO; Gio. 9, 31. PIETRO : All. 10, 4. Ragioni per le quali Iddio non esaudisce le preghiere di molti: ISRABLITI: Deut. 1, 45. Mosk: Deut. 31, 18. SAMUELE: 1 Re 8, 18. GRAZIE: Salm. 17 . 45. SAPIENZA: Prov. 1. 28 a 30. Uo-Mo : Prov. 15, 29 . 21, 13 : 28, 9. VIRTÙ : Eccli. 34 , 29 a 31. Isaïa: 1 , 15. Dio: Is. 59 , 1 , 2. Popolo : Gerem. 7, 16. Gibbet : Gerem. 11, 11, 14. GIUDEA: Gerem. 14, 11, 12. POPOLO: Gerem. 15, 1. EZECHIELE : 8, 18. PROPETI : Esech. 14, 16 . 20. MICHEA: 3, 4. TEMPIO: Zucc. 7, 13. AN-TIOCO: 2 Macc. 9, 13. CIECO: Gio. 9, 31. EBRET: Epist. 12, 17. Orazioni e preghiere fatte dai santi personaggi, di cui parla la Sacra Scrittura: ABRAMO: Gen. 17, 18. ABRABAMO: Gen. 18, 23

8 25. SODOMA: Gen. 19, 18 a 21. ABIMELECH: Gen. 20, 17. Isacco: Gen. 24, 12 8 16: 25, 21. GIACOBRE : Gen. 28, 3, 4: 32, 9 a 12: 48, 15, 16. Mosk: Esod. 8, 12, 29: 9, 29, 33: 10, 18. Mosè colla sua orazione ottiene di più contro Amalec, che Giosuè colla forza delle sue armi : Mose: Esod. 17, 11. VITELLO D'ORO. Esod. 32 , 11 a 13 , 31 , 32. ISRAELITI: Esod. 33 , 13. FUOCO: Num. 11, 2. SEPHORA: Num. 12, 13. G10. suè : Num. 14, 19, 20. Cone : Num. 16, 15, 22. Acqua: Num. 20 , 6. ISRAELITI: Num. 21 , 7. TERRA: Deut. 9, 26, 27. Hall: Gios. 7, 7 a 9. GEDEONE: Giud. 6, 36 a 39. MANUE: Giud. 13 . 8 , 9. ELCANA : 1 Re 1, 10 a 15. SAMUELE: 1 Re 7, 8: 8, 7: 12, 23. DAVIDDE: 2 Re 7, 18 a 29: 12, 16: 15, 31: 24, 10. DEDICAZIONE: 3 Re 8, 15 e seg. JEROBOAMO: 3 Re 13, 6. ACRAB: 3 Re 17, 20 8 22: 18, 36, 43. ELISBO: 4 Re.4, 33 a 35: 6, 17. JOACHAZ: 4 Re 13, 4, 5. EZECUIA: 4 Re 19, 15 a 19: 20, 2, 3. OBAZIONI: 1 Par. 17, 16 e seg. SATAN: 1 Par. 21, 17. TEMPIO: 1 Par. 29, 10 e seg. : 2 Par. cap. 6. Ass: 2 Par. 14, 11. JOSAPHATH: 2 Par. 20, 8 a 12. MANASSE: 2 Par. 33, 12, 13. ESDRA: 1, 8, 23: 9, 6 e seg. NEHEMIA: 2 Esdr. 1, 5 e seg.: 4, 4, 5, 9, ESDRA: 2. 9, 3 e seg. Tobia : 3, 1 a 6, 10 e seg.: 6, 18: 8, 6 e seg .: cap. 13. OLOFERNE: Giudit. 4, 8 a 10, 13, 15. GIUDITTA: 8, 31, 33: cap. 9 per intiero: 10, 10: 11, 14: 13, 7, 9: 16, 1 a 21. MARDO-CHEO: Esth. 4, 15, 16. ORAZIONE: Esth. 13, 8 \* 18: cap. 14. SAPIENZA: cap. 9. VIRTÙ: Eccli. 23, 1 8 6. ORAZIONE: Eccli. cap. 36. GESÙ: Eccli. 51, 1 a 17. GIUDE1: Is. 33 , 2. POPOLO: Is. 63 , 15: cap. 64. EZECHIA: Is. 37, 15 a 20. GIUDET: Gerem. 10, 24, 25. Popolo: Gerem. 15, 15 a 18. GIUDRI: Gerem. 17 , 13 a 18. Porolo: Gerem. 18, 19 8 23. GEREMIA: 32, 16 8 25. LAMENTA-210N1 : Gerem. 5 , 1 e seg. BARUCH : 1 , 16 a 20. GIUDEI: Bar. 2, 11 e seg.: 3, 1 B Q. NASUCBO-DONOSOR : Dan. 3, 25 a 90. DANIELE : 9 , 3 a 19. Susanna : Dan. 13 , 42 a 44. Niniva : Gion. 2 , 1 e seg. HABACUC: 3, 1 e seg. GIUDA: 1 Macc. 3, 44, 46 a 53: 4, 8, 10, 30 a 33: 7, 36 a 38. LETTERE: 2 Macc. 1, 23 a 29. TEMPIO: 2 Macc. 3. 14 a 23. ELEAZARO : 2 Macc. 6. 30. 31. GIU-DA: 2 Macc. 8, 1 8 4, 14. NICANORE: 2 Macc. 15 , 21 a 27. SERMONE: Matt. 6, 9 a 13. MIRA-COLI : Matt. 8 , 2, 5, 6 , 8, 9. PASSIONE : Matt. 26. 30. SERMONE : Luc. 6, 12. ORAZIONE : Luc. 11. 1 a 13. PARABOLE: Luc. 18. 1. Q a 14. PAS-SIONE: Luc. 23, 34 LAZZARO: Gio. 11, 21, 22, 32, 41, 42. ORAZIONE: Gio. 17, 1 e seg. GESÙ CRISTO: Att. 1, 14, 24, 25. PIETRO: Att. 4, 24 a 30. STEPANO: Att. 6, 6: 7, 58, 59. SAULLE: Mtt. 8, 15, 17. Paolo: Att. 9, 10, 11, 40. Piero: Att. 10, 1, 4, 9, 30: 11, 5. Erone: Att. 12, 5, 12. Paolo: Att. 14, 32: 16, 16: 20, 36: 21, 5: 22, 17: 28, 8. Roman: Epist. 1, 9, 10: 8, 36. Filterent: Epist. 3, 4, 9, Colossest: Epist. 1, 9. Tessaconicest: 2 Epist. 1, 11. Le orazioni sono necessarie per socienere la pietà: ROMANN: Epist. 15, 30, 31. Filterent: Epist. 4, 6, 7. Giacomo: Epist. 1, 5: 5, 13. Pietro: 1 Epist. 4, Epist. 4, 7. Giacomo: Epist. 1, 5: 5, 13. Pietro: 1 Epist. 4, 7.

ORDINE: o disciplina ecclesiastica: Cornyri: Epist. 14, 40. Cotossist: Epist. 2, 5. TassaloNicest: 2 Epist. 3, 6; o potere temporale: sommissione che gli è dovuta: Romani: Epist. 13, 18. Trio: Fpist. 3, 1. Pierra ci: Epist. 13, 13. Stero: Fpist. 3, 14. Trio: Epist. 16, 19. Viarà:
Matt. 18, 18. Timorrae: I Epist. 4, 14; 5, 22: 2 Epist. 1, 6. Trio: Epist. 1, 5. Gesò Cristo in conferito si soui Apostoli il potere dell' ordine:
Passione: Matt. 26, 26 a 28: Marc. 14, 22 a 24; Luc. 22, 19. Conint: I Epist. 1, 25. Striano:
Att. 6, 6. Paolo: Att. 13, 2, 3: 20, 28. Trio: Epist. 1, 5.

OREB, che significa corvo, e Zeb, sono vinti ed uccisi da Gedenne: Giud. 7, 27.

ORECCHIO: ass antico di portare gli orecchioi d'oro: Isacco: Gen. 24, 22, 47. Giacobbe: Gen. 35, 4. Vitello D'obo: Esod. 32, 2. Ge-DRONE: Giud. 8, 24. Uomo: Prov. 25, 12. Ge-ROSLEMBEI: Esch. 16, 12. Islat: 3, 30. Islanate: Os. 2, 13. S. Paolo invita le donue cristiane ad organsi di verecondia e modestia e non con oro o perle: Timotro: I Epist. 2, 0.

ORFANO: figlio che ha perduto suo padre e sua madre, od un solo dei due: cura che si deve avere dell'orfano: vedi Vinova. Carità e giustizia di Giobbe verso gli orfani: Giosse: 31, 12, 21. Vantaggi dell'aver cura degli orfani: Povent: Eccli. 4, 9 a vi. Dio accoglie la pregbiera della vedova e dell'orfano, e prende la loro difesa: Viarù: Eccli. 35, 16 a 20. Vedi Giotocci Giosrizia.

ORGANO, istromento di musica: Jubal fu il prino che ne fece nso, verso l'anno 400 del mondo: CAINO: Gen. 4, 21. Vedi INSTAUMENTI: MUSICA:

ORGOGLIO: opinione troppo vantaggiosa che si ha di sè stesso. Iddio si fa belle dell'orgoglio dell'uomo per confonderlo: Abasso: Gen. 3, 5, 21, 22. Baste: Gen. 11, 4 n 8. L'orgoglio spinge a disprezzare tutti gli altri: Sanai: Gen. 16, 4. Fu una delle principali cause della

roina di Sodoma: Gen. 19, 23. Gerusalemmi: Ezech. 16, 49. Esso è la sorgente di molti a tri vigi: Giosserpe: Gen. 37, 8, 10, 18 a 20, 28, 32. Egli chiude gli occhi alla verità: Mosè: Esod. 5, 2; si procaccia i più grandi castighi. Pedi Picanez dell'Egitto, e Mosè: Esod. 14, 26 a 28. Mall: Lev. 26, 19. Serboal: Num. 12, 2, 10.

Oscocio: Numeri, capo 15. L'orgoglioso deve essere sterminato dalla società del suo popolo, Ciò che precede trovasi all'articolo Peccaro: Num. 15, 1 a 29.

30. Anima vero, quæ per superbiam aliquid commiserit, sive civis sit ille, sive peregrinus (quoniam adversus Dominum rebellis fuit) peribit de populo suo:

31. verbum enim Domini contempsit, et præceptum illius fecit irritum : idcirco delebitur, et portubit iniquitatem suam.

Per la continuazione, vedi SABBATO: Num. 15, 32.

Fu per orgoglio che Core, Dathan ed Abiron, suscitarono una sedizione contro Mosè ed Aronne: Core: Num. 16, 7. Ciò che fu causa che 14.950 Israeliti perirono nelle fiamme : Ibid. vers. 31 a 35, 49. Orgoglio rimproverato agli ISRAELITI: Deut. 1, 43 a 45. COMANDAMENTI: Deut. 8, 11, 14. SACERDOTI : Deut. 17, 12, 13, 20. Orgoglio di Abimeleca : Giud. 9, 28, 54. Quello di Saulle gli fece perdere l'amicizia di Dio: SAULLE: 1 Re 15, 1 e seg. Quello di Golia fu causa della sus morte: Golia: 1 Re 17, 1 e seg. Orgoglio di Nabal : Dayinde : 1 Re 25, 10, 25 e seg. Assalonne peri miserabilmente, vittima del suo orgoglio: DAVIDDE: 3 Re 15, 10: 18, 9 a 15. Gli orgogliosi sarauno umiliati : CANTICO : 2 Re 22 , 28. Davidde ha l'orgoglio di ordinare che si faccia il registro della gente d'Israele e di Giuda: Iddio per punirlo fa perire di peste 70.000 persone: Davidde: 2 Re 24, 1 a 15. Orgoglio di Roboamo: 3 Re 12, 14. Quello di Jerobosmo lo fa cadere pella idolatria: Ibid. vers. 26 a 29. Orgoglio di Rabsace: Ezgenia: 4 Re 18. 19 e seg.; castigo di quell'orgoglio: Ibid. 4 Re 19, 21 a 35; di Amesia, e sua punizione : Amasia: 2 Par. 25, 16, 23, 24; di Ozia: 2 Par. 26, 16 a 21; di Ezechia: Sennacherie: 2 Par. 32, 24 a 26. Eze-CHIA: Is. 30, 1 e seg.; degli Israeliti: Esdra: 2 9, 16, 29. Tobia raccomenda a suo figlio di fuggire l'orgoglio, perchè fu la sorgente del peccato: Tona: 4, 14. Nabuchodonosor si gonfia d'orgoglio dopo la vittoria riportata sopra Ar-

phaxad: Nabucnonoson: Giudit. 1, 7. Egli fa sterminare, tutti li dei della terra, perchè voleva egli solo essere chiamato dio : OLOFERNE : Giudit. 3, 13. Il suo orgoglio fu ben tosto umilinto colla morte di Oloferne : GIUDITTA : 9, 12 a 16: 13, 10, 28. L'orgoglio spinse Aman a perdere Mardocheo , perchè non piegava a lui le ginoccliis e non lo adorava : Assueno: Esth. 3 . 5 . 6. MARDOCHEO : Esth. 5 , 5 , 13. Aman è appeso al patibolo che egli aveva preparato a Mardocheo : Ibid. Esth. 7, 10, dopo di essere stato pubblicamente umiliato: Ibid. Esth. 6. 10 a 12. Orgoglio degli uomini che vogliono far credere di saper tutto : Giobbe: 12, 2, 3. Vero ritratto dell'orgoglioso: Gioane: 15, 17 a 35 : sua fine: Giobbs : 20, 6 e seg .: 24, 23, 24 L'orgoglioso innelcerà inutilmente le grida al Signore, il quale non le esaudirà : Giorne : 35, 10 e seg. Iddio nel suo furore disperderà gli orgogliosi, e collo sguardo umilierà gli arroganti : Giobbe : 40, 6: 41, 25. GRAZIE : Salm. 17, 31. ORAZIONE: Salm. 30, 21, 29. PECCATORE: Salm. 35, 12. PERSECUZIONE : Salm. 58, 14. CHIESA: Salm. 75, 4, 24. RE: Salm. 100, 7, 9. PECCA-TORI: Salm. 36, 38, 39. Giusti: Salm. 72, 6. PROMESSE: Salm. 88, 11, Leggi: Salm. 118, 21, 51, 69, 78, 122. Iddio detesta l'orgoglio : egli è il primo dei peccati che il Signore ba in maggiore esecrazione: Sapiraza : Prov. 6 . 16 a 10 : 8, 13. Effetti deli'orgoglio: Uomo: Prov. 11, 2: 13, 10: 14, 3: 15, 25. Mali ch' egli cagiona: Ibid. Prov. 16, 5 , 18 , 19: 18 , 12: 21, 4 , 24. L'umiltà preferibile all'orgoglio: Ibid. Prov. 25, 6, 7. Quanto sprezzabile sia l'orgoglioso: Ibid. Prov. 26, 23. L'orgoglioso sa nascere delle contese : Ibid. Prov. 28, 25. L' umiliazione sarà la sus ricompensa : Ibid. Prov. 29, 23. L' orgoglio non giova a nulla: Giusti: Sap. 5, 8 e seg. Pericolosa è l'adunanza degli orgogliosi : Figul : Eccli. 3, 30. Non iusuperbirsi della propria forza o potenza: Amico : Eccli. 6, 2 a 4. L'orgoglio è odiato da Dio e dagli uomini: Governo: Eccli. 10, 7, 9. Sorgente dell' orgoglio: Ibid. vers. 14; è il primo di tutti i peccati: Ibid. vers. 15; suoi effetti : Ibid. vers. 16 a 22. Isata: 5, 21. Difficilmente l'orgoglioso si corregge: Vintù : Eccli. 11, 4, 16, 32. Dio: Eccli. 16, 8 a 10; egli è sorgente di ruina: Viarà : Eccli. 21, 5. Orazione per chiedere a Dio la grazia di tenersi lontano dell' orgoglio: Ibid. Eecli. 23 , 1 a 8. Iddio ha in odio il povero orgoglioso: Ibid. Eccli. 25, 3, 4. Gli scherni, gli improperi e la collera sono l' appannaggio dell' orgoglio : Ibid. Eccli. 27, 31 a 33. Iddio detesta perfino le apparenze dell'or-

goglio: Isaia: 3, 16 e seg. Orgoglio del popolo d'Israele : castigo minacciatogli : Isaia : 5 , 15 : 9 . 8 , 13. Flagelli che opprimeranno quel popolo: Ibid. vers. 14 a 21. Il re d'Assiria provoca la collera del Signore col suo orgoglio e colla sua crudeltà : Isana : 10, 1 n 19. Orgoglio e punizione di Babilonia: Ibid. 13, 11 a 19. Arrivo degli orgogliosi nell'inferno, figurato da quello del re di Babilonia : Is. 14, 9 a 15. Umiliszione dell' orgoglioso: Cantico: Is. 26, 5, 6. Gerusalemme: Is. 20, 12. Orgoglio di Moab: Is. 16. 6 . 7: di Eubraim: Dio: Is. 27 . 10: 28 . 1 a 3. Orgoglio di Rabsace umiliato: Ezecuta: Is. 37, 10 e seg. Ezechia, re di Giuda, fa vedere agli ambasciadori del re di Babilonia tutti i suoi tesori : Isaia rimprovera Ezechia per la sua vanità e pel suo orgoglio, e gli predice che il tutto serà un di tresportato a Babilonia : l'accaduto giustificò il profeta: Ezecma: Is. cap. 39. L' orgoglioso spinge il suo orgoglio fino a voler scandagliare la potenza di Dio ed a censurarne la condotta: mezzi di confonderlo: Dio: Is. 40, 6 a 17. L'arroganza del cuore inganna l'orgoglioso, il quale spinge le sue pretensioni al disopra degli altri: ma Iddio umilierà la di lui arroganza in foccia a tutti : Inumea : Gerem. 49 , 15, 16. Orgaglio di Babilonia : Is. 47, 8, Orgoelio di Giuda e di Gerusalemme : Giopei : Gerem. 13, 9; di Moas: Gerem. 48, 26 a 30; dell' IDUMEA : Gerem. 49, 16. Fine dell' orgoglioso : Babilonia: Gerem. 50, 31, 32. Orgoglio umilisto del re di Tino: Ezech. 28, 2 a 10; di Nabuchodonosor : LETTERA 1 Dan. 4 . 19 . 27. Buc-THAZAR : Dan. 5, 20, 21; di Belthezer : Ibid. vers. 22 e seg. Iddio fa giuramento di punire l'orgoglio : Amos: 8, 7 e seg. Inumei : Abd. vers. 3, 4. Calamità de cui furono oppressi diversi popoli per la loro superbia: Sopnonia: 2, 8 e seg. Orgoglio di Alessandro: 1 Macc. 1, 4; di Antioco: 1 Macc. 1, 22 a 25 : 2 Macc. 5 , 21. Iddio , in punizione, lo percuote con piaga insanalile ed invisibile: Ibid. 2 Macc. 9, 1 a 12; di Nicanore: Giuda: 1 Macc. 7, 34, 35. Suo castigo: Ibid. vers. 47. Vedi pure Nicanone: 2 Macc. 15, 4, 5, 6, 30 e seg. Gesù rimprovers Cafarnao pel suo orgoglio: Gio, BATTISTA: Matt. 11, 23. L'orgoglio ci spinge a procedere in mode inconsiderato e biasimevole: testimonio la madre del figli di Zebedeo: Parabole: Matt. 20, 20 a 28. L'orgoglio ci fa credere superiori agli altri: Dor-TORI: Matt. 23, 5 a 7. Egli sarà umiliato: Ibid. vers. 11, 12. Luca: 1, 51, 52. Discapoli: Luc. 10. 15. PARABOLE: Luc. 14, 11: 18, 14. Orgoglio degli Apostoli represso da Gesù Cristo: Passione:

Luc. 22, 24 a 27. Orgoglio di Erode: sua fiue miserabile: Enone. Att. 12, 21 a 23. L'orgoglio messo fra i vizj più orribili agli occhi di Dio: ROMANT: Epist. 1, 28 a 32: 11, 20: 12, 16. Non presumere dei vantaggi personali e glorificarsene: colui il quale si tiene di essere qualche cosa, non è nulla : Galati : Epist. 5, 26 : 6, 3. Non far nulla per orgoglio : Filippesi : Epist. 2, 3. L'orgoglio disdice ad un vescovo: Timotro: 1 Epist. 3, 6: 6, 4. Tito: Epist. 1, 7. Iddio resiste agli orgagliosi: Pietro: 1 Epist. 5, 5. L'orgaglia specciando vanità adesca per mezzo delle impure passioni della carne: Pietro: 2 Epist. 2, 18; egli è malvagio per sè stesso: Giacomo: Epist. 4, 16; qual è la sua sorgente : Giovanni : 1 Epist. 2. 16. È l'orgoglio nno dei vizi che avranno i seduttori degli ultimi tempi: Timoteo: 2 Epist. 3. 2. GIUDA: Epist. vers. 16. L'orgoglio fu cagione della ruina di Babilonia: Is. 47, 7 e seg. Apoca-LISSE: 18, 1 e seg.

La virtù da opporre all'orgaglio è l' Umita': vedasi questo articolo, e Viarù: Eccli. 13, 9.
Parabole: Luc. 17, 10. Non umiliaris isoltamente. Gisù Chisto: Salm. 21, 6. Vintù: Eccli. 7, 19; 13, 10, 11. Parabole: Luc. 18, 13, 14. Dottoui. Matt. 23, 12. Comisti: 1 Epist. 4, 7, 13. L'umit rispetta il suo prossino: Romani: Epist. 12, 16. Ersisti: Epist. 5, 21. Pixtao: 1 Epist. 5, 5. La fiota umilià ha in vista la frode: Virtù: Eccli. 19, 23 a 25. L'orgoglio si procaccia il disprezzo, e l'umità il favore di Dic: Sani: Gen. 16, 9.
Speranza: Salm. 33, 18. Uomo: Prov. 11, 2.

ORGOGLIOSO. Vedi ALTIERO; ARRO-GANTE.

ORIENTE: nome che la Sacra Scrittura dà a Gesù Cristo: Gerusalemme: Zacc. 3, 8. Vi-

ORIGINALE: peccato, nel quale noi siamo concepiti e che portismo con noi nascendo: Dio: Sap. 12. 11. Giobbe : 14. 4. La sua sorgente è uella disobbedienza del nostro primo padre Adamo : questo peccato ci soggettò alla morte, alla concupiscenza ed alle miserie di questa vita; ma la remissione di questo peccato ci è data per mezzo del battesimo, rinascendo noi alla vita spirituale della grazia: Adamo: Gen. 3, 17 n 19. ROMANI: Epist. 5, 12, 18. Altri testi delle Sacra Scrittura relativi al peccato originale: Giorba: 15, 14. PENITERZA: Salm. 50, 6. ROMANI: Epist. 3, 9, 23. Erasini: Epist. 2, 3, 5. Effetti del peccato originale: Nok: Gen. 6, 5: 8, 21. Viarù: Eccli. 18, 30. ROMANI : Epist. 6, 23: 7, 8, 11, 15, 17: 8, 13. CORINTS: 1 Epist. 15, 56. GALATI: Epist. 5, 17. Erssini. Epist. 2, 3. Egli è cancellato dal battesimo, quanto alla pena e quanto alla colpa: Dio: Is. 43, 25: Giovanni: 1, 29: Romani: Epist. 5, 19: 8, 1. Coniett: 1 Epist. 6, 15. Eresini: Epist. 2, 4 e seg. Tito: Epist. 3, 5 e seg. Vedi pure Peccato.

ORNAN (Aja di), situata sut monte Moria: è di tugo in cui Davidde vide un Angelo del Signore, che stava tra cielo e terra, e da aveva in mano la spada sgusinata vòlta contro Gerusa-lemme. Davidde, per comando dell'Angelo, innalsa ivi un altare al Signore Iddio. In quel luogo medesimo fu, alcuni anni dopo, edificato il tempio di Gerusa-lemme: Savas: 1 Par. 21, 15 e seg. Tesmo: 2 Par. cap. 3.

ORO ed argento: molti sono andati in precipizio a causa dell'oro e dell'argento Vintivi Eccli. 8, 3: 31, 5 a 7. L'oro e l'argento non potranno liberare il peccatore nel di dell'ira del Signore: Soraonua: 1, 18. L'oro e l'argento appartengono a Dio: Aogeo: 2, 9. Vedi Argento: RUCCHEZZE: SOMMA.

ORRORE: orribile. Ciò che è orribile sia per parte di Dio che per parte dell'uomo: ciò che è o deve essere in orrore: vedansi i sequenti. passi: Abbamo: Gen. 15, 22. Grobitta: 16, 12. Bablona: 18. 21, 3. Re: Sap. 6, 6. Daniele: 7, 15. Habloco: 1, 7. Sophonia: 2, 11. Malcuia: 1, 14. Ebra: Epist. 10, 31.

OSEA, che significa salvatore, è il nome che si dà al ventesimo settimo libro della Sucra Scrittura, del uome del suo autore. Osea è il primo dei dodici profeti minori: era figlio di Beeri. Egli profetò si tempi di Ozia, di Jostlian, di Achaz e di Ezechia, re di Giuda, e di Jeroboamo II, re d'Israele; e negli stessi tempi vissero Amos, Miches, Nahum ed Issis. S. Gerolamo però, e molti altri, non senza fondamento, pretendono che prima non sol di questi , ma anche di tutti gli altri profeti cominciasse Osea il suo ministero, e scrivesse le sue profezie. Egli în particolarmente . mandato alle dieci tribù d'Israele , che avevano abbandonato il Signore per seguire l' idolatria. Non cessò giammai del predicare con ardentissimo zelo contro le miquità ande era innondato il reguo d'Israele, contro la corruzione dei costumi di quel popolo, esortandolo continuamente a cercare , nella penitenza e nella emendazione della vita, il modo di ripararsi dai castiglii del cielo. Non era però ristretto il ministero di Osea dentro i confini delle dieci tribù, onde egli parla altresi di Giuda, e vivamente dipinge i mali anche di questo regno. Non si sa nulla interno all'epoce della morte di questo profeta. Veggansi le sue profesie qui sotto.

Ossa: capo 1. Osea profetava [secondo la più comune opinione] al tempo di Ozia, verso l'anno 3:80. Il Signore comanda ad Osea di prendere per moglie una peccatrice, la quale gli partorisce due figliuoti ed una figlia, ai quali è ordinato di imporre nomi corrispondenti a quello che Dio vuol fare riguardo al suo popolo. Profetixa la conversione dei

Gentili, e la riunione dei figliuoli di Giuda e d'Israele sotto un solo capo. L'ultimo capo di Daniele trovasi all'articolo Bat: Dan. cap. 14.

Verbum Domini, quod factum est ad Osee filium Beeri, in diebus Ozim, Joathan, Achaz, Ezechim, regum Juda: et in diebus Jeroboam filii Joas regis Israël. 2. Principium loquendi Domino in Osee: et

- dixit Dominus ad Osee: vade, sume tihi uxorem fornicationum, et fac tibi filios fornicationum: quia fornicans fornicabitur terra Domino.
- 3. Et abiit, et accepit Gomer filiam Debelaim: et concepit, et peperit ei filium.
- 4. Et dixit Dominus ad eum: voca nomen ejus Jezrahel: quoniam adhuc modicum, et visitabo sanguinem Jezrahel super domum Jehu, et quiescere faciam regnum dombs Israël.
- 5. Et in illå die conteram arcum Israël in valle Jezrahel.
- Et concepit adhuc, et peperit filiam. Et dixit ei : voca nomen ejus: Absque misericordiă: (Lorihamo) quia non addam ultrà misereri domui Israël, sed oblivione obliviscar corum.
- 7. Et domui Juda miserebor, et salvabo eos in Domino Deo suo: et non salvabo eos in arcu, et gladio, et in bello, et in equis, et in equis, et in equis, et in equitibus. Rowen: Epist. 9, 15, 16.
- 8. Et ablactavit eam, que erat absque misericordia. Et concenit, et peperit filium.
- Et dixit: voca nomen ejus: Non populus meus: (Loammi) quia vos non populus meus, et ego non ero vester.
- 10. Et erit numerus filiorum Israël quasi arena maris, quæ sine mensurå est, et non numeralitur. Et erit in loco ubi dicetur eis: Non populus meus vos: dicetur eis: Filii Dei viventis. Ro-MANU: Epist. 9, 26.
- 11. Et congregabuntar filit Juda, et filit Israël pariter: et ponent sibimet caput unum, et ascendent de terra: quis magnus dies Jezrahel.

Minucce che il Signore fa fare ad Isnaele: Osea, capo 2.

Ossa, capo 3. È comandato al profeta di amare uma donna adultera: egli la compera per quindici monete d'argento. Essa però lo deve aspettare per molti giorni, non commettendo alulterio, e stando sensa amici e sensa marito: per figurare lo stato de' figliuoli d'Israele, i quali staranno molti giorni sensa re e sensa sacrificio, e finalmente torneranno al Signore.

Et dixit Dominus ad me: adhuc vade, et dilige mulierem dilectam amico et adulteram: sicut diligit Dominus filios Israël, et ipsi respiciunt ad deos alienos, et diligunt vinacia uvarum.

- 2. Et fodi eam milii quindecim argenteis, et coro hordei, et dimidio coro hordei.
- 3. Et dixi ad eum: dies multos expectabis me: non fornicaberis, et non eris viro: sed et ego expectabo te.
- 4. Quia dies multos sedebunt filii Israël sine rege, et sine principe, et sine sacrificio, et sine altari, et sine ephod, et sine theraphire.
- 5. Et post hae revertentur filii Israel ut quaerent Dominum Deum suum, et David regem suum, et pavebunt ad Dominum, et ad bonum ejus, in novissimo dierum. Pasron: Ezech. 34, 23.

  Per la continuazione, vedi Isaate: 0s. cap. 4.

Osea, figlio di Ela, conspira contro Phacee, re d'Israele, lo uccide e regna in sua vece, nell'anno 3263. PRACEE : A Re 15 . 30 ; ma grandi turbolenze furono cagione di un interregno di nove anni , dopo i quali ritorno Osea in possesso del suo regno, cioè nell'anno 3274. Nell'anno nono del regno di Osea, il sesto di Ezechia , Salmanazar prese Samaria , dopo un assedio di tre anni, e condusse in ischiavitù le dieci tribù , nell'anno 3283. Cosl finì il regno d'Israele, dopo di avere durato 254 anni, dall'epoca della sua divisione con quello di Giuda. Iddio lo permise per punire gli Israeliti della loro idolatria. Osea fu preso, in Samaria, dal re degli Assirj, che mandò in Assiria tutti gli abitanti di quella città. Vedasi il capo seguente e quello che precede all' articolo ACHAZ: 4 Re, саро 16.

Osea: 4 Re, capo 17. Regno di Osea sopra Israele.

Anno duodecimo Achaz regis Juda, regnavit Osee filius Ela in Samarià super Israël novem annis.

2. Fecitque malum coram Domino; sed non sicut reges Israël, qui ante eum fuerant.

- 3. Contra hunc escendit Salmanasar rex Assyriorum, et factus est ei Osee servus, reddebatque illi tributa. Eztenia: 4 Re 18, g. To-81.: 1, 2.
- 4. Cùmque deprehendisset rex Assyriorum Osee, quod rebellare niteas misisset nuntios ad Sua regem Ægypti, ne præstaret tributa regi Assyriorum, sicut singulis annis solitus erat, obsedit enm, et vinctum misit in carcerem.
- 5. Pervagatusque est omnem Terram, et ascendens Sameriam, obsedit eam tribus annis.
- 6. Anno autem nono Osee, cepit rex Assyriorum Samariam, et transtulit Israël in Assyrios; posuitque eos in Hala, et in Habor juxtà fluvium Gozan, in civitatibus Medorum. Ezeenia: 4 Re 18, 10, 11.
- 7. Factum est enim, cùm peccassent filii Israël Domino Deo svo, qui eduxerat eos de terrà Ægypti, de manu Pharaonis regis Ægypti, coluerunt deos alienos.
- 8. Et ambulaverunt juxta ritum gentium, quas consumpserat Dominus in conspectu filiorum Israël, et regum Israël: quia similiter fecerant.
- g. Et offenderunt filii Israël verbis non rectis Dominum Deum suum: et médificaverunt sibi excelsa in cunctis urbibus suis, à turre custodum usquè ad civitatem munitam.
- 10. Feceruntque sibi statuas, et lucos in omui colle sublimi, et subter omne lignum nemorosum:
- 11. et adolebant ibi incensum super aras in morem gentium quas transtulerat Dominus à facie eorum: feceruutque verba pessima irritantes Dominum.
- 12. Et coluerunt immunditias, de quibus præcepit eis Dominus ne facerent verbum hoc.
- 13. Et testificatus est Dominus in Israël et in Juda, per manum omnium prophetarum, et videntium, dicens: revertimini à viis vestris pessimis, et custodite præcepta mea, et cæremonias: juxta omnem legem quam præcepi patribus vestris: et sicut misi ad vos in manu servorum meorum Prophetarum. Somayurà: Gerem. 25, 5.
- 14. Qui non audierunt; sed induraverunt cervicem suam juxta cervicem patrum suorum, qui noluerunt obedire Domino Deo suo.
- 15. Et abjecerunt legitima ejus, et pactum quod pepigit cum patribus eorum, et testificationes, quibus contestatus est eos: secutique sunt vanitates, et vané egerunt: et secuti sunt gentes que erant per circuitum eorum, super quibus præceperat Dominus eis, ut non facerent sicut et ille faciebant.
- 16. Et dereliquerunt omnia præcepta Domini Dei sui : feceruntque sibi conflutiles duos vitu-

- los, et lucos, et adoraverunt universam militiam coli: servieruntque Baal,
- 17. et consecraverunt filios suos, et filias suas per ignem: et divinationibus inserviebant et suguriis: et tradiderunt se, ut facerent malum corann Domino, ut irritarent eum. Geremia: 32, 25: Infr. vers. 31.
- 18. Iratusque est Dominus vehementer Israëli, et abstulit eos à conspectu suo, et non remansit nisi tribus Juda tantummodò.
- 19. Sed nec ipse Juda custodivit mandata Domini Dei sui: verùm ambulavit in erroribus Israël, quos operatus fuerat.
- 20. Projecitque Dominus omne semen Israël, et afflixit eos, et tradidit eos in mann diripientium, donec projiceret eos à facie sua.
- 21. Ex eo jam tempore, quo scissus est Israël à donio David, et constituerunt sibi regem Jeroboam filium Nahath: separavit enim Jeroboam. Israël à Domino, et peccare eos fecit peccatum niagnam. Rosoamo: 3 Re 12, 19, 20.
- 22. Et ambulaverunt filii Israël in universis peccatis Jeroboam que fecerat : et non recesserunt ab eis.
- 23. usquequo Dominus auferret Israël à facie suå, sicut locutus fuerat in manu omnium servorum suorum Prophetarum: translatusque est Israël de terrà suå in Assyrios, usquè in diem bauc. Scullyirü: Gerem. 29, 9.
- Il re degli Assiri manda i suoi sudditi ad abitare nelle città della Samaria, in luogo dei figliuoti d'Israele. E perchè gli Assiri mandati nella Samaria, ignorando il culto di Dio, erano divorati dai leoni, è spedito ad essi un sacerdote d'Israele per istruirli; e così avvenne che servivano a Dio ed agli idoli.
- 24. Adduxit autem rex Assyriorum de Babylone, et de Cutha, et de Avalı, et de Emath, et de Sepharvain; et collocavit eos iu civitatibus, Samarike pro filiis Israël: qui possederunt Samariain, et habitaverunt in urbibus ejus.
- 25. Cumque ibi habitare coepissent, non timebant Dominum: et immisit in eos Dominus leones, qui interficiebant eos.
- 26. Nuntiatomque est regi Assyriorum, et dictum: gentes quas transtulisti, et habitare fecisti in civitatibus Samarire, ignorant legitima Dei terræ: et immisit in eos Dominus leones, et eccè interficient eos, eò quòd ignorent ritum Dei terræ.
- 27. Precepit autem rex Assyriorum, dicens : ducite illuc unum de sacerdotibus quos indè

captivos adduxistis, et vadat, et habitet cum eis: et docest eos legitima Dei terræ.

28. Igitur cum venisset unus de sacerdotibus his, qui captivi ducti fuerant de Samaria, habitavit in Bethel, et docebat eos quomodo colerent Dominum.

29. Et unsquæque gens fabricata est deum sum: posueruntque eos in fanis excelsis, quæ fecerant Samaritæ, gens et gens in urbibus suis, in quibus labitabat.

30. Viri enim Bahylonii fecerunt Sochot benoth: viri autem Cutheri fecerunt Nergel: et viri de Emath feceront Asima.

31. Porrò Hevmi fecerunt Nebabaz et Tharthac. Hi autem, qui erant de Sepharvaim, comburebant filios suos igni , Adramelech , et Anamelech diis Sepharvaim ;

32. et nihilominus colebant Dominum. Fecerunt autem sibi de novissimis sacerdotes excelsorum, et ponebant eos in fanis sublimibus.

33. Et cum Dominum colerent, diis quoque suis serviebent juxta consuetudinem gentium, de quibus translati fuerant Samariam.

34. Usque in præsentem diem morem seguuntur antiquum : non timent Dominum, neque custodiunt cæremonias ejus, judicia, et legem, et mandatum, quod præceperat Dominus filiis Jacob, quem cognominavit Israël. Giacobbe: Gen. 32, 28.

35. Et percusserat cum eis pactum, et mandaverat eis, dicens : nolite timere deos alienos . et non adoretis eos, neque colatis eos, et non immoletis eis:

36. sed Domioum Deum vestrum, qui eduxit vos de terrà Ægypti in fortitudine magoa, et in brachio extento, ipsum timete, et illum adorate, et ipsi immolate.

37. Ceremonias quoque, et judicia, et legem, et mandatum, quod scripsit vobis, custodite ut faciatis cunctis diebus: et non timeatis deos

38. Et pactum, quod percussit vobiscum, nolite oblivisci : nec colatis deos alienos.

39. Sed Dominum Deuns vestrum timete . et ipse eruet vos de manu omnium inimicorum vestrorum.

40. Illi verò non sudierunt, sed juxta consuetudiuem suam pristinam perpetrabant.

41. Fuerunt igitur gentes istæ timentes quidem Dominum, sed nihilominus et idolis suis servientes : nam et filii eorum, et nepotes, sient fecerunt patres sui , ità faciunt usque in præsentem diens.

Per la continuazione, vedi Ezechia: 4 Re, capo 13.

OSEE, figlio di Nun, della tribà di Ephraim Mosè cambiò il suo nome di Osse, in quello di Giosuk, che fu ano dei dodici esploratori mendati dallo stesso Mosè a visitare la Terra di promissione : Israeliti : Num. 13, 9 a 17.

OSIA. Vedi OZIA.

OSPITALITA': devesi esercitare verso gli stranjeri. Dio li ama e comanda di amarli: Eson-TAZIONE: Deul. 10, 18, 19; di riceverli in casa e soccorrerli: Digiuno: Is. 58, 7. Ricompensa di quest' atto di religione : VERGINI : Matt. 25, 35. PARABOLE : Luc. 14, 13, 14. L' ospitalità devesi praticare gli uni verso gli altri, seuza raminaricarsi degli incomodi che se ne riceve: Romani: Epist. 12, 13. Timoteo : 1 Epist. 3, 2. Esset 1 Epist. 13, 1, 2. PIETRO: 1 Epist. 4, 9. GIOVANNI: 3 Epist. vers. 5. Esempi dell'ospitalità praticata: da ABRAHAMO : Gen. 18, 1 a 8 ; da Lot : Soboma: Gen. 19, 1 a 3; da Laban verso il servo di Abrahamo : Isacco: Gen. 24, 31 a 34; da Jethro verso Mosk: Esod. 2, 20, 21; da Rabab verso gli esploratori di Giosuè : Esploratori : Gios. cap. 2; da Manuè, padre di Sansone, verso un augelo : Manuk : Giud. 13 , 15 ; dal suocero di un levita : OLTRAGOIO : Giud. 19, 1 a 9; dalla vedova di Sarepta verso Elia: Aceas: 3 Re 17. 10, 11; della donna di Suna verso Eliszo: 4 Re 4, 8; da Tobia verso quelli della sua tribù: To-BIA: 2, 2; da GIOBBE: 31, 17, 32; delle sorelle di Lazzaro verso Gesù : Discapoli: Luc. 10, 38; du Zaccheo verso Gesù: Genusalemma: Luc. 19. 5, 6; da Lidia verso Panlo e Timoteo: PAOLO: Att. 16, 13 a 15; da Publio verso i medesini : Ibid. Att. 28, 7. Esempi di ospitalità ricusata e della sua punizione: Ginsons: Giud. 8, 4 a 17. OLTRAGGIO: Giud. 19, 15 a 20. DAVIDDE: 1 Re. cap. 25. EGIZIANI: Sap. 19, 13. VERGINI: Matt. 25, 41, 43, 46.

Altri testi sull'ospitalità : Viarù: Eccli. 29, 31, 32. PINTRO : Att. 10, 6.

OSPITI : vagabondi ed ingrati: Vintù: Eccli-29, 31 a 33. Vedi OSPITALITA'.

OSSERVANZA delle leggi, degli ordini, dei comandamenti di Dio: sua necessità: Lucci: Deut. 4, 1 a 14. COMANDAMENTI: Deut. 4, 15 a 31. Vedi LEGGE.

OSSERVANZE legali e giudaiche: queste erano nmbra e figura di quelle che Gesù Cristo doveva portare agli uomini sulla terra per santificarli veramente. Gesù Cristo le ha abolite, come inutili ed impotenti a tale effetto : Colosses: Epist. cap. 2 per intiero.

OSSESSO, indemoniato: Gesù Cristo liberò due demonisci nel paese de' Gersseni, situato nella tribù di Benianin. I demoni sortirono da quelle due persone ed entrarono nel corpo di un gregge di molti porei: immedialamente tutto il gregge con grand'impeto si precipitò nel mare e peri nell'acqua; avendolo così permesso il Signore per umiliare maggiorinente l'orgeglio di quelli spiriti infernali: Minacout: Matt. 8, 28 a 34: 12, 22 e seg. Altra liberazione fatta da Gesù Cristo di un uomo posserdato da un demonio immondo: Gratà Caisto Caisto. Luc. 4, 33 e seg. Vedi

OSTE, taverusjo: colui il quale tiene vino da vendersi al minuto, sia per essere bevuto nella osteria o taverna, sia per essere bevuto altrove. Questa professione è una delle più difficili e pericolose per salvarsi: Vinrù: Eccli. 26, 28.

OSTENTAZIONE: maniera affettata di far pompa delle proprie azioni, de' propri telenti, delle proprie qualità personali e delle buone opere fatte : ostentazione di Gaul : ABIMELECE : Giud. 9, 28, 29. L'ostentazione è proibita : CAN-TICO: 1 Re 2, 3. Ostentazione di GOLIA: 1 Re 17, 10; di Benadab re di Siria: Acuas: 3 Re 20, 10, e tutto il capo di RABSACE. Vedi pure Eza-CHIA: 4 Re 18, 33 e seg., di OLOPERNE: Giudit. 6, 3 a 6; di Amon: MARDOCREO: Esth. 5, 11. CALUNNIA: Salm. 11, 3. Uomo: Prov. 27, 2, So-PHONIA: 3, 11. Ostentarione di Sevon: Ginda: 1 Macc. 3, 13, 14, 23; di Demetrio: GIONATA: 1 Macc. 10, 71 a 73; di Nicanore: GIUDA: 2 Macc. 8, 10, 11; di Antioco : 2 Macc. 9, 4 : di Nica-KORE: 2 Macc. 15, 3 a 5; di Pietro: PASSIONE: Marc. 14, 29; di un Furisco : PARABOLE : Luc. 18, 11, 12; degli empj: Romani: Epist. 1, 21, 22. Non far nulls per ostentazione: SERMONE: Matt. 6, 1 a 6. PARABOLE: Luc. 17, 10. Fuggire la vana gloria, la ostentazione negli abiti, ec.: VIRTO: Eccli. 11, 4: 23, 4, 5 CORINTJ: 2 Epist. 10. 12 a 18. PIETRO: 1 Epist. 3, 3, 4. GALATI: Epist. 6, 14: 5, 26. GIACOMO: Epist. 3, 5. Vedi Oscocuo.

OSTIE pacifiche: si offrivano al Signore, o per ringraziarlo delle grazie ricevute, o per domandargliene delle nuove.

Ostie: Levitico, capo 7. Legge dell'ostia pacifica offerta al Signore: anno 2514.

Ciò che precede trovasi all'articolo Ennon: Lev.

- 7, 1 a 10.
- 11. Hee est lex hostie pacificorum que offertur Domino.
- 12. Si pro gratiarum actione oblatio fuerit, offerent panes absque fermento conspersos oleo, et

- lagana azyma uncta oleo, coctamque similam, et collyridas olei admistione conspersas.

  13. Panes quoque fermentatos, cum hostià gra-
- Panes quoque fermentatos, cum hostifi gra tiarum, quæ immolatur pro pacificis:
- 14. ex quibus unus pro primitiis offeretur Domino, et erit sacerdotis qui fundet hostiæ sanguinem:
- 15. cujus carnes eadem comedentur die, nec remanebit ex eis quidquam usquè mane.
- 16. Si voto, vel sponte quispiem obtulerit hostiem, eadem similiter edetur die: sed et si quid in crastinum remanserit, vesci licitum est.
- 17. Quidquid autem tertius invenerit dies, ignis
- 18. Si quis de carnibus victimæ pacificorum die tertio comederit, irrita fiet oblatio, nec proderit offerenti; quin poti\u00e0s quaecumque anima tali se edulio contaminaverit, prævaricationis rea erit.
- 19. Caro, que aliquid tetigerit immundum, non comedetur, sed comburetur igni; qui fuerit mundus, vescetur ex eå.
- 20. Anima polluta, que ederit de carnibus hostim pacificorum, que oblata est Domino, peribit de populis suis.
- El quæ tetigerit immundition hominis, vel jumenti, sive omnis rei, quæ polluere polest, et comederit de hujuscemodi caraibus, interibit de populis suis.
- Per la continuazione, vedi Sanova: Lev. 7, 22 a 27.

Delle ostie per lo peccato di avere taciuta la verità, vedi Peccato: Lev. cap. 5. Le ostie pacifiche dovevano essere mangiate

prima del terzo giorno: Lucos: Lev. 19, 5 a 8. Qualità necessarie per poter mangiare delle cose sacrificate e delle vittime: Saczabori; Lev. cap. 22. Altri testi sulle ostie: Mosk: Esod. 10, 25. Sassons: Giud. 16, 23. Unos: Prov. 21, 27, ISBALLE: O.R. 8, 13. ERREI: Epist. 10, 5. Vedi

SACRIFIZA.

OSTIE pacifiche, oblasione delle: \*\*Pedi Pacificie.\*\*
OSTINAZIONE, volontà permanente di Jare qualche cosa: è questa, generalmente parlando, conseguenza di un cattivo usturale, oppure di una durezza di cuore, che bisogoa cercare di correggere: Esontazione: \*\*Deut. 10, 6, 10: Salm. 94, 8. Uomo: \*\*Prov. 21, 29, Romant: \*\*Epist. 2, 5. Timotro: 2 \*\*Epist. 3, 13. Esent: \*\*Epist. 2, 5. Castigo della ostinazione: !salm: 1, 20. Genemia: 19, 15. Giudia: \*\*Am. 2, 8 e seg. \*\*Tempio: \*\*Zec. 7, 11 a 14. Sopponna: 3, 1, 2. Isaata: \*\*Am. 4, 6, 7. Dotton: \*\*Matt. 23, 37. Esempj di ostina-

zione e di prevaricazione: di Caino: Gen. 4, 6, 8; del Faraone d'Egitto: Mosi: Esod. 7, 13, 14, 22. Vedasi pure il capo seguente per le piaghe che desolarono l'Egitto.

Ostinazione del popolo d'Israele, che Iddio disse essere di dara cervice: Vitello D'ono: Esod. 39, 9. ISRAELITI: Esod. 33, 3, 5, TERRA: Deut. 9, 6, 13; dei figliuoli di HELI: 1 Re 2, 23 a 25; degli Israeliti che voglioco un re, soalgrado le proteste fatte loro da Samuele circa i diritti del re che dovrà regnare sopra di essi: SAMUELE: 1 Re 8, 10 a 20; di Saulle oel perseguitare Davidde: 1 Re, cap. 18 e seg.; di Nabal: DAVIDDE: 1 Re, cap. 25; di Asael verso Abner: Ibid. 2 Re 2, 18 e seg.; del popolo d'Israele: Osea: 4 Re 17, 13 e seg. Johan: 2 Par. 24, 18 a 21; di Sadecia: 2 Par. 36, 12, 13. PASQUA: 2 Par. 30 , 8. POPOLO: Gerem. 5 , 3. GEREMIA: 44, 16 a 19. EZECHIELE: 2, 3, 4: cap. 5 e cap. 6. TEMPIO: Zacc. 7, 11, 12. GIUDRI: Bar. 2, 7 a 10. ISRAELE: Am. 4, 11. STEPANO: Att. 7, 51. Vedi INDUBIMENTO.

OTHONIEL, figlioolo di Cenez, fratello di Caleb, sposa Axa figlia di Caleb, in ricompeosa della presa della città di Cazinth-Sepher: Cales: Gioz. 15, 13 e seg. Giova: Giud. 1, 12 e seg. E maodato da Dio per liberare gli Israeliti dalle maoi del re di Mesopotamia, ed è perciò riempito dello Spirito del Signore: Poroto: Giud. 3, 9, 10. Sua morte: Ibid. verz. 11.

OZA, che significa forza, coraggio, è il nome di colui, il quale stese la mano all'arca di Dio e la tenne, perchè i bnoi ricalcitravano e l'avevano fatta piegare, cel tempo che Davidde la riccoducera dalla casa di Abinadab a Gerusalemme. Oza è puoito di morte per la sua temerità: DAVIDE: 2 Re 6, 3 a 7. ASCA: 1 Par. 13, 7 a 11.

OZIA, che significa forza del Signore, era figlio di Amasia, re di Giuda. Egli chiamossi anche Azania: 4 Re 13, 1. Fu padre di Joathan: 4 Re 15, 32. Amasia: 4 Re 14, 21.

Ozia: 2 Paralipomeni, capo 26. Ozia succede, nel regno, ad Amasia suo padre, nell'anno 3199. Egli fece quello che era giusto negli occhi del Signore. Trionfo de' Filistei, degli Ammoniti e degli Arabi.

Il capo precedente trovasi all'articolo Amasia: 2

Par. cap. 25.

Omois autem populus Juda filium ejus Oziam, annorum sedecim, constituit regem pro Anasia patre suo. Amasia: 4 Re 14, 21.

- 2. Ipse ædificavit Ailsth, et restituit eam ditioni Juda, postquam dormivit rex cuso patribus suis.
- 3. Sedecim aonorum erat Osias cum regnare cœpisset, et quinquaginta duobus anois regnavit io Jerusalem, nomen matris ejus Jechelia de Je-
- 4. Fecitque quod erat rectum in oculis Domini, juxtà omois que fecerat Amesias pater ejus.
- 5. Et exquisivit Domioum in diebos Zicharim intelligentis, et videntis Deum: cumque requireret Dominum, direxit eum in omnibus.
- 6. Deoique egressus est, et pugoavit contra Philisthiim, et destruxit murum Geth, et murum Jabnim, murumque Azoti: medificavit quoque oppida in Azoto, et in Philisthiim.
- 7. Et adjuvit eum Deus contre Philisthiim, et cootra Arabes, qui limbitabant io Gurbual, et coutra Ammooitas.
- 8. Appendebantque Ammooitæ munera Osiæ: et divulgatum est nomeo ejus usque ad introitum Ægypti propter crebras victorias.
- g. Æ-lificavitque Ozias turres in Jernsalem super portam anguli, et super portam vallis, et reliquas io eodem muri latere, firmavitque eas.
- 10. Extruxit etiam turres îo solitudine, et efdoit cisteroas plurimas, eô quôd haberet multa pecora, tâm în campestribus quam în e remi vastitate: viocas quoque habuit et vinitores în montibus, et io Carmelo: erat quippé homo agricultures dedius.
- Fuit autem exercitus bellatorum ejus, qui procedebaot ad prælia, aub maou Jehiel scribæ, Massiæque doctoris, et sub manu Hananiæ, qui erat de ducibus regis.
- 12. Omoisque numerus priocipam per familias virorum fortium, duorum millium sexcentorum.
- 13. Et sub eis universus exercitus, trecentorum et septem millium quiogeotorum, qui erant apti ad bella, et pro rege contra adversarios dimicabant.
- 14. Preparavit quoque eis Ozias, id est, cuncto exercitui, clypeos, et hastas, et galeas, et loricas, arcusque et fundas ad jucieodos lapides.
- 15. Et fecit io Jerus-lem diversi generis machinas, quas io turribus collocavit, et in aogulis nutrorum, ut mitterent sagittas, et saxa graudia: egressumque est nomeo ejus procul, eò quòd suxiliaretur ei Dominus, et corroborasset illuto.

Ma quando Osia su diventato potente, si tevò il suo cuore per sua ruina, e non sece più conto del Signore Dio suo, ed, entrato nel tempio, volle abbruciare l'incenso sull'altare de' timiami. Azaria, sommo sacerdote, ed altri sacerdoti si oppongono al re: ma Osia, sdegnato, s tenendo in mano il turibolo per offrire l'incenso, minaccia i sacerdoti. E subitamente spunta sulla fronte di lui la lebbra; è scacciato dal tempio e costretto ad abbandonare il governo dello stato a suo figliuolo Joalhan.

16. Sed cum roboratus esset, elevatum est cor ejus in interitum suum, et neglexit Dominum Deum suum: ingressusque templum Domini, adolere voluit incensum super altare thymiamatis.

17. Statimque ingressus post eum Azarias sacerdos, et cum eo sacerdotes Domini octoginta, viri fortissimi.

18. restiterunt regi atque dixerunt: non est tui officii, Ozia, ut adolessi incensum Domino; a eed sacerdotum, hoc est, filiorum Aaron, qui consecrati sunt ad hujuscemodi ministerium: egredere de sanctuario, ne contempseris: quia non reputabitur tibi in glorism hoc à Domino Deo. Atran: Esod. 30, 7 e seg.

19. Iratusque Ozias, tenens in monu thurillulum, ut adoleret incensum, minahatur sacerdotibus. Statimque orta est lepra in fronte ejus corain sacerdotibus in domo Domini super altare thymiamatis.

20. Cùmque respexisset eum Azarias pontifex, et omnes reliqui sacerdotes, viderunt lepram in fronte ejus, et festinatò expulerunt eum. Sed et ipse perterritus, acceleravit egredi, eò quòd sensisset illicò olazam Domini.

21. Fuit igitur Ozias rex leprosus usquè ad diem mortis suus et labitavit in domo separalà plenus leptă, ob quam ejectus suerat de domo Domini: porrò Juatham sitius ejus rexit domum regis, et judicabat populum terræ. Azana: 4 Re 15. 5.

22. Reliqua autem sermonum Oziæ priorum et novissimorum, scripsit Isaias filius Amos prophetæ.

23. Dormivitque Ozias cum patribus suis, et sepelierunt eum in agro regalium sepulchrorum, ed quòd esset leprosus: regnavitque Joatham filius ejus pro eo.

Per la continuazione, vedi JONTHAN: 2 Par. cap. 27.

Ozia, figlio di Michea, della tribù di Simeone, era governatore di Bethulia, quando Oloferne la stringeva d'assedio: egli ricevette Achior nella sua casa, dopo che i Giudei lo ebbero sciolto dall'albero, cui era stato legato per ordine di OLorzana: Giudit. 6, 7 e seg. Persuade il popolo ad aspettare cinque giorni, prima di cedere Bethulia, confidando nella misericordia del Signore: Ibid. Giudit. 7, 23 e seg.

OZIO, pericoloso per la salute : fu in un momento d'ozio che Davidde peccò d'adulterio: DAVIDDE: 2 Re 11, 1 a 15. Conseguenze funeste dell' ozio: Uomo: Prov. 20, 12, 13. L' ozio è maestro di molti vizi: Vintù: Eccli. 33, 29. Devesi fuggire l'ozio come fomite del peccato : se Adamo si fosse occupato lavorando nel paradiso terrestre, non sarebbe caduto in peccato: Caga-210NE: Gen. 2, 5. Finchè gli Israeliti si sono occupati di qualche lavoro, non sono mai caduti in peccato: nia datisi in preda all'ozio, caddero nella idolatria: VITELTO D'ORO: Esod. 32, 1 a 10. Sansone perdé la sua forza, la sua libertà, la sua vita stessa per essersi abbandonato all'ozio in casa di Dalila : Sansone : Giud. cap. 16. Gli abitanti di Laïs periscono vittima dell'ozio: Dan: Giud. 18, 7, 27. Salomone, occupandosi della fabbricazione del tempio, non pensava alla mollezza ed all'amore delle donne : terminato il tempio, stette in ozio e cadde ne' suddetti vizi . e per consegnenza anche nell'idolatria: Tampio: 3 Re, capo 6. SALOMONE: 3 Re, cap. 11. Vantaggi della occupazione che è la virtò contreria all' ozio: Sapienza: Prov. 6 a 11. Uomo: Prov. 10, 4, 26: 12, 11: 14, 4: 19, 15: 20, 4: 28 a 19: 31, 27. VANITA': Eccl. 11, 6. VIRTÙ: Eccli. 20, 30: 33, 29. GERUSALEMME : Ezech. 16, 49. Giona ozioso dorme profondamente nel fondo della nave, mentre gli sltri, sbigottiti, cercano di sulversi del naufragio : egli è precipitato in mure: Niniva: Gion., capo i per intiero. Il demonio ha un grande impero sopra queglino che si abbandonano all'ozin: Minicoli: Matt. 12, 43 a 45. PARABOLE : Matt, 13, 25. Eresini: Epist. 4, 27, 28. PIETRO: 1 Epist. 5, 8. Il padre di famiglia maoda alla sua vigna alcuni lavoratori che se ne stavano per la piazza senza far nulla, e rimprovers il loro ozio : PARABOLE : Matt. 20, 3 a 6. Lo sposo ricusa di aprire la porta alle vergini stolte e negligenti : VERGINI : Matt. 25, 1 a 12. 30. San Paolo raccomanda l'occupazione : TESSALONIGESI: 1 Epist. 4, 10, 11: 2 Epist. 3, 10 a'12; fuggire le persone oziose : Timotro : 1 Epist. 5, 11, 13. Tito: Epist. 3, 14. Vedi Ne-GLIGENZA : POLTRONERIA.

F

PACE: Iddio promette la pace a chi osserva i suoi comandamenti: IDDLATRIA: Lev. 26, 3, 6 e seg. Devesi cercare la pace in tutto e dappertutto: Speranza: Sulm 33, 14. Iddio suscita la pace e la guerra, secondo la sua giustizia, per ricompensare o punire le nazioni : Gioras : 34, 29, 30. Pace ardentemente desiderata dal popolo di Dio: Schlayitù: Salm. 121, 6 a g. La pace e la guerra sono in mano di Dio: Cino: Is. 45, 7. Gesù Cristo non venue a portar pace sopra la terra, quella pace cioè che il mondo desidera. La sua divina parola , dovendo essere ricevuta dagli uni e rigettata dagli altri, produrrà la guerra e le divisioni : Viaru : I.uc. 12, 49 e seg. Havvi una pace, la quale è eterna, ed un'altra, la quale è temporale : Abanno: Gen. 13, 6 a 8. Is cco : Gen. 26, 12 a 22. GIUSEPPE : Gen. 45, 24. Benedizione: Num. 6, 26, 27. Virtů: Eccli. 25, 1, 2: 28, 15. GEBEMIA: 29, 7. SERMONE: Matt. 5, Q. VIRTÙ : Marc. Q , 49. BETHLEMME : Luc. 2, 14. PARABOLE: Luc. 14. 31, 32. RESURREZIONE: Luc. 24, 36. SEBMONE : Gio. 14, 27. PAOLO: Att. 9. 31. ROMANI: Epist. 12. 18. CORINTS: 1 Epist. 14. 33: 2. Epist. 13, 11. Eresint : Epist. 4, 2, 3. TIMOTEO: 2 Epist. 2, 22, 23. EBREI: Epist. 12. 14. PIETRO: 1 Epist. 3, 11. GIACOMO: Epist. 3, 18. APOCALISSE: 6, 4. Quale sia la pace di Dio e de'suoi amici: Isaïa: 2, 2, 4: 9. 6. Messia: Is. 11, 6, 7. GIUDA: Is. 66, 12. ISRAELE: Os. 2, 14, 19, 20. MICHEA: 4. 3 e seg. MESSIA: Zacc. 9, 9, 10. RESURBE-ZIONE: Luc. 24, 36: Gio. 20, 19, 21, 26. SERMONE: Gio. 14, 26, 27: 16, 33. PIETRO: Att. 10, 36. ROMANI: Epist. 5. 1. Eresini: Epist. 2. 14. 15. 17. FILIPPESI: Epist. 4 , 7. Colossesi: Epist. 3 , 15. Gesù Cristo portò la pace ai Gentili, riconcigliandoli co'Giudei, e facendo di que' due popoli un popolo solo cristiano : Erasini : Epist. 2, 11 a 22. La parole pace prese nella Sucra Scrittura per conservazione, felicità, prosperità, buon SUCCESSO: IDOLATRIA: Lev. 26, 6 a 13. DAYIDDE: 1 Par. 12, 18. GIUSTI: Salm. 72, 3. SCHIAVITÙ: Salm. 121, 7. MESSIA: Is. 32, 17, 18. PoroLo: Gerem. 6, 14. GEREMIA: 29, 7, 11. TESSALONIcesi: 1 Epist. 5, 3. Effetti della pace spirituale che si acquista quando si è riconciliato con Dio: CONFIDENZA: Salm. 121, 4, 5. TIMORE: Salm. 127, 5, 6, 7. Isaia: 2, 4: 9, 7. GIUDEI: Is. 48, 18. CHIESA: Is. 54, 10, 13. CANTICO: Is. 26, 12. MI-CHEA: 5, 4, 5. Intorno a questo argomento si potranno consultare tutti i testi del Testamento Nuovo, sopraccitati in questo articolo Paca, ed anche i seguenti : Romani : Epist. 1, 7. Comints : 1 Epist. 1, 3: 2 Epist. 1, 2. GALATI: Epist. 1, 3. EPESINI : Epist. 1, 2: 6, 23. FILIPPESI : Epist. 1, 2. Colossesi: Epist. 1, 3. Tessalonicesi: 1 Epist. 1, 2: 2 Epist. 1, 2. TIMOTEO: 1 Epist. 1, 2: 2 Epist. 1, 2, TITO : Epist. 1, 4. FigeMONE: Epist. vers. 3. PIETRO: 1 Epist. 1, 2. GIO-VANNI: 2 Epist. vers. 3. GIUDA: Epist. vers. 2. APOCALISSE: 1, 4. ROMANI: Epist. 14, 19. Ere-SINI : Epist. 2, 14. 15. 17: 4. 3: 6, 14, 15. Tes-SALONICESI: 2 Epist. 3. 16. È Dio che dà la pace: BENEDIZIONE: Num. 6, 26. SALOMONE: 3 Re 5, 4. DEDICAZIONE: 3 Re 8, 16. TEMPIO: 2 Par. 22, 18. Ash: 2 Par. 14, 6. CANTICO: Is. 26, 12. CIRO: Is. 45, 6, 7. ROMANI: Epist. 15, 33: 16, 20. Tessaconicest : 1 Epist. 5. 23. Dobbiamo amare la pace e cercarla : Speanza : Salm. 33 , 14. TEMPIO: Zacc. 8, 19. APOSTOLI: Matt. 10, 12, 13. DISCEPOLI: Luc. 10, 5, 6. ROMANI: Epist. 12, 18: 14 , 19. CORINTS: 1 Epist. 7 , 15: 14 , 33. GALATI: Epist. 5, 22. EPESINI: Epist. 4, 3. Co-LOSSEST: Epist. 3, 15. TESSALONICEST: 1 Epist. 5, 13. Тімотко: 2 Epist. 2, 22. Esnei : Epist. 12, 14. PIRTRO : 1 Epist. 3, 10, 11. La pace è promessa a que' che hanno la pietà : Legge : Salm. 118, 165. CHIESA: Is. 54, 13. Non havvi pace per gli empi : Givosi : Is. 48, 22. Emps: Is. 37, 21. Dio: Is. 59 , 8. Poroco: Gerem. 6 , 14: 8 , 11, 15. I felsi profeti promettono la pace e la misericordia: Porolo: Gerem. 6, 14: 8, 8, 11. GIUDEA: Gerem. 14, 13, 14. PASTORI: Gerem. 23, 16, 27. PROPERT : Exech. 13, 9 a 10. MICHEA: 3, 5 . 7. PROFEZIE: Matt. 24 , 25 . 26. TESSALONI-CESI: 1 Epist. 5, 3. Vantaggi della pace: Giobbe: 22. 21. Essa verrà con Gesù Caisto: Salm. 71. 7. Unione della giustizia colla pace: Poroto: Salm. 84, 11. Iddio non he che disegni di pece sopra gli uomini : Geremia : 29, 11. Giodet : Is. 66 . 12.

PACIFICHE: oblazione delle ostie pacifiche.

PACIFICAE: Levitico, capo 3. In qual modo si offericano le ostie pacifiche di buoi, di pecore, di agnelli e di capre; il grasso e il sangue il Signore lo ha riserbato per se, ed è vietato il mangiarne: anno 3514.

Il capo precedente trovasi all'articolo Oblazioni: Lev. cap. 2.

Quòd si lostia pacificorum fuerit ejus oblatio, et de bobus voluerit offerre, marem sive feminam, immaculata offeret coram Domino.

 Ponelque menum super caput victime sue, que immolabitur in introitu tabernaculi testimonii, fundentque filii Aeron sacerdotes sanguinem per altaris circuitum.

3. Et offereut de hostis pscificorum in oblationem Domino, adipem qui operit vitslia, et quidquid pinguedinis est intrinsecus: Sacanovi: Esod. 39, 13.

- 4. daos renes cum adipe quo teguntur ilia, et reticulum jecoris cum renunculis.
- 5. Adolebuntque es super altare in holocaustum: lignis igne superposito: in oblationem susvissimi odoris Domino.
- 6. Si verò de ovibus fuerit ejus oblatio et pacificorum hostia, sive masculum obtulerit, sive feminam, immaculata erunt.
  - 7. Si agnum obtulerit coram Domino,
- 8. ponet manum suam super caput victimæ suæ: quæ immolabitur in vestibulo tabernaculi testimonii: fandentque filii Aaron sanguinem ejus per circuitum altaris.
- Et offerent de pacificorum hostià sacrificium Domino: adipem et caudam totam
- 10. cum renibus, et pingnedinem que operit ventrem atque universa vitalia, et utrumque renonculum cum adipe qui est juxta ilia, reticulumque jecoris cum renunculis.
- 11. Et adolebit ea sacerdos super altare, in pabulum ignis et oblationis Domini.
- 12. Si capra fuerit ejus oblatio, et obtulerit
- nonet manum suam super caput ejns: inmolabitque eam in introitu tabernaculi testimonii.
   Et fundent filii Aaron sanguinem ejus per altaris circuitum.
- 14. Tollentque ex eâ in pastum ignis Dominici adipem qui operit ventrem, et qui tegit universa vitalia;
- 15. duos renunculos, cum reticulo quod est super eos juxta ilia , et arvinam jecoris cum renunculis:
- 16. adolebitque ea super altare sacerdos, in alimoniam ignis, et snavissimi odoris: omnis adeps Domini erit
- 17. jure perpetuo in generationibus, et cunctis habitaculis vestris: nec sanguinem nec adipem omninò comedetis. *Vedi* OSTIE: OBLAZIONI.

Per la continuazione, vedi Peccato: Lev. cap. 4.

PADRI e Madri: doveri de figli a loro riguardo: vedi Figu: Gerrion. Tobia poò servire
di modello ai padri di famiglia rispetto ai loro
figli: Tosa.: cap. 4. Essi devono non solamente
amare i loro figli, ma dargli altresi de buoni
consigli: Raguel ne somministra un esempio relativamente a sua figlia che diede in isposa ai
giovane Tosa.: cap. 10. Dovere che banno di
dare buoni consigli ai loro figlinoli: vantaggi e
necessità per questi di segnirli con doctilià: SaPIENTA: Frov. cap. 4: cap. 6, vert. 20 a 23. Vantaggi della benedizione che essi danno si loro
T. II.

Figur. Eccli. 3, 11. Un padre senze onore è il dissonore de' suoi figli: Ibid. Eccli. 3, 12, 13. Vantaggi di tollerare i difetti di un padre e di una madre: Ibid. Eccli. 3, 14 a 18. I figli dell' empio si lagneranno del loro padre, per colpa del quale vivono nell'ignominia: guai ad un tal padre: Virrà: Eccli. 41, 10, 11. Doveri dei padri verso i loro figli: hauno essi un grand'esempio in Mathathati: Macc. cap. 2. Erestni: Epist. 6, 4, 10 a 18. Colossess: Epist. 3, 21. Virrà: Eccli. 7, 25. Uomo: Prov. 29, 15, 17. Virrà: Eccli. 30, 12. Theorem: Epist. 2, 15.

Noi non siamo migliori de nostri padri: ISRAE-LITI: Salm. 105, 6. Iddio solo merita il nome di padre: Dorron: Matt. 23, 8, 9. I padri devono istruire e correggere i loro figli: così Giacobbe, ascoltando suo figlio Giuseppe raccontare diversi sogni che egli aveva avuto , lo ammonisce, temeodo che i di lui fratelli ne concepiscano gelosia ed odio: Giuseppe: Gen. 37, 10. Egli rimprovera i suoi figli per la loro negligenza a procurarsi dei viveri, mentre saono che in Egitto se ne possono comperare : Ibid. Gen. 42, 1, 2, Iddio, per mezzo di Mosè, ordina agli Israeliti di raccontare ai loro figliuoli e nipoti tutte le cose che gli occhi loro hanno veduto : LEGOI : Deut. 4, 9, 10. Egli vuole che il figlio contumace e protervo che non ascolta i comandi del padre o della madre sia lapidato: Figu: Deut. 21, 18 a 21. Il sommo sacerdote Heli corregge debolmente i suoi figli: egli ne è perciò severamente punito da Dio: Hall: 1 Re 2, 22 e seg. ARCA: 1 Re 4, 11 e seg. Davidde, verso la fioe de'suoi giorni, istruisce energicamente suo figlio Salomone, il quale doveva regnare dopo di lui: Or-FICIALI: 1 Par. 28, 9, 10. Tobis insegns a suo figlio, ancora nella più tenera età, a temere il Signore ed a fuggire il peccato: Tobia: 1, 9, 10. Vicino a morire gli dà ultri avvisi salutari: Ibid. cap. 4, e cap. 14, vers. 10 e seg. I genitori di Sara, sposa dal giovane Tobia, le danno saviissimi consigli: Ibid. cap. 10, vers. 13. Cure religiose di Giobbe verso i suoi figli: Giobae : 1, 5. I genitori di Susanna la istruiscono nella legge di Mosè: Susanna: Dan. 13, 3. Avvisi di Mathathia ai suoi figli : MATHATHIA: 1 Macc. 2, 49 e seg. Esortazioni religiose della madre dei sette fratelli Maccabei : MARTIRIO : 2 Macc. 7 . 20 e seg. Vedi FIOLI: GENITORI.

PADRONE: dovere dei padroni verso i loro servitori: Lucoi: Lev. 25, 39 e seg.: Deut. 24, 1 14, 15. Tosia: 4, 15. Leggi che stabiliscono l'antorità dei padroni: Lucoi: Esod. 21, 1 a 11, 20, 26, 27: Lev. 19, 13. Non devono loro per-

mettere di fare alcuna opera servile in giorno di domenica : Decarogo : Esod. 20 , 10 : Deut. 5, 14. Giustizia di Giobbe verso i suoi servi: GIOBBE: 31, 13. UOMO: Prov. 29, 19. VIRTÀ: Eccli. 7 , 22, 23 : 33 , 27 a 33. Eresini : Epist. 6 , 9. Colossesi : Epist. 4 , 1. I servitori hanno essi pure i loro doveri da adempire verso i padroni: somnissione : un augelo obbliga Agar a tornare alla sua padrona, ed umiliarsi sotto la mano di lei: SARAÏ: Gen. 16, q. Un servo deve essere mandato via , alloraquando egli è occasione di peccato : Isacco : Gen. 21, Q a 12. Un servo non ileve obbedire agli ordini ingiusti del suo padrone: i servi di Saulle infatti ricusarono di uccidere i sacerdoti del Signore : DAVIDDE : 1 Re 22, 17. Giezi, colpevole di avarizia e di menzogna agli occlii del suo padrone, questi lo castiga attaccandogli la lebbra di Naaman : Eusso : 4 Re 20 a 27. Ricompensa dei servi fedeli : castigo degli infedeli ed infingardi: Vengini: Matt. 25, 14 a 30. Vedi Domestici: Servi. Cure dei padroni per i loro servitori malati : Gesù Caisto : Luc. 7. 2 a 10. Vedi Cone.

PAESE: qualunque paese colpevole sarà castigato da Dio : Paureri : Ezech. 14, 13 : ancorchè vi si trovassero tre persone egualmente saute come Noè, Giobbe e Daniele : Ibid. Ezech. 14 . 14 . 20.

PALAZZO: 3 Re, capo 7. Palazzi diversi, fatti fabbricare da Salomone: loro descrizione. il capo precedente trovasi all'articolo Tempto : 3 Re, cap. 6.

Domum autem suam adificavit Salomon tredecim anuis, et ad perfectum usque perduxit. Sa-LOMONE: 3 Re . 9, 10.

- 2. Ædificavit quoque domum saltus Libani centum cubitorum longitudinis, et quinqueginte cuhitorum latitudinis, et trigiota cubitorum altitudiuis: et quatuor descabulaces inter columnas cedrinas: ligua quippè cedrina exciderat in coluninas.
- 3. Et tabulatis cedrinis vestivit totam cameram, que quartragiuta quinque columnis sustentabatur. Unus autem ordo babebet columnas quindecim .
  - 4. contra se invicem positas,
- 5. et è regione se respicientes, aquali spatio inter columnas, et super columnas quadrangulata ligns in cunctis æqualis.
- 6. Et porticum columnarum fecit quinquagiuta cubitorum longitudinis, et triginta cultitorum la-

- titudinis: et alteram porticum iu facie majoris porticus : et columnes, et epistylie super columnes.
- 2. Porticum quoque solii, in qua tribunal est, fecit : et texit lignis cedrinis à pavimento usque ad summitatem.
- 8. Et domuncula in quà sedebatur ad judicandum, erat in media porticu, sinili opere Domum quoque fecit filize Pharaonis ( quam uxorem duxerat Salomou) tali opere, quali et hanc porticum. SALOMONE: 3 Re, 3, 1.
- 9. Omnia lapidibus pretiosis, qui ad normani quamdam atque mensuram tam intrinsecus quam extrinsecus serrati erant, à lundamento usque ad summitatem parietum, et extrinsecus usque ad atrium maius.
- 10. Fundamenta autem de lapidibus pretiosis, lapidibus magnis decem sive octo cubitorum.
- 11. Et desuper lapides pretiosi æqualis mensuræ secti erant, similiterque de cedro.
- 12. Et strium majus rotundum, trium ordinum de lapidibus sectis, et unius ordinis de dolată cedro : necnon et in atrio domús Domini interiori, et iu porticu domus.

Diverse opere di bronzo eseguite, per il tempio, da Iliram, artefice pieno di sapienza e capacità, che Salomone sece venire da Tiro.

- 13. Misit quoque rex Salomon, et tulit Hiram
- 14. filium mulieris viduze de tribu Nephtali, patre Tyrio, artificem grarium, et pleuum sapien. tiå, et futelligentiå, et doctrinà ad faciendum omne opus ex ære. Qui cum venisset ad regem Selomonem, fecit omne opus eius. Tempio: 2 Par. 2, 13, 14.
- 15. Et finxit dues columnes ærens, decem et octo cubitorum altitudinis columnam unam : et lines duodecim cubitorum ambiebat columnam utranique. NABUZARDAN: Gerem. 52, 21.
- 16. Duo quoque capitella fecit, que ponerentur super capita columnarum, fusilia ex ære: quinque cultitorum shitudinis capitellum unum, et quiuque cubitorum altitudiuis capitellum alterum:
- 17. et quesi in modum retis, et catenarum sibi invicera miro opere contextarum. Utrumque capitellum columnarum fusite erat: septena versuum retiacula in capitello uno, et septena retiacula in capitello altero.
- 18. Et perfecit columnas, et duos ordines per circuitum retinculorum singulorum, ut tegerent capitella, quæ crant super summitatem malogranutorum: eodem modo fecit et capitello secundo.
  - 19. Capitella autem, que erant super capita co-

lumnarum, quasi opere lilii fabricata eraut in porticu quatuor cubitorum.

- 20. Et rorsum alia capitella in summitate columnarum desuper juxta meusuram columna coutra retiacula: malogranatorum autem ducenti ordines erant in circuito capitelli secundi.
- 21. Et statuit dues columnes in porticu templi: cùnque statuisset columnem dexterem, vocavit eam nomine Jachin: similiter erexit columnem secundam, et vocavit nomen eius Booz.
- 22. Et super capita columnarum opus in modum lilii posuit: perfectumque est opus columnarum.
- 23. Fecit quoque mare fasile decem cubitorum à labio usqué ad labium, rotundum in circuitu: quisque cubitorum altitudo ejus, et resticula triginta cubitorum cingebat illud per circuitum. Tampo: 2 Par. 4, 2.
- 24. Et sculptura supter labium circuibat illud decem cubitis ambieus mare: duo ordines sculpturarum striatarum erant fusiles.
- 25. Et stabat super duodecim boves, è quibus tres respiciebant ad aquilonem, et tres ad occidentem, et tres ad meridiem, et tres ad orientem, et mare super eos desuper erat: quorum posteriors universa intrinsecus latitabant.
- 26. Grossitudo autem luteris trium unciarum erat: labiumque ejus, quasi labium calicis, et folium repaudi lilii: duo millia batos capiebat.
- 27. Et fecit decem bases æneas, quatuor cuhitorum longitudinis bases singulas, et quatuor cubitorum latitudinis, et trium cubitorum altitudinis.
- 28. Et ipsum opus hasium interrasile erat : et sculpturæ inter juncturas.
- 29. Et inter coronulas et plectas, leones et hoves et cherubim; et in juncturis similiter desuper: et subter leones et boves, quasi lora ex ære dependentia:
- 30. et quatuor rotæ per bases singulas, et axes ærei: et per quatuor partes quasi humeruli subter luterem fusiles, contra se invicem respectantes.
- 31. Os quoque luteris intrinsecús erat in capita summitate: et quod forinsecús apparebat, uniús cubiti erat totum rotundum, partierque habebat unum cubitum et dimidium: in augulis autem columnarum varia celaturae eraul; et media intercolumnia, quadrata non ortunda.
- 32. Quatuor quoque rote, que per quatuor angulos basis erant, conerchant sibi subter basin: una rota habebat altitudinis cubitum et semis.
- 33. Tales autem rotæ erant quales solent in curru fieri: et axes earum, et radii, et canthi, et modioli, omnia fusilia.

- 34. Nam et humeruli illi quatuor per singulos angulos basis unius, ex ipsà basi fusiles et conjuncti erant.
- 35. Iu summitate autem basis erat quedam rotunditas dimidii cubiti, ità fabrefacta, ut luter desuper posset impoui, habens celaturas suas, variasque sculpturas ex semetipsă.
- 36. Sculpsit quoque in tabulatis illis, que erant ex ere, et iu augulis, cherubim, et leones, et palmas, quasi in similitudinem hominis stautis, ut non celata, sed apposita per circuitum viderentur.
- 37. Iu hunc modum fecit decem bases, fusura una, et mensura, sculpturaque consimili.
- 38. Fecit quoque decem lateres æneos: quadraginta batos capiebat luter unus, eratque quatuor cubitorum; siugulos quoque luteres per singulas, id est, decem bases possit:
- 39. et constituit decem bases, quinque ad dexteram partem templi, et quinque ad sinistram : mare autem posuit ad dexteram partem templi coutra orientem ad meridiem.
- 40. Fecit ergò Hiram lebetes, et scutras, et hamulas, et perfecit omne opos regis Salomouis in templo Domiui.
- 41. Columnas duas, et funiculos capitellorum super capitella columnarum duos: et retiacula duo, ut operirent duos funiculos, qui erant super capita columnarum.
- 42. Et melogranate quadringente in duobus retisculis: duos versus melogranatoram, in retisculis singulis ad operiendos funiculos cepitellorum, qui erant super capita columnarum.
  - 43. Et bases decem, et lateres decem super bases
- 44. Et mare unum, et boves duodecim subter mare.
- 45. Et lebetes et scutres, et hamulas, omnia vasa, quæ fecit Hiram regi Salomoni in domo Domini, de aurichalco erant.
- 46. In campestri regione Jordanis fudit ea rex in argillosa terra, inter Sochoth et Sarthau.
- 47. Et posuit Salomon omuia vasa: propter multitudinem autem nimiam non erat poudus æris. 48. Fecitque Salomon omnia vasa iu domo Do-
- mini: altare aureum, et mensam, super quaqu ponerentur panes propositionis, auream:
- 49. et candelabra aurea, quiuque ad dexteram, et quiuque ad sinistram, contra oraculum, ex auro puro: at quasi lilii flores, et lucernas desuper aureas: et forcipes aureos.
- 50. et hydrias, et fusciuulas, et phialas, et mortariola, et thuribula de aureo purissimo: et cardines ostiorum domis interioris sancti sanctorum, et ostiorum domis templi, ex auro eraut.

51. Et perfecit omne opus quod seciebat Salomon in domo Domini, et intulit que sanctificaverat David pater suus, argentum et aurum, et vasa, reposuitque in thesauris domàs Domini. Transo: 2 Par. 5, 1.

Salomone fa poscia la dedicazione del tempio con gran pompa: Dedicazione: 3 Re, cap. 8.

Palazzi, che Davidde sa edificare nella cità di Gerusalemme: ivi prepara un luogo per collocarri l'arca del Signore: invita tutto Israele ad assistere a quella cerimonia, e sa venire tutti sigli di Aronne: Lavri: 1 Par. cap. 15. La mollezza e la vanità dominano ne' palagi dei re: Gesò Causro: Luc. 7, 25. Vedi Re: Riccinszze: Riccin.

PALESTINA: Geremia, capo 47. Profesia della devastasione della Palestina e delle città di Tiro, Sidone, Gaza ed Ascalone.

Il capo precedente trovasi all'articolo Egitto: Gerem. cap. 46.

Quod factom est verbum Domini ad Jeremiam prophetam contra Palæsthinos, antequam percuteret Pharao Gazam: Ammoniti: Ezech. 25, 15, a 17.

- hæc dicit Dominus: ecce aque ascendant ab aquilone, et erunt quasi torrens inundans, et operient terram et plenitudinem ejus, urbem et habitatores ejus: clamabunt homines, et ulalabunt omnes habitatores (erræ,)
- à strepitu pompæ armorum, et bellatorum ejus, à commotione quadrigarum ejus, et multitudine rotarum illius. Non respexerant patres filios manibus dissolutis.
- 4. Pro adventu diei, in quo vastabuntur omnes Philisthiim, et dissipabitur Tyrus, et Sidon cum omnibus reliquis auxillis suis. Depopulatus est enim Dominus Palæsthinos, reliquis insulæ Cappadociæ. Israzum: Deut. 2, 23. Amos: 9, 7.
- 5. Venit calvitium super Gazam: conticuit Ascalon, et reliquiæ vallis earum: usquequò concideris?
- 6. O macro Dominil usquequò aoa quiesees? Ingredere in vaginam tuam, refrigerare, et sile.
- 7. Quomodò quiescet, cùin Dominus præceperit ei adversùs Ascalonem, et adversùs maritimes cjus regiones, ibique condixerit illi?

Per la continuazione, vedi Moss: Gerem. cap. 48.

PALLIO o mantello: proibizione di portare il pallio tessoto di lana e di lino: ordine di mettere ai quattro angoli del pallio della frange falte di cordicelle.

- Pallio: Denteronomio, capo 22. I due versetti che precedono trovansi all'articolo Viona: Deut. cap. 22.
- 11. Non indueris vestimento, quod ex lana linoque contextum est.
- 12. Funiculos in fimbriis fecies per quatuor angulos pallii tui, quo operieris. Comandamenti: Num. 15, 38 a 40.
- Per la continuazione, vedi Adultemo: Deul. 22, 13 e seg.

  PANE azimo, o seuza lievito: sur origine:

PASQUA: Esod. 12, 8. Pani della proposizione: erano quelli che gli Israeliti dovevano offrire al Signore sulla meosa, e lasciarli esposti tutti i giorni fino al sabbato, nel quale di si cambiavano. restando quelli che si levavano ad uso dei soli sacerdoti : Vedi Altare : Tavola : e Taberna coto: Esod. 25, 23, 30. Il Signore ordina di fare dodici pani, e di lasciarli esposti sulla mensa davanti a lui, cambiandoli ogni sabbato : Lego: Ler. 24, 5 a q. I soli sacerdoti potevano mangiarne : però Davidde, stretto dalla fame, mangia de' pani santificati datigli dal sacerdore Achimelech in Nobe: Davidde: 1 Re 21 . 4 a 6. Page coperto di sterco di bue, che Iddio ordina ad Ezechiele di mangiare, per dinotare la somma penuria, cui sarà ridotta Gerusalemme stretta d'assedio: Ezecniece: 4, 9 a 17. Gesù Cristo moltiplica cinque pani e due pesci, coiquali satolla cinquemila uomini, senza le donne ed i ragazzi, rimanendone ancora dodici ceste piene di frammenti avanzali : Miracoli : Matt. 14, 13 a 20, colle citazioni ivi fatte. In un'altra occasione Gesù Cristo moltiplica sette pani ed alcuni pochi pesciolini , coi quali sezia quattromila uomini , senza i ragazzi e le donne, e de' pezzi avanzati si raccolsero sette sporte piene : Scandall: Matt. 15, 32 a 38. Gesù Caisto: Matt. 16, 9, 10. L'uomo è stato condannato a guadagnarsi il pane mediante il sudore della sua fronte : ADAMO : Gen. 3. 10. È il suo cibo quotidiano: Abrahamo: Gen. 18, 5. Isacco: Gen. 21, 14. GIACOBBE: Gen. 31, 54. GIUSEPPE: Gen. 37, 25: 43, 25. Mosè: Esod. 2, 20: 18, 12. Non di solo pane vive l' uomo; ma anche della parola di Dio ascoltata e messa in pratica: Comandamenti : Deut. 8, 3. Rimproveri che i Farisei fanno a Gesù perchè i suoi discepoli non si lavano le mani prima di mangiare : Scandall : Matt. 15, 2: Marc. 7, 2. Gesù ed i suoi discepoli non possono nemmeno prendere cibo, a motivo delle turbe affollate che li seguivano : Miracoli: Marc. 3, 20. Domandare a Dio il pane quotidiano: Олаzione: Luc. 11, 3. I discepoli riconoscono Gestì, dopo la resurrezione, nella frazione del pane: Resonazione: Luc. 24, 35. Srauro: Att. 2, 42, 46. Gli apostoli uno hauno mai mangiato pane senza fatica e stento, lavorando di e notte: Tessatonicesi: 2 Epizt. 3, 8. Devesi guadagnare il pane lavorando colle proprie mani: Giosse: 5, 7, Usuno: Prov. 12, 11. Vanta': Eccl. 11, 6. Vintù: Eccli. 10, 30. Erasini: Epizt. 4, 27, 28. Tessatonicesi: 1 Epizt. 4, 10, 11: 2 Epizt. 5, 10 a 12. Tiro: Epizt. 3, 14. Vedi Opera o lavori domestici, e Pottragorani.

PAOLO (San): di gran persecutore de'Cristiani, direttato un grande apostolo. Vedasi tutto questo articolo. Il son nome era Sanlo, che significa chiamato, dato in prestito: Paolo: Att. 13, 9. Egli è consenziente alla morte di San Statano: Att. 7, 57, 59. Perseguita la Chiesa di Gesù Cristo: Satuc: Att. cap. 8.

PAOLO: Atti, capo 9. Mirabile conversione di Saulo persecutore: suo battesimo e sua vocasione all'apostolato.

Sanlas sutem adhuc spirans minarum, et codis in discipulos Domini, accessit ad principem sacerdotum,

2. et petiit ab eo epistolas in Damascum ad synagogas: ut si quos invenisset bujus vim viros ac mnlieres, vinetos perdneeret in Jerusalem. Galati: Epist. 1, 13.

3. Et com iter faceret, contigit ut appropinquaret Damasco: et subitò circumfulsit cum lux de cello. Infr. Paolo: Att. 22, 6.

4. Et cadens in terram andivit vocem dicentem sibi: Saule, Saule, quid me persequeris? Co-RINTJ: 1 Epist. 15, 8, q. Infr. Paolo: Att. 26, 14.

5. Qui dixit: qui es, Domine? Et ille: ego sum Jesus, quem tu persequeris: durum est tibi contrà stimulum calcitrare.

6. Et tremens ac stupens, dixit: Domine, quid me vis facere?

7. Et Dominus ad eum : surge, et ingredere civitatem, et ibi dicetur tibi quid te oporteat facere. Viri autem illi, qui comitabantur cum eo, stabaut stupefacti, audientes quidem vocem, ue minem autem videntes. Infr. Paoto: Alt. 22, q.

8. Surrexit autem Saulus de terrà, apertisque oculis nibil videbat. Ad manus autem illum trahentes, introduxerunt Damascum.

9. Et erst ihi trihus diebus non videns, et non mandacavit, neque bibit.

10. Erat autem quidam discipulus Damasci, no-

mine Ananias; et dixit ad illum în visu Dominns: Anania? At ille ait: ecce ego, Domine.

11. Et Dominus ad eum: surge, et vade in vicum, qui vocatnr rectus: et quære in domo Judæ Saulum nomine Tarcensem: ecce enim orat. Infr. Pauco: Att. 22. 3.

12. (Et vidit virum Anadiam nomine, introeuntem, et imponentem sibi manus ut visum recipiat.)

13. Respondit autem Auanias: Domine, audivi à multis de viro boc, quanta mala fecerit sanctis tuis in Jerusalem:

14. et hic habet potestatem à principibus sacerdotum alligandi onnes, qui invocant nomen

15. Dixit autem ad eum Dominns: vade, quoniam vas electionis est mibi iste, nt portet nomen neum coram gentibns, et regibus, et filiis Israël. 16. Ego enim ostendam illi, quanta oportest

eum pro uomine meo pati.

17. Et shift Ansules, et introivit in domum: et imponeus ei menus, dixit Saule frater, Dominus misit me Jesus, qui apparuit tibi in vià quà veniebes, ut videss, et implearis Spiritu sencto.

18. Et confestim ceciderunt ab oculis ejus tanquam squamæ, et visum recepit: et surgens baptizatus est.

19. Et cum accepisset cibum, confortatus est. Fuit autem cum discipulis, qui erant Damasci per dies aliquot.

Paolo predica a Damasco che Gesù è il Cristo: i discepoli, per timore delle insidle de Giudei, lo calano dalle mura: egli va a Gerusalemme, poscia a Tarso sua patria.

20. Et continuò in sinagogys prædicabat Jesum, quoniam hic est Filius Dei.

21. Stupehent autem omnes qui audichent, et dicebant: nonne bic est qui expugnabat in Jerusalem eos qui invocabant nomen istud: et hùc ad hoc venit, ut vinctos illos duceret ad principes sacerdotum?

22. Saulus autem multò magis convalescebat, et confundebat Judwos, qui habitabant Damasci, affirmens quouiem bic est Christus.

23. Cum autem implerentur dies multi, consilium fecerunt in unum Judai ut eum interficerent-

24. Note autem factæ sunt Saulo insidue eorum. Custodiebant autem et portas die ac nocte ut eum interficerent. Cornez: 2 Enist. 11. 32. 33.

25. Accipientes autem eum discipuli nocte, per murum dimiserunt eum , submittentes iu sportă.

26. Cum autem venisset in Jerusalem, tentabat

se inngere discipulis, et omnes timebant eum, non credentes quòd esset discipulus.

- 27. Barnabas autem apprehensum illum duxit ad Apostolos : et perravit illis quomodo in vià vidisset Dominum, et quis locutus est ei, et quomodo in Damasco fiducialiter egerit in nomine Jesu.
- 28. Et erat com illis intrans et exiens in Jerusalem, et fiducialiter agens in nomine Domini.
- 29. Loquebatur quoque Gentibus, et disputabat eum Græcis: illi autem quærebant occidere eum.
- 30. Quod cum cognovissent fratres , deduxerunt eum Casaream, et dimiserunt Tarsum. Infr. PAOLO: capo 22 e 26.

Pietro, in Lidda, risana Enea paralitico, ed in Joppe risuscita Tabita.

- 31. Ecclesiå quidem per totam Judæam, et Galilæsm, et Samariam, habebat pacem, et ædificabetur embolans in timore Domini, et consolatione sancti Spiritus replebatur.
- 32. Factnm est autem, ut Petrus dum pertransiret universos, deveniret ad sanctos qui habitabant Lydde.
- 33. Invenit autem ibi hominem quemdam nomine Æneam, ab sonis octo jacentem in grabato, qui erat paralyticus.
- 34. Et ait illi Petrus: Ænes, sanst te Dominus Jesus-Christus: surge, et sterne tibi. Et continuò surrexit.
- 35. Et viderunt eum omnes qui habitabant Lyddæ et Saronæ: qui conversi sunt ad Dominum.
- 36. In Joppe autem fuit quædam discipula, nomine Tabitha, quæ interpretata dicitur Dorcas. Hæc erat plena operibus bonis, et eleemosynis quas faciebat.
- 37. Factum est autem in diebus illis ut infirmata moreretur. Quam cum lavissent, posuerunt eam in corneculo.
- 38. Cùm autem propé esset Lydds ad Joppen, discipuli audientes quia Petrus esset in ea, miserunt duos viros ad eum, rogantes : ue pigriteris venire usquè ad nos.
- 39. Exurgeos autem Petrus venit cum illis. Et cum advenisset, doxerunt illum in coenculum: et circumsteterunt illum omnes vidum flentes, et ostendentes ei tunicas et vestes, quas faciebat illis Dorcas.
- 40. Ejectis autem omnibus foràs, Petrus pocens genus, oravit : et conversus ad corpus, dixit: Tabitha, surge. At illa aperuit oculos suos: et viso Petro, resedit.

- PAO 41. Dans antem illi mannm, erexit eam. Et cum vocasset sanctos, et viduas, assignavit eam vivam.
- 42. Notum autem factum est per universam Joppen: et crediderunt multi in Domino.
- 43. Fectum est autem, ut dies multos moraretur in Joppe, anud Simonem quemden corierium. Per la continuazione, vedi Pierro: Att. cap. 10.

Paolo e Barnaba vanno a predicare in Antiochia: Pierao: Att. 11, 23. Essi sono incaricati di mandare le limosine della chiesa di Antiochia ai loro fratelli, abitanti della Giudea: Ibid. Att. 11, 29, 30.

PAOLO: Atti, capo 13. Lo Spirito Santo ordina che Paolo e Barnaba siano segregati per predicare tra Gentili.

Il capo precedente trovasi all'articolo Enons: Att. cap. 12.

Erant autem in Ecclesià, que erat Autiochie, prophetæ, et doctores, in quibus Barnabas, et Simon qui vocabatur Niger, et Lucius Cyrenen. sis, et Manahen qui erat Herodis Tetrarchæ collactaneus, et Saulus.

- 2. Ministrantihus autem illis Domino, et jejunantibus, dixit illis Spiritus sanctus: segregate mihi Saulum et Barnabam, in opus ad quod assumpsi eos.
- 3. Tunc jejunantes, et orantes, imponentesque eis manus, dimiserunt illos.
- 4. Et ipsi quidem missi à Spiritu sancto abierunt Seleucism; et inde navigaverunt Cyprum.
- 5. Et cum venissent Salaminum, prædicabant verbum Dei in synagogis Judasorum. Habebant autem et Joannem in ministerio.

Essendo alla voce di Paolo diventato cieco Bar-Jesu, o sia Elima, mago, il quale si opponeva alla di lui predicazione, Sergio Paolo, proconsole, veduto il fatto, abbraccia la fede di Gesù Cristo, ammirando la dottrina del Signore.

- 6. Et cum perambulassent universam insulam usque Paphum, invenerunt quemdam virum magum pseudoprophetam, Judæum, cui nomen erat Bar-Jesu .
- 7. qui erat com proconsule Sergio Paulo viro prudente. Hic accersitis Barnahå et Saulo, desidershat audire verbum Dei.
- 8. Resistebat autem illis Elymas magus (sic enim interpretatur nomen ejus), quærens avertere Proconsulem à fide.

- 9. Saulus autem, qui et Paulus, repletus Spiritu saucto, intuens in eum,
- 10. dixit: ô plene omni dolo, et omni fallacià, filii diaboli, inimice omnis justitiæ, non desinis subvertere vias Domini rectas.
- 11. Et nunc ecce manus Domini super te, et eris cœcus, non videns solem usquè ad tempus. Et confestim cecidit in eum caligo, et tenebræ : et circuiens quærebat qui ei manum daret.
- 12. Tune Proconsul, cum vidisset factum, credidit admirans super doctrina Domini.
- Et cûm à Papho navigasset Paulus et qui cum eo erant, venerunt Pergen Pamphylin, Joannes autem discedens ab eis, reversus est Jerosolymam.

Predicazione di San Paolo in Antiochia della Fisidia, dove prova ai Giudei ed ai Genili l'adempinento in Gesti Cristo di tutto ciò che era stato predetto e promesso ai loro padri relativamente a quel div'no Salvatore. Racconta brevemente la storia dei principala vovenimenti succeduti dall'epoca della schiavità degli Israeliti in Egitto, fino alla resurrezione di Gesti Cristo.

- 14. Illi verò pertranseuntes Pergen, venerunt Anthiochiam Pisidiæ, et ingressi synagogam die sabbatorum, sederunt.
- 15. Post lectionem antem legis, et proplietarum, miserunt principes sinagogæ ad eos, dicentes: virl fratres, si quis est in vobis sermo exhortationis ad plebem, dicite.
- 16. Surgens autem Paulus, et manu silentium indicens, ait: viri Israëlitæ, et qui timetis Deum, audite:
- 17. Deus plebis Israël elegit patres nostros, et plebem exaltavit cum esseut incolæ in terra Ægypti, et in brachio excelso eduxit eos ex eå, BRARLUTI: Esod. cap. 1. Mosk: Esod. 13, 21, 22: e cap. 14.
- 18. et per quadraginta annorum tempus mores corum sustinuit in deserto. Manna: Esod. 16, 3.
- 19. et destruens gentes septem in Terra Chanean, sorte distribuit eis terram corum, Calen: Gius. 14, 2.
- 20. quesi post quadringentos et quinquaginta annos: et post hac dedit judices, usquè ad Samuël prophetam. Popoli: Giud. 3, 9. Patalarchi: Eccli. 46, 13.
- 21. Et exinde postulaverunt regem; et dedit illis Deus Saul filium Cis, virum de tribu Benjumiu, annis quadraginta. Sanuele: 1 Re 8, 5: 9, 1 a 16. Saulle: 1 Re 10, 1: 13, 1.

- 22. Et amoto illo, suscitavit illis David regem: cui testimonium perhibens, disti: inveni David filium Jesse, virum secundum cor meum, qui facite omnes volunistes meas. Sautur: 1 Re 13, 14. Davidos: 1 Re 16, 13. Pagaisses: Salm. 88, 10.
- 23. Hujus Deus ex semine secundum promissionem eduxit Israël salvatorem Jesum; Massia: Is. 11, 1.
- 24. prædicante Joanne ante faciem adventùs ejus baptismum pœaitentiæ omni populo Israël. G10. Battista: Matt. 3, 1, 2: Marc. 1, 2 a 4: Luc. 3, 3. Dio: Is. 40, 3.
- 25. Cùm impleret autem Joannes cursum suum, dicebat: quem me arbitramial esse, uou aum ego; sed ecce venit post me, cojus uon sum di-gnum calceaments pedum solvere. Gno. Battista: Mall. 3, 11: Marc. 1, 7. Gioyann: 1, 27.
- 26. viri fratres, filii generis Abraham, et qui in vobis timent Deum, vobis verbum salutis hujus missum est.
- 27. Qui enim habitabant Jerusalem, et principes ejus, bunc ignorantes, et voces prophetarum, quæ per omne sabbatum leguntur, judicantes impleverunt:
- 28. et nullam causam mortis invenientes in eo, petierust à Pilato, ut interficerent eum. Passione: Matt. 27, 20, 23: Marc. 15, 13, 14: Luc. 23, 20 a 25: Gio. 19, 15.
- 29. Cùmque consummassent omnia, qua de eo scripta erant, deponentes eum de ligno, posuerunt eum in monumento. Passiona: Matt. 27, 57 a 60.
- 30. Deus verò suscitavit eum à mortuis tertià die, qui visus est per dies multos his, Gasù Catsto: Matt. 28, 6.
- 31. qui simul ascenderant cum eo de Galilată în Jerusalem: qui usque nunc sunt testes ejus ad plebem. Gesti Causto: Matt. 28, 7 a 10. RESURAZZIONE: Marc. 16, 6 a 14: Luc. 24, 10: Gio. cap. 20 e 21.
- 32. Et nos vobis annuntismus eam, quæ ad patres nostros repromissio facta est. Dio: Is. 40,
- 33. Quoniam hanc Deus adimplevit filils nostris, resuscitans Jesum, sicut et in psalmo secundo scriptum est: filius meus es tu, ego bodiè genui te. Luca: Salm. 2, 7.
- 34. Quod autem suscitavit eum à mortuis, ampliùs jam non reversurum in corruptionem, ita dixi t; quis dabo vobis sancta David fidelia. Curasas: 1s. 55, 3.
- 35. Ideòque et aliàs dicit: non dabis Sanctum tuum videre corruptionem. Gesù Caisto: Salm. 15, 11.
  - 36. David enim in sua generatione cum admi-

nistrasset voluntati Dei, dormivit: et appositus est ad patres suos, et viilit corruptionem. Da-VIDDE: 3 Re 2. 10.

37. Quem verò Deus suscitavit à mortuis, non vidit corruptionem.

38. Notum igitur sit vobis viri fratres, quia per hunc vobis remissio peccatorum annuntiatur, et ab omnibus, quibus non potuistis in lege Moys; justificari,

39. in hoc omnis, qui credit, justificatur.

40. Videte ergo ne supervenist vobis quod dictum est in prophetis.

41. Videte contemptores, et admiramini, et disperdimini: quis opus operor ego in diebus vestris, opus quod non credetis, si quis enarraverit vobis. HABACUC: 1 . 5.

42. Exeuntibus autem illis, rogabant ut sequenti sabbato loquerentur sibi verba hæc.

43. Cumque dimissa esset synagoga, sicuti sunt multi Judæorum, et colentium advenarum, Paulum et Barnabam : qui loquentes suadebant eis ut permanerent in gratia Dei.

1 Giudei, ostinati, contraddicono a quel che dice Paolo, bestemmiando: sono quindi abbandonati come indegni di ascoltare la parola di Dio. I Gentili invece si convertono e glorificano la parola del Signore.

44. Sequenti verò sabbato penè universa civitas convenit audire verbum Dei.

45. Videntes antem turbas Judæi, repleti sunt zelo, et contradicebant his que à Paulo dicebantur, blasphemantes.

46. Tunc constanter Paulus et Barnabas dixerant: vobis oportebst primam loqui verbam Dei: sed quonism repellitis illud, et indignos vos judicatis æternæ vitæ, ecce convertimur ad Gentes.

47. Sic enim præcepit nobis Dominus: posni te in lucem gentium, ut sis in salutem usque ad extremum terræ. Massia: Is. 49,6. Laga: Salm. 2,8.

48. Audientes autem Gentes gavisse sunt, et glorificabant verbnm Domini : et crediderunt quotquot erant præordinati ad vitam æternam. GIUDEI: Is. 65 , 1, 2.

49. Disseminabatur autem verbum Domini per universam regionem.

50. Judæi autem concitaverunt mulieres religiosas, et honestas, et primos civitatis, et excitaverunt persecutionem in Paulum et Barnabam: et ejecerant eos de finibus suis.

51. At illi, excusso pulvere pedum, in eos veperunt Iconium. Apostou: Matt. 10, 14: Luc. 9, 5, GESU CRISTO: Marc. 6, 11.

52. Discipuli quoque replebantur gaudio, et Spiritu sancto.

PAOLO: Atti, capo 14. Miracoli di Paolo e di Barnaba: ambedue sono scacciati da Iconio.

Factum est antem Iconii , ut simul introirent in synagogam Judæorum et loquerentur, ita ut crederet Judgorum et Gracorum copiosa multitudo.

2. Qui verò increduli suernnt Judzei, suscitaverunt, et ad iracundiam concitaverunt animas Gentium adversus fratres.

3. Multo igitur tempore demorati sunt , siducialiter agentes in Domino, testimonium perhibente verbo gratize sure, dante signa et prodigia fieri per manus eorum.

4. Divisa est autem multitudo civitatis: et quidam quidem erant cum Judæis, quidam verò cum apostolis.

5. Cum autem factus esset impetus Gentilinm et Judeorum cum principibus suis, ut contumeliis afficerent, et lapidarent eos,

6. intelligentes confugerant ad civitates Lycaonim, Lystram, et Derben, et universam in circuitu regionem, et ibi evangelizantes erant.

Paolo e Barnaba fuggono a Listra, dove Paolo risana uno zoppo: i Giudei muovono a tumulto la moltitudine: Paolo è lapidato e lasciato per

7. Et quidam vir Lystris infirmans pedibus sedebat, claudus ex ntero matris suæ, qui nonquam

ambulaverst. 8. Hic audivit Paulum loquentem. Oui intuitus

eum, et videus quis fidem haberet ut salvus fieret, 9. dixit magnà voce: surge super pedes tuos rectus. Et exilivit, et ambulabat.

10. Turbæ autem cam vidissent quod fecerat Paulus, levaverupi vocem suam Lycaonice dicentes: dii similes facti hominibus descenderant ad nos.

11. Et vocabant Barnabam Jovem , Panlum verò Mercurium : quonism ipse erat dux verbi.

12. Sacerdos quoque Jovis, qui erat ante civitatem, tauros et coronas ante januas afferens, cum populis volebat sacrificare.

13. Quod ubi audierunt apostoli, Barnabas et Paulus, conscissis tunicis suis exilierunt in turbas, clamantes ,

14. et dicentes: viri, quid hæc facitis? Et nos mortales sumus, similes vobis homines, annuntientes vobis ab his vanis converti ad Deum vivum, qui fecit cœlum et terram, et mare, et omnia que in eis sunt : Cheazione : Gen. 1. 1. CANTICO: 1 Par. 16, 26. Dio: Salm. 145, 4.

15. qui in præteritis generationibus dimisit omnes gentes ingredi vias suas. Feste: Salm. 80, 11.

- 16. Et quidem non sine testimonio semetipsum reliquit, benefaciens de cœlo, dans pluvias et tempora fructifera, implens cibo et lætitiå corda nostre.
- 17. Et hæc dicentes, vix sedaverunt turbes ne sibi immolarent.
- 18. Supervenerunt autem quidam ab Antiochià et Iconio Judæi ; et persuesis turbis , lapidantesque Panlum, traxerunt extra civitatem, existimantes eum mortuum esse. Conints : 2 Epist. 11 . 25.
- 19. Circumdantibus autem eum discipulis, surgens intravit civitatem, et posterà die profectus est cum Barnaba in Derbeu.

Dopo che Paolo si fu riavuto, tanto egli che Barnaba vanno in varj luoghi, animando i discepoli e ordinando de' sacerdoti, e tornano in Antiochia.

20. Cùmque evangelizassent civitati illi, et docuissent multos, reversi sunt Lystram, et Iconium, et Antiochiam .

21. confirmantes animas discipulorum, exhortantesque nt permanerent in fide : et quoniam per multas tribulationes oportet nes intrare in regnum Dei.

22. Et cum constituissent illis per singules ecclesies presbyteros, et oressent cum jejunationibus, commendaverunt eos Domino, in quem crediderunt.

23. Transcuntesque Pisidiam, venerunt in Pamphyliam.

24. Et loquentes verbum Domini in Perge, descenderunt in Attaliam :

25. et inde navigaverunt Antiochiam , unde erant traditi gratiæ Dei , in opus quod compleverunt. Sup. PAOLO, Att. 13, 1.

26. Cum antem venissent, et congregassent Ecclesiam, retulerunt quanta fecisset Deus cum illis, et quia aperuisset Gentibus ostium fidei.

27. Moreti sunt autem tempus non modicum cum discipulis.

Per la continuazione, vedi Concurso: Att. cap. 15.

Sedizione in Antiochia per cagione de'Giudei, i quali volevano che si circoncidessero i Gentili. Fu ordinato a Paolo e Barnaba di andare a Gerusalemme per consultare gli Apostoli, i

quali, radunati in concilio, determinarono che le genti convertite non sono astrette alla legge di Mosè : Concilio : Att. 15 , 1 a 21. Paolo si separa, in Antiochia, da Barnaba: Ibid. vers. 35 a 41.

PAOLO: Atti, capo 16. Paolo, in Listra, circoncide Timoteo, lo conduce seco, e passando di città in città, raccomanda la osservanza dei precetti apostolici.

Pervenit autem Derhen, et Lystram. Et ecce discipulus quidem eret ibi nomine Timotheus, flius malieris Judam fidelis, petre Gentili.

2. Huic testimonium bonum reddebent, qui in Lystris erant et Iconio fratres. Filippesi : Epist-3. 10.

3. Hunc voluit Paulus secum proficisci : et assumens circumcidit eum propter Judwos qui erant in illis locis. Sciebent enim omnes quod peter eius erat Gentilia.

4. Cum autem pertransirent civitates, tradebant eis custodire dogmata, que erent decreta ab apostolis et senioribus, qui erant Jerosolymis.

5. Et ecclesiæ quidem confirmabantur fide, et abundabant numero quotidie.

Lo Spirito Santo proibisce loro di predicare nell'Asia e nella Bitinia. Nella notte Paolo ha una visione: un cert' uomo di Macedonia gli si presenta e lo prega di passare nella Macedonia.

6. Transcuntes autem Phrygiam, et Galatim regionem, vetati sunt à Spiritn sancto loqui verbum Dei in Asia.

7. Cum venissent autem in Mysiam, tentahant ire in Bithyniam' et non permisit eos Spiritus Jesu.

8. Cùm autem pertransissent Mysiam, descenderunt Troadem :

q. Et visio per noctem Paulo ostensa est : vir Macedo quidam erat stans, et deprecans eum, et dicens : transiens in Macedoniam, adjuva nos.

10. Ut autem visum vidit, statim quæsivimus proficisci in Macedoniam, certi facti quod vocasset nos Deus evangelizare eis.

11. Navigantes autem à Troade, recto cursu venimus Samothraciam, et sequenti die Neapolim:

12. et inde Philippos, quæ est prima partis Macedoniæ civitas, colonia, Eramus autem in hac urbe diebus sliquot, conferentes.

Arrivati a Filippi battessano una donna per nome Lidia: Paolo libera, dallo spirito di Pitone, una donna.

13. Die autem sabbatorum egressi sumus foras 46

T. II.

portam juxtà flumen , ubi videbatur oratio esse: et sedentes loquebamur mulieribus quæ convenerant.

14. Et quædam mulier nomine Lydia, purpuraria civitalis Thyatirenorum, colens Deum, audivit: cujus Dominus aperuit cor intendere his que dicebantur à Paulo.

15. Cùm autem baptizata esset, et domus ejus, deprecata est, dicens: si judicastis me fidelem Domino esse, introite in domum meam, et manete. Et coëgit nos.

16. Factum est autem euntibus nobis ad orationem, puellam quamdam habentem spiritum pytlionem obviare nobis, quæ questum magnum prestabat dominis suis divinando.

17. Hæc subsecuta Paulum et nos, clamabat, dicens: isti homines servi Dei excelsi sunt, qui appontiant vobis viam salutis.

18. Hoc autem faciebat multis diebus. Dolens autem Paulus, et conversus spiritui dixit: præcipio tibi in nomine Jesu Christi exire ah eâ. Et exiit eddem borå.

Paolo e Sila sono presentati ai magistrati, i quali ordinano che siano battuti colle verghe, possia cacciati in prigione. Succede un terremuolo, sono spezsate le loro catene, ed il custode della prigione si converte. Il di seguente i magistrati il pregano di partirsi dalla città.

19. Videntes autem domini ejus quia exivit spes quæstús corum, apprehendentes Paulum et Silam perduxerunt in forum ad principes,

20. et offerentes eos magistratibus, dixerunt: bi homines conturbant civitatem nostram, cùm sint Judwi,

21. et annuntiant morem, quem non licet nobis suscipere, neque facere, cùm simus Romani.

22. Et cucurrit plebs adversus eos: et magistratus, scissis tunicis eorum, jusserunt eos virgis cœdi. Conntrs: 2 Epist. 11, 25. Filurress: Epist. 1, 13. Tessalonicesi: 1 Epist. 2, 2.

 Et cûm multes plages eis imposuissent, miserunt eos in carcerem, præcipientes custodi ut diligenter custodiret eos.

24. Qui cum tale præceptum accepisset, misit eos in interiorem carcerem, et pedes corum strinxit ligno.

25. Mediá autem nocte, Paulus et Silas orantes, laudabant Deum : et audiebant eos, qui in custodià erant.

26. Subitò verò terræ motus factus est magous, ita ut movereutur fundamenta carceris. Et statim aperta sunt omnia ostia: et universorum vincula soluta suut. 27. Expergefactus autem custos carceris, et videns januas apertas carceris, evaginato gladio, volebat se interficere, asstimans fugisse vinctos.

28. Clamavit autem Paulus voce magna, dicens: nihil tibi mali feceris: universi, enim bic

29. Petitoque lumine, introgressus est: et tremefactus procidit Paulo et Silæ ad pedes.

3o. Et producens eos foras, ait: domini, quid me oportet facere, ut salvus fiam?

31. At illi dixerunt : crede ia Dominum Jesum : et selvus eris tu, et domus tue.

sum: et selvus eris tu, et domus tus.

32. Et locuti sunt ei verbum Domini, cum
omnibus qui erant in domo ejus.

33. Et tollens eos in illà borà noctis, lavit plagas eorum: et baptizatus est ipse, et omnis domus ejus continuò.

34. Cùmque perduxisset eos in domum suam, apposuit eis meusam, et lætatus est cum omni domo sua credens Deo.

35. Et cum dies factus esset, miserunt magistratus lictores, dicentes : dimitte homines illos.

36. Nuntiavit autem custos carceris verba hæc Paulo; quia miserunt magistratus ut dimittamini; nunc igitur, excuntes, ite in pace.

37. Paulus autem dixit eis: cæsos non publicè, indemnatos, homines Romanos misernat in carcerem, et nunc occultè nos ejiciunt? Non Ità: sed veuiant,

38. et ipsi nos ejiciant. Nuntiaverunt autem magistratibus lictores verba hæc. Timueruntque audito quòd Romani essent:

39. et venientes deprecati sunt eo, et educentes rogabant ut egrederentur de urbe.

40. Exeuntes autem de carcere, introierunt ad Lydism: et visis fratribus consolati sunt ees, et profecti sunt.

PADLO: Atti, capo 17. La predicasione di Paolo produce gran frutto in Tessatonica: sedizione mossa contro di lui dai Giudei.

Cum sutem perambulassent Amphipolim, et Apolloniam, venerunt Thessalonicam, ubi erat synagoga Judworum:

2. secundum consuetudinem autem Paulus introivit ad eos, et per sabbata tria disserebat eis de Scripturis .

3. adaperiens et insinuans quia Christum oportuit pati, et resurgere à mortuis: et quia hic est Jesus Christus, quem ego annunțio vobis.

4. Et quidam ex eis crediderunt, et adjuncti sunt Paulo et Silæ, et de colentibus Gentilibusque multitudo magua, et mulieres nobiles non paucæ.

- 5. Zelantes autem Judæi, assumentesque de valgo viros quosdam malos, et turbă factă, concitaverunt civitatem : et assistentes domui Jasonis quærebaat eos producere in populum.
- 6. Et cùm non invenissent eos, trahebant Jasonem et quosdam fraires ad principes civitatis, clamantes: quoniam hi qui urbem concitant, et hùc venerunt,
- quos suscepit Jeson, et hi omnes contrà decreta Cœsaris faciunt, regem allum dicentes esse, Jesum.
- 8. Concitaverunt autem plebem, et principes civitatis andientes hæc.
- Et accepta satisfactione à Jasone, et à cœteris dimiserant eos.

Paolo e Sila vanno a Berea: la predicazione di Paolo muove qui pure a tumulto la moltitudine, ed è persuaso dai suoi fratelli di andar via, ed è condotto fino ad Atene.

- 10. fratres verò confestim per noctem dimiserunt Panlum et Silam in Berœam. Qui cùm venissent, in synagogam Judæorum introierunt.
- 11. Hi satem erant nobiliores eorum qui sunt Thessalonice, qui susceperunt verbum cum omni aviditate, quotidiè scratantes Scripturas, si hac ita se baberent.
- 12. Et multi quidem crediderunt ex eis, et mulierum Gentilium bonestarum, et viri non panci.
- 13. G\u00e4m antem cognovissent in Thesselonic\u00e4 Jud\u00e4i, quie et Berc\u00e4\u00e4p redicatum est \u00e5 Paulo verbum Dei, venerunt et illuc commoventes, et turbantes multijudinem.
- 14. Statimque tunc Paulum dimiserunt fratres, ut iret usqué ad mare: Silas autem et Timothens remanserunt ibi.
- 15. Qui autem deducebant Paulum, perduxerunt eam usque Athenas, et accepto mandato ab eo ad Silam et Timotheum, ut quam celeriter veuirent ad illum, profecii sunt.
- 16. Paulus autem cum Athenis eos expectaret, incitabatur spiritus ejus in ipso, videns idolatriæ deditam civitatem.

Paolo, in Atene, disputa con i Giudei e con i filosofi, e converte a Cristo Dionigi Areopagita ed alcuni altri.

- Disputabat igitur in synagogá cum Judæis, et colentibus, et in foro, per omnes dies, ad eos qui aderant.
- 18. Quidam autem Epicurei, et Stoici philosophi disserebant cum co, et quidam dicebant:

- quid vult seminiverbius hic dicere? Alii verò: novorum dæmoniorum videtur annuntiator esse; quis Jesum, et resurrectionem annuntiabat eis.
- 19. Et apprehensum eum ad Areopagum duxerunt, dicentes: possumus scire quæ est hæc nova, quæ à te dicitur, doctrina?
- Nova enim quædam infers anribus nostris:
   volumus ergo scire quidnam velint liæc esse.
- 21. (Athenienses autem omnes, et advenæ hospites, ad nihil sliud vacabant, nisi aut dicere, aut audire aliquid novi.)
- 22. Stans autem Paulus in medio Arcopagi, ait: viri Athenicuses, per omuia quasi superstitiosiores video.
- 23. Præteriens enim, et videns simulachra vestra, inveni et aram in quå scriptum erat: 10x070 DEO. Quod ergo ignorantes colitis, hoc ego annuntio vobis.
- 24. Deus, qui fecit mundum et omnia quæ in eo sunt, hic cœli et terræ cum sit Dominus, non in manufactis templis habitat, Carazione: Gen.
- Sup. Paolo: All. 14, 14. STEFANO: All. 7, 48.
   ac. manibus humanis colitur indigens aliquo, còm ipse det omnibus vitam, et inspirationem, et omnis.
- 26. Fecitque ex uno omne genus hominum inhabitare super universam faciem terrae, definiens statuta tempora, et terminos habitationis corum.
- 27. quærere Deum, si fortè attrectent eum, aut inveniant, quamvis non longè sit ab unoquoque nostrum.
- 28. In ipso enim vivimus, et movemur, et sumus: sicut et quidam vestrorum poëtarum dixerunt: ipsius enim et genus sumus.
- 29. Genus ergo cum simus Dei, non debemus æstiniare auro, aut argento, aut lapidi, sculpturæ artis et cogitationis hominis, divinum esse simile. Dio: 1s. 4o., 18.
- 30. Et tempora quidem hujus ignorantiæ despiciens Deus, nunc annuntiat hominibus ut omnes ubique pœuitentiam agant, Joere: 1, 14.
- 31. eò quod statuit diem, in quo judicaturus est orbem in æquitate, in viro, in quo statuit, fidem præbens omnibus, suscitans eum à mortnis. CANTICO: 1 Par. 16, 33. PASSIONE: Matt. 26, 64. Grasú CAISTO: Matt. 16, 27.
- 32. Cùin audissent autem resurrectionem mortuorum, quidam quidem irridebant, quidam verò dixerunt: audiemus te de hoc iterùm.
  - 33. Sic Paulus exivit de medio eorum.
- 34. Quidam verò viri adbærentes ei , crediderunt: in quibus et Dionysius Areopagita, et mulier nomine Damaris, et alii cum eis.

Judæis.

Paolo: Atti, capo 18. Paolo, partito da Atençva a Corinto, dove trova un giudeo per nome Aquila, con Priacilla sua moglie, ed abita in casa loro, dove, perchè aveva lo stesso mestiere (quello di far tende per i soldati), la vora con essi. Ivi disputa nella Sinagoga ogni sabbato, e converte molte persone. Paolo si fermò in Corinto un anno e meso.

Post hec egressus ab Athenis , venit Corinthum :

- 2. et inveniens quendam Judmum nomine Aquilam, Ponticum genere, qui nuper venera ab lialià, et Priscillam uvorem ejus (eò quòd præcepisset Claudius discedere omnes Judwos à Romà) accessit ad eos.
- Et quis ejusdem erat artis, manebat apud cos, et operabatur (erant autem scenofactorize artis):
- et disputabat in synagogă per omne sabhatum, interponens nomen Domiui Jesu, suadebatque Judœis, et Grœcis.
- 5. Cum venissent autem de Macedonia Silus et Timotheus, iustabat verbo Paulus, testificans Judgis esse Christum Jesum.
- Contradicentihus autem eis, et blasphemantibus, excutiens vestimenta sua, dixit ad eos: sanguis vester super caput vestrum: mundus ego ex hoc ad Gentes vadam.
- 7. Et migrans inde, intravit in domum cujusdam nomine Titi Justi, colentis Deum, cujus domus erat conjuncta synagogæ.
- 8. Crispus autem archisynagogus credidit Domino cum omni domo suß: et multi Corinthiorum audientes credebant, et baptizabantur.
- 9. Dixit antem Dominus nocte per visionem Paulo: noli timere, sed loquere, et ne taceas:
- 10. propter quod ego sum tecum: et nemo apponetur tibi ut nocest te: quonism populus est mihi multus in hâc civitate.
- 11. Sedit autem ibi annum et sex menses, docens apud eos verbum Dei.
- Paolo è accusato dai Giudei dinanzi a Gallione proconsole, il quale lo rimanda libero ed in certo modo assoluto. Paolo naviga verso la Siria, e con lui Aquila e Priscilla: arriva ad Eseso e quivi li lascia.
- ria, e con lui i aquila e Priscilla: arriva ad Efeso e quivi i lascia. 12. Gallione autem proconsule Achaiæ, insurrexervut uno animo Judei in Paulum, et addu-
- xerunt eum ad tribunal,

  13. dicentes: quia contrà legem hic persuadet
  hominibus colere Deum.
  - 14. Incipiente autem Paulo sperire os, dixit

- Gallio ad Judæos: si quidem esset iniquum aliquid, aut facions pessimum, 6 viri Judæi, rectè vos sustinerem.
- 15. Si verò quæstiones sunt de verbo, et nominibus, et lege vestră, vos ipsi videritis: judex ego horum nolo esse.
  - 16. Et minavit eos à tribunali.
- 17. Apprehendentes autem omnes Sosthenem principem synagogø, percutiebant eum ante tribunal: et nihit horum Gallioni curæ erat.
- 18. Paulus verò cum adhuc sustinuisset dies multos, fratribus valefaciens, navigavit in Syriam (et cum eo Priscilla, et Aquila) qui sibi totonderat in Cenchris caput: habelat enim votum.
- Voto: Num. 6, 18. Infr. Paoto: Att. 21, 24. 19. Deveuitque Ephesum, et illos ibi reliquit. Ipse verò ingressus synagogam, disputabat cum
- 20. Rogantibus autem eis ut ampliori tempore maneret, non consensit,
- 2). sed valefaciens, et dicens: iterùm revertar ad vos. Deo volente; profectus est ab Epheso. 22. Et desceudens Cæsaream, ascendit et salu-
- tavit Ecclesiam, et descendit Antiochiam.
- 23. Et facto ibi aliquanto tempore profectus est, perambulans ex ordine Galaticam regionem, et Phryglam confirmans omnes discipulos.
- Un certo giudeo, per nome Apollo, è istruito da Aquila e Priscilla.
- 24. Judœus autem quidam, Apollo nomine, Alexandriuus genere, vir eloquens, deveuit Ephesum, potens in Scripturis.
- 25. Hie erst edoctus viam Domini: et fervens spiritu loquebrtur, et docebat diligenter es qua sunt Jesu, sciens tantum baptisma Joannis. Viarù: Eccli. 39, 9.
- Hic ergo cœpit fiducialiter agere in synagogâ. Quem cùm audissent Priscilla et Aquila, sssumpserunt eum, et diligentiùs exposuerunt ei viam Domini.
- Cùm sutem vellet ire Achsisin, exhortsti fratres, scripseruut discipulis ut susciperent eum.
   Qui cùm venisset, contulit multiun his qui crediderent.
- 28. Vehementer enim Judwos revincebat publicè, osteudens per Scripturas esse Christum Jesum.
- Paoto: Atti, espo 19. Paolo, di ritorno ad Efeso, ordina che alcuni discepoli che erano stat; solamente battezzati col battesimo di Giovanni, siano battezzati nel nome di Gesti.
- Factum est autem, cum Apollo esset Corin-

- thi , ut Paulus peragratis superioribus partibus veniret Ephesum, et inveniret quosdam discipulos:
- 2. dixitque ad eos: si Spiritum sanctum accepistis credentes? At illi dixerunt ad eum: sed neque si Spiritus sanctus est, audivimus.
- 3. Ille verò sit: in quo ergo baptizati estis? Qui dixerunt: in Joannis baptismate.
- 4. Dixit autem Panlus: Joannes baptizavit baptismo posnitentis populum, dicens: in eum qui venturus esset post ipsum, ut crederent, hoc est, in Jesum. Gio. Battista: Matt. 3, 11: Marc. 1, 8. Parso: Att. 11. 16.
- 5. His auditis, baptizati sunt in nomine Do-
- Et còm imposuisset illis manns Paulus, venit Spiritus sauctus super eos, et loquebantur linguis, et prophetabant.
  - 7. Erapt autem ompes viri fere duodeeim.

Paolo predica in Eseso per due anni, facendovi molli miracoli.

- 8. Introgressus antem synagogam eum fiducià loquebatur per tres menses, disputans, et suadens de regno Dei.
- 9. Cum autem quidam indurarentur, et non casderent, maledicentes viam Domini coram multitudine, discedens ab eis, segregavit discipulos, quotidiè disputans in scholà Tyranni cujusdam.
- 10. Hoc antem factum est per biennium, ita ut omnes, qui habitabant in Asiā, audirent verbum Domini, Judwi atque Geutiles.
- 11. Virtutesque non quaslibet faciebat Deus per manum Pauli:
- 12. its ut etism super languidos deferrentur à corpore ejus sudaris, et semiciactia, et recedebant ab eis, languores, et spiritus nequam egrediebantur.

Esorcisti Giudei battuti e feriti dal demonio. Libri di magia bruciati in presenza del popolo.

- 13. Tentaverunt autem quidam et de circumeuntilus Judmis exorcistis, invocare super eos qui habebant spiritus malos, nomen Domini Jesu, dicentes: adjuro vos per Jesum, quem Paulus prædicat.
- 14. Erant autem quidam Judæi Scevæ principis sacerdotum septem filii, qui hoc facieliant.
- 15. Respondens sutem spiritus nequam, dixit eis: Jesum novi, et Paulum scio: vos autem qui estis?
- 16. Et insiliens in cos homo, in quo erat dæmonium pessimum, et dominatus amborum, in-

- vuluit contrà eos, ità ut nudi et vulnerati effugerent de domo illà.
- 17. Hoc autem notum factum est omnibus Judavis, atque Gentilibus, qui habitabant Epliesi: et cecidit timor super omnes illos, et magnificabatur nomen Domini Jesu.
- 18. Multique credentium veniebant, confitentes et annuntientes actus suos.
- 19. Multi autem ex eis, qui fuerant curioss sectati, contulerunt libros, et combasserunt corana omnibus: et computatis pretiis illorum, invenue preunt pecuniam denariorum quinqueginta millium.
- 20. Its fortiter crescebat verbum Dei, et confirmabatur.
- 21. His autem expletis, proposuit Paulus in Spiritu, transità Macedonià et Achaià, ire Jerosolymam, dicens: quoniam postquàm fuero ibi, oportet me et Romam videre.
- 22. Mittens autem in Macedoniam duos ex ministrantibus sibi, Timothæum et Erastnm, ipse remansit ad tempus in Asis.

Demetrio, in Efeso, muove gran sedisione contro Paolo, la quale finalmente e sedata, con gran pena, da Alessandro.

- 23. Facta est autem illo tempore turbatio non minima de vià Domini.
- Demetrius enim quidam nomine, argentarius, faciens ædes argenteas Dianæ, præstabat artificibus non modicum quæstum.
- 25. Quos convocans, et eos qui bujusmodi erant opifices, dixit: viri, scitis quia de hoc artificio est nobis acquisitio:
- 26. et videtis, et auditis, quis nou solom Ephèsi, sed pené totius Asim, Paulus bic susdens avertit multam turbam, dicens: quonism non sont dii, qui manibus fiunt.
- 27. Non solum autem læc periclitabitur nobis pars in redargutionem venire, sed et magnæ Diann templum in nihilum reputabitur, sed et destrui incipiet majestas ejus, quam tota Asia, et orbis colit.
- 28. His auditis, repleti sunt irâ, et exclamaverunt dicentes: magna Diana Ephesiorum.
- 29. Et impleta est civitas confusione, et impetum fecerunt uno animo in theatrum, rapto Gain et Aristarcho, Macedonibus, comitibus Pauli. 30. Paulo autem volente intrare in populum,
- non permiserunt discipuli.
  31. Quidam autem et de Asiæ principibus, qui
- 31. Quidem sutern et de Asiæ principibus, qui erant suici ejns, misérunt ad eum rogantes ne se daret in theatrum:
  - 32. alii autem aliud clamabant. Erat enim Ec-

clesia confusa: et plures nesciebant qua ex causa convenissent.

33. De turba autem detraxerunt Alexandrum, propellentibus eum Judæis. Alexander autem manu silentio postulato, volebat reddere rationem populo.

\*34. Quem at cognoverunt Judæum esse, vox facts una est omnium, quesi per horas dues clamantium: magna Diana Ephesiorum.

- 35. Et cùm sedasset scriba turbas, dixit: viri Ephesii, quis eaim est hominum, qui nesciat Ephesiorum civitatem cultricem esse magnæ Disnæ, Jovisque prolis?
- 36. Cùm ergò his contradici non possit, oportet vos sedatos esse, et nihil temerè agere.
- 37. Adduxistis enim homines istos, neque sacrilegos, neque blasphemantes deam vestram.
- 38. Quòd si Demetrius, et qui cam eo sunt artifices, habent adversus aliquem cansam, conventus forenses aguntur, et proconsules sunt, ac-
- cusent invicem.

  39. Si quid autem alterius rei quæritis, in legitima Ecclesia poterit absolvi.
- 40. Nam et periclitamur argui seditionis hodiernæ: cum nullus obnoxius sit (de quo possimus reddere rationem) concursus istius. Et cum hæe dixisset, dimisit Ecclesiam.

PAOLO: Atti, capo 20. Paolo, scorse varie parti della Macedonia e della Grecia, predica in Troade fino a mezza notte; ed essendo morto Eutico giovinetto, caduto dal terzo piano, Paolo lo risuscita.

Postquèm autem cessavit tumultus, vocatis Paulus discipulis, et exhortatus eos, valedixit, et profectus est nt iret in Macedoniam.

- 2. Cum autem perambulasset partes illas, et exhortatus eos fuisset multo sermone, venit ad Graciam:
- 3. ubi cum fecisset menses tres, factæ sunt illi insidiæ à Judæis navigaturo in Syriam: habuitque consilium ut reverteretur per Macedoniam.
- 4. Comitatus est autem eum Sopater Pyrrhi Beræensis, Thessalonicensium verò Aristarchus, et Secundus, et Gaius Derbeus, et Timotheus.
- Asiani verò Tychicus et Trophimus.
  5. Hi cùm præcessissent, sustinuerunt nos Troade:
- 6. nos verò navigavimus post dies azymorum à Philippis, et venimus ad eos Troadem in diebus quinque, ubi demorati sumus diebus septem.
- 7. Una autem sabbati cum convenissemus ad frangendum panem, Paulus disputabat cum eis,

- profecturus in crastinum, protraxitque sermonem usque in mediam noctem.
- 8. Erent autem lampades copiosæ in cœnaculo, ubi eramus congregati.
- Sedens autem quidam adolescens nomine Eutyclius super feoestram, cum mergeretur somno gravi, disputante diù Paulo, ductus somno cecidit de tertio crenaculo deorsum, et sublatus est mortuus.
- to. Ad quem cum descendisset Paulus, incubuit super eum; et complexus dixit: nolite turbari, anima enim ipsius in ipso est.
- 11. Ascendens autem, frangensque panem, et gustans, satisque allocutus usque in lucem, sic profectus est.
- 12. Adduxerunt sutem puerum viventem, et consolati sunt nou minimè.
- 13. Nos autem ascendentes navem, navigavimus in Asson, indè suscepturi Paulum: sic enim disposuerat ipse per terram iter facturus.
- 14. Cum autem convenisset nos in Asson, assumpto eo, venimus Mitylenen.
- 15. Et indè navigantes, sequenti die venimus contra Chium, et alia applicuimus Samum, et sequenti die venimus Miletum.
- 16. Proposuerat enim Paulus transnavigare Ephesum, ne qua mora illi fieret in Asià. Festinabat enim, si possibile sibi esset, ut diem Pentecostes faceret Jerosolymis.

Paolo, scorsi varj paesi, chiamati a sè i sacerdoti di Efeso, gli esorta ad essere vigitanti nel governo della Chiesa, predicendo loro che non l'avrebbero più veduto.

- 17. A Mileto autem mittens Ephesum, vocavit Majores natu Ecclesiæ.
- 18. Qui cum venissent ad eum, et simul essent, dixit eis: vos scitis à primă die, quâ ingressus sum in Asiam, qualiter vobiscum per onne tempus fueriin.
- 19. serviens Domino cum onini liumilitate et lacrymis, et tentationibus quæ mihi acciderunt ex insidiis Judæorum:
- 20. quomodò nihil subtraxerim utilium, quò minùs aonuntiarem vobis, et docerem vos publicè, et per donos,
- 21. testificans Judæis atque Gentilibus in Deum pænitentiam, et fidem in Dominum nostrum Jesum Christum.
- 22. Et nunc eccè alligatus ego Spiritu, vado in Jerusalem: quæ in eå ventura sint mihi, ienorans:
  - 23. nisi quod Spiritus sauctus per omnes civi-

tates mihi protestatur, dicens: quoniam vincula, et tribulationes Jerosolymis me manent.

24. Sed nihil horum vereor: nec facio animam pretiosiorem quam me, dummodò consummem cursum meum, et ministerium verbi quod accepi à Domino Jesu, testificari Evangelium gratim Dei.

25. Et nunc, eccè ego scio quia ampliùs non videbitis faciem meam vos omnes, per quos transivi prædicans regnum Dei.

26. Quapropter contestor vos bodieras die quia

mundus sum à sanguine omnium. 27. Non enim subterfugi, quò minùs annuntis-

rem omne consilium Dei vobis. 28. Attendite vobis, et universo gregi, in quo vos Spiritus Sanctus posuit episcopos, regere Ecclesiam Dei, quam acquisivit sanguine suo.

29. Et ego scio quonism intraliunt post discessionem meam lupi rapaces in vos, non parcentes gregi.

30. Et ex vobis ipsis exurgent viri loquentes perverse, ut abducant discipulos post se.

31. Propter quod vigilate, memorià retinentes quoniam per triennium nocte et die non cessavi, cum lacrymis monens unumquemque vestrùm.

cum lacrymis monens unumquemque vestrùm.

32. Et nunc commendo vos Deo, et verbo gratiæ ipsius qui potens est ædificare, et dare

hæreditatem in sanctificatis omnibus.

33. Argentum et aurum, aut vestem nullius concupivi, sicut

34. ipsi scitis: quoniam ad ea, quæ mibi opus erant, et bis qui mecum sunt, ministraverunt manus istw. Corinti: 1 Epist. 4, 12.

35. Omnie ostendi vobis, quoniam sic laborantes, oportet suscipere infirmos, ac meminisse verbi Domini Jesu: quoniam ipse dixit: beatius est magis dare quam accipere.

36. Et cum bæc dixisset, positis genibus suis, oravit cum omnibus illis.

37. Magnus autem fletns factus est omnium, et procumbentes super collum Pauli, osculabantur eum,

38. dolentes maxime in verbo quod dixerat, quonism amplius faciem ejus non essent visuri. Et deducebant eum ad navem.

PAOLO: Atti, capo 21. Paolo va a Cesarea: figlie di Filippo evangelista, profetesse.

Cum autem factum esset ut navigaremus abstracti ab eis, recto cursu venimus Coum, et sequenti die Rhodum, et iudė Pataram.

a. Et cum invenissemus nevem transfretentem in Phænicen, escendentes navigavimus.

- 3. Còm apparuissemus autem Cypro, relinquentes eam ad sinistram, navigavimus in Syriam, et venimus Tyrum: ibi enim navis expositura erat onus.
- Inventis autem discipulis, mansimus ihi diebus septem: qui Paulo dicebant per Spiritum ne escenderet Jerosolymam.
- Et expletis diebus profecti ibamus, deducentibus nos omoibus cum uxoribus et filiis usqué foràs civitatem: et positis genibus in littore, oravinus.
- Et cum valefecissemns invicem, ascendimus navem : illi autem redierunt in sua.
- 7. Nos verò, navigatione expletà, à Tyro descendimus Ptolemaidam: et salutatis fratribus, mansimus die una apud illos.
- 8. Alià autem die profecti venimus Cossream. Et intrastes domum Philippi evangelistæ, qui erat unus de septem, mansimus apud eum. Szefako: All. 6, 5.
- Huic autem erant quatuor filize virgines prophetantes.

Agabo, profeta, predice a Paolo i mali che patire doveva in Gerusalemme: preghiere e lagrime de' discepoli e degli amici di Paolo per persuaderlo a non andare a Gerusalemme: costanza di Paolo.

10. Et cûm moraremur per dies aliquot, supervenit quidam à Judæà propheta, nomine Agabus.

11. Is cùm venisset ad nos, tulit zonam Pauli: et alligans sibi pedes et manus, dixit: bæc dicit Spiritus sauctus: virum cujus est zona hæc, sic alligabunt in Jerusalem Judæi, et tradent in manus Gentium.

12. Quod cum audissemus, rogabamus nos et qui loci illius erant, ne ascenderet Jerosolymam.

13. Tonc respondit Paulus, et dixit: quid facitis flentes, et silligentes cor meum? Ego enim non solum siligari, sed et mori in Jerusalem paratus sum propter nomen Domini Jesu.

14. Et cum ei suadere non possemus, quievimus, dicentes: Domini voluntas fiat.

15. Post dies autem istos præparati, ascendebamus in Jerusalem.

 Venerunt sutem et ex discipulis à Cæsareà nobiscum, adducentes secum apud quem hospitaremur, Mussonem quemdam Cyprium, antiquum discipulum.

Giacomo consiglia Paolo a santificarsi nel tempio.

17. Et cûm venissemus Jerosolymam, libenter exceperunt nos fratres.

PAO

368

- 18. Sequenti autem die introibat Paulus nobiscum ad Jacobum, omnesque collecti sunt seniores.
- 19. Quos cum salutasset, narrabat per singula, que Deus fecisset in Gentibus per ministerium ipsius.
- 20. At illi cum audissent, magnificalizat Deum, dixeruntque ei : vides, frater, quot millia sun in Judwis, qui crediderunt, et omnes semulatores sunt legis-
- 21. Audierunt autem de te, quia discessionem doceas à Moyse eorum qui per Gentes sont Judeorum: dicens non debere eos circumcidere filiosaucs, neque secundum consuetudinem logredi.
- 22. Quid ergò est? Utique oportet convenire multitudinem: audient enim te supervenisse.
- Hoc ergò sac quod tibi dicimas: sunt nobis viri quatuor, votum habentes super se.
- 24. His assumptis, sanctifice te cum illis: et impende in illis ut radant capita: et scient omnes quis que de te audierunt, falsa sunt, sed ambulas et ipse custodiens legem. Voro: Num. 6, 18. Sup. Paoto: Att. 18, 18.
- 25. De his autem qui crediderunt ex Gentibus, nos scripsimus, judicautes ut abstincant se ab idolis, immolato, et sanguine, et suffucato, et fornicatione. Concuso: 4tt. 15, 20, 20.
- -26. Tunc Paulus, assumptis viris, posteră die purificatus cum illis, intravit in templum, annuatians expletionem dierum purificationis, donec offerretur pro unoquoque eorum oblatio.
- Paolo, mattrattato degli Ebrei che cercano di ucciderlo, è liberato dal tribuno, il quale lo manda incatenato agli alloggiamenti: ottiene però la permissione di parlare al popolo.
- 27. Dòm autem septem dies consummarentur, hi qui de Asià erant Judei, còm vidissent eum in templo, concitaverunt omnem populum, et injecerunt el manus, clamantes:
- 28. Viri Israëlitæ, adjuvate: hic est homo qui adversås populum, et legem, et locum huac, omnes ubique doceas, insuper et Gentiles induxit in templum, et violavit saoctum locum istum.
- 29. Viderent eaim Trophimum Ephesium in civitate cum ipso, quem estimaverunt quoniam in templum introduxisset Paulus.
- 30. Commotaque est civitas tota, et facta est concursio populi. Et apprehendentes Paulum, trabebant eum extra templum: et statim clausae sont janue.
- 31. Quarentibus autem eum occidere, nuntiatum est tribuno cohortis : quia tota confunditur Jerusalem.

- 35. Qui statim assumptis militibus, et centurionibus, decurrit ad illos. Qui cum vidissent tribunum, et milites, cessaverunt percutere Paulum:
- 33. Tunc accedens triliunus, apprehendit eum, et jussit eum alligari catenis dublus: et interrogabat quis esset, et quid secisset.
- 34. Alii autem sliud clamshant in turbă. Et cum non posset certum cognoscere præ tumultu, jussit duci eum in castra.
- 35. Et cum venisset ad gradus, contigit ut portaretur à militibus propter vim populi.
- 36. Sequebatur enim multitudo populi, clamans:
- 37. Et cûm ccepisset induci in castra Paulus dicit tribuno: si licet mihi loqui aliquid ad te? Qui dixit: Græcè nosti?
- 38. Nonne tu es Ægyptius, qui ante hos dies tumnitum concitasti, et eduxisti in desertum quatuor millia virorum sicariorum?
- 39. Et dixit ad eum Paulus: ego homo sum quidem Judeus à Tarso Cliiciæ, non ignotæ civitatis municeps. Rogo autem te, permitte mihi loqui ad populum.
- 40. Et cum ille permisisset, Paulus staus in graditius, aunuit manu ad plebem, et magno silentio facto, allocutus est liugua hebræa, diceus:
- PAOLO: Atti, cupo 22. Discorso di Paolo ai Giudei, nel quale, per sua difesa, raoconta per ordine la sua conversione.
- Viri fratres, et patres, audite quam ad vos
- Cûm sudissent sutem quis Hebræå linguå loqueretur ad illos, magis præstiterunt silentium.
- 3. Et dixit: ego sum vir Judæus natus in Tarso Cilicine, nutritus satem in isià civitate, secus pedes Gamaliel, eraditus juxta veritatem paterum legis, munulator legis, sicut et vos omnes estis hodié: Romani: Epist. 11, 3.
- 4. qui hace viam persecutus sum usque ad mortem, alligans et tradeus in custodiss viros ac mulieres. Saulle: Att. 8. 3. Filippesi: Epist. 3. 6.
- 5. sicut princeps sacerdotum mihi testimonium reddit, et omnes majores antu, à quibus et epistolas accipieus, ad fratres Damascum pergebam, ut adducerem indè vinctos in Jerusalem ut punirentur. Sup. Pacto: Att. 9, 2.
- 6. Factum est autem, eunte me, et appropinquinte Damasco medit die, subitò de coslo circumfulsit me lux copiosa: Sup. Pacto: Att. 9, 3, 4. Infr. Pacto: Att. 26, 9 a 13.
- 7. et decidens in terram audivi vocem dicentem mihi: Saule, Saule, quid me persequeris?

- 8. Ego autem respondi: quis es, Domine? Dizitque ad me : ego sum Jesus Nazarenus, quem tu persequeris.
- a. Et qui mecam erent , lamen quidem viderunt, vocem antem non audierunt ejus qui loquebatur mecum.
- 10. Et dixi : quid faciam , Domine ? Dominus antem dixit ad me : surgens vade Damascum : et ibi tibi dicetur de onmibus que te oportent
- 11. Et cum non viderem præ claritate luminis illins, ad manum deductos à comitibus, veni Dumascum.
- 12. Ananias autem quidam, vir secondum legem testimonium habens ab omnibus cohabitantibus Judæis,
- 13. veniens ad me, et astans, dixit mihi: Saule frater, respice. Et egn eådem horå respexi in eum.
- 14. At ille dixit: Deus petram nostrorum præordinavit te, ut cognosceres voluntatem ejus, et
- videres justum, et audires vocem ex ore ejus : 15. quia eris testis illius ad omnes homines,
- eorum quæ vidisti et audisti. 16. Et nunc quid moraris? exurge, et baptizare, et ablue peccata tua, invocato nomine ipsius.
- 17. Factum est antem revertenti mihi in Jerusalem, et oranti in templo, fieri me in stopore
- 18. et videre illum dicentem mihi : festina, et exi veluciter ex Jerusalem : quoniam non recipient testimonium tuum de me.
- 19. Ex ega dixi : Domine, ipsi sciunt quia ego eram concludens in carcerem, et cædens per synegoges cos qui credebent in te : SAULLE : Att. 8 . 3.
- 20. Et cum funderetur sanguis Stephani testis tui, ego astabam, et consentiebam, et custodiebam vestimenta interficientium illum. STEFANO: Att. 7, 57, 59.
- 21. Et dixit ad me: vade, quoniam ego in nationes longè mittam te.

Furore de' Giudei contro Paolo, perchè dice di essere mandato da Dio a predicare alle genti. Il tribuno ordina che sia flagellato: ma Paolo si libera col dire che egli è cittadino romano. Allora il tribuno ordina che si adunino i sacerdoti e tutto il sinedrio, e menato fuora Paolo, lo pone loro dinanzi-

- 22. Audiebant autem eum usquè ad hoc verbum, et levaverunt vucem suam, dicentes : tolle de terrà hujusmodi: non enim fas est eum vivere.
  - 23. Voctferantibus autem eis, et projicientibus T. II.

- flagellis cædi, et turqueri eum, ut sciret propter quam causam sic acclamareut ei. 25. Et cum astrinxissent eum Inris : dicit astenti sibi centurioni Paulus: si hominem Romanum
- et indemnatum licet vobis flagellare?
- 26. Qua audito, centurio accessit ad tribunum, et nuntiavit ei, dicens: quid acturus es? hic enim hamo civis Romanus est.
- 27. Accedens autem tribunus, dixit illi: dic mihi si tu Romanus es? at ille dixit : etiam.
- 28. Et respondit tribunus: ego multa summa civitatem hanc consecutus sum. Et Paulus ait: ego autem et natus sum. 29. Protinùs ergò discesserunt ab illo, qui
- eum torturi erent. Tribunus quoque timuit postquam rescivit, quia civis Romanus esset, et quia alligasset eum. 30. Posterà autem die volens scire diligentiùs,
- quà ex causà accusaretur à Judzeis, solvit eum. et jussit sacerdotes convenire, et omne concilium, et producens Paulum, statuit inter illos.

PAOLO: Atti, capo 23. Paolo, dinanzi ai sacerdoti, dice al principe di essi che egli è una muraglia imbiancata: contesa tra i Farisei e i Sadducei.

Intendens autem in concilium Paulus, ait: viri fratres, ego omni conscientià bouà conversatus sum ante Deum usquè in hodiernum diem.

- 2. Princeps autem sacerdotum Ananias præce. pit astantibus sibi percutere os ejus.
- 3. Tunc Paulus dixit ad eum : percutiet te Deus, paries dealhate. Et tu sedeus judicas me secundum legem, et contra legem jubes me percuti?
- 4. Et qui astabant dixerunt : summum secerdotem Del maledicis?
- 5. Dixit autem Paulus: nesciebam, fratres, quia princeps est sacerdatum. Scriptum est enm : principem populi tui non maledices. Leggt: Esod. 22 . 21 . 28.
- 6. Sciens autem Paulus quia una pers esset Sadducmorum, et altera Pharismorum, exclamavit in concilio: viri fratres, ego Pharisæus sum , filius Pharismorum, de spe et resurrectione mortnorum ego judicor. Fitappasi: Epist. 3, 5.
- 7. Et cum hæc dixisset, facta est dissensio inter Pharissens et Sadducseos, et soluta est multitudo.
- 8. Sadducæi euim dicunt non esse resurrectionem, neque angelum, neque Spiritum: Pharismi autem utraque confitentur. PARABOLE: Matt. 22, 23.

- g. Factus est autem clamor magous. Et surgentes quidam Pharisæorum pagnabant, dicentes: nihil mali invenimus in homine isto: quid si Spiritus locutus est.ei, aut angelus?
- 10. Et cum magos dissensio facta esset, timens tribuous ne discerperetur Paulus ab ipsis, jussit milites descendere, et rapere eum de medio eorum, ac deducere eum in castra.
- Il Signore la notte incoraggisce Paolo, predicendogli che anche in Roma lo confesserà. Congiura de Giudei per uccidere Paolo.
- 11. Sequenti autem nocte essistens ei Dominns, sit: constans esto; sicut enim testificatos es de me in Jerusalem, sic te oportet et Romze testificari.
- 12. Factă autem die collegerunt se quidam ex Judæis, et devoverunt se dicentes, neque manducaturos, neque bibituros, donec occiderent Paulum.
- 13. Erant autem plus quam quadraginta viri , qui hanc conjurationem fecerant :
- 14. qui accesserunt ad principes sacerdotum, et seniores, et dixerunt: devotione devovimus pos nihil gustaturos, douec occidanus Paulum.
- 15. Nuac ergò vos notum facite tribuno cum concilio, ut producat illum ad vos, tanquam aliquid certius cognituri de eo. Nos verò prius quam appropiet, parati sumus interficere illum.
- 16. Quòd cum audisset filius sororis Pauli insidias, venit, et intravit in castra, nuntiavitque Paulo.
- 17. Vocans autem Paulos ad se unum ex centorionibus, ait: adolescentem honc perduc ad tribonum, babet enim aliquid indicare illi.
- 18. Et ille quidem assumens eum, duxit ad tribanum, et ait : vioctus Paulus regavit me bunc adolescentem perducere ad te, habentem aliquid loqui tibi.
- 19. Apprehendens autem tribunus manum illius, secessit cum eo seorsum, et interrogavit illum: quid est quod habes indicare mihi?
- 20. Ille autem dixit : Judæis convenit rogare te, ut crastinà die producas Paulum in concilium, quasi aliquid certius inquisituri sint de illo.
- 21. Tu verò ne credideris illis, insidiantur enim ei ex eis viri amplius quàm quadraginta, qui se devoverunt non manducare, neque bibere, donce interficiant eum: et nunc parati sunt expectantes promissum tuum.
- Il tribuno manda Paolo a Cesarea al preside Felice con una lettera, che è qui riportata.
  - 22. Tribunus igitur dimisit adolescentem, præ-

- cipiens ne cui loqueretur, quoniam hæc nota sibi fecisset.
- Et vocatis doobus centurionibus, dixit illis: parate milites docentos, nt cant usqué Cæsarcam, et equites septuaginta, et lancearios ducentos, à tertif horá noctis.
- 24. Et juments præparate, ut imponentes Paulum, salvum perducerent ad Felicem præsidem,
- 25. (Timuit enim ne fortè reperent eum Judmi, et occiderent, et ipse posteà calumniam sustineret, tanquam accepturus pecuniam.)
- 26. scribens epistolam continentem hæc: CLAU-DIUS Lysias optimo præsidi Felici, salutem.
- 27. Virum hunc comprehensum à Judæis, et incipientem interfici ab eis, superveniens cum exercitu eripui, cognito quia Romanus est:
- 28. volensque scire causam quam objiciehant illi, deduxi eum in concilium eorum.
- 29. Quem inveni accusari de questionibus legis ipsoram, nihil verò dignum morte aut vinculis habentem criminis.
- 30. Et cum mihi perlatum esset de iusidiis, quas paraverant illi, misi eum ad te, denuntians et accusatoribus, ut dicant apud te. Vale
- et accusatoribus, ut dicant apud te. Vale.

  31. Milites ergò secundùm præceptum sibi assumentes Paulum, duxerunt per noctem in An-
- tipatridem.

  32. Et posterà die dimissis equitibus, ut cum
  eo irent, reversi sunt ad castra.
- 33. Qui cum venissent Cæsaream, et tradidissent epistolam præsidi, statuerunt ante illum et Paulum.
- 34. Cùm legisset autem, et interrogasset de quá provincià esset: et cognoscens quia de Cilicià, 35. audiam te, inquit, cùm accusatores tui venerint. Jussitque in pratorio Herodis custodiri enm.
- PAOLO: Atti, capo 24. Paolo, accusato dinanzi a Felice da Tertullo, oratore de' Giudei, si difende negando i delitti che gli erano apposti.
- Post quinque autem dies descendit princeps secerdorum, Ananius, cum senioribus quibusdam, et Tertullo quodam oratore, qui adierunt Præsidem adversis Paulum.
- 2. Et citato Paulo cœpit accusare Tertullus, dicens: cum in multa pace agamus per te, et multa corrigantur per tuam providentiam;
- semper et ubique suscipimus, optime Felix, cum omni gratiarum actione.
- 4. Ne diutiùs autem te protraham, oro, breviter audias nos pro tuà clementià.
- 5. Invenimus hunc hominem pestiferum, et concitantem seditiones omnihus Judæis in uni-

verso orbe , et auctorem seditionis sectæ Nazarenorum.

- Qui etiam templum violare conatus est, quem et appreliensum volnimus secundum legem nostram judicare.
- 7. Superveniens autem tribunus Lysius, cum vi magna eripuit eum de manibus nostris,
- jubens accusatores ejus ad te veuire: à quo poteris ipse judicans, de omnibus istis cognoscere, de quibus nos accusamus eum.
- 9. Adjecerunt autem et Judæi, dicentes hæc ita se babere.
- Respondit autem Paulus (annuente sibi præside dicere), ex multis annis te esse judicem genti huic sciens, bomo animo pro me satisfaciam.
- 11. Potes enim cognoscere quis non plus sunt mihi dies quam duodecim, ex quo ascendi adorare in Jerusalem: Sup. Paolo 1 Att. 22, 17.
- 12. et neque in templo invenerunt me cum aliquo disputantem, aut concursum facientem turbæ, neque in Synagogis,
- 13. neque in civitate: neque probare possunt tibi de quibus nunc me accusant.
- 14. Confiteor antem hoc tibi, quò l secundùm sectam quam dieunt hæresim, sic deservio Patri et Deo meo, credens omnibus quæ in lege et prophetis scripts sunt:
- 15. spem habens in Deum, quain et hi ipsi expectant, resurrectionem futuram justorum, et iniquorum.
- 16. In boc et ipse studeo sine offendiculo conscientiam habere ad Deum et ad homines semper.
- 17. Post aunos autem plures eleemosynas facturus in gentem means veni, et oblationes et vota.
- 18. In quibus inveuerunt me purificatum in templo; non cum turbă, neque cum tumultu. Sup. Paolo: Att. 21, 26.
- 19. Quidam antem ex Asià Judæi, quos oportebat apud te præsto esse, et accusare, si quid
- haberent adversum me; 20. ant hi ipsi dicent, si quid invenerunt iu me iniquitatis, cum stem in concilio,
- 21. nisi de nuâ bac solummodo voce, qua claniavi inter eos stans: quoniam de resurrectione mortuorum ego judicor hodie à vohis. Snp. Paoro: Att. 23, 6.
- 22. Distulit autem illos Felix, certissimè sciens de vià hac, dicens: cum tribunus Lysias descenderit, audiam vos.
- 23. Jussitque centurioni custodire eum, et habere requiem, nec quemquam de suis prohibere ministrare ei.

- Felice ascolta Paolo sopra la fede di Cristo: ma non essendogli dato denaro da Paolo, lo riserba in catene al suo successore Porzio Festo.
- . 24. Post aliquot autem dies, veniens Felix cum Drusilla uxore sua, quæ erat Judæa, vocavit Paulum, et audivit ab eo fidem, quæ est in Christum Jesum.
- 25. Disputante autem illo de justitià, et castitate, et de judicio futuro, tremefactus Felix respondit: quod nunc attinet, vade: tempore antem opportuno accersam te.
- 26. Simul et sperans qu'od pecunia ei daretur à Paulo: propter quod et frequenter accersens eum, loquebatur cum eo.
- 27. Biennio autem expleto, accepit successorem Felix Portium Festum. Volens autem gratiam præstare Judæis Felix, reliquit Paulum vinctum.

Paoto: Atti, capo a5. Festo non condiscende ai Giudei, i quati, con frode, chiedevano che Paolo fosse condotto a Gerusalemme: ma ascolta in Cesarea gli accusatori e la risposta di Paolo, il quate, interrogato se voleva essere giudicato in Gerusalemme, appella a Cesare.

Festus ergò cùm venisset in provinciam, post triduum ascendit Jerosolymam à Cæsareå.

- Audieruntque eum principes sacerdotum, et primi Judæorum, advers\u00f3s Paulum: et rogabant eum:
- 3. postulantes gratiam adversus eum, ut juberet perduci eum in Jerusalem, insidias tendentes, ut interficerent eum in via.
- 4. Festus autem respondit servari Paulum in . Carsarea: se autem maturius profecturum.
- Qui ergò in vobis, sit, poteutes sunt, descendentes simul, si quod est in viro crimen, accusent eum.
- Demoratus autem inter eos dies non amplius quam octo, aut decem, descendit Cæsaream, et altera die sedit pro tribunali, et jussit Paulum adduci.
- 7. Qui cum perductus esset, circumsteterunt euni qui ab Jerosolyma descenderaut Judari, multas et graves causas objicientes, quas non poterant probare,
- 8. Paulo rationem reddente: quoniam neque in legem Judworum, neque in templum, neque in Cassarem quidquam peccavi.
- 9. Festus autem volens gratiam præstare Judæis, respondens Paulo, dixit: vis Jerosolymam ascendere, et ibi de his judicari spud me?

- 10. Dixit autem Paulus: ad tribunal Cæsaris sto, ibi me oportet judicari: Judæis non nocui, sicut tu melius nosti.
- 11. Si enim nocui, aut dignum morte aliquid feci, non recuso mori; si verò nibil est eorum, que hi accusant me, nemo potest me illis donare. Cressrem appello.
- 12. Tunc Festus cum concilio locutus, respondit : Cæsarem appellasti ? ad Cæsarem ibis.
- Agrippa, re di Giuda, trovandosì a Cesarea, brama di udire Paolo; e il di seguente, per ordine di Festo, egli è condotto dinansi a quel re ed a sua sorella Berenice.
- 13. Et cùm dies aliquot transacti essent, Agrippa rex et Bernice descenderunt Cæsaream ad salutandum Festum.
- 14. Et cum dies plures ibi demorarentur, Festus regi indicavit de Paulo, dicens: vir quidam est derelictus à Felice vinctus.
- 15. De quo câm essem Jerosolymis, adierunt me principes sacerdotum, et seniores Judæorum, postulantes adversús illum damnationem.
- 16. Ad quos respondi: quis non est Romanis consuetudo damnare aliquem hominem, priosquam is, qui accusator, præsentes habest accusatores, locumque defendendi accipiat ad abluenda crimina.
- 17. Cûm ergò hùc convenissent sine ullà dilatione, sequenti die sedens pro tribunali, jussi adduci virum.
- 18. De quo, cùm stetissent accusatores, nullam causam deferebant, de quibus ego suspicabar
- 19. questiones verò quasdam de sua superstitione habebant adversus eum, et de quodam Jesu defuncto, quem affirmabat Paulus vivere.
- 20. Hæsilans autem ego de hujusmodi quæstione, dicebam si vellet ire Jerosolymam, et ibi indicari de istis.
- 21. Paulo autem appellante, ut servaretur ad Augusti cognitionem, jussi servari eum, donec mittam eum ad Cæsarem.
- 22. Agrippa autem dixit ad Festum: volebam et ipse hominem audire. Gras, inquit, audies eum.
- 23. Alterá autem die, cum venisset Agrippa, et Bernice, cum multá ambitione, et introissent in auditorium cum tribunis, et viris priocipalibus civitatis, jubente Festo, adductus est Paulus.
- 24. Et dicit Festus: Agrippa rex, et omnes qui simul adestis nobiscom viri, videtis hunc, de quo omnis multitudo Judæorum interpellavit me Jerosolymis, petentes et acclamantes non oportere eum vivere amplitus.

- 25. Ego verò comperi nihil digum morte eum admisisse. Ipso autem hoc appellante ad Augustum, judicavi mittere.
- 26. De que quid certum seribam domino, non habeo. Propter quod prodoxi eum ad vos, et maximè ad te, rex Agrippa, ut interrogatione factà habeam quid seribam.
- 27. Sine ratione enim mihi videtur mittere vinctum, et causas ejus non significare.

Paolo: Atti, cupo 26. Paolo si difende dinansi ad Agrippa, raccontando per ordine la sua conversione a Cristo.

Agrippa verò ad Paulum ait: permittitur tibi loqui pro temetipso. Tunc Paulus extentà manu cœpit rationem reddere:

2. de omnibus, quibus accusor à Jadæis, rex Agrippa, æstimo me bestum, apad te cum sim defensurus me hodië,

- maximè te sciente omnia, et que apud Judæos sunt consuetudines, et quæstiones: propter quod obsecro patienter me audias.
- 4. Et quidem vitam menm à juventute, que ab initio fuit in gente men in Jerosolymis, noverunt onnes Judge:
- 5. præscientes me ab initio (si velint testimonium perhibere) quoniam secundam certissimam sectam postræ religionis vixi Pherisaus.
- Et nunc in spe, que ad patres nostros repromissionis facta est à Deo, sto judicio subjectus,
   in quam duodecim tribus nostre acce ac
- die deservientes, sperant devenire. De quá spe accusor à Judeis, rex.
- 8. Quid incredibile judicatur apud vos, si Deus mortuos suscitat?
- Et ego quidem existimaveram me advers
  us nomen Jesu Nazareni debere multa contraria
  agere.
- 10. Quod et feci Jerosolymis, et moltos senctorum ego in carceribus inclusi, à principibus sacerdotum potestate acceptà: et eûm occiderentur, detuli sententism. Sautae: Att. 8, 3.
- 11. Et per omnes synagogas frequenter puniens eos, compellebam blasphemare: et ampliùs insaniens in eos, persequebar usquè in exteras civitates.
- 12. In quibus dum irem Damascum cum potestate et permissu principum sacerdotum, Sup. Paoto: Att. 9, 2.
- die medià in vià vidi, rex, de coslo suprà splendorem solis circumfulsisse me lumen, et eos qui mecum simul erant. Sup. Paono: Att. 22, 4 a 6.
  - 14. Omnesque nos cum decidissemus in ter-

ram, audivi vocem loquentem mihi hebraïcă linguă: Saule, Saule, quid me persequeris? Durum est tibi cootra stimolum calcitrare.

15. Ego autem dixi: quis es, Domine? Dominos autem dixit: ego sum Jesus, quem tu persequeris.

16. Sed exorge, et sta soper pedes toos: ad hoe enim apparui tibi, ut constituam te ministrum, et testem eorum, quæ vidisti, et eorum, quibus apparebo tibi.

17. eripiens te de populo, et gentibus, in ques

18. sperire oculos eorum, ut convertsotur à tenebris ad locem, et de potestate satanœ ad Deum, ut accipiant remissionem peccatorom, et sortem inter saoctos per fidem, quæ est in me.

19. Undè, rex Agrippa, noo fui incredulus coelesti visioni:

20. sed his, qui suot Damssei primum, et Jerosolymis, et iu omnem regionem Judeze, et Gestibus unnuntiabem ut peznitentiam agerent, et converterentur ad Deum, digan posnitentiae opera fincientes. Sup. Parlo: Au. 9, 20.

21. Hac ex causa me Judai, cum essem in templo, comprehensum tentabant interficere. Sup. Paoto: Att. 21, 30.

22. Auxilio autem adjutus Dei , osquè io hodiernum diem sto , testificaus minori atque majori , nihil extrà dicens, quàm ea quæ prophetæ locoti sunt futura esse, et Moyes:

33. si passibilis Christus, si primus ex resurrectione mortuorum, lumen annuntistorus est populo et Geotibus.

Festo risponde a Paolo che la molta sua dottrina lo fa dare in passie: Paolo gli risponde, e desidera a tutti, che diventino cristiani. Agrippa dice, che egli poteva essere liberato, se non avesse appellato a Cesare.

24. Hec loquente eo, et rationem reddente, Festus magoà voce dixit: insunis, Paule: multæ te litteræ ad insuoism convertunt.

25. El Paulus: 1000 inssoio (ioquit), optime Feste, sed veritatis et sobrietatis verba loquor. 26. Soit enim de his rex, sd quem et costanter loquor: latere eoim eom oihil horum arbitror. Neque eoim io aogulo qoidqosm horom gestum est.

27. Credis, rex Agripps, prophetis? Scio, quis credis.

28. Agripps autem ad Paolom: io modico suedes me Christiacom fieri.

29. Et Paulus: opto apud Deum, et in mo-

dico, et in magno, noo taotàm te, sed etiam omnes, qui undiunt hodie fieri tales, qualis et ego sum, exceptis vinculis his.

30. Et exprexit rex, et præses, et Berenice, et qui assidebant eis.

3t. Et còm secessissent, loquebantur ad invicem, diesotes: quis oibil morte, aut vioculis digoum quid fecit homo iste.

32. Agrippa autem Festo dixit: dimitti poterat homo hic, si noo appellasset Casarem.

Paolo: Atti, espo 27. Paolo è condotto verso Roma da Giulio centurione: navigando per vari paesi, ma avendo il vento contrario, appena arrivano ad un certo luogo della Candia, da cui, partendo, patiscono gran tempesta.

Ut autem judicatum est navigare eum in Italiam, et tradi Paulum com reliquis costodiis centurioni nomine Julio cohortis Augustæ,

2. ascendentes navem Adrumetionm, Incipieotes oavigare circà Asim loca, sustulimus, perseverante oobiscum Aristarcho Mucedone Thessalonicensi. Sup. Paolo: Atl. 19, 29: 20, 4.

3. Sequenti autem die devenimus Sidonem. Humanė autem tractans Julius Paulum, permisit ad amicos ire, et curam sui agere.

4. Et indé cum sustulissemns, subnavigavimus Cyprum, proptereà quod essent veoti contrarii.

5. Et pelagus Cilicim et Phamphylim ouvigantes, venimos Lystram, que est Lycim:

6. et ibi inveniens Centurio navem alexandri-

7. Et cum multis diebus terdė navigaremus, et vix devenissemus cootra Coidum, prohihente oos veoto, adnayigavimus Cretæ, juxtà Salmonem:

8. et vix juxta navigantes, venimus in locum quemdam, qui vocatur Boniportus, cui joxta erat civitas Thalassa.

g. Multo autem tempore peracto, et cum jam non esset tuta navigatio, eò quòd et jejuniom jam præterisset, coosolabatur eos Paulus,

10. dicens eis: viri, video quociam cum iojurià et multo damno, non solum coeris et navis, sed etiam animarum nostrarum, iocipit esse navigatio.

11. Centurio autem guberostori et usuclero megis credebat, quam his, que à Paulo dicebentur.

12. Et cum aptus portus noo esset ad hiemaudum, plurimi statoeruat consilium oavigare inde, si quo modo possent, devenientes Phœoiceo, hiemare, portum Cretæ respicieotem ad Africum et ad Corum.

13. Aspirante autem Austro, astimantes pro-

PAO

374

positum se tenere, cum sustulissent de Assou, legebent Cretem.

- 14. Non post multum autem misit se contra ipsam ventus Typhonicus, qui vocatur Euroaquilo.
- 15. Cùmque arrepta esset navis, et non posset consri in ventum, dată nave flatibus, ferebamur.
- 16. In insulam autem quamdam decurrentes, quæ vocatur Cauda, potuimus vix obtinere scapham.
- 17. Quá sublatà, adjutoriis utebantur, accingentes navem, timentes ne in Syrtim inciderent, summisso vase sic ferebantur.
- 18. Validà autem nobis tempestate jectatis, sequenti die jactum fecerunt:
- 19. et tertià die suis manibus armamenta navis projecerunt.
- 20. Neque autem sole, neque sideribus apparentibus per plures dies, et tempestate non exiguă imminente, jam ablata erat spes omnis salutis nostres.
- In quel pericolo estremo Paolo consola i naviganti, raccontando loro la rivetazione della salvezza di tutti, gli esorta a prender cibo: il vascello urta in una punta di terra, la prora si affonda, la poppa si sfascia, ma i naviganti con Paolo scampano tutti a terra.
- 21. Et cûm multa jrjunatio fuisset, tunc stans Paulus in medio eorum, dixit: oportebat quidem, ô viri, audito me, non tollere à Cretâ, lucrique facere injuriam banc et jacturam.
- 22. Et nunc suadeo vobis bono animo esse: amissio enim nullius anima erit ex vobis, praterquam navis.
- 23. Astitit enim mihi bâc nocte angelus Dei, cujus sum ego, et cui desservio,
- 24. dicens: ne timeas, Paule, Casari te oportet assistere: et eccè donavit tibi Deus omnes,
- qui navigant tecum.

  25. Propter quod bono animo estote, viri: credo enim Deo, quia sic erit, quemadmodúm di-
- 26. In insulam autem quamdam oportet nos devenire.

ctum est mibi.

- 27. Sed posteaquam quarta decima nox supervenit, navigantibus nobis in Adrià, circa mediam noctem, suspicabuntur nautæ apparere sibi aliquam regionem.
- 28. Qui et submittentes bolidem, invenerunt passus viginti: et pusillum inde separati, invenerunt passus quindecim.
- 29. Timentes autem, ne in aspera loca incideremus, de puppi mittentes anchoras quatuor, optabant diem fieri.
- 30. Nautis verò quærentibus fugere de navi,

- cùm misissent scapham in mare, sub obtentu quasi inciperent à prorà anchoras extendere,
- 31. dixit Paulus Centurioni, et militibus : nisi hi in navi manserint, vos salvi fieri non potestis.
- hi in navi manserint, vos salvi fieri non potestis.

  32. Tunc absciderunt milites funes scaplia, et
  passi sont eam excidere.
- 33. Et cum lux inciperet fieri, rogabat Paulus omnes sumere cibum, dicens: quartà decimà die hodiè expectantes jejuni permanetis, nihil acci-
- 34. Propter quod rogo vos accipere cibum pro selute vestrà: quie nullius vestrum capillus de capite peribit.
- 35. Et cum here dixisset, sumens panem, gratiss egit Deo in conspectu omnium: et cum fregisset, copit manducare.
- 36. Animæquiores autem facti omnes, et ipsi sumoserunt cibum.
- 37. Eramus verò universæ animæ in navi ducentæ septuagintasex.
- 38. Et satisti cibo alleviabant navem, jactantes triticum in mare.
- 39. Cum autem dies factus esset, terram non agnoscebant: sinum verò quemdam considerabant habentem litus, in quem cogitabant, si possent, eficere navem.
- 40. Et cum suctions sustulissent, committebant se mari, simul laxantes juncturas gubernaculorum : et levato artemone secundum auræ flatum tendebant ad littus.
- 41. Et cum incidissemus in locum dithalassum, impegerunt navem: et prora quidem fixa manebat immobilis, puppis verò solvebatur à vi naris. Conkru: 2 Epist. 11, 25.
- 42. Militum autem consilium fuit, ut custodias occiderent: ne quis cum enstasset, effugeret.
- 43. Centurio autem volens servare Paulum, prohibuit fieri: jussitque eos, qui possent natare, emittere se primos, et evadere, et ad terram exire:
- 44. et cæteros alios in tabulis ferebant: quosdam super ea, quæ de navi erant. Et sic factum est, ut omnes animæ evaderent ad terram.
- Paoto: Atti, capo 28. Paolo ed i compagni sono benignamente accolti dai barbari nell'isola di Malla, dove Paolo, morso da una vipera, non ne risente alcun danno. Risana il padre di Publio, principe dell'isola, e molti altri: imbarcatosi nuovamente, continua il suo viaggio verso Roma.
- Et cum evasissemus , tunc cognovimus quia Melita insula vocabatur. Barbari verò præstabant non modicam humanitatem pobis.

- 3. Cum congregasset autem Paulus sarmentorom aliquantam multitudinem, et imposuisset super ignem, vipera à calore cum processisset, invasit manum ejus.
- 4. Ut verò videront Barbari pendentem bestiam de manu ejas, ad invicem dicebant: utique homicida est homo bic, qui cum evaserit de mari, ultio non sinit enim vivere.
- 5. Et ille quidem excutiens bestiam in ignem, pihil mali passus est.
- 6. At illi existimabant eum in tomorem convertendum, et subitò casurum, et mori. Diù autem illis expectantibus, et videntibus nibil mali ne o fieri, convertentes se, dicebant eum esse Denm.
- 7. In locis autom illis erant prædia principis insulæ, nomine Publii, qui nos suscipiens, triduo benignė exhibuit.
- 8. Contigit autem patrem Publii febribus et dysenteria vexatum jucere. Ad quem Paulus intravit: et cum orasset, et imposuisset ei manus, salvabit eum.
- 9. Quo facto, omnes qui in insulà habebant infirmitates, accedebant, et curabantur.
- , 10. Qui etiam multis honoribus nos honoraverunt, et navigantibus imposuerunt que necessaria erant.
- 11. Post menses autem tres, navigavimus in navi Alexandrina, que in insula hiemaverat, cui erat insigne Castorum.
- 12. Et cum venissemus Syracusam, mansimus ibi triduo.
- 13. Indè circumlegentes devenimus Rhegium: et post unum diem flante austro, secundâ die venimus Puteolos,
- 14. ubi inventis fratribus rogati sumus manere spud eos dies septem: et sic venimus Roman.
- Paolo arriva a Roma, dove predica Gesù Cristo ai Giudei, e li rimprovera pel loro indurimento.
- ¿ Per, due anni predica la fede di Cristo a quanti andavano a ritrovarlo.
- 15. Et indè cum audissent fratres, occurrerunt nobis usquè ad Apii forum, ac tres Tabernas: quos cum vidisset Paulus, gratias agens Deo, accenit fiduciam.
- 16. Cum autem venissemus Romam, permissum est Paulo manere sibimet cum custodiente se milite.
- 17. Post tertium autem diem convocavit primos Judworum. Comque convenissent, dicebat

- eis: ego, viri fratres, nihil adversus plehem faciens, aut morem paternum, vinctus ab Jerosolymis traditus sum in manus Romanorum:
- 18. qui cum interrogationem de me habuissent, voluerunt me dimittere, eò quòd nulla esset causa mortis in me:
- 19. Contradicentibus autem Judæis, coactus sum appellare Cæsarem, non quasi gentem meam habens aliquid accusare.
- 20. Propter banc igitur causam rogavi vos videre, et alloqui. Propter spem enim Israël catena hac circumdatus som.
- At illi dixeront ad enm: nos neque litteras accepimus de te à Judeâ, neque adveniens aliquis fratrum nuntiavit, aut locutus est quid de te malum.
- 22. Rogamus autem à te audire, que sentis : nam de sectà hac uotum est nobis, quia ubique ei contradicitur.
- 23. Cûm constituissent autem illi diem, venerout ad eum in hospitium plurimi, quibus exponehat testificans regnum Dei, suadensque eis de Jesu ex lege Moysi et prophetis, à mane usquè ad vesperam.
- 24. Et quidam credebant bis, que dicebantor: quidam verò non credebant.
- 25. Cùmque invicem non essent consentientes, discedebant, dicente Paulo unum verbum: quia benè Spiritus sanctus locutus est per Isaiam prophetam ad patres nostros.
- 26. dicens: vade ad populum istum, et dic ad cos: sure audietis, et non intelligatis: et videntes videbitis, et non perspicietis. Isala: 6, 9.
- 27. Incrassatum est enim cor populi hujus, et auribus graviter audierunt, et oculos suos compresserunt: ne fortè videant oculis, et auribus audient, et corde intelligant, et convertantur, et sanem eos.
- 28. Notum ergò sit vobis, quoniam Gentibus missum est hoc salutare Dei, et ipsi audient.
- 29. Et cum hæc dixisset, exierunt ab eo Judæi multam hahentes inter se quæstionem.
- 30. Mansit autem biennio toto in suo conducto; et suscipiebat omnes qui ingrediebantur ad eum.
- 31. prædicans regnum Dei, et docens quæ sant de Domino Jesu Christo, cum omni fiducià, sine prohibitione.
- Per la continuazione della Sacra Scrittura, vedi Romani: Epist. cap. 1. Vedi pure Epistole.

Continuazione della vita di S. Paolo, estratta dalle sue Epistole. Sua carità verso i Romani: Epist. 1, 1 a 17. Errore attribuito a questo Apostolo: Ibid. cap. 3, vers. 1 a 8. Il suo zelo è

sì grande, che desidera di essere piuttosto separato dalla presenza e della fruizione di Cristo, che vedere perire gli Ebrei, che chiama suoi frutelli : Ibid. cap. 9. Dice che procurerà di soddisfare esattamente ai doveri del suo ministero per la conversione de' Gentili, non solo per salvare loro stessi, ma anche per dare della emulazione ai Giudei e condurli alla salute: Ibid. cap. 11, vers. 11 a 14. Frutto della sua predicazione fra i Gentili: paesi percorsi dall'Apostolo nella sua predicazione: Ibid. cap. 15, vers. 13 a 23. Egli si propone di andare in Spagna, passando per Roma: Ibid. vers. 24. Egli parte per Gerusalemme, portando ai fedeli poveri le elemosine di diverse chiese, e raccomendandosi alle orazioni dei Romani convertiti , ed augurando loro che il Dio della pace sia con essi : Ibid. vers. 25 . 33. Raccomenda loro di fuggire la compagnia dei seduttori, di essere sapienti nel bene, semplici quanto al male: Ibid. cap. 16, vers. 17 a 27. Non havvi nulla di umano ne' suoi discorsi: egli non sa altra cosa se non Gesù Cristo crocifisso: i miracoli sono le sue prove : Corints : 1 Epist. 2, 1 a 5. Sua santità, suo timore: Ibid. cap. 3, vers. 4. Sua carità nelle ammonizioni : sua severità paterna nelle correzioni: prega che siano imitatori di lui, come egli lo è di Cristo: Ibid. cap. 4, vers. 14 a 21. Suo disinteresse nel predicare il Vangelo, non facendo uso di alcun diritto, sopportando ciò per non frapporre impedimento alla promulgazione del Vangelo medesimo: Ibid. cap. 9, vers. 1 = 22. Sua corsa e sua lotta per guadagnare il premio: suo timore di diventare reprobo : Ibid. vers. 23 a 27. Sue umiltà e sue sincerità: Ibid. cap. 15. vers. 8 a 11. Sua afflizione e sua consolazione : suoi patimenti eccessivi: sua confidenza in Dio: Ibid. 2 Epist. 1, 1 a 11. Il sì ed il no non sono in S. Paolo: Ibid. vers. 17 e seg. Sun carità verso i fedeli: Ibid. cap. 2, vers. 1 a 11. Sua condutta piena di sincerità: Ibid. cap. 4. Sua carità e sua moderaziona nelle risposte date per giustificarsi in faccia ai suoi calunniatori : Ibid. cap. 5. Egli ama i Corinti e vuole esserne amato: Ibid. cap. 6, vers. 11 a 13. Sua afflizione e sua consolazione: Ibid. cap. 7. Egli è accusato di presunzione : egli ha il potere di edificare e non di distruggere P. Ibid. cap. 10. Suo zelo per tenere i Carinti attaccati a Gesù Cristo: sue nene continue, suoi patimenti opposti alle vanità dei fulsi apostoli : Ibid. cap. 11. Sua visione: è rapito fino al terzo cielo: Iddio lo umilia perchè non si insuperbisca : più egli è debole, più è forte : Ibid. cap. 12, 1 a 10. Suo disinteresse:

egli piange tutti que che hanno peccato e non hanno fatta la penitenza delle colpe commesse : Ibid. vers. 11 a 21. Minaccia i peccatori per indurli s penitenza, affine di non essere costretto ad usare rigore, secondo la podestà datagli da Gesù Cristor soggiunge che egli non può nulla contro la verità, ma per la verità : Ibid. cap. 13, vers. 1 a q. Egli desidera di agire secondo la podestà datagli dal Signore per edificazione, non per distruzione: Ibid. vers. 10 n 13. Egli condanna all'anatema chippque predica un vangelo differente da quello predicato da luit prova che lo ha egli imparato per rivelazione di Gesù Cristo, e non ricevuto de uomo quelunque : GALATI i Epist. cap. 1. Egli ne sostiene la purezza contro i giudaizzanti , relativamente alla circoncisione ed alle altre cerimonie legali : è riconosciuto l'Apostolo dei Gentili : resiste in faccia a Cefa : egl per la legge è morto alla legge per vivere a Dio: Ibid. cap. 2. Sua carità per i Galati, malgrado le loro tiepidezza cegionata dai falsi apostoli : Ibid. cap. 4. Egli non si gloria d'altro che della croce di Gesù Cristo; il mondo è a lui crocifisso ed egli è crocifisso al mondo : motivo per cui non si cura di piacere al mondo, ma cerca invece di convertirlo alla fede di Gesù Cristo : Ibid. cap. 6, vers. 11 a 18. San carità per i popoli che converte alla fede: sue orazioni a Dio per chiedergli la perseveranza dei convertiti, ed il soccorso di cui abbisognano: Ro-MANI : Epst. 1 , 8 a 12. Corents : 1 Epist. 1, 4: 2 Epist. 1, 3 a 7. Eresini: Epist. 1, 15 a 21. Co-LOSSESI: Epist. 1, 9. FILIPPESI: Epist. 1, 1 a 11. TESSALONICES: 1 Epist. 1, 2. Sus umiltà, sus confidenza: Ersunt : Epist. 3, 7 a 13. Egli attribuisce alla grazia tutto il frutto delle sue fatiche: Ibid. Egli si raccomanda alle orazioni degli Efesini per potere augunziare liberamente il Vangelo di Gesù Cristo, malgrado le catene, dalle quali è avvinto : Ibid. cap. 6 , vers. 18 a 20. Le sue catene servono al progresso del Vangelo: confidenza di S. Paolo : Filippesi : Epist. 1, 12, 13. Molti annunziaco senza timore la parola di Dio; alcuni di essi, con buona volontà, altri veramente per invidia e per picca: Ibid. vers. 14 a 17. Checchè ne sia, egli gode e godrà, perchè in ogni modo, o per pretesto o con leslià Cristo sia predicato : Ibid. vers. 18 a 21. S. Paolo è diviso fra Dio ad i suoi fratelli : egli nege sè medesimo : pon ha altro desiderio che di essere utile a tutti : Ibid. vers. 22 a 24. Suo selo per la salvezza dei Filippesi : Ibid. cap. 2, vers. 14 a 18. Benchè circonciso, non fe egli gran caso della circoncisione : ogni sua affezione , e tutti i

suoi passi sono per la fede in Gesù Cristo, onde poter ginngere alla beata resurrezione: Ibid. 3, 1 a 11. Egli non si crede ancora giunto alla perfezione: corre però verso di essa: Ibid. vers. 12 a 14. Egli sa vivere nell'indigenza e nella abhondanza : egli può tutto in Gesù Cristo : ringrazia i Filippesi per la loro generalità verso di lui: Ibid. cap. 4, vers. 9 a 19. Egli dà nella carne sua compimento a quello che rimane dei patimenti di Cristo, a pro del corpo di lui che è la Chiesa, della quale egli è stato fatto ministro, secondo la disposizione di Dio che lo ha fatto apostolo del Gentili : Corossest : Epist. 1 . 23 a 29. Prega i Colossesi delle loro orazioni, affinche, malgrado le catene, dalle quali è avvinto, possa predicare con libertà il Vangelo, ed aununziare il mistero della salute operata da Cristo: Ibid. cap. 4, vers. 3, 4. Loda i Tessalonicesi, rendendo grazie a Dio del conservare che facevano la fede ricevuta, di modo che sono stati esempio a tutti i credenti nella Macedonia e nell'Acaja ed altrove : Tessalonicesi : 1 Epist. cap. 1. Egli non vuol piacere che a Dio; non cerca gloria dagli nomini: lavora per non essere a carico d'altri : vorrebbe dare la sua vita stessa per i fedeli, de' quali è come il padre: la sua parola è ricevuta come quella di Dio: Ibid. cap. 2. La salute delle anime è la sua consolazione : Ibid. vers. 1 a 11. Sua confidenza nella fede dei fedeli: Ibid. 2 Epist. cap. 3, vers. 4. Si confessa il primo dei peccatori: egli è un esempio della misericordia di Dio: Timorgo: 1 Epist. 1, 12 a 16. È stato costituito predicatore ed apostolo de'Gentili : Ibid. cap. 2, vers. 7. Dà diversi ordini e diversi avvisi a Timoteo : Ibid. cap. 6 : nei quali gli spiega tutti i doveri di un buon vescovo. Non arrossisce di aver posto ogni sua confidenza in Gesù Cristo: è in nome di Gesù Cristo che egli soffre in catene e per avere predicato il suo Vangelo: Ibid. 2 Epist. 1, 8, 10 a 12: 2, 1 a 10. Augura tutte le benedizioni a que' che lo hanno visitato in prigione: Ibid. cap. 1, vers. 16 a 18. Raccomanda, come un dovere la memoria della resurrezione di Cristo, del seme di Davidde: Ibid. cap. 2, vers. 8. Dà una breve notizia della sua vita e delle sue afflizioni : Ibid. cap. 3, vers. 10, 11. Sente d'essere vicino a morire: si lusinga di ottenere la corona della giustizia, in premio di avere combattuto per la fede: Ibid. cap. 4, vers. 6 a 8. S. Paolo, difendendo la sua causa , è abbandonato da tutti : il Signore però lo assiste e lo conforta: Ibid. vers. 9 a 17; egli spera che lo salverà nel celeste suo regno: Ibid. vers. 18. Egli converte T. II.

Onesimo, schiavo di Filemone, essendo a Roma: vedi Filemone: S. Pietro fa l'elogio di S. Paolo: egli assicura che le sue epistole sono difficili da capirsi dagli uomini ignoranti e dai poco stabili: Purno: 2 Epist. 3, 15, 16.

PARABOLE diverse che trovausi nella Sacra Scrittura : hanno esse per oggetto delle massime di morale. Il profeta Nathan si serve di una parahola per far conoscere a Davidde il peccato da lui commesso, e per fargli pronunciare la sua propria condanna : Dividde : 2 Re 12, 1 a 12. La Sacra Scrittura dice che Salomone compose tremila parahole : SALOMONE : 3 Re 4 , 32. Il suo libro, che porta il nome di Parabole, incomincia in questo Repertorio all'articolo Uomo: Prov. cap. 10. Quel libro fa séguito al libro dei Proverbj, che incomincia all'articolo Sapienza: Prov. cap. 1 e seg., fino al capo 9, che è l'ultimo: questi due libri sembrano formarne un solo : sono quindi ambedue iudicati da tutti gli autori sotto il nome di Proverbj: e tutte le bibbie segnano il primo capo delle Parabole col numero 10, in continuazione al capo 9 dei Proverbi : vedi Pao-VERES. Parabola degli alberi che vogliono eleggersi un re : Joatusm: Giud. 9, 7 a 21. Parabola delle pecore senza pastore: Josaphat: 3 Re 22 . 17. ACHAB: 2 Par. 18, 16. Parabola del cardo e del cedro: Amasia: 4 Re 14, 9: 2 Par. 25, 18. Parabola di un nomo povero ma saggio: VANITA': Eccl. 9, 14, 15: Parabola della vigna sterile : Isasa: 5, 1 a 7. Parabola della cintura di lino: Giudei: Gerem. 13, 1 a 11. Parabola dei vasi pieni di vino: Ibid. vers. 12, 13. Parabola di una hombola di terra cotta : Genemia : 19, 1 a 11. Parabola di due panieri pieni di Ficm: Gerem. 24, 1 e seg. Parabola del ferro affilato per radere i peli: Ezecniele: 5, 1 e seg.

PARABOLE: Ezechiele, capo 17. Parabola delle due aquile e della vigna.

Il capo precedente trovasi all'articolo Genusa-Lemme: Ezech. cap. 16.

Et factum est verbum Donnini ad me, diceus:

2. Filit hominis, propone suigma, et narra
perabolam ad donnum Israël.

3. et dices: hæc dicit Dominus Deus: aquila grandis magnarum alarum, longo membrorum dinctu, plena plumis, et varietate, venit ad Libanum, et tulit medullam cedri:

4. summitatem frondium ejus avulsit et transportavit eam in Terram Chanaan, in urbe negotiatorum posuit illam.

5. Et tulit de semine terræ, et postit illud in

terra pro semine, ut firmaret radicem super aquas multas: in superficie posuit illud.

- 6. Cùmque germinasset, crevit in vineam latiorem lumili statură, respicientibus ramis ejus ad eam: et radices ejus sub illă eraut: facta est ergò vinea, et fructificavit in palmites, et emisit propagines.
- 7. Et facta est aquila altera grandis, magnis alis, multisque plumis: et ecce viuea ista quasi mittens radices suas ad eam, palmites suos extendit ad illam, ut irrigaret eam de areolis germinis soi.
- 8. In terra bona super aques multas plantata est: ut faciat frondes et portet fructum, ut sit in vineam grandem.
- 9. Dic: Inuc dicit Dominus Deus: ergône prosperabitur? Nonne radices ejus evellet, et fructus ejus distringet, et siccabit omnes palmites germinis ejus, et arescet: et non in brachio grandi neque in populo multo, ut evelleret esm radicitus?
- 10. Ecce plantata est: ergòne prusperabitur? Nonne cum tetigerit eam ventus urens siccabitur, et in areis germinis sui arescet?

Spiegazione della parabola delle due aquile e della vigna.

- 11. Et factum est verbum Domini ad me, dicens:
  12. dic ad dumum exasperantem, nescitis quid
  ista asignificent? Dic: ecce venit rex Bahylonis
  in Jerusalem: et assumet regem, et principes
  ejus, et adducer eos ad semetipsum in Bahylonem.
- 13. Et tollet de semine regoi, ferielque cum eo fædus, et ab eo accipiet jusjurandum; sed et fortes terræ tollet,
- 14. nt sit regnum humile, et non elevetur; sed custodist pactum ejus, et servet illad.
- 15. Qui recedens ab eo, misit nuntios ad Ægyptum, ut daret sibi equos et populum multum. Numquid prosperabitur, vel consequetur salutem qui fecit hæc? Et qui dissolvit pactum, numquid effugiet?
- 16. Vivo ego, dicit Dominus Deus: quoniam in loco regis, qui constituit eum regem, cujus fecit irritum juramentum, et solvit pactum, quud labelhat cum eo, in medio Babylonis morietur. SEDECIA: 4 Re 25, 6 a 15.
- 17. Et nou in exercitu grandi, neque in populo multo faciet contra eum Plurao prælium: in jactu aggeris, et in extructione vallorum, ut interficiat animas multas.
- 18. Spreveret enim juramentum ut solveret fœdus, et eccè dedit menum suam : et cum uniuis bæc fecerit, non effugiet.

- 19. Proptered base dicit Dominus Deus: vivo ego, quonism juramentum quod sprevit, et fædus quod prævericatus est, ponam in caput ejus: Infr. Parabote: Ezech. 19, 9.
- 20. Et expandam super eum rete meum, et comprehendetur in sagenă meă: et adducam eum in Babylonem, et judicaho eum ilii in prævaricatione quâ despexit me. Ezecniele: 12,13. Egitto: Erech. 33. 3.
- 21. Et omnes profugi ejus cum universo agmine suo, gladio cadent: residui autem in omnem ventum dispergentur: et scietis quia ego Dominus loculus sum.
- Profesia dello stabilimento del regno del Messia e della fede che tutti i popoli avranno in lui, sotto la figura del ritorno degli Ebrei, condotti da Zorobabele.
- 22. Hee dicit Dominus Deus: et sumsm ego de medulià cedri sublinis, et ponam: de vertice ramorum ejus tenerum distringam, et plantubo super montem excelsum et eminentem.
- ,23. la monte sublimi Israël plantabo illud, et erumpet in germen, et faciet fructum, et erit in cedrum magnam: et liabitahunt sub en omnes volucres, et universum volstile sub umbra frondium ejus nidificabit.
- 24. Et scient omnis ligns regionis, quis ego Dominus humilisvi lignum subliner, et exslavi lignum humile: et siccavi lignum viride, et froudère feci lignum aridum. Ego Dominus locutus sum, et feci.
- Parabola: Exéchiele, capo 18. Parabola messa in proverbio presso gh Ebrei, rigettata da Dio. L'anima, che avrà peccato, ella perirà. Se un uomo sarà giusto, viverà secondo il diritto e giusto.
- Et factus est sermo Domini ad me, dicens: 2. quid est quòd inter vos paraholam vertitis in proverhium istud in terrá Israël, dicentes: partes comederunt uvam acerbam, et dentes filiorum obstupescont? Scurayrrò: Gerem. 31, 39.
- Vivo ego, dicit Dominus Deus, si erit ultrà vobis parabola hæc in proverbium Israël.
- 4. Ecce omnes soime, mete sunt: ut soims patris, ità et soims filii mes est: soims, quæ peccaverit, ipsa morietur.
- 5. Et vir si fuerit justus, et fecerit judicium et justitism,
- 6. iu moutibus non comederit, et oculos suos non levaverit ad idola domús Isračl: et uxorem

proximi sui non violaverit, et ad mulierem menstruatam non accesserit:

- 7. et haminem non contristeverit, pigaus debitori reddiderit, per vim nihil rapuerit : panem suum esurienti dederit, et nudum operuerit vestimento: Diatoko 18.58.7. Skamone: I.ac. 6, 34.
- 8. Ad usuram non commodaverit, et amplius non acceperit: ab joiquitate averterit manum anam, et judicium verum fecerit inter virum et virum:
- 9. in præceptis meis ambulaverit, et judicia mea custodierit ut faciat veritatem: hic justus est, vitá vivet, ait Dominus Deus. Gio. Battista: Luc. 3. 10 a 13.

La giustizia del padre non iscuserà la ingiustizia del figlio, nè la giustizia del figlio, l'ingiustizia del padre: il figlio ingiusto proterà la pena della sua iniquità, come il figlio giusto riceverà la ricompensa della sua giustizia , sensa che Dio abbia riguardo alla giustizia ed alla ingiustissa del padre.

- 10. Quòd si genuerit filium latronem effundentem sanguinem, et fecerit unum de istis :
- 11. et lime quidem omnim noo facientem, sed in montibus comedentem, et uxorem proximi sui pollnentem:
- 12. egenum et pauperem contristantem, rapientem rapinas, piguus non reddentem, et ad idola levantem oculos suos, ahominationem facientem:
- 13. ad usuram dantein, et amplius accipien tem: numquid vivet? Non vivet. Cům universa hece detestauda fecerit, morte inorietur, sangnis ejus in ipso erit.
- 14. Quod si genuerit filium, qui videns omoia peccata patris sui quæ fecit, timuerit, et non fecerit simile eis:
- 15. super montes non comederit, et oculos suos non levaverit ad idola domús Israël, et uxorem proximi sui non violaverit:
- 16. et virum non contristaverit, pignus non retinuerit, et rapinam non rapuerit, pauem suum esurienti dederit, et nudum operuerit vestimento:
- 17. à pauperis injuria averterit mauum suam, usuram et superabundantiam non accoperit, judicia mea fecerit, in præceptis meis ambulaverit: hic non morietur in iniquitate patris sui, sed vità vivet.
- 18. Pater ejus quia calunmiatus est, et vim fecit fratri, et malum operatus est in medio populi sui, ecce mortuus est in iniquitate suâ.
- 19. Et dicitis: quare non portavit filius iniquitatem patris? Videlicet, quia filius judicium

- et justitiam operatus est, omnia præcepta mea costodivit, et fecit illa, vivet vità.
- 20. Anima, que peccaverit, ipsa morietur: filius non portahit iniquitatem patris, et pater non portabit tuiquitatem filii: justiin justi super eum erit, et impietas impii erit super eum. Laggi: Deut. 24, 26.
- Se l'empio farà penitenza, avrà vita e non morrà: se il giusto si ritirerà dalla sua giustiza, e peccherà, tutte le opere giuste da lui fatte saranno dimenticate, e perirà. Esortazione alla penitenza. Iddio non vuole la morte del peccatore.
- 21. Si autem impius egerit positeotiam ab omnibus peccatis suis, qua operatus est, et custodierit onnia pracepta mea, et fecerit judicium et justitiam, vità vivet, et nou morietur:
- 22. omnium iniquitatum ejus, quas operatus est, non recordabor: in justitià sua quam operatus est vivet.
- 23. Nunquid voluntatis meæ est mors impli, diett Dominus Deus, et non ut convertatur à viis suis, et vivat? Ezzeneze: 33, 11. Pierao: 2 Epist. 3, 9.
- 24. Si autem averterit se justus à justitià aud, et fecerit iniquitatem secundum omnes abominationes, quas operari solet impius, numquid vivet? Omnes justitiæ ejus, quas fecerat, non recordabuntur: in pravaricatione, qua pravaricatus est, et in pecento suo, quod peccavit, in jois is unorieur.
- 25. Et dixistis: non est æqua via Domini. Audite ergò domus Israël: numquid via mea non est æqua, et non magis viæ vestræ pravæ sunt? Ezecutene: 33, 10.
- 26. Cum enim averterit se justus à justitif auf, et fecerit iniquitatem, morietur in eis : in injustitià, quam operatus est, morietur.
- 27. Et cum averterit se impius ab impietate suà, quam operatus est, et fecerit judicium et justitiam: ipse animam suam vivificabit.
- 28. Considerans enim, et avertens se ab omnibus iniquitatibus suis, quas operatus est, vità vivel, et non morietur.
- 29. Et dicunt filti Israël: uon est æqua via Doiniai. Numquid viæ meæ non sunt æquæ, domus Israël, et non magis\_viæ vestræ prayæ?
- 30. Ideired unumquemque juxta viss suss judicabo domus Israel, sit Domiuus Deus. Gonvertimiai et agite pœnitentiam ab omnibus iniquitatibus vestris: et non erit vohis in ruinam iniquitas.

  Gro. Bartista: Matt. 3, 2: Lac. 3, 3.
- 31. Projicite à vobis omoes prævaricationes vestras, in quibus prævaricati estis, et facite vo-

bis cor novum, et spiritum novum: et quarè moriemini, domus Israël?

32. Quia nolo mortem morientis, dicit Domipus Deus: revertimini, et vivite. Sup. vers. 23. EZECTIELE: 33, 11. PIETRO: 2 Epist. 3, 9.

PARABOLE: Ezechiele, capo 19. La schiavitù di Joachaz e di Joakim, figurata colla parabola della lionessa e dei lioneini.

Et tu assume planctum super principes Israël.

2. et dices: quarè mater tua leæna inter leones cubavit, iu medio leunculorum enutrivit catulos snos?

3. Et eduxit unum de leunculis suis, et leo factus est: et didicit capere prædam, hominem-que comedere.

4. Et audierunt de eo gentes, et non absque vulneribus suis ceperunt eum: et adduxerunt eum in catenis in terrain Ægypti.

5. Que cum vidisset quonism infirmsts est, et periit expectatio ejus: tulit unum de leunculis suis, leonem constituit eum.

6. Qui incedebat inter leones, et factus est leo, et didicit prædam capere, et lionines devorare:

7. didicit viduas facere, et civitates eorum in desertum adducere: et desolata est terra, et plenitudo ejus, à voce rugitus illius.

8. Et convenerunt adversus eum gentes undique de provinciis, et expanderunt super eum rete suum, in vulneribus earum captus est.

9. Et miserunt eum in cavenm, in catenis adduxerunt eum at regem Babylonis: niseruntque aum in carcerem, ne audiretur vox ejus ultră super montes Israël. Vedi Joacuaz.

Colla parabola della vigna collivata con grande studio, e di poi desolata e distrutta, il profeta figura la passata felicità e la presente miseria di Gerusalemme.

10. Mater tua quasi vinea in sanguine tuo super aquam plantata est: fructus ejus, et frondes ejus creverunt ex aquis multis.

11. Et factæ sunt ei virgæ solidæ in sceptra dominantium, et exaltata est statura ejus inter frondes: et vidit altitudinem suam in multitudine palmitum suorum.

12. Et evulsa est in irâ, in terrumque projecta, et ventus urens siccavit fructum ejus: marouerunt, et arefactæ sunt virgæ roboris ejus: iguis comedit eam. Isaatæ: 0s. 13, 15.

13. Et nuuc transplantata est in desertum, in terra invia et sitienti:

14. et egressus est ignis de virgă ramorum ejus, qui fructum ejus comedit: et non fuit in eă virga fortis, sceptrum dominantium. Planctus est, et erit in planctum.

Per la continuazione, vedi Ezecniele: capo 20.

Parabola di due cattive donne figlie della stessa madre: Grandatemma: Ezech. cop. 23. Parabola di una caldaja piena di carni: Grupa: Ezech. 24, 3 e seg. Parabola delle acque che agorgano di sotto la porta del Taxro: Ezech. cap. 47. Parabola dell'eruca, della locusta, del liruco e della ruggine: Josen: capo 1. Parabola di un uncino da cogliere i frutti: Amos: capo 8.

PARABOLE: Matteo, capo 13. Parabole che Gesù Cristo proponeva ai suoi discepoli: Infr. Pa-RABULE: Marco, capo 4, vers. 33, 34. Parabola del seminatore. Beato l'occhio che vede.

Il capo precedente trovasi all'articolo Minacoli :
Matt. cap. 12.

In illo die exiens Jesus de domo, sedebat secus mare.

 Et congregatæ sunt ad eum turbæ mullæ, ità ut iu naviculam ascendens sederet, et omnis turba stabat in littore. Infr. Parabole: Marc. 4, 1: Luc. 3, 4.

3. Et locutus est eis multa in parabolis, dicens: ecce exiit qui seminat, seminare.

4. Et dùm seminat, quædam ceciderunt secùs viam, et venerunt volucres cœli, et comederunt ea.

5. Alia autem ceciderunt in petrosa, ubi non liabebant terram multam: et continuò exorta sunt, quia non habebant altitudinem terræ.

6. Sole autem orto, æstuaverunt : et quia non liabebant radicem, arueruut.

7. Alia autem ceciderunt in spinas : et creverunt spinæ, et suffocaverunt ea.

8. Alia aulem cecideruut in terram bonam: et dabant fructum, aliud centesimum, aliud sexagesimum, aliud trigesimum.

9. Qui habet aures audiendi, audiat.

10. Et accedentes discipuli, dixerunt ei: quarè in parabolis loqueris eis?

11. Qui respondens, ait illis: quia vobis datum est nosse mysteria regni cœlorum: illis autem non est datum.

12. Qui enim habet, dabitur ei, et abundabit: qui autem non habet, et quod habet auferetur ab eo. Vergini: *Matt.* 25, 29. Gerusalemme: *Luc.* 19, 26.

- Ideò in parabolis loquor eis: quia videntes non vident, et audientes non audiunt, neque intelligunt.
- 14. Et adimpletur in eis prophetia Issiau dicentis: auditu audietis, et non intelligetis: ét videntes videbilis, et non videbilis. Isala: 6, 9 colle citazioni.
- 15. Increasetum est enim cor populi hujus, et auribus graviter audierunt, et oculos suos clauserunt: nequandò videant oculis, et auribus audiant, et corde intelligant, et convertantur, et sanem cos. Infr. Parasons: Marc. 4, 1 a 12.
- 16. Vestri autem besti oculi, quis vident, et aures vestræ, quis audiunt. *Infr.* Parabous: *Luc.* 8, 4 a 10.
- 17. Amen quippé dico vobis, quis multi prophetes et justi cupierunt videre que vos videtis, et non viderunt; et sudire que suditis, et non audierunt. Discreoi.: Luc. 10, 24.

## Spiegazione di questa parabola del seminatore.

- 18. Vos ergò audite parabolam seminantis.
- 19. Omnis qui audit verbum regoi, et non intelligit, venit malus, et rapit quod seminatum est in corde ejus: hic est qui secus vium seminatus est.
- 20. Qui antem super petrosa seminatus est, hic est qui verbom audit, et continuò cum gaudio accipit illud:
- 21. Non habet autem in se radicem, sed est temporalis; factà autem tribulatione et persecutione propter verbum, continuò scandalizatur.
- 22. Qui autem seminatus est in spinis, hic est qui verbum audit, et sollicitudo sæculi istins, et fallacia divitiarum, suffocat verbum, et sine frutru efficitur.
- 23. Qni verò in terram bonam seminatus est, hic est qui audit verbum, et intelligit, et fractum affert, et facit alind quidem centesimum, aliud autem sexugesimum, aliud verò trigesimum. Infr. Parabote: Marc. 4, 13 a 20: Luc. 8, 11 a 15.

## Parabola della zizzania seminata in mezzo al buon seme di grano.

- 24. Aliam parabolam proposuit illis, dicens: simile factum est reguum coelorum homini, qui seminavit bonum semen in agro suo.
- 25. Cum autem dormirent homines, venit inimicus ejus, et superseminavit zizania in medio tritici, et abiit.
- 26. Cum autem crevisset herba, et fructum fecisset, tunc apparuerunt et zizania.

- PAR
  27. Accedentes autem servi patrisfamilias, dixerint ei: domine, nonne honum senen seneinasti in agro tuo ? Undè ergò habet zizania?
- 28. Et ait illis: inimicus homo boc fecit. Servi autem dixerunt ei: vis, imus, et colligimus ea?
- 29. Et ait: non, ne forte colligentes zizania eradicetis simul cum eis et triticum.
- 30. Sinite utraque crescere usquè ad messem, et in tempore messis dicam messoribus: colligite primòm zizania, et al ligate ea in fasciculos ad comburendum; triticum autem congregate in horreum meum. Infr. Paranous: Murc. 4, 26 a 29, e aui sotto i versetti 36 a 43.

## Parabola del grano di senapa e del pezzo di lievito.

- 31. Aliam parabolism proposuit eis, dicens: simile est regnum colorum grano sinapis, quod accipiens homo seminavit in agro suo. Infr. PARADOLE: Marc. 4, 31, 32.
- 32. Quod minimum quidem est omnibus seminibus: cum sutem creverit, majus est omnibus oleribus, et fit arbor, ità ut volucres cœli veniant, et habitent in ramis ejus. Infr. Paraboux: Marc. 4, 30 a 32. Luc. 13, 18, 10.
- 33. Aliam parabolam locutus est eis. Simile est regnum cœlorum fermento, quod acceptum mulier abscondit in farinæ satis tribus, donec fermentatum est totum. Infr. Parabola: Luc. 13, 20, 21.
- 34. Hec omnia locutus est Jesus in parabolis ad turbas: et sine parabolis non loquebatur eis: Infr. Parabole: Marc. 4, 33.
- 35. ut impleretur quod dictum erat per Proplietam dicentem: aperiam in parabolis os meum, eructabo abscondita à constitutione mundi. Con-FIDENZA: Salm. 177, 2.

Gesù spiega ai suoi discepoli la parabola della zizzania nel campo.

- 36. Tunc, dimissis turbis, venit in domum: et accesserunt ad eum discipuli ejus, dicentes: ediscere nobis parabolam zizaniorum agri. Uomo: Prov. 15. 14.
- 37. Qui respondens, ait illis: qui seminat bonum semen, est Filius hominis.
- 38. Ager autem, est mundus. Bonum verò semen, hi sunt filii regni. Zizania autem, filii sunt pequam.
- 39. Inimicus autem, qui seminavit ea, est diabolus. Messis verò, consummatio sæculi est : messores autem, angeli sunt. Apocalisse : 14, 15.
- 40. Sicut ergò colliguntur zizania, et igni comhuruntur: sic erit in consummatione smeuli.

41. Mittet Filius hominis angelos suos, et collicent de recno cius omnia scandala, et cos qui faciunt iniquitatem:

42. et mittent eos in caminum ignis. Ibi erit fletus, et stridor dentium, Giobbe : 21, 30. Vedansi pure infr. i versetti 49 e 50 di questo capo del Vangelo di S. Matteo.

43. Tunc justi fulgebunt sicut sol in regno Patris corum. Qui linbet nures nudicodi, nudint. GIUSTI: Sap. 3, 7. DANIELE: 12, 3. NEMICI: Salm.

30, 14. VANITA': Eccl. 3, 17.

Parabola del tesoro nascosto in un campo: di una perla di gran pregio: di una rete gettata in mare.

- 44. Simile est regnum colorum thesauro abscondito in sero; quem qui invenit homo, abscoodit, et præ gaudio illius vadit, et veodit universa que habet, et emit agrum illum.
- 45. Iterum simile est regnum cœlorum homini negotistori, quærenti bonas margaritas.
- 46. Inventà autem una pretiosa margarità, abiit et veodidit omuia quæ liabuit, et emit eam.
- 47. Herum simile est regnum coelorum sugenæ missæ io mare, et ex omni genere piscinin congreganti.
- 48. Quam, cum impleta esset, educentes, et secus littus sedeotes elegeront bonos in vasa, malos autem foràs miserunt.
- 40. Sic erit in consummatione seculi : exibunt angeli, et separabunt mulos de medio justorum,
- 50, et mittent eos in caminum ignis : ibi erit, fletus, et stridor dentium. Sup. vers. 42. Vedi pure PROPEZIE: Matt. 24 , 51.
  - 51. Intellexistis bæc omois? Dicunt ei : etism. 52. Ait illis: ideò omnis Scriba doctus in re-
- goo coelorum, similis est homini patrifamilias, qui profert de thesauro suo nova, et vetera.
- Gli Scribi deridono la dottrina di Gesù Cristo. e cercano di screditare i suoi miracoli: per cui Gesù dice toro: Non è senza onore un profeta, fuorchè netta sua patria e in casa propria.
- 53. Et factum est, cum coosuminasset Jesus parabolas istas, transiit indė:
- 54. et veniens in patriam suam, docebat eos in synagogis eorum, ità ut mirarentur, et dicerent: unde huic sapientis hæc, et virtutes? Gusu CRISTO: Luc. 4, 16.
- 55. Nonne hic est fabri filius? Nonne mater ejus dicitur Meria, et fratres ejus Jecobus, et Jo-

- seph, et Simoo et Judas ? Minacoli: Gio. 6, 42. 56. Et sorores ejus, nonne omnes apud nos sunt? Uodè ergò huic omnia ista?
- 57. Et scandalizabuntur in eo. Jesus autem dixit eis: non est prophete sine honore, nisi in patriá suá, et in domo suá.
- 58. Et non fecit ibl virtutes multas, propter incredulitatem illorum. Gesù Caisto: Salm. 6, 1 a 6. Per la continuazione, vedi Minacoui: Matt.
- capo 14. Parabola della pecorella smarrita: Visrù: Matt.

18, 12 a 14. Parabola del servo debitore di diecimila talenti : Ibid. vers. 21 a 35.

PARABOLE: Matteo, capo 20. Parabola dei lavoratori della vigna.

Il capo precedente trovasi all'articolo Vinτù: Matt. cap. 19.

Simile est reguum cœlorum homini patrifamilias, qui exiit primo mane conducere operarios in vincum suum.

- 2. Conventione autem factă cum operariis ex denerio diurno, misit cos in vincem suam.
- 3. Et egressus circa horam tertiam, vidit alios stautes in foro otiosos,
- 4. et dixit illis: ite et vos in vineam meam . et quod justum fuerit dabo vobis. Gesù: Eccli. 51 . 32 . 38.
- 5. Illi autem abierunt. Iterum autem exit circa sextain et nonam horam : et fecit similiter.
- 6. Circa undecimam verò exiit, et invenit alios
- stantes, et dicit illis : quid hic statis totà die otiosi? 7. Dicunt ei : quis nemo nos conduxit : dicit illis: ite et vos in vineum meam.
- 8. Cùm serò autem factum esset, dicit dominus vineze procuratori suo : voca operarios , et redde illis mercedem, incipiens à novissimis usquè ad primos.
- 9. Cum venissent ergo qui circa undecimam boram veneract, acceperant singulos denarios.
- 10. Venientes autem et primi, arbitrati sunt quòd plus essent accepturi: acceperuot autem et ipsi singulos denarios.
- 11. Et accipientes murmurabant adversus patremfamilias .
- 12. diceptes : bi povissimi una hora fecerunt . et pares illos nobis fecisti, qui portavimus poudas diei et mstùs.
- 13. At ille respondens uni eorum, dixit : amice, non facio tibi injuriam : nonne ex denario conveoisti mecum?
  - 14. Tolle quod tuum est, et vade : volo autem

et linic novissimo dere sicut et tibi. Israeliti:

15. Aut non licet mihi quod volo facere? An oculus tuus nequam est, quia ego bonus sum?

16. Sic erunt novissimi primi, et primi novisimi: multi enim sunt vocati, pauci verò electi. Vintù: Matt. 19, 20. Istauzioni: Marc. 10, 31. Infr. Parasole: Luc. 13, 30.

Cristo predice la sua passione e risurrezione ai suoi discepoli. Domanda ambiziosa della madre de' figliuoli di Zebedeo. Il Figliuolo dell' uomo venne per servire, non per essere servito.

17. Et ascendens Jesus Jerosolymann, assumpsit duodecim discipulos secreto, et ait illis:

18. eccè ascendimus Jerosolimam, et Filius hominis tradetur priucipibus sacerdotum et Scribis, et comdemnabunt eum morte, *Infr.* PARA-BOLE: *Luc.* 18, 31 a 34.

19. et tradeut eum gentibus ad illudendum, et flagellandum, et crucifigendum: et tertià die resurget. Istauzioni: Marc. 10, 32 a 34. DA-NIELE: 9, 26.

20. Tuna accessit ad eum mater filiorum Zebedzei cum filiis suis, adorans et petens aliquid ab eo.

21. Qui dixit ei: quid vis? Ait illi: dic ut sedeant hi duo filii mei, unus ad dexteram tuam, et unus ad sinistram, in regno tuo.

22. Respondens autem Jesus, dixit: nescitis quid petatis. Potestis bibere calicem, quem ego bibiturus sum? dicunt ei: possumus.

 Ait illis: calicem quidem meum bibetis: sedere autem ad dexteram meam vel ad sinistram non est meum dare vobis, sed quibus paratum est à Patre meo. Dio: Eccli. 18, 10, 11.

24. Et sudientes decem, indignati sunt de duobus fratribus.

25. Jesus autem vocavit eos ad se, et ait: scitis quia principes gentium dominantur eorum; et qui majores sunt, potestatem exercent in eos.

26. Non ità erit inter vos : sed quicumque voluerit inter vos mujor fieri, sit vester minister :

27. et qui voluerit inter vos primus esse, erit-

28. Sicut Filius hominis uon venit ministrari, sed ministrare, et dare animain suam redemptionem pro multis. Filippesi: Epist. 2, 7, 8. ISTRU-IONI: Marc. 10, 35 a 45. PASSIONE: Luc. 22, 23 a 29.

Gesh Cristo, nell'uscire di Gerico, risana due ciechi.

29. Et egredientibus illis ab Jericho, secuta est eum turba multa.

30. Et eccè duo cœci sedentes secus viam, audierunt quia Jesus transiret, et clamaverunt, dicentes: Domine, miserere nostri, fili David.

31. Turba autem increpaliat eos, ut tacerent : at illi magis clamabant, dicentes: Domine, miserer postri, fili David.

32. Et stetit Jesus, et vocavit eos, et ait : quid

33. Dicunt illi: Domine, ut sperientur oculi

34. Misertus autem eorum Jesus, tetigit oculos eorum. Et confestim viderunt, et secuti sunt eum. Istravzioni: Marc. 10, 46 a 52. Infr. Paranoue: Luc. 18. 35 a 43.

Per la continuazione, vedi Genusalemme: Matt. 21, dove trovasi la parabola dei due figliuoli; docile l'uno, indocile l'altro: vers. 28 a 32. Parabola di un padre di famiglia, il quale piantò una vigna, e la cinase di siepi, ed il di cui figlio erede è ucciso dai lavoratori della vigna medesima: Ibid. vers. 33 a 41. Parabola della pietra rigettata e divenuta fundamentale dell'angolo: Ibid. vers. 43 a 44.

PARABOLE: Matteo, capo 22. Parabola del re che fece le nozze del suo figliuolo: della veste da nozze.

Lt respondens Jesus, dixit iterum in parabolis eis, dicens:

2. Simile sectum est regnum coolorum bomiui regi, qui secit nuptias silio suo. Apocalisse: 19, 9.

3. Et misit servos suos vocare invitatos ad nuptias, et nolebant venire. Poroco: Gerem. 7, 25, 26.

4. Et iterùm misit alios servos, dicens: dicite invitalis: ecce prandium meum paravi, tauri mei et altilia occisa sunt, et omnia parata: venite ad nuptias.

5. Illi autem neglexerunt : et abierunt , alius in villam suam, alius verò ad negotialionem suam:

6. reliqui verò tenuerunt servos ejus, et contumeliis affectos occiderunt.

 Rex autem cum andisset, iratus est, et missis exercitibus suis, perdidit homicidas illos, et civitatem illorum succendit.

8. Tunc ait servis suis : nuptiæ quidem peratæ sunt; sed qui invitati erant , non fuerunt digni.

9. Ite ergò ad exitus viarum, et quoscumque inveneritis, vocate ad nuptias. Sapienza: Prov. 9, 2, 3.

10. Et egressi servi ejus in vias, congregaverunt omnes quos invenerunt, malos et bonos: et impletæ sunt nuptiæ discumbentium. Infr. PARA-BOLE: Luc. 14, 16 a 24.

- Intravit autem rex ut videret discumbentes; et vidit ibl hominem non vestitum veste auptiali.
- 12. Et ait illi: amice, quomodò hùc intrasti non habens vestem nuptialem? At ille obmutuit. 13. Tunc dixit rex ministris: ligatis manibus
- 13. Into dixt rex minutes inguis manuface et pedibus ejus, mittite cum in tenebras exteriores: ibi erit fletus, et stridor deutium. Minacout: Matt. 8, 12. Infr. Panasout: Matt. 13, 42. Vendin: Matt. 25, 30.
  - 14. Multi enim sunt vocati, pauci verò electi.

Del tributo da pagarsi: rendere a Cesare quel che è di Cesare, e a Dio quel che è di Dio.

- 15. Tunc abeuntes Pharisæi, consilium inierunt, ut caperent eum in sermooe.
- 16. Et mittunt ei discipulos suos cum Herodianis, dicentes: Magister, scimuts quia verax es, et viam Dei in veritate doces, et non est tibi cura de aliquo: non enim respicis personam bominum: Erestni: Epist. 6, 9.
- 17. Die ergo nobis quid tibi videtur, licet censum dare Cresari, an non?
- 18. Cognită autem Jesus nequitiă eorum, ait: quid me teutatis, hypocritæ? Viarù: Eccli. 42, 18 a 20.
- 19. Osteodite mini numisma censòs : at illi obtulerunt ei denarium.
- 20. Et ait illis Jesus: cujus est imago bæc, et superscriptio?
- 21. Dicunt ei: Cæsaris. Tunc ait illis: reddite ergò quæ sunt Cæsaris, Cæsari, et quæ sunt Dei, Deo. Romani: Epist. 13, 7.
- 22. Et audientes mirati sunt, et relicto eo, abierunt. Infr. Parabole: Marc. 12, 13 a 17. Gerusalemme: Luc. 20, 19 a 26.

Resurrezione dei corpi negata dai Sadducei: essa convertirà i corpi in uno stato angelico.

- 23. In illo die accesserunt ad eum Sadducei, qui dicuut non esse resurrectionem: et interrogaverunt eum, Paolo: Att. 23, 8.
- 24. dicentes: Magister, Moyses dixit: si quis mortuus fuerit non habens filium, ut ducat frater ejus uxorem illius, et suscitet semen fratri suo. Vanova: Deut. 25, 5.
- 25. Erant autem apud nos septem fratres: et primus, uxore ductà, defuoctus est: et non habens seinen, reliquit uxorem suam fratri suo. Toma: Esod. 6, 14.

- 26. Similiter secundus, et tertius, usquè ad septimum.
- 27. Novissimè autem omnium et mulier defuncta est.
- 28. In resurrectione ergò cujus erit de septem uxor? omnes enim habuerant eam.
- 29. Respondens autem Jesus, ait illis : erratis, nescientes Scripturas, neque virtutem Dei.
  30. In resurrectione enim, neque nubent, ne-
- que nubentur : sed erunt sicut angeli Dei in cœlo.
- 31. De resurrectione autem mortuorum non legistis quod dictum est à Deo dicente vobis :
- 32. ego sum Deus Abraham, et Deus Isaac, et Deus Jacob? Non est Deus mortuorum, sed viventium. Dio: Esod. 3, 6.
- 33. Et audientes turbæ mirabantur in doctrina rjus. Infr. PARABOLE: Marc. 12, 18 a 27. GERUSALERME: Luc. 20, 27 a 40.

Amare il Signore con tutto il cuore, ed il prossimo come sè medesimo: da questi due comandamenti pende tutta quanta la legge e i profeti.

- 34. Pharisæi autem audientes qu'od silentium imposuisset Sadducæis, convenerunt in unum : 35. et interrogavit eum unus ex eis legis doctor, tentans eum:
- 36. Magister, quod est mandatum maguum in
- 37. Ait illi Jesus: diliges Dominum Deum tuum ex toto corde tuo, et in totă snimă tuă, et in totă mente tuă. Amore: Deut. 6, 5. Esortaziore: Deut. 10, 12.
  - 38. Hoc est maximum, et primum mandatum.
    30. Secundum autem simile est huic: diliges
  - 39. Secundum autem simile est huic: diliges proximum tuum, sicut te ipsum. Leggi: Lev. 19, 18. Vintà: Eccli. 17, 18.
- 40. In his duohus mandatis universa lex pendet, et prophetæ. Infr. Parabous: Marc. 12, 28 a 34. Discepous: Luc. 10, 25 a 37.
  - Il Cristo figlio e Signore di Davidde.
  - 41. Congregatis autem Pharisæis, interrogavit eos Jesus,
- 42. dicens: quid vobis videtur de Christo? cujus filius est? dicunt ei: David.
- 43. Ait illis : quomodò ergo David in spiritu vocat eum Dominum, diceus :
- 44. Dixit Dominus Domino meo, sede à dextris meis, donce pousin ininicos tuos scabellum pedum tuorum. Gesù Cristo: Salm. 109, 1, 2.
- 45. Si ergò David vocat eum Dominum, quomodò filius ejus est? Infr. Parquotz: Marc. 12, 35 a 37.

46. Et nemo poterat ei respondere verbun : neque ausus suit quisquam ex illà die eum ampliùs interrogare. Geausalemae: Luc. 20, 40 = 44.

Per la continuazione, vedi Dottori: Matt.

Parahola della pianta del fico: Provezie: Matt. 24, 32, 33. Parahola dei talenti distributti ai servi: Vergini: Matt. 25, 14 a 30. Parahola delle dieci vergini, delle quali cinque stolte e ciaque prudeutt: Ibid. vers. 1 a 13.

PARABOLE: Murco, capo 4. Parabola dei seminatori spiegata ai discepoli.

Il capo precedente trovasi all'articolo Miracola:

Marc. cap. 3.

Et iterùm cœpit docere ad mare: et congre-

Li iterum compit docere ad mare: et congregata est ad eum turba multa, ità ut navim ascendens sederet in mari, et omnis turba circa mare super terram erat.

- 2. Et docebat eos in parabolis multa, et dicebat illis in doctrină suă:
- 3. andite: eccè exiit seminans ad seminandum.
  4. Et dum seminat , aliud cecidit circa viam :
- et venerunt volucres cœli, et comederunt illud.
  5. Aliud verò cecidit super petrosa, ubi non habuit terram unultam: et statim exortum est,
- quoniam non habebat altitudinem terræ:

  6. et quandò exortus est sol.exæstuavit : et eò
- quòd non habebat radicem, exaruit.
  7. Et aliud cecidit in spinas: et ascenderunt
- spioæ, et suffocaverunt illud, et fructum non dedit-8. Et aliud cecidit in terram bonam, et dabat
- fructum escendentem, et crescentem: et afferebat unum triginta, naum sexaginta, et unum centum. 9. Et dicebat: qui hahet aures audiendi, audiat.
- 10. Et cum esset singularis, interrogaverunt
- eum bi, qui cum eo erant duodeciæ, parabolam-11. Et dicebat eis: vohis datum est nosse mysterium regni Dei: illis autem, qui foris sunt, in parabolis omnis flunt:
- 12. ut videntes vident: et non vident: et audientes audient, et non intelligent: nequando convertantur, et dimittantur eis peccala. Isala: 6, 9. Lazzaro: Gio. 12, 40. Infr. Parabolt: Luc. 8, 10.
- 13. Et ait illis: nescitis parabolam hanc? Et quomodò onnes parabolas cognoscetis?
  - 14. Qui seminat, verbum seminat.
- 15. Hi autem sunt, qui circa viam, ubi seminatur verbum; et cun audierint, confestim venit satanas, et aufert verbum, quod seminatum est in cordibus corum.
  - T. II.

- 16. Et hi sunt similiter, qui super petrosa seminantur: qui còm audierint verbum, statim cum gendio accipiunt illud:
- 17. et non habent radicem in se, sed temporales sunt : deindè ortà tribulatione et persecutione propter verbum : confestim scandalizantur.
- 18. Et alii sunt, qui in spinis seminantur: hi sunt, qui verbum audiunt:
- 19. et wrimme sweuli, et deceptio divitiarum, et circa reliqua concupiscentie introcuntes suffocant verbum, et sine fructu efficitur. Timoreo: 1 Epist 6, 17.
- 20. Et hi sunt, qui super terram bonam seminati sunt, qui audiunt verbum, et suscipiuat et fructificent, unum triginta, unum sexaginta, et unum centum. Sup. Parabole: Matt. 13, 3 a 23. Infr. Parabole: Luc. 8, 4 a 15.

Parabola della lucerna messa sotto del moggio o sotto al letto e non sut candelliere. A colu; che ha, sarà dàto: ma a chi non ha, sarà totto anche quello che ha.

- 21. Et dicebat illis: numquid venit lucerne, ut sub modio ponstur, aut sub lecto? nonne ut super candelabrum ponatur? Sermone: Matt. 5, 15. Infr. Parabole: Luc. 8, 16. Obazione: Luc. 11, 33.
- 22. Non est enim pliquid absconditum, quod non manifestetur: nec factum est occultum, sed ut in polam veniat. Aposton: Matt. 10, 26.
- 23. Si quis liabet aures audiendi, audiat.
- 24. Et dicebat illis: videte quid audistis. In qua meusura meusi fueritis, remetietur vobis, et adjicietur vobis: Sermone: Matt. 7, 2: Luc. 6, 38.
- 25. Qui enim habet, dabitur illi: et qui nou habet, etiam quod habet aniferetur ab eo. Sup. PARADOLE: Matt. 13, 12. Vargini: Matt. 25, 29. Infr. Parabole: Luc. 8, 16 a 18.

Parabola della semenza gettata sulla terra, la quale cresce mentre dorme il seminatore: e del granello della senapa.

- 26. Et dicebat: sic est regnum Dei, quemadmodum si homo jaciat semeutem in terram,
- 27. et dormiat, et exurgat nocte et die, et semen germinet, et increscat dum nescit ille.
- 28. Ultrò enim terra fructificat primum herbam, deiadè spicam, deiadè plenum frumentum in spica.
- 29. Et cum produxerit fructus, statim mittit falcem, quoniam adest messis.
- 30. Et dicebat: cui assimilabimus regnum Dei? aut cui parabolæ comparabimus illud?

31. S'eut granum sinapis quod cum seminatum fuerit in terrà, minus est omnibus seminibus quæ sunt in terrà: Sup. Parabola: Matt. 13, 31, 32. Infr. Parabota: Luc. 13, 19.

32. Et cùm seminatum fuerit, ascendit, et fit majus omnilius oleribus, et facit ramos maguos, ità ut possint sub umbră ejus aves cœli liabitare.

33. Et talibus multis parabolis loquebatur eis verbum, prout poterant audire:

34. sine parabolà autem non loquebatur eis: seorsum autem discipulis suis disserebat omnia. Sup. Parabole: Matt. 13, 34 a 36.

Tempesta acquietata: timore degli Apostoli.

35. Et ait illis in illå die, cum serò esset factum: transcamus contrà.

36. Et dimittentes turbam, assumunt eum ità

36. Et dimittentes turbam, assumunt eum ità ut erat in navi : et aliæ naves erant cum illo.

37. Et facta est procella magna venti, et fluctus mittebat in navim, ità ut impleretur navis. 38. Et erat ipse in puppi super cervical dor-

38. Et erat ipse in puppt super cervical dormiens: et excitant eum, et dicunt illi: Magister, non ad te pertinet quia perimus? Viarù: Eccli. 34, 15, 16.

39. Et exurgens comminatus est vento, et dixit mari: tace, obmutesce. Et cessavit ventus: et fecta est tranquillitas magoa. ISBAELITI: Salm. 106, 24, 25.

40. Et sit illis: quid timidi estis? necdum habetis fidem? et timuerunt timore magno, et dicebant ad alterutrum: quis putas est iste, quia et ventus et mare obediunt ei? Minacou: Matt. 8, 23 a 27. Infr. Parabour: Luc. 8, 22 a 25.

Per la continuazione, vedi Miracori: Marc. cap. 5.

PARABOLE: Marco, capo 12. Parabola della vigna data a fitto ai lavoratori, i quali uccisero il figlio del padre di famiglia. Della pretra rigettata e diventata pietra fondamentale dell'angolo.

Il capo precedente trovasi all'articolo Genusa-LEMME: Marc. cap. 11.

Et copit illis in parabolis loqui: vineam pastinavit homo et circumdedit sepem, et fodit lacum, et ædificavit turrim, et locavit eam agricolis, et peregré profectus est. Isaia: 5, 1 e seg.

- 2. Et misit ad agricolas in tempore servum, ut ab agricolis acciperet de fructu vineæ.
- 3. Qui apprehensum eum ceciderunt, et dimiserunt vacuum.
  - 4. Et iterum misit ad ilios alium servum; et

illum, in capite vulneraverunt, et contumeliis affecerunt.

- Et rursum alium misit, et illum occiderunt: et plures alios: quosdain cædentes, alios verò occidentes.
- 6. Adhuc ergò unnın habens filium charissimum, et illum misit ad eos novissimum, dicens: qui reverebuntur filium meum.
- 7. Colonii autem dixerunt ad invicem: bic est hæres: venite, occidamus eum; et nostra erit hæreditas.
- 8. Et apprehendentes eum, occiderunt : et ejecerunt extra vineam.
- Quid ergò faciet dominus vinem? veniet, et perdet colonos, et daliit vineam aliis.
- 10. Nec scripturam hanc legistis: lapidem quem reprobaverunt ædificantes, hic factus est in caput anguli:
- 11. à Domino factum est istud, et est mirabile in oculis nostris? Pantout: Salm. 117, 21, 22. Dio: 1s. 28, 16.
- 12. Et quærebant enm tenere: et timmerunt turhan: cognoverunt enim quoniam ad eos parabolam hanc dixerit. Et relicto eo abierunt. Granssalemm: Matt. 21, 33 a 46: Luc. 20, 9 a 19.

Alcuni de'Farises e degli Brodiami sono mandati a Gesù Cristo per coglierlo in parole. Gesù risponde loro di rendere a Dio quel che è di Dio, ed a Cesare quel che è di Cesare.

- 13. Et mittunt ad eum quosdam ex Pharisseis, et Herodianis, ut eum caperent in verbo.
- 14. Qui venientes dicunt ei: Magister, scimus quia verax es, et non curas quemquam: nec enim vides in faciem hominum, sed in veritate viam Dei doces, licet dari tributum Cassari, an non dabimus?
- 15. Qui sciens versutiam illorum, ait illis: quid me tentatis? afferte mihi denarium, ut videam.
- 16. At illi attulerunt ei. Et ait illis: cujus est imago lize, et inscriptio? Dicunt ei: Cæsaris.
- 17. Respondens autem Jesus, dixit illis: reddite igitur quæ sunt Cæssris, Gæssri: et quæ sunt Dei, Deo. Et mirabantnr super eç. Sup. Panabols: Matl. 22, 15 e 22.

Resurrezione dei corpi : essa li rende simili agli angioli.

- 18. Et venerunt ad eum Sudducæi, qui dicunt resurrectionem non esse: et interrogulant eum dicentes:
  - 19. Magister, Moyses nobis scripsit, ut si cu-

PAR

jus frater mortuus sverit, si dimiserit uxorem, et filios non reliquerit, accipiat frater eins uxorem ipsius, et ressuscitet semen fratri suo. Vedova: Deut. 25, 5.

20. Septem ergò fretres erant: et primus eccepit uxorem, et mortuus est non relicto semine.

- 21. Et secondus accepit eam, et mortuus est, et nec ipse reliquit semen: et tertius similiter.
- 22. Et acceperunt eam similiter septem : et non reliquerunt semen. Novissims omnium defuncts est et mulier.
- 23. In resurrectione ergò cùm resurrexerint, cujus de his erit uxor: septem enim habuerunt enm uxorem.
- 34. Et respondens Jesus, ait illis: nonne ideò erratis, non scientes Scripturas, neque virtutem Dei?
- 25. Cùm enim à mortuis resurrexerint, neque nubent, neque uubeutur, sed sunt sicut angeli in cœlis.
- 26. De mortuis nutem quod resurgent, non legistis in libro Moysi, super rubum quomodò dixerit illi Deus, inquiens: ego sum Deus Abraham, et Deus Isnac, et Deus Jacob? Dro: Esod. 3.6.
- 27. Non est Deus mortuorum, sed vivorum. Vos ergò multùm erratis. Sup. Parabole: Matt. 22, 23 a 33.

Amore di Dio e del prossimo: non havvi comandamento maggiore di questi: è l'olocausto più gradito a Dio.

- 28. Et accessit unus de Scribis, qui audierat illos conquirentes, et videns quoniam benè illis responderit, interrogavit eum quod esset primum omnium mandatum.
- 29. Jesus autem respondit ei : quia primum omnium mandatum est: audi, Israël: Dominus Deus tuus, Deus unus est : Amore: Deut. 6, 4, 5.
- 30. et diliges Dominum Deum tuum ex toto corde tuo, et ex totà mente tua, et ex totà virtute tuà. Hoc est primum mandatum.
- 31. Secundum autem simile est illi: diliges proximum tuum tuoquàm teipsum. Luco: Lev. 19, 18. Majus harum aliud mandatum non est. Romani: Epist. 13, 8, 9. Galati: Epist. 5, 14. Giacomo: Epist. 2, 8.
- 32. Et sit illi Scribs : beuè, Magister, in veritate dixisti, quis unus est Deus, et non est alius præter eum;
  - 33. et ut diligatur ex toto corde, et ex toto

intellectu, et ex totă animă, et ex totă fortitudine: et diligere proximum tanquâm seipsum, majus est omnibus holocautomatibus et sacrificiis. Vintů: Eccli. 35. 4

34. Jesus autem videns quod sapienter respondisset, dixit illi: non es longè à regno Dei. Et nemo jam audebut eum interrogare. Sup. Parasotte: Matt. 22, 34 a 40.

Il Cristo, Signore di Davidde. Dottori superbi-

- 35. Et respondens Jesus dicebat, docens in templo: quonodò dicunt Scribæ Christum filium esse David?
- 36. Ipse enim David dicit in Spiritu sancto: dixit Dominus Domino meo: sede à dextris meis, donec pousm inimicos tuos scabellum pedum tuorum. Graŭ Casto: Salm. 109, 1, 2. Sup. Paradas: Mall. 22, 41 & 45.
- 37. Ipse ergò David dicit eum Dominum, et undè est filius ejus? Et multa turba eum libenter audivit.
- 38. Et dicebat eis in doctrina sua: envete à Scribis, qui voluut in stolis ambulare, et salutari in foro,
- 39. et in primis cuthedris sedere in synagogis, et primos discubitus in cœnis: Dortom: Matt. 23, 1 a 14.
- 40. qui devorant domos viduarum sub obtenta prolixæ orationis: hi accipient prolixius judicium.

Valore del dono che fa una povera vedova.

- 41. Et sedens Jesus contre gezophilacium espiciebet quomodò turbe jacteret ses in gezophilacium, et multi divites jactebent multe.
- 42. Cum venisset autem vidua una pauper, misit duo minuta, quod est quadraus:
- 43. et convocans discipulos suos, ait illis: amen dico vohis, quoniam vidua hac pauper plùs cannibus misit, qui miserunt in gazophilacium:
- 44. omnes euim ex eo quod abundabat illis, miserunt: hæc verð de penuriñ suð, omnis quæ habnit misit totum victum suum. Gerusalamme: Luc. 21, 1 a 4.
- Per la continuazione, vedi Paopezie: Marc. cap. 13.

Parabola del fico, la di cui vegetazione annunzia che la state è vicina: Paorezze: blazc. 13, 28. Parabola dei fanciulli che alternativamente cantano nella piazza: Gasò Caisro: Luc. 7, 31, 32.

Parabole: Luca, capo 8. Parabola dei seminatori: Gesù ne fa la spiegazione a'Discepoli.

Et fectum est deinceps, et ipse iter feciebat per civitates et custella , prædicans et evangelizans regnum Dei : et duodecim cum illo,

- a, et mulieres allaum, aum erant curstm à spiritibus malignis, et infirmitatibus: Maria, que vocatur Magdalene, de qua septem dæmonia exictant . RESURREZIONE : Marc. 16. Q.
- 3. et Josupa uxor Chusæ procuratoris Herodis, et Susanna, et aliæ multæ gaæ ministrabant ei de facultatibus suis.
- 4. Cùm autem turbs plurims convenirent, et de civitatibus properarent ad eum, dixit per similitudinem:
- 5. exiit qui seminat, seminare semeu suum: et dunt seminat, aliud cecidit secus vium ; et conculcutum est, et volucres cœli comederaut illud. Sup. PARABOLE : Matt. 13, 3.
- 6. Et aliud cecidit supra petram; et natum acuit, quis non habehat humorem.
- 2. Et sliud cecidit inter spinss ; et simul exortæ spinæ suffocaverunt illud.
- 8. Et alind cecidit in terram bonam; et ortum fecit fructum centuplum. Hæc dicens, clamabat, qui habet aures audieudi, audist.
- 9. Interrogabant autem cum discipuli ejus, quæ esset hac parabola.
- 10. Onilius ipse dixit : vobis datum est nosse mysterium regni Dei, cæteris autem in parabolis: ut videntes non videant, et audientes non intelligant, I sata: 6, 9.
- 11. Est autem hæc parabola : semen est verhum Dei.
- 12. Oui sutem secus visin; hi sunt, qui sudiunt: deinde venit diabolus, et tollit verbum de corde corum, ne credentes salvi fiant.
- 13. Nam qui supra petram : qui cum audierint , cum gaudio suscipiunt verbum : et hi radices non habent : qui ad tempus credunt , et in tempore tentationis recedunt.
- 14. Ouod autem in spinas cecidit; hi sunt, qui audierunt, et à sollicitudinibus, et divitiis, et voluptatibus vitæ euntes suffocantur, et non referunt fructum.
- 15. Quod autem in bonam terram; hi sunt, qui in corde bono et optimo audientes verbum retinent, et fructum affernnt in patientià. Sup. PARABOLE: Marc. 4, 1 8 20: Matt. 13, 3 8 23.

Lucerna messa sopra il candelliere. A colui che ha, sarà dato. Madre e fratelli di Gesù Cristo.

- 16. Nemo sutem lucernum accendens operit

- cum vuse, aut subtus lectum ponit; sed supra candelabrum ponit, ut intrantes videant lumen : ORAZIONE: Luc. 11, 33. SERMONE: Matt. 5, 15.
- 17. Non est enim occultum, quod non munifestetur : nec absconditum , quod non cognoscatur, et in palam venist, Apostori: Matt. 10, 26. 18. Videte ergò quomodò audiatis. Qui enim hahet, dabitur illi: et quicunque non habet, etiam guod putat se habere, auferetur ab illo. Sup. PARABOLE: Marc. 4, 21 8 25: Matt. 13, 12. VERGINI : Matt. 25, 29.
- 10. Venerunt autem ad illum mater et fratres ejus, et non poterant adire eum præ turbå.
- 20. Et nuntiatum est illi: mater tua, et fratres tui stant foris, volentes te videre, Miracou: Matt. 12, 46 u 50: Marc. 3, 31 u 35.
- 21. Qui respondens, dixit ad eos; mater mes, et fratres mei hi sunt, qui verbum Dei audiunt, et faciunt.

## Tempesta acquietata da Gesù Cristo.

- 22. Fuctum est autem in una dierum : et ipse ascendit in paviculum et discipuli eius, et ait ad illos: transfretemus trans stagnum. Et ascenderunt.
- 23. Et pavigantibus illis ,obdormivit, et descendit procelle venti in stegnum, et complebautur, et periclitabantur.
- 24. Accedentes autem suscitaverunt eum , dicentes: Præceptor, perimus. At ille surgens, increpavit ventum, et tempestatem aquæ, et cessavit : et fecta est tranquillites.
- 25. Dixit autem illis : ubl est fides vestra: Qui timentes mirati sunt ad invicem, dicentes: quis putes hic est, quie et ventis et mari imperat, et obediunt ei ? MIRACOLI : Matt. 8 , 23 8 27. Sup. PARABOLE : Marc. 4, 36 a 40.

Legione di demoni scacciati. Porci precipitati nel lago.

- 26. Et navigaverunt ad regiouem Gerasenorum, quæ est contra Galila:am.
- 27. Et cum egressus esset ail terram, occurrit illi vir quidam, qui haltebat dæmonium jam temporibus multis, et vestimento non induebatur, neque in domo manebat, sed in monumentis.
- 28. Is, ut vidit Jesum, procidit ante illum : et exclamans voce magua, dixit: quid mihi et tibi est , Jesu fili Dei altissimi ? obsecro te , ne me torquess.
- 29. Præcipiebat enim spiritui immundo, ut exiret ab homine. Multis enim temporibus arripiebat illum, et vinciebatur catenis, et compedibus

custoditus. Et ruplis vinculis, agehatur à dæmonio in deserta.

- 30. Interrogavit autem illum Jesus, dicens: quod tibi nomen est? at ille dixit: legio: quia intraverant dæmonia multa in eum.
- 31. Et rogebant illum, ne impereret illis, ut in
- 32. Erst autem ibi grex porcorum multorum pascentium in monte; et rogabant eum, ut permitteret eis in illos ingredi. Et permisit illis.
- 33. Exierunt ergò dæmonis ab homine, et intraverunt in porcos: et impetu abiit grex per præceps in stagnum, et suffocatus est.
- 34. Quod ut viderant factum qui pascehant, fu-
- 35. Exierunt autem videre quod factum est, et venerunt ad Jesum: et invenerunt hominem sedentem, à quo dæmonia exierant, vestitum, ac sanà mente, ad pedes ejus, et timuerunt.
- 36. Nuntiaverunt autem illis, et cui viderant, quomodò sanus factus esset à legione:
- 37. et rogaverunt illum omnis multitudo regionis Gerssenorum, ut discederet ab ipsis; quis magno timore tenebuntur. Ipse autem ascendens navim, reversus est.
- 38. Et rogabat illum vir, à quo dæmonia exierant, et cum eo esset. Dimisit autem eum Jesus, dicens:
- 39. redi in domum tuam, et narra quauta tibi fecit Deus. Et abiit per universam civitatem, prædicans quanta illi fecisset Jesus. Miracon: Marc. 5, 1 a 20.

#### Emoroissa guarita: la figlia di Giairo resuscitata.

- 40. Factum est autem, cum rediisset Jesus, excepit illum turba: eraut enim omnes expectantes eum.
- 41. Et eccè venit vir, cui nomen Jaïrus, et ipse princeps synagogæ erat; et cecidit ad pedes Jesu, rogans eum, ut intraret in domum ejus,
- 42. quis unica filia erat ei feré annorum duodecim, et hæc moriebatur. Et coutigit, dum iret, à turbis comprimebatur.
- 43. Et multer quedam erat in fluxu sanguinis ab annis duodecim, que in medicos erogaverat omnem substantiam suam, nec ab ullo potuit curari:
- 44. accessit retrò, et tetigit simbriam vestimeuti ejus: et confestim stetit sluxus sanguinis ejus.
- 45. Et ait Jesus: quis est, qui me tetigit? Negentibus autem onnibus, dixit Petrus, et qui cun illo erant: Præceptor, turbæ te comprimunt, et affligunt, et dicis: quis me tetigit?

- 46. Et dixit Jesus : tetigit me aliquis, nam ego povi virtutem de me exiisse.
- 47. Videns autem mulier, quia non latuit, tremens venit, et procidit ante pedes ejus: et ob quam causam tetigerit eum, indicavit coram omni populo: et quemadmodùm confestim sanata sit. 48. At ipse dixit ei: filia, fides tua salvam te
- fecit: vade in pace.
  40. Adhuc illo loquente, venit quidam ad prin-
- cipem synagoge, diceus ei: quia mortua est filia tua, noli vexare illum.
- 50. Jesus autem , audito hoc verbo, respondit patri puelle: noli timere, crede tantùm, et salva
- 51. Et cum venisset domum, non permisit intrare secum quemquam, nisi Petrum, et Jacobum, et Joannem, et patrem et matrem puellæ.
- 52. Flebant autem omnes, et plangebant illam. At ille dixit : nolite flere, non est mortua puella, sed dormit.
  - 53. Et deridebant eum , scientes quòd mortua
- 54. Ipse autem tenens manum ejus , clamavit , dicens : puella, surge.
- 55. Et reversus est spiritus ejns, et surrexit continuò. Et jussit illi dari manduesre.
- 56. Et stupuerunt parentes ejus, quibus præcepit ne alicui dicerent quod factum erat. Minacoli: Matt. 9, 18 a 26: Marc. 5, 22 a 43.

Per la continuazione, vedi Arostoli: Luc. cap. 9.

Parahola de' due debitori: Gzzù Caisto: Luc. 7, 41, 42. Parahola del Samaritano: Disceroni: Luc. 10, 30 a 37. Parahola del servo vigilante e fedele, e del servo poltrone ed infedele: Vintù: Luc. 12, 35 a 48. Parahola del ricco imbarzato per l'abbondanza della raccolta: Ibid. vers. 16 a 21. Parahola di colui che a mezzanotte domanda a prestito tre pani al suo amico: Obazuone: Luc. 11, 5 a 9

PARABOLE: Luca, espo 13. Necessità della penitenza. Parabola del fico sterile.

Il capo precedente trovasi all'articolo Virrù:

Aderant autem quidam ipso in tempore nuutiantes illi de Galilæis, quorum sanguinem Pilatus miscuit cum sacrificiis eorum.

- 2. Et respondens dixit illis: putatis quod hi Galilæi præ omnibus Galilæis peccatores fuerint, quia talia passi sunt?
- 3. Non, dico volis : sed nisi pœuitentiam hahueritis, onues similiter peribitis.

- 4. Sicut illi decem et octo, supra quos cecidit turris in Siloë, et occidit ems: putatis quia et ipsi debitores fueriut piæter omnes homines babitantes in Jerusalem?
- 5. Non, dico voliis: sed si poenitentiam non ageritis, onnes similiter peribitis.
- 6. Dicebat auten: et hanc similitudinem: arborem fici habebat quidam plantatam in viacă auă, et venit quæreus fructum in illă, et non invenit.
- 7. Dixit autem ad cultorem vineæ: eccè anni tres sunt ex quo venio quærens fructum in ficulneà hác, et uon invenio: succide ergò illam: ut quid etiam terram occupat?
- 8. At ille respondens, dicit illi : Domine, dimitte illum et hoc anno, usque dum fodiam circu illum, et mittam stercora :
- 9. et siquidem fecerit fructum : sin sutem , in futurum succides esm.

Donna, curva per malattia, guarita in giorno di sabbato.

- 10. Erat autem docens in synagoga eorum sabbatis.
- 11. Et ecce mulier, que habebat spiritum infirmitatis aunis decem et octo: et erat inclinata, nec ompinò poterat sursum respicere.
- 12. Quam cum videret Jesus, vocavit eam ad se, et ait illi: mulier, dimissa es ab infirmitate tua.
- 13. Et imposuit illi manus, et confestim erecta est, et glorificabat Deum. Giunzi: Bar. 2, 18.
- 14. Respondens autem archisyangogus, indigaeus, quis sabbato curasset Jesus, dicebat turbæ: sex dies sunt, in quibus oportet operari: in his ergô venite, et curamini, et non in die sabbati.
- 15. Respondens autem ad illum Dominus, dixit: hypocrite, unusquisque vestrum sabbato non solvit bovem suum, aut asinum à præsepio, et ducit adaquare?
- 16. Hanc sutem filiam Abraha, quam alligavit satanas, ecce decem et octo annis, non oportuit solvi à vinculo isto die sabbati?
- 17. Et cun hec diceret, erubescebent omnes adversarii ejus 1 et omnis populus gaudebat in universis, que gloriose fiebant ab eo.

Parabola del granello di senapa e del lievito.

18. Dicebat ergò: cui simile est regoum Dei,

et cui simile æstimabo illud?

19. Simile est grano sinapis, quod acceptum homo, nisit in hortum suum, et crevit, et factum est in arborem magnam: et volucres cœli requieverunt in ramis ejus.

- 20. Et iterûm dixit: cui simile æstimabo re-
- 21. Simile est fermento, quod acceptum mulier abscondit in farinæ sata tria, donec fermentaretur toum.
- 22. Et ihat per civitates et castella, docens, et iter faciens in Jerusalem. Sup. Parabole: Matt. 13, 31 a 33: Marc. 4, 30 a 32.

Pochi quei che si salvano: porta stretta: falsi giusti.

- 23. Ait autem illi quidam: Domine, si pauci sunt qui salvantur? Ipse autem dixit ad illos: 24. contendite intrare per angustam portam:
- 24. contendite intrare per angustam portam: quia multi, dico vobis, quærent intrare, et non poternnt.
- 25. Cûm autem intraverit paterfamilias, et clauserit natium, incipietis forls stare, et polsare ostium, dicentes: Domine, aperi nobis: et respondens, dicet vobis: nescio vos unde sitis.
- 26. Tunc incipietis dicere : manducavimus coram te. et bibimus, et in plateis nostris docuisti.
- 27. Et dicet vobis: nescio vos unde sitis: discedite à me omnes operarii iniquitatis. Sermone: Matt. 7, 13 a 23. Peccaro: Salm. 6, 8. Vergini: Matt. 10 e 12, 41.
- 28. Ibl erit fletus et stridor dentium: cum videritis Abraham et Isaac, et Jacob, et omnes prophetas in regno Dei, vos autem expelli foràs.
- 19. Et venient ab oriente, et occidente, et aquilone, et austro, et accumbent in regno Dei. Templo: Zacc. 8, 22.
- 30. Et eccè sunt novissimi, qui erunt primi, et sunt primi, qui erunt novissimi. Sup. Parabole: Matt. 20, 16. Istruzioni: Marc. 10, 31.

Erode chiamato volpe. Passione predetta. Gerusalemme omicida dei profeti.

- 31. In ipså die accesserunt quidam Pharismorum, dicentes illi: exi, et vade hinc; quia Herodes vult te occidere.
- 32. Et sit illis: ite, et dicite vulpi illi: eccè ejicio dæmonis, et sanitates perficio hodiè et cràs, et tertià die consummor.
- 33. Verumtamen oportet me hodié et cràs et sequenti die ambulare: quia non capit prophetam perire extra Jernsalem.
- 34. Jerusalem, Jerusalem, quæ occidis prophetas, et lapidas cos, qui mituntur ad te, quoties volui cougregare filios tuos, quemadmodûm avis nidum suum sub pennis, et noluisii?
  - 35. Eccè relinquetur vobis domus vestra de-

serta. Dico autem vobis, quia non videbitis me, donec veniat cum dicetia: benedictus, qui venit in nomine Domini. Dottoai: Matt. 23, 37 a 39.

Parabole: Luca, capo 14. Idropico guarito in giorno di sabbato.

Et foctom est cum intraret Jesus in domum cujusdam principis Pharisworum sabbato manducare panem, et ipsi observabant eum.

- 2. Et eccè homo quidam hydropicus erat ante
- Et respondens Jesus, dixit ad legisperitos,
   et Pharismos, dicens: si licet subbato curare?
- 4. At illi tacuerunt. Ipse verò apprehensum sanavit eum, ac dimisit.
- 5. Et respondens ad illos, dixit: cujus vestròm asinus aut bos in puteum cadet, et non continuò extrahet illum die sabbati.
  - 6. Et non poterant ad hæc respondere illi.

Parsi nell'ultimo luogo. Invitare i poveri.

- 7. Dicebat autem et ad invitatos parabolam, intendens quomodò primos accubitus eligerent, dicens ad illos:
- 8. cum invitatus fueris ad nupilas, non discumbas in primo loco, ne forte honoratior te sit invitatus ab illo: Uomo: Prov. 11, 2.
- 9. et veniens is, qui te et illum vocavit, dicat tibi : da baic locum : et tunc incipias cum rubore novissimum locum tenere.
- 10. Sed cùm vocatus sueris, vade, recumbe in novissmo loco: ut, cùm venerit qui te invitavit, dicat tibi: amice, ascende superius. Tunc erit tibi gloria coram simul discumbentibus. Uomo: Prov. 25, 7. Dotton: Matt. 23, 12.
- 11. quis omnis qui se exaltat, humiliabitur: et qui se humiliat, exaltabitur. *Infr.* Parabole: Luc. 18, 14.
- 12. Dicebat autem et ei, qui se invitaverat : chin ficies prandium, aut cœnson, uoli vocaro amicos tuos, neque fratres tuos, neque coguatos, neque vicinos divites; ne fortè te et ipsi reinvitent, et fiat tibi retributio. Toma: 4, 7.
- 13. Sed cum facis convivium, voca pauperes, debiles, claudos, et cacos. Saperaza: Prov. 3, 9. 14. Et bestus eris, quia non habent retribuere tibi: retribuetur enim tibi in resurrectione ju-

Parabola degli invitati a vena che si scusano.

storum.

15. Hee cum audisset quidam de simul di-

scumbentibus, dixit illi: bestus, qui mauducabit panem in regno Dei.

- 16. At ipse dixit ei : homo quidam fecit coenam magnam, et vocavit multos.
- 17. Et misit servum suum hora cœnse dicere invitatis ut venirent, quis jam parata sunt omnia.
- 18. Et coperunt simul omnes excusare. Primus dixit ei: villant emi, et necesse babeo exire, et videre illam: rogo te, babe me excusatum. Popoto: Gerem. 7, 24.
- 19. Et alter dixit: juga boum emi quinque, et eo probare illa : rogo te , habe me excusatum.
- 20. Et alius dixit : uxorem duxi, et ideò non possum venire.
- 21. Et reversus servus montiavit hæc domino suo. Tunc iratus paterfamilias, dixi servo suo: exi citò in plateus et vicos civitalis; et pauperes, ac debiles, et cæcos, et claudos introduc bùc.
- 22. Et sit servus : domine , factum est ut imperasti, et adbuc locus est.
- 23. Et ait dominus servo : exi in viss , et sepes ; et compelle intrare, ut impleatur domus mes.
- 24. Dico autem vobis, quod nemo virorum illorum, qui vocati sunt, gustabit conann mean. Sup. Parasole: Matt. 22, 1 s 14. Apocalissa: 17, 9.

Odiare i genitori, la moglie, i figli, i fratelli, l'anima propria. Prendere la propria croce. Torre da edificare. Re a combattere. Lodi del sale.

- 25. Ibant autem turbæ multæ cum eo : et conversus dixit ad illos :
- 26. si quis venit ad me, et non odit patrem suum, et inatrem, et uxorem, et filios, et fraires, et sorores, adhuc autem et animam suam, non polest meus esse discipulus.
- 27. Et qui non bajulat crucem suam, et venit post me, non potest meus esse discipulus. Arossoli: Matt. 10, 37, 38. Grau Caisro: Matt. 33, 9. 24. Miascou: Marc. 8, 34. Mosè: Deut. 33, 9.
- 28. Quis enim ex vobis volens turrim ædificare, non prius sedens computat sumptus, qui necessarii sunt, si habeat ad perficiendum:
- 29. ne, posteà quan posuerit fundamentum, et non potuerit perficere, omnes qui vident, incipiant illudere ei,
- 30, dicentes: quia hic homo cospit sadificare, et non potuit consuminare?
- 31. Aut quis rex iturus committere bellum adversòs alium regem, non sedens prios cogitat si possit cum decem millibus occurrere ei, qui cum viginti millibus venit ad se?

- 32. Alioquin adhuc illo longè agente, legationem mittens, rogat ea, quæ pacis sunt.
- 33. Sic ergò omnis ex vobis, qui non renuntist omnibus, que possidet, non potest meus esse discipulus.
- 44. Bonum est sal. Si antem sal evanuerit, in quo condietur? SERMONE: Matt. 5, 13.
- 35. Neque in terrani, neque in sterquilinium utile est, sed foras mittetur. Qui habet aures audiendi, audist. Virtù: Marc. 9. 49-

PARABOLE: Luca, capo 15. Gli Scribi e Farisei mormorano perchè Gesù riceve i peccatori: egli propone loro la parabola della pecorella e della dramma perduta e ritrovata, per fare ad essi conoscere la festa che si farà in cielo per un peccatore convertito.

Erant sutem sppropinquantes ei publicani, et peccatores, ut audirent illum.

- 2. Et murmurabaut Pharisæi, et Scribæ, dicentes: quia hic peccatores recipit, et manducat cum illis.
- 3. Et ait ad illos paraliolam istam, dicens :
- 4. quis ex vobis homo, qui libbet centum oves: et si perdiderit unam ex illis, nonne dimittit nonaginta novem in deserto, et vadit ad illam, quæ perierat, donce inveniat cam? Dio: Eccli. 18, 12, 13.
- 5. Et cum invenerit eam, imponit in humeros suos gaudens:
- 6. et veniens domuin convocat amicos et vicinos, dicens illis: congratulamini milii, quia inveni ovem meam , que perierat? Viatù: Matt. 18, 11 a 14.
- 7. Dico vobis, quod ità gaudium erit in cœlo super uno peccatore poenitentiam agente, quam super nonaginta novem justis, qui non indigent prenitentia. Dio: Eccli. 17, 28.
- 8. Aut que mulier habens drachmas decem , si perdiderit drachmam unam, nonne accendit lucernam, et evertit domum, et quærit diligenter, donec inveniat?
- 9. Et cum invenerit, convocat amicas et vicinas, dicens: congratulamini mihi, quia inveni drachmam quam perdideram?
- 10. Ità dico vobis, gaudium erit coram angelis Dei super uno peccatore penitentiam agente.

### Parabola del Figliuol prodigo.

11. Ait autem : homo quidam habuit duos filios:

- 12. et dixit adolescentior ex illis patri : pater, da milii portionem substantim que me contingit. Et divisit illis substantiam.
- 13. Et non post multos dies, congregatis omaibus, adolescentior filius peregrè profectus est in regionem longinquam, et ibl dissipavit substantiant suam vivendo luxuriosè.
- 14. Et postquam omnia consummasset, facta est fames valida in regione illà, et ipse coepit egere.
- 15. Et abiit, et adhæsit uni civium regionis illius. Et misit illum in villam suam, ut pasceret
- 16. Et cupiebat implere ventrem suum de siliquis, quas porci manducahant: et nemo illi dabat.
- 17. In se autem reversus, dixit : quanti mercenarii in domo patris mei abundant panibus, ego autem hic fame pereo !
- 18. Surgam , et ilso ad patrem menm , et dicam ei: pater, peccavi in cœlum et coram te : 19. jam non sum digous vocari filius tuus : fac me sicut unum de mercenariis tuis. Espaa: Lib. I , cap. 8, vers. 6.
- 20. Et surgens venit ad patrem suum. Cùm autem adhuc longe esset, vidit illum pater ipsius, et misericordia motus est, et accurrens cecidit super collum eins, et osculatus est eum.
- 21. Dixitque ei filius: pater, peccavi in coclum, et coram te, jam non sum dignus vocari filius tuus.
- 22. Dixit autem pater ad servos suos: citò proferte stolum primum, et induite illum, et date annulum in manum ejus, et calceamenta in pedes ejus:
- 23. et adducite vitulum saginatum, et occidite, et manducemus, et epulemur :
- 24. quia hic filius meus mortuus erat , et revixit; perierat, et inventus est. Et coeperunt epulari.
- 25. Erat autem filius ejus senior in agro : et cum veniret, et appropinquaret domui, audivit symphoniam, et chorum:
- 26. et vocavit unum de servis, et interrogavit quid hac essent.
- 27. Isque dixit illi: frater tuus venit, et occidit pater tous vitulum saginatum, quia salvum illum recepit.
- 28. Indiguatus est autem, et nolebat introire. Pater ergo illins egressus, copit rogare illum.
- 29. At ille respondens, dixit patri suo : ecce tot annis servio tibi, et nunquain mandatum tuum præterivi, et nunqu'am dedisti mihi hædum, ut cum amicis meis epularer:
  - 30. sed postquam filius tuus hic, qui devoravit

substantiam suam cum meretricibus, venit, occidisti illi vitulum saginatum.

- 31. At ipse dixit illi: fili, tu semper mecum es, et omnia mea tua sunt:
- 32. epulari autem et gaudere oportebat, quia frater tuus hic mortuus erat, et revixit; perierat, et inventus est.

PARABOLE: Luce, copo 16. Parabola del fattore infedele, il quale è lodato dal suo padrone, non per la sua infedeltà, ma perchè prudentemente aveva operato al fine di provvedere a' casi suoi.

Dicebat autem et ad discipulos suos: bomo quidam erat dives, qui habebat villicum: et hic diffamatus est apud illum, quasi dissipasset bona instins.

- 2. Et vocavit illum, et ait illi: quid hoc audio de te? redde rationem villicationis tuæ: jam enim uon poteris villicare.
- 3. Ait autem villicus intra se: quid faciam, quia donnuus meus aufert à me villicationem? fodere non valeo, mendicare erubesco.
- 4. Scio quid faciam, ut cum amotus fuero à villicatione, recipiant me in domos suas.
- 5. Convocatis itaque singulis delatoribus domini sui, dicebat primo: quantum debes domino
- At ille dixit: centum cados olei. Dixitque illi: accipe cautionem tuam: et sede citò, scribe quinquaginta.
- 7. Deinde alii dixit: tu verò quantum debes? Qui ait: centum coros tritici. Ait illi: accipe litteras tuas, et scribe octoginta.
- 8. Et laudavit dominus villicum iniquitatis, quis prudenter fecisset: quis filii hujus seculi prudentiores filiis lucis in generatione sua sunt.
- 9. Et ego vobis dico: facite vobis amicos de mammonà iniquitatis: ut cum defeceritis, recipiant vos in æterus tabernacula. Tosia: 12, 9.
- Chi è fedele nel poco è fedele anche nel molto: non si può servire a Dio ed all'interesse.
- 10. Qui fidelis est in minimo, et in majori fidelis est: et qui in modico iniquus est, et in majore iniquus est.
- 11. Si ergò in iniquo mammona fideles non fuistis, quod verum est, quis credet vobis?
- 12. Et si in alieno fideles non fuistis, quod vestrum est, quis dabit vobis?
  - Nemo servus potest duobus dominis ser-T. II.

vire: aut enim unum odiet, et alterum diliget: aut uni adbærebit, et alterum contemnet: non potestis Deo servire, et mammonæ. Sermone: Matt. 6, 24.

- Ciò che è sublime secondo gli uomini è abominevole avanti a Dio. Violenza a farsi per il regno di Dio. Matrimonio indissolubile.
- 14. Audiebant autem omnia hæc Pharisæi, qui erant avari : et deridebant illum.
- 15. Et ait illis: vos estis, qui justificatis vos coram hominibus: Deus autem novit corda vestra: quia quod hominibus altum est, abominatio est ante Deum.
- 16. Lex et prophetæ usquè ad Joannem: ex eo regnum Dei evangelizatur, et omnis in illud vin facit. Gto, Battista: Matt. 12, 12, 13.
- 17. Facilius est autem cœlum et terram præterire, quam de lege unum apicem cadere. Sermone: Matt. 5, 18.
- 18. Omnis, qui dimittit uxorem suam, et alteram ducit, moschatur: et qui dimissam à viro ducit, moschatur. Sermons: Matt. 5, 3a. Istauzion: Marc. 10, 2 a 12.

Parabola del ricco Epulone e di Lazzaro mendico.

- 19. Homo quidam erat dives, qui induebatur purpura et bysso: et epulabatur quotidie splendide.
- 20. Et erat quidam mendicus, nomine Lazerus, qui jacebat ad januam ejus ulceribus plenus,
- 21. cupiens saturari de micis, que cadebant de mensa divitis, et nemo illi dabat : sed et canes veniebant, et lingebant ulcera ejus.
- 22. Factum est autem, ut moreretur mendicus, et portaretur ah angelis in sinum Abrahæ. Mortuus est antem et dives, et sepultus est in inferno.
- 23. Elevans autem oculos suos, cum esset in tormentis, vidit Abraham à longé, et Lazaruni in sinu eius:
- 24. et ipse clamans, dixit: pater Abraham, miserere mei, et mitte Lazarum, ut intingat extremum digiti sui in aquam, ut refrigeret linguam meam, quia crucior in hac flamina. Uomo: Prov. 21, 13.
- Et dixit illi Abraham: fili, recordare quia recepisi bona in vită tuă, et Lazarus similiter munc autem hic consolatur, tu verò cruciaris.
- 26. Et in his omnibus, inter nos et vos chaos magnum firmatum est: ut hi, qui volunt hinc transire ad vos, non possint, neque indé huc transmeare.

27. Et sit : rogo ergò te, pater, ut mittas eum in donum patris mei :

28. habeo enim quinque fratres, ut testetur illis, ne et ipsi veniant in hunc locum tormentorum. 20. Et ait illi Abraham: habent Moyseu et

prophetes: audient illos.

30. At ille dixit: non, pater Abraham: sed si quis ex mortuus ierit ad eos, pœnitentiam agent.

31. Ait autem illi: si Moysen et prophetas non audiunt; neque si quis ex mortuis resurrexerit, credent.

Parabole: Luca, capo 17. Guai a chi scandalizza i piccoli. Perdono delle ingiurie. Efficacia della fede. Servi inutili.

Et ait ad discipulos suos: impossibile est, ut non veuiaut scaudala: væ autem illi per quem veniunt

2. Utilius est illi, si lapis molaris imponatur circa collum ejus, et projiciatur in mare, quàm ut scandalizet unum de pusillis istis. Vintò: Matt. 18, 6 a 10: Marc. 9, 41 a 46.

3. Attendite vobis: si peccaverit in te frater tuus, increpa illum: et si pœnitentiam egerit, dimitte illi. Laco: Lev. 19, 17. Viarù: Eccli. 19, 13.
4. Etsi septiès in die peccaverit in te, et septiès

- in die conversus fuerit ad te, dicens: pœnitet me, dimitte illi. Vistù: Matt. 18, 15 s 17, 21, 22. Ciacomo: Epist. 5, 19, 29. Uomo: Prov. 28, 23.
- Et dixerunt apostoli Domino: adauge nobis fidem.
- 6. Dixit autem Dominus: si habueritis fidem sicut grauum sinapis, dicetis huic arbori moro: eradicare, et transplantare in mare: et obediet vobis. Gesò Caisto: Matt. 17, 19.
- Quis autem vestr\u00e0m habens servum arantem aut pascentem, qui regresso de agro dicat illi: stat\u00e0m trausi, recumbe:
- 8. et non dicat ei: para, quod cœnem, et præcinge te, et ministra mihi donec manducem et bibam, et post hæc tu manducabis et bibes?
- 9. Numquid gratiam habet servo illi, quia fecit qua ei imperaverat?
- 10. Non puto. Sic et vos, cum feceritis omnis quae pracepts sunt vobis, dicite: servi mutiles sumus: quod debuimus facere, fecimus.

Dieci lebbrosi risanati: un solo, che era Samaritano, ritorna per render grazie.

11. Et factum est, dum fret in Jerusalem, transibat per mediam Samariam, et Galikeam.

- 12. Et c\u00fcm ingrederetur qu\u00f6dan c stellum, occurrerunt ei decem viri leprosi, qui steterunt \u00e0 long\u00e0:
- 13. et levaverunt vocem , dicentes : Jesu præceptor, miserere nostri.
- 14. Quos ut vidit, dixit: ite, ostendite vos sucerdotibus. El factum est, dum irent, mundati sunt. Lebbrost: Lev. 14, 2. Miracoli: Matt. 8, 4. Execustre: 44, 23.
- 15. Unus autem ex illis, ut vidit quia mundatus est, regressus est, cum magnă voce magnificans Deum,
- 16. et cecidit in faciem ante pedes ejus, gratias agens: et hic erat Samaritanus.
- 17. Respondens autem Jesus, dixit: nonne decem mundati sunt? et novem ubi sunt?
- 18. Nou est inventus qui rediret, et daret gloriam Deo, nisi hic alienigena. Confidenza: Salm. 77, 14.
- 19. Et ait illi : surge , vade, quia fides tua te salvum fecit.

Regno del Messia piantato ne' cuori de' fedeli. Venuta del Figliuolo di Dio. Tempi di Noè e di Lot

- 20. Interrogatus autem à Pharismis: quandò venit reguum Dei ? Respondeus eis , dixit : non venit reguum Dei cum observatione :
- 21. ueque dicent : ecce hic, sut ecce illic-Eccè enim regnum Dei intra vos est.
- 22. Et sit ad discipulos suos: venient dies, quaudò desideretis videre unum diem Filii hominis, et non videbitis.
- 23. Et dicent vobis: ecce hic, et ecce illic. Nolite ire, neque sectemini. PROFETI: Matt. 24, 23, 24.
- 24. Nam sicut fulgur coruscans de sub cœlo, in eâ, quæ sub cœlo sunt, fulget: ità erit Filius hominis in die suâ.
- Primum autem oportet illum multa pati , et reproberi à generatione bâc.
- 26. Et sicut factum est in diebus Noë, ità erit et in diebus Filii hominis: Arca: Gen. 7, 7.
- 27. Edebaut et bibebaut: uxores ducebaut, et dabantur ad auptias, usque iu diem qua intravit. Noë in arcan: et veuit diluvium, et perdidit omnes. Noè: Gen. 6, 1 a 8. Arca: Gen. 7, 21 a 23. Paorezus: Matt. 24, 37 a 30.
- 28. Similiter sicut factum est iu diebus Lot: edebaut, et bibebant: emebant, et vendebaut: plantabaut, et ædificabaut: Sodona: Gen. 19, 24, 25.
- 29. Quá die autem exiit Lot à Sodomis, pluit iguem et sulphur de cœlo, et omnes perdidit :

30. secundum bæc erit quá die Filius hominis revelabitur.

- 31. In illà hora, qui fuerit in tecto, et vasa ejus in domo, ne descendat tollere illa: et qui in agro, similiter non redeat retrò.
- 32. Memores estate uxoris Lot. Sonoma: Gen. 19, 26.
- 33. Quicumque quesierit animam suam sălvam facere, perdet illam: et quicunque perdiderit illam, vivilicabit eam. Muacou: Marc. 8, 35.
- 34. Dico vobis: in illà nocte erunt duo in lecto uno; unus assumetur, et alter relinguetur:
- 35. dum erunt molentes in unum: una assumetur, et altera relinquetur: duo in agro; unus assumetur, et alter relinquetur. Professe: Matt. 24. 41. 41.
  - 36. Respondentes dicent illi: ubi Domine?
    37. Qui dixit illis: nbicumquè fuerit corpns,
- 37. Qui dixit illis: abicumque fuerit corpns, illuc congregabuntur et aquilæ. Professe: Matt. 24, 28.

Parabole: Luca, capo 18. Parabola del giudice iniquo e della vedova importuna. Eletti esauditi.

Dicebat autem et parabolam ad illos, quoniam oportet semper orare et non deficere, Viaτù: Eccli. 18, 22. Tessalonices1: Epist. 5, 17.

- 2. dicens : judex quidam erat in quadam civitate, qui Deum non timebat, et hominem non reverebator.
- 3. Vidos sutem quædam erat in civitate illå, et veniebat ad eum, dicens: vindica me de adversario meo.
- 4. Et nolebet per multum tempns. Post hæc antem, dixit intra se: et si Deum non timeo, nec hominem revereor:
- 5. tamen quia molesta est mihi bæc vidua, vindicabo illum, ne in novissimo veniens suggillet me.
- 6. Ait autem Dominus : audite quid judex iniquitatis dicit :
- Deus antem non faciet vindictam electorum snorum clamantium ad se die ac nocte, et patientiam habebit in illis.
- 8. Dico vobis, quia citò faciet vindictam illorum. Verumtamen Filius bominis veniens, putas, inveniet fidem in terra?

Parabola del Fariseo e del Pubblicano. Fanciulli condotti a Cristo.

 Dixitque autem et ad quosdam, qui in se confidebant tanqu\u00e1m justi, et aspernabantur ceteros, parabolam istam:

- 10. duo homines ascenderunt in templum, ut orarent : unus Pharisseus, et alter Publicanus.
- 11. Pharismus staus, bac apud se orabat: Deus, gratiss ago tibi, quia non sum sicut cæteri hominum: raptores, injusti, adulteri: velut etiam hic Publicanus.
- 12. Jejuno bis in subbato: decimas do omnium que possideo. Uomo: Prov. 21, 29. Viatù: Eccli. 35. 15.
- 13. Et Publicanus à longé stans, nolebat nec oculos ad cœlum levare: sed percutiebat pectus summ, dicens: Deus, propitius esto mihi peccatori. Davione: 2 Re 24, 10. Vintú: Eccli. 35, 20, 21.
- 14. Dico vobis: descendit bic justificatus in domum suam ab illo: quia omnis qui se exaltat, humiliabitur: et qui se humiliat, exaltabitur. Dortoni: Matt. 23, 12. Luca: 1, 52. Gudditta: 9, 16. Sup. Parabole: Luc. 14, 11.
- 15. Afferebant autem ad illum et infantes, ut eos tangeret. Quod cum viderent discipuli, increpabant illos.
- 16. Jesus autem convocans illos, dixit: sinite pueros venire ad me, et nolite vetare eos: lalium est enim regoum Dei. Viarů: Matt. 19,
  13 a 15. Istrazion: Marc. 10, 13 a 16.
- 17. Amen dico vobis: quicunque non acceperit regaum Dei sicut puer, non intrabit in illud.

L' uomo ricco non segue Gesù Cristo. Pericolo delle ricchezze.

- 18. Et interrogevit eum quidem princeps, dicens: Magister bone, quid feciens vitam æternam possidebo?
- 19. Dixit autem ei Jesus: quid me dicis bonum? Nemo honus nisi solus Deus. Viarù: Matt. 19, 16, 17.
- 20. Mandeta nosti: non occides: non mœchaberis: non furtum facies: non falsum testimonium dices: honors patrem tuum, et matrem. Decacodo: Esod. 20, 12 a 16.
- 21. Qui sit: hæc omnis custodivi à juventute meà.
- 22. Quo audito, Jesus ait ei : adhuc unum tibi deest : omnia quecunque habes vende, et da pauperibus, et habehis thesaurum in cœlo : et veni, sequere me.
- 23. His ille auditis, contristatus est, quis dives erat valdé.
- 24. Videos autem Jesus illum tristem factom, dixit: quam difficile, qui pecunias babent, in regnom Dei intrabunt! Vintù: Eccli. 31, 8, 9.
- 25. Facilius est enim camelum per foramen acus transire, quam divitem intrare in regnum Dei.

26. Et dixerunt qui audiebant : et quis potest salvus sieri?

27. Ait illis: quæ impossibilis sunt apud homines, possibilis sunt apud Deum.

28. Ait autem Petrus: eccè nos dimisimus omnia: et secuti sumus te.

29. Qui dixit eis: amen dico vobis, nemo est, qui reliquit domum aut parentes, aut fratres, aut uxorem, aut filios propter regnum Dei,

30. et non recipiat multò plura in hoc tempore, et iu seculo venturo vitam eternam. Viaτù: Matt. 19, 18 a 29.

## Passione predetta e non compresa dagli Apostoli.

 Assumpsit autem Jesus duodecim, et ait illis: eccè ascendimus Jerosolymam, et consummabuntur omnia, que scripta sunt per prophetas de Filio luominis.

32. Tradetur enim Gentihus, et illudetur, et flagellabitur, et conspuetur: Istruzioni: Marc. 10, 32 a 34.

33. et posiquem flagellaverint, occident eum, et tertia die resurget. Sup. Parabole: Matt. 20, 17 a 19.

34. Et ipsi nihil horum intellexerunt, et erat verbum istud absconditum ab eis, et non intelligehant quæ dicebantur.

#### Cieco illuminato per la sua viva fede.

35. Factum est autem, cùm appropinquaret Jericho, cæcus quidam sedebat sæcùs viam, mendicans.

36. Et cum audiret turbam prætereuntem, interrogabat quid hoc esset.

37. Dixeront autem ei quòd Jesus Nazarenus trausiret.

38. Et clamavit, dicens: Jesu silii David miserere mei.

39. Et qui procibant, increpabant eum ut taceret. Ipse verò multò magis clamabat: fili David, miserere mel.

 Stans auteni Jesus, jussit illum adduci ad se. Et còm appropinquasset, interrogavit illum, 41. dicens: quid tibi vis faciani? At ille dixit: Domine, ut videam. Graziz: Salm. 17, 32.

42. Et Jesus dixit illi: respice, fides tun te salvum fecit.

43. Et confestim vidit, et sequebatur illum magnificans Deum. Et omnis plebs, ut vidit, dedit laudem Deo. Virrů: Eccli. 34, 19. Τοβικ. 11, 13 a 17. Sup. Paraboue: Matt. 20, 29 a 34.

ISTRUZIONI: Marc. 10, 46 a 52. GERUSALEMNE: Luc. cap. 19.

Parabola delle dieci mine d'argento date a dieci servi da un nobil uomo prima di andare in lontano paese, dando loro l'obbligo d'impiegarle fino al suo ritorno: Gravosatamas: Luc. 19, 11 a 27, Parabola de'vigninoli, i quali, uccisi i servi del padrone, ammazzarono auche il di lui figliuolo: figura de Giudei che cospirano contro Gesà Cristo, e finiscono col condurlo alla morte: Ibid. cap. 10, vers. 9 a 18. Parabola della pertoriente: Stanoors: Gio. 16, 21. Gesà Cristo annunzia s' suoi Apostoli che egli non parlera più ad essi per via di parabole, ma apertamente. Ibid. vers. 25 s 30.

PARADISO: da maçadestros, che significa giardino, è il nome del luogo dove Iddio collocò Adamo ed Eva dopo la loro creazione. È conosciuto col nome di Paradiso terrestre. Era Iddio stesso che l'aveva piantato d'ogoi sorta di piante belle a vedersi e di frotto dolce a mangiare; e l'albero eziandio della vita in mezzo al paradiso. e l'albero della scienza del bene e del male: CREAZIONE: Gen. 2, 8, 9. Un fiume innuffiava il paradiso : il qual fiume di là dividevasi iu quattro capi , ossiano canali che davano la sorgente ad altrettanti fiumi, chiamati Phison, Gehon, Tigri ed Eufrate: Ibid. vers. 10 a 14. Adamo ed Eva per frode del serpente, trasgrediscono i comandamenti di Dio: sono scacciati dal Paradiso terrestre in pena della loro disobbedienza al Creatore: Vedasi la continuazione di questo capo ed il seguente. all'articolo Adamo: Gen. cap. 3.

PARALIPOMENI, è il nome del decimo libro della sacra Scrittura: esso è diviso in due parti. Il sou none deriva dal greco παραλιπομετα, che significa cose ommesse, oppure dimenticate. Questo libro contiene di fatto molte cose, che non leggonsi nei quattro libri dei Re, in seguito ai quali venne collocato. È comune opinione che Esdra ne sia l'autore. Gli Ebrei, che non lo dividuou in due parti, lo chiamano Parole dei giorni, Verba dicrum. Essi lo considerano come uu compendio od estratto delle memorie, scritte giorno per giorno di ciò che succedeva di più importante presso gli Ebrei. Il primo libro dei Paralipomeni trovasi all' articolo Gerealocata: 1 Par. Cap. 1.

PARALITICO, guarito, sotto il rapporto dell'anima e del corpo: Misacoli: Matt. 9, 2 a 7. PARENTI. Vedi GENITORI: PADRI e MADRI.

PARLARE: Iddio parlò a Mosè: gli Israeliti ne furono testimonj: Isaacurt: Deut. 4, 32 e seg.

DECALOGO: Esod. 20 , 18 a 22 : Dent. 5 , 4. Si-NAI: Deut. 5, 23 e seg. Vedi BOCCA a hocca. Non parlare che a tempo ed a proposito: Uомо: Prov. 15, 23. VANITA': Eccl. 8, 5. VIRTU: Eccli. 11, 8: 20, 6: 32, a: 33, 4. In qual modo devesi parlare: GIOBBE: 6, 29. Uomo: Prov. 15, 4: 16, 20: 20, 11. FIGH: Eccli. 3, 22 a 24. SA-PIENZA : Eccli. 4 , 34. RICCHEZZE : Eccli 5 , 16. Amico: Eccli. 6, 5. Colossest: Epist. 4, 6: non parlare temerariamente, ma pesare ciò che si dice: TIMORE: Salm. 111 , 5. Uomo : Prov. 20 , 15: 21, 23. VANITA': Eccl. 12, 10. VIRTU: Eccli. 23. 7: 28. 20: 32. 18. Non essere facile a parlare : GIACOMO : Epist. 1, 19. Non parlare in un modo, ed agire in un altro : Giacomo : Epist. 2, 12. Vedi LINGUA: PARLATORE: PAROLE.

PARLATORE: i più gran parlatori non sono i più giusti: Giossa: 11, 2 e seg. Rare voltei più grandi parlatori finiscono i loro discorsi senza peccare: Uoso: Prov. 10, 19: 16, 28. Dove molto si parla vi sarà l'indigenza: Ibid. Prov. 14, 23. Non essere verboso nell'adunaza dei seniori: Vistù: Eccli. 7, 15. Non contendere con un uomo linguacciuto: Ibid. Eccli. 8, 4. L' uomo linguacciuto nella sua città è terribile, e chi è temerario a parlare merita di essero odiato: Ibid. Eccli. 9, 25. Parlare e da ngire secondo lo spirito di Dio: Pistrao: 1 Epist. 4, 11.

PAROLA di Dio: Dio è fedele alla sua parola : Guerra : Deut. 7, 8, 9. Non aggiungere, nè togliere alla parola di Dio, ed averla sempre sotto gli occlii: Comandamenti: Num. 15, 39, 40. LEGGI: Deut. 4 , 1, 2 , 9 , 40. AMORE : Deut. 6 , 6, 17. Leggi: Deut. 7, 11. Esontazione: Deut. 11, 18. Giostè: 1, 8. Legge: Salm. 1, 2. Sa-PIENZA: Prov. 3. 1: 4. 1. 10. 20: 6. 20: 6. 20. 7, 1, 2. Perola di Dio annunziata dai suoi ministri. Il disprezzo della parola di Dio strascina con sè l'abbandono di Dio ed i suoi castighi: Sedecia: 2 Par. cap. 36. Essa è pura e semplice: non aggiungervi pulla : Uomo : Prov. 30 . 5 . 6. Suo potere: VANITA': Eccl. 8, 4. Sun infallibilità ne' suoi effetti : Isaia : Q. 8 a 13. Gli Israeliti non se ne cur«no : essi la vedranno adempirsi a loro danno: Dio: Is. 28, 10 a 19. Giudzi: Is. 30, 9 e seg. Essa è stabile : Dio : Is. 40, 8 : 44, 26. Confidere nella perola di Dio senza timore d'ingannarsi: Cino: Is. 43, 16 a 23. Essa non è stata annunziata ai nostri padri nè in segreto, nè in una maniera oscura : Giudei : Is. 48 , 15 , 16. Sommissione dovutale: Massia: Is. 50, 4, 5. Suoi effetti ; Eciziani : Sap. 16, 12 , 26 : 17 , 1. Sua infallibilità : CHIESA : Is. 55, 10, 11. Ascoltarla con docilità : Dio rigetta que'che la riget-

tano : Giudei : Is. 66, 1 a 5. GEREMIA : 2, 26 a 30. Egli invigila sempre affinché sia ademnita: Ge-REMIA: 1, 12. È tenuta in poco conto dai peccatori ostinati: Porolo : Gerem. 5, 12, 13. Castigo per siffatto disprezzo : Ibid. vers. 14. Iddio non può sopportarlo : Ibid. cap. 6, vers. 10, 11. Andare alla chiesa per ascoltarla ed approfittarne : Ibid. cap. 7, vers. 2. Vantaggio che se ne ricava : Ibid. vers. 3. Iddio minaccia di abbandonare quei che non vogliono ascoltarla: Ibid. vers. 11 a 15 , 21 a 28. Maledizione che vi è attaccata : HEBAL : Deut. 27, 26. Non è osservata : Iddio ne punisce i violatori : Giudei : Gerem, 11, 7, 8. Essa è talvolta un soggetto di derisioni e di persecuzioni per que' che l'annunziano : GERENIA : 20 , 7 8 11. ISRAELE: Amos 5 , 10. Vedi EVAN-GELISTI : PASTORI : VERITA'.

PAROLE: Geremia, capo 23. Iddio è in ogni luogo: egli vede tutto, ascolta tutto. Efficacia della sua parola.

Ciò che precede trovasi all'articolo Pastoni: Gerem. 23, 1 a 22.

23. Putasne Deus e vicino ego sum, dicit Dominus ? et non Deus de longé ?

24 Si occultabitur vir in absconditis, et ego non videbo eum, dicit Dominus? Numquid non cœlum et terram ego impleo, dicit Dominus?

Audivi quæ dixerunt propheten, prophetantes in nomine meo mendacium, atque diceutes: somniavi, somniavi.

26. Usquequò istud est in corde prophetarum vaticinantium mendacium, et prophetanium seductiones cordis sui 7 Paston: Gerem. 23, 16.

27. Qui volunt facere ut obliviscatur populus meus nominis mei propter somnia eorum, quam narrat unusquisque ad proximim suum: sicut obliti sunt patres eorum nominis mei propter Baal.

28. Propheta, qui habet somnium, narret somnium: et qui habet sermonem meum, loquatur sermonem meum verè: quid paleis ad triticum, dicit Dominus?

29. Numquid non verba mea sunt quasi ignis, dicit Dominus, et quasi malleus conterens petram? Disconsi: Gio. 7, 17.

30. Proptereà ecce ego ad prophetas, ait Dominus, qui furantur verba mea unosquisque à proximo suo.

31. Ecce ego ad prophetas, ait Dominus, qui assumunt linguas suas, et aiunt: dicit Dominus.

32. Ecce ego ad prophetas somniantes mendacium, ait Dominus, qui narraverunt ea, et seduxerunt populum meum in mendacio suo, et in miraculis suis; cùm ega non misissem eos, nec mandassem eis, qui nihil profuerunt papulo huic, dicit Dominus.

Rispetto dovuto alla parola di Dio: calamità che si tirano addosso que'che la disprezzano.

33. Si igitur interrogaverit te populus iste, vel propheta, aut sacerdos, dicens: quad est onus Domini ? Dices ad eos: vus estis unus: projiciam quippè vos, dicit Duminus.

34. Et propheta, et sacerdos, et populus, qui dicit: onus Domini: visitabo super virum illum, et super domum eius.

35. Hee dicetis unusquisque ad proximum, et ad fratrem suum: quid respondit Dominus? et quid lucutus est Dominus?

36. Et onus Damini ultrà non memurabitur: quia onus erit unicuique sermo suus: et pervertistis verba Dei viventis, Domini exercituum Dei nastri.

37. Hæc dices ad prophetam: quid respondit tibi Duminus? et quid locutus est Dominus?

38. Si autem onus Domini dixeritis: propter hoc, hec dicit Dominus: quis divistis sermonem istum: nuus Domini: et misi ad vns, dicens: nolite dicere: onus Domini.

39. Proptereà ecce egn tollam vos portans, et derelinquam vns, et civitatem quam dedi vobis et patribus vestris à facie meà.

4n. Et dabo vos in opprabrium sempiternum, et in ignominiam, æternam, quæ nunquam oblivione delebitur. Gerema: 2n, 11.

Per la continuazione, vedi Fichi: Gerem. cap. 24.

Iddin promette di fare adempire la sua parola appunziata dai profeti: Sculavitù: Gerem. 25. 13. Minaccia contro que' che non l'ascolteranno: Genemia: 26, 4, 6. Punizione terribile che Iddio scaglia cuntra que' che non ascultano la sua parola che egli fa annunziare dai suni ministri : GEREMIA: 29, 18 e seg. BARUCH: Gerem. 36, 29 a 31. Il disprezzo della parola di Dio è ponito cu' più severi castighi : BARUCE : 1, 17 a 22. GIU-DEI : Bar. 2, 1 a 10. Per qual motivo non si vuole ascultare : Ezecuate : 3, 7. Tutta la natura le abbedisce: Givdei: Bar. 3, 31 a 35. lddin raccomanda ad Ezechiele di ascoltarlo con attenzione, e di ricevere nel sno cuore le parole ascoltate: Ezecutete: 3, 10 e seg. Annunziata dai ministri di Din è ascultata con attenzique, come per approfittarne : ma poscia è cambiata in captico da cantare e non la mettono in pratica:

Execute: 33 , 30 a 33. La mancanza della parnla di Dio è una vera carestia : Iddio minaccia di questa privazione gli Israeliti: Amos: 8, 11, 12. Sua efficacia: Michea: 2, 11. Hanacuc: 3, 2: provata dai suoi effetti: ZACCARIA: 1, 6. Ascoltarla con attenzione e metterla in pratica, è fabbricare sopra un fondamento solidissimo: Ser-MONE: Matt. 7, 24, 25: Luc. 6, 46 a 49. Il contrarin produce un effetta affatto opposto : Ibid. vers. 26, 27. PARABOLE: Matt. 13, 18 8, 18 8 23. Severità colla quale saranno trattati coloro che non avranno voluto ascoltarla: Apostori: Matt. 10 , 14 , 15. DISCEPOLI : Luc. 10 , 5 a 12. GESÙ CRISTO: Marc. 6, 11. Essa è eguale ad una semente che si getta sulta terra per farla fruttificare : una parte di essa produce molto frutto , l'altra invece non produce nulla per gli astacoli che incontra: PARABOLE: Matt. cap. 13: Marc. cap. 11: Luc. 8, 4 a 15. Besti colore i quali ascoltana la parola di Dio e l'asservano: ORAZIONE: Luc. 11 , 27 , 28. Gusi a que' che l'avranno ascoltata sensa profitto. I Niniviti e la regina di Saba si leveranno suso nel gindizin contro di essi e li condanneranno: Ibid. vers. 28 a 32. Il cielo e la terra passeranno, ma le parole di Dio non passeranno: Gerusalemme: Luc. 21, 33. La parnia di Din paragonata ad una lampana ardente che illumina: Orazione: Luc. 11. 33. Sppp veramente disceppli di Cristo que' che perseverano ne' suni insegnamenti: Disconsi: Gio. 8, 31 e seg. Gesù Cristo non ha parlato di sun arbitrio : ma suo Padre gli prescrisse quel che aveva a dire e di che aveva a parlare : LAZZARD: Gio. 12, 47 a 50. Osservare la parnia di Din esattamente è prava dell'amore verso Din medesimo: SERMONE: Gio. 14, 23, 24. I ministri devono annunziare la parola di Dio, malgrado eli ostacoli e le minaccie che possono incontrare: Pierro: Att. 4, 18 a 2n. Preghiera degli Apostoli e dei fedeli per domandare a Dio la forza di annunziare liberamente la parola di Dio anche malgrado le più gravi minaccie: Ibid. vers. 29, 30. L'Angelo del Signare libera gli Apastali dalla prigiane, e condottili fuora, ardina loro di andare e stare nel tempia a predicare al pupulo la parola di vita: essi vannu al tempin ed ivi insegnann : Apostuli : Att. 5 , 17 a 32. Essi la annunziano malgrado le persecuzioni e le minaccie: Ibid. vers. 32 a 42. Attenzinne colla quale molti Giudei e Gentili l'ascoltano : PAOLO : Att. 13 , 42 a 44 , 48. Progressi che essa fa: Ibid. vers. 49, e cap. 16, vers. 4, 5, 9, to. Maniera colla quale deve essere annunzinta : Corinti : 1 Epist. 2 , 1 a 5. I ministri la

seminano e l'innaffiano, ma Dio la fa crescere e moltiplicare: COMNTJ: 1 Epist. 3, 4 a 8. Essa uon può essere basata sopra altro fondamento, che su quello stabilito da Gesù Cristo: Ibid. vers. o a 15. Assiduità ed annegazione di sè medesimo necessarie per aununziarla e per renderla fruttifera per sè e per gli altri : Ibid. cap. q. vers. 15 a 22. Sincerità colla quale essa è annunziate dagli Apostoli : Corinti : 2 Epist. 2, 17: 4, 1, 2, 5, 6. Si ascolta con avidità, come fecero un tempo i Galati i ma corrotti e subornati dei ministri di Satan, abbandonasi insensibilmente e si corre dietro ad una felsa dottrina : GALATI : Epist. 4 , 1 a 19. Suggi avvisi di S. Paolo a questo proposito: Ibid. cap. 5, vers. 7 a 13. Il buon esempio di que'che l'hanno ricevuta, è un potente mezzo per furla ricevere a que'che non la conoscono ancora: Tessaloni-CESI: 1 Epist. 1, 5 a 10. Sincerità colla quale fu essa annunziata: Ibid. cap. 2, vers. 1 a q. Questa è la ragione per cui fu ricevuta non come parola umana, ma, quale essa è veramente, parola di Dio: Ibid. vers. 13. Annunziarla sempre senza timore, senza arrossire della testimonianza del Signore Iddio: per la qual cosa è necessario di riaccendere nel proprio cuore la grazia ricevuta da Dio nell' ordinazione : Timorgo : 2 Epist. 1, 6 a 10. Regolare la propria vita, giusta la parola di Dio, e conservarne accuratamente il deposito: Ibid. vers. 13, 14. Confidarla a persone capaci di insegnarla agli altri: aspettarne da Dio la ricompeusa: Ibid. 2 Epist. 2, 1 a 13. Dovere ai pastori di annunziarla costantemente: Ibid. 2 Epist. 4, 1 a 5. Sua efficacia, sua penetrazione: EBBEI: Epist. 4, 12, 13. Essa deve essere proporzionata ai progressi che si ottengono: S. Paolo confronte la parola di Dio al latte ed al solido cibo : il latte è per i bambini, cioè per chi non è ancora pratico del sermone della giustizia; il solido cibo è per i perfetti, per coloro cioè, i queli, per consuetudine, hunuo i sensi esercitati a discernere il bene dal male : Eszzi : Epist. 5, 11 a 14. S. Paolo fe una spezie di esordio su questo argomento: Ibid. Epist. 6, 1 a 3. A chi somiglia colui il quale ascolta la parola di Dio senza metterla in pratica : Giacomo : Epist. 1. 22 a 25. Noi siamo rigenerati per la parola di Dio vivo: la parola di Dio durerà in eterno: Pierro: 1 Epist. 1, 23 a 25. Essa è simile ad uua lucerna, la quale in luogo oscuro risplenda: Ibid. 2 Epist. 1, 19. Colui il quale la osserva, prova che ama veracemente Iddio: Giovanni: 1 Epist. 2, 5. Ricompensa promessa a que' che la osserverauno fedelmente: Apucalisse: 3, 8 a 12. Bisogna ascoltare la parola di Dio col desiderio di metterla in pratica : PARABOLE : Marc. 4 , 19 , 20: Luc. 8, 15. ORAZIONE: Luc. 11, 28. SER-MONE : Matt. 7, 26, 27. Fame della parola di Dio: SAMUELE: 1 Re 3 , 1. Asa: 2 Par. 15 , 3. OSEA: 3, 3, 4. ISRAELE: Os. 4, 1. AMOS: 8, 15, 12. Non devesi alterare la parola di Dio, sia aggiungendo, che levando via: Luggi: Deut. 4, 2. Sinai: Deut. 5, 32, 33. COMANDAMENTI: Deut. 28, 13 a 15. GIOSUE: 1, 7. ESORTAZIONI: Gios. 23, 6. SAPIENZA: Prov. 4, 27. GIUDEI: Is. 30, 21. Tutte la parola di Dio non è stata scritta: SERMONE: Gio. 14, 26. RESURREZIONE : Gio. 20. 30 : 21 . 25. CORINTJ : 1 Epist. 11, 34. TESSALONICESI: 2 Epist. 2, 14. G10-VANNI: 2 Epist. vers. 12: 3 Epist. vers. 13, 14. Non basta accontentarsi di ascoltare o di predicare la parole di Dio, bisogna enche credervi e provarne la credeuza coi fatti : Caïno ascoltò la voce di Dio, che rimproveravagli la risoluzione che meditava, e che gli prometteva la ricompensa o la punizione secondo i suoi meriti : nondimeno non tralasciò di eseguirla uccidendo il fratello Abele: Caino: Gen. 4, 6 a 8. Bisogna dunque giustificare le propria credeuza con fetti analoghi: Dio : Esod. 4, 30, 31. Most: Esod. 24, 3, 7. Decalogo: Deut. 5, 1, 27. Amore: Deut. 6, 1, 3. COMANDAMENTI: Deut. 8, 1. Legge: Deut. 31 . 11 . 12. Giosuk: 1 . 8. Aon: Giud. 3 . 20. Samuele: 1 Re 3, 9, 10. Esdra: lib. 2, cap. 8, vers. 3 a 9. GIOBBE: 42, 5. GERUSALEMME: Is. 29, 13, 14. GEREMIA: 26, 2 8 13. EZECHIELE: 33, 31. 32. NINIVE : Gion. 3, 1 a 10. SERMONE : Matt. 5, 21 e seg .: 7, 21 a 26. SCANDALO : Matt. 13 , 8. GESU CRISTO: Matt. 28, 19, 20. MIRACOLI: Luc. 5, 3, 5, 11. SERMONE : Luc. 6, 46 a 49. Di-SCEPOLI: Luc. 10, 39 a 42. ORAZIONE: Luc. 11, 28. VIRTÙ : Luc. 12, 46, 47. GERUSALEMME : Luc. 19, 47, 48: 21, 37, 38. APOSTOLI : Gio. 13, 17. SPIRITO: Att. 2, 37, 41. PIETRO: Att. 4, 4. STE-FANO: Alt. 6, 2, 10. SAULO: Att. 8, 5, 6, 35 e seg. Pietro: Att. 10, 1 e seg. Paolo: Att. 13, 48, 49: 14, 1: 16, 14, 15: 17, 11, 12, 32 e seg.: 19, 9, 10: 26, 28. ROMANI: Epist. 2, 13. GIACOMO: Epist. 1, 22. Disprezzo della parola di Dio : sua punizione. Sonoma : Gen. 19 , 7 e seg. Jeroboamo: 3 Re 13, 5. Josaphat: 3 Re 22. 8. OSEA: 4 Re 17, 14, 19. SEDECIA: 2 Par. 36, 15 e seg. Sipienza: Prov. 1, 24, 28, 29. Uomo: Prov. 28, 9 Dio: Is. 28, 14. GERUSA-LEMME: Is. 29, 13. Giunei: Is. 30, 9, 12: 65, 11, 12: 66 , 4. GEREMIA: 2 , 5. Popolo: Gerem. 5, 12, 20, 21: 7, 13: 16, 9. GEREMIA: cap. 19 per intiero. Schiavitù: Gerem. 25, 4 e seg. Co. MANDAMENTI: Gerem. 35, 15. EZECBIELE: 3, 4, 7.

PAROLL di Dio, vox, seu loquela. Sua efficacia, sua virtù, sua possanza: Craeziorre: Gen. 1, 3 e seg. Adamo: Gen. 3, 9, 10. Giobbe: 38, 11. Giusti: Salm. 32, 9. Lodi: Salm. 148, 5. Pertitenza: Is. 46, 10. Chiesa: Is. 55, 11. Miracott. 1812. 18, 18, 18, 16, 26. Gio. Battista: Marc. 1, 25, 27. Miracott: Luc. 5, 13, 24. Paribole: Luc. 8, 24, 54. Gesù Cristo: Luc. 7, 14, 15. Lazzara: Gio. 11, 43.

PAROLE: precauzioni da osservare nelle parole : non proferirae mai con leggerezza : Ti-MORE: Salm. 111, 5. Di calni che è cauto nelle sue parale, e di colui che parla inconsideratamente: Unno: Prov. 13, 1 a 3: 15, 2, 23: 17, 27: 20, 15: 21, 23. Parala detta a praposito paragonata ad un pamo d'aro : Uamo : Prov. 25, 11. Parola detta senza riflessione è spesse volte dannosa : Ibid. vers. 28. Essere circospetta nelle perole, messime perlando di Dio: Vanita': Eccl. 5 , 1, 2. Non badare minutamente a tutte le parole che si dicano: Ibid. Ectl. 7, 21 a 23: 12, 10. Essere discreto nelle parale : Vintù : Eccli. 19 , 7 , 10 a 12: 28 , 28 a 30. Colui il quale parla poco, evita molti peccati: Viaru: Eccli. 19, 5. Colui che parla contro sè stesso, se ne pentirà : Ibid. vers. 6. Non credere a tutte le parole che si dicono: Ibid. vers. (5 a 17. Sciegliere il tempo opportuno per parlare : Vintù : Eccli. 20, 6, 7. Il saggio si accredita calle sue parole: Ibid. vers. 13, 29: cap. 23, vers. 7. Le parale temerarie non vanno mai esenti da peccata: Ibid. vers. 17. Un uomo avvezza a dire degli improperi, non si correggerà per tutto il tempo di sua vita: Ibid. vers. 20: cap. 30, vers. 18. Parole oziose: di esse ne sarà domandato conto nel di del giudizio universale: MIRACOLI: Matt. 12, 35 a 37. Necessità di essere cauto nelle parole : Efesini : Epist. 5, 4, 6. COLOSSESI: Epist. 4, 6. GIACOMO: Epist. 1, 19. Vedi Disconsi.

PARTE, o porzione che i sacerdoti devono avere delle offerte delle primizie: vedi Paimi-

ZIE: SACERDOTI; per lara sussistenza e per quella delle laro samiglie: Panuzze: Num. 18, 8 a 19. Iddio è la parte e la eredità dei sacerdoti: Ibid. vers. 20: e Gasù Caisto: Salm. 15, 6. Vedi Eredità.

PARTO: diventato doloroso depu la disobhedienza di Eve: Adama: Gen. 3, 13, 16. Iddio dà la discendenza: Caino: Gen. 4, 25. Vedi Ge-NERAZIONE.

PARZIALITA', favore, a rispetto umano, ossia preferenza per una persona piuttosto che per un'altra : è proibita. Iddio non ha parzialità per nessuno: LEGGI: Lev. 19, 15. ISBAELITI: Deut. 1, 17. TAVOLE: Deut. 10 , 17. DAVIDDE: 1 Re 16 , 7. Non avere parzialità nel giudicare: Uomo: Prov. 18, 5: 24, 23 8 26: 28, 21. SAPIENZA: Eccli. 4, 26. Vedi Giunice: Giustizia. Iddio ha in odio la parzialità : VIRTÙ : Eccli. 35, 15 a 17. MESSIA: Is. 11, 3, 4. SACERDOTI: Matt. 2, 9. Gesù Cristo non ebbe parzialità per alcuna: PABABOLE: Matt. 22, 16. PIETRO: Att. 10, 28, 34 a 36. Ro-MANI: Epist. 2, 11. GALATI: Epist. 2, 6. Non fare parzialità fra il ricco ed il povero: molto meno quando si tratta della scelta dei ministri della Chiesa. La virtù ed il merito devono sali decidere della scelta: Giacomo: Epist. 2, 1 a 9. Siamo in davere di perdanare indistintamente, e di far bene tento alla persona libera, come allo schiava: Efesini: Epist. 6, 8, 9. Pietra: 1 Epist. 1, 17. Vedi Persone. Perzielità nei doni. Vedi Doni.

PASQUA: Esada, copo 12. Il Signore ordina agli Israeliti di celebrare la prima Pasqua, ehe significa transito. Prescrive le cerimonie da osservare nel celebrarla. Anno 2513. Il copo precedente trovosi oll'articola Mosè: Esodo,

capo 11.

Dixit quoque Dominus ad Maysen et Aarou in terră Ægypti:

2. measis iste vahis principium mensium; primus erit in mensibus auai.

3. Loquimini ad universum cœtum filiarum Israël, et dicite eis: decimà die meusis lujus tollat uausquisque agaum per familias et domos Stars.

4. Sin autem minor est numerus, ut sufficere possit ad vescendum agnum, assumet vicinum suum, qui junctus est damui suæ, juxta numerum animarum quæ sufficere possuut ad esum agni.

5. Erit autem agnus absque maculâ, masculus, anniculus: juxta quem ritum tolletis et hædum.

6. Et servabitis eum usquè ad quartam deci-

4nı

m-m diem mensis hujus: immolabitque eum universa multitudo filiorum Israël ad vesperain.

- 7. Et sument de sanguine ejus, ac ponent super utrumque postem, et in superliminaribus domorum, in quibus comedent illum. Essentele : 9. 4.
- 8. Et edent carnes nocte illà assas igni, et azymos panes cum lactucis agrestibus.
- Non comedetis ex eo crudum quid, nec coctum aquià, sed fantum assum igni: caput cum pedibus ejus et intestinis vorabitis.
- 10. Nec remanebit quidquam ex eo usquè mane; si quid residuum fuerit, igne comburetis.
- 11. Sic antem comedetis illum: renes vestros accingetis, et calcementa habebitis in pedibus, tenentes baculos in manibus, et comedetis festitanter: est enim Plass (id est transitus) Domini.
- Il Signore promette che, passando in quella notte per la terra d'Egitto, percuoterà tutti i primogeniti nella terra metesima, dagli uomini fino alle bestie, lasciando intatti gli Israeliti. Iddio ordina di festeggiare questo memorabile giorno con perpetuo culto nelle venture generazioni.
- 12. Et travribo per terram Ægypti nocte illà, percutiamque omne primogenitum in terră Ægypti ab homine usquè ad pecus: et in cunctis diis Ægypti faciam judicia, ego Dominus.
- 13. Erit autem sanguis vobis in signum in ædibus in quibus eritis; et videbo sanguinem, et transilio vos: nec erit in vobis plaga disperdens quando percussero terram Æcvoti.
- 14. Habebitis autem hunc diem in monimentum: et celebrabitis eam solemnem Domino in generationibus vestris cultu sempiterno.
- 15. Septem diebus azyma comedetis: in die primo non erit fermentum in domibus vestris: quicunque comederit fermentatum, peribit adinua illa de Israël, à primo die usquè ad diem sentimum.
- 16. Dies prima erit sancta atque solemnis, et dies septima eddem lestivitate venerabilis: nihil operis facietis in eis, exceptis his, que ad vescendum pertinent.
- 17. Et observabitis azyma: in eAdem enim ipså die educam exercitum vestrum de terră Ægypti, et costodietis diem istum in generationes vestras ritu perpetuo.
- 18. Primo mense, quartà decimà die mensis ad vesperam, comedetis azyma usquè ad diem vigesimam primam ejusdem mensis ad vesperam. Leco: Lev. 23, 5 a 8. Iufr. Pasqua: Num. 28, 16 e seg.

- 19. Septem diebus fermentum non invenietur in domibus vestris: qui comederit fermentatum, peribit anima ejus de cœtu Israël , tâm de advenis quâm de indicenis terres.
- 20. Omne fermentatum non comedetis : in cunctis habitaculis vestris edetis azyma.
- Ordina agli Israeliti di immolare l'agnello pasquale, di aspergere col suo sangue l'architrave e l'una e l'altra parte della porta delle loro case, e di osservare un tal comando come inviolabile per essi e pe' loro figliuoli in eterno.
- 21. Vocavit autem Moyses omnes seniores filiorum Israël, et dixit ad eos: ite tollentes animal per familias vestras, et immolate Phase.
- 22. Fasciculumque fiyssopi tingite in sanguine, qui est in limine, et aspergite ex eo superliminare, et utrumque postem: nullus vestrum egrédiatur ostium dombs succusque mane. Esseu: 11, 28.
- 23. Transibit enim Dominus percutiens Ægyptios: cùmque viderit sanguinem in superliminari, et in utroque poste, trascendet ostium domis, et non sinet percussorem ingredi domos vestras et Isedere.
- 24. Custodi verbum istud legitimum tibi et filiis tuis usquè in miernum.
- 25. Cùmque introieritis terram, quam Dominus daturus est vobis ut pollicitus est, observabitis cæremonias istas.
- 26. Et cum dixerint vobis filii vestri: que est ista religio?
- 27. dicetis eis : victima transitus Domini est, quandò transivit super donnos siliorum Israël in Egypto, percutiens Egyptios, et domos nostrasiliberans. Incurvatusque populus adoravit.
- 28. Et egressi filii Israël fecerunt sicut præceperat Dominus Moysi et Aaron.
- Il Signore percuote tutti i primogeniti nella terra d'Egitto, dal primogenito del Earaone, fino al primogenito della schiava, e tutti i primogeniti degli animali. Il Faraone, spaventato, soltecita gli Israeliti perchi sortano dall' Egitto. Questi chiedono agli Egitiani vasi d'oro e d'argento e moltissime vestimenta, e partono da Ramesse per Socoth, circa 600,000 uomini a piedi, sensa contare i fanciulli.
- 29. Factum est sutem in accits medio, persussit ; Dominus omne primogenitum in terrà Ægypti, , à primogenito Pharsonis, qui in solio ejus sede-r bat, usque ad primogenitum captivas, que esat

in curcere, et omne primogenitum jumentorum. Mosè : Esod. 11, 5. ISBABLITI: Salm. 104, 35. MERAVIOLIE: Salm. 135, 10. EGIZIANI: Sap. 18, 5, 11.

30. Surrexitque Pharao nocte, et omnes servi ejus, cunctaque Ægyptus, et ortus est clamor magous in Egypto, neque enim erat domus in qua non jaceret mortuus.

31. Vocatisque Pharao Moyse et Aaron nocte, sit : surgite, et egredimini à populo meo, vos et filii Israël: ite, immolate Domino sicut dicitis.

32. Oves vestras et armenta assumite ut petieratis, et abeuntes benedicite mihi. Mosk: Esod. 10 . 24 a 26.

33. Urgebantque Ægyptii populum de terrâ exire velociter, dicentes: omnes moriemur.

34. Tulit igitur populus conspersam farinam antequam fermenteretur; et ligans in pelliis, posuit super humeros snos.

35. Fecerontque filii Israël sicut præceperat Moyses : et petierunt ab Ægyptlis vasa argentea et aurea, vestemque plurimam. Isaaeliri : Salm. 104, 36. Mosh: Esod. 11, 2. Dio: Esod. 3, 21, 22.

36. Dominus autem dedit gratiam populo coram Ægyptiis, ut commoderent eis: et spoliaverunt Ægyptios.

37. Profectique sunt filii Israël de Ramesse in Sochoth, sexcenta ferè millia peditum virorum, absque parvulis.

38. Sed et vulgus promiscuum innumerabile ascendit cum eis, oves et armenta, et animantia diversi generis multa nimis.

39. Coxeruntque farinam, quam dudúm de Ægypto conspersam tulerant : et fecerunt subcinericios panes azymos: neque enim poterant fermentari cogentibus exire Ægyptiis, et nullam facere sinentibus moram; nec pulmenti quidquam occurrerat præparare.

40. Habitatio autem filiorum Israel, quá manserunt in Ægypto, fuit quadringentorum triginta annorum. ABRAMO: Gen. 15, 13.

41: Quibus expletis, eadem die egressus est omnis exercitus Domini de terra Ægypti.

Comandamento del Signore risguardante i riti per la celebrasione della Pasqua.

42. Nox ista est observabilis Domini, quandò eduxit eos de terrà Ægypti : hanc observare debent omues filii Israël in generationibos suis.

43. Dixitque Dominus ad Moysen et Aaron : hec est religio Phase : omnis alienigena non comedet ex eo.

44. Omnis autem servus emptitius circumcidesur, et sic comedet.

PAS 45. Advena et mercenarius non edent ex eo. 46. la una domo comedetur, nec efferetis de carnibus ejus foràs, nec os illius confringetis. Infr. PASQUA: Num. Q. 12. PASSIONE: Gio. 19. 36.

47. Omnis costus filiorum Israël faciet illud.

48. Quòd si quis peregrinorum in vestram voluerit transire coloniam, et facere Phuse Domini, circumcidetar priùs onne masculinum ejus, et tone ritè celebrabit : eritque sicut iudigena terræ : si quis autem circumcisus non fuerit , non yescetur ex eo.

49. Eadem lex erit indigense et colono, qui peregripatur apud vos.

50. Fecerunque omnes filii Israël sicut præceperat Dominus Moysi et Auron.

51. Et eadem die eduxit Dominus filfes Israël de terrà Ægypti per turmas suas.

Il Signore ordina agli Israeliti di solennizzare tutti gli auni la festa di Pasque: Vedi Mosk: Esod. 13, 5 a 10. Altre leggi prescritte in proposito per lo stesso titolo: Leogi: Esod. 23, 15. DECALOGO: Esod. 34, 18. LEGGI: Lev. 23, 5 a 7.

PASQUA: Numeri, capo 9. Il popolo d'Israele celebra la Pasqua per la seconda volta, nell' anno 2514. Leggi da osservarsi nel celebrare la Pasqua da quei che sono mondi, ed in qual tempo gli immondi. Punizione di morte contro que'che trascureranno di celebrare questa festa. Il capo precedente trovasi all'articolo CANDEL-LIEBE D' ORO: Num. cap. 8.

Locutus est Dominus ad Moysen in deserto Sinsi, anno secundo postquam egressi sunt de terra Ægypti, meuse primo, dicens:

2. fecient filii Israël Phase in tempore suo, Sup. PASQUA: 22, 2.

3. querià decimà die mensis bujus ad vesperam, juxta omnes cæremonias et justificationes

ejus. 4. Præcepitque Moyses filiis Israël, ut facerent Phase.

5. Qui fecerunt tempore suo, quartà decimà die mensis ad vesperam , in monte Sinaï. Juxta omnia, que mandaverst Dominus Moysi, fecerunt filii Israël.

5. Ecce autem quidam immundi super animă hominis, qui non poteraut facere Phase in die illo, accedentes ad Moysen et Aaron .

7. dixerunt eis : immundi sumus super auimā hominis. Quarè fraudamur, ut non valeamus oblationem offerre Domino in tempore sue inter filios Israël?

- Quibus respondit Moyses: state, ut consulam quid præcipiat Dominus de vohis.
- Locutusque est Dominus ad Moysen, dicens:
   10. loquere filiis Israël: homo qui fuerit immundus super animă, sive în viă procul in gente vestră. ficiat Phase Domino.
- 11. in mense secondo, quartá deciná die mensis ad vesperam: com azymis et lactucis agrestibus comedent illud:

12. non relinquent ex eo quidpiam usquè mane, et os ejus non confringent, omnem ritum Phase observabunt, Sup. Pasova: Esod. 12. 46.

- 13. Si quis autem et mundus est, et in itioere non fuit, et temen non fecit Phase, exterminabitur anima illa de populis sois, quia sacrificium Domino non obtulit tempore suo: peccatum suum ipae portabit.
- 14. Peregrinus quoque et advena si fuerint apud vos, facient Phase Domino juxta cæremonias et justificationes ejus. Piæceptum idem erit apud vos tam advenæ, quam indigenæ.

Per la continuazione, vedi Novola: Num. 9, 15.

Pasqua: Numeri, capo 28. Cerimonie da osservarsi nella calabrazione della Pasqua: olocausto da offrirsi.

Ciò che precede trovasi all'articolo VITTIME: Num. 28, 1 a 15.

16. Mense autem primo, quartà decimà die mensis, Phase Domini erit, Sup. Pasqua: Esod. 12, 18. Leggi: Lev. 23, 5.

17. et quintà decimà die solemnites: septem diebus vescentur azymis.

18. Quarum dies prima venerabilis et saucta erit : omne opus servile non facietis in eà.

19. Offeretisque incensum holocaustum Domino, vitulos de armento duos, arietem unum, aguos anniculos immaculatos septem:

20. et sacrificia singulorum ex similà, que conspersa sit oleo, tres decimas per singulos vitulos, et duas decimas per arietem,

21. et decimam decimas per agnos singulos, id

22. Et hircum pro peccato unum, ut espietur pro vobis.

23. propter holocoustum matutinum, quod semper offeretis.

24. Ità facietis per singulos dies septem dierom in fomitem ignis, et in odorem susvissimum Domino, qui surget de holocausto, et de libationibus singulorum.

25. Dies quoque septimus celeberrimus, et

sanctus erit vohis: omne opus servile non fucietis in eo.

Per la continuazione, vedi Pentecoste: Num., 28, 26 e seg.

PASQUA: Deuteronomio, capo 16. Cerimonie per la celebrasione della Pasqua, rinnovate nell'anno 2553.

Il capo precedente trovasi all'articolo Dasiri:

Deut. cap. 15.

Observa mensem novarum frugum, et verni primum temporia, ut facias Phase Domino Deo tuo; quoniam in isto mense eduxit te Dominus Deus tuus de Ægypto nocte. Sup. Pasqua: Esoid. 12, 30, 41, 42.

2. Immolabisque Plasse Domino Deo tuo de ovibus, et de bobus, in loso quem elegerit Dominus Deus tuus, ut habitet nomen ejus ibi.

3. Non comedes in eo pauem fermentatum; septein diebus comedes absque fermento sillictionis panem, quonism in pavore egressus est de Ægypto: ut memineris dei egressionis tuæ de Ægypto, omnibus diebus vitæ tuæ.

4. Non apparebit fermentum iu omnibus terminis tuis septem diebus, et non remanebit de carnibus ejus quod immolatum est vesperé in die primo usqué mane.

5. Non poteris immolere Phase in qualibet urbium tuarum, ques Dominus Deus tuus deturus est tibi :

6. sed in loco quem elegerit Dominus Deus tuus, ut lisbitet nonen ejus ibi, homolabis Phase vesperé ad solis occasum, quandò egressus es de Ægynto.

7. Et coques, et comedes in loco, quem elegerit Dominus Deus tuus, manèque consurgens vades in taberoscula tua.

8. Sex diebus comedes azyma: et in die seplimă, quis collects est Domini Dei tui, non facies opus.

Per la continuazione, vedi Pentecoste: Deut. 16, 9 e seg.

PASQUA: Giosuè, cspo 5. Gli Israeliti celebrano la Pasqua a Galgala, dopo di avere passalo il Giordano, nell'anno 2553. Dopo che ebbero mangiato de frutti della Terra promessa, mancò la manna. Un angelo apparisce a Giosuè. Ciò che precede di questo cspo irovasi sli'articolo Cinconcsions: Gios. 5, 1 a 9.

10. Manseruntque filii Israël in Golgalis, et fecerunt Phose quartà decimà die mensis ad vesperum, in compestribus Jericho;

- ri. et comederunt de frugibus Terræ die altero, »zymos paucs, et polentam cjusdem anni.
- 12. Defecitque manus postquam comederunt de frugitus Terre, nec usi sunt ultrà cibo illo fili Israël, sed comederunt de frugibus præsentis auni Terre Chanaso.
- 13. Chin autem esset Josue in agrn urbis Jericho, levavit oculos, et vidit virum stantem contra se, evaginatum tenentem gladium, perrexitque ad eum, et ait: noster es, an adversariorum?
- 14. Qui respondit: nequaquam; sed sum princeps exercitus Domini, et nunc venio.
- 15. Gecidit Josue pronus in terram : et adorans, ait : quid Dominus meus loquitur ad servum
- 16. Solve, inquit, calceamentum tunm de pedilnas tuis: locus enim, in qun stas, sanctus est. Fecitque Josue ut sibi fuerat imperatum. Dio: Esad. 3, 8. STRYANO: Att. 7, 33.
- · Per la continuazione, vedi Gemco: Gios. cap. 6.

Josia fa celelirare la Pasqua, nell'anno 3381, con una straordinaria solennità: Josia: 4 Re 23, 21 e seg.: 2 Par. 35, 1 e seg.

PASQUA: 2 Paralipomeni, capo 3o. Exechia spedisce messi per lutto Israele e Giuda, e aduna il popolo, e co' suoi ragionamenti gli esorta ad immolare la Pasqua: anno 3238.

Il capo precedente trovasi all'articolo Ezacuta:

2 Par. cap. 29.

Misit quoque Ezechiss ad omnem Israël et Judam: scripsique epistolas ad Ephraïm et Manassen, ut venirent ad domum Domini in Jeruslem, et facerent Phase Domino Deo Israël.

 Inito ergò consilio regis, et principum, et universi cœtús Jerusalem, decreverunt, ut facerent Phase in mense secundo.

3. Non enim potuerant facere in tempore sno, quis sacerdotes, qui possent sufficere, sanctificati non fuerant, et populus nondum congregatus fuerat in Jerusalem.

4. Placuitque sermo regi, et omni multitudini. 5. Et decrevernni, ut mitterent muntios in universum Isreil, de Bersabee usqué ad Dan, ut venirent et facerent Pluse Domino Deo Israïl in Lerusalen: multi enim non feceraut, sicut lege prescriptum est.

6. Perrexeruntque cursores cum epistolis ex regis imperio, et principum ejus, in universum Israël: et Judam; juxta id quod rex jusserat, prædicantes: filii Israël, revertimini ad Dominum Deam Abraham, et Isaac, et Israël: et revertetur ad reliquias, qua effugerunt manum regis Assyriorum.

- 7. Nolite fieri sicut patres vestri et fratres, qui recesserunt à Domino Deo patrum snorum, qui tradidit eos in interitum, ut ipsi cernitis.
- 8. Nolite indurare cervices vestras, sicut patres vestri: tradite manus Domino, et venite ail sanctuarium ejus, quod sanctificavit in æteroum: servite Domino Deo patrum vestrorum, et avertetur à vohis ira furoris ejus.
- 9. Si enim vos reversi fueritis ad Dominum, fratres vestri, et filii habebunt miscricordium cram dominis suis, qui illos dixerunt captivos, et revertentur iu terram hune: pius enim et clemens est Dominus Deus vester, et non avertel faciom suum à volis, si reversi fueritis ad eum.

Molti abitauti delle città di Ephraim, di Manasse e di Zabulon si fanno beffe dei messi e delle esortationi di Escelia: contuttociò alcuni di quelli di Aser e di Manasse, e pochi di Zabulon, abbracciando gli avvertimenti di Escchia, vanno a Gerusalemme. Ma quanto a quelli di Giuda, obbediscono tutti all'invito, e si radunano in Geussalemme, dove immolano la Pasqua con molta solemnità.

- Igitur cursores pergebant velociter de civitate in civitatem, per terram Ephraim et Manasse usquê at Zabulon, illis irridentibus et subsannantibus eos.
- sannantibus eos.

  11. Attamen quidam viri ex Aser, et Manasse, et Zabulon, acquiescentes consilio, veneruut Je-
- 12. In Juda verò facta est manus Domini, ut daret eis cor unum, ut facerent juxta præceptum regis, et principum, verhum Domini.
- 13. Congregatique sunt in Jerusalem populi multi, ut facerent solemnitatem azymorum in mense scenado.
- 14. Et surgentes destruxerunt altaria, que erant in Jerusalem, atque noiversa, in quibus idolis adolebatur incensum, subvertentes, projecerunt in torreutem Cedron.
- 15. Immolaverunt autem Phase quartă decină die mensis secundi. Sacerdotes quoque atque Levitæ tandem sanctificati, obtulerunt holocausta in domo Domini:
- steteruntque in ordine suo juxte dispositionem et legem Moysi hominis Dei : secerdotes verò suscipiebant effundendum sanguinem de manibus Levitarum ;
- 17. cò quòd multa turba senctificata non es-

set : et ideireò immolarent Levitæ Phase his, qui

18. Magna etiam pars populi de EphraIm, et Manasse, et Issachar, et Zabulon, quæ sanctificata nuerat, comedit Phase, non juxta quod scriptum est; et oravit pro eis Ezechias, dicens: Dominus bonus propitiabitur

19. cunctls, qui in toto corde requirunt Dominum Deum putrum suorum: et non imputaliit eis, quod minus sanctificati sunt.

20. Quem exaudivit Dominus, et placatus est populo.

21. Feceruntque filii Israel, qui inventi sunt in Jerusalem, solemnitatem azymorum septem diebus in lettitis maguñ, laudantes Dominum per singulos dies: Levitæ quoque et sacerdotes, per organa, que suo officio congruebant.

22. Et locutus est Ezechias ad cor omnium Levitarum, qui habebant intelligentiam bonam super Domino: et comederunt septem diebus solemnitatis, immolantes victimas pacificorum, et laudantes Dominum Deum patrom suorum.

23. Placuitque universo multitudini, ut celebrarent etiam alios dies septem : quod et fecerunt cum ingenti gaudio.

24. Ezechias enim rex Juda præbuerat multitudini mille tauros, et septem millia ovium: principes verò dederant populo tauros mille, et oves decem millia: sauctificata est ergò sacerdotum plurima multitudo.

25. Et hilaritate perfusa omnis turba Juda, làm sacerdotum et Levitarnn, quàn universas frequentim, qum venerat ex Israël; proselytorum quoque de terrà Israël, et habitantium in Juda.

26. Factaque est grandis celebritas in Jerusalem, qualis à diebus Salomonis filii David regis Israël in en urbe non fuerat.

 Surrexerunt autem sacerdotes atque Levitee benedicentes populo: et exaudita est vox eorum: pervenitque oratio in habitaculum sauctum ceii.

Per la continuazione, vedi Ezecuia: 2 Par. c. 31.

I Gindei, di ritorno dalla schiavità, celebrano la Pasqua con grande allegrezza nell'auno 3489; Tentro: 1 Esdr. cap. 6. Iddio ne regola la celebrazione: Tenna: Erech. 45, 21. Gesà celebra egli medesimo la Pasqua de' Giudei a Gerusalemme: Nozaa: Guo. 2, 13. Era il primo anno del suo ministero, cioè il suo trentesimo. Trovasi pure a quella del secondo anno del suo ministero: Sermont: Gio. 5, 1; coà pure a quella del sou-terzo anno: Minacon: Gio. 6, 4; e finalmente celebrò la quatta, nella quale egli quale egli quale egli

stesso fu immolato: Passoner: Gio. 18, 28, 39 ? 19, 14, 18, 30. Precedentemente Gesà aveva celetrata, co' soud discepoli, la vera Pasqua, dove institui l' Eucaristia, cambiaudo il pane nel suo proprio corpo, ed il vino nel suo proprio sangue: Passone: Matt. 26, 17 a 20, 26 a 28, cd i richiami. Gesù Ctisto è la Pasqua dei Cristiani: maniera colla quale devono assi celebrarla: Conny: : Epist. 5, 6 a 8. Vedi [Past.

PAS

PASSAGGIO del Mer Rosso a piedi escinti, fatto dagli Israeliti sortendo della schiwith di Egitto: Mosŝ: Ezod. cap. 14. Passaggio del Giordeno, fatto a piedi ascinti dei medesimi: Gionnano: Gios. cap. 3. Passaggio del Giordeno fatto dellia e del Estaso : 4 Re 2, 8, 9, 13, 14.

PASSATO ed avvenire: la conoscenza dell'uno e dell'altro è una prova della divinità di colui che la possiede: Dio: Is. 41, 21 è seg. : 44, 6 e seg.

PASSI dell' uomo: essere circospetto ne' suoi passi; battere sempre la buona strada: Sapianza: Prov. 4, 25 a 27. È Dio che dirige i passi dell'Uomo: Prov. 20, 24. Fedi Vin.

PASSIONE di Gesù Cristo: parrazione de'suoi patimenti e della sua morte: predizione e profezie sulla Passione di Cristo: particolarità della Passione di Cristo succedute a Giobbe nelle sue calamità: Giorne: 30, q e seg. Essa fu preveduta dal profets Davidde: Gesù Cristo: Salm. 8, 6: Salm. 21, 1, 7 e seg. : Salm. 68, 25, 26. PATIMENTI: Salm. 87 , 1, 4 , 6 , 8 , 10. MESSIA: Is. 53 , 8 , 12. Passione di Cristo predetta da Zaccaria : Genu-SALEMME: Zacc. 12, 10, 11: 13., 6, 7. Predetta da Daniele: Q. 26. Prefigurata da Isacco: Abraилмо: Gen. 22, 2, 6 a 10; nel serpente di bronzo innalzato nel deserto, per la guarigione degli ISBAELITI : Num. 21, 8, 9; in Geremia : Giodel : Gerem. 11, 19. Popolo: Gerem. 18, 18, 23. Dio: Salm. 93, 21. GEREMIA: 26, 11, 14 a 16: PEC-CATI: Salm. 37, 11 8 14, 17, 19. POYERI: Salm. 40 , 5 , 10. EMPIO : Sap. 2 , 12 e seg. PASTORI : Zacc. 11, 12. GIOBBE: 19, 13, 19. SEDECIA: Gerem. 38, 4. Messia : Is. 50, 6. Si consultino gli uffizi della settimana santa.

Gesù Cristo predisse egli pure la sua passione, ed il genere della sua morte: Grsù Castro: Matt. 19, 21, 22. PARBOLE I Matt. 20, 17
a 19. Infr. Passione: Matt. 26, 2. Miracoli: Marc. 8, 31. Vistù: Marc. 9, 30. Disconsi: Gio. 8, 28. Lizzaro: Gio. 12, 31 a 33. Istrauzioni: Marc. 10, 32 a 34. Apostoui: Luc. 9, 22: 44, 15. Parabole: Luc. 18, 31 a 34. Daremo qui la storia della passione di Gesù Cristo, secondo il testo dei quattro Evangelisti.

Passione: M-ittee, espo 36. I Principi de' sacerdoit consultano la morte di Cristo, il qualannunsia ai suoi discepoli che sarà tradito per
essere crocifisso. Essendo a Belania, in casa
di Sonne il lebbroso, una donna sparge sul
capo di Cristo, che era a mensa, un presioso
unguento: i suoi discepoli ne mormorano, dicendo che quell' unguento poteva vendersi a caro
prezzo, e darsi ai poveri. Gesti li dissuade,
spiegando loro l'opera buona Jatta da quella
donna inverso di lui; e osogiungendo che essi
hanno sempre con loro dei poveri, ma che
quanto a Lui, non l'avranno per sempre, onde
rendergii quell' ufficio.

Il expo precadente trovasi all'articolo VERGINI:

Matt. cap. 25.

El Tactum est , cùm consummesset Jesus sermones hos omnes, dixit discipulis suis :

- 2. Scitis quie post biduum Pesche fiet, et Fi-
- 3. Tunc congregati sunt principes sucerdotum, et seniores populi, in atrium principis sucerdotum, qui dicebatur Calphas:
- 4. et consilium fecerunt, ut Jesum dolo tenerent et occiderent.
- 5. Dicelinat autem: non in die festo, ne fortă tumultus lierei în populo. Lazzano: Gio. 11, 50. Leon.: Salm. 2, 2. Infr. Passione: Marc. 14, 1, 2: Luc. 22, 1, 2.
- Cùm autem Jesus esset in Betaniă in domo Simonis leprosi,
- 7. accessit ad epm mulier habens alabastrum unguenti prefiosi, et effudit super caput ipsius recumbentis.
- 8. Videntes autem discipuli, indignati sunt, dicentes: nt quid perditio heec? Lazzano: Gio.
- 9. Potuit enim istñd venundari multò, et dari pauperibus.
- 10: Sciens autem Jesus, ait illis: quid molesti estis huic mulieri? Opus enim bonum operata est in me.
- 11. Nam semper pauperes habetis vobiscum, me autem non semper habetis. Dabiti: Deut. 15.11.
- 12. Mittens enim hac unquentum hoc in corpus meum, ad sepeliendam me fecit. Gasù Carsto: Luc. 7, 36 a 48.
- Amen dice volis: ubisumque prædicatum fuerit hoc Evangelium in toto mundo; dicetur et quod hæc fecit in memoriam ejus. Infr. Passions: Marc. 14, 3 a 9.

- Giuda va a trovare i Principi dei sacerdoti per trattare di dar loro nelle mani Gesù Cristo. I Principi dei sacerdoti gli assegnarono trenta denari d'argento. Gesù celebra la Pasqua coi suoi disvepoli, e dichiara loro che uno di essi lo tradirà: ma guai a quell'uomo, per cui il Figliuolo dell'uomo sarà tradito.
- 14. Tunc shift unus de duodecim, qui dicebatur Judas Iscarioles, ad principes sacerdotum,
- 15. et ait illis : quid vultis milii dare, et ego vobis eum tradam? At illi constituerunt ei triginta argenteos.
- 16. Et exindé querebat opportunitatem, ut eum traderet. Infr. Passione: Marc. 14, 10, (1: Luc. 22, 3 a 6.
- 17. Prima autem die Azymorum accesserunt discipuli ad Jesum, dicentes: ubl vis paremus tibi comedere Pascha?
- 18. At Jesus dixit: ite in civilatem ad quemdam, et dicite ei: Magister dicit: tempus meum propè est, apud te facio Pascha cum discipulis meis.
- 19. Et fecerant discipuli sicut constituit illis Jesus, et paraverunt Pascha. Infr. Passione: Marc. 14. 12 a 16: Luo. 22, 7 a 15.
- 20. Vespere autem facto, discumbebat cum duodecim discipulis suis.
- 21. Et edentibus illis: dixit: amen dico vobis, quis unus vestrum me traditurus est.
- 22. Et contristeti valdè, cosperunt singuli dicere: numquid ego sum, Domine? Infr. Passione: Luc. 22, 14, 21 a 33.
- 23. At ipse respondens, sit: qui intingit mecum maoum in paropside, hic me tradet. Infr. Passionn: Mare. 14, 17 a 21.
- 24. Filius quidem hominis vadit, sicut scriptum est de ille: væ autem homini illi per quem Filius hominis tradetur: bonum erst ei, si natus non fuisset homo ille. Povzai: Salm. 40, to. Gesù Caisro: Salm. 108. 16.
- 25. Respondens autem Judas, qui tradidit eum, dixit: numquld ego sum, Rabbi? Ait illi: tu dixisti. Aroston: Gio. 13, 18, 21 a 31.
- Gesù trasmuta il pane nel suo corpo, e cangia il vino nel suo sangue: instituisce cost l'Eucaristia.
- a6. Comentibus autem eis , accepit Jesus panem, et benedixit, sc fregit , deditque discipulis suis, et ait : accipite , et comedite : hoc est eorpus mésus.
- 27. Et accipiens calicem, gratias egit : et dedit illis, diceds : bibite ex hoc omnes :

Luc. 22, 29 a 26.

407

28. hie est enim sanguis meus novi testamenti, qui pro multis effundetur in remissionem peccutorum. Conints : 1 Epist. 11. 23 a 26.

29. Dico autem vobis: non bibam amodo de lioc genimine vitis usque in diem illum, cum illud bibam vobiscum novum in regno Patris mei.

30. Et liymno dicto, exierunt iu montem Oliveti. Infr. Passiona: Marc. 14, 22 a 26: Luc. 12, 14 a 20.

Gesù predice a S. Pietro che lo negherà tre volte.

31. Tunc dixit illis Jesus : omnes vos scandalum patiemini in me, in istà nocte: scriptum est enim: percutiam pastorem, et dispergentur oves gregis. SERMONE: Gio. 16, 32. GERUSALEMME: Zaco. 13, 7.

32. Postquam autem resurrexero præcedam vos in Galilmam. RESURREZIONE: Marc. 16, 7.

33. Respondens antem Petrus, ait illi : et si omnes scandalizati fuerint in te, ego nunquam scandalization.

34. Ait illi Jesus: Amen dico tibi, quie in hac nocte, antequam gallus cautet, ter me negabis.

35. Ait illi Petrus : etiam si opportuerit me mori tecum, non te negabo. Similiter et omnes discipuli dixerunt. Infr. PASSIONE: Marc. 14, 27 a 31: Luc. 22, 31 a 34. Apostoli: Gio. 13, 36 a 38.

Gesù si ritira co' suoi discepoli a Getsemani: dice loro di trattenersi in quel luogo, mentre egli si ritira a fare orazione. Presi con seco Pietro ed i due figliuoli di Zebedeo, si rattrista e cade in mestizia, dicendo loro che vegliassero con lui. Egli intanto si avanza alcun poco, si prostra per terra e fa orazione. Ritornato ai suoi discepoli, li trova tutti addormentati: ma egli li invita ad alzarsi, dicendogli essere vicina l'ora del tradimento, e che arrivava colui che lo doveva tradire.

36. Tunc venit Jesus cum illis in villam que dicitur Gethsemani, et dixit discipulis suis : sedete hie, donec vadam illuc, et orem. Infr. Passtona : Gio. 13, 1, 2,

37. Et assumpto Petro, et duobus filiis Zebe-

dæi, cœpit contristari et mœstus esse-38. Tunc sit illis : tristis est snima mea usquè ad mortem : sustincte hlc. et vigilate mecum.

39. Et progressus pusillum, procidit in faciem suam, oraos, et dicens: Pater mil si possibile est, transcat à me calix iste, verumtamen nonsicut ego volo, sed sicut tu.

40. Et venit ad discipulos suos, et invenit eos

PAS dormientes, et dicit Petro: sic non potuistis una horá vigilare mecum?

41. Vigilate, et orate, ut non intretis in tentationem. Spiritus quidem promptus est, caro autem iufirms. Confidenza: Salm. 27, 44.

42. Iterum secundo abiit, et oravit, dicens : Pater mi, si non potest hic calix transire nisi bibem illum, fiat voluntes tue.

43. Et venit iterum, et invenit eos dormientes : erant enim oculi eorum gravati.

44. Et relictis illis, iterum shiit, et oravit tertiò, eumdem sermonem dicens.

45. Tunc venit ad discipules suos, et dicit illis : dormite jum, et requiescite : eccè appropinquavit hora, et Filius hominis tradetur in manus

peccatorum. 46. Surgite, esmus: eccè appropinquavit qui me tradet. Infr. Passions : Marc. 14, 32 a 42 :

Giuda arriva, e con esso una gran turba con ispade e bastoni. Un bacio è il segnale per pigliare e legare Gesia. S. Pietro ferisce un servo de'Principi de' sacerdoti, mossandogli un orecchio. Gesù rimprovera Pietro per aver fatto uso della spada: poscia parlando alle turbe, dice ad esse che erano andate armate di spade e bastoni per pigliarlo, come si fa per un assassino. Allora tutti i discepoli, abbandonatolo, se ne fuggirono.

47. Adhuc eo loquente, eccè Judas nons de duodecim venit, et cum eo turba multa cum gladiis et fustibus, missi à principibus sacerdotum et senioribus populi.

48. Qui autem tradidit eum, dedit illis signum, dicens: quemeunque osculutus fuero, ipse est; tenete eum.

40. Et confestim accedens ad Jesum , dixit : ave, Rabbi. Et osculutus est eum.

50. Dixitque illi Jesus: amice, ad quid venisti? Tunc accesserunt, et manus injecerunt in Jesum, et tenuerunt eum.

51. Et eccè unus ex his, qui erant cum Jesu, extendens manum, exemit gladium suum, et percutiens servuin principis sacerdotum, amputavit auriculum eius.

52. Tunc sit illi : converte gladium tuum in locum suum. Omnes enim qui acceperint gladium. gladio peribunt. Noè: Gen. 9, 6. Apocaliese: 13, 10.

53. Au putas, quia non possum rogare Patrem meum, et exibebit mihi modò plusquam duodecim legienes angelorum?

54. Quomodò ergò implebuntur Scripture,

55. In illà hora dixit Jesus turbis: thaquam ad latronem existis cum gladiis et fustibus comprehenderé me: quotidie »pud vos sedebam docens in templo, et non me tenulstis.

56. Hoc autem totum factom est, at adimplerenter, Scripture prophetarum. Tunc discipuli onnes, relicto co., fugerunt. Lamentazioni: Gerem. 4, 20. Infr. Passions: Marc. 14, 43, 50: Luc. 22, 47 a 53: Gio. 18, 3 a 12.

Cesú è condotto da Caifa, principe de sacerdott.
Pietro lo segue alla lontana fino all' atrio del principe. I Principi de sacerdott cercano false testimonianse vontro Gesù per farlo morire: i trovano due testimoni falsi. Il Principe dei sacerdoti interraga Gesú, il quale da principio non vuol rispondere nulla: ma in seguito confessa di essere il Cristo, il Figliudo di Dio, e che lo vedranno venire su le nubi del Cielo e sedere alla destra della virtà di Dio. Altora il Principe de sacerdoti dichiara che Gesù Cristo ha bestemmiato: tutti lo dichiarno reo di morte. Allora gli sputano in faccia, lo percuolono coi pugni, ed altri gli danno degli schiaffi.

- 57. At illi tenentes Jesum, duxerunt ad Carpham principem sacerdotum, ubi Scribæ et sepiores convenerant.
- 58. Petrus autem sequebatur enm à longé usqué in atrium principis sacerdotum. Et ingressus intrè, s'edebat cum ministris, ut videret fiuem. Infr., Passiones: Luc. 22, 54.
- 59. Principes autem sacerdotum, et omue concilium, quarebant falsum testimonium contra Jesum, ut eum morti traderent.
- 60. Et non invenerunt, cum multi falsi testes accessisseut. Novissime autem venerunt duo falsi testes.
- 61. et dixerunt: hic dixit: possum destruere templum Dei, et post tridnum remdificare illud. Nozza: Gio. 2, 19.
- 62. Et surgens princeps sacerdotum, ait illi: nihil respondes ad ea, quæ isti adversom te testificantur?
- Jesus autem tacebat. Et princeps sacerdotum ait illi: adjuro (e per Deum vivom, ut dicas nobis at tu es Christos filius Dei. Massia: 1s. 53, 7.
- 64. Dicit illi Jesus: tu dixisti. Verumtamen dico vobis: amodò videbitis Filium hominis sedentem à dextris virtutis Dei, et venientem in nubibus codì. Casà Cassro: Matt. 16, 27. Paoso:

- Att. 17, 31. TESSALONICESI: 1 Epist. 4, 15. Ro-
- 65. Tunc princeps sacerdotum scidit vestimenta sua, dicens: blasphemavit : quid adhuc egemus testibus? eccè nunc audistis blasphemiam :
- 66. quid vobis videtur? At illi respondentes , divernnt : reus est mortis. Gerkmia : 26. 11.
- 67. Tunc expuerunt in faciem ejus, et colaphis eum ceciderunt; alii autem palmas in faciem ejus dederunt.
- 68. dicentes: prophetiza nobis, Christe, quis est qui te percussit? Messal: Is. 50, 6. Infr. Passione: Marc. 14, 53 a 65: Luc. 22, 63 a 71: Gio. 18, 12 a 15, 19 a 24.
- S. Pietro, sedendo fuora nell'atrio della casa di Caifa, nega per tre volte, dinansi a tutti, di conoscere Gesti Nazareno: e tosto il gallo canta. S. Pietro, ricordandosi delle parole dettegli da Gesti, esce fuora e piange amaramente il suo peccato.
- 69. Petrus veró sedebat forls in atrio: et accessit ad eum una ancilla, dicens: et tu cum Jesu Galilæo eras?
- 70. At ille negavit coram omnibus, dicens:
- 71. Exeunte autem illo januam, vidit eum alia ancilla, et ait his, qui erant ibl : et hic erat cum Jesu Nazareno.
- 72. Et iterum negavit com juramento: quia non novi hominem.
- 73. Et post pusillum accesserunt qui stabant, et dixernnt Petro: vere et tu ex illis es: nam et loquela tua manifestum te facit.
- 74. Tunc copit detestari et jurare quia non novisset hominem. Et continuò gallus cantavit. 75. Et recordatus est Petrus verbi Jesu, quod dixerat: priùs quàm gallus cantet, ter me negahis. Et egressus foràs, flevit amare. 1nfr. Passiones: Marc. 14, 54, 66 a 72: Luc. 22, 55 a 62: Gio. 18, 15 a 18, 25 a 27.
- Passione: Matteo, capo 27. Continuazione. I Principi de sacerdoti e gli anziani del popolo tengono consiglio contro Gesi per farlo morire. Lo conducono e lo mettono nelle mani di Ponzio Pilato, preside. Pentimento di Giuda vedendo come Gesti era condannato dal Sinedrio, dove lutili l'avevano giudicato reo di morte: riporta i trenta danari ai Principi de sacerdoti ed agli anziani, i quali ricusano di riceverli. Giuda golla le nuonete d'argento nel Tempio, sei tira, a disperato si appreca ad un capestro. I

Principi dei sacerdoti, raccolte le monete d'argento, comprano un campo per seppellirvi i forestieri.

Mane autem facto, consilium inierunt omnes principes sacerdotum et seniores populi adversús Jesum, ut eum morti traderent.

- 2. Et vinctum adduxerunt eum, et tradiderunt Pontio Pilato præsidi. Infr. Passione: Marc. 15, 1: Luc. 23, 1, 2: Gio. 18, 28.
- 3. Tunc videns Judas, qui eum tradidit, quòd damnatus esset, pœnitentià ductus, retulit triginta argenteos principibus sacerdotum et senioribus,
- 4. diceus: peccavi, tradens songuinem justum.
  At illi dixerunt: quid ad nos? tu videris.
- 5. Et projectis argenteis in templo, recessit; et abiens laqueo se suspendit. Grav Caisto: Att. 1, 18, 19.
- 6. Principes autem sacerdotum, acceptis argenteis, dixerunt: non licet eos mittere in corbouam: quia pretium sanguinis est.
- 7. Consilio autem inito, emerunt ex illis agrum figuli in sepulturam peregrinorum.
- 8. Propter hoc vocatus est ager ille, Haceldama, hoc est, ager sanguinis, usquè in bodiernum diem. Ut supr. vers. 5.
- 9. Tunc impletum est quod dictum est per Jeremism prophetam dicentem: et acceperunt triginta argenteos pretium appreliati, quem appretivaverunt à filiis Israel, Pastoni: Zacc. 11, 12, 13. Sup. Passiona: Matt. 26, 15.
- to. et dederunt eos in agrum figuli, sicut constituit mihi Dominus.

Filato interroga Gesù, il quade gli risponde essere il re de Giudei: ma non risponde nulla alle accuse fattegli dai Principi de sacerdoti e dagli anziani. Pilato è altamente maravigliato del silenzio di Gesù, e cerca di liberarlo: perciò propone al popolo Barabba e Gesù, chiedendogli quale dei due voleva che fosse messo in libertà, in occasione della solennità della Pasqua. Barubba, ludro famoso, è messo in libertà, e tutti chiedono che Gesù sia crocifisso.

- 11. Jesus autem stetit aute præsidem: et interrogavit eum præses, dicens: tu es Rex Judæorum? Dicit illi Jesus: tu dicis.
- 12. Et cum accusaretur à principibus sacerdotum, et senioribus, nihil respondit.
- 13. Tunc dicit illi Pilatus: non audis quanta adversum te dicunt testimonia? Infr. Passione: Luc. 23, 1 a 5.
  - T. II.

- 14. Et non respondit ei ad ullum verhum, ità ut miraretur præses vehementer.
- 15. Per diem autem solemnem consueverat præses populo dimittere unum viuctum, quem voluissent.
- Habebat autem tunc vinctum insignem, qui dicebatur Barabbas.
- 17. Congregatis ergò illis, dixit Pilatus: quem vultis dimittam vobis, Barabbam, an Jesum, qui dicitur Christus?
- 18. Sciebst enim quod per invidism tradidissent eum.
- 19. Sedente sutem illo pro tribunali, misit ad eum uxor ejus, dicens: nihil tibi, et justo illi; multa enim passa sum hodiè per visum propter eum.
- 20. Principes autem sacerdotum, et seniores persuaserunt populis, ut peterent Barabbain; Jesum verò perderent. Pietrao: Att. 3, 14.
- 21. Respondens autem præses, ait illis : quem vultis vobis de duobus dimitti? At illi dixerunt Barabbam.
- 22. Dicit illis Pılatus: quid igitur seciam de Jesu, qui dicitur Christus? PAOLO: Att. 13, 28.
- 23. Dicunt omnes: crucifigatur. Ait illis præses: quid enim mali fecit? At illi magls clamabant, dicentes: crucifigatur. Infr. Passione: Mare. 15, 1 = 14: Luc. 23, 13 = 24.
- 24. Videns autem Pilatus, quia nihil proficeret, sed magis tumultus fieret, acceptă aquă, lavit manus coram populo, diceus: innocens ego sum à sanguine justi hujus: vos videritis. Infr. Passiona: Gio. 18, 38 a 40.
- 25. Et respondens universus populus, dixit: sanguis ejus super nos, et super filios nostros.

Pilato lascia in libertà Barabba, fa flagellare Gesti, e lo rimette ai Giudei perchè sia crocifisso. Allora i soldati di Pilato conducono Gesiu nel Pretorio, lo spogliano, gli mettono indosso una clamide di color di cocco, gli mettono in testa una corona intrecciata di sipira, e gli pongono in mano una canna, insultandolo, sputandogli addosso e colla canna battendolo nella testa.

- 26. Tunc dimisit illis Barabbam: Jesum autem flagellatum tradidit eis, ut crucifigeretur. Infr. Passione: Luc. 23, 24, 25.
- 27. Tunc milites præsidis suscipientes Jesum in prætorium, congregaverunt ad eum universam cohortem: Gesù Cairo: Salm. 21, 17.
- 28. et exuentes eum , chlamydem coccineam circumdederunt ei ;

29. et plectentes coronam de spinis, posuerunt super caput ejus, et arundinem in dexterà ejus. Et genultexo ante eum , illudebant ei dicentes : ave, rex Judæorum.

30. Et expuentes in eum, acceperant arundinem, et percutiebant caput ejus. Giorne: 16, 9 a 11, 12.

31. Et postqu'um illuserunt ei, exuerunt eum chlamyde, et induerunt eum vestimentis cjus, et duxerunt eum, ut crucifigerent. Infr. Passione: Marc. 15, 15 a 20: Gio. 19, 1 a 16.

Gesù è rivestito delle sue vesti ed è menato a crocifiggere. Simone Circneo è costretto a portare la croce con Gesù per ajutarlo. Gesù arriva al luogo detto Golgota, ed ivi è crocifisso. I Giudei si spartiscono le sue vesti, tirando a sorte. Allora furono crocifissi con Gesù due ladroni, uno a destra e l'altro a sinistra.

- 32. Executes autem invenerunt hominem Cyrenæum, nomine Simonem: hunc augariaverunt, ut tolleret crucem ejus.
- 33. Et venerunt in locum, qui dicitur Golgotha, quod est, Calvarize locus.
- 34. Et dederunt ei vinum bihere cum felle mistum. Et cum gustasset, noluit bibere.
- 35. Postquam autem crucifixerunt eum, diviserunt vestiments eijas, sortem mittentes: ut impleretur quod dictam est per prophetam dicentem: diviserunt sibi vestiments mes, et super vestem menn miserunt sortem. Grasu Caisto: Salm. 21.10.
  - 36. Et sedentes servabant eum.
- 37. Et imposuerunt super caput ejus causam ipsius scriptam: nic est jesus nex judgenum.
- 38. Tunc crucilixi sunt cum eo duo latrones; unus à dextris, et unus à sinistris. Infr. Marc. 15, 20 a 28: Luc. 23, 26 a 33: Gio. 19, 16 a 24.

Bestemmie contro Gesù lanciale da quelli che passano: i Principi de'sacerdoti, gli Scribi e gli ansiami si fanno besse di Gesti: così anche i due ladroni crocifissi con lui. Dense tenebre ricuoprono tutta la terra dall'ora sesta sino alla nona (da mesvodì sino alle tre). Gesù chiama Dio in suo soccorso. Inzuppata d'aceto una spugna gli è dato da bere. Gesù, gettato un gran grido, rende lo spirito.

39. Prætereuntes autem blasphemabant eum moventes capita sua , Grsú Cansto: Salm. 21, 7, 40. et dicentes: vab, qui destruis templum Dei, et in triduo illud ræcchicas: salva temetipsun:

si filius Dei es, descende de cruce. Nozza: Gio. 2, 19.

41. Similiter et principes sacerdotum illudentes cum Scrihis et senioribus dicebant :

42. alios salvos fecit, seipsum non potest salvum facere: si rex Israël est, descendat nunc de cruce, et credimus ei: Empo: Sap. 2, 18.

- 43. Confidit in Deo: liberet nunc, si vult, eum: dixit enim: quis Filius Dei sum. Gesù Cristo:
- 44. Idipsum autem et latrones, qui crucifixi eraut cum eo, improperabant ei.
- 45. A sexia autem hora tenebræ factæ sunt soper universam terram usque ad horam nonam. Amos: 8, 9: Infr. Passione: Luc. 23, 44.
- 46. Et circa horam nonain clamavit Jesus voce magoà, dicens: Eli, Eli, Jamnia sabacthani? hoc est: Deus meus, Deus meus, ut quid dereliquisti me? Grau Casto: Salm. 21, 1.
- 47. Quidam autem illic stantes, et audientes, dicebaut: Eliam vocat iste.
- 48. Et continuò currens unus ex eis, acceptam spongiam implevit aceto, et imposuit arundiui, et dabat ei bibere. Gasù Causto: Sulm. 68, 26.
- 49. Cæteri verò dicebant : sine , videamus au veniat Elias liberans eum.
- 50. Jesus autem iterum clamans voce magna, emisit spiritum. Infr. Passions: Marc. 15, 29 a 37: Luc. 23, 35 a 46: Gio. 19, 28 a 30.

Prodigi avvenuti nella morte di Gesù. Il Centurione e quelli che con lui facevano la guardia a Gesù, sono obbligati, in vista de'prodigi medesimi, di confessare che Gesù era il vero figluolo di Dio.

- 51. Et eccè velum templi scissum est in dues partes à sunmo usqué deorsum, et terra mota est, et petre scisses sunt, Tanno: 2 Par. 3, 14. 52. et monuments aperta sunt, et mults cor-
- pore senctorum, qui dormierant, surrexerunt.
- 53. Et executes de monumentis post resurrectionem ejus, venerunt iu sanctam civitatem, et apparuerunt multis.
- 54. Centurio autent, et qui cum eo erant custodientes Jesum, viso terræ motu et his quæ fiebaut, timucrunt valdè, dicentes: verè Filius Dei erat iste. Infr. Passione: Marc. 15, 38, 39: Luc. 23, 47.

Sante donne che avevano seguitato Gesù dalla Galilea, e lo avevano assistito. Giuseppe di Arimatea, discepolo di Gesù, si presenta dinanzi a Pilato e gli chiedo il corpo di Gesù per porlo nel suo sepolero nuovo scavato da lui nel masso. Pilato ordina che il corpo di Gesù sia restituito a Giuseppe d'Arimatea.

- 55. Erent autem ibl mulieres multæ à longé, quæ secutæ erant Jesum à Galilæå, ministrantes ei :
- 56. inter quas erat Maria Magdalene, et Maria Jacobi et Joseph mater, et mater filiorum Zebedæi.
- 57. Cum autem serò factum esset, venit quidam homo dives ab Arimathæa, nomine Joseph, qui et ipse discipulus erat Jesu.
- 58. Hic accessit ad Pilatom, et petrit corpus Jesu. Tunc Pilatus inssit reddi corpus.
- 59. Et accepto corpore, Joseph involvit illud in sindone mundà.
- 60. Et posuit illud in monumento sno novo, quod exciderat in petrá. Et advolvit saxum magnum ad ostium monumenti, et abiit.
- 61. Erat autem ibl Maria Magdalene, et altera Maria, sedentes contra sepulchrum. Infr. Passone: Marc. 15, 40 a 47: Luc. 23, 48 a 56: Gio. 19, 41, 42.
- I Principi de'sacerdoti ed i Farisei vittengono da Pilato che sia custodito il sepolero di Gesù fino al terzo giorno, affinche non vadano i suoi discepoli a rubarlo, per poscia far credere al popolo che è risuscitato da morte.
- 62. Alterà autem die, que est post Parasceven, convenerunt principes sacerdotum et Pharisæi ad Pilatum,
- 63. dicentes: domine, recordati sumus, quia seductor ille dixit adhuc vivens: post tres dies resurgam.
- 64. Jube ergò custodiri sepulchrum usquè in diem tertium: ne fortè veniant discipuli ejus, et furentur eum, et dicent plebi: surrexit à mortus: et erit novissimus error pejor priore.
- 65. Ait illis Pilatus: habetis custodiam; ite, custodite sicut scitis.
- 66. Illi autem abeuntes, munierunt sepulchrum, signantes lapidem, cum custodibus.

signantes lapidem, cum custodibus.

Per la continnazione, vedi Gasú Cristo: Matt.
cap. 28.

PASSIONE DI GESÙ CRISTO SECONDO S. MARCO.

Passione: Marco, capo 14. I Principi de' sacerdoti fanno consiglio sopra la morte di Gesit, il quale è unto da una donna con prezioso unguento, mormorandone i discepoli.

Erat autem Pascha et azyma post biduum:

- et quærebant summi sacerdotes, et Scribæ quomodò eum dolo tenerent, et occiderent. Infr. Passione: Luc. 22, 1, 2.
- 2. Dicebaut autem: non in die festo, ne fortè tumultus fieret in populo. Paccart: Salm. 37, 13.
- 3. Et cùm esset Bethapiæ in domo Simonis leprosi, et recumberet : venit mulier habens alabastrum unguenti nardi spicati pretiosi, et fracto alabastro, effudit super caput ejus. Lazzano: Gio.
- 4. Erant autem quidam indigné ferentes intra semetipsos, et dicentes: nt quid perditio ista unguenti facta est.
- 5. Poterat enim unguentum istud venundari plusquam trecentis deuariis, et dari pauperibus. Et fremebant in eam.
- 6. Jesus autem dixit: sinite eam; quid illi molesti estis? Bonum opus operata est in me.
- Semper enim pauperes habetis vobiscum:
   ct cuin volueritis, potestis illis benefacere: me autem non semper liabetis.
- 8. Quod habuit lime, fecit: pravenit ungere corpus meum in sepulturant.
- 9. Amen dico vobis: ubicumque prædicatum fuerit Evangelium istud in universo mundo, et quod fecit læc, parrabitur in memoriani ejus. Graŭ Caisto: Luc. 7, 30 a 48. Sup. Passione: Matt. 26, 1 a 13.

Patto e tradimento di Giuda. Cena pasquale.

- 10. Et Judas Iscariotes unus de duodecim, abiit ad summos sacerdotes, ut proderet eum illis.
- 11. Qui audientes gavisi sunt: et promiserunt ei pecuniam se daturos. Et quærebat quomodò illum opportune traderet.
- 12. Et primo die Azymorum, quandò Pascha immolabant, dicunt ei discipuli: quò vis eamus, et parennis tibi, ut manduces Pascha?
- 13. Et mittit duos ex discipulis suis , et dicit eis : ite in civitatem : et occurret vobis homo lagenem aque bajulans, sequimmi eum :
- 14. et quòcumque introierit, dicite domino domùs, quia Magister dicit: ubi est refectio mea, ubi Pascha cum discipalis meis manducem?
- 15. Et ipse vohis demonstrabit cœnaculum grande, stratum : et illic parate nobis. 16. Et abierunt discipuli ejus, et venerunt in
- civitatem: et invenerunt, sicut dixerat illis, et paraverunt Pascha. Infr. Passions: Luc. 22, 7 a 13. 17. Vespere autem facto, venit cum duodecim.
  - 18. Et discumbentibus eis, et manducantibus, it Jesus: amen dico vobis: quia unus ex vobis
- ait Jesus: amen dico vobis: quia unus ex vobis tradet me, qui manducat mecum. Apostoli: Gio. 13, 21.

- 19. At illi cœperunt contristari, et dicere ei singulatim, numquid ego?
- 20. Qui sit illis: unus ex duodecim, qui intingit mecum manum in catino.
- 21. Et Filius quidem hominis wadit, sicut scriptum est de eo: we autem homini illi, per quem Filius hominis tradetur; bonum erat ei, si non esset natus homo ille. Poven: Salm. 40, 10. Gx-sù Castro: Att. 1, 16. Sup. Passione: Matt. 26, 14 a 25.

#### Instituzione della Eucaristia.

- 22. Et manducantibus illis , accepit Jesus panem : et benedicens fregit , et dedit eis, et ait : Sumite, hoc est corpus meum.
- 23. Et accepto calice, gratius agens dedit eis : et biberunt ex illo omues.
- 24. Et ait illis: hic est sanguis meus novi testamenti, qui pro multis effundetur. Commu: 1 Epist. 11, 24 a 26.
- 25. Amen dico vobis, quia jam non bibam de hoc genimine vitis, usqué in diem illum, cùm illud bibam novum in regno Dei. Sup. Passions: Matt. 26 2 30.
- 26. Et, bymno dicto, exierunt in montem Olivarum.

#### Predizione della trina negazione di S. Pietro.

- 27. Et ait eis Jesus: omnes scandalizabimini in me in nocte istă: quia scriptum est: percutism pastorem, et dispergentur oves. Gerusalemms: Zacc. 13, 7. Sermons: Gio. 16, 32.
- 28. Sed postquam resurrexero, præcedam vos in Galilæam.
- 29. Petrus autem ait illi: et si omnes scandalizati fuerint in te, sed non ego.
- 30. Et ait illi Jesus : amen dico tibi , quia tu hodie in nocte hâc, priusquam gallus vocem bis dederit, ter me es peraturus.
- 31. At ille ampliùs loquebatur: et si oportuerit me simul commori tibi, non te negabo. Similiter autem et omnes dicebaut. Sup. Passiona: Matt. 26, 31 a 35.
- Orto di Gethsemani. Tristezza di Gesù. Vegliare e pregare. Bacio di Giuda. Gesù è catturato. Fuga de' suoi discepoli.
- 32. Et veniunt in prædium, cui nomen Gethsemani. Et ait discipulis suis: sedete hic donec orem.

- 33. Et assumit Petrum, et Jacobum, et Joannem secum: et cœpit pavere et tædere. 34. Et ait illis: tristis est anima men usque ad
- mortem : sustinete hic, et vigilate.
  35. Et cum processisset paululum, procidit su-
- Et cum processisset paululum, procidit super terram: et orabat, ut si fieri posset transiret ab eo hora.
- 36. Et dixit: Abba, Pater, omnia tibi possibilia sunt, traosfer calicem hunc à me; sed non quod ego volo, sed quod tu. *Infr.* Passione: *Luc.* 22, 40 a 42.
- 37. Et venit, et invenit eos dormientes. Et ait Petro: Simon, dormis? Non potuisti una hora vigilare?
- 38. Vigilate, et orate, ut non intretis in tentationem. Spiritus quidem promptus est, caro verò infirma.
- 39. Et iterùm «biens oravit, eumdem sermonem dicens.
- Et reversus, denuò invenit eos dormientes (erant enim oculi eorum gravati) et ignorabant quid responderent ei.
- 41. Et venit tertiò, et ait illis: dormite Jam, et requiescite. Sufficit: venit hora: ecce Filius hominis tradetur in manus peccatorum. Sup. Passions: Matt. 26, 36 a 45.
- 42. Surgite, eamus: eccè qui me tradet, propè
- 43. Et, adhoc eo loquente, venit Judas Iscariotes unus de duodecim, et cum eo turbs multa cum gladiis et lignis, à summis sacerdotibus, et Scribis, et senioribus. Infr. Passione: Gio. 18, 3.
- 44. Dederat autem traditor ejus signum eis, dicens: quemcunque osculatus suero, ipse est, tenete eum, et ducite cautè.
- 45. Et com venisset, statlm accedens ad eum, ait: ave, Rabbi: et osculatus est eum.
- 46. At illi manus injecerunt in eum, et tenuerunt eum.
- 47. Unus autem quidam de circumstantibus educons gladium, percussit servum summi sacerdotis: et amputavit illi auriculam. *Infr*. Passione: Luc. 22, 47 a 50.
- 48. Et respondens Jesus, ait illis : tanquam ad latronem existis cum gladiis et lignis comprehendere me?
- Quotidiè eram apud vos in templo docens, et non me tenuistis. Sed ut impleantur Scripturæ.
- 50. Tunc discipuli ejus relinquentes eum, omnes fugerunt.
- 51. Adolesceus autem quidam sequebatur eum amictus sindone super nudo: et tenuerunt eum.
- 52. At ille, rejectà sindone, nudus profugit ab eis. Sup. Passione: Matt. 28, 46 a 56.

Accusato da falsi testimonj, Gesù è condotto dinanzi a Caifa, giudicato reo di morte, e sputacchiato e battuto.

- 53. Et adduxerunt Jesum ad summum sacerdotem : et convenerunt omnes sacerdotes, et Scribæ. et senjores.
- 54. Petrus nutem à longè secutus est eum, usquè intrò in atrium summi sacerdois: et sedehat cum ministris ad ignem, et calefaciebat se. Infr. Passione: Luc. 22, 54: Gio. 18, 13 a 16.
- 55. Summi verò sacerdotes, et omne concilium, quærebant adversús Jesum testimonium, ut eum morti traderent, nec inveniebant.
- morti traderent, nec inveniebant.

  56. Multi enim testimonium falsum dicebant adversõs eum: et convenientia testimonia non
- For Et quidam surgentes, falsum testimonium ferebant adversus eum, dicentes: Namci: Salm.
- 58. Quonism nos sudivimus eum dicentem: ego dissolvam templum boc menu factum, et per tridoum sliud non menu factum sedificabo. Nozze: Gio. 2, 19.
  - 59. Et nou erst conveniens testimonium illorum.
- 60. Et exurgens summus sacerdos in medium, interrogavit Jesum, dicens: non respondes quidquam ad ea, que tibi objiciuntur ab bis?
- 61. Ille autem tacebat, et nibil respondit. Rursùm summus sacerdos interrogabat eum, et dixit ei : tu es Christos filius Dei benedicti?
- 62. Jesus sutem dixit illi: ego sum: et videbitis Filium hominis sedentem à dextris virtutis Dei, et venientem cum nubibus cœli. Paorazis: Matt. 24, 30.
- 63. Summus antem sacerdos scindens vestimenta sua, ait : quid adbuc desideramus testes?
- 64. Audistis blusphemium: quid vobis videtur? Qui omnes condemnaverunt eum esse reun mortis.
- 65. Et cœperunt quidam conspuere eum, et velare faciem ejus, et colaphis eum cœdere, et dicere ei: prophetiza: et ministri alapis eum cœdebant. Massia: Is. 50, 6. Sup. Passione: Matt. 26, 57 a 68.

È negato tre volte da Pietro, il quale piange amaramente il suo peccato.

- 66. Et cum esset Petrus in strio deorsum, venit uns ex speillis summi sacerdotis:
- 67. et cum vidisset Petrum calefacientem se, aspiciens illum, sit : et tu cum Jesu Nazareno cras?
  68. At ille pegavit, dicens : nedue scio, neque

- novi quid dices. Et exitt forès ente etrium , et gellus cantavit.
- 69. Rursus autem cum vidisset illum ancilla, cœpit dicere circumstantibus: quia hic ex illis est.
- 70. At ille iterum negavit. Et post pusillum rursus qui astabant, dicebant Petro: verè ex illis es: nam et Galilmus es.
- 71. Ille autem cœpit anathematizare, et jurare: quia nescio hominem istum, quem dicitis. Gionaz: 19, 15.
- 72. Et statim gallus iterûm cantavit. Et recordatus est Petrus verbi, quod dixerat ei Jesus: priusquam gallus cantet bis, ter me negabis. Et cepit flere. Sup. Passona: Matt. 26, 69 a 75. Infr. Passona: Gio. 18, 17 a 27.
- Passione: Mirco, capo 15. Accusato Gesù dinanzi a Pilato, non risponde. È preferito Barabba: Gesù è dato ad essere crocifisso.
- Et confestim mané consilium facientes summi sacerdotes, cum senioribus, et Scribis, et universo concilio vincientes Jesum, duxerunt, et tradiderunt Pilsto.
- 2. Et interrogavit eum Pilatus: tu es rex Judæorum? At ille respondens, at illi: tu dicis.
- 3. Et accusabant eum summi sacerdotes in multis.
- 4. Pilatus autem rursum interrogavit eum, dicens : non respondes quidquam? Vide in quantis te accusant.
- 5. Jesus autem amplius nihil respondit, ita ut miraretur Pilatus. Sup. Passione: Blatt. 29, 1, 2, 11 a 14.
- 6. Per diem sutem festum solebst dimittere illis unum ex viuctis, quencunque petisseut.
- Erst autem qui dicebatur Barabbas, qui cum seditiosis erst viuctus, qui iu seditione fecerat homicidium.
- 8. Et cûm ascendisset turba, cœpit rogare, sicut semper faciebat illis.
  9. Pilatus autem respondit eis, et dixit: vultis
- dimittan vobis regen Judworum?
- 10. Sciebet enim, quòd per invidiam tradidissent eum summi sacerdotes.
- 11. Pontifices autem conciteverunt turban, ut magis Barabbam dimitteret eis.
- 12. Pilatus autem iterům respondens, ait illis : quid ergò vultis faciam regi Judæorum?
- 13. At illi iterum clamaverunt : crncifige eum.
- 14. Pilatus verò dicebat illis : quid enim mali fecit ? At illi magis clamabant : crucifige eum.
- 15. Pilatus autem volens populo satisfacere, dimisit illis Berabbam, et tradidit Jesum flegel-

lis cæsnm, nt crucifigeretur. Sup. Passione: Matt. 27, 15 a 26. Infr. Passione: Gio. 18, 28 a 40.

## Flagellazione. Coronazione di Spine. Insulti.

- 16. Milites autem duxerunt eum in atrium prætorii, et convocaut totam cohortem:
- 17. et indunnt enm purpurà, et imponunt ei plectentes spineam coronam. Infr. Passione: Gio. 20. 3. 4.
- 18. Et cœperunt salutare eum : ave , rex Judæorum.
- 19. Et percutiehant caput ejus arundine: et conspuebant eum, et ponentes genua, adorabant eum. Sup. Passione: Matt. 27, 27 a 30. Infr. Passione: Gio. 19, 16 a 23.

# Simone Cireneo. Gesù crocifisso in mezzo a due ladroni.

- 20. Et postqu'am illuserunt ei, exuerunt illum purpura, et induerunt eum vestimentis suis : et educunt illum, ut crucifigerent enm.
- 21. Et angariaverunt prætereuntem quempiam, Simonem Cyrenæum, venientem de villå, patrem Alexandri et Rufi, ut tolleret crucem ejus.
- 22. Et perducunt illum in Golgotha locum, quod est interpretatum Calvarize locus.
- 23. Et dabant ei bibere myrrhatum vinum : et non accepit.
- 24. Et crucifigentes eum, diviserunt vestimenta ejus, mittentes sortem super eis, quis quid tolleret.
- 25. Erat autem hora tertia: et crucifixerunt eum.
  26. Et erat titulus causæ ejus inscriptus: REX
- Et cum eo crucifigunt duos latrones, unum à dextris, et alium à sinistris ejus.
- a dextris, et alium à sinistris ejus.
  28. et impleta est Scriptora, que dicit: et
  cum iniquis reputatus est. Massax: Is. 53, 12.
  Sup. Passione: Matt. 27, 31 a 38.

#### Bestemmie. Tenebre. Elia. Morte di Gesù.

- 29. Et prætereuntes, blasphemahant eum, moventes capita sua, et dicentes: vah qui destruis templum Dei, et in tribus diebus reædificas: Nozze: Gio. 2, 19.
- 30. salvum fac temetipsum, descendens de cruce.
- 31. Similiter et summi sacerdotes illudentes, ad alterutrum cum Scribis dicebant: alios salvos fecit, seipsum pon potest salvum facere.
- 32. Christus rex Israël descendat nunc de cruce, ut videamus, et credamus. Et qui cum eo crucifixi erant, conviciabantur ei.

- Et factă horă sextă, tenebræ factæ sunt per totam terrain usquê în horam nonam.
- 34. Et horá noná exclamavit Jesus voce magná dicens: Eloi, Eloi, lamma subacthani l Quod est interpretatum: Deus meus, Deus meus, ut quid dereliquisti me? Gesù Cassro: Salm. 21, 1.
- 35. Et quidam de circumstantibus audientes, dicebent : ecce, Eliam vocat.
- 36. Currens autem unus, et implens spongiam aceto, circumponensque calamo, potum dabat ei, dicens: sinite, videamus si veniat Elias ad deponendum eum.
- 37. Jesus autem, emissä voce magnå, expiravit. Sup. Passione: Matt. 27, 39 a 50.
- Il velo del Tempio si squarcia in due parti, da sommo a imo. Un centurione riconosce Gesti per vero figlio di Dio. Le sante donne, le quali seguivano Gesti anche quando era nella Galilea, sono presenti a questa scena straziante. Giuseppe d'Arimatea si presenta a Pilato, e gli chiede il corpo di Gesti. Pilato dona il corpo di Gesti a Giuseppe, il quale lo rivolge nella sindone, e lo mette in un'sepolcro nuovo scaveto nel masso.
- 38. Et velum templi scissum est in duo, à summo usque deorsum.
- 39. Videns autem centurio, qui ex adverso stabat, quia sic clamans expirasset, ait: verè hic homo filius Dei erat. Sup. Passione: Matt. 27, 51 a 54.
- 40. Erant autem et mulieres de longé aspicientes : inter quas erat Maria Magdalene, et Maria Jacobi minoris, et Joseph mater, et Saloine :
- 41. et cùm esset in Gelilæå, sequebantur euin, et ministrabant ei, et aliæ multæ, quæ simul cum eo ascenderani Jerosolymam. Panasout: Luc. 8. 2, 3. 42. Et cùm jam serò esset factum (quia erat
- parasceve, quod est anté sabhatum )
- 43. venit Joseph ab Arimathæå, nobilis decurio, qui et ipse erat expectans regnum Dei, et audacter introivit ad Pilatum, et petiit corpus Jesu, Infr. Passione: Gio. 19, 38.
- 44. Pilatus autem mirabatur si jam obiisset. Et accersito centurione, interrogavit eum si jam mortuus esset.
- 45. Et cum cognovisset à centurione, donavit corpus Joseph.
- 46. Joseph autem mercatus sindonem, et deponens eum, involvit sindone, et posuit eum in monumento quod erat excisum de petrà, et advolvit lepidem ad ostium monumenti. CORINTU: 1 Epist. 15, 4.

PAS

47. Maria autem Magdalene, et Maria Joseph, aspiciebant ubi poneretur. Sup. Passions: Matt. 27, 55 a 61.

Per la continuazione, vedi Resunnezione: Marc. cap. 16.

PASSIONE DI NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO, SECONDO S. LUCA.

Passione: Luca, capo 22. Patto e tradimento di

Il capo precedente trovasi all'articolo Genusa-LEMME: Luc. cap. 21.

Appropinquabat autem dies festus Azymorum: qui dicitur Pascha. Sup. Passione: Matt. 26, 1 a 5.

- 2. Et quærebant principes sacerdotum, et Scribæ, quomodò Jesum interficerent: timebant verò plebem.
- 3. Intravit autem satanas in Judam, qui cognominabetur Iscariotes, unum de duodecim. Sup. Passione: Marc. 14, 10.
- 4. Et shiit, et locutus est cum principihus secerdotum, et magistratibus, quemadmodum illum traderet eis.
- 5. Et gavisi sunt, et pacti sunt pecuniam illi dare.
  6. Et spopondit. Et querebat opportunitatem, ut traderet illum sine turbis. Sup. Passions: Matt. 26, 14 e 16.

Cena pasquale. Instituzione dell'Eucaristia.

- 7. Venit autem dies Azymorum, in qua necesse erat occidi Pascha. Pasqua: Esod. 12, 3,
- 18, 24.

  8. Et misit Petrum, et Joannem, dicens: eun-
- tes parate nobis Pascha, ut manducemus.

  g. At illi dixerunt : ubi vis paremus?
- 10. Et dixit ad eos: eccè introcuntilius vobis in civitatem, occurret vobis homo quidam amphoram aqua portans: sequimini cum in domum in quam intrat,
- 11. et dicetis patrifamilies domús: dicit tibi Magister: ubi est diversorium, ubi Pascha cum discipulis meis manducem?
- discipulis meis manducem?

  12. Et ipse ostendet vobis cœnaculum magnum
  stratum, et ibi parate.
- 13. Euntes autem, invenerunt sicut dixit illis, et paraverunt Pascha.
- 14. Et cum facta esset hora, discubuit, et duodecim apostoli cum eo. Sup. Passione: Marc. 14, 17.

- 15. Et ait illis: desiderio desideravi hoc Pascha manducare vobiscum, antequam patiar.
- 16. Dice enim vobis, quia ex hoc non manducabe illud, donec impleatur in regno Dei. Sup. Passione: Matt. 26, 17 a 20.
- 17. Et accepto calice gratias egit, et dixit: accipite, et dividite inter vos.
- 18. Dico euim vobis, quòd non bibam de generatione vitis, donec regoum Dei veniat.
- 19. Et accepto pane, gratius egit, et fregit, et dedit eis, dicens: hoc est corpus meum, quod pro vobis detur: hoc facite in means commemorationem.
- 20. Similiter et calicem, postquam ccenavit, dicens: hic est calix novum testamentum in sanguine meo, qui pro vohis fundetur. Constr: 1 Epist. 1, 23 a 26. Sup. Passions: Matt. 26, 26 a 20.

Uno dei dodici Apostoli è un traditore: quai a lui. Gli Apostoli domandano l'uno all'altro, chi di loro fosse colui che lal cosa avrebbe fatto. Preminenza interdetta fra loro. Gloria promessa agli Apostoli.

- 21. Verumtamen ecce manus tradentis me, mecum est in mensà. Apostoli: Gio. 13, 18.
- 22. Et quidem Filius hominis, secuadum quod definitum est, vadit: verumtamen væ homini illi, per quem tradetur. Poyen: Salm. 40, 9, 10.
- 23. Et ipsi cœperunt quærere inter se, quis esset ex eis, qui hoc facturus esset. Sup. Passione: Matt. 26, 21 a 25.
- 24. facta est autem et contentio inter eos, quis corum videretur esse major.
- 25. Dixit autem eis: reges gentium dominantur eorum; et qui potestatem habent super eos, beuefici vocantur. Parabols: Matt. 20, 25.
- 26. Vos autem non sic: sed qui major est in vohis, fiat sicut minor: et qui præcessor est, sicut ministrator.
- 27. Nam quis major est, qui recumbit au qui ministrat? Nonne qui recumbit? Ego autem in medio vestrum sum, sicut qui ministrat. Pana-aute: Matt. 20, 20 a 28. Istrauzioni: Marc. 10, 35 a 45.
- 28. Vos autem estis qui permansistis mecum in tentationibus meis:
- 29. et ego dispono vobis sicut disposuit mihi Pater meus regnum, Promesse: Salm, 88, 3, 4.
- 30. ut edatis et bibatis super mensam meanin regno meo: et sedeatis supes thronos judicautes duodecim tribus Israël. Coanwrs: 1 Epist. 6.3.

Gesù predice la trina negazione di Pietro, ed ordina che si venda la tonaca, e si comperi la ∗spada.

31. Ait autem Dominus: Simon, Simon, eccè satanas expetivit vos, ut cribraret sicut triticum :

32. ego antem rogavi pro te, ut non deficiat " fides tua : et tu aliquando conversus , confirma fratres tuos.

33. Qui dixit ei : Domine, tecum paratus sum et in carcerem et in mortem ire.

34. At ille dixit : dico tibi , Petre , non cantabit hodiè gallus, donec ter abneges nosse me. APOSTOLI: Gio. 13, 36 a 38. Sup. PASSIONE: Matt. 26. 33 a 35. Et dixit eis:

35. quandò misi vos sine sacculo, et perà, et calcementis, numquid aliquid defuit vohis? Apo-STOLI : Matt. 10 , 9, 10.

36. At illi dixerunt: nihil. Dixit ergò eis: sed nunc qui habet sacculum, tollat, similiter et peram : et qui non habet , vendat tunicam suam , et emat gladium.

37. Dico enim vobis, quoniam adhue hoe, quod scriptum est, oportet impleri in me: et cum iniquis reputatus est. Massia : Is. 55, 12. Etenim en, que sunt de me, finem habent.

38. At illi dixerunt : Domine : ecce duo gladii hic. At ille dixit eis : satis est.

Orto di Gethsemani: Gesù fa ivi una lunga orazione nell'agonia: un Angelo lo conforta: fa orazione più intensamente, e dà in un sudore, come di gocce di sangue.

30 Et egressus ibst secundum consuetudinem in montem olivarum: secuti sunt autem illum et discipuli. Infr. PASSIONE: Gio. 18, 1.

40. Et cum pervenisset ad locum, dixit illis: orate, ne intretis in tentationem.

41. Et ipse avulsos est ah eis, quantum jactus est lapidis, et positis genibus orabat,

42. dicens: Pater, si vis, transfer calicem istum à me : verumtemen non mea voluntas, sed tua fiat. Sup. PASSIONE: Matt. 26, 36 B 39: Marc. 14. 32 a 36.

43. Apparuit autem illi Angelus de cœlo, confortans euro. Et factus in agonià prolixins orabat.

44. Et factus est sudor ejus , sicut gutte sanguinis decurrentis in terram.

45. Et cum surrexisset sb oratione, et venis-

set ad discipulos suos, invenit cos dormientes præ tristitiå.

46. Et sit illis: quid dormitis? Surgite, orate, ue intretis in tentationem. Sup. Passions: Matt. 26, 40 a 46.

Bacio di Giuda. Orecchio tagliato e risanato. Ora delle tenebre.

47. Adhuc eo loquente, ecce turba: et qui vocabatur Judas , unus de duodecim , antecedehat eos: et appropinguavit Jesu, ut oscularetur eum. Infr. PASSIONE : Gin. 18, 3.

48. Jesus autem dixit illi: Juda, osculo Filium hominis tradis ?

49. Videntes autem hi, qui circa ipsum erant, quod futurum erat, dixerunt ei : Domine, si percutimus in gladio?

50. Et percussit unus ex illis servum principis sacerdotum, et amputavit auriculam ejus dexteram.

51. Respondens autem Jesus, ait : sinite usquè hac. Et cum tetigisset auriculam ejus, sanavit eum.

52. Dixit autem Jesus ad eos, qui venerant ad se principes sacerdotum, et magistratus templi, et seniores : quesi ad latronem existis cum gladiis et fustilins?

53. Cûm quotidiè vohiscum fuerim in templo, non extendistis manus in me : sed hec est hora vestra, et potestas tenebrarum. Sup. Passione : Matt. 26, 47 , 8 56.

Gesu condotto davanti a Caifa. È negato da Pietro tre volte. Fentimento di Pietro.

54. Comprehendentes natem eum, duxerunt ad domum principis sacerdotum: Petrus verò sequebatur à longè. Sup. Passione: Matt. 26, 57, 58.

55. Accenso aute m igne in medio atrii, et circomsedentibus illis, erat Petrus in medio eorum. 56. Quem cum vidisset ancilla quædam seden-

tem ad lumen , et eum fuisset intuita , dixit : et hic cum illo erat. Infr. Passione : Gio. 18, 24 a 26.

57. At ille negavit eum, dicens : malier non novi illum.

58. Et post posillum alius videns eum, dixit : et tu de illis es. Petrus verò , ait : O homo ,

59. Et intervallo facto quasi horze unius, alius quidam affirmabat, dicens : verè et bic cum illo erat : pam et Galilæus est.

60. Et ait Petrus : homo, nescio quid dicis. Et continuò adhuc il lo loquente cantavit gallus.

61. Et conversus Dominus, respexit Petrum. Et recordatus est Petrus verbi Domini, sicut dixerat ; quia priùs quam gallus cantet, ter me negabis. Apostoli: Gio. 13, 38.

62. Et egressus foràs Petrus flevit amarè. Sup. PASSIONE: Matt. 26, 60 a 75.

PAS

Gesù battuto e schernito dai Giudei. Interrogato dai saccruoti e dagti Scribi nel sinedrio, si confessa Figliuolo di Dio.

- 63. Et viri, qui tenebant illum, illudebant ei, cedentes.
- 64. Et velaverunt eum, et percutiebant faciem ejus: et interrogahant eum, dicentes: prophetiza, quis est, qui te percussit? Sup. Passione: Matt. 26, 67, 68.
- 65. Et alia multa blasphemantes dicebant in eum-
- 66. Et ut factus est dies convenerunt seniores plebis, et principes sacerdolum, et Scribæ, et duxerunt illum in concilium suum, dicentes: si tu es Christus, dic nobis.
- 67. Et ait illis: si vobis dixero, non credetis mibi:
- 68. si sutem et interrogavero, non respondebitis mihi, neque dimittetis.
- 69. Ex hoc autem erit Filius hominis sedens à dextris virtutis Dei.
- 70. Dixerunt autem omnes: tu ergò es Filius Dei? Qui sit: vos dicitis, quis ego sum.
- 71. At illi dixerunt: quid adhuc desideremus testimonium? Ipsi euim audivimus de ore ejus. Sup. Passione: Matt. 26, 64 a 66: 27, 1 a 2.

Passione: Luca, capo 23. Gesù Cristo accusato dinanzi a Pilato.

Et surgens omnis multitudo eorum, duxerunt illum ad Pilatum.

- 2. Comperont autem illum accusare, dicentes: bunc invenimus subvertentem gentem nostrem, et prohibentem tributa dare Cossari, et dicentem se Christum regem esse. Paranous: Mall 22, 21.
- 3. Pilatus autem interrogavit eum , dicens : tu es rex Judæorum ? at ille respondens ait: tu dicis.
- Ait autem Pilatus ad principes sacerdotum et turbas: nibil invenio causæ in hoc homine.
- 5. At illi invalescebant, dicentes: commovet populum, docens per universam Judæam incipiens à Galilea usquè hùc. Sup. Passione: Matt. 27, 11 a 14. Infr. Passione: Gio. 18, 33 a 38.

Gesù Cristo è mandato ad Erode, che lo disprezza e lo schernisce.

- 6. Pilatus autem audiens Galilmam, interrogavit si homo Galilmus esset.
- 7. Et ut cognovit quòd de Herodis potestate esset, remisit eum ad Heroden, qui et ipse Jerosolymis erat in illis diebus.
  - Herodes autem viso Jesu, gavisus est valdè: T. II.

- erat enim cupiens ex multo tempore videre eum, eò quòd audierat multa de eo, et sperabat signum aliquod videre ab eo fieri.
- Interrogabat autem eum multis sermonibus.
   At ipse nihil illi respondebat.
- 10. Stabant autem principes sacerdotum et Seribre, constanter accusantes eum.
- 11. Sprevit autem illum Herodes cum exercitu suo: et illusit indutum veste albà, et remisit ad Pitatum
- 12. Et facti sunt amici Herodes et Pilatus in ipsă die : nam anteă inimici erant ad invicem.

Gesù rimandato a Pilato, il quale procura di liberar lo proponendo Barabba, omicida, e promettendo di castigare Gesù per eorrezione. Barabba è preferito.

- Pilatus autem convocatis principibus sacerdotum, et magistratibus, et plebe,
- 14. dixit ad illos: obtulistis milii huuc hominem quasi avertentem populum, et eccè ego coram vobis interrogans, nullam causam inveni in homine isto ex his, in quibus eum accusatis: Infr. Passone: Gio. 18, 38: 10, 4.
- 15. sed neque Herodes: nam remisi vos ad illum, et eccè nihil dignum morte actum est ei.
- 16. Emendatum ergò illum dimittam. 17. Necesse autem habebat dimittere eis per
- diem festum unum.

  18. Exclamavit autem simul universa turba, di-
- cens: tolle hunc, et dimitte nobis Barabbam, 19. qui erat propter seditionem quamdam fa-
- ctam in civitate, et homicidium, missus in carcerem.
  20. Iterum autem Pilatus locutus est ad eos, volens dimittere Jesum.
- 21. At illi succlamabant, dicentes: crucifige, crucifige eum.
- 22. Ille autem tertiò dixit ad illos: quid enim mali fecit iste? Nullam causam mortis invenio in eo: corripiam ergò illum, et dimittam.
- 23. At illi instabant vocibus magnis postulantes ut crucifigeretur: et invalescebant voces eorum. Sup. Passions: Matt. 27, 15 a 18, 20 a 23. Passions: Marc. 15, 12 a 15.

Pe'clamori de Giudei, Gesù è condannato a morte, Simone Cireneo ajuta Gesù a portare la croce. Gesù dice alle donne, che lo seguivano e lo piangevano, di non piangere sopra di lui, ma sopra esse medesime e sopra i loro figlinoli.

24. Et Pilatus adjudicavit fieri petitionem eorum. 25. Dimisit autem illis eum qui propter homi-

5.3

cidium, et seditionem missus fuerat in carcerem, quem petebant: Jesum verò tradidit voluntati corum.

- 26. Et cùm ducerent eum, apprehenderunt Simonem quemdam Cyrenensem, venientem de villà: et imposuerunt illi erucem portare post Jesum. Sup. Passiona: Matt. 27, 34 a 32: Marc. 15, 22.
- 27. Sequebatar autem illum multa turba populi, et mulierum, quæ plangebant, et lamentabantur eum.
- 28. Conversus autem ad illus Jesus, dixit: filise Jerusalem, nolite flere super me, sed super vos insas flete, et super filios vestros.
- 29. Quoniam eccè venient dies, in quibus dicent: beatm steriles, et ventres, qui non genuerunt, et ubers, que non lactaverunt.
- 30. Tunc incipient dicere montibus: cadite super nos; et collibus: operite nos. Isana: 2, 19. 31. Quia si in viridi ligno hæc faciunt, in arido quid fiet?

Sono condotti con Cesti due ladroni per essere fatti morire. Crocifissione di Gesti Crisico: egli prega il Padre per i suoi crocifissori. È schernito dai Principi e dai soldati, che gli porgono dell'aceto. È posta sopra di lui un' iscrisione in greco e latino ed ebraico.

32. Ducebantur autem et alii duo nequam cum eo, ut interficerentur.

33. Et postquam venerunt in locum, qui vocatur Calvariæ, ibi crucifixerunt eum; et latrones, unum à dextris, et alterum à slnistris. Sup. Passione: Marc. 15, 22. Infr. Gio. 19, 17.

34. Jesus autem dicebat: Pater, dimitte illis: non enim sciunt quid faciunt. Dividentes verò vestimenta eius, miserunt sortes.

35. Et stabat populus spectans, et deridebant eum principes cum eis, dicentes: alios salvos fecit, se salvum faciat, si bic est Christus Dei electus.

36. Illudebant autem ei et milites accedentes, et acetum offerentes ei.

37. et dicentes : si tu es rex Judæorum, selvum te fac.

33. Erst autem et superscriptio scripte super eum litteris Græcis, et Letinis, et Hebreicis: mc EST REX JUDEORUM. Sup. PASSIONE: Matt. 27, 33 = 43.

È bestemmiato da uno dei ladroni: Gesù promette all'altro che sarà seco in Paradiso.

39. Unus autem de his, qui pendebant, latronibus, blasphemahat eum, dicens: si tu es Christus, salvum sec temetipsum, et nos.

- 40. Respondens autem alter, increpalut eum, dicens: neque tu times Deum, quòd in eadem damnatione es.
- 41. Et nos quidem justé; nem digna factis recipimus: hic verò nihil mali gessit.
- 42. Et dicebat ad Jesum : Domine , memento mei, cùm veneris in regnum toum.
- 43. Et dixit illi Jesus: amen dico tibi: hodiè mecum eris in Paradiso.

Dopo le tenebre ed altri segni, Gesù Cristo gridando spira. Il Centurione dice altamente che egli era giusto. Giuseppe d'Arimatea dà sepoltura al corpo di Cristo.

- 44. Erst autem ferè hors sexts, et tenebræ factæ sunt in universem terram usquè in horam nonam.
- 45. Et obscuratus est sol: et velum templi scissum est medium.
- 46. Et clamans voce magnà Jesus, ait: Pater in manus tuas commendo spiritum meum. Et hæc dicens, expiravit. Orazzone: Salm. 30, 6.
- 47. Videns autem Centurio quod factum fuerat, glorificavit Deum, dicens: verè hic homo justus erat.
- 48. Et omnis turba eorum, qui simul aderant ad spectaculum istud, et videbant que fiebant, percutientes pectora sua revertebantur. Geausalame: Zacc. 12, 10.
- 49 Stabant autem omnes noti ejus à longé, et mulieres, que secutæ eum erant à Galilæå, hæc videntes.
- 50. Et ecce vir nomine Joseph, qui erat decurlo, vir bonus et justus: Sup. Passione: Matt. 27, 57: Marc. 15, 43: Infr. Gio. 19, 38.
- 51. Hic non consenserat consilio, et actibus eorum, ab Arimatheá civitate Judææ, qui expectabat et ipse regnum Dei.
- 52. Hic accessit ad Pilatum, et petiit corpus Jesu: 53. et depositum involvit sindone, et posuit eum in monumento exciso, in quo nondum quis-
- quam positus fuerat. Commu: 1 Epist. 15, 4.
  54. Et dies erat parasceves, et sabbatum illucescebat.
- 55. Subsecutæ autem mulieres, quæ cum eo venerant de Galilæå, viderunt monumentum, et quemadmodům positum erat corpus ejus.
- 56. Et revertentes paraverunt aromata, et uugueuta : et sabbato quidem ailuerunt secundum mandatum. Sup. Passione: Matt. 26, 44 a 61, coi richiami.

Per la continuazione, vedi Resurrezione: Luc cap. 24.

PASSIONE DI NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO, SECONDO SAN GIOVANNI.

Passionn: Giovanni, capo 18. Gesú, co' suoi discepoli, va in un orto di là del torrente Cadron. È catturato dai Giudei, i quali ad una prima parota di lui cadono per terra. Rialtatisi, lo afferrano e lo legano, e di là lo menano ad Anna ed a Caifa.

Il capo precedente trovasi all'articolo Osaziona:

Gio. cap. 17.

Hec cùm dixisset Jesus, egressus est cum discipulis suis trans torrentem Cedron, ubi erat bortus, in quem introivit ipse et discipuli ejus. Davidde: 2 Re 15, 23: Infr. vers. 3.

 Sciebat autem et Judas, qui tradebat eum, locum: quia frequenter Jesus convenerat illuc cum discipulis suis.

 Judas ergó còm accepisset cohortem, et à pontificibus et Pharisæis ministros, veuit iliòc cum lanternis et facibus, et armis. Sup. Passiones: Matt. 26, 36, 47: Marc. 14, 32, 43: Luc. 22, 30, 47.

4. Jesus itaque sciens omnia, que ventura erant super eum, processit, et dixit eis: quem queritis?

5. Responderunt ei : Jesum Nazarenum. Dicit eis Jesus : ego sum. Stabat autem et Judas , qui tradebat eum cum ipsis.

6. Ut ergò dixit eis : ego sum : abierunt retrorsum, et ceciderunt in terram.

7. Iterum ergò interrogavit eos : quem quæritis? Illi autem dixerunt : Jesum Nazarenum.

8. Respondit Jesus: dixi vobis, quia ego sum: si ergò me quæritis, sinite hos abire.

9. Ut impleretur sermo, quem dixit: quis quos dedisti mibi, non perdidi ex eis quemquam. Orazione: Gio. 17, 12.

 Simon ergò Petrus babens gladium, eduxit eum, et percussit ponificis servum, et abscidit auriculam ejus dexteram. Erat autem nomen servo Malchus.

11. Dixit ergò Jesus Petro: mitte gladium tuum in vagiuam. Calicem, quem dedit mihi Pater, non bibam illum?

12. Cohors ergó, et tribunus et ministri Judæorum comprehenderunt Jesum, et ligsverunt

13. et adduxerunt eum ad Annam primum, erat enim socer Caïphæ, qui erat pontifex anni illius. Gio. Battista: Luc. 3. 2.

 Erst autem Csipliss, qui consilium dederst Judais: quis expedit, unum hominem mori pro populo: Liszzaso: Gio. 11, 49 a 52. Sup. Passtona: Matt. 26, 36, 46 a 57. S. Pietro in casa di Caifa. Gesù interrogato sulla sua dottrina. È negato da Pietro tre volte: il gallo canta.

15. Sequebatar autem Jesum Simon Petrus, et alius discipulus. Discipulus autem ille erat notas pontifici, et introivit cum Jesu in atrium pontificis.

16. Petrus autem stabat ad ostium foris. Exivit ergò discipulus alius, qui erat notus pontifici, et dixit ostiarize, et introduxit Petrum. Sup. Passions: Matt. 26, 58.

17. Dixit ergo Petro ancilla ostiaria: numquid et tu ex discipnlis es hominis istius? Dicit ille: non sum.

18. Stabunt autem servi et ministri ad pronas, quia frigus erat, et calefaciebant se; erat autem cum eis et Petrus stans, et calefaciens se.

19. Pontifex ergò interrogavit Jesum de discipulis suis, et de doctrină ejus.

20. Respondit ei Jesus: ego palàm locutus sum mundo: ego semper docui in synagogà, et in templo quo omnes Judæi conveniunt: et in occulto locutus sum nihil.

21. Quid me interrogas l'interroga eos, qui audierunt quid locutus sim ipsis: eccè hi sciunt que dixerim ego.

22. Hæc autem cùm dixisset, unus assistens ministrorum dedit alapam Jesu, dicens: sic respondes pontifici? Giobbe: 16, 11.

23. Respondit ei Jesus : si male locutus sum, testimonium perhibe de malo : si autem bene, quid me cadis?

24. Et misit eum Annes ligatum ad Caipham pontificem.

25. Erat autem Simon Petrus stans, et calefaciens se. Dixerunt ergò ei : numquid et tu ex discipulis ejus es? Negavit ille, et dixit : non sum.

26. Dicit ei unus ex servis pontificis, cognatus ejus cujus abscidit Petrus auriculam: nonne ego te vidi in horto cum illo?

27. Iterum ergo negavit Petrus; et statim gallus cantavit. Sup. Passions: Matt. 26, 69 a 75.

Condotto Gesù nel pretorio, dice a Filato che il suo regno non è di questo mondo, Egli è nato ed è venuto al mondo per rendere testimonianza alla verità. I Giudei vogliono che, sciolto Barabba, muoja Cristo.

28. Adducunt ergò Jesum à Caipha in prætorium. Erat autem unaò: et ipsi non introierunt in prætorium, ut non contaminarentur, sed ut manducarent Pascha. Sup. Passione: Mall. 27, 2. Pietro: All. 10, 28: 11, 3. 29. Exivit ergò Pilatus ad eos foràs, et dixit quam accusationem affertis adversus hominem hunc?

30. Responderunt, et dixerunt ei : si non esset bic malefactor, non tihi tradidissemus eum.

 Dixit ergò eis Pilatus: accipite eum vos, et secundum legem vestram judicate eum. Dixerunt ergò ei Judæi: nobis non licet interficere quemquam.

32. Ut sermo Jesu impleretur, quem dixit, siguificaus quà morte esset moriturus. Parabole: Matt. 20. 10.

33. Introivit ergò iterum in prætorium Pilatus, et vocavit Jesum, et dixit ei: tu es rex Judeorum? Sup. Parabole: Matt. 27, 11: Marc. 15, 2: Luc. 23, 3.

34. Respondit Jesus: à temetipso hoc dicis, an alii dixerunt tibi de me?

35. Respondit Pilatus: numquld ego Judæus sum? gens tus et pontifices tradiderunt te mihi: quid fecisti?

36. Respondit Jesus: reguum meam non est de hoc mundo, si ex hoc mundo esset regnum meam, ministri mei utiquè decertarent, ut non traderer Judæis: nunc autem regnum meum non est hinc.

37. Dixit itaque ei Pilatus: ergò rex es tu ? Respondit Jesus: tu dicis quia rex sum ego. Ego in hoc natus sum, et ab hoc veni in mundum, ut lestimonium perhibeam veritati: omnis, qui est ex veritate, audit vocem meam.

38. Dicit ei Pilatus: quid est veritas? Et com hoc dixisset, iterum exivit ad Judæos, et dicit eis: ego nullam invenio in eo causam.

39. Est autem eonsuetudo vobis, ut unum dimittam vobis in Pascha: vultis ergò dimittam vobis regem Judworum?

40. Clamaverunt ergò rursùm omnes, dicentes: non hunc, sed Barabbam. Erat autem Barabbas latro. Sup. Passions: Matt. 27, 1, 2, 11 a 17, 20 a 23: Marc. 15, 6: Luc. 23, 17.

Passione: Giovanni, capo 19. Gesti è flagellato da Pilato, e maltrattato in varie guise, e coronato di spine. I Giudei gridano che lo vogliono crocifisso.

 $\mathbf{T}_{ ext{unc}}$  ergó apprehendit Pilatus Jesum, et flagellavit.

2. Et milites plectentes coronam de spinis, imposuerunt capiti ejus: et veste purpurea circumdederunt eum.

3. Et veniebant ad eum, et dicebant: ave, rex

Judæorum; et dabant ei alapas. Sup. Passions: Matt. 27, 27 a 29.

4. Exivit ergò iterùm Pilatus foràs, et dicit eis: eccè adduco vobis eum foràs, ut cognoscutis quia nullam invenio in eo causam.

 (Exivit ergò Jesus portans coronam spineam, et purpureum vestimentum.) Et dicit eis: ecce homo.

6. Cum ergò vidissent eum pontifices, et ministri, clamahant dicentes: crucifige, crucifige eum. Dicit eis Pilatus: accipite eum vos, et crucifigite; ego enim non invenio in eo causam. Sup. Passione: Matt. 22, 22, 23.

7. Responderunt ei Judæi: nos legem habemus, et secundùm legem debet mori, quia Filium Dei se feeit. Pastont: Gio. 10, 30 a 36.

Silenzio di Gesù. Ogni potere deriva dall'alto. Timore di Pilato, che condanna Gesù per non diventar nemico di Cesare.

8. Cum ergo audisset Pilatus hunc sermonem magls timuit.

g. Et ingressus est prætorium iterûm: et dixit ad Jesum: undé es tu? Jesus autem responsum non dedit ei.

10. Dicit ergò ei Pilatus : milii non loqueris ? Nescis quia potestatem liabeo crucifigere te , et potestatem liabeo dimittere te ?

11. Respondit Jesus: non haberes potestatem adversam me ullam, nist tibi datum esset desuper. Proptereà, qui me tradidit tibi, majus peccatum habet.

12. Et exindè querebut Pilutus dimittere eum. Judei autem clamabant dicentes : si hunc dimittis, non es amicus Cæsaris ; omnis enim, qui se regem facit, contradicit Cæsari.

13. Pitatus autem, cûm hos audisset sermones, adduxit foràs Jesum: et sedit pro tribunali, in loco qui dicitur Lithostrotos, Hebraicè autem Gabbatha.

14. Erst sutem purasceve Puschæ, horâ quasi sextâ, et dicit Judæis : ecce rex vester.

15. Illi autem clamabant: tolle, tolle, crucifige eum. Dieit eis Pilatus: regem vestrum crucifigam? Responderunt pontifices: non habemus regem nisi Casarem.

Pilato dà Gesù Cristo nelle mani de Giudei. Gesù porta la croce, ed è crocifisso tra due ladroni. Pilato pone il titolo sopra la croce.

16. Tunc ergo tradidit eis illum, ut crucifigeretur. Susceperunt autem Jesum, et eduxerunt-

- 17. Et bajulans sibi crucem, exivit in eam, qui dicitur Calvariæ, locum, Hebraicè autem Golgotha: Sup. Passiona: Marc. 15, 22: Luc. 23, 33.
- 18. ubl crucifixerunt eum, et cum eo alios duos, binc et binc, medium autem Jesum.
- 19. Scripsit autem et titulum Pilatus : et posuit super crucem. Erat autem scriptum : JESUS NAZA-RENUS REN JUDEORUM. Sup. PASSIONE: Matt. 27, 26 a 38.
- 20. Hunc ergò titalum multi Judæorum legerunt, quia prope civilatem erat locus, ubi crucifixas est Jesus. Et erat scriptum Hebraicè, Græcè et Latioè.
- 21. Dicebent ergò Pilato pontifices Judæorum; noli scribere: rex Judæorum, sed quia ipse dixit: rex sum Judæorum.
  - 22. Respondit Pilatus : quod scripsi, scripsi.
- Vesti di Gesù divise tra' soldati: è tirata a sorte la tonaça, che era inconsutile. Gesù raccomanda la Madre a Giovanni, e Giovanni alla
- manda la Madre a Giovanni , e Giovanni alla Madre.
- 23. Milites ergò cùm crucifixissent eum, acceperunt vestiments ejus (et fecerunt quatuor partes, unicuique militi partem) et tunicam. Erat autem tunica inconsutilis, desuper contexta per totum. Sup. Passions: Matt. 27, 35.
- 24. Dixerout ergò ad invicem: non sciadamus em, sed sortiamur de illà cojus sit; ut Scriptora impleretur, dicens: partiti sont vestimenta mea sibi, et la vestem meam miserout sortem. Et milites quidem hæc fecerout. Gesà Casso: Salm. 21, 19. Sup. Passons: Salt. 17, 35.
- 25. Stabant autem juxta crucem Jesu mater ejus, et soror matris ejus, Maria Cleophæ, et Maria Magdalene.
- 26. Cum vidisset ergò Jesus matrem, et discipulum stantem, quem diligebat, dicit matri sum: mulier, ecce filius tuus.
- 27. Deinde dicit discipulo: ecce mater tua. Et ex illà liorà accepit eam discipulus in sua. Uomo: Prov. 17, 17.
- Gesù avendo sete, prende l'aceto, e consumate tutte le cose, rende lo spirito.
- Postea sciens Jesus, quia omnia consummata sunt, ut consummaretur Scriptura, dixit: sitio.
- 29. Vas ergò erat positum aceto plenum. Illi autem spongiam plenam aceto, hyssopo circumponentes, obtulerunt ori ejus. Gesù Catsvo: Salm. 63. 26.

- 30. Côm ergò accepisset Jesus acetum, dixit: consummatom est. Et inclinato capite, tradidit spiritum. Sup. Passione: Matt. 27, 46 a 50.
- 31. Judæi ergö (quonism Parasceve erat), ut non remanerent in cruce corpors sabbato (erat enim magnus dies ille sabbati), rogaverunt Pilatum, ut frangerentur eorom crurs, et tollerentur.
- 32. Venerunt ergò milites; et primi quidem fregerunt crura, et alterius, qui crucifixus est cum eo.
- 33. Ad Jesum autem cum venissent, ut viderunt eum jam mortuum, non fregerunt ejus crura;
- 34. sed unus militum lauceà latus ejus aperuit: et continuò exivit sanguis et aqua. Genusalemme: Zacc. 13, 1.
- 35. Et qui vidit, testimonium perhibuit: et verum est testimonium ejus. Et ille scit, quia vera dicit, ut et vos credatis.
- 36. Facta sunt enim hæc, ot Scriptura impleretur: os non comminuetis ex eo. Pasqua: Esod. 13, 46.
- 37. Et iterum alia Scriptura dicit: videbunt in quem transfixerunt. Garusalemme: Zacc. 12, 10.
- Giuseppe da Arimathea e Nicodemo, ottenuto da Pilato il corpo di Gesù, lo avvolgono in lenzuoli di lino, ponendovi degli aromi, e lo pongono in un monumento, ossia sepolero nuovo, nel quale non era mai stato posto nessuno.
- 38. Post liæc autem rogavit Pilatum Joseph ab Arimathæá (eò quod esset discipulus Jesu, occultus autem propter metum Judæorum), ut tolleret corpus Jesu. Et permisit Pilatus. Veuit ergò, et tulit corpus Jesu.
- 39. Veuit autem et Nicodemus, qui venerat ad Jesum nocte primum, ferens mixturam myrrlue et alcës, quasi libras centum. Nascita: Gio. 3, 1 e seg.
- 40. Acceperunt ergò corpus Jesu et ligaverunt illud linteis cum aromatibus, sicut mos est Judæis sepelire.
- 41. Erant autem in loco ubi crucifixus est, hortus: et in horto monumentum novum, in quo nondùm quisquam positus erat.
- 42. Ibi ergò propter Parasceven Judæorum, quia juxta erat monumentum, posuerunt Jesum. Sup. Passions: Matt. 27, 57 a 60.
- Per la continuazione, vedi Resurrezione: Gio.

Effetti della Passione di Nostro Signore Gesù Cristo: Disconsi: Gio. 8, 28. Lazzano: Gio. 12, 32. Romani: Epist. 3, 25: 5, 8, 9, 10. Galatti: Epist. 2, 21: 3, 13: 5, 11. FILIPPESI: Epist. 2, 5 a 11. TIMOTLO: 1 Epist. 2, 5, 6. ERRH: Epist. 12, 2, 3. PIETRO: 1 Epist. 3, 18, 19: 4, 1. APOCALISSE: 1, 5: 13, 8.

PASSIONI, tendenze, inclinazioni buone o cattive dell'anima: l'uomo deve assecondare le buone . reprimere le cattive e farle resistenza : VINTÚ: Eccli. 18, 30, 31. S. Paolo fa il dettaglio delle principali passioni che corrompono l'anima, e la privano dell'ingresso in cielo: GALATI: Epist. 5, 16 a 21 : 6, 8. CORINTS : 1 Epist. 6, 9, 10: 15, 50. Romani: Epist. 8, 8. S. Pietro raccomunda di reprimere le passioni: Pierso: 1 Epist. 2, 11: 4, 1, 2. Necessità di reprimere e mortificare le proprie passioni od affezioni carnuli : Romani : Epist. 8, 8, 13. Comints: 1 Epist. 9, 26, 27: 2 Epist. 4, 10. GALATI : Epist. 5, 24. COLOSSESI : Epist. 3 , 5. GIUDA : Epist. vers. 23. Ricompensa promessa a quei che vinceranno le loro passioni : Apocalissa: 2, 7, 11, 17: 3, 5, 12, 21. Vedi OPERE cattive.

PASTORE: Gesù Cristo è il vero pastore promesso ed annunziato dai profeti: vedi infra Pastora: Gerem. 23, 3 a 6: Ezech. 34, 11 a 26. Dio: Ist. 40, 11.

Pastone: Giovanni, capo 10. Carattere del vero e del falso pastore. Gesiù è la porta per entrare nell'ovile.

Il capo precedente trovasi all'articolo Cieco:

Amen, amen dico vobis: qui non intrat per ostium in ovile ovium, sed ascendit aliunde, ille fur est, et latro.

- 2. Qui autem intrat per ostium, pastor est
- 3. Huic ostiarius aperit, et oves vocem ejus audiunt, et proprias oves vocat nominatim, et
- educit eas.

  4. Et cum proprias oves emiserit, ante eas vadit: et oves illum sequuntur, quia sclunt vocem cius.
- 5. Alienum autem non sequentur, sed fugiunt
- ab eo : quia non noverunt vocem alienorum.

  6. Hoc proverbium dixit eis Jesus. Illi autem
- non cognovernnt quid loqueretur eis.
  7. Dixit ergò eis iteràm Jesus : amen , amen dico vobis, quia ego sum ostium ovium.
- 8. Omnes quotquot venerunt, fures sunt, et latrones, et non audierunt eos oves.
- Ego sum ostium. Per me si quis introierit, salvabitur: et ingredietur, et egredietur, et pascua inveniet.

10. Fur non venit, nisi ut furetur, et mactet, et perdat. Ego veni ut vitam habeant, et abundautiùs habeant.

Del buon pastore e del mercenario. Gesù è il buon pastore e conosce le sue pecorelle, e dà la sua vita per esse. I Giudei lo trattano da indemoniato.

- 11. Ego sum pastor honus. Bonus pastor animam suam dat pro ovibus suis. Dio: Is. 40, 11. Ezechiele: 37, 24.
- 12. Mercenarius autem, et qui non est pastor, cujus non sunt oves propriæ, videt lupum venientem, et dimittit oves, et fugit, et lupus rapit, et dispergit oves.
- 13. Mercenarius autem fugit, quia mercenarius est, et non pertinet ad eum de ovibus.
- Ego sum pastor bonus: et cognosco meas, et cognoscunt me meæ.
- 15. Sicut novit me Pater, et ego agnosco Patrem: et animam meam pono pro ovibus meis.

  G10. Battista: Matt. 11, 22. Discepota: Luc. 10, 23.
- 16. Et alias oves habeo, que non sunt ex hoc ovili: et illas oportet me adducere, et vocem meam audient, et fiet unum ovile, et unus pastor. Ezecuieus: 37, 22.
- 17. Proptereà me diligit Pater, quia ego pouo animam meam, ut iterúm sumam eam. Massaa: Is. 53, 7.
- 18. Nemo tollit eam à me: sed ego pono eam à me ipso, et potestatem habeo ponendi eam, et potestatem habeo iterûm sumendi eam: hoc mandatum accepi à Patre meo.
- 19. Dissensio iterùm facta est inter Judmos propter sermones hos.
- 20. Dicebent autem multi ex ipsis: dæmonium habet, et insanit: quid eum auditis?
- 21. Alii dicebant: hæc verba non sunt dæmonium habentis: numquld dæmonium potest cæcorum oculos aperire?

Gesti, nel tempio, è interrogato sulla sua missione: risponde che le opere che egli fa nel nome del Padre suo, quelle parlano per lui. Dice ai Giudei che non sono essi nel uumero delle sue peccorelle, perchà quelle ascollano la sua voce, e che egli è una stessa cosa col Padre e il Figliuolo di Dio. Furore de' Giudei che tentano di prenderlo.

22. Facta sunt autem Encenia in Jerosolymis: et hiems erat. Giuda: 1 Macc. 4, 37 a 59.

- 23. Et ambulabat Jesus in templo , in porticu Salomonis.
- 24. Circumdederant ergò eum Judzi, et dicebant ei: quousquè animam nostram tollis? Si tu es Christus, dic nobis palàm.
- 25. Respondit eis Jesus: loquor vobis, et non creditis: opers, quæ ego facio in nomine Patris mei, hæc testimonium perhibent de me. Grosuk: Num. 14, 11.
- 26. Sed vos non creditis, quia non estis ex ovibus meis.
- 27. Oves mess vocem meam audiunt: et ego cognosco eas, et sequuntur me:
- 28. et ego vitam æternam do eis: et non peribunt in æternum, et non rapiet eas quisquam de manu meå.
- 29. Pater meus quod dedit mihi, majus omnibus est: et nemo potest rapere de manu Patris mei.
- 30. Ego et Pater unum sumus. 31. Sustulerunt ergò lapides Judzei, ut lapida-
- rent eum.
  32. Respondit eis Jesus: multe bone opera ostendi vobis ex Patre meo, propter quod eorum
- opus me lapidatis?

  33. Responderunt ei Judæi: de bono opere
  non lapidamus te, sed de blasphemiå: et quia
- tu cum homo sis, facis teipsum Deum.

  34. Respondit eis Jesus: nonne scriptum est in lege vestră: quia ego dixi: dii estis? Gumci:
- Salm. 81, 6.

  35. Si illos dixit Deos, ad quos sermo Dei factus est, et non potest solvi Scriptura:
- 36. quem Pater sanctificavit, et misit in mundum, vos dicitis: quia blasphemas: quia dixi: Filius Dei sum?
- 37. Si non facio opera Patris mei, nolite credere milii.
- 38. Si autem facio, et si mibi non vultis credere, operibus credite: ut cognoscatis, et credatis, quia Pater in me est, et ego in Patre. Passione: Gio. 19, 7.
- 39. Quærehant ergò eum apprehendere : et exivit de manibus eorum.
- 40. Et abiit iterum trens Jordauem, in eum locum, ubl erat Joaunes baptizans primum, et mansit illic.
- 41. Et multi venerunt ad eum, et dicebaut: quia Joannes quidem signum fecit nullum.
- 42. Omnis autem quacumque dixit Joannes de hoc, vera erant. Et multi crediderunt in eum. Per la continuazione, vedi Lazzano: Gio.

cap. 11.

Gesù Cristo, il gran Pastore, ritornato da

morte: East: Epist. 13, 20. Prima di lui gli uomini ersuo come pecore shoades, senza pastore. Pisrao: 1 Epist. 2, 25. Egli riconpensa largamente tutti que'che si affezionano a lui e lo seguono. Rivedansi tutte le precedenti citazioni; 3 più gli articoli Castro: Gesù Castro: Massa.

PASTORE: colui che ha la custodia del gregge: Abele aveva la custodia del gregge: Camo: Gen. 4, 2, 4. Jahel fu il padre dei pastori: Ibid. vers. 20. I pastori di Abrahamo ed i Lot disputano fra di loro: ciò che fu cansa della separazione di quei due patriarchi: Anamo: Gen. 13, 1 e seg. I figli di Giacobbe furono tutti pastori: Gruszprez: Gen. 37, 2, 12, 13, 16. Giacosse: Gen. 46, 34. Giuszprez: 47, 3. Darolde in casa del padre aveva l'incarico di pascolare le pecore: Davinne: 1 Re 16, 11. Contranza: Salm. 77, 75. Un angelo apparisce at alcuni pastori che vegliavano e facevano di notte la ronda attorno al loro gregge: Batralemme: Luc. 2, 8 a 18.

PASTORI delle agime : loro doveri : Uomo : Prov. 27, 23 a 27. Il profeta Isala paragona i pastori di Gerusalemme a'cani muti .1 impotenti a latrare : essi erano ciechi , sfacciatissimi , ubbriaconi : minacce che fa loro Iddio per bocca del profeta: Vintù: Is. 56, 9 a 12. Iddio scelse i pastori della sua Chiesa per i Gentili: Messta: Is. 61 , 5. Egli li ha stabiliti perchè invigilino , instruiscano e lavorino incessantemente nella Chiesa: Messia: Is. 62, 6 a 12. Egli promette al suo popolo di dargli de'pastori, secondo il cuor suo, che lo pasceranno con la scienza e colla dottrina: Poroco: Gerem. 3 , 15. Cattivi trattamenti che dovranno soffrire que' che annunziano la parola di Dio: Giudet: Gerem. 11, 21. Loro responsabilità verso le anime confidate alla loro cura : Gippet : Gerem. 13, 20 a 27. Essi sono un soggetto di contraddizione si loro popoli, a motivo delle verità che loro annunziano : che abbiano però pazienza, ed il Signore Iddin verrà in loro soccorso: Porolo: Gerem. 15, 10 a 21. Geremia ne somministra una prova nella sua persona: Genemia: 18, 18 a 20: 20, 7 a 11. Essi fanno le veci di sentinella nella casa di Dio: loro responsabilità : Ezecuene : 33, 1 a g. Gloria di que'che avranno adempito ai loro doveri coll'istraire, predetta a Daniele: 12, 3. Loro beatitudine se soffrono delle persecuzioni per il nome di Gesù Cristo: SERMONE: Luc. 6, 20 a 23. Essi non devono tenere occulte le verità del Vangelo: ma devono annunziarle al popolo anche a fronte di qualuuque pericolo di persecuzione: VIRTÙ: Luc. 12, 1 a g. La loro vocazione deve

derivare da Dio : quando quella è tale , devono aspettarsi dal mondo ogni sorta di persecuzione: SERMONE: Gio. 15, 14 a 27: 16, 1 a 4. Avvertimento di S. Paolo, risguardante le cure che devono avere per i sedeli loro confidati: Paoco: Att. 20, 28 a 31. Quell'Apostolo deve servir loro di modello: Ibid. vers. 17 a 36. Coloro i quali non fanno ciò che essi comandano agli altri , sono inescusabili dinanzi a Dio: ROMANI: Epist, 2, 1 a 3. Necessità dei pastori a fine di essere instrutti nella fede di Gesù Cristo per essere salvi: ROMANI: Epist. 10, 13 a 15. Loro doveri per la parola di Dio : CORINTI : 1 Epist. cap. 9. Semplicità di cuore e sincerità con cui devono trattare le loro pecorelle : Ibid. a Enist. 1, 12 e seg. Essi noo devooo tesaurizzare per 'arricchire i loro genitori: Ibid. 2 Epist. 12, 14. La loro condotta deve essere il modello di quella dei fedeli : Filippesi : Epist. 3 , 15 a 21. Loro funzioni: Colossesi: Epist. 1, 24 a 29. Quei che avraono convertiti al Vangelo, formeranoo la loro gloria e la loro allegrezza: Tessalonicesi : 1 Epist. 2, 19, 20. Ocore e rispetto loro dovuto: Ibid. 1 Epist. 5, 12, 13. Avvertimenti che soco in obbligo di dare alle persone coofidate alla loro cora: Tito: Epist. 2, 1 a 10. Ricordarsi dei pastori per mettere in pratica la parola di Dio da essi annunziata: Enns: Epist. 13, 7. Obbedire ed essere fedeli ai loro ordini: Ibid. Epist. 13, 17. Ragione di questa obbedienza: Ibid. Il vero pastore pasce il gregge e lo governa non forzatamente : egli è sinceramente esemplare del gregge, ciò che gli procaccerà uoa corooa immarcescibile di gloria : Pierro: 1 Epist. 5 . 1 n 4. S. Pietro deve essere ai pastori uo modello della cura necessaria per riocovare cello spirito delle loro pecorelle la verità della salute : Ibid. 2 Epist. 1, 10 a 15. Devono rallegrarsi . noo di domioare, ma di approfittare e di fare approfittare gli altri, perchè camminino nella verità: Giovanni: 3 Epist. per intiero. Sollecitudine e cura che devono avere per le loro necorelle: Uomo: Prov. 27, 23. 24. Re: Sap. 6. 23 , 26. Vintù: Matt. 18 , 12. PROPEZIE: Matt. 24, 45. Sup. Pastore: Gio. cap. 10 per intiero. Sollecitudine di Gesù Cristo per essi: Apostoli: Gio. cap. 13. ORAZIONE: Gio. 17, 9, 11, 12. PAS-SIONE : Gio. 18, 8. L'orazione e la predicazione souo i principali mezzi per adempire ai doveri che hanno i pastori verso le loro pecorelle: STE PANO: Att. 6, 4. SAMUELE: 1 Re 12, 23. DIGIUNO: Is. 58 , 1. MESSIA : Is. 61 , 1. EZECHIELE : 3 . 1 : 32, 2. PAOLO: Att. 20, 28, 31: 26, 28, 29. Ro-MANT: Epist. 9, 3: 12, 8. CORINTS: 1 Epist. 3,

1 a 3: 4, 1, 2, 14: 2 Epist. 2, 1 e seg.: 5, 19, 20: 6, 1: 7, 1 e seg.: 10, 14: 11, 2, 29: 12, 14, 15: 13, 7 e seg. GALATI: Epist. 4, 11, 12, 19. Eresini: Epist. 3, 14, 16: 4, 11, 12: 6, 18 a 20. FILIPPESI: Epist. 3, 1. Colossesi: Epist. & 3, 4. TESSALONICESI: 1 Epist. 2, 5 a 7. TIMOTEO: 1 Epist. 2, 7: 3, 2: 4, 11 # 16: 6, 11, 12: 2 Epist. 2, 15, 22, 24, 25: 4, 2, 5. Tiro: Epist. 1, 9, 11: 2, 7, 8, 15: 3, 1 е зед. Ріство: 1 Epist. 5, 2, 3. Dignità e preeminenza dei pastori : GEREMIA: 1, 9, 10. NINIVE: Nah. 1, 15. APO-STOLI: Matt. 10, 11 a 14. Gast Caisto: Marc. 6, 11. PAOLO: Att. 13, 51: 18, 6. GALATI: Epist. 6 , 6. FILIPPESI : Epist. 2 , 29 , 30. CORINTJ : 1 Epist. 9. 1 e seg. TESSALONICESI : 1 Epist. 5, 12, 13. TIMOTEO: 1 Epist. 5, 17. EBRES: Epist. 13. 7, 17. GIOVANNI: 1 Epist. 4, 6. DISCEPOLI: Luc. 10, 16. APOSTOLI: Matt. 10, 40, 41, Il buon pestore lia sempre in vista Dio, io tutte le sue azioni : Sup. PASTORE : Gio. 10 , 2 , 3. RESURRE-ZIONE : Gio. 21, 15 a 17. CORINTJ : 1 Epist. 4. 2; ama le sue pecorelle : dà la sua vita per esse: Popolo: Gerem. 3 , 15. PARABOLE: Matt. 20, 25 a 28. Sup. PASTORE: Gio. 10, 11. PAOLO: Att. 20, 28. Tiro: Epist. 3, 14. Il buon pastore riceverà una grande ricompeosa: Paorezie: Matt. 24, 45 a 47. CORINTJ: 1 Epist. 3, 8. PIETRO : 2 Epist. 5, 1 a 4. S. Paolo modello dei buooi pastori, Vedi PAGLO.

Pastoni cativi: di quanti mali sono essi la causa: rimproveri che saranno loro fatti del gioroo delle vendette: Vinta: 1s. 56, 10, 11. Genema: 2, 8. Poroto: Gerem. 5, 31: 6, 13, 14: 8, 10. Giudei: Gerem. 10, 21: 12, 10. Giudei: Gerem. 14, 14 a 17.

PASTORI: Geremis, capo 23. Minacce contro i passori che dispergono e lacerano il gregge. Dio promette che farà tornare gli avansi al loro luogo, e darà dei pastori, e il Germe giusto di Davidde, sotto del quale sarà felicità grande.

Il capo precedente trovasi all'articolo Senecia:

V m pastoribus, qui disperdunt et dilacerant gregom pascum men, dieit Domious. Paorer: Esceh. 13, 3: 14, 9. Infr. Pasrona: Esceh. 34, 2. 2. Ideò harc dieit Domious Dens Israël ad pasiores, qui pascunt populum meum: vos dispersistis gregom meum, et ejecistis eos, et don visitustis cos: eccè ego visitaho super vos malitiam studierum vestoroum, sil Domious.

3. Et ego congregabo reliquias gregis mei de

omnibus terris, ad quas ejecero eos illúc: et convertam eos ad rura sua: et crescent et multiplicabuptur.

- 4. Et suscitabo super eos pastores, et pascent eos: non formidabunt ultra, et non pavebunt: et nullus queretur ex numero, dicit Dominus. Poroco: Gerem. 3, 15.
- 5. Eccè dies veniunt, dicit Dominus: et suscitabo David germen justum: et regnabit rex, et sapiess erit: et faciet judicium et justitiam in terra. Isana: 4, 2. Dio: 1s. 40, 11. Ciso: 1s. 45, 8. Gerrania: 33, 14. Infr. Pasronai: Escela. 34, 33. Daniette: 1, 32. Glovarii: 1, 45.
- In diebus illis salvabitur Juda, et Israël habitabit confidenter: et hoc est nomen, quod vocabunt eum, Dominus justus noster. Mosi: Dout. 33, 28.
- 7. Propter boc eccè dies veniunt, dicit Dominus, et non dicent ultrà: vivit Dominus, qui eduxit filios Israel de terrà Ægypti: Porolo: Gerem. 16, 14, 15.
- 8. sed, vivit Dominus, qui eduxit et adduxit semen domùs Israel de terrà aquilonis, et de cunctis terris, ad quas ejeceram eos illùc: et labitabunt in terrà suà. Poroco: Gerem. 16, 14.

Predice l'ignominia eterna ai falsi profeti che ingannano il popolo, ed a quelli che si burlano delle profezie.

- 9. Ad prophetas: contritum est cor meum in medio mei, contremuerunt omnia ossa mea: factus sum quasi vir ebrius, et quasi bomo madidus à vino à facie Domini, et à facie verborum sanctorum ejus:
- 10. quin adulteris repleta est terra: quin à facie maledictionis luxit terra, arefecta sunt arva deserti: factus est cursus eorum malus, et fortitudo eorum dissimilis.
- 11. Prophete menque et sacerdos polluti sunt: et in domo meà inveni malnus corum, sit Dominus.
- 12. Ideireò via eorum erit quasi lubricum in teuebris : impellentar enim , et corruent in eâ : afferam enim super eos mala, annum visitationis eorum, ait Dominus:
- 13. et in prophetis Samariæ vidi fetuitatem: prophetabant in Baal, et decipiebant populum meum Israël.
- 16. Et in prophetis Jerusalem vidi similitudi nem adulterantium, et iter mendacii: et confortaverunt manus pessimorum, ut non converteretor unsquisque à malitid sud: facti sunt mihi omnes ut Sodoma, et habitatores ejus quasi Gomorrha.

- 15. Proptereà hanc dicit Dominus exercituum ad prophetas: eccè ego cibabo eos absinthio, et potabo eos felle; à prophetis enim Jerusalem egressa est pollutio super omnem terràm. Popolo: Gerem. 0. 15.
- 16. Hæc dicit Dominus exercituum: nolite audire verba prophetarum, qui prophetatu vobis, et decipiunt vos: visionem cordis sui loquuntur, non de ore Domini. Gerema: 27, 9: 29, 8.
- 17. Dicunt his, qui hlasphement me: loculus est Dominus: pax erit vobis; et omui, qui ambulat in pravitate cordis sui, dixerunt: uon veniet super vos malum. Porono:. Gerem. 5, 12-Gioda: Gerem. 14, 13.
- 18. Quis enim affuit in consilio Domini, et vidit et audivit sermonem ejus: quis consideravit verbum illius et audivit?
- 19. Eccè turbo Dominica indignationis egredietur, et tempestas erumpens super caput impiorum veniet. Schaytrů: Gerem. 30, 14.
- 20. Non revertetur furor Domini usqué dùm faciat, et usqué dùn compleat cogitationem cordis sui : in uovissimis diebus intelligetis consilium ejus.
- 21. Nou mittebam prophetas, et ipsi currebant: non loquebar ad eos, et ipsi prophetabant. Grandi: 27, 15: 29, 9.
- 22. Si stetissent in consilio meo, et nota fecissent verba mea populo meo, avertissem utiquè eos à vià suà malà, et à cogitationibus suis pessimis.
- Per la continuazione, vedi Pananole: Gerem. 23, 23 e seg.

Pastoni: Exechiele, capo 34. Il Signore libererà le sue pecorelle dalle mani di que pastori, i quali, negletto il gregge, non cercano se non il loro interesse.

Il capo precedente trovasi all'articolo Ezzoneza:
cap. 33.

- Et factum est verbum Domini ad nie, dicens: 2. Fili hominis, propheta de pastoribus Israelipropheta, et dices pastoribus: hac dicit Dominus Deus: væ pastoribus Israel, qui pascebant semetipsos: nonne greges à pastoribus pascuntur? 3.02. Pasrona: Gerem. 23.
- 3. Luc comedebatis, et lanis operiebamini, et quod crassum erat occidebatis; gragem autem meum non pascebatis.
- 4. Quod infirmum fuit non consolidastis, et quod ægrotum non sanastis, quod confractum est non alligastis, et quod abjectum est non reduxi-

426

stis, et quod perierat non quesistis: sed cum austeritate imperabatis eis, et cum potentià.

- 5. Et disperse sunt oves meæ, eð quod non esset pastor: et factæ sont in devorationem omnium bestiarnm agri, et dispersæ sunt.
- 6. Erraverunt greges mei in cunetis montibus, et in universo colle excelso: et super omnem faciens terræ dispersi sant greges mei, et non erat qui requireret, non erat, inquam, qui requireret.
- 7. Propteres, pastores, audite verbum Dominis. 8. Vivo ego, dicit Dominus, Deus: quia pro equòd facti sunt greges mei in rapinam, et oves meæ in devorationem omnium bestiarum agri, eò quòd non esset pastor: neque enim.
- agri, eò quòd non esset pastor: neque enim quesierunt pastores mei gregem meom, sed pascebunt pastores semetipsos, et greges meos non pascebant: 9. propteres, pastores, audite verbum Domini:
- 10. hæc dicit Dominus Deus: eccè ego ipse super pestores requiram gregem meum de manu eorum, et cessare faciam eos ut ultrà non pescant gregem, nec pascant ampliùs pestores semetipsos: et liberabo gregem meum de ore eorum, et uon

erit ultrà eis in escam.

Promessa di un pastore, il quale riunirà le sue pecorelle, e le condurrà a' paseoli di salute.

- 11. Quia hæc dicit Dominus Deus: eccè ego ipse requiram oves meas, et visitabo eas,
- 12. sicut visitat pastor gregem suum in die, quandò fuerit in medio ovium suarum dissipatarum: sic visitabo oves mess; et liberabo eas de omnibus locis, in quibus dispersæ fuerant in die nubis et caliginis. Sup. Pastoat: Gio. 10, 7, 9, 11, 13 a 16.
- 13. Et educam eas de populis, et congregabo eas de terris, et inducam eas in terrain suam : et pascam eas in montibus Israel, in rivis, et in cunciis sédibus terra.
- 14. In pascuis aberrinis pascum ens, et in montibus excelsis Israel erunt pascua carum: ibi requiescent in herbis virentibus, et in pascuis pinguibus pascentor super montes Israel. Gasù Casso : Marc. 6, 39.
- 15. Ego pascam oves meas, et ego eas accubare faciam, dicit Dominus Deus. Minacoli: Matt. 14, 13 a 21.
- 16. Quod perierat requiram, et quod abjectum erat reducam, et quod confractam fuerat alligabo, et quod infirmum fuerat consolidabo, et quod pingue et forte custodiam: et pascam illas

in judicio. Genusaremme: Luc. 19, 10. G10. Bat-

- Iddio, dopo di aver punito i pastori, farà giudizio tra pecore e pecore, tra arieti e montoni. Punirà i ricchi per il disprezzo che hanno avuto de poveri. Profezie di Gesti Cristo, l'unico Pastore.
- 17. Vos autem greges mei , bæc dicit Dominus Deus: eccè ego judico inter pecus et pecus, arietum et bircorom.
- 18. Nonne satis vobis erat pascua bona depasci? Lisuper et reliquias pascuarum vestrarum conculcatis pedibus vestris: et cum purissimam aquam biberetis, reliquam pedibus vestris turbabatis.
- 19. et oves mez his, que conculcate pedibus vestris fuerant, pascehentur: et que pedes vestri turbaverant, hec bibebant.
- 20. Proptereà hæc dicit Dominus Deus ad vos: eccè ego ipse judico inter pecus pingue et macilentum.
- 21. Pro eo quòd lateribus et humeris impinguebatis, et cornibus vestris ventilabatis omnia infirma pecora, donec dispergerentur foràs:
- 22. salvabo gregem meum, et non erit ultrà in rapinam, et judicabo inter pecus et pecus.
- 23. ET SUSCITABO SUPER RAS PASTOREM UNUM QUI pascat eas, servam meum David: ipse pascet eas, et ipse erit eis in pastorem. Dio: It. 40, 11. OSEA: 3, 5. GIOVANNI: 1, 45. PASTORE: Gio. 10, 11. 16.
- 24. Ego autem Dominus ero eis in Deum: et servus meus David princeps in medio eorum: ego Dominus locutus sum.
- Iddio farà alleanza di pace colle sue pecorelle, e sterminerà dalla terra le fiere crudeli, loro nemiche; le ricolmerà di benedizioni, ed esse riposeranno tranquillamente senza verun timore.
- a5. Et faciam cum eis pactum pacis, et cessare faciam besties pessimas de terra: et qui habitant in deserto, securi dormient in saltibus.
- 26. Et ponem eos io circuitu collis mei benedictionem; et deducam imbrem in tempore suo: pluvim benedictionis erunt.
- 27. Et dabit lignum agri fructum suum, et terra dabit germen suum; et erunt in terra sua absque timore: et scient quia ego Dominus, cum contrivero catenas jugi corum, et eruero eos de manu imperautium sibi.
  - 28. Et non erunt ultrà in rapinam in gentibus

neque bestiæ terræ devorabunt eos; sed habitabunt confidenter absque ullo terrore.

- 29. Et suscitabo eis germen nominatum: et non erunt ultrà imminati fame in terrà, neque portabant ultrà opprobrium gentium.
- 30. Et scient quis ego Dominus Deus eorum cum eis, et ipsi populus meus domus Israël: ait Dominus Deus.
- 31. Vos autem greges mei, greges pascuæ meæ, homines estis: et ego Dominus Deus vester, dicit Dominus Deus. Vedi Sup. Pasvoni: Gio. 10, 11.

  Per la continuazione. vedi Incuss: Esech.

cap. 35.

La collera di Dio scoppia sui pastori cattivi: Genrama: 27, 15, 16. Lamentazioni: Gerem. 2, 14. Sonavità: Zacc. 10, 3. Vedi anche Paoreti falsi.

Passon: Zaccativ, cupo 11. Cedri caduti. Pecore da macello: il Signore avrà cura di pascolarle. Il pastore d'Israele spezza le due verghe, chiamata l'una la Speciosa, l'altra la Funicella.

Il capo precedente trovasi all'articolo Scπανιτύ: Zacc. cap. 10.

Aperi, Libane, portes tues, et comedet ignis cedros tues.

- Ulula abies, quia cecidit cedrus, quoniam magnifici vastati sunt: ululate, quercus Basan, quoniam succisus est saltus munitos.
- Vox ululatùs pasterum, quia vastata est maguificentia eorum: vox rugitùs leonum queniam vastata est superbia Jordanis.
- 4. Hec dicit Dominus Deus meus: pasce pecora occisionis,
- 5. que qui possederant, occidebant, et non dolebant, et vendebant en , dicentes: henedictus Dominus, divites facti sumus: et pastores corum non parcebant eis.
- 6. Et ego non parcam ultrà super habitantes terram, dicit Dominus: eccè ego tradam hominues, udunquemque in manu proximi sui, et in manu regis sui: et concident terram, et non eruam de manu ecrum.
- 7. Et pascam pecus occisionis propter hoc, ô papperes gregis. Et assumpai mihi duas virgas; unam vocavi Decorem, et alteram vocavi Funiculam; et pavi gregem.

Iddio fa morire tre pastori che avevano oppresso il suo popolo. Mercede dei trenta denari d'ar-

- gento gettati ad uno statuario. Gregge dato in preda di uno stolto pastore.
- 8. Et succidi tres pastores in mense uno, et contracta est anima mea in eis: siquidem et anima eorum variavit in me.
- g. Et dixi: non pescam vos: quod moritur, moristur, et quod succiditur, succidatur: et reliqui devorent unusquisque cornem proximi sui. Poroco: Gcrem. 15, 2.
- 10. Et tuli virgam meam, quæ vocabatur Decus, et abscidi eam, ut irritum facerem fædus meum, quod percussi cum omnibus populis.
- 11. Et in irritum deductum est in die illå: et cognoverunt sic pauperes gregis, qui custodiunt mihi, quis verbum Domini est.
- 12. Ét dixi ad eos: si bonom est in oculis vestris, afferte mercedem meam: et si non, quiescite. Et appenderunt mercedem meam trigints argenteos. Passione: Matt. 24, 9.
- 13. Et dixit Dominus ad me : projice illud ad statusrium, decorum pretium, quo appreciatus sum eb eis. Et tuli triginta argenteos, et projeci illos in domum Domini ad statusrium.
- Et præcidi virgam nesam secundam, quæ appellabatur Funiculus, ut dissolverem germanitatem inter Judam et Israël.
- 15. Et dixit Dominus ad me: adhuc sume tibi
- 16. quis eccè ego suscitabo pastorem in terrà, quis derelicta non visitabit, dispersum non quaret, et contritum non sanabit, et id quod stat non enutriet, et carnes pinguium comedet, et ungulas eorum dissolvet.
- 17. O pastor, et idolum, derelinquens gregend gladius super brachium ejus, et super oculum dextrum ejus, brachium ejus ariditate siccabitur, et oculus dexter ejus temebrescens obscurshiur.
- Per la continuazione, vedi Genusalemme: Zacc. cap. 12.

Gesù Gristo dice che i Pastori cattivi sono ciechi, guide di ciechi: Scandal: Matt. 15, 14. Dottoni: Matt. 25, 25 esg. Nedi sopra Pastona: Gio: 10, 1, 12. I pastori cuttivi cercano a preferenza il loro vantuggio, trascurando il gregge: Viardi: 18. 56, 11. Sup. Pastoni: Esch. 34, 7, 1, 80. E più sopra Pastone: Gio. 10, 13. Tro: Epist. 1, 10, 11. Essi medesimi provocano la loro perdita: Sup. Pastoni: Gerem. 23, 1, 2. Scinavitù: Gerem. 25, 34 a 36: Zacc. 10, 3. Vedi Ministra.

PATIMENTI di Giobbe: sono essi senza misura: egli teme di perdere la pazieuza, e preferisce la morte: Giorba: cap. 6. I suoi pati-

428

menti ridondano di circostanze che accompagnarono la passione di Gesù Cristo: Giobbe: cap. 16, e cap. 19, vers. 8 a 10.

PATIMENTI: Salmo 87. Orazione di un uomo afflitto abbandonato dagli amici e dai prossimi. Immagine di Gesù Cristo perseguitato da' suoi nemici.

Il salmo precedente trovasi all'articolo Criesa: Salm. 86.

Domine Deus salutis mem, in die clamavi, et nocte coram te.

- 2. Intret in conspectu tuo oratio mea: inclina aurem tuam ad precem meam:
- 3. quia repleta est malis anima mea, et vita mea infergo appropinguavit.
- 4. Æstimatus sum cum descendentibus in lacum: factus sum sicut homo sine adjutorio, inter mortnes liber
- 5. Sicut vulnerati dormientes in sepulchris, quorum non es memor ampliùs: et ipsi de manu tuå repulsi sunt.
- 6. Posuerunt me in lacu inferiori : in tenebrosis, et in umbra mortis,
- 7. Super me confirmatus est furor tuus : et omnes fluctus toos induxisti soper me.
- 8. Longè fecisti notos meos à me : posuerunt me abominationem sihi.
- 9. Traditus sum, et non egrediebar: oculi mei languerunt præ inopia.
- 10. Clamavi ad te. Domine, totă die: expandi ad te manus meas.
- 11. Numquld mortuis facies mirabilia: aut medici suscitabunt, et confitebuntur tibi?
- 12. Numquid parrabit aliquis in sepulchro misericordism tuam, et veritatem tuam in perditione? 13. Numquid cognoscentur in tenebris mirabi-
- lia tna, et justitia tua in terra obliviouis? 14. Et ego ad te, Domine, clamavi : et mané
- oratio mea præveniet te. 15. Ut quid, Domine, repellis orationem meam,
- avertis faciem tuam à me? 16. Pauper sum ego, et in laboribus à juventute meà: exaltatus autem, bumiliatus sum, et
- conturbatus. 17. In me transierunt iræ tuæ: et terrores tui
- conturbayerunt me. 18. Circumdederunt me sicut aqua totă die :
- circumdederunt me simul. 19. Elongasti à me amicum, et proximum et notos meos a miseriá.
  - Per la continuazione, vedi Promesse: Salm. 88.

Vantaggio dei patimenti : Pazienza : Eccli. 2 . 1 a 5, loro utilità : Damasco : Is. 17, 7, 8. I patimenti che si soffrono per la causa di Gesù Cristo, devono riempire l'anima di gioja e consolazione : Apostoli: Att. 5, 40 a 42. Sesmons : Matt. 5, 10. Gesù Cristo, il quale soffri per la nostra salvezza, ci diede l'esempio dell'obbedienza a Dio : EBREI : Epist. 5, 7 a Q. Aver vergogne dei patimenti sofferti per qualche delitto: PIETRO : 1 Epist. 4 , 14 a 16. Patimenti coronati di gloria : Apocalissa : 7, 13 a 17. Altri passi della Sacra Scrittura sul vantaggio e sul merito dei patimenti : GIUDITTA : 8, 21. SPERANZA: Salm. 33, 18, 19. GIUSTI: Sap. 3, 5. Popolo: Gerem. 5, 3. Castigasti me, et eruditus sum. Vedi Scoin-VITÙ: Gerem. 31, 18. ISBAELE: Os. 6, 1. ANTIOCO: 2 Macc. 6, 2. Apostoli: Gio. 13, 16. Sermone: Gio. 16, 33. ROMANI: Epist. 8, 18. CORINTJ: 1 Epist. 11, 32: 2 Epist. 7, 4. GALATI: Epist. 6. 14. TIMOTEO: 2 Epist. 3. 12. APOCALISSE: 3. Q. Vedi AFFLIZIONI.

PATRIA : Mathathia, Giuda Maccabeo, Gionata e Simone sono modelli d'amore, di zelo e di coraggio per la salvezza della loro patria. Vedansi eli articoli particolari a ciascun d'essi.

PATRIARCHI: sotto questa denominazione sono compresi tutti i santi personaggi che vissero da Adamo fino a Mosè, ed ai quali Iddio ha particolarmente fatta conoscere la sua volontà. Meraviglie che la sapienza operò per loro mezzo : SAPIENZA: cap. 10 e cap. 11.

PATRIARCHI : Ecclesiastico, capo 44. L'autore del Libro dell'Ecclesiastico, in questo capo e nei seguenti, fa l'elogio degli antichi patriarchi e de loro discendenti in generale ; non che de santi re che hanno zovernato il popolo di Dio. Il capo precedente trovasi all'articolo Dio: Eccli. cap. 43.

Laudemus viros gloriosos et parentes nostros in generatione suå.

- 2. Multem glorism fecit Dominus megnificentià suá à seculo.
- 3. Dominantes in potestatibus suis, homines magni virtute, et prudentià suà præditi, nuntiantes in prophetis dignitatem prophetarum,
- 4. et imperantes in præsenti populo, et virtute prudentiæ populis sanctissima verba,
- 5. in peritià sua requirentes modos musicos. et narrantes carmina Scripturarum.
- 6. Homines divites in virtute, pulchritudinis studium babentes : pacificantes in domibus suis.
  - 7. Omnes isti in generationibus gentis sum

gloriam adepti sunt, et in diebus suis habentur in laudibu.

in laudibu:.
8. Qui de illis nati sunt, reliquerunt nomen

parrandi landes corum :

g. et sunt quorum non est memoria: perierunt quasi qui non faerint: et nati sunt, quasi non nati, et filii ipsorum com ipsis.

10. Sed illi viri misericordiæ sunt, quorum pietates non defuerunt:

11. cum semine eorum permanent bona.

12. Hæreditas sancta nepotes eorum, et in testamentis stetit semen eorum :

13. et filii eorum propter illos usque in meternum manent: semen eorum et gloria eorum non derelinquetur.

14. Corpora ipsorum in pace sepulta sunt, et nomen eorum vivit in generationem et genera-

15. Sapientiam ipsornm narrent populi, et laudem eorum nuntiet Ecclesia.

Sono celebrati, in particolare, Honoch, Noè, Abrahamo, cui furon fatte le promesse, Isacco e Giacobbe.

16. Henoch placuit Deo, et translatus est in paradisum, ut det gentibus pomiteutiam. Adamo: Gen. 5, 21 a 24.

17. Noë inventus est perfectus, justus, et in tempore iracundiæ factus est reconciliatio. *Ibid.* vers. 29. Nok: Gen. 6, 9.

18. Ideò dimissum est reliquum terræ, cùm factum est diluvium. Ріство ; 2 Epist. 2, 5.

19. Testamenta secoli posita sunt apud illum, ne deleri possit diluvio omnis caro. Noè: Gen. 6, 14. Anca: Gen. 7, 1. Noè: Gen. 7, 21. Esan: Epist. 11, 7.

20. Abraham magnus pater multitudinis gentium, et non est inventus similis illi in gloris: qui conservavit legem Excelsi, et fuit in testamento cum illo. Come nel seguente versetto.

21. In carne ejus stare fecit testamentum, et in tentatione inventus est fidelis. Abramo: Gen. 12, 2: 15, 5: 17, 4, 10. GALATI: Epist. 3, 6. Abrahamo: Gen. 22, 12.

22. Ideò jejurando dedit illi gloriam in gente sua, crescere illum quasi terræ cumulum, Abramo: Gen. 17, 6.

23. et ut stellas exaltare semen ejus, et hæreditare illos à mari usquè ad mare, et à flumine usquè ad terminos terræ. Abramo: Gen. 13, 14 a 16: 15, 5. Vedi Terra.

· 24. Et in Issue eodem modo fecit propter Abraham patrem ejus. 25. Benedictionem omnium gentium dedit illi Dominus, et testementum confirmavit super caput Jecob.

26. Agnovit eum in benedictionibus suis, et dedit illi hæreditatem, et divisit illi partem in tribubus duodecim.

27. Et conservavit illi homines misericordiæ, invenientes gratiam in oculis omnis carnis.

Patriarchi: Ecclesiastico, capo 45. Elogio di Mosè e di Aronne.

Dilectus Deo et hominibus Moyses: cujus memoria in benedictione est. Mosk: Esod. 11. 3.

2. Similem illum fecit in gloria sanctorum, et magnificavit eum in timore mimicorum, et in verbis suis monstra placavit.

3. Glorificavit illum in conspectu regum, et jussit illi coram populo suo, et ostendit illi gloriam suam, Dio: Esod. 3, 6, 10. Manna: Esod. 16, 10.

4. In fide et lenitste ipsius sanctum fecit illum, et elegit eum ex omni carne. Sephora: Num. 12, 3, 9. Edre: Epist. 3, 2, 5.

5. Audivit enim eum, et vocem ipsius, et induxit illum in nubem. Mosh: Esod. cap. 19.

6. Et dedit illi coram præcepta, et legem vitæ et disciplinæ, docere Jacob testamentum suum, et judicia sua Israël.

7. Excelsum fecit Aaron fratrem ejus, et similem sibi de tribu Levi. Mosk: Esod. 2, 1. Dio: Esod. 4, 14 a 16.

Il sacerdozio assicurato ad Aronne ed a'suoi figli: descrizione delle vesti sacerdotali.

8. Statuit ei testsmentum æternum, et dedit ills sacredoium genis: et beatificavit illum in glorià. Vesti: Esod. 28, 1. Aronne: Lev. cap. 8. cap. 9. Vedi Aronne.

 Et circumcinxit eum zoná gloriæ, et induit eum stolam gloriæ, et coronavit eum in vasis virtutis.

"10. Circumpedes, et femoralia, et humerale posuit ei, et cinxit illum tintinnabulis aureis plurimis in gyro,

11. dare soultum in incessu suo, auditum facere sonitum in templo, iu memoriam filiis gentis suæ. Vesti: Esod. 28, 33 a 35.

12. Stolam sanctam, auro, et hyacintho, et purpurà, opus textile, virt sapientis, judicio et veritate præditi:

13. torto cocco opus artificis, gemmis pretiosis figuratis in ligatură aureis, et opere lapidarii

sculptis, in memorium secundum numerum trihuum Israul. 14. Corons aurea super mitram ejus expressa

- signo sanctitatis, et gloria honoris: opus virtutis, et desideria oculorum ornata.
- 15. Sic pulchra ante ipsum non fuerant talia usque ad originem.
- 16. Non est indutus illà alienigens aliquis, sed tentum filii ipsius soli, et nepotes cjus per omne tempus
- 17. Sacrificia ipsius consumpta sunt igne quotidie.
- 18. Complevit Moyses manus ejus, et unxit illum oleo sencto. Tabernacolo: Lev. 8, 12.
- 19. Factum est illi in testamentum æteruum, et semini ejns sieut dies cœli, fungi sacerdotio, et habere laudem, et glorificare populum saum in nomine eius.
- 20. Ipsum elegit ab omni vivente offerre sacrificium Deum, incensum et bonum odorem, in memoriam placare pro populo suo:
- 21. et dedit illi in præceptis suis potestatem, in testamentis judiciorum, docere Jacob testimonia, et in lege sua lucen dare Israël.

Ribellione e castigo di Core, Dathan ed Abiron-Lodi di Phinees e di Davidde.

- 22. Quis contra illum steterunt alieni, et propter invidiam circumdederunt illum homines in deserto, qui erant cum Dathan et Abiron, et congregatio Core in iracundià. Cons: Num. 16, 1 a 3.
- 23. Vidit Dominus Deus, et non placuit illi, et consumpti sunt in Impetu irecundise.
- 24. Fecit illis monstra, et consumpsit illos in
- flammå ignis. 25. Et addidit Aaron glorism, et dedit illi bæ-
- reditatem, et primities frugum terræ divisit illi. 36. Panem ipsis in primis paravit in satietatem: nam et sacrificia Domini edent, quæ dedit illi et semini ejns.
- 27. Cæterùm in terrà geutes non hæreditabit, et pars non est illi in gente: ipse est enim pars ejus et hæreditas.
- 28. Phinees filius Eleazari tertius in gloria est, imitando eum in timore Domini. Isaatari: Num. 25, 7: Salm. 105, 30. Matratma: 1 Macc. 2, 26, 54.
- 29. Et stare in reverentia gentis: in bonitate et alacritate anime sue placuit Deo pro Israël.
- 30. Ideò statuit illi testamentum pacis, principem sanctorum et gentis sum, ut sit illi et semini ejus sacerdotii dignitas in meternum.

3). Et testamentum David regi fiiio Jesse de tribu Juda, hæreditas ipsi et semini ejus, ut daret sapientiam in cor nostrum judicare geutem suam in justiti\u00e0, ne abolereatur bous ipsorum, et gloriam ipsorum in gentem corum æternam fecit.

Patriarchi: Ecclesiastico, capo 46. Elogio di Giosuè e di Caleb.

Fortis in bello Jesus Nave, successor Moys, in prophetis, qui fuit magnus secundum nomen suum,

- 2. meximus in salutem electorum Dei, expuguare insurgentes hostes, ut consequeretur hæreditatem Israel.
- 3. Quam glorism adeptus est in tollendo ma-
- nus suas, et jactando contra civitates rhomphæss.

  4. Quis ante illum sic restitit? nam hostes ipse
  Dominus perduxit.
- 5. An non in iracundià ejus impeditus est sol, et una dies facta est quasi duo? Adorisadora: Gios. 10, 13, 14.
- Iovocavit Altissimum potentem iu eppugnando inimicos undique, et audivit illum magnus et sauctus Deus in saxis grandinis virtutis valde fortis.
- 7. Impetum fecit contrà gentem hostilem, et in descensu perdidit contrarios,
- 8. ut cognoscent gentes potentiam ejus, quia contrà Deum pugnare uon est facile. Et secutus est à tergo potentis:
- 9. et in diebus Moysi misericordiam fecit ipse, et Caleb filius Jephone, stare contra hostem, et prohibere gentem à peccatis, et perfringere murmur malitire. Giosož: Num. 14, 6.
- to. Et ipsi duo constituti, à periculo liberati sunt à numero sexcentorum millium peditum, inducere illos in hereditatem, in terram, quæ manat lec et mel. Vedi Taraa.
- 11. Et dedit Dominus ipsi Caleb fortitudinem, et usquè in seuectutem permanait illi virtus, ut ascenderet in excelsum terræ locum, et semen ipsius obtinuit hærodisetem:
- 12. ut viderent omnes filii Israël, quis bonum est obsequi sancto Deo.

Elogio dei Giudici in generale, e di Samuele in particolare.

- 13. Et Judices singuli suo nomine, quorum non est corruptum cor: qui non aversi sunt à Domino,
- 14. ut sit memoria illorum in benedictione, et ossa corum pullulent de loco suo,

- et nomen corum permaneat in atternum, permanens ad filios illorum, sanctorum virorum gloria.
- 16. Dilectus à Domino Deo suo Samuel propheta Domini renovavit imperium, et unxit principes in geute suà.
- 17. In lege Domini congregationem judicavit, et vidit Deus Jacob, et in fide sua probatus est prophets.
- 18. Et cognitus est în verbis suis fidelis, quia vidit Deum Incis.
- 19. et invocavit Dominnm omnipotentem, in oppugnando hostes circumstantes undique, in oblatione agni inviolati.
- oblatione agni inviolati.

  20. Et intonuit de cœlo Dominus, et in sonitu
  magno auditam fecit vocem suam.
- 21. et contrivit principes Tyriorum, et omnes duces Philisthiim : Samuele : 1 Re 7, 8 a 10.
- 22. et ante tempus finis vitæ suæ et sæculi, testimonium præbuit in conspectu Domini, et Christi: et pecunias et usqué ad calceamenta ab omni carne non accepit, et non accusavit illum homo.
  SAMUELE: 1 Re 12, 3.
- 23. Et post boe dormivit, et notum fecit regi, et ostendit illi finem vitæ suæ, et exaltavit vocem suam de terrà in prophetià delere impietatem gentis.

PATRIARCHI: Ecclesiastico, capo 47. Elogio di Nathan e di Davidde.

Post bee surrexit Nathan prophets in diebus David.

- 2. Et quasi adeps separatus à carne, sic David à filiis Israël. Dayidds: 2 Re 12, 1. Golia: 1 Re 17, 34.
- Cùm leonibus lusit quasi eum agais : et in ursis similiter fecit sicut in agais ovium, in juventute suà.
- 4. Numquid non occidit glgantem, et abstulit opprobrium de gente? Golla: 1 Re 17, 49.
- 5. In tollendo manum, saxo fundæ dejecit exul-
- Nam invocavit Dominum omnipotentem, et dedit in dexterà ejus tollere hominem fortem in bello, et exaltare cornu gentis sum. Circo: Gio. 9, 31.
- 7. Sic in decem millibus glorificavit eum, et laudavit eum in benedictionibus Domini, in offerendo illi coronam gloriæ. Daymas: 1 Re 18, 7.
- 8. Contrivit euim inimicos undique, et extirpavit Philisthiim contrarios usque in hodiernum diem: contrivit cornu ipsorum usque in miernum.

- 9. In omni opere dedit confessionem Sancto, et Excelso in verbo gloriw.
- 10. De omni corde suo laudavit Dominum, et dilexit Deum, qui feeit illum: et dedit illi contra inimicos potentiam:
- 11. et sture feeit cantores contrà altare, et in sono eorum dulces fecit modos.
- 12. Et dedit in celebrationibus decus, et ornavit tempora usqué ad consummationem vita , ut laudarent no-nen sanctum Domini, et amplificarent mané Dei sanctitatem.
- 13. Dominus pargavit peccata ipsius, et exaltavit in suernum cornu ejus: et dedit illi testamentum regni, et sedem glorim in Israël. Da-VIDDR: 2 Re 12, 13. LUCA: 1, 60.

Elogio dei primi anni del regno di Salomone: ignominiosa vecchiezza di questo principe. Imprudenza di Itoboamo. Empietà di Jeroboamo.

- 14. Post ipsum surrexit filius sensatus, et propter illum dejecit omnem potentium inimicorum.
- 15. Salomon imperavit in diebus pacis, cui subjecit Deus omnes hostes, ut conderet domum in nomine suo, et parret sanctitatem in sempiternum; quemadmod\u00fac eruditus es in juventute tu\u00e4, Salomone: 3 Re 3, 1.
- 16. et impletus es, quasi flumen sapientià , et terram retexit anima tua. Salomone: 3 Re 4, 31.
- 17. Et replesti in comparationibus anigmata: ad insulas longè divulgatum est nomen tuum, et dilectus es in pace tuà.
- 18. In cantilenis, et proverbiis, et comparationibus, et interpretationibus, miratæ sunt terræ.
- 19. Et in nomine Domini Dei, cui est cognomen. Deus Israël.
- 20. Collegisti quasi aurichalcum aurum, et plumbum complesti argentom. Salomone: 3 Re 10, 27.
  - 24. Et inclinasti femora tua mulieribus: potestatem habuisti in corpore tuo, Salomore: 3 Re 12, 1 = 4.
  - 22. dedisti maculum in glorià tuà, et profanasti semen tuum inducere iracundiana ad liberos tuos, et incitari stultitiam tuam,
  - 23. ut faceres imperium bipartitum, et ex Ephraim imperare imperium durum. Roboamo: 3 Re 12, 16.
  - 24. Deus autem non derelinquet misericordism suam, et non corrumpet nec delebit opera sua, neque perdet à sirpe nepotes electi sui: et semen ejus, qui diligit Dominum, non corrumpet. TIMOTEO: 2 Epist. 2, 13.
  - 25. Dedit autem reliquum Jacob, et David de ipsă stirpe.

432

28, et imminutum à prudentià, Roboam, qui avertit gentem consilio suo:

20. et Jeroboam filium Nabat, qui peccare fecit Israel, et dedit vism peccandi Ephreim, et plurima redundaverunt peccata ipsorum. Rosoa-Mo: 3 Re 12, 28,

30. Valde averterunt illos à terrà sua. Vedi JEROBOAMO.

31. Et auxsivit omnes nequities, usque dum perveniret ad illos defensio, et ab omnibus peccatis liberavit eos.

Per la continuazione, vedi Elik: Eccli. cap. 48.

Grandezza ed effetti della fede de' Patriarchi: EBBEI: Epist. cap. 11.

PATTO: Iddio proibisce agli Israeliti di farne cogli shitanti della terra di Chanzan, che promise ai loro padri di dare in loro possesso: Leggi: Esod. 23, 32, 33. DECALOGO : Esod. 34, 15. GUERRA : Deut. 7, 2, 3. Assento: Deut. 20, 13. Essi sono puniti per avere contravvenuto a questa proibizione : GICDA : Giud. 1, 24, 27 e seg. Popoli : Giud. 5, 3, ACHAB: 3 Re 20, 34 a 42. JOSAPHAT: 2 Par. 19, 2. Dio fa patto cogli uomini: Abramo : Gen. 17, 4, 7. Mosk: Esod. 19, 5. DECALOGO: Deut. 5, 3, Schlavitù : Gerem. 31, 31, 33; e gli uomini lo fanno con Dio: MERAVIGUA: Gios. 24, 25 e seg. Asa: 2 Par. 15, 12. Joinda: 2 Par. 23, 16. ESDBA: Lib. 2, cap. 9, vers. 38, e tutto il capo 10. Vedi ALLEANZA : LEGA.

PATTO per iscritto fetto dagli Israeliti dopo il ritorao della schiavitù. Vedi Arro. Vedasi pure ALLEANZA : LEGA.

PAURA. Vedi SPAVENTO.

PAZIENZA, virtò colla quale si soffrono tranquillamente le contrarietà, gli affronti, le ingiustizie, le pene, i dolori, le privazioni, e generalmente tutto ciò che può essere in opposizione coi gusti e cogli appetiti dell'uomo. Pazienza di Tobia nelle sue afflizioni e motteggi de'suoi vicini: Tobia: cap. 2. Giobbe preferisce la morte alla perdita della pazienza: Giobbe: 6, 8 e seg. Suoi effetti contrari a quelli dell'impazienza: Uomo: Prov. 14, 29. Essa è preseribile al coraggio : Ibid. Prov. 16, 32. Suoi vantaggi: Ibid. Prov. 25, 15. SAPIENZA: Eccli. 1, 29.

PAZIENZA: Ecclesiastico, capo 2. Esortazione alla pazienza. Vantaggio dei patimenti. Felicità di que' che temono il Signore e che ripongono in sui tutta la loro confidenza.

Il capo precedente trovasi all'articolo Sapienza: capo 1.

 ${f F}_{
m ili}$  , accedens ad servitutem Dei , sta in justitià, et timore, et præpara animam tuam ad tentationem. Vedi Grsu Caisto: Matt. 4, 1. Timo-TEO: 2 Epist. 3, 12.

2. Deprime cor tuum, et sustine : inclina aurem tuam, et suscipe verba intellectus: et ne festines in tempore obductionis.

3. Sustine sustentationes Dei: conjungere Deo. et sustine, ut crescat in novissimo vita tua-

4. Omne, quod tibi applicitum fuerit accipe: et in dolore sustine, et in humilitate tuå patientiam habe :

5. quoniam in igne probatur aurum et argentum, homines verò receptibiles in camino humiliationis. Vedi Giusti: Sap. 3, 6.

6. Crede Deo, et recoperahit te: et dirige viam tuam, et spera in illum. Serva timorem illius, et in illo veterasce.

7. Metuentes Dominum sustinete misericordiam ejus; et non deflectatis ab illo ne cadatis.

8. Oni timetis Dominum, credite illi: et non evacuabitur merces vestra.

9. Qui timetis Dominum, sperate in illum: et in oblectationem veniet vobis misericordia.

10. Qui timetis Dominum, diligite illum, et illuminabuntur corda vestra.

11 Respicite filii nationes hominum: et scitote quia pullus speravit in Domino, et confusus est. Samaritana: Gio. 4, 50 a 51. Giacomo: Epist. 5. 8 a 11.

12. Quis enim permansit in mandatis eius, et derelictus est? Aut quis invocavit eam, et despexit illum? Vedi ORAZIONE: Salm. 30, 1.

13. Quoniam pius et misericors est Deus, et remittet in die tribulationis peccata: et protector est omnibus exquirentibus se in veritate.

Guai al cuore doppio: quai a quelli che non credono a Dio: guai a quelli che perdono la pazienza. Effetti del timore e dell'amore di Dio. Vantaggio di cadere nelle mani del Signore e nelle mani degli uomini.

14. Væ duplici corde, et labiis scelestis, et manibus malefacientibus, et peccatori terram ingredienti duabus viis. ACRAB: 3 Re 18, 21.

15. Væ dissolutis corde, qui non credunt Deo: et ideò non protegentur ab eo.

16. Væ his, qui perdiderunt sustinentiam, et

qui dereliquerunt vias rectas, et diverterunt in vias pravas.

- 17. Et quid fecient, com inspicere coeperit Do-
- 18. Qui timent Dominum, non erunt incredibiles verbo illius: et qui diligant illum conservatuat viam illius. Sennona: Gio. 14. 23.
- 19. Qui timent Dominum, inquirent que benè placita sunt ei : et qui diligunt eum, replebantur lege ipsius.
- 20. Qui timent Dominum, præparabunt corda sua, et in conspectu illius sanctificabunt animas
- 21. Qui timent Dominum, custodiunt mandata illius, et patientiam habebunt usquè ad inspectionem illius.
- 22. dicentes: si poenitentiam non egerimus, incidemus in manus Domini, et non in manus hominum. Wedl Ennut Epist. 10, 30 a 31.
- , 23. Secundum eulm magnitudinem ipsius, sic
- et misericordis illius cum ipso est.

Diversi effetti della pazienza e della dolcezza: DAVEDE: 1 Re 25, 25: 2 Re 16, 10 a 12. Uomo: Prov. 15, 1: 25, 15, PECCATORI: Salm. 36, 12. GIO. BATTISTA: Matt. 11, 20. Sorgente della nazienza: GALATI: Epist. 5, 22. Metterla in pratica : Ibid. Epist. 6, 1. Pazienza che deve avere un discepolo di Gesù Cristo: Sannona: Luc. 6. 29. Eresini : Epist, 4 . 1. 2. Colossesi : Epist. 3 . 12, 13. Tito: Epist. 3, 1, 2. Imitare la pazienza di Gesù Cristo per essere suoi figli : Enns: Epist. 12 . 1 a 11. Lo sperimento della fede produce la pazienza, e questa conduce alla perfezione: Gысомо: Epist. 1, 3, 4. Praticarla sull' esempio dei profeti, di Giobbe e di Gesù Cristo: Ibid. Boist. 5. 16 a 18. Ricompensa promessa a quelli che la mettono in pratica : Apocatissa : 3, 10 a 12. Esempi di pazienza, di rassegnazione nelle tribolazioni: incoraggiamento a seguirla: pazienza di Abrahamo che ubbidendo al comando di Dio, ricevute le promesse, abhandons la patria, e in compagois di Lot ve pellegrine nel paese di Chansan, indi fugge in Egitto per cagion della fame, ec.: Asna-Mo : Gen. cap. 12. Pazienza d' Isacco che si lascia immolare da suo padre, per obbedire ai comandi di Dio: ABRABAMO: Gen. 22. 1 a 10: di Giuseppe verso i suoi fratelli: egli li riceve con bontà , malgrado la loro cattiva condotta verso di lui: Giuseppe : Gen. 45, 1 a 5; di Mosè verso sua sorella e verso Aronne che mormorano contro di lui : Saptiona : Num: 12, 1, 3, 13 e seg.; dello stesso Mosè verso il popolo

T. II.

d'Israele : esti non cessa dal domandare grazia per lui , malerado le sue mormorazioni e false impulazioni: Coss: Num. 16. 41 a 46. Gedeone. colla sua dolcezza e pazienza, acquieta gli Ephraimiti , sollevati contro di lui : Genena: Giud. 8. 1 a 3. Sattle non vuole lasciare mettere a morte que'che l' avevano screditato : SAULEE: 1 Re 11, 12, 13. Più volte Davidde avrelibe potuto togliere la vita a Saulle che lo perseguitava: ma preferl aspettare con pazienza che fosse giudice il Signore tra lui ed il re d'Israele : Da-VIDOS : 1 Re 24, 1 e seg. : 26, 12. Altro esempio della pazienza di Davinna: a Re 15, 25 a 28: 16, 10 a 14. Pazienza di Miphiboset : Davipps : 2 Re 19, 24 a 30. Pazienza de Eliseo verso i nemici, mendati dal re di Siria per pigliarlo: Eutsto: A Re 6. 22. 23. Il consiello dato dai seniori di Sichem a Roboamo, era di usare dolcezza, ed avere pazienza per guadagnarai il favore e l'obbedienza del popolo: Імроств: '2 Par. 10 , 7. Pazienza di Tuna: 2, 13, 14; di Sara verso la sua serva : Tonia: 3 . a a 11 : di Giobbe all' annunzio che le sue sostanze sono intieramente rovinate, ed i suoi figli uccisi : Gros-BE: 1, 12 # 21. Rimprovera la moglie perchè lo bissima per la sua pazienza e rassegnazione: Ivi 2. q. 10. Effetti maravigliosi della pazienza: SAPIENZA: Prov. 3, 11, 12. Uomo: Prov. 14, 29: 15, 1 a 18: 16, 32: 19, 11: 20, 22: 25, 15. VA-NITA'; Eccl. 7, 9. LAMENTAZIONI: Gerem. 3, 26. MICHEA: 7. Q. ELBAZARO: 2 Macc. 6, 20. MARTIsto: 2 Macc. 7, 1 e seg. Pazienza raccomandata da Gesù Cristo : Sermone : Matt. 5, 39. Para-BOLE : Luc. 8 , 15. Rimprovera i suoi Apostoli perchè mencanti di pazienza : Apostoli: Luc. 9, 54; ne mostra loro i vantaggi: Genusalemma: Luc. 21, 19; essi la mettono in pratica : Apo-STOLI: Att. 5 . 40 . 41. ROMANI : Epista 2 . 7: 5. 3. 4: 8. 25: 12. 12. 10: 15. 4. COBINTS: 1 Epist. 6, 7: 13, 4, 7: 2 Epist. 6, 4: 12, 12. GALATI: Epist. 5, 22, 23. Eresini : Epist. 4, 1, 2. Filtr-PESI : Epist. 1 , 29. Colosses: Epist. 1 , 11 , 12: 3. 12. 13. TESSALONICES: 1 1 Epist. 5 , 14 , 15 : 3 Epist. 1, 4 a 7. Timorso: 1 Epist. 6, 11: 2 Epist. 2. 3. 12. 24. Tiro: Epist. 2. 2. EBRES : Epist. 6, 12: 10 , 36: 11, 24 , 25: 12 , 1. Giaсомо: Epist. 1, 3, 4:5, 7 a 11. Рівтво: 1 Epist. 1, 6, 7: 2, 19, 20: 3, 14, 17, 18: 4, 1, 2, 19: 2 Epist. 1, 6. APOCALISSE: 14, 12. La pazieuza pacifics il Signore: PROTEZIONE: Salm. 9, 19. Uomo: Prov. 20, 22. Apocaussa: 3, 10; rende l' nomo commendevole : Uomo : Prov. 16 . 32 : 19. 11. VANITA': Ecol. 7, 9. GERUSALEMME: Luc. 21, 19. Impatienza : sua punizione : Acqua: Num. 55

20, 4, 5. ISRAELITI: Num. 21, 5 a 7. GIOBE: 3, 3. Sup. PAZIENZA: Eccli. 2, 16. Yedi IMPAZIENZA.

PAZIENZA di Dio: vedi Longanimita' e Noè: Gen. 6, 3. DECALOGO: Esod. 34, 6, 7. Giosuk: Num. 14, 18. Essa deve essere per nol un motivo di far penitenza: Giunitta: 8, 14. Estensione della Danienza di Dio: PROTEZIONE: Salm. 7, 12. Con-VERSIONE: Salm. 85 , 4 , 14. LODI: Salm. 102, 8. Essa è una sorgente di colpe per i malvagi, ed una sorgente di confidenza per i buoni : VANITA': Eccl. 8, 11 a 13. SAPIENZA: 11, 17, 24. Dio: Sap. 15. 1. 2. Non abuserne: i suoi effetti seranno sempre più terribili : Riccunzzu: Eccli. 5, 4 e seg. Giunes : Is. 30 . 18. Dio: Is. 42 . 14. Jorge : 1 . 13. NINIVE : Gion. 4, 2. MICHEA : 7, 18, 19. NI-NIVE: Nah. 1, 3, 7. VIRTU: Matt. 18, 27. PARA-BOLE : Luc. 18, 7. Gl' impenitenti irritano la pazienza e la tolleranza di Dio, il guale li condannerà nel giorno del giudizio finale: ROMANI: Epist. 2, 3 a 6: 9, 22, 23: 15, 5. TESSALONICESI: 2 Epist. 3, 5. TIMOTEO: 1 Epist. 1, 16. PIETRO: 1 Epist. 3 , 20 : 2 Epist. 3 , 9. APOCALISSE : 1 ,= 9: 3, 10.

PAZZIA: essa fo prendere all'uomo una folsa strada: Uomo: Prov. 19, 3. Non palesare i propri interessi ai pazzi: Viatù: Eccli. 8, 20. Vedi Insensaro.

PECCATI: Levitico, capo 7. Rito dell' oblazione dell' ostia per lo delitto; e dell' ostia e della vittima pacifica. Anno 2516. Il capo precedente trovasi all'articolo Aronne:

Lev. cap. 6, vers. 19.

Hæc quoque lex hostiæ pro delicto, sancta senctorum est.

 Ideireò ubi immolabitur hotocaustum, mactabitur et victima pro delicto: sanguis ejus per gyrum altaris fundetur.

3. Offerent ex eà caudem et adipem qui operit vitalis :

4. duos renunculos, et pinguedinem que juxtà ilin est, reticulumque jecoris cum renunculis.

5. Et adolebit es sucerdos super altare : incensum est Domini pro delicto.

6. Omnis masculus de sacerdotali genere in loco sancto vescetur his carnibus, quia Sanctum sanctorum est-

7. Sieut pro peccato offertur liostia, ità et pro delicto: utriusque hostiæ lex una erit, ad sacerdotem, qui cam obtulerit, pertinebit.

8. Sacerdos qui offert holocausti victimam, habehit pellem ejus.

9. Et omne sacrificium similæ, quod coquitur

in clibano, et quidquid in craticulă, vel in sarlagine preparatur, ejus erit sacerdotis à quo offertur;

10. sive oleo conspersa, sive arida fuerint cunciis filiis Aaron mensura æqua per singulos dividetur.

Per la continuazione, vedi Ostiz: Lev. cap. 7.

I peccaii sono personali: Giustizia: Deut. 24, 16. Colui il quale disprezza i peccali piccoli, a poco a poco o e cominetterà di gravissimi: Viatù: Eccli. 19, 1. Correzioni e castighi dei peccati: Giogne: 4, 5: 15, 33. Isana: 5, 2. Giodne: 15, 33, 11. Ezecuia: 15, 37, 27. Aogro: 1, 9: 2, 4. Conret; 1: Epist. 15, 58. Galanti: Epist. 3, 3: 5, 7: 6, 9. Tessaloniessi: 1: Epist. 5, 19: 2 Epist. 3, 13. Essal: Epist. 6, 12. Afocalussa: 2, 5. Vedi Dellatiti.

PECCATO: disobbedienza fatta » Dio. overo trasgressione volontaria della statistica; si nontirale, sia positiva, di cicul Dio è egizalmente l'autore. Il peccato si accosa da su accierno: egli fa arrossire quegli il quale sa colerno: Cen. 3, 7 a 11. Il peccato è punito auche su queste terre: Ibid. vers. 1, 2 » 19. Grida vendetta a Dio: Cairo: Gen. 4, 10. Ananamo: Gen. 18, 20, 21. Sonoma: Gen. 19, 13, Modo di ottenere il perdono, nell'autora legge: Sacranori: Esod. 29, 14, 36. Altras: Eiod. 30, 10. Iddio scancella il peccato: Dicatoco: Esod. 34, 7, 9. Pedi Coura: Diarri.

PRECETO: Levitico, capo 4. Peccato d'ignoranza commesso dal sommo sacerdote: cerimonie prescritte, nell'anno 2514, nel sagrificio che devesi offrire per la purificazione di tale sorta di peccati.

Il capo precedente trevasi all'articolo Pacifiche:

Lev. cap. 3.

Locutusque est Dominus ad Moysen, dicens:
2. loquere filiis Israël: anima, quæ peccaverit
per ignorantiam, et de universis mandatis Domini, quæ præcepit ut non fierent, quippiam
fecerit:

. 3. si sacerdos, qui unclus est, peccaverit, delinquere faciens populum, offeret pro peccato suo vitulum immaculatum Domino:

4. et adducet illum ad ostium tabernaculi testimonii coram Domino: ponetque manum super caput ejus, et immolabit eum Domino.

5. Hauriet quoque de sanguine vituli, inferens illum in tabernaculum testimonii.

6. Cùmque intinxerit digitum in sanguine,

asperget eo septies coram Domino contrà velum sanctuarii.

- 7. Poretque de codem sanguine super cornus altaris thymiamatis gratissimi Domino, quod est in tabernaculo testimonii. Omnem autem reliquom sanguinem fundet in basim altaris holocausti in introitu tabernaculi.
- Et adipem vituli auferet pro peccato, tam eum, quia vitalia operit, quam omnia que intrinsecus sunt:
- duos renunculos, et reticulum quod est super eos juxta ilia, et adipem jecoris cum renunculis.
- 10. sicut aufertur de vitulo hostim pacificorum : et adolebit ea super altare holocausti.
- 11. Pellem verò et omnes carnes, cum capite et pedibus, et intestinis, et fimo,
- 12. et reliquo corpore, efferet extra castra in locum mundum, ubi cineres effundi solent: incendetque es super lignorum struem, que iu loco effusorum cinerum cremabuntur.

Sacrificio per i peccati d'ignoranza, commessi dal popolo.

- 13. Quòd si omnis turba Israel ignoraverit, et per imperitiam fecerit quod contra mandatum Domini est,
- 14. eta posteà intellexerit peccatum suum, offeret pro peccato suo vitulum, adducetque eum ad ostium tabernaculi.
- 15. Et ponent seniores populi manus super caput ejus coram Domino. Immolatoque vitulo iu conspectu Domini.
- 16. ioferet sacerdos, qui unctus est, de sanguine ejus in tahernaculum testimonii,
- 17. tincto digito aspergens septies contrà velum.
- 18. Ponetque de codem sanguine in cornibus altaria, quod est coram Domino in tabernaculo testimonii: reliquum autem sanguinem fundet juxta basim altaris holocaustorum, quod est iu ostio tabernaculi testimonii.
- 19. Oinnemque ejus adipem tollet, et adolebit super altere:
- 20. sic faciens et de loc vitulo quomodò fecit et prins, et rogante pro eis sacerdote, propitius erit eis Dominus.
- 21. Ipsum autem vitulum efferet extra castra atque comburet sicut et priorem vitulum : quia est pro peccato multitudiois.

Sagrificio per i peccati d'ignoranza, commessi da un principe.

22. Si peccaverit princeps, et secerit unum è

pluribus per ignorantiam, quud Domini lege prohibetur,

- 23. et postea intellexerit peccatum suum : offeret hostiam Domino, hircum de capris immaculatum.
- 24. Ponetque manum suam super caput ejus : chinque immolaverit eum in loco ubi solet mactari holuceustum coram Domino, quia pro peccato est,
- 25. linget sacerdos digitum in sanguine hostim pro peccato, tangens cornua altaris holocausti, et religium fundens ad basim ejus.
- 26. Adipem verò adolebit suprà, sicut in victimis pacificorum fieri solet : rogabitque pro eo sacerdos, et pro peccato ejus, et dimittetur ei-

Sagrificio per il peccato d'ignoranza, commesso da un particolare.

- . 27. Quòd si peccaverit anima per ignorautiam, de populo terræ, ut faciat quidquam de his quæ Domini lege prohibentur, atque delinquat,
- a8. et cognoverit peccatum suum, offeret ca-
- 29. Ponetque manum super caput hostim quae pro peccato est, et immolabit eam in loco holocausti.
- 30. Tolletque sacerdos de sanguine in digito suo : et tangens cornus altaris holocausti, reliquum fundet ad basim ejus.
- 31. Omuem autem adipem auferens, sieut auferri solet de victimis pacificorum, adolebit super altare in odorem suavitatis Domino: rogabitque pro eo, et dimittetur ei.
- 32. Sin autem de pecorilius obtulerit victimam pro peccato, ovem scilicet immaculatam ;
- 33. ponet manum super caput ejus, et immolabit esm in loco ubi solent cædi holocaustorum hostim.
- 34. Sumetque sacerdos de sanguine ejus digito suo, et tangens cornua altaris holocausti, reliquum fundet ad basim ejus.
- 35. Omnem quoque adipem auferens, sicut auferri solet adeps arietis qui immolatur pro pacificis: cremabit auper altare iu incensum Domiui: rogabitque pro eo, et pro peccato ejus, et dimittetur ei.

Peccati: Levitico, capo 5. Delle ostie per il peccato di aver taciuta la verità, per la immondezza, per l'errore, pel giuramento, per l'abuso delle cose sacre. Anno 2514.

Si peccaverit anima, et audierit vocem juran-

tis, testisque fuerit quod aut ipse vidit, aut conseins est : nisi indicaverit , portabit iniquitatem suam.

- 2. Anims, que tetigerit sliquid immundum, sive quod occisum à best a est, sut per se mortuum, sut quodlibet sliud reptile: et oblita fue rit immundities sue, ses est, et deliquit.
- 3. Et si tetigerit quidquem de immunditià hominis, juxte omnen impuritetem qua pollui solet, oblitaque cognoverit postea, subjecchit delicto.
- Anima, que juraverit, et protulerit labiis suis, ut vel malé quid fuceret, vel bené, et idipaum juramente et sermone firmaverit, oblitaque posteà intellexerit delictum suum,
  - 5. agat pœnitentiam pro peccato,
- 6. et offerat de gregibus aguam, sive capram, orabitque pro en sacerdos et pro peccato ejus;
- 7. sin autem non potuerit offerre pecus, offerst duos turtures, vel duos pullos columbarum Domino, unum pro peccato, et alterum in holocaustum, Donne: Lev. 12, 8. Bettilenem: Luc. 2, 26.
- 8. dibitque cos sacerdoti: qui primum offerens pro peccato, retorquebit caput ejus ad pennulas, ità ut collo hærest, et non penitàs abrumpator.
- Et asperget de sanguine ejus parietem altaris: quidquid autem reliquum fuerit, faciet distillare ad fundamentum ejus, quia pro peccato est.
- 10. Alterum verò adolebit in holocoustum, ut fieri solet : rogabitque pro eo sacerdos, et pro peccato ejus, et dimittetur ei.
- 11. Quod si non quiverit menns ejus duos oflerre turtures, sut duos pullos columbaram, offerret pro peccato suo similas partem epin i decimann: uon inittet in eam oleum, nec thuris eliquid imposet, quie pro peccato est.
- 12. Tradetque ean sacerdoti qui, pleaum ex câ pugillum hauriens, cremabit super altare, in monimentum ejus qui obtulerit,
- 13. rogans pro illo et expians; reliquam verò

Maniera di espiare i peccati commessi per ignoranza contro le cerimonie della legge.

- 14. Locutusque est Dominus ad Moysen, dicens:
  15. anima si prævaricuos cæremonius per errorem, in his quæ Domino sunt sanctificate, peccaverit, offeret pro delicto suo arietem immacu-
- ewerit, offeret pro delicto suo arietem immaculatum de gregibus, qui emi potest duobus siclis, juxta pondus sanctuarii:
- 16. ipsumque quod intulit damni restituet, et quintam partem ponet suprà, tradens sacerdoti,

- qui rogabit pro eo offerens arietem, et dimittetur ei.
- 17. Animu si peccaverit per ignorantiam, feceritque unum ex his quæ Domini lege prohibenur, et peccati rea intellexerint iniquitatem suam.
- 18. offeret arietem immaculatum de grégibus sacerdoti, juxta mensuram estimationemque peccati: qui orabit pro eo, quia nesciens fecerit et dimittetur ei.
  - 19. quis per errorem deliquit in Dominum.

Peccato: Levitico, cupo 6. Ostía per espiare il peccato di chi nego al suo prossimo un deposito confidato alla sua fede, o rapi violentemente alcuna cosa e defraudo con inganno.

Locutus est Dominus ad Moysen, dicens :

- nuima, quæ peccaverit, et, contempto Domino, negaverit proximo suo depositum quod fidei ejus creditum fuerat, vel vi aliquid extorserit, aut calumniam fecerit,
- 3. sive rem perditam invenerit, et inficiens insuper pejeraverit, et quodlibet aliud ex pluribus fecerit, in quibus solent peccare homines,
  - 4. convicta delicti, reddet,
- 5. omnis que per fraudem voluit obtinere, integra, et quintam insuper partem domino cui damnum intulerat. Passsamo: Num. 5, 6, 7.
- 6. Pro peccato autem suo offeret arietem immaculatum de grege, et dabit eum sacerdoti, juxta æstimationem mensuramque delicti:
- 7. qui rogabit pro eo coram Domino, et dimittetur illi pro singulis qua faciendo percavit: Per la continuazione, vedi OLOCAUSTO: Lev. 6, 8 e see.

Queste leggi, concernenti i pecesti, furono date a Mosè sul monte Sinai: Sacanon: Lev. 7, 37, 38. Peccati differenti fra di loro e fra differenti persone. Vedasi tutta la continuazione di questo articolo Paccaro.

- Paccaro: Numeri, cupo 15. Maniera di espiare i peccati d'ignoranza.
- Ciò che precede trovasi all'articolo Paimizia:
  Num. cap. 15, vers. 1 a 21.
- 22. Quòd si per ignorantiam præterieritis quidquam horum, quæ locutus est Dominus ad Moysen.
- 23. et mandavit per eum ad vos , in die qua coepit juhere et ultrà ,
- 24. oblitaque fuerit facere multitudo: offeret vitulum de armento, holocaustum in odorem sua-

vissimum Domino, et sacrificium ejus ac liha, ut ceremonise postulant, hircumque pro peccato:

25. et rogabit sacerdos pro omni multitudine filiorum Israël: et dimittetur eis, quoniam non sponte peccaverant, nibilominus offerentes incensum Domino pro se et pro peccato atque errore suo:

... 26. et dimittetur universæ plebi filiorum Israël, et advenis qui peregrinantur inter eos: quoniam culpa est omnis populi per ignorantiam.

27. Quod si anima una nesciens peccaverit, offeret capram anuiculam pro peccato suo:

a8. et deprecabitur pro es sucerdos, quod inscia peccaverit coram Domino : impetrabitque ei veniam, et dimittetur illi.

29. Tam indigenis quam advenis una lex erit omnium, qui peccaverint ignorantes.

Per la continuazione, vedi Oscociso: Num. 15, 30.

Iddio punisce i peccati dei padri sopra i figliuoli, sino alla terza ed alla quarta generazione: DECALOGO: Deut. 5 , Q. Peccato coutro natura: OLTRAGOIO: Giud. 19, 22, 24. Maledizione contro certi peccati : Esazi : Deut. 27, 15 a 26, Il peccato contro un uomo è perdonato più facilmente del peccato contre Dio : Hant : 1 Re 2, 23. Pecceto di Saulle nella sua disobbedienza a Dio: Dio lo rigetta dall'essere re d'Israele, in pena del suo peccato: Saussa: 1 Re 15, 20 a 20. Differenza tra il peccato e la pena dovuta al peccato: Davidde ottiene la remissione del suo peccato; ma non dalla pena che meritava: il digiuno è necessario per ottenere il perdono dei pecceti: Davidon: a Re 12, 13 e seg. Non havvi alcuno senza peccato : tutti devono aver ricorso alla penitenza: Denicazione: 3 Re 8, 46 e seg. Gli Israeliti confessano i loro pecceti passati dopo il ritorno dalla schiavitù, a fine di muovere a loro favore la misericordia di Dio: Espa: Lib a, cap. 9. Tobia prega per i suoi peccati e per quelli della sua famiglia: Toma: 3, 3 e seg. Orrore che devesi svere del peccato: Tosia: 4, 6. Il peccatore è nemico della sua anima : Tobia : 12, 10. Iddio ne è il vendicatore: Toma: 13, 5. Giobbe conosceva la difficoltà di ottenerne il perdono : Gioana : 9 , a8. Egli prega per i suoi peccati, e vede il modo con cui il Signore Iddio li conserva, per riprodurli nel di del giudizio finale: Giosse: 14, 16, 17. Pecceti che i malvagi commettono in questo mondo: Giosse: cap. 24. Nell' esame che Giobbe fa della sua vita, osserva se non ha celato un qualche peccato, la qual cosa egli le considera come un altro peccato : Giosse : 31, 33. Il dirsi senza peccato non è prova di essere giusto dinanzi a Dio: Giosaz: 33, 9, 12.

Pecc.xo: Salmo 6. Davidda, penetrato dal più vivo dolore de suoi peccati, ed oppresso dalla calamita che ne erano. la pena, implora la misericordia di Dio. Egli è così sicuro di essere esaudito, che svergogna i suoi nemici per avere sperato la sua perdita.

Il salmo precedente trovasi all' articolo Osazione:
Salm. 5.

Domine, ne in furore tuo arguss me, neque in ità tuà corripias me. Infr. PECCATO: Salm. 37, 1;

2. Miserere mei, Domine, quonism infirmus sum: sans me, Domine, quonism conturbata sunt ossa mea,

3. et anima mea turbata est valdè: sed tu , Domine, usquequò?

4. Convertere, Domine, et eripe animam meam;

5. Quonism non est in morte qui memor sit tui; in inferno sutem quis confitebitur tibi? Dio: Salm. 113, 26.

6. Laboravi in gemitu mee, lavabo per singulas noctes lectum meum: lacrymis meis stratum menm ripabo.

7. Turbetus est à furore oculus meus : inve-

8. Discedite à me omnes qui operamini iniquitatem : quonism exandivit Dominus vocem fietàs moi. Sermone: Matt. 7, 23. Vereixi: Matt. 25, 41. Parasone: Luc. 13, 22.

9. Exaudivit Dominus deprecationens meam:
Dominus prationem meam suscepit.

10. Erubescant, et conturbentur vehementer omnes inimici mei: convertantur et erubescant valdè velociter.

Per la continuazione, vedi Pensicuzione: Salm. 7.

Peccati da evitare se si vuole abitare con Dio in Cisto: Salm. 14. Peccati d'iguoranza: Potanza: Salm. 18, 13.

Paccar: Salmo 37, Prega il Signore che, nella malattia, overo nella gravissima tribolatione ch' si soffre pe' suoi peccati, lo ajuti e lo conforti. Molte cose convengono al mistico Davidde. Il salmo precedente trovasi all' articolo Paccaross: Salm. 36.

Domine, ne in fusore tuo argues me, neque in irá tuà corripies me. Sup. Peccari: Salm. 6, 1.

- 2. Quonium sagitte tue infixe sunt milii: et confirmasti super me manum tuem.
- Non est sanitas in carne mea à facie iræ tum; non est pax ossibus meis à facie pencatorum meorum.
- Quonism iniquitates meæ supergressæ sunt caput meum: et sicut onus grave gravatæ sunt super me.
- 5. Putruerunt et corruptes sunt cicatrices meæ, à facie insipientie mem.
- 6. Miser factus sum et curvetus sum usque in finem : totă die coutristatus ingrediebar.
- 7. Quoniam lumbi mei impleti sunt illusionibus: et non est senitas in carne meå.
- 8. Afflictus sum, et humiliatus sum nimis: rugiebam à gemitu cordis mei.
- 9. Domine, ante le omne desiderium meum:
- et gemitus meus à te non est absconditus.

  10. Cor meum conturbatum est, dereliquit me virtus mea: et lumen oculorum meorum, et insum
- non est mecum.

  11. Amici mei, et proximi mei adversum me
- appropinquaverunt, et steterunt.

  12. Et qui juxta me erant de longé steterunt:
- et vim faciebant qui quarebant animam meam.

  13. Et qui ioquirebant mala mihi, locuti sunt vanitates: et dolos totà die meditabantur.
- 14. Ego autem tanquam aurdus non audiebam: et sicut mutus non aperiens os auum.
- 15. Et factus sum sicut home non audiens: et
- non liabens in ore suo redargutiones. 16. Quoniam in te, Domice, speravi: tu exau-
- dies me, Domine Dens meus.

  17. Quis dixi: nequandò supergaudeant milit inimici mei: et dòm commoventur pedes mei , super me magna locuti sunt.
- 18. Quoniam ego in flagella paratus sum i et dolor meus in conspectu meo semper.
- 19. Quoniem iniquitatem mesm sununtisbo: et
- cogitabo pro peccato meo.

  20. Inimici autem mei vivunt, et coofirmati
  sunt super me: et multiplicati sunt qui oderunt
- me iniquè.

  21. Qui retribuunt mala pro bonis, detrahebant mihi: quoniam sequebar bonitatem.
- 22. Ne derelinques me, Domine Deus meus :
- 23. Intende in adjutorium meum, Domine Deus salutis mere.
  - Per la continuazione, vedi Lingua: Salm. 38.

Non hastano gli olocausti per cancellare i peccati: Soccosso: Salm. 39, 10. È Dio che li cancella: Poroto: Salm. 84, 1 a 3; che li perdona; sua miseriçordia verso il peccatore: Looi: Salm. 100. Peccati degli Israeliti: diversi castighi clie si sono tirati addosso: Issaatur: Salm. 105, 6 e seg. I oostri peccati sono la causa delle nostre umiliazioni: Issaaturi: Salm. 106, 17.

Peccati: Salmo 199. Il Profeta, nel fondo dell'abisso, in cut l'hanno gettato i suoi peccati, spera nella misericordia di Dio e nella sua bontà. La redonzione che deve operarsi dal Cristo, è predetta in questo salmo.

Il salmo precedente trovasi all'articolo Caissa:
Salm. 128.

De profundis clamavi ad te, Domine: Domine, exaudi vocem meam.

- s. Finat aures tuæ intendentes, in vocem deprecationis mem.
- 3. Si iniquitates observaveris, Domine: Domine, quis sustinelpit ?
- 4. Quis apud te propilistio est: et propter legem tuam sustinuit te, Domine.
- gem tuam sustinuit te, Donine.

  5. Sustinuit anima mea in verbo ejus: speravit anima mea in Domino.
- 6. A custodià matutinà usquè ad noctem speret Israël in Domino.
- 7. Quis spud Dominum misericordià: et copiose spud eum redemptio.
- 8. Et ipse redimet Israël ex omnibus iniquitatibus ejus. Pigrao: 1 Epist. 2, 24.

Per la continuazione, vedi Umilta': Salm. 130.

Non devesi cercare di scusare i peccati nel confessarsi : ma bensì di trovarvi la correzione : LINOUE : Salm. 104, 4 a 6. Peccuti che la sapienza fo evitore: Sapienza: Prov. 2, 10 e seg.; che Iddio odia ed ha in esecrazione : Ibid. Prov. 6, 16 a 191 8, 13. Uomo: Prov. cap. 10, e cap. 11. Il pecceto avvilisce i popoli: Ibid. Prov. 14, 24. Mezzo di purificarsene: Ibid. Prov. 15, 27': 16, 6. Non havvi nessuno senza peccato: Ibid. Prov. 20, 9. I peccati hanno tutti la sorgente nell'idolatria, o nel culto degli idoli: Dio : Sap. 14, 22 a 31. Coloro i quali amano il peccato, sono eguali agli idolatri : Ibid. Sap. 15, 6. Chi ama Dio, ottiece il perdono de' peccati, e si guarda da essi: FIGHT: Eccli. 3, 4. Non moltiplicarli: Vinrà: Eccli. 7, 8.

Iddio non è l'autore del peccato: Vintù I Eccli. 15, 11 a 13, 21, 22: Evitare anche i più piccol: tacere quelli degli altri: Ibid. Eccli. 19, 1, 4, 12. Cessar di peccare: evitare il peccato: sua malitia: espirilo con l'orazione: Ibid. Eccli. 21, 1 a 4. Il peccato sarà distrutto col peccatore: Ibid. Eccli. 27, 3. Il peccato, o per meglio dire il demonio, simile ad un leone, tende insidigi a que che lo commentono: Ibid. vers. 11.
Per attenerne il perdono bisogna cessare dal commetteroe: Ibid. Eccli. 34, 18 a 31. Non de guadaguato nulta colla sontificazione e coll'umiliazione, se si pecca nuovamente: Ibid. vers. 31.
Modo di ottenerne il perdono: Isali: 1, 16 a 18.
Punizione temporsia del peccato: Ibid. 3, 25.

Piccaro: Issia, capo 24. Mali che Iddio manderà a tuttagla terra pe peccati degli uomini. , Rovescumento spaventevole. Desolazione uni-

Il capo precedente trovasi all'articolo ATVR: Is. cap. 23.

Ecce Dominus dissipabit terram, et oudabit eam, et affliget faciem ejus, et disperget habitatores ejus.

2. Et érit sicut populus, sic sacerdos: et sicut servus, sic dominus ejus: sicut ancills, sic dominus ejus: sicut emeus, sic ille qui vendit: sicut fenerator, sic is qui mutuom accipit: sicut qui renetit, sic qui debet. Insatur: 05. 4. 8. q.

. 3. Dissipatione dissipabitur terra, et direptione prædabitur. Dominos enim locutus est verbum hoc.

4. Luxit, et defluxit terre, et infirmete est : defluxit orbis, infirmete est elitudo populi terre.

5. Et terre infecte est ab hebitatoribus surs.

7. The recognization of the property of the control 
quis traosgressi sunt leges, mutaverunt jus, dissipaverunt fœdus sempiternum.

6. Propter hoc maledictio vorabit terram, et peccabuat habitatores ejus: ideòque insacieot cultores ejus, et relioquentur homines pauci.

7. Luxit vindemia, infirmata est vitis, logemucrunt omnes, qui lætabaotur corde.

8. Cessavit gaudium tympanorum, quievit sonitus lætautium, conticuit dulcedo citbara.

g. Cum cantico con bibent vinum: amara erit

10. Attrita est civitus vanitatis, clausa est omnis domus nullo introcunte.

: 11. Clamor erit soper vino in plateis: deserta est omnis lætitis : trauslatum est gaudium terræ.

Le città ridotte in un deserto: gli uomin rimasti in piccolo numero: gli avanzi però saranno salvati: gratitudine di que'che saranno stati conservati. Gloria del giusto celata ai malvagi.

12. Relicta est io urbe solitudo, et calamitas opprimet portas.

13. Quia hæc erunt in medio terræ, in medio

populorum: quomodò si paucæ olivæ, quæ remanseruot, excutiantur ex oleå, et racemi, cùm fuerit finita vindemia.

14. Hi levabuot vocem soam, atque laudabunt : cum glorificatus fuerit Dominus, hisoieot de mari.

15. Propter hoc in doctrinis glorificate Dominum: in iusulis maris comen Domini Dei Israël.

16. A finibus terræ laudes audivimus, gloriam justi. Et dixi: secretum meum mihi; secretum meum mihi; secretum meum mihi: væ mihi: prævaricates prævaricati sunt, et prævaricatione traosgressorum prævaricati sunt.

Effetti terribili dell' ira di Dio nei giorno del giudizio universale. Castigo dei reprobi.

17. Formido, et foves, et laqueus super le, qui habitafor es terræ.

18. Et erit: qui fugerit à voce formidiois, cadet in foveam; et qui se explicaverit in foveà, tenebitur laqueo: quiu cataracta de excelsis apertes sunt, et concutientur foodamenta terras. Moas: Gerem. 48, 44.

19. Confractione confringetur terra, contritione conteretur terra, commotione commovebitur terra.

20. agitatione agitabitur terra sicut ebrius, et auferetur quasi tabernaculum uoius oociis: et gravabit eam iniquitas sua, et corruet, et non adjiciet ut resurgat.

21. Et erit: in die illa visitsbit Dominus super militism cosli in excelso, et super reges terim, qui suot super terram.

22. Et congregabuotur io congregatione unius fascis in lacum, et claudentur ibi in carcere : et post multos dies visitabuntur.

23. Et erubescet luos, et confuodetur sol, cum regnaverit Donniaus exercituum in monte Sioo, et in Jerusslem, et in conspectu senum suorum fuerit glorificatus. Joets: 2, 31.

Per la continuazione, vedi Dio: Is. cap. 25.

È Dio che cancella i peccati: Dio: Is. 43, 25. Boutà colla quale egli permette aoche al peccatore di giustificarsi: Ibid. vers. 26. I peccati sono la causa per cui non si è sempre ascoltato da Dio, malgrado la sua buona volontà e la sua possonas per perdonare: Dio: Is. 59, 1 a 8. Ad imitazione de Giudei, i peccatori dovrebbero ricoosicere il loro acciecamento e la lero malisti: Ibid. vers. 9 a 15. Apparecchio della giustizia di Dio per punire i peccatori: Ibid. vers. 16 a 19, Il peccato è la sorgenta della nostra confusione: Povoto: Geren. 3, 24, 25. Il Si-confusione: Povoto: Geren. 3, 24, 25. Il Si-

gnore exorta a piangere sulla enormità e sul numero dei peccati del suo popolo : Ibid. Gerem. 9, 17 = 21. Ne la sepienza, ne la forza, ne le ricchezze del mondo possono sottrarre il peccatore alla giusta vendetta di Dio: Ibid. vers. 22 e seg. I peccati sono la causa per cui Iddio abhandona la sua eredità: Giopei: Gerem. 12 . 7 a 11. È Iddio che monda da tutte le iniquità: GEREMIA: 33, 8: Guai a chi le commette: sarà alibandonato da Dio: chiedergli la conversione: LAMENTAZIONI: Gerem. 5, 16, 20, 21. Confessione che devesi fore per ottenerne il perdono. Altri mezzi che i Giudei impiegavano per cattivarsi il perdono de Dio: Gionei: Bar. 2, 11 a 18, 3, 1 e seg. Orazione per ottenere il perdono dei peccati: Giunei: Bar. cap. 2 e cap. 3. Peccato che Iddio non volle perdonare agli abitanti di Gerusslemme : Ezzeniere : 9 , 9 , 10. Non disperarsi alla vista de' propri peccati e dei severi castighi che meritano : ma pinttosto aver ricorso a Dio, il quale non vuole la morte del peccatore, ma che si converta e viva : Ezecniere: 33. so a 20. Espissione del peccato coll'offerta di un vitello, di un capro senza macchia, ec. Ezz-CHIELE: 43. 18 a 27. Iddio non lescia impuniti i peccati anche i più pascosti : Grupa : 2 Macc. 12. 40 a 42. Gesti Cristo ha il potere di rimetterli : alcuni degli Scribi si scandalizzano, e considerano le parole di Gesù come altrettante bestemmie: Gesù prova loro la realtà del potere che ba : MIRACOLI: Matt. Q. 1 a 8. Peccato che non sarà rimesso ne in queste mondo, ne nell'altro: è il peccato contro lo Spirito Santo, che consiste nell'attribuire al demonio le opere mirecolose fatte dello Spirito Sento. È l'effetto di na volontario accesamento, e di una malizia consumata ed locorreggibile. Gesù Cristo trova questo medesimo peccato contro sè medesimo scasabile, perchè essendo uomo, conversando cogli uomini, anche coi peccatori, è possibile al mondo di sviarsi ed ingennarsi, e di considerarlo come semplice uomo, che agisce per l'operazione del demonio ; ciò che non puossi attribuire allo Spirito Santo senza un' estrema malizia : vedi Bastammia contro lo Spirito Santo. Ciò che produce il peccato: SCANDALO: Matt. 15, 11. Tutti i peccati saranno rimessi; Minacoli: Marc. 3, 28. I peccati , auche i più nascosti , saranno futti pulesi a tutto il mondo: PARABOLE: Marc. 4, 32. Chi commette il peccato, ne diventa schiavo: Disconst: Gio. 8, 34. Gesù Cristo dà ai suoi Apostoli il potere di rimettere e di ritenere il peccati: Resunnezione: Gio. 20, 21 a 23. È pel nome di lui che sono rimessi: Piarao: Att. 10.

43, 43. Il Battesimo e la Penitenza sono necessarj per ottenerne la remissione : Spirito : Att. 2, 37, 38. Aposrou: Att. 5, 31. In Gest Cristo è ginstificato chiunque crede: PAOLO: Mt. 13. 38 . 30. Peccati generati dull' empietà : essi cagionano la morte eterna : Romant : Epist. 1 , 24 a 32. Coloro i quali-li consigliano o li approvano, sono puniti colla stessa pena : Ibid. Epist. 1. 32. La remissione de peccati si ottiene gratuitamente per la grazia di Dio, per mezzo della redenzione, che è in Cristo Gesù: ROMANT: Epist. 3; 23 a 25. Una volta mosti al peccato per il Battesimo, non dobbiamo più vivere al peccato , ma camminare nella novità della vita , per meritarci la vita eterna con Gesù Cristo: Ibid. Epist. 6 , 1 a 11. Che il pecceto non sia più il nostro padrone, nè noi i suoi schiavi, nè i nostri corpi siano le sue armi : Ibid. vers. 12 a 18. Darsi intieramente a Dio , siccome servivasi prima al peccato: Ibid. vers. 19. Frutto del peccato: Ibid. vers. 20, 21. Pecca chi fa un'azione che crede cattiva : non pecca chi fa ma'azione cattiva senza sapere che è cattiva. S. Paolo spiega questi due punti all'occasione di que'che, temeudo di peccare, si astenevano da certe carni, e di que'che mangiavano di ogni carne indifferentemente senza temere di peccare : dal che ne deduce la conseguenza che non si devono condannare le azioni del prossimo, se sono fatte riguardo a Dio ed alla sua gloria: ROMANI: Epist. cap. 14. Vi sono delle azioni che non sono per cato, oppure cattive in se stesse, ma che però lo possono diventare relativamente allo scandalo dei deboli, cioè delle persone scrupolose o pocoinstrutte su ciò che è veramente permesso o proibito : vedi Azioni : FARE: Liberta' cristiana. Peccati che privano dell'ingresso in Cielo: Ga-LATI : Epist. 5, 10 a 21. Abbiagno la redenzione pel sangue sparso da Gesù Cristo, e la remissione dei peccati per la dovizia della sua grazia : Eresini: Epist. 1, 7, 8. Il peccato dà la morte all' anima, e ci rende tutti figliuoli dell' ira : Ibid. Epist. 2 , 1 a 3. La grazia di Dio rende la vita all'anima e la riconcilia con lui : Ibid. vers. 4 a 10. Come Gesù Cristo ci meritò il perdono de' peccati : Esazi : Epist. 2, 17, 18. Custigo terribile e spaventoso che devono aspettarsi i peccatori volontari: Ibid. Epist. 10, 26, 27. Le malattie, le affliziooi, le calamità, sono il castigo che Dio ci manda per correggerci perchè ci ama : ma noi non facciamo nulla per correggerci, e ci lasciamo abbattere dai diversi castighi, dei quali siamo noi medesimi la causa: Ibid. Epist. 12, 3 a 8, 11. Giò che Gesù Cristo ha fatto per

ottenerci il perdono dei peccati : Pierao: i Epist. 2, 21 a 25. Chi è stato vinto dal peccato, di lui è ancor servo: Ibid. 2 Epist. 2. 19. Non havvi nessuno senza peccato: il sangue di Gesù Cristo purifica da qualunque peccato. Confessare i peccati senza alcuna omissione per ottenerne la remissione. Millantarsi di essere senza peccato, è un ingannare e sedurre sè medesimo, e tacciare Dio di menzogna: Giovanni: 1 Epist. 1, 7 a 10. I peccati sono stati perdonati pel nome di Gesù Cristo: sono essi lavati nel suo sangue: Ibid. 1 Epist. 2, 12. APOCALISSE: 1, 5. Che cosa è il pecento: colni che lo commette è figlipolo del diavolo: chiunque è nato di Dio non fa peccato: Giovanni: 1 Epist. 3, 4, 10: 5, 18. Peccati pei quali si prega colla confidenza di ottenerne il perdono: peccato (quello contro lo Spirito Sunto) pel quale non si può pregure colla medesima confideoza: Ibid. 1 Epist. 5, 16, 12. Peccati che saranno puniti in uno stagno ardente di fuoco e di zolfo : Apocalisse : 21, 8 ; che impediscono l' entrata in cielo : Apocalisse: 22, 15. Sei sorta di peccati che il Signore ha in odio ed il settimo che egli ha in esecrazione: Sa-PIENZA I Prov. 6, 16 a 19 Bisogna temere il peccato : non lusingarai dell' impunità : Ricchezze : Eccli. 5 , 4 a q. VIRTÙ : Eccli. 21 , 1 , 2. Si ottiene la remissione dei peccati col sacramento della Penitenza: Resunanzione: Gio. 20, 22, 23. GIACOMO: Epist. 5, 16. Ricaduta nel peccato: vedi Ricaduta. Non si è sempre certo di avere ricevuta la remissione dei peccati: VANITA': Eccl. Q. 1, 2. RICCHEZZE: Eccli. 5, 5. ROMANI: Epist. 11, 12. TIMOTEO: 1 Epist. 1, 19. EBREI: Epist. 3, 14. 8, 17: 11, 20. CORINTS: 1 Epist. 4, 4: 10, 12. FILIPPESI: Epist. 2. 12: 3, 14: 4, 1. PIETRO: 2 Epist. 3, 17. La consessione de' peccati praticata in tutti i tempi per ottepere il perdono : Caino : Gen. 4, 13. Mosk : Esod. 9, 27. DAVIDDE: 1 Re 26, 21. PASSIONE: Matt. 27, 4. (Di tutte queste confessioni di peccati nou ne ottenoe il perdono nessuna, perchè non furono fatte colla rettitudine del cuore che Iddio domaoda dal peccatore ). Confessione richiesta : Santuario : Lev. 16, 20, 21. Prossimo : Num. 5, 6, 7. ISBAELITI: Num. 21, 7 8 9. THOLA: Giud. 10, 15. SATAN: 1 Par. 21, 17. NEHEMIA: 2 Esdr. 1 , 6. TORIA 1 3 , 3. PERDONO: Salm. 31 , 6. NEMICI: Salm. 53 , 6. LINGON: Salm. 140 , 4. UOMO: Prov. 16, 3: 18, 17: 28, 13. SAPIRNZA: Eccli. 4, 25, 31. VIRTU: Eccli. 7, 5. NABUCHODONOSOR: Dan. 3, 29. GIO. BATTISTA: Mall. 3, 6. GESU CRISTO: Mall. 16, 19. VIRTU: Matt. 18, 18. PARABOLE: Luc. 15, 18. 17 , 14. PAOLO: Att. 19 , 18. CORINTJ: 2 Epist. 5, 18. PARABOLE: I.uc. 18, 13. GIACOMO: Epist.

5, 16. Vedasi l'articolo Confessione. Dell'origine del peccato: CREAZIONE: Gen. 2, 17. ADAMO: Gen. 3, 6. VIRTU : Eccli. 25, 33. ROMANI : Epist. 5, 12. CORINTS: 1 Epist. 15, 21, 22. Delle diverse specie del peccato: del peccato originale: Giobbe sembra confessarlo con queste parole : Quis potest facere mundum de immundo conceptum semine? Gionne: 14, 4. Come mai infatti ciò che Dio fece perchè fosse il principio della riproduzione della specie umana potrà essere immondo, se quel principio non fosse stato renduto tale da qualche causa secondaria, quale fu la trasgressione dei postri progenitori al comandamento di Dio ? Vedi ORIGINALE (Peccato). Iddio lo punisce nei discendenti di Adamo: Dio: Is. 43, 27, 28. Sun sorgente in Adamo : Romani : Epist. 5, 12. In conseguenza del peccato originale entrò la morte in questo mondo: stato del mondo riguardo al peccato originale, da Adamo fino a Mosè: Ibid. Epist. 5, 14; da Mosè fioo a Gesù Cristo, tento il pecceto originale, come tutti gli altri, che potevano commettersi, erano cancellati con alcune purificazioni e con diverse cerimonie legali che Iddio prescrisse al suo popolo per mezzo di Mosè : vedi Ostie pacifiche e Peccato in principio di quest'articolo. Dopo Gesò Cristo il quale è venuto a perfezionare la legge, è per mezzo della grazia comunicata dal Battesimo e dagli altri Sacramenti che se ne ottiene la remissione : differenza tra gli effetti del peccato originale, e quelli della grazia: Romant: Epist. 5, 15 a 21. Del peccato attuale, dei peccati cioè che commettiamo noi stessi per effetto della nostra propria volontà : siffatti peccati hanno la loro sorgente nella debolezza, nell'ignoranza, o nella malizia. Dei peccati per debolezza: Giobba: 4, 19. CONFIDENZA: Salm. 77, 42 8 44. LODI: 102, 13, 14. Sarienza: 9, 15. Peccati commessi per ignoranza: Sup. Peccato: Lev. 5, 17 8 19: Num. 15, 22 e seg. POTENZA: Salm. 18, 13. Passione: Luc. 23, 34. Ti-MOTEO: 1 Epist. 1, 13. Peccati commessi per malizia: Oagoguto: Num. 15, 30, 31. Giorbe: 15, 35. SAPIRNZA : Prov. 2, 13 a 15. VIRTÙ : Eccli. 11, 16: 20, 23. Isaia: 3, 9: 5, 18, 20. Dio: Is. 59, 45. PoroLo: Gerem. 9, 3, 5. Il peccato produce il male facendo perdere ogni benevolenza ed affezione : Sup. Peccari : Salm. 37 . 3 . 4. Socconso : Salm. 39, 16. Figur : Eccli. 3, 29. VIRTÙ: Eccli. 12, 3: 23, 21 a 23. ROMANI: Epist. 1. 24 : facendo perdere ogni merito e mettendovi ostacolo : VANITA' : Eccl. Q. 18. VIRTÙ : Eccli. 30 , 10 a 21. Dio: Is. 50 , 1 , 2. PARABOLA: Ezech. 18, 24. EZECHIELE: 23, 12, 13, 18. G10-VANNI : 1 Epist. 3, 6. Abbenchè sia cosa difficilissima, pure dobbiamo procura re di evitare qualinque peccato: Caino: Gen. 4, 7. Dedicazions: 3 Re 8, 46. Uomo : Prov. 26, 27. VANITA': Eccl. 7, 21. Figur: Eccli. 3, 27. Vintu: Eccli. 12, 13: 13, 1: 21, 1 8 4: 23, 8. PASSIONE: Matt. 26, 42. ROMANI : Epist. 6, 14, 16: 7, 22: 8, 1. EBRET: Epist. 12, 4. GIOVANNI: 1 Epist. 1, 8, 10:13, 6, 9. Iddio puoisce severamente il peccatore: Da-CALOGO: Esod. 20, 5: 34, 7. Giosuk: Num. 14, 18. SPERANZA: Salm. 33, 16: Peccatori: Salm. 36 , 11, 21. UOMO: Prov. 14, 34. SAPIENZA: 11, 17. VIRTÙ : Eccli. 39, 30, 33. ISAIA : 1, 4 8 7 : 5, 5. MOAB: Is. 15, 7. Dio: Is. 42, 13, 14, 24, 25: 59, 2 e seg. Popolo: Gerem. 3, 3: 5, 23 a 25: 8, 13 a 15: 9, 15. GIUDEA: Gerem. 14, 19. PASTORI: Gerem. 23, 15, 19. GIUDEI: Gerem. 13, 22. ROMANI: Epist. 6, 21, 23. Dio punisce il peccato con pene eterne: Giustizia: Salm. 10, 7. SAPIENZA: Prov. 5, 22, 23. Uomo: Prov. 11, 19, 31: 29, 6, 16. Dio: Sap. 15, 6. Vintù: Eccli. 27, 11. ISAIA: 3, 11. GIUDEL: Is. 65, 11 e seg .: 66, 24. Popolo: Gerem. 3, 25. VERGINI: Matt. 25 , 41. Vedi Inreano. Il peccato fa arrossire l'uomo: esempio di Adamo, il quale ebbe vergogna di essere nudo appena commesso il peccato: CREAZIONE: Gen. 2, 25. ADAMO: Gen. 3, 7. Il peccato riempie l'uomo di timore : ADAMO : Gen. 3, 8, 11. L'enormità del peccato grida vendetta da Dio: Caino: Gen. 4, 10. ABRAHAMO: Gen. 18, 20, 21. Egli lo punisce anche in questo mondo con pene temporali : Anamo : Gen. 3, 14 e seg. Caino: Gen. 4, 1 e seg. Anca: Gen. 7, 1 e seg. Sodoma: Gen. 19, 24, 25. Vedi Fuoco: Mormonazioni. Il Faraone è costretto a riconoscere i castighi di Dio: Mosk: Esod. 9, 27: 10, 16. Anche gli Israeliti ne sono un grande esempio: Ossuo: Giud. 2, 11 a 14; e gli articoli Isnaele ed Isnaeliti. Il peccato perseguita incessantemente il peccatore : DAVIDDE: 2 Re 24, 10, 15: egli mette la discordia fra gli amici: Jonam: 1 Re 8, 18, 20; rovescia e distrugge gli imperi: Osea: 4 Re 17, 23. JOAKIM: 4 Re 24, 3, 4; è cagione dei castighi che ci manda Iddio : OLOFERNE : Giudit. 7 , 17. GIUDITTA: 8, 26, 27. ORAZIONE : Esth. 14, 6. ISAIA: 1, 2, 4: 3, 8: 5, 24. GEREMIA: 2, 12, 13, 19: 44, 2, 3, 22. BARUCH : 1, 17 e seg. DANIELE : 9 , 5 e seg. ISBARLE : Os. 9, 10 e seg. SACERDOTI : Mal. 2, 2. ROMANI : Epist. 6, 21, 23. EBREI: Epist. 6, 6. Iddio punisce il peccato anche nei santi: Acqua: Num. 20, 12. Mosk: Num. 27, 12 a 14. ISBAELITI: Deut. 1, 37. DAV-DDE: 2 Re 12, 10. SALOMUNE: 3 Re 11, 11. ROBOAMO: 2 Par. 12, 7, 8. NINIVE : Giona , capo 1. I peccati sono differenti fra di loro , quanto alla specie , e quanto

alla enormità : Ezecuere : 5, 5 a 7. Genusarem. ME: Ezech. 16, 47, 51, 52: 23, 11. APOSTOLI: Matt. 10, 15. G10. BATTISTA : Matt. 11, 22, 24. Diserpoli: Luc. 10, 12. 14. Virtà: Luc. 12, 47, 48. Passione: Gio. 19, 11. Così auche le pene sono differenti e proporzionate alla gravità dei peccati: Sermone: Matt. 5, 22. Daremo qui i testi principali relativi alla differenza dei peccati. Del peccato mortale e del veniale : diversità che havvi fra l'uno e l'altro: ORAZIONE: Salm. 54, 12 a 14. Uomo: Prov. 24, 16, lo che prova che vi sono dei peccati, i quali non tolgono lo stato di giustizia. Di Zaccaria e di Elisabetta è detto : erant autem justi ambo , etc. : Luca: 1, 6. Nondimeno avevano essi commesso de' percati veniali : imperciocchè non bavvi nessuno senza colpa, come lo dice S. Giovanni parlando di sè medesimo e di que'che gli rassomigliavano: Giovanni: 1 Epist. 1, 8. I peccati venieli non fanno dunque perdere l'amicizia di Dio: GIACOMO: Epist. 3, 2. DED'CAZIONE: 3 Re 8, 46. Uomo: Prov. 20, 9. GIOVANNI: 1 Epist. 5, 16. Gesù Cristo distingue tre peccati, di cui il terzo solo è reo del fuoco dell'inferno: San-MONE: Matt. 5, 22. Altri peccati sono dello stesso Gesù Cristo paragonati ad una pagliuzza, ed altri ad una trave : Ibid. Matt. 7, 3. Altri ad un moscherino, ed altri ad un cammello: Dorroa: Matt. 23, 24. Peccaro con tro lo Spirito Santo, che non sarà perdonato nè in questo, nè nell'altro mondo : MIRACOLI : Matt. 12, 31 : Marc. 3, 28, 29. VIRTU: Luc. 12, 10. EBREI : Epist. 6, 4, 6: 10, 26, 27.

Del peccato che grida vendetta dal cielo: Cai-NO: Gen. 4. 10 ABRAHAMO: Gen. 18. 20. 21. LEGGI: Esod. 22, 23, 27. VIRTÒ: Eccli. 35, 18, 19. GIACOMO: Epist. 5, 4. Del peccato contro natura: Sonoma: Gen. 19, 5 a 8, 30 a 38. Lec-GI : Lev. 20, 13 e seg. OLTRAGGIO : Giud. 19, 22 a 26. ROMANI: Epist. 1, 26, 27. CORINTJ: 1 Epist. 6, 8 a 10. TIMOTEO: 1 Epist. 1, 10. Del peccato d'ignoranza: Sup. PECCATO: Lev. 4, 2, 3, 13, 14, 27, 28: 5, 15 a 19: Num. 15, 22 a 28. Passions: Luc. 23 , 34. CIECO: Gio. 9 , 41. SERMONE: Gio. 15, 22, 24. PIETRO : Att. 3, 17. TIMOTEO : 1 Epist. 1, 13. Del peccato di malizia, ossia fatto con conoscenza di causa: Oacocito: Num. 15, 30. GOVERNO: Eccli. 10, 14, 15. GESU CRISTO: Matt. 28, 12, 13. LAZZARO: Gio. 11, 49, 50. EBASE: Epist. 6, 4 a 6: 10, 26, 27. Risponsabilità dei peccati commessi da altri, de' quali siamo stati noi la causa, sebbene non li abbiamo commessi noi. Esempi: la morte de' primogeniti maschi degli Ebrei è imputata al Faraone, ab-

benchè non li abbia uccisi egli medesimo : ma perchè l'aveva egli ordinata : Isaaeliri : Esod. 1. 6. STEPANO : Att. 7 , 17 8 19. EBREI : Epist. 11, 23. La morte di Uria è imputata a Davidde, perchè egli aveva scritto a Joab di mettere Uria in faccia alla liattaglia, dove la zuffa era più cruda, affinché fosse messo a morte combattendo: DAVIDDE: 2 Re 11, 15, 17. La strage degli innocenti è dessa pure imputata ad Erode, sebbene non li abbia egli stesso colle proprie mani necisi: MAGI: Matt. 2, 16. La morte di S. Giovagni Battista è imputata ad Erodiade : Gesù Caisto : Marc. 6, 24 a 28. La morte di Gesù Cristo a Caifa che spinse i Giudei a domandarla : LAZZAno: Gio. 11, 49, 50. Pilato fu realmente colpevole della morte di Gesu Cristo per non averla impedita, mentre ne aveva il potere, e riconosceva altresi la di lui innocenza : Passione : Gio. 19, 10, 16: Matt. 27, 23, 24. I Giudei ne furono anch'essi colpevoli per averla domandata e per avervi acconsentito : Ibid. Matt. 27, 20, 23. a5: Gio. 19, 15. Ben a regione perció S. Pietro rimprovers i Giudei per aver ucciso l'autore della vita: Pietro: Att. 3, 15. S. Paolo fu colpevole della morte di S. Stefano, senz'avere acagliata alcuna pietra contro di lui, ma per esservi stato consenziente: Stefano: Att. 7, 59. Non partecipare si peccati altrui: Tosia: 2, 19 e seg. Uomo: Prov. 29, 24. Erasini: Epist. 5, 7. Tiмотко: 1 Epist. 5, 22. Talvolta però hannovi molti puniti per il peccato, o per i peccati di pochi, od anche di un solo: Cons: Num. 16. 20 a 21. Hai: Gios. 7, 5, 20 a 22. Tutte la tribu di Benjamino, soli 600 eccettuati, perì per il precesto de'Gabaoniti: OLTRAGGIO: Giud. cap. 19. e cap. 20. Settantamila Israeliti perirono di peste per un sol peccato di Davidde: 2 Re 24, 13 a 15. Devesi rinunziare al peccato: Viarú: Ec cli. 7. 2. SERMONE : Gio. 5, 14. DISCORSI : Gio. 8, 11. ROMANI: Epist. 6, 4, 6, 12 e seg. GALATI: Epist. 2, 18 a 21. EFESINI: Epist. 4, 22 e seg. COLOSSES1 : Epist. 3, 8, 9. EBBEI : Epist. 12, 1. PIATRO: 1 Epist. 2, 1: 4, 1 a 3. Vedi RICADUTA. Abborrire il peccato e pentirsi di averue commessi: Peccato: Salm. 6, 6. Perdono: Salm. 31, 5, 7. SPERANZA: Salm. 41, 15, 16. PENITENZA: Salm. 50 , 18. LEGGE: Salm. 118 , 120. Uomo: Prov. 28, 13. SAPIENZA: Eccli. 1, 27, 28. VIRTU: Eccli. 7, 40. Grsu Cristo: Luc. 7, 47. Il peccato è cancellato da Gesù Cristo: GIOVANNI: 1, 29. ROMANI : Epist. 3, 23 a 25: 5, 9, 15, 17 e seg. 6, 3: 7, 24, 25: 8, 1, 2. GALATI : Epist. 3, 22. EFESINI: Epist. 2, 4, 6. Il solo Dio può rimettere i peccati di sua propria autorità: Decanogo:

Esod. 34, 7. POTENZA: Salm. 18, 13. PERDONO: Salm. 31, 5. Lon: Salm. 102, 12. Dio: Is. 43. 25 : 44, 22. Schlavitù : Gerein. 31, 34. Geremia : 33, 8. MICHEA: 7, 18, 19. SERMONE : Matt. 6, 12. OBAZIONE: Luc. 11, 4. MIRACOLI: Matt. 9, 2, GEsù Caisto : Luc. 7 , 48. I sacerdoti rimettono i peccati in virtu dell'autorità che hanno ricevuta da Dio: Gesù CRISTO: Matt. 16, 19. VIRTU: Matt. 18, 18. RESURREZIONE : Gio. 20, 25. Il peccato è rimesso e noi siamo fatti partecipi della vera giustizia nel nome, cioè per i meriti di Gesù Cristo e per virtu dello Spirito Santo diffuso ue' nostri cuori : Messia : Is. 53 , 5 e seg. Da-NIELE: 9, 24. GENEALOGIA: Matt. 1, 21. MIRAS COLI : Matt. 9 , 2. GIO. BATTISTA : Matt. 11 , 28. LUCA: 1, 77. MIRACOLI: Luc. 5, 24. RESURBEZIONE: Luc. 24. 46, 47. GIOVANNI: 1, 29. SPIRITO: Att. 2. 38. PIETRO: Att. 4, 12: 10, 43. PAOLO: Att. 13, 38. ROMANI: Epist. 4, 25: 5, 9. CORINTS: 1 Epist. 9, 11: 15 , 3: 2 Epist. 5 , 21. GALATI : Epist. 1 , 3 , 4. EFESINI: Epist. 1, 7, 8: 2, 5, 7. Colossesi: Epist. 1, 14, 15: 2, 13. TIMOTEO: 1 Epist. 1, 15. Ti-TO: Epist. 2, 14. EBREI : Epist. 9, 14, 28. PIETRO: 1 Epist. 1, 18, 19: 2, 24: 3, 18. GIOVANNI: 1 Epist. 1, 7: 2. 12: 3, 5. APOCALISSE: 1, 4, 5. It peccato quando è perdonato non è più insputato, perchè intieramente rimesso, e perchè l'anima ne è quindi intieramente purificata : PENITENZA Salm. 50, 11. SPIRITO: Att. 2, 38. CORINTJ: 1 Epist. 6, 11. PIETRO: 2 Epist. 1, Q. GIOVANNI: 1 Epist. 1, 9. Non si può sapere con certezza se i peccati vi sono stati rimessi : Comandamenti: Deut. 4. 29. GIOBBE: 9, 20, 21, 28: 31, 14 e seg. Po-TENZA: Salm. 18, 13. VANITA': Eccl. 9, 1, 2, Uo-Mo: Prov. 20, 9: 28, 13, 14. PIETRO: 1 Epist. 1, 17: 2 Epist. 1, 10. Vedi retro. Peccali secreti del prossimo: non si devono palesare: VIRTU: Eccli. 19, 10: 27, 17, 19, 24. Vedi Ca-RITA': PROSSIMO. Vedi anche COLPA: DELITTO.

Peccato originale. Vedi ORIGINALE.

PECCATOÑE, peccator. Il peccatore è chierema del de Suise: 10, 12, 13; cerca, ma inutilmente di sottrarsi alla vista di Dio: Ibid. vers. 8; fugge gli uomini: Catino: Gen. 4, 14. Differenza che Iddio fa del giusto e del peccatore nelle ricompense e nei castighi: Mosis: Esod. 8, 21, 23: 9, 4, 6, 7, 20, 21, 26. Iddio, anche castigando il peccatore in questo mondo, lo previene del castigo, perché possa evitarlo emendandosi: Mosis: Esod. 9, 8, 20, 21, 28. La via de  via de la via de la via de la via del via de la vi

pecca: Decalogo: Esod. 20, 19, 20. Se il peccatore cerca Dio, lo ritroverà: Comandamenti: Deut. 4 . 20. Peccatore pugito ne' suoi traviamenti: vedi Ipolatria, Ritorno del peccatore a Dio, il quale lo riceve malgrado i suoi traviamenti: TROLA: Giud. 10, 10 a 18. Fuggire ogni commercio coi peccatori: Tobia: 4, 18. Il percatore invitato a convertirsi : Tobia : 13 , 8. Sua presunzione figurata dalle parole di Sophar a Gios-BE: 11, 4 a 7. Spavento dei peccatori alla vista dell'ira di Dio : GIORDE : 13 . 11 . 12. Giobbe , trattato da Dio come un peccutore, e persuaso della propria innocenza, domanda a Dio medesimo per quali peccati egli sia afflitto si gravemente: Giorge: 13, 20 a 28. Bel soggetto di discorso contro i peccatori, ricavato dalle parole di Eliphaz a Giobbe , accusandolo di jattanza , d'impazienza e di bestemmia: Giorge: cap. 15. La sanienza non è il retaggio dei peccatori : GIOBBE: 17, 10. Descrizione spaventevole delle pene colle quali sarà da Dio punito il peccatore: GIOBBE: 20, 4 a 29. Applicazione che si può fare ricavata delle parole di Eliphaz a Giobbe: 22. a 30. Mezzo di cui servesi Iddio per ricondurre il peccatore sulla retta via : castigo minaccisto se gli resiste: Giossa: 36, 8 a 15. Esortazione si peccatori : Speranza : Salm. 4 . 3 s 6. Loro punizione: Obazione: Salm. 5, 4 a 7. Preghiera che il peccatore deve indirizzare a Dio: Peccaro: Salm. 6. Quella pregliiera contiene i più vivi sentimenti di un peccator penitente che piange per i propri peccati: Ibid. vers. 6. Condizione miserabile dei peccatori : Lacoe : Salm. 1. 5 a 7. SPEBANZA : Salm. 3 , 7. PERSECUZIONE : Salm. 7 , 10. La loro malvagità avrà fiue : Ibid. vers. 9. La loro perdita è certa se non si convertono : Ibid. vers. 13 a 17. PROTEZIONE: Salm. 9, 17, 18. Vero ritratto del peccatore: Ibid. vers. 22 a 42. Suo castigo: Giustizia: Salm. 10. Gran numero di peccatori : Connuzione : Salm. 13 , 2 a 4. Loro malvagità : Ibid. vers. 5 a 7; loro spavento auche senza apparenza di pericolo: Ibid. vers. q. I peccatori sono i pemici di Dio: sorte che gli aspetta : Unazione: Salm. 20, 8 a 12. Necessità della loro conversione : letizia che ne proversuno: Pesnono: Salm. 31. Iddio lia gli occhi sopra di loro: Speranza: Salm. 33, 16 . 21vas diam . ...

Peccatore: Salmo 35. Il peccatore non teme Diogrande è la pazienza e la giustizia del Signore. Orazione del giusto che implora l'ajuto della divina bonta. Il salmo precedente trovasi all'articolo Nemici: Salm. 34.

Dixit injustus ut delinquat in semetipso : non est timor Dei ante oculos eius.

- 2. Quonism dolosè egit in conspectu ejus: ut invenistur iniquitas ejus ud odium. Correczione: Salm. 13. 1 a 4.
- 3. Verba oris ejus iniquitas, et dolus: nolnit intelligere ut benè ageret.
- 4. Iniquitatem meditatus est in cubili suo: astitit omni via non bona; malitiam autem non odivit.
- Domine, in cœlo misericordia tua: et veritas tua usquè ad nubes.
- 6. Justitia tua sicut montes Dei : judicia tua abyssus multa.
- 7. Homines et jumenta salvabis, Domine: quemadmodům multiplicasti misericordam tuam, Deus.
- admodům multiplicasti misericordnem tuam, Deus.
  8. Filii autem hominum in tegmine alarum tuarum sperabunt.
- g. Inebrisbuntur ab ubertate domas tum: et torrente voluplatis tom potabis cos.
- 10. Quoniam apud te est fons vitæ: et in lumine tuo videhimus lumen. Apocazisse: 7, 17.
- 11. Prætende misericordiam tuam scientibus te, et justitiam tuam his, qui recto suut corde. 12. Non vegiat mihi pes superbiæ: et manus
- peccatoris non movest me.

  13. Ibi ceciderunt qui operantur iniquitatem :
  expulsi sunt, nec potuerunt stare.

Peccarone: Salmo 36. Il profeta esorta alla pietà ed alla pazienza, e dice che non dee invidiarsi l'apparente e breve prosperità degli empj, poichè un premio cterno è serbato ai giusti, ed un eterno castigo ai peccatori.

Noli æmulari in malignautibus : neque zela-

- veris facientes iniquitatem.
  2. Quoniam tanquam fænum velociter arescent:
- et quemadmodum olera berbarum citò decident.

  3. Spera in Domino, et fac honitatem : et inhabita terram, et pasceris in divitiis ejus.
- 4. Delecture in Domino: et dabit tibi petitiones cordis tui.
- 5. Revela Domino viam tuam, et spera in eo: et inse faciet.
- 6. Et educet quasi lumen justitiam tuam, et judicium tuum tanquam meridiem: subditus esto Domino, et ora eum.
- 7. Noli æmulari in eo, qui prosperatur in vià suà in homine faciente injustities.

- 8. Desine ab irá, et derelinque furorem : nuli amulari, ut maligneris.
- Quoniam qui malignantur, exterminabuntur: sustinentes, autem Dominum ipsi hæreditabunt terram.
- 10. Et adhue pusillam, et non erit peccator; et quæres locum ejus, et non invenies.
- 11. Mansoeti autem hareditabunt terram, et delectabuntur in multitudine pacis. Sermone: Matt. 5. 4.
- 12. Observabit peccator justum : et stridebit super eum dentibus suis.
- 13. Dominus autem irridebit eum : quoniam prospicit quòd veniet dies ejus.
- 14. Gladium evaginaverunt peccatores: intenderunt arcum suum,
- 15. ut dejiciant pauperem et ino pem: ut trucident rectos corde.
- 16. Gladius eorum intret in corda ipsorum:
- et areus eorum confringatur. 17. Melius est modicum justo, super divitias
- peccutorum multas.
  18. Quonium brachia peccutorum conterentur:
- confirmet autem justos Dominus.
  19. Novit Dominus dies immaculatorum : et
- liureditas eorum in æternum erit.
  20. Non confundentur in tempore malo, et in
- diebus famis saturabuntur ; quia peccatores peribunt.
- 21. Inimici verò Domini mox, at honorificati fuerint et exaltati, deficientes, quemadmodum funus deficient.
- 22. Mutusbitur peccator, et non solvet : justus autem miseretur et tribuet.
- 23. Quia benedicentes ei bæreditabunt ter-
- 24. Apud Dominum gressus hominis dirigentur: et viam ejus volet.
- 25. Cum ceciderit, non collidetur, quis Dominus supponit menum suam.
- 26. Junior fui, etenim senui: et non vidi justum derelictum, nec semen ejus quærens panem.
- 27. Tota die miseretur et commodat, et semen illius in benedictione erit.
- 28. Declina à malo, et fac bonum: et inhabita in seculum seculi.
- 29. Quis Dominus amat judicium, et non derelinquet sanctos suos: in æternum conservabuntur. 30. Injusti punientur: et semen impiorum
- peribit.

  31. Justi autem hæreditabunt terram: et inhabitabunt in sæculom sæculi super eam.
- 32. Os justi meditabitur sapientiam, et lingua ejus loquetur judicium. Uono: Prov. 31, 26.

- 33. Lex Dei ejus in corde ipsius: et non supplantabuntur gressus ejus. Sionne: Is. 51, 7.
- 34. Considerat peccator justum i et quærit mortificare eum.
- 35. Dominus autem non derelinquet eum in manibus ejus : nec damnabit enm cùm judicabitur illi.
- 36. Expecta Dominum, et custodi viam ejus: et exaltabit te ut hæreditate capias terram: cûm perierint peccatores, videbis.
- 37. Vidi impium superexaltatum, et elevatum sicut cedros Libani.
- 38. Et transivi, et eccè non erat: et quæsivi eum, et non est inventus locus ejus.
- 39. Custodi innocentism, et vide æquitstem : quonism sunt reliquiæ homini pacifico.
- 40. Injusti autem disperibunt simul: reliquiæ impiorum interibunt.
- 41. Salus autem justorum à Domino : et protector corum in tempore tribulationis.
- 42. Et adjuvabit eos Dominus, et liberabit eos: et eruet eos a peccatoribus, et salvabit eos, quia speraverunt in eo.
  - Per la continuazione, vedi Peccari: Salm. 37.

Parole che convengono al peccatore convertito: Socconso: Salm. 39, 15 e seg. Rimproveri che Dio fa si peccatori per bocca del suo profeta: Giunizio: Salm. 49, 17 e seg. Confusione dei peccatori : MALDICENTI: Salm. 51, 6, 7. PER-SECUZIONE: Salm. 52. OBAZIONE: Salm. 54, 128 17-Loro vero carattere: sorte che li attende: Paasecuzione: Salm. 57. Finchè il peccutore conserva in cuor suo l'affezione del peccato, non può sperare d'essere esaudito : Potenza : Salm. 65 , 17. I peccatori syaniranno inpanzi a Dio come svanisce il fumo: Chiesa: Salm. 67, 1, 2. Iddio li opprimerà sotto il peso della sciagura e dei muli: Gasù Caisto: Salm. 68, 24; egli sarà senza pietà per essi : Ibid. vers. 27 a 33. La loro prosperità in questo mondo è uno scandalo per i giusti: e per essi un soggetto d'orgoglio: Giusti: Salm. 72. Ingratitudine del peccatore verso Dio, malgrado i suoi beneficj: CONFIDENZA: Salm. 77. Se i peccutori ritornano a Dio, essi hanno a sperare tutto: ma hanno altresi a temere tutto nel caso contrario : Feste: Salm. 80, 7 a 15; rimproveri che loro convengono: Ibid. Terribile sarà l' ira di Dio contro di essi: VITA: Salm. 89, 13; loro malaugurata sorte: OPERE: Salm. 91, 5 a 11. Iddio conosce le loro colpe, e le punisce severamente : Dio : Salm. 93.

PECCATORI di diverso genere: Rs: Salm.

Grau Cristo: Salm. 108, 1 a 19. Disperazione del peccatore vedendo la selicità del giusto: Ti-MORE: Salmais, 9. I peccatori non potranno mai sperare salute finchè trascureranno la legge di Dio : LEGGI: Salm. 118, 155. Dolore che cagioneno al giusto alla vista delle loro prevaricazioni: Ibid. vers. 53, 158. Iddio colloca dalla parte de' peccatori que che si allontanano dal sentiero della giustizia: Confidenza: Salm. 124, 5. Che devono quindi aspettarsi@dalla parte di Dio: CHIESA: Salm. 128, 4 a 6. Preghiera che il peccatore deve indirizzare a Dio: PECCATO: Salm. 129. Castighi che cadranno sul peccatore: NEMICI : Salm. 139, 10 a 12. Dopo la morte è perduta ogni speranza pel peccatore: Uomo: Prov. 11, 7. Iddio l'opprime in vita colle afflizioni e colle inutili cure : VANITA' I Eccl. 2, 26; morto che sia il peccatore non havvi più nulla a sperare per la sua salute: tutto è sepolto con lui: amore, odio, invidia, memoria, tutto sparisce, tutto è finito con lui: VANITA': Eccl. o, 5, 6. Le morte del peccatore diversa da quella del giusto: conseguenze fuueste : Giusti : Sap. 4, 16 a 20. Allora sarà il peccatore agitato da orrenda paura : inutile pentimento: Giusti: Sap. 5, 1 a 7. Giudizio che darà delle grandezze, ricchezze e volustà di questa vita quando sarà nell'inferno: Ibid. vers. 8 a 15. Confusione che proverà nel giorno del giudizio universale: Ibid. vers. 18 a 24. Il peccatore tormentato per quelle cose per le quali pecca: Sapienza: 11, 16, 17. Motivi che Iddio ba di risparmiarlo in questa vita: Dio: Sap. 12, 11 e seg. Egli ha in esecrazione il culto di Dio: Sapienza : Eccli. 1 , 32. Non deve abusare della pazienza di Dio, la quale diventa allora più terribile: ma deve incessantemente travagliare per la propria conversione : Ricchezza : Eccli. 5 . 4. q. Egli si fa conoscere per la doppiezza della sua lingua : Ibid. vers. 11. Non invidiare le ricchezze e la gloria dei peccatori : Vintù : Eccli. 9, 16. Iddio renderà loro ciò che meritano: Ibid. Eccli. 12, 3, 4, 7. Severità dei castighi che li aspettano : Dio : Eccli. 16 , 1 a 15. Bontà di Dio verso que' che faranno penitenza: Ibid. Eccli. 17. 10 e see. Con quale bontà riceva Iddio i peccatori che si convertono e ritornano a lui : Ibid: Eccli. 18, 4, 8 a 14. Destrezza del peccatore: Vintù : Eccli. 19, 22 a 25. La via del peccatore conduce all'inferno : Ibid. Eccli. 21, 11. Egli sarà preso nella stoltezza delle sue parole : 1bid. Eccli. 93, 8. Egli otterra il perdono de' suoi peccati, osservando i comandamenti e non commettendo ingiustizie: Ibid. Eccli. 25, 1 a 7. Discorsi Insoffribili dei peccatori: Ibid. Eccli. 27,

14. Gli spiriti infernali e tutte le creature olbediscono alla voce di Dio, per eseguire le sue vendette sopra i peccatori: Ibid. Eccli. 39, 30 a 37. Essi sono in abbominazione innanzi a Dio ed innanzi agli uomini: Ibid. Eccli. 41, 8 a 14 L'ingratitudine del peccatore rimproversta, sotto la figura di una vigna sterile: Isala: 5, 2 a 7. Guai a colui, il quale commette l'iniquis da ardisce sfidare la giustizia di Dio: Ibid. vers. 19, 19. Rimproveri che merita il peccatore per la sua ingratitudine verso Dio: Rasnx: Is. 7, 13. Gò che gli succederà: Isala: 8, 14, 15.

Peccatoni di molte specie: loro distruzione: GERUSALEMME: Is. 29, 20, 21. Loro durezza verso . Dio e la sua sauta legge : disprezzo che hanno per que' che loro l'annunziano : calamità che accompagneranno un siffatto disprezzo: Girdei : Is. 30, 9 a 18. Supplizi eterni che sono loro preparati: Ibid. vers. 27, 28, 30 a 33. Bontà di Dio a loro riguardo, malgrado le loro infedeltà: IDOLI: Is. 46, 3, 6. Ingratitudine del peccatore verso Dio: Is. 43, 24. Ciò nulla ostante Iddio lu invita a ritornare a lui : Ibid. Is. 44, 21, 22. Suo stato di gloria quando è ritornato in grazia di Dio: Sionne: Is. 51, 17 a 23. Invitato a procurersi la propria salvezza : Cmesa : Is. 55 , 6 , Iddio rimprovera ai peccatori la idolatria e tutte le altre loro colpe : Emps : Is. 57, 3 a 10. Non havvi pace per i peccatori: Ibid. Is. 11 a 21. Ostinazione del peccatore : Popolo : Gerem. 5 3, 21 e seg. Malgrado i loro traviamenti , Iddio gli invita a ritornere a lui , e promette loro altresi di trattarli de padre: Ibid. Gerem. 3, 1 a 5; egli li esorta alla conversione: Ibid. vers. 14. I giudei, ostiusti nella idolstria , sono l'immagine dei peccatori ostinati nel peccato. Il Signore proibisce al profeta Geremia di pregare per essi. Iddio non esaudirà le loro orazioni, nè accetterà i loro olocausti : GIUDEA : Gerem. 14, 10 a 12. Vedasi anche l'articolo Geremia. Coss inaudits presso le nazioni i peccatori aggiungono alla loro ostinata malvagità, la disperazione: Popolo: Gerem. 18, 11 a 13. L'ostinazione del peccutore lo spinge a non volere ascoltare la voce di Dio che lo chiama : Sepecia: Gerem. 22, 20 a 23. Condotta dei peccatori verso Dio e verso le sue aminonizioni : Genemia: 32, 33. Modo con cui li tratta anche quando lo meritano meno: GEREMIA: 32, 37 e seg. : 33 , 6 a q. Iddio manda loro i suoi ministri per istruirli e convertirli: essi però sono sordi alla sua voce : quindi puniralli seve-PRINCEDLE : COMANDAMENTI : Gerem. 35 , 15 a 19. Motivi della loro confidenza in Dio, se ritornano sinceramente a lui : Babilonia & Gerem. 50 , 20.

Essi devono, sull'esempio de'giudei, riconoscere che la giustizia appartiene a Dio, e ad essi la confusione per le loro colpe: BARUCH: 1, 15 a 22. Giudat: Bar. 2, 1 a 10. Condotta di Dio verso il peccatore ostinato : EZECHIELE : 11 . 21. Il peccatore perirà se non mette in pratica gli avvisi che riceve dai ministri di Dio. Iddio non vuole la morte del peccatore : il giusto che abbaudona la giustizia si perde: l'empio che si converte si salva : Ezacmana: 33, 8 a 20. Sentimenti che convengono ad un peccatore convertito: Nanucrononoson: Dan. 3, 26 a 45. Preghiera che pnò indirizzare a Dio: DANIBLE : Q, 4 e seg. Iddio punisce suo malgrado il peccatore: Isnaele: Os. 11, 7 a 9. Egli stesso è causa della sua perdita : il Signore tiene conto di tutti i suoi peccati per punirlo: Ibid. Os. 13, 9, 12, 13. Iddio lo castiga dopo di averle fatto prevenire da'suoi ministri, affinche potesse pentirsi : Israele : Amos 3, 2 a 8. Iddio rimprovererà al peccatore tutti i flagelli con cui lo avrà oppresso, seuza ch'egli abbia mai pensato a ritornare a lui e convertirsir Ibid. Amos 4, 6 a 13. Iddio conosce le sue colpe, lo invita a cambiare la sua condotta, ad amare il bene e fuggire il male, perchè farà dell' ostinato una terribile vendetta: Ibid. Amos 5, 12, 17. Amos: 9, 10. Invano i peccatori credono di ottenere l'impunità per le loro colpe: Iddio è buono per i buoni : ma punisce i cattivi : Michea : 2, 6, 7: 3, 4. Essi saranno consumati dal fuoco come stoppia, nel dì del Giu-Dizio: Mal. 4, 1. La gloria del peccatore è sterco e vermini : tutti i suoi disegni sen vanno in fumo: MATHATHIA: 1 Macc. 2, 62, 63. Gesù Cristo rimprovera si peccatori la loro ostinazione e la loro impenitenza : Gio. Battista : Matt. 11 . 20 a 24. Da che potressi distinguere un peccatore dal giusto: Miracori: Matt. 12, 33 a 35. Iddio tollera i peccatori in mezzo ai giusti, riservandosi di farue la scelta nel di delle sue vendette: PARABOLE. Matt. 13, 24 a 30, 37 a 43, 47 a 50. Peccatori sotto la figura di un servo cattivo: PROTEZIE: Matt. 24, 48 a 51; di un servo malvagio ed infingardo: Vengini: Matt. 25, 24 a 3o. Essi saranno collocati a sinistra : sentenza terribile che li attende: Ibid. vers. 41 a 46. Pazienza colla quale Iddio agisce verso di essi: PARABOLE: Luc. 13, r a g. Si farà più festa in cielo per un peccatore che fa penitenza, che per novantanove giusti che non hanno bisogno di penitenza: Ibid. Luc. 15, 2, 10. Quadro del peccatore ne' suoi traviamenti e nel suo pentimento: Ibid. vers. 11 a 32. Motivi della condanna del peccatore: vedi CONDANNA. Iddio hon ascolta i peccatori : Ciaco :

Gio. 9. 31. Dio: Is. 59, 2. Il peccatore si procaccia l' ira e l'Indignazione di Dio : ROMANI : Epist. 2. 8. o. Non havvi ingiustizia per parte di Dio a far provere al peccatore tutti gli effetti dell' ira sua, a motivo de' peccati da quello commessi : Ibid. Epist. 3 , 4 , 6. Miserabile fine dei peccatori : Filippesi : Epist. 3, 18, 19. Loro giusta punizione : Tessalonicesi : 2 Epist. 1 , 6 a q. Maniera di condursi a loro riguardo: Tassato-NICESI: 1 Epist. 5, 14: 2 Epist. 3, 14, 15. Tiмотео: 1 Epist. 5, 20. Тіто: Epist. 1, 12, 13: 3, 10 , 11. GIUDA: Epist. 22 , 23. Invito fatto si peccatori di resistere al demonio , ed attaccarsi в Dio : Giacomo : Epist. 4, 4 в 10. Mezzi che ha il peccatore per ritornare in grazia di Dio: GIOVANNI : 1 Epist. 2 , 1 , 2. Sgraziata fine del peccatore: Apocalisse: 21, 8. Inutilmente i peccutori piangeranno la propria miseria nel di del gindizio : Giusti: Sup. 4, 20 : 5, 2 a 15. Considerarsi come peccatore. Non avere la pretensione d'essere giusto, ma coosiderarsi ognora come peccatore e pregare Dio che non si ricordi delle nostre iniquità e ci pervengano prontamente le sue misericordie : CHIESA: Salm. 78, 8, 9. Vedi EMPJ: INFERNO: MALVAGI:

PECCATRICE pubblica: per la sua viva fede e per l'abboadanza delle sue lagrime, le sono rimessi tutti i peccati: Gesà Causto: Luc. 7, 36 a 50.

PEGNI: restituirii a coloro, dei quali sono sini ricevuli; molto più se sono di prima necessità, come i vestiti: Lecon: Esod. 22, 26, 27. Non puossi ricevere come pegno ciò che è uecessario alla vuta di chi lo dà: Ibid. Deut. 24, 6, 10 a 13.

PELLEGRINI: riceverli garbatamente: far loro del bene: ABRAHAMO: Gen. 18, 2 e seg. LEGGI: Esod. 22, 21: 23, 9: Lev. 19, 33, 34: 23, 22. SACRIFIZI : Num. 15, 13, 15. ESORTAZIONE : Deut. 10, 18, 19. Mondo: Deut. 14, 21. Luggi: Deut. 24. 14. 17 e seg. PRIMIZIE: Deut. 26, 11. GE-BUSALEMME: Ezech. 22, 29. TERRA: Ezech. 47. 22, 23. TEMPIO: Zacc. 7, 9, 10. MESSIA: Mal. 3, 5. Vedi Ospitalita'. Noi siamo tutti pellegrini e stranieri su questa terra: Abramo: Gen. 15, 13. SARA! Gen. 23 . 4. GIUSEPPE ! Gen. 47, 8, 9. TEM-PIO: 1 Par. 29, 15. LINGUA: Salm. 38, 17: LEGGE: Salm. 118, 10. CORINTJ: 2 Epist. 5, 6. FILIPPESI: Enist. 3. 20. EBBEI: Enist. 11. 13. PIETRO: 1 Epist. 2, 11. Utilità dei pellegrinaggi, che si intraprendono per divozione: LEGGI: Esod. 23, 17. TA-BERNACOLI: Deut. 16, 16. ELGANA: 1 Re 1, 3. DE-DICAZIONE: 3 Re 8, 41 a 43. ELISEO: 4 Re 5, 10. Betslemme : Luc. 2, 41.

448

PELUSIO, città dell'Egitto: predizione della sua ruina: Ecitto: Ezech. 30, 15, 16.

PENE dovute si peccati: il peccato può essere rimesso, senza che gli sia rimessa tutta la pena che merita. Così poi vediamo ché Iddio ha perdonato, per la preghiera di Mosè, i peccati degli Israeliti , che meritavano una istantanea punizione. Nel perdonare quei peccati, muiò Iddio in una piccola pena temporale la pena eterna, meritando essi una morte rigorosa: furono soltanto privati dell'ingresso nella Terra promessa : Giosuk: Num. 14, 20, 23, 29, 30. Cosi fu perdonato il suo peccato a Davidde, il quale però ebbe, per papizione, il dolore di vedere morire il figlio Amoon, e flagellato di peste il popolo: Da-VIDDE: 2 Re 12. 13, 14, 18: 24, 10 a 17. Esempi di diverse pene inflitte de Dio per punizione temporale di alcuni peccati: Adamo: Gen. cap. 3. ARCA: Gen. cap. 9. Sodoma: Gen. cap. 19. Mose: Esod. cap. 14, cap. 15 e cap. 17, vers. 8, 14. VITALLO D'ORO: Esod. 32, 28. Fuoco: Luc. 10, 1. Luggi: Lev. 24, 10 a 16, 23. Quague: Num. 11, 33. SEPRORA: Num. 12, 10. CARNI: Num. 11, 21. Giosue: Num. 14, 22 8 24. Sabbato: Num. 15. 32, 35, 36. CORE: Num. 16, 31. Acqua: Num. 20. 12. ISBARLITI: Num. 21, 4 8 6. Hai: Gios. 7. 24 e seg. OLTRAGGIO : Giud. cap. 20. HELI: 1 Re 2, 23 e seg. SAMUELE: 1 Re 3, 17, 18. SAULLE: 1 Re 13. 13. 14: 15. 9 e seg. DAVIDDE: 2 Re 6, 6, 7: cap. 21: cap. 24. JEROBOAMO: 3 He cap. 13. ELISEO : 4 Re 2 , 23 , 24 : 5, 20 e seg. Ezz-CHIA: 4 Re 20, 12 e seg. Sedecia: 4 Re, cap. 25. Ozia: 2 Par. 26, 16 a 19. Isaia: 3, 16 e seg. BABILONIA: Is. 14, 21: 47, 1 e seg. Gerem. cap. 50 e cap. 51. Tempio: 2 Macc. 3, 23 e seg. An-TIOCO: 2 Macc. cap. 5. VIRTU: Matt. 18, 28 B 34. VERGINI : Matt. 25 , 28 a 30. APOSTOLI : Att. 5. 1 . 11. ERODE: Att. 12, 21 . 23. Vedi Pac-CATO : PECCATORL

FENITENTE: Salmo 142. Preghiera che il penilente deve indiristare a Dio per implorame il soccorso. Davidde chiede di essere esaudito da Dio secondo la giustizia di lui, perchè alta equità della divina giustizia appartiene il mantenere e dure effetto alle promesse fatte per pura misericordia: lo prega in seguito che non voglia tratarto a rigore di legge, che liberi l'anima sua dalla tribolazione, e che per sua misericordia mandi dispersi i suoi nemici. Questo salmo fu composto da Davidde quando lo perseguitava Assalonne suo figlio. Il salmo precedente trovasi all'articolo Nasici:
Salm. 141.

Domine, exaudi orationem meam; auribus percipe obsecrationem meam in veritate toà: exaudi me in tuà justitià.

- 2. Et non intres in judicium cum servo tuo; quia non justificabitor in conspectu too omnis vivens.
- 3. Quia persecutns est inimicus animam meam:
- 4. Collocavit me in obscuris sicut mortuos suculi: et anxistus est super me spiritus meus, in me turbatum est cor meum.
- 5. Memor fui dierum antiquorum; meditatus sum ia amnibus operibas tuis: ia factis maauum tuarum meditabar.
- 6. Expandi manus mess ad te : anima mes sicut terra sine aqua tibi :
- 7. velociter exaudi me, Domine: defecit spiritus meus.

  8. Non avertas faciem tuam à me : et similis
- 8. Non avertas faciem tuam à me : et similis ero descendentibos in lacum.
- Auditam fac mihi mane misericordiam tuam:
   quia in te speravi.
   Notam fac mihi viam, in qua ambulem:
- quia ad te levavi animam meam.

  11. Eripe me de inimicis meis, Domine, ad te confugi: doce me facere voluntatem tuam,
- quis Deus meus es tu.

  12. Spiritus tuus bonus deducet me in terram rectum: propter nomen taum, Domine, vivifica-
- bis me in aquitate tuà.

  13. Educes de tribulatione apimam meam: et in misericordià tuà disperdes inimicos meos.
- 14. Et perdes omnes, qui tribulant animam meam: quoniam ego servus tuus sum. Per la continuazione, vedi Vittoria: Salm. 143.

Iddio sa misericordia si penitenti: Viatù: Ec-

cli. 12, 3. Dio : Eccli. 17, 20. Pedi Pentersa.
PENITENZA, virtù : il perdono vi è attracato
se essa è vera e sincera: Peccato : Lev. 5, 4,
5, 17. Comandament: Deul. 4, 20. Parditione:
Deul. 30, 1 a 3. Arg. 1 Re 7, 3. Dedicazione:
3 Re 8, 33 a 54. Tempo: 2 Par. 12, 7, 12. Arg. 2
Par. 15, 4, Joshi : 2 Par. 12, 7, 12. Arg. 2
Par. 15, 4, Joshi : 2 Par. 34, 23, 26 a 28. Nemana: 2 Esdr. 1, 8, 9. Penitenza di Esther e di
tutto il popolo Ebreo quando venne pubblicato
l'editto di morte, che Aman sveva carpito dal
re Assuero contro quel popolo: suoi buoni effetti:
Mandocino: Esth. cap. 4: cap. 5 e seg. Omoni:
Esth. cap. 4: cap. 5 e seg. Omoni:

su questa penitenza: Giossa: 8, 4 a 7: 22, 23 e seg. Iddio accorda il tempo per fare penitenza: ma l'uomo se ne abusa: Giossa: 24. 23, 24. Iddio si lescia movere a compassione della penitenza: Giossa: cap. 42. Essa è accompagnata dalla confessione dei peccati: Panono: Salm. 31, 5, 6. Uomo: Prov. 28, 13.

Penteria: Salmo 50. Questo salmo coutiene i seutimenti di penitenea di Davidde, il quale piange l'adulterio commesso con Bethsabea, e l'omicidio di Uria, di lei marito, e domanda a Dio il perdono, non in virtà de sacrifisi mosaici, ma pel sacrifisio di Cristo, il quale edificherà la nuova Chicsa.

Il salmo precedente trovasi all'articolo Giunzio: Salm. 49.

Miserere mei, Deus, secundum magnam misericordiam tuam;

- 2. et secundum multitudinem miserationum
- tuarum dele iniquitatem meam.

  3. Amplius lava me als iniquitate mea : et à
- peccato meo munda me.
  4. Quoniam iniquitatem meam ego cognosco,
- et peccatum meum contra me est semper.

  5. Tibi soli peccavi, et malum coram te feci :
  ut justificeris in sermonibus tuis, et vincas cum
- judicaris. Roman: Epist. 3, 4.

  6. Eccè enim in iniquitatibus conceptus sum:
- et in peccatia concepit me mater mea.
  7. Eccè enim veritatem dilexisti : incerta et
- occulta sapientia tum manifestasti mihi.

  8. Asperges me hyssopo, et mundabor: lavabis me, et super nivem deallbabor. Lerana: Lev.
  14, 4. 6, 49, 52. Sacarezzo: Num. 19, 6.
- 9. Auditui meo dabis gaudium et lætitiam : et exultabunt ossa humiliata.
- to. Averte faciem tuam à peccatis meis: et omnes iniquitates meas dele.
- 11. Cor mandum crea in me, Deus: et spiritum rectum innova in visceribus meis.
- 12. Ne projicias me à facie tuá: et Spiritum sanctum tuum ne auferas à me.
- 13. Redde milii lætitiam salutaris tui: et spiritu principali confirma me.
- 14. Docebo iniquos vias tuas: et impii ad te
- 15. Libera me de sanguinibus, Deus, Deus salutis mete: et exultahit lingua men justitiam tuam.
- 16. Domine, labia mea aperies : et os meum annuntiabit laudem tuam.
  - Quoniam si voluisses sacrificium, dedissem
     T. II.

utique: holocaustis non delectaheris. Enzu: Epist. 10, 4.

18. Sacrificium Deo spiritus contribulatus : corcontritum et humiliatum, Deus, non despicies.

- 19 Benigne fac , Domine , in bonn voluntate tua Sion: ut ædificentur muri Jernsalem.
- 20. Tunc acceptable sacrificium justitize, oblationes, et holocansta: tunc imponent super altare tunn vitulos,

Per la continuazione, vedi MALDICENTI: Salm. 51.

Modello di penitenza: suoi essetti sul corpo e sull'anima: Poyeni: Salm. 101. Gasà Caistro: Salm. 103. 32. Chi no fiat penitenza cach'a nelle mani del Signore e non nelle mani degli uomini: Pazienza: Eccli. 2, 22. Esortazione alla penitenza: Dio: Eccli. 17, 19 a 31. Idduo invita alla penitenza: Giudei, ma siccome sono essi l'immagine dei peccatori ostinati, così non pensano che a divertirsi: Isala: 1, 16, 17. Gransslamma: Is. 22. 12 a 14. Grona: Is. 30, 18. Dio: Is. 44', 22. Cino: Is. 45, 22.

Penitenza: Isaia, capo 46. Esortazione alla penitenza: onnipotenza di Dio: promesse di un Salvatore.

- Ciò che precede trovasi all'articolo IDOLI: Is. 46, 1 a 7.
- 8. Mementote istud, et confundamini: reddite prævaricatores ad cor.
- Recordamini prioris seculi, quoniam ego sum Deus, et nou est ultrà Deus, nec est similis mei:
- to. annuntians ab exordio novissimum, et ab initio quæ necdum facta sunt, dicens: consilium meum stabit, et omnis voluntas mea fiet:
- 11. vocans ab oriente avem, et de terrà longinqua virum voluntatis mere: et locutus sum, et adducam illud: creavi, et faciam illud.
- 12. Audite me duro corde, qui longè estis à justitià.
- 13. Prope feei justitiam meam, non-elongabitur, et salus mea non morabitur. Dabo in Sion salutem et in Israël gloriam meam.

Per la continuazione, vedi Babilonia: Is. cap. 47.

Altre esortazioni alla penitenza: Caissa: 1s. 55, 7. Dio: 1s. 59, 20. Massa: 1s. 61, 1 a 3. Porolo: Gerem. 3, 1, 12, 14, 17, 22: 4, 1, 4 a 8, 14. Rimproveri che Iddio sa a que che ricusano di sar penitenza: Porolo: Gerem. 8, 4 a 7. Motivo di sare penitenza: Gionni: Gerem. 12, 15 a 17. Esortazione a sare penitenza: Hid. Gerem. 13, 15 a 19. Porolo: Gerem. 18, 8. Ga-

леміл: 26, 12, 13; 20, 11 a 14. Schlavità: Gerem. 31, 18, 19. BARDER: Gerem. 36, 3. LAMEN-TAZIONI: Gerem. 3, 40 a 42. Iddio non vuole la morte del peccatore: egli lo esorta alla penitenza affinche viva : PARABOLE : Esech. 18 , 21 a 32. Ezecusts: 33, 11, 14 a 16, 19: 43, 9. LETTERA: Dan. 4, 24. ISBARLE: Os. 14, 2 a 5. Sue opere e suoi mezzi: Joses: 2, 11 a 17. Mezzi de' quali fa uso Iddio per spingere a far penitenza : ISRAELE : Am. 4, 6 a 13. Ricercare il Signore per evitare le pene dovute al peccato : Ibid. Am. 5, 1 a 9 Si mettono spesse volte in ridicolo siffatti mezzi e que' che li annunziano : Ibid. vers. 10, 14, 15. Necessità della penitenza per ottenere il perdono de' propri peccati: Ni-NIVE : Gion. cap. 3. Essa può far cambiare la volontà e la risoluzione di Dio: Ibid. Gion. cap. 4. Altre esortazioni alla penitenza: ZACCARIA: 1, 3, 4. MESSIA: Mal. 3, 17, 18. La necessità della penitenza fu annunziata fino dai più antichi tempi come si è veduto : esse fu annunciata con forza non minore al tempo del Messia : S. Gio. Battista la predicò nel deserto della Giudea, lungo il Giordano: ne diede egli medesimo l'esempio, nel modo di vestire, e nella qualità del cibo: Gio. Battista: Matt. 3, 1 a 6. Frutto ch'essa deve arrecare : non puossi confidare nella pascita per ottenere il perdono da Dio: Ibid. vers. 7 n 10. Gesù Gristo, dopo che fu curcerato S. Gio. Battista, predicò esso pure la necessità della penitenza: Gresù Caisto: Matt. 4. 12, 17. GIO. BATTISTA: Marc. 1, 4 a 15: Luc. 3, 3. L'essere figliuoli di Dio e coeredi di Gesù Cristo non è titolo sufficiente per dispensarsi dal far penitenza quando si ha peccato; imperciocchè dipende da Dio lo privarci del suo regno per darlo ad altri che egli può chiamare : Gesù Caisto: Luc. 3, 7 a 11. Necessità della penitenza : PARABOLE : Luc. 13, 3 a q. RESURREZIONE : Luc. 24, 46, 47. Senza la penitenza non si può salvarsi : Spirito : Att. 2, 37, 38. Il perdono dei peccati dipende da essa: Pierro: Att. 3, 19. SAULLE: Att. 8, 22. PAOLO: Att. 17, 30: 20, 21 : 26 , 20. Iddio ci invita per un effetto della sus liontà : Romani : Epist. 2, 4. Comints : 2 Epist. 7, 10. Iddio concede il tempo per fare peniteuza : castigo di quelli che trascurano di approfittamet Apocalisse: 2, 20 a 23: 3, 3. Essa ba da forza di far cambiare di risoluzione il Sienore Iddio : Acuss: 3 Re 22, 20 a 20. Porolo: Gerem: 18, 8. Davidde faceva penitenza giorno e notte : Peccato : Salm. 6 , 6. Devesi far penitenza, mentre si gode buona salute : Viaru: Eccli. 11, 27, 28. Dio: Eccli. 17, 23 a 27: 18, 25.

Essa non è necessaria che ai peccatori : Minacolt : Matt. 9, 13: Marc. 2, 17: Luc. 5, 32. Esempi di una vera e sincera penitenza : dei fratelli di GIUSEPPE : Gen. 42, 21; del popolo d' Israele : ISBARLITI: Esod. 33, 4. Giosuk: Num. 14, 39. 40. ANGELO : Gind. 2, 4. THOLA : Gind. 10 , 10, 15, 16; di DAVIDDE: 2 Re 12, 13: 24, 14, 17; di ACHAB: 3 Re 11, 27 a 19; di Josia: 4 Re 22, 18 a 20; dei principi d' Israele : Roboamo : 2 Par. 12, 6, 7; di EZECHIA: 4 Re 20, 5. SENNA-CHERIB: 2 Par. 32, 26; di MANASSE: 2 Par. 33, 12, 13 : degli Ebrei nella schiavitù sotto Espaa : Lib. 1, cap. 10, vers. 10 e seg.; ed al tempo di Giuditta: OLOFERNE: Giudit. 4, 8 e seg.: 7, 18 e seg.: dei Niniviti : Ninive : Gion. cap. 3; de' Giudei sotto Giuda Maccabeo: Antioco: 2 Macc. 10, 25, 26; di Pietro dopo d'aver negato tre volte: Passione: Matt. 26, 75; della peccatrice : Gesù Caisto : Luc. 7, 37, 38, 44; del figliuol prodigo : PARABOLE : Luc. 15, 18, 19, 21; del pubblicano: PARABOLE: Luc. 18, 13; di Zeccheo: Genusalemme: Luc. 19, 8; del buon ladrone : Passione : Luc. 23 , 40 a 43 ; di alcuni Giudei compunti di cuore per la predicazione di S. Pietro: Spinito: Att. 2, 37, 38. Pietro: Att. 3. 10. Allegrezza di S. Pietro nella emenduzione dei Conints: 2 Epist. 7, 9, 10. Ricompensa, anche in questo mondo, di coloro i quali fanno penitenza, e che si conservano senza peccato, schivando le occasioni che pur troppo soventemente si presentano. Esempio: Sara, la quale è ricolma di beni, ed Abimelech , cui dispiacque di averla fatta rapire, ignorando che era moglie di un altro : egli la rimanda intatta a suo marito Abrahamo , per le di cui orazioni è renduta la sanità alla famiglia del re Abine-LECH : Gen. cap. 20. Maria , sorella di Mosè , fa penitenza delle sue mormorazioni : essa è guarita della lebbra , e restituita pienamente in salute : Sephona : Num. 12, 10, 11. Gli Israeliti , facendo penitenza, trovano un rimedio sicuro contro le morsicature dei serpenti, in un serpente di bronzo: Isbabliti: Num. 21, 9. Davidde, facendo penitenza del suo adulterio con Bethsabea, ebbe della medesima, dopo che diventò sua moglie legittinm, un figlio che su il più sopiente degli uomini: DAVIDDE : 3 Re 12, 24. Vedi Sa-LOMONE. Gerusalemme, pentente, ottiene la cessazione del flagello sterminatore: Davidne: a Re-24, 16. Achab, per essersi umiliato innanzi a Dio, e per aver fatto penitenza, ottiene che il Signore Iddio non faccia cadere sopra di lui e sul suo regno le calamità di cui lo aveva minaccinto : Acnas : 3 Re 21, 27 a 29. Samaria fu li-

berata di un lungo assedio, per la penitenza del suo re e del suo popolo: Elisso: 4 Re 6, 24 a 33 : 7, 1 a 7. Josia, colla sua penitenza, merita di morire io pace e di non essere testimonio delle calamità, che Iddio deve far cadere sopra Giuda ed il suo tempio: Josia: 4 Re 22, 16 a 26. Favori accordati a Gerusalemene, alloraquando ritornò sulla via della penitenza: SATAN: 1 Par. 21, 26 e seg. Rosoamo: 2 Par. 12, 7. Sannacheris: 2 Par. 32, 26. Per le penitenza dei Niniviti. Iddio cambiò di risoluzione, non distruggendoli tutti insieme colla città, come aveva risoluto : Niniva: Gion. 3, to e seg. Matteo, pubblicano e penitente, diventa apostolo ed evacgelista: Minacora: Matt. 9, 9. Si fa più festa in cielo per un peccatore che fa penitenza, che per povantacove giusti che non hanno bisogno di pecitenza: PARABOLE: Luc. 15, 7. Il figliaul prodigo penitente è ristabilito nell'amore del suo genitore: Ibid. vers. 20 e seg. Zucclieo, peniteote è giudicato degno di ricevere Gesù Cristo nella propria casa : Genusalemme : Luc. 19. 5, 6. Il ladrone penitente sul patibolo, riceve la promessa di entrare, nello stesso gioroo, in paradiso : Passione: Luc. 23, 43. Gesù fa sua discepola la Maddalena pecitente, e per la di lei preghiera resuscita LAZZARO: Gio. 11, 32 a 45. Essa fu altresl giudicata degoa di vedere, per la prima, Gesù subito dopo la sua Resunnezione: Gio. 20, 11 18. Pietro , penitente , per aver rinegato Gesù, è dallo stesso Gesii stabilito principe degli Apostoli ed il capo della sua Chiesa: Ibid. Gio. 21 , 15 a 17. GESN CRISTO: Matt. 16 , 18 , 10. Il dispregio della penitenza è ben nocivo a colui che ne è colpevole : esempi in proposito : Senecia: 2 Par. 36, 14 a 16 e seg. Avendo trascorato di rivolgersi a Dio, inutilmente Gerusalemme si fortificò contro gli Assiri: GERUSALEM-ME: Is. cap. 20. Iddio, noo trovandovi un solo giusto, la minaccia di una totale distruzione: Popolo: Gerem. cap. 5: 15, 5 e seg. ISBAILE: Os. cap. 7: Am. 4, 9 e seg. Acoro: 2, 18. Molie città colpevoli di questo disprezzo: Gio. Batti-STA : Matt. 11 , 20 a 24. Jezobele egunlmente colpevole: Apocalisse: 2, 20 a 33: 16, 9. Ritardo nel far peniteuza : consegueoze funeste : esempj: Isacco: Gen. 25, 31 a 34. GIACOBBE: Gen. 27, 38. EBRAI: Epist. 12, 17. Il Faraone differiva pempre al domani la libera sortita dall'Egitto del popolo di Dio: a ciascuna piaga, da cui era colpito, ne faceva egli la promessa, e non fu che dopo l'ultima piuga che permise la sortita degli Israeliti: ma troppo tardi per lui, esseodo impossibile il rimediare alle funeste conseguenze

esgionategli da quelle piaghe : Mosi: Esod. cap. 7, cap. 8, cap. 9. cap. 10 e cap. 11. Adonibezec non pentissi di avere mutilati 70 re, se non quando egli stesso soggiacque alla medesima sorte: ma fu troppo tardi per lui : Giuda : Giud. 1, 6, 7. Davidde restò impecitente, finchè il profeta Nathan gli ebbe rimproverato il suo peccato, senza di che non avrebbe forse pensato a far proitenza: Daviode: 2 Re, cap. 11 e cap. 12. Antioco non pensò a far peoitenza dei mali che aveva fatti ai Giudei, se non quando trovossi sul letto di morte: ma una siffatta penitenza, differita si lungamente, con gli servi per nulla: Giu-DA : 1 Mace. 6, 10 a 13. S. Pietro iovita Simone il Mago a pregar Dio ed a far menitenza per ottenere il suo perdono: Saulo: Att. 8, 18 a 22. Egli invece non si occupa di nulla: ma soltanto risponde : pregate voi per me : Ibid. vers. 24. Esempi di una penitenza finta, falsa ed ipocrita : CAINO: Gen. 4, 13. Esau piange la vendita del suo diritto di primogenitura e la perdita della benedizione paterna : le sue lagrime noo sono di penitenza, ma lagrime di un cuore furibondo e sdegnato : Giacobbe : Gen. 27. 38. 41. Il Faraone sembra pentirsi a ciascuna piaga, con cui è colpito da Dio: ma appena la piega cessa per volere di Dio medesimo, che il suo cuore s'indura, ed egli noo mautiene la parola : Mosk : Esod. cap. 8, cap. 9, cap. 10 e cap. 11. Falsa penitenza di Saulle: 1 Re 15, 24 a 30. Davio-DE: 1 Re. cap. 24. Penitenza di Jenobramo 1 3 Re 13 , 4 u 9; di Acuan: 3 Re 21 , 27; di An-TIOCO: 2 Macc. 9, 12, 13. GIVON: 1 Macc. 6, 12, 13; dei reprubi cel giorno del giudizio finule: Giusti: Sap. 5, 1 e seg.; del traditore Giuda : PASSIONE: Matt. 27, 3 . 5; di Simone il Mago: Saulo: Att. 8, 13, 20 a 23. Vedasi anche Arnchussn: 2, 5.

Pentenza: Sacramento che rimette i peccati?
Vade ostende te sacerdoti: Miracola: Matt. 8,
1. Lebbrosi: Lev. 14, 2. Grad Cristo: Matt. 16,
18, 19. Virtà: Matt. 18, 18. Rasurraziona: Gio.
20, 21 a 23. Paolo: Mt. 19, 18. Giacomo: Epist.
5, 16. Giovarni: 1 Epist. 1, 8: 2, 1. Cornetz: 2
Epist. 5, 18 a 20. Vedi Contraziona:

PENSIERI: Giobbe, iu mezzo ai mali che soffre, sembra considerare il Sigoror Iddio come un como, il quale vede soltanto l'esteroo, ma non saprebbe leggere nel fondo del cuore per scuoprirvi i pensieri e l'innoceaza: Giossa: Giobbe coofessa egli medesimo questa verità: Giossa: 42, 2. Denic.zione: 3 Re 8, 39. TEMPIO: 2 Par. 6, 30. Do: 5. dem. 93, 11. I peusieri non sfug.

452

gono alla cognizione di Dio, anche prima che siano essi formati; Conoscenza: Sulm. 138, 2. Ezecureus: 11, 5. I cuttivi pensieri sono in abbomianzione agli occhi di Dio . Sapienza : Prov. 6, 12 a 15. Uomo: Prov. 15, 26. Tampio: Zacc. 8, 17. SCANDALI: Matt. 15, 19: Marc. 7, 21. I pensieri cuttivi alloutanano da Dio: Sarienza: 1. 3. Iddio ne domanderà un conto severo: Ibid. vers. g. Iddio conosce perfettamente tutti i pensieri : Vintù : Eccli. 42 , 19. GERUSALEMME : Is. 29 , 15. MIRACOLI: Matt. 9 , 4. Nozze: Gio. 2 , 25. Iddio conosce i pensieri dell'uomo: non sono essi che vanità ai suoi occhi: Corinti: 1 Epist. 3, 20. Non puossi avere un solo pensiero huono senza l'ajuto di Dio: Corinti: 2 Epist. 3, 4, 5. EBREI: Epist. 4, 12, 13. 1 peusieri di Dio sono infinitamente superiori a quelli dell'uomo: Cutasa: Is. 55, 8, q. Vi sono stati degli nomini, ai quali Iddio lia data la facoltà di conoscere i pensieri altrui: per esempio Euseo: 4 Re 5, 25, 26: 6, 12. DANIELE: 2, 29; S. Pietro : Apostoli : Att. 5, 3, 4, 8, 9.

PENTATEUCO, parola greca che significa cinque libri (πεντε cinque, τεύπος libro). È il nome che si dà si cinque libri che Mosè scrisse sugli sevenimenti che si succedettero dalla creazone dell'universo, fino al momento dell'ingresso del popolo d'Israele nella terra promessa. I cinque libri sono: la Genesi, l'Estodo, il Levitco, i Nuneri, ed il Deuteronomio. Vedansi gli articoli relativi a ciascuno de'suddetti nomi. Vedasi pure Adamo: Gen. cap. 5, tavola delle Generazioni, c.

PENTIMENTO di Dio di aver fatto l' nomo : Noè: Gen. 6, 5 a 7: 8, 21; di aver fatto re SAULLE: 1 Re 15, 11, 35. Pentimento degli Israeliti: Iddio perciò torun ad essere loro favorevole: ISRAELITI: Num. 21, 4 e seg. 1 novello pentineuto degli Israeliti dopo nuove mormorazioni: essi vogliono combattere coutro la volontà del Signore, il quale si ritira da essi, nè tien in alcun conto il loro pentimento: ISRAELITI: Deut. 1, 41 a 46. Achab si pente della morte di Naboth, fa penitenza e non è oppresso dalle calamità che erangli state minacciate: Acnas: 5 Re 21 , 16 a 29. Iddio si lascia piegare dal peutimento dei peccati: Roboamo: 2 Par. cap. 12. Manasse, re di Giuda, merita, pel suo pentimento, di essere ristabilito sul trono de' suoi padri : MARASSE : 2 Par. cap. 33. Pentimento seguito da un buon effetto: Espna: Lib. 1, cap. 9, e cap. 10. Gli Israeliti, dopo il loro ritorno dalla schiavitò, testificano a Dio il loro pentimento col digiuno e col cilicio: Esdra: Lib. 2, cap. 9. Il pentimento può esser simulato, quindi falso i Viaru: Eccli. 19, 22 a 25. Segni per distinguerlo. Ibid. vers. 26 a 28. Cocoscere le proprie colpe e confessarle per ottenerne il perdono: Grobai: Gereni. 10, y e seg. Vedi Contazzione: Pentrenza.

PERCOSSE: loro punizione: vedi Ferita: Omicidio.

PERDITA: eggetti perduti: quei che li hanno trovati sono obbligati a restituirli: peccato e castigo di que' che non li restituiscono: Рассато: Lev. 6, 1 a 7.

PERDONO: perdonare. Iddio è inesausto nelle sue misericordie: Decalogo: Deul. 5, 10. Fedi Missatconoia. Puossi sperare il perdono dei propri peccati, correggendosi, gloria che ne risulta: Giobbe: 11, 14 a 19.

Pennono: Solmo 31. Beatitudine di coloro ai quali sono stati rimessi i peccati. Sentimenti di Davidde penitente: invita i peccatori a convertirsi, per evitare i castighi di cut sono minacciati.

Il salmo precedente trovasi all'articolo Onazione: Salm. 30.

Besti, quorum remisse sunt iniquitates: et quorum tecta sunt peccala. Roman: Epist. 4, 7. 2. Bestus vir, cui non imputavit Dominus peccatum, nec est iu spiritu ejus dolus.

3. Quonisin tacui, inveteraverunt ossa mea,

4. Quonism die se nocte gravata est super me manus tus: conversus sum in ærumnå meå, dům configitor spina.

5. Delictum meum cognitum tibi feci : et injustitism mesm non abscondi. Givdet : Is. 65, 24.

- 6. Dixi: confitehor adversum me injustitiam mean Domino: et tu remisisti impietatem peccati mei.
- 7. Pro leac orabit ad te omnis sanctus, in tempore opportuno.
- Verumtamen in diluvio aquarum multarum, ad eum nou approximabunt.
- Tu es refugium meum à tribulatione, que circumdedit me: exultatio mea, erue me à circumdantibus me.
- 10. Intellectum tibi dabo, et instruam te in viâ hâc, quâ gradieris: firmabo super te oculos meos.
- 11. Nolite sieri sicut equus et mulus, quibus non est intellectus.
- 12. In came et freno maxillas eorum constringe, qui non approximant ad te.

13. Multa flagella peccatoris, sperantem autem in Domino misericordia circumdabit.

14. Lutamini in Domino et exultate, justi, et glorianini ompes recti corde.

Per la continuazione, vedi Givert: Salm. 32.

Per ottenere il perdono de' propri peccati bisogoa soffrire con pazienza e rassegnazione i mali di questa vita: Peccari: Salm. 37. Grandezza del perdono che Dio accorda al peccatore pentito: Dio: Eceli. 17, 28 e seg. Pazienza di Dio pel peccatore in vista della sua debolezza : Dio : Eccli. 18, 7 a 14. Iddio accorda talvolta il perdono ad una intiera nazione, in favore di pochi giusti : Giunei: Is. 65, 8. Egli promette di perdonare a Gerusalemme, se ivi trova un solo uomo giusto: Porolo: Gerem. 5, 1. Avrebbe perdonato a Sodoma, se in quella città si fossero trovati dieci giusti : Abrahamo : Gen. 18, 32. Perdono che Iddio promette al suo popolo: gloria che ne consegue : Genemia: 35 , 6 a 9. Bestemmia cui ricusò Iddio il perdono : Ezecuinen : 9,9, 10. Condizione alla quale Iddio accorda il perdono: SERMONE: Matt. 6, 12 a 15. GREUSALEM-ME: Marc. 11, 25, 26. Dove abbondò il peccato, soprabbondò la grazia, cioè all'abbondanza del peccato fu da Dio contrapposta l'abbondanza della grazia: Romani: Epist. 5, 20, 21. Chi non avià perdonato, sarà giudicato severamente, senza spersnza di perdono: Giacomo: Epist. 2, 13. Gesù Cristo perdona ai Giudei che lo hanno crocifisso: perciò coodenua que' che ricusano di perdonare: Passione: Lue. 23, 34. Il perdono delle ingiurie ricevute è necessario per ottenere il perdono de' propri peccati: Vintù: Matt. 18, 21 à 35 : Eccli. 28, 1 a 6. Davidde, riscquistato il suo potere, dopo la morte d'Assalonne suo figlio, perdone generosamente a tutti que' che gli avevano fatto od augurato del male durante il suo esiglio: DAVIDDE: 2 Re, cap. 19. Perdonare al prossimo le offese che abhiamo ricevute: Vinти: Eccli. 28, 1 a 5. Sermone: Matt. 5, 22 a 24: 6, 14. Non tralasciare mai di perdonare: Vintù: Matt. 18, 21, 22, 35. PARABOLE: Luc. 17, 3, 4. EFESINI : Epist. 4 , 32. Vedi Peccati: Prossimo : OFFESE: RICONC. LIAZIONE.

PERFEZIONE: Iddio la sempre raccomandato agli uomini di tendere alla perfezione:
Abramo: Gen. 17, 1. Isbovini: Deut. 18, 13.
Mervicui: Gios. 24, 14, Dedicatione: 3 Re 8,
G. Anche Gesù Cristo la raccomanda Sanaoss:
Matt. 5, 48, e ne dà anche le regole: Ibid.
cap. 5 per intero. Giò che devesì fare per giungervi: Vantù: Matt. 19, 21. S. Paolo lo raccomanda

ai Connert: 1 Epist. 1, 10: 14, 20: 2 Epist. 13, 11; agli Erran: Epist. 6, 13. Devesi tendere alla perfesione incessantemente, senza coosiderare il hene fatto in passato: la perfesione è l'unico scopo che l'unico aver sempre di mita: Filippes: Epist. 3, 8 a 16. Colossass: Epist. 1, 28. Timotro: 2 Epist. 3, 16, 17. Giacomo: Epist. 1, 4. Pistro: 1 Epist. 1, 10.

PERFEZIONI di Dio: sono esse tracciate in un captico che Davidde compose in rendimento di grazie, dopo che Dio lo ebbe liherato da tutti i suoi nemici: Carrico: 2 Re 22, 1 e seg. Lodi che meritano: Vierti: Eccli. 42, 75 a 26. Vedi Dio.

PERGAMO: il vescovo di questa città è rimproverato, per ordine di Dio, perchè combatte debolmente gli errori: Apocalissa: 2, 12 a 17.

PERICOL1: Salmo 117. Il profeta, in questo salmo, esorta il suo popolo a lodare lidito per la protesione che gli aveva accordata in tutti i perieoli nei quali erasi trovato. La Chiesa si serve del medesimo salmo per ringrasiare il signore di avere ottenuta la salute del il possedimento di Gesù Cristo, dopo tutti i pericoli di perderli, cagionati dai scismi, dalle eresie e dalle persecurioni.

Il salmo precedente trovasi all'articolo Loni: Salm. 116.

Confiremini Domino quontum bonus, quonium in seculum misericordia ejus.

Dicat nunc Israël quoniam bonus, quoniam in seculum misericordia ejus.
 Dicat nunc domus Aaron: quoniam in sec-

culum misericordia ejus.
4. Dicent nunc qui timent Dominum: quoniam

Dieset nunc qui timent Donniuum: quoniam
in seculum misericordia ejus.
 De tribulatione invocavi Dominum: et exau-

divit me in latitudine Dominus.

6. Dominus mihi adjutor: non timebo quid

faciat mihi homo. Essei: Epist. 13, 6.
7. Dominus mihi adjutor: et ego despiciam

inimicos meos.

8. Bonum est confidere in Domino, quam confidere in homine. Giusti: Salm. 72, 27.

9. Bonum est sperare in Domino, quam sperare in principilus.

10. Oinnes gentes circuierunt me : et in no-

11. Circumdantes circumdederuut me, et in comine Domini quis ultus som in eos.

12. Circumdederunt me sicut spes, et exarse-

runt sicut ignis in spinis : et in nomine Domini quie ultus sum in eos.

- quia ultus sum in eos.

  13. Impulsus eversus sum ut caderem: et Dominus suscepit me.
- 14. Fortitudo men, et laus men Dominus: et factus est milii in salutem. Mosk: Esad. 15, 2.
- 15. Vox exultationis et salutis in tabernaculis
- 16. Dexters Domini fecit virtutem, dexters Domini exultavit me, dexters Domini fecit virtutem.
- 17. Non moriar sed vivam, et narraho opera Domini.
- 18. Castigans castigavit me Dominus: et morti
- nou tradidit me.

  19. Aperite mihi portas justitize, ingressus in
  eas confitehor Domino: lizec porta Domini, justi
- intrahunt io eam.

  20. Confitebor tibi quoniam exaudisti me : et factus est mihi in saluten.
- 21. Lupidem quem reprobaverunt ædificantes,
- hic factus est in caput anguli. Dio: Is. 28, 16.
  22. A Domino factum est istud: et est mirabile
- in oculis nostris. IsAIA: 8, 13.

  23. Hæc est dies quem fecit Dominus: exultemus et lætemur in eå.
- 24. O Donnine, salvum me fac, ô Domine, benè prosperare: benedictus qui venit in nomine Donnini
- Domini.

  25. Benediximus vobis de domo Domini: Deus

Dominus, et illuxit pobis.

- 26. Constituite diem solemaem in condensis, usque ad cornu altaris.
- 27. Deus meus es tu, et confitebor tibi : Deus
- meus es tu, et exaltabo te. 28. Confitebor tibi, quoniam exaudisti me : et
- factus es mili in salutem.

  29. Coufitemini Domino quoniam bonus: quoniam in seculum misericordia ejus. Israeluti:
  Salm. 106, 1. Merayuelli: Salm. 35, 1.
  - Per la continuazione, vedi LEGGI: Salm. 118.

Chi ama il pericolo vi perirà: Figu: Eccli. 3, 27. Non si deve temere nulla in mezzo si pericoli , quando il Signore Iddio protegge: Dio: 15. 43. 1 \* 7.

PERMISSIONI accordate oil ottenute senza volontà: così Giacobhe permette, contro la suo volontà, s' suoi figli di condurre in Egisto il loro fratello Beniamino, costretto dalla necessità di audare a ecerare dei viveri Giustrers: Gen. cap. 43. Mosè permette al popolo ebreo il libello del ripudio per timore di adulterio, odi altre simili cose dalle quali potesse venirme dauno si figliudio des-

doro al marito: Lreat: Deut. 24, 1 e seg. Davidde vuole andare a combattere col suo popolo: ma questi lo dissuade: 2 Re 18, 1 e seg. Simone manda a Trifone il denaro richiesto ed i suoi figliuoli in ostaggio, per non tiarari addosso la malevoglienza del popolo d'Israele che combatteva con lui: Smox : 1 Macc. 13, 14 a 20.

PERSECUZIONI: non ai hanno a temere le persecuzioni quando si confida in Dio: Vedi Speranza: Salm. 3.

Persecuzion: Salmo 7. Davidde, perseguitato da Saulle, invoca il soccorso del Signore. Egli lo chiama a testimonio della sua innocenza, e predice la ruina de' suoi nemici.

Il salmo precedente trovasi all'articolo Peccaro:
Salm. 6.

Domine Deus meus, in te speravi; salyum me fac ex omnibus persequentihus me et lihera me.

- 2. Nequandò rapiat ut leo animam mean, dùm non est qui redimat, neque qui salvam faciat.
- 3. Domine Deus meus, si feci istud, si est iniquitas in manilias meis:
- 4. ai reddidi retribuentihus mihi mala, decidam meritò ab inimicis meis inanis:
- 5. persequatur inimicus animam meam, et comprehendat, et conculcet in terra vitam meam, et gloriam meam in pulverem deducat.
- 6. Exurge, Domine, în îrâ tuâ : et exulture în finibus infinicorum meorum.
- 7. Et exurge Damine, Deus meus, in præcepto qood mandasti: et synegoge populorum circumdabit te.
- 8. Et propter lianc in altum regredere: Dominus judicat populos.
- 9. Judica me , Domine , secundum justitiam meam, et secundum innocentium meam super me.
- 10. Consumetur nequitia peccatorum, et diriges justum, scrutans corda et renes, Deus. Da-Vidde: 1 Re 16, 7. Officiali: 1 Par. 28, 9. Giudei: Gerem. 11, 20.
- 11. Justum adjutorium meum à Domino, qui salvos facit rectos corde.
- 12. Deus judex justus, fortis et patiens; numquid irascitur per singulos dies?
- 13: Nisi conversi fueritis, gladium suum vibrabit,: arcum suum tetendit, et paravit illum.
- 14. Et in eo paravit vasa mortis, et sagittas suas ardentibus effecit.
- 15. Eccè parturiit injustitiam : concepit dolorem, et peperit iniquitatem. Giosse : 15, 35.
- 16. Lacum aperuit et effodit eum, et incidit in fovenm quam fecit.

- 17. Convertetur dolor ejus in caput ejus: et iu verticem ipsius iniquitas ejus descendet.
- 18. Confitebor Domino secundum justitism ejus: et psallam nomini Domini altissimi.
  - Per la continuazione, vedi Gesù. Caisto: Salm. 8.

Persecuzioni: Sulmo 52. Corrusione degli uomini: confusione in cui cadranno que che perseguitano il popolo di Dio. Predizione della liberazione di quel popolo: allegretza che ne deriverà.

Il salmo precedente trovasi all'articolo Maldicanti: Salm. 51.

Dixit iesipiens in corde suo: non est Deus.

2. Corrupti sunt, et abouinabiles facti sunt in ieiquitatibus: non est qui faciat bonum. Consuzzione: Salm. 13.

3. Deus de cœlo prospexit super fisios hominum: ut videat si est intelligeus, aut requirens Deum

4. Omnes declinaverunt, simul inutiles fucti sunt: non est qui facial honum, non est usque ad mum. Boxan: Enist. 3, 12

ad unum. Romani: Epist. 3, 12.

5. Nonne scient amnes qui operantur iniqui-

tatem, qui devorant plebem meam ut cibum panis?

6. Deum non invocaverunt: illic trepidaverunt timore, ubi non erat timor.

7. Quoniam Deus dissipavit ossa eorum qui hominibus placent: confusi sunt, quoniam Deus sprevit eos.

8. Quis d'abit ex Sion salutare Israël? cum converterit Deus captivitatem plebis suæ, exultabit Jacob et lætabitur Israël.

Per la continuazione, vedi Name: : Salm. 54.

Presecuzioni: Salino 59. Davidde rimprovera a Saulle l'ingiusta persecuzione che gli fa. Predice il castigo che formerà l'allegrezza del giusto, e gli renderà manifesta la provvidenza di Dio.

Il salmo precedente trovasi all'articolo Soccoaso: Salm. 56.

Si verè utique justitlam loquimini : recta judiente, filii bominum.

2. Etenim in corde iniquitates operamini : in terrà injustitias manus vestræ concinnant.

3. Alienati sunt peccatores à vulvà, erraverunt als utero : locuti sunt falsa.

4. Furor illis secundum similitudinem serpentis: sicut aspidis surdæ, et obturentis aures suas.

5. Que non exaudiet vocem incantantium, et venefici incantantia sapienter.

- 6. Deus conteret dentes eorum in ore ipsorum: molas leonum confringet Dominus.
- 7. Ad nihilum devenient tanquam aqua decurrens: intendit arcum suum donec infirmentur.
- 8. Sicut cera, quæ fluit, auferentur: supercecidit ignis, et non viderunt solem.
- Prinsquam intelligerent spine vestre rhamnum: sicut viventes, sic in irâ alisorbet eos.
- 10. Lælabitur justus cum viderit vindictam:
- manus suns lavabit iu songnine peccatoris,
- sto: utique est Deus judicans eos in terrà.

Persecuzioni: Salmo 58. Davidde espone a Dio l'ingiustisia e la violenza de'suoi persecutori. Egli ne predice il castigo e le lodi che egli renderà al Signore per i soccorsi che spera di ricevere dalla sua bontà.

Eripe me de inimicis meis, Deus meus, et ab insurgentibus in me libera me. 2. Eripe me de operantibus iniquitatem; et

- de viris sanguinum salva me.
- 3. Quia eccè ceperunt animam meam : irruerunt in me fortes.
- 4. Neque iniquitas mea, neque peccatum meum, Domine: sine iniquitate cucurri, et direxi.
- 5. Exurge in occursum meum, et vide: et tu, Domine, Deus virtutum, Deus Israël,
- 6. intende ad visitandas omnes gentes: non miserearis omnibus, qui operantur iniquitatem.
- 7. Convertentur ad vesperam: et famem patientur ut canes, et circuibunt civitatem.
- 8. Eccè loquentur in ore suo, et gladius in labiis corum; quoniam quis audivit?
- g. Et tu, Domine, deridebis eos: ad nibilum deduces omues gentes.
- 10. Fortitudinem meam ad te custodiam, quia Deus susceptor meus es.
  - 11. Deus meus, nirericordia ejus præveniet me.
- 12. Deus ostendet mili super ininicos meos, ne occidas eos: nequandò obliviscantur populi mei.
- 13. Disperge illos in virtute tuà: et depone cos, protector meus, Domine.
- 14. Delictum oris corum, sermonem labiorum ipsorum: et comprehendantur in superbià suà.
- 15. Et de execustione et mendacio anuuntiabuntur in consummatione: in irà consummationis, et non erunt.
- 16. Et scient quis Deus dominabitur Jacob, et finium terræ.
- 17. Converteulur ad vesperam, et famein patientur ut canes: et circuibunt civitatem.

456

10. Ego antem cantabo fortitudinem tuam : et exultalio manè misericordiam tuam.

20. Quis factus es susceptor meus, et refugium

meum in die tribulationis meæ.

21. Adjutor meus tibi psallam, quia Deus susceptor meus es: Deus meus misericordia mea. Per la continuazione, vedi Popolo: Salm. 59.

Persecuzione: Salmo 63. Davidde chiede njuto al Signore contro la malizia e perversità de' suoi persecutori. Lo ringrazia della protezione accordatagli. Predizione della ruina di que' che lo perseguitano.

Il salmo precedente trovasi all' articolo : Amore : Salm. 62.

Ezaudi, Deus, orationem meam cum deprecor l a timore inimici eripe animam meam.

2. Protexisti me à conventu malignantium, à multitudine operantium iniquitatem.

3. Quia exacuerunt ut gladium linguas suas: intenderunt arcum rem amaram , ut sagittent in

occultis immaculatum. 4. Suliitò sagittabunt eum, et non timebunt : firmaverunt sibi sermonem nequam.

5. Narraverunt ut absconderent laqueos : di-

xerunt : quis videbit eos? 6. Scrutati sunt iniquitales, defecerunt scrutan-

tes scrutinio. 7. Accedet home ad cor altum: et exaltabitur Dens.

8. Sagittæ parvulorum factæ sunt plagæ eorum:

et infirmatæ suot contra eos linguæ eorum. g. Conturbati sunt omnes qui videbant eos: et

timuit omnis homo. to. Et annuntiaverunt opera Dei : et facta ejus intellexeruot.

11. Lætabitur justus in Domino, et sperabit in eo et laudabuntur omnes recti corde.

Per la continuazione, vedi Terra: Salm. 64.

Persecuzioni contro la Chiesa per parte dei pagani e degli eretici, predetta dal profeta: CHIESA: Salm. 73; e per parte de'suoi propri figli: Chiesa: Salm. 78 e 79. Pene dei persecutori : Nemici : Salm. 82. Esortazione alla pazienza ed alla confidenza in Dio; nei mali e nelle persecuzioni : Sionne : Is. 51, 7, 8. Preghiera per domandare soccorso a Dio nelle persecuzioni: Ibid. vcrs. 9 a 16. Persecuzione per parte dei nemici della Chiesa: aver ricorso a Dio in queste circostunze : LAMENTAZIONI : Gerem. 3, 52 a 66. della giustizia : Sermone : Matt. 5, 9, 10. Gesù Cristo raccomanda di fuggire la persecuzione: Arostou: Matt. 10, 23. Dobbismo espetterci di essere perseguitati a cagione del suo nome : ma non dobbiamo temere di nulla, perchè egli saprà prendere la nostra difesa: Ibid. vers. 24 a 31. I giusti particolarmente ne avranno a soffrire a cagione del suo nome : PROPEZIE: Matt. 24, 9: Marc. 13, 9. Gesù Cristo dà l' esempio della fuga delle persecuzioni: Disconsi: Gio. 7, 1. Egli ne predice ai suoi discepoli: Sermone: Gio. 15, 18 n 21: 16, 1 n 4, 20, 33. Esse non devono disturbare. Ogni cristiano deve aspettarsene: Tes-SALONICEST: 1 Epist. 2, 1 a 15. Tutti que'che vogliono vivere santamente devono aspettarsene: TIMOTEO: 2 Epist. 3, 12. Non perdersi di coraggio nelle persecuzioni : la ricompensa è promessa a quelli che le suffriranno con rassegnazione : Apocalisse: 2, 8 a 11. È durante le persecuzioni, e nel tempo delle seduzioni che si riconosce la pazienza dei santi e la foro fedeltà nel serbare la fede di Gesù Cristo, e nell'osservare i comendamenti di Dio: Ibid. can. 14, vers. 12. Esempi di persecuzioni esercitate contro santi personaggi : Abele perseguitato, fino alla morte, da suo fratello Caiso: Gen. 4, 8. Lot, nipote di Abrahamo, strascinato in iscliiavità dai re che fecero guerra a Sodoma: Lor: Gen. 14, 12. Isacco perseguitato da Ismaele : Isacco: Gen. 21, 9, 10; Giacobbe da Esau suo fratello , dal quale fugge per sottrarsi alla morte: Gtacobbe: Gen. 27, 41 e seg.; gli Israeliti, dal Faraone e dal suo popolo: Mosk: Esod. 14, 8 e seg. Patmizis: Deut. 26, 6 : Davidde, de Saulle, in più di una circostanza: Dayinne: 1 Re 18, 11: 19, 10, 11, 20: 20, 30, 31: 23, 14, 25: 24, 3: 26, 2; da Assalonne suo figlio : Davidoz : 2 Re 15, 14 : 17, 12; Elia profeta da Jezabele: ELIA: 3 Re 19, 2; Michea da Achab: Josaphat: 3 Re 22, 26, 27; Tobia dall'empio Sennacherib: Tobia: 1, 22; la nazione giudaica dal crudele Aman : Assusao : Esth. 3, 8, 9; Geremia dagli uffiziali dell' armata di Senecia: Gerem. 37, 14: 38, 4 e seg. ; i tre compagni di Daniele dai grandi della corte di Nabuchononoson: Dan. 3, 8 a 12, 21, 33, Daniele fu cacciato due volte in una fossa di lioni: DANIELE : 6, 16 a 23. BEL : Dan. 14, 30. La religione giudeica fu perseguitata da Antioco: 1 Macc. 1, 1 e seg.: 2 Macc. 5, 12 e seg.: gli innocenti da Erode : Maci: Matt. 2 . 16; S. Giovaoni Battista dal medesimo : Miracoui : Matt. 14, 3, 10. GESÙ CRISTO: Marc. 6, 17, 27. GIO. BATTISTA: Luc. 3, 20; il cieco neto dei Ferisei,

perché Gesù gli aveva aperto gli occhi: Circo: Gio. 9, 28 a 34; Lazzaro risuscitato, dai principi de' sacerdoti : LAZZARO : Gio. 12, 10, 11. Gli Apostoli dai Saddacei: Pierro: Att. 4, 1 a 3. Apostou: Att. 5, 18 a 33; S. Stefano dagli Anziani, dagli Seribi, dai falsi testimoni, ec.: Stefano: Att. 6. 8 e seg.: 7. 54 e seg.; la chiesa di Gerusalemme dai medesimi: SAULO. Att. 8, 1; S. Paolo dai Giudei : Paoto : Att. 9, 23, 24; molti altri membri della Chiesa da Erons: Att. 12, 1 e seg.; Paolo e Barnaha dai Giudei. Pao-LO: Att. 13, 50: 14, 2, 5, 18: 16, 22, 23; da Demetrio: Ibid. Att. 19, 24 e seg. Per conseguenza devono aspettarsi delle persecuzioni tutti que' che vogliono vivere con pietà in Gesù Cristo: Тімотео: 2 Epist. 3, 12. Esempi di castighi contro i persecutori della Chiesa di Dio o di alcuni de'snoi membri: il Faraone per avere perseguitato il popolo di Dio, oppresso da dieci piaghe, perisce alla fine con tutta la sua armata nel Mar Rosso: Mosk: Esod. cap. 7, cap. 8. cap. 9, cap. 10 e cap. 14, vers. 28. Giosnè, consacrato re d'Israele , riceve l'ordine da Dio di distruggere la casa d'Achab : egli fa morire Joram, e nel medesimo tempo Ochosia re di Giuda: egli fa precipitare Jezabele dalla di lei casa, in istrada, dove i cani divorano il di lei corpo, giusta la predizione di Elia: egli fa necidere settanta figli di Achab , e quarantadue fratelli di Ochosia. Così finì la stirpe di Achab: Janu: 4 Re, cap. 9, cap 10. Un angelo colpisce di morte 185,000 Assiri, a cagione delle hestemmie di Rubsau : Sennacherib, loro re, perisce anch' egli assassinato nel tempio degli Idoli, dove si era rifuggito: Ezecuia: 4 Re 19. 35 a 37. Achab pure perisce secondo la predizione di Miches, per avere perseguitato quel profeta: ACHAB: 2 Par. cap. 18. Oloserne, persecutore de' Giudei, perisce per mano di Giuditta: 13. 10. Aman, per lo stesso motivo, muore sullo stesso patibolo che aveva egli fatto preparare per Mandocuro: Esth. 7, 9, 10. I carnefici dei tre compagni di Daniele sono consumati dalle fiamme, pelle quali essi li precipitarono : NABU-CHODOSONOR: Dan. 3, 22. Gli accusatori di Daniele sono divorati dai leoni, in mezzo ai quali avevano essi caccinio quel servo di Dio perchè fosse divorato: Danio: Dan. 6, 1 e seg. Bet : Dan. 14, 41. Nicanore perisce con tutta la sua armata, per avere arrogantemente alzata la destra contro il luogo santo: G1004 : 1 Macc. 7 , 33 a 35, 47. Alcimo muore in mezzo a grandi dolori per avere comandato che fosse atterrato il muro della casa santa interiore e che si distruggessero le opere

dei profeti: BACCHIBE: I Macc. 9. 54 a 56. Erode muore miserabilmente per avere fatto perire Giacomo, fratello di Giovanni, e caccisre in prigiono S. Pietro: Eagus: Att. 12, 23.

PERSEVERANZA, o costanza a perseverare nei propri disegni, e nelle proprie risoluzioni od imprese. Lot fugge senza mai voltarsi indietro : egli conserva la vita: sua moglie si volta indietro, essa è cangiata in una statua di sale : So-DUMA: Gen. 19, 17, 26. Ginseppe persevera con suo rifiuto ad acconsentire alle proposizioni disoneste della sua padrona : Giuseppe : Gen. 30 . 10. Mosè tiene con perseveranza le mani alzate verso il cielo, e gli Isrseliti vincono gli Amaleciti : sono invece viuti da questi se egli le abbassa : Mosè : Esod. 17 , 11, 12. Davidde persevera, malgrado le dissussioni di suo fratello maggiore e di Saulle medesimo, nella risoluzione di combattere il gigante Golia : egli in fatto le vince: Golia: 1 He 17, 28, 33, 51. Jush persevera nell'assedio di Rabbath, e si impossessa di detta città : Davidde : 2 Re 12, 26 e seg. Egli persevera altrest nella guerra contro Assalonne, ed è vincitore: Ibid. 2 Re 18, 2 e seg. Egli fu pure vincitore di Seba, figlio di Buchri: Ibid. 2 Re 20, 13 e seg. Nehemia, malgrado tutti gli ostacoli suscitatigli contro, persevera nella ricostruzione delle mura di Gerusalemme: Neuemia: 2 Esdr., cap. 4. Eliacim raccomanda agli Israeliti di perseverare nelle orazioni e ne' digiuni, per essere esauditi nelle loro domande: Ocorenne: Giudit. 4, 11, 12 e seg. Perseveranza di Mardocheo a non voler piegare il ginocchio davanti Aman: Assurac: Esth. 3, 2. MARDOCURO: Esth. 5, 9. Iddin dà Giobbe come un esempio di perseverenza nel suo servigio: Giorge: 2, 3. Perseveranza di Davidde nell'osservare la legge di Dio, malgrado i cattivi esempi degli empi: Laggi: Salm. 118, 31. Esortazioni alla perseveranza: SAPIENZA: Prov. 3, 31, 32, Uomo: Prov. 23, 17 . 18. PAZIENZA: Eccli. 2, 2 e seg. VIRTÙ: Eccli. 35 , 9, 10. Pericolo nel non perseverare : PARABOLA Ezerh. 18, 24. EZECUIELE: 33, 13. Perseveranza dei compagni di Daniele a non adorare altri Dei fuorchè il loro: Nasuchoponoson: Dan. 3, 16 a 18. Daniele persevera a non adorare altri Dei, anche malgrado la severità di un decreto, a questo riguardo, pubblicato da Da-BIO: Dan. 6, 10. Perseveranza di Susanna nel suo rifiuto ad accondiscendere alle sollecitazioni di due vecchi impudichi : Susanna : Dan. 13, 20 a 24. Perseveranza di molti Giudei a non mangiare cose immonde: Antioco: 1 Macc. 1, 65, 66: 2 Macc. 6, 18 e seg. MARTIRI: 2 Macc.

cap. 7. Perseveranza della donna Chananea nel pregare il Salvatore per sua figlia, malgrado la triplice contraria risposta datale da Gesú: Scan-DALI : Matt. 15 , 22 e seg. ; del cieco nato , nel confessare la verità: Circo: Gio. cap. 9; degli Apostoli nella orazione, in aspettazione delle promesse del Salvatore a loro rignardo : Gasù Cat-STO: Att. 1, 14; dei tremila nuovi battezzati nella dottrina degli Apostoli, nella frazione del pane, nell'orazione: Spirito: Att. 2, 41, 42; di S. Pietro e di S. Giovanni: Pierno: Att. 4, 13. Apo-STOLI : Att. 5, 41, 42. Barnaba esorta i nuovi fedeli di Antiochia a perseverare nella loro conversione: Pierno: Att. 11, 22 8 24: PAOLO: Att. 13, 43: 14, 20, 21. Perseveranza di S. PAOLO: Att. 20, 23, 24. Bontà di Dio verso que' che perseverano: Romani: Epist. 11, 22. S. Paolo esorta alla perseveranza: Corinti: 1 Epist. 15. 58. Eresini : Epist. 4 , 14: 6 , 18 ; propone sè stesso per esempio: FILIPPESI: Epist. 3, 13 a 16: A. 1: egli raccomanda altresi di non rallentarsi nel ben fare : TESSALONICESI : 2 Epist. 3, 13; quindi di aver ricorso all' orazione: Tassaloni-CEST: 1 Epist. 1, 3, 10: 3, 10: 4, 1. Non havvi che quello che combatte secondo la legge, che sia coronato: è necessaria la perseveranza sino alla fine: Timoreo: 2 Epist. 2, 5. EBREI: Epist. 3, 14: 6, 11, 12, 15: 10, 23: 12, 7. GIACOMO: Epist. 1, 4. GIOVANNI: 1 Epist. 2, 24. La perseveranza è necessaria sino alla fine per essere santo ed immaculato agli occhi di Dio: Apostoli; Matt. 10, 22. PROFEZIE: Matt. 24, 13: Marc. 13, 13. Colossesi: Epist. 1, 22, 23: 2, 6, 7. APOCALISSE: 2, 10. 26. Perseveranza nell'orazione, raccomandata e messa in pratica: non fu che dopo di avere ripetnta più volte la sua orazione, che Elia ottenne di far piovere: Acuas: 3 Re 18, 42 a 45. Davidde pregava notte e giorno, ed anche più volte al giorno : Afflizioni : Salm. 76 , 1, 2. Patimenti : Salm. 87, 1. Legge: Salm. 118, 164. È colla perseveranza nell'orazione che si può ottenere ciò che si chiede: Onazione: Luc. 11, 8, 9. È raccomandato di pregare in ogni tempo, e di vegliare pregando: Passione: Matt. 26, 41. Ro-MANI : Epist. 12. 12. Erssint : Epist. 6. 18. Tes-SALONICESI: 1 Epist. 5, 17- PIETRO: 1 Epist. 4, 7. Vedasi tutto l'articolo ORAZIONE. La perseveranza è un dono di Dio: Coninti: 1 Epist. 1, 8. Eresini : Epist. 3, 13: 6, 10. FILIPPESI: Epist. 1, 6: 2, 13: 6, 10. Filippesi : Epist. 1, 6: 2, 13. TESSALONICESI : 1 Epist. 5 , 24 : 2 Epist. 1 . 11. EBREI: Epist. 13, 20, 21. PIETRO: 1 Epist. 5, 10. Altri testi sulla perseveranza: Ricchezza: Eccli. 5. 11, 12. VIRTU: Eccli. 27, 12. GIOBBE: 27, 5, 6. APOSTOLI: Luc. 9, 62. PARABOLE: Luc. 14, 30. CONNYI: 1 Epist. 7, 20: in disciplina perseverale: EBREI: Epist. 12, 7. GIOVANNI: 2 Epist. vers. 8.

PERSIA, regione dell'Asia. Un Angelo pulesa a Daniele il numero e la grandezta dei re che doverano regnare in quella regione: Daniele: 11, 1 e seg. I Persiani attaccano Babilonia, giusta la predizione di Isaïa e di Geremia: Balterazas: Dan. 5, 28. Bablonia: Is. 21, 9: Gerem. 51, 8, 11 a 57.

PERSONE: vi sono più persone in Dio: CREA-ZIONE: Gen. 2, 18. Adamo: Gen. 3, 22. Basele: Gen. 11, 7. Vedi Sparino: Tamiria Partialità per le persone probita dalla legge di Dio: Vedi Parzialità Vedi pure Joappar: 2 Par. 19, 7, Iddio non la parzialità con nessuno: Giodae: 34, 19. Re: Sap. 6, 8. Virtù: Eccli. 20, 24: 35, 15, 16: 43, 1. Messia: Is. 11, 3. Sacerdotti: Mal. 2, 9, 10.

PERSUASIONI insidiose: vedi Cossuct cattivi, PESCI: loro Carazions: Gen. 1, 20, 21, 22. Pesee dal quale Tobie estrasse il fegato, il fiele ed il cuore per usarne come rimedi utilissimi: Tosuit. 6, 5, 7, a 9, 10; 8, 2, 3; 11, 13 a 15. Pesee che inghiotil Giona, e lo vomitò vivo sulla riva del mare dopo tre giorni: Niniva: Giona 1, 15; 2, 1, 2, 11.

PESI, pondus, e misure: Deuteronomio, capo 25.
È un'abbominazione dinanzi a Dio l'averne che
non siano giusti.

Ciò che precede trovasi all'articolo Vedova:

Deut. 25, 5 a 12.

- 13. Non habebis in sacculo diversa pondera, majos et minus:
- 14. nec erit in domo tun modius major et
- Pondus habebis justum et verum, et modius æqualis et verus erit tibi, ut multo vivas tempore super terram, quam Dominus Deus tuus dederit tibi.
- 16. Abominatur enim Dominus Deus tuus eum, qui facit hæc, et aversatur omnem injustitiam.
- Per la continuazione, vedi Amaleciri: Deut. 25, 17.

Pesi iogiusti: vedi Confidenta: Salm. 61, 9, 10. Regolatore del pesi e delle misure presso i Giudei: Terra: Esech. 45, 9 a 12. Vedansi anche gli articoli Bilancia: Indiostizia: Misona.

PESTE: flagello, col quale Iddio punisce talvolta i popoli: puossi evitare colla orazione: Mosè: Esod. 5, 3. Iddio la manda per castigare i peccatori: Mari: Lev. 26, 25, 31. Iddio la perire di peste 70,000 Istracliti, in punitione della vanità di Davidore: 2 Re 24, 15. Egli punisce di peste le colpe dei popoli: Tino: Escch., cop. 28. Lu Giudea devastata da questo flagello: Jostata e cop. 1. Vedi Flacetti.

PETIZIONI: preghiera o domande che fecero a Dio i santi personaggi della Sacra Scrittura : Mosk: Esod. 17. 11. ARCA: 1 Re 7. Q. ACHAB: 3 Re 17, 1: 18, 43 e seg. Ochosia: 4 Re 1, 10, 12. Elia resuscita, colla sua pregliiera, il figlio di una donna di Sunam : Elisco : 4 Re 4, 32 e seg. Ezechia prega per la liberazione di Gerusalemme e l'ottiene: Ezechia: 4 Re 19, 1 e seg. Dio promette di esaudire la preghiera di Gioras : 42 . 8. Davidde riconosce che Dio lia esaudita la sua pregliiera: Speranza: Salm. 3, 4: 4, 1. Egli spera di esserue esaudito ancora: Ibid. Salm. 4. 4. Iddio esaudisce i desideri dei poveri : Pao-TEZIONI: Salm. Q. 41. Davidde confessa di essere stato esaudito in diverse circostanze : GRAZIE : Salm. 17, 7, 8. GRSù CRISTO: Salm. 21, 25, 26: SARITA': Salm. 29 , 2. ORAZIONE: Salm. 30 , 28. SPERANZA: Salm. 33, 14, 17. PECCATT: Salm. 37. 16. Succorso: Salm. 39, 1, 2. ORAZIONI: Salm. 54. 18. 19. GESU CRISTO: Salm. 68, 38. AFFLI-ZIONI: Salm. 76, 1, 2. CONVERSIONE: Salm. 85, 6. PROTEZIONE: Salm. 90, 14, 15. Dio: Salm. 98, 6, 7. Povent: Salm. 101, 18. Pericout: Salm. 117, 5. LINGUA : Salm. 119, 1. Dio : Salm. 144, 19, 20. Iddio esaudirà le domande dei giusti : Uo-MINI: Prov. 15, 29. GIUDEI: Is. 30, 19. EZECHIA: Is. 38, 5. MESSIA: Is. 49, 8. DIGIUNO: Is. 58, 9. GIUDEI: Is. 65, 23, 24. GEREMIA: 29, 12: 33, 3. SERMONE 1 Matt. 7, 8. VIRTU: Matt. 18, 19. GE-BUSALEMME : Matt. 21, 22. SERMONE : Gio. 14, 13 n 14: 15; 7. PIETRO: Att. 4, 31. PAOLO: Att. 16, 25, 26. GIACOMO: Epist. 1, 5, 6. PILTRO: 1 Epist. 3, 12. GIOVANNI: 1 Epist. 3, 21, 22: 5, 14, 15. Le petizioni o domande che si fanno a Dio, devono essere giuste: Sansonn: Giud. 15, 18, 19. ELGANA: 1 Re 1, 10,"11 e seg. SALOMONE: 3 Re 3, 5 a 14. ELISEO : 4 Re 2, 9, 15. LUGA : 1, 13. Esempi di domande ingiuste: SAULLE: 1 Re 11, 1, 2. SALOMONE: 3 Re 2, 2, 16, 17, PA-RABOLE: Matt. 20, 20 a 23. GESÙ CRISTO: Marc. 6, 25. Vedi OBAZIONE.

PHACEE, che siguifica aprente, che apre, era figlio di Romelia: egli cospira coutro Phaceia, figlio di Manalem, re d'Israele, lo uccide e regna in ana vece: anno 3245. Vedi Mananem: 4 Re 15, 35, ed il seguente capo del libro dei Re.

Punces: Lib. 4 dei Re, capo 15. Phacee regna sopra Israele in Samaria per venti anni: ega fa il male dinani al Signore. Theglatphassar trasporta, durante il regno di Phacee, una gran parte degli Israeliti in Assiria. Osea congura e tende insidie a Phacee, lo assale, lo uccide e regna in sua vece nell'anno 3a65.

27. Auno quinquagesimo secundo Azariæ regis Juda, regnavit Phacee filius Romeliæ super Israël in Samariå viginti annis.

28. Et freit quod erat malum coram Domiuo: uon recessit à peccatis JeroLoam filii Nabat, qui peccare fecit Israël.

ag. In diebus Phacee regis Israel venit Teglathphalasar rex Asur, et cepit Aion, et Abel Domum Maacha, et Janoë, et Cedes, et Asor, et Galand, et Galilæam, et universam terram Nephitali: et transtulit eos in Assyrios.

30. Conjuravit antem, et tetendit iusidias Osee filius Ela coutra Phocee filium Romelia, et percussit cum, et interfecit: regnavitque pro eo vigesimo anno Joathan filii Ozia.

31. Reliqua autem sermonum Phacee, et universa que fecit, uonne hæc scripta sunt in libro sermonum dierum regum Israël?

Per la continuazione, vedi Joathan: 4 Re 13, 32 e seg.

Phacee assedia la città di Gerusalemme con Rasin, re della Siria, e dopo di avere tenuto assediato Achaz per lungo tempo, dovette abbandonare quella spedizione, senz'avere otteuuto nulla: Acaz: 4 Re 16, 5. Rasin: Is. 7, 1. Egli uccise in un giorno 120,000 uomini della tribù di Giuda: Acuz: 2 Par. 28, 6.

PHACEIA, figlio di Manahem, re d'Israele, succeduto a suo padre nel regno, l'anno 3243: egli regnò soli tre anni: Manahem: 4 Re 15.

PHANUEL, che significa veggente Dio, è il nome della torre che Gedeoue fece atterrare, dopo di avere fatto uccidere tutti gli abitanti della città di Soccotti Geneous: Guad. 8, 8, 17,

PHASGA: o collina, monte sul quale Iddio fece salire Mosè, per mostrargli la Terra promessa, nella quale non doveva egli lasciarlo entrare: Isaanutti: Deut. 3, 23 a 29.

PHASSUR, che significa gettare dappertutto il terrore, era prefetto della casa del Signore; egli fece carcurare Geremia: profezia che lo concerne: Gerrania: 20, 1 a 6.

PHEGIEL, figlio di Ochran, era il comandante in capo della tribù di Aser: Novano: Num.
1,13. Questa tribù, da sola, coutava 41,500 uo-

mini, dei 20 anni in avanti, capaci di portare le armi e di fare la guerra: Ibid. Num. 1, 40. 41.

PHINEES, che significe faccia di confidenta, era figlio di Elezzaro, figlio di Aroune: Dio: Estad. 6, 25. Oltraccioi: Giud. 20, 28. Pleca Fira di Dio col suo zelo: Isaalutti: Num. 25, 7 a 11. Il Signore per ricompensario promette il saccredozio a lui ed alla sua posterità: Ibidi vers. 12 a 15: Salam. 105, 30, 31. È mandato nel paese di Galand con un capo di ciassuna delle dodici siltre tribù: Giosub: 22, 13 e seg. Questo Phinees non va confisso col Phinees, figliuolo di Heli: Elexa: 1 Re 1, 3. Sua condotta cattiva debolmente contenuta dal padre per la troppa sua indigenza: Ilsu: 1 Re 2, 22 a 35. Egli persee mistrabilmente in punizione de' suoi peccati: Aroe: 1 Re 4, 11, 17.

PHISON: uno dei quattro fiumi del Paradiso Itrrestre; ed è quello che giace iutorno al puese di Helivath, dove nusce l'oro: ivi trovansi anche delle perlo e degli smeraldi: Carazione: Gen. 2, 11, 12.

PHUL, che significe Affrica od Affricano, era re d'Assiria: condusse la sua armala confidence de d'Assiria: condusse la sua armala confidence de mille talenti d'argento, perché gli prestasse soccorso e gli assicurasse il regno: Maxamm: 4 Re 15, 19, 20.

PHURIS, che significa sorte, è una delle più solenni feste de Giudei. Essi la celtbravano, in passato, nei giorni 14 e 15 di Adar, che era il duodecimo mese dell'anno, in memoria della Sconfitta data si loro nemici nelle province della Persia, regnando Assucuo, dove erano essi achiavi, con Mardocheo, che Aman, favorito del re, doveva far morire, in couseguenza di un edito del re Assuero medesimo: Assucao: Esth. cap. 3. Mardocheo; Esth. cap. 3.

PIACEIII di questa vita: gli Israeliti, essendoti abbandonati ai piaceri della vita, cadono
nella idolatria: Vittluo n'ono: Esod. 32, 6, 8.
Geremia biasimava coloro, i quali davansi in
preda ai piaceri della vita: Porono: Gerem. 15,
17. Sara gli fuggiva: Tonat. 3, 17. Beato colui,
the non va dietro ai piaceri della vita: Lucoux:
salm. 1, 1. Il re Davidde logge la compagnia
degli uomini, che amano soltanto la vanità, la
superbia, il fasto: Guerro: Salm. 25, 4. Vedi
anche Conversazioni: Ricchezze: Societa. Piaceri
dei Santi: Chiesa: Salm. 67, 3 a 5. Filippesa:
Epist. 4, 4. Epist. 4. L. Chiesa.

PIAGHE dalle quali su colpito l'Egitto. Il Faraone aggrava di pesi insopportabili gli Israeliti, i quali erausi moltiplicati assaissimo in Egitto, e non volendo lusciurli sortire dopo gli ordini che riceveva da Dio, intimatigli da Mosè e da Aronne. fu coluito con tutto l'Egitto de dieci pieghe pon meno sorpreudenti le une delle altre. La prima, dopo che la verga di Aronne fu cangiata in serpente, e che ritornò nello stato di verga, fu il cambiamento di tutte le acque dell'Egitto in sangue ; ciò che durò per sette giorni interi, e gli Egiziani non troyarono più una sola goccia d'acqua de here: nia il cuore del Faraone si indurò e non volle ascolture Mosè ed Aroone : Mosè : Esod. cap. 7. La seconda piaga fu quella delle rape . le quali furono talmente moltiplicate . che entrarono in tatte le case, perliuo in quella del Faraoge, nella sua camera e nel suo letto : Mosè in seguito le fece tutte morire: ne furono fatti mucchi immensi, e la terra ne fu infettata: Ibid. Esod. 8, 1 a 14. Vedusi la narrazione delle altre otto piaghe, dei moscopi cioè, delle mosche, della peste ne' giumenti, delle ulcere, della grandine con tuoni e fulmini, delle locuste, delle tenehre foltissime e della strage de' primogeniti, all'articolo Dio stabili Mosè, ec. Il profeta Davidde ricorda agli Israeliti queste dieci piaglie nel salmo 77. Vedi Confidenza: Salm. 77, ed anche il salmo 104: ISRAELITI: Salm. 104, 22 a 41. Salomone ne parla dettagliatamente nel libro della Sapienza, dove fa ammirare la condotte opposte che Iddio tiene rignardo egli Egiziaui, i quali non adorano che idoli, a confronto di quella che egli tiene riguardo agli Israeliti, i quali adorano lui solo : Egiziani : Sap. 16 a 19.

Pisglie colle quali Iddio colpisce tanto un solo individuo, quauto tutto nn popolo: Fedi Arreucon: Faccati: Malartie: Pens: Poroll. Pisglie ultime colle quali l'ira di Dio sarà consumata: Arocausse: 15, 1, 5 a 8: 16, 1 e seg. Pisglie di diversa specie: Tamio: 2 Par. 6, 28. Poroll: Gerem. 15, 2 a 4. Fedi Mala.

PIANTE : Iddio fece conoscere le loro proprietà agli uomini: vedi Manici.

PIANTI: piungere amaramente pei propri peccation. 6, 6, 8. Namer: Salm. 55, 8. Lucos: Salm.
18, 136. Vantra: Eccl. 3, 4. Poroto: Gerem.
18, 136. Vantra: Eccl. 3, 4. Poroto: Gerem.
13, 136. Santra: Eccl. 3, 5. Piungere con quei
che piungono: Virvù: Eccli. 7, 38. Giosui: Gerem.
13, 17. Roman: Epist. 19, 15. Countra: 1 Epist. 7,
30: a Epist. 12, 21. Diversi esempi di pianti per
moivi diversi: Gusterre: Gen. 50, 34, Lasalutri:
Num. 25, 6, Mosì: Deut. 34, 8. Jerute: Giud.
11, 38. Davione: IR 20, 41: 2 Re 11, 13, Davione:

2 Re 15, 13: 18, 33. ELISTO: 4 Re 8, 11. JOAS: 4 Re 22, 10: 2 Par. 34, 27. Exemis: 4 Re 20, 3. Joan: 4 Re 22, 10: 2 Par. 34, 27. Exemo: 1 Esdr. 3, 12, 13. Esdas: 1bb. 1, cap. 10, vers. 1: 1bb. 2, cap. 8, vers. 9. Tobla: 9, 8: 10, 3, 4. Oraziuk: Esth. 14, 2. Giorda: 30. 5. Sesanna: Dan. 13, 33. Estaria: 0. 12, 4. Joliu: 1. 5. G. Gudi: 1 Macc. 7, 36: 9, 20. Parroule: Luc. 8, 52. Paolo: All. 20, 37. Sermone: Gio. 16, 20. Giacomo: Epist. 5. 1. Fedi Lacimas.

PIEDI: pedes. Lawanda dei piedi: Lavanda dei piedi: Lavanda diversi seusi nei quali prendesi la parola pes o pedes nella Sacra Scriitura: Cartico: 1 Re 2, 9. Giosse: 13, 27. Paorezione: Salm. 9, 16. Avensata': Salm. 24, 14, Potenzata: Salm. 65, 8. Lugga: Salm. 118, 105. Contidenza: Salm. 120, 3. Luga: 1, 39. Esse: Epist. 12, 13. Gesù Carsto: Matt. 4, 6.

PIETA': virti colla quale si soddisfa, con molto rispetto e zelo, al culto dovuto a Dio, triliutandogli la nostra dipendenza. Asa, re di Giuda, procura con tutto lo zelo la gloria di Dio, e la cerca e la fa cercare dal suo popolo : Asa : 2 Par. cap. 15. Toliis reccomenda a suo figlio la pietà verso Dio che deve essere il fontlamento ili tutti i nostri pensieri, di tutte le nostre uzioni: Tona: 4, 20 Pietà di Giuditta: cap. 8; delle sente doone, delle quall parla la Sacra Scrittura : vedi Donne ; degli uomini : essa non aggiugne nulla agli attributi di Dio: essi soli ne ricavano tutto il frutto : Giosse : 36, 7, 8. Grande esempio di pietà e d'attaccamento alla legge di Dio dato si grandi, da un grande della terra : MATHATRIA: 1 Macc. cap. 2. Per condurre una vita pia si deve vivere nel ritiro e fuggire il mourlo : MATRATRIA : 1 Macc. 2, 29 e seg. Mathatbia può servire di modello a tutti i padri rispetto si loro figliuoli : come lui , dovrebbero essi stabilire delle regole di condutta religiosa da seguire : Ibid. vers. 49 e seg. La pietà è utile in tutto: Timoteo: 1 Epist. 4, 7, 8, Essa è una grande ricchezza per colui il quale si accontenta di ciò che basta per i bisogni della vita presente: Timoteo: 1 Epist. 6, 6, 7, 11. La vera pietà è raccomendata verso Dio: Mosk: Esod. 19. 5. DECALOGO: Esod. cap. 20. LEGGI: Esod. 23, 22, 25. Amone: Deut. 5, 1 a 11. Esontaziona: Deut. 10, 12. Giosuk: 22, 5. LEGA: Salm. 2, 11. Giu-DIZIO: Salm. 49. 15, 16. TEMPIO: Zacc. 8, 16. La pietà contiene l'obbedienza : SAULLE: 1 Re 15, 22. Soccorso: Salm. 39, 10, 11. SAPIENZA: Prov. 3. 1. Essa fugge il male: Isaia: 1, 16. Digiuno: Is. 58, G. SEDECIA: Gerem. 22, 3. PARABOLE: Ezech. 18, 5 a 9. Timpio: Zace. 7, 9, 10. Essa

fa misericorilia: Micnea: 6, 8. Iddio castiga quelli che non ne fanno: Lecoi: Deui. 23, 4. Della vera e falsa pirtà: Precaroni: Salm. 36, 32, 33. Soccosso: Salm. 39, 11. SCANDALI: Matt. 15, 3, 8, 9. Dorroni: Matt. 23, 5, 23. SAMARITANA: Gio. 4, 23, 24. Timotro: 1 Epist. 4, 8. Grausalment: 18, 20, 13 e seg.

PIETRA, lapis: monumento di pietra che Giacobbe consacrò al Signore, facendovi sopra le libagioni, e versandovi dell'olio in memoria delle meraviglie che gli fece vedere durante il suo viaggio alla cassa di Labau: Giacobae: Gen. can. 28: 35, 14, 20. Fadi anche Ruye.

Pietra fondamentale della Chiesa: è Gesù Cristo figurato da Davidde, il quale fu rigettato da una parte del popolo d'Israele, ciò che succedette anche al nostro Salvatore per parte dei Giudei: ciò non pertanto diventarono ambedue, Davidde la pietra fondamentale del regno terrestre d' Israele, e Gesù Cristo la pietra fondanientale del regno celeste: Paricoli: Salm. 117, 21, 22. Pietra angolare che Iddio deve stabilire per foudamento in Sionne: Dio: Is. 28, 16 a 19. Pietra angolare rigettata : è Gesù Cristo rigettato da'Giudei: ma loro malgrado diventò egli la pietra principale dell'edifizio che è la Chiesa: GERUSALEMME : Matt. 21, 42 a 44 : Luc. 20 , 17, 18. PARABOLE: Marc. 12, 10. PIETRO: Att. 4, 11, I profeti e gli Apostoli gettarono le fondamenta della Chiesa, di cui Gesù Cristo è la pietra angolare : Erasiki : Epist. 2, 19 a 22. Pietra d' inciampo e pietra di scandalo: Isaia: 8, 14. Ge-RUSALEMME: Matt. 21, 44. BETHLEMME: Luc. 2, 34. Gerusalemme: Luc. 20, 18. Romani: Epist. 9, 32, 33. PIETRO: 1 Epist. 2, 6 a 8. S. Pietro è chiamato Pietro o Cefa, che ha lo stesso significato: Giovanni: 1, 43. Ogni cristiano è perciò egualmente chiamato Pietro, perchè sa egli parte dell' edifiaio della Chiesa: Pierno: Epist. 2, 5.

PIETRO (S.) chiamato Simone: Gasti Cassoc.

Matt. 4, 18. Sua, vocazione all'Apostolato I bid.

vors. 19, 20. Chiamato Cefa: Grovann: 1, 42.

La sua auocera giaceute con la felbre è guarita
da Gesti toccandole la mano: Minacota: Matt.
8, 14, 15. Cammina sopra le acque del mare:

Bid. Matt. 14, 23 a 31. Coufessa che Gesti è
il Cristo, figliuolo di Dio vivo: riceve la pti
nazia au tutta la Chiess: Gesti gli promette le

chiavi del regno de'cieli ed il potere di legare

e sciogliere le coscienze: Gasti Cassoc: Matt.
16, 16 a 19. Egli è severamente rimproversito

di aver tentato di impedire che il Salvatore si

esponesse a soffrire le ignominie che prediceva

a lui ed agli altri discepoli: Ibid. vers. 20 a 23.

Egli propone al Signore di fare tre padiglioni sul monte Thabor: Gesù Caisto: Matt. 17, 4. Egli difende Gesù facendo uso della spada contro uno de' manigoldi mandati per arrestarlo : Passione: Gio. 18, 10, 11. Sue tre negazioni predette ed avverate : soo pentimento : PASSIONE: Matt. 26, 33 a 35, 69 a 75: Marc. 14, 27 a 31, 66 a 72: Luc. 22, 31 a 38, 54 a 62. Sua umiltà, sua resseguazione ella volontà di Gesù : Aro-STOLI: Gio. 13, 6 a 10. Suo attaccamento al divino Salvatore: Ibid. vers. 36, 37; il quale gli predice, malgrado ciò, la sua negazione: Ibid. vers. 38; ma che gli dice altresi che ha pregato suo Padre per la conservazione della sua fede : Passione: Luc. 22, 31, 32. Il soo amore per Gesù espresso per tre volte, dopo la sua resurrezione : per cui Gesù affida a lui la direzione del suo gregge e de'suoi pastori: Resuraizione: Gio. 21, 15 a 17. Gesù gli predice il geuere della sua morte : Ibid. vers. 18, 19. Pietro interroga Grsù intorno a S. Giovanui, lo stesso che scrisse il Vangelo che porta il suo nome, dicendogli : e di questo che sarà? Ibid. vers. 20 a 24. Egli predica ai Giudei : propone immedistamente di sostituire un Apostolo invece del traditore Giuda : Gasù Caisto : Att. 1, 15 e see. La prima volta che predica si Giudei, li persuade, e tremila di essi si convertono a Cristo: SPIRITO: Alt. 2, 14 8 41.

PILTRO : Atti, capo 3. Pietro con Giovanni risana uno zoppo dall'utero della madre. Privazione di denaro di S. Pietro.

## Petrus autem et Joannes ascendebant in templum, ad horam orationis nonam.

- 2. Et quidant vir, qui erat claudus ex utero matris aux, bajulabatur: quem pouebant quotidié ad portam templi, quæ dicitur Speciosa, ut peteret eleemosynam ab introeuntilius in templum.
- 3. Is cum vidisset Petrum et Joannem incipientes introire in templum, rogabat ut eleemosynam acciperet.
- 4. Intuens autem in eum Petrus cum Joanne, dixit: respice in nos.
- 5. At ille intendebat in eos, sperans se aliquid accepturum ab eis.
- 6. Petrus autem dixit: argentum et aurum non est mihit: quod autem habeo, hoc tibi do i in nomine Jesu Christi Nazareni surge, et ambula.
- Et appreliensă manu ejus dexteră, allevavit eum, et protinus consolidate sunt bases ejus, et plante.
  - 8. Et exiliens stetit, et ambulabat : et intravit

- cum illis in templum ambulans, et exiliens, et laudans Deum. Messia: Is. 35, 6.
- 9. Et vidit onnis populus eum ambulantem, et laudantem Deum.
- to. Cognoscebent antem illum, quòd ipse erat, qui ad eleemosynam sedebet ad Speciosam portam templi: et impleti sunt stupore, et exassi in eo quod contigerat illi.
- 11. Cum teneret autem Petrum et Joannem, cucurrit omnis populus all eos, ad porticum quæ appellatur Salomonis, stupentes.

## Seconda predicazione di S. Pietro. Sua umiltà.

- 12. Videos autem Petrus, respondit ad populum: viri Israëlitæ, quid miramiui in loce, aut nos quid intuemini, quasi nostrà virtute aut potestate fecerimus lunc ambulare?
- 13. Deus Abraham, et Deus Isaac, et Deus Jacob, Deus patrum nostrorum, glorificavit filum sium Jesum, quem vos quidem tradidistis, et negastis aute faciem Pilati, judicanti illo dimitti. Passone: Matt. 27, 20 a 23.
- 14. Vos autem sanctum et justum negastis, et petistis virum homicidam donari vobis: Passione: Luc. 23, 18.
- 15. Auctorem verò vitto interfecistis, quem Deus anscitavit à mortuis, cujus nos testes sumus. RESURREZIONE: Marc. 16, 6, 14: Luc. 24, 31: Gio. 20, 19, 20, 36.
- 16. Et in fide nominis ejus, hunc, quem vos vidistis, et nostis, confirmavit nomen ejus: et lides, quæ per eum est, dedit integram sanitatem istam in conspectu omnium vestrům.
- 17. Et nuuc, fratres, scio quia per ignorautiam fecistis, sicut et principes vestri.
- 18. Deus autem, que prenuntiavit per os omnium prophetarum, pati Christum suum, sic implevit.
- 19. Pozuitemini igitur, et convertimini, ut deleantur peccata vestra: Messia: Is. 53, 12.
- 20. ut cùni venerint tempora refrigerii à conspectu Domini, et miserit eum qui prædicatus est vohis, Jesum Christum,
- 21. quem oportet quidem cœ!um suscipere usquè in tempors restitutionis omaium, que locutus est Deus per os sanctorum suorum à sœculo prophetarum.
- 22. Moyses quideut dixit: quoniam prophetam suscitabit volis Dominus Deus vester de fratribus vestris tauquam me, ipsum audietis juxta ominia quecumque locutus faerit volis. Paorera: Deut. 18, 15.
  - 23. Erit autem: omuis anima, quæ non audie-

- rit prophetam illum, exterminabitur de plebe. 24. Et omnes prophetæ à Samuel, et deinceps, qui locuti sunt, annuntiaverunt dies istos.
- 25. Vos estis filii prophetarum, et testamenti, quod disposuit Deus ad patres nostras, dicens ad Abraham: et in semine tuo benedicentur-omnes familie terræ. Abrahamo: Gen. 12, 3. Abrahamo:
- 26. Vobis primum Deus suscitans filium suum misit eum henedicentem vobis, ut convertat se unusquisque à nequitià suà.
- Pietro: Atti, capo 4. Cinquemila uomini sono convertiti alla seconda predicazione di S-Pietro. Egli è messo in prigione con S. Giovanni condotti ambedue alla presenza di Anna, principe de sacerdoti, ed a tatta la stirpe sacerdotale, confessano altamente Gesit Cristo.

Loquentibus autem illis ad populum, supervenerunt sacerdotes, et magistratus templi, et Sadducesi.

- 2. dolentes quod docerent populum, et annuntiarent in Jesu resurrectionem ex mortuis.
- 3. Et injecerunt in eos manus, et posuerunt eos in custodiam in crastinum: erat enim jam vespera.
- 4. Multi antem eorum, qui audierant verbum, crediderunt, et factus est numerus virorum quinque millis.
- 5. Factum est antem in crastinum, ut congregarentur principes eorum, et seniores, et Scribæ in Jerusalem:
- 6. et Annes princeps sacerdotum, et Caïphas, et Joannes, et Alexander, et quotquot erant de genere sacerdotali.
- 7. Et statuentes eos in medio, interrogabant:
  in qua virtute, aut in quo nomine fecistis hoc vos?
- 8. Tunc repletus Spiritu sancto Petrus, dixit
- ad eos: principes populi, et seniores, audite:

  9. Si nos hodie dijudicamur in benefacto hominis infirmi, in quo iste salvus factus est,
- 10. notum sit omnihus vobis, et omni plebi Israël, quia in nomine Domini nostri Jesu Christi Nazareni, quem vos crucifixistis, quem Deus suscitavit à mortuis, in boc iste astat coram vo-
- bis sanus.

  11. Hic est lapis, qui reprobatus est à vobis audificantihus, qui factus est in caput anguli: Pancou: Salm. 117, 21.
- 12. Et non est in alio aliquo salus. Nec enim aliud nomen est sub cœlo datum hominihus, in quo oporteat nos salvos fieri. Joele : 2, 32.
  - 13. Videntes autem Petri constantiam. et Joan-

- nis, comperto quod homiaes essent sine litteris, et idiotte, admirabantur, et cognoscebant eos, quoniam cum Jesu fuerant.
- 14. Hominem quoque videntes stautem cum eis, qui curatus fuerat, nihil poterant contradicere. Genesalemma: Is. 29, 14.

Silenzio imposto agli Apostoli. Egli è giusto di obbedire a Dio, piuttosto che agli uomini.

- 15. Jusserunt autem eos foràs extra concilium secedore: et conferebant ad invicem,
- 16. dicentes: quid faciemus hominibus istis ? quoniam quidem notum signom factum est per eos onnibus habitantibus Jerusalem: manifestum est, et non possumus negare.
- 17. Sed ne amplius divulgetur in populum, comminemur eis, ne ultra loquantur in nomine hoc ulli hominum.
- 18. Et vocantes eos, denuntiaverunt ne omniuò loquerentur, neque docerent in nomiue Jesu.
- 19. Petrus verò et Joannes respondentes, dixerunt ad eos: si justum est in conspectu Dei, vos potius audire, quam Deum, judicate: Tosia: 12, 7.
- 20. Non enim possumus que vidimus et audivimus non loqui.
- 21. At illi comminantes dimiserunt eos: non invenlentes quomodò punirent eos, propter populum, quia omnes clarificabant id, quod factum fuerat in eo, quod acciderat.
- 22. Annorum enim erat amplius quadraginta homo, iu quo factum fuerat signum istud sanitatis.

Orazione degli Apostoli: essi ricevono nuovi segni dello Spirito Santo.

- 23. Dimissi autem venerunt ad suos; et annuntiaverunt eis quanta ad eos principes sacerdotum et seniores dixissent.
- 24. Qui cum audissent, unanimiter levaverunt vocem ad Deum, et dixerunt: Domine, tu es qui fecisti cœlum et terram, et mare, et omnia, quœ in eis sunt:
- 25. qui Spiritu sancto, per os patris nostri David pueri tui, dixisti: quare fremuerunt gentes, et populi meditati sunt inania? Lega: Salm. 2, 1.
- 26. Astiterunt reges terræ, et principes convenerunt in unum, adversús Dominum, et adversús Christum ejus?
- 27. Convenerunt enim verè in civitate istà adversita sanctum puerum tuum Jesum, quem unxisti, Herodes et Pontius Pilatus cum Gentibus et populis Israël,

- 28. facere que manus tha et consilium tuum decreverant fieri.
- 29 Et nunc, Domine, respice la mines eoram, et da servis tuis cum omni fiducia loqui verbum tuum.
- 30. In eo quòd manum tuam extendas ad sanitates, et signa et prodigia fieri per nomen sancti filii tui Jesu.
- 31. Et cùm orassent, motus est locus, in quo erant congregati, et repleti sunt omnes Spiritu sancto, et loquebantur verbum Dei cum fiducià. Appuzion: Salm. 96, 18.
- La moltitudine dei credenti è un cuor solo ed un'anima sola: lutto è comune tra essi. Barnaba perciò vende un podere, e ne posa il prezzo a'piedi degli Apostoli.
- 32. Multitudinis autem credentium erat cor nuum et anima una: nec quisquam eorum, quæ possidebat, aliquid suum esse dicebat, sed erant illis omnia communia. Cantra': Salm. 132, 1.
- 33. Et virtute mugnă reddebant Apostoli testimonium resurrectionis Jesu Christi Domini nostri; et gratia magna erat in omnibus illis. Dio: Salm. 98, 7.
- 34. Neque enim quisquam egens erat inter illos. Quolquot enim possessores agrorim aut domorum erant, vendentes afferehant pretia eorum, quæ vendebant,
- 35. et pocebant ante pedes Apostolorum. Dividebatur autem singulis prout cuique opus erat. Ezecua: 2 Par. 31, 14.
- 36. Joseph autem, qui cognominatus est Barnahas ah Apostolis (quod est interpretatum filius consolationis) Levites, Cyprius genere,
- 37. cum haberet agrum, vendidit eum, et attulit pretium, et posuit ante pedes Apostolorum. Per la continuazione, vedi Aposton: Att. cap. 5.
- L'ombra sola di S Pietro guariace gli ammalati: Arostoli: Att. 5, 15. Pietro è mandato in Samaria con Giovanni: essi coll'orazione e l'imposizione delle mani impetrano lo Spirito Santo ai Samaritani fedeli: Sacuta: Att. 8, 14 12, Pietro, in Lidda, risana Enea paralitico, ed in Joppe risuscita Tabliti: Paoto: Att. 9, 31 a 43.
- Pietro: Atti, capo 10. Cornelio Centurione, della coorte italiana, per comando di un angelo, manda a chiamar Pietro da Joppe per farsi istrure da lui.
- Vir autem quidam erat in Cæsareà, nomine Cornelius, centurio coliortis quæ dicitur Italica,

- 2 religiosus, ac timens Deum cum omni domo sua, faciens eleemosynas multas plebi, et deprecans Deum semper.
- 3. Is vidit in visu manifeste, quasi hora diei nona, Angelum Dei introcuntera ad se, et dicentem sibi: Corneli.
- 4. At ille intuens eum, timore correptus, dixit: quid est, Douine? Dixit autem illi: orationes tum, et eleemosiam tum ascenderunt in memoriam in conspectu Dei.
- 5. Et nunc mitte viros in Joppen, et accersi Simonem quemdam, qui cognominatur Petrus:
- 6. hic hospitatur apud Simonem quemdam coriarium, cujus est domos juxta mare: hic dicet tibi quid te oportent facere.
- 7. Et cùm discessisset Angelus, qui loquehatar illi, vocavit duos domesticos suos, et militem nietuentem Dominum, ex his qui illi parebant.
- 8. Quibus cum narrasset omnia, misit illos in Joppen.

Pietro, colla visione del lenzuolo, intende doversi ammettere le genti al Vangelo.

- g. Posterá autem die iter illis ficientilus, et appropinquantibus civitati, ascendit Petrus in superiora, ut oraret circa horam sextam.
- 10. Et cum esuriret, volnit gustare. Parantibus
- autem illis, cecidit super eum mentis excessus;
  11. et vidit cœlum apertom, et descendens
  vas quodilam, velut linteum magnum, quatoor
- initiis submitti de cœlo in terram,

  12. in quo erant omnia quadrupedia, et serpentia terræ, et volutilia cœli.
- 13. Et facta est vox ad eum: surge, Petre, occide, et manduca.
- 14. Ait autem Petrus: absit, Domine, quia numquam mauducavi omne commune et immundum.
- 15. Et vox iterum secundo ad eum: quod Deus purificavit, tu commune ne dixeris: Goristi: 1 Epist. 10, 25.
- 16. Hoc autem factum est per ter; et statim receptum est vas in cœlum.
- 17. Et dum intra se hæsitaret Petrus, quidnam esset visto, quam vidisset: ecce viri, qui missi erant à Cornelio, inquirentes domum Simonis, astiterunt ad januam.
- 18. Et cum vocassent, interrogahant, si Simon, qui cognominatur Petrus, illic haberet hospitium.
- Pietro va, per ordine dello Spirito Santo, a trovare Cornelio, e gli predica Gesù Cristo.
- 19. Petro autem cogitante de visione, dixit Spiritus ei: ecce viri tres quærunt te:

465

20. surge itaque, descende, et vade com eis nihil dubitans: quia ego misi illos.

21. Descendeus antem Petrus ad viros, dixit: eccè ego sum, quem quæritis: quæ causa est propter quam venistis?

22. Qui dixerunt: Cornelius ceuturio, vir justus, et timena Deum, et testimonium lisbeus ab universă gente Judgorum, responsum accepit ab Angelo sancto accersire te iu domum suam, et audire verba abs te.

23. Introducens ergò eos, recepit hospitio. Sequenti autem die surgens, profectus est cum ilsis et quidam ex fratribas ab Joppe, comiluti sunt eum. Infr. Pixrao: Att. 11, 12.

24. Altera autem die introivit Casaream; Cornelius verò expectabat illos, convocatis cognatis suis, et necessariis amicis.

25. Et factum est c\u00e0m introisset Petrus, obvius veuit ei Cornelius, et procideus ad pedes ejus, adoravit.

26. Petrus verò elevavit eum, dicens: surge, et ego ipse homo sum.

27. Et loqueus cum illo intravit, et invenit multos qui convenerant;

28. dixitque ad illos: vos scitis quomodò abominatum sit viro Judeo conjungi aut accedere ad alienigenam: sed mihi ostendit Deus, neminem communem aut immundum dicere hominem.

29. Propter quod sine dubitatione veni accersitus. Interrogo ergò, quam ob causam accersistis me?

3o. Et Cornelius ait: à mudiusquartă die usquê ad hanc horam, orans eram horă nonă in domo meă, et ecce vir stetit ante me in veste candidă, et ait:

31. Gorneli, exaudita est oratio toa, et élecmosynæ tuæ commemoratæ sunt in conspectu Dei.

32. Mitte ergò in Joppen, et accersi Simonem, aui cognominatur Petrus: hic hospitatur in domo

Simonis corierii juxta mare.

33. Confestim ergò misi ad te; et tu benefecisti veniendo. Nanc ergò omnes uos in conspeetu tuo adsumus sudire omnis quecumque tibi precepts sunt à Domino.

34. Aperieus autem Petrus os suum, dixit: in veritate comperi, quia uon est personarum acceptor Deus: Erasini: Epist. 6, 9.

35, sed in omni gente, qui timet eum et operatur justitiam, acceptus est illi.

36. Verbum misit Deus filiis Israël, annuatians pacem per Jesum Christum : (Hic est omnium Dominus.)

37. Vos scitis quod factum est verbum per universam Judæam; incipieus euim à Galilau, T. II. post baptismum quod prædicavit Joannes. Gssù Caisto: Luc. 4, 14.

38. Jesum à Nazareth, quomodò unxit eum Deus Spiritu saucto, et virtute, qui pertransiit benefaciendo et sauaudo omnes oppressos à diabolo, quoniam Deus erat cum illo.

39. Et nos testes sumns omninm, que fecit in regione Judæorum et Jerusalem, quem occiderunt suspendentes in ligno.

40. Hunc Deus suscitavit tertià die, et dedit

4t. non omni populo, sed testibus præordinatis à Deo; nobis, qui mandacavimus et bibimus cum illo, postquam resurrexit à mortuis.

42. Et præcepit nobis prædicare populo, et testificari, quis ipse est, qui constitutus est à Deo judex vivorum et mortuorum. Messa: Salm. 95, 12, 13.

43. Huic omaes Prophete testimonium perhibeut, remissionem peccatorum accipere per nomen ejus omaes qui creduat in eum. Schavità: Gerem. 31, 34. Massia: Mich. 7, 18.

Mentre Pietro predica al Centurione ed a molti altri che erano presenti, discende lo Spirito Santo sopra tutti quelli che udivano le sue parole: Pietro allora ordina che siano tutti battezzati nel nome del Signore Gesti Cristo.

44. Adhuc loquente Petro verba hæç, cecidit Spiritus sanctus super onnes, qui audiebaut verbum.

45. Et obstupuerunt ex circumcistone fideles, qui venerant cum Petro, quis et in nationes gratis Spiritus sancti effusa est.

 Andiebant enim illos loqueutes linguis, et magnificautes Deum.

47. Tunc respondit Petrus: numquid aquam quis prohibere potest, ut non baptizentur hi, qui Spiritum sanctum acceperunt sicut et nos?

48. Et jussit cos baptizari in nomine Domini Jesu Christi. Tunc rogaverunt cum, ut maneret apud cos aliquot dichus.

Pierno: Atti, capo 11. Pietro, essendo malcontenti gli Apostoli ed i fratelli, perchè egli si era accostato ai Gentili, ed aveva mangiato conloro, racconta per ordine il fatto.

Audierunt autem Apostoli et Tratres, qui erant in Judæa, quoniam et Gentes receperunt verbum Dei.

2. Cum autem ascendisset Petrus Jerosolymam,

disceptabant adversus illum qui erant ex circumcisione,

- 3. dicentes: quase introisti ad viros præputium habentes, et manducasti cum illis?
- 4. Incipiens autem Petrus exponebat illis ordinem, dicens:
- 5. ego eram in civitate Joppe orans, et vidi in excessu mentis visionem, descendens vas quoddam velut linteum magnum, quatuor initiis submitti de cœlo, et venit usquè ad me. Sup. Pis-TRO: Att. 10, 11.
- 6. In quod intuens considerabam, et vidi quadrupedia terræ, et bestiss, et reptilis , et volutilin cœli.
- 7. Audivi autem et vocem dicentem mibi : surge, Petre, occide, et manduca.
- 8. Dixi autem: pequaquam, Domine: quia commune aut immundum nunquam introivit in os
- o. Respondit autem vox secundo de cœlo: quæ Deus mundavit, tu ne commune dixeris.
- 10. Hoc autem factum est per ter: et recepta sunt omnis rursùra in cœlum.
- 11. Et ecce viri tres confestim astiterunt in domo, in quá eram, missi à Cæsaræå ad me.
- 12. Dixit autem Spiritus mibi, ut irem cum illis, nihil hæsitans. Yenerunt autem mecum et sex fratres isti, et ingressi sumus in domum viri.
- 13. Narravit autem nobis quomodò vidisset Angelum in domo sua stentem, et diceutem sibi: mitte in Joppen, et accersi Simonem, qui cognominutur Petrus.
- 14. Qui loquetur tibi verba, in quibus salvus eris tu, et universa domus tua.
- 15. Cùm autem corpissem loqui, cecidit Spirilus senctus super eos , sicut et in pos in initio. SPIRITO : All. 2, 2 8 4.
- 16. Recordatus sum autem verbi Domini , sicut dicebat : Joannes quidem baptizavit aqua, vos autem baptizabimini Spiritu sancto. Gio. Batti-STA: Matt. 3, 11. GESÙ CRISTO: Att. 1, 5. PAOLO: All. 10. 4.
- 17. Si ergò eamdem gratiam dedit illis Deus, sicut et nobis, qui credidimus in Dominum Jesum Christum: ego quis eram, qui possem prohibere Deum?
- 18. His auditis, tacnerunt, et glorificaverunt Deum, d'centes : ergò et Gentibus pœnitentiam dedit Deus ad vitam.
- I fedeli, dispersi , predicano ai Giudei, poscia ai Gentili. Barnaba e Paolo predicano in Antiochia. È là che i discepoli di Gesti Cristo

ricevono, per la prima volta, il nome di cristiani.

- 19. Et illi quidem, qui dispersi suerant à tribulatione, que facta fuerat sub Stephano, perambulaverunt usque Phoenicen, et Cyprom, et Antiochiam, nemioi loquentes verbum, nisi solis Judmis.
- 20. Erant autem guidam ex eis viri Cyprii, et Cyrenæi, qui, cum introissent Antiochiam, loquebantur, et ad Græcos annuntiantes Dominum Jesum.
- 21. Et erat manus Domini cum eis : multusque numerus credentium conversus es ad Dominum.
- 22. Pervenit autem sermo ad aures Ecclesiæ, que erat Jerosolymis, super istis : et miserunt Barnabam usque ad Antiochiam.
- 23. Qui, com pervenisset et vidisset gratiam Dei, gavisus est: et hortabatur omues in proposito cordis permanere in Domino;
- 24. quis erst vir bonus, et plenus Spiritu sancto, et fide. Et apposita est multa turha Domino.
- 25 Profectus est autem Barnabas Tarsum, ut guæreret Saulum: quem cù:n invenisset . perduduxit Antiochiam.
- 26. Et appum totum conversati sunt ibi in Ecclesia: et docuerunt turbain multam . ità ut cognominareatur primum Antiochim discipuli, Christiaui.

Carestia predetta da Agabo profeta. Elemosine futte per i cristiani della Giudea.

- 27. la his autem diebus supervenerunt ab Jerosolymis prophetæ Antiochiam.
- 28. El surgens unus ex eis, nomine Agabus, significabat per Spiritum famem magnam futuram in universo orbe terrarum, quæ facta est sub Claudio.
- 29. Discipuli autem, prout quisquis liabebat, proposueraut singuli in ministerium mittere babitantibus in Judea fratribus. 30. Quad et secerunt, mittentes ad seniores
- per manus Barnabæ et Sauli.

Per la continuazione, vedi Enone: Att. cap. 12.

San Pietro è messo in prigione, e miracolosamente liberato da un angelo : Enone : Att. 12 . 3 a 18. Sua primazia su gli altri apostoli : vedi in principio di questo articolo. Egli pe fa uso nel concilio di Gerusalemme : Concilio : Att. 15, 7 e seg. Egli fu particolarmente l'apostolo de'Giudei: GALATI: Epist. 2, 7, 8. S. Pietro scrisse due lettere che indirizzò a tutti i fedeli; ma particolarmentr ai Giudei. La forza e l'autorità della prima di quelle due lettere palesano chiaramente chi essa fu scritta dal principe degli apostoli: vedi Pistano: 1 Epist. 1 e seg. infra. Quella lettera è piena d'istruzione e di avvertimenti essenziali a tutte le condizioni. Essa fu scritta in greco, in tempo che Pietro trovavasi in Roma, dove aveva già stabilita sua sede: non puosi però fissare con certezza a qual anno essa appartenga (\*).

Pietro: 1 Epistola, capo 1. Resurrezione di Gesù
Cristo, fondamento di nostra speranza. Gaudio nelle afflizioni.

L'Epistola che precede trovasi all'articolo Giacomo.

Petrus Apostolus Jesu Christi, electis advenis dispersionis Ponti, Galatiæ, Cappadociæ, Asiæ et Bithyniæ,

- 2 secundum præscientism Dei Patris, in sanctificationem Spiritus, in obedientism, et aspersionem sanguinis Jesu Christi: gratia vohis, et pax multiplicetur.
- 3. Benedictus Deus et Pater Domini nostri Jesu Christi, qui secundom misericordiani suam magnam regeneravit nos in spem vivam, per resurrectionem Jesu Christi ex mortuis, Gonnati: 2 Epist. 1, 3.
- 4. in hereditatem incorruptibilem, et incontaminatam, et immarcescibilem, conservatam in celis in vobis,
- qui in virtute Dei custodimini per fidem in salutem peratum revelari in tempore novissimo.
- 6. In quo exultabitis: modicum nunc si oportet contristari in variis tentationibus.
- 7. ut probatio vestræ fidei multò pretiosior auro (quòd per ignem probatur) inveniatur in laudem et gloriam, et honorem, in revelatione Jesu Christi,
- 8. quem cum non videritis, diligitis : în quem nunc quoque non videntes creditis: credentes autem exultabitis fætitià inenarrabili, et glorificatà :
- 9. reportantes finem fidei vestræ, salutem ani-
- 10. De qua salute exquisierunt, atque scrutati sunt Prophetæ, qui de futura in vobis gratia prophetaverunt:
- 11. scrutentes in quod vel quale tempus significaret in eis Spiritus Christi, prænuntians cas,

que in Christo sunt passiones, et posteriores glorias,

12. quibus revelatnm est, quia non sibimetipsis, vobis autem ministrabant ea, que nunc nuntiata sunt vobis per eos, qui evangelizaverunt vobis, piritu sancto misso de cœlo, in quem desiderant Angeli prospicere.

Speranza viva e perfetta. Conversione santa, Stima del prezzo delle nostre anime. Carità pura e sincera.

- 13. Prepter quod succincti lumbos mentis vestræ, sobrii perfectė sperate in eam, quæ offertur vobis gratiam, in revelationem Jesu Christi:
- 14. quasi filii obedientiæ, non configurati prioribus ignorantiæ vestræ desideriis :
- 15. Sed secundum eum, qui vocavit vos, Sanctum: et ipsi in omni conversatione sancti sitis:
- 16. quoniam scriptum est : sancti eritis , quoniam ego Sanctus sum. Monno: Lev. 11, 44. Lucoi: Lev. 19, 2: 20, 7.
- 17. Et si patrem invocatis eum, qui sine acceptione personarum judicat secundum unuscujus-que opus, in timore incolatus vestri tempore conversamini. Sup. Pietro: Att. 10, 34. Eraski: Epist. 6, 9.
- 18. Scientes quòd non corruptibilibus auro vel argento redempti estis de vanà vestrà conversatione paterne traditionis; Commun: 1 Epist. 7, 23. Cino: Is. 45, 13.
- 19. sed pretioso sanguine quasi agni immaculati Christi, et incontaminati: PASQUA: Esod. 12, 13. EBRRI: Epist. 13, 14. GIOVANNI: 1 Epist. 1, 7.
- 20. præcogniti quidem ante mundi constitutionem, manifestati autem novissimis temporibus propter vos ,
- 21. qui per ipsam fideles estis in Deo qui suscitavit eum à mortuis, et dedit ei gloriam, ut fides vestra, et spes esset in Deo:
- 22. animus vestrus castificantes in obedientia charitatis, in fraternitatis amore, simplici ex corde invicem diligite attentius;
- 23. renati non ex semine corruptibili, sed incorruptibili per verbum Dei vivi, et permanentis in æternum.
- 24. Quia omais caro ut fœnum, et omais gloria ejus taoquàm flos fœni: exaruit fœnum, et flos ejus decidit: Viarù: Eccli. 14, 18. Giacomo: Epist. 1, 10.
  - 25. Verbum autem Domini manet in æternum. Hac est autem verbum, quod evangelizatum est in vos.

<sup>(\*)</sup> Alcuni santi Padri la citano col titolo di Lettera e que' del Ponto, perche i primi nominati in casa sono i Criatiani del Ponto.

IL TRADUTTORE.

Pietro: 1 Epistola, capo 2. Desiderio del latte spirituale sincero. Cristiani pietre vive, edificati sopra Gesù Cristo: essi sono stirpe eletta.

Deponentes igitur omnem malitiam, et omnem dolum, et simulutiones, et invidias, et omnes detractiones

- 2. sicut modò geniti infantes, rationabile, sine dolo lac concupiscite, ut in eo crescatis in salutem: Romani: Epist. 6, 4. Eresini: Epist. 4, 22. Colossesi: Epist. 3, 8. Essati: Epist. 12, 1.
- 3. Si tamen gustatis, quoniam dulcis est Dominus;
- 4. ad quem accedentes lapidem vivum, ab hominibus quidem reprobatum, à Deo autem electum, et honorificatum, GERUSALEMME: Matt. 21, 42 a 44.
- 5. et ipsi tanquàm lapides vivi superredificanini, domos spiritualis, sacerdotium sanctum, offerre spirituales hostias, acceptabiles Deo per Jesum Christum.
- 6. Propter quod continet Scriptura: eccè pono in Sion lapidem summum angularem, electum, pretiosum: et qui crediderit in eum, non confundetur. Dro: Is. 28, 16. Roman: Epist, 9, 33.
- Vobis igitur honor credentibus; non credentibus sotem, lapis, quem reprobaverunt ædicantes, hic factus est in caput anguli, Sup. Pistra. Alt. 4, 11. Isata: 8, 14:
- 8. et lapis offensionis, et petra scandali his, qui offendunt verbo, nec credunt in quo et poaiti sunt.
- 9. Vos antem genus electum, regale sacerdotium, gens sancta, populus acquisitionis, ut virtutes annuntietis ejus, qui de tenebris vos vocavit in admirabile lumen auum. Mosk: Esod. 19, 6.
- Qui sliquendò non populus, nunc autem populus Dei: qui non consecuti misericordiam, nunc autem misericordiam consecuti. ISRAELE: Os. 2, 24.
- Il fedele straniero in questo mondo: egli teme Dio, onora i re, e confonde i maldicenti colla sua buona vita.
- 11. Charissimi, obsecto vos tenquam advenas et peregrinos abstinere vos à carnalhus desideriis, que militant adversus animam, Romani: Epist. 13, 14. Galani: Epist. 5, 16.
- 12. conversationem vestram inter gentes habentes bonam: ut in eo, quod detrectant de vobis tanquam de malefactoribus, ex bonis operibus vos considerantes, glorificent Deum in die visitationis. Infr. Pietro: : Epist. 3, 16.

- 13. Subjecti igitur estote omni humanæ creaturæ propter Deum: sive regi, quasi præcellenti;
- 14. sive ducibus, tanquam ab eo missis ad vindictam malefactorom, laudem verò bonorum: Roman: Epist. 13, 1.
- 15. quia sic est voluntas Dei, nt benè facientes obmutescere facialis imprudentium hominum ignorantium:
- 16. quasi liberi, et non quasi velamen habentes malitiæ libertatem, sed sient servi Dei.
- 17. Omnes honorate: fraternitatem diligite: Deum timete: regem honorificate. Roman: Epist. 12, 10. Samuele: 1 Re 12, 1, 13, 14.
- 18. servi, subditi estote in omni timore dominis, non tantum bonis et modestis, sed etium dyscolis: Eresini: Epist. 6, 5 a 8.
- 19. hac est enim gratia, si propter Dei conscientiam sustinet quis tristitias, patiens injustè.
- Gloria del cristiano. Soffrire l'ingiustisia. Pasienza di Gesù Cristo, modello della nostra. Morte del gran pastore: vita delle sue pecorelle.
- 20. Quæ enim est gloria, si peccantes, et colaphizati suffertis? sed si benè facientes patienter sustinetis, hæc est gratia apud Deum.
- 21. In hoc enim vocati estis, quia et Christus passus est pro nobis, vobis relinquens exemplnin, ut sequamini vestigia ejus.
- 22. Qui peccatum non fecit, nec inventus est dolus in ore ejus: Massia: Is. 53, 9.
- 23. qui cûm malediceretur, non maledicebat : cûm pateretur, non comminabatur; tradebat autem judicanti se injustê :
- 24. qui peccata nostra ipse pertulit in corpore suo super lignum, ut peccatis mortui, justitis viwamus: cujus livore sanati estis. Psccaro. Salm. 120, 8: Missaa: 1s. 53, 5. Groyann: 1 Epist. 3, 5.
- Eratis enim sicut oves errantes: sed conversi estis nunc ad pastorem et episcopum animarum vestrarum.
- Pietro: i Epistola, capo 3. Avviso alle persone maritate. Condotta casta. Modestia nelle vesti. Fermezza delle donne cristiane.

Similiter et mulieres subditæ sint viris suis, ut et si qui non credunt verbo, per mulierum conversationem sine verbo lucrifiant.

- 2. considerantes in timore castant conversationem vestram. Effsiki: Epist. 5, 22. Colosses: Epist. 3, 18.
  - 3. Quarum non sit extrinsecus capillatura, aut

469

circumdatio auri, aut indumenti vestimentorum

- sed qui absconditus est cordis home, in incorruptibilitate quieti et modesti spiritus, qui est in conspectu Dei locuples: Τιμοτεο: 1 Epist. 2, Q a 12.
- 5. sie enim aliquandò et sancta mulieres sperantes in Deo, ornabant se, subjecta propriis viris.
- 6. Sicut Sara obediebat Abrahæ, dominum eum vocans; cujus estis filiæ benefacientes, et non pertimentes ullam perturbationem. Abrahamo: Gen. 18, 12.
- 7. viri similiter cohabitantes secundum scientiam, quasi infirmiori vasculo mulichri impartitetes honorem, taoquam et coharedihus gratia vita: ut non impediantur orationes vestra. Connys:

  1. Epüt. 7, 3.

Essere unanime, compassionevole, misericordioso ed umile. Rispondere con modestia. Soffrire di buon cuore. Buttesimo: ciò che lo figurava.

- In fine autem, omnes unanimes, compatientes, fraternitatis amatores, misericordes, modesti, humiles.
- g. Non reddentes malum pro malo, neo maledictum pro maledicto; sed è contrario benedicentes: quia in boc vocasi estis, ut benedictionem harreditate possideatis. Uomo: Prov. 17, 13.
- 10. Qui enim vult vitam diligere, et dies videre bonos, coërcest linguam suam à malo, et labia ejus ne loquantur dolum: Speranza: Salm 33, 12 a 14.
- 11. declinet à malo, et faciet bonum : inquirat pacem, et sequetur eam : Ibid. et Is. 1, 16.
- 12. quia oculi Domini super justos, et aures ejus in preces eorum: vultus autem Domini super facientes mala.
- 13. Et quis est, qui vobis nocest, si boni æmulatores fueritis?
- 14. Sed et si quid patimini propter justitism, besti. Timorem sutem corum ne timucritis, et non conturbemini. Sermone: Matt. 5, 10.
- 15. Dominum autem Christum sanctificate in cordibus vestris, parali semper ad satisfactionem omni poscenti vos rationem de eâ, que in vobis est, spe.
- 16. Sed cum modestià et timore conscientism habentes bonsm, ut in eo quod detrabunt de vobis, confundantur qui calamoisntur vestram bonam in Christo conversationem. Sup. Pietrac: 1 Epist. 2, 12. Serrore: Matt. 5, 16.
- 17. Melius est euim benesscientes (si voluntas Dei velit) pati, quam malesacientes.

- 18. Quia et Christus semel pro peccatis nostris mortuus est, justus pro injustis, ut nos offerret Deo, morticatus autiem carne, vivificatus autem spiritu. Romanı: Epist. 5, 6. Esna: Epist. 9, 28, 19. In quo et his, qui in carcere erant, spiri-
- tibus veniens prædicavit,
- 20. qui iocreduli fuerant aliquandò, quandò expectabant Dei palientiam in diebus Noë, cùm fabricaretur area, in quà pauci, id est, octo soimas salva facta sunt per aquam. Arca: Gen. 7, 7.
- 21. Quod et vos nunc similis formæ salvos facit baptisma: noc carnis depositio sordium, sed conscientiæ bonæ interrogatio in Deum per resurrectionem Jeau Christi.
- 22. qui est in dexterà Dei, deglutiens mortem, ut vita esternæ baredes esticeremur: profectus in cœlum, subjectis sibi angelis, et potestatibus, et virtutibus.

PIETRO: 1 Epistola, capo 4. Passione di Gesti Cristo, armi del cristiano. Non vivere che per fare la volontà di Dio.

Christo igitur passo in carne, et vos eâdem cogitatione armamini, quia qui passus est in carne, desirt à peccatis, Erasin: Epist. 4, 23, 24.

- 2. ut Jam non desideriis hominum, sed voluntati Dei, quod reliquum est in carne vivat temporis.
- Sufficit enim præteritum tempus ad voluntatem geotium consummandam his, qui amhulaverunt in luxuriis, desideriis, violentiis, comessationibus, potationibus, et illicitis idolorum cultibus.
- 4. In quo admirantur noo concurrentibus vobis in eamdem luxurise confusionem, blasphemanter.
  5. Qui reddent rationem ei, qui paratus est judicare vivos et mortuos.
- 6. Propter hoc enim et mortuis evengelizatum est, ut judiceutur quidem secundum homines in carne, vivant autem secundum Deum in spirita.

Vegliare nelle orazioni : mutua carità : riportare sempre tutte le cose alla gloria di Dio.

- 7. Onnium autem finis appropinquavit. Estote itaque prudentes, et vigilate in orationibus.
- Ante omnia autem, mutuam in vobismetipsis charitatem continuam habentes, quia charitas operit multitudinem peccatorum. Uomo: Prov. 10, 12.
- 9. Hospitales invicem sine murmuratione. Romant: Epist. 12, 13. EBREI: Epist. 13, 1, 2.
- 10. Unusquisque, sicut accepit gratiam, in alterutrum illam administrantes, sicut boni dispen-

satores multiformis gratiæ Dei. Filippest: Epist. 2, 14. Romani: Epist. 12, 6. Corinti: 1 Epist. 4, 1, 2. Josaphar: 2 Par. 19, 10.

11. Si quis loquitur, quasi sermones Dei: si quis ministrat, tanquàm ex virtute, quam administrat Deus; ut in onnibus honorificetur Deus per Jesun: Christum, cui est gloria et imperium in sacula saculorum: amen.

Pace e gloria nei patimenti. Idiho giudica i suoi, ed è loro fedele.

- 12. Charissimi, nolite peregrinari in fervore, qui ad tentationem vobis fit, quasi novi aliquid volis contingat:
- 13. sed communicantes Christi passionibus gaudete, ut et in revelatione glorim ejus gaudeatis exultantes.
- 14. Si exprobramini in nomine Christi, beati eritis: quoniam quod est honoris, glorie, et virtutis Dei, et qui est ejus spiritus super vos requiescit.
- 15. Nemo autem vestrum patiatur ut homicida, aut fur , aut maledicus, aut alienorum appetitor.
- 16. Si autem ut Christianus, non erubescat: glorificet autem Deum in isto nomine.
- 17. Quonism tempus est, ut incipiat judicium à dono Dei. Si autem primum à nobis, quis finis corum, qui non credunt Dei Evangelio?
- 18. Et si justus vix salvabitur; impius et peccator ubi parebunt? Uomo: Prov. 11, 31.
- 19. Itaque et hi, qui patiuntur secundum voluntatem Dei, fideli creatori commendent animas suas in benefactis.

Pietro: 1 Epistola, capo 5. Il vero pastore pasce il gregge non per amore di vil guadagno, ma con animo volonteroso: egli è sinceramente esemplare del gregge.

Seniores ergò, qui in nobis sunt obsecro, consenior et testis Christi passionum, qui et ejus, que in futuro revelanda est, gloriæ communicator:

- 2. pascite qui in vobis est gregem Dei, providentes non coacté, sed spontaneé secundum Deum; neque turpis lucri gratia, sed voluntarié:
- neque ut dominantes in cleris, sed forma facti gregis ex animo.
   Let cùm apparuerit princeps pastorum, per-
- Et cùm apparuerit princeps pastorum, per cipietis immarcescibilem gloriæ coronam.

Umiliarsi dinanzi a Dio: abbandonarsi alla cura di lui. Essere temperanti e vegliare. Resistere al demonio. Essere forti nella fede.

5. Similiter, adolescentes, subditi estate senio-

- ribus: omnes autem invicem humilitatem insinuate, quia Deus superbis resistit, humilibus autem dat gratiam. Romani: Epist. 12, 10. Giacomo: Epist. 4. 10.
- 6. Hamiliamini igitur sub potenti manu Dei, ut vos exaltet in tempore visitationis, Giacomo: Epist. 4, 10.
- 7. omnem sollicitudinem vestram projicientes in eum, quoniam ipsi cura est de vobis. Oraziore: Salm. 54, 25. Dio: Sap. 12, 13, SERMORE: Matt. 6, 25. Vistò: Luc. 12, 22. Filippest: Epist. 4, 6. Timotreo: 1 Epist. 6, 8.
- 8. Sobrii estote, et vigilate, quis adversarius verster disbolus tsuquism leo rugiens circuit, quærens quem devoret:
- g. cni resistite fortes in fide, scientes eamdem passionem ei, quæ in mundo est, vestræ fraternitati fieri.
- Deus autem omnis gratiæ, qui vocavit nos in meternam suam gloriam in Christo Jesu, inodicum passos ipse perficiet, confirmabit, solidabitque.
- 11. Ipsi gloria, et imperium in secula secula-
- 12 Per Silvanum fidelem fratrem vobis, ut arbitror, breviter scripsi: obsectans et contestans hanc esse veram gratiam Dei, in qua statis.
- 13. Salutat vos Ecclesia, que est io Babylone coelecta, et Marcus, filius meus.
- 14. Salutate invicem in osculo sancto. Gratia vobis omnibus qui estis in Christo Jesu, Amen.

La seconda lettera di S. Pietro, credesi conunremente che sia stata scritta nell'ultimo viaggio fatto a Roma, e poco prima della sua murte, che avvenne verso l'anno 66 di Geaù Cristo. In questa lettera raccomanda ai fedeli di unire alla fede la pratica della virtù.

Pietro: 2 Epistola, capo 1. Riunione delle virtù che nascono dalla fede, e terminano colta perfetta carità. Pio non ha la virtù è cieco e si dimentica di essere stato mondato da' suoi antichi peccati.

Dimon Petras, servus et apostolus Jesu Christi, ils qui coæqualem nobiscum sortiti sunt fidem in justitià Dei nostri , et salvatoris Jesu Christi.

2. Gratia vobis et pax ad mpleatur in cognitione Dei, et Christi Jesu Donnini nostri:

3. quomodò omois nobis divinæ virtutis suæ, quæ ad vitam et ad pietatem donata suot, per cogoitionem ejus, qui vocavit nos propriá glorià et virtute,

- per quem maxima et pretiosa nobis promissa douavit, ut per lace elDciamini divina consortes naturae: fugientes ejus, quae iu mundo est concupiscentiae corruptionean.
- 5. Vos autem curam omnem subinferentes, ministrate in fide vestra virtutem; in virtute autem scientiam;
- 6. in scientia autem abstinentiam; in abstinentia autem patientiam; in patientia autem pietatem.
- amore autem fraternitatis charitatem.

  8. Hiec enim si vobiscum adsint, et superent;
- 8. Hec enim si vabiscum adsint, et superent; non vacuos, nec sine fructu vos constituent in Domini nostri Jesu Christi cognitione.
- 9 Cui enim non præstô sunt liæe, cæcus est, et manu tentans, oblivionem accipiens purgationis veterum suorum delictorum.
- Studiarsi di certa rendere la vocazione ed elezione nostra per mezzo delle buone opere. Trasfigurazione. Certezza delle profezie. Parola di Dio lucerna del nostro cuore.
- 10. Quapropter, fratres, magis satisfie, ut per bona opera certam vestram vocationem et electionem faciatis: bæc enim facientes, non peccabits aliquando.
- 11. Sic enim ahundanter ministrabitur vobis introitus in æternum regnum Domini nostri, et salvatoris Jesu Christi.
- 12. Propter quod incipiam vos semper commonere de his: et quidem scientes et confirmatos vos in præsenti veritate.
- Justom autem arbitror, quandiù sum in boc tabernaculo, suscitare vos in commonitione:
- 14. certus, quòd velox est depositio tabernaculi mei, secundùm quod et Dominus noster Jesus Christus significavit milii. Resuanezione: Gio.
- 15. Daho autem operam et frequenter liabere vos post obitum meum, ut borum memoriam faciatis
- 16. Non enim doctus fabulas secuti, notam fecimus vobis Domini nostri Jesu Christi virtutem et præsentiam: sed speculatores facti illius magoitudinis. Conntr: 1 Epist. 1, 17: 2, 1, 4.
- 17. Accipieus enim à Deo Patre honorem et glorism, voce delapsà ad eum lujuscemodi à magnifică gloria: hic est Filius meus dilectus, in quo mihi complacui, ijeum audite. Gasù Caisvo: Matt. 17, 5.
- 18. Et hanc vocem nos audivimus de cœlo allatam, cum essemus cum ipso in moute sencto.
  - 19. Et habemus sirmiorem propheticum ser-

- monom, cui benefacitis attendentes quasi lucernæ lucenti in caliginoso loco, donec dies elucescat, et lucifer oriatur in cordibus vestris:
- 20. lioc primà a intelligentes, quod omnis prophetia scripture proprià interpretatione non fit, Tinorso: 2 Epist. 3, 16.
- 21. Non enim voluntate humană allata est aliquando prophetia , sed Spiritu saucto inspirati , locuti saut saucti Dei homines.
- Pietro: 2 Epistola, capo 2. Falsi profeti che fanno negozio delle anime. Giustisia di Dio sul demonj: su tutto il mondo al tempo del diluvio e su Sudoma e Gomorra.
- Fuerunt verò et pseudoprophetæ in populo, sicut et la vobis erunt magistri mendaces, qui introducent sectas perditionis, et eum, qui emit eos, Dominum negaul, superducentes sibi celerem perditionem,
- 2. et multi sequentur corum luxurias, per quos via veritatis blasphemabitur,
- 3. et in avaritià fictis verbis de vobis negotiahuntur: quibus judicium jam olim non cessat, et perditio eorum non dormitat.
- Si enim Deus angelis peccantibus non pepercit, sed rudentilus inferni detractos in tartárum tradidit cruciandos, in judicium reservari. Giosse: 4, 18. Giopa: Epist. vers. 6.
- 5. Et originali mundo non pepercit, sed octavum Noë justitie præconem custodivit, diluvium mundo impiorum induceus. Asca: Gen. 7, 1. Paranaceus: Eccli. 44, 17.
- 6. Et civitates Sodomorum et Gomorrhæorum in cinerem redigens, eversione domnavit: exemplum eorum, qui impiè acturi sunt, ponens: Sopones: Gen. 19, 28.
- 7. et justum Lot oppressum à nesandorum injurià ac luxuriosa conversatione eripuit:
- 8. aspectu enim, et auditu jistus erat, habitans apud eos, qui de die in diem animam justam iniquiis operibus cruciabant.
- 9. Navit Dominus pios de tentatione eripere : iniquos verò in diem judicii reservare cruciandos.
- Falsi dottori, audaci, amanti di loro stessi. Avari figurati da Balaam.
- 10. Megis autem eos, qui post carnem in concupiscentià immunditie ambulaot, dominationemque contemnunt, audaces, sibi placeutes, seclas non metunal introducere blasphemantes;
  - 11. ubi angeli fortitudine et virtute cum sint

422

majores, non portant adversum se execuabile judicium.

- 12. Hi verò velut irrationabilia pecora , natureliter in captionem et in perniciem in his, quæ ignorant blasphemantes in corruptione sua pe-
- 13. percipientes mercedem injustitiæ, voluptatem existimantes diei delicias : coinquinationes, et maculæ deliciis affluentes, in conviviis suis luxuriantes vohiscum .
- 14. oculos habentes plenos adulterii et incessabilis délicti. Pellicientes animas instabiles, cor exercitatum avaritià habentes, maledictionis filii:
- 15. derelinquentes rectam viam erraverunt, secuti visin Balsam et Bosor, qui mercedem iniquitatis amavit :
- 16. correptionem verò habuit sum vesanim; subjugale mutum animal, hominis voce loquens . prohibuit prophetæ insipientism. Giena : Epist. vers. 11. BALAAM: Num. 22, 23 e'seg.
- 17. Hi sunt fontes sine aqua, et nebulæ turbinibus exagitate , quibus caligo tenebrarum reservatur. Giuda : Epist. vers. 12.
- Chi è stato vinto dal peccato di lui è ancor servo. Ricaduta peggiore del primo stato.
- 18. Soperba enim vanitatis loquentes, pelliciont in desideriis carnis luxurize eos, qui paululum effugiunt, qui in errore conversantur;
- 19. Libertatem illis promittentes, cum ipsi servi sint corruptionis : à quo enim quis superatus est, hojus et servus est. Disconsi: Gio. 8, 34. ROMANI: Epist. 6, 6, 20.
- 20. Si enim refugientes coinquinationes mundi in cognitione Domini nostri, et salvatoris Jesu Christi, his rursus implicati superantur: fucta sunt eis posteriora deteriora prioribus. Ennu: Epist. 6, 4. MIRACOLI: Matt. 12, 45.
- 21. Melius enim grat illis non cognoscere viam justitiæ, quam post agnitionem, retrorsum converti ab eo, quod illis traditum est, sancto mandato.
- 22. Contigit enim eis illud veri proverbii: canis reversus ad suum vomitum: et sus lota in volutabro luti. Uomo : Prov. 26, 11.
- Pietro: 2 Epistola, capo 3. Ingannatori della fine dei tempi. Un giorno è dinanzi a Dio come mille anni. Giorno del giudizio: gli elementi disciolti: la terra e le cose tutte bruciate. Aspettare e correre incontro a quel giorno del Signore.

Hanc eccè vobis, charissimi, secundam scribò

- PIE epistolam, in quibus vestram excito in commonitione sinceram mentem .
- 2. ut memores sitis eorum, que prædixi, verborum à sanctis prophetis et apostolorum vestrorum, præceptorum Domini et Salvatoris.
- 3. Hoc primum scientes quod venient in novissimis diebus in deceptione illusores, juxta propries concupiscenties ambulantes, GIDDA: Epist. vers. 17 a 19.
- 4. dicentes: uhi est promissio, aut adventus ejus? Ex que enim patres dormierunt, omnia sic perseverant ali initio creature. Ezecmene: 12, 27.
- 5. Latet enim eos hoc volentes, quod cœli erant priùs et terra de squa et per squam consistens Dei verbo .
- 6. per que ille tunc mondus aquà innudatus periit.
- 7. Cœli autem qui nunc sunt, et terra, codem verbe repositi sunt, igni reservati in die judicii et perditionis impiorum hominum.
- 8. Unum verò hoc non lateat vos, charissimi, quis unus dies apud Dominum sicut mille anni, et mille appi sicut dies unus.
- 9. Non terdat Dominus promissionem suam, sicut quidam existimant; sed patienter agit propter vos, nolens aliquos perire, sed onnes ad poenitentiam reverti. Parabola: Ezech. 18, 32.
- 10. Adveniet autem dies Domini ut fur : in quo cœli mugno impetu transient; elementa verò calore solventur; terra autem, et quæ in ipså sunt opera, exprentur. Tessalonicesi: 1 Epist. 5, 2. APOCALISSE: 3, 3: 16, 15. PROPEZIE: , Matt. 24, 36, 42 a 44.
- 11. Cùm igitur hæc omnia dissolvenda sint, . quales oportet vos esse in sanctis conversationibus et pietatibus,
- 12. expectantes et properantes in adventum diei Domini, per quem cœli ardentes solventur, et elementa ignis ardore tabescent?
- 13. Novos verò cœlos, et novam terram secundum promissa ipsius expectamus, in quibus justitia, habitat. Gudet: Is. 65, 17: 65, 22. Apo-CALISSE : 21, 1.
- San Pietro fa l'elogio di S. Paolo: dichiara che nelle sue epistole vi sono alcune cose difficili a capirsi. Crescere nella grazia e nella cognizione del Signor nostro e Salvatore Gesú Cristo.
- 14. Propter quod, charissimi, hæc expectantes, satugite immaculati et inviolati ei inveniri in pace.
- 15. Et Domini nostri longanimitatem, salutem arbitremini : sicut et charissimus frater poster Pau-

lus secundum datam sibi sepieotism scripsit volis. Romani: Epist. 2, 4.

16. Sicut et in omoibus epistolis, loquens in eis de his, în quillus sunt quædam difficilia iotellectu, quæ indocti, et instabiles depravant; sicut et cæteras scripturas, ad suam ipsorum perditionem.

17. Vos igitur, fratres, præscientes custodite, ne insipientium errore traducti excidatis à proprià firmitate.

18. Crescite verò in gratià, et in cognitione Domioi nostri, et salvatoris Jesu Christi. Ipsi gloria et nunc, et in diem æternitatis. Amen.

L'epistola che segue trovasi all'articolo Gio-

## PIGRIZIA. Vedi POLTRONERIA.

PILATO: governatore di Gerusalemme per i Romani: Gio. Battista: Luc. 3, 1. I giudei avendo condannato il Salvatore del mondo alla morte ignominiosa della croce, e noo potendo, di loro arbitrio, eseguire quella sentenza, vedi Passione: Gio. 18, 31, perchè i Romaoi li avevano privati del diritto di vita e morte su que'della loro nazione, cooducono Gesù dinanzi a Pilato, affinché la faccia egli eseguire : vedasi la narrazione di tutto ciò che avveone dinanzi a quel governatore, in siffatta occasione, al medesimo articolo Passione : Gio. 18, 20 \* 40 : 10, 1 a 16. Si consultino altresi le concordanze degli altri tre Evangelisti, come sono esse iodicate ai versetti sopra citati. Pilato ed Erode diveotano amici, all'occasione di Gesù, di pemici che eraco dapprima: Passione: Luc. 23, 12. Pilato condunna Gesù, quantunque lo abbia riconosciuto innocente, per timore di diventar nemico di Cesare: Pas SIONE: Luc. 23. 14. 22, 24: Gio. 19, 12 8 16.

PlOGGIA di quaranta giorni e quaranta notti: ARCA: Gen. 7, 4, 12, 17. Pioggia di pietre che Iddio fece cadere dal cielo sull'armata del cioque re allesti contro Giosuè: Adonisadecu: Gios. 10. 8 a 11. Il profeta Elia predice ad Achab, re d'Israele, che noo cadrà pioggia nel paese per tre anni e mezzo iu puoizione delle sue empietà : Acus : 3 Re 17, 1, 7. Iddio coocede o nega la pioggia secondo la sua volontà : 'ACRAB: 3 Re 18, 1. Elia la fa cadere a torrenti tre anoi e mezzo dopo la sua predizione: Ibid. vers. 41 e seg. Iddio maoda la pioggia per innaffiare la terra: GIOEBE: 5, 10. Se Iddio rattiene le acque insridisce ogni cosa, se scioglie ad esse il freno, sommergeracco la terra: Giobbe: 12, 15. Dio attrae le stille dell'acqua, e versa le pioggie come torrenti: egli oe è il padroce: Giossa: 36, 26 a 31. Pioggia di fuoco e di zolfo che Iddio deve far cadere sopra Gog e la sua armata, e sopra tutti quelli che saranno con lui: Goo: Ezech. 38, 18 a 23. Una pioggia simile la fece cadere sopra Sodoma e Gomortha: Sonoma: Gen. 19, 24.

PISCINA probatica, foniana di Gerusaleinme, così chiamata per essere vicino alla porta detta probatica, ossia pecuaria, perchè per essa porta (situata presso il tempio) si iotroducevano le pecore e gli altri animali da sucrificarsi. Questa piscioa chiamasi, in ebreo, Bethsaida, cioè cara di misericordia, perchè in un certo giorpo dell'anno l'Angelo del Sigoner secendeva nella piscina e l'acqua era agitata; e chiunque fosse stato il primo a scendere nella piscina, dopo il movimento dell'acqua, restava sano qualunque fosse la malattia, dalla quale era detcouto: Stamswer: Gio 5, 2 a 2.

## PODESTA', Vedi POTENZA.

POLIGAMIA : da πόλυς, molte, γάμος, nozze. Sembra che non fosse proibito, sotto la legge di oatera, di sposare molte donne nello stesso tempo: Lamech ne sposò due : Caixo: Gen. 4 , 19. Giacobbe sposò le due figlie di Laliano, sue cugine: elibe dei figli da due delle loro serve: GIACOBBE: Gen. cap. 20. RACHELE: Gen. cap. 30. La poligamia fu proibita io seguito, sotto la legge scritta, ai re che sarebbero scelti per governare il popolo di Dio : Re: Deut. 17, 14, 17. Ciò non pertanto la Sacra Scritura narra che Davidde ebbe sei mogli , delle queli ebbe altrettanti figli durante il tempo in cui stette io Hebroo: Da-VIDDE: 2 Re 3 , 1 a 6: 5 , 13 a 16 Salomone ebbe settecento mogli quasi regioe e trecento concubine: Sylomone: 3 Re 11, 3.

POLTRONERIA, accidia, pigrizia, ozio: vizi che si devono fuggire, perchè dopo il peccato originale l'uomo è stato assoggettato al lavoro : Ansmo: Gen. 3, 19. Il poltrone, invitato al lavoro coll' esempio della formica: Sapienza: Prov. 6, 6 × 11; egli è peragnosto all'aceto ed al fismo: Uouo: Prov. 10, 26, egli vuole e disvuole nello stesso tempo: Uumo: Prov. 13, 4: 15, 19; il poltroce nel suo lavoro è fratello di clai manda in malora tutto quello che ha fatto: Uomo: Prov. 18, 8, 9: 19, 15; egli nasconde la sua maco sotto l'ascella, e non la porta fino alla sua hocca : Ibid. vers. 24 ; egli ooo vuole lavorare in inverso a causa del freddo, va quiodi accattundo nell' estate: Uomo: Prov. 20, 4, 13: 26, 13 a 15; la sua strada è quasi cinta di spice : Uono: Prov. 15, 19; suo carattere distintivo: Ibid. vers. 24. Conseguenze suoeste della poltroneria: Uomo: Prov. 20, 4, 13: 21, 25. I desiderj' del poltrone lo uccidono: Ibid. vers. 25, 26 use scisse: Uomo: Prov. 22, 13: 26, 13. Le couseguenze funeste della poltroneria tengono in guardia il saggio: Uomo: Prov. 24, 30 a 34. Carattere del poltrone: Uomo: Prov. 26, 30 a 34. Il poltrone per disprezzo è paragonato al fango ed allo sterco di buei: Viarà: Eccli. 23, 1, 20 Eliferenta tra il poltrone e l'uomo diligente e laboricos: Uomo: Prov. 26, 18. L'ozio di molti vizi è maestro: Viarù: Eccli. 33, 29; esso è uel numero dei vizi muggiori: Gesustatema: Escch. 16, 49. Il poltrone è indegoo di mangia: Erestanticast: 2 Escrà. 31, 10. Fedi Ozio.

PONTEFICE, vale a dire il sacerdote sommo tra' suoi fratelli che esercita il diritto di giursidizione su gli altri: Sacerdori: Lev. 21, 10. Gesà Cristo è il sommo pontefice della Chiesa: Es:ss: Epist. 4, 14, 15. Vedansi anche gli articoli Gusò Caisto: Crista. Relicione Cristiana. Per gli altri pontefici della Chiesa, vedasi l'articolo Viscovo.

POPOLO: Iddio promette agli Israeliti di fare il loro proprio hene, purchè siano fedeli osser-

vatori delle sue leggi :

Popolo: Iddio promette agli Israeliti che tra tutti i popoli saranno essi la sun eletta pozizione se ascolteranno le sua voce, ed osserveranno le sue leggi; chi essi saranno il suo regno sacerdonale e ussione santa: Most. Esod. 19, 4 a 6. Egli ne fa il suo popolo prediletto, giusta le promesse fatte da Abrahamo, ad Isacco ed a Giucolhe: Custan: Deut. 7, 6 e egg. Moxno: Deut. 14, 2. COMMOMENTI: Deut. 26, 18; e si dichiara loro Dio: Esod. 6, 7. Attaccamento di Esther per il suo popolo: Mandocano: Esth. cap. 7, e esp. 8.

Poroto: Salmo 59. Davidde, afflitto, chiede a juto al Signore contro la malicia de' suoi nemici. Egli spera, che dopo di averlo castigato, vorrà protesgerlo nuovamente.

Per l'occasione che Davidde compose questo salmo, vedi Davidde: 2 Re 8, 1: 10, 7.
Il salmo precedente trovasi all'articolo Persecu-

ZIONE: Salm. 58.

Deus, repulisti uos, et destruxisti nos: iratus es, et misertus es nobis.

2. Commovisti terrain, et conturbasti eam: sana contritiones ejus, quia conmiota est.

3. Ostendisti populo tuo dura : potasti nos vino compunctionis.

4. Dedisti metuentihus te significationem, ut fugiant à socie arcûs:

5. ut liberentur dilecti tui: selvum fec dexteră tua, et exaudi me.

- Deus locutus est in sancto suo: lætabor, et partibor Sichimam: et convallem tabernaculorum metibor.
- 7. Meus est Galand, et meus est Manasses: et Ephraim fortitudo capitis mei. Caussa: Salm. 107. 8.
- 8. Juda rex meus: Moab olla spei meæ.
- 9. In Idummam extendam culceamentum meum: mihi alienigenæ subditi sunt.
- 10. Quis deducet me in civitatem munitara? Quis deducet me usquè ad Idummann?
- 11. Nonne tu, Deus, qui repulisti nos? Et non egredieris, Deus, in virtutibus nostris?
- 12. Da nohis auxilium de tribulatione ; quia
- 13. In Deo faciemus virtutem: et ipse ad nibilum deducet tribulantes nos.
- Per la continuazione, vedi Soccosso: Salm. 60.

Poroco: Solmo 66. Il profeta prega Iddio che conceda là sua misericordia ed illumini il suo popolo, e che faccia rallegrare ed esultare tutte le nazioni coll'inviarle il Salvatore.

Il precedente salmo trovasi all'articolo Potenza:

Salm. 65.

Deus misereatur nostri, et benedicat nobis: illuminet vultum suum super nos, et misereatur nostri,

- nostri,

  2. ut cognoscamus in terra viam tuam, in omnibus gentibus salutare tuum.
- 3. Confiteentur tibi populi, Deus: confiteentur tibi populi omues.
- 4. Lestentur et exultent gentes: quonism judicas populos in sequitate, et gentes su terra dirigis. Goo. Ezech. 39 21.
- 5. Confiteautur tibi populi, Dens : confiteautur tibi populi omnes : terra dedit fructum suum.
- 6. Benedicat nos Deus, Deus noster, benedicat nos Deus: et metuant eum omnes fines terras. Per la continuacione, vedi Caussa: Salm. 67.

Poroto: Sulvo 84. Il profeta loda Iddio perchè liberò dalla schiaviti il suo popolo, pregandolo che si dimostri sempre propizio al popolo medesimo, e mandi il Cristo.

It precedente salmo trovasi all'articolo Tabernacon: Salm. 83.

Benedixisti, Domine, terram tuam : avertisti

2. Remisisti iniquitatem plebis tum : operuisti omnis peccata eorum.

- 3. Mitigasti omnem irum tuam: avertisti ab irâ indienationis tum.
- 4. Converte nos, Dens, salutaris noster : et
- 5. Numquid in attenum irasceris nobis? aut extendes iram tuam à generatione in genera-
- 6. Deus, tu conversus, vivificabis nos : et plebs
- 7. Ostende nobis, Domine, misericordism tusm: et saluture tuum da nobis.
- 8. Audiam quid loquatur in me Dominus Deus: quoniam loquetur pacem in plebem suam;
- g. et super sanctos suos, et in eos qui convertuntur ad cor.
- 10. Verumtsmen propè timentes enm salutare
- ipsius, ut iolisbitet gloris in terrà nostrà.

  11. Misericordis et verites obvisverunt sibi:
- finstitie et pex osculette sunt.
  12. Verites de terrà orte est, et justitie de
- cœlo prospexit.

  13. Etenim Dominus debit benignitetem: et
- terra nostra dabit fructum suum. 14. Justitia ante eum ambulabit: et ponet in vià gressus suos.
- Per la continuazione, vedi Convensione: Salm. 85.

Poroto: Salmo 97. Il profeta invita il mondo tutto a dar lode a Cristo liberatore degli uomini e giudice di tutti.

Il precedente salmo trovasi all'articolo Gasù Carsto: Salm. 96.

Cantate Domino canticom novum, quia mira-

- 2. Salvavit sibi dextera ejus, et brachium sanctum ejus.
- 3. Notum fecit Dominus salutare suum: in conspectu gentium revelavit justitiam suam.
- 4. Recordatus est misericordiæ suæ, et veritatis suæ domui Israël.
- 5. Videruut omnes termini terræ salutare Dei nostri, Sionne: Is. 52. 10. Gio. Battista: Luc. 3, 6.
- 6. Jubilete Deo, omnis terra: cantate, et exultate, et psellite.
- 7. Psallite Domino in cithară, in cithară et voce psalmi; in tubis ductilibus, et voce tubæ corneæ.
- 8. Jubilate in conspectu regis Domini: moveatur mare, et plenitudo ejus; orhis terrarum, et qui habitant in eo.
- g. Flumins plaudent manu, simul montes exultahunt à conspectu Domini : quoniam yenit judicare terram.

10. Judicabit orliem terrarum in justitià, et populos in requitate.

Per la continuazione, vedi Dio: Salm. 98.

Besto il popolo che per suo Dio lis il Signorei Vittonia: Salm. 143, 18. Un popolo senza go-vernistre perisce: Usos D. Prov. 11, 14; guardarsi dall'offendere la moltitudine della città, a non ingesirsi negli affari del popolo: Vintà: Eccli. 7, 7.

Accessmento del popolo di Dio: durezza del sono cuore: desolazione delle sue città: suo ritorno a Dio predetto dal profeta: Isana: 6, 8 a 13. Galamità che l'opprimeranno a cagione della sua idolatria e delle sua infedeltà: Dio: 15. 42, 17 a 25: cap. 43: cap. 44. Iddio gli promette la sorgente di vita: Stonke: 15. 51, 3 e seg.

Popolo: Isulu, cupo 63. La veste del Signore è tinta del sangue dei nemici del suo popolo: egli solo li combattè e li vinse.

Il capo precedente trovasi all'articolo Massia:

Is. cap. 62.

Quis est iste, qui venit de Edom, tinctis venibus de Bosra : iste formosus in stolà saà, gradiens in multitudioe fortitudiois suse? Ego qui loquor justitiam, et propugustor sum ad salvandum.

- 2. Quarè ergò rubrum est indumentum tuum, et vestiments tus sicut calcantium in torculari? Apocasse: 19, 13.
- 3. Torcular calcavi solus, et de gentibus non est vir mecam: calcavi eos in furore meo, et conculcavi eos in rà meà: et aspersus est sanguis eorum super vestiments mes, et onnis indumenta mes inquinavi.
- 4. Dies enim ultionis in corde men, annus redemptionis mem venit. Munno: Is. 34, 8.
- Circumspexi, et non ent auxiliator: quesivi, et non fuit qui adjuvaret: et salvavit mihi brachium meum, et indignatio mea ipsa auxiliata est mihi.
- 6. Et conculeavi populos in furore meo, et inebriavi eos in indignatione mea, et detraxi in terram virtutem eorum.

Il Signore ha salvato il suo popolo per la sua grande misericordia: in seguito lo ha abbandonato, per la sua giusta collera.

7. Miserationum Domini recordator, et laudem Domini super omnibus, quæ reddidit nobis Dominus, et super multitudinem bonorum domui Israël, quæ largitus est eis secundum indulgentiam suam, et secundum multitudigem misericordiarum suarum.

- 8. Et dixit: verumtamen populus meus est: filii non negantes: et factus est eis salvator.
- 9. In omni tribulatione eorum non est tribulatus, et angelus faciei ejus salvavit cos: in dilectione suâ, et in indulgentià suâ ipse redeinat eos, et portavit eos, et elevavit eos cunctis dielus sœculi.
- to. Ipsi autem ad iracundiam provocaverunt, et afflixerunt spiritum sancti ejus: et conversus est eis in inimicum, et ipse debellavit eos.

Israele, afflitto, si ricorda della bontà del Signore: egli implora il suo soccorso, ed invoca la sua misericordia e protezione.

- 11. Et recordatus est dierum sæculi Moysis, et populi sui: ubi est qui eduxit eos de mari cum pastoribus gregis sui? Ubi est qui posuit la medio ejus spiritum Sancti sui? Mosk: Esod. 14, 29, 30.
- 12. Qui eduxit ad dexteram Moysen brachio majestatis sum, qui scidit aquas ante eos, ut faceret sibi nomen sempiternum:
- 13. qui eduxit eos per abyssos, quasi equum in deserto non impingentem.
- 14. Quesi animal in campo descendens, Spiritus Domini ductor ejus fuit: sic adduxisti populum tunin, ut faceres tibi nomen gloriæ.
- 15. Attende de cœlo, et vide de habitaculo sancto tuo, et glorim tuœ: ubi est zelus tuus, et fortitudo tua, multitudo viscerum tuorum; et miserationom tuarum? Super me continuerunt se. Dicime: Deut. 26, 15.
- 16. Tu enim pater noster, et Abraham nescivit nos, et Israël ignoravit nos: tu, Domine, pater noster, redemptor noster, à sæculo nomen tunm.
- 17. Quaré errare nos fecisti, Donnine, de viis tois : indurasti cor nostrom ne timerennus te? convertere propter servos tuos, tribus hæreditatis tina.
- 18. Quasi nihilam possederunt populum sanctum tuum: liostes nostri conculcaverunt sanctificationem tuam.
- 19. Facti sumus quasi in principio, cum non dominareris nostri, neque invocaretur nomen tuum super nos.

Poroto: Salmo 64. Il profeta prega Dio che faccia conoscere ai nemici il suo nome e la sua possanza. Felicità preparata per quelli che aspettano Dio.

Utinhm dirumperes cœlos, et descenderes : à facie tuà montes defluerent.

- 2. Sicut exustio ignis tabescerent, aquæ arderent igni, ut notum fieret nomen tuum inimicis tuis: à facie tua gentes turbarentur.
- 3. Cum feceris mirabilia, non sustinebimus: descendisti, et à facie tuà montes defluxerunt.
- 4. A seculo non sudieruut, neque suribus perceperunt: oculus non vidit, Deus absque te, quæ præparasti expectantibus te. Connett: 1 Epist. 2.0.

Il profeta confessa e piange i peccati del suo popolo, e prega Iddio per la sua liberazione.

- 5. Occurristi lætanti, et facienti justitiam: in viis tuis recordahuntur tui: eccè lu iratus es, et peccavimus: in ipsis foimus semper, et salvahimor.
- 6. Et facti sumus ut immundus omnes nos, et quasi pannus menstruatæ universæ justitiæ nostræ er et cecidinus quasi folium universi, et iniquitates nostræ quasi ventus abstulerunt nos
- quitates nostræ quasi ventus abstulerunt nos.
  7. Non est qui invocet nomen tuum: qui consurgat, et teuest te, abscondisti faciem tuam à
- nobis, et allisisti nos in manu iniquitatis nostræ.

  8. Et noue, Domine, pater noster es tu, nos
  verò lutum: et fictor noster tu, et opera manuom tuarum onnes nos.
- 9. Ne irascaris, Domine, satis, et ne ultrà meunineris iniquitatis nustræ: eccè respice, populus tuus onnies nos. Cuitsai Salm. 78, 8.
  - 10. Civitas sancti tui facta est deserta. Sion deserta facta est, Jerusalem desoluta est.
  - 11. Domus sauctificationis nostræ, et gloriæ nostræ, ubi laudaverunt te patres nostri, facta est in exustionem ignis, et omoia desiderahilia nostra versa sunt in ruinas.
  - 12. Numquid super his continehis te, Domine, techis, et affliges nos vellementer?

    Per la continuazione, vedi Giunni: Is, cap. 65.
  - Il Signore comanda a Gerenia di predire la distruzione di Gerosalemme, mostrata a lui cola la visione di una verga e di una caldaja che bolle: Gerenia: 1, 14 a 18. Ingralitudine dei Giudei: loro idolatria e loro iniquità: Gerenia: 2, 1 a 7, 21 e 56g.

Poroto: Geremia, capo 3. Iddio con somma bontà richiama a sè il suo popolo. Promesse ch' ei fa a Gerusalemme malgrado la sua in422

degnità: sua durerra: suo eccessivo attaccamento agli idoli.

Vulgò dicitur: si dimiserit vir uxorem susm, et recedens ab eo, duxerit virum alterum, numquid revertetur ad eam ultrà? Numquid non polluta et conteminata erit mulier illa ? Tu autem fornicats es cum amatoribus multis: tameu revertere ad me, dicit Dominus, et ego susci-

- 2. Leva oculos tuos in directum, et vide ubi non prostrata sis : in viis sedebas expectans eos quesi letro in solitudine : et polluisti terrem in fornicationibus tuis, et in malitiis tuis.
- 3. Quamobrem prohibitæ sunt stillæ pluviarum, et serotinus imber non fuit: frons mulieris meretricis facta est tibi, noluisti erubescere.
- 4. Ergò saltem amodò voca me: Pater meus, dux virginitatis meæ tu es :
- 5. numquid irasceris in perpetuum, aut perseverabis in fiuem? Eccè locuta es, et fecisti mala, et potuisti.
- Israele, idolatra, è respinto da Dio. La figlia di Giuda, prevaricatrice, sorella della ribelle figlia d'Israele, diventa più colpevole di sua sorella.
- 6. Et dixit Dominus ad me in diebus Iosia regis : numquid vidisti quæ fecerit aversatrix Israël? Abiit sibimet super omnem montem excelsum, et sub omui ligno froudoso, et fornicata est ibi. Genemia: 2, 20.
- 7. Et dixi , cum fecisset hac omnis : ad me revertere: et non est reversa. Et vidit prævaricatrix soror ejus Juda ,
- 8. quia pro eo quòd mæchata esset aversatrix Israël, dimisissem eam, et dedissem ei libellum repudii: et non tiniuit prævaricatrix Juda soror ejus, sed abiit, et foruicata est etiam ipsa.
- 9. Et facilitate fornicationis suæ contaminavit terram, et mœchata est cum lapide et ligno.
- 10. Et in omnibus his non est reversa ad me prævaricatrix soror ejus Juda in toto corde suo, sed in mendacio, sit Dominus.
- 11. Et dixit Dominus ad me : justificavit animam suam aversatrix Israel, comparatione prævaricatricis Judæ.
- Il Signore esorta il suo popolo a convertirsi: promette di dargli dei pastori secondo il suo cuore. Profezie dello stabilimento della Chiesa e della conversione dei gentili.

- 12. Vade, et clama sermones istos contra aquilonem, et dices : revertere aversatrix Israël, ait Dominus, et non avertain faciem meam à vobis : quia sanctus ego sum, dicit Dominus, et non irascar in perpetuum.
- 13. Verumtamen scito iniquitatem tuam, quia in Dominum Deum tuum prævaricata es: et dispersisti vias tuas alienis sub omni ligno frondoso, et vocem meam non audisti, ait Dominus.
- 14. Convertimini filii revertentes, dicit Dominus: quia ego vir vester: et assumam vos, unum de civitate, et duos de cognatione, et introducami vos in Sion.
- 15. Et dabo vohis pastores juxta cor meum et pascent vos scientia et doctrina.
- 16. Cùmque multiplicati fueritis, et creveritis in terra in diebus illis, sit Dominus, non dicent ultrà : arca testamenti Domini : neque ascendet super cor, neque recordabuntur illius, nec visitabitur, nec fiet ultrå.
- 17. In tempore illo vocabunt Jerusalem solium Domini : et congregabuntur ad eam omnes gentes in nomine Domini in Jerusalem, et non ambulshunt post pravitatem cordis sui pessimi.
- 18. In diebus illis ibit domus Juda ad domum Israël, et venient simul de terrà Aquilonis ad terram, quam dedi patribus vestris.
- Beni di cui Iddio voleva ricolmare il suo popolo: ingratitudine del popolo stesso: punizione delle sue colpe. Preghiera del profeta con cui implora da Dio la sua misericordia.
- 19. Ego autem dixi: quomodò ponam te in filios, et tribuam tibi terrain desiderabilem hæreditatem præclaram exercituum gentium? Et dixi: Patrem vocabis me, et post me ingredi non cessabis.
- 20. Sed quomodò si contennat mulier amatorem suum, sic contempsit me domus Israël, dicit Dominus.
- 21. Vox la viis audita est ploratus et ululatus filiorum Isreël : quonium iniquam fecerunt viam suam, obliti sunt Domini Dei sui.
- 22. Convertimini filii revertentes, et sanabo aversiones vestras. Eccè nos venimus ad te: tu enim es Domiuus Deus noster.
- 23. Verè mendaces erant colles, et multitudo montium : verè in Domino Deo nostro salus
- 24. Confusio comedit laborem patrum nostrorum ab adolescentià nostrà, greges eorum, et armenta corum, filios corum, et filias corum.
  - 25. Dormiemus in confusione postrà, et ope-

riet nos ignominia nostra: quoniam Domino Deo nostro peccavimus nos, et patres nostri, ab adolescientia nostra usque ad diem lianc: et non audivimus vocem Domini Dei nostri.

Poroto: Geremia, capo f. Il Signore estorta il suo popolo ad una conversione sincera e perfetta, abbandonando tatte le occasioni di paure, riuunsiondo alle sue inclinazioni corrotte, e togliendo l'immondezza del suo cuore. Durezza di quel popolo. Mali che lo opprimeranno.

Si reverteris, Israël, ait Dominus, ad me convertere: si abstuleris offeudicula tua à facie mes, non commoveberis.

2. Et jurabis: vivit Dominus in veritate, et in Judicio, et in Justitià: et benedicent eum gentes, ipsumque landahunt.

3. Hee enim dicit Dominus viro Juda et Jerusalem: novate vohis novale, et nolite serere super spinas: Israele: Os. 10, 12.

4. circumcidimini Domino, et auferte preputia cordinn vestrorum viri Juda, et babitatores Jerusalem: ne forte egrediatur ut ignis indignatio mea et soccendatur, et non sit qui extinguat propter malitiam cogitationum vestrarum.

- 5. Annuntiate in Juda, et in Jernsalem auditum facite: loquimini, et cauite tubă in terră: clamate fortiter, et dicite: congregamini, et ingrediamur civitates munitas:
- 6. levate signum in Sion. Confortamini, nolite stare, quia malum ego adduco ab aquilone, et contritionem maguami. Geremia: 1, 14.
- 7. Ascendit leo de cubili suo, et predo gentium se levavit: egressus est de loco suo, ut ponal terram tuam in solitudinem: civitates tuæ vastabuntur, remanentes absque habitatore.

Esortazione alla penitenza. Profezia della ruina della Giudea che forà Nabuchodonosor: descrizione della sua armata.

- 8. Super hoc accingite vos ciliciis, plangite et ululate: quia non est aversa ira furoris Domini à nohis.
- g. Et erit in die illä, dicit Dominus: peribit cor regis, et cor principum: et obstupescent sacerdotes, et prophetæ consternabuntur.
- 10. Et dixi: heu, heu, heu, Domine Deus, ergône decrpisti populum istum et Jerusslem, dicens: pax erit vohis: et eccè pervenit gladius usquè ad animan;?
  - 11. În tempore illo dicetur populo huic et Je-

rusalem: ventus ureas in viis, que sunt in deserto viæ filiæ populi mei, non ad ventilandum et ad purgandum:

12. spiritus plenus ex his veniet mihi: et nunc ego loquar judicia mea cum eis.

13. Eccè quesi nubes ascendet, et quesi tempestas currus ejus : velociores equilis equi illius væ nobis quoniem vestati sumus.

14. Lava à malitià cor tuum Jerusalem, ut salva fias: usquequò morabuntur in te cogitationes noxiæ?

15. Vox enim annuntiantis à Dan, et notum facientis idolum de monte Ephraim:

16. dicite gentibus: eccè auditum est in Jerusalem custodes venire de terrà longinqua, et dare super civitates Juda vocem suam.

17. Quasi custodes agrorum facti sunt super eans in gyro: quia me ad iracundiam provocavit, dicit Domiuus.

18. Viæ tuæ, et cogitationes tuæ fecerunt hæc tibi: ista malitia tua, quia amara, quia tetigit cor tuum. Sapianza: 1. 3 a 5.

Dolore del profeta alla vista delle calamità che opprimeranno i Giudei. Descrizioni di quelle calamità: la terra sarà senza abilanti, e senza luce i cieli. Iddio promette di non distruggere intieramente il suo popolo.

- 19. Ventrem meum, ventrem meum doleo, sensus cordis mei turbati sunt in me: non taceho, quoniam vocem buccino audivit anima mea, clamorem problii.
- 20. Contritio super contritionem vocata est, et vastata est onnis terra: repenté vastata sunt tabernacula mea, subitò pelles meæ.
- 21. Usquequò videbo fugientem, audiam vocem buccinæ?
- 22. Quia stultus populus meus me non cognovit: filii insipientes sunt, et vecordes : sepientes sunt, ut faciant mala, bené autem secre nescierunt.
- 23. Aspexi terram, et eccè vacua erat, et nihili: et cœ!os, et non erat lux in eis.
- 24. Vidi montes, et eccè movebautur, et omnes colles conturbati sunt.
- 25. Intuitus sum, et non erat homo: et omne volatile cœli recessit.
- 26. Aspexi, et eccè Carmelus desertos: et omnes urbes ejus destructe sunt à facie Domini, et à facie iræ furoris ejus.
- 27. Hec enim dicit Dominus: deserta erit onnis terrs, sed tamen consummationem non faciam.
  - 28. Lugebit terra, et morebunt cœli desuper :

479

eò quòd loculus sum, cogitavi, et non pœnituit me, nec aversus sum ab eo.

20. A voce equitis et mittentis sagittam fuglt omuis civitas: ingressi sunt ardua, et ascenderunt ruges: universe urbes derelictæ suut, et non habitat in eis homo.

30. Tu autem vastata quid facies? Cum vestieris te coccino, cum ornata fueris monili aureo, et pinxeris stibio oculos tuos, frustrà componeris; contempserunt te smatores tui, animam tuam quærent.

31. Vocem enim quasi parturientis audivi, angustiss ut puerperæ: vox filiæ Sion intermorientis expandeutisque manus suas : væ milii, quia defecit anima mea propter interfectos.

Popolo: Geremia, capo 5. Il Signore cerca un giusto in Gerusalemme per farle misericordia: ma tanto il popolo, quanto i grandi sono indurati e senza freno corrono al mat fare: calamità delle quali saranno oppressi.

Circuite vias Jerusalem, et aspicite, et considerate, et quærite in plateis ejus an invenistis virum facientem judicium, et quarentem fidem : et propitius ero ei.

2. Quod si etiam, vivit Dominus, dixerint: et hoc falso jurabunt.

3. Domine, oculi tui respiciunt fidem : percussisti ens, et non doluerunt: attrivisti eos, et renuerunt accipere disciplinam : induraverunt facies suns supra petram, et nolueruut reverti-

4. Ego autem dexi: forsitan panperes sunt et stulti, ignorantes viam Domini, judicium Dei sui.

5. Ibo igitur ad optimates, et loquer eis : ipsi enim cognoverunt viam Domini, judicium Dei sui, et eccè megis hi simul confregerunt jugum, raperant vincula.

6. Ideircò percussit eos leo de silva, lupus ad vesperam vastavit eos, pardus vigilans super civitates eorum : omnis qui egressus fuerit ex eis, capietur : quia multiplicatæ sunt prævaricationes eerum, confortate sunt aversiones corum.

Iddio rimprovera i Giudei per la loro idolatria e per le loro infermità. Predizione del castigo delle loro colpe.

- 7. Super quo propitius tibi esse potero? Filii tui dereliquerunt me , et jurant in his, qui non sunt di : saturavi cos , et mœcbati sunt , et in demo meretricis luxurishantur.
  - 8. Equi amatores et emisserii facti sunt: unus-

POP quisque ad uxoren proximi sui hinniebat. Ge-BUSALEMME: Exech. 22 . 11.

q. Numquid super his non visitabo, dicit Domians? Et in gente teli non ulciscetur anima niea?

10. Ascendite muros ejus, et dissipate; consummationem autem nolite facere : auferte propagines ejus, quia non sunt Domini.

11. Prævaricatione enim prævaricata est in me domus Israël, et domus Juda, ait Dominus.

12. Negaverunt Dominum, et dixerunt: non est ipse; neque venlet super nos malum : gladium et famem non videbimus. Gippen: Gerem. 14, 13.

13. Prophetæ fuerunt in ventum locati, et responsum non fuit in eis : luec ergò evenient illus.

14. Hac dicit Dominus Deus exercituum: quia locuti estis verbum istud: eccè ego do verba mes iu ore tuo in iguem, et populum istura in ligna, et voraluit eos.

Iddio punirà il suo popolo per mano di un popolo straniero, ma non tutto distruggerà. Proporzione osservata da Dio tra i peccati del suo popolo e la punizione dei peccati medesimi.

15. Eccè ego adducant super vos gentem de longinguo domus Israël , ait Dominus : gentem robustain, gentem antiquam, gentein cujus ignorabis linguam, nec intelliges quid loquatur.

16. Plieretra ejus quasi sepulchrum petens, universi fortes.

17. Et comedet segetes tuas, et panem tuum: devorabit filios tuos, et filias tuas : comedet gregein tuuin, et armenta tua: comedet vineam tuen, et ficum tuen : et conteret urbes munitas tues, in quibus tu habes fiduciem, gladio.

18. Verumtemen in dielius illis, ait Dominus, non faciam vos in consumnationem.

19. Quòd si dixeritis: quarè fecit nohis Dominus Deus noster liec omnia? dices ad eos: sicut dereliquistis me, et servistis deo alieno in terrà vestrà , sic servietis alienis in terrà non vestiå. Infr. Popolo : Gerem. 16, 10, 11,

20. Annuntiste hoc domus Jacob , et suditum facite in Juda, diceutes :

Accecamento de' Giudei: loro ingratitudine, loro durezza, loro ingiustizie. Castichi che sono loro minacciati.

- 21. Audi, popule stulte, qui non habes cor: qui habentes oculos, non videtis; et aures, et non auditis.
- 22. Me ergo nou timebitis, sit Dominus, et à facie meà nou dolebitis ? Qui posui areuam ter-

minum meri, præceptum sempiternum, quòd non præteribit: et commovebuntur, et non polerunt: et intunescent fluctus ejus, et non transihunt illud.

- 23. populo autem huic factum est cor incredulum et exasperans : recesserunt et abierunt.
- 24. Et non dixerunt in corde suo: metuamus Dominium Deum nostrum, qui dat nobis pluviam temporaneam et serotinam in tempore suo, pleniudinem annum messis custodientem nobis.
- 25. Iniquitates vestra declinaverunt hac: et peccata vestra prohibuerunt bonum à vobis:
- 26. quia inventi sunt in populo meo impii insidiantes quasi aucupes, laqueos ponentes, et pedicas ad capiendos viros.
- 27. Sicut decipula plena avibus, sic domus eorum plenæ dolo: ideò magnificati sunt et ditati.
- 28. Incresseti sunt et impingueti: et præterieront sermones meos pessimé. Gausen videæ non judicaverunt, causem pupili non direxerunt, et judicium pauperum non judicaverunt. Isata: 1, 23. Taupto: Zarc. 7, 10.
- 29. Nounquid super his non visitabo, dicit Dominus? aut super gentem hujuscemodi non ulciscetur anima mea?
- 30. Stupor et mirabilia facta sont in terrà:
  31. prophetæ prophetabant mendacium, et sacerdotes applaudebant manibus suis: et populus
  meus dilexit talia: quid igitur fiet in novissimo ejus?
- Poroto: Geremia, capo 6. Iddio avverte il suo populo di prepararsi alla difesa contro 1 nemici che veranno ad assalirlo. Dichiara pero che ogni difesa sarà inutile: Gerusalemme sarà presa e devastata in punizione delle colpe commesse.
- Confortamini, filii Benjamin , la medio Jerusalem , et in Thecuà claugite huccinà , et super Bethacarem levate vexillum : quia malum visum est als aquilone, et contritió magua.
- 2. Speciose et delicute assimilari filiam Sion.
  3. Ad eam venient pastores, et greges corum: fixerunt in câ tentoria in circuitu: pascet unus-
- quisque eos, qui sub manu suâ sunt.
  4. Sunctificate super eam hellum: consurgite
- et ascendanus in neridie: væ nobis, quia declinavit dies, quia longiores factæ suut umbræ vesperi.
- 5. Surgite, et ascendamus in nocte, et dissipemus domos ejus.
- 6. Quia hæc dicit Dominus exercituum: cædite liguum ejus, et foudite circa Jerusalem ag-

- gerem: lime est civitus visitationis, omnis calu-
- Sicut frigidam fecit cisterna «quam suam, sic frigidam fecit malitiam suam: iniquitas et vastitas audietur in eâ, coram me semper infirmitas, et plaga.
- Il Signore invita Gerasalemme a ravvedersi: predice la sua totale ruina: descrive la sua corruzione generale.
- 8. Erudire, Jerusalem, ne fortè recedat anima mes a te, ne fortè ponam te desertam, terram inhabitabilem.
- g Hæc dicit Dominus exercituum: usquè ad recemum colligent quasi in vineà reliquius Israël: converte manum tuam quasi viudemiator ad cartallum.
- to. Cni loquar? Et quem contestabor ut audiat? Eccè incircunicism aures corum, et audire non possunt: eccè verbum Domini factum est eis in opprobrium, et non suscipient illud.
- 11. Ideireò furore Domini plenus sum, et laboravi sustinens: effunde super privulum foris, et super consilium juvenum simul: vir enim cum muliere capietur, senex cum pleno dierum.
- 12. El transibuot domus eorum ad alteros, agri et uxores pariter : quia extendam manum meam super habitantes terram , dicit Domiuns.
- 13. A minore quippe usque ad majorem omnes avaritie student: et à prophetà usque ad sacerdotem concil faciunt dolum. Viarà: Is. 56, 11. Infr. Ger. 8. 10.
- 14. Et curabant contritionem filite populi mei cum ignominia, dicentes: Pax, pax: et non erat pax.
- 15. Confusi sunt, quin abominationem fecerunt: quin potibs confusione nou sunt confusi, et erubescere nescierunt: quam ob rem cadent intermentes: in tempore visitationis sum corruent, dicit Dominus.
- Il Signore esorta il suo popolo a considerare quale sia la strada buona e camminare per essa: il popolo disprezza l'esortazione. Inutilità de sagrifisi che offre al Signore. Catamità da cui è minacciato.
- 16. Hee deit Dominus: atate soper vias, et videte, et interrogate de semitis antiquis, quæ sit via houa, et ambulate in eå: et invenietis refrigerium animahus vestris. Et diverunt: non ambulahimus. Cantro t Deut. 32, 7. Gio. Barrista: Matt. 11, 29.

- 17. Et constităi super vos speculatores. Audite vocem tubm. Et dixerunt : non audiemus.
- 18. Ideò audite, gentes, et cognosce, congregatio, quanta ego faciam eis.
- 19. Audi terra: eccè ego adducam mala super populum istum, fructum cogitationum eins : quia verba mea non audierunt, et legem meam proiecerunt.
- 20. Ut quid mihi thus de Saba affertis, et calamum suavê olentem de terrà longingua? Holocantomata vestra non sunt accepta, et victimæ vestræ non placuerunt milij. Isaia: 1, 11,
- 21. Proptereà lime dicit Dominus : eccè ego daho in populum istum ruinas, et ruent in eis patres et filii simul, vicinus et proximus peribunt.
- 22. Hæc dicit Dominus : eccè populus venit de terra aquilonis, et gens magna consurget à finibus terra.
- 23. Sagittam et scutum arripiet : crudelis est . non miserebitur , vox eius quasi mare sonahit : et super equos ascendent, præparati quasi vir ad prælium, adversum te, filia Sion.
- 24. Audivimus famem ejus, dissolutæ sunt manus nostræ : tribulatio apprehendit nos , dolores ut parturientem.
- 25. Nolite exire ad agros, et in vià ne ambuletis: quonism gladius inimici, pavor ia circuitu.
- 26. Filis populi mei, accingere cilicio, et conspergere cinere : luctum unigeniti fac tibi planclum amarum, quia repenté veniet vastator super nos. .
- Geremia è stabilito da Dio qual saggiatore del suo popolo per disaminare e far saggio de'suoi costumi.
- 27. Probatorem dedi te in populo meo robustum: et scies, et probabis viam eorum.
- 28. Omnes isti principes declinantes, amhulantes fraudolenter, æs et ferrum : universi corrapti sunt.
- 20. Defecit sufflatorium, in igne consumptum est plumbum, frustrà conflavit conflator : malitiæ enim corum non sunt consumptæ.
- 30. Argentum reprobum vocate eos, quia Dominus projecit illos.

Popoto: Geremia, capo 7. Geremia esorta i Giudei a convertirsi al Signore ed a non mettere la loro confidenza nel tempio , mentre fanno opere pessime e non vogliono ascoltare i profeti.

Verbum, quod factum est ad Jeremiam à Dos mino, dicens :

T. 1L.

- a, sta in portà domus Domini, et prædica ibl verbum istud, et dic: audite verbum Domini. omnis Juda, qui ingredimini per portas has, ut adoretis Dominum.
- 3. Hec dicit Dominus exercituum Deus Israël: bonas facite vias vestras, et studia vestra: et bahitabo vohiscum in loco isto. Geremia: 26, 13,
- 4. Nolite confidere in verhis mendacii, dicentes: templum Domini, templum Domini, templum Domini est.
- 5. Quia si benè direxeritis vias vestras, et studia vestra : si feceritis iudicium juter virum et proximum eius.
- 6. advenæ, et pupillo, et viduæ non feceritis calumniam, nec sanguinem innocentem effuderitis in loco hoc, et post deos alienos non ambulaveritis in malum vobismetinsis: Templo: Zacc. 7, 10.
- z. habitabo vohiscum in loco isto, in terrà, quam dedi patribus vestris à saculo et usque in sæculum.
- 8. Eccè vos confiditis voliis in sermonibus mendacii, qui non proderunt vobis;
- q. furari, occidere , adulterari, jurare mendaciter . libare Baalim . et ire post deos alienos . quos ignoratis.
- 10. Et venistis, et stetistis coram me in domo hac, in qua invocatum est gomen meum, et dixistis: liberati sumus, eò quod fecerimus omnes abominationes istas.
- La casa del Signore non è una caverna di ladroni. Iddio abbandonerà il suo tempio, in punizione dei peccati del suo popolo: egli proibisce a Geremia di pregare per quel popolo.
- 11. Numquid ergò spelunca latronum facta est domus ista, in qua invocatum est nomen meum in oculis vestris? Ego, ego sum : ego vidi, dicit Dominus Genustemme: Matt. 21, 13.
- 12. Ite ad locum meum in Silo, ubi habitavit nomen meum à principio : et videte quæ fecerim ei propter malitiam populi mei Israël.
- 13. Et nunc quia fecistis omnia opera hæc, dicit Dominus; et locutus sum ad vos manè consurgens, et logiens, et non audistis: et vocavi vos, et non respondistis. SAPIENZA: Prov. 1, 24. Giunet: Is. 65, 12.
- 14. Faciam domni huic, in qua invocatum est nomen meum, et in qua vos habetis fiducion, et loco, quem dedi vohis et patrihus vestris, sicut feci Silo. ARCA: 1 Re 4, 2 H 10.
  - 15. Et projiciam vos à facie mea, sicut pro-

jeci omnes fratres vestros, universum semen Enhraim.

16. To ergo noli orare pro populo hoc, nec assumas pro eis laudem et orationem, et non obsistas mihi, quia non exaudiam te. Gudet: Gerem. 11, 14: 14, 11.

17. Nonue vides quid isti faciunt in civitatibus Juda, et in plaleis Jerusalem?

18. Filii colligunt ligna, et patres succendant iguem, et mulieres conspergunt adipem, ut facient placentas reginæ cœli, et libent diis alienis, et me ad iracundiam provocent.

19. Numquid me ad iracundism provocant, dicit Dominus? Nonne semetipsos in confusionem vultus sui?

20. Ideò hæc dicit Dominus Deus: eccè furor meus, et indignatio mea conflatur super locum istum, super viros, et super jumenta, et super lignum regionis, et super fruges terræ, et succendetur, et non extioguetur.

Sacrifizi inutili se non sono accompagnati dall'obbedienza. Il gran comandamento è quello di ascoltare la voce di Dio e di fare la sua volontà.

21. Hœc dicit Dominus exercituum Dens Israël: holocautomata vestra addite victimis vestris, et comedite carnes:

22. quis non sum locutus cum patribns vestris, et non præcepi eis, in die quå eduxi eos de terrà Ægypti, de verbo holocautomatum, et victimarum.

23. Sed hoc verbum præcepi eis, dicens: audite vocem neem, et ero vobis Deus, et vos eritis mihi populus: et ambulate in omni via quam mandavi vobis, ut bene sit vohis. Ficnt; Gerem. 24, 7. Dio: Esod. 6, 7.

24. Et non audierunt, nec inclinaverunt aurem soam: sed abierunt in voluntatibus, et in pravilate cordis sui mali: factique sunt retrorsòm et non in aute.

25. à die qua egressi sunt patres corum de terrà Ægypti, usque ad diem haue. Et misi ad vos omnes servos meos prophetas per diem consurgens diluculo, et mittens.

26. Et non audierunt me, nec inclinaverunt aurem suam; sed induraverunt cervicem suam; et pejus operati sunt quam patres eorum. *Infr.* Poroto: *Gerem.* 16, 12.

27. Et loqueris ad cos omnia verba hæc, et non audient te: et vocabis cos, et non respondebunt tibi.

28. Et dices ad eos: hac est gens, que nou

audivit vocem Domini Dei sui, nec recepit disciplinam: periit fides, et ablata est de ore eorum.

Piaghe colle quali Iddio opprimerà il suo popolo per punirlo delle sue colpe.

29. Tonde capillum tunm, et projece, et sume in directum planctum: quia projecit Dominus, et reliquit generationem furoris sui.

30. quia fecerunt filii Juda malum in oculis meis, dicit Dominus. Posuerunt offendicula sua in domo, in qua invocatum est nomen meum, ut nolluerent esm:

31. et médificaverunt excelsa Topheth, quim est in valle filii Ennom: ut incenderent filios suos, et filias suas igni: quim non pracepi, nec cogitavi in corde mro.

32. Ideò eccè dies venient, dicit Dominus, et non dicetur amplius, Topheth, et vallis filii Ennom, sed vallis interfectionis; et sepelient in Topheth, eò quod non sit locus.

33. Et erit morticinum populi hujus in cibos volucribus cœli, et bestiis terræ, et non erit qui abient.

34. Et quiescere ficlam de urbibus Juda, et de plateis Jerusalem, vocem gaudii, et vocem teatim, vocem sponsm: in desolationem enim erit terra. Thao: Exech. 26, 13.

Poposo: Geremia, capo 8. Iddio castigherà i regi, i principi, i sacerdoti ed i profeti e tutto il popolo, perchè hanno abbracciata l'idolatria. Duretza di quel popolo.

In illo tempore, ait Dominus, ejicient ossa regum Juda, et ossa principum ejus, et ossa sacerdotum, et ossa prophetarum, et ossa eorum, qui habitaverunt Jerusalem, de sepulchris suis :

2. et expandent ea ad solem, et lunam, et omneun militism cœli, quæ dilexerunt, et quibus servierunt, et post quæ ambulaverunt, et quæ quæsierunt, et adoraverunt: non colligentur, et non sejelientur: in sterquilinium super faciem terne erunt.

 Et eligent magls mortem quam vitain omnes, qui residui fuerint de cognatione hae pessima in universis locis, quam derelicta sunt, ad quam sjeci eos, dicit Dominus exercituum.

4. Et dices ad eos: hæc dicit Dominus: numquid qui cadit, non resnrget? et qui aversus est, non revertetur?

5. Quarc ergo aversus est populus iste in Jerusalem aversione contentiosà? Apprehenderunt mendacium, et noluerunt reverti. 6. Attendi, et auscultavi: nemo quod bonum est loquitur, nullus est qui agat pomitentiam super peccalo suo, dicens: quid feci? omnes conversi sunt ad cursum suum, quasi equus impetu vadens ad prælium.

 Milvus in cœlo cognovit tempus suum : turtof, et hirundo, et ciconis , custodierunt tempus adventus sui: populus autem meus non cognovit judicium Domini.

Fatsi saggi: Jalsi profeti severamente puniti. Iddio manderà dei nemici sommamente crudeli a straziare il suo popolo.

- 8. Quomodò dicitis, sapientes ums sumus, et lex Domini nobiscum est? verè mendacium operatus est stylus mendax scribarum.
- Confusi sunt sapientes, perterriti et capti sont: verbum enim Domini projecerunt, et sapientia nulla est in eis.
- 10. Proptereà daho mulieres eorum exteris, agros eorum hæredibus: quia à minimo usquè ad maximum omenes avaritism sequuntur: à proptetà usquè ad sacerdotem cuncti faciunt mendacium. Sup. Porotos Gerem. 6, 13, 14.
- 11. Et sanabant contritionem filiæ populi mei ad ignominiam, dicentes: pax, pax: cum non esset pax.
- 12. Confusi sunt, quia abominationem fecerunt: quinimò confusione non sunt confusi, et erulescere nescierunt: ideireò cadent inter corruentes, in tempore visitationis sua corruent, dicit Dominus.
- 13. Congregans congregado eos, ait Dominus: non est uva in vitibus, et non sunt ficus in ficulnea, folium defluxit: et dedi eis quæ prætergressa sunt.
- 14. Quare sedemus? convenite, et ingrediamur civitaiem munitam, et sileamus ibl: quia Dominus Deus noster silere nos fecit, et potum dedit nobls aquam fellis: peccavimus enim Domino. Infr. Poroto: Gerem. 9, 13.
- 15. Expectavimus pacein, et non erat bonum: tempus medelæ, et eccè formido. Giodea: Gerem.
- 16. A Dan anditus est fremitus equorum ejus, à voce hionituum pugnatorum ejus commota est omnis terra, et venerunt, et devoraverunt terrain, et plenitudinem ejus, urbem et habitatores eius.
- 17. Quie eccè ego mittam vobis serpentes regulos, quibus non est incantatio: et mordebunt vos, ait Dominus.

Dolore del profeta alla vista delle calamilà che devono opprimere il suo popolo.

- 18. Dolor meus super dolorem; in me cor meum mœrens.
- 19. Eccè vox clamoris filiæ populi mei de terrà longinquâ: numquid Dominus non est in Sion, aut rex ejus non est in eâ? Quarè ergò me ad iracondiam concitaverunt in sculptilibus suis, et in vauitatibus alienis?
- 20. Transiit messis, finita est æstas, et nos selvati non sumus.
- 21. Super contritione filiæ populi mei contritus sum, et contristatus stupor obtinuit me.
- 22. Numquid resins non est in Galsad? sut medicus non est ibì? Quarè igitur non est obducta cicatrix filiæ populi mei?

Poroto: Geremis, capo 9. Il profeta piange lo stato infelice di que' che devono essere uccisi netta Giudea. Egli desidera di essere lontano dal suo popolo a cagione de'suoi peccati. Non è da fidarsi di alcuno, perchè tutti camminano con fraude:

Quis delnt capiti meo aquam, et oculis meis fontem lacrymarum? et plorabo die ac nocte ioterfectos filiæ populi mei.

- Quis dabit me in solitudine diversorium viatorum, et derelinquam populum meum, et recedam ab eis? quis omnes adulteri sunt, cœtus prævaricatorum.
- 3. Et extenderunt linguam suam quasi arcum meodacii et uon veritalis: confortati aunt in terră, quia de malo ad malum egressi sunt, et me non cognoverunt, dicit Dominus.
- Unusquisque se à proximo suo custodial, et in omni fratre suo non babeat fiduciam: quia omnis frater supplautans supplantabit, et omnis amicus fraudulenter incedet.
- 5. Et vir fratrem suum deridebit, et veritatem non loquentur : docuerunt enim linguam suama loqui mendacium : ut iniquè agerent laboraverunt.
- 6. Habitatio tua in medio doli: in dolo renuerunt scire me, dicit Dominus.
- 7. Proptereà hac dicit Dominus exercituum: eccè ego conflabo: et probabo eos: quid enim aliud faciam à facie filia populi mei?
- 8. Sagitta vulneraus liugua eorum, dolum locuta est: in ore suo pacem cum amico suo loquitar, et occulté ponit ei insidias. Namici: Salm. 21. 4.
  - 9. Numquid super his non visitabo, dicit Do-

minus? Aut in gente hujusmodi non nleiscetur anima mea?

- 10. Super montes assumam fletum ac lamentum, et super specios» deserti planctum: quonium incense sunt, eò quod non sit vir pertransiens: et non audierunt vocem possidentis: à volucre cœli usquà ad pecora transmigraverunt et recesserunt.
- 11. Et daho Jerusalem in acervos arenæ, et cultilla draconum: et civitates Juda daho in desolationem, eò quod non sit habitator.
- tidio cerca un uomo sapiente che intenda che le calamità del suo popolo sono la pena de suoi peccati. Il Signore invita tutti a piangere la desolozione della Giudea.
- 12. Quis est vir sapiens, qui intelligat hoc, et ad quem verhum oris Domini fiat, ut annuntiet istud, quarè perierit terra, et exusta sit quasi desertum, eò quòd non sit qui pertransent?
- 13. Et dixit Dominus: quia derelinquerunt legem meam quam dedi eis, et non audierunt vocem meam, et non ambulaverunt in eå:
- 14. et abierunt post pravitatem cordis sui, et post Baalim : quod didicerunt à patribus suis.
- 15. Ideireò hæe dicit Dominus exercituum Deus Isræli: eecè ego cihabo populum istum absiathio, et potum dabo eis aquam fellis. Pastoni: Gerem. 20, 15.
- 16. Et dispergam eos in gentibus, quas non noverunt ipsi et patres eorum: et mittam post eos gladium, donec consumantur.
- 17. Hac dicit Dominus exercituum Deus Israël: contemplamini, et vocate Immentatrices, et veniant: et ad eas, quæ sapientes sunt, mittite, et propereut:
- 18. festiment, et assumant super nos lamentum: deducant oculi nostri lacrymas, et palpebræ nostræ defluant aquis.
- 19. Quia vox lamentationis audita est de Sion: quomodò vastati sumus et confusi veltementer? quia dereliquimus terram, quoniam dejecta sunt tabernacula nostra.
- 20. Audite ergò, nutlieres, verbum Domini: et assumant aures vestræ sermonem oris ejus: et docete filius vestrus lamentum, et unaquæque proximans suum planetum:
- 21. quin ascendit mors per fenestras nostras, ingressa est domos nostras, disperdere parvulos de foris, juvenes de plateis.
- Calamità che opprimeranno i Giudei. La loro sapienza, il loro valore, le loro ricchezze, non

- potranno salvarli. Il Signore visiterà, nella sua collera, i circoncisi e gli incirconcisi.
- 22. Loquere: hac diett Dominus: et osdet morticinum hominis quasi stercus super faciem regionis, et quasi feenum post tergum metentis, et non est qui colligat.
- 23. Hwc dicit Dominus: non glorietur sapiens in sapientià sua, et non glorietur fortis in fortitudine sua, et non glorietur dives in divitiis suis:
- 24. sed in hoc glorietur qui gloristur, scire et nosse me, quis ego sum Doninus, qui facio misericordism et judicium, et justitism in terrà: hac enim placent mihi, sit Dominus. Connts: 1 Epist. 1, 31: 2 Epist. 10, 17.
- 25. Eccè dies veniunt, dicit Dominus: et visitabo super omnem qui circumeisum habet præputium.
- 26. super Ægyptam, et super Juda, et super Edom, et super filios Aramon, et super Mosb, et super omues qui attonsi sunt in comam, habitantes in deserto: quia omnes gentes habent præputium, omnis autem domus Israël incircumcisi sunt corde.
- Per la continuazione, vedi Timore: Gerem. cap. 10.
- Poroto: Geremia, capo 15. Il Signore dice cho non si piegherebbe alle orazioni nè di Mosè, nè di Samuele, nè si riterrebbe dall'abbandonare il popolo alla pestilenza, alla fame, alla spada, alla schiavità, perchè castigato non si è corretto.
- Il capo precedente trovasi all'articolo Giudea:
  Gerem cap. 14.
- Et dixit Dominus ad me: si steterint Moyses et Samuel coram me, non est auima mea ad populum istum: ejice illos à facie meă, et egrediantur.
- 2. Quòd si dixerint ad te: quò egrediemur? dices ad eos: hax dicit Dominus: qui ad mortem, ad mortem: et qui ad fadium, ad gladium; et qui ad famem, ad famem; et qui ad captivitatem, ad captivitatem. Parront: Zacc. 11, 9.
- 3. Et visitabo super eos quatuor species, dicit Dominus: gladium ad occisionem, et canes ad lacerandum, et volatilia cœli et bestias terræ ad devorandum et dissipandum;
- 4. et dubo eos in fervorem universis regnis terræ: propter Manassem filium Ezechiæ regis Juda, super omnibus quæ fecit in Jerusalein. Ma-NASSE: 4 Re 21, 1 a 12.
  - 5. Quis enim miscrebitur tui , Jerusalem ? aut

quis contristabitur pro te? aut quis ibit ad rogandum pro pace tuà?

- 6. Tu dereliquisti me, dicit Dominus, retrorsum abiisti : et extendam manum meanu super te, et interficiam te : laboravi rogans.
- 7. Et dispergam eos ventilabro in portis terræ: interfeci et disperdidi populum meum, et tamen à viis suis non sunt reversi.
- 8. Multiplicatæ sunt milii viduæ ejus super arenam maris: induxi eis super matrem adolescentis vastatorem meridie: misi super civitates repentè terrorem.
- 9. Infirmata est quæ peperit septem, defecit anima ejus: occidit ei sol, cùm adhuc esset dies: confusa est, et eruhuit: et residuos ejus in gladium dabo in conspectu inimicorum eorum, ait Dominus. Carrico: 1 Re 2, 5. Amos: 8, 9.
- Il profeta si lamenta di essere stato cagione di discordia e di aver sofferti degli strapazzi nell'annunziare la parola di Dio: e il Signore promette di ajutarlo e di sterminare i Giudei.
- 10. Væ mibi, mater mea: quarè genuisti me, virum rixe, virum discordire in universà terrà? Non fœneravi, nee fœneravit mihi quisquam: omnes maledicunt mihi.
- 11. Dixit Dominus: si non reliquiæ tuæ in bonum, si non occurri tibi in tempore efflictionis, et in tempore tribulationis adversús inimicum.
- 12. Numquid foederabitur ferrum ferro ab aquilone, et æs?
- 13. Divitius tuas et thesauros tuos in direptionem daho gratis, in omnibus peccatis tuis, et in omnibus terminis tois.
- 14. Et adducam inimicos tuos de terrà, quam nescis, quia ignis succensus est in furore meo; super vos ardebit.
- Il profeta implora il soccorso del Signore, il quale promette ancora fortezza e salute e misericordia a quelli che si convertiranno.
- 15. Tu scis, Domine, recordare mei, et visita me, et tuere me ab his qui persequuntur me, noli in patientià tuà suscipere me: scito quoniam sustinui propter te opprobrium.
- 16. Inventi sunt sermones tui, et comedi eos, et factuni est mibi verbum tuum in gaudium et in lætitiam cordis mei: quoniam invocatum est nomen tuum super me, Domine Dens exercituum.
- Non sedi in consilio ludentium, et gloriatus sum à facie manus tum: solus sedebam, quoniam comminatione replesti me. Leoge: Salm. 1, 1. Giosto: Salm. 25, 4.

- 18. Quaré factus est dolor mens perpetuus, et plaga mea desperabilis renuit curari? facta est milii quasi mendacium aquarum infidelinm. Sculavith: Gerem. 30, 15.
- 19. Propter hoe hee dieit Dominus: si converteris, convertam te, et ante faciem meam stabis: et si separaveris pretiosum à vili, quasi os meum eris: convertentur ipsi ad te, et tu non converteris ad eos.
- 20. Et dabo te populo huic in murum æreum, fortem: et bellabant adversum te, et uon prævalebant, quia ego tecum sum, ut salvem te, et ernam te, dicit Dominus.
- 21. Et liberabo te de manu pessimorum, et redimam te de manu fortium.
- Poroto: Geremia, capo 16. Iddio proibisce al profeta di prender meglie, perchè i Giudei saranno oppressi dalle miserie in punisione della loro idolatria.
- Et factom est verbum Domini ad me, dicens:
  2. non accipies uxorem, et non erunt tibi filii
  et filim in loco isto:
- 3. quis hæc d'eit Dominus super filios et filias qui generantur in loco isto, et super matres eorum, quæ genuerunt eos; et super patres eorum, de quorum stirpe sunt nati in terrà hàc:
- mortibus ægrotationum morientur: non plangentur, et non sepelientur; in sterquilinium super faciem terræ erunt: et gladio et fame consumeutur, et erit cadaver eorum in escam volatilibus cœil, et bestiis terræ.
- Hæc enim dicit Dominus: ne ingrediaris domum convivii, neque vadas ad plangendum, neque consoleris eos; quia abstuli pacem meam à populo jsto, dicit Dominus, misericordiam et miserationes.
- 6. Et morientur grandes et parvi in terrà istà: non sepelientur neque plangentur, et non se incident, neque calvitium fiet oro eis.
- Et non frangent inter eos lugenti panem ad consolandum super mortuo; et non dabunt ets potum calcies ad consolandum super patre suo et matre.
- 8. Et domum convivli non ingrediaris, ut sedess cum eis, et comedes, et bibes:
- 9. quia hæc dicit Dominus exercituum Deus Israël: eccè ego auferam de loco isto in oculis vestris, et in diebus vestris, vocem gaudii, et vocem latitim, vocem sponsi, et vocem sponsæ.
- 10. Et cum sumuntisveris populo huic omnis verba hæc, et dixerint tibi: quarè locutus est Dominus super nos omne malum grande istud?

qua iniquitas est nostra? et quod peccatom nostrum, quod; peccavimus Domino Deo nostro? Sup. Popolo: Gerem. 5. 10.

- tt. Dices ad eos: quis dereliquerunt me patres vestri, ait Dominus, et sbierunt post deos alienos, et servierunt eis, et adoraverunt eos; et me dereliquerunt, et legem meam non custodierunt.
- 12. Sed et vos pejus operati estis quam patres vestri: eccè enim ambulat unusquisque post pravitatem cordis mali, ut me non audist. Sup. Poroto: Gerem. 7, 26.
- 13. Et ejiciam vos de terră hâc, in terram quam ignoratis vos, et patres vestri: et servietis ibi diis alienis die ac nocte, qui non dabont vobis requiem.

Iddio libererà il suo popolo dalle mani de' Caldei, come lo aveva liberato da quelle degli Egiziani. Profezia della conversione de' Gentili.

- 14. Proptered eccè dies veniunt, dicit Dominus, et non dicetur ultra: vivit Dominus qui eduxit filios Israël de terra Ægypti: Paston: Gerem. 23, 7, 8.
- 15. sed, vivit Dominus qui eduxit filios Israël de terra aquilonis, et de universis terris ad quas ejeci eos: et reducam eos in terram suam, quam dedi patribus eorum.
- 16. Ecce ego mittem piscetores multos, dicit Dominos, et piscebuatur eos: et post hæc mittem eis multos venetores, et venebuntur eos de omni monte, et de omni colle, et de cavernis petrerum. Gio. Barrisra: Marc. 1, 16, 17.
- 17. Quía oculi mei super omnes vias eorum: non sunt absconditæ a facie mea, et non fuit occultata iniquitas eorum ab oculis meis.
- 18. Et reddem primum duplices iniquitates, et peccala eorum; quia contaminaverunt terrem meam in morticinis idolorum suorum, et abominationibus suis impleverunt bæreditatem meam
- 19. Domine, fortitudo mea, et robur meum, et refugiam meum in die tribulationis: ad te Gentes venient ab extremis terræ, et dicent: vere mendacium possederunt patres nostri vanitatem quæ eis non profuit.
- 20. Numquid faciet sibi homo deos, et ipsi non sunt dil?
- 21. Ideireò eccè ego ostendam eis per vicem hanc, ostendam eis manum meam, et virtutem meam: et scient quia nomen mihi Dominus.

Per la continuazione, vedi Giodei: Gerem. cap. 17.

Poroto: Geremin, cupo 18. Colla similitudine del vasajo, dimostra il Signore che la casa d'Israele è in sua mano, e la tratterà secondo che avrà meritato.

Verhum quod factum est ad Jeremiam à Domino, dicens:

- 2. surge, et descende in domum figuli, et ibl andies verba mea.
- 3. Et descendi in domnm figuli, et eccè ipse faciellet opus super rotam.
- Et dissipatum est vas quod ipse faciebat è luto manibus suis: conversusque fecit illud vas alterum, sicut placuerat in oculis eius ut faceret.
- 5. Et factum est verbam Domini ad me, dicens: 6. numquid sicut figalus iste, non potero vo-
- 6. numquid sicut tignius iste, non potero vobis facere, domus Israël, sit Dominus? eccè sicut lutum in manu figuli, sic vos in manu meà, domus Israël. Cino: 1s. 45, 9. Roman: Epist. 9, 20.
- 7. Repente loquar adversum gentem, et adversus regnum, ut eradicem, et destruam, et disperdum illud. Geremia: 1, 10.
- 8. Si pœnitentiam egerit gens illa à malo suo, quod locutus sum adversus eam: agam et ego pœnitentiam super malo, quod cogitavi, ut facerem ei.
- 9. Et subité loquer de gente et de regno, ut ædificem et plantem illud.
- 10. Si fecerit malum in oculis meis, ut non audist vocem mesm: pœuitentism agam super bono, quod locutus sum, ut facerem ei.

Per la ostinata malvagità de Giudei è minaccialo ad essi l'eccidio. Ostinasione di quel popolo. Non si udirono mai cose tali e sì orrende fra le nazioni.

- 11. Nonc ergò dic viro Juda, et babitatoribus Jerusalem, diceas: bæc dicit Dominus: eccè ego fingo contra vos malum, et cogite contra vos cogitationem: revertator anusquisque à vià suà malà, et dirigite vias vestras et studia vestra. Osaa: 4 Re 17, 13. Schavyrù: Gerem. 25, 5. Comandamant: Gerem. 35, 15. Nistys: Gion. 3, q.
- 12. Qui dixerunt: desperavimus: post cogitationes enim nostras ibimus, et unusquisque pravitatem cordis sui mali faciemus.
- 13. Ideò bæc dicit Dominus: interrogate Gentes: quis audivit talia horribilia quæ fecit nimis virgo Israël?
- 14. Numquid deficiet de petra agri nix Libani? aut evelli possuut squæ erumpentes frigidæ, et defluentes ?

15. Quia oblitus est mei populus meus, frustrà lihantes, et impingentes in via suis, in semitis seculi, ut ambularent per eas in itinere non trito:

16. ut fieret terra eorum in desolationem, et in sibilum sempiteraum: omnis qui præterierit per eam, obstapescet, et movebit caput suum. Oeremana: 19, 8.

17. Sicut ventus nrens dispergam eos coram inimico: dorsum, et non faciem ostendam eis in die perditionis eorum.

Cospirazione de Giudei contro Geremia. Il profeta implora la misericordia del Signore. Predice che Iddio abbandonerà i Giudei alla fame ed alla spada, non perdonando alle loro iniquità, ma consumandoli nel tempo del suo furore.

18. Et dizerunt: venile, et cogitemus contra Jeremiam cogitationes: non enim peribit lex à sacerdote, neque consilium à sapiente, nec sermo à prophetà: venite, et perculiamus eum linguà, et non attendamus ad universos sermones ejus.

19. Attende, Domine, ad me, et audi vocem adversariorum meorum.

20. Numquid redditur pro bono malum, quis foderuot foveam aninum mem? Recordare quòd steterim in conspectu tuo, ut loquerer pro eis bonnm, et averterem indignationem tuum ab eis.

21. Proptereà da filios eorum in famem, et deduc eos in manus gladii: fiant uxores eorum absque liberis, et viduæ: et viri earum iuterficiantor morte: juvenes eorum confodiantur gladio in prælio.

22. Audistur clamor de domibus corum; adduces coim super cos latronem repente, quis foderunt foveam ut caperent me, et laqueos absconderunt pedibus meis.

23. Tu autem, Domine, seis omne consilium eorum adversom me in mortem: ne propitieris iniquitati eorum, et peccatum eorum à facie tuâ non delestur: fiant corruentes in conspectu tuo, in tempore furoris tui abutere eis.

Geremia predice la ruina de Giudei, spezzando, il sos di Ierra: Gerema: cap. 19. Vedeusi pure gli articoli Israele, Israeleur, Giorea, i quali tutti formano un solo popolo, conosciuto sotto la decononinasione di popolo di Dio. Egli punirà le ingiustizie in questo popolo, come le ha punite nelle altre nazioni: Haracoo: cap. 1. Il profeta Ilalacco deplora i mali, coi quali il Signore deve affliggere il suo popolo: uneraviglie che Iddio operò in suo favore, per stabilirlo nella Terra promessa; predizione della sua liberazione

dalla schiavità di Babilonia: Habacoc: cap. 3.
Perdono che gli promette: Massia: Mal. 33, 17.
Iddio mandogli il suo proprio Figliuolo: egli non volle riceverlo: Giovaxm: 1, 11. Popolo che Iddio seelse invece del popolo giudeo: Erssun: Epist. 1, 14. Tito: Epist. 2, 14. Piatro: 1 Epist. 2, 9.

Poroli: Giudici, capo 3. Popoli, per messo dei quali il Signore lasciò Israele per discipinarlo e per esperimentare la sua fedella. Alleanza degli Israeliti con que' popoli abbandonati dal Signore; essi si contaminano colle ono
cellerateixe. Iddio, per poniri, li abbandoma
nelle mani di un re della Mesopotamia: essi
altano le loro grida verso il Signore, il quale
manda loro Othoniel per salvarli, dopo otto
anni di miseria, cioè dall' anno 2591, fino al
2599.

Il capo precedente trovasi all'articolo Ospulo:

Hæ sunt gentes, quas Dominus dereliquit, ut erudiret in eis Israëlem, et omnes qui non noverunt bella Chananæorum:

2. ut posted discerent filii eorum certare cum hostibus, et habere consuetudinem præliandi:

3. quinque satrapas Philisthinorum, omnemque Chanamum, et Sidonium, atque Herreum, qui habitabat in monte Libano, de monte Baal Hermon osquè ad introitum Emath.

4. Dimisitque eos, ut in ipsis experiretur Israëlem, ntrùm audiret mandata Domini, quæ præceperat patribus eorum per manum Moysi, an non.

5. Itaque filii Israël habitaverunt in medio Chananzoi, et Hethzei, et Amorrhæl, et Pherezzei, et Hevzei, et Jebuszei.

6. Et duxerunt uxores filias eorum, ipsique filias suas filiis eorum tradiderunt, et servierunt diis eorum.

7. Feceruntque malum in conspectu Domini, et obliti sunt Dei sui, servieutes Bualim, et Astaroth.

8. Iratusque contra Israël Dominus, tradidit cos in manus Chusan Rasathaim regis Mesopotamiæ, servieruntque ei octo anuis.

 Et clamaverunt ad Dominum: qui suscitavit ois salvatorem, et liberavit eos, Othoniel videlicet filium Cenez, fratrem Caleb minorem. Gropa: Giud. 1, 13.

10. Fuitque in eo Spiritus Domiui, et judicavit Israël. Egressusque est ad puguam, et tradidit Dominus in manus ejus Chusau Rasathaina regent Syriæ, et oppressit eum.

- Il Signore concede agli Israeliti un riposo di quarant'anni, durante il corso de'quali essi abbandonano nuovamente il Signore, il quale li da nelle mani dei Moabiti. Gli Israeliti alzano ancora le loro grida at Signore, il quale suscita loro un salvatore per nome Aod, fi gliuolo di Gera, figliuolo di Gera, figliuolo di Jemini.
- 11. Quievitque terra quadraginta annis, et mortius est Othoniel filius Cenez.
- 12. Addiderunt autem filii Israël facere malum in conspectu Domini, qui confortavit adversun eos Eglon regem Moab, quia fecerunt malum in conspectu ejus.
- 13. Et copulavit ei filios Ammon, et Amalech : ahiitque et percussit Israël ; atque possedit urbem Palmarum.
- 14. Servieruntque filii Israël Eglon regi Monb decem et octo annis. Dall' anno 2661, fino al 2679.
- 15. Et posteh clamaverunt ad Dominum: qui suscitavit eis salvatorem vocabulo Aod, filium Gera filii Jemini, qui utrăque manu pro dexterâ utebatur. Miseruntque filii Israël per illum munera Eglon regi Mosh.
- 16. Qui fecit sibi gladium ancipitem, habentem in medio capulum longtudinis palma manus, et accinctus est eo subter sagum in dextro femore.
- Obtulitque munera Eglon regi Mosb. Erat autem Eglon crassus nimis.
- 18. Cùmque obtulisset et munera, prosecutus est socios qui cum eo venerant.

And uccide Eglon, e libera così il popolo d'Israele: Ann: Giud. 3, 19 e seg.

Iddio stabilisce i popoli o li aonienta secondo la sua volontà: Tamto: 1 Par. 17, 9. I popoli i più lootani saranno convertiti alla religione del Messia: Micrax: cap. 3. Vedansi anche gli articoli Garrilli Messia, Iddio si vendicherà di tutti que' che uon l'avranno ascoltato: Micrax: 5, 14.

Tre popoli, due de' quali odiati per la loro empietà, ed un terzo, che non è veramente popolo, nè merita il nome di popolo, contemporanei all'autore dell'Ecclesiastico: Paorati: Eccli. 50, 21 a 31.

PORCÓ: era proibito a Giudei di mangiarne: Grusti: Ia. 65, 4. Vedasi anche Mosno: Leo. Cap. 11. Il santo vecchio Elezaro preferisce di morire piuttosto che mangiarne: Elezazano: 2 Macc. 6, 18 e seg. Così pure i sette fratelli Maccabei colla loro madre: Martinio: 2 Matl. 7, 1 e seg. Questa proibizione non sussiste più, dacchè Iddio

assicuró a S. Pietro che egli aveva purificato ció che era prima immondo: Pietrao: Att. 10, g a 16. Vedi Liberta' Cristiana.

PORTA, che Dio apre, che non chiude nessuno: che Dio chiude, che non apre nessuno:
Apocaussa: 3, 7, 8. Ezecuieue: 44, 2. Tempio:
Ezech. 46, 1. La parola porta presa in molti altri sensi: Neurania: 2 Euch. 1, 3: 3, 1. 3, 1. 3, 1. 3, 1. 3, 1. 3, 1. 3, 1. 3, 1. 3, 1. 3, 1. 3, 1. 3, 1. 3, 1. 3, 1. 3, 1. 3, 1. 3, 1. 3, 1. 3, 1. 3, 1. 3, 1. 3, 1. 3, 1. 3, 1. 3, 1. 3, 1. 3, 1. 3, 1. 3, 1. 3, 1. 3, 1. 3, 1. 3, 1. 3, 1. 3, 1. 3, 1. 3, 1. 3, 1. 3, 1. 3, 1. 3, 1. 3, 1. 3, 1. 3, 1. 3, 1. 3, 1. 3, 1. 3, 1. 3, 1. 3, 1. 3, 1. 3, 1. 3, 1. 3, 1. 3, 1. 3, 1. 3, 1. 3, 1. 3, 1. 3, 1. 3, 1. 3, 1. 3, 1. 3, 1. 3, 1. 3, 1. 3, 1. 3, 1. 3, 1. 3, 1. 3, 1. 3, 1. 3, 1. 3, 1. 3, 1. 3, 1. 3, 1. 3, 1. 3, 1. 3, 1. 3, 1. 3, 1. 3, 1. 3, 1. 3, 1. 3, 1. 3, 1. 3, 1. 3, 1. 3, 1. 3, 1. 3, 1. 3, 1. 3, 1. 3, 1. 3, 1. 3, 1. 3, 1. 3, 1. 3, 1. 3, 1. 3, 1. 3, 1. 3, 1. 3, 1. 3, 1. 3, 1. 3, 1. 3, 1. 3, 1. 3, 1. 3, 1. 3, 1. 3, 1. 3, 1. 3, 1. 3, 1. 3, 1. 3, 1. 3, 1. 3, 1. 3, 1. 3, 1. 3, 1. 3, 1. 3, 1. 3, 1. 3, 1. 3, 1. 3, 1. 3, 1. 3, 1. 3, 1. 3, 1. 3, 1. 3, 1. 3, 1. 3, 1. 3, 1. 3, 1. 3, 1. 3, 1. 3, 1. 3, 1. 3, 1. 3, 1. 3, 1. 3, 1. 3, 1. 3, 1. 3, 1. 3, 1. 3, 1. 3, 1. 3, 1. 3, 1. 3, 1. 3, 1. 3, 1. 3, 1. 3, 1. 3, 1. 3, 1. 3, 1. 3, 1. 3, 1. 3, 1. 3, 1. 3, 1. 3, 1. 3, 1. 3, 1. 3, 1. 3, 1. 3, 1. 3, 1. 3, 1. 3, 1. 3, 1. 3, 1. 3, 1. 3, 1. 3, 1. 3, 1. 3, 1. 3, 1. 3, 1. 3, 1. 3, 1. 3, 1. 3, 1. 3, 1. 3, 1. 3, 1. 3, 1. 3, 1. 3, 1. 3, 1. 3, 1. 3, 1. 3, 1. 3, 1. 3, 1. 3, 1. 3, 1. 3, 1. 3, 1. 3, 1. 3, 1. 3, 1. 3, 1. 3, 1. 3, 1. 3, 1. 3, 1. 3, 1. 3, 1. 3, 1. 3, 1. 3, 1. 3, 1. 3, 1. 3, 1. 3, 1. 3, 1. 3, 1. 3, 1. 3, 1. 3, 1. 3, 1. 3, 1. 3, 1. 3, 1. 3, 1. 3, 1. 3, 1. 3, 1. 3, 1. 3, 1. 3, 1. 3, 1. 3, 1. 3, 1. 3, 1. 3, 1. 3, 1. 3, 1. 3, 1. 3, 1. 3, 1. 3, 1. 3, 1. 3, 1. 3, 1. 3, 1. 3, 1. 3, 1. 3, 1. 3, 1. 3, 1. 3, 1. 3, 1. 3, 1. 3, 1. 3, 1. 3, 1. 3, 1. 3, 1. 3, 1. 3, 1. 3, 1. 3, 1. 3, 1. 3, 1. 3, 1. 3, 1. 3, 1. 3, 1. 3, 1. 3, 1. 3, 1. 3, 1. 3, 1. 3, 1. 3, 1. 3, 1. 3, 1. 3, 1. 3, 1. 3, 1. 3, 1. 3, 1. 3, 1. 3, 1. 3, 1. 3, 1. 3, 1. 3, 1. 3, 1. 3, 1. 3, 1. 3, 1. 3, 1. 3, 1. 3, 1. 3, 1.

PORZIONE. Vedi PARTE.

POTENTI di questo mondo: vedi Porenza.
POTENZA di Dio: essa si manifesta nelle dieci
piaghe mandate sull' Egitto per punire il Faraone
ed il suo popolo dei cattivi tratamenti fatti agli
Israeliti, e per il riliuto ostinato diquel re a non
oler permettere loro di sortire dall' Egitto per
andare a sucrificare nel deserio: Mosk: Esod.
capo 5, cap. 8 al 10. Dio: Esod. 3, 7 a 10;
cap. 6.

Potenza: Salmo 18. Il profeta ammira la potenza, la bontà, la sapiensa di Dio, manifestate agli uomini nelle sue opere poste sotto i loro occhi nella legge data ai Giudei, e nel redentore mandato a riscattare il mondo.

Il salmo precedente trovasi all'articolo Gazzie: Salm. 17.

Cali enerrant gloriam Dei, et opera manuum ejus annuntiat firmamentum.

- 2. Dies diei eructat verbum, et nox nocti indicat scientiam.
- 3. Non sunt loquelæ, neque sermones, quorum non audiantur voces eorum.
- 4. In omnem terram exivit sonus eorum: et in fines orbis terræ verba eorum. Romani: Epist. 10, 18.
- 5. In sole posuit tabernaculum suum: et ipse tanquam sponsus procedens de thalamo suo: Resusaezione: Luc. 24, 46.

6. Exultavit ut giges ad currendam viam, à summo cœlo egressio ejus: Rasuranzione: Luc. 24. 51.

- 7. Et occursus ejus usquè ad summum ejus : pec est qui se abscoodat à calore eius.
- 8. Lex Domini immenulata, convertens animes: testimonium Domini fidele, sepientiam præstans parvulis.
- Justitiæ Domini rectæ, lætificentes corda:
   præceptum Domini lucidum, illuminans oculos.
   Timor Domini sanctus, permanens in sæ-

culum seculi : judicia Domini vera, justificata in semetipsa:

- 11. Desiderabilia super aurum et lapidem pretiosum multam: et dulciora super mel et favum.
- 12. Etenim servus tuus custodit en : in custodiendis illis retributio multa.
- 13. Delicta quis intelligit? Ab occultis meis munda me : et ab alienis parce servo tuo.
- 14. Si mei non fuerint dominati, tunc immaculatus ero, et emundahor à delicto maximo.
- 15. Et erunt ut complaceant eloquia oris mei :
- et meditatio cordis mei in conspectu tuo semper. 16. Domine, adjutor meus, et redemptor meus.
- Per la continuazione, vedi ORAZIONE: Salm. 16.

POTENZA: Salmo 65. Il profeta invita tutte le nazioni a lodare e benedire il Signore alla vista delle sue meraviglie, e per i benefizi fatti a tutti gli uomini. Egli promette di adempire ai voti fatti al Signore, e di purificare il suo cuore da ogni attaccamento al peccato.

Il salmo precedente trovasi all'articolo Terra: Salm. 64.

- Juhilate, Deo, omnis terra, psalmum dicite nomini ejus ; date gloriam laudi ejus.
- 2. Dicite Deo : quam terribilia sunt opera tua, Domine! in multitudine virtutis tum mentientur tibi inimici tui.
- 3. Omnis terra adoret te, et psallat tibi: psalmum dicat nomini tuo.
- 4. Venite, et videte opera Dei : terribilis in consiliis super filios hominum.
- 5. Qui convertit more in aridam, in flumine pertransibunt pede ; ibi lætabimur in ipso.
- 6. Qui dominator in virtute sua in aternum, oculi ejus super gentes respiciuat : qui exasperunt, non exeltentur in semetipsis.
- 7. Benedicite, gentes, Deum nostrum: et auditum facite vocem laudis ejus,
- 8. qui posnit animam meam ad vitam; et non dedit in commotionem pedes, meos.
- 9. Quoniam probasti nos, Deus: igne nos examinasti, sicot examinatur argentum.
- 10. Induxisti nos in laqueum, posuisti tribulationes in dorso nostro: imposuisti homines super capita nostra.
- 11. Transivimus per ignem et aquam : et eduxisti nos in refrigerium.
- 12. Introiho in doinum tuem in holocaustis, reddam tibi vota mea, quæ distinxerunt labia mea.
- 13. Et locutum est os meum in tribulatione mea. 14. Holocausta medullata offeram tibi cum in-
- censo arietum: offeram, tibi boves cum hircis.

- 15. Venite, audite, et narrabo, omnes qui timetis Deum, quanta fecit anime mem.
- 16. Ad ipsum ore meo clamavi, et exaltavi sub linguå meå.
- 17. Iniquitatem si aspexi in corde meo, non exaudiet Dominus.
- 18. Proptereà exaudivit Deus, et attendit voci deprecationis meæ.
- 10. Benedictus Deus, qui non amovit oratio-
- nem meam, et misericordiam suam à me. Per la continuazione, vedi Porolo: Salm. 66.

La potenza di Dio è particolarizzata in tutti i salmi, ma particolarmente nel settantesimosettimo: Confibenza: Salm. 77: vedansi anche i salmi 104: 105:106, all'articolo Innaeliti. I suoi effetti sono meravigliosi : GRAZIE : Salm. 123. Sa-CERDOTI: Salm. 134, 5 e seg. Un semplice dubbio sulla potenza di Dio, punito di morte: Eutseo: 4 Re 7, 2, 17. Essa è infinita: Dio: Eceli. 16, 24 a 31.

Potesze terrestri: gli ingiusti non sussisteranno langumente: redi Governo: Principi: Re. Qualunque potenza deriva da Dio : ecco la ragione, per la quale dobbiamo essere sottoniessi alle potenze, pagarle il tributo, ec.: Romani: Epist. 13, 1 8 6. PARABOLE: Matt. 22, 17 8 21. Vedi Taiauro. S. Paolo raccomanda ai pastori di predicare la sommissione dovuta si principi ed alle podestà: Tito: Epist. 3, 1.

POTENTI di questo mondo: severità del giudizio che li aspetta: Re: Sap. 6, 7 a 10. Vedansi anche i seguenti articoli: MALVAGI: PRIN-CIPI: RE: RICCHEZZE: RICCHI: VANITA'.

POVERI: attenzione che ha Iddio per i poveri : cura che se ne deve avere : Leggi : Esod. 23, 10, 11. Non vuole però che si abbia un parziale riguardo alla loro povertà col dare preferibilmente un giudizio in loro favore, a danno del ricco : Ibid. vers. 3, 6, 7: Lev. 19, 9, 10: 23, 22. Soccorso che gli Israeliti accordavano ai poveri, dando o prestando loro ciò di cui abbisognavano: Debiti: Deut. 15, 4, 7 a 11. Soccorso che devesi ni poveri: Leggi: Deut. 24, 19 a 22. Il Signore dà la povertà e la ricchezza: imperciocchè del Signore sono i cardini della terra, e sopra di questi posò il mondo: CAN-TICO: 1 Re 2, 7, 8. Lamenti dei poveri contro i ricchi avari : Nenemia: 2 Esdr. cap. 5. Iddio è il protettore dei poveri : Giorge : 5, 15. Affezione verso i poveri: Ibid. cap. 30, vers. 25; carità: Ibid. cap. 31, vers. 16 a 20. Iddio non li abbandona quando hanno ricorso a lui: Protezione: Salm. 9, 12, 19, 38, 41, 42. Sono i poveri talvolta la vittima dell'empietà dei ricchi: Ibid.
vers. 23, 30 a 33; ma Iddio tiene gli occhi sopra di essi per proteggerli: Giustizia; Salm. 10,
5, 8. Calussia: Salm. 11, 5, 6. Egli è attento
ai loro bisogni: Gisti Caisto: Salm. 21, 25, 28.

Poven: Salmo 40. Davidde in questo salmo esorta alla carità verso de poveri: perocchè non in altra guisa possiamo dimostrare la gratitudine che dobbiamo professare a Gesù Cristo fatto povero per amor nostro, se non assistendo, ajutando i nostri fratelli, i suoi membri, a'quali tutto quello che faremo di bene, lo tiene egli per fatto a si stesso.

Il salmo precedente trovasi all'articolo Socconso: Salm. 3g.

Bestus qui intelligit super egenum et pauperem : in die mala liberabit eum Dominus.

- 2. Dominus conservet eum, et vivificet eum, et bestum faciat eum in terrâ; et nou tradat eum in huimam inimicorum ejus.
- 3. Dominus opem ferat illi super lectum doloris ejus: universum stratum ejus versasti in infirmitate ejus.
- 4. Ego dixi: Domine, miserere mel: sana animam meam; quia peccavi tilii.
- 5. Inimici mei dixerunt mala mibi: quandò morietur, et peribit nomen ejus?
- Et si ingrediebatur ut videret, vana loquebatur, cor ejus congregavit iuiquitatem sibi.
- 7. Egrediebstur foras, et loquebstur in idipsum. 8. Adversum me susurrabant omnes inimici
- mei: adversum me cogitabant mala mihi.
  g. Verbum iniquum constituerunt adversum
  me: pumquid qui dormit non adjiciet ut resurgat?
- 10. Etenion homo pacis meæ, in quo speravi, qui edebat panes meos, magnificavit super me auoplantationem. Gesù Cristo: Att. 1, 16.
- 11. Tu autem, Domine, miserere mei, et ressuscite me : et retribuem eis-
- 12. In hoc cognovi quoniam voluisti me: quoniam non gaudebit inimicus meus super me.
- 13. Me autem propter innoceutiam suscepisti : et confirmasti me in conspectu tuo in æternum.
- 14. Benedictus Dominus Deur Israël a suculo, et usque in suculum: fint, fint.
  - Per la continuazione, vedi Speranza: Salm. 41.

Motivo per cui i poveri non devono temere la potenza di coloro, i quali si gloriano delle loro graudi ricchezze: Ban: Salm. 48. Loro allegrezza in presenza di Dio. Gasù Caisto; Salm.

- 68, 37, 38. Iddio fa loro giustizia: Caisto: Salm. 71, 4, 12 a 14.
- POYEM: Salmo 101. Orazione dei poveri nelle loro afflisioni. Il profeta implora in questo salmo il soccorso di Dio coi sentimenti della più viva compunzione e della più profonda umilità.
- II salmo precedente trovasi all' articolo Rg: Salm. 100.

Domine, exaudi orationem meam: et clamor meus ad te veniat.

- 2. Non avertas faciem tuam à me : in quâcumque die tributor, inclina ad me aurem tuam.
- 3. In quacumque die invocavero te, velociter exaudi me:
- 4. quia defecerunt sicut fumus dies mei : et
- 5. Percussus sum ut fænum, et aruit cor meum: quia oblitus sum comedere panem meum.
- quis oblitus sum comedere panem meum.

  6. A voce gemitus mei adhæsit os meum carni
- 7. Similis factus sum pelicano solitudinis : factus sum sicut nycticorex in domicilio.
- 8. Vigilavi, et factus sum sicut passer solitarius
- Totá die exprobrabant mibi inimici mei: et qui laudabant me, adversum me jurabant: 10. quis cinerem tanquam pauem manducabam, et potum meum cum fletu miscebam.
- 11. à f-cie îrm et indiguationis tum : quia ele-
- 12. Dies mei sicut umbra declinaverunt: et ego sicut fœnum arui. Giacomo: Epist. 4, 15.
- 13. Tu autem, Domine, in æternum permanes: et memoriale tuum in generationem et generationem.
  - 14. Tu exurgens misereberis Sion; quia tempus misereadi ejus, quia veuit tempus:
  - 15. quonium plucuerunt servis tuis lapides ejus: et terræ ejus miserebuntur.
  - 16. Et timebuut gentes nomen tuum, Domine, et omnes reges terræ glorium tuum. Danieus:
  - 17. Quis ædificavit Dominus Sion: et videbitur in glorià suà.
  - 18. Respexit in orationem humilium: et non sprevit precem corum.
  - 19. Scribantur hæc in generatione alterå: et populus, qui creabitur, laudabit Dominum:
  - 20. quis prospexit de excelso sancto suo: Dominus de cœlo in terram aspexit:

ág.

21. ut audiret gemitus compediturum : ut solveret filios interempturum :

22. ut annuntiet in Sion nomen Domini: et laudem ejus in Jerusalem.
23. In convenienda papulos in unum, et reges

ut servient Domino.

24. Respondit ei in vià virtutis suce: paucita-

tem dierum mearum nuntis mihi.

- 25. Ne revoces me in dimidio dierum meorum : in generationem et generationem auni tui-

rum: in generationem et generationem auni tui-26. Initin tu, Domiue, terram fundasti: et opera manuum tuarum sunt cœli. Greazione: Gen. cap. 1.

27. Ipsi perihuat, to autem permanes : et annes sicut vestimentum veterascent :

28. et sicut opertarium mutahis eos, et mutabuntur: tu autem idem ipse es, et anni tui nan deficient. Esss: Epist. 1, 10 a 12.

29. Filii servorum tuorum habitabunt: et semen corum in sæculum dirigetur.

Per la continuazione, vedi Imm: Salm. 102.

Felicità dei poveri: Iddio medesimo dalla terra solleva il mendico ed il povern alza dal fango: Dio: Salm. 112, 5 a 8. Avere compassione per i poveri: Unno: Prov. 14, 21, 31. Se la coscienza è tranquilla , benchè poveri , sono essi contenti: Uomo: Prov. 15, 15 a 17. La povertà è utile all' uomo per renderlo vigilante e laborioso: Uumo: Prov. 16, 26. Chi disprezza i poveri fa oltraggio a Dio: Uomo: Prov. 17, 5. Più stimabile è il pavero che cammina nella sua semplicità, che il ricco di labbra perverse e stalto: Uomo: Prov. 19, 1. Chi ha misericordia del payero dà ad interesse al Signare: Ibid. vers. 17. L' unma che è nella indigenza è misericordinso: Ibid. vers. 22. Guai a colui che chiude le sue orecchie alle strida del povero : Uomo : Prov. 21, 13, Guai a colui che opprime il povern per avere più ricchezze : Unmo : Prov. 22, 16. Il ricco ed il povern sono eguali innenzi a Dio: Ibid. vers. 2. Non usar prepotenza col povero: Ibid. vers. 22. 23. Colui che apprime il povern è simile ad una pioggia vintenta che prepara la carestia : Unno : Prov. 28, 3. È più stimabile il povero che cammina nella sua semplicità , che il ricco negli stolti suoi andamenti : Ibid. vers. 6. Chi disprezza colui che domanda, soffrirà penuria : Ibid. vers. 27. Pericola cui è esposta la povertà: Unmo: Prov. 30, 8, 6. Assistere i poveri ne'lorn bisogni: Uomn: Prov. 31, 8, 9. Oppressinne cui vann esposti i poveri : VANITA': Eccl. 4 , 1 a 3. Non scandalizzarsene: Ibid. cap. 5, vers. 16. Vantaggio per il povero di lavorare : godendo il frutto delle fatiche,

ch' ei sopporta sotto il sole per tutti i giorni di sua vita, vive felice ed esente dalle penase cure del ricco: *lbid. vers.* 17 a 19. Povero saggio disprezzato e dimenicalo: Vanya': Eccl. 9, 15 a 13.

Povest: Ecclesiastica, capa 4. Esortazione alle opere di misericordia ed alla compassione verso i poveri. Tenerezza di Dio per que che difendono gli innocenti e che proteggono gli oppressi ingiustamente.

Il capo precedente trovasi all'articola Finni : Eccli. cap. 3.

Fili, elemosypam pauperis no defraudes, et oculos tuos ne transvertas à paupere. Ταπια 4, γ.

2. Animam esurientem ne despexeris: et non exasperes pauperem in inopià suà.

3. Cor inopis ne afflixeris, et non protrahas datum angustianti.

4. Rogationem contribulati ne abjicias : et non avertas faciem tuam ab egeno.

5. Al inope ne avertus oculos tuns propter irem: et non relinques quærentibus tibi retrò nuledicere:

 maledicentis enim tibi in amaritudine animæ, exaudietur deprecatin illius: exaudiet autem eum, qui fecit illum.

7. Congregationi pauperum affabilem te facito, et preshytero humilia animam tuam, et magnato humilia caput tunm.

 Declina pauperi sine tristitià aurem toam, et redde debltum tnum, et responde illi pacifica in mansuetudine.

 Libera eum , qui injuriam patitur de manu superbi : et non acidé feras in animă tuâ.

in. In judicando esto pupillis misericors ut pater, et pra vira matri illorum.

13. Et eris tu velut filius Altissimi abediens, et miserebitur tui magis qu'am mater.

Per la continuazione, vedi Sapienza: Eccll. 4,

Guardarsi dal disprezzare il giusto perchè povero: Govenno: Eccli. n., 26. Il povero arriva alla gloria per mezzo de' buoni costumi: Ibid. ver. 33, 34. Il povero nun è allettata della prosperità del ricco peccature: perocchè è cosa facile dinanzi a Dio l'arricchire il povero in un mamento: la benedizione di Dio corre a rimunerare il giusto: Viarù: Eccli. 11, 22 a 24. I poveri devonn evitare la società dei ricchi, di cui sarebbern essi le vittime: Viarù: Eccli. 13, 22 a 29. Paralello degli uni e degli altri: Ibid. Pessima è la povertà a detta dell'empio: Ibid.

vers. 30. Ricordarsi del povero nel tempo dell'alibondanza : Ibid. cap. 18, vers. 25, 26. Forza della preghiera del povero alle orecchie di Din: Ibid. cap. 21 , vers. 6. Molti peccarono per la miseria: Ibid. cap. 27, vers. 1. Del necessario alla vita del povero: Ibid. cap. 29. vers. 27 a 31. Rimproveri meritati dal povero ingrato: Ibid. vers: 32 a 33. Il pane del povero egli è la sua vita: chi glielo toglie è un uomo sanguinario: Ibid. cap. 34, vers. 24, 25. Bonta di Dio verso i poveri: Dio: Is. 25, 3, 4. Il loro motivo di allegrezza è in Dio: Gerusalemme: Is. 20, 10 e seg. Prestare soccorso ai poveri è un'azione gradita a Dio più che il Digiunn: Is. 58, 6 a 8. Vantaggi che procura la elemosina dalla parte di Dio: Ibid. vers. o e seg. Iddio, che vede i pensieri del povern, e che ne discerne gli affetti del cuore, lo libererà dalle mani dell'empio: Ge-REMIA: 20, 12, 13. Avviso a que' che straziono i poveri: Amos: 8, 4 e seg. Falsa compassione di Giuda a riguardo dei poveri : non mancheranno mai poveri per eserciture verso di essi la liberalità dei ricchi: Passioni: Matt. 26, 9 a 11: Marc. 14, 7. LAZZARO: Gio. 12, 4 a 8. I poveri sonn benedetti da Gesù Cristn: Sermone: Luc. 6, 20, 21. Generosità dei fedeli di Macedonia verso i poveri: Corints: 2 Epist. 8, 1 a 17. Dare liberamente e di buona volontà: Ibid. cap. 9. Devono i poveri, come S. Paolo, essere contenti dello stato in cui si trovano: Figuresi: Epist. 4, 11 a 13. Motivi di consoluzione per i poveri: TIBIA: 4, 23. UDNO: Prov. 15, 16, GIACOMO: Epist. 2, 5. Dovere e modo di fare ad essi la elemosina : vedi Elemosina , e Laggi : Esod. 22 , 25 : Lev. 19 , 10 : Deut. 24 , 19. Grau Cristo Salm. 108, 14. SAPIENZA: Irov. 3, 9, 10, 28. Uo-Mo: Prov. 11, 24: 14, 21, 31: 19, 17: 21, 3, 13, 21: 31, 20. VIRTU: Eccli. 35, 4. GERUSALEM-MR: Ezech. 16, 49. PARABOLE: Ezech. 18, 7. VIRтù : Matt. 19, 21. Gio. Ваттіята : Luc. 3, 11. ORAZIONE: Luc. 11, 41. PARABOLE: Luc. 14, 13, 14: 16 , 9. GERUSALEMME: Luc. 19 , 8. PIETRO: Att. 11, 29. EBREI: Epist. 13, 16. GIOVANNI: 1 Epist. 3, 17. Modo di condursi verso i poveri: DEBITI : Deut. 15, 7, 8. TOBIA: 4, 7, 17. SERMO-NE: Matt. 5 , 42. PARABOLE: Luc. 14 , 13. Essi devono essere contenti del necessario: Tobia: 4 , 23. GESÙ CRISTO : Salm. 21 , 28. PECCATORI : Salm. 36, 18. Uomo: Prov. 12, 9: 13, 7, 15, 16: 17, 8: 30, 7 a Q. VANITA': Eccl. 4, 6, 13, 14. VIRTù: Eccli. 29, 26: 39, 31: 40, 18. PIE-TRO : Att. 11, 29. TIMOTEO: 1 Epist. 6, 7, 8. I buoni non dimenticano i poveri : se pe trovano dappertutto: Debiti: Deut. 15, 4, 11. Passione: Matt.

26, 11: Marc. 14, 7. ISBALLITI: Salm. 106 9, 41. Uo-MO: Prov. 29, 7. CORINTS: 1 Epist. 16, 1: 2 Epist. 8, 1, 2, 12 a 14. GALATI: Epist. 1, 10. I poveri sonn ricompensati da Dio: Caresa: Salm. 67, 5, 11. VIRTÙ : Eccli. 11, 12, 13, 22, 23. BABILONIA : Is. 14, 30, 32. GERUSALEMME : Is. 29, 19. SERMONE : Matt. 5, 3. Iddin ricompensa anche que' che prestano soccorso ai poveri: Viatu: Matt. 19, 21, 29. ISTRUZIONI: Marc. 10, 21, 29, 30. PARA-BOLE: Luc. 16, 22: 18, 29, 30. GIACOMO: Epist. 2. 5. Vedasi l'articolo Elempsina. I poveri saranno vendicati pei mali che avranno sofferto : Leggi : Esod. 22, 21 # 24. CANTICO: 2 Re 22, 28. GIOB. BE: 5, 15, 36, 15, PROTEZIONE: Salm. 9, 19, 38, 41. CALUNNIA: Salm. 11. 5. AVVERSITA': Salm. 24, 16. NEMICI: Salm. 139, 13. Uomo: Prov. 14, 31: 22, 2, 16, 22, 23: 23, 10, 11: 28, 27. Viaтù: Eccli. 21, 6: 34-, 24 в 26: 35, 16 в 19. Dio: Is. 25, 4: 41, 17. MOAB: Am. 2, 6. ISRAE-LE: Am. 4, 1: 5, 11. Amos: 8, 4. I poveri sono in abbuminazione ai malyagi: Uomo: Prov. 14 . 20: 18, 23: 19, 7: 28, 11. VANITA': Eccl. 9, 16. VIRTU: Eccli. 13, 4. GIACOMO: Epist. 2, 2 a q. Essi sono raccomandati da Din: Debita: Deut. 15, 11. Leggi: Deut. 24, 19. Uomn: Prov. 21, 10, 13: 31, Q. ISAÏA: 1, 17. TEMPIO: Zacc. 7, 10. VERGINI: Matt. 25, 40, 45. PARABOLE : Luc. 14, 13, 14. PIETRO : Att. 4, 34. ROMANI : Epist. 12, 13. CORINTS: 1 Epist. 16, 1: 2 Epist. 8, 4. GALATI: Epist. 2, 10. GIACOMD: Epist. 1, 27. Carattere dei poveri malvagi: Uomo: Prov. 15, 15: 28, 3. Viatù: Eccli. 13, 30: 25, 3, 4. Poveri di spirito, che la Sacra Scrittura dichiara besti, sono quelli che non pongono il cuore loro ne'beni terreni, e sono prouti a lasciarli, quando così convenisse per la loro salute : Sermone : Matt. 5. 3.

POVERTA': esse deriva de Dio, il quale ne fa l'elngio : vedi Privan : e Uomi : Prov. 12, 9: 14, 31: 15, 16: 17, 1: 22, 2. Viatù: Eccli. 11, 24. GIORDE: 1, 21: 2, 10. SERMONE: Matt. 5, 3. Luc. 6, 21. Esempi di povertà. Giacobbe, separandosi da Isacco suo padre, non porta seco che il suo bastone: egli è costretto di posere il suo capo sopra una pietra , alloraquando al tramonture del sole vuole riposare: GIACOBBE: Gen. 28, 5, 10, 11, 18, 20: 32, 10. Mosè conduce a pascolare le pecnre di Jethro, suo suocero: Dio: Esod. 3, 1. Ruth è obbligata a spigolare per vivere: Ruts: 2, 2. 3. Saulle va . con un solo servo, a cercare le asine di suo padre: egli confessa che la sua famiglia è l'ultima di tutte quelle della tribù di Beniamino, la minima delle tribù d' Israele : Samuele : 1 Re 9, 3, 21. Davidde era

il meno considerato de' suoi fratelli : egli custodiva il gregge: serviva di domestico ai suoi fratelli: DAVIDDE: 1 Re 16, 11. GOLIA: 1 Re 17, 17, 18. Elia è costretto dal bisogno a domandare ad una vedova di Sareptha un poco d'acqua ed un tozzo di pane: Acnan: 3 Re 17, 10, 11. I figliuoli dei profeti vivevano, al tempo di Eliseo, in una grande povertà: ELISEO: 4 Re 4 . 38 e seg. : 6 , 1 a 4. La moglie di Tobia audava tutti i giorni a tessere, e delle fatiche delle sue mani portava a casa quel che poteva comprar da mangiare; erano essi veramente poveri : Tobia: 2, 19: 4, 23. Povertà dei Rechabiti: Comandamenti: Gerem. 35, 6 a 10; de'Giudei che Nabuzardan lascia, per questo motivo, nel loro paese: Genu-SALEMME: Gerem. 30, 10; degli apostoli, i quali erano quasi tutti pescatori di professione : Gasù CRISTO: Matt. 4, 18 a 22; di Gesù Cristo che non ha dove posare la testa; Minacout; Matt. 8. 20. Gesù Cristo raccomanda la povertà come un mezzo sicuro per ollenere la vita elerna: Viaтù: Matt. 19, 16, 21 в 23, 29. Povertà di Giuseppe e di Maria, madre di Gesù: Ветилемив. Luc. 2, 7, 24; di Lazzaro il povero: PARABOLE: Luc. 16, 20, 21; della vedova che, malgrado la sua povertà, offre quanto ha per sostentarli: Ge-RUSALEMME: Luc. 21, 2 a 4. Motivi della povertà di Gesù: Cobints: 2 Epist. 8, 9. Vedasi tutto l'articolo Poysas.

POZZO, puteus: pozzo che gli Israeliti vedono: cantico ch' essi cantano in quella occasione: Israaliri: Num. 21, 16 a 18. Il servo di Abrahamo audando, per ordine del suo padrone, a cercare una sposa per Israco, si feruna presso un pozzo per sapettare la volonià di Dio sul risultato delle sue ricerche: Israco: Gen. 24, 11 a 21. Disputa dei servi d'Israco cogli abitanti della Palestina, a motivo di certi pozzi che avevano essi scavati per abbeverare i loro armenti: Israco: Gen. 26, 1, 12 a 22, 23, 23, 70 2020 dell'abitso aperto: Apozalisse: 9, 1 a 12. Vedi Foryare.

PRECETTI: Iddio benedice que' che osservano i suoi precelli: Caiso: Gen. 4, 7, Isacco: Gen. 36, 3 a 5. Amora: Dent. 6, 1 a 3. Essi sono facili da osservare: Comardamenti: Dent. 3, 11 a 14. Potenta: Salm. 18, 10, 11. Lecoi: Salm. 118, 14, 32, 35. Virrà: Eccli. 23, 33; 33, 2, 3. Gio. Battista: Matt. 11, 25, 30. Gio. Nantista: Matt. 11, 25, 30. Gio. Nantista: Epist. 5, 3. Essi sono utili, perche regolano i movimenti del cuore dell'uomo: Comardament: Num. 15, 38 a 40. Amora: Dent. 16, 6 a 9, Esortazione: Dent. 11, 18 a 23. Gio. Still. 18, Licos: Salm. 118, 2, 11, 16, 24, 92.

93, 97. SAPIENZA: Prov. 6, 21, 22. Uomo: Prov. 15, 28. SAPIENZA: Eccli. 6, 37; perché essi moderano le sue parole: Mosè: Esod. 13, Q. Eson-TAZIONE : Deut. 11 , 19. LEGGE: 118 , 46. VIRTÙ : Eccli. 9, 23: determinano le sue azioni : Sinat : Deut. 5, 32, 33. PROFEZIE: Deut. 13, 4. IDOLA-TRIA: Deut. 13, 18. Couto: Deut. 12, 28, 32. LEGGE: Salm. 118 . 4. 48. 60 . 112. VIRTÙ : Eccli. 32, 28. L' uomo è pienamente ricompensato dai favori di Dio, che l'osservanza del precetti gli procura : Mosh: 19, 5. IDOLATRIA: Lev. 26. 3 a 12. COMANDAMENTI : Deul. 30, 19, 20. SA-PIENZA: Prov. 6 . 23. Uomo: Prov. 10 . 16. VA-NITA': Eccl. 12, 13. Re: Sap. 6, 19 8 21. PA-ZIENZA : Eccli. 2, 12. GIUDEI : Is. 66, 2. POPOLO : Gerem. 7, 23. SERMONE: Gio. 14, 23; la sanità del corpo: Comandamenti: Deut. 30, 15, 16. SAPIENZA: Prov. 3, 1, 2. VANITA': Eccl. 8, 5. EZECHIELE: 20, 11; colla fecondità, quanto alle donne: IDOLATRIA: Lev. 26, 3, 9. LEGGI: Deut. 7, 13, 14. Gitte: Is. 48, 18, 19; l'abbondauza dei beni della terra : Leggi: Lev. 25 , 18 , 19, Ino-LATRIA : Lev: 26, 3 a 9, 10. COMANDAMENTI: Deut. 20, 1 e seg. VIRTÙ: Eccli. 29, 14. ISAIA: 1, 19; la solidità della pace: IDOLATRIA: Lev. 26, 6 a 9. ISRABLITI: Deut. 4 , 40. LEGOE : Salm. 118 , 165. Uomo: Prov. 13, 13. Gittel: Is. 48, 18; gli onori che ne derivano: Tampio: 1 Par. 22, 10 8 13. JOIADA: 2 Par. 23, 11. CIRO: 1 Esdr. 1, 2. TEMPIO: 1 Esdr. 6, 3. SEDECIA: 2 Par. 36, 22, 23. LEGGE: Salm. 118, 6, 9. TIMORE: Salm. 111, 1 a 3. GOVERNO : Eccli. 10, 23, 25, 27 ; la vita eterna che si acquista : Namici : Salm. 141 . 7. ISTRUZIONI: Marc. 10. 17. 19. LAZZARO: Gio. 12, 50. I precetti del Signore sono conosciuti, quiodi coloro i quali non li osservano, sono puniti rigorosamente. Il primo precetto che Iddio diede all'uomo era lieve e facile da osservarsi : la trasgressione fu perciò punita con una pena grave cioè i dolori d'ogni specie e la morte: CREA-ZIONE: Gen. 2, 16, 17. ADAMO: Gen. 3, 6, 16 a 10. Iddio perseguita la trasgressione de'suoi precetti fino alla terza ed auche alla quarta geperazione: Decarogo: Esod. 20, 5. Punizioni che esercita: Maul: Lev. 26, 14 e seg. Comandamen-T1: Deut. 28, 15 e seg., SAULLE: 1 Re 15, 23, 26. ISAIA: 1, 20: 5, 24, 25. SACERDOTI: Mal. 2, 2, 3. Quelle punizioni sono eterne: Legge: Salm. 118, 21, 118. Uomo: Prov. 28, 9. GIUDEI: Gerem. 11, 3, 4. MOAB: Am. 2, 4. VERGINI: Matt. 25 . 41. Vedi INFERNO ed EBREI: Epist. 12 , 25. PRECETTI della Chiesa: essi obbligano in coscienza, e sotto pena di peccato: Vintù: Matt. 18, 17. CONCILIO: Att. 15, 28, 29, 41. ROMANI:

Fritt. 13, 2, 5. I precetti congruenti e convenevoli degli uomini devono essere osservati con sommissione: Sariezza: Prov. 8, 15, 16. Comarbaneri: Gerem. 35, 18, 19. Conctuo: Alt. 15, 4. PAOLO: Alt. 16, 4. TESALORICES: 2 Epist. 2, 14; ma devonsi disprezzare tutti que precett che non sono convenevoli o degni del cristiano: Gunsalaman: Is. 29, 13, 14. Saxnati: Malt. 13, 3, 7 a 9. Arostoli: Alt. 3, 29. Tito: Epist. 1, 13, 14.

PREDESTINAZIONE: disegno formato da Dio ab eterno, di condurre, colla sua grazia, alcuno alla fede ed alla salute eterna. Essa è un puro mistero dipendente dalla sua volontà: Uo-MO : Prov. 25, 27. SAPIENZA : 9, 13. FIGLI : Eccli. 3, 22, 23, 26. Cino: Is. 45, 3. MALACHIA: 1, 2, 3. PARABOLE: Matt. 20, 16. ROMANI: Epist. 11, 33 , 34. Eresini : Epist. 1 , 4 n 14. Non puossi trover pulle di riprensibile nelle condutte di Dio a questo riguardo: Dio: Sap. 15, 7. Vintú: Eccli. 15, 12: 33, 12 8 14. Ciro: Is. 45, 9. Po-POLO: Gerem. 18, 6. ROMANI 1 Epist. 8, 29, 30: 9, 14 a 21. Eresini: Epist. 1 , 5 , 6 , 11. Timo-TIO 2 Epist. 2, 20, 21. PAOLO: Att. 13, 48. Predestinati: vedi Eletti, e Decalogo: Esod. 20, 6. PIETRO : 2 Epist. 1, 10.

PREDICATORI: il loro dovere è di pregne e di istruire : Samuele : 1 Re 12, 23. Digiuno : Is. 58 , 1. MESSIA: Is. 61 , 1. EZECHIELE: 3 , 1 : 33, 2. Vedi PASTORI. S. Pholo deve servire loro di modello. Essi devono avere una condotta irreprensibile, molta umiltà e pazienza nelle opposizioni e contraddizioni che possono incontrare : non tacer nulla di tutto ciò che può esser utile alla salute dei popoli : predicare dinanzi a tutto il mondo senza riguardo a chicchessia : rasseguarsi a tutto ciò che il ministero della parola può loro cagionare di cattivi trattamenti: sacrificare la loro vita, se fa bisogno, per adempire la missione che hanno ricevuta da Dio, la quale è di annunziare le sue divine volontà esposte nel Vangelo: farlo con uno spirito indipendente da qualunque interesse: PAOLO: Att. 20, 17 a 35. Necessità della loro missione: elogio che ne fa la Sacra Scrittura : Romani : Epist. 10, 13 a 15. Carattere dei veri e dei falsi predicatori: Cominta: 2 Epist. 2, 14 a 17: 4, 1 a 6. Distruggendo i regionamenti empi, soggettano essi lo spirito a Gesù Cristo: loro armi e loro potere: vanità dei falsi apostoli : Cominti : 2 Epist. cap. 10. I falsi predicatori cercano soltanto il loro proprio interesse, e non già quello di Gesù Cristo: FILIPPESI: Epist. 2, 21. S. Paolo, scrivendo a' Filippesi, dice loro di guardarsi dai caui e dai cattivi operaj, cioè

dai falsi profeti: Filippesi: Epist. 3, 2. Vedansi gli articoli Dottori: Parola di Dio: Pastori: Profeti: Sacerdoti.

Predicatori e dottori chiamati angioli: Grudel: Is. 33, 7. Sacerdoti: Mal. 2, 7. Massia: Mal. 3, 1. Coninti: 1 Epist. 4, 9. Apocalisse: 2, 1, 8, 12.

PREDICAZIONE: di dovere dei pastori: lddo gliela ruccomanda: Distono: 13.58, 1. Le
predicazioni di Gesù Cristo erano appoggiale dai
miracoli che egli faceva: Graù Castro: Matt. 4,
23 a 25. Samone: Matt. cap. 5: cap. 6: cap. 7
Gio. Bittista: Marc. 1, 38, 39. Istruzioni che
gli Apostoli ricevono sulla predicazione: Arostout: Matt. 10, 5 a 15.

PREDILEZIONE di Dio per il popolo d'Isroele; Davidde: 2 Re 7, 19 a 24.

PREDIZIONI diverses: Iddio predice ad Adamo ed Eva il loro soggeltamento alla morte se
avessero mangiato del frutto dell'albero della
scienza del bene e del male: Caszziorsi: Gen. 2,
17; predice a Noè il diluvio, cento anni prima
che succedesse: Noè: Gen. 6, 13 e seg. Predizione della schiavità dei discendenti di Abrahamo e della loro liberazione: Aasawo: Gen.
15, 13, 14; della sua morte: Ibid. vers. 15; di
i totte le calanità che devono opprimere gli
Israeliti, trascuraudo l'alleatza che lasono contratta col Signore; Alleanza: Deul. 29, 18 a 29.
Vedi Mal..

Pardizioni: Deuteronomio, capo 30. Predizione della dispersione de Giudei, in conseguenza delle loro infedeltà alla legge di Dio, e del loro ritorno al Signore, come che sarauno stati affitti a capione de loro peccati.

Com ergo veneriot super te omnes sermones isti, benedictio, sive maledictio, quam proposui in conspectu tuo: et ductos positudine cordis tui in universis gentibus, in quas disperserit te Donicus Deus tuus,

2. et reversus fueris ad eum, et obedieris ejus imperiis , sicut ego die præcipio tibi , cum filiis tuis, in toto corde tuo, et in totà animà tuà :

- 3. reducet Dominus Deus taus captivitatem tuam, ac miserebitar tui, et rursum coogregabit te de cunctis populis, in quos te ante dispersit. 4. Si ad cardines cœli fueris dissipatus, indè
- 4. Si ad cardines coeli fueris dissipatus, indite retrahet Dominus Deus tuus,
- 5. et sssumet, atque introducet in terram, quam possederunt patres tui, et obtinebis eem: et henediceus tibi, majoris numeri te esse faciet quam fuerunt patres tui. Lettere: 2 Macc. 1, 29.

- Circumcidet Dominus Deus taus cor tuum, et cor seminis tui, ut diligas Dominum Deum tuum in toto corde tuo, et in totà suimă tuâ, ut possis vivere.
- 7. Onnes autem maledictiones has convertet super inimicos tuos, et eos qui oderunt te et persequiulur.
- 8. Tu autem reverteris, et audies vocem Domini Dei tui: faciesque universa maudata, quæ ego præcipio tibi hodiè:
- 9. et abundare te faciet Dominus Deus tuss in concis operibus manuum tuacuñ, in sobole uteri tui, et in fructu juneutorum tuorum, in ubertate terræ tum, et in rerum omnium largitate. Revertetur enim Dominus, ut gaudest super te in omnibus bons, sicut gavisus esti patribus tuis. Comandument: Deut. 38, 11.
- 10. Si tamen audieris vocem Domini Dei tui, et custodieris præcepta ejus et cæremonias, quæ in håc lege couscripta suut, et revertaris ad Dominum Deum tuum in toto corde tuo, et iu totă anină tuă.

Per la continuazione, vedi Comandamenti: Deut.
cap. 30.

Mosè, vicino a morte, benedice le dodici tribù d'Israele, e predice quello che ad esse un di avverrà: Mosè: Deut. cap. 33. Vedi Professia.

PREFAZIONE, avvertimento che si mette in principio di un libro per istruire il lettore in rorno all'ordine ed alla disposizione del libro medesimo ; intorno a ciò che il lettore deve sapere, per ricavarne vantaggio e facilitarglicoe nello stesso tempo l'intelligenza. Può drisi, in altri termini, un breve sunto dell'opera e dell'intenzione che l'autore ebbe scrivendola. L'autore del libro secondo de' Maccabie ne scrisse una, che può servire di modello: Letters: 2 Macc. 2, 20 e seg.

PREFERENZA che i genitori hanno per un figuo, piutiosto che per un altro: più volte fu di grandissimo edio: Giaconne: Gen. cap. 22. Givestres: Ggn. cap. 27. Quella, che Iddio medesimo diede ad Abele sopra il di lui fratello Caino, produsse un effetto simile: Caino: Gen. cap. 4.

PREFERIBILE: ciò che fu giudicato preferibile dalla Sacra Scrittura: vedi Saulla: 1 Ra 15, 22. Agona: Sulm. 62, 4. Tabranacoli: Salm. 83, 10. Saperza: Prov. 8, 11, 19. Uomo: Prov. 6, 32: 17, 1: 19. 1, 22: 17, 5, 6, 10; 28, 6. Vanta': Eccl. 4, 6, 9, 13: 17; 7, 2 a 9. Dio: Sop. 15, 17; Eccli. 16, 3. Governo: Eccli. 10, 3. Overno: Eccli. 10, 3. Overno: Eccli. 10, 20. Vanta': Eccl. 19, 29: 33, 22: 41, 30. Vanta': Eccl. 19, 29: 33, 22: 41,

18: 42, 14 OLOFERNE: Giudit, 7, 16, PECCATORI: Salm. 36, 17. Uomo: Prov. 15, 16, 17: 16, 8, 19: 21, 9, 19: 22, 1: 25, 7, 24. VANITA': Eccl. G, g. LAMENTAZIONI: Gerem. 4. 9. SUSANNA: Dan. 13, 23. NINIVE: Gion. 4 , 8. GIUDA: 2 Macc. 3 , 59. CORINTS: 1 Epist. 7, 9. PIETRO: 2 Epist. 2, 21. PREGARE: Iddio proibisce a Geremia di pregare per il suo popolo, a motivo delle sue abbominazioni : Porolo: Gerem. 7, 16 a 20. Devesi pregare in nome di Gesù Cristo: Sermone: Gio. 14, 13: 15, 16: 16, 23, 24, 26. GIOVANNI: 1 Epist. 5, 14, 15. Pregare nello Spirito Santo : ROMANI : Epist. 8, 15. Conints : 1 Epist. 14 , 15. EPESINI: Epist. 6, 18. GIUDA: Epist. vers. 20. Spesse volte si prega male, perchè ignorasi la vers maniers di pregare: PARABOLE: Matt. 20, 20. 22. ROMANI : Epist. 8 , 26. GIACOMO : Epist. 4. 3. Pregare potte e giorno : Lugga: Salm. 118, 62. PROFEZIE: Marc. 13, 33. PARABOLE: Luc. 18, 1, 7. GERUSALEMME : Luc. 21 , 36. STEPANO : Att. 6, 4. ROMANI : Epist. 12, 12. COLOSSESI : Epist. 4, 2. TESTALONICESI: 1 Epist. 3, 9, 10. TIMOTEO: 1 Epist. 5 . 5 : 2 Epist. 1 . 3. PIRTRO : 1 Epist. 4, 7. Pregare incessantemente: Virtà: Eccli. 18, 22. SERMONE: Matt. 7. 7. PARABOLE: Luc. 18 , 1. PIETRO: Att. 10, 1, 2. EFESINI: Epist. 6, 18. COLOSSESI : Epist. 4 , 2 , 3. TESSALONICESI : 1 Epist. 5, 17. Timoteo: 2 Epist. 1. 3. Pregare in ogni luogo: Lodi: Salm. 102, 22. Corinti: 1 Epist. 1, 2. TIMOTRO: 1 Epist. 2, 8. Pregare con confidenza: ORAZIONE: 1 Par. 17, 25. Ge-RUSALEMME: Matt. 21, 21, 22. PARABOLE: Luc. 17, 6. GERUSALEMME: Marc. 11, 24. GIACOMO: Epist. 1, 6. GIOVANNI : 1 Epist. 5, 14, 15. Pregare pel buon successo della predicazione della fede: STEFANO: Att. 6, 4. ROMANI: Epist. 15. 30, 31. EPLSINI: Epist. 6, 18, 19. COLOSSESI: Epist. 4, 3. Tessalonicest: 1 Epist. 5, 25: 2 Epist. 3, 1. Pregare gli uni per gli altri : ISMAREL : Gerem. 42. 2. 20. BARUCH: 1. 13. LETTERE: 2 Macc. 1, 6. CORINTS: 2 Epist. 1, 11. Evesini: Epist. 6, 18, 19. Colossesi: Epist. 4 , 3. Tessalonicesi: t Epist. 5 , 25 : 2 Epist. 3 , 1. TIMOTRO : 1 Epist. 2 . 1. 2 EBREI : Epist. 13 , 16. GIACOMO : Epist. 5, 14, 16. Devesi pregare per gli altri. La Sacra Scrittura ne somministra varj esempj. Abrahamo prega per Ismaele: Abramo: Gen. 17, 18, 20; per la salvezza dei Sodomiti: Авканамо: Gen. 18, 23 e seg.; per la moglie e per tutta la casa di Asi-MELECH: Gen. 20, 17. Lot prega per la città di Segor: Sonoma: Gen. 19, 19 a 21. I fratelli di Rebecca pregano per essa: Isacco: Gen. 24, 60. Giuseppe prega per Beniamino: Giuseppe: Gen. 43, 29. Giscobbe pregs per i figli di Giuseppe:

GIACOBBE: Gen. 48, 15 e seg. Mosè prega per il popolo di Dio: VITELLO D'ORO: Esod. 32, 11. ISRAELITI: Esod. 33, 13. DECALOGO: Esod. 34, 8, 9. Giosuž: Num. 14, 19; prega altresì per sua sorella : Sephora : Num. 12, 13. Samuele pure prega per il popolo: Samuele: 1 Re 12, 23 Davidde per suo figlio ammalato: Davidde: 2 Re 12, 16. I suoi servitori pregano per il loro re: DAVIDDE: 3 Re 1, 47. Un profeta prega per il re J. ROBOAMO: 3 Re 13, 6. Davidde per il soo figlio Salomone: Tempio: 2 Par. 22, 12. Domandare agli altri che preghino per noi : così Abimelech , secondo l'ordine di Dio , domanda ad Abrahano di pregare per lui : Asimelecu : Gen. 20, 7, 17. Il Faraone si raccomanda alle preghiere di Mosè e di Aronne: Mosè: Esod. 8, 28: 9, 28: 10, 17. Aroooé domanda a Mosè di pregare per sua sorella: Sephora: Num. 12, 11, 12. Il popolo d'Israele si raccomanda alle preghiere di Samuele: 1 Re 12, 19. Jerobosino s quelle di un profeta di Giuda: Je-ROBOAMO 1 3 Re 13, 6. Nasman a quelle di Eli-SEO: 4 Re 5, 18. Ezechin a quelle di Isnia: Ezecma: 4 Re 19, 4: Is. 37, 4. Josia a quelle di Ilelcia, ec.: Josia: 2 Par. 34, 20, 21. Sedecia a quelle di Geremia: Sedecia: Gerem. 37, 3; alcuni officiali di milizia a quelle dello stesso profeta: ISMAHEL: Gerem. 42, 1 a 3. Simone il Mago a quelle di S. Pietro e di S. Giovanni: SAULO: Att. 8, 24. S. Paolo a quelle dei Ro-MANI: Epist. 15, 30; degli Eresini: Epist. 6, 18, 19; dei FILIPPESI : Epist. 1, 19; dei Colos-SESI : Epist. 4, 3; dei TESSALONICESI : 1 Epist. 5, 25 : 2 Epist. 3 , 1; degli EBRE1 : Epist. 13 , 18. Pregare per i suoi nemici e per gli empi: Abrahamo prega per i Sodomiti, malgrado le loro empietà: Abrahamo: Gen. 18, 23 e seg. Lot, per la città empia di Segor: Sodoma: Gen. 19, 19 # 21. Abrahamo per ABIMBLECH: Gen. 20, 17. Mosè per gli Ebrei idolatri: VITELLO D' ORO: Esod. 32, 11; per il sedizioso Core co' suoi aderenti: Core: Num. 16, 22, 46. Samuele per l'empio SAULLE: 1 Re 15, 35. TEMPIO: 2 Macc. 3, 32, 33. Il Salvatore del mondo raccomanda questo dovere : Sermonn: Matt. 5, 44, 45 : Luc. 6, 28 : egli medesimo ne dà l'esempio: Passione: Luc. 23, 34; cost pure S. STEFANO: Att. 7, 59. Pregare per i morti: vedi Monti e Pungatorio. Cura che devesi avere di pregare : esortazione per la preghiera: Phorezie: Matt. 24, 42. Vengini: Matt. 25, 13. PROFEZIE: Marc. 13, 33. PARABO-LE: Luc. 18, 1. Colossesi: Epist. 4, 2. Tessalo-NICESI: 1 Epist. 5, 17. Del modo, del tempo, e del luogo dove devesi pregare : chi devesi pre-

gare: ciò che si può domandare: CARNI: Num. 11 , 11 8 16. LEGGI: Deut. 4 , 7. TERRA: Deut. 9. 26 g seg. THOLA : Giud. 10, 10, 15. ELCANA : 1 Re 1, 10, 11. CANTICO: 2 Re 22, 2 8 7. SALO-MONE: 3 Re 3, 7 e seg. Tonia: 3, 11 e seg. OLOrenne : Giudit. 4, 11, 12. VIRTù: Eccli. 18, 22: 35, 21, 26. GIUDRI : Is. 65, 24. Amps : 7 , 2 , 5. SERMONE: Matt. 6, 5, 9: 7, 7. VIRTÙ: Matt. 18, 19, 20. PARABOLE: Matt. 20, 20, 22. GERUSALEM-ME: Matt. 21, 22. VIRTU: Marc. 9, 28. PROFE-ZIE: Marc. 13, 33. BETLHEMME: Luc. 2, 37. PA-BABOLE: Luc. 18, 1. PASSIONE: Luc. 22, 40. SAMA-BITANA: Gio. 4, 24. CIECO: Gio. 9, 31. SEBMONE: Gio. 14. 13: 15, 7: 16. 23, 24. Gesti Caisto : Att. 1, 14. SPIRITO: Att. 2, 42. PIETRO: Att. 4, 24, 31: 10, 2. PAOLO: Att. 13, 3: 14, 22. Ro-MANI : Epist. 8, 26: 12, 12. CORINTS : 1 Epist. 14, 13 a 15. EFESINI: Epist. 6 , 17 , 18. COLOSSESI: Epist. 4, 2, 3. Tessalonicesi: 1 Epist. 5, 17, 25. Тімотео : 1 Ерізі. 2 , 1. Евикі: Ерізі. 13 , 18. GIACOMO: Enist. 1, 6: 4, 3: 5, 13 a 16, PIETRO: 1 Epist. 3, 12. APOCALISSE: 19, 10: 22, 9. Vedi ORAZIONE.

PREGHIERA. Vedi ORAZIONE.

PREGHIERE diverse. Vedi ORAZIONI.

PREPUZIO carasie: prolungamento della pelle clie cuopre il glande, o l'estremità della verge. Era l'oggetto della circoocisione presso il popolo ebreo. Vedi Ciacoxessore.

PREPUZIO spirituale. Vedi Popolo: Gerem.

PRESCIENZA di Dio: Egli annunzia a Davidde che gli nascerà un figlio, che egli preferirà a tutti quelli che gli sono osti: che quello fabbricherà il Tempio: Davious: 2 Re 7, 12 a 17. Vedanti gli articoli Paperra e Pospera: ivi la prescienza di Dio si fa particolarmente rimarcare. Vedansi anche gli articoli COMOSCHEZA e Dio.

PRESENTI. Vedi DONI ed OFFERTE.

PRESENZA di Dio a tutto e da per tutto. Adamo ed Eva riconobbero becissimo, dopo la loro disobbecienza, l'effetto della presenza di Dio: non chibero essi appena peccato, che udirono la voce del Siguor Dio che li rimproverava: Ansao: Gen. 3, 8 e seg. Inutilimente Caino tenta di sottrarsi a quella presenza: appena ebbe sparso il sangue di suo fratello, che Dio glielo rimprovera: Cutso: Gen. 4, 8 a 10. Henoch merita, per la sua santità, di camminare con Dio: Abano: Gen. 5, 22, 24, No, uomo giusto e perfetto ne' suoi tempi, camminò anch'esso con Dio: Noà: Cen. 6, 8, 9. Iddio dice da Abralsano di camminare alla sua presenza, e

di essere perfetto : Abbamo: Gen. 17, 1. Mosè ascolta Dio, parla con Dio, è continuamente con Dio: egli lo interroga solla sua volontà: Iddio gliela comunica: Dio: Esod. cap. 3, cap. 4, cap. 6. Mosi: Esod. cap. 7, coi capi che seguono; non che il Levitico, i Numeri ed il Deuteronomio. S. Paolo stesso ne fa testimonianza: Esası: Epist. 11, 27. Iddio promette di essere in mezzo al suo popolo: Sacranori: Esod. 20, 45. Elia afferma che egli è sempre alla presenza di Dio: ACRAB: 3 Re 17, 1: 18, 15. La maestà di Dio riempie talmente il tempio del Signore, che i sacerdoti stessi non vi possono entrare: Tempio: 2 Par. 7, 2. Davidde confessa l'effetto di questa presenza sopra sè stesso: Gasù Caisto: Salm. 15, 9. Cognizione: Salm. 138, 7 a 10. La casta Susanna riconosce la verità della presenza di Dio: SUSANNA: Dan. 13, 9, 20, 23. Giuda Maccabeo riporta una strepitosa vittoria, assistito dalla presenza di Dio: NICANORE: 2 Macc. 15, 26, 27. Gesù assicura i suoi apostoli che egli surà sempre con loro: Gesù Caisto: Matt. 28, 20.

PRESTIGIO: obbligazione di prestare a colui il quale trovasi in bisogno: Deniti: Deut. 15, 7, 8. SERMONE: Matt. 5 , 42: Luc. 6. 34 , 35. Pericolo del prestito: PECCATORI: Salm. 36, 22. Uomo: Prov. 22, 7. Non far prestito ad uno più potente di te: Vintù: Eccli. 8, 15. Colui il quale presta, soddisfa un dovere di misericordia: facendo prestito, egli presta realmente ad interesse. perchè Iddio glielo rende con usura: obbligazione di far prestito in tempo di necessità: Vinrù : Eccli. 29, 1, 2. L'ingretitudine di que' che ricevono il prestito, fa si che talvolta si rende difficile il prestare : tale ingratitudine però non deve impedire di assistere quelli, i quali trovansi in bisogno, essendovi obbligo di assistere i poveri : Ibid. vers. 10 a 15. Devesi prestare e regalare anche ciò che fu dato a prestito, se non si può ritirare la cosa prestata senza disturbare la pace, che devesi sempre conservare a qualunque prezzo: SERMONE: Luc. 6, 30, 33 a 35. Obbligazioni di chi riceve a prestito: Leggi: Esod. 22, 14, 15. Vedi USURA.

PRESUNZIONE rimproverata a Giorda: 40, 1 a 9; essa è riprovevole in faccia a Dio: Giacomo: Epist. 4, 13 a 16; essa fa vivere nella tiepidezza: essa fa si che uno si creda di più di quello che è in realtà: Apoclussa: 3, 17.

PRETI. Vedi SACERDOTI.

PREVIDENZA di Dio: essa è ineffabile in tutto ciò che ci concerne: Conoscenza: Salm. 138. Vedasi pure Providenza.

PRIGIONIER1: così chiamansi que', i quali, T. II.

essendo presi in guerra od in altra maniera, sono ridotti in ischiavitù. Noi qui intendiamo di parlare particolarmente di quelli i quali sono detenuti nelle prigioni, sia dai loro concittadini, ec.; sia dallo straniero: ed in ispecie dei Cristiani fatti schiavi a motivo della loro religione. Modelli delle cure che devonsi avere per la loro liberazione: Abrahamo si impegna in una guerra per liberare Lot: Gen. 14, 14 a 16. Davidde libera i prigionieri di Siceleg: DAVIDDE: 1 Re 30 , 8 , 9. Tobia ha la medesima cura per gli schiavi del suo tempo: Tosia: 1, 15: così pure Abimelec verso il profeta Geremia: Sepecia: Gerem. 38, 8 a 10. Un angelo libera dalla prigione gli Apostoti: Att. 5, 18, 19, 22, 23. Un angelo libera pure S. Pietro: Enone: Att. 12, 5 a 11. Dovere di visitare i prigionieri : Vengini: Matt. 25, 36; non arrossire di farlo: Тімотво: 2 Epist. 1, 16; non dimenticare questo dovere: EBREI: Epist. 13, 3. Iddio non abbandona i prigioneri : Giuseppe : Gen. 39°, 21. Sapienza: 10. 13. Dio: Is. 42, 7. ERODE: All. 12, 17. PAOLO: Att. 16, 24 a 26. Altri testi della Sacra Scrittura sui prigionieri: DAVIDDE: 1 Re 30, 2. DEDICA-ZIONE: 3 Re 8, 46. ELISEO: 4 Re 5, 2. OLOFERNE: Giudit. 7, 16. GIUDEI: Salm. 136 , 3. ISAIA : 5 , 13. SIONNE : Is. 52, 2. ISMAELE : Gerem. 41 , 10. MICHEA : 1, 16. ANTIOCO : 1 Macc. 1, 34. GERU-SALEMME : Luc. 21, 24. Eresini : Epist. 4, 8.

Dovere di visitare i prigionieri, e di dar loro avvisi salutari: Tonat: 1, 15. Venonn: Matt. 25, 36, 39, 43, 44. Enone: Att. 12, 5. Thormo: 2 Epist. 1, 16 a 18. Non dimenticarsi dei prigionieri: Enat: Epist. 13, 3. Iddio ne li dimentica, ne li ablandona: Gioseppe: Gen. 39, 21. Sapienza: 10, 13. Arostoli: Att. 5, 18, 19. Enone: Att. 12, 17. Paolo: Att. 16, 23 a 26.

PRIMIZIE: offerte che gli Ebrei erano obbligati di fare a Dio, dei primi frutti delle loro raccolte, ed in generale di tutti i produtti della natura: legge a questo riguardo: Lucoi: Esod. 22, 29, 30: 23, 19. Dicalogo: Esod. 34, 26.

Painizie: Esodo, capo 35. Le primizie, sebbene prescritte dalle leggi di Dio, dovevano essere offerte volontariamente e di bium cuore. Mosè dichiara al popolo ebreo ciò che Dio gli ha prescritto circa le oblazioni da fare per la costruzione del tabernacolo, dell'arca e per le vesti saccerdolali. Anno 2514.

Il principio di questo capo trovasi all'articolo Sassato: Esod. 35, 1 a 3.

4. Et ait Moyses ad omnem catervam filiorum

Israël: iste est sermo quem præcepit Dominus, dicens:

- 5. Separate apud vos primities Domino: omnis voluntarius et prono animo offeret eas Domino: aurum, et argentum, et æs. Tabennacolo: Esod. 25, 2 e seg.
- 6. Hyacinthum et purpuram eoccumque bis tinctum, et byssum, pilos caprarum,
- 7. pellesque arietum rubricatas, et ianthinas, ligna setim,
- 8. et oleum ad luminaria concinnanda, et ut
- conficiatur unguentum, et thymiama suavissimum, 9. Iapides onychinos, et gemmas ad ornatum
- superhumeralis et rationalis. Vesti: Esod. 28, 4, 6, 15, 30.
- 10. Quisquis vestrum sapiens est, veniat, et faciat quod Dominus imperavit:
- 11. Tebernaculum scilicet et tectum ejus atque operimentum, annulos et tabulata cum vectibus, paxillos et bases:
- 12. arcam et vectes, propitiatorium, et velum quod ante illud oppanditur:
- 13. mensum cum vectibus et vasis, et propositionis panibus:
- 14. candelabrum ad luminaria sustentanda vasa illius et lucernas, et oleum ad nutrimenta ignium:
- 15. altere thymiamatis, et vectes, et oleum unctionis, et thimiama ex aromatibus: tentorium ad ostium tabernaculi:
- 16. altare holocausti, et craticulam ejus meam com vectibus et vasis suis, lubrum et busin ejus: 17. cortinas atrii cum columnis et busihus, tentorium in foribus vestibuli;
- 18. paxillos tabernaculi et atrii cum funiculis
- 19. vestimenta quorum usus est in ministerio senctuarii, vestes Aaron pontificis, ac filiorum ejus, ut sacerdotio fungantur mihi.
- 1 figliaoli d'Isracle offrono di buon cuore tutto viò che è necessario per la costruzione del tabernacolo e per il cutto del Signore.
- 20. Egressaque omnis multitudo filiorum Israël de conspectu Moysi,
- 21. obtulerunt mente promptissima atque devota primitias Domino, ad faciendum opus tabernaculi testimonii. Quidquid ad cultum et ad vestes succiss necessarium erat,
- 22. viri cum mulieribus præbuerunt armillas et inaures, aunulos et dextralia: omne vas aureum in douaria Domini separatum est.
- 23. Si quis habebat byacinthum, et purpuram, coccumque bis tinctum, byssum et pilos ca-

- prarum, pelles arietum rubricatas, et isothinas, 24. argeuti erisque metalla obtulerunt Domino, lignaque setim in varios usus.
- 25. Sed et mulieres doctes, que noverant, dederunt byscinthum, purpuram, et vermiculum, ac byssum.
- 26. Et pilos caprarum, aponte proprià cuncta tribuentes.
- 27. Principes verò obtulerunt lapides onichinos, et gemmas ad superhumerale et rationale.
- 28. aromataque et oleum ad luminaria concinnanda, et ad præparandum unguentum, ac thymiama oduris suavissimi componendum.
- 29. Omnes viri et mulieres mente devotă obtulerunt donaria, ut fierent opera qua jusserat Dominus per manum Moysi. Cuncti filii Israël voluntaria Domino dedicaverunt.

Beseleci ed Oliab suno scelii dai Signore per fare tutte queste opere: Basuara: Escol. 35, 30. Dell'offerta delle primizie: Obazzioni: Lev. 2, 12 a 16. Lucoi: Lev. 33, 10. Le primizie apparteugono si saccedotii Paossimo: Num. 5, 9.

Pannizie: Numeri, capo 15. Primizie della farina e del pane: Iddio ordina di darle ai Leviti. Anno 2514.

Ciò che precede trovasi all'articolo Sagatrizi:

- 16. Locutus est Dominus ed Moysen, dicens:
- 17. loquere ad filios Israël, et dices ad eos:
- 19. et comederitis de panihus regionis illius, separabitis primitias Domino,
- 20. de cibis vestris. Sicut de areis primitias separatis,
  - 21. ità et de pulmentis dabitis primitiva Domino.

Del peccato di mancare a questo devere, e della maniera di espiarlo : Paccato: Num. 15, 22 e seg.

Primizie: Numeri, capo 18. Parte che i sacerdoti devono avere delle primizie per la toro sussistenza e per quella delle loro famiglie.

Ciò che precede trovasi all'articolo Sacandott:
Num. 18, 1 a 7.

8. Locutusque est Dominus ad Aaron: eecè dedi tibi custodiam primitiarum mearum. Omnia quus sanctificantur à filiis Israël, tradidit tibi et filiis pro officio sacerdotali legitima semplterus. Comnt: : Epist. 9, 4.

499

PRI

- 9. Hæc ergò accipies de his quæ sanctificantur et oblata sunt Domino. Omnis oblatio, et sacrificium, et quidquid pro peccato atque delicto redditur mihi, et cedit in sancta sanctorum, tuum erit et fillorum tuorum. Ut sum, vers. 7.
- 10. In sanctuario comedes illud: mares tantum edent ex eo, quia consecratum est tibi.
- 11. Primitias autem, quas voverint, et obtulerint filii Israël, dedi tibi et filiis tuis, ac filiabus tuis jure perpetuo. Qui mundus est in domo tuà vescetur eis.
- . 12. Omnem medullam olei, et vini ac frumenti, quidquid offerunt primitiarum Domino, tibi dedi.
- ~ 13. Universa fragum initia, quas gignit humus, et Domino deportantur, cedent in usus tuos: qui mundus est in domo tua vescetur eis.
- qui mundus est in domo tua vescetur eis.

  14. Omne quod ex voto reddiderint filii Israël,
- 15. Quidquid primum erumpit è vulvă canctie carnis, quam offeront Domino, sive ex hominibus, sive de pecoribus fuerit, tui juris erit: Ilă dumtaxat, ut pro hominis primogenito pretium accipias, et omne suimal, quod immundum est, redimi furias:
- v6. cujus redemptio erit post unum mensem, siclis argenti quinque, poudere sanctuarii. Siclus viginti obolos babet. ALTARE: Esod. 30, 13.
- 17. Prinogenitum autem bovis et ovis et capræ non. facies redini, quia sanctificata sunt Domino. Sanguinem tantium corum fundes super altare, et adipes adolebis in suavissimum odorem Domino.
- 18. Carnes verè in usum tuum cedent, sicut pectusculum consecratum, et armus dexter, tua erunt.
- 19. Omnes primities senctuerii, ques offerunt filii Israël Domino, tibi dedi, et filiis ac filiabus tuis, jure perpetuo. Pactum salis est seinpiteraum corem Domino, tibi ac filiis tuis.
- Per la continuazione, vedi Decime: Num. 18, 20. Vedansi pure gli arlicoli Sagmirizi: Deut. 12, 6, 11, 17. Decime: Deut. 14, 23. Eredita': Deut. 18, 1 \* 4.

Primizie: Denteronomio, capo 26. Gli Israeliti devono offrire le primizie dei frutti, in riconoscenza delle grazie ricevute da Dio.

Il capo precedente trovasi all'articolo Amaleciti:

Deut. cap. 25.

Cumque intraveris terram, quam Dominus Deus tuus tibi daturus est possidendam, et obtinueris eam, atque habitaveris in ca,

- tolles de cunctis frogibus tuis primitiss, et pones in cartallo, pergesque ad locum quem Dominus Deus tuus elegerit, ut ibi invocetur nomen rius:
- 3. accedesque ad sacerdotem, qui fuerit in diebus illis, et dices ad eum: profiteor hodiè coram Domino Deo tuo quòd ingressus sum in terram, pro 'quà juravit patribus nostris, ut daret eam nobis.
- 4. Suscipiensque sacerdos cartallum de manu tun, ponet ante altere Domini Dei tui:
- 5. et loqueris in conspectu Domini Dei tui: Syrus persequebatur patrem meum qui descendit in Ægyptum, et ibi peregrinatus est in paucissimo numero; crevitque in gentem magnam ac robustam et infinite multitudiois.
- 6. Afflixeruntque nos Ægyptii, et persecuti sunt imponentes onera gravissima. Mosi: Esod. 5, 5 a 19.
- Et clamavissus ad Dominum Deum patrum nostrorum, qui exaudivit nos, et respexit liumilitatem nostram, et laborem atque angustiam:
- 8. et eduxit nos de Ægypto in manu forti et brachio extento, in ingenti pavore, in signis atque portentis:
- g. et introduxit ad locum istum, et tradidit poliis terram lacte et melle manantem:
- to. Et ideireò tiune offero primitias frugum terres, quam Dominus dedit mihi. Et dimittes eas in conspectu Domini Dei tui, et adorato Domino Deo tuo.
- 11. Et epulaberis in omnibus bonis, que Dominus Deus tuus dederit tihi, et domui tuæ, tu et Levites, et advena qui tecum est.

Per la continuazione, vedi Decime: Deut. 26, 12 e seg.

Gli Israeliti offirono esatamente le primizie per tutto il tempo in cui restarono attaccasi a Dio: Ezcunia: 2 Par. 31, 4.5. Espasa; tib. 2, cap. 10, vers. 35, 37, 39. Tossa: 1, 6, 7. Sa-PIERE: Prov. 3, 9. Terra: Ezcch. 45, 13, 16. Fedi PRIMOGENTI E SAGEROFI.

PRIMOGENTI: essi devono essere tutti consucrati al Signore: Mosi: Esod. 13, 1, 2, 13.

13. Lucoi: Esod. 22, 29. Vott: Lev. 27, 26.

Leviti: Num: 3, 12, 13. Candellibre d'ero:
Num: 8, 16 a 18. Debiti: Deul. 15, 19. Ellensi.
Re 1, 26, 55. Estriktumi: Luc. 2, 23, 23. Totti
i primogeniti degli Egiziani furono uccisi in una
sola notte dull'angele sterminatore, per puniti
della loro dorezza verso il popolo di Dio: Enziani: Sup. 18, 5 e seg. Vedi Nascria.

PRIMOGENITURA : priorità di nascita fra

diversi figli: Essà vende il suo diritto di primogenitura a Giscobbe, suo fratello: Isacco: Gen. 25. 3; a 34.

PRIMOGENITURA: Deuteronomio, capo 21. Un padre non può defraudare il suo figlio primogenitò del diritto di primogenitura.

Ciò che precede trovasi all'articolo Guerra: Deut.

15. Si habuerit homo uxores duas, unam dilectam, et alteram odiosam, genuerintque ex eo

liberos, et sucrit silus odiosæ primogenitus, 16. volueritque substantam inter silios suos dividere, non poterit silium dilectæ sacere primogenitum, et præserre silio odiosæ;

17. sed filium odiosæ agnoscet primogenitum, debitque ei de bis, que liabuerit cuncta duplicis; iste est enim principium liberorum ejus, et huic debentur primogenita: Russn: 1 Far. 5, 1.

Per la continuazione, vedi Figui: Deut. 21, 18 e seg.

PRINCIPI: non maledirli: Leggi: Esod. 22, 28. Essi si moltiplicano a motivo dei peccati del mondo: Uomo: Prov. 28, 2. Dei priucipi cattivi: Ibid. Prov. 28, 15, 16: 20, 2, 4. Vanità dell'affezione che i popoli, sempre incostanti, mostrano per i principi giovani : VANITA': Eccl. 4, 15, 16. I principi sarauno giudicati pei primi nel giorno del giudizio universale: Isaïa: 3, 14, 15. Principi d'Israele dopo la schlavitù di Babilonia: Iddio stabilisce le loro possessioni e ne determina i doveri: Terra: Exech. 45, 7 a 17. Tempio: Exch. 46, 1 e seg. Terra: Exech. 45, 21 e seg. Conseguenze dei peccati de' principi : MICHEA: cap. 3. Proibizione di maledire i principi : PAOLO : Att. 23, 5. Mosè adempie i doveri di un buon principe, esponendosi allo stegno del Faraone, per trattare la causa del popolo di Dio e liberarlo dalla schiavitù d'Egitto : Mosè: Esod. cap. 5 : cap. 7 : cap. 9 : cap. 10 ; incoraggiando quel popolo nella speranza della protezione di Dio: Ibid. Esod. 14, 13 a 15; pregando per lui, meutre invece meritava, per le sue mormorazioni, i più gravi castighi. Ibid. Esod. 15, 24, 25. VI-TALLO D' ORO : Esod. 32, 9, 14. CORE : Num. 16, 44 a 48. Mosk: Esod. 17, 9, 10; dando a quel popolo dei buoni capi per governarli in sua vece: Mosk: Esod. 24, 14; preferendo l'onore di quel popolo al suo proprio i CARNI: Num. 11, 27 a 29; preferendo di governare quel popolo e conservatio, all'onore di governarne uno più grande: Giosuk: Num. 14, 11, 12 e seg.; occu-

pandosi finalmente di farsi dare un successore degno di governarlo: Mosè: Num. 27. 15 a 17. La prova di un buon principe è l'attaccamento del sno popolo al culto di Dio: MERAVIGLIE: Gios. 24. 31. Samuele è nn esempio di un buon principe per le cure, che si dà nel far ginstizia al suo popolo : Samurle: 1 Re 7, 15 a 17; e per le orazioni che faceva per lo stesso popolo i Ibid. 1 Re 12, 23. Cosl dicasi di Davidde: egli domanda a Dio di morire per salvare il suo popolo: Davidde: 2 Re 24, 17. Salomone, per la sua sepienza e giustizia: Salomone: 3 Re 3, 28 e seg. Ezechia, per la sua premura nel distruggere l'idolatria : Ezscuia : 4 Re 18, 4. La prova che Iddio ama un popolo è quando gli dà un buon principe: SABA: 2 Par. 9, 8. Josephet diede prove di essere un buon principe, dando buoni giudici al suo popolo, e determinandone i doveri: JOSAPBAT: 2 Par. 19, 5 a 7; e nello stabilire i Leviti ed i Sacerdoti: Ibid. vers. 8 e seg. Esdra si distinse per l'attaccamento al suo popolo : Esdra: Lib. 1, cap. 10, vers. 1. Elischim, per le sue saggie esortazioni : OLOFERNE : Giudit. 4 , 11 e seg. Un buon principe deve essere verso il suo popolo, come un buon padre verso la sua famiglia: Gerusalemme: Is. 22, 21. Egli deve amare e possedere la sapienza : Re : Sup. 6, 23. Egli deve propagare l'istruzione: EsDRA: lib. 1, cap. 7, vers. 25. Popolo: Gerem. 3, 15; deve stabilire una buona amministrazione ne' snoi stati : Mosi: Esod. 18, 21 a 26: incoraggire i deboli ed i tinidi, sull'esempio di Mosk: Esod. 14, 13; prendere la difesa degli oppressi: sull'esempio di Onia, che he sempre resistito ad Eliodoro. il quale voleva spogliare il tempio di Gerusalemme: Templo: 2 Macc. 3, 10 a 29; essere il consolatore degli siflitti, sull'esempio di Eliachim : Oloferne : Giudit. 4, 11 e seg.; eccitare i poltroni ed i tiepidi, sull'esempio del patriarca Gincobbe : Giusepps : Gen. 42, 1; soccorrere, per quanto lo permettono le sue forze, gli indigenti ne' loro bisogni, ad esempio di Eusso : 4 Re 4, 33 a 44; reprimere gli orgogliosi, sull'esempio di Mosè, il quale disse ai discendenti di Levi: Multum erigimini filii Levi: Coak: Num. 16, 7; e di Samuele, che disse a Saulle: Quare non audisti vocem Domini? SAULLE: 1 Re 15, 19; castigare i trasgressori delle leggi, sull'esempio di Mosè: VITELLO D'ORO: Esod. 32, 19, 20 ; espellere i perturbatori del suo popolo, e que' che si ribellano : Cons : Num. 16, 16, 26; e finalmente pregare per il suo popolo, sull'esempio di Mosè : VITELLO D'ORO : Esod. 32, 11. Giosuk : Num. 14, 19 ; sull'esempio di Samuele :. 1

Re 12, 23. Dei cattivi principi: Iddio talvolta ne suscita alcuni per i peccati dei popoli: Roboamo: 3"Re 12, 14, 15. GIOBBS: 34, 30. GERUSALEMME: Is. 29, 10. ISEAPLE: Os. 13, 11. Eppure Iddio comanda di obbedir loro : Pietro : 1 Epist. 2. 18. Esempj dei cattivi principi, dei rimproveri e dei castighi dati loro da Dio: VITELLO D'ORO: Esod. 32, 21. ISRAELITI: Num. 25, 4. Hall: 1 Re 2, 12 8 25. SAMUELE: 1 Re 3, 12 8 14. SAULLE: 1 Re 31, 3, 6, 9. DAVIDDE: 2 Re 24, 10 a 15. Roboamo: 3 Re 12, 13 a 19; vedansi pure i versetti 20. 28 в 33. е Јевоволио: 3 Re 13. 1 в 10, 33, 34: 14, 9 a 11. I cattivi principi sono la causa dei patimenti temporali de' loro sudditi : ACHAB: 3 Re 18, 15 a 18. JOSAPHAT: 3 Re 22. 31 a 38. MANASSE: 4 Re 21, 9; 2 Par. 33, 9. Isala fa il ritratto dei principi cattivi: Isala: 1, 23. BABILONIA: Is. 14, 20. EGITTO: Is. 19, 13. GERUSALEMME: Is. 22, 16 a 19. SEDECIA: Gerem. 38, 5. GIUDA: 1 Macc. 7, 9: 9, 25. PASSIONE: Matt. 27, 18, 26. PIETRO: Att. 4, 5 a 7, 18. APOSTOLI: Att. 5, 17, 18, 27, 40. PAOLO: Att. 23, 2 a 5: 24, 25 a 27: 25, 9 a 12. Vedi Re e SOVRANI.

PROCEDERE, modo di. Vedi Passi.

PROCESS(): non forne inginstamente : SA-PIENZA: Prov. 3, 3o. Onore a chi li evita: Uomo: Prov. 20, 3. Iddio li proibisce, in quanto che sono contrari alla carità : Senmonn: Matt. 5, 40. Mettersi d'accordo colla parte avversaria: Vintù: Luc. 12, 58. Soffrire l'ingiustizia piuttosto che avere un processo: quali siano i giudici da scegliere, se non puossi evitare un processo: Co-BINTS: 1 Epist. 6, 1 a 8. Vedi Giudici: evitare i processi, le dissensioni, le contestazioni, ecc. ABRAMO: Gen. 13, 7, 8. Isacco: Gen. 26, 16. 16. Grande dissensione tra i figli di Giacobbe ed i Sichimiti, per causa di Dina, sorella dei primi: grande strage che ne venne di consegneuza: Dina: Gen. cap. 34. Processo di due madri dinanzi a Salomone: 3 Re 16 a 28. Iddio be in orrore que' che li susciteno: Sapienza: Prov. 6, 16 a 19. Sorgente dei processi, delle dissensioni, ec. Uono: Prov. 10, 12: 15, 18: 16, 28: 17, 11: 18, 6: 30, 33. Popolo: Gerem. 15, 10. Conseguenze dei processi, ec. Minacoli: Matt. 12, 25. ORAZIONE: Luc. 11, 17, 18. Iddio non li permette giummui : Passioni : Luc. 22, 24 a 26 : perchè egli è un Dio di pace: Corinti. 1 Epist. 14, 33. Eviture tutto ciò che può farli nascere : TIMOTEO: 1 Epist. 1, 4: 2 Epist. 2, 23. TITO: Epist. 3, 9. GALATI: Epist. 5, 15. PIETRO: 1 Epist. 4, 8. Conints: 1 Epist. 13, 4 a 7. Di coloro , i quali li suscitano : Mosk: Deut. 31, 27. SAPIKEA: Prov. 6, 14, Unwo: Prov. 13, 10. 29, V. WIND: Eccli. 8, 4: 21, 5: 23, 24. Diduko: It. 58, 4. ROMAN: Epist. 2, 8: 12, 13. COMENT: 1 Epist. 3, 3. GALENT: Epist. 5, 20, 21. TIMOTRO: 2 Epist. 3, 14. GLOROM: Epist. 3, 16. Evilarli: GIOBRE: 6, 39, SAPIENEA: Prov. 3, 30. Unwo: Prov. 20, 3: 24, 19. Virtù: Eccli. 8, 1 a 4: 18, 33: 26, 10. SERMONE: Matt. 5, 40. CORINTI: 1 Epist. 11, 16. FILIPPEN: Epist. 2, 3. TIMOTRO: 2 Epist. 2, 24.

PRODIGI veduti da S. Giovanni în cielo e sul mare. Apocalissa : cap. 12 e cap. 13. Vedi Meraviolis.

PROFANATORI della casa di Dio: castigo che gli aspetta: Poroto: Gerem. cap. 7. Vedi Guisse.

PROFETA: Deuteronomio, capo 18. Iddio susciterà un profeta, che sarà grande in Israele: egli pnnirà que'che non l'avranno ascoltato. Ciò che precede trovasi all'articolo Indovint: Deut. 18, 1 a 14.

- Prophetam de gente tuà et de fratribus tuis sicut me, suscitabit tibi Dominus Deus tuus: ipsum audies. SERMONE: Gio. 5, 46. Gio. 1, 45. PIRTAO: Att. 3, 22. Infr. vers. 18.
- 16. Ut petisti à Domino Deo .tuo iu Horeb, quando concio congregata est, atque dixisti: ultrà non audiam vocem Domini Dei mei, et ignem hunc maximum amplibs non videbo, ne moriar. Dacalogo: Esod. 20, 18 a 21.
- 17. Et ait Dominus mihi: benè omnia sunt locuti.
- Prophetam suscitabo eis de medio fratrum snorum similem tui: et ponem verba mea in ore ejus, loqueturque ad eos omnia, que præcepero illi. Ut vers. 15.
- Qui autem verba ejus, que loquetur in nomine meo, audire noluerit, ego ultor existam.
   Propheta autem, qui arrogantia depravatus,
- 20. Propueta autem, qui strogentia depravatus, voluerit loqui in nomine meo, quæ ego non præcepi illi ut diceret, aut ex nomine alienorum, deorum, interficietur.
- 21. Quòd si tacità cogitatione responderis: quomodò possum intelligere verbum, quod Dominus non est locutus?
- 22. Hoc habebis signum: quod in nomine Domini propheta ille prædixerit, et non evenerit; hoc Dominus non est locutus, sed per tumorema animi sui propheta confinxit: et idcircò non timebis enm.

Per la continuazione, vedi CITTA': Deut. c. 19.

502

Profeta invisto a Jeroboamo: 3 Re 13, 32: 14,

PROFETI veri, o veramente invisti di Dio, per parlare secondo le sue divine inspirazioni. Iddio ne stabill 70 in mezzo al suo popolo. Essi incominciarono a profetizzare da quel momento, e continuarono in seguito : CARNI : Num. 11, 16, 17, 24, 25. Maniera colla quale Iddio fa loro conoscere li avvenimenti e la sua volontà : Sa-PROBA: Num. 12, 6. È da Dio, che ricevono i profeti la loro missione: Genemia: t, 4 a 12: 33. 1. 3. ISRAELE : Am. 3, 7. CORINTI: 1 Epist. 14. 32.

PROFETT: Ecclesiastico, capo 49. Elogio di Josia: Cerusalemme distrutta, in punizione dei cattivi trattamenti fatti a Geremia: elogio di quel profeta.

Il capo precedente trovasi all'articolo Ezzenia: Eccli. cap. 48.

Memoria Josia in compositionem odoris facta, opus pigmentarii. Josia: 4 Re 22, 6.

2. In omni ore quasi mel indulcabitar ejus memoria, et ut musica in convivio vini.

3. Ipse est directus divinitàs in pænitentism

gentis, et tulit abominationes impietatis, 4. Et gubernavit ad Dominum cor ipsios, et in diebus peccatorum corroboravit pietatem. Josia : 4 Re 23, 4 e seg. ROMANI : Epist. 13, 4.

5. Præter David, et Ezechiam, et Josiam, omnes peccetum commiserunt;

6. nam reliquerunt legem Altissimi reges Juda, et contempserunt timorem Dei :

7. dederant enim regnum suum aliis, et gloriam suam alienigente genti.

8. Incenderunt electam sanctitatis civitatem, et desertas fecerunt vias ipsius in manu Jeremiæ. SEDECIA: 4 Re 25, 9.

9. Nam male tractaverunt illum, quia à ventre matris consecratus est propheta, evertere, et eruere, et perdere, et iterum mdificare, et renovare.

Elogio di Erechiele, dei dodici profeti minori, di Zorobabete, di Gesù figlio di Josedech, di Nehemia, di Enoch, di Ginseppe, di Seth, di Sem e di Adamo.

- 10. Ezechiel qui vidit conspectum gloriæ, quam ostendit illi in curro Cherubim. Ezecmele: 1,
- 11. Nem commemoratus est inimicorum in imbre, benefacere illis, qui ostenderunt rectas vias.

12. Et duodecim prophetarum ossa pullulent de loco suo ; nam corrobovarunt Jacob, et redemerant se in fide virtutis.

13. Quomodò amplificemus Zorobabel? nam et ipse quasi signum in dexterà manu. Tempio: 1 Esdr. 3, 2. AGGEO: 1, 1, 14: 2, 3, 5, 22, 24. Vide infr. vers. 14.

14. Sic et Jesum filium Josedec? qui in diehus sois ædificaverunt domum, et exaltaverunt templum senctum Domino, paratum in gloriam sempiternam. Ut sup. vers. 13; e Genusalemma: Zacc. 3, 1, 8. Tempio: Zacc. 4, 6 e seg.

15. Et Nehemias in memorià multi temporis, qui erexit nobis muros eversos, et stare fecit portes et seras, qui erexit domos nostras. Vedi

16. Nemo natus est in terrà qualis Henoch : nam et ipse receptus est à terrà. Adamo : Gen.

17. Negre ut Joseph, qui natus est homo: princeps fratrum, firmamentum gentis, rector fratrum, stabilimentum populi : FARAONE : Gen. 41, 40. GIUSEPPE: Gen. 42, 3: 45, 5: 50, 20, 21.

18. Et ossa ipsius visitata sunt, et post mortem prophetaverunt. Mosk: Esod. 13, 19.

19. Seth et Sem spud homines glorism adepti sunt: et super omnem animam in origine Adam. CAINO: Gen. 4, 25. ADIMO: Gen. 5, 31.

PROFETI: Ecclesiastico, capo 50. Elogio di Simone, figlio di Onia: opere magnifiche che egli fece eseguire pel vantaggio del popolo, e per ornamento della città di Gerusalemme: gloria che acquistossi durante la sua vita.

Simon Ouice filius, sucerdos mugnus, qui in vită sua sufulsit domum, et in diebus suis corroboravit templum. Gionata: 1 Macc. 12, 7. Темрю: 2 Масс. 3, 4.

2. Templi etiam altitudo ab ipso fundata est, duplex adificatio, et excelsi parietes templi-

3. In diebus ipsius emanaverunt putei aquarum et quasi mare adimpleti sunt supra modum.

4. Qui curavit geutem suam, et liberavit eam à perditione :

5. Qui prævaluit amplificare civitatem , qui adeptus est gloriam in conversatione gentis; et ingressum domûs et atrii amplificavit.

6. Quasi stella matutina in medio nebulæ, et quesi luna plena in diebus suis lucet.

7. Et quesi sol refulgens, sic ille effulsit in templo Dei.

8. Quasi arcus refulgens inter nebulas gloriæ, et quesi flos rosarum in diebus vernis, et quesi lilia que sunt in transitu aque, et quasi thus redolens iu diebus estatis.

- 9. Quasi ignis effulgens, et thus ardens in igne.
- pide prætioso.

  11. Quasi oliva pullulans, et cypressus in al-
- titudinem se extollens, in accipiendo ipsum stolam gloriæ, et vestiri eum in consummationem virtutis.

Magnificenza di Simone nel culto di Dio: sua esattezza nell'adempire a tutte le funzioni del suo ministero: sua preghiera.

- 12. In ascensu altaris saucti, gloriam dedit sanctitatis amictum.
- 13. Iu accipiendo autem partes de manu sacerdotum, et ipse stans juxta aram. Et circa illum corona fratrum: quasi plantatio cedri in monte Libano.
- 14. Sic circa illum steterunt quasi rami palmæ, et omnes filii Aaron in gloriä suå.
- 15. Oblatio autem Domini in manihus ipsorum, coram omni synagogi Israël: et čonsummatione fungens in atâ, amplificare oblationem excelsi regis-
- 16. Porrexit manum suam in libatione, et libavit de sanguine uvæ.
- 17. Effudit in fundamento altaris odorem divinum excelso principi.
- 18. Tunc exclamaverunt filii Aaron, in tubis productilibus sonuerunt, et auditam fecerunt vocem magnam in memoriam coram Deo.
- 19. Tunc omnis populus sinul properaverunt, et ecciderunt iu faciem super terram, adorare Dominum Deum suum, et dare preces omnipotenti Deo excelso.
- 20. Et amplificaverunt psallentes in vocibus suis, et in magnà domo auctus est sonus suavitatis plenus.
- 21. Et rogavit populus Dominum excelsum in prece, usque dum perfectus est honor Domini, et munus suum perfecerunt.
- 22. Tunc desceudens, manus suas extulit in omnem cougregationem filiorum Israël dare glorian Deo à labiis suis, et iu nomine ipsius gloriari:
- 23. et iteravit orationem suam, voleus ostendere virtutem Dei.

Esortazione alla preghiera. Due popoli odiati, ed un tervo, che non meritui il nome di popolo. Elogio dell'autore del libro dell'Ecclesiastico. Beati quelli che lo leggono e che mettono in pratica ciò che vi è scritto.

24. Et nunc orate Deum omnium, qui magna

fecit in omni terră, qui auxit dies nostros à ventre matris nostræ, et fecit nobiscum secundum suam misericordiam;

- 25. det nobis jucanditatem cordis, et sieri pacem in diebus nostris in Israël per dies sempiternos:
- 26. credere Israül nobiscum esse Dei misericordiam, ut liberet nos in diebus suis.
- 27. Duas gentes odit anima mea: tertia autem non est gens, quam oderim;
- 28. qui sedent in monte Seir, et Philisthiim, et stultus populus qui habitat in Sichimis.

  29. Doctrinam sapientim et disciplinm scripsit
- qui renovavit sapientiam de corde suo.

  30. Bhatus, qui in istis versatur bonis: qui po-
- nit illa in corde suo, sapiens erit semper.
- 31. Si enim hæc fecerit, ad omnia valebit; quia lux Dei vestigium ejus est.

Per la continuazione, vedi Gusu: Eccli. cap. 51

Elogi di altri profeti : Patriarcui : Eccli. cap. 44 a 47. Eus: Eccli. 48. E Dio che manda i profeti : Poroco : Gerem. 7, 25. Uso ch' egli ne fu : ISRAELE : Os. 12, 10, 13. Coloro i quali ne disprezzano gli avvertimenti saranno castigati : ZACCARIA: 1, 4, 6. Iddio dimostra a' Giudei che fu per non aver essi voluto ascoltarlo, e mettere in pratica ciò che loro insegnava, che li ba trattati così aspramente: Tampio: Zacc. 7, 11 a 14. Non è senza onore un profeta se non nella sua patria ed in cusa propria : PARABOLE : Matt. 13, 53 a 58. Gesù CRISTO: Luc. 4, 24 a 30. Essi sono disprezzati dai malvagi: Jounta: 2 Par. 24. 19. SEDECIA: 2 Par. 36, 15, 16. Popolo: Gerem. 18, 18. GEREMIA: 20, 7, 8. SCHIAVITU: Gerem. 25, 4. GEREMIA: 26, 8, 11. SECECIA: Gerem. 38 . 4. Execuses: 3, 7: 20, 49. Moab: Am. 2, 12. SAMARITANA: Gio. 4, 44. PARABOLE: Luc. 13, 34. Passions: Matt. 26, 67, 68. Il ministero dei profeti fu quello di seminare l'opera di Dio per disporre gli uomini a ricevere il Messia: gli apostoli ne banno raccolto il frutto abbracciando la fede, e facendola abbracciare agli altri. È ciò che Gesù Cristo volle dire ai suoi discepoli, insegnando loro che il suo cibo era di fare la volontà di colui che lo aveva mandato e di compiere l'opera sua : Samaritana : Gio. 4. 34 a 38. Leggousi queste parole nel Vangelo di San Matteo: Omnes enim Propheta, et lex, usque ad Joannem, prophetaverunt: vedi Gio. Battista: Matt. 11, 13. Lo Spirito Santo volle dire, con quelle parole, che i profeti e la legge non hanno annunciato che cose future, e non hanny promesso

che beni lontani, la di cui realtà incominciò colla predicazione di S. Gio. Battista, e terminò duraute la vita mortale di Gesù Cristo e dopo la sua resurrezione : ma uon ha mai inteso di dire con quelle purole come alcuni auti-cristiuni lo preteudouo, che uon vi sarebbe più, dopo S. Gio. Battista , pè profeta , nè legge : tutto il Testamento uuovo prova il contrario: Gesù Cristo, gli Apostoli, gli Evangelisti e molti altri banno fatto delle vere profezie: Vedi Gasù Caisto: e PIETRO : Att. 11, 27 8 29. CONCILIO : Att. 15, 32. PAOLO: Att. 21, 9 a 11. Graudezza ed effetto delle legge dei profeti: Esnet: Epist. cap. 11. I profeti, de' quali abbiamo ancora li scritti, sono distinti in profeti maggiori e profeti minori: i profeti maggiori sono: Isaia, Geremia, Baruch, Exechiele , Daniele : i profeti minori sono dodici: Osea, Joele, Amos, Abdia, Gious, Miches, Nahum , Habacuc , Sofonia , Aggeo , Zaccaria e Malachia. Si chiamano minori, nou già perchè si differenziano da quelli chiamati maggiori nella sautità, nello spirito di profezia, nella grandezza e aublimità delle cose per essi anuunziate, ecc.; ma la brevità de' loro scritti è l'unica cagione per cui fu dato loro quel titolo. Vedausi gli articoli corrispondenti a ciascuno dei sopra citati nomi. Elogio dei dodici profeti minori: Sup. PROPETI: Eccli. 49, 12.

PROPERT fals: non acollerli: castigo che gli sepetis: Vedi infra: PROPETI: Deul. 13, 1: 3 p. 20, JOANNETI: 3 P. 22, 6. UMMO: PPOD. 28, 10. DIO: It. 28, 7. GREEMIA: 28, 7. a. 17. Infra PROPETI: Exech. 14, 9. MICHRE: 3, 5. a. 7. GRUSHLEW. E. Zacc. 13, 2. a. 5. SERMONE: Mall. 7, 15. PAGGO: Att. 20, 20, 30. COLOSSEN: Epist. 2, 8. TIMOTIO: 1 Epist. 4, 1. PIETRO: 2 Epist. 2, 1. GIOVANNI: 1 Epist. 4, 1.

Jehu fa uccidere tutti i profeti di Baal: Jauu: 4 Re 10, 19, 25. I falsi profeti sono quelli che profetizzano seuza averne avuta la missione: Ganamia: 27, 9, 15. Infr. Paoperi: Escch. 13, 6. Vedi Dorroni falsi.

PROFETI FALSI: Deuteronomio, capo 13. I profeti che alienano gli uomini da Dio per spingerli all'idolatria, devono essere lapidati.

Il capo precedente trovasi all'articolo Culto:

Deut. cap. 12.

Si surrexerit in medio tui prophetes, sut qui somulum vidisse se dicat, et prædixerit signum stave portentum.

2. et evenerit quod locutus est, et dixerit tibi:

eamus et sequamur deos alienos quos ignoras, et serviamus eis;

 non audies verba prophete illius aut somuistoris; quia tentat vos Dominus Deus vester, ut palam fiat utrum diligatis eum, an uou, in toto corde, et in tota anima vestra.

4. Dominum Deum vestrum sequimini, et ipsum timete, et mandata illius custodite, et audite vocem ejus: ipsi servietis, et ipsi adhærebitis.

5. Propheta autem ille, aut fictor somaiorum interficietur; quia locutus est, ut vos averteret à Domino Dev vestro, qui eduxit vox de terră Ægypti, et redemit vos de domo servitutis, ut errare te faceret de vià, quam tibi præcepit Dominus Deus tous, et auferes malum de medio toi.

6. Si tibi voluerit persuadere frater tuus filius matris tune, aut filius tuus vel filia, sive zuoro, quo est in siou tuo, sut amicus, quem diligis ut animam tuam, clâm diceus: eaœus, et serviamus diis alicois, quos iguoras tu, et patres tui;

7. cuuctarum in circuitu geutium, quae juxtà, vel procal suut, ab initio usquè ad fiuem terra, 8. uou acquiescas ei, nec audias, neque parcat ei oculus tuun et miserearis et occultes eum,

9. sed statim interficies: sit primum manus tua super eum, et posteà omnis populus mittat manum. Inolatala: Deut. 17, 7.

 Lepidibus obrutus necabitur, quis volait te abstrahere à Domino Deo tuo, qui eduxit te de terrà Egypti, de domo servitutis,
 ut omnis Israël audiens timest, et nequa-

quam ultrà faciat quippiam hujus rei simile.

Per la continuazione, vedi IDOLATRIAI Deut.

cap. 13, 12 e seg.

Pena di morte contro i falsi profeti: marca per conoscerii: Sup. Paoreta: Deut. 18, 20 a 22. Falso profeta, che inguna un profeta del Signore: Jenesoamo: 3 Re 13, 11 a 19, e tatto il capo. Vedasi pure Amos: 7, 18 e seg.

Elia propone a 45º profeti di Baal di offirire un sacrifizio al loro idolo, meutre ch'egli solo offeriraune uno al Siguno suo Dio, e di non servirsi che del funco, che il suo Dio farà discendere sull'altare, per coal riconoscere quale sia il vero Dio, se Baal cioè che quelli adoravano, oppure il Signore, che Elia serviva. Questa proposizione è accettata. I profeti di Baal offrono, i primi, il loro sucrifizio: essi invocano inutilmente il loro idolo, che resta sordo allo loro preghiere: Elia si burla di loro: egli pre-

para il suo sacrifizio, e fa gettare quattro idrie di acqua sopra l'olocausto e le legne. In seguito egli fa la sua pregliiera al Signore, il quale fa discendere il fuoco dal cielo, che divora l'olocausto, le legne, e le pietre e la polvere ancora. Allora Elia fa morire tutti quei profeti. ACHAB: 3 Re 18, 22 e seg. Achab preserisce di ricorrere ai falsi profeti, perche gli dichiarano cose favorevoli, piuttosto che dar retta ai veri profeti del Signore, i quali gli predicono soltanto cose funeste a cagione delle sue empietà : Josa-PHAT : 3 Re, cap. 22. Punizione dei falsi profeti: JEHU: 4 Re 10, 18 a 26. Uomo: Prov. 28, 10. ISAIA: 3, 11. Dio: Is. 28 , 7 a 15. VIRTU: Is. \$6, 10, 11. Popolo: Gerem. cap. 8. Essi promettono falsamente la pace : il medesimo castigo aspetta i falsi profeti e quelli che danno loro retta: Giudea: Gerem. 14, 13 a 16. Calamità minacciate ai falsi profeti : Pastori : Gerem. cap. 23. PAROLA: Gerem. 23, 23 e seg. Gereinia si scaglia contro di essi, perchè annunziano parole di menzogna: Geremia: 27, 9 e seg.: e cap. 28. Mali che cagionano i falsi profeti: essi sono la cagione della perdita delle anime : LAMENTAZIO-NI: Gerem. 2, 14. MICHEA: 3, 5. È d'uopo non ascoltarli e fuggirli: Geremia: 27, 9, 10, 14, 15: 29, 8, 9, 21, 22.

PROFETI: Ezechiele, capo 13. Guai ai profeti che profetano di loro capriccio, che profetano la menzogna, che profetano la pace, e la pace non è, che intonacano un muro con loto senza mistura di paglia.

Il capo precedente trovasi all'articolo Ezzemene: capo 12.

Et factus est sermo Domini ad me , dicens : 2. fili bominis, vaticinere ad prophetas Israël, qui prophetant: et dices prophetantibus de corde suo : audite verbum Domini :

3. bæc dicit Dominus Deus: væ prophetis insipientibus, qui sequuntur spiritum suum, et nibil vident. Pastoni: Gerem. 23, 1. Infr. Pao-PET1: Ezech. 14, 9.

4. Quasi vulpes in desertis, prophetæ tui Israël erant.

5. Non ascendistis ex adverso, neque opposuistis murum pro domo Israël, ut staretis in prælio in die Domini.

6. Vident vana, et divinent mendacium, dicentes: ait Dominus : cum Dominus non miserit eos : et perseveraverunt confirmare sermonem.

7. Numquid non visionem cassam vidistis, et T. 1L

divinationem mendacem locuti estis? et dicitis: ait Dominus, cum ego non sim locutus,

8. Proptereà bæc dicit Dominus Deus: quia locuti estis vana, et vidistis mendacium: ideo eccè ego ad vos, dicit Dominus Dens.

9. Et erit manus mes super prophetas, qui vident vana, et divinant mendaciom : in consilio populi mei non erunt, et in scriptură domus Israël non scribentur: nec in terram Israel ingredientur: et scietis quia ego Dominos Deus.

10. Eò quod deceperint populum meum, dicentes : pax, et non est pax : et ipse ædificabat parietem, illi autem liniebant eum luto absque paleis.

Iddio rovescerà tutti i progetti de' Giudei che non sono conformi ai suoi disegni. Egli farà perire i falsi profeti che avevano approvati que' procetti.

11. Dic ad eos qui liniunt absque temperaturà, quòd casurus sit : erit enim imber inundans, et daho lapides prægrandes desuper irruentes, et ventum procellæ dissipantem.

12. Siguidem eccè cecidit paries: numquid non dicetur vobis? ubi est litura quam linistis?

13. Propterea hæc dicit Dominus Deus: et erumpere faciam spiritum tempestatum in indignatione mea, et imber inundans in furore meo erit : et lapides grandes in irà in consumptionem.

14. Et destroam parietem quem linistis absque temperamento: et adæquabo eum terræ, et revelubitur fundamentum ejus: et cadet, et consummetar in medio eius : et scietis quia ego sum Dominus.

15. Et complebo indignationem meam in pariete, et in his qui liniunt eum absque temperamento , dicamque vobis : non est paries , et pon sunt qui liniunt euns.

16. Prophetæ Israël qui prophetant ad Jerusalem, et vident ei visionem pacis : et non est pax, ait Dominus Deus.

Profesia contro le figlie d'Israele che profetano di loro capriccio. Guai a quelle che applicano de' cuscini a tutti i cubiti e fanno de'guanciali per mettere sotto le teste di qualunque età per far preda delle anime, non curandosi delle minaccie del Signore.

17. Et to, fili hominis, pone faciem toam contra filias populi, tui , quæ prophetant de corde suo : et vaticipare super eas .

18. et dic: bac dicit Dominus Deus: vae quae

consuent pulvillos sub omni cubito manus, et faciunt cervicalis sub capite universas estatis ad capiendas animas: et cum caperent animas populi mei, vivificabant animas corum.

rg. Et violahant me ad populum meum , propter pugillum hordei , et fragmen panis , ut interficerent animas, quæ non moriontur , et vivificarent animas, quæ non vivunt , meutientes populo meo credenti mendaciis.

20. Propter hoc hæc dicit Dominus Deus; eccè ego ad pulvillos vestros, quibus vos capitis soimas volentes: et dirumpam eos de brachiis vestris: et dimittam animas quas vos capitis, animas ad volandum.

21. Et dirumpam cervicalia vestra, et liberaho populoun meum de manu vestrá, neque erunt ultrà in manibus vestris ad prædandum: et scietis quia ego Dominus.

22. Pro eo quod mœrere fecistis cor, isti mendaciter, quem eço non contristavi: et confortastis manus impii, ut non reverteretur à vià suâ mala, et viveret:

Proptereà vana non videbilis, et divinationes non divinalitis amplius, et eruam populum meum de manu vestră: et scietis quia ego Dominus.

Paoreri: Ezechiele, capo 14. Alcuni seniori d'Israele vanno a trovare Exechiele per consultarlo sultarlo sulta volontà del Signore. Iddio scupre la toro ipocrisia ed il loro attaccamento agli idoli, e minaccia di punire severamente la toro empietà, e di fare di essi un esempio terribile delle sue vendette.

 $E_{
m t}$  venerant ad me viri seniorum Israël, et sederant coram me.

2. Et factus est sermo Domini ad me, dicens.
3. Fili hominis, viri isti posuerunt immundi-

tias suas in cordihus suis, et scandalum iniquitatis suæ statuerunt contra faciem suam : num-

quid interrogatus respondebo eis?

4. Propter loc loquere eis, et dices ad eos: haæ dicit Dominus Deus: homo homo de domo straël, qui posuerit, immunditius suus in cordination et a locien suam, et venerit ad prophetam interrogans per eum me; ego Dominus respondeho ei in multitudine immunditiarum suarum.

- 5. ut capiatur domus Israel in corde suo, quo recesserunt à me in cunctis idolis suis.
- 6. Proptereà dic ad domum Israel : liæc dicit Dominus Deus: convertinini, et recedite ab ido-

lis vestris, et ab universis contaminationibus vestris avertite facies vestras.

7. Quia homo de homo Israël, et de proselytis quicumque advena fuerit în Israël, si alienatus fuerit à me, et posureit idola sua in corde suo, et scandalum iniquitatis sua statuerit contra faciem suam, et venerit ad prophetam ut interroget per eum me, ego Dominus respondebo ei per me.

8. Et ponam f-ciem meam super hominem illum, et faciam eum in exemplum, et in proverbium, et disperdam eum de medio populi mei : et scietis quia ego Dominus.

g. Et prophets cum erraverit, et locutus fuerit verbum, ego Dominus decepi prophetam illum: et extendam manım meam super illum, et delebo eum de medio populi mei Israël. Sup. Pnorsn: Exech. 13, 3.

ic. Et portabunt iniquitatem suam : juxta iniquitatem interrogantis, sic iniquitas prophetæ erit.

11. ut non erret ultrà domus Israël à me, neque polluatur in universis prævaricationilus suis ; sed sint milii in populum, et ego sim eis in Deum, ait Dominus exercituum.

Iddio dichiara, che quand' anche trovasse, fra i Giudei colpevoli, tre uomini giusti, come Noè, Daniele e Giobbe, pure quei tre uvmini non salveranno i figli loro, nè le figlie, ma solo essi saranno salvati, e Gerusalemme sarà detoslata dalla spada, dalla fame, dalle bestie feroci e dalla pestileraz. In seguito però li consola, assicurandoli che rimarranno salvi alcuni, i quali ne trarranno fuori i figli e le figlie.

12. Et factus est sermo Domini ad me, diceas:
13. filii hominis, terra com peccaverit mihi;
ut prævericetur prævericens, extendam manum
meam super eam, et conteram virgam panis ejus:
et immittam in eam famem, et interficiam de eå
hominem et jumentum. Ezzenses: 4. 16.

14. Et si fuerint tres viri isti in medio ejus, Noe, Daniel et Job: ipsi justitià suà liberabunt animas suas, ait Dominus exercituum.

15. Quod si et bestias pessimas induxero super terram ut vastem eam, et fuerit invia, et quod quo sit pertransiens propter bestias:

16. tres viri isti si fuerint in ea, vivo ego, dicit Dominus Deus, quie nec filios, nec filias liberabunt; sed ipsi soli liberabuntur, terra autem desolabitur.

17. Vel si gladium induxero super terram il-

507

lam, et dixero gladio : transi per terram, et interfecero de eà hominem et jumentum :

18. et tres viri isti fuerint in medio ejus: vivo ego, dicit Dominus Deus, non liberabunt filios, neque filias; sed ipsi soli liberabuntur.

19. Si autem et pestilentiam immisero super terram illam, et effudero indignationem meam super eam in sanguine, ut auferam ex ea hominem et jumentum,

20. et Noe, et Daniel, et Job (verint in medio ejus; vivo ego, dicit Dominus Deus, quis filium et filiam non liberabunt; sed ipsi justitià suà liberabunt animas soas.

21. Quoniam hæc dicit Dominus Deus: quòd et si quatuor judicia mea pessima, gladium, et famem, ac besties malas, et pestilentiam immisero in Jerusalem, nt interficiam de eå hominem, et pecus:

22. Ismen relinquetur in eå salvatio educentium filios et filius: eccè ipsi ingredientur ad vos, et videbits viam eorum, et adioventiones eorum, et consolabimini super malo quod induxi in Jerosalem, in omnibus que importavi super eam.

23. Et consolabuntur vos, cûm videritis viam eorum, et adioventiones eorum: et cognoscetis quòd non frustrà fecerim omnia quæ feci in eå, ait Dominus Deos.

Per la continuazione, vedi Genusalemme: Esech. cap. 13.

Muli che funno i fulsi profeti: Genusalemme: Ezech. 22, 25, 28 e seg. MICHEA: 3, 5 e seg. Essi sono convinti di menzogna; predizione della loro distruzione fatta dalle vicine nazioni : Gs-RUSALEMME : Zacc. 14, 2 a 5. I falsi profeti sono quelli che vogliono profetere senza averne avuta la missione : GIUDEA : Gerem. 14, 14, 15. PASTO-BI: Gerem. 23, 21. PAROLA: Gerem. 23, 31, 32. GEREMIA: 27, 14, 15. Supra Propert: Ezech, 13, 6; missione che si danno essi medesimi, per cui non profetano che menzogne: Josaphat: 3 Re 22, 22, 23, GIUDEA: Gerem. 14, 13, 14, GE-REMIA: 27, 15. Essi seducono gli incauti: Po-POLO: Gerem. 5, 30, 31: 6, 14: 8, 11. PASTORI: Gerem. 23, 14 e seg. GERUSALEMME: Ezecb. 22, 25, 28. ISBAELE : Os. 9, 7, 8. Essi si tradiscono colle loro azioni: Vedi sopra PROFETA: Deut. 18, 20 8 22. Dto : Is. 28, 7. Soronia : 3, 4; per le quali azioni saranno essi condannati e castigati: vedi sopra: PROPETI FALSI: Deut. 13, 5. ISAIA: 9, 15. GIUDBA: Gerem. 14, 15, 16. PA-STORI: Gerem. 23, 11, 12. GEREMIA: 28, 15 a 17. Vedansi le indicazioni precedenti, e Miches: 3, 5, 6. Dovere di fuggire i falsi profeti: come si

PROPERTI felsi che verranno prima della fine del mondo: PROPERIE: Matt. 24. 11, 24: Marc. 13, 6. Essi seranno gettati vivi in uno staguo di fuoco ardente per lo zolfo: Apocalasse: 19, 20: 20, 9, 10. Vedi Pastoni e Properie.

PROFEZIE: Iddio si è talvolta servito dei falsi profeti per annuuziare grandi avvenimenti: dando in tal modo una luminosa prova del suo impero sugli spiriti e sui cuori. Cosl Balanm confessa di non poter dire se non quello che gli permetterà di dire il Dio d'Israele: egli annunzia, per consegueoza, la futura felicità di quel popolo, ed il numero infinito della stirpe di Giscobbe : Balaam : Num. cap. 23. Tutti quei che si avviciusvano a Najoth (casa di campagna dove Samuele istruiva i profeti) per prendere Davidde, profetavano contro il loro attentato: DAVIDDE: 1 Re 19, 20 s 24. Achier, generale degli Ammoniti, predice ad Oloferne il pericolo e le difficoltà di combattere i Giudei : OLOFERNE : Giudit. cap. 5. I Giudei , nella loro schiavitù , riconoscono l'adempimento di tutte le profezie che erano state fatte ai loro padri , risguardanti le calamità, dalle quali dovevano essere oppressi in punizione de' loro peccati: ne consegue altresl ch'essi sperano che Dio loro accorderà la misericordia promessa, se si convertono a lui: Giudei: Bar. 2, 19 a 35. Iddio fa annunziare ai Giudei che tutte le profezie fatte relativamente ad essi, si eseguiranno tutte a puntino e seoza ritardo : Ezecmete : 12 , 21 a 28; che esse si adempiranno al tempo del Messia: Daniele: Q. 24. Il Signore assicura Habacuc del loro adempimento, sebbene questo sembri ancora assai lontano. Siffatto ritardo è, per gli uni, una sorgente di perdita, a cagione della loro incredulità, ed una sorgente di salute per gli altri, a cagione della loro fede nella parola di Dio: HABAGUG : capo 2.

Professe: Matteo, capo 24. Gesù Cristo predice la ruina del tempio di Gerusalemme, i seduttori che devono venire, le guerre, le pestilenze, le carestie e l'abbominazione. Il capo precedente trovasi all'articolo Dorrom:

Matt. cap. 23.

Et egressus Jesus de templo, ibat. Et accesserunt discipuli ejus, ut ostenderent ei ædificationes templi.

- 2. Ipse autem respondens, dixit illis: videtis hace omnia? Amen dico vobis, non relinquetur hic lapis super lapidem, qui non destruatur. Infr. Paorezie: Marc. 13, 1, 2. GERUSALEMME: Luc. 19, 43, 44: 21, 5, 6.
- 3. Sedente autem eo super montem Oliveti, accesserunt ad eum discipuli secretò, dicentes: dic nobis quandò hæc erunt? et quod signum adventus tui, et consummationis sæculi? Genusa-Lemms: Luc. 21, 7.
- 4. Et respondens Jesus, dixit eis: videte ne quis vos seducat. Erzsini: Epist. 5, 6. Colossesi: Epist. 2, 18.
- 5. Multi euim venient in nomine meo dicentes : ego sum Christus : et multos seducent.
- 6. Audituri enim estis prælia, et opiniones præliornm. Videte ne turbennini: oportet enim bæc fieri, sed nondům est finis. Infr. Paoreza: Harc. 13, 3 a 7.
- 7. Consurget enim gens in gentem, et regnum in regnum, et erunt pestilentim, et fames, et terræ motus per loca. Genusalemme: Luc. 21, 7 a 11.
  - 8. Hæc autem omnia initia sunt dolorum.
- Allora i giusti saranno tribolati: usciranno fuora molti fulsi profeti: la carità raffredderassi in molti: clu persevererà sino al fine, questi sarà salvo.
- 9. Tunc tradent vos in tribulationem, et occident vos: et eritis odio omnibus gentibus propier nomen meum. Arostoli: Matl. 10, 17, 18. GRRUSALEMME: Luc. 21, 12. SERMONE: Gio. 15, 20: 16, 2,
- 10. Et tunc scandalizabuntur multi, et invicem tradeut, et odio babebunt invicem.
- 11. Et multi pseudoprophetæ surgent, et seducent multos.
- 12. Et quoniam abundavit iniquitas, refrigescet charites multorum:
- 13. qui autem perseveraverit usque in finem, hie salvus erit. Infr. PROFEZIE: Marc. 13, 9 a 13.
- Il Vangelo sarà predicato per tutta la terra. L'abbominasione sarà posta nel luogo santo. Fuggiranno tutti : grande tribolazione. Giorni accorciati in grazia degli eletti.
  - 14. Et prædicabitur hoc Evangelium regni in

- universo orbe<sup>\*</sup>, in testimonium omnibus gentibus: et tunc veniet consummatio. *Infr.* Profezis: *Marc.* 13, 10.
- 15. Cům ergò videritis abominationem desolationis, que dicta est à Daniele propheta, stantem in loco sancto 1 qui legit intelligat. Dantelle 9, 27. Infr. PROFEZIE: Marc. 13, 14. GRAUSALMME: Luc. 21, 20.
- 16. Tunc qui in Judæå snot, fugient ad montes: 17. et qui in tecto, non descendat tollere aliquid de domo suà:
- 18. et qui in agro, non revertatur tollere tunicam suam.
- 19. Ve autem prægnantibus et nutrientibus in illis diebus.
- 20. Orate autem nt non fint fuge vestra in hieme, vel sabbato. Grausalramma; Luc. 21, 20 a 23.
- 21. Erit enim nunc tribulatio magna, qualia non fuit ab initio mundi naquè mode, neque fiet.
  22. Et nisi breviati fuissent dies illi, aon fieret salva omnia caro: sed propter electos breviatoutur dies illi. Vedi infr. Paorene: Marc. 13, 14 a 20. Danzene: 9, 24.
- Allora verranno fuora de'falsi cristi e de' falsi profeti, e faranno miracoli grandi e prodigi da ingannare (se è possibile) gli stessi eletti. Non dare loro retta. Venuta del Figliuolo dell'uomo. Le aquile si raduneranno.
- 23. Tunc si quis vobis dixerit: eccè, hic est Christus, sut illic; nolite credere. PARABOLE: Luc. 17, 23.
- 24. Surgent enim pseudochristi et pseudopropheter : et debunt signe magne, et prodigie, ita ut su errorem suducantur (si fieri potest) etiam electi.
- 25. Eccè prædixi vobis. Infr. Profeste: Marc. 13, 21 a 23.
- 26. Si ergò dixerint vobis: eccè, in deserto est; nolite exire: eccè in penetralibus: nolite credere.
- 27. Sicut enim fulgur exit ab oriente, et paret usque la occidentem : ità erit et adventus Filii hominis.
- 28. Ubicumque fuerit corpus, illic congregabuntur et aquilec. Gronne: 39, 30. Paranole: Luc. 17, 37.
- Dopo la tribolazione di quei giorni si oscurerà il sole, cadranno dul cielo le stelle, e le potense de cieli saranno somnosse. Altora il segno del Figliuolo dell' Uomo comparirà nel cielo: il

Figliuolo dell' Uomo scenderà sulle nubi del cielo con potestà e maestà grande: egli, per messo de suoi angioli, radunerà i suoi etetti dai quattro venti. Parabola significativa di questo avvenimento.

29. Statim antem post tribulationem dierum illorum, sol obscurabitur, et luna non dahit lumen suum, et stellæ cadent de cœlo, et virulen commovebuntur: Bantonia: Is. 13. 10.

30. Et tauc parebit signum Filii hominis in cœlo: et tuac plangent omnes tribus terræ: et videbuat Filium hominis venientem in nubibus coli cum virtute multå et majestate. Isaia: 3, 13, 14.

31. Et mittet angelos snos cum tubă et voce magnă, et congregabunt electos ejus à quatuor ventis, à summis cœlorum usquè ad terminos eorum. APOCALISSR: 1, 7. CORINTJ: 1 Epist. 15, 52. TessALDRICER: 1 Epist. 4, 15.

32. Ab arbore antem fici discite parabolam: cum jam ramus ejus tener fuerit, et folia nata, scitis quia propè est æstas:

33. ità et vos cùm videritis hæc omnia, scitote quia propè est in januis.

tote quia prope est in januis.

34. Amen dico vobis, quia non præteribit generatio liæc, donec omnia bæc fiant.

35. Colum et terra transibunt; verba autem mea non præteribunt. Infr. Professe: Marc. 13, 24 a 31.

L'ultimo giorno non lo sa nessuno, nemmeno gli angioli del cielo, eccetto il solo Dio padre.

36. De die autem illå et horå nemo scit, neque angeli cœlorum, nisi solus Pater.

37. Sicut sutem in diebus Noë, ità erit et adventus Filii bominis. Anca: Gen. 7, g. Panabo-Le: Luc. 17, 26.

38. Sicut enim erant in diebns ante dilnvinm comedentes et bibentes, aubentes et nuptui tradentes, usque ad eum diem, quo intravit Noë in arcam.

39. et non cognoverunt donec venit dilavinm, et tulit omnes : ità erit et adventus Filii hominis.

Vegliare e star preparati, perchè il Figliuolo del-L'Uomo verrà in quell'ora che non si pensa. L'uno sarà preso e l'altro abbandonato.

40. Tunc duo erunt in agro: unus assumetur, et unus relinquetur:

41. Duze molentes in molà : uns assumetur, et

42. Vigilate ergò, quia nescitis qua hora Dominus vester venturus sit. Infr. Paorezze: Marc. 13, 33.

43. Illud autem scitote, quoniam si sciret pater familias quá horá fur venturus esset, vigilaret utique, et nou siueret perfodi domum suam.

44. Ideò et vos estote parati; quia qua nescitis hora Filius hominis venturus est. Viarù: Luc. 12, 39, 40.

45. Quis, putas, et fidelis servus, et pradens : quem constituit dominus suus super familiam suam, nt det illis cibnm in tempore?

46. Beatns ille servus, quem cum venerit dominus ejus, invenerit sic facientem. Apocalisse:

4η. Amen dico vobis, quonism super omnis bons sus constituet eum: Ψικτὰ: Luc. 12, 42 s 44. 48. si autem dixerit malus servus ille in corde suo: moram facit dominus meus venire.

49. et cœperit percutere conservos suos; manducet autem et bibat cum ebriosis;

50. veniet dominus servi illius in die qua non sperat, et hora qua ignorat, Viaru: Luc. 12, 45, 46.

51. et dividet enm, partemque ejus ponet cum hypocritis, illic erit sletus, et strider dentium-Panabole: Matt. 13, 42. Venoini: Matt. 25, 30.

Paorezie: Marco, capo 13. Profezie sulla distruzione di Gerusalemme, figura della distruzione del mondo. Falsi profeti sedurranno gli uomini. Il capo precedente trovasi all'articolo Parasolu: Marco, capo 12.

Et com egrederetar de templo, ait illi unus ex discipulis suis: Magister, aspice quales lapides, et quales structurae. Sup. Paorazia: Matt. 26, 1, 2.

2. Et respondens Jesus, ait illi: vides has omnes magnas ædificationes? non relinquetur lapis super lapidem, qui non destrustur. Grausalemms: Luc. 19, 44: 21, 5, 6.

3. Et cum sederet in monte Olivarum, contra templum, interrogabant eum separatim Petrus, et Jacob, et Joannes, et Andreas:

4. Dic nobis, quandò ista fient? et quod sigaum erit, quandò hæc omnia incipient consummari?

5 Et respondens Jesus cœpit dicere illis: videte ne quis vos seducat, Erzsin: Epist. 5, 6.

6. Multi euim venient in nomiue meo, dicentes: quia ego sum: et multos seducent. Sup. Profesie: Matt. 24, 5.

Segni precursori di questo avvenimento. Persecuzioni che saranno suscitate. Assistenza dello Spirito Santo.

- 7. Cùm audieritis autem bella et opiniones bellorum, ne timueritis : oportet enim hæc fieri :
- 8. Exerget enim gens contra gentem, et regnum super regnum, et erunt terræ molus per loca, et fames. Initium dolorum bæc. Sup. Paorezis: Matt. 24. 6 a 8.
- Videte autem vosmetipsos. Tradent enim vos in conciliis, et in syangogis vapulabitis, et ante præsides et reges stabitis propter me, in testimonium illis.
- 10. Et in omnes gentes primum oportet prædicari Evangelium. Sup. Paprezie: Matt. 24, 9, 14.
- 11. Et cum duxerint von tradentes, nolite precogitare quid loquamini: sed quod datum vobis
  fuerit in illà borà, id loquimini; non enim vos
  estis loquentes, sed Spiritus Sanctus. Arostou:
  Matt. 10, 19, 20. Virrà: Luc. 12, 11, 12. GeROSALEMME: Luc. 21, 14.
- 12. Tradet autem frater fratrem in mortem, et pater filium: et consurgent filii in parentes, et morte afficient eos.
- 13. Et eritis odio omnibus propter nomen meum. Qui autem sustinuerit in finem, bic salvus erit. Sup. Paorezia: Matt. 24, 13.

Abbominazione nel luogo santo. Fuga. Calamità estreme. Giorni degli eletti accorciati.

- 14. Câm autem videritis abominationem desolationis, stautem ubi non debet (qui legit intelligat), tunc qui in Judæá sunt, fugiant in montes. Sup. PROFEZIE: Mall. 24, 15.
- 15. et qui super tectum, ne descendat in domum, nec introeat ut tollat quid de domo suà:
- 16. et qui in agro erit, non revertatur retrò tollere vestimentum suum.
- Væ autem prægnentihus, et nutrientibus ia illis diebus.
  - 18. Orate verò, ut bieme non fient :
- 19. erunt enim dies illi tribulationes tales, quales non fuerunt ab initio creature, quam condidit Deus, usquè nunc, neque fient.
- 20. Et nisi brevissset Dominus dies, non fuisset salva omnis caro: sed propter electos, quos elegit, brevisvit dies. Sup. Paorezis: Matt. 24, 15 a 22.

Falsi cristi, falsi profeti. Eletti quasi sedotti.

- Venuta del Figliuolo dell' uomo. Similitudine di ciò dal fico.
- 21. Et tunc si quis vobis dixerit: eccè hic est Christus, eccè illic, ne credideritis: Sup. Profezie: Matt. 24, 15.
- 22. Exurgent enim pseudochristi et pseudoprophetes, et dabunt signa et portenta ad seducendos, si ficri potest, etiam electos. Sup. Paorezie: Matt. 24, 23, 24.
- 23. Vos ergò videte: eccè prædixi vobis omnia. 24. Sed in illis diebus, post tribulationem illan, sol contenebrabitur, et luna non dabit splendorem suum: Sup. Paoratas: Matt. 24, 29.
- 25. et stellæ cœli erunt decidentes, et virtutes, quæ in cœlis sunt, movebuntur.
- 26. Et tunc videbunt Filium hominis venientem in nubibus cœli cum virtute multá, et gloriá.
- 27. Et tunc mittet angelos suos, et congregabit electos suos à quatuor ventis, à summo terree, usquè ad summum cœli. Sup. Paorazis Matt. 24, 30, 31.
- 28. A fice autem discite parabolam. Cùm jam ramus ejus tener fuerit, et nata fuerint folia, cognoscitis quia in proximo sit æstas:
- 29. sic et vos, cum videritis bæc fieri, scitote
- 30. Amen dico vobis, quoniam non transibit generatio bæc, donec omnia ista fiant.
- 31. Cœlum et terra transibunt, verba autem mea non transibunt. Sup. Paorezia: blatt. 24, 32 a 35.

Incertezza di questo giorno. Vegliare ed orare per non essere sorpreso.

- 32. De die sutem illo, vel hora, nemo scit, neque sogeli in cœlo, neque Filius, nisi Pater.
  33. Videte, vigilate, et orate: nescitis enim
- quandò tempus sit. Sup. Paorazte: Matt. 24, 36, 42.

  34. Sicut homo, qui peregrè profectus reliquit
- domum suam, et dedit servis suis potestatem cujusque operis, et janitori præcepit ut vigilet. 35. Vigilate ergò ( nescitis enim quandò do-
- minus domůs venist: sero , an mediá nocte , an galli cantu, au manè ), 36. ne, cům venerit repentè, invenist vos dormientes.
- 37. Quod autem vobis dico, omnibus dico:
- Per la continuazione, vedi Passione: Marc.

"Il dono di profeza preferibile al dono delle lingue: COMNTI: 1 Epist. 14, 1 a 12. Regola da seservare, se si trovassero contemporaneamente molte persone animate dallo spirito di profezia in un'adunanza di fedeli: Ibid. vers. 26 e seg. Certezza delle profezie: PIETRO: 2 Epist. 1, 19 a 21. Vedi Pasnizioni e Profestr.

PROFUMO, che doveva essere abbruciato dinanzi al Signore: ALTARE: Esod. 30, 34 a 38. Vedi TIMIAMI.

PROIBIZIONE: prima proibitione fatta da Dio all'uomo: la sua violatione trae seco la pena di norte: CRAZIONE: Gen. a, 'y- Iddio ne fece molte altre, la di cui violatione trae seco pene più o meno grandi. Pedansi li articoli: COMANDAMENTI: DIRALGO: LEGGI PRESENTI.

PROMESSE: sincerità necessaria nelle promesse, se si vuole andar esenti da ogni rimprovero in faccia a Dio: Vort: Num. cap. 50. Texas: Num. 32, 20 a 23. Gli Israeliti promettono di restara inviolalimente attaccati al Sigoore: Marayique: Gios. 24, 16 a 27.

PROMESSE: Salmo 88. Il profeta prega il Signore Iddio di ricordarsi delle promesse fatte a Davidde, suo servo, e di adempirle in favor del suo nonolo.

Il salmo precedente trovasi all'articolo: PATIMENTI:
Salmo 87.

## Misericordias Domini in seternum cantabo.

- 2. In generationem et generationem annuntiabo veritatem tuam in ore meo.
- 3. Quoniam dixisti: in æternum misericordia ædificabitur in cœlis: præparahitur veritas tua in eis:
- 4. Disposui testamentum electis meis, juravi David servo meo: usque in æternum preparabo senien tuum: Davides: 2 Re 7, 12.
- 5. et ædificabo in generationem et generationem sedem tuam.
- 6. Coofitebuntur cœli mirabilia tua, Domine: et
- enim veritatem tuam in ecclesia sanctorum.
  7. Quoniam quis in nubibus æquabitur Domino:

similis erit Deo in filiis Dei?

- 8. Deus qui glorificatur in consilio sanctorum: magnus et terribilis super omues qui in circuitu eius sunt.
- 9. Domine Deus virtutum, quis similis tibi? Potens es, Domine, et veritas tua in circuitu tuo.
- 10. Tu dominaris potestati maris: motum autem fluctuum ejus tu mitigas.
  - 11. Tu humiliasti sicut vulneratum, superbum :

- in brachio virtutis tum dispersisti inimicos" tuos. 12. Tui sunt codi. et tua est terra, orbem terra et plenitudinem ejus tu fundasti: aquilonem et mare tu creasti: Carazione: Gen. 1, 1, 2: 2, 1.
- 13. Thebor et Hermon in nomine tuo exultabunt: tnum brechium cum potentia.
- 14. Firmetur manus tua, et exaltetur dextera tua: justitia et judicium præparatio sedis tuæ.
- 15. Misericordia et veritas præcedent faciem tuant: heatus populus qui scit jubilationem.
- 16. Domioe, in lumine vultus tui ambulabunt, et in nomine tuo exultabunt, totà die: et in Justitià tuà exaltabuntor.
- 17. Quoniam gloria virtutis eorum tu es: et in heneplacito tuo exaltabitur cornu nostrum.
- 18. Quia Domini est assumptio nostra; et sancti Israël regis nostri.
- 19. Tunc locutus es in visione sanctis tuis, et dixisti; posni adjutorium in potente: et exaltavi electum de plebe meå. Paoto: Att. 13, 22.
- 20. Inveni David servum meum: oleo sancto meo unxi eum: Davidus: 1 Re 16, 1, 12, 13.
- 21. Manus enim mea auxiliabitur ei, et brachium meum confortabit eam.
- 22. Nihil proficiet inimicus in eo, et filius iniquitalis non apponet nocere ei.
- 23. Et concidem à facie ipsins inimicos ejus: et odientes eum in fugam convertam.
- 24. Et veritas mea, et misericordia mea cum ipso: et in nomine meo exaltabitur cornu ejus.
- 25. Et ponem in merl menum ejus, et in flunimibus dexterem eius.
- 26. Ipse invocabit me: pater meus es tu, Deus meus, et susceptor salutis meæ:
- 27. et ego primogenitum ponem illum excelsum præ regibus terræ: Essa: Epist. 7, 26.
- 28. In æternum servabo illi misericordiam meam: et testamentum meum fidele ipsi. 20. Et popam in sæculum sæculi semen ejus
- et threnum ejus sicut dies cœli.
- 30. Si satem dereliqueriat filii ejas legem mesm: et la judiciis meis non ambulaveriat:
- 31. si justitias meas profanaverint: et mandata mea non custodierint:
- 32. Visitabo in virgă iniquitates corum: et in verberibus peccata corum. 33. Misericordiam autem meam non dispergam
- ab eo; neque nocebo in veritate meà: Infr. vers. 36.
- 34. Neque profansbo testamentum meum: et que procedunt de labiis meis non faciam irrita.
- 35. Semel juravi in sancto meo, si David meatiar: semen ejus in æternum manebit.
  - 36. Et thronus ejus sicut sol in conspectu meo,

et sicut luna perfecta in æternum: et testis in celo fidelis: Davidus: 2 Re 7, 10, 15, 16.

ccelo fidelis: Davidde: 2 Re 7, 10, 15, 16.

37. Tu verò repulisti et despexisti: distulisti

Christum tuum:

38. evertisti testamentum servi tui: profanasti

in terrà sunctuerium ejus :
39. destruxisti omnes sepes ejus: posuisti fir-

mamentum ejus formidinem.

40. Diripuerunt eum omnes transcuntes viam:
factus est opprobrium vicinis suis.

factus est opprobrium vicinis suis.

41. Exaltasti dexterum deprimentium eum i læ-

tificasti omnes inimicos ejus:

42. avertisti adjutorium gladii ejus: et non es

auxiliatus ei in bello:
43. Destruxisti eum ab emundatione: et sedem

ejus in terram collisisti:

44. minorasti dics temporis ejus: perfudisti

eum confusione.
45. Usquequò, Domine, avertis in finem? exar-

descet sicut ignis ira tua?
46. Memorare que mea substantia: numquid

46. Memorare que mea substantia: numquid enim vanè constituisti omnes filios hominum?

47. Quis est homo qui vivet, et non videbit mortem: eruet snimam suam de manu inferi? 48. Uhi sunt misericordiæ tuæ antiguæ, Domine.

sicut jurasti David in veritate tuå? Ut Sup. vers. 36.
49. Memor esto, Domine, opprobrii servorum tuorum (quod continui in sinu meo) multarum

tuorom (quod continui in sinu meo) multarum gentium; 50. quod exprobraverunt inimici tui, Domine,

quod exprobraverunt commutationem Christi tui.
51. Benedictus Dominus in æternum: fiat, fiat.

51. Benedictus Dominus in æternum: list, fist Per la continuazione, vedi Vita: Salmo 89.

PROMESSE: Salmo 131. Il profeta prega Iddio di adempire le promesse fattegli, e di mandargli il Cristo.

Il salmo precedente trovasi all'articolo Umilita':

Salmo 150.

Memento, Domine, David, et omnis mansuetudinis ejus. Davidde: 2 Re 7, 1, 2.

 Sicut Juravit Domino, votum vovit Deo Jacob:

3. Si introiero in tabernaculum domús mem, si ascendero in lectum strati mei:

4. si dedero somnum oculis meis, et palpebris

meis dormitationem, STEFANO: Att. 6, 46.
5. et requiem temporibus meis; donec inve-

niam locum Domino, tabernaculum Deo Jacob.

6. Eccè audivimus eam in Ephrata: invenimus eam in campis silvæ.

7. Introibimus iu tabernaculum ejus: adorabimus in loco, ubi steterunt pedes ejus. 8. Surge, Domine, in requiem tuam, tu et arca sanctificationis tum. Templo: 2 Par. 6, 41.
9. Sacerdotes tui induantur justitism: et sancti

tui explient.

to. Propter David servum tuum, non avertas fuciem Christi tui.

11. Juravit Dominus David veritatem, et non frustrabitur esm: de fructu ventris toi ponam super sedem tnam. Davidds: 2 Re 7, 12. Spiatro: Att. 2, 30.

12. Si costodierint filii tui testamentum meum. et testimonia mea hæc, que docebo eos:

13. et filii corum usque in sæculum, sedebunt super sedem tuam. 14. Quoniam elegit Dominus Sion: elegit cam

14. Quoniam elegit Dominus Sion: elegit eam in habitationem sibi.

15. Hœc requies mes in sœculum sœculi: hic habitabo quouism elegi esm.

 Viduam ejus benedicens benedicam: pauperes ejus saturabo panibus.

17. Secerdotes ejus induam salutari: et sancti ejus exultatione exultabunt.

18. Illuc producam corna David, paravi lacernam Christo meo. Massia: *Mal.* 3, 1: *Luc.* 1, 69. 19. Inimicus ejus induam confusione: super

ipsum autem efflorebit sanctificatio mea.

Il salmo che segue trovasi all'articolo Carita':
Salmo 132.

Promesse senza effetto, paragonate alle parole che promettono pioggia senza darla: Uomo: Prov. 25, 14. Promesse indiscrete sorgente di odio: VIRTU: Eccli. 20, 25. Puossi calcolare solle pro-. messe di Dio: Cino: Is. 45, 23 a 25. Promesse che il Signore fece agli Israeliti: quali sono i veri Israeliti: in qual senso è d'uopo prenderli: ROMANI: Epist. q. 1 a q. Esse sono condizionali : CITTA': Deut. 19, 8, 9. La condizione principale è l'osservanza della legge di Dio: IDOLATRIA: Lev. 26, 1 a 13. MALI: Lev. 26, 14 e seg. COMANDA-MENTI: Deut. cap. 28. HELI: 1 Re 2. 30. PARA-BOLE: Ezech. 18, 3, a 32. EZECHIELE: 33, 14 a 19. RESURREZIONE: Marc. 16, 16. NASCITA: Gio. 3, 16, 36. MIRACOLI: Gio. 6, 47. DISCORSI: Gio. 8, 31, 34. APOSTOLI: Gio. 13, 17. SERMONE: Gio. 15, 6, 7, 14. ROMANI: Epist. 8, 17. Colossesi: Epist. 1, 23. EBREI: Epist. 3, 14. APOCALISSE: 2, 7, 11, 17, 26: 3, 5, 12, 211 21, 7. Vedi Vori. PROPAGINI. Vedi TRALCI.

PROPIZIATORIO dell'arca dell'alleanza: è il coperchio che iddio ordinò di fare. Iddio lo chiamò propiziatorio, perchè era là, che doveva egli ascoltare i voti, ed accordare le grazie che gli verrebbero richieste. Chiamavasi suche Oracolo.

perchè da esso doveva far conoscere le sue volontà al popolo d'Israele: Bessaleu: Esod. 37, 6, Sua costruzione: Ibid. vers. 7 a 9. TABERNACOLO: Esod. 25, 17 a 22: 26, 34.

PROPONIMENTO (buono) di non mai diinenticare Iddio ed i suoi benefici: Giunei: Salm. 136, 5 e seg. Proponimenti che fauno soffrire il Signore: Vedi Bastamma.

PROSPERITA', che proviene da Dio: Giu-SEPPE: Gen. 39, 2. DAVIDOE: 1 Re 18, 14: 2 Re 5, 10: 7, 8, 9, 20, 21. TEMPIO: 1 Par. 17, 7, 8, 18, 19: 22, 11. EZECHIA: 4 Re 18, 7. SALOMONE: 2 Par. 1, 1. TEMPIO: 2 Par. 7, 11. Asa: 2 Par. 14, 6: 15, 9. JOSAPHAT: 2 Par. 17, 3, 5, 12. ACRAB: 2 Par. 18, 1. SAPIENZA: Prov. 3, 33. VA-NITA': Eccl. 3, 13. La prosperità de' malvagi non dura lungamente: Giobbi: 21, 7 e seg. Pecca-TORI: Salm. 36, 37, 38, 40. Dio: Is 41, 10 a 12. Prosperità promessa a que' che hanno il timore di Dio: Tempio: 1 Par. 22, 13. Josaphat: 2 Par. 19, 11: Habetisque, etc. Ibid. : Par. 20, 20. Ozia: 2 Par. 26, 5. JOATRAM: 2 Par. 27, 6. EZECBIA: 2. Par. 31, 21. SENNACHERIB: 2 Par. 32, 30. AVVERSITA': Salm. 24, 12. ISAIA: 1, 19. GIUDEI: Is. 48, 18, 19. DIGIUNO: Is. 58, 8, Po-POLO: Gerem. 32, 38 a 44. ISBAELE: Os. 2, 19 B 24. Abuso che si fa della prosperità di questo mondo: essa strascina, il più delle volte, nell'obblio di Dio, e quindi nel peccato. La Sacra Scrittura ne somministra molti esempi: Abramo: Gen. 13. 5 a 11. Gli Israeliti, ricolmati di beni, cadono nell'idolatria, quindi nell'ingratitudine verso Dio: Vedi ISRABLITI e CANTICO: Deut. cap. 32. Gedeone, come semplice particolare, merita l'attenzione di Dio, che lo colloca alla testa del suo popolo: Gedeone: Giud. 6, 11 e seg. Egli riporta la vittoria sopra due re: abusa della sua prosperità, ed è così causa della propria perdita e di quella della sua famiglia: GEDEONE: Giud. 8, 13 e seg. Saulle fu buono e ben accetto a Dio durante la sua vita privata: Samuele: 1 Re 9, 2; diventato re, vers. 15 a 17, egli diventa orgoglioso e disprezza gli ordini di Dio, il quale si pente di averlo fatto re: SAULLE: 1 Re 15, 11. Davidde dopo molte guerre e molte vittorie, si abbandona al riposo in Gerusalemme, cade in adulterio, e diventa perfino omicida: Daymps: 2 Re 11, 1 a 17. In seguito pecca per orgoglio, a cagione dell' immenso numero de' suoi sudditi, de' quali ordina che sia fatto il novero: Ibid. 2 Re, cap. 24. Solomone in mezzo all'abbondanza; SALOMONE: 3 Re 10, 23 a 27, si abbandooa si piaceri sregolati, e cade alla per fine nella idolatria: Ibid. 3 Re 11, 1 e seg. Jeroboamo, prima

di essere re, era, come leggesi nella Sacra Scrittura, un uo no industrioso e di eccellente carattere: Jenonoamo: 3 Re 11, 28, diventato re innalza vitelli d'oro, distoglie il popolo dal culto del vero Dio e lo spioge nell'idolatria, perchè non abbia più a sottrarsi alla sua obbedienza: Rosoamo: 3 Re 12, 25 e seg. Amasia, gonfio per la vittoria riportata contro Edom, si dispone a dichiarare la guerra a Joas, re d'Israele: questa guerra fu per lui funesta: Amasia: 4 Re 14, 10 e seg. Rohosmo abbaudona, col suo popolo, la legge di Dio, dopo che su sicuro sul suo trono: ROBOAMO: 2 Par. 12, 1. Ozia, re di Giuda, vuole ingerirsi delle funzioni sacerdotali: Ozia: 2 Par. 26, 14 a 21. Manasse, nella prosperità, si abbandons a tutti gli eccessi: Manasse: 2 Par. cap. 33. Così pure gli Israeliti: Esdra: lib. 2, cap. 9, vers. 25, 26. Ainan egualmente: Assurro: Esth. cap. 3. MARDOCHEO: Esth. cap. 5, e cap. 7, vers. 10. Conseguenze della prosperità: Uomo: Prov. 30, 8, q. Gerusalemme: Ezech. 16, 4q. Futilità delle prosperità di questo mondo, figurate dalla enorme status che vide Nabuchodonosor, e che un sassolino, staccatosi da una rupe, ridusse in polvere: Daniele: 2, 31 a 35; e dell'altra visione che egli ebbe del grand'albero che il Santo de' cieli ordinò di estirpare: Lattere: Dan. 4, 7 a 23. BALTHAZAR: Dan. 5, 20 a 23. Questa prosperità fa dimenticare Iddio: ISRAELE: Os. 13, 6. Baccuine: 1 Macc. 9, 35 a 41. VIRTÙ: Matt. 19, 21, 22, 23: Luc. 12. 16 a 21. PARABOLE: Luc. 14, 19 a 21: 16, 19 a 31. ERODE: Att. 12, 21 a 23. TIMOTEO: 1 Epist. 6, 7 a 10, 17. Vedi Ricchezze.

PROSSIMO: Iddio proibisce di desiderare la roba del prossimo; di fare falsa testimoniauza contro di lui, ecc.: Decatooo: Esod. 20,/13 a 17. Danni cagionati al prossimo: da chi e come devono essere riparati: Lteon: Esod. cap. 21, e cap. 22. Peccali contro il prossimo: obbligazioni e castighi che ne conseguono: Peccari: Lev. 6, 1 a 7, Heatt: Deut. 27, 27. Riguardi dovuti al prossimo: ricompeosa che ne risulta: Lecoi: Lev. 25, 17 e seg.

Paossimo: Nameri, cipo 5. Iddio ordina, che quelli i quali avranno danneggiato il prossimo e per negligena transgedito il precetto del Signore, confessata la toro colpa, rifacciano i danni col quinto di più a eoloro, contro de quali hanno peccato: anno 2514.

Giò che precede trovasi all'articolo LEBBROSI: Num. 5, 1 a 4.

5. Locutusque est Domious ad Moysen, dicens;

- loquere ad filios Israël: vir sive mulier, cum fecerint ex omnibus peccatis que solent lioninibus accidere, et per negligentism transgressi fuerint mandatum Domini, atque deliquerint.
- 7. consitebuntur peccetum sunm, et reddent ipsum ceput, quintemque pertem desuper ei in quem pecceverint.
- quem peccaverint.

  8. Sin autem non fuerit qui recipiat, dabunt Domino, et erit s-cerdotis, excepto ariete, qui offertur pro expistione, ut sit placabilis lustis.
- 9. Omnes quoque primitiæ, quas offerunt filii Israël, ad sacerdofem pertinent:
- 10. et quidquid in sanctuarium offertur à singulis, et traditur manibus sacerdotis, ipsius erit. Per la continuasione, vedi Gelosia: Num. 5, 11 a seg.

Abhandouare il prossimo nelle sue affizioni, è abhandonare Iddio: calamità che opprimeranno que' che agiscono in tal modo: Giorge: 6. 14 e seg. Chi sprezza il prossimo perchè è povero, pecca: chi lo ama, sarà felice: Uomo: Prov. 14. 21. Non farell torto: Ibid. Prov. 24, 15; amarlo. tenere celuti i suol secreti, per non perdere la sua affezione: Vintà: Eccli. 27, 17 a 24 : perdonargli per essere perdonati da Dio: Ibid. Prov. 28, 1 a g. Amando Dio ed il prossimo, si adempie tutta la legge: PARABOLE: Matt. 22, 36 a 40. Vedi Amore di Dio. Fare al prossimo, nemico o amico che sia, ciò che si vorrebbe fatto a sè stesso: Sermone: Luc. 6, 31 e seg. Chi devesi considerare come nostro prossimo: Discrenta: Luc. 10, 25 a 37. Amore dovutogli: Romani: Epist. 13, 7 a 10. Non giudicare le azioni del prossimo: Ibid. Epist. cap. 14. Soffrire i suoi difetti, compatire le sue debolezze : Ibid. Epist. cap. 15. Doveri principali verso il prossimo: Co-LOSSESI: Epist. 3, 19 a 14. Eresini: Epist. 4, 28 \* 32. Vedi Carita' fraterna. Chi odia il prossimo è nelle tenebre : estensione del precetto di amare il prossimo: Giovanni: 1 Epist. 2, 7 a 11. Amarlo, non colle parole, ma coi fatti: è il priqcipale de' comandamenti: Ibid. 1 Epist. 3. 10 a 23. Altri testi sull'obbligo di quest'amore: Leggi: Lev. 19, 17, 18. CARITA': Deut. 22, 1. DAVIDDE: 1 Re 18, 1. Товіа: 4, 16. Perdonargli sempre: VISTU: Matt. 18, 21, 22. DISCEPOLI: Luc. 10, 27. APOSTOLI: Gio. 13, 34, 35. SERMONE: Gio. 15, 12, 13. GALATI: Epist. 5, 14. EFESINI: Epist 5, 2. FILIP-PESI: Epist. 2. 4. TIMOTRO: 1 Epist. 1. 5. EBREI: Epist. 13, 1. Colossesi: Epist. 3, 13, 14. PIETRO: 1 Epist. 3, 22. GIOVANNI: 1 Epist. 4, 7, 12, 21,

Senza l'amore del prossimo, non puossi sperare il perdono de'propri peccati: Uovo: Prov. 16. 7. VIRTU: Eccli. 28. 1 8 6. SERMONE: Matt. 6. 14, 15. Vintù: Matt. 18, 35; nè acquistare il regno de' cieli: Ibid. Matt. 5, 44 a 46: Luc. 6. 32, 33. Questo amore deve partire dal cuore: GIOBBE: 31, 20, 30, UOMO: Prov. 17, 5: 24, 17, 18. VIRTÙ : Eccli. 8. 8. Governo : Eccli. 10. 6 : . essere proferito dalla bocca: et pro transgressoribus rogavit : Massia : Is. 53 . 12 PASSIONE : Luc. 23, 34. SERMONE: Matt. 5, 44. STEFANO: Att. 7, 59. ROMANI: Epist. 12, 14; essere pro-VAIO COI falti: UOMO: Prov. 25, 21. SERMONE: Luc. 6, 33 a 38. ROMANI: Epist. 12, 13, 20. Questo amore del prossimo è necessario: Viaru: Eccli. 13, 19, 20. Dio: Eccl. 17, 12. TESSALONI-CESI: Epist. 4, Q. GIOVANNI: 1 Epist. 3, 14: 4, 7. 8, 11, 20, 21. Vantaggi, che ne risultano; Virtù: Eccli. 25, 1, 2: Matt. 18, 19. PARABOLE: Matt. 22. 30. 40. ROMANI: Epist. 13. 8, 10. GALATI: Epist. 5, 14. GIOVANNI: 1 Epist. 2, 10. Questo amore deve essere subordiusto a quello di Dio, the such maggiore: Aposton: Matt. 10, 37. Deve essere simile a quello, che il prossimo ha per noi: Apostoli: Gio. 13, 34, 35, Deve sempre avere di mira il bene : Sermone: Gio. 15. 10. ROMANI: Epist. 15, 2. EBREI: Epist. 10. 24. TESSALONICESI: 1 Epist. 5, 15. Deve essere senza finzione : Romani : Epist. 12, 9, 13 ; e disinteressato: Comints: 1 Epist. 10, 24; con viste sempre caste: Pietro: 1 Epist. 1, 22. Devesi agire con dolcezza, pazienza e rassegnazione: Tobia: 4. 16. SACERDOTI: 2, 10. ROMANI: Epist. 13, 10: 15, 1. GALATI: Epist. 6, 2. EPESINI: Epist. 4. 1. 2. FILIPPESI: Epist. 2. 3. 4. Talvolta trae seco l'obbligo di contribuire colle proprie fortune, e perfino colla propria vita, secondo i bisogni del prossimo: Vintù: Eccli. 7, 36 a 39. Sermone: Matt. 5, 42. 7, 12. PARABOLE: Marc. 4, 24. Di-ECEPOLI: Luc. 10, 29 a 37. GALATI: Epist. 5, 13. PIETRO: 1 Epist. 4, 10. GIOVANNI: 1 Epist. 3, 16. Vedi AMORE: CARITA' fraterna: DANNI: INGIUNIE: NEMICI.

PROSTITUZIONE: Idio la proibisce sigenitori rispetto alle loro figlie: Leson: Lev. 13, 29: Deut. 23, 17, 18: fuggirla costantemente: SAFINEXI: Prov. 5, 1 a 8: 6, 46 a 39. Ruina chesso engiona: Uomo: Prov. 39, 3. Quadro che ne fa Iddio per bocca di Exechiele: Ganusa-Lemnez: Exech. 16, 30 e seg. Vedi Additano:

PROTEZIONE divine: Iddio è il protettore di que' che lo temono: Assamo: Gen. 15, 1.

PROTEZIONE: Salmo 9. Solenne rendimento di grazie a Dio, che libera il giusto dalla prepotenza dei nemici. Davidde assicura che il Signore proleggerà egualmente tulti quelli che avranno ricorso a lui.

Il selmo precedente trovesi all'articolo Gesù Carsto: Salmo 8.

Confitebor tibi, Domine, in toto corde meo:

- 2. Lætahor et exultabo in te : psallam nomini tuo. Altissime.
- 3. In convertendo inimicum meum retrorsum: infirmabuntur, et peribunt à sacie tus.
- 4. Quoniam fecisti judicium meum et cansem meam : sedisti super thronum, qui judicas justi-
- 5. Increpasti gentes, et periit impius: nomen eorum delesti in æteruum, et in sæculam sæculi.
- 6. Inimici defecerunt francese in finem: et civitates corum destroxisti.
- 7. Periit memoris corum cum sonitu: et Dominus in meternum permonet.
- 8. Paravit in judicio thronum suum: et îpse judicabit orbein terræ in æquitate, judicabit populos în justitiă.
- 9. Et factus est Dominns refuginm pauperi : adjutor in opportunitatibus, in tribulatione.
- 10. Et sperent in te qui noverunt nomen tuum : quoniam non dereliquisti quærentes te, Domine. 11. Psallite Domino qui habitat in Sion : an-
- nuntiale inter gentes studia ejus:
- Quonism requirens senguinem eoram recordetas est: non est oblitus clamorem pauperum.
- 13. Miserere mei, Domine: vide humilitatem meam de inimicis meis,
- 14. qui exaltas me de portis mortis, ut annutiem omnes laudationes tuas in portis filim Sion.
- 15. Exultabo in salutari tuo: infixæ sunt gentes interitu, quem fecerant.
- 16 In laqueo isto, quem absconderant, compreheusus est pes eorum.
- 17. Cognoscetur Dominus indicis faciens: in operibus manunm snarum comprehensus est pec-
- 18. Convertantur peccatores in infernum, omnes gentes quæ oblivisenntur Denm.
- 19. Quoniam non in finem oblivio erit pauperis: patientia panperum non peribit in finem.
- 20. Exurge: Domine, non confortetur homo: judicentur gentes in conspectu tuo.
- 21. Constitue, Domine, legislatorem super eos, ut sciant gentes quoniam homines sunt.

- Col versetto seguente incomincia il salmo 10, secondo gli Ebrei.
- 22. Ut quid, Domine, recessist longe, despicis in opportunitatious, in tribulatione?
- 23. Dum superbit impius, incenditur pauper: comprehenduntur in consiliis quibus cogliant.
- 24. Quonism laudstur peccetor in desideriis snime sue, et iniquus benedicitur.
- 25. Exacerbavit Dominum peccator, secundum multitudinem iræ suæ non quæret.
- 26. Non est Deus in conspectu ejus: inquinatar sunt viæ illius in omni tempore.
- 27. Aufernntur judicia tua à facie ejus: om-
- nium inimicorum suorum dominebitur. 28. Dixit enim in corde sno: non movebor à
- generatione in generationem, sine malo-
- ritudine et dolo: sub lingui ejus labor et dolor. Connuzione: Salm. 13, 5, 6. Roman: Epist. 3, 14-30. Sedet in insidiis cum divitibus in occultis,
- ut interficiat innocentem.
- 31. Oculi ejus in pauperem respiciunt: insidiatur in abscondito, quasi leo in speluncă suă.
- 32. Insidiatur ut rapiat pauperem: rapere pauperem dum attrahit eum. Passione: Luc. 22, 3 a 6. 33. In laqueo suo humiliahit eum, inclinahit
- se, et cudet com dominatus fuerit panperum. 34. Dixit enim in corde suo: ohlitus est Deus,
- avertit faciem suam ne videat in finem.

  35. Exurge, Domine Deus, exaltetur manus tua: ne obliviscaris pauperum.
- 36. Propter quid irritavit impius Deum? Dixit enim in corde suo: non requiret.
- 37. Vides, quonism tu laborem, et dolorem consideras, nt tradas eos in manus tuas.
- 38. Tibi derelictus est pauper: orphano to eris adjutor.
- 39. Contere brachium peccatoris et maligni: quæretur peccatom illins, et non invenietur.
- 40. Dominus reguabit in æternum, et in sæcu-
- Inm sæculi: peribitis Gentes de terra illius.
  41. Desiderium panperum exaudivit Dominus:
- præparationem cordis eorum audivit auris tua. 42. Judicare pupillo et humili, ut non appo-
- nat ultrà magnificare se homo super terram.

  Per il salmo che segue, vedi Giustizia: Salm. 10.
- PAOTEZIONE: Salmo 45. Il profeta loda Iddio per i vantaggi accordati al uno popolo. Chi è protetto e custodito da Dio non ha nulla a temere. Il salmo precedente trovasi all'articolo Cuiesa: Salm. 44.

Deus nostrer relagium, et virtus: adjutor in tribulationibus que invenerunt nos nimis.

- 2. Propteres non timehimus dum turbabitur terra: et transferentur montes in cor maris.
- 3. Sonuerunt et turbatæ sont aquæ corum; conturbati sunt montes in fortitudine ejus.
- 4. Fluminis impetus lætificat civitatem Dei:
- 5. Dens, in medio ejus, non commovebitur: adinvabit cam Deus mané diluculo.
- 6. Conturbatæ sunt gentes, et inclinata sunt regna; dedit vocem spam, mota est terra.
- 7. Dominus virtutum nobiscum: susceptor no-
- ster Deus Jacoh.

  8. Venite, et videte opera Domini, que posnit prodigia super terram: auferens bella usque ad
- finem terim.
  9. Arcum conteret, et confringet arma: et scuta
- comburet igni.
  10. Vacate, et videte quoniam ego sum Deus:
- exaltabor in gentibus, et exaltabor in terrà.
- ster Deus Jacob.

  Per il salmo che segue, vedi Cuirsa: Salmo 46.

PROTIZIONE: Salmo 75. Ni riferisce questo salmo alla strage dell' esercito di Sennacherib, fatta da un angelo. Il profeta loda Iddio per la protezione accordata al suo popolo in questa

occasione.

Il salmo precedente trovasi all'articolo Marvaci:

Salmo 74.

Notus in Judæa Deus: in Israel magnum nomen eius.

- 2. Et factus est in pace locus ejus et habitatio
- 3. Ibi confregit potenties ercuum, scutum, gladium, et bellum.
- 4. Illuminans tu mirabiliter à montibus æternis, turbati sunt omnès insipientes corde.
- 5. Dormierunt somnum saum: et nihil inve-
- nerunt omnes viri divitierum in menibus suis.

  6. Ab increnatione tua, Deus Jacob, dormita-
- verunt qui escenderunt equos.

  7. Tu terribilis es, et quis resistet tibi? Ex tone ire tue? PAOLO: All. 22. 8.
- 8. De coalo auditum fecisti judicium : terra tre-
- muit et quievit,
  g. cum exurgeret in judicium Deus, ut salvos
  faceret omnes mansuetos terræ.
- 10. Quoniam cogitatio hominis confitebitor tibi, et reliquiæ cogitationis diem festum agent tibi.
- 11. Vovete, et reddite Domino Deo vestro, omnes qui in circuitu ejus affertis munera,

- 12. terribili et ei qui aufert spiritum principum, terribili apud reges terræ.
- Il salmo che segue, trovasi all'articolo Affili-Zioni: Salmo 76.
- PROTEZIONE: Salmo 90. Nono sicuri quelli che sono protetti da Dio, e che ripongono in lui tutta la loro confidenza.
- Il salmo precedente trovasi all'articolo VITA: Salm. 89.
- Qui hebitet in adjutorio Altissimi, in protectione Dei coli commorabitur:
- 2. dicet Donnio: susceptor meus es tu, et refugium meum: Deus meus, sperabo in eum.
- 3. Quonism ipse libers vit me de laqueo venantium, et à verbo aspero.
- 4. Scapulis suis obumbrabit tibi, et sub pennis
- ejus sperabis.

  5. Scuto circumdabit te veritas ejus: non timebis à timore nocturno;
- 6. à sag tià volante in die, à negotio perambulante in tenebris, ab incursu, et dæmonio meridiano.
- 7. Cadent à latere tuo mille, et decem millia à dextris tuis : ad te autem non approquin-
- 8. Verumtamen oculis tuis cousiderabis: et retributionem peccatorum videbis,
- 9. Quoniem tu es, Domiue, spes mes : altissi-
- mum posuisti refugium tuum. 10. Nou accedet ad te malum: et flagellum non appropiuguabit tabernaculo tuo.
- 11. Quonism engelis suis mendevit de te, ut custodient te in omnibus viis tuis. Gesù Caisto: Matt. 4. 6: Luc. 4. 10.
- 12. In manibus portabunt te: ne forté offendas ad lapidem pedem tuum.
- 13. Super aspidem et basiliscum ambulahis: et conculcabis leonem et draconem.
- 14. Quonism in me spersvit, libersbo eum: protegam eum, quonism cognovit nomen meum, 15. Clamabit ad me, et ego exaudiam eum:
- cum ipso sum in tribulatione: eripiam eum, glorificabo eum.
- 16. Longitudine dierum replebo eum et ostendem illi selutere meum.
- Il salmo che segue trovasi all'articolo Orene:

Iddio accorda la sua protezione a que'che gliela domandano di huon cuore: Moarz: Salm. 114. Besto colui, che la possede: essa è superiore a quella dei principi: D.o: Salm. 145. Quando si ha Dio per protettore, non havvi più nulla a temere: Carrico: 1s. 19, 2, 6. Forza ed alitondanza che Dio promette ai giusti: Dio: 1s. 45, 1 a 20: 44, 1 e seg. Vantaggi ch'essa procura: Scnavirù: Gerem. 30, 13, 16 e seg.: 31, 1 a 14.

PROVA: provare sè stesso: Vintù: Eccli. 37, 30, 31: per partecipare del corpo e del sengue di Gesù Cristo: Coninti: 1 Epist. 11, 28. Vedi Comunione ed Eucanistia.

PROVE di divinità. La conoscenza delle cose passate e quella delle future ne è una prova incontestabile: Dio: 1s. cap. 41, e tutto l'articola Dio: gli attributi di Dio troveransi distinti negli articoli Borra' di Dio: Potesza, ecc.

PROVERBJ di Salomone : essi formano il diciassettimo libro della Sacra Scrittura. Questo libro è diviso in due parti : la prima comprende i Proverlij in nove capi ; la seconda le Parabole in ventidue capi. La prima in questo Re-PERTORIO all' articolo SAPIENZA: Prov. cap. 1 6 seg. fino a Prov. cap. 9, ivi ; la seconda all' articolo: Uono: Prov. cap. 10 e seg. fino a Prov. cap. 31 ivi. La Sinagoga e la Chiesa di Cristo con eguale rispetto e venerazione, riconobbero ed abbracciarono i Proverbi non solo come Scrittura divinamente inspirata, ma anche come opera di Salomone, ed egli stesso fino a tre volte come autore di essa: Sapienza: Prov. 1, 1, 12. Uomo: Prov. 12, 8. Quindi è che tra le opere di Salo. mone a questa si dà generalmente il primato per la sua grandissima utilità e per la copia ammirabile di purissima e santissima dottrina. Imperciocche abbiamo in questo libro riuniti gli insegnamenti e le massime per ogni genere di persone, abbieno le più sincere regole di morale, della sana e retta politica e della liuona economis : abbismo quel che devono sapere per lien ordinare la vita, e quelli che stanno in mezzo al mondo, e quelli che dal mondo son separati, e la fiesca età, e l'età matura, e i padroni, e i servi, e i mariti, e le mogli, e i padri, e i figliuoli, e i giudici, e i magistrati, e i regi stessi, e in una parola tutti gli uomini trovano ne'Proverbi le lezioni della Sapienza, proporzionati non meno al loro bisogno, che alla loro capacità , condite con quella grazia e unzione celeste, che amabili le rende, e dispone e accende gli animi a praticarle.

PROVVIDENZA di Dio su tutti gli uomini:
Dio: Salm. 145. 4, 9: Salm. 146. Prove di
questa provvidenza: Vantrat: Eccl. 5, 5. GioaPE: cap. 22. Isan: 10, 13 a 15. Sensone: Matt.
g, 25, 30 a 32. Onazione: Salm. 54, 25. Arostou: Matt. 10, 10. Ess si estende in genestou: Matt. 10, 10. Ess si estende in gene-

rale su futto: Nok: Gen. 6, 18 a 21. Anima: Salm. 22, 1 e seg. Peccitoni: Salm. 35, 7. Po-POLO: Salm. 66, 4. Lon: Salm. 103, 28, 29. Dio: Salm. 144, 16, 17. Uomo: Prov. 15, 3. Rz: Sup. 6, 8. SAPIENZA: 7, 16: 8, 1: 11, 25, 26. Dio: Sap. 14, 3. Cino: 1s 45, 5 a 7. PAROLY: Gerem. 23, 24. ISRABLE: Am. 4, 15. APOSTOLI: Matt. 10, 29, 30. SERMONE: Gio. 5, 17. PAOLO: Att. 17. 25 a 28. Erssini : Epist. 1 , 11. Colos-SESI: Epist. 1 , 16 , 17. PISTRO: 1 Epist. 5 , 7. Essa si estende sopra ciascuna cosa in particolare: Peccaroni: Salm. 36, 24, 25. Loni: Salmi. 103 , 22. Dio : Salm. 146 , 4 , 8 a 10. Uomo: Prov. 20, 24. Dio: Eccli, 17, 16. Gippel: Gerem. 10 , 23. ISRAELE : Amos 4 , 7. NINIVE : Gion. 4 , 7. APOSTOLI : Matt. 10 , 29. CORINTJ : 1. Epist. 15, 38. Provvidenza particolare di Dio per la sua Chiesa : CANTICO : Deut. 32,-8 e seg. ACDIB: 3 Re 17, 3 8 16. ANIMA: Salm. 22, 1 e seg. Speranza: Salm. 33, 7. Dio: Is. 42, 6: 43, 1 a 10: 41, 1 e seg. Sermone: Matt. 6, 33. GESù CRISTO: Matt. 16 , 18. VIRTù: Matt. 18, 20 : Luc. 12, 3., 31. Tutto si fa giusta i decreti della divina provvidenza: Giuseppa: Gen. 45, 5, 7, 8: 50, 19, 20, Dio . Esod. 4, 21, LEO. G1: Esod. 21, 12, 13. COMANDAMENTI: Deut. 8, 18 a 20. ALLLANZA : Deut. 29, 4. Hell: 1 Re 2, 25. Uomo: Prov. 16, 9: 19, 21: 20, 24. Gin-DEI: Gerem. 10, 23. Dio: Sap. 12, 13 e seg.: Is. 42, 6. CIRO: Is. 45, 6, 7. Popolo: Is. 63, 17. GEREMIA: 27, 5. DANIELE: 2, 20 8 22. BAL-THAZAR : Dan. 5, 18. SERMONE: Matt. 6, 31. 32. LAZZARO : Gio. 12, 39, 40. CORINTS: 2 Epist. 3, 5. FILIPPESI; Epist. 2, 13. Bisogna confidere sempre ed in ogni occasione nella provvidenza di Dio : ARBAHAMO : Gen. 22, 8. Re : Gios. 11, 18 # 20. Ass: 2 Par. 16, g. Giosse: 28, 24: 34, 21. ORAZIONE: Salm. 36, 17. GIDSTI: 32, 12 8 15. SPERANZA: Salm. 33, 15 e seg. PECCATORI: Salm. 36, 3 e seg. ORIZIONE : Salm. 54, 25. MAL-VAGI: Salm. 74, 6, 7. Dio: Salm. 93, 8 a 14. LODI: Salm. 102, 13 a 19: Salm. 103, 28 a 31. ISBAPLITI : Salm. 106, 6, 7. Dio: Salm. 112, 5 e seg. Muns-VIGLIE: Salm. 135, 25. MISERICORDIA: Salm. 137, 7 e seg. Dio: Salm. 144, 14 e seg. Vedansi pure i due salmi seguenti 138 e 138, sotto il medesimo articolo Misericondia, Vedansi altresì li articoli Sa-PIENZA: Prov. 5, 21. Uomo: Prov. 16, 33: 20 24. VINTÙ: Eccli. 15, 20. CHIESE: Is. 49, 15: 51, 16. LAMENTAZIONI: Gerem. 3, 37. ISRAELE: Am. 3. 6. APO-STOLI: Matt. 10, 29 . 31. PAOLO: Att. 17, 25, 28. PILTRO: 1 Epist. 3, 11 a 13: 5, 7. La provvidenza di Dio si esteude fino alle più piccole cose. Pecca-TORI: Salm. 35, 6 a 8. APOSTOLI: Matt. 10, 29.

Giustizia di questa provvidenza nelle ricompense dei giusti e pei castiglii de' malvagi: Giobre: 5, 6. SAPIENZA: 11, 21. PARABOLE: Matt. 20, 14, 15. GIOBBE: 36, 22, 25. Dio: Sup. 12, 13, 15 e seg. Isaïa: 10, 15. Essa è incomprensibile a cagione delle tribolazioni de'giusti: Giobbe: 9, 22. Givsti: Salm. 72, 2, 3 e seg. VANITA': Eccli. 8, 17: 9, 1, 2. HABAcuc: 1, 2, 13: e della prosperità de' malvagi: GIOBBE: 21, 7 a 16. PECCATORI: Sulm. 36, 37. VITTORIA 1 143, 12 a 18. Uomo: Prov. 16, 4. VA-NITA': Eccli. 7, 16. FIGLI: Eccli. 3, 22, 23. GIU-DEI: Gerem. 12, 1 a 3. MATRIMONIO: Malac. 2, 17. Esempi sulla provvidenza di Dio: salva dal diluvio tutto ciò che è necessario per la riproduzione del genere animale, e conduce, come per mano, l'arca galleggiante in apparenza in balis delle onde: Nok: Gen. 6, 18 a 21. Anga: Gen. 7, 7 a 9, 13 a 21. Noù: Gen. 8, 1 a 4. Abrahamo si affida intieramente alla provvidenza di Dio, sia che gli comandi di abbandonare il suo paese, sia che gli ordini d'immolare il suo figlio Isucco: Abramo: Gen. 12, 1 a 9. Abrahamo: Gen. 22, 2 a 13. Iddio permette che Giuseppe sia venduto e condotto in Egitto, pel fine che lo stesso Giuseppe indica ai suoi fratelli: Giu-SEPPE: Gen. 45, 5: 50, 20. È per effetto della medesima provvidenza che Mosè è esposto sulla riva del Nilo, poscia trovato e fatto educare da una figlia del Faraone, la quale lo consegna a sua madre, senza saperlo, per allattarlo durante la sua infanzia: Mosh: Esod. 2, 1 a 10. È pure per effetto di questa provvidenza che gli Israeliti furono alimentat! per quarant' anni nel deserto colla manna che cadeva quotidianamente, colle quaglie che venivano da tutte le parti e coll'acqua che Mosé fece scaturire in abbondanza da una rupe percossa colla sua verga: MANNA: Esod. cap. 16. Mosk: Esod. 17, 6. Vedi Quagua. Per effetto della stessa provvidenza non mancò loro mai pulla per tutto quel tempo: Israeliti: Deut. 2, 7; che i loro abiti, ne le loro scarpe non si logorarono, nè si lacerarono giammai: Comanda-MENTI: Deut. 8, 4. ALLEANZA: Deut. 29, 5. ESDBA: Lib. 2, cap. 9, vers. 21: che non fuvvi mai alcun ammalato durante tutto quel lungo viaggio: Isaaz-LITI: Salm. 104, 36; che le asine di Cis furono smarrite, affinche Saulle, suo figlio, fosse consacrato re: SAMUELE: 1 Re Q, 1 a 3. SAULLE: 1 Re 10, 1; che Davidde si sottrasse più volte alle persecuzioni di Saulle, non che a quelle di suo figlio Assalonne: DAVIDDE: 1 Re. cap. 18: cap. 19 e seg.: 2 Re, cap. 15 e seg.; che Elia impedi che cadesse la pioggia pel corso di tre anni, che fu nutrito dai corvi, ed in seguito da

una vedova di Sarephta: Acnas: 3 Re 17, 1 a 16; che il figlio di quella vedova morl, ed Elia lo resuscitò: Ibid. vers. 17 e seg.; che Elia fu poscia nutrito da un Angelo, con pane ed acqua, nel deserto: Elia: 3 Re 10, 1 e seg.: che i Siri furono condotti sotto le mura di Samaria per esservi schiacciati dai figli dei capi delle provincie: Acnan: 3 Re. cap. 20; che Eliseo ottenne la moltiplicazione dell'olio a favore di una vedova, onde con quello potesse pagare i suoi creditoria Eusco: 4 Re 4. 1 e seg. L'ostinazione di certe persone è altresi un effetto della provvidenza, quella, per esempio, di Ocnozia: 2 Par. 22, 7; di Amasia: 2 Par. 25, 20; di Josia: 2 Par. 35, 21, 22. Le istorie di Tonia e di Giorne sono un'eccellente prova della provvidenza di Dio; è per effetto della stessa provvidenza che Estura diventò regina, per essere la liberatrice del suo popolo: la storia di Giona ne è essu pure una convincente prova : vedansi i sopraccitati quattro articoli. Salomone fa un lungo panegirico della provvidenza di Dio, e ne riferisce molti esempj: Sapienza: cap. 10 e cap. 11. Gesů Cristo reccomenda ai suoi discepoli di confidere nella provvidenza : Sermone : Matt. 6, 25 e seg. APOSTOLI: Matt. 10, 9, 10. PASSIONE: Luc. 22, 35, 36. Della provvidenza umana : Cantico : Deut. 32, 28, 29. SAPIENZA: Prov. 1, 17. Uomo: Prov. 19, 20: 22, 3: 27, 12. VANITA': Eccli. 7, 15, SA-PIENZAL Q. 14 EBREL: Epist. 13, 5, 6. Peccaroni: Salm. 36, 5, 26. PROTEZIONE: Salm. 90, 1, 2, 11. Altri testi sulla provvidenza di Dio: Lont: Salm. 103, 25. GIUDITTA: 9, 5. Dio: Sap. 12, 13, 15: 14, 3. EZECHIELE: 9, 9. GIUDEI: Is. 65, 11. PIETRO: 1 Epist. 5, 7.

PRUDENZA: acquistandola si imparano le regole per beu condursi: SAPIENZA: Prov. 1, 1 m 7. Sua utilità : Uomo : Prov. 16, 20, 21 : 22, 3. Essa dà la scieuza: Ibid. Prov. 18, 15. Questa prudenta necessaria a tutti proviene da Dio: TEMPIO: 1 Par. 22, 12, SAPIENZA: Prov. 3, 5, 2, Uomo: Prov. 17, 27. Isaïa: 5, 21. GIUDEI: Is. 30, 1. Apostoli: Matt. 10, 16. Luca: 1, 17. Ro-MANI : Epist. 8, 6: 12, 16. TIMOTEO : 1 Epist. 3, 2. TITO: Epist. 2, 2, 4, 5. GIACOMO: Epist. 1, 5. Pietro: t Epist. 4, 7. Esempi di prudenza: Abrahamo agisce prudentemente separando i suoi pastori da quelli di Lot suo nipote: Abramo: Gen. 13, 5 a 12; assegnando egli medesimo. mentre viveva, la porzione de'suoi beni a ciascun figlio : Abrahamo : Gen. 25, 6. La condotta di Rebecca verso suo figlio Giacobbe, fu di una ammirabile prudenza per fargli ottenere la benedizione di suo padre, e schivere lo sdegno di

Esau fratello di Giacobbe: Gen. cap. 27; così dicasi della prudenza di Giacobhe in casa di Lahan per offenere Ruchele in isposa, quale ricompensa ai servigi prestati: Giaconne: Gen. cap. 29, cap. 30, vers. 25 a 43 Portossi Giacobbe con eguale prudenza verso suo fratello Esau per pacificarlo nel suo furore: Ibid. Gen. 32, 3 e seg.: 33. 1 e seg. Prudenza di Giuseppe alla corte del Farnone, di cui spiega i sogni e propone i più saggi mezzi per evitarne le conseguenze: FARAONE: Gen. 41, 1 e seg.; verso i suoi fratelli, che atterrisce, e ritiene il minore in ostraggio presso di sè, a fine di costringere li altri a ritornare in Egitto insieme col vecchio Giscobbe, suo padre: GIUSEPPE: Gen. cap. 42, cap. 43, cap. 44, cap. 45. Prudenza di Jethro, nel consiglio che dà a Mosk: Esud. 18, 21: di Mosè mundando esploratori nella Terra promessa, per ben conoscere gli abitanti, ecc., prima di introdurvi gli Israeliti: Num. 13, 18 e seg. Prudenza degli esploratori di Giosuè per sottrarsi alle ricerche di que' mandati per cutturarli: Esprobatori: Gios. cap. 2: di Giosnè per fore l'assedio di Hai: Gios. 8, 3 è seg.; e per scoprire la soperchieria de'Gahaoniti, che egli ridusse in ischiavità: VITTORIA: Gios. cap. 9; di Phinees verso le tribù di Ruben e di Gad, allorchè chiede la causa per cui hanno innalzato no altare; e delle due suddette tribù nella lorn giustificazione: Giosuk: cap. 22: di Aod verso Eglon, re dei Moabiti, che ingannò coi doni e trucidò in seguito nella sua camera: Popoli: Giud. 3, 15 a 18. Aon: Giud. 3, 19 e seg.; di Jeplite, per conoscere la forza delle truppe di Ephraim e di Galand : GUERRA : Giud. 12, 1 a 6; degli Israeliti, per far cadere nell'agguato i Benjamiti: Oltraccio: Giud. 20, 29 a 48; di Saulle, verso que' che lo disprezzavano nella sna casa in Gabaa: SAULLE: 1 Re 10, 27; di Davidde in tutti gli afferi, che trettò con Saulle: DAVIDDE: 1 Re 18, 5, 17, 18; finge di essere pazzo per sottrarsi al dominio di Achis: Ibid i Re 21, 10 a 15; d'Abigail per calmare Davidde irritato contro Nabal, suo marito: Ibid. vers. 25 a 38; di Joab per fare richiamare Assalonne da Davidde suo padre: Davidde: 2 Re 14, 1 a 25; di una donna di Abila per fare levare l'assedio che faceva Josh a quella città: Ibid. 2 Re 20 . 16 a 22; di Bethsabea, per ottenere da Davidde che fossegli successore sul trono Salomone suo figlio, nel tempo stesso in cui Adonia procurava d'impadronirsi della corona: Ibid. 3 Re 1, 5, 11 e seg. Salemone domanda a Dio la prudenza invece delle ricchezze: SALOMONE: 3 Re 3, 9 a 13; egli dà una gran proya di prudenza nel dare un

gindizio: Ibid. vers. 16 a 28. Jehu da prova di molta prudenza verso i profeti di Baal, fingendo di volerli onorare, per farli perire e per distruggere il culto di quell'idolo: Janu: 4 Re 10, 18 a 28. Ezechia proibisce prudentemente al suo. popolo di rendere insulto per insulto a Rabsau inviato dal re degli Assiri: Ezecuia: 4 Re 18, 36. Prudenza del sommo sacerdote Joïada, per poter far regnare Joas, figlin di Ochozia: Joinna: 2 Par cap. 23. Prudenza di Ezechia per preparare una vigorosa resistenza contro gli Assiri: San-NACHEBIB: 2 Par. 32, 1 8 8; di Nelieinia per ri-Inbhricare le mura di Gerusalemme: Nanamia: 2 Esdr. cap. 2. cap. 3. cap. 4. La prudenza di Gesù, all' età di dodici anni, è soggetto di alta ammirazione pei dottori della legge: Ветилемми: Luc. 2, 46 a 48. Prudenza del fattore intelligente, lodata: PARABOLE: Luc. 16, 8.

PUBLIO governatore dell'isola di Malta, riceve in casa sua S. Paolo, e gli da opistalità. S. Paolo gnarisce il padre di Publio ammalato di febbre e dissenterin: Paoco: Att. 28, 7, 8.

PUNIZIONE del peccatore, anche in questo mondo: ADAMO: Gen. 3, 16 8 19. CAÏNO: Gen. 4. 7. 11. 12. Il peccato spinge il peccatore alla disperszione: Ibid. vers. 13, 14. Vedansi pure li articoli Peccato: Peccatoni: Iddio costigo o stento: ma castiga con un potere sovrano: Dio: Is. 27, 4, 5. Egli dà un esempio delle gradazione nel punire i malvagi, ricavata della maniera con cui agisce l'agricol tore nel preparare la terra, che deve poscia seminare: Ibid. Is. 28, 23 a 29. Non castigando che a stento, egli è sempre pronto a for giustizia e misericordia: Liamentazioni: Gerem. 3, 31 a 39. Egli punisce severamente i peccati gravi: Profeta: Ezech. 14, 21, 23. Egli si serve non di rado dei malvagi per castigare que' che l'hanno offeso, punisce in seguito i malvagi medesimi: Goo: Ezech. cap. 38: cap. 39. Vedasi l'articolo Nabuchodonoson. Scopo di Dio nel punire i peccatori: Antioco: 2 Macc. 6, 12 a 17. La punizione dei malvagi è necessaria: Lacon: Esod. 22, 18. ISBAELITI: Num. 25, 4, 5. LEGOI: Deut. 4, 3. PROFETI: Deut. 13, 8, 9. VIRTÙ: Eccl. 12, 4. APOCALISSE: 2, 20 a 23. La punizione deve essere personale e proporzionata: Laggi: Deut. 24, 16. HEBAL: Deut. 27, 15 8 26. SAPIENZA: 11, 17. VISTÙ: Eccl. 33, 50. Discorsi: Gio. 8, 7. Pas-SIONE: Gio. 19, 11. TIMOTEO: 1 Epist. 5, 21. Effetti salutari della punizione: Uomo: Prov. 19, 25: 20, 30: 21, 11. TIMOTEO: 1 Epist. 5, 20. Iddio l'esercita talvolta per mezzo de'suoi angioli: DAVIDDE: 2 Re 24, 16, 17. SATAN: 1 Par. 21, 15, 16. EZECHIA: 4 Re 19, 35, SENNACHERIB: 2

Par. 3., 21. Nicinorie: 2 Macc. 15, 22. Unno: 17:00. 17, 11. Giudai: Is. 33; 3. Susanna: Dan. 13, 55, 59 T. Mpio: 2 Pacc. 3, 25, 46. Parabola: Matt. 13, 41, 42, 49, 50. Enode: Att. 12, 23. Aproachists: 14, 15 a seg.: 16, 1 e seg.: e talvolia anche per mezzo degli uomini: Isala: 10, 5, a 12. Ecitto: Gerem. 46, 1 e seg. Eecch. 29, 18, 10. Pact Castroni.

PUPILLI: essi sono racco mandati alla protezione di tutto il mondo: Lecot: Esod. 22, 22.
ESORTALIONE: Deut. 10, 18. Lecot: Deut. 24, 17
a 21. Decime: Deut. 4, 29. Heart: Deut. 27,
19. Giunici: Salm. 81, 3. Popolo: Gerem. 5,
28. Tempio: Zacc. 7, 10. Giacomo: Epist. 1, 27.
Ved. Vspow.

PURGATORIO, lungo di soddisfuzione piena ed intiera alla giustizia di Dio, dove devono andare le soime che non hanno pienamente soddisfatto mentre erano in questo mondo, onde essere purificate prima di poter entrare in cielo. Certezza della esistenza di questo luogo di purificazione, e dei suffragi che si possono arrecare a quelle anime colle pregliiere e colle huone opere: Cantico: 1 Re 2, 6. Tobia: 4, 18. Viaти : Eccli. 7. 37. Міснея: 7, 8, 9. Маззія: Zacc. 9, 11: Mal. 3, 3. VIRTU: Eccli. 38, 16 a 19. GIODA: 2 Macc. 12, 43 . 46. SERMONE: Matt. 5. 25. 26. MIRACOLI : Matt. 12, 31, 32. CORINTE: 1 Epist. 3, 13 a 15: 15, 29. FILIPPESI: Epist. 2. 10 , 11. TIMOTEO : 2 Epist. 1, 18. GIOVANNI : 1 Epist. 5, 16. APOCALISSE: 5, 3, 13. PIETRO: 1 Epist. 5, 19. POTENZA: Salm. 65, 11. Perole che la Chiesa mette in bocca delle anime nel purgatorio per ecciture la compassione verso di quelle: GIOBBE : 19, 21.

PURIFICAZIONE delle donne dopo il perto: DONNE : Lev. 12, 1 e seg. Maniera di purificarsi de certe immondezze: Acous: Num. 19, 11 a 22. Purificazione del tempio di Gerusalemme regnando Ezechia: cerimonie di quella purificazione: Ezecuia: 2 Par. cap. 29. Purificazione della Benta Vergine, secondo la legge di Mosès BETHLEMME: Luc. 2, 21 s 24: vedesi l'Officio del 2 febbrajo nei breviarj. Purificazione delle persone e delle cose sotto il rapporto delle immondezze e dei peccati : ABRABANO : Gen. 18, 4. GIACOBBE: Gen. 35 , 2. IDOLATRIA: Lev. 26 , 10 . 11. OMICIDA: Num. 35 , 34. ARCA: 1 Re 7 . 3. ELISEO: 4 Re 5, 10. EZECHIA: 2 Par. 29, 5. VIR-Tù: Eccli. 34, 30. ISAIA: 1, 16: 4, 4. Dio: Is. 40, 3. Porolo: Gerem. 4, 4. GEREMIA: 33, 8. GERUSALEM-ME: Ezech. 16, 9. ISRAELE : Ezech. 36, 25: Os. 8. 5. GEEUSALEMME: Zacc. 3, 4. GIUDA: 1 Macc. 4, 36, 42, 43, 48, 49. DEMETRIO: 2 Macc. 14, 36. Miracoli: Mull. 8, 2. Duttoni: Mull. 23, 25, 26. Circo: Gio. 9, 7. Apostoli: Gio. 13, 8. Coststil: Epist. 6, 11: 2 Epist. 7, 1. Tessaloni-clesi: Epist. 4, 3, 7: 5, 23. Timotro: 2 Epist. 2, 21. Ebrist. 4, 3, 7: 5, 23. Timotro: 2 Epist. 2, 21. Ebrist. 2, 14, 8. Pietro: 1 Epist. 2, 21. Giovanni: 1 Epist. 1, 7: 3, 3. Apocalise: 1, 5: 7, 14: 22, 14. Vedi Lavandi: Lavandi.

PURITA'. Vedi MONDEZZA.

PURO. Vedi MONDO.

PUSILLANIMITA': mancanza di coraggio o di ferinezza: Giobbs: 6, 16. Corruzione: 13. a. Uomo: Prov. 29, 25. Vieru: Eccli. 22, 21 a 23. GENEALOGIA: Matt. 1, 20. APOSTOLI: Matt. 10, 26, 28. 31. Vintu: Luc. 12, 4, 5, 7, 32. Gio-VANNI: 1 Epist. 4, 18 PIETRO: 1 Epist. 3, 14. FILIPPESI: Epist. 1, 28. Sonomy: Gen. 19, 19, 30. Mosi: Esad. 14, 10. DECALOGO: Esad. 20, 18, 19. ISBARLITI : Num. 13 , 29 , 32 8 34. Giosue : Num. 14 , 1 a 4. ISBAELITI 1 Deut. 1 , 20 a 30. GUERRA: Deut. 20, 8. COMANDAMENTI: Deut. 28, 65 a 67. E-PLORATORI : Gios. 2, 9. VITTORIE : Gios. cap. 9. Golis: 1 Re 17, 11. SAMUELE: 1 Re 28, 4, 5. ABIA: 2 Par. 13, 7. GIUDITTA: 15, 1. GIORDE: 5, 22: 18, 11. ORAZIONE: 54, 8. SA-PIENZA: Prov. 3, 25. Uomo: Prov. 30, 30. Vintù: Eccli. 7. 9. RASIN: IS. 7, 2. ISMA: 8, 12. PECCATI: Is. 24. 17. MESSIA: Is. 35, 3, 4. GIUDEI: Is. 17, 17. 18. PASTORI: Gerem. 23, 4. SCHIAVITÒ: Gerem. 30, 10, 11, ISMIELE: Gerem. 42, 11. GIODA: 1 Macc. 4, 8, 32. MIRACOLI: Matt. 8, 26: 14, 30. CIECO: Gio. 9, 22. SERMONE: Gio. 14, 27. TESSALON CESI : 1 Epist. 5, 14. Non devesi avere nè pusillanimità, nè timore, quando si ha il Signore I ldio per appoggio: Avvensita': 24, 13. CHIESA: Salm. 26, 1. NEMICI: Salm. 35, 4, 11. LODI: Salm. 117, 6. SAPIENZA: Prov. 3, 24 8 26. JOSAPBAT: 2 Par. 20, 15, 17. Dio: Is. 41, 9, 10, 13, 14. ADONISEDEC: Gios. 10, 8. Dio: Is. 43, 1, 2, 5: 44, 2. SIGNNE: Is. 51, 7, 8, 12, 13. GE-BEMIA: 1, 8, 17. LETTERA : Bar. 6, 15. MATHATHIA : 2 Macc. 2, 62. ROMANI : Epist. 8, 3. Iddio pupisce talvolta gli uomini coll'invaderli di pusillanimità, di timore, terrore : Giaconne : Gen. 35. 5. Mose: Esod. 15 , 16. Leggi: Esod. 25 , 27 IDOLATRIA: Lev. 26, 36. ISRABLITI: Deut. 2, 25. ERORTAZIONE: Deut. 11, 25. COMANDAMENTI: Deut. 28, 10, 65 a 67. ESPLORATORI: Gios. 2, Q. ADO-RISEDEC: Gios. 10, 10. DEBRORA: Giud. 4, 15. GE-DEONE : Giud. 7, 21, 22. ARCA: 1 Re 7, 10. ELISEO: 4 Re 7, 5 & 7. Asa: 2 Par. 14, 12, 14. JOSAPHAT: 2 Par. 17, 10: 20, 29. GIUDITTA: 14, 17, 18; 15, 1, 2. PROTESIONE: Salm. 9, 20. ELAMITI: Gerem. 49, 37. TEMPIO: 2 Macc. 3, 23, 24. Vedi TIMORE. 521

PUTIFARE capitano delle milizie del Favendoto da'suoi fratelli e condotto in questa regione. Putifare compra Giuseppe da alcuni mercanti Madianiti. Conoscendo che Dio era co-Giuseppe, lo mette alla testa degli affari della sua casa, che Dio beoedice, in favore di Giuseppe. Vedasi il restante di questas storia all'articolo Giusepre: Gen. cap. 39.

0

QUAGLIE: piccolo uccello di passaggio del genere delle peroici, ma non così grosso. Iddio alimentò con esse il suo popolo nel deserto: egli ne fece venire di là del mare una si grande quantità, che il di seguente rannarono quelli, che n'ebbero di meno, dieci cori (") di quaglie.

Ciò che precede trovasi all'articolo CARNI: Num. 11, 1 a 29.

 Reversusque est Moyses et majores natu Israël in castra.

31. Ventus autem egrediens à Domioo, arrepiens trans mare coturnices detulii, et demisit in castra itinere quantium uno die coofici potest, ex omni parte castrorum per circuitum, volaliantque in aëre duobus cubitis altitudine super terram. CORTUDENA: Salm. 77, 31, 32.

32. Surgens ergo populus toto die illo et nocie, ac die altero, congregavit coturnicum, qui parum, decem coros: et siccaverunt eas per gyrum castrorum. Ediziani: Sap. 16, 2: 19, 11, 12.

33. Adhuc carnes eraot in dentibus eorum, nec delecerat hojusce modicibus: et ecce furor Domioi concitatus in populum, percussit eum plagă magua nimis. Confidenza: Salm. 77, 33 a 37.

34. Vocatusque est ille locus, Sepulchra concupiscentiae: ibi enim sepelierunt populum qui desideraverat. Egressi autem de sepulchris concupiscentia, venerunt io Haseroth, et manserunt ibi. Manya: End. 16. 3.

Per la continuazione, vedi Sephona: Num. cap. 12.

QUARANTENA: Mosè resta sul monte Siosi col Signore per quaranta giorni e per quaranta notti senza mangiare e senza bere: Mosè: Esod.

(\*) Il coro era una misura di capacità, che conteneva trenta moggi remani di venti libbre l'uno.

IL TRADUTTORE.

24, 18. Decuçoo: Eiod. 34, 38. Elis fuggendo e errando nel deserto per quaranta giorni e per quaranta notti, finchie arrivò al monte Horeb, senza mai aver preso nè cilto, nè hevanda: Etax: 3 Re 19, 1 e 8. Il Salvatore del mondo, avendo digiunato per quaranta giorni o per quaranta notti, finalmente gli veone fame: Grasò Castro: Matt. 4, 1. 2. Fedi pure Diotroso: Quarassama.

QUARESIMA: tempo di penitenza, che precede la festa di Pasqua, durante il quale bisogna digiunare per prepararia celebrare assutamente la Pasqua. Dura quaranta sei giorni (\*\*). Le domeniche sono eccettuate per il digiuno, e non per l'astinenza, che deve essere eguale a quella degli altri giorni. La quaresima è stata prefigurata nei digiuni di Mosk: Esod. 24, 18. Dezakooo: Esod. 34, 28. Trant. Deut. 19, 2, 18, e di quello di Ella: 3 Re 19, 8; e messo in pratica da Gastà Castro: Luc. 4, 2. Vedi: ASTINKEXA: DIGIUNO: MONTIPICAZIONE: PENTARZA:

OUERELE: colui il quale va iu cerca di querele è simile a chi rompendo l'argine che ritiene l'acque corrente, è cagione che questa meni grandi rovine: egli non potrà impedirue gli effetti, come e quando vorrà : Uomo : Prov. 17, 14. Colui che medita dissensioni, ama le querele: Ibid. vers. 10. Ritratto di chi vi prende parte: Uomo: Prov. 26, 17. L'orgoglioso le suscita: Ibid. Prov. 28, 25. L'effusione del sangue ne è la conseguenza: Virtù: Eccl. 27, 16. Sorgente delle querele: Mosk: Deut. 31, 27. Uomo: Prov. 13, 10: 17, 11: 18, 6: 29, 9. SAPIENZA: Prov. 6, 14. Sono conseguenze funeste: Vintù: Eccl. 8, 4: 21, 5: 22, 24. DIOIUNO: Is. 58, 4. ROMANI : Epist. 2. 8. Commits: 1 Epist. 3, 3. GALATI: Epist. 5, 20, 21. TIMOTEO: 2 Epist. 2, 14. GIACOMO: Epist. 3, 16. Evitarle con ogni cura: Abramo: Gen. 13, 8. Isacco : Gen. 26, 13 a 23. GIOBBE: 6. 20 SAPIENZA: Prov. 3, 30. Uomo: Prov. 20, 3: 24, 19. VIRTù: Eccl. 8, 2 a 4: 18, 33: 28, 10. SERMONE: Matt. 5, 40. ROMANI: Epist. 13, 13. CORINTS: 1 Epist. 11, 16. FILIPPESI: | Epist. 2, 3. TIMOTEO: 2 Epist. 2, 24. TITO: Epist. 3, 9. Vedi DISPUTE : PROCESSO.

QUESTIONI: prudenza nel rispondere alle questioni che possono essere fatte, per non cadere in confusione, dopo un soluzione male applicata: Riccurzzz: Eccl. 5, 13 a 15. Non rispondere prima di avere ascollato: non interrompere alcuno nel suo discorso: Viarà: Eccl. 11, 8. Lo

<sup>(\*)</sup> Nella diocesi di Milano, in cui conservasi il Rito Amhrosiano, la Quarezima è di suli 42 giorni, incominciando colla Domenica I di Quaresima, e non eol giorno delle Caneri. IL TRADOTTORE.

studio e l'orazione somministrano i lumi becessarj per risolvere le difficcibà: Ibid. Eccl. 33,
4. Evitare le questioni inutili, perchè contrarie
alla carità, ec. Vedi Dissorte ed Adamo: Gen. 3,
1, 6. Uomo: Prov. 25, 27. VANIA': Eccl. 7, 11.
FIGLI: Eccl. 3, 22. PROFEZIE: Malt. 24, 3. Minacont. Gio. 6, 52, 53. RISTRARIONE: Gio. 21, 20,
21. Gio. Constri. 11. 16, 7. DANILE: 12, 6
22. CONINTI: 1 Epist. 15, 33. TINOTEO: 1 Epist.
1, 4: 4, 7: 6, 3 a. 5: 2 Epist. 2, 14, 16, 23.
TITO: Epist. 3, 9.

## R

RABBA o RABBATH, che significa numeroza, grande, era la città degli Ammonitt, discendenti di Ammon, figlio di Lot: Sobonxa: Gen. 19 28.

Joah ne fa l'assedio: Davidde: 2 Re 11, 1. Davidde va in persona per preuderla: Ibid. 2 Re 12, 26 a 31. Profezia contro questa città e contro i suoi abitanti: Ammon: Gerem. 49, 1 e seg. Ammonitt: Exech. cap. 25. Sua ruina Amos: 1, 13 e seg.

RABSACE, capitano delle milizie di Sennacheril, re degli Assiri. Sua insolenza e sue bestemmie contro Dio e contro gli officiali del re: Ezzuna: 4 Re 18, 19 e seg. Is. cap. 36 e cap. 37. RACCOLTA dei grani: Vedi Masse.

Recouta dei frutti della terra. Iddio raccomanda al suo popolo di fare un rendimento di grazie dopo chi essa è terminata: Taxanscocut: Lev. 33, 39 e seg. In qual maniera Iddio vuole che il suo popolo faccia la raccolta dei frutti, affinche i poveri possano approfitterre: Lucat: Esod. 23. 10, 11: Lev. 19, 9, 10: 23, 22. Fedi Porran. Festa della raccolta dei frutti, dedi Festa.

RACIELE, che significa pecora, era figlia di Lahan. Giscobhe, figlio d'Isacco, serve a Lahan per patto sette anni per avere in matrimonio Rachele: Laban gliela promette: ma passati i sette mni, gli dà'Lim,'sorella maggiore di Rachele, in vcce di questa. Giacobhe, per ottenere in meglie anche Rachele, serve per sitri sette auni, passati i quali sposolla: ma Iddio per punire Giacobhe del disprezzo in cui teneva Lia, rendette questa feconda, rimanendo sterile la jorella Rachele: Giacobbe Gent. 29, 1 a 31.

RICHELE: Genesi, capo 30. Rachele sterile, e Lia che più non partorisce, danno al marito le loro serve, dalle quali ottengono due figliuoli per ciascheduna.

Cernens autem Rachel quod insecunda esset,

invidit sorori sum, et ait marito suo: da milii liberos alioquin moriar.

- 2. Cui itatus, respondit Jacob: num pro Deo ego sum, qui privavit te froctu ventris tui? 3. At illa: habeo, inquit, famulam Balam i ingredere ad illam, ut pariat super genua mea, et
- helicam ex illá filios. Giaconne: Gen. 29, 29.
  4. Deditque illi Balam in conjugium: que,
  5. ingresso ed se vice concepil et peugit 6.
- 5. ingresso ad se viro, concepit, et peperit filium.
- 6. Dixitque Rachel: judicavit milii Dominus et exaudivit vocem meam, dans milii filium: et idcircò appellavit nomen eius. Dan.
- 7. Rursúmque Bala concipiens peperit alterum, 8. pro quo ait Rachel: comparavit me Deus cum sorore meà, et invalui: vocavitque eum
- Nephthali.
  9. Sentiens Lia quòd parere desiisset, Zelpham ancillam suam marito tradidit. Giacosse: Gen. 29, 24.
  - 10. Qua post conceptum edente filium,
- 11. dixit: feliciter, et idircò vocavit nomen eius, Gad.
  - 12. Peperit quoque Zelpha alterum.
- 13. Dixitque Lia: hoc pro bestitudine meâ: Bestam quippé me dicent mulieres: proptereà appellavit eum, Aser.

Lia partorisce due a'tri figli ed una figlia: e Rachele partorisce Giuseppe: anno 2259.

14. Egressus autem Ruben tempore messis triticeæ in agrum, reperit mandragoras: quas-matri Liæ detulit. Dixique Rachel: da mibi partem de mandragoris filii tui.

15. Illa respondit: parumne tibi videtur quòd præripueris maritum mihi, nisi etiam mandragoras fili mei tuleris? Ait Ruchel: dormint tecum håc nocte pro mandragoris filii tui.

- 16. Redeuntique ad vesperam Jacob de agro, egressa est in occursum ejus Liu: et ad me iuquit intrabis, quia mercede conduxi te pro mandragoris filii mei. Dormivitque cum eå nocte tillà.
- 17. Et exaudivit Deus preces ejus: concepitque et peperit filium quintum,
- 18. et ait: dedit Deus mercedem mihi: quia dedi ancillam meam viro meo: appellavitque nomen ejus, Issachar.
- 19. Rursum Lis concipiens, peperit sextum fi-
- 20. et ait: dutavit me Duus dote bonà: etiam hào vice mecum erit maritus meus, eò quòd genuerim ei sex filios: et idcircò appellavit nomen ejus, Zabulon.

- 21. Post quem peperit filiam, nomine Ilinam. 22. Recordatus quoque Dominus Rochelis, exaudivit eam, et aperuit vulvam ejus.
- 23. Quæ concepit et peperit filium, dicens:
- 24. Et vocavit nomen ejus Joseph, dicens: addat mihi Dominus filium alterum.
- Giacobbe pattuisce con Laban, suo suocero, della ricompensa che deve questi dargli pei servigi prestati. Dirittura ingegnosa di Giacobbe, per rendere vantaggiosa la sua condisione.
- 25. Note autem Joseph, dixit Jacob socere sue: dimitte me ut revertar in patriam, et ad terrain meam.
- 26. Da mihi uxores, et liberos meos, pro quibus servivi tibi, ut abeam: tu nosti servitutem qua servivi tibi.
- 27. Ait illi Luban: invenium gratium in conspectu tuo: experimento didici, qua benedixerit mini Deus propter te.
- 28. Constitue merceden tunn quan dem tibi. 29. At ille respondit : tu posti quanodo ser-
- vierim tibi, et quanta in manibus meis fuerit possessio tua.
- 30. Modicum lisbuisti sntequam venirem sd te, et nunc dives effectus es: benedixique tibi Donious sd introitum meom: justum est igitur ut sliquando providesm etism danui mess.
- 35. Dixique Luban: quid tibi dubo? at îlle ait: mhil volo: sed si feceris quod postulo, iterum pascam, ut custodiam pecora tua.
- 32. Gyra omnes greges tuos, et separa cunctus oves varius et sparso vellere, et quodeunque furrum, et muculosum, variumque fuerit, tâm in ovilius quâm in capris, erit merces mea.
- 33. Respondebitque mihi cres justitia mea, quandò placiti tempus advenerit coram te: et omnis que nou fuerint varia, et maculosa, et furva, tam in ovibus quam in capris, furti me arguent.
  - 34. Dixitque Labon: gratum habeo quod petis. 35: Et separavit in die iliä, capras et oves,
- et hircos, et arietes varios atque maculosos: cuuctum autem gregem voicolorem, id est, albi et nigri velleris, tradidit in manu filiorum suorum. 36. Et posuit spatium, itineris trium dierum
- 36. Et posuit spatium, itineris trium dierum inter se et generum, qui pascebat reliquos gre-
- 37. Tollens ergò Jacoh virgas populeas virides, et amygdalinas, et ex platanis ex parte decorticavit ess: detractisque corticibus, in his que spoliata fuerant candor apparuit: illa verò que

- integra fuerant virida permanserunt: atque in limic modum color effectus est varius.
- 38. Posuitque eas in canalibus, ubi effundebatur aqua, ut còm venissent greges ad bibendum, aute oculos haberent virgas, et in aspectu earum conciperent.
- 39. Factunque est ut in ipso colore coîtus, oves intuerentur virgas, et parerent maculosa, et varia, et diverso co'ore respersa.
- 40. Divisitque gregem Jacob, et posuit virgas in canalibus ante oculos arietum: erant autem alba et nigra quæque, Lahan: cætera verò Jacob, separatis tuter se gregibus.
- 41. Igitur quandò primo tempore ascendebantur oves, ponebal Jacob virgas in caualibus aquarum ante oculos arietum et ovium, ut in carum contemplatione conciperent.
- 42. Quandò verò serotina admissura erat, et conceptus extremus, non ponebal esa. Factaque sunt es quæ erant serotina, Lalian: et quæ primi temporis, Jacob.
- 43. Ditatusque est homo ultra modum: et habuit greges multos, ancillas et servos, camelos et asinos.
- Per la continuazione vedi Giacoba: Gen. cap. 31.

Rachele prende concetto con Giacobbe per fuggire dalla casa di Laban: essa ruba gli idoli di suo padre: Gracobbe: Gen. 31, 1 a 20. Sua sagacità nel nascenderli alle ricerche di Laban: 1bid. vers. 30 a 35. Rachele partorisce ua socondo figlio, cui pone il nome di Benoni, cinò figliado del mio dolore: ma il padre chiannollo Benismio, cinò figlio della destra, o carissimo, come la destra. Rachele muore subito dopo il parto, ed è sepolta sulla strada che mena ad Elrata, che è Bethelehem, dove Giacobbe sulla sepoltura di let inunla un omonumento: Giacobae: Gen. 35, 16 a 20. Rachele piange i suoi figli condutti in achiavità! Iddio la consola: Senavyrià.

RAFAELE, che significa medico, guarigione, è il nome dell'angelo che Iddio mandò a Tobia ed a Sara per guarirli ambedue: Toma: 3, 25. Egli si presenta al giovane Tolia per compaguo e guida nel suo vinaggio a Rages, città dei Medi: Tona: 5, 5 e seg.: e tatto il capo 6. Egli prende il demonio, che aveva fatti perire i sette primi maniti di Sara, e lo confina nel desetto dell'alto Egitto, affinchè non accadesse a Tobia quello stesso che agli altri di lai mariti. Tona: 8, 5. È quent'angelo, che presentava a Dio le orazioni di Tona: 12, 12, 15.

RAGIONE. Ciascun nomo deve rendere ramine a Dio delle sue parole e delle sue azioni: Mineconi: Matt. 12, 36. Vinvà: Matt. 18, 23. VERGINI: Matt. 25, 31 a 46; ed anche tutto il cepo 4. Romani: Epist. 14, 12. Constru: 2 Epist. 5, 10. Dolbismo estere sempre pronti a dare soddisfazione a chiunque el domandi regione della speranza elle subbismo dentro di noi: Pirrio: 1 Epist. 3, 15.

RAGUEL, che significa pastore di Dio, era padre di Sara che aveva avuto sette mariti: To-BIA: 3, 7 o seg. Tobia, il giovane, sposa Sara per ordine dell'angelo Rufaele: Tobia: 6, 11 e seg.: cap. 7. Raguele; temendo che sia avvennta a Tobia la stessa cosa che agli altri sette mariti di Sara, si dispone a prepararne la fossa : Tobia: 11 a 14; ma avendo, con sua grande soildisfazione, sentito che Tobia era sano e salvo. rende grazie al Signore Dio d'Israele, insieme con Anna sua moglie: Ibid. vers. 15, 16 e seg. Ordina ai suoi servi che riempiscano, prima di giorno, la fossa che aveva scavata, e prepara un gran banchetto : Ibid., vers. 20 a 22. Prega istantemente Tobia che si trattenga seco per due settimene : e di tutto quello che aveva, dà Raguele a Tohia la metà, e dell'altra metà dichiara per iscritto erede lo stesso Tobia dopo la morte sua e della moglie: Ibid. vers. 23, 24. I genitori di Tobia si dolgono e provano grande affanno per la lunga di lui tardanza: egli poi, con fatica, ottiene da Raguele di poter partire : riceve la dote e la moglie, e Raguele, benedicendoli, istruisce la figlia nei doveri di madre di famiglia: Tobia: cap. 10. Morti i genitori di Tobia. questi torna finalmente a casa di Raguele, suo suocero, insieme colla moglie : Tobia : 14, 14 e seg.

RAHAB, che significa larga, esteza, era una donna scostumata della città di Jericho. Essa ricevette gli esploratori di Giosud, e li nascose in cusa sua per sottrarli alle ricerche del re di Jericho. In ricompensa di questo servigio quelli esploratori le promettodo che essa non sarà compresa nella ruina di Jericho: Estronatoni Gios. capo 2. La città è presa: Rahab e tutti quelli di sua casa sono salvi: Janicho: Gios. 6, 12, 22 a a 25.

La Sacra Scrittura fa menzione di nu'altra Raltab, che era moglie di 'Salmon : Generale : Matt. 1., 5. Salmon è altresi chiamato Salma : Gioda: 1. Par. 2, 11.

RALLEGRARSI. Vedi RICREAZIONE. Rellegrari nel Signore: FILIPPESI: Epist. 4, 4. Vedi Giova.

Diversi passi della Sacra Scrittura sulle parole

rallegrarsi, allegrezza: Giuseppe: Gen. 45, 16. DAVIDDE: 1 Par. 12, 4. EEDRA: lib. 2, cap. 8, vers. 10, 17, Tobia: 3, 11, 12. GIUDITTA: 16, 24. GIOBBE: 3, 22: 20, 5: 21, 11, 12. Uomo: Prov. 21, 15. VANITA': Eccl. 2, 2. GIUDEI: Is. 32, 14: 65, 18, 19: 66, 10, 14. MESSIA: Is. 35, 10: 61, 10. SIONNE: Is. 51, 3, 11: 52, 9. CHIESA: Is. 60, 15. LAMENTAZIONI: Gerem. 4, 21. Ammoniti: Ezech. 25. 6. Gippel: Bar. 4, 33, 34, 37. Sofonia: 3, 17. TEMPIO: 2 Macc. 3, 30. SERMONE: Matt. 5, 12. DISCEPOLI: Luc. 10, 20. PARABOLE: Luc. 15, 7. NASCITA: Gio. 3, 29. LAZZARO: Gio. 11, 15. SER-MONE : Gio. 15, 11: 16, 20 a 24. ORAZIONE: Gio. 17. 13. ROMANI: Epist. 12, 15. CORINTJ: 2 Epist. 2, 2, 3: 7, 4, 9, 13, 16: 13, 9, 11. FILIPPESI: Epist. 2, 17: 3, 1: 4, 1, 4. APOCALISSE: 19, 7. RAM. Vedi ARAM.

RAPHAEL. Vedi RAFAELE.

RAPINA, condennets da Dio: Uomq: Prov. 21, 7: 22, 16. Giornet: Is. 33, 1. Gardalemme: Excel. 22, 25. Esempj di rapine: Dina: Gen. 34, 27 a 29. Patqua: Esod. 12, 35, 36. Isratliti: Deut 2, 32 a 34: 3, 7. Davidori: I Re 30, 16 a 20: 2 Re 23, 10. Acuras: 3 Re 21, 1 a 16 e seg. Saulle: 1 Par. 10, 8. Asa: 2 Par. 14, 13 e seg. Jusapart: 2 Par. 20, 25. Acura: 2 Par. 28, 8, 21. Joachin: 4 Re 24, 13. Giodai: 1 Macc. 3, 20, 31, 36: 6, 12. Giornet: 15, 13.

RAPORTI Íslai: essi sono una sorgente di divisione: Uomo: Prov. 17, 9. Cative couseguenze dei rapporti falsi: Ibul. Prov. 26, 20, 22. Colui il quale semina falsi rapporti macchia l'anima sua e si rende odivoso: Vintù: Eccl. 21, 31. Egli suscita le questioni e le risse: Ibid. Eccl. 28, 11. Vedi anche Detrattore.

RASIN re di Stria, e Plancee re d'Israele, fanno alleanza insieme: JOATRAN: 4 Re 15, 37; e Isano l'assedio di Gerusalemne, e sacando Achaz re di Giuda. Questo re chiede soccorsi al re degli Assiri, il quale prende Damasco ed uccide Rasin: Acaz: 4 Re, cap. 16.

Risin: Ison, copo 7. Il profetà Isaia predice, che gli sforzi di Rasin e Phacee contro Gerusalemme saranno vani. Egli annunvia altrestla ruma di Ephraim: anno 3462.

Il capo precedente trovasi all'articolo Isala, cap. 6.

Et factum est in diebus Achaz filii Joathan, filii Oziw regis Juda, ascendit Rasin rex Syriæ, et Placce filius Romelia rex Israël, in Jerusalem, ad præliandum contra eam; et non poluerunt debellare eam. Acua: 4 Re 16, 5.

2. Et nuntiaverunt domui David, dicentes: requievit Syris super Ephreim, et commotum est cor ejus, et cor populi ejus, sicut moventur ligue sylvarum à facie venti.

3. Et dixit Dominus ad Isaiam: egredere in occursum Achaz tu, et qui derelictus est Jasub filius tuus, ad extremum aquæductus piscinæ su-

perioris in vià agri Fullonis.

4. Et dices ad eum: vide ut sileas : noli timere, et cor tuam ne formidet à dusbus caudis titionum funzigantium istorum in itâ furoris Rasin regis Syrim, et filii Romelia;

5. eò quod consilium inierit contra te Syria in malum Ephraim, et filius Romeliæ, dicentes:

6. ascendamus ad Judam, et suscitemus eum, et avellamus eum ad nos, et ponamus regem in medio ejus filium Tabeel.

7. Hac dicit Dominus Deus: non stabit, et non erit istud:

8. sed caput Syrim Damascus, et caput Damasci Rasin: et adhuc sexaginta et quinque anni, et desinet Ephraim esse populus:

9. Et caput Ephraim Somaria, et caput Somariæ filius Romeliæ. Si non credideritis non permanebitis.

Isaïa offre un segno ad Achaz: egli lo ricusa. Parto di una vergine, segno dato alla casa di Davidde, per assicurarta della sua liberazione. Ruina della Siria e del regno d'Israele.

10. Et adjecit Dominus loqui ad Achaz, dicens:
11. pete tibi signum à Domino Deo tuo in profundum inferni, sive in excelsum suprà.

12. Et dixit Aches : non petam , et non tentebo Dominum.

13. Et dixit: audite ergò domus David: numquid parum vobis est molestos esse hominibus, quia molesti estis et Deo meo?

14. Propter hoe dabit Dominus ipse vobis siguum. Eccè virgo concipiet, et pariet filium, et vocabiur nomen ejus Emmauel. Geraldonis Matt. 1, 23. Luca: 1, 51. Massia: 15. 62, 12. Berillemem Luc. 2, 6, 7, 21. Magi. Matt. 2, 2, 10.

15. Butyrum et mel comedet, ut sciat reprobare malum, et eligere bonum.

16. Quia antequani sciat puer reprobare malum, et eligere bonum, derelinquetur terra, quam tu detestaris à facie duorum regum auorum.

Calamità che il Signore manderà sopra Achaz, su tutta la sua famiglia e su tutto il regno di Giuda.

17. Adducet Dominus super te, et super po-

pulum tuum, et super domam patris tui, dies qui non venerunt à dielus separationis Ephraim à Juda cum rege Assyriorum.

18. Et erit in die illä sibilahit Dominus muscw, quæ est in extremo fluminum Ægypti, et api, quæ est in terrá Assur,

19. et venient, et requiescent omnes in torrentilius vallium, et in cavernis petrarum, et in onnibus frutetis et in universis foraminihus.

20. In die illä radet Dominus in novacula conductă, in his qui trans flumen sunt, in rege Assyriorum, caput et pilos pedum, et barbam universam.

21. Et erit in die illa: nutriet homo vaccam

22. et præ ubertate lactis comedet butyrum; butyrum enim et mel maducabit omnis qui relictus fuerit in medio terræ.

23. Et erit in die Illà: omnis locus ubi fuerint mille vites mille argenteis, in spinas et in vepres erunt.

24. Cum segittis et arcu ingredientur illuc: vepres enim et spinæ erunt iu universa terra.

25. Et onnes montes, qui in sarculo sarrientur, non veniet illue terror spinarum et veprium, et erit in pascua bovis, et in conculcationem pocoris.

Per la continuazione, vedi Isaia: cap. 8.

## RASSEGNA. Vedi NOVERO.

RASSEGNAZIONE di Davidde alla volontà del Signore: Davidde si Re 15, 25, 26. Fedi Votorat. Non si pud resistere alla volontà di Dio, ma biaogua rassegnarvisi: Guestpre: Gen. 45, 5, 8: 50, 19. SAMULLE: 1 Re 3, 18. Tobin. 2, 17, 18: 3, 1 a 6. Guesse: 1, 21. Giuda.: 1 Macc. 3, 60. Letters: 2 Macc. 1, 3. Passions: Matt. 26, 39: Marc, 14, 36: Luc. 22, 42. Samantana: Gio. 4, 34. Padot 4tt. 13, 22. Essas: Epist. 10, 7.

RATTO. Gli Israeliti promettono ai Beniamiti, che avevano preso parte alla caranticiua nella guerra contro gli abitanti di Gabaa, di rapire tante donzelle di Silo, quanto ne poteva loro abbisognare, sposarle, a fine di non lasciare estinguere quella tribù: Oltracoto: Giud. cap. 19 e cap. 20. JABS-GALADE: Giud. cap. 19 e cap. 20. JABS-GALADE: Giud. cap. 21.

RAZIA, giudeo zelente, che si ammazza piuttosto che cadere in mano di Nicanore: DEMETRIO: 2 Macc. 14, 37 a 46.

RAZON, figlio di Eliada, capo di briganti, diventa re di Siria e nemico acerrimo d'Israele: Salomone: 3 Re 11, 23 a 25.

RAZZA d'Abrahamo, numerosa come i granelli della terra: Auramo: Gcn. 13, 16: come la stelle: Ibid. Gen. 15, 5. Davendo egli stesso essere il padre di molte nazioni: Ibid. Gen. 17, 2, 4 a G. Quuttro ruzze, che sono esecrabili ugli occhi del Signore: Uosso: Prov. 30, 11 a 14.

RE, rex: il primo re della terra, di cui è fatta menzione nella Sacra Scrutura, fu Nemrod, figlio di Chus, e nipote di Cham, figlio di Noè. Vedi NEMBOD e GENEALOGIA: Gen. 10, 8 a 10. Non si trova più nominato altro re, tanto prima che dopo il diluvio, fino alla vocazione di Abrahamo, dove parlasi di un Farsone di Egitto, che fece rapire Sara, da lui creduta sorella di Abrahamo, o Abrano: Gen. 12, 14 e seg. E fulla menzione in seguito di altri quattro re, cioè Amtaphel, te di Sennaar, o Babilonia ; Azioch, re del Ponto , o piuttosto di Thalassor, sui confini dell'Assiria; Chedorlehomor, re degli Elamiti; e Thadal, re delle diverse nazioni che aveva egli riunite nella città di Goin. Questi quattro principi strinsero fra loro alleanza, e nell'anno del mondo 2091 fecero guerra a Baza, se di Sodoma, a Bersa, re di Gomorria, a Sennasc, re d'Adama, a Semeber, re di Sebnim, ed al re della città di Bala, la stessa città che su in seguito chiamata Segnn, e li sharagliarono. Il motivo di quella guerra fu, che i cinque re sopra nominati erano stati sudditi del re Chodorlahomor pel corso di dodici anni, e nel decimoterzo suno si ribellarono. Lot fu fatto prigioniero dai ribelli, i quali lo privarono anche di tutto quello che aveva. Abrahamo, soo fratello, insegue i vincitori con trecento diciotto uomini, i più lesti tra suoi servi, sharaglia i cinque re nella valle di Save, detta la valle del re, e ricupera tutte le ricchezze e Lot suo fratello, ed anche le donne e il popolo: Lot: Gen. cap. 14. Molti ne uscirono della stirpe di Abramo: Gen. 17, 6. Re di Seir, terra di Esau. Regno successivo di molti di essi: Esau: Gen. 36, 31 a 40.

Re: Deuteronomio, capo 17. Quello che dovrà osservare il re, che sarà eletto fra gli Israeliti. Ciò che precede di questo capo trovasi all'articolo Sacrabort: Deut. 17, 8 a 13.

14. Cùm ingressus sueris terram, quam Dominus Deus tuus dahit tihi, et possederis eam, lubitaverisque in illä, et dixeris: constituam super me regen, sleut liabent omnes per circuitum nationes;

15. eum constitues, quem Dominns Deus tuus elegerit de numero fratrum tuorum. Non poteris alterius gentis hominem regem facere, qui non sit frater tuus.

- 16. Cùmque suerit constitutus, non multiplicabit sibi eques, nec reducet populum in Ægyptum, equilatiis numero sublevatus pruserium câm Dominus præceperit volus, ut nequaçuâm amplius per eamdem viam revertamini.
- 17. Non habebit uxores plurimas que alliciant animum ejus; neque argenti et auri immensa pondera.
- Postquam autem sederit in solio regni sui, describet sibi Deuteronomium legis hujus in volumine, accipiens exemplar à sacerdotibus Leviticm tribus,
- 19. et babebit secum, legetque illud omnibus dielus vitæ suæ, it discat timere Dominum Deum suum, et custodire verba et cæremonias ejus, quæ in lege præcepta sunt. Ltoa: Salm. 2, 10 a 12. Daynos: 3 Re 2, 3.
- 20. Nee elevetur cor ejus in superbiam super fratres suos, neque decliuet in partem dexteram vel sinistram, ut longo tempore regnet ipse, et filii ejus super Israet.

Per la continuazione, vedi Ebenita': Deut. cap. 18.

Abimelech, figlio di Gedeone, si fa proclamare re dai Sichemiti: parabola di Joatham: Abime-LECH: Gind. 9, 1 & 6. JOATBAM: Giud. 9, 7 & 22. Gli Israeliti chiedono on re a Samuele: Dio è sdegusto per questa domanda: Samuele: 1 Re 8, 1 a 6. Dio incarica Samuele di dichiarare agli Israeliti quali sono i diritti di un re: Samuele adempie alla sua missione : Ibid. 1 Re 8, 7 e seg. Iddio scieglie Saulle per loro re: Ibid. 1 Re, cap. 9. SAULLE: 1 Re, cap. 10. Samuele rimprovera gli Israeliti per l'inconsideratezza della loro domanda, regnando già su di essi il Signore Iddio, ed appoggia il suo rimprovero con un grau prodigio: Samuele: 1 Re 12, 12 e seg. Per essere re, bisogna esserlo secondo il cuor di Dio: SAULLE: 1 Re 13, 13, 14. Il timore di dispiscere ai popoli fa nou di rado commettere ai re degli errori, de' quali dovranno render conto a Die: SAULLE: 1 He 15, 22 a 24. Ordini che Davidde diede a Salomone suo figlio, che doveva regnare in sua vece, perché fosse re secondo il cuore di Dio: DAVIDDE: 3 Re, cap. 2. Salomone benedice il suo popolo, e lo eccita alla osservanza della legge del Signore: Dipicazione: 3 Re 8,55 e seg. Iddio gli promette un lungo regno, se resta a lui fedele: SALOMONE: 3 Re 9, 4 e seg. Fermezza colla quale Elia parla al re Achab: rimproveri severi che fa a lui ed al suo popolo, per la loro infedeltà alle leggi del Signore: prove autentiche, che loro dà della sua missione per rimproverarli: Acmas: 3 Re 18, 17 e seg. Quel re, il quale si conduce in maniera, che non gli resista niente, fa una delle cose lodate dalla Sacra Scrittura: Uomo: Prov. 30, 29 a 33. Quel re, che non sa governare, fa il male de'suoi popoli: VANITA': Eccl. 10, 16. Quello al contrario, di famiglia illustre, e che ricevette uu' educazione, ne forma la felicità: Ibid. cap. 17: non è però permesso ili dire male ne dell' uno, ne dell' altro: Ibidvers. 20. Modo con cui un re si procaccia la stima de'suoi sudditi: Viarù: Eccl. 9 24. Quale è il re, tale è il popolo : ogni potere deriva da . Dio: Governo: Eccl. 10, 1 a 5. Iddio è quello che stubilisce i re: Dio: Eccl. 17, 14. In qual modo Idio dovette trattare il re di Tino: Ezech. cap. 48; e quello di Egitto: Ezech. cap. 29. Il re giusto proviene de Dio: Stabilità del suo regno: Regno: Prov. 21. 1. Sua possanza: Uomo: Prot. 29, 4, 14. Il re ingiusto è suscitato da Dio per castigare i peccati dei popoli: Giobas: 34. 18. 30. Si consulti l'articolo Uosto: Prov. 14, 28: 10, 12: 20, 8, 26, 28: 28, 15.

Re che Giosuè viuse e fece morire: vedansi gli articoli: Adonisedecu: Hai: Jenicho: Maceda: e Vittorie, ed i capi seguenti di Giosué.

- Re: Giosnè, capo 11. Molti altri re fanno alleanza contro gli Israeliti, nell'anno 2553. Giosuè muove le sue schiere contro di essi, e li sbaraglia intieramente: prende le loro città e ne uccide gli abitanti.
- Il capo precedente trovasi all'articolo MACEDA:
  Gios. 10, 28 e seg.
- Que cum audisset Jabin, rex Asor, misit ad Johab regem Madon, et ad regem Semeron, atque ed regem Achsaph;
- 2. ad reges quoque Aquilonis, qui habitabant in montanis et in plantie contra meridiem Ceneroli in campestribus quoque et in regionibus Dor tixta mare.
- 3. Chanauzum quoque ab oriente et occidente et Amorrhzum atque Hellmum ac Pherezzum et Jebuszum in montanis: Herzum quoque qui habitabat; ad radices Hermon in tertă Maspha.
- Egressique sunt omnes cum turmis suis, popolus multus ninnis sicut arena que est in littore maris, equi quoque et currus immensæ multitudinis.
- 5. Conveneruntque omnes reges isti in noun ad aquas Merom, ut pugnarent contra Israel.
- 6. Dixitque Dominus ad Josue: ne timeas cos; cras cuim hac cadem hora ego tradum omues

- istos vulnerandos in conspectu Israel: equos corum subnervahis, et curros igne combures.
- 7. Venitque Josue, et omnis exercitus cum eo, adversus illos ad aquas Merom subitò, et irruerunt super eos.
- 8. Tradiditque illos Dominus in manus Israel. Qui persussennt cos, et persecuti sant usquè ad Sidonem magnam, et aques Mascrephoth, campumque Masphe; qui est ad orientalem illius partem. Ità percussit onnes, ut aullas dimitteret ex eis reliquis.
- 9. Fecique sicut preceperat ei Dominus, equos eorum subnervavit, currusque combussit igni.
- 10. Reversusque statum cepit Asor: et regem ejus percussit gladio. Asor enim autiquitus inter omnia regna hæc principatum tenelial.
- 11. Percussitque omnes animas quæ ihidem morabantur: non dimisit in eå ullas reliquias, sed usquè ad internecionem universa vastavit, ipsamaque urbam peremit lacendio.
- 12. Et onnes per circuitum civitates, regesque earum cepit, percussit alque delevit, sicut præceperat ei Moyses famulus Domini. Guerra: Deut. 7, 1.
- 13. Absque urbibus que erant in collibus et in tumulis site, ceteras succendit Israel: unam tantum Asor munitissimam flamma comsumpsit.
- 14. Omnemque prædem Isterum urbium ec jumente diviscrunt sibi filii Israel, cuactis hominibus interfectis.
- 15. Sicui praceperal Dominus Moyai servo suo, ilà pracepi Moyses Josue, et ille aniversa complevit: non prateriit de universis mandatis, accumm quidem verbum quod jusserat Dominus Moysi. Decatooo: Esod. 34, 11, 12. Gurna: Deut. 7, 14.
- 16. Cepit itaque Josue omnem terram moutanam, et meridinam, terramque Gosea, et plunitiem, et occidentalem plagam, moutemque Israel, et campestria cius;
- 17. e) partem montis que ascendit Seir usque Basigad, per planitien Libani subter montem Hermon: omnes reges corum cepit, percussit, et occidit.
- 18. Multo tempore pugnavit Josue contra reges
- 19. Non suit civitas que se traderet silis Israel, præter Hevæum qui habitahat in Gabaon comnes enim bellando cepit.
- 20. Domini enim seateotis fuerat, ot indurarentur corda eorum, et pugnarent contra Israel, et caderent, et non mererentur ullam clementium, ac perirent, sicut præceperat Dominus Moysi.

21. In illo tempore venit Josne, et interfecit Enacim de montanis Hebron, et Dabir, et Anab, et de omni monte Juda et Israel , urbesque eorum delevit.

22. Non reliquit ullum de stirpe Enscim in terrà filiorum Israel: alisque civitatibus Caza et Geth, et Azotho, in quibus solis relicti sont.

23. Cepit ergo Josue omnem terram sicut locutus est Dominus ad Moysem, et tradidit cam in possessionem filiis Israel, secundum partes et tribus suas. Quievitque terra à præliis. CALEB: Gios. 14, 15.

RE: Giosuè, capo 12. Si contano trentun re, dall'una e dell' altra parte del Giordano, uccisi da Mosè e da Giosuè.

Hi sunt reges quos percusserunt filii Israel, et possederunt terram eorum trans Jordanem ad solis ortum, à torrente Arnon usque ad montem Hermon, et omnem orientalem plagam quæ respicit solitudinem.

2. Schon, rex Amorrheorum, gai habitavit in Hesebon, dominatus est ab Aroër, quæ sita est super ripam torrentis Arnon, et mediæ partis in valle, dimidiæque Galand, usquè ad torrentem Jaboc, qui est terminus filiorum Ammon: ISRAE-LITI: Nam. 21, 21 8 26.

3. et à solitudine usque ad mare Ceneroth cootra orientem, et usque ad mare deserti, quod est mare salsissimum, ad orieotalem plagam per viem que ducit Bethsimoth; et ad australi parte, quæ subjacet Asedoth, Pliasga.

4. Terminus Og regis Basan, de reliquiis Raphaim, qui habitavit in Astaroth, et in Edrai, et dominatus est in monte Hermon, et Salecha, at que in universa Basan, usque ad terminos

5. Gessuri et Machati, et dimidiæ partis Galand : terminos Selioo regis Hesebon. ISRAELITI : Num. 21, 33.

6. Moyses famulus Domini, et filii Israel, percusserunt cos; tradiditque terram corum Moyses in possessiooem Rubenitis, et Guditis, et dimidiæ tribui Manasse. TERRA: Num. 32 , 33.

7. His sunt reges terræ quos percussit Josue, et filii Israel, trans Jordanem ad occideotalem plagam, à Basigad in campo Libani, usquè ad montem cujus pars ascendit in Seir : tradiditque cam Josue in possessionem tribubus Israel, singulis partes suas,

8. tàm in montanis quain in planis at que campestribus. In Asedoth, et in solitudine, ne io meridie Hethæus fuit et Amorrhæns, Chananæus, et Pheresœus, Hevœus et Jebusmus.

9. Rex Jericho unus , rex IIal, quæ est ex latere Bethel unus,

10. rex Jerusalem unus, rex Hebron unus, 11. rex Jerimoth unus, rex Luchis unus,

12. rex Eglon unus, rex Gazer unus, 13. rex Dabir unus, rex Gader unus,

14. rex Herma unus, rex Hered uons.

15. rex Lebns unus, rex Odullem uous,

16. rex Maceda unus, rex Bethel unus,

17. rex Taplina unus, rex Opher unus,

18. rex Aphec unus, rex Seron anus, 19. rex Madon nous, rex Asor unus,

20. rex Semeron unus, rex Achsaph unus,

21. rex Thenac unus, rex Mageddo unus,

22. rex Cades unus, rex Jachanan Carmeli unus.

23. rex Dor et proviociæ Dor unus, rex Gentium Galgal unns,

24. rex Thersa uous: omnes reges triginta unus.

Per la continuazione, vedi TERRA: Gios. cap. 13.

È Dio che sceglie e da i re. Fu infatti Dio che scelse successivamente Saulle e Davidde, per regnere sopre Israele: Samuele: 1 Re, cap. 9. SAULLE: 1 Re, cap. 10. DAVIDDE: 1 Re, cap. 16. Rispetto dovuto si re, essendo essi gli unti del Signore : Davidde ne somministra una prova : DAVIDDE: 1 Re 24, 5 a 8. Egli fa morire colui, il quele aveve osato stendere la sua mano per uccidere Saulle: Davidde: 2 Re 1, 14, 15. Saulle avendo disprezzato gli ordini di Dio, è de Dio abbandoosto, ed abbandoosto colla sua famiglia e col suo popolo oelle mani de'Filistei : SAMUELE: 1 Re 28, 1 a 19. Fedeltà ed attaccamento dovuto ai re, sopra tutto allorchè soco legittimi: Da-VIDDE: 2 Re 16, 15 a 19. Giustizia colla quale i re devono regusre: Davidde: 2 Re 23, 3. Iddio gli innalza e gli abbassa secondo la sna volontà: BAISA: 3 Re, cap. 16. Vedi JEROBOAMO. Iddio reode i loro regni stabili, oppure gli rovescia secondo la sua giustizia: Tempio: 1 Par. 17, 11 a 14. Re di Giuda discendenti da Davidde, per la linea di Salomone, fino a Sedecia: Davidne: 1 Par. cap. 3. Davidde è per i re no modello di umiltà e di riconoscenza verso Dio, per i beoefizi che da lui ricevoco: Orazione: 1 Par. cap. 17. Vanità dei re : Davidde conosce il suo fallo : lo confessa, e prega Dio di noo flagellare il suo popolo, perchè esso è inoocente, ma di rivolgere la mano contro di lui, essendo il solo colpevole: SATAN: 1 Par. cap. 21 Guardie del corpo del re Davidde: ISRAELE: 1 Par. cup. 27. Il regno dei re non può essere di lunga durata, se non eseguiscono i precetti e gli ordini del Signore: Trono: 2 Par. cap. 7. Quei re che amano l'adulazione e gli adulatori, come Achab re d'Israele, cadranno, come lui, in gravi errori, e come lui, cadranno vittime degli adulatori: ACHAB: 2 Par. cap. 18. Jo-SAPHAT: 3 Re, cap. 22. Affinche i re sisno secondo il cuore di Dio, bisogna che cerchino, in tutto, la sua gloria: Osia: 2 Par. cap. 26. Dal loro orgoglio derivano gravi conseguenze: Ibidem. Ezechia, re di Giuda, cerca Dio con tutto il suo cuore; così tutto gli riesce bene: Ezechia: 2 Par. 31, 21. Iddio abbassa i re riducendoli talvolta alla condizione degli schiavi : Giorne: 12. 18; poscia non di rado gli rialza, rimettendoli in trono! Ivi, vers. 21. Gli abbandone alla depravazione e perfidia de' loro consiglieri: Ivi , vers. 24, 25. Egli ne suscita altresi de' cattivi per castigare i peccati dei popoli: Giosau: 34, 30. Iddio mette i re sul trono, e gli protegge finchè si conservano essi medesimi nel timore e nella giustizia di lui : Giosse: cap. 36. In vano essi collegansi contro Dio: LEGA! Salm. 2, 2, Essi sono invitati a servire Iddio: Ivi, vers. 10 a 13. Da Dio deriva la gloria dei re, e la salute per sè stessi e pei loro discendenti: GRAZIE: Salm. 17, 54. OBAZIONE: Salm. 20, 1 8 7. Iddio rende vani i loro progetti: Giesti: 32, 10, 16, 17. Davidde somministra ai re il mezzo d'indirizzarsi a Dio, per ottenere il soccorso: Giusti: Salm. 60, Limiti del loro potere: Tampio: Ezech. 46, 16

Re, Salmo 100. Davidde sa il ritratto di un principe pio e giusto: insegna a tutti i principi la condotta che devono lenere nel governare i loro stati, nella scelta de'loro ministri, e nell'uso del loro potere.

Il salmo precedente trovasi all'articolo Tampio: Salm. 99.

Misericordiam et judicium cantabo tilii , Do-

- 2. psallam, et intelligam in vià immaculatà, quandò venies ad me.
- Perambulabam in innocentia cordis mei, in medio domus meæ.
- 4. Non proponebam aute oculos meos rem injustam: facientes prævaricationes adivi.
- 5. Non adhæsit mihi cor pravnm: declinantem à me malignum non cognoscebam.
- Detrahentem secretò proximo suo, liune persequehar.
- 7. Superbo oculo, et insatiabili corde, cum hoc non edebam.

- Oculi mei ad fideles terræ at sedeant mecum: ambolans in viå immaculată; hic mihi ministrabat.
- 9. Non habitabit in medio dom\u00e4s mez qui facit superbian: qui loquitar iniqua non direxit in conspecto oculorum meorum.
- 10. În matutino interficiebam omnes peccatores terræ: ut disperderem de civitate Domini omnes operantes iniquitatem.

Per la continuazione, vedi Povent: Salm. 101.

Se i re fecero alcun male al popolo di Dio, il Signore gli he subito cestigeti: Isnastiti: Salm. 104, 14, 15. Davidde riconosce che Dio lo ha fatto re: Pericoli: Salm. 117. 16. Re che Dio ha fatto perire, perchè la misericordia di lui è in eterno: Menaviguiz: Salm. 135, 15 a 22. E Dio che salva i re, e gli libera dai loro nemici, allorchè ripongono essi, come Davidde, la loro speranza nel Signore: VITTORIA: Salm. 143. Tengono essi da Dio il loro potere e da Dio ricevono i principi il diritto del comendo: Sapienza: Prov. 8, 14 a 17. La dignità dei re sta nella moltitudine dei popoli: Uomo: Prov. 14, 28. Carattere dei loro ministri: Ibid. vers. 35. Vantaggio dei re che Dio illumina: Ibid. Prov. 16, 10. Effetti della loro giustizia e della loro clemenza: Ibid. vers. 12 a 15. Non conviene ai re una lingua mendace: Ibid. Prov. 17, 7. Non è buona cosa l'offendere il principe che sa giustizia : Ibid. vers. 26. Nè è cosa conveniente, che il suddito comandi a' principi : Ibid. Prov. 19, 10. Effetti dell'ira e dell'ilarità dei re: Ibid. vers. 12. Guai a colui che irrita i re: Ibid. Prov. 20, 2. Il re assiso sul trono dissipa col suo sguardo ogni male: Ibid. vers. 8, 26. Il cuore dei re è nella mano del Signore: egli lo volge dovanque a lui piace: . Ibid. Prov. 21, 1. Il cuore dei re è cosa imperscrutabile : togli gli empi dal cospetto dei re, e il loro trono avrà lo splendore della ginstizia, e serà stabile e fermo: Ibid. Prov. 25, 3 a 5. I principi che mancano di prodenza, opprimeranno molti con vessazioni: Ibid. Prov. 28, 15, 16. I re che ascoltano volentieri le menzogne, non hanno se non empj ministri : Ibid. Prov. 29, 12. Se i re fanno giustizia, il loro tropo sarà stabile iu eterno: Ibid. vers. 14. I re devono guardarsi dallo smoderato uso del vino: Ibid. Prov. 31, 4, 5. Pericoli che sovrastano ai re che accordano cariche ai loro favoriti a danno del merito degli altri: pericoli pei favoriti medesimi: VANITA': Eccl. 10, 4 a 20. Qualità della persona che devono mettere in carica: Mosk: Esod. 18, 21.

530

Re: Sapienza, capo 6. Esorta i re e i giudici ad abbracciare la sapienza e la giusticia, dimostrando il terribile supplizio cui saranno condannati gli ingiasti rettori de popoli.

Il capo precedente trovasi all'articolo Guart: Sap.

Melior est sepientia quem vires: et vir prudens quem fortis. Vanita': Eccl. 9, 18.

2. Audite ergò, reges, et intelligite, discite, judices finium terræ.

3. Præbete aures vos, qui continetis multitudines, et placetis vobis in turbis nationum:

4. quoniam data est à Domino potestas vobis et virtus ab Altissimo qui interrogabit opera vestra, et cogitationes scrutabitur: Romani: Epist. 13, 1.

 Quoniam cûm essetis ministri regni: illius, nnn rectè judicestis, nec custodistis legem justitis, neque accundûm voluntatem Dei ambulastis.
 Horrendè et citò apparebit vobis, quoniam

judicium durissimum his qui præsunt, fiet.

7. Exiguo enim conceditur misericordia: potentes autem potenter tormenta patientur.

8. Non enim subtrahet personam cujusquam Deus, nec verebitur magnitudinem cujusquam, quoniam pusillum et magnum ipse fecit, et æqualiter cura est illi de omnibus. Erassu: Epist. 6, 9.

9. Fortioribus autem fortior instat cruciatio.

La sapienza va incontro a que' che la cercano, ed è utilissimo l'acquisto di essa: l'invidioso non può ottenerla.

10. Ad vos ergò, reges, sunt hi sermones mei, ut discatis sapientiam, et non excidatis.

11. Qui enim custodierint justa juste, justificabuntur: et qui didicerent ista, invenient quid respondeant.

12. Concupiscite ergò sermones meos, diligite illos, et hahebitis disciplinam.

13. Clara est, et quæ nunquam marcescit sapientia, et facilé videtur ab his qui diligunt eam, et invenitur ab his qui quærunt illam.

14. Preoccupat qui se concupiscunt, ut illis se prior ostendat.

15. Qui de luce vigilaverit ad illam, non lahorabit: assidentem enim illam foribus suis inveniet.

16. Cogitare ergo de illà, sensus est consummatus: et qui vigilaverit propter illam, citò securus erit.

17. Quoniam dignos seipsà circuit quarens, et in viis ostendit se illis hilariter, et in omni providentià occurrit illis. 18. Initium enim illius, verissima est disciplinas concupiscentia.

19. Cura ergò discipline, dilectio est: et dilectio custodia legum illius est: custoditio autem

legum, consummatio incorruptionis est:
20. incorruptio autem facit esse proximum Deo.

21. Concupiscentia itaque sapientiæ deducit ad regnum perpetuum.

regoum perpetuum.

22. Si ergò delectamini sedibus et sceptris. 6
reges populi, diligite sapientiam, ut in perpetuum

23. Diligite lumen sepientite omnes qui præe-

stis populis.

24. Quid est autem sepientie, et quemadacodum fecta sit referam: et non abscondam à vobis sacraments Dei, sed et ab initio nativitatis investigalio, et ponem in lucem scientiem illius, et non præterilio veritatem:

25. neque cum invidià tabescente iter habebo: quoniam talis homo non erit particeps sapientiae.

26. Multitudo autem sapientium sanitas est orbis terrarum: et rex sapiens stabilimentum populi est.

27. Ergò accipite disciplinam per sermones meos, et proderit vohis.

Per la continuazione, vedi Sapienze: cap. 7.

Orazione di Salomone, che i re dovrebbero sempre avere sulle labbra, per chiedere a Dio la sapienza necessaria per ben governare i popoli : Sapienza: cap, q. Re di Giuda, che hanno governato secondo il cuore di Dio: PROFETI: Eccl. 40, 5 a q. Ciò che Dio ha fatto per Ciro, re del Persiani : Cino : Is. cap. 45. Qualunque potenza dei re non è nulla, se Iddio non è con loro: Isana: 8, 5 a 10. Guai ai re che formano leggi inique, affine di opprimere in giudizio i poveri, le vedove ed i pupilli: Isaia: 10, 1 a 4. Se essi si lasciano, come Assur re degli Assirj, dominare dall'orgoglio, provocheranno la collera di Dio, come quel re: Isaia: 10, 5 a 19: e come Assur saranno precipitati nell'inferno: Вависо-NIA: Is. 14, 4 a 20; castigo severo che gli attende: Paccari: Is. 24, 21, 22. Guai ai re, che formano disegni disapprovati dal Signore: Giunn: Is. 30, 1 e seg. Felicità che un re giusto procura al suo popolo: Massia: Is. 32, 1 a 8. Iddio comanda di esercitare esattamente la giustizia con tntti: Sedecia: Gerem. cap. 21, e cap. 22. Maniera, con cui Iddio confonde i loro progetti: Egitto: Gerem. cap. 46. Essi non devono insuperbire per le loro forze e ricchezze, nè per i loro vantaggi, cose tutte passeggiere, se essi non sono sostenuti da Dio; i re troveranno motivi grandissimi di umiliazione nelle calamità di Moas : Gerem. cap. 48. Eoitto : Esech. 30, 21, 22 a 25: cap. 31. Re che non sono secondo il cnore di Dio: ISRAELE: Os. 8, 4. Non puossi violare, senza grave pericolo, la fedelià giurata ai re: PABABOLA: Ezech. 17, 15 a 18. Devesi obbedire ai loro ordini, in tutto ciò che non sono contrari a quelli di Dio: Mathathia ne somministra un esempio: MATBATBIA: Macc. cap. 2. San Paolo reccomenda di pregare per i re, e per tuiti quelli che sono costituiti in posto sublime: TIMOTEO: 1 Epist. 2, 1 a 4. BARUCH: 1, 12, 13. Oporare i re, ed essere loro soggetti: Pietro: 1 Epist. 1, 13, 14, 17: 2, 17. ROMANI: Epist. 13, 1 a 7. Doveri dei re nella distribuzione della giustizia, se essi vogliono essere ben accetti a Dio: Josaphat: 2 Par. 19, 4 e seg. Essi devono essere temperanti nel bere: Uomo: Prov. 31, 4, 5. Devono proteggere la religione: Davidde ne somministra diversi esempi: Davidde: 2 Re 6, 1 a 5, 15 a 18: 7, 1 e seg. Josephat stabilisce dei dottori delle legge in tutto il regno di. Giuda: JOSAPHAT: 2 Par. cap. 17. Egli conduce il suo popolo al culto del vero Dio: Ibid. Par. 19, 4, e seg. Così pure Ezzena: 3 Par. cap. 31. Non inchinarsi dinanzi ai vizi dei re e dei principi: ACHAB: 3 Re 18, 18. JORAM: 4 Re 3, 13, 14. MI-BACOLI: Matt. 14, 4. GESU CRISTO! Marc. 6, 18. Gio. Battista: Luc. 3, 19. Iddio suscita i re malvagi per vendicarsi dei peccati dei popoli : Ro-BOAMO: 3 Re 12, 14. GIORBE: 34, 30. GERUSA-LIMME: Is. 29, 10. ISRAELE: Os. 13, 11. TESSALO-NICESI: 2 Epist. 2, 10; ed ordina di obbedirli: DUTTORI: Matt. 23, 2, 3. PIETRO: 1 Epist. 2, 18. Vedi DIGNITA' REALE: PRINCIPLE

RE: Libro dei Re: esso dividesi in quattro parti, ossiano libri: è il nono della Sacra Scrittura. Chiamasi libro dei Re, perchè contiene la storia dello stabilimento della dignità reale presso gli Israeliti, e quella delle principali azioni dei due primi re, che gli hanno governati. Presso gli Ebrei i due primi libri portano in fronte il nome di Samuele, perchè questi cominciano dalla descrizione della nascita di Samuele, e dalla storin di quello ch'egli operò fino alla sua morte. Teodoreto però e molti altri spositori con buon foudamento attribuiscono a quel profeta soltanto i primi ventiquattro capi del primo libro, ne' quali la vita ed il governo di lui descrivesi, e gli avveuimenti del regno di Saulle fino alla snorte dello stesso Santuele, il rimanente però ad altro autore certamente appartiene. Ma chi sia questo autore noo è possibile di determinarlo con sicurezza, quantunque non pochi de'nostri interpreti, seguendo gli acrittori Ehrei, suppongono che questa parte d'istoria dai due profeti Gad e Nathan ci sia stata trasmessa. Per 'quel che riguarda il terzo libro e il quarto, la più comune opinione, che sembra anothe molto plausibile, li crede lavoro di Esdra, benche sicuni più volontieri li crederebbono di Geremia. Il primo capo del primo libro dei Retrovasi all'articolo Ecenne: 1 Re, cap. 1.

REALE DIGNITA'. Vedi DIGNITA' reale. REBECCA che significe ingrassata, era figlia di Bathuel, figlio di Melcha, moglie di Nachor; fratello di Abrahamo : Gen. 22, 23. Isacco: Gen. 24. 15. 24. 47. Essa sposa Isacco: avventure di questo matrimonio: Isaeco: Gen. cap. 24. Sua modestia : Ibid. Gen. 24. 65. Essa è sterile: Isacco prega per lei: essa concepisce due gemelli, che si urtaco nel seno di lei: Rebecca consulta il Signore che le spiege l'effetto di questo avvenimento: Ibid. Gen. 25, 21 a 23. Essa partorisce infatti due gemelli, Esaù e Giacobbe: Ibid. vers. 24. 25. Essa ama Giacobbe di preferenza: Ibid. vers. 28. In Gerera è credute sorelle, non moglie di Isacco: Ibid. Gen. 26, 7. Essa consiglia a Giacobbe di ottenere la benedizione del padre, in luogo di Essù: Giacobbe: Gen. 27, 1 a 10. Giscobbe le maoifesta il timore che ha di tirarsi addosso la maledizione in cambio della benedizione del padre: Rebecca prende sopra di sè la maledizione, se avrà luogo, e dispone il tutto perchè il padre lo henedica credendolo Esaù: Ibid. vers. 11 a 33. Esaŭ, vedendosi deluso della benedizione paterna, concepisce un odio mortale contro suo fratello Giacolibe. Rebecca, per mettere al coperto Giscobbe dall'ira del fratello, lo esorta a ritirarsi ad Haran presso suo zio Laban: Ibid. vers. 34 a 43. E per maggiormente persuadere Isacco a lasciar partire Giacobbe, gli dice che le viene a noja la vita, se Giacobbe prende una moglie della stirpe di Chanasan. Giacobbe chisma Isacco e lo benedice e gli comanda di andere nella Mesopotania alla casa di Bathuel e là preodere per moglie una delle figlie di Laban, suo zio: Ibid. Gen. 28, t e seg.

REBLATHA, che significa contestazione, è una città del puese di Emath, chiemate in seguito Antiochia, capitale della Siria. Fu in Reblatha che Nabuchiodoosor fece uccidere tutti i figli di Sedecia, re di Giuda, e cavare gli occhi al loropadre, per trasferirlo a Babilonia: Gerem. cap. 39.

RECHAB, che significe, carro tirato da quattro cavalli, era padre di Jonadab, anico di Jehu, re d'Israele: Jano: 4 Re 10, 15. Fedeltà dei Re-

chabiti nell'osservare i precetti di loro padre, abbenchè difficilissimi: Comandamenti: Gerem. 35. 1 a 10 e seg.

RECIDIVA, azione di commettere nuovamente un fallo, che erasi già commesso: vechosi i tei indicasi all'articolo Ricatora, non che Galant: Epist. 2, 18. Punizione della recidiva: Pazinza: Eccl. 2, 16. Exercises: 3, 20. Evitarla coo egoi cura: Disconsi: Gio. 8, 11. ROMANI: Epist. 6, 2. CORINYI: I. Epist. 15, 34.

REDENTORE promesso subito dopo il peccato di Anamo: Gen. 3, 15. Figurato nella promessa che Dio fece ad Abrahamo, di lieuedire tutte le nazioni della terra, nella sua persona e nella sua stirpe: Abramo: Gen. 12, 2, 3; in Isacco che porta ei medesimo le legna pel suo sacrificio: Abramano: Gen. 22, 6, 7, 18. Isacco: Gen. 26, 46. Caiccomat: Gen. 26, 46. Le priocipali circostaoze della vita e della morte del Redentore predette dai profeti: Vedi Caisto: Missana Redenzione.

REDENZIONE: predetta dai profeti che happo raccoutato auticipalamente le principali circostanze della vita e della morte di colui, il quale doveva esserne l'autore : Gasù Caisto : Salm. 21. 19: Salm. 68, 26. Messia: Is. 50, 6: 53, 1 e seg. Ed soche tutto l'articolo Massia e Lamentazioni: Gerem. 3, 3o. Il profeta Osea predice il trioofo sulla morte, per mezzo della morte stessa del Redentore: ISBARLE: Os. 13, 14. Zaccaria predice il prezzo del tradimento che sarà fatto al Redentore: PASTORS: Zacc. 11, 12. Sorgente della Redeozione: mezzo ed effetti: Potenza: Salm. 18, 16. MERAVIOLIS: Salm. 110, 8. PECCATI: Salm. 129, 7, 8. Massia: Is. 50, 1, 2. Dio: Is. 59, 1. Sionne: Is. 52, 2, 3, q. Noi l'acquistismo in Gesù Cristo, e per Gesù Cristo: PARABOLE: Matt. 20, 28. ROMANI: Epist. 3, 24, 25: 4, 25: 5, 6, 9. CORINTJ: 1 Epist. 1, 30. Eresini: Epist. 1, 7. Co-LOSSESI : Epist. 1, 14. TESSALONICESI : 1 Epist. 1. Q. 10. TIMOTEO: 1 Epist. 2, 5, 6, EBREI: Epist. 9, 12, 15, 28. PIETRO: Epist. 1, 18, 19: 3, 18. Fine di questa Redenzione: Luca: 1, 74, 75. Ernsini : Epist. 1, 4. Tito : Epist. 2, 14. EBREI : 9, 13, 14. APOCALISSE: 5, 9. Mezzo impierato per la Redenzione del mondo: Vedi Passione. Carità ineffabile di Gesu Cristo per gli uomioi, nel mistero della sua Incaranzione ed in quello della Redenzione: ROMANI: Epist. 4, 25. CORINTJ: 2 Epist. 5, 15. GALATI: Epist. 4, 4. EFESINI: Epist. 2, 12. Colossesi: Epist. 1, 12 a 14, 20, 21. Tirq; Epist. 2, 12, 14: 3, 4 a 7.

REGALI. I'edi DONI.

REGNI terrestri: consa della loro ruina: Go-

VERNO: Eccl. 10, 3, 8, 16, 17. E Dio che gli abbatte, o gli stabilisce i DANIELE : 2, 21, LETTERA : Dan. 4, 14, 22, 28, 29. Egli ha gli occhi fissi sopra di essi, e gli stermina, quando si abbandoosoo al peccato: Amos: q, 7, 8. Qualuoque regno diviso in cootrari partiti è vicino alla sua cuduta ed alla sua ruina : Miascott : Matt. 12, 25: Marc. 3, 24. ORAZIONE: Luc. 11, 17. I peccati dei popoli e dei re sono la causa principale della loro decadenza: Dio: Eccl. 16, 5, 8 a 11. PECCATI: Is. 24 . 1 a 6, 10 e see, Mosa: Gerem, 48, 41, 42 ed anche tutto il capo; così pure tutto il capo 49, all'articolo Ammon: Gerem. cap. 49. Babilonia: Gerem. cap. 50 e cap. 51. I regui e gli imperi sono tutti nelle mani di Dio: egli mette in trono, e detronizza i re: SAULE e DAVIDDE de sono un esempio: vedansi questi due articoli, particolarmente DAVIDDE: 1 Re cap. 16: vedasi pure l'articolo RE: non che le seguenti indicazioni: JEROBOAMO: 3 Re 11. 31. 33. SAULLE: 1 Par. 10. 14. GIOBBE: 12, 18 e seg.: 34, 18, 19, 30. Garemia: 27, 6 a 8. DANIELE: 2, 21. LETTERA: Dan. 14, 22, 28, 20. BALTHAZAR: Dan. 3, 21, 31: cap. 7 e cap. 8.

REGNO di Gesù Cristo: inteodesi con questa parola la gloria da cui il Salvatore fu circondato, dopo la resurrezione: Gasù Castro: Matt. 16, 28.

RLONG della potenza di Dio: Tempio: 1 Par. 29, 11, 12. Gasù Caisto: Nalm. 21, 31. Loui: Nalm. 102, 19. Dio: 144, 10 a 13. Nasociodonoson: Dan. 3, 100. Lettera: Dan. 4, 31. Dano: Dan. 6, 26. Danielle: 7, 14.

REGNO della grazia: Miracoll: Matt. 9, 35.

Parabola: Matt. 13, 11: Marc. 4, 11: Luc. 8,
10. Romani: Epist. 14, 17. Coresti: 1 Epist. 4,
20. Colosses: Epist. 4, 11.

REGIO della gloria: SERMONB: Matt. 5, 3. PA-RABOLE: Matt. 13, 43. VARGHE: Matt. 25, 34. PAGLO: Att. 14, 21. CORINTI: I Epist. 6, 9, 10: 15, 50. TIMOTRO: 2 Epist. 4, 18. PIETRO: 2 Epist. 1, 11. APOCALISSE: 12, 10.

Riono de Cieli: sotto questa desomioszione comprendesi la Chiesa dopo l'iotiera manifestazione di Gesù Cristo dursote la sua vita mortale: Sammens: Matt. 5, 19. Vitra): Matt. 18, 4; 19, 14. Comprendesi altreal, sotto questa denominazione, la predicazione pubblica del Vangelo: Paramora: Matt. 13, 24, 31, 33, 44, 45, 52: 20, 1610. Battista: Marc. 4, 26. Avostroti: Luc. 9, 2; e lo stabilimento prossimo della Chiesa: Goo. Battista: Matt. 3, 2. Gasù Cassvo: Matt. 4, 17. Avostoni: Matt. 10, 7. Viacini: Matt. 35, 1. Discripti: Luc. 10, 9, 11.

REGNO di Dio: pon vi sono che quelli, i quali

si fanno violenza che possono giungervi: Gio. BATTISTA: Matt. 11, 12, PARABOLE: Luc. 16, 16. APOCALISSE: 2, 7, 11, 17, 27: 3, 5, 12, 21: 21, 7. Esso è spirituale, interiore ed esteriore: Gia-COBBE: Gen. 49, 10. MICBEA: 5, 2. BALAAM: Num. 24, 17. CANTICO: 1 Re 2, 10. LEGA: Salm. 2, 2, 6. PROTEZIONE : Salm. 9, 7, 8. GESU CRISTO: Salm. 21, 29 8 31 : Salm. 71 : Salm. 109. CHIESA: Salm. 44, 8. Dio: Salm. 144, 11 . 13. Isaia: 9, 6, 7. Massia: Is. cap. 11: 32, 1. Dio: Is. 40, 9, 10: 42, 1 e seg .- PASTORI: Gerem. 23, 5. GEREMIA: 33, 14 a 16. PASTORI : Ezech. 34, 23. EZECHIELE : 37, 26. DANIELE: 2, 44: 7, 14, 27: 9, 24. NABUCHO. DONOSOB: Dan. 3, 100. LETTERA: Dan. 4, 33. M1-CHEA: 4. 1: 5, 2. ISATA: 2, 2 . 4. MESSIA: Zacc. 9, 9, 10. SERMORE: Matt. 6, 10. ORAZIONE: Luc. 11. 2. VIRTU: Luc. 12, 31, 32. PARABOLE: Luc. 17, 21. PASSIONE: Luc. 22, 29. MIRACOLI: Gio. 6, 15. LAZZARO: Gio. 12, 15. PASSIONE: Gio. 18, 36, 30. CORINTS: 1 Epist. 4, 20. TIMOTEO: 1. Epist. 1, 17. Essat : Epist. 1, 8: 2, 9. Bisogna procurere di gnadagnarsi il regno di Dio: perciò bisogna farsi violenza e lavorare senza riposo : Sermone: Matt. 6, 33. VINTÙ: Luc. 12, 31. GID. BATTISTA: Matt. 11. 12. PARABOLE: Matt. 20, 1, 2, 23: Luc. 16, 16. ISTROZIONI: Marc. 10, 39, 40. Colossesi: Epist. 1, 13, 14. Timoreo: 2 Epist. 2, 11, 12. Geperale negligenza su questo punto : Miracoli : Matt. 8, 11, 12. GERUSALEMME : Matt. 21, 31, 32. PARABOLE: Matt. 22. 1 B 11. VARGINI: Matt. 25, 1 . 12. PARABOLE: Luc. 14, 16 . 20. CORINTA: 1 Epist. 5, 9, 10. Solidità del regno di Dio : Da-NIELE: 2, 44. LUCA: 1, 32, 33. Vedi CIELO.

REGNO dei malvagi, sorgente di mali: quello de giusti sorgente di beni: Uomo: Prov. 28, 28: 29, 2, 4, 8. Vedi Dionita' renle: Re: Regno di Gran Cristo.

RELIGIONE: essa è una. Soltanto coloro i quali sono nel suo grenibo, possono partecipare delle grazie, delle promesse che essa fa per parte di Dio : Pasqua : Esod. 12, 43 a 47. Gli strunieri che vorranno passare a questa religione, dovranno adempire tutte le cerimonie prescritte a quest'effetto onde esservi ammessi: Ibid. vers. 48 c see. Dilficoltà dello stabilimento della religione di Gesù Cristo, prevedute de Davidde: LEGA: Salm. 2. Soffrire tutto per spirito di religione : AFFLIZIONI: Salm. 43. Antioco emano un editto ne'suoi stati col quale proibiva qualunque religione, eccettusta la sua : Antioco: 1 Macc. 1, 43 a 56. Nabuchodonosor aveva già fatto egualmente ne' propri stati : Nabuchodonoson : Dan. cap. 3. Così dicasi di Danio: Dan. cap. 6.

RELIGIONE CRISTIANA: la promessa era stata fatta

ai Giudei : doveva essa altresi comprendere tutte quelle nazioni che sarebbe piaciuto a Dio di chiamare : Spinito : Att. 2. 37 a 30. Pietro : Att. 3, 25, 26. Impedimenti ed opposizioni fatte alla Religione Cristians al tempo degli Apostoli : Pir-TRO: Att. cap. 4. APOSTOLI: Att. 5, 17 8 32. 1 Giudei di Beres ricevono con tutte avidità la parola predicata loro da Paolo, esaminando ogui di nelle Scritture, se le cose stesser cosi ; PAOLO: Att. 12, 10 a 12. Non havvi salvezza fuori della religione di Gesù Cristo: Romani: Epist. 3, 19 a 21. In the essa consiste: Romant: Epist, 14, 17. Gesù Cristo ne è il fondamento: non si potrebbe fabbricare sopra un fondamento più solido: CORINTA: Enist. 3, o a 13. Essa comprende tutti, senza fare differenza nè di nazione, nè di condizione personale, nè di sesso : GALATI: Epist. 3, 27, 28. Essa non è nemica delle arti e dei mestieri; imperciocliè essa raccomanda il lavoro: Eresini: Epist. 4. 28. Gesù Cristo ne è l'apostolo ed il pont-fice: autorità ch'egli ha diritto di esercitarvi : Enga : Epist. 3, 1 a 6. Quindi deve essa star sempre attaccata a lui: il suo trono è in cielo. Egli computisce le debolezze dei Cristinui: Ennst: Epist. 4, 14 a 16; egli non si è data da sè questa qualità: ma la ricevette da Dio: Esse: Epist. 5, 5 a 10. Di que' che sono idonei ad essere instruit i nei grandi misteri della religione : Ib.d. vers. 11 a 14. Di colui, del quale può dirsi aver egli realmente della religione: GIACOMO: Epist. 1, 25 a 27. Fare tutto per spirito di religione: eccellenza della pratica di religione: contrarla per tempo: Colossesi: Epist. 3, 17. CORINTS: 1 Epist. 10, 31. ERREI: Epist. 13, 15. PIRTRO : 1 Epist. 2, 5. ROMANI : Epist. 12. 1. TIMOTEO: Epist. 1 , 7, 8: 6, 6. GIACOMO: Epist. 1, 27. VANITA': Eccl. 12, 1. LAMENTAZIONI: Gerem. 3. 27. Uomo: Prov. 22, 6. SAPIENZA: Eccl. 6, 18: Prov. 1, 10: 4, 3 = 7, 14, 15, 23, 24. Officiali: 1 Par. 28, 9. I giovani devono domandare a Dio la sapienza, cioè la purezza dei costumi: Sapirnza: 2, 45, 16: 8, 2, 16. Gesù: Eccl. 51, 20. SAPIENZA 1 8, 19 8 21: 9, 1 8 4, 10, 11. Altri passi della Sacra Scrittura sulla religione cristiana : Isala : Q. 2. Dio: Is. 43, 5, 6. Micura: 4, 1. G10. BATTISTA: Mutt. 11, 25. Gesù CRISTO; Matt. 28, 10. PIETRO: Att. 10, 42. PAOLO: AIL 28, 22. COBINTJ: 1 Epist. 1, 27 8 29. BETHLEMME: Luc. 2, 20 a 32. ROMANI: Epist. 1, 8. GALATI: Epist. 5, 1. Esset: Epist. 2, 4. Vedi l'articolo FEDE. Ciò che devono essere i prelati della religione cristiane, si trove in S. Paolo, il quale deve solo servir loro di modello: primieramente devono avere l'amore pei loro inferiori, ad imi-

tazione del Pastore de' pastori, il quale ha data la propria vita per le sue pecorelle: Pastona: Gio. 10, 11. Passione: Matt. 27, 50; e di S. Paolo, il quale avrelibe sparso volontieri il suo sangue per la salute de'Coninti: 2 Epist. 12, 15. Un grande egli ne ebbe anche per i Filippesi: Epist. 4, 1. Devono altresì i prelati della religione cristiana avere la scienza delle Sacre Scritture, per ben distinguere lebbra da lebbra: Re: Sap. 10, 23. LEBBROSO: Lev. 14, 2. S. Paolo aveva questa scienza: Cometa: 1 Epist. 2, 6: 3, 1, 2: 2 Epist. 11, 6. Devono essere pieni di sollecitudine per que' che sono loro confidati: qui privest in sollicitudine: ROMANI: Epist. 12. 8. CORINTJ: 2 Epist. 11, 28. Colossisi: Epist. 2, 1. Istruirli: Popoli: Gerem. 3, 15. Sed et imperitos doccte libere: Vedi Lib. I di Esdan: 7, 25. S. Paolo ha esattamente adempito a questo dovere: Cominta: 2 Epist. 2, 14 a 17. TIMOTEO: 1 Epist. 2, 7. Stabilire per essi una buona disciplina, scegliendo dei buoni condjutori e regolando le funzioni di ciascuno, giusta l'avviso di Jethro a Mosè: Esod. 18, 21 a 25. S. Paulo non mancó mai a questo dovere: Corints: 1 Epist. 11, 34. Tito: Epist. 1, 5. Incoraggiare i deboli ed i timidi: Erasini: Fpist. 6, 10 e seg. EBREI : Epist. 12, 3. Difendere gli oppressi: resistere di fronte ai falsi dottori: Vedasi tutto l'articolo PAOLO: CORINTJ: 1 Epist. 9, 26: 2 Epist. 11, 21. TIMOTEO: 1 Epist. 4, 7. Consolare gli afflitti: Conints: 2 Fpist. 1, 3, 4. EBBEI: Epist. 13, 22. Stimolare gli infingardi ed i tiepidi: Romani: 13, 11. Eresini: Epist. 5, 14. TIMOTEO: 2 Epist. 1, 6. Soccorrere gli indigenti: PAGLO: Att. 20, 35. CORINTJ: 1 Epist. 16, 1: 2 Epist. 9, 6. Reprimere i superbi: Cominti: 1 Fpist. 4, 18, 19. TIMOTEO: 1 Epist. 6, 17. Visitare ed istruire quelli che nou saprebbero giungere alla conoscenza della religione o delle verità della salute: Romani: Epist. 15, 19 e seg. CORINTS: 1 Epist. 9, 26. TIMOTEO: 2 Epist. 4, 7. Pupire i trasgressori: Cominta: 1 Epist. 4, 21: 2 Epist. 10, 4, 6. Scacciore dalla società cristiana i ribelli ed i corruttori: Connas: 1 Epist. 5, 3, 5. Expurgate vetus fermentum: vers. 7. TIMOTEO: 1 Epist. 1, 20. Finalmente pregare per tutti que' che sono confidati alle loro cure: Samuele: 1 Re 12, 23. ROMANI : Epist. 1, 9, 10. TESSALO-NICESI: 1 Epist. 1, 2. Tutti questi doveri dei prelati sono comuni anche ai principi terrestri. Vedi PRINCIPI.

RELICIONE giudaica: essa consiste tutta nella osservanza della legge, e nella pratica delle cerimonie legali, che non saprebhero giustificare, dopo che Gesù Cristo è venuto in persona a portare la fiscoola della fede : Vedi Fede : Legge : Paglo : Vangelo.

RELIQUIE dei Sunti, ed altri oggetti, pei quali devesi avere una venerazione particolare : Dio: Esod. 3, 5. PASQUA: Gios. 5, 16. Mosk: Esod. 13, 19: Deut. 34, 5, 6. Dio: Salm. 98, 5. Virtù delle reliquie e delle vesti dei santi: meraviglie che Dio opera per la loro mediazione: Giostè : 3, 16, 17. Jericho : Gios. 6, 12 e seg. ARCA: 1 Re 3, 1 & 12: 6, 19. DAVIDDE: 2 Re 6, 6: 7. 9 a 12. Il montello di Elia ha la virtà di dividere le acque: Eusso : 4 Re 2, 8, 13, 14. Il tocco delle ossa di Eliseo risuscita un morto: Joss: 4 Re 13, 21. Il lembo della veste del Redentore guarisce una donna da una perdita di Sungue: Minacoli: Matt. 9, 20 a 22. Lo stesio lembo guarisce molte altre infermità: Minacoli: Matt. 14, 35, 36. PARABOLE: Luc. 8, 43, 44. L'ombra sole di S. Pietro guarisce molti infermi : Apostoli: All. 5, 12, 15. I fazzoletti e le fasce che hanno toccato S. Paolo producono il medesimo effetto: PAOLO: Att. 10, 11, 12. Vedasi l'officio dell'ottava de' Santi , 8 novembre , nel breviario.

REMISSIONE dei pecesti: Vediasi Varticolo Peccari. Rimettere al prossimo le offese che ci la fatte: Vistà: Eccli. 28, 8. Samores: Matt. 5, 22: 6, 12. Virtù: Matt. 18, 22, 35. Paranour: Luc. 17, 3, 4. Erisin: Epist. 4, 32. Colosski: Epist. 3, 12, 13. Vedi Inguine: Pardono.

RENDIMENTO di grazie: vedi Azioni di grazie, REPROBI. Vedi EMPJ: MALVAGI,

RFSPHA, che significa estensione, era una concubina di Saulle: Abner ne abusò: Davidda: 2 Re 3, 7, 8.

RESTITUZIONE: obbligo di farla: obbligo di restituire un quiuto di più del valore: restituzione dubbia: Paossimo: Num. 5, 5 e seg. Vedi facitatizie.

RESURREZIONE: Iddio ne à l'autore: Cas100: 1 lle 2, 6. Resurrezione di Saucrue: 1 lle
28, 8 a 19. Elia resuscita il figlio della vedova
di Sarephia: Acuan: 3 lle 17, 17, Eliseo quello
della Sunannite: Eusso: 4 lle 4, 29: 8, 1 a 6.
Le sue ossa resuscitano un morto, che era stato
gettato nel suo sepolero: Joss: 4 lle 13, 20, 21,
Giobbe ha l'intina convisione della resurrezione
alla fine de' tempi: che per ciò egli desidera la
morte, come quella che darà fine ai suoi mali:
Giobte: 14, 12 e seg.: 17, 11, 12: 19, 25 a 27.
Davidde vi crede fermamente: Gisà Caisvo:
Salm. 15, 9 e seg. La materia del corpo è coservata: Serasaxa: solana, 33, 20. Issia non me è

men certo: CANTICO: Is. 26, 19 a 21. GIUDEI: Is. 66, 14. Iddio somministra une prova della resurrezione generale ad Ezechiele, in una visione, nella quale gli mostra una moltitudine infinita di ossa aride, che ripigliano la vita in sua presenza: Executers: 37, 1 a 10. Daniele predica questa resurrezione generale, per una vita eternamente besta per li uni, e per una vita piena di obbrobrio per li altri: DANIELE: 12, 1, 2. Essa è altresi predetta da Sophonia: 3, 8. La fede erane stabilita fra' Giudei, al tempo de'Maccabei : Man-TIRIO: 2 Macc. 7, 9, 11, 23, 29. Differenza fra la resurrezione del giusto e quella del peccatore: Ibid. 14, 36. Giuda Maccabeo ne aveva pure ferma credenza: le sue azioni lo giustificano: GIUDA: 2 Macc. 12, 42 a 46. Erode alla vista dei grandi prodigi che fa Gesù, lo prende per S. Gio. Buttista, da lui fatto decapitare, e che crede sia resuscituto: Minacolt: Matt. 14, 1 e seg. Gesù CRISTO: Marc. 6, 14. VIRTU: Marc. 9, 8, 9. La resurrezione chiaramente provata da Gesù Cristo: PARABOLE : Matt. 22, 23 a 33: Marc. 12, 18 6 27: Luc. 14, 14. GERUSALEMME: Luc. 20, 35 a 38; negata da' Sadducei, provata da Gesú Cristo: GERUSALEMME: Luc. 20, 27 8 40. SERMONE: Gio. 5, 24, 28, 29. Gesù Cristo promette di resuscitare nel giorno finale, per la vita eterna, que' che avranno creduto in lui, e che si saranuo cibati del suo corpo e del suo sangue : Miracoli : Gio. 6, 39, 47, 50, 55, 59. Suo discorso sulla resurrezione, de lui fetto con una sorella di Lazzano: Gio. 11, 21 a 27. S. Pietro e S. Giovanni sono niessi in prigione per avere predicata questa dottrina : Pietro: Att. 4. 1 a 3. S. Paolo l'annuilzia agli Ateniesi, i quali ricusano di credervi; PAOLO: Att. 17, 30 a 32. Alcuni di essi però vi credettero: Ibid. vers. 34. L'apostolo medesimo corre pericolo di morte, perchè sostiene questa dottrina: Paolo: Att. 23, 6. Ciò nondimeno egli sta fermo nella credenza della resurrezione, nella quale confida: Ibid. Att. 24, 15, 21. Iddio ci resusciterà, un giorno, siccome resuscitò Gesù Cristo: Commy: 1 Epist. 6, 14. Prove della resurrezione dei morti : Ibid. 1 Epist. 15, 12 a 34. Maniera colla quale deve farsi la resurrezione : cambiamento maraviglioso che si opererà nei corpi resuscitati: Ibid. vers. 35 a 49. Essi diventeranno simili a quello di Gesù Cristo: Filippest: Epist. 3, 11, 21. La resurrezione dei santi sarà diversa da quella dei peccatori : la resurrezione generale si farà in un momento, in un batter d'occhio: COMINTS: 1 Epist. 15, 50 a 53. Allora la morte sarà veramente vinta dalla vittoria che Gesù Cristo riperterà su di essa : Ibid. vers. 54 a 58. È

la fede nella resurrezione che ha fatto soffrire con pazienza agli apostoli ed ai primi cristiani tante persecuzioni: Coninti: 2 Epist. 4. 8 a 18. FILIPPESI: Epist. 3, 8 a 11. Nel giorno di questa resurrezione Gesù Cristo discenderà dei cieli e chiamerà a lui que' che vissero nella sua grazia: TESSALONICESI : 1 Epist. 4, 13 a 18. Besti quelli che feranno parte della prima resurrezione: Apo-CALISSE: 20, 4, 6, 12. ROMANI: Epist. 6, 5, 8: 8, 11. Dei morti resuscitati da Gesù Cristo: la figlia di Jaïro: Minacoli: Matt. 9, 25: Marc. 5, 41, 42; la figlia della vedova di Naim: Gesù Caisto: Luc. 7 14, 15: Lazzaro che era sepolto da quattro giorni: Lazzano: Gio. 11, 30, 43, 44. Molti altri morti resuscitarono, al tempo della sua PASSIONE: Matt. 27, 52. Finelmente resuscita egli stesso: Gesù Cristo: Matt. 28, 6 e seg. Vedi più sotto Resunrezione di Gesù Cristo. S. Pietro risuscita Tabitha , di Joppé : PAOLO : Att. 9, 40 a 42. Eutico è resuscitato da S. PAOLO: Att. 20. q a 12. Henoch ed Elia rapiti dal Signore sono un argomento irrecusabile del cambiamento che succederà colla resurrezione dei morti: Adamo: Gen. 5. 24. ELISEO: 4 Re 2, 11. GIOBBE: 14, 13: 19. 26: 21, 30. CANTICO: Is. 36, 19. GIUDEI: Is. 66, 14. EZECHIELE: 37, 9. DANIELE: 12, 3, 10. NINIVE: Gion. 2, 11. SOPHONIA: 3, 8. MARTIRIO: 2 Macc. 7, 9, 14, 23. PARABOLE : Matt. 22, 23 B 32. SER-MONE: Gio. 5, 21, 25, 28, 29. MIRACOLI: Gio. 6, 39, 40, 44, 45. LAZZARO: Gio. 11, 24, 25. CORINTJ: 2 Epist. 4, 14: 5, 1. Colosses: Epist. 3, 4. Tes-SALONICESI: 1 Epist. 4, 12 e seg. TIMOTEO: 2 Epist. 2, 11. Apocalisse: 20, 12, 13. La resurrezione si opererà per la possanza di Dio: Cantico: Is. 26, 19. EZECHIELE: 37, 12 a 14. SERMONE: Gio. 5, 28, 29. MIRACOLI : Gio. 6, 39, 40, 44. LAZZARO : Gio. 11, 25. ROMANI : Epist. 8, 11. COBINTJ : 1 Epist. 15, 20 a 22: 2 Epist. 4, 14. TESSALONICESI: 1 Epist. 4, 13. Essa sarà differente, secondo'i differenti meriti: DANIELE: 12, 2, 3. SERMONE: Gio. 5, 29. Ro-MAN1: Epist. 6. 5. CORINTS: 1 Epist. 15, 35, 38, 41 e seg. FILIPPESI: Epist. 3, 20, 21. COLOSSESI: Epist. 3, 4. GIOVANNI: 1 Epist. 3, 2.

Resonanzione di Gesù Gristo : egli l'ha predetta alli Scribi ed al Farisei , sotto la figura del sogiorno di Giona nel ventre della balena: Minacout: Matt. 12, 40. Vedi: Custro e Gesù Cattro; egli resuscita: mezzi che i principi dei sacerdoti mettono in uso per negare quella resurrezione e per renderla incredibile: Gasù Castro: Matt. 18, 1 a 13.

Resunnezione di Gesù Cristo: Marco, capo 16.
Alcune sante donne vanno al sepolero di Gesù

Cristo: un angelo annunzia toro la resurrezione di Gesù Cristo.

Il capo precedente trovasi all'articolo Passione:

Marc. cap. 15.

Et cùm transisset subbutum, Maria Magdalene et Maria Jacobl, et Salome emerunt aromata, ut venientes ungerent Jesum. Gasù Caisto: Matt. cap. 38.

- 2. Et valde mane una sabbatorum, veniunt ad monumentum, orto jam sole. Inf. Resurrezione: Luc. 24, 1.
- 3. Et dicehant ad invicem: quis revolvet nohis lapidem ab ostio monumenti? Inf. Resurrezione: Gio. 20, 1.
- 4. Et respicientes viderunt revolutum lapidem. Erat quippè magnus valdè. Gasà Caisto: Matt. 28. 2.
- 5. Et introcuntes in monumentum viderunt juvenem sedentem in dextris, coopertum stolá candidá, et obstupuerunt. Gesú Caistro: Matt. 28, 5. Inf. Resunsezione: Luc. 24, 4 a 5: Gio. 20, 12.
- 6. Qui dixit illis: nolite expevescere: Jesum quarriis Nazarenum crucifixum: surrexit, non est hic, eccè locus ubl posuerunt eum: Inf. Resuntzione: Luc. 24, 5 e 6.
- 7. sed ite, dicite discipulis ejus, et Petro, quis præcedit vos in Galilmam: ibl eum videbitis, sieut dixit vobis. Passione: Marc. 14, 28. Gusò Caisto: Matt. 28, 6 a 7.
- At illæ exeuntes, fugerant de monumento: invaserat enim eas tremor et pavor, et nemini quidquam dixerunt: timebant enim. Ibid. vers. 8.

Gesii apparisce in prima a Maria Maddalena, poscia a due de'suoi discepoli.

- Surgens autem manê, primâ sabbati, apparuit primô Marie Magdalene, de quâ ejecerat septem dæmonis. Inf. Resuantziona: Gio. 20, 16. Casú Casto: Luc. 7, 37 a 47.
- 10. Illa vadens nuntiavit his qui cum eo fuerant, lugentibus et flentibus.
- 11. Et illi audientes quia viveret, et visus esset ab eà, non crediderunt.
- 12. Post heec autem duobus ex his ambolantibus ostensus est in alia effigie, cuntibus in villam. Inf. RESURREZIONE: Luc. 24, 13.
- 13. Et illi euntes nuntisverunt cæteris: nec il-

Gesù apparisce agli undici apostoli, mentre erano a mensa, conferisce loro la missione di andare per tutto il mondo a predicare il Van-

- gelo, e promette loro il dono dei miracoli. Sua ascensione.
- 14. Novissimė recumbentibus illis undecim apparuit: et exprobravit incredulitatem eorum, et duritism cordis, quis iis qui viderant eum resurrexisse, non crediderunt. Paoto: £11. 13, 30 a 31. Inf. Resurazzions: Luc. 24 a 36.
- 15. Et dixit eis: euntes in mundum universum prædicate Evangelium omni creatura.
- 16. Qui crediderit et baptizatus fuerit, salvus erit: qui verò pon crediderit, condemnabitur.
- 17. Signs sutem eos qui crediderint, luec sequentur: in nomine meo dæmonis ejicient; linguis loquentur novis. Pacto: Att. 16, 18. Sristro: Att. 2, 4. Picrao: Att. 10, 46.
- 18. Serpentes tollent: et si mortiferum quid biberint, non eis nocebit: soper ægros manus imponent, et benè babebunt. PADLO: Att. 28 5 a 8.
- 19. Et Dominus quidem Jesus, postquam locutus est eis, et assumptus est in cœlum, et sedet à dextris Dei. Infr. RESURREZIONE: Luc. 24, 51. CHIESA: Salm. 46, 5.
- 20. Illi autem profecti prædicaverunt ubiqué, Domino cooperante, et sermonem confirmante sequentibos signis.
  - Per il Vangelo che segue, vedi Luca: cap. 1.
- RESURREZIONE di Gesù Cristo: Luca, capo 24. Alcune sante donne vanno al sepolero di Gesù Cristo portando gli aromi che avevano preparati per imbalsamarlo: due angioli fan loro sapere che è resuscitato, ed esse riferiscono ciò agli apostoli, ai quali tali parole parvero come deliri, e non danno ad esse retta.
- Il capo precedente trovesi all'articolo Passione:

  Luc. cap. 23.

Ună sutem salibati valdă dituculă venerunt ad monumentum portantes que paraverant aro-

- 2. Et invenerunt lapidem revolutum à mouu-
  - 3. et ingresse non inveneront corpus Domini
- 4. Et factum est, dum mente consternats essent de isto, eccè duo viri steterunt secùs illas in veste fulgenti.
- Com timerent autem, et declinarent vultum in terram, dizerunt ad illas: quid quaritis viventem com mortuis? Ved. Sup. RESURREZIONE: Marc. 16. 1 a 6.
  - 6. Non est hic, sed surrexit: recordamini qua-

liter locatus est vobis, cum adhuc in Galilæa esset.

7. dicens: quia oportet Filium hominis tradi in manus hominum peccatorum, et crucifigi, et die tertià resurgere. Ganà Caistro: Matt. 16, 21: 17, 21, 22. Meacoll: Marc. 8, 31. Viatù: Marc. q, 30. Arostoul: Luc. 9, 22.

8. Et recordatæ sunt verborum ejus.

9. Et regresse à monnmente nuntiaverunt hec empia illis undecim, et ceteris omnibus.

10. Erst autem Mariæ Magdelene, et Joanna, et Maria Jacobi, et cæteræ, quæ cnm eis erant, quæ dicebant ad apostolos hæc.

11. Et visa sunt ante illos sicut deliramentum verba ista: et non crediderunt illis.

12. Petrus autem surgens cucurrit ad monumentum: et procumbens, vidit linteamina sola posita, et abiit, secum mirans quod factum fuerat.

Gesù Cristo apparisce a due discepoli, che andavano ad Emmaus e spiega loro le Sante Scritture.

 Et eccè duo ex illis ibant ipsă die in castellum, quod erat în spatio stadiorum sexaginta ab Jerusalem, nomine Emmaüs. Sup. RESUAREZIONE: Marc. 16, 12.

14. Et ipsi loquebantur ad invicem de bis omnibus que acciderant.

15. et factum est, dum fabularentur, et secum quærerent, et ipse Jesus appropinquans ibst cum illis.

16. Oculi autem illorum tenebantur ne eum agnoscerent,

17. et ait ad illos: qui sunt bi sermornes, quos confertis ad invicem ambulantes, et estis tristes?

18. Et respondens unus, cui nomen Cleophas, dixit ei: tu solus peregrinus es in Jerusalem, et non cognovisti que (acta sunt in illá his diebus?

non cognovisti que facta sunt in illá his diebus?

19. Quibus ille dixit: que? Et dixerunt: de
Jesu Nazareno, qui fuit vir propheta, potens in

opere et sermone, coram Deo, et omni populo:

20. et quomodò eum tradideruut summi sacerdotes et principes nostri in damnationem mortis, et crucifixerunt eum.

21. Nos autem sperahamus quia ipse esset redempturus Israël: et nunc super hæc omnia, tertia dies est hodië quod hæc facta sunt.

22. Sed et mulieres quædam ex nostris terruerunt nos, que ante lucem fuerunt ad monumentum,

23. et non invento corpore ejus, venerunt dicentes se etiam visionem angelorum vidisse, qui dicunt eum vivere.

T. H.

- 24. Et abierunt quidem ex nostris ad monumentum, et ità invenerunt sicut mulieres dixerunt, ipsum verò non invenerunt.
- 25. Et ipse dixit ad eos: ô stulti, et tardi corde ad credendum, in omnibus, que locuti sunt prophete: !

26. Nonne hec oportuit pati Christum, et ita intrare in gloriam suam?

27. Et incipiens à Moyse et omnibus prophetis, interpretabatur illis in omnibus Scripturis que de ipso erant. Re: Sap. 6, 17.

28. Et appropinquaverunt castello quò ibant:

et ipse se finxit longiùs ire.

29. Et coegerunt illum, dicentes: mane nobi-

scum quoniam advesperascit, et inclinata est jam dies. Et intravit cum illis. 30. Et factum est, dum recumberet cum eis

accepit panem, et benedixit, ac fregit, et porrigebet illis.

31. Et aperti sunt oculi eorum, et cognoverunt eum, et ipse evanuit ex oculis eorum.

32. Et dixerunt ad invicem: nonne cor nostrum ardens erat in nobis, dùm loqueretur in vià, et aperiret nobis Scripturas?

 Et surgentes eâdem borà regressi sunt in Jernsalem: et invenerunt congregatos undecim, et eos qui com illis erant,

34. dicentes: quòd surrexit Dominus verè, et apparuit Simoni.

35. Et ipsi perrabent que geste erant in via: et quomodò cognoverunt enm in fractione panis.

Getà congregati insieme i discepoli fa che lo palpino, e mangiando con essi apre loro la mente, perchè intendano te Scritture, e promette loro lo Spirito Santo.

 Dàm autem hæc loquuntur, stetit Jesus in medio corum et dixit eis: pax vobis: ego sum: nolite timere. Sup. Resusanzions: Marc. 16, 14: Infr. Ibid. Gio. 20, 19.

37. Conturbati verò et conterriti, existimabant se spiritum videre.

38. Et dixit eis: quid turbati estis, et cogitationes ascendunt in corda vestra?

39. Videte manus meas, et pedes, quia ego ipse sum: palpate et videte: quia spiritus carnem et ossa non habet, sicut me videtis habere.

40. Et cum hoc dixisset, ostendit eis manus et pedes.

41: Adhuc antem illis non credentibus, et mirantibus præ gaudio, dixit: habetis hic aliquid, quod manducetur?

- 42. At illi obtulerunt ei partem piscis assi, et favum mellis.
- 43. Et chm manducasset corum eis, sumeus re-
- 44. Et dixit ad eos: hec sunt verba, que locutus sum ad vos, cum adhuc essem vobiscum, quoniam necesse est impleri omuia, que scripta sunt in lege Moysi, et prophetis, et Psalmis
- 45. Tunc aperuit illis seusum, ut intelligerent
- 46. Et dixit eis: quoniam sic scriptum est, et sic oportebat Christum pati, et resurgere à mortuis tertià die: Sun. Resuranzions: Luc. 24, 7.
- 47. et prædicari in nomine ejus pænitentiam et remissionem peccatorum in omnes gentes, incipientibus ab Jerosolymå.
- 48. Vos autem testes estis horum. Gasù Cat-
- 49. Et ego mitto promissom Patris mei in vos: vos autem sedete in civitate, quosdusque indusmini virtute ex alto. Sennone: Gio. 14, 26. Joste: 2, 26.
- Gesti Cristo benedice gli apostoli e sale al cielo:
  essi lo adorano, poscia vanno nel tempio, dove
  stanno continuamente lodandolo.
- 50. Eduxit autem eos foras in Bethaniam: et elevatis manibus suis, benedixit eis. Carea: Salm. 38, 37.
- 51. Et factum est, dum benediceret illis, recessit ab eis, et ferebatur in cœlum. Sap. Resurrezione: Marc. 16, 19.
- 52. Et ipsi adorantes, regressi sunt in Jerosalem cum gaudio magno: Gasà Caisto: Att. 1, 4, 9. 53. et erant semper iu templo, laudantes et
- beuedicentes Deum. Amen.

  11 Vangelo che segue trovasi all'articolo Gio-
- RESURREZIONE di Gesù Cristo: Giovenni, cepo so. Maria Maddalena va prima di tutti al moumento e vede levata dal monumento la pietra: corre percib a trovare Pietro e Giovanut, dicendo loro che fu portato via dal monumento il Signore: Pietro e Giovanni partono subito e vanno al monumento.
- Il copo precedente trovasi all'articolo Passione:
  Gio. cap. 19.

Und autem Sabbati, Maria Magdalene venit mane, cum adhuc tenebræ essent, ad monumentum: et vidit lapidem sublatum à monumento.

- Gesù Caisto: Matt. 48, 1. Sup. Resurrezione:
- Cucurrit ergo, et venit ad Simonem Petrum, et ad alium discipulum quem amabat Jesus, et dixit illis: tulerunt Dominum de monumente, et nescinus abb nosuerunt aum.
- 3. Exiit ergò Petrus, et ille alius discipulus, et venerunt ad monumentum.
- 4. Carrebant autem duo simul, et ille alius discipulus pracucurrit citiùs Petro, et venit primus ad mooumentum.
- 5. Et cum se inclinesset, vidit posita finteamine
- 6. Venit ergò Simon Petrus sequens eum, et introivit in monumentum, et vidit linteamina posita.
- 7. et sudarium, quod fuerat super caput ejus non cum lintesminibus positum, sed separatim involutum in nonm locum.
- 8. Tonc ergò introivit et ille discipulus qui venerat primus ad monumentum: et vidit, et credidit:
- nondům enim sciebaut Scripturam, quis oportebat eum à mortuis resurgere.
   10. Abierunt ergò iterům discipuli ad semetipses.
  - Apparizione degli angioli e di Gesù a Maria Maddalena che stava fuori del monumento piangendo.
  - 11. Maria autem stabut ad monumentum forts ploraus. Dum ergò fleret, inclinavit se, et prospexit in monumentum: Sup. Resunnezione: Marc. 16, 1, 5.
  - 12. et vidit duos angelos in albis, sedentes, unum ad caput, et unum ad pedes, ubi positum fuerat corpus Jesu.
- 13. Dicunt ei illi: mulier, quid ploras? Dicit eis: quis tulerunt Dominum meum, et nescio ubi posuerunt eum.
- 14. Hwe chin dixisset, conversa est retrorsum, et vidit Jesum stantem: et non sciebat quis Jesus est. Sapianza: 1, 1, 2. Vintú: Eccli. 35, 10, 21.
- 15. Dicit ei Jesus: mulier, quid ploras? quem quaris. Illa existimans quia bortulauus esset, dicit ei: domine, si tu sustalisti eum, dicito mulu ubi posuisti eum: et ego eum tollam.
- 16. Dickt ei Jesus: Maria. Conversa illa, dicit ei: Rabboni (quod dicitur Magister).
- 17. Dicit ei Jesus: noli me taugere, nondum enim ascendi ad Patrem meum: vade autem ad fratres meos, et dic eis: ascendo ad Patrem meum,

et patrem vestrum; Deum meum, et Deum ve-

18. Venit Maria Magdalene annuntians discipulis: quia vidi Dominum, et hæc dixit mihi.

Gesù apparisce ai discepoli, e annunzia loro la pace, e mostrato loro le mani e il costato, dà ad essi lo Spirito Santo.

19. Cum ergò serò esset die illo, ună asbhatorum, et force essent claussu, ubi erant discipalicongregati propter metum Judeorum; yenit Jesus, et stetit in medio, et dixit eis: Pax vohis. Sup. Risunanziones: Starc. 16, 14: Luc. 24, 36. Constri: Epist. 15, 5.

20. Et cum hoc dixisset, ostendit eis manus, et latus. Gavisi sunt ergò discipuli, viso Domino.

21. Dixit ergò eis iterùm: Pax vobis. Sicut misit me Pater, et ego mitto vos. Mussia: Is. 61, 6.

22. Et cum dixisset, insufflavit, et dixit eis; accipite Spiritum Sanctum:

23. quorum remiseritis peccata, remittuntur eis; et quorum retinueritis, retenta sunt. Vintù: *Matt.* 18, 18.

Gesti apparisce di nuovo a Tommaso che non eredeva agli altiri discepoli, e gli fa mettere il dito nel suo costato. Tommaso crede: ma Gesti dice, che sono beati eoloro che non hanno veduto ed hanno creduto. Molti miracoli di Gesti non sono scritti in questo libro.

24. Thomas autem unus ex duodecim, qui dicitur Didymus, non erat cum eis quandò venit Jesus.

25. Dixerunt ergò ei alii discipuli: vidimus Dominum. Ille autem dixit eis: niai videro in manibus ejus fixuram clavorum, et mittam digitum meum in locum clavorum, et mittam manum meam in latus ejus, non credam.

26. Et post dies octo, iterûm ernot discipuli cjus intûs, et Thomas com eis. Venit Jesus, januis clausis, et stetit in medio, et dixit: Pax vobis.

27. Deiudé dieit Thomæ: infer digitum tuum hue, et vide mæus meas, et affer manum tuam, et mitte in latus meum: et noli esse incredulus, sed fidelis,

28. Respondit Thomas, et dixit ei: Dominus meus et Deus meus.

29. Dixit Jesus: quia vidisti me, Thoma, credidisti: benti qui non viderunt, et crediderunt.

30. Multa quidem et alia signa fecit Jesus in conspectu discipulorum suorum, que non suat scripta in libro hoc: Infr. RESURAEZIONE: Gio. 21, 25.

31. Hec autem scripts sunt, ut credatis, quia Jesus est Christus Filius Dei: et ut credentes, vitam habeatis in nomine ejus.

RESURREZIONE di Gesù Cristo: Giovanni, capo 21. Gesù apparisce di nuovo ai discepoli al mare di Tiberiade. Pesca miracolosa.

Postel manifestavit se iterum Jesus discipulis ad mare Tiberiadis. Manifestavit autem sic :

au mare libersaus, manitessavit autem sic:
2. erant simul Simon Petrus et Thiomas qui dicitor Didymus, et Nathanael qui erat à Canà Gallime et filii Zebedei, et alii ex discipulis ejus duo.

3. Dicit eis Simon Petros: vado piscari. Dicunt ei: venimus et nos tecum. Et exierunt, et ascenderunt in navim: et illa nocte nihil prendiderunt.

4. Mane antem facto, stellt Jesus in littore, non tamen cognoverunt discipuli quia Jesus est.

5. Dixit ergò eis Jesus: pueri numquid pulmentarium habetis? Responderunt ei: non.

6. Dicit eis: mittite in dexteram navigii rete, et invenietis. Miserunt ergò: et jam non valebant illud trahere præ multitudine pisciam.

7. Dixit ergo discipulus ille, quem diligehat Jesss, Petro. Dominus est. Simon Petrus cam audisset quia Dominus est, tunică succional se (erst enim nudus) et misit se in mare.

8. Alii autem discipuli navigio venerunt (non enim longè erant à terră, sed quasi cubitis ducentis) trabentes rete piscium.

9. Ut ergò descenderent in terram, viderent prunas positas, et piscem superpositem et panem.

10. Dicit eis Jesus: afferte de piscibus, quos prendidistis nuuc.

11. Ascendit Simon Petrus, et traxit rete in terram plenum magnis piscibus centum quinquaginta tribus. Et cum tanti essent, non est scissum rete.

12. Dicit eis Jesus: venite, prandete. Et nemo audehat discumbentium interrogare eum: tu quis es? Scientes quia Dominus est.

13. Et venit Jesus, et accipit panem, et dat eis, et piscem similiter.

 Hoe jam tertiò manifestus est Jesus discipulis suis, cum resurrexisset à mortuis.

San Pietro interrogato tre volte da Cristo se lo amasse, tre volte gli sono dalc, a pascere le pecorelle di Cristo, il quale gli annunzia il suo martirio. Non tutti i fatti di Cristo sono stati scritti.

15. Cum ergo prandissent, dicit Simoni Petro

Jesus: Simon Joannis, diligis me plus his? Dicit ei: etiam, Domine, tu scis quis amo te. Dicit ei: pasce agnos meos.

16. Dicit ei iterùm: Simon Joannis, diligis me? ait illi: etiam, Domine, tu scis quia amo te. Dicit ei: pasce agnos meos.

17. Dicit ei tertiò: Simon Joannis, amas me? Contristatus est Petrus, quia dixit ei tertiò, amas me? et dixit ei: Domine, tu omnia nosti: tu scis quia amo te. Dixit ei: pasce oyes mess.

18. Amen, amen dico tibi: cum esses junior cingebas te, et ambulabas ubi volehas: cum autem senueris extendes manus tuas, et alius te cinget, et docet quò lu non vis. Pierao: 2 Epist.
1, 14. Ezenneze: 3, 25.

19. Hoc antem dixit, significans qua morte clarificatorus esset Deum. Et cum boc dixisset, dicit ei : sequere me.

20. Conversus Petrus, vidit illum discipulum, quem diligebat Jesus, sequentem, qui et recubuit in comá super pectus ejus, et dixit: Domine, quis et qui tradet te 7 Arostoli: Gio. 13, 23 a 25.

21. Hune ergó cóm vidisset Petrus, dixit Jesu:

Domine, hic autem quid?

22. Dicit ei Jesus: sic cum volo manere donec veniam, quid ad te? Tu me sequere.

a3. Exist ergò sermo iste inter fratres, quia discipulus ille non moritur. Et non dixit ei Jesus: non moritur; sed: sic eum volo munere donec venism, quid ad te?

24. hic est discipulus ille, qui testimonium perhibet de his, et scripsit hæc: et scimus quis verum est testimonium ejus.

25. Sunt autem et alia molta, que fecit Jesus: que si scribantur per singula, nec insum arbitror mundum capere posse eos, qui scribendi sunt; libros. Sup. Resunanzione: Gio. 20, 30: Giovanni: 2 Epist. vers. 12.

Il primo capo degli Atti degli apostoli trovasi all'articolo Gasti Caisto: Att. cap. 1.

Gesù Cristo dimors, dopo la sua resurrezione, per quaranta giorni co'snoi apostoli, parlando del regno di Dio: Gesù Castro: Att. 1, 1 a 4. Gli apostoli sono testimonj della resurrezione di Gesù Cristo: Senzio: Att. 3, 3a. Pietrio: Att. 3, 15. Coastri: 1 Epist. 15, 3 a 8.

RETAGGIO. Vedi EREDITA'.

RETTITUDINE. Vedi GIUSTIZIA.

RÎBELLIONE dei piccoli contro i grandi: dei sudditi contro i loro sovrani: Giorne: 30, 1 a 19. Esempi di Mbellione: Marna: Esod. 16, 19, 20. Giosub: Num. 14, 4. Cone: Num. cap. 16. Novero: Num. 26, 9. Salonone: 3 Re 11, 26, 27.

ELA: 3 Re 16, 5. ACHAN: 3 Re 20, 12. OSEL: 4
24, 1. ADMELECHI: 6 HE 18, 7. JOACHM: 4 Re
24, 1. ADMELECHI: 6 HE 18, 7. JOACHM: 4 Re
24, 1. ADMELECHI: 6 HE 18, 7. JOACHM: 4 RE
25H. 2, 21 e seg. Le ribellioni direntado d'ordinario funeste a que' che le suscitado e le fomentano: ADOSTOLI: 4 Lt. 5: 36, 37. Demetrio ne
suscia nona contro S. PACO: 4 Lt. 19, 28 e seg.: così pure ne suscitano un'altra i Giudei: PACO:
4 Lt. 23, 12 e seg. Fedi Conquea: Cosphazione:
DISCORDIE: LEGA: SEDIZIONE:

RICADUTA nel peccato: evitarla con ogni cura, perch'essa rende lo stato del peccatore peggiore di prime: Uomo: Prov. 26, 11. RICCHEZZE: Eccl. 5, 4, 7. VIRTÙ : Eccl. 21, 1. GEREMIA: 2, 36. MIRACOLI : Matt. 42, 43 a 45. ORAZIONI : Luc. 11. 24 a 26. SERMONE: Gio. 5, 14. DISCORSI: Gio. 8, 11. I Galati ricadono nel giudaismo: zelo di S. Poolo per convertirli: Galari: Epist. 4, 8 a 19. Ricadula nel peccato dopo di avere partecipato ai sacramenti del battesimo e della confermazione, e dopo essere stati nutriti della parola divina, e della speranza delle grandezze del secolo futuro: guai a que' che fanno una simile ricadota: Errer: Epist. 6, 4 a 8: 10, 26. Così il loro stato diventa peggiore del primo, perchè avendo ricevuto maggiori grazie, avranno un conto maggiore da rendere a Dio: Pierro: 2 Epist. 2, 20 8 22. Vedi RECIDIVA.

RICCHEZZE: al tempo de'patriarchi facevansi consistere in un numeroso gregge ed in molti domestici: Abramo: Gen. 13, 5, 6. Isacco: Gen. 24, 35: 26, 12 a 14. GIOBBE: 1, 3. Ricchezze di SALOMONE: 3 Re 10, 14 e seg. Saba: 2 Par. cap. 9. Le ricchezze provengono de Dio: Abramo: Gen. 12, 7: 13, 14, 15, 17: 15, 18: 17, 8. ISACCO: Gen. 26, 3. GIOBBE: 1, 10: 42, 12. Uomo: Prov. 22, 2. VANITA': Eccl. 5, 18. Rendesi colpevole agli occhi di Dio colui, il quele ripone la sua compiacenza nelle ricchezze di questo mondo: EZECHIA: 4 Re 20, 13. Le ricchezze e tutto quello che noi possediamo, ed in generale tutto ciò che noi siamo, appartiene a Dio: Tampio: 1 Par. 29, 11 's seg. Coloro i quali le possedono ingiustamente sono i primi ad insorgere contro Dio: Gionsu: 12, 6, E in Dio, e non nelle ricchezze, che va riposta la nostra confidenza: Spenanza: Salm. 4. Uno arricchisce donando, e l'altro diventa povero, anche prendendo ciò che non gli appartiene: Uomo: Prov. 11, 24. Inutilità delle ricchezzo nel giorno del giudigio: Ibid. vers. A. Coloi il quale ripone in esse la sna confidenza, perirà: Ibid. vers. 28. Del ricco povero, e del povero ricco: Uomo: Prov. 13, 7, 8. Le ricchezze formano la felicità del ginsto, per il buon uso che egli ne sa fare: Ibid. Prov. 14, 24. Elleno procurano all'uomo, in questo mondo, molti amiei; ma questi si ritirano tutti se l'nomo stesso diventa povero : Ibid. Prov. 19, 4. È l'interesse che gnida gli amici: Ibid. vers. G. Le ricchezze acquistate con mezzi ingiusti, vanno male da ultimo: Ibid. Prov. 20, 21. Non invidiare le ricchezze di questo mondo: Ibid. Prov. 23. 4. 5. Inseziabilità dell'uomo: Ibid. Prov. 27, 20. Chi adona ricchezze per mezzo di nsure e di scrocchi, ne sarà da Dio privato, e passeranno invece a chi saprà farne buon uso, essendo liberale verso i poveri: Ibid. Prov. 28, 8. Pericoli, ai quali esse ci espongono: Ibid. Prov. 30, 8, 9. Non consumare le ricchezze in quello che fa lo sterminio dei re: Ibid. Prov. 31, 3. Ricchezze. piaceri, grandi edifizi, tutto è VANITA': Eccl. 2, 1 a 11. È follis l'affaticarsi nell'ammassare ricchesze, per poscia lasciarle ad un erede infingardo: Ibid. vers. 18, 21. È assai meglio affaticerai per far del bene all'anima propria: Ibid. vers. 22, 24. È una follis per chi è solo, e non he alcano dopo di sè, nè figlinolo, nè fratello, ec. l'ammassare ricchezze e moltiplicarle: Ibid. Eccl. 4, 8. Le grandi ricchezze sono inutili, e non di rado riescono perniciose a chi le possede: Ibid. Eccl. 5, 10 a 16. La ostentazione delle ricchezze qual pro farà ai malvagi dopo la loro morte: GIUSTI: Sap. 5, 8 a 15.

RICCHIZZE: Ecclesiastico, capo 5. Non confidare nelle inique ricchezze: non abusare della pazienta, della misericordia e della bontà di Dio: non tardare a convertirsi al Signore.

Il capo precedente trovasi all'articolo Sapienza:

Eccli. cap. 4.

Noli attendere ad possessiones iniquas, et ne dixeris: est mihi sufficiens vita: nihil enim proderit in tempore vindictæ et obductionis.

- 2. Ne sequeris in fortitudine tha concupiscentism cordis tui:
- 3. et ne dixeris: quomodò potui? Aut quis me subjicet propter facts mes? Dens enim vindicans vindicabit.
- 4. Ne dixeris: peccavi, et quid mihi accidit triste? Altissimus enim est patiens redditor.
- 5. De propitiato peccato noli esse sine metu, neque adjicias peccatum super peccatum.
- 6. Et ne dicus: miseratio Domini magna est, multitudinis peccatorum meorum miserebitur.
  - 7. Misericordia enim et ira ab illo citò proxi-

- ment, et in peccatores respicit ira illius. Uomo: Prov. 10, 6.
- 8. Non tardes converti ad Dominum, et ne differas de die in diem :
- 9 Subitò enim veniet ira illius, et in tempore vindictæ, disperdet te.

Disprezzare le ricchezze. Fuggire l'incostanza e la leggerezza: stare costante nella via del Signore: ascoltare con mansuetudine, rispondere con saviezza: guardarsi dal nome di detrattore: rendere giustisia equalmente a tutti.

- 10. Noli anxius esse in divitiis injustis: non enim proderunt tibi in die obductionis ac vindictæ. Uomo: *Prov.* 11, 4, 28.
- 11. Non ventiles te in omnem ventum, et non eas in omnem viam; sic enim omnis peccator probetur in duplici lingua.
- 12. Esto firmus in vià Domini, et in veritate sensus tui et scientià, et prosequatur te verbum pacis et justitise.
- 13. Esto mansuetus audiendom verbum, ut intelligas; et cum sapientia proferas responsum verum.
- 14. Si est tibi intellectus, responde proximo: sin autem, sit manus tua super os tnum, ne capiaris in verbo indisciplinato, et confundaris.
- 15. Honor et gloria in sermone sensati; lingua verò improdentis subversio est ipsins.
- 16. Non appelleris susurro, et lingua tua ne capiaris, et confundaris.
- 17. Super furem enim est confusio et prenitentia, et denotatio pessima super bilinguem; susurratori autem odium, et inimicitia, et contumelia.
- 18. Justifica pusillum et magnum similiter.

  Per la continuazione, vedi Amico: Eccl. cap. 6.

Le ricchezze non devono essere un motivo di rispetto: Govenno: Eccl. 10, 26. Teluno si faricco colle parsimonie, e questo solo frutto ha per sua mercede; morendo lascierà ad sitri ogoi cosa, senza averne goduto: Vintù: Eccl. 11, 16 a 20. Non conter nulla selle ricchezze: 1bid. est. 35 a 30. Le ricchezze sono buone, o cutive secondo l'uso che se ne fa: 1bid. Eccli. 13, 30. Le ricchezze sono inutil per l'avero: 1bid. Eccli. 14, 3, 4. Sorte funesta delle ricchezze a equistate ingiustamente: 1bid. Eccli. 40, 12, 13. Ritratto di coloi, il quale ammassa ricchezze com mezti illeciti: Giudai: Gerem. 17, 3, 11. Gusì a coloro che le acquistano inginatamente: non partecipranno alla prosperità de quisti: Sonora: Gerem-

22, 13 a 17. Vanità delle ricchezze, della potenza e della gloria dei ricchi: Giunzi: Bar. 3, 16 a 23. Esse saranno inutili nel giorno delle vendette del Signore sopra i peccatori: EZECHIELE: 7, 19, 20. Motivi per distaccarsene: Sermone: Matt. 6, 24 e seg. Difficilmente puossi staccarsene, per guadagnare il cielo che perciò è più difficile ai riechi di guadagnarselo: PARABOLE: Luc. 18, 18 a 25. VIRTU: Matt. 19, 21 a 24. ISTRUZIONI: Marc. 10, 23 a 27. Essendo le ricchezze non di rado il frutto o la sorgente dell'iniquità, devonsi impiegare nel procurarsi degli amici per l'eternità, o col restituirle, o facendone parte ai poveri : PARAROLE : Luc. 16, 9. Ecco ciò che viene reccomandato da Dio. Se si è fedele nelle cose piccole, si deve esserto anche nelle grandi: Ibid. vers. 10 a 15; quindi non agognare di ammassarne. Chi possede quanto basta per nutrirsi e coprirsi, deve essere contento: desiderare di più è cadere nei lacci del demonio, e nella sorgente di tutti i mali : Timorgo : Epist. 6, 6 a 10. Uomo: Prov. 3, 8, 9: 23, 4, 5. VA-MTTA': Eccl. 4, 8: 5, 9: 6, 2 a 5. Delle ricchezze ecquistate con mezzi illeciti: loro inutilità: Uomo: Prov. 13, 11: 20, 21: 21, 6, 7: 22, 16: 28, 20, 22. Sono nocive anche a que' che le posseggono: GIOBBE: 20, 20. VANITA': Eccl. 5, 12: 6, 1 e seg. VIRTO: Eccli. 8, 3: 31, 6, 8. Governo: Eccli. 10. 10. BEM: 48, 10. PROTEZIONE: 25, 5. GIUSTI: Salm. 72, 12. PECCATORI: Salm. 36, 17. Vanità delle ricchezze: disprezzo che se ne deve avere: non riporre in esse la propria confidenza: Gionna: 20, 20. LINGUA: Salm. 38, 9, 10. MALDICENTI: Salm. 51, 6, 7. Uono: Prov. 10, 2: 11, 4, 24, 28: 15, 16: 22, 16: 23, 4: 30, 7 a 9. VANITA': Eccl. 5, 9, 12: 6, 2. Giusti: Sap. 5, 1. Virtu: Eccli. 31, 5. Sophonia: 1, 18. Parabole: Matt. 13, 22: Luc. 8, 14. VIRTÙ: Luc. 12, 15. GIACOMO: Epist. 1, 11. Dei ricchi empi: Davippe: 1 Re 25. 2, 10 a 13, 32, 34, 38. GIOBBE : 20, 1, 20 a 21. 27, 8 a 10 e seg. Uomo: Prov. 16, 8: 21, 13: 28, 8, 20, 27. Isaia: 5, 8. Popolo: Gerem. 15, 13. ISMAELE: Am. 6, 1, AMOS: cap. 8. SERMORE: Luc. 6, 24, 25. GIACOMO: Epist. 5, 1 e seg. Delle ricchezze usate lodevolmente e senza vizio: Sa-PIENZA: Prov. 3, 9, 10. Uomo: Prov. 10, 12: 13, 25: 14, 24: 23, 4, 5: 30 , 8, 9. VANITA': Eccl. 5, 17, 18. Vintù: Eccl. 13, 3c: 18, 25, 26: 31, 8. CONFIDENZA : Salm. 61 . 10. VANITA' : Eccl. 2. 24 : 3, 13. VIRTU: Eecl. 14, 11. PARABOLE: Luc. 14, 12 8 14: 16, 11. GIACOMO: Epist. 1. 10. 11. Delle ricchezze acquistate con frode: Lecci: Lev. 19, 35, 36. Uomo: Prov. 24, 1, 2. ISRAELE: Os. 12, 7. Anos: 8, 4, 8. Colui il quale ammassa

con frode le ricchezze, sarà punito nella sua anima, e ne'suoi beni: Uomo: Prov. 10, 2: 11, 1, 4, 26: 20: 10. Sup. RICCHEZZE: Eccli. 5, 1. VIRTÙ : Eccli. 8, 3. Governo: Eccli. 10, 10. Uomo: Prov. 12, 27: 20, 21: 28, 8, 10. Popolo: Gerem. 5. 25. 26. MICHEA: 6. 10 a 15. HABAGUG: 2. 6. 7. Delle ricchezze acquistate per rapina : Giorne : 12, 6. Vintà: Eccl. 13, 23: 34, 25, 26. Chi le ammassa in questo modo, sarà pupito nella sua anima, ne' suoi discendenti e nel suo avere : Isaïa: 9, 5. SEDECIA: 22, 13. CORINTE: 1 Epist. 6, 10. GIOBRE: 27, 13 a 16. CONFIDENZA: Salm. 61, 10. Uomo: Prov. 23. 10, 11. ISRABLE 1 Am. 5, 11. MI-CHEA: 2, 1 a 3, 8 a 10: 3, 1 a 4. HABACUC: 2. 8. Sarà afflitto nel godimento delle ricchezze sì male acquistate: GIOBBE: 20, 20: 27, 19, 20. Bant: Salm. 48, 17, 18. MALDICENTI: Salm. 51, 6, 7. Uomo: Prov. 11, 26. VANITA': Eccl. 5, 12 a 161 6, 1, 2. Улати: Eccli. 11, 18 в 20: 14, 3 в 6. A0080: 1, 6. VIRTU: Luc. 12, 16 a 21. GIACOMO: Epist. 5, r a 4. Formeranno esse tutta la sua ricompensa: Uomo: Prov. 23, 3. SERMONE: Luc. 6, 24. PARABOLE : Luc. 16, 25. Le ricchezze sono di un'utilità passeggiera : Amici vero divitum multi : Uomo: Prov. 14, 20: 18, 11. VANITA': Eccl. 7, 12, 13: 10, 19. Vinrù: Eccli. 13, 25 a 29: 31, 3: 40, 25, 26. Mali ch'esse generano: Sapienza: Prov. 1, 22. Uomo: Prov. 11, 28. VANITA': Eccl. 4, 7, 8: 5, 9 a 11. Virtu: Eccl. 8, 3: 14, 9, 10: 27, 1: 30, 14: 31, 5 a 7: 41, 1. GRUSALEMME: Is. 29, 4. EMPJ: Is. 57, 17, 18. Popolo: Gerem. 3, 37, 38: 15, 13. SEDECIA: Gerem. 22, 21. Gto-DEI: Bar. 3, 16, 18, 19. DANIELE: 8, 25. SACER-DOTI: Os. 5, 11. SERMONE: Matt. 6, 21, 24. PA-BABOLE: Matt. 13, 22. VIRTU: Matt. 19, 23. Fi-LIPPESI: Epist. 3, 18, 19. GIACOMO : Epist. 4. 1. PIETRO: 2 Epist. 2, 14, 15. APOCALISSE: 3, 17. Delitti fomentati dalle ricchezze : Vintù : Eccl. 8, 3: 11, 10: 21, 5. Timorao: 1 Epist. G. q. 10.

RICCHI: quale debba essere la loro condotta verso i poveri: vedi ELMOSINA: e Lenot: Leo. 5, 35 a 46. Destri: Deut. 15, 7 a 10. Nehemia rimprovera la loro duretza verso i poveri, ch'essi devono trattare come fratelli: Naturata: 2 Esdr. cap. 5. Tobis indice a suo figlio il grado delle largizioni che devonsi far loro: Testa: 4, 8, 9. Sorte serbata al ricco empio: Grosas: 4 a 29. Giobbe non ba a rimproverarsi duretza alcuna verso I poveri: Grosas: 31, 16, 17. I ricchi devono temere Dio se sono duri verso i poveri: Grado Castro i Statu. 21, 25. Avviso a que' che ripongono la loro confidenza nei beni di questo mondo: Ban: Salm. 48. Essi non li porteranno con se la sepolero, e quei beni uno saranno copaci di

liberarli delle pene dell' inferno: Ibid. I giusti rinfaccieranno loro siffatta confidenza: MALDICENTI: Salm. 51, 67. CONFIDENZA: Salm. 61, 10, 11. Chi fa il male per diventar ricco, s'inganua: Uomo: Prov. 14, 22. Sorte differente del ricco e del povero: Ibid. Prov. 14, 20, 31: 17, 5. Chi mette la sua forza nelle ricchezze, ha un ben triste baluardo: Ibid. Prov. 18, 11, 12, Sua durezza verso i poveri : Ibid. Prov. 18, 23: 19, 17: 21, 13. Il ricco ed il povero sono eguali dinanzi a Dio, creatore dell'uno e dell'altro: Ibid. Prov. 22, 2. La presunzione del ricco confusa dal povero: Ibid. Prov. 28, 11. Chi ha fretta di arricchire sarà punito: Ibid. vers. 20, 22, 27. Tribolazioni del ricco avaro: Vintù: Eccli. 31, 1 a 7. Besto colui che non va dietro all'oro, e che fa un buon uso delle sue ricchezze: Ibid. vers. 8 a 11. VANITA': Eccl. 11, 1. POVERI: Eccli. 4, 4. VIRTÙ: Eccli. 7. 36. Severità del giudizio che aspetta i ricchi: Re: Sap. 6, 7 a 9. Non litigare coi ricchi : motivo di quest'avviso : Vintù : Eccli. 8, 1 a 3 : 0, 18 a 20 : 13, 2, 3. Non invidiare la loro gloria: Ibid. Eccli. 9, 16. Loro ingratitudine: Ibid. Eccl. 13, 4 a 8. Condotta da tenersi a loro riguardo: Ibid. vers. o a 17. Paralello fra i ricchi ed i poveri: Ibid. Eccli. 13, 22 a 29: 30, 3, 4. Obbligazione del ricco: Ibid. Eccli. 29, 12. Del ricco che è bento: Ibid. Ecclt. 31, 8, I ricchi sono spinti alla corruzione ed alla disobbedienza a Dio che non i poveri : Popoli: Gerem. 5, 4 a 6. Castigo dai ricchi che opprimono i poveri : Iddio conosce le loro opere : ISRAELE : Am. 5, 11 e seg. Ingiustizie ch'essi commettono a loro rignardo: Amos: 8, 4, 6. Gesù Cristo raccomauda di non tesorizzare: Sesmone: Luc. 6, 19. Egli maledice i ricchi: Ibid. Luc. 6, 24 a 26. Ritratto del ricco del secolo: Vinrà: Luc. 12, 16 a 21. Là dove ha egli il suo tesoro, ivi ha pure il suo cuore: Ibid. vers. 34. Mezzo di perfezione ch'egli propone ad un ricco: PARABOLE: Luc. 18, 22. VIRTÙ: Matt. 19, 21. PARABOLE : Luc. 14, 12 8 14. Parabola del cattivo ricco: suo carattere: sua durezza verso i poveri: sua morte miserabile. suoi patimenti nell'inferno: Ibid. Luc. 16, 10 a 31. Le ricchezze sono la sola ricompensa che ha egli a sperare: Ibid. vers. 25. I primi ricchi del Cristianesimo mettevano le loro ricchezze in comune coi poveri: Spinito: Att. 2, 44,45. Pie-TRO: Att. 4, 34, 35. S. Paolo fa dare degli avvisi si ricchi sulla condotta che devono tenere, a fine di fare acquisto della vera vita, cioè della vita beata ed eterna: Timoreo: 1 Epist. 6, 17 a 19. Non preserire i ricchi ai poveri, se essi uon lo meritano per le loro virtù: ritratto dei

ricchis Gascomo: Epist. 2, 1 a 9, Terribile vendetta minacciata ai ricchi oppressori dei poveri: Ibid. Epist. 5, 1 a 6. Inutilità delle loro ricchezze, se essi perdono la loro anima: Gasù Cassro: Matt. 16, 26. Difficimente un ricco entrerà nel regno de Cieli: Visrà: Matt. 19, 23, 24. Samones: Luc. 6, 24, 25. Timotro: 1 Epist. 6, 10. Vedi Avanzut. Riccurga:

RICERCA di Dio: suoi vantaggi: Gerenta: 29, 11 a 14. Speranza: Salm. 33, 10. Lamerra-zuon: Geren. 3, 24 a 36. Ansietà di colui il quale conosce i benefici di Dio, nel ricercarlo: ciò che deve fare per piacere al Signore: Micana: 6, 6 a 8. Vedi Signore: Micana: 6, 6 a 8. Vedi Signore:

RICOMPENSA: Iddio è la ricompensa di que' che lo temono: ABRAMO: Gen. 15, 1. Ricompensa attaccata all'amor di Dio ed alla osservanza della sua legge : Esontazioni: Deut. cap. 10 : cap. 11. Ricumpeuse promesse a que' che osserveranno fedelmente i suoi Comandamenti: Deut. 28, 1 a 14. Iddio darà a ciascuuo ciò che avrà meritato: Dio: Eccli. 17; 19. CONFIDENZA: Salm. 61, 11. Una ricompensa è dovuta alle buone opere: Caïno: Gen. 4, 7. Si possono anche fare con questa vista; Legga: Salm. 118, 112. Questa ricompensa è certa per parte di Dio: Uomo: Prov. 11, 18. GIUSTI: Sap. 5, 16. SAPIENZA: 10, 17. PAZIENZA: Eccli. 2, 8. VIRTÙ: Eccli. 11, 24: 18, 22. ORA-ZIONE: Eccli. 36, 18. GESù: Eccli. 51, 30, 38. ISATA: 3, to. Schiavitù: Gerem. 31, 16. Sermone: Matt. 5, 12: 6, 1. Apostoli 1 Matt. 10, 41, 42. PARA-BOLA: Matt. 20, 8. V:RTù: Marc. 9, 40. SERMONE: Luc. 6, 35. Discepoli: Luc. 10, 7. SAMARITANA: Gio. 4, 36. ROMANI: Epist. 4, 4. CORINTS: 1 Epist. 3, 8. Timoteo: 1 Epist. 5, 18. Apocalisse: 22. 12.

RICONCILIAZIONE d'Essù e di Giscobbe; può essere un modello di intite le riconciliazioni: Giscobbe; Gen. cap. 33. Sua necessità! Go-varro i Gecli: 10, 6. Loui: Salm. 102, 6. Necessità di riconciliarsi, prima di fare a Dio l'offerta del proprio caore, o di qualunque altra cosse. SERMONE: Matt. 5, 33 a 36: Luc. 6, 36. Giscomo: Epist. 5, 19, 20. Riconciliazione di Dio colli uomini operata da Gesù Cristo: Constr:: 2 Epist. 5, 18 a 20. Cossessi: Epist. 1, 20, 22.

RICONOSCENZA per i benefici ricevuti. Davidde può servire di modello: Davidde: 30. Re 2, 7. Riconoscenza per i benefici di Dio: Gio. Bar-TISTAI Marc. 1, 44, 45. MIRACOLI: Marc. 5, 18 a 20. Vedi Gratitodine verso Dio e gli uomini.

RICREAZIONE onesta: essa è permessa: Tempio: 1 Par. 29, 9. Gerusalemme: 2 Esdr. 12, 42. Criesa: Salm. 67, 3 a 5, 18. Non rierearsi; come i Gentili: VANITA': Eccl. 2, 2: 7, 3 a 7. ISRAELE: Os. 9, 1: Am. 6, 1, 4 a 7, 14. SAPIENZA: Prov. 2, 14.

RIDERE: il ridere sarà misto di tristezza: Uomo: Prov. 14, 13. Vedi RALLEGRARSI: RICREA-ZIONE.

RIFUGIO: città e luoghi di rifugio: Leggi: Esod. 21, 13. CITTA': Deut. 4, 41 e seg.: 19, 2 e seg. Gios. cap. 20. Davidde: 3 Re 1, 50: 2, 28. RIGENERAZIONE carnale: essa è l'opera di Dio: Is. 44, 2, 21. Caïno: Gen. 4, 1, 25: anche la rigenerazione spirituale è l'opera di Dio: Gio-VANNI: 1, 12, 13. EFESINI: Epist. 1, 19: 2, 10. PIETRO: 1 Epist. 1, 3, 23. Esso è talvolta attribuita anche agli nomini per far risallare il loro ministero: Cominty: 1 Epist. 4, 15. FILMMONE: Epist. vers. 10. Questa rigenerazione spirituale è necessaria per sulvarsi i in che consiste: NASCITA: Gio. 3, 3, 5, 6. ROMANI: Epist. 8, 5, 13. GALATI: Epist. 3, 26: 6, 15. GIOVANNI: 1, 12, 13: 1 Epist. 5, 1. Pietro: 1 Epist. 2, 24. Essa si opera per mezzo dello Spirito Santo: GALATI: Epist. 4, 6. Tito: Epist. 3, 4 a 7. Per mezzo di questa rigenerazione, la natura carnale si trasforma in natura divina: Colosses: Epist. 2, 11 a 13. Pie-TRO : 2 Epist. 1, 4. Per renderla santa, di colpevole che era: Commun: 1 Epist. 6, 11. Erasini: Epist. 5, 8. Così essa obbliga a condurre una vita affatto nuova: Romani: Epist. 6. 2 a & e seg .: 7, 6: 12, 1. Commts: 1 Epist. 5, 7: 2 Epist. 5, 15. Eresini: Epist. 4, 22 e seg. Colossesi: Epist. 3, 9, 10. EBREI Epist. 12, 1. PIETRO: 1 Epist. 2, 1, 2: 4, 1, 2. Vedi BATTESIMO.

RILASSAMENTO nella pratica della virtù: Iddio lo conosce e lo punisee: Apocatissa: 2, 5.

RIMPROVERI di Dio ai cattivi cristiani, sotto la figura della casa di Giacolbbe e d'Israele: Inouz. 1s. 46, 3 a 6. Giurna: 1s. 48, 1 a 8. Giunna: 16, 41. SPERANZA: Salm. 41, 14. PROMESSE: Salm. 88, 50. Giunna: J. 65, 7. Rescharzione: 1 Marc. 16, 14. Pedi Conresione.

RINGRAZIARE. Vedi AZIONI di grazie.
RINOCERONTE: sua natura: Giorne: 39,

9 a 12.

RINUNZIA di sè stesso. Vedi Annoazione.

RIPOSO di Dio dopo la creazione: egli lavorò sei giorni, e riposò nel settimo, cui diede in ome di sabbato: Carazione: Gen. 1, 1 e sec.; 2, 1 a 3. Vedi Sarazzo. Quel riposo è la figura di quello che i cristiani devono prendere in ciel dopo la loro grand' opera della salute: Enan: Epist. 4, 1 a 11. I giusti hanno un riposo certo da sperare: Ciustri: Sap. 3, 1 e seg. 4, 1. Giunti 15, 2, 17, 18. Essivi: 57, 2. Pañasonei: Luc-

16, 22. Apodaisse: 14, 13. Cercare il riposo della propria anima: Porolo: Gerem. 6, 16; e perciò cessore di peccare: Roman: Epist. 6, 6 e seg. Galart: Epist. 2, 18, 19; e portare il giogo del Signore: quel giogo è dolce e leggiero: Gio. Battista: Matt. 11, 29, 30.

RIPRENSIONE. Vedi RIMPROVERI.

RIPUDIO: libello od atto di ripudio autorizzato dalla legge giudaica: Lacoti Deut. 24, 1. Mas-stat. 1s. 50, 1. Porolo: Gerem. 3, 8. Maraniosno: Mal. 2, 16: proibito dalla legge cristiona: Seamona: Matt. 5, 31, 32. Vedi Divonzio: Maraniono: Ripudio degli oggetti nocivi alla salute: Seamona: Matt. 5, 29, 30.

RIPUTAZIONE, o fama: Iddio face quella di Davidde: Tammo: 1 Par. 17, 8. Una buona riputasione preferibile alle graudi ricchezze: Uomo: Prov. 22, 1. Vanta': Eccl. 7, 2. Vinrà: Eccli. 4, 1.5, 16. Farsi una buona riputazione: Ibid., e Vinrà: Eccli. 33, 23, 24. Quæcumque sunt bones famas (sectemini) Fiuress: Epizt. 4, 8. Thysoros-Epizt. 3, 7. Schivare di farsi una cuttiva riputezione: Hau: 1 Re 2, 24. Vinrà: Eccli. 33, 24. Esempj di ona buona riputzione: Jancaio: Gior. 6, 27. Salomora: 3 Re 10, 1, 6 a 8. Guortra: 8, 8. Riputazione di Gesà Cristo: la santià del sua morale: la grandezza ed il numero de'suoi miracoli attirangli un'immensa folla: vedi Gasà Castro: Minacoli: Fami.

RISCATTO: mezzi diversi che Iddio ha in suo potere per il riscatto de' suoi servi, e per sottrarii a qualonque pericolo da cui fossero minacciati: Suouma: Gen. 19, 1 a 23. Most: Esod. 14, 1 e seg.: 18, 8. Davidori: Re 23, 8 a 26. Elasso: 4 Re 7, 1 e seg. Acana: 2 Par. 18, 31. Josaphar: 2 Par. 20, 20 a 25. Edda. 8, 22. Mardocoboroson: Edd. 8, 1 a 10. Parotzioni: Salm. 29, 9. Dio: 1s. 41, 10 e seg.: 43, 1 e seg. Nasucodoboroson: Dan. 3, 19 a 26, 88 a 22. Dan. 10 Par. 6, 21, 22. Pirtho: 2 Epist. 2, 9.

RISO. Vedi RIDERE.

RISOLUZIONE di Dio: essa può cambiane, se cambiano i motivi pe'quali è stata presa: Poroto: Gerem. 18, 6 a 10. La peniteoza poò farla cambiane: Executate: 33, 11 a 20. Vedi Pant-TANZA: YOLONTA.

RISOLUZIONI ingiuste: guai a chi ne fa, e poscia le eseguisce: Michar: 6, 6 a 8. Vedi Disconi.

RISPETTO ai genitori: Iddio comanda di onorarli, e promette una vita lunga a que' che eseguiranno il quo comando: Ibrasacoo: Esod. 20, 12. Effetti della mancanza di rispetto ai genitori: Uomo: Prov. 19, 26, 27: 20, 20. Vedi GENITORI.

RISPETTO DMANO: Aronne accondiscende, per rispetto umano, agli Israeliti di fare un Vitalio p'ong : Esod. 32, v e seg. Davidde non cessa di danzare dinanzi all'Arca, malgrado i motteggi di Michol: Dayinns: 2 Re 6, 16. Salomone innalza tempi agli idoli e sacrifica ad essi per piacere alle sue donne: SALOMONE: 3 Re 11, 4 e seg. Mentre che tutto il popolo correva a sacrificare agli idoli, Tobia, trascurando ogni rispetto umano, andaya ad adorare il vero Dio: Tobia: 1, 5, 6. Daniele disprezza il decreto che proibisce il culto del vero Dio, e gli tributa le sue adorazioni, come era solito a fare quotidianamente: Danio: Dan. 6, 10, 13. Erode, per rispetto umano, a cagione della promessa fatta alla figlia di Erodiade', ordina che sin troncata la testa a Gio. Buttista : Miracoli: Matt. 14 . 9. 10. Gush Cutsto: Marc. 6, 26, 27. Il rispetto umano impedisce al mondo di parlare apertamente di Gesù Cristo's Disconsi: Gio. 7, 13. Il cieco nato guarito da Gesù Cristo lo confessa pubblicamente. malgrado le minaccie fattegli da' Giudei t i suoi parenti non hanno lo stesso coraggio: Cieco: Gio. 9, 1 e seg. I principi de Sacerdoti ed i Farisei cospirarono contro Gesù, spinti dal timore dei Romani: Lazzano: Gio: 11, 48. Pilato lo abbandona nelle mani de carnefici per non diventare nemico di Cesare: Passione: Gio. 19, 12, 13, Gli apostoli, gon curandosi del rispetto umago, professario altamente ar loro persecutori che hisogra obbedire a Dio e non agli uomini. Pierro: Att. 4, 19. Apostout! Att. 5, 29. Erode, per piacere Gindel, fa arresture S. Pietro: Enong: Att. 12, 3. Felice, per lo stesso motivo, lascin S. Paolo pe'ferri, abbenche sia persuaso della sua finnocenza: Paoco: Att. 24, 27; Altri passi sul rispetto omano? Persecuzione: Salm. 52; 7. Confidenza: Salm. 61, 9. Uomo: Prov. 29 , 25. SINNES Is. 51, 7, 12. Arostoli: Mall. 10, 28: Luc. 9, 26. PIETRO : Att. 4, 20. ROMANIE Epist. 1; 21. Co-MINTS: 1 Epist. 4, 5: 10, 33. GALATI: Epist. 1, 10. COLOSSEST: Epist. 3, 22. GIOVANNI: 1 . Epist. 4, 5. APOCACISSET 21, 8. Vedi PARZIACITA'.

RISPONSABILITA' dei ministri del Signore: sua estensione: Exemple: 3, 16 a 11. Vedi Pastori;

RISSE. Vell QUERELE.

RISURREZIONE. Vedi RESURREZIONE.

RITARDO in ciò che si spera, è causa di afflizione: Uomo: Prov. 13, 12; è motivo di allegrezza quando cessa: Ibid. vers.: 19.

RITIRO di Giudittat i suoi digiuni, le sue penitenzo, la sua pietà furono la sorgente del di lei coraggio: Giuditta: cap. 8. Esso è necessario per pregare senza correre pericolo di distraziona:

Go. Battitza: Marc. 1, 35. Gasà Caisto: Marc.

G. 46. Resunaziona: Luc. 24, 55; per fuggire le
occasioni pericolose; delle quali ridonda il mondo:
Autico: 2 Maca. 5, 27. Conitra: 2 Epist. 6, 17.
Apocalissa: 18, 4. Paradon: 1-uc. 14, 33. Oraziona: Salm. 54; 7. Ennai: Epist. 11, 36. a 38.
Galatti: Epist. 6, 14. Mosk. Deut. 33, 9; per dedicarsi alla vita contemplativa: habitabat enim
(Isaac) in terra australi: et egressus Juerat ad
meditandum in agro, inclinata jam die: Isacco:
Gen. 24, 62, 63. Elusso: 4 Re 4, 11. Guntra:
8, 5. Giorne: 4, 15, 16: 7, 15: 29, 2 a 43,
29. Yedi. Maspirazione.

RITORNO de Giudei al culto del vero Dio.: predetto dal profeta Isaïa; 6, 13. Vedi Convenstone: Giudei.

RIVELAZIONI fatte a diversi personaggi della Sacra Scrittura, sotto diverse apparizioni di Dio, degli angeli, degli nomini. Iddio apparisce ad Adamo prima del suo peccato, e gli fa conoscere le conseguenze del peccato, se egli lo commetterà: CREAZIONE : Gen. 2, 15 n 17; gli apparisce subito dopo il suo peccato, e lo punisce unitamente ad Eva: ADAMO: Gen. 3, 8 a 19. Iddio apparisce a Gaino, lo rimprovera e lo punisce severamente per la morte di Abele : Caïno : Gen. 4, 6 a 16. Il Signore apparisce a Noè, lo previene del diluvio, e gli comanda di costruire un'arca, di cui gli dà ei medesimo le dimensioni Noè : Gen. cape 6 ; gli dà diversi ordini : Anca : Gen. cap. 7. Vedasi pure Noi: Gen. cap. 8. e cap. 9. Egli apparisce ad Abrahamo, e gli ordina di abbandouare il proprio paese, e di andate in quello che gli verrà indicato, e che dovrà dare alla sua posterità: ABRANO: Gen. 12, 1 8 7: 15, t e seg.; gli ordina la circoncisione : Ibid. Gen. cap. 17; gli apparisce ancora sotto la figura di tre giovani : Abbanamo : Gen. 18, 1, 2. Due augeli appariscono a Lot, e gli danno salutari avvisi : Sodoma : Gen. cap. 19. Iddio apparisce in sogno ad Anmaneca : Gen: 20, 3. Un angelo apparisce ad Agar ed al di lei figlio : Isacco: Gen. 21, 17. Iddio apparisce ad Abrahamo; e gli comanda di immolergli il suo figlio Isacco: ABBA-HAMO: Gen. 22, 1, 2; ed in seguito no angelo gli apparisce per testificargli la soddisfuzione di Dio: Ibid. Gen. 22, 11 e seg. Iddio apparisce ad Isacco e gli proibisce di passare in Egitto : Isacco : Gen. 26, 2. Egli apparisce molte volte a Giaconse: Gen. 28, 12 a 17: 31, 11, 13, 24: 32, 24 a 30; a Mose: Dio: Esod. 3, 2 e seg. Vedi FACCIA a faccia. Un augelo apparisce a Balaam: Num. 22, 22. Un uomo, con una spada sguainata, si pre

senta a Giosuè: Pasona: Gios. 5, 13. Un angelo apparisce agli Israeliti: Angreo : Giud. 2, 1 e seg.; un altro a Geneone: Giud. 6, 11 e seg.; un altro alla moglie di Manne: Giud. 13, 3 a 21. Il Siguore apparisce in Silo a Samuela: 1 Re 3. 21 : a SALOMONE: 3 Re 3, 5: 9, 2: 11, 9. Un angelo del Siguore apparisce ad Elia: 3 Re 19, 5 e seg. Il Signore stesso apparisce ad Eliseo: 4 Re 6, 17, Apparizione dell'angelo Raffaele a To bia: vedi RAFFARLE. Apperizioni di cavalieri armati pell'aria : Tempio: 2 Macc. 5, 25, 26, 33, 34. ANTIOCO: 2 Macc. 5, 2, 3: 10, 29, 30. LISTA: 2 Macc. 11, 8. ANTIOCO: 3 Macc. 13, 12 e seg. Un angelo apparisce a S. Giuseppe in tre circostunze differenti: GENEALOGIA: Matt. 1, 20. MAG1: Matt. 2, 13, 19. Lo Spirito Santo apparisce a S. Gio. Battista sotto la forma di una colomba, quando sta battezzando Gesù Cristo: Gio. BATTISTA: Matt. 3, 16: Marc. 1, 10: Luc. 3. 22. GIOVANNI 1, 32. Mosè ed Elia appariscono sul monte Thabor : Gesù Caisto : Matt. 17, 3. Molti morti resuscitati appariscono in Gerusalemme dopo la morte del Salvatore: PASSIONE ? Matt. 27, 52, 53. Un angelo discende dal cielo ed alza la pietra che cuopriva il sepolero di Gesù, il quale apparisce poi alle pie donne che erano audate per imbalsamarlo: Gasù Caisto: Matt. 28, 1, 2, 9. Alla trasfigurazione di Gesù, le sue vesti erano candide come la neve: Viarù: Marc. 9, 2. Vedansi pure le seguenti indicazioni: RISURREZIONE: Marc. 16, 5, 9, 12, 14: Luc. 24, 4, 12, 15, 16, 36: Gio. 20, 12, 14, 19, 26: 21, 1. Gesù Caisto: Att. 1, 10. Gesù apparisce a S. Paolo sulla strada di Damasco: Paolo Att. 9, t a 18. Un angelo apparisce a Cornelio ed a S. Pietro: Att. 10, 3, 9 e seg. Un altro angelo apparisce a S. Pietro nella sua prigione, e lo libern: ERODR: Att. 12, 6 e seg. S. Paolo ebbe pure altre visioni : Paoto: Att. 16, 9, 10 1 18, 9. Vedasi tutto l'articolo PAOLO: e VISIONI: non che APOCALISSE : APPARIZIONI.

RIVOLTA. Vedi RIBELLIONE, CONGIU-RA, LEGA.

RIVOLUZIONI. Vedi RIBELLIONE.

ROBOAMO, che significa che dilata il suo popolo, era figlio di Salomone: regnò subito dopo la morte di suo padre, nell'anno 3029: Јегороамо: 3 Re 11, 43.

Rebosso: lib. 3 dei Re, capo 12. Tutto Israele, riunito nell'anno suddetto a Sichem, per dichiurare re Robosmo, domanda una diminusione delle gravette impostegli da suo padre. Robosmo attenendosi al consiglio dei giovani, e non a quello de'seniori, minaccia il popolo di aggravare ancor più il giogo impostogli già dal padro suo, e trattarlo ancor più aspramente,

Venit autem Robosm in Sichem: Illuc coim congregatus erat omnis Israel ad constituendum eum regem.

.

- 2. At verò Jerobosm filius Nahath, chm adhuc esset in Egypto profugus à facie regis Salomonis, audità morte ejus, reversus est de Egypto. IMPORTA 1 2 Err. 10. 1. 2.
- 3. Miseruntque et vocaverant eum : venit ergo Jeroboam, et omnis multitudo Israel, et locuti sunt ad Roboam, diceptes:
- Pater tuus durissimum jugum imposuit aobis: tu itaque nunc imminue psululum de imper rio patris tui durissimo, et de jugo gravissimo quod imposuit nobis, et servienus sibi.

5. Qui sit eis: ite usque ad tertium diem, et revertimini ad me. Cùmque abiisset populus,

- 6. inlit consilium rex Robonn cum senioribus, qui assistebant coram Salomone patre ejus chip adhuc viveret, et ait: quod datis mihi consilium, ut respondesm populo huic?
- 7. Qui dixerunt ei: si hodiè obedieris populo huie, et servieris, et politioni corum cesseris, locutusque fueris ad cos verba lenis, erant tibi servi cunctis diebus.
- 8. Qui dereliquit consilium senum, quod dederraut el, et adhibuit adolescentes, qui autriti fuerant cum eo, et assistebant illi.
- Dixitque ad cos: quod mihi datis consilium, ut respondemi populo huic, qui dixerunt mihi: levius fac jugum quod imposuit pater tuus super nos?
- 10. Et dizerunt ei juvenes, qui nutriti fuerant cum eo: sic loqueris populo huic, qui tocuti sunt ad te, dicentes: pater tuus aggravavit jugum nostrum; tu releva nos. Sic loqueris ad oes: minimus digitus meus grossior est, dorso patris mei-
- 11. Et nusc pater meus posuit super, vos jugum grave, ego autem addam super jugum vestrum: pater meus cecidit vos flagellis, ego autem cædam vos scorpionibus,
- 12. Venit ergò Jeroboam, et omnis populus ad Roboam die tertià, sicut locutus fuerat rex., dicens: revertamini ad me die tertià.
- 13. Responditque rex populo dura, derelicto consilio seniorum, quod ei dederant.
- 14. Et locutus est eis secundum consilium juvenum, dicens: pater meus aggravavit jugum vestrium, ego autem addam jugo vestro: pater meus cecidit vos flagellis, ego autem cadam vos scorpionibus.

- 15. Et non sequievit rex populo, quonism sversetus fuerat eum Dominus, út suscitaret verbum suum, quod locutus fuerat in menu Ahies Silonilte ad Jerobosm filium Nebalh. Janosoamo: 3' Re 11, 20 a 36. Salomone: 3 Re 11, 12, 13.
- Il popolo d'Israele, irritato dalla risrosta di Roboamo, lo abbandona. Diegi tribis scielgono Jeroboamo per loro re. Roboamo regna sulle sole tribà di Giuda e Beniamino.
- 16. Videns itaque populus quôd noluisset eos sudire rex, respondit ei, dicens: que nobis pars in David? vel que hereditas in filio Isaí? Vade in tabernacula tua Israël, nunc vide domum tuam David. Et abiit Israël in tabernacula sus.
- 15. Super filios autem Israel, quicumque habitabent in civitatibus Juda, regnavit Roboam.
- 18. Misit ergó rex Robosm Aduram qui erat super tributa: et lapidavit eum omnis Israël, et mortuus est. Porrò rex Robosm festinus ascendit currum, et fugil in Jerusalem.
- 19. Recessitque Brael à domo David, usque in presentem diem.
- 20. Factum est autem cùm audisset omnis Israëj, quod reversus esset Jerobosm, miserunt, et vo-caverunt eum congregato cœtu, et constituerunt eum regem soper omnem Israël, nec secutus est quisquam domum David prester Iribum Juda solam.
- Roboamo si prepara a far guerra a Jeroboamo: il profeta Esmeia glielo proibisce, da parte di Dio. Jeroboamo innalta a Dan ed a Bethel i vitelli d'oro, perchè sieno adorati, stabilisce sotennità, altari e sacerdoti: anno 3030.
- 21. Venit autem Roboam Jerusalem, et congregavit universam domum Juda, et tribum Benjamib, centum octogints millis electorum viroram bellatorum, ut pugharent contra domum Israel, et reducerent regnum Roboam filio Salomonis.
- 22. Factus est autem sermo Domini ad Semeism virum Dei, dicens: Infr. Roboamo: 2 Par. 11, 1 6 seg.
- 23. loquere ad Robosm filium Salomonis regem Juda, et ad omnem domum Juda, et Benjamin, et reliquos de populo, dicens:
- 24. Due dicit Dominus: non ascendetis, neque bellabitis contra fratres vestros filios Israel: revertatur vir in domun sum, à me enim factum est verbum hoc. Audierunt sermonem Domini, et reversi sunt de itinere, sicut eis praceperat Dominus.

- 25. Ædificavit autem Jerobaam Sichem in monte Ephraim, et habitavit ihi: et egressus indè ædificavit Phanuel.
- 26. Dixitque Jerobosm in corde suo: nunc re-
- 27, si steenderit populus iste, ut faciat sacrificia in domo Domini in Jerusalem: et converte: tur cor populi bujus ad dominum suum Roboam regem Juda, interficientque me, et revertentur ad eum.
- 28. Et excogitato consilio fecit duos vitulos aureos, et dixit eis: nolite ultrà escendere in Jerusalem: ecce dii tui, Israel, qui té eduxerunt de terrà Ægypti. Tobla: 1, 5. Virello B'oro: Esod. 32. 8.
- 29. Posuitque unum in Bethel, et alterum in Dan. Monh: Gerem. 48, 13.
- 30. Et factum est verbum hoc in peccatum: ibst enim populus ad adorandom vitulum usque in Dan.
- 31. Et fecit fans in excelsis, et sacerdotes de extremis populi, qui non erant de filiis Levi. Infr. Roboamo: 2 Par. 11, g.
- 32. Constituique diem solemnem in mense octavo, quintà decimà die mensis, in similitadinem solemnitais, que colebrabatur in Jade. Et ascendens altare, similiter fetit in Bethel, ut immolatet vitalis quos fabricatus fuerat: constituique in Bethel ascerdotes excelsorum que facerat.
- 33. Et secesdit super altere quod extruxerat in Bethel, quintà decimà die mensis octavi, quem finxerat de corde suo: et fecit solemnitatem filiis Israël, et ascendit super altere, ut adoleret incensum.
- Per la continuazione, vedi Jeboboamo: 3 Re cap. 13.
- ROBOAMO: lib. 3 dei Re, capo 14. I Giudei soggelli a Roboamo si abbandonano alla idolatria, e commettono ogni sorta di abbominasioni. Scsoo, re d'Egitto, va a Gerusalemme, porta via i tesori della casa del Signore, quelli del re, e depreda ogni cosa, nell'anno 3033. Morta di Roboamo: suo figliuolo Abiam è suo successore nel regno: anno 3046.
- Ciò che precede trovasi all'articolo Jaroboamo: 3 Re 14, 1 a 20.
- 21. Porrò Robosm filius Solomenis regnavit in Juda. Quadraginta et unius anni erat Robosm chin regnare copisset: decem et septem annos regnavit in Jerusalem civilate, quam elegit Dominus ut poneret nomen sunm ibi, ex omnibus

tribubus Israel. Nomen autem matris ejus Naama Ammonitis. Infr: ROBOAMO : 12 Panel 12, 13 antile!

- 22. Et fecit Judes malum coram Domino, et irritaverunt eum super omnibus, que fecerant patres corum in peccatis suis, que peccaverunt, 23. Ædificaverunt enim et ipsi sibi eras, et sta-
- tues et luces, super omnem collem excelsum, et subter omnem arborem frondosam; 24. Sed et effemineti fuerunt in terra, feca-
- ruptque omnes abominationes gentium, quas attrivit Dominus ante faciem filiorum Israel. 25/In quinto autem anno regni Robosm, ascen-
- dit Sesse rex Ægypti in Jerusalem, anno 3033, 26. Et tulit thesauros domis Domini, et thesauros regios, et universa diripuit: scuta quoque

sures que lecerat Salemon : Vedio Salemons : 3 Dan Mount Herem, 48, 13 Re 10, 13. 271 pro quibus fecit rex Robosm scuts teres .

et tradidit es in manum ducum scutariorum, et corum qui excubabant ante ostium domûs regis.

28. Chimque ingrederetur rex in domum Domini, portabeut es qui presoundi habebant offin cium: et posteà reportabant ad armamentarium scutariorum.

ag. Relique autem sermonum Raboum, et omnia que fecit, eccè scripta sunt in Libro sermonum dierum regum Juda.

30. Fuitque bellum inter Robosm et Jerobosm conetis diebus.

31. Dormivitque Roboam cum petribus suis, et sepultus est cum eis in civitate David : nomen autem matris ejus Naama Ammanitis, et reguavit Abiam filius ejus pro eo.

Per la continuazione, vedi Asa: 3 Re, cap. 15.

ROBOAMO: lib. 2 dei Paralipomeni, capo 11. Roboamo, vedendo che le dieci tribù d'Israele lo avevano abbandonato, ed eransi date ad un altro re, riunisce 180,000 scelti combattenti per far guerra ad Israele, nell'anno 3033. Dio gli comanda, per bocca del profeta Semeia, che non faccia guerra ad Israele. Roboamo torna a Gerusalemme, e fabbrica molte città murate nel paese di Giuda.

Il capo precedente trovasi all'articolo Imposta: 2 Par. cap. to.

11 2 m 2 1 List 1/2 D

Venit autem Robeam in Jerusalem, et convocavit universam domum Juda et Benjamin, centum octoginta millia electorum atque bellantium; ut dimicaret contra Israël, et converteret ad se regova saum. 44 20 6

2. Factusque est sermo Domini ad Semeiam

- hominem Dei, dicens: Sup. Rosomo: 3 Re 12, 21 6 Seg.
- 3. loquere ad Roboam filium Salomonis regem. Juda, et ad universum Israel, qui est in Juda et. Benispin.
- 4. Hæc dicit Dominus: non ascendetis neque pugnabitis contra fratres vestros: revertatur unusquisque in domum suam, quia men hoc gestum est voluntate. Qui cum audissent sermonem Domini, reversi sunt, nec perrexerunt contra Jeroboam.
- 5. Habitavit autem Roboam in Jerusalem . et adificavit civitates murates in Juda. -
- 6. Extruxitque Bethlehem, et Etam, et Thecue.
- 7. Bethsur quoque, et Socho, et Odollam,
- 8. nec non et Geth, et Maresa, et Zigh, sed et Aduram, et Lachis, et Azeca,
- 10. Saras quoque, et Ajulon, et Hebron, quæ, erant in Juda et Benjamin, civitates munitissimas.
- 11. Cùmque clausisset eas muris, posuit in eis principes, ciborumque borren, boc est, olci
- 12. Sed et in singulis urbibus fecit armamentarium scutorum et hastarum, firmavitque cas summa diligentia, et imperavit soper Judam et Benjamin.
- Molti Sacerdoti e Leviti che erana in Israele, e, tutti gli altri che avevano in enore di servire, il Signore Dio d'Israele, corrono a Roboamo, e sostengono il suo regno per tre anni. Mogli di Roboamo: numero de'suoi figli.
- 13. Sacerdoles autem et Levite qui erant in universo Israel venerunt ad eum de cunctis sedibus suis.
- 14. relinquentes suburbana, et possessiones suss, et transcuptes ad Judam et Jerusalem; eò quod abjecisses eos Jeroboam, et posteri ejus ne sacerdatio Domini fungerentur.
- 15. Qui constituit sibi secerdotes excelsorum, et demoniorum, vitulorumque quos fecerat.
- 16. Sed et de cunctis tribubus Israël, quicumque dederant cor suum ut quærerent Dominum Deum Israel, venerunt in Jerusalem ad immolandum victimes suas coram Domino Deo patrum suorum.
- 17. Et roboraverunt regnum Juda, et confirmavernat Roboam filium Salomonis per tres unnos: ambulaverunt enim in vita David et Salo, monis ennis tentum tribus.
- 18, Duxit autem Roboum uxorem Mahalath , filiam Jerimoth, filii David ; Abigail quoque, filiam Eliab, filii Isai .

sg. ques peperit el filios, Jehus, et Somoriam, et Zoom.

20. Post benc quoque secepit Maacha filiam Absalom, que peperit ei Abia, et Ethai et Ziza, et Salomith.

21. Amavit autem Reboem Mascha filiam Absalom super omnes uxores suas, et concubinas : num sucres decem et octo duxerat, concubinas autem sexaginta: et genuit viginti octo filios, et sexaginta filias.

22. Constitut verò in capite, Abiam filiam Maacha, ducem super omnes fratres suos ipsum rpim regem facere capitabet,

s3. quis sapientior: foit, et potentior soper omnes filios rips, et in canctis finibus sida et Benjamön, et universis civitatibus muratis: præbuitque eis esces plurimas, et multas petivit uxores.

Ronosso i libe a del Paralipomeni, espoèsa. Roboamo bene stabilito e fortificato nel regno, abbandona la legge del Signore, e dietrò di lui tutto Isracke. Sesac, re d'Egitto, espugna le città più forti di Giuda ed arriva sino a Gerusalemme canno 3833.

Cùmque roboratum fuisset regnum Roboam et confortatum, dereliquit legem Domini, et omnis Israël cum en (22)

2. Anno untent quinto regni Roboam, ascendit Sesse rex Ægypti in Jerusalem (quis peccaverent Domino)

3 cum mille ducentis curribus, et sexaginta millibus equitum: nec erat numerus vulgi quod wenerat cum eo ex Egypto Lyhies scilicet, et Troglodyim, et Ethiopes Sup. Rosoano: 3 Re 14, 25.

4. Capitque civitates munitissimas in Juda, et venit usque in Jerusalem.

Il profeta Semeia rimprovera Roboamo perchè abbandonò il Signore. Roboamo si umilia, e con lui tutti i principi d'Israele, e si calma verso di loro l'ira del Signore.

5. Semeiss autem prophets ingressus est sid Robusm et principea Juda, qui congregati fiserant in Jerusaless, fugientes Sesac, dixitque sid così l'asse dicit Dominus: ves reliquistic me, et ego reliqui vos in meno Sesac.

6. Consternatique principes larael et rex, dixerunt: Justus est Dominus.

7. Cùmque vidiset: Dominus quòd humilisti essent, factus est sermo Domini ad Semeiam, diceas: quia humilisti sont, non disperdam cos, da8. Veramtamen servient ei, tet seiant distantione servitutis mess, et servitutis regul terrarum.

Il re d'Egito si ritira da Gerusalemme, portàndo via i tesori della casa del Signore e della casa reale e gli acudi d'oro fatti da Salomota. Egli fa la seguito il male e non rivolge il cuor suo si cercare di Signore: muore e gli succede mal regno Abia suo figliado; anno 8066.

9. Recessit itaque Sesac rex Ægypti ab Jéru-) salem, sublatis thesatris domás Dominis et dels más regis, omnisque secum tulit, et clypeos undo reos, quos fecerat Salomon,

10. pro quibus fecit rex meos, et tradidit illos principibus scatariorum, qui custodiebant voi stibulum palatii.

13. Càmque introiret sex domem Domini; venichant scutarii, et tollebant eas, iteramque referebant eos ad armemantarium suum.

-112. Verumtamen quis bumilisti sunt, aversai est ab eis ira Domini, nec deleti sont penitus: siquidem et in Juda inventa sunt opera bona,

suum ut quareret Dominum!

15. Opera verò Roboam prima et novissima, scripta sunt in Libris Semeiæ prophetæ, et Addo Videntis, et diligenter exposita: pagnaverunque adversum se Roboam et Jeroboam cunctis diebus.

46. Et dormivit Robosm cum patribus suis, sepultusque est in civitate David. Et regnavit Abia filius ejus, pro eo.

Per la continuazione, vedi Ama: 2 Par. cap. 13.

ROMA: S. Psolo si risolve di sudare a Roma, trovandesi in Efeso i Paoto: Att. 19, 21. Gest Cristo gli apparisce, e gli annunzia essere d'uopo che egli vada a rendergli testimonianza in quella città, come aveva glà fatto in Gerusalemme: bid... Att. 23, 31.

ROMANI: profezie concernenti i Romani: questi erano quelli che dovevano distruggere Geruselcame ed il tempio del Signore: Bataassi Num. 24, 24, Isala: 5/26; 6, 11, Danissa 9, 26; Guerre ch'essi dovevano fare contro Antioco: Daniere: 11, 28 e seg. Loro grandezza e loro possanza conosciuta da Giuda Maccabeo, il quale manda ambasciadori a Roma , verso l'anno 3843, per fare alleanza con essi: formola e condizioni di quella alleanza: Givba: 1 Macc. cap. 8. Giona-TATAL Macca cap. 12. SIMONE: 1 Macc. 14. 16 e see. I Romani scrivono in favore de' Giudei. nell'anno 3865, ai re ed ai popoli loro vicini: SIMONE: 1 Mace. 15, 15 e seg. Il timore dei Romani fa determinare, più tardi, i Giadei ad impossessarsi di Gesù Cristo: Lazzano: Gio. 11, 48. I Romani essendo stati convertiti alla fede dall'apostolo S. Pietro, S. Paolo serive loro, da Corinto, la seguente lettera, nell'anno 58 di Gesù Cristo.

Romam: Epistola, capo t. S. Paolo scrive ai Romani che brama di vederli, affine di comunicar toro qualche parte di grazia spirituale per loro conforto. Egli non si vergogna del Vangelo. Il giusto vive di fede.

L'ultimo capo degli Atti degli apostoli trovasi all'articolo Paozo: Att. cap. 28.

Paulus, servus Josu-Christi, vocatus Apostolus, segregatus in Evangelium Dei, Paoto: Att.

- a. quod ante promiserat per prophetas suos in Scripturis sanctis,
- 3. de Filio suo, qui factus est el ex semine David secundum carpem,
- 4. qui prædestinatus est Filius Dei in virtute secundum Spiritum sanctificationis ex resurrectione mortuorum Jesu-Christi Domini nostri:
- 5. per quem accepimus gratiam, et apostolatum ad obediendum fidei in omnibus gentibus pro nomine ejus.
- 6. in quibus estis, et vos vocati Jesu Christi: 7. omnibus qui sunt Romé, dilectis Del, vocatis sanctis. Gratia vohis et pax à Deo Patre nostro, et Domino Jesu-Christo.
- 6. Primum quidem graties ago Deo meo per Jesum-Christum pro omnibus vobis, quia fides vestra annuotiatur in universo mundo.
- go Testis enim mihi est Deus, cui servio in spiritu meo in Evangelio Filii ejus, quod sine sutermissione memoriam vestri facio:
- to semper in orstionibus meia obsecrant, si quomodò tendem aliquandò prosperum iter chabesm in valuntate Dei veniendi ad vos.
- 11. Desidero enim videre vos , ut aliquid impertiar vobis gratie spiritualis ed confirmandos vos:
  - 12. id est simul consolari in vobis, per cam,

- que invicem est, fidem vestram atque mean.

  13. Nolo autem vos ignorare, fratres, quia sarpé
  proposui ventre ad vos (et prohibitus sum usqué
  adhuc), ut aliquem fructum habeam et in vobis,
  sicut et in cateris gentibus.
- 14. Grecis ac Barbaris sepientibus et incipien -
- 15. ità (quod in me) promptum est et vehis, qui Romm estis, evangelizzare.
- 16. Non enim erubesco Evangelium. Virtus enim Dei estrin salutem omni credendi, Judzo primum, et Graco. Rama son
- 17. Justitia enim Del im se revelatur ex fide in fidem a sicut scriptum est a justus sutem ex fide vivit. Hanacuc : 2, 4. Essatt : Epist. 2, 4::10, 38. Ganatt: Epist. 3, 11. Nasuta: Gio. 3, 36.

Ingiustizia ed empietà dei filosofi. Saggi insensati.

Dio visibile nell'ordine del mondo.

- 18. Reveletur enim ira Dei de codo super omnem impietatem et injustitiem hominum eorum, qui veritatem Dei in injustitià detinent:
- 19. quia quod notum est Dei, manifestam est in illis: Deus enim illis manifestavit.
- 30. Idvisibilia enim ipsios, à creatură mundi, per es que facta sunt, intellecta compiciontur: sempiteras quoque ejus virtus et divinités: ità ut sint inexcussibiles. Dro: dapo 35, 1, 75 tach.
- ar. Quis còm cognovissent Deuth, non sicut Deum glorificaverunt, aut gratias egerent; sed evanuerunt in cogitationibus suis, et obscuration est insipiens cor corum: Evanut: Epist. 4, 17, 22. dicentes enim se esse septentes, stulti facti sont.
- 23. et mutaverunt gloriam iucorruptibilis Dei in similitudinem teneginis corruptibilis bominis, et volucrum, et quadrupedum, et serpentium. Dio: Sap. 12, 24. Inautiri: Salm. 105, 21.

Empietà punita da Dio coll'abbandonarli ai desiderj del loro caore, alla immondezza.

- 26. Propter quod tradidit illos Deus in desideria cordis corum, ia immunditiam: ut contumeliis afficiant corpora sua in semetipais; Infr. Romant: Epist. 1, 27; 6, 19. Gatart: Epist. 5, 19. Errssni: Epist. 4, 19; 5, 3. Conosassi: Epist. 3, 5. Tressnoncest: (Epist. a, 3 t 4, 1)
- 25. qui commutaveruat veritatem. Dei sa meudacium, et colucruat et servieruat cresturse potius quam crestori, qui est benedictus in secula-Amen.
- '26. Propteren tradidit illos Deus in passiones

ignominia. Nom femme corum immutaverunt naturalem usum, in eum usum qui est contra naturam.

27. Similiter autem et masculi; relicto naturali usu femine, exerserunt in desideriis suis in invicem, masculi in masculos turpitudinem operantes, et mercedem, quam oportuit, erroris sui in semetipsis recipientes.

all, et sieut non probaverunt Deum habere in notitià : tradidit illes Dens in reprobum sensum, ut faciant en que non conveniust,

29. Repletos omni iniquitate, malitià, fornicatione, avaritià, nequitià, plenos invidià, homicidio, contentione, dolo, malignitate, susurrones,

30. detractores, Deo odibiles, contumeliosos, superbos, elatos, inventores malorum, parentibus pon obedientes.

31. insipientes, incompositos, sine affectione, absque fœdere, sine misericordià.

32. Qui cum justitism Dei cognovissent, non intellexerust quoniam qui talia agunt, digni supt morte: et non solum qui ca faciunt, sed etism qui consentiunt facientibus.

Rousm: Epistola, capo 2. Giudei che fanno ciò ch'essi condannano. Ira ed indepnasione di Duo contro quelli che sono pertinaci, e non danno retta alla verità; ma ubbidiscono all'ingiustizia.

Propter qued inexcussibilis es, ô home emnis qui judicas. In que enim judicas elterum, teipaun condemnas: eadem enim agis, que judicas. Sansone: Matt. 7, 3.

2. Scimus enim quoniam judicium Dei est secundum veritatem in eos, qui talia agunt.

3. Existimes autem boc, o bomo, qui judicas cos, qui talis agunt, et facis ea: quia tu effugios judicium Dei?

4. An divitisa bonitatis ejus, et patientise, et longanimitatis contemnis? Ignoras quoniam benignitas Dei ad pomitentism te adducit? SAPIREZA: 11, 24: 12, 2, 10, 19. Piarao: a Epist. 3, 9.....

5. Secundum autem duritism tuam et impænitens cor, thesaurizas tibi iram in die iræ, et re-

velationis justi judicii Dei, Carrico: Deut. 32, 35.
6. qui reddet unicuique secundum opera ejus:
Gasù Caisto: Matt. 16, 27.

7. iis quidem, qui secundum patientium bon operis glorium, et honorem, et incorruptionem quærunt, vitam æternam:

8. iis autem qui sunt ex contentione, et quii non acquiescunt veritati, credunt autem iniquitati, ira et indignatio. 9. Tribulatio et angustia in omuem animam hominis operantis malum, Judzei p rimum, et Gracci:

ranti bonum, Judmo primum, et Graco.

Non è dinanzi a Dio acceltazione di persone. Non ascollare la legge senza metterla in pratica. Legge scritta nel cuore.

making the property and in one of

11. Non enim est acceptio personarum apud Deum. Erssm: Epist. 6, 9.

- 12. Quicumque enimisine lege peccaverunt: sine lege peribunt: et quicumque in lege peccaverunt, per legem judicabuntur.

23. Non enim auditores legis justi sunt apud Deum, sed factores legis justificabuntur: Seamone:

Matt. 7, 21 a 24.

14. Cum enim gentes, que legem non habent,
naturaliter es que legis sunt faciunt, ejusmodi

legem non habentes, ipsi sibi sunt lex.

15. Qui ostendunt opus legis scriptum in cordibus suis, testimunium reddente illis conscentită illis conscentită peserum, et inter se invierm coglistonibus accusantibus, aut etiam defendentibus.

16. in die, cum judienbit Deus occults hominum, secundum Evangelium meum, per Jesum Christum.

I Giudei insegnano ad altri, e non insegnano a sè stessi. Il Giudeo è quello che è tate in suo segreto: e la circonessione è quella del cuore. Secondo lo spirito, non secondo la lettera.

17. Si autem tu Judœus cogoominaris, et requiescis in lege, et gloriaris in Deo, Arocalissa : 2, 4

...18. et nosis voluntatem ejus p et probes utiliors, instructus per legom; Futuress: Epist. 1, 10.
19. confidis teipsum esse ducem cacorum, lumen eorum, qui in tenebris suut,

20. eruditorem insipientium, magistrum infantium, habentem formam scientim et veritatis in lege.

21. Qui ergò slium doces, teipsum non doces:

qui prædices non furendum, fureris:
22. qui dicis non mæchendum, mæcheris: qui
abomineris idole, secrilegium fecis:

23. qui in lege gloriaris, per prævaricationem legis Denm inhonoras.

24. (Nomen enim Dei per vos blesphiematur inter gentes, sieut scriptum est.) Sionnei 1s. 52, 5. Isnauge: Esech. 36, 20.

25. Circumcisio quidem prodest si legem ob-

serves; si autem prævarientor legis sis, circumcisio tue præputium facta est.

26. Si igitur proputium justitias legis custodist s nonne preputium illius in circumcisionem reputabitar?

27. Et judicabit id quod ex natură est præputium legem consummans te , qui per litteram et circumcisionem provaricutor legis es ?

28. Non enim qui in manifesto, Judsous est: neque quæ in manifesto, in carne, est circumcisio:

29. sed qui in absendito, Judæus est: et cir cumcisio cordis in spiritu, non litterà: cujus laus non ex hominibus, sed ex Deo est.

Roman: Epistola, capo 3. Vantaggi de' Gindei sui Gentili. Errore imputato a S. Paulo.

Quid ergò supliùs Judeo est? aut qua uti-

2. Multum per omnem modum. Primain quidem quia credita sunt illis eloquis Dei. Infr. Roman: Epist. 9, 4.

3. Quid enim si quidam illorum non crediderunt? Numquid incredulitas illorum fidem Dei evacoabit? absit. Timorae: p Epist. 2, 12, 13.

4. Est eutem Deus verax: omnis autem homo mendax, sicut scriptum est: ut justificeris in sedmonibus tuis, et vincas cum judicaris: Nascita: Gio. 3, 33. APRILEDONI: Gales. 115, 20 PARTEREZI: Gales. 50, 5,

5. Si autem iniquites nostra justitiem Dei commendet, quid dicemas? Numquid iniquus est Deus, qui infert iram?

quomodò judicabit. Deus bung mundum?

7. Si enim veritas Dei in meo mendacio abusdavit in gloriam ipsius: quid adhue et ego tanquam peccator judicor?

8. Et non (sieut blasphememur, et sieut aunt quidam nos dieere) faciamus mala ut venient hone: quorum damentio justa est.

Giudei e Gentili tutti sono sotto il peccato. Non sarà giustificato dinanzi a Dio alcun uomo per le opere della legge.

9. Quid ergò? Præcellimus eos? Nequequam. Causati enim sumus, Judæos et Græcos omnes sub peccato esse, Galatti: Epist, 3, 22.

10. sicut scriptum est : quia non est justus quiaquam. Connuzions: Salm. 13, 2, 4. Pensecuzioni: Salm 52, 4.

vi. Non est iutelligens, non est requireus Deum.

12. Onnes declinaveront, simul inutiles facti sud, non est qui fecial bonom, non est usque ad unum. Nok: Gen. 6, 5. Passecuzioni: Salm. 52, 4.

13. Sepulchrom patens est gettur earum, liaguis au a dolosè agebent: venenum aspidum sublalius corum: Oassopu: Salm. 5, 31. Namue: Salm. 130, 5.

14. quorum os muledictione, et amaritudine plenum est. Consumons: Salm. 13, 6, 7. Paorazione: Salm. 9, 29.

15. veloces pedes sorum ad effundendem sun-

guinem :

16. Contritto et infelicitas in viis corum :

17. et vium pacis non cognovernat. Dio: Is. 59, 7. Sapienza: Prov. 1, 16. Connuzione: Sulme. 13. 7.

CATORI: Salm. 35, No.

19. Scinus auten quonism querennque lex loquitur, iis qui in lego sust loquiter, ut omne os obstruator, et subditus fast omnis mundes Deo:

20. quia ex operibus legis non justificabitur omnis caro coram illo: Per legem enim cognitio peccati. Galatti Epist. 2, 16.

22. Nuuc autem sine lege justitin Doi munifestata est, testificata à lege et prophetis. Eccasiasrico: Prol.

La fede in Gesu Cristo giustifica, Essa non distruggo, ma stabilisce la legge.

26. in susteutatione Dei, ad ostentionem justitise ejus in hoc tempore, ut sit ipse justes, et justificans eum qui est ex fide Jesu-Christi.

27. Ubi est ergo glorinio ton? excluse est.
Per quam legem? factorum? non sed per legem fidei.

28. Arbitramur enim justificari hominem per fidem sine operibus legis.

29. An Judworum Daus tantum? Nonne et Gentium? Ind ad gentium. Stonne: 15. 52, 15.

30. Quonism quidem unus est Dens, qui justificat circumcisionem ex fide, et præputium per fidem.

31. Legem ergò destruimus per fidem? Absit; sed legem statuimus.

ROMAM: Epistola, capo 4. Abrahamo giustificato, non per le sue opere, ma per la sua fede.

Quid ergò dicemus invenisse Abraham pa-

trem nostrum secundum carnem?
2. Si enim Abraham ex operibus justificatus

est, habet gloriem: sed non apud Deum.
3. Quid enim dicit Scriptura? Credidit Abra-

ham Deo: et reputatum est illi ad justitiam. Abramo: Gen. 15, 6. Galart: Epist. 3, 6.

4. Ei autem qui operaturi, merces non imputatur secundum gratiam: sed secundum debitum.

 Ei verò qui non operatur, credenti autem in eum qui justificat impium, reputatur fides ejus ad justitiam secundum propositum gratiæ Dei.

6. Sicut et David dicit bestitudinem hominis, cui Deus accepto fert justitism sine operibus:

7. besti, quorum remisse annt iniquitates, et quorum testa sunt peccata. Pannono: 31, 1, 2.

8. Beatus vir, cui nou imputavit Dominus pec-

Abrahamo giustificato, non dopo la circoncisione, ma prima di essa.

 Bestitudo ergò bæc in circumcisione tantum menet? Au etiem in præputio? Dicimus enim quie reputate est Abrabæ fides ad institism.

10. Quomodò ergò reputata est? in circumcisione, au in præputio? Nou in circumcisione, sed in præputio.

11. et signum accepit circumcisionis, signaculem justitie fidei, que est la præputio: ut si pater omnium credentium per præputium, ut reputetur et illis ad justitiam: Asaamo: Gen. 17, 10 a 13.

12. et sit peter circumcisionis, non ils tentum qui sunt ex circumcisione, sed et ils qui sectautur vestigis fidei, que est in præputio petris uostri Abrahæ.

 Non enim per legem promissio Abrabw, aut semini ejus, ut hæres esset muudi; sed per justitiam fidei. Galati: Epist. 3, 18. Earsi: Epist. 11, Q.

14. Si enim qui ex lege, bæredes suut; exinauita@est fides, abolita est promissio.

15. Lex enim iram operatur. Ubi enim non est lex, nec prævaricatio.

T. II.

Grandezza della fede di Abrahamo: suoi imitatori giustificati come lui. Morte e resurrezione di Gesù Cristo.

16. Ideò ex fide, ut secundum gratiam firma sit promissio omui semini, nou ei qui ex lege est solum, sed et ei qui ex fide est Abrahæ, qui pater est omuinm uostrum.

17. (Sicut scriptum est: quis patrem multarum gentium posui te. Anamo: Gen: 17, 4.) Aute Deum, cui credidit, qui vivificat mortuos, et vocat es, que non sunt, teuquèm es que sunt.

18. Cui contra spem in spem credidit, ut fieret puter multerum gentiam, secundàm quod dictum est eil sic erit semen tuum. Abbamo: Gen. 15. 5.

19. Et non infirmatus est fide, nec consideravit corpus soum emortuom, cùm jem ferè ceutum esset aunorum, et emortuem vulvam Sarse. Abramo: Gen. 17, 17.

20. In repromissione etiam Dei non hæsitavit diffidentia, sed confortatus est fide, dans gloriam Deo:

21. Pleuissimė scieus quie quecumque promisit, poteus est et facere. Abrahamo: Gen. 22, 5, 10, 12, 16.

22. Ideò et reputatum est illi ad justitiam.

23. Non est autem scriptum tantum propter ipsum, quia reputatum est illi ad justitiam;

24. sed et propter nos, quibus reputsbitur credentibus in eum, qui suscitevit Jesum-Christum Dominum nostrum à mortuis, Pierao: 1 Epist. 1, 21.

25. qui traditus est propter delicta nostra, et rexurrexit propter justificationem nostram. Massa: 1s. 53, 6. Piatro: 1 Epist. 1, 3.

Romant: Epistola, capo 5. Confidenza in Dio. Fermezza nelle tribolazioni. Carità di Dio diffusa ne'cuori per mezzo dello Spirito Santo.

Justificati ergò ex fide, pacem babeamus ad Daum per Dominum nostrum Jesum-Christum: a. Per quem et babemus accessum, per fidem in gratiam istem, in quà stanus, et glorismur in soe gloris filiorum Dei. Erssum: Epist. 2, 18.

3. Non solum entem. sed et glorismur in tribulationibus: scientes quod tribulatio patientiam operatur. Giacomo: Enist. 1, 3.

4. Patientia autem probationem, probatio verò spem.

5. Spes autem uou confundit: quis cheritas Dei diffusa est in cordibus nostris per spiritum sauctum, qui datus est nobis. Oazzionz: Salm. 30, 1, 2.

Gesis Cristo morto pe' suoi nemici, che farà egli per i suoi amici?

- 6. Ut quid enim Christus, com adhuc infirmi essemus recuudum tempus, pro impiis mortuus est. Ess at: Epist. o. 14. 28. Piarso: 1 Epist. 3, 18.
- 7. Vix enim pro justo quis moritur : nam pro bono forsitan quis audest mori.
- 8. Commendat autem charitatem suam Deus in nobis: quouism cum adhuc peccatores essemus, secundum tempus.
- q. Christus pro nobis mortuus est : multò igitur magis none justificati in sanguine ipsius, salvi erimus ab irå per ipsum.
- 10. Si epim cum inimici essemus, reconciliati sumus Deo per mortem Filii ejus: multò magis reconciliati, salvi erimus in vità ipsius.
- 11. Non solum autem; sed et gloriamur in Deo per Dominum nostrum Jesum-Christum, per quem pppc reconciliationem accepimas.

Peccato originale. Gesù Cristo , sorgente più abbondante di grasie, che Adamo di peccati.

- 12. Proptered sicut per unum hominem peccatom in hunc mumdum intravit et per peccatum mors, et ità in omnes homines mors pertrensiit in que omnes pecceverunt.
- 13. Usque ad legem euim peccatum erat iu mundo : peccatum autem non imputabatur, cum lex pop esset.
- 14: Sed regnavit mors ab Adam usone ad Movsen, etiam in eos, qui non peccaverunt in similitudinem pravaricationis Adm, qui est forma futuri."
- 15. Sed non sicut delictum, ith et donum. Si enim unius delicto multi mortui sunt, multò magis gratia Dei et donum in gratia unius hominis Jesu-Christi in plures abandavit.
- 16. Et pou sicut per unum peccatom, ità et donum. Nam judicium quidem ex uno in condemnationem: gratia autem ex multis delictis in iustificationem.
- 17. Si euim unius delicto mors reguavit per usum, multo magis abundantiam gratice, et donationis, et justitim acciplentes, in vità reguabant per unum Jesum-Christum.
- 18. Igitur sicut per unius delictum in omnes homines in condemnationem; sic et per poins justitism in omnes homines in justificationem vite.
- 19. Sicut enim per inobedientiam unius hominis, peccatores constituti sunt multi, ità et per unius obeditionem justi constituentur multi.
  - 20. Lex autem subintravit, ut abundaret deli-

- ROM ctum. Ubi sutem sbundavit deli ctum, supersbundavit gratia.
- 21. Ut sicut regnavit peccatum iu mortem, ità et gratia reguet per justiti am in vitam miernam. per Jesum-Christum Dominum nostrum.
- Romam: Epistole, capo 6: 11 battessato, morto al peccato, camminar deve nella novità della vita. come Cristo morto una volta e sepolto, a nuova vita risuscitò per non più morire.

Quid ergò dicemus? Permanebimus in peccato, ut gratis abundet?

- 2. Absit. Oni enim mortni sumus peccato, quomodò adhue vivemus in illo? GALATI: Epist. 3, 27.
- 3. An ignoratis quis quicumque baptizati sumus in Christo Jesu, iu morte ipsius baptizati sumus.
- 4. Consepulti enim sumus cum illo per baptismum in mortem : ut quomodo Christus surrexit à mortuis per gloriem Petris, ità et nos in novitate vitm ambulemus. Corossus: Epist. 2. 12. Errsin: Epist. 4, 23. Eanet: Epist. 12, 1.
- 5. Si enim complantati fecti sumus similitudini mortis ejus, simul et resurrectionis erimus.
- 6. Hoe scientes, quie vetus home noster simul crucifixus est, ut destructur corpus peccati, et ultrà uou serviemus peccato. Perdono: Salm. 31,
- 7. Qui euim mortuus est, justificatus est à pecceto.
- 8. Si autem mortui sumus cum Christo, credimus quia simul etiem vivemus cum Christo:
- q. scientes quod Christus resurgens ex mortuis jam non moritur, mors illi ultrà non dominebitor.
- 10. Quòd enim mortuus est peccato, mortuus est semel; quod autem vivit, vivit Deo.
- 11. Ità et vos existimate, vos mortuos quidem esse peccato, viventes autem Deo in Christo Jesu Domino nostro.
- Non dobbiamo perciò ubbidire al peccato, o alle concupiscense; ne imprestare le nostre membra quai stromenti di iniquità al peccato.
- 12. Non ergò regnet peccatum in vestro mortali corpore, ut obediatis concupiscentiis ejus.
- 13. Sed neque exhibentis membra vestra arma iniquitatis peccato; sed exhibete vos Deo tanquam ex mortuis viventes: et membra vestra arma justitim Deo. Colosses: Epist. 3, 5.
- 14. Peccatum enim vobis non dominabitur: nou euim sub lege estis, sed sub gratià.

- 15. Quid ergò? Peccabimus, quonism non sumus sub lege, sed sub gratià? Absit.
- 16. Nescitis quonium cui exhibetis vos servos ad obediendum, servi estis ejus cui obeditis, sive peccati ad mortem, sive obeditionis ad justitism? Discous: Gio. 8, 34. Pistno: Epist. 2, 19.
- sy. Graties autem Deo quod fuistis servi peccuti, obedistis autem ex corde in cam formam doctrinos, in quain traditi estis.
- 18. Liberati autem à pecceto, servi facti estis justitize.

Darsi intieramente a Dio: liberati dal percato, siamo diventati servi della giustizia. Frutti del peccato e della grazia.

- 19. Homanum dico, propter infirmitatem carnis vestra: sicut enim exhibutata membra vestra servire immunditius, et iniquitati ad iniquitatem: ità nunc exhibete membra vestra servire justitius in sanctificationem.
- 20. Cum enim servi essetis peccati, liberi fuistis justitire.
- 21. Quem ergò fructum babuistis tunc in illis, in quibus nunc ernbescitis? Nam finis illorum mors est.
- 22. Nunc verò liberati à peccato, servi autem facti Deo, habetis fructum vestrum in sanctificationem, finem verò vitam æternam.
- 23. Stipendia enim peccati, mors. Gratia autem Dei, vita æterna in Christo Jesu Domino nostro.

Romani: Epistola, capo 7. Fedeti morti alla legge, non vivono più che per Dio.

An ignoratis, fratres (scientibus enim legem loquor), quia lex in homine dominatur, quanto tempore vivit?

- 2. Nam que sub viro est mulier, vivente viro, alligata est legi: si autem mortuus fuerit vir ejus soluta est à lege viri. Constru: 1 Epist. 7, 39.
- Igitur, vivente viro, vocabitur adoltera si fuerit cum alio viro: si autem mortuus fuerit vir ejus, liberata est à lege viri, ut non sitadultera, si fuerit cum alio viro.
- 4. Itaque, fratres mel, et vos mortificati estis legi per corpus Christi, ut sitis alterius, qui ex mortuis resurrexit, ut fructificemus Dec.
- Côm enim essemus in carne, passiones peccatorum, que per legem erant, operabantor in membris nostris, ut fructificarent morti.
- Nonc antem soluti sumus à lege mortis, in quà detinebamur, ità ut serviamus in novitate spiritus, et non in vetustate litteræ.

- Legge santa per sè stessa: concupiscienza irritata dalla legge.
- 7. Quid ergò dicemus? Lex peccatom est? Abait. Sed peccatom on cognori nisi per legem: nam concupiscentiam nesciebam nisi lex diceret non concupisces. Decatogo: Esod. 20, 17: Deut. 5, 21.
- 8. Occasione autem acceptă, peccatum per mandatum operatum est in me omnem concupiscientiam. Sine lege enim peccatum mortuum erat.
  - g. Ego autem vivebem sine lege aliquando.
- Sed cum venisset mendetum, peccetum revixit.

  10. Ego entem mortuus sum; et inventum est
- mibi mandatum quod erat ad vitam, hoc esse ad mortem.
- 11. Nem peccatum, occasione acceptà per mandatum, seduxit me, et per illud occidit.
- 12. Itaque lex quidem sancta, et mandatum sanctum, et justum, et bonum. Timorzo: 1 Epist. 1, 8.
- 13. Quod ergo bonnni est, mihi factum est, mors? Absit. Sed peccatum, ut apparent peccatum, per bonnm operatum est mihi mortem: ut fist supra modum peccans peccatum per mandatum.

## Legge della carne: legge dello spirito: loro combattimento.

- 14. Scimus enim quia lex spiritualis est: ego autem carnalis sum, venundatus sub peccato.
- 15. Quod enim operor, non intelligo. Non enim quod volo bonum, hoc ago; sed quod odi malum, illud facio.
- 16. Si anteni quod nolo, illad facio; consentio legi, quonium bona est.
- 17. Nunc sutem jem non ego operor illud, sed quod habitat in me peccatum.
- 18. Scio enim quie non habitet in me, lioc est in cerne meà, bonnm. Nem velle, adjacet mihi: perficere autem bonum, non invenio.
- 19. non enim quod volo bonum, hoc facio; sed quod nolo malum, hoc ago.
- 20. Si antem quod nolo, illud facio; jam non ego operor illud faed quod habitat in me peccatum.
- 21. Invenio igitur legem, volenti mihl facere bonum, quoniam mihi malum adjacet:
- 22. Condelector enim legi Dei secundum interiorem hominem: Pierrao: 1 Epist. 3, 4.
- 23. Video autem aliam legem in membris meis, repugnantem legi mentis meæ, et captivantem me in lege peccati, quæ est in membris meis.

- 24. Infelix ego homo, quis me liberabit de corpore martis hajus?
- 25. Gratia Dei per Jesum Christum Dominum nostrum. Igitur ego ipse mente servio legi Dei; carne autem legi peccati.
- ROMANI: Epistole, capo 8. Il giusto liberato dalla legge di morte. Vita della carne, vita dello spirito, contrarie fra di loro: la loro unione è impossibile.
- Nihil ergò nunc damnationis est lis, qui sunt in Christo Jesu, qui non secundum carnem ambulant. Cotosses: Epist. 2, 6, 7.
- 2. Lex enim spiritus, vitte in Christo Jesu liberavit me à lege peccali et mortis. Carrico: 2 Re 22, 2, 3.
- 3. Nam quod impossibile erat legi, in quo in immabatur per caraem: Deus Filium suum mittens in similitadinem carais pecceti, et de peccelo damnavit peccetum in carae, Pauto: Alt. 13, 38. Conctuo: Alt. 15, 10. Essai: Epist. 9, 15: Sup. Roman: Epist. 4, 44.
- 4. ut justificatio legis impleretur in nobis, qui non secundúm carnem ambulamus, sed secundúm spiritum.
- 5. Qui enim secundum carnem sunt, que carnis sunt sepiunt; qui verò secundum spiritum sunt, que sunt spiritus sentiunt.
- 6. Nam prudentia carnis, mors est; prudentia autem spiritus, vita et pax.
- 7. Quonism sapientis carnis inimica est Deo; legi enim Dei non est subjecta, nec enim potest.
- 8. Qui autem in carne sunt, Deo placere non possunt.
- g. Vos autem in carne non estis, sed in apiritu; si tamen Spiritus Dei habitat in vobis. Si quis autem Spiritum Christi non habet, hic unn est ejus.
- 10. Si sutem Christus in vobis est, corpus quidem mortunm est propter peccetum, spiritus verò vivit propter justificationem.
- 11. Quòd si Spiritus ejus, qui sussitavit Jesum A mortuis, habitat in vabis: qui suscitavit Jesum Christam à mortuis, vivificabit, et mortalia corpora vestra, propter tibabitantem Spiritum ejus in vabis. Piarso: 4tt. 3, 15: 4, 10. Arossous: 4tt. 5, 50. Conners: 1 Epist. 6, 14.
- Figliuoli di Dio mossi dallo Spirito di Dio, lo amano come loro padre, e sospirano la libertà della gloria.
- 12. Ergò, fratres, debitores sumus non carni, at secundum carnem vivamus.

- Si enim secundům carnem vixeritis, moriemini: si autem spiritu facta carnis mortificaveritis, vivetis.
- 14. Quicamque enim Spiritu Dei aguntur, il sunt filii Dei.
- Non enim accepistis spiritum servitutis iterum in timore, sed accepistis spiritum adoptionis filiorum: in que elamenus: Abba (Pater). Timores : a Epist. 1. 7. Gataru: Epist. A. 5.
- TEO: 2 Epist. 1, 7. GALATI: Epist. 4, 5.

  16. Ipse enim spiritus testimonium reddit spiritui nostro, quòd sumus filii Dei.
- 17. Si autem filii, et hæredes; hæredes quidem Dei, cohæredes autem Christi: si tamen compatimur, ut et conglorificemur.
- 18. Existimo enimi quòd non sunt condigues passiones bujus temporis »d futuram gloriam, que revelabitur in nobis. Eleazano: 2 Macc. 6, 15 n 27.
- 19. Nam expectatio creaturm, revelationem fi-
- 20. Vanitati enim creatura subjecta est non volens, sed propter eum qui subject eam in spe.
- 21. Qui et ipsu creature liberabitur à servitute corruptionis, in libertatem glorize filiorum Dei.
- 22. Scimus enim quòd omnis crestura ingemiscit, et parturit usque adhuc.
- 23. Non solàm autem illa, sed et nos ipsi primitias spiritis habentes: et lipsi intra nos geminus, adoptionem filiorum Dei expectantes, redemptionem corporis nostri. Gassalamma: Luc. 21, 28.
- In isperanza siamo stati salvati, e per mezzo di questa speranza corriamo alla salute. Lo Spirito Santo sollecita per noi. Se Dio è per noi, chi fia contro di noi?
- 24. Spe enim salvi facti sumus. Spes autem que videtur, non est spes: nam quod videt quis, quid sperat?
- 25. Si autem quod non videmus, speramus: per patientiam expectamus.
- 26. Similiter autem et Spiritus adjuvat infirmitatem mostram: nam quid oremus, sicut oportet, neacimus: sed ipse Spiritus postulat pro nobis gemitibus iuenarrabilibus. Genusatemme: Zacc. 12, 10.
- 27. Qui autem scrutatur corda, scit quid desideret Spiritus: quia secundûm Deum postulat pro sanctis.
- 28. Scimus autem quoniam diligentibus Deum omnis cooperantur in booum, iis qui secundum propositum vocati sunt sancti.
- 29. Nam quos præscivit, et prædestinavit conformes fieri imaginis Filii sui, ut sit ipse primogenitus in multis fratribus.

- 30. Quos autem prædestinavit, hos et vocavit: et quus vocavit, hos et justificavit; quos autem justificavit, illos et glorificavit.
- 31. Quid ergò dicemus ad hæc? Si Deus pro pobis, quis contra nos?
- 32. Qui etism proprio Filio suo non pepereli, sed pro nobis omnibus tradidit illum: quomodò non etism cum illo omnia nobis donavit?
- 33. Quis accussbit adversus electos Dei? Deus
- 34. quis est qui condemnet? Christus Jesus, qui mortuus est, imò qui et resurrexit, qui est ad dexteram Dei, qui etiam interpellat pro nobis.
- 35. Quis ergò nos separabit à charitate Christi? Tribulatio? An augustia? An fames? An nuditas? An periculum? An persecutio? An gladina?
- 36. Sicut scriptum est: quie propter te mortificamur totà die: æstimati sumus sicut oves occisionis. Applicam: Salm. 43, 24.
- 37. sed in his omnibus superamus, propter eum qui dilexit nos.
- 38. Certus sum colm quie neque mors, neque vita, neque Angeli, neque principatus, neque virtules, neque instantia, neque futura, neque fortitudo,
- 39. neque altitudo, neque profundum, neque creatura alia poterit nos separare à charitate Dei, que est in Christo Jesu Domino nostro.
- Roman: Epistola, capo g. S. Paolo brama di essere egli stesso separato da Cristo per i suoi fratelli. Veri Israeliti.
- Veritstem dico in Christo, non mentior, testimonium mihi perbihente conscientià meà in Spiritu sancto:
- 2. quonium tristitia mihi magna est , 'et continuus dolor cordi mee.
- 3. Oplabam enim ego ipse anathema esse à Christo pro fratribus meis, qui sunt cognati mei secundum carnem; Paolo: Att. 9, 2. Cominti: 1 Epist. 15, 9.
- 4. qui sunt Israelitæ, quorum adoptio est filiorum, et gloria, et testamentum, et legislatio, et obsequium, et promissa:
- 5. quorum patres, et ex quibus est Christus secundúm carnem, qui est super omnia Deus benedictus in sæcula. Amen.
- 6. Non autem qu'od exciderit verbum Dei. Non enim omnes qui ex Israël sunt, ii sunt Israelite :
- 7. neque qui semen sunt Abrahæ, omnes filii: sed in Isaac vocabitur tibi semen; Isacco: Gen. 21, 12.

- 8. id est; non qui filii carnis, hi filii Dei; sed qui filii sunt promissionis, æstimantur in semine. Galatt: Epist. 4, 28.
- 9. Promissionis coim verbum hoc est: secundum lioc tempus venium; et crit Saræ filius. Abra-Bano: Gen. 18. 10.
- Elezione di Dio: egli ha misericordia di chi vuole, e indura chi vuole. Vaso d'onore e vaso d'ignominia.
- 10. Non solum autem illa; sed et Rebecca ex uno concubitu habens, Isaac patris nostri. Isaaco: Gen. 25. 23.
- 11. Cûm enim pondûm pati fuissent, aut aliquid boni egissent, aut mali (ut secundûm electionem propositum Dei maneret).
- 12. non ex operibus, sed ex vocante dictum
- 13. quia major serviet minori, sicut scriptum est: Jacob dilexi, Essu autem adio habui. Isacco Gen. 25, 23. Malachia: 1, 2, 3.
- 14. Quid ergò dicemus? numquid iniquitas apud Deum? Absit.
- 15. Moysi enim dicit: Miserebor cajus miserebor: et misericordiain præstaho cujus miserebor.
- ISRALLITI: Esod. 33, 19. PARABOLE: Matt. 20, 14.
  16. Igitur non volentis, neque currentis, sed
  miserentis est Dei: Osra: 1, 7.
- 17. Dicit enim Scriptura Pharanni: quia'in hoc ipsum excitavi te, ut ostendam in te virtutem meam: et ut annuntietur nomen meum in universă terră. Most: Esod. 9, 16.
- 18. Ergò cujus vult miseretur, et quem vult indurat.
- 19. Dicis itaque mihi ; quid adhuc quæritur? voluntati enim ejus quis resistit!
- 20. O homo, tu quis es, qui respondess Deo? Numquid dicit figmentum ei qui se finxit: quid me fecisti sic? G10BBE: 9, 12 a 14. Dioi Sap. 15, 7. Cino: Is. 45, 9.
- 21. An non habet potestatem figulus luti ex eàdem massà facere aliud quidem vas in honorem, aliud verò in contumeliam? Viarù: Eccli. 33, 13.
- Giustizia e misericordia di Dio. Giudei abbandonati nella loro iniquità: Gentili giustificati per la fede di Cristo. Pietra d'inciampo, pietra di scandalo.
- 22. Quòd si Deus volens ostendere iram, et notam facere potentiam suam, sostinuit in multă patientiă, rasa irm, apta în interitum,

23. nt estenderet divities glorim sum in vasa misericordiæ, quæ præparavit in gloriam.

24. Onos et vocavit nos non solum ex Judmis, sed etiam ex Gentibus,

25. sicut in Osee dicit: vocabo non plebem meam, plebem meam: et non dilectam, dilectam: et non misericordiam consecutam, misericordiam consecutam. ISBARLE: Os. 2, 24. PIRTRO : 1 Epist. 2 . 10.

26. Et erit : in loco , ubi dictum est eis: non plehs men vos : ibi vocabuntur filii Dei vivi. OSEA: 1. 10.

27. Issias autem clamat pro Israël si foerit numerus filiorum Israel tanquam arena maris, reliquim solvæ fient. Isata: 10, 22.

28. Verbum enim consummens, et abbreviens in aquitate, quis verbum brevistum feciet Dominus super terram.

29. Et sieut prædixit Issias : nisi Dominus Sabooth reliquisset nobis semen, sicut Sodoms faeti essemus, et sicut Gomorrha similes fuissemus.

30. Quid ergò dicemus? Quòd gentes que non sectabantur justitiam , apprehenderunt justitiam: justitiem autem que ex fide est.

31. Israël verò sectando legem justitim, in legem justitiæ non pervenit.

32. Quarè? quia non ex fide', sed quasi ex operibus: offenderunt enim in lapidem offensionis.

33. sieut scriptum est: eccè pono in Sion lepidem offensionis , et petram scandali : et omnis qui credit in eum, non confundetur. Isaia: 8, 14, 15. Dio: Is. 28, 16. GERUSALEMME : Matt. 21, 42.

ROMANI: Epistola, capo 10. I Giudei hanno selo di Dio e della legge, non secondo la scienza; mentre non conoscendo Cristo fine della legge, la giustisia cercavano per messo delle opere della legge. Diversità della giustisia delle opere legali da quella che vien dalla fede.

Fratres, voluntes quidem cordis mei, et obsecratio ad Deum, fit pro illis in salutem.

2. Testimonium enim perhibeo illis quòd æmulationem Dei habent, sed non secundum scientiem.

3. Ignorantes enim justitiam Dei, et suam gumrentes statuere, justitiæ Dei non sunt subjecti.

4. Finis enim legis Christus, ad justitiam ombi credenti.

5. Moyses enim scripsit, quonism justitism, que ex lege est, qui socerit homo, vivet in ea. USANZE: Lev. 18, 5. EZECTIELE: 20, 11. GALATI: Epist. 3, 12.

6. Que autem ex fide est justitia, sic dicit : ne dixeris in corde tun: quis ascendet in cœlum? id est. Christum deducere: Comandamenti: Deut. 30, 12.

7. Aut quis descendet in abyssum? hoe est Christum à mortuis revocare.

8. Sed quid dicit Scripture? Propè est verbum in ore tuo, et in corde tuo : hoc est verbum fidei , quod prædicamus. Comandamenti : Deut. 30 , 14.

9. Quia si confitearis in ore tuo Dominum Jesum, et in corde tuo credideris quod Deus illum suscitavit à mortuis, salvus eris.

Bisogna confessare colla bocca ciò che crede il cuore. Predicatori mandati.

to. Corde enim creditur ad justitism: ore autem confessio fit ad salutem.

11. Dicit euim Scriptura : omnis, qui credit in illum, non confundetur. Dio: Is. 28, 16.

12. Non enim est distinctio Judzi et Grzei: nam idem Dominus, omnium, dives in omnes qui invocant illum. Gesù Caisto: Salm. 71, 11.

13. Omnis enim quicamque invocaverit nomen Domini, salvus erit. PROTEZIONE: Salm. Q. 10. JOELE: 2, 32, SPIRITO SANTO: Att. 2, 21.

14. Quomodò ergò iovocabunt, in quem non crediderunt? Aut quomodò credent ei, quem non audierunt? quomodò autem audient sine prædicante?

15. quomodò verò prædicabunt nisi mittantur? sicut scriptum est i quam speciosi pedes evangelizantium pacem, evangelizantium bona! Sionne: Is. 52, 7. Niniys: Nah. 1, 15.

Elezione de' Gentili : incredulità de' Giudei.

16: Sed non omnes obedient Evangelio, Isaias enim dicit: Domine, quis credidit auditui nostro? MESSIA: Is. 53, 1.

17. Ergò fides ex auditu, auditus autem per verbum Christi.

18. Sed dico: numquid non sudierunt? Et quidem in omnem terram exivit sonus corum, et in fines orbis terres verba corum. Potenza: Salm. 18 . 4.

19. Sed dico numquid Israël non cognovit? Primus Moyses dicit: Ego ad æmulationem vos adducem in non gentem; in gentem iusipientem, in irom vos mittam. Canrico: Deut. 32, 21.

20. Isaias autem audet, et dicit : inventus sum

à non querentibus me : pelàm apparui ils qui me non interrogabant. Gionat : Is. 68, 1.

21. Ad Israel autem dicit: totà die expendi manus meas ad populum non credentem, et contredicentem. Gionsi: Is. 65, 2.

Romini: Epistols, cspo 11. Dio si è riserbato alcuni del popolo giudeo per salvarli mediante la fede di Cristo, lasciando gli altri, come increduli, nella loro cecità.

Dico ergò: numquid Dens repulit populum suum ? Absit. Nam et ego Israelita sum, ex semine Abraham, de fribu Benjamin.

- 2. Mon repulit Deus plebem suum, quam præscivit: au nescitis in Elia quid dicit Scriptura: quemadmodum interpellat Denm adversum Israël?
- 3. Domine, prophetas tuos occiderunt, altaria tan suffoderunt; et ego relictus sum solus, et quærunt animam meam. Eua: 3 Re 19, 10 a 14.
- 4. Sed quid dicit illi divinum responsum? Reliqui mihi septem millis virorum qui non curvavernnt genna ante Baal. Ella: 3 Re 10, 18.
- 5. Sic ergo et in hoc tempore reliquim secundum electionem gratim salvæ factæ sunt.
- 6. Si autem gratia, jam non ex operibus: alioquin gratia jam non est gratia.
- 7. Quid ergol quod quarebat Israel, hoc non est consecutus: electio autem consecuta est; cateri verò excacati sunt:
- 8. Sicut scriptum est: dedit illis Deus spiritum compunctionis; oculos ut non videant, et aures ut non audient, usquè in hodiernum diem. Isaïa: 6. o.
- g. Et David dicit: fiat mensa corum in laqueum et in captionem, et in scandalum, et in retributionem illia.
- 10. Obsenrentur oculi corum ne videant: et dorsum corum semper incurva. Gasù Caisto: Salm. 68, 27, 28.
- I Giudei, rami svelti datl'albero del popolo fedele: i Gentili, rami inutili e infruttuosi di un ulivo selvatico, innestati al domestico ulivo.
- 11. Dice erge, numquid sic offenderunt ut caderent? Absit. Sed illerum delicio salus est Gentibus, ut illos semulentur. Ossa: 3, 4.
- 12. Quod si delictum illorum divitim sunt mnndi, et diminutio corum divitim Gentium; quanto magis plenitudo corum?
- 13. Vobis enim dico Gentibus: quamdiù quidem ego sum Gentium apostolus, ministerium meum honorificebo, Paolo: Att. 9, 15. Galati: Epist. 2, 7.

- 14. si quomodò ad semulandum provocem carnem meam, et salvos faciam alignos ex illis.
- 15. Si enim amissio corum, reconciliatio est mundi: que assumptio, nisi vita ex mortais?
- 16. Quòd si delibetio sencta est, et masse, et si radix sencta, et rami.
- 17. Quòd si aliqui ex ramis fracti sunt, tu autem cùm oleaster esses, insertus es in illis, et socins radicis et pinguedinis olivæ factus es;
- 18. noli gloriari adversus ramos. Quod si gloriaris, non tu radicem portas, sed radix te.
- 19. Dices ergò: fracti sunt raml, ut ego inserar:
- 20. bene propter incredulitatem fracti sunt.
- Tu autem fide stas; noti altum sapere, sed time. 21. Si enim Deus naturalibus ramis non pepercit, ne forte nec tihi parcat.
- 22. Vide ergò bonitatem et severitatem Dei: in eos quidem, qui ceciderunt, severitatem: in te antem bonitatem Dei, si permanseris in bonitate, slicquin et tu excideris.
- 23. Sed et illi, si non permanserint in incredulitate, inserentur: potens est enim Deus iterùm inserere illos.
- 24. Nam si tu ex naturali excisus es oleastro; et contra naturam insertus es in bonem olivam; quantó magis ii qui secundum naturam inserentur sum olivas?
- I Giudei troveranno un giorno misericordia. Profondità della sapienza e della scienza di Dio.
- Nolo enim vos Ignorare, fratres, mysterium hoc (ut non sits vobis ipsis sapientes), quis cacitas ex parte contigit in Israël, donec plenitude gentium intraret,
- 26. et sic omais Israël salvus fieret, sicht scriptum est : veniet ex Sion, qui eripiat, et avertat impietatem à Jacob.
- 27. Et hoc illis à me testamentum, cum abstulero peccata eorum. Dio: Is. 59, 20, 21.
- 28. Secundum Evangelium quidem, inimici propter vos: secundum electionem autem, charissimi propter patres.
- 29. Sine pœnitentià enim sunt dons et vocatio Dei.
- 30. Sicut enim aliquandò et vos non credidistis Deo, nunc autem misericordiam consecuti
- estis propter incredultatem illorum: 31. ità et isti nunc non crediderunt in vestram misericordiam, ut et ipsi misericordiam consequantur.
- 32. Conclusit enim Deus omnia in incredulitate; ut omnium misereatur.

33. O altitudo divitiarum sepientim, et scientim Dei I quam incomprehensibilia sunt judicia ejus, et investigabiles vim ejus!

34. Quis enim cognovit sensum Domini? sut quis consilierius ejus fuit? Dio: Is. 40, 13.

35. Aut quis prior dedit illi, et retribuetur ei,?

36. Quonism ex ipso, et per ipsum, et in ipso sunt omnis: ipsi gloris in smeuls. Amen.

Roman: Epistolu, capo 12. Presentare i nostri corpi ostia viva, santa, gradevole a Dio. Rimnovallamento della nostra mente. Conviene esser saggi, ma moderatamente saggi, secondo la misura della fede distribuita da Dio a ciascheduno.

Obsecto itaque vos, fratres, per misericordiam Dei, ut exhibeatis corpora vestra bostiam viventem; sanctem, Deo placentem, rationabile obsequium vestrum. Figuress: Epist. 4, 18.

 Et nolite conformari buic sæcolo, sed reformamini in novitate sensûs vestri, ut probetis que sit volontes Dei bona, et beneplacens, et perfecta. Erssin: Epist. 5, 17.

3. Dice enim per gratiam que data est mihi, omeibas qui sunt inter vos: con plus sapere quam oportet sapere, sed sapere ad sobrietatem; et unicoique sicut Deus divisit mensuram fidei. Erastit: Epist. 4, 7.

I fedeli compongono un solo corpo, il quale ha molte membra: ma non tutte hanno lo stesso uso: che ciascun membro faccia ciò che deve.

- 4. Sicut enim in uno corpore multa membra babemus, omaia autem membra non eumdem actum habent.
- 5. ità multi unum corpus sumus in Christo, singuli sutem alter alterins membra.
- Habentes autem donationes secundum gratiam que data est nobis, differentes; sive prophetiam secundum rationem fidei,
- 7. sive ministerium in ministrendo, sive qui docet in doctrinà.
- 8. qui exhortatur in exhortando, qui tribuit in simplicitate, qui præest in solicitudine, qui miseretur in hilaritate.

Doveri principali della vita cristiana.

- 9. Dilectio sine simulatione. Odientes malum, adhærentes bono: Isaares: Am. 5, 15.
- 10. charitate fraternitatis invicem diligentes.: frouore invicem prævenientes: Erasini: Epist. 4, 2, 3. Pietro: 1 Epist. 2, 17.

- 11. solicitudine non pigri : spiritu ferventes : Domino servientes :
- 12. spe gaudentes: in tribulatione patientes :
- 13. necessitatibus sanotorum communicantes: hospitalitatem sectantes. Esast: Epist. 13, 2,
- 14. Benedicite persequentibus vos: benedicite, et nolite maledicere.
- 15. Gaudere cum gandentibus, flere cum flentibus: Viarà: Eccli. 7, 28.
- 16. idipsum invicem sentientes: non alta sapientes, sed humilibus consentientes. Noltte esse prudentes apud vosmetipsos: Sapineza: Prov. 3. 7. Isaia: 5. 21.
- 17. Nulli malum pro malo reddentes: providentes bons non tantum coram Deo, sed etiam coram omnibus hominibus, Comern 2 Epist. 8, 21.

  Umo: Prov. 17, 15. Tassalonicasi: 1 Epist. 5, 15.
- 18. si fieri potest, quod ex vobis est, cum omnibus bominibus pacem habentes: Essu: Epist. 12, 14.
- 19. non vosmetipsos defendentes, charissimi; sed date locum irm. Scriptum est enim: mihi vindieta; ego retribuam, dicit Dominus. Cantico: Deut. 32, 35.
- 20. Sed si esurierit inimicus tuus, ciba illum : si sitt, potum da illi. Hoc enim faciens, carbonesi ignis congeres super capat ejus. Uomo : Prov. 25, 21, 22.
- 21. Noli vinci à malo, sed vince in bono melum.

Romani. Epistols, capo 13. Ogni cristiano sia soggetto alle podestà superiori. Pagare i tributi al principe.

Omais saims potestatibus sublimioribus sübdita sit: son est enim potestas nisi à Deo: ques sutem sunt, à Deo ordinates sunt. Re: Sap. 6, 4. Pierno: 1 Epist. 2, 13 s 15.

a. Itaque qui resistit potestati, Dei ordinationi resistit: qui autem resistunt, ipsi sibi damnationem acquirunt:

3. nam principes non sunt timeri boni operis, sed mali. Vis autem non timere potestatem? Bonum fac, et habebis laudem ex illà:

4. Dei enim minister est tibi in bonum. Si sutem malum feceris, time; non enim sine causă gladium portat. Dei enim minister est, vindex in iram ei qui malum agit.

5. Ideò necessitate sabditi estate, non solum propter iram, sed etiam propter conscientiam.

6. Ideò enim et tributa præstatis : ministri enim. Dei sunt, in lucc ipsum servientes. 56 r

Rendere a tutti quel che è dovuto. Amore del prossimo. La dilezione del prossimo è il complemento della legge.

7. Reddite ergò omnibus debita: cui tributum, tributum: cui vectigal, vectigal: cui timorem, timorem : cui honorem, honorem. PARABOLE: Matt. 22. 21. GERUSALEMME : Luc. 20, 25.

8. Nemini quidquam debestis, nisi ut invicem diligatis: qui epim diligit proximum, legem implevit.

Q. Nam: non adulterabis: non occides: non furaberis: non felsum testimonium dices: non concupisces: et si quod est aliud mandatum, in hoc verbo instauratur: diliges proximum tuum sicut teipsum. Decatogo: Esod. 23, 13 a 17. LEGGI: Lev. 19, 18. PARABOLE: Matt. 22, 39. GA-LATI: Epist. 5, 14. GIACOMO: Epist. 2, 8.

10. Dilectio proximi malum non operatur. Plenitudo ergò legis est dilectio.

Camminare come di giorno. Fuggire i visj. Rivestirci delle armi della cristiana milisia.

11. Et hoc scientes tempus, quia hora est jam nos de somno surgere. Nunc enim propior est nostra salus quam cum credidimus.

12. Nox præcessit, dies autem appropinguavit. Abjiciamus ergò opera tenebrarum, et induamur arma lucis.

13. Sicut in die honeste ambulemus; non in commessationibus et ebrietatibus, non in cubilibus et impudicitiis, non in contentione et mulatione:

14. sed induimini Dominum Jesum-Christum, et carnis curam ne feceritis in desideriis. Gzav-SALEMME: Luc. 21, 24. GALATI: Epist. 5, 16. Pir-TRO: 1 Epist. 2, 11.

Romani: Epistola, capo 14. Non dispregiare i debali: non condannare i forti: niuno viva per sè stesso, ma pel Signore Iddio.

Infirmum autem in fide assumite, non in disceptationibus cogitationum.

2. Alius enim credit se manducare omnia: qui autem infirmus est, olus manducet.

3. Is qui manducat, non manducantem non spernat : et qui non manducat, manducantem non judicet: Deus enim illum assumpsit.

Istrusione per i sapienti che giudicano e condannano i deboli nella legge.

4. To quis es, qui judicas alienum servum?

Domino suo stat, aut cadit: stabit autem: potens est enim Deus statuere illum. Giacomo: Epist. 4, 13.

5. Nam alius judicat diem juter diem: alius autem indicat omnem diem : unusquisque in suo sensu abundet.

6. Qui sapit diem, Domino sapit: et qui manducat, Domino menducat; gratias enim agit Deo. Et qui non manducat, Domino non manducat, et gratias agit Deo.

7. Nemo enim nostrům sibi vivit, et nemo sibi moritur.

8. Sive enim vivimus, Domino vivimus: sive morimur, Domino morimur: sive ergò vivimus, sive morimur, Domini sumus. Giosse: 13, 14 a 16.

g. In hoc enim Christus mortuus est, et resurrexit, ut et mortuorum et vivorum dominetur.

10. Tu antem quid judicas fratrem tuum? Aut tu quare spernis fratrem toum? Omnes egim stabimus ante tribunal Christi. Coning: 2 Epist. 5. 10.

11. Scriptum est enim: vivo ego, dicit Dominus, quoniam mihi flectetur omne genu, et omnis lingua confitebitur Deo. Ciao: Is. 45, 24. Filiprest : Epist. 2, 10.

13. Itaque unusquisque nostrum pro se rationem reddet Deo.

13. Non ergò ampliùs invicem judicemus: sed hoc judicate magis, ne ponatis offendiculum fratri, vel scandalum.

14. Scio, et confido in Domino Jesu, quia nihil commune per ipsum, nisi, ei qui existimet quid commune esse, illi commune est.

15. Si enim propter cibum fratrer tuns contristatur: jam non secundum charitatem ambulas. Noli cibo tuo illum perdere pro quo Christus mortuus est. Conints: 1 Epist. 8, 11.

Avviso ai sapienti che dispressano i deboli.

16. Non ergo blasphemetur bonum nostrum. 17. Non est enim regnum Dei esca et potus;

sed justitia, et pax, et gaudium in Spiritu sancto: 18. qui enim in hoc servit Christo, placet Deo,

et probetus est hominibus. 19. Itaque que pacis sunt sectemor: et que

adificationis sont, in invicem custodiamus. 20. Noli propter escam destruere opus Déi. Omnia quiden annt munda: malum est homini, qui per offendiculum manducat. Tiro: Epist. 1, 15.

21. Bonum est non manducare carnem; et non bibere vinum, neque in quo frater tuus offenditur, aut scandilizatur, aut infirmatur. Commits: 1 Epist. 8, 15.

- 22. Tu fidem habes? penes temetipsum habe corum Deo: bestus qui non judicat semetipsum in eo quod probat.
- 23. Qui autem discernit, si manducaverit, damnotus est, quia non ex fide. Omne autem quod non est ex fide, peccatum est.

Roman: Epistole , capo 15. I più robusti portar debbono e sollevare i deboli. Pasienza e consolazione dei giusti. Speranza de'beni eterni.

Debemus autem nos firmiores imbecillitates infirmorum sustinere, et non nobis placere.

- 2. Unusquisque vestrum preximo suo placeat in bonum, ad ædificationem.
- 3. Etenim Christus non sibi placuit, sed sicut
- scriptum est: improperia improperactium tibi ceciderunt soper me. Gisù Chisto: Salm. 68, 12. 4. Quecumque enim scripta sunt, ad nostram
- doctrinant scripts sunt; ut per patientiam et consolstionem Scripturarum spem bebeamps. 5. Deus autem patientiæ et solatii, det vobis
- idipsum sepere in alterutrum secundum Jesum Christum, Commers: 1 Epist. 1, 10.
- 6. ut unanimes, uno ore honorificetis Deum, et Patrem Domini nostri Jesu-Christi.
- 7. Propter quod suscipite invicem, sicut et Christus suscepit vos in honorem Dei.

Bontà di Dio verso i Gentili. Gaudio e pace nello Spirito Santo.

- 8. Dico eaim, Christum Jesum ministrum fuisse circumcisionis propter veritatem Dei, ad confirmendas promissiones patrum:
- 9. Gentes autem super misericordis honorare Deum, sieut scriptum est: proptered confitebor tibi in geutibus, Domine, et nomini tuo cantabo. CANTIGO: 2 Re 22, 50.
- 10. Et iterum dicit: latamini, gentes, cum plebe ejus.
- 11. Et iterum : laudate , omnes gentes, Dominum: et magnificate eum omnes populi.
- 12. Et rursus Isains nit: erit radix Jesse, et qui exurget regere gentes, in eum gentes sperabunt. Massra: Is. 11, 10.
- 3. Deus aotem spei replest vos omni gaudio et pace in credendo, ut abundetis in spe et virtute Spiritus sencti.
- 14. Certus sum autem, fratres mei, et ego ipse de vobis, quoniam et ipsi pleni estis dilectione, repleti omni scientia, ità ut possitis alterutrum menere.

Frutto della predicazione di S. Paolo ai Gentili. Elemosine delle chiese.

- 15. Audaciùs autem scripsi vobis, fratres, ex perte tanquim in memoriam vos reducens, propter gratiam que data est mihi à Deo.
- 16. ut sim minister Christi Jesu in gentibus, sanctificans Evangelium Dei, ut fiat oblatio gentium accepta, et sanctificata in Spiritu sancto.
- 17. Habeo igitur glorism in Christo Jesu ed Deum.
- 18. Non enim audeo aliquid logui corum, quae per me non efficit Christus in obedientism, gentium, verbo et fectis:
- 19. In virtute signorum et predigiorum, in virtute Spiritus sancti; ità ut ab Jerusalem per circuitum usque ad Illyricum repleyerim Evangelium Christi.
- 20. Sic autem prædienvi Evangelium hoc, non ubi nomicatus est Christus, ne super elienum fundamentum ædificurem, sed sicut scriptum est:
- at. quibus non est annuatiatum de co, videbunt: et qui non sudierunt, intelligent: Sionne: 10. 52. 15.
- 22. Propter good et impedieber plurimum venire ad vos, et probibitus sum usque adhue.
- 23. Nunc verò ulterius locum pen habens in his regionibus, cupiditatem autem habens veniendi ad vos ex multis jam præcedentibus annis:
- 24. cùm in Hispaniam proficisci cœpero, spero quòd præteriens videam vos, et à vobis deducar illuc, si vobis primum ex parte fruitus fuero.
- 25. Nune igitur proficisonr in Jeruselem ministrare sanctis.
- 26. Probaverunt enim Macedonia , et Achaia , collationem aliquam facere in pauperes sanctorum; qui sunt in Jerusalem.
- 27. Placuit enim eis, et debitores sunt corum. Nam si spiritualium corum participes facti sunt Gentiles, debent et in curpolibus ministrare illis. CORINTS: 1 Epist. Q. 11.
- 28. Hoc igitur cum consummavere, et assignavero eis fructum hunc, per vos proficiscar in Hispaniana.
- 29. Scio autem quoniam veniens ad vos. in sbundentià benedictionis Evengelii Christi vepiem.
- 30. Obsecro ergo vos, fratres, per Dominum nostrum Jesum Christum, et per charitatem sancti Spiritus, ut adjuvetis me in orationibus vestris pro me ad Deum.
- 31. ut liberer ab infidelibus, qui sunt in Judge, et obsequii mei oblatio accepta fiat in Jerusalem sanctis,

- 32. ut venium ad vos in gaudio per voluntatem Dei, et refrigerer vobiscum.
- tem Dei, et refrigerer vohiscum.

  33. Deus autem pacis sit cum omnibus vohis.

ROMANI: Epistola, capo 16. L'apostolo fa menzione di alcuni tra Romani, i quali per lo speciale loro merito puole che siano nominatamente salutati.

Commendo sutem vobis Phœben sororem nostram: que est in ministerio Ecclesia, que est in Cenchris;

- a. ut eam suscipiatis in Domino digné sanctis, et assistatis ei in quocumque negotio vestri indiguerit: etenim ipsa quoque astitit multis, et mihi insi.
- 3. Salutate Priscam et Aquilam adiatores meos in Christo Jesu,
- 4. (qui pro anima met suas cervices supposuerunt: quibus non solus ego graties ago, sed et cuncta Ecclesia gentiam.) Panto: Att. 18, 2, 18, 26.
- 5. et domesticam Ecclesiam eorum. Salutate Epænetum dilectum mihi, qui est primitivus Asia in Christo.
- 6. Salutate Mariam , que multum laboravit in volvis.
- Salutate Andronicum et Juniam, cognatos et concaptivos meos, qui sunt nobiles in apestolis, qui et ante me fuerunt in Christo.
- 8. Salutete Ampliatum, dilectissimum mihi in
- g. Salutate Urbanum, adjutorem nostrum in Christo Jesu, et Stachyn, dilectum meum.
- Christo Jesu, et Stachyn, dilectum meum. 10. Salutate Apellen, probum in Christo.
- s: Selutate eos qui sunt ex Aristobuli domo, Salutate Herodionem, cognatum meum. Salutate eos qui sunt ex Narcissi domo, qui sunt in Domino.
- 12. Salutate Tryphenam et Tryphosem, que laborant in Domino. Salutate Persidem charissimen, que multum laboravit in Domino.
- 13. Salutate Rufum electum in Domino, et mafrem ejus et meam.
- 14. Salutate Asyncritum, Phlegontem, Hermam, Patrobam, Hermen, et qui cum eis sunt, fraires.
- 15. Salutate Philologum et Juliam, Nereum et sororem ejus, et Olympiadem, et omnes qui cum eis sunt, sanctos.
- 16. Salutate invicem in osculo sancto: salutant vos omnes Ecclesias Christi.

- S. Paolo raccomanda ai Romani di fuggire que' che pongono dissensioni ed inciampi contro la dottrina; e dice che brama siano tutti sapienti nel bene, semplici quanto al male. In fine d altri porge i saluti ai Romani.
- 17. Rogo autem vos, fratres, ut observetis eos qui dissentiones et offendieula, præster doctrinam, quam vos didicistis, faciunt; et declinate ab illis.
- 18. Hujuscemodi enim Christe Domine nostronon servinat, sed suo ventri: et per dulces sermones, et benedictiones, seducunt carda innocentium.
- 19. Vestra enim obedientia in omnem locum divulgata est. Gauden igitur in vobis. Sed volo vos sapientes esse in bono, et simplices in malo.
- 20. Deus autem pacis conterat Satanam sub pedibus vestris velociter: Gratia Domini nostri Jesu Christi vobiscum.
- 21. Salutat vos Timotheus, adjutor meus, et Lucius, et Jason, et Sosipater, cognati mei. Paoto: Att. 16, 1 a 3.
- 22. Saluto vos, ego Tertius, qui scripsi episto-
- 23. Salutat vos Caius, hospes meus, et universa Ecclesia. Salutat vos Erastus, arcarius civitatis, et Quartus, frater.
- 24. Gratia Domini nostri Jesu Christi cum omnibus vobis. Amen.
- 25. Ei autem, qui potens est vos confimere juxta Evengelium meum, et prædicutionem Jeau Christi, secundùm revelationem mysterii temporibus eterois taciti.
- 36. (quod nune patefactum est per Scripturas Prophetarum, secuadum praceptum aterai Dei, ad obeditionem fidei) in cunctis Gentibus cagaiti,
- 27. soli Sapienti Deo per Jesum Christum, cui honor et gloria in sucula suculorum. Amen. L'epistola seguente di S. Paolo ai Corintj, trovasi all'articolo Comers: 1 Epist. cap. 1.

ROSSORE. Vedi ARROSSIRE: CONFU-SIONE: VERGONA.

RUBEN, che significa veggente il suo figlio, vizione, era figlio primogenito di Giacobbe e di Lia: Giacobse: Gen. 39, 32. Raente: Gen. 30, 11. Egli profassi il talamo di suo padre: Giacosse: Gen. 35, 22, 23. Per cui la primogenitura fu data a Giuseppe: Giacosse: Gen. 49, 3, 4. Infr. Rusan: 1 Par. 5, 1. Egli tenta di liberare Giuseppe delle mani de'suoi firatelli: Giuseppe: Giacosse: 200, 27, 20 u 22. Egli promette al padre di ricondurgli

Benjamino: Giuseppe: Gen. 42, 37. Divisione dei figli di Ruben nella terra promessa di qua del Giordano: Terra: Num. 32, 1 e seg. ISBARLUTI: Deut. 3, 12. ALLEANZA: Deut. 29, 8. GIORDANO: Giot. 1, 12 8 15.

Rusen: Giosuè, capo 13. Porzione della terra promessa toccata alle tribù di Ruben, di Gad, ed alla mezza tribù di Manasse.

Ciò che precede trovasi all'articolo Tanna: Gios.
13, 1 a 6.

7. Et none divide Terram in possesionem novem tribubus, et dimidiæ tribni Manasse, Gia-

vem tribubus, et dimidiæ tribui Manasse, Giaconne: Gen. 48, 5.

8. cum qua Ruben et Gad possederunt Ter-

ram, quam tradidit eis Moyses famulus Domini, trans fluents Jordanis ad orientalem plagam, Tranat. Num. 32, 29 e seg. Isaasitri: Deut. 3, 12 e seg. 9. ab Aroer, quæ sita est in ripå torrentis Ar-

9. ab Aroer, que sus est in ripa torrente Atnon, et in vallis medio, universaque campestria Medaha, usque Dibon;

10. et cuncias civitates Sehon, regis Amorrhai, qui regnavit in Hesebon, usquè ad terminos filiorum Ammon:

11. et Galand ac terminum Gessuri et Machati, et omnem montem Hermon, et universam Basan, usquè ad Salecha: GAD: 1 Par. 5, 11.

12. Omne regnum Og in Basan, qui regnavit in Astaroth et Edrai, ipse fuit de reliquis Raphaim, percussitque eos Moyses, atque delevit.

13. Nolueruntque disperdere filii Israel Gessuri et Maclisti: et habitaverunt in medio Israel usque in præsentem diem.

14. Tribui autem Levi non dedit possessionem; sed sacrificia et victime Domini Dei Israel, ipsa est ejus hæreditas, sicut locutus est illi. Saczaport: Num. 18, 1 a 7. Decusz: Num. 18, 20, 25.

15. Dedit ergò Moyses possessionem tribui filiorum Ruben juxta cognationes suas.

16. Fuitque terminus eorum ab Aroer, quæ sita est in ripa torrentis Arnon, et in valle ejusdem torrentis media: universam planitiem quæ ducit Medaba.

17. et Hesebon, cunctosque viculos earnm qui sunt in campestribus: Dibon quoque et Bamothbasl, et oppidum Baulmaon.

18. et Jassa, et Cedimoth, et Mephanth,

19. et Cariathaim, et Sabama, et Sarathasar in monte convallis,

no. Bethphogor et Asedoth, Phasga et Bethie-

21. et omnes urbes campestres, universaque

regna Sehon, regis Amorrhei qui regnavit in Hesebon, quem percussit Moyses cam principibus Madian: Heverum, et Recem, et Sur, et Hur, et Rebe duces Sehon babitatores terræ: Gunna: Num. 31, 8.

22. Et Balaam filium Beor ariolum occiderunt filii Israël gladio cum cæteris interfectis.

23. Factusque est terminus filiorum Ruben Jordanis fluvius. Hæc est possessio Rubenitarum per cognationes suas urbium et viculorum.

24. Deditque Moyses tribui Gad et filiis ejus per cognationes suas possessionem, cujus hæc divisio est:

VISIO est

25. terminns Jaser, et omnes civitates Galand, et dimidiam partem terræ filiorum Ammoo usquê ad Aroer, quæ est contra Rahba: Israecivi: Deut. 3, 12, 13.

26. et ab Hesebon usque Ramoth, Masphe et Bethonim: et à Manaim usque ad terminos Dabir:

27. in velle quoque Betheren, et Bethnemire, et Sécoth, et Sephoe reliquem pertem regai Sebon regis Hesehon; hujus quoque finis, Jordanis est, usquè ad extremem partem maris Cenereth trans Jordanem ad orientalem plagam:

28. hæc est possessio filiorum Gad per familias suas, civitates et villæ earum.

29. Dedit et dimidie tribui Manasse, filisque ejus juxta cognationes suas possessionem, Ut Sup. vers. 7.

30. cujus hoc principium est: à Mansim universam Basso, et cuncta regna Og regis Basson, omnesque vicos Jaïr, qui sunt in Basson, sexaginta oppida;

31. et dimidism pertem Galaad, et Asteroth, et Edrat, urbes regoi Og in Basso; filis Machir filii Manasse dimidise parti filorum Machir juxta cognationes soas. Israsuri: Deul. 3, 13 a 15. Terra Num. 32, 33.

32. Hanc possessionem divisit Moyses in campestribus Moab trans Jordanem contra Jericho ad orientalem plagam. Giosuk: 22, 4.

33. Tribui autem Levi non dedit possessionem; quoniam Dominus Deus Israel ipse est possessio ejus, nt locutus est illi. Sacandort: Num. 16, 1 a 7. Decime: Num. 18, 30, 23.

Le tribò di Ruben e di Gad, e la mezza tribò di Mansase, tornate alle loro possessioni oltre il Giordano, si readono sospette alle altre tribò per aver eretto un altare presso al Giordano: ma gli ambasciadori spediti ad esse accettano le giuste loro acuse: Giosok: 23, 10 e seg.

Rossi: 1. Paralipomeni, capo 5. Diritto di primogenitura di Ruben, riserbato a Giuseppe. Valore di Gudae. Figlinoli di Ruben, essi fanno guerra agli Agarei ossiano Ismaeliti, li sconfiggono ed occupano tutto il loro paese, all'oriente di Galand.

Il capo precedente trovasi all'articolo Simpone:

1 Par. cap. 4.

Filii quoque Ruben primogeniti Israël (ipse quippe fuit primogenitus ejus; sed cum violas-, set thorum patres sui, data sunt primogenita ejus filiis Joseph, filii, Israël et nou est ille reputatus in primogenitum. Galcosse: Gem. 35, 22, 25: 49, 4.

 Porrò Judas, qui erat fortissimus inter fratres suos, de stirpe ejus principes germinati sunt: primogenita autem reputata sunt Joseph.) Gucosse: Gen. 48, 22: 49, 9.

3. Filii ergo Rubeu primogeniti Israël: Enoch, et Phallu, Esron, et Carmi. Dro: Esod. 6, 14. 4. filii Joël: Samaia filius ejus, Gog filius ejus, Semei filius ejus.

5. Micha filius ejus, Reia filius ejus, Baal filius ejus,

 Beera filius ejus, quem captivum doxit Thelgathphalussar rex Assyriorum, et fuit princeps in tribu Ruben.

 Fretres autem ejus, et universa cognatio ejus, quaudò uumerabautur per familias suas, habuerunt principes Jehiel et Zachariam.

 Porrò Bala filius Azaz, filii Samma, filii Joël ipse habitavit in Aroer usque ad Nebo et Beelmeon.

 Coutre orientalem quoque plagam habitavit usquè ad introitum eremi, et flumen Euphraten.
 Multum quippe jumentorum uumerum possidehant in terră Galand.

10. Iu diebus autem Saüt præliati sunt coutra Agareos, et interfecerunt illos, habitaveruntque pro eis iu tabernaculis corum, iu omui plagă, que respicit ad orientem Galaad.

Per la continuazione, vedi Gin: 1 Par. 5,

Vantaggi de' Rubeniti sugli Agarei: Gad: 1 Par. 5, 18 a 22. Essi sono abergliati: Janu: 4 Re 10, 32, 33; condotti schiavi in Assiria: Paacta: 4 Re 15, 29. Gad: 1 Par. 5, 26; secondo la predizione fattane: Giaconse: Gen. 49, 3, 4.

RUPE uel deserto di Siu: gli Israeliti maucano d'acqua. Mosè percuote colla sua verga quella rupe, e l'acqua scaturisce tosto in abboudauza: Acqua: Num. 20, 7 a 11.

RUTH, che significa saziata, è il nome dell'ot-

tavo libro della Sacra Scrittura. Si può considerare come un'appendice del libro dei Giudici, a come un'introduzione a quello dei Re. Egli è legato con quello de'Giudici perchè la storia in questo libro raccontata, è succeduta al tempo de'Giudici: serve come di introduzione a quello dei Re perchè trovasi pel libro di Ruth la genealogia di Davidde, che fu il capo della famiglia reale di Giuda, ed il padre del Messia. Gli Ebrei. dice S. Girolamo, ne facevano anticamente nu libro solo con quello de' Giudei. Si è molto disputato intorno all'autore di questa storia : ma il meggior numero degli interpreti più probebilmente la credono scritta da Samuele. Il primo capo di questo libro trovasi all'articolo Cane-STIA: Ruth, cap. 1. Ruth, che forma il soggetto principale di questo libro, era Mosbita: diventò nuora di Noemi, moglie di Elimelech, maritandosi con uno de'suoi due figliuoli. Ruth rimese vedova dieci auni dopo all' incirca: Ibid. Ruth, 1, 4, 5. Noemi cerca di persuadere Ruth a ritornare a casa di sua madre ed a prendere un'altro merito: ma Ruth non vuole andere, e pretesta che uon staccherassi mai più dalla sua suocera, per l'amore che le porta : Ibid. vers. 6 a 14. Fermessa di Ruth nel ster sempre con Noemi : ambedue ritornano a Bethlehem: Ibid. vers.

RUTE: capo 2. Ruth astretta dalla fame, va a raccogliere delle spighe nel campo di Boos, parente di Elimelech, suo suocero.

Erat antem viro Elimelech consauguineus bo-

mo potens, et magoarum opum, nomine Booz.

2. Dixitque Ruth Mosbitis ad socrum soam: si
jubes, vadum in agrum, et colligam spicas, que
fugerint manus metentium, ubicumqué elementis
in me petrisfamilies reperero gratiam: cui illa
respondit : vade, filia mea.

Abit itaque et colligebst spicas post terga meteutium. Accidit autem ut ager ille haberet dominum nomine Booz, qui erat de cognatione Rlimelech.

4. Et eccè ipse veuiebat de Bethlehem, dixitque messoribus: Dominus vobiscum. Qui responderunt ei: beuidicat tibi Dominus.

5. Dixitque Booz juveni, qui messoribus præerat : cujus est hac puella?

6. Cui respondit : hec est Mosbitis, que venit cum Noemi, de regione Mosbitide ;

7. et rogavit ut spicas colligeret remanentes, sequens messorum vestigia: et de mane asqué unne stat iu agro, et ne ad momentum quidem domum reversa est.

- Boos accoglie Ruth con bontà: la loda per la sua affesione alla suocera, e prega il Signore di benedirla.
- . 8. Et ait Booz ed Ruth : audi filis , ne vadas in alterum agrum ad colligendum, nec recedas sb hoc loco; sed jungere puellis meis,
- 9. et ubi messuerint, sequere. Mandavi enim pueris meis ut nemo molestus sit tibi ; sed etismsi sitieris, vade ad sarcinulas, et bibe aquas, de quibas et pueri bibunt.
- 10. Que cadens in faciem suam, et adoraus super terram, dixit ad eum: unde mihi hoc, ut invenirem gratism ante oculos tuos, ut nosse me diguareris peregripam mulierem?
- . 11. Cui ille respondit : nantinte sunt mihi omnis que seceris socrui tote post mortem viri tui ; et quod reliqueris parentes tuos, et terram in quà nata es, et veneris ad populum quem anteà nesciebas.
- 12. Reddat tibi Dominus pro opere tuo, et plenam mercedem recipias à Domino Deo Israel ed quem venisti, et sub cujus confugisti alas.
- 13. Que sit: inveni gratiam apud oculos tuos, demine mi, qui consolatus es me, et locutus es ed cor sucillæ tum, quæ non sum similis unius puellarum tuarum.
- Boos fa mangiare Ruth co'suoi mietitori, ai quali ordina di gettare per terra apposta delle spighe de'loro manipoli, affinchè ella ne abbia a raccorre abbondantemente. Ruth spigola nel campo fino a sera, e lieta torna a trovar la suocera, portandole quello che aveva raccolto, un ephi d'orso all'incirca, cioè tre misure.
- 14. Dixitone ad eam Booz: awardo hora vescendi fuerit, veni huc, et comede panem, et intinge buccellam tuam in aceto. Sedit itaque ad messorum latus; et congessit polentam sibi, comeditque et saturata est, et tulit reliquies.
- 15. Atque inde surrexit, nt spices ex more colligeret. Præcepit autem Booz pueris suis, dicens : etiamsi vobiscum metere voluerit, ne pro-
- 16. et de vestris quoque manipulis projicite de industrià, et remanere permittite, at absque rubore colligat, et colligentem nemo corripiat."
- 17. Collegit ergò in agro usquè ad vesperam: et que collegerat virgà cedeus et excutiens, invenit bordei quesi ephi mensuram, fid est tres modios.
- 18. Quos pertans reverse est in civitalem, et astendit socrai sum insuper protulit, et dedit ei de reliquiis cibi sui , quo saturata fuerat.

- 19. Dixitque ei socrus sua: ubi hodiè collegisti, et ubi fecisti opus? Sit benedictus qui misertus est tul. Iudicavitque ei apud quem fuisset operata : et pomen dixit viri, quòd Booz vocaretur.
- 20. Qui respondit Noemi : benedictus sit à Domino, quonism eamdem gratism, quam præbuerat vivis , servavit et mortuis. Rursumque ait : propluquus noster est homo.
- 21. Et Ruth, boc quoque, iuquit, præcepit mihi, ut taudiù messoribus ejus jungerer, donec. ompes segetes metereptur.
- 22. Cui dixit socrus: melius est, filia men, ut cum puellis ejus exeas ad metendum, ne in alieno agro quispiam resistat tibi.
- 23. Juncte est itaque puellis Booz: et tandiù cum eis messuit, donec horden et triticum in horreis conderentur.

RUTH: capo 3. Ruth per consiglio della suocerava a mettersi a'piedi di Boos, mentre quelli dorme.

- Postquem autem reversa est ad socrum suam, audivit ab ea: filis mes, queram tibi requiem, et providebe ut bene sit tibi.
- 2. Booz iste, cujus puellis in agra juncia es. propingues noster est, et hac nocte aream bordei ventilat.
- 3. Lavare igitar, et angere, et induere cultioribus vestimentis, et descende in aream. Non te videst homo, donec esum potumque finierit.
- 4. Quandò autem ierit ad dormiendam, nota locum in quo dormist: veniesque, et discooperies pellium, que operitur à parte pedum, et projicies te, et ibi jacebis: ipse autem dicet tibi quid agere debeas.
- 5. Que respondit: quidquid preceperis fociam.
- 6. Descenditque in aream, et fecit omnia quæ sibi imperaverat socrus.
- 7. Cùmque comedisset Boos, et bibisset, et factus esset hilarior, issetque ad dormiendum juxta acervum manipulorum, venit abscondità, et discooperto pallio à pedibus eius se projecit.
- Booz si sveglia ed ha paura, e si altera veggendo una donna giacente a'suoi piedi: Ruth modestamente gli chiede che la sposi: ne ha buona risposta e porta alla suocera sei misure d'orso regalatele da Booz.
- 8. Et eccè, pocte ism media expevit homo, et conturbatus est, viditque mulierem jacentem ad pedes suos,

 et ait illi: quæ es? Illaque respondit: ego sum Ruth ancilla tua: expande pallium tuum super famulam tuam, quia propinquus es.

10. Et ille, benedicts, inquit, es à Domino filia, et priorem misericordism posteriore superasti; quia non es secuta juvenes, pouperes sive divites.

11. Noli ergo metuere, sed quidquid dixeris mihi, faciam tibi. Scit enim omois populus, qui habitat intra portas urbis meze, mulierem te esse virtuis.

12. Nec abnuo me propinquum, sed est alius me propinquior.

13. Quiesce hâc nocte: et facto maue, si te voluerit propinquitatis jure retinere, benè res acta est: sin autem ille noluerit, ego te absque ullá dubitatione suscipiam, vivit Dominus: doruri usquè mane.

14. Dormivit itsque ad pedes ejus usque ad nocias abscessum. Surrexit itaque antequém homines se cognoscerent mutno, et dixit Booz: cave ne quis noverit quod hue veneris.

15. Et rursum, expande, inquit, pallium tuum quo operiris, et lene utrique menu. Quá extendente, et tenente, mensus est sex modios hordei, et posuit super eam. Quæ portans ingressa est civitatem.

16. et venit ad socrum suam. Que dixit ei: quid egisti, filia? Narravitque ei omnia qua sibi fecisset homo.

17. Et ait: eccè sex modios bordei dedit mihi, et ait: polo vacuam te reverti ad socrum tuam.

18. Dixitque Noemi: expecta filia donec videamus quem res exitom habeat. Neque enim cessabit homo, nisi compleverit quod locutus est.

Rutt: capo 4. Boos, in presenza de seniori della città, propone al più prossimo parente di Ruth di comperare il suo podere e di sposarla. Il parente ricusa e cede ogni sua ragione di propinquità a Boos. Cerimonia di questa cessione.

A scendit ergò Booz ad portam, sedit ibi. Cumque vidisset propinquum praterire, de quo priùs serano lubitus est, divit ad eum : declina paulisper, et sede hic, vocaus eum nomine suo. Qui direttit, et sedit.

2. Tollens autem Booz decem viros de senioribus civitatis, dixit ad eos: sedete bic.

 Quibus sedentibus: locutus est ad propinquum: partem agri fratris nostri Elimelech vendet Noemi, quæ revers» est de regione Moabitide.

4. Quod audire te volui, et tibi dicere coram

couctis sedentibus, et majoribus natu de populo meo. Si vis possidere jare propinquitatis, eme, et posside : sia autem displicate tibi, hoc ipsum indica mihi, ut seism quid facere debesm. Nullus enim est propinquus, excepto te, qui prior es, et me, qui secundus sum. At ille respondit: ego agrum emess.

5. Cui dixit Boor: quandò emeris agram de manu mulieris. Ruth quoque Mosbitidem, que uxor defuncti fuit, debes accipere, in suscites nomen propinqui tui in inereditate suà. Vanova a Deul. 25, 5 a 7.

 Qui respondit: cedo juri 'propiuquitatis: neque enim posteritatem familia mea delere debeo.
 To meo utere privilegio, quo me libenter carere profiteor.

7. Hic autem erat mos astiquitús in Israël inter propinquos, ut si quaudò alter alteri suo juri cedebat, ut esset firma concessio, solvebat homo calceamentum suom, et dabat proximo suo. Hoc erat testioniumin cessionis in Israël. Venove: Deut. 25, 5 a to.

8. dixit ergò propinquo suo Booz: tolle calcesmentum tuum. Quod statim solvit de pede suo.

Booz sposa Ruth in presenza dei seniori e di tutto il popolo. Beneditione del Signore che il popolo augura a Ruth. Essa partorisce un figliuolo, che chiamossi Obed, e che fu l'avo di Davidde. Genealogia di questo principe.

9. At ille majoribus natu et universo populo, testes vos, inquit, estis hodiè quòd possederim omnia que fuerunt Elimelech, et Chelion, et Mabalon, tradente Noemi, Caassria: Ruft 1. 2 a 5.

10. Et Ruth Monbitidem, uxorem Mahalon, in conjugium sumpserim, ut suscitem nomen defuncti iu hwreditate sna, ne vocabulum ejus de familià suà ne fratribus, et populo deleator. Vos, inguam, bujus rei testes estis.

11. Respondit omnis populus, qui erat in portă, et majores astu: nos testes sumus: facial Dominus hanc mulieren, que ingreditur donum tusm, sicut Rachel et Lism, que adificaverunt donum Isrell; ut sit exemplum virtuis in Ephrală, et habeat celebre noman in Belibehem:

12. fistque domus tus sicut domus Phares, quem Thamar peperit Judæ, de semine quod tibi dederit Doininus ex hâc puellă. Givna: Gen. 38, 29.

13. Tulit itaque Booz Ruth, et accepit uxorem: ingressusque est ad eam, et dedit illi Dominus ut conciperet, et pareret filium.

14. Dixeruntque molieres ad Noemi: Benedictus Dominus, qui non est passus ut deficeret successor families tuse, et vocaretur nomen ejus in

- 15. et habeas qui consoletur animam tuam, et enutriat senectutem. De noru enim tua ustos est, qua te diligit: et multo tibi melior est quam si sentem haberes filios.
- 16. Susceptumque Noemi puerum posuit in sinu suo, et nutricis ac gerulm fungebetur officio.
- 17. Viciom autem mulieres congratulantes ei, et dicentes: natus est filius Noemi: vocaverunt nomen ejus Obed: hic est pater Isaï, patris David.
- 18. Hm sunt generationes Phares: Phares genuit Esron, Givda: 1 Par. 2, 5: 4, 1.
- 19. Esron gennit Aram, Aram genuit Ami-
- 20. Aminebed genuit Nelsesson, Nelsesson ge-
- 21. Salmon, genuit Boos, Booz genuit Obed,
- 22. Obed genuit Isei, Isei genuit David. Grenzalogia: Matt. 1, 3 a 6.
- Il libro che segue è quello dei Re, di cui il capo primo trovast all'articolo ELCANA: 1 Re, capo 1.

S

SABA, città dell'Arabis-Felice. La regina di Saba, essendo pervenuta a lei la rinomanza di Salomone, va a trovarlo in Gerusslemme, per far saggio di loi per mezzo di ardui quesiti: anno 3001: Salomonz. 3 Re 10, 1 a 13.

Saba: 2 Perelipomeni, capo 9. La regina di Saba ammira la sapienza di Salomone: essa fa al re e ne riceve dei regali.

Il capo precedente trovasi all'articolo Citta': 2
Par. cap. 8.

Regius quoque Sabe, cùm audisset famam Salomonia, venit at teotaret eum lu enigmatibus in Jerusalem, cum magnis opibus, et canelia qui portabust aromata, et auri plurinium, genmasque pretionas. Còmque veuisset ad Salomonem, locute est ei quecunque erant iu corde nuc

- 2. Et exposuit ei Salomou omnia que proposuerst: nec quidquam fuit quod non perspicuum ei fecerit.
- 3. Que postquam vidit, sepientiam scilicet Salomonis, et domum quem sedificaverat.
- 4. necnon et cibaria mensæ ejus, et habitacula servorum, et officia ministrorum ejus, et vestimenta corum, pincernas quoque et vestes corum,

- et victimas quas immolabet in domo Domini; non erat præ stupore ultrà in ea spiritus.
- 5. Dixitque ad regem: verus est sermo, quem audieram in terra mea de virtutibus et sapientià tos.
- 6. Non credebem narrautibus, donec ipes veuissem, et vidissent oculi mei, et probassem vix medietatem sapientiæ tuæ mihi fuisse uarratam : vicisti femem virtutibus tuis.
- 7. Besti viri tui, et besti servi tui, qui assistuut coram te omui tempore, et audiuut sapieutiam tuam.
- 8. Sit Dominus Deus tuus beuedictus, qui voloit te ordioare super thronum suum, regem Domiui Dei tui. Quis diligit Deus Israël, et vult servare eum in seternum, ideired posuit te super eum regem, ut secias judicia atque justitiam.
- 9. Dedit autem regi ceutum vigiuti talenta auri, et aromata multa uimis, et gemmas pretiosissimas: non fuerunt aromata talia ut base, que dedit regios Saba regi Salomoui.
- 10. Sed et servi Hiram cum servis Salomouis attulerunt aurum de Ophyr, et ligna thyins, et gemmas pretiosissimas: Salomona: 3 Re 10, 11, 12.
- 11. de quibus fecit rex, de liguis scilicet thyinis, gradus in domo Demini, et in domo regis, citharas quoque et psalteris cautoribus: nunquam visa sunt in Terrà Juda ligua talis.
- 12. Rex autem Salomon dedit regime Saba cuncta que voluit, et que postulavit, et multo plura quem attulerat ad eum: que reversa, abiit in terram suem cum servis suis. Salomone: 3 Re 10, 1 a 13.
- Ricchesse di Salomone: egli fa fare duecento picche d'oro, trecento scudi d'oro, ed un trono di avorio rivestito di oro. Tatti i vasi della casa del re sono essi pure d'oro. Salomone adunque supera tutti i re della terra in grandessa, in ricchessa, in gloria.
- 13. Erat autem pondus auri, quod afferebatur Salomoni per singulos auuos, sexceuta sexaginta sex talenta auri:
- 14. Exceptă eă summă, quam legati diversarum gentium, et negotiatores afferre consueverant, comnesque reges Arabiæ, et satrapæ terrarum, qui comportabent anrum et argentum Salomoni.
- 15. Fecil igitur rex Salomon ducentas hastas aureas de súmma sexcentorum aureorum, qui in singulis hastis expendebautur:
- 16. treceuts quoque scuts sures trecentorum sureorum, quibus tegebentur singula scuts: po-

569

suitque ea rex in armamentario, quod erat consitum nemore.

- 17. Fecit quoque rex solium eburueum graude et vestivit illud auro mundissimo.
- Sex quoque gradus, quibus ascendebatur ad solium, et scabellum aureum, et brachiola, duo altriusecus, et duos leones stantes juxta brachiola:
- 19. sed et alios duodecim leunculos stantes super sex gradus ex utrâque parte: non fuit tele solium in universis regnis. Salomons: 3 Re 10, 14 a 20.
- 20. Omuia quoque vasa convivii regis eraut aurea, et vasa domús saltús Libani ex auro purissimo. Argentum enim in diebus illis pro nihilo reputabatur.
- Siquidem naves regis ibant in Tharsis cum servis Hiram semal in annis tribus: et deferebant indé aurum et argentum, et ebur, et simias, et pavos.
- 22. Magnificatus est igitur Salomon super omnes reges terræ præ divitis et gloria. Salomone: 3 Re 10, 21 a 23.
- Sapienza di Salomone: tutti i re della terra desiderano di vederlo per ascolarne la sapienza gli portano magnifici dini. Numero de suoi cavalli. Egli muore nell'anno quarantesimo del suo regno, è seppellito nella città di Davide. Roboamo suo figlio gli succede nel regno.
- 23. Omnesque reges terrerum desiderabant videre faciem Salomonis, ut audirent sapieutiam, quam dederat Deus in corde ejus:
- 24. et deferebaut ei muuera, vasa argeutea et aurea; et vestes, et arma, et aromata, equos, et mulos, per singulos annos. Pro vers. seq. Salo-MORE: 3 Re 4. 26.
- 25. Habuit quoque Salomon quadraginta millia equorum in stabulis, et curruum equitumque duodeeim millia, constituitque eos in urbibus quadrigarum, et ubi erat rex in Jerusalem.
- 26. Exercuit etiam potestatem super conctos reges; à flumine Euphrate usquè ad terram Philisthinorum, et usquè ad terminos Ægypti. Assamo: Gen. 15, 18.
- Tantamque copiam præbuit argenti in Jerusalem quasi lapidum: et cedrorum tantam multitudinem velut sycomororum, quæ gignuntur in campestribus. Salomons: 3 Re 10, 24 a 27.
- 28. Adducebentur autem ei equi de Ægypto, cunctisque regionibus. Ibid. vers. 28.
- 29. Reliqua autem operum Salomouis, priorum et novissimorum, scripta sunt in verbis Nathan T. II.

- Prophetæ, et in libris Ahiæ Silonitis, in visione quoque Addo Videntis, contra Jeroboam filium Nabat. Јаководмо: 3 Re 11, 41.
- 30. Regnavit autem Salomon in Jerusalem super omnem Israël quadraginta annis.
- 31. Dormivitque cum patribus suis, et sepelierunt eum in civitate David : reguavitque Roboam filius eius pro eo.
- La regina di Saba, come leggesi nel Vangelo, insorgerà nel di del giudizio contro gli increduli e gli condannerà: Miascou: Matt. 12, 42.
- SABBATO, o Sabbath, che significa riposo; cessazione, è il settimo giorno della settiniana, che gli Ehre i solenuizzano in memoria del riposo di Dio nel medesimo giorno, dopo di avere lavorato negli altri sei giorni, per la creazione dell'universo: Iddio benedì infatti questo giorno, e sautificollo, volendo che fosse considerato in avvenire come un giorno santo, e particolarmente consecrato al Signore: CREAZIONE: Gen. 2, 2, 3. Mosè rammenta agli Israeliti la santità del sabbato, e loro raccomanda di fare tutto quello che banno da lavorare nel sesto giorno, cioè nella vigilia del sabbato, giorno di requie, e consacrato al Signore : MANNA: Esod. 16. 23. Ecco la ragione per cui il popolo nel sesto giorgo, raccolse sempre doppia quantità di manua, dovendo la metà servire per il giorno di sabbato: Ibid. vers. 22. Precetti relativi all'osservauza del sabbato: De-CALOGO: Esod. 20. 8. 11. LECGI: Esod. 25. 12 e seg.
- Sabbato: Esodo, capo 31. Dell'osservanza del sabbato, e delle due tavole di pietra contenenti la legge, date dal Signore a Biosè. Anno 2514. Il principio di questo capo trovasi all'articolo Bastretti: Esod. 31, 1 m 11.
- 12. Et locutus est Dominus ad Moysen, diceus:
- 13. loquere filiis Israül, et dices ad cos: videte ut Sabbatum meum custodiatis: quia signum est inter me et vos iu generationibus vestris, ut aciatis quia ego Dominus qui sanctifico vos. Ezzcuste: 20, 12: Decalogo: Esod. 20, 8.
- 14. Custodite Subbatum meum; succtum est enim vobis: qui polluerit illud, morte morietur: qui fecerit in eo opus, peribit anima illius de medio populi sui.
- 15. Sex diebus facietis opus: in die septimo Sebbatum est requies sancta Domino: omnis qui fecerit opus in hac die, morietur.
  - 16. Custodiant filii Israël Sabbatum, et cele-

brent illud in generationibus suis. Pactum est

17. inter me et filios Israël, signumque perpotuum. Sex enim diebus fecit Dominus cœlum et terram, et in septimo ab opere cessavit. Carazione: Gen. 21, 2.

18. Deditque Dominus Moysi, completis hujuscemodi sermonibus in monte Sinsi, duas talulas testimonii lapideas, scriptas digito Dei. Leoc: Deul. 4, 13. Terra: Deul. 9, 10.

Per la continuazione, vedi VITELLO D'ORO: Esod. cap. 32.

Lavorare sei giorni: il settimo giorno riposare: Dicalogo: Esod. 34, 21.

Sabbato: Esodo, cupo 35. Mosè fa conoscere agli Israeliti quello che il Signore ha ordinato che si faccia nel giorno di Sabbato. Anno 2514.

I giur congregată onni turbă filiorum Israel, dixit ad eos: hace sunt que jussit Dominus fieri.

2. Sex diebus facietis opus; septimus dies erit vobis sanctus, sabbatum, et requies Domini: qui fecerit opus iu eo, occidetur.

3. Non succendetis ignem in omnibus habitaculis vestris per diem Sabbati.

Per la continuazione, vedi Primizir: Esod. 35, 4 e seg. Si consultino anche i seguenti testi: Santuano: Lev. 16, 31. Leggi: Lev. 19, 3, 301 23, 3, 32: 25, 3, 4. Ibolatria: Lev. 26, 2. Decalogo: Deut. 5, 12 a 15.

Sabbato: Numeri, capo 5. È lapidato un uomo che raccoglieva delle legna in giorno di sabbato: anno 2514.

Giò che precede trovasi all'articolo Oagoggio : Num. 15, 30, 31.

32. Factom est autem, com essent filii Isr-ël in solitudine, et invenissent hominem colligentem ligoa in die Salibati,

33. olitulerunt eum Moysi et Anron, et uni-

34. Qui recluserunt eum in carrerem, nescientes quid super eo facere deberent.

35. Dixitque Dominus ad Moysen: morte moriator homo iste, obruat eum lapidihus omnis turba extra castra.

36. Còmque eduxissent eum foras, obruerunt lapidibus, et mortuus est, sicut praceperat Dominus.

Per la continuazione, vedi Comandamenti: Num. 15, 37 e seg.

Offerte du fare nel giorno di subbato: Vittine: Num. 28, 9, 10: Proibizione di lavorare e

di lasciar lavorare in giorno di sabbato, nonescluse le bestie : DECALOGO : Deut. 5, 12 a 15. Promessa de' Giudei di osservare il sabbato: ESDRA: Lib. 2, cap. 10, vers. 31. Essendosi introdotto qualche abnso nell'osservanza del sabhato, Neltemia lo fa cessare: NEBEMIA: 2 Esdr. 13 , 15 a 22. Besti quelli che osservano il salihato: Vintu: Is. 56, 2 a 7. Ricompensa che loro, è riservala: Digiuno: Is. 58, 13, 14. Giudei: Is. 66, 23. Raccomandazione che Iddio fa fare al suo popolo d'osservarlo : Givori : Gerem. 17, 21 a 27. Ezecniele : 20, 11, 12. Iddio rimprovera i Giudei perchè hanno profanato il giorno di sabbato : Gebusalemme : Ezech. 22 , 8, Antioco impedisce la celebrazione del sabbato: Antioco : 1 Macc. 1, 73 e seg. Molti Giudei si lasciano trucidare piuttosto che violare il giorno di sabbato: MATHATHIA: 1 Macc. 2, 29 e seg. Essi so: spendono d'inseguire i loro nemici a motivo della santità di questo giorno: Giuda: 2 Macci 8, 26 a 28. Besteinmia contro Dio in disprezzo del giorno di sabhato: Nicanone: 2 Macc. 15; 1 a 6. Ciò che è di necessità, e ciò che risguarda il servizio e la gloria di Dio, può essere fatto in giorno di sabbato senza colpa nè peccato. Il Signore è padrone del salbato, ed egli solo può dispensarne l'osservanza : Minacoti : Matt. 12 , 1 8 8: Marc. 23 8 28. SERMONE : Gio. 5, Q 8 16. Gesù Cristo risena una mano inaridita in giorno di sabbato: i Farisei gliene fanno una colpa: MIRACOLI : Marc. 3 , 1 & 6. PARABOLE : Luc. 13 , 10 a 17. Il Salvatore approfittava particolarmente di questo giorno per istruire nel tempio e nelle sinagoghe: Gash Cristo': Marc. 6, 2: Luc. 4; 15, 16, 31, 33. SERMONE : Luc. 6, 1 a FO. PARA-BOLE : Luc. 13, 10, 14 a 16: 14; 1 a 7. SERMO-NE: Gio. 5, 9, 10. Disputava co'Giudei intorno alle opere che si possono fare in tal giorno, e di quelle che non si possono fare: Disconsi: Gio. 7, 19 a 24. Circo: Gio. 9, 14. Anche gli Apostoli entravano nelle sinagoghe e disputavano in giorno di sabbato: Paoco: Att. 13, 14', 27, 44: 20, 7. CONCILIO : Att. 15, 21. PAOLO : Att. 18, 4. CORINTJ : 1 Epist. 16, 2. EBREI: Epist. 4, 4. La celebrazione del sabbato era un' osservanza legale : essa lia cessato colla predicazione del Vangelo che annullò tutte le cerimonie, le quali non erano che l'ombra di ciò che Gesù Cristo doveva portare sulla terra per la salute del mondo: Colossesi: Epist. 2, 16. Il sabbato è figura del riposo dei santi in cielo. Vedi Ri-Poso. La domenica, o giorno del Signore, venne sostituita al sabbato: vedi Domenica. Feste del sebbato: vedi Feste.

SACERDOTI: delle consegnazione dei secerdoi secondo le legge di Mosè: Vesti: Esod 28, 40 a 41.

Saceadoti: Esodo, capo 29. Iddio prescrive a Mosè nell'anno 2514, la maniera di consacrare sacerdoti Aronne ed i suoi figli: rito della oblazione falta per essi.

Sed et hoc facies, ut mihi in sacerdotio consecrentur. Tolle vitulum de armento, et arietes duos immaculatos, Aronna: Lev. 9, 2.

- 2. Panesque azymos, et crustulam absque fermento, que conspersa sit oleo, lagana quoque azyma oleo lita: de similà triticeà cuncta facies,
- 3. et posita in canistro offeres: vitulum autem et duos arietes,
   4. et Aaron, ac filios ejus applicabis ad ostinm
- 4. et Aaron, ac tilios ejus applicabis ad ostinm tabernaculi testimonii. Cumque laveris patrem cum filiis suis aquâ,
- 5. indues Aeron vestimentis sais, id est, lineà et tunicà, et superhumerali et rationali, quod constringes balteo.
- Et pones tiaram in capite ejus, et laminam sanctam super tiaram,
- 7. et oleum unctionis fundes super caput ejus: atque hoc ritu consecrabitur.
- 8. Filios quoque illius applicabis, et indues tunicis lineis, cingesque balteo,
- g. Aeron scilicet et liberos ejus, et impones eis mitras: eruntque secerdotes mihi religione perpetua. Postquam initiaveris manus eorum,
- 10: applicabis et vitulum coram tarbernaculo testimonii. Imponentque Aaron et filii ejus manus super caput illins, Olocausti: Lev. 1, 3,
- st. et mactabis eum in conspectu Domini, juxta ostium tabernaculi testimonii.
- 12. Sumptumque de sanguine vituli, pones super cornus altaris digito tuo, reliquum autem

sanguinem fundes juxta hasim ejus.

- 13. Sumes et adipem totum qui operit intestina et reticulum jecoris ac duos renes, et adipem qui super eos est, et offeres incensum super altare: Pacricus: Lev. 3, 3.
- 14. carnes verò vituli et corium et fimum combures foris extra castra, eò quòd pro peccato sit.
- 15. Unum quoque arietem sumes, super cujus
- caput ponent Aaron et filii ejus manus.

  16. Quem cum mactaveris, tolles de sanguine
- ejus, et fundes circa altare.

  17. Ipsum autem arietem secabis in frusta, loaque intestina ejus ac pedes pones super concisas carnes, et super caput illius.
  - 18. Et offeres totum erietem in incensum su-

- per altare : oblatio est Domino odor suavissimus victime Domini.
- 19. Tolles quoque arietem alterum, super cujus caput Aaron et filii ejus ponent manus,
- 20. Quem cum immolaveris, sumes de sanguine ejus, et pones super extremum auriculæ dextræ Aaron et filiorum ejus, et super pollices manus eorum ac pedis dextri, fundesque sanguinem super altare per circuitum.
- a1. Cumque tuleris de sanguine qui est super altare, et de oleo unctionis, asperges Aaron et vestes ejus, filios et vestimenta coruni. Consecratisque ipsis et vestibus,
- 22. tolles adipem de ariete, et caudam, et arvinam, que operit vitalia ac reticulum jecoris, et duos renes, atque adipem qui super eos est, armumque dextrum, eò quòd sit aries consecrationis:
- 23. tortamque panis unius, crustulam conspersam oleo, laganum de canistro azymorum, quod positum est in conspectu Domini:
- 24. ponesque omnis super manus Aaron et filiorum ejus, et sanctificabis eos elevans coram Domino.
- Suscipiesque universa de manibus eorum: et incendes super altare in holocaustum odorem suavissimum in conspectu Domini, quia oblatio eius est.
- 26. Sumes quoque pectusculum de ariete, quo initiatus est Aaron, sanctificabisque illud elevatum coram Domino, et cedet in partem tuam.

Parte che i sacerdoti devono avere delle vittime. De due agnelli dell'anno da offerirsi ogni giorno in perpetuo.

- 27. Sanctificabisque et pectusculum consecratum, et armum quem de ariete separasti,
- 28. quo initiatus est Aaron et filii ejus, cedentque in partem Aaron et filiorum ejus jure perpetuo à filiis Israël: quia primitiva sunt et initia de victimis eorum pacificis, quas offerunt Domino.
- 29. Vestem autem sanctam, quà utetur Aaron, habebunt filii ejus post eum ut ungantur in ea, et consecrentur manus eorum.
- Septem diebus utetur illă qui Pontifex pro eo fuerit constitutus de filiis ejus, et qui ingredietur tabernaculum testimonii ut ministret in sanctuario.
- 31. Arietem autem consecrationis tolles, et coques carnes ejus in loco sancto :
- 32. quibus vescetur Aeron et filii ejus. Penes quoque, qui sunt in canistro, in vestibulo taber-

naculi testimonii comedent. TABERNACOLI: Lev. 8 "
31. Leggi: Lev. 24, 5 a 9. Minacoli: Matt. 12, 4.

33. nt sit placabile sacrificium, et sanctificentur offerentium manus. Alienigena non vescetur ex eis, quia sancti sunt.

34. Quòd si remanserit de carnibus consecratis, sive de panibus naquè mane, combures reliquias igni: non comedentur, quia sanctificata sunt.

35. Omnia que precepi tibi, facies super Asron et filiis ejus. Septem diebus consecrabis manus corum:

36. et vitalum pro peccato offeres per singulos dies ad expiandum. Mundabisque altare cum immolaveris expiationis hostiam, et unges illud in sanctificationem. Abonxe: Lev. 8, 2.

37. Septem diebus expishis siture, et sanctificahis, et erit sanctum sanctorum. Omnis qui tetigerit illud, sanctificabitur.

38. Hoc est quod facies in altari: agnos anniculos duos per singulos dies jugiter, VITTIME: Num. 28, 3.

39. unum agnum manè, et alternm vesperè,

40. decimam partem similæ conspersæ oleo tuso, quod habest mensuram quartam partem hin, et vinum ad libandum ejusdem mensuræ in agno noo.

41. Alterum verò agnum offeres ad vesperam juxta ritum matutinæ oblationis, et juxta ea quæ diximus, in odorem suavitatis:

42. sacrificium est Domino, oblatione perpetuă in generationes vestras, ad ostium tabernaculi testimonii coram Domino, nbi constituam nt loquar ad te.

43. Ibique præcipiam filiis Israël, et sanctificabitur altare in gloria mea.

44. sanctificabo et tabernaculum testimonii cum alteri, et Aaron cum filiis suis ut sacerdotio fungantur milii,

45. Et habitabo in medio filiorum Israel, eroque eis Deus.

46. Et scient quis ego Dominos Deus eorum, qui eduxi cos de terrà Ægypti, ut maoerem inter illos, ego Dominus Deus ipsorum.

Per la continuazione, vedi Altare: Esod. cap. 36.

È ordinato ad Aronne ed ai suoi figliuoli di lavarsi le mani ed i piedi prima di adempiere alle loro funzioni: Atrans: Ezod. 30, 18 a 21. Parte ch'essi avevano ai sacrifizi: Obalanoni: Lev. 2 1 e seg. Vedi pure Panazini: Sacarizia Unzione ed offerta dei sacerdoti: vedi Unxione,

SACERDOTI: Levitico, capo 7. Parte che i sacer-

doti devono avere delle vittime offerte in sacrifizio al Signore.

Ciò che precede trovasi all'articolo Sangua: Lev. 7, 22 a 27.

28. Locutosque est Dominus ad Moysen, di-

29. loquere filis Israel, dicens: qui offert victimem pacificorum Domino, offerat simul et sacrificium, id est libamenta ejus.

30. Tenebit manibus adipem hostise, et pectusculum : cùmque ambo oblata Domino consecraverit, tradet sacerdoti,

31. qui adolebit adipem super altere, pectusculum autem erit Aaron et filiorum ejus.

32. Armus quoque dexter de pacificorum hostiis cedet in primitias sacerdotis.

33. Qui obtulerit sanguinem et adipem, filiorum Aaron, ipse habebit et armum dextrum in portione soâ.

34. Pectusculum enim elevationis, et armum separationis tuli à filiis Israël de hostiis eorum pacificis, et dedi Aaron sacerdoti, et filiis ejus, lege perpetuà ab omni populo Israël.

35. Hæc est unctio Aeron et filiorum ejus in ceremoniis Domini, die qua obtulit eos Moyses

ut sacerdotio fungerentur,

36. et que precepit eis dari Dominus à filiis Israël religione perpetua in generationibus suis.

37. Ista est lex holocausti, et sacrificii pro peccato atque delicto, et pro consecratione et pacificorum victimis,

38. quam constituit Dominus Moysi in mente Sinai, quandò mandavit filitis Israël, ut offerrent oblationes suas Domino in deserto Sinai. Per la continuazione, vedi Anome: Lev. cap. 3.

Consacrazione di Aronne e de' suoi figliuoli , Azons: Lev. cap. 8. Un sacerdote deve pregare non solamente per il popolo, ma sache per sè medesimo: Ibid. Lev. 9, 7. Perte che egli deve avere delle offerte delle primisie: Passissio: Num. 5, 9, 10.

Sacrapori: Levitleo, capo 21. Regole per la condotta dei sacerdoti. Cura che essi devono avere per conservarsi mondi e santi: anno 2514.

Il capo precedente trovasi all'articolo Lagar: Lev

Dixit quoque Dominus ad Moysen: loquere ad sacerdotes filios Aaron, et dices ad eos: ne contaminetur sacerdos in mortibus civium suorum Voro: Num. 6, 6.

nisi tantum iu consanguineis, ac propinquis, id est, soper patre, et matre, et filio, et filio, fratre quoque,

3. et sorore virgine, que non est nopta viro :
 4. sed nec in principe populi sui contaminabitur .

5. Non radent caput; nec barbam, neque in carnibus suis facient incisuras. Lucut: Lev. 19, 27, 28. Ezecuste: 44, 20.

6. Sancti erunt Deo suo, et non polluent nomen ejus, incensam enim Domini, et panes Dei sui offerunt, et ideo sancti erunt.

7. Scortum et vile postribulum non ducent uxorem, nec esm que repudists est à marito; quis consecrati sunt Deo suo, Lacoi: Lev. 19, 29.

8. et panes propositionis offerent. Sint ergò sancti, quia et ego sanctus sum, Dominus qui sanctifico eos. Oazzions: 1 Epist. 1, 16. Mondo: Lev. 11. 44.

 Sacerdotis filia si depreheosa fuerit in stupro, et violaverit nomen patris sui, flammis expretor.

ro. Poatifex, id est, sacerdos maximus inter fratres suos, super cujus caput fusum est unctionis oleum, et cujus manos in sacerdotio coasecratæ sunt, vestitusque est sanctis vestibus, caput suum non discooperiet, vestiments non scindet.

11. Et ad omnem mortuum nou ingredietur omninò. Super patre quoque suo et matre non conteminabitur.

12. Nec egredietur de sanctis, ne pollust sanctuariom Domini, quis oleum sanctis unctionis Dei sui super eum est. Ego Dominus.

Leggi pel matrimonio de' sacerdoti. Impedimenti al sacerdozio.

13. Virginem ducet uxorem. Ezzemete: 44, 22.

dam, atque meretricem uon accipiet, sed puellam de populo suo ;

15. ne commiscent stirpem generis sui vulgo gentis sue; quia ego Dominus qui sanctifico eum.

16. Locatusque est Dominus ad Moysen, dicens:

17. loquere ad Aaron: homo de semine tuo per familias, qui habuerit maculam, non offeret panes Deo suo,

18. nec secedet ad ministerium ejus si cæsus fuerit, si claudus, si parvo vel grandi, vel torto naso.

19. si fraeto pede, si mano,

20. si gibbus, si lippus, si albuginem habens in oculo, si jugem scabiem, si impetiginem in corpore, vel herniosus.

- 21. Omnis qui habuerit maculam de semine Aaron sacerdotis, non accedet offerre hostias Demino, nec panes Deo suo.
- 22. vescetur tamen panibus qui offeruntur in
- 23. ità dumtaxat, ut intra vetum uon iògrediatur, nec accedat ad altare, quia maculam babet, et contaminare non debet sanctuarium meum. Eco Dominus dui sanctifico eos.

24. Locutus est ergò Moyses ad Aaron et ad filios ejus, et ad omnem Israël, cuncta que fuerant sibi imperata.

SACERDOTI: Levilico, capo 22. Dio ordina ai sacerdoti che si astengano dalle cose, le quali sono consacrate alloraquando sono immondi. Permette loro di mangiarne dopo che saranno stati purificati: anno 2514.

Locutus quoque est Dominus ad Moysen , dicens :

 loquere ad Aaron et ad filios ejus, ut caveat ab his que consecrate sunt filiorum Israël, et nou contaminent nomen sanctificatorum mihi, que ipsi offerent. Ego Dominus.

3. Dic ad eos, et ad posteros eorum: omois homo, qoi accesserit de stirpe vestră ad ea, que consecrate sunt, et que obtulerunt filii Israel Domino, in quo est immonditis, peribit coram Domino. Ego sum Dominous.

4. Homo de semine Aaron qui fuerit leprosus, aut patiens fluxum seninis, uno vescetur de his que sanctificas sunt milit, donce sanctur. Qui tetigerit immundum super mortuo, et ex quo egreditur semen quasi coitus,

5. et qui tengit reptile, et quodlibet immundum, cujus tectus est sordibus,

6. immundus erit usque ad vesperum, et uon vescetur his que sanctificata sunt: sed cum laverit carnem suam aqua,

7. et occubuerit sol, tunc mundetus vescetur de sanctificatis, quia cibus illius est.

8. Morticioum et cuptom à bestià non comedent, nec polluenter in eis. Ego sum Dominus. Son, nec polluenter in eis. Ego sum Dominus. Son 22, 31: Mondo: Deul. 14, 21. Ezecunte: 44, 31.

g. Custodient præcepte mes, ut non subjeceset pecceto, et morisatur in sanctuerio cum polluerint illud. Ego Dominus qui sanctifico eos.

Iddio distingue le persone che devono mangiare delle cose santificate.

10. Omnis alienigena non comedet de sanctifi-

entis , inquilinus sacerdotis et mercenerius non

11. Quem autem sacerdos emerit, et qui vernaculus, domus ejus fuerit, hi comedent ex eis. 12. Si filia sacerdotis cuilibet ex populo nupta fuerit, de his aum sanctificate sunt; et de primi-

liis non vescelur.

13. Sin autem vidua, vel repudiata, et absque liberis reversa fuerit ad domum patris sui, sicut puella consueverat, aletur cibis patris sui. Omnis alienigena comedendi ex eis non habet potestatem.

14. Qui comederit de sanctificatis per ignorantiam, addet quintam partem cum eo quod comedit, et dabit sacerdoti in sanctuarium.

15. Nec contaminabunt sanctificata filiorum

16. ne forté sustineant iniquitatem delicti sui , cum sanctificata comederit. Ego Dominus qui sanctifico eos..

Per la continuazione, vedi VITTIME: Lev. 22,

Leggi concernenti i capelli de'sacerdoti: Voro: Num. 23, 5, 9.

Sacraport: Numeri, capo 18. Iddioistruisce Aronne intorno alle obbligazioni del suo ministero, e regola le funzioni dei sacerdoti e dei leviti.

Il capo precedente trovasi all'articolo Sacendono: Num. cap. 17.

Dixitque Dominus ad Aaron; tu et filii tui, uet damus patris tui tecum, portabilis iniquitatem sanctuarii: et tu et filii tui simul sustinebilis peccela sacerdolii vestri.

 Sed et fratres tuos de tribu Levi, et sceretrum patris tui sume tecum, præstoque sint, et aninistrent tibi: tu autem et filli tui ministrabitis in tabernaculo testimonii.

3. Excubabunique Leviim ad praccepts tus, et ad cuncia opera tabernaculi: ità dum'axat ut ad vasa sanctuarii et ad altare non accedant, ne et .illi moriantur, et vos perestis simul.

4. Sint autem tecum, et excubent in custodis tabernaculi, et in omnibus caremoniis ejus. Alienigena non miscebitur vobis.

5. Excubate in custodia sanctuarii, et in ministerio altaris: ne oriatur indignatio super filios

6. Ego dedi vobis fratres vestros, Levitas de medio filiorum Israel, et tradidi donum Domino, ut serviant in ministeriis tabernaculi eius.

. 7. Tu autem et filii tui custodite sacerdotium

vestrum: et omnia que ad cultum altaris pertinent, et intra velum sunt, per sacerdotes administrabuntur. Si quis externus accesserit, occidetur.

Per la continuazione, vedi Pamezie: Num. 18, 18, 8 e seg.

SACERDOTI: Deuteronomio, capo 17. I sacerdoti devono giudicare delle cause difficill.

Ciò che precede trovasi all'articolo IDOLATRIA :
Deut. 17, 1 a 7.

8. Si difficile et ambiguum apud te judicium esse perspexeria inter sanguinem et sanguinem, causam et causam, lepram et lepram: et judicum intra portas tuas videria verba variari, surge, et ascende ad locum quem elegerit Dominus Deus tuus.

9. Veniesque ad secerdotes Levitici generis, et ad judicem qui fuerii illo tempore: quaresque. sb eis, qui indicabunt tibi judicii veritatem. 3 sapan: 2 Par. 10, 8, 10. Commu: Edit. 6, 2, 3.

10. Et facies quodcumque dixerint qui præsunt loco quem elegerit Dominus, et docuerint te,

11. juxta legem ejus, sequerisque sententiam eorum. Nec declinabis ad dexteram neque ad sinistram.

12. Qui autem superbierit, nolens obedire sacerdotts imperio, qui eo tempore ministrat Domino Deo tuo, et decreto judicis, moriettr homo ille, et auferes malum de Israël.

13. Cunctusque populus audiens timebit, ut nullus deiuceps intumescat superbis.

Per la continuazione, vedi Rs: Deut. 17.

Per la continuazione, vedi Rs: Deut. 17, 14 e seg.

Considerazione dei sacerdoti in Egitto. Il Faraone dà loro delle possessioni. Una spaventosa carestin devesta l'Egitto : ciascon abitante, consumate le provvisioni, venduti i bestiami pel rigore della fame, alla perfine è costretto a vendere le terre e sè medesimo al Faraone, il quale comprò tutte le terre insieme con tutti i popoli da un' estremità dell'Egitto fino all' altra, eccettuate le terre de' secerdoti date loro del re , ed a' quali si davano dai pubblici granai i viveri: Giuseppe: Gen. 47, 1 a 22. Saulle è riprovato dal Signore Iddio perchè offerse l'olocausto senza aspettare l'arrivo di Samuele : SAULLE : 1 Re 13, 8 a 18. Rispetto delle guardie di Saulle per i sacerdoti che ricusano d'uccidere : DAVIDBE : 1 Re 23, 17. Funzioni dei sacerdoti dell'antica leggo: loro diritti: Tempio: 1 Par. 23, 29. Josaphat: 2 Par. 19; 1 e seg. I sacerdoti ed i leviti furono dispensati da ogni tributo o censo dal re Artaserse : Espaa : Lib. 1, cap. 7, vers. 24. Quei sacerdoti i quali, dopo il ritorno dalla schiavità di Babilonia, cercarono la loro genealegia metamo del censo e ona la trovarono, furono rigettati dal sacerdonio: Scatavrità : a Esdr., 7, 65 e seg. Nomi dei sacerdoti e dei leviti che ritornarono da Gerusalemme con Zorobabel dopo la schiavità: Genusatamate: a Esdr. cap. 10 e cap. 11. Fuozioni diverse dei sacerdoti dell'antica legge: essi andavano innauzi all'arca del Signore camminando e sonaudo, ed il popolo armato il precedeva: Stanton: Giuta. 10, 12 a. 16. Virtù della loro consacrazione al Signore: Saxsone: Giud. 16, 17, Josapuat: 2 Par. 17, 16, 17, Josapua 2 Par. 23, 9.

Sacerdoti: Salmo 133. Il profeta Davidde esorta i sacerdoti ed i leviti a cantare le laudi del Signore durante la notte.

Ii salmo precedente trovasi all'articolo Carita': . Salm. 132.

Eccè auoc benedicite Dominum, omars servi

2. qui statis in domo Domini, in atriis domus Dei nostri.

3. In nectibus extellite manus vestras in sac-

4. Benedicat le Dominus ex Sion, qui fecit

Sacerdoti: Salmo 134. Il profeta esorta i saeerdoti a lodare il Signore pe molti e grandi benefiej fatti ad Israele, e descrive la vanità degli idoli.

Laudate nomen Domini; laudate, servi, Do-

minum.
2. Qui statis in domo Domini, in atriis domus

Dei nostri.

3. Laudate Dominum, quia bonus Dominus:
psallite nomini ejus, quoniam suave:

4. quocism Jacob elegit sibi Domious, Israël
io possessionem sibi.

5. Quia ego cogoovi quod magnus est Dominus, et Deus noster præ omnibus diis.

 Omnia quecumque voluit, Dominus fecit in celo, in terrà, in mari, et in omnibus abyssis.

7. Educens nabes ab extremo terra: fuigura

8. Qui producit ventos de thesauris suis: qui percussit primogeoits Ægypti ab homine usque ad pecus:

9. et misit sigua et prodigis in medio tui, Ægypte : in Pharaonem, et iu omnes servos ejus.

PASQUA: Esod. 12, 29: et capita præced. in verbo: Mosè: Esod. cap. 7 v seg.

10. Qui percussit gentes multas, et occidit reges fortes. Esploratori: Glos. 2, 10. Ra: Gios.
12, 1, 7 e seg.

11. Sehon regem Amorrhæorum, et Og regem Basan, et omnis regna Chansan. Isnacutti : Num. 21, 24 a 35. Menavioue : Salm. 135, 17 a 20. Alteanzi : Deut. 20, 7.

12. Et dedit terram eorum hæreditatem , hæreditatem Israël populo suo.

13. Domine, comen tuum in æternum: Domine, memoriale tuum io geoerationem et gene-

14. Quia judicabit Domious populum suum, et in servis suis deprecabitur.

15. Simulachra gentium argentum et aurum ; opera manuum homioum, Ezecua: Is. 37, 10,

16. Os habent, et non loquentur: oculos habeot, et non videbant. Dio: Salm. 113, 12 6 seg:
17. Aures habent, et noo audient: neque eoini est spiritus in ore ipsorum.

18. Similes illis finat qui faciunt en, et omnes qui confidunt in eis. Dio: Sap. 15, 6, 15, 16.

19. Domus Israel, benedicite Domico: domus Aaron, benedicite Domico.

20. Domus Levi, heoedicite Domino: qui timetis Dominum, heuedicite Domino. 21. Beoedictus Dominus ex Sion, qui habitat

io Jerusalem.

Per la continuazione, vedi Menaviolis: Salm. 135.

Rispettere i sacerdoti che sono i ministri di

Dio: der toro le primizie dei frutti: Vintù: Eccli. 7, 31 a 34. Disprezzo che si fa dei sacerdoti : vendetta che ne tirerà Iddio : LAMENTA-ZIONI: Gerem. 4, 16. Risponsabilità dei sucerdoti per le soime confidate loro de Dio: Execuses: 3 , 16 a 21. Sucerdoti e leviti réstati fedeli à Dio: loro vesti sacerdotali: uso che devono farue. Cerimouse che osservarono dopo la schiavitù di Babilonia : essi non ebbero eredità : loro eredità essendo il Signore : nè ottennero porzione alcuna io Israele, perchè la loro porzione è il Signore : le primizie e le offerte servivaco loro di alimento: matrimooj che dovevano contrarre: non era loro permesso sposare una vedova od una doone ripudiate, ma soltaoto una vergine della stirpe d'Israele : Execuses : cap. 44. Luogo destinato si sacerdoti ed ai leviti: Tenna:

Ezech. 48, 8 m 14. Iddio ponisce coloro i quali si rivoltano contro i sucerdoti : ISRABLE: Os. 4,

1 a 4. Castigo dei sacerdoti che rigettano la scienza: Ibid. vers. 6 a 10. Disinteresse con cui

516

devono adempire ai doveri del loro ministero: Misscoti: Matt. 8, 19 a 22. Secerdoti giudei convertiti alla fede di Gestò Cristo Strano: Mtt. 7, 7. San Paolo e San Barnaha ordinano dei ascerdoti per ciascuoa nuora chiesa che essi foodano: Paono: Mtt. 1, 22. Oaore dovuto ai sacerdoti: Tinotro: 1 Epist. 5, 17, 18. Noa si samentisno accuse contro i sacerdoti se non con due o tre testimonj: quelli che peccano devonsi punire alla presenza di tutti: Ibid. vers. 19 a 21. Ordinazioni dei sacerdoti: precausioni a prendersi prima di ammetterli: Ibid. vers. 22 a 25. Qualità che devono avere prima d'essere ordinati: Tro: Epist. 1, 5 a 6.

SACRADOTI prevaricatori: terribili giudizi di Dio contro di essi: Heu: 1 Re 2, 32 e seg. Samurata: 1 Re 3, 11 a 14. Riimproveri fisti loro da Dio: Garrania: 2, 8 e seg. La loro avariais e le loro iofedeltà nell' adesmpimento delle loro funzioni, li riempiranno di confusione, e Dio li castigherà severamente: Poroto: Gerem. 6, 13 a 15: 8, 10 a 12. Guais a cololi il quale fa l'opera di Dio con negligenta: Moas: Gerem. 48, 10. I estivi sacerdoti sono la causa della ruina dei popoli: Lamentation: Gerem. 4, 12 a 15. Abominazioni dei sacerdoti di Gerusalerame: Exech. 23. 23 a 26.

Sacerdoti: Oses, cspo 5. Minacce che Iddio fa ai sacerdoti, ai principi ed al popolo d'Israele, perchè si sono prostituiti agli idoli.

Il capo precedente trovasi all'articolo ISBARLE:
Osea, cap. 4.

Audite hoc, sacerdotes, et attendite domus Israël, et domus regis auscultate: quia vobis judicium est, quoniam laquens facti estis speculationi, et rete expansum super Thabor-

2. Et victimas declinastis in profundum: et ego eruditor omnium eorum.

3. Ego scio Ephraim, et Israël non est absconditus à me: quis nunc fornicatus est Ephraim, contaminatus est Israël.

4. Non dabant cognitationes sues ut revertantur ed Denm sunm; quie spiritus fornicationum in medio corum, et Dominum non cognoverunt.

5. Et respondebit arrogautia Israël in facie ejus: et Israël et Ephraïm rueut in iniquitate sua, ruet etiam Judas com eis.

6. In gregibus suis, et in armentis suis vadent ad querendum Dominum, et non invenient: ablatus est ab eis.

7. In Dominum pravaricati sunt, quia filios alienos genuerunt: uunc devorabit eos mensis cum patribus suis.

8. Clangite buccină în Gabas, tubă în Rama: ululate în Bethaven; post tergum tuum Benjamin.

9. Ephreim in desolutione erit in die correptionis: in tribubus Isreël ostendi fidem.

I principi di Giuda non hanno cessato di peccare alla vista dei castighi d'Israele: sarunno essi pure castigati: i soccori umani da loro implorati, non serviranno a nul'a: Iddio li affliggerà finchè la loro miseria li obblighi ad avere ricorso a lui.

10. Facti sunt principes Jude quesi essumentes terminum: super eos effundam quesi equam iram

mesm.

11. Calumniam patiens est Ephraim, fractus

judicio, quoniam cœpit abire post sordes.

12. Et ego quasi tinea Ephraim: et quasi putredo domni Juda.

13. Et vidit Ephraim languorem aunm, et Juda vinculum aunm, et abiit Ephraim ad Assur, et misit ad regem ultorem: et ipse non poterit sonare vos, nec solvere poterit à vobis vinculum.

14. Quoniam ego quasi lezena Ephraim, et quasi catulus leonis domui Juda: ego, ego capiam et vadam: tollam, et non est qui eruat.

15. Vadens revertar ad locum meum, donec deficiatis, et quaratis faciem meam.

Per la continuazione, vedi ISBARLE: Os. cap. 6.

Pecesti che Iddio rimprovers si sacerdoti: So-PRONIA: 3, 4. Rimproveri che il Signore fa si sacerdoti per bocca di Malachia: 1, 6 e seg.

SACERDOTI: Malachin, capo 2. Minacce del Signore contro i sacerdoti, i quali disprezzano la legge e rendono vano il patto di Levi. Le labbra del sacerdote hanno il deposito della scienza, perché egli è l'angelo del Signore degli esercii. Il capo precedente trovasi sil'articolo Malacena:

capo precede

Et nonc ad vos mandatum hoc, ô sacerdotes;
2. Si nolucritis audire, et si nolucritis ponere
super cor, ut detis gloriam nomini meo ait Dominus exercituum: mitam in vos egestatem, et
maledicam benedictionibus vestris, et maledicam
the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties of the properties

3. Eccè ego projiciam vobis brachium, et dispergam super vultum vestrum stercus solemnitatum vestrarum, et assumet vos secum.

4. Et scietis quis misi ad vos mandatum istud,

ut esset pactum meum cum Levi, dicit Dominus

- 5. Pactum meum fuit cum eo vitre et pacis: et dedi ei timorem, et timuit me, et à facie nominis mei pavebat.
- 1.ex veritatis fuit in ore ejus, et iniquitas non est inventa in labiis ejus in pace et in equitate ambulavit mecum, et multos avertit ab iniquitate.
- 7. Labia enim sacerdotis custodient scientiam, et legem requirent ex ore ejus, quia angelus Domini exercituum est.
- 8. Vos autem recessistis de vià, et scandalizastis plurimos in lege: irritum fecistis pactum Levi, dicit Dominus exercituum.
- g. Propter quod et ego dedi vos contemptibiles, et humiles omnibus populis, sicut non servastis vias mens, et accepistis faciem in lege.
- 10. Numquid non pater unus omnium nostrum? Numquid non Deus nnus creavit nos? Quarè ergò despicit unusquisque nostrum fratrem suum, violans pactum patrom nostrorum? Dorrous Matt. 23, 9. Erasisi: Epist. 4, 6.
- Per la continuazione, vedi Matrimonio: Mal. 2, 11 e seg.

Sacendori malvagi: sono descritti nel quadro rhe Gesù Cristo fa dei dottori della legge: Dor-TORT: Matt. 23, 1 s 7. Calemità con cui Dio li affligge, a cagione delle loro colpe: Ibid. Matt. 23, 13 . 31. PARABOLE: Marc. 12, 38 . 40. ORA-ZIONE: Luc. 11, 30 n 54. Funzioni dei secerdoti: Sup. SACLEDOTI : Esod. 20, 44. ALTARE: Esod. 30, 7. ARONNE: Lev. 8, 1 e seg.: 10, 1 e seg. Fuoco: Lev. 10, 1, 6. VINO: Lev. 10, 10, 11. VITTIME: Lev. 22, 18 e seg. Lucai: Lev. 24, 2, 3. LEVITI: Num. 3, to e seg. CAATH: Num. cap. 4. TROMBE: Num. 10, 8. GUERRA: Deut. 20, 2. UCCISIONE: Deut. 21, 5. HELI: 1 Re 2, 28, 35. LEVITI: 1 Par. 6, 40. Ozia: 2 Par. 26, 17 8 20. EZECHIA: 2 Par. 31, 2. EZECHIELE: 44, 15 e seg. EBREI: Epist. 5, 1 8 7: 8, 3: 10, 11, 12. Diritti che avevano i sacerdoti alle offerte ed oblazioni. ai sacrifizi, alle primizie, alle vittime, pel loro mentenimento e per quello delle loro famiglie. Vedansi gli articoli: OFFERTE: SACRIPIZI: PRIMI-ZIE: VITTIME: e Sup. SACERDOTI : Esod. 29, 26, 28; non che gli articoli seguenti, cioè: Oblazio-NE: Lev. 2, 3, 10. PECCATO: Lev. 5, 13. PECCATI: Lev. 7, 6. OSTIE: Lev. 7, 14, 15. SACERDOTI: Lev. 7, 32, 34. ARONNE: Lev. 10, 15. LEGGI: Lev. 24. 9. LEVITI : Num. 3 , 47, 48. PROSSIMO : Num. 5, 9, 10. EREDITA': Deut. 18, 1 e seg. HELI: 1 Re 2, 28. Joss: 4 Re 12, 16. Ezecuis: 2 Par. 31, 4,

19. Espa: Lib. 2, cap. 10, vers. 36, 37 PATRIAR-CIII: Eccli. 45, 25, 26. GIONATA: 1 Macc. 10, 42. CORINTAL 1 Epist. 9, 13. VIRTU: Eccli. 7, 33, 34. Dell' ordinazione dei sacerdoti dell' antica legge: delle loro vesti, e degli ornamenti sacerdotali; vedi in principio di questo articolo, e Mosi: Esod. 40, 12, 13. ARONNE'I Lev. 8, 2, 6 a q. Essi vivevano delle decime e delle primizie, che era obblieo di dar loro : vedi Decime : Paimizie: Paossimo : Num. 5, 9, 10. EREDITA': Deut. 18, 3, 4. Motivo di un tal olibligo: Ezecuta: 2 Par. 31, 4. Dell'autorità dei Sacennort: Deut. 17, 9 a 12. Uc-CISIONE: Deut. 21 , 5. GIUDITTA: 8, 21. VIRTU: Eccli. 7. 31 . 34. Ezecnia: Ezech. 44, 23, 44. Benedizioni dei sacerdoti sul popolo: Lor: Gen. 14, 18, 19. BENEDIZIONE: Num. 6: 23 e seg. Uc-CISIONE: Num, 24, 5. HELI: 1 Re 2, 20. PASQUA: 2 Par. 30, 27. Del sacerdote santo i egli onora Dio con una pietà sincera: Mosè: Esod. 19, 22. VESTI: Esod. 28, 38, ALTARE: Esod. 30, 10, 18 B 21. ARONNE: Lev. 9, 7. Fuoco: Lev. 10, 3. Sup. SACERDOTI: Lev. 21. 6: 22. 3. HELI: 1 Re 2, 35: Mal. 2, 5 a 7. Egli è sobrio nel mangiare e nel here: Vino: Lev. 10, 9. Timoreo: 1 Epist. 3, 2, 3. Tiro: Epist. 1, 7, 8. Egli edifica il prossimo colla sua condotta, e col suo contegno: PROMESSE: Salm. 138, 9. SIONNE: Is. 52, 11. Eze-CHIELE: 44, 21, 22. TIMOTEO: 1 Epist. 4, 12: 5, 11. 22: 6. 11. 12: 2 Epist. 2. 22 8 25. Tiro: Epist. 2, 7, 8; colle sue parole: GIUDITTA: 8, 21: EZECNIELE: 44, 23, 24. Sup. SACERDOTI: Mal. 2, 7. PIETRO: 1 Epist. 2, 12: 3, 15, 16; col buon esempio: Comints: 1 Epist. 4, 1: 2 Epist. 6, 3 8 10. TIMOTEO 1 1 Epist. 4, 12. Tito: Epist. 2, 7. Il buon sacerdote è chiamato, e consacrato per adempirne le funzioni : VESTI: Esod. 28, 1. AL-TARE: Esod. 30, 30. Mosh: Esod. 40, 12, 13, TA-BERNACOLO: Lev. 8, 12, 23, 33. GIUDA: 1 Macc. 4, 42, 43. PAOLO : Att. 14, 22. Tiro: Epist. 1, 5 e seg. Enner: Epist. 5, 4. Il sucerdote è oporato dalle persone dabbene: Giusappa: Gen. 47, 20 B 22. Sup. SACEBDOTI: Deut. 17, 12. POYERI: Eccli. 4, 7. VIRTU: Eccli. 7, 3: a 34. TIMOTEO: 1 Epist. 5, 17. Egli riceve da Dio la sua ricompensa: PRIMIZIE: Num. 5, 9, 10: 18, 8. DECIME: Num. 18, 20. TAVOLE: Deut. 10, 9. EREDITA': Deut. 18, 1 e seg. EZECRIELE 1 44, 28 B 30. GERUSALEMME : Zacc. 3, 7. Il sucerdote malvagio si ingerisce ambizlosamente nelle funzioni, che non sono a lui devolute : Fuoco : Lev. 10, 1. TABERNACOLI : Lev. 17, 3 s 5. Core: Num. 16, 3, 31. SACERDOZIO: Num. 17, 10, 13. Sup. SACERDOTI: Num. 18, 7. Jerobosmo è rimproversto fortemente da Dio per avere alibruciato dell'incenso sull'altare : ciò che

spettava ni soli sacerdoti: Jenoboamo: 3 Re 13, 1 e seg. Il re Ozia è colpite di lebbra per avere voluto adempire alle funzioni sacerdotali: Ozia i 2 Par. 26, 19. PATRIABERI : Eccli. 45, 22 8 24. Gerenta: 2, 8. Egli agisce senza curarsi dello scandalo che caginna: Genusalemme: Ezech. 22, a6. Egli rende se stesso un soggetto di oblirobrio: LETTERA: Bar. 6, 9 e seg. ISBARLE: Os. 4, 6 a 10. Sup. SACERDOTI: Os. 5, 1, 2. JOELE: 1, 13. MICHEA: 3, 11. SOPHONIA: 3, 4. MALACRIA: 1 6, a 10, 12, 13. Sup. SACREDOTI: Mal. 2, 8, 9. Limiti alla cupidigia de' sacerdoti : TABERNAGOLI : Esad. 25, 2. DECIME: Num. 18, 23, 24. PENTE-COSTE: Deut. 16, 10. ESEDITA' : Deut. 13, 1. Te. sti che la condannano: HELL: 1 Re a, 12 a 17. Jans: 4 Re 12, 7. Massia : Is. 61, 8. Popolo: Gerem. 7. 11. PARABOLA: Ezech. 19, 3. GERUSA-LEMME; Esech. 22, 27. INRARGE: Os. 4 , 8 , 9: 8, 11. MOAB : Am. 2, 8, ISBAELE :- Am. 6, 1. MALA-CHIA: 1, 10, 13. GERUSALEMME: Mall. 21, 12. PAOLO: Att. 20, 33, 34. CORINTJ: 2 Epist. 12, 14. FILIPPESI: Epist. 2, 21: 4, 17. TESSALONICESI: 1 Epist. 2 . 9: 2 Epist. 3 , 8. TIMOTEO1 1 Epist. 3, 3. Tito: Epist. 1, 7. PIKTRO: 1 Epist. 5, a. Punizione dei sacerdoti malvagi: Coss: Num. cap. 16. Hell: 1 Re 2, 22 e seg. SAMUELE: 1 Re 3, 13. SALOMONE: 3 Re 2, 26, 27. ISATA: 3, 11. Peccarit Is , 24, 21 Pupolo : Gerem. 8, 7. ISBAE-LE: 4, 6, Q. MALACUIA: cap. 1. Sup. SACRADOTI: Mal. cap. 2. GIUDA: 1 Macc. 7, 4, 5, 9, 21, BAG. CHIDE: 1 Macc. 9, 55, 56. Il sacerdote è il giudice pelle cose difficili: Sup: SACERDOTI: Dent. 17. 8 e seg. Uccisione: Deut. 21, 5. JOBAPHAT 1 2 Par. 19, 8 e seg. Sup. SACERDOTI: Mal. 2, 7. Vedi LEVITI: SACEBDOZIO.

SACERDOZIO dell' antica legge: Iddio ne investe Aronue ed i suoi discendenti: non poteva nessun altro esercitarlo sotto pena di morte i vedasi tutto l'articolo ARONNE.

SAGERBOZIO: Numeri, capo 17. Iddio fa il miracolo delle dodici verghe de dodici principi delle tribit, collocate nel tabernacolo dell'alleanza di-· nanzi all' arca insieme alla verga di Aronne, il cui nome era scritto su quella di Levi, e questa sola trovossi fiorita. Con questo miracolo fu confermato da Dio il suo sacerdosio. e la verga di Levi conservata nel tabernacolo. Il capo precedente trovasi all'articolo Cons: Nam. cap. 16.

Li locutus est Dominus ad Moysen , dicens: 3. loquere ad filios. Israel ; et accipe ab ois

virgas singulas per cognationes suas, à cunctis principibus tribuum, virgas duodecim, et uniuscuinsque nomen superscribes virgæ sum.

3. Nomen autem Aaron erit in tribu Levi, et una virga cunctas seorsum familias continebit:

4. ponesque eas in tabernaculo fœderis corum testimonio, ubi loquar ad te.

5. Quem ex his elegero, germinabit virga eius: et cohibebo à me quæremonias filiorum Israël, qui-

bus contra vos murmurant. 6. Locutusque est Moyses ad filios Israel : et dederunt ei omnes principes virgas per singulas

tribus: fueruntque virga duodecira absque virgà Aaron.

7. Ques cum posuisset Moyses coram Domino, in tabernaculo testimonii ;

8. sequenti die regressus, invenit germinasse virgam Aaron in domo Levi : et inrgentibus gemmis eruperant flores qui, foliis dilatatis, in amygdalas deformati sunt.

q. Protulit ergò Moyses omnes virgas de conspectu Domini ad cunctos filios Israël: videruntque et receperunt singuli virgas suas.

10. Dixitque Dominus ad Moysen : refer virgam Aaron in tabernaculum testimonii, ut servetur ibi in signam rebellium filiorum Israël, et quiescent quærelæ eorum à me, ne morientur. EnREI: Epist. 9 , 4.

11. Fecitque Moyses sicut præceperat Dominus.

12. Dixerunt autem filii Israël ad Moysen: eccè consumpti sumus, omnes perivimus.

13. Quicomque accedit ad tabernaculum Domini, moritur. Num usque ad internecionem cuncti delendi sumus?

Per la continuazione, vedi SACERDOTI: Num. cap. 18.

Predizione del cambiamento del sacerdozio dell'antica legge : Givori: Is. 16, 19 e seg. Vedi Sa-CERDOTI.

Sacempozio spirituale, secondo il quale tutti i cristiani sono sacerdoti del Signore: Mosk: Esod. 19. 5, 6. Messia: Is. 61, 6. Pietro: 1 Epist. 2, Q. APOCALISER: 1, 5, 6 : 5, 10.

SACRAMENTALI : certe cose od azioni che producono certi effetti spirituali, certe grazie, secondo le disposizioni di que' che le mettono in pratica. La Chiesa mette nel rango delle cose od azioni sacramentali , le orazioni fatte in una chies», l'acqua benedetta, il pane benedetto, ed in generale tutto ciò che essa benedice , le confussioni generali, le elemosine e certe cerimonie della Chiesa, come sono la benedizione vescovile, la tonsura, la consacrazione dei re, ec., che

possono più o meno ottenere la remissione dei pecceti veniali: Tinoteo: 1 Epist. 4, 4, 5. Letter. Dan. 4, 24.

SACRAMENTI della Chiesa-tutti gli uomini sono chiemeti a patteciparvi: Chussa: Iz. 55, 1 e. 7. Essi sono come gli istromenti, di cui Dio si serve per comunicarci le sue grazie: Minacott. Gio. 6, 54 e 57. Senavo: Att. 2, 38. Sacto: Att. 3, 7. Pasto: Att. 19, 5, 6. Tivo: Epist. 3, 5. Patrao: I Epist. 3, 21. I sacramenti della chiesa cuitolica sono sette, cio è Battesimo, Confermazione, Eucaristia, Penitenza, Estrema Unzione, Ordine e Matrimonio. Vedamsi gli articoli corrispondenti.

SACRIFIZJ: quelli offerti con cuore puro, sono graditi da Dio, il quale ripudia altresì quelli che sono offeril con un cuore corrolto: Caixo: Gen. 4. 4 a 7. Noè invalza un altare, ed offre sacrifizii che sono graditi da Dio: Nok: Gen. 8, 20. Jethro offre olocausti a Dio in rendimento di grazie per la liberazione del suo popolo: Aronne e eli anziani del popolo si uniscono e lui : Mosi: Esod .- 18, 10 a 12. Devesi sacrificare al solo Dio: Luggi: Esod. 22, 20. Mosè manda alcuni giovani figliuoli d'Israele ad offrire sacrifizi al Signore : Mosk: Esod. 24. 5. Sacrifizio di due agnelli dell'anno da offrirsi ogni giorno per la remissione dei peccati i modo con cui facevasi quel sacrifizio: Sacendori: Esod. cap. 29. Sacrifizio di bovi, di pecore e di uccelli: cerimonie che dovevensi usservare: Ouccausti: Lev. 1, 1 a 17. Oblazione di farina: OBLAZIONI: Lev. 2, 1 e seg.

Sachifizi: Levitico, capo 6. Oblazione del fior di farina. Legge sul sacrifizio.

Ciò che precede trovasi all'articolo Peccato:

Lev. 6, 1 a 13,

14. Hæc est lex sacrificii, et lihamentorum, quæ offereut filii Aaron coram Domiuo, et coram allari.

15. Tollet sacerdos pugillum similæ, quæ conspersa est oleo, et totum thus, quod super similam positum est : adolebitque illud in atlari , in monimentum odoris suavissimi Domino:

16. reliquem autem partem similæ comedet Aeron cum filiis suis ebsque fermento: et comedet in loco sencto etrii tebernaculi.

17. Ideò autem non fermentahitur, quia pars ejus in Domini offertur incensum. Sanctum sanctorum erit, sicut pro peccuto atque delicto.

18. Mores tautum stirpis Aoron comedent il-

tionibus vestris de sacrificiis Domini: omuis, qui tetigerit illa, sanctificalitur.

Per la continuazione, vedi Anonne: Lev. 6,

Devesi sacrificare al solo Dio: Tabranacoli: Lev. 17, 3 a 8. Tutto ciò che si offre in sacrificio deve essere senza macchia: Ococausti: Lev. 1, 3. Pactricas: Lev. 3, 1. Vittima: Lev. 22, 19, 20: Num. 28, 31. Pasticoste: Num. 28, 31. Danti: Peut. 15, 21. Ezecurele: 43, 23. Malacuna: 1, 8, 14.

Sacrivizi: Numeri, capo 15. Ildio prescrive le libagioni da offerirsi dopo l'ingresso nella terra promessa: anno 2514.

Il capo precedente trovasi all'articolo Giosoù:
Num. cap. 14.

Locutus est Dominus ad Moysen, dicens :

 loquere ad filios Israel, et dices ad eos: cum ingressi fueritis terram habitationis vestræ, quam ego dabo vobis,

3. et feceritis oblationem Domino in holocaustum, aut victimam, vota solventes, vel spontè offerentes munera, aut in solemnitatibus vestris adolentes odorem suavitatis Domino, de hobus sive de ovibus,

4. offeret, quicumque immolaverit victimam, sacrificium similae, decimam partem ephi, conspersto oleo, quod mensuram babebit quartam partem hin:

5. et vioum ad liba fundenda ejusdem mensura dabit in liolocaustum sive in victimato. Per agnos singulos

6. et erietes erit sacrificium similæ duarum decimerum, quæ consperse sit oleo tertiæ partis hin:

7. et vinum ad libamentum tertim partis ejusdem meusura offeret in odorem suavitatis Domino.

8. Quando vero de hobus feceris holocaustum aut hostiam, ut impleas votum vel pacificas victimas.

g. dabis per singulos boves, simila tres decimas conspersas oleo, quod trabest medium mensuras hin:

10. et vinum ad liba fundenda ejusdem meusurm in oblationem suavissimi oduris Domino.

11. Sic fecies

12. per singulos boves, et arietes, et agnos, et luxdos.

13. Tam indigenæ quam peregrini

14. eodem ritu offerent sacrificia.

15. Unum præceptum erit atque judicium tam voltis quam advenis terræ.

Per la continuazione, vedi Paimizis: Num. 15,

Sacrifizs: Numeri, capo 19. Con quali riti si faccia l'acqua di lustrazione colla cenere della vacca rossa.

Il capo precedente trovasi all'articolo Decime:
Nuo. cap. 18, 20 e seg.

Locutusque est Dominus ad Moysen et Au-

 ista est religio victime, quam constituit Domious. Pracipe filis 'sraël ut adducant ad te vaccam rufam tetatis integra, io quà oulla sit macula, nec portaverit jugum:

3. tradetisque enn Eleazaro sacerdoti, qui educiam extra castra immolabit in conspectu omnium: Essei: Evist. 13...11.

4. et tingens digitum in sanguine ejus, asperget contra fores tahermaculi septem vicibus,

5. comburetque enn cunctis videntihus, tam pelle et carnihus ejus quam sanguine et fimo flammo traditis.

6. Lignum quoque cedrinum, et hyssopum, coccumque bis tinctuio sacerdos mittet in flammann aux vaccam vorat.

 Et tuuc demum, lotis vestibus et corpore suo, iogredietur io castra, commaculatusque erit usque ad vesperum.

8. Sed et ille, qui combusserit eam, lavabit vestimenta sua et corpus, et itomundus erit usque ad vesperum.

9. Colliget autem vir mundus cineres vaccae, et effindet eos extra castra in loco purissimo, ut sint multitudini filiorum Israel in custodiam, et io aquam aspersioois, quia pro peccato vacca combusta est.

10. Càmque laverit, qui vaccee portaverat cineres, vestimenta sur, immundus crit usque ad vesperum. Habebuut loc lilii Israël, et advenæ qui labilius autre see cancium inte persette.

qui liabitant inter eos sanctum jure perpetuo.

Per la continuazione, vedi Acqua: Num. cap. 19.

Sacrarez: Deuteronomio, capo 12. Mose ordina che si distrugga l'idolatra, che si offeriscano de decime e le primise, che i sacrifisi si Jacciano in un dato luogo, e si mangino. Anno 2553. Ciò che precede trovasi all'articolo Irotatras: Deut. 13, 1 a 3.

4. Non facietis ità Domino Deo vestro:

5. sed ad locum quein elegerit Dominus Deus

vester de cunctis tribubos vestris, ut ponat nomen suum ibi, et habitet in eo, venietis:

6. et offeretis io loco illo holocausta et victimas vestras, et decimas et primitias manuom vestrarum, et vota atque doparia, primogenita boum et ovium:

7. et comedetts ibi in conspecta Domini Dei vestri : ac lætabimini in cunctis ad que miseritis manum vos et domus vestræ, in quibus benedixerit vobis Dominus Deus vester.

8. Non facietis ibi que nos hic facimus hodie, singuli quod sibi rectum videtur.

g. Neque enim usque in præsens tempus veoistis ad requien, et possessionem quam Dominus Deus vester daturus est volis.

10. Transibitis Jordanem, et habitabitis io terrà, quam Dominus Deus vester daturus est vohis, ut requiescatis à cunctis hostibus per circuitum, et absque ullo timore liabitetis

11. ia loco quem elegerit Duminus Deus rester, nt sit oomen ejos io eo. Illuc omnis, quapraccipio, confereits Indoceusts, et hostins, ac decinns, et primitius manuum vestrarum, et quidquid praccipuum est in muneribus, qua vovebitis Domino.

12. Ibi epulabinini coram Domino Deo vestro, vos et filië ac film vestra, famoli et famulæ, atque Levites qui in urbibus vestris commorantur. Neque enim habet aliam partem et possessionem inter vos.

13. Cave ne offeras holocausta tua io omni loco, quem videris:

14. Sed io eo quem elegerit Dominus in ună tribuun tuarum offeres hostius, et facies quæcumque præcipio tibi.

Per la continuazione, vedi Sangue: Deut. 12, 15 e seg.

Graodezza dei sacrifizi offerti da Salomone per la dedicazione del Tempio da lui latto edificare: Denicazione: 3 Re 8, 6 a e seg. Offirire a Dio dei sacrifizi accompagnati da elemosine: Virtà: Eccli, 7, 35, 36, Il sacrifizio più gradito a Dio, è l'osservanza de' suoi comandamenti e la fuga dal peccato: Virtà: Eccli. 35, 1 a p. Il sacrifizio del giusto impinigua l'altre, e di en a oftore soave nel cospetto dell'Altissimo: deve altreal essere letto coo volto ilare' e con lettine: Ibid. vers. 8, a 13. I sacrifizi offerti da mani immonde sono abbominevoli al cospetto del Signore: Isana; 1, 10 a, 15.

Iddio rigetta gli notichi sacrifizi per accettarne uo ouovo, quello cinè di un cuore umile e docile alla sua voce: Grunzi: Is. 66, 11 e seg. I

sacrifizi fatti a Dio sono inutili se non sono accompagnati colla obbedienza alla sua volontà: Poroto: Gerem. 7; 21 e seg. Sacrifizi che devoco essere quotidianamente offerti su questa terra: Genemia: 33, 18. Sacrifizi per la purificazione del tempio, per la remissione dei peccati , dopo il ritorno della schiavitù di Babilonia. Iddio stabilisce la qualità, la quantità di essi , in un coi giorni, in cui seranno offerti: Ezecuste: cap. 43, cap. 44: TERRA: Esech. 45, 15 n 25. TEMPIO: Ezech. cap. 46. Iddio, manilando il fuoco dal cielo per consumare i sacrifizi, fa conoscere che quei sacrifizi gli sono graditi: Camo: Gen. 4, 4. Noë: Gen. 8, 20. ABRAMO: Gen. 15, 17, 18. ABONNE: I.ev. 9, 24. GEDEONE : Giud. 6, 21. MANNE : Giud. 13, 19, 20. ACHAB: 3 Re 18, 36 a 39. SATAN: 1 Par. 21 , 16. TEMPIO: 2 Par. 7 , 1. LETTERE: 2 Macc. 1, 21, 22: 2, 10. Sacrifizi di tutti i giorni: SACERDOTI: Esod. 29, 38, 39: Lev. 7, 37, 38. Laggi: Lev. 23, 37, 38. Vedansi i primi sette capi del Levitico, il primo dei quali trovasi all'articolo OLOCAUSTI: Ler. cap. 1, in seguito al quale trovansi gli altri sei. I sette sopraccennati capi contengono diversi regolamenti, secondo i diversi sacrifizi che Iddio aveva prescritto. Iddio proibisce il sacrifizio de' figliuoli : ADULTERIO : Lev. 18, 21. CULTO: Deut. 12, 30, 31. INDOVINI : Deut. 18, 10. Jeplite sacrifica la propria figlia per adempire il voto che aveva fatto : Japate : Giud. cap. 11. Cost pure fece un re di Moal: JORAM: 4 Re 3, 26, 27; e così ha fatto aoche ACHAZ: 4 Re 16, 3: 2 Par. 28, 3. Gli Israeliti avevano imitato il suo esempio: Osna : 4 Re 17, 17; così pure MANASSE: 4 Re 21, 6. ISBABLITI: Salm. 105, 35, 36. Popolo: Gerem. 7, 31. GE-REMIA : 19, 5. GEBUSALEMME : Ezech. 16, 20, 36. EZECHIELE: 20, 31. GERUSALEMME: Ezech. 23, 37. Iddio rigetta i sacrifici degli empi : Caino: Gen. 4, 5. SAULLE: 1 Re 15, 21, 22. Soccosso: Salm. . 39 , 9 , 10. GIUDIZIO: Salm. 49 , 10. PENITENZA: Salm. 50, 17. Uomo: Prov. 15, 8: 21, 27. VIRTU: Eccli. 35, 15. ISAIA: 1, 11. DIO: Is. 43, 23. MES-SIA: Is 61, 8. GIUDEI : Is. 66, 3. POPULO: Gerem. 6, 20: 7, 21, 22. GIUDEA: Gerem. 14. 12. SACERDOTI: Os. 5, 6. ISBAELE: Os. 8, 13: 9, 4: Am. 5, 22. MICHEA: 6, 7. MALACHIA 1, 7, 13. I sacrifizi ed i bauchetti io cui mangiavansi le vittime dovevano celebrarsi coo letizia : GIACOBBE : Gen. 31, 46. Mose : Esod. 18, 12. VITELLO D'ORO : Esod. 32 , 6. ISBAELITI : Num. 25 , 2. COMANDA-MENTI: Deut. 27, 7. ELCANA: 1 Re 1, 4. SAMUELE: 1 Re 9, 22. DAVIDDE: 1 Re 16, 5: 2 Re 15, 12: 3 Re 1 , 9. SALOMONE: 3 Re 3 , 15. TEMPIO: 1 Par. 29. 21, 22. Vedi BANCHETTI. Sacrifizio della

nuova legge: vedi Missa, o Conartz: 1 Epist. 11, 20 a 34. Sua superiurità sopra i sacrifizzi della legge vecchia: Eanst: Epist. cap. 7, 1 sacrifizzi dell'antica legge non erano che l'ombra di quelli della nuova: Eanst: Epist. 8, 3 a 6. Gli antichi ono potevano purificare le coscienze, nè santificare l'aoina: Eanst: Epist. 9, 9, 10:10, 1 a 8. Gesù Ceisto li ha aboliti: Ibid. vers. 9. I sacrifizzi antichi ripetevansi tutti i giorni, senz'avere la virtù di scancellare i peccalisi li nuovo fu offerto una sola volta. e la resi perfetti, per sempre, que' che ha santificati: Eanst: Epist. 9, 24 a 28:10, 10 a 14. I sacrifizi antichi dovevano terminare: Samantaria, : Gio. 4, 1 aveno terminare: Samantaria, : Gio. 4, 1 aveno terminare: Samantaria, : Gio. 4, 20.

SACRILEGI: profanazioni delle cose sante: sono assai dannosi agli uomini: Uomo: Prov. 20, 23. Cometj: 1 Epist. 11, 27, 29.

SADDUCEI: parola che significa giustic è il nome di una setta fra Giudei, del tempo di Gesù Cristo: essa negavatao la resurrezione det morti: Paranota: Matt. 22, 23. Essi sforzavansi d'impedire che gli Apostoli predicassero la resurrezione di Gesù Cristo: Parano: Att. 4, 1, 2. Negavano. altresì l'esisteoza degli angioli e dello spirito! Paoto: Att. 23, 8.

SADOC, che significa giunto, era della stirpe sacerdotale: i suoi figli erano preposti al ministero dell'altare: Ezecutan: 40, 46: 43, 10: quale fu la loro divisione della terra santa, e quali le loro incumbenze: Ezecutan: 44, 15 e seg. Tena: Ezech. 48, 11. Salomore: 3 fle 2, 35.

SAFFIRA, moglie di Anania, mente allo Spirito Santo: io punizione della sua meozogna, essa cade morta ai piedi degli Aposton: Att. 5, 1,8 a 10.

## SAGACITA'. Vedi SCALTREZZA.

SAGGIO: colui che possiede la saggiezza. La sua legge è una footana di vita : Uomo : Prov. 13 , 14. Differenti curatteri' del suggio e dello stolto: Uomo: Prov. 14, 1-a 3, 16: 15, 7, 12 a 14. Colur il quale si crede saggio è peggiore dello stolto: Ibid. Prov. 26, 12. D.fferenza tra l' uno e l' altro : Ibid. Prov. 29, 7 a 11. La loto sorte è la stessa per la vita di questo mondo: essi devouo morire ambedue: ioa noo è così per la vita dell' altro mondo: il primo va al luogo dove è la vita, ed il secondo al lnogo dove è la morte: VANITA': Eccl. 6, 8. Differenza del suggio e dello stulto ne' loro discorsi : Vintù : Eccli. 20, 5 a 8, 13: 21, 18, 19. Vantaggi del saggio : Ibid. Ecch. 20, 29. Chi non è saggio oel bene, nun farà acquisto di scienza: Ibid. Eccli. 21, 14. 15. D.fferenti effetti che la parola del saggio produce nel cuore dei buoni e dei

malvagi: Ibid. Excli. 21, 18 a 22 Condotta opposta del saggio e dello stolto: Ibid. vers. 23 a 29. Vantaggi che la saggiezza procura al saggio: Ibid. Eccli. 39, 25 a 29: essa rende il di lui nome immortale: Ibid. Eccli. 39, 3 a 15. Castigo dei falsi saggi: Poroto: Gerem. 8, 8 e seg. Il vero saggio è pozzo a giudizio del mondo: Constru: 1 Epist. 3, 18 a 20. Che nessuno si insuperhisca della propria saggiezza, la quale non è che folifa sagii occhi di Do: vedi Saprezza.

SALARIO: prezzo o retribuzione dovuta per un lavoro o per un servizio: non ritenere il salario degli operai: Lecot: Lecot: Leo, 19, 13: Deut. 24, 14, 15. Tobia racconsanda a suo figlio di non ritenerlo mai: Tobia: 4, 15. Messia: Is. 6), 8.

SALE: il profeta Elisco rende salubri le acque di Gericho, gettando in esse del sale: Elisso: 4 Re 2, 19 a 22. Il ministri di Gesù Cristo devono essere il sale della terra: Sermone: Matt. 5, 13.

SALMA. Vedi SALMON.

SALMANA re di Madian. Vedi ZEBEO.

SALMANASAR, che significa pace legata, era e d'Assiria: fa la guerra ugli Israeliti, essendo Osea il loro re. S'impadronisce di tutto il loro paese e di tutte le loro città: fa prigioniero lo stesso re Osea nella sua copilale, e lo manda in esiglio con tutto il suo popolo, nell'Assiria presso il finner Gostan. Distrussae così quel reguo nell'anno 3283. Osa: 4 He 17, 1 e zeg. Egli aveva cominciato l'assedio di Gerusalemme nell'anno 3381: Exennia: 4 He 18, 9 e zeg.

SALMON, merito di Rehab : Genealogia : Maci. 1, 5. Chisineto suche Selnis : Giuda : 1
Par. 2, 11.

SALOMONE, che significa pacifico; era figlio di Davidde e di Betsalea; nacque nell'anno 2091, e fu secondo il cuore di Duc Davidos: 2 fle 12a, 24, 25. Le sua mescia era stata predetta a Davidde-nell'anno 2960: Davidos: 2 fle 7, 12. Fu consecrato re d'Israele dal sommo sacerdote Sadoc nell'anno 2989: Davidos: 2 fle 1, 29 e seg. Reguó subito dopo la morte di suo padre: Davidos: 3 fle 2, 1 a 12. Tesuró: 1 fler. 29, 21. Adonia impegna Retsalea a pregare Salomone di dargli imbrimonio Abiasc, di Samanta, che era stata data a Davidde, suo padre, nell'ultima sua malattia, per riscaldarlo; Salomone, sdegnato per siliata domanda, ordina che sia ucisa Odois: nell'anno 2902. Fedi infra.

SALOMONE: 3 Re, capo 2. Morte di Adonia. Cao che precede di questo capo trovasi all'articolo Davidde: 3 Re 2, 1 a 11.

- 12. Selomon autem sedit super thronum Devid petris sui, et firmetum est regnum ejus nimis. Tameno: 1 Par. 29, 22 e seg.
- 13. et ingressus est Adonies filius Heggith ad Bethsabee matrein Solomonis. Qua dixit ei: pacificus ne est ingressus tuus ? Qui respondit : pacificus.
- 14. Addiditque: sermo mihi est ad te: cui sit: loquere. Et ille:
- 15. tu, înquit, nosti quie meum eret regnum, et ine præposierat omnis Israël sibi in regem: sod transletum est regnum, et factum est fratris inci, à Domino coim constitutum est ci.
- 16. Nunc ergo petitionem unam precor à te : ne confundas faciem meam. Que dixit ad eum : loquere.
- 17. Et ille sit: precor, ut dies Selomoni regi (ueque enim negere tibi quidquem potest) ut det milti Abisese Sunemitidem uxorem.
- 18. Et sit Bethasbee: bene, ego loquer prote regi.
- 19. Venit ergò Bethsahee ad regem Solomonem, ut loqueretur ei pro Adonia: et surrexit rex in occursum ejus, adoravitque eam, et sedit super thronum suum: positusque est thronus matri regis, quæ sedit ad dexteram ejus.
- 20. Dixitque et: petitionem unum purvulam ego deprecor à te: ne coglundas faciem meam. Et dixit et rex: pete, maler mea; neque enim fas est ut avertam faciem tuam.
- 21. Que ait : detur Abisac Sunamitis Adonies fratri tun uxor.
- 22. Respondique rex Solonon, et dixit matri sum: quare postulus Abisag Sunamitidem Adonia? Postulus et regnum: ipse est enim fruter meus major me, et habet Abisthar sucerdotem, et Jouly filium Survice.
- 23. Juravit itaque rex Salomon per Dominum, dicens: lice faciat inihi Deus, et hice addat, quia contra animam suam locutus est Adouiss verbum hoc.
- 24. Et nunc vivit Dominus, qui sirmavit me, et collocavit me super solium David patris mei, et qui secti di domum, sicut locutus est, quia hodié occidetur Adonius.
- 25. Misitque rex Solomon per monum Bannie filii Joiodæ, qui interfecit eum, et mortuus est.
- Salomone rilega in Ananoth il somma sacerdote Abiathar: fa uccidere Joah nel tubernacolo, e nomuna in luogo di lui capo dell'esercito Banaia, e costituisce sommo sacerdote Sadoc in luogo di Abiathar.
  - 26. Abiathar quoque Sacerdoti dixit rex: vade

in Anathoth ad agrum tnum, equidem vir mortis es: sed hodië te nou interficiam, quis portisti arcam Domini Dei coram David patre meo, et sustimisti laborem ia omnibus, in quibus laboravit pater meus.

27. Ejecit ergò Salomon Abiathar, ut non esset sucerdos Domini, ut impleretur sermo Domini, quem locutus est super domum Heli in Silo.

28. Venit autem nuntius ad Josh, quod Josh declinasset post Adonism, et post Salomonem non declinasset: fugit ergò Josh in tabernaculum Domini, et apprehendit cornu altaris.

29. Nuntistumque est regi Salomoni, quòd fugisset Josb in tabernaculum Domini, et esset justa altare, misitque Salomon Banaiam filium Joiadæ, diceas: vade, interfice cum.

30. Et venit Banaias ad taberuaculum Domini, et dixit ei: hæc dicit rex: egredere. Qui sit: non egrediar; sed hic moriar. Renuntiavit Banaias regi sermoem, diceus: hæc locutus est Josb, et hæc respondit mihi.

31. Dixitque ei rex: fac sicut lucutus est: et interfice eum, et sepeli, et amovebis sanguinem innocentem, qui effusus est à Joab, à me, et à dono patris mei.

32. Et reddet Domious sanguinen ejus super caput ejus, quis interfecit duos viros justos, mehoresque se et occidit esos gludio, patre meo David ignorante, Abner filium Ner principem militim Isrsel, et Amasam filium Jether principem exercitus Judn: Daviddi: 2 Re 3, 27: 20, 9, 10: 3 Re 2, 5.

33. et revertetur sanguis illorum in caput Joah et in caput seminis ejus in sempiternum. David autem et semini ejus, et domui, et throno illius sit pax usquè in æternum à Domino.

34. Ascendit itaque Bansias filius Joiada, et agressus eum interfecit: sepultusque est in domo sua in deserto.

35. Et constituit rex Banaiam filium Joiadas pro eo super exercitum, et Sadoc sacerdolem posuit pro Abiathar. Davidde: 3 Re 1,8,26,32,34,38,45.

Salomone proibisce a Semei di sortire da Gerusalemme sotto pena di morte. Semei vi acconsente: nondimeno tre anni dopo sorte dalla città, contro il divieto del re, ed è subito ucciso.

36. Misit quoque rex, et vocavit Semei, dixitque ei: mdifica tibi domum in Jerusalem, et habita ibi: et non egredieris indé huc atque illuc. SAL

37. Quâcumque autem die egressus sueris, et transieris torrentem Cedron, seito te intersiciendam: sanguis tuus erit super caput tunin.

38. Dixitque Semei regi: Bouns sermo: sicut locutus est dominus mens rex, sic faciet servus tuus. Habitavit itaque Semei in Jerusalem diebus miltis.

39. Factum est autem post annos tres, at fugerent servi Semei ad Achis filium Maacha regem Gelh: quatistumque est Semei quod servi ejus issent in Gelh:

40. et surrexit Semei, et stravit ssinum suum: ivitque ad Achis in Geth ad requirendum servos suos, et adduxit eos de Geth.

41. Nuntistum est autem Salomoni quod isset Semei in Geth de Terusalem, et rediisset.

42. Et mittens vocavit eum, dixitque illi: uonne testificatus sum tibi per Dominum, et prædixi tibi: quiacumque die egressus, ieris luc et illue, scito te esse moriturum? Et respondisti mihi: honus sermo, quem audivi?

43. Quarè ergò non custodisti insjurandum Domini, et præceptum quod præceperam tibi?

44. Dixitque rex ad Semei: tu nosti omne malum, cujus tibi conscium est cor tuum, quod fecisti David patri meo; reddidit Dominus malitlam tram in caput tuum.

45. Et rex Salomon benedictus, et thronus David erit stabilis coram Domino usque in semniternum

46. Jussit itaque rex Bansiæ filio Joiadm: qui egressus, percussit eum et mortuus est. Infr. Salomone: 2 Par. cap. 1.

SALOMONE: 3 Re, capo 3. Salomone sposa la figliuola del Faraone d'Egitto. Chiede a Dio, in un sogno, la sapienza, e gli è conceduta iusieme colla gloria e colle ricchezze. Anno 2991.

Confirmatum est igitur regoum in manu Salomonia, et affinitate conjunctus est Pharaoni regi Ægypti: accepit namque filiam ejus, et adduxit in civitatem David, donec compleret ædificans domum suam, et domum Domini, et murum Jerusalem per circuitum. Infr. Salomons: 2 Par. 1, 1. Cutral: 2 Par. 8, 11.

2. Attamen populus immolabat in excelsis: non enim ædificatum erat templum nomini Domini usque in diem illum.

3. Dilexit autem Salomon Dominum, ambulaus in præceptis David patris sui, excepto quod in excelsis immolaliat, et accendebat thymiama.

4. Ahiit itaque in Gabson , ut immolaret ibi : illud quippe erst excelsum meximum: mille ho-

stias in holocaustum obtulit Salomon super altere illud in Gahaon.

5. Apparait autem Dominus Salomoni per somnium nocte, dicens: postula quod vis ut dem tibi.

- 6. Et sit Salomon i to fecisti cum serve tuo David patre imeo misericordiam magnam, sicut samluluevit in conspectu tuo io veritate, et justitià, et recto corde tecum custodiati ei misericordiam tuam grandem, et dedisti ei fillum sodentem super thronum ejus, sicut est locitè.
- 7. Et nunc, Domine Deus, tu regnare fecisti servum tunm frn David patre mee: ego autem sum puer parvulus, et ignoraus egressum et introitum meam.
- Et servus tius in medio est populi, quem elegisti, populi infiniti, qui numerari et supputari non potest præ multitudine. Abbamo: Gen 13, 16.
- Dahis ergö servo tuo cor docile, ut populum tuum judicere possit, et discereree inte honune et maluni. Quis enim poterit judicere populum istum, populum tuum hunc multum? Infr. Saldmont: 2 Par. 1, 10. Vedi pure Sapureza: 1, 1, 2: 9, 10.
- 10. Placuit ergo sermo coram Domino, quòd Salomon postulusset bujuscemodi rem.
- 11. Et dixit Dominus Salomoni: quia postulasti verbum hoc, et non petisti tilii dies multos, ucc divitias, aut animas inimicorum tuorum, sed postulasti tilii sapientiam ad discernendum judicium;
- 12. eccè feci tili secundum sermones tuos, et dedi tibi cor sapiens et intelligens in tanlum, ut nullus ante te similis tui fuerit, nec post te surrecturus sit. Infr. SALOMONE: 3 Re 5, 12.
- 13. Sed et hac, que non postulasti dedi tibi, divitias scilicet, et gloriam, ut nemo fuerit similis tini in regibus cunctis retrò diebus. SAPISNZA: 7, 11. EFESISI: Epist. 3, 20. VANITA: Eccl. 1, 16.
- 14. Si notem ambulaveris in viis meis, et custodieris præcepta mea, et mandata mea, sicut ambulavit pater tims, longos faciam dies tuos.
- 15. Igitur evigilavit Salomon, et intellexit quod esset somaium: cumque venisset Jerusalem, stetit corem arcă fæderis Domini, et obtulit holocausta, et fecit victimas pacificas, et graude convivium universis famulis suis.
- Giudizio di Salomone: mezzo di cui si serve per iscoprire la vera madre di un figlio, che due meretrici si disputavano. In questa occasione dà preva della sapiensa accordatagli da Dio.
- 16. Touc venerunt due mulieres meretrices ad regem, steteruntque coram eo.

- 17. Quarum una ait : obsecro, mi domine: ego et mulier lucc liabitahamus in domo una, et peperi apud eam in cubiculo.
- 18. Tertia autem die postquam ego peperi, peperit et hac: et eramus simul, nullusque alius noliiscijin in domo, exceptis nohis dualius.
- 19 Mortous est autem filius mulieris hujus nocte, durmiens quippè appressit eum.
- 20. Et consurgens intempestæ noctis silentio, tuft filium meum de latere meo ancillæ tuæ dormientis, et collocavit in sino suo; suum autem filium, qui erat mortuus posuit in sino meo.
- 21. Cumque surréxissem mane, ut darem lac filio meo, apparuit mortius: quem diligentius intuens clarà luce, deprehendi uon esse meum quem genueram.
- 22. Respondique sitera mulier: non est ità ut dicis, sed filius tuus mortuus est, mens antem vivit. E contrario illa dicebat, mentiris: filius quippè meus vivit, et filius tuns mortuus est. Atque in lunc modum contendelmat coram rege.
- 23. Tonc rex sit: liæc dicit: filius mens vivit, et filius tuus mortuos est. Et ista respondit: non, sed filius tuus mortuus est, meus autem vivit.
- 24. Dixit ergò rex: afferte milii gladium. Còmque attulissent gladium coram rege,
- 25. dividite, inquit, infantem vivum in duas partes, et date dimidiam partem uni, et dimidiam partem alteri.
- 26. Dixit autem mulier, cojus flius erat vivus, ad regen: (commots sont quippò viscera ejas super filio suo): obsero, domioe, date illi infantem vivum: et nolite interficere eum. E contrario illa dicebat, nec mili, nec tibi sit, sed dividatur.
- 27. Respondit rex, et ait: date huic infantem vivum, et non occidatur: hæc est enim mater ejus.
- 28. audivit itaque omnis Israel judicium quod judicasset rex, et timuerunt regem, videntes sapientiam Dei esse in eo ad faciendum judicium.
- SALOMONE: 3 Re, capo 4. Catalogo dei principi e de profeti di Salomone: loro funzioni. Estensione del suo dominio: tranquillità del suo regno: suo popolo innumerevole.
- Erat autem rex Salomon regnans super omnem Israël:
- 2. et lii principes quos habebat : Azarias filius Sadoc sacerdotis ;
- 3. Elihoreph et Alia filii Sisa Scribæ; Josapliat filius Ahilud à commentariis;

- 4. Bansias filius Joiadæ super exercitum; Sadoc autem et Ahiathar sacerdotes.
- 5. Azarias filius Nathan, super eos qui assistehant regi: Zabud filius Nathan, sacerdos, amicus regis;
- 6. Et Ahisar præpositus domus : et Adoniram filius Abda super tributa.
- 7. Habebat autem Salomon duodecim præfectos super omnem Israël, qui præbebant annonam regi et domui ejus, per singulos enim menses in anno, singuli necessaria ministraliant:
- 8. Et hac nomine corum: Benhur in monte
- g. Bendecar in Macces, et in Salebim, et in Bethsames, et in Elon, et in Bethauan.
- 10. Benhesed in Aruboth : ipsius erat Socho, et onnis terra Epher.
- 11. Benahinadah, cujus omnis Nephathdor, Tapheth filium Salomonis habehat uxorem.
- 42. Bana filius Ahilud regebat Thanac et Mageddo, et universam Bethaan que est juxta Sarthana subter Jezuel, à Bethaan usque Ahelmehola è regione Jecman.
- 13. Bengaher, in Ramoth Galaad: habebat Avoltijair filii Manasse in Galaad, ipse præerat in omni regione Argob, quæ est in Basan, sexaginta civitatibus magnis alque muratis, quæ habebant seras ærens.
  - 14. Ahinadab filius Addo præerat in Manaim. 15. Achinaas in Nephtali : sed et ipse habe-
- bat Basemath filiam Salomonis in conjugio.
  - 16. Banna filius Husi, in Aser, et in Baloth.
  - 17. Josephat mus Pharte, in Issachi 18. Semei filius Ela, in Benjamin.
- 19. Gaber filius Uri, in terrà Galand, in terrà Sebon regis Amorthæi, et Og regis Basan, super omnia quw erant in illà terrà. ISRAELITI: Num. 21. 36.
- 20. Juda et Israël innumerabiles, sicut arena maris in multitudine: comedentes, et bihentes, atque lutautes.
- 21. Salomon autem erat in ditione sua, habeus omnia regna à fluniue terra Philisthiim usquè ad terminum Egypti, offerentium sibi munera et servientium ei cunctis diebus vitre ejus. Parnanent: Eccli. 42, 15, 16.

Viveri necessarj alla tavola di Salomone: moltitudine de' suoi cavalli e de' suoi carri. Grandezza della sua sapienza. Numero delle sue parabole e de' suoi cantici.

22. Erst autem cilius Sulomonis per dies singulos, triginta cori similæ, et sexaginta cori farinæ, T. 11.

- decem hoves pingues, et viginti boves pasquales, et centum arietes, excepta venatione cervorum, caprearum, atque bulialorum, et avium altitium.
- 24. Ipse enim obtinebat omnem regionem, quan erat trans flumen, à Thaibas usquè ad Gazam, et cunctos reges illarum regionum, et habebat pacem ex omni parte in circuitu.
- 25. Habitabatque Juda et Israel absque timore ullo, unusquisque sub vite sua, et sub ficu sua, à Dan usquè Bersabee, cunctis diebus Salomonis.
- 26. Et habebat Salomon quadraginta millia præsepia equorum currilium, et duodecim millia equestrium. Saba: 2 Par. 9, 25.
- 27. Nutriehantque eos supradicti regis præfecti; sed et necessaria mensæ regis Salomonis, cum ingenti cura præbebant in tempore suo.
- 28. Hordeum quoque, et paleas equorum et jumentorum deferebant in locum ubi erat rex, juxta constitutum sibi.
- 29. Dedit quoque Deus sapientiam Salomoni, et prudentiam multam nimis, et latitudinem cordis, quasi arenam, quæ est in littore maris.
- 30. Et præcedebat sapieutia Salomonis sapientiam omnium Orientalium et Ægyptforum.
- 31. Et erat sapientior cunctis hominibus; sapientior Ethan, Ezrabită, et Heman, et Chalcol, et Dorda, filiis Mabol: et erat nominatus in universis gentibus per circuitum. Patalascui: Eccli. 47, 16.
- 32. Locutus est quoque Salomon tria millia parabolas: et fuerunt carmina ejus quinque et nille.
- 33. Et disputavit super lignis, à cedro que est in Libaoo, usqué ad hyssopum que egreditur de parietr: et disseruit de jumentis, et volucribus, et reptilibus. et piscibus.
- 34. Et veniehant de cunctis populis ad audiendam sapientiam Salomonis, et ab universis regibus terræ, qui audiehant sapientiam ejus.
- SALOMORE: 3 Re, espo 5. Salomone è felicitato sul suo avvenimento al trono da Hiram re di Tiro. Salomone gli chiede ed ottiene degli operaj che taglino il legname per la fabbricazione del Tempio, ai quali Salomone dà il vitto: anno 3991.

Misit quoque Hiram rex Tyri servos suos ad Salomonem: audivit enim quod ipsum unxissent regem pro patre ejus; quia amicus fuerat Hiram David onnul tempore.

- 2. Misit autem Salomon ad Iliram, dicens :
- 3. tu scis voluntatem David patris mei, et quia

non potuerit ædificare domum nomini Domini Dei sui propter hella imminentia per circuitum, donec daret Dominia eos sub vestigio pedum ejus. DAVIDDE: 2 Re 7. TEMPIO: 2 Par. cap. 2. OFFI-CALL: 1 Par. cap. 28. TEMPIO: 1 Par. cap. 28 e 29.

4. Nunc autem requiem dedit Dominus Deus meus mihi per circuitum: et non est Satan, neque occursus malus.

5. Quamobirem cogito ædificere templum nomini Domini Dei mei, sicut locatus est Dominus David patri meo, dicens: filius tuus, quem dabo pro te super solium tuum, ipse ædificabit domum nomini meo. Davidos: 2 Re 7, 15. Templo: 1 Par.

22, 10.

6. Præcipe igitur nt præcidant mihi servi tut cedros de Libano, et servi mei sint cum servis tutis: mercedem autem servorum tucorum dabo tibi quamcumque petieris: seis enim quomodò non est in populo meo vir qui noverit ligna cœdere sicut Sidonii.

7. Cum ergò audisset Hiram verba Salomonis, letatus est valdè, et ait: benedictus Dominus Deus hodie, qui dedit David filiun sapientissimum super populum hunc plurimum.

8. Et misit Hirum ad Salomonem, dicens: audivi quæcumque mandasti mihi: ego faciam omnem voluntatem tuam in lignis cedrinis et abiegois.

g. Servi mei deponent ca de Libano ad mare: et ego componam ea in ratibus in mari, usquè ad locum quem significureris milii; et applicabo ea ibi, et tu tolles ca, præbebisque necessaria milii ut detur cibus domui meæ.

10. Itaque Hiram dabat Salomoni ligna cedri-

11. Salomon autem præbebat Hiram coros tritici viginti millia in cibum domni ejus, et viginti coros purissimi olei: bæc tribuebat Salomon Hiram per singulos anuos.

12. Dedit quoque Dominus sapientiam Salomoni, sicut locutus est ei: et erat pax inter Hiram et Salomonem, et percusserunt ambo fædus. Sup. Silomone: 3 Re 3, 12.

Salomone sceglie degli operaj per la costrucione del Tempio: numero de legrajuoli, de facchini, de lagliatori di pietre e de loro soprastanti: loro funcioni relative.

13. Elegitque rex Salomon operarios de omni Israël, et erat indictio triginta millia virorum.

14. Mittebatque eos in Libanum, decem millia per menses singulos vicissim, ità nt duobus mensibus essent in domibus suis: et Adoniram erat super hujuscemodi iudictione. 15. Fueruntque Salomoni septuaginta millia eorum qui onera portabant, et octoginta millia latomorum in monte,

16. absque præpositis qui præerant singulis operibus, numero trium millium et trecentorum præcipientium populo, et his qui faciebant opus.

17. Præcepitque rex ut tollerent lapides grandes, lapides pretiosos in fundamentum templi, et

quadrarent eos .

586

18. quos dolaverunt comentarii Salomonis, et comentarii Hiram: porrò Giblii proparaverunt ligna et lapides ad odificandam domum.

Per la continuazione, vedi Tempio: 3 Re, cap. 6.

Salomone: 3 Re, cupo 9. Iddio apparisce per la seconda volta a Salomone, nell'anno 300: : gli ordina di osservare i suoi precetti, aggiungendo le minaccie ove li traspredisca.

Il capo precedente trovasi all'articolo Dedicazio-

Factum est autem cum perfecisset Salomou audificium domus Domini, et ædificium regis, et omne quod optaverat et voluerat facere. Tampo: 2 Par. 7, 11.

2. Apparuit ei Dominus secundò, sicut apparuerat ei in Gabaon. Sup. Salomone: 3 Re 3, 5. Trono: 2 Par. 7, 11, 12.

3. Dixitque Dominus ad eum: exaudivi orationem tuam et deprecationem tuan, quam deprecatus se coram me: sanctificavi domum hanc quam ædificasti, ut ponerem nomen meum ibi in sempiteroum, et erunt oculi mei, et cor meum ibi cunctis diebus.

4. Tu quoque si ambulaveris coram me, sicut ambulavit pater tuus in simplicitate cordis, et in æquitate, et feceris omnia quæ præcepi tibli, et legitima mea et judicia mea servaveris,

5. ponsai thronum regni tui super Isrsell in sempiternum, sicut locutus sum David patri tuo dicens: non suferetur vir de genere tuo de solio Israel. Davidde: 2 Re 7, 12, 16. TRONO: 2, Par. 7, 17, e seg.

6. Si autem aversione aversi fueritis vos et filii vestri, non sequentes me, nec custodientes mandata mea, et cœremonius meas, quas proposui vobis, sed abicritis, et colueritis deos alienos, et adoraveritis eos,

 nuferam Israël de superficie terræ, quam dedi eis: et templum, quod sanctificavi nomini meo, projicism à conspectu meo, critque Israël in proverbium et in Isluham cunctis populis:

8. et domus hiec erit in exemplum: omnis qui transierit per eam, stupebit, et sibilabit, et dicet: quare fecit Dominus sie terræ huic , et doniui huic? Alleanza: Deul. 29, 24, 25.

9 Et respondebunt: quia dereliquerunt Dominum Deum suum, qui eduxit patres eorum de terrà Ægypti, et secuti sunt deos alienos, et adoraverunt ros et coluerunt eos: ideireò induxit Dominus super eos omne malum hoc. Sancas: Gerena. 29, 8, 9.

Salomone regala ad Hiram, re di Tiro, venti città nel paese della Galilea, in ricompensa di tutto ciò che aveagli somministrato per la costruzione del Tempio e della sua casa. Edifica molte città e le fortifica: anno 3012.

- to. Expletis autem annis viginti, postquam sodificaverat Salomon duas domos, id est, domum Domini et domum regis, Cirta': 2 Par. 8, 1.
- 11. (Hiram rege Tyri præbente Salomoni ligua cedrina et abliegna, et aurum juxta omne quod opus habuerat) tunc dedit Salomon Hiram vignti oppida in terra Galilæm.
- 12. Et egressus est Hiram de Tyro ut videret oppida que dederat ei Salomon, et non placuerunt ei,
- 13. et ait: heccine sunt civitates quas dedistimihi, frater? Et appellavit eas Terram Chabul,
- usque in diem hanc.

  14. Misit quoque Hiram ad regett Salomonem

centum viginti talenta auri.

- 15. Hæc est summa expansarum quam obtulit rex Salomon ad ædificandam domum Domini et domum suam, et Mello, et murum Jerusalem, et Heser, et Mageddo, et Gazer.
- 16. Phorno rex Ægypti ascendit, et cepit Gazer, succendique con igni: et Chanonavon, qui hublisbat in civitate, interfecit, et dedit com in dotem filias sum uxori Salomonis.
- 17. Ædificavit ergó Salomon Gazer, et Bethoron inferiorem,
- 18. Et Baalath, et Palmiram in terră solitodinis: 19. et omnes vicos qui ad se pertiuebant, et erant absque nuro, munivit, et civitates curruum, et civitates equitum, et quodcumque ei placuit ut adificaret in Jerusalem, et in Libano, et in omni terră potestatis sum. Citta': 2 Par. 8, 1 a 6.
- Salomone fa tributarj motti popoli. Egli offre trevolte l'anno degli olocausti e delle vitime pacifiche al Signore: manda la sua flotta ad Ophir, e ne ritrae mollissimo oro.
  - 20. Universum populum qui remanserat de

- Amorrhais, et Hatais, et Pherezais, et Hevais, et Jebuzais, qui non sant de filiis Israël:
- 21. horum lilios qui remanserant in terra, quos scilicet non potuerant lilii Israël exterminare; fecit Salomon tributarios usque in diem hanc.
- 22. De filis autem Israel non constituit Salomon servire quemquam; sed erant viri bellatores et ministri ejus, et principes, et duçes, et præfecti curruum et equorum.
- 23. Erant autem principes super omnia opera Salomonis præpositi quingeuti quiuquaginta qui habebant subjectum populum, et statutis operlbus imperabant.
- 24. Filia autem Pharaons ascendit de civitate Divid iu domuin suam, quam ædificaverat ei Salomon: tunc ædificavit Mello. Citta': 2 Par. 8, 11.
- 25. Offerebat quoque Salomon tribus vicibus per annos singulos holocausta, et pacificas victimas super altare quod ardificaverat Domino; et adolebat thymiama coram Domino: perfectumque est templum.
- 26. Classem quoque fecit rex Salomon in Asiongalier, quæ est juxta Ailath in littore maris rubri in terra Idunææ. Citta': 2 Par. 8, 12 a 17.
- 27. Misitque Hiram in classe illà servos suos viros nauticos et gnaros maris cum servis Salomonis.
- 28. Qui cûm venissent in Ophyr, sumptum indò surum quadringentorum vigiuti talentorum detulerunt ad regem Salomonem. Citta': 2 Par. 8, 18.
- Salomore: 3 Re, capo 10. La regina di Saba va a trovare Salomone, nell'anuo 3001: ammira la sua sapienza, la magnificenza ed il governo; e fatti e ricevuti recchi doni, si parte.

Sed et regins Saba, audită famă Salomonis in nomine Domini, venit tentare eum in anigm tibus. Saba: 2 Par. 9, 1.

- 2. Et ingressa Jerusalem multo cum comitatu, et divitiis, camelis portantibus aromata et aurum infinitum nimis, et gemmas pretiosas, venit ad regem Salomonem, et locuta est ei universa que habebat in corde suo.
- 3. Et docuit eam Salomou omnia verla quæ proposuerat: non fuit sermo qui regem posset latere, et non responderet ei
- 4. Videns autem regins Saba omnem sapien-
- 5. et cibos mensæ ejus, et habitucula servorum, et ordines ministrantium, vestesqué eorum, et piucernas, et holocausta quæ offerebat in domo Domini, non babebat ultra spiritum.

- 6. Dixitque ad regem: verus est sermo, quem audivi in terra mea.
- 7. Super sermonibus tuis et super sapientia tai: et non credebam narrantibus milit, donec ipsa venl, et vidi ocults meis, et proluvi quòd media pars milii unutiata non fuerit: major est sapientia et opera tua, quàm rumor queni sudivi.

8. Beati viri tui, et besti servi tui qui stant coram te semper, et audiunt sapientiam tuam.

- g. Sit Dominus Deus tous henedictus, cui complacuisti, et posuit te super thronous Israël, eò quòd dilexerit Dominus Israël in sempiteroum, et constituit te regem ut faceres judicium et justitium.
- 10. Dedit ergò regi centum viginti talenta auti, et aromata multa uinis, et gemmas pretiosas: non sunt allata ultrà aronata tàm multa quàm es que dedit regina Saba regi Salomoni.
- 11. (Sed et clossis Hiram quæ portabat aurum de Ophir, attulit ex Ophir lingua thyina multa nimis, et gerums pretiosas. Sup. Salomore: 3 Re., cap. 5. Saba: 2 Par. 9, 10, 12.

12. fecitque rex de lignis thyinis folcra domûs Domini et domûs regio, et citharas lyrasque cantoribus: nou suut allata linjuscemodi ligna thyina, neque visa usqué in præsentem diem.)

13. Rex autem Salomon dedit regime Saha omnia que volult et petivit ab eo, exceptis his que ultró oltulerat ei munere regio. Que reverse est, et abitt in terram suam cum servis suis.

Salomone fa fare dugento rotelle, e trecento pelte d'oro affinato, ed un trono grande di avorio, che fa vestire di oro giallissimo. Altre molte e preziose sue supellettiti. Quantità de'suoi carri e de'suoi cavalli: Riputazione di questo principe.

14. Erat autem pondus auri quod afferebatur Salomoni per annos singulos, sexcentorum sexagiuta sex talentorum auri:

15. excepto eo quod afferebant viri qui super vectigalia erant, et negotiatores, universique sur vendentes et omnes reges Arabiæ, ducesque terræ.

16. Fecit quoque rex Salomon ducenta scuta de auro purissimo, sexceutos auri siclos dedit in laminas scuti unius,

- 17. et trecentas peltas ex auro probato: trecentas minas auri noam peltam vestielant : posuitque eas rex in domo saltus Libani.
- 18. Fecit etimo rex Salomon thronum de chore grandem, et vestivit enm auro fulvo nimis,
  - 19. qui liabebat sex gradus : et summites throni

rotunda erat in parte posteriori : et dum manus hine atque inde tenentes sedile : et duo leones stabant juxta manus singulas.

20. Et duodecim leunculi stantes soper sex gradus hinc alque inde: non est factum tale opus in universis regnis.

21. Sed et omnia vasa, quibus portabat rex Salomon, erant aurea: et miversa suppellex domus saltus Libani de auro purissimo i non erat argentum, nec alicujus prenii putabatur in diebus Salomonis,

22. quia classis regis per mare cum classe Hiram senel per tres annos libat in Tharsis, deferens indè surrim et argentinn, et denles el ribantorun et simias et pavos.

23. Magnificatus est ergò rex Salomon super omnes reges terras, divitiis et sapientià.

24. Et universa terra dosiderabat vultum Salumonis, ut audiret sapientiam ejus, quam dederat Deus in corde ejus.

25. Et singuli deferebaut ei munera, vasa argentea et aurea, vestes et arma hellica, aromata quoque, et equos et mulos per annos singulos.

26. Congregavitque Sulomon currus et equites, et facti sunt et mille quadringent currus, et doodecin millis equitum; et disposuit eos per civitates munitas, et cum rege iu Jerusalem. Infr. Satomore: 2 Par. 1, 14.

27. Fecitque ut tenta esset abundantia argenti in Jerusalem, quanta et lapidum: et cedrorum præbut multitudinem quasi sycomoros quæ nascuntur in campestrilus. Parasancu: Eccli. 47, 20.

28. Et educebantur equi Salomoni de Ægypto, et de Coa. Negotiatores enim regis emebant de Coa, et statuto pretio perducebant.

29. Egrediebatur autem quadriga ex Ægypto sexcentis sicis argenti, et equus centum quinquaginta. Atque in lune modum cuncti reges Hethaorum et Syriæ equos venundabani.

SALOMONE: 3 Re, capo 11. Salomone, contro il divicto di Dio, sposa molte donne straniere: queste gli pervertono il cuore e lo fanno cadere nell'idolatria.

Rex autem Salomon adamavit mulieres alienigenas multas: filiani quoque Pharaonis, et Moabitidas, et Amnicolitidas, Iduinavas, et Sidonias, et Hethaus. Re: Deut. 17, 17. Patriarcui: Eccli. 47, 21.

2. De gentibus super quibus dixit Dominus siliis Isrsël: non ingrediemiui ad ess, neque de ilis ingredientur ad vestras: certissime enim syerteut cords vestra ut sequemini deos earum. His itaque copulatus est Salomon ardentissimo amore. Decatogo: Esod. 34, 16.

- 3. Fuerunt qui ei uxores quasi reginæ septingentæ, et concubinæ trecentæ: et averterunt mulieres cor eius.
- 4. Cumque jam esset senex, depravatum est cor ejus per mulieres, ut sequeretur deca alienos: nec erat cor ejus perfectum cum Domino Deo suo sicut cor David patris ejus. NEREMIA: 2 Esdr., 13, 26.
- 5. Sed colebat Salomon Asthurthen deam Sidoniorum, et Moloch idolum Ammonitarum.
- Fecique Salomon quod non placuerat coram Domino, et non adimplevit ut sequereur Dominum sicut David pater ejus.
- 7. Tunc adificavit Salomon fanum Chamos idolo Moab, in monte qui est coutra Jerusalem, et Moluch idolo filiorum Ammon: Josas: 4 lle 33, 13.
- 8. Atque in hunc modum fecit universis uxoribus suis alieuigenis quæ adolebant thura, et immolabant dus suis.
- 9. Igitur irmus est Dominus Salomoni quod aversa esset mens rius à Domino Deo Israel, qui apparuerat ei secundo, Sup. Salomone: 3 Re 9, 2.
- to, et præceperat de verbo hoc ne sequeretur deos alienos, et non custodivit que mandavit ei Dominus.
- 11. Dixit itsque Dominus Salomoni: quia labusti hoc apud te, et nou custodisti partum meum, et pracepta mea qua mandavi tibi, distumpena sendam reguum tuum, et dabo illud servo tuo.
- 12. Veruntemen in diebus tuis nou faciem propter Devid patrem tuma: de menu filir tui scindem illud,
- 13. nec totum regunu suferam, sed tribum unam dabo litio mo, propter David servum meum, et Jerusa em quam elegi. Roboamo: 3 fle 12, 15.
- 11 Signore sdegnato contro Salomone gli muove contro Adad, liazon e Jeroboamo.
- 14. Suscitavit autem Dominus adversarium Salomout, Adad Idunæum de semine regio, qui erat la Edom.
- Côm cuim esset David in Idumeă, et ascendisses Joab princepa militie ad sepeliculum cos qui fuerant interfecti, et occidisses omne ausculuum in Idumeă, Davidor: 2 Re 8 y 14.
- 16. (sex enim mensibus ibi moratus est Joab, et omnis Israel donec interimeret omne masculinum in Idumaa),
  - 17. fugit Adad ipse, et viri Idumai de servis

- patris ejus cum eo, ut ingrederetur Ægyptum : erat autem Adad puer parvulus.
- 18. Cùmque surrexissent de Madian, venerunt in Pharan, toleruntque secum viros de Pharan, et introierunt Ægyptum ad Pharaonem regem Ægypti: qui dedit ei domum, et cibos constituit, et terram delegavit.
- 19. Et iuvenit Adad gratiam coram Pharaone valde, in tantum ut daret ei uxorem sororem uxoris sum germanam Taphnes reginm.
- 20. Genuitque ei soror Taphnes Genubath filium, et nutrivit eum Taphnes in domo Pharaouis: eratque Genuluath habitaus apud Pharaouem eum filis eius.
- 21. Chinque audisset Adad in Ægypto dormisse David cum patrillus suis, et mortuum esse Joah principem militlæ, dixit Pharaoui i dimitte me ut vadam in terram meam.
- 22. Dixitque ei Pharao: qua enim re apud me indiges, ut queras ire ad terram tuam? At ille respondit: nullà: sed obsecro te ut dimitlas me.
- 23. Suscitavit quoque ei Deus adversarium Razon filium Elinda, qui fugerat Adarezer regein Solia dominum summ: Dayupus: 2 Re 8, 5.
- 24 Et congregavit contra eum viros, et factus est princeps latronum cum interficeret eos David: abieruntque Damascum, et habitaverunt ibi, et constituerunt enm regem in Damasco,
- 25. eratque adversarius Israeli cunctis diebus Solomonis: et luce est inslum Adad, et odium contra Israel, regnavitque in Syriâ. Rasin: 1s. 7, 8.
- 26. Jeroboam quoque filius Nabath, Ephrathaus, de Saredà, servus Salomonis, cujus mater erat nomine Sarva, innlier vidus: levavit manum contra regem. Asia: 2 Par. 13, 6.
- 27. Et hæc est causa rebellionis adversus eum, quia Salomon ædificavit Mello, et coæquavit voraginem civitatis David patris sui.

Panizione di Salomone: durata del suo regono di morre: Janonosso: 3 Rei 11, 38 a 43. Regono di Salomone secondo i Paralipomeni: esseudo ancora fauciullo, Davidde gli raccomanda la costruzione del Tempio, che seves egli medesimo progettato di edificare: Tasmo: 1 Par. cap. 23. Stabilisce Salomone, suo figlio, re d'Israele: Didd. 1 Par. 33, 1. Lo esorta all'osservaura dei comandamenti di Dio, e gli prescrive la forma del Tempio, che deve fare edificare. Orriculat: 1 Par. 38, 3'e seg. Salomone è unto re per la seconda volna, e siede sul trono iuvece di Davidde sono padre, il quale morì uel quarantesimo

anno del suo regno. I principi, i magnati, e tutti i figliuoli del re Davidde giurano fedetà al re Salomone: Taurro: 1 Par. 29, 19 a 28. Salito Salomone sul trono eseguisce fedelmente tutti gli ordini dati a lui da Davidde suo padre: Sup. SALOMONE I 3 Re. 2, 19.

SALOMORE: 2' Paralipomeni, capo 1. Appena Salumone ebbe fermo il possesso del suo reame, ed assicuratulo contro ogui aggressione, sua interna che esterna, il Signore Iddio stette con lui e lo estallo fino al cielo. Volenio Salomone dare al Signore. Iddio un attestato della sua riconoscenza, coi tribuni, capitani è gtutici di tutto Israèle, e coi capi delle famiglie va al luogo eccelso di Gabaon dove era il tabernacolo del testamento del Signore fabbricato da Mosè nel deserto, e sahto sull'alure di bromo dinatri al tabernacolo vi offre mille ostie: nell'anno 2090.

Confortatus est ergó Salomon filius David in regno suo, et Dominus Deus ejus erat cum co, et magnificavit eum in excelsum. Sup. Salemons: 3 Re 3, 1.

- 2. Precepitque Solomon universo Israeli, trihunis et centuriouibus, et ducibus, et judicibus omnis Israel, et principibus familiarum:
- 3. et abiit cum universă multitudine în excelsum Galmon, ului erat tabermaculum fœderis Dei, quod fecit Moyses famulus Dei în solitudine.
- 4. Arcam autem Dei adduxerat David de Cariathiarim in locum quem præparaverat ei, et ubi fixerat illi taberuaculum, hoc est in Jerusalem. Davidde: 2 Re 6, 17. Leviti: 1 Par. 16, 1.
- 5. Altare quoque moeum, quod fabricatus fuerat Beseleel fibus Uri filii Hur, ibi erat coram tabernaculo Domini: quod et requisivit Salomon et omnis Ecclesia. Beselett: Esod. 35, 50: 38,
- 6. Ascendique Satomon ad altare wneum coram tabernaculo lœderis Domini, et obtulit in eo mille hostias.
- Il Signore apparisce a Salomone la slessa notte, e gli concede la sapienza da lui domandata colla giunta delle ricchezze e della gloria: vedi Sup. Salomone: 3 Re, capo 3.
- 7. Eccè autem in ipsà nocte apparuit ei Deus, diceus: postula quod vis ut dem tibi.
- 8. Dixitque Salomon Deo: tu fecisti cum David patre meo misericordiam magnam; et con-

- situisti me regem pro eo. Sasistra: 9, 7 a 10.
  9. Nuac ergô, Domine Deus, impleatur sermo
  tuus quem pollicitus es David patri meo: tu
  enim me fecisti regem super populum tuum
  multum, qui tâm Inaumerabilis est quâm pulvis
  terræ.
- 10. Da mihi sapientiam et intelligentiam ut ingrediar et egrediar coram populo tuo: quis enim potest hunc populum tuum digué, qui tàm graudis est, judicare? Sup. Salomore: 3 Re 3, 5 a q.
- 11. Dixit autem Deus ad Salomonem: quia hoc magis placuit cordi tuo, et nou postulasti divitias, et substautiam, et giloriam, neque animas eorum qui te oderaut, sed nec dies vitus plurimos; petisti autem sapientiam et scientiam ut judicare possis populum meum, super quem constituit te regem;
- 12. sapientia et scientia data sunt tibi: divitias auten et substantiam et gloriam dabo tibi, ità ut nullus in regibus uec ante te uec post te fuerit similis tui. Sup. Salomone: 3 Re 3, 10 a 13.
- Venit ergò Salomon ab excelso Gabaon in Jerusalem coram tabernaculo fiederis, et regnavit auper Israel.
- 14. Congregavitque sibi currus et equites, et facti sunt ei mille quadringenti currus, et duo-decim millia equitun: et fecit eos esse in urbibus quadrigarum, et cum rege in Jerusalem. Sup. Salomons: 3 Re 10, 26.
- Præbuitque rex argentum et aurum in Jerusalem quasi lapides, et cedros quasi sycomoros quas nascuntur in campestribus multitudine magnå.
- 16. Adducebantur autem ei equi de Ægypto et de Coa, à negotiatoribus regis qui ibant, et emebant pretio.
- 17. Quadrigam equorum sexcentis argenteis, et equum centum quinquaginis: similiter de universis regnis Hethmorum, et à regibus Syrim, emptio celebrabatur. Vedi Sup. Salomore: 3 Re 10, 27 a 29.

Salomone si risolve di edificare il tempio del Signore, ed una casa per sè: domanda ad Ilimem, re di Tiro, un uomo intelligacto per diriegere gli operaj ed i lavori. In pari tempo domanda allo stesso re del leguame di cedro, e di ginepro, e di pino del Libano cogli operaj shi i a lavorare i suddetti leguami. Nunero degli operaj impiegat nella costruzione del Teamo : 2 Par. cap. e seg. Salomone edifica motte città hen fortificate: Graxi: a Par. cap. 8. Morte di Salomone: suo figlio Roboamo gli succede, nell'anno 30-9. Janosomo; 3 Re 11, 40 a 43. Sa-

BA: 2 Par. 9, 29 a 31. Suo elogio: PATRIANCIBI: Eccli. 49, 14 e seg. Sulomona scrisse molte opere, fra le quali i Proverhi, l' Ecclesisste, e.c.: vedi. Sup. Salomonas: 3 Re 4, 32, 33. Salomone fa un magnifico elogio della sapienza: tutto egli tentò per apparare, conoscère e cercare la sapienza, e comunicarla agli altri, come lo dice ei medesimo: Vanta': Eccl. 7, 24 a 26: 12, 9 e seg. Vedi. SAPIENZA.

SALTERIO, o libro dei Salmi. È il decimosesto della Sacra Scrittura. Il re Davidde ne è l'autore. Onesto libro è un eccellente compendio della Sacra Scrittura : in esso trovasi il maraviglioso de'Lihri storici, il sublime dei profeti, e ciò che havvi di più istruttivo e persnadente nei libri di morale. I Salmi, in numero di 150, sono le effusioni dello Spirito Santo che parlava per la bocca di Davidde. Sono i gemiti ineffabili di quello spirito divino, i quali sono sempre conformi alla divina volontà. Trovansi in questo Repertorio pubblicati per intiero, e divisi secondo la materia od il soggetto diverso cui si riferiscono. Fu nostra cura altresì di numerizzarne i versetti, seguendo così l'esempio degli autori più recenti che trattarono questa materia. Il primo Salmo trovasi all'articolo Lugge: Salm. 1.

SALTERIO, instrumento di musica, sul quale Davidde invitava tutto il popolo d'Israele a cantare le laudi del Signore: Popolo: Salm. 97, 6. Vedi anche Instrumenti: Musica.

SALUTE, felicità eterna. Da Dio dobbiamo aspettarci la nostra salute : dobbiamo quindi dedicarci a lui intieramente, perchè egli solo possiede la parola di giustizia e di vita: Cino: Is. 45, 20 a 23. PENITENZA: Is. 46, 12, 13. SIONNE: Is. 51, 4 a 6. Vocazione alla salute: Massia: Is. 50, 4, 5. Procurarcela con tutte le nostre forze: CHIESA: Is. 55, 6, 7. Fondata sulle promesse di Dio, dobbiamo aspettarla in sileuzio: Lymenta-210x1: Gerem. 3 , 24 a 26. Molti la trascurano: pochi se ne occupauo: SERMONE: Matt. 7, 13, 14. Iddio chiama tutti gli nomini a procurarsela: ma non tutti rispondono a quella vocazione : alcuni vi rispondono, ma non colla cura necessaria: per cui ne consegue che molti sono chiamati, e pochi sono gli eletti per il cielo: Para-BOLE: Matt. 22, 1's 14. La perseveranza sino alla fine è necessaria per essere salvato: Pro-FEZIE: Matt. 24, 13. Necessità di rinunziare a tutti i vantaggi di questa vita ed alla vita stessa, per procurarsi la eterna salute. Vedansi gli arlicoli VITA E GESU CRISTO. È d'uopo seguire, povero, Gesù Cristo povero, ec. La salute è l'unico nostro necessario: Discipoli: Luc. 10, 38 a 42. Senza Gesù Cristo non puossi avere salute: Ona-ZIONE : Luc. 11 . 23. Molti si credono giusti , e saranno ciò non ostante rigettati: PARABOLE: Luc. 13 . 23 a 3o. Pretesti che si mettono in campo quando si è chiemeto a procurersela: quindi succede non di rado che quelli, i quali furono chiamati a procurarsela, abusando delle grazie accordate loro da Dio, ne saranno privati: mentre che altri, i quali non erano stati chiamati da prima, lo saranno dopo, e più docili a quelle grazie , godranno della eterna salute : PARABOLE : Luc. 13, 14, 15 a 24. Il mondo è più prudente per tutto ciò che risguarda i suoi interessi temporali, che per ciò che risguarda l'affare della salute : se ne ha una prova nella condotta del servo infedele: PARABOLE: Luc. 16, 1 a 8. Colui il quale è infedele nelle cose piccole, lo surà auche nelle grandi: non puossi servire a Dio ed all' interesse : Ibid. vers, 10 a 13. Gesù Cristo è il solo in cui puossi trovare la salute: NASCITA: Gio. 3, 14 a 18, 36. Egli è la vera vita ed i fedeli i tralci : Sermone : Gio 15, 1 e seg. Impossibilità di ottenere la salute in altri fuorchè in Gesù Cristo .che fu rigettato dai Giudei: Pir-TRO: Att. 4, 10 a 12. È per la grazia di Gesù Cristo che siamo salvati : Concilio : Att. 15, 11. Non havvi salute altrove : Romani : Epist. 3, 19 a 21: 10, 9. Chi confesserà colla propria bocca il Signore Gesù, e crederà in cuor suo che Dio lo ha risuscitato da morte, sarà salvo : Romani : Epist. 10, 9, 14. Corse e lotte che devonsi fare per conseguire l'eterna salute: Compars: 1 Epist. 9, 23 a 27. Gli Ebrei sono la figura dei cristiani, quento al piccolo numero di quelli che si salvano: CORINTI: 1 Epist. 10, 1 a 13. Gesù Cristo è l'autore della salute: EBRES: Epist. 5, 9; e per sempre: Ibid. Epist. 7, 24, 25. Egli è il fine della nostra fede , la salute delle anime : della quale salute furono investigatori e scrutatori i profeti : Pierzo : 1 Epist. 1, 9, 10. Se il giusto appena sarà salvato, dove compariranno l'empio ed il peccatore? Pierro : 7 Epist. 4, 18. La. salute è il grande ed unico affare dell' uomo : è d'uopo occuparsene con tutta la cura : Discaro-LI : Luc. 10, 42. ROMANI : Epist. 13, 11. CORIN-T3: 2 Epist. 6, 1 , 2. Cum metu et tremore vestram salutem operamini. Vedi Filippesi : Epist. 2, 12. PIETRO : 2 Epist. 1, 10, 11. CORINTS : 1 Epist. 9, 24, 25. FILIPPESI: Epist. 3, 13, 14. PIE-TRO : 1 Epist. 1, 9: 4, 18. In qual modo si acquista la salute : SANITA' : Salm. 29 , 2, 3. Povent : Salm. 40, 4. Dio: Salm. 146, 3. VIRTù: Eccli. 30, 15. Dio: Is. 25, 9. Cino: Is. 45, 17, 20 a 22. GIUDEI: Gerem. 17, 14 USEA: 1, 7. GESU CRI-

STO : Matt. 16 , 25. MIRACOLI: Marc. 8 , 35. LA salute proviene da Dio: Spenanza : Salm. 3 , 2 , 3. GRAZIE: Salm. 17, 2, 3. CHIESA: Salm. 26, 1, 2. Nemici: Salm. 27, 11, 12 Giosti: Salm. 32, 16. Newici . Salm. 34, 3. Applicion: Salm. 43, 6 Q. ISRAELITI: Salm. 103 . 45. PERICOLI: Salm. 117. 24. Leggt: Salm. 118, 94. 117, 173. Dio: Is. 43. 3. 11. SIGNNE: Is. 51, 8 Popolo: Gerem. 3, 23. SUSANBA: Dan. 13, 60. ISRABLE: Os. 13, 4. GIAсомо: Epist. 4, 12. Gesù Cristo è la nostra salute: PIETRO: Att. 4. 11 . 12. EPESINI: Epist. 2. 5, 8. Tito: Epist. 2', 11. ERREI: Epist. 7, 25. Via della salute e della perdizione : Vedi VIA della salute. Vedi pure Cielo e Vita eterna. La salute non può acquistarsi che in grembo della CHIESA: Is 60, 12.

SALUTO: azione di salutarsi reciprocamente: il saluto praticato degli antichi era lodevolissimo: esprimevasi in questi termini: Dominus vobiscum! Cui rispondevasi : Benedicat tibi Dominus : vedi Rorn: 2, 4. Esempi di questo saluto e ilel corrispondente contegno rispettoso: Mosk: Esod. 18. 17. GEDEONE: Giud. 6 , 12. DAN : Giud. 18 , 15. SAULE: 1 Re 10, 4: 13, 10. DAVIDDE: 1 Re 25. 5: 30, 21: 2 Re. 8 , 10. Tobia: 5 , 6. Giuda: 1 Macc. 7, 29, 33. GIONATA: 1 Macc. 11, 6. APQstell: Matt. 10, 12. Gesit Chisto: Matt. 28, 9. LUCA: 1, 28, 40. RESURBEZIONE: Luc. 24, 36: Gio. 20, 19: 21, 16. ROMANI: Epist. 16, 3 e see. TIMOTEO : 2 Epist. 4, 19 a 22. COBINTA: 1 Epist. 16, 19, 20: 2 Epist. 13, 12. Filippest: Epist. 4. 21, 22. Colossest : Epist. 4, 12, 14, 15. TESSALO-BICEST: 1 Epist. 5, 26. TITO: Epist. 3, 15. FILE-MONE: Epist. 23, 24. EBREI: Epist. 13, 24. PIE-TRO: 1 Epist. 5, 13, 14: GIOVANNI: 2 Epist. vers. 13: 3 Epist. vers. 14.

Salvro di partenza e di separazione: Isacco: Gen. 24, 60: Giacobbe: Gen. 28, r: 31, 26 a 28, 55. Giuserpe: Gen. 43, 14. Carestia: Ruth 1, 1 e seg. Toma: 5, 21, 22: 10, 11, 12. Paolo: Att. 20. 37, 38.

SALVATORE potente che Dio promette a Gerusalemme: Dio: Is. 40, 1 a 5 e seg. Penitenza: Is. 46, 13. Vedi Mussia: Signore.

SALVEZZA eterna : vedi SALUTE eterna.

SAMANIA, che significa custodia e diamante, ta la città espitale del regno d'Israele. Essa fa fabbricata da Amri, suo re, verso l'anno 3084. Theras era la capitale prima di Samaria Eta: Re 16, 8, 9, 24. Miseria di Samarla durante il tempo la cui fu assediata: Etaso: 4 Re 6, 24 a 29. Predizione della sua ruina: Micras. cap.: 2 cap.: 2. Essa fu presa dagli Assiri, regnando Osea, che fu fatto prigioniero: i suoi abbianti

furono mandati in esiglio, nell'anno 3.83. Così fino allora il regno d'Israele: Ossa: 4 Re, cap. 17.
Ezzenu: 4 Re 18, 9, 10. Samaria meno colpevole di Gardanama: Ezech. 16, 46 e seg. Colpe di Samaria, sua punizione: Ibid. Ezech. cap. 23.
Profezie contro Samaria: Rabus: 12. 9, 18 a 20.
Isana: 9 8, e seg. Israele: 0s. cap. 8, cap. 13:
Am. 3, 12. Vediazi mutto l'articolo Israele. Samaria non volvar ricevere la parola di Dio:
Apostoli: Luc. 9, 52, 53. Esse alla fin fine la ricere Saulo: All. 8, 5 e seg. Samariana.
Gio. 4, 39 a 42.

SAMARITANA: Giovanni, capo 4. Gesti parla con la donna Samaritana intorno all'acqua viva, e all'adorazione di Dio in tspirito, manifestandosi a lei pel Messia promesso.

Il capo precedente trovasi all'articolo Nascita:
Gio. 3, 11.

Ut ergò cognovit Jesus quia audierunt Pfiariscei quod Jesus plures discipulos facit, et haptizal, quam Jonnes, Nascira: Gio. 3, 22.

2. (quanquam Jesus non baptizaret, sed disci-

puli ejus )

3. reliquit Judæsm, et sbiit iterum in Galilæsm.

4. Oportebat autem eum transire per Samariam.
5. Venit ergő in civitatem Samariæ, quæ dicitur Sichar, juxta prædium quod dedit Jacob Joseph filio suo. Giacobes: Gen. 33, 19: 48, 22. Meravicus: Gios. 24, 32.

6. Erat autem ibi fons Jacob. Jesus ergo fatigatus ex itinere, sedebat sic supra fontem. Hora erat quasi sexta.

7. Venit mulier de Samarià haurire aquam. Dicit ei Jesus: da mihi bibere.

8. (Discipuli enim ejus altierant in civitatem at cibos emercut).

9. Dicit ergò ei mulier illa Samaritana: quomodò tu Judœus cùm sis, bibere à me poseis, quæ sum mulier Samaritana? Non enim coutuntur Judæi Samaritanis.

10. Respondit Jesus, et dixit ei: Si seires donum Dei, et quis est qui dicit tibi: da mihi bibere, tu forsitan petisses ab eo, et dedisset tibi aquam vivann.

11. Dicit ei mulier: Domine, neque in quo haurias habes, et puteus altus est: undè ergò habes aquam vivam?

12. Numquid tu major es patre Jacob qui dedit nobis puteum, et ipse ex eo bibit, et filii ejus, et pecora ejus?

13. Respondit Jesus, et dixit ei : omnis qui bibit ex aqua hac, sitiet iterum : qui autem biberit ex squa quam ego dabo ei , non sitiet in æternum . Cantico: Is. 12 3. Dio: Is. 44, 3, 4.

14. Sed aqua, quam ego dabo ei, fiet in eo fons aquæ salieutis in vitam æternam.

15. Dicit ad enm mulier: Domine, da mihi hanc aquam, ut non sitiam, neque veniam huc haurire. Sapienza: Eccil. 24, 29.

16. Dicit ei Jesus: vade; voca virum tnum: et veni huc.

17. Respondit mulier, et dixit : non habeo virum. Dicit ei Jesus: benè dixisti, quia non ha beo virum.

18. Quinque enim viros liabuisti: et nunc quem liabes, non est tuus vir: hoc verè dixisti.

19. Dicit ei mulier: Domine, video quia proplieta es tu.

20. Patres nostri in monte lioc adofaverunt, et vos dicitis, quia Jerosolymis est locus nhi adorare oportet. Sacaifizz: Deut. 12, 5, 6.

21. Dicit ei Jesus; mulier, crede milii, quia venit hora, quandò neque in monte hoc, neque in Jerosolymis adorabitis Patrem.

22. Vos adoratis quod nescitis; nos adoramus quod scimus, quia salus ex Judzis est. Osea: 4
Re 17, 41.

23. Sed venit hora, et nunc est, quando veri adoratores adorabunt patrem in spiritu et veritate. Naru et Pater tales quarit qui adorant eum. Schlavitu: Gerem. 30, 3, 8, 9, 19. Dto: Salm. 98, 5. Tobla: 1, 4 s 6.

24. Spiritus est Dens: et eos qui adorant enm, in spiritu et veritate oportet adorare. Conntil 2 Epist. 3, 17.

25. Dicit ei mulier: scio quia Messias venit, ( qui dicitur Christus) cum ergò venerit ille nobis annuntiabit omnia. Micrea: 4, 2.

26. Dicit ei Jesus: Ego sum, qui loquor tecum.

I discepoli di Gesti arrivano. La Samaritana ritorna alla città, dove racconta il colloquio avuto col Bessia. Gesti dice ai discepoli che ha un cibo non conosciuto da loro, vale a dire l'obbedienna al Padre. Della messe, del mietitore e del seminatore. Molti Samaritani credono in lui e riconoscono essere egli il Salvatore del mondo.

27. Et continuò venerunt discipuli ejus: et mirabantur quia cum muliere loquebatur. Nemo tamen dixit: quid quæris, aut quid loqueris cum eà?

28. Reliquit ergò hydriam suam mulier, et abiit in civitatem, et dicit illis hominibus:

29. venite, et videte hominem qui dixit mihi T. II. omnia quacumque fecir numquid ipse est Christus?

30. Exierunt ergo de civitate, et veniebant ad eum.

31. Intereà rogabant eum discipuli, dicentes:

32. Ille autem dicit ei: ego cibum habeo man-

ducare, quem vos nescitis.

33. Dicebant ergò discipuli ad invicem: num-

quid aliquis attulit ei manducere?

34. Dicit eis Jesus: meus cihus est, ut faciam

34. Dicit eis Jesus: meus cihus est, ut faciam voluntatem ejus qui misit me, ut perficiam opus ejus.

35. Nonne vos dicitis quòd adhuc quatuor menses sunt, et messis venit? Eccè dico volis: levate oculos vestros, et videte regiones, quia albæ sunt jam ad messem. Minacou: Matt. 9, 37.

36. Et qui metit, mercedem accipit, et congregat fructum in vitam æternam: ul, et qui seminst, simul gaudeat, et qui metit.

37. In hoc enim est verhum verum: quia alius est qui seminat, et alius est qui metit.

38. Ego misi vos metere quod vos non luborustis: alii luboraverunt, et vos in lubores eorum introistis.

39. Ex civitate autem illa multi credidernot in eum Samaritanorum propter verbum mulieris testimonium perhibentis: quia dixit mihi omnia quecumque feci. Sup. vers. 39.

40. Cum venissent ergò ad illum Samaritaui, rogaverunt eum ut ibi maneret. Et mansit ibi duos dies.

41. Et multo plures crediderunt in eum propter sermonem ejus.

42. Et mulieri dicebant: quia jam nou propter tuam loquelam credimus; ipsi enim audivimus, et scimus quia hic est verè Salvator mundi.

Gesù abbandona Samaria per ritornare nella Galilea. Non riscuota rispetto un profeta nella sua patria. Andato Gesù a Cana risana il figlio di un regolo.

43. Post duos autem dies exiit inde, et abiit in Galilæam.

44. Ipse enim Jesus testimonium perhibuit quia propheta in suà patrià honorem non habet. Parabola: Mall. 13, 57. Gesù Caisto: Marc. 6, 4: Luc. 4, 24.

45. Cùm ergò venisset in Galiltam, exceperunt eum Galilæi, cùm omnia vidissent quæ fecerat Jerosolymis in die festo: et ipsi enim venerant ad diem festum. Grasu Caisto: Matt. 4, 12.

46. Venit ergo iterum et Caos Galilæa, uhi fecit aquam vinum. Nozze: Gio. 2, 9. Et erst

quidam regulus cujus filius infirmabatur Ca-

47. Hic com audisset, quis Jesus adveniret à Judez in Guilleam, abiit ad eum, et rogabat eum ut descenderet, et sanaret filium ejus: incipiebat enim mori.

46. Dixit ergò Jesus ad eum : nisi signa et prodigia videritis, non creditis.

49. Dixit ad eum regulus: Domine, descende priusquam moriatur filius meus. Eciziani: Sap. 16, 7, 26.

50. Dicit ei Jesus: vade, filius tous vivit. Credidit homo sermoni, quem dixit ei Jesus, et ibat.

51. Jam autem eo descendente, servi occurrerunt ei, et nuntiaverunt, dicentes quia filius ejus viveret.

52. Interrogabat ergò lioram ab eis, in quà melius habuerit. El dixerunt ei : quia beri horà septimà reliquit eum febris.

53. Cognovit ergo pater quia illa hora erat in qua dixit ei Jesus: filius tuus vivit: et credidit ipse, et domus ejus tota.

54. Hoc iterum secundum signum fecit Jesus, cum venisset à Judæå in Galilwam.

Per la continuazione, vedi SERMONE: Gio. cap. 5.

SAMARITANO, che ehhe compassione di un uomo spogliato dagli assassioi ed abbandonato, mezzo morto dalle ferite dategli, sulla strada, ehe va da Gerusalemme a Gerico: Discepoli: Luc. 10, 30 a 35.

SAMGAR, figlio di Anath, uccise seicento Filistei con un vomere, ed egli come suo padre fu il difensor d'Israele: Ann: Giud. 3, 31.

SAMUELE, che significa chiamato, o posto da Dio, era figlio di Anna, moglie di Eleona. Nacque nell'anno 2449: ELEAN 1: Re 1, 20. Sua madre lo condusse nel tempio del Signore a Silo, essendo egli ancora giovinetto: Ibid. 1 Re 1, 24.

Samuele: 1 Re, capo 3. Samuele, dormendo nel tempio, dove era l'arca di Dio, è chiamato quattro volte dal Signore: egli crede che sia Heli che lo chiama; anno 2861.

Il capo precedente trovasi all'articolo Halt: 1
Re, cap. 2.

Puer autem Samuel ministrabat Domino coram Heli, et sermo Domini erat pretiosus in diebus illis; non erat visio manifesta.

 Factum est ergò in die quadam, Heli jacebat in loco suo, et oculi ejus caligaverant, nec poterat videre;

- 3. luceros Dei antequam extingueretur, Samuel dormiebat in templo Domini, ubi erat. arca Dei;
- 4. et vocavit Dominus Samuel. Qui respondens, ait : eccè ego.
- 5 et cucurrit ad Heli, et dixit: eccè ego: vocasti enim me. Qui dixit: non vocavi: revertere, et dormi. Et abiit, et dormivit.
- tere, et dormi. Et abiit, et dormivit.

  6. Et adjecit Dominus rursum vocare Samuelem. Consurgensque Samuel, abiit ad Heli, et dixit: eccè ego: quis vocasti me. Qui respondit:
- non vocavi te, fili mi: revertere, et dormi.
  7. Porrò Samuel necdum sciebat Dominum, ueque revelatus ei fuerat sermo Domini.
- 8. Et adjecit Dominus, et vocavit adhuc Samuelem tertiò. Qui consurgens, abiit ad Heli,
- g. et ait: eccé ego: quia vocasti me. Intellexit ergò Heli quia Dominus vocaret puerum: et sit ad Samuelem: vade, et dormi: et si deinceps vocaverit te, dices: loquere, Domine, quia audit servus tuus. Abiit ergò Samuel, et dormivit in loco suo.
- 10. Et venit Dominus, et stetit: et vocavit, sicut vocaverat secundò, Samuel, Samuel. Et ait Samuel: loquere Domine, quis audit servus tous.
- Il Signore dichiara a Samuele che eserciterà i suoi giudisi sopra Heli e sopra la casa di lui. Heli domanda a Samuele che cosa gli aveva detto il Signore. Samuele riferisce ad Heli tutte quante le parole, senza tacerne veruna. Heli si mostra rassegnato a qualunque dispositione della giusticia divina.
- 11. Et dixit Dominus ad Samuelem: eccè ego facio verbum in Israël: quod quicumque audierit, tionient ambas aures eius.
- 12. In die illa suscitabo adversum Heli omnia qua loculus sum super domum ejus: incipiam, et complebo.
- 13. Prædixi enim ei quod judicaturus essem domum ejus in mernum propter iniquitatem, en quod noverat indignè agere filios suos, et non corripperit eos.
- 14. Ideireo Juravi domui Heli quod non expietur iniquitas domus ejus victimis et muneribus usquè in æternum. Hau: 1 Re, 2, 22, 8 32.
- Dormivit autem Samuel usquè mane, aperuitque ostia dom
   üs Domini. Et Samuel timebat indicare visionem Ileli.

16. Vocavit ergò Heli Samuelem, et dixit: Samuel, fili mi? Qui respondens, ait: præsto sum.

17. Et interrogavit eum : quis est sermo quem locutus est Dominus ad te? Oro te, ne celaveris

me. Hæc faciat tibi Deus, et hæc addat, si absconderis à me sermonem, ex omnibus verbis que dicta sunt tibi.

- 18. Indicavit iteque ei Samuel universos sermones, et non abscondit ab eo. Et ille respondit: Dominus est; quod bonum est in oculis suis facist.
- 19. Crevit autem Samuel, et Dominus erat cum eo, et non cecidit ex omnibus verbis ejus in terram.
- 20. Et cognovit universus Israel, a Dan usquè Bersahee, quod fidelis Samuel prophets esset Domini.
- 21. Et addidit Dominus ut appareret in Silo, quoniam reveletus fuerat Dominus Samueli in Silo, juxta verbum Domini. Et evenit sermo Samuelis universo Israeli.

Per la continuazione, vedi Anca: 1 Re, cap. 4

Samuele parls a tutta la casa d'Israele adunata a Masphath, e l'esorta ad abbandonare il culto degli idoli: Asca: 1 Re 7, 3 a 6.

Samulle: Re, capo 7. I Filistei, vedendo congregati gli Isracliti a Masphalh, si mossero contro di essi, nell'anno 2883, e furnon sharagliati, mentre Samuele offerwa l'olocausto al Signore. Samuele fu giudice d'Israele per tutto il tempo di sua vita. Rutornato a Ramatha, vii edifica un altare al Sugnore.

Cio che precede trovasi all'articolo Asca: 1 Re

- Et audierunt Philisthiin quod congregati essent filii Israël in Masphath, et ascenderunt Satrapa Philisthinorum ad Israël. Quod cum audissent filii Israel, timuerunt a lucie Philisthinorum.
- 8. Dixeruntque ad Samueloin: ne cesses pro nobis clamare ad Dominum Deum nostrum, ut salvet nos de manu Plulisthinorum.
- g. Tulit autem Sanuel agnum factentem unum, et obtulit illum bolocausum integrum Domino: et clauavit Samuel ad Dominum pro Israël, et exaudivit eum Dominus.
- 10. Factum est autem, cum Samuel offerret holocoustum, Philisthiim iniere prælium contra Israel: intonuit autem Dominus fragore magno in die illa super Philisthiim, et exterruit eos, et cæsi sunt à facie Israel. Paraiancus: Eccli. 46, 16 a.1.
- 11. Egressique viri Israel de Musphath, persecuti sunt Philisthmos, et percusserunt eos usquè ad locum qui erat subter Bethchar.
  - 12. Tulit autem Samuel lapidem unam, et po-

- suit eum inter Masphath et inter Sen: et voravit nomen loci illius, Lapis adjutorii. Dixitque: hucusquè auxiliatus est nobis Dominus.
- 13. Et humiliati sunt Philisthiim, nec apposuerunt ultrà ut venirent in terminos Israel. Facta est itaque manus Domini super Philisthicos cunctis diebus Samuelis.
- 14. Et redditæ sunt urbes, quas tulerant Philisthiim ab Israell, Israell, ab Accaron usque Geth et terminos suos: liberavique Israel de mann Philisthinorum, eratque pax inter Israel et Amorrhaum.
- 15. Judicabat quoque Samuel Israelem cunctis diebus vitæ suæ:
- 16. Et ibat per singulos annos circuiens Bethel et Galgala et Maspliath, et judicabat Israelem in supradictis locis.
- 17. Revertebaturque in Ramatha: ibi enim erat domus ejus, et ibi judicabat Israelem: adificavit etiam ibi altare Domino.

SAMUELE: 1 Re, capo 8. Samuele, in età molto avanzata, stabilisce gludici d'Iracle i suoi fiquiali amo ayos. Inclinando perbessi all'avarizia, riceverono dei regali e pervertirono la giusticia; per cui congregatisi iseniori d'Israele andarono a Ramatha e chiesero a Samuele un re a somiglianza de' Gentilli. Una siffatta domanda dispiace a Samuele ed eccita lo sdegno del Signore; auno 2090.

Factum est autem cum senuisset Samuel, posuit filios suos judices Israel.

- 2. Fuitque nomen filii ejus primogeniti Joel,
- et nomen secundi Abia, judicum io Bersabee.

  3. Et non ambulaverunt filii illius in viis ejus; sed deciinaverunt post avaritiam, acceperuntque
- muners, et perverterunt judicium.

  4. Congregati ergò universi majores natu Israel,
  venerunt ad Samuelem in Ramatha.
- 5. Dixeruntque ei: eccè tu senuisti, et filii tui non ambulant in viis tuis: constitue nobis regem ut judicet nos, sicut et universœ haben nationes. Inaaru: OS. 13, 10. Paoto: Alt. 13, 21.
- .6. Displicuit sermo in oculis Samuelis eò quod dixissent: da nobis regem, ut judicet nos. Et oravit Samuel ad Dominum.
- 7. Dixit autem Dominus ad Samuelem: audi vocem populi in omnibus quæ loquuntur tibi: non enim te abjecerunt, sed me, ne regnem super eos.
- 8. Juxta omnia opera sua, que fecerunt à die qua eduxi eos de Ægypto usqué ad diem banc: sicut dereliquerunt me, et servierunt diis alienis, sic faciunt etiam tibi.

g. Nunc ergò vocem eorum audi: veruntamen contestare eos, et prædic eis jus regis qui regnaturus est super eos.

Samuele ripete tutte le parole del Signore agli Israeliti: predice loro il diritto di un re, ma egli non è ascottato.

- 10. Dixit itaque Samuel omnia verba Domini ad populum qui petierat à se regem,
- 11. et ait : hoc erit jus regis qui imperaturus est vobis : filios vestros tollet, et ponet in curribus suis , focietque sibi equites et præcursores quadrigarum suarum ,
- 12. et constituet sibi tribunos et centuriones, et aratores agrorum suorum, et messores segetum, et fabros armorum et curruum suorum.
- 13. Filias quoque vestras faciet sibi unguenta-
- 14. Agros quoque vestros, et vineas, et oliveta optima tollet, et dabit servis suis.
- 15. Sed et segetes vestras, et vinearum reditus addecimalit ut det eunuchis et famulis suis.
- 16. Servos etiam vestros, et ancillas, et juvenes optimos, etasinos auferet, et ponet in opere suo.
- 17. Greges quoque vestros addecimabit, vosque eritis ei servi.

  18. Et clamabitis in die illå à facie regis ve-
- stri, quam elegistis vobis: et non exaudiet vos Dominus in die illå, quia petistis vobis regem.
- 19. Notait autem populus audire vocem Samuelis, sed dixerunt : nequaquam; rex enim erit super nos.
- 20. et erimus nos quoque sicut omnes gentes, et judicabit nos rex noster, et egredietur ante nos, et pugnabit bélla nostra pro nobis.
- 21. Et audivit Samuel omuia verba populi, et locutus est ea iu auribus Domini.
- 22. Dixit autem Dominus ad Samuelem: audi vocem eorum, et constitue super eos regem. Et ait Samuel ad viros Israel: vadat unusquisque in civitatem suam. Isaatte: Os. 13, 11.

SAMULE: 1 Re, cspo 9. Saulle, andando in cerca delle asine del paére, arriva dove era Samuele, e si appressa a lui per domandargli se seli sapesse dove erano le asine di suo padre: anno 2000. Iddio aveva rivelato a Samuele che gli avrebbe mandato all'indomani nella ora stessa, l'umno da lui scelto, perchè avesse il comando del popolo d'Israele.

Et erst vir de Benjamin nomine Cis, filius

- Abiel, filii Seror, filii Bechorath, filii Aphia, filii viri Jemini, fortis robore.
- Et erat ei filius vocabulo Saul, electus et bonus; et non erat vir de filiis Israel melior illo, ab lumero et sursum eminebat super omnem populum.
- 3. Perierant antem asinas Cis patris Saul: et dixit Cis ad Saul filium suum: tolle tecum unum de pueris, et consurgens vade, et quare asinas. Qui cum traosissent per montem Ephraim,
- 4. et per terram Salisa, et non invenissent, transierunt etiam per terram Salim, et non erant: sed et per terram Jemini, et minime repererunt.
- 5. Cum autem venissent in terram Suph, dixit Saul ad pnerum, qui erat cum eo: veni, et revertamur ne forte dimiserit pater meus asinas et sollicitus sit pro nobis:
- 6. Qui sit et: eccè vir Dei est in civitate hac, vir nobilis, omne quod loquitur, sine ambiguitate venit, nunc ego esmus illuc, si fortè indicet nobis de vià nostrà, propter quam venimus.
- 7. Dixitque Saul ad puerum suum: eccè ibimus: quid feremus ad virum Dei? Panis defecit in sitarciis nostris, et sportulam non babemus, ut demus homini Dei, nec quidquam aliud.
- Rursom puer respondit Sauli, et sit: eccè inventa est in menu men querte pers steieris argenti, demus homini Dei ut indicet nobis viam nostram.
- g. (Olim lu Israel sie loquebatur unusquisque vadens consulere Deum: venite, et eamus ad Videntem. Qui enim Propheta dicitur hodië, vocabatur olim Videns.)
- 10. Et dixit Suul ad puerum suum: optimus sermo tuus. Veui, eamus. Et ierunt in civitatem in qua erat vir Dei.
- 11. Cumque ascenderent clivum civitatis, invenerunt puellas egredieutes ad hauriendam aquam, et dixerunt eis: num hic est Videus?
- 12. Que respondentes, dixerunt illis: hic est: eccè sute te, festina nunc: hodiè enim venit in civitatem, quis sacrificium est hodiè populi in excelso.
- 13. Ingredientes urbem, statim invenietis eum autequam ascendat excelsum ad vescendum, neque enim conneurus est i populus douce ille veniat, quia ipse beuedicit hostiæ, et demceps comedunt qui vocali sunt. Nunc ergó conscendate, quia hodre reperietis eum.
- 14. Et secenderunt in civitatem. Cumque illi ambularent iu medio urbis, apparuit Samuel egrediens obviam eis ut ascenderet in excelsum.
- 15. Dominus autem revelaverat auriculam Samuelis ante unam diem quam veniret Saul, dicens:

507

16. liàc ipsà horà que nunc est, cras mittam viruin ad te de terrà Benjamii, et unges eum ducem soper popolum meum Israel; et salvabit populum meum de manu Philisthinorum, quia respexi populum meum, venit enim clamor eoruin ad me.

- Il Signore palesa a Samuele che Saulle era l'uomo da lui prescelto per regnare sul suo popolo. Samuele lo ritiene presso di sè, pranza con lui, ed è albergato da lui quella notte.
- 17. Comque aspexisset Samnel Saülem, Dominus dixit ei reccè vir quem dixeram tibi, iste dominabitur populo meo.
- 18. Accessit autem Saul ad Samuelem in medio portæ, et ait: indica, oro, mihi ubi est domus videntis.
- 19. Et respondit Samuel Sauli, dicens: ego sum videns, ascende ante me in excetsum, ut comedatis mecum hodiè, et dimittam te manè: et omnis, que sunt in corde tuo, indicabo tibi.
- 20. Et de ssinis, ques pudius tertius perdidisti, ne sollicitus sis, quis invente sunt. Et cujus erunt optims quæque Israel? Nonne tibi et omni donui patris tui?
- 21. Respondens autem Saül, ait: numquid non filius Jemini ego sum , de minimă tribu Israel, et cognatio mea novissima inter omnes familias de tribu Benjamin? Quarê ergô locutus es mibi sermonem istum?
- 22. Assumens itsque Sumuel Saulem et puerum ejus, introduxit eos in triclinium, et dedit eis locum in capite eornin qui fuerant invitati; erant enim quasi trigiota viri:
- 23. Dixitque Samuel coco; da partem quam dedi tibi, et præcepi ut reponeres seorsum apud te.
- 24. Levevit autem cocus armum, et posnit ante Saül. Dixitque Sanuel: eccè quod remansit, pone ante te, et comede; quis de industrià servatum est tibi, quandò populum vocavi. Et comedit Saül cum Sanuele in die illà.
- 25. Et descenderunt de excelso in oppidum, et locutus est cum Seüle in solerio: stravitque Seül in solerio, et dormivit.
- 26. Cùmque manè surrexissent, et jam elucesceret, vocavit Samuel Saülein in solario, dicens: surge, et dimittam te. Et surrexit Saül: egressique sunt ambo, ipse videlicet, et Samuel.
- , 27. Cumque descenderent in extrema parte civitatis, Samuel dixit ad Saül: dic puero ut autectedat nos, et transeat: to autem subsiste paulisper, ut indicem tibi verbuid Domini.

Saulle è unto re da Samuele, e sonogli dati da lui dei segni che si verificano: anno 2909: SAULLE: 1 Re 10, 1 e seg. Il popolo riconosce Saulle per suo re: SAULLE: 1 Re 10, 24, 25:11, 12 a 15.

SAMUELE: 1 Re, capo 12. Samuele prende tutto il popolo d'Israele a testimone della sua innocenta e della sua buona condotta nel dargli un re: anno 2939.

Dixit antem Samuel ad universum Israel: eccè audivi vocem vestram, juxta omnia que locuti estis ad me, et constitui super vos regem.

- 2. Et nunc rex graditur ante vos; ego autem senui et incanui: porrò filii mei vobiscum, sunt: itaque conversatus coram vobis ab adolescentià meå nsquè ad hanc diem, eccè præsto sum:
- 3. Loquimini de me coram Domino, et coram Christo ejus, utràm bovem cujusquam tulerim aut asinom; si quempiam caluministus sum; si oppressi aliquem; si de manu cujusquam munus accepi; et contemam illud hodië, restituamque vobis. Paranacem: Eccli. 46, 22.
- 4. Et dixerunt : nou es celuministus nos , neque oppressisti , neque tulisti de menu elicujus quippiem.
- Dixitque ad eos: testis est Dominis adversum yos, et testis Christus ejus in die hac, quia non inveneritis in manu meå quippiam. Et dixerunt: testis.
- 6. Et sit Samuel ad populum : Dominus qui fecit Moysen et Aaron , et eduxit patres nostros de terra Ægypti.
- Samuele rammenta ai figliuoli d'Israele le misricorde del Signore e le loro infedeltà. Li rimprovera per aver domandato un re, e per provar loro quanto quella domanda è dispiaciuta al Signore, alza a lui la sua voce, ed il Signore manda tuoni e pioggia in quel giorno.
- Nunc ergo state, ut judicio contendam adversum vos coram Domino, de omnibus misericordiis Domini, quas fecit vobiscum et cum patribus vestris:
- 8. quo modo Jacob ingressus est in Ægyptum, et clamaverunt paires vestri ad Dominum: et misit Dominus Moysen et Aaron, et eduxit patres vestros de Ægypto; et collocavit eos in loco hoc. Giaconse: Gen. 46, 5.
- 9. Qui obliti sunt Domini Dei sui, et tradidit eos in manus Sisaræ magistri militiæ Hasor, et in manu Philisthinorum, et in manu regis Moab,

et pugnaverunt adversum eos. Desona': Giud. 4, 2.

10. Posteà autem clamaverunt ad Dominum, et dixerout: peccavimus, quia dereliquimus Dominum, et servivimus Baslim et Astharoth: aunc ergo erue nos de manu inimicorum nosteorum, et serviemus tibi. Ibid. vers. 3. INGRATITUDINE: Giud. 6. 14.

11. Et misit Dominus Jerobael et Budun, et Jephte, et Samuel, et eruit vos de manu inimicorum vestrorum per circuitum, et habitastis confidenter.

12. Videntes autem quod Naas rex filiorum Ammon venisset adversum vos, dixistis mili: nequaquam, sed rex imperabit nobis: cum Dominus Deus vester regnaret in vobis. Sup. Samuelei 1 Re 8, 19. Saelle: 1 Re 10, 19.

13. Nunc ergò præstò est rex vester quem elegistis et petiistis: eccè dedit vobis Dominus regem.

14. Si timueritis Dominum, et servieritis ei, et hudieritis vocem eius, et non exasperaveritis. os Domini, eritis et vos, et rex qui imperat vobis, sequentes Dominum Deum vestrum.

15. Si autem non audieritis vocem Domini, sed exasperaveritis sermones ejus, erlt manus Domini super vos, et super patres vestros.

16. Sed et nunc state, et videte rem istam grandem, quam facturus est Dominus in coospectu vestro.

17. Numquid non messis tritici est hodie? Invocabo Domioum, et dabit voces et pluvias; et scietis, et videbitis quia grande malum feceritis vobis in conspectu Domini, petentes super vos regem.

18. Et clamavit Samuel ad Dominum, et dedit Dominus voces et pluvias in illà die.

Il popolo, spaventato, scongiura Samuele perchè voglia pregare Iddio per esso. Samuele esorta il popolo a stare unito al Signore, assicurandole in pari tempo che non cesserà mai di pregare per esso.

19. Et timuit omnis-populus nimis Dominum et Sannuelem, et dixit universus populus ad Samuelem: ora pro servis tuis ad Dominuum Deum tuum, ut non moriamur; addidimus enim universis peccalis nostris malum, ut peteremus nobis regem:

20. Dixit autem Samuel ad populum: nolite timere, vos fecistis universum malum hoc, verumtamen nolite recedere à tergo Domini, sed servite Domino in omni corde vestro.

21. Et nolite declinare post vaus, que non

proderent vobis, neque eruent vos, quis vana

22. Et non derelinquet Dominus populam suum, propter nomen suum magnum; quia juravit Dominus facere vos sibi populum.

23. Absit autem à me hac peccatum in Dominum, ut cessem orare pro vobis, et docebo vos viam bouem et rectam.

24. Igitur timete Dominum, et servite ei in veritate, et ex toto corde vestro; vidistis enim magnifica qua in vobis gesserit.

25. Quod si perseveraveritis in malitià; et vos et rex vester pariter peribitis.

Per la continuazione, vedi Sautte: 1 Re, capo 13.

Samuele rimprovera a Saulle il peccato che ha commesso offrendo l'olocausto al Signore senza aspettare il suo arrivo, e gli dichiara che il Signore lo be riprovato : SAULLE: 1 Re 13, 8 e seg. Samuele ordina a Saulle, per parte di Dio, che vada a sterminare gli Ammaleciti: SAULLE: 1 Re 15, 1 a 3. Saulle non adempie gli ordini di Dio, il quale si pente di averlo fatto re. Samuele prega per lui tutta la notte : ma lo rimprovera per il suo orgoglio, per la sua ingratitudine e per la sua avarizia. Saulle cerca di scusarsi del peccato commesso: Samuele lo costringe a confessarlo, e gli dichiara che lo ha riprovato per la seconda volta ed escluso dal regno, che ha già dato ad un altro migliore di lui. Saulle prega Samuele di rendergli onore dinanzi ad Israele , e di tornare con lui a Galgala : Samuele vi tornò seguendo Samuele , e fattosi condurre Agag, re di Amalec, e presa la spada di lui trucidollo. Indi Samuele se ne va a Ramatha, e Saulle torna a casa sua in Gabaa. Samuele non nadò più a vedere Saulle fino al di della sua morte; e pianse continuamente Saulle perchè il Signore si era pentito di averlo fatto re d'Israele: SAULLE: 1 Re 15, 4 a 35. Il Signore rimprovers Samuele perchè piange continuamente per Saulle. Quel profeta, per ordine del Signore, va a Bethlehem dove unge re d'Israele Davidde, il minore dei figliuoli d'Isai : anno 2934 : Davidde: 1 Re 16, 1 a 13. Samuele muore nell'anno 2047. Dayinne: 1 Re 25, 1. Elogio di Samuele fatto dall'autore dell'Ecclesiastico: Patriarchi: Ecell. 46, 16 e seg.

Sampele: 1 Re, capo 28. Saulle, minaccialo dai Filistei, ducaccia dal paese i maghi e gli indovini. In seguito rauna tutto Israele e va a Gelboe, dove consulta il Signore, il quale, non avendogli dala risposta, ne per mezzo dei tacerdoti, nè per mezzo dei profeti. di notte tempo va a trovare la pitonessa di Endor, ordinandole di far opparire Samuele. Questi apparisce, ed annuncia a Saulle la prossima morte sua e de'figliuoli, non che la sconfitta d'Iraele. Anno 2949.

Factum est antem in diebus illis, congregaverunt Philisthiim agmioa sua, ut præpararentur ad bellum contra Isræll: dixitque Achis ad David: sciens nunc scito, quoniam mecum egredieris in castris tu, et viri tui.

3. Dixitque David ad Achis: nunc scies que facturus est servus tuus. Et ait Achis ad David: et ego custodem capitis mei ponam te cunctis diebus.

3. Samuel autem mortinus est, planxitque eum omnis Israël, et sepelierunt eum in Ramatha urbe suå. Davidde: 1 Re 25, 1. Et Saill abstulit magos et ariolos de terrà.

4. Congregatique sunt Philisthiim, et venerunt et castrametati sunt in Sunam: congregavit autem et Saül universum Israel, et venit in Gelboe.

5. Et vidit Suil castra Philisthiim, et timuit, et expavit cor ejus nimis.

 Consuluitque Dominum, et non respondit ei neque per somnia, neque per sacerdotes, neque per prophetas.

7. Dixitque Saul servis suis: querite mihi mulierem habentem pythonem, et vadam ad eam, et seistabor per illam. Lucae: Lev. 20, 27. Indovni. Deut. 18, 70 a 12. Paolo: Att. 16, 16. Et dixerunt servi ejus ad eum: est mulier pythonem habens in Endor.

 Motavit ergo habitum suum; vestitusque est allis vestimentis, et abiit ipse, et duo viri cum eo, veneruntque ad mulierem nocte; et ait illi: divina mihi in pythone, et suscita mihi quem dixero tibi.

g. Et ait mulier ad eum: eccè tu nosti quanta fecerit Saül, et quomodò eraserit magos et ariolos de terrà: quarè ergò insidiaris animæ meæ, ut occidar?

10. Et juravit ei Ssül in Domino, dicens : vivit Dominus, quia non eveniet tibi quidquam mali propter banc rem.

11. Dixitque ei mulier : quem suscitabo tibi? Qui ait: Samuelem mihi suscita.

42. Cum autem vidisset mulier Samuelem, exclamavit voce magná, et dixit ad Saül: quarè imposuisti mibi? Tu es enim Saul.

13. Dixitque ei rex: noli timere: quid vidisti? Et sit mulier ad Saul: deos vidi ascendentes de terrà. 14. Dixitque ei : qualis est forma ejus? Quæ nit : vir senex ascendit, et ipse amictus est pallio. Et intellexit Suil quod Sumuel esset, et inclinavit se super faciem suum in terrå, et adoravii.

15. Dixit autem Samoel ad Saül: quare inquietasi me ut suscitarer? Et ait Saul: coarctor nimis: siquidem Philisthiim pugaant adversam me, et Deus recessi à me, et ezaudire me noluit, neque is manu prophetarum, neque per somnis: vocavi ergò te, ut ostenderes mihi quid faciam. Partanacau: Eccli. 46, 33.

16. et ait Samuel : quid interrogas me, cum Dominus recesserit à te, et transierit ad emulum tuum?

17. Feciet enim tibi Dominus sicut locutus est in manu mea, et scindet regnum tuum de manu tua, et dabit illud proximo tuo David;

18. quia non obedisti voci Domini, neque fecisti iram furoris ejus in Amalec. Idcircò quod pateris fecit tibi Dominus hodiè.

19. Et dabit Dominus etiam Israel tecum in maous Philisthiim: cràs autem tu et filii tui mecum eritis: sed et castra Israel tradet Dominus in maous Philisthiim.

Saulle, sbigottito alla parola di Samuele, cade per terra disteso, e ricusa di mangiare. Persuaso posció dalla pitonessa mangia, parte e cammina tutta notte per ritornare al campo di Gelboe.

20. Statimque Saül cecidit porrectus in terrem: extimuerat enim verba Samuelis, et robur non erat ia eo, quis non comederat panem totă die illă.

21. Iogressa est itaque mulier illa ad Svül, (conturbatus enim erat valdé) dixique ad eum: eccè obedivit ancilla tua voci tuæ, et posui animam meam in manu mea: et audivi sermones tuos, quos locutus es ad me.

22. Nunc igitur audi et tu vocem ancille tues, et ponam coram te bucellam panis, ut comedens convalescas, et possis iter agere.

23. Qui renuit et sit: non comedam. Coegeront sutem eum servi sui et mulier, et tandem audits voce eorum, surrexit de terrà, et sedit super lectum.

24. Mulier autem illa habebat vitulum pascualem in domo, et festinavit, et occidit eum: tollensque farinam, miscuit eam, et coxit azyma,

25. et posuit ante Saul et ante servos ejus. Qui cum comedissent, surrexerunt, et ambulaverunt per totam noctem illam.

Per la continuazione, vedi DAVIDDE: 1 Re a

SANGUE: la sua effusione grida vendetta a Dio: Cuno: Gen. 4, 10. Orrore che ha Iddio di quelli che lo spargono, oppure lo mangiano: Nok: Gen. 9, 4 a 6. Prolinizione che Iddio fa agli Irraeliti di mangiare il sangue delle vittime: PAGIFIGE: LeV. 3, 17.

Sancor: Levitico, capo 7. Iddio protbisce agli Israeliti di mangiare il grasso ed il sangue di qualunque animale, sotto pena di morte.

Ciò che precede trovasi all'articolo Ostie. Lev.

- 22. Locutusque est Dominus ad Moysen, di-
- cens:

  23. loquere filiis Israel: adipem ovis, et hovis, et capræ non comedetis. Leggi: Lev. 19, 26.
- 24. Adipem cadaveris morticini, et ejus animatis quod à hestià captum est, habebitis in varios usus.
- 25. Si quis adipem, qui offerri dehet in incensum Domini, comederit, peribit de populo
- 26. Sauguinem quoque omnis animalis non sumetis io cibo, tàm de avibus quam de pecoribus.
- 27. Omnis anima, quæ ederit sanguinem, peribit de populis suis.
- Per la continuazione, vedi Sacerdoti: Lev. cap. 7, vers. 28 e seg.
- SANGUE: Levitico, capo 17. Proibizione di mangiare del sangue e della carne di una bestia morta da sè, o straviata da una fiera, od uecisa alla caccia. Qualunque persona che ne mangerà sarà immonda, e laverà le sue vesti e il corpo nell'acqua, e con questo, sarà mondo.
- Ciò che precede trovasi all'articolo TABERNACOLO: Lev. 17. 1 a 9.
- 10. Homo quilibet de domo Israel et de advenis, qui peregrinantur inter eos, si comederit sanguinem, obfirmabo faciem meam contra animam illius, et disperdam eam de popula suo.
- 11. quis soims cernis in sanguine est: et égo dedi illum volis ut super allare in eo expieis pro animabus vestris, et sanguis pro animae piaculo sit.
- 12. Ideireò dixi filiis Israel: omnis anima ex voltis unn comedet sanguinem, nec ex advenis qui peregrinantur apud vos.
- 13. Homo quicunque de filiis Israel, et de advenis qui peregrinantur apud vos, si venatione atque aucupio ceperit feram vel avem, quibus

- vesci licitum est, fundat sanguinem ejus, et operiat illum terra.
- 14. Anima enim omnis c-rnis in sanguine estundė divi filiis Israel: sanguinem universu estnis non comedetis, quis anima carais in sanguine est: et quicunque comederit illum, interihit. Nok: Gen. 9. 4. Sur. Sanoue: Lev. 7, 26. Infr. Sanoue: Deal. 12, 23.
- 15. Anima quæ comederit morticinum, vel captum à hestià, tàm de indigenis quàm de advenis, lavabit vestiments sua et semetipsum aquà, et contaminatus erit usquè ad vesperum: et locordine mundus fiet.
- 16. Quod si non laverit vestimenta sua et cor-

Per la continuazione, vedi USANZE: Lev. capo 18.

La vita di ogni animale sta nel sangue: vedi Sup. Sangue: Lev. 17, 11, 14. Si consulterà altresì l'articolo Vita degli animali.

- Sangue: Deuteronomio, capo 12. Astinenza dal sangue e da ogni cibo immondo, comandata
- nuovamente nell' anno 2553.

  Ciò che precede di questo capo trovasi all'articolo Sacarrizi: Deut. 12, 1 a 14.
- 15. Sin autem comedere volueris, et te esus caraium delectaverit, occide, et comede juxta bienedictionem Domini Dei tui, quam dedit tibi in arbibas tuis: sive immundum fuerit, hoc est maculatum et debile; sive mundum, hoc est integrum et sine maculà: quod afferri licet, sicut capreem et cervam, comedes,
- 16. absque esu duntaxat sangninis, quem super terram quasi aquam effundes.
- 17. Non poteris comedere in oppidis tuis decimam frumenti, et vini et olei tui, primogenita armeniorum et pecorum, et omnia qua voveris, et sponte offerre volueris, et primitias mannum tuarum:
- 18. sed coram Domino Deo tuo comedes ea in loco quem elegerit Doninus Deus taus, tu et filius tuus, et filia tua, et servus et famula, atque Levites qui manet in urbibus tuis: et lætaberis et reficieris coram Domino Deo tuo in cunctis ad que extenderis manum tuam.
- 19. Cave ne derelinquas Levitem in omni tem-
- 20. Quando dilataverit Dominus Deus tuus terminos tuos, sicut locutus est tibi, et volueris vesci caruihus quas desiderat anima tua. Giacosas: Gen. 28, 14. Decatogo: Esod. 34, 24. Citta': Deul. 19, 8.

601

- 21. Locus autem quem elegerit Dominus Deus tuus ut sit nomen ejus ibl, si procul fuerit, oecides de armentis et pecoribus que habueris, sicut pracepi tibi, et comedes in oppidis tuis, ut libi placet.
- 22. Sicut comeditur caprea et servus, ita vesceris eis: et mundus et immundus in commune vescentur.
- 23. Hoc solum cavé ne sanguinem comedas: sanguis enim corum pro animă est: et ideireò nou deles animam comedere cum carnibus: Sap. Sangus: Lev. 17, 11, 4.
- 24. Sed super terram fundes quasi aquam, Desiti: Deut. 15, 23.
- 25. ut benè sit tihi et filis tuis post te, cum feceris quod placet in conspectu Domini.
- 26. Que autem sanctificaveris et voveris Domino, tolles, et venies ad locum quem elegerit Dominus:
- et offeres oblationes tuss exruem et sanguiuem super altare Domini Dei tui: sanguiuem hostiarum fundes in altari: carnibus autem ipse vesceris.
- 28. Observa et audi omnia quæ ego præcipio tibi ut benò-sit tibi et filiis tuis post te in sompiternum, cum feceris quod bonum est et placitum in conspectu Domini Dei tui.

Per la continuazione, vedi Culto: Deut. cap. 12.

Chi ha sparso sangue non può ademnire alle funzioni del ministero: Tempio: 1 Par. 22, 8, q. L'effusione del sangue innocente grida vendetta dal cielo: CAINO: Gen. 4, 10. EBREI: Epist. 12. 24. Apocarisse. 6, 10. Punizione dell'effusione del sangue innocente : Omicipio: Num. 35, 16 a 21. Deut. 19. 11 a 13. CITTA': Deut. 19. 10. HEBAL: Deut. 27, 24. DAVIDDE: 2 Re 4, 5 a 12: 20, Q. 10. ACHAB: 3 Re 21, 13. MANASSE: 4 Re 21, 16. JOAKIM: 4 Re 24, 4. JOHADA: 2 Par. 24, 22. SAPIENZA: Prov. 6, 16, 17. Uomo: Prov. 28, 17. CANTICO: Is. 26, 21. POPOLO: Gerem. 7, 6. SEDECIA: Gerem. 22, 3. GERUSALEMME: Esech. 22, 4, 12. SUSANNA: Dan. 13, 53, 62. DOTTORI: Matt. 23, 34, 35, 36. Apocausse: 18, 24. Peccato di chi mangia sangue: Giunata: 1 Re 14, 32 a 34. Al tempo degli Apostoli dovevano i Gentili convertiti astenersi dal mangiar sangue: Concilio: Att. 15, 20, 29. PAOLO: Att. 21, 25. Aspersione del saugue, in uso sotto la legge di Mosè, per la santificazione e consacrazione delle persone e delle cose: Pasqua i Esod. 12, 22. Mosk, Esod. 24, 6, 8. SAGERDOTI : Esod. 29, 20, 21. OLOCAU-STI : Lev. 1, 5, 11. PACIFICHE : Lev. 3, 2, 8, 13. Peccato: Lev. 4, 6, 16 a 18, 25, 30, 34. Peccati:

Lev. 7, 2. TABERNAÇÕLO: Lev. 8, 19, 30. ARONNE: Ler. 9. 9. 18. SANTUARIO: Lev. 16, 14, 15, 18, 19. TABERNACOLO: Lev. 17, 6. PASQUA: 2 Par. 30, 16. EZECHIELE: 43, 20. EBBEI: Epist. 9, 13, 19 # 24: 11, 28. Aspersione del sangue di Gesù Cristo: Suoi effetti : Ennet: Epist. 9, 13 , 14: 10, 19: 12. 24. PIETRO: 1 Epist. 1, 2. GIOVANNI: 1 Epist. 1, 7. APOCALISSE: 1 , 5: 5, 9. Noi siamo stati riscattati dal sangue di Gesù Cristo: PAOLO: Att. 20 , 28. CORINTI: 1 Epist. 6, 20.: 7, 23. EBREI: Epist. 9. 14. PIETRO: 1 Epist. 1, 18, 19. G10. VANNI: 1 Epist. 1, 7. APOCALISSE: 1, 5: 5, 9. Virtù di quel sangue : Estet : Epist. 9. 13, 14. Voce di quel sangue: Ibid. Epist. 12. 26 a 27. Beati que' che laveranno le loro vesti nel sangue dell'Agnello, ossia di Gesù Cristo i Areca-LISSE: 22, 14.

SANITA': stato di una persona che si sento beue fisicamente: dicesi anche dell'anima, quando si\_trova essa in istato di grazia, esenti da qualunque peccato.

Santi': Salmo 29. Questo salmo è un cantico di rendimento di grazie di Davidde a Dio, dopo grandi tribotazioni e previcoli. Conviene perfettamente a Gesti Cristo ricorto, ed a tutte le anime che furono guarite dalle deboleze, in cui il loro orgoglio le aveva fatte cadere.

Ciò che precede trovasi all'articolo Chiasa: Salmo 28.

Exaltabo te, Domine, quoniam suscepisti me: nec delectasti inimicos meos super me.

- 2. Domine Deus meus, clamavi ad te, et sa-
- 3. Domine, eduxisti ab inferno animam meam: salvasti me a descendentibus in lacum. Spiarro: All. 2, 24.
- 4. Psallite Domino sancti eins: et confitemini inemoriae sanctitatis ejus.
- Quoniam ira in indignatione ejus; et vita in voluntate ejus.
- 6 Ad vesperum demorabitur fletus; et ad matutiumm lætitia.
- 7. Ego sutem dixi in abundantia meå: non movebor iu æternum.
- 8. Domine, in voluntate tua præstitisti decori meo virtutem:
- g. Avertisti faciem tuam à me, et factus sum conturbatus.
- 10. Ad to, Domine, clamabo 1 et ad Deum meum deprecabor.
- 11. Que utilitas in sanguine meo, dum descendo in corruptionem?

- 12. Numquid confitebitur tibi pulvis, aut annuntiabit veritatem tuam?
- 13. Audivit Dominus, et misertus est mei : Dominus factus est adjutor meus.
- 14. Convertisti planctum meum in gaudium, milii: conscidisti succum meum, et circumdedisti me lætitia.
- 15. ut cantet tibi gloria mea, et non compungar: Domine Deus meus, in asternum confitebor tibi.

Ii salmo seguente trovasi all'articolo Onazione: Salmo 30.

Le sanith del corpo e dell'anima è preferibile a tutto l'oro del mondo: Viar\u00e4i. Eccli. 3, 1, 24 a 17. Doblimo adonque conservarla gelos-mente: Comandamiari: Deut. 28, 61. Viar\u00fc. Eccli. 30, 22 \u00e0 26, 31, 27, 37. SERMUNE: Gio. 5, 14. Vedi Sauver.

SANNABALATH, governatore di Samaria, si oppose, con tutte le sue forze, alla riedificazione del Tempio: NEHEMIA: 2 Esdr. 2, 10: 4, 1 e seg. 6, 1 e seg.

SANSONE, che signifien suo sole, ripetizione di nome, era figlio di Manuè. Predizione della sua nascita: meraviglie che la precedettero: nacque nell'anno 2849: Marcè: Giud. 13, 12 seg.

Sansone: Giudici, capo 14. Sansone sposa una Filistea, e nell' andare a vederla sbrana un lione. Anno 2867.

Descendit ergò Samson in Thamastha, videosque ibi mulierem de filiabus Philisthiim,

- 2. sscendit, et nuntiavit patri suo, et matri sue, dicens: vidi mulierem in Thamiata de filishus Philisthioorum: quam, queso, ut mihi accipiatis uxorem.
- 3. Cui dixerunt pater et mater sus: aumquid non est mulier in filiabus fratrum tuoram, et in omni populo meo, quia vis accipere uxorem de Philisthiim, qui incircumcisi sunt 7 Dixitque Samson ad patren saum: hanc milti accipe, quia placuit cculis meis.
- 4. Parentes autem ejus nesciebant quod res à Domjao fieret, et quæreret occasionem contra Philiathim. Eo enim tempore Philisthiim dominabantur Israeli.
- 5. Descendit itaque Samson com patre suo et matre in Thampatha. Cumque venissent ad vineas oppidi, apparuit catulus leonis sævus, et rugiens, et occurrit ei.
- 6. Irruit autem Spiritus Domini in Sumson, et dilaceravit Iconem, quasi Incedum in frusta di-

- scerpens, nihil omnino habens in manu: et hoc patri et matri noluit indicare.
- 7. Descenditque, et locutus est mulieri, que placuerat oculis eius.
- Sansone, ritornando per isposare la Filistea, vede sulla strada il cadavere del lione da lui sbranato, nella bocca del quale v'era uno escame di api, ed'un favo di miele: ne forma un problema, e nel giorno delle sue nozze lo propone ai Filistei che trovavansi al convito.
- 8. Et post aliquot dies revertens, ut acciperet eam, declinavit, ut videret cadaver leonis, et eccè examen apum in ore leonis erat ac favus mellis.
- g. Quem cum sumpsisset in manihus comedebat in via: veniensque ad patrem soum et matrem, dedit eis partem, qui et ipsi comederunt: nec tamen eis voluit indicare quod mel de corpore leonis assumpserat.
- 10. Descendit itaque pater ejus ad mulierem, et fecit filio suo Samson convivium. Sic enim juvenes facere consueverant.
- 11. Cûm ergò cives loci illius vidissent enm, dederunt ci sodales triginta, ut essent cum eo.
- 12. Quibus locutus est Semson: proponam vohis problema: quod si solveritis milhi intre septem dies convivii, dabo vobis triginta sindones, et totidem tunicas:
- 13. sin autem non potueritis solvere, vos dabitis mihi triginia sindones, et ejusdem numeri tunicas. Qui responderunt ei: propone problema ut audismus.
- 14. Dixitque eis: de consedente existi cibus, et de forti egressa est dulcedo. Nec potuerunt per tres dies propositionem solvere.
- 15. Cumque adesset dies septimus, dixeruna du xxorem Samson, blandire viro tuo, et suade di, ut indicet tibli quid significet problema: quod si facere nolueris, incendemus te, et domus paries tui. An ideiro vocastis nos ad nuptias ut spoliaretis?
- I Filistei, per messo della moglie di Sansone, intendono il significato del problema propostogli-Sansone, investito dello Spirito di Dio, va ad Ascalone, e ivi uccide trenta Filisti, e soddisfa alla promessa fatta altorchè propose il problema.
- 16. Que fundebat apud Samson lacrymas, et querebatur, dicens: Odisti me, et non diligis : idcircò problema quod proposusti filiis papuli mei, non vis milii exponere. At ille respondit :

patri meo et matri nolui dicere: et tibi indicere potero?

17. Septem igitur dielius convivii steliat ante eum : tandemque die septimo, cum ei esset molesta, exposuit. Quo statim indicavit civibus suis.

18. Et illi dixerunt ei die septimo ante solis occubitum: quid dulcius melle, et quid fortius leone? Qui sit ad eos: si non arassetis in vitulà meå, non invenissetis propositionem meum.

19. Irruit itaque in eum Spiritus Domini, desceuditque Asculonem, et percussit ibi triginta viros, quotum ablatus vestes dedit iis, qui problema solverant. Iratusque nimis ascendit in domuni patris sui:

20. uxor autem ejus accepit maritum unum de amicis ejus et pronubis.

Sassone: Giudici, cspo 15. Santone va per visiare sua moglie: ma è trailenulo dal pade di lei, il quale gli dice di averla data ad un altro marito. Per vendicarsi di quest'ingiuria, per mezzo di trecento volpi ed altrettante faccole, dà fisco alle biade de Fitistei, e fa dei Filistei medesimi un gran macello: anno 2868.

Post aliquentulum autem temporis, cum dies triticem messis instarent, venit Sanson, invisere volens uxorem saum, et attult ei hecdum de capris. Cumque culticulum ejus solitò vellet intere, prolibiut eum pater illius, dicens:

2. putavi quod odisses eum, et ideò tradidi illam amico tuo: sed habet sororem, quæ junior et pulchrior illå est, sit tibi pro en uxor.

3. Cui Samson respondit: ab hâc die non erit culps in me contra Philisthæos: faciam enim vobis mala.

4. Perrexitque, et cepit trecentas vulpes, caudasque earum junxit ad caudas, et faces ligavit in medio:

5. ques igne succendeus, dimisit ut luc illucque discurrerent, Que statim perrexerunt in segetes Philisthinorum. Quibus successis, et comportate jam fruges, et adhuc stantes in stipulà, concrenate sunt lu tantim, ut vineus quoque et oliveta flamma consumeret.

6. Dixeruntque Philisthiim: quis fecit hanc rem? Quibus dictum est: Somson gener Thammathai; quis tulti xuorem ejus, et alteri tradidit, hac operatus est. Ascenderuntque Philisthiim, et combusserunt tam mulierem, quam patrem ejus.

7. Quibus sit Sumson: licet hæc feceritis, tumen adhuc ex vobis expetsm ultionem, et tunc quiescam.

8. Percussitque cos ingenti plaga, ità ut stu-

pentes suram femori imponerent. Et descendens habitavit in spelinca petræ Etam.

- I Filistei entrano nella terra di Giuda e chiedono che sia dato nelle loro mani Sansone legato. Quelli della tribù di Giuda lo consegnano, stretto da doppia fune, ai Filistei: ma Sansone, rotta la fune, con una mascelta di asino, che era per terra, uccide mille Filistei. Da un dente della mascella scalurisce acqua a dissetarlo.
- Igitur ascendentes Philisthiim in Terram Juda, castrametati sont in loco, qui posteà vocatus est Lechl, id est maxilla, ubi corum effusus est exercitus.
- o. Dixeruntque ad eos de tribu Juda: cur ascendistis adversum nos? qui responderunt: ut ligemus Samson venimus, et reddamus ei que in nos operatus est.
- 11. Descenderunt ergò tria millia virorum de Juda ad specum silicis Etam, dixeruntque ad Samson: nescis quod Philisthiim imperent nobis? quarè hoc facere voluisti? Quibus: ille ait: sicut fecerunt mihi, sic feci eis.
- 12. Ligare, inquiunt, te venimus, et tradere in manus Philisthinorum. Quibus Samson, jurate, ait, et spondete mihi quod non occidatis me.
- 13. Dixerunt: non te occidemus, sed viuctum trademus. Ligaveruntque eum duchus novis funibus, et tulerunt eum de petrà Etam.
- 14. Qui cun venissent ad locum Maxillar, et Philathim vociferantes occurrissent ei, irruit Spiritus Domini in eun: et sieut solent ad ardorem iguis ligna consumi (ad odorem iguis ligna consumi), ita vincula quibus ligatus erat dissiputa sunt et solutu.
- 15. Inventanque maxillam, id est, mandibulam asini, qua jacebat, arripiens, interfecit in ea mille viros,
- 16. et ait : in maxillà asini, in mandibulà pulli asinarum delevi eos, et percussi mille viros.
- 17. Cúmque hæc verba canens complesset, projecit mandibulan. de manu, et vocavit nomeu loci illius Ramathlechi, quod interpretatur elevatio maxillæ.
- 18 Sitiensque valde, clamavit ad Dominum, et wit tu dedisti in manu servi tui salutem lianc maximam atque victorium: en siti morior, incidamque in manus incircumcisorum.
- 19. Aperuit itaque Dominus molarem dentem in maxillà asini, et egresse sunt ex eo aque. Quibus haustis, refocillavit spiritum, et vires recepit. Idcircò appellatum est nomen loci ilius,

fons invocantis de maxillà , usque in præsentem

20. Judicavitque Israel in diebus Philisthiim viginti annis. Infr. Sansons: Giud. 16, 31.

Sansone: Giudici, capo 18. Sansone, trovandosi custodito dalle guardie, porta alla cima del monte, che guarda lebron, le porte della città di Gaza: anno 2880. Ama Dalila: questa, dopo di essere, stata burlata da lui più volte, scuopre finalmente la cagione di sua fortezza: lo tradisce, lo consegna ai Filistei, i quali gli cavano gli occhi, e lo conducono incatenato a Gaza: anno 2883.

A hiit quoque in Gazam, et vidit ild mulierem meretricem, ingressusque est ad eam.

- Quod cum audissent Philisthiim, et percrehuisset apud eos intrasse urbem Samson, circumdederunt eum positis in porta civitatis custodibus: et ihi totă nocte cum silentio præstolantes, ut facto mane exeuntem occiderent.
- 3. Dormivit autem Samson usque ad medium noctis, et indé consurgens, apprehendit annuas portæ fores cum postibus suis, et serà, impositasque humeris suis portavit ad verticem montis qui respicit Hebron.
- 4. Post hac amayit mulierem, que habitabat in valle Sorec, et vocabatur Dalila.
- 5. Veneruntque ad eam principes Philisthinorum, atque dixerunt: decipe eum, et disce ab illo, iu quo habeat tentam fortitudioem, et quo modo eum superare valeamus, et vinctum affligere. Quod si feceris dabinos tibi singuli mille et centum argenteos.
- 6. Locutus est ergo Dalila ad Samson: dic milii, obsecto, in quo sii tua maxima fortitudo, et quid sit quo ligatus erumpere nequeas?
- 7. Cui respondit Samson: si septem nerviceis funibus, necdum siccis et adhuc humentibus, ligatus fuero, infirmus ero ut cæteri homines.
- 8. Attuleruntque ad eam satrapæ Philisthinorum septem funes, ut dixerat, quibus vinxit eum,
- g. latentibus apnd se insidiis, et in cubiculo finem rei expectantibus, clamavique ad eum: Philisthiim super te, Samson. Qui rupit vincula quomodò si rumpat quis filum de stupe tortum putamine, cum otlorem (ardorem) ignis acceperit: et non est cognitum in quo esset fortiudo rius.
- To. Dixitque ad eum Dalila: eccè illusisti mihi, et falsum locutus es: saltem nunc indica mihi quo ligari delicas.

- 11. Cui ille respondit: si ligatus fuero novis funibus, qui nunquam fuerint in opere, infirmus ero, et aliorum hominum similis.
- 12. Quibus rursum Dalila vinxit eum , et clamavit i Philisthiim super te, Samson, in cubiculo insidiis præparatis. Qui ità rupit vincula quasi fila telarum.
- 13. Dixitque Dalile rursum ad eum: usquequò decipis me, et falsum loqueris 7 ostende quo vinciri debens. Cui respondit Samson: si septem erlues capitis mei eum licio plexueris, et clavum lis circumligatum terrus fixeris, infirmos ero.
- 14. Quod cum fecisset Delila, dixit ad eum: Philisthiim super te, Samson: Qui consurgena de sonno extrexit clavum cum crinitus et licio.
- 15. Dixitque ad eum Dalila: quomodò dicis quod amas me, cum animus tuus non ait mecum? Per tres vices mentitus es milti, et noluisii dicere in quo sit maxima fortitudo tua.
- 16. C\u00e4mque molesta esset ei, et per multos dies ingiter adhæreret, spacium ad quietem non tribuens, defect anima ejus, et ad mortem usque lassata est.
- 17. Tunc sperieus veritstem rei, dixit ad eam: ferrum nunquam ascendit super caput meum, quia Nasarams, id est, consecratus Deo sum de utero matris meæ 1 si rasum fuerit caput meum, recedet à me fortitudo mea, et deliciam, eroque sient cetet i homines.
- 18. Vidensque illa quod confessus ei esset omnem suimum sunm, misit ad principes Philisthinorum ac mandavit: ascendite adhue semel, quia nunc niihi aperui cor sunm: qui ascenderrunt, assumptà pecunià quam promiserant. Sup. pers. 5.
- 19. At ille dormire eum fecit super genus sus, et in sinu suo reclinere caput. Vocavitque tousorem, et rasit soptem crines ejus, et capit shigere eum, et à se repellere? statim enim ab eofortitudo discessit.
- 20. Dixitque: Philisthiim super te, Samson. Qui de somuo consurgens, dixit in animo suo: egrediar sicul anté feci, et me exculiam, nescieus quod recessisset ab eo Doninus.
- 21. Quem cum apprehendissent Philisthiim, statim eruerunt oculos ejus, et duxerunt Gezam vinctum catenis, et clausum in carcerem molere fecerunt.
- Rinascono i capelli a Sansone, il quale si vendica de l'Aistei Jacendo evoltare la casa dove banchettavano: questa, rovinando', li schiaccia tutti, morendo egli medesimo. È seppellito das suoi fratelli tra Saraa ed Esthaol, nel sepolero

di suo padre. Sansone fu giudice d'Israele per vent' anni.

22. Jamque capilli ejus renasci coeperant,

23. et principes Philisthinorum convenerunt in unum, ut immolarent hostius magnificas Dagon deo suo, et epularentur, dicentes: tradidit deus noster inimicum nostrum Samson in manus nostras.

24. Quod etiam populus videns, laudabat deum suum, eademque dicebat: tradidit deus noster adversarium nostrum in manus nostras, qui delevit terram nostram et occidit plurimos.

25. Lætantesque per convivia, sumptis jam epulis præceperunt ut vocaretur Samson, et aute eos luderet. Qui adductus de marcere, ludebat ante eos; feceruntque eum stare inter duas columnas.

26. Qui dixit puero regenti gressus suos, dinitte me ut tengam columnas, quibus omnis imnimet donus, et recliner super eas, et paululum requiescem.

a7. Domus autem erat plena virorum ac mulierum, et erant ibl omnes principes Philisthinorum, ac de tecto et solario circiter tria millia utriusque arxus speciaetes lodentem Samson.

28. At ille, invocato Domino, ait: Donine Deus, memento mei, et redde mili nuac fortitudinem pristinam, Deus meus, ut ulciscar me de hostibus meis, et pro amissione duorum luminum unam ultionem recipiam.

29. Et apprehendens ambas columnas, quibus innitebatur domus, alteramque carum dexterà, et alteram levà tenens:

30. ait; moriatur anima mea cum Philisthiim. Concussiaque fortiter columnis, eccidit domus super omnes principes, et ceueram multitudinem que thi erat; multoque plures interfecit morieus, quam anté vivus occiderat.

31. Descendentes autem frafres ejus, et universa cognatio, tulerunt corpus ejus et septilerunt inter Saraa et Esthaol in sepulchro patris sui Manue: judicavique Israel vigini annis.

Per la continuazione, vedi Miches: Gind. capo 17.

SANTI: Dio è sunto per eccellenza: Isaña: 6, 3. Il santo del Signore: Sasaro: Essal. 35, 2. Sarvanto: Leot. cap. 16. Leoti: Leo. cap. 23. Dio: Salm. 113, 2. Sanvanta: Matt. 7, 6. Il Santo dei Sauli: Anorre: Leo. 6, 25, 29: 10, 12. Allare che aveva la virti di santificare quei chie lo toccavano: Sacranori: Esod. 29, 37. Noi delbhiamo essere santi, perché Dio è santo: viri sancti critis mihi: Lucat: Esod. 22, 31.

7, 26. SACERDOTI: Lev. 21, 6. 8. COMANDAMENTI: Num. 15, 40. GUERRA: - Deut. 7, 6. MONDO: Deut. 14, 2. COMANDAMENTI: Deut. 26, 18, 19. LUCA: 1, 74, 75. ROMANI: Epist. 6, 4, 13, 19: 12, 1. EPESINI: Epist. 1, 4: 5, 3, 4, 25 a 27. FILIPPEST: Epist. 1, 10: 2, 15. Colossest: Epist. 1, 21, 22: 3, 12. TESSALONICESI: 1 Epist. 3, 13: 4 , 3 , 7: 5 , 23. PIETRO : 1 Epist. 1, 15, 16: 2, 11, 12. GALATI: Epist. 5, 16. GIOVANNI: 1 Epist. 3, 3. Apocarisse: 21, 11. È Dio che da la santità : VITTIME : Lev. 22, 32. TESSALONICESI : 1 Epist. 5, 23. EBREI: Epist. 10, 10: 13, 12. GIOVANNI: 1 Epist. 3, 3; Iddio santificò sè stesso per amor nostro, affinchè noi pure fossimo santificati nella verità. Orazione: Gio. 17, 17, 19. Altri fini per cui Iddio dà la santità. Mosk: Esod. 19, 10, 11, 14. 15. VIRTU: Eccli. 27, 12. PIETRO: 1 Epist. 1, 13, 15. Il cielo sarà il retaggio de' Santi per l'eternità : DANIELE: 7, 18, Parte ch' essi prenderanno nel di del giudizio universale: DANIELE: 7, 21, 22, 26, 27. Piccolo numero de' santi che sono sulla terra. Michaa: 7, 1 a 6. I santi sono in cielo e regnano con Dio : Passtone: Luc. 23. 43. LAZZARO : Gio. 12, 26. ORAZIONE : Gio. 17, 24. COBINTJ: 2 Epist. 5, 1, 2, 7, 8. FILIPPESI: Epist. 1, 23. APOCALISSE: 2, 7: 3, 21: 7, 9, 14. 15: 14, 13: 21, 7. Dobbiamo venerare i santi con un culto religioso, essendo essi li amici di Dio: Se ne trovano esempi in ABRAHAMO: Gen. 18, 2; in Lot : Sodoma : Gen. 19, 1; in Giosue: Pasoua: Gios. 5, 15; in Abin: Achan: 3 Re 18, 2. Iddio trovasi glorificato in quel culto: HELL: 1 Re 2, 30. CONOSCENZA: Salm. 138, 17. Loni: Salm. 150, 1. Patmarchi: Eccli. 44, 1 e seg. IJAZZARO: Gio. 12, 26. Dobbiamo invocare i santi: EZECHIA: 4 Re 19. 34: 20, 6. GIOBBE: 42, 8; essi preguno per noi : Porolo : Gerem. 15, 1, NICANORE: 2 Macc. 15, 14. APOCILISSE: 5, 8:8, 3, 4. Iddio ci concede molti favori per l'intercessione dei santi e per i loro meriti : Isacco: 26 , 4, 5, 24. GIACOBBE: Gen. 48 , 16. VITELLO D'ORO : Esod. 32, 13, 14. SALOMONE: 2 Re 11, 12, 13. JEROBOAMO: 3 Re 11, 32, 34. ASA: 3 Re 15. 4 , 5. Ezichia : Is. 37, 35. Patrianeri: Eccli. 44, 24. Noi preglitamo i santi seuza commettere oltraggio al Mediatore, e noi ci raccomandiamo alle loro pregliiere, come noi ci raccomandiamo a quelle degli altri uomini : Samuelle : 1º Re 7.8. ROMANI: Epist. 15, 30, 31. Colossest: Epist. 4, 3. Eresint: Epist. 6, 18, 19. TESSALONICESI: 1 Epist. 5, 25: 2 Epist. 3, 1. Esast: Epist. 13, 18. Non havvi a farsi meraviglia se i santi conoscono le nostre pregliiere, perchè sono essi come altret606

SAN tanti augioli presso di Dio: PARABOLE: Matt. 22, 30: Luc. 15, 10; quindi essi le offrono a Dio: TOBIA: 12, 12. APOCALISSE: 5, 8: 8, 3. Nè ciò si oppone in nulle all'idea che noi abbiamo, che Dio solo cioè conosce e vede il fondo del cuore, perchè se vi sono nomini che lo conoscono unch'essi, è per la rivelazione loro fattane da Dio: così Samuele conosceva perfettamente tutti i secreti del cuore di Saulle: Samuele: 1 Re 9, 19. Anche Eliseo conobbe ciò che in cuor suo celava il suo servo: ELISEO: 4 Re 5, 26: 6, 12. Nabuchodonosor conobbe egli pure, per rivelazione, ciò che doveva succedere : DANIELE : 2, 29, 30. Talvolta si attribuisce al ministero dei santi ciò che conviene soltanto a Dio: vedi l'articolo Dio. Il nome di Dio, che pon conviene, ec. Gesu Chisto: Matt. 16, 19. Vintu: Matt. 18, 15, 18. RESURREZIONE: Gio. 20, 13. ROMANI: Epist, 11, 14 CORINTS: 1 Epist. 9, 20 8 22. TIMOTEO: 1 Epist. 4, 14. GIACOMO: Epist. 5, 19, 20, Esem pio degli autichi che pregavano Dio invocando i meriti dei santi: GIACOBBE : Gen. 32, 9: 48, 16. VITELLO D'ORO : Esod. 32, 13. TERRA: Deut. 9, 27. ACHAB; 3 Re. 18, 36. TEMPIO: 2 Par. 6, 42. TOBIA: 7, 15. ORAZIONE: Esth. 13, 15: 14, 18. GIOBBE: 5, 1. PROMESSE: Salm. 131, 1, 10. Po-POLO: Is. 63, 17. NARUCHODONOSOR: Dan. 3, 34 a 36. I santi fanno miracoli: ne fecero anche Aronne e Mosh: Esod. cap. 7 s 11. Cost pure Elis . che resuscitò un morto: Achab: 3 Re 17, 22: che impedi che piovesse per tre anni continui : Ibid. vers. 1; che in seguito fa piovere : Ibid. 3 Re 18, 41 a 45. GIACOMO: Epist. 5, 17, 18. Gesù CRISTO: Luc. 4, 25. Cosl unche Eliseo, il quale divide, come Elia, le acque di un fiume per passarlo a piedi asciutti : Etisco: 4 Re 2, 8, 14; che sanò le acque ne' contorni di Gerico . gettandovi del sale: Ibid. vers. 18 a 22, che moltiplica l'olio di uon povern vedova: Eusso: 4 Re 4, 1 a 7; che resuscita il figlio di una vedova di Sunain: Ibid. vers. 35; che toglie l'amarezza di una pietanza di colochinti selvatici gettando della farina nella pignatta: Ibid.

vers. 39 a 41; che sazia cento persone con venti pani : Ibid. 42 a 44; che guarisce Nauman dalla

lebbre, le quale si attacce per sempre a Giezi,

suo servo : Eusso : 4 Re cap. 5 ; che fa galleg-

giore il ferro: Ibid. 4 Re 6, 6, 7, 18, 20; e fi-

nalmente il solo tocco delle sue ossa fa resusci-

tare un morto: Joas: 4 Re 13, 21. Gli Apostoli

scacciano i demonj : Gesú Caisto: Marc. 6, 13,

16 a 18. Discrepti : Luc. 10, 17. PAOLO: 16, 18.

S. Giovanni e s. Pietro guariscono uno zoppo:

PIETRO : Att. 3, 6 e seg. L'ombre sola di s. Pie-

tro guarisce gli infermi: Apostott: Att. 5, 44 a 16. S. Pietro resuscita Titabita: PAOLO: Att. 9. 40, 41; quest'apostolo guarisce uno zoppo: Ibid. Att. 14, 7 a o. Le fascie ed i fazzoletti stati sul di lui corpo e portati agli ammalati, questi guarivano è scacciavano li spiriti cattivi dai loro corpi. Ibid. Att. 19; 11, 12; resuscite un giovinetto che, caduto dal terzo piano do una casa, perdè la vita: Ibid. Att. 20, 9 a 12. I santi hatino fatto molti altri miracoli, che sarebbe troppo lungo se tutti si volessero qui raccontare: EBREI: Epist. 11, 32 e seg. Per morire in odore di santità, non basta di avere vissuto nella giustizia. ma bisogna morire in essa: Ezecurcue: 33, 12, 13. I santi sono i luminuri del mondo: Figur-PESI : Epist. 2, 15. Quele sia la strada da essi battula per giungere alla santità : Enner: Epist. 11, 32 a 40. Le loro prazioni sono profumi graditi a Dio : sono esse offerte dagli angioli: Apo-CALISSE: 8 , 3, 4. I sauti devouo sempre progredire iu santità : Apocaussa: 22, 11. Passi della Sacra Scrittura sulla felicità e bestitudine dei sauti: Replebimur in bonis domus tuce: Vedi TERRA: Salm. 64, 5. Giusti: Salm. 72, 23 & 25. Vit-TORIA : Salm. 143, 18. ISAÏA : 3, 12. GIUDEI : Is. 33, 17. VERGINT: Matt. 25, 33, 34. PASSIONE: Luc. 22', 28 a 30. PAULO: Att. 14, 21. CORINTI: 2 Epist. 4, 17, 18. PIETRO: 1 Epist. 5, 4. APOCA-LISSE: 3, 5, 12, 21. Vedi CIELO: SALUTE: SANTI-PICAZIONE : SANTITA'. In Interview

SANTIFICAZIONE del corpo e del cuore : devesi ricercare l'una e l'altra nel timore di Dio : CORINTS : 2 Epist. 7 , 1. Vedi SANTI: SAN-TITA': SALUTE.

SANTITA': acquistavasi, sotto l'autica legge, col tocco di certi oggetti: Sacrifizzi: Lev. 6, 18. I motivi di santità sono in Dio: Mondo: Lev. 11, 43. a 46. Essa ha la sua sorgente nell' osservanza della legge di Dio : LEGGE : Lev. 20, 7, 8, 22 e seg. Giosuè, prime del passaggio del Giordano, raccomunda agli Israeliti di santificarsi : Giordano : Gios. 3. 5. Acquistare la santità prima di morire: Vintù : Eccli. 18, 20 a 22. Non è un segno di santità l'aver fatti dei miracoli, l'aver fatte delle profezie, avere annunziata la parola di Dio: Sea-MONE: Matt. 7, 21 s 23. Quale sin la strada per giuogere alla sautità : Vedi Santi.

SANTUARIO: parte la più santa del Tempio presso i Giudei. È là, che era chiusa l'Arca dell'alleanza. mid. Louis toly energic

Section 1. et company of the SANTUARIO: Levilico, capo 16. In qual tempo e con quali riti debba il sacerdote entrare nel Santuario. Capro emissario carico dei peccati

del popolo. Festa dell'Espiazione: anno 2514. Il capo precedente trovasi all'articolo Impurita': Lev. cap. 15.

Locutusque est Dominus ad Moysen post mortem duorum filiorum Aaron, quandò-offerentes ignem alienum, interfecti sunt: Fuoco Lev. 10. 1, 2.

- 2. Et præcepit ei, dicens: luquere ad Aaron fratrem tuum, ne omni tempore ingrediatur sandusrium, quod est intra selum corsm propitistorio quo tegitur arca, ut non moriatur (quia in nube appareho super oraculum), Atrans: Esod. 30, 10. Esast: Epist. 9, 7
- 3. nisi hæç antefecerit : vitulum pro peccato offeret, et arietem in hologustum.
- 4. Tunică lineă vestietur, feminalibus lineis verenda celabit: accingetur zonă lineă, cidarim lineau imponet capiti: læc enim vestimenta sunt sancta: quibus cunctis, cûm lotus fuerit, inductur.
- 5. Suscipietque ah universa multitudine filiorum Israel duos hircos pro peccato, et unun arietem in holocaustum.
- 6. Cùmque obtulerit vitulum, et oraverit pro se et pro domo sua,
- 7. duos hircos stare faciet coram Domino in ostio tahernaculi testimonii :
- 8. mittensque super utrumque sortem, unam Domino, et alteram capro emissario:
- Domino, et alteram capro emissario :

  9. cujus exierit sors Domino, offeret illum pro
  peccato :
- 10. cujus autem in caprum emissarium, statuet eum vivum coram Domino, ut fundet preces super eo. et emittat eum in solitudinem.
- 11. His ritè celebratis, offeret vitulum, et roguas pro se et pro domo suà , immolabit eam: 12. assumptoque thuribolo quod de prunis altaris impleverit, et hauriens manu compositum thymianna in incensum, ultra velum intrabit in
- 13. ut positis super iguem aromatibus, nebula eorum et vapor operiat oraculum, quod est supra testimonium, et non moriatur.
- 14. Tollet quoque de sanguine vituli, et asperget digito septies contra propitiatorium ad orientem.
- 15. Cumque mactaverit lircum pro pecesto popull, inferet sanguinem ejus intra velum, sicut præceptum est de sanguine vituli, at aspergat è regione oraculi,
- 16. et expiet sanctuarium ab immunditiis filiorum Israel, et à prœvaricationibus eorum, cunctisque peccatis. Juxta hunc ritum faciet tabernaculo testimonii quod fixum est inter eos in medio sordium habitationis eorum.
  - 17. Nullus hominum sit in tabernaculo, quando

- Pontifex sanctuarium ingreditur, nt roget pro se et pro domo sua, et pro universo cœtu Israel, donec egredistur. Luga: 1, 10.
- 18. Cum autem exierit ad altare quod coram Domino est, oret pro se, et sumptum sanguinem vituli atque hirci fundat super coraua ejus per gyrum:
- 19. aspergensque digito septiès, expiet et sanctificet illud ab immunditiis filiorum Israel.
- 20. Postquam emundaverit sanctuarium, et tabernaculum, et altare, tunc offerat hircum viventem:
- as. et posità utraque manu soper capnt ejus', conflicatur onnes iniquitates filiorum Israel, et universa delicta atque peccata corum: que imprecans capiti ejus, emittet illum per hominem paratum, in desertum.
- 22. Cùmque portaverit hircus omnes iniquitates eorum in terram solitariam, et dimissus fuerit in deserto,
- 23. revertetur Aaron in tahernaculum testimonii, et depositis vestihus quibus prius indutus erat cum intraret sanctuarium, relictisque ibi,
- 24. lavabit carnem suam in loco sancto, inducturque vestihus suis. Et postquam egressus obtulerit holocaustum suum ne plehis, rogabit tam pro se quam pro populo: Anosas: Lev. 9, 7.
- 25. et adipem qui oblatus est pro peccatis adolebit super altare.
- 26: Ille verò qui dimiserit caprum emissarium, lavabit vestimenta sua et corpus aquâ, et sic ingredietur in castra.
- 27. Vitulum autem et hircum, qui pro peccato fuerant immolati, et quorum sanguis illatus est in sanctuarium ut expisatio complerctur, asportabunt foràs castra, et comburent igni tàm pelles quam carnes eorum ac fimum: Esnas: Epist. 13, 11,
- 28. Et quicumque comhusserit en, lavabit vestiments sus et carnem aquà, et sic ingredietur in castra.
- 29. Eritque vobls hoc legitimum semp iternum: mense septimo, decimà die mensis affligetis animas vestras, nullumque opus facietis, sive indigena, sive advena qui peregripatur inter vos. Lagg: Lev. 23, 27, 28.
- 30. In hac die, expistio erit vestri, atque mundatio ab omnibus peccatis vestris: coram Domino mundabimini.
- 31. Sabbatum en im requietionis est, et affigetls animas vestras religione perpetuà.
- 32. Expisbit autem sacerdos qui unctus fuerit, et cujus manus initiatise sunt ut sacerdotio fungatur pro patre suo: inducturque stolà liucă et vestibus sanctis.

33. et expisbit sanctuarium et tabernaculum testimonii stque sltare, sacerdotes quoque et uni-

versum populum.

34. Eritque volsis hoc legitimum sempiternum. ut oretis pro filiis Israel, et pro cunctis peccatis corum semel in anno. Fecit igitur sicut præceperat Dominus Moysi.

Per la continuazione, vedi TABEBNACOLO: Lev. capo 17.

Santuario di Dio, e suo sacrifizio perpetuo. Daniele in una visione profetica , li vede ambedue profanati : DANIELE : 8, 9 a 14.

SAOSDUCHIM: così chiamavasi propriamente Nabuchodonosor, re degli Assiri: vedi Nabucho-DONOSOR re degli Assiri.

SAPHIRA. Vedi SAFFIRA.

SAPIENZA: è il nome che si dà al ventesimo libro della Sacra Srittura. Nel Greco, nel Siriaco, nell'Arabico questo libro porta il nome di Salomone, e a lui lo attribuirono Origene, Tertulliano, e molti altri Padri, e molti scrittori sacri; ed anche alcuni Rabbini, i quali dissero che la sapienza non fu compresa nel canone delle scritture fatto da Esdra, per essere stato scritto da Salomone non in Ebreo, ma in lingua Caldaica. La divina autorità di questo libro evidentemente dimostrasi dell' uso che hanno fatto gli Apostoli, e particolarmente l'apostolo Paolo, di nou poche senteoze, le quali da questo ne' loro scritti trasfusero. Vedi Giusti: Sap. 3. 7: 4, 10: 5, 19. SAPIENZA: 7, 26. Dio: Sap. 13, 2: 15, 7. Miracoli: Matt. 12, 43. Corints: 1 Epist. 6, 2. Enng: Epist. 11, 5. Ciò noudimeno gli Ebrei e gli ultimi Eretici sopra leggerissime difficoltà ricrescinte dal genio o sia capriccio costante di contraddire alla Chiesa cattolica, rigettano come non cauonico questo libro: ma toccherà ad essi a spiegare in qual modo uno scrittore non inspirato da Dio, circa due secoli almeno prima di Cristo, abbia potuto predire tanto distintamente quello che il Cristo stesso della sua na-2ione doveva soffrire.

In questo erticolo Sapienza, noi trascriveremo tutti i capi del libro stesso, i quali lianno relazione colla suddetta virtù.

Sapienza: capo 1. Esorta i regi ed i magistrati a fare e amare la giustizia. Il Signore si trova da chi con cuor semplice e con fede lo cerca: ma egli fugge i peccatori.

L'ultimo libra del Cantico troyasi all'articolo CHIESA: Cant. cap. 8.

Diligite justitium, qui judicutis terram. Sen-

tite de Domino in bonitate, et in semplicitate cordis quærite illum:

2. quoniam invenitur ab his qui non tentant illum : apparet autem eis qui fidem habent in illum. SALOMONE: 3 . Re. 3 . 9. VIRTU: Is. 56, 1. Asa: 2 Par. 15, 1.

3. Perversæ enim cogitationes separant à Deo; probata autem virtus corripit insipientes.

4. Quoniam in malevolum animam non introibit sapientia, nec habitabit in corpore subdito peccatis.

5. Spiritus enim sanctus discipline effugiet fictum, et auferet se à cogitationibus quæ sunt sine intellectu, et corripietur à superveniente

iniquitate.

6. Benignus est enim Spiritus sapieatiæ, et non liberabit maledicum à labiis suis, quoniam renum illius testis est Deus, et cordis illius scruintor est verus, et lingum ejus auditor. GALATI: Epist. 5 , 22. GIUDEI : Gerem. 17, 10. .

Il Signore il tutto riempie, e nissuna cosa a lui è nascosta. Detestabil cosa è la mormorazione. la detrazione e la bugla.

7. Quoniam spiritus Domini replevit orbem terrarum : et hoc, quod continet omnia, scientiam lisbet vocis. Isua: 6, 3.

8. Propter hoc qui loquitur iniqua, non potest latere, nec præteriet illum corripiens judicium.

q. In cogitationibus enim impli interrogatio erit : sermonum autem illius auditio ad Deum veniet, ad correptionem iniquitatum illius.

10. Quoniam auris zeli audit omnia, et tumultus murmurationum non abscoudetur.

11. Custodite ergò vos à murmuratione, quæ nihil prodest, et à detractione percite lingue, quoniam sermo obscurus in vacuum non ibit : os autem quod mentitur occidit animam.

Dio non fece la morte, ma i peccatori a sè la chiamarono.

12. Nolite zelare mortem in errore vitm vestræ, neque acquiratis perditionem in operibus manuum vestrarum.

13. Quoniam Deus mortem non fecit, nec lætatur in perditione vivorum, Parabola: Exech. 18. 32.

14. Creavit enim ut essent omnia : et sanabiles fecit nationes orbis terrarum: et non est in illis medicamentum exterminii, nec inferorum regoum in terrà :

15. Justitià enim perpetus est et immortulis.

16. Impii autem manibus et verbis accersierunt illam: et æstimantes illam annicam, defluxerunt, et spousiones posuerunt ad illam, quoniam digui sunt qui sint ex parte illius.

Per la continuazione, vedi Empio: Sap. cap. 2.

Sapienza: capo 7. Tutti gli uomini vengono nello sicsso modo alla vita, e da essa si parlono. È perciò da cercarsi la sapienza, che seco porta tutti i beni ed ha con sè il moltiplice spirito d'intelligenza.

Il capo precedente trovasi all' articolo Rz: Sap. cap. 6.

cup. o

Sum quidem et ego mortalis homo, similis omnibus et ex genere terreni illius, qui prior factus est, et iu ventre matris figuratus sum caro, Giosse: 10, 8, a 11.

a. decem mensium tempore congulatus sum in sanguine, ex semine hominis, et delectamento sonni conveniente.

- Et ego natus accepi communem aërem, et in similiter factam decidi terram, et primam vocem similem omnibus emisi plorans.
- 4. In involumentis nutritus sum, et curis ma-
- 5. Nemo enim ex regilius aliud habuit nativitalis initium.
- 6. Uous ergò introitus est onnibus ad vitam, et similis exitus. Giobbe: 1, 21. Timoteo: 1 Epist. 6, 7.
- Propter hoc optavi, et datus est milit sensus: et invocavi, et venit iu me spiritus sapientim:
- 8. et præposui illam regnis et sedibus, et divitias nihil esse duxi in comparatione illius. Fi-LIPPESI: Epist. 3, 8.
- Nec comparavi illi lapidem pretiosum: quonium omne aurum in comparatione illius arena est exigua, et tanquàm lutum æstimabitur argentum in conspectu illius. Giosas: 28, 15. Infr. SAPIENZA: Prov. 8, 11.
- 10. Super salutem et speciem dilexi illam, et proposui pro luce habere illam: quociam ioextinguibile est lumen illius. Giacomo: Epist. 3, 17.
- 11. Venerunt autem mihi omuia bona pariter cum illà, et innumerabilis bonestas per manus illius, Salomone: 3 Re 3, 13. Sermone: Matt. 6, 20, 33.
- 12. et latatus sum in omnibus, quoniam antecedebat me ista sapientia, et ignorabam quoniam horum omnium mater est.

13. Quam sine fictione didici, et sine invidià communico, et honestatem illius non abscondo.

La sapienza e qui maravigliosamente celebrata dall'Autore, il quale l'aveva conseguita in grande abbondanza.

- 14. Infinitus enim thessurus est hominibus quo qui usi sunt, participes facti sunt amicitime Dei propter disciplina dona commendati.
- 15. Milii autem dedit Deus dicere ex sententiå, et præsumere digna horum quæ mihi dantur, quonim ipse sapientiæ dux est, et sapientium emendator.
- 16. In manus enim illius, et nos, et sermones nostri, et omnis sapientia, et operum scientia, et disciplina.
- 17. Ipse enim dedit mihi borum que sunt scientiam veram, nt sciam dispositionem orbis terrarum, et virtules elementorum,
- 10. initium, et consummationem, et medietatem temporum, vicissitudinum permutationes, et commutationes temporum,
  - 19 anni cursus, et stellarum dispositiones,
- 20. usturas animalium, et iras bestiarum, vim ventorum, et cogitationes hominum, differentias virgultorum, et virtutes radicum,
- 21. et quecomque sunt absconsa et improvisa didici, omninm enim artifex docuit me sapientia.
- 22. Est enim in illà Spiritus intelligentim, sauctus, unicus, multiplex, subtilis, disertus, mobilis, iucoinquinatus, certus, suavis, amans bonum, acutus, quem nihil vetat, benefaciens,
- 23. humanus, beniguas, stabilis, certus, securus, oionem habeas virtutem, omnia prospiciens, et qui capiat omnes spiritus: intelligibilis mundus, subiliis.
- 24. Omnibus enim mobilibus mobilior est sapientia: attingit autem ubique propter suam munditiam.
- 25. Vapor est enim virtutis Del', et emanatio quædam est claritatis onnipotentis Dei sincera: et ideò nihil inquinatum in eam incurrit.
- 26. Caudor est enim luris atterna, et speculum sine macula Dei mojestatis, et imago bonitatis illius. Esazi: Epist. 1, 3.
- 27. Et cum sit una, omnia polest: et in se permancos omnia innoval, et per nationes in animas sanctas se transfert, amicos Dei et prophetas constituit.
- 28. Neminem enim diligit Deus, nisi eum qui cum sapientià iuliabitat.
  - 29. Est enim hæc speciosior sole, et super

omnem dispositionem stellarum, luci comparata invenitur prior.

30. Illi enim succedit nox, sapientiam autem non vincit malitia.

Sapienza: capo 8. Eccellenza della sapienza. Ad essa vanno dietro tutte le cose che possono desiderarsi.

Attingit ergò à fiae usque ad finem fortiter, et disponit omnia suaviter.

2. Hanc amavi, et exquisivi a juventute mea, et quassivi sponsain milii eam assumere, et amator factus sum formas illius.

3. Generositatem illius glorificat, contubernium liabens Dei: sed et omnium Dominus dilexit illam.

4. Doctrix enim est disciplinæ Dei, et electrix operum Illius.

5. Et si divitim appetuntur in vita, quid sapientia locupletius, que operatur omnia?

6. Si autem sensus operatur; quis liorum, que sunt, magis quain illa est artifex?

7. Et si justitiam quis diligit : labores liujus magnas habent virtutes: sobrietatem euim et prodentiam docet, et justitiam, et virtutem quibus utilius nibil est in vità homuibus.

8. Et si multitudinem scientiæ desiderat quis, scit præterita, et de futuris æstimat : scit versutias sermonum, et dissolutiones argumentorum; signa et monstra scit antequam fiant, et eventus temporum et sæculorum.

La sapienza è da cercarsi, e deve chiedersi da Dio, il quale solo dà la continenza.

9. Proposui ergò hanc adducere mihi ad convivendum, sciens quoniam mecum communicabit de bonis, et erit allocutio cogitationis, et tædii mei.

to. Hubebo propter hanc claritatem ad turbas, et honorem apud seniores juvenis :

11. et acutus inveniar in judicio, et in conspectu potentium admirabilis ero, et facies principum mirabuntur me:

12. tacentem me sustinehunt, et loquentem me respicient, et sermocinante me plura, manus ori suo imponent.

13. Præterek habebo per hanc immortalitatem, ot memoriam æternam bis, qui post me futuri sunt, relinquam:

14. disponem populos: et nationes mihi erunt subditæ,

15. Timebunt me audientes reges horrendi :

in mulitudine videbor bonus, et in bello fortis.

16. Intrans in domum meam conquiescam cum
illa: non enim habet amaritudinem conversatio

illius, nec tædium convinctus illius, sed lætitism et gaudium.

in corde meo, quonium immortalitas est in co-

18. et in amicitiá illius delectatio bons, et in operibus manuum illius honestas sine defectione, et in certamice loquelæ illius sapientia, et præclaritas in communicatione sermonum ipsius : circuibam quærens ut mihi illam assumerem.

19. Puer autem eram ingeniosus, et sortitus sum animam bonam.

20. Et cièn essem magis bonus, veni ad corpus incoinquinatum.

21. Et ut scivi quoniam aliter non possem esse continens, nist Deus det, et lico ipsum erat sapientim scire cujus esset hoc donum, adii Domiminum, et deprecatus sum illum, et dixi ex totis præcordiis meis:

Sapienza: capo 9. Orazione del savio che confessa la propria miseria, onde chiede a Dio la sapienza.

Deus putram meorum, et Domine misericordim, qui secisti amnia verbo tuo, Salamons: 3 Re 3, a.

2. et sapientià tuà constituisti hominem ut dominaretur crenture, que à te facts est, Carazions: Gen. 1. 26.

3. ut disponat orbem terrarum in æquitate et justitià, et in directione cordis judicium judicet:

4. de mihi sedium tuerum assistricem sapientiem, et noli me reprobere à pueris tuis :

5. quoniem servus taus sum ego, et filius ancillæ tum, homo iulirmus, et exigui temporis, et minor ad intellectum judicii et legum. Appulica ni: Salm. 115, 6.

6. Nam et si quis erit consummatus inter filios hominum, si ab illo abfuerit sapientia tua, in nihilum computabitur.

La sapienza a tutti, essendo necessaria, lo è molto più ai rettori dei popoli.

7. Tu elegisti me regem populo tuo, et judicem filiorum tuorum, et filiarum: Officiali: 1 Par. 28, 4. Salomone: 2 Par. 1, 91.

8. et dixisti me ædificare templum in monte sancto tuo, et in civitate habitationis tum altere, similitudinem tabernaculi sancti tui, quod præparasti ab initio: Davinna: 2 Re, 7, 13.

g. et tecnm sepientis tus quæ novit opera tus, quæ et sfluit tunc cum orbem terrsrum saceres, et sciebet quid esset placitum oculis tuis, et quid directum in præceptis tuis. Infr. Sapianza: Prov. 8, 22 a 27.

10. Mitte illem de coelis sanctis tuis, et à sede magnitudinis tuas, ut mecum sit et mecum laborat, ut sciam quid acceptum sit apud te. Sazo-MONE: 3 Re 3, q.: 2 Par. 1, 107

11. Scit enim illa omnia, et latelligit, et deducet me in operibus meis sobriè, et custodiet me in sua potentià.

12. Et erunt accepta opera mea, et disponam populum tuum juste, et ero dignus sedium patris mei.

13. Quis enim hominum poterit scire consilium Dei? aut quis poterit cogiture quid velit Deus? Dio: Is. 40, 13.

Debolezza dell'uomo. Egli è pieno di timore, d'incertezza e d'ignoranza.

- 14. Cogitationes enim mortallum timidæ, et incertæ providentiæ nostræ.
- 15. Corpus enim quod corrumpitur, aggravat animam, et terrena inhabitatio deprimit sensum multa cogitantem.
- 16. Et difficile æstimumus quæ in terra sunt: et quæ in prospectu sunt, invenimus cum lubore. Quæ autem in cœlis sunt quis investigabit?
- 17. Sensum autem tuum quis sciet, nisi to dederis sapientiam , et miseris Spiritum sanctum tuum de altissimis :
- 18. et sic correctæ sint semitæ eorum qui sunt in terris, et quæ tibi placent didicerint homines?

  19. Nam per sapientian sanati sunt quicumque placuerunt tibi, Domine, à principio.

Sapienza: capo 10. È celebrata la sapienza per avere salvati e liberati Adamo, Noè, Abramo, Lot, e Giacobbe.

Hac illum, qui primus formatus est à Deo pater orbis terrarum, cum solus esset creatus, custodivit,

- 2. et eduxit illum à delicto suo, et dedit illi virtutem continendi omnis. Creazione: Gen. 1, 27: 2, 7.
- 3. Ab hac ut recessit injustus in ita sua per iram homicidii fraterni deperiit. Caino: Gen. 4, 8.
  - 4. Propter quem , cum squa deleret terram ,

sensvit iterum sepientia, per contemptibile li-

5. hæc et in consensu nequitiæ, cum se nationes contulissent, scivit justum, et conservavit sine querelà Deo, et in filiis misericordiâm fortem, custodivit. Babers: Gen. 11, 2.

6. Hac justum à pereuntibus implis libersvit fugientem, descendente igne in Peutspolim : So-

DOMA : Gen. 10 . 17. 22.

7. Quibus in testimonium nequitiæ fumigabunda constat deserts terra, et incerto tempore fructus habentes arbores, et incredibilis anime memoria stans figmentum salis.

8. Sapientiam enim prætereuntes, non tantum in hoc lapsi sunt ut ignorarent bona, sed et insipientiæ sum reliqueruut homioibus memoriam, ut in his quæ peccaverunt, nec latere potuissent.

9 Sapientis autem hos, qui se observant, à

doloribus liberavit.

- 10. Hæc prolugum iræ fratris justum deduxit per vias rectas, et osteudit illi regnum Dei, et dedit illi scientiam sanctorum: houestavit illum in laboribus, et complevit labores illius. Gracorne: Gen. 28, 5.
- 11. In fraude circumvenientium illum affuit illi, et honestum fecit illum.
- 12. Custodivit illum ab inimicis, et à seductoribus tutavit illum, et certamen forte dedit illi ut vinceret, et sciret quoniam omnium potentior est sapientia.
- La sapienza non abbandono Giuseppe nella sua schiavità. Essa entrò nello spirito di Mosè, per ministero del quale essa trasse dall'Egitto i figliuoli d'Israele per messo del Mar Rosso, in cui gli Egiziani furono sommersi.
- 13. Hac venditum justum non dereliquit, sed à pecentoribus liberavit eum: descenditque cum illo in foveam. Giuseppe: 37, 28. STEPANO: Alt. 7, 9, 10.
- 14. Et in vinculis non dereliquit illum, donec afferret illi sceptrum regni, et potentiam adversus ess, qui eum deprimebent : et mendaces ostendit qui maculaverunt illum, et dedit illi claritatem atternam. Farante: Gen. 41, 40. Erops: Att. 12, 7.
- Hæc populum justum, et semen sine querelà, liberavit à nationibus que illum deprimebant: ISBAELITI: Esod. 1, 11. Dio: Esod. 3, 7 e 10.
- 16. Intravit in animam servicDei, et stetit contra reges horrendos in portentis et signis.
- 17. Et reddidit justis mercedem laborum suorum, et deduxit Illos in vià mirabili : et fuit

illis in velamento diei , et in luce stellarum per

18. transtulit illos per mare Ruhrum, et transvexit illos per aquam nimiam. Mosk: Esod. 14, 22.

19. Inimicos autem illorum demersit in mare, et ab altitudine inferorum eduxit illos. Ideò justi tulerunt spolis impiorum, Mosk: Esod. 14, 13, 26 a 31.

20. et decantaverunt, Domine, nomen sanctum toum, et victricem manum toam laudaverunt pariter: 21. quoniam sapientia aperuit os mutorum, et

linguas infantium fecit disertas. Mosi: Esod. 15, 1 e seg. GERUSALEMME : Luc. 19, 37 a 40.

SAPIENZA: capo 11. La sapienza fu duce de' fielinoli d'Israele nel deserto: li fece vincitori de'nemici: diede ad essi acqua dai massi.

Direxit opera corum in manihus prophetæ sancti.

a. Iter fecerunt per deserta que non habitabantur i et in locis desertis fixerunt casas. Man-NA : Esod. 16, 1.

3. Steterunt contra hostes, et de inimicis se vindicaverunt. Mosè: Esod. 17, 12, 13.

4. Sitierunt, et invocaverunt te, et data est illis agna de petra altissima, et requies sitis de lapide duro. Acqua: Num. 20, 11.

5. Per que enim pœnas passi sunt inimici illorum , à desectione potus sui , et in eis , cum shundarent, filit Israel, lætati sunt :

6. per hæc , cum illis deessent , benè cum illis actum est.

7. Nam pro fonte quidem sempiterni fluminis humanum sanguinem dedisti injustis.

8. Qui cum minuerentur in traductione infantium occisorum, dedisti illis abundantem aquam insperaté.

q. Ostendens per sitim que tunc fuit, quemadmodum tuos exaltares, et adversarios illorum

10. Cum enim tentati sunt, et quidem cum misericordià disciplinum accipientes, scierunt quemadmodum cum irâ judicati impii tormenta paterentur.

11. Hos quidem tanquam pater monens probusti: illos autem tanquam durus rex interrogans condennasti.

Gli Egiziani idolutri sono puniti con molti flagelli.

12. Absentes enim et præsentes similiter torquelmatur.

- 13. Duplex enim illos acceperat tredium, et gemitus cum memorià præteritorum.
- 14. Com enim audirent per sua tormenta benè secum agi, commemorati sunt Dominum, admiraptes in finem exitus.
- 15. quem enim in expositione pravà projectum deriserunt, in finem eventus mirati sunt, non similiter justi sitientes.
- 16. Pro cogitationibus antem insensatis iniquitatis illorum, quod quidem errantes colebant mutos serpentes, et bestias supervacuas, immisisti illis multitudinem mutorum animalium in vindictum. Dio: Sap. 12. 24.
- 17. Ut scirent quia per que peccat quis, per hæc et torquetur.
- 18. Non enim impossibilis erat omnipotens manus tua, quæ creavit orbem terrarum ex materiå invisà, immittere illis multitudinem ursorum, aut audaces leones. Mail: Lev. 26, 22. EGIZIANI: Sap. 16, 1. POPOLO: Gerem. 8, 17.
- 19. Aut novi generis irà plenas ignotas bestias, aut vaporem ignium spirantes, aut fumi odorem proferentes, aut horrendas ab oculis scintillas emittentes :

20. quarum non solum lasura poterat illos exterminare, sed et aspectus per timorem occidere.

21. Sed et sine his nno spiritu poterant occidi persecutionem passi ab ipsis factis suis, et dispersi per spiritum virtutis tuæ: sed omnia in mensura, et numero, et pondere deposuisti.

Dio, che di tutti ama la salute, tollera con gran pazienza i peccatori affinchè si emendino, potendo egli con un sol cenno esterminarli tutti a un tratto.

22. Multum enim valere tibi soli super erat semper : et virtuti brachii tui quis resistet ?

23. Quonium tanquam momentum staterae, sic est ante te orbis terrarum, et tanquam gutta roris antelucani que descendit in terram.

24. Sed misereris onnium, quia omnia potes, et dissimulas peccata hominum propter pæni-

25. Diligis enim omnia quæ sunt, et nihil odisti corum quæ fecisti: nec enim odiens aliquid constituisti, aut fecisti.

26. Quomodò autem posset aliquid permanere nisi tu voluisses? aut quod à le vocatum non esset conservaretur.

27. Parcis autem omnibus : quoniam tua sunt, Domine, qui amas animas.

Per la continuazione, vedi Dio: Sap. cap. 12.

In questo medesimo articolo Sarienza riferiremo qui tutto ciò che la rapporto a quella virtù, ricavandolo dai libri della Sacra Scrittura.

Sapienza: è la cosa principale che dobbiamo domandare al Signore: infatti Salomone non ne domanda altra, ed il Signore lo ricolma di ricchezza e di gloria: SALOMONE: 3 Re, cap. 3, cap. 4, vers. 29 e seg. La sapienza non risiede nei peccalori: Giorbe: 17, 10. L'uomo seppe fore molte scoperte per soddisfore ni suoi gusti, ma la scoperta della sapienza non l'ha ancora futta : Giobbs : cap. 28. Eccellenza, natura e proprietà della sapienza: Giosse: 28, 12 a 28. La sapienza degli nomini non è che stoltezza, se viene paragoosta con quella di Dio. Il Signore tratta d'inconsiderati i discorsi di Giobbe ai suoi втісі: Стовве: сар. 38 е сар. 30.

SAPIENZA: Proverbj, capo 1, Utilità delle parabole: quanto sia lodevole lo studio della sanienza.

L'ultimo salmo trovasi all'articolo Lont: Salm. 150.

Parabolæ Salomonis filii David, regis Israel, 2. ad sciendam sapientiam et disciplinam :

3. ad intelligenda verba prudentim, et suscipiendam eruditionem doctrinæ , fustitiam et judicium et æquitatem,

4. ut detur parvulis astutia, adolescenti scien-

tia et intellectus. 5. Audiens sapiens, sapientior erit : et intelligens gubernacula possidenit,

6. animadvertet parabolam, et interpretationem, verba sapientum, et ænigmata eorum.

7. Timor Domini , priucipium supientia. Supientiam atque doctrinam stulti despiciunt. Me-RAVIGLIS: Salm. 110, 9. Infr. SAPIENZA: Prov. 9. 10 : Eccli. 1, 16,

Ascoltare con attenzione i consigli della sapienza: fuegire la compagnia de' peccatori: non avere alcuna relazione con essi.

- 8. Audi, sili mi, disciplinum patris tui, et ne dimittas legem matris tum :
- 9. ut addatur gratia capiti tuo et torques collo tuo.
- 10. Fili mi, si te lactaverint peccatores, ne acquiescas eis:
- 11. si dixeriat: veni nobiscum insidiemor sanguini, abscondamus tendiculas contra insontem frustrà :

- SAP 12. deglutiamus eum sicut infernus viventem , et integrum quasi descendentem in lacum :
- 13. omnem pretiosam substantiam reperiemus, implebimus domos nostras spoliis.
- 14. Sortem mitte nobiscum, marsupium upum sit omnium nostrum.
- 15. Fili mi, ne ambules cum eis, prohibe pedem toum à semitis corum.
- 16. Pedes enim illorum ad malum current; et festinant ut effundant sanguinem. Dio: Is. 59, 7.
- 17. Frustrà autem jacitur rete ante oculos pen-
- 18. Ipsi quoque contra sanguinem suum insi-
- diantur, et moliuntur fraudes contra animas suas. 19. Sic semite oninis avari animas possidentium rapiunt.

La sapienza invita tutti alla sua sequela, e la perdizione minaccia a chi la disprezza.

- 20. Sapientia foris prædicat, in plateis dat vocem suam:
- 21. in capite turbarum clamitat, in foribus portarum urbis profert verba sua, dicens:
- 22. usquequò pervuli diligitis infantiem, et stulti es, quæ sibi sont noxis copient, et imprudentes odibunt scientism ?
- 23. Convertimini ad correptionem mean: en proferam vobis spiritum meum, et ostendam vobis verba mea.
- 24. Quia vocavi, et renuistis: extendi manum menn, et non fuit qui aspiceret. Givner: Is. 64, 12 25. Despexistis omne consilium meum, et mcrepationes meas neglexistis:
- 26. ego quoque in interitu vestro ridebo, et subsumubo cum vobis id , quod timebatis , advenerit. Apostoli: Luc. 9, 26. Disconst : Gio. 8, 24.
- 27. Cum irruerit repention calamitas, et interitus quesi tempestas ingruerit : quando venerit super vos tribulatio, et angustia:
- 28. tunc invocabunt me, et non exaudiam : mané consurgent, et bon invenient me,
- 29. eo quod exosam habuerint disciplinam, et timorem Domini non susceperint, 30. nec acquieveriut consilio meo, et detraxe-
- rint universa correptioni mea, 31. Comedent igitur fructus vitæ suæ, suisque
- consiliis saturabuutur.
- 32. Aversio parvulorum interficiet eos, et prosperites stultorum perdet illos.
  - 33. Qui autem me audierit, absque terrore requiescet, et abundantia perfruetur, timore malorum sublato.

SAPILNZÁ: Proverbj, copo 2. Quanti beni porti seco l'acquisto della sapienza.

Fili mi, si susceperis sermones meos, et mandata mea absconderis penes te,

- 2. ut audiat sapientiam auris tua : inclina cor tuum ad cognoscendum prudentiam.
- 3. Si enini sepientiem invocaveris, et inclinaveris cor tuum prudentiæ:
- . 4. si quæsieris esm qussi pecunism, et sicut thessuros effoderis illsm:

  5. tunc intelliges timorem Donini, et scientism
- Dei invenies :
- 6. quis Dominus det sapientiam; et ex ore ejus prudentis et scientis.
- 7. Custodiet rectorum salutem, et proteget gradientes simpliciter,
- 8. servaus semitas justitiæ, et vias sauctorum custodieus.
- 9. Tunc intelliges justitiam, et judicium, et æquitatem, et onnem semitam bonam.

Da quanti mali la sapienza liberi l'uomo: con lei si hanno i doni di Dio, e senza di lei si cade in errore.

- 10. Si intraverit sapientia cor tuum, et scientia
- 11. consilium custodiet te, et prudentia servabit te,
- 12. ut erusris à vià malà, et sb homine qui perversa loquitur:
- 13. qui relinquust îter rectum, et ambulant per vias tenebrosas :
- 14. qui lætautur cum malefecerint, et exultant in rebus pessimis:
- 15. quorum viæ perversæ suut, et infames gressus corum:
- 16. ut erusris à muliere sliena, et sh extranca, que mollit sermones suos
  - 17. et relinquit ducem pubertatis sum ,
- 18. et pacti Dei sui oblits est: inclinata est enim ad mortem donnus ejus, et ad inferos semitæ ipsius.
- 19. Omnes qui ingrediuntur ad eam, uon revertentur, nec apprehendent semitas vitæ.
- 20. Ut ambules in vià hona; et calles justo-
- 21. Qui enim recti sunt, habitabunt in terra, et simplices permanebunt in ea.
- 22. Impii verò de terrà perdentur: et qui iniquè agunt auscrentur ex es. Gionne: 18, 17.

SAPIENZA: Proverly, cupo 3. La sapienza prolunga la vita: non scordarsi mai della misericordia: sperare in Dio, temere Dio, onorare Dio.

Fili mi, ne obliviscaris legis meze, et przecepta mea cor tuum custodial.

- 2. Longitudinem enim dierum, et annos vitæ, et pacem apponent tilni.
- 3. Misericordia, et veritus te non deserant : circumda eas gutturi tuo, et describe in tabulis cor-
- 4. et invenies gratiam, et disciplinam bonam coram Deo et hominibus.
- 5. Habe fiduciam in Domino ex toto corde tuo, et ne innitaris prudentize tuze.
- 6. In omnibus viis tuis cogita illum, et ipse diriget gressus tuos.
  - 7. Ne sis supiens upud temetipsum: time Deum, et recede à malo: Isaa: 5, 21.
- 8. Sanius quippé erit umbilico tuo, et irrigatio ossium tuorum.
- 9. Honora Dominum de tua substantia, et de primitiis omnium frugum tuarum da ei: Tosia: 4, 7. Poven: Eccli. 4, 1. Viaru: Eccli. 14, 13. Paranote: Luc. 14, 13.
- vino torculura tua redundabunt.
- 11. Disciplinam Domini, fili mi, ne abjicias: nec deficias cum ab eo corriperis: Essa: Epist. 12, 5.

Portare con gaudio la correzione del Signore. Elogio della sapienza. Tutto torna a bene a quelli che amano la sapienza.

- 12. Quem enim diligit Dominis corripit: et quesi peter in filio complecet sibi.
- 13. Bestus homo qui invenit sepientiam, et
- 14. Melior est acquisitio ejus negotiatione ar-
- 15. Pretiosior est cuncis opibus: et omnia que desiderantur, haie non valeut comparari 16. Longitudo dierum in dextera ejus, et in
- 16. Longitudo dierum in dextera ejus, et in sinistra illius divitire et gloria. 17. Vas ejus vias pulchras, et omnes semitas il-
- lius pacificæ.

  18. Ligaum vitæ est his qui apprehenderint
- eam: et qui tenuerit esm, bestus.
- 19. Dominus sapientia fundavit terram : stabilivit cœlos prudentia.
- 20. Sepientià illius eruperunt abyssi, et nubes rore concrescunt.

- 21. Fili mi, ne effluent læc sb oculis tuis:
- 22. et erit vita snimæ tuæ, et gratia faocibus
- tuis.
  23. Tunc ambulahis fiducialiter in via tua, et
- 24. Si dormieris, non timebis: quiesces, et

pes tuus non impinget.

- 25. Ne paveas repentino terrore: et irruentes
- tibi potenties impiorum.

  26. Dominus eoim erit in latere tuo, et custodiet pedem tuum ne capiaris. Josapuat: 2 Par.

  20. 17.
- Seguire i precetti della sapienza: liberalità verso l'amico: guardarsi dal fargli male: non altercare: non imitare i cattivi: i cattivi vanno in perdizione: gli umini pii sono benedetti.
- 27. Noli prohibere benefacere eum qui potest: si vales, et ipse benefac.
- 28. Ne dicas amico tuo; vade, et revertere, cras dabo tibi, cum statim possis dare.
- 29. Ne moliaris amico tuo malum, cum ille in te habeat fiduciam.
- 30. Ne contendes adversus hominem frustrà, cum, ipse tibi nihil meli fecerit.
- 31. Ne æmuleris hominem injustum, nec imiteris viss ejus. Peccaron: Salm. 36, 1.
- 32. Quis abominatio Domini est omnis illusor, et cum simplicibus sermocinatio ejus.
- 33. Egestas à Domine in domo impii, habitacula autem justorum benedicentur.
- 34. Ipse deludet illusores, et mansuetis dabit gratiam. Giacomo: Epist. 4, 6.
- 35. Glorism sapientes possidebunt : stultorum exaltatio, ignominia.
- SAPIENZA: Proverbj, copo 4. Il saggio col suo esempio esorta gli altri a cercare la sapienza, della quale dimostra l'utilità.
- Audite, filii, disciplinara patris, et attendite ut sciatis prudentiam.
- 2. Donum bonum tribusm vobis, legem meam
- ne derelinquatis.

  3 Nam et ego filius fui patris mei , tenellus ,

et unigenitus coram matre meà.

- 4. Et docebut me, atque dicebat: suscipiat verba mea cor tuum, custodi præcepta mea, et
- 5. Posside saplentiam, posside prudentiam: ne obliviscaris, neque declines à verbis oris mei.

- 6. Ne dimittas eum ; et custodiet te : dilige eam, et conservabit te.
- Principium sapientim posside sapientiam, et in omni possessione tua acquire prudentiam.
- 8. Arripe illam, et exaltabit te: glorificaberis ab ea, cum eam fueris amplexatus.
- 9. Dabit capiti tuo augmenta gratiarum, et corona inclyta proteget te.
- 10. Audi, fili mi, et suscipe verba mea ut multiplicentur tibi anni vitæ.
- per semitas equitatis:

  12. quas cum ingressus fueris, non arctalum.
- tur gressus tui, et currens non habebis offendiculum.

  13. Tene disciplinam, ne dimittas cam: cu-
- 13. Tene disciplinam, ne dimittas eam: custodi illam, quia ipsa est vita tua.
- Schivare le vie degli empj, imitare i giusti. Differenza fra gli empj ed i giusti.
- 14. Ne delecteris in semitis impiorom, nec tibi
- 15. Fuge ab ea , nec transeas per illum : declina, et desere eam.
- 16. Non enim dormiunt nisi melefecerint : et repitur somnus ab eis nisi supplentaverint.
- 17. Comedunt panem impietatis, et vinum iniquitatis bibunt.
- . 18. Justorum autem semita quesi lux splendens, procedit et crescit usquè ad perfectam diem.
- 19. Viam impiorum tenebrosa i nesciunt ubi
- Imitare i giusti: custodia del cuore, della bocca e de passi.
- 20. Fili mi, ausculta sermones meos, et ad eloquia mea inclina aurem tuam.
- 21. Ne recedent ab oculis tuis, custodi ea in medio cordis tui:
- 22. Vite enim sunt invenientibus es, et universæ carni sanites.
- 23. Omni custodiă serva cor tuum, quis ex ipso vita procedit.
- 24. Remove à te os pravum, et detrabentia
- 25. Oculi tui recta videant, et palpebræ tum præcedant gressus tuos.
- 26. Dirige semitam pedibus tuis, et omnes viæ tum stabilientur.
- 27. Ne declines ad dexteram neque ad sinistram: averte pedem tuum à malo, vias enim que à dextris sunt novit Dominus: perverse verò

sunt que à sinistris sunt. Ipse autem rectos faciet cursus tuos, itinera autem tua in pace producet.

SAPIENZA: Proverbj, enpo 5. Stare attaccato alta sapienza: osservare i suoi consigli: misurare le proprie parole. Non fidarsi delle false lusinglie della donna.

Fili mi, attende ad sapientiam meam, et pro-

- 2. ut custodies cogitationes, et disciplinam labia tua conservent. Ne attendas fallaciæ mulieris.
- 3. Favus enim distillans labia meretricis, et nitidius oleo guttur ejus.
- 4. Novissima antem illius amara quasi absynthium, et acuta quasi gladius biceps.
- 5. Pedes ejus descendunt in mortem, et ad inferos gressus illius penetrant.
- 6. Per semitam vitæ non ambulant, vagi sunt gressus eius, et investigabiles.
- 7. Nunc ergò, fili mi, audi me, et ne recedas
- 8. Longe fac ab ea viam tuam, et ne appro-
- plaques foribus domus ejus.

  9. Ne des alienis honorem tuum, et apnos tuos crudeli:
- 10. ne fortè impleantur extrenei viribus tuis, et labores tui sint in domo aliena.
- 11. Et gemes in novissimis, quendo consum-
- pseris carnes tuas et corpus tuum, et dicas:

  12. cur detestatus sum disciplinam, et increpationibus non acquievit cor meum,
- 13. nec audivi vocem docentium me, et magistris non inclinavi aurem meam?
- 14. Pœnè fui in omni melo, in medio ecclesize et synegogie.

Amare la propria moglie: suggire le donne straniere: conseguenze funeste dell'adulterio.

- 15. Bibe aquam de cisterna tua, et fluenta putei tui.
- 16. Deriventur fontes tui foras, et in plateis aques tuas divide.
- 17. Habeto eas solus, nec sint alieni participes tui.
- 18. Sit vens tos benedicts, et latere com mu-
- 19. cerva charissima, et gratissimus binnnlns, ubera ejus inebrient te in omni tempore, in amore ejus delectare jugiter.
- 20. Quare seduceris, fili mi, ab aliena, et foveris in sinu alterius?

- 21. Respicit Dominus vies hominis, et omoes gressus ejus considerat. Giorga: 14, 16: 31, 4. 22. Iniquitates sum capitut impium, et funibus peccatorum suorum constringitur.
- 23. Ipse morietur, quis non habuit disciplinam, et in multitudine stultitim som decinietur.

Sapienza: Proverbj, capo 6. Non entrare facilmente mallevadore per un altro. Imitare la ditigenza della formica.

Fili mi, si spoponderis pro amico tuo, defixisti apud extraneum manum tuam :

- 2. illaqueatus es verbis oris tui, et captus propriis sermonibus.
- 3. Fac ergò quod dico, fili mi, et temetipsum libera, quia incidisti in manum proximi tui. Discurre, festina, suscita anticum tuum.
- 4. Ne dederis somnum oculis tuis, ne dormitent palpebræ tuæ.
- 5. Eruere quesi damula de manu, et quasi avis de manu aucupis.
- 6. Vade ad formicam, ô piger l'et considera vias ejus, et disce sapientiam:
- 7. quæ cum non habeat ducem, nec præceptorem, nec principem,
- 8. parat in æstate cibum sibi, et congregat in messe quod comedat.
- 9. Usquequò piger, dormies? Quandò consurges è somm tuo !
- 10. Paululum dormies, paululum dormitabis, paululum conseres manus, ut dormias: Uomo: Prov. 24, 33.
- 11. et veniet tihi, quasi viator, egestas et pauperies quasi vir armatus. Si verò impiger fueris, veniet ut fons messis tua, et egestas longè fugiet à te.
- Dell'uomo apostata. De' sette visj odiosi a Dio. Far conserva de' precetti de' propri genitori : imprimerli per sempre nel cuore: tenerli fissi nella mente, e meditarli sempre.
- 12. Homo spostata, vir inutilis, graditur ore perverso,
- 13. Annuit oculis, territ pede, digito loquitur, 14. pravo corde machinatur malum, et omni tempore jurgia seminat.
- 15. Huic exemplò veniet perditio sus, et subitò conteretur, nec babebit ultrà medicinam.
- 16. Sex sunt que odit Dominus, et septimum detestatur anima ejus :
- 17. oculos sublimes, linguam mendacem, manus esfundentes innoxium sanguinem,

- 18. Cor machinans cogitationes pessimas, pedes veloces ad currendum in malum,
- 19. proferentem mendacia testem fallacem, et eum qui seminat inter fratres discordias.
- 20. Conserva, fili mi, præcepta patris tui, et ne dimittas legem matris tuæ.
- 21. Liga ea in corde tuo jugiter, et circumda gutturi tuo.
- 22. Cûm ambulaveris, gradiantur tecum: cûm dormieris, custodiant te, et evigilans, loquere cûm eis,
- 23. quis mandatum lucerne est, et lex lux, et via vitæ, increpatio discipliuæ:
- Fuggire la donna malvagia i non dar retta alle adulazioni di donna straniera. Enormità dell'adutterio: difficoltà di ottenerne il perdono.
- 24. Ut custodiant te à muliere malà, et à blandà lingua extranem.
- 27. Non concupiscat pulchritudinem .ejus cor tuum, nec capiaris nutibus illius :
- 26. pretium enim scorti vix est unios panis: mulier autem viri pretiosam animam capit.
- 27. Numquid putest home abscundere ignem in sinu suo, ut vestimenta illius non ardeant?
- 28. Aut ambulare super prunas, ut non comburantur plantas ejus?
- 29. Sic qui ingreditur ad mulierem proximi sui, non crit mundus cum teticerit cam.
- 30. Non grandis est culpa, cum quis furatus fuerit: furatur enim ut esurientent impleat animam:
- 31. deprehensus quoque reddet septuplum, et omnem substantism domus sum tradet.
- 22. Qui autem adulter est, propter cardis ino-
- piam perdet animam suam:
  33. turpitudinem et ignominiam congregat sibi,
- et opprobrium illius non delebitur;

  34. quis zelus et furor viri non percet in die
- vindictæ,

  35. nec acquiescet cujusquam precibus, nec suscipiet pro redemptione dona plurima.
- Sapurat: Proverlj, capo 7. Esortasione allo studio della sapienza. Descrizione delle arti di una caltiva donna che tira a sè un giovane sconsigliato. Guai a colui che tascia strascinare il cuor suo nelle vie di quella cattiva donna, e va errando ne sentteri di colei.

Fili mi, custodi sermones meos, et præcepta mea recoude tibi. Fili,

2. serva mandata mea, et vives; et legem meam quasi pupillam oculi tui:

- 3. liga eum in digitis tuis , scribe illam in tabulis cordis tui.
- 4. Dic sapientia, soror mea es, et prudentiam voca amicam tuam,
- 5. ut custodiat te à muliere extranea, et ab aliena, que verba sua dulcia facit.
- 6. De fenestra enim domus meæ per cancellos prospexi,
- 7. et video parvulos, consigro vecordem ju-
- 8. qui transit per plateam juxta angulum, et prope viam domus illius graditur
- 9. in obscuro, advesperascente die, in noctis tenebris, et caligine.
- to. Et ecce occurrit illi mulier ornatu meretricin, præparata ad capiendas animas, garrula, et vaga.
- 11. quietis impatiens, nec valens in domo consistere pedibus suis ,
- 12 nunc foris, nunc in plateis, nunc juxta angulos insidians,
- 13. apprehensumque deosculatur juvenem , et procaci vultu blauditur, dicens :
- 14. victimas pro salute vovi, hodie reddidi vota mea:
- 19. ideireò egressa sum in occursum tuum, desiderans te videre, et reperi.
- 16. Intexui funibus lectulum meum, stravi tapetibus pictis ex Ægypto.
- 17. Aspersi cubile meum myrrliå, et aloe, et einnamomo.
- 18. Veni, inebriemur uberibus, et fruamur cupitis amplexibus, donec illucescut dies.
- 19. Non est enim vir in domn suå, aliiit viå longissimå.
- 20. Sacculum pecuniæ secum tuliti in die plenæ lunæ reversurus est in domum suam.
- 21. Irretivit eum multis sermonibus, et blanditiis labiorum protraxit illum.
- 22. Statim eam sequitur quasi hos ductus ad victimain, et quasi aguus lasciviens, et ignoraus quod ad vincula stultus trahatur,
- 23. donec transfigat sagitta jecur ejus : velut si avis festinet ad laqueum, et nescit quod de periculo anima illius agitur.
- 24. Nunc ergo, fili mi, audi me, et attende verbis oris mei.
- 25. Ne abstrahatur in viis illius mens tue, neque decipiaris semitis ejus:
- 26. Multos enim vulneratos dejecit, et fortissimi quinque interfecti sunt ab ea.
- 27. Vise inferi domus ejus, penetrantes in interiora mortis.

SAPIENZA: Proverbi, capo 8. La sapienza desidera communicarsi a tutti gli nomini : essa li invita a sè dolcemente, li istruisce, li illumina, e li guida nella via della verità e della salute.

Numquid non sepientia clamitat , et prudentia dat vocem suam ?

- 2. In summis excelsisque verticibus supra viam, in mediis semitis stans.
- 3. Juxta portas civitatis in ipsis foribus loqui-. tur. dicens :
  - 4. o viril ad yos clamito, et vox mea ad fi-
  - lies hominum. 5. Intelligite parvuli astatiam, et insipientes
- animadvertite. 6. Audite, quoniam de rebus magnis locutura
- sum : et aperientur labia mea, ut recta prædicent. 7. Veritatem meditahitur guttur meum, et la-
- bis mes detestabuntur impium.
- 8. Justi sunt omnes sermones mei, non est in eis pravum quid, neque perversum.
- a. Recti sunt intelligentibus, et mqui invenientibus scientiam.
- 10. Accipite disciplinam meam, et non pecuniam; doctrinem magis quam aurum eligite.

Eccellenza della sapienza. Essa è la sorgente della giustizia della prudenza della gloria e delle ricchesse.

- 11. Melior est epim sapientia cunctis pretiolissimis : et omne desiderabile ei non potest com-DBFATI. Sup. SAPIENZA : 7 , 9.
- 12. Ego sepientie hehito in consilio, et eruditis intersum cogitationibus.
- 13. Timor Domini odit malum: arrogantiam, et superbiam, et viam pravam, et os bilingue detestor.
- 14. Meum est consilium, et æquitas, mea est prudentia, mea est fortitudo.
- 15. Per me reges reguent, et legum condito-

res juxta decernunt.

- 16. Per me principes imperant, et potentes decernant justitism.
- 1º. Ego diligeutes me diligo; et qui manè vigilant ad me, invenient me.
- 18. Mecum sunt divitiæ, et gloria, opes superbre, et justitie.
- 19, Melior est enim fructus meus auro, et lapide pretioso, et genimina mea argento electo. 20. In viis justitiæ ambulo, in medio semitarum judicii,

21. ut ditem diligentes me, et thesauros eorum repleam.

La sapienza è in Dio ab eterno. È sua delizia lo stare co'figliuoli degli nomini. Beati quelli che l'ascoltano: guai a coloro che la odiano.

- 22. Dominus possedit me in initio viarum suarum, antequam quidquam faceret à principio.
- 23. Ab aterno ordinata sum, et ex antiquis antequam terra fieret, Infr. Sapienza: Eccli. 24, 14.
- 24. Nondum erant aliyssi, et ego jam conce-
- pta eram : necdum fontes aquarum eruperant : 25. necdům montes gravi mole constiterant : ante colles ego parturiebar :
- 26. adhuc terram non fecerat, et flumina et cardines orbis terræ :
- 27. quandò preparalist cœlos, aderam: quandò certà lege, et gyro vallabat aliyssos.
- 28. Quandò æthera firmabat sursum, et librabat fontes aquarum :
- 20. quandò circumdabat mari terminum suum, et legem ponebat aquis ne transirent fices suos ;
- quando appendehat fundamenta terræ, So, cum eo eram cuncia componens : et delectabar per singulos dies, ludens coram eo omni
- tempore; 31. ludens in orbe terrarum; et deliciæ meæ,
- esse com filiis hominum. 32. Nunc ergò, filii, audite me : beati, qui cu-
- stodiunt vias meas. 33. Andite disciplinam, et estote sapientes, et nolite abiicere eam.
- 34. Beatus homo qui audit me, et qui vigilat ad fores meas quotidie , et observat ad postes ostii mei.
- 35. Qui me invenerit, inveniet vitam, et hauriet salutem à Domino :
- 36. qui autem in me 'peccaverit , lædet animam suam : omnes qui me oderunt, diligunt mortem.

Sapienza: Proverbi, capo 9. Casa della sapienza: suo banchetto, al quale essa i piccoli invita.

Sapientia redificavit sibi domum , excidit columnas septem.

- 2. Immolavit victimas suas, miscuit vinum , et proposuit mensam suam. Panasole: Matt. 22, 2 8 10.
- 3. Misit ancillas suas ut vocarent ad arcem, et ad mœnia civitatis:

. 4. si quis est parvulus, veniat ad me. Et insipientibus locuta est :

5. venite, comedite panem meum, et bibite vinum quod miscui vobis.

 Reliuquite infantiam, et vivite, et ambulate per vias prudentia.

7. Qui erudit derisorem, ipse injurism sibi fecit: et qui arguit impium, sibi maculam generat.

8. Noli arguere derisorem, ne oderit te: argue sapientem, et diliget te.

9. Da sapienti occasionem, et addetur ei sapientia. Doce justum, et festinahit accipere.

10. Principium sapientim, timor Domini: et scientia sanctorum prudentia. Sup. Sapienza: 1, 7.
11. Per me enim multiplicabuntur dies tui, et

addentur tibi anni vitæ. 12. Si sapieus fueris, tibimetipsi eris: si au-

tem illusor, solus portabis malum. La donna cattiva chiama al suo convito gli stolti :

La donna cattiva chiama al suo convito gli stolti: guai a que che le danno retta.

13. Mulier stulta et clamosa, pleasque illecebris, et nihil omuinò sciens,

14. sedit in foribus domus sum super sellam in excelso urbis loco,

15. ut vocaret trauseuntes per viain , et pergentes itinere suo :

16. qui est parvulus declinet ad me. Et vecordi locuta est :

17. aquæ furtivæ dulciores sunt, et panis absconditus suavior.

18. Et ignoravit quòd ibi sint gigantes, et in profundis inferni convivæ ejus.

Nel capo seguente cominciano le parabole di Salomone: sono esse, per cosi dire, tante sentenze sopra diversi soggetti di morale : Uomo : Prov. cap. 10 e seg. Diversi effetti della sapienza e della stoltezza: Ibid. Prov. 14, 15 a 19. La sapienza riposa nel cuore dell' uomo prudente: vers. 33. Elogio della sapienza: Ibid. Prov. 16, 16, 17. Suoi vantaggi: Ibid. Prov. 17, 2. A che si conosce la sapienza: vers. 24. Suoi vantaggi: Ibid. Prov. 21, 22: 23, 15, 16: 24, 3 a 7. Amare la sapienza: vers. 13, 14. Procurare con ogni sforzo di acquistarla : buoni, effetti ch'essa produce: Ibid. Prov. 27, 11, 12. Essa risiede pienamente in Dio: non ne può misurare nessuno la profondità, essa è un dono di Dio: Ibid. Prov. 30, 2 a 4. VANITA': Eccl. 2, 26. Suoi vantaggi sull' imprudenza: VANITA': Eccl. 2, 12 a 17, 4, 13, 14. Essa è più utile quando va unita alle ricchezze: Ibid. Eccl. 7, 12, 13. Vantaggi di possederla: Ibid. Eccl. 7, 20. Sforzi che Salomone fece per acquistarla: vers. 24, a 26. Uso ch'egli me ha fatto: Ibid. Eccl. 12, 9 e seg. Essa vri-splende sul viso del saggio: Ibid. Eccl. 8, 1. E preferibile alla forza, riportando la sapienza maggiori vantaggi: Ibid. Eccl. 9, 13 a 18. Differenza della condotta del saggio con quella dell'insensato: Ibid. Eccl. 10, 1 a 4. Differenza della loro parole: vers. 12, a 15. La sapienza raccomsadata ai reguanti ed ai giudici. Quauto sia facile di trovarla, ed utilo di possederla: R: Sap. cap. 6.

SAFIRRA: Ecclesiastico, capo 1. La sapienza incomprensibile, che nelle creature rispiende, ab eterno ha sua origine da Dio onnipotente, il quate la dà a que'che lo temono e lo amano. Ciò che precede trovasi all'articolo Eccussastico: Prologo.

Omnis sapientia a Domino Deo est, et cum illo fuit semper, et est anle sevum. Salomone: 3 Re 3, 9: 4, 29.

 Areusm maris, et pluvim guttas, et dies sæculi quis dioumeravit? Altitudinem cœli, et latitudinem terræ, et profundum abyssi quis dimensus est?

3. Supientium Dei præcedentem omniu quis investigavit?

4. Prior omnium creata est sepientia, et intellectus prudentiæ ab ævo.

5. Fons sapientiæ verbum Dei in excelsis, et ingressus illius mandata æterna.

6. Radix sapientim cui revelata est, et astutias illius quis agnavit?

7. Discipline sepientise cui reveluta est, et manifestate? Et multiplicationem ingressos illius quis intellexit?

8. Unus est Altissimus crentor omnipotens, et rex potens, et inclueudus ninis, sedens super thronum illius, et dominans Deus.

 Ipse creavit illam in spiritu sancto, et vidit, et dinumeravit, et mensus est.

10. Et effudit illam super omnis opera sua, et super omnem carnem secundum datum suum, et præbuit illam diligentibus se.

11. Timor Domini gloria, et gloriatio, et lætitia, et corona exultationis.

Elogio del timor di Dio. Felicità di que' che ne sono penetrati: eccellenza dell'amore di Dio.

12. Timor Domini delectabit cor, et dabit lætitism, et gaudium, et longitudinem dierum.

- 13. Timenti Dominum bene crit in extremis, et in die defunctionis sum benedicetur. Timore:
- 14. Dilectio Dei honorabilis sapientia. Dio: Salm. 146, 12.
- 15. Quibus autem apparnerit in visu, diligunt eam in visione, et in agnitione magnalium suoram. 16. Initium sepientie, itiumor Doninii, et cum fidelibus in vulvà concrestus est, cum electis feminis graditur, et cum justis et fidelibus agnoeitur.
- 17. Timor Domini, scientiæ religiosites. Mena-
- 18. Religiositas custodiet et justificabit cor, jucunditatem atque gaudium dabit.
- 19. Timenti Dominum benè erit, et in diebus consummationis illius benedicetur.
- 20. Plenitudo sepientim est timere, Denm, et plenitudo à fructibus illius.
- 21. Omnem domum illius implebit à generationibus, et receptacula à thesauris illius.
- 22. Corona sapientiæ, timor Domini, replens pacein, et salutis fructum:
- 23. et vidit, et dinumeravit eam: utraque au-
- 24. Scientiam, et intellectum prudentim sapieutia compartietur: et gloriam tenentium se
- 25. Radix sepientiæ est timere Dominum; et
- 26. In the sauris sapientize intellectus, et scientize religiositas; execratio autem peccatoribus sapientia.
  - 27. Timor Domini expellit peccatum;
- 28. Nam qui sine timore est, non poterit justificari; iracundia enim animositatis illius, subveraio illius est-

Vantaggi della pazienza, della dolcczza, della sapienza e del timor di Dio. Fuggire la superbia e l'ipocrisia.

- 29. Usque in tempus sustinebit petiens, et posteà redditio jucunditatis. Esnen: Epist. 12, 11.
- 30. Bonus sensus usque in tempus abscondet verba illius, et labia multorum enarrabuut sen-
- 31. In thesauris sapientia significatio disci-

sum illius.

- 32. execuatio autem peccatori, cultura Dei.
- 33. Fili, concupiscens sepientiam, conserva justitiam, et Deus præbebit illam tibi.
- 34. Sapientia enim et disciplina timor Domini: et quod beneplacitum est illi,

- 35. fides, et mansuetudo, et adimplebit the-
- 36. Ne sis incredibilis timori Domini: et ne accesseris ad illum duplici corde.
- 37. Ne fueris hypocrita in conspectu homi-
- 38. Attende in illis, ne fortè cadas, et adducas anime tue inhonorationem .
- 39. et revelet Deus absconsa tna, et in medio synagogæ elidat te :
- 40. quonism accessisti maligne ad Dominum, et cor tuum plenum est dolo et fallacia.
- Per la continuazione, vedi Pazienza: Eccli. cap. 2.
- SAPRERA: EcclesiesIco, capo 4, Fantaggi che la sapiensa procura a que che la posseggono. Essa esperimento gli uomini colle afficioni. Ricolma di beni que che le restano fedeli. Tener conto del tempo: fuggire il male: dure la verità anche a pericolo di perdere la vita.
- Ciò che precede di questo capo trovasi all'articolo Poveni: Eccli. 4, 1 a 11.
- 12. Sapientia filiis suis vitam inspirat, et suscipit inquirentes se, et præibit in viå justitiæ.
- 13. Et qui illam diligit, diligit vitam: et qui vigilaverint ud illam, complectentur placorem ejus.
- 14. Qui tenuerint illam, vitam hæreditabunt : et quò introibit, benedicet Deus.
- 15. Qui serviunt ei, obsequentes erunt sancto: et eos, qui dilignat illum, diligit Deus.
- 16. Qui audit illam, judicabit gentes : et qui intuetur illam, permanebit confidens.

  17. Si crediderit ei, hæreditabit illam, et erunt
- in confirmatione creature illius.
- in primis eligit eum.

  19. Timorem et metum, et probationem inducet super illum; et cruciabit illum in tribulatione
  doctrinm sum, donce tentet eum in cogitationibus
- suis, et credat anima illius. 20. Et firmabit illum, et iter adducet directum ad illum, et latificabit illum:
- 21. et denudabit absconsa sua illi, et thesaurizabit super illum scientiam et intellectum justitim.
- 22. Si autem oberraverit, derelinquet eum, et tradet eum in manus inimici sui.
  - 23. Fili, conserva tempus, et devita à malo:
- 24, pro suimă tuă ne confundaris dicere verum.

  25. Est enim confusio adducens peccatum, et est confusio adducens gloriam et gratiam.

621

26. Ne accipies faciem adversus faciem tuam , nec adversus animum tuam meudacium.

Redarguire i malvagi. Confessare i propri peccati. Abbandonare le proprie sostanse ed anche la vita alla violensa degli uomini potenti. Difendere altamente la vertià e la giustivia. Poche parole e molti fatti. Essere dolce coi domestici. Essere più amante di dare, che di ricevere.

- 27. Ne reverearis proximum tuum in casu suo; 28. nec retineas verbum in tempore salutis. Non abscordas sapientiam tuam in decore suo.
- 29. In lingua enim sapientia dignoscitur: et sensus, et scientia, et doctrina in verbo sensati, et firmamentum in operibus iustitiæ.
- 30. Nou contradicas verbo veritatis ullo modo, et de mendacio ineruditionis tum confundere.
- 31. Non confundaris confiteri peccata tua, et
- ne subjicias te omni homiui pro peccato.

  32. Noli resistere contra faciera potentis, nec
- coneris contra ictum fluvii.

  33. Pro justitià agooizare pro animà tuà, et usquè ad mortem certa pro justitià, et Deus expugnahit pro te inimicos tuos. Apocalusse: 2, 10.

34. Noli citatus esse in fiogua tua; et inutilis, et remissus in operibus tuis.

35. Noli esse sicut leo in domó tuå, evertens

domesticos tuos, et opprimens subjectos tibi. 36. Non sit porrecta manus tua ad accipien-

dum, et ad dandum collecta.

Per la continuazione, vedi Riccuzzza: Eccli.

Per la continuazione, vedi Riccustes: Eccli. cap. 5.

SAPIENZA: Ecclesiustico, cupo 6. Elogio della vera amicitia. Quanto ardua cosa sia la sapienza, e con quanto studio debba cercarsi. Ciò che precede trovssi all'articolo Amico: Eccli.

Ciò che precede trovasi all'articolo Amico: Eccli.
6, 1 a 17.

- 18. Fili, à juventute toà, excipe doctrinam, et usque ad canos invenies sapientiam.
- 19. Quasi is qui arut, et seminat, accede ad eam, et sustine bonos fructus illius.
- 20. In opere enim ipsius exignum laborabis, et citò edes de generationilius illius.
- 21. Quain aspera est nimium sapientia indoctis hominibus, et non permanebit in illà excors.
- 22. Quasi lapidis virtus probatio erit in illis, et non demorabuntur projicere illam.
- Sapientia enim doctrino secundum nomen est ejus, et non est multis manifesta: quibos autem cognita est, permanet usque ad conspectum Dei.

- 24. Andi fili, et accipe consilium intellectus, et ne abjicias consilium meum.
- 25. Injice pedem tuum in compedes illius, et in torques illius collum tuum,
- Subjice humerum tuum, et porta illam, et ne acedieris vinculis ejus.
- 27. In omni animo tuo accede ad illam, et iu omni virtute tua conserva vias eius.
- 28. Investiga illam, et manifestabitur tibi, et continens factus, ne derelingues cam:
- 29. in novissimis enim invenies requiem in en, et convertetur tibi in oblectationem.
- 30. Et erunt tibi compedes ejus in protectionem fortitudinis, et bases virtutis, et torques il-
- nem fortitudinis, et bases virtutis, et torques illius in stolam gloriæ, 31. Decor enim vitæ est in illå, et vincula il-
- Decor enim vitæ est in illå, et vincula illius alligatura salutaris.
- 32. Stolam gloriæ indues eam, et coronam gratulationis superpones tibi.
- 33. Fili, si attenderis mibi , disces'; et si accomodaveris animum tuum, sapiens eris.
- 34. Si inclinaveris aurem tuam , excipies doctrinam : et si dilexeris audire, sapiens eris.
- 35. In multitudine presbyterorum prudentium sta, et sapientiæ illorum ex corde conjungere, ut onneem narrationem Dei possis audire, et proverbia laudis non effugiant à te. Viano: Eccli. 8, 9.
- 36. Et si videris sensatum, evigila ad eum, et gradus ostiorum illius exterat pes tuus.
- 37. Cogitatom tuum habe in præceptis Dei, et in mandatis illius maximè assiduus esto: et ipse dabit tibi cor, et concupiscentia sapientiæ dabitur tibi. Leona: Salm. 1, 2.

Per la continuazione, vedi Vintù: Eccli. cap. 7.

Vantaggi che la sapienza procura a que' che sono di bassa estrasione: Viaru'i: Eccli. 11, 1. Vantaggi dell'amore e dello studio della sapienza: Ibid. Eccli. 14, 22 a 27. Vantaggi di possederla: Ibid. Eccli. 15, 1 a 6. Essa fugge gistolti, gli orgogliosi i, mentitori: Ibid. eccs. 2, 8. Come si può conoscere quegli che la possiede: Ibid. Eccli. 18, 28, 29: 19, 18 a 21. Metterla in pratica: Ibud. Eccli. 20, 32, 33.

SAPIENZA: Ecclesiustico, capo 24. Elogio che fa la sapienza di sè medessima. Sua origine, sua possanna, sua grandezza, sua eternità. Essa abitò con Giacobbe: sectie Israele per suo retaggio. Il capo precedente trovsii all'articolo Visutà: Eccli. cap. 23.

Sapientia laudabit animam suam, et in Deo honorabitur, et in medio popoli sui gloriabitur,

- 2. et in Ecclesiis Altissimi aperiet os suum, et in conspectu virtutis illius gloriabitur.
- 3. et in medio populi sui exaltabitur, et iu plenitudine sancta admirabitur,
- 4. et in multitudine electorum habebit laudem, et inter benedictos henedicetur, dicens:
- . 5. ego ex ore Altissimi prodivi, primogenita
- "6. ego feci in coelis ut oriretur lumen indefi-
- 7. ego iu altissimis habitavi, et thronus meus in columna nubis.
- 8. Gyrum cœli circuivi sols, et profundum abyssi penetravi, in fluctibus maris ambulavi.
- 9. Et in omni terra steti i et in omni populo,
- 10. et in omni gente primetum habui:
  11. et omnium excellentium et humilium cor-
- quæsivi: et in hæreditate Domini morabor.

  12. Tunc præcepit, et dixit mihi creator omnium: et qui creavit me, requievit in taber-
- naculo meo,

  13. et dixit mihi: in Jacob inhabita, et in
  Israel hæreditare, et in electis meis mitte radices.
- 14. Ab initio, et ante sacula creata sum, et usque ad futurum saculum non desinam, et in liabitatione saucta coram ipso ministravi. Sup. Sapieszas: Prov. 8, 23.
- 15. Et sic in Sion firmula sum, et in civitute sanctificuta similiter requievi, et in Jerusalem potestas inea.
- 16. Et radicavi in populo honorificato, et in parte Dei mei hæreditas illius; et in pleuitudine sanctorum detentio mea.

Progressi che la sapienza fece nel mondo. Beni infiniti, de' quali essa è la sorgente. Felicità di que' che l'ascoltano e che la fanno conoscere alli altri.

- 17. Quasi cedrus exaltata sum in Libano, et.
- 18. quasi palma exeltata sum in Cades, et quasi
- 19. quesi olive speciosa in campis, et quesi pletenus exeltete sum juxte aquem iu pleteis.
- 20. Sicut ciunamomum et balsamum aromati-2ans odorem dedi: quasi myrrha electa dedi sua-

vitatem odoris:

21. et quesi storex et galbanus, et ungule, et gutte, et quesi Libeaus non incisus veporevi luebitationem meam et quesi belsamum non mistum odor meus.

- 22. Ego quesi terebinthus extendi ramos meos, et rami mei honoris et gratiæ.
- 23. Ego quesi vitis fructificavi suevitatem odoris: et flores mei fructus honoris et honestatis. 24. Ego meter pulchræ dilectionis, et timoris, et agnitionis, et sauctæ soei.
- 25. In me gratia omnis viæ et veritatis, in me omnis spes vitæ et virtutis.
- 26. Transite ad me omnes qui concupiscitis me, et à generationibus meis implemini:
- 27. spiritus enim meus super mel dulcis, et hm-
- redits mes super mel et favum: 28. memoria mes in generationes sæculorum.
- 29. Qui edunt me, adhuc esurient: et qui bibunt me, adhuc sitient. Samantana: Gio. 4,
- 13. Minacous: Gio. 6, 35.

  30. Qui sudit me, non confundetur, et qui operantur in me, non peccabunt.
- 31. Qui elucidant me, vitam æternam habebunt.

Elogio della Sacra Scrittura. Grandezza del Messia, ett cui essa contiene le promesse. Spiendore di sua dottrina: meraviglie che opera net mondo.

- 32. Hæc omnis liber vitæ, et testamentum Altissimi, et sguitio veritatis.
- Legem mandavit Moyses in præceptis justitisrum, et hæreditatem domui Jacob, et Israel promissiones.
- 34. Posuit David puero suo excitare regem ex ipso fortissimum, et in throno honoris sedentem in sempiternum.
- 35. Qui implet quesi Phison supientiam, et sicut Tygris in diebus novorum. Carazione: Gen. 2, 11, 14.
- 36. Qui adimplet quasi Euphrates sensum: qui multiplicat quasi Jordanis in tempore messis. Grosok: 3, 15.
- 37. Qui mittit disciplinsm sicut lucem, et assistens quasi Gebon in die viudemie.
- 38. Qui perficit primus scire ipsem, et infirmior non investigabit esm.
- 39. A mari enim abundavit cogitatio ejus, et consilium illius ab abysso magua.
  - 40. Ego sepientis effudi flumine.
- 41. Ego quesi tremes aque immensas de fluvio, ego quesi fluvii Dioryx, et sicut aqueductus exivi de perediso.
- 42. Dixi : rigabo hortum meum plantationum, et inebriabo prati mei fructum.
- 43. Et eccè factus est milii trames abundans, et fluvius meus appropinquavit ad mare:

623

- 44. quoniam doctrinam quasi antelucanum illumino omnibus; et enarrabo illam usquè ad longinquum.
- 45. Penetrabo omnes inferiores partes terra, et inspiciam omnes dormientes, et illuminabo omnes sperantes in Domino.
- 46. Adhue doctrinain quasi prophetiam effundam, et relinquam illam quarentibus sapientiam, et non desinam in progenies illorum usque in avum sanctum.
- 47. Videte, quoniam non soli mihi lahoravi, sed omnibus exquirentibus veritatem. Vintu: Eccli. 33, 18.

Per la continuazione, vedi Vintù: Eccli. cap. 25.

Incominciare in gioventù ad acquistare la sapienza per possederla nella vecchiaja: unita al timore di essa forma la gloria de' vecchi: Vintù: Eccli. 25, 5 a 8. Per acquistarla è necessaria la tranquillità in un colla quiete: per la qual cosa la sapienza non si acquista da coloro i quali sono intieramente occupati de' loro affari, de' loro lavori, così di giorno come di notte: Ibid. Eccli. 38 . 25 a 35. Elogio della sapienza : Ibid. Eccli. 40, 20. Gesù, figlio di Sirach, ricercò la sapienza, domandolla a Dio e l'ottenne : Gasù : Eccli. 51. 18 a 3o. Esortazione alla ricerca della sapienza : essa non si acquista tanto facilmente: Ibid. Eccli. 51, 31 a 38. La sapienza non è conosciuta dai grandi, dai ricchi e dai saggi del mondo: vanità della loro possanza e delle loro ricchezze : Giu-DEI : Bar. 3, 12 a 23. I giganti, così celebri, non l'hanno trovata. Dio solo la conosce, e la dona a chi gli piace: Ibid. Bar. 3, 24 a 38. La vera sapienza consiste nella osservanza della legge del Signore: Ibid. Bar. 4, 1 a 5. La sapienza degli nomini non è che stoltezza agli occhi di Dio. il quale la respinge : Conints : 1 Epist. 1, 16 a 22: 3, 19, 20. La sapienza degli increduli e perversi uomini è tenuta per istoltezza come la forza per debolezza: Ibid. 1 Epist. 1, 23 a 31. La vera sapienza nascosta al mondo, e rivelata alla Chiesa: Ibid. 1 Epist. 2, 1 e seg. Sapienza colla quale Gesù Cristo arricchi i suoi fedeli: Eresini; Epist. 1, 16 a 19. Se si domanda a Dio con vera fede, essa sarà accordata; GIACOMO: Epist. 1 5 a 8. Sapienza terrestre: essa è l'amica delle dispute : la supienza celeste è l'amica della giustizia e della pace : suo vero carattere: Ibid. Epist. 3, 13 a 18. Della vera sapienza, ed in che consista: Gionne: 28, 28. ISRAELITI: Salm. 106, 43. MERAVIGLIE: Salm. 110, 9. Uomo : Prov. 28, 7. Fieli: Eccti. 3, 31, 32. GIACOMO: Epist. 3, 13, 15, 17. Sorgente della

sapienza divina, sua proprietà, sua utilità: Leggi, Deut. 4, 6. ALLEANZA : Deut. 20, 9. GIOBBE : 28 . 12. 20. 281 32. 7 6 seg. VANITA': Eccl. 7. 12. 20. 26: 8, 1: 9, 13 e seg. Ra: Sap. 6, 13, 16, Vin-Tù: Eccli. 21 . 12. 13. 15. 16: 30 . 1. 12. 14. Popolo: Gerem. 8, Q. GRRUSALEMME: Luc. 21, 15. ROMANI : Epist. 11. 33. CORINTS : 1 Epist. 1. 17. 19 e seg. 2, 4 a 7, 10: 3, 19, 20. Colossest: Epist. 2. 3. GIACOMO: Epist. 1. 5 a 8: La vera sapienza si ottiene da Dio: Mosk: Deut. 33, 3. SALOMONE: 3 Re 3, 11: 4, 20 a 31: 2 Par. 1. 10 a 12. GIOBBE: 28, 12, 13, 18. NEMICI: Salm. 70. 17. 18. Lugge: Salm. 118. 08. Vedi sonra SAPIENZA: Prov. 1, 71 2, 1 . 10: 7, 4: 8, 1 e seg. VANITA': Eccl. 10, 1 . 10, Re : Sap. 6, 13, 14. Vintù: Eccl. 21, 14, 15: 39, 1, 2, 12, 14. Dio: Eccli. 43, 37. GIDDEI: Is. 48, 17. DANIELE: 2, 20 8 23. GIO. BATTISTA : Matt. 11, 25. DISCEPOLI: Luc. 10, 21. GIACOMO: Epist. 1, 5: 3, 13. Gli insensati disprezzano la Sapienza: Prov. 1, 7. Eccli. 6, 21, 23. Dio: Is. 27, 11. Et populus non intelligens vanulabit. ISBARLS: Os. 4. 14. Le persone assennate, la cercano, perchè essa conduce a Dio: Leggi: Deut. A. 6. Giorne: 28, 28, SAPIENZA: Prov. 3, 5, 7. Uomo: Prov. 14, 16. RE: San. 6, 15. SAPIENZA: 7, 28, 29: Eccli. 1, 16, 25, 34. VIRTU: Eccli. 14, 22: 19, 19: 21, 13 a 16: 33, 2: 39, 6, 8 a 14. Eresini : Epist: 5, 15, 16. COLOSSESI : Epist. 4 , 5. PIETRO : 1 Epist. 4. 7. Non credersi sapiente: SAPIENZA . Prov. 3, 7. Uomo: Prov. 14, 8: 17, 24. VIRTù: Eccli. 21. 16: 27. 12. ROMANI: Epist. 12. 3. 16: 16, 19. CORINTS: 1 Epist. 3, 18 a 20. Passare, colle sue parole, per sapiente agli occhi del prossimo: Uomo: Prov. 27, 11. VANITA': Eccl. 8, 5: . 10, 12. SAPIENZA: Eccli. 4, 29. VIRTU . Eccli. 20, 13, 20, 32, 33: 21, 16, 20: 37, 26, 27, 20. Co-RINTS: 1 Epist. 1, 4, 5. Colle sue azioni: Uomo: Prov. 10, 8: 12, 15: 17, 24. VIRTù: Eccli. 18, 27, 28: 20, 32, 33. GIACOMO: Epist. 3, 13 e seg. La sapienza forma la gloria e l'ornamento di colui che la possiede : Sapianza : Prov. 3, 13 e seg.: 9, 12. VANITA': Eccl. 7, 13. e seg. Vedi sopra Sapienza: 7, 10, 11: 9, 10, 11, 19. VIRTU: Eccli. 21 , 24 1 37 , 25 a 29. Vantaggi ch' essa gli procura : Sapienza: Prov. 1, 33: 2, 10 e seg. 3, 15, 35: 8, 11. Uo-MO : Prov. 24, 5. VANITA' : Eccl. 7, 12, 13, 20. SAPIENZA: 8, 5, 10. Vanità della sapienza di questo mondo : essa non è che stoltezza: fuggirla: GIORBE: 5, 13, SAPIENZA: Prov. 3, 7, DIO: Is. 44, 24, 25. Popolo: Gerem. 4, 22. Romini: Epist. 11, 25: 12, 3, 16. CORERTS: 1 Epist. 2, 4 a 7. 3, 18, 20: 2 Epist. 1, 12. GIACOMO: Epist. 3, 15.

Essa offende Dio: Vierù: Eccli. 19, 21. ISAN.
5, 21. GERURALEMBE: 18. 29, 10, 14; sua inutilini: Dio: 18. 40, 23. BRILONIA: 1s. 47, 10. PoPOLO: 8, 8, 9. IDENKA: Epist. 12, 16. CORINTI:
1. Epist. 1, 19, 20. Essa moltiplica il peccato:
Vierù: Eccli. 19 a 21. Povolo: Gerem. 4, 22.
ROMANI: Epist. 1, 22: 8, 6, 7, CORINTI: 1. Epist.
8, 1, 2. Essa è à duano del prossimo: ne sono
una prova i cattivi consigli dati da Achitophel
ad Assolome contro Davidne: 2 Re 16, 21. Pa
RABOLE: Luc. 16, 8. Giacomo: Epist. 3, 14, 15,
e cuopre l'uomo d'infamia: Uomo: Prov. 26,
21 28, 11. Vierù: Eccli. 21, 14, 15. BRILONII:
Gerem. 51, 17. CORINTI: 1 Epist. 3, 19, 20.

SARA, figlia di Raguel, avendo spossio consecutivamente sette mariti, i quali morirono immediatamente dopo averla avvicinata, perchè un demonio, per nome Asmodeo, li uccise tutti, fa trattala come omicida da una serva di sio padre. Essa si rivolse a Dio, nella sua sallizione, e pregollo con fervore che la difendesse, e fu essudita. Tosan: a, 7, 5 sara sposò in seguito il giovane Tosa: 6, 11 e seg.: 7, 1 e seg.: 8, 1 e seg.

SARAI, che significa mia padrona, era moglie di Abramo od Abrahmon Tuaki: Gen. 11, 20 Sesse era siterile: Ibid. vers. 30: abbandona il paese di Ur, nella Caldea, per andare in compagnia di Abramo, sao marito, nel paese di Chanano, secondo l'ordine di Dio: Ibid. vers. 31.

Baha: Genesi, cepo 16. Surai, non avendo figliuoli, prega Abramo di sposare la sua schiava Egisiana per nome Apar; anno 2083. Apar, dopo di essere divenula madre dispressa la padrona; ed essendo stata perciò castigata severamente si Jugge. Anno 2093.

Igitur Sarai, uxor Abram, non genuerat liberos: sed habens aucillam Ægyptiam nomine Agar,

 dixit merito suo i eccè conclusit me Dominus ne parerem, ingredere ad ancillam meam, si fortè saltem ex illà suscipiam filios. Cùmque ille acquiesceret deprecati;

3. tulit Agar Ægyptism ancillam suam, post annos decem quam habitare coeperant in Terra Chanasu: et dedit eam viro suo uxorem.

 Qui ingressus est ad esm. At illa concepisse se videns, despexit dominam suam.

5. Dixitque Saraï ad Abram: iniquè agis contra me: ego dedi ancillam meam in sinum tuum, quæ videns quod conceperit, despectui me habet: judicet Dominus inter me et te6. Cui respondens Abram : eccè , ait , aucilla tua in mann tuå est, utere eå ut libet, alligente igitur eam Sarai, fugam iniit.

Un angelo del Signore ordina a Saraï di tornare alla sua padrona ed umiliarsi sotto la mano di tei. La assicura che moltiplicherà grandemente la sua posterità. Avendo Agar obbedito all'angelo, torna nila sua padrona i in seguito parl'orisce Ismaele.

7. Càmque invenisset eam Angelus Domini juxta fontem aque in solitudine, qui est in vià Sur in deserto,

8. dixit ad illam: Agar ancilla Saraī, nndè venis? et quo vadis? Quæ respondit: à facie Saraī dominæ meæ ego fugio.

9. Dixitque ei Augelus Domini: revertere ad dominam tuam, et humiliare sub magu illius.

10. Et rursum: multiplicans, inquit, multiplicabo semen tuum, et non numerabitur præ multitudine. Isacco: Gen. 21, 13, 18.

11. Ac deinceps: eccè, ait, concepisti, et paries filium: vocabisque nomen ejus Ismael, eò quòd audierit Dominus afflictionem tuam.

12. Hic erit ferus bomo, manus ejus contra omnes, et manus omnium contra eum, et è regione nuiversorum fratrum suorum figet tabernacula.

13. Vocavit autem nomen Domini qui loquebatur ad eams tu Deus qui vidisti me. Dixit enim: profectò hic vidi posteriora videntis me.

14. Propterca appellavit puteum illum, Puteum viventis et videntis me. 1pse est inter Cades et Barad. Isacco: Gen. 24, 62.

15. Peperitque Agar Abræ filinm i qui vocavit nomen ejus Ismael. Galati: Epist. 4, 22.

16. Octoginta et sex annorum erat Abram quandò peperit ei Agar Ismaelem.

Per la continuazione, vedi Abasmo: Gen. cap. 17.

Iddio cambia il nome di Saraï, in quello di Saraï, che significo adorsca, signora di buon odore: Abanao: Gen. 17, 15. Le annunzia che ella partorirà un figlio, che chiamerassi Isaco. Sara ride di quella promessa, avendo già novant'anni: ma ne è ripressa: Ibid. vers. 17, Ananamo: Gen. 18 10 e seg. Sara, faceudosi credere sorella e non moglie di Abrahamo, è rapita per ordine di Abimelech, re di Gersra, il quale la rimenda instata ad Abrahamo, con gran doni, per comundo del Signore: Abustacus: Gen. cap. 20. Sara partorisce Isacco, come aveale promesso il Signore. Abrahamo in quella

occasione, fece un gran hanchello: Isacco: Gen.
21.1 a 8. Agar è escciala di casa insieme col
figlio Ismaele per vivere ne' deserti perchè aveva scherniti succo figlio di Sara, ana padrona:
Isacco: Gen. 21, 9 e seg.

SARA, o Saraï: Genesi capo 23. Sara muore ad Ebron, nella lerra di Chanaan, nell'anno 2145. Abrahamo compra a danaro contavte da Ephron una doppia spelonca, nella quale sep pellisce Sara sua moglie. Formula del contratto di vendita della suddetta spelonca, insieme col campo.

Il capo precedente trovasi all'articolo Abbahamo: Gen. cap. 22.

Vixit autem Sara contina viginti septem aunis.

2. et mortua est in civitate Arhee que est llehron in Terra Chausan, venitque Abraham ut plangeret et fleret e-m.

3. Cùinque surrexisset ab officio funeris , locutus est ad filios Heth, dicens:

4. advena sum et peregrinus »pud vos : date mihi jus sepulchri vobiscum, ut sepeliam mortuum meum.

5. Responderunt filii Heth, dicentes:

6. audi nos, domine, princeps Dei es apud nos: in electis sepulchris nostris sepeli mortuum tuam: nullusque te prohihere poterit quia in monumento ejus sepelias mortuum tunim.

7 Surrexit Abraham, et adoravit populum Terrie, filios videlicet Heth:

8. dixitque ad eos: si placet anima vestrae ut sep-liam mortuum meum, audite me, et intercedite pro me apud Ephron filium Seor.

 ut det mihi speluncam duplicem, quam habet in extremă parte agri sui: pecuniă dignă tradat eam mihi coram vobis in possessionem sepulchri.

10. Habitabat autem Ephron in medio filiorum Heth. Responditque Ephron ad Abraham, cunctis audientibus qui ingrediehantur portam civitatis illius, diceos:

11. nequiquam ità fiet, domine mi, sed tu magis ausculta quod loquor: agrum trado tihi, et speluncam que in eo est, presentibus filis ponull mei: seneli mettum tuon.

pull mei : sepeli mortuum tuum.

12. Adoravit Abraham coram populo Terræ:

13. Et locutus est ad Epliron circumstante

 Et loculis est ad Epliron circumstante pleba: quaso ut audias me: dabo pecuniam pro agro:, suscipe eam, et sic sepeliam mortuum menm in eo.

14. Responditque Ephron :

15. domine mi, audi me: terra, quam postulas, T. II. quadringentis siclis argenti valet: istui est pretium inter me et te: sed quantum est hoc? sepeli mortuum tuum.

16. Quod cum audisset Abraham, appendit pecuniam quam Ephron postulaverat, audientibus filiis Heth, quadringentos siclos argenti probatæ mouetæ publicæ.

17. Confirmatusque est ager quondam Ephronis, in quo erat spelunca duplex, respiciens Mambre tàm ipse quam spelunca, et onnes arbores ejus in cunctis terminis ejus per circuitum.

18. Abrahæ in possessionem, videutibus filiis Heth, et cunctis qui intrabant portam civitalis illius.

19 Atque ità sepelivit Abraham Saram uxorem suam la speluncà agri duplici, que respiciebat Mambre, luce est Hebron iu terrà Chansau. Giacosse: Gen. 35, 27.

20. Et confirmatus est ager, et antrum quod erat in eo, Abraha in possessionem monumenti à filiis Heth.

Per la continuazione, vedi Isseco: Gen. cap. 24.

Effetti della fede di Sara: Ebret: Epist. 11, 11. SARAIA, uno dei primi profetti, predisse, per ordine di Gerenia, la ruina di Balilonia prima sucora che i Balilonesi avessero ruinata Gerusalemne: Babuona: Gerem. 51, 59 a 64. MOSTA di Saraia: Nabuzaddax: Gerem. 52, 24 e seg.

SARDI: il vescovo di quella chiesa era vivo agli occhi degli uomini, e morto a quelli del Si-

gnore : Apocatisse : 3, 1 a 5.

SASSABASAR, o Zorobabel, principe di Giuda (\*). Egli fu incaricato a nome di Ciro re dei Persiani, di portare a Gerusalemme tutti i vasi d'oro e d'argento, in numero di 5400, che Nabuchodonosor vi aveva fatto rapire, allora quando condusse gli Ehrei schiavi a Babilonia: Ciao: 1 Edd. cap. 1. Vedi pure Nasucnopowosoa.

SATAN, nome di un demonio che significa

(\*) L'Abase Matalène, autore di questo Reportorio, segue la commos opinione che Sasabhaze sia lo tiesno che Zorolabel, e che quotto postravi il nome di Sasabhaze sia Persiani. Sembra infatti che Ciro non avrebbe certamente rimessi siri ascri del Tempio, se non nelle muni del capo, o condettiero di que' che perrivano, e questo capo era Zorobabeli za Ma oltre a questo, la fondazione del Tempio è attributa e Zorobabel: Tarronto Zorce, 4, 9, e e Sasabhazer: Zhanron 1 E-de, 6, 16. A dispetto però di tutte queste ragioni havvi chi sottine che Sasabhare ficase un persiano mondetto di Ciro per mettere in possesso dei loro passi gli Elerci, e presidere el loro governo.

IL TRADUTTORE.

Satas: 1 Parslipomeni, capo 21. Satan incita Davidde a fare il censo d'Israele, nell' anno 2987. Joab tenta di persuadere il re che non lo faccia: ma inutilmente: prevalse il parere del re. Dispiacque a Dio il comandamento. Daviddo confessa di aver peccato, faceutò fare il censo, e ne chiede perdono al Signore

Il capo precedente trovasi all'articolo Joan: 1
Par. cap. 20.

Consurrexit autem Salan contra Israel, et concitavit David ut numeraret Israel.

2. Dixitque David ad Josh et ad principes populi: ite, et numerate Israel à Bersahee usqué Dan: et afferte mihi numerum ut scism. Davidde: 2 Re 24, 1 e seg. Isaasse: 1 Par. 27, 24.

3. Respondique Josh; augest Dominus populum suum centuplum quam sunt: nonne, domine mi rex, omnes servi tui sunt? Quarè hoc quærit dominus meus, quod in peccatum reputatur [sraeli?

4. Sed sermo regis mugis prævaluit: egressusque est Joub, et circuivit universum Israel et reversus est Jerusalem:

5. dedique Davidi numerum eorum quos circuierat: et inventus est omnis numerus Israel, mille millia et centum millia virorum educentium gladium: de Juda autem quadringenta septuaginta millia bellatorum.

6. Nam Levi et Benjamin non numeravit, eò quòd Joab invitus exequeretur regis imperlum.
7. Displicuit autem Deo quod jussum erat: et

percussit Israel.

8. Dixitque David ad Deum: peccavi nimis ut hoc facerem: obsecro, aufer iniquitatem servi tui, quia insipientur egi.

- Il Signore manda il profeta Gad a proporre a Davidde tre flagelli, perchè scelga quello col quate Iddio vuole castigarlo pel suo peccato. Davidde sceglie la pestilenza per tre giorni: in conseguenza di quet flagello morirono 70,000. persone.
- 9. Et locutus est Dominus ad Gad Videntem Davidis, dicens:
- 10. vade, et loquere ad David, et dic ei: bæc dicit Dominus: trium tibi optionem do: unum, quod volueris, elige, et faciam tibi.
- 11. Cumque venisset Gad ad David, dixit ei : hæc dicit Dominus : elige quod volueris :
- 12. ant tribus anuis famem: aut tribus mensibus le fugere hostes tuos, et gladium corum nou posse evadere: aut tribus dichus gladium Do-

- mini, et pestilentiam versari in terra, et angelum Domini interficere in universis finibus Israel: nunc igitur vide quid respondeam ei qui misit me. Davious: 2 Re 24, 13.
- 13. Et dixit Divid ad Gad: ex omni parte me angustiæ premunt: sed melius mihi est ut incidam in manus Domini, quia multæ sunt miserationes ejus, quam in manus hominum. Parienza: Eccli. 2, 22.

14. Misit ergò Dominus pestilentiam in Israel : et ceciderunt de Israel septuaginta millia virorum.

15. Misit-quoque »ngelum in Jerusalem ut percuieret eam: cumque percuteretur, vidit Dominus, et misertus est super magultudine mali: et imperavit angelo qui percutiebat? sufficit, jam cesset manus tua. Porrò angelus Domini stabat luxta aream Orann Jebusti.

Davidde vede l'angelo del Signore che tiene in mano la spada squainata volta contro Gerasalemme: segli prega il Signore Itdio perchè rivolga contro di lui la sua mano vendicatrice avendo egli solo fatto il male: ma che il popolo non sia flagellato. L'angelo del Signore comanda a Gad che dica a Davidde che innaisi un altare al Signore nell'aia di Ornan Iebuseo: Davidde obbedisce, ed offre olocausti ed ostie pacifiche, ed invoca il Signore, il quale comanda all'angelo di rimettere la spada nel fodero.

16. Levansque David oculos suos, vidit angelum Domini stantem inter coalum et terram, et evaginatum giatum in manu ejus, et versum contra Jerusalem: et ceciderunt tàm ipse quàm majores natu vestiti ciliciis, proni in terram.

17. Dixitque Divid ad Deum: nonne ego sum qui jussi ut numeraretur populus? Ego qui peccavi, ego qui malum feci, iste grex quid commerui? Domine Deus meus, vertatur, obsecro, manus tua in me, et in domum patris mei: populus autem tuus non percutistur.

i3. Angelus autem Domini præcepit Gad, ut diceret Davidi, ut ascenderet, extrueretque altere Domino Deo in area Ornan Jebusæi.

19. Ascendit ergò David juxta sermonem Gad, quem locutus ei fuerat ex nomine Domini.

20. Porrò Ornea cùm suspexisset, et vidisset angelum, quatuorque filii ejus cum eo, absconderunt se : nam eo tempore terebat in area triticum.

 11. Igitur cum veniret David ad Ornan, conspexit eum Ornan, et processit ei obviam de area, et adoravit eum pronus in terram.

22. Dixitque ei David : da mihi locum areæ

tum nt ardificem in eå altare Domino: ità ut quantum valet argenti accipias, et cesset plaga à populo.

23. Dixit autem Ornan ad David: tolle, et faciat Dominus meus rex quodeumque ei placet: sed et boves do in holocaustum, et tribulas in ligna, et triticum in sacrificium: onnia libens præbebo.

24. Dixitque ei rex David: nequaquàm ità fiet, sed argentum dabo quantum valet: neque enim tibi auferre debeo, et sic offerre Domino holocausta gratuita.

25. Dedit ergò David Oruan pro loco siclos auri justissimi ponderis sexcentos.

26. Et ædificavit ibl altere Domino, obtulitque holocausta, et pacifica, et invocavit Dominum, et exaudivit eum in igne de cœlo super altere holocausti. Tsaspio: 2 Par. 3, 1.

27. Precepitque Dominus augelo: et convertit gladium suum in vaginam.

28. Protinus ergò David videns quod exaudisset eum Dominus in area Ornan Jebuszei, immolavit ibi victimas.

29. Tahernaculum autem Domini, quod fecerat Moyses in deserto, et altare holocaustorum, eå tempestate erat in excelsu Gabaon. Bessetett: Esod. 36. 2.

30. Et non prævaluit David ire ad altere ut ibl obsecraret Deum : nimio enim fuerat timore perterritus, videns gladium angeli Domini.

Per la continuazione, vedi Tempio: 1 Par. cap. 22.

Sutun fa le funzioni di accusatore contro Gesù, figlio di Josedec: Genosalenne: Zacc. cap. 3. Egli cerca di vegliare gii Appostoli come si fa del gruno: Passione: Luc. 22, 31. Egli si trasformi in angelo di luce, per sedurre: Conista: 2 Epist. 11, 14.

SAULLE: o Sual, secondo l'ebreo, che significa volpe, era figlio di Cis, della tribù di Benismino. Fu scelto da Dio nell'anno 2909, per essere re d'Israele: sue buone qualità: Samulle: 1 Re, cop. 9.

SAULLE: 1 Re, cupo 10. Saulle è unto re d'Israele da Samuele, e sonogli dati da lui de segni che si verificano nello stesso giorno, per cui conosce essere Dio medesimo che lo innalsa a quella dignità.

Tulit autem Samuel lenticulam olei, et effudit super caput ejus, et deosculatus est eum, et ait: eccè unxit te Dominus super hæreditatem suam in principem, et liherahis populum suum de manibus inimicorum ejus, qui in circultu ejus suul. Et hoc tihi signum quin uoxit. te Deus in principem: Paoto: Att. 13, 21.

2. cum abieris hodie à me, invenies duos viros juxta sepulchrum Rachel in fluibus Benjamin, in meridie, dicentque this inventas sunt asiuce ad quas ieras perquirendas: et intermissis pater tuus asinis, sollicitus est pro vobis, et dicit: quid faciam de filio meo?

3. Gunque abieris indè, et ultrà transieris, et veneris ad quercum Thabor, invenient te ibì tres viri asceudentes ad Deum in Bethel, unus portans tres hædos, et alius tres tortas panis, et alius portans lagenam vini.

4. Cumque te salutaverint, dabunt tibi duos panes, et accipies de manu corum.

5. Post læc venies in collem Dei, ubi est statio Phillstlinorum: et cùm ingressus fueris ihl urbem, obvioum habebis gregem prophetarum descendentium de excelso, et ante eos psalterium, et tympanum, et tibiam, et citharam, ipsosque prophetantes.

6. Et insiliet in se Spiritus Domini , et prophetabis cum eis , et mutalieris in virum alium.

 Quandò ergò evenerint signa hac omnia tibi, fac quaccumque invenerit manus tua, quia Dominus tecum est.

8. Et descendens ante me in Galgala (ego quippé descendan ad te) ut offeras oblationem, et immoles victimas pacificas: septem diebus expectabis, donec veniam ad te, et osteudam tibi quid facias. Infr. Savutas: 1. Re., 13, 8.

9. Itaque cum avertisset hunierum suum ut abiret à Samuele, immutavit ei Deus cor aliud, et venerunt oinnis signa hæc in die illa.

Saulle profeta tra i profeti, come gli aveva predetto Samuele. Tirate le sorti è confermato re: ma egli non trovasi presente all'allunanza, perchè erasi nascosto in casa. Dio lo scuopre: è tratto funci dalla casa e condotto in messo al popolo, il quale lo riconosce per suo re, Saulte se ne va in Gabaa, ed andò con lui parte dell'esercito.

to. Veneruntque ad prædictum collem, et ecce cuneus prophetarum obvius ei: et insiluit super eum Spiritus Domini, et prophetavit in medio eorum.

11. Videntes autem omnes qui noverant eum heri et nudius tertius, quod esset cum prophetis et prophetaret, dixerunt ad invicem : quænam

628

res accidit filio Cis? num et Saul inter pro-

- 12. Responditque alius ad alterum, dicens: et quis pater eorum? Propteren versum est in proverb'um: Num et Saul inter prophetas? Davyibbe: 1 Re 19, 24.
- 13. Cessavit autem proplietare, et venit ad ex-
- 14. Dixitque patruus Saul ad eum et ad puerum ejus: quò abistis? Qui responderunt: querere asinas: quas-cùm non reperissemus, venimus ad Samuelem.
- 15. Et dixit ei patruns suus: indica mihi quid dixerit tihi Samuel.
- 16. Et sit Saul ad patrium suum : indienvit nohis quia inventer essent asiner. De sermone autem regni non iodicavit ei quem locutus fuerat ei Samuel.
- 17. Et convocavit Samuel populum ad Domi-
- 18. et sit ad filios Israël: hæc dicit Dominus Deus Israel: ego eduxi Israel do Ægypto, et erui vos de manu Ægyptiorum, et de manu ómnium regum qui sffligebant vos i
- 19. vos autem hodie profecisis Deum vestrum qui solus salvavit vos de universis malis et tri-holationihus vestris, et dixisis: nequaquam; sed regem constitue super nos. Nunc ergò state coram Domino per tribus vestras, et per familias. SAMOLES: 1 Re 8, 19.
- 20. Et applicuit Samuel omnes tribus Israel; et eccidit sors super tribuum Benjamin.
- 21. Et applicuit tribum Benjamin et cognationes ejus, et cecidit cognatio Metri, et pervenit usquè ed Saul filium Cis. Quesierunt ergò eum, et non est inventus.
- 22. Et consuluerunt post bæc Dominum, utrumnam venturus esset illuc. Responditque Dominus: eccè absconditus est domi.
- 23. Cucurrerunt itsque, et tuleruut eum inde: stetitque in medio populi, et altior fuit universo populo ab humero et sursum.
- 24. Et ait Samuel ad onnem populum, certe videtis quem elegit Dominus, quoniam non sit similis illi in omni populo. Et elamavit omnis populus, et ait: vivat rex.
- 25. Locutus est autein Samuel ad populum legein regni, et scripsit in libro, et reposuit coram Donino: et dimisit Samuel onnem populun, singulos in domum susm.
- 26. Sed et Saul abiit in domum suam in Gabas: et abiit cum eo pars exercitus, quorum tetigerat Deus cords.
  - 27. Filii veiò Belial dixerunt : num salvare

nos poterit iste? Et despexerunt aum, et non uttulerunt ei munera: ille verò dissimulabat se audire.

- Saulte: 1 Re, espo 11. Saulle essendo entrato in lui lo spirito del Signore, spetza i suoi bou, e chiama il popolo all'armi per andare a soccorrere Jabes di Galaad assediata dagli Ammoniti: anno 2009.
- Et factum est quasi post mensem ascendit Naus Ammonites, et pugnare cœpit adversum Jabes Galand. Dixeruntque omnes viri Jabes ad Naus, habeto nos fæderatos, et serviemus tibi.
- 2. Et respondit ad eos Naus Ammonites: in hoc ferium voluscum fædus, nt eruum omnium vestrum oenlos dextros, ponanque vos opprobrium in universo Israel.
- Et dixeront ad eum seniores Jabes: concede noliis septem dies, at mittamus nuntios ad universos terminos Israel: et si non fuerit qui defendat nos, egrediemur ad te.
- 4. Venerunt ergo muntii in Gabaa Saulis, et locuti sunt verlia hac, audiente populo: et levavit omnis populus vocem suam, et flevit.
- 5: Et eccè Saul veniebat, sequens hoves de agro, et ait : quid haltet populus quôd plorat? Et narraverunt ei verha virorum Jahes.
- 6. Et insilivit Spiritus Domini in Saul, cum audisset verba harc, et iratus est furor ejus nimis.
- 7. Et assumens utrumque bovem, concidit in frusta, misitque in omnes terminos Israel per manum inintiorum, dicens: quicunque non exieri et secutus fuerit Saul et Samuel, sie fiet Itolius çius. Itawsit ergò timor Domini populum, et egressi sunt quasi vir unus.
- 8. Et recensuit eos in Besech: fueruntque filio rum Israel trecenta millia: virorum autem Juda trigiota millia.
- g. Et dixerunt nuntiis qui venerunt, sic dicetis viris qui sunt in Jubes Gulund: cras erit vohis sulus, cum inculuerit sol. Venerunt ergò nuntii, et annuntiaverunt viris Jubes: qui lætati sunt.
- to. Et dixerunt: manè exibinus ad vos : et facietis nobis omne quod placuerit vobis.

Saulle assale da tre parti gli Ammoniti, gli sbaraglia e libera i cittadini di Jabes di Galand. È rinnovata la sua elezione in Galgala.

11. Et factum est, cum dies crestinus venistet, constituit Saul populum in tres partes: et ingressus est media castra in vigilià matutină, et percussit Amon usque dum incatesceret dies : reliqui autem dispersi sunt, ità ut non relinquerentur in eis duo pariter.

- 12. Et ait populus ad Samuelem: quis est iste qui dixit: Saul num regosbit super nos? Date viros, et interficienius eos. Sup. Saulle: 1 Re 10. 27.
- 13. Et sit Saul : pon occidetur quisquam in die hac, quis hodié fecit Dominus salutem in
- 14. Dixit autem Samuel ad populum: venite et eamus in Galgala, et innovemus ibi regnum.
- 13. Et perrexit omnis populus in Galgala, et fecerunt ild regem Saul coram Domino in Galgala, et immolaverunt ibi victimas pacificas coram Domino. Et leutatus est ibi Saul, et cuncti viri larael timis.
- Il capo seguente trovasi all'articolo Samuele:
  1 Re capo 12.

SAULE: 1 Re, capo 13. Innocenza di Saulle in principio del suo regno. Gionala vince i Filistei. Sulle fa notificare quella vittoria colle trombe per tutto Israele. I Filistei mettono insieme una poderosa armala e si accingono a combuttere nuovanente contro gli Israeliti nell' anno 2914. Gli Israeliti, spaventati, si nasconduno nelle caverne e fuggono di là del Giordano nelle terre di Gad e di Galaad.

Filins unius anni erat Saul cum regnare co-

- 2. Et elegit sibi Saul tris millis de Israel: et erant cum Saul duo millis in Machmas, et in monte Bethel; mille sitem cum Jonatha in Gahas Benjamin. Porrò cæterum populum remisit unumquemque in Indernacula sus.
- 3. Et percussit Jonathus stationem Philisthinorum que erat in Gabas. Quod cum audissent Philisthim, Saul cecinit baccinà in omni terrà, dicens: audiont Hebrei.
- 4. Et universus Israel audivit lujuscemodi fainam: percussit Saul statiunem Philisthiunrum: et erexit se Israel adversüs Philisthiim. Clamavit ergö populus post Saul in Galgala.
- Et Philisthiim congregati sunt ad præliandum contre Israel triginta millia corruum, et sex millia equitum, et reliquom vulgos sicut areas quæ est in littore maris plurima. Et saccodentes castrametati suut in Machmas ad orientem Belhaveo.
- 6. Quod cum vidissent viri Israel se in arcto positos (afflictus enim erat populus), absconde-

- runt se in speluncis', et in abditis, in petris quoque, et in antris, et in cisternis.
- 7. Hehræl antem transierunt Jordanem in terram Gad et Galand. Camque adbuc esset Saul in Galgala, universus populus perterritus est, qui sequebatur eum.

Saulle, perchè offerse l'olocausto senza aspettare l'arrivo di Samuele, è riprovato dal Signore.

- 8. Et expectavit septem diebus juxta placitum Samuelis, et non venit Samuel in Galgala, dilapsusque est populus ab eu.
- 9. Ait ergo Saul: afferte mihi holocaustum, et pacifica. Et obtulit holocaustum.
- 10. Cumque complesset offerens holocanstum, ecce Samuel veniebat i et egressus est Saul obviam ei ut salutaret eum.
- 11. Locutusque est ad eum Samuel: quid fecisti? Respondit Saul: quia vidi quod populus dilaberetur à me, et tu non veneras juxta placitos dies, porrò Philisthiim congregati fueraut in Michinas.
- 12. dixi: nunc descendent Philisthiim ad me in Galgala, et faciem Domini non placavi. Necessitate compulsus, obtuli holocaustum.
- 13. Dixitque Samuel ad Saul: stultè egisti, nec custodisti mandata Domini Del tui, quae præcepit tibi. Quod si non fecisses, Jam nunc præparasset Dominus regoum tuum super Israel in sempiternum. Infr. Saultz: 1 Re, 15, 22.
- 14. Sed nequequent regnum toum ultrà consurget. Quesivit Domious sibi virum juxe sumo: et præcept et Domious ut esset dux super populum suum eo quod non servaveris qua pracepti Domious. Paolo: Alt. 13, 22. Davidos: 1 Re 16. 1
- 15. Surrexit autem Samuel, et ascendit de Galgalis in Gabas Beujaniu. Et reliqui populi asceuderunt post Suul obviam populo, qui expuguabant, eos venientes de Galgala in Gabas, in colle Beujanin. Et recensut Saul populum qui iuventi fuerant cum eo, quasi ascendos viros.
- 16. Et Saul et Jonathas filius ejus: populusque qui inventus fuerat cum eis, erat in Guban Benja-nin: puriò Philisthim consederant in Machines.
- 17. Et egressi sunt ad prædandum de casiris Philisthinorum tres cunei. Unus cuneus pergebat contra viam Ephra ad terram Sual.
- 18. Porrò alius ingrediebatur per viam Bethoron. Tertius autem verterat se ad iter termini imminentis valli Seboin contra desertuin.

Cautele usate da' Filistei per ispogliare delle armi gli Israeliti.

- 19. Portó faber ferrarius non inveniebatur in in omni Terrà Israel. Caverant enim Phillisthiim ne forté facerent Hebræi gladium aut lanceam.
- 20. Descendebat ergò onnis Israel ad Philisthiim ut exacueret unusquisque vomerem suum, et ligonem, et securim, et sarculum.
- 21. Retusm itaque erant acies vomerum, et ligonum, et tridentum, et securium usquè ad stimulum corrigendum.
- 22. Cùmque venisset dies prælii, non est inventus ensis et lancea in manu totius populi qui erat cum Saule et Jonatha, excepto Saul et Jonatha filio eius.
- 23. Egressa est autem statio Philisthiim ut transcenderet in Machmas.

Gionata, accompagnato dal suo sendiero, va ad assalire i Filistei , ne uccide molti e mette in fuge il restante. Saulle vuole consultare il Signore: ma, avuto avviso dagli esploratori che i Filistei erano in iscompiglio e che fuggivano, senza aspettare la risposta del Signore, va con tutto il popolo al luogo del tumulto, e vede, come ciascuno aveva rivolta la spada contro il vicino, e la strage era grande formisura. Tutti gli Israeliti si riuniscono per inseguire i Filistei. Saulle maledice chiunque mangerà prima della sera, fino a tanto che egli siasi pienamente vendicato de' Filistei. Gli Israeliti giungono in un bosco, dove il miele era sparso per terra: ma non ne mangiano per timore del giuramento. Ma Gionata, che non aveva sentita la protesta fatta da Saulle al popolo con giuramento, ne mangia : ma è avvisato da uno del popolo della protesta fatta da suo padre. Saulle edifica, per la prima volta, un altere al Signore, Saulle vuole assalire i Filistei durante la notte: ma interroga prima il Signore, il quale non risponde. Cerca di scoprire la causa di quel silenzio, gettando le sorti, e la sorte cade sopra Gionata. Saulle vuole farlo morire, ma il popolo vi si oppone e lo salva dalle sue mani. Saulle combatte da tutte le parti i nemici d'Israele, e riporta da per tutto la vittoria; conciossiaché aveva egli preso seco qualunque nomo forte ed atto alla guerra che avesse veduto. Gionata : 1 Re , capo 14.

Saulte: 1 Re, capo 15. Saulte, mandato dal Signore a sterminare gli Amalecti, salva il toro re Agag e molta parte della preda contro gli ordini prescrittigli.

Et dixit Samuel ad Saul: me misit Dominus ut ungerein te in regem super populum ejus Israel: nunc ergò audi vo'cem Domini.

- 2. Hac dicit Dominus exercituum: recensui quaccunque fecit Amelec Israeli, quomodò restitit ei in vià cum «scenderet de Ægypto. Mosk: Esod. 7, 8.
- 3. Nunc ergó vade, et percute Amalec, et demolire universe ejus: aon parcas ei, et non concupisos ex rebus ipsius aliquid: sed interfice à viro usqué ad mulierem, et parvulum atque lactentem, hovem et ovem, camelum et asinum.
- 4. Præcepit itaque Saul populo, et recensuit eos quasi agnos, ducenta millia peditum, et decem millia virorum Juda.
- 5. Cùmque venisset Saul usquè ad civitatem
- 6. Dixitque Saul Cinzo: abite, recedite, atque descendite ab Analec, ne forté involvam te cum eo: tu enim fecisti misericordiam cum onnibus filis Israel, cum ascenderent de Ægypto. Et recessit Cinzus de medio Amalec.
- 7. Percussitque Saul Amalec, ab Hevila, dopec venias ad Sur, quæ est è regione Ægypti.
- 8. Et apprehendit Ageg regem Amalec vivum:
- 9. Et pepercit Saul, et populus, Agag, et optimis gregibus ovium et armentorum, et vestibus, et arietibus, et universis quæ pulchra erant, noc voluerunt disperdere ea : quidquid verò vile fuit et reprobum, hoc demoliti sunt:
- Il Signore rinfaccia a Saulle la sna disobbedienta, e si pente di averlo fatto re. Samuele prega per tui tutta la notte, e parte alla mattina per andarlo a trovare. Gli rinfaccia il suo orgoglio, la sua ingratitudine e la sua avarizia.
- 10. Factum est autem verbum Domini ad Samuel, diceus:
- 11. pozaitet me quod constituerim Saul regem, quis dereliquit me, et verbs mes opere non implevit, contristatusque est Samuel, et clamavit ad Dominum totá nocte.
- 12. Còmque de nocte surresisset Samuel, ut iret ad Saul manè, nuntistum est Samueli, cò quod venisset Saul iu Carmelum, et erexisset sibi fornicem triumphislem, et reversus trausissel, descendissetque in Galgala. Venit ergò Samuel ad Saul, et Saul offerebat holocaustum Domino

de initiis, prædarum quæ attulerat ex Amalec.

13. Et cum venisset Samuel ad Saul, dixit ei
Saul, henedictus tu Domino, imuleyi verhum

Saul : henedictus tu Domino , implevi verbum Domini.

14. Dixitque Samuel: et quæ est hæc vox gregum, quæ resonat in auribus meis, et armentorum, quam ego audio?

15. Et ait Saul: de Amalec adduxerunt ea : pepercit enim populus meliorilus ovibus et armentis: ut immolarentur Domino Deo tuo, reliliqua verò occidimus.

16. Ait autem Samuel ad Saul: sine me, et iudicabo tibi quæ locutos sit Dominus ad me nocte. Dixitque ei: loquere.

17. Et sit Samuel: nonne cum parvulus esses in oculis tuis, caput in tribubus Israel factus es? unxitque te Dominus in regem super Israel,

18. et misit te Dominus in viam; et ait: vade et interfice peccatores Amalec, et pagnabis contra eos usque ad interaccionem corum.

19. Quarè ergò non audisti vocem Domini; sed versus ad prædam es, et fecisti malum in oculis Domini?

Saulle cerca di scusarsi del peccato commesso. Samuele lo costringe a confessarlo, e gli dichiara che Dio lo ha riprovato per la seconda volta, ed escluso dal regno che ha dato ad un altro.

20. Et sit Saul ad Samuelem: imò audivi vocem Domini, et ambulavi in vià per quam misit me Dominus, et adduxi Agag regem Amalee, et Amalec interfeci.

21. Tulit autem de prædå populus oves et boves, primitias eorum quæ cæsa sunt, ut immolet Domino Deo suo in Galgalis.

22. Et ait Samnel: numquid vult Dominus holocausta et victimas, et non potitàs ut obediatur voci Domini? Melior est enim obedientia quam victimas: et auscultare magis quam offerre adipem arietum. Vastra: Eccl. 4, 17. Minacous: Matt. 9 a 13. Sup. Sauta: 1 Re 13, 13.

23. Quoniam quasi peccatum ariolandi est, repugnare: et quasi scelus idololatrim, nolle acquiescere. Pro eo ergo quod abjecisti sermonem Domini, abject te Dominus ne sis rex. Giacono: Epitl. 2, 10.

24. Dixitque Saul ad Samuelem: peccavi, quia prævaricatus sum sermonem Domini, et verba tua, timens populum, et obediens voci eorum.

tus, timens populum, et obediens voci eorum. 25. Sed nunc ports, quæso, peccatum meum, et revertere mecum ut adorem Dominum.

26. Et ait Samuel ad Saul: non revertar te-

cum, quia projecisti sermonem Domini, et projecit te Dominus ne sis rex super Israel.

27. Et conversus est Samuel ut abiret : ille autem apprehendit summitatem pallii ejus, quiz et scissa est.

28. Et ait ad eum Samuel: scidit Dominus regnum Israel à te hodiè, et tradidit illud proximo tuo meliori te. Samuela: 1 Re 28, 16 a 18.

29. Porrò triumphator in Israel non parcet, et plœultudine non flectetur: neque enim homo est ut agat pœnitentiam.

Saulte prega Samuele di onorario davanti ai Seniori del popolo e dinansi ad Israele. Egli persuade Samuele a seguirlo fino a Galgala. Samuele ordina che sia condotto a lui Agag, re degli Amaleciti, e lo trucida egli stesso in Galgala dinansi al Signore: indi si ritira a Ramatha, e non andò più a vedere Saulte fino al di della sua morta, e lo pianse amaramente.

30. At ille nit, peccavi: sed nunc honora me coram senioribus populi mei, et coram Israel, et revertere mecum ut adorem Dominum Deum tuum.

31. Reversus ergò Samuel secutus est Saulem: et adoravit Saul Dominum,

32. Dixitque Samuel: adducite ad me Agag regem Amalec. Et oblatus est ei Agag pinguissimus, et tremeas. Et dixit Agag: siccine separat amara mors?

33. Et ait Samuel: sicut fecit absque liberis mulieres gladius tuus, sic absque liberis erit inter mulieres mater tua. Et in frasta concidit eum Samuel coram Domino in Galgalis.

34. Abiit autem Samuel in Ramatha: Saul verò ascendit in domum suam in Gabas.

35. Et non vidit Somuel ultra Saul usque ad diem mortis sum: veruntamen lugelat Samuel Saulem, quonism Dominum pænitebat quod constituisset eum regem super Israel.

Il Sigoore rimprovera Samuele perché piange continuamente Saulle. Gli ordina di andare ad ungere re d'Israele uno dei figli di Isai, di Bethlehem. Samuele obbedisce, ed è da loi unto re Davidde, il più piccolo de' figli di Isai, verso l'anno 2934: Daviens: 1 Re 16, 1 a 13. Lo Spirito del Signore si ritire da Saulle, il quale è vessato da uno spirito malo. Davidde sta presso di Saulle, e col suono della sua arpa dirada le tenebre di Saulle che si tranquilla e si rasserena; imperciocchè il suono dell'arpa facera al

che lo spirito malo se n'andava da lui : Davipps: 1 Re 16, 14 a 23, Saulle, avendo sentito a parlare del coraggio di Davidde, e la sua proposizione di andare a combattere il gigante Golia, lo vuole rivestire delle sue urmi i mu Davidde le ricusa, non potendo cost vestito muoversi, perché non uso a servirsene : preso quindi il suo bestone colla sua fionda, va contro il filisteo Goula: 1 Re 17, 31 a 40. Saulle non counscendo Davidde si informa di lui e della sua famiglia: Ibid. vers. 55 a 58. Saulte avendo udito il paragone che faceasi tra lui e Davidde , non può più vederlo : onde agitato dal maligno spirito, tenta di trafiggerlo, mentre stava toccaudo l'arpa: agno 2942 : DAVIDDE : 1 Re 18, 1 a 11. Le altre persecuzioni di Saulle contro Davidde trovausi nel capo 18 succitato, dal versetto 12 in avanti, ed in tutti gli eltri capi seguenti fino al capo 27. I Filistei s'armano contro Saulle, il quale si shigottisce formisura, e va ad Endor, dove interroga la pitonessa, ordinandole di fare apparire Samuele. Quel profeta, ch' era morto già de due anni, risuscita ed anouuzia a Saulle la sua morte e quella de' suoi figliuoli: Samusta: 1 Re. capo 28.

Saulle: 1 Re, capo 3. Gli Israeliti perdono la battaglia contro i Filisto: tre figli di Saulle muojano combattendo. Saulle insegulto dai nemici si uccide colla propria spada, ed il suo scudiero segue il di lui ciempio: anno 2545. Il capo precedente trovasi sull'articolo Davidde:

1 Re, capo 30.

Philisthiim autem pugnabent adversum Israel: et fugerunt viri Israel ante faciem Philisthiim, et ceciderunt interfecti in monte Gelboe.

- 2. Irrueruntque Philisthiim in Saul, et in filios. ejus, et percusserunt Jonatham, et Abinadab, et Melchisus, filios Saul i Infr. Saulta: 1 Par. 10, 1 a 3.
- 3. Totumque pondus prælii versum est in Sauli et consecuti sunt eum viri sagitterii, et vulneratus est vehementer à sagitteriis.
- 4. Dixitque Saul ad armigerum suum : evagina gladium tuum, et percute me, ne fortè veniant incircumensi isit, et interficient me, illudentes mibi. Et notait armiger ejus : fuerat enim nimio terrore perterritus. Arripuit itaque Saul gladium, et irruit supper eum. Infr. Sauttet: 1 Par. 10, 4.
- 5. Quod cum vidisset armiger ejus, videlicet quod mortuus esset Saul, irruit etiam ipse super gladium suum, et mortuus est cum eo.
  - 6. Mortuus est ergo Saul, et tres filii ejus, et

ermiger illius, et universi viri ejus iu die illà

- Gli Israeltti che stavano di là del Giordano, abbandonano le loro città e fuggono: i Filistei se ne impadroniscono, e trovato il corpo di Saulle ed i cadaveri de tre suoi figliuoli sul monte Gelbeo, troncano il capo a Saulle, e lo spogliano delle sue armi: queste le collocana nel tempio di Astaroth, ed il cadavere di Saulle ed i cadaveri de' suoi figliuoli ti appeudono alle mura di Belhsan. Ma quelli di Jabes di Galaad, di notte tempo, levano quei cadaveri dalle mura di Belhsan, il trasporiano a Jabes, dove li abbruciano e ne seppelliscono le ossa nel bosco vicino alla città.
- 7. Videntes autem viri Israel, qui erant trans vallem, et trans Jordanem, quod fugissent viri Israelitæ, et quod mortuus esset Saul, et filii ejus, reliquerunt civitates suas, et fugerunt: veneruntque Philisthiim, et habitaverunt ihi.

8. Facts autem die sitera, venerunt Philisthiim ut spolisrent interfectos, et invenerunt Saul et tres filios eius iscentes in monte Gelboe.

- g. Et præcidernat caput Saal, et spoliaverunt eum strais: et miserunt in terram Philisthiaorum, per circuitum, ut annantiaretur in templo idolorum et in populis.
- to. Et posuerunt arma ejus in templo Astaroth, corpus verò ejus suspeuderunt in muro Bethsan.

  11. Quod cum audissent habitatores Jabes Ga-
- haad quæcumque fecerant Philisthiim Saul, 12. surrexerant omnes viri fortissimi, et aubulaverant tota nocte, et tulerunt cadaver Saul, et cadavera filiorum ejus de muro Bethsan, veneruntque Jabes Galand, et combusserunt ea libi: DAVIDNE: 2 Re 2. 6.
- 13. et tulerunt ossa eorum, et sepelierunt in memore Jalies, et jejunaverunt septem diebus. Infr. Saulle: 1 Par. 10, 12.

Per la continuazione della Sacra Scrittura, vedi DAVIDDE: 2 lle, capo 1.

- Saulle: 1 Perelipomeni, capo 9. Generazioni di Saulle, il quale discendeva egli medesimo da Beniamino. Vedi BENIAMINO: 1 Par. 8, 1 a 32, 33 a 40.
- Ciò che precede di questo capo trovasi all'articolo Genusalemme: 1 Par. 9, 1 a 38.
- 39. Ner sutem genuit Cis: et Cis genuit Saul: et Saul genuit Jonathan, et Melchisua, et Abinadab, et Esball. Baniamino: 1 Par. 8, 33.

- 40. Filius autem Jonatham, Meribbaal: et Meribbaal genuit Micha.
- 41. Porrò filii Micha, Phithon, et Melech, et Tharan, et Aliaz.
- 42 Abaz autem gennit Jara, et Jara genuit Alamath, et Azmoth, et Zamri. Zamri autem genuit Mosa.
- 43. Mosa verò genuit Banan: cnjos filius Raplusia genuit Elaza, de quo ortus est Asel.
- 44. Porrò Asel sex filios babuit his nominihus: Ezricam, Bocru, Ismaliel, Saria, Obdia, Hanan: hi sunt filii Asel. Bestamino: t Par. 8, 38.

Savue: 1 Parshipomeni, capo 10. Saulle è ucciso insieme co figlinoli da Filistei, i quali gi
troncano il capo e lo spogliano delle sue armi.
Il capo lo appendono nel tempio di Dagon, le
armi in quello del loro idolo, ed il corpo coi
calaveri de figli alle mura di Belhan. Gli uomini di Jabes di Galand, di notte tempo, portano via i cadaveri del re e de suoi figli; e li
seppelliscono sotto la quercia di Jabes: anno
2949.

Philisthiim autem pugnabent contra Israel: Sugeruntque viri Israel Philisthinos, et ceciderunt vulnerati in monte Gelboe.

- 2. Câmque appropinquassent Philisthæl persequentes Saul et filios ejus , percusserunt Jonathau, et Abinadab, et Melchisus, filios Saul.
- et aggravatum est prælium coutra Saul, inveneruntque eum sagittarii, et vulueraverunt jaculis.
- 4. Et dixit Saul ad armigerum snum: eyagina gladium tuum, et interfice me, ne fortè veniant incircumcisi isti, et illudant mibi. Noluit autem armiger ejus. loc facere, timore perterritus: arripuit ergò Saul eusem, et irruit in eum. Assenzeu: Gen. 9, 54.
- 5. Quod cum vidisset armiger ejus, videlicet mortuum esse Saul, irruit etiam ipse in gladium sunni, et mortuus est.
- 6. Interiit ergò Soul, et tres filii ejus, et omnis domus illius pariter concidit. Sup. SAULE: 1 Re 31, 1 a 6.
- 7. Quod cum villissent viri Israel, qui habitabant in campestribus, fugerunt: et Saul ac filis ejus mortuis, dereliquerunt nebes suas, et huc illucque dispersi sunt: veneruntque Philisthiim et habitaverunt in eis.
- 8. Die igitur altero detrolientes Philisthiim spolia cesorum, invenerunt Saul, et filios ejus jacentes iu monte Gelbae.
  - 9. Cùnique spoliassent eum, et amputassent ca-T. II.

- put, armisque undussent, misèrunt in terram suam ut circumferretur et osteuderetur idolorum templis et populis.
- 10. Arms autem ejus consecraverunt in fano Dei sui, et caput affiverunt in templo Dagon.
- 11. Hoc cun audissent viri Jabes Galaad, omnia scilicet quæ Philisthiim fecerant super Saul,
- 12. consurrexerunt singuli virorum fortium, et tulerunt cadavera Saul et filiorum ejus: attuleruntquo ea in Jabes, et sepelierunt ossa eorum subter quercum, quæ erat in Jabes, et jejunaverunt septem diebus.
- Mortuns eat ergò Saul propter iniquistes sus, eò quod pravericatus sit mandatum Domini quod praceperat, et non custodierit illud: sed insoper etiam phythonissam consuluerit; Mosk't Ecod. 17, 8, 14. Sup. Saulle: 1 Re 15, 3. Sa-Muten: 1 Re, 28, 8.
- 14. nec speraverit in Domino; propter quod interfecit eum, et transtulit regnum eins ad David filium Isai. Vedi sopra Sautte: 1 Re 15, 28. Per la continuazione, vedi Davidde: 1 Par. cap. 11.

SAULO, che fu poscis chianato Paolo, è l'apostolo S. Paolo, cite fu converitio sulla strada di Damisco, dove audava per meare legari a Gerusalenme i primi cristiani, de'quali erasi di-chiarato il persecutore. S. Stefano è lapidato, e te vesti di lui furono possete si piedi di Saulo, aucor giovanotto, che fu testimonio di quel martirio: STLANOS AUL. 7, 56 a. 59.

Saulo: Alti, copo 8. Saulo perseguila e devasta la Chiesa di Gesù Cristo: strascina in prigione uomini e donne.

Facta est autem iu illà die persecutio magna in Ecclesià quæ erat Jerosolymis, et omues dispersi sunt per regiones Judie et Samariæ, præter àpostolos.

- 2. Curaverunt autem Stephanum viri timorati, et fecerunt plauctum magnum super eum.
- 3. Saulus autem devestabat Ecclesiam, per domos intrans, et tralieus viros ac mulieres, tradebat in custodiam. Paoto: Att. 22, 4, 19, Co-RINTI: 1 Epist. 15, 9. GALATI: Epist. 1, 13.
- 4. Igitur qui dispersi erant pertransibant evangelizantes verbum Dei.

Filippo converte moltissima gente nella Samaria, e battezza Simone mago. Pietro e Giovanni sono mandati in quella città dagli Apostoli che trovavansi in Gerusalemme.

- 5. Philippus autem descendens in civitatem Samaria, prædicabet illis Christum.
- Intendebent autem turbæ his quæ à Philippo dicebentur, unanimiter audientes, et videntes signe quæ faciebet.
- 7. Multi enim eorum, qui habebant spiritus immundos, clamantes voce magnà, exibant.
  - 8. Multi autem paralytici et claudi curati sunt.
- g. Factum est ergö gaudium magnum in illå civitate. Vir autem quidam nomine Simon, qui antè fuerat in civitate magus, seducens gentem Samarlæ, dicens se esse aliquem magnum;
- 10. cui auscultabant amnes à minimo usquè ad maximum, dicentes: hic est virtus Dei quæ vocatur magna.
- in. Attendebant autem enm, propter quod multo tempore magiis suis dementasset eos.
- 12. Cum vero credidissent Philippo evangelizanti de regno Dei, in nomine Jesu-Christi baptizabantur viri ac mulieres.
- 13. Tunc Simon et ipse credidit; et cum baptizatus esset, adharebat Philippo. Videns etiam signa et virtutes maximas fieri, stupens admirabatur.
- 14. Cum autem audissent apostoli, qui erant Jerosolymis, quod recepisset Samaria verbum Dei, miserunt ad eos Petrum et Joannem.
- Pietro e Giovanni con l'orazione e con la imposicione delle mani impetrano lo Spirito Santo ai Samaritani fedeli. Simone votendo comprare con danaro la potestà di dare lo Spirito Santo, viene ripreso severamente da Pietro.
- 15. Qui cum venissent, oraverunt pro ipsis ut acciperent Spiritum sanctum;
- 16. Nondum enim in quemquam illorum venerat, sed buptizati tantum erant in nomine Domini Jesu.
- 17. Tunc imponebant manus super illos, et accipiebant Spiritum sanctum.
- 18. Cum vidisset autem Simon quia per impositionem manus apostolorum daretur Spiritus sanctus, obtulit eis pecuniam,
- 19. dicens; date et mihi hanc potestatem, ut cuicumque imposuero menus, accipiat Spiritum sanctum. Petrus autem dixit ad cum:
- 20. Pecunia tua tecum sit în perditionem, quoniam donum Dei existimasti pecunia possideri.
- 21. Non est tibi pars, neque sors in sermone isto. Cor enim tuum non est rectum coram Deo.

- 22. Positentiam itaque age ab hac nequitia tua, et roga Deum, si forte remittatur tibi hac cogitatio cordis tui.
- 23. In felle enim amaritudiois, et obligatione iniquitatis video te esse.
- 24. Respondens autem Simon, dixit: precamini vos pro me ad Dominum, ut nihil veniat super me horum que dixistis:
- 25. Et illi quidem testificati et locuti verbum Domini, redibant Jerosolymam, et multis regionibus Samaritanorum evengelizabant.
- Filippo è mandato da un angelo all' Eunuco di Etiopia; e ballessato questo, che diventa fedele, egli, rapito dallo spirito, è portato nella città di Assio.
- 26. Angelus autem Domini locutus est ad Philippum, dicens: surge, et vade contra meridianum, ad viam que descendit ab Jerusalem in Gazam: here est deserts.
- 27. Et sargens abiit. Et eccè vir Æthiops, eunuchus, potens Candacis regione Æthiopum, qui erat super omnes gazas ejus, venerat adorare in Jerusalem:
- 28. et revertebstur sedens super currum suum, legensque Issism prophetsm.
- 29. Dixit autem Spiritus Philippo : accede, et adjunge te ad currum istum.
- 30. Accurrens autem Philippus, audivit eum legentem Issiam prophetam, et dixit: putasne intelligis que legis?
- 31. Qui sit: et quomodò possum, si non sliquis ostenderit mini? Rogavitque Philippum ut secenderet, et sederet secum.
- 32. Locus autem scripture, quam legebet, crat hic: Tanquam ovis ad occisionem ductus est; et sicut aguas coram tondeate se, sine voce, sic non appruit os suum. Messa: 18. 53, 7.
- 33. In humilitate judicium ejus sublatum est. Generationem ejus quis enarrabit, quoniam tolletur de terrà vita ejus?
- 34. Respondens autem eunuchus Philippo, dinit: obsecro te, de quo Propheta dicit hoc? de
- se, an de alio aliquo?

  35. Aperiens autem Philippus os soum, et in-
- cipiens à scriptură istă, evangelizavit illi Jesum. 36. Et dùm irent per viam, venerunt se quamdam aquam: et ait esnuchus: scoe aqua, quid prohibet me haptizari?
- 37. Dixit autem Philippus: si eredis ex toto corde, licet. Et respondens, uit: credo filium Dei esse Jesum Christum.
  - 38. Et jussit store currum; et descenderant

uterque in aquam , Philippus , et eunuchus , et

39. Cùm autem ascendissent de aquá, Spiritus Domini rapuit Philippum, et amplius non vidit eum eunuchus. Ibst autem per vium suam gaudens.

40. Philippus autem inventus est in Azoto, et pertransiens evangelizabat civitatibus cunctis, donec veniret Cæsaræam.

Per la continuazione degli Atti degli Apostoli e della vita di Saulo, vedasi Proro: Atti, capo 9 e seg.

Altri testi della Sacra Scrittura, ne'quali S. Paolo è chimato ancora Saulu: Paoto: Att. 9, 1, 4, 8, 11, 17, 22, 24. Piarno: Att. 11, 30. Esope: Att. 12, 23. Paoto: Att. 13, 2, 0.

SCALA misteriosa: Giacobbe vede, in sogno, una scala appoggiata alla terra, la cui sommità toccava il cielo: e gli Angioli di Dio che salivano per essa e scendevano: Giacosa: Gen. 28, 10 a 17.

SCALTREZZA, sagacità, astuzia. Il primo esempio di scultrezza od astuzia trovasi nel demonio, che prese la forma del serpeute, il più astuto degli animali, per tentare, non già l'uomo, ma bensi la douna, come più debole e più facile a cadere pelle insidie : Apamo: Gen. 3. 1 a 6. CORINTS: 2 Epist. 11, 5. Scaltrezza di Laban per sedurre Giacobbe ; ora colla promessa di dargli una sposa, ora con quella di una giusta ricompense : Giacosse: Gen. cap. 29. Rachele : Gen. cap. 30. Astuzia di Rachele nel deludere Laban che cercava gli idoli ch'essa aveva rubati: Gia-COBBE: Gen. 31, 19, 30 a 35. Iddio proibisce di for uso dell'astuzio: Desiri: Deut. 15, 10. Scaltrezze dei Gabaoniti : Vittonia : Gios. 9, 4. Iddio rivolge in perdizione degli nomini le loro estuzie: Giosse: 5, 13. Queglino che fanno uso di astuzie provocano l'ira di Die: Giorne: 30, 13. Essa e comune ne'fonciulli: SAPIENZA: Prov-1, 4, 8, 5. Dell'astuzia buona ed utile : Uomo : Prov. 12, 16: 13, 16: 14, 15, 18: 15, 5: 22, 3: 27, 12. SAPIRNEA: Eccli. 1, 6. VISTÙ: Eccli. 18, 28: 37 . 21. S. Paolo non opera con astuzia: auzi la detesta : Conints : 1 Epist. 3, 19: 2 Epist. 4, 2: 12, 16.

SCANDALO: sus pusizione: Sacandori: Mal. 2, 8 e seg. Necessità di critare lo scondolo tutto ciò che può esserue occasione: Stanona: Matt. 5, 29, 30. Necessità degli scandali. Se la mano o il piede servono di scandalo, troncarii e gettarli via: se l'occhio serve di scandalo, cavarlo e gettarlo via: Vartò: Natt. 18, 6 s 9:

Marc. 9, 41 a 49. Alla fine de tempi vi saranno molti scandali: Professe: Matt. 24, 10 a 13.

Seandalo: Matteo, capo 15. I Farisei e gli Scribi si scandalizzano porchè i discepoli di Gest Cristo non si lavano le mani quando mangiaro, trasprediscono coì le tradizioni de seniori.

Il capo precedente truvasi all'articolo Miracoli:
Matt. cap. 14.

Tunc accesserunt ad eum ab Jerosolymis Scriber et Pharismi, dicentes :

2. quare discipuli tui transgrediuntur traditionem seniorum? Non enim lavant manus suas cum panem manducant.

3. Ipse autem respondens, ait illis: quarè et vos transgredimini mandatum Dei propter traditionem vestrain? Nain Deus dixit:

4. honora patrem et matrem, et: qui maledixerit patri vel matri, morte moriatur. Decatogo: Esod. 20, 12. Fight: Eccli. 3, 9, 14. Habit: Deut. 27, 16. Leggi: Esod. 21, 17: Lev. 20, 9. Infr. Scandalo: Marc. 7, 10.

5. Vos autem dicitis: quicumque dixerit patri vel matri: munus, quodcumque est ex me, tibi proderit:

6. et non honorificabit patrem suum ant matrem suam: et irritum fecistis mandatum Dei propter traditiouem vestram; Infr. Scandato: Marc. 7, 1 s 13.

7. Hypocritæ, benè prophetavit de vohis Issias, dicens :

3. Populus hic labiis me honorat: cor autem eorum longé est à me. Gasusalamme: Is. 29. 13. 9. Sine causà autem colunt me, docentes doetrines et mandata hominum.

10. Et convocatis ad se turbis, dixit eis : au-

11. Non quod intret in os, coinquinet hominem: sed quod procedit ex ore, hoc coinquinet hominem.

Disprezzare lo scandalo. Ciechi e guide de'ciechi.

Vera impurità.

12. Tunc accedentes discipuli ejus, dixerunt ei : Scie quia Pharissei, audito verbo hoc, scandalizati sunt?

13. At ille respondens, ait: omnis plantatio, quam non plantavit Pater meus cœlestis, eradicabitur. Sermone: Gio. 15, 2.

14. Sinite illus; exci sunt, et duces excorum: excus autem si exco ducatum præstet, ambo in foyeam cadunt. Sermone: Luc. 6, 39.

- 15. Respondens autem Petrus, dixit ei : ediscere nobis paraholam istams. Infr. SCANDALO: Marc. 7, 17.
- 16. At ille dixit: Adhue et vos sine intellectu estis?
- 17. Non intelligitis quis omne quod in os intrat, in ventrem vadit, et in secessum emittitur ?
- 18. Que autem procedunt de ore, de corde exeunt, et es coinquinant hominem :
- 19. de corde enim exeunt cogitationes make, homicidia, adulteria, fornicationes, furta, falsa testimonia, blasphemire. *Infr. Scandalo: Marc.* 2, 17 a 23.
- 20. Hec sunt que coinquinant hominem. Non lotis autem manihus manducare, non coinquinat hominem.

## Fede della Cananca.

- 21. Et egressus indè Jesus, secessit in partes Tyri et Sidonis.
- 22. Et eccè mulier Chunanza à finibus illis egressa clamavit, diceas ei: miserere mei, Do nine fili David : filia mea malò à dæmonio vexatur.
- 23. Qui non respondit ei verbum. Et accedentes discipuli ejus rogabant eum, dicentes : dimitte eam, quia clamat post pos.
- 24. Ipse autem respondens, sit: non sum missus nisi ad oves quæ perierunt domus Israel: Apostoli: Matt. 10, 6. Pastone: Gio. 10, 3.
- 25. At illa venit, et adoravit eum, dicens: Domine, adjuva me. Inf. Scandalo: Marc. 7, 25, 26.
- 26. Qui respondens, ait: non est bonum sumere panem filiorum, et mittere canibus.
- 27. At is dixit: etiam Domine: nam et catelli edunt de micis que cadunt de mensa dominorum suorum.
- 28. Tunc respondens Jesus, sit illi: O mulier, magna est fides tua: flat tibi sicut vis. Et sanata est filis ejus ex illà horà. Infr. SCANDALO: Marc. 7, 24 s 30.

## Guarigioni di molti malati. Miracolo de'sette pani e di pochi pesci.

- 29. Et cum transisset indè Jesus, venit secus mare Galilææ: et ascendens in moutem, sedebat ihi.
- 30. Et accesserunt ad eum turbæ mulæ, habentes secum mutos, cæcos, claudos, debiles, et atios multos: et projecerunt eos ad pedes ejus, et curavit eos:
  - 31. ità ut turbæ mirarentur videntes mutos lo-

- quentes, claudos amhulantes, cæcos videntes: et magnificaliant Deum Israel, Massia: Is. 35, 1.
- 32. Jesus autem, convocatis discipulis suis, dixit misereor turbe, quis triduo jam perseverant mecum, et non habent quod manducent: et dimittere eos jejunos nolo, ne deficiant in vià.
- 33. Et dicunt ei discipuli : unde ergò nobis in deserto panes tantos, ut saturemus turbam tantam?
- 34. Et ait illis Jesus: quot habetis panes? At illi dixerunt: septem, et paucos pisciculos.
- 35. Et præcepit turbæ ut discumberent super terram.
- 36. Et accipiens septem panes, et pisces, et gratias agens, fregit, et dedit discipulis suis, et discipuli dederunt populo.
- 37. Et comederant omnes, et saturati sont. Et quod superfuit de fragmentis, tulerant septem sportas plenas.
- 38. Erant autem qui manducaverunt quatuor millia hominum, extra parvulos et mulicres.
- 39. Et, dimissa turba, ascendit in naviculam: et venit in fines Magedan. Miracoli: Marc. 8, 1 a 10.
  - Per la continuazione, vedi Gasà Caisto: Matteapo 16.
  - Gli Scribi e i Farisei si scandalizzano perchè Gesù Cristo mangia coi peccatori, e perchè i discepoli con digucano: Minacoli: Marc. 2, 15. a 22. Parabola: Lec. 15, 1 a 10.
  - Seanalo: Marco, capo 7. Gesù Cristo, riprende gli Scribi ed i Farisei, i quali si seandaltizano e biasimano quindi i discepoli perché mangiano sensa lavarsi le mani, mentre essi trasgrediscono la legge di Dio per osservare le loro tradizioni.
  - Il capo precedente trovasi all'articolo Gasà Casato: Marc. cap. 6.
  - Et conveniunt ad eum Pharismi, et quidam de Scribis venientes ab Jerosolymis.
- Et còm vidissent quosdam ex discipulis ejus communibus manibus, id est nou lotis, manducare panes, vituperaverunt. Sup. Scandalo: Matt. 15, 1 e seg.
- 3. Pharissi enim et omnes Judzi, pisi crebrò laverint manus, non manducant, teueutes traditionem seniorum:
- 4. et à foro uisi baptizentur, non coinedant : et alia mulla sunt que tradita sunt illis servare, baptismata calicum; et arceorum, et erameutorum, et lectorum:

5. et interrogabant eum Pharismi et Scribm: quaré discipuli tui non ambulant juxta traditionem seniorum, sed communilus manibus manducant papem?

6. At ille respondens, dixit eis: benè prophetavit Isains de vobis hypocritis, sicut scriptum est: populus hic labiis me honorat, cor aufem cornin longè est à me. Genusaltamme: Is. 29, 13.

7. In vanum autem me colunt , docentes doctrines et præcepta hominum.

8. Relinquentes enim mandatum Dei, tenetis traditionem hominum, haptismata urceorum et calicum: et alia similia his facitis multa.

9. Et dicebat illis: benè irritum facitis præceptom Dei, ut traditionem vestram servetis.

10. Moyses enim dixit: honors patrem tunm et mstrem tusm. Et: qui maledixerit patri, vel mstri, motte moristur. Sup. Scandato: Mall. 15, 4. Eressus: Epist. 6, 2. Uamo: Prov. 20, 20.

11. Vos antem dicitis: si dixerit homo patri aut matri: Corban ( quod est donum ) quodcumque ex me, tibi profuerit:

12. et ultrà non dimittetis eum quidquam facere patri suo, aut matri,

13. rescindentes verbum Dei per traditionem vestram quam tradidistis: et similia bujusmodi multa facitis. Sup. Scandala: Matt. 15, 1 a 9.

Quali siano le cose che possono rendere impuro l'uomo: vale a dire quelle che escono dal cuore, e non quelle che entrano nel suo eorpo.

14. Et advocans iterum turbam, dicebat illis; audite me omnes, et iutelligite. Sup. SCANDALO: Matt. 15, 10, 11.

15. Nibil est extra hominem introiens in eum, quad possit eum coinquinare; sed que de homine procedunt, illa sunt que communicant hominem.

16. Si quis limbet nures audiendi, audiat. .

17. Et cum introisset in domum à turbă, interrogalisut eum discipuli ejus paraltolam.

18. Et sit illis: sic et vos imprudentes estis? Non intelligitis quis omne extrinsecus introiens in homiuem, non potest eum communicare,

19. quia non intrat in cor ejus, sed in ventrem vadit, et in secessum exit, purgans onnues escas?

20. Dicebat autem quoniam quæ de homine exeunt illa communicant hominem. Sup. Scan-Dalo: Matt. 15, 10, 11.

21. Ab intùs enim de corde hominum malæ eogitationes procedunt, adulteria, fornicationes, homicidia. 22. furta avaritiæ, nequitiæ, dolus, impudicitiæ, oculus malus, blasphemia, superbia, stultitia.

23. Omnia lime mala ali intus procedunt, et communicant hominem. Noc: Gen. 6, 5. Sup. SCANDALO: Matt. 15, 15 a 20.

Alla perseverante orazione della Sirofenissa, il Salvatore libera la figliuota di tei dal demonio.

24. Et indè surgens abiit in fines Tyri et Sidonis: et ingressus domoin, neminem voluit scire, et non potuit latere.

25. Mulier enim statim ut audivit de co, cujus filis babebat spiritum immundum, intravit, et procidit ad pedes ejus.

26. Erat euim mulier gentilis, Syrohpænissa genere. Et rogaliat eum ut dæmonium ejiceret

de filia ejus.

27. Qui divit illi: sine prius saturari filios: non est enim bonum sumere panem filiorum et mittere canilrus.

28. At illa respondit, et dixit illi : utique, Domine, nam et catelli comedunt sub meusa de micis puerorum.

29. Et sit ille: propter hunc sermonem vade, exijt dæmonium à filià tuà. Sup. Scandald: Matt. 15, 21 a 28.

30. Et cum abiisset domum suam, invenit puellam jacentem supra lectum, et dæmonium exilsse.

Gesù risana un uomo mutolo e sordo.

31. Et iterum exiens de finilius Tyri, venit per Sidonem ad mare Gulileæ inter medios fines decapoleos

32. Et adducunt el surdum et mutum, et deprecabantur eum ut imponat illi manum.

33. Et appreliendens eum de turbă secrsun, mist digitos suos in auriculas ejus, et expuens, tetigit linguam ejus. Misacou: Matt. 3, 32, 33. 34. Et suspiciens in cœlum, ingeuuit, et ait illi: Ephphetha, quod est adaperire. Missaa: Is. 32, 3, 4.

35. Et statim spertæ sunt aures ejus, et solutum est vinculum linguæ ejus, et loquelistur recte. Massia: Is. 35, 5, 6.

36. Et præcepit illis ne cui dicerent. Quantò antem eis præcipiebat, tantò magis plùs prædicabant:

37. et eò amplius admirabantur, dicentes: benè omnia fecit: et surdus fecit audire, et mutus loqui.

Per la continuazione, vedi Minacoti: Marc. cap. 8.

È impossibile che non vengeno scandali : ma guai a colui, per colpa del quale vengono: Pa-RABOLE: Luc. 17, 1, 2. Non essere soggetto di scandalo agli altri, nè nel mangiare, nè nel bere : avvertimento in proposito : Romani : Epist. 14, 13 & 23. COBINTS: 1 Epist. 10, 28, 29. Vedasi anche l'articolo FARE. Colui il quale scandulizza i deboli, peccu contro Gesù Cristo: Co-BINTS: 1 Epist. 8, 7 a 13. Vedi Azioni: VAN-TAGGI. L'omicidio preferibile allo scandalo: VIR-Tù: Matt. 19, 6: Marc. 9, 41. Castigo dello scandalo: esempj ricavati dalla Sacra Scrittura. Eva fa castigata più severamente di Adamo, per essere stata la causa della di lui caduta : Adamo: Gen. 3, 6, 16. Dello scandalo commesso dai sacerdoti : vedi Peccaro : Lev. 4, 3 ; dalle donne : Guerra: Num. 31, 15, 16; dagli Ammaleciti che Dio comanda di sterminare: Mosà: Esod. 17, 8. AMALECITI: Deut. 25, 17 a 19; dai figliuoli di Heli che Dio punisce in seguita tanto rigorosamente: HELI: 1 Re 2, 12 8 17, 34. ARCA: 1 Re 4, 11; da Davidde: 2 Re 12, 14; da Jerobosmo, al quale Iddio fa annunziare orribili castighi : ROBOAMO: 3 Re 12, 28 e seg. JEROBOAMO: 3 Re 14, 9 a 12. Uomo: Prov. 28, 10. Eleazaro non vnole essere soggetto di scandalo, e preferisce la morte : ELEAZARO : 2 Macc. 6, 18 a 31. Pietro è rimproverato dal Signore, il quale gli dice che gli è di scandalo, perchè per uno selo, non secondo la scienza di Dio, invece di amico, la faceva da suo avversario : Gasù Caisto: Matt. 16, 22, 23. Gesù fa un miracolo per non scandalizzare: Ibid. Matt. 12, 26. Dello scandalo de'piccoli : Vierà : Matt. 18, 6. Di coloro i quali scandelizzeno: Parabole: Marc. 4, 17. Guardarsi dallo scandalizzare alcuna: Romant: Epist. 14, 1, 13, 15, 21. Privarsi di ciò che è lecito a sè medesimo, se quello può essere soggetto di scandalo per i deboli : Corinti : 1 Epist. 8, 7 a 13 : 10, 32 : 2 Epist. 6, 5. Tessalonicest: 1 Epist. 5, 22. Evitare tutto ciò che può esserci soggetto di scandalo: Leggi: Esod., 23 32, 33. Decalogo: Esod. 34 , 12. GUERRA: Deut. 7, 2, 16, 25, 26. PROPETI fulsi : Deut. cap. 13 per intiero. Zelo di Mathathia nel fare scomparire lo scaudalo : Ma-THATIA: 1 Macc. 2, 23, 24. Distaccarsi da tutto ciò che può scandalizzare : SERMONE : Matt. 5, 29, 30. ROMANI I. Epist. 16, 17. Dello scandalo furissico: esempj: Miracoli: Matt. 9, 2, 3, 11, 14. PARABOLE: Matt. 13, 54 & 57, Sup. SCANDALO: Matt. 15, 12. PASSIONE: Matt. 26, 31, 33. G10-VANNE BATTISTA: Matt. 11, 6. SERMONE: Gio. 16; 1. I Giudei si scandulizzano perchè Gesù Cristo diceya loro essere la carne sua cibo, ed il sangue bevanda. Minacoli: Gio. 6, 53; così pure i suoi discepoli; Ibid. vera. 61, 62. Altro esempio di scandalo farissico: Gash Castro: Luc. 7, 39. Disconsi: Gio. 7, 40 a 44: 8, 14 e egg. Pitrato: All. 4, 2: 11, 3, 3. Paolo: Alt. 13, 45: 28, 29. Non mancano cel mondo le persone scandalose: Porolo: Gerem. 5, 26. Sacanori: Mal. 2, 8, 9. Domandere perdono a Dio della scandalo dato: Portanzi: Salm. 18, 13. Schivare di dare scandalo e di essere sandalizzato: Vedi più sopra, e Paccatoni: Salm. 36, 1. Uomo: Prov. 22, 24, 25. Roman: Epist. 14, 13, 15. Tessacuscies: i Epist. 5, 22. Vedi Compago.

SCAPOLARE, pezzo di stoffa di lana, che discende dell'alto al basso delle spelle, davanti e di dietro, e che portano molti religiosi dissopra della veste. Si dà altresì questo nome a due piccoli pezzi di stoffa, per lo più di seta, di colori diversi, e benedetti, congiunti con due nestri onde poterli portere sul corpo. Le, persone inscritte nella Confraternita detta dello Scapolare la portano abitualmente. Testi della Sacra Scritture, de'quali puossi vantaggiosamente far uso per comporre delle istruzioni intorno a questa confraternita e su questa specie di scapolare, chiamato auche abito: Giuseppe: Gen. 37, 32. GRAZIE: Salm. 17, 38. Uomo: Prov. 31, 21, 25. PATRIARCHI : Eccli. 45 , Q. ISAIA : 8 , 18. MESSIA : Is. 49, 18. SIGNNE: Is. 52, 1. MESSIA: Is. 61, 10. Sapienza: Eccli. 24, 13. Genusalemme: Ezech. 16, 8. Corists: 2 Epist. 6, 17, 18. Giudri: Bar. 4, 20. SAPIRNZA: 10, 17. VIRTÙ: Luc. 12, 35. APOCALISSE: 3, 5. Vedi VESTI.

SCELTA: azione di scegliere, preferenza. Differenza fra molte persone e malte cose, che fa si che le une vanno preferite alle altre. Scelte diverse fatte da Dio: Mosk Esod. 18, 17, 21, 24, 25. CORE: Num. 16, 5. GUERRA: Num. 11, 1 a 6. OFFICIALI : 1 Par. 28, 4. CONFIDENZA : Salm. 77 , 72, 73 , 75. PARABOLE: Matt. 20, 16. SERMONE: Luc. 6, 13. Gasù Cristo: Att. 1, 24. Stapano: Att. 6, 5. Paolo: Att. 13, 2. Pietro, 2 Epist. 1, 10. Scelta fra il bene ed il male: Vino: Lev. 10, 10. ESCETAZIONE: Deut. 11, 26 a 28. COMAN-DAMENTS: Deut. 30 , 15, 19. SALOMONE: 3 Re 3 , 9. TABERNACOLI: Salm. 83, 10. 11. VIRTU: Eccli. 15, 17, 18. ISAIA: 5, 20. POPOLO: Gerem. 15, 19. SEDECIA: Ger. 21, 8. GERUSALEMME: Ezech. 22, 26. ISRAELE: Am. 5, 14. PARABOLE: Matt. 13, 48. FILIPPESI: Epist. 1, 9 8 11. TESSALONICESI: 1 Epist. 5, 21, 22.

SCETTRO di Giuda deve finire alla venuta del Messia: Giacobbe: Gen. 49, 10; e colla ruina di Gerusalemme: Ezech. 21, 13. 639

SCHERNI e SCHERNIT()RI: Vedi Bappa:
Bappaggiaturi: Muttaggi.

SCHIAVI; essi dovevano essere rimandati liberi nel settimo anno, e se alcuno preferiva di restare col sono padrone, doveva restarvi schiavo per tutta la sua vita: Denvi: Deut. 15, 12 a 18. Non dare lu schiavo nelle mani del son padrone irritato: Lucor: Deut. 23, 15. Pena di morte contre colui che vende suo fratello, Lucor: Deut. 24, 7. Avviso di S. Paolo agli schiavi: Constra: I. Epit. 7, 18 a 24.

SCHIAVITU' dei discendenti di Abrahamp in Egitto predetta da quel patriarca nell'anno 2092: ABRAMO: Gen. 15, 13. Dall'epuca suddetta fino alla fine della schiavità dovevano passare 421 anni, ai quali devesi aggiungere il tempo dalla vocazione di Abrahamo, che è di 9 anti, ed avressi esattamente il numero di 43n anni che dovette durare quella schiavitù, ginsta il versetto 4n, capo 12 dell' Esodn: Vedi Pasqua: Esod. 12, 4n. Perloché dalla vocazione di Abrahamo: fino alla predizione di quella schiavitù, passarnno . . . . . . . . anni Dalla predizinne della schiavitù finn alla Da quella nascita , fino alla discesa di Giacobbe in Egitto, ossia al principin 

Totale anni 430.

La durezza di quella schiavitù iucominciò dopo la morte di Giuseppe, sotto il dominio di un nuovo Farsone in Egittor Isaarutri: 1, 1, 7 e seg. Essa terminò nell'anno 2515. Vedi Dio: Esod. 3, 7 a 10. Mosk: Esod. 8, 1, 2. Pasqua: Esod. 12, 31, 32 a 42, 51. Musk: Esod. 13, 3, 4. Accustrament: Num. 33, 1. Pasqua: Deut. 16, 1. Puroto: Is. 63, 11. Isaarut: Os. 13, 4. Michael 6, 4. Vedasi intorno a questa schiavità l'articolo Eurro.

Della discesa in Egitto, fino alla fine della schiavità

Scmavitù degli Ebrei in Babilonia. Essa fu preveduta da Salomone: Dedicazione: 3 Re 8, 66 a 51: e molto tempo prima da Mosè: Acteanea: Deut. 29, 28. Vedasi pure l'articolo Babilonia. La schiavità degli Ebrei a Babilonia cominciò sotto il regno di Janchim, nel 3398, aeno in cui quel principe fu vinto da Naucasobonosoa: vedasi questo articolo; e termina col regno di Cirn, nell'anno 3(68. Vedi l'articolo Cino: e Sedencia: 4 Re, cap. 25: 2 Par. cap. 36.

Schiavitù: 1 Esdra, cape 2. Numero di que' che

tornarono dalla schiavità di Babilonia nella Giudea dopo l'editto di Ciro. I primi furono use de la condolta di Zorobabel, nell'anno 3469. Vedasi l'articolo Geusettemet: 2 Esdr. cap. 11. I secondi furono quelli che tornarono con Eufra, nell'anno 3537: ed i tersi con Nehemia nell'anno 3550: seguono i nomi col numero de' Giudei ritornati dalla schiavità.

Il capa precedente trovasi all'articolo Cino i i Esdr. cap. 1.

11; sunt autem provincim filii qui ascenderunt de captivitate, quam transtulerat Nabuchodomoro ex Babylonis in Babylonem, et reversi sunt in Jerusalem, et Judmam, unusquisque in civitatem suam. Infr. Scanavirù: 2 Esdr. 7, 6 e seg.

Qui venerunt cum Zorobabel, Josue, Nehemia, Saraia, Rubelaia, Marduchai, Belsan, Mesphar, Beguai, Rehum, Basna. Numerus virurum populi Israel:

3. Filii Pharos, duo millis centum septuaginta duo.

4. Filii Sephetia, trecenti septuaginta duo.

 Filli Area, septingenti septunginta quinque.
 Filli Phahath Moab, filiorum Josue: Joab, dun millia octingenti dundecim.

7. Filii Ælam, mille ducenti quinquaginta quatuor.

8. Filii Zethua, nongenti quadraginta quinque.

9. Filii Zachai, septingenti sexaginta.

to. Filii Bani, sexcenti quadraginta duo.

11. Filii Bebai, sexcenti viginti tres.

12. Filii Azgad, mille ducenti viginti duo.

14. Filii Begusi, dun millia quinquaginta sex.

15. Filii Adin, quadringenti quinquaginta qua-

16. Filii Ather qui erant ex Ezechia, nonaginta note.

17. Filii Bessi, trecenti viginti tres.

18. Filii Jora, centum duodecim.

19. Filii Hasum, ducenti vigiuti tres. 20. Filii Gebbar, nonaginta quinque.

21. Filii Bethlebem, centum viginti tres.

22. Viri Netupha, quinqueginta sex.

23. Viri Anathoth, centum viginti octo.

24. Filii Azmavetti, quadraginta duo.

25. Filii Cariathiarim, Ceplaira, et Beroth, septingenti quadraginta tres.

26. Filii Rama et Gabas, sexcenti viginti unus.

27. Viri Machmas, centum viginti dun.

28. Viri Bethel et Hai, ducenti viginti tres,

- 20 Filii Nebo, quinquaginta duo.
  - 30. Filii Megbis, centum quinquaginta sex.
- 31. Filii Ælam alterius, mille ducenti quinquagiata quatuor.
  - 32. Filii Harim, trecenti viginti.
- 33. Filii Lod, Hadid et Ono, septingenti viginti quinque.
  - 34. Filii Jericho, trecenti quadraginta quinque.
- 35. Filii Senas, tria millia sexcenti triginta.
- 36. Sacerdotes: Filii Jadaia in domo Josue,
- nongenti septuaginta tres.
- 37. Filii Emmer, mille quinquaginta iluo.
  38. Filii Phespur, mille ducenti quadraginta
- septem.
  30. Filii Harim, mille decem et septem.
- 40. Levitæ: Filii Josue et Cediniliel filiorum Odoviæ, septuaginta quatuor.
- 41. Cantores: Filii Asaph, centum viginti octo.
- 42. Filii Janitorum: filii Sellum, filii Ater, filii Tehnon, filii Accub, filii Hatita, filii Sobai: universi centum trigiuta novem.
- 43. Nathinwi : filii Siha, filii Hasupha, filii Tab-
  - 44. filii Ceros, filii Sina. filii Phadon,
  - 45. filii Lebana, filii Hagaba, filii Accub,
  - 46. filii Hugab, filii Semlai, filii Hanau;
  - 47. filii Guddel, filii Galier, filii Rasis,
  - 48. filii Rasin, filii Necoda, filii Gazam,
  - 49. filii Azu, filil Phasen, fi'ii Besee ,
  - 50. filii Asena, filii Munim, filii Nephusim,
  - 51. filii Bachuch, filii Hacupha, filii Harhur,
  - 52. filii Besluth, filii Mahida, filii Harsa,
  - 53. filii Bercos, filii Sisara , filii Thema ,
  - 54. filii Nasia, filii Hatipha,
- 55. filii servorum Salomouis, filii Sorai, filii Sophoret, filii Pharuda,
  - 56, filii Jala, filii Dercon, filii Geddel .
- 57. filii Saphatia, filii Hatil, filii Phochereth , qui crant de Asebain, filii Ami :
- 58. omnes Nethinæi, et filii servorum Salomopis, trecenti nonaginta duo.
- 59. Et hi qui ascenderunt de Thelmaia, Thelharsa, Cherub, et Adon, et Einer: et non potuerunt indicare domum patrum suorum et semen tuum, utrum ex Israel essent.
- 60, Filii Dalaia, filii Tobia, filii Necoda , sexcenti quinquaginta duo.
- 61. Et de filiis sacerdotum: filii Hobia, filii Accos, filii Berzellai, qui accepit de filiabus Berzellai Galanditis, uxorem, et vocatus est nomine eorum:
- 62. lii quesicrunt scripturam geneulogiæ suæ, et non invencrunt, et ejecti sunt de sacerdotio.
  - 63. Et dixit Athersatha eis ut non comederent

- de Saucio sanctorum, donec sargerei sacerdos doctas atque perfectus. Inf. Schaviru: 2 Esdr. 7.65.
- 64. Omnis multitudo quasi unus, quadraginta duo millia trecenti sexaginta;
- 65. exceptis servis eorum et ancillis, qui erant septem millis trecenti triginta septem: et in ipsis cantores atque cantatrices, ducenti.
- 66. Equi corum, septingenti triginta sex: muli corum, ducenti quadraginta quinque.
- 67. cameli eorum , quadringenti triginta quinque : asini eorum , sex millia sentingenti viginti.
- 68. Et de principilus patrum, cum ingrederentur templum Domini, quod est in Jerusalem, spontè obtulerunt in domum Dei ad extruendam eam in loco suo.
- 69. Secundum vires suas dederunt impensas operis, auri solidos sexaginta millia et mille, argenti muas quinque millia, et vestes sacerdotales centum.
- 70. Habitaverunt ergo sacerdotes et Levitæ, et de populo, et cantores, et junitores, et Nathinori in urbibus suis, universusque Israel in civitatibus suis.
- Per la continuazione, vedi Tempio: 1 Esdrcap. 3.
- Schuyrtù: 2 Esdra capo 7. Novero de' Giudei tornati i primi della schiavitti di Babbiani, sotto la condotta di Nehemia, nell'anno 3550, secondo l' autore del secondo libro di Esdra. Questo novero è presso a poco eguale al precelente.
- Ciò che precede di questo capo trovasi all'articolo Nenemia: a Esdr. cap. 7, 1 a 5.
- 6. Isti filti provinciæ, qui ascenderunt de captivitate migrantium, quos transtulerat Nabucliodonosor rex Babylools, et reversi sunt in Jerusalem et in Judæam unusquisque in civitatem suam;
- 7. qui venerunt cum Zorobabel, Josue, Neluemias, Azarias, Rasmias, Nabamsai, Mardochaus, Belsam, Mespharatlı, Begoai, Nahum, Baona. Numerus virorum populi Israel: Sup. Schiavitù: 1 Esdr. cap. 2.
- 8. Filii Pharos, duo millia centum septuaginta
  - 9. Filii Sapliatia, trecenti septuaginta duo:
- 11. Filii Phahathmonb, filiorum Josue et Joab, duo millia octingenti decem et octo:
- 12. Filii Ælain, mille ducenti quinquaginta quatuor:
  - 13. Filii Zethus, octingenti quadragiuta quinque:

- 14 Filii Zachai, septingenti sexaginta:
- 15. Filii Banui, sexcenti quadraginta octo:
- 16. Filii Bebai, sexcenti viginti neto:
- 17. Filii Azgad, duo millia trecenti viginti duo: -18. Filii Adonicam, sexcenti sexaginta septem:
- 19. Filii Beguni , duo millin sexaginta septem.
- 20. Filii Adin, sexcenti quinquaginta quinque:
  - 21. Filii Ater, filii Hezecia, nonaginta octo:
  - 22. Filii Hasem, trecenti viginti octo :
  - 23. Filii Basai, trecenti viginti quatuor:
  - 24. Filii Hareph, centum duodecim:
- 25. Filii Gallaon, nonaginta quinque :
- 26 Filii Beth'eliem et Nethuphs, centum octo gints octo:
  - 27. Viri Anathorh, centum viginti octo:
  - 28. Viri Bethazmoth, quadraginta duo :
- 29. Viri Cariathiarim, Caphira, et Beroth, septingenti quadraginta tres :
  - 30. Viri Rama et Geba, sexcenti viginti unus:
  - 31. Viri Machmas, centum viginti duo:
  - 32. Viri Bethel et Hai, centum viginti tres:
- 33. Viri Nebo alterius, guinguaginta duo:
- 34. Viri Æusm alterius, mille ducenti quinquaginta quatuor :
  - 35. Filii Harem, trecenti viginti:
  - 36. Filii Jericho, trecenti quadraginta quinque. 37. Filii Lod . Hadid et Ogo . septingenti vi-
- ginti unus: 38. Filii Sensa, teis millis nongenti triginta.
- 39. Sacerdotes: filii Idaia in domo Josue, non-
- genti septuaginta tres : 40. Filii Emmer, mille quinquaginta duo:
- 41. Filii Phashur, mille ducenti quadraginta
- 42. Filii Arem, mille decem et septem. Lewiter :
  - 43. filii Josue, et Cedmibel filiorum
  - 44. Odvire, septuagiota quatuor Cantores:
  - 45. filii Azaph, centum quadraginta octo.
- 46. Jenitores : filii Sellum, filii Ater, filii Telmon, filii Accub, filil Hatita, filii Sobai, centum triginta octo;
- 42. Nathingai: filii Soba, filii Hasupha, filii Tebbaoth ,
- 48. filii Ceros, filii Sinn, filii Phadon, filii Lebana, filii Hagaba, filii Selmai,
  - 49. filii Anan, filii Geddel, filii Gaher,
  - 50. filii Rasia, filii Rasin, filii Necoda .
  - 51. filii Gezem, filii Aza, fitii Phasea, 52. filii Besui, filii Munim, filii Nephusim .
  - 53. filii Bucbuc, filii Hacupha, filii Harbur,
  - 54: filii Besloth, filii Mahida, filii Harsa,
  - 55. filii Bercos, filii Sisara, filii Thema,
  - 56. filii Nasia, filii Hatipha,

- 57. filii servorum Salomonis , filii Sothai , filii Sophereth, filii Pharida.
- 58. Filii Jahala, filii Darcon, filii Jeddel . 59. filii Saphein , filii Hatil , filii Phochereth
- qui erat ortus ex Sabaim filio Amon. 60. Onnes Nathinai, filii servorum Salomonis,
- trecenti nonaginta duo. 61. Hi sunt autem qui escenderant de Thel-
- mela, Thelliarsa, Cherub, Abdon et Emmer : et non notuerunt indicare domum patrum suorum . et seinen suum, utrum ex Isrnel essent. Sup. Schwith: 1 Esdr. 2. 50.
- 62. Filii Dalnia, filii Tobia, filii Necoda, sexcenti quadraginta duo.
- 63. Et de sacerdotibus, filii Hahia, filii Accos, . filii Berzellai qui accepit de filiabus Berzellai Galanditis uxorem, et vocatus est nomine enrum.
- 64. Hi guesierunt scripturam suam in censu , et non invenerunt : et ejecti sunt de sacerdotio.
- 65. Dixitque Athersatha eis ut non manducarent de Sanctis sanctorum, donec staret sacerdos doctus et eruditus.
- 66. Omnis multitudo quesi vir unus, quadraginta duo millia trecenti sexaginta, Sup. Scara-VITÙ: 1 Esdr. 2, 64.
- 67. absque servis et ancillis eorum , qui erant septem millia trecenti triginta septem, et inter eos cantores et cautatrices ducenti quadraginta quinque.
- 68. Equi eorum, septingenti triginta sex : mul eorum, ducenti quadraginta quinque:
- 69. cameli corum, quadringenti trigiuta quinque : asini, sex millia septingenti viginti.
- Fin qui è stato riportato quello che era scritto ' nel libro del censo; da qui in poi seguita la storia di Nehemia.
- 70. Nonnulli autem de principibus familiarum dederunt in opus. Athersatha dedit in thesaurum auri drachmas mille, phialas quinquaginta, tunicas sacerdotales quingentas triginta.
- 71. Et de principibus samiliarum dederunt in thesaurum operis, auri drachmas viginti millia, et argenti mnas duo millia ducentas.
- 72. Et quod dedit reliquus populus, auri drachinas viginti millia, et argeuti mnas duo millia, et tunicas sacerdotales sexaginta septem. Sup. Schlavitù: 1 Esdr. 2, 68, 69.
- 23. Habitaverunt autem sacerdotes, et Levitæ, et innitores, et cantores, et reliquum vulgns, et Nathingi, et omnis Israel, in civitatilus suis.
  - Per la continuazione, vedi Esda : lib 2, cap. 8.

642

Predizione dei profeti concernente la schiavità degli Ebrei a Babilonia: vedi Babilonia.

Schavitù: Salmo 121. Coll' allegoria de' Giudei pii e religiosi, che aspirano a visitare il tempio del Signore, e celebrano la eittà santa, descrive i pregi della Chiesa di Cristo.

Il salmo precedente trovasi all'articolo Confi-

Letatus sum in his que dicta sunt mihi : in

2. Stantes erunt pedes nostri, in atriis tuis Je-

3. Jerusalem, quæ ædificatur ut civitas: cujus participatio ejus in idipsum.

4 Illuc enim essenderunt tribus, tribus Domini, testimonium Israel ad consitendum nomini

Domini.

5. Quia illuc sederunt sedes in judicio, sedes super domum David.

6. Rogate quæ ad pacem sunt Jerusalem: et abundantia diligentibus te.

abundantia diligentibus te.
7. Fiat pax in virtute tuå, et abundantia in turribus tuis.

8. Propter fratres meos, et proximos meos loqueliar pacem de te.

9. Propter domum Domini Dei nostri quæsiv; bons tibi.

Per la continuazione, vedi AFFLIZIONI: Salmo 122.

Sconvytà: Sulmo 135. I Giudei, liberati dalla schiavità, lodano il Signore, e lo pregano che voglia liberare anche gli altri figliuoli d'Israele che rimangono ancora schiavi. Sotto la figura della schiavità di Babitonia la Chiesa domunda la sua liberazione per Getà Cristo.

Il selmo precedente trovasi all'erticolo Const-DENZA: Salm. 124.

In convertendo Dominus captivitatem Sion, facti sumus sicut consolati.

 Tunc repletum est gaudio os nostrum; et lingua nostra exultationa.

3. Tunc dicent inter gentes : magnificavit Dominus facere cum eis.

4. Magnificavit Dominus facere nobiscum: facti sumus lætantes. Tessalonicesi: 2 Epist. 2, 15.
5. Converte, Domine, captivitatem nostram, si-

cut torrens in austro.

6. Qui seminant in lacrymis, in exultatione

metent.
7. Euntes ibant et flebont, mittentes semina sua.
8. Venientes autem venient cum exultatione.

portuntes manipulos suos. Apostoli: Matt. 10, 38, 39.

Per la continuazione, vedi Tampio: Salmo 126.

Geremia predice questa schiavità, e la fine di essa col ritorno degli Ebrei: Giunzi: Gerem. 12, 12 a 17. Vedi pure Giunzi.

Schiavità: Geremia, capo 25. Perchè gli Ebrei non ascoltano Geremia, e gli altri profeti che gli esortano a penitensa, Gerusalemme sarà distrutta, ed essi condotti in schiavità per settant'anni. Questa predizione fu fatta nell'anno 3305.

Il copo precedente trovasi all'articolo Ficm: Ge-

Verbum quod factum est ad Jeremiam de omni populo Juda, in anno quarto Joakim filii Josie regis Juda, (ipse est annus primus Nabuchodonosor regis Babylonis,)

2. quod locutus est Jere niss prophets ad emnem populum Juda, et ad universos habitatores Jerusalem, dicens:

3 à tertio decimo anno Josie filii Ammou regis Juda usque ad diem hanc, iste tertius et vigesimus annos, factum est verbum Domini ad me, et locutus sum ad vos, de nocte consurgens et lognens: et non audistis.

 Et misit Dominus ad vos omnes servos suos prophetas, consurgens diluculo, mittensque: et non audistis, neque inclinastis aures vestras ut audiretis.

5. cum diceret: revertimini unusquisque a via sua mală, et à pessimis cognitationabus vestris: et labitabitis in Terra quam dedit Dominus vobis et patribus vestris, à sæculo et usque in seculum. Osaa 1 4 Re 17, 13. Poroto: Gerem. 18, 11. Cosasosament: Gerem. 35, 15.

 Et nolite ire post deos slienos, ut serviatis eis, adoretisque eos: neque me ad iracundiamprovocetis in operibus manuum vestrarum, et nou affigam vos.

7. Et non audistis me, dicit Dominus, ut me ad iracandiam provocaretis in operibus manuum vestrarum, in malum vestrum.

8. Propteres hæc dicit Dominus exercituum: pro eò quòd non audistis verba mea,

g. ecce ego mittam, et assumam universas coguationes aquilonis, sit Domiuus, et Nabuchodonosor regem Babylonis servum meum: et adducam eos super Terram istam, et super habitatores ejus, et super omnes nationes que ju circuito illius sunt: et interficiam eos, et ponam eos in stuporem et in sibilum, et in solitudines sem-

- 10. Perdamque ex eis vocem gaudii: et vocem lætitiæ, vocem sponsi, et vocem sponsæ, vocem molæ, et lumen lucernæ.
- 11. Et erit universa Terra bæc in solitudinem, et in stuporem, et servient omnes gentes istæ regi Babylonis septuagiota annis. Sedicia: 2 Par. 36. 22. Ciro: 1 Esdr. 1, 1. Gerenia: 26, 62 29, 10. Daniels: 9, 2.
- Il Signore, dopo di avere castigato il suo popolo per mezzo de Caldei, punirà pure i Caldei per le loro iniquilà. Iddio ordina a Geremia di dare a bere il calice sel furor suo a tutte le genti alle quali ei manderallo.
- 12. Càmque impleti fuerint septuaginta anni, visitabo super regem Bahylonis, et super gentem illam, dicit Dominus, iniquitatem eorum, et super terram Chaldæorum: et ponam illam in solitudines semuiternes.
- 13. Et adducam super terram illam omnia verlia mea, qua locutus sun contra eum, omne quod scriptum est in libro isto, quaecumque proplietavil Jeremias adversum omnes gentes:
- 14. quis servierunt eis, cum esseut gentes multæ, et reges magni: et reddam eis secundum opers corum, et secundum facts manuum susrum.
- 15. Quis sic dicit Dominus exercituum Deus Isreel: sume calicem vini furoris hujus de manu meă: et propinabis de illo cunctis gentibus ad quas ego mittam te.
- 16. Et hibent, et turbabuntur, et insanient à facie gludii quem ego mittam inter eos.
- 17. Et accepi calicem de manu Domini, et propinavi cunctis gentibus ad quas misit me Dominus:
- 18. Jerusslem, et civitatibus Juda, et regibus ejus, et principibus ejus, ut darem eos in solitudinem, et in stuporem, et in sibilum, et in maledictionem, sicut est dies ista:
- 19. Pharaoni regi Ægypti, et servis ejus, et principibus ejus, et onini populo ejus,
- 20 et universis generaliter: cuoctis regibus terra Austidis, et cuoctis regibus terra Phili sthiim, et Ascaloni, et Gazas, et Accaron, et regibus Azoti,
  - 21. et Idumæe, et Moah, et filis Ammon,
- 22. et cunctis regibus Tyri, et universis regibus Sidonis: et regibus terræ insularum, qui sunt traus mare:
- 23. et Dedan, et Thema, et Buz, et universis qui attunsi sunt in comam:

- 24. et cunctis regibus Arabiæ, et cunctis regi-
- 25. et cunctis regibus Zambri, et cunctis regibus Elam, et cunctis regibus Medorum:
- 26. cunctis quoque regibus aquilonis de propè et de longé, nnicuique contra frairem suum 1 et omnibus regnis terræ, quæ super faciem ejus sunt, et rex Sisach bibet post eos.
- 27. Et dices ad eos: bæc dicit Dominns ezercitunm Deus Israel: hibite, et inebriamini, et vomite: et cadite, neque surgatis à facie gladii, quem ego mittam inter vos.
- as. Cumque noluerint accipere calicem de manu tua ut bibant, dices ad eos: hæc dicit Dominus exercituum: bibentes bibetis:

Iddio ha incominciato a castigare il suo popolo: gli altri non devono lusingarsi di restare impuniti. Desolazione di tutta la terra. Urla dei pastori e dei capi del gregge, i quali non avran luogo alla fuga per salvarsi.

- 29. quia ecce in civitate in quâ invocatum est nomen meum ego incipiena affligere: et vos quasi innocentes et immunes eritis? Non eritis immunes: gladium enim ego voco super omnes habitatores terræ, dicit Dominus exercituam. Piezno:
- 1 Epist. 4, 17.
- 30. Et tu prophetabis ad eos omnis verba hæc, et dices ad illos: Domious de excelso regiet, et de habitacio sacoto auo dabit vocem suam: ragiess rugiet super decorem suam: celeuma quasi calcantium concientur adversis omnes habitatores terræ. Nazions: Joel. 3, 16. Amos: 1, 3.
- 31. Pervenit sonitus usque ad extrema terræ, quia jadicium Domino cum gentibus: judicatur ipse cum omni carae, impios tradidi gladio, dixit Dominus.
- 32. Hæc dicit Dominus exercituum: ecce afflictio egredietur de gente in gentem: et turbo magnus egredietur à summitatibus terræ.
- 33. Et erunt interfecti Domini in die illå à summo terra usquè ad summum ejus: noo plangentur, et non colligentur, neque sepelientur in sterquilinium, suoer faciem terra incebunt.
- 34. Ululate pastores, et clamate: et aspergite vos cinere optimates gregis, quia completi sunt dies vestri, ut interficiamini: et dissipationes vestra, et cadeiis quasi vasa pretiosa.
- 35. Et peribit fuga à pastoribus, et salvatio ab optimatibus gregis.
- 36. Vex clamoris pastorum, et ululatus optimatum gregis, quin vastavit Dominus pascua eorum.

37. Et conticuerunt arva pacis à facie ira fu-

38. Dereliquit quasi leo umbraculum suum, facia est terra eorum in desolationem à facie iræ columbæ, et à facie iræ furoris Domini.

Per la continuazione, vedi GEREMIA: capo 26.

Geremia scrive agli Ebrei in ischiavità a Babilonia: Gerezau: cop. 29: che disse e diede egli a Giudei al tempo della loro trasmigrazione in quella città: Lettera: 2 Macc. cop. 2.

Schiavità: Geremia, capo 3o. Il profeta predice che Dio libererà il suo popolo dalla schiavità, e che dopo il ritorno il popolo stesso servirà il Signore, il quale farà sorgere per esso Davidde loro re. Questa profesia fa fatta nell'anno 3406.

Il capo precedente trovasi all'articolo Genemia: capo 29.

Hoc verbum quod fuctum est ad Jeremiam

2. hæc dicit Dominus Deus Israel, dicens ? scribe tibi omnis verba quæ locutus sum ad te, in libro.

3. Ecce enim\_dies veniunt, dicit Dominus: et convertam conversionem populi mei Israel et Juda, sit Dominus: et convertam eos ad Terrain quam dedi patribus eorum: et possidebunt cam.

4. Et hæc verbe quæ locutus est Dominus ad Israël et ad Judam

5. quonium hæc dicit Dominus : vocem terroris audivimus : formido et non est pax,

6. Interrogate, et videte si general masculus: quare ergò vidi omnis viri manum super lumbum suum, quasi parturientis, et converse sunt facies in auruginent?

7. Ve, quis magns dies illà, nec est similis ejus: tempusque tribulations est Jacob, et ex ipso salvabiur. Jozze: 2, 2, 12. Isaaele: Am. 5, 13. Seponta: 1, 15.

8. Et erit in die illa, ait Dominus exercituum: conteram jugum ejus de collo tuo, et vincula ejus dirunpam, et non dominabuntur ei amplius alieni:

9. sed servient Domino Deo suo, et David regi suo quem suscitabo eis.

10. Tu ergò ue timeas serve meus Jacob, ai Douinus, neque paveas Israel quia ecce ego salvato te de tersà longingua, et semen tuum de tersà explivitatis corum, et revertetar Jacob, et quiascet, et cunctis affluel bonis, et non erit quem formillet, Duo: In. 43, 1: 44, 2. Loch: 1, 70. 11. quonism tecum ego sum, sit Dominus, at salvem te: facism enim consummationem in cuactis gentibus in quibus dispersi te: te autem non facism in consummationem: sed castigabo te in judicio, ut nou videaris tibi innoxius.

13. Quis bac dicit Domiuus : insanabilis fractura tua, pessima plaga tua.

13. Non est qui judicet judicium tuum ad alligandum: curationum utilitas non est tibi.

14. Omnes amalores tui obliti sunt tui, teque non querent: plagă enim inimici percusi te, castigatione crudeli: propter multitudinem iniquitatis tum dura facta sunt peccata tus. Paston: Gerem. 33, 19.

15. Quid clamas super contritione tuà? insanabilis est dolor tuus: propter multitudinem iniquitatis tuas, et propter dura peccata tua feci line tibi.

Il Signore sterminerà i nemici del suo popolo, di cui cicatrizerà la piaga e lo guarirà delle sue ferrete: richiamerà le fiuoruscite famiglie di Giacobbe, che moltiplicherà, piorificherà, nè saranno più avvilite. E da Giacobbe farà soritre un capo che sarà il condottiere : in altora Israele sarà il popolo di Dio.

16. Propiereà omnes qui comedunt te, devorabuntur: et universi hostes tui in captivitaten ducentur: et qui te vastant, vastabuntur, cunctusque prædatures tuos dabo in prædam.

17. Obducum enim cicatricem tibi, et à vulneribus tuis sausbo te, dicit Dominus, quia ejectam vocaverunt te Sion : hæc est que non labelat requirentem :

18. hac dicit Dominus: ecce ego convertam conversionent telbernaculorum Jacob, et tectis ejus nuserebor, et medicabitur civitas in excelso suo, et templum juxta ordinem suum fundabitur. Samantana: 610. 4, 22.

19. Et egredietur de cis laus, voxque ludentium: et multiplicabo cos, et uon minuentur: et glorificabo cos, et non attenuabuntur.

20. Et eruut filii ejus sicut à principio, et coetus ejus coram me permanebit: et visitabo adversum omors qui tribulant emm.

21. Et ent dux ejus ex eo, et princeps de medio ejus producetur : et applicabo eum, et accedet ad me; quis enim iste est qui applicet cor suum ut appropinquet mihi, ait Dominus?

22. Et critis milii in populum, et ego ero vobis iu Deum. Ezechiele: 37, 23, 27. Idulatria: Lev. 26, 12.

- 23. Ecce turbo Domini, furor egrediens pro-
- 24. Non avertet iram indignationis Domini, donec faciat et compleat cogitationem cordis sui: in novissimo dierum intelligetis ea.

Sentavirà: Geremin, capo 31. Iddio promette di liberare il suo popolo dalla schiaviti, affinchè serva il Signore in mezzo all' abbondanza dei beni. Allegrezza del popolo. Anno 3406.

In tempore illo, dicit Dominas, ero Deus universis cognationibus Israel, et ipsi erunt mihi in populum.

2. Hæc dicit Dominus: invenit gratiam in deserto populus qui remanserat à gladio: vadet ad

requiem snam Israel.

3. Longè Dominus apparuit mihi. Et in charitute perpetuă dilexi te : ideò attraxi te, miserans.

- 4. Rursumque ædificabo te, et ædificaberis virgo Israel: adhuc ornaheris tympanis tuis, et egredieris in choro ludeutium. Dio: Salm. 146, 1.
- Adduc plantabis viness in montibus Samariæ: plantabunt plantantes, et donec tempus venist non vindemiabant.
- 6. Quis erit dies in qua clamaliunt custodes in monte Ephraim: surgite, et ascendamus in Sion ab Dominum Deum nostrum. Bernieuss: Lue. 2, 15. Issla: 2, 2. Michel 4, 2.
- 7. Quia hac dicit Dominus: exultate in latitia Jacob, et humite contrà caput genlium: personate et canite, et dicite: salva, Domine, populum tuum, reliquias laraël.
- Ecce ego adducam eos de terra aquilonis, et congregado eos ab extremis (erræ : inter quos erunt cæcus, et claudus, prægnans et pariens simul, cœtus magnus reverentum húc.
- 9. In fletu venient, et in misericordià reducam eos: et adducam eos per torrentes aquarum in via recta, et uon impiugent in ea: quia factus sum Isreli pater, et Ephraim primogenitus meus est.
- to. Audite verhum Domini gentes, et annuntiate in insulis quie procul sunt, et dicite : qui dispersat Israël, congregaliit eum : et custodiet eum, sicut pastor gregem suum.
- 11. Redemit enim Dominus Jacob, et liberavit euin de manu potentioris. Romant: Epist. 11,
- 12. Et venient, et laudaliunt in monte Sion: et confluent ad hona Domini, super frumento, et vino, et oleo, et fietu pecorum et armentorum: eritque anima eorum quasi hortus irrignus, et ultra non esurient.

- 13. Tunc lætahitur virgo in choro, juvenes et senes simul, et convertam luctum eorum in gwudium, et consolabor eos, et lætificabo à dulore suo.
- 14. Et inebrisho snimsm sacerdotum pinguedine: et populus meus bonis meis sdimplebitur, sit Dominus. Misscoti: Gio. 6, 2, 52.
- Iddio proibisce a Rachele di piangere i suoi figlii le promelle che essi torneranno dalla lerra nemica. Israele conosce che è stato giustamente punito, e fa penifenza. Nuova cosa ha creato il Signore sopra la terra: una donna chiuderà in sè un uomo. Pace è felicità degli Israeliti. Proverbio che Dio farà cessare.
- 15. Hæc dicit Dominus: vox in excelso auditaest lamentationis, lucids et fletis, Rachel plorautis filios suos, et nolentis consolari supereis, quia non sunt. Mao: Malt. 2, 18.
- 16. Hæc dicit Dominus: quiescat vox tun à ploratu, et oculi tui à lacrymis: quis est merces operi tuo, ait Dominus: et revertentur de terrà inimici.
- 17. Et est spes novissimis tuis, sit Dominus, et revertentur filii ad terminos suos. Apocaussa: 7, 12.
- 18. Audiens audivi Ephraim transmigrantem: castigasti me, et eruditus sum, quasi juvenculus indomitus: converte me, et couvertar: quis tu Dominus Deus meus.
- 19. Postquam enim convertisti me, egi pœuitentism: et postquam ostendisti mihi, percussi femur meum. Confusus sum et erubur, quouism sustinui opprobrium sdotescentim mea.
- ao. Filius honarabitis mihi Ephraim, ai puer delicatus: quia ex quo locutus sum de eo, adhio recordahor ejus. Ideireò conturbata sunt viscera mea super eum: miserans miserebor ejus, ait Dominus.
- 21. Statue tibi speculam, pone tibi amaritudines: dirige cor tuum in vaam rectam in quâ ambulasti: revertere virgo Israël, revertere ad civitates tuas istas.
- 22. Usquequò deliciis dissolveris filia virgo? quia creavit Domiuus novum super terram: Fos-mina circumdabit virum. Evesini: Epist. 3, 3, 5, 9.
- 23. Hæc dicit Dominus exercituum Deus Israel: adhite dicent verbum istud in Terra Juda, et in urbibus ejus, cum convertero captivitatem eorum, benedicat tibi Dominus, pulchritudo justitiæ, mons sanctus:
- 24. Et habitabunt in eo Juda et omnes civitales ejus simul, agricolæ, et minantes greges.

646

25. Quis inebriavi animum lassam, et omnem animum esurientem saturavi.

26. Ideò quasi de somno suscitatus sum : et vidi, et somnus meus dulcis mihi.

27. Ecce dies veniunt, dicit Dominus: et seminabo domum Jaraël et domum Juda semine hominum, et semine jumentorum.

28. Et sicut vigilavi super eos ut evellerem , et demolirer, et dissiparem, et disperderem, et affligerem; sic vigilabo super eos ut ædilicem, et plantem, ait Dominus.

20. In diebus illis non dicent ultrà: patres comederunt nvem acerbam et dentes filiorum obstupueruni. Parabola: Ezech. 18, 2.

30. Sed unusquisque in iniquitate sua morietur: oninis homo qui comederit uvam acerbam obstupescent dentes ejus.

Il Signore farà una nuova alleanza col suo popolo, e non l'abbandonerà mai intieramente. Profesia dello stabilimento della Chiesa, sotto la figura della riedificazione di Gerusalemme.

31. Ecce dies venient , dieit Dominus , et ferium domui Israël et domui Juda fœdus novum: EBRES: Epist. 8, 8.

32. non secundum pactum quod pepigi cum patribus corum; in die que apprehendi manum eorum ut educerem eos de terra Ægypti: pactum quod irritum feceruut, et ego dominatus som corum , dicit Dominus.

33. Sed hoc erit pactum quod feriam cum domo Israel post dies illos, dicit Dominus: debo legem mesm in visceribus eoram, et in corde eorum scribum eam : et ero eis in Deum , et ipsi erunt mihi in populum : Enan: Epist. 10 , 16. Sup. Schlavità : Gerem. 30, 22.

34. Et non docebit ultra vir proximum suum, et vir fratrem suum, dicens : cognosce Dominum: omnes enim cognoscent me à minimo corum usque ad meximum , sit Dominus: quis propitisbor iniquitati corum, et peccati corum non memorabor amplius. Piereo: Att. 10, 43.

35. Hæc dicit Dominus qui dat solem in lumine diei, ordinem tunm et stellerum in lumine poctis : qui turbat mare et sonant fluctus ejus , Dominus exercituum nomen illi: Caeazione: Gen. 1 , 16 a 18.

36. Si defecerint leges istæ coram me, dicit Dominus : tunc et semen Israël deficiet , ut uon sit geus coram me cunctis diebus.

37. Hec dicit Dominus: si mensurari potuerint cœli sursum, et investigari fundamenta terræ deorsum; et ego abjiciam universum semen Israël, propter omnie que fecerunt, dicit Dominus.

38. Ecce dies veniunt, dicit Dominus : et ædificabitur civitas Domino, à turre Hanancel usque ad portsm anguli:

30. Et exibit ultrà norma mensuræ in conspectu ejus super collem Gareb : et circuitu

40. et omnem vellem cadaverum, et cineris. et universam regionem mortis usquè ad torrentem Cedron, et usquè ad angulum portæ equorum orientalis. Sanctum Domini; non evelletur, et non destructur ultrà in perpetuum.

Per la continuazione , vedi Genemia: cap. 32.

Condotta degli Ebrei durante la schiavitù di Babilonia: BARCCH: cap. 1. GIUDEI: Bar. cap. 2 e seg. Predizione di ciò che deve accadere alla terra d'Isreele dopo che gli Israeliti saraono ritornati dalla schiavitù di Babilonia: Goo: Ezech. cap. 38. Predizione della fine di quella schiaviiù: Gog : Ezech. 39 , 21 a 29. Cino: Is. 45 , 13. Daniele, colla lettura de' libri sacri, conosce la durata della medesima schiavità: DANIELE: cap. o. Il profete Amos ne predice il ritorno: Amos: Q, 11 e seg. Così pure Sofonia: cap. 2. Bubilonia non era il solo luogo fissato agli abitenti di Gerusalemme, perchè fosse quello della loro schiavitù i molti di essi si sparsero in altre parti fino al Bosforo: Inumet: Abd. vers. 20. Zaccaria predice la fine della schiavitù. Il popolo Ebreo è esortato a sortire da Babilonia ed a ritornare a Gerusalemme : Zacc. cap. a. Ezecutele: 11 , 13 e seg.

Schlyvitu': Zaccuria , capo 10. Il solo Dio dà tutti i beni, ed egli consolerà il suo popolo, e avendo pietà di lui lo ragunerà nella sua terra da tutte le parti, dove era in ischiavità, e umilierà i suoi nemici.

Il capo precedente trovasi all'articolo Massia: Zacc. cap. Q.

Petite à Domino pluviam in tempore serotino, et Dominus faciet nives, et pluviain imbris dabit eis singulis herba in agro,

a quia simulachra locuta sunt inutile, et divini videruut menducium, et somnistores locuti sunt frustrà: vanè consolabuntur : ideireò dueti sunt quasi grex: affligentur, quia non est eis pastor.

3. Super pustores iratus est foror meus, et super hircos visitabo; quia visitavit Dominus exercituum gregem suum, domum Juda, et posuit eos quesi equum gloriæ suæ in bello.

- 4. Ex ipso angulus, ex ipso paxillus, ex ipso arcus prælii, ex ipso egredietur omuis exactor simul.
- 5. Et erunt quasi fortes conculcantes lutum viarum in prælio: et bellabunt, quia Dominus cum eis: et confundentur ascensores equorum.
- 6. Et confortabo domum Juda, et domum Joseph salvabo: et convertam eos, quia miserebor eorum: et erunt sicut fuerunt quando non projeceram eos; ego enim Dominus Deus eorum, et exaudiam eos.
- 7. Et erunt quasi fortes Ephraim, et lætabitur cor eorum quasi à vino: et filii eorum videbunt, et lætabuntur, et exultabit cor eorum in Domino. Nozze: 670-2, 7 a 10.
- 8. Sibilabo eis, et congregabo illos, quia redemi eos: et multiplicabo eos sicut ante fuerant multiplicati.
- g. Et seminabo cos in populis, et de lougè recordabuntur mel: et vivent cum filiis suis, et revertentur.
- 10. Et reducam eos de terrá Ægypti, et de Assyriis congregado eos, et ad terram Galaad et Libani adducam eos, et non invenietur eis locus:
- 11. Et transibit in maris freto, et percutiet in mari fluctus, et confundentur omnis profunda flaminis, et humiliabitur superbia Assur, et sceptrum Ægypti recedet.
- 12. Confortabo eos in Domino, et in nomine eius ambulabunt : dicit Dominus.
- Per la continuazione, vedi Pastoni: Zacc. cap. 11.
  Vedansi anche li articoli: Babilonia: Giudei:
  Isbasliti.

Schavitu'. Memoria che dobbiamo conservare di essere stati liberati dalla schiavità del demotio, di cui la sortita dell' Egitto era la figura:
Mosk: Esod. 13, 3. La schiavità terminava, 
presso tutti i popoli d' Israele, coll' suno del 
giubileo: Deveri dei padroni verso i loro schiavi: Lagot: Lev. 25, 47 a 51. La schiavità è 
proibita dalla legge di Dio: Sedeca: Gerem. 34, 8 e sec.

SCIENZA: albero della scienza del bene e del male, collocato nel paradiso terrestre: Casazoner. Gen. 2, 9. Proibisione di maogiarone il frutto: Ibid. vers. 17. Trasgressione di quella proibisione: Adamo: Gen. 3, 1 a 6, 11. Scienza prodigiosa di Sacosone: 3 Re 4, 39 e seg. Quella di Dio à si elevata, che non si suprebbe concepirla: Cossocasza: Sadm. 138. De che si conopirla: Cossocasza: Sadm. 138. De che si cono-

sce chi possiede la scienza: Uomo: Frov. 17, 27, 28. Suoi vantaggi: Ibid. Prov. 18, 4. Iddio ne è il custede: Ibid. Prov. 22, 12. Chi ne è private è privato di beni: Ibid. Prov. 19, 2. Frutti della vera scienza: Ibid. vers. 8. Valore che lia a motivo della sua rarità. Ibid. Prov. 20, 15. L'uomo, per sè stesso, non sa nulla: non è che tenebre; Ibid. Prov 30, 2 . 4. Lo studio per acquistare la scienza è penoso: VANITA': Eccl. 1, 17, 18, Fortunati i frutti della scienza: Viarò: Eccli. 21, 16 a 24; essa pon può allignare nel cuore dell' insensato : Ibid. vers. 17. Quasi sempre si ha la scienza del male, e non si ha quasi mai quella del bene : Popolo : Gerem. 4. 22. Punizione di quelli che trascurano di acquistarla: ISBARLE : Os 4 5 a 10. Le labbra del secerdote devono esserne i depositari : SACERBOTI: Mal. 2. 7. A che viene paragonato colui il quale possiede questo tesoro: PARABOLE: Matt. 13, 52. La vera scienza consiste nel seguire ciò, che può condurre alla salvezza; quindi le tradizioni divine ed i precetti; la falsa consiste nel seguire le tradizioni umane, le quali non servono per nulla alla salvezza, e che auzi fanno trascurare le prime: Scandalo: Matt. cap. 15. La scieuza rende orgoglioso : Corints : 1 Epist. 8, 1, 2; la mancanza della scienza è non di rado cagione di peccato: Ibid. vers. 4. 7. Spesse volte quelli che la possedono peccano facendo, alla presenza di persone deboli ed idiote, delle cose, le quali non sono per sè stesse peccato, ma che quelle persone considerano come peccato: Ibid. vers. 8 a 13. Gesù Cristo è un tesoro di scienza: Co-LOSSESI: Epist. cap. 2. Crescere nella scienza della salvezza : Eresini : Epist. 4 , 15. Colossesi: Epist. 1, 10. PIETRO : 1 Epist. 2, 2. Vedi CONOSCENZA : SALUTE : SAPIENZA.

SCIOCCHEZZA. Vedi STOLTEZZA.

SCISMA: separatione che ha luogo iu conseguenza della diversità di opinioni fra persona della modesima religione. Gesù Cristo ha predetto che vi sarehbero de' scismi nella sua Chiesa: Paorezza: Matt. 21, 4, 5, 10, 11. 5. Paola reccomanda di evitarii: Conavr. 11 Epizt. 1, 10 a 17. TMOTEO: 2 Epist. 3, 1 a 5. Ritratto del scismatico: Guon: Epist. vers. 17, a 19. Sua punizione: Ezecuntz: 24, 10 a 14.

SCOMUNICA: essa fu istituita e prescritta da Gasti Chisto: Matt. 16, 19. Vintu'i Matt. 18, 16: Marc. 9, 41. Regunezioss: 610. 20, 22, 23. Egli ba prescritta la imaniera di procedere prima di metterla in esecuzione: Vintu'i Matt. 18, 15 a 18. S. Paolo l'esercita verso gli incestuosi di Corinto: Connert: Epist. 5, 9 a 11,

Egli esercitolla altresi verso Imeneo ed Alessandro per correggerli delle loro bestemmie: Тімо-TEO: 1 Epist. 1, 20. Potere della Chiesa a questo riguardo: Совінті: a Epist. 13, 1 e seg. Тез-SALONICESI: 2 Epist. 3. 6, 14, 15. Tito: Epist. 3, 10, 11. Devesi usare soltanto per la edificazione della Chiesa, e per la correzione di colui , contro il quale si esercita: Tessalonicest: 2 Epist. 3. 14, 15: vedansi anche le precedenti indicazioni. I Farisei esercitavano la scomunica verso quei clie loro resistevano: Cieco: Gio. 9, 22, 34. Laz-ZARO: Gio. 12, 42. SERMONE: Gio. 16, 2. Devonsi scomunicare quelli, i quali dopo di essere stati ammoniti, non vogliono abjurare i loro errori risguardanti i costumi e la religione: Uomo: Prov. 22, 10. VIRTO: Matt. 18, 17. ROMANI: Epist. 16, 17. TIMOTEO: 2 Epist. 2, 16, 17, 18, 21: 3. 5. Tito: Epist. 3, 10, 11. Devonsi schivare li scomunicati : Conints : 1 Epist. cap. 5. Si consultino anche i testi sopra citati.

SCOPERTE fatte dall' nomo: Giorge: cap. 26. Vedi Arri.

SCRITTURA (SACRA): sua origine ed uso che se ne deve fare: Mosk: Esod. 17, 14. DECALOGO: Esod. 34. 27. Laggi: Deut. 4, 1, 2. Sacendoti: Deut. 17, 18, 19. LEGGE: Deut. 31, 9 8 13. G10suk: 1, 8. Espaa: lib. 2, cap. 8, vers. 3. 5. Vinтù: Eccli. 3g , т я 3. Essa è la storia della parole di Dio e delle sue divine volontà menifestata ai patriarchi ed ai profeti, i quali l' hanco scritta per suo ordine, come apparisce da molti de'loro lihri, come da quello di Geremia: Baauca : Gerem. cap. 36; e dai testi sopra citati, e dai seguenti : Schiavità : Gerem. 30, 2. Baruch : Gerem. 45, 1. Gionat: Is. 30, 8. Monno: Is. 34, 16. BARUCH : 1, 1, 3, 14. Effetti della Sacra Scrittura: Ciunei: Bar. 4, 1. Daniele riceve l'ordine di scrivere le sue visioni e le sue profezie, affinche all'epoca del loro adempimento possano essere verificate: DANIELE: 10 , 21 : 12, 4 Gesù Cristo convince il demonio per mezzo della Sacra Scrittura, ed il demonio cerca di farlo cadere per mezro di essa: Gasà Cassto: Matt. 4, 4, 6, 7, 10. Gesů Cristo rimprovera i Sadducei per la loro ignoranza delle Scritture Sacre : Pa-RABOLE . Matt. 22, 29. Egli manda il mondo alle Scritture Sacre perchè si istruisca delle verità della fede: Pararoce: Luc. 16, 29. Adempimento delle Scritture nella persona di Gesù Cristo: RESURBEZIONE: Luc. 24, 25 a 27, 44 a 48. Elleno sono un potente mezzo per trovere la verità e la salute : Sermone: Gio. 5, 39. Gesù Cristo prova ai Giudei la sua divioità per mezzo della Sacra Scrittura : Pastone: Gio. 10, 33 a 37. Tutte le

sue azioni non sono scritte : RESURBEZ: ONE : Gio. 20, 30, 3t. Fine per cui furono fatte le Scritture Sacre: Romani: Epist. 4, 23, 24: 15, 4. COMINTS: 1 Epist. 9 9. 10: 10, 11. Gesu Cristo è morto e resuscitato secondo le Scritture: Ibid. 1 Epist. 15, 3. 5. Il Vangelo era stato promesso dalle Scritture: Romani: Epist. 1 , 1 , 2. Vedi VANGELO. Se si prende tutta la Sacra Scrittura alla lettera, essa uccide invece di dare la vita, è lo spirito, ch' esse contiene, che vivifice : Conikts: 2 Epist. 3, 6. Superiorità del Nuovo Testemento sull'Antico, per la soprabbondanza delle grazie che comunica: Ibid. vers. 7 a 10; esso ha la proprietà d'illuminare lo spirito, e di dare la vera libertà : Ibid. 11 a 18. Vantaggio che si ricava dallo studio della Sacra Scrittura per la propria salute e per la condotta degli altri: Ti-MOTEO: 2 Epist. 3, 14 a 17. Siocerità de' suoi BUTOri: GIOVANNI: 1 Epist. 1, 1 & 4. E Dio che dà l'intelligenza delle Scritture: Pistao: 2 Epist. 1, 20, 21. Sono difficili da comprendersi; alcuni ne abusano · Ibid. 2 Epist. 3, 16. Non è già la Scrittura, nè la legge che sono giudici, ma è il sacerdote che è giudice dell' una e dell'altra : Sacerooti : Deut. 17 , 18 a 20. EZECRIE-LE: 44, 22 8 24. SICEROOTI: Malach. 2, 7. La Scritture fe la consolezione di quelli che hanno ad essa ricorso : Gionata : 1 Macc. 12, 9. Ogni giorno di sabbato facevasi nella Sinagoga la lettura degli scritti di Mosè: Concilio: Att. 15, 22. I più distinti personaggi di Tessalonica ricevono la parola di Dio ed esaminano ogni di le scritture : PAOLO : Att. 17 , 11. S. Paolo prova , coll' appoggio della Sacra Scrittura, che Gesù Cristo è morto per i nostri peccati: Cometa: s Epist. 15, 3, 4. I diversi autori dei libri delle Sacre Scritture ricevettero da Dio medesimo l'or. dine di mettere in iscritto le sue volontà, perché servano in seguito di monumento, e perchè si posse ever ricorso ad esse: Mosk: Esod. 17, 14. DECALOGO: Esad. 34, 27, 28. Givos: Is. 30, 8. BARUCH: Ger. 36, 2. HABACUC: 2, 2. EZECHIELE: 43, 11. APOCALISSE: 1, 19. La lettura della Sacra Scrittura guida alla pratica del bene : Legge : Salm. 118, 11, 49, 50. SAPIENZA: Prov. 6, 23. Essa rende felici : Uomo : Prov. 29, 18 ; essa è utile a tutti : Sapienza: Eccli. 24, 47. Guai a coloi che la conosce seoza metterla in pratica : ORAZIONE: Luc. 11, 52. Colui il quale nonevi preste sede, ricuserà di credere le verità più chiere: PARABOLE: Luc. 16, 31. SERMONE: Gio. 5, 46, 47; è dessa un testimonio irrefragabile della divinità di Gesù Cristo: Ibid. vers. 30. Paoto: Att. 17, 11: 18, 28. Essa illumina lo

annunziate : Pietro : 2 Epist. 1 , 19: 3, 1 , 2. Il senso della Sacra Scrittura si manifesta a quelli che sono dotati di virtù : LEGGE: Salm. 118, 66. Gasú Caisto: Matt. 16, 17. È il contrario per gli altri: Vintů: Ecchi. 3u, 19. Parabole: Matt. 13, 11: Marc. 4, 11: Luc. 8, 10. Gesù Cristo rimprovera i snoi Apostoli per la loro lenta credenza alle verità rivelate nella Sacra Scrittura, della quale fa egli l'interpretazione, e ne fa loro conoscere il senso: RESURREZIONE: Luc. 24, 25, 27, 45. Discorsi: Gio. 7, 17. Il senso della Sacra Scrittura è velato per i viziosi e per gli empj : DANIELE: 12, 4, 9, 10. SERMONE: Gio. 14, 16, 17. Esso è tutto spirituale : Romani : Epist. 7, 14. Commy: 1 Epist. 2, 12 n 16. La fettura uccide: Comnts: 2 Epist. 3, 6: 4, 3, 4: 10, 5. Evitare qualunque altra lettura che possa presentare questioni oziose od immorali : Тімотво : 2 Epist. 2, 23: 3, 7. PIETRO: 2 Epist. 1, 20, 21. La Sacra Scrittura è difficile da comprendersi : SAPIENZA: 9, 16, 17. RESURREZIONE: Luc. 24, 27, 45. SAULO: Att. 8, 30, 31. PIETRO: 2 Epist. 1, 20, 27: 3, 16. La Sacra Scrittura non contiene tutto ciò che devesi mettere in pratica, nè tutto ciò che avvenne: Giuda: 1 Macc. 9, 22. Rason-REZIONE: Gio. 20, 30: 21, 25. CORINTS: 1 Epist. 11, 34. TESSALONICESI: 2 Epist. 2, 14. GIOVANNI: 2 Epist. vers. 12: 3 Epist. vers. 13. Fare uno studio continuo della Sacra Scrittura: Giosus : 1, 8. Vantaggi di questo studio : Giedri: Bar. 4, 1. SCRITTURA , ossia l'arte di scrivere : essa era conoscinta, ed in uso al tempo di Mosè: Esod., 24, 4. DECALOGO: Esod. 34, 27, 28. GELO-SIA. Num. 5, 23. TAVOLE : Deut. 10, 2, 4. Co-MANDAMENTI: Dent. 27, 8. LEGGE: Deut. 31, 9; e nei tempi posteriori: Haï: Gios. 8, 32. MERA-VIGLE: Gios. 24, 26. SAULLE: 1 Re 10, 25. D1. VIDDE: 2 Re 11, 14, 15. ACHAB: 3 Re 21, 8. GIOBBE: 13, 26. POVERI: Salm. 101, 19. ASSUERO: Esth. 3, 12. TEMPIO: 1 Esdr. 6, 2. NEUEMIA: 2 Esdr. 2, 7 a 9: 6, 5. EsDRA: Lib. 2, cap. 10, vers. 1. MARDOCHEO: Esth. 6, 1, 2: 8, 8 a 10. Vedansi tutti i passi indicati nell'articolo Libri: vedi pure Sapienza: Prov. 7, 3. Vanita': Eccl. 12, 10. PROPETI: Eccli. 50, 29. GIUDEI: Is. 30, 8. SEDECIA: Gerem. 22, 30. GEREMIA: 32, 10. GIUDEI: Ezech. 24, 2. DARIO: Dan. 6, 25. ISBAE-LE : Os. 8, 12. HABACUC: 2 , 2. MESSIA : Mal. 3 . 16. GIONATA: 1 Macc. 11, 57. PASSIONE: Gio. 19, 19 a 22. CORINTJ: 1 Epist. 5, 9: 2 Epist. 2, 3.

GESU CRISTO : All. 1, 20. GIOVANNI : 1 Epist. 2,

7, 8, 12 a 14: 3 Epist. vers. 9. APOCALISSE: 1

SCUDO, arme di difesa, in uso presso gli antichi: eranvene anche in oro: Golia: 1 Re 12, 6. Roboamo: 2 Par. 12, 9. Simone: 1 Par. 15, 18. Ninive: Nah. 2, 3. Gerusalemme: Ezech. 23, 24.

SCULTURA: era conoscinta al tempo di Mosé: Vasti: Esod. 28, 9 a 11: vedi pure Besttett; non che le diverse opere che egli fece in ogni genere per servire al culto del Signore.

SEB o Zeb, ucciso con Oreb da Gedeone:

Giud. 7, 25:

SEBA: figlio di Boglari, della tribi di Benia.

SEBA: figlio di Bochri, della tribù di Beniamino, suscita una ribellione contro Davidde, e separa da lui tutto Israele: gli è tegliata la testa per punitlo: Davidde: a Re, capo 20.

SECRETO: vantaggio del custodire il secreto: conseguenze fureste della rivelazione del secreto: SASSONE: Giud. 16, 4 a 21. Custodire gelosamenta i secreti: Uovao: Prov. 11, 12, 13. Fuggire, quei che li palesano: Ibid. Prov. 20, 19. Pericoli net palesarli: Ibid. Prov. 25, 9, 10. Non confidare il secreto allo straniero: Vinr\u00fa: Eccli. 8, 21; neppire al proprio amico: tenere nascosti i difetti altrui: Ibid. Prov. 19, 8, 12. Cusidire il secreto per non cadere in confusione: Ibid. Prov. 42, 1. Iddio scopre e palesa i pensieri e lo cose che forono credute le piri secrete; Giosse: 12, 22. I secreti della potenza e della sapienza di Dio sono impenetrabili: Giosse: eap. 38: cap. 30.

SEDECIA, falso profeta, nel quale Achab avera riposto la sua confiderza. Egli era figlio di Chamana, ed uno dei 400 profeti che Jezabele, momente di Achab, alimentava alla sua tavola: Josavarri: 3 Re 22, 1 a 14. Sdegnato col profeta Michea peres di Banunciava cose funeste ad Achab, gli diede uno schiaflo dicendogli: Quale strada ha preso il Signore per venire a parlariti Achas: 2 Par. 18, 23. Il re di Babilonia lo fa morire, in una caldaja d'olio bollente: Gerrana 29, 22.

SEDECIA, che significa giusto del Signore, chiamavasi anche Mathania: era zio di Joachim: vedi Joacuss. Fu stabilito re di Giuda nell'anno 2605, dal re di Babilonia, il quale fece condurre prigioniero, nella suddetta città, Joachim, trasportando anche i vasi più preziosi della casa del Signore. Joacusz. 2 Par. 36, 10. Vedi pure Joscuma: 4 Re 24, 6 a 14, e ciù che segue.

Senecia: 4 Re, capo 24. Sedecia incomincia a regnare in età di ventan anni. Egli fece il mate nel cospetto del Signore; regnò a Gerusalemme

19: 3, 12: 14, 13: 21, 5.

undici soli anni, e ribellossi dal re di Ba-

- 15. Transtolit quoque Jonchin in Babylonem, et matrem regis, et uxores regis, et eunuchos ejus: et judices Terra duxit in capitivitatem de Jerusalem in Babylonem: Joacnaz: 2 Par. 36, 10. Assurao: Esth. 2.6.
- 16. et omnes viros robustos, septem millia, et artifices, et clusores mille, omnes viros fortes et bellatores: duxitque eos rex Babylonis captivos in Babylonem.
- 17. Et constituit Mathaniam patruum ejus pro eo: imposuitque nomen ei Sedeciam. Parabola: Esech. 17, 11 s 19. Infr. Sedecia: Gerem. 37, 1: 52, 1.
- 18. Vigesimum et primum annum ætatis liabebat Sedecias còm regnare consisset, et undecim annis regnavit in Jerusslem: nomen matris ejus erat Amital, filia Jeremire de Lobna.
- 89. Et fecit malum coram Domino, juxta omnia que fecerat Joskim.
- 20. Irascebatur enim Dominus contra Jerusalem et contra Judain, donec projiceret eos à facie sua : recessitque Sedecias à rege Babylonis.

Sabeus: § Re, capo 35. Gerusalemme è nuovamente assediata da Nabuchodonosor: è fatta brecois alla città: le genti da guerra fuggono di notte tempo: anche Sedecia fugge: ma insegutto dai Calleti è preso, legato e condotto al re di Babilonia, il quate fa morire dinanzi a lui i suoi figliuoli, ed a tui fa cavare gli occht. Anno 3414.

Factum est sutem anno nono regoi ejus, decimo, tecimà die mensis, vesit Nabuchodonos or rex Babylonis, ipse et omais exercitus ejus in Jerusalem et circundederunt esm, et extru-xerunt in circuitu ejus munitiones! Genusalemme: Gerem. 39, 1

- 2. Et clausa est civilas arque vallata usque ad undecimum annun regis Sedecim,
- 3. nonà die measis: prevaluitque fames in civitate, nec erat pauls populo terre.
- 4. Et interrupte est civitas: et omnes viri bellatores nocte fugerunt per viant portæ, quæ est inter duplicem murum ad hortum regis: (porrô Chaldæi obsidebant in circuitu civituem) fugit itaque Sadecias per viam, quæ ducit ad campestris solitudiois.
- 5. Et persecutus est exercitus Chaldworum regem, comprehenditque cum in planitic Jericho,

- et omnes bellatores, qui erant cum eo, dispersi sunt, et reliquerunt eum.
- Appreheasum ergò regem duxerunt ad regem Babylonis in Reblatha: qui locutus est cum so judicium.
- Filios autem Sedecim occidit coram eo, et oculos ejas effodit, vinxitque enm catenis, et adduxit in Babylonem. Ezecutete: 12, 13, 14. Ficut: Gerem. 24, 8.
- Nabuzardan, generale di Nabuchodonosor, saccheggia il tempio e la cuttà, e dà alle fiamme tutti i magnifici edifisi, insieme col tempio, e mena a Babilonia gli avanzi del popolo con tutte le ricchezze. Anno 3416.
- 8. Mense quinto, septimă die mensis, ipse est annus nonus decimus regis Babylonis, venit Nabuzardan princeps exercitus, servus regis Babylonis in Jerusalem.
- 9. Et succeudit domum Domini, et domum regis, et domos Jerusslem, omnemque domum combussit igni. Cuesa: Salm. 73, 8. Gerusalemma: Esech. 16, 41.
- 10. Et muros Jerusalem in circuitu destruxit omnis exercitus Chaldworum, qui erat cum priacipe militum.
- Reliquam autem populi partem, que remauserat in civitale, et perfugas, qui transfugerant ad regem Babylonis, et reliquum vulgus transtulit Nabuzardau princeps militire.
- 12. Et de pauperibus terræ reliquit vinitores et agricolas.
- 13. Columnas autem æreas, quæ erant in templo Domini, et bases, et naare æreum, quod erat in domo Domini, confregerunt Chaldæi, et transtulerunt æs omne in Babylonem. Gensmis: 27, 19.
- 14. Olles quoque æreus, et trullas, et tridentes, et scyplios, et mortariola, et omnis vasa æres in quibus ministrabant, tulerunt.
- 15. Necnon et thuribula, et phialas: que aures, aures, et que argentea, argentea; tulit princeps militie;
- 16. id est, columnas duas, mare unum, et bases quas fecerat Salumon in templo Domini: non erat pondus æris omninnt vasorum.
- 19. Decent et octo cubitos altitudinis labbebat columna una: et capitellum æreum super se altitudinis triom cubitorum: et retiaculum, et malogranata super capitellum columna; omnia ærea: similem et columna secunda halebat ornatum. Palazzo: 3 Rc, 7, 15. TEMPIO: 2 Par. 3, 15. Nagurardox: Gerem. 52, 15 a 23.
  - 18. Tulit quoque princeps militiæ Saralam sa-

cerdotem primum, et Sophoniam sacerdotem secundum, et tres janitores:

- 19. et de civitate eunuchum uaum, qui erat præscetus snper bellalores viros: et quinque viros de bis qui steterant coram rege, quos reperit in civitate: et Sopher principem exercitus, qui probabat tyrones de populo terræ: et sexaginta viros è vulgo, qui inventi suerant in civitate:
- 20. quos tollens Nabuzardan princeps militum, duxit ad regem Babylonis in Reblata.
- duxit ad regem Babylonis in Rebiata.

  21. Percussitque eos rex Babylonis, et interfecit eos in Reblatha in terrà Emath: et trans-
- Per la continuazione, vedi Godolik: 4 Re, 25, 22.

latos est Juda de Terra sua.

- SIDICIN. 2 Parslipomeni, cupo 36. Regno di Sedecia secondo l'autore dei Paralipomeni. Egil fa il male nel cospetto del Signore: si ribella contro Nabuchodionsor, re di Babitonia. I principi ed i sacerdoti prevaricano iniquamente, e contaminano la casa del Signore: si fanno beffi degli ambassiadori di Dio, il quale è costretto a puniri: anno 3465.
- Ciò che precede trovasi all'articolo Joacnaz: 2

  Par. 36, 1 a 10.
- 11. Viginti et unius anni erat Sedecias cum regnare coepisset, et undecim annis regnavit in Jerusalem.
- 12. Fecitque malum in oculis Domini Dei sui, nec erubuit faciem Jeremim propheta loquentis ad se ex ore Domini. Frum: Gerem. 24, 8. Semi-vitù: Gerem. cap. 25.
- 13. A rege quoque Nahuchodonosor recessit, qui adjuraverst eum per Deum: et induravit cervicem suam et cor, ut non reverteretur ad Doninum Deum Israel.
- 14. Sed et universi principes sacerdotum, et populus prævaricati sunt iniqué juxta universus abominationes gentium, et pollucrunt donnum Domini, quam sanctificaverat sulti in Jerusalem.
- 15. Mittebat autem Dominus Deus patrum suorum ad illos per manum unntiorum suorum, de nocte consurgens, et quotidiè commonens, eò quòd parceret populo, et habitaculo suo.
- 16. At illi subsannahant nuntios Dei, et parvipendebant sermones ejus, illudebantque prophetis, donce ascenderet furor Domini in populum ejus, et esset nulla curatio.
- Signore fa venire il re di Babilonia contro gli Israeliti, il quale fa morire di spada i giovani,

- i vecchi, le vergini : incendia la casa di Dio, atterra le mura di Gerusalenime, e distrugge tutto quello che eravi in essa di meglio. Chi potè scampare dalla spada è condotto a Babilonia in ischiaviti, insvno a tanto che non abbia compimento la parola di Dio pronunziata da Gerenia. Vedi Scunyivò.
- 17. Adduxit enim super eos regem Chalilworum, et interfecit juvenes eorium gludio in domo sanctuarii sui: non est misertus adolescentis, et' virginis, et senis, nec decrepiti quidem, sed onnes tradidit in manibus ejus.
- 18. Universaque vasa domus Domini, tâm majora, quam minora, et thesauros templi et regis, et principum traustulit in Babylonem. Sup. Sapreia: 4 Re 33, 14, 15.
- 19. Incenderunt hostes domum Dei, destruxeruntque murum Jerusslem, universas turres combusserunt, et quidquid pretiosum fuerat, demoliti sunt.
- 20. Si quis evaserat gladium, ductus in Babylonem servivit regi et filiis ejus, donec imperaret rex Persarum.
- 21. et compleretur sermo Domini ex ore Jeremine, et celebraret terra sabbata sus : cunctis enim diebus desolationis egit sabbatum, usquè dum complerentur septuagints anni.
- 22. Anno autem primo Cyri regis Perasrum, ad explendum sermonem Domini, quem loculus fiierat per os Jeremine, suscitavit Dominus spiritum Cyri regis Perasrum: qui jossit praedicari unuiverso regno suo, etiam per seripturam, dicens: Ciao: 1 Esdr. cap. 1. Tampor 1 Esdr. 6, 3. Schiavitù: Gerem. 25, 12. Geremia: 29, 10, 11.
- 33. Hæc dieit Cyrus rex Persarum: omnis regas terræ dedit misi Dominus Deus celle, til præcepti misi, ut ædificarem ei donum is Jerusalem, quæ est is Judæñ: quis ex vobis est in omni populo rius? Sit Dominus Deus suus cum co, et sseendat.

Per la continuazione, vedi Cino: 1 Esdra, capo 1.

Altre circostanze del regno di Sedecia, raccontate dal profeta Geremia: vedasi tutto il capo seguente.

SEDICIA: Geremia, capo 21. Risposta data da Geremia a Phassur e a Sophonia, mandati da Sedecia a consultario in tempo dell' assedio di Gerusalemme, fatto dalle truppe di Nabucho; donosor: anno 34-4. Il capo precedente trovasi all'articolo Genemia: capo 20.

Verhum quod factum est ad Jeremiam à Domino, quandò inisit ad eum rex Sedecias Phassur filium Melebim, et Sophoniam filium Massice sacerdotem, dicens:

- 2. interroga pro nobis Dominum, quis Nabucliodonosor rex Babylonis prælistur adversum nos: si fortê faciat Dominus nobiscum secundum omnia miralilia sua, et recedat à nobis.
- 3. Et dixit Jeremias ad eos: sic dicetis Se-
- 4. Inæc dicit Dominus Deus Israel; eccè ego copverteun vasa helli, quæ in manibus vestris sunt, et quibus vos pugnatis adversum regem Bahylonis, et Chaldæus, qui obsident vos in circuita murorum, et congregabo ea in medio civitatis hipuis.
- 5. Et debellaho ego vos in manu extenta, et in brachio forti, et in furore, et in indignatione, et in ira grandi.
- 6. et percutiam habitatores civitatis hujus, homines et bestiæ pestilentia magna morientur.
- 7. Et post lirec sit Dominus: daho Sedecism regem Juda, et servos ejus, et populuni ejus, et qui dereliciti sunt in civitate luc à peste, et gladio, et fame, in manu Naluchodonosor regis Babylonis, et în manu inimicorum eorum, et in manu quarentium animam eorum, et percuiet eos in ore gladii, et non flectetur, neque parcei, nec miserebitur.

Mezzi ché Iddío dà agli abitanti di Gerusalemme per salvare la loro vita.

- 8. Et al populum liune dices: hac dicit Dominus: eccè ego do coran vobis viam vitae, et viam mortis.
- 9. Qui habitaverit in urbe hac morietur gladio, et same, et peste: qui autem egressus suerit, et transfugerit ad Chaldros qui obsident vos, vivet, et erit ei anima sua quasi spolium. Infr. Sadicia: Gerem. 38, 2.2.
- 10. Posui enim faciem meam super civitatem hanc in malum et non-in honum, ait Dominus: in manu regis Bahylonis dabitur; et exuret eam igni.
- 11. Et domui regis Juda: audite verbum Domini,
- 12. domus David, hac dicit Dominus: judicate mane judicium, et eruite vi oppressum de manu calumniantis: ne forté egrediatur ut ignis indiguatio mes, et succendatur, et non sit qui extin-

- guat, propter malitiam studiorum vestrorum. Infr. Sedecia: Gerem. 22, 3.
- 13. Eccè ergo ad te habitatricem vallis solidæ atque campestris, ait Dominus : qui dicitis : quis percutiet nos? et quis ingredietnr domos nostras?
- 14. Et visitabo super vos juxta fructum studiorum vestrorum, dicit Domiuns: et succendam ignem in saltu ejus: et devorahit omnia in circuitu ejus-

Seneus: Geremia, capo 22. Discorso di Geremia al re di Giuda ed al popolo, col quade li invita ad agire con giusticia ed equida, per evitare i mali minacciati toro da Dio. Questo discorso fu fatto nell'anno 3394, essendo re Joakim. Vetil 30x8im.

Hec dicit Dominus: descende in domum regis Juds, et loqueris ilii verbum hoc,

- 2. et dices: audi verbum Domini, rex Juda, qui sedes super solium David; tu et servi tui, et populus tuus, qui ingredimini per portas istas.
- 3. Hac dicit Domious: facite judicime et justitiam, et liherate vi oppressum de manu calumuiatoris: et advenam, et pupillum, et viduam nolite contristare, neque opprimatis iniqué: et sanguinem innocentem ne elfundatis in loco isto. Sup. Sapocia: Gerem. 21, 12.
- 4. Si enim facientes feceritis verbum istud, ingredientur per portas domus hujus reges sodeutes de genere David super thronum ejus, et seceudeutes currus et equos, ipsi et servi, et populus eorum.
- 5. Quod si non audieritis verba hæc, in memetipso juravi, dicit Dominus, quia iu solitudinem erit domus hæc.
- 6. Quis hee dicit Dominus super domum regis Juds: Galsad tu mihi caput Libsni, si non posuero te solitudinem, urhes inhabitabiles.
- 7. Et sanctificabo super le interficientem virum, et arma ejus: et succident electas cedros tuas, et præcipitabunt in ignem.
- Et pertransibunt gentes multæ per civitatem hanc: et dicet unusquisque proximo suo: quare fecit Dominus sic civitati huic graudi? ALLEANZA: Deut. 26, 24.
- Et respondebont: eò quod dereliquerint poctum Domini Dei sui, et adoraverint deos alienos, et servierint eis.

Il profeta predice la schiavitù del re di Giuda, e la sua morte in terra straniera: sgrida quelli che edificano col frutto delle ingiustizie, e ti avverte che non devono avere speranza di partecipare della prosperità dei giusti.

- 10. Nolite flere mortaum, neque lugentis super eum fletu: plangite eum qui egreditur, quia non revertetur ultrà, nec videbit terram nativitatis sum:
- 11. Quia hee dicit Dominus ad Sellum filium Josai regem Juda, qui regnavit pro Jusia patre suo, qui egressus est de loco isto: non revertetur hue amplius:
- 12. sed in loco ad quem transtuli eum ibi morietur, et terram istam non videbit amplins.
- 13. Væ qui ædificat domnin suam in injustitia, et cœnacula sua non in judicio: amicum suum opprimet frustra, et mercedem ejus non reddet ei.
- 14. Qui dicit : ædificatio mitti domuin latain , et cænscula spatiosa : qui aperit sibi fenestras, et facit laquearia cedrina, pingitque sinopide :
- 15. numquid regnabis, quoniam confers te cedro? Pater tuns numquid non comedit et bibit, et fecit judicium et justitiam tunc cum benè crat ei?
- 16. Judicavit causam pauperis et egeni in bonum sunm: numquid non ideo quia cognovit me, dicit Dominus?
- 17. Tui verò ocali et cor ad avaritiam, et ad sanguinem innocentem fundendum, et ad columniam, et ad cursum mali operis.

Predizioni contro Joachim: egli non sarà pianto, nè avrà sepoltura. Ostinazione di Gerusalemme. Mati che la opprimeranno.

- 18. Proptereh bæc dieit Dominus ad Joskim filiam Josiw regem Juda: non plangent eum: Væfrater et væ soror: non concrepsbuut ei: væ domine, et væ inclyte.
- 19. Sepultură asini sepelietur, putrefactus et projectus extra portas Jerusalem. Banucu: Gerem. 36, 30.
- 20. Ascende Libanum, et clama: et in Basan da vocem tuam, et clama ad transeuntes, quia contriti sunt oinnes amatores tui.
- 21. Locutus sum ad te in abundantià tuà, et dixisti: non audiam: fixe est via tua ab adolescientià tuà, quia uon audisti vocem meam.
- 22. Omnes pastores tuos pascet ventus, et amatores tui in captivitatens ibunt: et tunc confunderis, et erubesces ab omni malitià tuà.
- 23. Quæ sedes in Libaño, et nidificas in cedris, quomodò congemuisti, cum venissent tibi dolores, quasi dolores parturientis?

- Jechonia, figlio di Joakim, sarà menato colla madre a Babilonia, dove morrà: nè alcuno vi sarà di sua stirpe che abbia mai più potestà in Giuda.
- 24. Vivo ego, dicit Dominus, quis si fuerit Jechonias filius Joskim regis Juda, anculus in manu dexterà meà, indè evellam eum.
- 25. Et dabo te in manu quærentium animam tuam, et in manu quorum tu formidas faciem, et in manu Nabuchodonosor regis Babylonis, et in manu Chaldworum.
- 26. Et mittam te, et matreut tuam que genuit te, in terram alienam in qua nati non estis, ibique moriemini,
- 27. et in terram ad quam ipsi levant animam suam ut revertantur illuc, et non revertentur.
- 28. Numquid vas fictile alque contritum vir iste Jeclionias? Numquid vas absque onni voluplate? Quarè abjecti sunt ipse et semen ejus, et projecti in terranı quam jenoraverunt?
- 29. Terra, terra, terra, audi sermonem Domini.
- 30. Hac dicit Dominus: scribe virum istum sterilem, virum qui in diebus suis non prosperabitur: nec enim erit de semine ejus vir, qui sedeat saper solium David, et potestatem babeat ultrà in Juda.
- Per la continuazione, vedi Pastoni: Gerem. cap. 23.

Geremia, nel suo spirito profetico, consiglia Sedecia a servire al re di Babilonia: anno 3395: Geremia: 27, 12, 13.

Sidecis: Gerenia, capo 34. Iddio fa annunciare a Sedecia, per bocca di Gerenia, che sarà dato in potere del re di Babionia con Gerusalemme che sarà data alle fiamme: gli promette però che non morrà di spada, ma di morte naturale: anno 3414.

Il capo precedente trovasi all'articolo Gebenia:

Verlium quod factuin est ad Jeremiam à Domino, quiando Nehuchodonosor rex Bathylonis, et omnis exercitus ejus, universaque regan terra qua etaut sub potestate manus ejus, et omnes populi bellabaut coutra Jerusalem, et contra omnes urbes ejus diceus:

2. hac dicit Dominus Deus Israel: vade, et loquere ad Sedeciam regem Juda, et dices ad eum: hac dicit Dominus: eccè ego tradam civitatem hanc in manus regis Babylouis, et succeudet eam içui.

- 3. Et tu non effugies de manu ejus : sed comprehensione expieris , et in monn ejus traderis : et oculi tui oculos regis Babylonis videbunt , et os ejus cum ore tuo loquetur, et Bal-ylonem introibis.
- 4. Attamen audi verbum Domini, Sedecis rex Juda: hæc dicit Dominus ad te: non morieris in gladio,
- 5. sed in pace morieris, et secundum combustiones patruum tuorum regum priorum, qui fuerunt ante te, sic comburent te: et væ, domine, plaugent te, quia verbum ego locutus sum, dicit Dominus.
- 6. Et locutus est Jeremies prophets ad Sedeciam regem Juda universa verba hæc in Jerusalem.
- 7. El exercitus regis Babylonis pugnabat contra Jerusalem, et contra omnes civitates Juda, qua reliqua erant, coutra Lachis, et contra Azecha; ha enim supererant de civitatibus Juda, urbes munita.
- Tutti i principi ed il popolo tutto che aveva fatto il patto di rimandare liberi i loro servi, sono obbedienti e danno ad essi la liberià: ma poi cambiano di parere, ripighano per forza i servi messi in liberià, e li rimettono sotto il giogo. Rimproveri Jatti loro dal Signore.
- 8. Verhum, quod factum est ad Jeremiam à Domino, postquain percusait rex Sedecias fœdus cum omni populo in Jerusalem, prædicans:
- 9. ut dimitteret unusquisque servum suum, et unusquisque ancillam suam, Hebræum, et Hebræam liberos: et nequaquam dominareatur eis, id est, in Judæo et fratre suo.
- 10. Audierunt ergo onmes principes et universus populus qui inierant pactum, ut dimitteret unusquisque servum suum, et unusquisque ancillam suam liberos, et ultrà non dominarentur ets: andierunt igitur, et dimiserunt.
- 11. Et conversi sunt deinceps, et retraxerunt servos et ancillas suas, quos dimiserant liberos, et subjugaverunt in famulos et famulas.
- 12. Et factum est verbum Domini ad Jeremiam
- 13. liæc dicit Dominus Dens Israel: ego percussi fædus cum patribus vestris in die qua eduxi eos de terra Ægypti, de domo servitutis, dicens:
- 14. Chm completi (verint septem anni, dimitat unusquisque fratrem auum Hebræum, qui venditus est ei, et serviet tibi sex annis: et dimittes eum à te liberum: Leggi: Esod. 21, 1, et non audierunt paires vestri me, nec inclinaverunt au-rem suam.

- 15. Et conversi estis vos hodič, et fecistis quod rectum est in oculis meis, ut prædicaretis libertatem unusquisque ad anicum suum: et inistis pactum in conspectu meo in domo in qua invocatum est nomen meum super eam.
- 16. Et reversi estis, et commaculastis nomen meum; et reduxistis unusquisque servum suum, et unusquisque accillam suam, quos dimiseratis ut essent liheri et sum potestatis: et subjugastis eos, ut sint vobis servi et ancille.
- Castighi coi quali Dio punirà l'infedeltà del suo popolo; esso anderà incontro alla spada, alla peste, alla fame, e sarà disperso per tutti i regni della terra. Gerusalemme sarà incendiata, e le città di Giuda ridotte in solitudine.
- 17. Proptereà hæc dicit Dominus: vos non auditis me ut prædicaretis libertatem unusquisque fratri suo, et unusquisque amico suo: ecce eço prædico vobis libertatem, sit Dominus, ad gladium, ad pestem et ed famem: et dabo vos in commotionem cunctis reggis terræ.
- 18. Et daho viros qui prævaricantur fædus meum, et non observaverunt verba fæderis, quibus assensi sunt in conspectu meo, vitulum quem considerunt in duas partes, et transierunt inter divisiones ejus; Assamo: Gen. 15, 10.
- 19. principes Juda et principes Jerusalem, eunuchi et sacerdotes, et omnis populus terra, qui translerunt inter divisiones vituli;
- ao. et dabo eos in manus inimicorum suorum, et in manus quærentium animam eorum : et erit morticinum eorum in escam volatilibus cœli , et hestiis terræ.
- 21. Et Sedeciam regem Juda, et principes ejus dabo in manus inimicorum suorum, et in manus quærenium animas eorum, et in manus exercituum regis Bahylouis, qui recesserunt à volis.
- 22. Eccè ego præcipio, dicit Dominus, et reducam eos in civitatem hanc, et præliabuntur adversus eam, et capient eam, et incendent igni: et civitates Juda dabo in solitudinem, eò quod non sit habitator.
- Per la continuazione; vedi Comandamenti: Geremia, capo 35.
- Sibeni: Geremia, empo 37. Sedecia, successore di Jechonia, si raccomanda alle orazioni del profeta. Nabuchodonosor si ritira da Gerusa-lemme, che teneva stretta d'assedio, per anidare contro il re d'Egitto che veniva in soccorso di quella città. Geremia predice che Na-

buchodonosor tornerà, e che la città sarà distrutta. Anno 3414.

Il capo precedente trovasi all'articolo Bances: Gerem. cap. 36.

Et regnavit rex Sedecias filius Josiæ pro Jechonià filio Joskim: quem constituit regen Nabuchodonosor rex Babylonis in terrà Juda. Sup. SEDICIA: 4 Re 24, 17.

2. et non ohedivit, ipse et servi ejus, et populus Terræ, verhis Domini quæ locutus est in manu Jeremiæ prophetæ.

3. Ei misit rex Sedecius Juchal filium Selemire, et Sophonium filium Massite sacerdotem ad Jerenium prophetam, dicens: ora pro nobis Dominum Deum nostrum.

4. Jeremias autem liberė ambulabat in medio populi; non enim miserant eum in custodiam carceris. Igitur exercitus Pharaonis egressus est de Ægypto; et audientes Chaldæi, qui obsidebant Jerusalem, hujuscentodi uuntium, recesserunt ab Jerusalem.

5. Et factom est verbum Domini ad Jeremiam prophetam, dicens :

6. hac dicit Dominus Deus Israel: sic dicetis regi Juda, qui misit vos ad me interrogandum: eccè exercitus Pharsonis, qui egressus est vobis in auxilium, revertetur in terram suam in Ægyptum.

7. Et redient Chuldwi, et bellubunt contra civitatem hauc, et capient eam, et succendent eam igni.

 Hæc dicit Dominus: nolite decipere animas vestras, dicentes: euntes abihunt et recedent à nobis Chaldæi: quia non abibunt.

9. Sed et si percusseritis omnem exercitum Chaldworum qui præliantur adversum vos, et derelicti fuerint ex eis aliqui vulnerati : singuli de tentorio suo consorgent, et incendent civitatem hanc igni.

Geremia, volendo sortire da Gerusalemme per andare ad Anathoth, è battuto e messo in prigione: ma Sedecia lu sa cavare di prigione, e to sa mettere nel vestibolo di essa, e gli sa dare da mangiare.

10. Ergo cum recessisset exercitus Chaldworum ab Jerusalem propter exercitum Pharaonis,

11. egressus est Jeremias de Jerusalem, ut iret in Terram Benjamin, et divideret ibi possessionem in conspectu civium.

12. Cumque pervenisset ad portam Benjamin, erat ibi custos portæ per vices, nomine Jeriss filius Selemiæ filii Hananiæ, et apprehendit Jeremiam prophetam, dicens: ad Chaldæos profugis?

 Et respondit Jeremins: falsom est, non fugio ad Chaldress. Et non audivit eum: sed comprehendit Jerias Jereminm, et adduxit eum ad principes.

14. Quam ob rem irati principes contra Jeremiam, cæsum eum miserunt in carcerem qui erat in domo Jonathau scribæ: ipse enim præpositus erat super carcerem.

15. Itaque ingressus est Jeremius ja domum laci, et in ergustulum: et sedit ihi Jeremias diebus multis.

16. Mittens autem Sedecias rex tulit eum: et interrogavit eum in domo suá abscondité, et dixit: putasne est sermo à Domino? Et dixit Jeremias: est. Et ait: in manus regis Bahylonis traderis.

17. Et dixit Jeremias ad regem Sedeciam; quid peccavi tilti, et servis tuis, et populo tuo, quia misisti me in domum carceris?

18. Ubi sunt prophete vestri qui prophetaliant vobis et dicebant : non veniet rex Babylonis super vos et super terrain hanc?

19. Nunc ergò audi, obsecto, domine mi rex: valent deprecatio mea in conspectu tuo; el no me remittas in donum Jonathan scribæ, ne moriar ibi.

20. Præcepit ergò rex Sedeciss ut traderetur Jeremiss in vestibulo carceris, et daretur ei torta panis quotidie, excepto pulmento, donec consumerentur omnes panes de civitate: et mansit Jeremiss in vestibulo carceris.

SIDICIA: Geremin, capo 38. Sedecia melle Geremia nelle mani de' principi, i quali lo fanno cacciare in una fossa piena di fango, dallaquale è ritirato da Abimelech, cunuco Etiope, col permesso del re: anno 3415.

Audivit autem Saphatias filius Mathan, et Gedelius filius Phassur, et Juchal filius Selemia, et Phassur filius Melthia, sermones, quos Jeremias loquebatur ad omnem populum, dicens;

2. Hae dicit Dominus: quicunque manserit in civitate hae morietur gladio, et fame, et peste: qui antem profugerit ad Chaldasos, vivet, et erit anima ejus sospes et vivens. Sup. Sedecia: Gerem. 21. 29.

3. Hæc dicit Dominus: tradendo tradetur civitas hæc in manu exercitus regis Babylonis, et capiet èsin.

4. Et dixerent principes regl : rogamus ut occidatur homo iste : de industria enim dissolvit

656

manus virorum bellantium qui remanserunt in civitate hâc, et manus universi populi, loqueos ad eos juxta verha hæc: si quidem homo Iste non quærit pacem populo huic, sed malum.

 Et dixit rex Sedecias: eccè ipse in manihus vestris est: nec enim fas est regem vohis quidquam negare.

6. Tulerunt ergò Jeremiam, et projecerunt eum in lacum Melchim filii Amelech, qui erat in vestibulo carceris: et submiserunt Jeremiam finibus in Jacum, in quo non erat aqua, sed lutum: descendit itaque Jeremias in cœnum.

7. Audivit autem Abdentelech Æthiops vir eunachus, qui erst in domo regis, quod misissent Jeremism in lacum: porrò rex sedebat in portà Benjamin.

8. Et egressus est Abdemelech de domo regis et locutus est ad regem, dicens:

g. domine mi rex, malé fecerunt viri isti omnia quaecunque perpetrarunt contra Jeremiam prophetam, mittentes eum in lacum ut moriatur ibi fame; non sunt enim panes ultrà in civitate.

10. Precepit itsque rex Abdemelech Æthiopi, dicens: tolle tecum hinc trigints viros, et levs Jeremism prophetsm de lacu antequam moristur.

11. Assumplis ergò Abdemelech secum viris, ingressus est domum regis que erat sub cellario: et tulti indè veteres pannos, et antiqua que computruerant, et submisit ea ad Jeremiam in lacum per funiculos.

12. Dixitque Abdemelech Æthiops ad Jeremism: pone veteres pannos et hæc scissa et putrida sub cubitu manuum tuarum, et super funes; fecit ergò Jeremiss sic.

13. Et extraxerunt Jeremiam funibus, et eduxerunt enm de lacu: mansit autem Jeremias in vestibulu carceris.

Geremia è ricondotto nel vestilolo della prigione, dove è interropato da Sedecia : il profeta esorta il re che si arrenda ai Goldei ; e che parta e vada a trovare i principi del re di Babitonia, assicurandoto essere quello l'unico mezzo per salvare la sua vita e quella della sua famiglia ed impedire così che la città di Gerusalemme sia presa cel incendiale.

14. Et misit rex Sedecias, et tulit ad se Jeremiam prophetam ad ostium tertium quod erat in domo Domini: et dixit rex ad Jeremiam: interrogo ogo te sermonem, ne abscondar à me aliquid.

15. Dixit autem Jeremias ad Sedeciam : si an-

nuntiavero tibi, numquid non interficies me? Et si consilium dedero tibi, non me audies.

16. Juravit ergò rex Sedecias Jeremim clàm, dicens: vivit Dominus qui fecit nobis animam hanc, si occidero te, et si tradidero te in manus virorum istorum, qui querunt animam tuam.

17. Et dixit Jeremins ad Sedeciam: hæc dicit Dominus exercituum Deus Israël: si profectus exieris ad principes regis Babylonis, vivet anima tua, et civitas hæc non succendetur igni, et salvus eris tu et domus tua.

18. Si autem non exieris ad principes regis Babylonis, tradetur civitas tauc in manus Chaldæorum, et succendent eam igni: et tu non effugies de manu eorum.

19. Et dixit rex Sedecius ad Jeremiam: sollicitus sum propter Judmos qui transfugerant ad Chaldwos, ne fortè tradar in manus eorum, et illudant mihi.

20. Respondit autem Jeremias: non te tradent, audi quaso, vocem Domini quam ego loquor ad te, et benè erit tibi, vivet anima tua.

21. Quod si nolueris egredi : iste est sermo, quem ostendit mihi Dominus:

22. eccè omnes mulieres, que remanserunt in domo regis Juda, educentur ad principes regis Babylonis: et ipsee dicent: seducerunt te, et prævaluerunt adversum te viri pacifici tui, demerserunt in como et in lubrico pedes tuos, et recesserunt à te.

a3. Et omnes uxores tum, et filii tui educentur ad Chaldwos: et non effugies manus corum, sed in manu regis Babylonis capieris: et civitatem hanc comburet igui.

Sedecia proibisce a Geremia, solto pena di morte, di palesare il discorso fatto seco lui. Geremia promette e conserva il secreto.

24. Dixit ergò Sedecias ad Jeremiam: nullus sciat verba bæc, et non morieris.

25. Si sutem sudierint principes quia locutus sum tecum, et venerint ad te, et dixerint tibi: indica nobis quid locutus sis cum rege, ne celes nos, et non te interficiemus, et quid locutus est tecum rex;

26. dices ad cos: prostravi ego preces meas coram rege, ne me reduci juberet in domum Jonathan, et ibi morerer.

27. Venerunt ergò omnes principes ad Jeremism, et interrogaverunt eum: et locutus est eis juxta omnia verba que preceperat ei rex, et cessaverunt ab eo: nihil enim fuerat auditum.

28. Mansit verò Jeremias in vestibulo carceris

usque ad diem quo capta est Jerusalem: et factum est ut experetur Jerusalem.

Gerusalemme è presa da'Caldei: Sedecia fugge ed è preso; i suoi figliuoli sono trucidati in sua presenza, poscia a lui cavati gli occhi, messo in ceppi e condotto a Babilonia: Geausalemma: Gerem. 39, 1 e seg.

SEDECIA: Geremia, capo 52. Recapitolazione degli avvenimenti precedenti. Gerusalemme è presa da Nabuchodonosor. Incendio della città e del tempio. Sedecia accecato e condotto a Babilonia con tutto il popolo: anno 34.16.

Il capo precedente trovasi all'articolo Bablionia:

Filius viginti et unius anni erat Sedecius cum regnare cœpisset: et undecim anni regnavit in Jerusalem, et nomen matris ejus Annital filia Jeremiæ de Lobas. Sup. Sadzula: 4 Re 24, 18: 2 Par. 36, 11.

2. Et fecit melum in oculis Domini juxta omnia

3. Quoniam furor Domini erat in Jerusalem et in Juda usquequò projiceret eos à facie suà: et recessit Sedecias à rege Babylonis.

4. Factom est autem in anuo nono regni ejus, in mense decimo, decimà mensis, venti kabachodonosor rez Babylonis, ipse et omnis exercitus ejus, adversus Jerusalem, et obsederunt eam, et adificaventi contra eam munitiones in circuitu. Sup. Senecia: 4 Re 25, 1.

5. Et fuit civitas obsessa usque ad undecimum annum regis Sedeciæ.

6. Mense autem quarto, nona mensis, obtiouit fames civitatem: et non erant alimenta populo terræ.

7. Et dirnpta est civitas, et omnes viri hellatores ejus fugerout; exieruntque de civitate note per viam portae que est inter duos miros, et ducit ad hortum regis (Chaldaris obsidentibus urbem in gyro) et abierunt per viam quæ dicit in eremum.

8. Persecutus est autem Chaldworum exercitus regem: et apprebenderunt Sedeciam in deserto quod est juxta Jericho: et omnis comitatus ejus diffugit ab eó.

9. Cumque comprehendissent regem, adduxerunt eum ad regem Babylonis in Reblatha, que est in terra Emath: et locutus est ad enm judicia.

10. Et jugulavit rex Babylonis filios Sedecim in oculis ejus: sed et omnes principes Juda occidit in Reblatha, 11. et oculos Sedecia ernit, et vinxit eum compedilus, et adduxit eum rex Babylonis in Babylouem, et posuit eum in domo carceris usquè ad diem mortis ejus.

Per la continuazione, vedi NABUZARDAN: Gerem. 52, 12 e seg.

Tutto ciò era stato predetto anche dal profeta Exemetre: 12, 3 e egg. Egli aveva altresi, sotto la figura di una vigna che rivolge le sue radici contro chi l'ha piantata, predetta, il regno di Scelecia, il suo giuramento, la sua ribellione, la sua alteanza col re d'Egitto, la punizione il el suo apergiuro, e la sua morte: Parasone: Escel. can. 12, Grausatemans: Escel. 21, 25 a 27.

SEDIZIONE : esempi che somministra la Saera Scrittura: quella di Core, Dathan et Abiron punita colla morte di 14,950 Israeliti: Cons: Num. cap. 16. Sedizione del popolo d'Israele contro Mosè ed Aronne; Dan: Num. 20, 1 a 5; degli Ephraimiti , la quale è causa della morte di 42,000 di essi : Guerra : Giud. 12 , 1 8 6 ; di Assalonne: Davidde: 2 Re 15, 10; è altresì causa della morte dello stesso Assalonne : Da-VIDDE: + Re 18, 9 a 18; di Semei contra Da-VIDDE: 2 Re 16, 5 a 10; sua punizione: Salo-MONE: 3 Re 2, 44, 46; di Seba, figlio di Bochri: DAVIDOS: 3 Re 20 , 1 . 2. Sua punizione: Ibid. vers. 22; di Zambri contro Eta: 3 Re 16, 9, 10; sua punizione : Ibid. vers. 18, 19; di Sepe-CIA: 4 Re 24, 20: 25, 6, 7; di quei di Tarso e di quelli di Mallo : Tempio : 2 Macc. 4, 30 ; di Barabba: Passions: Marc. 15, 7: Luc. 23, 19; di Theods : Apostoli : Att. 5, 36 ; di Giuda di Galilea: Ibid. vers. 37; di Demetrio contro S. PAOLO: Att. 19, 23 e seg. Di coloro i quali portano la sedizione: Acuan: 3 Re 21, 25, 26. DANIELE: 11, 2. MATHATRIA: 1 Macc. 2, 35. PAS-SIONE: Marc. 15, 7, 11. PAOLO: All. 13, 50: 14, 2: 17, 5, 6, 8. Coloro i quali suscitano le sedizioni non possono soffrire che uno stato resti in DRCE: DEMETRIO: 2 Macc. 14, 6. Vedi CONGIURA; CONSPIRAZIONE : DISCORDIA : LEGA: RIBELLIONE.

SEDIZIOSI: Iddio li castiga severamente: Core: Num. cap. 16. Vedi Assalonne: Mormo-BATORE: SEBA: SEDIZIONS.

SEDUTTORI, che compariranuo prima della fiue del mondo: molti si lasceranno sedurre da sessi: Paorexis: Matt. 24, 45. Fuggire la compagnia de seduttori delle aulme semplici: Romani: Epist. 16, 17, 18. Vedi Dotrom falsi: Ficasori: Paoretti falsi.

Diversi passi della Sacra Scrittura indicanti le funeste conseguenze della seduzione, e di quei

che seducono: vedi MANASSE: 4 Re 21, 9. GENE-MIA: 29, 8. PAROLA: Genem. 23, 32. SEDECIA: Gerem. 38, 22. APOCALISSE: 13, 13, 14. GEREMIA: 20, 7.

SEFORA. Vedi SEPHORA.

SEGNI di cose future : Noà : Gen. 9, 12, 17. Dio: Esod. 3, 12. MANNA: Esod. 16, 28, 29. SABBATO: Esod. 31, 13. ESPLURATORI: Gios. 2, 12, 18. GEDRONE: Giud. 6, 36 e seg. HELL: 1 Re 2, 34. SAULLE: 1 Re 10, 2 a g. DAVIDDE: 2 Re 5, 24. EZECHTA: 4 Re 19, 29: Is. 37, 30: 38, 7, 8. Tobia: 5, 2, 3. Igaia: 5, 26. Rasin: Is. 7, 11. ETIOPIA : Is. 18, 3. EGITTO: Is. 19, 20. BETHLERM: Luc. 27 72. Segni e monumenti in memorla di cose passate: Pasqua: Esod. 12. 3. 7, 11 a 13, 14, 24. COMANDAMÊNTI: Num. 15, 38 a 40. CORE: Num. 16, 38, 40. SACERDOZIO: Num. 17, 10. Mo-NUMENTO: Gios. 4, 5, 6. Iddio fa dei segni o' miracoli ner fare conoscere la sua ounipotenza , la sua verità, la sua giustizia e la sua bontà: Dio: Esod. 4, 2, 6, 7, 17. Mosk: Esod. 7, 3, 17: 8, 23: 10, 1, 2. MANNA: Esod. 16, 12. Giosoè: 3, 10. 11. 14. JEBORGAMO: 3 Re 13. 3 a 5. ACHAB: 3 Re 17, 14: 18, 38, 39: 20, 13, 14, 28: Eu-SEO: 4 Re 5, 14. EZECHIA: 4 Re 20, 9: Is. 38, 7, 8. Minacoli : Matt. 8, 26 : 9, 2 : 12, 38, 39 : 14, 28, 29. GESÙ CRISTO: Matt. 16, 4. ORAZIONE: Luc. 11, 29. MIRACOLI: Gio. 6, 30. CORINTE: 1 Epist. 1, 22: 14, 22.

SEHON, che significa azione di sradicare, estirpazione, era re degli Amorrhei: ricusò il pussuggio ne' suoi stati ni figliueli d'Israele: Isnae-LITI: Num. 21, 21 a 25: Deut. 2, 26 a 30; e fu dagli Israeliti tagliato in pezzi ; Israeliti : Num. 21, 24 : Deut. 2, 31 a 34. 2

SEIR, paese abitato da Esaŭ dopo di essersi separato da suo fratello Giacobbe. Re e principi che lo governarono prima e dopo di Esaù: Gen. capo 3o.

SELEUCO FILOPATORE, successore di Antioco il grande : profezia del suo carattere e della sua morte: Daniele: 11, 20. Vedi pure Antioco Epifane. SELEUCO, re d'Asia, somministrò del suo tutte le spese occorrenti per i sacrifici di Geruselemme : spinto da Simone vuole far portare via i tesori del Tempio: 2 Macc. 3, 3 e seg. SELLUM, che significa pacifico, era figlio di

Jabes: fece una congiura contro Zaccaria, re d' Israele, e regnò in sua vece, nell'anno 3232: Azania: 4 Re 15, 8 a 10. Il suo regno durò an solo mese, essendo stato ucciso da Manaltem, il quale gli succedette nell'anno 3232: MANAREM: 4 Re 15, 13. SELLUM quarto, figlio di Josia : profezia che

lo conceroe : Senecia : Gerem. 22, 10 a 12. Vedi pure DAVIDDE: 1 Par. 5, 15.

SEM, che significa nome, fama, posto o collocato, era il figlio primogenito di Noè: Anamo: Gen. 5, 31. Noë: Gen. 6, 9, 10. Egli fu benedetto da suo padre per un dovere di pudore : Noż : Gen. 9 , 26. Numero de' suoi discendenti: GENEALOGIA: Gen. 10, 21 e seg. Sem, che fu il padre di tutti i figliuoli di Heber, nati di là dell'Eufrate, e dai quali ricevettero il nome gli Ebrei: ebbe molti figli: Elam, che fu il padre degli Elamiti o Persi : Assur, il padre degli Assiri : Arphaxad, Lud ed Aram, dai quali discesero gli Armeni, i Lidi ed i Siri. Aram, figlio di Sem, ebbe Us, Hal, Gether e Mes, i quali si stabilirono nell'Armenia, nella Mesopotamia e nella Siria. Arphaxad ebbe Sale, padre di Heber, il quale ebbe per figlio Plialeg, che significa divisione, perchè la terra fu allora divisa in nazioni di lingue differenti , e Jectan , che fu il padre di Elmodad , Saleph , Asarmoth e Jare , Aduram, Uzal, Decla, Ebal, Abimail, Saba, Ophil, Hevila e Sobab. Il paese che essi abitarono estendesi da Messa, città situata al piede del monte Massio, nella Mesopotamia, fiuo a Sephar, monlegua situata nella Media, dalla parte dell'Oriente. Questi sono i discendenti di Sem che si sono distinti nella successione de' tempi, secondo le loro famiglie, le loro lingue, le loro regioni ed i loro popoli. Sono quelle le famiglie dei figliuoli di Noè che si sparsero su tutta la terra, secondo le diverse nazioni da esse sortite. È dalle stesse famiglie che derivarono e formaronsi tutti i popoli della terra dopo il diluvio. Per la completa conoscenza dei discendenti di Noè, vedansi gli articoli Cham e Japhet, dove troverannosi le luro genealogie: vedasi altresi tutto il capo 10 della Genesi all' articolo GENEALOGIA: Gen. cap. 10.

|                    | Anni   |        |            |
|--------------------|--------|--------|------------|
|                    | del    | del    | della      |
|                    |        |        | loro marie |
| Da Noé è mato Sem. | . 1539 | . 0.   | 2159       |
| Da Sem ARPHAXAD    | . 1659 | . 2.   | 1997       |
| Da Arplinxud Sale. | . 1694 | . 37.  | 2127       |
| Da Salé HEBER      |        |        |            |
| Da Helier PHALEG   |        |        |            |
| Da Phaleg Rev      |        |        |            |
| Da Reu SANGG       |        |        |            |
| Da Sarug Nachon    | . 1850 | . 493. | 1998       |
| Da Nachor Tuase    |        |        |            |
| Da Thare Abramo    |        |        |            |

Vedasi il corrispondente testo sacro all'articolo che segue :

Sem: Genesi, capo 11. Genealogia di Sem fino ad Abramo.

Giò che precede trovasi all'articolo Babres: Gen.

10. Hæ sunt generationes Sem: Sem erat centum annorum quandò genuit Arphaxad, bienuio post diluvium. Generatogia: 1 Par. 1, 17.

11. Vixitque Sem, postquam genuit Arphaxad, quingentis annis: et genuit filios et filias.

12. Porrò Arphaxad vixit triginta quinque an-

nis, et genuit Sale. GENEALOGIA: Gen. 10, 24.

13. Vixitque Arpliaxad, posiquam genuit Sale, trecentis tribus annis: et genuit filios et filias.

14. Sale quoque vixit triginta annis, et genuit Helier.

15. Vixitque Sale, postquam genuit Helier, quadringentis tribus annis: et genuit filios et filius.

16. Vixit autem Heber triginta quatuor annis, et genuit Phaleg. Genealogia: 1 Par. 1, 19.

17. Et vixit Heber, posiquam genuit Phaleg, quadringentis triginta annis: et genuit filos et filias.

18. Vixit quoque Pheleg triginta annis, et ge-

19. Vixitque Phaleg, postquam genuit Reu, ducentis novem annis: et genuit filios et filias.

20. Vixit autem Ren triginta duolius anuis, et genuit Sarug.

21. Vixit quoque Reu, postquam genuit Sarug, ducentis septem annis: et genuit filios et filias.

22. Vixit verò Sarug triginta annis, et genuit Nachor.

23. Vixitque Sarug, postquam genuit Nachor, ducentis annis: et genuit filios et filias.

24. Vixit autem Nachor viginti novem aunis, et genuit Thare.

25. Vixitque Nachor, postquam genuit Thare, centum decem et novem annis: et genuit filios et filias.

26. Vixitque There septuaginte aunie, et genuit Abram, et Nachor, et Arab. Meraviglie: Gios. 24, 2. Genealogia: t Par. 1, 27.

Per la continuazione, vedi Thane: Gen. 11, 27 e seg. Elogio di Sem: Paoretti: Eccli. 49, 19..

SEME, (spurgimento del) vedi SEMENZA. SEMEI, che significa mio nome ed obbediente, era figlio di Gera, nemico accanito di Davidde: a Re 16,5 n a 3. Davidde gli perdona le sue maledizioni e de sue xiolenze: Davidde: 2 Re 19, 21 a 23. Salomone lo la uccidere, giusta l'ordine datogli ila Davinon: 3 Re 2, 8, 9. Salomone: 3 Re 2, 36 a 46. Havvi ili altro Semei, figlio di Onain: Calen: 1 Par. 2, 28,

SEMEIA, profeta mandeto a Robosino per intinargli, a nome del Signere, di non combattere contro Israeles Robossio; 3 Ro 12, 22 a 24: 2 Par. 11, 1, 2: 13, 5, 7, 45.

SEMENZA, o seme, (efficiente della) cedi la-MONDEZZA: Lev. cap. 15. Iddio prescrive agli Israeliti di non seminare la terra in ogni settimo anno, ciò che chiamossi il riposo del settimo anno, e di lasciare i frutti gle spunteranno auturalnente per uso di tutti, tanto indigeni che stranieri, tento per gli nomini, che per le bestie: Lacci: Lev. 25, 1 a. B. D'ordinario si raccoglie ciò che si è seminato: Ubous: Proò. 23, 8.

SEMENZA della parola di Dio : PARABOLE : Matt. 13. 3 n 8, 18 n 23 > Luc. 8, 5 a 15. Questa semenza malvagiamente corrotta, dagli uni , differentemente ricevuta dagli altri: PARABOLE: Matt. 13, 25, 26, 58, 59: Marc. 4, 3 a 8, 14. EBREI: Epist. 6, 7, 8. Per la parela semenza o seme, In Sacra Scrittura intende anche tutto il mondo. composto di huoni e' di malvagi: di cui deve essere fetta una scelta, al tempo stabilito dalla supienzu di Dio: Nazioni: Joele 3, 13. Miracoli: Matt. 9, 37, 38. PARABOLE: Matt. 13, 28 . 30, 39 , 40. SAMARITANA : Gio. 4 , 35 a 38. Semenza onorifica delle promesse di Dio : Abramo : Gen. 12, 3, 7. ABRAHAMO: Gen. 22, 18. GIACOBBE: Gen. 28, 14. PIETRO: Att, 5, 25. GALATI: Epist. 3, 8, 16. Semenza delle huone opere: suoi vantaggi: Schlavitů: Salm. 125, 6 a 8. Uomo: Prov. 11, 18. ISRAELE : Os. 10, 12. CORINTJ: 2 Epist. 9, 6. Semenza delle cattive opere : sorgente di morte : GIOBBE: 4, 7 a 9. Uomo: Prov. 22, 8. VIATU: Eccli. 7. 3. ISRAELE : Os. 10, 13.

SEMPLICI: cioè coloro i queli senza ambizione, senza malizia, senza amor proprio. È ai semplici che Iddio si scopre, mentre si cela a coloro che sono suggi secondo il mondo, e ched'ordinario, sono i persecutori dei semplici; Uomo: 1 Prov. 29, 10. VANITA': Eccl. 9, 15. SAPIENZA: 1, 1, 2. GERUSALEMME : Is. 29, 18, 24. Massia: Is. 32, 4. Gio. Battista: Matt. 11, 25. BETHLEBEM: Luc. 2, Q, 15. MIRACOLI: Luc. 5, 8, DISCEPOLI: Luc. 10, 21. PIETRO : Att. 4, 13. Co-RIKTJ: 1 Epist. 1, 20 e seg.: 2, 1. Protezione che Iddio accorda si semplici che hanno il cuore retto : ABIMBLECH : Gen. 20, 4 a 6. Isacco : Gen. 25, 27. GIOBBE: 1, 1, 8; 2, 3: 33, 5. APOSTOLI: Matt. 10, 16. SPIRITO: Att. 2, 46. ROMANI: Epist. 16, 17, 18. EPESINI: Epist. 6, 5. COLOSSESI: Epist. 3, 22. PISTRO: 1 Epist. 1, 22. Vedi SEM

SEMPLICITA': Lessa' è raccomandata; suoi vautaggi: la semplicità che Iddio ama, è quella che cammina rettamente sulla strada della verità, e che segue le unassime della supienza: Uomo: Prov. cap. 10: Cap. 11. Suo carattere: Uomo. Prov. 19, 1: 21, 10 a 13. Colaii il quale agisce con un cuore retto, e che non fa uso di reggiri, sarà salvato: Uomo: Prov. 28, 6, 16. 18, 26. Semplicità prudente con cui devesì agire per piacere a Dio: Apostou: Matt. 10, 16. Sa. LOMONE: 3 Re 9, 4. ROMNIN: Epist. 1, 28: 16, 19. Constru: 1 Epist. 14, 20: 2 Epist. 1, 12: 8, 2: 9, 11, 13: 11, 3. Fiurpessi: Epist. 2, 15. MTRIATMIN: MACC. 2, 37, Gionnes: 2, 9: 12, 4.

SENACHERIB, che significa rovo di distruzione, era re d'Assiria. Va ad attaccare tutte le fortezze d'Israele, ed assedia la città di Gerusalemne, nell'anno 3a/01, essendo re Ezcena: 4 Re 18, 13 e seg. Sue lestemnie contro Iddio: Didio vers. 19, e seg. 3 per punirlo il Signore fa protire, in una sola notte, per maso di un angelo, 185,000 de'suoi sudditi: peri egli medesimo in un tempio d'idoli, per mano de'suoi propri figliandi: Ezcena: 4 Re, cap. 19. Is. cap. 36 « cap. 37; ciò che era stato predetto dal profeta Isana: 10, 33, 34. Giona: In. 31, 8: 33, 3.

SERNACHAMB: 2 Paralipomeni, capo 32. Sennacherib porta la guerra contro Giuda, e si disputa a fare l'assetto di Gerusalemine: Exechia esorta il popolò a confidare nel Signore. Il capo precedente trovasi all'articolo Execus: 2 Par. cap. 31.

Post quæ et hujuscemodi veritatem, venit Sennacherib rex Assyriorum, et ingressus Judam, obsadit civitates munitas, volens eas capere. Ezecuta: 4 Re 18, 13: Is. 36, 1: Eccli. 48, 20.

- 2. Quod cum vidisset Ezechias venisso scilicet Seomecherib, et totum belli impetum verti contra Jerusalem,
- mito cum principibus consilio, virisque fortissians, ut obturarent capita fontium qui crant extra urbem: et hoc onnium decemente sententia,
- congregavit plurimam multitudinem, et obturaverunt cunctos fontes et rivum qui fluebat in medio terræ, dicentes: ne veniant reges Assyriorum, et inveniant squarum abundentiam.
- 5. Ædificevit quoque, egens industrie, omnem murum qui fiterat dissipatus, et extruxit turres desnper, et foriusecus alterum murum: instau-

ravitque Mello in civitate David, et fecit universi generis armaturam et clypeos.

- 6. Constituitque principes bellatorum in exercitu : et convocavit universos in plates portæ civitatis, ac locutus est ad cor eorum, dicens :
- 7. Viriliter agite, et confortamini: nolite timere, nec paveatis regem Assyriorum, et universam multitudinem quæ est cum eo: multò enim plures nobiscum sunt quem cum illo.
- 8. Čum illo enim est brachium carneum; noliscum Doninus Deus noster, qui auxiliator est noster, pugnatque pro nobis. Confortatusque est populus hojuscemodi verlis Ezechiæ regis Juda.

Sennacherib spedisce suoi messi ad Ezechia ed a tutti gli abitanti di Gerusalemme per distorneli colle minacce dal difendere la città. Discorsi empi dei messi di Sennacherib.

- 9. Que postquam gesta sunt, misit Sennacherib rex Assyriorum servos suos in Jerusalem (ipse enim cum universo exercitu obsidebat Lachiis), ad Ezechiam regem Juda et ad omnem populum qui erat in orlie, dicens:
- 10. Hæc dicit Sennacherib rex Assyriorum: in quo habentes fiduciam sedetis obsessi iu Jerusalem.
- 11. Nun Ezechias decipit vos ut tradat morti in fame et siti, affirmans quod Dominus Deus vester liberet vos de manu regis Assyriorum?
- 12. Numquid uon iste est Ezechias qui destruxit excelsa illius, et altaria, et præcept Juda et Jerusalem dicens: coram altari uuo adorabitis, et in ipso comhuretis incensum?
- 13. An ignoratis que ego fecerim , et patres mei cuucits terrarun populis? Nunquid prævaluerunt Dii gentium omniumque terrarum liberare regionem suam de manu meå?
- 14. Quis est de universis dis gentium, ques vastaveruat patres mei, qui potuerit eruere populum suum de manu men, ut possit etiam Deus vester eruere vos de hác manu?
- 15. Non vos ergò decipiat Ezechias, nec vasò persussione deludat, ocque credatis ei. Si enim nullus potuit Deus cunctarum gentiam atque regnorum liberare populum suum de manu met, et de manu pratrum meorum, consequenter nec Deus vester poterit eruere vos de manu meå.
- 16. Sed et alia multa locuti sunt servi ejus coutra Dominum Deum, et contra Ezechiam servum ejus.

Lettere di Sennacherib piene di bestemmie contro il Signore. Ezechia ed il profeta Isaia fanno orazione contro quel bestenimialore, ed alzano fino al cielo le loro voci. Dio li esaudisce. Un angelo uccide lutti gli unomini forti e valorosi dell'esercito di Sennacherib, re degli sssiri; egli stesso, entrato nel tempio del suo idolo, è ucciso da' suol proprii figliuoli: anno 3291.

- 17. Epistolas quoque scripsit pleuss blasphemia in Dominum Deum Israel, et locutus est adversus eun sicut di gentium ceterarum non potuerunt liberare populum suum de maou meä, sic et Deus Ezechiæ eruere uon poterit populum suum de maou mui stä.
- t8. Insuper et clamore magno, lingua judaica, contra populum qui sedebat in muris Jerusalem, personabat, ut terreret eos, et caperet civitatem.
- 19. Locutusque est contra Deum Jerusalem, sicut adversum deos populorum terræ, opera manuum hominum.
- 20. Oraverunt igitur Ezechias rex et Isains filius Ames prophetes adversum hanc blasphemium, ac vociferati sunt usquè in cœlum.
- at Et misit Domious angelum, qui percussit omnem virum robustum et bellatorem, et principem exercitus regis Assyriorum: reversusque est cum igaominis iu terram suam. Cumque ingressus esset domum dei sui, tilhi, qui egressi durant de utero ejes, interfecerunt eum gladio. Execus: 4 Re 19, 35, a 37. Grupus: 1s. 31, 8.
- Salvavitque Dominus Ezechiam et habitatores Jerusalem de manu Sennacherib regis Assyriorum, et de manu omnium, et præstitst eis quietem per circuitum.

Gloria e riputazione di Ezechia: sua malattia, nell'anno 3291. Sua superbia: sua penitenza: sua morte e suoi funerah: anno 3306.

- 23. Multi etiam deferebant hostias et sacrificia Domino in Jerusalem, et muuera Ezechiæ regi Juda: quia exaltatus est post hæc coram cuuctis gentibus.
- 24. In diebus illis ægrotavit Ezechius usquè ad mortem, et oravit Dominum; exaudivitque eum, et dedit ei signum. Ezzcan: 4 Be 20, 1 e seg. 25. Sed non juxtu beneficia qui acceperat re-
- tribuit, quia elevatum est cor ejus : et facta est contra eum ira, et contra Judam et Jerusalem.

  26. Humiliatusque est posteà, eò quod exaliatum finsset cor ejus, tam ipse quam habitatores
  Jerusalem : et ideircò uon venit super eos ira
  Domini in diebus Exechir.
  - 27. Fuit autem Ezechias dives, et inclytus

valdė, et thesauros sibi plurimos congregavit argenti et auri et lapidis pretiosi, aromatum et armorum universi generis, et vasorum magni pretii.

- 28. Apothecas quoque frumenti, vini et olei, et præsepia omnium jumentorum, caulasque pe-
- 29. Et urbes ædificavit sihi: habehat quippè greges ovium et armentorum innumeraliles, eò quod dedisset ei Dominus sulistantiam multam mimis.
- 30. Ipse est Ezechias qui obturavit superiorem fontem aquarum Jehon, et avertit ess subter ad occidentem urbis David: in omnibus operibus sui fecit prosperè que volnit.
- 31. Attamen in legatione principum Babylonis qui missi fuerant ad enm ut interrogarent de portento, quod acciderat super Terram, dereliquit eum Deus ut tentaretur, et nota ficrent omnia que erant in corde ejus.
- 32. Relique autem sermonum Ezechiæ, et misericordiarum ejus, scripte sunt in visione Issia filhi Amos prophetæ, et in libro regum Juda et Israel.
- 33. Dormivitque Ezechies cum patribus sufs, et sepelierunt eum super sepulchre filorum David : et celehravit ejus exequies universus Juda, et omnes habitatores Jerusalem : regnavitque Mauasses filius ejus pro eo.

Per la continuazione, vedi Manassei 2 Par. cap. 33.

Orgoglio di Sennacherib: Ezrenia: Eceli., 48, 20. Predizione della disfatta del suo esercito: Damasco: 1s. 17, 12 a 14. Decreto di Dio contro di Sennacherili, e che egli eseguisee: Ezenna: 1s. cap. 37 per initiero.

SENIORI (ventiquattro): vedi VECCIII.

SENTIERO, stradu: vedi VIA.

SENTIMENTI: uon palesare i propa mentimenti a chichessia: Virtu: Eccli. 8, 22. Vedi Secreti.

SENTINELLA: suoi doveri, sua responsabilità: Ezcunelle: 33, 2 n 6. Diverse guardie in popose al popolo Eltreo: Besetret: Esod. 38, 8. Numeri: 1, 53. Sacerdoti: Num. 18, 3 n 5: Leviti: Num. 3, 25, 28, 35; 38=Rudionano: 3 Re 41, 27. Attalai: 4 Re, 11, 6, 7, 1. ministri di Dio sono come tante seglinelle collocate nella sua Chiesa per vegline a guardia della salute delle anime: Ezcunetta: 33, 7, n 9,

SEPARAZIONE delle dieci tribù d'Israele da quelle di Giuda e di Beniamiuo: Invoste: 2 Par. cap. 10. Separazione di Oza dal consorzio del popolo di Dio: Anca: 1 Par. (3, 11.

SEPHORA, che significa bella, o flauto, o tromba, era moglie di Mosè: Esod. 2, 21. Essa era figlia di Raguel: Ibid. vers. 18. Essa circoncide il proprio figliuolo: Dio: Esod. 4, 25.

Struon: Numeri, capo 12. Aronne e Maria, sua sorella, mormorano contro Nosê, a causa di Sephora, di lui moglie, che era di Etiopia. Iddio fa l'elogio di Mosè, ed affligge Maria collà lebbra, nell'anno 3314, per punui la della sia mormorazione.

11 capo precedente trovasi all' articolo Quagne:
Num. cap. 11.

Locutaque est Maria et Aaron contra Moysenapropter uxorem ejus Æthiopissam,

2 et dixerunt: num per solum Moysen locutus est Dominus? Nonne et nobis similiter locutus est? Quod cum audisset Dominus,

3. Cerut enim Moyses vir mitissimus super omnes homines qui morabantur in terra,)

4. statim locutus est ad eum, et ad Aaron et Mariam: egredimini vos tantum tres ad tabernacutum fæderis. Cômque fuissent egressi,

5. descendit Dominus in cotumna nubis, et stetit in introitu tabernaculi vocans Aaron et Mariam. Qui cum iissent,

6. dixit ad eos: audite sermones meos: si quis fuerit inter vos propheta Domini, in visione apparebo ei, vet per somnium loquar ad illum.

7. At non talis servus meus Moyses, qui in omni domo mea fidelissimus est: Esant: Epist. 3, 2.

8: ore enim ad os loquor ei; et pathan, et non per enigmata et figuras Dominum videt. Quarè ergò non timuistis detrahere servo meo Moysi?

9. Iratusque contra eos, abiit:

sos pubes quoque recessit que erat super tabernaculum: et eccè Maria apparuit candens lepra quasi nix. Cumque respexisset eam Aaron, et vidiaset perfusam lepra, Lucot: Deut. 24, 8, 9.

Aronne prega Mosè d'intercedere per Maria. Mosè alsa le sue grida al Signore, il quale lo esaudisce, mis ordina che Maria sia separata fuor dagli alloggiamenti per sette giorni.

in. ait ad Moysen: obsecto, domine mi, ue impunss nobis luc peccatinu quod stutte commisimus;

12. ne fiat hæc quesi mertue, et ut abortivum quod projicitur de vulva matris suæ. Eècè jam medium carnis rjus devoratum est à lepra.

- 13. Clamavitque Moyses ad Dominum, dicens: Deus, obsecto, sans eum.
- 14. Cui respondit Dominus: si pater ejus spuisset in faciem illius, nonne debuerat saltem septem diebus rubore suffundi? Separetur septem diebus extra castra, et posteà revocabitur.
- 15. Exclusa est itaque Maria extra castra septem dichus: et populus non est motus de loco illo, donec revocata est Maria.

Per la continuazione, vedi Israeliti: Num. cap. 13.

SEPOLTURA: è un'opera di misericordia quella di seppellire i morti: gli antichi ne hanno futto il principale de' toro doveri : Sana : Gen. 23, 19. ABRAHAMO : Gen. 25, 8, 9. GIACOBBE: Gen. 35, 8, 19, 29: 49, 29, 31. GIUSEPPE: Gen. 50, 5, 13, 25. Acqua: Num. 20, 1. Tavole: Deut. 10, 6. MORTI : Deut. 21 , 23. MERAVIGLIE : Gios. 24, 29 8 33. OBBLIO : Giud. 2, 9. JEPHTE : Giud. 12, 7, 10, 12, 15. GEDEONE: Giud. 8, 32. SAN-SONS : Giud. 16, 31. DAVIDDE : 1 Re 25, 11. SA-MUELE: 1 Ro 28 , 3. SAULLE: 1 Re 31 , 12 , 13. DAVIDDE: 2 Re 2, 5, 32: 3, 32: 3 Re 2, 10. Je-BOBOAMO: 3 Re 18, 43. SABA: 2 Par. 9, 31. JE-ROBOAMO: 3 Re 13, 20 a 31, ROBOAMO: 3 Re 14. 31. Asa : 3 Re 15 , 8 , 24. BASA : 3 Re 16 , 6. ELA : 3 Re 16. 28. AMASIA : 4 Re 14. 20. JERU : 4 Re 10 , 35. JOAS: 4 Re 12 , 21. JOATHAN: 4 Re 15, 38. ACHAZ : 4 Re 16, 20. MANASSE: 4 Re 21, 18. AMON: 4 Re 21, 26. JOSIA: 4 Re 23, 30. Asa: 2 Par. 16, 14. JOSAPHAT: 2 Par. 21, 1. Ocnosia: 2 Par. 22, 9. Joinda: 2 Par. 24, 15, 16, 25. AMASIA: 2 Par. 25 28 OBIA: 2 Par. 26, 23. JOATHAN: 2 Par. 27. Q. ACHAE: 2 Par. 28. 27. SENNACHERIB: 2 Par. 32, 33. JOSIA: 2 Par. 34, 28: 35, 24. TOBIA: 1, 21: 2, 3, 4, 7, 9, 16: 4, 3, 5: 8, 13, 14: 12, 12: 14, 2, 12, 16. Vinтù: Eccli. 7, 37: 38, 16. Темрю: 2 Macc. 4. 49 MIRACOLI: Matt. 14, 12. GESU CRISTO: Marc. 6, 29. PASSIONE: Matt. 27, 58 a 60. Marc. 15, 45, 46: Luc. 23, 53: Gio. 19, 40 a 42. PAOLO: Att. 13, 29. CORINTS: 1 Epist. 15, 4. La Sacra Scrittura somministra qualche esempio di privazione di sepoltura per divina vendetta : Jenu: 4 Re 9, 34 a 37. JORAM: 2 Par. 21, 19, 20. CHIE-SA: Salm. 28, 3. POPULO: Gerem. 8, 2. GIDDEA: Gerem. 14, 16. POPOLO: Gerem. 16, 4. SEDECIA: Gerem. 22, 18, 19. Schlavitů: Gerem. 25, 33. BARUCH: Gerem. 36, 30. APOCALISE: 11, 8, 9.

SEPPELLIRE. Dovere di seppetlire nello stesso giorno il cadavere di un giustiziato: Monte: Deut. 21, 23. Vedi Seportuna.

SERAFINI: spiriti celesti della prima gerar-

chia degli Angioli: Issis ne vede due, ono dei quali vols verso di lui, e gli tocca la bocca con una pietruzza ardeote e lo purifica: Isaia: 6, 2 » 6. Pedi Ancioti.

SERMONE: Matteo, capo 5. Sermone di Gesù Cristo sul monte. Egli annunzia agli Apostoli otto massime che devono procurare la beatitudine nell'altra vita.

Il capo precedente trovasi all'articolo Gasù Carsto: Blatt. capo 4.

Videns autem Jesus turbas, ascendit în montem : et cûm sedisset, accesseruut ad eum discipuli ejus.

- 2. Et aperiens os suum docebut eos, dicens:
  3. besti pauperes spiritu: quouism ipsorum
  est regnum cœlorum. Infr. Sermone: Luc. 6, 20.
- 4. Besti mites: quonism ipsi possidebunt terram. Peccatori: Salm. 36, 11.
- 5. Besti qui lugent: quonism ipsi consolabuntur. Messia: Is. 61, 2.
  6. Besti qui esuriunt et sitiunt justitism: quo-
- niem ipsi saturabuotur.
- 7. Besti misericordes: quoniam ipsi misericordism consequentur.
- 8. Besti muudo corde: quonism ipsi Deum videbunt. Gasù Caisto: Salm. 23, 3, 4. Giusti: Sap. 3, 14, 15.
- Besti pacifici: quonism filii Dei vocabuntur.
   Besti qui persecutionem patiuntur propter justitiam: quoniam ipsorum est regnum codorum. Pistao: 1 Epist. 2, 20: 3, 14: 4, 14.
- 11. Besti estis cum muledixerint vobis: et persecuti vos fueriut, et dixerint omne mulum adversum vos mentientes, propter me: Speranza: Salm. 33, 18, 19.
- 12. gaudete, et exultate, quoniam merces vestra copiosa est in cœlis: sic enim persecuti sunt prophetas, qui fuerunt ante vos. Infr. Seamone: Luc. 6, 23.
- Cli Apostoli sale della terra, luce del mondo. Gesù Cristo non è venuto per isciogliere la legge, ma per adempirla.
- 13. Vos estis sall terræ. Quod si sal evanuerii, in quo salietur? Ad gibilum valet ultrà, uisi ut mittatur foras, et concalcetur ab hominibus. Vietu: Marc. 9, 49. Paraboux: Luc. 14, 34, 35.
- 14. Vos estis lux muudi. Sapienza: Prov. 4, 18. Non potest civitas abscoudi supra montem posita.

- 15. Neque accendunt lucernam, et ponuut eam sub modio, sed super candelabrum, ut luceat omnibus qui in domo sunt. Parabote: Marc. 4, 21.
- 16. Sic lucest lux vestra coram hominibus, ut videant opera vestra bona, et glorificent Patrem vestrum qui in cœlis est. Piezao: 1 Epist. 2, 12.
- 17. Nolite putare quonium veni solvere legem aut prophetas : non veni solvere, sed adimplere.
- 18. Amen quippé dico vobis, donce traésent coclum et terra, iots unum, sut unus apex non præteribit à lege, donce omuis fisnt. Parasone: Luc. 16, 17.
- 19. Qui ergò solverit unum de mandatis istis minimis, et docuerit sic homines, minimus vocabitur in regno coelorum: qui sutem fecerit et docuerit, hic magnus vocabitur in regno coelorum. Giacomo: Epist. 2, 10.
- Possedere una giustizia superiore a quella degli Scribi e dei Fariset: non adirarsi contro il fratello: necessità della riconciliazione.
- 20. Dieo enim vohis quia nisi abundaverit justitia vestra plus quam Scribarum et Phariseerum, non intrabitis in regnim cœlorum. Onazione: Luc. 11, 30.
- 21. Audistis quis dictum est antiquis : non occides : qui sutem occiderit reus erit judicio: Decatogo: Esod. 20, 13: Deut. 5, 17.
- 22. Ego autem dico vobis quia omnis, qui insscitur fratri suo, reus erit judicio. Qui autem dixerit fratri suo, raca: reus erit concilio. Qui autem dixerit, fatue: reus erit gehennæ igrifis.
- 23. Si ergo offers munus tuum ad altare, et ibi recordatus fueris quia frater tuus habet aliquid adversum te;
- 24. relinque ibi munus tuum ante altare, et vade prius reconciliari fratri tuo: et tunc veniens offeres munus tuum.
- 25. Esto consentieus adversario tuo citò dum es in via cum eo: ne fortè tradat le adversarius judici, et judex tradat le ministro et in carcerem mittaris. Viaru: Luc. 12, 88, 59.
- 26. Amen dico tibl, una exies indè, donec reddis novissimum quadrantem.

Non fare adulterio. Cavar l'occhio, troncar la mano che è cagione di scandalo.

- mano che è cagione di scandalo.

  27. Audistis quia dictum est antiquis: non mœ-
- chaberis. Dicalogo: Esod. 20, 14, 17.
  28. Ego autem dico vobis, quis omnis qui viderit mulierem ad concupissendum esm, jam ince-chatus est eam in corde suo. Viatù: Eccli. 9, 8, 9: 41, 47.

29. Quod si oculus tuus dexter scandalizat te, erue eum, et projice abs te: expedit enim tibi ut perest unum membrorum tuorum, quam totum corpus tuum mittetur in geleunam: Viaru: Mult. 18, 9: Marc. 9, 46.

30. Et si dextera menus tua scandalizat te, abscide eam, et projice abs te: expedit enim tibi ut perest unum membrorum tuorum, quam totum corpus tuum est in gehennam.

Del non ripudiare la moglie: del non giurare.

31. Dictum est autem : quicunque dimiserit nxorem suam , det ei libellum repudii. Leggi : Deut. 24. 1.

32. Ego autem dico vobis: quia omnis qui dimiseril uxorem suam, excepta fornicationis causa, facit ean mœclari; et qui dimissam duxerit, adulterat. Parabole: Luc. 16, 18. Viarù: Matt. 19, 9.

33. Iterum audistis quis dictum est antiquis: non perjursbis: reddes autem Domino juramenta tua: Decatoco: Esod. 20, 7: Deut. 5, 11. Lzcéi: Lev. 19, 12. Giacomo: Epist. 5, 12.

34. Ego autem dico vobis non jurare omnino, peque per cœlum, quia thronus Dei est :

35. neque per terram, quia scabellum est pedum ejus; neque per Jerosolymam, quia civitas est magni regis;

36. neque per caput tunm juraveris, quia non potes unum capillum album facere, aut nigrum.

37. Sit antem sermo vester, est, est: non, non: quod autem his abundantius est, à malo est. Giacomo: Epist. 5, 12.

Del non resistere al male: soffrir tutto piuttosto che vendicarsi.

38. Andistis quia dictum es oculum pro oculo, et dentem pro dente: Legg: Esod. 21, 24.

39. ego autem dico vohis, non resistere malo: sed si quis te percustera in dexteram maxillam tuam, præbe illi et alteram: Infr. Sermone: Luc. 6, 20.

40. et ei, qui vult tecum judicio contendere, et tunicam tuam tollere, dimitte ei et pallium: Connts: 1 Epist. 6, 7.

41. Et quicunque te angariaverit mille passus,

42. Qui petit à te, du ei: et volenti mutuari à te, ne averturis: Debiti: Deut. 15, 8. Infr. Seamone: Luc. 6, 34.

Dell'amor de' nemici: cercare di essere perfetti.

43. Audistis quia dictum est: diliges proximum tuum, et odio habebis inimicum tuum. Lecci: Lev. 19. 18.

44. Ego autem dico vobis: diligite inimicos vestros, benefacite iis qui oderuna vos: et orate pro persequentibos et calumniantibos vos: Infr. Sermone: Luc. 6, 27. Romani: Epist. 12, 20. Passions: Luc. 23, 34. Stefano: Alt. 7, 59. Vedi pure Nemio: Paossmo.

45. ut sitis filii Patris vestri qui in cœlis est: qui solem suum oriri facit super honos et malos, et pluit super justos et injustos.

46. Si enim diligitis eos qui vos diligunt, quam mercedem habebitis? Nonne et Publicani boc faciunt?

47. Et si salutaveritis fratres vestros tantum, quid amplius facitis? Nonne et Ethnici hoc faciunt? 48. Estote ergò vos perfecti, sicut et Pater vester cœlestis perfectus est.

SERMONE: Motteo, capo 6. Continuazione del sermone di Gesù Cristo sul monte. In qual maniera debba farsi la limosina; non farla per ambisione.

Attendite ne justirism vestram faciatis coram hominibus, ut videamini ab eis: alioquin mercadem non habebitis apud Patrem vestrum qui in celis est.

 Côm ergô facis eleemosynam, noli tubă canere ante te, sicut hypocritæ faciunt in synagogis et in vicis, nt lonorificentur ab hominibus. Amen dico vobis: receperunt mercedem suam.
 Te autem faciente eleemosynam, nesciat si-

nistra tua quid faciat dextera tna;

4. ut sit eleemosyna tua in abscondito, et Pater tuus, qui videt in abscondito, reddet tibi.

Della orazione; pregare in secreto; non nsare molte parole come i pagani; orazione dominicale.

5. Et cum oratis, non eritis sicut hypocritu qui ament in syoagogis et in augulis platearum stantes, orare ut videanur ab hominibus: amen dico volis. receperunt mercedem auam-

 Tu autem, cum oraveris, intra in cubiculum tuum, et clauso ostio, ora Patrem tunm in abscondito: et Pater tuus, qui videt in abscondito, reddet tibi.

7. Orantes autem, nolite multum loqui, sicut

Ethnici; putant enim quod in multiloquio suo exaudiantur.

8. Nolite ergò assimilari eis: scit enim Pater vester quid opus sit volis, antequam petatis eum.

y. Sic ergo vos orabitis: Pater noster, qui es in cœlis: sanctificetur nomen tuum. Oanzione:

10. Adveniat regnum tuum. Fiat voluntas tua, sicut in eœlo et in terrà.

 Panem nostrum supersulistantialem da nobis hodié.

12. Et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos

13. Et ne nos inducas in tentationem; sed libera nos à malo. Amen.

14. Si enim dimiseritis hominibus peccata eorum, dimittet et vohis Pater vester coelestis delicia vestra: Viarù: Eccli. 28. 2: Matt. 18. 35.

15. si antem non dimiseritis hominibus, nec Pater vester dimittet vobis peccata vestra. Gazu-Salemme: Marc. 11, 25 a 26.

#### Del digiuno e del modo di praticarlo.

16. Cum autem jejunatis, nolite fieri sicut hypocrite tristes: exterminant enim facies suas ut appareant homioibus jejunantes. Josse: 2, 12, 13. Amen dico vobis quia receperunt mercedem suam.

17. Tu autem, cum jejunas, ur-ge caput tuum et faciem tuam lava ,

18. ne videaris hominibus jejunans, sed Patri tuo qui est in abscondito; et Pater tuus, qui videi ju abscondito, reddet tibi.

# Tesoreggiare non in terra, ma nel cielo: dell'occhio semplice.

19. Nolite thessurizare vobis thessuros in terră, uhi ærugo et tines demolitur; et ubi fures effodient et furantur.

20. Thesaurizate autem vobis thesauros in coelo, ubi neque ærugo, ueque tines demolitur, et ubi fures non effodiunt nec furantur. Viarů: Luc. 12. 33. Timotro: 1 Epist. 6, 10.

21. Ubi enim est thesaurus tuus, ibi est et cor

22. Lucerna corporis tui est oculus tuus. Si oculus tuus fuerit simplex, totum corpus tuuin lucidum erit.

23. Si autem oculus tuus fuerit nequam, totum corpus tuum tenebrosum erit. Oaztors: Luc. 11, 34. Si ergo lumen quod in te est tenebræ suut, ipsæ tenebræ quantæ erun!?

T. II.

Servire Iddio e non le ricchezze ; non affannarsi pel vitto e pel vestito; confidere in Dio.

24. Nemo potest duohus dominis servire: aut enim unum odio babebit, et alterum diliget: aut unum sustinebit, et alterum contemnet. Non potestis. Deo servire et mammoum. Parabous: Luc. 16. 13.

25. Ideò dico vobis, ne solliciti sitis animas vestre quid manducetis, neque corpori vestre quid induamini. Nonne anima plus est quam esca, et corpus plus quam vestimentum? Oaazuons: Salm. 54, a5. II. Esnax: 9. 21. Duo: Salm. 146, Du. Flustres: Epist. 6, 8. Thurorso: I. Epist. 6, 8.

26. Respicite volatilia cœli, quoniam non serunt, neque metunt, neque congregant in horrea: et pater vester cœlestis pascit illa. Nonne vos magis pluris estis illis ? Virtù: Luc. 12, 22 a 24.

27. Quis autem vestrum cogisans potest adjicere ad staturam suam cubitum unum?

28. Et de vestimento quid solliciti estis ? Considerate lilia agri quomodò crescunt: non laborant, neque nent.

29. Dico autem vohis quoniam nec Salomon in omni glorià suà coopertus est sicut unum ex istis.

30. Si autem fænum agri, quod hodie est, et cras in clibanum mittitur, Deus sic vestit: quanto magis vos, modicæ fidei? Viatù: Luc. 12, 28.

31. Nolite ergò solliciti esse, dicentes: quid manducabimus, aut quid bibemus, aut quo operiemur?

32. hæc enim omnis Gentes inquierunt. Scit enim Pater vester quis his omnibus indigetis.

33. Querite ergò primum regnum Dei, et justitiam ejus: et liec omnia adjicientur vobis.

34. Nolite ergò solliciti esse in crastinum. Crastiuus enim dies sollicitus erit sibi ipsi. Sufficit diei malitia sua.

SERMONE: Matteo, capo 7. Continuazione del sermone sul monte. De' cattivi giudizi: del non dare ai cani le cose sante.

Nolite judicare, ut non judicemini.

2. In quo euim judicio judicaveritis, judicabimini: et in qua mensura mensi fueritis, remetietur vobis. Infr. Sermone: Luc. 6, 37, 38. Ro-MANI: Epist. 2, 1. Parasoue: Marc. 4, 24.

3. Quid autem vides festucam in oculo fratris tui; et trabem in oculo tuo non vides ?

4. Aut quomodò dicis fratri tuo: sine ejiciam festucam de oculo tuo: et eccè trabs est la oculo tuo?

666

- Hypocrita, ejice primum trabem de oculo tuo, et tunc videbis ejicere festucam de oculo fratris tui.
- 6. Nolite dare sanctum canibus, neque mittatis margaritas vestras aute porcos, ne forte conculcent eas pedibus suis, et conversi dirumpant vos.

Dell'efficacia dell' orazione : fare agli altri quello che vogliamo sia fatto a noi. Alla vita si entra per la porta stretta.

- 7. Petite, et dabitur vobis: quærite, et invenietis, pulsate, et aperietur vobis. Giacomo: Epist. 1, 6.
- 8. Omnis enim qui petit, accipit: et qui quanrit, invenit: et pulsanti aperietur. Oaazions: Luc. 11, 10 e seg.
- g. Aut quis est ex vobis homo, quem si petierit filius suus, panem, numquid lepidem porriget ei?
- 10. Aut si piscem petierit, numquid sermentem porriget ei?
- 11. Si ergò vos, cum sitis mali, nostis bona data dare filiis vestris; quantò magis Pater vester, qui in cœlis est, dabit bona petentibus se?
- 12. Omnia ergò quacunque vultis ut faciant vobis homines, et vos facite illis. Hæc est enim lex et Prophetæ. Tobla: 4, 16. Infr. Seamone: Luc. 6, 31.
- 13. Intrate per angustam portam, quia lata porta, et spatiosa via est, qua ducit ad perditionem; et multi suut qui intrant per eain. Parassote: Luc. 13, 24.
- 14. Quam angusta porta, et arcta via est que ducit ad vitam, et pauci suut qui inveniunt eam.

### Falsi profeti: frutti simili all'albero.

- 15. Attendite à falsis prophetis qui veniunt ad vos in vestimentis ovium, intrinsecus autem sunt lupi rapaces: Geremia: 27, 15.
- 16. à fructibus eorum cognoscetis eos. Numquid colligunt de spinis uvas, aut de tribulis ficus?
- 17. Sic omnis arbor bons fructus bonos facit:
  puala autem arbor malos fructus facit.
- 18. Non potest arbor bons malos fructus facere: neque arbor mala bonos fructus facerc. Infr. Sermone: Luc. 6, 43.
- 19 Omnis arbor que non facit fructum bonum, excidetur, et in ignem mittetur. G10. BATTISTA: Matt. 3, 10.
- 20. Igitur ex fructibus corum cognoscetis cos. Minicoli: Matt. 12, 33.

Iddio giudica sulle opere.

- 21. Non omnis qui dicit mihi, Domine, Domine, intrabit in regnum culorum: sed qui facit voluntatem Patris mei qui in cœlis est, ipso intrabit in regnum cœlorum. Vascass: Matt. 25, 11, 12. Infr. Sarmons: Luc. 6, 46. Romini: Epist. 2, 13. Udmo: Prov. 19, 16. Giacomo: Epist. 1, 22.
- 22. Multi dicent mili in ille die: Domine, Domine, nonne in nomine tuo prophetavimus, et in nomine tuo virtutes multas fecimus? Pago 2. Att. 10, 13.
- 23. Et tune confitchor illis: quia nnoquam novi vos: discedite à me, qui operamini iniquitatem. Peccato: Salm. 6, 8. Vergini: Matt. 25, 41. Parabole: Luc. 13, 27.

## Fabbricare sulla pietra e non sull'arena.

- 24. Omnis ergò qui audit verba mea hæc, et facit ea, assimilabitur viro sapienti qui medificavit domum suam supra petram; Infr. Seamone: Luc. 6, 47, 48. Giacomo: Epist. 1, 22.
- 25. et descendit pluvis, et venerunt flumins, et fluverunt venti, et irruerunt in domum illsm, et non cecidit: fuuduts enim erat super petrsm.
- 26. Et omnis qui audit verba mea lizec, et non facit ea, similis erit viro stulto, qui ædificavit domuni suam super arenam:
- 27. et descendit pluvia, et venerunt flumina, et flaverunt venti, et irruerunt in domum illam, et cecidit, et fuit ruina illius magna. Infr. Seamore: Luc. 6, 49. Grusti: Sap. 4, 4.
- 28. Et factum est cum cousummatus Jesus verba b.c., admirabantur turbæ super doctrina eius.
- 29. Erat enim docens eos sicut potestatem habens, et non sicut Scribie eorum et Pharisrei. G10. Ваттіята: *Marc.* 1, 22. Gesù Caisto: *Luc.* 4, 32.
- Per la continuazione, vedi Minacoui: Matt. cap. 8.
- SERMONE: Luce, capo 6. Sermone di Gesti sul monte, secondo l'evangelista S. Luca Gesti scusa i discepoli che coglievano delle spighe in giorno di sabbato: e in un altro sabbato risana una mano secca, malgrado gli Scribi ed i Farisei, i quali cercavano di trovare in quell'azione un motivo di accusa contro di lui.
- Il capo precedente trovasi all'articolo Minacola:

  Luc. cap. 5.

Factum est autem in Sabbato secundo pri-

667

mo, cum transiret per sata, vellehant discipuli ejus spicas, et manducabant confricantes manibus.

- 2. Quidam autem Pharismorum dicebant illis : quid facitis quod non licet in subbatis?
- 3. Et respondens Jesus ad eos, dixit: nec hoc legistis quod fecit David, cum esurisset ipse, et qui cum illo erant:
- 4. quomodò intravit in domum Dei, et panes propositionis sumpsit, et manducavit, et dedit his qui cum ipso erant: quos uon licet manducare misi tautùm sacerdotibus? Davidde: 1, 16, 2, 1, 6. Sacesnori: Esod. 29, 32. Minacou: Matt. 12, 1, 4.
- 5. Et dicebat illis, quia Dominus est Filius Hominis, etiam salibati. Misacoli : Matt. 12, 8.
- 6. Factum est auten et in alio sabbato ut intraret in synagogam, et doceret. Et erat ili homo, et manus ejus dextera erat arida. Minacoli: Matt. 12, 9, 10: Marc. 3, 1.
- 7. Observabant autem Scribæ et Pharisæi si in sabbato curaret, ut invenirent undé accusarent eum.
- 8. Ipse verò sciebat cogitationes eorum: et ait homini qui habebat manum aridam: surge, et sta in medium. Et surgens, stetit.
- g. Ait autem ad illos Jesus: interrogo vos, si licet sabbatis benefacere, an malê: animam salvam facere, an perdere?
- 10. Et circumspectis omnibus, dixit homini extende manum tuam. Et extendit: et restituta est manus ejus.
- 11. Ipsi autem repleti sunt insipientia, et colloquebantur ad invicem, quidnam facerent Jesu.

### Orazione di Gesii Cristo. Vocazione dei dodici Apostoli.

- 12. Factum est autem in illis diebus, exiit in montem orare, et erat pernoctans in oratione Dei.
- 13. Et chm dies factus esset, vocavit discipulos suos, et elegit duodecim ex ipsis ( quos et apostolis nominavit ) APOSTOLI: Matt. 10, 1: Miracon : Marc. 3, 13.
- 14. Simonem, quem cognominavit Petrum, et Andream fratrem ejus, Jacobum, et Joannem, Philippum, et Bartholomænm,
- 15. Mathæum, et Thomam, Jacobum Alphæi, et Simonem qui vocatur Zelotes,
- 16. et Judam Jacobi, et Judam Iscariotem qui fuit proditor. Apostoli: Matt. 10, 2, 4.
- 17. Et descendens cum illis, stetit in loco campestri, et turba discipulorum ejus, et multitudo copiosa plebis ab omni Judieà, et Jerusalem, et maritima, et Tyri, et Sidons,

- 18. qui venerant ut audirent eum, et sanarentur à languoribus suis. Et qui vexabantur à spiritibus immundis, curabantur.
- 19. Et omnis turba quærebat eum tangere, quia virtus de illo exibat, et sanabat omnes.

Beatitudine dei poveri: ricchi maledetti. Falsi profeti.

- 20. Et ipse elevațis oculis în discipulos suos , dicebat: Beati pauperes , quia vestrum est regnum Dei.
- 21. Beati, qui nunc esuritis, quia saturabimini. Beati qui nunc fletis, quia ridebitis.
- 22. Besti eritis cum vos oderint homines, et cum separaverint vos, et exprobraverint, et ejecerint nomen vestrum tanquam malum propter Filium hominis. Sup. Sermone: Matt. 5, 3 a 6, 11, 12.
- 23. Gaudete in illà die, et exultate : eccè enim merces vestra multa est in cœlo : secundum hæc enim faciebant Prophetis patres corum.
- 24. Verumtamen vo vobis divitibus, quia habetis consolationem vestram. Viaru: Eccli. 31, 8.
- 25. Vw vobis qui saturati estis, quia esurietis. Vw vobis qui ridetis nunc, quia lugebitis et flebitis. Isaaels: Am. 6, 1. Giodei: Is. 65, 13.
- 26. Væ cùm benedixerint vobis homines: secundum hæc enim faciebant pseudoprophetis patres eorum.

Amore dei nemici. Pazienza. Imprestare senza speranza di profitto.

- 27. Sed vobis dico, qui auditis : diligite inimicos vestros, benefacite his qui oderunt vos.
- 28. Benedicite maledicentibus vobis, et orate pro calumniantibus vos. Sup. Sermona: Matt. 5, 44.
- 29. Et qui te percutit in maxillam, præbe et alteram. Et ab éo qui aufert tibi vestimentum, etiam tunicam noli prohibere. Sup. Skamoka: Matt. 5, 30, 40.
- 30. Omni autem petenti te, tribue : et qui aufert que tua sunt, ne repetes.
- 31. Et prout vultis ut faciant vobis homines, et vos facite illis similiter. Sup. Sermone: Matt. 7, 12.
- 32. Et si diligitis eos qui vos diligunt, que volis est gratia? nam et peccatores diligentes se diligunt.
- 33. Et si benefeceritis lais qui vobis benefaciunt, qua vobis est gratis? Si quidem et pectuatores hoc faciunt. Sup. Sermone: Matt. 5, 46, 47.

34. Et si motuum dederitis his a quibus speratis recipere, quae gratia est vobis? nam et peccatores peccatoribus fomerantur ut recipiant aqualia. Denvr: Deut. 15, 8. Excusers: 18, 7, 8, 13. Sup. Senious: Matt. 5, 42.

35. Veruntamen diligite inimicos vestros: benesseite, et mutuum date, nihil inde sperantes: et erit merces vestra mulla, et eritis silii Altissimi, quia ipse benignus est super ingratos et

36. Estote ergò misericordes , sicut et Pater vester misericors est.

Non giudicare per non essere giudicati. Ciechi conduttori d'altri ciechi. Vedesi una pagliuzza nell'occhio altrui, e non si vede una trave nel proprio.

37. Nolite judicare, et non judicabimini: nolite coodemnare, et non condemnabimini: dimittite, et dimittemini. Sup. Seamone: Matt. 7, 1.

38. Date, et dabitur vobis: mensuram bonam et confertam, et coagitatam, et superefluentem dabunt in sinum vestrum. Eâdem quippè meosurà quà mensi fueritis, remetietur vobis, Sup. Seamons: Matt. 2, 2.

39. Dicebut autem illis et similitudinem : nunquid potest cœcus cœcum ducere ? Nonne ambo in foveam cadunt.

40. Non est discipulus super magistrum: perfectus autem omnis erit, si sit sicut magister ejus.

Apostou: Matt. 10, 24: Gio. 13, 16.

41. Quid autem vides festucam in oculo fratris tui, trabem autem que in oculo tuo est non consideras?

42. Aut quomodò potes dicere fratri tuo: frater, sine ejicism festucan de oculo tuo, ipse in oculo tuo trabem non videns? Hypocrita, ejice primum trabem de oculo tuo, et tune perspicies ut educas festucam de oculo fratris toi. Sup. Ssa-Mons: Matt. 7, 3, 4.

Frutti simili all'albero. Buono e cattivo tesoro. Signore, Signore. Casa fabbricata sull'arena.

43. Non est enim arbor bons que facit fructus malos, neque erbor mala faciens fructum bonum.

44. Unaquæque enim arbor de fructu suo coguoscitor. Neque enim de spinis colligunt licus: aeque de rubo vindemiant uvam. Sup. Sannons: Matt. 7, 18 a 20.

45. Bonus homo de bono thessuro cordis sui profert bonum: et malus homo de malo the-

searo profert melum. Ex abundantia enim cordis os loquitur.

46. Quid autem vocatis me, Domine, Domine; et non facitis que dico? Sup. Sermone: Matt. 7, 21.

47. Omois qui venit ad me, et audit sermones meos, et facit eos, ostendam vobis cui similis sit:

48. similis est homini ædificanti domum, qui fudit in altum et posuit fundamentum super petram. Inuudatione sutem facta, illisum est flumen domui illi, et non potuit eum movere: fundata enim erat super netram.

49. Oni autem audit, et non facit, similis est lomini addicanti domum suam super terram sine fundamento; in quam illisus est fluvius, et continuo cecidit: et facts est ruins domus illius magna. Sup. Serrore: Blatt. 7, 24 a 27.

Per la continuazione, vedi Gesti Caisto: Luc. cap. 7.

SERMONE: Glovanni, capo 5. Sermone di Gesta Cristo ai Giudei. Piscina presso Gerusalemme. Infermo di trentotto anni guarito in giorno di sabbato.

Il capo precedente trovasi all'articolo Samanitana: Gio, cap. 4.

Post lime erat dies festus Judmorum, et ascendit Jesus Jerosolymam. Lagot: Lev. 23, 5. Pasqua: Deut. 16, 1.

 Est autem Jerosolymis Probatica piscina, que cognominatur hebraice Bethsaida, quinque porticus habens.

3. In his jecebat multitudo magna languentium, excerum, claudorum, aridorum, expectantium aque motum.

4. Angelus autem Domini descendebat secundum tempus iu piscinam: et inovebatur aqua. Et qui prior descendisset in piscinam post motionera aque, manus fiebat a quacunque detinebatur infirmitate.

5. Erat autem quidem homo ibi triginta et octo annos habens in infirmitate sua.

6. Hunc cum vidisset Jesus jacentem, et coguovisset quia jam multum tempus haberet, dicet ei: vis sagus fieri?

 Respondit ei languidus: Domine, hominem non inbbeo, ut, cum turbata fuerit aqua, mittat me in piscinam: dum venio enim ego, alius aute me descendit.

8. D:cit ei Jesus: surge, tolle grabatum tuum, et ambula.

9. Et stetim sanus factus est homo ille: et su-

stulit grabatum suum et ambulabat. Erat autem sabbatum in die illo.

- 10. Dicebant ergo Judzei illi qui sanatus fuerat: sabbatum est, non licet tibi tollere grabatum tuum. Dzeakooo: Esod. 20, 11. Gupzi: Gerem. 17, 24.
- 11. Respondit eis : qui me sanum freit, ille mihi dixit: tolle grabatum tuum, et ambula.
- 12. Interrogaverunt ergò eum: quis est ille homo qui dixit tibi: tolle grabatum tuum, et amhula?
- 13. Is autem qui sanus fuerat effectus, nesciebat quis esset. Jesus enim declinavit à turba constituta in loco.
- 14. Posteà invenit eum Jesus in templo, et dixit illi: eccè sanus factus es : jam noli peccare, ne deterius tibi aliquid contingat.
- 15. Abiit ille homo, et nuntisvit Judæis quis Jesus esset qui fecit enm sanum.
- (16. Proptered persequebantur Judzei Jesum, quin hec ficiebat in subbato.
- Gesù risponde ai Giudei che mormorano di quella guarigione. Il Figlio fa tutte le cose insieme col Padre. Egli è costituito Giudice de' vivi e de'morti: egli renderà a ciascuno secondo le sue opere.
- 17. Jesus autem respondit eis: Pater mens usque modo operatur, et ego operor.
- 18. Propterea ergo magis quærelant eum Judei interficere: noo quia noo solum solvehat sabbatom: sed et Patrem suum dicchat Deum, æqualem se faciens Deo. Respondit itaque Jesus, et disit eis:
- 19. Amen, amen dico vobis: non potest Filius à se facere quidquam, nisi quod viderit Patrem facientem: quacunque enim ille fecerit, hac et Filius similiter facit.
- 20. Pater enim diligit Filium, et omnia demonstrat ei, quæ ipsæ facit: et majora bis demonstrabit ei opera, ut vos miremini.
- 21. Sicut enim Pater suscitat mortuos, et vivificat; sic et Filius, quos vult, vivificat.
- 22. Neque coim Pater judicat quemquam, sed onne judicium dedit Filio,
- 23. ut omnes honorificent Filium sicut honorificent Petrem : qui non honorificet Filium, non honorificet Petrem qui misit illum.
- 24. Amen, amen dico vobis, quis qui verbum meum audit, et credit ei qui misit me, habet vitan mternam, et in judicium non veuit, sed transiit à morte in vitam.
  - 25. Amen, amen dico vobis quis venit hors,

- et nunc est, quandò mortui audient vocem Filii Dei: et qui audierint vivent.
- 26. Sicut enim Pater habet vitam in semetipso; sic dedit et Filio habere vitam semetipso.
- 27. Et potestatem dedit ei judicium facere, quia Filius Hominis est.
- 28. Nolite mirari hoc, quia venit hora in qua omnes, qui in monuments sunt, audient vocem filii Dei:
- 29. et procedent, qui bona fecerunt, in resurrectionem vitæ; qui verò mala egerunt, in resurrectionem judicii. Vergini: Matt. 25, 46,
- 30. Non possum ego à meipso facere quidquam. Sicut audio judico, et judicium meum justum est, quia non quero voluntatem meam, sed voluntatem ejus, qui misit me.
- Gesù Cristo non rende testimoniansa di sè stesso: S. Gio. Battista e Dio il Padre gliene rendono una che è veritiera.
- 31. Si ego testimonium perhibeo de meipso, testimonium meum non est verum.
- 32. Alius est qui testimonium perhibet de me: et scio quis verum est testimonium quod perhibet de me. Giovanni: 1, 15. Gio. Battista: Matt. 3, 11, 14.
- 33. Vos misistis ad Joennem: et testimonium perhibuit veritati. Giovanni: 1, 19 a 36.
- 34. Ego autem non ab homine testimonium accipio : sed hac dico ut vos salvi sitis.
- 35. Ille erat lucerna ardens et lucens. Vos autem voluistis ad horam exultare in luce ejus.
- 36. Ego autem habeo testimonium majus Joanne. Opera enim, quæ dedit mihi Pater ut perficiam ea, ipsa opera, quæ ego facio, testimonium perhibent de me, quia Pater misit me:
- 37. Et qui misit me Pater, ipse testimonium perhibuit de me: neque vocem ejus unquam sudissis, neque speciem ejus vidissis. Gio. Battista: Matt. 3, 17. Gistà Caisto: Matt. 17, 5. Licoi: Deut. 4, 12. Vedi Faccia a Faccia.
- 38. Et verhum ejús non habetis in vobis manens, quis quem misit ille, huic vos non creditis.
- Le Scritture gli rendono anch'esse testimonianza. L'amor della gloria impedisce la fede. Mosè condanna gli Ebrei.
- 39. Scrutamini Scripturas, quia vos putatis in ipsis vitam æternam babere: et illæ suut quæ testimonium perhibent de me:
- 40. et non vultis venire ad me, ut vitam habeatis.

- 41. Claritatem ab hominibus non accipio.
- 42. Sed cognovi vos, quia dilectionem Dei non habetis in vobis.
- 43. Ego veni in nomine Patris mei, et non accipitis me: si alius venerit in nomine suo, illum accipietis.
- 44. Quomodo vos potestis credere, qui gloriam ab invicem accipitis; et gloriam, qua à solo Deo est, non quaritis?
- 45. Notite putare quia ego accusaturus sim vos apud Patrem: est qui accusat vos Moyses, in quo vos speratis.
- 46. Si enim crederetis Moysi, crederetis forsitan et mihi: de me enim ille scripsit. ADAMO: Gen. 3, 15. ABRARAMO: Gen. 22, 18. GIACOBRE: Gen. 40, 10. PROPETA: Deut. 18, 15.
- 47. Si autem illius litteris non creditis, quomodò verbis meis credetis?
- modò verbis meis credetis?

  Per la continuazione, vedi Minacoli: Gio. cap. 6.
- SEBMONE: Giovanni, capo 14. Sermone di Gesù Cristo dopo la cena. Gesù Cristo è la via, la verità e la vita. Chi lo vede, vede anche suo Padre.
- Il capo precedente trovasi all'articolo Apostoli: Gio. cap. 13.

Non turbetur cor vestrum. Creditis in Deum, et in me credite.

- 2. In domo Patris mei mansionem multæ sunt, si quò minus, dixissem vobis: quia vado parare
- 3. Et si abiero, et præparavero vobis locum; iterum venio, et accipiam vos ad meipsum, ut ubi sum ego, et vos sitis.
  - 4. Et quò ego vado, scitis, et viam scitis.
- 5. Dicit ei Thomas: Domine, nescimus quò vadis: et quomodò possumus viam scire?
- 6. Dicit ei Jesus: Ego suin via, et veritas, et vita: nemo venit ad Patrem, nisi per me. Massia: Is. 35, 8.
- 7. Si cognovissetis me, et Patrem menm utique cognovissetis: et amodò cognoscetis eum, et vidistis eum.
- 8. Dicit ei Philippus: Domine, ostende nobis Patrem, et sufficit nobis.
- g. Dicit ei Jesus: tanto tempore vohiscum aum; et non cognovistis me? Pliilippe, qui videt me, videt et Patrem. Quomodó tu dicis: ostende nobis Patrem?
- to. Non creditis quia ego in Patre, et Pater in me est? Verba, que ego loquor vobis, à me ipso non loquor. Pater autem in me manens ipse facit opera.

- 11. Non creditis, quiá ego in Patre, et Pater in me est?
- 12. Alioquin propter opera ipsa credite. Amen, amen dico vobis, qui credit in me, opera quae ego facio, et ipse faciet, et majora horum faciet; quia ego ad Patrem vado. Sopraona: 3, 20.
- 13. Et quodeunque petieritis Patrem in nomine meo, hoc faciam, ut glorificetur Pater in Filio. Vedi Sup. Semmons: blatt. 7, 7. Infr. Gio. 16, 23. Glacomo: Epist. 1, 6.

Preghiera in nome di Gesii Cristo esaudita. Spirito consolatore promesso. Amare Gesii Cristo è osservare i suoi comandamenti.

- 14. Si quid petieritis me in nomine meo, hoc faciam.
- 15. Si diligitis me, mandata mea servate.
- 16. Et ego rogabo Patrem, et alium Paracletum dabit vobis, ut maneat vobiscum in æternum,
- 17. Spiritum veritatis, quem mundus non potest accipere, quia nou videt eum, nec scit etim, vos autem cognoscetis eum, quia apud vos manebit, et in vobis erit.
- 18. Non relioquam vos orphanos: veniam ad vos.
  19. Adhuc modicum: et mundus me jam non
  videt. Vos autem videtis me; quia ego vivo, et
  vos vivetis.
- 20. In illo die vos cognoscelis quis ego sum in Patre meo, et vos in me, et ego in vobis.
- 21. Qui habet mandata mea, et servat ea, ille est qui diligit me. Qui autem diligit me, diligetur à Patre meo: et ego diligam eum, et mauifestabo ei meiosum.
- 22. Dicit ei Judas, non ille Iscariotes: Domine, quid factum est, quia manifestaturus es nobis teipsum, et non mundo?
- 23. Respondit Jesus, et dixit ei: si quis diligit me, sermonem meum servabit, et Pater meus diliget eum, et ad eum veniemus, et mansionem apud eum faciemus.
- 24. Qui non diligit me, sermones meos non servat. Et sermonem quem audistis, non est meus; sed ejus qui misit me, Patris.
- Lo Spirito Santo insegna ogni cosa. Pace di Dio, non del mondo. Amore ed obbedienza di Gesia.
- 25. Hac locutus sum vobis, apud vos manens.
  26. Paracletus autem Spiritus sauctus, quem mittet Pater in non-ine meo, ille vos docebit omnia, et. suggeret vobis omnia quecunque di-
- xero vobis.
  27. Pacem relinquo volis, pacem meam do

vobis: non quomodò mundus dat, ego do vobis. Non turbetor cor vestrum, neque formidet.

28. Audistis quis ego dixi vobis: Vado, et venio ad vos. Si dlligeretis me, gauderetis utiquè, quis vado ad Pstrem: quis Pater major me est.

29. Et tunc dixi vobis prins quam fiat; ut cum factum fuerit, credatis.

30. Jam non multa loquar vobiscum. Venit enim princeps mundi hujus, et in me non habet quidquam.

31. Sed ut cognoscet mundus, quie diligo Petrem, et sicut mandatum dedit milii Peter, sic fasio. Surgite, esmus hinc. Spirito: Att. 2, 23.

Sermone: Giovenni, capo 15. Cristo vite, il padre agricoltore, i discepoli tralci. Vita e gaudio in Gesii Cristo solo.

Ego sum vitis veru: et Pater meus agricola est.

2. Omnem palmitem in me non ferentem fructum, tollet eum; et omnem qui fert fructum, purgabit eum, ut fructum plûs afferat.

3. Jam vos mundi estis propter sermonem quem locutus sum vobis. Giovanni: 13, 10.

4. Manete in me, et ego in vohis. Sicut palmes non potest ferre fructum à semetipso, nisi manserit in vite; sic nec vos, nisi in me manseritis.

5. Ego sum vitis: vos palmites: qui manet in me, et ego in eo, hic fert fructum multum, quia sine me nihil potestis facere.

6. Si quis in me non manserit, mittetur foras sicut palmes, et arescet, et colligent eum, et in ignem mittent et ardet.

7. Si menseritis in me, et verba mes in vobis menseriat, quodcuaque volueritis petetis, et fiet vobis.

8. In hoc clarificatus est Pater meus, ut froctum plurimum afferatis, et efficiamini mei discipuli.

9. Sicut dilexit me Pater, et ego dilexi vos Manete in dilectione mea. Romani: Epist. 8. 1.

to. Si præcepta mea servaveritis, manebitis in dilectione mea, sicut et ego Patris mei præcepta servavi, et maneo in ejus dilectione.

11. Hac locutus som vobis, at gaudium meam in vobis sit, et gaudium vestrum impleatur.

Comandamento della mutua dilesione sovente ripetuto. Gli Apostoli di Gesti sono suoi amici e non servi: egli medesimo li clesse e loro comunicò i suoi secreti.

12. Hoc est præceptum meum, ut diligatis in-

vicem, sicut dilexi vos. Apostali: Glo. 13. 34. Eresini: Epist. 5, 2, 20. Tessalonigesi: 1 Epist. 4, 0.

13. Majorem båc dilectionem nemo habet, ut animam suam ponat quis pro amicis suis. Grovanni: 1 Epist. 2, 9 a 11: 3, 11, 16: 4, 7. Infr. vers. 17.

14. Vos amici mei estis , si feceritis que ego præcipio vobis.

15. Jam non dicam vos servos, quia servus neseit quid faciat dominus ejus. Vos autem dixi amicos; quia omnia quecunque audivi à Patre meo nota feci vobis.

16. Non vos me elegistis; sed ego elegi vos, et posui vos, at estis, et fructum afferatis, et fructus vester maneat; ut quodcunque petieritis Patrem in nomine meo det vobis. Grsú Casto c. Mall. 28, 19. Ezzenat. Is. 37, 31, 32.

17. Hæc mando vobis, ut diligatis invicem. Sup. vers. 12, 13.

Il mondo è il nemico de fedeli: non temerne l'odio e le persecuzioni. I Giudei sono nel loro peccato ineseusabili.

18. Si mundus vos odit, scitote quia me prioram vobis odio habuit.

19. Si de mundo fuissetis, mundus, qued suum erst, diligeret: quis verò de mundo non estis, sed ego elegi vos de mundo, proptere
à odit vos mundus.

20. Mementote sermonis mei, quem ego dixi vobis: non est servus major domino suo. Arostoui, Gio. 13, 16. Si me persecuti sunt, et vos persequentor: si sermonem meum servaverunt, et vestrum servabunt. Paorexie: Matt. 24, 9. Infr. Stranore: Gio. 16, 20.

21. Sed hec omnis facient vobis propter nomen meum; quis nesciunt eum, qui misit me.

22. Si non venissem et locutus fuissem eis, peccatum non haberent: nunc autem excusationem non habeut de peccato suo.

23. Qui me odit, et Patrem meum odit.

24. Si opera non fecissem in eis, quæ nemo alius fecit, peccatum non haberent: nunc autem et viderunt, et oderunt et me, et Patrem meum.

25. Sed ut adimpleatur sermo, qui in lege eorum scriptus est; quis odio habuerunt me gratis. Avvensita': Salm. 24, 18. Gesu Caisto: Salm. 108, 2.

26. Cúm autem venerit Paracletus, quem ego mittam vobis à Patre, Spiritum veritatis qui à Patre procedit, ille testimonium perhibebit de me: Resunanzione: Luc. 24, 49.

27. Et vos testimonium perhibebitis, quia ab initio mecum estis. Dro: Is. 45, 10, 11.

Sermone: Giovanni, capo 16. Gesù Cristo predice ai discepoli le persecuzioni future: dice che torna conto ad essi, che egli se ne vada, perchè venga il Paracleto, il quale riprenda il mondo ed essi istruisca, e glorifichi lui medesimo.

Mec locutus sum vobis, ut non scandalizemini.

2. Absque synagogis facient vos sed venit hora
ut omnis qui interficit vos, arbitretur obsequinm
se praesire Deo.

3. Et hæc facient vohis, quia non noverunt Patrem, neque me.

4. Sed hwc locutus sum vobis, ut cûm venerit bora eorum, reminiscamini, quia ego dixi vobis. 5. Hæc autem vobis ab initio non dixi, quia vobiscum eram: et nunc vado ad eum, qui misit me; et nemo ex vobis interrogat me: quò vadis?

6. Sed quia hec locutus sum vobis, tristitia implevit cor vestrum.

7. Sed ego veritatem dico vobis: expedit vohis, ut ego vadam: si enim non abiero, Paracletus non veniet ad vos: si autem abiero, mittam eum ad vos.

8. Et cum venerit ille, arguet muudum de peccato, et de justitiä, et de judicio. Sapienza: 1, 7, 8. 9. De peccato quidem, quia non crediderunt

in me:

10. de justitià verò, quis ad Patrem vado, et
jam non videbitis me:

11. de judicio autem, quia princeps hujus mundi jam judicatus est.

12. Adhuc multa babeo vobis dicere; sed non potestis portare modò.

13. C\u00e4m autem venerit ille Spiritus veritatis, docebit vos onnem veritatem. Non enim loquetur à semetipso; sed quaecunque audiet loquetur, et quae ventura sunt annontiabit vobis.

14. Ille me clarificabit; quia de meo accipiet, et annuntiabit vobis.

Omnia quecunque habet Pater, mea sunt.
 Proptereà dixi: quia de meo accipiet, et annuntiabit vobis.

Gesù spiega quel che aveva detto: non andrà moito che non lo vedranno più: nè anderà moito, che lo vedranno ancora. Similitudine della parturiente.

16. Modicum, et jam non videbitis me: et iterum modicum, et videbitis me: quis vado ad Patrem.

17. Dixerunt ergò ex discipulis ejus ad invi-

cem: quid est hoc, quod dicit nobis: Modicum, et non videbitis me; et iterum modicum, et videbitis me; et quis vado ad Patrem?

18. Dicebent ergo: quid est hoc quod dicit,

19. Cognovit autem Jesus, quia volehant eum interrogare, et dixit eis: de hoc quaritis inter vos, quia dixi: Modicum, et non videbitis me: et iterùm modicum, et videbitis me.

20. Amen, amen dico vobis; quia plorabitis, et flebitis vos, mundus autem gaudebit: vos autem contristabimini, sed tristitia vestra vertetur in gaudium.

21. Mulier cum parit . tristitiam habet , quis venit hora ejus ; cum autem pepererit puerum , jam non meminit pressuræ propter gaudium, quis natus est homo in mundum.

22. Et vos igitur nunc quidem tristitiam hahetis, iterùm autem videbo vos, et gaudebit eor vestrum: et gaudium vestrum pemo tollet à vobis.

Pregare in nome di Cesù Cristo: confidenza in lui.

23. Et in illo die me non rogabitis quidquam. Amen, amen dico vobis: si quid petieritis Patrem jn nomine meo, dabit vobis. Sup. Ssamonz: Gio-14. 13.

24. Usque modò non petistis quidquam in nomine meo: petite et accipietis, ut gaudium vestrum sit plenum. Dio: Salm. 144. 20.

25. Hæc in proverbiis locutus sum vobis. Venit liora, cum jam non in proverbiis loquar vobis, sed palam de Patre annuntiabo vobis:

26. In illo die in nomine meo petetis; et non dico vohis, quia ego rogabo Patrem de vohis:

27. ipse enim Pater amat vos, quia vos me amastis, et credidistis, quia ego à Deo exivi. 28. Exivi à Patre, et veni in mundum: iterùm

relinquo mundum, et vado ad Patrem.

29. Dicent ei discipuli ejus : eccè nunc palàm loqueris, et proverbium nullum dicis-

30. Nunc scimus quia scis omnia, et non opus est tibi, ut quis te interroget : in hoc credimus quia a Deo existi.

31. Respondit eis Jesus: modò creditis?

32. Ecce venit bora, et jam venit, ut dispergamini nuusquisque in propria, et me solum relinqualis: et nou sum solus, quia Pater mecum est. Passons: Matt. 26, 31.

33. Hac locutus sum vobis, ut in me pacem habeatis. Ia mundo pressuram habebitis: sed confidite, ego vici mundum.

Per la continuazione, vedi Onizione: Gio. cap. 17.

Sermone di s. Paolo agli abitanti di Mileto Paoto: Att. 20, 17 e seg. Vedi anche Discosso-SERPENTI: il più asuto degli aniumii: iddio lo maledice dopo il peccato della prima donna: Anamo: Gen. 3, 14, 15. Serpetue di bronzo: fu figura di Gesù Cristo in croce per la salvezza del genere umano: isaaattri: Num. 21, 7 e seg. Non era già per la sola vista di quel serpente, che gli Israeliti erano guariti, ma sibbene per la condidenza che avevano in Dio, loro Salvatore: Ectiziani: Sup. 16, 5 a g. Nascra: Gio. 3, 14, 15. Excella distrusse quel serpente perchè cagione d'idolatria per li Israeliti. Excens 1 de 18. 8.

Vedi DIAVOLO e NOBESTAN.

SERVI, SERVITORI, o domestici, famuli: loro doveri verso i padroni: vedi Domestici, e De-BITI: Deut. 15, 12 a 15. I servi di Eliseo puniti colla lebbra, per avere accettati i regali rifiutati dallo stesso Eusco: 4 Re 5, 20 a 27. Del servo intelligente e suggio: Uono: Prov. 14, 35: 17, 2: 19, 10. Precauzioni de prendersi coi servitori: Uomo: Prov. 29, 19. VANITA': Eccl. 7. 22. GOVERNO: Eccli. 10, 28. Castigo del popolo d' Israele e del suo re per il poco conto in cui tenevano le leggi risguardanti i loro domestici e le loro serve : Senecia : Gerem. 34, 8 e seg. Contentezza dei servitori religiosi : Joele: 2, 20. VIRTU: Luc. 12, 37, 42, 43, ERODE: Att. 12, 13. 14. CORINTS: 1 Epist. 7, 21, 22. EFESINI: Epist. 6, 5 e seg. Colossesi: Epist. 3 , 22 # 24. Timo-TEO : 1 Epist. 6, 1. TITO : Epist. 2, 9, 10. PIE-TRO: 1 Epist. 2, 18. Doveri dei padroni e delle padrone verso i loro servitori e le loro serve : LEGGI: Esod. 21, 2, 3, 20, 26; Lev. 10, 13, De-CALOGO: Esod. 20; 10: Dent. 5, 14 GIOBBE: 31. 13. I servitori non devono adempire gli ordini ingiusti de' loro padroni: Davidde: 1 Re 22, 17. Non fare torto ai servitori: Vintù: Eccli. 7, 22, 23: 33 , 27 e seg. Cururli nelle loro malattie : GESU CRISTO : Luc. 7, 2, 3. COLOSSESI : Epist. 4, 1. I servitori trovano un motivo d'incoraggiamento în Gesù Cristo, il quale non è venuto per essere servito, ma per servire gli altri : Fi-LIPPESI: Epist. 2, 5 a 7. PARABOLE: Matt. 20, 28. Esempj di buoni servi : così quello di Abrahamo : Isacco : Gen. 24 , 2 e seg. Così Giacobbe in casa di Lahan: Racurta: Gen. 30, 29, 30. Cosi Giuseppe in casa di Putifare: Giuseppe.: Gen. 39, 8 e seg. Così quelli di DAVIDDE: 2 Re 15, 15. Così quelli di cui parla il Vangelo": Pao-FEZIE: Matt. 24, 45. VERGINI: Matt. 25, 14, 16. 17, 19 a. 23. VIRTU: Luc. 12, 37. GERUSALEMME : Luc. 19, 13 a 19. PIETRO: Att. 10, 7 a 9, 17 a 23. Il buon servo lavora fedelmente per il suo padrone : lo obbedisce in tutto ed è da lui considerato : Uomo : Prov. 14 , 5 : 17 , 2. Eresini : Epist. 6 , 5 a 8. Colosses: Epist. 3 , 22 a 24. Tito: Epist. 3, 1, 2. Pietro: 1 Epist. 2, 16, 18. Egli ne riceve one ventaggiose ricompense : Uo-Mo : Prov. 14, 35 : 22, 29. Vistů : Eccli. 7, 22, 23, 33, 31 , 32. Eresini: Epist. 6 , g. Colossesi: Epist. 4 , 1. Esempi di cattivi servi : così i due eunuchi del Fernone : Corrisse : Gen. can. 40. I servi di Semei: SALOMONE: 3 Re 2, 39, 40. Così il servo di Elisco che nega di avere rice-. vuto dei regali: Eusso: 4 Re 5, 20 e seg. I servi di Joas che congiurano contro il loro padrone : Juss : 4 Re 12 , 20 , 21. Joiana : 2 Par. 24, 25. Quelli di Amon gli tendono delle insidie: Amon: 4 Re 21, 23, Quelli di Assuero tramano la di lui morte : Assugao : Esth. 2 . 21. Cattivi servi di cui parla il Vangelo: Vintù: Matt. 18, 28 e seg. PROFEZIE: Matt. 24, 48. VER-GINI : Matt. 25, 18, 24 a 30. VIRTU : Luc. 12, 45, 46. GEEUSALEMME: Luc. 19, 20, 22. Il cattivo servo trascura l'interesse del suo padrone: Gion-BE: 21, 15. VEROINI: Matt. 25, 18, 24, 25. Ro-MANI : Epist. 16, 18. Che perciò ne è castigato : PROFEZIE: Matt. 24, 48 a 51. VIRTÙ: Luc. 12, 45 a 48. Lavora di mala voglia : Viarù: Eccli. 33, 25, 26. Un padrone deve tenere occupati i servitori negligenti e poltroni: Uomo: Prov. 29, 19, 21. VIRTU: Eccli. 33, 27 a 30. Vedi Dome-STICE: PADRONE.

SERVIGI: avere riconoscenza per i servigi ricevuti: Davidde ne è un modello verso Berzellai: Davione: 2 Re 19, 31 e seg. Rendere servigi agli altri: Pierro: Epist. 4, 9, 10. Pedi Canta' fraterna. Servigi mal intesi; Schmont: Gio. 16, 2. Qualità dei servigi: ROMANI: Epist. 12, 1: 15, 31. Vidi Servine.

SERVIRE Dio: questo servigio è incompatibile coll'amore delle riccliezze e coll'avarizia: Semoner: Matt. 6, a 4; e col servigio del denaro; imperocchè non si possono servire bene due padroni così contrari l'uno all'altro: Paasaotr: Luc. 16, 13. Dopo di avere adempito a tutto ciò che ci viene comandato, dobbiamo-ancora considerarci come servi di Dio inutili: Paasaotr: Luc. 17, 7 a 10. Vedi Dio e Stavirò.

SERVITORI. Vedi Domestici: Servit Servit.
SERVITU' di Dio: essa deve, essere unica,
cioè che nou si deve servire che lui solo: Amone: Deut. 6, 13. Esontazione: Deut. 10, 20. Grab
Cassto: Matl. 4, 10: Luc. 4, 8. Stesmos: Matl.
6, 24. Paradone: Luc. 16, 13. Cocosses: Epist.
3, 24. Acuan: 3 Re 18, 21. Questa servitù deve
essere efficace: Samueux: 1 Re 12, 20, 24. Or-

624

FICIALI: 1 Par. 28. O. LEGA: Salm. 2. 11. TEM-PIO: Salm. 99, 1. LIEGGE: Salm. 1, 18, 125. PA-ZIRNEA : Eccli. 2, 1. DIO: Is. 41, 8, 9. PARABOLE: Luc. 17, 7 a 10. PAOLO: Att. 20, 18, 19- Ro-MARI : Epist. 6, 16 a 23: 7, 6, 25. CORINTJ : 1 Epist, 4, 1:6, 19, 20:7, 21 8 23: 9, 19: 2 Epist. 6, 4. TIMOTEO: 2 Epist. 2, 3, 4, 24. EBREI: Epist. 12 , 28. Essa è salutare : Gesù Caisto : Salm. 96, 11. Poven: Salm. 101, 29. PENITENTE: Salm. 142, 14. Sionne: Is. 52, 13. Romani: Enist. 6, 22. Servitù del peccato: essa è viziosa in sè stessn: Discorsi: Gio. 8, 34, 35. Romani: Epist. 6, 16 e seg. Pistao: 2 Epist. 2, 19; e pericolosa per l' uomo : Discorsi : Gio. 8, 35. Romani : Epist. 6, 12, 20. Servitù umana : essa è gravosa : Nok: Gen. 9, 24, 25, 27. Isacco: Gen. 25, 23. Giv-SEPPE : Gen. 47 , 19. Uomo : Prov. 12 , 24. Ro-MANI : Epist. 9, 13. COR:NTJ : 1 Epist. 6, 20: 7 . 21 # 23. Vedi anche Giogo.

SÈ STESSO: non lodare sè stesso: Uomo:

Prov. 27, 2. Imparando a conoscere sè stesso, si
impara a conoscere gli altri: Ibid. vers. 19.

SETH, che significa posato, era figlio di Adamo, che l'ebbe essendo in età di 130 anni: Adamo: Gen. 5, 3. Suo elogio: Paorett: Eccli. 49, 19.

SETTIMANA d'audi: essa era composta di sette auni: Leou : Lev. 25, 8. Settimana di gioral, composta di sette giorni: Caexanos: Gen. 1, 5 a 31: 2, 1 a 3. Leou: Lev. 23, 15, 16. PARTEGOSTE: Deut. 16, 9, 10. Le settanta settimane predette dal profeta Daniele: Daniele: 9, 24 a 27. Vedi Anni.

SEVERITA' di Dio : esempj di questa severità verso i peccutori: verso Eva : Adamo : Gen. 3, 16; verso Adamo: Ibid. vers. 12 a 10; verso tutto il genere umano: ARCA: Gen. 7, 23. Nok: Gen. 6, 7; verso gli abitanti di Sopoma: Gen. 19, 13, 24, 25; verso il Faraone e la sua armuta: Mosk: Esod. 14, 28; verso li Amuleciti: Mosk: Esod. 17, 13; verso li adoratori del Vi-TRLLO D'ORO : Esod. 32, 27, 28; verso i bestemmintori : Leggi : Lev. 24 , 14 , 23 ; verso il popolo d'Israele: Quague: Num. 11, 33; verso un profenatore del Sassavo: Num. 15, 36; verso Core , Dathan ed Abiron : Cons : Num. 16 , 31 a 33; verso Mosè ed Aroane: Acqua: Num. 20, 12; verso Achab: Hai: Gios. 7, 24, 25; verso la tribu di Beniamino: Oltraccio: Giud. 20. 46 a 48; verso i Bethsamiti: ARCA: 1 Re 6, 10. verso Saulle: 1 Re 13, 13, 14: 15, 23 a 28; verso i di lui figli: Davidde: 2 Re 21, 8, 9; verso Erecnia: 4 Re 20, 17; verso Saraia, Sophonia e tre altri: Senecia: 4 Re 25, 18 a 21; verso Oza: Arca: 1 Par. 13, 10; verso Oza: 2 Par. 26, 19; verso Englied di Sionne: Isian: 3, 16 e seg; verso Buncosa: Gerem. 51, 1 e seq. verso Eliodoro: Tawno: 2 Macc. 3, 25; verso Artioco: 1 Macc. 9, 3 e seg.: verso il servo malvagio: Virtù: Matt. 18, 34; verso il servo moi vestito della veste miziale: Paassos: Matt. 22, 12, 13; verso il servo inutile; Visani: Matt. 25, 30; verso Anauia: Arostotu: Att. 5, 5; e Sophira, sua moglie: Ibid. vers. 10; verso Enobi. Att. 12, 23.

SGUARDO inconsiderato. Vedi Occuro.

SJBA, che significa armata, era servo di Saulteegli fu incaricato della custodia dei beni di Miphiboseth: Davidos: 3 Re: 9, 9 e seg. Egli calunnia: 1 suo padrone, ed otticne i di lui beni: Ibid. 2 Re: 16, 2 e seg. Egli si presenta a Davidde: Ibid. 2 Re: 19, 17 e seg.

SICCITA' della terra: Grobbe: 12, 15: Do: 1s. 60, 7, 8. Jotte: 1, 20. Amos: 1, 2. Essa dipende dalla voloratà di Dio, che la manda sulla terra, a cagione de unstri peccali: Massia: Mal. 3, 9 e seg. È al Siguore che devonsi innaltare le preghiere per ottenere la pioggia: Scanivrà: Zacc. 10, 1. La privazione della pioggia è consegueuse dei nostri peccali: Distincizione: 3 Re 8, 35. Vedil Finanzia.

SICELEG, città data a Davidde da Achia, re di Geth: Davidde: 1 Re 27, 5, 6. Gli Ammoniti la abbruciarono: Ibid. 1 Re 19, 17 e seg.

SICHEM, che significa spalla, fo il luogo, nella terra di Chansan, dove Abrahamo stabilissi immediatamente, dopo che Dio gli ebbe ordinato di abbinodonare il proprio paese : Abramo : Gen. 12, 6. Sichem fu altresi il nome di un figlio di Hemor, re di Sichem, dal quale Giacobbe comprò un campo per costruirvi un altare: Giacosse: Gen. 35, 19, 20. Sichem viole Dine figlie di Gincobbe: Dina: Gen. 34, 2. Egli è ucciso da Simeone e Levi, fratelli di Dina, in castigo di siffatto oltraggio : Ibid. vers. 3 a 26. Jeroboumo rifablirica la città di Sichem, dove stabilisce la sua sede, dopo di essere stato eletto re da dieci tribù d'Israele: vedi Roboamo: 3 Re 12, 1, 25. Essa fu altresi la sede di tutti i re suoi successori, fino ad Amri, il quale fabbricò la città di Samaria, che diventò la sede ordinaria dei re d'Israele: ELA: '3 Re 16, 23, 24. Vedi Samaria.

SICLO: peso e moneta particolari in uso presso li Ebrei. Il siclo d'oro pessoa venti oboli: Arc. tara: Etod. 3o, 13. Panuraz: Num. 18, 16. Egli valeva frauchi 11, centesimi 58, millesimi 6, anoneta di Fraucia. Il siclo d'argento aveva il medesimo peso e valeva i franco; od centesimi, e

5 millesimi. Iddio aveva ordinato che ciascuno de figliuoli d'Israele pagasse un mezzo siclo per testo, ogni volta che farebbesi il censo: Attans: Esod. 30, 11 a 16.

SICUREZZA perfetts concernente la remissione de' pecesti; e l'infallibilità della salvezza: non si può aver durante questa vita: Vanta': Eccl., 9, 1, 2. Riccrezza: Eccli. 5, 5. Romant: Epist. 8, 17; 11, 20. Corretta: Epist. 4, 4; 9, 27; 11, 12. Furipress: Epist. 2, 12; 3, 11 = 14. Timoteo: 1 Epist. 1, 19. Errat: Epist. 3, 14; 4, 1. Plutno: 2 Epist. 3, 17; Vedi Certezza: Peccari: Salvotte: Vita eleria.

SIDONE: vedi Tiro: 1s. cap. 23. Predizione della ruina di questa città: Palestina: Gerem. cap. 47. Tiro: Ezech. 28, 20 e seg.

SIDRACH : nome dato ad Anania. Vedi ANANIA. SIGNORE Iddio e Salvatore: egli deve essere seguito ed imitato: Decalogo: Esod. 20, 1, 2. 5. TABERNACOLO: Esod. 25, 40. PROPETI fulsi: Deut., 13, 4. Mondo: 14, 1. Achab: 3 Re 18, 21. Grandezze del Signore: lodi che tutti devouo rendergli: sua bontà, suoi benefizi: Cantico: 1 Par. cap. 16. Giobbe dichiara che egli ha seguito le sue tracce: Giobbe: 23, 11. Il nome di Signore è quello che conviene a Dio solamente: Nemici: Salm. 8, 17. Egli è il solo Dio vero, il Salvatore unico, il Dio giusto e fedele nelle sue promesse: Cino: Is. 45, 20 e seg. Chiunque invocherà il suo sento nome serà selvo: Joele: 2, 32. Vautaggi di possederlo : Giudei : Gerem. 17, 16. MICHEA: 2, 13. SOPRONIA: 3, 16, 17. È la qualità clie Dio he dato a Gesù Cristo nel conferirgli l'impero su tutte le creature : Spisito : Att. 2, 36. Sollecitudine dei due fratelli Pietro ed Andres nel seguirlo : Gesù Cristo: Matt. 4, 20. Premura di uno Scriba: Minacoui: Matt. 8, 19, 21 b 23, di s. Matteo : Miracoli : Matt. 9, 9. Altri testi della Sacra Scrittura sulla necessità di seguire il Signore : Apostoli: Matt. 10, 38. Gesù CRISTO: Matt. 16. 24. VIRTÙ: Matt. 10. 21. 28. PARABOLE: Matt. 20, 24. Disconst : Gio. 8, 12. PASTORI : Gio. 10, 27. LAZZARO : Gio. 12, 26. Ere-SINI: Epist. 5, 1. FILIPPESI: Epist. 3, 12. PIETRO: 1 Epist. 2 , 21. GIOVANNI: 1 Epist. 2 , 6. Apo-CALISSE: 14, 4. Devesi seguire Iddio con ogni sollecitudine : Comandamenti : Deut. 4, 29. Tem-PIO: 1 Par. 22, 19. Ash 1 2 Par. 15, 2, 13. Es-DRA: Lib. 1, cap. 8, vers. 22. Gesú Chisto: Salm. 68. 37. CONFIDENZA: Salm. 77, 38. ISRAELITI: Salm. 104, 4. Cuiesa: Cant. 3, 2. Sapienza: 1, 1, 2. RE: Sap. 6, 13, 14. IDUMEA: Is. 21, 12. CUIESA: Is. 35. 6. GIUDEI : Is. 65, 1. GEREMIA : 29, 13, 14. GIUDEI : Bar. 4 , 28. ISBAELE : Os. 10 , 12 : Am. 5, 4 a 6, 14. SOPHONIA: 2, 3. TRMPIO: Zacc. 8, 21. SERMONE: Matt. 6, 33: 7, 7. Minacqui: Gio. 6, 26. Discorri : Gio. 7, 34: 8, 21. Colossis: Epist. 3, 2. Vedi Dio: Rierra.

SIGILLO: sigillum. Libro chiuso a sette sigilli, che s. Giovanni vide in cielo: significato di quei sette sigilli: vedi Libro.

SILA: fu mandato ad Actiochia con s. Puolo: Concilio: Att. 15, 27. Si ferma a Berea con Timoteo: P-olo: Att. 17, 13 a 15.

SILENZIO: sus utilità: Uomo: Prov. 17, 27; tempo in cui è prudente conservare il silenzio: Vanta': Eccl. 3, 7. Vistù: Eccli. 20, 5 a 7: 19, 28: 29, 6: 32, 9 a 13. Isaasta: Am. 5, 13. Giacomo: Ecist. 1, 19

SILO: luogo in cui i figliuoli d'Israele alzarono il taberinacolo del testimonio: Divisionio
Gior. 18, 1. Dan: Giud. 18, 31. Ournagoio: Giud.
28, 18. Elegari. Re 1, 3. Alcune tribù d'Israele
si adunano a Silo per combattere contro quelli
d'Ruben, Gud e della merza tribù d'Manesse:
Giosub: 22, 12. L'arca del testamento portata
via da Silo: Arca: 1 Re 4, 4. Porolo: Gerem.
7, 12. Genama: 26, 6.

SIMEONE, che significe esaudito da Dio, era il secondogenito di Giacobbe e di Lia: Graconse: Gen. 29, 33. Egli uccide, insieme con Levi, suo frastello, tutti gli abitanti maschi di Sichem, per vendicare l'affronto che un figlio del re di quella contrade aveva fatto a Diua, loro sorella: casi devastano tutto, e conducono seco loro sehiave le donne ed i fanciulli: Giacobbe disapprova sif-fatta condutte: Dina: Gen. 34, 25 e sg. Giacossa: Gen. 49, 5 a 7. Simonone è ritenuto prigioniero in Egitto da Giusarre: Gen. 42, 25. Capo della sua tribà: Sinai: Num. 10, 19.

SIMEORE: Giosnè, capo 19. Porsione della Terra promessa data alla tribù di Simeone, nel messo della porsione di quella di Giuda: anno 2561. Il capo precedente trovasi all'articolo Beniam 80: Gios. cap. 18.

Et regressa est sors secunda filiorum Simeon per cognationes suas, fuitque hæreditas 2. eorum in medio possessionis filiorum Juda;

Bersahee, et Sabee et Molada, 3. et Hasersval, Bala et Asem,

4. Et Ettholad, Bethol et Harma,

5. et Siceleg et Bethmarchaboth et Hastrausa, 6. et B-thlebaoth et Sarohem: civitates tredecim, et villag garum:

7. Ain et Remmon, et Ather, et Asan civitates quatuor, et villee escum.

- Omnes viculi per circuitam urbium istariin usque ad Baslath Beer Ramath contra australem plagain. Hace est liæreditas filiorum Simeon juxts cognitiones suas ,
- 9. in possessione et finiculo filiorum Juda, quia mujor eral; et ideireò filii Simeon possederunt in medio haereditatis eorum.
- · Per la continuazione, vedi ZABULON : Gios. 19,
- SIMEONE: 1 Paralipomeni, capo 4. Discendenti di 'Simeone: città che hanno possedute nella Terra promessa. La stirpe di Cham è distrutta dai figliuoti di Simeone, e da essi sono abbattuti gli Amalectti.

Ciò che precede trovesi all'articolo Giuna: 1
Par. cap. 4, vers. 1 e seg.

24. Filii Simeon: Namuel, et Jamin, Jarib, Zara, Saul. Giacobbe: Gen. 46, 10. Dio: Esod. 2, 5.

25. Selluni filius est, Mapsum filius ejus, Masma filius eius.

26. Filii Musmu: Hamuel filius ejus, Zuchur filius ejus, Semei filius ejus.

27. Filii Semei sedecim, et filiæ sex: fratres autem cjus non lubuerunt filios multos, et universa cogostio nou potuit adæquare summain fitiorum Juda.

28. Habitaverunt autem in Bersabea et Molada, et Hasarsuhal.

29. Et in Bala, et in Asom, et in Tholad,

30. Et in Bathuel, et in Horma, et in Siceleg,

31. Et in Bethmarchaboth, et in Hasarsusim: et in Bethberai, et in Saarim. Hie civitates corum usque ad regem David.

^32. Villæ quoque eorum, Etam, et Aen, et Remmon et Tochen, et Asan, civitates quinque. 33. Et universi viculi eorum per circuitum ci-

vitatum istarum usquè ad Baal. Haec est habitatio eorum, et sedium distributio.

 34. Mosobab quoque et Jemlech, et Josa filius Amasiæ.
 35. Et Joel et Jehu filius Josabiæ filii Saraiæ,

filii Asiel, 36. et Elicenai, et Jacoba, et Isuhaia, et Asaia,

et Adiel, et Ismiel, et Banaia , 37. Ziza quoque filius Sephei filii Allon , filii

Idaia, filii Zenri, filii Sumaia. 38. Isti sunt nominati principes in cognutionibos suis, et in domo afficiatatum suarum multiplicati sunt vehementer,

39. Et profecti sont ut ingrederentur in Gador usque ad orientem vallis, et ut quærereut pascua gregibus suis.

- 40. Inveneruntque pascuas uheres, et valdè bonas, et terram latissimam et quietam et fertilem, in qua antè habitaverant de stirpe Cham.
- 41. Hi ergò venerunt, quos suprà descripsimus nominatim, in diebus Exechiæ regis Jada: et percusserunt tabernacula corum, et habitatores, qui inventi fuerant ibi, et deleverunt eos usqué in præsentem diem: habitaveruntque pro eis, quociam ulterrimas pascuas ibidem repererunt.
- 42. De filis quoque Simeon abierunt in montem Seir viri quogenti habentes principes Phatthiam et Nauriam et Raphaiam, et Oziel, filios Jesi:

43. et percusserunt reliquias, que evadere potuerant, Amalecutarom, et habitaverunt ibi pro eis usque ad diem hone.

Per la continuazione, vedi Ruben: 1 Par. cap. 5.

Numero degli uomini della tribù di Simeone, dell'età di venti anni in su, capaci di portare le armi: Noveno . Num. 26, 12 a 14.

Simont: vecchio veneraliile per le sue virtù. La sun fede nella venuta del Messia, che dovere sesere la consolazione d'Israele, meritò a lui l'assicurazione, che non sarebhe morto senza averlo veduto: Betterner. Luc. 2, 25 a 33. Profesie ch'egli fa concernenti Gesù e la sua Madre: Ibid. vers. 34, 35.

SIMONE, che significa obbediente, era figlio di Onia: suo eloguo: opere chi egli fece in vane taggio del popolo e ad ornamento della città di Gerusalemme: gloria chi egli ebhe durante la sua vila: sua magnificeuz» nel culto di Dio; sua fedeltà nell'offirigli dei sacrifizi; suo esattezza nell'adempire a tutte le funzioni del suo ministero: sua orazione: Paorazia: Eccli. 50, 1, 23. Vedi pure Osna.

Simons, soprainominato Thasi, figlio di Ma-Tinatala: 1 Macc. 2, 3. Era Iratello di Giuda Maccalteo e di Gionata, insieme ai quali tutto dedicessi per difesa della sua patria. Sharagliò, i suoi nemici uella Galilea, e portò via le loro poglie, nell'anno 384:: Guda: 1 Macc. 5, 21 e seg. Simono è creato governatore della Fenicia e della Palestina, dal giovane Antioco, che Trifone fece salire sul trono di Siria: Gionata: 1 Macc. 11, 53 a 59. Egli è incasicato da Gionata di terminare le conquiste già incominciate: 1 Did. vers. Go a 66. Egli le esteude fino a Joppe: 1 Did. vers. Go a 66. Egli le esteude fino a Joppe: SIMORE: 1 Maccabei, capo 13. Simone va a Gerusalemme, convoca il popolo, gli comunica la sua disposizione di sacrificare la propria vila, come fecero i suoi fratelli, per la salvezta della patria: egli è riconosciuto condottiere in luogo di Giuda e di Gionata nell'anno 3861, e tutti promettono di obbedirgli.

Et audivit Simon quod congregavit Tryphon exercitum copiosum, ut veniret in terram Juda, et altereret eam.

- 2. Videns quis in tremore populus est, et in timore, ascendit Jerusalem, et congregavit populum,
- 3. et adhortans, dixit: vos scitis quanta ego et fratres mei, et domus patris mei, fecinius pro legibus et prii sanctis prælia, et angustias quales vidinius:
- 4. burum gratia perierunt fratres mei omnes propter Israel, et relictus sum ego solus.
- 5. Et nunc non mihi contingat parcere animæ meæ in omni tempore tribulationis: non enim melior sum fratribus meis.
- 6. Vindicabo itaque gentem meam, et sancta, natos quoque nostros, et uxores: quia congregate sunt universæ gentes conterere nos inimicatias gratia.
- 7. Et accensus est spiritus populi simul at audivit sermones istos.
- Et responderunt voce magnà, dicentes: tu es dux noster loco Judæ et Jonathæ fratris tui: 9. pugna prælium nostrum: et omnia quæcunque dixeris nobis, facienus.
- Simone mette insieme tutti gli uomini sperimentati net mestiere delle armi, fa terminare sollecitamente te mura di Gerusatemme, prende Joppe, si oppone ai disegni di Trifone, il quale, olteruto da lui denaro con i dur figliuoli di tionata, sotto pretesto del riscatto di quest'ultimo, fa uccidere il padre ed i due figliuoli.
- 10. Et congregans onnes viros bellatores, acceleravit consummare universos muros Jerusalem, et munivit eam in gyro.
- 11. Et misit Jonathan filium Absalomi, et cuin eo exercitum novum in Joppen: et ejectis his qui erant in en, remansit illic ipse.
- 12. Et movit Tryphou à Ptolemsidă cum exercitu multo, ut veniret în terram Juda, et Jonathas cum eo iu custodia.
- 13. Simon autem applicuit in Addus contra faciem campi.
- 14. Et at cognovit Tryphon quia surrexit Si-

- mon loco fratris sui Jonathe i et quis commisurus esset cum eo prælium, misit ad eum legatos,
- 15. dicens: pro argente, quod debebat frater tuus Jooathas in ratione regis, propter negotia que habuit detinuimus eum. Gionata: 1 Macc. 12, 48.
- 16. Et nunc mitte argenti talenta centum, et duos filios ejus obsides, ut non dimissus fugiat à nobis, et remittenus eum.
- 17. Et cognovit Simon, quis cum dolo loqueretur secum, jussit tamen dari argentum et pueros, ne inimicitism magnam sumeret ad populum Israel, dicentem?
- 18. quia non misit ei argentum et pueros, proplereà periit.
- 19. Et misit pueros et centum talenta : et mentitus est, et non dimisit Jonathan.
- 20. Et post bæc venit Tryphon intra regio nem ut contereret eam: et gyraverunt per viam, quæ ducit Ador: et Simon et castra ejus ambulabant in omnem locum quocumque ibant.
- 21. Qui autem in arce erant miserunt ad Tryphonem legatos, ut festinaret venire per desertum, et mitteret illis alimonius.
- 22. Et paravit Tryphon omnem equitatum, ut veniret illa nocte: erat autem nix multa valde, et non venit iu Galaaditim.
- 23. Et cum appropinquasset Bascaman, occidit Jouathan et filios ejus illic.
- 24. Et couvertit Tryphon, et abiit in terram suam.
- Simone manda a prendere le ossa di Gionata suo fratello e le seppellisce in Modin, dove fabbrica un sontuoso sepolero ai genitori ed ai fratelli. Trifone uccide a tradimento il giovane re Antioco, e regna in sua vece.
- 25. Et misit Simon, et accepit ossa Jonathæ fratris sui, et sepellivit ea in Modin civitate patrum ejus.
- 26. El planxerunt eum omnis Israel planctu magno: et luxerunt eum dies multos.
- 27. Et aedificavit Simon super sepulchrum patris sui et fratrum suorum ædificium áltum visu lapide polito retrò et sutè:
- 28. et statuit septem pyramidas, unam contra unam patri et matri, et quatuor fratribus;
- 29. et his circumposuit columns magnas, et super columnas arma, ad memoriam eternam; et juxta arma naves sculptas, quæ viderentur ab omnibus navigantibus mare.
- 30. Hoc est sepulchrum quod fecit in Modin, usque in hunc diem.

- 31. Tryphon autem cum iter faceret cum Antiocho rege adulescente, dolo occidit eum.
- 32. Et regnavit loco ejus, et imposuit sibi diadema Asiæ, et fecit plagam magnam in Terrà.
- Simone, dopo di avere edificate le fortesse della Giudea, manda deputati al re Demetrio, dal quale ottiene lettere di alleansa e di immunità, nell'anno 3861. Così Israele scosse il giogo dei Greci, ed incomincia un'era novella.
- 33. Et ædificavit Simon præsidis Judææ, muniens es turribus excelsis, et muris magnis, et portis, et seris: et posuit alimenta in munitionibus.
- Et elegit Simon viros, et misit ad Demetrium regem, ut faceret remissionem regioni; quis actus omnes Tryphouis per direptionem fuerant gesti.
- 35. Et Demetrius rex ad verba ista respondit ei, et scripsit epistolam talen::
- 36. aex Demetrius Simoni summo sacerdoti, et amico regum, et senioribus, et genti Judæorum salutem.
- Coronam auream, et bahem quam misistis, susceptimus, et parati sumus facere vobiscum pacem magnam, et scribere praepositis regis remittere vobis que indulsimus.
- 38. Quacunque enim constituimus vobis constant. Munitiones quas ædificastis vobis sint.
- 39. Remittimus quoque iguorantias et peccata usqué in hodiernam diem, et coronam quain debebatis: et si quid aliud erat tributarium in Jerusalem, jam non sit tributarium.
- 40. Et si qui ex vobis apti sunt conscribi inter nostros, conscribentur, et sit inter nos pax.
- 41. Anno centesimo septuagesimo ablatum est ingum Gentium ab Israel.
- 42. Et cœpit populus Israel scribere in tabulis et gestis publicis, anno primo sub Simone summo sacerdote, magno duce, et principe Judæorum.
- Simone assedia e prende Gaza: ne scaccia tutti gli abitanti ed entra in città cantando inni in tode ciel Signore. I Seri, che difendevano la fortezza di Gerusalemme, costretti dalla fame, si arrendono a Simone, nell'anno 3862. I Giudei entranò in città cantando laude al Signore. Simone ordina che si solemnissino ogni anno que giorni con gaudio: poscia crea suo figlio, Giovanni Ircano, capitano di tutte le schiere d'Israele.
  - 43. lu diebus illis applicuit Simon ad Gazam,

- et circumdedit eam castris, et fecit machinas, et applicuit ad civitatem, et percussit turrem unam, et comprehendit eam.
- 44. Et eruperant qui erant intra machinam in civitatem: et factus est motus magnus in civitate.
- 45. Et ascenderunt qui erant in civitate cum uxoribus et filis supra murum, scissis tunicis suis, et clamaverunt voce magna, postulantes à Simone dextras sibi dari.
- 46. Et dixerunt: non nobis reddas secundum malities nostras, sed secundum misericordies tues.
- 47. Et firxus Simon, non debellavit eos; ejecit tamen eos de civitate, et mundavit ædes in quibus fuerant simulacra, et tunc intravit in eam cum hymnis heuediceus Dominum.
- 48. Et ejectă ab ea onni immunditia, collocavit in ea viros, qui legem facerent: et munivit eam, et fecit sibi babilationem.
- 49. Qui sutem erant in arce Jerusalem prohibebantur egredi et ingredi regionem, et emere ac vendere: et esurierunt valdé, et multi ex eis fame perierunt.
- 5n. Et clamaveruut ad Simonem ut dexteras acciperent; et dedit illis: et ejecit eos inde, et nundavit arcem a contaminationibus:
- 51. et intraverunt in eam tertià et vigesimà die secundi mensis, auuo centesimo septuagesimo primo, cum laude et ramis palmarum, et cioryis, et cymbalis, et nablis, et hymuis, et canticis, quis contritus est ininicus magnus ex Israel.
- 52. Et constituit, ut omnibus annis agerentur dies hi cum lætitiå.
- 53. Et munivit montem templi, qui erat secus arcem, et habitavit ibi ipse, et qui cum eo erant.
- 54. Et vidit Simon Josinem filium suum quod fortis prælii vir esset: et posuit eum ducem virtutum universarum; et habitazit in Gazaris.
- SIMONE: 1 Muccuhei, cupo 14. Demetrio melle insieme il suo esercito e muore guerra a Mitridate (detto anche Arsace) re de'Parti: ma è vinto e fatto prigioniero, nell'anno 3663. Nimone col suo popolo gode una gran pace.
- Anno certesimo septuagesimo secundo congregavit rex Demetrius exercitum suum, et abiit in Mediam ad contrahenda sibi auxilia, ut expugnaret Tryphonent.
- 2. Et audivit Arsaces rex Persidis et Mediac quis intravit Demetrius confines suos; et misit unum de principibus suis, ut comprehenderet eura vivum, et adduceret eum ad se.
  - 3. Et sbiit et percussit custre Demetrii : et

comprehendit eum, et duxit eum ad Arsacen, et posnit eum in custodiam.

- 4. Et siluit omnis terra Juda omnibus diebus Simonis, et quæsivit bona genti suæ: et placuit illis potestas ejus, et gloria ejus omnibus diebus.
- 5. Et cum omni glorià suà accepit Joppen in portum, et fecit introitum in insulis maris.
- 6. Et dilatavit fines gentis snæ, et obtinnit re-
- 7. Et congregavit captivitalem multam, et dominatus est Gazaræ, et Bethsuræ, et arci: et abstulit immunditias ex eå, et non erat qui resiste-
- 8. Et unusquisque colebat terram suam cum pace: et terra Juda dabat fructus suos, et ligna camporum fructum suum.
- Seniores in plateis sedebant omnes, et de boais Terræ tractabant, et juvenes induebant se gloriam et stoles belli.
- 10. Et civitatibus tribuebat alimonias, et constituebat eas, ut essent vasa munitionis, quoadusquè nominatum est nomen gloriæ ejus usquè ad extremum terræ.
- 11. Fecit pacem super terram, et lætatus est Israel lætitiå magnå.
- 12. Et sedit unusquisque sub vite sua, et sub ficulues sua: et uon erat qui eos terreret.
- 13. Defecit impugnans eos super terrain: reges contriti sunt in dichus illis.
- 14. Et confirmavit omnes humiles populi sui, et legem exquisivit, et abstulit omnesa iniquum et nialum:
- 15. Sancta glorificavit, et multiplicavit vasa sanctorum.
- I Romani ed i Spartani provano gran dispiacere alla nuova della morte di Gionata. Essi rinnovano la loro alleanza con Simone mandandogli delle lettere obbligantissime.
- 16. Et auditum est Rome quia defunctus esset Jonathas, et usque in Spartiatus: et contristati sunt valde.
- 17. Ut audierunt autem quod Simon frater ejus factus esset summus sacerdos loco ejus, et ipse obtineret omnem regionem, et civitates in en:
- 18. scripserunt ad eum in tabulis æreis, ut renovarent amicitias, et societatem quam fecerant cum Juda, et cum Jonatha fratribus ejus.
- 19 Et lecte sunt in conspectu ecclesiæ in Jerusslem. Et hoc exemplum epistolarum quas Spartiatæ miserunt:
- 20. SPARTIANORUM principes, et civitates Simoni sacerdoti maguo, et senioribus, et sacerdotibus,

- et reliquo populo Judæorum, fratribus, salutem. 21. Legati, qui missi sunt ad populum nostrum, nuntiaverunt uobis de vestră glorià, et honore, se lætitiă: et gavisi sumus in introitu eorum.
- 22. Et scripsimus que ab eis erant dicta in concilis populi, sic : Numenius Antiochi, et Antiputer, Jasonis filius, legati Judeorum, venerunt ad nos renovantes nobiscum amicitiam pristinam.
- 23. Et placult populo excipere viros gloriose, et ponere exemplum sermonum eorum in segregalis populi libris, ut sit ad memoriam populo Spartiaterum. Exemplum autem borum scripsimus Simoni maguo sacerduti.
- Simone manda ambasciadori a Roma, con ricchi dont. Egli riceve da Giudei la sovrana autorità su di essi, nell'anno 3863, in riconoscenza dei grandi servigi da lui renduti alla nazione. Novero delle sue betle azioni.
- 24. Post hæc antem misit Simon Numenium Romam, hahentem clypeum aureum maguum, pondo muuriim mille, ad statuendam cum eis societatem. Cum autein audisset populus Romanus

25. sermones istos, dixerunt : quan gratiarum actionem reddemus Simoni, et fillis ejus?

- 26. Restituit enim ipse fratres suos, et expugnavit inimicos Israel ab eis: et statuerunt ei libertaten, et descripserunt in tabulis æreis, et posuerunt in titulis in monte Sion.
- 27. Et hoc est exemplum scripture: OCTAVA decima die mensis Elul, suno centesimo septuagesimo secundo, suno tertio sub Simone sucerdote magno in Asaramel,
- 28. in conventu magno sacerdotum, et populi, et principum geniis, et seniorum regionis, nota facta sunt hac: quoniam frequeuler facta sunt prelia in regione nostră.
- 29. Simon autem Mathathiæ filius ex filiis Jarib, et fratres ejus dederunt se periculo, et restiterunt adversariis gentis sum, ut starent sancta ipsorum, et lex: et gloria magna gloriacaverunt gentem suam.
- 30. Et congregavit Jonathas gentem suam, et factus est illis sacerdos magnus, et appositus est ad populum suum.
- 31. Et voluerunt inimici eorum calcare et atterere regionem ipsorum, et extendere manus in sancta eorum.
- 32. Tunc restitit Simon, et pugnavit pro gente sua, et erogavit pecunias multas, et armavit viros virtutis gentis suas, et dedit illis stipendia:
- 33. et munivit civitates Judeze, et Bethauram, quæ erat in finibus Judeze, ubi erant arma ho-

stium antea: et posuit illic præsidium viros Ju-

34. El Joppen munivit, quæ erat ad mare: et Gazaram quæ est in finihos Azoti, in qua hostes antea habitabant, et collocavit illic Judæos: et quæcunque apta erant ad correptionem eorum, posuit in eis.

33. Et vidit populos actam Simonis, et gloriam quam cogitabat facere genti suze, et posuerunt eum ducem suum, et principem sacerdotum, eò quod ipse fecerat hæc omnin, et justitiam, et fidem quam conservavit genti suze, et exquisivit omni modo exaltare populum suum.

36. Et ia diebus ejus prosperatum est in manium ejas, ut tollerentur gentes de regione ipsorum, et qui în civitate David erant in Jerusalem in arce, de quâ procedehant, et contaminabant omnia quae in circuitu sanctorum sunt, et inferebant plagam magnam castitati;

37. et collocavit in ea viros Judæos ad tutamentum regionis, et civitatis, et exaltavit muros Jerusalem.

38. Et rex Demetrius statuit illis summum sa-

cerdotium.

39. Secundum hæc fecit eum amicum suum, et elorificavit enm glorin magnå.

40. Audivit enim quod appellati sunt Judei à Romanis amici, et socii, et fratres, et quia susceperunt legatos Simonis gloriose;

41. et quin Judæi, et sucerdotes eorum consenserunt eum esse ducem suum, et summum sacerdotem in æteroum, donec surgat prophets fidelis:

42. et ut sit super vos dux, et ut cura esset illi pro sanctis, et ut constitueret præpositos super opera eorum, et super regionem, et super arma, et super præsidia;

43. et cura sit illi de sanctis: et ut audistur ab omnibus , et scribactur in nomine ejus omnes conscriptiones in regione: et ut operiatur purpurà, et auro:

44. et ne licest ulli ex populo, et ex sacerdotibus, irritum facere aliquid horum, et contradicere his, que ab eo dicuntur, aut convocare conventum in regione sine ipso: et vestiri purpură et uti fibulă aureă.

. 45. Qui autem fecerit extra bæc, aut irritum fecerit aliquid horum, reus erit

46. Et complacuit omni populo statuere Simonem, et facere secundum verba ista.

47. Et suscepit Simon, et placuit ei, ut summo sacerdotio fungeretur, et esset dux et princeps geutis Judæorum, et sacerdotum, et præesset omnibus.

48. Et scripturam istam dixerunt ponere in tabulis æreis, et ponere eas in peribolo sancturum, in loco celebri:

49: exemplum sutem eorum ponere in mrario, ut habeat Simon, et filii ejus.

Simone: 1 Maccabei, capo 15. Antioco, figlio di Demetrio Sotere e fratello di Demetrio Nicanore, scrive, dall'isola di Rodi dove erasi ritirato, lettere amichevoli a Simone, nel 386j: gli condona tutti i tributi condonatigli dai suoipredecessori, e gli promette di colmarlo di onore e gloria.

Li misit rex Antiochus filius Demetrii epistolas ab insulis maris Simoni sacerdoti, et principi gentis Judworum, et universæ genti ;

2. et erant continentes bunc modum: REX Antiochus Simoni sacerdoti magno, et genti Judæorum, salutem.

 Quoniam quidem pestilentes obtinuerunt regnum patrum nostrorum, volo autem vendicare regnum, et restiluere illud sicut erat antea: et electam feci multitudinem exercitus, et feci naves bellicas.

 Volo autem procedere per regionem, ut ulciscer in eos, qui corrupernat regionem nostram, et qui desolaverunt civitates multus in regno meo.

5. Nunc ergò statuo tibi omnes oblationes, quas remiserunt tibi ante me omnes reges, et quæcunque alia dona remiserunt tibi:

6. et permitto tihi facere percussuram proprii numismatis in regione tua:

7. Jerusalem autem sanctam esse et liberam: et omnia arma, quæ fabricata sunt, et præsidia quæ construxisti, quæ tenes, maneant tibi.

8. Et omne deliitum regis, et quæ futura sunt regi, ex boc et in totum tempus remittuntur tibi.

9. Cům autem obtiouerimus regnum nostrum, glorificabimus te et gentem luam, et templum gloriñ magnā, ità ut manifestetür gloria vestra in universă terră.

Antioco entra nel regno de padri suoi. Tutti gli eserciti corrono a lui, talmente che pochi rimangono con Trijone, che fugge e va a chiudersi in Dora, dove è assediato dall' esercito di Antioco, nell'anno 3865.

10. Anno centesimo septusgesimo quarto exist Antiochus in terram patrum suorum, et convenerum ad eum omnes exercitus, ità ut pauci relicti essent cum Tryphone.

- 11. Et insecutus est eum Antiochus rex, et venit Doram fugiens per maritimam.
- 12. Sciellat enim quod congregata sunt mala in eum, et reliquit eum exercitus.
- 13. Et applicuit Antiochus super Doram cum centum viginti millibus virorum belligeraturum, et oeto millibus equitum:
- 14. et eircuivit civitatem, et naves à mari accesserunt : et vexabant civitatem à terrà et mari, et neminem sinebant ingredi vel egredi.
- I Romani scrivono, in favore de'Giudei, al re ed al popoli, loro vicini.
- 15. Venit autem Numenius, et qui cum eo fuerant, ab urhe Româ, habentes epistolas regibns et regionibus scriptas, in quibus continebantur hæe:
- 16. Lucius consul Romanorum, Ptolemæo regi
- 17. Legati Judworum venerunt ad nos amici nostri, renovantes pristinam amicitiam et soeielatem, missi à Simone principe sacerdotum, et po-
- pulo Judavorum.

  18. Attulerunt autem et elypeum aureum mnarum mille.
- 19. Placuit itaque nolois scribere regibus et regionibus, ut non inferant illis mala, neque impugnent eos et civitates corum, et regiones eorum; et ut non ferant auxilium pugnantibus adversus cos.
- 20. Visum autem est nobis accipere ab eis clypeum.
- ar. Si qui ergo pestilentes refugerunt de regione ipsorum ad vos, tradite eos Simoni principi sacerdotum, ut viudicet in eos seeundum legem suam.
- 22. Hæc endem seripta sunt Demetrio regi, et Attalo, et Ariarathi, et Arsaei .
- 23. et in omnes regiones: et Lampsaco, et Spartiatis, et in Delum, et in Myudum, et in Sieyonem, et iu Cariam, et in Samum, et in Pemphyliam, et in Lyciam, et in Alicarnassum, et in Coo, et in Siden, et in Aradoa, et in Rhodum, et in Phaselidem, et in Gorlinam, et Guidum, et Cyprum, et Cyreneen.
- 24. Exemplum autem eorum scripserunt Simoni principi sacerdotum, et populo Judæorum.

Antioco stringe sempre più Trifone, in Dora, e ricusa l'ajuto di soldati mandatigli da Simone, manca a tutte le convenzioni fatte prima con tui, se gli mostra avverso e molte cose doman-T. II.

- da, come dovute. Simone risponde con mella moderazione.
- 25. Antioclus autem rex applicuit castra in Doram sceundò, admovens ei semper manus, et machinas faciens; et conclusit Tryphonem, ne procederel.
- 26. Et misit ad eum Sinton duo millia virorum electorum in auxilium, et argentum, et aurum, et vasa copiosa:
- 27. et noluit en accipere, sed rupit omnia que pactus est cum eo anten, et alienavit se ab co-
- 28. Et misit ad enm Athenobium unum de amicis suis, ut tractaret cum ipso, dicens: vos tenetis Joppen, et Gazaram, et arcem quæ est in Jerusalem, civitates reeni mei:
- 29 fines earum desolastis, et fecistis plagam magnam in terra, et dominati estis per loca multa in regno meo.
- 30. Nune ergò tradite civitates quas occupastis, et tributa locorum, in quibus dominati estis extra fines Juden:
- 31. sin autem, date pro illis quingenta talenta argenti, et exterminii, quod exterminastis, et trihutorum civitatum alia talenta quingenta: sin autem, veniemos, et expugnalimus vos.
- 32. Et venit Athenobins amicus regis in Jerusalem, et vidit gloriam Sintonis, et claritatem in auro et argento, et apparatum copiosum, et obstupuit : et retulit ei verba regis.
- 33. Et respondit ei Simon, et dixit ei : neque alienam terram sumpsimus, neque aliena detinemos: sed hæreditatem patrum nostrorum, quae injuste ab inimicis nostris aliquo tempore possessa est.
- 34. Nos verò tempus hahentes, vindicamus bæreditatem patrum nostrorum.
- 35. Nam de Joppe et Gazará que expostulas, ipsi faciebant in populo plagam magnam, et in regione nostrà: horum damus talenta centum. Et non respondit ei Athenobius verbum.
- 36. Reversus autem cum irâ ad regem, renuntiavit ei verba ista, et gloriam Simonis, et universa quæ vidit: et iratus est rex irâ magua.
- Trifone Jugge da Dora. Antioco lo insegue, dopo di avere dato ordine a Cendebeo di andare collu armata verso la Giudea e di domare il popolo de Giudei.
- 37. Thyphon autem fugit navi in Orthosiada.
  38. Et constituit rex Cendebaum ducem maritimum, et exercitum peditum et equitum dedit
  illi.

39. Et mandavit illi movere castra contra faciem Judœv: et mandavit ei militeare Gedorem, ét obstruere portas civitatis, et debellare populum. Rex autem persequebatur Tryphonem.

40. Et pervenit Gendelmus Jamniam et compit irritare pleliem, et conculcare Judæam, et capitvitare populum, et interficere, et ædificare Ge-

41. Et collocavit illic equites, et exercitum, ut egressi perambularent viam Judæn, sicut coustituit ei rex.

Simone: 1 Maccabei, capo 16. Simone giù recchio nanda l'escretic co'suoi figliuoli Giuda e Giovanui contro Cendeben, che la assall colla armata di Antioco, nell'anno 3866. Questa armata è sconfitta e messa in fuga.

Et ascendit Johnnes de Guzaris, et nuntiavit Simoni patri suo que fecit Ceudebeus in populo insorum.

- 2. Et vocavit Simon duos filios seniores, Judan et Joannem, et ait illis rego et fratres mei, et domus patris mei, expugavinus lussies Israel ab adolescentia usque in hunc diem: et prosperatum est in munibus nostris liberare. Israel alimotics.
- 3. Nunc autem senui, sed estote loco meo, et fratres mei, et egressi pugnate pro gente nostra; auxilium yero de cœlo vobiscum sit.
- 4. Et elegit de regione vigiuti millis virorum belligerstorum, et equites: et profecti sunt ad Cendebæum; et dormierunt in Modin.
- 5. Et surrexerunt manè, et abierunt in campum: et eccè exercitus copiosus in obviam illis peditum et equitum, et fluvius torreus erat inter medium ipsorum.
- 6. Et admovit castra contra faciem eorum ipse et populus cjus, et vidit populuin trepidantem ad transfretandum torrentem, et transfretavit prinus: et viderunt eum viri, et transierunt post eum.
- 7. Et divisit populum, et equites in medio peditum: erat autem equitatus adversariorum copiosus nimis.
- 8. Et exclamaverunt sacris tubis, et in fugam conversus est Ceodebaus, et castra ejus: et ceciderunt ex eis multi vulnerati: residui autem in munitionem fugerunt.
- g. Tunc vulneratus est Judas frater Joannis: Joannes autem insecutus est eos, donec venit Cedronem, quam ædificavit.
- 10. Et fugerunt usque ed turres quæ erant in egris Azoti, et succendit ees igni. Et ceciderunt

ex illis duo millia virorum, et reversus est in Judæam in pace.

- Tolomeo, genero di Simone, acceso dall' ambizione di dominare, uccide a tradimento in un convito il suocero, e i suoi figli Mathathia e Giuda per occupare le provincie della Giudea: anno 3869.
- 11. Et Ptolemans filius Abobi constitutus erat dux in campo Jericho, et babebat argentum et aurum multum.
  - 12. Erat enim gener summi sacerdotis.
- 13. Et exaltatum est cor ejus, et volchat obtinere regionem, et cogitabat dolum adversus Simonem et filios ejus ut tolleret eos.
- 14. Simon autem perambulans civitates que erant iu regione Judzen, et sollicitudinem gerea earum, descendit in Jericho ipse, et Mathathias filius rius, et Judas, auno centesimo septuagesimó septimo, mense undecimo: hic est meusis Sabath.
- 15. Et suscepit eos filius Alobii in munitiunculam quæ vocatur Doch, cum dolo, quam ædidificavit : et fecit eis convivium magnum, et abscondit illie viros.
- 16. Et còm iuebriatus esset Simon, et filii ejus, surrexit Ptolemœus cum suis, et sumpserunt arma sua, et intraverunt in convivium, et cociderunt cum et duos filios ejus, et quosdam pueros ejus.
- 17. Et fecit deceptionem magnam in Israel, et reddidit mala pro honis.
- Tolomeo chiede soccorso al re Antioco e promette di mettere nette sue mani il paese, le città e i tributi. Manda alcuni suoi fidi perchè con frode uccidano Giovanni Ireano: ma sovo invece uccisi da questo. Spedisce altresì alcuni altri suoi fidi per occupare Gerusalemme: ma sono scoperti e fatti essi pure morire da Giovanai, il quale succede al padre nel sonmo sacerdosio.
- 18. Et scripsit hæc Ptolomæus, et misit regi ut milteret exercitum in suxilium, et traderet ei regionem, et civitates corum, et tributa.
- 19. Et misit alios in Gazaram tollere Joannem: et tribunis misit epistolas ut venirent ad se, et daret eis argentum, et aurum, et dona.
- 20. Et alios misit occupare Jerusalem et montem templi.
- 21. Et præcurrens quidam, nuntiavit Joanni in Gazara, quia periit pater ejus, et fratres ejus, et quia misit te quoque interfici.

22. Ut audivit antem, vehementer expavit: et comprehendit viros qui venerant perdere eum, et occidit eos: cognovit enim quia quærebant eun perdere.

23. Et cetera sermonum Joannis, et hellorum ejns, et honarum virtutum, quibus fortiter gessit, et ædificii murorum quos extruxit, et rerum gestarum ejus:

24. eccè liæc scripts sunt in libro dierum sacerdotti ejus, ex quo factus est princeps sacerdotum post patrem suum.

Per la continuazione, vedi LETTERE: 2 Macc. cap. 1.

. Ma prima di incominciare quella lettura , sarebbe assai utile il leggere le dissertazioni pubblicate intorno ai libri de'Maccabei de vari dotti Scrittori, e particolarmente dall' Abate Bergier, nel suo Dizionario di Teologia all' articolo Mac-CARRI. Il piano di questo repertorio non essendo quello di estendersi con parziali dissertazioni, crediamo di fare cosa grata al lettore mandandoto agli autori che scrissero intorno alla Bibbia, affiuché possa egli facilmente sciogliere molte difficoltà che si incontrano in questo secondo libro de'Muccabei. È d'uopo altresi che il lettore consideri, giusta il detto dallo Scaligero, che secondo la maniera di contare de'Caldei, l'autore del secondo libro de'Maccabei incomincia il regno dei Greci, un anno dopo dell'autore del primo fibro. Ciò è necessario di avvertire, onde stahilire la coincidenza fra le date del primo e del secondo libro, i di cui fatti sono i medesimi, ma con circostanze più generali : ciò che prova che quei due libri furono scritti da due autori diversi. Troverassi la prefazione del libro secondo all'articolo Lattene: 2 Mace. 2, 20 e seg.

SIMONE: era altreal questo il nome di S. Pietro: Graŭ Castro: Matt. 4, 18. Resionazzone:
Gio. 21, 2, 3, 11, 13. Simone il lebbroso: egli
da a mangiare a Gesù: Passone: Matt. 26, 6.
Simone Gireneo: egli siquia Gesù a portare la
sua croce: Passone: Matt. 29, 22. Simone il
mago: auto battesimo: egli vuole comperare, a
prezzo d'oro, dagli Apostoli, il dono di far diseendere lo Spirito Santo: S. Pietro maledice
lui ed il suo oro: Santo: Att. 8, 9 a 21.

SIMONIA: è il comperare o vendere le cose consecrate a Dio, cd il dono di farle, lo cil mon può essere comunicato che per mezzo degli ordini sacri. Questa parola trae la sua origine da Simone il mago, il quale voleva comperare dagli Apostoli il dono di far discendere lo Spirito Sauto: Sauto: Att. 8, 9 a 25. La simonia

è proibita : Daniele ricusa tutto ciò che il re Baldassare gli offriva, acclocche gli facesse l'interpretazione delle tre parole scritte sul muro della sala del banchetto : Battuazan: Dan. 5, 5, 16, 17, 25. Alcimo, per impadronirsi della carica di sommo sacerdote, accusa Giuda Maccaheo di tradimento dinanzi a Demetrio, ed offre doni a quel re, perchè gliela conferisca: Giuda: 1 Macc. 7 , 5 , 6 , 21. DEMETRIO: 2 Macc. 14 , 3 e seg. Gesù raccomanda agli Apostoli di conferire gratuitamente i doni ch' essi avevano gratuitamente ricevuti: Apostoli: Matt. 10, 8. Essi mettono in pratica questo precetto; Saulo: Att. 8, 18 e seg. PAOLO: Att. 20, 33 a 35. CURINTS: 1 Epist. 9, 15, 18: 2 Epist. 11, 2, 9: 12, 13. TESSALONICESI: 1 Epist. 2 , q: 2 Epist. 3 , 8. Punizione esemplace della Simonia, in Jenonoamo: 3 Re 13, 33, 34; in Giezi: Euseo: 4 Re 5, 26, 27; in Giasone : Tampio : 2 Macc. 4 , 7 a 14 , 26; in Menelso: Ibid. 2 Macc. 4, 24. Antioco > 2 Macc. 13, 3, 4; in Alcimo : Byconne : 1 Macc. 9, 55, 56; in Giuda Iscariote: Passione: Matt. 26, 14, 15, 47: 27, 3 a 5. Gash Caisto: Att. 1, 18; in Simone il mugo : SAULO : Att. 8, 20 a 24.

Non sono forse da comprendere, sotto il nome di simonia, i doni volontari od a titolo di riconoscenza: Samuere: 1 Re 9, 7, 8.

SIN: sus posizione topografica: Manna: Esod. 16, 1. Deserto di Sin, nel quole Mosè ed Aroune percossero una rupe, per farne scaturire dell'Acqua: Num. 20, 7 a 11.

SINAGOGA degli Ebrei ripudista a cagione de suoi peccali e perchè essa ha rigettato il Messa: 1. 15. 50, 1 e ssg. Chiamavasi Sinagoga il luogo, nel quale si riunivano gli Ebrei per scoltare la spiegazione della legge. Essi no. avevano una in ciascuna città. È nella Sinagoga che Gesù-entava, quasi sempre, per predicarvi il suo Vangelo agli Ehrei. Chiamasi collo stesso nome, in oggi, il luogo in cui si riuniscono gli Ebrei moderni sparsi qua e thi în diverse città o provincie.

SINAI: moute d'Arabia: Galatti: Epist. 4, 25. È su questo monte che il Siguore Iddio diede agli Israeliti il Decalogo e diverse altre leggi: Vedasi il Sommario all'articolo Israeliti. Il Sinai non era abitato: Oloreans: Gindit. 5, 14.

Sinsi: Numeri, capo 10. Ordine, col quale si mosse il campo degli Israeliti dal deserto del Sinai, per andare nella solitudine di Pharan: anno 2514.

Ciò che precede ili questo capo trovasi all'arti-

11. Anno secundo, mense secundo, vigesima

684

- die mensis, elevata est nubes de tabernaculo fœderis:

  12. profectique sunt filii Israel per turmas suas
- de deserto Simi, et recubuit nubes in solitudine Pharan. Mose: Esod. 19. 1. 13. Moveruotque castra primi juxta imperium
- 13. Moveruotque castra primi juxta imperium Domini in manu Moysi.
- 14. filii Juda per turmas suas: quorum princeps erat Naliasson filius Aminadab. Novaso. Num. 1, 6, 26, 27.
- 15. In tribu filiorum Isachar fuit princeps Nathanael filius Suar. Novero: Num. 1, 8, 28.
- 16. In tribu Zabulon erat princeps Eliab filius
- 17. Depositumque est tabernaculum, quod portantes egressi sunt filii Gerson et Merari.
- 18. Profectique sunt et filii Ruben per turmas et ordinem suum: quorum princeps erat Elisur filius Sedeur.
- filius Sedeur.

  19 In tribu autem filiorum Simeon, princeps fuit Salamiel filius Surisadusi. Noveno: Num.
- 20. Porro in tribu Gad erat princeps Elisaph filius Duel.
- 21. Profectique sunt et Casilitæ portantes sanctuarium. Tamdin tabernaculum portabatur, donec venirent ad erectionis locum.
- 22. Moveruot castra et filii Ephraim per turmas suas, in quorum exercitu princeps erat Elisuma filius Amniud.
- 23. In tribu autem filiorum Manasse, princeps fuit Gamaliel filius Phadassur.
- 24. Et in tribu Benjamin erat dux Abidan filius Gedeonis.
- 25. Novissini esstrorum omnium profecti sunt filii Dan per turmas suas, in quotum exercitu princeps fuit Ahiezer filius Ammisaddai.
- 26. In tribu autem filiorum Aser erat princeps Phegiel filius Ochrau. Noveno: Num. 1, 13, 40. 27. Et in tribu filiorum Nephtali princeps fuit Ahira filius Enan.
- 28. Hec sunt castra et profectiones filiorum Israel per turmas suns quando egrechebantur.
- Mosè prega il suo parente Hobab, figliuolo di Haguel, che vada con essi, perché egli era pratico del deserto di Pharan : promette di dargli il meglio delle ricchezze che darà loro il Signore. Parole di Mosè nell'alzarsi e nel deporsi dell'arca.
- 29. Dixitque Moyses Hobab filio Raguel Madianitæ, coguato suo: proficiscimur ad locum quem Dominus daturus est nobis: veni nobiscum

- nt benefaciamus tibi, quia Dominus bona promisit Israeli. Mosà: Esod. 18, 27.
- 30. Cui ille respondit: non vadam tecum, sed revertar in terrain meam in qua natus sum.
- 31. Et ille: noli, inquit, nos relinquere: tu enim nosti in quibus locis per desertum custra ponere debeninus, et eris ductor noster.
- 32. Còmque nobiscum veneris, quidquid optimum fuerit ex opibus, quas nobis traditurus est Dominus, dabimus tibi.
- 33. Profecti sunt ergò de monte Domini viana trium dierum, arcaque fœderis Domini præcedebat eos, per dies tres providens custrorum locum.
- 34. Nubes quoque Domini super eos erat per diem cum incederent.
- 35. Cùmque elevaretur arca, dieelat Moyses: surge, Domine, et dissipentur inimici tui, et fu-
- giant qui oderunt te à fecie tuâ. Cansa: Salm. 67, 7.
  36. Cum autem deponeretur, aichat: revertere,
  Domine, ad multitudinem exercitus Israel.
  - Per la continuazione, vedi Fuoco: Num. cap. 11.
- Sinat: Deuteronomio, capo 5. Timore che ebbero gli Israelili all'udire la voce di Dio e al vedere ardere il monte nella promulgazione della legge.
- Ciò che precede di questo capo trovasi all' articolo Decatogo: Deut. 5, 1 a 22.
- 23. Vos autem postquam andistis vocem de medie tenebrarum, et montem ardere vidistis, accessitis ad me omnes principes tribuum, et majores natu, atque dixiatis:
- 24. eccè ostendit uobis Dominus Deus noster majestatem et magnitudinem suam, vocem ejus audivinus de medio ignis, et probavimus hodiè quod, loquente Deo cum homine, vixerit homo. Decatogo: Esod. 20, 18.
- 25. Cur ergò moriemur, et devorabit nos ignis hic maximus? Si euim audierimus ultrà vocem Domini Dei nostri, moriemur.
- 26. Quid est omnis caro, ut audist vocem Dei viventis, qui de medio ignis loquitur sicut nos audivimus, et possit vivere.
- 27. Tu magis accede, et audi cuncta qua dixerit Dominus Deus noster (ibi: loquerisque ad nos, et nos audientes facientus en. Dacalogo: Esod. 20, 18, 19.
- 28. Quod cum audisset Dominus, ait ad me : audivi vocem verborum populi hujus qum locuti sunt tibi : benè omnia sunt locuti.
- 29. Quis det talem eos habere mentem, ut timeaut me et custodiant universa maudata men

in omni tempore, ut benè sit eis et filiis eorum in sempiternam?

30. Vade et dic eis: revertimini in tentoria

31. Tu verò lic sta mecum, et loquar tibi omais mandats mes, et coremoniss alque judicia que docebis eos, ut faciant es in terra quam daho illis in possessionem.

32. Custodite igitur et facite quæ præcepit Dominus Deus vobis : non declinabitis neque ad dexteram, neque ad signistram ;

33. sed per vism, quam præcepit Dominus Deus vester, sunbulsbitis, ut vivalis, et hene sit vobis, et protelentur dies in Terrà possessionis vestræ. Per la continuazione, vedi Amons: Deut. cap. 6.

SINCERITA': essa fu reciproca fra Davidde e molti aomini valorosi della triliù di Beniamino e di Giuda, che si unirono con lui, alloraquando erasi ritirato nella fortezza di Masina: Davidde: 1 Par. 12, 16 a 19.

SIONNE, che aignifica mucchio, atrepito, era una fortezza di Gerusalemme, che Davidde prese di assalto: in essa stabili egli la sua residenza, la fece fabbricare tutta in giro, e le diede il nome di città di Davidde: Ctrra': Deut. 4, 48. Davinne: 2 Re 5, 7 a 9: 1 Par. 11, 4 a 8. Vedi pure Ganzalzama. Predizione della ruina di Sionne: Micnat: cap. 3. Sionne, figura della Chiesa: essa si lagna di essore albandonala: si Signore la consola , e le promette, che la sua gloria rispiraderà per tutta la terra , che tutti i pepoli si uniranno a lei, e che i suoi nemici saranno aterninati: Caissa: 1s. 49, 14 e seg.

Siorne: Issiu, cspo 51. Il Signore esorta il popoto di Sionne a ricordarsi che egli è sortito d'Abrahamo. Gli rammenta i beni di cui fu ricolmato quel patriarca, e l'assicura che farà lo stesso in favore di Sionne. Descrive le delisie e la feticità della città santa.

Il capo precedente trovasi all'articolo Massia: Is. cap. 50.

Audite me, qui sequimini, quod justam est, et quæritis Dominum: attendite ad petram unde excisi estis, et ad cavernam laci de qua præcisi

2. Attendite ad Abraham patrem vestrum, et ad Saram quæ peperit vos, quia unum vocavi euni, et beuedixi ei, et multiplicavi eum.

3. Consolabitur ergò Dominus Sion, et consolabitur omnes ruinas ejus, et ponet desertum ejus quasi delicias, et solitudinem ejus quasi hortum Domini. Gaudium et lætitis invenietur in eå, gratisrum actio et vox laudis.

4. Attendite ad me, popule meus, et tribus mes, me sadite, quis lex à me exiet, et judicium meum in lucem populorum requiescet.

 Propé est jusus meus, egressus est salvator meus, et brachia mes populos judicaliunt: me insulw expectabunt, et brachium meuni sustinebunt.

6. Levale in colum oculos vestros, et videto sub terrá deorsum: quis coli sicut fumus liquescoal, et terra sicut vestimentum atteretor, et habitatores ejus sicut hace interibuat: salus autem mea in sempiteraum erit, et justitis mea non deficiel. Paccaron: Salm. 36, 41.

Esortazione alla pazienza nelle calamità: alla confidenza in Dio nelle persecuzioni. Orazione per domandare il soccorso del Signore. Promessa di questo soccorso, e di un potente Salvatore.

 Audite me, qui scitis justum, populus meus, lex mes in corde eorum: nolite timere opprobrium hominum, et blasphemias eorum ne metualis. Paccaroni: Salm. 36, 33.

8. Sicut enim vestimentum, sic comedet eos veruis: et sicut lauam, sic devorabit eos tines: salus autem mea in sempiternum erit, et justitia mea in generationes generatioum.

 Consurge, consurge, induere fortitudinem brachium Domini: consurge sicut in diebus antiquis iu generationibus saculorum. Numquid non tu percussisti superbum, vuluerasti drasomen?

to. Numquid non tu siccasti mere, aquam abyssi vehementis: qui posuisti profundum meris viamo ut transirent liberati? Most: Esod. 14, 21, 22.

11. Et aunc qui redempti sunt à Domino reverteutur, et venient in Sion laudantes, et leuitia sempiterna super capita eorum, gaudium et leutitism tenebunt, fugiet dolor et gemitus.

12. Ego, ego ipse consolabor vos: quis tu, ut timeres ab bomine mortali, et à filio hominis, qui quasi fœnum ità arescet?

13. Et oblitus es Domini factoris tui qui tetendit cœlos, et fundavit terram: et formidasti jugiter totà die a facie furoris ejus qui te tribulabat, et paraverat ad perdendum: ubi nunc est furor tribulantis?

14. Citò veniet gradiens ad aperiendum, et non interficiet usquè ad internecionem, nec deficiet panis ejus.

15. Ego sutem sum Dominus Deus tuus qui

686

conturbo mare, et intumescunt fluctus ejus: Do-

16. Posui verba mea in ore tuo, et in umbra manus mem protexi te ut plantes colos, et lundes terram, et dicas ad Sion: populus meus es tu. Missia: 15: 49, 2.

Ristabilimento di Gerusalemme dopo lunghi patimenti. Avvilimento de' suoi nemici.

- Elevare, elevare, consurge Jerusalem, quæ bibisti de manu Domini calicem ira ejus: usquè ad fundum calicis soporis bibisti et potasti usquè ad forces.
- 18. Non est qui sustentet eam ex omnibus filiis quos genult: et non est qui apprehendat manum eius ex omnibus filiis quos enutrivit.
- 19. Duo sunt que occurrerunt tili: quis contristabitur super te? Vastitas, et contrito, et fames, et gladius; quis cousolabitur te? Basilonia: 1s. 47, 9.
- 20. Filii tui projecti suut, dormierunt in capite onnium viarum, sicut Oryx illaqueatus, pleni indignatione Domini, increpatione Dei tui.
- 21. Ideireò audi boc paupercula, et ebria non à vino.
- 22. Hee dielt dominator tuus Dominus, et Deus tuus qui pugnabit pro populo suo: eccè tuli de manu tua calicem soporis, fundum calicis indignationis mere, von adjicies ut bibas illum ultrà.
- 23. Et ponam illum in manu corum qui te humiliaverunt, et dixerunt auima tune : incurvare ut transcamus: et posnisi ut terram corpus tuum, et quasi viam transcuntibus.

Sionna: Isain, cupo 52. Consolazione di Sionne, cioè della Chiesa di Cristo, per la gratuita sua redenzione.

Consurge, consurge, induere fortitudine tua, Siou, induere vestimentis glorim tum Jerusalem, civilas Sancti, quia non adjiciet ultra ut pertranseat per te incircumcisus et immundus.

- 2. Excutere de pulvere, cousurge, sede, Jerusulem: solve vincula colli tui, captiva filia Sion:
- 3. quia hec dicit Dominus: gratis venundati estis, et sine argento redimemini.
- 4. Quis linc dicit Dominus Deus: in Ægyptum desceudit populus meus in principio, ut colonus esset ibi: et Assur abzque ullà causà calumuistus est eum. Giacossa: Gen. 46. 5, 6.
- 5. Et numquid milii est hic, dicit Dominus, quoniam ablatus est populus meus gratis? Domi-

- natores eius inique agunt, dicit Dominus, et jugiter totà die nomen meum blasphematur. Isnaele: Ezech. 36, 20.
- 6. Propter lioc sciet populus meus nomen meussi in die illà, quia ego ipse qui loquebar, eccè adsum-
- Regno del Messia. Predicazione degli Apostoli.
  Conversione de Gentili, sotto la figura del ritorno dalla schiavitù di Babilonia.
- 7. Quam pulchri super montes pedes annuutiantis et prædicautis pacem, annuutiantis bonum, prædicantis salutem, dicentis Sion: regnabit Deus tuus? Nanya: Nah. 1, 15. Roman: Epist. 10, 15.
- 8. Vox speculatorum tuorum: levaverunt vocem, simul laudabunt, quia oculo ad oculum videliunt, cum converterit Dominus Sion.
- 9. Gaudete, et laudate simul, deserta Jerusalem, quia consolatus est Dominus populum suum, redemit Jerusalem. Chiesa: Is. 49, 13.
- to. Paravit Dominus brachium sanctum suum in oculis omnium genium: et videbant omnes fines terræ salutare Dei nostri. Poroto: Salm. 97, 3 a 5.
- 11. Recedite, recedite, exite indè, pollutum nolite tangere: exite de medio ejus, mundamini qui fertis vasa Domini. Connts: 2 Epist. 6, 17.
- 12. Quoniam non in tumultu exibitis', nec iu fugă properabitis; pracedet enim vos Dominus, et congregabit vos Deus Israel.
- 13. Eccè intelliget servus meus, exaltabitur, et elevabitur, et sublimis erit valdè.
- 14. Sicut obstupuerunt super te multi, sie inglorius erit inter viros aspectus ejus, et forma eius inter filios hominum.
- 15. Iste asperget gentes multas, super ipsum continebunt reges os suum; quia quibus non est narratum de eo, viderunt: et qui non audierunt, contemplati suut. Romant: Epist. 3, 29: 15, 21. Per la continuasuone, vali Massa: Is. cap. 53.

SIRIA, paese d'Asia. Camuel, figlio di Melclia, moglie di Nachor, fratello d'Abralasmo, è il padre dei Siri. Abranamo: Gen. 22, 20, 21. La Sacra Scrittura la chiama sache paese d'Hadrac'i. Profezia della ruina delle suo città: Massar. Zacc, 0, 1 e seg. Essa-fu resa tributaria d'Israele, sotto il regno di Davidde: Hason: 1 Par. 19, 10 a 19. I Siri furouo sconfitti, presso Samaria, dalla mano di Dio: Elisso: 4 Re 7, 6, 7. Predicazione della ruina di questo regno: Rasm: In: cap. 7, Isata: cap. 8, Damasco: In. 17, 1 a 6. I Siri assoggettano gli Israeliti: Othoniel vince il loro re: Poroti: Gittd. 3, 8 a 10. Essi direntano tributari

di Davidot: ? Re 8, 5, 6. Essi soccorrono gli Ammoniti contro Davidde, e sono sharsegliali . Davidot: Davidot: Re 10, 13 a 18. Assecdiano Samaria e sono viuti : Acna: 3 Re 20, 1 e seg. Combattono contro Israele: Essec: 4 Re 6, 8. Sono colpiti di eccità, e coodotti nella città di Samaria, di cui Benadals fa l'assedia: Euseo: 4 Re 6, 9 a 25-1 Siri, spaventati per un timor panice, abbandonno l'assedio: Ibid. 4 Re 7, 1 a 7. Il re degli Asiri li assale, li vince e li conduce prigionieri a Cirene: Acua: 4 Re 16, 7. Predizione della loro desolazione e della loro riina: Damasson Gerene, Ac. 23. Annas: 4.3 e seg.

SGS I Gerem. 49, 32. AMOS: 4, 3 e seg.
SISARA, cle siguifica eeggeate una rondine,
era generale dell'esercito di Chanasa: sua scoufitta e sua morte crudele: Dassons: Gind. cap. 4.
SMIRRE, città di Natolia. Il vescovo di quella
Chiesa era, secondo la visione di S. Giovanni,
ricco nella sua povertà, e felice nella persecuzione: Apoccusses: 2, 8 a 11.

SOBRIETA': in che cosa consiste: U-moc. 25, 16. Essa è raccomandata: Virtu'. Eccli. 31, 32 e seg. Gerosalemme: Luc. 21, 34. Romans: Epist. 13, 14. Galari: Epist. 5, 16, 12. Erreste: Epist. 5, 18. Tessalonests: 1 Epist. 5, 6, 8. Timoteo: 1 Epist. 3, 2: 2 Epist. 1, 7: 4, 5. Tito: Epist. 1, 8: 2, 2 a 6, 12. Pietro: 1 Epist. 1, 13: 2, 11: 5. 8. Pestl Artherst. Escretario

SOCCORSO, od assisteuza: Iddio promette il suo soccorso a que' che osservano la sua legge, e che obbediscono a'suoi comandamenti: Giosui: 1, 5, 9.

Soccoso: Sulmo 39. Davidde ringrazia Iddio per i soccorsi che gli ha dati, e gliene chiede dei nuovi. É salmo profetico, col quate Cristo rente grazie al Padre, che lo ha esaudito: gli domanda la continuacione delle sue grazie pel suo mistico corpo che è la Chiesa.

Il salmo precedente trovasi all'articolo Lincua:

Expectans expectavi Dominum : et intendit

- 2. Et exaudivit preces meas: et eduxit me de lacu miseriæ, et de luto fæcis.
- 3 Et statuit super petram pedes meos; et direxit gressus meos.
- 4. Et immisit in os meum canticum novum, carmen Deo nostro.
- 5, Videbunt multi et timebunt, et sperabunt in Domino
  - 6. Bentus vir , cojus est nomen Domini spes

- ejus : et non respexit in vanitates et insanias, falsas.

  7. Multa fecisti, tu Domine Deus meus . mira-
- bilia tua: et cogitationibus tuis non est qui similis sit tihi.
- 8. Annuatiavi et locutus sum : multiplicati sunt super numerum.
- 9. Sacrificium et oblationem noluisti: aures autem perfecisti mihi. Ennet: Epist. 10, 5.
- to. liolocaustum et pro peccato non postulasti: tunc dixi: eccè venio.
- 11. In capite libri scriptum est de îne, ut facerem voluntalem tuam: Deus ineus, volui, et legem tuam in medio cordis mei. Minacou: Gio. 6.38.
- 12 Annutatiavi justitiam tuam in Ecclesia magna, eccè labia mea non profiibebo, Domine, to scisti.
- 13. Justitiam tuam non abscondi in corde meo :
- 14. Non aliscondi misericordiam tuam, et veritatem tuam, à concilio multo. Comnts: 2 Epist.
- 15. Tu autem Domine, ne longe facias miserationes tuas à me: misericordia tua et veritas tua semper susceperant me.
- 16. Quoniem circumdederunt me mela: quorum non est numerus: comprehenderunt me iniquitates mem, et non potui ut viderem.
- 17. Multiplicate sunt super capillos capitis mei: et cor meum dereliquit me.
- 18. Complecent tibi, Domine, ut eruss me: Domine, ad adjuvandum me respice. Namici: Salm. 60. 1.
- 19. Confundantur et reverentur simul qui quarunt animam meam, ut auferant eam. Namici: Salm. 34, 4.
- 20. Convertantur retrorsum, et reverentur simul qui volunt milii mela.
- 21. Ferant confestion confusionem suam qui dicunt milii: Euge, euge. 22. Exultent et letentur super te omnes que-
- rentes te: et ilicant semper: magnificetur Do-
- 23. Ego autem mendicus sum et pauper : Dominus sollicitus est mei.
- 24. Adjutor meus, et protector meus tu es:
  Deus meus, ne tardaveris.

  U salma che seque tropasi all'articala Poysas:
- Il salmo che segue trovasi all'articolo Poven:
  Salm. 40.

Soccosso: Solmo 56. Davidde chiede soccorso al Signore contro i suoi ostinati nemici. Questo salmo più conviene a Cristo, che a Davidde.

Il salmo precedente trovasi all'articolo Namici:

Miserere mei Deus, miserere mei: quoniam in te confidit anima mea.

- a. Et in umbra alarum tuarum sperabo, donec
- transeat foiquitus.
  3. Clamabo ad Deum altissimum : Deum , qui
- benefecit mihi.
  4. Misit de cœlo, et liberavit me : dedit in op-
- Misit de cœlo, et liberavit me : dedit in op probrium concultantes me.
- 5. Misit Deus misericordiam suam, et veritatem suam, et eripuit animam meam de medio catulorum leonum: dormivi conturbatus.
- 6. Filii hominum dentes corum, arma et sagittæ; et lingua corum gladius acutus.
- 7. Exaltare super coelos Deus, et in omnem terram gloria tua.
- 8. Laqueum paraverunt pedibus meis: et incurvaverunt animam meam.
- 9. Foderunt ante faciam meam foveam : et in-
- ciderunt in eam.
  10. Paratum cor meum, Deus, paratum cor
- meum: cantabo, et psalmum dicam. 11. Exurge, gloria mea, exurge, psalterium, et
- cithere : exurgem diluculo.
  12. Confitebor tibi in populis , Domine : et
- psalmum dicam tibi in gentibus : 13. quoniam magnificata est usque ad cœlos
- misericordia tua, et usque ad nubes veritas tua.

  14. Exaltare super cœlos, Deus: et super omnem
  terram gloria tua.

Per la continuazione, vedi Persecuzione: Salm. 57.

Soccaso: Salmo 6o. Davidde invoca il soccaso del Signore, colla piena confidenza che gli inspira la possente protezione, con cui lo ha sempre fisvorito. Questo salmo contiene i sentimenti della Chiesa oppressa, e di un' anima Jedele in metso alle tentationi.

Il salmo precedente trovasi all'articolo Poroco:
Salm. 50-

Exaudi, Deus, deprecationem meann: intende orationi mem.

- 2. A figibus terræ ad te clamavi : dum anxiaretur cor meum, in petrà exaltasti me.
- 3. Deduxisti me, quia factus es spes mea! tur-
- 4. Inhabitabo in tabernaculo tuo in sucula: protegar in velamento alarum tuarum.
- 5. Quonism tu, Deus meus, exaudisti orationem mesm; dedisti hæreditatem timentibus nomen tuum.

- Dies super dies regis adjicies: annos cius usque in diem generationis et generationis.
- 7. Permanet in atternum in conspectu Dei: misericordiam et veritatem ejus quis requiret?

  8. Sic psalmum dicam nomini tuo in sæculum sweuli: ut reddam vota mea de die in diem.
- Il Salmo che segue trovasi all'articolo Con-

Qualunque soccorso proviene da Dio: egli invigila notte e giorno alla nostra sicurezza: Confunta: Salm. 120: Soccorsi vicendevoli: loro vanlaggio: Uomo: Prov. 18, 19. Vedi Savvici.
SOCIETA: quella dei malvaei è sempre pe-

ricolosa: Lroce: Salm. 1, 1. Essa impedisce l'ingresso in Cieco: Salm. 14, 5, GRAZIE: Salm. 17. 28, 29. Frequentando le società, se ne contraggono le virtù od i vizi : Ibid. vers. 28, 29 : devonsi schivare le società cattive : Giosti: Salm. 25, 4. 5. Il giusto fugge la società de'peccatori : RE: Salm. 100. SAPIENZA: Prov. 1, 10: 3, 31. L'uomo piacevole in società, sarà amato più di un fratello: Uomo: Prov. 18, 24. Vantaggi della società : VANITA' : Eccl. 4 , 9 a 12. Preferire la società, dove si sa duolo, a quella dove si sa banchetto: Vanita': Eccl. 7, 3 a 5. La società delle donne è piena di amarezza e di pericoli: Ibid. vers. 27 a 29; quella delle persone assennate è preferibile a qualunque altra : Sapienza : Eccli. 6, 34 a 37. Non fare società coi malvagi, coi chiaccheroni, nè con persone male educate : motivi di ciò : Vintù: Eccli. 7, 2: 8, 4, 5, 9 a 12 Fare società cogli nomini giusti, saggi e prudenti: Ibid. Eccli. 9, 21, 22. Società coi malvagi: tristi conseguenze: Ibid. Eccli. 11. 31 a 36. Si diventa simile a colui che si frequenta : Ibid Eccli. 13, 1. Preferire la società dei giusti: Ibid. Eccli. 13. 10 a 22. La società dei malvagi sarà consumata dal fuoco : Ibid. Eccli. 21 , 10. Fare società con colui che vive santamente: Ibid. Eccli. 37, 15, 18. Gesù Cristo mangiava coi peccatori e coi Pubblicani; li Scribi ed i Farisei se ne scandalizzavano : motivi della condotta di Gesù Cristo: Minacoli : Marc. 2, 15 e seg. Evitare la società delle persone di religione differente: Corints: 2 Epist. 6, 14 a 18; fuggire quella delle persone senza condotta : Tassacont-CESI: 2 Epist. 3, 6; non che delle persone irrequiete , oziose e curiose: Ibid. vers. 10 a 14; non trattarle però da nemici: Ibid. vers. 15. Pericolo dei discorsi vani e profani: fanno quelli non di rado perdere la fede: Timorso: 2 Epist. 2, 14 a 18; bisogna schivarli per essere ben accetti a Dio: Ibid. 19 a 21. Nelle società si devono sempre fare discorsi intorno ad argomenti luoni ed ouesti: Eresun: Epist. 4, 29 a 32. Società fra Dio e gli uomini: Giovann: 1 Epist. 1, 3. Camminare nella luce, per avere società con Dio: Ibid. vers. 5 a 7.

Altri testi della Sacra Scrittura sui vantaggi di una buona società: Sodoma non serebbe perita. se in essa si fossero trovati dicci giusti: ABRAHA Mo : Gen. 18 , 32. Lalian non sareline diventato cosl ricco se non si fosse associato con Gincolibe: Richele: Gen. 30, 29, 30. Giacobhe elibe la società di Dio medesimo: Giaconne: Gen. 35, 3. Fu a cagione di Giuseppe che Dio henedi la casa di Putiphar : Gioseppe : Gen. 39 . 5. Gli Israeliti riconoscono le meraviglie che Dio operò sotto la condotta di Giosnè : MERAVIGLIE : Gios. 24. 31. Saulle va in un'assemblea di profeti, ed egli pure profetizza con essi: Davippe: 1 Re 10. 20 8 24. CANTICO: 2 Re 22, 26, 27. JOBAM: 4 Re 3 , 14. Tobia non voleva per commensali se non persone timorate di Dio : Tos:4 : 2, 2; è ciò che raccomandava anche a suo figlio: To-BIA: 4, 18; e su questa la ragione per cui volle conoscere chi doveva essere il suo compagno di viaggio quando andò a Rages: Tosta : 5 , 1, 16 n 19. Contegno di Sara in fatto di società: To-BIA : 3, 17; di Giosse: 31, 1; di Davidde: Giu-STO: Salm. 25, 4 a q. Uomo: Prov. 13, 20, DA-NIELE 1 2, 12 H 19. GIODY: 1 Macc. 9, 23 H 30. MARTIRIO: 2 Macc. 7, 3, 5. GIUDY: 2 Macc. 12, 30, 31. Finche S. Pietro restò nella società degli Apostoli, su sermo ed intrepido nella fede: ma entrato una volta in società colle guardie e colle serve del Principe de'Sacerdoti, negò il suo divino Maestro : Passione : Matt. 26 , 58 e seg .: Marc. 14, 66 e seg. : Luc. 22, 55 e seg. : Gio. 18, 16 e seg. Gli Apostoli e gli altri discepoli riuniti a fare orazione, ricevono tutti lo Spinito SANTO: Att. 2, 1 a 4. Tutti i naviganti sulla medesima nave in cui trovasi S. Paolo, sono salvi, perchè quell'apostolo è con loro : Paoto : Att. 27, 1 e seg. Della società de' malvagi: devesi schivare : conseguenze tristi ch' essa produce : Abrahamo sorte, per ordine di Dio, dal paese de'Caldei, perchè trovavasi in società di persone dedite all'idolatria: THARE: Gen. 11, 31. ABRA-Mo: Gen. 12, 1, 4, 5: 15, 7. Difficilmente si alibandonano le cattive società che aliitualmente si frequentano: Lot ne è un esempio: Sonoma: Gen, 10, 15, 16, Gli scherzi d'Ismaele con Isacco dispinequero alla madre di quest' ultimo : ecco la ragione per cui volle essa for cessare quella cattiva società nascente: Isacco: Gen. 21, 9, 10. Giscobbe non volle avere per compagno di viaggio suo fratella Isacco, malgrado i doni e le proteste d'amicizia che questo gli aveva fatto: Gia-COBBE : Gen. 33 , 8 a 17. Mosè raccomanda agli Israeliti di fuggire la società degli empi : Conn : Num. 16, 26. Fu in vista ifei pericoli della loro società, che Iddio fa raccomandare agli Israeliti di sterminare tutti gli empi nella Terra promessa. di mano in mano che essi se ne sarelibero impadroniti: Comandimenti: Num. 33, 50 s 55. Gli Israeliti furono sconfitti dai loro nemici, perchè Achan aveva involato alcuni oggetti appartenenti agli ahitanti di Gerico : Hai: Gios. 7 . 1. 5 e see. Giosuè fa conoscere agli Israeliti i pericoli che vi sono facendo società colle pazioni circonvicine: ESORTAZIONE: Gios. 23, 12, 13. II profeta Jeliu rimprovera Josephat, perchè si è legato in amicizia coi nemici di Dio : JOSAPHAT : 2 Par. 19. 2. Eliezer, profeta, rimprovera egli pure Josephet per la alleanza fatta con Ochozia: JOSAPHAT: 2 Par. 20, 37. Vautaggi del star lontano dalle società malvagie : Peccaroni : Salm. 36. 1. SAPIENZA: Prov. 1, 10 e seg. : 4, 14: 6, 25 е зед. Иомо: Ргов. 13, 20: 20, 19: 22, 10, 24 8 26: 23, 6, 17, 20: 24, 1, 19, 21: 29, 27. Virtu: Eccli. 7, 2: il capo 8, il capo 9, ed il capo 13 in principio. Il cieco nato fu annoverato tra i fedeli soltanto dopo che: fu scparato dalla Sinagoga: Creco: Gio. 9, 35. Cura di S. Paolo nel separare i fedeli da coloro , i quali possono pervertirli : Paolo: Att. 19, 9. Corinti : 1 Epist. 5, 9 e seg. 2 Epist. 6, 14 e seg. Evesint: Epist. 5, 11. TESSALONICES1; 2 Epist. 3, 14. TIMOTEO: 2 Epist. 4, 14, 15. APOCALISSE: 18, 4. Vedi Com-PAGNIE.

SOCOTH: luogo nel quale Giacoblie fissò la sua dimora, dopo il suo ritorno dalla Mesopotamia: Giacobre: Gen. 33, 17.

SODDISFAZIONE, o espinzione dei peccati.

SODOMA, che significa toro secreto, era una città situata sulle rive del Giordano: i suoi altitanti erano malvagi e corrotti dai vizi; Anamao: Gen. 13, 12, 13. Il suo re fu vinto, con quattro altri re, da Chodorlahomor, nell'anno 2091, ed esas succheggiala: Lors: Gen. cap. 14. Iddio palesa ad Abrahamo la risoluzione presa di distruggere Sodoma: Ahrahamo intercede presso Dio che le perdoni, se si troveranno chapmanta giusti in quella città. Iddio gli risponde che nou la distruggerà, se vi si troveranno Abrahamo intercede più e più volte ancora presso Dio, perchè perdoni a Sodoma se in essa si troveranno 45, 40, 20 ed anche solamente i o giusti: Iddio gli risponde che promo e del dieci mon

690

la distruggerà : AARAMO: Gen. 18 , 17 e seg.

SODOMA: Genesi, espo 19. Due angioli arrivano a Sodoma: Lot li riceve in sua casa, e li difende contro la violenza degli abitanti di quella città: anno 2107.

Veneruntque duo ungeli Sodoniam vesperè, et sedente Lot in forilius civitalis. Qui cum vidisset eos surrexit, et ivit obviam eis, adoravitque pronus in terram, Essas: *Epist.* 13, 2.

- 2. et dixit: obsecro, domini, declinate in donum pueri vestri, et manete ibi: lavate pedes vestros, et mane proficiscemini in viam vestram. Oui dixerunt, minimé, sed in plates manebimus.
- 3. Compulit illos oppido ut diverterent ad eum:
  ingressisque domum illius fecit convivium, et coxit azyma: et comederunt.
- 4. Prius autem quam irent cubitum, viri civitatis vallaverunt domum à puero usque ad senem, omnis populus simul:
- 5. vocaveruntque Lot, et dixerunt ei: ubi sunt viri qui introierunt ad te nocte? Educ illos huc ut cognoscamus eos.
- 6. Egressus ad cos Lot, post tergum occludens ostium, ait :
- 7. nolite, quæso, fratres mei, nolite malum hoc facere.
- 8. Habeo duas filias, que necdum cognoverunt virum: educam ess ad vos, el abutimini eis sicut vohis placuerit, dummodo viris istis nibil mali facialis, quia ingressi sunt sub umbra culminis mei. Pierrao: 2 Epist. 2, 6 a 8.
- g. At illi dixerunt: recede illuc. Et rursus: ingressus es, inquiunt, ut advens; numquid ut judices? Te ergò ipsum magis quam hos affligemus. Vimque facielant Lot velnementissime: jamque propè erat, ut effringerent fores.
- Cli Angioli puniscono colla cecità gli abitanti di Sodoma, e comunicano a Lot l'ordine che hanno di distruggere la città. Sollecitano quindi Lot a sortirne colla moglie c colle due figliuole ed a salvarsi nella vicina città di Segor.
- to. Et eccè miserunt manum viri, et introduxerunt ad se Lot, clauseruntque ostium:
- 11. et eos qui foris erant percusserunt caccinte à minimo usque ad maximum, ità ut ostium invenire non possent. Egiziani : Sap. 19, 16.
- 12. Dixerunt autem ed Lot: liabes hic quempiam tuorum? geuerum, aut filios, aut filias, omnes qui tui sunt, educ de urbe liac:
  - 13. delebimus euim locum istum, eò quod in-

- creverit clamor eorum coram Domino, qui misit nos ut perdamus illos.
- 14. Egressus itsque Lot, locutus est ad generos suos, qui accepturi erant filias ejus, et dixit: surgite, egredimini de loco isto: quia delebit Dominus civitatem lianc. Et visus est eis quasi ludens louti.
- 15. Còmque esset mane, cogebant eum angeli, dicentes: surge, tolle uxorem taam, et duss filias quas inabes: ne et tu pariter pereas in scelere civitatis.
- 16. Dissimulante illo, apprelicaderunt manum ejus, et manum nxoris, ac duarum filiarum ejus, eò quod parceret Dominus illi.
- 17. Eduxeruntque eum, et posuerunt extra civitatem: ibique locuti sunt ad eum, dicentes : salva snimam tuam: noli respicere post tergam, nec stes in omni circă regione; sed in monte salvum te fac, ne et tu simul peress. Sapienza: 10, 6. Apostoi: Luc. 9, 62.
- 18. Dixitque Lot ad eos: queso, Domine mi,
- 19. quia invenit servus tuus gratiam coram te et magu-ficasti misericordiam tuam, quam fecisti, mecum ut salvares animam meann, nec possum in monte salvari, ne fortè appreliendat me malum, et moriar:
- 20. est civitus hæc justà, ad quam possum fugere, parva, et salvabor in eà: numquid non modica est, et vivet anima mea?
- 21. Dixitque ad eum: eccè etiam in hoc suscepi preces tuas, ut non subvertam urbem pro qua locutus es.
- 22. Festina et salvare ibi, quia non potero facere quidquam donec ingrediaris illuc. Ideireò vocatum est nomen urbis illius Segor, cioè Piccola: anteriormente chiamavasi Bala: SAPIENZA:
- 23. Sol egressus est super terram, et Lot ingressus est Segor.
- Piove dal Cielo zolfo e fuoco e le città di Sodoma e di Gomorra sono distrutte. La moglie di Lot è canglata in una statua di sale. Lot ubriacato commette incesto colle sue figliuole.
- 24. Igitur Dominus pluit super Sodonam et Gomortham sulphur et ignem a Domino de celo. ALERARA: 10cut. 19, 23. Bautonus. 1s. 13, 19: Gerem. 50, 40. Gerusalemme: Ezech. 16, 49, 50. Israele: Of. 11, 8: Am. 4, 11. Parasolu: Luc. 17, 28, 29. Giuno. Epist. 7.
  - 25. Et subvertit civitates has, et omnem circà

691

regionem, universos habitatores urbium, et cuncia terem vireotia.

26. Respiciensque uxor ejus post se, versa est in statuam salis. Parabole: Luc. 17, 32.

27. Abraham autem consurgens mané, ubi steterat prius cum Domino; Abrahamo: Gen. 18, 1.

28. intuitus est Sodomam et Gomorrham et universam terram regionis illius: viditque asceodentem favillam de terră quasi fornacis fumum. Pismo: 2 Epist. 2, 6.

29. Cum euim subverteret Deus civitates regionis illius, recordatus Abrahm, liberavit Lot de subversiooe urbium in quibus habitaverat.

30. Ascendique Lot de Segor, et mansit io monte, dum quoque filime ejus ennn eo (tinuerat enin manere in Segor) et mausit in spelunca ipse, et dum filim ejus cum eo.

31. Dixitque major ad minorem: pater noster senex est, et nullus virorum remaosit in teria qui possit ingredi ad nos juxta morem universæ terræ:

32. veni, inebriemus eum vino, dormiamusque cum eo, ut servare possimus ex patre nostro

33. Dederuot itaque patri suo bihere vinum nocte illa. Et ingressa est major, dormivitque cum patre: at ille non sensit, ure quaodò accubuit filia, nec quaodò surrexit.

34. Alterà quoque die dixit major ad minorem: eccè dormivi heri cum patre meo, demus ei hibere viuum etiam hàc nocte, et dornies cum eo, ut salvemus semeo de patre nostro.

35. Dederunt etium et illå nocte patri suo bibere vinum ; ingressaque minor filia, dormivit cum eo; et oe tunc quidem seusit quandò conculuerit, vel quandò illa surrezerit.

36. Conceperuot ergo dum filim Lot de patre

37. Peperitque major filium, et vocavit nomen ejus Moab: ipse est pater Moabitarum usque in præsentem diem.

38. Micor quoque peperit filium, et vocavit nomeo ejus Ammon, id est, filius populi mei : ipse est pater Ammonitarum usque hodie.

Per la continuazione, vedi Asimeleca: Gen. cap. 20.

Sodoma meno colpevole di Genusalemma: Exech. 16, 46 e seg. Natura delle sue colpe: suo ristabilimento predetto: Ibidem. Giustizia severa che Iddio-esercitò contro Sodoma e Gomorra; queste due città soco proposte come esempio della giustizia che Iddio eserciterà sopra gli increduli: Guon: Epist. 5, 7.

SODOMIA, precato di coloro i quali commettono delle azioni impure, contrarie alla outura: ADDITERIO: Let. 18, 22. SUDMAI: Em. 19, 5 a 8. Lacot: 20, 13. OLTRAGGIO: Giud. 19, 22 a 24. ROMANI: Epist. 1, 26 e seg. CORINTI: 1 Epist. 6, 9, 10. TINOTEO: 1 Epist. 1, 9, 10. Vedi

SOFISMA: il linguaggio sofistico è degno di odio e di disprezzo: Viarù: Eccli. 37, 23, 24. È un ragionamento insidioso, capace di iodurre io croce.

SOFONIA. Vedi SOPHONIA.

SOGNI e visioni: per mezzo dei sogni o delle visioni Iddio manifestava, già un tempo, le sue volontà a dei santi personaggi ed aoche a degli empj : ABIMELECH : Gen. 20 , 3. GIACOBBE : Gen. 28, 12, 13: 31, 11, 24. I sogni, che ebbe Giuseppe , e che egli racconta ai suoi fratelli , gli procucciono il loro odio: Giuseppe: Gen. 37, 5 e seg. Giuseppe interpreta i sogni del gran coppiere e del gran panattiere del Faraone di Egitto : Coppiere : Gen. 40. Iddio ne è l'interprete: Ibid. vers. 8. Giuseppe spiega altresì i sogni del Faracoe, aununziando una grande abbondaoza per setté anni , ed una gran carestia per i sette anni consecutivi: FABAONE: Gen. cap. 41. Visione notturns di Giacobes : Gen. 46, 1 e seg. Iddio proibisce di dar retta si sogni: Leggi: Lev. 19, 26. Ciò noadimeuo egli perla si suoi profeti per mezzo di sogui: Sephora: Num, 12, 6. Gedeone, presentandosi al campo nemico, sente che ivi parlavasi di uo soguo che alcuno aveva fatto: al recconto di quel sogno, ed alla interpretazione datagli, compreode che la vittoria è per lui. L'evento giustificò il sogno: George: Giud. 7. 9 e seg. Sogno di Samuele: 1 Re 3, 1 e seg.: 8, 5, 6. DAVIDDE: 2 Re 7, 4, 5. SALOMONE: 3 Re 3, 5. Giosse: 7, 14: 33, 14 . 18. Chi fa molti sogoi ha molte cure o moltissime VANITA': Eccl. 5, 2, 6. Vanità dei sogni, e di coloro che in essi ripongono la loro coofidenza: Vintù: Eccli. 34, s & 8. Tutti gli animali, dall' uomo fino alla bestin, sono turbati dai sogni e dalle visioni: Viarù: Eccli. 40, 6 a 8, Non der rette ne si sogni , t-è ulle visioni: GEREMIA: 27, 9, 10: 29, 8, 9. Sogno di Nabuchodonosor: tutti i maglii del suo regno non hanoo potuto spiegarlo: disputa fra i maghi e quel re: Daniele si fa proporre per spicearlo: Daniele: capo 2. Altro sogno di Nabuchodonosor : Daniele lo spiega : LETTERE : Dan. cap. 3 : cap. 4. Visioni diverse di Daniere: cap. 7 : cap. 8. Sogoo raccoutato da Giuda Maccabeo: NICANORE: 2 Mace. 15, 11 e seg. Sogni di S. Giuseppe: Ginealogia: Mall. 1; 20. Migi: Mall.

2, 12, 13, 19, 22. Sogni di S. Parlo: Alt. 16, 7, 8: 18, 9, 10: 25, 11: 27, 23, 24. Vedi Visson. Devoni disprezzere tutti i sogni e tutte le visioni, che non siano in relazione colla dottrina di Gresi Cristo: Properti parsi: Deul. 13, 1 e seg. Virtu: Eccl. 23, 1 = 8. Parson: Gerem. 23, 16. Parola: Gerem. 23, 25, 26, 32. Giudra: Gerem. 14, 14. Garima: 27, 9: 29; 8, 9. Vedi Accorno.

SOLDATO: suoi doveri: Gio. Battista: Luc.

SOLE: sun crenzione. Vedi CREAZIONE: Gen. 1, 14, 15. MERAVIGLIE: Salm. 155, 7 n g. Schiaνιτά: Gerem. 3t , 35. Giosuè fa fermare il sole nel suo corso, per avere il tempo di sterminare i suoi nemici: non fuvvi mai sulla terra un giorno cosi lungo: Adonisadech: Gios. 10, 12 a 17. Isain, per dare ad Ezechia una prova certa della verità della promessa che Iddio gli faceva di prolungargli, di quiudici anni, la vita, fece retrocedere il sole di dieci gradi sul quadrante di Achaz : Ezecnia: 4 Re 20, 11 : Eccli. 48, 26 : Is. 38, 8. Regolarità det sole nel suo corso : nulla cosa è nuova sotto del sole: tutto ciò che potrebhe sembrar nuovo, fu già ne' secoli che ci precedettero: VARITA': Eccl. 1, 5, 6, 10. Il sole si oscura alla morte di Gesù Cristo: Passione: Matt. 27, 45: Marc. 15, 33: Luc. 23, 44, 45. Iddio stesso è il sole splendidissimo della Gerusalemme del Cielo: Apocalisse: 21, 22: 22, 5.

SOLENNITA', che Idilio ordina di celebrare: Decalogo: Esodi 34, 22. Vedansi anche gli articoli: Azimi: Feste: Pasqua: Pentecoste: Primiziei Sabrato: Tabenacoli: Tronne.

SOLLECITUDINE: curs penoss, cootinus per le cose di questa vita. Siffatta sollecitudine è biasimata in molti luoghi della Sacra Scrittura . DICALOGO : Esoil. 34 , 21. LEGGI : Lev. 25 , 20 , 21 e seg. Comandamenti: Deut. 8, 3: Giosbe: 7, 17, 18. GESU GRISTO: Salm. 8, 5. ORAZIONE: Salm. 54, 25, Lept: Salm, 103, 28, 20, Dio: Salm. 144, 16, 17. Uomo: Prov. 10, 3: 13, 25. SERMONE: Matt. 6, 25 , 31, 34. APOSTOLI: Matt. 10, 9. PARABOLE: Matt. 13, 22: Marc. 4, 19. Gesu Caisto : Matt. 16 , 7 , 8. Minacoli : Marc. 8, 16 a 21. PARABOLE: Luc. 8, 14. VIRTU: Luc. 12, 11, 12, 22, 23, 26, 29. PARABOLE : Matt. 22, 5; Luc. 14, 18 a 20. CORINTS: 1 Epist. 7, 32, 33. FILIPPESI : Epist. 4, 6. TIMOTEO : 1 Epist. 6, 8. EBRBI : Epist. 13, 5. PIETRO : 1 Epist. 5, 6, 7. Vedl anche Cunz.

SOMMA d'oro o d'argento: ammontare della somma d'oro, d'argento e di bronzo, che fu impiegata, e che gli Israeliti offrirono per la costruzione del tabernacolo: Beselelli Esod. 38, 24 a 31. Ammoniare di tutte le opere che furono fatte per servigio del culto di Dio: Ibid. Esod. 39, 31 a 43. Per cui l'ammoniare della somma totale del tabernacolo, contando solamente l'oro e l'argento impiegato, era di 1, 262, 905 franchi. Fedi Sicco: Talarro.

SOMMISSIONE delle mogli ai loro mariti: Assurao: Esth. cap. 1. Vedi pure l'articolo Donns. La sommissione non è dovuta a tutti senza alcuna distinzione: Vinrà: Eccli. 33, 20.

SONAGLI, che Iddio avera ordunto a Mosè di far fare, per attaccare nell'infina parte della veste di Aronne, affinchè se ne sentisse il suono quandi egli entrava nel santuario, e quando ne esciva: Vasti: Esod. 23, 31 a 35. Bistietti: Esod. 39, 20 a 24.

SOPATRO, fu compagno di S. Paoto: Att.

SOPHONIA, figlio di Mausiu, fu mandato al profeta Geremio per pregarlo che facesse orazione per Stadan: Gerem. 37, 3. Seji fu preso da Nabuzardan, e condotto diunazi al re di Babilonia che lo condaunò alla morte: Nabuzandan: Gerem. 52, 24 a 27.

Seriusta è il nome che si dà al libro trentesimo settimo della Sucra Scrittura. Questo libro porta il nome del suo antore, del quale ignorasi sacora la patria e la tribit. Sophonia è uno dei dodici profetti minori, e profetò nei tempi di Josia alle due tribit di Giuda e di Beniamino, verso l'anno 3363, esortandole fortemente ad abhandonare l'idolarita, a convertirsi al Signore ed a far penitenza, affine di sottrarsi si flagelli, coi quali Iddio avrebbe punita la ostinata loro empietà per mano de Caldei.

Supnonia: capo 1. Tempo in cui profeto Sophonia. Minacce contro i Giudei: egli puniralli per la loro idolatria, e per il poco rispetto che hanno per il tempio di Dio.

Ciò che precede della Sacra Scrittura trovasi all'articolo Habicuc: capo 3.

Verbum Domini quod factum est ad Sophonium filtum Chusi, filii Godoliæ, filii Amariæ, filii Ezechiw, in diebus Josiæ filiæ Amon regis Judæ.

- 2. Congregans congregado omnia à facie terra, dicit Dominus.
- Congregans hominem et pecus, congregans volatilia cœli et pisces maris: et ruinæ impiorum erunt: et disperdam homines à facie terræ, dicit Dominus.

- 4. Et extendom manum meam super Judian et super omnes habitantes Jerusalem: et disperdam de loco hoc reliquias Baal, et nomina ædituorum cum sacerdotibus:
- 5. et eos qui adoraut super tecta militiam cœli, et adoraut et juraut in Domino, et jurant in Melclium:
- 6. et qui avertuntur de post tergum Domini, et qui non quasierunt Dominum, nec investignverunt eum,
- 7. Silete à facie Domini Dei, quis juxtà est dies Domini, quis præparavit Dominus hostiam, sauctificavit vocatos suos.
- 8. Et erit in die hostiæ Domini, visitaho super principes, et super filios regis, et super omnes qui induti suut veste peregrină:
- 9. et visitalio super omnem qui arroganter ingreditur auper limen in die illà: qui complent domuin Domini Dei sui iniquitate et dolo.
- Strida di Cerusalemme: le sue ricchezze saranno saccheggiate: le sue case saranno un desrto. È vicimo il giorno del Signore, giorno d'ira; allora i potenti saranno in affanui: nè il lora argento, nè l'oro non potrà liberarli nel di dett'ira del Signore: dat fueco dello zelo di lui sarà divorata lutta la terra.
- 10. Et crit in die illå, dicit Dominus, vox clamoris a portà piscium, et ululatus à secundă, et contritio magna à collibus.
- 11. Ululate liabitatures Pilæ: conticuit omnis populus Chanaso, disperierunt omnes involuti argento.
- 12. Et erit in tempore illo : scrutshor Jerusatem in lucernis, et visitalto super viros defixos in facibus suis, qui dicunt in cordibus suis: non faciet benè Dominus, et non faciet malè.
- 13. Et erit fortitudo corum in direptionem, et domus corum in desertum: et ædificabunt domos, et non labitabunt: et plantahunt vineas, et non hijbent vinum carum. Isaaele: 4m. 5, 11.
- 14. juxtà est dies Domini magnus, juxtà est et velox nimis: vox diei Domini amara, tribulabitur ibi fortis.
- 15. Dies iræ dies illa, dies tribulationis et angustiæ, dies calanitatis et miscriæ, dies teuebrarum et celigiuis, dies nebulæ et turbinis, Schavirù: Gerem. 30, 7.
- 16. dies tuliæ et clangoris super civitates munitas, et super angulos excelsos.
- 17. Et tribulabo homines, et ambulabunt ut ceci, quia Domino peccaverunt : et effundetur

- sanguis corum sicut humus, et corpora corum sicut stercora.
- 18. Sed et argentum corum et surum corum on poterit liberare aos in die im Domini: Ezer CHIELE: 7, 19. in igne zell ejus devorabiluto onnis terra, quia consummationem cum festinatione facilitation de la consummationem cum festinatione facilitation de la consummationem cum fusir. Sopnomia: 3, 8.
- Sorionni: capo 2. Esorta il popolo a comertirsi prima che venga il giorno dell'ira del Signore: invita tutti gli umili della terra a cercare il Signore e la sua giustisia. Predice ta distruzione delle città de Filistei ed il ritorno degli Israellii dulta schiaviti di Babilonia.
- Convenite, congregamini gens non 'annabilis, 2. priusquam pariai jussio quasi pulverem transeuntem diem, antequàm veniat super vos ira furoris Domini, sutequàm veniat super vos dies indignationis Domini.
- 3. Querite Dominum omnes mansueit terra, qui judicium ejus estis operati: quærite justum, quærite mansuetum, si quomodò aliscondamini in die furoris Domini:
- 4. quia Gaza destructa erit, et Ascalon in deseitum, Azotum in meridie ejicient, et Accaron eradicabitur.
- Væ qui habitatis funiculum maris, gens perditorum verbum Domini super vos Chanson terra Philisthinorum, et disperdam te, ità ut non sit inhabitator.
- 6. Et erit funiculus maris requies pastorum, et caulæ pecorum.
- Et erit funiculus ejus qui remonserit de domo Juda: ibi pascentur, in domibus Ascolonis ad vesperam requiesceut, quia visitabit eos Dominus Deus eorum, et avertet captivilatem eorum.
- Blinaccie contro i Moabiti, gli Ammoniti, gli Etiopi e gli Assiri: saranno oppressi dulle calamità per la loro superbia.
- 8. Audivi opprobrium Mosb, et blesphemies filiorum Ammon: quæ exprobreverunt popula men, et megnificati sunt super terminos corum.
- 9 Proptereà viva ego, dicit Dominus exercituum Deus Israel, quia Mosh ut Sodoma erit, et filii Annuon quasi Gomortha, siccitas spinarum, et acerti salices et desertum usqué in merenum; reliquim populi mei diripient eos, et residui gentis mem possidebuut illos.
  - 10. Hoc eis eveniet pro superbia sua, quin

blasphemaverunt, et megnificati sunt super populum Domini exercituum.

- 11. Horribilis Dominus super cos , et attenuabit omnes Deos terræ: et adorahunt eum viri de loco suo, omnes insulæ gentium.
- 12. Sed et vos Æthiopes interfecti gladio meo eritis.
- 13. Et extendet manum suam super aquillonem, et perdet Assur: et ponet speciosam in solitudinem et in invium, et quasi desertum.
- 14. Et accubabunt in medio ejus greges, omnes bestim gentium: et onocratalus et ericius in liminibus ejus morabundur: vox cantantis in fenestrà, corvus in superliminari, quoniam attenuabo robur ejus. Mosno: Is. 34, 11.
- 15. Hac est civites gloriose habitens in confidentia, que dicebat in corde suo: ego sum, et extra me non est alie amplius: quomodó facta est in desertum cubile hessine? Omnis qui transit per eam, sibilabit, et movebit manum suam.

Sophonia: capo 3. Minaccie contro Gerusalemme e contro i suoi principi, i suoi profeti, i suoi sacerdoti.

- Væ provocstrix, et redempta civitas, columba.

  2. Non audivit vecem, et non suscepit disciplinam: in Domino non est confisa, ad Deum
  suum nou appropringusvit.
- 3. Principes ejus in medio ejus quesi leones rugientes: judices ejus lupi vesperè non relinquebant in maue, Genusalemme: Esech. 22, 27. Micrasa. 3, 11.
- 4. Prophetæ ejus vesaui, viri infideles: sacerdotes ejus pollueruut sanctum, injusté egerunt contra legem.
- 5. Dominus justus in medio ejus uon faciet iniquitatem: maué, mané judicium suum dabit in lucem, et non abscondetur: nescivit autem iniquus coufusionem.
- 6. Disperdidi gentes, et dissipati sunt auguli earum: desertas, feci vias corum, dum non est qui transeat: desolatæ sunt civitates corum, non remanente viro, neque ullo habitatore.
- 7. Dixi: attamen lumebis me, suscipies disciplinant; et non peribit liabitaculum ejus, propter onnia in quibus visitavi eain: verumtamen diluculò surgentes curruperunt omnes cogitationes suas.
- 8. Quepropter expects me, dicit Dominus, in die resurrectionis niem in fuurum, quie judicium meum ut congregem geates, et colligam regna, et effundam super eos indignationem meam, omnum iran furoris mei: in igne enim zeli mei

devorabitur omnis terra: Sup. Sopnonia: 1, 18.

Promessa di Dio a favore di Gerusalemme: felicità della nuova legge: moltiplicità de'credenti.

- g. Quis tunc reddsm populis labium electum ut invocent omnes in nomine Domini, et serviant ei humero uno.
- 10. Ultrà flumina Æthiopiæ, inde supplices mei, sitii dispersorum meorum deserent munus milii.
- 11. In die illà non confunderis super cunctis adiaventionibus tuis, quibus prævaricats es in me: quis tuuc suferam de medio tui megniloquos superbise tue, et non adjicies exeltari amplius in monte sancto meo.
- 12. Et derelinquem in medio tai populum pauperem et egenum: et sperebunt in nomine Domini.
- 13. Reliquim Isrvel non socient iniquitatem, uec loquentur mendactum, et non invenietur in ore eorum lingua dolosa: quoniam ipsi pasceutur et accubabunt, et non erit qui exterreal.
- 14. Lauda, filia Sion; jubila, Israel: lætare, et exulta in omni corile, filia Jerusalem. Luca: 1, 45 a 47.
- 15. Abstulit Dom inus judicium tuum, avertit inimicos tuos, rex Israel Dominus in medio tui, non timebis malum ultra.
- 16. In die illå dicetur Jerusalem: noli timere, Sion, non dissolvantur manus tum.
- 17. Dominus Deus tuns in medio tui fortis, ipse salvabit: gaudebit super te in lætitiå, silebit in dilectione sua, exultabit super te in laude.
- 18. Nuges, qui à lege recesserant, congregabo, quia ex te erant; ut non ultià liabeas super eis opprobrium.
- 19. Eccè ego interficiem omnes qui affixerunt te in tempore illo: et salvabo cleudicantem: et eam, que ejecte fuerat, congregabo: et ponem eos in laudem, et in nomen, in omni terrà confusionis corum.
- ao. in tempore illo quo adducam vos, et in tempore quo congregabo vos. Dabo enim vos in nomen et in laudem omnibus populis terræ, cum convertero explivitatem vestram coram coram coram et il Dominos. Micara: 4, 7.
- Per la continuazione della Sacra Scrittura, vedi Accto: capo 1.
- SORDI prima di udire:, ciechi prima di vedere: Gerusalemme: 15. 29, 18. Gió. Battista: Mall. 11, 5. Sordo e muto guarito: SCANDALO: Marc. 7, 31 a 37.

SORPRESA: movimento dell'aoima cagionato de una cosa che non si aspettava : esempj : Gia-COBBE: Gen. 27, 33. SABA: 2 Par. 9, 3, 4. SALO-MONE: 3 Re 10, 1, 6 a 8. GIUDITTA: 10, 7, 14. NABUCHODONOSOR: Dan. 3. QI. BALTHAZAR: Dan. 5, 5, 6. DANIELR: 8, 27. MIRACOLI: Matt. 12, 23. GIO. BATTISTA: Marc. 1, 22. GESÙ CRISTO: Marc. 6, 51. BETHLEREM: Luc. 2, 47. GESU CRISTO: Luc. 4. 32. Miracoli : Luc. 5, 9, 26. Apostoli: Luc. 9. 44. PAOLO: All. 9. 7. 9. SAULO: All. 8. 13. SORTE: è qualche volta permesso di gettar la sorte: Santuinio: Lev. 16, 7 a 9 Cosl la Terra promessa doveva essere divisa a sorte tra le tribù e le famiglie d'Israele: TERRA: Num. 26, 53 a 56: 34, 13. Erech. 48, 29. ACCAMPAMENTI: Num. 33, 53, 54. Giosuk: 1, 6. EREDITA': Num. 36, 2. ISRABLITI: Deut. 1, 38. Giosok: Deut. 31, 7. E. cosi fu divisa in fatto: Giuda: Gios. 15, 1. Epunaim: Gios. 16, 1. MANASSE: Gios. 17, 1. BENIAMINO: Gios. 18, 11. SIMEONE: Gios. 19, 1. ZABULON: Gios. 19, 10. ASER: Gios. 19, 24. DAN: Gios. 19. 40. Groson: 19, 49, 51: 22, 7. CALEB: Gios. 14, 2. DIVISIONE: Gios. 18, 6, 10. TEMPIO: 1 Par. 24, 5: 25: 8, 9: 26, 13. Luca: 1, 9. Giosuè tira a sorte una dopo l'altra le tribù d'Israele per scoprire il solo colpevole della sua armata: Hai: Gios. 7, 14 a 18. Samuele tira la sorte, per sapere quale delle tribù doveva somministrare quegli che sarebbe re d'Israele : Saulte : 1 Re 10, 20, 21. Saulle tira la sorte sopra sè e sopra Gionata, suo figliuolo, per iscoprire il vero colpevole: GIONATA: 1 Re 14, 41, 42. Altra sorte tirata da Davidde: Tempio: 1 Par. 24, 5, 7 e seg.: 25, 8 e seg.: 26, 13 e seg. Dopo la restaurazione del tempio di Gerusalemme, fu tirata a sorte la decima parte del populo che doveva abitare la città santa : Genusalemme : 2 Esdr. 11, 1. Aman fa tirare a sorte il giorno e l'ora in cui voleva far perire la nuzione de'Giudei : Assueno: Esth. 3, 7. È Dio che dirige la sorte e che la fa cadere su chi a lui piace: Uomo: Prov. 16, 33. Suoi buoni effetti: Uomo: Prov. 18, 18. Mondo: Is. 34, 17. GERUSALEMME: Ezech. 21, 19. NINIVE: Gion. 1 , 7. La tunica del Signore fu tirata a sorte come l'aveva predetto Davidde: Gasù Car-STO: Salm. 21, 19. PASSIONE: Matt. 27, 35. Gli undici Apostoli per supere quale dei due, di Barnaba o di Mattia , doveva rimpiazzare Giuda Iscariote, nell'apostolato, tiraco la sorte, la quale cade sopra Mattia : GESU CRISTO : Att. 1, 17, 23 a 26.

SORTILEGIO: Ninive fu distrutto a motivo de suoi sortilegi: Ninive: Nah. 3, 1 a 6. Vedi Incantesimi.

SOSPETTE calumniosi: derivano essi da mancanza di carità: Sermone: Luc. 6, 37, 41, 42. Assurencei: Gen. 20, 11, Isoco: Gen. 6, 7 e seg. Giscorre: Gen. 31, 30 a 34, 37, Giurappe: Gen. 39, 19: 45, 18. Giosub: 22, 9 e seg. Sarsonei: Giud. 15, 1, 2. Eleana: 1 Rei, 13, 14. Davidde: 2 Rei 10, 2, 3. Mardocieto: Eeth. 7, 7, 8. Sedecan: Gerem. 37, 12, 13. Germani; 43, 2, 3. Eleazano: 2 Macc. 6, 29. Miracoli: Malt. 14, 26. Gesù Chifto: Marc. 6, 49. Genualemma: Luc. 7 39. Spirito: Mat. 2, 13, 15. Paolo: Att. 26: 21, 33: 28, 4, 6. Timotro: 1: Epit. 6, 4.

26: 21, 38: 28, 4. 6. TIMOTEO: 1 Epist. 6, 4. SOSTHENE. capo della Sinagoga: PaoLo: Att. 18, 17.

SOVRANO: colui o quelli, cui la sovranità e uffidita. È proibito di dirine male: Lecci Ecol. 2, 28. Gli Israeliti offrono la sovranità a Gedeone, il quale la rifiuta: Gedeone; Glud. 8, 22 c. erg. Dritti riservati al sovrano: vedi Pauscui: Re: Sodom:

SPADA che Dio trarrà dal fodero contro Ge-RUSALEMME: Ezech. cap. 21. Que'che periscono di spada sono precipitati nell'inferno : Egitto : Ezech. 31, 17, 18. S. Pietro vuol difendere Gesu Cristo coo una spada: ma Gesú lo rimprovera e gli dichiara che chi farà uso di spada, morirà di spada : Passione : Matt. 26 , 51, 52 : Gio. 18. 10, 11. Vedi Spada dello Spirito. Altri testi sulla parola Spada: Inolatria Lev. 26, 6. Peccatori: Salm. 36 , 14 , 16. AFFLIZIONI : Salm. 43 , 4 , 8. PERSECUZIONI: Salm. 58, 8. GIUDEI: Is. 31, 8: Gerem. 12, 12. Popolo: Gerem. 15, 2, 3. Scula-VITU: Gerem. 25, 27, 29, 31. ISMABEL: Gerem. 42, 16 Babilonia : Gerein. 50, 35 a 37. Ezecme-LE: 5, 12, 17: 6, 11, 12: 7, 15. GERUSALEMME : Ezech. 24, 3, 4, 5, 9, 11, 12, 14, 15, 20. Gog: Ezech. 38, 21. Amos: 9, 10. Pastoni: Zacc. 11, 17. GIUDA: 1 Macc. 3, 12: 2 Macc. 12, 22. Ds-METRIO: 2 Macc. 14, 41. NICANORE: 2 Macc. 15, 15, 16. Non deve essere permesso a tutti di far uso della spada : Passione : Matt. 26, 51: Marc. 14. 47: Luc. 22, 49: Gio. 18, 10.

Spad dello Spirito, o spiritude: inteodesi con questa espressione la parola di Dio: Massa: 1s. 1s. 1s, 4. Dio: 1s. 2p, 1. Guorn: 1s. 31, 8. Massa: 1s. 49, 2. Guurn: 1s. 66, 16. Errsini: Epist. 6, 1p. Tessalonicesi: 2 Epist. 2, 8. Embri: Epist. 4, 12. Aroclusses: 1, 16: 2, 16: 19, 15.

SPAGNA: se ne trous meozione in Ezzethiele sosto il nome di Thubal, che ne fu il fondatore: essa contribuiva molto al commercio di Tino: Ezcch. 27, 13. S. Paolo si propone di andare in Spagoa, passando per Roma: Roman: Epist, 15, 24, 28.

696

SPAVENTO: colpito da spavento. La Sacra Scrittura ne riferisce diversi casi: Giuseppe: Gen. 42, 28, 35: 43, 18. Ass.: 2 Par. 14, 12. Gasú Casro: Matt. 28, 4. Ebres: Epist. 12, 21. Vedi anche Pana.

SPERANZA: i giusti, fondati sulle promesse di Dio, devono riporre in lui la loro speranza, e non nei beni caduchi di questa vita : Isacco : Gen. 26, 4, 5. GIACOBBE: Gen. 48, 4. Dio offre il suo soccorso a quelli che sperano in lui: Gr-DEONE: Giud. cap. 7. Confidenza degli Israeliti nella presenza dell'arca nel loro campo : Arca : 1 Re 4 , 3. Davidde ripone la sua speranza in Dio combattendo contro il gigante Golia: 1 Re 17: 45 . 46; Egli ha cura di consultarlo prima di intraprendere una impresa qualunque: Davippe: 1 Re 22, 3. Essa è la forza e la consolazione di quelli che la posseggono: Cantico: 2 Re. cap. 22. Ricompensa della speranza: Acuan: 2 Re 20, 28. Speranza di Joab : HANON: 1 Par. 19, 13. Asa: 2 Par. 15, 7. Punizione della mancanza di speranza: Asa: 2 Par. 16, 7 a q. Ama-SIA: 2 Par. 25, 8. Incoraggiamento della spe-TABER: JOSAPHAT: 2 Par. 20, 12 a 20, SENNACHE-RIB: 2 Par. 32, 7, 8. Speranza costante di Gionne: 13 . 15.

SPERNEA: Salmo 3. Speranta di Davidde nel soccorso di Dio, quando fuggiva la perseuzione dell'empio suo figliuolo Assalonne. Conviene anche a Cristo, di cui Davidde è figura. Il salmo precedente trovasi all'articolo Luca: Salm. 2.

Domine, quid multiplicati sunt qui tribulant me? multi insurgunt adversum me. Davinne: 2
Re 15, 14.

2. Multi dicunt anime mene: non est salus ipsi in Deo ejus,

3. Tu autem, Domine, susceptor meus es, gloria mea, et exaltans caput meun.
4. Voce mea ad Dominum clamavi: et exau-

divit me de monte saucto suo.

5. Ego dormivi, et soporatas sum ; et exurrexi, quia Dominus suscepit me. Apocatisse: 1, 18.

6. Non timeho millia populi circumdantis me: exurge, Domine, salvum me fac, Deus meus.

7. Quonium tu percussisti omnes adversantes milii sine causă, dentes peccatorum contrivisti.

8. Domini est salus: et super populum tuum henedictio tue.

Speranza: Salmo 4. Davidde implora l'ajuto di Dio contra i nemici, i quali esorta a ravvedersi. Egli si conforta colla speranza nel Signore.

Cum invocarem exaudivit me Deus justitiæ mem: in tribulatione dilatasti milui.

2. Miserere mei , et exaudi orationem meam.

3. Filli hominum usquequò gravi corde? ut quid diligitis vanitatem, et quæritis meadacium? 4. Et scitote quoniam mirificavit Dominus san-

ctum sunm: Dominus exaudiet me cum clamavero ad eum. Erssini: Epist. 1, 20 a 23. 5. Irascimini et nolite peccare: quæ dicitis iu

 Irascimini et nolite peccare: quæ dicitis iu cordinus vestris, in cubilibus vestris compungimini. *Ibid. cap.* 4, vers. 26.

6. Sacrificate sacrificium justitiæ, et sperate in Domino: multi dicunt: quis ostendit nobis hona?

7. Signatum est super nos lumen vultus tui: Domine: dedisti lætitiam in corde meo.

8. A fructu frumenti, vini, et olei sui, multiplicati sunt.

g In pace in idipsum dormiam et requiescam, 10. quoniam tu , Domine , singulariter in spe constituisti me.

Per la continuazione, vedi Obazione : Salm. 5.

Premurs del profets verso quei che hanno la speranza: Oaziona: Salm. 5, 13. Paortriona: Salm. 9, 10. Vanlaggi che Davidde ricavò dalla speranza: Oaziona: Salm. 12, 5, 6. Dio è la speranza del povero: Coanuziona: Salm. 13, 10. Ricompensa della speranza in Dio: Oaziona: Salm. 16, 8. Essa è fondata nel giosto: Gazzio: Salm. 16, 8. Issa è fondata nel giosto: Gazzio: Salm. 19, 21, 23, 23. Oaziona: Salm. 19, 4, 5, 9, 8: 20, 2 a 7, Grab Castro: Salm. 21, 4, 5, 5, 6, 20. Nessici: Salm. 27, 8 a 10. Suoi buoni efetti: Giosti: Salm. 23, 18 a 22. Paranono: Salm. 31, 13.

Speranza: Salmo 33. Davidde rende grazie a Dio che i suoi disende da ogni male, e gli empj punisce severamente.

Benedicam Dominum in omni tempore: semper laus ejus in ore meo.

In Domino laudabitur anima mea; audient mansueti, et lætentur.
 Magnificate Dominum mecum, et exaltemus

nomen ejus in idipsom.
4. Exquisivi Dominum et exaudivit me: et ex

4. Exquisivi Dominum et exaudivit me : et ex omnibus tribulationibus meis eripuit me.

5. Accedite ad eum, et illuminamini: et facies vestræ non confundentur. Colossesi: Epist. 1, 12, 13.

- 6. Iste pauper clamavit, et Dominus exaudivit eum: et de omnibus tribulationihus ejus salvavit eum.
- 7. Inimittet Angelus Domini in circuitu timentium eum: et eripiet ens.
- 8. Gustate, et videte quuniam suavis est Du-
- 9. Timete Duminum omnes sancti ejus: quo-
- 10. Divites eguerunt et esurierunt: inquirentes autem Dominum non minueutur omni bano. Luca 1. 1. 53.
- 11. Venite, filii, audite me : timorem Domini ducebo vos.
- 12. Quis est homo qui vult vitam: diligit dies videre bouos? Pierrao: 1 Epist. 3, 10.
- 13. Prohibe linguam tuam a malo : et labia tua ne loquantur dolum.
- 14. Diverte à malo, et fac bonum : inquire pacem, et persequere eam.
- 15. Oculi Domini super justos: et aures ejus in preces enrum. Vintù: Eccll. 15, 20. Enns:
- Epist. 4, 13. Apocalisse: 8, 4.

  16. Vultus autem Domini super secientes mala:
  ut perdat de terra menuriam eurum.
- 17. Clamaveront justi, et Dominus exaudivit eos. et ex omnibus tribulationibus enrum liberavit eus.
- et ex omnibus tribulationibus enrum liberavit eus.

  18. Juxta est Dominus iis qui tribulato sint
  corde: et humiles spiritu salvabit. Vedi Umilita.
- 19. Multæ tribulationes justorum : et de omojbus his liberabit eos Dominus. Sermone: Matt. 5,3 a 12.
- 20. Custodit Dominus omnia ossa enrum: unum ex his non conteretur.
- 21. Mors peccatorum pessima: et qui oderunt justum delinquent.
- 22. Redimet Dominus animas servorum suorum: et non delinquent nimes qui sperant in eo. Per la continuazione, vedi Namici: Salm. 34.

Vedi l'articolo Peccatori: Salm. 36, 5, 5, 43. Iddio essudisce quanda si spera in lui: Peccatt: Salm. 37, 16: tutti i succarsi derivano da lui: beata chi possiede questa speranza: Soccosso: Salm. 39, 5 a 7.

SPERANZA: Sulmo 41. Davidde lontano dalla casa di Dio per le persecusioni de' suoi nemici, si consola nel suo esiglio colla meditazione delle cose celesti, e dei benefizi del Signore, e colla speranza di sua liberazione.

Il salmo precedente trovasi all'articolo Poveni:
Salm. 40.

Quemadmodum desiderat cervus ad sontes

- aquarum: ita desiderat anima mea ad te, Deus.

  2. Sitivit anima mea ad Deum fortem vivum:
  quando veniam et apparebo ante faciem Dei?
- 3. Fuerunt mibi lacrymæ meæ panes die ac nocte: dum dicitur mibi quatidiè: abi est Deus tuus?
- 4. Here recordatos sum, et effudi in me animam meam: quoniam transilio in locum tabernaculi admirabilis, usquè ad domum Dei. Fiur-Pesi: Epist. 3, 13, 14.
- 5. in vuce exultationis et confessionis : sonus epulantis.
- 6. Quarè tristis es, anima mea? et quarè conturlias me?
- 7. Spera in Deo, quoniam adhue confitebor illi: salutare vultus mei, et Deus meus.
- 8. Ad meipsum anima mea conturbata est: prupterea memor ero tui de terra Jordanis, et Hermoniim a monte modico.
- g. Aliyssus abyssum invocat, in voce cataracta-
- 10. Omnia excelsa tua, et fluctus tui super me transierunt.
- 11. In die mandavit Dominus misericordiam suam, et nocte canticum ejus.
- 12. Apud me oratio Deo vitæ meæ, dicama Deo: susceptur mens es:
- 13. quare oblitus es mei? et quare contristatus incedu, dum affligit me inimicus?
- Dum coufringuntur ossa mea, exprobraverunt milii qui tribulant me inimici mei.
- 15. Dum dicunt mini per singulus dies : ubi est Deus tuus? quare tristis es, anima mea, et quare conturbas me?
- 16. Spera in Deo , quantism addiuc confitebor illi saluture vultus mei, et Deus meus.

SPERANZA: Salmo 42. Davidde chiede a Dio di essere ricondotto a Gerusalemme ed al tahernacolo di Dio. È profetico e simile al salmo precedente. Sono i sentimenti propri tanto della Chiesa, come di ogni anima, che desidera il suo scioglimento per essere con Cristo.

Judica me, Deus, et discerae causam meam de gente non sanctà: ab homine iniquo et doloso erue me.

- Quia tu es Deus fortitudo mea; quarê me repulisti? et quarê tristis incedo dum affligit me inimicus?
- 3. Emitte lucem tuam, et veritatem tuam: ipsa me deduxerunt, et adduxerunt in montem sanctum tuum, et in tabernacula tua.

88

4. Et introibo ad altere Dei, ad Deum qui lætificat juventutem meam.

5. Coofitebor tibi in cithură, Deus, Deus meus: quare tristis es, anima mea? et quare couturbus me?

6. spera iu Deo, quoniam adluc confitebor illi: salutare vultus mei, et Deus mens.

Per la continuazione, vedi APPLIZIONI: Salm. 43.

Grande speranza di Davidde : MALDICENTI : Salm. 51, 29. ORAZIONE: Salm. 54, 26, 27. NE-MICI: Salm. 55, 4, 11. Soccosso: Salm. 56, 1, 2. CONFIDENZA: Salm. 61, 7, 8. La speranza fa l'allegrezza del giusto: Persecuzione: Sulm. 63. 11. Estensione della speranza in Dio: Tenna: Salm. 64. 6. Vantaggi della speranza in Dio: Giusti-214 : Salm. 72, 21 s 28. Inseguare a riporla in Dio: Confidenza: Salm. 77, 7 a 9. Beato chi la possiede: TABERNACOLI: Salm. 83; 13. PROTEZIONE: Sulm. qo. Iddio la sostiene in coloro i goali la lianno: Dio: Salm. 93, 22. Non si ripone invano le propria speranza in Dio, il quale fa tutto ciò che vuole: Dio: Salm. 113, 11, 17 a 25. È meglio riporre la propria speranza in Dio che negli uomini: Pentcott. Salm. 117, 8 a 14; in Dio è meglio riposta, che nei principi di questo mondo : Dio : Salm. 145, 2 8 9. CONFIDENZA: Salm. 124, 1. Essa deve essere continua : Peccari: Salm. 129, 6. UMILTA': Salm. 130, 5. VIVACITA' di quella di Davidde: Nemici: Salm. 141, 7. Egli attribuisce ad essa le sue Vittonia: Salm. 143, 1 a 3 Felicità di colui che la possiede : Dio: Salm. 145, 4; egli è la gioja del Signore: Dio: Salm. 146, 12; essa è altresi la consolazione di colui che la possiede: Lagge: Salm. 118, 42, 43, 49 50, 74, 81, 114, 147; essa deve essere riposta tutta in Dio: Sapienza: Prov. 3, 5. Pel peccatore non havyi più speranza dopo la sua morte : Uo-Mo : Prov. 11, 7. Fragilità della speranza dei malvogi: Eciziani: Sap. 16, 19. Cause ed effetti della speranza in Dio: Uomo: Prov. 22, 19: 28, 25 : 29, 25 : 30, 5. Givsti : Sap. 3, 4, 9. Felicità di quelli che l'hanno : Pazienza : Eccli. 2, 6 , 9, 11 a 13; guai a quelli che non l'hanno: Ibid. vers. 15 , 17. Vintù: Eccli. 13 , 9: 33, 17: 34, 14 e seg. ISMA: 10, 20. BABILONIA: Is. 14, 32. La pace è la ricompensa della speranza in Dio : CANTICO: Is. 26, 3, 4; cosi pure la gioja: Ganu-SALEMME: Is. 29, 19. Guai a que'che la ripongono nella loro sapienza: Gronet: Is. 30, 1, 15, 31, 1. MICHEA: 5, 10 e seg. Que'che la ripongono in Dio troversuno sempre unove forze: Dio: Is. 40, 18, 19, 31; nan devesi però smentire colle proprie opere : Ezecula : Is. 36, 7. Genemia : 2, 33. Non

riporre la speranza in parole di menzogna: Po-POLO: Gerem. 7, 4: 9, 23, 24. GIUDEI: Gerem. 17, 7, 17. Nazioni: Juele 3, 16. Ricompensa della speranza: Gerusalemme: Gerem. 39, 17, 18. Pauizione della sperauza che si ripone uelle proprie forze : MOAB : Gerem. 48, 7. EGITTO: Ezech. 29, 6. Susanna spera iu Dio, ed è salvata dalla morte, alla quale era stata condannata : Susanna: Dan. 13, 1 e seg. Condizioni per la bontà della speranza : I-BARLE : Os. 12 , 6 ; riporla tutta in Dio, e non negli uomini, nemueno negli amici : Micura : 7, 5 7. Dio ama quei che sperano in lui : Ninys : Nah. 1, 7. Buoni effetti ch' essa produsse nei santi personaggi dell'antichità Giudoice : MATRATRIA : 1 Macc. 2, 49 e seg. GIODA : 1 Macc. 3, 18 e seg. NICANORE: 2 Macc. 15, 7 a 11. Colui che spera più negli uomini che in Dio, non è degno di Dio : Apostoli : Matt. 10, 37, 38. Predizione della speranza dei Gentili in Gesù Cristo: Miracoli: Matt. 12, 21. Romani: Epist. 15, 12, quella che si ripone nelle ricchezze rende assai difficile l'ingresso in cielo: ISTRUZIONI: Marc. 10, 24. In the consista la speranza: Romant: Epist. 8, 24, 25. Fondamento della speranza: Efesini: Epist. 1 , 17 \* 23. Essa è accompaguata dalla fede e dalla carità : grandezza di quella dei Corossess : Epist. 1 , 3 a 5 , 17. S. Paolo loda quella dei Tessaconicesi : 1 Epist. 1 , 2 , 3. Essa è come una corazza , che devono indossare i Cristiani, per operare la loro salute nei meriti di Gesù Cristo : Tessaconicesi : 1 Epist. 5, 8 a 10: non riporla nelle ricchezze: TIMOTEO: 1 Epist. 1, 1:6, 17. Non intiepidirsi nella speranza: appoggiarsi sull'immobilità della parola di Dio : la speranza è l'áncora dell'anima: EBREI: Epist. 3, 6:6, 9 a 20:10, 23: la fede ne è il fondamento : Ibid. cap. 11. Così anche Gesù Cristo per la sua resurrezione : Pierro : 1 Epist. 1 , 3. Essa deve essere viva e perfetta : Ibid. vers. 13, 21; sapere renderne ragione: Ibid. cap. 3, vers. 15. Colui che la possiede in que sto modo, diventa santo come lo stesso Dio: Gio-VANNI: 1 Epist. 3, 3; stabile e ferma come un monte: Confidenza: Salm. 24, 1. La speranza in Dio è fondata, perchè ne è egli medesimo la ricompensa, e perchè egli ha un foudo inestinguibile di bontà : LIMENTAZIONI: Gerem. 3, 18 a 26.

Lo spéranza non ci deve mettere in piena sicureixa i bisogna sempre temere: Lada: Salm. 2, 11, Tosna: 13, 6. Vanta': Eccl. 9, 1. Riccureza: Eccli. 5, 5. Roman: Epist. 11; 20. Conatti: 1 Epist. 9, 26: 10, 12. Finteress: Epist. 2, 12. Ebati: Epist. 4, 1. Pietao: 1 Epist. 1, 17. Vanità della speranza degli empi e degli oggetti

sui quali essi la fondano: Ezrenta : 4 Re 18, 21: Is. 36, 6. GIOBRE: 18, 13, 14: 11, 20: 14, 19: 20, 4: 40, 28. Uomo · Prov. 10, 28: 11, 5, 23: 25, 19, GIUSTI: Sap. 3, 11: 5, 15, Uomo: Prov. 11, 28. RICCHEZZE: Eccli. 5, 10. Dio : Is. 28, 15 a 18 GIUDEI: Is. 30, 2, 3, 12, 20; 31, 1. BABI-LONIA: Is. 47, 10. Motivi e soggetti della speranza: Caino: Gen. 4, 7. Essi possono attingersi nei henefizi già ricevuti: Giaconn: Gen. 32, 10, 11. Leggi: Deut. 7, 18, 21. Josaphat: 2 Par. 1. 7. GUEBBA: Deut. 20, 1. GOLIA: 1 Re 17, 37, SPERANZA: Salm. 3. 6, 7. GESU CRISTO: Salm. 21, 9, 10. NEMICI: Salm. 70, 6 a 8. CORINTS: 1 Epist. 1, 8, 9: 2 Epist. 1, 10. Fitippest: Epist. 1, 6. Tessalonicesi: 1 Epist. 5 , 24. Pietro : 2 Epist. 1, 3. Timoteo: 2 Epist. 4, 18. Esempi della speranza in Dio: Ezecuia: 4 Re 18 5. Abia: 2 Par. 13, 18. JOSAPHAT: 2 Par. 17, 3: 20, 15. GIU-DITTA: cap. 13 ed anche tutto il libro. Giorbe: 13, 15, 16: 19, 27. GIUDEI: Gerem. 17, 17. LA-MENTAZIONI: Gerem. 3, 21, 29. SUSANNA: Dan. 13, 35, 60. Fu la speranza in Dio, che fece soffiire con tanto coraggio ai sette fratelli Maccabei una morte si gloriosa: Martinio: 2 Macc. cap. 7; a S. Paolo tante pene e fatiche: vedasi all'articolo Paoro tutta l'analisi della sua vita apostolica, e tutti i capi degli Atti, che sono sotto l'articolo stesso. Egli le soffriva pazientemente animato dalla speranza della sua gloriosa resurrezione: Paolo: Att. 24 , 15. EFESINI: Epist. 1 , 12. TIMOTEO: 1 Epist. 4, 10. Vedi ASPETTAZIONE.

SPERGURO: delitto che commette chi viola i suoi gioramenti, o chi ne si di falsi ziò che co proibito dalla legge di Dio: Lego: Lev. 19, 12. Vcdi Testimosi e Peccaro: Lev. 5, 4. Spergiuro commesso e punito: Denocatore: 3 Re 8, 31. Poroto: Gerem. 7, 9. Visione: Zacc. 5, 3. Messia: Mal. 3, 5; nel Farione: Mosè: Esoal, 8, 8, 15, 28; in Saulle: Davidde: 2 Re 19, 6; in Antioco Eupstore: Guda: 1 Macc. 6, 63; in Alcimo: Gioda: 1 Macc. 7, 15, 18; in Demetrio: Giodax: 1 Macc. 7, 15, 18; in Demetrio: Giodax: 1 Macc. 11, 53; in Andronico: Tempo: 2 Macc. 4, 34; negli abitanti di Joppe: Guda: 2 Macc. 4, 7, 18-2 di Gudamenti silai. SEESA: regolare si proprir spens: Virtivi: Eccli.

SPETTACOLI: molti testi delle Sucra Scrittura sono epplicelbili ad essi: disprezzo che ne ne deve svere: Vittulo 90:00: Essi. 32, 19, 20. Essi offendono Dio: Cantico: Deul. 32, 21. Str-BAREA I: Salm. 4, 3. Orazione: Salm. 30, 7. Socconso: Salm. 39, 6. Figui: Eccli. 3, 27, Vietti: Ercli. 9, 4: Minacon: Mall. 14, 6 a 8, 10. Figuitesti: Epist. 4, 8. SPIGOLARE: raccogliere le spighe abhandanate in un campo, dopo la mietitura: Dio raccomanda al suo popolo di non prendere gli avanzi della messe, della vendemnia, ec., ma di la sciarli si poperi, all'orfano, al forsatiero, affiochè possano spigolare: Lucu: Deut. 24, 19 e seg. Booz lo raccomada pure ai suo imietioly per favorire Rora: 1 a 9, 14 a 18. Vedi Poven.

SPINC: la terra non coltivata è condannata a non produrre che spine, a cagione del peccato di Adamo: Gen. 3, 18. Sotto il uome di spine si intendono altresi le cure di questo mondo, le ricchezze ed i pinceri di una vita mondana: Parauste: Mall. 13, 7, 22. Vanto: Mall. 19, 21, 22. ISTRUZIONI: Marc. 10, 21, 22. PARABOLE: Luc.

8, 7, 14: Marc. 4. 7, 18, 19.

SPIRITO Sauto. Egli è veramente Dio: CREA-210x8 : Gen. 1, 2. Iddio ritira il suo Spirito dall'uomo per rapporto alle sue inclinazioni carnuli : Not: Gen. 6, 3. Ne riempie Gedeone per combattere i pripoli alleati contro Isracle: Gra-DEONE: Giud. 6. 33 s. 40. Saulle ne è abbandonato, ed è subito tormentato dello spirito maligno: Davidne: 1 Re 16, 14 w 23. Lo Spirito di Dio parla per Davidde: 2 Re 23, 2. Sua eternità : Giodei : Is. 48, 16. È lo Spirito di Dio, che ornò i cieli : Giobbe : 26, 13. Giobbe riconosce di essere debitore a lui della vita : Ibid. cap. 33, vers. 4. I cieli ebbero da lui tutte le loro virtudi: Giusti: Salm. 32 , 6. Loni: Salm. 103, 31. Egli riempie tutto il mondo : Sapienza: 1, 7. Egli è allontanato dal cuore per le sue cattive disposizioni : Sapienza: 1, 5. Egli è il crestore della Samenza: Eccli. 1 , 9. Irritato ed afflitto dagli Israeliti: Popolo: Is. 63, 10; abbenchè pe sia egli stato il condottiero: Ibid. Is. 63. 11 a 14. Egli parla per bocca dei sacerdoti: Aro-STOLI : Matt. 10 , 20. PROFESIE: Marc. 13 , 11. Bestemmia contro lo Spirito Santo non rimessa in questo mondo: Minacou: Matt. 12, 31; ne nell' altro: Ibid. coi richiami del versetto 31. Lo Spirito Santo compreso nelle tre persone della Santissima Trinità : Gesù Cristo : Matt. 28 , 19. Egli insegna ogni verità: Sermone: Gio. 14, 16, 17, 26. Egli rende testimonianza di Gesù Cristo : Ibid. Gio. 15, 26. Necessità del ritorno di Gesù Cristo al suo Padre perche sia mandato lo Spirito Santo: Ibid. Gio. 16, 7. La sua essenza è di non avere nè carne qè ossa: Ra-SUBREZIONE: Luc. 24, 36 a 39. Egli procede dal Padre: egli rende testimonianza del Figliuolo: SERMONE: Gio. 15, 26: 16, 8 a 15. Menzogua allo Spirito Santo punita colla morte: Avo-STOLI: Att. 5, 3 a 10. Egli parla agli Apostoli,

e dà loro degli ordini: Paoto: Att. 13, 2, 4, 9; li previene di ciò che banno a soffrire : li colloca alla testa del suo gregge : Ibid. Att. 20 , 23, 28; li sostiene nella loro debolezza, prega per essi: Romani: Epist. 8, 26, 27; ed i versetti precedenti o a 16. Egli è sorgente di gioja e di pace : Ibid. Epist. 15, 13. Penetra tutto, insegna tatto: l'aomo carnale pon saprebbe comprenderlo : egli è quello che ricevettero li Apostoli: Coninti: 1 Epist. 2 , 10 a 16. Egli abita nei fedeli: Ibid. 1 Epist. 3, 16. Egli santifica, ec. Ibid. 1 Epist. 6, 11. I loro membri sono tempio dello Spirito Santo: Ibid. vers. 19. Suoi doni e sue operazioni differenti: Ibid. 1 - Epist. 12, 1 a 11, 13. S. Paolo augura ai Corinti la comunicazione dello Spirito Santo: Corinti: 2 Epist. 13. 13. Iddio lo manda nei cuori : GALATI : Epist. 4, 6. Egli è il sigillo ed il pegno del celeste re-Jaggio :- Eresini : Epist. 1 , 13 , 14. Non contristerlo giammai : Ibid. Epist. 4, 30. Egli abita in пої : Тімотво : 2 Epist. 1, 14. Egli è stato sparso con abbondanza per mezzo del battesimo: Tiro: Epist. 3, 5 a 7. Egli rende testimonianza della verità di Gesù Cristo: Giovanni: 1 Epist. 5, 6, 7. Ascoltare le sue inspirazioni : Apocalisse : 2 . 7, 11, 17, 29: 3; 6.

Promesse dell'effusione dello Spirito Santo:
Dio: Is. 44, 3. Goo: Escch. 39, 29. Degli effetti
che deve produrre: Escentle: 11, 19. Israele
Escch. 36, 26, 29. Joles: 2, 28, 29. Gio. Barstra: Adal... 3, 11; coi richiami. Geal Carto:
Att. 1, 5, 8. 16. Pietro: Att. 11, 16. Paolo:
Att. 19, 2. Discossi: Gio. 7, 39. Sermone: Gio.
4, 16, 17, 26: 15, 26: 16, 7, 13.

Gli effetti di quelle promesse e le promesse medesime sono adempite: lo Spirito Santo discende sopra Gesà Cristo sotto la forma di una colomba: Gro. Barrisra: Matt. 3, 16. S. Gio. Bittista ne rende testimonianza: Grovanza: 1, 32 a 34. Gesà Cristo lo dà si suoi Apustoli colla ficultà di rimettere i peccati: Resunazzone: Gio. 20, 21 a 23. Prima della sua ascensione, ne promette loro la viriù e gli effetti: Grati Cassto.

SPIRITI: ve ne sono di buoni e di cattivi: non credere ad ogni spirito, ma provare gli spiriti se sono da Dio: Guorra: 8, 26, 30, 31.
CORUNTA: 1 Epist. 14, 29, TESSALONICESI: 1 Epist. 5, 21. GIOVANNI: 1 Epist. 4, 1 a 3. La natura degli spiriti è di non avere nè esrae, nè ossa: RESURRIZIONE: Luc. 24, 36 a 39. Prontezza dello spirito ne suoi movimenti: suoi combattinecti e suoi frutti: ecel Carre.

Spiriti infernali: furono essi creati per i sup-

plizi de'malvagi: Viatu: Eccli. 39, 33, 34. Vedi Demonio: Diavolo: Dragone.

SPIRITO SANTO: Atti, capo 2. Disceso lo Spirito Santo net di della Pentecoste sopra gli Apostoli, i Guidei restano ammirati, com' essi parlino in tutte le lingue.

Il capo precedente trovasi all'articolo Gasù Causto: Att. 1, 1.

Et cum complerentur dies Peutecostes, erant omnes pariter in eodem loco .

2. Et factus est repenté de cœlo sonus, tanquam advenientis spiritus vehementis, et replevit totam domuin ubi erant sedentes.

3. Et apparuerunt illis dispertitæ linguæ tanquam ignis, seditque suprà singulos eorum.

4. Et repleti sunt omnes Spiritu sancto, et ceperunt loqui variis linguis, prout Spiritus sanctus dabat eloqui illis. Gio. Bartista: Matt. 3, 11. Disconsi: Gio. 7, 39. Gusti Caisto: Mtt. 1, 8. Pietno: Mtt. 11, 16. Paolo: Mtt. 10, 6.

5. Erant autem in Jerusalem habitantes Judwi, viri religiosi ex omni natione, que sub cœlo est.

6. Facta autem hàc voce, convenit multitudo, et mente confusa est, quoism audiebat unusquisque linguà suà illos loquentes.

7. Stupebant antem omnes, et mirabantur, dicentes: nonne ecce omnes isti, qui loquuntur, Galilæi sunt,

8. et quomodò nos audivimus unusquisque linguam nostram, in qua nati sumus?

9. Parthi, et Medi, et Ælamitæ, et qui habitant Mesopotamiam, Judæam, et Cappadociam, Pontum et Asiam.

10. Phrygiam, et Pamphiliam, Ægyptum, et partes Lybiæ, quæ est circà Cyrenem, et advenæ Romani.

 Judæi quoque, et Proselyti, Cretes et Arabes : audivimus eos loquentes nostris linguis magualia Dei.

12. Stupebant autem omnes, et mirabantur ad invicem dicentes: quidnam vult boc esse?

13. Alii autem irridentes dicebant : quia musto pleni sunt isti.

Pictro confuta quei che dicevano che essi erano ubriachi, citando trall'altre cose la profesia di Joele.

14. Stans autem Petrus cum undecim, levavit vocem suam, et locutus est eis: viri Judæi, et qui habitalis Jerusalem universi, hoc vohis notum sit, et auribus percipite verbs mea.

- 15. Non enim, sicut vos astimatis, hi ehrii sunt, cum sit bora diei tertia:
- 16. sed hoc est, quod dictum est per prophetum Joel:
- 19. El erit in novissimis diebus (dicit Dominus), (flundam de Spiritu meo super omnem carnem: et prophetabunt filii vestri, et filia vestrae: et juvenes vestri visionem videbunt, et seniores vestri somnia somniabunt. Dio: 1s. 44, 3. Jotat. 12, 26.
- 18. Et quidem super servos meos, et super encillas mens, in diebus illis effundam de Spiritu meo, et prophetahunt;
- 19. et dello prodigia in cœlo sursum, et signa in terrà deorsum, sanguinem et ignem, et vaporem fumi.
- 20. Sol convertetur in tenebras, et luna in sanguinem, antequam veniat dies Domini maguus et manifestus.
- 21. Et erit: omnis quicumque invocaverit nomen Domini, salvus erit. Joele: 2, 32. Romani: Epist. 10, 13.
- 22. Viri Israëlita, audite verba luce: Jesum Nuzarenum, virum approbatum à Deo in vobis, virtutlhus, et prodiglis, et signis, que fecit Dens per illum in medio vestri, sicut et vos scitis: DANILLE; 6, 27.
- 23. hunc definito consilio et præscientià Dei traditum, per manus iniquorum affligentes interemistis.
- 24. Quem Deus suscitavit, solutis doloribus inferni, juxta quod impossibile erat teneri illum ab eo. Sanita': Salm. 29, 3.
- 25. David enim dicit in eum: providebam Dominum in conspectu meo semper, quoniam à dextris est mihi ne commoveur. Gesù Caisvo: Salm. 15, 9 a 12.
- 26. Propter hoc latitum est cor meum, et exultavit lingua mea, insuper et caro mea requiescet in spe.
- 27. quouiam non derelinques animam meamin inferno, nec dabis Sanctum tuum videre corruptionem.
- 28. Notas mihi fecisti vias vita: et replebis me jucunditate cum facie tua.
- 29. Víri fratres, licest audenter dicere ad vos de patriaschà David quoniam desunctus est, et sepultus: et sepulchrum ejus est apud nos usquè in hodiernum diem. Daynose: 3 Re 2, 10.
- 3u. Propheta igitur cum esset, et sciret quia jurejurando jurasset illi Deus de fructu lumbi ejus sedere super sedem ejus: Paomesse: Salm. 131, 11.
  - 31. providens locutus est de resurrectione Chri-

- sti, quia neque derelictus est in inferno, neque caro ejus vidit corruptionem. Gesù Catsto: Salm. 15, 11. Paolo: Att. 13, 23, 35.
- 32. Hunc Jesum resuscitavit Deus, cujus omnes
- 33. Dexterà igitur Dei exaltatus, et promissione Spiritus saucti acceptà a Patre, effudit hunc quem vos videtis, et anditis.
- 34. Non enim David ascendit in cœlum: dixit autem ipse: dixit Dominus Domino meo, sede à dextris meis:
- 35. donec ponam Inimicos tuos scabellum pedum tuorum. Grsù Caisto: Salm. 109, 1, 2.
- 36. Certissimè sciut ergo amnis domus Israel, quia et Dominum eum, et Christum fecit Deus hunc Jesum, quem vos crucifixistis. Sionns: 1s. 52, 13.
- 37. His autem auditis, compuncti sunt corde, et dixerunt ad Petrum, et ad reliquos Apostolos: quid faciemus, viri fratres?
- 38. Petrus vero ad illos: pænitentiam (inquit). agite, et baptizetur unusquisque vestrum in nomine Jesu Christi, la remissionem peccatorum vestrorum: et accipieiis donum Spiritus sancti,
- 39 vobis est enim repromissio, et filiis vestris, et omnibus qui longe sunt, quoscumque advocaverit Dominus Deus noster.
- 40. Aliis etiam verhis plurinis testificatus est, et exhortaliatur eos, dicens: salvamini à generatione istà pravă.
- Compunti i Giudei, udita l'esortazione di Pietro, si convertono circa tremila persone a Crisolo, perseverano insieme nella doltrina degli Apostoli, nella frazione del pane, e nell'orazione, avendo tutte le cose in comune.
- 41. Qui ergò receperunt sermonem ejus, baptizati sunt: et appositæ sunt in die illå animæ circiter tria millia.
- 42. Erant autem perseverantes in doctrina Apostolorum, et communicatione fractionis panis, et orationilus.
- 43. Fiebet autem omni anime timor: multa quoque prodigia et signa per Apostolos in Jerusalem fiebaut, et metus erat magous in universis.
- 44. Onnes etiam qui credebant, erant pariter, et liabebant omnia communia. Carita: Salm. 32, 1.
- 45. Possessiones et substantias vendebant, et dividebant illa onnibus, prout cuique opus erat.
- 46. Quotidié quoque perdurantes unanimiter in templo, et frangentes circà domos pauem, su-

mebant cilium cum exultatione, et simplicitate

47. Collaudantes Deum, et habeutes gratiam ad oinnem plebem. Dominus autein augebat qui salvi fierent quotidie in idipsum.

Per la continuazione, vedi Pietro: Au. cap 3.

Lo Spirito Santo discende una seconda volta sugli Apostoli e sopra que' che erano seco loro: PIETRO: Att. 4, 31. Egli rende testimonianza della loro dottrina col dono dei miracoli che loro conserisce : Apostoli: Att. 5, 52. S. Pietro e S. Giovanni sono deputati a Santaria per fare ricevere lo Spirito Santo ai, Samaritani che avevano ricevuta la parola di Dio: SAULO: Att. 8, 14, 17. Egli discende sui Gentili mentre S. Pietro appunzia loro la parola divina pella casa di Cornelio Centurione della città di Cesarea: Pic-TRO: Att. cap. 10: cap. 11. S. Paolo impone le mani ai fedeli di Efeso, che ricevono lo Spirito Santo, e parlano diverse lingue e profetano: PAOLO: Att. 19, 6. Effetti generali dello Spirito Santo: Discorsi: Gio. 7, 38, 39. Sermone: Gio. 14, 17, 26: 16, 13. Egli istruisce ed iuliamma i cuori: Dio: Esod. 4, 12. PERDONO: Salm. 31, 10. SAPIENZA: 1, 5 # 7: 9, 17, 18. CHIESA: Is. 54, 13, 14. PENITENTE: Salm. 142, 12. TERRA: Salm. 64, 8. CHIESA: Salm. 67, 13. ESDRA : 2, 9, 20. DIO: Sap. 12, 1. GIOVANNI: 1 Epist. 3, 20. APO-STOLI : Matt. 10 , 19, 20. MIRACOLI : Gio. 6 , 45. SERMONE: Gio. 14, 16, 26: 15, 26: 16, 7, 13, 14. ROMANI: Epist. 8, 9, 11, 14, 16, 26, 27, Co-MINTJ: 1 Epist. 6, 11, 19: 2 Epist. 1, 22; 5, 5. EFFSING Epist. 1, 13, 14: 4, 23, 30. Tito: Epist. 3, 5, 6. GIOVANNI: 1 Epist. 2, 27. EFESINI: Epist.3, 16.

I profeti e gli Apostoli hanno avuto lo Spirito di Dio : vedi Dio : Esod. 4 , 12. DAVIDE : 2 Re 23, 2. DANIELE: 9, 21. TEMPIO: Zacc. 7, 7, 8, 9. Apostou: Matt. 10, 20. Profezie: Marc. 13, 11, SERMONE : Gio. 14, 16, Sup. SPIRITO SAN-TO: Att. 2, 4. PIETRO: Att. 4, 31. PAOLO: Att. 9, 17: 19, 6. CORINTA: 1 Epist. 2. 12: 2 Epist. 3, 17, 18: 13, 3. TESSALORICESI: 1 Epist. 4, 8. PIETRO: 1 Epist. 1, 11: 2 Epist. 1, 21.

Lo Spirito Santo figurato dalle acque, delle quali hanno parlato i profeti: Massia: Is. 11, 9. CANTICO: Is. 12, 3. MESSIA: Is. 35, 6. DIO: Is. 43. 20: 44. 3. TEMPIO: Ezerh. 29, 9. GERUSA-LEMME : Zace. 14, 8. SAMARITANA : Gio. 4, 10. DIsconsi: Gio. 7 , 38. Non contristere lo Spirito Santo : Eresini : Epist. 4, 30.

SPOGLIARE: diversi oggetti di cui si sono spoglisti: DAVIBDE: 1 Re 18, 4: 19, 24. GIUDITTA: 10 , 2. CHIESA: Cant. 5, 3. Giedel : Bar. 4 , 20; di coi lianno spogliato: SAULE: 1 Re 31, 8, q. PASSIONE: Marc. 15, 20. COLOSSESI: Epist. 2, 15; di cui devesi spogliare : Giunei : Is. 32, 11. Co-LOSSESI : Epist. 3, 9.

SPOSA. Vedi MOGLIE.

SPOSO. Vedi MARITO.

STAGIONI: intendonsi per questa parola le quattro parti dell'anno, cioè: la primavera, l'estate, l'autunno e l'inverno, che distinguono coi segni, nei quali entra il sole : Noè : Gen. 8, 23. CHIESA: Salm. 23, 17, 18 ETIOPIA: Is. 18, 6. SU-SANNA: Dan. 13, 15, I diversi tempi che ciascuna stagione produce, sono in mano di Dio, che ne dispone a sua volontà. Così i turbini, i venti, le nevi, le pioggie, il freddo, il caldo ed ogni sorta d'intemperie, sono altrettanti mezzi che Dio ha per correggere o per punire: Giobbe: 37, 1 a 13. Ignoranza ed impotenza dell' nomo per trovere une regione di quelle intemperle, come di altre opere di Dio: Giorne: cap. 38. vedi Piogoja : Siccita': STERILITA'.

STATO o Condizione, Vedi VOCAZIONE, STELLE: loro creazione: loro funzioni: Cara-ZIONE: Gen. 1, 14, 18. Loro numero incalcolabile: posterità di Abrahamo numerosa come le stelle: Abramo: Gen. 15, 5. Abrahamo: Gen. 22, 17. Isacco: Gen. 26, 4. Stella miracolosa che apperve quando nacque il Salvatore del mondo : MAGI: Matt. 2 , 2. Essa guidò i Magi direttamente al luogo della nascita: Ibid. vers. 9. Le stelle cadranno dal cielo alla fine del mondo: PROPEZIE: Matt. 24 . 20 . ed i richiami. Dodici stelle formano la corona misteriosa della donna misteriosa dell' Apocalissa: 12 . 1. Vedi anche ALTEL.

STE RILITA': essa era un obbrobrio per le donne anticamente: RACHELE: Gen. 30, 1, 22, 23. Non vi dovevano essere donne sterili fra quelle degli Israeliti, nella Terra promessa: Luggi: Esod. 23, 26. Anna, moglie d'Elcana, geme per la sua sterilità : essa prega il Signore, colle lagrime agli occhi, e gli chiede un figlio, che vuole consecrargli : il Signore esandisce la di lei preghiera, ed Anna adempie alla sua promessa: ELCANA: 1 Re. cano 1. Eliseo, in ricompensa dei servigi a lui resi da una donna di Sunam, ottiene colle sue preghiere che Dio le accordi no figlio: Eliseo: 4 Re 4, 8 a 17. Sterilità della terra : vedi Siccita'. Tanto la sterilità, quanto le altre calamità che affliggono la terra ed i suoi abitanti, provengono spesse volte dalla negligenza e dalla poca cura che si ha del mantenimento delle chiese: Aggso: cap. 1. Vedi Ar-FLIZIONI.

STIRPE. Vedi RAZZA.

STOLTEZZA: l'impazienza è una stoltezza. L' impaziente fa manifesta la sua stoltezza: Uo-Mo: Prov. 14. 20. La stoltezza dell' somo spinge i suoi passi nel precipizio: Ibid. Prov. 19, 3. Male sta allo stolto la gloria: Ibid. Prov. 26, 1, È tempo gettato il volere correggere uno stolto: thid. Prov. 27, 22. Il cuore di uno stolto va a sinistra: Vanita': Eccl. 10, 2, 3. Vintù: Eccli. 33. 5. Vedi STOLTO.

STOLTO, insensato: egli è l'afflizione di sua madre: Uomo: Prov. 10 , 1. L' insensato ed il saggio: differente carattere dell'uno e dell'altro: si consultino tutti i proverbj citati all'articolo

Noi indicheremo qui ciò che havvi di più importante e distiuto relativamente all'insensato: Uomo: Prov. 12, 20. La scienza dell' inseosato non è che follia : Ibid. Prov. 16, 22:17, 12. Le sue ricchezze, senza la sapienza, non gli servono a nulla : Ibid. vers. 16 ; è l'afflizione de' suoi genitori : Ibid. vers. 25 ; dà soltanto retta a chi lo lusinga: Ibid. Prov. 18, 2. Da che si conosce lo stolto: Ibid. vers. 13. Sorte che attende lo stalta: Ibid. Prov. 19, 29; non regionere con gli stolti : Ibid. Prov. 23, 9. Male sta allo stolto la gloria: Ibid. Prov. 26, 1. Correggere lo stolto: maniera di correggerlo: Ibid. vers. 3 a 5; non imitarlo, non impiegarlo, non ascoltarlo, non Insciarlo parlare: Ibid. vers. 6 a 10. Lo stolto è incorreggibile: Ibid. Prov. 27, 22. Differenza d'agire fra lo stolto ed il saggio: Ibid. Prov. 29, 9 a 11. Il numero degli stolti è infinito: VANITA': Eccl. 1. 15; loro maniera d'agire : Ibid. Eccl. 4, 5, 6. L' insensato è ben slieno dell'acquistare la Sapienza: Eccli. 6, at e seg.: suo carattere: i suoi doni sono interessati: la sua condotta è odiosa : Viarù : Eccli. 20 , 13 a 10; le sue parole, se l'ossero anche saggie, non sarappo ascoltate: 'Ibid, vers. 22. Plangere lo stolto perchè è privo di senno: Ibid. Eccli. 22, 10 a 13; schivare la sua compagnia e non ascoltare i suoi discorsi: motivo di questo avviso: Ibid. vers. 14 a 18: 27, 13; suo carattere: Ibid. Eccli. 33 , 5; suoi passi inconsiderati o falsi: Ibid. Eccli. 21, 23, 25 a 24; è perdere il tempo cercando d'istrairlo: Ibid. Eccli. 22, 6 a 9. Vedi Forgis. Esempi di condotta stolta, e di szioni fatte da stolto : Laban rimprovera Giacobbe dicendogli che la sua condutta fu quella di uno stolto: Giacosse: Gen. 31, 28. Aronne dichiara a Mosè di avere agito da stolto con sua sorella, parlando di lui : che perciò gliene fa le sue scuse : Sepuora : Num. 12, 11. Gli Israeliti sono

trattati da stolti, a cagione de' loro peccati: Can-TICO: Deut. 32, 5, 6: Popolo: Gerem. 4, 22: 5. 21. Saulle è rimproverato dal profeta Samuele, perché he operato stoltamente : SAULLE : 1 Re 13, 13. Saulle ne conviene in un'altra circostanza: Davidde finse di essere stolto, quando ritirossi presso il re Achis: Davidde: 1 Re 21 , 12 a 15. Nabal si era condotto da vero stolto verso Davidde: egli ne sarebbe stato la vittima senza la prudenza di Abigail, sua mogli e. Vedasi tutta questa storia all'articolo Davidde : 1 Re, capo 25. Davidde si condussse da stolto, facendo fare il computo del popolo, per spirito di vanità : egli stesso ne provò in seguito rimorso; Ibid. 2 Rs 24, 10. SATAN : 1 Par. 21, 8. Punizione di Asa per avere agito da stolto: 2 Par. 16. 9, 10. Giobbe rimprovers sub moglie di aver parlato da stolta: Giossa: 2, 10. Sorte dello stalto: Giosse: 5, 2, 3. Il profeta raccomanda la sapienza agli stolti : Dio : Salm. 93, 8. Vantaggio di chi agisce con prudenza: l' impeziente fa manifesta la sua stoltezza : Uomos Prov. 14, 29 e seg.: 15, 2, 5, 7, 14, 20, 21, 20, 3 : vedansi pure i seguenți passi sotto il medesimo articolo Uomo: Prov. 12, 15, 23: 13, 16: 17, 28: 18, 6, 7, 13: 19, 3, 10: 24, 7 a 9: 30. 2, 32. Un fanciullo povero, ma saggio, è più stiniabile clie un re vecchio e stolto: VANITA': Eccl. 4, 13; l'obbedienza è migliore che le vittime degli stolti : Ibid. Eccl. 4, 17: 6, 8 : 7, 5, 6, 10, 18: 10, 2, 3, 6, 14, 15. Differenze fra la condotta del saggio e quella dello stolto: Viarù: Eccli. 21, 17 a 29. Consigli dello stolto: sono essi sempre stolti come ei medesimo: Egitto: Is. 19. 11 a 13. Massia: Is. 32, 6. Buruch rimprovers i Giudei per la poca saggezza che esiste nel paese di Chansan: Giunat: Bar. 3, 22, 23, 28. Colui, il quale ascolta la parola di Dio senza metterla in pratica, è paragonato ad uno stolto: Sermo-NE: Malt. 2, 26. VERGINI: Matt. 25, 2, 3, 8. Gesů Cristo tratta da stolti i Farisei: Dottori: Matt. 23; 16, 17; gli avari: Vintà: Luc. 12. 20 ; i suoi discepoli a motivo della loro fede lenta : Resurrezione : Luc. 24, 25. Quelli che dicono d'essere saggi, diventano stolti : Romani : Epist. 1, 21, 22. S. Paolo tratta come stolti i Galati , perchè si lasciarono sedurre: GALATI : Epist. 3, 1, 3. La sapienza di questo mondo non è che stoltezza agli occhi di Dio: Commi: 1 Epist. 1, 18 a 27: 3, 19: 4, 10. Vedi SAPIENZA. STORIA naturale : Salomone ha composto dei trattati sulle piante, sulle bestie della terra, su-

gli uccelli, sui pesci : Salomone: 3 Re 4, 33.

Storia compendiata de' principali avvenimenti

incominciando dalla schiavitù degli Israeliti in Egitto , fino alla resurrezione di Gesù Cristo : PAOLO: Att. 13, 14 a 43. S. Stefano incomincia il compendio della storia medesima dall'apparizione di Dio ad Ahrahamo in Ur di Mesopotamis, e ne fa, come S. Paolo, l'applicazione a Gesù Cristo: STEFANO: Att. 7, 1 8 53.

STRADA. Vedi VIA.

STRAGE degli Innocenti. Vedi MASSACRO.

STRANIERI: cure loro dovute: non mai contristarli : Leggi : Esod. 22, 21 : 23, 9. Riguardi che si devono avere per gli stranieri: Leogi: Lev. 10. 33, 34. Accorder loro l'ospitalità: Gios-BE: 31, 32. Obbligo di proteggerli: Uomo: Prov. 31, 8; di assisterli se sono poveri: Ibid. vers. 9. Vedi PELLEGRINI. Gli stranieri non potevano essere impiegati al servizio del Tabernacolo, ed erapo puniti colla morte, qualora se ne fossero immischiati: Leviti: Num. 3, to. Iddio però esaudiva le loro orazioni : Dedicazione : 3 Re 8, 41 8 43. Tempia: 2 Par. 6, 32, 33. Intorno al vocabolo Strantero , vedasi pure : Gesù Cristo : Salm. 68, 11, VANITA': Eccl. 6, 2. IDUMEA : Abd. vers. 11.

STRUMENTI. Vedi INSTRUMENTI.

STRUZZO, uccello assai grande, il di cui corpo però sembra piccolo in proporzione della lungliezza del collo e dell'altezza delle gambe. Ha penne bianche e nere alle ali ed alla coda: Giorna: 30, 13 = 18.

STUDIO. Quello delle cose naturali è difficile e vano. Quella della prudenza, della scienza è penoso per lo Spirito, insegnando da esso a conoscere gli nomini ne'loro travismenti, e vedendone la difficoltà di emendarsi: VANITA': Eccl. 1, 12 a 18. Lo studio, che la curiosità fomenta, è una vanità, ed una occupazione, che Dio diede all'uomo per punirlo del suo orgoglio, provandogli, che dopo penosissime ricerche, tutto è ancora mistero per lui: Ibid. Eccl. 3, 10, 11: 8, 16, 17. Lo studio della sapienza insegna a conoscere Dio : dà l'amore dell'orazione : rende immortale il nome di colni che la possiede : Vinrù : Eccli. 30, 1 a 15. Vautaggi che si ricavano dello studio della Sacra Scrittura, per la propria salute e per la condotta degli altri: Тімотко: 2 Epist. 3, 14 a 17. Vedi Scrittora. .

STUPIDEZZA, cagionata dall'impurità: abborrita da Dio: Noz: Gen. 6, 3. Fu causa della caduta di Babilonia: Apocalisse: 18, 2, 3. Accieca intieramente: provoca la vendetta di Dio: Pen-SECUZIONE: Salm. 57, 9, 10. SUSANNA: Dan. 13, 9. Vedi Impurita': Indurimento: Precatori: e

Втогто.

SUCCESSIONE : modo con cui devesi trasmettere agli altri, da padre in figlio : EREDITA': Num. 27. 1 . 11.

SUCCESSO, o evento funesto: Vintù: Eccli. 20. 9 8 12.

SUDDITO, che vuole regnare iovece del suo sovrano: egli fa una delle quattro cose che turbano il mondo: volendo passare per saggio, è stato invece riconosciuto per stolto, dopo di avere ottenuto quel posto sultlime, che non era capace di occupare: se avesse avuto intelletto si sarebbe messa la mano alla bocca, ed avrebbe amato meglio ubbidire, che comandare: Uono: Prov. 30, 21, 22, 32. Vedi anche, Ibid. Prov. 19, 10. I sudditi imitano facilmente il loro sovrano: Roволмо: 3 Re 12, 26 в 33. Јекополмо : 3 Re 14, 16. JEHU: 4 Re 10, 5. MANASSE: 4 Re 21, 9, 17: 2 Par. 33, 9. Uomo: Prov. 29, 12. Governo: Eccli. 10, 2, 3. Doveri dei sudditi verso i loro sovrani: Leggi: Esod. 22, 28. Giosuž: 1, 16, 17. Uomo: Prov. 13, 13: 20, 2: 24, 21: 25. 6. Via-Tù: Eccli. 8, 2. GEREMIA: 29. 7. BARUCH: 1, 11, 12. GESÙ CRISTO: Malt. 17, 23 e seg. PARABOLE: Matt. 22, 21: Marc. 12, 17. ROMANI: Epist. 13, 1 a 7. TIMOTEO: 1 Epist. 2, 1, 2. Tito: Epist. 3. 1. EBREI: Epist. 13, 17. PIETRO: 1 Epist. 2, 13, 14, 17, 18.

I sudditi devono ri conoscere che i principi ricevono la loro autorità , non dall' azzardo . sibbene de Dio medesimo, e che per conseguenza devono rispettarne i giorni: molte volte, in occasioni diverse, avrebbe potuto Davidde uccidere Saulle suo nemico : ma non volle giammai approfittarne, perchè lo considerava come l'unto del Signore, auche malgrado che egli stesso fosse scelto da Dio per regnare invece di Saulle: Davinns: 1 Re 24. 4 e seg .: 26, 7 e seg .: 2 Re 19, 21 8 27. SALOMONE : 3 Re 2, 15, 16: 3, 28. DA-MIRLE: 2, 21, 37. SAPIENZA: Prov. 8, 15. I sudditi devono adunque obbedire ai loro sovrani con rispetto ed amore : Giuseppe : Gen. 47, 7, 10. DAVIDDE: 2 Re 14, 4, 17, 22: 15, 21, 22, 32: 19. 31, 32: 21, 17. Assueno: Esth. 2, 21 a 23. BALTHAZAR : Dan. 5, 10. DARIO : Dan. 6 , 6 , 21. Obbedire alle loro leggi, eseguire i loro ordini quando non sono contrari alla pietà ed alla one-81à : ESPLORATORI : Gios. 2, 23. Giosuè: 22, 1 a 3. SAULLE: 1 Re 11. 14. 15. GIONATA: 1 Re 14. 24. DAVIDDE: 1 Re 16, 19, 20: 2 Re 15, 15. Contribuire alle spese che sono obbligati di fare per governore: SAMUELE: 1 Re 8, 11 B 17. PARABOLE: Matt. 22, 21. ROMANI : Epist. 13, 7. Sottomettersi alle loro sentenze penali : Davidde : 2 Re 19 27. ROMANI: Epist. 13, 2, 4. Temerli: perdonare loro qualche leggiero mancamento, sopportere le loro ingiurie, non mormorare di loro, ne calunniarli: MONUMENTO: Gios. 4, 14. DAVIDDE: 1 Re 24, 10, 11: 26, 25. HIRAM: 1 Par. 14. 17. VANITA': Eccl. 10, 20. Chieder loro protezione e difesa : DAVIDDE: 2 Re 14, 4. ELISEO: 4 Re 6, 26: 8, 3. Dare loro delle prove di rispetto con azioni visibili : Giuseppe : Gen. 50, 18. DAVIDDE : 2 Re 14, 4. Imitare la pietà e le altre virtò dei principi buoni : Meravicus . Glos. 24, 31. Josia: 2 Par. 34, 33. Governo: Eccli. 10, 2. Pregare per il sovrano, augurargli ogni sorta di prosperità : SAULLE: 1 Re 10, 24. DAVIDDE: 3 Re 1, 39, 47. ATALIA: 4 Re 11, 11, 12. GEREMIA: 29, 7. BARDEN: 1, 11, 12. NABUGHODONOSOR: Dan. 3, O. BALTHAZAR : Dan. 5 , 10. DARIO : Dan. 6 , 6 , 21. TIMOTEO: 1 Epist. 2, 1, 2. Vedi Supe-

SUICIDIO: vari esempi di suicidi e per diversi motivi: Admetizer: Giud. 9, 54. Sassons: Giud. 16, 29, 30. Saules: 1 Re 31, 4, 5. Davidde: 2 Re 17, 23. Ella: 3 Re 16, 18, 19. Antioco: 2 Macc. 10, 19, 13. Suicidio commesso per non cadero belle mani de' peccatori: Dessirano: 2 Macc. 14, 37 a 46. Suicidio di dispersazione: Passiones: Matt. 27, 5. Gasù Caisto: Att. 1, 18.

SUPERBIA. Vedi ORGOGLIO.

SUPERBO. Vedi ALTIERO. -

SUPERFLUO: ciò che si lin, od è di troppoi ciò che è di più del necessario, al di là dei bisogno del proprio stato: un tale superfluo appartiene si poveri: Orazione: Luc. 11, 41. Vedi Elemosina: Poveni.

SUPERIORI: loro doveri, non che quelli dei giudici e dei governatori : loro autorità sui sudditi : vedi Principi: Ru: Sudditi. Vedi pure Nok: Gen. 9. 6. ISRAELITI: Esod. 1, 8, 9. Mose: Esod. 5, 1 e seg.: 18, 13, 17. Lugar: Lev. 24, 10, 23. CARNI : Num. 11 , 16 , 24. ISRAELITI : Num. 25 , 4: Deut. 1, 13, 16 a 18. IDOLATRIA: Deut. 17, 1. TESTIMONIO: Deut. 19, 17. GIORDANO: Gios. 1. 10. MERAVIGLIE : Gios. 24, 31. OBBLIO : Giud. 2, 6, 7, 16. SAULLE: 1 Re 10, 24. SALOMONE: 3 Re 3, 7: 2 Par. 1, 8, 9. JOSAPHAT: 2 Par. 10, 5 a 10. GIOBBE : 34, 30. SAPIENZA : Prov. 8, 15, 16. Uomo: Prov. 11, 14: 12, 24 Governo: Eccli. 10, 1 e seg.: 16, 10 a 15: 20, 8, 26: 29, 4, 12. 14: 31, 4. SAPIENZA: 1, 1. RE: Sap. 6, 1 e seg. VIRTÙ : Eccli. 32, 1, 8. Isaïa : 1, 22, 26: 10, 12. MESSIA: 1s. 32, 1. POPOLO: Gerem. 5, 26, 28. GEREMIA: 19, 3 a 5, SEDECIA: Gerem. 22, 2 e seg. Gerusalemme : Ezech. 22, 6, 12, 27. Terra: Ezech. 45, 9. DANIELE : 2, 21. ISBAELE : Os. 13, 10, 11. T. II.

MICHEA: 3, 1 e seg. TEMPIO: Zacc. 7, 9, 10.
PASSIONE: Gio. 19, 10, 11. ROMANI: Epist. 13, 1 a 8. TIMOTEO: 1 Epist. 2, 1. Tito: Epist. 3, 1. Ebesi: Epist. 13, 17. PIRTEO: 1 Epist. 2, 13, 14, 17.

SUPPLICA. Vedi ORAZIONE. SUSA. Vedi SUZAN.

705

SUSANNA, che significa giglio o rosa, era figlia di Helcia e moglie di Joakim. Essa era di una rara hellezza e di eminente pietà: vedi Infr. Susanna: Dan. 13, 1, 2.

SUSANNA: Daniele, capo 13. Storia di Susanna: sua bellezsa, sua saviezza, sua pietà: due vecchioni ardono di caltivo desiderio verso di lei, nell'anno det mondo 3398, e di Daniele l'anno 12. Essi perdono il lume dell'intelletto e non più temono i severi giudzij di Dio.

Il capo precedente trovasi all'articolo Daniele: cap. 12.

Et erat vir habituns in Bahylone, et nomen ejus Joakim:

2. et accepit uxorem nomine Susannam, filiam Helciæ, pulchram nimis, et timentem Deum;

- 3. perentes enim illius, cum essent justi, orudierunt filium suem secundum legem Moysis.
- 4. Erat autem Joskim dives valde: et erat ei pomerium vicinum domui sum: et ad ipsum confluebent Judæi, eò quod esset ltonorabilior omnium.
- 5. Et constituti sunt de populo duo senes judices in illo anno: de quibus locutus est Dominus: quia egressa est iniquitas de Babylone à seniorillus judicibus, qui videbantur egere populom.
- 6. Isti frequentabant domum Joskim, et veniebant ad eos omnes, qui habelant judicia.
- 7. Cum autem populus revertisset per meridiem ingredielatur Susanua et deambulabat in pomario, viri sui.
- 8. Et videbant eam senes quotidié ingredientem et deambulantem: et exarserunt in concupiscentiam ejus:
- et everterunt sensum suum, et declinsverunt oculos suos ut non viderent cœlum, neque recordirentur judiciorum justorum.
- 1 due vecchioni si nascondono l'uno all'altro la propria passione, cui bramavano di sfogare. Finalmente la confessano vicendevolmente, e convençono del tempo di potere trovare Susanna sola. Trovatata nel giardino, dove era andata per lavarsi, ne chiudono le porte e minacciano

di accusarta di adulterio nel cospetto del popolo se non cede ai loro desiderj.

- 10. Erant ergò ambo vulnerati amore ejus, nec indicaverunt sibi vicissim dolorem suum:
- 11. erubescebeut enim indicare sibi concupiscentiam suam, volentes concumbere cam eå:
- 42. et observabant quotidié sollicitius videre eam. Dixitque alter ad alterum :
- 13. eamus domum , quia hora prandii est. Et eccessi recesserunt à se.
- 14. Cunque revertissent, venerunt in unum:
  et scisciantes ab invicem causam, coufessi sunt
  concupiscentiam suam, et tunc in communi sta-
- tuerunt tempus quaudo ean possent iavenire solam. 15. Factum est autem, cùm observareut diem aptum, ingressa est aliquando sicut heri et nu-
- dins tertins com duolios solis puellis voluitque lavari in pomario: estus quippe erat: 16. et non erat ibi quisquam præter duos senes absconditos, et contemplantes com.
- 17. Dixit ergò puellis : afferte milii oleum et smigmata, et ostia pomarii claudite, ut laver.
- 18. Et fecerunt sicut præceperat: clauseruntque ostia pomarii, et egressæ sint per posticum ut afferrent quæ jusserat: nesciebantque senes intus esse abscondins.
- 19. Cum autem egresse essent puellar, surrexerunt duo senes, et accurrerunt ad eam, et dixerunt:
- 20. eccè ostia pomarii clausa sunt, et nemo nos videt, et nos in concupisceutià (ui sumus : quannobrem assentire nobis, et commiscere nobiscum:
- 21. quod si nolueris, dicemus contra te testimonium, quod fuerit tecum juvenis, et ob hanc causam emiseris puellas à te.

Susanna preferisce la morte, che peccare nel cospetto del Signore. I due vecchioni l'accusano di adulterto davanti i di lel servi, poscia nel cospetto di tutto il popolo d'Israele.

- 22. Ingenuit Susanus, et aif: angustice sunt milit undiqué: si enim hoc egero, mors milit est: si autem non egero, non effugiam manus vestras.
- 23. Sed melius est mihi absque opere incidere in manus vestras quam peccare in conspectu Domini. Dayuppe: 2 Re 24, 14.
- 24. Et exclamavit voce magna Susanna: excla-
  - 25. Et cucurrit unus ad ostia pomarii, et aperuit.

- 26. Cum ergò audisseot clamorem famuli domus iu pomario, irrueruut per posticum ut viderent quidnam esset.
- 27. Postquem autem senes locuti sunt, erubuerunt servi vehementer, quie nunquem dictus fuerat sermo hujuscemodi de Susenna. Et facta est dies crastina.
- 28. Cùmque venisset populus ad Joskim virum ejus, venerant et duo preshyteri pleni iuiqua cogitatione adversus Sussumam, ut iuterficerent eam.
- 29. et dixerunt coram populo: mittite ad Susannam filam Helciæ nxorem Joskim. Et statim miserunt.

Susanna è condotta alla presenza del popolo: i due vecchioni ordinano che siale levato il velo, da cui era coperta, per così almeno saziarsi di sua bellezza: sostengono la toro accusa di adulterio, e Susanna è condannata alla morte.

- 30. Et venit cum parentibus, et filiis, et universis cognatis suis.
- 31. Porro Susanna erat delicata nimis et pulchrà specie.
- 32. At iniqui illi jusserunt ut discooperiretur (erat enim cooperta) ut vel sic satiareutur decore eius.
- 33. Flebant igitur sui, et omnes qui noverant esm.
- 34. Consurgentes autem duo presbyteri in medio populi, posuerunt manus suas super caput ejus.
- 35. Que flens suspexit ad cœlum: erat enim cor eins fiduciam habens in Dòmino.
- 36. Et dixerunt presbyteri: cum deambularemus in pomario soli, ingressa est hæc cum duabus pnellis: et clausit ostia pomarii, et dimisit à se puellas.
- 37. Venitque ad eam adolescens, qui erat abscouditus, et concubuit cum en.
- 38. Porro nos cum essemus in angulo pomarii, videntes iniquitatem, cucurrinus ad eos, et vidimus eos pariter commisceri.
- 39. Et illum quidem non quivimus comprebendere, quia fortior nobis erat, et apertis ostiis exilivit:
- 40. hanc autem cum appreliendissemns, interrogavimus, quisnam esset adolesceus, et noluit indicare nobis: lujus rei testes sumus.
- 41. Credidit eis multitudo, quesi senibus et judicibus populi, et condemnsyerunt eem ad mortem.

Susanna invoca l'eterno Iddio come testimonio della sua innocena e della ingiustivia fattale. Il Signore la estatiste e suscità il giorinetto Daniele, il quale fa tornare in giudizio il popolo per etaminare nuovamente la causa, e per muovamente giudicarla.

- 42. Exclamavit autem voce magnå Susanna, et dixit: Deus mterne, qui absconditorum es cognitor, qui nosti omaia antequam fiant,
- 43. tu scis quoniam fulsum testimonium tulerunt contra me; et eccè morior, cum nibil horum fecerim, quæ isti malitiosè composuerunt adversum me.
  - 44. Exaudivit autem Dominus vocem ejus.
- 45. Cùmque duceretur ad mortem, suscitavit Dominus spiritum sanctum pueri junioris cujus nomen Daniel: Romani: Epist. 8, 33.
- 46. et exclamavit voce magua: mundus ego sum à sanguige huius.
- 47. Et conversus omnis populus ed eum , dizit : quis est iste sermo quem tu locutus es ?
- 48. Qui cum staret in medio eorum, ait: sic futui, filii Israel, non judicantes, neque quod verum est cognoscentes, coudemnastis filium Israel?
- 49. Revertimini ad judicium, quia falsum testimonium locuti sunt adversus eam.
- 50. Reversus est ergo populus cum festinatiotione, et dixerunt ei senes: veni, et sede in medio nostrum, et indica nobis, quia tibi Deus dedit bonorem senectutis.

Daniele interroga separatamente i due vecchioni: li rimprovera per le loro ingiustiste e violenze, e scoppe la falsità della accusa da essi falla contro Susanna.

- 51. Et dixit ad eos Daniel: separate illos ab invicem procul, et dijudicabo eos.
- 52. Cûm ergô divisi essent alter ali altero, vocavit unum de eis, et dixit ad eum: inveterate dierum malorum, nunc venerunt peccata tua que operaberis prius:
- judicans judicia injusta, innocentes opprimens, et dimittens noxios, dicente Domino: innocentem et justum non interficies: Legg: Esod. 25, 7.
- 54. nunc ergò si vidisti eam, dic sub que arbore videris eos colloquentes sibi. Qui ait: sub schino.
- 55. Dixit autem Duniel: recté mentitus es in caput tuum: eccè enim Angelus Dei, acceptà sententia ab eo, scindet te medium.
  - 56. Et amoto eo, jussit venire slium , et dixit

- ei : semen Chanan, et non Juda, species decepit te, et concupiscentia subvertit cor tunm.
- 57. Sic faciebatis aliabus Israel, et illæ timentes loquebantur vobis; sed filia Juda non sustinuit iniquitatem vestram.
- 58. Nunc ergò dic mihi sub qua arbore comprehenderis eos loquentes sibi. Qui sit : sub prino.
- 59. Dixit autem ei Doniel: rectè mentitus es et tu in coput tuum: manet enim Angelus Domini. gladium habens, ut secet te medium, et interficial vos.
- Tutta d'adunanza benedice Iddio che salvò Susanna dalle calunnie dei due vecchioni, i quali, secondo la legge di Mosè, sono condotti alla morte. Tutta la famiglia di Susanna ringrazia Iddio per avere salvato il sangue innocente: Daniele da quel di divenne grande nel cospetto del popolo.
- 60. Exclamavit itaque omnis cœtus voce magna, et benedixerunt Deum qui salvat sperantes in se.
- 61. Et consurrexerunt adversus duos preshyteros, (convicerat enim eos Daniel ex ore suo falsum dixisse testimodium) feceruntque eis sicut malé egerant adversus proximum,
- 62. ut facerent secondum legem Moysis, et interfecerunt eos: et salvatus est sanguis innoxius in die illa. Testimonio: Deut. 10, 18, 10.
- 63. Helcius autem et uxor ejus laudaverunt Denm pro filiă suă Susannă, cum Joakim marito ejus, et cognetis omnibus, quia non esset inventa in ea res turpis.
- 64. Daniel autem factus est magnus in conspectu populi à die illa, et deinceps.
- 65. Et rex Assyages appositus est ad patres suos, et suscepit Cyrus Perses regnum ejus. Per la continuazione, vedi Bez: Dan. cap. 14.

SUZAN, o Susa, città capitale della Persia, dove Assuero faceva ordinariamente la sua residenza reale: Assuero: Esth. 1,-1, 2. Nebrana:

## TAB

2 Esdr. 1. 1.

TABERNACOLI (Festa dei): vedi FESTE.

TABLANCOLI, o Tende degli Israeliti: vedi TABERNACOLO in fine.

TABERNACOLO, tenda sotto di cui ponevasi l'arca dell'alleanza, durante il soggiorno degli Israeliti nel deserto: Iddio medesimo ne ha dato 708

TABERNACOLO: Esodo, cupo 25. Iddio comanda agli Israelisi di offerire primizie e doni per formare il Tabernacolo: anno 2514.

Il capo precedente trovasi all'articolo Mosk: Esod. cap. 24.

Locutusque est Dominus ad Moyseo, dicens: 2. loquere filiis Israel, ut tollant mibi primitias ab onnii homine qui offeret ultroneus, accipietis ess.

3. Hæc sunt autem quæ accipere debetis: aurum, et argentum, et æs, Primizie: Esad. 35, 5.

4. hyscinthum et purpuram, coccumque his tinctum, et hyssum, pilos caprarum,

5. et pelles arietum ruhricatas, pellesque ianthynas, et ligna setim :

6. oleum ad lumioaria concinnada: aromata in unguentum, et thymiamata booi odoris;

7. lapides onychinos, et gemmas ad orosudum ephod ac rationale.

8. Facientque milii saoctuarium, et habitalio in

9. Juxta omnen similitudinem tahernaculi, quod osteudam tibi, et omoium vasorum in cultum ejus: sicque facietis illud. Ebasi: Epist. 8, 2: 9, 2.

Iddio prescrive a Mosè la maniera di fare l'arca dell'alleanza, ed il propiziatorio con i due cherubini.

10. Arcam de lignis setim compingite, cujus longitudo lubeat duos et semis cubitos: latitudo cubitum et dimidium: altitudo, cubitum similiter ac semissem:

11. et desurabis esm auro mundissimo intus et loris: faciesque supra coroosia auresm per circultum:

12. quatuor circulos aureos, quos pones per quatuor arcæ angulos: duo circuli siat su latere uoo, et duo in altero.

13. Facies quoque vectes de lignis setim et operies eos auro.

14. Inducesque per circulos qui suut in arcælateribus, iit portetur in eis:

15. qui semper cruut in circulis, nec unquam extrahentur ab eis.

16. Ponesque in arcà testificationem quam dabo tibi. Mush: Esod. 40, 18.

17. Facies et propitiatorium de auro muodissimo: duos cubitos et dimidium tenebit longitudo ejus, et cubitum ac semissem latitudo. 18. Duos quoque cherubim aureos et productilles facies, ex utraque parte oraculi. Beselen: Esod. 37, 7 a 9.

19. Cherub unus sit in latere uno, et alter in altero.

20. Utrunque latus propitiatorii tegaot expaodeotes alas, et operieutes oraculum, respiciaotque se muto versis vultibus in propitiatorium quo operieoda est arca,

21. in que poces testinonium quod debo tibi, 22. Indè precipiem, et loquer ad te suprè proplitatorium, ac de medio duorum cherubim, qui erunt super ercem testimonii, cuncte que men-

dabo per te filiis Israel.

Descrizione della mensa dei pani della proposizione.

23. Facies et mensam de lignis setim, habentem duos cubitos loogitudiois, et in latitudioe cubitum, et in altitudine cubitum ac semissem.

24. Et insuralis eam suro purissimo: faciesque

illi labium aureum per circuitum,

25. et ipsi labiq coronam interrasilem altam quatuor digitis: et super illam, alteram coronam aureolam.

26. Quatuor quoque circulos aureos, præparabis, et pones eos in quatuor angulis ejusdem mensæ per singulos pedes.

27. Subter coronam erunt circuli aurei ut mittantur vectes per eos, et possit meosa portari.

28. Ipsos quoque vectes facies de lignis setim, et circumdabis auro ad subveheodam mensum.

29. Parabis et acetabula ac phialas, thuribula et cyathos, in quibus offerenda sunt libamioa, ex auro purissimo.

30. et poues soper mensam panes propositionis io conspectu meo semper.

Descrizione del candelliere d'oro a sette bracci, e delle sette lucerne, che dovevansi porre sul candelliere.

3 r. Facies et candelabrum ductile de auro mundissimo, hastile ejus, et calamos, scyplios, et sphærulas, ac lilia ex ipso procedentia.

32. Sex coloni egredientur de lateribus, tres ex uno latere, et tres ex altero.

33. Tres scyphi quesi in oacis modum per caleinos siogulos, sphærulaque simul et lilium: et tres similiter schyphi inster nucis in celemo eltero, sphærulaque sinul et lilium. Hoc erit opus sex calemorum qui producendi suut de hestili.

34. In ipso autem candelabro erunt quatuor

scyphi in nucis modum, sphærulæque per singulos, ct lilia.

- 35. Sohærulæ sub duobus celemis per trie loce, qui simul sex fiunt, procedentes de bastili uno.
- 36. Et sphærulæ igitur et calami ex ipso erunt, universa ductila de auro purissimo.
- 37. Facies et lucernas septem , ex pones eas super candelabrum ut luccaut ex adverso.
- 38. Emunctoria quoque, ct ubi que emuncta sunt extinguentur, fient de suro purissimo.
- 39. Omne pondus candelabri cum universis vasis suis liabebit talentum auri purissimi.
- 40. Inspice, et fec secundum exempler quod tibi in monte monstratum est. Ennet: Epist. 8, 5. e STEFANO : Att. 7. 45.

TABERNACOLO: Esodo, capo 26. Costruzione del Tabernacolo Mosaico. Sono in seguito notate tutto le cose che vanno in esso riposte.

I bernaculum vero ità facies : decem cortines de liveso retoites, et hyecintho, ac purpurâ, coccoque bis tincto, variates opere plumario fucies.

- 2. Longitudo cortinæ unius bebebit viginti octo cubitos : Istitudo, gustuor cubitorum crit. Unius
- mensura fient universa tinctoria. 3. Quinque cortium sibi jungeutur mutud. ct
- 4. Ansules hyacinthines in lateribus ac summitatibus facies cortinarum, ut possint invicem copulari.

aliæ quinque nexu simili cohærebunt.

- 5. Quinquagenas ansulas cortina habebit in utraque parte, ità insertas ut ansa coutra ansam veniat, et altera alteri possit aptari.
- 6. Facies et quinqueginte circulos aureos quibus cortinerum vele juugende sunt, ut uuum taberneculum fist.
- 7. Facies et saga cilicina undecim . ad onerieudum tectum tabernaculi.
- 8. Longitudo segi unius hebebit triginte cubitos : et latitudo quatuor : æqua erit mensura sagorum omnium.
- 9. E quibus quinque junges seorsum, et sex sibi mutud copululus, itu ut sextum sagum in fronte tecti duplices.
- 10. Fecies et quinqueginta ansas in ora sagi unius ut conjungi cum altero quest : et quinquaginta ansas in ora sagi alterius, ut cum altero copuletur.
- 11. Fucies et quinquaginte fibules ances, quibus jungantur ausæ, ut unum ex omnibus operimentum fist.

- 12 Onod autem superfuerit in sagis que parantur tecto, id est, unum sagum quod amplins cat. ex medietate ejus operies posteriora tahernaculi.
- 13. Et cubitus ex une parte pendebit, ct alter ex altera qui plus est in sagorum longitudine . utrumque latus tabernaculi protegena.
- 14. Facies et operimentum aliud tecto de pellibus arietum rubricatis: et super hoc rursum sliud operimentum de ianthinis pellibus.
- 15. Facies et tabulas stantes tabernaculi de lignis setim .
- 16. que singulæ denos cubitos in longitudine habeant, et in latitudine singulos ac semissem.
- 17. In lateribus tabulæ duæ incastraturæ fient. quibus tabula alteri tabula connectatur : atque in hune modum coucte tabulæ parabuntur.
- 18. Quarum viginti erunt in latere meridiano quod vergit ad austrum.
- 10. Ourbus quadraginta bases argenteas fundes, ut binæ bases singulis tabalis per dues augulos
- 20. In latere quoque secundo tabernaculi, quod
- vergit ad aquilonem, viginti tabulæ erunt, 21. quadraginta habentes bases argentess; bi-
- næ hases singulis tabulis supponentur. 22. Ad occidentalem verò plagam tabernaculi facies sex tabulas.
- 23. et rursum alias duas que iu angulis erigantur post tergum tabernaculi..
- 24. Eruntque conjuncta à deorsum usque sursum, et ans omnes compago retinebit. Duabus quoque tabulis, que in angulis ponende sunt, similis junctura servabitur.
- 25. Et erunt simul tabulm octo, bases earum argeuteæ sexdecim, duabus basibus per uuam tabulam supputatis.
- 26. Facies et vectes de lignis setim quinque ad continendas tabulas in uno latere tabernaculi,
- 27. et quinque slios in altero, et ejusdem numeri ad occidentalem plagam;
- 28. qui mittentur per medias tabulas à summo usquè ad summum. 29. Ipses quoque tabulas desurabis, et fundos
- in eis annulos aureos, per quos vectes tabulata contineent : quos operies leminis eureis.
- 30. Et eriges tabernaculum juxta exemplar quod tibi in monte moustratum est. Sup. Tanen-NACOLO : Esod. 25, 40.
- 31. Facies et velum de livaciutho, et purpura, coccoque bis tincto, ct bysso retortà, opere plumario et pulchrà varietate contextum ;
- 32 quod appendes unte quatuor columnas de lignis setim , que ipsæ quidem desurate erunt . et habebunt capita aurea, sed bases argenteas.

34. Pones et propitiatorium super arcam testimonii in Sancto sanctorum.

35. Mensamque extra velum, et contra mensam candelabrum in latere tabernaculi meridiano: mensa enim stabit in parte aquilonis.

36. Facies et tentorium in introitu tubernaculi de hyacintho, et purpurâ, coccuque bis tincto,

et bysso retortà, opere plumarii.
37. Et quinque columnas deaurabis lignorum setim, ante quas ducetur tentorium: quarum erunt capita aurea, et bases æneæ.

Per la continuazione, vedi OLOCAUSTI: Esod. cap. 27.

Formazione di tutte le sopraccennate cose: Bastitati: Esod. cap 38. Ordine concernente l'artio del Tabernacolo: Occuseri: Esod. 27, 9 e seg. Composizione dell'olio santo, per ungere il tahernacolo del testimonio, e l'arca del testamento: Attante: Esod. 30, 20 à 62. Ordini concernenti le offerte da farsi per costruire il tahernacolo, l'arca e le alire cose già annoversa PRIMBIEI: Esod. 202. 55. Beselvel è scelto da Dio per eseguire le suddette opere: vedi Bastiati. Ammostare dell'oro, dell'argento e del rame adoperato per la costruzione del l'abernacolo: Besseuti: Esod. 38, 24 e seg. Consacrazione del Tahernacolo: Besseuti: Esod. 38, 24 e seg. Consacrazione del Tahernacolo: Besseuti: Esod. 38 a 46 e seg. Consacrazione del Tahernacolo: Besseuti: Esod. 38 a 46 e seg. Consacrazione del Tahernacolo: Besseuti: Esod. 38 a 46 e seg. Consacrazione del Tahernacolo: Besseuti: Esod. 38 a 46 e seg. Consacrazione del Tahernacolo: Besseuti: Esod. 38 a 46 e seg.

TABERNACOLO: Levitico, capo 8. Mosè consacra tutto cio che doveva servire al Tabernacolo: anno 251à.

Ciò che precede trovasi all'articolo Aronne: Lev. 8, 1 a 11.

10. Tulit et unctionis oleum quo linivit tabernaculum, cum omni supellectili sud. Esaet: Evist. 6. 1.

11. Cumque sanctificans aspersisset altare septem vicibus, unxit illud, et omnia vasa ejus, labrumque cum basi sua sanctificavit oleo.

12. Quod fundens super caput Aaron, unxit eum et consecravit. Patrianchi: Eccli. 45, 18.

13. Filios quaque ejus oblatos vestivit tunicis lineis, et cinxit balteis, imposuitque mitras, ut jusserat Dominus.

14. Obtulit, et vitulum pro peccato: cumque super capnt ejus posuissent Aaron et filii ejus, manus suas,

15. immolavit eum , hauriens senguinem; et

tincto digito, tetigit comus altaris per gyrum: quo expisto et sauctificato, fudit reliquum sauguinem ad fundaments ejus.

16. Adipem verò qui erat super vitalia, et reticulum jecoris, duosque renunculos cum arvinulis suis adolevit super altare:

17. vitulum cum pelle et caroibus, et fimo, cremans extra castra, sicut præceperat Dominus.

18. Obtulit et arietem in holocaustum: super cujus caput cuna imposuissent Auron et filii ejus manns suas.

nanns suas,
19. immolavit eum, et fudit sanguinem ejus
per circuitum altaris.

20. Ipsumque arietem in frusta concidens, caput ejus, et artus, et adipem adolevit igni.

21. lotis prius intestinis et pedibus, totumque simul arietem inceadit super altare, eò quad esset holocaustum suavissimi odoris Domino, sicut preceperat ei.

22. Obtulit et arietem secundum in consecratione sacerdotum: posueruntque super caput ejus Aaron et filii ejus manus suas.

23. Quem cum immulusset Moyses sumens de snaguine ejus, tetigit extremum auriculm dextrea Auron, et policem manus ejus dextree, similiter et pedis.

Consacrazione dei figli di Aronne. Obtazioni fatte in quella cerimonia.

24. Obtulit et filios Aaron: cumque de sanguine arietis immolati teligisset extremum auriculæ singulorum dextræ, et pollices manus ac pedis dextri, reliquum fudit super altare per circuitum.

 Adipem verò et caudam, omnemque pinguedinem, que operit intestina, reticulumque jecoria, et duos renes cum adipibus sois et armo dextro separavit.

a6. Tollens autem de canistro azymorum, quod erat coram Domino, panem absque fermento, et collyridam conspersam oleo, laganumque posuit soper adipes et armum dextrom,

27. tradeus simul omnia Aaron et filius ejus. Qui postquani levaverunt en coram Domino,

28. rursum suscepta de manibus corum, adolevit super altare holocausti, cò quòd consecrationis esset oblatio, in odorem suavitatis, sacrificii Dumino.

29. Tultique pectusculum, elevans illud coram Domino, de ariete consecrationis in partem suam, sicut praceperat el Dominus.

30. Assumensque unguentum et sanguinem, qui erat in altari, aspersit super Aaron et vestimenta ejus; et super filios illius ac vestes eorum.

31. Còmque sanctificasset eos in vestitu suo, præcepit eis ¿ dicens: coquite carnes ante fores tabernaculi , et ilui comedite eas: panes quoque consecrationis edite qui positi sunt in canistro, sicut præcepit mibi Dominus, dicens: Asron, et filli ejus comedent eos: Sacandorn: Esod. 29, 32. Lucon: Levi, 24, 9.

32. quidquid autem reliquum fuerit de carne

et punibus ignis »baumet.

33. De ostio quoque tabernaculi non exhibitis septem diebus, usquè ad diem quo complebitur tempus consecrationis vestra; septem enim diebus finitur consecratio;

34. sicut et impræsentierum fectum est, ut ritus secrificii compleretur.

35. Die ac nocte manebitis in tabernaculo observantes custodias Domini, ne moriamini: sic enim mihi præceptum est.

36. Feceruntque Aaron et filii ejus cuncta quæ locutus est Dominus per manum Moysi.

Per la continuazione, vedi Anonne: Lev. cap. 9.

TABERNACOLO: Levitico, capo 17. Iddio proibisce sotto pena di morte, agli Ebrei ed agli stranieri di offrire sacrifisi altrove che alla porta del Tabernacolo: medesimo anno 2514.

Il capo precedente trovasi all'articolo Santuano: Lev. cap. 16.

Let locutus est Dominus ad Moysen, dicens: a. loquere Aaron et filiis ejus, et cunctis filiis Israel, dicens'ad eos: iste est sermo quem mandavit Dominus, dicens:

3. homo quilibet de domo Israel, si occiderit bovem, aut ovem, sive capram, iu castris vel extra castra.

4. et non obtulerit ad ostium tabernaculi oblationem Domino, sanguinis reus erit: quasi si sanguinem fuderit, sic peribit de medio populi sui.

5. Ideò sacerdoti offerre debent filii Israel Instias suss, quas occident in agro, ut sanctificentur Domino ante ostium talernaculi testimoni, et immolent eas hostias pacificas Domino.

 Fundetque Sacerdos sanguinem super altare Domini ad ostium tabernaculi testimonii, et adolehit adipem in odorem suavitatis Domino:

letiti adipem in odorem susvitatis Domino:
7. et nequaquam ultra immolabunt hostias suas
dæinonibus, cum quibus fornicati suut. Legitimun
sempiteraum erit illis et posteris eorum.

8. Et ad ipsos dices: homo de domo Israel, et de advenis, qui peregrinantur apud vos, qui obtulerit holocaustum sive victimam,

9. et ad ostium tabernaculi testimonii uon ad

duxerit eam, at offeratur Domino, interibit de populo suo.

Per la continuazione, vedi Sangue: Lev. 17, 10 e seg.

I Leviti furono esclusivamente incaricati della sopriantendenza del Tabernacolo del testimonio e di tutto quello che spetta alla cerimonia: se alcuno fuori di essi si accosterà al Tabernacolo; svium. 3, 6 a 8, 23 a 26, 36, 38. Dedicazione del Tabernacolo: Diducazione: Num. 7, 1 e seg. Maniera con cui iddio parlava a Mosé, quando questi lo consultava: Ibid. vers. 89. Legge risguardante colui che muore nella sua tenda: Acqua: Num. 19, 14.

TABERNACOLO: Salmo 83. Davidde sospira nel suo esilio di rivedere il Tabernacolo del Signore. Esprime molto bene i sentimenti di un'anima che desidera di essere con Cristo.

Il selmo precedente trovasi all'articolo Namici : Salm. 82.

Quam dilecta tabernacula tua, Domine virtutum! concupiscit et deficit auima mea in atria Domini. Gasù Castro: Matt. 17, 4.

2. Cor meum et caro mes exultaverunt in Deum vivum.

3. Etenim passer invenit silii domum, et turtur nidum sibi, ubi ponat pullos suos.

4. Alteria tua, Domine virtutum; rex meus, et Deus meus.

5. Besti qui habitant in domo tua, Domine : in secula seculorum laudabunt te.

6. Beatus vir cojus est auxilium abs te: ascensiones in corde suo disposuit, in valle. lacrymarum, in loco quem posuit. Arocaussa: 3, 12. Giunsi: 18, 65, 17 a 19.

7. Etenius beuedictionem dabit legislator, ibunt de virtute in virtutem: videbitur Deus deorum in Sion.

8. Domine Deus virtutum, exaudi orationem meam: auribus percipe, Deus Jacob.

9: Protector noster, aspice, Deus: et respice in faciem Christi tui:

to, quia melior est dies una in atriis tuis super millia.

11. Elegi abjectus esse in domo Dei mei, magis quam habitare in tabernaculis peccatorum.

12. Quia misericordiam et veritatem diligit Deus: gratiam et gloriam dabit Dominus.

13. Non privabit bouis cos, qui ambulant in

innocentia: Domine virtutum, beatus homo qui

aperat in te. Per la continuazione , vedi Popolo: Salm. 84.

Descrizione succinta ed applicazione che San Paulo fa del tahernacolo dell'antica legge: Esses: Epist. Q. 1 e seg.

TABERNACOLI, o tende sotto le quali gli Israeliti shitsrono per quarant'anni nel deserto. Jahel è il padre di quei che shitarono sotto le tende: Catno: Gen. 4. 20. Iddio prescrive di celebrare tutti gli anni, la festa solenne dei Tabernacoli, affinchè le generazioni future imparino come egli ha fatto abitare sotto le tende i figliuoli d'Israele nel trarli fuori della terra d'Egitto; cerimonia di quella festa: Lecci : Lev. 23, 33 a 44.

TABERNACOLI: Numeri, capo 29. Oblazioni e sacrifizi da offrirsi nel giorno della festa dei Tabernacoli ed in tutta la sua ottava.

Ciò che precede trovasi all'articolo Espiazione :

Num. 29, 2 8 11.

12. Quintâdecimà verò die mensis septimi, eum vobis sancta erit atque venerabilis, omne opus servile non facietis in ea; sed celebrabitis solemnitatem Domino septem diebus.

13. Offeretisque holocaustum in odorem suavissimum Domino, vitulos de armento tredecim, arietes duos, aguos anniculos immaculatos quatuordecim:

14. et in libamentis eorum , similæ oleo conspersæ tres decimas per vitulos singulos, qui sunt simul vituli tredecim: et dues decimes arieti uno. id est, simul arietibus duobus,

15. et decimam decime agnis singulis, qui sunt simul agni quatuordecim:

16. et hircum pro peccato, absque liolocausio sempiterno, et sacrificio, et libamine ejus.

17. In die altero offeretis vitulos de armento duodecim, arietes doos, agnos anniculos immaculatos quatuordecim.

18. Sacrificiaque et libamina singulorum per vitulos, et arietes, et agnos ritè celebrabitis :

29. et hircum pro peccato, absque holocausto sempiterno, sacrificioque et libamine ejus.

20. Die tertio offeretis vitulos undecim , prietes duos, agnos anniculos immaculatos quatuordecim :

21. sacrificiaque et libamina singulorum -per vitulos, et arietes, et agnos ritè celebrabitis :

22. et hircum pro peccato, absque holocausto sempiterno, sacrificioque et libamine eius.

23. Die quarto offeretis vitulos decem, arietes

duos, agnos anniculos immeculatos quetuordecim. 24. Sacrificiaque et libamina singulorum per

vitulos et arietes et agnos rite celebrabitis :

25. et hircurs pro peccato, absque holocausto sempiterno, sacrificijoque ejus et libemine.

26. Die quinto offeretis vitalos novem, prietes duos, agnos anniculos immaculatos quatuor-

27. sacrificiaque et libaroina singulorum per viulos, et arietes, et agnos ritè celebrahitls :

28. et hircum pro peccato, absque holocausto sempiterno, sacrilicioque ejus et libamine.

29. Die sexto offerelis vitulos octo, arietes duos, agnos anniculos immaculatos quetuordecim:

30. Sacrificiaque et libamina singulorum per

vitulos, et arietes, et agnos ritè celebrabitis : 31, et hircum pro peccato, absque holocausto sempiterno, sacrificioque ejus et libamine.

32. Die septimo offeretis vitalos septem , et arietes duos, agnos anniculos immaculatos qua-

tuordecim: 33. sacrificiaque et libamina singulorum per

vitulos et arietes, et agnos ritè celebrabitis: 34. et hircum pro peccato, absque holocausto

sempiterno, secrificioque ejus et libamine. 35. Die octavo qui est celeberrimus, omne opus

servile non facietis, 36. offerentes holocaustum in odorem suavissimum Domino, vitulum unum, arietem unum,

agnos anniculos immaculatos septem : 37. sacrificiaque et libamina singulorum per vitulos et arietes et agnos rité celebrabitis :

38. et hircum pro peccato, absque holocausto sempiterno, sacrificioque eius in libamine. 39. Hæc offeretis Domino in solemnitatibus ve-

stris : præter vota et oblationes spontaneas in holocausto, in sacrificio, in libamine, et in bostiis pacificis.

Per la continuazione, vedi Voti: Num. cap. 30.

TABERNACOLI: Deuteronomio, capo 16. Obbligo di celebrare la festa dei Tabernacoli. Cerimonie da osservarsi, rinnovate nell'anno 2553. Ciò che precede trovasi all'articolo Pentecosta: Deut. 16, 9 a 12.

13. Solemnitatem quoque tabernaculorum celebrahis per septem dies, quandò collegeris de area et torculari fruges tuas ;

14. et epulaberis in festivitate tua, tu, filius tuus, et filia, servus tuus et ancilla, Levites quoque et advens, pupillus ac vidus qui intra portas tuas suut.

15. Septem diebus Domino Deo tuo festa ce-

lebrabis in loco quem elegerit Dominus: benedicetque tibi Dominus Deus tuus in cunctis fragibus tuis, et in omni opere manuum tuarum, erisque in letitia.

16. Tribus vicibus per annum apparebit omne mesculinum tuum in conspectu Domini Del tui in loco quem elegerit in solemniste Azymorum, in solemniste Hebdomadarum, et in solemniste Tabernaculorum. Non apparebit aute Dominum vacuus. Lucot: Esod., 23, 15, 17. Diculogo: Esod. 34, 20.

17. Sed offeret unusquisque secundum quod liabuerit juxta benedictionem Domini Dei sui, quam dederit ei.

Per la continuazione, vedi Giodici: Deut. 16, 18 e seg.

## TABITA. Vedi THABITA.

TADDEO, che significa chi loda, fu uno dei dodici Arostou: Matt. 10, 3. Il suo nome era Lebbeo: chiamossi anche Giuda, figlio di Giacomo: Sermore: Luc. 6, 16.

TAGLIONE: legge del teglione: è quelle clie tratta il colpevole, come egli ha trattato gli altri: Iddio diede questa legge al suo popolo, non già per soddisfare la vendetta di colui che asrebbe stato offico, ma per punire il colpevole, e per frenare il furore di que', che avessero voluto imitarlo: Lacoi: Esod. 21, 23 a 25: Lev. 24, 17 a 23. TESTIMONO: D'EUI. 19, 21.

TALENTO: peșo d'oro o d'argento: variava secondo il paese, dove servivasene anticamente. Presso gli antichi Israeliti, il talento d'oro valeva franchi 69, 531, e centesimi 25: ed il talento d'argento franchi 4, 867, e millesimi 186.

TAMAR. Vedi THAMAR.

TARACA. Vedi THARACA.

TARE. Vedi THARE.

TAU. Vedi THAU.

TAVERNAJO. Vedi OSTE.

TAVOLA, od altare, sul quale dovevansi mettere i pani della proposizione: Tasennacolo: Esod. 25, 23 e seg. Vedi Pani della proposizione, ed anche Mansa.

TAVOI.E della Legge: Iddio dà a Mosè due tavole di pietra contenenti la Legge, scrità dito medesimo del Signore: Sassavo: Esod. 31, 18. Vitello D'ono: Esod. 32, 15, 16. Mosè spezza le due tavole, adegnato alla vista del peccato d'idolatria commesso dal suo popolo: Vitello D'ono: Esod. 32, 19. Con ciò prova egli al suo popolo, che è indegno di ricevere una legge si santa. Iddio ordino poscia a Mosè di fare due altre tavole di pietra simili alle prime per scri-

vere nuovamente sopra di esse i dieci comandamenti: Decucoco: Esod. 34, 1. Mosè eseguisce l'ordine di Dio: 1bid. Esod. 34, 4, 27 a 29.

Tavois: Deuteronomio, capo 10. Mosè rammenta agli Israeliti le due tavole della Legge, che egli aveva spezsate, alla vista della loro idolatria, e l'ordine che aveva riecvuto da Dio di farne due altra simili alle prime, e di riporte nell'Arca dell'allenna: anno 3553.

Il capo precedente troyasi all'articolo Terra:

Deut. cap. 9.

In tempore illo dixit Dominus ad me: dola tibi duas tabulas lapideas sicut priores fuerunt, et ascende ad me in montem: faciesque arcam ligneam.

2. et scribam in tabulis verba quæ fuerunt in bis, quas antè confregisti, ponesque eas in arcâ. 3. Feci igitur arcam de lignis setim. Cùmque dolassem dues tabulas lapideas instar priorum, asceadi in montem, habens eas in manibus.

4. Scripsitque in tabulis, juxta id quod prima scripserat, verba decent que locutus est Dominus ad vos in monte de medio igois, quandó populus congregatus est; et dedit ess milit. Decatoco: Esod. 34, 1 a 4, 27, 29. Mosè: Esod. 34, 12. Vitetto D'ono: Esod. 32, 15 a 19.

5. Reversusque de monte descendi, et posui tabulas in arca quam feceram, que huc usqué bis sunt, sicut mihi pracepit Dominus. Tampo : 2 Par. 5, 10.

6. Filii autem Israel moverunt castra ex Beroth filiorum Jacan in Mosera, ubi Asron mortuus ex sepultus est, pro que sacredolo functus est Elenar filius ejus. Accampamenti: Num. 33, 30 a 32. Aronne: Num. 20, 28, 39.

7. Indè venerunt in Gadgad: de quo loco profecti castrametati sunt in Jetebatha, in terra aquarum atque torrentium.

Rammenta toro altresi la separazione dei Leviti, le loro funzioni, e la terra promessa ai padri loro.

 Eo tempore separavit tribum Levi, ut portaret arcam fœ leris Domini, et staret coram eo in ministerio, ac benediceret in nomine illius usquè in prasentem diem.

 Quam ob rem non habuit Levi partem, neque possessionem cum fratribus suis: quia ipse Dominus possessio ejus est, sicut promisit ei Dominus Deus tuus.

10. Ego autem steti in monte, sicut prius, qua-

dragiata diebus ac noctibus: exaudivitque me Dominus etiam hac vice, et te perdere noluit.

ut ingrediatur, et possideat terram, quam juravi patribus eorum ut traderem eis.

Per la continuaz., vedi Esontazioni: Deut. 10, 12.

TEBE: Abimelecli assedia questa città, perde egli la vita al piede di una torre, colpito da una pietra scugliuta dall'alto della medesima torre da una donna: Abuscuca: Giud. 9, 50 a 57.

TECUA. Vedi THECUA.
TEMERARIO: fuggirue la compagnia: Vartù: Eccli. 8, 18, 19. Di che sia egli capace:
Pietro: 2 Epist. 2, 10. Vedi ASSEMBLES.

TEMPERANZA: saggia moderazione che mantieno ne'giusti limiti i nostri desideri, i nostri sentimenti, le nostre passioni: vedi Astruska: Sobreta'. Suoi booni effetti: effetti contrari, dell'intemperanza cloè, nel mangiare, nel bere e nelle passioni visiose: 170 sosa: 6, 17, 18. Vintù: Eccli: 31, 22 a 23, 31 e seg.: 37, 32 a 34. DANGELE: 1, 8 a 16. GERESALEMBEI LUC. 21, 34. ROMANT: Epist. 13, 12 e seg.: 14, 17, 20, 21. GALATI: Epist. 5, 22 a 24. ETERISI: Epist. 5, 18. TROSTRO: 1: Epist. 1, 3, 2, 3, 8, 11: 2 Epist. 1, 7: 4, 5. TITO: Epist. 1, 7, 8: 2, 2'a 6, 12. PIETRO: 1 Epist. 1, 13: 5, 8: 2 Epist. 1, 5, 6. Esempj: GIUDITTA: 8, 6. BETTIRLERN: LUC. 2, 37.

\_ TEMPESTA cagionata dal rifiuto di sommissione alla volontà di Dio: Nisive: Gion. 1 e seg. Tempesta fitta cessare da Gesù Cristo: Mina-coli: Matl. 8, 23 a 27. Panapue: Marc. 4, 35 a 40: Luc. 8, 22 a 25. Tempesta suscitata durante il vieggio di S. Paolo a Roma: sue circostanze: Paolo: All. 27; 1 e seg.

TEMPIO: Davidde dopo di avere pacificata la terra promessa, e fatta la pace colle nazioni vicine, concepisce il disegno di fabliricare un tempio al Signore: il suo progetto è approvato dal profeta Nathan: Iddio però dice a quel profeta di distogliere Davidde dal suo progetto, perchè riservava tale incarico ad uno de suoi figli: Davione: 2 Re 7, 1 n 13. Salomone, figlio di Davidde, fece fabbricare il tempio nell'anno 2392: Salomone: 3 Re 3, 1, 2: 5, 1 e seg. Offricati: 1 Par. 28, 1 e seg.

Tempo: 3 Re, capo 6. Tempo in cui Salomone incomincio la fabbrica del tempio del Signore: descrizione del tempio e delle discrenti sue parti: anno 2292.

Vedasi il capo che precede all'articolo Salo-

MONS: 3 Re, cap. 5, nel quale è detto che Hiram, re di Tiro, gli somministrò il legname, e gli operaj necessari per la fabbrica.

Fuctum est ergò quadringentesimo et ootogesimo suno egressionis filiorum Israel de terra Egypti, in anno quarto mense Zio (ipse est nensis secundas) regni S-lomonis super Israel, udificari copit domus Domino. Infr. Tassrio: 2 Par. 3, 1, 2.

- Donius autem quem addicalist rex Salomoa Domino, haltebus sexegiata cubitos in longitudiue et viginti cubitos in latitudine, et trigiata cubitos in altitudine.
- 3. Et porticus erat ante templum viginti eulvitorum longitudinis, juxta mensuram latitudinis templi: et habehat decem cubitos latitudinis ante faciem templi.
  - 4. Fecitque in templo fenestras obliguas.
- 5. Et ædificavit super parietem templi tabulata per gyrum, in parietibus domus per circuitum templi et oraculi, et fecit latera in circuitu-
- 6. Tabulatum quod subter erat, quinque cubitos habebat latitudinis, et medium tabulatum sexcubitorum latitudinis, et tertiom tabulatum septem habeas cubitos latitudinis. Trabes autem possuit in domo per circuitum forinsecus, et aon harcrent muris templi.
- Donnus autem cum ædificaretur, de lapidibus dolatis atque perfectis ædificata est: et malleus, et securis, et omne ferramentum, non sunt audita in domo cum ædificaretur.
- 8. Ostium lateris medii in parte erat domus dextræ: et per cochleam ascendebant in medium cœnaculum, et à medio in tertium.
- 9. Et adificavit domuin, et consummavit eam: texit quoque domuin lequearibus cedrinis.
- 10. Et ædificavit tabulatum super omnem domum quinque cubitis altitudinis, et operuit domum lignis cedriuis.
- 11. Et factus est sermo Domini ad Salomonem, diceos:
- 12. dorous hæc, quam ædificas, si ambulaveris in proceptis meis, et judicia mea feceris, et custodieris omnia anndata mea, gradiens per ea , lirmabo sermonem meum tibi, quem focutus sum ad David pattem tuum. Davidos: 2 Re 7, 15.
- 13. Et liabitabo iu medio liliorum Israel, et non derelinquam populum meuni Israel. Infr. Tempio: 1 Par. 22, 9, 10.
- 14 Igitur adificavit Saloman domum, et con-
- 15. Et ædificavit parietes domus intrinsecus tabulatis cedrinis , à pavimento domus usquê ad

summitatem parietum, et usque ad laqueuris operuit lignis cedrinis intrinsecus; et texit pavimentum domys tahulis abiegnis.

- 16. Edificavitque vigiuti cubitorum ad posteriorem partem templi tabulata cedrina, à pavimento usquè ad superiora: et fecit interiorem domum oraculi in Sanctom sanctorum.
- Porrò quadraginta cubitorum erat ipsum templom pro forillus oraculi.
- 18. Et cedro omnis domus intrinsecus vestiehaiur, habens tornatoras et juncturas suas fabrefactas, et cedaturas eminentes: omnia cedrinis tabulis vestiebantur: nec omninò lapis apparere poterat in pariete.
- 19 Oraculum autem in medio domus, in interiori parte feceral, ut poneret ibi arcam fœderis Domini.
- 20. Porro oraculum habebat viginti cubitos longitudinis, et viginti cubitos latitudinis, et viginti cubitos altitudinis: et operult illud alque vestivit auro purissimo: sed et altare vestivit cedro.
- 21. Domum quoque ante oraculum operuit auro purissimo, et affixit laminas clavis aureis.
- 22. Nihilque erat in templo quod non auro tegeretur; sed et totum altare oraculi texit auro.
- 23. Et fecit in oraculo duos cherulim de lignis olivarum, decem cultitorum altitudinis.
- 24: Quinque cubitorum als cherub nua, et quinque cubitorum als cherub alters, id est decentique cubitos labentes, à summitate also unius usque ad also alterius summitatem.
- 25. Decem quoque cubitorum erat cherub secundus: in mensura pari, et opus unum erat in duobus cherubim,
- 26. id est, altitudinem liabebat unus cherub decem culitorum, et similiter cherub secundus.
- 27. Posuitque cheruliin in medio templi interioris: extendebaut autem alss suas cherubim, et tangebat als una parietem, et als cherub secundi tangelat parietem alterum: alæ autem alteræ in mediá parte templi se învicem contingebant.
  - 28. Texit quoque cherubim auro.
- 29. Et omnes parietes templi per circuitum sculpsit variis cuslutris et torno: et fecit in eis cherubim, et palmas, et picturas varias, quasi prominentes de pariete, et egredientes.
- 30. Sed et pavimentum domus texit auro intrinsecus, et extrinsecus.
- 31. Et iu lugressu oraculi fecit ostiola de liguis olivarum, postesque augulorum quinque.
- 32. Et duo ostia de lignis olivarum: et sculpsit in eis picturam cherubim, et palmarum spe-

- cies, et anaglipha valdè prominentia: et texit ca auro: et operuit tam cherubim, quam palmas, et cœtera, aoro.
- 33. Fecitque in introitu templi postes de ligois olivarum quadrangulatos:
- 34. Et duo ostia de lignis abiegnis altrinsecus: et utrumque ostium duplex erat, et se invicem tenens aperiebatur.
- 35. Et sculpsit cherubim, et palmas, et cælatures valdé eminentes : operuitque omnia laminis aureis opere quadro ad regulam.
- 36. Et ædificsvit atrium interius tribus ordinibus lapidum politorum, et uno ordine lignorum cedri.
- 37. Anno quarto fundata est domus Domini in mense Zio:
- 38. et in anno undecimo, meose Bul (ipse est mensis octavus) perfecta est domus in omni opere suo, et in universis utensilibus suis: ædificavitque eam annis septemo. Che cioè il tempio fu terminato nell'anno 2999.

Salomone falibrica inseguito il suo Palazzo: 3 Re 7, 1 a 12. Egli fece fare altresi, da un eccel lente artelice di Tiro, chiamato Hiram, varie opere ia bronzo per il tempio: Ibid. vers. 13 e seg. Tutto disposto fa collocare l'Arca del testamento del Signore al luogo destinatole nell'oracolo del templo: Dedicazione: 3 Re, cap. 8. Presenza di Dio nel tempio, che è il luogo dove si deve invocare in tutti i bisogni : Salonone : 3 Re 9, 2 e seg. È succheggiato da Sesac, re d'Egitto, nell'anno 3033: ROBOANO: 3 Re 14, 25 a 27. Achaz e Manasse, abolito il culto di Dio, sacrificano agli idoli : Acnaz : 4 Re 16, 12 e seg. MANASSE: 4 Re 21, 4 a 7. Josia fa restaurare il tempio e vi restituisce il culto di Dio Josia : 4 Re, capo 22. È nuovamente consacrato dal re EZECHIA: 2 Par. cap. 29. È succheggiato e distrutto intieramente, esseudo re Ezechia, da Nabuzarden, il quale se trasportare tutte le suppellettili . ec. . a Babilonia : Sepecia : 4 Re 23 . o. Vedi pure l'articolo Nabuchonoson. Fu verso quest' epoca, che incominciò la schiavitù di Babilonia: Vedi l' articolo Schinyttù. Dopo il ritorno dalla schiavitù di Babilonia, vedasi l'ordine mirabile che su stabilito per il servizio del tempio, all'articolo Genusalemne: 1 Par. cap. 9. Narrazione dell'autore dei libri de'Paralipomeni, sulla prima costruzione del tempio.

Tempio: 1 Paralipomeni, capo 17. Davidde pensa di edificare un tempio al Signore, nell'anno 2960: ma Iddio manda il profeta Nathan a dirgli che il tempto sarà edificato da uno dei suoi figliuoli.

Il capo precedente trovasi all'articolo Leviti: 1
Par. cap. 16.

Cum autem habitaret David iu domo suà, dixit ad Nathan prophetam: eccè ego habito in domo cedrinà, arca autem fæderis. Domini sub nellibus est.

- 2. Et ait Nathan ad David: omnia que in corde tuo sunt, fac; Deus enim tecum est. Davids: 2 Re 7, 1 a 3.
- 3. Igitur nocte illà factus est sermo Dei ad Nathan, dicens:
- 4. vade, et loquere David servo meo: hace dicit Dominus: non ædificabis tu mihi domum ad habitandum.
- 5. Neque enim mansi in domo, ex eo tempore quo eduxi Israel, usquè ad diem liane; sed fui semper mutans loca tabernaculi, et in tentorio. Davidde: 2 Re 7, 4 a 6. Strenno: Att. 7, 44.
- 6. manens cum omni Israel. Numquid locutus sum salten uni judicum Israel, quibus præceperam ut pascerent populum meum, et dixi: quare non ædificastis mibi domun cedrinam?
- 7. Nunc itaque sic loqueris ad servum meum David: hæc dicit Dominus exercituum: ego tuli te, etum in puscuis sequercris gregem, at esses dux populi mei Israel,
- et fui tecum quocumque perrexisti: et interfeci omnes inimicos tuos coram te, fecique tibi nomen quesi nnius magnorum, qui celebrantur in teriă.
- 9. Et dedi locum populo meo Israel: plantabitur, et habitaliti in eo, et ultrà non commovebitur: nec filii iniquitalis atterent eos, sicut à principio.
- 10. ex diebus quibus dedi judices populo meo Israel, et humiliavi universos inimicos tuos. Annuntio ergo tibi quod ædificaturus sit tibi Do-
- minus domum.

  11. Cumque impleveris dies tuos, ut vadas ad
  patres tuos, suscitabo semen tuum post te, quod
  erit de filis tuis; et stabilism regnum ejus. Da-
- 12. Ipse ædificabit milii domum, et firmalio solium ejus usque in æternum.

VIDDE: 2 Re 7, 7 8 12.

- 13. Ego ero ei in patrem, et ipse erit mihi in filium: et miscricordiam meam non auferam ab eo, sicut abstuli ab eo, qui ante te fuit.
- 14. Et statuam eum in domo men, et in reguo meo, usquè in sempiternum: et thronus ejus ezit firmissimus in perpetuum. Dividue: 2 Re 7, 13 n 15.

 Juxta omnia verba hæc, et juxta universam visionem istam, sic locutus est Nathan ad-David.

Per la continuazione, vedi Onizione: 1 Par. 17, 16 e seg.

- Tempio: 1 Peralipomeni, capo 22. Davidde prepara le cose necessarie per edificare il tempio del Signore: anno 2988.
- Il capo precedente trovasi all'articolo Satar: ?
  Par. cap. 21.
- Dixitque David : hæc est domus Dei, et hoc altere in holocaustum Israel.
- Et præcepit ut congregarentur omnes proselyti de terrå Israel, et constituit ex eis istomos ad cædendos lapides et poliendos, ut ædificaretur domas Dei.
- 3. Ferrum quoque plurimum ad clavos januarum, et ad commissuras atque juncturas præparavit David: et æris pondus innumerabile.
- 4. Ligna quoque cedrina non poterant astimari, que Sidonii et Tyrii deportaverant ad David.
- 5. Et dixit David: Salomon filius meus puer parvulus est et delicatus; domus autem, quam addicari volo Domino, Islis esse debet, ut in cunctus regionibus nominetur; præparabo ergò ei necessaris. Et ob hanc causam sute mortem suam onnes præparavit inpensas.
- Davidde ordina a Salomone di fabbricare un tempio al Signore Dio d'Israele: esorta altrest tutti i principi d'Israele ad assisterlo in quella impresa.
- 6. Vocavitque Salomonem filium suum, et praccepit ei, ut ædificaret domum Domiuo Deo Israel.
- Dixitque David ad Salumonem: fili mi, voluntatis mem fuit, ut midicarem domum nomini Domini Dei mei;
- 8. sed factus est sermo Domini ad me, dicens: multum sanguinem etfudisti, et plurima bella bellasti: non poteris ædificare domum nomini meo, tanto effuso sanguine coram me:
- 9. filius, qui nascetur tibi, erit vir quietissimus: faciam enim eum requiescere ab omnibus inimicis suis per circuitum: et ob hanc causam Pacificus vocabitur: et pacem et otium dabo iu Israel cunctis diebus ejus. Dayrur, 2 fle, 7, 8 a 12.
- 10. Ipse ædificabit domum nomini meo, et ipse crit mihi in filium, et ego cro illi in patrem: firmaboque solium regni cjus super larael

in microum. Salomone: 3 Re, 5. Davidde: 2 Re 7, 13, 14.

- 11. Nunc ergò, fili mi, sit Dominus tecum, et prosperare, et ædifica domum Domino Deo tuo, sicut locutus est de te.
- 12. Det quoque tibi Dominus prudentiam et sensum, ut regere possis Israel, et custodire legem Domini Dei tui.
- 13. Tunc enim proficere poteris, si custodieris mandata et judicia, que piecepit Dominus Moysi, ut doceret Israel: confortare et viriliter age, oe timeas, neque paveas.
- 14. Eccè ego in paupertate mes præparavi impensas domus Domini, auri talenta centum millas, et argenti mille millia talentorum : vedi TaLEKTO: æris verò et ferri non est pondus, vincitar enim numerus magnitudine: ligua et lapides
  præparavi ad universa impendia. Vedi altrest
  Tasspro: 2 Par. cap. 2.
- 15. Habes quoque plurimos artifices, latomos: et cæmentarios, artificesque lignorum, et omnium artium ad faciendum opus prudentissimos
- 16. in auro et argento et ære et ferro, cujus non est numerus. Surge igitur, et fac, et erit Dominus tecum.
- 17. Precepit quoque David cuuctis principibus Israel, ut adjuverent Salomonem filium suum.
- 18. Cernitis, inquiens, quod Dominus Deus vester vobiscum sit, et dederit vobis requiem per circuitum, et tradiderit omnes inimicos vestros la manus vestras, et subjecta sit terra coram Donino et coram populo ejus.
- 19. Præbete igitur corda vestra et animas vestras , ut queratis Dominum Deum vestrum : consurgite, et addicate sunctuarium Domino Deo, ut introducatur area fæderis Domini, et vasa Domino consecrata iu domum , quæ ædificatur nomini Domini.
- Tempo: 1 Paralipomeni, capo 23. Davidde vecchio, dichiara re Salomone, suo figho: Davidor: 3 Re 1, 23 e seg. Stabilisce gli ufficii de'Leviti, fattore il novero: anno 2988.
- I gitur David senex et plenus dierum, regem constituit Salomonem filium suum super Israel. 2. Et congregavit omnes principes Israel, et
- sacerdotes alque Levitas.
  3. Numeratique sunt Levitæ à triginta annis et suprà : et inventa sunt triginta octo millia vi-
- rorum.

  4. Ex his electi suni, et distributi in ministerium domus Domini, viginti quatuor millis: præpositorum sutem et judicum sex millia.

- Porrò quatuor millia janitores; et totidem psaltæ canentes Domino in organis, quæ fecerat ad canendum.
- 6. Et distribuit eos David per vices filiorum Levi, Gerson videlicet, et Cuath, et Meruri. Lavi: 1 Par. 6. 1.
- 7. Filii Gerson: Leedon et Semei. Esono: 6, 16, 17.
- 8. Filii Leedan: princeps Johiel, et Zethan, et Joel, tres.
- 9. Filii Semei : Salomith et Hosiel, et Aran, tres : isti principes familiarum Leedan.
- 10. Porrò filii Semei, Lehetlı, et Ziza, et Jaus, et Baria: isti filii Semei quatuor.
- Erat antem Leheth prior, Ziza secundus: porrò Jaus et Baria non habuerunt plurimos filios, et idcircò in ună familiă, unăque domo computati sunt.
- 12. Filii Casth: Amram, et Isaar, et Hebrou, et Oziel, quatuor. Dio: Esod. 6, 18. Lavi: 1 Par.
- 13. Filii Amram: Aaron et Moyses. Separatusque est Aaron, ut ministraret in sancto santorrum, ipse et filii ejus in sempiternum, et adoleret iocensum Domino, secundum ritum suum,
  ac henediceret nomini ejus in perpetnum. Dio:
  Esod. 6, 20. Visti: Esod. 28, 1. Essai: Epist.
  5, 4.
- 14. Moysi quoque homiuis Dei filii annumerati sunt in tribu Levi. Mosk: Esod. 2, 21, 22: 18, 2 a 4.
- 15. Filil Maysi: Gersom et Eliezer. Mosk: Esod. 2, 22: 18, 3, 4.
  - 16. Filii Gersom : Subuel primus.
- 17. Fuerunt autem filii Eliezer : Roltohia primus : et non erant Eliezer filii alii. Porrò filii Rohobia multiolicati sunt nimis.
  - 18. Filii Isaar : Salomith primus,
- 19. Filii Hebron: Jersju primus, Amarias secundus, Jahaziel tertius, Jecmaan quartus.
- 20. Filii Oziel: Micha primus, Jesia secundus.
  21. Fili Merari, Moltoli, et Musi: Dio: Esod.
- 21. Fili Merari, Moltoli, et Musi: Dio: Esod 6, 19. Filii Moholi: Eeazar et Cis.
- 22. Mortons est autem Eleazar, et non habuit filios, sed filias: acceperuntque cas filii Cis fratres earum.
  - 23. Filii Musi: Moholi, et Eder, et Jerimoth, tres.
- 24. Hi filii Levi in cognationibus et familis suis, principes per vices, et numerum capitum singulorum, qui faciebant opera ministerii domus Domini, à viginti sonis et suprà. Levi: 1 Par. 6, a 30. Levin: 1 Par. 6, 31.
  - 25. Dixit enim David : requiem dedit Domi-

nus Deus Israel populo suo et habitationem Jerusalem usque in acternum.

- 26. Nec erit officii Levitarum, ut ultra portent tabernaculum, et omnia vasa ejus ad ministrandum.
- 27. Juxta pracepta quoque David novissima sapputabitur numerus filiorum Levi à viginti annis et suprà.
- 28. Et erunt sub mann filiorum Aaron in cultum domus Domini, in vestibulis, et in exedris, et in loco purificationis, et in sanctuario, et in universis operilus ministerii templi Domini.

Funzioni e diritti de'Sacerdoti : i Leviti deveno

- 29. Sacerdotes autem super panes propositionis, et ad similæ sucrificium, et ad lagana azyma, et sartaginem, et ad torrendum, et super omne pondus atque mensuram.
- 3o. Levitæ vero, ut stent mane ad confitendum et canendum Domino: similiterque ad vesperam.
- 31. tàm in oblatione holocaustorum Domini, quam in sabliatis, et calendis, et solemnitatibus reliquis juxta numerum et coremonias uniuscujusque rei jugiter coram Domino.
- 32. Et custodiant observationes tabernaculi fœderis, et ritum sanctuarii, et observationem filiorum Aaron fratrum suorum, ut ministrent in domo Domini.
- Tempo: 1 Paralipomeni, capo 24. Ventiquattro classi delle famiglie di Elearar e di Ithamar stabilite da Davidide pel ministero del Signore: nella stessa guisa sono distribuite a sorte le famiglie degli altri Leviti.
- Porro filius Anron hæ partitiones erant : filii Anron: Nadab et Abiu. et Elezzar, et Ithamar. 2. Mortui sunt autem Nadab et Abiu ante pa-

trem suum absque liberis: sacerdotioque functus est Eleazar, et Ishamar. Fooco, Lev. 10, 1, 2. 3. Et divisit eos David, Id est, Sadoc de fihis

- 3. Et divisit eos David, ld est, Sadoc de filis Eleazari, et Ahunelech de filis Illumar, secundum vices suas et ministerium.
- 4. Inventique sout multo plares filii Eleazar in principitus viris, quam filii Ithamar. Divisit autein eis, hoc est filiis Eleazar, principes per familias sedecim et filiis Ithamar per familias et domos suas octo.
  - 5. Porro divisit utrasque inter se familias sortibus: erant coim principes sanctuarii, et prin-

cipes Dei , tam de filiis Eleazar quam de filiis

- 6. Descripsique nos Semeias filius Nathanael Scribs Levites, coram rege et principibus, et Sadoc sacerdote, et Ahimelech filio Abiathar, principibus quoque familiarum sacerdotalium et Leviticarum: unan domum, que ceteris precrat, Eleazar: et alteram domum, que sub se habeba cateros. Ithuman.
- 7. Exivit autem sors prima Jojarib, secunda Jedei.
  - S. tertia Harim, quarta Seorim .

Maazian.

- o. quinta Melchia, sexta Maiman .
- 10. septima Accos, octava Abia,
- 11. none Jesus, decima Sechenia
- 12. undecima Eliasib, duodecima Jacim,
- 13. tertia decima Hoppha, decima quarta Is-
  - 14. decima quiota Belga, decima sexta Emmer, 15. decima septima Hezir, decima octava Aplises,
  - 16. decima nona Pheteia, vigesima Hezechiel, 17. vigesima prima Jachiu, vigesima secunda
- Gamul,
  18. vigesima tertia Dalaju, vigesima quarta
- 19. Hie vices eorum secundum ministeria sua, ut ingrediantur domum Domini, et juxta ritum suum sub manu Aaron patris eorum: sicut præceperat Dominus Deus Israel.
- 20. Porro filiorum Levi, qui reliqui fuerant, de filiis Amram erat Subael, et de filiis Subael, Jehedeia.
- 21. De filiis quoque Rohobiæ princeps Jesius.
  22. Isaari verò filius Salemoth, filiusque Salemoth Jahath:
- 23. filiusque ejus Jeriau primus, Amarias secundus, Jahaziel tertius, Jecmaan quartus.
- 24. Filius Oziel, Micha: filius Micha, Samir. 25. Frater Micha, Jezia: filiusque Jeziæ, Za-
- charias. 26. Filii Merari, Moholi et Meesi. Filius Oziau, Benno.
- 27. Filius quoque Merari, Oziou et Soom, et Zuchur, et Hebri.
- 28. Porrò Moholi filius, Eleazar, qui non habebat liberos.
  - 29. Filius vero Gis, Jerameel.
- 30. Filii Musi, Molioti, Eder, et Jerimoth; isti filii Levi secundum domos familiarum suarum.
- 31. Miseruntque et ipsi sortes contra fratres suos filios Asron, coram David rege, et Sadoc, et Alimelech, et principilus familiarum sacerdotalium et Leviticarum, tam mojores quam miuores: omnes sors acqualiter dividebat.

Tempio: 1 Paralipomeni, capo 25. Dei figliuoli di Manjh, Homan ed Idithun, cantori, e sonatori di salterio e di cetra, zono distribuite a sorte ventiqualtro famiglio e classi.

Igitur David et magistratus exercitus segregaverunt in ministerium filios Asaph, et Heman, et Iditun, qui prophetarent in citharis, et psulteriis, et cyunhalis, secundum numerum suum dedicato sibi officio servientes. Ved Cantons.

- 2. De filiis Asaph: Zachur, et Joseph, et Nathania, et Asarela, filii Asaph: sub manu Asaph prophetantis juxta regem.
- 3. Porro Idithun: Älti Idithua, Godoliss, Sori, Jeseiss, et Hasabias, et Mathathias, sex, sub manu patris sui Idithun, qui in citharâ prophetabat super confitentes et laudautes Dominum.
- 4. Heman quoque: filii Heman, Bocciau, Mathaniau, Oziel, Sabuel, et Jerimoth, Hananias, Hanani, Eliatha, Geddelthi, et Romemthiezer, et Jesbacassa, Mellothi, Othir Mahazioth:
- 5. omnes ist filii Heman Videntis regis in sermonibus Dei, ut exaltaret cornu: deditque Deus Heman filios quatuordecim, et filias tres-
- 6. Universi sub manu patris sui ad cantandum in templo Domini, distributi erant in cymbalis, et pasileriis, et citharis in ministeria domus Domini juxta regem; Asaph videlicet, et Idithun, et Heman.
- 7. Fuit autem numerus eorum cum fratribus suis, qui erudiebant canticum Domini, cuncti doctores, ducenti octogluta octo.
- 8. Miseruntque sortes per vices suas, ex æquo tam major quam minor, doctus pariter et indoctus.
- 9. Egressaque est sors prima Joseph qui erat de Asuph: secunda Godoliæ, ipsi et filis ejus, et fratribus ejus duodecim:
- 10. tertia Zachur, filiis et fratribus ejus duo-
- 11. quarta Isari, filiis et fratribus ejus duo-
- 12. quinte Nathanim, filiis et fratribus ejas duo-
- 13. sexta Bocciau, filiis et fratribus rjus duo-
- 14. septima Isrcela, filiis et fratribus ejus duodecim:
- 15. octava Jesaiæ, filiis et fratribus ejus duodecim:
- 16. nona Mathanize, filiis et fratribus ejus duodecim :
- 17. decima Semeiæ, filiis et fratribus ejus duodecim:

- 18. undecima Azureel, filiis et fratribus ejus duodecim:
- 19. duodecim Hasabiæ , filiis et fratribus ejus duodecim:
- 20. tertia decima Subael, filiis et fratribus ejus duodecim :
- 21. quarta decima Mathathiæ, filiis et fratribus ejus duodecim :
- 22. quinta decima Jerimoth , filiis et fratribus ejus duodecim :
- 23. sexta decima Hamuine, filiis et fratribus ejus duodecim :
- 24. septima decima Jesbacasse, filiis et fratribus eius duodecim :
- 25. octava decima Hanani, filiis et fratribus ejus
- duodecim:
  26. nona decima Mellothi, filiis et fratribus
- ejus duodecim t 27. vigesima Eliatha, filiis et fratribus ejus
- duodecim: .
  28. vigesima prima Othir, tiliis et fratribus
- ejus duodecim:
  29. vigesium secunda Geddelthi , filiis et fratribus eins duodecim:
- 30. vigesima tertia Mahazioth , filiis et fratribus eius dùodecim :
- 31. vigesima quarta Romemthiezer, filiis et fratribus ejus duodecim.
- Tempio: 1 Paralipomeni, capo 26. Si tirano a sorte i portinaj del tempio.
- Divisiones autem janitorum : de Contis: Meselemia filius Core, de filiis Asaph.
- 2. Filii Meselemia: Zacharias primogenitus, Jadihel secundus, Zabadias tertius, Jathauael quartus,
- 3. Ælam quiutus, Johanan sextus, Elioenai septimus.
- 4. Filii autem Ohedebom: Semeias primogenitus, Josabad secundus, Joaha tertius, Sachar quartus, Nathanael quintus,
- 5. Ammiel sextus, Issacher septimus, Phollathi octavus: quia benedixit illi Duminus. Davidpr: 2 Re 6, 11.
- 6. Semeiæ autem filio ejus nati sunt filit, præfecti familiarum suarum : erant enim viri fortissimi.
- 7. Filii ergò Semeire i Othor, et Raphael, et Obed Elzabad, fratres ejus viri fortissimi. Eliu quoque, et Samachias.
- 8. Omnes hi, de filis Obudedom supsi et filii, et fratres eorom fortissimi ad ministrandum, sexegiuta duo de Obededom.

- g. Porrò Meselemiæ fili, et fratres eorum robustissimi, decem et octo-
- 10. De Hosa autem , id est , de filiis Merari : Semri princeps (non enim habuerat primogenitum, et ideireò posuerat eum pater ejus in principem).
- 11. Helcias secundus, Tabelias tertius, Zacharias quartus: omnes bi filii, et fratres Hosa, tredecim.
- 12. Hi divisi sunt in junitores, ut semper principes custodiarum, sicut et fratres eorum, ministrarent in domo Domini.
- 13. Missæ sunt ergò sortes ex æquo, et parvis et magnis, per familias suas in unamquamque portarum.
- 14. Cecidit ergò sors orientalis Selemiæ. Porrò Zachariæ filio ejus, viro prudentissimo, et erudito, sortito obtigit plaga septentrionalis.
- tito, sortito obtigit plaga septentrionalis.

  15. Obededom verò et filiis ejus ad austrum :
  in qua parte domus erat seniorum concilium.
- 16. Sephim et Husa ad occidentem, juxta portam que ducit ad viam ascensionis: custodia contra custodiam.
- 17. Ad orientem vero Levitæ sex: et ad aquilonem quatuor per diem: atque ad meridiem similiter in die quatuor: et ubi erat concilium, binī et bini.
- 18. In cellulis quoque janitorum ad occidentem quatuor in via, binique per cellulas.
- 19. He sunt divisiones janitorum filiorum Core et Merari.
- Si tirano pure a sorte quelli che debbono custodire i tesori del tempio, i vasi sacri e tutte le cose sante che erano consacrate a Dio.
- 20. Porrò Achias erat super thesauros domns Dei, et vasa sanctorum.
- 21. Filii Ledan, filii Gersonni : de Ledan principes familiarum, Ledan, et Gersonni, Jehleli.
- 22: Filii Jehieli: Zathan, et Joel fratres ejus, super thesauros domus Domini,
- 23. Amramitis et Isaaritis, et Hebronitis, et Ozihelitis.
- 24. Subsel autem filius Gersom, filii Moysi, præpositus thesauris.
- 25. Fratres quoque ejus Eliezer, cujus filius Rahabla, et hojus filius Isains, et hojus filius Joram, hojus quoque filius Zechri, et hujus filius Selemilla.
- 26. Ipse Selemith, et fratres ejus, super thesauros sanctorum, que sanctificavit David rex, et principes familiarum, et tribuni, et centurioues, et duces exercitus.

- 27. De bellis et manubiis prediorum que consecraverunt ad instaurationem et suppellectilem templi Domini.
- 28. Hæc antem universa sanctificavit Samuel videns, et Saul filius Gis, et Abner filius Ner, et Joab filius Sarviæ: omnes qui sanctificaverant ea per manum Selemith et frairam eins.
- Leviti destinati ad istruire il popolo e giudicare le cause. Altri Leviti incaricati della sopraintendenza delle tribù di Ruben, di Gad e della mezza tribù di Manasse.
- 29. Issaritis verò præerat Chonenias, et filii ejus ad opera forinsecus super Israel, ad docendum et judicandum eos.
- 30. Porrò de Hebronitis Hasabias, et fratres ejus viri fortissimi mille septingenti, præerant Israeli trans Jordanem contra occidentem in cunctis operibus Domini, et in ministerium regis.
- 31. Hebronitarum autem princeps fuit Jeria-secundum familias et cognationes eorum. Quadragesimo anno regni David recensiti sunt, et inventi sunt viri fortissimi in Jazer Galand.
- 32. fratresque ejus robustioris atatis duo millia septiogenti principes familiarum. Praposuit autem eos David rex Rubentits, et Gadditis, et dimidia tribui Manasse, in omne ministerium Dei, et regis.
- Per la continuazione, vedi ISBABLE: 1 Par. cap. 27.

Davidde convoca a Gerusalemme tutti i principi d'Israele, i capi delle tribà, i capitani delle hande, i tribuni, i centurioni, ce., e dichiara loro che ebbe intenzione di edificare un tempio al Signore: ma che il Signore ne aveva riservata la esecuzione a suo figliuolo Salomone: Orrictata: 1 Par. 28, 1 a 10.

- Temro : 1 Paralipomeni, capo 28. Davidde prescrive a Salomone la forma del templo da calificars: lo esorta ad eseguire quella grande opera, e lo assicura della protesione del Signore, e del soccorso di tutte le classi de' Sacerdoti e dei Leviti:
- Ciò che precede trovasi all'articolo Officiam: 1

  Par. 28, 1 a 10.
- Dedit autem David Salomoni filio suo descriptionem porticus, et templi et cellariorum, et cœuaculi, et cubiculorum in adylis, et domus propitiationis,
  - 12. nec non et omnium que cogitaverat atrio-

rum, et exedrarum per circuitam in thesauros domus Domini, et in thesauros sauctorum,

- 13. divisionumque sacerdotalium et Leviticarum, in omnia opera domus Domini, et in universa vasa ministerii templi Domini.
- 14. Aurum in pondere per singula vasa ministerii. Argenti quoque poudere pro vasorum et operum diversitate.
- 15. Sed et in condelabra aurea, et ad lucernos corum, aurum pro mensură uniuscujusque candelabri et lucernarum. Similiter et in candelabra argentea, et in lucernas corum pro diversitate mensuræ pondus argenti tradidit.
- 16. Aurum quoque dedit in mensas propositionis pro diversitate mensarum : similiter et argentum in alias mensas argenteas.
- 12. Ad fuscinulas quoque et phialas, et tluribula, ex auro purissino, et leunculos aureos, pro qualitate mensuræ pondus distribui in leunculum similiter et in leones argonteos diversum argenti pondus separavit.
- 18. Altari autem, iu quo adoletur incensum, aurum purissimum dedit, ut ex ipso fieret similitudo quadrigæ cherubim extendentium alas, et veluntium arcam fæderis Domini.
- 19. Omnia, inquit, venerunt scripta manu Domini ad me, ut intelligerem universa opera exemplaris.
- so. Dixit quoque David Salomoni filio suo: viriliter age, et confortare, et fac: ne timeas, et ne paveas: Dominus enim Deus meus tecum erit et non dimittet te, nec derelinquet, donec perficias omne opus ministerii domus Domini.
- 21. Eccè divisiones sacerdotum et Levitarum iu omne ministerium domus Domini assistuat tibi et parati suut, et noverunt tan principes quam populus sacere omnis præcepta tua.

Tempo: 1 Paralipomeni, capo 29. Discorso di Davidde a tutta l'adunansa d'Israele. Doni da lui offerti per la costrusione del tempio. Oblazioni dei capi delle famiglie, dei principi delle tribù, ec. pel medesimo oggetto.

Locutusque est David rex ad omnem ecclesiam: Salomonem filium meum, elegit Deus adhuc puerum et teneilum: opus uamque grande est, ueque enim bomini præparatur babitatio, sed Deo.

2. Ego autem totis viribus meis præparavi impensas domus Dei mei. Aurum ad vasa aurea, et argentum iu argentea, æs in ænea, ferrum in ferrea, ligna ad lignea, et lapides onychinos, et quasi stibinos, et diversorum colorum, omnemque pretiosum lapidem, et marmor Parium abuudantissime.

- 3. Et super hæc, quæ obtuli in domum Dei mei de pecullo meo aurum et argentum, do in templum Dei mei, exceptis bis, quæ præparavi in ædem sauctam.
- 4. Tria millia talenta anri de auro Ophir: et septem millia talentorum argenti probatissimi ad deaurandos parietes templi.
- 5. Et ubicanique opus est surum de suro, et ubicamque opus est argentum de argento, opera fiunt per manus artificum : et si quis sponté offert, impleat de manus suam hodié, et offerat quod voluerit Domino.
- 6. Polliciti sunt itaque principes familiarum, et proceres tribuum Israel, tribuni quoque, et centuriones, et principes possessionum regis.
- 7. Dederuntque in opera domus Dei auri tatenta quiaque millia, et solidos decem millia: argenti talenta decem millia; et æris talenta decem et octo millia; ferri quoque centum millia talentorum.
- 8. Et apud quemcunque inventi sunt lapites, dederunt in thesauros domus Domini per manum Jahiel Gersouitis.
- g. Lætistusque est populus cum vota sponte promitterent, quia corde toto offerebant en Domaino: sed et David rex lætistus est gaudio magno.

Davidde benedice il Signore alla presenza di tutta la moltitudine, e lo prega pel suo popolo e pel figlio Salomone.

- to. Et benedixit Domino coram universă multitudine, et ait: benedictus es, Domine Deus Israel, patris nostri ab æterno in æternum.
- 11. Tue est, Domine, magnificentie, et poteutie, et glorie, alque victorie ; et :ibi laus: cuncte enim que iu coelo sunt et in terra, tue sunt, uum, Domine, regnum, et tu es super omnes principes.
- 12. Tum divitim, et tua est gloria: tu dominaris omnium, in manu tua virtus et potentia: iu manu tua magnitudo et imperium omnium.
- 13. Nunc igitur, Deus noster, confitemur tibi, et laudamus nomen tuum inclytum.
- 14. Quis ego, et quis populus meus, ut possimus lacc tibi universa promittere? Tua sunt omnia, et quæ de manu tua accepimus, dedimus tibi.

15. Peregrini euim sumus coram te, et advenam, sicut omues patres uostri. Dies nostri quasi umbra super terram, et nulla est mora. Empio: San. 2, 5, 6.

- 16. Domine Deus noster, omnis hæc copis, quem paravimus, ut ædificaretur domus nomini sancto tuo, de manu tua est, et tua sunt omnis.
- 17. Scio, Deus meus, quod probes cords, et simplicitatem diligas, unde et ego in simplicitate cordis mei lætus ohtuli universa hæc: et populum tuum, qui hic repertus est, vidi cum ingenti gaudio tibi offerre donaria.
- 18. Domine Deus Abrelium, et Isuac, et Israel, patrum nostrorum, custodi in æternum hanc voluntatem cordis eorum, et semper in venerationem tui mens ists permanent.
- 19. Salomoni quoque filio meo de cor perfectum, ut custodiat mendate tue, testimonie tue, et ceremonies tues, et faciat universe: et ædificet ædem, cujus impenses paravi.
- 20. Præcepit autem David universæ ecclesiæ: benedicite Domino Deo nostro. Et benedixit omnis ecclesia Domino Deo patrum suorum; et inclinaverunt se, et adoraverunt Deum, et deiude regem.
- Gli Israeliti offrono con gran giubilo sacrifizi al Signore; Salomone è unto per la seconda volta re in luogo di Davidde suo padre, 'Il quale nell'anno quarantesimo del suo regno muore, e gli succede Salomone suo figlio: anno 2992.
- 21. Immolaveruntque victimas Domino: et obtulerunt holocausta die sequenti, tauros mille, srietes mille, agnos mille, cum, libaminibus suis et universo ritu abuudantissime in omnem Israel.
- 22. Et comederunt, et biberunt toram Domino in die illo cum grandi lastitut. Et unxerunt secuudò Salomonem filium David. Unxerunt autem eum Domino in principem, et Sadoc in pontificem. Daviddes: 3 Re 1, 34 a 40. Salomore: 3 Re 2, 12.
- 23. Seditque Selomon super solium Domini in regem pro David patre suo, et cunctis placuit: et paruit illi omnis Israel:
- 24. Sed et universi ptincipes, et potentes, et cuncti silii regis David dederunt manum, et subjecti suerunt Salomoni regi.
- 25. Magnificavit ergò Dominus Salomonem super omuem Israel: et dedit illi gloriam regni, qualem nullus habuit ante enm rex Israel.
- 26. Igitur David filius Issi regnavit super universum Israel. Davidus: 3 Re 2, 11.
- 27. Et dies, quibus regnavit super Israel, fuerunt quadraginta anni: in Hebron regnavit septem annis; et in Jerusalem annis triginta tribus.
- 28. Et mortuus est in scuectute bona plenus dicrum, et divitiis, et gloria, et reguavit Solo-

- mon filius ejus pro eo. Salomone: 3 Re 2, 12: Paolo: All. 13, 36.
- 29. Gesta autem David regis priora, et novissima, scripta sunt in libro Sanuelia Videntis, et in libro Nilhan propheta, atque in volumine Gad Videntis.
- 30. Universique regni ejus, et fortitudinis, et temporum que transierunt sub eo sive in Israel sive in cunctis regnis terrarum.

Per la continuazione, vedi Salemone: 2 Parcap. 1.

Tsurio: 2 Paralipomeni, cupo 2. Sulomone fa i preparativi per la costrutione del tempio. Con munica i suoi progetti ad Hiram, re di Troo, e gli dice di mandargli un uomo intelligente, e capace di dirigere quell'impresa anno 292. Vedi l'articolo Saconoss: 3 Re: cap. 2 e seg.

Decrevit autem Salomon ædificare domum nomini Domini et palatium sibi.

- Et numersvit septusgints millis virorum portantium humeris, et octogints millis qui cæderent lapides in montibus, præpositosque eorum tria millis sexcentos.
- 3. Misit quoque ad Hiram regem Tyri, dicenssicut egisti cum David patre meo, et nisisti ei ligna cedrina ut ædificaret sibi domum, in quâ et habitavit: Salomone: 3 fle 5, 2 e seg.
- 4. sic fac mecum, ut æddicem domum nomini Domini Dei mei, ut consecrem eam ad adoleudum incensum coram illo, et funiganda aromata, et ad propositionem panum sempiteram, et ad holocautomata manê et vesperê, sabbatis quoque et neconenis, et solemnitatibus Domini Dei nostri in sempiteroum, que mandata, sunt Israeli.
- 5. Domus enim, quam mulficare cupio, magna est: magnus est enim Deus noster super onnes deos.
- 6. Quis ergò poterit prævslere, ut ædificet et dignam domun ? Si cælum et cœli cœlorum capere eum nequeunt; quantus ego sum, ut possim ædificare ei domum ? Sed ad lioc tantum, ut adolestur inceusum coram illo. Deoicazione: 3 Re 8, 27. Infr. Tempo: 2 Par. 6, 18. Giudei: 15. 66, 1.
- 7. Mitte ergò mihi virum eruditum, qui noveril operari in auro, et argento, ære et ferro, purpurà, occiono, et hyacintho, et qui sciat sculpere calaturas cum his artificibus, quos mecum liabeo in Judæi, et Jerusalem, quos præparavit David pater mecus.

Salomone prega it re Hiram di mandargli parimente del legname di cedro, di ginepro e di pino del Libano per la costrusione del Tempio. Numero degli operai che lavorarono in quella costruzione.

- 8. Sed et ligna cedrina mitte mihi, et arceuthina, et pinea de Libano: scio enim quod servi tui noverifit cœdere ligna de Libano, et erunt servi mei cum servis tuis.
- 9. ut pareatur mihi ligna plurima. Domna enim quam cupio ediliziere magna esta minis, et inclyta. 10. Preterek operariis, qui exsuri sunt ligna , servis tuis dabo in cibaria tritici coros vigiati millia, et hordei coros totidem, et vini vigini millia metretas, olei quoqieisata-vicinii millia.
- 11. Dixit autem Hiram rex Tyri per litteras quas miserat Salomoni: quia dilexit Dominus populum sunm, ideireò te regnare fecit super enm.
- 12. Et addidit, dicens: henedictus Dominus Dens Israel, qui fecit cœlum et terram, qui dedit David regi filium sapientem, et eruditum, et sensatum atque prudentem, ut ædificaret domnm Domino, et palatium sibi.
- 13. Misi ergò tibi virum prudentem et scientissimum Hiram, patrem meum, Palazzo: 3 Re 7, 13, 14.
- 14. filium molieris de filiahus Dan, cujus pater fuit Tyrins, qui novit operari in auro et arggelo, ære et ferro, et marmore, et lignis, in purpurà quoque et hyaciatho; et bysso, et cocino: et qui seti cælser omnem sculpturam, et adinvenire prudenter quodcumque in opere necessarium est, cum artificibus tois, et cum artificibus domini mei David patris tui.
- 15. Triticum ergo, et hordeum, et oleum, et vinum, que pollicitus es, domine mi, mitte servis tuis.
- 16. Nos autem cædemus ligna de Libano, quod necessaria habueria, et applicabimus ea ratibus per mare in Joppe: tuum autem erit transferre ea in Jerusalem.
- 17. Numeravit igitur Salomon omnes viros proselytos, qui erant in Terrà Israel, post dinumerationem quam dinumeravit David pater ejus, et inventi sont centum quinquaginta millia, et tria millia sexcenti.
- 18. Fecitique ex eis septuaginta millia, qui humeris onera portarent, et octoginta millia, qui lapides in montibus cæderent: tria autem millia et sexentos præpositos operum populi.

Tempio: 2 Paralipomeni, capo 3. Salomone da principio alla fabbrica del tempio, nel sud-

detto anno 2992, sul monte Moria, nell'aia di Ornan. Misure dei fondamenti gettati.

Et corpit Salomon redificare domum Domini in Jerusalem in montem Moria, qui demonstraus fuerat David patri. ejus in loco quem paraverat David in aren Ornan Jebussii. Sup. Tesa-Pio: 3 Re 6, 1. Davidos. 2 Re 24, 18 a 25. Satari: 1 Re 7, 21, 18 a 25.

- 2. Cospit autem addicare mense secundo, anno quarto regni sui.
- Et hæc sunt fundamenta quæ jecit Salomen, ut ædificaret domum Dei, longitudinis cubitos in mensura prima sexaginta, latitudinis cubitos viginti.
- 4. Porticum verò ante frontem que tendelatur in longum juxta mensuram latitudinis domus ambitorum viginti: porrò altitudo centum viginti cubitorum erat: et deauravit eam intriusecus auro mundissimo.
- 5. Domum quoque majorem texit tabulis ligneis abijegnis, et laminas auri obrizi affixit per totoma: sculpsique in et palmas, et quasi catenulas se invicem complectentes.
- 6. Stravit quoque pavlagentum templi pretio-
- Porrò aurum erat probatissimum, de cujus laminis texit domum, et trabes ejus, et postes, et parietes, et ostia; et cælavit cherubim in parietibus.
- 8. Fecit quoque domum Sancti sanctornm: longitudinem juxta latitudinem domus, cubitorum viginti: et latitudinem similiter viginti cubitorum: et laminis aureis texit eam, quasi talentis sexcentis.
- g. Sed et clavos fecit aureos, ità ut singuli clavi siclos quinquagenos appenderent: comacula quoque texit auro.

Descrizione dei due Cherubini, del velo e delle due colonne dinanzi alle porte del tempio.

- 10. Fecit etiam in domo Sancti sanctorum cherubim duos, opere statuario : et texit eos auro.
- 11. Also cherubim viginti cubitis extendebantur, ità ut una ala haberet cubitos quinque, et tangeret parietem domus: et altera quinque cubitos habens, alam tangeret alterius cherub.
- 12. Similiter cherub alterius ala quinque habebat cubitos, et tangebat parietem : et ala ejus altera quinque cubitorum , alam cherub alterius contingebat.
- 13. Igitur alæ utriusque cherubim expansæ erant, et extendebantur per enbitos viginti : ipsi

antem stabant erectis pedihus, et facies eorum erant versm ad exteriorem domum.

14. Fecit quoque velum ex livacintho, purpurà, cocco, et bysso: et intexuit ei cherubin.
Passione: Matt. 27, 51.

15. Ante fores etiam templi dues columnes, que triginta et quinque cubitos habebant altitudinis: porrò capita esrum, quinque cubitorum. Nauvandan : Gerem. 52, 20.

16. Necuon et quasi catenulas in oraculo, et superposuit eas capitibus columnarum: malogranata etiam centum, que catenulis interposuit.

17. Ipsas quoque columnas posuit in vestibulo templi, unam à dextris, et alteram à sinistris: eam quæ à dextris erat vocavit Jachin; et quæ ad lævam, Booz.

Temno: 2 Paralipomeni, capo 4. Descrizione dell'altare di bronzo, del mare di getto, delle dicci conche, dei candelabri, delle mense, delle coppe, è delle altre cose appartenenti al tempio ed all'ornato di esso.

Fecit quoque altage meeum viginti cubitorum longitudinis, et vigiuti cubitorum latitudinis, et decem cubitorum altitudinis.

2. Mare etiam fasile decem cubitis à labio usque ad labium, rotundum per circuitam, quinque cubitos habelat altitudinis, et funiculus trigiota cubitorum ambiebat gyrum ejus. Palazzo; 3 Re 7, 23.

3. Similitudo quoque boum erat subter illud, et decem calitita quadam extriosecus calatura, quesi duobus versibus alvum maris circuibant. Boves nutem erant insiles:

4. et ipsum mare super duodecim boves impositum erat, quorum tres respiciebant ad aquilonem, et ali irres ad vocidentem. Porrò tres alii meridiem, et tres qui reliqui erant, orientem, habentes mare superpositum: posteriora autem boum erant intriusecus sub mari.

5. Porrò vastitas ejus liabebat mensuram palmi, et labium illius erat quasi labium calicis, vel repandi lilii: capiebatque tria millia metretas.

6. Fecit quoque conclus decem: et posuit quinque à dextris, et quinque à sinistris, ut lavarent in eis omnia quæ in holocaustum oblaturi eract: porrò in mari sacerdotes lavabantur.

7. Fecit autem et candelabra aurea decem, secundum speciem qua jussa erant fieri: et posuit ea in templo, quinque a dextris, et quinque à sinistris.

8. Necaon et mensas decem : et posuit eas in

templo, quinque à dextris et quinque à sinistris: phislas quoque auress centum.

9. Recit etiam atrium sacerdotum, et basilicam grandem : et ostia in basilica, quæ texit ære.

10. Porrò mare posuit in latere dextro contra orientem ad meridiem.

11. Fecit autem Hiram lebetes, et creagras, et phialas: et complevit omne opus regis in domo

12. hoc est columnas dues, et epistylie, et capite, et quasi quædam retiacule, quæ capite tegerent super epistylie.

13. Malogranata quoque quadringenta, et retiacub duo, ita ut bini ordines malogranatorum singulis retiaculis juugerentur, quas protegerent enistylia, et capita communerum.

14. Bases etium fecit, et couchas quas super-

15. mare unum, boves quoque duodecim sub

16. et lebetes, et creugrus, et phiulas. Omnia vasa fecit Salomoni Hiram pater ejus in domo Domini ex ære nundussimo.

17. In regione Jerdanis fudit en rex in argil-

18. Erst sutein multitudo vasorum innumerabilis, ità ut ignoraretur pondus æris.

19. Fecitque Salomon omnia vasa domus Dei et altare aureum, et mensas, et super eas panes propositionis:

20. candelabra quoque cum lucernis suis, ut lucerent ante oraculum juxta ritum, ex auro purissimo:

21. et florentia quedam, et forcipes aureos: omnia de auro mundissimo facta

22. Thymisteria quoque, et fluoribola, et phiscaleavit templi interioris, id est in Saucta sanctorym: et ostis templi foriosecus aures. Sicque completum est omue opus, quod feéit Salomon in domo Dominit.

Templo: 2 Paralipomeni, capo 5. Salomone fa rupore nei tesori del tempio t doni offerti da Davidde suo padre. L'arca, contenente le tavole di Mosè, è collocata nel Santo de' Santi sotto le ali de' Cherubini: anno 3001.

Lutulit igitur Salomon omnis quæ voverat David pater auus, argentum, et aurenm, et universa vasa posuit in thesauris domus Dei. Palazzo: 3 Re 7, 5.

2. Post que congregavit majores natu Israel ,

et conctos principes tribuum, et capita familiarum de filiis Israel in Jerusslem, ut adducerent arcam fæderis Domini de civitate David, quæ est Sion. Dapications: 3 Re, 8, 1.

5. Venerunt itaque ad regem omnes viri Israel

4. Chanque venissent cuncti seniorum Israel,

5. et intulerunt enm, et omnem paraturam tabernaculi. Portò vasa sanctuarii, quæ erant in tabernaculo, portaverunt sacerdoles cum Levitis.

6. Rex autem Salomon, et universus cœtus Israel, et omnes qui fuerunt congregati ante arcam, immolabant arietes, et boves absque ullo numero: Innia enim erat multitudo victimarum.

7. Et intulerunt sacerdotes arcam fæderis Domini in loeum suum, idest ad oraculum templi in Sancta sanctorum subter alas cherubim:

8. ità ut cherubim expauderent alas suas super locum in quo posita erat arca, et ipsain arcam tegerent cum vectibus suis.

9. Vectium autem quibus portabetur arcă, quia paultum longiores erent, capina parelunt ante orseulum: si verò quis paululum fuisset extrinsecus, cos videre non poterat. Fuit itaque arca ibi usquè in præsentem diem.

10. Nihilque erat aliud in arcâ, nisi duze tabulæ; quas posuerat Moyses in Horeb, quando legem dedit Dominus filis Israel egredientibus ex Ægypto. Tayols: Deut. 10, 5. Tabararacolo: Esod. 25, 16.

Tutti i Leviti ed i cantori fanno echeggiare il tempio colle toro voci, e coi loro strumenti musicati, per cantare le lodi del Signore Iddio. Nel medesimo tempo la casa di Dio è ripiena della gioria del Signore.

11. Egressis nutem sucerdotibus de sanctuario (omnes enim sacerdotes qui ibi potuerant inveniri, sanctificati sunt: nec adhuc in illo tempore vices, et ministeriorum ordo iuter eos divisus erat)

12. Ism Levite quam cantores, ideat, et qui sub Aseph erant, et qui sub Eman, et qui sub Idillun, 'filii, et fratres eorum vestrii byssinis, cymbalis, et psalteriis, et citharis concrepabant stuntes ad orientelem plagem altaris, et cum eis sacerdotes centum viginii cancates tubis.

13. Igitur cunctis pariter, et tubis, et voce, et cyanbalis, et organis, et diversi generis musico-ruccociucutibus, et vocem in sublime tollentibus: longè sonitus audiebatur, ita ut cum Domainum laudare cospissent et dicere: confitemioi

Domino, quonism bonus, quonism in æternum misericordis ejus; impleretur domus Dei nnbe.

14. nec possent sucerdotes stare et ministrare propter culiginem. Compleverut enim gloris Domini domum Dei. Infr. Templo: 2 Par. 7, 1, 2.

Tampio: a Paralipomeni, capo 6. Salomone benedice il popolo d'Israele: rende a Dio grazie dell'adempimento della promessa fatta a Davidde, suo padre.

Tunc Salomon ait: Dominus pollicitus est ut habitaret in caligine; Dedicazione: 3 Re 8, 12.

2. ego autem ædificavi domum nomini ejus, ut ahitaret ibi in perpetuum.

 Et convertit rex faciem suam, et benedixit universæ multitudini Israel (nam omnis turba stabat inteuta) et ait:

 benedictus Dominus Deus Israel, qui quod locutus est David patri meo, opere complevit, dicens:

5. a die qua eduxi populum meum de terra Exypti, non elegi civitatem de cuncits tribubus Israel: ut ædificaretur in en domus nomini meo: neque elegi quemquam alium virum, ut esset dux in populo meo Israel: Davidus: 2 Re 7 5 a 7.

6. Sed elegi Jerusslem ut sit nomen meum in es, et elegi Dsvid, ut constituerem eum super populum meum Israel. Davione: 2 Re 7, 8, 9. 7. Cumque fuisset voluntus Dsvid patris mei, et ædificaret domum nomini Domini Dei Israel.

8. Dixit Dominus ad eum: quia hac fuit yoluntastua, ut ædificares domum nomini meo, benê quidem fecisti hujuscemodi habere voluntatem:

9. sed non tu ædificabis domum, verum filius tuus qui egredietur de lumbis tuis, ipse ædificabit domum nomini meo. Davidds: 2 Re 7, 12, 13.

10. Complevit ergo Dominus seruonem suum quem locutus suerat: et ego surrexi pro David patre nieo, et sedi super thronum Israel, sicut locutus est Dominus: et medificavi domum nomiui Domini Dei Israel.

11. Et posui in es arcam, in qua est pactum Domini, quod pepigit cum filiis Israel.

12. Stetit ergò corem alteri Domini ex adverso universæ multitudinis Israel, et extendit manus suas.

13. Siquidem feceral Salomon basim zecam, et posuerat ean in medio basilica, habentem quinque cubitos longitudinis, et quinque cubitos latitudinis, et tres cubitos altitudinis: stetitque super eam, et deiuceps flexis genibus contra universam multitudinem Israel, et palmis in cœ!um levatis,

- 14. nit: Domine Deus Israel, non est similis tui Deus în celo et in terra; qui custodis pactum et miserlecordism cum servis tuis, qui ambulant coram te in toto corde suo. Lettere: 2 Macc. 2, 8.
- 15. Qui præstitisti servo tuo David patri meo quecunque locatus fueras ei: et quæ ore promiseras opere complesti, sicut et præsens tempus probat.
- 16. Nunc ergò, Domine Deus Israel, imple servo tuo patri meo David quacenque locates, dicess: non deficiet ext evir coram me, qui sedest super thronum Israel: its tamen si custodicriot filii tui vias suas, et ambulaveriot in lege mes, sicut et tu ambulasti coram me. Sup. Tamen: 1 Par. 22, 10. Diotoziosis: 3 Re 8, 25.
- 17. Et nunc, Domine Deus Israel, firmetur sermo tuus quem locutus es servo tuo David.
- Salomone prega umilmente il Signore che esaudisca i voti di quelli che faranno orazione in quel tempio.
- 18. Ergò ne credibile est ut habitet Deus cum hominibus super terram? Si cœlum et cœli cœlorum non te capiunt, quanto magis domus ista quam ædificavi? Dabicazions: 3 Re 8, 27.
- 19. Sed ad hoc tautum facta est ut respicias orationem servi tui, et obsecrationem ejus , Domine Deus meus: et audias preces quas fundit famulus tuus coram te:
- 20. ut aperias oculos tuos super domum istam diebus ac noctibus, super locum in quo pollicitus est ut invocaretur nomen tuum.
- as et exaudires orationem quam servus tous orat in eo: et exaudias preces famuli tui et populi tui Israel. Quicuoque oraverit in loco.isto, exaudi de babitaculo tuo, id est, de cœlis, et propitiari.
- 22. Si peccaverit quidpiam in proximum suum, et jurare contra eum paratus venerit, seque maledicto constrinxerit coram altari in domo ista:
- 23. tu audies de cœlo, et facies judicium servorum tuorum, its at reddas iniquo viam suam in caput proprium, et ulciscaris justum, retribuens ei secundum justitism suam.
- 24. Si superatus fuerit populus tuus Israel ab inimicis (peccabont enim tibi) et conversi egeriat pœoitentiam, et obsecraveriat nomen tuum, et fuerint deprecati in loco isto.
- 25. tu exaudies de cœlo, et propitiare peccato populi tui Israel, et reduc eos in terram quam dedistis eis, et patribus eorum.
  - 26. Si, clauso colo, pluvia non fluxerit pro-

- pter peccata populi, et deprecati te fuerint in loco isto, et confessi nomini tuo, et conversi à peccatis suis, com eos afflixeris.
- a7. exsudi de celo, Domino, et dimitte peccata servis tuis et populi tui Israel, et doce eos viam bonum per quam ingrediantur: et da pluviam terre, quam dedisti populo tuo ad possidendum.
- 28. Fames si orta fuerit in terră, et pestilentia, et zerugo, et aurugo, et locusta, et bruchus, et hostes, vastatis regionibus, portas obsideriat civitatis, omoisque plaga et infirmitas presserit: Josapust : 2 Par. 20. 0.
- 29. si quis de populo tun Israel fuerit deprecatus, cognoscens plagam et infirmitatem suam, et expanderit manus suas in domo lac.
- 30, tu exaudias de colo, de sublimi scilicet habitaculo tuo, et propitiare, et redde unicuique secundum vias suas quas nosti eum habere in corde suo: (tu enim solus nosti corda filiorum hominum:)
- 31. ut timeant te, et ambulent in viis tuis cunctis diebus quibus vivunt super faciem terræ quam dedisti patribus nostris.
- 32. Externum quoque qui non est de populo tuo, Israel, si venerit de terra longioqua, propler nomen tuum magnum, et propler manum tuam robustam, et brachium tuum extentum, et adoraverit in loco isto.
- 33. tu exaudies de cœlo firmissimo habitaculo 
  te facles cuncts pro quibus invocaverit ille 
  peregrious: ut scisal omnes populi territe nomen 
  tuum, et timeant te sicut populus tuus Israel 
  et conoscant quis nomen tuum invocatum est 
  super domum hanc quam medificavi.
- 34. Si egressus fuerit populus tuus ad belium contra adversarios suos per viam in qua miseris eos, adorabunt le contra viam in qua civitas hac est, quam elegisti, et donnus quam ædificavi nomini tuo;
- 35. tu exaudies de cœlo préces eorum et obsecrationem, et ulciscaris.
- 36. Si autem peccaverint tibi (neque enim est homo qui non peccet) et iratus fueris eis, et tradideris hostibus, et captivos duxerint eos in terram longinquam, vel certe que juxta est, Daoicazione: 3 Re 8: 46.
- 37. et cooversi in corde suo, io terra ad quam captivi ducti l'uersul, egerint ponitentiam, et deprecati te fuerint iu terra captivitatis som, dicentes: peccavimus, iniquè fecimus, injuste egimus:
- 38. et reversi furint ed te in toto corde suo, et in totà animà suà, in terra captivitatis sure ad

quam ducti sunt, adorabunt te contra viam terræ suæ quam dedisti patribus eorum, et urbis quam elegisti, et domus quam ædificavi nomini tuo;

39. tu exaudies de cœlo, hoc est, de firmo habitaculo tuo, preces eoram, et facias judicium, et dimittas populo tuo, quamvis peccatori:

40. tu es enim Deus meus: speriantur, quæso, oculi tui, et sures tuæ intentæ sint ad orationem quæ fit ju loco isto.

41. Nunc igitur consurge, Domine Deus, in requiem tuem, tu et arca fortitudinis tue: sacerdotes tui, Domine Deus, industrur salutem, et sancti tui lætentur in bonis. Promesse: Salm. 131, 8, 9.

42. Domine Dens, ne averteris faciem christi tui: memento misericordiarum David servi tui. Dedicazione: 3 Re 8, 22 a 53.

Tamoi: 2 Paralipomeni, capo 7. La preghiera di Salomone su esaudita: il suoco disceude dal cielo e divora gli olocausti: la maestà di Dio riempie il tempio: immolato grandissimo numero di ostie, se ne celebra per sette giorni la dedicazione.

Cumque complesset Salomon fundens preces, ignis descendit de cœlo, et devoravit holocansta et victimas: et majestas Domini implevit domom. Lattrass: 2 blac. 2, 8, 10. Sup. Templo: 2 Par. 5, 14.

- 2. Nec poterant sacerdotes ingredi templum Domini, eo quod implesset majestas Domini templum Domini.
- S. Fed et omnes filii Israel videbant descendentem ignem et gloriam Domini soper domun: et corruentes proni in terram super pavimentum stratum lapide, adoraverunt, et laudaverunt Dominum: quoniam bonus, quoniam in seculum misericordia ejus.
- 4. Rex autem et omnis populus immolabant victimas coram Domino. Depicazione: 3 Re 8, 62, 63.
- 5. Mactavit igitor rex Salomou hostias, boum viginti duo millia, arietum centum viginti millia: et dedicavit domum Dei rex, et universus populus.
- 6. Sacerdotes autem stabant in officiis suis, et Levitæ in organis carmiuum Domini, que fecit David rex ad laudandum Dominum: quoniam in reteroum misericordia ejus, hymnos David canentes per manus suas: porrò sacerdotes canebant tubis ante eos, cunctusque Israel stabat.
  - 7. Sauctificavit quoque Salomon medium atrii

ante templum Domini: obtulerat enim ibi hologausta et adipes pacificorum: quia altare mneum, quod fecerat, non poterat sustinere holocausta, et sacrificia et adipes.

 Fecit ergò Salomon solemnitatem in tempore illo septem diebus, et omnis Israel cum eo, ecclesis magna valdė, ab introitu Emath usqué ad torrentem Ægypti.

 Freitque die octavo collectam, eò quod dedicasset altere septem diebus, et solemnitatem celebrasset diebus septem. DEDICAZIONE: 3 Re 8, 64. 65

10. Igitur in die vigeaimo tertio meusis septimi dimisit populos ad taberuncula sua, lætantes atque gaudentes super bono quod fecerat Dominins Davidi, et Salomoni, et Israeli populo suo. Ibid. vers. 66.

11. Complevitque Salomon domum Domini, et domum regis, et ounnis que disposuerat in corde sue, ut faceret in domo Domini, et in domo sua, et prosperatus est. Salomone: 3 Re g. 1, 2.

Per la continuazione, vedi Taono: 2 Par. 7

· Il Signore apparisce per la seconda volta a Salomone: lo assicura che ha escudita la sua orazione e le sue suppliche, che ha scelto quel luogo per sè, come casa di sacrifizio, dove esaudirà l'orazione di chiuuque l'invoclierà nelle sue tribolazioni: SLOMONE: 3 Ré 9, 3. TARNO: 2 Par. 7, 12 a 18. Predice altresì a Salomone la ruina dello stesso tempio, consacrato al suo nome, e farà si che divenge favola ed esempio a tutte le genti, e scherno di tutti i passaggieri, se egli si alienerà da lui ed abbadonerà i suoi comandamenti: Tanos: 2 Rez. 2, 19 a 21.

mandamenti: l'abso: 2 tar. 7, 19 a 21.

Sesso, re d'Egitto sacclegge i lesori del tempio, regnando Resoano: 2 tar. 12, 9, 11. Joss lo fa restaurare, dopo che l'empia Athalia l'ellado evassito, nell'anno 346; Joinsa: 2 tar. cap. 24.

Egli è profanato da Acuaz: 2 tar. 28, 21; e consacrato nuovamente da Ezicania: 2 tar. cap. 29.

Egli è anora prafanato da Manesse, il quale in seguito pentitosi, ristaura l'altare del Signore: Maxasse: 2 tar. 33, 7, 15. Fu bruciato sotto il regno di Sasconia: 4 le 25, 9; possia rifabbricato per ordine di Ciao: 1 Esdr. 1, 3 e seg.

Doni clue furono fatti da quel re: Scurayirà: 1 Esdr. 2, 68.

Tempio: 1 Esdra, capo 3. Gli Israeliti, dopo il ritorno dulla schiaviti, incominciano, col permesso di Ciro, a riedificare l'altare del Dio d'Israele, per offrirvi olocausti e vittime. Essi

celebrano la festa de Tabernacoli: anno 3469. Il capo precedente trovasi all'articolo Schavitù: Frent Denm per manos David, regis Israel. Fedr. can. 2.

Jamque venerat mensis septimus, et erant filii Israel in civitatibus suis; congregatus est ergò nonulus quasi vir pous in Jerusalem.

2. Et surrexit Josne, filius Josedec, et fratres eins sacerdotes, et Zorobaliel filius Salathiel, et fratres eius, et ædificaverunt altare Dei Israel, nt offerrent in eo holocautomata, sicut scriptum est in lege Moysi viri Dei.

3. Collocaverunt autem altare Dei super bases suas, deterrentibus eos per circuitum populis terrarum, et obtulerant super illud bolocaustum Domino, manè et vesperè.

4. Feceruntque solemnitatem tabernaculorum. sicut scriptum est, et holocaustam diebus singulis per ordinem secondum præceptum opus diei in die suo.

5. Et post hæc holocaustum juge , tam in calendis quam in universis solemnitatibos Domini, quæ erant consecratæ, et in omnibus in quibus ultrò offerebetur munus Domino.

6, A primo die mensis septimi coeperunt offerre holocaustum Domino : porrò templum Dei nondum fundatum erat.

Gli Israeliti danno del denaro agli operai e gettano le fondamenta del tempio del Signore tra le grida eccitate parte dall'allegrezza e parte dal dolore.

7. Dederunt autem peeunias latomis et comentariis ; cibum quoque et potum, et oleum Sidoniis Tyriisque, at deferrent ligna cedrina de Libano ad mare Joppe, juxta quod præceperat Cyrus, rex Persarum, eis.

8. Anno autem secundo adventus corum ad templum Dei in Jerusalem mense secundo, cœperunt Zorobabel, filius Salathiel, et Josue filius Josedec, et reliqui de fratribus eorom sacerdotes, et Levitæ et omnes qui venerant de captivitate in Jerusalem , et constituerunt Levitas à viginti annis et suprà, ut orgerent opus Domini. Acceo: 1, 1, 2. Infr. TEMPIO: Zacc. cap. 4.

9. Stetitque Josue et filii ejus, et fratres ejus, Cedmiliel et filii ejus, et filii Juda, quasi vir unus, ut instarent super eos qui faciebant opus in templo Dei : filit Henadad, et filit eorum, et fratres eorum Levitæ.

10. Fundato igitur à comentariis templo Domini, steterunt secerdotes in ornatu suo cum tuhis: et Levitæ filii Asaph in cymbalis, ut lauda-

· 11. Et concinebant in hymnis et confessione Domine : quonism bonns , quonism in æternum misericordia ejus super Israel. Omnis quoque populus vociferabatur clamore magno in laudaudo Dominum, eò quòd fundatum esset templum Domini.

12. Plurimi etiam de sacerdotibus et Levitis. et principes patrum, et seniores qui viderant templum prius com fundatum esset, et hoc templum in oculis eorum , flebant voce magna : et multi vociferantes in lætitis elevabant vocem.

13. Nec poterat quisquam agnoscere vocem clamoris latantium, et vocem fletos populi : commixtim enim populus vociferabetur clamore magno, et vox audiebatur procul.

Tempio: 1 Esdra, capo A. I Samaritani, nemici degli Israeliti, impediscono la riedificazione del tempto e della città perchè non erano ammessi anch'eglino al lavoro: Zorobabel e gli altri capi vi si opponeono. I Samaritani accusano gli Israeliti davanti Assuero ed Artaserse: anno 3469.

Audierunt autem hostes Juda et Benjamin quis filii captivitatis ædificarent templum Domini Deo Israel:

2. Et ascendentes ad Zorobabel et ad principes patrum, dixerunt eis : mdificemus vobiscum, quia ità at vos quærimus Deum vestrum: eccè nos immolavimus victimas à diebus Asor-Haddam . regis Assur, qui adduxit nos huc.

3. Et dixit eis Zorobabel, et Josue, et reliqui principes patrum Israel : non est vohis et nobis ut redificemus domum Deo nostro, sed nos ipsi soli ædificabimus Domino Deo nostro, sicut præcepit nobis Cyrus rex Persarum.

4. Pactum est igitur ut populus terra impediret manus populi Judæ, et turbaret eos in ædificando.

5. Conduxerunt autem adversus eos consiliatores, ut destruerent consilium corum omnibus diebus Cyri regis Persarum, et usquè ad regnum Darii Regis Persarum.

6. In regno autem Assueri, in principio regni ejus, scripserunt accusationem adversus habitatores Judæ et Jerusalem. (Assuero detto Cambise. figlio di Ciro ).

7. Et in diebus Artaxerxis (Oropaste, successore di Cambise), scripsit Beselam Mathridates, et Thebeel, et reliqui qui erent in consilio eorum, ad Artaxerxem regem Persarum: epistola autem accusationis scripta erat syriace, et legebatur sermone syro.

- M. Reum Beelteem, et Samsai scriba, scripserunt epistolam unum de Jerusalem Artaxerxi regi, bujuscemodi.
- 9. Reum Beelteem, et Samsai scriba, et reliqui consiliatores eorum, Dinzei, et Apharsathachzei, Terphalzei, Apharszei, Archuzei, Babylonii, Susancchzei, Dievi, et Ælamite,
- 10. Et cœteri de gentibus quas transtulit Asenaphar magnus et gloriosus; et liabitare eas fectt in civitatibus Samarim, et in reliquis regionibus trans flumen in pace.

Copia della lellera scrilla dai Samaritani al re Arlaserse, è della risposta di quel re. Ordine di impedire agli Israelti la rifabbricazione del tempio del Signore. Allora fu intermessa la fabbrica del tempio in Gerusalemme, e non fu ripigliata fino all' anno secondo del regno di Dario, re di Persia, cio fino all'anno 3485.

- 11. (Hoc est exemplar epistolæ quam miserunt ad eum): ARTAKERXI regi, servi tui viri qui sunt trans fluvium, salutem dicunt.
- 12. Notum sit regi, quia Judiei qui ascenderunt à te ad nos, venerunt in Jerusalem civitatem rebellem et pessimain, quam indificant, extruentes muros ejus, et parietes componentes.
- 13. Nune igitur notum sit regi, quis si civitas illa additeata fuerit, et muri ejus instaurati, tributum et vectigal, et annuos redditus non dabunt, et usquè ad reges hac noxa perveniet.
- 14. Nos autem memores salis quod in palatio comedimus, et quia losiones regis videre nesas ducimus, ideireo misinus et nuntiavimus regi.
- 15. ut recenseas în libris historiarum patrum tuorum, et invenies scriptum în commentariis, et scies quoniam urbs illa, urbs rebelis est, et noceas regibus et provinciis, et bella concitantur in ea, ex diebus antiquis: quam ob rem et civitas ipsa destructa est.
- 16. Nuntiamus nos regi, quoniam si civitas illa ædificata fuerit, et muri ipsius iustaurati, possessionem trans fluvium non habebis.
- 17. Verhum misit rex ad Reum Beelteem, et Samsai scribam, et ad reliquos qui erant in consilio eorum habitatores Samariæ, et cæteris trans fluvium, salutem dicens et pacem.
- 18. Accusatio, quam misistis ad nos, manifeste lecta est coram me:
- 19. et à me praceptum est : et recensnerunt, inveneruntque quoniam civitas illa à diebus ap-

- tiquis adversum reges rehellat, et seditiones et prælia concitantur in ea:
- 20. nam et reges fortissimi fuernat in Jerusalem, qui et dominati sunt omni regioni quæ frans fluvium est: tributum quoque et vectigal, et redditus, accipiebant.
- 21. Nunc ergò audite sententiam: prohibeatis viros illos, ut urbs illa non ædificetur, donec si fortè a me jussum fuerit.
- 22. Videte ne negligenter hoc impleatis, et
- 23. Itaque exemplum edicti Artaverxis regis lectum est coram Reum Beelteem, et Samsai Scriba, et consiliaris corum: et altierunt festini in Jerusalem ad Judæos, et prohiluerunt eos in brachio et robore.
- 24. Tonc intermissum est opus domus Domini in Jerusslem, et non fielist usquè ad annum secundum regni Darii regis Persarum.

Tempio: 1 Estra, capo 5. Alle esortazioni di Aggeo e di Zaccaria, profeti, e per cura di Zorobabel e di Josue, si ripiglia la fabbrica del tempio del Signore: anno 3485. Vedi Agono: capo 1.

Prophetaverunt autem Aggœus propheta et Zacharias filius Addo, prophetantes ad Judæos, qui erant iu Judæa et Jerusalem, in nomine Deilsrael.

- Tunc surrexerunt Zorobabel filius Salathiel et Jusue filius Josedec, et coperunt addificare templum Dei in Jerusalem, et cum eis prophetæ Dei adjuvantes eos.
- 3. In ipso autem tempore venit ad eos Thatanai qui erat dux trans flumen , et Siharbuzanai , et cousiliarii eorum : sicque dixerunt eis : quis dedit vobis consilium ut domum hanc ædificaretis, et muros ejus instauraretis?
- 4. Ad quod respondings eis, que essent no-
- 5. Oculus autem Dei eorum factus est super senes Judæorum, et non potuerunt inhibere eos. Placuitque ut res ad Darium referretur, et tunc stisfacerent adversus accusationem illum.

1 principi posti da Dario, re degli Assiri, di là dal fiume nella Samaria indarno tentano di impedire la rifabbricazione del tempio.

 Exemplar epistolæ quam misit Thathausi dux regionis traos flumen, et Stharbuzzoni, et consiliatores ejus Arphasachæj qui erant traos flumen ad Darium regem. 7. Sermo quem miserant ei, sic scriptus erat:

- Notum sit regi isse nos ad Judæam provinciam, ad domum Dei magni, quæ ædificatur lapide impolito, et ligna ponuntur in parietibus: opusque illud diligenter extruitur, et crescit in manibus eorum.
- 9. loterrogavimus ergo senes illos, et ita diximus eis: quis dedit vobis potestatem at domum hanc redificaretis, et muros hos instauraretis?
- 10. Sed et nomina eorum quasivimus ab eis ut nuntiaremus tibi: scripsimusque nomina eorum virorum qui suut principes in eis.
- 11. Hojuscemodi autem sermonem responderunt nobis, dicentes: nos sunnus servi Dei cali et terræ, et ædificamus templum, quod erat extructum ante hos annos multos, quodque rex Israel magnus ædificaversi, et extruxersi.
- 12. Postquam autem ad iracundiam provocaverunt patres nostri Deum canii, tradidit eos iu manus Nabuchodonosor regis Bahylonis Chaldai, donnum quoque hanc destruxit, et populum ejus transtulit in Bahylonem,
- 13. Anno autem primo Cyri regis Babylonis, Cyrus rex proposult edictum ut domus Dei lucc ædificaretur.
- 14. Nam et vasa templi Dei aurea et argentea, que Nabuchodonosor tulerat de templo quod erat io Jerusalem, et asportuverat ea in templum Babylonis, protulit Cyrus rex de templo Babylonis, et data suot Sassabasar vucabulo, quem et principem constituit,
- 15. dixitque ei: hæc vasa tolle, et vade, et pone ea in templo quod est in Jerusalem, et domus Dei ædificetur in loco suo.
- 16 Tunc itaque Sassabusar ille venit, et posuit fundamenta templi Dei in Jerusalem, et ex co tempore usquè nunc midicatur, et necdum completum est.
- 17. Nunc ergo, si videtur regi bonum, recenscat in bibliotheca regis, que est in Babylone, utrumnam à Cyro rege jussum fuerit ut ædificaretur donue Dei in Jerusalem, et voluntatem regis super bac re mittat ad nos.
- Tempo: 1 Esdra, capo 6. Pario comanda, che si faccia ricerca ne libri riposti negli archiej di Babilonia, e vi trova il decreto di Ciro risguardante la fabbrica del tempio di Gerusalenme: anno 3485.

Tunc Darius rex pracepit: et recensuerunt in bibliotheca librorum qui erant repositi in Babylone.

- 2. Et inventum est in Echatauis, quod est castrum in Medena provincia, volumen unum, talisque scriptus erat in eo commentarius:
- 3. anno primo Cyri regis: Cyrus rex decrevit ut domus Dei ædificaretur, quæ est in Jerusalem, in loco ubi immolent hostiss, et ut ponant fundamenta supportantis altitudinem cubitorum sexeginta, et laitudinem cubitorum sexeginta. Sun. Tawno: 1 Eddr. can. 1.
- 4. Ordines de lapidibus impolitis tres, et sic ordines de lignis novis: sumptus autem de domo regis dabuntur.
- 5. Sed et vasa templi Dei auroa et argèntea, que Nahuchodonosor tulerat de templo Jerusa-lem, et attulerat ea in Babylonein; reddantur, et referantur in templum in Jerusalem in locum soum, que et posita sunt in templo Dei.

Dario ordina, che si metta in esecuzione il decreto di Ciro, e supplisce alle spese.

- 6. Nunc ergò Thathanai dux regionis qua est trans flumen, Stharbuzanai, et consiliarii vestri Apharsachai, qui estis trans flumen, procul recedite ab illis,
- 7. et dimittite fieri templam Dei illud à duce Judmorum, et à senioribus corum, ut domum Dei illam mdificent in loco suo.
- 8. Sed et à me praceptum est quid oporteat fieri à presbyteris Judmorum illis, ut adificetur domus Dei, scilicet ut de arcê regis, id est, de tributis que dantur de regione trans flumen, studiosè sumptus dentur viris illis ne impediatur opus.
- 9. Quòd si necesse fuerit, et vitulos, et agnos, et hædos in bolocaustum Deo codi, frumentum, sal, vinum et olenm, secundòm ritum sacerdotum qui sont in Jerusalem, detur eis per singulos dies, ne sit in aliquo querimonia.
- 10. Et offerant oblationes Deo cœli, orentque pro vità regis, et filiorum ejus.
- 11. A me ergò positum est decretum : ut omnis homo qui banc mutaverit jussionem, tollatur lignum de domo ipsius, et erigatur et configstur, in eo, domus autem ejus publicetur.
- 12. Deus autem, qui habitare secit nomen suum ibi, dissipet omnis regna, et populum qui extenderit inanum suam ut repugnet et dissipet donum Dei illam que est in Jerusalem. Ego Darius statui decretum, quod studiosè impleri volo-
- Igitur Thathanai dux regionis trans flumen et Stharbusanai, et consiliarii ejus, secundum quod præceperat Darius rex, sic diligenter exsecuti sunt.

Il tempio essendosi terminato l'anno sesto di Dario, del mondo 3489, se ne fa la dedicasione con grande allegrezza e con grandissimo numero di vittime, e si celebra la Pasqua per sette giorni.

14. Seniores autem Judgorum ædificabant et prosperaliadur juxta prophetiam Aggei Propheren, et Zacharfæ filii Addo: et ædificaverunt, et construxerunt, jubente Deo Israel, et juhente Cyro, et Dario; et Artaserxe, regibus Persarum: Accao: eag. 1.

15. et compleverunt domum Dei istam usque ad diem tertium mensis Adar, qui, est aunus sextus regni Darii regis.

16. Fecerunt autem filii Israel sacerdotes et Levitæ, et reliqui filiorum transnigrationis, dedicationem domns Dei in gaudio.

17. Et obtulerunt in dedicationem domûs Dei vitulos centum, prietes ducentos, aguos quadringentos, hircos caprarum pro peccaio totius Israel duodecim, juxta numerum tribuum Israel.

18. Et statuerunt sacerdotes in ordinibus sois, et Levites in vicibus sois, super opera Dei in Jerusalem, sicut scriptum est in libro Moysi. Anorne: Num. 3, 6 e seg. Candillers: Num. 8, 9.

19. Fecerunt autem filii Israel transmigrationis pascha, quarta decima die mensis primi.

20. Purificati enim fuerant sacerdotes et Levita quasi unus: omnes mundi ad immolandum pascha universis filiis trausmigrationis, et fratribus suis sacerdotibus, et sibi.

21. Et comederont filii Israel, qui reversi fuerant de transmigratione, et omnes qui se separaverant à coinquinatione gentium terræ ad eos, ut quererent Dominum Deum Israel.

22. Et feceront solemniistem Azymorum septem diebus in lætitis, quonism lætificaverat eos Dominus, et converterat cor regis Assur ad eos, ut adjuvaret manus corum in opere domús Domini Dei Israel.

Per la continuazione, vedi Espas: lib. 1, cap. 7.

Éditto di Arlaserse, re di Persia, favorevole agli Israeliti, pel montenimento e per la decorazione del tempio: Esona: lib. 1, cap. 7, verz. 13 e seg. Esdra consegna si sacerdoti l'oro e l'argento ed i vasi sacri che aveva seco portato da Babilcoia, per il tempio del Signore: Esona: lib. 1, cap. 8, verz. 24 e seg. Offerte fatte al tempio da el acuni de 'capi delle famiglie di Israele: Nenama: 2 Esdr. 7, 70 e seg. Il nuovo tempio, benché inferiore in richezze al primo, sarà ripicao di gloria maggiore di quella, che ebbe il pieno. di gloria maggiore di quella, che ebbe il

primo, allorohè verrà il Messia: Agoso: capo 2.

Trurio: Salmo 99. Tutti i popoli della terra sono invitati a lodare e celebrare il Signore nel suo tempio: profesta della vocazione delle genti. Il salmo precedente trovasi all' articolo Dio: Salm. 98.

Jubilate Deo, omnis terra: servite Domino

2. Introite in conspectu ejus, in exultatione.

3. Scitote quoniam Dominus ipse est Deus: ipse freit nos, et non ipsi nos.

4. Populus ejus, et oves pascum ejus: introite portas ejus in confessione, atris ejus in hymnis: confitemini illi.

 Laudate nomen ejus, quoniam suavis est Dominus, in æternum misericordia ejus, et usquê in generationem et generationem veritas ejus.

Il Salmo seguente trovasi all'articolo Re: Salm. 100.

Teurio: Salmo 126. Il profeta Davidde esorta i Giulei, che avevano preso l'incarico di rifabbricare la città di Gerusatemme ed il tempio del Signore, a non aspettare il buon successo, fuorchè da Dio. Le fatiche e le cure degli uomini sono inutili, senza il soccorso di Dio.

Il salmo precedente trovasi all'articolo Schiaviτù: Salm. 125.

Nisi Dominus ædificaverit domum, in vanum laboraverunt qui ædificant eam.

2. Nisi Dominus custodierit civitatem, frustra vigilat qui custodit eam.

3. Vanum est vohis ante lucem surgere: surgite postquam sederitis, qui manducatis panem doloris.

4. Cum dederit dilectis suis somnum: eccè hæreditas Domlni, filii, merces, fructus ventris.

5. Sicut segittæ in menu potentis; ita filil excussorum.

6. Bestus vir qui implevit desiderium suum ex ipsis; non confundetur cum loquetur inimicis suis in portă.

Il Salmo seguente trovasi all'articolo Timone:

Profesia coutro questo tempio: Mau: Lev. 26, 30, 31. Salomore: 3 Re 9, 7. Cuissa: Salm. 73, 8. Ciunez: 1. 86, 1. Iddid 'shbandoners', in castigo dei peccati del suo Porolo: Gerem. 7, 3, 11, a 15. Castigo, che Dio deve esercitare como i, suoi profanatori: Sonorona: 1, 9. Gerrama:

26, 6, 12. Amos: 9. 1. Il profeta Ezechiele aveva veduto la ricostruzione di questo tempio i un visione profetice: Ezecaniz: cap. 40. Disposizione e dettagli di tutte le sue parti: Ibid cap. 41. cap. 42. Cerimonie per la sua purificazione: Ibid cap. 43. Funcioni dei Sacerdoti e dei Leviti: punizione dei ministri prevaricatori: il Signore è il releggio di quei, che gli resteranno fedeli: Ibid cap 44. Zaccana: 1, 16.

Tsuro: Ezechiele, cup. 46. La porta orientale del Tempo si aprirà in certi giorni. Olocausti che si abpion offirie dal principe. Per quale porta il principe ed il popolo debbano entrare, e per quale uscire dal tempio. Sacrifizi nei giorni festivi e nelle solemnià.

It capo precedente trovasi all'articolo Terra: Ezech. cap. 45.

Hee dicit Dominus Deus: porta atrii interioris, que respecit ad orientem, erit clausa sex dichus in quihus opus fit: die actem Sabhati aperietur, seil et in die Calendarum aperietur.

2. Et intrabit princeps per viam vestibuli portæ deforis, et stabit in lunine portæ: et facient sacerdotes holocaustum ejus, et pacifica ejus: et adorabit super limen portæ, et egredietur: porta autem non claudetur usqué ad vesperani.

3. Et adorabit populus terræ ad ostium portæ illius in Sabbatis, et in Calendis coram Domiuo. 4. Holocaustum autem hoc offeret prioceps Domiuo: in die Sabbati sex agnos immaculatos, et arietem immaculatum.

5. Et sacrificium ephi per arietem: in agnis autem sacrificium quod dederit manus ejus: et olei hin per singula ephi.

6. In die autem Calendarum vitulum de armento immaculatum: et sex agni et arietes immaculati ernnt.

7. Et ephi per vitulum, ephi quoque per arietem faciet sacrificium: de aguis autem sicut invenerit manus ejus: et olei hin per singula ephi.

8. Cumque ingressurus est priuceps, per vism vestibuli portæ ingredistur, et per esandem vism

10. Princeps autem in medio corum cum in-

gredientibus ingredietur, et cum egredientibus egredietur.

11. Et in nundinis, et in solemnitatibus erit sacrificium ephi per vitulum, et ephi per arietem: agois autem erit sacrificium sicut invenerit manus eius: et olei hin per singula ephi.

Olocausti e sacrifizi volontari afferti dal principe. Dei doni ch' egh fa ai suoi figli ed ai suoi servi. Luoghi destinati per cuocere le vittime del popolo.

13. Cum abtem fecerit princeps spontaneum hologaustum, aut pacifica voluntaria Domino, aperrietur en porta quæ respicit ad orienteu, et faciet holocaustum suum, et pacifica sua, sicot fieri solet in die Sabbati: et egredietur claudeturque porta postquam exierit.

13. Et aguum ejusdem anni immaculatum faciet holocaustum quotidie Domino: semper manè

faciet illud.

14. Et faciet sacrificium super eo cata manê, mauê sextam partem êphi, et de oleo tertiam partem Inu, ut misceatur similæ: sacrificium Domno legitimum, juge atque perpetuum.

15, Faciet agnum, et sacrificium, et oleum este

16. Hæc dicit Dominus Deus: si dederit princeps douum slicui de filits suis, hæreditas ejus filiorum suorum erit, possidebunt esm hæreditarië.

17. Si autom dederit legatum de hæreditate sua mai servorum autorum, erit illius usqué ad autom remissionis, et reveitatur ad priucipem : hæreditas autem ejus, filius ejus erit.

18. Et nou accipiet princeps de hæreditate pupuli per violentiam, et de possessione corum; sed de possessione sua hæreditatem dabit filis sens, ut nou dispergatur populus mens unusquisque a possessione sua.

19. Et iutroduxit me per îngressum qui erat ex latere portæ, iu gazophylacia sauctuarii ad sacerdotes, quæ respiciebant ad aquilonem: et

erat ibi locus vergeus ad occidentem.

20. Et dixt wd me: iste est locus ubi coquent sacerdotes pro peccato, et pro delicto: ubi coquent sacrificium, ut non efferant iu atrium exterius, et sanctificetur, populus.

21. Et eduxit me in atrium exterius, et circuinduxit me per quatuor angulos atrii: et eccè atriolum erat iu angulo atrii, atriola singula per angulos atrii.

22. In quatuor angulis atrii atriola disposita,

quadraginta cubitorum per longum, et triginta per latum: mensurm unius quatuor erant.

23. El paries per circuitum ambiens quatuor atriola; et culinæ fabricatæ erant subter porticus per gyrum.

24. Et dixit ad me: bæc est domus culinarum, in que coqueut ministri domus Domini victimas populi.

Tenno: Ezechiele, capo (5, La parola, la grazia ed i sacramenti di Gesù Cristo, figurati
dalle acque che scaluriscono disotto la porta
del Tempio, e scorrendo dal destro lato di
esso diventano un torrente grostissimo, che non
puossi passare a guado. La moltitudime dei
fedeli figurata da un numero più che grande
di alberi sulla ripa del torrente dall'una e
dall'altra parte. Ogni animal vivente, che guisza, dovunque passerà il torrente, avrà vita e
stravoi quantità grande assai di pesci, dovunque arriveranno queste acque, e tutto quello
che sarà tocco da questo torrente, avrà sanità
e vita.

Et convertit me ad portam domus, et eccè aque egredichantur subter limen domus ad orientem: facies enim domus respiciebat ad orientem: aque autem descendebant in latus templi dextrum ad meridiem altaris.

- 2. Et eduxit me per vism portæ squilonis, et convertit me sel vism foras portens exteriorem, vism quæ respiciebet sel orientem; et eccè squæ redundantes à latere dextro.
- 3. Cùm egrederetur vir ad orientem, qui habebat fuurculum in manu sua, et mensus est mille cubitos: et traduxit me per aquam usqué ad talos.
- 4. Rursumque mensus est mille, et traduxit me per aquam usque ad genus: Ezecsiele: 40, 3.
- 5. et meusus est mille, et traduxit me per aquam usque ad renes. Et meusus est mille, torrentem quem non potui pertransire, quoniam intumuerant aque profundi torrentis qui non potest transvadari.
- 6. Et dixit ad me : certe vidisti, fili hominis. Et eduxit me, et convertit ad ripam torrentis.
- Cumque me convertissem, eccè in rips torrentis ligua multa nimis ex utraque parte.
- Et sit ad me: aquæ istæ quæ egrediuntur ad tumulos sabuli-orientalis, et descendunt ad plana deserti, intrabunt mare, et exibunt, et sanabuntur aquæ.
- g. Et omnis anima vivens que serpit, quocumque veuerit torrens, vivet : et erunt pisces multi satis postquam venerint illuc aque iste, et sana-

- buntur, et vivent omnis ad quæ venerit torrens.

  10. Et stabunt super illas piscatores, ab Eugaddi naquè ad Engallim siccatio sagenarum erit.
- plurimæ species erunt piscium ejus, sicut pisces muris mugni, multitudinis nimiæ:
- 11. in littoribus autem ejus, et in palustribus non sanabuntur, quia in salinas dabuntur.
- 12. El super torrentem orietur in ripis ejus exutraque parte omne lignum pomíferum: non defluet folium ex eo, et non deficiet fructus ejus: per singulos menses afferet primitiva, quia aque ejus de sanctuario egredientur: et eruni fructus ejus in cibum, et folia ejus ad medicinam.

Per la continuazione, vedi Terra: Ezech. 47, 13 a 23.

Tesmo: Zuccaria, cupo 4. Il profeta Zuccaria, addormentato, è svegliato da un angelo: vedi Gerosalemme: Zucc. cup. 3. Egli vede un candelliere tutto d'oro, con sette lucerne e con due ulivi l'uno a deitra, l'altro a sinistra. Spiegazione di queste figure.

Et reversus est angelus qui loquebatar in me, et suscitavit me quasi virum qui suscitatur de somno suo,

- 2. et dixit ad me: quid tu vides? Ét dixi: vidi, et eccè candelabrum aureum totum, et lampas ejus super caput lipsius, et septem lucernæ ejus super illud; et septem infusoria lucernis quæ erant super caput ejus.
- 3. Et dum olivm super illud: una à dextris lampadis, et una à sinistris ejus.
- 4. Et respondi, et sio ad Angelum qui loque-
- batur in me, dicens: quid sunt bæc, domine mi?

  5. Et respondit Angelus qui loquebatur in me,
  dixit ad me: numquid nescis quid sunt bæc? Et
  dixi: non, domine mi.
- 6. Et respondit, et ait ad me, dicens: hoc est verbun Domini ad Zorobsbel, dicens: non in exercitu, noc in robore, sed in spiritu meo, dicit Dominus exercituum.
- Il tempio di cui Zorobabel ha gettati i fondamenti sarà compiuto da lui. Sette occhi del Signore che assistono e favoriscono l'avansamento e la perfesione del tempio di Dio. I du ulivi sono i due unti del Signore incaricati di restaurare il suo culto e la sua casa.
- 7. Quis tu, mons mague, coram Zorobabel? in planum; et educet lapidem primarium, et exuquabit gratiam gratim ejus. Sap. Tameio: Esdr. cap. 3.

- 8. Et factum est verbum Domini ad me, di-
- g. manus Zorobabel fundaverunt domum istam, et manus ejus perficient eam: et scietis quia Domlnus exercituum misit me ad vos.
- 10. Quis enim despexit dies parvos? et letabuntur, et videbunt lapidem stanneum in manu Zorobabel. Septem isti oculi sunt Domini, qui discurront in universam terram.
- 11. Et respondit, et dixi ad eum: quid sunt dum olivm istm ad dexteram candelabri, et ad sinistram ejus?
- 12. Et respondi secundò, et dixi ad eum : quid sunt dum spicm olivarum que sunt juxta duo rostra aurea in quibus sunt suffusiora ex auro?
- stra surea in quibus sunt suffusiors ex suro?

  13. Et sit ad me, dicens: numquid nescis quid sunt hæc? Et dixi: non, domine mi.
- 14. Et dixit : isti sunt duo filii olei , qui assistunt Dominstori universa terræ.
  - Per la continuazione, vedi Visioni: Zacc. cap. 5.
- Il Signore ordina al profeta di ricevere l'oro e l'argento che gli doneranno que che ritornano da Babilonia, a fine di farne corone da mettere sulla testa a colui che deve riedificare il tempio: Visioni: Zacc. 6, 9 e seg.
- Tsuro: Zuccaris, cupo 7. I digiuni fatti dagli Ebrei nella cattività non piacquero a Dio, perchè eglino si restavano nella loro iniquità. Esortazione alla penitenza: anno 3487.
- $E_{\rm t}$  factum in anno quarto Darii regis, factum est verbum Domini ad Zachariam in quarta mensis noni, qui est Casleu.
- 2. Et miserunt ad domum Dei, Sarasar et Rogommelech, et viri qui erant cum eo, ad deprecandam faciem Domini:
- 3. ut dicerent sacerdotibus domus Domini exercitaum, et prophetis, loquentes: numquid fluendum est mihi in quinto mense, vel sanctificare me debeo, sicut jam feci multis sonis?
- 4. Et fectum est verbum Domini exercitumm ad me, dicens:
- 5. loquere ad omnem populum Terræ, et ad sacerdotes, diceas: cum jejunaretis, et plangeretis in quinto et septimo per hos septoaginta annos: numquid jejunium jejunastis mihi? Diotoxo: 1s. 58, 5.
- 6. Et cum comedistis, et bibistis, numquid non vobis comedistis, et vobismetipsis bibistis?
- 7. Numquid non sunt verba que lòcutus est Dominus in manu prophetarum priorum, cum adhuc Jerusalem habitaretur, et esset opulenta,

- ipsa et urbes in circuito ejus, et ad austrum, et in campestribus habitaretur?
- Giudicare secondo la verità: esercitare la misericorda: non opprimere nessuno: ecco ciò che Dio raccomanda e preferiece a tutto. I Giudei furono dispersi tra le nazioni, perchè non ascollarono i loro profeti, e per le loro iniquità fu devastato il loro paese.
- 8. Et factum est verbum Domini ad Zucha-
- g. hæc ait Dominus exercituum, dicens: judicium verum judicate, et misericordiam et miserationes facite, unusquisque cum fratre ano. Grandsans: Marc. 11, 25.
- 10. Et viduum et pupillam, et advenam, et pauperem Lolite culumniari: et mulum vir fratri suo non cogitet in corde suo. Lecat: Esod. 22, 22. Isala: 1, 23.
- 11. Et noluerunt attendere, et averterunt scapulam recedentem, et aures suas aggravaverunt ne audirent.
- 12. Et cor suum posuerunt ut adamantem, ne audirent legem, et verba quæ misit Dominus exercituum in spiritu suo per manum prophetarum priorum: et facta est indignatio magna à Domino exercituum.
- 13. Et factum est sicut locutus est, et non audierunt: sic clamabunt, et non exaudiam, dicit Dominus exercituum.
- 14. Et dispersi eos per omnis regne quæ nesciunt, et terra desolata est ab eis, eò quòd non esset transiens et revertens: et posuerunt terram desiderabilem in desertum.
- Tempo: Zeccaria, capo 8. Il Signore ha avuto uno zelo grande per Sionne. Egli abiterà di nuovo in mezzo a Cerusalemme, che sarà rifubbricata, nuovamente popolata, e riedificato il tempio.
- Et factum est verbum Domini exercituum, dicens:
- bæc dicit Dominus exercituum: zeletus sum Sion zelo magno, et indignetione magna zelatus sum eam.
- 3. bæc dicit Dominus exercituum: reversus sum ad Sion, et habitabo in-medio Jerusalem: et vocabitur Jerusalem civitas veritatis, et mons Domini exercituum mons sanctificatus.
- 4. Hæc dicit Dominus exercituum: adhuc habitabunt senes et anus in plateis Jerusalem: et viri baculus in manus ejus præ multitudine dierum.

- et platem civitatis complebuntur infantibus et puellis, ludentibus in plateis ejus.
- 6. Hae dieit Dominus exercituum: si videbitur difficile in oculis reliquiarum populi hujus in diehus illis, numquid In oculis meis difficile erit, dicit Dominus exercituum?
- 7. Hac dicit Dominus exercituum: eccè ego salvabo populum meum de terrà orientis, et de terrà occasus solis.
- 8. Et adducain eos, et habitabunt in medio Jerusalem: et erunt mihi in populum, et ego ero eis in Deum, in veritate et in justitia.
- g. Hæc dicit Dominus exercituum: confortentur manus vestræ, qui auditis in his diebus sermones istos per os prophetarum, in die qua funduta est domus Domini exercituum, ut templum ædificaretur.

Prima che fosse incominciata la rifabbricazione del tempio, gli Ebrei erano in un'estrema miseria: ora che hanno incominciata quell'opera saranno progenie di pace, ed esempio di benedizione fra i popoli, come furono esempio di maledizione per i loro peccati. Iddio raccomanda loro di amare la verità, la giustiat e la pace.

- 10. Siquidem ante dies illos merces hominum non eral, nec merces jumentorum eral: neque introeunti, neque exennti erat pax præ tribulatione: et dimisi omnes homines, unumquemque contra proximum suum.
- 11. Nunc autem non juxta dies priores ego faciam reliquiis populi hujus, dicit Dominus exercituum
- 12. sed semen pacis erit: vine» dabit fructum suum, et terra dabit germen suum, et cœli dahunt rorem suum: et possidere faciam reliquias populi hujus universa hæc.
- 13. Et erit: sicut eratis maledictio in Gentibus, domus Juda, et domus Israel, sic salvabo vos, et eritis benedictio; nolite timere, confortentur manus vestimi:
- 14. quia hac dicit Dominus exercituum: sicut cogitavi ut affligerem vos, cum ad iracundiam provocassent patres vestri me, dicit Dominus.
- 15. Et non sum misertus : sia conversus cogitavi in diebus isris ut benefaciam domui Juda , et Jerusalem : nolite timere.
- 16. Hæc sunt ergò verba quæ facietis: loquimini veritatem nausquisque cum proximo suo: veritatem, et judicitim pacis judicate in portis vestris. Eressn: Epist. 4, 25.
- 17. Et unusquisque mulum contra amicum suum ne cogitetis in cordibus vestris, et jurameutum

- mendez ne diligatis : omnia enim hæc sunt quæ odi, dicit Dominus.
- 18. Et factum est verbum Domini exercituum ad me, dicens:
- 19. hæc dicit Doinlaus exercituam: jejuniam quarti, et jejunium quinti, et jejunium septimi, et jejunium decimi erit domui Juda in gaudium et lætitiam, et in solemnitates præclaras: veritatem tantum et pacem diligite.
- 20. Hæc dicit Dominus exercituum: usquequo veniant populi, et habitent in civitatibus multis.
- 21. et vadant liabitatores nous ad alterum, dicentes: eamus, et deprecemur faciem Domini, et quæramus Dominum exercituum: vadam etiam ego.
- 22. Et vesient populi multi, et gentes robustæ ad quærendum Dominum exercituum in Jerusslem, et deprecandam faciem Domini. Pana-Bole: Luc. 13, 29.
- 23. Hee dicit Dominus exercituum: in diebus illis in quibus spprehendent decem homlaes xo omnibus linguis gentium, et sppreheadent fimbriam viri Judæi, dicentes: ibimus vohiscum; audivimus enim quoniam Deus vohiscum est. Essan: Epūta. 7, 14.
  - Per la continuazione, vedi Messia: Zacc. cap. 9.

Tamro: 2 Muccabei, capo 3. Felicilà degli Ebrei sotto il pontificato di Onia III. Onore che i re ed i principi rendevano al luogo santo. Simone, prefetto del tampio, dà indisio ad Apolonio, governatore della Celesiria e della Fenicia, dei grandi tesori che vi erano nel tempio. Il capo precedente trovasi all'articolo Lettara: 2 Macc. can. 2.

Igitur cum sancta civitas lashitaretur in omni pace, leges etiam adhuc optime custodirentur, propter Ouize pontificis pietatem, et animos odio babentes mala,

- 2. fiebat ut ipsi reges et principes locum summo honore dignum ducerent, et templum maximis muneribus illustrarent:
- ita ut Seleucus Asia rex de redditilius suis præstaret omnes sumptus ad ministerium sacrificiorum pertinentes.
- 4. Simon autem de tribu Benjamin propositus templi constitutus, contendebat, obsistente sibi principe sacerdotum, iniquum aliquid in civitate moliri. Paorert: Eccli. 50, 1.
- 5. Sed cum vincere Ouism non posset, venit ad Apollonium Thersæn filium, qui eo tempore erat dux Coelesyriæ et Phoenicis:
- 6. et nuntiavit ei pecuniis innumerabilibus ple-

svendo Apollonio notificato a Seleuco i tesori del tempio, quel re manda Eliodoro a Gerusalemme per portarli via. Eliodoro è accolto cortesemente da Onia: ma avendo Eliodoro manifestato il fine di sua venuta. fuvvi gran tumulto per tutta quanta la città. Gli abitanti costernati indirizzano le loro preghiere al cielo.

- 7. Cùmque retulisset ad regem Apollonius de pecuniis que delatm erant, ille accium Heliododorum qui erat super negotia ejus, misit cum mandalis, ot prædictam pecuniam transporteret.
- Statimque Heliodorus iter est aggressus, specie quidem quasi per Cœlesyrism et Phœnicen civitates esset peragraturus, revera autem regis propositum perfecturus.
- 9. Sed cum venisset Jerosolymam, et benigne à summo sacerdote la civilate esset exceptus, narravit de dato indicio pecuniarum: et cujus rei gratia adesset, aperuit: interrogabat autem si verè line: ità essent.
- to. Tunc summus sacerdos ostendit deposita esse lizc, et victualia viduarum et pupillorum:
- 11. quædam verò esse Hircani Tobiæ viri valdè eminentis, in his quæ detulerat impius Simon: universa autem argenti talenta esse quadringenta, et anri ducenta:
- 12. decipi vero eos qui credidissent loco, et templo, quod per universum mondum honoratur, pro sui veneratione et sanctitate omnino impossibile esse.
- 13. At ille pro his que habebat in mandetis à rege, dicebat omni genere regi ea esse deferenda.
- 14. Constitută autem die intrabat de his Heliodorus ordinaturus. Non modica verò per universam civitatem erat trepidatio.
- 15. Sacerdotes autem ante altare cum stolis sacerdotalibus jactaverunt se, et invocabant de cœlo eum qui de depositis legem posuit, ot his qui deposuerant ea, salva custodiret.
- 16. Jam verò qui videbat summi sacerdotis vultum mente vulnerabatur: facies enim et color immutatus, declarabat internum animi dolorem.
- 17. Circumfusa enim erat moestitia quadam viro, et horror corporis per quem manifestus aspicientibus dolor cordis ejus efficiebatur.

- 18. Alii etiam gregatim de domibus consuebant, publica supplicatione obsecrantes, pro eo quod in contemptum locus esset venturus.
- 19. Accinctaque mulieres ciliciis pectus, per plateas confluebant; sed et virgines quæ conclusta erant procurrebant ad Oniam, aliæ autem ad muros, quædam vero per fenestras aspiciebant: 20. niniversas autem protendentes manns in cæ-
- 20. universe autem protendentes manus in c lum, deprecabantur.
- 21. Erat enim misero commiste multitudinis, et magni sacerdotis in agone constituti expectatio.
- Mentre i Sacerdoli invocano in soccorso il Signore, Eliodoro vuole entrare nel tesoro del tempio: ma ne è seacciato da due angioli, i quali lo battono senza pausa, dandogli molte sferzate, talchè cadde come morto.
- 22. Et hi quidem invocabant omnipotentem Deum, ut credita sibl, his qui crediderant cum omni integritate conservamentur.
- Heliodorus autem quod decreverat, perficiellat eodem loco ipse cum satellitibus circa ærarium præsens.
- 24. Sed Spiritus omnipotentis Dei magnam fecit s'ase osteusionis evidentism, its ut omnes qui ausi fuerant parere ei, ruentes Dei virtute, in dissolutionem et formidinem converterentur.
- 25. Apparuit enim illis quidam equus terribilem habeus sessorem, optimis operimentis adornatus: isque cum impetu Heliodoro priores calces elisit: qui autem ei sedebat, videbatur arma habere aurea.
- 26. Alii etiam apparuerunt duo juvenes virtute decori, optimi gloria, speciosique amictu: qui circumsteterunt eum, et ex utraque parte flagellabant sine intermissione multis plagis verberantes.
- 27. Subito autem Heliodorus concidit in terram, eumque multa caligine circumfusum rapuerunt, atque in sellà gestatoria positum ejecerunt.
- 28. Et is qui cum multis cursoribus et satellitibus prædictum ingressos, est ærarium, portabatur nullo sibi auxiliom ferente, manifestă Dei cognită virtute:
- 29. et ille quidem per divinam virtutem jacebat mutus, atque omni spe et salute privatus.
- 30. Ili autem Dominum benedicebaut, quia maguificebat locum suum: et templom quod paulo aute timore atque tumultu erat plenum, apparente omnipotente Domino, et gaudio et lættita impletum est.
- 31. Tune vero ex amicis Heliodori quidam rogabaut confestim Oniam, ut invocaret Altissimum,

ut vitam dooaret, ei qui in supremo spiritu erat

Il sommo sacerdote Onia offre vittima di salute per la guarigione di Eliodoro. Iddio dona la vila ad Eliodoro, e per metro dei due Angioli, che l'avevano castigato, gli fa dire che ringrazii il sommo sacerdote Onia, per amore del quale lo ha risanato, e che racconti a tutti le meraviglie di Dio e la sua possansa.

- 32. Considerans autem summus Sacerdos, ne fortè rex suspicaretur multitam aliquam ex Judies circa Heliodorum cousummatam, olitulit pro salute viri hostiam salutarem.
- 33. Gumque summus Sacerdos exoraret, iidem juvenes eisdem vestibus amicti, astantes Heliodoro, dixeruot: Oniw Sacerdoti gratias age: nam propter eum Dominus tibi vitam donavit.

34. Tu autem à Deo flagellatus, nuntia omnilius magnalia Dei, et potestatem. Et his dictis,

noo comparuerunt.

35. Heliodorus autem, hostia Deo oblata, et votis magois promissis ei qui vivere illi coucessit, et Onim gratias agens, recepto exercitu, repedabat ad regem.

36. Testabatur autem omnibus ea que sub ocu-

lis suis viderat opera magni Dei.

- 37. Cum autem rex interrogasset Heliodorum, quis esset aptus adhuc semel Jerosolymam mitti, ait:
- 38. si quem habes hostem, aut regni tui insidiatorem, mitte illuc, et flagellatum eum recipies, si tameo evaserit; eò quod in loco sit verè Dei quedam virtus.

39. Nam ipse qui habet in colis habitationem, visitator et adjutor est loci illius, et veoieotes ad malefaciendum percutit, ac perdit.

40. Igitur de Heliodoro, et ærarii custodia, ità res se habet.

Timore: a Maccahei, capo 4. Simone, che aveva dato indisio ad Apollodoro del teoro del tempio, parla male di Onia, come se egli avesse istigato Eliodoro a portarlo via. Onia par le calunnie di Simone va a trovare il re Seleuco; lo prega perchè rimetta le cose in calma, e perchè Simone porga fine alle sue avventataggini.

Simon autem prædictus pecuoiarum et patriæ delator, malé loquebatur de Ooia, taoquam ipse Heliodorum iostigasset ad lawc, et ipse fuisset incentor malorum:  provisoremque civitatis, ac defensorem geotis sum, et mulatorem legis Dei, audebat insidiatorem regni dicere.

3. Sed cum inimicitize io tantum procedereot, ut etiam per quosdam Simonis necessarios homicidia fierent:

- Considerans Onias periculum contentionis, et Apollonium iosanire, utpote ducem Colesyriae et Phacoicis, ad angeadam malitiam Simonis, ad regem se contulit,
- 5. noo ut civium accusator, sed communem utilitatem apud semetipsum universo multitudinis considerans.
- Videhat eoim sioe regali providentia impossibile esse pacem rebus dari, nec Simonem posse cessare à stultită suă.

Morto Seleuco gli succede Antioco Epifane, dal quale Giasone, fratello di Onia, ottlene, a prezzo d'oro, il pontificato, nell'anno 3829. Egli commette ogni sorta di empietà.

 Seil post Seleuci vitæ excessum, cum suscepisset regnum Aotiochus, qui Nobilis appellabatur, ambiebat Jason frater Quiæ summum sacerdotium:

8. audito rege , promittens ei argeoti talenta trecenta sexaginta , et ex redditibus aliis talenta

octoginta.

9. Super hæc promittebat et alia centum quinquaginta si potestati ejus consederetur gymousium et ephebiam sibi coostituere, et eos qui in Jerosolymis eraot A utiochenos scribere.

10. Quod cum rex annuisset et obtinnisset principatum, statim ad gentilem ritum contribu-

les suos transferre cœpit :

- 11. et amotis his que humanitatis causa Judeis à regibus luerant constituta; per Joannem patrem Eupolemi, qui apud Romaoos de amicitià et societate luoctus est legatione legitimà, civium jura destituens, prava iostituta sanciebat.
- 12. Etenim ausus est sub ipsa arce gymoasium constituere, et optimos quosque epheborum in lupagaribus ponere.
- 13. Erst autem lioc non initium, sed iocrementum quoddam, et profectus gentilis et alienigene conversationis propter impii et non sacerdotis Jasonis oefarium et inauditum seelus:
- 14. ità ut sacerdotes jam non circa altaris officia dediti essent, sed contempto templo, et sacrificiis neglectis festinarent participes fieri palestræ, et præbitionis ejus injustæ, et in exercitiis disci;

15. et patrios quidem honores nihil habentes, Græces glories optimes arbitrabantur.

16. Quarum gratia periculosa eos contentio liahebat, et corum instituta sonulabantur, ac per onnnia his consimiles esse cupiebant, quos hostes et peremptores liabuerant.

17. In leges enim divines impiè agere impunè non cedit; sed hoc tempus sequeus declerabit.

Giasone manda trecento didramme a Tiro pel sacrifizio d'Ercole. Apollonio è spedito in Egitto. Antioco van a Gerusalemme, nell'anno 3831, dove è accolto grandiosamente da Giasone e dalla vittà.

18. Cum autem quinquennalis agon Tyri celebraretur, et rex præsens esset,

19. misit Jason facinorosus ab Jerosolymis viros peccatores portuates argenti didrachunas trecentas in sacrificium Herculis: quas postulaverunt bi qui asportaverant ne in sacrificiis erogarentur, quis non oporteret, sed in alios sumptus ess deputari.

20. Sed hie oblate sunt quidem ab eo qui miserat in sacrificium Herculis: propter præsentes autem datæ sunt in fabricam navium triremium.

21. Misso autem in Ægyptum Apollonio Mneshii filio, propier primates Ptolenuë: Philometoris regis, cum cognovisset Antiochus alieaum se à negotiis regni effectum, propriis utilitatibus o insulens, profectus inde venit Joppen, et inde Jérosolymam.

22. Et magnifice ab Jasone et civitate susceptus, cum facularum luminibus et laudibus ingressus est: et inde in Phonicen exercitum convertit.

Menelao, fratello di Giasone, offrendo maggior somma al re Antioco, lo fa privare del Pontificato, nell'anno 3832.

- 23. Et post triennii tempus misit Jeson Meneleum, supredicti Simonis fretrem, portentem pecunias regi, et de negotiis necesseriis responsa perlaturum.
- 24. At ille commendatus regi, cum magnificasset laciem potestatis ejus, in semetipsum retorsit summum sacerdotium, superponens Jasoni telenta argenti trecenta.
- 25. Acceptisque à rege mandatis, venit, nihil quidem habeus dignum sacerdotio; animos vero crudelis tyranni, et seræ belsuæ iram gerens.
  - 36. Et Jason quidem, qui proprium fratrem

captivaverat, ipse deceptus profugus in Aminanitem expulsus est regionem.

27. Menelaus autem principalum quidem obtinuit: de pecuniis vero regi promissis, nibil agehat, cum exactionem faceret Sostratus, qui arci erat prapositus:

28. (nam ad hunc exactio vectigalium pertinehat), quam ob causam utrique ad regem sunt evocati.

Menelao non mantiene le promesse fatte al re Antioco, il quale lo priva della dignità di sommo sacerdole, e gli è dato successore Lisimaco suo fratello. Quei di Tharso e quelli di Mallo si muovono a sedisione contro Antioco, nell'anno 3834. Menelao ruba alcuni vasi d'oro dal tempio e ne fa dono ad Andronico, avendone venduti degli altri in Tiro ed in altre città. Onia gliene fa rimproveri, ed è perciò, ad istigazione dello stesso Menelao, uccio da Andronico, nel medestimo anno 3834.

29 Et Menelaus amotus est à sacerdotio, succedente Lysimacho fratre suo : Sostratus autem prælatus est Cypriis.

30. Et cum hæc sgerentur, contigit Tharsenses et Mallotas seditionem movere, eò quod Autiochidi regis concubium dono essent dati.

31. Festimenter itaque rex venit sedere illos, relicto suffecto uno ex comitibus suis Andronico.
32. Ratus autem Menelaus accepisse se tempus

opportunum, sures quædam vass è templo furstus donavit Andronico, et alia vendiderat Tyri, et per vicinas civitates.

33. Quod cum certissime cognovisset Onias, arguebat eum, ipse iu loco tuto se contineus Autiochiæ secus Daphnem.

34. Unde Menelaus accedens ad Andronicum rogabat ut Oniam interficeret. Qui cum venisate ad Oniam, et datis dextris cum jurejurando (quamvis esset ei suspectus) suasisset de asylo procedere, statim eum peremit, non veritus justitium.

35. Ob quem ceusam non solum Judai, sed alia quoque nationes indigosbantur, et molesté ferebeut de nece tanti viri injustà.

36. Sed regressum regem de Ciliciæ locis, adierunt Judæi apud Antiochiam, simul et Græci, conquerentes de iniqua nece Oniæ.

Antioco, afflitto nell'animo, compassiona il caso di Onia e piange l'iniqua di lui morte. Acceso di sdegno, ne fa vendetta ed ordira clue sia lolta la vita ad Andronico. Avendo Lisimaco fatti molti sacrilegi nel tempio, è ucciso dal popolo.

- 37. Contristatus itaque animo Antiochus propter Oniam, et flexus ad misericordiam lacrymus fudit, recordatus defuncti sobrietatem et modestiam.
- 38. Accensisque animis, Andronicum purpurà exutum, per totam civitatem juhet circumduci: et in eodem loco, in quo in Oniam impietatem commiseral, sacrilegum vità privari, Domino illi condignam retribuente posonn.

39. Multis autem sacrilegiis in templo à Lysimacho commissis Menelai consilio, et divulgată famă, congregata est multitudo adversum Lysimachum, multo jum auro exportate.

- 40. Turbis autem insurgentibus; et animis irâ repletis, Lysimachos armatis ferè tribus millibus iniquis manihus uti cœpit, duce quodam tyranno, ettele pariter et dementià provecto.
- 41. Sed, ut intellexerunt countum Lysimachi, alii Inpides, alii fustes validos arripoere: quidam verò cinerem in Lysimachum jecere.
- 42. Et multi quidem vulperali, quidam autem et prostrati, omnes verò in fugam conversi sunt: ipsum etiam sacrilegom, secus ærarium interfecerunt.

Di tutte queste cose Menelao accusato dinansi al re, è assolto a forza di doni, ed i suoi accusatori innocenti sono messi a morte.

- 43. De his ergò cœpit judicium adversus Menelaum agitari.
- 44. Et com venisset rex Tyrum, ad ipsum negotium detulerunt missi tres viri à senioribus.
- 45. Et cum superaretur Menelaus, promisit Ptoleinzo multas pecunias dare ad suadendum regi-46. Itaque Ptolenzous in quodam atrio positum
- quasi refrigerandi gratia regem adiit, et deduxit à sententià:
- 47. et Menelaum quidem universe malitie reum criminibus absolvit: iniseros autem qui, etiamsi apind Seythas causam dixissent innocentes judicarentur, hos morte damnavit.
- 48. Citò ergò injustam pœnam dederunt, qui pro civitate et populo, et sacris vasis, causam prosecuti sunt.
- 49. Quamobrem Tyrii quoque iodignati, erga sepulturam eorum liberalissimi extiteruut.
- 50. Menelaus autem, propter eorum qui in poteutia erant avaritiam, permanebat in potestate, cresceos iu malitià ad insidias civium.

Per la continuazione, vedi Anticco: 2 Macc. cap. 5.

Antioco, dopo avere trucidati e fatti schiavi e venduti infiniti uomini in Gerusalemme, spoglia il tempio, e partendo lascia governatori crudeli a straziare il popolo : Antioco : 1 Macc. 21 a 20: 2 Macc. 5, 15, 16, 19, 20, 21. Il governatore mandato dal re Antioco a Gerusalemme costringe i Giudei a sacrificare agli idoli : fa profanare il tempio, e gli dà il nome di Giove Olimpio: unno 3837 : Antioco: 1 Macc. 1 . 30 a 58 : 2 Macc. 6, 1 a g. Mathathia con Giuda Maccabeo. suo figlio, radunato un esercito di gente pia, ristaura il culto di Dio, distrugge l'idolatria e fa in pezzi la guarnigione di Antioco: Матиатиз: 1 Macc. 2, 1 a 48. Giuda ristaura il tempio, purifica i luoghi santi, e vi ristabilisce il culto del Signore: anno 3840: Giuna: 1 Marc. 4, 36 e seg.

Tempio: 2 Mecesbei, capo 10. Giuda Maccabeo, purificato il tempio e la città, celebra per otto giorni questa solennità, ed ordina che sia celebrata ogni anno.

Il capo precedente trovasi all'articolo Astroco: a Macc. cap. 9.

Machabaus autem, et qui cum eo erant, Domino se protegente, templum quidem et civitatem recepit:

- 2. aras autem quas alienigenæ per plateas extruxerant, itemque delubra demolitus est.
- Et purgato templo sliud altare fecerunt: et de ignits, lapidibus igne concepto saerificia obtulerunt post biennium, et incensum, et lucernas, et panes propositionis posuerunt.
- 4. Quihus gestis, rogabant Dominum prostrati in terram, ne amplius tallibus malis incidereut; sed et si quando peccassent, ut ab ipso mitius corriperentur, et non barbaris ac blasphemis hominihus traderentur.
- 5. Quà die autem templum ab alienigenis pollutum fuerat, contigit eâdem die porificationem fieri, vigesima quintă mensis, qui fuit Casleu.
- 6. Et cum lætitiå diebus octo egeruat in modun tabernaculorum, recordantes quod ante modicom temporis diem solemaem tabernaculorum in montibus et in speluacis more bestiarum ecerant.
- 7. Propter quod thyrsos, et ramos virides et palmas præferebant ei qui prosperavit mundari locum summ.
- 8. Et decreveruut communi præcepto et decreto universæ genti Judæorum, omnibus annis agere dies istos.

Per la continuazione, vedi Antioco: 2 Mace. 10, 9 e seg.

Antioco, fisgellato da Dio con dolori acerbistotti i tesori involati, e di più di farsi Giudeo egli medesimo: Astroco: 1 Macc. 9, 16, 17, Giuda Maccabeo e tutta la sua armista danno il più grande esempio del loro attaccamento alla difesa del tempio, e del rispetto pel medesimo: NIRANDRI 2 Macc. cap. 15.

Alcimo incomincia a fare atterrare le mura del tempio, nell'anno 3844. Egli è percosso da Dio e muore in mezzo a grandi dolori : Bacchide: 1 Macc. 9, 54 a 56. I Giudei, godendo di una pace perfetta sotto il regno di Simone, che li aveva liberati dai loro nemici, ristaurano il tempio, ne fanuo la dedicazione, nell'auno 3861, e scrivono si Giudei, che erano in Egitto, perchè essi pure celebrino il giorno de'tabernacoli e la solennità del fuoco : Lettera : 2 Macc. cap. 1, can, 2. Zelo che si deve avere per l'ornamento dei tempi del Signore: DAVIDDE: 2 Re 7, 2 e seg. Offerte fatte per il tempio di Gerusalemme, dal popolo e da molti capi delle famiglie d' Israele. dopo il loro ritorno dalla schiavitù di Babilonia: Schlavito: 2 Esdr. cap. 7. Gesù Cristo scaccia dal tempio i venditori, per insegnarci il rispetto che dobbiamo avere delle chiese: Genusalemme: Matt. 21, 12, 13: Marc. 11, 15 a 17: Luc. 18, 45 , 46, Nozze: Gio. 2, 14 s 17. Gesù Cristo predice la distruzione di questo tempio: Paora-ZIE: Matt. 26. 1. 2: dovendo essere preceduta dall'alibominazione della desolazione: Ibid. Matt. 26. 15: Marc. 13 . 14. GENUSALEMME : Luc. 21 . 5, 6. I Cristiani sono il tempio di Dio, il quale sperderà chinoque lo violerà: Consta: 1 Enist. 3, 16, 17; 6, 15 a 20. Non vi sarà tempio nel cielo: il Signore Dio onnipotente e l'Aguello sono il tempio: Apocausse: 22, 22.

Tempio degli Idoli : i Filistei collocano l'arca dell'alleanza vicino a Dagon : la presenza dell'arca fa replicatamente cadere per terra quell'idolo : ARCA : 1 Re 5 , 1 a 5. Salomone fa innalzare un tempio al.' idolo dei Moabiti, ed un altro a quello degli Ammoniti: SALOMONE: 3 Re, 11, 7. I Filistei collocano le armi di Saulle nel tempio di Astaroth: Saulte: 1 Re 31, 8 a 10. Il tempio di Baal riempito di adoratori dell'idolo: ACHAB: 3 Re 16, 31 a 33. Janu: 4 Re 10, 18 a 28. Sacerdoti degli Idoli : Osea: 17, 32. Sennacherib assessinato nel tempio dell'idolo Nesroth: Ezecnia: & Re 19, 37. Geremia predice che Nahuchodonosor darà fuoco a'templi degli dei del-1' Egitto: Geremia: 43, 10 a 13. LETTERA: Bar. 6, 54. Frodi dei sacerdoti nel tempio dell'idolo di Bet.: Dan. cap. 14. Antioco fa innalzare tempi

agli idoli: Arroco: : Macc. 1, 50. Egli voole linpadronirsi del tempio di Elimaide per rapirne i tesori: Giuoa: : Macc. 6, 1, 2. Gionala saccheggia il tempio dell'idolo di Dagoo, e fa bruciare tutti quelli che vi si erano rifugiati per salvarsi: Giorata: 1 Macc. 10, 83, 84. Tempio di Dinna, idolo degli Efesini: Paoto: Mt. 19, 24 = 28.

Teuro spirituale, casa di Dio: vedi Cantas:
vol. pirre Sapirra: Prov. 9, 1, 2. Acoro: 2, 8,
vol. Samons: Matt. 7, 24, 25: Luc. 6, 47, 48.
Gisù Caisto: Matt. 16, 18. Passione: Matt. 26,
61: 27, 40: Marc. 14, 58: 15, 29. Nozze: Gio.
2, 19, 20. Contat: 1 Epist. 3, 16, 17: 6, 16, 19.
Eresni: Epist. 2, 20 = 22. Ebrei: Epist. 3, 6.
Petro: 1: Epist. 2, 5.

Tempio materiale , casa di Dio, e casa d'oruzione: Dedicazione: 3 Re, cap. 8. Sup. Tempio: 2 Par. cap. 6. VIRTU: Is. 56 , 7. POPOLO: Gerem. 7, 11. GERUSALEMME : Malt. 21, 13. I fedeli devono frequentare la casa di Dio, sull'esempio di Gesù Cristo e dei Santi : Tobia : 1, 6. Pao-PEZIE: Matt. 24, 1. GERUSALEMME: Marc. 11, 11, 15, 27. PARABOLE: Marc. 12, 35: 19, 45: 20, 1: Matt. 21, 12. Discorsi: Gio. 7, 28 RESURREZIONE: Luc. 24, 53. SPIRITO: Att. 2, 46. PIETRO: Att. 3, 1. APOSTOLI: Att. 5, 20, 21, 25. PAOLO: Att. 21, 26: 22, 17. È nel tempio che si deve pregare il Signore Iddio: è nel tempio altresi che egli esuudisce le postre orazioni : Dedicazione : 3 Re 8, 28: Sup. TEMPIO: 2 Par. 6, 19. SALO-MONE: 3 Re 8, 3. TRONO: 2 Par. 7, 12, 13, 15, 16. GERUSALEMME : Matt. 21, 13. Iddio non abita nei nostri tempj, in questo senso, che cioè non sono essi sufficienti per contenere la sua grandezza e la sua immensità : Depicazione : 3 Re 8. 27. Sup. TEMPIO: 2 Par. 2, 6: 6, 18. GIUDEI: Is. 66, 1. PAROLA: Gerem. 23, 23, 24. STEFANO: Att. 7, 48, 49. Proto: Att. 17, 24. Egli vi ablta nondimeno in una maniera affatto particolare : Sup. TEMPIO: 3 Re 6, 13. DEDICAZIONE: 3 Re 8, 11, 12: Sup. Templo: 2 Par. 5, 14:7, 2: 1 Par. 23 , 25. CONFIDENZA: Salm. 77, 65. PROMESSE: Salm. 131, 14. PoroLo: Gerem. 7, 3; 7. Dor-TORI : Matt. 23, 21. STIFANO: Att. 7, 46. Il tempio è un luogo santo : GIACUBBE : Gen. 28 . 16 . 17. DIO: Esud. 3 , 5. STEFANO: Att. 7 , 33. In ogni tempo furono offerti ricchi doni al tempio del Signore Iddio: Sup. Tenrio: 2 Par. cap. 3, cap. 4, cap. 5, 2 Macc. 3, 1 s 3. Punizione dei profanatori del tempio: Giacobas: Gen. 28, 17. IDOLATRIA: Lev. 26, 2. CRIESA: Salm. 28, 2: Salm. 47, 8. Terra: Salm. 64, 5. CHIESA: Salm. 73, 8. VANITA': Eccl, 4, 17. CANTICO .: 15. 26, 10. EZE- CHIPLE: 8, 9: Sup. Templo: 2 Macc. 3, 23 e seg. Genusalemme: Matt. 21, 12. Nozze: Gio. 2, 15, 16. Conny: 1 Epist. 3, 16, 17. Vedi tutto l'articolo Chiesa.

TEMPO: ogni cosa lia il suo tempo: e l'uomo non sa approfittarne: affatica si, ma quale frutto ricave dalle sue fatiche? VANITA' : Eccl. 3 . 1 a q. Altro di meglio non havvi in questa vita, che fare il beue : Ibid. Eccl. 3, 12. Non credere i tempi passati migliori dei presenti : Ibid. Eccl. 7, 11. Badare al tempo e schivare il male: Sa-PIENZA : Eccli. 4, 23. VIRTU : Eccli. 14 , 13, 14 : 15, 21. Riacquistare il tempo perduto: Eresini; Epist. 5, 15, 16. Maniera di passare santamente il tempo: Ibid. Epist. 5 , 17 , 21. Non osservare il tempo in una maniera superstiziosa: Grsu Caisto: Matt. 16, 1 a 4: Att. 1, 7. Dell'impiego del tempo: VANITA': Eccl. 8, 5, 6. G108-BE : Q. 25. EMPIO : Sap. 2 . 5. VIRTU : Eccli. 20. 6, 7: 32, 20, ROMANI: Epist. 12, 11: 13, 11. CORINTS: 1 Epist. 7, 29: 2 Epist. 6, 2. GALATI: Epist. 6, 10. EFESINI : Epist. 5, 16. PIETRO : 1 Epist. 4, 3. APOCILISSE: 10, 6.

TENEBRE: loro separatione dalla luce: Caratiore: Gen. 1, 4, 5, 18. Tenebre di tre giorni, su totto l'Egitto, eccettuali i luogli abiati dagli Israeliti: Mosk: Esod. 10, 21 a 23. Israeliti: Mosk: Esod. 10, 21 a 23. Israeliti: Solm. 104, 27. Edilani: Sep. 17, 2 e seg.: 18, 1 a 4: 19, 1 6. Il mondo immerso celle tenebre per la sua incredulità, per le sue colpe: Giordia 5, 14. Israeli, p. 2. Dio: Is. 59, 9. Chiesa: J. 66, 1, 2. Semanie: Matt. 6, 23. Luca: 1, 79. Orazione: Luc. 11, 35, 36. Giovanni: 1, 4, 5. Nascita: Gio. 3, 19. Discossi: Gio. 8, 12. Luzzano: Gio. 12, 55, 46. Padoi: Att. 26, 18. Romani: Epist. 13, 12. Tessalonicesi: 1 Epist. 5, 4, 5, 7; Giovanni: 1 Epist. 2, 11. Passione: Luc. 21, 53.

TENDE degli Israeliti. Vedi TABERNACOLI.

TENTARE: non è permesso di tentar Dio: 1008: Esod. 14. 11: 17, 2. Amons: Deut. 6, 15. 6. Gruparta: 8, 11. Gesto Cassto: Malt. 4, 7. Parasione: Malt. 22, 18: Marc. 12, 15. Genusalemme: Luc. 20, 23. Aroston: Att. 5, 9. Constitution: Att. 5, 10. Constitution: Att. 6, 10. Constitut

SHO popolo: MANNA: Esod. 16, 4. DECALOGO: Esod. 20, 20. COMANDAMENTI: Deut. 8, 2. PRO-PETI falsi: Deut. 13, 3. OBBLIO: Giud. 2, 22. Po-POLI : Giud. 3 , 1; di Ezechia : Sennagueria : 2 Par. 32, 31; di Tobia e di Giobbe, per dare al mondo un esempio della loro fede e della loro sommissione : Tobia : 1 , 12. Giobbs: 1 , 12 e seg.: 2. 1 e seg. ; di tutti i giusti in generale: GIUDITTA: 8, 21 e seg. GIUSTI: Sap. 3, 5, 6. PAZIENZA: Eccli. 2, 4, 5. SAPIENZA: Eccli. 4. 18 , 19. VINTÙ : Eccli. 27 , 6 , 8. GERUSALEMME : Zacc. 13, 9. Romani: Epist. 5, 3, 4. Romani: Epist. 5, 3, 4. GIACOMO : Epist. 1, 2, 6, 12, 13. Pierno: 2 Epist. 2, 9. Il diavolo tenta il mondo, ingannandolo colla menzogna: Anamo: Gen. 3. 1, 3 a 5, 15. Gesù CRISTOR Matt. 4, 1 a 10. Apo. stou : Att. 5 , 3; infiammando le sue passioni col desiderio: Apostoli : Gio. 13, 2, 27. Gia-COMO: Epist. 1, 14; facendolo peccare col consentimento: PAZIENZA: Eccli. 2, 1. PASSIONE: Matt. 26, 41: Marc. 14, 38: Luc. 22, 31, 40, 46, Tes-SALONICESI : 1 Epist. 3 , 5. TIMOTEO : 1 Epist. 6 . 9. GIACOMO : Epist. 4 , 7. PIETRO: 1 Epist. 5 , 8, 9. EFFSINI : Epist. 6 , 11. GIACOMO : Epist. & , 7. Ciascuno è tentato dalla propria concupiscenza: GIACOMO : Epist. 1 , 14 : 4 , 1 a 3. Vedi CONCU-

PISCENZA. TENTAZIONE : Dio tenta Abrahamo per fare prova della sua fede : Asnanamo : Gen. 22, 1, 2. Gedeone domanda a Dio un doppio miracolo, e lo ottiene: GEDEONE: Giud. 6, 36 a 40. La tentazione è necessaria al giusto, per dar prova di sua fede: Товіа: 12, 13. Gioditta: 8, 21. Iddio permette al demonio di tentar Giobbe, per confondere le pretensioni di quel maligno spirito, e per dare agli uomini un modello di pazienza nelle loro avversità : Giossa: 1, 6 e seg. Utilità delle tentazioni : Viarù: Eccli. 34, q a 15. Per vincere le teutazioni è necessaria la fuga : Antioco: 2 Macc. 5, 27. Diversità di quelle che si devono sopportare per parte del demonio: Gesù Cristo ci ha provato che non sono elleno insuperabili : Gesu Caisto : Matt. 4, 1 a 11: Luc. 4 . 1 a 13. Dio tempera la tentazione e ci libera da essa: ce ne fa altresì ricavare vantaggio: Cometa: 1 Epist. 10, 13. Il Cristiano trova in Gesù Cristo il rimedio contro le tentazioni: Esnsi: Epist. 2, 18. Besti quelli che lo soffrono con pazienza: Giacomo: Epist. 1, 12. Sorgente delle tentazioni : Ibid. vers. 13, 14. Vedi Arruzioni. Tentazione che deve aver luogo in tutto . l'Universo: Iddio ne preserverà que'che avranuo osservato il precetto della sua pazienza: ricompensa promessa a chi sarà vincitore nell'ora della

tentazione: Apocalisse: 3, 10 a 12. Mezzi di resistere alle tentazioni: sorgente delle tentazioni: Dio : Sap. 14, 11. GIACOMO : Epist. 1, 13, 14: 4. 7 a 10. Romani: Epist. 12, 21. Temere gli sforzi del demonio per farci cadere nelle tentazioni :-ORAZIONE: Luc. 11, 24 a 26. GESU CRISTO: Matt. 17, 20. Le tentazioni sono inevitabili: Pazienza: Eccli. 2, 1. Tentatio vel , a Militia est vita hominis super terram » GIOBBE : 7, 1. APOSTOLI : Att. 5, 3. Corints: 1 Epist. 10, 13. TESSALONI-CESI: 1 Epist. 3, 5. GIACOMO: Epist. 1, 2. EPR-SINI: Epist. 6, 11. PIETRO: 1 Epist. 1, 6. Iddio ha il mezzo di liberarne : Pietro: 2 Epist. 2, 9. Iddio non permette che noi siamo tentati al di là delle nostre forze : Conunts: r Epist. 10, 13. PIETRO: 2 Fpist. 2, 9. APOCAUSSE: 2, 10. Vedi TENTARE.

TEODA. Vedi THEODA.

TERMINE: pietra o altro che indica il limite di un campo, e lo spariisce dal campo vicino, prolibicino di levarlo via, oppure di trasportarlo in altro luogo: Tastrusono: Deut. 19, 14. Non oltrepassare il termine colla vista d'ingrandire il proprio possedimento: Uomo: Prov. 22, 28: 23, 10, 11.

TERRA : sua creazione: vedi Carazione: Gen. 1, 1; essa era informe e vota, sortendo tial nulla: Ibid. vers. 2. Dio diede il nome di Terra a quell' elemento arido: Ibid. vers. q. 10; e le confert la fecondità : Ibid. vers. 11, 12, 24. Egli dirde in seguito all'uomo che formò di quella medesima terra, l'uso dei frutti ch'essa doveva produrre ed il dominio su tutti gli animali che volano nell'aria, che guizzano nelle acque, e che si muovono sopra la terra : Ibid. vers. 26 a 30, e cap. 2, vers. 4 a 7. Lu terra è maledetta da Dio per il peccato di Adamo: Gen. 3, 17. D'allors in poi essa è condeunata a produrre spine e tribuli: Ibid. vers. 18, 19, 23. Essa è male. detta nuovamente da Dio alloraquando Caino nocise suo fratello Abele : Camo : Gen. 4, 14, 12. Essa appartiene a Dio: Mosk: Esod. o. 20. Corruzione de'suoi abitanti al tempo di Noè: essa era coperta di iniquità ad un tale punto, che Iddio risolvette di farne perire tutti gli shitanti con un diluvio universale : Nok : Gen. cap. 6. Anca: Gen. cap. 7. Iddio non deve più maledirla per i peccati degli uomini: Noz: Gen. 8, 21. Egli la divide fra i giusti e gli empj: questi banno spesse volte la parte maggiore. Giosas: q. 24. Iddio ne è il crestore, per conseguenza il padrone: Gion-BE: 38, 4 a 6. Egli la rende fertile e sterile . quando vuole, e come gli piace, per ricompensare o punire il mondo : Isnartati : Salm. 106,

33 e seg. Dio: Salm. 146, 7 a 10. Genusalemme: Salm. 147, 4 a 7. Animarne la coltivazione: suoi vantaggi : Uomo : Prov. 24, 27, 30 a 34.: 28, 19. Vedi Lavono. Non havvi niente di stabile sulla terra : tutte le cose sono vanità: una generazione passa un'altra le succede : ma la terra sta sempre l'istessa: VANITA': Eccl. 1 . 2 a 4. Sua desolazione predetta dal profeta Isaia, per i peccati degli nomini: Peccari: Is. 24 . 1. a 23. Iddio, che ne è il creatore, ne fa la divisione come più gli piace: Geremia: 27, 5. Le leggi che le ha date sono immutabili: Genemia: 33, 20, 25, 26. Leggi concernenti il danno che potrebbesi fare o lasciar fore sulle altrui proprietà : Lugge : Esod. 22, 1 e seg ; e sul riposo della terra in ogni settimo aono : Esod. 23, 10 e seg.

Tenna promessa ad Abrahamo ed ai suoi discendenti, conosciuta sotto il nome di Terra Sunta: ABRAMO: Gen. 12, 5 a g: 17, 8. Cham, secondo figlio di Noè, e padre di Chansan, che diede il suo nome a quella terra, fu il primo che abitolla dopo il diluvio. Noè , per punire Cham del suo contegno cattivo a suo riguardo, maledice il di lui figlio Chanaun, e gli predice che sarà il servo dei servi de' suoi fratellia fu altresì questa la causa del rigore col quale Iddio agi verso gli abitanti della terra di Chanano, in favore del suo popolo: Nok: Gen. 9, 18, 22, 24 a 27. Vedi Cuam. La Sacra Serittura racconta che scorrevano in quella Terra ruscelli di latte e di miele, per provare la sua grande fertilità : ne determina l'estensione e nomina i diversi popoli che l'abitavano: Dio: Esod. 3, 8, 17. Mosè: Esod. 13 , 5. LEGGI: Esod. 23 , 23. ISBARLITI: Esod. 33, 1 8 3: Num. 13, 28. Iddio prescrive a Mosè la maniera, colla quale deve introdurvi il suo popolo : sua estensione, suoi limiti, suoi abitanti: Legor : Esod. 23, 23 a 31. Egli proibisce di contrarre alleanza con quelli, e di seguire la loro religione : Ibid. Esod. 23, 32, 33; di stringere amicizia con essi, e di sposarne le figlie : Dacazooo : Esod. 34, 12, 15, 16. Raccomanda agli Israeliti di lasciare riposare la terra promessa, in ogui settimo anno, e di mettere in comune i frutti prodotti spontaneamente: Liegu: Lev. 25, 1 a 7. Mosè manda nella Terra promessa un uomo de'principali per ogui tribii, per considerarne la natura, la forza de'suoi abitanti ed il loro numero, ed esaminare le loro città, per sapere se crapo esse fortificate o no. ec. Israeliti: Nnm. 13, 1 e seg. Ciò che gli Israeliti dovevano fare dopo l' ingresso nella Terra promessa: Sacrifizz: Num. 15, 1 e seg. Iddio ordina a Mosè di dividere la Terra promessa,

quando gli Israeliti se ne saranno resi padroni, fra le triliù secondo i nomi trovati nel terzo novero, ullimamente fetto: Novzao: Num. 26; 52 a 56.

Terra Numeri, cupo 32. I figliuoli di Ruben e di Gad oanno a trovare Mosè ed Eleataro, sommo sacerdole, nell'anno 2553, e domandano per loro possessione le Terre di là del Giordano. Mosè, considerando quella domanda come un effetto di villà, li rimprovera acremente.

Il capo precedente trovasi all'articolo Ruben:

Filii autem Ruben et Gud habebant pecora multa, et erat illis in jumentis infinita suhstantia. Còmque vidissent Jazer et Galaud applas animalibus al-udis terras. Isaantin: Deut. 3, 12.

- 2. venerunt ad Moysen et ad Eleuzarum sacerdotem, et principes multitudiuis, atque divernot
- 3. Attroth, et Didon, et Juzer, et Nemen-et Hesebon, et Eleule, et Sahan, et Nebo, et Beon, 4. terra, quam percusii Dominus in coaspectu filiorum Israel, regio uherrina est ad pastum animalium; et nos servi tui habemus junienta plurima:
- 5. precumurque, si invenimus gratiam coram te, ut des nobis famulis tuis eam in possessionem, nec facias nos transire Jordanem.
- 6. Quibus respondit Moyses: numquid fratres vestri ibunt ad pugnam, et vos hic sedebițis?
- 7. Cur subvertitis mentes filiorum Israel ne transire audeant in locum, quem eis daturus est Dominus?
- 8. Nonne ità egernut patres vestri, quando misi de Cadesbarne ad explorandam Terram?
- 9. Cùmque venisseut usque ad vallem Botri, lustrata onnoi regione, subverterunt cor filiorum Israel, ut non intrarent fines quos cis Dominus dedit. Israel rt. Num. 13. 3. 4. 17 a 30.
  - .io. Qui iratus juravit, dicens :
- 11. si videbunt homines isti qui ascenderunt ex Ægypto, à viginti annis et suprà, Terram quam sub juramento pollicitus sun Abraham, Isasc, et Jacob; et noluerunt sequi me,
- 12. præter Caleb filium Jephone Cenezæum, et Josue filium Nun: isti impleveruut voluntatem meam, Josus: Num. 14, 29.
- 13. Iratusque Dominus adversum Israel, circumduxit eum per desertum quadragiuta annis, donec consumeretur universa generatio qua fece-

- ratinalum in conspectu ejus. Isaacuri: Deut. 2, 14.
  14. Et eccè, inquit, vos surrexistis pro patribus vestris, incrementa et alumni hominum peccatorum, ut anguretis furorem Domini contra
  Israel.
- 15. Quod si nolueritis sequi eum in solitudine populnim derelinquet, et vos causa eritis necis omnium.
- I figliuoli di Ruben e di Gad dichiarano che fabbricheranno dei recinil per le pecore, delle stalle pei giunenti e le città forti pei loro fanciulli : e ch'essi poi armati e in ordine anderanno alle battaglie innanzi ai figliuoti di Israele, sino a tanto che gli avranno introdotti nella Terra promessa loro dal Signore.
- 16. At illi propè accedentes, dixerunt : caulas ovium fabricabimus, et stabula jumentorum, parvulis quoque nostris urbes munitas :
- 17. nos autem ipsi armati et accincti pergenus ad prælium ante filios Israel, douec introducanus eos ad loca sua. Parvuli nostri, et quidquid hahere possumus, erunt in urbibus muratis, propter Inblitatorum insidius.
- 18. Non revertemur in domos nostras usque dum possideant filii Israel hæreditatem suam:
- 19 nec quidquem queremus trans Jordanem, quia jam habemus nostram possessionem in orientali ejus plaga.
- 20. Quibus Moyses wit: si facitis quod promittitis, expediti pergite coram Domiuo ad puguam: Giordano: Gios. 1; 10 a 18.
- 21. Et omnis vir bellator armatus Jordanem transeat, donce subvertat Dominus laimicos suos, 22. et subjicitatur ei omnis Terru: tunc eritis inculpabiles apud Dominum, et apud Israel, et obtinehitis regiones, quas vultis, coram Domino.
- 23. Sin eutem quod dicitis non feceritis, nulli dubium est quin peccetts in Deum: et scitote quoniam peccetum vestrum apprehendet vos.
- 24. Ædific-te ergò urbes parvulis vestris, et cuulus et stabula ovibus ac jumentis: et quod polliciti estis implete.
- 25. Dixeruntque filii Gad et Ruben ad Moysen: servi tui sumus, facienus quod jubet Dominus noster. Monumento: Gios. 4, 12.
- 26. Parvulos nostros, et mulieres, et pecora ac iumenta relinguemus in urbibus Galaad:
- 27. nos autem famuli tui omnes expediti pergenus ad bellum, sicut tu, Domine, loqueris.
- 28. Precepit ergò Moyses Eleuzaro sucerdoti, et Josue filio Nun, et principibus familiarum per tribus Israel, et dixit ad eos:

29. si transierint filii Gad et filii Ruben vobiscum Jordanem, omnes armati ad hellum coram Domino, et vobis fuerit terra suhjecta, date eis Galaud in possessionem. Isankurt: Deut. 3, 12. Rusan: Gios. 13, 8 e seg. Giosok: 22, 1 a 6.

30. Sin autem notherint transire armati vobiseum in Terrain Chanaan, inter vos habitandi acciniant loca.

31. Responderuntque silii Gad et silii Ruben: sicut locutus est Dominus servis suis, ità fa-

32. ipsi armati pergemus coram Domino in Terram Chanaan, et possessionem jam suscepisse nos confitemur traos Jordanem.

Mosè dà ai figliuoli di Ruben e di Gad e a mezza la tribù di Manasse le terre al di li del Giordano, dove essi fabbricano delle città, e vi stabiliscono le loro mogli, i loro figliuoli, le pecore ed i giumenti.

33. Dedit itsque Moyses filiis Gad et Ruben, et dimidiæ tribui Manasse filii Joseph; regouse Sehon regis Amorthai, et regnum Og regis Basan, et terram eorom cum urbibus snis per circuitum. Re: Glos. 12, 6. Ruben: Glos. 13, 7 a 12. Glosb: 22, 4.

34. Igitur extruxerunt filii Gad Dibon, et Ata-

roth et Aroer, 35. et Eiroth et Sophan, et Jazer, et Jeghan,

36. et Bethnemra, et Betharan, urbes munitas, et caulas pecoribus suis.

37. Filii verd Ruben mdiscaverunt Hesebon, et Elease, et Cariathaim,

38. et Nabo, et Baalmeon versis nominibus, Sabama quoque; imponentes vocabula urbibus quas extruxerant.

39. Porrò filii Muchir, filii Munusse, perrexerunt in Galand, et vastaverunt eam, interfecto Amorrhmo habitatore ejus. Giuseppe: Gen. 50, 22.

40. Dedit ergò Moyses terram Galaad Machir filio Manasse, qui habitavit in ea.

41. Jair autom filius Manasse abiit et occupavit vicos ejus, quos appellavit Havoth Jair, id est, villas Jair.

42. Nobe quoque perrexit, et apprehendit Chanatli cum viculis suis: vocavitque eam ex nomine suo Nobe.

Per la continuazione, vedi Accampamenti: Num. cap. 33.

Il Signore, per bocca di Mosè, intima ai figlinoli d'Israele, che, passato il Giordano, cutrando nella terra di Chanasa, sterminino tutti gli abitanti di quel paese, distruggano gli idoli, e devastino tutti i luoglii eccelsi: Accampamenti: Num. 33, 50 a 56.

Tenna: Numeri, capo 34 Il Signore prescrive i confini che deve avere la Terra promessa: anno 2553.

Locutusque est Dominus ad Moysen, dicens:
2. præcipe filijis Israel, et dices ad eos: cum
ingressi fueritis Terram Chanann, et in possessionem vobis sorte ceciderit, his finibus terminabitor:

3. pers meridiana incipiet à solitudine Sin, que est juxta Edora; et habebit terminos contra orieutem mare salsissimum. Giuda: Gios. 15, 1 e see.

4. Gui circuibunt australem plagam per ascensum scorpionis, ità ut transcent in Senna, et perveniant à meridie usque ad Cadesbarne, unde egredicutur confinia ad villam nomine Adar, et tendent usque ad Asemona.

5: Ibitque per gyrum terminus ab Asemona usque ad torrentem Ægypti, et maris magni littere finietur.

6. Plaga autem occidentalis à mari magno in-

7. Porrò ad septentriocalem plagam à mari magno termini incipient, pervenientes usquè ad montem altissimum.

8. A quo venient in Emath usque ad terminos Sed.da:

g. ibuntque configla usque ad Zephrona, et villam Enan. Hi erunt termini in parte aquilonis. 10. Inde metabuntur fines contra orientalem

plagam de villa Euro usque ad Sephama, 11. et de Sephama descendent termini in Rebla contra foutem Daphnim: inde pervenient

contra orientem ad mare Cenereth ,

12. et tendent usque ad Jordanem, et ad ultimum salsissimo claudentur mari. Hanc habebitis Terram per fines suos in circuitu.

 13. Præcepitque Moyses filiis Israel, dicens: hæc erit Terra quam possidebitis sorte, et quam jussit Dominus dari novem tribubus, et dimidiæ tribui.

14. Tribus enim filiorum Ruben per familias suas et tribus. filiorum Gad juxta cognationum numerum, media quoque tribus Manasse. Sup. Tenna: Num 32, 1 a 5, 28 a 42. Cales: 147, 2.

15. Id est, et dum semis tribus, acceperunt partem suam trans Jordanem contra Jericho ad orieutalem plagam. Il Signore nomina Eleazaro, sommo sacerdote, Giosuè ed un principe di ciascuna tribù per fare lo scompartimento della Terra promessa tra i figliuoli d'Israele.

## 16. Et ait Dominus ad Movsen:

17. hæc sunt nomina virorum qui Terram vohis divident: Eleazar sacerdos, et Josne filius Nun, 18. et singuli principes de tribubus singulis,

19. quorum ista sunt vocabula: CALEB: Gios.

14, 1, 2. de tribu Juda, Caleb filins Jephone: 20. de tribu Simeon , Samuel filius Ammiud:

21. de tribn Benjamin, Elidad filius Chaselon: 22. de tribu filiorum Dan., Bocci filius Jogli :

23. filiorum Joseph de tribu Manasse, Hanniel filius Ephod :

24. de tribu Ephraim, Camuel filius Septhan : 25. de triba Zabulon, Elisaphan filius Pharnach: 26. de tribu Issachar, dux Phaltiel filius Ozan:

27. de tribu Aser, Abind filius Salomi : 28. de tribu Nephthali, Phedael filius Ammiud.

29. Hi sunt quibus præcepit Dominus ut dividerent filis Israel Terram Chansan.

Per la continuazione, vedi Citts': Num. cap. 35.

Mosè racconta agli Israeliti come, in punizione delle loro mormorazioni, Iddio sdegnato giurò che nessuno degli uomini di quella generazione entrerà nella Terra promessa: che ciò non deve recar loro sorpresa, giacchè egli pure era stato condannato a non entrarvi per avere alcun poco diffidato della costante protezione del Signore, percuotendo la rupe, invece di solumente parlarle, come Dio gli aveva prescritto. Giosuè e Galeb sono i soli, fra gli anziani, che vi devono entrare, introdurvi il popolo, e dividere a sorte quella terra : Isbarliti: Deut. 1 , 34 a 38. Raccomenda agli Israeliti di ricordarsi, entrati che siado nella Terra promessa, che fu il Signore, che li ha liberati dalla schiavitù d'Egitto, e che li ha messi in possesso di quella Terra, che essi non acquistarono col loro valore e colle loro braceia, ma per la onnipotenza di Dio: Coman-DAMENTI: Deut. 8, 11 e seg.

TERRA: Denteronomio, capo o. Mosè dichiara agli Israeliti che se il Signore Iddio li introduce nella Terra promessa, non è per i loro meriti, che accorda loro quella grazia; imperciocchè se ne sono essi renduti indegni colle loro mormorazioni ed infedeltà passate: anno 2553.

Audi, Israel: tu transgredieris hodie Jordanem, ut possidess nationes maximas et fortiores T. II.

le, civitates ingentes et ad colum usque muratas, 2. populum magnum alque sublimem, filios Enacim, quos inse vidisti, et audisti, quihus nullus potest ex adverso resistere. Isaacliti: Num. 13, 26 a 20.

3. Scies ergo hodie quod Dominus Dens tous ipse transibit aute te, ignis devorans atque consumens, qui conterat eos et delest atque disperdat ante faciem tuam velociter, sicut locutus est tibi.

4. Ne diens in corde tuo, cum deleverit eos Dominus Deus tuus in conspectu tuo: propter justitism mesm introduxit me Dominus, ut Terram hanc possiderem, cum propter impietates suas delendæ sint nationes.

5. Neque enim propter justities tues et mquitatem cordis tui ingredieris ut possidens terras eorum ; sed quia illa egernat impiè, introcuate te delete sunt: et ut compleret verhum suum Dominus, quad sub juramento policitus est patribus tuis, Abraham , Isaac, et Jacob.

6. Scito ergo, quod non propter justitius tras Dominus Deus tuns dederit tibi Terrain honc optimam in possessionem, cum durissima cervicis sis populus.

7. Memento, et ne obliviscaris quomodò ad iracundiam provocaveris Dominum Deum tunm in solitudine. Ex eo die, quo egressus es ex Æ. gypto usque ad locum istum, semper adversum Dominum (contendisti.

8. Nam et in Horeh provocasti eum, et iratus delere te voluit. Mosè : Esod. 17. 1 a 7. Isnas. LITI: Esod. 33 , 5. VITELLO D'ORO: Esod. 32, 10 , 27 , 28 , 33 a 35.

g. quandò ascendi in montem ut acciperem tabulas lapideas, tabulas pacti quod pepigit vobiscum Dominus: et perseveravi in monte quadraginta diebus ac noctibus panem non comedens , et aquam non bibens.

10. Deditque mihi Dominus dues talrules lapidens scriptus digito Dei, et contineutes omnia verha, que voltis locutus est in monte de medio ignis, quandò concio populi congregata est. Sas-BITO: Esod. 31 , 18.

1). Càmque transissent quadraginta dies et totidem noctes, dedit mibi Dominus duas tabulas lapideas , tahulas fœderis ,

12. dixitque mihi : surge, et descende hinc cito, quia populus tuus, quem eduxisti de Ægypto, deserverunt velociter vism quam demoustrasti cis, feceruntque sibi conflatile. VITELLO d'oro: Esod. 32 , 7 , 8.

13. Rursumque sit Dominus ad me : cerno quod populus iste duræ cervicis sit;

- 14. Dimitte me ut conteram eum , et deleam nomen éjus de sub cœlo, et constituam te super gentem , que hac major et fortior sit. Vτειιο d'oro: Esod. 32, 9, 10.
- 15. Càmque de monte ardente descenderem, et dues tabulas fœderis utrâque tenerem manu,
- 16. vidissemque vos peccasse Domino Deo vestro, et fecisse vobis vitulum conflatilem, ac deseruisse velociter viam ejus, quam vobis ostenderat:
- 17. projeci tubulas de manibus meis, confregique eas in conspectu vestro: VITELLO d'oro: Esod. 32. 10.
- 18. et procidi ante Dominum sicut prius, quadraginta diebus et aoctibus panem non comedens, et aquam non libens, propter omnis peccata vestra que gessistis contra Dominum, et eum ad iracundiam provocastis:
- 19. timui enim indignationem et iram illius, qua adversum vos concitatus, delere vos voluit. Et exaudivit me Dominus etiam hac vice.
- 20. Adversum Aaron quoque veltementer fratus, voluit eum conterere, et pro illo similiter deprecatus sum.
- 21. Peccatum autem vestrum quod feceratis, id est vitulum, arripiens, igne combussi, et in frusta comminuens omoinoque in pulverem redigens projeci in torreutem qui de monte descendit: Virtute d'oro: Esod. 32, 20.
- 22. In incendio quoque et in tentatione, et in sepulchris concupiscentim provocastis Dominum: Fococ: Num. 11, 1. Cone: Num. 16, 2 e seg. Isbacklitt: Num. 21, 5.
- a3. et quando misit vos de Cadesharne, dicens: ascendite, et possidete terram quam dedi vobis: et contempistis imperium Domini Dei vestri, et non credidistis ei, neque vocem ejus audire volustis.
- 24. Sed semper fuistis rebelles à die, qua nosse vos coni.
- Musè ripete agli Israeliti l'orazione che fece allora al Signore, scongiurandolo umilmente che non il sterminasse; narra loro altrest che stette prostrato per terra dinanzi al Signore per quaranta di e quaranta notti.
- 25. Et jacui coram Domino quadraginte diehus ac noctibus, quibus eum suppliciter deprecabar ne deleret vos, ut fuerat comminatus.
- 26. Et orans, dixi: Domine Deus, ne disperdas populum tuum, et lærreditatem tuam, quam redemisti in magnitudine tua, quos eduxisti de Ægypto in mann forti.

- 27. Recordare servorum tuorum, Abraham, Isaac et Jacob: ne aspicias duritiam populi hujus, et impietatem atque peccatum:
- 28. ne forté dicant habitatores terræ de qua eduziati nos: non poterat Dominus introducere eos in Terram quam pollicitus est eis, et oderat illos: ideireo eduzit ut interficeret eos in solitudine.
- 29. Qui sunt populus tuus et hæredites tua, quos eduxisti in fortitudine tua magna, et in brachio tuo extento.

Per la continuazione, vedi Tavola: Deut. capo 10.

La Terra promessa era ben differente de quella dell' Egitto : sua descrizione : Esontazione : Deut. 11, 10 e seg. Iddio ordina agli Israeliti di distruggervi intieramente l'IDOLATRIA: Deut. 12, 1 a 3; di sterminarne tutti gli abitanti : Assenio: Deut. 20, 16 a 18. Offerte che devono fere gli Israeliti in rendimento di grazie dopo il loro ingresso nella Terra promessa: Paimizia: Deut. 26, 1 e seg. Mosè vede la Terra promessa, e mnore, senza potervi entrare: Mosk: Deut. 32, 48 e seg.: 34, 1 a 5. Giosuè avvisa il popolo che si prepari a passare il Giordano, per impadronirsi della Terra promessa : anno 2553 : Giospano : Gios. 1 . 10 . 11; egli manda degli esploratori verso la città di Gericho: Esplonatori: Gios. cap. 2. Gli Israeliti preceduti dall' arca passano il Giordano esciugato miracolosamente da Dio: Giosti: cap. 3. I re ed i principi de' Chananei sono atterriti per il passaggio degli Israeliti: Cinconcisione: Gios. 5, 1. Grosnè si impadronisce delle città di Gericho e di Hol : la notizia delle sue vittorie si spende in tutte le terre di là del Giordauo : egli ne assale i re, li sharaglia e li fa perire : prende la città di Maceda , e fa passare a fil di spada tutti i suoi abitanti : tratta egualmente molte altre città : molti re fanno?alleanza contro Israele: Giosuè li sorprende e li sbaraglia : prende diverse altre città, ne fa perire gli abitanti: egli eseguisce fedelmente gli ordini che Mosè gli aveva dati, per comando del Signore : vedansi tutti i capt del libro di Giosuè, incominciando dal sesto, che trovansi agli articoli Je-BICHO: Gios. cap. 6. HAI: Gios. cap. 7, fino al cano 12 inclusivamente. Giosuè adunque, esseudosi impudronito della Terra promessa, ne fa la divisione a sorte fra le dudici tribù d'Israele: vedi Re: Gios. 11, 23.

Terra: Giosuè, cepo 13. Il Signore ordina a Giosuè, nell'anno 2559, di spartire agli Israeliti il paese conquistato: si rammentano le porzioni già avanti assegnate alle tribù di Ruben e di Gad e alla mezza tribù di Manasse oltre il Giordono.

Ciò che precede trovasi all'articolo Re: Gios. cop. 12.

Josue senex provedeque setalis erat, (100 anni) et dixit Dominus ad eum: senuisti, et longueus es terraque latissima derelicta est, que needum sorte divisa est: (non essendo ancora conquistata).

2. omnis videticet Gulilæa, Philisthiim, et uni-

3. A flavio turbido, qui irrigat Ægypium, usque ad terminos Accaron contra aquilonem: Terra Chanana que in quinque regulos Philisthiim dividitur, Gazeos, et Arotios, Ascalonitas, Getheos, et Accaronitas.

4. Ad meridiem verò sunt Hevæl, omnis Terra Chanan, et Masra Sidoniorum, usque Apheca et terminos Anorthesi.

5. ejusque confinia. Libani quoque regio contra orientem, à Baalgad sub monte Hermon, donec ingrediaris Emath.

 Omnium qui habitant in monte, à Libano usquè al aquas Maserephotti, universique Sidonii. Ego sum qui delebo eos à facie filiorum Israel. Veniat ergò in partem tweeditalis Israel, sicut præcepi tibi.

7. Et nunc divide Terram in possessionem novem tribubus, et dimidiæ tribui Manasse. Giacobbs: Gen. 48. 5.

Per la continuazione, vedi Ruben: Gios. 13, 8 e seg.

Porzione della Terra promessa toccata a ciascuns tribà : vedansi gli articoli di clascuna, cioè : Ruben : Gad : MANASSE : GIUDA : EPHRAIM : BENIAMINO : SIMEONE · ZABULON : ISSACHAR : AZER C NEPRTALI. Vedansi pure gli articoli CALEB e Giosuè per la porzione che essi ricevettero dai ligliuoli d'Istaele, in ricompensa dei servigi che avevano resi. Gli Israeliti non distrussero precisamente tutti gli abitanti della Terra promessa: ma resero tributari tutti quelli, ai quali accorderono essi la vita : vedi Re: Gios. 11, 19. MANASSE: Gios. 17, 12, 13. Vedansi pure eli articoli: CITTA': DIVISIONE: e GIUDA: Giud. cap. 1, Un Angelo rimprovera gli Israeliti perchè hanno, contro l'ordine di Dio, risparmiati i Chananei. Dichiara loro che avranno quei pepoli per nemici, e che gli Dei de'medesimi popoli suranno cagione della loro ruina: Ascelo: Giud. cap. 2. Estensione della Terra promessa occupata dagli Israeliti, regnando Salomone: 3 Re 4, 1 a 25.

Terris Salmo 64. Davidde, vedendo, anticipatamente, la schiavità, in cui dovevano cadere i figliacii di Israete, prega Dio di ricondurre il suo popolo nella Terra promessa, dal quale fu tolto. Descrive la fertitità di qualta terra, e predice le felicità e le benedizioni di cui il Segnore ricolmerà il suo popolo, dopo il ritorno dalla schiavità.

Il salmo precedente trovasi all'articolo Peasseuzioni: Salm. 63.

Te decet hymnus, Deus, in Siog: et tibi

2. Exaudi orationem meam: ad te omnis caro

3. Verba iniquorum prævaluerunt super nos : et impietatibus nostris tu propiliaberis.

4. Bestus quem elegisti et assumpsisti : inliabitabit in atriis tuis. Apocausse : 3, 12.

5. Replebimur in honis domus tum: sanctum est templum tuum, mirabile in æquitate.

6. Exaudi nos, Deus salutaris noster, spes omnium finium terræ, et in mari longé.

7. Præparaus montes in virtute tua, accinctus potentia: qui conturbas profundum maris sontum fluctuum ejus.

8. Turbabuntur gentes, et timebunt qui habi-

tant terminos à signis tuis: exitus matutini, et vespere delectabls.

9. Visitasti terram, et inebriasti eam: multipli-

g. Visitasti terram, et inebriusti eam : multiplicasii locupletare eam.

10. Flumen Dei repletum est aquis, parasti cibum illorum: quoniam Ità est præparatio ejus. 11. Rivos ejus inehria, multiplica genimina ejus:

in stillicidiis ejus latabitur germinans.

12. Benedices corona auni benignitatis tua:

et campi tui replebuntur ubertate.

13. Pinguescent speciosa deserti: et exultatione colles accingentur.

14. Inducti sunt arietes ovium, et valles abun-

dahunt frumento: clamabunt, etenim hymnum dicent.

Il salmo che segue trovasi all'articolo Poten-

zh: Salm. 65.

Terra: Ezechiele, capo 45. Iddio regola la maniera con cui si dividerà la Terra santa, dopo il ritorno dalla schiavità.

Il capo precedente trovasi all'articulo Ezzemete: cap. 44.

Cumque coperitis Terrain dividere fortito,

separate primitlas Domino, sanctificatum de terra, longitudine viginti quinque millia, et latitudine decem millia: sanctificatum erit in omni termino rius per circuitum.

- Et erit ex omni perte senctificetum quingentos per quingentos, quadrifariem per circuitum: et quinqueginta cubitis in suburbana ejus per gyrum.
- 3. Et à mensura ista mensurabis longitudinem viginti quinque millium, et latitudinem decem millium, et la ipso erit templum, Sanctumque sanctorum.
- 4. Senctificatum de terrà erit secerdotilius ministris sanctuerii, qui accedunt ad ministerium Domini: et erit eis locus iu domos, et in sancctuerium sanctitatis.
- 5. Viginti quiuque autem millis longitudiuis, et decem millis latitudiuis erunt Levitis qui mimistrant domui : ipsi possidebunt viginti gazophilacia.
- Et possessionem civitatis dabitis quinque millia latitudinia, et longitudinis viginti quinque millia, secuadum separationem sanctuarii, omni donui Israel.
- 7. Principi quoque hinc et inde in separationem sanctuarii, et in possessionem civitalis, contra facien separationis sanctuarii, et coutre faciem possessionis urbis à latere maris usquè ad mare, et à latere orieutis usquè ad orientem: longitudiuis autem juxta onamquamque partem à termino occidentali usquè ad terninum orientalem.
- De terra erit ei possessio in Israel: et non depopulabuntur ultra principes populum meum; sed terram daliunt domui Israel secundum tribus eurum.

Esortàzione ai principi di essere giusti. Equità nei pesi e nelle misure. Offrire al Signore le primizie, li olocausti ed i sacrifisj.

- 9. Hæc dicit Dominus Deus: sufficiet vobis principes Israel: iniquitatem et rapinas intermitite, et judicium et justitain facite, separate confinis vestra à populo meo, sit Dominus Deus.
- 10. Statera justa, et Ephi justum, et batus justus erit vobis.
- 11. Ephi et betus æqualia, et unius mensuræ erunt: ut capiat decimam partem cori betus, et decimam partem cori ephi: juxta mensuram cori erit æqua libratlo eocum.
- 12. Siclus sutem viginti obolos haliet: porrò viginti sicli, et viginti quinque sicli, et quindecim sicli muam faciunt. Vedi Siclo: ed Altare: Esod. 30, 13.

- 13. Et hæ sunt primitiæ ques tolletis: sextam pertem ephi de coro frumenti, et sextam pertem ephi de coro hordei.
- 14. Mensura quoque olei, batus olei decima pars cori est: et decem bati corum faciuut, quia decem bati implent corum.
- 15. Et wrietem unum de grege ducentorum, de lis que nutriunt Israel in sacrificium, et in holocaustum, et in pacifica, ad explandum pro eis, ait Dominus Deus.
- 16. Onnis populus Terræ tenebitur primitiis his principi in Israel.
- 19. El super principem erunt holocausta, et ancrificium, et libamina in solemnitatibus, et în calendis, et in aubitatis, et in universis solemnitatibus donus Israel, ipse faciet pro peccato sa-crificium, et holocaustum, et pacifica ad expiandum pro donuo Israel.
- Sacrifitj del primo e del settimo giorno del primo mese. So'ennità della Pasqua e dei Tahernacoti. Doveri del principe netta solennità dei sette giorni.
- 18. Hee dicit Domious Deus: in primo mense, una meusis, sumes vitulum de armento immaculatum, et expiabis sanctuarium.
- 19. Et follet sacerdos de sanguine quod erit pro peccato: et pouet in postibus dumus; et in quatuor augulis crepidinis altaris, et in postibus portes atrii interioris.
- 20. Et sic focies in septima mensis pro unoquoque qui ignoravit, et erroré deceptus est, et expiabis pro duno.
- 21. Iu primo meuse, quartadecima die mensis erit vobis Paschim solemnitas: septem diehus azyma comedeutur.
- 22. Et faclet princeps in die ille pro se, et pro universo populo Terre, vitulum pro peccato.
- 23. Et in septem dierum solemnitate faciet holocaustum Domino septem vitulos, et septem arietes immaculatos quotidiè septem diebus; et propeccato bircum caprarum, quotidiè.
- 24. Et secrificium ephi per vitulum, et ephi per erietem feciet : et olei hin per singula ephi,
- 24. Septimo mense, quinta decima die mensis in solemutate, faciet sicut suprà dicta sunt per septem dies, tam pro peccato quam pro holocausto, et iu sacrificio, et in oleo...
- Per la continuazione, vedi Tempio; Erech. cap. 46.

Terra: Exechiele, capo 47. Termini della Terra

santa da distribuirsi agli Israeldi ed agli stranieri.

Ciò che precede di questo capo trovasi all'articolo Tampio: Esech. 47, 1 a 12.

- 13. Hec dicit Dominus Deus: hic est terminus in quo possidebuis Terram in duodecim tribubus Israel, quia Joseph duplicem funiculum habet.
- 14. Possidebitis autem eam singuli æque ut frater suus; super quan levavi manum nieam ut durem patrihus vestris: et cadet terra bæc vobis in possessionem.
- 15. Hie est autem terminus Terræ: ad plagam septentrionalem, a mari magno via Hethalou, venientibus Sedada.
- 16. Emeth, Berothe, Sabarim que est in terminum Damasci et confinium Emeth, domus Tichon que est juxta terminum Auran.
- 17. Et erit terminus à mari usque ad atrium Enon terminus Damasci, et ab aquilone ad aquitonem: terminus Emath plaga septentrionalis.
- 18. Porrò plaga orieutalis de medio Auran, et de medio Damasci, et de medio Galand, et de medio Terræ Israel, Jordanis disterminans ad untre orieutale, metiemini etiam plagam orieutalem.
- 19. Plage autem australis meridiana, à Thamar usqué ad aques contradictionis Cades: et torreas usqué ad mare magnum: et lace est plage ad meridiem australis.
- 20. Et plaga maris, mare magnum à conficio per directum, donec venias Emaili: bac est plaga maris.
- 21. Et'dividelis Terram istam vobis per tribus
- 22. et mittetis eum in hæreditatem vobis : et advenis qui accesseriut ad vos, qui genuerint filius in medio vestrum; et erunt vobis sicut indigenæ inter filios Israel; vohiscum divident possessionem in medio tribuum Israel.
- 23. In tribu autem quacumque fuerit advena, ibi dubitis possessionem illi, ait Dominus Deus.

Terra: Ezechiele, capo 48. Divisione della Terra Santa alle dodici tribit. Primizie del luogo Santo. Sito del Santuario.

Et bæe nomina tribuum à fluibus aquilonis juxta viam Hethalon pergeutibus Enorth, arrium Enou terminus Damasci ad Aquilouen juxta viam Emoili. Et erit ei plaga orientalis mare, Dan una:

Emeth. Et erit ei plaga orientelis mare, Dan una: 2. et super terminum Dan , à plagă orientali usque ad plagam maris, Aser una:

3. et super terminum Aser, à plagă orientali usque ad plegam maris, Nephtali una:

- 4. et super terminum Nephthali, à plaga orientali usque ad plagam maris, Manasse una :
- 5. et super terminum Manusse, à plagă orientali usque ad plagam maris, Ephraim una :
- 6. et super terminum Ephraim, à plagă orientali usque ad plagam maris, Ruben una;
- 7. et super terminum Ruben à plagă orientali usque ad plagam maris, Juda una:
- 8. et super terminum Juds, à plagă orientali usquê ad plagem maris, erunt primitia quas sperabatis, viginiti quinque milibus altitudios et longitudiois, siculi slogulæ partes à plagă orientali usquê ad plagem maris; et erit sanctuarium in medio eius.
- Primitiæ quas sperabitis Domino, longitudo viginti quinque millibus, et latitudo decem millibus.

10. He autem erunt primitim sanctuarii sacerdotum: ad aquilonem longitudinis viginti quunque millis, et ad nare latitudinis decem millis, sed et ad orientem latitudinis decem millis, et ad nieridiem longitudinis viginti quinque millis; et ett sanctuarium Domini in medio ejus.

Luogo destinato a' Sacerdoll e Leviti. Misura della città e dei sobborghi.

- 11. Secerdotilius soccuarium erit de filiis Sedoc, qui custodierunt ceremonius mess, et non erraverunt cum errarent filii Israel, sicut erraverunt et Levitæ.
- 12. Et erunt eis primitiæ de primitiis Terræ Sauctum sanctorum, juxta terminum Levitarum.
- 13. Sed et Levitis similiter juxts fines sacerdotum viginit quinque millis longitudinis, et latitudinis decem millis. Onnis longitudo viginti quinque millium, et lutitudo decem millium.
- 14. Et non venundabunt ex eo, neque mutahunt neque transferentur primitim Terra, quia sanctificata sunt Domino.
- 15. Quinque millia autem, que supersunt in latitudine per viginti quinqué millis, profata erunt urbis in habitaculum, et in soburbana: et erit civitas in medio ejus.
- 16. Et ha necusura ejus: ad plagam septentrionalem quingeuts et quatuor millia: et ad plagam meridianum, quingents et quatuor millia: et ad plagam orientalem, quingents et quatuor millia: et ad plagam occidentalem, quingents et quatuor millia.
- 17. Eruot subarbana civitatis ad aquitonem ducenta quinquaginta, et ad meridiem ducenta quinquaginta, et ad orientem ducenta quinquaginta, et ad mere ducenta quinquaginta.

- 18. Quad autem reliquum fuerit in longitudine secundum primitias sanctuarii, decem millia in orientem, et decem millis in occidentem, erunt sicut primitie sanctuarii : et erunt fruges ejus in panes his qui serviunt civitati.
- 19. Servientes autem civitati operabuntur ex omnibus tribubus Israel.
- 20. Omnes primitiæ viginti quinque millium, per viginti quinque millia in quadrum : separabuntur in primities sanctuarii, et in possessionem civitatis.

Porzione assegnata al principe ed alle altre tribù. La città avrà dodici porte, le quali prenderanno nome dalle dodici tribù d'Israele. La città chiamerassi con un nome che significa; quivi sta il Signore (Gerusalemme, figura della Chiesa di Cristo ).

- 21. Quod autem reliquum fuerit, principis erit ex omni parte primitiarum sanctuarii, et possessionis civitatis è regione viginti quinque millium primitiarum usque ad terminum orientalem: sed et ad mare, è regione vigigti quinque millium usque ad terminum maris, similiter in partihus principis erit : et erunt primitiæ sunctuarii , et sanctuarium templi in medio ejus.
- 22. De possessione autem Levitarum, et de possessione civitatis in medio partium principis, erit inter terminum Juda, et inter terminum Benjamin, et ad principem pertinebit.
- 23. Et reliquis tribubus: à plagà orientali usque ad plagam occidentalem, Benjamio una.
- 24. Et contra terminum Benjemin à plagă orien-
- tali usquè ad plagam occidentalem, Simeon una. 25. Et super fermioum Simeonis, à plagà orien-
- tali usquè ad plagam occidentalem, Issachar una. 26. Et super terminum Issachar, à plagă orientali usquè ad plagam occidentalem, Zahulon una.

27. Et super terminum Zabulou, à plaga orientall usque ad plagam maris, Gad una.

28. Et super terminum Gad, à plagà austri in

meridie : et erit finis, de Thamar usquè ad aquas contradictionis Cades, hæreditas contra mere inagnum.

29. Hæc est terre quem mittetis in sortem tribubus Israel : et hæ partitiones earum , ait Dominus Deus.

30. Et hi egressus civitatis: à plagă septentrionali, quingentos et quatuor millia mensurabis.

31. Et portæ civitatis ex cominihus tribuum Israel portæ tres à septentrione, porta Ruben una, porta Juda una, porta Levi una:

32. et ad plagam orientalem, quingentos et qua-

tuor millia : et porte tres , porta Joseph una . porta Benjamin una, porta Dan una :

33. et ad plagam meridianam, quingentos et quatuor millia metieris: et portæ tres, porta Simeonis noa, porta Issachar una, et porta Zabulon una :

34. et ad plagam occidentalem, quingentos et quatuor millia, et portæ eorum tres: porta Gad una, porta Azer una, porta Nephtali una.

35. Per circuitum, decem et octo millia: et nomen civitatis ex illa die: Dominus ibidem. Per la continuazione della Sacra Scrittura, vedi

DANIELE : Cap. 1. TERTULLO, oratore de Giudei, accusa San

Paolo dinanzi e Felice, preside del consiglio dei seciori : PAOLO : Att. cap. 24.

TESORI: essi non serviranno a nulla, in punto di morte: Uono: Prov. 10, 2. Preparasi un tesoro inesausto in cielo, colle elemosine: vedi Elg-MOSINA; e GIUDEI: Is. 33, 6. SERMONE: Matt. 6, 20, 21. VIRTU: Matt. 19, 21. PARABOLE: Luc. 18, 22. TIMOTEO: 1 Epist. 6, 17, 19. Meno'si devono amere i tesori , e più vi si attacce: Israele: Os. 9, 1. SERMONE: Matt. 6, 19: VIRTU: Matt. 19, 22 : Luc. 12, 21 8 23. Minacoutt Gio. 6, 26. Co-RINTS" 2 Epist. 4, 18. Ved: Riccu: Riccuszze.

TESSALONICESI: S. Puolo porta loro la fiaccola della fede. Multi si convertono. Persecuzione dei Giudei contro S. PAOLO: Att. cap. 17. Egli è custretto ad abbandonarli, e va ad Atene, dove dimora solo, ed ai Tessalonicesi convertiti manda Timoteo per fortificarli pella fede . e conoscere lo stato della loro Chiesa. Quel fedele discepolo, dopo di avere adempito a quella missione, ritorna a visitare il suo maestro, che trovavasi a Corinto, e lo riempie di consoluzione col rucconto che gli fa del fervore de' suoi nuovi fedeli. S. Paolo scrive ai Tessalonicesi la seguente lettera, felicitandoli. Credesi comunemente che sia questa la prima delle spe lettere, e ch' egli la scrivesse nell'anno 52 di Gesù Cristo. Quella lettera è così concepita:

TESSALORICESI : 1 Epistola, capo 1. Loda i Tessalonicesi rendendo grazie a Dio del conservar che facevano la fede ricevuta, e dell'essere imitatori di Paolo, anzi dello stesso Signore, e d'esempio a tutti gli altri credenti.

L'Epistola precedente, secondo l'ordine della Sacre Scrittura, è quella ai Colossesi : Epist. cap.

Paulus, et Silvanus, et Timotheus, Ecclesiæ

Thessalonicensium in Deo Patre, et Domino Je-

- 2. Gratia vobis, et pax. Gratias agimus Deo semper pro omnibus vobis, memoriam vestri facientes in orationibus nostris sine intermissione,
- 3. memores operis fidei, vestres, et laboris, et charitatis, et sustinenties spei Domini nostri Jessa Christi, ante Deum et Patrem nostrum:
- 4. scientes, fratres, dilecti à Deo, electionem
- 5. quia Evangelium nostrum non fuit ad vos in sernione tantum, sed et in virtute, et in Spiritu sancto, et in plenitudine multà, sicut scitis quales fuerimus in vobis propter vos.
- 6. Et vos imitatores nostri facti estis, et Domini, excipientes verbum in tribulatione multâ, cum gaudio Spiritus sancti:
- 7. ità ut facti sitis forma omnibus credentibus in Mucedonia, et in Achaia.
- 8. A vobis enim diffamatus est sermo Domini, non solum in Macedonia et in Aclasia, sed et in omni loco fides vestra, quæ est ad Deum, profecta est, ità ut uon sit nobis necesse quidquam loqui.
- g. Ipsi enim de nobis annuntiant qualem introitum habuerimus ad vos; et quomodo conversi estis ad Deum à simulachris, servire Deo vivo et vero.
- 10. et expectare l'ilium ejus de cœlis (quem suscitavit ex mortuis) Jesum qui eripuit nos ab irâ ventură.

Tessaconcesi: 1 Epistols, capo 2. S. Paolo non vuole piacere agli somini, ma a Dio: egli non lusinga nessuno, nè per amore del guadagno, nè per amore di gloria mondana. Potendo essere ai Tessalonicesi di peso come Apostolo di Cristo, si fice piccolo tra essi, come nutrice, che al seno si stringa i suoi figli.

Nam ipsi scitis, fratres, introitum nostrum ad vos, quia non inanis fuit: Paozo: Att. 16, 19 a 24.

- 2. Sed ante passi, et contumeliis affecti (sicut scitis) in Philippis, fiduciam habuimus in Deo mostro, loqui ad vos Evangelium Dei in multă sollicitudine. Paolo: 4tt. 17, 8.
- 3. Exhortatio enim nostra non de errore, neque de immunditia, neque in dolo,
- sed sicut probati sumus à Deo, ut crederetur nobis Evangelium: ilà-loquimur, non quesi hominibus placentes, sed Deo qui probat corda nostra.
- 5. Neque euim riiquando fuimus in sermone

- adulationis, sicut scitis, neque in occasione ava-
- 6. nec quærentes ab hominibus gloriam, ne-
- 7. cum possenus vohis oneri esse ut Christi apostoli; sed facti sumus parvuli in medio vestrum, tanquam si nutrix fovent filios suos.
- Ità desiderantes vos, cupidè volehamus tradere vobis non solum Evangelium Dei, sed etiam animas nostras; quoniam charissimi nobis facti estis.
- y. Memores enim estis, fratres, laboris nostri, et fatigationis: nocte ac die operantes, ne quem vestrom gravaremos, prædicavimus in vohis Evangelium Dei. Panto: Alt. 20, 34, Constri: 1 Epist. 4, 12. Infr. Tessatonicss: 2 Epist. 3, 8.
- San Paolo padre de'suoi fedeli: la sua parola ricevuta come quella di Dio. Giudei persecutori di Cristo e di tutti i buoni.
- 10. Vos testes estis, et Deus, quam sancté, et justé, et sine quærela vobis qui credidistis fui-
- 11. sicut scitis qualiter unumquemque vestrum (sicut pater filios suos),
- 12. deprecautes vos et consolantes, testificati sumus ut ambularetis diguê Deo, qui vocavit vos in suum regnum et gloriam.
- 13. Ideò et nos gratiss agimus Deo sine intermissione, quoniam cum accepissetis à nobis verlum auditus Dei, accepistis illud, non ut verbum hominum, sed (sicut est verè) verbum Dei qui operatur in volvis qui credidistis.
- 14. Vos enim imitatores facti estls, fratres, Ecclesiarum Dei, que sunt in Judea in Christo Jesu: quia eadem passi estis et vos à contribulibne vestrie, sicut et iosi à Judeis:
- 15. qui et Dominum occiderunt Jesum, et prophetes, et nos persecuti sunt, et Deo non placent, et omnibus hominibus adversabtur: 2 Esdaa: 9,30,31.
- 16. prohibentes nos gentibus loqui ut salvas fiant, ut impleaut peccata sua semper: pervenit enim ira Dei super illos usque in finem.
- 17. Nos autem, fratres, desolati à vobis ad tempos horæ, aspectu, non corde, abundantius festimavimus feciem vestram videre cum multo desiderio:
- 18, quonism voluimus venire ad vos : ego quidem Paulus, et semel, et iterum , sed impedivit nos satanas.
- 19. Quæ est enim nostra spes, aut gaudium, aut corona gloriæ? Nonne vos anté Dominum

nostrum Jesum Christum estis in adventu ejus?
20. Vos enim estis gloria nostra et gaudium.

Tessalonicesi: 1 Epistola, capo 3. La persecuzione non deve far vacillare nella fede: a questo è destinato ogni cristiano.

Propter quod non sustinentes amplius, placuit nobis remanere Athenis, solis:

- 2. et misimus Timotheum fratrem nostrum, et ministrum Dei in Evangelio Christi, ad confirmandos vos, et exhortandos pro fide vestra, Pagto: Att. 16, 1.
- 3. ut nemo movestar in tribulationibus istis:
- 4. Nam et cum apud vos essemus, prædicebamus volvis passuros nos tribulationes, sicut et facium est, et scitis.
- 5. Propterea et ego amplius non sustinens, nisi ad cognoscendam fidem vestram, ne fortè tentaverit vas is qui tentat, et inanis fiat labor noster.
- 6. Nunc autem veniente Timotheo ad nos à vobis, et annustiante nobis fidem et charitatem vestram, et quia memoriam nostri labetis honam semper, desiderantes nos videre, sicut et nos quoque vos.

La salute delle anime è la consolazione di San Paolo. Che la carità sia generale: ch'essa cresca continuamente.

- Ideò consolati sumus, fratres, in volsis, in omni necessitate et tribulatione nostra per fidem vestram,
- 8. quoniam nunc vivimus, si vos statis in Domino.
- 9. Quain enim gratiarum actionem possumus Deo retribuere pro vobis, in oinni gaudio, quo gaudemus propter vos ante Deum nostrum,
- 10. nocte ac die abundantius prantes, ut videemus feciem vestram, et compleamus ea quæ desunt fidei vestra?
- 11. Ipse autem Deus et Pater noster, et Dominus noster Jesus Christus, diriget vien nostrein
- 12. Vos autem Dominus multiplicet, et abundare faciat charitatem vestram in invicem, et in omne quemadmodum et nos in volis :
- 13. ed confirmanda corda vestra sine querelà in sanctitate ante Deum et Patrem nostrum in adventu Domini nostri Jesu Christi cum omnibus sanctis ejus. Amen.

- Tassalonicssi: 1 Epistola, capo 4. Usare santamente del matrimonio. Non far torto ad alcuno. Amarsi scambievolmente. Lavorare colle proprie mani.
- De extero ergò, fratres, rogamus vos, et obsecramus in Domino Jesu, ut.quemadmodum accepistis à nobis quomonò oportest vos ambulare, et placera Deo, sic et ambuletis ut abundetis magis.
- 2. Scitis epim que precepts dederim vabis per Dominum Jesum.
- 3. Hæc est enim voluntet Dei, sanctificatio vestra: ut abstineatis vos à fornicatione, ROMANI : Epist. 12, 1, 2.
- 4. ut sciat unus quisque vestrum vas suum possidere in sanctificatione et honore;
- 5. non in possione desiderii, sicut et gentes que ignorent Deum:
- et ne quis supergradiatur, neque circumveniat in negotio frairem suum: quoniam vindex est Dominus de his omnibus, sicut prædiximus vobis, et testificati sumus.
- 7. Non enim vocavit nos Deus in immunditiam, sed in sanctificationem. Tona: 8, 5,
- 8. Itaque qui hec spernit, non hominem spernit, sed Deun: qui etiam dedit Spiritum suum sauctum in nobis.
- 9. De charitate autem fraternitatis non necesse habemus scribere vobis: ipsi enim vos à Deo didicistis ut diligatis invicem. Arostolu: Gio. 13, 34. Samons: Gio. 15, 12, 17.
- to. Etenim illud facitis in omnes fratres, in universa Macedonia. Rogamus autem vos, fratres, ut abundetis magis,
- 11. et operam detis ut quieti sitis, et ut vestrum negotium ag-tis, et operemini manibus vestris sicut præcepinus vobis: et ut houesté ambuletis ad eos qui foris sunt: et nullius aliquid desideretis.

Non affliggersi di soverchio nella morte dei fedeli. Sperare nella resurrezione.

- 12. Nolumus autem vos ignorare, fratres, de dormieutibus, ut non contristemini, sicut et cateri qui spem non habent.
- 13. Si euim credimus quod Jesus mortuus est, et resurrexit: ità et Deus eos, qui dormierunt per Jesum, adducet cum eo.
- 14. Hoc enim vohis dicimus in verbo Domini, quia nos qui vivimus, qui residui sumus in adventum Domini, non præveniemus eos, qui dormierunt. Comny: 1 Epist. 15, 23.

15. Quoniam ipse Dominus in jassu, et in voce Archangell, et in tulul Dei descendet de cœlo ; et mortni, qui in Christo sunt, resurgent primi.

16. Deiade nos, qui vivimas, qui relinquimor, simul repiensur cum illis in nubibus gliviam Christo in aera, et sic semper cum Domino erimus.

17. Itaque consolumini invicem in verbis istis.

Tessatonicus: 1 Epistola, enpo 5. Il giorno del giudinio verrà inaspettatamente: sorpresa dei malvagi. Figli del giorno e della notte. Armi della fede. Onore dei pastori.

De temporibus autem et momentis, fratres, non indigetis ut scribamas vohis:

- 2. ipsi enim diligenter scitis qu'à dies Domini, sicut fur in nocte, ità veniet. Pistrao: 2 Epist. 3, 10. Apocalisse: 3, 3: 16, 15.
- 3. Com coin dixerint: pax, et securitus, tonc repeatious eis superveniet interitus, sicot dolor in mero habenti, et non effugient.
- 4. Vos autem, fratres, non estis in tenebris, ut
- 5. omnes enim vos filii lucis estis, et filii diei:
- 6. igitur non dormismus sicut et cæteri; sed
- vigilemus, et sobrii simus.
  7. Qui enim dormiunt, nocte dormiunt : et qui ebrii sunt, nocte ebrii sunt.
- 8. Nos antem qui diei sumus; sobrii simus, induti, loricam fillei et charitatis, et galeam spem salutis; Dio: Is. 59, 17. Erasna: Epist. 6, 14
- 9 quonism aon posuit nos Deus in iram, sed io sequisitionem salutis per Dominum nostrum
- Jesum Christum,

  10. qui mortuus est pro nobis, at sive vigile-
- mas, sive dorminnus, simul cum illo vivanus.

  11. Propter quod consolamini invicem, et ædificate alterutrum, sicut et facilis.
- 12. Rogamus autem vos, fraires, ut noveritis eos, qui laborant inter vos, et præsunt vobis in Domino, et monent vos.
- 13. at habestis illos abundantius in charitate propter opus illorum : pacem habete cum eis.

Correggere gli inquieti, consolare i pusillanimi. Allegria ed orazione continua. Non ismorzare lo spirito. Guardarsi da ogni apparenza di male.

14. Rogamus autem vos, fratres, corripite inquietos, consolamini pusillanimes, suscipite infirmos, patientes estote ad omnes. Giuditta: 8, 21. 15. Videte ne quis malum pro malo aliqui reddat: sed semper quod bonum est sectamini in invicam et in omnes. Uomo: Prop. 17, 13: 20, 22. Roman: Epitt. 12, 17.

16. Semper gaudete.

17 Sine intermissione orate. Viaru: Eccli. 18, 22. Parabole: Luc. 18, 1. Colossesi: Epist. 4, 2.

- 18. In omnibus gratias agite: lime est enim voluntas Dei in Christo Jesu in omnibus vobis.
  - 19. Spiritum nolite extinguere.
  - 20. Prophetius nolite spernere.
- 21. Omnis autem probate: quod bonum est tenete.
- 22. Ab omui specie mala abstincte vos.
- 23. Ipse autem Deus pacis sanctificet vos per ounins : ut integer spiritus vester , et anima , et corpus sine querelà in adventu Domini nostri Jesu Christi servetur.
- 24. Fidelis est qui vocavit vos : qui etiam faciet. Conints : 1 Epist. 1, 9.
  - 25. Fratres, orate pro noliis.
  - 26. Salutate fratres omnes in osculo sancto.
- 27. Adjuro vos per Dominum, ut legatur epistola hæc omnibus sauctis fratribus.
- 28. Gratis Domini nostri Jesu Christi vobiscum.

I Tessalouicesi forono turbati da ciò che aveva detto l'apostolo S. Paolo, in questa prima lettera, relativamente alla venuta di Gesù Cristo. Per tranquillarsi, l'apostolo soriase loro, nello stesso anno, la lettera seguente, nella quale dichiara loro che Gesù non verrà a giudicare il mondo prima che l'uomo del peccato, cioè l'Anticristo, sia comparso, e prima che siosi verificata l'apostasia predetta: quindi lascia loro conchiudere, che fioo a tanto che ateramo essi fermi, nella fede, e fervidi nelle buone opere, non avranno nulla a temere. Vedast qui sotto il tessto di detta lettera.

Tess. LONGESS: 2 Epistola, capo 1. S. Paolo comincia questa seconda lettera cot ringrasiare Dio della fede e della pazienza de Tessalonicesi nelle persecuzioni. Parla loro del mali che dovranno soffire i giusti: delle prove della giustiva di Dio: della punisione de malvagi e della gioria dei buoni:

Paulus, et Silvanus, et Timotheus, Ecclesiae Thessalonicensium in Deo Patre nostro, et Domino Jesu Christo.

2. Gratia vobis et pax à Deo Patre nostro, et Domino Jesu Christo. 3. Gratius agere debemus semper Deo pro vobis, fraires, ità ut dignum est, quonium supercrescit fides vestra, et abundat charities uniuscujusque vestrum in invisem:

 ità ut et nos ipsi in vobis gloriemar in Ecclesiis Dei pro psitentià vestrà, et fide, et in omnibus persecutionibus vestris, et tribulationibus quas sustineits,

5. in exemplum justi judicii Dei, ut digni habeamini in regno Dei, pro quo et patimini.

6. si tamen justum est apud Deum retribuere tribulationem jis qui vos tribulant :

7. et vobis qui tribulamini, requiem nobiscum in rivelatione Domini Jesu de cœlo cum angelis

virtutis ejus.

8. in flumma ignis dantis viadictam lis, qui non noverunt Deum, et qui non obediunt Evangelio Domini nostri Jesu Christi.

9. Qui pœnas dabunt in interitu æternas à facie Domini, et à gloria virtutis ejus :

10. cùm venerit glorificari in sanctis suis, et admirabilis fieri in omnibus qui credidernat, quia creditum est testimonium nostrum super vos in die illo.

11. In quo etiam oramus semper pro vobis, ut dignetor vos vocatione sua Deus noster, et impleat omuem voluntatem bonitatis, et opus fidei in virtute,

12. ut clarificetur nomen Domini nostri Jesu Christi in vobis, et vos in illo, secundum gratiam Dei nostri, et Domini Jesu Christi.

Tessusmoest :- Epistola, cipa 2. Intorno al di del Signore li avverte a non credere ai seduttori, dimostrando come prima verrà il figliuolo di perdistone, cioà l'Anticristo, il quale farà vari falsi prodigi, pet quali i reprobi saranno sedotti.

Rogamus autem vos, fratres, per adventum Donini nostri Jesu Christi, et nostræ congregationis in ipsum,

2. ut nou citò moveemini à vestro seusu, neque terresmini, neque per spiritum, neque per sermonem, neque per epistolain tanquain per nos missam, quasi instet dies Donini.

3. Ne quis vos seducat ullo modo, quoniam nisi venerit discessio primum et revelatus fuerit homo peccati, filius perditionis, Eresini: Enist. 5.6.

4. Qui adversatur, et extollitur super omne quod, dicitur Deus, aut quod colitur, ità ut in templo Dei sedest, ostendens se tanquam sit Deus.

5. Non retinetis quod cum adhuc essem apud vos, hac diecham vobis?

- 6. Et nunc qui detinent scitis, ut reveletur in suo tempore.
- 7. Nam mysterium jam operatur iniquitatis: tantum ut qui tenet nunc, teneat donec de medio fist.

8. Et tunc revelsbitur ille iniquus, quem Dominus Jesus interficiet spiritu oris sui, et destruct illustratione seventus sui eum, Massas:

9 cujus est adventus secundum operationem satuam, in omni virtute, et signis, et prodigiis meridacibus.

10. et in omni seductione iniquitatis iis qui perenti; eò quod charitatem veritatis non receperenti et salvi fierent. Ideò mittet illis Deus operationem erroris, ut credant mendacio.

11. ut judicentur omnes qui non crediderunt veritati, sed consenserunt iniquitati.

Renda gravie a Dio dell'elezione e fade de Tessalonicesi, esorțandoli ad osservare le tradizioni che avevano da lui ricevate, e prega, perchè siano consolati, e confermati.

12. Nos sulem debemus graties agere Dec semper pro sphis, fratres dilecti à Dec, quod elegerit ses Deus primities in salutem, in sanctificatione Spiritus, et in fide veritats,

13. in qua et vecavit vos per Evangelium nostrum, in acquisitionem gloriæ Domini nostri Jesu Chetasi

14. Itaque, fraires, state, et tenete traditiones, quas didicistis sive per sermonem, sive per epiatolam nostram.

15. Ipse autem Dominus noster Jesus Christus, et Deus et Peter noster qui dilexit nos, et dedit consulationem miernam, et spein bonam in gratis.

16. exhortetur cords vestre, et confirmet in

TESSALORICESI: Épistola, capo 3. Dell'amore di Dio. Pasienza di Gesù Cristo. Fuggire que che vivono disordinatamente. Lavorare colle proprie mani, come egli stesso aveva fatto tra di loro.

De catero, fratres, orat e pro nobis, ut sermo Dei currat, et clarificetur sicut et apud vos. Erasin: Epist. 6, 19. Colossesi Epist. 4, 3.

2. et ut liberemur ab importunis et malis hominibus : non enim omnium est fides.

3. Fidelis autem Deus est, qui confirmabit vos et custodiet à malo.

4. Confidimus autem de vobis in Domino, queutam quæ præcipimus et facitis, et facietis.

- 5. Dominus autem dirigat corda vestra in charitate Dei, et patientia Christi.
- 6. Denuntiamus autem vobis, fratres, in nomine Domini nostri Jesu Christi, et subtrabatis vos ah omni fratre ambulate inordinate, et non secundum traditionem quam acceperunt à nobis.

7. Ipsi enim scitis quemadmodum oportest imitari nos: quoniam non inquieti fuimus inter vos:

- 8. neque gratis panem manducavimus ab aliquo, sed in labore, et in fatigatione, nocte et die operantes, ne quem vestrum gravaremus: Snp. TessaLonciss: 1 Epist. 2, 9.
- g. non quasi, non habberimus potestalem, sed ut nosmetipsos formam daremus vobis ad imitandum nos.

Chi vuol manglare deve lavorare. Fuggire li ingrati, li oziosi ed i curiosi. Ammonire con carità.

- 10. Nam et cum essemus apud vos , boc denuntiabamus vobis : quoniam si quis non vult aperari, nec manducet.
- 11. Audivimus énim inter vos quosdam ambulare inquieté, nihil operantes, sed curiosè agentes.
- 12. Its autem qui ejusmodi sunt denuntiamos, et obsecramus in Domino Jesu Christo, ut cum silentio operantes, sunm panem manducent.
- 13. Vos sutem, fratres , nolite deficere benefacientes. Galari : Epist. 6. o.
- 14. Quod si quis non obedit verbo nostro per epistolum hunc notute, et ne commiscesmini cum illo, ut confundatur.
- 15. et polite quasi inimicum existimare, sed corripite ut fratrem.
- 16. Ipse autem Dominus pacis det vobis pacem sempiternam in omni loco. Dominus sit cum omnibus vobis.
- 17. Salutatio men manu Pauli, quod est signum in omni epistola. Ità scribo.
- 18. Gratia Domini postri Jesu Christi cum omnibus vohis. Amen.

Per la continuazione della Sacra Scrittura, vedi Timorno: 1 Enist. cap. 1.

TESTAMENTO nuovo confermato dalla morte del testatore: sua superiorirà sull'antico: Enat: 9, 15 a 28. Vedi Ltose sotica e Liacos nuova. Ciascono deve pensare, sull'esempio degli antichi, a fare il proprio testamento, per regolare, prima della sua morte, relia isfari della famiglia prima della sua morte, relia isfari della famiglia DaNARARANO: Gen. 25, 5, 6. Giscorre: 49, 32. DaVIDDE: 3 Re 2, 1 a 10. TOBIA: 4, 1 e seg.: 14,

10 a 12. Vintù : Eccli. 14, 11 a 17: 33, 20 a 24. Galart: Epist. 3, 15. Enas: Epist. 9, 16, 17. Testamento nuovo predetto da Gerenia: Schaytrò: Gerem. 31, 31.

TESTIMONIANZA falsa, denosizione, nella quale si espongono delle falsità, ovvero non si palesano dei fatti importanti per conoscere la verità, oppure si espongono dei fatti capaci d'indurre in errore chi è chiamato a giudicare. La testimoniunza fulsa è sempre colpevole, sia essa fatta per aggravare la sorte di chi ste in giudizio, sia che si faccia per favorirlo: per cui la Sacra Scrittura condanna la testimonianza falsa qualunque esse sia : Laggi: Esod. 23, 1, 2. De-CALOGO: Esod. 20. 16. Vedi Bugia: Giudici: Teятімоню falso. La testimopianza di un solo non può essere ammessa: non si può pronunziare una seutenza, se non vi sono per lo meno due testimoni : OMICIDIO : Num. 33 . 30. IDOLATRIA : Deut. 17, 6, 7.

La testimonianza di Gesù Cristo e de'moi discepoli non è ricevotta da alcuni Giudei, a malgrado delle più grandi prove di verità: Nasctra:
Gio. 3, 11 e seg. Disconsi Gio. 8, 12 a 44. Testimonianza di S. Giovanni sulla passione di Gesù
Cristo: Passione: Gio. 19, 35; e sulla sua Rzsuanzizione: Gio. 21, 24. Testimonianza degli siltiri Apostoli sulla passione e resurrezione medesima: Spirito: Att. 2, 32. Pirto: Att. 3, 15:
4. 19, 20, 33. Apostrou: Att. 5, 30 a 32. Pirto: Att. 10, 37 a 43.

TESTIMONIO vero: in ouore in faccia a Dio ed agli uomini: nondimeno la testimonisma di un solo non basta per potere dare un giuditio: vedi Testimonisma: ed infr. Testimonio: Deut. 19, 15. Eass: Epist. 10, 28. Uomo: Prov. 14, 5, 35.

Testimonio: Deuteronomio, capo 19. Non trasportare i termini. Punire i fatsi testimonj. Pena del taglione.

Ciò che precede trovasi all'articolo Omicidio:

Dent. 19, 11 a 13.

- 14. Non assumes et transferes terminos proximitui, quos fixerunt priores in possessione trià, quam Dominus Deus tuus dabit tibi in terra, quam acceperis possidendam. Hasat. Deut. 27, 17.
- 15. Non stabil testis unus contra aliquem, quidquid illud peccati et factnoris fuerit sed in ore duorum sut trium testium stabil omne verbum. IDOLATRIA: Deut. 17, 6. CORINTS: 2 Epist. 13, 3.
- 16. Si steterit testis mendax contra hominem accusans eum prævaricationis.

17. Stellunt embo, quorum ceuse est, ente Dominum in conspectu secendatum et judicum, qui fuerint in dietus illis.

18. Chimque diligentissime personnantes, invenerint falsum testem dixisse contra fratem suum mendacium; Susanna: Dan. 13, 62.

19. reddent ei sicut fratri suo facere cogitavit, et auferes malum de medio tui:

20. ut audientes enteri tiniorem labeant, et propaguam talia audeant facere.

21. Non miserelieris ejus; sed animum pro animā, oculum pro oculo, dentem pro dente, manum pro finau, pedem pro pede, exiges. Lico: Esod. 21, 23, 24.

Per la continuazione, vedi Guerra: Deut. cap. 20.

Vedi pure Vintà: Matt. 18, 16. Discoss: Gio. 8, 17. Tisoros: 1 Epist. 5, 19. Peccato e pens di chi non palesse ciò che sas dinanti al giudice che lo interroga: Peccato: Lev. 5, 1. Dio è testimonio, dall'alto de cieli, della innocenta o della reità di ciascun uomo: Giobus: 16, 20.

TESTIMONIO fulso: vedi Tastimonianza fulsa: e DICALOGO: Deut. 5, 20. Sup. TESTIMONIO VETO: Deut, 19, 16, 18, 10; I testimonii falsi sono spesso volte causa della condanna e della morte degli innocenti : esempio , quella di Naboth : Acras : 3 Re 21 , 7 a 15. Davidde prega Dio di liberarto dai testimoni falsi : Cniesa : Salm. 26, 18; loro ingiustizia, loro ingratitudine : Nemici : Salm. 34, 13: 14. Iddio gli lis in orrore : SAPIENZA : Prov. 6 , 16, 19. Non potranuo softrarsi al castigo che meritano: Uomo: Prov. 12, 17 a 19: 19, 5. 9, 28: 21, 28. Non essere falso testimouio: Uomo: Prov. 24, 28. Il testimonio falso è paragonato ad un dardo : Uomo : Prov. 25 , 18. Esempi di testimonianze false, ricavati dalla Saera Scrittura: Davidde: 1 Re 22, 9 e seg. : 2 Re 16 , 3. SEDECIA: Gerem. 37 , 12 e seg.: 38 , 4 e seg. Susanna : Dan. 13, 36 e seg. Vintu: Matt. 19, 18. PASSIONE : Matt. 26, 59 # 63 : 27, 13, 14. GESU CRISTO: Matt. 28, 11 # 15. STEPANO: Att. 6 , 11 a 14. PAOLO : Att. 24 , 1 a 9. Vedi GIUDICI.

THABITA, donna che mori a Joppe, e che, per le sue huone opere, fu risuscitata da San Pacto: Att. 9, 36 a 42.

THABOR. Vedi TABOR.

THAMAR: parola che significa palma o dattero. Thamar era vedova di Her e di Onan, ambedue figli di Giuda. Essa promise a Giuda di rimanere veilava, liuche Sala, suo terzo figlio fosse in età di sposarla: ma rgli la inganno, e non le diede il figlio promessole : Thamar, per véndicarsene, sorpreside destramente Giuda e concepisco da luir Grena : Gen. 38, 11 a 23. Accusta d'adulterio è condannata : essa ne palesa l'autore ed è assolta : Grena : Gen. 38, 24 a 26. Essa partorisce due gemella, Parez e Zera : Gen. 28, 26, 27, 28, 30. Gancosse : Gen. 46, 12.

THAMAR, figlis di Davidde, è violate de Amnon, suo fratello: Amnon: 2 Re 13, 1 e seg.

THAMAR, figlis d'Assalonne, figlio di Davigos:

THARACA, re d'Etiopia, dichiara guerra a Senoscherib, re d'Assiria, ed impedisce a questo di farla all Echezia, re di Ginda: Ezzonia: A Re no. 1 a 13.

THARE: significa chi aspira, chi manda buon odore, era padre di Abrahamo e figlio di Nacior.

THARE: Genesi, capo 11. Numero de' suoi fi-gliuoli.

Ciò che precede di questo capo trovasi all'articolo San: Gen. 11, 10 a 23.

24. Vixit autem Nachor viginti novem annis,

25. Vixitque Nachor; postquam, genuit There centum decem et novem anuls: et genuit filios et filias.

26. Vixitque There septuaginta annis, et genuit Abram, et Nachor, et Arau. Measyiotis: Gios. 24, 2. Geneatoois: 1 Par. 1, 27.

27. He sunt autem generationes There: There genuit Abram, Nachor, et Aran. Porro Aran genuit Lot.

28. Mortousque est Aran ante Thure patrem soum in terra nativitatis sum in Ur Chaldworum.

29. Duxerunt autem Abram et Nachor uxores: nomen uxoris Abram Sarai: et nomen uxoris Nachor, Melcha filia Arau, patris Melchæ, et patris Jeschie.

30. Erat autem Sarai, sterilis, nec habebat liberos.

31. Tu'it itaque There Abram filium soum, et Lot filium Arau, filium filii sui, et Serai murum soum, uxorem Abram filii sui, et eduxit eos de Ur Chaldworem, ut irent iu terram Chanan: veneruntque uxqué, Haran et baffiaverunt thi. Meravichie: Gios. 24, 2, 3. Españ: lib. a. cap. 9, vers. 7, 8. Olopernes: Giudit. 3, 7, Sturano: dll. 7, 2.

32. Et facti sunt dies There ducentorum quinque annorum, et mortuus est in Heren.

Per la continuazione, vedi Assamo: Gen. cap. 12.

757.

THASI, soprannome dr Simone, figlio di Mathathin : vedi Simone.

THAU: è il segno del quele ildio si servi per fir instrure in fronte que ch'egli voleya salvare del messero di Geruselemme: Executer. cap. 9.

THEBNI, re d'Israele : breve durate del suo regno : Ella : 3 Re 16, 21, 22.

THECUA: Josh manda a cercare in quella città una donna prodente per farla presentare a Davidde, affinché ottenesse da quel principe, colla prodenza de suoi discorsi, il ritorno di Assalonne: Davidde: 2 Re. capo 14.

THEGLAT-PHALASAR, re d'Assiria, mouve guerra agli Israeliti, regnando Phacee, e prende loro varie città: Paaces 1 4 Re 15, 29 Va in soccorso di Achaz, re di Giuda, contro Rasiu, re di Siria, e Placee, re d'Israele, che l'assediarono in Gerusalemme, nell'anno 3264: Acraz; 4 Re, capo 16.

THEODA, religionario, se dicente un gran personaggio, erasi fatto un certo numero di seguaci. Fu ucciso, e la sua religione annichilata: Apostott: All. 5, 36.

THERSA; antice capitale del regno d'Israele: ELA: 3 Re 16, 8, 9, 24.

THIATIRA. Vedi TIATIRA.

THOGORMA, città della Frigia: essa ricevette questo nome da un nipote di Japheth: Gistatoona: Gen. 10, 2, 3. Ne è fatta meozique nel libro di Ezechiele, all'occasione del gran commercio della città di Tiao: Esech. 27, 14. Goo: Esech. copo 38.

THOLA: Giudici, espo 10. Dopo la morte di Abmelech, è creato condottiere degli Israeliti, ed occupa questa carica per ventire anni, cioè dall'anno 2771, fino all'anno 2894. Morto Thola, a lai succede Jair di Galand, il quale governa gli Israeliti fino all'anno 2806. ma gli Israeliti, catatti nell'idolatria, sono dati in potere de l'ilistet e degli Ammoniti, dall'anno 2798 fino all'anno 2816.

Il capo precedente trovasi all'articolo ABMELECE:
Giud. cap. 9.

Post Altimelech sorrexit dux in Israel Thola filius Phua patrui Abimelech, vir de Issachar, qui habitabit in Samir montis Ephraim :

2. et judicavit Israelem viginti et tribus annis,

mortuusque est, ac sepultus in Samir.

3. Iluic successit Jair Galandites, qui judicavit

Israelem per viginti et duos annos,

4. lisbens trigintal filios sedentes super triginta

pullos sonarum, et principes triginta civitatum, que ex nomine ejus dunt appellate Havolh Jair, id est, oppida Jair, usquè in presentem diem, in terré Galand.

5. Mortunsque est Juir, ac sepultus in loco cui

est vocabulum Camon.

6. Filti autem Israel precatis veteribus jungentes nova, fecerunt malum in conspectu Domini, a et servierunt idolis Basilm et Astrotth, et dis Syrim ac Sidouis, et Mosb et filiorum Ammon et Philisthiim: dimiseruntque Dominum, et uon coluerunt euum.

7. Contra quos Dominus iratus, tradidit eos in

8. Afflictique sunt, et vehementer oppressi per sonns deceni et octo, omnes qui lishitabant trins Jordanem in terră Amorrhei, qui est in Galsadi, 9. in tiotuin, et filii Ammon, Jordane tresmisso, vastered I Jidam et Benjamin, et Ephraim : dilittosque est Israel nimis.

Gli Israeliti fanno penitenza, e Dio rimprovera ad essi la loro ingratitudine, e finalmente ne ha compassione.

10. Et clamantes ad Dominum, dixerunt: peccavimus tibi, quia dereliquimus Dominum Deum nostrum, et servivimus Baalim.

11. Quibus locutus est Dominus : numquid non Ægypti et Amorrhei , fibique Anmon et Phi-Instition , 12. Sidonii quique et Amalec, et Chanan op-

presserunt vos, et clamustis ad me, et erui vos de manu corum?

ulienos; ideireò non uddam ut ultra vos liberem;
14 ite, et invocate deos quos elegistis; ipsi
vos liberent in tempore angustise.

15. Dixerunique filii Israel ad Dominum: peccavinus, redde tu nobis quidquid tibi placet: tantum nunc libera nos.

16. Que dicentes, omáis de finitus suis alicnorum deorum idols projecerunt, et servierunt Domino Deo: qui duluit super miseriis corum.

17. Itaque filii Ammon conclementes, in Galand fixere tentoria: contra quos congregati filii Israel, in Masphu castranactuti sunt.

18. Dixeruntque principes Galand singuli ad proximos suos: qui princus ex nobis contra filios Anmon cœperit dimiesre, erit dux populi Galand.

Per la continuazione, vedi Jernte: Giud. cap. 11.

THOLOMAI, figlio di Ammiad, re di Ges-

snr Fu in casa di questo re che Assalonne si rifugiò dopo che ebbe fatto necidere Amnon, sno fristello, per vendicare l'oltraggio che questi aveva fatto a Thamar, sun sorella: Amson: 2 Re, capo 13. Vedi anche Assalonne.

THUBAL, figlio di Japuet: Gen. 10, 2; fu il fondatore della Spagna: trovasene menzione nel libro di Ezechiele, all'occasione del gran commercio di Tino: Ezech. 27, 13. Goo: Ezech. cap. 38. Vedi Spana.

TIATIRA; il vescovo della Chiesa di Tiatira è biasimato nell'Apocalisse, perchè una falsa profetessa seduce i fedell colle sue parole e colle sue ezioni corrotte: Apocalisse: 2, 18, 19,

TIEPIDEZZA, o uoncuranza nelle opere di religione. Dio rigetta i tiepidi: rimedio contro la tiepidezza: Apocalissa: 3, 14'a 22.

TIGRI: uno dei quattro fiumi del Paradiso terrestre: egli scorre verso l'Assiria: Carazione: Gen. 2, 14.

TIMIAMI, slare dei: vedi ALTARE: PAOFUMO. TIMIDEZAA: posizione di una persona che, per un timore bene o male inteso, non osa confessare, in fatto di religione, che essa segue le massime di quella religione. Sorte infelice che attende i timidi nella pratica della religione cristiana: APOCALISSE: 21, 8.

TIMORE di Dio. Devesi temere Iddio, il quale deve sempre essere presente al nostro spirito. La mancanza di questo timore è causa del peccato : Abimellen: Gen. 20, 11. Abrahamo riceve l'attestato del suo timore del Signore: Annana-MO: Gen. 22, 12. La presenza di questo timore allontana il peccato: Dicalogo: Esod. 20, 20, LEGGI: Deut. 4, 9. Amone: Deut. 6, 2, 13, 24. ESCRTAZIONE: Deut. 10, 12, 20. PROFETI felsi: Deut. 13, 4 MERAVIGLIE: Gios. 24, 14. INGRATE-TUDINE : Gind. 6, 10. SAMUELE : 1 Re 12, 14, 24. OSEA: 4 Re 17 , 25 , 54 a 39 ; 41. JOSAPHAT : 2 Par. 19, 7, 9. GIOBBE: 2, 3. Laga: Salm. 2, 11. CHIESA: Salm. 26, 1. MEBAVIGLIE: Salm. 110, 9. SAPIENZA: Prov. 8, 13. Uomo: Prov. 22, 4: 24, 21. Vintù : Eccli 7 , 31 : 15 , 20. Dio : Eccli. 16, 1, 3 Ventù; Ercli. 28, 8. Djo : Is. 41 , 10, 14: 43, 1, 3: 44, 2, 8. Sionne: Is. 51, 12. Infr. TIMORE : Gerem. 10 , 7. PIETRO .: All. 10 , 35. PIETRO: 1 Epist. 1, 17. 2, 17: 3, 2, 16. GIUDA: Epist. vers. 23. Que'che hanno il timore di Dio, ne osservano i precetti : non così può dirsi di quelli i quali non temono il Signore: Mosè: Esod. 9, 20 a 26. Questo timore è imposto a sutti i popoli : Monumento : Gios. 4 , 14 , 25. È ricco chi lo possiede : Tona: 4, 23. Ci rende graudi agli occhi di Dio: Gientta: 16, 19.

Timore di Dio di Grosse: 31, -23. Chi possiede il timore di Dio, ha diritto di lodarlo: Gesù Casso: Salm. 21, 24 a 27. Quando si è con Dio non avvi nulla a temere: Anuas. Salm. 22, 4 e seg. Il timore di Dio è raccomandia utto il moundo: Giostri: Salm. 33, 8, 18, 19. Non rende poveri que che lo posseggono: Speanua: Salm. 33, 9 e seg. Il peccetore che uon lo la nion cambia mai di vita: Onazione: Salm. 54, 22. Esso è una sorgeate di salute: Peroco: Salm. 44, 10. Clii la: il timore di Dio non ha stemere nulla per parte del mondo: Paorizzione: Salm. 90. Sioi buoni effetti: Loon: Salm. 102, 10, 11, 16.

Timone di Dio: Salma 111. Beato colui, il quale ha il timore di Dio ed osserva la legge del Signore.

Il salmo precedente trovasi all'articolo Manavicus: Salm. 110.

Bestus vir, qui timet Dominum: in mendatis ejus volet nimis.

- 2. Potens in terrà erit semen ejus: generatio
- 3. Glorie et divitize in domo ejus: et justitie ejus manet in sæculum sæculi.
- 4. Exortum est in tenebris lumen rectis, misericors, et miserator, et justus.
- 5. Jucundus homo, qui miseretur et commodat, disponet sermones suos in judicio: quis in æternun non commovebitur.
- 6. In memorià eternà erit justus: ab auditione malà non timebit.
- Paratum cor ejus sperare in Domino: confirmatum est cor ejus: non commovebitur donec despiciat inimicos suos.
- Dispersit, dedit pauperibus: justitis ejus manet in sæculum sæculi, cornu ejus exaltabitur in gloriâ.
- 9. Peccator videbit, et irascetur, dentibus suis fremet et tabescet: desiderium peccatorum peribit. Per la continuazione, vedi Dio: Salm. 112.

Timone di Dio: Salm, 127. Beati quelli, che temono il Signore, e camminano nelle sue vie : saranno beati in questa e nell'altra vita.

Il salmo precedente trovasi all'articolo Tampio: Salm. 126.

Besti omnes, qui timent' Dominum, qui ambu-

2. Labores manuum tuarum quia manducabis, beatus es, et benê tibi erit.

- 3. Uxor tua sicut vitis abandans, in lateribus domus tum.
- 4. Filit tui sicut novella oliverum, in circuita
- 5. Ecce sic benedicetur homo, qui timet Dominum.
- 6. Benedicat tihi Dominus ex Sion: et videas bons Jeruselem omnihus diebus vitæ tum. 2. Et videas filios filiorum tugram, pacem su-
- per Israël.

  Per la continuazione, vedi Cuissa Salm. 128.

Iddio adempirà la sna volontà in quelli, che lo temono ed esaudirà le loro orazioni: Dio: Salm. 144, 20. Egli riporrà in essi tutte le sue compiecenze: Dio: Salm. 146, 11, 12, Ventaggi del timore di Dio: Sapienza: Prov. 3, 7 a 10. Uomo: Prov. 14. 2. 26. 27: 10. 23. Esso è preferibile a tutti i tesori: Ibid. Prov. 15, 16, 27, 33. Besto chi lo posslede: Ibid. Prov. 28, 14. Temere Iddio ed osservere i suoi comendamenti: VANITA': Eccl. 12, 13. Elogio del timore di Dio: felicità di que' che ne sono penetrati : Sapienza : Eccli. 1, 11 a 28, 34 a 36; e che ripongono nel Signore la loro confidenza: Pazienza: Eccli. 2. 6 e seg. Vedi Conridenza. Da che si conoscono quei, che banno il timore di Dio: Pazienza: Eccli. 2, 18 a 21 : 3. 8. Lodi che merita il timore di Dio: Goveano: Eccli. 10, 23 a 25. Non havvi nessuno superiore a colui, che teme Dio: Ibid. Ecoli. 10, 27. Vantaggi del timore di Dio: Vintù: Eccli. 14, 1: 19, 18. Egli produce la sincera conversione, la sapienza ed il buon senso: Ibid. Eccli. 21, 7 a 13. Non havvi nulla di più vanteggioso: restargli fedele: Ibid. Eccli. 23, 37, 38. Esso forma la gloria de' vecchi; è superiore ad ogni felieità : bento coloi che ne è penetrato : Ibid. Eccli. 25, 8 a 16; non abbandonarlo mai: Ibid. Eccli. 27. 4. Suoi ventaggi: Ibid. Eccli. 32, 18 a 21. Fermezza di chi lo possiede: Ibid. Eccli. 33, 14 a 20. Altro elogio del timore di Dio: suoi vantaggi: Ibid. Eccli. 40, 26 a 28. Egli santifica : Isaia 8, 13, 14. È Dio medesimo, che l'inspira per nostro vantaggio: Geremia: 32, 39, 40; che ne riempie i nostri cuori, affinchè invochiamo il suo nome e diamo a lui lode nelle nostre afflizioni: Giunei: Bar. 3, 7. Il timore di Dio è sorgente di salvezza : Michea: 6, q. Iddio rimprovera il suo popolo perchè manca di timore di Dio: MALACHIA: 1, 6. Vantaggi di chi teme il Signore Iddio: Massia: Mal. 5, 16 a 18: loro allegria nel di del Giudizio: Mal. 4, 2, 3. Il timore di Dio deve esserè superiore al timore degli pomini: abbandonarsi intieramente a Dio:

APOSTOLI: Malt. 10, 28 a 31-Il Signore spande la sua misericordia, di generazione in generazione, sopra coloro, che lo temono: Luca: 1. 50. Il timore di Dio è il solo, che dobbiamo avere: Vinτù: Luc. 12, 4, 5. Sua atilità per la sulvezza: Filippesi i Epist. 2, 12. Vivere nel timore di Dio: Pierao: 1 Epist. 1, 17. Egli è raccomandato da un Angelo: Apocalisse: 14, 6, 7. È Dio solo che devesi temere e servire : Amone : Deut. 6. 2. 13. Questo timore è il principio della Sa-PIENZA: Prov. 1, 7: 9, 10. Service al Signore nel timore : LEGA : Salm. 2, 11. Il timore del Signore deve essere puro e non cessare mai: POTENZA: Salm. 18, 10. Ragioni del timore di Dio 1 Apo-GALISSE: 15, 4. GIUDITTA: 16, 19; averlo sempre presente: Decarogo: Esod. 20, 20, Leggi: Deut. 4. Q. ESORTAZIONE: Deut. 10, 12. PROFETI: Deut. 13. 4. MERAVIGLIE: Gios. 21. 14. OSEA: 4 Re 17. 36. JOSAPHAT: 2 Par. 19. 7. CHIESA: Salm. 26, 1, 2, Uomo: Prov. 24. 21. VIRTÙ: Eccli. 7, 31. Frutto e lode del timor di Dio : Abimeleca: Gen. 20, 11. AMORE: Deut. 6, 24. GIOBER: 28, 28. Uomo: Prov. 10, 27: 16, 6; 31, 30. Vintù. Eccli. 15, 1: 33, 1. Il timore di Dio non è contrario nè alla fede, nè alla speranza : VANITA' : Eccl. 9, 1. RICCHEZZE: Eccli. 5, 5. Esempi del timore di Dio: in Abrahamo: Gen. 22, 12; nelle levatrici del popolo Ebreo: ISBARLITI: Esod. 1. 17. 21. Mose: Esod. 14.31; nel popolo d'Israele: Sa-MURLE: 1 Re 12, 48, 19; in Abdia, Achie: 3 Re 18. 3. 4. 12. JOSAPHAT: 2 Par. 19. 7. 9; in Tobia: 1, 10: 2, 9, 13 ; in Sara : Tobia: 3, 18: 4. 23: 0. 15; in GIDDITTA: 8, 8, 20; in GIOBER: 1, 8; 2, 3; 31, 23; nei compagni di viaggio di Giona: NINIVE: Gion. 1, 5, 9, 10, 16; in ELEAzano: 2 Macc. 6. 30. Frutto del timor di Dio: sua utilità : suo elogio : Penicou: Salm. 117, 4 a Q. CONFIDENZA: Salm. 124, 1. Uomo: Prov. 10, 27: 14. 27: 22, 24. Sua utilità per l'uomo : vedansi le precedenti indicazioni, e LEGGE: Salm. 118, 38, 120. SAPIENZA: Prov. 3, 7, 8; 8, 13. Uomo: Prov. 14, 16: 15, 27, 33: 23, 17, 18. VANITA': Eccl. 7, 19: 12, 13. VIRTÙ: Eccli. 15, 1. Gerusalemme : Is. 29, 13. Ricompensa che eg li ne riceve : Mosk : Esod. 15, 11. Tobia : 4, 23. Socconso: Salm. Go, 5. GIUDIZIO: Mal. 4, 2. App-CALISSE: 14, 7. Esempj del timore di Dio ricavati dal Testamento nuovo: nel santo vecchio Simeone: BETHLEMME: Luc. 2, 25; in molti altri: SAULO: Att. 8, 2. PAOLO: Att. 9, 31. PIRTRO: Att. 10, 1, 2, 34, 35. H timore di Dio von è contrario nè alla fede nè alla speranza : Romant : Epist. 11. 20. CURINTS: 1 Epist. Q. 26, 27: 10, 12. FILIPPESI: Epist. 2, 12. EBREI: Epist. 4, 1. PIE. Tho: I Enist 1, ry. I malvagi temono i buoni e li rispettano: Minagori : Matt. 14. 3, 5, Gesù CRISTO: Marc. 6, 20. LUCL: 1, 65. BETLEMMB : Luc. 2. O. GESU CRISTO : Luc. 7, 16. APOSTOLI: Ail. 5, 5, 11, PAOLO : Att. 9, 26: 16, 29, 30. CORINTS: 2 Epist. 7. 15. Del naturale timoroso dell'unmo. Chi teme gli uomini cadera ben presto : Uomo: Prov. 29, 25. L'empio teme, il giusto è franco: Ibid. Sup. 28, 1. Iddio punisce i malvagi col riempirli di timore: Giacobba: Gen. 35. 5. Leggi: Esod. 23. 27. Matt: Lev. 26, 36. ISRAELITI: Deut. 2, 25. ESONTAZIONE: Deut. 11, 25. COMAND IMENTI: Deut. 28, 10, 65 a 67. ESPLOBATO-81: Gios. 2, 9. ADON'SEDUCH : Gios. 10, 10. DEB-BORA: Gind. 4. 15. GEDEONE: Gind. 7. 21. SA-MUELE: 1, Re 7, 10. ELISEO: 4 Re 7, 6. Asa: 2 Par. 16. 12. 16. JOSEPHET: 2 Par. 17. 10: 20. 20. GUDITTA: 14. 17: 15. 1. PROTEZIONE: Salm. 9, 20. DAMASCO: Gerem. 49, 37. TEMPIO: 2 Macc. 3, 24. I malvagi temono e rispettano i buoni: ABIMELPON: Gen. 20, 8. Isrcco: Gen. 21, 22, 23. Mose: Esod. 14, 25. DAVIDDE: 1 -Re 18, 12, 13, 30 Ochosia: 4 Re 1, 14. Nenemia: 2 Esdr. 6. 16. GIUDA: 1 Macc. 3, 25, GIONATA: 1 Macc. 12, 28. LISIA: 2 Macc. 11, 10 a 14.

Timone: Geremia, capo 10. Non temere i segni celesti, de' quali hanno limore le nazioni. Vanità del culto degli idoli e de' loro adoratori. Temere il Signore.

Il capo precedente trovasi all'articolo Porolo: Gerem. cap. 9.

Andite verbum, quod locutus est Dominus super vos dumus Israel.

2. Hee dicit Dominus: juxtà viss Gentium nolite discere: et à signis cœli nolite metuere que timent Gentes:

3. quis leges populorum vanæ suut: quia ligrum de saltu præcidit opus manus artificis in ascià. Dio: Sap. 13, 11: 14, 8.

4. Argento et auro decoravit illud: clavis et malleis compegit, ut non dissolvatur. Dio : Sap. 13, 11: 14, 8:

5. In similitudinem palmœ fabricata sunt, et non loquentur: portata tollentur, quia incedere non valeut, nolite ergo timere ea, quia use malé possunt facere, nec bené. Dio: Salm. 113, 12.

6. Non est similis tuf, Domine: magnus es tu, et magnum nomen tunm in fortitudine. Michael

7. Quis non timebit te, ô rex gentium? tuum est enim decus: inter cunctos sepientes gentium,

et in universis regeis corum nullus est similis tui.

Apocalisse: 15, 4.

8. Pariter insipientes et fatti probabuntur :
doctrina vanitatis eorum lignum est.

 Argentum involutum de Tharsis affertur, et aurom de Ophaz: opos artificis, et manos erarii: hyscintus et purpura indumentum eorum: opos artificum universa hec.

Il Signore è il solo Dio vero, Dio vivo, e il rege eterno. Egli con sua possanta fece la terra e colla intelligenza sua distende i ciell. Il suo nome egli è: Signore degli eserciti.

10. Dominus antem Deus verus est : ipse Deus vivens et rex sempiternus. Ab indignatione ejus commovebitur terra: et non sustinebunt gentes comminationem ejus.

11. Sic ergo dicetis eis: dif, qui cœlos et terram non fecerunt, pereant de terrà, et de his que sub cœlo sunt.

12. Qui fecit terram în fortitudine saă, præparat orbem in sapientiă suă, et prudentia sua extendit cœlos. Carazione: Gen. 1, 1. Babilonia: Gerem. 51, 15. Gioditta: 13, 24.

13. Ad vocem suam dat multitudinem aquarum in coelo, et elevat nebulas ab extremitatibus terræ: fulgura in pluviam facit, et educit ventum de thesauris sois. SACERDOTI: Salm. 134, 7. BA-BILONIA: Gerem. 51, 16.

14. Stultus factus est omnis hômo à scientié, confusus est ertifex omnis in sculptili: quoniem falsum est quod conflevit; et uon est spiritus in eis.

- 15. Vans sunt, et opus risu dignum: in tem-

16. Non est his similis pars Jacob: qui enim formavit omnia, ipse est: et Israel virga hæreditatis ejus: Dominus exercituom nomen ejus.

Per la continuazione, vedi Givori: Gerem. 10, 17 e seg.

Vizi del timore umano: Vedi Postlanianta', e Giossa: 6, 16. Conaveiora: Salm. 13, 9, Virrà: Eccli. 22, 21 a 23. Gracalona: Matt. 1, 20. Apostoli: Matt. 10, 26, 28, 31. Virrà: Luc. 12, 4, 5, 7. Fluipresi: Epiat. 1, 28. Pierro: 1 Epiat. 3, 13, 14. Grovanci: Epiat. 1, 18. Timidis: autem.... pars illorum erit in stagno ardentigine et sulphure: Apocalisse: 21, 8. Speirer li Dio, pool temere gli uomini: Cuiesa: Salm. 26, 1, 2, 5. Avvensta': Nalm. 24, 13. Namic: Salm. 55, 4, 11, Pasicoli: Salm. 17, 6, 7. Sarismaa: Prov. 3, 24 a 26. Dio: 16. 41, 9, 10, 13, 14:

43, 1; 2, 5: 44. 2. Adonisedech: Gios. 10, 8. Sionne: Is. 51, 7, 8, 12, 13. Gerema: 1; 8, 17. Lettera: Bat. 6, 15. Mythatia: 1 Macc. 2, 62, Romani: Epist. 8, 15, 31.

TIMOTEO, che significe nonre a Dio, è il nome di un discepolo di S. Paolo: sua circoncisione: Paolo Att. 16, 1 a 4. Egli è mandato in Macedonia: Ibid. Att. 19, 22. S. Paolo lo racconanda si fedeli di Corinto: Consvri: 1 Epist. 16, 10, 11; lo manda si Tessalonicesi, per riofrancarli nella fede: Tessalonicesi: 1 Epist. 20, 23; une fa l'elogio si Figuresa: Epist. 2, 10 a 23.

S. Paolo lascia Timoteo ad Efeso al Governo di quella Chiesa, dopo di avergli imposte la mani per un ordine espresso dello Spirito Santo. Verso l'anno 64 di Gesù Cristo S. Paolo scrisso la seguente lettera a Timoteo nella quale tutti rammentandegli gli obblighi di un vero Pastore, venne l'apostolo a formare la più ammirabile divina istruzione per li prelati ecclesisstici di tutti i secoli.

Timoreo: 1 Epistola, capo 1. San Paolo incomincia questa prima lettera col rammenta e a Timoto la incumbenta, che gli aveva data di ritrarre alcuni dalla cattiva dottrina e di insegnare la buona. La fine del precetto è la carità di puro cuore. Buona è la legge, se uno

se ne serve legittimamente. L'Epistola precedente trovasi all'articolo Tessa-

LONICESI: 1 Epist. etc.

Paulus apostolus Jesus Christi secundàm imperium Dei Salvatoris nostri, et Christi Jesu spei nostra.

Timotheo dilecto filio in fide. Gratia, misericordia, et pax à Deo Patre, et Christo Jesu Domino nostro. Paolo: All. 16. 2.

3. Sicut rogavi te, ut remaneres Ephesi, cum irem in Macedoniam, ut denuntiares quibusdam ne aliter docerent.

4. neque intenderent fabulis, et genealogiis interminatis: que questiones prestant magis quae addicationem Dei, que est in fide. Infr. Timorto: 1 Epist. 4, 7: 2 Epist. 2, 23. Tivo: Epist. 3, 9.

5. Finis autem precepti est charitas de corde puro, et conscientia bona, et fide non ficia. Va-RITA: Eccl. 12. 13.

6. A quibus quidam aberrantes, conversi sunt in vaniloquium.

7. Volentes esse legis doctores, non intelligentes neque que loquuntur, neque de quibus affirment.

T. II.

8. Scimus autem quia Bona est lex, si quis ea legitime utatur : Romani : Epist. 7, 12.

9. sciens hoc quia lex justo non est posita, sed injustis, et non subditis, impiis, et peccatorilus, sceleratis, et contaminalis, patricidis et matricidis, homicidis.

10. fornicariis, masculorum concubitoribus, et plagiariis mendacibus, et perjuris, et si quid aliud sanæ doctrinæ adversatur,

11. que est secupdum Evangelium glorie besti Dei, quod creditum est mihi.

Rende graste a Dio, il quale di persecutore della Chiesa l'avea fatto Apostolo. Egli trovò misericordia, affinche manifesta si rendesse la pazienza di Dio ad istruzione de peccatori. Vita episcopale: militia santa.

12. Gratias ago ei qui me confortavit, Christo Jesu Domino nostro: quia fidelem me existimavit, pouens in ministerio.

13. Qui priùs blasphemns fui, et persecutor, et contumeliosus; sed misericordiam Dei consecutus sum, quia ignorans feci in incredulitate. Paono: All. 9, 1 a 4.

14 Superabundavit autem gratia Domini nostri, cum fide, et dilectione quæ est in Christo Jesù.

15. Fidelis sermo, et omni acceptione dignus quòd Christus Jesus venit in hunc mundum peceatores salvos facere, quorum primus ego sum. Miaccou: Matt. q., 13.

16. Sed ideo misericordiam consecutus sum, nt in me primo ostenderet Christus Jesus omnem patientiam, ad informationem eorum qui credituri sunt illi, in vitam meternam.

17. Regi autem sæculorum immortali, invisibili, soli Deo liouor, et gloria in sæcula sæculorum. Amen.

18. Hoc præceptum commendo tibi, fili Timothee, secundum præcedentes in te proplicties, ut milites in illis bonsun militism.

19. habens fidem, et bonam cooscientiam, quam quidum repellentes, circa fidem mufreagaverunt; 20. ex quibus est Hymenæus, et Alexander, quos tradidi satanm, ut discant non blasphemare.

TIMOTEO: 1 Epistola, capo 2. S. Paolo raccomanda al suo discepolo, che si facciano suppliche, oracioni, voti pei re, pei magistrati, per tutti gli uomini. Gesù Cristo mediatore e redentore di tutti.

Obsecro igitur primum omnium sieri obse-

crationes, orationes, postulationes, gratiarum actiones, pro amnibus hominibos,

2. pro regibus, et omnibus qui in sultimitate snot, ut quietam et tranquillam vitam agamus in omni pietate et castitate.

3. Hoc enim bouum est et acceptum coram Salvatore nostro Deo,

4. qui omnes homines vult salvos fieri, et ad agnitionem veritatis venire.

5. Unus enim Deus, unus et mediator Dei et

6. qui dedit redemptionem semetipsum pro ompilius, testimonium temporibus suis:

7. in quo positus sun ego prædicator et apostolus (veritatem dico, nou mentior) doctor Gentium in fide et veritate.

Orare in ogni luogo: .in qual modo debbano orare l'uomo e la donna. Modestiu delle donne: loro vestire: loro silenzio e dipendenza.

8. Volo ergò viros orare in omni loco, levantes puras manus sine irà et disceptatione.

 Similater et mulieres in labbiu ornato, cum verceundi
 é et sobrietate ornantes se, et uon in tortis crinibus, aut auro, aut margaritis, vel veste pretios

10. sed quod decet mulieres, promittentes pictatem per ouera hons, Uomo: Prov. 31, 25 a 27. Pietro: 1 Epist. 3, 3.

11. Mulier in silentio discut cum omni subjec-

12. Doceré autem mulieri nou permitto, neque dominari in virum, sed esse in silentio. Connti: 1 Epist. 14, 34, 35.

13. Aduar enim primus formatus est, deiude

14. Et Adam non est seducius, mulier autem seducius in prævericatione fuit. Cerazione: Gen. 1, 27. Adamo: Gen. 3, 6. Vintu: Eccli. 25, 33. 15. Salvabitur autem per filiorum generatio-

nem, si pérmauserit in fide, et dilectione, et sanctificatione cum sobrietate.

Timoreo: 1 Epistola, capo 3. S. Paolo insegna a Timoteo quali debbano essere i vescovi.

Fidelis sermo: si quis Episcopatum desiderat,

2. Oportet ergò Episcopum irreprehensibilem esse, unius uxoris virum, subrium, prudentem, ornatum, pudicum, hospitalem, doctorem Tiro: Epist. 1, 7.

3. non vinolentum, non percussorem, sed modestum; non litigiosum, non cupidum, sed

4. suæ domui benè præpositum, filios habentem subditos cum omni castitute.

5. Si quis autem domui sum preesse nescit,

quomodò Ecclesia Dei diligentiam habebit?

6. Non neophytum, ne in superbiam elatus, in

judicium incidet dieboli.

7. Oportet autem illum et testimonium hahere bouum ab iis qui foris sunt, ut non in opprobrium incidat, et in lagueum diaboli:

Qualità dei diaconi e delle diaconesse: mistero della incarnazione del Sunore.

- 8. diaconos similiter pudicos, non bilingues\*, non multo vino deditos, non turpe lucrum sectantes;
- Isabente's misteriom fidei in conscientifi pură.
   Et hi autem probentur primum; et sie ministrent, nullum crimeo habeutes. Ezzentze: 44, 16.
- 11. Mulieres similiter pudicas, non detrahentes sobrias, fideles in omnibus.

12. Diaconi siut unius uxoris viri; qui filiis suis bene praesint, et suis domibus.

13. Qui euim bene ministrategint, gradum bonum sibi acquirent, et multam fiduciam iu fide, que est in Christo Jesu.

14. Hac tibi scribo, speraus me ad te venice citò.

15. Si autem tardavero, ut scias quomodò oporteat te iu domo Dei couversari, quæ est Ecclesia Dei vivi, columna et firmamentum veritatis.

16. Et mauifeste magnum est pietatis sacramentum quod manifestatum est iu carne, justificatum est in spiritu, apparuit Angelis, prædicatum est Geutilius, creditum est lu mundo, assumptum est in glorià.

TIMOTEO: 1 Epistole, capo 4. Fuggire le favole : disprezzare le vane dostrine: esercitarsi nella pietà, la quale è da preferirsi agli esercisj del corpo.

Spiritus autem manifeste dicit quis iu novisstmis temporibus discedent quidam à fide, attendentes spiritibus erroris, et doctriqis demoniorum. Paono: Att. 20, 29, 30. Pierno: 2 Epist. 3, 3. Infr. Thuoreo: 2 Epist. 3, 1.

2. in hypocrisi loquentium mendacium, et cauteriatam habeutium suam conscientiam,

3. prohibeutium nubere, abstinere à cibis, quos Deus creavit ad percipiendum cum gratiarum actione fidelibus, et iis qui cognoverunt veritatem.

- 4. Quia omnis creatura Dei hona est, et nihil rejiciendum quod cum gratiarum actione perci-
- 5. sanctificatur enim per verbum Dei, et ora-

pitur:

- 6. Hæc proponens fratribus, bonus eris minister Christi Jesu, enutritus verbis fidei, et bonæ doctrinæ quam assecutus es.
- 7. Ineptes autem et aniles fabulas devita: exerce autem teipsum ad pietatem; Sup. Timoteo: 1 Epist. 1, 4.
- 8. nam corporalis exercitatio ad modicum ntilis est: pietas autem ad omnia utilis est, promissionem liabens vita, quae nunc est, et futura.

Dare buon esempio. Leggere ed insegnare. Non trascurare la grazia. Ristettere sopra il proprio modo di vivere.

- 9. Fidelis sermo, et omni acceptione dignus. 10. In lioc enim laboranus, et maledicimur, quia speremus in Deum vivum, qui est Salvator
- omnium hominum, maxime fidelium.
- 12. Nemo adolescentism tuam contemnat: sed exemplum esto fidelium in verbo, in conversatione, in charitate, in fide, in costitute.
- 13. Dum venio, attende lectioni, exhortationi, et doctringe.
- 14. Noti negligere gratiam, quw in te est, quw data est tibi per prophetiam cum impositione manuum preshyterii.
- 15. Hec meditare, in his esto; ut profectus tuus manifestus sit omnibus.
- '16. Attende tibi et doctrina: însta în illis. Hoc enim faciens, et teipsum sulvum facies, et eos qui te audiunt.

Timoteo: 1 Epistola, capo 5. Rispettare i Seniori, le vecchie, le giovinette. Onorare le vedove, che sono veramente vedove. Qualità di queste. Vedove nelle delizie.

Seniorem ne increpaveris, sed obsecra ut patrem : juvenes: ut fratres :

- 2. anus, ut matres; juvenculas ut sorores, in
  - 3. Vidues honore, que verè viduæ sunt-
- 4. Si que autem vidua filios aut nepotes habet, discat primum domum suam regere, et mutuam vicem reddere parentibus: loc enim acceptum est coram Deo.

- 5. Que autem verè vidus est, et desolats, speret in Deum, et instet obsecrationibus et orationibus nocte ac die.
  - 6. Nam ques in deliciis est, vivens mortua est.
  - 7. Et hoc præcipe, ut irreprehensibiles sint. 8. Si quis autem suorum, et maxime domesti-
- corum curam non liabet, fidem negavit, et est infideli deterior.
- 9. Vidua eligatur non minus sexaginta anno-
- to. in operibus bonis testimonium habens, si filios educavit, si hospitio recepit, si sanctorum pedes lavit, si tribulationem patientibus subministravit, si omne opus bonum subsecuta est.
- ar. Adolescentiores autem viduas divita. Com enim luxuriatæ fuerint in Christo, nubere volunt;
- 12. habentes damnationem, quia primam fidem irritam fecerunt.
- 13. Simul sutem et oliosa discunt circuire domos non solum otiosa, sed et verbosa, et curiosa, loquentes qua non oportet.
- 14. Volo ergò juniores nubere, filios procreare, matres familias esse, aullam occasionem dare adversario maledicti gratia.
- 15. Jam enim quædam converse sunt retrò
- 16. Si quis fidelis limbet viduas, subministret illis, et non gravetur Ecclesia, ut Illis, que verè vidua sunt sufficiat.

Sussistenza, accusa, riprensione, ordinazione dei preti: Peccati pubblici.

- 17. Qui benè prosunt preshyteri, duplici honore digni halicantur; maxime qui laborant in verbo et doctrină.
- 18. Dicit enim Scriptura: non alligabis os bovi trituranti. Et: digons est operarius mercede suă. Giudici: Deut. 25, 4. Discepoti: Luc. 10, 7. Commit: 1 Epist. 9, 9.
- 19. Adversus presbyterum accusationem noli recipere, nisi sub duohus aut tribus testibus.
- 20. Peccantes coram omnibus argue, ut et cæteri timorem habeant.
- 21. Testor corum Deo et Christo Jesu, et electis Angelis, ut liwe custodius sine præjudicio, niliil fuciens in alteram partem declinando.
- 22. Menus citò nemini imposueris, neque communicaveris peccatis alienis. Teipsum castum custodi.
- Noli adhue aquam bibere, sed modico vino utere propter stomachum tuum, et frequentes tuas infirmitates.
  - 24. Quorumdanı hominum pecceta manifesta

sunt præcedentia ad judicium: quosdam autem

25. Similiter et facta hona manifesta sont : et que aliter se habent, abscondi non possunt.

TMOTEO: 1 Epistola, capo 6. Servi e padróni. Falsi dottori. Dispute di parota. Traffico di pietà. Povertà contenta. Desiderio di arricchire, espone l'uomo a molle tentazioni, per cui incappa nel laccio del diapolo.

Quicumque sunt sub jago servi, dominos suos omni honore dignos arbitrentur, ne nomen Domini, et doctrina hissphemetur.

2. Qui autem fideles hahent dominos, non contemmnt; quia fratres sunt; sed magis serviant, quia fideles sunt et dilecti, qui beneficil participes sunt. Hec doce, et exhortare.

3. Si quis sliter docet, et non acquiescit sanis sermonibus Domini nostri Jesu Christi, et ei gum secundòm pietstem est doctrino:

4. superbus est, niliil sciens, sed languens circa quaestiones et pugnas verborum, ex quibus oriuntur invidum, contentiones, blusphemim, suspiciones malm,

5. conflictatione hominum mente corruptorum, et qui veritate privati sunt, existimantium quastum esse pietatem.

6. Est autem questus magnus pietas com sufficentia.

7, Nikil enim intulimus in hone mondum; haud dubium quod nec auferre quid possumus. Giob-

BE: 1, 21. SAPIENZA: 7, 6. VANITA': Eccl. 5, 14.

8. Habentes autem aliments, et quibus tegamor.
his contenti simus. Uomo: Prov. 27, 26: 30, 8.

9. Nom qui volunt divites fieri, incident in tentationem et in laqueum disboli, et desideria multa inutilia et nocivo, que mergunt homines in interitum et perditionem.

10. Radix enim onnium malorum est cupidilas, quam quidam appetentes, erraverunt à fide, et inserverunt se doloribus multis.

Virtù di un uomo di Dio. Venuta di Gesù Cristo. Avviso per i ricchi. Custodire il deposito. Fuggire le profane novità delle parole.

rt. Tu autem, ô homo Dei, hæc fuge; sectare verò justitiam; pietatem, fidem, charitatem, paticutiam, mansuetudinem.

12. Certa bonum certamen fidei, appreliende vitam mternam, in qua vocatus es, et confessus bonam confessionem coram multis testibus.

13. Pracipio tibi coram Deo qui vivificat omnia,

et Christo Jesu qui testimonium reddidit sub Pontio Pilato, bonum confessionem; Passione: Gio. 18, 33, 37.

14. ut serves mandatum sine maculâ, irreprehensibile usque in adventum Domíni nostri Jesu Christi .

15. quem suis temporibus ostendet bestus, et solus potens, rex regum, et Dominus dominum-tium, Apocalisse: 17, 14: 19, 16.

16. qui solus habet immortalitatem, et lucem inhabitat inaccessibilem: quem uullus hominum vidit, sec nes videre potest: cui honor et imperium sempiternum. Amen. Grovassi: 1.18.

17. Divitibus hujus sæenli præcipe non sublimė sapere, neque sperare iu incerto divitiarum, sed in Deo vivo (qui præstat nobis omnia abundė ad fruendum) Viarū : Luc. 12, 15.

18. benè agere, divites fieri in bonis operibus, facile tribuere, communicare,

19. thesaurizare sibi fundamentum bonum in futurum, ut appreheadant veram vitam. Seamone: Matt. 6, 20.

20. O Timothee, depositum custodi, divitens profenes vocum novitates, et oppositiones falsi nominis scientite, Infr. Timoteo: 2 Epist. 2, 16.

21. quem quidam promitteutes, circe fidem exciderunt. Gratie tecum. Amen.

Sau Paolo, che la sua carità teneva in una continua sollecitudine per tutte le Chiese, ricordavasi, giorno e notte, del suo caro figlio (nella fede), Timoteo, e delle lagrime che questi aveva sparse; quaodo lasciollo in Efeso, desiderava di rivederlo, per essere rienpio di allegrezza. Egli scrissegli questa seconda lettera per pregarlo di andarlo a ritrovare a Roma, dove era lu prigione per Gesà Cristo. Egli dà altresì al suo caro discepolo molte istruzioni importanti, per lui e per tutti iministri del Vangelo. È opinione che S. Paolo scrivesse questa lettera poco tempo prima del sun martirio, che succedette nel mese di giugno dell' anno 66 di Gesà Cristo.

TIMOTEO; 2 Epistola, capo 1. Ravvivare il funco della grazia. Rivestirsi di uno spirito di fortezza, e di dilezione e di saggezza. Partecipare ai travagli del Vangelo secondo la virtù di Dio.

Paulus apostolus Jesu Christi per voluntatem Dei, secundum promissionem vilæ, quæ est in Christo Jesu:

2. Timotheo charissimo filio, gratia, misericordia, pax à Deo Patre, et Christo Jesu Domino nostro.

- . 3. Gratias ago Deo, cui servio à progenitorilus in conscientia pura, quod sine intermissione habeam tui memoriam in orationibus meis, nocte ac die.
- 4. desiderens te videre, memor lacrymarum tuarum, ut gaudio implear,
- 5. recordationem accipiens ejus fidei, quæ est in te non ficia, quæ et habitavit primum in aviå tuå Loide, et matre tuå Eunice, certus sum autem quod et in te.
- 6. Propter quam causam admoneo te ut ressuscites gratiam Dei, quæ est in te per impositionem manuum mearum.
- 7. Non enim dedit nobis Deus spiritum timoris, sed virtutis, et dilectionis, et sobrietatis. Ro-MANI: Epist. 8, 15.
- 8. Noli itaque erubescere testimonium Domini nostri, neque me vinctum ejus; sed collabora Evangelio secundum virtutem Dei.
- g. qui nos liberavit, et vocavit vocatione sua sancia, non secundum opera nostra, sed secundum propositum suum, et gratiam quæ data est nohis in Christo Jesu ante tempora sœcularia. Tiro: Epist. 3, 5.
- 10. Manifestata est autem nunc per illuminationem Salvatoris nostri Jesu Christi, qui destruxit quidem mortem, illuminavit autem vitam et incorruptionem per Evangelium, Guissa: Salm. 107, 4 a 7.
- 11. in quo positus sum ego prædicator, et apostolus, et inagister Gentium. Sup. Timoreo: 1
  Epist. 2, 7.
- 12. Ob quam causam etiam hace patior, sed non confundor. Scio enim cui credidi, et certus som, quia potens est depositum menm servare in illum diem. CHIESN: Salm. 26, 3 a 6. CONFIDENZA: Salm. 61, 1, 2. LODI: Salm. 111, 6.

Regolare la vita sulla parola di Dio. Custodire il buon deposito per mezzo dello Spirito Santo.

- Forman habe sanorum verborum, que à me audistr in fide, et in dilectione in Christo Jesu.
- 14. Bonum depositum custodi per Spiritum sancium qui habitat in nobis.
- 15. Seis hoc, qued aversi sunt à me omnes qui in Asia sunt, ex quihus est Phigellus et Herinogenes.
- 16. Det misericordiam Dominus Onesiphori domui, quia sæpe me refrigeravit, et catenam meam non erubuit;
- 17 sed cum Romam venisset, sollicite me quæsivit, ct invenit. Infr. Тімотво: 2 Epist. 4, 19.

- 18. Det illi Dominus invenire misericordiam à Domino in illà die. Et quanta Ephesi ministravit mihi, tu melius nosti.
- Тімотво: 2 Epistola, cupo 2. Dare agli altri ciò che si ha ricevuto. Affari secolari interdetti ai ministri di Gesù Cristo.
- Tu ergò, filii mi, confortare in gratia que est in Christo Jesu,
- 2. et que audisti à me per multos testes, hec commenda fidelibus hominibus qui idonei erunt et alios docere.
  - 3. Labora sieut bonus miles Christi Jesu.
- 4. Nemo inilitans Deo implicat se negotiis secularibus, ut ei placeat cui se probavit.
- 5. Nam et qui certat in agone, non coronatur nisi legitime certaverit.
- 6. Luboruntem agricolum oportet primum de fructibus percipere.
- 7. Intellige que dico: dahit enim tibi Domi-
- 8. Memor esto Dominum Jesum Christum resurrexisse à mortuis ex semine David, secundum Evangelium meum,
- 9. in quo laboro usquè ad vincula, quasi malè operans; sed verbum Dei non est alligatum. to. Ideò omnia sustineo propter electos, ut et
- ipsi salutem consequentur que est in Christo Jesu, cum glorià cœlesti.
- rt. Fidelis sermo: nam si commortui sumus, et convivemus:
- 12. si sustinebimus, et conregnabimus: si negaverimus. et ille negabit nos: Apostott: Matt. 10, 32, 33.
- 13. Si non credimus, ille fidelis germanet, negare scipsum non potest. Romant : Epist. 3, 3.

Virtù di un ministro di Gesù Cristo, Fondamento di Dio immobile. Vaso d'onore.

- 14. Hac commune, testificans coram Domino. Noti contendere verbis: ad nihil enim utile est, nisi ad subversionem audientium.
- 15. Sollicité cura teipsum probabilem exhibere Deo, operarium iucoulusibilem, recté tractantem verhum veritatis.
- 16. Profana autem, et vaniloquia devita: multum enim proficiunt ad impietatem:
- 17. et sermo eorum at cancer serpit : ex quibus est Hymenæus, et Philetus,
- 18. qui a veritate exciderunt, dicentes resurrectionem esse jam factam, et subverterunt quorumdam fidem.

-66

20. In magnà autem domo non solum sunt vasa aurea, et argentea, sed et lignea, et fictilia: et quædam quidem in honorem, quædam autem in contumellam.

21. Si quis ergò emuudaverit se ab istis, erlt vas in honorem sanctificatum, et utile Domino, ad omne opus bonum paratum.

Fuggire le vane dispute e le contestazioni. Ammonire con dolcezza. Sperare che Dio convertirà i peocatori.

22. Juvenilis autem desideris fuge, sectare vero justitism, fidem, spem, charitatem, et pacem cum iis qui invocant Dominum de corde puro.

. 23. Stultas autem et sine disciplina quæstiones devita; sciens quia generaut lites. Sup. Тімотво:

24. Servum autem Domini non oportet litigare, sed mansuctum esse ad onnes, docibilem, patientem.

25. cum modestià corripientem cos qui resistunt veritati, nequando Dens det illis pœniten-

26. et resipiscant a diaboli laqueis, à quo captivi tenentur ad ipsius voluntatem.

Timorno: 2 Epistola, capo 3. Negli ultimi giorni sorgeranno dei tempi pericolosi. Uomini amanti di Igro stessi. Pietà apparente. Corruzione di spirito.

Hoc antem scito, quod in novissimis diebus instabunt tempora periculosa: Sup. Тімотво: 1 Ерізі. 4, 1.

2. Erunt homines seipsos amantes, cupidi, elatí, superbi, lilasphemi, parentibus non obedientes, ingrati, scelesti.

3. sine affectione, sine pace, criminatores, in-

4. proditores, protervi, tumidi, et voluptetum

5. liabentes speciein quidem pietatis, virtutem autem ejus abnegantes. Et hos devita:

6. ex his enim sunt qui penetrant domos, et captivas ducunt mulierculas oneratas peccatis, que ducuntur variis desideriis:

7. semper discentes, et nunquam ad scientiam veritatis pervenientes.

8. Quemadmodum autem Joannes et Mambres

restiterant Moysi; itè et hi resistant veritati, honines corrupti mente, reprobi circa fidem , Mosi: Esod. 7. 11.

g. sed ultrà non proficient; iusipientia enim

Afflicione di S. Paolo. Chi vuol vivere santamente sarà perseguitato. Istruirsi nella Sacra Scrittura.

to. Tu antem assecutus es meam doctrinam, institutionem, propositum, fidem, longanimitatem, dilectionem, patientiam,

11. persecutiones, passiones, qualia mihi facta sunt Antiochiæ, Iconii, et Listris, quales persecutiones sustinui, et ex omnibus erupuit me Dominus. Pago : 446. 14. 14.

12. Et omnes qui piè volunt vivere in Christo Jesu, persecutionem patientur.

13. Mali autem homines, et seductores proficieut in prius, errantes, et in errorem mittentes. 14. Tu vero pernane in ils que didicisti, et

credita sunt tibi: sciens à quo didiceris.

15. Et quis ab infantià sacras litteras nosti, qua te possunt instruere ad salutem, per fidem quæ est in Christo Jesu.

16. Omnis Scriptura divinitus inspirate, utilis est ad decendum, ad arguendum, ad corripiendum, ad erudiendum in justitis; Piarao: 2 Epist.

1, 20. Leces: Salm. 118, 105.

17. ut perfectus sit homo Dei, ad omne opus bonum instructus.

Timoteo: 2 Epistola, capo 4: Integnare, correggere, tollerare. Moltitudine di dottori compiacenti. Avversione alla verità. Corona della giustizia.

Testificor coram Deo, et Jesu Christo qui judicaturus est vivos et mortuos, per adventum Ipsius, et regnum ejus:

2. prædica verhum; insta opportune, importune: argue, obsecra, increpa in omni patientia et doctrina.

3. Erit enim tempus, cun sonam doctrinam nou sustinehunt, sed ad sua desideria concervabunt sibi magistros, prurientes aurilus,

4. et à veritate quidem auditum avertent, ad

5. Tu verò vigita, in omnibus tabora, opus fac Evangelistæ, ministerium tuum imple. Sobrius

6. Ego enim jam delibor, et tempus resolutionis mem instat.

7. Bonum certamen certavi, cursum cousum-

8. În reliquo reposits est mihi corons justitim, quam reddet mihi Donninus in illă die justus judex: non solum autem mihi, sed et iis qui difigunt adventum ejus. Festina ad me venire citò.

- Paolo difendendo la sua causa è abbandonato da tutti: ma è assistito e confortato da Dio.
- 9. Demas enim me reliquit, diligeus lioc seculum, et liabiit Thessalouicam;
- ulum, et liabiit Thessalouicam; 10. Grescens in Galatiam; Titus in Dalmatiam.
- 11. Lucas est mecum solus. Marcum assume, et adduc tecum: est enim milii utilis iu ministerium. Colossest: Epist. 4, 10, 14.
- 12. Tychicum autem misi Ephesum: Paoro:
- 13. penulam quam reliqui Troade apud Carpuni, veniens affer tecum, et libros, maxime autem menibranas.
- 14. Alexander ærarius multa mala mihi ostendit: reddet illi Dominus secundům opera ejus:
- 15. quem et tu devita: valde enim restitit verbis uostris.
- 16. lu primă meă defensione nemo milii affuit, sed omues me dereliquerunt: non illis imputetur.
- 17. Dominus autem mini astitit, et confortavit me ut per me prædicatio impleatur, et audiant omnes Gentes: et liberatus sum de ore leonis.
- 18. Liberavit me Dominus ab omni opere malo : et salvum faciet in regnum suum cœleste, cui gloria in sœcula sœculorum. Amen.
- 19. Saluta Priscam, et Aquilam, et Onesiphori domum.
- 20. Erastus remansit Corinthi. Trophymum autem reliqui Infirmum Mileti.
- 21. Festina ante hyemem venire. Salutant te Eubulus, et Pudens, et Linus, et Claudia, et fratres omnes.
- 22. Dominus Jesus Christus cum Spiritu tuo. Gratia vohiscum. Amon.

L'Epistola seguente trovasi all'articolo Tito: Epist. cap. 1.

TINO, riempito di sangue delle vittime dell'ira di Dio: Apocausse: 14, 14 a 20. È il Verbo di Dio, che pigia lo strettojo del vino di furore d'ira di Dio onnipotente: *Ibid.* 19, 15.

TIRANNI: si intendono gli usurpatori ed i principi che sano azioni violente od ingiuste, che non conoscono altra legge suori del loro capriccio. Essi sono cagione di molte lagrime: GrosBA: 35, 9. II Faraone d' Egitto ne è un esempio verso i discendeuti di Giscolibe, colle sue ingiusizie, e colle sue crudeltà contro di essi: Isaa-Litti: Esoil. 1, 8, e seg. Mosk: Esoil. 5, 1 e seg. 8, 25 a 28: 10, 24 à 28. Iddio li lescis rare volte impuniti: Giuda: Gidd. 1, 4 a 7. Abinsa-Lichi: Gidd. 9, 5, 53, 54. Jenoboxnoï 3 Re: 13, 4. Bassa: 3 Re: 16; 7. Elix: 3 Re: 19, 1, 2. Aciusi: 3, Re: 21, 10, 13, 23. Josaphar: 3 Re: 22, 27. Manasse: 4 Re: 21, 16. Joakini: 4 Re: 24, 4. To-Bia? 1. 21. Olofenne: Giuditta, 3, 9 e seg. Nauccodomosgon: Dan. 3, 20. Letters: Dan. 4: 28, 29, 30. Elerizano: 2 Macc. 6, 18 e seg. Mantici: 2 Macc. 7, 1 e seg. Maci: Matt. 2, 16. Erodi: Att. 12, 1 e seg. Maci: Matt. 2, 16.

TIRO, o Tirii, che significa turbolenti tribolatori, era la capitale del paese di Tiro.

Tino: Issia, cupo 23. Questa città fu desolata per ragione della sua superbia. Dolore che quella desoluzione cagiono all'Egitto.

Il capo precedente trovasi all'articolo Genusalemme: Is. cap. 22.

Ouus Tyri. Ululete neves maris, quie vesteta est domus, unde venire consueverant: de terra Cethim reveletum est eis.

- 2. Tacete, qui habitatis in insula: negotiatores Sidouis transfretantes mare repleverunt te.
- Sidouis transfretantes mare repleverunt te.

  3 In aquis multis semen Nili, messis fluminis fruges ejus: et facta est negotiatio gentium.
- 4. Erubesce, Sidou: sit eaim mare, fortitudo maris, dicens: non parturivi, et non peperi et no coutrivi juvenes, nec ad incrementum perduxi vircines.
- 5. Cum auditum suerit in Ægypto, dolebunt cum audierint de Tyro.
- 6. Transite maria, ululate, qui habitatis in
- 7. Numquid non vestra hac est qua gloriabatur à diebus pristinis in antiquitate sua? Duceut eam pedes sui longé ad peregrinandum.
- 8. Quis cogitavit hoc super Tyrum quoudam coronatam, cujus negotiatores principes, institures ejus inclyti terræ?
- 9. Dominus exercituum cogitavit hoc, ut detralieret superhiam omuis glorim, et ad ignominiam deduceret universos inclytos terræ.
- 10. Transi terram tuam quasi flumen, filia maris nou est cingulum ultra tibi.
- 11. Manum suam extendit super mare, contur; bavit regoa: Dominus mandavit adversus Chauuan, ut contereret fortes ejus;
  - 1,2. et dixit : non adjicies ultra ut glorieris, ca-

lumnism sostinens virgo filis Sidonis: in Cethimconsurgens transfrets, ibi quoque non erit requies tibi.

- Gli imperi più potenti furono distrutti, quando è piaciuto a Dio: anche Tito sarà distrutta: dopo setl'anni Dio la ristabilirà e renderalla al suo mercimonio, ed essa avrà commercio come prima con tutti i regni del mondo.
- 13. Ecce terra Chaldworum talis populus non fuit, Assur fundavi eam: in captivitatem traduxerunt robustos ejus, suffoderunt domos ejus, posuerunt eam in ruinam.
- 14. Ululate, naves maris, quia devestata est fortitudo vestra.
- 15. Et erit in die illa: in oblivione eris, ô Tyre I septuaginta annis, sicut dies regis unius: post septuaginta autem annos erit Tyro quasi canticum meretricis.
- 16. Sume citharam, circui civitatem, meretrix oblivioni fradita: bene cane, frequenta canticum, ut memoria tui sit.
- 17. Et erit post septuaginta annos : visitahit Dominus Tyrum, et reducet earn ad mercedes suas: et rursum fornicabitur cum universis reguis terræ super faciem terræ
- 18. Et erunt negotistiones ejus, et mercedes ejus santificate Domino; non condentur, neque reponentur: quis his, qui labitaverint coram Domino, erit negotiatio ejus, ut manducent in saturitatem, et vestinatur usque ad vetustaten.

Per la continuazione, vedi Peccati: Is. cap. 24.

Predizione della ruina di Tiro: Palestina: Gerem. cap. 47. Minaccie, che le sono fatte: Amos: 1, 9, 10. Messia: Zacc. 9, 2 a 4.

- Tino: Exechiele, capo 26. Tiro, perchè fece festa della desolazione di Gerusalemme, sarà presa esta pure e distrutta da Nabuchodonosor. Questa profesta avverossi, nell'anno 3416 del mondo, e nell'anno undecimo della schiavitti di Jeconia.
- Il capo precedente trovasi all'articolo Ammoniti:

  Ezech, cap. 25.
- Et factum est in undecimo aguo, prima mensis, factus est sermo Domini ad me, dicens:
- 2. fili homiuis, pro eo quod dixit Tyrus de Jerusalem: euge, confractæ sunt portæ populorum, conversa est ad me: implebor, deserta est:
  - 3. proptered hac dicit Dominus Deus: ecce ego

- super te, Tyre, et ascendere faciam ad te gentes multas, sicut ascendit mare fluctuans:
- 4. et dissipabunt muros Tyri, et destruent turres ejus: et radam pulverem ejus de ea, et dabo eam in limpidissimam petram.
- 6. Siccatio sagenarum erit in medio maris, quia ego locutus sum, ait Dominus Deus: et erit in directionem gentibus.
- 6. Filize quoque ejus, que sunt in agro, gladio interficientur: et scient quia ego Dominus.
- 7. Quis hec dicit Dominus Deus: ecce ego adducam ad Tyrum Nabuchodouosor regem Babylonis ah aquilone regem regum, cum equis et curribus, et equitibus, et cœtu, populoque magno.
- Filias tuas, que sunt in agro, gladio interficiet: et circumdabit te munitionibus, et comportabit aggerem in gyro: et elevabit contra te clypeum.
- g. Et vineas, et arietes temperabit in muros tuos, et turres tuas destruet in armatura sua.
- 10. Inaudatione equorum ejus operiet te pulvis eorum: à souite equitum, et rotarum, et curruum movebuntur muri tui, cum ingressus fuerit portes tuas quasi per introitum arbis dissi-
- 11. Ungulis equorum saorum concule, bit omnes plateas tuas: populum tuum gladio cædet, et statum tum nobiles in terram corruent.
- 12. Vastabunt opes tuas, diripient negotiationes tuas: et destruent muros tuos, et domos tuas præcteras subvertent: et lapides tuos, et ligna tua, et pulyerem tuum in medio aquarum ponent.
- 13. Et quiescere faciam multitudinem canticorum tuorum: et sonitus cithararum tuarum non audietur amplius. Poroto: Gerem. 7, 34.
- 14. Et daho te iu limpidissamam petram, siccatio sagenarum æris, nec ædificaberis ultra; quia ego locutus sum, ait Dominus Deus.
- Per la repentina caduta di Ttro saranno attoniti ed afflitti tutti i principi vicini. Essa sarà distrutta per sempre.
- 15. Hæc dicit Dominus Deus Tyro: namquid non à sonitu raine tue, et gemita interfectorum taorum, cum occisi fuerint in medio tui, commovebuntur insulæ?
- 16. Et descendent de sedibus suis omnes principes maris: et auferent exuvias suas, et vestimenta sua varia abjicient, et induentur stupore: in terra sedebunt, et attoniti super repentino essu tuo admirabuntur.
  - 17. Et assumentes super te lameutum, dicent

tibi: quomodo periisti, que liabitas in mari, urbs inclyta, que fuisti fortis in mari cum habitatoribus tuis, quos formidabant universi?

18. Nunc stopehunt naves in die pavoris tui: et turbabuntur insulæ in mari, eo quod nullus

egrediatur ex te.

19. Quia hec dicit Domiuns Deus': cum dedero te urbem desolatam, sient civitates que non hahitantur; et adduxero super te abyssum, et operuerint te aquæ multæ:

20. et detraxero te cum his qui descendunt in lacum ad populum sempiternum, et collocavero te in terrà novissima sicut solitudines veteres, cum his qui deducinatur in lacum, ut non habiteris: porro cum dedero gloriam in terrà viventium,

21. in vihilum redigam te, et non eris, et requisita non invenieris ultra ia sempiternum, dicit

Dominus Deus.

Tiso: Ezechiele, capo 27. Cantico lugubre sopra la ruina di Tiro. Descrizione della sua situazione, della sua forza, delle sue ricchezze, del suo commercio, sotto la figura di una nave.

Et factum est verlium Domini ad me, dicens 2. tu ergò, fili hominis, assume super Tyrum

3. et dices Tyro, que habitat introite maris negotiationi populorum ad insulus multas: liæc dicit Dominus Deus : ô Tyre ! tu dixisti : perfect. decoris ego sum ,

4. et in corde maris sita. Finitimi tui, qui te adificaverunt, impleverunt decorem tuum:

5. abietilius de Sanir extruxerunt te enm omnibus tabulatis maris: cedrum de Libano tulerunt ut fecerent tibi malum.

6. Quercus de Basan dolaverunt in remos tuos: et transtra tua fecerunt tibi ex ebore Iudico, et

prætoriola de insulis Italiæ,

7, Byssus varia de Ægypto texta est tibi in velum ut poneretur in malo, hyacinthus et purpura de insulis Elisa facta sunt operimentum

8. Habitatores Sidonis et Aradii fuerunt remiges tui: sapientes tui, Tyre, facti sunt gubernatores tui. -

9. Senes Giblii, et prudentes ejus, habuerunt nautas ad ministerium varize supellectilis tuze: omnes naves maris, et nautæ earum , fuerunt in populo negotiationis tum.

10. Persæ, et Lidii, et Libyes erant in exercitu tuo viri bellatores tui: clypeum et galeam suspenderunt in te pro ornatu tuo.

T. II.

-11. Filii Aradii cum exercitu tuo erant super muros tuos in circuitu; sed et Pigmæi, qui erant in turribus tuis, pharetras suas suspenderunt in maris tuis per gyrum : ipsi compleverant pulchritudinem tuam.

Merci diverse che empievano i mercati di Tiro.

12. Carthaginenses negotiatores tui, à multitudine cunctarum divitiarum, argento, ferro, stanno, plumboque repleverunt nundinas tuas.

13. Græcia, Thubal, et Mesoch ipsi iustitores tui ; mancipia, et vasa ærea advexerunt populo tuo.

14. De domo Thogorma, equos, et equites, et mulos adduxerunt ad forum tuum,

15. filii Dedan negotiatores tui: insulæ multæ, negotiatio manus tuæ: dentes eburneos et hebeninos commutaverunt in pretio tuo.

16. Syrus negotiator tuus propter multitudinem opernin tuorum, gemmam, et purpuram, et scutulata, et byssum, et sericum, et chodchod proposuerunt in mercatu tuo.

17. Juda et terra Israel ipsi institores tui in frumento primo, halsamum, et mel, et oleum, et

resium proposuerunt in nundinis tuis.

18. Demascenus negotiator tuus in multitudine operum tuorum, in multitudine diversarum opum in vino pingui, in lanis coloris optimi.

19. Dan, et Græcia, et Mosel, in nundinis tuis proposuerunt ferrum fabrefactum : stacte et calamus in negotiatione tuå.

20. Dedan institures tui in tapetibus ad seden-

21. Arabia, et universi principes Cedar, ipsi negotiatores manus tum : cum aguis, et prietibus, et hædis venerunt ad te negotiatores tun

22. Venditores Saba, et Reema, ipsi negotia tores tui : cum universis primis aromatibus , et lapide pretioso, et auro quod proposuerunt in mercatu tuo.

23. Haran, et Chene, et Eden, negotiatores tui: Saba, Assur, et Chelmad, venditores tui.

24. Ipsi negotiatores tui multifariam involacris hyacinthi, et polymitorum, gazarumque pretiosarum, que obvolute , et astricte erant funibus; cedros quoque habebant in negotiationibus

25. Naves maris principes tui in negotiatione tua ; et repleta as , et glorificata nimis in corde maris.

I Tirii, spinti dai loro capi, muovono guerra

contro i Caldei, dai quali sono sconfilli ed intieramente distrutti.

- 26. In aquis multis adduxerunt to remiges tui:
- 27. Divitiæ tum, et thesauri tui et multiplex instrumentum tuum, nautm tui et gubernalores tui, qui tenebant suppellectilem tuam, et populo tuo præerant; viri quoque bellatores tui, qui erant in te cum universa multitudine tua, qum est iu medio tui, cadent in corde maris in die ruinm tum.
- 28. A sonitu clamoris gubernatorum tuorum conturbabuntur classes:
- 29. et descendent de navibus suis omnes qui tenebant remum; nautæ et universi gubernatores maris in terra stabunt:
- 30. et ejulabunt super te voce magna, et clamabunt amure; et superjacient pulverem capitibus suis, et cinere conspergentur.
- 31. El radent super te calvitium, et accingentur ciliciis; et plorabunt te in amaritudine anima ploratu amarissimo.
- 32. Et assument super te carmen lugubre, et plangent te. Que est ut Tyrus, que obmutuit in medio maris?
- 33. Que in exitu negotistionum tuarum de mari implesti populos multos: in multitudine divillarum tuarum, et populorum tuorum ditasti reges terree.
- 34. Nunc contrits es à mari, in profundis aquarum opes tuze, et omnis multitudo tua, que erat in medio tui, ceciderunt.
- 35. Universi liabitatores insularum obstupuerunt super te: et reges earum omnes tempestate perculsi mutaverunt vultus.
- 36. Negotiatores populorum sibilaverunt super te: ad nibilum deducta es, et non eris usque in perpetuum.
- Tino: Ezechiele, cipo 28. Il re di Tiro, il quale diceva sè essere un Dio, conoscerà di essere un ivomo, altoraquando cadrà sotto la possanea de suoi nemici: anno 3416.
- Et factus est sermo Domini ad me, dicens: 2. fili hominis, dic principi Tyri: hac dicit Dominus Deus: ed quod elevatum est cor tuum, et dixisti: deus ego sum, et in cathedra Dei sedi in corde maris; cum sis homo et non deus, ei dedisti cor tuum quasi cor Dei.
- 3. Eccè sapientior es tu Daniele: omne secretum non est absconditum à te.
  - 4. In supientià et prudentia tua fecisti tibi for-

- titudinem, et acquisisti aurum et argentum in the-
- 5. In multitudine sapienties tues, et in negotiatione tua multiplicasti tibi fortitudine)n; et elevatum est cor tuum in robore tuo.
- 6. Proptereà hæc dicit Dominus Dens: eò quod elevatum est cor tuum quasi cor Dei:
- idcircò eccè ego adducam super te alienos, robustissimos gentium: et nudabunt gladios suos super pulchritudinem sapientim tum, et polluent decorem tunn.
  - 8. Interficient, et detralient te; et morieris in
- y. Numquid dicens loqueris: Deus ego sum coram interficientibus te: chm sis homo, et non Deus in manu occidentium te?
- 10. Morte incircumcisorum morieris in manu alienorum; quia ego locutus sum, ait Dominus Deus.
- Descrizione della gloria e della caduta di Lucifero, sotto la figura della possanza e della ruina del re di Tiro.
- 11. Et factus est sermo Domini ad me, dicens: fili hominis, leva planctum super regent Tyri;
- 12. et dices eir bæc dicit Duniuus Deus: tu signaculum similitudinis, plenus sapieutia, et perfectus decore,
- 13. in deliciis Paradisl Dei fuisti: omnis lapia pretiosus operimentum tuum: sardius, topszius, et ispis, chrysolitus, et onyx, et berillus, saphirus, et carbunculus, et sanaragdus, aurum opus decoris tui; et furamina tua in die qua conditus es, organarias suul.
- , 14. Tu cheruli extentus, et protegens; et posui te in monte saucto Dei, in medio lapidum ignitorum ambulasti.
- 15. Perfectus in viis tuis à die conditionis ture, donec inventa est iniquites in te.
- 16. In multitudine negotiationis tum repleta sant interiora tun iniquitate, et peccasti: et ejeci te de monte Dei, et perdidi te, 6 Cheruh protegens, de medio lapidum ignitorum.
- 17. Et elevatum est cor tuum in decore tuo: perdidisti sapientiam tuam in decore tuo, in terram projeci te; ante faciem regum dedi te, ut cernerent te.
- 18. In multitudine iniquitatum tuarum, et iniquitate negotiationis tuæ polluisti sanctificationem tuam: producam ergò ignem de medio tui qui comedat te, et d=bo te in cinerem super terram in conspectu omnium videntium te.
  - 19. Omnes qui viderint te in gentibus obstu-

pescent super te: nibili factus est et non eris in perpetuum.

Profesia contra Sidone. Iddio farà perire i suoi ubilanti di peste e di spada. Parà ritornare i figliudi d'Israele nella loro terra, dove abiteràuno nuovamente.

- 20. Et factos est sermo Domini ad me, dicens: 21. fili hominis, pone faciem tuam contra Sidonem, et prophetabis de câ,
- 22. et dices: hæc dicit Dominus Deus: eccè ego ad te, Sidon, et glorificabor in medio tui: et scient quia ego Dominus, cum fecero in eà judicia, et sanctificatus fuero in eà.
- 23. Et immittam ei pestilentiam, et sanguinem in plateis ejus: et corruent interfecti in medio ejus gladio per circuitum; et scient quia ego Dominus.
- 24. Et non erit ultra domui Israel offendiculum amaritudinis, et spina dolorem iufereus undiquè per circultum eorum qui adversantur eis; et scient quia ego Dominus Deus.
- 25. Hee dieit Dominis Dens: quando congregévero domum férael de populis, in quibos dispersi sunt, sauctificabor in eis coram gentibus: et habitabunt in terià suà, quam dedi servo meo Jacob.
- 26. Et habitabunt in «à securi : et ædificabnot domos, et plantabunt vincess, et habitabunt confidenter, cum fecero judicia in omnibus qui adversantur eis per circuitum; et scient quia ego Dominus Deus corum.

Per la continuazione, vedi Ecitto: Esech. cap. 29.

TITO, che significa onorevole, e che fu soprennominato il giusto, era Gentile di origine, ed essendo ancora nella prima età, allora quando fu convertito da S. Paolo, visse in istato di continenza sino alla morte. Tito ricevette S. Paolo nella sua casa: PAOLO: Att. 18, 7. Di lui si servi l'Apostolo in molte occasioni e sovente lo prese seco per compagno ne'suoi viaggi e per suo ajuto nella predicazione del Vangelo: Conints: 2 Epist. cap. 7. Zelo di Tito per i poveri: Ibid a Epist. cap. 8. San Paolo lo stabilisce vescovo dell'isola di Creta (in oggi Candia). Lo lasciò in quell'isola, nell'anno 63 di Gesù Cristo: nell'anno seguente, S. Paolo avendo bisogno di Tito, gli scrisse delle Mecedonia la lettera seguente, invitendolo ad andere a trovarto in Nicopoli, città dell'Epiro. E siccome una delle principali cure di Tito doveva essere la elezione di buoni vescori e sacerdoti, quindi è che in primo luogo delle qualità discorre, che si richieggono in tali ministri ecclesiastici; indi passa ad altri documenti opportuni alle circostanze, ed al bisogno di quei fedeli.

Tro: Epistol», capí. 1. San Paolo incomincia questa lettera dimostrando quali debbano essere coloro, che egli avrà ad ordinare in sacerdoti o vescovi.

Paulus servus Dei, apostolus autem Jesu Christi secuodùm fiden electorum Dei, et aguitionem veritatis quæ secuodûm pietatem est,

- 2. in spem vite aternæ quem promisit qui non mentitur, Deus, ente tempore sæculerie,
- 3. manifestavit autem temporibus suis verbum suum in prædicatione que credita est milii secundum præceptum Salvatoris nostri Deit
- Tito dilecto filio secundúm communem fidem, gratia et pax à Deo patre, et Christo Jesu Salvatore nostro.
- 5. Hujus rei gratia reliqui te Cretm, ut ea que desunt corrigas, et constituas per civitates presibyteros, sicut et ego disposui tibi.

  6. Si quie sine civilne est tubbe uvacio civilne est tubbe u
- 6. Si quis sine crimine est, unius uxoris vir, filios habens fideles, non in accusatione luxurize aut non subditos. Timoreo: 1 Epist. 3. 2.
- Oportet enim Episcopum sine crimine esse sicut Dei dispensaturem: uon superbum, uon iracundum, non vinolentum, non percussorem, non turnis ducri cupidum;
- 8. sed hospitulem, benignum, sobrium, justum, sunctum, continentem,
- amplectentem eum qui secundum doctrinam est, fidelem sermonem, ut potens sit exhortari in doctrina sana, et eos qui contradiount arguere.

Parla di alcuni, i quali pe'loro visi merilano severa riprensione; per coloro che sono mondi è monda ogni cosa: alcuni negano Dio coi fatti.

- 10. Sunt enim multi etiam inobedientes vaniloqui, et seductores, maxime qui de circumcisione
- 11. quos oportet redergui: qui universas domos subvertunt, docentes que non oportet, turpis lucri gratia.
- , 12. Dixit quidam ex illis, proprius ipsorum propheta: Cretenses semper mendaces, malæ bestiæ, ventres pigri.
- 13. Testimonium hoc verum est. Quam oh causam increpa illos dure, ut sani sant in fide,

- 14. non intendentes Juduicis fabulis, et mandatis homiuum aversantium se à veritate.
- 15. Omnie muode mundis: coinquinetis autem et jofidelibus nibil est mundum, sed inquinate sunt corum et mens et conscientis. Romani: Epist. 14, 20.
- 16. Confitentur se nosse Deum, fectis autem negant, cum sint abomiosti et incredibiles, et ad omne opus bonum reprobi.
- Tito: Epistole, capo 2. Quel che debba insegnare ai vecchi, alle vecchie, alle giovinette, ai giovani, al servi. · · .

In autem loquere que decent sanam doctri-

- pain: 2. senes, ut sobrii sint, pudici, prudentes, sani
- in file, in dilectione, in patientia: 3. anus similiter, in babitu sancto, non criminatrices, non niulto vino servientes, benè do-
- 4. ut prudentiam doceant adolesceutulus, ut yiros suos ament, filios suos diligaul,
- 5. priidentes, castas, solirias, domus curam habentes, benignas, subditas viris suis, ut non blaspliemetur verbum Dei:
  - 6. iuvenes similiter hortare ut sobrii sint.
- 7. In omnibus teipsum præbe exemplum bonorum opernin, in doctrina, in integritate, in gra-
- 8. verbum sanum, irreprehensibile, ut is qui ex adverso est verentur, nitul habens malum dicere de nobis:
- o, servos dominis suis subditos esse, in omnihus placentes, non contradicentes, Erasini: Epist. 6, 5 a 8.
- 10. non fraudaptes, sed in omnibus fidem bonani estendentes: ut doctrinam Salvatoris postri Dei ornent in omnibus.

Quali documenti ci dia la grazia di Dio, la quale si è manifestata. Temperanza, giustizia, pictà, fervore nel bene: aspettazione di quella beata speranza e di quella apparizione della gloria del Salvatore del mondo, Gesia Cristo.

- 11. Apparuit enim gratia Dei Salvatoria nostri omnibus hominibus, Infr. Tito: Epist. 3, 4.
- 12. erudiens nos, ut abnegantes impietatem, et sæcularia desideria, sobriè, justè, et piè vivamus in hoc seculo, Giuditta : 8, 16.
- 13. expectantes beatam spein et adventum gloriæ mugni Dei, et Salvatoris nostri Jesu Christi,
  - 14. qui dedit semetipsum pro nobis, ut nos re-

- dimeret ab omni iniquitate, et mundaret sifii pooulun acceptabilem; sectatorem bonorum operum.
- 15. Hec loquere, et exhortere, et argue cum ouni imperio. Nemo te contemnat.
- Tito: Epistola, capo 3. Essere sorgetti ai principi ed al le podestà. Effusione della grazia di Gesù Cristo: quindi i fedeli giustificati per la grazia medesima sono secondo la speranza eredi della vita eterna.

Admone illos principibus et potestatibus subditos esse; dicto obedire, ad onne opus bonum

- 2. neminem blasphemare, noo litigiosos esse, sed modestos, omnem ostendentes mansuetudioem ad omites homines.
- 3. Eramus enim aliquando et nos insipientes. iocreduli, errentes, servientes desideriis et voluptatibus veriis, in malitià et invidià agentes, odibiles odientes invicem.
- 4. Cum sutem benignitus, et humanitus appuruit Salvatoris costri Der; Sup. Tito: Epist. 2, 11.
- 5. non ex operibus justitim, que fecimus nos, sed secundum suam misericordiam salvos nos fecit, per lavacrum regenerationis et renovationis Spiritus sancti, Timoreo: 2 Epist. 1. 9.
- 6. quem effudit in nos abunde per Jesum Christum Salvetorem nostrum.
- 7. ut justificati gratiù ipsius, hwredes simus secundum spem vita ateroa.

Applicarsi alle buone opere: sfuggire le pazze questioni e le dispute: schivare le vane dottrine ed anche gli eretici.

- 8. Fidelis sermo est: et de his volo te confirmure, ut curent bonis operibus præesse qui credunt Deo. Hæc sunt bons et utilis homioilus.
- 9. Stultus autem quæstiones et genealogies, et contentiones, et pugnas legis devita; sunt enim inutiles et vanm. Timoreo : 1 Epist. 1, 4.
- 10. Hæreticum hominem, post unam et secundam correptionem, devita,
- 11. scieus quis subversus est qui ejusmodi est, et delinquit, com sit proprio judicio condemnatus.
- 12. Cum misero ad te Artemam, aut Tychicum, festion ad me venire Nicopolim: ibi enim statuí hiemare.
- 13. Zenum legis peritum, et Apolló sollicitè præmitte, ut nihil illis desit.
  - 14. Discant autem et nostris bonis operibus

processe ad usus necessarios, ut non sint infra-

15. Solutent te qui mecum sunt omnes: soluta eos qui nos emant in fide. Gratia Dei cum omnibus volvis. Amen.

Per la continuazione, della Sacra Scrittura, vedi la Epistola a Filemore: cap. 1.

TOBIA, che significa buon padrone, era 'genero di Sechenia, sifine di Mosolla, figlinolo di Barachia. Egli era nemico de' Gindei, e grande eppositore della ricostruzione delle mura di Gerusalemme: NEREMA: 2 Edd. 2, 19: 4, 3, 7: 6 1.8 1.4. 1.7. 8 10: 13. 4.

Tona è anche il nome del duodecimo libro della Sacra Scrittura, il quale porta il nome del suo autore, uomo profoudamente attaccato alla sua religione, e pieno di virtù. Tobia lo scrisse per ordine itell'Angelo, che Dio avezgli mandato per ricompeusalo del suo rato mento. Questo libro contene la storia della stesso Tubia, e quella di suo figito, degno imitatore delle virtù di suo nadre.

Tobia: copo 1. Origine di Tobia: egli nella schiavità non abbandona la legge di Dio. Anno 3083

Il capo precedente è il 15 del libro secondo di Esdra e truvesi all'articolo Naussia: 2 Esdr. cap. 15.

Tobias ex tribu et civitate Nephthali (que est in superioribus Galilem supra Nausson, post viam que ducit ad occidentem in sinistro habeus civitatem Sephet),

2. cum capius esset in diebus Salmanasar regis Assyriorum, in captivitate lamon positus, viam veritatis nou deseruit; Oska: 4 Re 17, 3. Ezichia: 4 Re 18, 9 a 11.

3. ità ut omnia que habere poterat, quotidiè concaptivis fratribus qui erant ex ejus genere impertiret.

4. Cumque esset junior omnibus in tribu Nephthali, nitil tamen puerile gessit in opere:

5. Denique com irent omnes ad vitulus aureos, quos Jeroboam fecerat rex Israel, hic solus fugichat consortia omnium, Roboamo: 3 Re 12, 28.

6. sed pergebat in Jerusalem ad templum Domini, et thi adorabat Dominum Deum Israel, omnia primitiva sua, et decimas suas fideliter offerens.

7. Ità ut in tertio anno proselytis et adveuis

8. Hæc et his similia secondum legem Dei

puerulus observalist. Samanitana: Gio. 4, 23.

Tobia fedele a Dio nella sua gioventu, gli resta fedele anche nella età più avanzata. Al figliudio Tobia, natogli da Anna sua moglie, insegna a temere Dio.

9. Cum verò fectus esset vir, accepit uxorem Annam de tribu sua, genuitque ex că filium, nomen suum imponens ei,

10. quem ab infantia timere- Deum docuit, et abstinere ab omui peccato.

11. Igitur, com per captivitatem devenisset cum uxore sua, et filio in civitatem Niniven cum omni tribu sua.

12. (cum omues ederent ex cibis Gentilium)
iste custodivit animain suam, et nunquam contaminatus est in esc.s eurum.

Iddio, in ricompensa della sua fedeltà, gli fa trovare grazia presso il re Salmanasar, e benchè schiavo, va dove vuole: consola i fratelli schiavi e li ajuta colle limosine: dà a prestito a Gabelo dicci talenti di argento.

13. Et quonism memor fuit Domini in toto corde suo, dedit illi Deus gratism iu conspectu Salmanasar regis;

14. et dedit illi potestatem quocumque vellet ire, habeus libertatem quecumque facere voluisset.

15. Pergebat ergo ad omnes qui erant in captivitate, et mouita salutis dabat ers.

16. Cum autem venisset in Reges civitatem Medorum, et ex his quibus honoratus fuerat à rege,

17. et cum in multă turbă generis suis Gabelum egeutem videret, qui erat ex tribu ejus, sub chirographo dedit illi memoriatum pondus argenti.

Salmanazar essendo morto, suo figlio Sennacherib perseguita gli Israeliii. Quella persecuzione riaccende maggiormente lo zelo di Tobia: per ordine del re gli è confiscato tutto, il suo: Tobia fugge ignuto col figlio e colla moglie e si nasconde. Pochi giorni dopo il re è ueciso, e Tobia ritorna a casa sua, e gli sono restituiti tutti i suo beni; anno 389;

18. Post multum verò temporis, mortuo Salmanasar rege, cha regosret. Seanacherib fittus ejus pro eo, et filios Israel exosos haberet in conspectu suo:

19. Tobias quotidie pergebat per ommem co-

gnationem suam, et consolabatur eos, dividebatque, unicuique prout poterat, de facultatibus suis:

24. esurientes alebat, nudisque vestimenta præbebat, et mortuis atque occisis sepulturam sollicitus exibebat.

21. Denique cum reversus esset rex Sennacherib fuglens à Judæh plagam quam circa com fecerat Deus propter blasphemiam suam, et iratus multos occideret ex filia Israel, Tobias sepeliable coronra corum. Executa: 4 Re 10, 35.

22. At ubi nontistum est regi , jussit eum occidi, et tulit omnem substantism ejus.

- 23. Tobias verò cum filio suo et cum uxore fugiens, nudus latuit, quia multi diligebant euma
- 24. Post dies verò quadraginta quinque occiderunt regem filti ipsius. Ezzona: 4 Re 19, 37-25. Et reversus est Tobias in domum suam,
- 25. Et reversus est Tobius in domum suus omnisque facultas ejus restituta est ei.

Tonu: copo 2. Tobia fa un banchetto in un giorno di festa del Signore, ed invita alcuni della sua tribia, limorati di Dio. Avendo saputo, che un figliuolo d'Israele era stato ucciso abbandona il banchetto, va dove era il cadavere, lo prende ed occultamente lo porta a casa, lo nasconde per poi seppellirlo dopo il tramoutare del sole, non temendo ne il divieto del re, nè le rimostranse de'suoi parenti.

Post hæc verò cun esset dies festus Domini, et factum esset prandium bonum in domo Tobiæ, a. dixit filio suo: vade, et adduc sliquos de trihu nostrá, timentes Deum, ut epulentur nobi-

3. Cumque abiiset, reversus nuntiavit ei, unum ex filius Israel jugulatum jacere in platea. Statimque exciliens de accubitu suo, relinquens prandium, jejunus pervenit ad corpus:

4. tollensque illud portavit ad domum suam occulté, ut dum sol occubuisset, cauté sepeliret

- 5. Cùmque occultasset corpus, manducavit panem cum luctu et tremore,
- 6. memorans ilium sermonem quem dixit Dominus per Amos prophetam: Dies festi vestri convertentur in lamentationem et luctum. Amos: 8, 10.
- 7. Cum verò sol occubuisset, abiit, et sepelivit eum.
- 8. Arguebant autem eum omn es proximi ejus dicentes: jam lujus rei causă interfici justus · es, et vix effugisti mortis imperiu a, et ilerum sepelis mortuos?

9. Sed Tobies plus timens Deum quam regem repielat corpora occisorum et occultabat in domo suă, et mediis noctibus sepeliebat ea. Sup. To-Bia: 1, 21.

Tubia mentre si affatica nel seppellire i morti, torna stanco a casa sua, dove si getta vicino al muro, e si addormenta. Da un nido di rondini cade dello sterco caldo sugli occhi di lui addormentato ond'egli rimane cicco. Timorato di Dio fino dalla sua fanciulteza non si querela per la tribolazione mandatagli della cecitii: anno 3295.

10. Contigit autem ut quadam die fatigatus à sepulturá, veniens iu domum suam, jactasset se juxta parletem et obdormisset,

11. et ex aido hirundinum dormienti illi calida stercora inciderent super oculos ejus, fieretque cœcus.

12. Hanc autem tentationem ideo permisit Domious evenire illi, ut posteris daretur exemplum patientim ejus, sicut et saucti Joh.

13. Nam cum ab infantia sua semper Deum timuerit, et mandala ejus custodierit, non est contristatus contra de peum, quòd plaga execitatis evenerit ei:

14. sed immobilis in Dei timore permansit, agens gratias Deo omnibus diebus vitæ sue.

I parenti ed i congiunti di Tobia, burlandasi della situazione in cui si trova, lo scherniscono: Tobia soffre ad imitasione di Giobbe con somma pazienza, perfino i maltrattamenti di sua moglie.

- 15. Nam sicut beato Job insultabant reges, ità isti parentes et cognati ejus irridebant vitam ejus, dicentes:
- 16. ubi est spes tua, pro qua eleemosynas et sepulturas faciebas?
- 17. Tobies verò increpebat cos, dicens: nolite
- 18. quoniam filii sanctorum sumus, et vitam illam expectamus, quam Deus daturus est his qui fillem suam nunquàm mutant ab eo. Essae: Epist. 10. 23.
- 19. Anna verò uxor ibat ad opus textrinum quotidic, et de labore manunm suarum victum, quem consequi poterat, deferebat.
- 20. Unde fectum est ut hædum caprarum ac-
- 21. cujus cum vocem balantis vir ejus audisset, dixit: videte ne fortè furtivus sit, reddite eum dominis suis, quia non licet nobis aut edere

ex furto aliquid, aut contingere. Canita': Deut.

22. Ad lime uxor ejus irata respondit: manifestè vans facta est spes tua, et eleemosynu tom modò apparuerunt; Giosse: 2, o.

23. atque his et alüs hujuscemodi verbis exprobrabat ei.

Toma: cupo 3. Orazione fatta a Dio da Tobia, nelle sue afflizioni: egli si confessa colpevole dinanzi a lui, e lo prega perche voglia ricevere in pace il suo spirito.

Tunc Tobies ingemuit, et cœpit orere cum la-

- 2. diceas: justus es, Domine, et omnis judicia tus justa sunt, et omnes viæ tuæ, misericordia, et veritas, et judicium.
- 3. Et nunc, Domine, memor esto mei, et ne vindictam sumas de peccatis meis, neque reminiscaris delicta mea vel parentum meorum.
- 4. Quonam non obedivimus præceptis tuis, ideò traditi sumus in direptionen, et captivitatem, et inortem, et in fabulam, et in improprium omnibus nationibus in quibus dispersisti nos. Comardamenti: Deul. 28, 15.
- 5. Et nunc, Domine, magna judicia tua, quia non egimus secundum præcepta tua, et non ambulavimus sinceriter coram te.
- 6. Et nunc, Domine, secundum voluntatem tuam fac mecum, et præcipe in pace recipi spiritum mecum; expedit enim mihi mori magis quam vivere.

Umile orazione e digiuno di tre giorni di Sara, figliuola di Raguele, perchè la serva le faceva rimproveri a motivo de'sette mariti uccisi dal demonio.

- Eâdem îtaque die contigit ut Sara filia Raguelis in Rages civitatem Medorum, et ipsa audiret improperium ab una ex ancillis patris aui,
- 8. quonism tradits fuerat septem viris, et dæmonium nomine Asmodæus occiderat eos, mox ut ingressi fuissent ed eam. Infr. Tonia: 6, 14.
- 9. Ergo cum pro culpa sua increparet puellam, respondit ei, dicens: amplius ex te non videumus filium aut filiam super terram, interfectrix afrorum tuorum.
- 10. Numquid et occidere me vis, sicut jam occidisti septem viros? Ad hanc vocem perrexit in superius cubiculum domus sum: et tribus diebus, et tribus nocilius non manducavit neque hibit.
  - 11. Sed in oratione persistens, cum lucrymis

- depresentative Deum ut ab isto improperio libe-
- 12. Factum est autem die tertih, dum compleret orationem benedicens Dominum.
- 13. dixit: benedictum est nomen tunm, Deus patrum nostrorum: qui chm iratus fueris, midericordism facies, et in tempere trillulationis peccata dimittis his qui invocant te.
- 14. Ad te, Domine, faciem meam converto, ad te oculos mens dirigo.
- 15. Peto, Domine, ut de vinculo improperii hujus absolvas me, aut certé desuper terram eripias me.
- 16. Tu sels, Domine, quia nunquam concupivi virum, et mundam servavi animam meam ab omni concupiscentia.
- 17. Nunquèm cum l'udentibus miscui me: peque cum bis qui in levitate ambulant, participem me præbui.
- 18. Virum entem cum timore tuo, non cum libidine mea consensi suscipere.
- 19. Et, aut egu indigna fui illis, aut illi forsitan me non fuerunt digni: quia forsitan viro alii conservasti me.
- 20. Non est enim in bominis potestate consi-
- 21. Hoc autem pro certo habet omnis qui te, colit, quòd vita ejus, si in probatione fuerit, co-ronabiur; si successione in tribulatione fuerit, liberabitur; et si in correptione fuerit, ad misericordiam tuam venire licebit.
- 22. Non enim delectoris in perditionibus nostris, quis post tempestatem, tranquillum facis; et post lacrymationem et fletum, exultationem infundis.
- 23. Sit nomen tunm, Deus Israel, benedictum in secula.

Iddio esaudisce le orazioni di Tobia e di Sara e manda loro l'angelo Rafaele a consolarli.

- 24. In illo tempore exaudita sunt preces amborum in conspectu gloria summi Dei:
- 25. et missus est arigelus Domini senetus Rapliael ut curaret eos anibos, quorum uno tempore sunt orationes in conspectu Domini recitata.

Tobia: copo 4: Tobia credendos vicino a morire, dà de pissimi avvertimenti al figliuolo, e gli raccomanda specialmente la elemosina: anno 3299.

Igitor cum Tubies puteret orationem suem exaudiri ut mori poluisset vocavit ed se Tobiem filium suum.

2. dixitque eis audi, fili mi, verba oris mei, et ea in corde tuo quasi fundamentum construe.

3. Cum acceperit Deus animam meam, corpus meum sepeli: et honorem habebis matri tue omnibus diebus vitæ ejus: Decacoo: Esod. 20, 12. Vintu: Escil. 7, 29, 30.

4. memor enim esse debes quæ et quanta pericula passa sit propter te in utero suo.

5. Cum autem et ipsa compleverit tempus vitæ sum, sepelias eam circa me.

6. Omnihus autem diebus vitæ tuæ in mente habeto Denm: et cave ne alignandò peccato consentias, et prætermittas præcepts Domini Dei

7. Ex substantia tua fac eleemosynam, et uoli avertere faciem tuam ab ullo paupere: ità enim fiet ut nec à te avertatur facies Domini. Sapienza: Prov. 3, 9. Poveni: Eecli. 4, 1. Vintù: Eccli. 4, 14, 13.

8. Quo modo potueris, ità esto misericors.
9. Si multum (ibi fuerit, abundanter tribue; si exiguum tibi fuerit, etiam exiguum libenter impertiri, stude. Coanty: 2 Epist. 8, 22.

10. Pramium enim bonum tibi thesaurizas in die necessitatis:

11. quoniam eleemosyna ab omni peccato et à morte liberat, et non patietur animam ire in tenebras. Viatù: Eccli. 29, 15: Luc. 12, 33.

12. Fiducia magna erit coram summo Deo eleemosyna omnihus facientibus eam.

Tobia raccomanda a suo figlio l'amore della purità, della giustizia, della carità, della sapienza della pietà.

13. Atteude tibi, fili mi, ab omai fornificatione, et præter uxorem tuam nunquam patiaris crimen scire. Tessalonicesi: 1 Epist. 4, 3.

14. Superbiam nunquam in tuo sensu, aut in tuo verbo dominari permittes: in ipsa enim initinm sumusit omnis perditio. Apano: Gen. 3, 5.

15. Quicumque tibi sliquid operatus fuerit, statim ei mercedem restitue, et merces mercenarii tui apud te omnino non remaneat. Leggi: Lev. 10.13.

16. Quod ab alio oderis fieri tibi, vide ne tu aliquando alteri faciss. Samone: Matt. 7, 12.
17: Panem tium cum esurientibus et egenis conade, et de vestimentis tuis nudos tege. Pana-

mede, et de vestimentis tuis nudos tege. PARA-

18. Panem tuum et vinum tuum super sepulturam justi constitue, et noli ex eo manducare et hibere cum peccatoribus.

19. Consilium semper à sapiente perquire.

20. Omni tempore henedic Deum, et pete als eo ut vias tuas dirigat, et omnia consilia tua in ipso permaueant.

Tobia fa sapere a suo figliuolo, com' egli diede a prestito dieci talenti d'argento a Gabelo in Rages; e l'esorta di andare a ritrovarlo per ritirare la detta somma di denaro.

21. Indico etiam tibi, fili mi, dedisse me decem talenta argenti, dum adhuc infantulus esses, Gabelo in Rages civitate Medorum, et chirographum ejus apud me habeo:

22. et ideò perquire quo modo ad eum peryeniss, et recipiss ab eo supra memoratum pondus argenti, et restituas ei chirographum suum.

23. No!i timere, fili mi: pauperem quidem vitam gerimus, sed multa bona babebimus si timuerimus Denun, et recesserinus ab omni peccato, et fecerimus benè. Gracono: Epist. 2, 5.

TOBIA: capo 5. Il figliuolo di Tobia non conoscendo Gabelo, nè come andare a Rages, dove dimorava Gabelo, va per comando del padre a cercare un uomo fedete, che lo accompagni in viaggio: anno 3200.

Tune respondit Tobies petri suo, et dixit:

2. Quo modo autem pecuniam hanc requiram, ignoro. Ille me nescit, et ego eum ignoro: quod signum dabo et? Sed neque viam per quam pergatur illue aliquando cognovi.

4. Tunc pater suus respondit illi, et dixit: chirographum quidem illius penes me liabeo: quod dum illi ostenderis, statim restituet.

4. Sed perge nunc, et inquire tibi aliquem fidelem virum, qui eat tecum, salva mercede sua, ut dum adhuc vive recipias eau.

Il giovane Tobia trona l'angelo Rafaele, totto la figura di un vieggatore, il quale si offre di condurto a Rages in casa di Cabelo. Il giovane Tobia riferisce ogni cosa a suo padre, il quale ammirato fece pregare l'Angelo in figura di viaggiatore, perchè volesse entrare in casa sua.

5. Tuuc egressus Tobias, invenit juvenem splendidum, stantem præcinctum, et quasi paratum ad ambulandum.

6. Et ignorans qu'od Angelus Dei esset, salutavit eum, et dixit : unde te habemus, boue juvenis?

- 7. At ille respondst : ex filiis Israel, Et Tubias dixit illi: posti viam que ducit in regionem Medorum?
- 8. Cui respondit: novi: et omnia itinera eius frequenter ambulavi; et mansi apud Gabelum fratrem postrum, qui moratur in Rages civitate Medorum, que posita est in monte Echatania.

q. Cui Tubias ait: sustine me, obsecro, donec here ipse ountiem patri meo.

10. Tune ingressus Tobias, indicavit universa harc patri suo. Super quæ admiratus pater, ro-

eavit ut introiret ad eum.

L'angelo saluta Tobia, e l'assicura che non anderà molto, che Dio lo guarirà. Tobia domanda all'angelo di qual famiglia egli sia: l'angelo gli risponde essere egli Azaria, figliuolo di Anania il grande, e eli promette di condurre e ricondurre il giovane Tobia sano è salvo.

- 11. Ingressus itaque salutavit eum, et dixit: gaudium tibi sit semper.
- 12. Et sit Tobias: quale gaudium milit erit, qui in tenebris sedeo, et lumen cæli pog video?
- 13. Cui ait juveois: forti animo esto, in proximo est ut à Dec cureris.
- 14. Dixit ituque illi Tobias: numquid poteris perducere filium meum ad Gabelum in Ruges civitatem Medorum? et cum redleris, restituani tibi merceden tuam.
- 15. Et dixit ei Angelus; ego ducam et reducam eum ad te.
- · 16. Cui Tobias respoodit: rogo te, indica mihi de quà domo, sot de quà tribu es tu?
- 17. Cui Raphael Angelus dixit: genus quæris mercenarii; an ipsum mercenarium qui cum filio tuo est?
- 18. Sed ne fortè sollicitum te reddam, ego sum Azerias Anaujæ magni filius.
- 19. Et Tobias respondit: ex magno genere es tu. Sed peto ne irascaris quod voluerim cognoscere genus tuum.
- 20. Dixit autem illi Angelus: ego sanum ducam, et sanum tibi reducem filium toum.
- 21. Respoodens autem Tobias, ait: beod amholetis, et sit Deus in itipere vestro, et angelus ejus comitetur vobiscum.
- 22. Tunc peretis omnibus quæ eraot in via portaoda, fecit Tobies vale patri suo et matri suz, et ambulaverunt am bo simul.

Partito il giovine Tobia coll'angelo, la madre pianee l'assenza del figlio. Tobia la consola.

23. Camque profecti essent, empit mater ejus T. IL.

- flere, et dicere : beculum senectutis nostræ tulisti, et transmisisti à nobis. Infr. Tobia: 10, 4.
- 24. Nuoquam fuisset ipsa pecuoia, pro qua misisti eum.
- 25. Sufficiebet enim nohis paupertes nostra, ut divities computeremus hoc good videbamus filium nostrum.
- 26. Dixitque ei Tobias: noli flere; salvus perveniet filius poster, et salvus revertetur ad nos, et oculi tui videbunt illum.
- 27. Credo enim quod Angelus Dei bonus comitetur ei, et bene disponet omnie que circa eum geruntur ità ut cum gaudio revertatur ad nos.
- 28. Ad hanc vocem cessavit mater eius flere. et tacuit.

Toma: capo 6. Tobia parte nell'anno 3299, 'ed alla prima posala si ferma presso il fiume Tieri. Andato per lavarsi i piedi un pesce smisurato esce fuora dall'acqua per divorarlo: Tobia impaurito si ritira, ma animato dall' Angelo prende il pesce, lo sventra, serbando il cuore, il fegato ed il fiele per medicina.

- Profectus est autem Tobias, et canis secutus est eum, et muosit prima mansione juxte fluvium
- Tigris. - 2. Et exivit ot layaret pedes suos: et eccè pi-
- scis immenis exivit ad devorandum eum. 3. Quem expevesceos Tubias, clamavit voce magna, dicens: Domine, iovadit me.
- 4. Et dixit ei Angelus: apprehende brachism eins, et trabe eum ad te. Quod cum secisset, attraxit cum in siccum, et pulpitare cœpit aute pe-
- 5. Tunc dixit ei Angelus: exentera huoc piscem, et cor ejus, et fel, et jecur repone tibi: sunt euim lize necessaria ad medicamenta utiliter.
- 6. Quod cum fecisset assavit carnes ejus, et secum tulerunt in via: cætera salierunt quæ sufficerent eis, quousque pervenirent in Rages civitatem Medorum.
- 7. Tunc interrogavit Tobias Angelum, et dixit ei : obsecro te, Azaria frater, ut dicas mibi quod remedium habebunt ista quæ de pisce servare jussisti?
- 8. Et respondeos Angelus, dixit el: cordis ejos particulam si super carbooes pooss, fumus ejus extricat omoe genus dameniorum, sive à viro, sive à muliere, ità (ut ultrà non accedat ad eos.

 Et fel valet ad ungendos oculos in quibus fuerit albugo, et sanabuntur.

L'Angelo consiglia il giovane Tobia ad andare ad aloiggiare in casa di Rayuele, padre di Sara, e di chiedergli la figlia in moglie: Tobia risponde che Sara ha sposalo sette marili e sono morti, e che ha paura che awvenga lo stesso anche a lui. L'Angelo lo istruisce di ciò. che deve fare per evitare la trista fine dei sette martit di Sara.

10. Et dixit ei Tobias: ubl vis ut maneamus?

- Respondeusque Angelus, sit: est hic Raguel nomiue, vir propinquus de tribu tua, et hic habet filiam nomine Saram, sed neque masculun, neque feminam ullam habet aliam præter eam.
- 12. Tihi debetur omnis substantia ejus, et oportet eam te accipere conjugem. Eredita': Num., 27. 8: 36. 8.
- 13. Pete ergò eam à patre ejus, et dabit tibi
- 14. Tunc respondit Tobias, et dixit: audio quia tradia est septem viris, et mortni sunt: sed et hoc audivi, quia dæmonium occidit illos. Sup. Tobia: 3, 8. Genusalemme: Luc. 8, 27 a 34.
- 15. Timeo ergo ne forte et milii hæe eveniunt: et cum sim unicus parentibus meis, deponam senectutem illorum cum tristitia ad inferos.
- 16. Tunc Angelus Raplinel dixit ei: audi me, et ostendam sibi qui sunt, quibus prævalere potest dæmonium.
- 17. Hi namque qui coningium ità suscipiunt, ut Deum à se et à sun mente excludant, et suæ hididii ità vaccat, sicut equus et mulos quibus on est intellectus; habet potestatera dæmonium super eos.
- super eus.

  18. Tu autem cum acceperis eam ingressus cuhiculum, per tres dies continens esto ab eå, et
  nihil aliud, nisi orationibus vacabis cum eå.
- 19. Ipså autem nocte, incenso jecore piscis, fugubitur dæmonium.
- 20. Secunda vero nocte in copulatione sancto-
- 21. Tertià sutem nocte benedictionem consequeris ut filii ex vobis procreentur incolumes.
- 22. Trausacta autem tertin nocte, accipies, virginem cum timore Domini, amore litiarum magis quam libidine ductus, ut in semine Abraha benedictionem in filis consequaris.

Товіл: свро 7. Il giovane Tobia coll' Angelo è ricevuto con gaudio da Raguele, il quale rico-

noscendo nel giovane Tobia molla somiglianta con padre (che era fratello di fiaquele) gli domanda donde egli sia. L'Angelo dichiara, che il Tobia del quale egli parla, è il padre del giovane, che riccevette in sua casa. Udendo: cò Raguele si getta addosso al giovane Tobia e lo bacia piangendo; e con lui piangono Anna sua moglie e Sara sua figlia.

ngressi sunt autem ad Raguelem, et suscepit

2. Intueusque Tehiam Raguel, dixit Anna uxori

3. Et cum hac dixisset, ait: unde estis, juvenes fratres nostri? At illi dixerunt: ex tribu Nephthali sumus ex captivitate Nunive.

4. Dixitque illis Raguel: nostis Tobiam fratrem

5. Cunque mults bous loqueretur de eo, dixit Angelus ad Raguelem: Tobiss, de quo interrogas, pater istius est.

6. Et misit se Ruguel, et cum lacrymis osculatus est eum, et plorans supra collum ejus,

7. dixit: benedictio sit tibi, fili mi, quia boni

8. Et Anna uxor ejus, et Sura ipsorum filia lacrymatæ sunt.

Raguele fa preparare un convito: Tobla gli domanda Sara sun fizita per mostie: a tale proposisione Rasuele resta sexas fiato supenda ciò ch'era avvenuto ai sette mariti di lei: ma consigliato dall'Angelo dà la figita Sara in isposa al giorane Tobla, e fatto l'istrumento si celebrano le nozze.

g. Postquam autem locuti sunt, præcepit Raguel occidi arietem, et parari convivium. Cumque hortaretur eos discumbere ad prandium,

10. Tobies dixit: hic ego bodie non menducelo neque bibem, nisi prius petitionem mean confirmes, et promittes mihi dare Saram filiam tuam.

11. Quo sudito verbo, Raguel expavit, sciens quid evenerit illis septem viris qui ingressi sunt ad eam: et tinere cœpit ne forte et buic similiter contingeret: et cun auteret, et aon daret petenti ullum responsum,

12. dixit ei Angelus: noli timere dere eam isti, quoniem huic timenti Deum debetur conjux filia tus: propterea alius non potuit habere illam.

13. Tune dixit Raguel: non dubito quod Deus preces et lacrymas meas in conspectu suo admiserit: TOB 229

14. et credo quoniam ideò fecit vos venire ad me, ut ista conjungeretur cognationi sum, secundum legem Moysi; et nunc noli dubium gerere quod tibi esm tradam. Sup. Tobia: 6, 12. Ere-DITA': Num. 36 . 6.

15 Et appreheudens dexteram filize auze, dextræ Tobiæ tradidit, dicens : Deus Abraham, et Deus Isaac, et Deus Jacob vobiscum sit, et ipse conjunget vos, impleatque henedictionem suam in

16. Et accepta charta, secerunt conscriptionem Conjugii.

17. Et post hæc epulati sunt, benedicentes Deum.

18. Vocavitque Raguel ad se Annam uxorem suam, et præcepit ei ut præpararet alterum cuhienlam.

19. Et introduxit illuc Saram filiam suam, et lacrymate est.

20. Dixitque ei : forti animo esto, filia mea: Dominus cœli det tibi gaudium pro tædio quod perpessa es.

Tobia: capo 8. Tobia entrato nella camera di Sarà abbrucia una parte del fegato del pesce ed essendo stato dali'Angelo rilegato il demonio, Tobia e Sara passano sani e salviinsieme la notte in orazione.

Postquem verò connveront, introduxerunt juvenem ad eam.

2. Recordatus itaque Tobias sermonum Angeli. protulit de cassidili suo partem jecoris, posuitque cam super carbones vivos.

3. Tunc Raphael Angelus apprehendit demonium, et religavit illud in deserto superioris

Ægypti.

- 4. Tone hortstus est virginem Tobias, dixitone ei: Sare exsurge, et deprecemur Deun bodie et cras et secundum cras, quia his tribus noctibus Deo jungimur: tertia autem transacta nocte, in nostro erimus conjugio.
- 5. Filii quippe sanctorum sumus, et non possumus ità conjungi sicut gentes, quæ ignorant Deum. TESSALONICESI: 1 Epist. 4, 5, 7.

6. surgentes autem pariter, instanter oraliant ambo simul ut sanitas daretur eis.

- 7. Dixitque Tobias: Domine Deus patrum nostrorum, henedicant te cœli et terræ, mareque et fontes, et flumina, et omnes creaturæ tuæ quæ in eis sunt.
- 8. Tu fecisti Adam de limo terre, dedistique ei adjutorium Hevam. CREATIONE : Gen. 2 , 7,
  - 9. Et uung, Domine, tu scis quia non luxuriæ

TOB causa accipio sororem nieum conjugem, sed sola posteritatis dilectione, in qua benedicatur nomen tuum in sacula saculorum.

10. Dixit quoque Sara: miserere noliis, Domine, miserere nobis, et consenescamus ambo pariter sani.

Razuele temendo, che Tobia fosse morto, come gli altri sette mariti di Sara, al nascere del sole va co'suoi a scavargli una fossa: ma udito che Tobia e Sara crano ambedue sani e salvi. rende grazie al Signore, quindi si fa lietamente il convito. Prega in seguito il nuovo genero che si trattenza ancora per due settimane, e di tutto quello che aveva gli dà la mètà, e dell'altra metà dichiara per iscritto erede lo stesso Tobia, dopo la morte sua e della moglie.

11. Et factum est circa pullorum cantum, accersici Jussit Raguel servos suos, et abierunt cum eo pariter ut foderent sepulchrum.

12. Dicebat enim: ne forte simili modo evenerit ei, quoet cæteris illis septem viris, qui sunt ingressi ad eam.

13. Cùmque parassent fossam, reversus Raguel ad uxorem suam, dixit ei:

14. mitte pnom ex apcillis tuis, et vident si mortuus est, ut sepeliam eum antequam illucescat dies.

15. At ille misit upem ex ancillis suis. Our ingressa cubiculum, reperit eos salvos et incolumes, secum pariter dormientes.

16. Et reversa, nuntiavit bonum nuntium: et henedizerunt Dominum, Raguel videlicet et Anna uxor ejus,

17. et dixerunt: benedicimus te, Domine Deus Israel, quie non contigit quemedmodum putebamus.

18. Fecisti enim nobiscum misericordiam tuam, et exclusisti à noble inimicum persequentem nos-19. Misertus es antem duobus unicis. Fac eos, Domine, plenius benedicere te: et sacrificium

tibi faudis tum et sum sanitatis offerre, ut cognoscat universitas gentium quia tu es Deus solus in universà terrà.

20. Statimque præcepit servis suis Raguel, ut replerent fossam quam fecerant, priusquam elu-

21. Uxori autem sum dixit ut instrueret convivium, et prepareret omnia que in cibos erant iter agentibus necessaria.

22. Duns quoque piùgues vaccas et quatuor arietes eccidi fecit, et parari epulas omnibus viciuis suis, cunctisque amicis.

- 23. Et adjuravit Raguel Tohiam ut duas heb
- 24. De omnibus autem que possidebat Raguel, dimidiam partem dedit Tobie: et fecit scripturam ut pars dimidia, que supererat post obitum eorum, Tobies dominio deveniret.

Tona: cupo 9. L'Angelo Rafaele pregato da Tobia va a Trovare Gabelo e ricevuto da lui il de la conduce alle nozze di Tobia, ed egli benedice Tobia e Sara.

Tune vocavit Tobies Angelum ad se, quem quidem hominem existimabat, dixitque ei: Azarie frater, peto ut auscultes verba mes.

- 2. Si meipsum tradam tibi servum, non ero condignus providentiæ tuæ.
- 3. Tainen obsecro te ut assumas tibi animalia sive servitis, ut vadas ad Gabelum in Rages civitatem Medorum, reddasque ei chirographum suum, et recipias ab eo pectiniam, et roges cum venire ad nuntias meas.
- 4. Scis enim ipse quoniani numerat pater meus dies: et si tardavero una die plus, contristatur anima cius.
- 5. Et certe vides quomodo adjuravit me Raguel, cujus adjuramentum spernere non possum.
- 6. Tunc Raphael assumens quatuor ex servis Raguelis et duos camelos, in Rages civitatem Medorum perrexit: et nuveoiens Galicium, reddidit ei chirographum suum, et recepit ab eo omnem pecuniam.
- 7. Indicavitque ei de Tobia filio Tobia omnia qua gesta sunt: fecitque eum secum venire ad nuptias.
- 8. Cumque ingressus esset domum Raguelis, invenit Tobiam discumbentem: et exiltens osculati sunt se invicem: et flevit Gabelus, benedixituue Deum.
- 9 et dixit: benedicat te Deus Israel, quis filius es optimi viri, et justi, et timentis Deum, et eleemosyuss facicatis:
  - 10. et dicatur benedictio super uxorem tuam, et anper parentes vestros:
  - 11: et videatis filios vestros, et filios filiorum vestrorum usqué in tertism et quartam generanionem: et sit semen vestram benedictum à Deo Israel, qui regust in sacula saculorum.
- 12. Cumque omnes dixissent, amen, accesserunt ad convivium: sed et cum timore Domini auptiarum convivium exercebant.

Tours capo to. Il padre e la madre del gio-

- vane Tobia si dolgono e provano grande affanno per la lunga di lui lardanza.
- Cum verò moras faceret Tobias, causa nuptiarum, sollicitus erat pater ejus Tobias, dicens: putas quare moriatur filius meus, aut quare detentus est bii?
- 2. Putes ne Gabelus mortuus est, et nemo reddet illi pecunism?
- 3. Conit autem contristeri nimis ipse, et Anna uxor ejus cum eo: et coperunt embo simul flere, eo quod die stauto minime reverteretur filius eorum ad eos.
- 4. Plebat igitur mater ejus irremediahilibus lacrymis, atque dicebat: heu, heu me, fili mi, ut quid te misimus peregrinari, lumen oculorum nostrorum, baculum senectutis nostræ, solutium vitæ nostræ, spen posteritalis nostræ? Sop. Tosas: 5, 23.
- 5. Onnia simul in te uno habentes, te non dehuinus dimittere à polis.
- 6. Cui dicebat Tubias: tace, et noli turbari, sanus est filius noster: satis fidelis est vir ille cum quo mainus enin.
- 7. Illa autem nullo modo consolari puterat, sed quotidié exiliens circumspiciebat, et circuiliat vias omnes, per quas spes remeandi videbatur, ui procul videret euin, si fieri posset, venientem.
- llaguele fa nuove istanze al giovane Tobia perchà si fermi per qualche tempo ancora in casa una; ma non potendo farlo acconsentire, gli runette Sara colta metà di tutto quello che aveva: poseia benedicendo Tobia e Sara, tistruisce questa ne doveri di madre di famiglia.
- 8. At vero Raguel dicebat ad generum suum: mace liic, et ego mittam nuntium salutis de tu ad Tobiam patrem tuum.
- Qui Tobias ait: ego novi quia pater meus et mater mea modo dies computant, et cruciatur spiritus eorum in ipsis.
- 10. Câmque verhis multis rogeret Raguel Tobban, et ille eum nulla ratione vellet audire, tradidit ei Saram et dimidiam partem omnis aulstautim sum in pueris, in puellis, in pecudibus, in earnelis, et in vaccis, et in pecunis multa: et salvum atque gaudentem dimisit com à se,
- 11. diceus: Angelus Domini sanctus sit in itinere vestro, perducatque vos incolumes, et inveniatis omnia recte circa parentes vestros, et videant oculi mei filios vestros prius quam moriar.

12. Et apprehendentes parentes filiam suam, osculati annt eam, et dimiserunt ire ,

13. mouentes cam honorare soceros, diligere maritum, regere familiam, gubernare domum, et seipsam irreprehensibilem exhibere.

Toma: capo 11. Tobia, dopo undici giorni di cammino, lascia per istrada Sara col resto della famiglia, e va innanzi ei solo coll' Anselo. Anna, sua madre, lo riconosce da lungi e corre a darne la nuova a Tobia, suo marito, il quale, accompannato da un servo; va incontro al figliuolo: anno 3299.

Cumque reverterentur, pervenerunt ad Clinrun , que est in medio itinere contra Niniven , undecimo die.

2. Dixitque Augelus: Tobis frater, scis quemadmodum reliquisti patrem tuum : ...

3. si placet itaque tibi, præcedamus, et lento gradu sequantur iter postrum familiæ simul cum conjuge tun, et cum animalibus.

4. Cumque hoc placuisset ut irent, dixit Raphael ad Tobiam : tolle tecum ex felle piscis : erit enim necesserium. Tulit itaque Tobias ex felle illo, et abierunt.

5. Anna autem sedebat secus viam quotidiè in supercilio montis, unde respicere poteret de louginguo.

6. Et dum ex eodem loco specularetur adventum ejus, vidit à longe, et illicò agnovit venienteni filium suum: currensque nuntisvit viro suo. dicens: eccè venit filius tous.

7. Dixitage Raphael ad Tobiam : at ubi introieris domum tuum , statim adora Dominum Deuni tuum: et gratias agens ei, accede ad patrem tuum, et osculare eum :

8. statimane lini super oculos ejus ex felle isto piscis, quod portes tecum, scies enim quoniem mox aperientur oculi ejus, et videbit pater tuus lumen cœli, et in aspectu tuo gaudebit.

9. Tune præcucurrit canis qui simul fuerat in via et quasi nuntius adveniens, blandimento sum caudæ gaudebat. Sup. ToBIA: 6, 1.

10. Et consurgens cœcus pater ejus, cœpit offeudens pedibus currere: et dets manu puero, occurit obviam filio suo.

11. Et suscipieus osculutus est eum cum uxore sua, et cœperunt ambo flere præ gaudio.

12. Cumque adoressent Deum et gratias egissent, consederunt.

Tobia unge col fiele del pesce gli occhi del padre, che i icupera la vista: rendonsi gruzie a Dio, ed all' arrivo di Sara e della sua famiglia si fa banchetto per sette giorni.

- 13. Tonc sumens Tobias de felle niscis, linivit oculos patris sui.
- 14. Et sustiuoit quasi dimidiam fere horam, et cœpit albugo ex oculis ejus, quasi membrana ovi, egredi.
- 15. Quam apprehendens Tobias traxit ab oculis ejus, statimque visum recepit. Sup. Tosia: 2, 10, 11: 6, 5, 7 # 9.

16. Et glorificabant Deum, ipse videlicet et uxor cius et omnes qui sciebant eum.

. 17. Dicebatque Tolrias : benedico te , Domine Deus Israel, quia tu castigasti me , et tu salvasti me; et eccè ego video Tobiam filium meum. Pa-BABOLE: Luc. 18, 42, 43.

18. Ingressa est etiam post septem dies Sara uxor filii eius, et omnis familia sana , et pecora et cameli, et pecupia multa uxoris : sed et illa pecunia quam receperat à Gabelo:

19. et narravit perentibus suis omnie beneficia Dei , que fecisset circa eum per hominem qui eum doxerst.

20. Veneruntque Achior et Nabath consobrini Tobiæ gaudentes ad Tobiam, et congratulantes ei de opraibus bouis que circa illum ostenderat Deus.

21. Et per septem dies epulantes, omnes cum gaudio magno gavisi sunt.

Tobia: capo 12. Tobia discorre col figliuolo intorno alla mercede dell'Angelo, ed uditi i benefizi fatti a sè ed al figliuolo, offerisce la metà di tutto quello che avean portato.

Tone vocavit ad se Tobias filium suum , dixitque ei : quid possumus dare viro isti sancto qui venit tecum?

2. Respondens Tobias, dixit patri suo : peter, quam mercedem dabimus ei? aut quid dignum poterit esse beneficiis ejus?

3. Me duxit et reduxit sanum, pecuniam à Gabelo ipse recepit, uxorem ipse me habere fecit, et dæmonium ab en ipse compescuit, gaudium parentibus ejus fecit, meipsum à devoratione piscis erupuit, te quoque videre fecit lumen cœli, et houis omnibus per eum repleti sumus. Quid illi ad hee poterimus dignum dare? Sup. Tonia : 5, 5, 15: 6, 5, 11, 12: 8, 3: 9, 3, 6: 6, 2, 3: 11, 4, 8, 13 a 15.

4. Sed peto te, pater mi, ut roges eum si forte dignabitur mediétatem de omnibus, que allata sunt, sibi assumere.

5. Et vocantes eum, pater scilicet et filius, tulerunt eum in partem: et rogare coperunt, ut diguaretur dimidiam partem omnium, que attulerant, accestam habere.

L'Angelo si dà a conoscere a Tobia: gli dichiara che per le sue orazioni, pe'suoi digiuni, e per le sue limosine, Iddio lo ha mandato a guarirlo dalla cecità, ed a liberare dal demonio Sara, moglie di suo figliuolo.

- 6. Tunc dixit eis occulté: benedicite Deum cœ'i, et coram omnibus viventilus confitemini ei, quia fecit vobiscum misericordiam suam.
- 7. Etenim sacramentum regis, abscondere honum est: opera autem Dei revelare et confiteri honorificum est. Pierao; Atl. 4, 18 a 20.
- 8. Bona est oratio cum jejunio, et eleemosyna magis quam thesauros auri recoudere. Viatú: Matt. 19, 21. Orazions: Luc. 11, 41.
- Quonism eleemosyns à morte liberat, et ipsa est que purget peccats, et facit invenire misericordism et vitam eternam. Panasons: Luc. 16, q.
- cordism et vitem mternem. Parasote: Luc. 16, 9.
  10. Qui autem faciunt peccatum et iniquitatem,
  hostes sunt animm aum.
- 11. Manifesto ergò vobis veritatem, et non abscondam a vobis occultum sermonem.
- 12. Quando oralna cum lacrymia, et sepeliebas mortuos, et derelinquebas prandium tuum, et mortuos, abscoudebas per diem in domo tua, et nocte sepeliebas eos, ego obtuli orationem tuam Domino. Paraos. All. 10, 4.
- 13. Et quis acceptus eras Deo, necesse fuit ut tentalio probaret te. Essa: Epist. 12, 6.
- 14. Et nunc misit me Dominus ut curarem te, et Saram uxorem filii tui à dæmonio liberarem.
- 15. Ego enim sum Raphael Angelus unus ex septem qui astamus ante Dominum. Arocalisse: 1, 4: 8, 2.
- Udite tali coss Tobia e suo figiluolo si conturbano trovandosi con un Angelo, e cadoso tremanti buccone per térra. L'Angelo dice loro ún non temere s. Il esorta a pubblicare le meraviglie del Signore, indi sparisce dagli occhi loro.
- Cumque bæc audissent, turbati sunt, et trementes ceciderunt super terram in faciem suam,
   Dixitque eis Angelus: pax vobis, nolite timere.
- 18. Etenim cum essem vobiscum, per voluntatem Dei eram, ipsum benedicite, et centate illi.
- 19. Videbar quidem vobiscum manducare et

bihere; sed ego cibo invisibili, et pota, qui ab

- 20. Tempus est ergò ut revertar ad eum qui me misit: vos antem benedicite Deum, et narrate omnia mirabilia ejus. Apocausse: 14, 71
- 21. Et cum hæc dixisset, ab aspectu eorum ablatus est, et ultià cum videre non potuerunt.
- 22. Tunc prostrati per horas tres in facient, benedixerunt Deum: et exurgentes narraverunt omnia mirabilia ejus.

Toma: cupo 13. Il vecchio Tobia, penetrato di riconoccensa, canta un cantico di lode alla gloria del Signore Iddio, ed esorta gli altri a fare lo stesso. Predice lo stabilimento della Chiesa e la conversione di Gentill. sotto la figura della grande felicità futura di Gerusalemme.

Apericas autem Tobias senior os suum, henedixii Dominum, et dixii: Magnus es, Domine, in æternum, et in omnia sæcula regnum tuum: Arcculassa: 15, 3.

- 2. quoniam tu flagellas et salvas; deducis ad inferos, et reducis: et non est qui effugiat manum tuam. Cantico: Deut. 32, 30.
- nnteros, et reducis: et non est qui ettugiat manum tuam. Carrico: Deut. 32, 39. 3. Confitemini Domino, filii Israel, et in conspectu gentium laudate eum:
- 4. quoniam ideò dispersit vos inter gentes que ignorat eum, ut vos enarretis mirabilis ejus, et faciatis scire eos, quia non est alius Deus omnipotens præter eum.
- 5. Ipse custignuit nos propter iniquitates nostras: et ipse salvabit nos propter misericordiam suam.
- 6. Aspicite ergo que fecit nobiscum, et cum timore et tremore confitemini illi: regemque seculorum exaltate in operibus vestris.
- 7. Ego autem in terra captivitatis mese confitebor illi: quoniam ostendit majestatem suam in sentem neccatricem.
- 8. Convertimini Itaque peccatores, et facite justitiam coram Deo, credentes quod faciat vobiscum misericordiam suam.
- g. Ego autem et anima mea in eo lætabimur.
   10. Benedicite Dominum, omnes electi ejus,
   agite dies lætitiæ, et coulitemini illi.
- 11. Jerus-lem civitas Dei, castigavit te Domi-
- 12. Confitere Domino in honis tuis, et henedic Deum sæculorum, ut readificet in te tabernaculum suum, et revocet ad te omnes captivos, et gaudess in omnis sæculo sæculorum.
- 13. Luce spendida fulgebis: et omnes fines terræ adorabunt te.

,83

- 14. Nationes ex longinquo ad te venient: et nunera deferentes, adorabunt in te Dominum, et terram tuam in sanctificationem habebunt. Cm:sax 15. 60, 4, 5.
  - 15. Nomen enim mugnum invocubunt in te.
- 16 Maledicti erunt qui contempserint te: et condemnati erunt omnes qui blasphemaverint te: benedictique erunt qui addicaverint te.
- 17. Tu antem letaberis in filis tols, quonium onnes benedicentur et congregabuntur ad Dominum.
- 18. Beati omnes qui diligunt te, et qui gaudent super pace tua.
- 19 Anima mea, benedic Dominum, quoniam liberavit Jerusalem civitatem suam à cunetis tribulationibus ejus Dominus Deus noster.
- 20. Beatus ero si fuerint reliquim seminis mei ad videndam claritatem Jerusalem.
- 21. Portæ Jerusslem ex sappliro et smaragdo ædificabuntur: et ex lapide pretioso omnis circuitus murorum eius. Apoculsss: 21, 18.
- 22. Ex lapide candido et mundo onnes plateze ejus sternentur: et per vicos ejus Alleluja canta-
- 23. Benedictus Dominus qui exaltavit eam, et sit regnum ejus in secula seculorum super eam. Amen

Tona: capo 14. Il vecchlo Tobia vicino a morte, compiti gli anni cento due di sua età, esorta alla pietà il figlinolo e i inpetit, e dice che sepolti i genitori, si partano da Ninive, la quale sarà distrutta, e Gerusalemme sarà ristaurata, l'anno del moñda 3341.

Et consummati sunt sermones Tobiae. Et postquam illuminatus est Tobias, vixit annis quadraginta duobus', et vidit filios nepotum suorum.

- 2. Completis itaque annis centum duobus, sepultus est honorifice in Ninive.
- 3. Quinqueginta nemqué et sex aunorum lumen oculorum amisit, sexagenarius verò recepit.
- 4. Reliquum verò vitæ suæ in gaudio fuit, et cum bono profectu timoris Dei perrexit in pace.
- 5. In hora auten mortis sue vocavit'ed se Tobiam filium suum, et septem juvenes filios ejus nepotes suos, dixitque ejs:
- 6. propè erit interitus Niaive: non eaim excidit verbum Domini: et fratres nostri, qui dispersi sunt à terrà Israel, revertentur ad eam. Temmo: 1. Esdr. 3, 8.
- 7. Omnis antem deserta terra ejus replebitur, et domus Dei, que in ea incensa est, iterum rece-

- dificabitur : ibique revertentur omnes timentes
- 8. et relinquent gentes idola sua, et venient in Jerusalem, et inhabitabunt in en.
- et gaudebuut in ea omues reges terræ, adorantes regem Israel.
- to. Addite ergò, filii mei, patrem vestrum: servite Domino ia veritate, et inquirite ut faciatis que placita sunt illi: Menavious: Gios. 24, 14, 11, et filis vestris mandate ut faciant justitias et cleemosynas, ut sint memores Dei, et henedicant eum in omui tempore in veritate, et in tota virtue sub.
- 12. Nunc ergò, filii, audite me, et nolite manere hic: sed quacumque die sepelieritis matrem vestrain circa nie in uno sepulchro, ex eo dirigile gressus vestros ut excatis hinc:
- 13. Video enim quia iniquitas ejus finem dabit ei.
- Il giovane. Tobia, morta che fu sua madre, parte da Ninive, colla sua mogüe e co' figliuoli, e torna a casa di fiaguele suo suocero, morto il qua'e ne raccoglie lutta l'eredità. Dopo di avere veduti i figliuoli de suoi figliuoli sino alla quinta generasione, e compiuti novantanove anni nel timore del Signore, muore.
- 14. Factum est autem post obitum matris sum, Tobius abcessit ex Ninive cum uxore sua, et filiis, et filiorum filiis, et reversus est ad soceros suos.
- 15. Invenitque eos incolumes iu senectute bonă: et cursm eorum gessit, et ipse clausit oculos eorum: et omnem hæreditatem domus Raguelis ipse percepit: viditque quintam generationem, filios filiorum suorum.
- 16 Et completis annis nonaginta novem in timore Domini, cum gaudio sepelierunt eum.
- 17. Omnis autem cognitio ejus, et omnis generatio ejus in hona viia, et in sancta conversatione permansit, its ut accepti essent tem Deo quam hominibus, et conciis habitsotibus in terra.
- Per la continuazione della Sacra Scrittura, vedasi l'articolo Abradano: Giuditta, capo 1.

TOLEMAIDE, città della Siria, dove Alessandro, figlio di Antioco, re di Siria, prese in moglie Cleopatra figlia di Tolomeo, re d'Egitto: Gionata: 1 Macc. 10, 51 a 66.

TOLOMAI. Vedi THOLOMAI.

TOLOMEO Filopatore, re d'Egitto. Profezia

che lo concerne: Daniele: 11, 22 e seg.
TOLOMEO, re d'Egitto; è in guerra con An-

TIOCO: 1 Macc. 1, 17 a 21; di suis figlia Cleopatra ad Alessandro, figlio d'Antioco, re ol citaria: vedi Aussanono; e fa allenata con lui: Gionatra: 1 Macc. 10, 51 a 58. Egil in seguito lo tradisce, per impadronirsi de suoi stati, fingeado di soccorretto contro Demetrico Gonvara: 1 Macc. cap. 11. Gli r-pisce la figlia Cleopatra, concessagli in moglie, per darla a Demetrio i lo sharraglia in un combattimento e lo obbliga a ritirarsi. Tolomeo morì tre giorni dopo per le ferite ricevule in quel combattimento: Giovara: 1 Macc. 11, 1 a 18.

TOLOMEO, genero di Simone, sommo sacerdote e governatore della Giudea, era stato nominato governatore di Jerico da suo suocero. Sua ambirione e sua perfidia: Simone: 1 Macc. cap. 16.

TOLOMEO, detto il magro, morì avvelenato:

ARTIOCO: 2 Macc. 1 Macc. 10, 12, 13.

TOMBA di Mathathia e della sua famiglia nella città di Modin: Simone: 1 Macc. 13, 25 a 30; di Gesù Cristo: Passone: Matt. 27, 59, 60: Marc. 15, 46: Luc. 23, 52, 53: Gio. 19, 38 a 42.

TOMMASO, che significa abisso, è il nome di uno dei dodici Anostoni: Matt. 10, 3. Suo staccamento è Gesù Cristo: vuole morite coo lui: Lizzano: Gio. 11, 16. Sua incredulità confusa dal tocco delle pisghe del Salvatore: Resunaszones: Gio. 20, 24 a 29.

TORRE di Babele: vedi Babele: Gen. 11,

TORTO, pregiudizio, danno: non far torto al prossimo: Lucoi: Lev. 19. 13 e seg. Uosco: Prov. 19. 36: ao. 22: 24, 29. Visrà: Eccli. 9, 17. Conista: 1 Epist. 6, 7 a 9. Impedire che si faccia torto al prossimo: Lacoi: Sood. 23, 4, 5. Calartá: Deul. 23, 1 a 4. Riparare al lotro fatto al prossimo: Lacoi: Esod. 21, 1 e seg.: 22, 5, 6: Lev. 24, 18 e seg. Paossisio: Num. 5, 6 a 8. Hessa: Deul. 27, 17. Uoso: Prov. 17. 3.

TRADIMENTO: Caiso, il primo de'traditori. Caiso: Gen. 4, 8. Altri esempi di tradimenti e della loro punizione: Dina: Gen. cap. 34, Sansone: Gind. 14, 15 a 181 16, 19, 20. Dayibor: Re 18, 17 a 25: 22, 18 e seg.: 23, 5, 12, 19: 24, 17, 23: 26, 1: 2 Re 3, 27: 4, 5 a 8: 11. 12 a 17. Annon: 2 Re 13, 10, 11, 27 a 29. Davibor: 2 Re 15, 7, 10 e seg.: 20, 8 a 10. Eac. 3 Re 16, 9 a 18. Azana: 4 Re 15, 10, 13, 25, 30. Executa: 4 Re 19, 37. Amon: 4 Re 21, 23, 30. Executa: 4 Re 19, 37. Amon: 4 Re 21, 23, 30. Grouta: 4 Re 25, 25. Amana: 2 Par. 25, 12, 27. Termo: 1 Edd. 4, 2. Neumaa: 2 Esdr. 6, 2 e seg. Assuno: Esdh. 2, 21, 22. Annonce 1 Macc. 1, 30 e seg. Givol: 1 Macc. 6, 60 e

seg. Bacchide: 1 Macc. 9, 40. Gionata: 1 Macc. 11; 1 e seg. Simone: 1 Macc. 13, 17, 23, 31, 32: 16, 11, 15, 16. Tempo: 2 Macc. 13, 17, 23, 31, 32: 20 e seg. Passione: Matt. 26, 14 a 16; 47 a 50: Marc. 14, 10, 11. 15: Luc. 22, 4, 47: Gio. 18, 3. Gend Cautto: Att. 1, 18. Paolo: Att. 23, 12 e see.

TRADIZIONE: voce per mezzo della quale i fatti e le dottrine si trasmettono da un'età all'altra; diversi mezzi di cui gli antichi, e particolarmente gli Israeliti facevano uso a quest' effesto : Mosk : Esod. 13, 8 e seg.: 17, 7, 14, 15. Vedansi gli articoli ALTARE : MONDMENTO : PIETRO. Iddio ordina a Mosè di scrivere, in un libro, la narrazione della disfatta degli Ammaleciti: Mosk: Esod. 17, 14. Egli scrive le leggi e le ordinanze del Signore, e le presenta al popolo, il quale promette di osservarle : Most: Brod. 24 , 4 , 7. Cone: Num. 16, 39, 40. SACERDORIO: Num. 17 . 10. MONUMENTO: Gios. 4, 4 a 8, 22 a 25, Tradizione degli avvenimenti da padre in figlio, raccomandata da Dio, affinché non siano dimenticate le sue opere ed i suoi precetti: Conpidenza: Salm. 77 , 1 a 11. S. Paolo raccomunda al suo discepolo Timoteo, di confidere il deposito della fede, e ciò che egli ha imparato, dalla sua bocca, ad uomini fedeli e capaci d'istruirne gli altri : TIMOTEO: 2 Epist. 2, 2. Ruccomenda altresl ai Tessalonicesi di ritenere le tradizioni scritte e non scritte : Tassalonicasi': 2 Epist. 2, 15. Gest Cristo rimprovera gli Scribi perchè sono più atteccati alle tradizioni umane, che ai comandamenti di Dio: Scandalo: Matt. cap. 15: Marc. 7, 1 # 13. TRADIZIONI ecclesiastiche: vedi Dottrina:

28. Vintù: Eccli. 8, 11: 39, 1. Poptio: Gerem.
6. 16. Romani: Epist. 16, 17. Galetti: Epist.
6. 8. Theorem: 1 Epist. 6, 20: 2 Epist. 4, 3, 3,
4. Pietro: 2 Epist. 3, 17. Giovanni: 1 Epist. 2,
42: 2 Epist. vers. 9. Giudi: Epist. 17, 18. Sacarbotti: Peul. 17, 12. Vintù: Malt. 18, 17.
Dottoni: Malt. 23, 2, 3. Discupoli: Luc. 10, 16.
Paolo: All. 16. 4: 20, 28. Cometi: Luc. 10, 16.
11, 2. Tessiconicesi: 1 Epist. 4, 2, 8: 2 Epist.
13, 17. Giovanni: 2 Epist. 4, 9. Ebbit. 13, 17.
14. Filippesi: Epist. 4, 9. Ebbit. 13, 17.
15. Giovanni: 2 Epist. vers. 12: 3 Epist. 13, 14.
16. Tavolzoni apostoliche: devono ritenersi come
quelle che hanno lasciste scritte, ed istruirsena
per metterle in praice: Cantico: Deut. 32, 7,
1000sps: 8, 2. Arvilloni: Salm. 33, 1, 2. Gissò

CRISTO: Att. 1, 3. CONCILIO: Att. 15. 40, 41.

PAOLO: Att. 16, 4. ROMANI: Epist. 15, 15. Co-

RINTS: 1 Epist. 11, 2, 34. TESSALONICEST: 2 Epist.

si devono cercare e ritenere: Uomo: Prav. 22.

2. 14. TIMOTEO: 2 Epist. 1, 13: 2, 2: 3, 10, 14. È certo che gli Apostoli hanno lasclate delle tradizioni non scritte: Giovanni: 2 Epist. vers. 12: 3 Epist. 12, 13. ROMANI : Epist. 16, 17. CORINTE: 1 Epist. 11, 34. GALATI: Epist. 1, 8, 11. TESSA-Lonicesi : 1 Epist. 2. 13. Utilità della dottrina per colui il quele istruisce : 1 Espra : 7. 25. Uomo : Prov. 18, 4: 19, 11: 23, 9 VANITA': Eccl. 9, 17: 12, 11. VIRTU: Eccli. 25, 12: 37, 18; per colui il quale ascolta : Gionne: 6, 24. SAPIENZA: Prov. 8, 10: 0 . Q. Uumo: Prov. 15 . 14: 19, 27: 22, 17 8 21: 23, 12. Figu: Eccli. 3. 31. RICCHEZZE: Eccli. 5, 13. SAPIENZA: Eccli. 6 , 34 a 37. VIRTU: Eccli. 8 , 9 a 12. ROMANI : Epist. 15, 4. Frutto che procura colui il gnale insegna : Uomo : Prov. 10, 21 : 12, 8. SAPIRNZA : Eccli. 4 , 29. Vistù : Eccli. 37 , 22. Fruito che percepisce colui il quale ascolta : Sapienza : Prov. 1, 5. Uono: Prov. 14, 33: 16, 22 8 24: 18, 15: 24, 13, 14: 27, 11. SAPIENZA: Eccli. 6. 18. 10. Del disprezzo della dottrina : SAPIENZA: Prov. 1, 7: 9, 7. Uono: Prov. 14, 6: 17, 16: 18, 2: 25, 20. SAPIENZA: Eccli. 6, 21, 23. VIRTÙ: Eccli. 21, 14, 15, 17, 18; 22, 7 a 9; 23, 20. SERMONE : Matt. 7, 6. Effetti di une cattiva dottrina per colui il quale la insegna : Giorga : 13, 4. Uono: Prov. 15, 2, 7, 10: 16, 22: 21, 24. Viarà : Eccli. 21, 19; per colui il quele l'ascolta: Uomo: Prov. 21, 16. SERMONE: Luc. 6, 39. Male di una dottrina cercata per sola curiosità : Uumo: Prov. 25, 27. VANITA': Eccl. 1 , 17 , 18. FIGLE Eccli. 3, 22.

TRALCIO spirituale: CHIESA: Salm. 79, 10.
PARABOLA: Ezech. 17, 6 u 10: 19, 11. Saumons:
Gio. 15, 1 a 6.

TRAMA. Vedi CONGIURA.

TRANSUSTANZIAZIONE: Combiamento miracoloso che si fa di tutta la sostanza del pane, nella sostanza del corpo di Gesú Cristo, e di tutta la sostanza del vino, in quella del suo sangue, in virtù delle perole della consacrazione nel Sacramento dell'Eucaristia: vedansi, gli articoli Eucanstra: Messa: Sacrurizio.

TRASFIGURAZIONE di Grasi Gastro: Matt. 17, 1 a g. Viart: Marc. 9 · 1 a g. Égli assicura i suoi discepoli, che alcuni di essi astranno testimoni, prima di morire, dell'arrivo del regno di Dio, quando il Figliuolo dell'uomo vertà nella gloria, del Padre suo con gli Angeli santi: Minacotti: Marc. 8, 38, 39, Sei giorni dopo egli ne conduce, seco tre, i quali sono testimoji di ciò che aveva loro promesso: Viarti: Marc. 9, 1 a g. Aroatotti: Luc. 9, 27 a 30. San Pietro ne renul testimonianza: Piratro: 2 Epist. 1, 16 a 21. Contestimonianza: Piratro: 2 Epist. 1, 16 a 21. Con-

sultare l'Ufficio della Trasfigurazione nel Bre-

TRATTAMENTI cattivi: Davidde li soffre con pazienza e con una piena rassegnazione alla vo-

lonth di Dio: DAVIDDE: 2 Re 16, 5 a 14.

TRAVESTIMENTO: il travestirsi, il muscherarsi. Vedi. Vesti.

TRAVESTIMENTO: Deuteronomio, capo 22. La donna non deve vestirsi da uomo, ne l'uomo da donna: chi fa tali cose è in abbominazione a Dio. Ciò che precede trovasi all'articolo Carta': Deut. 22, 1 a 4.

5. Non inductur mulier veste 'virili , nec vir utetur veste fæmicea: abominabilis enim apud Denm qui facit hacc.

Per la continuazione, vedi Nino: Deut. 22, 6 e seg.

TRENI, o Lamentazioni di Geremia: Vedi LA-

TRIBO! AZIONI: loro utilità: Giusenne fu più grande e glorioso in esiglio, che nella sua terra natale : FARAOVE: Gen. 41, 52. GIUSEPPE: Gen. 42 21. Più li Israeliti erano oppressi, più si moltiplicavano: Isaaruri: Esod. 1, 12 a 14: tribolati dai serpenti essi facevano penitenza: Isaas-LITI: Num. 21. 6. 7. GURRRA: Num. 31. 23. Essi abbandonavano Dio quando trovavansi nell'abbondanza: Vedi tutto il libro di Giosuè, non che quello dei Giudici all'articolo Giuda. Nei pericoli ritornavano a lui : Samuele: 1 Re 2, 7, 8. DAVIDDE: 1 Re 22, 1, 2, Davidde, fuggendo da Assalonne, soffre quella tribolazione con pazienza: ma dopo la vittoria si abbandona all'orgoglio: Dividue: 2 Re 16, 10: 24, 1, 2. Il profeta Miches vive del pane di tribolazione: Josaphat: 3 Re 22, 27. Dio esperimenta colle triliolazioni, Ro-BOAMO: 2 Par. 12, 5 8 8. ACBAZ: 2. Par. 28, 21. 22. MANASSE: 2 Par. 12. 5 a 8. ACHAZ: 2 Par. 28, 21, 22. MANASSE: 2 Par. 33, 12, 13. Egli esaudisce le preghiere di quei che sono tribolati : Espaa : Lib. 2, cap. 9. vers. 27, 28; e li consola in molte maniere: Tobia: 2, 10 a 18, ed i capi 5, 9 e 11. Vedasi pure tutta la storia di Giorne, e particolarmente il capo i, ed il 42, all'articolo Giobbe: Si consulteranno anche i teati seguenti: GIUDITTA; 8, 22, 23, 26, 27. GIOB-BE: 2, 10: 5, 17, 18: 6, 4: 9, 34: 11, 6: 21, 9: 23, 10: 33, 25, 27: LEGA: Salm. 2, 12. SPERAN-2A: Salm. 4. 1. Gesù Csisto: Salm. 15, 4. ORA-ZIONE: Salm. 16, 4. GRAZIE: Salm. 17, 7, 39. ANIMA: Salm. 22, 4 a 6. PERDONO: Salm. 31, 9.

SPERANZA : Salm. 33, 4, 6, 17, 18, 19. AFFLIZIONI: Salm. 43. 24. 26. Gippizio: Salm. 40., 16. Po-TENZA: Salm. 65, 10, 12. PROTEZIONE: Salm. 90, 15. Dio: Salm. 93, 19. Nemici: Salm. 70, 22. ISRABLITI: Salm. 106, 6, 13, 19, 28, 39. MORTE: Salm. 114, 3, 4. LEGGE: Salm. 118, 71. LANGUA: Salm, 119, 1. MISERICORDIA: Salm. 137, 8. SA-PIENZA: Prov. 3, 11, 12, Uomo: Prov. 17, 3. VA-MITA': Eccl. 4. 14. GIUSTI: Sap. 3, 5, 6. SAPIEN-2A: 11, 11, 14. Dio: Sap. 12, 22. EGIZIANI; Sap. 16, G. PAZIENZA: Eccli. 2, 4, 5, 13. VIRTU: Eccli. 27, 6: 31, 2: 35, 26. Isaïa : 1, 25 CANTIGO: Is. 66, 0. 10, 12. Dio: Is. 28, 10 Gipper: Is. 30, 31, 32. Porolo: Gerem. 6, 29. 30: 9. 7. Schlavitu: Gerem. 25, 29: 30, 11: 31, 18. Egitto: Gerem. 46, 28. IDUMEN: Gerem. 49, 12. GIUDEI: Bar. 3, 1: 2. Genusalemme: Erech. 22. 18. Giudei: Erech. 24, 12. DANIBLE: 12,210. Ricorrere a Dio nelle tribolazioni: LETTERA: Dan. 4. 30 e seg. Susan-MA : Dan. 13, 22, 42 . 44. ISBARLE: Os. 2, 6: 6, 1, 2: 11, 4. NINIVE: Gion. 2, 3, 8: Nah. 1, 3, 7, 9, 12. AGORO: 2, 18. GERUSALEMME: Zacc. 13, Q. MESSIA : Mal. 3. 2. 3. MATHATHIA : 1 Macc. 2. 53. ANTIOCO: 2 Macc. 6, 13 a 16: 9, 11. ELEA-ZABO: 2 Macc. 6, 10, 26, 30. MARTIRIO: 2 Macc. 7. 9 11, 18, 29 36. SERMONE: Matt. 5, 10. 30. APO-STOLI: Matt. 10, 39. PROFEZIE: Matt. 24, 9, 21, 29. RESURREZIONE: Luc. 24, 26. SERMONE: Gio. 16, 2. 20 a 22. APOSTOLI: All. 5, 41. STEFANO: All. 7. 9 a 11. PADLO: Att. 14. 21: 20, 19. 23: 21, 13. ROMANI: Epist. 5, 3 & 8, 17, 18, 21, 22, 35, 38, 39: 12, 12. Corints: 1 Epist. 4, 11, 12: 2 Epist. 1, 3 m 8: 2, 4: 4 8 m 10, 17: 6, 4, 5: 7, 4, 5: 8. 2. 13: 11, 20, 23, 27: 12, 9, 10. GALATI: Epist. 4, 29. FILIPPESI: Epist. 1, 29. Colossesi: Epist. 1, 24. TESSALONICESI: 1 Epist. 1, 6: 2 Epist. 1, 4 a 7. Timotee: 2 Epist. 2, 11, 12: 3, 12. EBREI: Epist. 2, 9: 5, 8: 11, 36 a 38: 12, 8, 11. GIACOMO: Ppist. 1, 2 8 4, 12. PIETRO: 1 Epist. 1, 6, 7: 2, 20: 3, 14, 17: 4, 1, 13, 14, 17, 19: 5, 10: 2 Epist. 2, 9. APOCYLISSE: 1, 9: 7, 14: 12, 11. Vedi. AFFLIZIONI.

TRIBU d'Israele: erano dodici, perché dodici erano i figlinoli di Giacolbe, che diedero il nome ne ciascupia di esse: vedl Giaconia. Elihero: tutte la loro porzione nella terra promessa ad eccazione della teitù di Levi, la quale, a motivo delle sue funzioni saccedotali, aveva Dio per suo retaggio, e viveva delle decime, delle primizie, e dei saccilizi; vedl Lavi: Divistona: Trana. Così potrano consultarsi gli atticoli corrispondenti al mome di ciascuna trilin. Dieci trilià si separarono da quella di Giuda, per formare un regio a parte: Darostri: 2 Par. 10, 1 e seg. Rodomo: 3 Re, cap. 12.

TRIBUTO, imposta. Il tributo deve pagarsi al principi: Gesù Cristo ed i assol discepoli lo pagarono a Cesare: Gesù Caisto: Matt. 17, 23 a 26. Parasous: Matt. 22. 17 a 21 t Marc. 12, 14 a 17. Gerosalemente: Luc. 20, 22 a 25. Devesi pagare esattamente: Romani: Epist. 13, 6, 7. Vedi Inposts.

TRIFONE, partigiano di Alessandro, colloca di lui figlio sul trono di Siria, a pregiudizio di Demetrio: Giorata: i Macc. 11, 30, 40. Fedi Alessandro. del Articco figlio di Alessandro. Ambizione e perfidie di Trifone: Giorata: i Macc. 13, 15. Nisone: Sissone: Macc. 13, 15.

TRINITA': nome delle tre persone divine, le quali formano un solo Dio: mistero divino, che comprende un Dio solo in tre persone distinte, il Padre cioè, il Figliuolo e lo Spirito Santo. Questo gran mistero è annunziato e figurato nella Sacra Scrittura: Iddio sembra prendere consiglio. creando l'uomo: CREAZIONE: Gen. 1, 26, 27: 2, 18. ADAMO: Gen. 3, 22: 5, 1. Nok: Gen. 9, 6. BABELE: Gen. 11, 7. Apparisce ad Abrahamo sotto la figura di tre uomini: ABRARAMO: Gen. 18, 1, 2. Poscia apparisce a Lot sotto la figura di due Augioli: e Lot parla loro come ad un solo: So-DOMA: Gen. 19, 18, 19. Il nome di ciascuna persone della Trinità trovasi anch'esso in vari luoghi della Sacra Scrittura: CREAZIONE: Gen. 1, 2. Dio: Esod. 3, 6, 14 a 16. AMORE: Deut. 6, 4. GIUSTI: Salm. 32, 6. ISAIL: 6, 3. MONDO: Is. 34, 16. GIUDEI: Is. 48, 16. MESSIA: Is. GI, 1. GIO. BATTISTA: Matt. 3, 16, 17: 11, 25 \* 27: Marc. 1, 10, 11: Luc. 3, 22. Gesù Caisto: Matt. 16, 5. VINTÙ : Marc. 9. 6. APOSTOLI : Matt. 10, 20: Luc. Q. 35. VIRTU: Luc. 12, 12. NASCITA: GIO. 3, 35, 36. Servone: Gio. 14, 16, 26: 15, 26. Vedansi gli articoli Dio: Gesù Cristo: Messia e Spirito; nei quali troverassi quanto basta per glustificare ed appoggiare pienamente questo mistero. Testi che comprendono nello stesso tempo le tre persone: Resurrezione: Matt. 28, 19. Corinti: 1 Epist. 12, 3: 2 Epist. 13, 13; che provano la loro esistenza: Erasini: Epist. 1, 1 a 14, 17. Gio -VANNI: 1- Epist. 5, 7. PIETRO: 1 Epist. 1, 2. Ciascuna di queste persone è una, cioè distinta dalle stre due: Commis: 1 Epist. 8, 6: 12, 11, Ouesto mistero è incomprensibile: Castico? Deut. 32. 30. Dio: Is. 40, 18. Genemia: 32, 10. Giosbe: 36, 26. GRAZIE: Salm. 17, 13. GIO. BATTISTA: Matt. 11, 27. ROMANI: Epist. 11, 33. CORINTS: 1 Epist. 13, 12. Epesini: Epist. 4, 5. Romani: Epist. 1, 20. ORAZIONE: Gio. 13, 3, 11. .

TRISTEZZA: effetti ch'essa produce sul cuore: Uomo: Prov. 25, 20. Beato colui, che non si

lascia abbattere dalla iristezza : Viarù : Eccli- 14. 2. Non abhandonarsi alla tristezza: Ibid. Eccli. 30, 22 a 27; essa conduce alla morte: Ibid. Eccli. 38, 19 a 22. La tristezza, secondo Dio, è la madre della penitenza: quella che deriva dal mondo, uccide : Corints: 2 Epist. 7, 8 a 16. L'orazione ne è il rimedio: Giacomo: Epist. 5, 13. Non bisogna rattristarsi eccessivamente per i beni di questo mondo: Uomo: Prov. 12. 25: 15, 13: 17, 22. GIUDA: 1 Macc. 6, 20. VINTU: Eccli. 25, 17: 30. 22 8 25: 38, 19 8 21. PIETRO: 1 Epist. 2, 19. Esempi di tristezza. GIACOBBE: Gen. 27. 46. GIUSEPPE: Gen. 37, 33 a 38. Coppiere: Gen. 40, 6, 7. DAVIDDE: 1 Re 20, 34: 2 Re 6, 8. AM-BON: 2 Re 13, 21. ARCA: 1 Par. 13, 11. ESDRA: lib. 1, cap. 9, vers. 3. Nehemia: 2 Esdr. 2, 2, 3. TOBIA: 5, 23: 10, 3, 7. MARDOCHEO: Esth. 4, 1 e seg. GIORBE: 1, 20: 2, 12, 13. PECCATI: 37, 6, 8 e seg. Speranza: Salm. 41, 6, 13, 15: Salm. 42, 2, 5. ORAZIONE: Salm. 54, 2. Popolo: Gerem. 8, 18, 21. Danio: Dan. 6, 14. Templo: 2 Par. 4, 37. Minacoli: Matt. 14, 9. Grad Chisto: Marc. 6. 26: Matt. 17, 22. VINTU: Matt. 10, 31: 19. 22. ISTRUZIONI: Marc. 10, 22. PARABOLE: Luc. 18, 23. SERMONE: Gio. 16, 20, 21. RESURBEZIONE: Gio. 21, 17. PASSIONE: Matt. 26, 21, 22, 37, 38: Marc. 14. 34: Luc. 22, 45. ROMANI: Epist. 9, 2. CORINTJ: 2 Epist. 1, 8: 2, 2, 7. FILIPPESI: Epist. 2, 26 a 28.

TROMBE: Numeri, capo 10. Iddio comanda a Mosè nell'anno 2514, di fare due trombe d'argento, colle quali avvisare il popolo, quando dec muoversi al campo, e di fermarsi.

Il capo precedente trovasi all'articolo Nuvola:
Num. cap.-9.

Locutusque est Dominus ad Moysen, diceas:

2. Fac tibi duas tubas argenteas ductiles, quibus couvecare possis multitudinem, quandò movenda sunt castra.

- 3. Cùmque increpueris tubis, congregabitur ad te omnis turba ad ustium tabernaculi fœderis.
- 4. Si semel changueris, venient ad te principes, et capita multitudinis Israel.
- 5. Si autem prolizior atque concisior clangor increpuetit, movebunt castra primi qui sunt ad orientalem plagam.
- 6. In secundo sutem socitu, et pari ululatu tulus levaluut tentoria qui habitaut ad meridiem, et juxta huoc modum reliqui facient, ululantibus tuliis lo profectionem.
- 7. Quando autem congregandus est populus, simplex tubarum clangor erit, et non concise ululabunt.

- 8. Filii autem Aaron sacerdotes clangent tuhis: eritque hoc legitinum sempiteroum in generationibus vestris.
- 9. Si exieritis ad bellum de terrà vestrà contra hostes, qui dimicant adversum vos, clangetis ululantibus tubis: et erit recordatio restri coram Domino Deo vestro, ut eruanini de manibus inimicorum vestrorum.
- 10. Si quandò habebitis epulum, et dies festos, et calendas, canetis tubis super holocaustis, et pacificis victimis, ut sint vohis in recordationem Dei vestri. Ego Dominus Deus vester.

Per la continuazione, vedi Sinii: Num. 19, 11 e seg.

Uso antico delle trombe nelle armate: Ano: Giud. 3, 27. Davidde: 2 Re 2, 28: 3 Re 1, 39. Gli Angioli suonerando la tromba, alla fine dei secoli, per riunire tulti gli uomini: Panezas: Matt. 24, 31. Consert: 1 Epist. 15, 51. Tessatonicas: 1 Epist. 4, 15. Significato di quelle trombe: Apugalisse: cap. 8: cap. 9: cap. 11, vers. 15 = 19.

TROMBE: (Festa delle). Essa fu stabilita fra gli Israeliti, in memoria della legge che avevano ricevuta dal Signofe, al suono della trombe: Legg: Lev. 23, 23 a 25.

TROMBE: Numeri; capo 29. Oblazioni da farsi nella festa delle trombe.

Il capo precedente trovasi all'articolo Pantecoste: Num. cap. 28.

Mensis etiam septimi prima dies venerabilis et sancta erit vobis. Onne opus servite non facietis in eà, quia dies clangoris est et tubarum.

- Offeretisque holocaustum in odorem suavissimum Damino, vitulum de armento unum, arietem unum, et agnos anniculos immaculatos septem:
- et in sacrificiis eorum, similæ oleo consperse tres decimas per singulos vitulos, duas decimas per arieten;
- 4. unam decimam per agnum, qui simul sunt agni septem:

5. et hircum pro peccato, qui offertur in expiationem populi,

6. præter bolocaustum calendarum cum sacrificiis suis, et bolocaustum sempiteroum cum libationibus solitis. Eistem ceremoniis offeretis in odorem suuvissimum incensum Domino. Vedi Faste.

Per la continuazione, vedi Espiazione: Num. 29, 7 e seg.

TRONO d'avorio coperto d'oro, che feet fare Salomone: descrizione di quel trono: Salomone: 3 Re 10. 18 e ser.

Taono: 2 Paralipomeni, capo 9. Il Signore appartice di notte a Salomone, nell'anno 3001: lo assicura che ha esaudita la sua orazione, e gli promette di stabilire il trono del regno d'Israele, nella sua casa, se egli farà in tutto e per tutto secondo quella che gli ha insegnato, ed osserverà i suoi comandamenti.

Cò che precede in questo capo trovasi all'articolo Tempio: 2 Par. 7. 1 a 11.

- 12. Apparuit autem ei Dominus nocte, et ait: audivi oratiouem tuam, et elegi locum istum mihi in domum sacrificii.
- 13. Si chausero cœlum, et pluvia non fluxerit, et mandavero et pracepero locustæ ut devoret Terrain, et misero pestilentiam in populum
- 14. conversus autem populus meus, super quos invocatum est nomen meun, deprecelus ne fuerit, et exquisierit faciem neum, et egerit pœuitentiam à viis sui pessimis; et ego exaudism de cado, el propitius ero peccatis eorum, et sanabo Terram enrum.
- 15. Oculi quoque mei erunt sperti, et sures mem erectie ad orationem ejus qui in loco isto oraverit. Vintu: Statt. 18, 19, 20.
- 16. Elegi enim, et sauctificavi locum istum, ut sit nomen meum ibi in sempiteroum, et permaneaut oculi mei et cor meum ibi cunctis diebus.
- 17. Tu quoque si ambulaveris coram me, sicut ambulavit David pater tuus, et feceris juxta omnia que precepi tibi, et justitus meas judiciaque servaveris:
- 18. soscitabo thronum regni tai, sicut pollicitus sum David patri tuo, dicens: non suferetur de stirpe tuâ vir, qui sit princeps iu Israel. Sa-LOMONE: 3 Re 9, 4, 5.
- rg. Si autem aversi fueritis, et dereliqueritis justitiss meas, et præcepta mea que proposu vobis, et abeuntes servieritis dis aliens, et adoratruis pes.

20. evellaii vos de Terià mea quam dedi vohis; et domain hanc, quam sanctificari nomini meo, projeciam à facte mea, et tradam esta iu parabolam, et in exemplom conctis populis.

- 21. Et domus iste erit in proverbium universis trenseautibus, et dicent stapentes: quare fecit Dominus sic Terræ huic, et domai huic?
- 22. Respondebunique: quin dereliquerunt Dominum Deum putrum suorum, qui eduxit cos de

terra Ægypti, et apprehenderunt des alienos et adoraverunt eos, et colnerunt : ideireò venerunt super eos universa bæc mala.

Fer la continuazione, vedi Citta': 2 Par. cap. 8.

Trono di Dio in cielo: Întorno a quel trono ventiquattro sedie, sulle quali stanno seduti ventiquattro seniori: Apocausse: 4, 1 a 5; il Giudice de' vivi e de' morti seduto sul suo trono: Apocausse: 20, 11.

TRUPPA: termine di guerra, che significa la moltiudine di uomini armati, i quali costitui acono una o più compagnie, oppure tutto un esercito. Il uumero degli uomini capaci di portare le armi era, regnando Davidde, di 1,170,000. SATANI: 1 PAP. 21; 5. Pedi ARMATA e GUERBA.

TUBAL: vedi THUBAL:

TUOM. Sette tuoui, che perlano: S. Giovanni sta per iscrivere: ma una voce dal cielo gli ordina di sigillare quello che hamo detto i sette tuoni, e non lo scrivere: Apocasses: 10, 3, 4.

TURBOLENZE: emozioni popolari. Esse talvolta sono imputate alle persone innocenti, da quelle persone stesse che le lanno suscitate: ACRAB: 3 Re 18, 18. JORAM: 4 Re 13, 14. PASSIONE: 6/11. 26, 59 a 61: Marc. 14, 55 a 58: Lac. 23, 2: Gio. 18, 30: 19, 12. STRANO: Alt. 6, 9 a 14. PAGLO: Alt. 16, 19 a 24: 17, 5 a 8: 19, 24 a 29: 21, 27 a 40: 23, 12 a 15: 24, 1 a 6.

TURIBOLO: Il Signore ordina a Mosè, che faccia levare i turiboli di bronzo spursi in mezzo all'incendio, che distrusse i 250 uomini, che offerivano l'incenso, con i 14,700 mormoratori; che fatte turare in lame quei turiboli, siano le lame appese all'altare; affinche servano ai figliuoli d'Israele di ducumento, perché nessun estrauco, che non sia della sturpe sacerdotale, si accosti ad offerire l'incenso al Signore: Cons: Num. 16, 31 a 60.

U

UBBIDIENZA: vedi OBBEDIENZA.

UBBRIACARE, rendere ubbruco, preso qui in senso figural; Cantico: Deut. 32, 41. Рассатов: Salm. 35, 9. Mona: 1s. 16, 9. Съвзаламия: 1s. 29, 9. Schinvitù: Gerem. 31, 14, 25. Editto: Gerem. 46, 10. Bablona: Gerem. 51, 39. Monoo: 1s. 34, 5. Arcalissa: 17, 2. Preso il vocabolo ubbriacare, in senso retto: esempi: Davidde fa ubbriacare Uria: Davidde: 2 Re 11, 13. Assandone fa ubbriacare soo fratello Annon: 2 Re 13, 28. Vedi Ubbriacareza.

UBBRIACHEZZA: essa è dispregevole: Uomo: Prov. 12, 11. Sue conseguenze : Ibid. Prov. 20, 1. Chi si dà in preda all' ubbrischezza rimarrà sempre povero: Ibid. Prov. 21, 17. Fuggire la compagnia degli ubbriachi: Ibid. Prov. 23, 19 a 21, 20 a 35. L'ubbrisco non su conservare il segreto : Ibid. Prov. 31, 4: pè rendere giustizia e chi è dovute : Ibid. vers. 5 .- Disgrazie provenieuti dall'ubbrischezza: Ibid. Prov. 31, 30 a 42. Guai a colui il quale si ubbriaca: Isata : 5 , 11, 12. Calamità minacciate da Dio agli Israeliti, non che ai sacerdoti ed ai profeti che si danno all'ubbrischezza : Dio: 1s. 28, 1 a 4, 7 a 9. Conseguenze tristi dell'ubbriachezza: ISBARLE : Os. 4, 11. Gusi a chi fe ubbriscare alcuno: HABAGUC: 2, 15, 16. L'ulibrischezza è una sorgente di dissoluzione: Erssini: Epist. 5, 18. Essa provoca lo stiegno di Dio: Isaia: 5, 11, 22 Dio: Is. 2, 1. BALTHAZAR : Dan. 5, 2. Jorle : 1, 5. Coninty : 1 Epist. 6, 10. Essu fa perdere la ragione: Uo-Mo: Prov. 23, 31, 32, VIRTU: Eccli, 10, 2, Dio: Is. 28, 7. ISRAELE: Os. 4, 11. Essu suscitu la collera, quindi le dispute, le liti, gli odi e simili: VIATÙ: Eccli. 31. 38. ISBARLE: Os. 7. 5. Esempi dell'uso smoderato del vino e delle sue funeste consequenze : di Nok : Gen. 9 . 21 : delle figlie di Lot che fanno ubbriacare il loro padre con viste impudiche: Sodoma: Gen. 19, 32 a'35. Il vino proibito ad Aronne ed ai suoi figliuoli, pel tempo del loro ingresso nel tabernacolo: Vino: Lev. 8 , g. Davidde fa ubbriscare Uria , per pascondere il proprio fallo: Davidde: 2 Re 11. 22. 13. L'ubbrischezza fa commettere a Nabal una grande inconseguenza verso Davidde: 1 Re 25, 36 e seg. È nell'ubbrinchezza che fu ucciso Amnun: 2 Re. 13, 28; cost pure Oloferne: GICDITTA: 13, 4 a 10. ACHART 3 Re 20, 12. Uo-Mo : Prov. 23, 29 a 35: 31, 4. Buoui e cattivi elletti del vino : Vintù : Eccli. 31, 35 : 37, 34 : 15. 56, 12. GERUSALEMME : Ezech. 16, 49. L' ub. brinchezza fu causa della rovius di Simone e de'suoi figliuoli : Simone: 1 Marc. 16, 16. Euggire questo vizio cagione di tanti altri : Gasu-SALEMME : Luc .- 21 , 34. ROMANI : Epist. 13 , 13. Essa chiude la porta del cielo > GALATI: Epist. 5, 21. EFESINI : Epist. 5, 18. TESSALDNICESI : 1 Epist. 5, 7. Diverse cose, delle quali bisogna astenersi nel bere e nel mangiare: Voto: Num. 6. 3. PRIMICIE: Num. 18, 10. SAGRIFITJ: Deut. 12, 17. MANUE: Giud. 13, 4. GIONATA: 1 He 14, 24, 26, 43. MARDOCHEO: Esth. 4, 16. Uomo: Prov. 13, 25: 27 , 7. VANITA': Eccl. 10 , 17. FIGH: Eccli. 3, 32. Vintù : Eccli. 29, 26 : 31, 19: 37, 32 a 34. SAPIENZA: 8, 7. EZECHIELE: 4, 9, 10. DANIELE: 10, 3. ANTIGGO: 2 Macc. 6, 18 a 24, GIO. BYTHEA: Matt. 3, 4, 8. SERMONE: Matt. 5, 6. MIRAGOLI: Matt. 12, 4. BETHLEMME: Luc. 2, 37. CONCILIO: Mtl. 15, 39. CORINTI: 1 Epist. 9, 55 a 27. GILLTI: Epist. 5, 8, 22. TIMOTEO: 1 Epist. 4, 3, 4. TITO: Epist. 2, 6. PIETRO: 1 Epist. 2, 21: 2' Epist. 1, 6. Esempj di que' che hanno osservato il precetto dell'astineoza: Connanament: Gerem. 35, 5, 6. ASTIGGO: 2 Macc. 6, 18 a 24. MARTIMO: 2 Macc. 7, 1, 2 e seg. Vedi ANTIGRA: 1 DOUROS: VASO.

UBIQUITA' di Dio: Dio è dappertitto, vede tutto, ascolta tutto: Grsú Cristo: Salim. 71; 8. Giusti: Salim. 32, 13. Speranza: Salim. 33, 15, 16. Conoscèrza: Salim. 38, 7 a 10. Parda: Ge-

rem. 23, 23 e seg. Vedi Dio.

UCCELLI: loro Casazione: Gen. 1, 20. a 22.
Loro couservazione durante ii diluvio: Nok: Gen. 6, 20. Anc.: Gen. 9, 8, 14, 15. Nok: Gen. 8, 17. Iddio dà a Noè l'impero sugli uccelli e su tutti gli altri animali: Nok: Gen. 9, 1 a 3. Iddio lo avera dato soche a Adamo: Casaziones: Gen. 1, 26, 28. Gli uccelli del cielo riuniti per comando di Dio per divorare i malvegi: Paorezie: Matt. 24, 28. Avocasses: 9, 17, 18, 21.

UCCISIONE di un uomo: Iddo ne è sommamente offeso: rimorsi che ne conseguono: suo castigo: Caixo: Gen. 4, 10 a 13, 24. Uccisione degli abitanti di Sichem fatta dai figliuoli di Giacobbe, per venicare il ratto e l'oltraggio, che quelli fecero a Dina loro sorella: Dixa: Gen. 34, 1 e srg. Mosè uccide un Egizano, che maltrattava un Ebreo: scopertosi il fatto da due Ebrei, Mosè fugge: Mosè: Esod. 2, 11 a 15.

Uccisione: Deuteronomio, capo 21. Iddio prescrive le regole da tenersi riguardo all'omicidio occulto. Anno 2553.

Il capo precedente trovasi all'articolo: Assento:

Deut. cap. 20.

Quando inventum fuerit in Terra, quam Dominus Deus tuus daturus est tibi, hominis cadaver occisi, et ignorabitur cædis reus,

2. regredientur majores pato, et judices tui, et metieutur à loco codaveris singularum per circuitum spatia civitatum:

3. et quam viciniorem cæteris esse perspexeriot seniores civitatis illius tollent vitulam de armento, quæ non traxit jugum, nec terram scidit vomere,

4. et ducent eam ad vallem asperam atque saxosam, que nunquam arata est, nec sementem recepit: et cædent in ea cervices vitulæ: 5. accedentque sacerdotes filii Levi, quos elegerit Dominus Deus tuus ut ministrent ei, et henedicant in nomine ejus, et so verbom eorum, omue negotium, et quidquid mundum vel. immundum est. iudicetur.

6. Et venient majores natu civitatis illius ad interfectum, lavabuntque manus suas super vitulam que in valle percussa est.

7. Et dicent: manus nostre non effuderunt san-

8. Propitius esto populo tuo Israel, quem redemisti, Doniue, et ne reputes sanguinem innocentem in medio populi tui Israel. Et anferetur ab eis reatus sanguinis:

g. tu sulem slienus eris ab innocentis oruore, qui fusus est, cum seceris quod præcepit Dominus.

Per la continuazione, vedi Guebra: Deut. 21, 16 e seg.

Chi uccide un nomo, non trova protezione: Uomo: Prov. 28, 17. Causa degli amicidi: Viatu: Eccli. 22, 27, 30. Vedi Massacai: Omicidio.

UMILI: Iddio li innalza: Giorna: 5, 11. Ga. mentre i superhi saranno umiliati: Loca: 1, 51, 52. Giacomo: Epist. 1, 9 a 11. Iddio accorda loro la grazia, e la nega si superhi: Giacomo: Epist. 4, 5, 6. Pistro: 1 Epist. 5, 5. Il reguo de cicli è per gli umili: Sermone: Matt. 5, 3. Gio. Battista: Matt. 11, 29. Viaru: Matt. 18, 4. Umiliarsi dinasti a Dio: Giacomo: Epist. 4, 10: Pietro: 1 Epist. 5, 6, 7. Vedi Umili.

UMILIAZIONE: stato, nel quale Iddio riduce que' che non adempiscono la sua volontà: esempi diversi somministrati dalla Sacra Scrittura: In-GRATITUDINE: Giud. 6, 1. GEDEONE: Giud. 8, 28. JERNTE: Giud. 11, 33. ARCA: 1 Re 7, 13. ABIA: 1 Far. 13, 18. SENNACHERIB: 2 Par. 32, 26. ESDRA: Lib. 2, cap. Q. vers. 24. Peccari: Salm. 37, 8. LINGUA : Salm. 38, 3. AFFLIZIONI: Salm. 43, 21. GESU CRISTO: Salm. 71. 4. PATIMENTI: Salm. 87. 16. ISBARLITI: Salm. 104, 18: 105, 40, 41: 106, 12, 17. MORTE: Salm. 114. 6. LEGGE: Salm. 118, 75, 107. NEMICI: Salm. 141, 8. PENITENTE: Salm. 142, 3. Viatù: Eccli. 7, 12: 13, 9. Dio: Is. 25, 11, 12. GERUSALEMME: 18. 29, 4. EMPIO: 15. 57, 9. GIUDEI: Gerem. 13, 18. LAMENTAZIONI: Gerem. 5, 11. PARABOLA: Ezech. 17, 24. ISRAELE: Os. 7, 10. MICHBA: 6, 14. SCHIAVITÙ: Zacc. 10, 11. G10-NATA: 1 Macc. 12, 15, GIUDA: 2 Macc. 8, 35. ANTIOCO: 2 Macc. 9, 8. Dio: Salm, 146, 6. Gesù Cristo si è mniliato per uoi: Filippesi: Epist. 2, 8. Molti personaggi dell'antico Testamento si sono umiliati coi digiuni e colle orazioni: Olo-FERNE: Gludit. 4, 8. NEMICI: Salm. 34, 16. Gru-DITTA: 8, 16. S. Paolo raccomanda di umiliarsi sotto la mano di Dio: Pietrao: 1 Epist. 5, 6. Vedt Unita.

UMILTA': sus necessità: Figu: Eccli. 3. 20, 21. Vistù: Eccli. 7, 193 sus forza: Vistù: Eccli. 5, 21. La sapieuza è la compagna dell'umiltà: Lomo: Prov. 11, 2; suoi motivi: Grouvita: 8, 11 e seg.; suoi frutii: Grobse: 22, 29, 30. Sesmanz: Salm. 33, 18. L'umiltà fa ottenere più facilmente il perdono de' peccali: Grobse: 39, 34, 35. Grazie: Salm. 17, 30. Graù Caisto: Salm. 21, 6. Nemici: Salm. 27, 4: 34, 23. L'umiltà è necessaria per non avere a lemere de giudici di Dio: Matvaci: Salm. 74. Iddio non la rigetta mai: Paritanza: Salm. 50, 18. Suoi vantaggi: Uomo: Prov. 16, 19.

Umilta': Salmo 130. Davidde insegna col suo esempio l'umiltà.

Il salmo precedente trovasi all'articolo: Peccati.
Salm. 129.

Domine, non est exultatum cor meum : neque elati sunt oculi mei.

2. Neque ambulavi in magnis, neque in mirabilibus super me.

3. Si non bumiliter sentiebam: sed exaltavi animam mean.

4 Sicut ablactatus est super matre sua, ita retributio in anima mea.

5. Speret Israel in Domino, ex boc nunc et usque in sæculum.

Per la continuazione, vedi PROMESSE: Salm. 131.

Motivi per umiliarsi: Uomo: Prov. 18, 12: 20, 9: 25, 6, 7: 29, 23. Ульта: Eccli. 7, 19. Емел: Is. 57, 15. Gienai : Is. 66, 2. L'umiltà è necessaria per entrare in cielo: Viaru: Matt. 18, 1 a 5; necessaria si ministri di Gesù Cristo: Pana-BOLE: Matt. 20, 25 a 27. DOTTORI: Matt. 23, 8 a 12. VIRTÚ: Marc. 9, 32 a 34. Apostoli: Luc. 9, 46 a 48. ISTRUZIONI : Marc. 10, 43, 44. Gesh Cristo serve loro di modello: Genusalemme: Matt. 21. 5. Filippesi: Epist. 2, 7, 8 : ne dà le regole nella parabola di un festino : Parabola : Luc. 14, 7 a 14. Potente motivo di umiliarsi; dopo di aver adempito a tutto ciò, che fu comandato, dobbismo considerarci come servi inutili: Para-BOLE: Luc. 17, 7 a 10. GALATI: Epist. 6, 3, 4. Gesù Cristo dà l'esempio dell'umiltà: Apostoli: Gio. 13, 1 a 17. Essa consiste nel credersi inferiore a tutti : Filippesi : Epist. 2, 3. L'umilià

791

è ben accetta a Dio: Giaconne: Gen. 20, 32. Giunei: Is. 66, a. Essa è un motivo, di elevazione per quei che la praticano: FARAONE: Gen. 41, 37 a 47; ed una sorgente di Salvezza: Sra-BANZA: Salm. 33, 18; e di sapienza · Uomo: Prov. 11, 2; suoi vantaggi: Uomo: Prov. 16, 19: 18, 12: 22, 22: 25, 7: 29. 23. Figur: Eccli. 3, 20. Vintù: Eccli. 7, 19. Sermone: Matt. 5, 3. Gia-COMO: 1 Epist. 1, 9: 4, 10. PIETRO: 1 Epist. 5, 5. Esempi di umiltà, ricavati dalla Sacra Scrittura : un Angelo consiglia Agar ad umiliarsi dinanzi alla sua padrona : Sanaï : Gen. 16, q. Abrahamo si umilia in presenza del Signore: ABRA-BAMO: Gen. 18, 27. Giacobbe si umilia dinanzi a suo fratello Esau: Giacosse: Gen. 33, 1 e seg. Mosè ricusa, per umiltà, la condotta del popolo d'Israele; Dio: Esod. 3, 10: 4, 1 a 21. Per umiltà lo stesso Mosè non vuole che si sappia, essere egli figlio adottivo della figlia del Faraone: EBREI: Epist. 11, 24, 25. Giuseppe non si vergogna di presenture al Faraone, suo padre ed i suoi fratelli, abbenche non siano essi che semplici pastori: GIACOBSE : Gen. 46, 32. GIUSEPPE : Gen. 47, 3. Gednone si dichiara l'infimo ed più debole della tribù di Manasse: ed il Signore gli promette la sua assistenza: INGRATITUDINE: Giud. 6, 1 e seg. Gedrone: Giud. 6, 15, 16. Umiltà d' Anna, moglie di ELCANA: 1 Re, cap. 1. CANTICO: 1 Re 2, 1, 8; di Samuele: 1 Re, cap. 7; di Davidde dinanzi a Dio: Davidda: 2 Re 6, 21 e seg. 7, 18. Tempio: 1. Par. 29, 14; di Roboamo e dei principi di Giuda: Roboamo: 2 Par. 12, 5 a 7; di Ezechia: Sennaguerib: 2 Par. 32, 26; di Manasse: 2 Par. 33, 12, 13; di Josia: 2 Par. 34, 26, 27; del popolo d'Israele in presenza di Olofenne: Giudit. 4, 8, 11, 12. GIUDITTA: 8, 16, 20: 9, 16; di Mardocheo: Obazione: Esth. cap. 13; di Esther: ORAZIONE: Esth. 14, 16; di Giosbe: Q. 14 c seg.: 22, 29; di EZECHIA: Is. cap. 37; di GEREMIA: 1, 6; dei Nipiviti: Ninive: Gion. 3, 4, 5 : di S. GIO. BATTISTA: Matt. 3, 11; del Centurione: Minacoli: Matt. 8, 8; della Cananen; SCANDILI: Matt. 15, 27; di Gesù Cristo: Gio. BATTISTA: Matt. 11, 29. GERUSALEMME: Matt. 21, 5; della Besta Vergine: Luca: 1, 48; del figliuol prodigo: PARABOLE: Luci 15, 18, 19; del Puliblicano: PARABOLE: Luc. 18, 13. PASSIONE: Luc. 22, 26; di Gesù Cristo: Apostoli: Gio. 13, 4, 5; di S. PIETRO: Att. 10, 6; di S. Paolo: Co-BINT3: 1 Epist. cap. 15.

Altri testi sulla umiltà: Apostoli: Luc. 9 16, 47: Romani: Epist. 11, 20: 12, 16. Comitti: 1 Epist. 4, 6. Colossesi: Epist. 3, 12, 13. L'umiltà praticata dagli Angioli: Apocausse: 19, 10. Umiliarsi alla vista de'propri peccati: Vantra': Eccl. 2, 2. Pazzara: Eccli. 2, 2. Iddio ii glorifica negli umili: Ener: 18. 57, 5, 45. Motivi di umilirsi: Doc: 18. 40, 17: 41, 17. Popodo: 18. 64, 5. Pedi Ongoguto: Unita.

UNANIMITA': virtù, per mezzo della quale si vive unito col prossimo: Obazione: Att. 4, 32. Shatto: Att. 2, 46. Avostoi: Att. 5, 12. Countil: 12, 20. Countil: 12, 20. Countil: Epist. 1, 10. Filippesi: Epist. 1, 3. Unaminità di spirito e di fede; colla quale devesi agire: Eresni: Epist. 4, 4 = 6, 13. Questa virtù è raccomundata a tutti e verso tutti: Caurti.' Sadm. 132, 1. Visrù: Eccli. 25, 1, 2. Romani: Epist. 15, 6. Filippesi: Epist. 2, 2: 3, 17. Pistao: 2 Epist. 3, 8.

UNZIONE dei Sacerdoti e dei Leviti per la loro consacrazione alle finozioni sacerdotali del-l'autica legge: Arannes Lev. 6, 19 a 30: 8, 1 a 9. TABRINACOLO: Lev. 8, 12, 13, 22 a 24, 30, 31. Vedi Ordina.

Unzione divina: essa insegna totto: chi la ricevette deve stare attaccato a Gesù Cristo: Giovanst: 1 Epist. 2, 20, 27 a 29. Vedi Confermazione.

UNZIONE estrema: ricorrere alla estrema unzione nelle malattie: essa solleva le malattie del corpo: essa rimette i peccati: Giacomo: Epist. 5, 14, 15. Gli Apostoli ne lianno fatto uso, anche al tempo di Gasù Caisto: Marc. 6, 12, 13.

UOMO: egli è stato creato ad immagine di Dio: CREAZIONE; Gen.1, 26, 27; egli su tirato dal fungo della terra: Ibid. Gen. 2, 7. Suo impero su tutti gli spimali: Ibid. Gen. 1, 26, 28. Suo nutrimento: Ibid. Gen. 1, 29, 30. Iddio lo colloca nel Paradiso terrestre, dove gli permette di mangiare di tutti i frutti, eccettuato quello dell'albero della scienza del hene e del male : Ibid. Gen. 2, 15 a 17. Non è bene; che l'uomo sia solo: Ibid. vers. 18. Egli è polvere ed in polvere tornerà: Adamo: Gen. 3, 19. Dio: Sap. 15, 8. Egli fu-configurato a mangiere il suo pane mediente il sudore della sua fronte: Adamo: Gen. 3, 19, 23. Iddio è il suo creatore e lo la formato a sua immagine : Vedi Supr. e ADAMO: Gen. 5, 1. Noc: Gen. 6, 7: 9, 6. Giobbe: 10, 8. LEGGE: Salm. 118, 73. Empio: Sap. 2, 23. Dio: Eccli. 17, 1. Colossest: Epist. 3, 10. GIACOMO: Epist. 3, q. L'uomo.fu maledetto da Dio per il suo peccato: Adamo: Gen. 3, 17; e come peccatore distrutto dal diluvio: Noi: Gen. 6, 6, 7. Motivi di umilazione per l'uomo ricavati dalla bassezza della sua origine, essendo stato formato col fango della terra: CREAZIONE: Gen. 2, 7. GIOBBE: 10, 8,

9 VITTORIA: Salm. 143, 5. SAPIENZA: 7 6. DIO: Eccli. 19, 20: Is. 41, 24. CIRO: Is. 45, 9 GIA-COMO: Epist. 1, 11; della brevità della sua vita. p-ragonata ad un fiore che shuccia al mattino e sulla sera cade e si secca: VITA: Salm. 89 4. 6. Povent: Salm, 101, 12. CHIPSA: Salm. 128, 5. VIRTIL: Eccli. 14, 18. Dio: In. 40, 6 . 8. PIRTRO:-1 Epist: 1, 24. GIACOMO: Epist. 1, 9 a 11. GIOB-BR: 1, 21: 8, 9: 10, 20: 14. 1, 2: 16, 23. Lin-GUA: Salm. 38, 6 a q. VITA: Salm. 8q, 10, 11. VITTORIL: Salm. 143. 5. TEMPIO: 1. Par. 29, 15. VARITA': Eccl. 9. 12. EMPIO: Sap. 2, 5. GIUSTI: Sap. 5, 9, 15. VIRTÙ: Eccli. 11, 20. Dio: Eccli. 18, 8; dal numero delle sue fatiche e delle sue miserie : ADAMO: Gen. 3, 19. Giobbe: 5. 7: 9, 1: 14. 1, 2. VANITA': Eccl. 2, 22, 23: 5, 12 8 15. Sapienza: Q. 15. Vintù: Eccli. 40, 1, 11. L'uomo è lienedetto in Gesù Cristo: Abramo: Gen. 12, 3. ABRAHAMO: Gen. 22, 18. GALATI: Epial. 3, 8. Sua rigenerazione per mezzo di Gesù Cristo: VIRTO: Matt. 18, 2. 3. GIOVANNI: 1, 12, 13. NA-SCITA: Gio. 3, 3, 6. SAMARITANA: Gio. 4, 14. Di-SCORSI: Gio. 7, 38. CORINTI: 1 Epist. 4, 15: 15, 47 a 49: 2 Epist. 4, 16. GALATI: Epist. 4, 19. GIACOMO: Epist. 1, 18. PIETRO: 1 Epist. 4, 2. EBREI: Epist. 12. 1. GALATI: Epist. 16, 15. EFE-SINI : Epist. 1. 20 a 24. Colosses: Epist. 3. 8 a 12.-Tito: Epist. 3, 4 a 6. Pietro: 1 Epist. 1, 23: 2, 2. L'uomo come cenere e polvere: Cara-ZIONE: Gen. 2, 7; deve ritornare nel medesimo stato: Adamo: Gen. 3, 19. I Santi dell'antico Testemento henno riconosciuta questa verità : Abra-HANO: Gen. 18, 27. GIOBBE: 10, 8: 34, 15 CON-FIDENZA: Salm. 77, 44. Dio: Salm. 145, 3. VA-NITA': Eccli. 12, 7. Dio: Eccli. 17, 1, 2. VIRTÙ: Eccil. 41, 13.

Giobbe si meraviglia, che l'uomo, colle sue miserie e deholezze, sia degno di attirarsi gli sguardi di Dio: Giosse: 14, 1 a 3: morto una volta non ritorna più sulla terra: Giossa: 14. 7 a 12. Come un monte, che si distrugge a poco a poco, cosl l'uomo invecchia e sparisce : Ibid. vers. 18 a 22. Non essendo che bassezza in presenza della grandezza e della santità di Dio, potrà egil credersi mondo ed innocente si suoi occhi?: Gios-BE: cap. 25. L'uomo seppe fare delle scoperte, per i suoi bisogni, ma trascurò l'arte di cercare la sapienza: Giesse: cap. 28. Sua ignoranza: Giorne: 38, 16; sua impoteuza Ibid. vers. 31 e seg. Bontà di Dio a suo riguardo: essa risplende in tutto ciò, che sece per lui: Gesu Cristo: Salm. 8, 4 a q. Deholezza e brevità della sua vita: egli la rende ancora più breve colle sue vane ioquietudini : Vira: Salm. 89. Beuto l'uoino, che Iddio ha istruito colla sua santa legge: Dio: Salm. 93, 12; ponizione dell' nomo ciarliero ed ingiasto: Salm. 139, 12. Attaccamento di Dio all'uomo, malgrado la sua bassezza: Vittorie i Salm. 143. 1 a 5. Egli è chiamato ad acquistare la Sa-PIENZA: Prov. 1, 22, 23. Guai a lui se egli la disprezza : Ibid. vers. 24 a 31. L'uomo è in una grande ignoranza di tutto ciò, che lo circonda: egli non saprebbesi rendere ragione, no della regolarità del corso del sole, nè del fiumi che entrano nel mare, e il mare non trabocca, ne, ec.: VANITA': Eccl. 1, 5 a g. La sua nascitu e la sua morte sono eguali a quelle delle hestie (considerata la condizione degli nomini riguardo al corpo nella vita presente) Ibid. Eccl. 3, 18 a 22. Sono tutti tratti egualmente dalla terra ed alla terra similmente devono tutti ritornare: Ibid. vers. 20. L'industria degli uomini è spesse volte soggetto d'invidia: Ibid. Eccl. 4, 4; loro debolezza: essi non conoscono se non le cose presenti, e non possono evitare la morte: Ibid. Eccl. 8, 6 a 8. Essi non possono trovar la ragione di di tutte le opere di Dio : Ibid. Eccl. 8, 16, 17. L'uomo, durante questa vita, non può sapere se sia degno d'amore o di odio: perocchè tutto succede del pari al giusto ed all'empio: Ibid. Eccl. i, o e seg. L'uomo era stato creato sano ed immortale: le sue cattive opere hanno creata la morte: Sapienza: 1, 13 a'16; motivo per cui Iddio l'ha creata: Ibid. q. 1 a 3. Se l'uomo non ha sapienza, pop è considerato: Ibid. vers. 6. Sua debolezza, suo timore, sua ignoranza: Ibid. vers. 14, a 16. S'egli non ha la cognizione di Dio, non è che vanità: Dio: Sap. 13, 1 e seg. Carattere dell'uomo saggio: Figu: Eccli. 3. 31, 32. Non giudicare l'nono dal suo esteriore: Virrů: Eccli. 11, 2, 3. La sua faccia è specchio della spa anima: Ibid. Eccli. 13, 31, 32. Iddio creò l'uomo a sua immagine, lo riempi di discernimento, lo ricolmò di benefizi: Dio: Eccli. 17. t a 14. Sun deholezza, sua corruzione: Ibid. vers. 20 a 31: 18, 2. Ecco la ragione per cui Iddio lo trutta con pazienza: Ibid. vers. 8 a 11. Come distinguere il ano bnono o cattivo naturale: Vinτů: Ecoli. 19, 22 a 28. L' uomo prudente è desiderato, lo stolto disprezzato e non ascoltato: Ibid. Eccli. 21, 19 a 22; coudotta differente dell'uno e dell'altro: Ibid. vers. 23 a 29. Loro sorte diversa: Ibid. Eccl. 22, 19 a 23. Dalla parola pensata si conosce il cuor dell'uomo: Ibid. Eccli. 17. 7. 8; differenza dell'nomo santo e dello stolio: Ibid. vers. 12. Iddio stabili della differenza fra gli uomini, senza che se ne sappia la ragione: Vedi Gionni: Debulezza dell'uomo: Dio: Is. 40,

UOM

6 a 8. La sua vita non è nulla in confronto dell'eternità di Dio: Eccli. 18, 8, È Dio, che forma lo spirito nell'uomo: Gabusalemme: Zacc. 12, 1, La formazione dell' uomo non dipende già dalla volontà del padre e della madre; ma bensi è prodigio dipendente dalla sola volonta di Dio: MARTINIO: 2 Macc. 7, 22, 25. La conoscenza, che Gesù Cristo aveva degli uomini, faceva sì, ch'egli non si fidava di tutti: Nozze: Gio. 2, 23 a 25. L'uomo animale non capisce le cose dello spirito di. Dio: Conints: 1 Fpist. 2, 14: 3, 1 a 5. Poca durata della gloria dell'uomo: Pierro: 1 Epist. 1, 24. Il suo umore sempre tendente al male: Non: Gen. 6, 5: 8, 21. L'nomo fu cresto per essere unito a Dio, per vivere in società, per governare il mondo: per una vita immortale sulla terra, e gloriosa in cielo: tutto ciò risulta delle anteriori citazioni: Vedasi pure: SAPIRNZA: 9, 2, 3. Vintù : Eccli. 27, 3 a 5, 12. Calso : Gen. 4, 7. L'uomo degenerato vive nello stato di peccuto : Romani : Epist. 3, o a 18; separato da Dio: Eresini: Epist. 2, 11, 12. Egli vive una vita d'orgoglio, e d'amor proprio ; tutti i suoi pensieri. i suoi desideri, le sue azioni non sono che ner la vanagloria, l'interesse, i piaceri: Romani: Epist. 1, 21 'a 25. GIUDA: Epist. vers. 16. Tiro: Epist. 3, 3. La sua anima è schiava dei sensi, e vive di una vita carnale : Eresini : Epist. 2, 3, 11. suo intelletto, privato dei lumi della verità, è nelle tenebre : Erssini : Epist: 4, 17, a 10, Il suo cuore, ribelle alla legge di Dio, è in preda a tutti i vizi : Romani : Epist. 1, 24 a 31. La sua depravata coscienza lo termenta in tutte le maniere: Vintù: Eccli. 40, 1 a 8. Egli è schiavo del demonio, che lo spinge all'empietà ed all'amor delle cresture : Eresini: Epist. 2, 12. Coыктя: 2 Epist. 4, 4. Dalla giustizia di Dio e quindi punito con pene temporali, e sono a lui riservote delle pene eterne se muore impenitente: Poveni: Eccli. 4. 9, 10. Romani: Epist. 1, 32. Vedi AFFLIZIONI: FLAGELLI. Accecato egli nella sua depravazione commette qualunque infamità: Ere-SINI: Epist. 4, 19. È impossibile che egli possa sortire de un si funesto stato, senza l'ajuto di Dio: Disconsi : Gio. 8, 34, 36. Iddio n'ebbe pietà. e mandò il suo Figliuolo per riscuttarlo: Nascitat Gio. 3, 16. Effetti dell'nomo unito a Dio: Sen-MONE: Glo. 14, 23. Grovanni: 1 Epist, 2, 5. In quale circostanza l'uomo sarà lodato da Dio: Coainti: 1 Epist. 4, 5. Egli non deve mai lodare sè medesimo : Vedi più sotto Uomo: Prov. 27, 1, a; nè lodare gli altri in faccia: Gesù loda S. Gio. Buttista allora quando furopo partiti i discepoli mandati da lui dalla sua prigione. Gio. BATTISTA!

Matt. 11, 7. Gesù- Caisto: Luc. 7, 24. Di quei che si devono lodare, e quando è conveniente di farlo: PRESECUZIONE: Salm. 63, 11. VIRTÙ: Eccli. 11. 2. 30: 27. 8. PATRIABERT: Eccli. 44. 1. 6, 15. Della statura, della bellezza, della forza del corpo di alcuni personaggi lodati dalla Sacra Scrittura: di Rebecca, della sua bellezza e della sua custità : Isacco : Gen. 24, 16; di Giuseppe : Gen. 30. 6: dl Sansone e della sua forza: Sansone: Giud. 16, 6; di Themar: AMNON: 2 Re 13, 2 a 15; di Assalonne: Davidde: 2 Re 14, 251 18, 0; di GIUDITTA: 8, 7; ed i capi to e 11; di Esther: Assueno: Esth. 2, 7, 15. Nondimeno non bisogna insuperbirsi della bellezza del corpo: Vistù: Eccli. 9, 3, 5. Del naturale timido dell'uomo: esempio di Lot e di sua moglie: Soboma: Gen. 19.17, 19 a 30; timore degli Israeliti in presenza de'loro nemici, malgrado la protezione visibile di Dio; Mose: Esod. 14, 10; ascoltando la voce di Dio sul monte Sinaï: Decklogo: Esod. 20, 18, 19; preferendo la morte piuttosto che combattere contro li abitanti della terra promessa; tanto erano impauriti dal loro numero e dalle loro fortificazioni : Israeliti : Num. 13 . 1 c seg. Glosuk: Num. 14, 1 e seg. Isanente: Deut. 1, 28. I paurosi esclusi dell'armata: Guenna: Deut. 20, 28. Un tale timore è inspirato da Dio in pena di avere disobbedito ai comandi loro dati : COMMANDAMENTI: Deut. 28, 65 # 67; timore degli ahitanti di Gerico: Esphoratori: Gios. 2, 9; degli abitanti di Gabas : VITTORIE: Gios. 9, i e seg., degli Israeliti in presenza di Goma: s Re 17, 11; di Saulle in presenza de'Filistei : S.MURLE: 1 Re 28, 4, 5; di Robosmo: Asia: 2 Par. 13, 7; degli Assiri appena seppero, che era morto Oloferne: Giunitta: 15, 1, 2, Ciò che devesi temere e non temere: Giorge: 5, 21, 22 f 18, 11. ORAZIONE: Salm: 54, 8. SAPIENZA: Prov. 3, 25. Uomo: Prov. 30, 30. Vinto: Eccli. 7, 9. Grande paura della casa di Davidde e di tutto il popolo alla notizia della coalizione dei re d'Isracle e di Siria contro Gerusalemine: Rasin: Is. 7, 1, 2. Il Signore è il solo che deveni temere: Isaja: 8, 12, 13. Conseguenza della paura: PEC-CATI: 1s. 24, 17, 18; incoraggiamenti per i timorosi: MESSIA: Is. 35, 3, 4. GIUDEI: Gerem. 17, 17, 18. PASTÓBI: Gerem. 23. A. Schlavitù: Gerem. 30. 10, 11. ISMADEL: Gerem. 42, 11. GIUDA: 1 Macc. 4, 8, 32. Miracoli: Matt. 8, 26. Paura di S. Paolo sul niere in burrasca: Ibid. Matt. 14, 30. Sun-MOKE: Gio. 14, 27. Dovere di consolare i timorosi: TESSALONICESI: 1 Epist. 5, 14. Questo timore dell'nomo è pernicioso per lui: Giobbe: 6, 16, CORRUZIONE: Salm. 13, 9. Infr. Uomo: Prop. 29,

25. VIRTU: Eccli. 22, 21, 22. GIOVANNI: 1 Epist. 4, 18. APOCALISSE: 21, 8. GENEALOGIA: Matt. 1, 20. Apostoli: Matt. 10, 28, 31. Vintà: Luc. 12. 4. 5. 7. 32. ORAZIONE: 1 Epist. 3: 13. 14. FILIP-PERI: Enist. 1. 28. Il disprezzo di siffatta poura è per lui vantaggioso : Avvensita' : Salm. 24. 15. CHIESA: Salm. 26. 1. NEMICI: Salm. 55. 4. 11. Pe-BICOLI: Salm. 117. 6. SAPIENZA: Prov. 3, 25, 26. JOSAPHAT: 2 Par. 20, 15, 17. ADDNISEDECH: Gios. 10, 8. Dio: Is. 41, 9, 10, 13, 14: 43, 1, 2, 5: 44. 2. SIGNNE: Is. 51. 7. 13. GEREMIA: 1. 8. 17. LETTERA: Bar. 6, 15. MATHATHIA: 1 Macc. 2, 62. ROMANI : Epist. 8, 31. Iddlo punisce talvolta gli nomini colla paura e col terrore: Giaconsi: Gen. 35, 5. Leggi: Esod. 23, 27. Mosk: Esod. 15, 16. MALI: Lev. 26, 36. ISBARLITI: 2, 25. ESORTARIONI: Deut. 11, 25. COMANDAMENTI: Deut. 28, 10, 65, 66, 67. ESPLORATORI : Glos. 2, 9. ADONISEDECH : Gios. 10, 10. DEBBORA: Giud. 4, 15. GEDEONE: Giud . 7, 21, 22. SAMUELE: 1 Re 7, 10. ELISEO : 4 Re 7, 5, 6. Asa: 2 Par. 14, 12, 14. JOSAPHAT: 2 Par. 17, 10; 20, 29. GIUDITTA: 14, 17: 15, 1, 2. PROTEZIONE: Salm. Q. 20. ELAMITI: Gerem. 4Q. 37. TEMPIO: 2 Macc. 3, 23, 24. Vedi TIMORE.

Forza dell'uomo: cio che deve essere per piacere a Dio: vedi Foats.

Uomo vecchio, e uomo nuovo: ciò che debhasi intendere per l'ono e per l'altro: Erssixi: Epist. 4, 17, в 25. Spogliarsi dell' nomo vecchio, e rivestirsi del nuovo: Colossesi: Epist. 3, 9, 10.

Uomo: figliuolo dell'uomo: qualificazione che Iddio diede ad Ezscusts: 2, 1, 3, 6, 8, e tutti li altri capi. Daniele, nel suo spirito profetico. perlando del figliuolo di Dio, lo chiama altresì figliuplo dell'pomo: Daniere: 7, 13, 14. È altresi la qualificazione che Gesù Cristo dà a sè medesimo : Passione: Matt. 26, 45, 64. Gash CRISTO : Matt. 16, 27: 17, 9. LIAZZARO: Gio. 12, 23. Mi-BACOLI : Gio. 6, 54, 63. SERMONE : Gio. 5, 27; e che la Sacra Scrittora gli conserva : Apocatissa : 1, 13. Egli è veramente il figlipolo di Dio: per tale dichiarusi egli medesimo: Citco: Gio. 9, 35 a 38. Vedi CRISTO: GESU CRISTO: MESSIA. Abbiamo collocato sotto questo articolo Uomo, tutto il libro delle parabole di Salomone, perchè contiene i principali doveri, cui deve adempire l'uomo per essere ben accelto a Dio.

Uomo: Proverbj, capo vo. Del figliuolo saggio e dello stolto: del giusto e dell'empio: del diligente e dell'infingardo: dell'uomo semplice e di quello, che opera per ipocrisia e con finzione. Il capo precedente trovasi all'articolo Sarienza:

Prov. cap. 9.

Filius sapiens lætificat patrem: filius verò stuttus mœstitis est matris sue.

2. Nibil proderunt thesauri impietatis : justitia

verò liberabit à morte. Infr. Uomo: Prov. 11, 4.
3. Non affliget Dominus fame animam justi, et

insidies impiorum subvertet.

4. Egestatem operate est manus remissa: manus autem fortium divities parat. Qui nititur men-

nus autem fortium divities perat. Qui nititur mendeciis, hic pescit ventos: idem autem ipse sequitur aves volantes.

5. Qui congregat in messe, filius sapieus est:
qui autem stertit mestate, filius confusionis.

6. Benedictio Domini super caput justi: os autem impiorum operit iniquitas.

7. Memoris justi cum laudibus: et nomen impiorum putrescet.

8. Sepieus corde præcepte suscipit: stultus cæditur labiis.

9. Qui ambulat simpliciter, ambulat confiden-

ter : qui autem deprevat vias suss, manifestus erit.

Dell'adulazione: del giusto e del malvagio: dell'odio e dell'amore: dei beni e mali della lingua: del ricco e del povero.

gua: del ricco e del povero.

tus labiis verberabitur.

11. Vena vita, os justi: et os impiorum operit
iniquitatem.

12. Odium suscitat rixas: et universa delicta operit charitas. Conintr:: 1 Epist. 13, 4 a 8. Piz-

13. In labiis sapientis invenitur sapientia: et virga in dorso ejus qui indiget corde.

14. Supientes abscondunt scientiam: os autem stalti confusioni proximum est.

15. Substantie divitis, arbs fortitudinis ejus pevor pauperum, egestas eorum. 16. Opus justi ad vitam : fructus autem impii

ad peccatum:
17. Via vite, custodienti disciplinam: qui au-

tem increpationes relinquit, errat.

18. Abscondunt odium Ishia mendacia: qui pro-

fert contumelism, insipiens est.

19. In multiloquio non deerit peccatum: qui

autem moderatur labia sua, prudentissimus est.

20. Argentum electum, lingua justi: cor autem impiorum pro nihilo.

21. Labia justi erudiunt plurimos : qui autem indocti sunt, in cordis egestate morientur.

- 22. Benedictio Domini divites facit, nec socia-
- 23. Quesi per risum stultus operatur scelus:
- 24. Quod timet impius, veniet super eum: desiderium suum justis dabitur.
- 25. Quasi tempestas transiens non erit impius: justus autem quasi fundamentum sempiternum.
- 26. Sicut acetum dentibus, et fumus oculis, sic piger his qui miserunt eum.
- 27. Timor Domini apponet dies: et anni impiorum breviabuntur.
- 28. Expectatio justorum lætitis : spes autem impiorum peribit.
- 29. Fortitudo simplicis, via Domini: et pavor his qui operantur malum.
- 30. Justus in æternam non commovebitur: Impii autem non liabitabunt super terram.
- 31. Os justi parturiet sepientiem: lingus pra-
- 32. Labia justi considerant placita: et os impiorum perversa.
- Uomo: Proverhj, cspo 13. Degli effetti della giusticia, dell'umilià, della semplicità. Sciagure che provengono dalla superbia e dagli altri peccati.
- Statera dolosa, abominatio est apud Dominum: et pondus sequum, voluntas ejus. Infr. Uomo: Prov. 20, 10, 23.
- 2. Ubi fuerit superbia, ibi erit et contumelia : ubi autem est humilitas, ibi et sapientia.
- 3. Simplicitas justorum diriget eos: et supplantatio perversorum vastabit illos.
- 4. Non proderunt divitize in diu ultienis: justitis autem liberabit à morte. Supr. Uomo: Prov. 10, 2. EZECRIELE: 7, 19.
- .5. Justitia simplicis diriget viam ejus, et in im-
- 6. Justitis rectorum liberabit eos: et in insidiis
- 7. Mortuo homine impio, nulla erit ultrà spes: et expectatio sollicitorum peribit.
- 8. Justus de angustia liberatus est: et tradetur impius pro eo.
- 9. Simulator ore decipit amicum auum: justi autem liberabuntur scientia.
- 10. In bonis justorum exultabit civitas: et in perditione impiorum erit laudatio.
- 11. Benedictione justorum exaltabitur civitas : et ore impiorum subvertetur.

- Celare i difetti de propri amici: conservare il segreto. Vantaggio de buoni consigli. Pericolo di chi entra mallevadore per uno strantero. Delta donna modesta e dell'uomo caritatevole.
- 12. Qui despicit amicum suum, indigens corde
- 13. Qui ambulat fraudulenter, revelat arcana : qui autem fidelis est animi, celat amici, com-
- 14. Uhi non est gubernator, populus corruct: salus autem ubi multa consilia.
- 15. Affligetur malo, qui fidem facit pro extraneo: qui autem cavel laqueos securus erit-
- 16. Mulier gratiosa inveniet gloriam, et robusti habebunt divitias.
- 17. Bénefacit anime sum vir misericors: qui autem crudelis est, etiam propiuguos abjicit.
- 18. Impius facit opus iustabile: seminanti autem justitiam, merces fidelis.
- 19. Clementis preparat vitam : et sectatio malorum mortem.
- 20. Abomina bile Domino cor pravum : et voluntas ejus in iis qui simpliciter ambulant.
- 21. Manus in manu non erit innocens malus: semen autem justorum salvabitur.
- Della donna bella e stolta: dei giusti e degli em. pj. Vuntaggi dell'etemosina. Guai a colui, che mette in iscompiglio la propria casa.
- 22. Circulus sureus in naribus suis, mulier pul-
- 23. Desiderium justorum omne bonum est:
- præstolatio impiorum furor, . 24. Alii dividunt propria, et ditiores fiunt: alii
- rapiunt non sua, et semper in egestate sunt. 25. Anima que benedicit, impinguabitur: et qui inchriat, ipse quoque inchriabitur.
- 26. Qui abscoodit frumenta, maledicetur in populis: benedictio autem super caput vendentium.
- 27. Bene consurgit diluculo qui quærit bona: qui autem investigator malorum est, opprimetur ab eis.
- 28. Qui confidit in divitis suis, corruet: justi sutem quesi virens folium germinsbunt.
- 29. Qui conturbat domum suam, possidebit ventos: et qui stultus est, serviet sapienti.
- 30. Fructus justi lignum vitæ: et qui suscipit
- 31. Si justus in terra recipit: quanto magis impius et peccator? Pierrao: 1 Epist. 4, 18.

Uomo: Proverbj. capo 12. Di quelli che amano la correzione, e di quelli che l'odiano. Dell'empio e del giusto. Dell'uomo laborioso e dell'infingardo. Dello stotto e del saggio.

Qui diligit disciplinum, diligit scientium : qui autem odit increpationes, insipiens est.

- 2. Qui bonus est, fiauriet gratiam à Domino: qui autem confidit iu cogitationibus suis, impiè agit.
- qui antem confidit a cogitationibus suis, implé agut.

  3. Non roborabitur homo ex impietate: et radix instorum non commovebitur.
- 4. Mulier diligeus, corona est viro suo: et putredo in ossibus ejus, que confusione res dignas
- gerit.
  5. Cogitationes justorum, judicia: et consilia impiorum fraudulenta.
- 6. Verbs impiorum insidientur sanguini: os justorum liberabit cos. Genusalemme: Luc. 20, 20. 7. Verte impios, et non erunt: domus sutem
- justorum permanebit.
  8. Doctrina sua noscetor vir: qui autem vanus
- et excors est, patebit contemptui.
- gloriosus et indigeus pane. Govanno: Eucli. 10, 30.

  10. Novit justus jumentorum suorum suimas:
- viscera autom impiorum crudelia.

  11. Qui operatur terram suam satiabitur panilus: qui autem sectatur otium, stultissimus est.
- nilus: qui autem sectatur otium, stultissimus est. Sup. vers. 9. Vintu: Eccli. 20, 30.Qui suavis est in vini demorationibus, in suis munitionibus reliaquit contumeliam.
- 12. Desiderium impii munimentum est pessimorum: radix autem justorum proficiet.

Dei beni e dei mali. Della lingua dei giusti e dei malvagi. Della verilà e della menzogna.

- · 13. Propter peccate labiorum ruina proximat malo: effingiet autem justus de angustia.
- 14. De fructu oris sui unusquisque replebitur honis, et juxta opera manuum suarum retribuetur ei.
- 15. Via stalti recta in oculis ejus: qui autem
- 16. Fatuus statim indicat iram suam : qui autem dissimulat injuriam, callidus est.
- 17. Qui quod novit loquitur, index justitie est:
- 18. Est qui promittit, et quesi gladio pungitur conscientiae, lingua autem sapientium sauitas est.
- 19. Labium veritatis firmum erit lu perpetuum: qui autem testis est repentinus, concennat liuguam mendacii.

Dell'uomo ingannatore e dell'uomo sincero. Del saggio e dello stotto Della tristezza del cuore-Della via della giustizia.

- 20. Dolus in corde cogitatium male: qui autem pacis incunt consilis sequitur cos gaudium, 21. Non contristabit justum quidquid ei seciderit: imoii sutem reolebuntur malo.
- 22. Abominatio est Domino labia mendacia:
- 23. Homo versatus celat scientiam: et cor in-
- 24. Mauus fortium dominabitar : que outem
- 25. Mæror in corde viri humilisbit illum: et sermone bono lætificabitar.
- sermone bono lætificabitar. 26. Qui negligit dannum propter amicum, ju-
- stus est: iter sutem impiorum decipiet eos.

  27. Non inveniet frauduléntus lucrum : et substantia hominis erit auri pretium.
- 28. In semite justition, vita: iter autem devium ducit ad mortem.

Uomo: Proverbj, capo. 13. Del figliuolo saggio e dello stolto. Della circospezione nel parlare. Dell'uomo pigro e dell'uomo attivo. Del povero sicco, e del ricco povero.

Filius sapiens, doctrine patris: qui autem il-

- 2. De fructu oris sni homo satisbitur bonis:
- anima autem prævaricatorum iniqua.

  3. Qui custodit os suum custodit animam suam:
  qui autem inconsideratus est ad loquendura, seutiet mala.
- 4. Vult et nou vult piger: anima autem operanti um impinguabitur.
- 5. Verbum mendax justus detestabitur: impins autem confundit, et confundetur.
- 6. Justitis custodit innocentis vism: impietus sutem peccetorem supplantat. 7. Est quasi dives, cum miliil habest: et est
- quasi pauper, cum ia maltis divitiis sit.

  8. Redemptio animæ viri, divitiæ suæ: qui au-
- 8. Redemptio snime viri, divitie sue: qui sutem pauper est, increpationem non sustinet
- 9. Lux justorum intificat : lucerna nutem im-
- Effetti dell'orgoglio. Delle ricchezze male acquistate. Speranza differita. Disprezzo de buoni consigli: buona e cattwa dottrina. Dell'operare, con prudenza.
  - to. luter soperbos semper jurgia sunt: qui

autem agunt omnia cum consilio, reguntur sapientia.

pientia.

11. Substantia festinata minuetur: quæ autem
paulatim colligitur manu, multiplicabitur.

12. Spes que differtur, affligit animam; lignum

vitæ desiderium veniens.

- 13. Qui detrabit alicui rei, ipse se in futurum obligat: qui autem timet præceptum, in pace versabitur. Animæ dolosæ errant in peccasis: justi autem misericordes aunt, et miserantur.
- 14. Lex sapientis fons vitre, ut declinet à ruina
- 15. Doctrins bons debit gratism : in itinere cou-
- 16. Astutus omoia egit cum consilio: qui eu-

Dell'ambasciatore infedele. Di colui, che fugge la correzione. Del conversare coi saggi. Della sorte de giusti e de malvagi.

- 17. Nuntius impii cadet in malum: legatus autem fidelis, sanitas,
- 18. Egestes et ignominie ei qui descrit disciplinam, qui autem acquiescit arguenti, glorificabitur.
- 19. Desiderium si compleatur, delectat animam: detestantur stulti eos, qui fugiunt mala.
- 20. Qui com supientibus graditur, supiens erit: amicus stultorum similis efficietur. Castico: 2 Re 22. 26. 27.
- 21, 26, 27.
  21. Peccetores persequitur malum: et justis re-
- tribuentur bons.

  Bonus relinquit hæredes filios, et nepotes; et
- custoditur justo substantia peccatoris.

  23. Multi sibi in novalibus patrum: et aliis conpregaptur absque indicio.
- 24: Qui parcit virgæ, odit filium suum: qui autem diligit illum, instanter erudit. Infr. Оомо: Prov. 23. 13.
- 25. Justus comedit, et replet animam auam: veuter autem impiorum insaturabilis.

Uemo: Proverbi, capo 14. Diversi caratteri dei saggi e degli stolti. Utilità dell'agricoltura. Strada che sembra divitta: ma che mena a morte.

Sapieus mulier adificat domum suam: insipieus extructam quoque manibus destruet.

- 2. Ambulans recto itiuere et timens Deum, despicitur ab eo qui infaini graditur via. Gioass: 12, 4.
- 3. lu ore stulti virga superbian labia autem sapientium custodiant cos.

- 4. Ubi non suist boves, præsepe vacuum est: nbi autem plurimæ segetes, ihi manifesta est fortitudo bovis.
- 5. Testis fidelis non mentitur: profert autom mendacium dolosus testis.
- 6 Quærit derisor sapientiam, et non invenit : doctrina prudentium facilis.
- 7. Vade coutra virum stultum, et bescit lubia
- 8. Supientia callidi est intelligere viam suam: et imprudentia stultorum errans.
- 9. Stultus illudet peccetum, et inter justos morabitur gratia.
- 10. Cor quod novit ameritudinem anime sue, in gaudio ejus uon miscebitur extraneus.
- 11. Domus impiorum delebitur: tabernacula verò justorum germinabunt.
- 12. Est via, quæ videtur homini justa: noviesima autem ejus deducunt ad mortem.
- Beni e mali di questa vita. Diversi effetti della sapienza e della stollessa. Sorte dei ricchi e dei poveri. Vantaggi della misericordia e della verità.
- 13. Risus dolore miscebitur, et extrema gandii luctus occupat.
- 14. Viis suis replebitur stultus, et super eum erit vir bonus.
- 15. Innocens credit omni verbo: astutus considerat gressus snos.
- Filio doloso nihil erit boui: servo autem sapienti prosperi erunt actus, et dirigetur-via ejus. 16. Sapiens timet et declinat à malo: stuttus transilit, et confidit.
- 17. Impatieus operabitur stultitiam: et vir versutus odiosus est:
- 18. Possidebunt parvuli stultitiam, et expectabuut astuti scientiam.
- 19. Jacebunt mali ante bones: et impii ante portas justorum.
- 20. Etiam proximo suo pauper odiosus erit: amici verò divitum multi.
- 21. Qui despicit proximitm suum, peccat: qui autem miseretur pauperis, beatus erit. Qui credit in Domino, misericordiam diligit.
- 22. Errant qui operantur malum : misericordia et veritas proparaut bona.
- Utilità del lavoro. Timore di Dio. Della pazienza.

  Della compassione verso i poveri. Della prudenza e della giustizia.
- 23. In omui opere erit abundantis: ubi autem verba suut plurims, ibi frequenter egestas.

- 24. Corone sapientium, divitire corum: fatuites stultorum, imprudentia.
- 25. Liberat animas testis fidelis: et profert mendacia versipellis.
- 26. In timore Domiui fiducia fortitudinis, et filiis ejus erit spes.
- 27. Timor Domini fons vitze, ut declinent à ruins mortis.
- 28. In multitudine populi dignites regis: et in
- 29. Qui patiens est, multă gubernatur prudentiă: qui autem impatiens est, exaltat stultitism susm.
- 30. Vita carnium, sanitas cordis: putredo ossium invidia.
- 31. Qui calumniatur egentem, exprobrat factori ejust honorat autem eum, qui miseretur pauperis. Infr. Uomo: Prov. 17, 5.
- 32. In malitia sua expelletur impius: sperat
- 33. lu corde prudentis requiescit sapientis, et
- indoctos quosque erudiet. Parabole: Matt. 13, 52.

  34. Justitia elevat gentem: miseros autem facit populos peccatum.
- 35. Acceptus est regi minister intelligens: iracundiam eius inutilis sustinebit.
- Uomo: Proverbj, capo 15. Della benigna risposia. Della scienza colla sopienza. Dell' utile correzione. Della vera fortezza. Delle vittime degli empj.

Responsio mollis frangit iram: sermo durus suscitat furorem. Infr. Uomo: Prov. 25, 15.

- 2. Lingus sepientium ornat scientium: os fatuorum ebullit stultitium.
- 3. In omni loco oculi Domini contemplantur
- 4. Lingua placabilis, lignum vitæ: quæ autem immoderata est, conteret spiritum.
- 5. Stultus irridet disciplinam patris sul: qui autem custodit increpationes, astatior fiet. La phundanti justitia virtus maxima est: cogustiones autem impiorum eradicabuntur.
- 6. Domus justi plurima fortitudo: et in fructibus impli conturbatio.
- 7. Labia sapientium disseminabunt scientiam; cor stultorum dissimile erit. Infr. Uomo: Prov. 21, 27;
- 8. Victime impiorum abominabiles Domino : vota justorum placabilia.
- 9. Abominatio est Domino via impii : qui sequitur justitiam, diligitur ab eo.

- La correzione dispiace ai malvagi. Tulio è conosciuto da Dio. Carattere dell'uomo saggio e dello stolio. Utilità del timore di Dio, stella carità, della pasienza, della giustizia, della sapienza, della prudenza, dei buoni consigli.
- 10. Doctrine male descrenti viem vites : qui increpationes odit, morietur.
- 11. Infernus et perditio coram Domino: quanto magis corda filiorum hominum?
- 12. Non soust pestilens eum qui se corripit :
- 13. Cor gaudens exhibitat faciem : in morrore animi dejicitur spiritus. Infr. Uomo: Prov. 16, 23: 17, 22.
- 14. Cor sepientis quarit doctrinem: et os staltorum pescitur imperitià. Parabole: Matt. 13, 36.
- 15. Omnes dies pauperis, mali: secura mens
- 16. Melius est parum cum timore Domini :
- 17. Melius est vocari art olera cum charitate,
- 18. Vir irscundus provocat rixas: qui patiens est, mitigat suscitatas. Infr. Uomo: Prov. 26, 21.
- 19. Iter pigrorum , quasi sepes spinarum : via
- 20. Filius supieus latificat patrem : et stultus
- homo despicit metrem suem: 21. Stultitie geudium stulto: et vir prudens
- dirigit gressus suos.

  22. Dissipantur cogitationes ubi non est cousilium: ubi vero sunt plures consiliarit, confirmantur.
- Dell'amore de propri pensieri. Della ruina dei superbi. Mali che cagiona l'avarizia. Vantaggi della miscricordia e della giusitzia. Guai a colus che non ascolta la correzione. Lodi del timore di Dio e della umiltà.
- 23. Lætstur homo iu sententis oris sui : et sermo opportunus est optimus.
- 24. Semits vitæ super eruditum, ut declinet de inferno novissimo.
- 25. Donum superborum demolietur Domînus: et firmos fuciet terminos vidum.
- 26. Abominatio Domini cogitationes mala: et purus sermo pulcherrinus firmabitur ab eo.
- 27. Couturbet domuin suam qui sectetur avaritlam: qui sutem odit munera vivet. Per misericordiam et fidem purgantur pecceta: per timorem autem Domini declinat omnis à malo. Infr. Uono: Prov. 16, 6. Minacoui: Matt. 9, 8, 22.

28, Mens justi meditatur obedientiam : os implorum redundat melis.

29. Longé est Dominus ab impiis : et orationes justorum exaudiet.

30. Lux oculorum lætificat animam ; fama bona impinguat ossa.

31. Auris que audit increpationes vite, in me-

32. Qui abjicit, disciplinam, despicit animam suam: qui autem acquiescit increpationibus, possessor est cordis.

33. Timor Domini, discipline sepientim: et gloriem pracedit humilites.

Uosso: Proverhi, capo 16. L'uomo prepara la sua anima. Dio governa la sua lingua, e guida i suoi passi. Dio ha fattle le cose tutte per sè stesso : egli detesta · i superbi : ama la giustivia e la misericordia. Vantaggi del timore di Dio.

Hominis est animam præparare : et Domini gubernare linguam. Infr. vers. 9.

2. Omnes vim hominis putent oculis ejus, spirituum ponderstor est Dominus. Infr. Uomo:

3. Revela Domino opera tua, et dirigentur cogitationes tum.

4. Universa propter semetipsum operatus est Dominus : impium queque ad diem malum.

5. Abominatio Domini est omnis arrogans : etiam si manus ad manum fuerit, non est innocens.

Initium viæ bonæ, facere justitism: accepta est autem apud Denm magis quam immolare hostias.

6. Misericordià et veritale redimitur iniquitas: et in timore Domini declinatur à malo. Sup. Uomo: Prov. 15, 27.

.7. Cum placuerint Domino viæ bominis, inimicos quoque ejus convertet ad paçem.

8. Melius est perum cum justitià, quem multi, fructus cum iniquitate.

9. Cor hominis disponit viam suam; sed Dominia est dirigere gressos ejus. Sup. vers. 1.

10. Divinatio in labiis regis, in judicio non errabit os ejus.

Dio fa il tutto con peso e misura. Effetti dello sdegno e della clemenza del re. Eldgio della sapienza. Mali caglonati dall'orgoglio, Utilità della prudenza. Vantaggio della eloquenza nella bocca di un uomo dotto.

11. Pondus et statera judicia Domini sunt : et opera ejus omnes lapides sacculi.

- 12. Abominabiles regl qui agunt impie : quoniam justitia firmatur solium.
- 13. Voluntas regum labia justa : qui recta loquitor, diligetur.
- 14. Indignetio regis, nuntii mortis: et vir sepiers placabit eam.
- 13. In hilaritate vultus regis, vita : et clementia ejus quasi imber serotinus.
  - 16. Posside sapientiam, quia anro melior est:
- et acquire prudentiam, quia pretiosior est argento.
  17. Semita justorum declinat mala: custos ani-

mæ suæ servat viam suam. 18. Contritionem præcedit superbia: et ante

ruinem exeltetur spiritus.

19. Melius est humilieri cum mitibus , quem

dividere spolia cum superbis.

sperat in Dumino, bestus est.

21. Qui sapiens est corde, appellabitur prudens: et qui dulcis eloquio, majora percipiet. 22. Fons vitæ eruditio possidentis: doctrina

stultorum fatuitas.

23. Cor sanientis erudiet os eius : et labiis eius

addet gratiam.

24. Favus mellis, composita verba: dulcedo

anime, sanitas ossinm. Sup. Uomo: Prov. 15, 13. Infr. Uomo: Prov. 17, 22.

Strada che sembra diritta, mache mena a morte. Mali cagionati dai maldicente, dal cintiero, dall'amtoe ingiusto, dall' uomo violento. Utilità della giustisia e della pazienza. La sorte è regolata dal Signore.

25. Est via que videtur homini recta: et no-

26. Anima laborantis laborat sibi , quia com-

27. Vir impius fodit malum, et in labiis ejus ignis ardescit.

28. Homo perversus suscitat lites: et verbosus

separat principes.

29. Vir iniques tectat amicum sunm, et ducit eum per viam uon bonam.

30. Qui attonitis oculis cogitat prava, mordens labia sua perficit malum.

31. Corona dignitatis senectus, que in viis ju-

32. Melior est patiens viro forti: et qui dominatur animo suo, expugnatore urbium.

33. Sortes mittuntur in sinum, sed à Domino temperantur.

Uono: Proverbi, capo 17. La pace preseribile

al vivere lautamente. Il servo saggio comanda ai figliuoli stoliti. Dio prova i cuori. Il matvagio fa il mate comandatogli. Chi disprezza il povero fa ingiuria a Dio. Gloria de'figliuoti sono i loro padri. I falsi rapporti sono una sorjente di divisioni.

Melior est buccella sicca cum gaudio, quam domus plena victimis cum jurgio.

- 2. Servus sapiens dominabitur filiis stultis, et inter fratres hæreditatem dividet. Govano: Eccli, 10, 28.
- 3. Sicut Igne probatur argentum, et aurum camino: ita corda probat Dominus.
- 4. Malus obedit linguæ iniquæ, et fallax obtemperat labiis mendacibus.
- 5. Qui despicit pauperem, exprobrat factori ejus: et qui ruina lætatur alterius, non erit impunitus. Supr. Uomo: Prov. 14, 31.
- 6. Corona senum filii filiorum: et gloria filiorum patres eorum.
- 7. Non decent stultum verba composita, nec principem labium mentiens.
- 8. Gemma gratissima, expectatio præstolantis: quocumque se vertit, prudenter intelligit.
- 9. Qui celet delictum, quærit amicitias : qui altero sermone reperit, separat fæderatos.

Dell'imprudente, dello stotto, dell'ingrato, del rissoso. Del caltivo giudice. Di colui che molto alta fa la sua casa, Del vero amico. Di chi entra mallevadore per l'amico.

- 10. Plus proficit correptio apud prudentem, quam centum plagee apud stultum.
- 11. Semper jurgia querit malus: angelus autem crudelis mittetur contra eum.
- 13. Expedit magis ursæ occurrere raptis fæ-. tibus, quam fatuo confidenti in stultitiå suå.
- 13. Qui reddit mala pro bonis, non recedet malum de domo cius. Roman: Epist. 12, 17. Tessalonices: 1 Epist. 5, 15. Pietro: 1 Epist. 3, 0. Infr. Uomo: Prov. 20, 22.
- 14. Qui dimittit aquam, caput est jurgiorum: et autequem patiatur contumeliam judicium deserit.
- 15. Qui justificat impium, et qui condemnat justum, abominabilis est uterque apunt Deum: Issia: 5, 23, 25.
- 16. Quid prodest stulto habere divitias, cum supientiam emere non possit?

Qui altem facit domum suam, quærit ruinam : et qui evitat discere, incidet in mala.

17. Omni tempore diligit qui amicus est : et

frater in augustiis comprobatur: LAZZARO: Gio.
11, 35, 36.
18. Stultus homo plaudet manihus, cum spo-

ponderit pro smico suo.

19. Qui meditatur discordias, diligit rixas ; et qui exaltat ostium, quærit ruinam.

- Del cuore perverso. Di colui che è doppio di lingua. Dell'animo allegro e dello spirito malinconico. Del guidice che riceve dei doni. Dell'uomo prudente è sagglo: dello stolto imprudente.
- 20. Qui perversi cordis est, non inveniet honum : et qui verfit linguam, incidet in malum. - 21. Natus est stultus in ignominiam suam : sed nec pater in fatuo latabitur.
- 22. Animus gaudens setatem floridam facit: spiritus tristis exsiccat ossa. Sap. Uomo: Prov. 15, 13: 16, 24.
- 23. Munera de sinu impins accipit, ut pervertat semitas judicia.
- 24. In facie prudentis lucet sepientia: oculistultorum in finibus terres. Vanita': Eccl. 2, 14: 8, 1.
- 25. Ira patris, filius stultus: et dolor matris que genuit cum.
- 26. Non est bonum damnum inferre justo, nec percutere principem qui recta judicat.
- 27. Qui moderatur sermones suos, doctus et prudens est: et pretiosi spiritus vir eruditus. Giacomo: Epist. 1, 19.
- 28. Stultus quoque si tacuerit, sapiens reputabitur: et si compresserit labia sua, intelligens.

Uomo: Proverbj, capo 18. Oell' amico infedeta. L'empio è incorreggibile. Del saggio e dello stollo. Dell'infingardo e del dissipatore. Della confidenza del giusto e di quella del ricco. Conseguence dell'orgoglio e della inniliazione.

Occasiones quarit qui vult recedere ab amico, omni tempore erit exprobrabilis.

- 2. Nou recipit stultus verba prudentia : nisi ea dixeris qua versantor in corde ejus.
- Impius cum in profundum venerit peccatorum, contemnit: sed sequitur eum ignominia et opprobrium.
- 4. Aqua profunda verba ex ore viri: et torrens redundans fons sapientise. Infr. Uomo: Prov.
  20, 5.
- 5. Accipere personam impii non est bonum, ut declines à veritate judicii. Infr. Uomo: Prov. 19. 6.

- 6. Labia stulti miscent se rixis : et os ejus jurgia provocat.
- 7. Os stulti contritio ejus: et labia insius ruina anime ejus.
- 8. Verba bildiguis, quasi simplicia: et ipsa perveniunt usqua ad interiora ventris. Pigrum deiicit timor, anima autem effeminatorum esurient,
- 9. Qui mollis et dissolutos est in opere suo , frater est sua opera dissipantis.
- 10. Turris fortissima, nomen Domini: ad ipsum currit justos, et exaltabitur.
- 11. Substantia divitis urbs roboris ejus, et quasi murus validus circumdans eum.
- 12. Antequam conterator, exaltator cor hominis: et antequam glorificetor, humiliator. Sup. Uomo: Prov. 11, 2. Governo: Eccli. 10, 13.

Dello stotto e dell'uomo prudente. Forza dei doni. Il giusto è il primo ad accusare sè stesso. Del fratello apinato dal fratello. Del frutti della lingua. Della buona e della cattiva moglie. Del modo di parlare. Del ricco e del povero. Del-l'uomo ambile in societa.

- 13. Qui prius respondet quam audiat, stultum se esse demonstrat, et confusione dignum. Viarù: Eccli. 11, 8.
- 14. Spiritus xiri sustentat imbecillitatem suamı spiritum vere ad irascendum fecilein quis poterit sustinere?
- 15. Cor prudens possidebit scientiam : et auris sapientium quærit doctrinam.
- 16. Donum hominis dilatat viam ejus, et ante principes spatium ei facit.
- 17. Justus, prior est accusator sui : venit ami-
- 18. Contradictiones comprimit sors, inter potentes quoque dijudicat.
- 19. Frater qui adjuvatur a fratre, quasi civitas firma : et judicia quasi vectes urbium.
- 20. De fructu oris viri replebitur venter ejus: et genimina labiorum ipsius saturabunt eum.
- 21. Mors et vita in manu lingum: qui diligunt
- 22. Qui invenit mulierem bonam, iuvenit honum, et hauriet jucanditatem à Donino. Qui expellit malierem bonam, expellit bonum; qui autem tenet adultoram, stulius est et impius.
- 23. Cum obsecrationibus loquetur pauper : et dives effabitur rigide.
- 24. Vir amabilis ad societatem, magis amicus erit quam frater.

Uomo: Proverbj, capo 19. Del povero, ch'è sem-

plice. Della prudenza e della follia. Delle ricchezze e della povertà. Del falso testimonio e del mentitore. Dello stoito e del servo.

Melior est pauper qui ambulat in simplicitate sua, quam dives torquens labia sua, et insipiens. Infr. Uomo: Prov. 28, 6.

- 2. Uhi non est scientia anime, non est honum: et qui festinus est pedihus, offendet.
- 3. Stultitia hominis supplantat gressus ejus : et contra Deum fervet animo suo.
- 4. Divitize adduit amicos plurimos: a paupere
- autem et hi, quos habuit, separantur.
  5. Testis falsus non erit impunitus: et qui men-
- dacia loquitur, non effugiet. Suskana: Dan. 13, 61.

  6 Multi colunt personan potentis, et amici
- sunt dona tribuentis. Infr. Uomo: Prov. 24, 23.
  7. Fratres hominis pauperis oderunt eum: in-
- super et amici procul recesserunt ab eo. Qui tantum verba sectatur, nihil habebit : 8. qui autem possessor est mentis, diligit ani-
- main suam, et custos prudentim inveniet bona.

  9. Falsus testis non erit impunitus et qui lo-
- quitur mendacia, peribit.

  to. Non decent stultum delicie , nec servum

dominari principibus.

Della pazienza e del perdono delle ingiurie. Della collera e dell'ilarità del re. Del figliuolo stolto e della donna litigiosa. Della pigrizia e detl'elemosima.

- 11. Doctrina viri per patientiam noscitur : et gloria ejus est iniqua prætergredi.
- 12. Sicut fremitus leonis, ità et regis ira: et sicut ros super herbam, ità et hilaritas ejus.
- 13. Dolor patris, filius stulius: et tecta jugiter perstillantia, litigiosa mulies. Ut vers. seg.
- 14. Domus et divitise dantar à parentibus : à Domino autem proprié uxor prudens. Infr. UoMO: Prov. 27, 15.
- 15. Pigredo immittit soporem, et anima disso-
- 16. Qui custodit mandatum, custodit animam suam: qui autem negligit viam suam, morlificabitur. Sernone: Matt. 7, 21.
- 17. Fæneratur Domino qui miseretur pauperis: et vicissitudinem suam reddet ei.

Della corresione de figliuoli. Incostanza dell'uomo. Vantaggio della povertà e del timore di Dio. Carattere del pigro e dello stolto. Guai af figlio disobbediente, al testimonio iniquo, al de802

risore del giudizio: per essi stanno preparati i più terribili castighi.

- 18. Erudi filium tuum, ne desperes: ad interfectionem autem ejus ne pouas animam tuam.
- 19. Qui impatiens est , sostinebit damnum: et cum rapuerit, aliud apponet.
- 20. Aodi consilium, et suscipe disciplinem, ut sis sapiens in novissimis tuis.
- 21. Multee cogitationes in corde viri : voluntas autem Domini permanebit.
- 22. Homo indigens misericors est : et melior est pauper, quam vir mendax.
- 23. Timor Domini ad vitam : et in plenitudine commorabitur, absque visitatione pessima.
- 24. Abscoudit piger manum suam sub ascellà, nec ad os suum applicat eam. Inf. Uomo: Prov. 26, 15.
- 25. Pestilente flagellato stultus sapientior erit : si autem corripueris sapientem, intelliget disciplinam. Inf. Uomo: Prov. 21, 11.
- 26. Qui sffligit patrem, et fugat matrem, ignominiosus est et infelix.
- 27. Non cesses, fili, audire doctrinam, nec ignores sermones scientize.
- 28. Testis iniquus deridet judicium : et os impiorum devorat iniquitatem.
- 29. Pareta sunt derisoribus judicia: et mallei percutientes stultorum corporibus.

Uomo: Proverbi, capo 20. Disordini del vino. L'ira del re terribile. Contese pericolose. Utilità della prudenza e della giustizia. Nessuno mondo da qualunque peccato.

Luxuriose res, vinum, et tumultuose ebrietes: quicumque his delectatur, non erit sapiens.

- 2. Sicut rugitus leonis, its et terror regis, qui provocat eum, peccat in animam suam.
- 3. Honor est homini, qui separat se à contentionibus: omnes autem stulti miscentur contumeliis.
- 4. Propter frigus piger arare noluit: mendicabit ergo æstate, et non dabitur illi.
- 5. Sicut aqua profunda, sic consilio in corde viri: aed bomo supiens exhauriet illud. Sup. Uo-
- MO: Prov. 18, 4. 6. Multi homines misericordes vocantur: virum autem fidelem quis inveniet?
- 7. Justus, qui ambulat in simplicitate sua, beatos post se filios derelinquet.
- 8. Rex, qui sedet in solio judicii, dissipat omne melum intuitu suo.
- .9. Quis potest dicere: mundum est cor meum,

- purus sum à peccato. Danicazione: 3 Re 8, 46. 10. Popdus et poodus , mensora et mensura : utrumque abominabile est apud Deum. Sup. Uo-MO: Prov. 11. 1: 16. 2. 19f. vers. 23.
- 11. Ex studiis suis intelligitur puer, si mundeel recla sint opera ejus.
- Conseguenze funeste dell'osio. Mala fede del compratore. La scienza è preziosa come l'oro. Pericolo di chi entra mallevadore per uno straniero. Pane di menzoena. Buoni consigli. Fuggire l'uomo che rivela i segreti, che è raggiratore.
- 12. Aurem audientem, et oculum videntem, Dominus fecit utrumque.
- 13. Noti diligere somnum, ne te egestas opprimat: aperi oculos tuos, et saturare panibus.
- 14. Malam est, malum est, dicit omnis emptor: et cùm recesserit, tunc gloriabitur.
- 15. Est surum, et multitudo gemmarum: et vas pretiosum labia scientiæ. 16. Tolle vestimentum ejus qui fidejussor ex-
- titit alleni, et pro extranels aufer pignus ab eo. Infr. Uomo: Prov. 27, 13. 17. Suavis est homini panis mendacii; et po-
- steà implebitur os ejus calculo. 18. Cogitationes consiilis roborantur: et guber-
- naculis tractanda sunt bella. 19. Ei, qui revelat mysteria, et ambulat fraudulenter, et dilatat labia sua, ne commiscearis.
- Onorare i genitori. Non commettere ingiustizie. Non vendicarsi. Rispettare le cose sante. La misericordia, la giustizia, e la clemenza custodiscono il re ed il di lui trono. Grandi mali grandi rimedj.
- 20. Qui maledicit patri suo, et matri, extinguetur lucerna ejus in mediis tenebris: Luca: Esod. 21, 17: Lev. 20, 9. SCANDALI: Mall. 15, 4.
- 21. Hæredites ad quem festinatur in principio, in novissimo benedictione carebit.
- 22. Ne dicas: reddam malum: expecta Dominum , et liberabit te. Romant : Epist. 12, 17. TESSALONICASI : 1 Epist. 5, 15. PIETRO : 1 Epist. 3, 9. Sup. Uomo : Prov. 17, 13: Infr. Uomo : Prov. 24 . 29.
- · 23. Abominatio est apud Dominum pondus et pondus: statera dolosa non est bona. Sup. vers. 10. Infr. cap. 16, vers. 2.
- 24. A domino diriguntur gressus viri: quis autem liominum intelligere potest viam suam?
- 25. Ruine est homini devorere senctos, et post vota retractare.

- 26. Dissipat impios rex sepiens, et incurvat super eos fornicem.
- 27. Lucerna Domini spiraculum kominis, que investigat omnia secreta ventris.
- 28. Misericordia et veritas custodiunt regem,
- et roborstur clementia thronus ejas.
  29. Exultatio juvenum, fortitudo eorum: et di-
- gnitus senum, capities.

  30. Livor vulneris absterget mala: et plagæ in
- 30. Livor vulneris absterget mala: et plagæ in secretioribus ventris.

Uomo: Proverbij, capo at. Il cuore del re è nella mano del Signore, cui la misericordia e la giustisia piacciono più che le vitlime. La prasperità sorgente dei precati. La pigriata sorgente di miserie. La ingiustizie, cagione di una totale rovina. La moglie queruta, insopportabile.

Sicut divisiones equarum, ita cor regis in manu Domini: quocomque voluerit inclinabit illud.

- 2. Omnis via viri recta sibi videtur: appendit autem corda Dominus. Sup. Uomo: Prov. 16, 2: 20, 24.
- 3. Facere misericordiam et judicium, magis placet Domino quam victimm. Discreous: Luc. 10, 37.
- 4. Exeltatio oculorum est dilatatio cordis: lu-
- 5. Cognistiones robusti semper in abundantia: omnis autem piger semper egestate est.
- 6. Qui congregat thesauros lingua mendacii, vanus et excors est, et impingetur ad laqueos mortis.
- 7. Repine impiorum detrahent eos, quia noluerunt facere judicium.
- 8. Perversa via viri, aliena est: qui autem mundus est, rectum opus ejus.
- 9. Melios est sedere in angulo domatis, quam cum muliere litigiosa, et in domo communi. Infr. Uomo: Prov. 21, 19: 25, 24.

Carattere dell'uomo empio e dell'uomo semplice. Guai a chi chiude le orecchie alle strida del povero. Forza di un regalo ; gaudio del giusto. Castigo dei caltivi. È meglio abitare in un deserto, che con una donna inquiela ed iraconda.

- 10. Anima impii desiderat malum, non miserebitur proximo suo.
- 11. Mulctato pessilente sopientior erit parvulus: et si sectetur sopientem, sumet sciention.
- 12. Excogitat justus de domo impii, ut detrahat impios à malo.
- 13. Qui obturst aurem suam ad clamorem pauperis, et ipse clamabit, et non exaudietur.

- 14. Monus absconditum extinguit iras, et do-
- 15. Gaudium justo est facere judicium, et pavor operantibus iniquitatem.
- 16. Vir qui erraverit à vià doctrinæ, in cœtu gigantium commorabitur.
- 17. Qui deligit epulas, in egestate erit qui amat vinum et pinguia, non ditabitur.
- 18. Pro justo datur impius: et pro rectis ini-
- 19. Melius est habitare iu terra deserta, quam cum muliere risosa et iracunda. Viarù: Eucli. 25, 22, 23. Sup. Uomo: Prov. 21, 9. Infr. Uomo: Prov. 25, 24.

Vantaggi procurati dalla giustizia, dalla sanienza, dalla discrezione. Mati cagionati dall' orgoglio, dalla pigrizia, dall'osio, dall'ingiustizia, dalla menzogna, dall' ostinazione nel peccalo. La salute e la vittoria vengono da Dio.

- 20. Thesaurus desiderabilis, et oleum in habitaculo justi: imprudens homo dissipabit illud.
- 21. Qui sequitur justitiam et misericordiam, inveniet vitam, justitiam, et gloriam.
- 22. Civitatem fortium ascendit sapiens, et destruxit robur fiduciæ ejus.
- 23. Qui custodit os suum, et lioguam suam, custodit ab angustiis animam suam.
- 24. Superbus et arrogens vocatur indoctus, qui in ira operatur superbiam.
- 25. Desideria occidunt pigrum: noluerunt enim quidquam manus ejus operari i
- 26. Tota die concupiscit et desiderat: qui autem justus est, tribuet, et non cessabit.
- 27. Hostie impiorum sbominsbiles, quis offeruntur ex scelere. Sup. Uomo: Prov. 15, 8. Vintu: Eccli. 34, 21.
- 28. Testis mendax peribit: vir obediens loquetur victoriam. Sup. Uomo: Prov. 19, 5.
- 29. Vir impius procaciter obfirmat vultum suum qui autem rectus est, corrigit viam suam.
- 30. Non est sepientie, non est prudentie, non est consiliom contra Dominum.
- 31. Equus paratur ad diem belli: Dominus autem salutem tribuit:

Uomo: Proverhi, capo 22. Della buona riputazione. Del ricco e del povero. Utilità della prudenza, della-modestia, della buona educacasione. Vantaggio delle ricchezze. Frutto della miscricordia. Forsa dei regali.

Melius est nomen bonum, quam divit te mul-

tw: super argentum et aurum gratia bona. Va-

- 2. Dives et pauper obviaverunt sibi: utriusque operator est Dominus. Infr. Uomo: Prov. 29, 13.
- 3. Collidus vidit mulum, et abscondit se: innocens pertransiit, et afflictus est damno.
- 4. Finis modestine timor Domini, divitine et gloria et vija.
- 5. Arma et gladil in via perversi: custos autem anima: sua longe recedit ab eis.
- 6. Proverlium est: adolescens juxtà viam suam, etiam cum sequerit, non recedet ea.
- 7. Dives purperibus imperat: et qui accipit
- 8. Qui seminat iniquitatem, metet mala, et virga iræ suæ consummabitur. Galati: Epist. 6, 8.
- 9. Qui pronus est ad misericordism, benedicetur: de panibus enim suis dedit pauperi. Viaru: Eccli: 31, 38. Victoriam et houorem acquiret qui dat munera: animam autem aufert accipicatium.
- Il derisore è uomo malvagio. Vantaggi della schiettezza del cuore. Scuse del pigro. Percolo del conversare colle donne. Utilità della correzione dei fanciulli. Castigo di chi opprime il povero-Ascoltare le parole dei saggi.
- ro. Ejice derisorem, et exibit cum en jurgium,
  cessabuntque causa et contumelia.
  - 11. Qui diligit cordis munditiam, propter gratiam Islimun suorum liabebit amicum regem.
  - 12. Oculi Domini custodiunt scientism: et sup-
  - 13. Dicit piger: leo est foris, in me dio platea-
  - Dominus, incidet in eam.
  - 15. Stuliitis colligata est in corde pueri: et virga discipling fugabit cam. Infr. Uono. Prov. 29, 15.
  - 16. Qui calumniatur pauperem, ut augest divitias suas, dabit ipse ditiori, et egebit.
  - 17. Inclina aurem tuam et audi verba sapientium: appone autem cor ad doctrinam meam.
  - 18. Que pulchra erit tibi, cum servaveris eam in ventre tuo, et redundabit in lahiis tuis:
    - 19. ut sit in Domino fiducia tua, unde et ostendi
  - eam tibi bedie.
  - tationibus et scientia:
  - quis veritatis respondere ex his illis qui mise-

- Non usare prepotenza eoi povero. Non fare amicizie coi malvagi. Non offrirsi maltevadori per gli altri. Essere attivo e diligente.
- 22. Non facias violentiam pauperi, quia pauper est: neque conferas egenum in porta:
- st: neque conferss egenum in ports:
- figet eos qui confixerunt animam ejus.

  24. Noli esse amicos homini iracundo, neque ambules cum viro furioso: Viaru: Eccli. 8. 10.
- 25. ne forté discas seinitas ejus, et sumas scan-
- 26. Noli esse cum his qui defigunt manus suas, et qui vades se offerunt pro debitis:
- et qui vades se offerunt pro debitis:
  27. si enim non liabes unde restituas, quid "
- causie est ut tollat operimentum de cubili tuo?

  28. Ne transgrediaris terminos antiquos, quos
- posuerunt patres tui.
  29. Vidisti virum velocem in opere suo? coram regibus stabit, nec erit ante ignobiles.

Uomo: Proverhi, capo 33. Regole da tenersi alla mensa del principe. Nou affannarsi per diventar ricco. Non mangiare coll'avaro. Non conversare cogli stolli. Non opprimere i deboli. Ascollare le parole della scienza.

- Quando sederis ut comedas cum principe, diligenter altende que apposita sunt ante faciem tuame a. el statue cultrum in guture tuo, si tamen habes in potestate animam tuam.
- 3. Ne desideres de cibis ejus, in quo est panis mendacii.
- 4. Noti laborare ut diteris: sed prudentiæ tuæ
- Ne erigas oculos tuos ad opes quas non potes habere: quia facient sibi penuas quasi aquilæ, et volabunt in cœlum.
- 6. Ne coinedes cum homine juvido, et ne desideres cibos ejus:
- . 7. quonium in similitudinem arioli et conjectoris, æstunat quod ignorat.
- Comede et bibe, dicet tibi: et mens ejus non est tecum: 8. Cibos, quos comederas, evomes: et perdes
- 8. Gibos, quos comederas, evomes: et perdes pulciros sermoues tuos,
- 9. la suribus insipieutium ne loqueris: quis despicient dectrinum eloquii tui.
- 10. Ne attinges pervulorum terminos: et agrum pupillorum ne introess.
- 11. Propinques enim illorum fortis est: et ipse judicabit contra te cansam illorum.
- 12. lugrediatur ad doctrinam cor tuum, et aures tum ad verba scientim.

Corregeere i fanciulli. Non invidiare la fortuna dei peccalori. Star fisso nel timore del Signore. Camminare nelle vie della sapienza. Fuggire le gozzovielle e l'ozio.

13. Noli subtrabere à puero disciplinam: si enim percusseris eum virga, noo morietur. Sup. Uomo: 13, 24. Vistu: Eccli. 30, 1. Infr. Uomo: Prov. 20, 15.

14. Tu virge percuties cum: et animami ejus de inferno liberabis.

15. Pili mi, si sapiens fuerit animus tuus, gaudebit tecum cor meum:

16. et exuliabunt renes mei, et cum locuta fuerint rectum labia tua.

17. Non æmuletur cor tuum peccetores : sed in timore Domini esto tota die: Infr. Uomo: Prov.

18. quia liabeliis spem in novissimo, et præstolatio tua non auferetur.

19 Audi, fili mi, et esto sapiens: et dirige in via animum tuum.

20. Noli esse in conviviis potatorum, nec in comessationibus eorum qui carnes ad vescendum conferunt.

21. Quia vacantes potibus, et dantes symbola consumentur, et vestietur pannis dormitatio.

Essere docile elle istruzioni de genitori. Amare la verità, la sapienza, la dottrina e l'intelligenza. Fuggire le donne callice e l'ubbriachezia.

22. Audi patrem tunm, qui genuit te: et ne contemnas cum senuerit mater tua.

23. Veritatem eme, et noli vendere sapien-

24. Exultat gaudio pater justi: qui sapientem genuit letabitur in eo.

25. Gaudest pater tuns, et mater tun, et exultet que genuit te.

26. Præbe, fili mi, cor tuum mihi: et oculi tui

27. Foves enim profunds est meretrix: et pu-

teus angustus aliena. 28. Insidiabitur in via quasi latro, et quos in-

cautos siderit, interficiet.
29. Cui væ? Cuius patri væ? Cui rixæ? Cui fovem? Cui sine causa vulnera? Cui suflusio ogulorum?

30. Nonne his, qui commorantur in vino, et studeut calicibus epotaudis?

31. Ne intucaris vinum quando flavescit, cum splenduerit in vitro color ejus: ingreditur blande, 32. sed in novissimo mordebit ut coluber, et sicut regulus venena diffundet.

33. Oculi tui videbunt extraneas, et cor tuum

 Oculi tui videbunt extraneas, et cor tuum loquetur perversa.

34. Et eris sicut dorniens in medio mari, et quasi sopitus gubernator, amisso clavo:

35. et dices: verberaverunt me, sed non dolui: traxerunt me, et ego non sensi: quandò evigilabo, et rursus vina reperiam?

Uvno: Proverhi, capo 24. Non portare invista al malvagi. Cercare ed amare la pietà, la giustizia e la sapienza: queste virtu edificano e rendono stabile la casa, e l'arricchiscono.

Ne æmuleris viros malos: nec desideres esse cum eis: Sup. Uomo: Prov. 23, 17.

2. quia rapinas meditatur mens sorum, et fraudes labia corum loquuntur.

3. Sapientià ædificabitur domus, et prudentia roborabitur.

4. In doctrina replebuntur cellaria, universa substantia pretiosa et pulcherrima.

5. Vir supiens, fortis est: et vir doctus robustus et validus.

6. Quis cum dispositione initur bellum: et erit salus ubi multa cousilis sunt.

7. Excelse stulto sepientie, in porta non eperiet os suum.

8. Qui cogitat mala facere stultus vocabitur.

9. Cogitatio stulti peccatum est: et abominatlo bominum detractor.

Sostenersi nell'afflisione. Ajutare quelli che sono oppressi ingiustamente. Giudicare con giustista. Non rendere male per male. Fuggire l'osio.

10. Si desperaveris lassus in die angustim, im-

11. Erue eos, qui ducuntur ad mortem, et qui trabuntur ad interitum, liberare ne cesses. Giunici: Salm. 81, 4.

12. Si dixeris: vires non suppetunt: qui inspector est cordis, ipse intelligit, et servatorem andre tue nibil fallit, (reddetque homini juxtà opera sua.

13. Comede, fili mi, mel quis bonum est, et favum dulcissimum gutturi tuo.

14 Sic et doctrina sapientia anima toa: quam cum inveneris, liabebis in novissimis spem, et spes tua non peribit.

15. Ne insidieris, et quæras impietatem in domo justi, neque vastes requiem ejus.

16. Septies enim cadet justus, et resurget: impii autem corruent in malum.

17. Com ceciderit inimicos tuus, ne gaudeas, et in ruina ejus ne exultet cor tuum.

18. Ne forté vident Domious et displicent ei,

et auferat ab eo iram suam.

19. Ne cooteodas cum pessimis nec amuleris

impios:
20. quoniem non hebent futurorum spem mali:

et lucerns impiorum extinguetur.

21. Time Dominum, fili mi, et regem: et cum

detractoribus noo commiscents,

22. quooium repenté consurget perditio eorum: et ruinnen utriusque quis novit?

a3. Hac quoque septentibus: cognoscere personem in judicio non est bonum. Lecon. Lev. 19, 15. ISABLUTI: Deut. 1, 17. GIACOMO: Epist. 2, 1. GIEDICI: Deut. 16, 19. VIATU: Eccll. 42, 1.

24. Qui dicunt impio: justus es: malediceot eis populi, et detestabuntur eos tribus.

25. Qui arguunt eum laudabuotur, et super

ipsos veniet benedictio. 26. Labia deosculabitur, qui recta verba re-

spondet.

27 Præpura foris opus tuum, et diligenter

exerce agrum tuum: ut posteà ædifices domum tuam.

28. Ne sis testis frustrà coutra proximum tuum:
nec lactes quemquam labiis tuis.

29. Ne dicas: quomodo fecit milii, sic faciam ei: reddam unicuique secundum opus suum: Sup. Uomo: Prop. 20, 22. Canto: Peist. 32, 35.

30: Per agrum hominis pigri transivi, et per vincam viri stulti:

31. et ecce totum repleveraut urtice, et operueraut superficiem ejus spinæ, et maceria lapidum destructa erat.

32. Quod cum vidissem, posui in corde meo, et exemplo didici disciolinam.

et exemplo didici disciplinam.

33. Parùm, inquam, dormies, modicum dormi-

tabis pauxillum manus conseres, ut quiescas:

34. et veoiet tibi quasi cursor egestas, et meodicilas quasi vir armatus. Sapienza: Prov. 6, 10, 11.

Uomo: Proverlij, espo 25. Disferenza della gloria di Dio e di quella dei re. Il cuore de re è impoentrabile. Innegine simbolo dell'empietà. Non innalzare sè stesso. Non manifestare gli altrui difetti. Non rivetare il proprio segreto ad uno straniero.

Hæ quoque parabolæ Salomonis, quas transtulerunt viri Ezechiæ regis Juda.

a. Gloria Dei est celare verhum, et gloria re-

3. Coelum sursum, et terra deorsum, et cor re-

4. Aufer rubiginem de argento, et egredietur

Aufer impiessem de vultu regis, et sirmabitur

6. Ne gloriosus apparens coram rege, et in

loco magnorum ne steteris.
7. Melius est eoim ut dicatur tibi: asceode huc,

quam ut humilieris coram priocipe. PARASOLE:
Luc. 14, 10.

8. Our viderunt oculi tui, ne proferas in jur-

gio citò : ne posteà emendare non possis, cum debonestaveris amicum tuum.

9. Cansam tuam tracta cum amico tuo, et secretum extraneo ne reveles:

10. Ne fortè insultet tibi cum audierit, et exprobrare non cesset. Gratia et amicitia liberant: quas tibi serva ne exprobrabilis fias.

Parola detta a tempo. Riprensione fatta al saggio. L'ambasciadore fedele. Promessa sensa effetto. Pazienza, dolcezza, sobrietà, discrezione, testimonianza fatsa, trislezza del ouore.

11. Mala sures in lectis argenteis, qui loquitur verbum'in tempore suo.

12. Inauris aurea, et margaritum fulgens, qui arguit sapientem, et aurem obedientem.

13. Sicut frigus nivis in die messis, its legatus fidelis ei qui mistt eum, animam ipsius requiescere facit. Infr. Dono: Prov. 26, 6.

14. Nubes, et vectus, et pluviæ non sequentes, vir gloriosus, et promissa non complens.

15. Patieotia leuietur princeps, et liogua mollis confringet duritism. Sup. Uомо: Prov. 15. 1.

16. Mel invenisti, comede quod sufficit tibi, ne forte satistus evomas illud.

17. Subtrahe pedem tuum de domo proximi tui, nequando satiatus oderit te.

18. Jaculum, et gladius, et sagitta acuta, homo qui loquitur cootra proximuso auum falsum testimonium.

19. Dens putridus, et pes lessus, qui sperat super infideli io die angustiæ,

20. et smittit pallium in die Irigoris. Acetum io oitro, cui cuntat carmina cordi pessimo. Sicut tiuea véstimento et vermis ligno; ita tristilia viri nocet cordi.

Far bene al proprio nemico. Reprimere la maldicenza, alionianarsi dalla donna querula. Moderare la propria euriosità, e le proprie passioni. Frenare la propria lingua.

21. Si esurierit inimicus tuus, ciba illum: si

sitierit, da ei aquam bibere. Romani: Epist. 12, 20. 22. Pruns enim congregabis super caput ejus

et Dominus reddet tibi.

23. Ventus aquilo dissipat pluvias, et facies tristis linguam detrahentem.

24. Melius est sedere in angulo domatis, quam cum muliere litigiosa, et in domo communi. Sup. Uomo : Prov. 21, 9, 19.

25. Aqua frigida anime sitienti, et pontius bonus de terra longingua.

26. Fons turbetus pede, et vena corrupte, justus cadens coram impio.

27. Sicut qui mel multum comedit, non est ei bonum: sie qui scrutator est majestatis, opprimetur à gloris. Figut : Eccli. 3. 22.

28. Sicut urbs patens et absque murorum ambitu, ita vir qui non potest in loquendo cohibere spiritum suum.

Uomo: Proverbi, capo 26. Non convengono gli - onori allo stolto. Maledizione ingiusta. Corregsere lo stolto: non imitarlo: non onorarlo: non ascollarlo: non lasciarlo parlare.

Quomodo nix in æstate, et pluvim in messe; sic indecens est stulto gloria.

2. Sicut avis ad alia transvolans; et passer quolibet vadens: sic maledictum frustra prolatum in quempiam superveniet.

3. Flagellum equo, et camus asino, et virga in dorsò imprudentium. Sup. Uomo: Prov. 23, 13.

4. Ne respondens stulto juxtà stultitism suam, ne efficiaris ei similis.

5. Responde stulto juxtà stultitiam suam, ne sibi sapiens esse videstur.

6. Claudus pedibus, et iniquitatem bibens, qui mittit verba per nuntium stultum. Sup. Uomo: Prov. 25, 13.

7. Quomodo pulchras frustrà liabet claudus tibias: sic indecens est in ore stultorum parabola.

8. Sicut qui mittit lapidem in acervum Mercurii: ita qui tribuit insipienti honorem.

g. Quomodo si spina nascatur in manu temulenti: sic parabola in ore stultorum. 10. Judicium determinat causas, et qui imponit

stulto silentium, iras mitigat. Dello stolto che ricade nella sua stoltezza. Di co-

lui che si crede sapiente. Del pigro. Di colui che si impaccia nelle altrui contese. Di colui. che inganna il suo amico.

1.1. Sicut canis qui revertitur ad vomitum suum, sic imprudeus qui iterat stultitiam suam. Pigrao:

2 Epist. 2 , 22. ORAZIONE: Luc. 11 , 24, 8, 26. 12. Vidisti hominem sapientem sibi videri? maeis illo spem habebit insipiens.

13. Dicit piger: leo est in vià, et lemna in itineribus:

14. signt ostium vertitur in cardine suo: ita piger in lectulo suo. Sup. Uomo : Prov. 19. 24. 15. Abscondit piger manum sub.ascella sua, et laborat si ad os suum cam converterit.

16. Sepientior sibi piger videtur septem viris loquentibus sententias.

17. Sicut qui apprehendit auribus canem, sic qui transit impatiens, et commiscetur rixte al-

18. Sicut noxius est qui mittit sagittas, et lauceas in mortem:

10. ità vir. qui fradulenter nocet amico suo: et cum fuerit deprehensus dicit : ludens feci.

Di chi suscita contese, Dell'uomo iracondo, superbo e corrotto. Del finto. Lingua dell'ingannatore.

20. Còm defecerint ligna, extinguetor ignis: et susurrone subtracto, jurgia conquiescent.

21. Sicut carbones ad prunas, et ligon ad ignem, sic homo iracundus suscitat rixas. Sup. Uomo : Prov. 15, 18.

22. Verba susurronis quasi simplicia, et ipsa perveniunt ad intima ventris.

23. Quomodo si argento sordido ornare velis vas, fictile, sic labia tumentia cum pessimo corde sociata.

24. Labiis suis intelligitur inimicus, cum in corde tractaverit dolos.

25. Quando submiserit vocem suam, ne credideris ei: quoniem septem nequitiæ sunt in corde illins.

26. qui operit odium fraudulenter, revelabitur melitia ejus in consilio.

27. Qui fodit fovenm incidet in eam: et qui volvit lapidem, revertetur ad eum. Viaru: Eccti. 27, 29.

28. Lingua fallaz non amat veritatem: et os lubricum operatur ruinas.

Uomo: Proverbi, capo 27. Il di venturo è incerto. Non lodarsi da sè stesso. Ira dello stolto. Aperta riprensione. Dell'anima satolla, e dell'anima affamata. Dell'uomo incostante. Buoni consigli. Fidarsi del vecchio amico.

Ne glorieris in crastinum, ignorans quid superventura pariat dies.

2. Laudet te alienns, et non os tuum; extraneus, et non labia tua.

- 3. Grave est saxum, et onerosa arena: sed ira: stulti utroque gravior. Vistù: Eccli. 22, 17, 18.
- stulti utroque gravior. Vieru: Eccli. 22, 17, 18.
  4. Ira non liabet misericordiam, nec erum-
- pens furor : et impetum concitati ferre quis poterit?

  5. Melior est manifesta correptio, quam amor absconditus.
- 6. Meliora sunt vulnera diligentis, quam frau-
- dulenta oscula odientis.
  7. Anima saturata calcabit favum: et anima esu-
- riens eliam amerum pro dulci sumet. Giosas : 6, 7
- 8. Sicul avis transmigrans de nido suo, sie virqui derelinquit locum suum.
- 9. Unguento et yariis odoribus delectatur cor: et boni amici consiliis anima dulcoratur.
- ró. Ainicum tuum, et amicum patris tui ne dimiseris: et domum fratris tui ne ingrediaris in die afflictionis tue.
  - Melior est vicious juxtà, quam frater procul."

Applicarsi alla sapienza. Pell'uomo prudente. Del mallevadore per uno straniero. Dell'adulatore. Della donna querula. Del conversare coll'amico. Fedellà al padrone. Conoscenza di sè stesso.

- 11. Stude sapientiæ, fili mi, et lætifica cor meuni: ut possis exprobranti respondere sermonem.
- 12. Astutus videns malum, absconditus est: parvuli transcuntes sustinuerunt dispendia.
- 13. Tolle vestimentum ejus qui spopondit pro extranco: et pro alienis, aufer ei pignus. Sup. Uomo: Prov. 20. 16.
- 14. Qui benedicit proximo suo voce grandi, de nocte consurgens maledicenti similis erit.
- 15. Tecta perstillantia in die frigoris, et litigiosa mulier comparantur: Sup. Uomo: Prov. 19, 13.
- 16. qui retinet eam quasi qui ventum tencat, et oleum dexterm sum vocalit.
- 17. Ferrum ferro execuitur, et homo execuit
- 18. Qui servat ficum, comedet fructus ejus: et qui custos est domini sui, glorificabitur.
- 19. Quomodo in aquis resplendent vultus prospicientium, sic corda hominum manifestata sunt prudentibus.

Uomo insariabile. Le todi sono la prova del cuore dell'uomo. L'imprudente è incorreggibile. Doveri de pastori.

20. laseraus et perditio nunquam implentur: similiter et oculi hominum insutiubiles: Vintù: Eccli. 14, 9.

- 21. quemodo probatur in conflatorio argentum, et in fornace aurum: sic probatur homo ore laudantis. Sup. Uosio: Prov. 17, 3. Cor iniqui imquirit mala: cor autem rectum inquirit scientiam.
- 22. Si contuderis stultum in pila quasi ptisanas feriente desuper pilo, non auferetur ab eo stultitia ejus.
- 23. Diligiter agnosce vultum pecoria tui, tuosque greges considera:
- 24. non coim liabebls jugifer potestatem: sed corona tribuctur in generationem et génerationem.
- 25. Aperts sunt prets, et apparuerunt herbæ virentes, et collecis sunt fœns de montibus.
- 26. Agni ad vestimentum tuum; et hædi ad agri pretium. Timoteo: 1 Epist. 6, 8.
- 27. Sufficiat tibi lec caprarum in cilios tuos, et in necessaria domus tuæ: et ad victum aucillis tuis.

Uomo: Proverhj, capo 28. L'empio è pauroso. I principi si molliplicano a molivo de peccati del mondo. Povero, che opprime i poveri. Ricchesse ammassale ingiustamente. Del dispresso della legge di Dio. Dello scandalo.

Fugit impius nemine persequente: justus autem quasi leo confidens, absque terrore erit.

- 2. Propter peccate terre, multi principes ejus: et propter hominis sepientiem, et hocum scientien que dicuntur, vita ducis longior erit.
- Vir pauper calumnians pauperes, similis est imbri veliementi, in quo paratur fames.
  - 4. Qui derelinquant legem, laudant impium : qui custodiunt, succenduntur contra 'euro.
- 6. Viri meli non cogitant judicium: qui autem inquirunt Dominum animadvertum omnis.
- 6. Melior est peuper ambulans in simplicitate sun quam dives in pravis itineribus. Sup. Uomo: Prov. 19, 1. 7. Qui custodit legem, filius sapiens est: qui
- autem comessatores pascit, confundit patrem suum.

  8. Oni concervat divitias usuris et fœnore, li-
- bersli in pauperes congregat eas.
- Qui declinat aures suas ue audiat legem, oratin éjus erit execualifis.
- to. Qui decipit justos in via mala, in interitu suo corruet: et simplices possidebunt bona ejus.

Presunzione del ricco. Gloria de' giusti. Confessione dei peccali. Timore di Dio. Dei cattivi principi. Dell'omicidio. Di chi cammina con semplicità. Di chi lavora la sua terra. Dell'uomo leale.

- 11. Sepiens sibi videtur vir dives: peuper autem prudens scrutabitur eum.
- 12. In expliatione justorum multa gloria est : regnantibus impiis ruipe hominum.
- 13. Oui abscondit scelera sua non dirigetur: qui autem confessus fuerit, et reliquerit ea,- misericordism consequetur. Giovanni: 1 Epist. 1, 9.
- 14. Beatus homo qui semper est pavidus: qui verò mentis est duræ, corruet in malum.
- 15. Leo rugiens, et ursus esuriens, princeps impius super populum pauperem.
- 16. Dux indigens prudentia multos opprimet per calumniam : qui autem odit avaritism, longi fient dies eins.
- 17. Hominem, qui celumnistur animæ sangoinem, si usquè ad lacum fugerit, nemo sustinet.
- 18. Qui ambulat simpliciter, salvus erit: qui perversis graditur viis, concidet semel.
- 19. Qui operatur terram suam, satiabitur panibus; qui autem sectatur otium replebitur egestate. Sup. Uomo: Prov. 12, 11. Vintù: Eccli. 20, 30.
- 20. Vir fidelis multum landabitur: ani autem festinat ditari, non erit innocens. Uomo: Prov. 13, 11: 20, 21: Infr. vers. 22.
- Di colui che giudica ingiustamente. Dell'uomo che ha fretta di arricchire. Di chi ruba a suo padre. Del millantatore. Di chi dispressa il povero. Regno dell'empio.
- 21. Qui cognascit in judicio faciem, non benefacit: iste pro buccella panis deserit veritatem. 22. Vir, qui festinat ditari, et aliis Invidet, ignorat quod egestas superveniet ei.
- 23. Qui corripit hominem, gratism posteà inveniet apud eum, magis quam ille qui per liugua blandimenta decipit. VIRTU: Matt. 18, 15.
- 24. Qui subtrabit aliquid à patre suo et à matre : et dicií hoc non est peccatum, particeps homicidæ est.
- 25. Qui se jectat, et dilatet, jurgia concitat: qui verò sperat in Domino, sanabitur.
- 26. Qui confidit in oorde suo, stultus est: qui autem graditur sepienter, ipse selvabitur.
- 27. Qui dat pauperi, non indigebit: qui despicit deprecentem, sustinebit penuriam,
- 28. Cum surrexerint impii, abscondentur bomines : cum illi perierint, multiplicabuntur justi.

Uомо: Proverbj, свро 29. Dispresso della cor-

rezione. Governo dei giusti: governo de' malvagi. Figliuolo saggio, e figliuolo discolo. Re giusto e re avaro. Amico adulatore. Uomo giusto, e uomo empio. Del saggio e dello stollo.

Viro, qui corripientem dură cervice contempit; repentious ei superveniet interitus : et eum sanitas non segnetur.

- 2: In multiplicatione justorum lætabitur vulgus: cum impii sumpserint principatum, gemet
- 3. Vir, qui amat sepientiam, lætificat petrem supm : qui autem nutrit scorta, perdet substan-
- tism. PARABOLE: Luc. 15, 13. 4. Rex justus erigit terram, vir avarus destruct
- 5. Homo, qui blandis fictisque sermonibus loquitar amico suo, rete expendit gressibus eius. 6. Peccentem virum iniquum involvet laqueus:
- et justus laudabit stque guadebit, 7. Novit justus causem pauperum : impius Igno.
- rat scientiam.
- 8 Homines pestilentes dissipant civitatem: sapientes verò avertunt furorem. q. Vir sapiens, si cum stulto contenderit, sive
- irescetur, sive ridest, non-inveniet requiem. 10. Viri sangninum oderunt simplicem: justi
- autem quæront animam ejus. 11. Totom spiritum suum, profert stultus; sapiens differt, et reservat in posterum.
- Del principe che ascolta le menzogne. Re che fa giustizia secondo la verità. Correzione de'figli. Maltiplicazione dei malvagi. Istruzione dei profett.
- 12. Princens, qui libenter audit verba mendacii, omnes ministros habet impios.
- 13. Papper et creditor obviaverunt sibi : utriusque illuminator est Dominus. Sup. Uono: Prov. 22. 2.
- 14. Rex qui judicat in veritate pauperes, thronus ejus in æternum firmabitur.
- 15. Virge alque correptio tribuit sepientiem : puer autem, qui dimittitur voluntati sue, confundit matrem suam. Sun. Uomo: Prov. 22, 15: 23.

13: 27, 5, 6.

- 16. In multiplicatione impierum multiplicabuntur scelere : et justi ruines corum videbunt.
- 12. Erudi filium tuum, et refrigerabit te, et dabit delicies animæ tuæ.
- . 18. Cum prophetis defecerit, dissipabitur populus: qui verò custodit legem, bestus est.

- Schiavo obbediente. Uomo loquace. Servo nutrito delicatamente. Uomo iracondo e superbo. Di chi fa società co'malvagi. Del timore degli uomini. Del favore del principe. Reciproca abbominazione dei giusti e degli empj. Custodire la narola di Dio.
- 19. Servus verbis non potest erudiri: quis quod dicis intelligit, et respondere contemnit.
- 20. Vidisti hominem velocem ad loquendum? stultitia magis speranda est quam illius correptio. 21. Qui delicate à pueritie nutrit servum suum,

posteà sentiet eum contumecem.

- 22. Vir iracundus provocat rixas : et qui ad indignaudum facilis est, erit ad peccandum proelivior.
- 23. Superbum sequitur humilitas: et humilem spiritu suscipiet gloria. Giosas: 22, 29 Luca: 1, 52. 24. Qui cum fure participat, odit animam suam:

adjurantem audit, et non indicat. 25. Oui timet hominem, citò corruet : qui spe-

rat in Domino, sublevabitur. 26. Multi requirunt faciem principis : et judi-

cium a Domino egreditur singulorum. 27. Abominautur justi virum impium : et abomineutur impii eos , qui in rectà sunt vià.

Verbum custodiens filius, extra perditionem erit.

Uoмo: Proverbj, съро 30. Il savio crede di non saper nulla. La sapienza è un dono di Dio. La parola del Signore è pura e santa: non aggiungervi nulla. Temere la vanità e la menzogna. Pericolo delle ricchesse e della povertà. Non accusare il servo dinanzi al suo padrone.

Verba cougregautis filii vomeutis.

Visio quam locutus est vir, cum quo est Deus, et qui Deo secum morante confortatus, sit:

- 2. stultissimus sum virorum, et sepientia hominum non est mecum.
- 3. Non didici sapientiam, et nou novi scieutiam senctorum.
- 4. Quis asceudit in cœlum atque descendit: quis continuit spiritum in menibus suis? quis colligavit aquas quasi in vestimente? quis suscitavit omnes terminos terræ? quod nomen est ejus, et quod nomen filii ejus, si posti ?

5. Omuis sermo Dei ignitus, clypens est sperantibus in se. CALUNNIA : Salm. 11, 7.

- 6. Non addas quidquam verbis illius, et arguaris, inveniarisque mendax. Lacon: Deut. 4, 2. Couro : Deut. 12 , 32.
- 7. Duo rogavi te, ne deneges mihi autequam moriar.

- 8. Vauitatem, et verba mendacia longe fac à me. Meudicitatem, et divitles ne dederis mihi: tribue tautum victui meo necessaria: Timoreo: 1 Epist. 6 , g. SALOMONS: 3 Re 3, 9 a 13.
- o ne forte satiatus illiciar ad negandum . et dicam : quis est Dominus? aut egestate compulsus furer, et perjurem nomen Dei mei.
- 10. Ne accuses servum ad dominum suum, ne fortè maledicat tibi, et corrues. -
- Delle quattro razze di nomini esecrabili. Due figlie che dicono sempre: dammi, dammi. Quattro cose insaziabili. Tre cose difficili ad intendersi; una quarta affatto ignota.
- 11. Generatio, que petri suo maledicit, et que matri sum non benedicit.
- 12. Generatio, que sibi munda videtur, et lamen non est lota à sordibus suis.
- 13. Generatio, cujus excelsi sunt oculi, et pulpebræ ejus in alta surrectæ. 14. Generatio, que pro deutibus gladios ba-
- bet, et commaudit molaribus suis, ut comedat inopes de terra, et pauperes ex hominibus.
- 15. Senguisugæ dum sunt filiæ dicentes : effer, affer. Tris sunt inseturabilia, et quertum , quod nunquam dicit : sufficit.
- 16. Inferous, et os valvæ, et terra que non satiatur aqua; ignis vero nunquam dicit : sufficit.
- 17. Oculum, qui subsennet petrem, et qui despicit partum matris sum, effodiant eum corvi de torrentibus, et comedant eum filii aquilse.
- 18. Tria sunt difficilia mihi , et quartum penitus ignoro:
- 10. viem aquilæ in cœlo , viem colubri super petram, viam navis iu medio mari, et viam viri in adolescentia.
- 20. Talis est via mulieris adulteræ, que comedit, et tergens os suum dicit : non sum operata melum.
- Tre cose che mettono in commozione il mondo . ed una quarta insopportabile. Quattro cose delle più piccole e saviissime. Tre cose che hanno bella andatura, ed una quarto che cammina magnificamente.
- ar. Per tria movetur terre ; et quertum non potest sustinere :
- 22. per servam cum regnaverit : per stultum cum saturatus fuerit cibo :
- · 23. per odiosam mulierem, cum in matrimonio fuerit assumpta : et per ancillam cum fuerit hæres dominæ suæ.

8: :

UOM

24. Quatuor sunt minima terræ, et ipsa sunt sapientiora sapientibus:

25. Formice, populus infirmus : qui preparat

in messe cibum sibi: -

26. lepusculus, plebs invalida, qui collocat in petra cubile suum:

27. regem locusta non habet : et egreditur universa per turmes suas :

28. stellio menibus utitur, et moratur in æ-

· 29. Tris sunt, que bene gradiuntur, et quar-

30. leo fortissimos bestierum, ad nullius pa-

31. Gallus soccinctus lumbos; et aries; nec est rex qui resistat ei.

32. Est qui stultus apperuit postquem elevatus est in sublime: si enim intellexisset, ori suo imposuisset menum.

33. Qui sutem fortiter premit abers ad elicieadam lac, exprimit butyrum: et qui vehementer emuagh, elicit sanguinem: et qui provocat iras, produxit discordias.

Uomo: Proverbi, cupo 31. Avvertimenti dali a Salomone dalla madre. Non consumare il proprio bene nelle donne. Non permettere il vino ai re. Consolare gli affitti. Assistere i poveri. Difendere i passaggeri.

Verba Lamuelis regis. Visio, qua erudivit

2. Quid, dilecte mi, quid, dilecte uteri mei, quid, dilecte votorum meorum?

3. Ne' dederis mulicribus substantiam tuam, et divities tuas ad delendos reges.

4. Noli regibus, a Lamuel, noli regibus dare vinum: quia nullum secretum est ubi regnat ebrietas.

5. Et ne forte bibent, et obliviscentur judicio-

rum, et moteut causam fillorum pauperis.

6. Date siceram mærentibus, et vinum his qui

a maro sunt animo.

7. Bibant, et obliviscantur egestatis suæ, et do-

loris sui non recordeulur amplius.

8. Aperi os tuum mutuo, et causis omnium fi-

g. Aperi os tunm, decerne quod justum est, et judice inopem et pauperem.

liorum qui pertranseunt.

Scegliere una donna forte. Suo valore, sua rarità, suo merito, sue virtà e sue buone qualità.

10. Mulierem fortem quis inveniet? procul, et de ultimis finibus pretium ejus. UOM

11. Confidit in ea cor viri sui, et spoliis non
indigebit.

12. Reddet ei bonum, et non malum, omnibus diebus vitæ suæ.

13. Quesivit lanem, et linum, et eperate est consilio manuum suerum.

consilio manuum suerum. 14. Fecta est quesi navis institoris, de longe

portens penem soum, 15. Et de nocte surrexit, deditque prædem do-

mesticis suis, et cibaria ancillis suis.

fructu manuum suarum plantevit vincem.

17. Accinxit fortitudine lumbos suos, et roboravit brachium suum.

18. Gustavit et vidit quis bons est negotistio ejus : non extingueter in nocte lucerns ejus.

19. Manuum snam misit ad fortia, et digiti ejus apprehendernat fusum.

20. Manum suam apernit inopi, et palmes suas extendit ad pauperem: Paulo: Att. 9, 36,

21. Non timebit domni sum à frigoribus nivis: omnes enim domestici ejus vestiti sunt duplicibus.

22. Stragulatam vestem fecit sibi: byssus et

.23. Nobilis in portis vir ejus, quando sederit

24. Sindonem fecit, et vendidit, et cingulum tradidit Chonomo

25. Fortitudo et decor indumentum ejus, et

26. Os suum aperuit sapientiæ, et lex clementiæ in lingua ejus. Timorto : 1 Epist. 2, 9, 10.

27. Consideravit semitas domus sum, et panem otiosa non comedit. 28. Surrexerunt filii eius, et beatissiman præ-

dicaverant vir ejos, et laudavit esm.

29. Multe filie congregaverunt divitias : tu su-

30. Fallax gratis, et vana est pulchritudo: mu-

31. Date ei de fructu menuum suarum : et laudent eem in portis opera ejus.

Per la continuazione della Sacra Scrittura, vedi Ecclissante, e Vanita': Eccli cap. 1.

L'uomo su creato retto e giusto: Vanita', i Eccl. 7, 30; immortale: Emroi Sop. 2. 23. Egit è nella mano di Dio come la creta in quella devasjo: Vintò: Eccli. 33, 13. Il suo nulla apparisce nella sua nascita: Sapienza: 7, 3. Suoi pensieri timidi: Sapienza: 9, 14; soggetti ad errare: Comandamenti: Num. 15, 39. Foodo: Lev. 10, 1. Ioolataia: Deul. 12, 8. Sup. Uomo: Prov.

12. 15: 14. 12: 21 , 2. ISAIA: 5 , 21. BABILONIA: Is. 14, 13. L'uomo si lascia conoscere per i suoi pensieri e per le sue azioni : Viarà : Eccli. 19, 27: 27. 9. Dovere ed autorità dell'uomo verso ana moglie : CREAZIONE : Gen. 2, 24. ADAMO: Gen. 3, 16. GELOSIA: Num. 5, 12 a 18. Voti: Num. 30. 7 a 13. Apultenio: Deut. 22, 16, 17. Lauci . Deut. 24, 1. SAPIENZA: Prov. 5, 18, 19. Sup. Uo-MO: Prov. 18, 22: 31, 10. VANITA': Eccl. 9, '9. VIRTU: Eccli. 7, 28: 9, 1: 26, 1. SACERDOTI: Mal. 2. 16 a 16. Vedi Donna. Altri passi della Sacra Scritture sulla parola Uomo in generale e sui doveri degli uomini : OLOCAUSTI: Lev. 1, 2. LEBBRA : Lev. 13, 2. TABERNACOLO : Lev. 17, 3, 8. SAKGUE: Lev. 17, 10, 13. LEGGI: Lev. 19, 20: 20, 2 : 24, 15. SACERDOTI: Lev. 21, 17: 22, 3, 4, 18, 21. VOTI: Lev. 27, 2, 14. COMANDAMENTI: Deut. 28, 54. Rotn: 2, 1. Davide: 1 Re 16 . 7: 25, 2. OCHOZIA: 4 Re-1, 9 a 13. JOAB! 1 Par. 20 , 6. MARDOCHEO : Esth. 6 , 7. GIOBBE: 5 , 7 : 15, 7, 14, 16: 25, 4, 5. Ben: Salm. 48, 21. CHIESA: Salm. 86, 5. Lon: Salm. 102, 14. VIT-TORIA: Salm. 143, 4, 5. SAPIENZA: Prop. 6, 12. Uono: Prov. 12, 23: 16, 1, 2, 28: 17, 18, 19, 22: 26, 21. Dio: Sap. 15, 16: Eccli. 18, 27 EGIZIAKI: Sap. 16, 14. VIRTU: Eccli. 13, 20: 20 7, 16, 21, 26, 29, 33: 23, 12, 20, 23 a 25: 27, 12, 20: 28, 3, 4, 11: 34, 31. PROFETI: Ezech. 14, 4, 7. GERUSALEMME: Zacc. 13, 5. GIUDA: 1 Macc. 7, 14. MIRACOLI: Matt. 8, 9: Luc. 5, 29. GERUSALEMME: Malt. 21, 28, 33: Luc. 19, 12: 20, 9. BETHLEMME : Luc. 2,-25 : DISCIPOLI : Luc. 10. 30. PARABOLE: Luc. 14, 16: 15, 11: 16, 1; 19. Passione: Luc. 22, 58, 60. SERMONE: Gio. 5, 5, 7.

Testi diversi sulla parola Uomini, homines:

Oltalogo: Glad. 19, 16. Davidde: 1 Re 25, 15.
Precarani: Salm. 35, 7, 8 Pairenai: Eecli. 2,

5. Virvo: Eecli. 15, 7. Dio: Eecli. 17, 29, 31.
Paymaneni: Eecli. 44, 1, 31, 45, 22. Ninive:

Epist. 7, 8. Cominyi: 2 Epist. 5, 11, 76 Galati:

Epist. 6, 10. Timoteo: 2 Epist. 3, 8. Esani:

Epist. 6, 10. Timoteo: 2

URIA, che significa fuoco o fiamme del Signore, era gran sacordotte. Egli ruina, per ordine di Achaz, re di Giada, il tempio, per junatizarii un altare consacrato agli idoli: Acanz: 4 Re 16, 10 e seg.

URIA, il profets, figlio di Semei da Cariathiarim. Profetava al tempo di Joakim, il quale lo fece morire di spada: Gerenia: 26, 20, 23.

USANZE: Levilico, capo 18. Il Signore protbisce ai figliuoli d'Israele, di seguire le usanze del paese d' Egitlo, e di prendere i costumi della terra di Chanaan. Il capo precedente trovssi all'articolo Sangue: Leo. cap. 17.

Loculus est Dominus ad Moysen, dicens :

2. Loquere ad filios Israel, et dices ad eos: ego Dominus Deus vester:

- 3. juxta consuetudinem terres Ægypti, in qua habitatis, non facietis: et juxta morem religionis Chanasa, ad quam ego introducturus sum vos, non agetis, nec in legitimis eorum ambulabitis.
- 4. Facietis judicia mea, et præcepta mea servabitis, et ambulabitis in eis. Ego Dominus Deus vester.
- 5. Custodite leges mess atque judicis, quæ faciens homo, vivet in eis. Ego Dominus: EzeCRIBLE: 20, 11. ROMANI: Epist. 10, 5. GALLTI:
  Epist. 3, 12.

Per la continuazione, vedi Impedimenti: Lev. 18, 6.

Familiarizzandosi colle usanze, bentosto si fa possure l'errore in legge : Dio : Sap. 14, 16. Devesi piuttosto cercare fralle antiche strade, quale sia la strada buona, e camminare per essa: Interrogate de semitis antiquis quæ sit via bona, et ambulate in ea: Peroto: Gerem. 6, 16. Perocchè le leggi dei popoli sono vane: quia leges populorum vanæ sunt: Timonz: Gerem. 10.3: perché tutti sono usciti di strada: Corauzions: Salm. 13, 4; e si mischierono colle genti, împararono i loro costumi e diventarono idolatri: ISRAELITI: Salm. 105, 34.1 Giudei resero inutile il comandamento di Dio col loro attaccamento alle usanze ed ai costumi de' loro padri : Scan-DALI : Matt. 15 , 3 , 6. S. Peolo reccomande ei . Romani di non conformarsi alle usanze del secolo : Romant: Epist: 12, 2; che non sono quelle degli Apostoli, ne quelle della Chiesa: Comati : 1 Epist. 11, 16. Seguendo le usanze del secolo si diventa nemico di Dio: Giacomo: Epist. 4, 4. Grande differenza fra le usanze del secolo e le vie di Dio: CHIESA: Is. 55, 8, 9. Sono elleno una strada larga che conduce alla perdizione : SERMONE: Matt. 7, 13. Regione per abbandonerla: Totus mundus in matigna positus est. Vedi Mondo. Le usanze ci fanno talvolta diventare ingiusti: trovesene un esempio ne' Giudei: Pas-SIONE : Gio. 19. 7.

USURA: sotto questa denominazione intendesi tutto ciò che è di più della cosa prestata, sia densro, siano granaglie, sia vino od altra cosa, che consumasi da colui al quale fu fatto il 8:3

prestito. È proibita l'usura a chi da a prestito. Vedansi'i seguenti testi all'articolo Lugge Esod. 22, 25: Lev. 25, 35 a 37. A chi fra gli Israeliti era permessa l'usura : Desiri : Deut. 15, 6, 7 9 9. LEGO: 1 Deut. 23, 19, 20. Nehemia rimprovera agli Israeliti la loro durezza, opprimendo i poveri colle usure, e gli obbliga alla restituzione degli interessi : Nehemia : 2 Esdra 5, 7 a. 11. L'asprejo non entrerè nel regno de'cieli : Ciero: Salm. 14, 6. Uso comune della usnra: ORAZIO-NE : Salm. 54 , 11. Il profeta Davidde la considera come un'inginstizia : Gesù Caisto : Salm. 71, 14. Essa rende schiavo di colui che fa il prestito : Uomo : Prov. 22 , 7 , 16. Le ricchezze accomulate colle usure passeranno in altre mani: Ueno: Prov. 28, 8. Colui che fa il prestito con nsura e colni che lo riceve sono ben lontani l'une dell'altre per la lore condizione : sone però eguali nell' avere gli occhi di Dio fissi sull' nno e sull'altro : Uomo : Prov. 29, 13. L'usura finisce in povertà: Vintù : Eccli. 18, 33. Poroco : Gerem. 15; 10. Ezechiele la mette nel numero dei vizi da evitarsi , per godere della vita eterna : PARABOLA: Esech. 18, 5, 9. In che consiste l'osura : chi la pratica morirà certamente: Ibid. vers. 10 a 13, 20. Il Signore la rimprovera a Gray BALEMME : Exech. 22, 12. Gesù Cristo non vuole che si riceva di più di ciò che su prestato: San-MOCE: Luc. 6, 34, 35. Zaccheo disse al Signore che se ha tolto qualche cosa ad alcuno, gli renderà il quadrupio: Genusalemme: Luc. 19, 8. Iddio esigerà , ad usura , conto delle grazie che avrà accordate: Ibid. vers. 23. Vedi pure intorno atla usura i seguenti passi : Viarò: Eccli. 6, 15: 20, 16: 20, 1 a 13.

USURPAZIONE delle funzioni sacerdotali : Core, Dathan ed Abiron si rivoltano contro Mosè ed Aronne, e vogliono adempire, in loro vece, le sante funzioni che Iddio aveva loro confidate. Punizione di quell'attentato : Cons : Num. 16, 1 a 40.

VÆ, che significa Guai a: è nna espressione usata spesse volte pella Sacra Scrittura: Vedi GUAL A.

VAGABONDO, colni, il quale non ha stabile domicilio. Il vagabondaggio è la conseguenza del peccalo: Caino: Gen. 4, 12.

VANA-GLORIA. : Vedi GLORIA.

VANGELO: Vedi EVANGELO.

VANITA': disposizione di un uomo, il quale si fa un vanto delle qualità che ha, o che si sforza di far credere di avere, volendore perciò ricavare de felsi vanteggi: Phenenna ha una gran vanità perchè ha dei figlicoll; mentre Anna è sterile: ELCANA: 1 Re 1, 6. La vanità di Davidde fu cagione della morte di 70,000 Israeliti: Da-VIDDE: 2 Re 24, 1 e seg. Vanità di Ezechia per le sne ricchezze : egli ne è severamente rimproverato dal profeta Issia: Ezecuta: 4 Re 20, 12 e seg. Vanità delle grandezze umane: Giosse: 3, t e seg.: 11, 11, 12. Vaoità delle cose di questo mondo: Linoux: Salm. 38, 8 s 10, 15. Iddio odia quelli che si attuccano a delle cose vane: Onazione : Salm. 30, 7.

VANITA': Ecclesiaste, capo 1. Vanità delle cose di questo mondo: nulla cosa è nuova sotto del

Il libro che precede trovasi all'articolo Uomo: Prov. cap. 31.

Verba Ecclesiastm, filii David, regis Jeru-

2. Vanitas vanitatum, dixit Ecclesiastes; vanitas vanitatum, et omnia vanitas.

3. Quid habet ampliùs homo de universo labore suo quo laborat sub sole?'.

4. Generatio præterit, et generatio advenit: terra autem in mternum stat.

5. Oritor sol, et occidit, et ad locum soum revertitur: ibique renescens.

6. gyrat per meridiem, et flectitur ad aquilonem: lustrans universa in circuito pergit spiritas, et in circulos suos revertitur.

7. Omnia flumina lutrant iu mare, et mare non redundat: ad locum undè exeunt flumina rever-tuntur at iterum fluent.

8. Canctæ res difficiles: non potest eas homo explicare sermone. Non saturatur oculus visu, nec auris anditu impletur.

9. Quid est quod fuit? ipsum quod futurum est: quid est anod factum est? ipsum quod faciendam est.

10. Nihil sub sole novum, nec valet quisquam dicere: eccè hoc recens est; jam enim præcessit in seculis , que fuerunt ante nos.

11. Non est priorum memoria; sed nec corum quidem que posteà futura sunt, erit recordatio apud eos, qui futnri sunt in novissimo.

Difficoltà e vanità dello studio, con cui si cerca di investigare le cose. Infr. VANITA': Eccl. 3, 10 e seg.

12. Ego Ecclesiestes fui rex Israel in Jerusalem,

- et proposui in animo meo querere et investigare sapienter de omnifius que fiunt sub sole.
   homium ot occuparentur in eà.
- 14. Vidi cuucta que fiunt sub sole; et eccè universa vanitas, et afflictio spiritus.
- 15. Perversi difficile corriguntur et stultorum infinitus est numerus.
- 16. Loculus sum in corde meo, dicens: eccè magnus effectus soim, et pracessi omnes sapientia, qui fuerunt ante me in Jerusalem: et mens mea contemplata est multa sapienter, et didici. Salomons: 3 Re-3, 11 a 13.
- 17. Dedique cor meum ut scirem prudentiam atque doctrinam, erroresque et stultitiam; et agnovi quod in his quoque esset labor, et afflictio spiritus;
- 18. eò quod in multă sepientia, multa sit indignatio: et qui addit scientiem, addit et laborem.

VANITA': Ecclesiaste, capo 2. Vanità dei placeri, delle ricchezze, dei grandi edifizi.

Dixl ego in corde meo: vadem, et effluem deliciis, et fruer bouis. Et vidi quod hoc quoque esset venitss:

- 2. Risum reputavi errorein; et gaudio dixi i quid frustrà deciperis?
- 3. Cogitavi in corde meo abstraltere à vino caroem neam, ut animum meum trausferrent ad sapientiam, devitaremque stutitiam, donce viderem quid esset utile filis hominum; quo facto opus est sub sole numero dierum vitas sure.
- 4. Magnificavi opera mea, adificavi mihi domos, et plantavi vineas,
- 5. feci hortos, et pomaria, et consevi ea cunteti generis arboribus:
- 6. et extruxi mihi pisciuss aquerum, ut irrigarem silvam lignorum germinantium;
- 7. possedi servos et ancillas, multamque familiam babui, armenta quoque, et magnos ovium greges, ultrà omnes qui fuerunt unte me in Jerusalem:
- 8. coacervavi mihi argentum, et auram et substantias regum ac provinciarum: feci mihi cantores et cantatrices, et delicias filiorum hominum, styphos et urceos in ministerio ad vina fundenda:
- 9. et supergressus sum opibus omnes qui ante me fuerunt in Jerusalem: sapientia quoque perseveravit mecum:
- 10. et omnis que desideraverou; oculi mei, non negavi eis: nec prob bui cor meum quin

- omni voluptate frueretur, et oblectaret se in his que preparaveram; et hanc ratus sum partem mean, si uterer labore meo.
- 11. Cumque me convertissem ad universa opera que fecerant manus mem, et ad labores in quibus frustrà sudaversm, vidi in omnibus vanitatem et afflictionem animi, et aubil permanere sub sole.

## Vantaggi che la sapienza ha sulla stollessa.

- 12. Transivi ad contemplandam sapientiam, erroresque et stulitiam (quid est, inquam, homo ut sequi possit legem factorem suum?)
- 13. et vidi quod tantum præcederet sepientia stultitiam, quantum differt lux à tenebris.
- 14. Sapientis oculi in capite ejus; stultus in tenebris ambulat: et didici quod unus utriusque esset interitus. Infr. Vanita': Eccl. 8, 1. Uomo 1 Prov. 17, 24.
- 15. et dixi in corde meo: si unus et stalti et meus occasus erit, quid mill prodest quòd majorem sapientim dedi operam? Locutusque 'cum mente mea, animadverti quod lioc quoque esset vanilas.
- 16. Non enim erit memoria sepientis similiter nt stulti in perpetuum, et futura tempora oblivione cuncta pariter operient: moritur doctus similiter ut indoctus.
- 17. Et ideireò tæduit me vite meæ, videntem mala universa esse sub sole, et cuncta vanitatem et afflictionem spiritus.

Vanità de tesori accumulati per un erede non conosciuto.

- 18. Rursus detestatus sum omnem industriam meam, qua sub sole studiosissime laboravi habiturus heredem post me,
- 19. queni ignore utrum sepiens an stultus futurus sit, et dominabitur in laboribus meis, quibus desudavi et sollicitus fui, et est quidquam tam vanum?
- 20. Unde cessavi, renuntiavitque cor meum
- 21. Nam cum alius laboret in sapientia et doctrina, et sollicitudine, homini otioso quesita dimittit: et hoc ergo vanitas, et magnum malum.
- 22. Quid enim proderit homini de universo labore suo, et afflictione apiritus qua sub sole cruciatus est?
- 33. Cuncti dies ejus doloribus et ærumois pleni sunt, nec per noctem mente requiescit: et hoc nonne vanitas est?

- 24. Nonne melius est comedere et bibere; et ostendere anime sue bona de laboribus suis? Et hoc de manu Dei est.
- 25. Quis ità devorabit, et deliciis affluet ut
- 36. Homini bono in conspectu sto dedit Deus sapientism et scientiam, et lætitiam; peccaiori autem dedit afflictionem, et curam superfluam, ut addat, et congreget, et tradat ei qui placult Deo; sed et hoc vanitas est, et cassas sollicitudo meutis. Sanxone: Batt. 6, 31.

Vanta': Ecclesiaste, capo 3. Ogni cosa ha il suo tempo, e dentro lo spazio ad esso assegnato passano tutte le cose sotto del ciclo.

Omnia tempos habent, et suis spatiis transeunt universa sub cœlo.

- 2. Tempus nascendi, et tempus moriendi: tempus plantandi, et tempus evellendi quod plautatum est.
- 3. Tempus occidendi, et tempus sanandi: tempus destruendi, et tempus ædificandi.
- 4. Tempus flendi, et tempus rideudi: tempus plangendi, et tempus saltandi.
- 5. Tempus spargendi lapides, et tempus colligendi; tempus amplexandi, et tempus longè fieri
- ab amplexibus.

  6. Tempus acquireudi, et tempus longe lieri
  ab amplexibus.
- tempus custodiendi, et tempus shiiciendi.
  7. Tempus scindendi, et tempus cousuendi:
  tempus tacendi, et tempus loqueudi.
- 8. Tempus dilectionis, et tempus odii: tempus belli, et tempus pacis.
- 9. Quid habet amplius bomo de labore suo?
- Lo studio delle cose naturali è vano. Vicissiludine continua delle cose umane: nessuna è stabile e permanente: in esse perciò non trovasi vera felicità.
- 10. Vidi afflictiouem quam dedit Deus filiis hominum, ut distendautur in ea.
- 11. Cuncta fecit bona in tempore suo, et mundum tradidit disputationi eorum, ut nou inveniat homo opus quod operatus est Deus ab initio usque ad finem.
- 12. Et cognovi quod non esset melius nisi læteri, et fecere beue in vită suă.
- 13. Omnis euim homo qui comedit et bibit, et videt bonum de labore suo, hoc donum Dei est.
- 14. Didici quod omnia opera que fecit Deus, perseverent in perpetuum: nou possumus eis

- quidquam aildere, nec auferre que fecit Deus ut fimeatur. 15. Quod factum est, ipsiim permanet que
- futura sunt, jam fuerunt: et Deus instaurat quod abiit.
- 16. Vidi sub sole in loco judicii impietatem, et in loco justitim iniquitatem.
- 17: Et dixi iu corde meo: justum et impium judicabit Deus, et tempus omnis rei tunc erit. Paranoue: Matt. 13, 41 n 43.
- Muojono gli uomini come le bestie; ed è eguale la sorte loro: netlo stesso modo respirano gli uomini e le bestie: l'uomo non ha nutla di più delle bestia: tutto è soggetto alla vanità.
- 18. Dixi in corde meo de filiis hominum, ut probaret eos Deus, et ostenderet similes esse bestiis.
- rg. Ideireò unus interitus est hominis et jumentorum, et æqua utriusque conditio sicul moritur homo, sic et illa moriuntur: similiter spirant omnia, et nihil habet homo jumento amplius: cuncta subjecent vanitati,
- 20. et omnia pergunt ad unum locum: de terrà facta sunt, et in terrà partier revertuntur. Anamo: Gen. 3, 19.
- 21. Quis novit si spiritus filiorum Adam asceudat sursum, et si spiritus jumentorum descendat deorsum?
- 22. Et deprehendi nihil esse melins quam ketari hominem in opere suo, et hanc esse partem illius. Quis enim eum adducet, ut post se futura cognoscat?
- VANITA': Ecclesiuste, capo 4. Fanità di questa vita: calunnie contro i poveri: tirannia de potenti: invidie, false amicizie, ed altri mali.
- Verti me ad slia, et vidi calumnias quæ sub sole geruutur, et lacryuas innocentium, et ueniaem consolatorem; nec posse resistere eorum violentia, cunctorum auxilio destitutos.
- Et laudavi magis mortuos, quam viventes;
   et feliciorem utroque judicavi qui necdum
- natus est, nec vidit mala que sub sole fiunt.

  4. Rursúm contemplatus sum omnes labores homoum, et industrias animadverti patere invidime proximi; et in hoc ergo vanitas, et cura superflua est.
- 5. Stultus complicat manus suas, et comedit carnès suas dicens:
- 6. Melior est pugillus cum requie, quam ple-

Vanità di colui, il quale è solo, non ha eredi e contuttociò non rifina di lavorare. Vantaggio della società.

7. Considerans reperi et aliam vanitatem aub

- 8. Unus est, et secundum non lishet, non filium, non fratrem, et tamen leborare nou cessat, nec satiantur oculi ejus divitiis: nec recogitat, dicens: cui lahoro, et fraudo animam meam bonis? In hoc quoque vanitas est, et afflictio pes-
- 9. Melius est ergò duos esse simul, quam unum; habent enim emolumentum societatis sum:
- . 10. și unus ceciderit, ab altere fulcietur; væ soli; quia cum ceciderit, non liabet sublevan-
- 11. Et si dormierint duo, forebuntur mutuò: unus quomodò calefiet?
- 12. Et si quispiem prævelærit contrà unum, duo resistunt ei: funiculus triplex difficile rumpitur.
- È più stimabile la sopienza della grandezza. Vanttà dei popoli, sempre incostanti, nel seguire il giovinetto principe, che succederà dopo del padre. L'obbedienza ed il rispetto a Dio valgono più di tutte le vittime.
- 13. Melior est puer pauper et sapiens, rege sene et stulto, qui nescit prævidere in posterùm.
- 14. Quòd de carcere catenisque interdum quis egrediatur ad regnum: et alius natus in regno inopia consumetur.
- 15. Vidi cunctos viventes qui ambulant sul sole cum adolescente secundo, qui consurget pro ec.
- 16. Infinitus numerus est populi omnium qui fuerunt antè eum; et qui posteà futori sunt, non lettabuntur in eo; sed et hoc vanitas et afflictio spiritus.
- 17. Custodi pedem tuum ingrediens domum Dei, et appropinqua ut audias; Multo enim melior est obedientis quam stultorum victimæ, qui nesciunt quid faciut mali. Sautaz: 1 Re 15, 22.

Vanta': Ecclesiaste, capo 5. Parlare con ritenutezia delle cose di Dio: adempire i voli: adorare la Provvidenza, che permette l'oppressione degli innocenti.

Ne temeré quid loquaris, neque cor tuum sit velox ad proferendum sermonem coram Deo. Deus enim in cœlo, et tu soper terram: idcircò siut pauci sermones tui.

- 2. Multas curas sequentur somuia: et in multis sermonibus invenietur stultitia.
- 3: Si quid vovisti Deo, ne moreris reddere; displicet enim ei infidelis et stulta promissio; sed quodcumque voveris redde:
- 4. multique melius est non vovere, quam post
- 5. Ne dederis os tuum ut peccare facias carnem tuam; neque dicas coram Angelo: non est providentia; ne fortè iratus Deus contra sermones tuos, dissipel concia opera manuum tuarum.
- 6. Ubi multa sunt sompia plurime sunt vanitates, et sermones innumeri; tu verò Deum time.
- 7. Si videris calumnias, egenorum, et violenta judicia, et subverti justitiam in provincia, non miseris super hoc negotlo; quia excelso excelsior est alius et super hos quoque eminentiores sunt alii.
- 8. et insuper universæ terræ rex imperat servienti.

L'avaro è insaziabile ed inselice. Le grandi ricchezze sono inutili e spesse volte dannose a chi le possiede.

- 9 Avarus non implebitur pecunià: et qui amat divities fructum non capiet ex eis: et boc ergò vanitas.
- 10. Ubi multæ sunt opes, multi et qui comedunt ess. Et quid prodest possessori, nisi quod cernit divities oculis suis?
- 11. Dulcis est somnus operanti, sive parum, sive multum comedeat: saturitas autem divitis non sinit eum dormire.
- 12. Est et alia infirmitas pessima, quam vidi sub sole: divitize conservatze in malum Domini
- 13. Pereunt enim in afflictione pessima: generavit filium, qui in summa egestate erit.
- 14. Sicut egressus est nudus de utero matris sum, sic revertetur, et nihil auferet secum de labore suo. Giosse: '1, 21.
- 15. Miserabilis prorsus infirmitas: quo modo venit, sic revertetur. Quid ergò prodest ei quod laboravit in ventum?
- 16. Cunctis diebus vite sue comedit in tenebris et in curis multis, et in ærumnå atque tri-
- 17. Hoc itaque visum est milii bonum, ut comedat quis, et bibat, et fruatur lætitiå ex labore suo, quo laboravit ipse sub sole, numero dierum, vitæ suæ quos dedit ei Deus; et hæc est pars illius.
- . 18. Et omni tromini cui dedit Deus divities at-

que substantiam, potestatemque el tribuit ut comedat ex eis, et fruatur parte sua, et lætetur de labore suo, hoc est donum Dei.

19. Non enim satis recordabitur dierum vitæ suæ, eð quòd Deus occupet deliciis cor ejus.

Vanita': Ecclesiaste, capo 6. Infelice condizione dell'avaro. Dell'uso dei beni di fortuna.

Est et aliud malum quod vidi sub sole, et

2. vir cui dedit Deus divitias, et substantiam, et honorem, et nibil deest animæ suæ ex omnibus quæ desiderat : nec tribnit ei potestatem Deus ut comedat ex eo, sed homo extraneus vorabit illud:

hoc vanitas, et miseria magna est.

3. Si genuerit quispiam centum liberos, et vixerit multos annos, et plures dies ætatis babue-

rit, et anima illius non utatur bonis substantice som, sepulturaque careat; de boc ego pronuntio quod melior illo sit abortivus.

4. Frustra enim venit, et pergit ad tenebras, et

oblivione delebitur nomen ejus.

5. Non vidit solem, neque cognovit distantiam boni et mali:

6. etiam si duobus millibus annis vixerit, et non fuerit perfruitus bonis: nonne ad unum locum properant omnia?

7. Omnis labor bominis in ore ejus: sed ani-

8. Quid babet amplius sepiens à stulto? et quid pauper, nisi ut pergat illuc ubi est vita?

 Melius est videre quod cupias, quam desiderare quod nescias; sed et boc vanitas est, et. præsumptio spiritus.

10. Qui futurus est jam vocatum est nomen ejus: et seitur quod homo sit, et non possit contra fortiorem se in judicio contendere.

11. Verba sunt plurima, multamque in disputando liabentia vanitatem.

Vanta': Ecclesiste, capo 7. Vana euriosità umana. Vantaggio di una buona riputazione. Il giorno della morte è preferibite a quello della nascitat: una casa di duolo a quella di placere: la corresione di un uomo saggio al-

l'approvazione di uno stolto: la fine di un discorso al principlo: l'uomo paziente al presuntuoso.

Quid necesse est homini majora se querere, cum ignoret quid conducat sibi in vită suă, numeto dierum peregrinationis suæ, et tempore T. II. quod velut umbra peterit? Aut quis er poterit

2. Meliùs est nomen bonum quam unguenta pretiosa, et dies mortis die nativitatis.

3. Melius est ire ad domum inciús quam ad domum convivii: in illa enim finis cunctorum admonetur bominum, et vivens cogitat quid futurum sit. Grosse: 1, 13.

4. Melior est ira risu, quia per tristitiam vul-

5. Cor sepientium ubi tristitie est; et cor stultorum ubi lætitiæ.

6. Melius est à sapiente corripi, quam stultorum adulatione decipi.

7. Quis sient sonitus spinsrum ardentium sub'oliâ, sie risus stulti; sed et hoc vanitas.

8. Calumnia conturbat sapientem, et perdet robur cordis illius.

9. Melior est finis orationis, quam principium. Melior est patiens arrogante.

10. Ne sis velox ad irascendum: quia ira in sinu stulti requiescit.

Non credere i tempi passati migliori di quetti d'adesso. La sapienza è più utile quando è unita alle riccheres. Nessuno può correggere chi è rigettato da Dio. Godere dei beni di questa vita ringrasiando Iddio. Essere pronto a soffrire i mati che manda Iddio. Non essere nè troppo giusto ne troppo saggio. Guardarsi della motta empietà. Porgere ajuto al giusto.

11. Ne dicas: quid putas causa est quod priora tempora meliora fuere quam nuac sunt? Stulta enim est hujuscemodi interrogatio.

12. Utilior est sapientis cum divitiis, et ma-

13. Sicut enim protegit sapientia, sic protegit pecunia, boc autem plus habet cruditio et sapientia, quod vitam tribnunt possessori suo.

14. Considera opera Dei, quod nemo possit corrigere quem ille despexerit.

15. In die bona fuere bonis, et malam diem præcave: sicut enim hane, sic et illant fecit Deus, ut non invenist homo contra eum justas querimoniss.

16. Hac quoque vidi in diebus vanitatis messi justus perit in justitia sua, et impius multo vivit tempore in malitia sua.

17. Noli esse justus multum: neque plus sapias quam necesse est, ne obstupescas.

18. Ne impie agas multuin i et noli esse stul-

818

La sapienza fa il saggio più forte. Non v ha uomo giusto, il quale non pecchi. Società delle donne piene d'amarezze e di pericoli.

20. Sapientia confortavit sapientem super decem principes civitatis.

21. Non est enim homo justus in terra qui faciat honum, et non peccet. Dedicazione: 3 Re 8, 46. Uomo: Prov. 20, 9.

22. Sed et cunctis sermonibus qui dicuntur, ne accomodes cor tunm, ne forté audias servum tuum maledicentem tibi.

23. Scit enim conscientia tua quia et tu crebro maledixisti aliis.

24. Cuncta tentavi in sapientia. Dixi: sapiens efficiar: et ipsa longius recessit à me.

25. Multo magis quam erat : et alta profunditas, quis inveniet cam?

26. Lustravi universa animo meo ut scirem, et considerarem, et quærerem sapientiam et rationem: et ut cognoscerem impietatem stulti, et errorem imprudentium:

27. et inveni amariorem morte mulierem, que laqueus venatorum est, et sagena cor ejus, vincula sunt manus illius: qui placet Deo, effugiet illam: qui autem peccator est, capietur ab illa.

28. Ecce luc inveni, duxit Ecclesiastes, poum

et alterum, ut invenirem rationem,

29. quam adbuc quærit anima mea, et non inveni. Virum de mille unum reperi, mulierem ex omnibus non inveni.

30. Solummodo hoe inveni, quod fecerit Deus hominem rectum, et ipse se infiaitis miscuerit quastionibus. Quis talis ut sapiens est ? et quis cognovit solutionem verbi.

Vanita': Ecclesiaste, capo 8. La sapienta splende nel volto del saggio. Della osservanta de'divini comandamenti. Potenta della sua parola. Debolezza dell' uomo: egli non conosce se non le cose presenti, ne può scansare la morte.

Sapientia hominia lucet în vultu ejus, et potentissimus faciem illius commutabil. Sup. Varira': Eccl. 2, 14.

2. Ego os regis observo, et præcepta juramenti

3. Ne festines recedere a facie ejus, neque permaneas in opere malo, quia omne quod voluerit faciet: 4. et sermo illius potestate plenus est : nec dicere ei quisquam potest : quare ita facies?

5. Qui custodit præseptum non experietur quidquam mali. Tempus et responsionem cor sapientis intelligit.

6. Onni negotio tempus est, et opportunitas, et multa hominis efflictio,

7. quia ignorat præterita, et futura nullo scire potest nuntio.

8. Non est la hominis potestate prohibere spiritum, nec habet potestatem in die mortis, nec finitur quiescere ingruente bello, neque salvabit impietas impium.

Dominazione pericolosa. Vanità degli onori che ricevono gli empi. Pazienza di Dio, sorgente di peccati per i malogai s'orgente di confidenza per i giusti. Affizione dei giusti, prosperità degli empj. Curiosità degli uomini vana ed inutite.

g. Omnia bæc consideravi, et dedi eor meum in cunctis operibus quæ fiunt sub sole. Interdum dominator homo homini in malum suum.

10. Vidi impios sepultos: qui etiam cum adhuc viverent, in loco sactto erant, et laudabantur in civitate quasi justorum operum, sed et hoc vanitas est.

11. Etenim quia non profertur cito contra malos sententia, absque timore ullo filii liominum perpetrant mala.

19. Attamen peccator ex eo quod centies facit malum et per patientiam sustentatur, ego cognovi quod erit bonum timentibus Deum, qui verentur faciem eius.

13. Non sit bonum impio, nec protongentur dies ejus, sed quasi umbra transcant qui non timent faciem Domini.

14. Est et alia vanitas que fit super terram : sunt justi quibus mala proveniunt quasi opera egerint impiorum : et sunt impii qui ita securi sunt quasi justorum facta habeant; sed et hoc vanissimum judico.

15. Laudavi igitur lætitiam, quod non esset bomini bonum sub sole, nisi quod comederet, et biberet, atque gauderet; et hoc solum secum auferret de labore son in diebus vitæ suæ, quos dedit ei Deus sub sole.

16. Et apposui cor meum ut scirem sapientiam, et intelligerem distentionem qua versatur in terra: est homo qui diebus et nocțibus somnum non capit oculis.

17. Et intellexi quod omnium operum Dei nul-

fiunt sub sole : et quanto plus laboraverit ad gumrendum, tanto minus inveniat : etiamsi dixerit sapiens se nosse, non poterit reperire.

VANITA': Ecclesiaste, capo q. Nessuno sa se sia deeno di amore o di odio. Il giusto ed il peccalore sono trattati equalmente. Questa equaplianza è una sorgente di peccati per i malvagi : essa deve essere una sorgente di buone opere per i giusti. Popo la morte non vi sarà più facoltà di fare il bene e riparare le negligenze usale in vita.

Omnia bec tractavi in corde meo ut curiose intelligerem : sunt justi atque sapientes, et opera eorum in manu Dei : et tamen nescit homo utrum amore an odio dignus sit:

2. sed omnia in futurum servantur incerta, eo quod universa æque eveniant justo et impio, bono et malo, mundo et immundo, immolanti victimas et sacrificia contempenti; sicut bonus, sic et peccator, ut perjurus ità et ille qui verum degerat.

3. Hoc est pessimum inter omnia quæ sub sole fignt, quia eadem cunctis eveniunt, unde et corda filiorum hominum implentur malitia et contemptu in vita sua, et post hæè ad inferos deducentur.

4. Nemo est qui semper vivat, et qui hujus rei babeat fiduciam : melior est canis vivus leone mortuo.

5. Viventes enim sciunt se esse morituros, mortui vero nihil noverunt amplius, nec habent nltra mercedem, quia oblivioni tradita est memoria earnm.

6. Amor quoque, et odium, et invidiæ simul perierunt, nec habent partem in hoc seculo, et in opere quod sub sole geritur.

7. Vade ergò, et comede in lætitia panem tuum, et bibe cum gaudio vinum tuum, quia Deo placent opera tua.

8. Omni tempore sint vestimente tua cendida. et oleum de capite tuo non deficiat.

9. Perfruere vita cum uxore quem diligis, cunctis diebus vitm instabilitatis tum, qui dati sunt tibi sub sole omni tempore vanitatis tum: bac est enim pars in vita, et in labore tuo quo laboras sub sole.

10. Quodcumque facere potest manus tua, instanter operare: quia nec opus, nec ratio, nec sapientia, nec scientia erunt apud inferos, quo tu properas.

Merito non ricompensato. Sapienza del povero disprezzata.

11. Verti me ad aliud, et vidi, sub sole nec

velocium esse cursum, nec fortium bellum, nec sapientium panem, nec doctorum divitias, nec artificum gratiam; sed tempus casumque in omnibus.

12. Nescit homo finem suum: sed sicut pisces capiuntur hamo, et sicut aves laqueo comprehenduntur, sic capiuntur homines in tempore. melo, cum eis extemplo supervenerit.

13. Hanc quoque sub sole vidi sapientiam, et probavi maximam:

14. civitas parva, et pauci in ea viri : venit contra eam rex magous, et vallavit eam, extruxitoue munitiones per gyrum, et perfecta est obsidio.

15. Inventusque est in ea vir pauper et sapiens, et liberavit urbem per sapientiam suam . et nullus deinceps recordatus est hominis illius pauperis. the state of the state of

16. Et diceham ego meliorem esse sapientiam fortitudioe : quemodo ergò sapientia pauperis contempts est, et verbs ejus non sunt audits?

17. Verba sapientium audiuntur in silentio plusquain clamor principis inter stultos.

18. Melior est sapientia quam arma bellica: et qui in uno pe ccaverit, multa bona perdet. Re: Sap. 6, 1. B. . T. P.

VANITA': Ecclesiaste, capo 10. Differenza fra la condotta del sagsio e quella dello stolto. L' elevazione dei favoriti pericolosa per il principe, e per i favoriti medesimi.

Musce morientes perdunt suavitat em unguenti. Pretiosior est sapientia et gloria, parva, et ad tempus stultitia.

2. Cor sepientis in dextera ejus, et cor stulti in sinistra illius, and to the light and the

3. Sed et in via stultus ambulars, cum inse insipiens sit, omnes stultos æstimat.

4. Si spiritus potestatem habentis ascenderit super te, locum tuum ne dimiseris, quis curstio faciet cessare percata maxima. "a vita . U. c

5. Est malum quod vidi sub sole, quasi per errorem egrediens à facie principis :, 11 8

6. positum stultum in dignitate sublimi, et divites sedere deorsum. p ml. to the

7. Vidi servos iu equis, et principes ambulantes super terram quasi servos.

8. Qui fodit fovenm , incide t'in com : et qui dissipat sepem, mordebit eum coluber. Lono : Prov. 26 , 27.

9: Qui transfert lapides , affligetur in eis: et qui scindit ligna, vulnerabitur ab eis."

10. Si retusum fuerit ferrum, et boc non ut prius , sed hebetatum fuerit ; multo labore exacuetur, et post industriam sequetur sapientia.

- Il maldicente paragonalo ad un serpente. Differenza tra le parole del saggio e quelle dello stollo. Guai alla terra che ha per re un fanciullo, e principi depravatil La più piccola ne gligenza è causa di grandi mali. Non parlar male del ree de maglistrati.
- 11. Si mordest serpens in silentio, aihil eo minus habet qui occulte detrahit.
- ra. Verba oris sapientis gratia: et, labia insipientis præcipitabunt eum:
- 13. initium verborum ejus staltitia, et novissimum oris illius error pessimus.
- 14. Stultus verba multiplicat. Ignorat homo quid aute se fuerit et quid post se futurum sit, quis ei poterit indicare?
- 15. Labor stultorum affliget eos qui nesciunt in urbem pergere.
- 16. Væ tibi, terra; cujus rex pner est, et cu-
- 17. Beata terra, cujus rex nobilis est, et cujus principes vescuntur in tempore suo ad reficiendum, et non ad luxuriam.
- 18. In pigritiis humiliabitur contignatio, et in
- 19. In risum faciunt panem et vinum, ut epulentur viventes: et pecunia obediunt omnia.
- 20. lo cogitatione tua regi ne detrabas, et in secreto cubiculi, tui ne maledizeris diviti: quia et aves coli portabunt vocem tuam, et qui habet pennas aquuntiabit Seutentiam.
- VANITA': Ecclesiaste, capo in Essere generoso.
  Faré sempre opere buone, sul riflesso della
  immutabilità del futuro giudizio. Discacciare
  dall'anima l'ira e la malvagità.

Mitte penem tuum super transcuntes aquas , quis post tempora multa invenies illum.

2. Da partem septem, necoon et octo, quia ignoras quid futurum sit mali super terram.

- 3. Si replete fuerint nubes, imbrem super terram effuodent. Si ceciderit lignum ad austrum, aut ad aquilonem, in quocumque loco ceciderit, ibi erit.
- 4. Qui observat ventum, non seminat : et qui considerat nubes, nunquam metet.
- Quomodo ígnoras quæ sit via spiritus, et qua ratione compingantur ossa in ventre prægnantis; sic nescis opera Dei, qui fabricator est omnium.
- 6. Mone semina semen tuum, et vespere ne cesset manus tua, quia nescis quid magis oriatur, hoc, aut illad, et si utramque simal melius erit.

- 7. Dulce lumen, et delectabile est oculis videre solem.
- Si annis multis vixerit homo, et in his omnibus lætatus fuerit, meminisse debet tenebrosi temporis, et dierum multorum : qui eum venerlat , vanitatis arguentur præterita.
- g. Lettere ergo juvenis, in adolescientia tua, et in bono sit cor tuum in diebus juventuiis tue, et ambula in viis cordis tui, et in intuita ocalorom tuorum: et seito quod pro omnibus his adducet te Deus in judicium.
- 10. Aufer iram a corde tuo, et amove malitiam à carne tua. Adolescentia enim et voluptas vana sunt.
- VANITA': Ecclesiaste, capo 12. Temere Iddio in ogni tempo, e particolarmente nella gioventit, prima che venga la vecchiezza e la morte. Tutto de vanità in questo mondo.

Memento Creatoris tui in diebus juveotutis tuze, satequam venist tempus afflictionis, et appropinquent anni de quibus dicas: non mibi placent:

- 2. antequam tenebrescat sol, et lumen, et luna, et stellæ, et revertantur nubes post pluviam :
- 3. quando commovebuntur custodes domus, et nutabunt viri fortissimi, et otiose erunt molentes in minuto numero, et tenebrescent videntes per foramina:
- 4. et claudent ostis in plates, in hamilitate vocis moléntis, et consurgent ad vocem volucris, et obsurdescent omnes filie carminis.
- Excelse quoque timebuat et formidabuat in via, florebit amigdalus, impingnabitur locusta, et dissipabitur capparis, quoniam ibit homo in domam eternitatis sue, et circuibunt in platea plangentes.
- 6. Antequam rumpatur funiculus argenteus, et recurrat vitta aurea, et conteratur hydria super fontem, et confringatur rota super cisternam.
- 7. et revertatur polvis in terram suam ande erat, et spiritus redest ad Deum qui dedit illum. 8. Vanitas vanitatum, dixit Ecclesiastes, et omnia vanitas.
- Fine che la sapienza si è proposta scrivendo queste parabole. Uso che se ne deve fare. Tenere viva la memoria di Dio creatore e giudice, ed osservare i suoi comandamenti.
- Cùmque esset sapientissimus Ecclesiastes, docuit populum, et enarravit que secerat : et investigans composuit paraboles multas.

10. Quesivit verba utilia, et conscripsit sermones rectissimos, ac veritate plenos.

11. Verba sapientium sicut stimuli, et quasi clavi in altum defixi, que per magistrorum consilium data sunt a pastore uno.

12. His amplius, fili mi, ne requiras. Faciendi plures libros nullus est ficis : frequeosque meditatio, carpis afflictio est.

13. Figem loqueodi pariter omnes audiamus. Deum time, et maodata ejus observa; hoc est enim omnis bomo: Timorao: 1 Epist. 1, 5, 6. 14. Et cuoeta que fiuot, adducet Deus in jo-

14. Et cuoeta que fiuot, adducet Deus in judicium pro omoi errato, sive bonum, sive malum illud sit.

Per la continuazione della Sacra Scrittura, vedi l'articolo Cantico de'enotici.

Vanità delle ricchezze, delle grandezze e dei piaceri di questa vita: Gustri: Sap. 5, 8 a 15. Coloro i quali attaccano i loro cuori alla vanità, si mettono in uno stato in cui non saravit misericordia per essi: Nisuvi: Gion. 2, 9. Fedi Oacouto. Vanità nell'abbigliamento: vedi Danna. VANTACCI. Le multià prespeciatore.

VANTAGGI: Le qualità vaotaggiose sono spesse volte on motivo di odio, e di gelosia; Vedi gli articoli Antari Canto (Esare Gaccasse e Grosspere: Gen. 37, 3 e seg. Vantaggi del popolo di Dio solle altre osziooi: Lacon: Dest. 4, 7 a 14. Vantaggio dell'empio sul giusto, che qualche volta iddio permette: Vedi Eurro: cd Ha. acce: capo 1. Gli idolatri attribuiscono i loro vaotaggi agli idoli: Vedi Itocu. Non cercere il proprio vantaggio, nemmeoo celle cose permese, se'esse possono essere on soggetto di scandalo alle genti poco istratte: Conavar: 1 Epist. 10, 22 a 24; ma fare tutto per la gloria di Dio Ibid. vers. 31 a 33. Vedi Fast.

VASAJO: operaio, che colla terra forma vasi, statue, ec. Acciecamento di colui che fabbrica idoli, e poscia li adora: Dioi. Sap. 15, 7 e seg. Iddio paragona il potere della sua volonta al vasajo: Poroido: Gerem... 18, 1 a 10.

VASCA, o conca di broozo per la lavanda delle mani e dei piedi de sacerdoli, prima di entrare nel taberoacolo: ALTARE: Esod. 3o, 17 a al. Costruzione di quella vasca o cooca: Basa-Leell: Esod. 38, 8.

VASI pieci di vico: loro significato: Giudei ; Gerem. 13, 12 e seg.

VASTHI, che significa bevilore, era moglie del re Assuero: essa disprezza un suo ordioe, ed è ripudiata: Assuero: Esth. 1, 9 a 10.

VECCHI: rispetto ed opore loro dovuto: Leggi: Lev. 19, 32. Devesi domandere consiglio si vecchi: Vedi Consono. La sapieoza ed il timore di Dio formano la loro gloria: Viurò.
Eccli. 35, 6 a 8. Due vecchi impudichi teolaoo
la castità della giovace Susanna: castigo del loro
peccalo: Susanna: Dan. capo 13. Condotta di
tenerai riguardo ai vecchi: Thoraco: Epist. 5,
1, 2. Quel che debba iosegnare un pastore si
vecchi: Troc Epist. 2, 2. Ventiquattro vecchi o
seniori prostrati dionati a Dio, che siede sul
trono: loro captici di lode e loro adorazione:
Apocanissa: cap. 4, e cap. 5, e cap. 11, 16, a 19.
Vedi Veccuissa.

VED

VECCHIAJA: venerabile, se virtuosa: G10588: 13, 12: 33, 4 a 8. U0301: Prov. 16, 31. Ció che la reode vecerabile: Bid. Prov. 20; 30; Giusti: Sáp. 4, 7 a 9. Sapienza: Eccli. 6, 35. Vierù: Eccli. 8, 7, 9 a 12: 25, 6 a 8. E uo dovere della vecchiaja di dare buoc esempio epretio nel santo vecchio Eleazzano: 2 Blaco. 6, 18 e seg. Tamotto: 1. Epist. 5, 1. Tro: Epist. 2, 1, 2. Platrao: 1 Epist. 5, 5. La vecchiaja vizione è un oggetto di riprovazione: Vierta: Eccli. 25, 3, 4. Giusti: B. 65, 20. Susanna: Dan. 13, 5, 5a.

VEDOVE: cura dovuta alle vedove ed agli orfani: Lacoi: Esod. 22, 22 a 24; giustizia Doro dovuța: Lacoi: Deut. 24, 17 à 21. Pertrecera: Deut. 16, 11, 14. Decime: Deut. 26, 72, 13. Hamit. Deut. 27, 19. Grosser 24, 3: 31, 16. Paomassa: Salm. 131, 16. Puovan: Eccli. 4, 10, 11. Isana: 1, 17, 23. Senecia: Gerem. 22, 3. Tampio: Zacc. 9, 10. Messa: Mal. 3, 5.

Venove: Deuteronomio, capo 25. La vedova, il di cul marito era morto senz'aver prole, doveva, secondo la legge di Mosè, sposare il fratello di suo marito.

Ciò che precede trovasi all'articolo Giunci: Deut. 25, 1, a 4.

5. Quandò habitaverint fratres simul, et unus ex eis absque liberis mortuus fuerit, uxor defuncti non nubet alteri: sed accipiet eam frater ejus, et suscitabit semeo fratris sui, Parabole: Matt. 22, 24.

6. Et primogenitum ex en filium nomine illius appellabit, ut oon deleatur nomen ejus ex-Israel.

'7. Siot autem noluerit accipere uxorem fratris sui, que ei lege debetur, perget mulier ad portam civitatis, et interpellabit majores nato, dicetque: non vult frater viri mei suscitare nomen fratris sul in Israel, neo me in coojugem sumere. Rura: 4, 5. 8. Statimque accersiri eum facient, et interrogabunt. Si responderit: noln eam uxorem accipere.

g. accedet mulier ad eum curam senioribus, et tellet calceamentum de pede ejus, spuetque in faciem illius, et dicet sic fiet homini qui non gdificat domum fratris sui.

- 10. Et vocabitur nomen illius in Israel : dumus discalceati.

11. Si habuerint inter se jurgium viri duo, et unus contra alterum rixari cœperit, volensque uxor alterius eruere virum suum de manu fortioris, miseritque manum, et apprebenderit verenda eius:

12. abscides menum illius, nec flecteris super

Per la continuazione, vedi Pass: Deut. 25, 13 e seg.

Le vedove hanno un modello di condotta" in GIUDITTA: 6, 1 e seg. 16. 6. Gesù Cristo rimprovera agli Scribi ed si Farisei la loro durezza verso le vedove. Dorron: Matt. 23. 14. Avvertimento, che S. Paolo dà alle vedove : Coninta : 1 Epist. 7, 8, 9; loro felicità: Ibid. vers. 32 a 34, 40. Rispetto dovuto alle vedove: condotta che devono tenere verso sè medesime e verso la loro famiglia: Timorzo: 1 Epist. 5, 3 a 8. Qualità che devona avere, se venissero impiegate in servizio della Chiesa: Ibid. vers. 9, 10; non impiegarvi le vedove giovani : ragione di questa proibizione: Ibid. vers. 11, a 16; cure dovute alle vedove : Giacomo : Epist. 1, 27. Anna modello di pietà per le vedove: Betslemme: Luc. 2, 36, a 38.

VIDOVET il quadrante gettato nel gazofilacio de nua povera vedova, fu da Gesú Cristo giudicato di maggior merito, che uoni il denaro dato dai ricchi, di quel che loro sopravanzava: Paranote: Marc. 12, 41 a 44. Gravantemme: Luc. 21, 1 a 4.

VEGGENTE, videns: chiamavansi veggenti, presso gli Israeliti i profeti del Signore: Samuali: 1 Re 9, 9. Asa: 2 Par. 16, 10. Vedi Paopati.

VEGLIARE continuamente, per non essere sorpreso dalla morte, e del giorno del giudizio, che non è conosciuto: Paorezia: Matt. 24, 36 a 51: Marc. 13. 32 a 32. Vedt VIGILARZA.

VENDETTA: essa è riservata a Dio, che. ne consida l'esercisio a'suoi ministri ed ni magistrati, che rappresentano la sua autorità in terra: che pereiò la vendetta è proibita fra particolari: 1,xco1: Lev. 19, 18. Guena i Num. 31, 1, 2. Carrico: Déul. 32, 35, 43. Gippitta: 8, 20, 26,

34: 16. 20. Bantonia: Gerem. 51, 36. Vendetta degli Ebrei sui luro persecutori, regnando Assuero : MARDOCHEO : Esth. cap. 9. Lasciare la vendetta a Dio: non esercitaria mai, nemmeno con parole: Peasacuzione: Salm. 7. 6. Paora-ZIONE: Salm. Q. 12. LINGUA : Salm. 38, 1 8 3. DIO: Salm. 03. 1. Pericoli: Salm. 117, 9 8 12. Uomo: Prov. 20, 22: 24, 29. Chi cerca di vendicarsi, traverà in Dio la vendetta : Viarà : Ecelt. 28, 1 a q. Iddin è terribile pelle vendette: ma altrettanto generoso nelle ricompense: impossibile di sluggirgli: Dio: Eceli, cap. 16, Vendetta del Sigenre su tutte le nezioni : Viarà : Eccli. 12, 4. Monpo: Is. cap. 34. Vedi pure Gippizio-di Dio. Il Signore fa vendetta di coloro, i quali godono del male de'loro nemici, ed anche di coloro, i quali affliggono il suo popolo: Ammoniti: Ezech. cap. 25. Impossibilità di resistergli : Ninive : Nah. cap. 1. Ne l'oro, ne l'argento possono impedirlo: SOPHONIA: 1, 18. Prevenire la vendette di Dio con una sicura conversione: quindi cercare Dio e la sua giustizia: Sophonia: 2, 1 a 3. Essere disposto ad abbandonar tutto, a soffrire tutto piuttosta che vendicersi: Sermone: Matt. 5, 38 a 42: 6, 14, 15. Vinru: Matt. 18, 32 4 35. Gent' SALEMME : Marc. 11, 26. Due discepoli di Gesti Cristo voglinno far cadere il fuoco dal cielo sopre elcuni Semeritani, perchè non voglinna ricevere Gesù Cristo, loro maestro : il divino Salvalore non lo permette: Apostoli : Luc. 9, 51 a 56. PARABOLS: Luc. 18, 6 a 8. La vendetta essendo riservata a Dio, il cristiano non deve vendicarsi se non rendendo bene per male: Roma-M: Epist. 12, 17 a 21. Tassalonicesi: 1 Epist. 5, 13. Iddio esercita la vendetta con giustizia: Tes-SALONICESI: 2 Epist. 1, 6 a 8. TIMOTEO: 2 Epist. 4. 14, 15. Esast: Epist. 10, 30, 31. PIRTRO: 4 Epist. 3, 9. I martiri in cielo, chiedono vendetta del loro saugue sparso: Apocatissa: 6, 10. Non avere risentimento con chicchessia: Eresini: Epist. 4, 26, 31, 32. Vedi COLLERA: MALE: NEMICI .: Paspono.

VENDITA: presso gli Israeliti le vendite e le compere facevansi in maniera, che il prezzo era regolato sul numero degli anni, che vi erano fino al giubilen, che celebravasi in ogni cinquantesimo anno: Lacon: Leo. 25, 9 a seg. Eccesioni a questa regola: 1bid., vers. 28 a seg. In qual maniera debbasi regolare chi vende e chi compera: Vedi Compan: Compana: Pasi e misure: ed Abanasso: Gen. 25, 9, 10. Non uscondere la mercanzia per venderla a prezzo maggiore: Uosso: Prop. 11, 28. Vianti: Eccli. 27, 2. Trans: Escent. 45; 10. Micana: 6, 0, 11. Sansona: Math.

7, 2. TESSALONICESI: 1 Epist. 4, 6. Vedi INGIO-STIZIR.

VENTO: ventus: Il vento è in mano di Dio: Nok : Gen. 8, 1. Mosk : Esod. 10, 13, 19: 14, 21: 15, 10. QUAGLIE: Num. 11, 31. CANTICO: 2 Re 22, 11. GRAZIE: Salm - 17, 12, 46. LODI: Salm: 103, 4. SACEBDOTI: Salm, 134, 6 a 8. BABILONIA: Gerem. 51. 16. ISBARLE: Am. 4, 9, 13. NINIVE : Gion. 1, 4: 4, 8. MIBACOLI: Matt. 8, 26, 27. PARABOLE: Marc. 4, 39, 40: Luc. 8, 23 a 25. Chi osserva il vento e le oubi per regolarsi nel seminare, perde il suo tempo: VANITA': Eccl. 11, 4, 6.

VENTRE: di coloro, i quali si fanco no Dio del loro ventre: Romani: Epist. 6, 18. Cominta: 1- Epist. 6, 13. FILIPPESI: Epist 3, 18, 19.

VENUTA: prima venuta del Messia, come rigeoeratore e Salvatore del genere umano: Vedi CRISTO: MESSIA: GESÙ CRISTO. Questa venuta è conosciuta nella Sacra Scrittura sotto il nome di regno, regnum: Gesù Cristo dichiara ai Farisei che il regno del Messia è venuto: PARABOLE ! Luc. 17, 20, 21. La prima veouta è ben differente dalla seconda, la quale sarà sommamente rimarchevole, per lo spieodore della sua maestàe la somma sua possanza: allora sarà la fine dei tempi: Ibid. vers. 22 a 30. Il solo pensiero che dovrà occupare il mondo, sarà quello della sua salvezza: Ibid. vers. 31 a 37. Davidde ha preveduta questa seconda venuta: Gasú Caisto: Salm: o6. Segni che la precederauno: potenza e maestà che l'accompagneranno : giudizio che il Salvatore pronunzierà in quel terribile momeoto; PROFEZIE: Matt. cap. 24. Vangini: Matt. cap. 25. PROPEZIE: Marc. cap. 13. Virtà da praticarsi aspettaodo questa venuta. Esse: Epist. 9, 28; Tito: Epist. 2, 11 a 14. Spavento e pentimento dei peccatori: Apocatisse: 1, 7, 8. Altri passi della Scrittura Sacra sopra questa seconda venuta: Vintù: Luc. 12, 40. GERUSALEMME: Luc. 21, 34- ROMANT: Epist. 13, 12. EPESINI: Epist. 6, 18. GIACOMO: Epist. 5, 8. APOCALISSE: 3, 3. Vedi Gupizio finale. 2 1 2

VERACITA' di Dio. Gesù Cristo fu ministro di quelli della circoocisione per riguardo della veracità di Dio; affice di dare effetto alle promesse fatte ai padri : cioè affine di mostrare come Dio è verace, e fedelmente eseguisce quel che promette : Romant: Epist. 15, 8. : 1

VERBO di Dio: egli è la sorgente della Sa-PIENZA: Eccli. 1, 5. È il nome che convicoe a Gesù Cristo: questo Verbo si è fatto carne : Gio-VANNE: 1, 1 a 14. Il Verbo di Dio, seduto sopra un caval bianco: gli eserciti che sono in cielo lo seguono. De scrizione del suo esteriore. Egli è che pigia lo strettojo del vino di furore d'ira di Dio onnipotente : Apocalissa: 19, 11 a 16, Vedi MESSIA e TINO.

VERGINE che sarà gravida : RASIN : Is. 7, 14, GENEALOGIA: Matt. 1, 23. Questa profezia si adempi in Maria, sposata a Giuseppe, discendente in lines retta da Davidde : Ibid. vers. 6. a 18. Luca: 1, 26 a 38. BETHLEMME ! Luc. cap. 2.

La Chiesa ha stabilito molte feste (che trovansinotate in tutti i Brev iari) per ocorare Maria, nei diversi misteri, che la risguardano, quali soco: la sua Purificazione (1), la Annunziazione (2), la sua Assunzione (3), la sua Nascita (4), la sua Presentazione (5), la sua Concezione (6), la sua Visitazione (7), la sua Compassione (8). Compose altresì la Chiesa diversi offizi di preglijere proprie a ciascuna delle sopra citate feste, dove trovaosi riuniti tutti i passi della Sacra Scrittura, che vi si riferiscono. Si possoco consultare con vaotago gio, e per le istruzioni sosloghe a quelle feste, e per altri argomenti di dogma e di morale. Noteremo qui i testi più rimarchevoli, che servire possono di base a diverse istrozioni: sulla devozione dovuta alla Beatissima Vergioe (9): ADAMO: Gen. 3, 15. Conversione: Salm. 85, 15, 16. Saptenza: Prov. 8, 17, 18, 21, 35. VIRTU: Eccli, 24, 12, 13. 24, 25. CHIESA: Is. 49, 15. LUCA: 1, 48. Sulla sua presentazione al tempio: Quam pulchri sunt gressus tui, filia principis: CHIESA: Cant. 7, 1. GIU. STI: Sap. 4, 1. CHIESA: Salm. 44, 11 8 16. MAL-DICENTI: Salm. 51, 8. POTENZA: Salm., 65, 12. Legon: Salm. 118, 148. Quæ placita sunt ei facio semper. Disconsi: Gio. 7, 29. Ecce venio, ut faciam, Deus, voluntatem tuam. EBREI: Epist. 10. 7. Sulla sua visitazione: Caresa: Cant. 2, 10: 7. 1. Gesù Cristo: Salm. 8, 4. Israeliti : Salm. 105, 4. Non te piget visitare infirmum. Vintù: Eccli. 7. 39. Luca: 1, 39. 43, 44. 46, 47, 79. Solle sua purificazione: Mosè: Esod. 13, 2, 12: DUNNE: Lev. 12, 2, 4, 6. VIRTU: Eccli. 33, 3. CHIESA: Salm. 57, 8. Bethlemme: Luc. 2, 22, 25, 35,

VERGINI: Matteo, capo 25. Parabola delle dieci vergini, di cui cinque prudenti, e cinque stolte.

- (1) Il 2 Febbrajo,
- (2) II 28 Marzo.
- (5) 11 18 Agosto, "
- (4) L'8 Settembre.
- (5) 11 21 Novembre.
- (6) L' 8 Decembre.
- (7) Il 2 Luglio.
- (8) Il Venerdi della Settimana Santa. (9) Vedasi tutto l'Offizio della B. Vergine, non che quello

Le cinque prime entrarono collo sposo alle norre, ed alle cinque ultime fu chiusa la porta.

Il capo precedente trovasi all'articolo Profezia: Matt. cap. 24.

Tone simile erit regnum coelorum decem virginibus: que accipientes lampades suas, exierunt obviam sponso et sponsee.

2. Quinque autem ex els erant fatum, et quinque prudentes.

3. Sed quinque fatum, acceptis lampadibus, non sumpserunt oleum secum:

A. prudentes verò acceperunt oleum in vasis snis cum lampadibus.

5. Morem entem feciente sponso, dormitaverunt omnes et dormierunt.

6. Media autem nocte clamor factus est : eccè sponsus venit, exite obviam ei.

2. Tunc surrexerunt ownes virgines illm, et ornaverunt lampades suas. .

8. Fatum autem sapientibus dixerunt: date nobis de oleo vestro : quis lampades nostræ extingoopipr.

9. Responderunt prudentes, dicentes; ne fortè non sufficiat nobis et vobis, ite potius ad vendentes, et emite vobis.

10. Dum autem irent emere, venit sponsus: et que parate erant intraverunt cum eo ad nupties, et clause est janua.

11. Novissime verò veniunt et relique virgines, dicentes: domine, domine, aperi nobis.

12. At ille respondens, ait: amen dico vobis: nescio vos.

13. Vigilate Raque, quia nescitis diem neque boram. Paorezia: Matt. 24, 42: Marc. 13 33.

Talenti distribuiti ai servi. Servo malvagio e infingardo.

14. Sicut enim homo peregrè proficiscens, vocavit servos spos, et tradidit illis bona sua.

15. Et uni dedit quinque talenta: alii autem dao, alii verò unum, unicuique secundum propriam virtutem, et profectus est statim.

16. Abiit autem qui quinque talente acceperat, et operatus est in eis, et lucratus est alia quinque. 17. Similiter et qui duo acceperat, lucratus est alia duo.

18. Qui autem unum acceperat, abiens, fodit in terram, et abscondit pecuniam domini sui.

19. Post multům verò temporis venit dominus servorum illorum, et posuit rationem cum eis.

20. Et accedens qui quinque talenta acceperat.

obtolit alia quinque talenta, dicens: domine, quinque talenta tradidisti milii, eccè alia quinque superlucratus sum.

ai. Ait illi dominus ejus: euge, serve bone et fidelis, quia super panca fuisti fidelis, super multa te constituam: intra in gaudium domini tni

22. Accessit autem et qui duo talenta acceperat, et ait: domine, duo talenta tradidisti mihi, eccè alia duo lucratus sum.

23. Ait ille dominus ejus : euge, serve bone et fidelis, quie super pauca fuisti fidelis, super multa te constituam, intra in gaudium domini toi

24. Accedens autem et qui unum talentum acceperat, ait : domine, scio quia homo durus es : metis ubi pon semipasti, et congregas ubi pon sparsisti :

25. et timens abii, et abscondi talentum toum in terra : eccè habes quod tuum est. Vinrà : Eccli. 8 , 2.

26. Respondens antem dominus eius, dixit ei : serve male et piger, sciebas quia meto ubi non semino ; et congrego ubi non sparsi :

27. Oportuit ergo te comittere pecuniam meam numulariis: et veniens ego recepissem utique! aned meum est com usprå.

28. Tollite itaque ab eo talentum, et date ei qui babet decem talenta :

29. empi enim habenti dabitur, et abundabit: ei autem qui pop babet, et quod videtur babere auferetur ab eo, PARABOLE: Matt. 13, 12: Marc. 4, 25: Luc. 8, 18. GERUSALEMME: Luc. 19, 12 & 26.

30. Et inutilem servum ejicite in tenebres exteriores: illic erit fletus, et stridor dentium.

Venuta del Figliuolo dell'uomo : giudisio finale: ricompensa dei buoni, punizione dei cattivi.

31. Cum autem venerit Filius hominis in mmjestate sua, et omnes Angeli cum eo, tunc sedebit super sedem majestatis sum:

32. et congregabuntur ante eum omnes gentes, et separabit eos ab invicem, sicut pastor segregat oves ab hædis: Moas: Is. 16, 5.

33, et statuet oves quidem à dextris suis ; hædos autem a sinistris. Dio: Eccli. 16, 15.

34. Tunc dicet rex bis qui à dextris ejus erunt : venite, benedicti Patris mei, possidete paratum vobis regum à constitutione mundi.

35. Esprivi enim, et dedistis mihi manducare: sitivi, et dedistis mihi bibere : hospes eram , et collegistis me: Diciuno: Is. 58, 7 a 49. PARABOLAS Esech. 18, 7, 16.

36. nudus, et cooperuistis me : infirmus, et visitastis me : in carcere eram, et venistis ad me. Vintù : Eccli. 7, 39.

37. Tunc respondebunt ei justi, dicentes: Domine, quando te vidimus esurientem, et pavinus te: sitientem, et dedimus tibi potum?

38. quandò autem te vidimus hospitem, et collegimus te; aut nudum, et cooperuimus te?

39. aut quandò te vidimus infirmum, ant in

carcere, et venimus ad te?
40. Et respondens rex, dicet illis: amen dico

vobis, quamdiù fecistis uni ex his fratribus meis minimis, mihi fecistis.

41. Tunc dicet et his qui à sinistris erunt: discedite à me, maledicti, in iguem æternum, qui paratus est diabolo et angelis ejus. Peccaro: Salm. 6, 8. Semmons: Mall. 7, 23.

42. Esurivi en im, et non dedistis milii manducare: sitivi, et non dedistis milii potum:

43. hospes eram, et non collegistis me: nudus, et non cooperuistis me: infirmus, et in carcere, et non visitastis me.

44. Tunc respondebunt of et ipsi, dicentes; Domine, quando te vidimus esurientem, aut sitientem, aut hospitem, aut/ nudum, aut inir num aut in carcere, et non ministravimus tibi?

45. Tunc respondebit illis, dicens: amen dico vohis: quamdiù non fecistis uni de minoribus his, nec milii fecistis.

46. Et ibunt hi in supplicium ælernum: justi autem in viloni ælernom. Daniele: 12, 2. Seemone: Gio. 5, 29.

Il capo seguente trovasi all'articolo Passione: Matt. cap. 26.

In the consists il merito della vita delle vergini: Kedasi nel Brevisrio l'Offizio del comune delle vergini.

VERGINITA': essa è raccomandata : suoi vantaggi: VIRTU: Matt. 19, 12. PARABOLE: Matt. 22, 30: Marc, 12, 25, GERUSALEMME: Luc. 20, 35, 36. Conints: 1 Epist. 7, 25 e seg. Apocalisse: 14, 4. Essa è preseribile allo stato conjugale: Comsts: 1 Epist. 7, 38, 40. Le vergini dei Madianiti furono preservate, mentre che tutto il resto del popolo fu messo a morte per ordine di Mose: Guenaa: Num. 31, 16, 17. Jabes-Galaad: Giud. 21, 11, 12. Vergini, che si sono conservate vergini : Timpio : 2 Macc. 3, 19, 20. In che consista il merito delle vergini: Vedi Vangini. VERGOGNA, riprovevole, ingiusta. Mali ch'es. sa cagiona: Viaru: Eccli. 20, 23, 24. Vergogna sulutare : Povent: Eccli. 4, 25. Genusalemme: Is. 29, 23 A 24. POPOLO: Gerem. 6, 15. ISRALLE:

Ezech. 36, 31, 32. Vergogna peccaminosa: Viatò: Eccli. 41, 21 e seg. Gerema: 2, 36. Popolo: Gerem. 3, 25. Giuna: Gerem. 12, 13: 17, 18. VERGOGNARSI: Yedi ARROSSIRE.

VERITA' che Iddio lia messa nella hocca de'suoi ministri. Essa è non di rado cagione delle loro persecuzioni, quand' essi l'annunziano a chi deve essere palesata: Josaphat: 3 Re 22, 15 ai 28. Ocnozia: 4 Re 1, 1 e seg. Essa irrita i grandi quando è contraria si loro disegni; che anzi minacciauo essi coloro, i quali gliela annunziano: OLOFERNE: Giudit. cap. 5, e cap. 6. Dire le verità, anche a pericolo della propria vita: Sapienza: Eccli. 4, 24, 25; non mai contraddirla : Ibid. vers. 30; difenderla contro tutti: Ibid. vers. 33. Essa va a trovare quelli che la mettono in pratica: Vintù: Eccli. 27, 10. La parola di verità deve precederci avanti ad ogni cosa : Ibid. Eccli. 37, 20. Gesù Cristo ne è la sorgente: egli co: municolla agli uomini: Giovanni: 1, 14 a 17, Egli ne rende testimonianza: Passione: Gio. 18, 37, 38. I Giudei vogliono far morire Gesù Cristo, perchè dice loro la verità: Disconsi: Gio. 8 28 e seg. La collera di Dio scoppia contro co. loro, i quali si oppongono alla propagazione della verità: Romani: Epist. 1, 18 n 23: 2, 8. Chi nou l'ama, perirà nell'errore: Tessahonicasi: . 2 Epist. 2, 17, 12. Cibarsi della verità i Timoreo: i Epist. 4, 6 a 8. Multi l'avranno in avversione, e si volgeranno alte favole: Ibid. 2 Epist. 4, 3, 4. Vantaggi della verità sulla menzogna: gli effetti sono opposti: Uomo: Prov. 12, 13 a 22. Valore che vi si deve attaccure: Ibid. Prov. 23, 23: 28, 23, Genusalemme: Luc. 21: 15. Eresini: Epist. 6, 14. La verità suscita gli odi e le persecuzioni : Giu-SEPPE: Gen. 37, 4. BALASM: Num. 24, 10, 11. Jostham, figlio di Gedeone, è costretto a fuggire dalla presenza di Ahimelech, per avergli detta la verità: Joatham: Giud. 9, 2 e seg., Saulle si sdegua contro suo figlio Gionata, perchè gli parla dell'innocenza di Dayione: 1 Re 20, 32, 33 e seg. BAASA: fa uccidere il profeta Jehu, perchè gl. prediceva cose funeste: BAASA: 3 Re 16, i e seg, Achab fa mettere in prigione il profeta Michea per lo stesso motivo e Josaphat: 3. Re 22, 8 a 27. Asa tratta egualmente il profeta Hansni, il quale lo rimproverava, per ordine di Dio, perchè aveva riposta la sua confidenza nel re di Siria: Asa: 2 Par. 16, 10. Joss fa lapidare il soumo sacerdote Zaccaria, perché lo rimproverò di averei abbandonato il Signore: Josana: 2 Par. 24, 20 a-22. Ozia fa minaccie terribili ad Azaria ed agli altri socerdoti, i quali volevano impedire, ch'egli ardesse incenso al Signore, essendo una tale fun-

zione riservata ai soli sacerdoti: Ozia: 2 Par. 26, 16 a 21. Sedecia fa mettere in prigione il profeta Geremia, perchè questi annunziava dure verità: Genemia: 32, 2 e seg. Anche Jonkim vuole farlo catturare con Baruch, per lo stesso motivo: ma Iddio non permette che siano trovati, nè l'uno ne l'altro: Banuca : Gerem. 36 , 1 e seg. Ciò non pertanto Geremia profetando ancora la presa di Gerusalemme, fu gettato in una cisterna, per comando di Sepecia: Gerem. 38, 1 a 6. Daniele è gettato nella fossa de' leoni, per avere provato, che Bel ed un Dragone non erano divinità : Bat: Dan. 14, 1 a 30. Eleazaro suscita lo sdegno dei suoi conduttori, colle sue parole piene di dolcezza e di verità: ELEAZABO: 2 Macc. 6, 20. S. Giovanni Battista paga col la sua morte la verità da lui annunziata ad Er ode: Minacoui: Matt. 14, 3 a 5, 10. I principi de'Sacerdoti ed i Farisei volevano imprigionare Gesò Cristo, il quale diceva loro la verità colle parabole, ch'essi applicavano a sè medesimi: Grausalemma: Matt. 21, 45, 46. ORAZIONE: Luc. 11, 53, 54. Egli annunzia ai suoi Discepoli, che saranno odiati e perseguitati a cagione della verità: Disconsi: Gio. 7, 7. SERMONE: Glo. 15, 18 e seg. OBAZIONE: Gio. 17, 14. Il cieco nato è scacciato dalla Sinagoga, per aver confessato altamente la verifà: Circo: Gio. 9. 24 a 34. I principi de' Sacerdoti fanno battere colle verghe gli Apostoli, perchè predicavano le verità evangeliche: Apostori: Att. 5. 33, 40; fanno lapidare S. Stefano per lo stesso motivo: Sterano: Att. 7, 54, 57; tengono fra loro consiglio per far morire S. PAOLO: Att. 9, 22, 23: GALATI : Epist. 4, 16. Della verità nelle conversazioni : essa è raccomandata : Dio: Is. 50. 15. TEMPIO: Zacc. 8, 16. SERMONE: Matt. 5, 37. Ere-SIN1: Epist. 6, 14. GIACOMO: Epist. 5, 12. EFE-SIN1: Epist. 4, 25. PIETRO: 1 Epist. 2, 1. Perse. verare fermamente nella verità: Onazione: Salm. 30. 29. PENITERZA: Salm. 50, 7. LEGGE: Salm. 118: 43. CANTICO: Is. 26, 2. DANIELE: 8, 12. TEM-PIO: Zacc. 8, Q. Disconsi: Gio. 8, 44. Eresini: Epist. 4, 15: 5, 9. TIMOTEO: 1 Epist. 6, 5. Accogliere le verità con rispetto : Giorbe : 6, 25. POPOLO: Salm. 84, 11, 12, PROTEZIONE: Salm. 90, 5. Uomo: Prov. 12, 19. Cieto: Salm. 14, 3. LODI: Salm. 106, 2. SAPIRNZA: Eccli. 4, 30. PA-RABOLE: Matt. 22, 16: Marc. 12, 14. GERUSALEMME: Luc: 20, 21, GIOVANNI: 1, 17. SAMARITANA: Gio. 4, 23, 24. Disconsi: Gio. 8, 31, 32, 40, 44 a 46, SERMONE: Gio. 14, 6. ORAZIONE: Glo. 17; 17. PAS-STONE: Gio. 18, 37, 38. CQRINTS: 1 Epist. 13, 6: 2 Epist. 13, 8. GALATI: Epist. 3, 1. GIOVARNI: 1 Epist. 3, 18, 19. Vedi PAROLA.

VERME, che non muore: fuoco che non si estingue: due pene dei sensi, che i dannati soffrono nell'inferno: Viaru: Marc. 9, 41 a 49. Grunu: 1s. 66, 24. Viaru: Eccli. 7, 19. Vedi In-PENNO.

VESCOVO: San Puolo stabilisce il suo discepolo Timoteo vescovo di Efeso, dopo avergli imposte le mani, in conseguenza di una espressa rivelazione dello Spirito Santo. Gli indirizza due lettere nelle quali mette a lui sott'occhio tutti i doveri del ano ministero, e gli insegna le regale di una vita veramente episcopale, affinchè servano anche per tutti i vescovi futuri: Vedansi quelle due lettere all'articolo Timorno: ma narticolarmente i versetti 3 a 7, 18 a 20, del capo 1, della 1 Epistola. Ouslità che deve avere un ve-SCOVO: TIMOTRO: 1 Epist. 3, 1 a 7, TITO: Epist. 1, 1 a 9. Egli deve fuggire le favole e gli errori : nudrirsi della verità : preferire gli esercizi di pietà a quelli del corpo: Timorno: 1 Epist. 4, 1 a 8. Egli deve dare buon esempio, legare ed insegnare: non trascurare la grazia, che ricevette nella sua consacrazione: vegliare sopra sè stesso; e sull'altrni istrozione : Ibid. vers. 9, a 16. Rispetto che deve avere per i vecchi: onorare le vedove: Ibid. 1 Epist. 5, 1 a 16. Condotta che deve tenere verso i sacerdoti: Ibid. vers. 17 e seg. Virtù che devono caratterizzarlo: Ibid. 1 Epist. 6, 1 a 21. Suo dovere d'istruire . di correggere, di tollerare : Ibid. 2 Epist. 4, 1 a 5; di redarguire que' che si oppongono ai progressi del Vangelo, e che trascurano la verità : Tito: Epist. 1, q a 14. Ammonizioni ed avvertimenti, che deve dare alle differenti età ed ai diversi sessi: Ibid. 2 Epist. 2, 1 a 6. Avvertimenti di S. Paolo ai vescovi: Ibid. vers. 7, 8, 15. Egli è preso trà gli nomini: ragione di questa scelta: non deve nessuno glorificarsi da sè stesso, ma aspettare che sia chiamato da Dio, come Aronne: EBREI: Epist. 5, 1 a 6. Virtù dei vescovi: loro attaccamento al bene spirituale della loro Chiesa: Iddio conosce le loro virtù, ed i loro vizi : Apocalisse: cap. 2 e cap. 3. I foro doveri principali sono per ordine di Gesù Cristo medesimo ben distinti nei sette vescovi d'Asia: Ibidem. Ricompensa di quelli che avranno perseversto nell'opera di Gesù Cristo: Apocalissa: 2, 25 a 28. Gesù Cristo deve loro servire di modello: carattere del bnono e del cattivo vescovo. PASTORE: Gio. 10, 7 a 14. Della elezione dei vescovi : Stefano: Att. 6, 3. Cure di sè stessi e del loro gregge: PAOLO: Att. 20, 28. Ciò che il popolo deve considerare, in un vescovo: Comata: 1 Epist. 4, 1: 2 Epist. 3, 6: 4, 5. Quale deve

essere l'esteriore di un vescovo : Corinti : 2 Epist. 6, 4; conto che devono fare della loro dignità: Ibid. 2 Epist. 10, 8. TIMOTEO: 1 Epist. 3, 1: 4, 6: 2 Epist. 2, 15. PIETEO: 1 Epist. 5, 2 a 4. Il comune de'Pontesici somministra moltissimi testi, tanto del vecchio, quanto del nuovo testamento, che possano utilmente servire nelle diverse istruzioni su questa materia: vedansi anche gli urticoli DOTTORI : PAOLO (SAN): PASTORI.

VESTI: Il Signore Iddio fece ad Adamo e alla sva moglie delle tonache di pelle, delle quali li rivesti: Adamo: Gen. 3, 21. Abuso proveniente dalle vesti: quali siapo le vesti da usare: modestia nell' uso delle medesime: TEAVESTIMENTO: Deut. 22, 5, Uomo: Prov. 10, 10: 30, 21 a 23. VIRTO: Eccli. 25, 3, 4. ISAIA: 3, 18 a 24. Eze-CHIELE: 7, 20, 21, ORAZIONE: Esth. 14, 16. Gio. BATTISTA: Matt. 11, 8. PARABOLE: Marc. 12, 38, 39. Luc. 16, 19. TIMOTEO: 1 Epist. 2, 9, 10. Piz-TRO: 1 Epist. 3, 3.

Vesti di duolo, di penitenza indossate dai Santi di eni parla la Sacra Scrittura: Giuseppe: Gen. 37, 34. DAVIDDEL 2 Re 3, 31. ACHAB: 3 Re 20, 31, 32: 21, 27. ELISEO: 4 Re 6, 30. OLOFERNE: Gind. 4, 9, 16, Gionne: 16, 16. Nemici: Salm. 34. 15. Gest Caisto: Salm. 68, 14. Isaia: 3, 24. Popolo: Gerem. 4, 8: 6, 26. Joele: 1, 8, 13. Ni-NIVE: Gion. 3, 5, 6. MATHATHIA: 1 Macc. 2, 14. GIUDA: 1 Macc. 3, 47. GIO. BATTISTA: Matt. 4, 4: 11, 8, 21.

Del poco conto in cui devonsi tenere le vesti: Uomo: Prov. 31, 31. SERMORE: Matt. 6, 23. G10. BATTISTA: Luc. 3, 11. Timoteo: 1 Epist. 6, 8. Devonsi procurare delle vesti per cuoprire quei che sono ignudi: Tobia: 1, 20: 4, 17. Digiuxo: 18. 58, 7. PARABOLA: Ezech. 18, 7, 16. VERGINI: Matt. 25, 36, 45. Gio. BATTISTA: Luc. 3, 11. GIA-COMO: Epist. 2, 15, 16. GIOVANNI: 1 Epist. 3, 17.

Cause per le quali i santi personaggi della Sacra Scrittura hanno stracciate le loro vesti : Giuserre : Gen. 37, 29, 30, 34: 44, 13. Giosuk : Num. 14, 6. Hat: Gios. 7, 6. JEPHTE: 11, 34, 35. Anca: 1 Re 4, 12. DAVIDDE: 2 Re 1, 2, 11: 3, 31. Amnon: 2 Re 13, 19, 31. Davidde: 2 Re 15 32. ACHAB .: 3 Re 21, 27. ELISEO : 4 Re 5 , 7 , 8 : 6, 30. ATBALIA: 4 Re 11, 14. EZECHIA: 4 Re-18, 37: 19, 1, 2, Josia: 4 Re 22, 11, 19: 2 Par. 34, 19, 27. ESDRA: Lib. 1, cap. 9. vers. 3, 5. MARDOCHEO: Esth. 4, 1. GIOBBE: 1, 20: 2, 12. EZECHIA: Is. 37, 1. BARUCH : Gerem. 36, 24. JOELE : 2, 13. MAтватил : 1 Macc. 2, 14. Gidda : 1 Macc. 3, 47: 4, 39. GIONATA: 1 Macc. 11, 71, 72. PASSIONE: Matt. 26, 65: Marc. 14, 65. PAOLO: Att. 14, 12, 13: 16, 22. Quali devono essere le vesti delle donne: Timoteo: 1 Epist. 2, 9, 10. Tito: Epist. 2, 3. PIETRO : 1 Epist. 3, 3 a 7.

Altri passi sulle parole Vasti, Vestine, Vestine: Vedi SACERDOTI: Esod. 29, 5, 6. SANTUARIO: Lev. 16, 32. GOLIA: 1 Re 17, 38. GIUDITTE: 10, 3. NEMICI : Salm. 34 , 13 , 30. Gesù CRISTO : Salm. 108, 28. GIUSTI: Sap. 5, 22. GERUSALEMME: Is. 22, 21. SIGNNE: Is. 51, 9: 52, 1. DIO: Is. 59. 17. MESSIA : Is. 61, 10. MARDOCHEO : Esth. 5, 1. EGITто: Gerem. 46, 3. Giudei: Bar. 4, 20: 5, 1, 2. BALTHASAR: Dan. 5 , 29. GERUSALEMME: Zacc. 3 , 4, 5. PASSIONE: Matt. 27, 31. Eresini : Epist. 6. 11. Colossss: Epist. 3, 9, 10, 12.

Iddio proibisce agli Israeliti di vestirsi di vesti tessute di lino e di lana, per insegnar loro a non frammischiare il culto del vero Dio con quello degli idoli, ed a non unirsi con persone di un'altra religione : MANTELLO : Deut. 22, 11. Le vesti degli Israeliti non si logorarono durante tutto il tempo, ch' essi restarono nel deserto: Comandamenti: Deut. 8, 4. ALLEANZA : Deut. 29, 5. ESDAA : Lib. 2, cap. 9, vers. 21.

VESTT: Esodo, capo 28. Descrizione delle vesti pontificali di Aronne e de'suoi figliuoli: anno 2514. Il capo precedente trovasi all'articolo OLOCAUSTI: Esod. cap. 27.

Applica quoque ad te Aaron fratrem tuum cum filiis suis de medio filiorum Israel, ut sacerdotio fungantur mihi: Aaron, Nadab, et Abiu, Eleazar, et Ithamar. TABGRNACOLO: Lev. 8, 23, 24. 2. Faciesque vestem sanctam Aaron fratri tuo in gloriam et decorem. Infr. vers. 41.

3. Et loqueris cunctis sapientibus corde, quos replevi spiritu prudentiæ, ut faciant vestes Aaron, in quibus sanctificatus ministret mibl.

4. Hæc autem erunt vestimenta que facient : Rationale, et Superhumerale, tunicam et lineam strictam, cidarim et baltheum. Facient vestimenta sancta fratri tuo Aaron et filiis ejus, ut sacerdo, tio fungentur mibi.

5. Accipientque aurum, et hyacinthum, et purpuram, coccumque bis tinctum et byssain. 6. Facient autem Superhumerale de auro et

hyacintho, et purpura, coccoque bis tinto, et bysso retortà, opere polymito.

7. Dues oras junctes hebebit in utroque latere summitatum, ut in unum redeant.

8. Ipsa quoque textura et cuncta operis varietas erit ex auro, et hyacintho, et purpura, coccoque bis tincto et bysso retortà.

9. Sumesque duos lapides onychinos, et sculpes in eis nomina filiorum Israel.

10. Sex nomina in lapide uno, ex sex reliqua in altero, juxta ordinem nativitatis corum.

1). Opere sculptoris et cælatura gemmerii sculpes eos nominibus filiorum Israel, inclusos euro atque circumdatos.

12. Et pones in utroque latere Superhumeralis, memoriale filiis Israel. Portabitque Aaron nomina ecroum coraum Domino super utrumque humerum, ob recordationem.

r3. Facies et uncinos ex auro :

14. et dues catenules ex auro purissimo sibi invicem collectentes, ques inseres uncinis.

15. Retionale quoque judicii facies opere polymito juxta texturam Superhumeralis, ex auro, hyacintho, et purpura, coccoque bis tincto, et bysso retorta.

16. Quadrangulum erit et duplex: mensuram palmi habebit tam in longitudine, quam in latitudine.

17. Ponesque in eo quatuor ordines lapidum, in primo versu erit lapis Sardius, et Topazius, et Smaragdus:

18. in secundo Carbunculus, Sapphirus, et

Jospis: ag. in tertio Ligurius, Achates, et Amethystus:

20. in quarto Chrysolitus, Onychinus, et Berillus; inclusi auro erunt per ordines suos. 21. Habebuntque nomina filiorum Israel: duo-

decim nominibus culabuntur, singuli lapides nominibus singulorum per duodecim tribus. 22. Facies in Rationali catenas sibi invicem co-

hærentes ex auro purissimo:

23. et duos annulos aureos, quos pones in utra-

que Rationalis summitate :
24. Catenasque aureas junges annulis qui sunt

in marginibus ejus:
25. et ipsarum catenarum extrema duobus copulabis uncinis in utroque latere Superhumeralis,

quod Rationale respicit.

26. Facies et duos annulos aureos, quos pones in summitatibus Rationalis, in oris quæ è regione

sunt Superlumeralis, et posteriora ejus aspiciunt. 27. Necnon et alios duos annulos aureos, qui poneadi sunt in utroque latere Superhumeralis deorsum, quod respicit contra faciem juncturæ

inferioris, ut aptari possit cum Superhumerali, 28, et stringalor Rationale annulis suls cum annulis Superhumeralis, vitta luyacinthina, ut maneat junctura fabrefacta, et à se fuvicem Ratio-

29. Portabitque Aaron nomina filiorum Israel in Rationali judicii super pectus suum, quando ingredictur sanctuarium, incimoriale coram Domino in Eternum.

nale et Superhumerale uequeant separari.

30. Pones autem in Rationali judicit: Doctrinam et Veritatem, quæ erunt in pectore Aaron, quando ingredietur coram Domino: et gestabit judicium filiorum Israel in pectore suo, in conspectu Domini semper.

31. Facies et tuuicam Superhumeralis totam

32. in cujus medio sopra erit capitium, et ora per gyrum ejus textilis, sicut fieri solet in extremis vestium partibus, ne facile rumpatur.

33. Deorsum vero, ad pedes ejusdem tunicæ, per circuitum, quasi male punice facies ex byacintho, et purpura, et cocco bis tincto, mistis in
medio tintinanbulis ,

34. ita ut tiutinoabulum sit aureum et malum punicum, rursumque tiutinoabulum aliud aureum et malum punicum.

35. Et vestietur ea Aaron in officio ministerii, ut audiatur sonitus quando ingreditur et egreditur sanctuarium in conspectu Domini, et non moriatur. Partiascon: Eccli. 45, 10, 11.

36. Facies et laminam de auro purissimo : in qua sculpes opere culatoris, Sanctum Domino.

37. Ligabisque cam vitta hyacinthina, et erit

'38. imminens fronti pontificis. Portabitque Aaron iniquitates eorum, quæ obtulerunt, et sanctificaverunt fili Israel, in cunctis muneribus et donariis suis. Erit autem Ismina semper in fronte rjus, ut p'acatus sit eis Dominus.

39. Stringesque tunicam bysso, et tiaram byssinam facies, et balteum opere plumarii.

40. Porrò filis Asron tunicas lineas parabis, et balteos ac tiaras, in gloriam et decorem :

41. vestiesque his omnibus Aaron fratrem tuum et filios ejus cum eo. Et cunctorum coasecrabis manus, sanctificabisque illos, ut sacerdotio fungantor mihi. Ut sup. vers. 1, 2.

42. Facies et feminalia linea, ut operiant carnem turpitudinis sue, à renibus usque ad femora: 43. et mentur els Aaron et filit ejus quando

ingredientur tabérnaculum testimonii, vel quando appropinquent ad allare, ut ministrent in sanctuario, ue iniquitatis rei moriautur. Legitimum sempiternum erit Aaron, et semini ejus post eum-

Per la continuazione, vedi SACERDOTI: Esod. cap. 29.

Beseleel fa tutte le suddette vesti, le quali dopo che Mosè ebbe vedute compite, le benedisse: Besettett: Esod. 39, 1 a 30, 43. Quelle vesti erano sante e santificavano colul che le indossava: Sup. Vest 1: Esod. 28, 3, 4. Erano di lino finissimo, con lavori d'oro e d'argento, di gincinto e di

porpora, ec. Ciascuna di dette vesti distinguevasi col proprio nome, cioè: il Ruzionale, l' Ephod, la tonaca, la berretta, o mitra, e la cintura : Sup. Vesti: Esod. 28, 4 a 14. Il Razionale era per rammentare al sommo sacerdote il dovere di ben amministrare la giustizia, e d'insegnare la verità: Sup. Ibid. vers. 15 a 3o. L' Ephod , specie di mantellina, sul quale erano due pietre di oniche, su cui erano scolpiti i nomi dei dodici figlinoli di Giacobbe, padri delle dodici tribù, per ricordate ad Aronne l'incumbenza gravissima ch' egli aveva di pregare continuamente per gli Israeliti: Sup. Ibid. vers. 9 a 12. La tonaca stretta, di lino o di bisso: Sup. Ibid. vers. 39. La mitra o tiara, sulla quale era attaccata, con un nastro di giaciuto, una lamina d'oro finissimo con incise a bulino le seguenti parole: La Santita' al Si-GNORS : quella lamina doveva sempre essere sulla fronte del gran Sacerdote, affinchè sia placato cogli Israeliti il Signore: Sup. Ibid vers. 36 a 38. La cintura lavorata a varii colori per metterla disotto dell' Ephod. Oltre queste vesti di cui Aronne ed i suoi figliuoli dovevano essere vestiti per adempire alle loro funzioni, dovevano essi anche portere sotto la topaca , le brache di lino, per coprire la indecente nudità da' lombi fino a tutta la coscia : Sup. Ibid. vers. 39 a 43. Era proibito al gran Sacerdote ed agli altri sacerdoti l'accostarsi all'altare per servire nel Santnario non vestiti delle prescritte vesti : Sup. Ibid. vers. 43. Ezecutela: 44, 19.

VIA, strada, sentiero. Via della giustizia : questa dà la vita: la via dell'ingiustizia conduce alla morte: Uomo: Prov. 12, 28. Via che sembra diritta, e che infatti è tale: Ibid. Prov. 14, 12: 16, 5, 7. Via che sembra diritta e che non è tale : Ibid. Prov. 16, 25 : 21, 2. La cattiva strada allontana da Dio: la buona avvicina a lui: Ibid. Prov. 21, 8. Chi abbandona la buona strada, anderà all' inferno coi demoni che la Sacra Scritture chiema Giganti; Ibid. Prov. 21, 16. Vie in proverbio : Ibid. Prov. 22, 6. Attaccarsi alla via del Signore : Ibid. Prov. 23, 26. Chi tiene due strade troverà la sua ruina: Fiori: Eccli. 3, 28. Essere costante alle vie del Signore : Riccuszza: Eccli. 5, 11, 12. Besto l'uomo che non esce dalla strada della sapienza : Vintù : Eccli. 14, 22, 25. Non camminare per listrade di perdizione : Ibid. Eccli. 32 , 25. Invocare Iddio , affinche ci addirizzi sulla buona via : Ibid. Eccli. 37, 19. Quella del giusto è diritta: Cantico: Is. 26, 7. La strada di Dio è ben difference de quella degli uomini: CHIESA: Is. 55, 8, 9. Si irrita il Signore, alloraquando non si segne la strada che è conforme

alla sua volontà : Gionei : Is. 65 , 2 e seg. Dio esorta a considerare quale sin la buona strada e comminare sempre per essa: Poroto: Gerem. 6, 16. Ricompensa che accorda: Ibid. Gerem. 7, 3. In the consiste la buona strada: Ibid. Gerem. 7. 5 a 7. Non è dell'uomo il seguire la sua strada e regolare i suoi andamenti: Givne: Gerem. 10, 23. I passi dell'uomo non sono ascosì agli occhi di Dio: Poposo: Gerem. 16, 17. Il Signore renderà il contraccambio alle duplicate iniquità de i peccatori : Ibid. Gerem. 16, 18. Ruddrizzare le proprie vie : Ibid. Gerem. 18; 11. Buone disposizioni che i Giudei, rimasi dono la presa di Gerusalemme, promettevano a Geremia di seguire nella strada che il Signore avrelibe loro fatta conoscere: Genemia: cap. 42. La via del-Signore è giusta: non saprebbesi tacciare d'ingiustizia: Paassons: Esech. 18, 21 a 29. Egli giudichera ciascheduno secondo le sue vie : Ibid. Ezech. 18 , 30: 33, 10 a 20. La via del Signore è diritta, e i giusti la battono, ma i prevaricatori vi ricadranno : Isaazzz : Is. 14, 10, Ricompensa di quelli che camminano nella via del Signore : Ganu-SALEMME: Zacc. 3, 7. Iddio rimprovera que' che se ne allontaneranno: Sacandori: Mal. 2, 8, 9. Speziosa è la via che conduce alla perdizione : stretta è la via che conduce al cielo : pochi sono coloro che seguono quest'ultima : Sermone : Matt. 7, 13, 14. Cercare di segnire la strada degli antichi: vedi Tradizioni ecclesiastiche. Le vie dei giusti sono nelle mani di Dio : Vintù : Eccli. 11, 15. Ricompense secondo le vie seguire: Ibid. Eceli. 11, 28, 29. Le vie del Signore sono impenetrabili : Dio : Eccli. 16, 21, 22. Il Signore ha gli occhi fissi sopra tutti gli andamenti degli'uomini, affine di rendere ad ognuno secondo le sue opere : Geremia : 32, 19. Reflettere sopre i propri andamenti: Acceo. 1, 5, 6. Iddio tratterà l'uomo secondo la rettitudine o la perversità dei suoi andamenti: Zaccania: 1, 3 a 6. La via dell'uomo tradisce i suoi pensieri, i suoi disegni, le sue azioni: Nok: Gen. 6, 12. Bellam: Num. -22, 32. COMANDAMENTI: Deut. 28, 28, 29. GIOSUE: 1, 8. OBBLIO: Giud. 2, 19. BAASA: 3 Re 15, 26. JORAM: 4 Re 8, 18. LEGGE: Salm. 1, 1. PROTE-210NE: Salm. 90, 11. LEGGE: Salm. 118, 1, 3, 5, 8, 14, 15, 26, 27, 29, 30, 32 , 33, 37, 39 , tot, 104, 128, 151, 168. ROMINT: Epist. 3, 16, 17. COMINTS: 1 Epist. 4, 17: 12. 50. GIACOMO: Epist. 1 , 8 : 5 , 20. PIRTRO : 2 Epist. 2 , 15. GIUDA : Epist. vers. 11. Per la via del Signore devesi intendere la pratica delle sue leggi, de' suoi precetti : Samuele : 1 Re 12, 23. Dedicazione, 3 Re 8, 36. Espra : Lib. 1, cap. 8, vers. 21. Giobbe :

21 , 14. LEGA: Salm. 2 , 12. AVVERSITA': Salm. 24, 3, 7, 8, 9, 11. Liges: Salm. 118, 30, 151. SAPIENZA: Prov. 2, 20: 3, 17: 4, 11: 6, 23: 8, 20. Uomo : Prov. 16, 2, 5, 9, 17, 31. SEDECIA : Gerem. 21, 8. GERUSALEMME: Matt. 21, 32. PAO-LO: All. 19, 9. ROMANI: Epist, 3, 17. PIETRO: 2 Epist. 2, 15. Per le vie di Gesù Cristo devesi intendere la morale del suo Vaogelo : Dio : Is. 42, 16. PAOLO: Att. 9, 2: 22, 4. Della via che seguoco i giusti: LEGGE: Salm. 118, 5. SAPIENZA: Prov. 4, 6, 17. Uomo : Prov. 16, 5, 17, 25 : 20, 24: 21, 2, 8. GIDDEI: Is. 30, 21. MESSIA: Is. 35, 8. Dio: Is. 40, 3. Schiavità: Gerem. 31, 21. ISRAELE: Os. 14, 10. Tassalonicesi: 1 Epist. 4, 1. Esası: Epist. 12, 12, 13. E Dio che la dirigge : Tosia: 4, 10. OBAZIONE: Salm. 16, 6. AVVERSITA": Salm. 24 , 3. LEGGE: Salm. 118 , 35. SAPIENZA: Prov. 4, 11, 18, 19. Uomo: Prov. 13, 6, 16, 9: 20, 24. GIUDEI : Is. 48, 17: Gerem. 10, 23. Mi-CHEA: 4, 2. È Dio che dà la ricompensa : Av-VERSITA': Salm. 24, 7 a 9, 11. TABERNACOLI, Salm. 83, 7. Uomo: Prov. 12, 28. Popolo: Gerem. 6, 16: 7, 3. Delle vie degli empj: LEGGE: Salm. 118, 3. SAPIENZA: Prov. 4, 14, 19, 27. Uo. Mg: Prov. 12, 15: 8, 21, 16, 22, 5, 6. EMPJ: Is-37, 10, 14, 18. Dio: Is. 59, 7, 8. Giobre: 6, 18: Uomo: Prov. 14, 2, 8, 12, 14: 28, 10, 18; 30, 19, 20: 31, 27. PAZIANZA: Eccli. 2, 16. VIR-Tù: Eccli. 21, 11. GERENIA: 2, 18, 33, 36. Popoto: Gerem. 4, 11, 18. Via della salute, e via della perdizione : LEGGI: Esod. 23, 2. SAPIENZA: Prov. 4, 14, 18, 19, 25 a 27: 5, 21. Uomo: Prov. 12, 26, 28: 15, 19, 21: 16, 7. RICCHEZZE: Eccli. 5, 11. VINTÙ : Eccli. 8, 18: 32, 25. SERMONE: Matt. 7, 13, 14. Eresin: Epist. 5, 15, 16. Esan: Epist. 12, 13.

VIGILANZA : Iddio veglia affinchè la sua parola sia eseguita: Genemia: 1, 11, 12. Schiavità: Gerem. 31, 28. GEREMIA: 44, 27. Vegliare per non essere sorpresi dalla morte: Vedi Monta e Va-GLIARE. La vigilanza è occessaria a tutti, e principalmente ai pastori, per prevenire ed evitare il male: Giacospe: Gen. 31, 40. Passione: Matt. 26, 41 : Marc. 14, 38. PROFEZIE: Matt. 24, 42, 43. GRAUSALEMMS: Luc. 21, 36. CORINTS: 1. Epist. \$0- 12: 15, 34. TESSALONICESI: 1 Epist. 5, 6. Pie-TRO : 1 Epist. 5, 8. APOCALISSE: 3, 3: 16, 15. Vegliare per cooservarsi puro e mondo il cuore: Sapisnza: Prov. 4, 23: 8, 17, 34. Vintù: Eccli. 31, 1: 32, 18. CORINTJ: 1 Epist. 16, 13. COLOSsast : Epist. 4, 2. Vegliare incessantemente : Pao-PREIE: Matt. 24, 42, 43. VERGINI: Matt. 25, 15. PROFEZIE: Marc. 13, 33 e 35, 37. VIRTÙ: Luc. 12, 37, 30, 40, TIMOTEO: 2 Epist. 4.5. PIETRO: 1 Epist. 4, 7, Sulla vigilanza cristiaos: vedanai i sopra citati testi, non che i seguenti: Lucon: Deut. 4, 9. Viatù: Luc. 12, 36, 37. Paolo: Att. 20, 30, 31. Romani: Epist. 13, 11. Apocalisse: 3, 3, 16, 15.

VIGNA: Noè è il primo che coltivò la vigna: Noè: Gen. 9, 20. Secondo la legge di Mosè, entrando in una vigna del prossimo, era permesso mangiare delle uve, quanto pareva: ma non portarne via: Lecoi: Deut. 23, 24.

VIONA: Deuteronomio, espo 22. Era proibito di seminare nella vigna due sorte di sementa; nè potevasi arare con un bue ed un asino.

Il versetto precedente trovasi all'articolo Fassaica:

Deut. 22. 8.

g. Non seres vineam tuam altero semioe: ne et sementem, quam sevisti, et quae nascuotur ex vinea, pariter sao ctificentur.

10. Non arabis in bove simul et asino.

Per la continuazione, vedi Martello: Deut.

11 et seg.

Vigna mistica: Cartico: Deut. 3a, 3a; figura de popolo di Dio, o meglio dei Cristinoi: Custa: Salat. 7, 9, 9 e seg: Cant. 8, 11, 12. Isaat. 1, 8: 5, 1 a 8. Vigna del vino prelibato: cantico di lode alla vigna: Dio: Is. 27; 2. 3. Gerratico di lode alla vigna: Dio: Is. 27; 2. 3. Gerratico di cono è buono se non a bruciisre, così Gerusalemme per le sue colpe sarà alibrucista: Cardalatama: Escch. 5, 1 e seg. Jorda: 7, 7, 12. Paranota: Matt. 20, 1 e seg. Gradustama: Matt. 21, 33 a 41.

VINO: Levitico, cap. 10. Il Signore proibisce ad Aronne ed a suoi figliuoli di bevere vino, alloraquando entrar devono nel tabernacolo del testimonio.

Ciò che precede trovasi all'articolo Fuoco: Lev.

8. Dixit quoque Dominus ad Aaron :

9. vinum, et omne quod inebriare potent, non bibefis tu et filii tui, quando intratis in tabernaculum testimonii, ne moriamini: quia præceptum sempliernum est io generationes vestras.

10. Et ut habentis scientiam discermendi inter sanctum et profanum, inter pollutum et mundum.

11. Docentisque filios Israel omnis legitime mea, que locutus est Dominus ad eos per manum Moysi.

Per la continuazione, vedi Anonne: Lev. 10, 12 e seg.

Facevasi uso del vino nei sacrifizi dell'antica legge: ed anche sotto la legge di natura : Lor : Gen. 14, 18. VITTIME: Num. 28, 7, 14. Il vino. accende le passioni, abusandone: Assuzzo: Esth. 1, 10 e seg. GIUDITTA: cap. 12. Uomo: Prov. 20, 1: 23, 20, 29 e seg: 31, 4 a 6. VIRTO: Eceli. 9, 15. Mali cagionati dall'abuso del vino: Vintù: Eccli. 31, 30 a 42: 40, 20. ISAIA : 5, 11, 12. EFES:NI: Epist. 5, 18. TIMOTEO: 1 Epist. 3, 3, 8. TITO: Epist. 1, 7: 2, 3. Farne uso con moderazione: Timo-TEO: 1 Epist. 5, 23.

L'astinenza del vino prescritta in molti altri luogbi della Sacra Scrittura: Mondo: Lev. 11, 54. Voto: Num. 6, 3. MANUR: Giud. 13, 4. VIRTU: Eccli. 37 , 34: COMANDAMENTI: Gerem. 35, 6. ERECHIELE: 44, 21. LUCA: 1, 15. ROMANI: Epist. 14, 20, 21. Vino di fiele, di amarezza, ec: CANTICO: Deut. 32, 33. POPOLO: Salm. 59, 3. SA-PIENEA: Prop. 4, 17. ISAIA: 1, 22. Vedi FESTINO, ed Unparacanzza per gli eccessi cugionati dull'ubuso del vino.

VIOLENZE: desse sono una sorgenie di ruina: Vintù: Eccli. 21 , 5. D' ordinario fanno uso di violenza quei che non hanno la verità, ed il diritto a loro favore: Acnas: 2 Par. 18, 23. Non possono gnadagnare il cielo se non coloro, i quali si fenno violenza : Vedi Cieco.

VIRTU': la virtù preconizzata e ricompenseta in Nok: nei Patriarchi: in Tobia: 12, 11 e seg. in Giunitta: cap. 8 e seg. in Esther: As-Speno: Esth. 2, 6, 15. MARDOCHEO: Esth. cap. 5: in Giorbe: cap. 1. Virtò de praticarsi: Giorbe: 29, 11 8 25; per guadaguare il Cielo: Salm. 14. Virtù di diverse specie: loro conseguenze: loro Vantaggio: Uomo: Prov. cap. 10 e seg.

VIRTÙ: Ecclesiastico, capo 7. Virtù da praticarsi. Fuggire il male. Allontanarsi dai malvagi. Non desiderare le cariche, nè gli onori: Non offendere la moltitudine. Non avere un cuore pusillanime. Non trascurare l'orazione e la limosina. Guardarsi dalla stolta presunzione, facendosi animo a peccare, nell'idea che Dio ci perdonerà in grazia dei sacrifizi offertigli.

Il capo precedente trovasi all'articolo Sapienza: Eccli. cap. 6.

Noli facere mala, et non te apprehendent. 2. Discede ab iniquo, et deficient mala abs te: 3. Fili, non semines mala in sulcis injustitiæ, et non metes ea in septuplum.

4. Noli quærere à dómino ducatum, neque à rege cathedram honoris.

- 5. Non te justifices ante Deum, quoniam agnitor cordis ipse est: et penes regem noli velle videri sapiens. Giorge: 9, 2, 20. Penitenta : Salm. 142, 2. VANITA': Eccl. 7, 17. PARABOLE: Luc. 18. 11. Vedi Cuone:
- 5. Noli quærere fieri Judex, nisi valess virtute irrumpere iniquitates: ne forte extimescas faciem potentis, et ponas scandalum in æquitale tuà.
- 7. Non pecces in multitudinem civitatis, nec te immittas in populum,
- 8. neque alliges duplicia peccata: nec enim in uno eris immunis. Infr. Vintù : Eccli. 12, 7.
- 9. Noli esse pusillanimis in animo tuo:
- 10. Exorare, et facere eleemosynam ne despicias.
- 11. Ne dices: In multitudine munerum meo. rum respiciet Deus, et offerente me Deo altissimo, munera mea suscipiet.

Non burlare un uomo afflitto. Non calunniare il prossimo. Guardarsi dalle menzogne. Non essere verboso. Non odiare il lavoro. Non associarsi alla turba degli indisciplinati. Essere fédele agli amici, altaccato alla moglie. Non maltrattare il servo che opera con fedeltà. Istruire i figliuoli, maritare le figlie.

- 12. Non irrideas hominem in amaritudinem animæ: est enim qui humilist et exaltat , circumspector Deus. CANTICO: 1 Re 2, 7, 8. LUCA: 1, 52.
- 13. Noli amare mendacium adversus fratrem toum : neque in amicum similiter facias.
- 14. Noli velle mentiri omne mendecium: assiduitas enim illius non est bona.
- · 15. Noli verbosus esse in multitudiue presbyterorum; et non iteres verbum în orațione tuă.
- 16. Non oderis laboriosa opera, et rusticationem creatam ab Altissimo. 17. Non te reputes in multitudine indiscipli-
- natorum. 18. Memento iræ: quoniam non tardabit.
- 19. Humilia valdė spiritum tuum; quoniam vin-
- dicta carnis impii, ignis et vermis.
- 20. Noli prævaricari in amicum pecuniam differentem, neque fratrem charissimum auro spreveris.
- 21. Noli discedere à muliere sensată et bonă, quam sortitus es in timore Domini: gratia enim verecondiæ illius super aurum.
- 22. Non lædas servum in veritate operantem, peque merceparium dantem animam suam. Lec-61: Lev. 19, 13.
- 23. Servus sensatus sit tibi dilectus quesi ani-

ma tua, non defraudes illum lihertate; neque inopem defelinquas illum.

24. Pecora tibi suut 7 attende illis: et si sunt

25. Filii tibi sunt ? erudi illos, et curva illos à pueritià illorum.

26. Filiæ tibi sunt? serva corpus illarum, et non ostendas hilarem faciem tuam ad illas.

27. Trade filism, et grande opus feceris, et

Non far torti alla moglic. Onorare il padre e la madre. Temere il Signore Iddio. Rispetlare i sacerdoti: Dar loro la parte delle primizio e delle ostie di espiazione. Offrire al Signore dei sacrifizi di santificazione. Essere benefico Consolare gli affiliti: Visilare i malati. In tutte le azioni ricordarii dell'ultimo fine, per non peccare.

28. Mulier si est tibi secundum animam tuam, non projicias illam: et odihili non credas te. In toto corde tuo

29. lionora patrem tuum: et gemitus matris tum ne oliliviscaris. Toma: 4, 3, 4.

30. Memento quoniam nisi per illos natus non fuisses: et retribue illis, quomodò et illi tibi.

31. In totà auimà tua time Dominum, et sacerdotes illius sanctifica. Anose: Deut. 6, 5.

32. In omni virtute tuà dilige eum qui te fecit: et ministros ejus ne derelinques. Vedi Sacendori.

33. Honora Deum ex totă animă tuă, et honorifica sacerdotes, et propurga te cum brachiis. IDOLATRIA: Deut. 12, 17 a 19.

34. Da'illis partem, sicut mandatum est tibi, primitiarum et purgationis: et de negligentlà tuà purga te com paucis. Pacificus: Lev. 2, 3. Sacracous: Esod. 29, 13, 32. Vedi Painitus.

35. Datum brachiorum tuorum et sacrificium sauctificationis offeres Domino, et initia sauctorum;

36. et pauperi porrige manum tuam, ut perficiatur propitiatio et henedictio tua. Dio: Eccli. 17, 18.

37. Gratia dati in conspectu omnis viventis, et mortuo non prohibeas gratiam.

38. Non desis plorantibus in consolatione, et cum lugentibus ambula. Romani: Epist. 12, 15.

39. Non te pigeat visitare infirmum: ex his enim in dilectione firmaberis. Vengin: Matt. 25, 36.

40. In omnibus operibus tuis memorare novissima tua, et in æternum non peccabis. Vintù: Ecclesiastico, capo 8. Non contendere coll'nomo potente, col facolitos, col linguaciuto, coll'ignorante. Non dispressare il penitente, ne i vecchi. Non rallegrarsi della morte del nemico. Ascoliare gli anziani, profittare dei loro consiglii.

Non litiges cum homine potente, ne forté incides in monus illius.

2. Non contendes cum viro locuplete, ne fortè contra te constituat litem tibi. Vengini: Matt. 25, 26.

3. Multus enim perdidit aurum et argentum; et usque ad cor regum extendit et convertit. Infr. Vintus Eccli. 31, 6.

4. Non litiges cum homine linguato, et non strues in ignem illius ligna.

5. Non communices homini indocto, ne male de provenie tua loquatur.

6 Ne despicies hominem averteutem se à peccato, acque improperes ei. Memento quociam omnes in correptione sumus. Commun: 2 Epist. 2, 6. GALATI: Epist. 6, 1.

7. Ne sperus hominem iu sua senectute : etenim ex nobis senescunt. Licogi: Lev. 19, 32.

8. Noli de mortuo inimico tuo gaudere, sciens quoniam onues morimur, et in gaudium nolumus venire.

9. Ne despicias narrationem presbyterorum sapientium, et in proverbiis eorum conversare. Sapienza: Eccli. 6, 35.

ru. Ab ipsis enim disces sapientiam, et doctriuam intellectus, et servire magnatis sine quærelà.

11. Non te præterest narratio seniorum ; ipsi enim didicerunt à patribus suis:

12. quoniam ab ipsis disces intellectum, et iu tempore necessitatis dare responsum.

Non irritare le passioni de peccatori. Non dare in prestito a chi è più ricco. Non fare mallevadoria superiore alle proprie forse. Non condannare i giudici. Fuggire i temerarj, gli iracondi. Non prendere consiglio dagli stolti. Non consultare in presenza di uno straniero.

13. Non incendas carbones peccatorum argueus eos, et ne incendaris flamma ignis peccatorum illorum.

14. Ne contra faciem stes contuneliosi, ne se-

15. Noli fœnerari homini fortiori te, quod si fœneraveris, quasi penditum habe. Infr. Viaru: Eccli. 29, 4.

16. Non spondeas super virtutem tuam: quod si spoponderis, quasi restituens cogita. Vedi Cau-

17. Non judices contra judicem, quoniam se-

18. Cum andace non eas in via, ne forte gravet mala sua in [e: ipse enim secundum voluntatem snam vadit, et simul cum stultitia jilius peries. Carno: Gen. 4. 8.

19: Cum iracundo non facies rixum, et cum auduce non eus in desertum: quoniam quasi niliti est anțe illum sanguis, et ubi non est udjutorium, elidet te. Uono: Prov. 22, 26.

20. Cum fatnis consilium non habeas: non enim poterunt diligere nisi que eis placent.

21. Coram extraneo ne facias consilium: nescis enim quid pariet.

22. Non omni homini cor tuum manifestes: ne forte inferet tihi gratiam falsam, et convicietur tihi.

Visrù: Ecclesissico, съpo 9. Non essere geloso della moglie. Non permettere ch' essa prenda dominio sillo spirilo de lusrpi la autorità del martio. Fuggire la compagnia delle donne di mala vita. Non mirare la vergine perchè la sua avvenenza può essere occasion di cidata. Consequenze funeste dello sregotato amore delle donne.

Non zeles mulierem sinus tui, ne ostendat super te malitiam doctriom nequam.

2. Non des mulieri potestatem animæ tuæ, ne ingrediatur in virtotem tuam, et confundaris.

ingrediatur in virtulem tuam, et confundaris.

3. Ne respicias mulierem multivolam, ne forte

incides in laqueos illius.

4. Cum saltatrice ne assiduus sis: nec audies

illam, ne forte peress in efficacia illius.

5. Virginem ne conspicias, ne forte scandalizeris in decore illius. Nok: Gen. 6. 2.

6. Ne des fornicariis animam tuam in ullo, ne perdas te, et hæreditatem tuam. Sapienza: Prov.

7. Noli circumspicere in vicis civitatis: nec

8. Averte faciem tuam à muliere corruptà, et ne circumspicias speciem alienam. Dina: Gen. 34,

ne circumspicias speciem alienam. Dina: Gen. 34, 2. Davidde: 2 Re 11, 4. Annon: 2 Re 13, 1. Seamone: Matt. 5, 28,

Propter speciem mulieris multi perierunt:
 et ex loc concupiscentis quasi ignis exardescit.

10. Omnis mulier, que est fornicaria, quesi stercus in via conculcabitur.

11. Speciem mulieris aliense multi admirati, reprobi facti sunt: colloquium enim illius quasi ignis exardescit.

12. Cum sliens muliere ne sedess omnino, nec accumbas cum es super cubitum:

. 13. et nou alterceris cum illà, in vino, ne fortè declinet cor tuum in illam, et sanguine tuo labaris in perditionem.

Tener conto del eccchio amico. Non invidiare la gloria e le ricchesse del peccatore. Non approvare le violense commesse dagli nomini ingiutti. Non frequentare i grandi. Trattare cogli uomini saggi. prudenti e giusti. Avere sempre-iddio davanti agli occhi.

14. Ne derelinques amicum antiquum: novus enim non erit similis illi.

15. Vinum novum, amicus novus: veterascet, et cum survitate bibes illud.

16. Non zeles gloriam et opes percatoris; non enim scis que futura sit illius subversio. Davidda ?

2. Re 15, 10. Gioditta: 9, 4.

17. Non placeat tibi injuria injustorum, sciens quoniam usque ad inferos non placebit impins.

18. Longe abesto ab homine potestatem labente occidendi, et non suspicaleris timorem mortis.

19. Et si accesseris ad illum, noli aliquid committere, ne forte auferst vitam tusin.

20. Communionem mortis scito: quonism in medio laqueorum ingredieris, et super dolentium arma ambulahis.

21. Secundum virtulem tuam cave te à proximo tuo, et cum sapientibus et prudentibus tracta.

22. Viri justi sint tibi convivæ; et in timore Dei sit tibi gloriatio.

23. Et in sensu sit tibi cogitatus Dei, et omnis enarratio tua in præceptis Altissimi.

24. In manu artificum opera laudahuntur, et princeps populi in sapientia sermonis sui, in sensu vero seniorum verbum.

25. Terribilis est in civitate sua homo linguosus, et temerarius in verbo suo odibilis erit.

Per la continuazione, vedi Governo: Eccli. cap. 10.

Vintù: Reclesianico, capo 11. Saviezza dell' umile. Non gudieare di nessuno dalla apparenza. Non far pompa delle vestimenta: Non imoanirsi degli onori. Panità delle grandeze umane. Giudicare con giustizia. Parlare con discrezione. Non porre la fidanza no beni temporali.

Sapiehtia humiliati exaltahit caput illius, et in medio magnatorum consedere illum faciet. FARLONS: Gen. 41, 40. DARIO: Dan. 6, 3. DISCORSI: Gio. 7, 18.

. 2. Non laudes virum in specie sue, neque spernes hominem in viso suo:

3. brevis in volatilibus est apis, et initium dul-

4. In vestitu ne glorieris unquam: nec in die honoris (ui extollaris, quonism mirshilis opera Attissimi solius, et gloriosa, et absconsa, et inviss opera illios. Esons: Att. 12, 21, 22.

5. Multi tyranni sederunt in throno, et insuspicabilis portavit diadema.

6. Multi-potentes oppressi sunt valide, et gloriosi traditi sunt in manus alterorum. Mandocuao: Esth. 6, 6 e seg. Saulla: 1 Re 15, 28.

7. Priusquam interroges, ne vitoperes quemquam: et cum interrogaveris, corripe juste.

8. Prinsquam audiss, ne respondeas verbum: et in medio sermonum ne adjicias loqui. Uomo: Prov. 18, 13.

 De ea re quæ te ne non molestat ne certeris: et in judicio peccantium ne consistas.

10. Fili, ne in multis sint actus tui: et si dives fueris, non eris immunis a delicto: si enim secutus fueris, non apprehendes: et non effugies si præcurreris. Tuorso: 1 Epist. 6, 9.

Juutilità delle opere futte sensa pietà. I beni ed i mali, la vita e ta morte vengono da Dio. La sopiensa e la disciplina tono da Dio. Cottu che esutta nel male, invecehia nelta malitia. I beni dati da Dio ai giusti crescono continuamente. Vanità delle riccheste.

- 1.1. Est homo laborans, et festinans, et doleos impius, et tunto magis non abundabit: VANITA': Eccl. 4, 8.
- 12. Est homo marcidus, egens recuperatione, plus deficiens virtute, et abundans paupertate.
- 13. Et oculus Dei respexit illum in hono, et erexit eum sh humilitate ipsius, et exaltavit caput eius: et mirati sunt in illo multi, et honoraverunt Deum. G10388; 42, 10. Brukusen: Lac. 2,33.
- 14. Bona et mala, vita et mors, paupertas et
- honestes p Deo sunt. Giosse: 1/21: 2, 10.

  15. Sepientia et disciplina, et scientia legis apud
  Deum. Dilectio, et viæ honorum apud ipsum.
- 16. Error et tenebra: peccatoribus concreata sunt: qui autem exultant in malis; consenescunt in malo:
- 17. Datio Dei permanet justis, et profectus illius successus liabebit in æternum.
- 18. Est qui locupletatur percè agendo, et hæc est pars mercedis illius.

19. ia eo quod diciti inveni requiem mihi, et nune manducabo de bonis meis solus: Infr-Virtù: Luc. 12, 19.

ao. et nescit quod tempus præteriet, et mors appropinquet, et relinquet omnis aliis, et mo-

Essere fedele la Dio fino alla morte. Non invidiare la prosperità de peccatori. Mettere la propria confidenza in Dio. Temere e sperare fino alla fiae.

21. Sta in testamento too, et in illo colloquere, et in opere mandatorum tuorum veterasce.

22. Ne manseris in operibus peccatorum. Confide autem in Deo, et mane in loco tuo.

23. F-cile est enim in oculis Dei subito, honestare pauperem.

24. Benedictio Dei in mercedem justi festinat, et in hora veloci processus illius fructificat.

25. Ne dicas: quid est milii opus, et que erunt

26. Ne dicas: sufficiens mihi sum: et quid ex hoc pessimabor?

27. la die booorum ne immemor sis malorum: et in die malorum ne immemor sis bonorum: Infr. Vintu: Eccti. 18, 25.

28. quoniam facile est coram Deo in die obitus retribuere unicuique secundum vias suas.

29 Mulitia horse oblivionem facit luxurise ma-

Non lodare nessuno prima della sua morte. Non fidarsi dello strauiero, ne di uno sconosciuto. Guardarsi dall'uomo malicioso macchinatore di guai.

30. Ante mortem ne laudes hominem quemquam, quonism in filiis suis agooscitur vir.

31. Non omoem hominem induces in domum tuam: multe enim sunt insidiæ dolosi. Maci: Matt. 2, 7, 8.

32. Sicut enim eructant præcordia fætentium, et sicut perdix inductiur in caveam, et ut caprea in laqueum: sic et cor superborum, et sicut prospector videns casum proximi sui.

33. Bone enim in mala convertens insidiatur, et in electis imponet maculum.

34. A scintille une augetur iguis, et ab uno doloso augetur sanguis: homo vero peccator sauguioi insidiatur.

35. Attende tibi- a pestifero, fabricat enim mala: ne forte inducat super te subsannationem in perpetuum.

36. Admitte ad te alienigenam, et subvertet te in turbine, et shalienshit te s tuis propriis.

VIRTU: Ecclesiastico, capo 12. Fare del bene con discernimento. Preferire i giusti ai malvagi nella distribuzione delle elemosine.

Di benefeceris, scito cui feceris, et erit gratia in bonis tuis multa.

2. Benefac justo, et invenies retributionem magnam; et si pon ah ipso, certe a Domino.

3. Non est enim ei bene qui assiduos est in malis, et eelemosynas nou dunti; quoniam et Altissimus odio habet peccatores, et misertus est poenitentibus. Gio: Battista: Luc. 3, 8, 9.

4. Da misericordi, et ne suscipias peccatorem : et implis et peccatoribus reddet vindictam, custodiens eos in diem vindicia. Galati: Epist. 2, 10: 6, 9, 10.

5. Da hono, et non receperis peccatorem.

6. Benefec bumili, et non dederis impio: prohibe panes illi dari, ne in ipsis potentior te sit : 7. nam duplicia mala invenies in omnibus bonis, quecunque feceris illi : quonism et Altissimus adio habet peccatores, et impiis reddet vindictem.

Si conosce l'amico nelle avversità. Non fidarsi del nemico, sebbene si umilii, e si incurvi, e sembri cambiato.

- 4. 8. Non agnoscetur in bonis amicus, et non abscondetur in malis inimicus.
- g. In bonis viri, inimici illius in tristitis: et in malitia illius, amicus agnitus est.
- 10. Non credes inimico tuo in mternum: sicut
- enim eramentum æruginat nequitia illins. 11. Et si homiliatus vadat curvus, adiice ani-

mum tuum, et enstodi te ab illo.

- 12. Non statuas illum penes te, nec sedent ad dexteram tuain, ne forté conversus in locum toum: inquiret cathedram tuam: et in novissimo agnoscas verba mea, et in sermonibus meis sti-
- 13. Quis miserelitar incentatori a serpente percusso, et omnibus, qui appropiant bestiis? et sic qui comitatur cum viro inigun, et obvolutus est in peccatls ejus:
- 14. Una hora tecum permanebit: si autem declinaveris, una sopportabit.
- 15. In labiis suis indulcat inimicus: et in corde suo insidiatur ut subvertat te in foyçam. Isma-HEL: Gerem. 41, G.

- VIR 16. In oculis suis Incrematur inimicus: et si invenerit tempus, non satiabitur sanguine:
- 17. et si incurrerint tibi mala, invenies eum illic priorem.
- 18. In oculis suis lacrymatur inimicus, et quasi adjuvans suffodiet plantes tues.
- 19. Caput suum movehit, et plaudet manu, et multa susurrans commutaliit vultum suum.

Vintù: Ecclesiastico, capo. 13. È pericolosa la società col superbo, col ricco, col potente. Ingratitudine dei grandi. Condotta da tenersi a loro riguardo.

Uni tetigerit picem, inquinabitur ab ea: et qui communicaverit superbo, induet superbism. Gusa-BA : Deut. 7 , 2 , 3.

2. Pondus super se tollet qui honestiori se communicat. Et ditiori te ne socius fueris.

3. Quid communicabit cacabus ad ollam? quando enim se colliseriut, confringetur.

4. Dives injuste egit, et fremet: pauper autem læsus tacebit.

5. Si largitus fueris, assumet te: et si non hubueris, derelinquet te.

6. Si habes, convivet tecum, et evacuabit te et ipse non dalebit super te.

7. Si necessarius illi fueris, supplantahit te, et subridens spem dabit, narrans tibi bone, et dicet: quid opus est tihi?

8. Et confundet le in cibis suis, doncc te exinapiat bis, et ter; et in povissimo deridebit te: et postes videns derelinquet te, et caput suum movebit ad te.

g. Humiliare Dee, et expecta manus ejus.

10. Attende ne seductus in stultition humilieris. 11. Noli esse humilis in sapientia tua, ne bu-

miliatus in stultitiam seducaris.

12. Advocatus a potentiore discede: ex hos enim magis te advocabit.

13. Ne improbus sis, ne impingaris, et ne longe sis ab eo, ne eas in oblivionem.

14. Ne retineas ex æquo loqui cum illo: nec credas multis verhis illius; ex multa enim loquela tentabit te, et subridens interrogabit-te de absconditis tois.

15. Immitis animus illius conservabit verba tua: et non percet de malitie et de vinculis.

16. Cave tibi, et sitende diligenter auditui tuo: quoniam cum subversione tua ambulas.

17. Audiens vero illa quasi in somnis vide, et vigilabis.

- 18. Omni vită tua dilige Deum, et invoca illum în salute tuă.
- 19. Omne animal diligit simile sibi: sic et
- 20. Omnis caro ad similem sibl conjungetur, et umnis homo simili sui sociabitur.
- 21. Si communicahit lupus agno aliquando, sic peccator justo.
- 22. Que communicatio sancto homini ad canem? aut que pars diviti ad pauperem? Coanszz: 2 Epist. 6, 14.
- 23. Venstio leonis, onsger in cremo: sic et pascus divitum sunt pauperes.
- 24. Et sicut ahominatio est superbo humilitas, sic et executio divitis pauper.
- 25. Dives commotus confirmatur ab amicis suis; humilis autem cum ecciderit, expelletur et à notis.
- 26. Diviti decepto multi recuperatores : locutus
- est superba, et justificaverunt illum.
- locutus est sensete, et non est datus ei locus. 28. Dives locutus est, et omnes tacuerunt, et verbum illins usque ad nubes perducent.
- 29. Pauper locutus est, et dicunt : quis est hic? Et si offenderit, suhvertent illum.
- 30. Bona est substantia cui non est peccatum in conscientia: et nequissima paupertas in ore tanpii.
  31. Cor hominis immutat faciem illius, sive in
- bons, sive in mals.

  32. Vestigium cordis honi, et faciem bonsm
  difficile invenies, et cum labore.

Vintu: Ecclesiastico, capo 14. Beato colui che nel parlare non pecca. Guai all'avaro: sua ingiustizia, sua mulignità, sua durezza.

Bestus vir qui non est lapsus verbo ex ore, suo, et non est stimulatus in tristitia delicti. Infr. Viarà: Eccli. 19. 17.

- · 2. Felix qui nou habuit animi sui tristitiam, et non excidit a spe sua.
- 3. Viro cupido et tensci sine ratione est sub-
- 4. Qui acervat ex animo suo injúste, aliis congregat, et in bonis illius alius luxuriabitur.

- 5. Qui sibi nequam est, cui alii bonus erit? et non jucundabitur in bonis suis.
- 6. Qui sibi invidet, nihil est illo nequius, et hac redditio est malitim illius:
- 7. et si bene fecerit, ignoranter, et non volens
- facit: et in povissimo maufestat malitiam suam.

  8. Neguam est ocolos lividi : et avertens fa-
- ciem suem, et despiciens enimem suem.

  9. Insetiabilis oculus capidi in parte in quitalis:
  non satialitur doneo consumet arefaciens enimem
- suam. Uomo: Prov. 27, 20.

  10. Oculus malus ad mala: et non satiabitur
  pane, sed indigens et in tristitia erit super men-
- Fuzzire l'avarizia , ricordarsi della morte. Far
  - buon uso delle ricchezze durante tutta la vita.

    11. Fili. si lisbes, heuesac tecum, et Dco di-
- guss oblationes offer.

  12. Memor esto quonium mors non tardat, et testamentum inferorum, quia demonstratum est tibi; testamentum einm hujus mundi, morte
- norietur.

  13. Aute mortem benefat amico tuo, et secundum vires tuas exporrigens da pauperi. Tobia:
  4, 7. Parasola: Luc. 14, 13: 16, 9.
- 14. Non defrauderis a die bono, et particula boni doni non te præterest.
- 15. Nonne aliis relinques dolores et labores tuos in divisione sortis?
- 16. Da, et accipe, et justifica animam tuam.
  17. Ante obitum tuum operate justitiam: quoniam nou est apud inferos invenire cibum.
- Frazilità della vita umana. Utilità delle opere buone. Vantaggio dell'amore e dello studio della sapienza.
- 18. Omnis caro sicut fœnum veterascet, et sicut folium fructificans in arbore viridi. Dio: 14. 40, 6. Giacomo: Epist. 1, 10.
- 19. Alia generantur, et alia dejiciuntur esio generatio carnis et sanguinis, alia finitur, et alia nascitur.
- 20. Omne opus corruptibile in fine deficiet ; et qui illud operatur, ibit cum illo.
- 21. Et omne opus electum justicabitur: et qui operatur illud, konorabitur in illo.
- 22. Bestus vir qui in sapientia morabitur, et qui in justitia sua meditabitur, et in sensu cogitaliti circumspectionem Dei: Lucce: Salm. 1, 2.
- 23. qui excegitat vias illius in corde suo, et iu absconditis suis intelligens, vadens post illam

quasi investigator, et in viis illius consistens: 24. qui respicit per fenestras illius, et in [apuis illius audiens t

'25. qui requiescit juxta domum illius, et in parietibus illius figens palum, statuet casulum suam ad manus illius, et requiescent in casula illius hona per ævom:

26. statuet filios suos sub tegmine illius, et sub

27. Protegetur sub tegmine illius à fervore, et in glorie ejus réquiescet.

Vinrà: Ecclesiustico, cupo 15. Beato colui che teme Dio: si rende idoneo all'acquisto della sapienza, la quade non possono ottenere gli stolti ed i bugiardi. Non è bella la lode di Dio in bocca del peccatore: essa conviene alla bocca dell'uomo fedele:

Qui timet Deum, faciet bona : et qui continens est justition, apprehendet illam,

nens est justitien, apprehendet illem,
2. et obvisbit illi quesi meter honorificata, et
quesi mulier à virginitate suscipiet illum.

3. Cibabit illum pane vitæ et intellectus, et aqua sapientiæ salutaris potabit illum: et firmabitur in illo, et non flectetur. Samantara: Gio. 4. 10.

4. Et continebit illum, et non confundetur : et exeltabit illum apud proximos suos.

5. et in medio Ecclesim speriet os ejus, et adinaplebit illum spiritu sepientim et intellectus, et stole glorim vestiet illum. Giacomo: Epist. 1, 5.

6. Junuditatem et exultationem thesaurizabit super illum: et nomine æterno hæreditabit illum.

 Homines statti non apprehendeut illam, et homines sensati obviabunt illi: homines stulti non videhunt eum: longe enim abest a superbia et dolo.

8. Viri mendaces non erunt illius memores: et viri veraces invenientur in illa, et successum habebunt usque ad inspectionem Dei.

9. Non est speciosa laus in ore peccatoris:

10. quonium à Deo profects est sepientia. Sepientize estin Dei assatut laus, et in ore fideli abundabif, et dominator dabit eam illi.

Iddio non è l'autore del peccato. Dio creò l'uomo col libero arbitrio, e gli darà ciò che avrà scello, il bene o il male, la vita o la morte.

- 11. Non dixeris : per Deum abest ; que enim odit ne feceris.
- 12. Non dices : ille me implenavit : non enim necessarii sunt ei homines impii.

- 13. Onne exsecramentum erroris odit Domi-
- 14. Deus ab initio constituit hominem, et reliquit illum iu manu consilii sui.
  - 15. Adjecit mandata et præcepta sua :
- 16. si volueris mandata servare, conservabunt te, et in perpetuum fidem placitam facere. Infr. Vintù : Matt. 19, 17.
- 17. Apposuit tihi squam et ignem: ad .quod volueris porrige mauum tuam.
- 18. Ante hominem vita et mors, bonum et malum: quod placuerit ei, dabitur illi. Senscia: Gerem. 21, 8.
- 19. quonism mults sepientis Dei , et fortis in potentis, videns omnes sine intermissione.
- 20. Oculi Domini ad timentes eum, et ipse agnoscit omnem operam hominis. Gerrana: 20', 12. Speranza: Sulm. 33, 15. Erre: Epist. 4, 13.
- 21. Nemiui maudavit impie agere, et uemiui dedit spatium peccaudi.
- 22. Non enim concupiscit multitudinem filiorum infidelium et inutilium.

Per la continuazione, vedi Dio: Eccli. cap. 16, cap. 17 e cap. 18, vers. 1 a 14.

Vistù: Ecclesissico, espo 18. Fure il bene con buone maniere: renderlo gradito con parole consolanti. Interrogare se stesso prima di essere giudice. Unitiarsi prima di cadere. Santificarsi prima di mortre.

15. Fili, in bonis, non des querelam, et in omni dato non des tristitiam verbi mali.

16. Nouve ardorem refrigerabit ros? sic et verbum melius quam datum.

17. Nonne ecce verbuin super datum bonum? sed utraque cum homine justificato.

18. Stultus acriter improperabit: et datus Indisciplinati tabescere facit oculos.

19. Ante judicium para justitiam tibi, antequam loquaris disce.
20. Ante languorem adhibe medicinam, et ante

judicium interroga teipsom, et in conspectu Dei invenies propitiationem. Cunarti: 1 Epist. 11, 28.

21. Aute languorem humilia te, et in tempore infirmitatis ostende conversationem tuam.

Sempre orare. Progredire nella virtà. Prepararsi prima dell'orazione. Pensare alla morte. Temere di tutto. Prudenza nel parlare. Raffrenare le passioni. Fuggire i tumulti. Regolare le spese.

22. Non impediaris orare semper, et ne ve-

rearis usque ad mortem justificari: quoniam me r ces Dei manet in æternum Parabole: Luc. 18, 1.

- 23. Ante orationem præpara animam toam: et noli esse quasi homo qut tentat Deum.
- 24. Memento iræ in dle consummationis, et tempus retributionis in conversatione faciei. Sup. Vistà: Eccli. 7. 18.
- 25. Memento paupertatis la tempore altundantim, et necessitatum paupertatis in die divitiarum: Sup. Vintà: Eccli. 11, 17.
- · 26. A mane usque ad vesperam immutabitur tempus, et hæc omnia citata in oculis Dei.
- 27. Homo supiens in omnibus mutuet, et in diehus delictorum attendet ab inertia.
- 29. Omnis astutus agnoscit sapientiam, et in-
- 29. Sensati in verbis et ipsi sapienter egerunt: et intellexerunt veritatem et Justitiam, et impleverunt proverbis et judicis.
- 30. Post concupiscentins tuns non ens, et à voluntate tuû avertere. Romani: Epist. 6, 12: 13, 13, 14.
- 31. Si præstes animæ tuæ concupiscentias ejus, faciet te in gaudium inimicis tuis.
- 32. Ne oblecteris in turbis nec in modicis: assidua enim est commissio illorum.
- 33. Ne fueris mediocris in contentione ex fornore, et est tibi athil in sacculo; eris euim invidus vize taze.
- Vistà: Ecclesissico; capo 19. Il vino e le donne fanno apostatare. Evitare il peccato. Essere discreto nel parlare. Conservare il secreto. Non palesare i difetti altrui.

Operarius ebriosus non locupletabitur: et qui sperait modica, paulatim decidet. Sodoma: Gen. 19, 33.

- 2. vinum et mulieres apostatare faciunt sapientes, et arguent sensatos. Salomone: 3 Re 11, 1 a 5.
- 3. Et qui se juagit fornicariis erit nequam: putredo et vermes hæreditaliunt illum, et extolletur in exemplum, majus, et tolletur de numero anima ejus.
- 4. Qui credit cito, levis corde est, et minorabitur: et qui delinquit in animam suam, et insuper habebitur. Vittonia: Gios. 9, 15 e seg. Giostè: 22, 11, 12.
- 5. Qui gaudet iniquitate, denotalitur: et qui odit correptionem, minuetur vita: et qui odit loquacitatem, extinguit malitiam.
- 6. Qui peccat in animam suam, posnitebit : et qui jucundatur in malitia, denotabitur.
- 7. Ne iteres verbum nequam et durum, et non minoraberis.

- 8. Amico et inimico noli narrare sensum tuum : et si est tibi delictum, noli denudare,
- g. Audiet enim te, et custodiet te, et quasi defendens peccatum audiet te, et sic aderit tibi semper.
- 10. Audisti verbum adversus proximum tuum? commoristur in te , fidens , quonism non te dirumpet.
- 11. A facie verbi parturit fatuus, tanquam gemitos partus infantis.
- 12. Sagitta infixa femori carnis, sic verbum in corde stulti.
- Rimproverare l'amico con dolcessa: avvisarlo del male che si dice di lui: seusare i suoi difetti. Dar luogo al timore di Dio. Carattere della vera e della falsa sapiensa. Buono o cattivo naturale.
- 13. Corripe amicum, ne forte non intellexerit, et dicat: non feci i aut si fecerit, ne iterum addat facere. Lecoi: Lev. 19, 17.
- 14. Corripe proximum, ne forte non dixerit:
- 15. Corripe amicom: supe enim fit commissio. 16. Et non omni verbo credas: et qui labitur.
- lingua, sed non ex animo.
- 17. Quis est enim qui non deliquerit in lingua sua? Corripe proximum antequam commineris. Gucomo: Epist. 3, 8 a 11.
- 18. Et de locum timori Altissimi :-quis omnis sepientis timor Del, et in ille timere Deum, et in omni sepientis dispositio legis. Meraviolus: Salm. 110, 9.
- 19. Et non est sapientia nequitiæ disciplina : et non est cogitatus peccatorum prudentia.
- 20. Est nequitia, et in ipsa execratio: et est insipieus qui minuitur sapieutia.
- . 21. Melior est homo qui minuitur sapientia, et deficiens sensu in timore, quam qui abundat sensu, et transgreditur legem Altissimi.
  - 22. Est solertia certa, et ipsa iniqua.
- 23. Et est qui emitti verbum certum enarrans veritatem. Est qui nequiter humiliat se, et interiora ejus plena sunt dolo.
- 24. Et est qui se nimium submittit a multa homilitate, et est qui inclinat facient suam et fingit se non videre quod ignoratur est :
- se non videre quod ignoratum est :
  25. et si ab imbecillitate virium vetetur pec-
- care, si invenerit tumpus malefaciendi, malefaciet.

  26. Et visu cognoscitur vir, et ab occursu faciei cognoscitur sensatus.
- 27. Amictus corporis, et risus dentium, et ingressus hominis envotient de illo.

28. Est correptio mendax in ira contumeliosi: et est judicium quod non probatur esse bonum: et est tacens, et ipse est prudens.

VIRTÙ: Ecclesiastico, capo 20. Vantaggio della corresione fraterna. Giudisio ingiusto, delitto enorme. Vizi e virtic della lingua. Prosperità funesta. L'umiliazione giova per innalsarsi.

Ouam bonum est arguere, quam irasci, et confitentem is oratione non prohibere 1 n.

- 2. Concupiscentia spadonis devirginabit juvenculam: Infr. Vintu: Eceli. 30, 21.
  - 3. Sie qui facit per vim judicium iniquum.
- 4. Quam bonum est correptum manifestare pœnitentiam | Sic enim effugies voluntarium peccatum.
- 5. Est tacens qui invenitur sapiens: et est odibilis qui procex est ad loquendum.
- 6. Est tacens non habens sensum loquelæ, et est tacens sciens tempus aptum.
- 7. Homo sapiens tacebit usque ad tempus: la-
- scivus autem et imprudeos non servabunt tempus. 8. Qui multis utitur verbis, lædet animam suam:
- et qui potestatem sibi assumit ipiustè, odietur. q. Est processio in malis viro indisciplinato, et
- est inventio in detrimentum. 10. Est datum quod non est utile: et est da-
- tum, cujus retributio duplex. 11. Est propter gloriam minoratio: et est qui
- ab humilitate levabît caput. 12. Est qui multo redimet modico pretio, et
- restituens ea in septuplum.

Differenza ira il saggio e lo stolto. Caraltere dello stolto. I doni dello stolto sono interessati: la sua condotta è odiosa. Della falsa promessa, della menzogna, della vile complacensa.

- 13. Sapiens in verbis seipsun amabilem facit: gratiæ autem fatuorum effundentur.
- 14. Datus (insipientis non erit utilis tibi; oculi enim illius septemplices sunt. -
- 15. Ezigua' dabit, et multa improperabit : et apertio oris illius inflammatio est.
- 16. Hodie fægeratur quis, et cras expetit: odibilis est homo hujuscemodi.
- 17. Patuo non erit amicus, et non erit gratia bonis illius.
- 18. Qui enim edant panem illius, folsæ linguæ sunt. Quoties, et quanti irridebunt eum ?
- 19. Neque enim quod habendum erat, directo sensu distribuit: similiter, et quod non erat habendum.

- 20. Lapsus falsæ linguæ, quasi qui in pavimento cadens : sie casus malorum festimenter veniet.
- 21. Homo acharis quasi fabula yana, in ore indisciplinatorum assidua erit.
- . 22. Ex ore fatui reprobabitur parabola : non
- enim dicit illam in tempore suo. 23. Est qui vetatur peccare præ inopia, et in
- requie sua stimulabitur. 24. Est qui perdet animam suam pro confusione, et ab imprudenti persona perdet cam : persone autem acceptione perdet se.
- Continuazione delle promesse indiscrete. La mensogna disonora il bugiardo. La sapienza e la discrezione procacciano la stima degli uomini ed il savore dei grandi. Vantaggio 'dell'amore della giustizia. Non ricevere donativi. Sapiensa nascosta.
- 25. Est qui præ confusione promittit amico, et lucratus est eum inimicum gratis.
- 26. Opprobrium nequam in homine mendacium, et in ore indisciplinatorum assidue erit.
- 27. Potior fur quam assidultas viri, mendacis : perditionem autem ambo bæreditabunt.
- 28. Mores hominum mendacium sine honore : et confusio illorum cum ipsis sine intermissione.
- 29. Sapiens in verbis producet seipsum, et homo prudens placebit magnatis.
- 30. Qui operatur terram suam, inaltabit acervum frugum: et qui operatur justitiam, ipse exaltabitur: qui vero placet magnatis; effugiet iniquitatem:
- 31. Xenia et dona exceçant oculos judicum . et quasi mutus in ore avertit correptiones corum. Leggi : Esod. 23, 8.
- 32. Sapientia absconsa et thesaurus invisus; que utilitas in utrisque? Infr. Viarù: Eccli. 41, 17. 33. Melior est qui celat insipientiam suam, quam bomo qui-abscondit sepientiam suem.
- VIRTÙ: Ecclesiastico, capo 21. Guardarsi dal peccare. Espiare i suoi peccati. Mali che cugionano le violenze, l'orgoglio e l'ingiustizia. Forza dell'orazione del povero. Fine sgraziata del malvagio.

Fili, peccasti ? non adjicias iterum: sed et de pristinis deprecare, ut tibi dimittantur.

- 2. Quasi a facie colubri fuge peccata: et aiaccesseris ad illa, suscipient te.
- 3. Dentes leonis, dentes ejus, interficientes animas hominum.
- 4. Quasi rhomphæs bis acuta omnis iniquitas, plage illius non est senitas.

- 5. Objurgatio et injurlæ annullabunt substantiam et domus quæ nimis locuples est annullabitur apperbia : sic substantia superbi eradicabitur.
- 6. Deprecatio pauperis ex ore usque ad aures ejus perveniet, et judicium festinate adveniet illi.
- 7. Qui odit correptionem, vestigium est peccatoris: et qui timet Deum, convertitur ad cor suum:
- 8. Notus à longe potens lingus audaci: et sensatus scit labi se ab ipso.
- 9. Qui 'ædificit donum suam impendiis alienis,
- quasi qui colligit lapides suos in hieme.

  10 Stuppa collecta synagoga peccentium, et
  consummetio illorum flamma ignis. Dio: Eccli. 16, 7.
- it. Via peccantium complanata lapidibus, et in fine illorum inseri, et tenebræ et pænæ.
- Vantaggio dell'amor della giustisia e del timore di Dio. Della saviezza: l'insensato non può rilienere nessuna parte di essa. Effetti differenti che la parola del saggió produce nel cuore del buoni e dei malvagi.
- 12. Qui custodit justitiam, continebit sensum ejus.
- 13. Consummatio timoris Dei, sapientia et sensus.
  14. Non erudietur qui non est sapiens in bono.
- 15. Est autem sapientia que abundat in malo: et non est sensus ubi est amaritudo.
- 16. Scientia sapientis tanquam inuodatio abnudabit, et consilium illius sicut fons vitæ permanet.
- 17. Cor fatui quasi vas confractum, et omnem sapientiam non timebit.
  18. Verbum sapiens quodcumque andierit scius,
- laudabit, et ad se adjiciet : audivit luxuriosus, et displicebit illi, et projiciet illud post dorsum suum. 19- Narratio fatui quasi sarcina in via : oam in
- labiis sensati invenietur gratia.

  20. Os prudentis quaritur in Ecclesia, et verba
- illius cogitabunt in cordibus suis.

  21. Tanguam damus exterminata, sic fatuo sa-
- pientia: et scientia insensati incuarrabilla verba.

  22. Compedes in pedibus stulto doctrina, et
  quasi vincula manuum super manum dextram.
- Condotta diversa dell'uomo saggio e del fatuo.
  L'empio matedice l'anima propria quando maledice il diavolo. Il detrattore contamina l'anima propria e dappertutto è odiato.
- 23. Fatuns in risu exaltat vocem suam: vir autem sapiens vix tacite ridebit,
- 24. Ornamentum aureum prudenti doctrina, et quasi brachiale in brachio dextro.

- 25. Pes fatui facilis in domum proximi: et homo peritus confundetur à persons potentis.
- 26. Stultus à fenestre respiciet in domain : vir
- 27. Stelltita hominis ausculture per ostium : et prudens gravabitur contumelia.
- 28. Lubia imprudentium stulta narrabunt: verba autem prudentium statera ponderabuntur.
- 29. In ore fatuorum cor illorum: et in corde sapientium os illorum.
- 30. Dum maledicit impins diabolum, maledicit
- 31. Susurro coinquinabit animam suam, et in omnibus odietur: et qui cum eo manserit, odiosus crit: tacitus et sensatus honorabitur.
- Vintu: Ecclesistico, capo 22. Dell'infingardo, Del figliuolo mal educato. Donna sfacciata, A getta il tempo ad istruire lo stolto. Piangere lo stolto più che un morto.
- In lapide luteo lapidatus est piger, et omnes loquentur super aspernationem illius.
- 2. De stercore houm lapidatus est piger: et omnis qui tetigerit eum, excutiet manus.
- 3. Confusio patris est de filio indisciplinato:
  filia autem in deminoratione fiet.

  4. Filia prudens harreditas vica suo: nam que
- 4. Filia prudens liæreditas viro suo: nam quæ confundit, in contumeliam fit genitoris.
- 5. Patrem et virum confundit audax, et ab impiis non minorabitur: ab utrisque autem inhonorabitur.
- 6. Musica in lucto importuna narratio: flagella et doctrina in omni tempore sapientia.
   7. Qui docet fatuum, quasi qui conglutinat
- testam,
  8. Qui narrat verbum non audienti, quasi qui
- excitat dormientem de gravi somno.
- sapientiam: et in fine narrationis dicit: quis est hic? 10. Supra mortuum plora, defecit euim lux ejus:
- et supra fatuum plora, defecit enim sensus. Infr. Viatù: Eccli. 38, 16.
- 11. Modicum plora supra mortuum, quoniam requievit.
- 12. Nequissimi enim nequissima vita super mortem fatui.
- 13. Luctus mortui septem dies: fatui autem et impii, omnes dies vitæ illorum. Giuseres: Gen. 50, 10.

Non parlare coll'empio: non andare insieme col-

l' insensato. Sorte differente dell' nomo saggio e dello statto.

- 14. Cum stulto ne multo laquaris, et cum insensato ne abieris.
- 15. Serva te ab illo, ut non molestiam babeas, et non coinquinaberis peccato illias.
- 16- Deflecte ab illo, et invenies requiem, et non acediaberis in stultitia illius.
- 47. Super plumbum quid gravabitur? et quod illi sliud nomen quam fatuns? Uomo: Prov. 27, 3.
- 18. Arenam, et salem, et massam ferri facilius est ferre, quam hominem imprudentem, et fa-
- tuum, et impium. 19. Loramentum ligneum colligatum in fundamento ædificii non dissolvetor : sic et cor confir-
- matum in cogitatione consilii. 20. Cogitalus sensati in amni tempore metu
- non depravabitor. 21. Sicut peli in excelsis, et comenté sine im-
- pensa posita contra faciem venti non permanebunt, 22. sic et eor timidum in cogitatione stulti,
- contra impetum timoris non resistel. 23. Sicut cor trepidum in cogitatione fatui . omni tempore non metuet, sic et qui in præce-
- ptis Dei permanet semper. Di ciò che rompe l'amicizia. Le maldicenze e le minacce precedono lo spargimento di sangue.
- Intemperanza della lingua. 24. Pungens oculum deducit lacrymas : et qui
- pungit cor profect sensum. 1 25. Mittens lapidem in volatilia , dejiciet illa ;
- sic et qui conviciatur amico, dissolvit amicitiam. 26. Ad emicum et si produxeris gladium, non desperes : est enim regressus. Ad amicum
- 27. si aperueris os triste, non timeas : est enim concordatio : excepto convitio, et improperio, et superbia, et mysterii revelatione, et plaga do-
- lose : in his omnibus effugiet amicus. 28. Fidem posside cum amico in pappertate illins, ut et in bonis illius læteris.
- 29. In tempore tribulationis illius permane Illi fidelis, ut et in hæreditate illius cohæres sis.
- 30. Ante ignem camini vapor, et fumus ignis inaltatur : sic et ante sanguinem maledicta , etcontumeliæ, et minæ.
- 31. Amicum selutare non confundar, a facie illius non me abscondam : et si mala milii eveperint per illum sustinebo.
  - 32. Omnis, qui audiet, cavebit se ab eo.
- 33. Quis dabit ori méo custodiam, et super labia mea signaculum certum, ut non cadam ab
  - T. II.

ipsis, et lingus mea perdet me ? Lingus : Salm. 140 , 3.

VIATù : Ecclesiastico, capo 23. Orazione contro l'intemperanza della lingua, contro i movimenti di orgoglio, contro la gola e la lussuria.

Domine pater, et dominator vitæ meæ, ne derelinquas me in consilio corum: nec sinas me cadere in illis.

- a. Quis superponet in cogitatu meo flygella. et in corde meo doctrinam sapientiæ, ut ignorationibus earum non parcant milii, et nou appareant delicta eorum .
- 3. et ne adincrescant ignorantiæ meæ, et multiplicentur delicta mea, et peccata mea alundent, et incidam in conspectu adversariorum meorum, et gaudest super me inimicus meus?
- 4. Domine puter, et Deus viim mem, ne derelinguas me in cogitatu illorum.
- 5. Extollentism oculorum meorum ne dederis mibi, et omne desiderium averte à me.
- 6. Aufer à me ventris concupiscentias, et concubitus concupiscenties ne apprehendant me, et
- anima irreverenti et infrunitæ ne tardas me. 7. Doctrinam oris audite, filii; et qui custodierit illam, non periet labiis, nec scandelizabi-
- tur in operibus nequissimis. 8. In vanitate sua apprehenditur peccator, et superbus et maledicus scandalizabitur in illis.

Guardarsi dalla consuctudine di giurare e di offendere colle parole. Ricordarsi del padre e della madre, per non essere dimenticato da Dio. Non avversarsi a dire degli improperii.

- o. Jurationi non assuescat os tuum, multi enim casus in illa. Decenoco : Esod. 20, 7.
- 10. Nominatio verò Dei nou sit assidua in ore tuo , et nominibus Sanctorum non admiscearis; quonism non eris immunis ab eis.
- 11. Sicut egim servus interrogetus assidue, à livore nou minuitur: sic omnis jurans, et nominans, in toto a pecceto non purgabitur.
- 12. Vir multum jurans implebitor iniquitate, et non discedet à domo illips plaga.
- 13. Et si frustraverit, delictum illius super ip-
- som erit: et si dissimulaverit, delinquit dupliciter. 14. Et si in vacuum juraverit, non justificabitur: replebitur enim retributione domus illius.
- 15. Est et alia loquela contraria morti, non inveniatur in hæreditate Jacob.
- 16. Etenim à misericordibus omnia hæc auferentur, et in delictis non volutabuntur.

- 17. Indisciplinate loquele non assuescat os
- tuum: est enim in illa verbum peccati.
  18. Memento patris, et matris tum, in medio

enim megnatorum consistis:

- 19: ne forte obliviscatur te Deus in conspectu illorum, et assiduitate tua infatuatus, improperium patiaris, et maluisses non nasci, et diem nativitatis tum maledicas.
- 20. Homo assuetus in verbis improperit, in omnibus diebus suis non erudietur. Davidus : 2
  Re 16, 7 e seg.

Dell'avaro, dell'impudico, dell'adultero. Iddio vede il peccalo di quest'ultimo e la punirà severamente.

- 21. Due genera abundant, in peccatis, et ter-
- tinm adducit irsm et perditionem. \* 22. Anima culida quasi ignis ardens, non ex-
- tinguetur donec aliquid glutiat:

  23. et homo nequam in ore carnis sure, non
  desinet donec incendat ignem.
- 24. Homini fornicario omnis panis dulcis, non
- fatigabitur transgrediens usque ad finem. 25 Omnis homo qui transgreditur lectum suum,
- contemnens in animam suam, et dicens : quis me videt? Genusalemme: Is. 29, 15.
- 26. Tenebræ circumfant me, et parietes cooperiuit me, et nemo circumspicit me: quem vereor? defictorum meorum non memorabitur Altissimus.
- 27. Et non intelligit, quoniam omnia videt oculus illios, quoniam expellit à se timorem Dei lujusmodi hominis timor, et oculi hominum timentes illum:
- 28. et non cognovit quonism oculi Domini multo plus lucidiores sunt super sotem, circumspicientes omnes vias hominum, et profundum abyssi, et hominum corda inteentes in absconditas partes. Vedi Vista di Dio e Cuorre.
- 29. Domino enim Deo antequam crearentur, omnia sunt agnita: sic et post perfectum respicit omnia.
- 30. Hic in plateis civitatis vindicabitur, et quasi pullus equinus fugabitur: et ubi non speravit, apprehendetur.
- 31. Et erit dedecus omnibus, eo quod non intellexerit timorem Domini.
- Moglie adultera: enòrmità del suo peccato: consegueuze funeste. Nulla havvi di meglio, che temere Iddio ed osservare i suoi comandamenti.
  - 32. Sic et mulier omnis, relinquens virum suum,

- et statuens hæreditatem ex alieno matrimunio : Laggi: Lev. 20, 10. Adultario: Deut. 22, 22.
- 33. primo enim in lege Akissimi incredibilis fuit: secundo in virum suom deliquit: tertio in adulterio fornicata est, et ex alio viro filios statuit sibi.
- 34. Hec in Ecclesiam adducetur, et in filios
  - 35. Non tradent filii ejus radices, et rami ejus non dabunt fructum.
- 36. Derelinquet in muledictum memorium ejus, et dedecus illius non delebitur.
- 37. Et agnoscent qui derelicti sunt, quonism nihil melius est quam timor Dei : et nihil dulcius quam respicere in mandatis Domini.
- 38. Gloria magni est sequi Dominum: longitudo enim dierum assumetur ab eo.
- Per la continuazione, dedi Sapienza: [Eccli. cap. 24.
  - Vistri: Ecclesiastico, capo 25. Tre nose approvate da Dio, e tre che gll sono in odio. Incominciare nella giovinetta ad acquistare la sapiensa, per trovarla nella vecchiessa. La sapiensa ed il timore di Dio sono la gioria dei vecchi.
- lu tribus placitum est spiritui meo, que sunt prohata coram Deo et hominibus.
- profists corsin Dec et hominibus.

  2. concordis fratrum, et amor proximorum, et vir et mulier bene sibi consentientes.
- 3. Tres species odivit anima mea, et aggravor
- 4. panperem superbum; divitem mendacem; senem fatuum et Insensatum.
- 5. Que in javentite tus non congregasti, quomodo in senectute tus invenies?
- 6. Quam speciosum canitiei judicium, et presbyteris cognoscere consilium!
- 7. Quam speciosa veteranis sapientia, et glo-
- 8. Corona senum multa peritia, et gloria illo-

Nove cose stimate buone dagli nomini. Elogio del timore di Dio. Beato l'nomo cui è stato dato il dono del timor di Dio.

- 9. Novem insuspicabilia cordis magnificavi, et decimum dicam in lingua hominibus:
- 10. homo qui jucundatur in filiis, vivens et videns subversionem iginicorum suorum.
- 11. Bestus; qui habitat cum muliere sensata, et qui lingua sua non est lapsus, et qui upu servi-

Vit indignis se. Infr. Vintà : Eccli. 26., 1 : Sup. Vintà : Eccli. 14. 1: 19, 16. Giacomo: Epist. 3, 2.

12. Bestus, qui invenit amicum verum, et qui enserat justitism suri sudienti.

13. Quam magnus, qui invenit sapientiam, et scientiam ! Sed non est super timentem Dominum.

14. Timor Dei super omnis se superposnit:
-15. bestus homo, cui donatum est habere timorem Dei: qui tenet-illum, cui assimilabitur? Sannone: Luc. 6, 47, 48.

16, Timor Dei initium dilectionis ejus: fidei autem initium agglutinandum est ei.

Peggiore d'ogni malizia è la malizia della donna: è dessa pel marito il più granda ed il più insoffribile dei mali. Una cattiva moglie va tenuta rinchiusa, e se incorreggibile, separarla dal convito.

- 17. Omnis pluga, tristiția cordis est: et omnis mulitia, nequitia inulieris.
- 18. Et omnem plagam, et non plagam videlit cordis :
- 19. et omnem nequition, et non nequition mu-
- 20. et omnem obductum, et non obductum odientium:
- 21. et omnem vindictem, et non vindictem inimicorum..
- 22. Non est caput nequins super caput colubri; 23. et uon est ira super iram mulieris. Commorari leoni et draconi placebit, quam Inaliare cum intiliere nequam. Ucaso: Prov. 21, 10.
- 24. Nequilis mulieris immutat faciem ejus, et obezeest vultum suum tanquam ursus, et quasi saecum ostendit. In medio proximorum ejus
- 25. ingemuit vir éjus, et audiens suspiravit modicum.
- 26. Brevis omois malitia super malitiam mulieris, sors peccatorum cadat super illam.
- 27. Sicut escensus areaosus in pedibus, veterani, sic mulier linguate Itomini quieto.
- 28. Ne respicies in mulieris speciem, et non concupisces mulierem in specie. Infr. Vintà: Ecoll. 42, 6.
- 29. Mulieris ira, et irreverentia, et confusio magna.
- 30. Mulier si primatum Jabent, contraria est viro suo.
- 31. Cor humile, et facies tristis, et plaga cordis mulier nequam.
- 32. Manus debiles et genna dissoluta, mulier que non beatificat virum summ. Erzsin: Epist. 5, 22, 23.
  - 33. A muliere initium factum est peccati, et

- per illam omnes morimur. Аолмо: Gen. 3, 6, 19. Тімотво: 1 Epist. 2, 14.
- 34. Non des squæ tum exitum, nec modicum; nec mulieri nequem venimi prodeundi.
- 35. Si non ambulaverit ad manum tuam, confundet te in conspectu inimicorum.
- 36. A carnibus tuis abscinde illam, ne semper te abutatur.

Vintu: Ecclestastico, capo 26. Elogio della moglie saggia: si biasima la moglie cattiva e gelosa.

Mulieris bone beatus vir: numerus enim an-

- norum illius duplex.
  2. Mulier fortis oblectat virum suum, et annes
- vite illius in pace implebit.

  3. Pars bons, mulier trons in parte timentium
- Deum dabitur viro pro factis bonis:
  4. divitis autem et pauperis cor bonum, in
- omni tempore vultus illorum hilaris.

  5. A tribus timuit cor meum, et m quarto facies mea metuit:
- 6. delaturam civitatis, et collectionem populi :
  7. calumniam mendacem super mortem, omnia
  gravia:
  - 8. dulor cordis et luctus, mulier zelotyps.
- g. In muliere zelotypu flagellum lingum, omni-
- 10. Sieut houm jugum quod movetur, ita et muliér nequam: qui tenet illeur, quasi 'qui appreliendit scorpionem.

Della donna che si imbriaca. Della donna impudica. Vegliare sopra la figliuola sfrontata. Elogio della donna virtuosa.

- 11. Mulier ebriosa, ira magna: et contumelia, et turpitudo illius non tegetur.
- 12. Fornicatio mulleris in extollentia oculorum, et in palpebris illius agnoscetur.
- 13. In Illia non avertente se, firma custodiam, ne inventa occasione utatur se. Infr. Viatu: Eccli. 42. 11.
- 14. Ab amui irreverentia oculorum ejus cave, et ne mireris si te neglexeri.
- 15. Sigut vistor sitiens, ad faatem os speriet, et sli amai squs proxins bibet, et contra amaen palum sedebit, et contra amaen sagittam speriet pharetrain donec deficiat.
- 16. Gratia mulieris sedulæ delectabit virum suum, et ossa illius impinguabit.
- 17. Discipline illius, detum Dei est. Timoreo: 1 Fpiet. 5, 4.

- 18. Mulier sensata et tacita, non est immulatio ecuditæ animæ.
- 19. Gratia super gratiam, mulier sancta et pu-
- 20. Omnis autem ponderatio non est digua continentis animae.
- 21. Sicut sol oriens mindo in altissimis Dei, sic mulieris bone species in organientum domus ejus.
- 22. Lucerna splendens super candelabrum sanctum, et species faciei super atatem stabilem.
- 23. Columna aurem super bases argenteas, et
- pedes firmi super plantas stabilis mulieris.

  24. Fundamenta æterna supra petram solidam, et mandata Dei in corde mulieris sanctæ.

Due cose contristano il cuore del giustò, e la terza lo muove ad ira. Due professioni pericolose alla salute.

- 25. In duobus contristatum est cor meum, et
- in tertio iracundia milii advenit: 26. vir bellator deficiens per Inopiam , et vir
- sensatus contemptus.

  27. et qui transgreditor à justitià ad peccatum,
  Deus paravit eum ad romphæam.
- a8. Dum species difficiles et periculosm mibi apparquerunt, difficile exultur negotians à negligentia: et non justificabitur caopo à peccatis labiorum.

Viarà: Ecclesiastico, capo 27. La povertà, il desiderio delle ruchezze, la compra e la vendita, sono altrettante sorgenti del peccalo. Stare costantemente fisso nel timore del Signore. Vantà delle inquietadini. Utilità delle affitsioni. Dalte parole si conosce il cuor dell'uomo. Vantaggi di chi è giusto.

Propter inopium multi deliquerant: et qui quarit locupleturi, avertit oculum suum.

- 2. Sicut in medio compaginis lapidum palus figitur, sic et inter medium venditionis et emplionis angustiabitur peccatum.
  - 3. Conteretor cum delinquente delictum.
- 4. Si non in timore Domini tenueris te instanter, citò subvertetur domus tua.
- 5. Sicut iu percussura cribri remanebit pulvis, sic aporia hominis in cogitatu illius.
- sic aporia hominis in cogitatu illius.

  6. Vasa figuli probat fornax, et homines justos

tentatio tribulationis.

- 7. Sicut rusticutio de liguo ostendit fructum illius, sic verbum ex cogitatu cordis hominis.
- 8. Ante sermonem non laudes virum : hæc enim tentatio est hominum.

- 9. Si sequaris justitiam, apprehendes Illam, et indues quasi poderem honoris, et inlubitabis cum ea et proteget te in sempiternum, et indie agnitionis invenies firmamentum.
- to. Volatilia ad sibi similia convenient: et veritas ad eos, qui operantur illam, revertetur.
- 11. Leo venationi insidiatur semper : sic pec-
- 12. Homo sanctus in sapientia manet sicut sol:

Non parlare în metro agli stolli l ragionamenti dei peccatori, i discorsi di que'che glurano, le risse dei superbi, e le loro maldicente sono penose, insopportabili. Non isvelare il segreto dell'amico.

- 13. În medio insensatorum serva verbum tempori: în medio autem cogitantium assiduus esto.
- pori: in medio autem cogitantium assiduus esto. 14. Narratio peccantium odiosa et risus illo-
- rum in deliciis peccati.

  15. Loquela multum jurans , horripilationem capiti statuet : et irreverentia ipsius obturatio aurium.
- 16. Effosio sanguinis in rixa superborum : et maledicuo illorum auditus gravis.
- 17. Qui denudat arcaus anici, fidem perdit, et non inveniet amicum ad animum suum.
- 18. Dilige proximum, et conjungere fide cum Illo.
  PARABOLE: Matt. 22, 39. Giacomo: Epist. 2, 8.
- 19. Quod si denudaveris abscousa illius, non persequeris post eum.
- 20. Sicut enim homo qui perdit amicum suuns, sic et qui perdit amicitiam proximi sui.
- 21. Et sicut qui dimittit aveni de manu sua, sic dereliquisti proxiinum tuum, et non eum capies.
- aa. Non illum sequaris, quonium longe aliest:
  effugit enim quesi caprea de laqueo; quonium
  vulnerata est autima ejus.
- 23. Ultra eum non poteris colligare. Et maledicti est concordatio :
- 24. deundare autem amici mysteria, desperatio est anime infelicis.

Uomini adulatori e finti sono l'odio di Dio e degli uomini. I mali, ch'essi vogliono fare agli altri, ricaduno spesse volte sopra di loro me desimi.

- 25. Annuens oculo fabricat iniqua, et nemo eum abjiciet:
- 26. in conspecta oculorum tuorum conculcabit

novissime autem pervertet os summ, et in verhis tuis dabit scandalum.

27. Multa audivi, et non comquavi ei, et Dominus odiet illum.

28. Qui in altum mittit lapidem, saper caput ejus cadet: et plaga dolosa, dolosi dividet vulnera:

29. et qui foveam fodit, incidet in eam: et qui statuit lapidem proximo, offendet in eo: et qui laqueum alti ponit, peribit in illo. Vantra': Eccl. 20;8.

30. Facienti nequissimum consilium, super ipsum devolvetur, et non agnoscet unde adveniat illi.

31. Illusio et improperium superborum, et vindicta sicut leo insidiabitur illi.

32. Lequeo peribunt qui oblectantur casu justorum : dolor autem consumet illos antequam

moriantur.

33. Ira et furor , utraque execrabilia sunt , et vir peccator continens erit illorum.

Vintù: Ecclesiástico, capo 28. Non cercare la vendetta: anzi perdonare le offese. Fuggire l'ira e le lifi.

Qui vindicari vult, à Domino inveniet vindictam, et peccata illius servans servahit. Carrico: Peut. 32, 35. Semons: Blatt. 6, 14: Luc. 6, 37, 38. ROMANI: Epist. 12, 19. Pedi pure Venderta.

2. Relinque proximo tuo nocenti te: et tuuc deprecauti tilii peccata solventur.

3. Homo homini reservat iram, et a Deo quærit medelam! Infr. Vintu: Matt. 18, 32 a 35.

4. In hominem similem sibi non habet misericordiam, et de peccatis suis deprecatur!

- 5. Ipse, cum caro sit, reservat iram, et propitiationem petit a Deo! Quis exorabit pro delictis
- 6. Memento novissimorum, et desine inimicari:
  7. Tahitudo enim et mors imminent in mandatis eius.
- 8. Memorare timorem Dei, et non ir-sceris
- proximo.

  9. Memorare testamentum Altissimi, et despice ignorantiam proximi.
  - 10. Abstine te à lite, et minues peccata.
- 11. Homo enim iracundus incendit litein, et vir pecestor turbabit amicos, et in medio pacem balentium immittet inimicitiam.
- 12. Secundum enim ligna silvæ, sic ignis exardescit; et secundum virtutem homiois, sic iracundia illius erit, et secundum substantiam suum exaltalitt iram suam.
- 13. Certainen festinatura incendit ignem : et lis festinans effundit sanguinem : et lingua testificans adducit mortem.

- Mali della lingua. Chiudere le orecchie alle parole della cattiva lingua, e mettere un freno alla bocca.
- 14. Si suffieveris in scintillam, quesi ignis exerdebit, et si expuerls super illam, extinguetur: utreque ex ore proficiscuntur.
- 15. Susurro et hilinguis maledictus : multos enim turbabit pacem habentes.
- 16. Lingua tertia multos commovit, et dispersit illos de gente in gentem.
- 17. Civitates muratas divitum destruxit, et do-
- 18. Virtu tes populorum coucidit, et gentes fortes dissolvit.
- tes dissolvit.

  19 Lingua terria mulieres viratas ejecit, et privavit litas laboribus suis.
- 20. Qui respicit illam , non habebit requien,
- nec habebit amicum in quo requiescat.
  21. Flagelli plaga livorem facit : plaga autem
- lingue comminuet ossa.

  22. Multi ceciderunt in ore gladii, sed non sic quasi qui interierunt per linguam suam.
- 23: Beatus qui tectus est à lingus nequam, qui in iracuodism illius non transivit, et qui non attraxit jugum illius, et in vioculis ejus non est ligatus.
- 24. Jugum enim illius, jugum ferreum est; et vinculum illius vinculum æreum est.
- 25. Mors illius, mors nequissims: et utilis po-
- 26. Perseverantia illius non permanebit, sed obtinebit vias injustorum: et in flamma sua non comburet justos.
- 27. Qui relinquant Deum, incident in illam, et exardebit in illis, et non extinguetur, et imittetur in illos quasi leo, et quasi pardus lædet illos.
- 28. Sepi aures tons spinis, linguam nequam noli audire, et ori tuo facito ostia et seras-
- 29. Aurum taum et ergentum tuum, confle, et verbis tuis fecito stateram, et frenos ori tuo rectos:
- 30. et attende ne forte labaris iu lingua , et cadas iu conspectu inimicorum insidiantium tibi, et sit casus tuus insegabilis in mortem.
- Vintú: Ecclesiestico, cepo 29. Dare a prestito al prossimo biognoso. Restituire al tempo determinato. Impratibidine comune a chi ha ricevuto a prestito. Contuttocio bisogna sempre essere d'animo generoso verso il meschino. Obbilgo e vantaggio dell'edunosina.

Qui facit misericordium, fomeratur proximo

VIE

- suo; et qui piævalet manu', mandata servat.

  2. Fœnerare proximo tuo in tempore necessi-
- tatis illius, et iterum redde proximo in tempore suo.

  3. Confirma verbum, et fideliter age cum illo: et in omni tempore invenies quod tibi necessa-
- rium est.

  4. Multi questi inventionem æstimeverunt fænus, et præstiterunt molestiem bis qui se ad-
- juverunt.
  5. Donec secipiant, osculautur manus dantis,
- 5. Dance accipient, osculautur manus dantis et in promissionibus humiliant vocem suam :
- 6. et in tempore redditionis postulabit tempus et loquetur verba tædii et murmurationum, et tempus causabitur.
- 7. Si autem potuerit reddere, adversabitur, solidi vix reddet dimidium, et computabit illud quasi inventionem.
- 8. Sin autem fraudabit illum pecunia sua, et possideliit illum inimicum gratis:
- g. et convitis, et maledicta reddet illi, et pro
- honore et beneficio reddet illi contumeliam.

  10. Multi non causa nequitize non fœnerati
- sunt, sed fraudari gratis timuerunt.

  11. Verumtamen super humilem animo fortior
- esto, et pro eleemosyna non tralias illum.

  12. Propter in adatum assume pauperem : et
  propter inopiam ejus ne dimittas eum vacuum.
- 13. Perde pecunium propter frutrem et amicum tuum: et non abscondas illam sub lapidein perditionem.
- 14. Poue thessurum tuum in præceptis Altissimi, et proderit tibi magis quam aurum.
- 15. Conclude electiosyum in corde pauperis, et hac pro te exorabit al) ound malo. Testa: 4,
- 11. Supr. Vistà: Eccli. 17, 18.
  16. Super scutum potentis, et super lauceam, adversus inimicum tuum pugnabit.
- 17. Vir bonus fidem fecit pro proximo suo: et qui perdiderit confusionem, derelinquet sibi.
- 13. Gratiam fidejussoris ne obliviscaris: dedit
- Entrare mallevadore al suo prossimo. Ricordarsi del suo mallevadore. Pericolo di chi entra mallevadore. Cose necessarie alla vita. Ospiti vagabondi ed ingrati.
- 19 Repromissorem fugit peccator et inmundus. 20. Bunn repromissoris sibi adscribit peccator: et ingratus sensu derelinquet liberantem se.
- 21. Vir repromittit de proximo, suo: et cum perdiderit reverentium, derelinquetur ab eo.
- 22. Repromissio nequissima multos perdidit dirigentes, et commovit illos quasi fluctus maris.

- 23. Viros potentes gyrans migrare fecit, et vagati sunt in gentibus alienis.
- 24. Peccator transgrediens mandatum Domini, incidet in promissionem nequam: et qui constur multa agere, incidet in judicium.
- 25. Recupers proximum secundum virtutem
- 26. Initium vitæ hominis aque, et panis, et vestimentum, et domus protegens turpitudinem, Infr. Vistù: Eccli. 30, 31.
- 27. Melior est victus pauperis sub tegmine asserum, quain epulæ splendidæ, in peregre sine domicilio.
- 28. Minimum pro magno placeat tibi, et improperium peregrinationis non audies.
- 29. Vila nequam hospitaudo de domo in domum: et ubi hospitabitur, non fiducialiter aget, nec aperiet os.
- 30. Hospitabitur, et pascet, et potabit ingratos, et ad liec amara audiet.
- 31. Transi hospes, et orna mensum: et que in manu lialies ciba ceteros.
- 32. Exi à facie honoris amicorum meorum: necessitudine domus mem hospitio milii factus est, frater.
- 33. Gravia hæc homini habenti sensum: correptio domus, et improperium fæneratoris.
- Vintù: Ecclesiustico capo 3o. Educare e correggere i figliuoli. Utilità della buona educazione. Correggerli nella loro gioventà.
- Qui diligit filium suum assiduat illi flagella, ut lætetur in novissimo suo, et non palpet proximorum ostis. Uomo: Prov. 13, 24: 23, 14.
- 2. Qui docet firium suum laudabitur in illo, et in metlio domesticorum in illo gloriabitur.
- 3. Qui docet filium suum, in zelum mittit inimicum, et in medio sinicorum glorisbitur in illo. 4. Mortuus est paler ejus, et quissi non est mortuus: sinilem enim reliquit sihi post se.
- 5. In vite sua vidit, et lætetus est in illo: in obitu suo non est contristatus, nec confusus est corem inimicis.
- 6. Reliquit enim desensorem domus contra inimicos, et amicis reddentem gratiam.
- 7. Pro minshus filiorum colligabit vulnera sua,
- et super omnem vocem turbabuntur viscera eins.

  8. Equus indomitus evadit durus, et filius remissus evadet præceps.
- 9. Lacta filium, et paventem te faciet: lude cum eo, et contristabit te.
- to. Non corriders illi, ne dulens, et in novissimo obtupescent dentes tui.

- 11. Non des illi potestatem in juventute, et ne despicias cogitatus illius.
- 12 Curva cervicem ejus'in juventute, et tunde latera ejus dum infass est ; ne fortè induret et non credat tibi, et erit tibi dolor anima. Snp. Vintù: Ecoli. 7, 25.

La sanità del corpo e la salute dell'anima valgono più che le ricchette. I beni sono inutti a, chi non può usarne. Fuggire la malinconia. Mali che cagionano l'invidia e la collera. Vantaggi di un cuore tranquillo: egli è sempre contento quanto se vivesse in squisiti bauchetti.

- 13. Doce filium tuum, et operare in illo, ne in turpitudinem illius offendas.
- 14. Melior est pauper sanus, et fortis viribus, quam dives imbecillis et flagellatus malitia.
- 15. Salus animæ in sanctitate justitiæ, melior est omni auro, et argento; et corpus validum, quam sensus immensus.
- Non est census super censum salutis corporis: et non est oblectamentum super cordis gandium.
- 17. Melior est mors quam vita amara: et requies æterna quam languor persevérans.
- 18. Boos abscondita in ore clauso, quasi appositiones epularum circumpositæ sepulchro.
- 19. Quid proderit libitio idolo? nec enim manducabit, nec odorabit. Bec: Dan. 14, 6.
- ducabit, nec odorabit. Bet: Dan. 14, 6.

  20. Sic qui effugatur à Domino, portans mer-
- cedes iniquitatis:
  21. videns oculis, et ingemiscens, sicut spado
  complectens virginem, et suspirans. Sup. Viatu:
- Eccli. 20, 2.

  22 Tristitlem non des anime tue, et non affliges temetipsum in consilio tuo. Uomo: Prov.
- 13, 25: 15, 10, 11, 13: 17, 23.

  23. Jucuaditas cordis hace est vita hominis, et thesaurus sine defectione sanctitatis: et exultatio viri est longavitas.
- 24. Miserere animæ tuæ plucens Deo, et contine: congrega cor tuum iu sanctitule ejus, et tristitium longe repelle à te:
- 25. Multos ecim occidit tristitia, et non est utilitas in illă. Conurs : 2 Epist. 7, 10.
- 26. Zelus et iracundia minutut dies, et ante tempus senectam adducet cogitatus.
- . 27. Splendidam cor, et bonum in epulis est:

VINTU: Ecclesiastico, capo 31. Tribolazioni dell'avaro. Egli trova la sua perdita in cio che è l'oggetto de' suoi desiderp. Beato il ricco, che conserva l'innocenza, e fa buon uso delle sue ricchezze.

Vigilia honestatis tahefaciet carnes, et cogita-

- 2. Cogitatus prescientie avertit sensum, et infirmitas gravis sobriam fecit animam.
- 3. Laboravit dives in congregatione substantiæ, et in requie sua rep'ebitur bonis suis.
- 4 Luboravit pauper in diminutione victus, et in fine inops sit.
- 5. Qui aurum diligit, non justificalitur: et qui insequitur consumptionem, replabitur ex eå.
- 6. Multi dati sunt in suri casus, et facts est in specie ipsius perditio-illorum. Supr. Vistu: Eccli. 8, 3.
- 7. Lignum offensionis est aurum sacrificantium: væ illis qui sectuatur illud, et omnis imprudens deperiet in illo.
- 8. Beatus dives qui inventus est sine maculà, et qui post aurum non abiit, nec speravit in pecunià et thessoris. Pannous: Luc. 18, 24, 25.
- g. Quis est liic, et laudabimus eum? fecit enim mirabilia in vită suă.
- 10. Qui probatus est in illo et perfectus est, erit illi gloria meterna; qui potuit transgredi, et non est transgressus; facere mala, et non fecit:
- 11. ideo stabilita sunt bona illius iu Domino, et eleemosynas illius enarrabit omois Ecclesia sanctorum.

## Modestia e lemperanza nel mangiare.

- 12. Supra mensum maguam sedisti? non aperius super illam faucem tuam prior.
- 13. Non dices sic : multa sunt, qua super il
  - ni sont: 14. memento quoniam malus est oculus nequam.
- 15, Nequius oculo quid creatum est? ideò ab omni facie sua lacrymabitur cum viderit.
- 16. Ne extendes menum tuem prior, et invidia conteminatus erubesces.
  - 17. Ne comprimeris in convivio.
- 18. Intellige que sunt proximi tui ex te ipso: 19. utere quasi homo frugi his que tibi apponuntur: ne cum manducas multum, odio habearis.
- 20. Cessa prior causa disciplioze; et noli nimius esse, ne forte offendas.
- 21. Et si in medio multorum sedisti, prior illis ne extendes manum tuam, nec prior poscas bibere.
- 22. Quam sufficiens est homini erudito vinum

exiguma, et in dormiendo non laborabis ali illo, et non senties dolorem.

23. Vigilia, cholera, et tortura viro infrunito:
Infr. Vintù: Eccli. 37, 33.

24. somnus sanitatis in homine parco; dorniet usque mane, et anima illius cum ipso delactabilius

25. Et si coactus fueris in edendo multum, surge è medio, evome; et refrigerabit te, et non adduces cornori tuo infirmitatem.

dices corpori tuo infirmitatem.

26. Audi me, fili, et ne spernas me: et in novissimo invenies verba mea.

27. In omnibus operibustuis esto velox, et om-

nis infirmitas non occurret tibi. 28. Splendidum in panilius benedicent labia

28. Splendidini in punilius benedicent labia.multorum, et testimonium veritatis illius fidele. Uomo: Prov. 22, 9.

29. Nequissimo in pane murmurahit civitas, et testimonium nequitim illius verum est.

Mali cagionati dagli eccessi del vino. Vantaggi di chi fa uso del vino con moderazione.

30. Diligentes in vino noli provocare: multos enim exterminavit vinum. Giuditta: 13, 4.

31. Ignis probat ferrum durum: sic vinum corda superhorum arguet in ebrietate potatum.

32. Equa vita hominibus, vinum in sobrietate: si hibas illud moderate, eris sobrius.

liihas illud moderatė, eris sobrius. 33. Quae vita est ei qui minuitur vino?

34. Quid defrandat vitam? mors.

35. Vinum in jucunditatem creatum est, et non in ehrietatem, ab initio. Long: Salm. 103, 16.

36. Exultatio anime et cordis vinum moderaté potatum.

37. Sanitas est animæ et corpori solurius potus.
38. Vinum multum potatum, irritationem, et

iram, et ruinas multas facit. Uomo: Prov. 31, 4.
39. Amaritudo anime vinum multum potatum.

40. Ebrietatis animositas, imprudentis offensio, minorans virtutem, et faciens vulnera.

41. In convivio vini non argues proximum: et non despicies eum in jucunditate illius:

42. verba improperii non dicas illi: et non prenus illum in repetendo.

Visru: Ecclesistico, capo 3a. Ufizii del capo del convito. Rispetto che deve aversi pei vecchi. I giovinetti debbono tacere. La musica è il principale ornamento di un convito. Terminato il convito, benedire e ringraziare il Signore.

Rectorem te posuerunt? noli extolli: esto ia

illis quasi unus ex ipsis. Infr. Viatu: Marc. 9 34.

2. Curam illorum habe, et sic conside, et omni coră tua explicită, recumbe:

3. ut læteris propter illos, et oroamentum gratine accipias coronam, et dignationem consequaris corrogationis.

4. Loquere major natus decet enim te

5. primum verbum diligenti scientia, et non impedias musicam.

6. Ubi auditus non est, non essundas sermonem, 'et importune noli extolli in sapientia tua.

7. Gemmula carbunculi in ornamento auri, et comparatio musicorum in convivio vini.

8. Sicut in fabricatione auri signum est smaragdi, sic numerus musicorum in jucundo et mo-

dereto vino.

9. Audi tacens, et pro reverentià accedet tibi

bons gratis.

10. Adolescens, loquere in tua causa vix.

10. Adolescens, loquere in the causa vix.

12. In multis esto quasi inscius, et audi tacens simul et quærens.

13. In medio magnatorum non præsumas; et ubi sunt senes non multûm loquaris.

14. Ante grandinem preibit coruscatio, et ante verecundiam preibit gratia, et pro reverentia ac-

cedet tibi bone gratia.

15. Et hora surgendi non te trices: præcurre sutem prior in domum tuam, et illic ayocare, et illic lude.

16. et age conceptiones tuas, et non in deli-

17. Et super his omnibus benedicito Dominum, qui fecit te, et laebriantem te ab omnibus bonis suis.

Vantaggi del timore di Dio. L'uomo prudente non trascura di ben riflettere, Non far cosa veruna sensa consiglio. Vigilare incessantemenle. Non fidarsi ciecamente ne propri figliuoli. Ascoltare la propria cosciensa. Confidare in Dio.

18. Qui timet Dominum excipiet doctrinam ejus, et qui vigilaverint ad illum, invenient benedictionem.

19. Qui quærit legem, replebitur ab eå: at qui insidiose agit, scandalizabitur in eå.

20. Qui timent Dominum , invenient judicium justum et justities quesi lumen accendent.

21. Peccator homo vitabit correptionem, et secundum voluntatem suam inveniet comparationem.

22. Vir consilii non disperdet intelligentiam,

alienus et superbus non pertimescet timorem;
23. etium postquam fecit cum eo sine consilio,

ct suis insectationibus arguetur.
24. Fili, sine consilio nihil facias, et post factum

non pomitehis.

25. In via ruina non eas, et non offendes in lapides: nec credas te via laboriosa, ne ponas anima tum scandalpm:

26 et à filiis tuis cave, et à domesticis tuis attende.

' 27. In omni opere tuo crede ex fide anime tue: loc est enim conservatio mandatorum.

28. Qui credit Deo, attendit mandatis: et qui considit in illo non minorabitur.

Vintù: Ecclesiastico, capo 33. È lodalo l'uŏmo che leme Dio, ed osserva i suoi comandamenti. Lo studio e la preghiera sono sorgenti di dottrina per sciegliere le difficoltà. Incostanza dello stolto. Carattere dell'amico finto.

Timenti Dominum non occurrent mala, sed in tentatione Deus illum conservabit, et liberabit à malis.

2. Saplens non odit-mandata et justitias, et non illidetur quasi in procellà navis.

3. Homo sensatus credit legi Dei, et lex illi fidelis:

4. Qui interrogationem manifestat, parabit verbum, et sic deprecatus exaudietur, et conservabit disciplinam, et tunc respondebit.

5. Præcordis fistui quesi rota cerri, et quesi exis versatilis cogitatus illius. Sup. Vieru: Eccli: 21, 17.

6. Equus emissarius, sic et amicus subsanuator, sub onnii suprasedente hinnit.

I giorni e i tempi sono da Dio, il quale tutte le cose creo, e le ordina, e le dispone.

7. Quarè dies diem superat, et iterum lux lucem, et aunus annum à sole ?

8. A Domini scientia separati sunt, facto sole,

et præceptum custodiente.
.g. Et immutavit tempora, et dies festos ipsorum

et in illis dies festos celebraverunt ad horam. 10. Ex ipsis exaltavit et magnificavit Deus, et ex ipsis posuit in numerum dierum. Et omnes homines de solo, et ex terrà, undè creatus est Adam. Carazzione: Gen. 2, 7.

11. In multitudine discipline Dominus separavit eos, et immulavit vias eorum.

 Ex ipsis benedixit, et exaltavit: et ex ipsis sanctificavit, et ad se applicavit: et ex ipsis ma-T. II. ledixit et lumiliavit, et convertit illos à separatione ipsorum.

13. Quasi lutum figuli in mann ipsius, plasmare illud, et disponere. Romani: Epist. 9, 21.

14. Omnes viè ejus secundum dispositionem ejus: sic homo in manu illius qui se fecit, et reddet illi secundum judiclum suum.

Ogni cosa ne ha un'altra, che le è contraria.

Fine che l'autore si è proposto scrivendo quest'opera: attenzione, che egli merita.

15. Contra malum bonun est, et contra mortem vita: sic et contra virum justum peccator. Et ' sic intuere in omnia opera Altissimi. Duo et duo, et unum contra unum.

· 16. Et ego novissimus evigilavi, et quasi qui colligit acinos post vindemiatores.

17. In benedictione Dei et ipse speravi: et quasi qui vindemiat replevi torcular.

18. Respicite quonism non nilii soli lahoravi, sed omnibus exquirentibus disciplinam. Sapienza: Eccil. 24, 47.

19. Audite me, magnates, et omnes populi, et rectores Ecclesiæ, suribus percipite.

Non lasciarsi dominare da altri. Non doane, in vita i propri beni, ma distribuime l'eredità nel tempo delta morte. Mantenere la proprin superiorità in tutte le cose. Alimentare ed occupare i propri domestici. Castigare le loro disobbediense: ricompensare la loro fedeltà.

20. Filio et mulieri, fratri et amico, non des potestatem super te in vità tuà: et non dederis alti possessionem tuam, ne forte possiteat te, et depreceris pro illis.

21. Dim adituc superes et aspiras, non immutabit te onnis caro.

22. Melius est enim ut filii tui te rogent, quam te respicere in munus filiorum tuorum.

23. In omnibus operibus tuis pracellens esto.
24. Ne dederis maculam in gloria tua. In die

exitus toi distribue hereditatem tuam.

25. Cibaria, et virga, et onos asino: panis, et

disciplina, et opus servo.

26. Operatur in disciplina, et quærit requiesco-

re: laxa manus illi, et quærit libertatem.

27. Júgum et lorum curvant collum durum, et

servum inclinant operationes assidue. 28. Servo malevolo tortura et compedes, mitte

illum in operationem, ne vacet :

107

- 30. Iu opera constitue eum: sic enim condecet illum. Quòd si non obsudierit, curva illum compedibus, et aon amplifices super omnem carnem: verum sine judicio nibil facias grave.
- 31. Si est tihi servus fidelis, sit tibi quasi anima tua: quasi fratrent sic cum tracts: quouiani in senguine anima comparasti illum. Supr. Viatù: Eccli. 7, 23.
  - 32. Si luseris eum injuste, in fugem convertetur:
    33. et si extollens discesserit, quem quæres, et

33. et si extollens discesserit, quem quæras, o in qua via quæras illum, nescis.

Vintu: Ecclesiustico, capo 34. Vanità de' sogni, degli auguri e delle divinazioni. Confidare in Dio. Consultare gli uomini fedeli.

Vana spes, et mendaciom viro inscusato; et somnia extellunt improdentes.

- 2. Quasi qui apprehendit umbram, et persequitur ventum; sic et qui attendit ad visa men-
- 3. Hoc secundum hoc visio somniorum: ante faciem hominis similitudo hominis.
- 4. Ab immundo quid mundabitur? et à mendace quid verum dicetur?
- 5. Divinatio erroris et anguria mendacia, et somoia malefacientium, vauitas est.
- 6. Et sicut perturieutis, cor tuum plientesias patitur; nisi ab Altissimo fuerit emissa visitatio, ne dederis in illis cor tuum:
- 7. multos enim errare fecerunt somnia, et exciderunt sperantes in illis.
- 8. Sine mendacio consumnalitur verbum legis, et sapieutia in ore fidelis complanabitur.

Utilità delle tentazioni. Beatitudine di chi teme Dio

- 9. Qui non est tentatus, quid scit? Vir in saultis expertus cogitabit multa: et qui multa didicit enarrabit intellectum.
- to. Qui non est expertus, pauca recognoscit: qui autem in multis factus est, multiplicat malitiam.
- 11. Qui tentatus non est, qualia scit? Qui implamatus est, abundabit nequitià.
- 12. Multa vidi errando, et plurimas verborum consuetudines.
- 13. Aliquoties usque ad mortem periclitatus sum horum causa, et liberatus sum gratia Dei.
- 14. Spiritus timentium Deum quæritur, et in respectu illius benedicetur.
- 15. Spes enim illorum in salvantem illos, et oculi Dei in diligentes se.

- 16. Qui timet Dominum nihil trepidabit, et non pavebit, quoniam ipse est spes ejus.
  - 17. Timentis Dominum besta est anima ejus. 18. Ad quem respicit, et quis est fortitudo
- ejus ? 19. Oculi Domini super timentes eum, protector
- potentiæ, firmumentum virtutis, regimen ardoris, et umbraculum meridiani. Speraeza: Salm. 33. 15. 20. Deprecatio offensionis, et adjutorium casus
- 20. Deprecatio offensionis, et adjutorium casús exaltans animam, et illuminans oculos, dans sanitatem, et vitam et benedictionem.

Il pane del povero egli è la sua vita. Defraudare il mercenario è come ammazzare il suo prossimo. Oblazioni de' peccatori abominevoli negli occhi di Dio. Di colui, che fa penitenza e non si astiene dal peccare.

- 21. Immolantis ex iniquo oblatio est maculata, et non sunt beneplacita subsannationes injustorum. Uomo: Prov. 21, 27.
- 22. Dominus solus sustinentibus se in vià veritatis et justitime.
- 23. Dona iniquorum non probat Altissimus, nec respicit in oblationes iniquorum: nec in multitudine sacrificiorum eorum propitiabitur peccatis. Uomo: Prop. 15, 8.
- 24. Qui offert secrificium ex substentia peuperum quesi qui victimet filium in conspectu petris sui.
- 25. Panis egentium vita pauperum est: qui defraudat illum, homo sanguinis est.
- 26. Qui anfert in sudore panem, quasi qui occidit proximum suum.
- 27. Qui effundit senguinem, et qui freudem facit mercenerio, fretres sunt. Lucci: Deut. 24, 14. Sup. Viaru: Eccli. 7, 22.
- 28. Unus ædificens, et unus destruens: quid prodest illis uisi lebor?
- 29. Unus orans, et unus maledicens : cujus vocem exaudiet Deus ? 30. Qui baptizatur a mortuo et iterum tangit
- 30. Qui haptizatur a mortuo et iterúm tangit eum, quid proficit lavatio Illius?
- Sic homo qui jejunat in peccatis suis, et iterim eadem faciens, quid proficit humiliaudo se? Orationem illius quis expudiet? Piarno: 2. Epist. 2, 20 a 22.

Vintù: Ecclesiestico, cepo 35. Osservare la legge di Dio. Sagrifisio accetto al Signore: non presentarsi a lui colle mani vuote. Dar votentieri le primizic e le obtazioni.

Qui conservat legem, multiplicat oblationem.

- 2. Secrificion selutare est attendere mendatis, et discedere ab omni iniquitate. SAULLE: 1 Ro 15, 22.
- 3. Et propitiationem liture sacrificii super injustitias, et deprecatio pro peccatis, recedere ab injustitià.
- 4 Retribuet gratiam qui offert similaginem; et qui facit misericordiam offert sacrificium.
- 5. Beneplacitum est Domino recedere »b iniquitate: et deprecatio pro peccatis recedere »b injustitià. Porolo: Gerem. 7, 3. Parabola: Marc. 12. 33.
- 6. Non suparelus ante conspectum Domini vacuus. Leccu: Esod. 23, 15. Decalogo: Esod. 34, 20.
- 7. Hare enim omnia propter mandatum Dei finnt.
- 8. Oblatio justi impinguat altare, et odor suavitatis est in conspectu Altissimi.
- 9. Sacrificium justi acceptum est, et memoriam
- 10. Bono animo glorium redde Deo: et non minus primities manuum tuarum.
- 11. In omni dato hilarem fac vultum tuum; et in exultatione sanctifica decimas tuas. Commu: 2
- 12. Da Altissimo secundúm datum ejus, et in hono oculo ad inventionem facito manuum tuarum:
  Toma: 4, 9.
- 13. Quoniam Dominus retribuens est, et septies tantum reddet tibi.
- Non affrire a Dio doni di rifiuto. Il Signore non fa accellasione di persone. Egli essudisco il povero maltrattato, la vedova piangente, e le orezioni de' giusti che si umiliano, liberandoli da' persecutori, e dando a ciascuno secondo le- opere sue.
- 14. Noli offerre munera prava; non enim suscipiet illa. Vittima: Lev. 22, 21.
- 15. Et noli inspicere sacrificium injustum, quoniam Dominus judex est, et non est apud illum gloria persone. Erssisi: Epist. 6, q.
- Non accipiet Dominus persouam in pauperem, et deprecationem læsi exaudiet.
- 17. Non despiciet preces popilli: nec viduam, si effundat loquelam gemitus. Gasú Cristo: Luc. 7, 12, 13.
- 18. Nonne lecrymæ viduæ ad maxillem descendúnt, et exclematio ejus super deducentem eas?
- 19. A maxillà enim ascendunt usquè ad cœlum,
- et Dominus exauditor non delectabitur in illis.
  20. Qui adorat Deum in oblectatione suscipie-

- tur et deprecatio illius usque ad nubes propin-
- 21. Oratio humiliantis se nubes penetrabit: et donec propinquet non consolabitur: et non discedet donec Altissimus aspiciat. Parasous: Luc. 18, 13.
- 22. Et Dominus nou elongaliit, sed judicabit justos, et faciet judicium: et fortissimus non habebit in illis patientiam, ut contribulet dorsum ipsorum.
- 23. Et gentibus reddet vindictam, donec tollat plenitudinem superborum, et sceptra iniquorum contribulet:
- 24. donec reddat liominibus secondum actus suos, et secundum opera Adæ, et secundum præsumotionem illius:
- 25. donec judicet judicium plebis suz, et oblectabit justos misericordia sua.
- 26. Speciosa misericordia Dei in tempore tribulationis, quasi nubes pluviæ in tempore sicci-
- tatis.

  Per la continuazione, vedi Onazione: Eccli.
  36, 1 a 19.
- VIATU: Ecclesiastico, capo 36. Del cuore stolto e perverso. Della buona moglie.
- 20. Omnem escam manducabit venter, et est
- 21. Fauces contingent cibum ferm, et cor sensatum verba mendacia.
- 22. Cor pravum dabit tristitiam, et homo peri-
- 23. Omnem masculum excipiet mulier: et est filia melior filià.
- 24. Species mulieris exhilarat factem viri sui, et super omnem concupiscentiam hominis superducit desiderium.
- 25. Si est lingue corationis, est et mitigationis et misericordiæ: non est vir illins secundum filios hominum.
- 26. Qui possidet mulierem bonam, inchoat possessionem : adjutorium secundum illum est, et columna ut requies.
- 27. Ubi non est sepes, diripietur possessio: et ubi non est mulier, ingemiscit egens.
  28. Ouis credit ei qui non habet nidum, et de-
- flectens ubicumque obscuraverit quasi succinctus latro exiliens de civitate in civitatem?
- Viatù: Ecclestastico, capo 37. Del finto amico e del vero: Discrezione da usarsi nel prendere consiglio.

Omnis amicus dicet : et ego amicitiam co-

pulavi : sed est amicus solo nomine amicus. Nome tristitia inest usque ad mortem ?

- 2. Sodalis autem et amicus ad inimicitiam convertentur.
- · 3. O presomptio nequissima! unde creata est cooperire pridam malitia, et dolositate illius?
- 4. Sodelis amico conjucundatur in oblectationibus et la tempore tribulationis adversarius erit.
- 5. Sodelis amico condolet ceuse ventris, et contra hostem accipiet scutum.
- 6. Non oblivisceris emici tui in enimo tuo, et non immemor sis illius in opibus suis.
- 7. Noli consilieri cum eo qui tibi insidiatur. et à selantillus te absconde consilium.
- 8. Onnis consiliarius prodit consilium, sed est consiliarius in semetinso.
- q. A consiliario serva animam tuam, prius scito que sit illius necessitas: et ipse enim suimo suo cogitabit .
  - 10. ne forte mittet sadem in terram, et dicet tibi:
- 11. bona est via tua; et stet è contrario videre quid tibi evenist.
- 12. Cum viro irreligioso tracta de sanctitute, et cum injusto de justitia, et cum muliere de ea que emulatur, cum timido de bello, cum negotistore de trajectione, cum emptore de venditione, cum viro livido de gratiis agendis,
- 13. cum impio de pietate, cum inhonesto de honestate, cum operario agrario de omni opere,
- 14. cum operario annuali de consummatione anni, cum servo pigro de multa operatione: non estendes his in omui consilio.
- 15. Sed cum viro sencto assiduus esto, quemcumque cognoveris observantem timorem Dei,
- 16: cojus spins est secundum spinson tusm : et qui, cum titubaveris in tenebris, condolebit tibi.
- Avere una coscienza rella ed ascoltarla. Avere ricorso a Dio e pregarlo. Beni e mali che cagiona la lingua. Vantaggi della vera sapienza. Mali che vengono dalla crapula.
- 17. Cor honi consilii statue tecum : non est enim tibi aliud pluris illo.
- 18. Anima viri saucti enuntist sliquando vera, quam septem circu:uspectores seden tes in excelso ad speculandum.
- 19. Et in his omnibus deprecare Altissinum, at diriget in veritate viam tunn.
- 20. Anie omuis opera verbum versx præcedat te, et ante omnem actum consilium stabile.
- 21. Verbuin nequem immutebit cor: ex quo partes quatuor oriuntur, bonum et malum, vita et mors : et dominatrix illorum est assidua lin-

- gua. Est vir astutus multorum eruditor, et animæ sum inutilis est.
- 22. Vir peritus multos erudivit, et anima som suavis est.
- 23. Qui sophistice loquitur odibilis est ; in omui re defraudabitue.
- 24. Non est illi date a Domino gratia; omni enin sepientia defraudetus est.
- 25. est supiens, anime sum supiens: et fructus sensus illius laudabilis.
- 26. Vir sapiens plebem snam erudit: et fractus sensus illius fideles sunt.
- 27. Vir supiens implebitur beuedictionibus, et videntes illum laudahunt
- 28. Vita viri in numero diernm : dies autem Israel innumerabiles snot.
- 29. Sepieus in populo hæreditebit honorem, et nomen illius erit vivens in mternum.
- 30. Fili, iu vită tuâ tenta animam tuam : et si fuerit nequain, non des illi potestatem : "
- 31. non enim omnin omnibus expediunt, et non omni animæ omne genus placet.
- 32. Noli avidus esse iu omni epulatione, et uon te effundas super omnem eseum :
- 33. in multis enim escis erit infirmites, et priditas appropinqualit usque ad choleram. Sup. Vintù: Eccli. 31, 23.
- 34. Propter crapulam multi obierunt : qui autem abstricus est, adjiciet vitum.
- VIRTÙ : Ecclesiustico, capo 38. Onorare il medico. Da Dio fu data all' uomo la medicina. Come convenga diportarsi nelle malattic. Pregare il Signore, il quale ci guarirà. Purgarsi dai peccati: essi sono la causa principale delle malattie.

Honora medicum propter necessitatem : elenim illum creavit Altissimus.

- 2. A Deo est euito omnis medels, et à rege accipiet donationem.
- 3. Disciplina mediei exaltabit caput illius , et in conspectu megustorum collaudabitur.
- 4. Altissimus creavit de terra medicamenta, et vir prudens non abborrebit illa.
- 5. Nonce à ligno indulcuta est squa amura ? Musi: Esod. 15, 25.
- 6. Ad agnitiquem hominum virtus illorum, et dedit hominibus scientiam Altissimus, honorari in mirabilibus suis.
- 7. In his curens mitigebit dolorem, et unguentarius faciet pigmeuta suavitatis, et unctiones conficiet senitatis, et non consummabuntur opera ejus.
  - 8 Pax enim Dei super faciem terræ.

- 9. Fili, in tue infirmitate ne despicies teipsum, sed ora Dominum, et ipse curabit te. Ezzema: Is. 38. 3.
- to. Averte a delicto, et dirige manus, et ab omni delicto munda cor toum.
- 11. Da snavitatem et mémoriam similaginis, et impingua oblationem, et da locum medico:
- 12. etenim illum Dominus creavit: et non di-
- scedet à te, quie opere ejus sunt necessurie.

  13. Est enim tempus quendo in menus illorum
- incurras:

  14. ipsi vero Dominum deprecabuntur, ut dirigat requiem eorum et sanitatem, propter conversationem illorum.
- 15. Qui delinquit in conspectu ejus qui fecit eum, incidet in manus medici.

Piangere il morto, ma moderare la tristessa. Ricordarsi di avere a morire.

- 16. Fili, in mortuum produc lacrymas, et quasi dira passus incipe plorare, et secundum judicium contege corpus illius, et non despicias sepulturam illina.
- 17. Propter delaturam autem amare fer luctum illius uno die, et consolare propter tristiusm,
- 18. et fac luctum secundum meritam ejus uno die, vel duobus propter detractionem.
- 19. A tristitia enim festinat mors, et cooperit virtutem, et tristitia cordis flectit cervicem. Uo-Mo: Prov. 15, 13: 17, 22.
- 20. In abductione permanet tristitia: et substantia inopis secundum cor ejus.
- 21. Ne dederis in tristitia cor tuum, sed repelle eam a te: et mentento novissimorum,
- 22. et noli oblivisci : neque enim est conversio, et liuic niliil proderis, et terpsum pessimabis.
- 23. Memor esto judicii mei : sic enim erit et
- 24. In requie mortui requiescere, fac memoriam ejus, et consolare illum in exitu spiritus sui. Davidos: 2 Re 12, 21.

Il riposo è necessarlo per acquistare la sapienza. Dell'agricoltura e delle arti. L'orazione e la fedeltà alla legge di Dio santificano quelle occupazioni.

25. Sapientia scribæ in tempore vacuitatis, et qui minoratur actu supientiam percipiet: qua sapientia replebitur

26. qui tenet aratrom, et qui gloriatur in jeculo, stimulo bores agitat, et conversatur in operibus eorum, et enarratio ejus in fillis taurorum?

- 27. Cor suum debit ad versandos sulcos, et vigilia ejus in sagina vaccarum.
- a8. Sic omnis faber et architectus qui noctem tanquam diem trunsigit, qui sculpit signacula sculptilia, et assiduitas ejus variat picturam; cor sulum dabit in similitudinem picturae, et vigilia sua perficiet opus.
- 29. Sic fuber ferrarius sedens juxta incudem, et cousiderans opus ferri; vapor ignis uret carnes ejos, et in calore fornacis concertatur:
- 30: vox mullei innovat aurem ejus, et contra aimilitudinem vasis oculus ejus:
- 31. cor suum dabit in consummationem' operum, et vigilia sua ornabit in perfectionem.
- 32. Sic figulus sedens ad opps suum, convertens pedibus suis relam, qui in sollicitudine positus est semper propter opps suum, et in numero est omnis operatio ejus.
- 33. In brachio suo formabit lutum, et ante pedes suos curvabit virtutem suam.
- 34. Cor suum dabit ut consummet linitionem, et vigilia sua mundahit fornacem.
- 35. Onnes hi in manibus suis speraverunt, et
- 26. Sine his omnibus non ædificatur civitas.
- 37. Et non inhabitationt, nec inambulabont, et in Ecclesian non transilient.
- 38. Super sellam judicis non sedebunt, et testamentum judicii non intelligent, neque palam facient disciplinam et judicium, et in parabolis non invenientur:
- 39. Sed creaturam sevi comfirmabunt, et deprecatio illorum in operatione artis, accomoduntes auissam suam, et conquirentes in lege Altissumi.

Vintù: Ecclesiustico, enpo 39. Occupationi del Saggio, opere insigni di lui, e perpetuità del su nome. Benedire Dio in tutte le opere sue. A lui nicute è occulto.

Sapientiam omnium antiquorum exquiret sapiens, et in prophetis vacabit.

- Narrationem virorum nominatorum cooservabit, et in versutias parabolarum simul introibit.
   Occulta proverbiorum exquiret, et in abscon-
- ditis parabalarum conversabitur.

  4. la medio magnatorum ministrabit, et in conspectu præsidis apparebit.
- 5. In terram alieulgenarum gentium pertransiet : bona enim et mala in hominibus tentabit.
- 6. Cor suum tradet ad vigilandum diluculò ad Dominum qui fecit illum, et in conspectu Altissimi deprecabitur.

- 7. Aperiet os suum in oratione, et pro delictis suis deprecabitur.
- 8. Si enim Dominus magnus voluerit, spiritu intelligentiæ replebit illum:
- 9. et ipse tanquam imbres mittet eloquia sapientiæ suæ, et in oratione confitebitur Domino: PAOLO: All. 18, 25.
- 10. et ipse diriget consilium ejus, et disciplinam, et in absconditis suis consilialitur.
- ti. Ipse palàm faciet disciplinam doctrina sua, et in lege testamenti Domini gloriabitor.
- 12. Collaudahunt multi sapientiam ejus et usque in seculum non delebitur.
- 13. Non recedet memoria ejus, et nomen ejus requiretur à generatione in generationem.
- 14. Sapientiam ejus enarrabunt gentes, et laudem ejus enuntiabit Ecclesia.
- 15. Si permanserit, nomen derelinquet plus quam mille: et si requieverit, proderit illi.
- L'autore esorta Israele a portare i frutti di buone opere, a lodare iddio, a magnificarne il nome, in vista delle meraviglie e dei prodigi, che egli fece in suo favore.
- 16. Adhuc consiliabor, ut enerrem: ut furore enim repletus sum.
- 17. În voce dicit: obaudite me, divini fructus, et quasi rosa plantata super rivos aquarum fructificate.
  - 18. Quasi Libanus odorem snavitatis habete.
- 19. Florete flores, quasi lilium, et date odorem, et frondete in gratiam, et collaudate canticum, et benedicite Dominum in operibus auis.
- 20. Date nomini ejus magnificentiam, et confitemini illi in voce labiorum vestrorum, et in canticis labiorum, et citharis: et sic dicetis in confessione.
- 21. Opera Domini universa bona valdè. Casa-210NE: Gen. 1, 31. SCANDALO: Marc. 7, 37.
- 22. In verbo ejus stetit aqua sicut congeries: et in sermone oris illius sicut exceptoria aquarum:

Noù: Gen. 8, 3.

- · 23. quonism in præcepto ipsius placor fit, et non est minoratio in salute ipsius.
- 24. Opera omnis carnis coram illo, et non est quidquam absconditum ab oculis ejns.
  25. A sæculo usque in sæculum respicit, et ni-
- A sæculo usque in sæculum respicit, et nihil est mirabile in conspectu ejus.
- 26. Non est dicere: quid est hoc, aut quid est istud? oinnia enim in tempore sua querentur.
- Benedizione di Dio sopra i buoni; ira contro i cattivi. Tutto torna in bene pe'buoni, in male

- per i callivi. Tulte le creature eseguiscono gli ordini del Creatore.
- 27. Benedictio illius quesi flavins inundavit:
- 28. Quomodò cataclysmus aridam inebriavit: sic ira ipsius gentes, que non exquisierunt enm, liereditabit. Anca: Gen. 7, 21.
- 29. Quomodò convertit aguas in siccitatem, et siccala est terra, et vim illius viis illorum directos sunt sic peccatoribus offensiones in irà ejus. Music : Esod. 16. 21.
- 30. Bona bonis creata sunt ab initio, sic ne-
- 31. Initium necessariæ rei vitæ hominum, aqua, ignis, et ferrum, sal, lac, et panis similaginens, et mel, et botrns uvæ, et oleum, et vestimentom: Sup. Viarù: Eccli. 29, 26.
- 32. bæc omnia sanctis in bona, sic et impiis et peccatoribus in mala convertentur.
- 33. Sunt spiritus qui ad vindictam creati sunt, et in furore suo confirmaverunt tormenta sua:
- 34. in tempore consummationis effundent virtutein: et farorem ejus, qui fecit illos, placabunt:
- 35. Ignis, grando, fames, et mors, omnia hac ad vindictum creata sunt: Infr. Viaru: Eccli.
  40. 8 s 10.
- 36. bestierum dentes, et scorpii, et serpentes, et rhomphæs vindicaus, in exterminium impios.
- 37. In mandatis ejus epulahuntur, et super terram in necessitatem præparabuntur, et in temporibus suis non præterieut verbum.
- 38. Proptereà ab initio confirmatus sum, et consiliatus sum, et cogitavi, et scripta dimisi.
- 3g. Omnia opera Domini bona, et omne opus horà suà subministrabit, Supra, vers. 21.
- 40. Non est dicere: hoc illo urquius est: omnis: euim in tempore suo comprobabuntur. ,
- 41. Et nunc in omni corde et ore collaudate, et benedicite nomen Domini.
- Vintú: Ecclesíustico, cupo 40. L'uomo soggetto a penosa occupatione, e a giogo pesante, e varie miserie.
- Occupatio magna creata est omnibus hominibus, et jugum grave super filios Adam, à dieexitus de ventre matris ecorum, usqué in diem sepulture in matrem omnium.
- 2. Cogitationes corum, et timores cordis, adin-
- 3. à residente super sedem gloriosam, usque ad humiliatum in terrà et cinere:
- 4. sb eo qui utitur hyscintho, et portat coronam, usque ad eum qui operitur lino crudo: fu-

ror, zelus, tumultus, fluctuatio, et timor mortis, iracundis perseverans, et contentio,

5. et in tempore refectionis in cubili somnus poctis immutat scientism ejus.

6. Modicum tanquam nihil in requie, et ab eo in sonnis, quasi in die respectus.

7. Conturbata est in visu cordis sui, tanquam qui evaserit in die belli. In tempore salutis sum

exsurrexit, et admirans ad nullum timorem:

8. cum nuni carne, ab homine usque ad pecus,
et super peccatores septunium.

9. Ad hæcmors, sangnis, contentio, et rhomphæs, oppressiones, fames, et contritio, et flagella:

10. super iniquos creata sunt hac omnia, et propter illos factus est cataclysmus. Sup. Viaru: Eccli. 30. 34 a 36.

11. Omnia que de terrà sunt in terram convertentur, et omnes aque in more revertentur. Infr. Vintù: Eccli. 46, 13. Vanita': Eccl. 1, 7.

Caducità delle cose. Gli iniqui colle loro ricchesse presto sono sterminati. Lode della mediocrità.

12. Omne munus, et iniquitas delebitur, et fides in seculum stabit.

13. Substantim injustorum sicut fluvius siccabuntur, et sicut tonitruum magnum in pluvia persousbunt.

14. In aperiendo manus suas lætabitur: sic prævaricatures in consummatione tabescent.

15. Nepotes impiorum non multiplicabunt ramos: et radices immunde super cacumen petres sonant.

16. Super omnem aquam viriditas, et ad oram fluminis ante omne fienum evelletur.

17. Gratia sicut paradisus in benedictionibus, et misericordia în sæculum permanet.

18. Vita sibi sufficientis operarii conculcabitur, et in en invenies thesaurum.

Il timore di Dio preferibile a ogni cosa. Procurare di non ridursi in mendicità.

19. Filii, et ædificatio civitatis confirmabit nomen et super hæc mulier immaculata computabitur.

20. Viuum et musica lætificant cor : et super

21. Tibim et psalterium suavem faciunt melodiam, et super utraque lingua suavis.

22. Gratiam et speciem desiderabit oculus tuus, et super hec virides saliones.

23. Amicus et sodalis in tempore convenientes, et super utrosque mulier cum viro.

24. Fratres in adjutorium in tempore tribulationis, et super eos misericordia liberahit.
25. Aurum et argentum est constitutio pedum.

et super utrumque consilium heneplacitum.

26. Facultates et virtutes exaltant cor, et super hæc timpr Domini.

27. Non est in timore Domini minoratio, et non est in eo inquirere adjutorium.

28. Timor Domini sicut paradisus benedictionis,

et super amaem glorium operuerunt illum.

lius est enim mori quam indigere.

30. Vir respicieus in mensam alienam, non est

vita ejus, in cogitatione victus: alit enim animam suam ciliis alienis.

31. Vir autem disciplinatus et eruditus custo-

3 s. In ore imprudentis condulcabitur inopia, et in ventre ejus ignis ardebit.

Vintù: Ecclesiestico, capo 41. Per chi sia amara la memoria della morte e per chi nol sia. Non temere la morte. Una lunga vita non è di alcua morto dinanzi a Dio.

O mors, quam amera est memoria tue homini pacem habenti in substantiis suis:

2. viro quieto, et cujus viæ directæ sunt in omnihus, et adhuc valenti accipere cibum l 3. O mors, bonum est judicium tuum homini

indigenti, et qui minoratur viribus,
4. defecto ætate, et cui de omnibus cura est.

4. defecto ætate, et cui de omnibus cura est, et incredibili qui perdit patientiam!

5. Noli metuere judicium mortis. Memento que sute te fuervot, et que superventura sunt tibi : hoc judicium à Domino omni cerni.

6. Et quid superveniet tibi in beneplacito Altissimi? sive decem, sive centum, sive mille anni-

7. Non est enim in inferno accusatio vitre.

La maledizione serbata agli empj. Tener conto del buon nome.

8. Filii abominationum fiunt filii peccutorum, et qui conversantur secus domos impiorum.

g. Filiorum peccatorum periet hæreditas, et cum semine illorum assiduitas opprobrii.

10. De patre impio querentar filii, quoniam propter illum sunt in opprobrio.

11. Væ vobis, viri impii, qui dereliquistis le-

12. Et si nuti fueritis, in maledictione nascemini: et si mortui fueritis, in maledictione erit pars vestra.

- 13. Omnia que de terra sunt, in terram convertentur: sic impii à maledicto in perditionem. Supr. Viatù: Eccli. 40, 11.
- 14. Luctus hominum in corpore ipsorum, nomen autem impiorom delebitur.
- 15. Curam habe de bono nomine: hoc enim magis permanehit tibi quam mille thesauri pretiosi et magni.
- 16. Bone vite numerus dierum : bonum autem nomen permanebit in ævum.
- La sapienza nascosta è inutile come il tesoro nascosto. Diverse cose delle quali deve aversi rossore.
- 17. Disciplinam in pace conservate, filii: sapientia enim abscondita, et thesaurus, invisus quæ utilitas in utrisque? Supr. Viatú: Eccli. 20, 32.
- 18. Melior est homo qui abscondit stultitiam suam, quam homo qui abscondit sapientiam suam.
- 19. Verumtamen reveremini in his que proce-
- 20. Non est enim bonum omnem reverentiam observare: et non omnia omnibus bene placent in fide.
- 21. Ernbescite à patre et à matre de fornicatione : et à præsidente et à potente de mendacio :
- 22. à principe et à judice de delicto: à synagoga et plebe de iniquitate:
- 23. à socio et amico de injustitià: et de loco in quo habitus.
- 24. de furto, de veritate Dei, et testamento: de discubitu io panibus, et ab obfuscatione dati et accepti:
- 25. à salutantibus de silentio: à respectu mulieris fornicariæ: et ab aversione vultus cognati.
- 26. Ne avertas faciem à proximo tuo, et ab auferendo partem et non restituendo.
- 27. Ne respicies mulierem alieni viri, et ne scruteris ancillam ejus, ueque steteris ad lectum ejus. Seamone: Matt. 5, 28.
- 28. »b auticis de sermonibus improperii: et cum dederis, ne improperes.
- Vintà: Ecclesissico, capo 42. Non rivelare il segreto. Non peccare per compiacenza. biolte cose delle quali non bisogna vergognari. Precauzione da prendere per non essere derubato.

Non duplices sermonem auditus de revelationa sermonis absconditi, et eris verè sine confusione, et invenies gratiam in conspectu omnium hominum: ne pro his amaibas confunderis, et ne accipies personam ut delinquas. Lucou: Lev. 19, 15

- 2. De lege Altissimi, et testamento, et de judicio justificare impium,
- 3. de verbo sociorum et viatorum, et de datione hereditatis amicorum,
- 4. de sequalitate staterse et ponderum, de acquisitione multorum et paucorum, Vedi Pess e Misure.
- 5. de corruptione emptionis et negotiatorum, et de multa disciplină filiorum, et servo pessimo latus senguiusre.
  - 6. Super mulierem nequem bonum est signum.
- Ubi manus multæ sunt, elaude ; et quodeumque trades, numera et appende : datum verò, et acceptom omne describe.
- De disciplina insensati et fatui, et dé senioribus qui judicentur ab adolescentibus: et eris eruditus in omoibus, et probabilis in conspectu omnium vivorum.
- Vigilanza di un padre di famiglia, particolarmente riguardo alla custodia di sue figliuole. Fuggire la compagnia delle donne.
- 9. Filia patris abscondita est vigilia, et sollicitudo ejus aufert somnum, ne fortè in adolescentià suà adulta eficiatur, et cum viro commorata odibilis fiat:
- 10. nequendò pollustur in virginitate sua, et in paterais suis gravida inveniatur: ne fortè cum viro commorata transgrediatur, aut certè, sterilis efficiator.
- 11. Super filiam luxuriosam confirma custodiam : nequando faciat te in opprobrium vanire inimicia, à detractione in civitate, et objectione plebis, et confundat te in multitudine populi.
- 12. Omni homini noli intendere in specie: et in medio mulierum noli commorari:
- 13. de vestimentis enim procedit tines, et à muliere injunites viri.
- 14. Melior est enim iniquitas viri quam mulier benefeciens, et mulier confundens in opprobrium.

Le opere del Signore, che tutto vede, sono perfette.

- 15. Memor ero igitur operum Domini, et que vidi annunciabo. In sermonibus Domini opera ejus.
- 16. Sol illuminans per amnia respexit, et gloria
- 17. Noune Dominus fecit saoctos enarrare omnia mirabilia sua, que confirmavit Dominus omnipoteus stabiliri in gloria sua?
- 18. Abyssum, et cor hominum investigavit: et in astutia coruin excogitavit.
  - 19. Cognovit enim Dominus omnem scientiam

et inspexit in signum ævi snountinns quæ præterierunt, et quæ superventura suut, revelans vestigia occultorum.

20. Non præterit illum omnis cogitatus, et non abscondit se ab co ullus sermo. Eass: Eaist. £. 13.

- 21. Magnalia sapientize suze decoravit: qui est ante seculum et usque in seculum, neque adjectum est.
  - 22. neque minuitur, et non eget alicujus consilio.
- 23. Quam desiderabilia omuia opera ejus, et tauquam sciutilla, que est considerare!
- 25. Onnia hec vivont, et manent io seculum, et in omni necessitate omnia obediunt ei.
- 25. Omoia duplicia, unum contra unum, et uon fecit quidquam deesse.
- 26. Uniuscujusque confirmavit bona. Et quis satiabitur videos gloriam ejus ?

Per la continuazione, vedi Dio: Eccli, cap. 13.

Vixtù: Issis, cupo 56. Il Signore esorta tutti gli uomini di qualunque nazione a asservare i suoi precetti. Besti quelli, che sosì operano: esi entreranno nella casa del Signore. Gli stranieri e gli eunuchi saranno essi pure ricevuti nella famiglia di Dio. Casa di Dio, casa di orasione per tutti i popoti.

Il capo precedente trovasi all'articolo Chissa: Is. cap. 55.

Hac dicit Dominus: custodite judicium, et facite justitiam, quia juxtà est salus mea ut veniat, et justitia mea ut reveletor. Sapienza: 1, 1.

- 2. Beatus vir qui facit hoc, et filius honinis qui appreliendet istud; custodicos sabbatum, ne polluat illud; custodiens manus sous ne faciat omoc malum.
- 3. Et non diest filius advenæ, qui adhæret Domino, dieses: separatione dividet me Dominus à populo suo: et noo diest eunuchus: eccè ego liguum aridum:
- 4. quia bæc dicit Dominos ennuchis: qui custodierint sabbata mea, et elegerint quæ ego volui, et tenuerint fædus meum;
- 5. dabo eis in domo meå et in muris meis locum, et nomen melius à filiis et filiabus: comen sempiternum dabo eis, quod non peribit.
- 6. Et filios advenzo, qui adhæreut Domino ut colaoi eum, et diligant nomen ejus, ut sint ei in servos: omnem custodientem sabbatum ne pollust illud, et teuentem fodus meum:
- 7. adducam eos in montem senctum meum, et lætificabo eos in domo orationis meæ: holocausta corum, et victimæ eorum placebuot mibi super allari meo: quia domus mea domus orationis vo-

Cabitur cunctis populis. Poroco: Gerem. 7, 11. Genusalemme: Matt. 21, 13.

.8. Ait Dominus Deus, qui congregat dispersos Israel: adhuc congregabo ad eum congregatos ejus.

Minacce contro i pastori di Gerusalemme. Il profeta Isaia li paragona a cani muti impotenti a latrare. Essi sono ciechi, impudenti, imbriaconi.

- Omnes hestiæ agri, venite ad devoraodum, universæ hestiæ saltus.
- 10. Speculatores ejus cæci omnes, nescierunt oniversi: canes muti non valentes latrare, videntes vans, dormicates et amantes somnis.
- 11. Et caues impudentissimi nescieruut saturitatem; ipsi pastores ignoraverunt intelligentiam: omnes in viam suam declinaverunt, unusquisque did avaritiam suam, à summo nsquè ad novissimum. Popolo: Gerem. 6, 13.
- 12. Veoite, sumanus viuum, et impleamur ebrietate: et erit sicut hodie, siç et cras, et multo amplius. Gerusalemme: Is. 22, 13.

Per la continuazione, vedi Eurs: 1s. cap. 57.

Virtù da praticarsi per vivere nella giustizia:
Paasaota: Escoh. cap. 18. Virtù raccomaodate
maggiormente da Dio: Temro: Zacc. 7, 9, 10:
8, 16, 17, Buoni effetti, ch'esse banoo prodotti in
quelli cite le praticarono, e che furono fadeli
nell'osservanza della legge di Dio: Matrathia: 1
Macc. 2, 48 e seg.

VIRTO: Matteo, capo 18. Umiliarsi. Diventare come un funciullo.

Il capo precedente trovasi all'articolo Gasù Carsto: Matt. cap. 17.

In illà liorà accesserint discipuli ad Jesuin, dicentes: quis, putas, major est iu regno cœlorum?

2. Et advocans Jesus parvulum, statuit eum in medio eorum,

3. et dixit: ameo dico vobis, aisi conversi sueritis, et esse diciamini sicut parvuli, con intrabitis in reguum cœlorum. Infr. Vintu: Matt. 19, 14. Connv: 1 Epist. 14, 20.

- 4. Quicumque ergo humiliaverit se sicut parvulus iste, hic est major in regno coelorum.
- Et qui susceperit unum parvulum talem in nomioe meo, me suscipit.

Fuggire lo scandalo. Guai a chi scandalissa. Gli scandali sono necessarj. Tagliarsi un piede, una mano, cavarsi un occhio, piuttosto che siano essi soggetto di scandalo.

- Qui autem scandalizaverit unum de pusillis istis, qui in me credunt, expedit el ut suspendatur mola ssinaria in collo ejus, et demergator in profundum maris.
- 7. Væ mundo à scandalis. Necesse est enim ut veniant scandala: verumtanien væ homini illi, per quem scandalum venit. Infr. Vistù: Marc. 9, 41. Panasota: Luc. 17, 1, 2.
- 8. Si autem manus tua, vel pes tuus scandalizat te, abscide eum, et projice abs te bonum tibi est ad vitam ingredi debilem, vel claudum, quam duas manus vel duos pedes babentem mitti in iguem miteruum. Saamons: Matt. 5, 30.
- g. Et si oculus tuus scandalizat te, erue eum, et projice abs te: honum tibi est cum uno oculo in vitum intrare, quàm duos oculos habentem mitti in gehennam ignis. Sammons: Matt. 5, 20.
- 10. Videte ne contemnatis unum ex his pusillis: dico enim vohis, quia Angeli eorum in cœlis semper videt faciem Patris mei qui in cœlis est. Spraanza: Salm. 33, 7. Giacons: Gen. 48, 16.
- 11. Venit caim Filius hominis salvare quod perierat. Gerusalemms: Luc. 19, 10. Infr. Viatu. Marc. 9, 41 a 46.

Pecorella smarrila, figura della cura che Gesù Cristo ha di un'anima perduta.

- 12. Quid vobis videtur? si fueriat alicui cenam oves, et erraverit um ex eis: nonne relinquit nonaginta novem in montibus et vadit quarere eam qua erravit?
- 13. Et si contigerit ut invenist eam: amen dico vobis, quia gaudet super eam magis quam super
- vools, quia gaudet super eath magis quam super nonginta novem, que non erraverunt. 14. Sic non est voluntas ante Patrem vestrom qui in celis est, ut pereat unus de pusilis istis.

## Corresione fraterna: mezzo di farla.

PARABOLE : Luc. 15 , 4 a 7.

15. Si autem peccaverit in te frater tuus, vade, et corripe eum inter te et ipsum solum: si te audierit, lucratus eris fratrem toum. Lucou: Ler. 19, 17. Uomo: Prov. 28, 23. Giacomo: Epitt. 5, 10, 20.

16. Si autem te non audicrit, adhibe tecom adhuc unum, vel duos, ut in ore duorum vel trium testium stet omne verbum. Testimoss: Deut. 19, 15. Discossi: Gio. 8, 17,

17. Quod si non audierit cos, die Ecclesiæ: si

autem Ecclesiam non audierit, sit tibi sicut ethuicus et publicanus. Commit: 1 Epist. 5, 9 Tassa-LONICENSI: 2 Epist. 3, 14.

Potestà di sciogliere e legare data agli Apostoli.

Pregare in comune.

- 18. Amen dico vobis, quocumque alligaveritis super terram, erust liguta et in coelo: et quaecumque solveritis super terram, erunt soluia et in coelo. Resunezione: Gio. 20, 23.
- 19. Iterum dico vobis, quis si duo ex vobis consenseriat super terram, de omni re quamcumque petieriut, fiet illis à Patre meo qui in cœlis est. Taono: 2 Par. 7, 15.
- 20. Ubi enim sunt duo vel tres congregati in nomine meo; ibi sum in medio corum.

### Perdonare le offese. Servo debitore di diccimila talenti.,

- 21. Tunc accedens Petrus ad eum, dikit: Domine, quoties peccabit in me frater meus, et dimittana ei? usque septies? Parapole: Luc. 17, 3, 4.
- 22. Dicit illi Jesus: non dico tibi usque septies, sed usque septuagesies septies.
- 23. Ideo assimilatum est regnum coelorum homini regi qui voluit rationem ponere cum servis suls.
- 24. Et cum consisset rationem ponere, oblatas est ei unus qui debebat ei decem millia talenta.
- 25. Cum autem non haberet unde redderet, jussit eum dominus ejus venundari et uxorem ejus, et filios , et omnis quas habebat, et reddi, 26. Procidens autem servus ille, orabat eum , dicens : patientiam habe in me, et omnis reddam tibi.
- 27. Misertus autem dominus servi illius, dimisit eum, et debitum dimisit ei.
- 28. Egressus autem servus ille, invenit nanm de conservis suis qui debebat ei centum denarios: et tenens sufficabat eum, diceus: redde 
  quod debes.
- 39. Et procideus conservus ejus, rogabat enm, diceus: patientiam habe in me, et omnia reddam tibi.
  - 30. Ille autem noluit : sed abiit, et misit eum in carcerem, donec redderet debitum.
  - 31. Videntes autem conservi ejus que fiebant, contristati sunt valdè: et venerunt, et narraverunt domino suo omnia que facta suerant.
- 32. Tune vocavit illum dominus suus, et ait illi: serve uequam, omne debitum dimisi tibi, quoniam rogasti me:

33. nonne ergò oportuit et te misereri conservi tui, sicut et ego tui misertus sum?

34. Et iratus dominus ejus tradidit enm tortoribus, quoadusque redderet universum debitum.

35. Sie et Paier meus cœlestis faciet vobis, si non remiseriis unisquisque fratri suo de cordibus vestris. Vedi Supr. Vintù: Eccli. 28,1 a 3. Genusalemas: Marc. 11, 25.

Vintù: Matteo, capo 19. Indissolubilità del matrimonio. Non divida l'uomo quel che Dio ha congiunto. Spiegazione del libello di ripudio autorizzato da Mosè.

Et fectum est, cum consummasset Jesus sermones istos, migravit à Gulilea, et venit in fines Jodane trans Jordanem,

2. et secutæ sunt eum torbæ multæ, et curavit eos ild.

3. Et accesserunt ad eum Pharissei tentantes eum et dicentes : si licet homini dimittere nxorem suam, quacumque ex causa?

4. Qui respondens, ait eis: non legistis qui fecit hominem ab initio, masculum et feminam fecit eos? et dixit: Carazione: Gen. 1, 27.

5. propter lioc dimittet bomo patrem et matrem, et adhærebit axori suæ, et erunt duo in carne una. Caeaziones: Gen. 2, 24. Comenzi: 1 Epist. 6, 16: 7, 10: Erssin: Epist. 5, 31.

6. Itaque jam non sunt duo, sed una caro. Quod ergo Deus conjunxit, homo non separet.

7. Dicunt illi: quid ergò Moyses mandavit dare libellum repudii, et dimittere? Lego: Deut.

24 . 1.

8. Ait illis: quonism Moyses ad duritism cordis vestri permisit vohis dimittere uxores vestras: ab initio autem non fuit sic.

9. Dico autem vohis, quis quicumque dimiserit uxorem suam, nisi ob fornicationem, et aliam duxerit, mœclustur: et qui dimissam duxerit, mœclustur. Stanors: Mall. 5, 32. Israuzioni: Marc. 10, 1 a. Pararols: Luc. 16, 18.

Parabola degli eunuchi. Lasciare in pace i piccoli.

10. Dicunt ei discipuli ejus: si ità est cousa hominis cum uxore, non expedit nubere.

11. Qui dixit illis: non omnes capiunt verbum istud, sed quibus datum est.

12. Sunt enim eunuchi qui de matris utero sic nati sunt. Et sunt eunuchi qui facti sunt ab hominihus: et sunt eunuchi qui seipsos castraverunt propter regnum colorum. Qni potest capere, capiat.

- . 13. Tune oblati sunt ei parvuli , ut manus eis imponeret , et oraret. Discipuli autem increpaliant eos.
- 14. Jesus vero sit eis: sinite parvulos, et nolite cos prohibere ad me venire: talium est enim regnum celorum. Sup. Viarti: Matt. 18, 2, 3. ISTRUZION: 1 Marc. 10, 13 a 16. Parasole: Luc. 18, 15 a 17.
  - 15. Et cum imposuisset eis manus, abiit inde.

Cio che bisogna fare per guadagnarsi il cielo e per giugnere alla perfezione. Difficilmente si rinuncia alle ricchezze per acquistare il cielo.

16. Et ecce unus accedens, ait illi: Magister bone, quid boni faciam ut habeam vitam æternam.

17. Qui dixit ei: quid me interrogas de bono? Unus est bonus, Dens. Si autem vis ad vitain ingredi, serva mandata. Sup. Viatù: Eccli. 15,16.

18. Dicit illi: quæ? Jesus autem dixit: non homicidium fecies: non adulterabis: non fecies furtum: non felsum testimonium dices: DecaLogo: Etod. 20, 13 a 15.

19. honora patrem tuum, et matrem tuam: et diliges proximum tuum sicut teipsum.

20. Dicit illi adolescens : omnia hæc custodivi à juventute mea, quid adhuc mihi deest?

21. Ait illi Jesus: si vis persectus esse, vade, vende que habes, et da panperibus, et habebis thesaurum in cœ'o: et veni, sequere me. Tosia: 12. 8. Infr. Vist'ù: Luc. 12. 35.

22. cum audisset autem adolescens verhom, abiit tristis: erat enim fiabens multas possessiones. ISTRUZIONI: Marc. 10, 17 a 22. Parabole: Luc. 18, 18 a 23.

Disficilmente un ricco entrerà nel regno de cieli.

23. Jesus autem dixit discipulis suis: amen dico volsis, quia dives difficile intrabit in regnum coslorum.

24. Et iterum dico vobis: facilius est camelum per foramen acus traosire, quam divitem intrare in regnum colorum. Istruziosi: Marc. 10, 23 e 25.

25. Auditis autem his, discipuli mirabantur valde, dicentes: quis ergo potent salvus esse?

26. Aspiciens autem Jesus, dixit illis: apud homines hoc impossibile est: apud Deum, autem oinnis possibilis aunt. Istauzioni: Marc. 10, 26, 27. Panasola: Luc. 18, 24 a 27.

Coloro i quali rinunziano a qualche cosa per se-

guire Gesù Cristo riceveranno il centuplo, e possederanno la vita eterna.

27. Tunc respondens Petrus, dixit ei : ecce nos refiquimus omnis, et secuti sumus te : quid ergo erit nobis?

28. Jesus autem dixit illis: amen dico vohis, quod vos, qui secuti estis me, in regeneratione, cum sederit Filius hominis in sede majestatis sose, sedebitis et vos super sedes duodecim, judicantes duodecim tribus Israel.

29. Et omnis qui reliquerit domum, vel fratres, aut sorores, aut patrem, aut matrem, aut uxorem, aut filios, aut agros propter nomen meum, centuplum accipiet, et vitam æternam possidebit. Pananoies: Luc. 18, 28 a 30.

30. Multi sutem erunt primi novissimi, et novissimi primi. Istruzioni: Marc. 10, 28 s 31. Parabole: Matt. 20, 16: Luc. 13, 30.

Per la continuazione, vedi Parabole: Matt. cap. 20.

Virtù: Marco, свро 9. Trassigurazione di Gesù Cristo, cui si uniscono Mosè ed Elia.

Il capo precedente trovasi all'articolo Minacoli:
Marc. cap. 8.

Et post dies sex assumit Jesus Petrum, et Jacobum, et Joannem: et ducit illos in montem excelsum seersum solos, et transliguratus est coram posis.

2. Et vestiments ejus facts sunt splendentia, et candida nimis velut nix, qualis fullo non potest super terram candida facere. Lopi: Salm. 103, 2.

super terram candida facere. Loni: Salm. 103, 2.

3. Et apparuit illis Elias cum Moyse; et erant lequentes cum Jesu. Gesu Catsro: Matt. 17, 1 a 5.

4. Et respondens Petrus, ait Jesu: Rabbi, bonum est nos luc esse: et faciamus tria talternacula, tibi unum, et Moysi unum, et Elia unum.

5. Non enim sciebat quid diceret : erant enim timore exterriti. Aposton : Luc. 9, 28 a 36.

6. Et facta est nubes obumbrans eos: et venit vox de nube, dicens: hic est Filius meus charissimus: audite illum. Grau Cristo: Matt. 17, 4, 5.

rissimus: audite illum. Grau Caisto: Matt. 17, 4, 5.
7. Et statim circumspicientes, neminem amplius viderunt, nisi Jesum tantum secum.

8. Et descendentibus illis de monte, præcepit illis ne cuiquam quæ vidissent narrarent: nisi cum Filius hominis à mortuis resurrexerit.

 Et verbum continuerint apud se, conquirentes quid esset: cum à inortais resurrexerit.

10. Et interrogabant eum, dicentes: quid ergò dicunt Pharisæi et Scribæ; quia Eliam oportet venire primum? Gionizio: Mal. 4, 5.

11. Qui respondens, nit illis: Elias, cum venerit printo restituet omnia: et quonodo scriptum est in Filium bominis, et multa pitiatur et contemantur. Massia: 1s. 53, 3, 4. Gzsú Caisto: Matt. 17, 6 a 12.

12. Sed dico vobis quia et Elias venit (et fecerunt illi quaccumque volnerunt) sicut scriptum est de eo.

### Lunatico. Fede. Orasione. Digiuno.

- 13. Et veniens ad discipulos suos, vidit turbam magnam circa eos, et Scribas conquirentes cum illis.
- 14. Et confestim omuls populus videns Jesum, stupefactus est, et expaverunt, et accurrentes salutabant eum.
- 15. Et interrogavit eos: quid inter vos conquiritis?
- 16. Et respondens nous de turba, dixit: Magister, attull filinm meum ad te, babentem spiritum mutum:
- 17. qui ubicumque eum apprehenderit, allidit illum, et spomat, et stridet dentibus, et arescit: et dixi discipulis tuis ut ejicerent illum: et non potuerunt.
- 18. Qui respondens eis, dixit: ô generatio incredula, quantità apud vos ero? quamdiù vos patiar? afferte illum ad me. Gasù Caisto: Matt. 17, 15 a 16.
- 19. Et attulerunt eom. Et cum vidisset eum, statim spiritos conturbavit illum: et elisus in terram, volutabatur spumans.
- 20. Et interrogavit patrem ejus: quantum temporis est ex quo ei hoc accidit? at ille ait: ab infantis:
- 21. et frequenter eum in ignem et in aques misit, ut eum perderet; sed si quid potes, adjuva nos, misertus nostri.
- 22. Jesus sutem ait illi: si potes credere, omnia possibilia sunt credenti. 23. Et continuo exclamans pater pueri, cum
- lacrymis siehat: credo, Domine; adjuva incredulitatem mesm:
  24. et cum videret Jesus concurrentem turbam, comminatus est spiritu inmundo, dicens illi:
- bum, comminaturest spiritu inmundo, dicens illi: surde et mute spiritus, ego pracipio tibi, ext ab eo: et umplius ne introess in eum. 25. Et exclamans, et multum discerpens eum,
- exiit ab eo, et factus est sicut mortuus, ità ut multi dicerent: quia mortuus est.

  26. Jesus autem tenens manum ejus, elevavit
- 26. Jesus autem tenens manum ejus, elevavit eum, et surrexit. Aroston: Luc. 9, 37 a 43.
  - 27. Et cum introisset domum, discipuli ejus

secreto interrogabant eum i quare nos non po-

28. Et dixit illis: boc genns in nullo potest exire, nisi in oratione et jejunio. Oloreana: Giudit. 4, 12. Gasù Caisto: Matt. 17, 17 a 20.

Gesù predice la sua passione. Chi vuol essere il primo sarà l'ultimo di tutti, e il servidore di tutti.

29. Et inde profecti, prætergredishentur Galilæem : nec volebet queniquem scire.

30. Docchat autem discipulos suos, et dicebat illis: quoniam Filius hominis tradetur in manus hominum, et occident eum, et occisus tertis die resurget.

31. At illi ignorabant verbum, et timebant interrogure eum. Gesù Cristo: Malt. 17, 21, 22.

32. Et venerunt Capharnaum. Qui cum domi essent, interrogabat eos: quid in via tractabatis?

33. At illi tacebant: si quidem in via inter se

disputaverant, quis eorum major esset.

34. Et resideus vocavit duodecim, et ait illis: ai quis vult primus esse, erit omnium novissimus, et omnium miuister. Sup. Vistů: Statt. 18, 1, 2.

Accogliere i fanciulli nel nome di Dio, è accogliere Gesu Cristo. Chi non e con Cristo, è contro Cristo. Chi dara un bicchiere d'acqua nel nome di Cristo non perderà la sua ri-

compensa.

35. Et accipiens puerum, statuit eum in medio corum: quem cum complexus esset, att illis:

36. quisquis unum ex bujusmodi pueris receperit in nomine meo, me recipit: et quicunique me susceperit, non me suscipit, sed eum qui misit me.

37. Respondit illi Joannes, dicens: Magister, vidimus quemdam in nomine tuo ejicientem damonia, qui non sequitur nos, et prohibuimus eum.

38. Jysus autèm sit: nolite prohibere eum: neuno est eoine qui faciat virtutem in nomiue meo, et possit cito male loqui de me: Arostoli: Luc. 6, 46 a 50. Conntt: 1 Epist. 12, 3.

39. Qui euim non est adversum vos, pro vobis est. Cann: Num. 11, 28, 29.

40. Quisquis enim potum dederit volis calicem aque in nomine meo, quia Christi estis : ainen dico volis, non perdet mercedem suam. Arosso-Li: Matt. 10, 41, 42.

Scandalo. Fuggirne le occasioni. Verme che non

muore, fuoco che non si smorsa. Il sale e la pace.

- 41. Et quisquis scandalizaverit unum .ex his pasilis credentibus in me: bonum est ei magis si circumdaretur mole asinaria collo ejus, et in mare mitteretur.
- 42 Et si scandalizaverit te manus tua, abscide illam: bonum est tibi debilem introire in vitam, quam duis manus habentem ire in gehennam, in ignem inextingüibilem: Sup. Viaru: Matt. 18, 6, 8, 0.

43. ubi vermis corum non moritur, et ignis non extinguitur: Gione: Is. 66, 24.

44. Et si pes tuus te scuudalizat, amputa illum: bonum est tibi claudum introire in vilam atternum, quam duos pedes babentem mitti in gehennam igois inextinguibilis;

45. uhi vermis eorum non moritur, et iguis

non extinguitur.

46. Quod si oculus taus scandalizat te, ejice eum: bonum est tibi luscum introire in regnum Dri, quam duos oculos habentem mitti in gehennam iguis:

47. ubi vermis eorum non moritur, et ignis non extinguitur,

. 48. Omnis enim igne salietur, et omnis victima sale salietur. Oblazioni: Lev. 2, 13.

49. Bonum est sal: quod si sal insulsum fuerit, in quo illud condictis l'habete in volus sal, et et pacem habete inter vos. Sermona: Matt. 5, 13. Per la continuazione, vedi Istruzioni: Marc. cap. 10.

Viaru: Luca, capo 12. Fuggire l'ipocrisia. Non temere che Dio 1 confidere in lui: confessario. Il capo precedente trovasi all'articolo Onazione: Luca, capo 111.

Multis, autem turbis circumstantibus, ità ut se invicein conculcarent, copit dicere ad discipulos auos: atteudite à fermento Pharissorum, quod est hypocrisis. Gasù Caisto: Matt. 16, 6. Minacous: Marc. 8, 15.

2. Nihil autem opertum est, quod non reveletur: neque abscenditum, quod non scietur. Arcstor: Matt. 10, 26.

3. Quonism que in tenebris dixistis, in lumine dicentur: et quod in surem locuti estis in cubiculis, prædicabitur in teclis.

 Dico autem vobis amicis meis: ne terreamini ab his qui occidunt corpus, et post bac non babent amplias quid faciant.

5 Ostendam autem vobis guem timentis: ti-

mete eum, qui, postquam occiderit, habet potestatem mittere in gehennam. Ità dico vohis, hunc timete.

- 6. Nonne quinque passeres veneunt dipondio, et unus ex illis non est in oblivione coram Deo?
- 7. Sed et capilli capitis vestri omnes numerati sunt. Nolite ergo timere : multis passeribus pluris

estis vos.

- 8. Dico autem vohis: omnis quicumque confessus fuerit me coram hominibus, et Filius hominis confitebitur illum coram Angelis Dei:
- 9. Qui autem negaverit me coram hominibus, negabitur coram Angelis Dei. Apostoni: Matt. 10, 26 a 33.
- 10. Et omnis qui dicit verbum in Filium hominis, remittetur illi: ei sutem qui in Spiritum sanctum hilsphemaverit, uon remittetur. Minacou: Matt. 12, 31, 32: Marc. 3, 28, 29.
- 11. Cum autem inducent vos in synagogas, et ad magistratus et potestates, nolite solliciti esse qualiter aut quid respondeaits, aut quid dicatis.
- 12. Spiritus enim sanctus docel·it vos in ipsa hora, quid oportest vos dicere. Paorezia: Marc. 13, 11.

Guardarsi dall'avarizia. Ricco del secolo, differente dal ricco per iddio. Il ricco per iddio si serve delle sue ricchezze per onorarlo.

- 13. Ait autem ei quidam de turba: Magister, die fratri meo ut dividat mecum hereditatem.
- 14. At ille dixit illi: homo, quis me constituit
- 15 Dixitque ad illos: videte, et cavete ab omni avaritia: quia non in abundantia cujusquam vita ejus est, ex his que possidet.
- . 16. Dixit autem similitudinem ad illos, dicens: hominis cujusdam divitis uberes fructus ager attolit:
- 17. et cogitabat intra se, dicens: quid faciam, quia non habeo quo congregem fructus meos?

  18. Et dixit: hoc faciam: destruam horrea mea.
- 18. Et dixit : hoc faciam : destruam horrea mea, et majora faciam : et illuc congregabo omnia que mata sunt milii, et bona mea:
- 19: et dicum auime mese: anima, liabes multa boua posita în annos plurimos: requiesce, comede, bibe, epulare. Sup. Viarů: Eccli. 11, 19.
- 20. Dixit autem illi Deus: stulie, hac nocte animam tuam repetunt à te : que autem parasti, cuius erunt?
- 21. Sic est qui sibi thessurizat, et non est in Deum dives.

Non istar a cercare quel che abbiasi a manglare

- o a bere: non inquietarsi pel vestito: Cercare il regno di Dio e la sua giustista.
- 22. Dixitque ad discipulos suos: ideo dico vobis: aolite solliciti esse animas vestra: quid mandduceiis, neque corpori quid indusmini. Oazzons: Salm. 54. 25.
- 23. Anima plus est quam esca, et corpus plus quam vestimentum. Sannons: Blatt. 6, 25 a 32.
- 24. Considerate corvos, quia nou seminant neque metunt, quibus non est cellarium neque horreum, et Deus pascit illos. Quantò magis vos pluris essis illis l
- 25. Quis autem vestrum cogituado potest adficere ad statuenni suami cultitum unum?
- 26. Si ergò neque quod mlaimum est potestis, quid de cæteris solliciti estis?
- 27. Considerate lilia quomodo crescunt: non laborant, neque nent: dico autem voltis, nec Salonton in omni gloria sua vestlebatur sicut unum ex istis.
- 28. Si nutem fænum, quod hodie est in agro: et cras in clibanum mittitur, Deus sic vestit, quanto magis vos pusillæ fidei!
- 29. Et vos nolite quærere quid manducetis, aut quid bibutis; et nolite in sublime tolli:
- 30. bæc enim omnis gentes mundi quærunt. Pater autem vester sit quoniam his indigetis.
- 31. Verumtamen quærite primum regnum Dei, et justitiam ejus: et bæc omnia adjicientur vobis.

### Piccol gregge. Tesoro e cuore nel cielo.

- 32. Nolite timere, pusillus grex, quia complacuit Patri vestro dare vohis regnum.
- 33. Veudite que possidetis, et date elecmosynam. Facite vobis sacculos qui non veterascuta, thesaurom non deficientem in cedis: quo fur non appropiat, neque tines corrumpit: Sup. Vistù: Matt. 19, 21. SERMONE: Matt. 6, 19 a 21. TOBIA: 4, 11, 12.
- 34. ubi enim thesaurus vester est, ibi et cor vestrum erit.

#### Servo vigilante, fedele e prudente.

35. Sint lumbi vestri præcincti, et lucernæ ardentes in manibus vestris .

36. et vos similes hominibus expectantibus Dominibus suum quando revertatur a nuptilis: ut, cum venerit et pulsaverit, confestim aperiant ei. Sup. Vistù: Eccli. 33, 18, 20.

37. Besti servi illi, quos, cum venerit Domiaus, invenerit vigilantes I amen dico vobis qued præcinget se, et faciet illos discumbere, et transiens ministrabit illis.

38. Et si venerit in secunda vigilia, et si in tertia vigilia venerit, et ita invenerit, beati sunt servi illi.

39. Hoc antern scitote, quonium si sciret paterfamilias qua hora fur seniret, vigilaret utique et nou sineret perfodi domum susm. Paorezia: Matt. 24, 43.

40. Et vos estote parati: quia qua hora nou putatis, Filius hominis veniet. Arocaussu: 16, 15.

cis hanc parabolam, an et ad omnes?

42. Dixit autem Dominus: quis, putes, est fidelis dispensator et prudens, quem constituit Dominus suprà femiliam suam, ut det illis in tempore tritici mensuram?

43. Bestos ille servus, quem, cum venerit dominus, invenerit its facientem!

44. Vere dico vobis, quoniam supra omnia que possidet constituet illum.

### Servo violento ed infedele.

45: Quod si dixerit servus ille iu corde suo: Morsm facit Dominus meus veuire; et caperit percutere servas, et ancilles, et edere, et bibere, et insbrieri;

46. veniet dominus servi illius in die, que uou speret, et hore, que nescit, et dividet eum, pertemque ejus cum infidelibus ponet.

47. Ille autem servus, qui cognovit voluntatem domini sui, et non præparavit, et non fecit secundum voluntatem ejus, vapulabit multis;

48. qui autem non cognovit, et fecit digna plagis, vapulabit paucis. Omni autem, cui multum datum est, multum queretur ab eo, et cui commendaverunt multum, plus petent ab eo.

Fuoco portato sopra la terra. Divisione futura Tempo del Messia, sconosciuto. Liberarsi dall'avversario.

49. Ignem veni mittere in terram; et quid volo, uisi ut accendatur?

uisi ut accendatur?

50. Baptismo autem baheo baptizari; et quo-

modo coarctor, usquedum perficiatur?
51. Putatis, quia pacem veni dare in terram?
Nou dico vobis, sed separationem; Arostoli:
Matt. 10, 34.

52. erunt enim ex hoc quinque in domo una divisi, tres in duos et duo in tres.

53. Dividentor pater in filium, et filius in patrem suum, mater in filium, et filia in matrem,

secres in norum susm, et nures la secrem susm.

54. Dicebet autem et ad turbes: cum videritis
nubem orientem ab occasu, statim dicitis: nimbus veoit: et its fit.

55. Et cum austrum flantem, dicitis: quia æstas

56. Ilypocrite, faciem coli et terra nosti probare: hoc autem tempus quomodo uon probatis?

57. Quid antem et à vobis ipsis non judicatis quod justum est? Gran Casto: Matt. 16, 1'a 4.

58. Com autem vadis cum adversario tuo ad principem, in via da operam liberari ab illo, ne forte traliat te ad judicem, et judex tradat te exactori, et exactori, et exactor mittat te in carcerem. San-mone: Matt. 5, 25:

59. Dico tibi, non exies inde donec etiam no-

Per la continuazione, vedi PARABOLE: Luc. cap. 13:

Virtè, che rendono accetti a Dio: GALATI: Epist 5, 23, 23. Fersawi: Epist. cap. 4, cap. 5, 2010 di virià cristiana Colossas: Epist. 3, 12 a 17. Tesactoneest: 1 Epist. 5, 12 a 2a. Pistao: 1 Epist. 2, 17. Virtà che S. Peolo recomunda di predicare: Tro: Epist. 3, 1 a 7. Virtà la di cui pratica deve accompagnare la fede: Putrao: 2 Epist. 1, 5 a 9.

VISIONI: Iddio parla spesse volte nelle visioni: ABRAMO: Gen. 15, 1 e seg. Isala vede la gloria e la maestà di Dio: un angelo gli purifica le labbra con una pietanza presa di su l'altere: Isata : 6 , 1 a 7. Visione che ebbe il profeta Ezechiele di quattro animali : uno aveva la faccia di un nomo, l'altro quella di un leone, il terzo quella di un bue, ed il quarto quella di un'aquila ; Ezrenizza: 1, 4 a 14. Egli vede quattro ruote, di cui descrive la forma ed i movimenti: Ibid. vers. 15 a 21. Vede altrest la figura del tirmamento, su cui come un trono di pietra Saffiro, e su que! tropo la figura come di un uomo, ed all'intorno di lui come un fuoco: Ibid. vers. 22 a 28. Vede un'inmagine di nomo come di fuoco, la di cui mano lo prende per i capegli e lo trasporta, in ispirito, a Gerusalemme : Ezecnezz: 8. 1 e seg. Vede sette uomini che sono i ministri delle vendette del Signore: Ibid. cap. 9. Nuova visione dei quattro animali: Ibid. cap. 10. Visione delle ossa aride che riprendono vita: Ibid. cap. 37. Daniele vede quattro venti dell'aria combattere uel gran mare: Daniele: capo 7. Vede un capro, con un sol corno, e dipoi ne ha quattro e vince tutti: Ibid. cap. 8. Vede un angelo sotto la figura di un uomo vestito di vesti di lino, e cade in deliquio e non be più forza: Ibid. cap. 10, vers. 1 a o. L'angelo rialza Daniele, che era caduto hoccone contro terra: egli lo assicura che le sue preghiere sono state esaudite e che per ragione delle preghiere stesse era egli venuto. Che per verità il principe degli angioli delle tenehre che desidera la ruina del regno de Persiani, si è opposto a lui per ventun giorni: ma che Michele, uno dei primari principi, era venuto in sun soccorso, ed era egli rimasto colà presso il re de'Persiani. Ora essere egli venuto per ispiegargli le cose che avverranno al suo popolo negli oltimi giorni: împerciocche la visione che egli ebbe, va ai giorni remoti: Ibid. vers. 10 e seg. Visioni del profeta Amos: cap. 7; cap. 8; del profeta ZACCABIA: 1, 7, e sex. GERUSALEMME: Zacc. cap. 2; cap. 3. Templo: Zacc. cap 4. Visione spaventevole: Giossa: 4, 12 e seg.

Vision: Zeccaria, capo 5. Il profeta vede un volume che svolazsa per l'aria; figura della legge del Signore. I ladri saranno giudicai secondo quello, che sta scritto nel volume, e saranno condannati: così saranno condunnati tutti quelli, che suprejurayono.

Et conversus, sum, et levavi oculos meos: et

- 2. Et dixit ad me: quid tu vides? Et dixi: ego viden volumen volums: longitudo ejus viginti cuhitorum, et latitudo ejus decem cubitorum.
- 3. Et dixit ad me hæerst maledictio quæ egreditur super faciem omois terræ: quia omois fur, sieut ibi scriptum est, judicabitur: et omois jurani, ex hoc similiter judicabitur.
- 4. Educam illud, dicit Dominus exercituum, et veniet ad domum furis, et ad domum juranis in nomine meo mendaciter: et commrabitur in medio don us rjus, et consumet eam, et ligua ejus, et lapides ejus.
- Il profeta vede un'anfora, un tilento di piombo tenuto per aria, ed una donna, che sedeva in meixo all'anfora. In seguito vennero fuora due altre donne alate, le quali alzano l'anfora tra lerra e cielo, e la portano nella terra di Sennaar.
- 5. Et egressus est Angelus qui loquehatur in me, et dixit ad me : leva oculos tuos, et vide quid est hoc quod egreditur.
- 6. Et dixi: quidnom est? Et ait: hæc est amphore egrediens. Et dixit: hæc est oculus eorum in universa terra.
- Et eccè talentum plumbi portabatur, et eccè mulier una sedens in medio amphoræ.

- 8. Et dixit: hæc est impietes. Et projecit eam in medio amphoræ, et misit massam plumheam in os.
- g. Et levavi oculos meos, et vidi: et.eccè due mulieres egredientes, et spiritus in alis earum, et habebant alas quasi alas milvi, et levaverunt amphoram inter terram et colum.
- 10. Et dixi ad Angelum qui loquebatur in me :
- 11. Et dixit ad me: ut ædificetur ei domus in terra. Sennsar, et stabiliatur, et ponatur ibi super basem suam.

Vision: Zaccaria, capo 6. Il profeta vede quattro cocchi, che escono di meso di due montagne di bronso, tirati da cavalli rossi, neri, bianchi e persati. Sono i quattro venti del cieto, che vanno ad eseguire i decreti della giuntista di Dio nelle diverse parti del mondo.

Et conversus sum, et levavi oculos meos, et vidi: et eccè quatuor quadrigæ egredientes de inedio duorum monitum: et montes, montes ærei.

2. In quadrigå primå equi rufi, et in quadrigå

secunda equi nigri,

3. et in quadriga tertia equi albi, et in quadriga

3. et in quadrigă tertia equi albi, et in quadrigă quartă equi varii, et fortes.
4. Ei respondi, et dixi ad Angelum qui loque-

batur in me: quid sunt hæc, domine mi?

5. Et respondit Angelus, et sit ad me: isti suot

- quatuor venti cœli, qui egrediuntur ut stent coram Dominatore omnis terrae. 6 In aquá erant equi nigri, egrediebantur in terram aquilonis: et albi egressi sunt post eos:
- et varii egressi sunt ad Terram Austri.
  7. Qui autem eraut robustissimi exieruut, et querebant ire et discurrere per omnem terram. et dixit: ite, perambulate terram: et perambula-
- verunt terrain.

  8. Et vocavit me, et locutus est ad me, dicens:
  eccè qui egrediuntur in terrain aquilonis requiescere fecerunt spiritum meum in terra aquilonis.
- Il Sgnore ordina al profeta di ricesere l'oro e l'argento, che gli daranno quelli, che ritornano da Babilionia, e di farne corone di mettere sutta testa di Gesù figliuclo di Josedec sommo sacer'dote. L'uomo il cui nome è, l'osuxus edificherà il tempio al Signore. I più tontani verranno e lavoreranno intorno al tempio.
- g. Et fectum est verbum Domini ad me dicens; 10. sume à trausmigratione, ab Holdai, et à Tobià, et ab Idaià: et venies tu in die illà, et intrabis domum Josie filii Sophoniæ, qui venerunt de Babylone:

11. et sumes aurum et argentum : et facies corooss, et pones in capite Jesu filii Josedec sacerdotis magni,

12. et loqueris ad enm, dicens: bec ait Domi nus exercituum, dicens: Ecce vir oniens, nomen ejus : et suliter eum orietur, et édificabit templum Domino, Luca: 1, 78.

13. Et ipse extruet templum Dominn: et ipse portabit gloriam, et sedebit, et dominabitur super solio suo, et erit sucerdos super solio suo, et consilium pacis erit inter illos duos.

14. Et corone erunt Helem, et Tobie, et Iduie, et II-m silio Sophoniæ, memoriale in templo Domini.

15. Et qui procul sunt, venient, et ædificabent in templo Domini: et scietis quin Dominus exercituum misit me ad vos. Erit antem hoc, si auditu audieritis vocem Domini Dei vestri.

Per la continuazione, vedi Tempio: Zacc. cap. 7.

Visione di Giuda Maccabeo : egli ne fa la narrazione a'suoi soldati che sono al racconto di essa, riempiti di coraggio e confidenza: Nicanore: 2 Macc. 15, 12. Visione di S. Pietro, per mezzo della quale Iddio gli fa comprendere che egli può mangiare d'ogni sorta d'animali, siano ess: mondi od immondi, perchè egli li ha resi tutti moudi : Pierro : Att. 10, 9 a 16; 11, 4 a 10. Vedi anche CARNI e LIBERTA' cristiana.

VISITARE e consolare gli infermi ed i malati: è un'opera di misericordia : GIACOBBE : Gent. 48, 1. JORIM: 4 Re 8, 29. JOAS: 4 Re 13, 14. EZECHIA: 4 Re 20, 1. GIOBBE : 2, 11. Poyen: Salm. 40, 3. VANITA' : Eccl. 7, 3, VINTÙ : Eccli. 7, 38. 39. VERGINI: Matt. 25, 35 a 49. MIRACOLI: Matt. 8, 7. ROMANI: Epist. 12, 15. CORINTI: 2 Epist. 1, 4. GIACOMO: Epist. 1, 27. Desiderio di S. Paolo di potere visitare i fedeli : Romani : Epist. 1, 102 12, 13: 15, 23, 24, 32. GALATI: Epist. 4, 20. TES-SALONICESI: 1 Epist. 2, 8, 17, 18. Vedi CARITA'.

VISITE: atti di civiltà che consistono nel mostrare premura ad alcuno, presentandosi in sua casa per vederlo. Le visite non devono essere troppo frequenti, per non riuscire d'incomodo e di noja: Uomo: Prov. 25, 17. Vedi Compagnia: SOCIETA'.

VISTA di Dio: Giacobbe la veduto Dio faccia a faccia, sotto la figura di un uomo, e lotta corpo » corpo con lui, lunghesso il guado di Jaboc: GIACOBBE: Gen. 32, 22 e seg. Dio Esod. 6, 2, 3. Aronne, Nadah, ed Abiu, e settanta seniori d'Israele; lo vedono sul monte Sinni: sotto ni piedi di lui come un lavoro di zuffiri, e quale è il cielo, quand'è sereno : Mosè: Escd. 24, 9, 10. Issia lia

veduto il Signore co'suoi propri occhi: Isaia: 6, 5. Vedi FACCIA A FACCIA.

Dio vede il fondo de cuoris impossibile di sfuggire a'suoi sguardi: Viatù: Eccli. 15, 19, 20. Vedi VENDETTE. L'adultero non volle crederlo : Vinth: Eccli. 23, 25 a 28. Dio ha l'occhio fisso sulle nostre azioni. Castigo di que' che dicono che Dio è indifferente: Sopnonia: 1, 12, 13, Non sfugge nulls agli occhi di Dio: Esset: Epist. 4. 12, 13. PIETRO: 1 Epist. 3, 12: Egli ha gli occhi fissi sui buoni e sui malvagi: Spensaze: Salm. 33, 15 e seg. Vedi Dio: RIVELAZIONI.

Avrassi una vista perfetta di Dio in cielo, dove si vedrà faccia a faccia, e quale egli è: Corinta: 1 Epist. 13, 12.

VITA dell'uomo: cose che gli sono peces-arie: egli può domendarle a Dio: Giaconn: Gen. 28, 20 e seg. Vintà: Eccli. 29', 26 a 31: 39, 31-L'uomo non vive di solo pane, ma di qualunque cosa che Dio avrà ordinato: Comandamenti: Deut. 8, 3. Vita di 120 anni: Nok: Gen. 6, 3. Vita di 100 anni: Gipper: Is. 65, 20. La vita degli animali è nel loro sangue che loro tien luogo di anima: ecco la ragione per cui agli Israeliti era proiliito di mangiare il sangue delle besti-: Sanque: Deut. 12. 23. Brevità della vita: Tempio: 1 Par. 29. 15. La santità della vita in onore dinanzi-a Dio ed agli nomini: Tona: 14, 14 a 17. La vita dell'nomo è una guerra continua : Giossa : 7, 1. Sun brevith: Giobbe: 7, 6: 8, 9: 13, 5: 16, 23. Suo vero quadro: Ibid. 14 e seg. Iddio conosce il termine della vita di ciascun nomo: LINGUA: Salm. 38. 5 8 7. Poven: Salm. 101, 4, 12, 24. Lon: Salm. 102, 4, 15.

VITA: Salmo 80. Dio è il consolatore ed il rifugio del suo popolo; onde il profeta lo prega a placarsi verso lo stesso popolo, e a dirigere tutte le sue azioni.

Il salmo precedente trovasi all'articolo Paomessa: Salm. 88.

Domine refugium factus es nobis, à generatione in generationem.

2. Priusquam montes fierent, aut formaretur terra, et orbis, à seculo et usque in seculum tu es Dens.

3. Ne avertas hominem in humilitatem : et dixisti convertimini, filii hominum.

4. Quoniam mille auni ante oculos tues, tauquam dies besterna que præteriit :

5. et custodis in nocte, que pro nihilo habentur, corum anni crunt.

- 6. Manè sicut herba transeat, manè floreat, et transcat: vesperè decidat, induret, et arescat.
- 7. Quia defecimus in irâ tuâ, et in-furore tuo turhati sumus.
- 8. Posuisti fuiquitales nostras in conspectutuo, seculum nostrum in illuminatione vultús tei.
- 9. Quoniam omnes dies nostri desecerunt, et in irâ tua elecimus.
- io. Anni nostri sicut aranea meditahuntur, dies amorum nostrorum in ipsis, septuaginta anni,
- ii. Si autem in potentalibus octogiula anni: et
- amplins eorum, labor et dolor. Dio: Eccli. 18, 8.
  12. Quonism supervent mansuetudo, et corri-
- 12. Quonisiu supervenit mansuetudo, et corri piemur.
- 13. Quis novit potestatem fræ tuæ, et præ timore tuo iram tuan dioumerare?
- 14. Dexteram tuam sic notam fac, et eruditos corde in sapientia.
- 15. Convertere, Domine, usquequò? et deprecabilis esto super servos tuos.
- 16. Repleti sumus mane misericordia toa: et exultavimus, et delectati sumus omnibus dichus nostris.
- 17. Lætati sumus pro dielius quibus nos humiliasti : annis quibus vidinus mala.
- 18. Respice in servos tuos, et in opera tua: et dirige filios corum.
- 19. Et sit splendor Domini Dei nostri super nos: et opera m>nuum nostrarum dirige super nos:⊸et opus m>nuum nostrarum dirige.

Il salmo seguente trovusi all'articolo Protezio:

La vita passa come un'ombra. Vittonis: Salm. 143, 5. Poco conto in cui alcumi la tengono: Dio: Sap. 15, 12. Brevità della vita umana: Vintù: Eccli. 14, 18 a 20. GIACOMO: Epist. 4, 15. Essa è paragonata ad una goccia di acqua, ad un granello di sabbia: Dio: Eccli. 18, 8. Che cosa la prolunga, o la accorcia: Viarù: Eccli, 30, 23, 25, 26. La morte è prescribile ad una vita passata nell'aina. rezza: Ibid. vers. 19. Poco importa la sua lunghezza, se essa non ridonda di opere buone: VIRTÙ: Eccli. 41, 6, 7. Disprezzo in cui tenere deve la vita chi vuole essere degno discepolo di Gesù Cristo: Apostou: Matt. 10, 38, 39: 16, 24 a 26: Luc. 9, 23 a 26: Marc: 8, 34 a 38. La vita dell'uoino è in Dio; Paoro: Att. 17, 38. Essa è come un esiglio, da dove il giusto è bramoso di dipartirsi per raggiungere la patris che è it cielo : Conints : 2 Epist. 5, 1 a 10. La vita dell'uomo regolata dalla verità, lo rende perfello: Apostoli: Gio. 13, 20. Eresini: Epist. 4, 11, 15. Colossesi: Epist. 1, 26, 28. Timoteo:

1 Epist. 2, 4. La vita della carne e quella dello spirito, incompatibili per potere piacere a Dio : ROMANI: Epist. 8, 5 h 11 e seg. Lu vita del Cristiano, deve essere come quella di uno straniero che aspira sempre a rivedere la patria: Esser : Epist. 13, 10 a 14. Non contare sulla vita, perchè dessa è troppo incerta: Giscomo: Epist. 4. 13 a 15. La vita accompagnata da buone opere fa oporare Iddio, e tacere la maldicenza: Pietro: 1 Epist. 2, 11, 12, 15, 16. Maniera di vivere felicemente: Pietro: 1 Epist. 3, 10 a 15. Ricompense attaccate ad una siffatta vita: Apocalisse: 3, 5, 11, 12, 21. Della maniera di regolare la proprie vita: diversi testi della Secra Scrittura risguardagti questo argomento: Anamo: Gen. 3, 19. ABRAMO: Gen. 17, 1. DECALOGO: Esod. 20, 1 17. MONOO: Lev. 11, 44 LEGGI: Lev. 19, 2, 3; 20, 7, 26. SACERDOTI: Lev. 21, 8. CIELO: Sulm. 14. Gisù Chisto: Salm. 23, 3 e seg. Salm. 96, 14. SPERANEA: Salm. 33, 12, 8 14. PEGCATORI: Salm. 36, 39. VANITA': Eccl. 12, 13, 14. MICHEA: 6, 8. ISRAELE: Am. 5, 14, 15 SERMONE: Matt. 5, 48: 2, 12. G10: BYTTISTA: Matt. 11, 29. DOTTORI: Matt. 23, 25, 26, 28. SERMONE: Luc. 6, 36 a 38. LAZZARO: Gio. 12, 26. APOSTOLI: Gio. 13, 14, 34. SERMONE: Gio. 15, 12. LEGGI: Lev. 19, 18. PARA-BOLE : Marc. 12, 31. Eresini : Epist. 5, 2, Giacomo: Epist. 2, 8: 3, 13. GIOVANNI: 1 Epist. 3, 11: 4, 21. ROMANI: Epist. 6, 4, 6. COLOSSESI: Epist. 2, 6, 12, 13: 3, 9, 10, 12 a 15. Esnet: Epist. 12, 1, 2. Roman: Epist. 8, 1: 12, 2: 13, 14 e seg: 15, 1, 2. Galati: Epist. 5, 16, 25, Co-RINTJ: 4 Epist. 7, 20: 10, 31: 2 Epist. 7, 1, 2. Eresini: Epist. 1, 4: 4, 1, 23, 24: 5, 1, 2, 17. TESSALONICESI: 1 Epist. 4, 3: 5, 14 e seg. Tito: Epist. 2, 11: 3, 8. EBREI: Epist. 12, 2, 14. Prs-TRO: 1 Epist. 1, 15: 2, 11 e seg: 3, 10, 11, 15, 16: 4, 8 e seg: 2 Epist. 3, 11, 12, 14. GIOVANNI: 1 Epist. 1, 7: 2, 6. Correzione o cambiamento di vita : Givori : Bar. 4, 28. Romani : Epist. 6, 10 e seg. Lunga vita promessa a chi osserva esattamente i comandamenti di Dio: Decalogo: Esod. 29, 12: Deut. 5, 16. Figu: Eccli. 3, 6 a 10. USANZE: Lev. 18, 5. LEGGI: Lev. 25, 18. AMORE: Deut. 6, 17, 18. Prsi: Deut. 23, 15. SALOMONE: 3 Re 3, 14. Speranza: Sulm. 33, 12 a 14. Pro-TEZIONE: Salm. 90, 16. SAPIENZA: Prov. 3, 1, 2: 9. 11. Uomo: Prov. 10, 27: 11, 30, 28, 16. VIRTù: Matt. 19, 17. DISCEPOLI: Luc. 10, 28. PARABOLE: Luc. 18, 29, 30. NASCITA: Gio. 3, 15, 36. SAMA-RITANA : Gio. 4, 14. SERMONE: Gio. 5, 24. MIRACOLI: Gio. 6, 33, 40, 55. LAZZARO: Gio. 11, 25, 26: 12, 25. ORAZIONE: Gio. 17, 2, 3. RESURREZIONE: Gio. 20, 31. ROMANI: Epist. 6, 22. GIACOMO: Epist. 2,

5. Pietro: + Epist: 5, 4. Giovanni: + Epist. 2, 25: 5. 13, 20. GIUDA : Epist. vers. 21. Non è affutto inutile il ricordarsi della vita passata : De-CALOGO: Deut. 5, 15. AMORE: Deut. 6, 13. PER-TECOSTE: Deut. 16, 12. ISRAELE: Ezech. 36, 31. SAMARITANA: Gin. 4, 29. PAOLO: All. 22, 4: 26, 10. ROMANI : Epist. 6, 17 e seg. Corints: 1 Epist. 15, 9. GALATI: Epist. 1, 13, 14: 4, 8, 9. EFESINI: Epist. 2, 1 a 3, 11, 12: 5, 8, 9. Colossesi: Epist. 1, 2 e seg. Tito: Epist. 3, 3. Pietro: 1 Epist. 2, 10, 25: 4, 3. Brevità e vanità della vita umana : Adamo : Gen. 3, 19. Davidon : 2 Re 14, 14. Templo: 1 Par. 29, 15. Tobia: 4, 23. Giorde: 3, 20: 7, 1, 6, 7: 8, 9: 9, 21, 25, 26: 10, 1, 15, 20: 13, 12, 28: 14, 1, 2, 5: 16, 23: 17. 1, 11. LINGUA : Salm. 38, 7 . 9. Sup. VITA: Salm. 89, 9. 10, 11. Povent: Salm. 101, 4. 12, 24. Loni: Salm. 102, 14, 15. Grau Gristo: Sulm. 108, 22. VITTORIE: Salm. 143, 5. Uomo: Prov. 27, 1. VA-NITA': Eccl. 2, 23: 3, 10: 7, 1: 9, 4, 12, EMPIO: Sap. 2, 1 . 5. Gibsti: Sap. 5, 9 e seg. Dio: Sap. 15, 9, 10. Vintù: Eccti. 14. 18 Din: Eacti: 17, 31: 18, 8. VINTU: Eecli. 40, 6, 41, 1 e seg. EZICHIA: Is. 38, 10. Dio: Is. 40, 6. VIRTO: Luc. 12. 18 a 20. CORINTJ: 2 Epist. 4, 17. EBRET: Epist. 13, 14. GIACOMO: Epist. 1, 9, 10: 4, 14, 15. Sagrificare la propria vita per quella del suo prossimo: così Giuditta espose la sua per quella della sua nazione: Giupitta: 13 1 e seg: così pure Esther: Mandocuro. Esth. 4, 1 e seg. Mathathia ed i snoi figli fanno eguslmente: MATHATHIA: 1 Macc. 2, 1 e seg. Un pastore deve anch'esso sagrificare la propria vita per la salute del suo gregge: PASTORE: Gio. 10, 11 a 13. SERMORE: Gio. 15. 13. GIOVANNI: 1 Epist. 3, 16. Della vita molle: testi della Sacra Scrittura nei quali viene censurata e riprovata: Uomo: Prov. 14, 12. GIOBER: 34, 27. FESTE: Sulm. 80, 11. EMPIO: Sap. 2, 6 B Q. VANITA': Eccl. 8, 14. Massia: Is, 53, 6. Po-2010: Gerem. 7, 24. Panabole: Ezech. 18, 25, 29, 30. ISBARLE: Os. 10. 6. GIO. BATTISTA: Matt. 11, 12. TIMOTEO: 2 Epist. 3, 2 8 5. GIACOMO: Epist. 1, 27: 4, 4. GIOVANNI: 1 Epist. 2, 15. PIE-TRO: 2 Epist. 1, 4: 3, 3. GIODA: Epist. vers. 16, 18, 19, 22. Della vita ritirata d'anacoreta e monastica: vedasi nel Breviario al Comune degli abati. Della corona di vita: questa è riservata ai Giusti: Sap : 5, 17. TIMOTEO: 2 Epist. 4, 8. GIACOMO: F.pist. 1, 12, PIETRO : 1 Epist. 5, 4. APOCILISSE 2, 10.

VITA ETERNA: [ede di Tobia a questo riguardo: Tobia: cap. 2. A chi è dessa riservata: Sapianza: Eccti. 24, 31. Che hisogna fare per possederla: le ricchezze sono un grande ostacolo: sedi Carlo. Che cosa vi vuole per giungervi: SanMONE: Gio. 17, 3. Essa è promessa a quelli che vivono della fede e della verità del Vangelo : Tito: Epist. r, 1 a 3. Essa è in Gesù Cristo e nella fede in Gesù Cristo : Giovanni: 1 Epist. 5, 11 a 13, Essa è la ricompensa dei Santi in paradiso, rappresentato sotto la figura della Gerusalemme celeste : Apocalisse : 21, 9 a 27: 22, 3 # 5 Tobia: 13, 21, 22. APOCALISSE: 5, 6 # 12; 7, 9. 10, 16, 17: 21, 3, 4. PARABOLE: Matt. 13, 43 EBRRI: Epist. 12, 22 a 24. Corints: 1 Epist. 2: g. Apocalisse: 4, 21. Bestitudine che essa procura: Giusti: Sup. 3, 7: 4, 1, 16: Dio: Is. 25, 9. GIUDEI: Is. 30, 29. MESSIA: Is. 49, 10. CHIESA: Is. Go, 1 a 5. Schiavità: Gerem. 31, 13. Daniele: 12, 3, 13. PARABOLE: Matt. 13, 43. VIRTU: Matt. 19, 28, VERGINI: Matt. cap. 25 PARABOLE: Marc. 12, 25. PASSIONE : Luc. 22, 29 LAZZARO: Gio. 12. 26. ORAZIONE: Glo. 17, 21. ROMANI: Epist. 8. 30. CORINTS: 1 Epist. 9, 9. TIMOTRO: 2 Epist. 4, 8: 5, 4. GIACOMO : Epist. 1, 12. APOCALISSE: 2, 7: 7, 9, 15: 21, 7: 22, 1 & seg. In qual maniera puossi ottenere: PARABOLE: Matt. 20, 23, Vzn-GINI: Matt. 25, 34 a 36. NASCITA: Glo. 3, 16, 36. SERMONE: Gio. 5, 24. PASTORI: Gio. 10, 27 a 29. SPIRITO: Att. 2, 21. CONCILIO: Att. 15, 11. PAGEO: 16, 30, 31. ROMANI: Epist. 1, 16. EPASINI: Epist. 2, 5, 6, Trasalonicesi: 1 Epist. 5, 8 a 10. Timo-TRO: 2 Epist. 1. Q. TITO: Epist. 3. 5. 7. Noi la acquistiamo, parte per mezzo della grazia, e parte colle buone opere, delle quati è dessa la ricompensa : Dio : Eccli. 16, 15. SERMONE: Matt. 5, 121 Luc. 6, 23. VIRTU: Matt. 19, 29. PARIBOLE: Matt. 20, 2. VERGINI: Matt. 25, 21, 23, 34 # 36. Apo-STOLI: Mall. 10, 42. Grau Chisto: Mall, 16, 27. Dignus est enim operarius mercede sua. Dischrout: Luc. 10, 7. CONPIDENZA! Salm. 61, 11. ROMANI: Epist. 2, 6: 4, 4: 6, 23. CORINTS: 1 Epist. 3, 8. TESSALONICESI: 2 Epist. 1, 5. GIACOMO: Epist. 1, 12. APOCALISSE: 3, 21. Vedi CIELO. VITE. Vedi VIGNA.

VITELLO, D'ORO: Esodo, cspo. 32. Mentre Monè era sul monte Sinai, gli Israeliti fanno un vitello d'oro di getto, e lo adorano; nell'anno 2514. Itilio vuole sterminarti per quella azione idolatra: Mosè supplica il Signore, il quale si placa.

Il capo precedente trovasi all'articolo Sabbato:
Esod. cap. 31.

Videns autem populus, quod moram faceret descendendi de monte Moyses, congregatus adversús Aaron, dixit: surge, fac nobis deos qui nos pracedant: Moysi enim huic viro, qui nos eduxit de terrà Ægypti, ignoramus quid acciderit. Sterano: Att. 7, 40.

- 2. Dixitque ad eos Aaron: tollite insures aureas de axorum filiorumque et filiarum vestrarum auribus, et afferte ad me.
- 3. Fecitque populus que jusserat, deferens insures ad Auron.
- 4. Quas cùm ille accepissel, formavit opere fusorio, et fecit ex eis vitulum conflatilem, dixeruntque: hi sont dir tui, Israel, qui te eduxerunt de terrá Meyoti. Israelit: Salm. 105, 20.
- 5. Quod cum vidisset Auron, ædificavit altare corum co, et præconis voce clamavit, dicens: cràs solemnitas Domini est.
- 6. Surgentesque mane, obtulerunt holocausta et hostias pacificas, et sedit populus manducare et hibere, et surrexerunt ludere. Comiktj: 1 Epist. 10; 7.
- 7. Locatus est autem Dominus ad Moysen, dicens: vade, descende: peccavit populus tuus quem eduxisti de terrà Egypti. Tanas: Deut. 9, 12.
- 8. Recesserunt citò de vià quam ostendisti eis: fecerontque sibi vitulum conflatilem, et adoraverunt, atque intmolantes ei liostias; dixerunt: isti sunt dii tui, Israel qui te eduxerunt de terrà Ægyoti. Roboano: 3 Re 12, 28.
- 9. Rursumque ait Dominus ad Moysen: cerno quod populus iste duræ cervicis sit: Isaaelits: Esad. 33, 3. Tarra: Deut. 9, 13 a 15.
- so, dimitte me, ut irascutur furor meus contra cos, et deleam cos, faciamque te in gentem magnam.
- 11. Moyses autem orahat Dominum Deum auum, dicens: cur, Domine, irascitur furor tuus contra populum tuum, quem eduxisii de terià Ægypti in fortitude maghà, et in maou robustà? Isasatati: Salm. 105, 23, 24. Glosovi: Num. 14, 45, 16.
- 12. Ne, queso, dicaut Ægyptii: callidé eduxit cos, ut interficeret in moutibus, et deleret è terrà: quiescat irs tus, et esto placabilis auper nequità populi tui.
- 13. Recordare Abraham, Issac, et Israel, servoram tuorum, quibus jurasti per temelipsum, diceos: multiplicabo semen vestrum sicut stellas cucli: et 'universam terram hanc de quà locula tin sum, dalto semini vestro, et possidebitis eaus semper. Abramo: Gen. 12, 7, 13, 15. Isacco: Gen. 26, 4. Gucosse: Gen. 14, 16.
  - 14. Plecatusque est Dominus ne faceret melum quod locutus fueret adversus populum suum.

Mosè scende dal monte Sinai spezza le tavole della Aegge, abbrucia il vitello, e sgrida Aronne.

5. Et reversus est Moyses de monte, portens

dues tabulas testimonii in manu sua, scriptus ex utrăque parte, Sabaato: Esod. 31, 18.

- 16. et factas opere Dei: scriptura quoque Dei erat sculpta in tabulis,
- 17. Audieus autem Josue tumultum populi vociferantis, dixit ad Moysen: ululatus pugnæ auditur in castris.
- 18. Qui respondit: non est clamor adhortantium ad puguam, neque vociferatio compellentium ad fugam: sed vocem cantantium ego audio.
- 19. Cumque appropinquasset ad custra vidit vitulum et choros: iratusque valde projecit de manu tabulas, et confregit eas ad radicem montis:
- 20. arripiensque vitulum quem fecerant, combussi, et contrivit usquè ad pulverem, quem sparsit iu aquam, et dedit ex eo potum filiis Israel, Tanna: Deut. 9, 21.
- 21. Dixitque ad Aaron: quid tilii fecit hic populus, ut induceres super eum peccatum maximum?
- 22. Cui ille respondit: ne indignetur dominus meus: tu enim nosti populum istum, quòd pronus sit ad malum: 1 Giovanni: Epist. 5, 19.
- .23. dixerunt mihi: foc oobis deos qui uos præcedont: huic enim Moysi, qui nos eduxit de terrà Ægypti, nescimus quid acciderit.
- 24. Quitus ego dixi: quis vestrum habet aurum? Tulerunt et dederunt mihi: et projeci illud in ignem, egressusque est hic vitulus.

Mosè ordina, che siano uccisi gli idolatri, il numero dei quali fu di 23,000: a tutti gli attri impetra il perdono, e sale di nuovo sul monte Sinai.

- 25. Videns ergò Moyses populum, quòd esset audatus, (spolisverat euim eum Asrou propter ignominism sordes, et inter lostes nudum constituerets)
- 26. et staus in portà custrorun, sit: si quis est Domini, juugatur milii congregatique sunt ad eum onnes filii Levi.
- 27. Quihus ant: hæc diett Dominus Deus Israel: ponat vir gladnum super femur suum: ite, et,redine de portà usquè ad portain per medium castrurum, et occidet ususquisque fratrein, et amicum, et proximom suum.
- 28. Fecerantque fili Levi juxta serinonem Moysis, cecideruntque in die illa quasi viginti tria millia homiuum.
- 29. Et ait Moyses a consecrastis manus vestras bodie Domino, unusquisque in filio, et io fratre suo, ut detur vobis benedictio.
  - 30. Facto autemalfero die, locutus est Mayses

869

VIT

ad populum: peccastis peccutum maximum: ascendum ad Dominum, si quo modo quivero eum deprecari pro scelere vestro.

31. Reversisque ad Dominum, ait: obsecro, peccavit populus iste peccalini maximum, fecerunique sibi deos aureos: aut dimitte eis hanc novam.

32. aut si non facis, dele me de libro tuo, quem scripsisti.

33. Cui respondit Dominus; qoi peccaverit mihi, delebo eum de libro meo:

34. tu suiem vade, et due populum istum quò locutus sum tibi: Angelus meus præcedet te. Ego sutem in die ultionis visitabo et boc peccatum eorom.

35. Percussit ergò Dominus populum pro restu vituli, quem fecerst Asròn.

Le minaccie del Signore intimoriscono gli Israeliti, i quali si umiliano, e piangono il loro peccato: Israeliti: Esod. cap. 33.

Jerohosmo stabilisce il culto empio de'vitelli d'oro, nell'anno 3030: Robano: 3 Re 12, 21 e seg. Jehu imita quell'empichi sdegno del Signore Iddio: Jeno: 4 Re 10, '22 e seg. Josa Sa lo stesso: Juss: 4 Re 13, 10 e seg. Osaa: 4 Re 17, 16, Isaaler: Os. 8, 4 a 7, Inutilità di questo culto: Isaaler: Os. 12, 11 e seg.

VITTIME: Levitico, copo 22. Da qual: difetti o siri debbano essere esenti le vittime: e quali sieno quelli che debbano offerirsi: anno 2514. Ciò che precede trovosi oll'articolo Sacendori: Lev. 22, 1 a 16.

- 17. Locutusque est Dominus ad Moysen, dicens:
  18. loquere ad Aaron et filios eius, et ad omnes
  filios Israel, dicesque ad eos: homo de domo
  Israel, et de advenis qui habitant apod vos, qui
  obtulerit oblationem suam, vel vota solvens, vel
  sponte offerens, quidquid illud obtulerit in holocaistum Domini,
- 19. ut offerstur per vos, masculus immaculatus etit ex bobus, et ovibus, et ex capris.

2n. Si maculain habiterit, non offeretis, neque erit acceptabile. Disiri: Deut. 15, 21.

- 21: Homo qui obtulerit victimum pacificorum Domino, vel vota solvens, vet sponte offerens, tam de bobus quam de ovibus, inanaculatum offeret, ut acceptabile sit: omnis macula non erit in eo.
- 22. Si eæcum fuerit, si fractum, si cicatricem hubens, si papulas, aut scabiem, aut impetigire n;

non offeretis à Domino, nec adolebitis ex eis super altare Domini.

23. Bovern et ovem, aure et cauda amputatis, voluntarie offerre potes; votum autem ex eis solvi non potest.

24. Omne animal quod vel contritis, vel tusis, vel sectis ablatisque testiculis est, non offeretis Domino, et in terra vestra loc punion ne facialis.

25. De manu slienigene non olleretis panes Deo vestro, et quidquid aliud dare voluerit, quia corrupta et maculata sunt omnia: non suscipietis ea.

26. Locutusque est Dominus ad Moysen, dicens:
27. hos, ovis et capra, cum genita fuerint, septem dielius erunt sub ubere matris sum: die autem octavo, et deinceps offerri poterunt Domino.

28. Sive illa hos, sive ovis, non immolabuntur

29. Si immolaveritis hostiam pro gratiarum actione Domino, ut possit esse placabilis,

30. eodem die comedetis enm, non remanchit quidquam in mane alterius diei. Ego Dominus.
31. Custodite mandata mea, et facite es. Ego

Dominus.

32. Ne pollustis nomen meum sanctum, ut san-

52. We pollusts nomen meum sanctum, ut sanctificer in medio filiorum Israel. Ego Dominus qui sanctifico vos,

33. et eduxi de terra Ægypti, ut essem vohis in Deum. Ego Dominus.

Per la continuazione, vedi Luggi: Lev. cap. 23.

VITTIME: Numeri, c. po 28. Il Signore prescrive nuovamente quali sieno le vittime da offrirgli ogni giorno, e quali le cerimonie da osservarsi.

Dixit quoque Dominus ad Moysen :

2. præcipe fittis Israel, et dices ad eos: oblationem mesm et panes, et incensum odoris susvissimi offerte per tempora sus.

3. Hac sunt sacrificia que offerre debetis : agnos auniculos immaculatos duos quotidie in holocaustum sempiternum: Sacandon: Esod. 29, 38.

4. unum offeretis mane, et alterum ad vesperum:
5. decimam partem ephi similæ, quæ conspersa

- sit oleo purissimo, et habest quartam partem hin.

  6. Holocaustum juge est quod obtulistis in monte
  Sinai in odorem suavissimum incensi Domini.
- 7. Et libabitis vini quartem partem hin per agnos singulos in sauctuario Domini.
- 8. Alterumque agnum şimiliter offeretis ad vesperem juxta omnem ritum sacrificii matutini, et libamentorum ejus, oblationem suavissimi odoris Domino.
  - 9. Die autem salebati offeretis duos agnos an-

870

niculos immaculatos, et duas decimas similæ oleo conspersæ in sacrificio, et liba Misacota: Matt. 12, 5, 10. quæ rite funduntur per singula sabbata in

holocaustum sempiternum.

- 11. In calendis autem offerets holocaustum Domino, vitulos de armento duos, et arietem unum, agnos anniculos septem immaculatos,
- 12. et tres decimus simile oleo consperse in sacrificio per singulos vitulos: et duss decimus simile oleo consperse per singulus arietes:
- 13. et decimam decima similar ex oleo in sacrificio per agnos singulos. Holocaustum suavissimi odoris atque incensi est Domino.
- 14. Libamenta autem vini, quæ per singulas fundenda sunt victimas, ista erunt: media pars hin per singulos futulos, tertia per arietem, quarta per agnum. Hoc erit holocaustum per omnes menses qui sibi anno vertente succeduut.
- 15. Hircus quoque offeretur Domino pro peccutis in holocaustum sempiternum cum libamen-

Per la continuazione, vedi PASQUA: Num. cap. 28, 16 e seg. Vedi pure Immolare: Olocausti: Sacrifizz.

VITTORIE: è Die che se riportare le vittocie, ed è da lui solo che devonsi aspettare: Lor:
Gen. 14, 20. Mosi: Esod. 14, 13, 14: 17, 9 a 14:
18, 10. Lecoi: Esod. 23, 27. Decacoo: Esod.
34, 11. Isracturi: Num. 21, 34, 35. Lecoi: Deut.
7, 17, 18. Guerra: Deut. 20, 3 e seg. Vedansi
le vittorie di Giosuè all' articolo Ganco: Gios.
cap. 6: ed Hu: Gios. 8, 1 a 29.

VITTORIR: Giosnè, capo g. Lo strepito delle vittorie di Giosnè si estende rapidamente nelle provincie di di del Giordano: tutte la nasioni di Chanaan coi loro re si stringono tra toro in lega per combattere Giosnè e gli Israelitianno 3535.

Quibus auditis, cuncti reges trans Jordonem, qui versabantur in montonis et campratribus, in martinimi se littore magni martis, hi quoque qui habitabant juxta Libanum, Hethæus et Amorrincos, Chasanwus, Pherezzus, et Hevæus, et Jebuzzus,

2. congregati sunt pariter ut pugnarent contra Josue et Israel uno animo, cademque sententia.

Gli abitanti di Gabaon, udite le vittorie di Giosuè, e fingendosi venuti di lontano paese, ingannano Giosuè ed i principi; quindi 'è loro promessa la salute con giuramento, ed è futta con essi alleanza.

- 3. At hi, qui habitabaut in Gabaon, audientes cuneta que fecerat Josue Jericho et Hai,
- 4. et callidé cogitantes, tulerunt sibi cibaria, succos veteres asinis imponentes, et utres vinarios scissos atque consultos,
- 5. Calceamentaque perantiqua que ad indicium vetustaria pitaciis consola erant, induti veterillus vestimentis: panes quoque, quos portalant ob visiticum, duri erant, et in frusta comminuti.
- 6. Perrexeruntque ad Josne qui tunc morabatur in esstris Galgales, et dixenunt ei atque simul onnii Israeli ; de terrà longinquà venimus, pacen voltiscum facere cupientes. Responderuntque viri Israel ad eos, atque dixerunt:
- 7. ne forte in terre, que nobis sorte debetur, habitetis, et non possimus fædus inire vobiscum.
- 8. At illi ad Josue, servi, inquiunt, tui sumus. Quiltus Josue ait: quinam estis vos? et unde venistis?
- 9. Responderunt: de terra longinqua valde venerunt servi tui in nomine Domini Dei tui. Audivinus enim fannam potentim ejus, cuncta quas fecit in Ægypto,
- to. et duobus regibus Amorrhæorum qui fuerunt trans Jordanem., Selion regi Hesebon, et Og regi Basan qui erat in Astharoth: Isaaeutti: Num. 21, 21 = 35.
- 11. dixeruntque nobis seniores et omnes hahitatores terræ nostræ: tollite in manibus cibaria ob longissimam viam, et occurrite eis, et dicite: servi vestri sumus, fædus inite nobiscum.
- 12. En, panes quandò egressi sumus de domibus nostris ut venirenna, ad vos , calidos sumpsimus, nunc sicci facti sunt, et vetustate nimis comminuti.
- 13. Utres vin novos implevinus, nunc rupti sunt et soluti. Vestes et calceamenta quihus induinur, et que habenus in pedibus, ob longitudinem longioris vie trita sunt, et pene consumpta-

14. Susceperunt igitur de cibariis eorum , et os Domini non interrogaverunt.

15. Fecitque Josue cum eis pacem, et inito fædere pollicitus est quod non occiderentur: principes quoque multitudiuis juraverunt eis. Davides: 2 Re 21, 2.

L'inganno de Gabaoniti è scoperto tre giorni dopo la fatta alteanza. È toro conservata la vita per il giuramento ad essi prestato in nome del Signore: ma sono condannati a tagliare le legne pel servizio di tutto il popolo, ed a portare l'acqua nella casa del Signore.

16. Post dies autem tres initi fæderis, audierunt quod in viclao habitarent, et inter eos futuri essent.

17. Moveruntque castra filii Israel, et venerunt in civilates eorum die tertio, quarum luec vocalula sunt: Gabaon, et Caphira, et Beroth, et Caristhiarim.

 Et uou percusserunt eos, eo quod jurassent eis principes multitudiois in nomine Domini Dei Israel. Murmuravit itaque onne vulgus contra principes.

19. Qui responderant eis: jaravimus illis in nomine Domini Dei Israel, et ideireò non possumus cos contingere.

20. Sed boc facienus eis: reserveutur quidem ut vivant, ne contra nos ira Domini concitetur, si peieraverimus:

21. sed sic vivent, ut in usus universia multitudiois ligna cædent, aquesque comportent. Quilors hos loquentihus,

22. vocavit Gabaonins Josue, et dixit eis: cur nos decipera fraude voluistis, ut diceretis: procul valde bahitamus à vobis, cum in medio nostri sitis?

23. Itaque sub maledictione eritis, et non deficiet de stirpe vestra ligna cædeus, aquasque comportans in domum Dei mei.

24. Qui responderunt: nuntistum est nobis servis tuis quod promisisset Dominus Deus itus Moysi servo suo, ut traderet vobis omnem Terram, et disperderet cunctos labitatores ejus. Timoimus igitur valde, et providinus animabus nostris, vestro terrore compulsi, et hoc consilium inivimus.

25. Nunc autem in manu tua sumos: quod tibi bonum et rectum videtur fac nobis.

26. Fecit ergò Josue ut dixerat, et liberavit eos de manu filiorum Israel, ut non occiderentur.

27. Decrevique in illo die eos esse in ministerio cuncti populi, et altaris Domini, cædentes ligue, et aquas comportantes, usquè in præseus tempus, in loco quem Dominus elegistet.

Per la continuazione, vedi Adonissedec: Gios. cap. 10, nel qual espo trovasi la barrazione del vittoria di Giosuè contro i cinque re che assediavano Gabnon. Per la continuazione delle sue vittorie, tedi Ru: Gios. cap. 11, e cap. 12. Fu coll'onoipossede ajuto di Dio, che Giosuè riportò quelle vittorie: Adonissede: Gios. 10, 41 a 43. Esonxazione: Gios. 23, 10. Maranteli: Gios. 24, 8, 12. Debbora conosce l'effetto di

quella mano omnipossente : Dissona: Giud. 4 . 14. 15. Cantico da essa cautato dopo la vittoria riportata contro il re di Chanasn: Ibid. Giud. cap. 5. Ouesta verità si manifesta in molte e molte altre occasioni: Gapsons: Giud. 7, 2 n Q. Gli Israeliti la riconoscono coll'attribuire tutte le loro vittorie a Dio e non al loro valore particolare : Jepute : Giud. 11 . 21 a 24. Guerra : Giud. 12, 3. Non già per il muggior numero. ma heasi col digiuno, coll'orazione, colla confidenza in Dio, e colla giustizia della sua causa che puossi ottenere la vittoria: Oltraggio: Gind. 20, 12 8 48. GIONATA: 1 Re 14, 6. GOLIA: 1 Re 17 . 46 , 47 . ARCA : 1 Re 7 . 10 . 11 . SAULLE : 1 Re 11. 11: 15, 2 . 7. GOLIA: 1 Re 17, 45, 46. DAVIDDE: 1 Re 30, 23: 2 Re 5, 20, 24, 25: 10. 12: 18. 28. Davidde riferisce tutte le sue vittorie alla protezione del Signore, e noo mai al proprio suo valore guerriero: CANTICO: 2 Re 22. 30, 35 e seg. DAVIDDE: 2 Re 23, 10, 12. ACHAB: 3 Re 20, 13. JORAM: 4 Re 3, 18 e seg. ELISEO: 4. Re 5. 1. L'orazione e la confidenza in Dio nei combattimenti fanno riportare la vittoria : Gan : 1 Par. 5, 18 . 22. GIUDITTA: capo o, per intiero.

VITTOBIR: 1 Paralipomeni, capo 18. Davidde riporla molte vittorie : sconigge i Fillstel ed i
Moabiti, e vince il re. di Soba. Sbaraglia ventiduemila Soriani di Damasco, e s'impadronisce di tutte le ricchezze che trovò in Thébath e
Chun, città di Adarcer re di Soba. Riceve congratulazioni dal re di Hamath, il quale gli chiede
allenza, mandatogli per tale motivo lo stesso
suo figliuolo Aloram: anno 2960.

Il capo precedente trovasi all'articolo Onazione:

1 Par. cap. 17.

Factum est autem post bæc, ut percuteret David, Philisthiim, et humiliaret eos, et tolleret Geth, et filias ejus de manu Philisthiim, Davidos: 2 Re 8, 1.

2. percuteretque Monb, et fierent Monbitæ servi David, offerentes ei munera.

3. Eo tempore percussit David etiam Adarezer regen Soba regionis Hemath, quando perresit ut dilataret imperium suum usque ad flumen Euphraten.

4. Cepit ergò David mille quadrigas ejus, et septem millia equitum, ac viginti millia virorum peditum, subnervavitque onnes equos curruum, exceptis centum quadrigis, quas reservavit sibi.

 Supervenit autem et Syrus Damascenus, ut auxilium præberet Adarezer regi Soha: sed et hujus percussit David viginti duo millia virorum.

- 6. Et posuit milites in Damasco, ut Syria quoque serviret silii, et offerret munera. Adjuvitque eum Dominus in cunctis ad quæ perrexerat.
- 7. Tulit quoque David pharetras aureas, quas habuerant servi Adarezer, et attulit eas in Jerus-lem.
- 8. Necnon de Thehath et Chim urbibus Adarazer, æris plurimum, de quo fecit Salomon mare æneum, et columnas, et vasa ænea.
- g. Quod cum audisset Thou rex Hemath, percussisse videlicet David onnem exercituum Adarezer regis Solia,
- 10. misit Adoram filium suum ad regem David, fit postularet ab eo pacem, et congratularetur ei quod percussisset et expuguasset Adarezer: adversarius quippe erat Thou Adarezer.

Davidde consacra al Signore i frutti delle suè vittorie. I suoi generali soggiogano e mettono presidio nell'Idumea. Nomi de'suoi uffiziali,

- 11. Sed et omnia vasa aurea, et argentea, et ænea consecravit David rex Domino, cum argento et auro quod tulerat ex universis gentibus, tam de Idunirá et Moah, et filis Ammon, quam de Philisthiim et Amalec.
- 12. Abissi verò filius Sarviæ percussit Edom in valle Salinarum, decem et octo millia:
- 13. et constituit in Edom præsidium, ut serviret Idunes David: salvavitque Dominus David in cunctis ad quæ perrexerat.
- 14. Regnavit ergo David super universum Israel, et faciebat judicium alque justitiam cuncto populo suo.
- 15. Porro Josh filius Sarviss erat super exercitum, et Josaphat filius Ahilud à commentariis, 16. Sadoc autem filius Achitob, et Ahimelech
- filius Abiathar, sacerdotes, et Susa scriba.

  17. Banaias quoque filius Joiadre super legiones Cereilii et Pheleti : porrò filii David, primi

ad manun regis.

Per la continuazione, vedi HANON: 1 Par. cap. 10.

Altre vittorie di Davidde riportate col soccorso di Dio: Haron: 1 Par. 19, 13, 14, 18: Joan: 1 Par. cap. 20, 13: Vittorie di molti altri re d'Israele, riportate col medesimo soccorso: ABIA: 2 Par. 3, 16 a 20. Ass.: 2 Par. 14, 11 c seg.: 16, 8. Johan: 2 Par. 24, 24. AMSIA. 2 Par. 25, 2, 8, 11, 12. OHIA: 2 Par. 26, 7, Acuaz: 2 Par. 25, 5, 9. Vittoria di Giuditta sopra Oloferne, col medesimo soccorso: Guottra: 2, 15: 13, 9, 10. Lodi che Davidde reude al Signore dopo che ebbe vinto i suoi

nemici: Protezione: Salm. 9. Grezie: Salm. 17. Popolo: Salm. 59, 13. Chiesa: Salm. 107, 14. Pericoli: Salm. 117, 16. Peritente: Salm. 142, 13, 14.

VITTORIE: Salmo 143. La vittoria è un dono di Dio. Davidde rende gratie al Signore delle vittorie riportate contro i nemici, e lo prega della continuazione del suo celeste ajuto.

Benedictus Dominus Deus meus, qui docet manus meas ad prælium, et digitos meos ad hellum.

- a. Misericordia mea, et refugium meum : susceptor meus, et liberator meus :
- 3. protector meus, et in ipso speravi: qui subdit populum meum sub me.
- 4. Domine, quid est homo, quis innatuisti ei? aut filius hominis, quis reputas eum? Giobbe: 7, 17.
- 5. Homb vanitati similis factus est: dies ejus sicut umbra prætereunt. Giossa: 8, 9: 14, 2.
- 6. Damine, inclina cœlos tuos, et descende: tange montes, et fumigabunt.
- 7. Fulgura coruscationem, et dissipahis eos:
- emitte segittes teas, et conturbabis eos.

  8. Emitte manum tuam de alto, eripe me, et libera me de aquis multis, de manu filiorum
- alienorum;
  g. quorum os locutum est vanitatem: et dextera
  eorum, dextera iniquitatis.
- 10. Deus , canticum novum cantabo tibi : in
- psalterio decachordo psallam tibi.
- vid servum tuum de gladio maligno, eripé nie, 12. et erue me de manu filiorum alienorum, quorum os locutum est vanitatem: et dextera
- eorum, dextera iniquitatis.

  13. Quorum filii, sicut novellæ plantationes in iuventute sua:
- 14. filim eorum compositm: circumornatm ut similundo templi.
- 15. Promptuaria eorum plena, eructantia ex hoc
- 16. Oves corum for osa, abundantes in egres. sibus suis: boves corum crassa.
- 17. Non est ruina maceriæ, neque transitus, neque clamor in plateis corum.
- 18. Beatum dixerunt populum, cui hæc sunt : heatus populus, cuius Dominus Dens ejus.
- Il salmo seguente trovast all'articolo Dio: Salm. 144.

È Dio che sa riportare la vittoria: quindi è Dio che bisogna rendersi savorevole: Uosto: Prov. 21. 30. 31. Finche eli Israrliti banuo potseduta la sapienza, la vittoria fu con loro : ma questa li abbandono, quando essi abbandonarono In SAPIENZA: cap. 11 per intiero. La vittoria sui nemici non dipende dal maggior numero, ma dalle sante disposizioni che si portano con sè alla guerra : Lor: Gen. 14, 14, 15. GEDEONE: Giud. 7. 2 8 4 7 e seg. GIONATA: 1 Re 14, 6, 14 15. ABIU: 2 Par. 13, 14 e seg. ASA 1 2 Par. 14 , 11 e seg. Johnn: 2 Par. 24 , 24. GIUDA: 1 Macc. 3, 16 e seg. Il digiuno e l'orazione ne sono i principali mezzi: Givoa: 1 Macc. 3, 42 e seg. : 4, 1 e seg. Rendimento di grazie dovuto a Dio dono la vittoria: Giuda Maccabeo riconosce questo dovere e lo adempie: Ginda: i Macc. 5 54. Se qualche motivo umano si frammischia in una guerra, la vittoria sfugge bentosto : Giuseppe ed Azeria ne somministrano un esempio: Ibid. 1 Macc. 5, 55 e seg. Onori che sono consequenza di una vittoria : Gusara : Num. cap. 31. JEPHTE : Giud. 11, 34. DAVIDDE : 1 Re 18, 6, 7. La più bella delle vittorie è quella dell'anima sulle passioni : Romant : Epist. 12, 21.

VIVERE: maniers di ben vivere: Ra: Salm. 100. Si deve vivere per Dio e non per sè: Ro-MARI: Epist. 14, 7, 8 COMMTI: 2 Epist. 5, 15. GALATI: Epist. 2, 20. PIETRO: 1 Epist. 4, 2. TES-SULONICERI: 1 Epist. 5, 10.

VIVERI necessarii quotidianamente per la tavola di Salomone: 3 Re 4, 22 a 25.

VIZJ: Iddio pupisce, in questo modo, i vizi degli uomini : se ne troveco due grandi esempi: 1.º Nella distruzione degli uomini col diluvio: a.º nell'inceodio di Sodoma e Gomorrha : vedi ABCA : DILUVIO : Nok ; e Sodoma : Gen. cap. 19. Il lavoro è un eccellente rimedio contro i vizi: Musk: Esod. 5, 5. Dei vizi che impediscono di andare in Circo: Salm 14. Della sorgente dei vizj : Dio : Sap. 14, 22 a 26 ; delle loro diverse specie e delle loro consegueoze: Uono: Prov. cap. 10. Mali che cagionano : Uomo : Prov. cap. 11 e seg. Vizi che devonsi principalmente fuggire per vivere pella giustizia ed essere accetto a Dio : PARABOLD : Exech. 18 , 1 e seg. Sono i vizi generalmente sparsi sulla terra: Iddio perciò verrà a giudicarla: Isanela: Os. cap. 4. Castighi che meritaco: Micura: 6. 9 a 16. Iddio ne è il testimonio ed il giudice : Massia : Mal. 3, 5. Fuggire i vizj : Romani : Epist. 13 , 13. Corints : 1 Epist. 5, 6, 9 a 11. Vizj e peccati che chiudono l'iogresso in cielo : tutto ciò che si può fare non si deve fare : CORINTJ: 1 Epist. 6 9 8 12. Ers-SINI: Epist. cap. 4. Vizi che S. Paolo teme di trovere ne'Comints: 2 Epist. 12, 20, 21. Vizi che

raccomanda agli Elesini di fuggire se vogliono essere amici di Dio: Eressus: Epist. 5, 3 a 5. Vizi che attirano la collera di Dio su quelli che li commettono: Colossasi: 3, 5, 6, 8.

VOCAZIONE proveniente da Dio: essa è necessaria per tutti gli stati di questa vita : Dio : Esod. 3, 10 e seg. Così egli scelse Mosè che custodiva il gregge di Jethro, suo suocero, per liberare il popolo Ebreo dalla schiavità di Egitto: Dio: Esod. 3, 1 e seg. La vocazione allo stato sacerdotale è particolarmente necessaria: castico di quei che s'ingeriscono delle funzioni sacre senza questa vocazione: Cone: Num. cap. 16. Prova di questa vocazione : Conn: Num. 16, 5 a 11. Mosè prova che la sua vocazione proviene da Dio: Conn: Num. 16, 11 a 30. Egli ricooosce ch'essa deve proveoire de Dio, il quale scandaglia i cuori, e lo prega ei stesso che scelga un capo che conduca il popolo ebreo in sua vece: Mosk: Num. 27, 16, 27, Iddio chiama quattro volte Salomone che dormiva nel tempio, e gli dichiara che egli va ad eseguire i suoi giudizi contro Heli e contro la sua casa: Samuele: 1 Re 3, 1 a 15. Vocazione degli Apostoli all'apostolato: Gesii Cristo, prima di fare la scelta dei doclici Apostoli, passa tutta la notte io orazione: Sermone: Luc. 6, 12, 13. Egli raccomanda a tutti quelli che lo segnivaco di pregare Iddio perchè mandi loro dei degni operaj: MIRACOLI : Matt. Q. 37 . 38. La vocazione allo stato ecclesiastico deve venire da Dio: Senmons: Gio. 15. 16. Dio chiama chi vuole: Corinta: 1 Epist. 1, 26 a 31 : Tessalonicesi : 1 Epist. 3, 12. La vocazione è particolare a ciascuno, avendo ciascuno un dano particolare: Coninta: 1 Epist. 7 . 7 , 17. Che ciascono rimanga nello stato in cui Dio lo ha collocato : Ibid. vers. 18 a 24. Rendersi degno della sua vocazione, affinche il nome del Signore sia glorificato: TESSACONICESA: 2 Epist. 1, 11, 12. Renderne grazie : Ibid. 2 Epist. 2, 13, 14. Altri testi sulla vocazione divine: Josaphat : 2 lar. 20, 12. Avvensita': Salm. 24. 3. 4. ORAZIONE : Salm. 30, 17. FESTS : Salm. 80. 10. 11. SAPIENZA: Prop. 2. 13. Uomo: Prop. 16, 9. VIRTÙ: Eccli. 8, 20: 37, 17, 19. PAOLO: Att. 9, 6. CURINTS: 1 Epist. 7, 17, 20, 24. Ere-SINI 1 Epist. 4 . 1. Condursi secondo la propria vocazione: Uomo: Prov. 27, 8. Gesù Caisto: Matt. 4, 19, 20. Minacoli: Matt. 8, 19 e seg. : 9. 9 APOSTOLI: Luc. 9. 57 e seg. RESURREZIONE : Gio. 21, 19, 22. PIETRO: 2 Epist. 1, 10, 11.

Della vocazione alla fede: devesi abbandonar tutto, come fecero gli Apostoli, quando si è chiamato a camminare sotto il suo dolce impero: Graŭ Catato: Matt. 4, 18 a 22. Iddio vi chiama chi egli vuole: Vedi Eletti: Fede: Gertil. È per un effetto della sua bontà, che egli lo chiama: Timotros: a Epist. 1, 9. Vocatione ad uno stato religioso: colui il quale vi si chiama da sè sirsso è rigettato da Dio: Apostoli: Luc. 9, 5, 58. Non situbare quando si è chiamato: Apostoli: Luc. 9, 59 a 62. Abramo: Gen. 12, 1. Comatomatri: Deut. 26, 18. Meraytelle: Gior. 44, 15. Tarbankolo: Sadon. 83, 10. Pomesse: Salm. 131, 15. Salomone: 3 Re 10, 8. Virtù: Mall. 19, 21. Sermone: Gio. 15, 16. Comisti. 1 Epist. 1, 9. Cocassas: Epist. 3, 3. Lamentazion: Gerem. 3, 27. Pietro: 1 Epist. 2, 9. Gessù Caisto: Mall. 16, 24. Timotro: 2 Epist. 2, 4. Vedi Voro:

VOGLIA. È opinione quasi comune che quando una donna incinta desidera ardentemente un oggetto o riceve una forte impressione, il liambino che nesce porte su qualche parte del suo corpo, l'oggetto del desiderio o della impressione ricevota dalla madre. Senza entrare nella discussione della esistenza o non esistenza del fatto, ecco ciò che è succeduto a Giacobbe figlio di Isacco, Avendo Giacobbe passato vent' anni al servizio di Laban suo suocero, pensò a ritirarsi nel proprio paese colle sue mogli e co' suoi figli. Convenne con Laban di ciò che questi doveva dargli in ricompensa de' servigi prestatigli. Ma accortosi che Laban prendeva ogni precauzione per favorire il proprio interesse, Giacobhe credette di dovere dal capto suo procurare l'interesse suo e di sua famiglia. Giacobbe percio fece uso di un'astuzia, la quale, riuscendogli favorevolmente, lo compenserelibe della ingiustizia ed indiscrezione di Laban suo suocero. Convenuero pertento ambedue, che radunati insieme tutti i greggi di Lubun, e messe du parte tutte le pecore variegate e macchiate di pelame, tutto quello che verrà fosco e macchiato e vario, tanto di pecore, che di capre, sarà la mercede di Giacobbe. Laban approvò il patto, e separò le capre e le pecore e i capri ed i montoni di vario colore e macchiati, e tutto il gregge di un sol colore, cioè di bianco e nero pelame , lo diede in governo de' suoi ligli. E pose una distauza di tre giorni di via tra sè ed il genero, il quale pescolava il rinanente de' suoi greggi. Prese adunque Giscobbe delle verghe di pioppo verdi e di mandorlo e di platano, e ne levò parte della corteccia: levata la quale, dove le verglie erano spogliate, spiccò il bianco; e, dove non eratio state toccate, rimasero verdi; onde in tal guisa risultò vario colore. E le pose ne' canali , dove gettavasi l'acqua, affinché venuto a bere il gregge

avesse diuanzi agli occlii le verglie, e così le pecore concepissero mirandole. Ed avvenue che le pecore in calore miravano le verghe, e figliavano agnelli con macchie, e pezzaii e sparsi di vario colore. Giacobbe in tal modo si face ricco formisura. Giacobse: Gen. 30, 25 e seg.: 31, 33, 41.

VOLONTA' de Dio. Non havvi nulla che possa resisterle. Iddio fa sortire la verità dalla bocca di quelli che sono meno disposti d'ogni altro a proclamarla: BALAAM: Num. 23, 12, 20, 26: 24, 13. Non fare la volontà di Dio, è rendersi colpevole del peccato d'idolatria : SAULLE : 1 Re 15, 22, 23. Davidde è un modello di rasseguazione alla volontà di Dio : DAVIDDE : 2 Re 15 . 25, 26. La voloutà di Dio si piega a quella degli uomini quando questi confessano i loro peccati ed osservano i suoi comandamenti: Davinne: 2 Re 24, 12 a 15. Non si può resisterle : Ona-ZIONE : Esth. 1, 9. Sommissione di Giobbe alla volontà di Dio: Giobbe: cap. 8, cap. 9. Essu si adempie infallibilmente: Dia: Is. 44, 24 a.28; senza che vi si possa fare opposizione alcuna: PENITENZA: Is. 46, Q a 11. Iddio è libero di disporne, come il vasajo della sua creta: per la qual cosa egli può trattare, il mondo come più gli piace, a norma del bene o del male che funno gli uomini : Porolo : Gerem. 18, 1 a 10. Execuses: 33, 11 a 20. Non si può resistere alla volontà di Dio, senza rendersi colpevole. Mezzi che lia, il Signore, affinche si adempia la sua volontà : NINIVE : Gion. cap. 1. MALACHIA : 1, 4. La penitenza dei Niciviti fa cangiare il Signore di risoluzione: Giona se ne affligge temendo di passare presso i Niniviti per un falso profeta: Iddio lo rimprovera severamente, e fa un miracolo per cui Giona si persuade non essere giusto il suo timore.: Ninive : Gion. cap. 3, cap. 4. Gesù Cristo è un modello perfetto di rassegnazione alla voluntà di Dio : Passione: Matt. 26 . 30, 42: Marc. 14, 26. MIRACOLI: Gio. 6, 37 a 40. Iddio è libero nella sua voloutà : Roman : Epist. 9, 15. Cercare di conformarvi la nostra vita: ROMANI: Epist. 12, 1 a 3. Essa è un mistero che ci è rivelato dalla grazia : Eresist : Epist. 1 , 7 a 10. Chi fa la volontà di Dio dura in eterno: GIOVANNI: Epist. 2, 17. Adempirla cou ogni cura: domandare a Dio questa grazia: T'essalonicesi: 2 Epist. 1, 11, 12. PENITENTE: Salm. 142, 10. Non bavvi se non colui, il quale adempie la volontà di Dio che possa entrare nel regno dei cieli : Sermone : Matt. 7 , 21. Minacoli : Matt. 12, 50: Gio 6, 38 a 40. Romani: Epist. 12, 2. Eresini : Epist. 5 , 17. Colossesi : Epist. 1 , 9.

TESSALONICESI: 1 Epist. 4, 3, 4. Timoteo: 1 Epist. 2. 4. Iddeo non vuole la perdita di nessuno: PARABOLA : Ezech. 18, 23. MIRACOLI : Gio. 6, 39. T.MOTEO: 1 Epist. 2, 3, 4. PIETRO: 2 Epist. 3, 9.

Volonta' dell'uomo: essa deve conformarsi a quella di Dio : SAMUELE ; 1 Re 3 , 18. DAVIDDE : 2 Re 6, 12: 15, 26. GIUDA: 1 Macc. 3, 60. SER-MONE: Matt. 6, 10. PASSIONE: Matt. 26, 39. PAO-LO: Alt. 21, 14. CORINTJ: 1 Epist. 4, 19. EBRS1: Epist. 6, 3. GIACOMO: Epist. 4, 15. Iddio coosidera la volontà dell'nomo e la ricompensa, o la punisce, nello stesso modo che ricompensa o punisce le sue azioni : Asimelecu : Gen. 20, 3, 6. ABRAHAMO: Gen. 22, 12. DAVIDDE: 2 Re 11, 14. 15: 12, 9. SCANDALO: Matt. 15, 8. PARABOLE: Marc. 12, 43, 44. GRRUSALEMME: Luc. 21, 2, 3, COBINTJ: 2 Epist. 8, 12. VANITA': Eccl. 9, 3. PAZIENZA: Eccli. 9, 15. Dio opera negli nomini e il volere e il fare secondo la buona volontà : FILIPPESI: Epist. 2, 13. Vedi INTENZIONE.

VOLPE : incendio cagionato da Sansone colle volpi : vedi Incentio. Erode è detto volpe da Gest Cristo: PARABOLE ! Luc. 13, 31 m 34.

VOLUTTA': piacere dei sensi : essa è figlia della cupidità che la Sacra Scrittura chiama Mi-GNATTA. Essa dice sempre : dammi, dammi, senza mai satollarsi: Uomo: Prov. 30, 15. Vedi Riccuszze; vaoità delle, ec. Alla voluttà dispiacciono le parole del saggio: Viaro: Eccli. 21, 18, 22. Vedi CONCUPISCENZA.

VOTO: Giacobbe fa un voto al Signore: GIACOBBE : Gen. 28, 20 a 22. Di ciò che poteva essere offerto per voto: VITTIME: Lev. 22, 21, 23.

Voto: Levilico, cupo 27. Varie leggi interno al voto, ossia intorno alle cose offerte a Dio con voto. Anno 2514.

Il capo precedente trovasi all'articolo Mala: Lev. cap. 26.

Locutusque est Dominus ad Moysen, dicens: 2. loquere filiis Israel, et dices ad eos : liomo qui votum secerit, et spopooderit Deo auinam suam, sub æstimatione dabit pretium.

3. Si fuerit musculus à vigesimo anno usquè ad sexagesimum anoum, dabit quinquaginta siclos argenti ad mensuram sanctuarii:

4. si mulier, triginta.

5. A quiuto autem anos usque ad vigesimum, masculus dabit vigioti siclos ; femina, decem,

6. Ab uno mense usque ad agnum quintum, pro

masculo dabuntur quinque sicli ; pro femina, tres. 7. Sexagenarius et ultrà masculus dabit quindecim sicles, femins, decem.

VOT 8. si pauper fuerit, et restimationem reddere non valehit, stabit corani sacerdote; et quantum ille æstimaverit, et viderit eum posse reddere, tantum dabit.

9. Animal autem, quod immolari potest Domino, si quis voverit, senctum erit;

10. et muteri non poterit, id est, nec melius malo , nec pejus bono : quod si mutaverit, et ipsum qued mutatum est, et illud pro que mutatum est, consecratum erit Domino.

11. Apinal immuodum, quod immolari Domioo non potest, si quis voverit, adducetur aote sacerdotem .

12. qui judicans utrum bonum ao nialum sit, statuet pretium.

13. Quod si dare voluerit is qui offert, addet supra æstimationem quintam partem.

14. Homo si voverit domum suam, et sanctificaverit Domino, considerabit eam sacerdos utrum hona an mala sit, et juxta pretium, quod als co fuerit constitutum, venundahitur :

15. sin autem ille qui voverat , voluerit redimere eam, dahit quintum partem restimationis suprà, et lisbebit domom.

16. Quod si agrum possessionis suæ voverit, et consecraverit Domino: juxta mensuram sementis æstimabitur prætium : si trigiuta modiis hordei seritur terra, quinquagiota siclis venundetur argenti.

17. Si statim ab anno incipientis jubilaci voverit agrum, quanto valere potest, tanto æstima-

18. sin autem post alignantum temporis, supputabit sacerdos pecuciam juxte ancorum, qui reliqui sunt, numerum usquè ad jubilæum, et detralietur ex pretio.

19. Quod si volnerit redimere agrum ille qui voverat, addet quintam partem æstimatæ pecuniæ, et possidebit eum.

20. Sin sutem poluerit redimere, sed alteri cuilibet fuerit venundatus, ultra eum qui vove-

rat, redimere non poterit , 21. quis cum jubilei venerit dies, sanctificatus erit Domino, et possessio consecrata ad jus per-

tinet sacerdotum. 22. Si ager emptus est, et nou de possessione majorum sanctificatus fuerit Domino .

23. supputabit sacerdos, juxta annorum numerum usque ad jubilæum, pretium : et dabit ille qui voverat eum, Domino. -

24. In jublico autem revertetur ad priorem dominum, qui vendiderat eum, et habuerat in sorte possessionis sum.

25. Omnis æstimatio siclo sanctuarii ponderabi-

tor. Siclus viginti obolos habet. Altabe: Esod. 30, 13. Leviti: Num. 3, 47.

Non si potrà far voto dei primogeniti, perchè spettano al Signore. Si pagheranno esattamente le decime. Chi vorrà riscattare le sue decime, vi aggiungerà il quinto.

- 26. Primogenita que ad Dominum pertinent, nemo sanctificare poterit et vovere: sive bos, sive ovis fuerit, Domini suut.
- '27. Quod si immundum est unimal, redimet qui obtulit, juxtu æstimationem tuum, et uddet quintum partem prētii : si redimere noluerit, vendetur alteri quuntuncumque à te fuerit æstimatum.
- 28. Onne quod Domino consecratur, sive homo fuerit, sive naimal, sive ager, non vendetur, nec redini poterit. Quidquid semel fuerit consecratum, Sauctum sauctorum erit Domino. Sacrifizzi: Lev. 6, 17, 25.
- 29. Et omnis consecratio, que offertur ab homiue, non redimetur, sed morte morietur.
- 30. Omnes decimæ terræ, sive de frugibus, sive de pomis arborum, Domini sunt, et illi sunctificantur.
- 31. Si quis autem voluerit redimere decimas suas addet quintam partem earum.
- 32. Omnium decimerum bovis et ovis, et capræ, qua sub pastoris virga transeunt, quidquid decimom venerit, sauctificabitur Domino.
- 33. Non eligetur nec bonum, nec malum, nec altero commutabilitar. Si quis mutaverit: et quad mutatum est, et pro quo mutatum est, sanctificabitur, Domino, et non redimetur.
- 34. Hac sunt pracepts, que mendevit Dominus Moysi ed filios Israel in monte Sines.

Per la continuazione della Sacra Scrittura, vedi Noveno: Num. cap. 1.

Voto: Numeri, capo 6. Certmonie del voto e della consacrazione de Nasarei: anno 2514. Il capo precedente trovnsi all'articolo Galosia: Num. cap. 5.

Locutusque est Dominus ad Moyseu, dicens: 2. loquere ad filios Israel, et dices ad eos: vir, sive mulier, cum feceriat votum ut sanctificentar, et se volueriat Domino consecrare;

- 3. à vino, et omni quod inebriare potest abstinelund. Acetum ex vino, et ex qualibet alia potione, et quidquid de uva exprimitur, non bibent: uvas recentes, siccasque non comedent
  - 4 conctis diebus quibus ex voto Domino con-

- secrantur: quidquid ex vinea esse potest, ab uva passa usque ad acinum, non comedent.
- 5. Onni' tempore separationis sum novacula non transibit per raput ejus, usquè ad completum dieu quo Domino consecratur. Sanctus erit, crescente cœsarie capitis ejus. Maxob: Gtud. 13.4, 5.
- 6. Onni tempore consecrationis sum super mortuum non ingredietur.
- 7. nec super patris quidem et matris et fratris sororisque funere contaminabitur, quia consecratio Dei sui super caput ejus est. Sactadori: Lev. at, 1 a 6.
- 8. Omnibus diebus separationis sum sanctus erit Domino.
- 9. Sin autem mortuus fuerit subito quispiam coram eo, polluetor caput consecrationis ejus: quod radet illico in eadem die purgationis sum, et rursum septima.
- 10. In octava autem die offeret duos turtures, vel duos pullos columbæ sacerdoti in introitu fæderis testimonii;
- 11. facietque sacerdos unum pro peccato, et alterum in holocaustum, et deprecabitur pro eo, quia peccavit super mortuo: sauctificabitque caput ejus in die illo;
- 12. et consecrabit Domino dies separationis illius, offerens agnum anniculum pro peccato, ita tamen ut dies priores irriti fiant, quoniam polluta est sanctificatio ejus.
- 13. Ista est lex consecrationis. Cum dies quos ex voto decreverat, complehuntur, adducet eum ad ostium taheroaculi foeteris,
- 14. et offeret oblationem ejus Domino, agnum anniculum immaculatum in holocaustum, et ovem anniculam immaculatam pro peccato, et arietem immaculatum, hostiam pacificam;
- 15. canistrum quoque panum azymorum qui conspersi siut oleo, et lagana absque fermento uncta oleo, ac libamina siugulorum:
- 16. que offeret secerdos coram Domino, et faciet tam pro peccato, quam in holocaustum.
- 17. Arietem vero immolabit hostiam pacificam Domino, offerens simul canis rum azyanorum, et lihamenia que ex more debentur.
- 18. Tunc radetur Nasarœus ante ostium taberneunii (zederis cœsarie consecrationis saæ: tolletque capillos ejus, et ponet super iguem qui est suppositus sacrificio pacificorum. Paoco: All. 21, 24.
- 19. Et armum coctum arietis, tortamque aliaque fermento unam de caulatro, et laganum azymum unum; et tradat in mania Nazaræi, postquam rasum fuerit caput ejus.
  - 20. Susceptague rursum ab co, elevabit in con-

spectu Domini: et sanctificata sacerdotis erunt, sicut pectusculum quod separari jussum est, et femur. Post hæc potest bibere Nazaræus visum.

21. Ista est lex Nazaræi, cum voverit oblationem suam Domino tempore consecrationis suæ, exceptis his quæ invenerit manus ejus, juxta quod mente devoverat, ità faciet ad perfectionem sanctificationis suæ.

Per la continuazione, vedi Bened zione: Num. 6, 22 e seg.

Voto degli Israeliti: vedi Isnaeliti: Num. 21, 1 a 3.

Voto: Numeri, capo 3o. Del volo e del giuramento degli uomini: e quando siano rati o inutili i voti delle fanciulle e delle mogli,

Il capo precedente trovasi all'articolo TABERNAcolo: Num. cap. 29.

Narravitque Moyses filis Israel omnis quæ

- 2. et locutus est ad principes tribuum filiorum Israel: iste est sermo quem præcepit Dominus:
- 3. si quis virorum votum Domino voverit, aut
- se constrinxerit juramento, non faciet irritum verhum snum, sed omne quod promisit implebit.
- 4. Molier si quippiam voverit, et se constrinxerit juramento, quæ est in domo patris sui, et in ætste adluc puellari, si cognoverit pater votum quod pollicita est, et juramentum quo obligavit animum suam, et tacuerit, voti rea erit:
- 5. quidquid pollicita est et juravit, opere complebit.
- Sin autem, statim ut audierit, contradixerit pater; et voto et juramenta ejus irrita eruni, nec obnoxas tenebitur sponsioni, eò quòd contradixerit pater.
- 7. Si maritum habuerit, et voverit aliquid, et semel de ore cius verbum egrediens animam ejus obligaverit juramento:
- 8. quo die audierit vir, et non contradizerit, voti rea erit, reddelque quodcumque promiserat.
- 9. Sin autem audiens statim contradixerit, et irritas fecerit pollicitationes ei s, verbaque quibus obstrinxerat animam suam, propitius erit ei Doninus.
- to. Vidua et repudiata quidquid voverint, reddent.
- 11. Uxor in domo viri cum se voto constriuxerit et juramento.
- 12. si audierit vir, et tacuerit, nec contradixerit sponsioni, reddet quodcumque promiserat.
- 13. Sin autem extemplo contradixerit, non tenellitur promissionis re»; qui» maritus contradixit, et Dominus ei propitius erit.

- 14. Si voverit, et juramento se constrinxerit, ut per jejunium, vet ceterarum rerum abstinentiam, affligat animam suam, in arbitrio viri erit ut faciat, sive non faciat.
- 15. Quod si audieus vir tacuerit, et in alteram diem distulerit sententiam: quidquid voverat atque promiserat, reddet; quia statim ut audivit, tacuit.
- 16. Sin autem contradizerit postquam rescivit, portabit ipse iniquitatem ejus.
- 17. Iste sunt leges quas constituit Dominus Moysi, inter virum et uxorem, inter patrem et filium, quæ in puellari adhuc ætate est, vel quæ manet in parentis domo.
  - Per la continuazione, vedi Guerra: Num cap. 31.

Non differire l'adempimento dei voti : Luggi : Deut. 23, 21 a 23. Voto di Jephte, per ottenere la vittoria: per non mancare all'adempimento del voto fatto, immola la sua figlia al Signore : Jepure: Giud. 11, 29 e seg. Voto d'Anna, moglie d'Elcana, per ottenere da Dio un figlio, ch'essa vuole con-Sucrergli. ELGANA: 1 Re 1, 10, 11. Voto d'Assulonne: suo zelo nell'adempirlo: Dayinns: 2 Re 15, 7 a q; ma il suo voto non era che una finzione del cauto suo, per trovare il mezzo di andare ad Hebron ed ivi farsi proclamare re: Ibid. vers. 10 e seg. Asa adempie i voti di suo padre: Asa; 3 Re 15, 14, 15. Voti sinceri del popolo Ebreo: Tempio: 1 Par. 29, 9. Ezecuia: 2 Par. 6, 12. GIUDITTA: 16, 22. Davidde fa molti voti per readersi propizio il Signore: egli promette di adempirli: Potenza: Salm. 65, 12 a 14. Egli li adempie scrupolosamente: Afflizioni: Salm. 115, 5, 8. PROMESSE: Salm. 131. Egli consiglia i voti ed il loro adempimento: PROTEZIONE: Salm. 23, 11. Pericolo di ritrattare i voti: Uomo: Prov. 20, 25. È meglio nou fer voti, piuttosto che adempirli male: VARITA': Eccl. 5, 3, 4. Isaia prevede i voti che devonsi fare al Signore, ed il loro adempimento: Ecitto: Is. 19, 21. L'uso dei voti è antichissimo: fu conosciuto e praticato anche dai Gentili: Ninive: Gion. 1, 15, 16: 2, 10. Il uon ademplinento dei voti trae seco la dannazione eterna: Timoteo: 1 Epist. 5, 12. Altri testi sui voti: Gesù CRISTO: Salm. 21, 27. GIDDIZIO: Salm. 49, 15. Socconso: Salm. 60, 8. LETTERE: Bar. 6, 34. Voto d'Eliodoro: Tampio: t Macc. 2, 35: di ANTIOCO: 2 Macc. 9. 11 e seg. Voto di castità, ad esempio della Beata Vergine : Luca: 1, 34. Voti di San Paoco: Att. 18, 18. Di quattro altri voti: PAOLO: Att. 21, 23. Voto empio de Giudei contro San PAOLO: Att. 23, 12, 14. Vedi GIUDIZIO. . .

VOTO per angurio : vedi Augunio.

Z,

ZABULON, che significa dimora, era il sesto figlio di Giacobbe con Liu: Racuere: Gen. 30. 19. 20. Numero de'snoi figli: Giacobbe: Gen. 46, 14. Sun undre la benedice profetizzandogli il luogo della dimora de'snoi discendenti nella Terra promessa: Giacobbe: Gen. 49, 13. Numero de'suoi discendenti, dei venti anni in su, capaci di porture le armi: Noveno: Num. 1, 30, 31. Della trilià di Zabuton fu principe Eliah, figlio di Helon: numero dei combattenti della triliù stessa: Campo: Num. 2, 7, 8. Oblazioni di guesta tribù alla dedicazione del tempio: Depicazione: Num. 7, 24 a 29; suo rango nella divisione delle schiere allorquando gli Israeliti mossero il campo dal deserto del Sinai: Num. 10, 16. Nome di quegli, di questa tribu, che per esplorare la Terra promessa, fu mandato con altri undici, secondo gli ordini di Dio: Israeliti: Num. 13, 11. Aumento di quelli di questa triliù capaci di portare le armi nel novero fatto nell'anno 2553 : Novero : Num. 26, 26, 27. Nome di colui, di questa tribù. che cogli altri undici delle altre tribù, fu incaricato della divisione della Terra promessa : Tea-BA: Num. 34, 17, 25. Benedizione che questa tribò riceve de Mosè: Deut. 33, 18.

ZIBULON: Giosuè, capo 19. Porzione della Terra promessa toccata in sorte alla tribu di Zabuton e d'Issachar: anno 2561.

Ciò che precede trovasi all'articolo Simeone: Glos.
19, 1 a 9.

- 10. Ceciditque sors tertis filiorum Zabulon per cognationes suss: et factus est terminus possessionis corum usque Sarid.
- 11. Ascendique de mari et Merala, et pervenit in Debbaseth, usque ad torrentem qui est contra Jeconam.
- 12. Et revertitur de Sarid contra orientem in fines Ceselethabor, et egreditur ad Dabereth, ascenditque coutra Japhie.
- 13. Et inde pertrausit usque ad orientalem plagam Gethhepher et Thacasin: et egreditur in Remmon, Amthar et Nos.
- 14. Et circuit ad aquilonem Hanathon: suntque egressus ejus vallis Jephtahel,
- 15. et Cateth, et Naalol, et Semeron, et Jedala, et Bethlehem: civitates duodecim, et villæ earum,
- 16. Hiec est hæreditas tribus filiorum Zabulon, per cognationes suas, urbes et viculi earum.
- 17. Issacliur egressa est sors quarta per cognationes suas.

- 18. Fuitque ejus hæreditas, Iesrael, et Casaloth, et Sunem.
  - 19. et Huphuraim, et Seon, et Anaharath,
  - 20. et Raliboth, et Cesion, et Abes,
- 21. et Rametli, et Engannim, et Enhadda, et Bethpheses.
- 22 Et pervenit terminus ejus usquè Thabor et Schesima, et Bethsames: eruntque exitus ejus Jordanis: civitates sedecim, et villæ earum.
- 23. Hæc est possessio fillerum Issachar per cognationes suas, urbes et viculi earum.
- Per la continuazione, vedi Asia: Gios. 19,

ZACCARIA, che significa memoria del Signore, era figlio di Jeroboano, re d'Israele. Morto il padre gli succede sul trono, nell'aono 3230: Amasu: 4 Re 14, 29. Dopo la morte di Jeroboano, tutto fu disordine in Israele, e fuvvi un interregno di dodici unai: per cui il regno di Zecuria incominci», propriamento parlando, nell'anno 3232 e non nel 3230: vedi Saturu. Zuccaria regnò sei nesi, essendo stato ucciso da Sellum che si impadroni del trono: A Zanta: 4 Re 15, 8 a 10.

ZACCARIA, figlio di Joiada: rimprovera al popolo le sue trasgressioni della legge di Dio: è lapi-

dato: Joinda: 2 Par. 24, 20 a 22. ZACCARIA, il profeta, figlio di Barachia, figlio di Addo profeta, fu mandato agli Ebrei di Gerusasalemme, dopo il ritorno dalla schiavitù di Babi-Ionia, per ordinar loro, da parte del Signore, di continuare a rifabbricare il tempio: impedimenti alla continuazione dell'opera: Tempio: 1 Esdr. cap. 5. Zaccuria è uno dei dodici profeti minori. Il suo libro che porta il suo nome, è il trentesimosettimo della Sacra Scrittura. Alcuni antichi hanno creduto che parlò di questo Zaccaria Gesù Cristo, nel Vangelo, quando disse che era stato ucciso tra il tempio e l'altare : Dorroat : Matt. 23, 35. Questo profeta fu contemporaneo al profeta Aggeo, ed incominciò a profetare nel secondo anno del regno di Dario : del mondo 3485.

ZACCIBIA: capo i. Il profeta esorta il popolo a penitenza ed a non imitare i padri toro i quali disprezzarono i profeti, e furono puniti. Il libro precedente della Sacra Scrittura, trovasi all'articolo Aggeo: cap. 1 e 2.

In mense octavo, in anno secunilo Darii regis, factum est verhum Domini ad Zachariam, filium Barachie filii Addo, prophetom, dicens:

- 2. Iratus est Dominus super patres vestros ira-
- 3. Et dices ad eos: hee dicit Dominus exercituum: convertimini ad me, ait Dominus exercituum, et convertar ad vos, dicit Dominus exercituum. Ioomas: Is. 21, 12. Giossi: Is. 31, 6. Cano: Is. 45, 22. Popolo: Gerem. 3, 12, 14, PARABOLE: Escel. 18, 30, 32. Ezzcustle: 33, 11. Isaakes: Os. 14, 2. Johns: 2, 12. Messai: Mal. 3, 7.
- 4. Ne sitis sicut patres vestri ad quos clamabant proplictar priores, diceutes: hac dicit Dominus exercituum: convertimini de viis vestris malis, et de coglistionibus vestris pessimis; et non audierunt neque attenderunt ad me, dicit Dominus.
- 5. Patres vestri ubi suut? et prophetæ numquid in sempiternum vivent?
- 6 Verumtamen: verba mea, et legitima mea, quæ maudavi servis meis prophetis, numquid noa comprehenderunt patres vestros, et conversi sunt et dixerunt: sicut cogitavit Dominus exercituum facere nobis secundum visa nostras, et secundum adinventionen nostras, fecti opbis?

Con due visioni, il Signore fa conoscere al profeta che castligherà le genti che hanno affitto il suo popolo; e che questo popolo tornerà a Gerusatemme dove sarà riedificato il tempio.

- 7. In die vigesina et querta undecimi mensis Salbath, in enno secundo Darii, factum est verbum Domini ad Zechariam, filium Barachiæ fili Addo, prophetam, dicens:
- 8. vidi per noctem, et eccè vir ascendens super equum rufum, et ipse stabat inter myrteta, que erant in profundo: et post eum, equi rufi, varii, et albi.
- g Et dixi: quid sunt isti, Domine mi? Et dixit ad me Angelus, qui loquebatur in me: ego ostendam tihi quid sint heec.
- to. Et respoudit vir, qui stabat inter myrteta, et dixit: isti sunt quos misit Dominus ut perambulent terram.
- 11. Et responderunt Angelo Domioi, qui stabat inter myrteta, et dixerunt: perambolavimus terram, et eccè omnis terra liabitatur, et quiescit.
- 12. Et respondit Angelus Domini, et dixit: Domine exercituum, usquequò tu uou misereheris Jeruselem, et urbium Juda, quibus iratus es? Iste Jàm septusgesimus annus est.

- 13. Et respondit Dominus Angelo, qui loquebatur in me, verba hona, verba consolatoria.
- 14. Et dixit ud me Angelus, qui loquebutur in me: clama, dicens: hæc dicit Dominus exercituum: zelatus sum Jerusalem et Sion zelo magno. Tampio: Zacc. 8, 2.
- 15. Et ità magnà ego irascor super gentes opulentas; quia ego iratus sum parùm, ipsi verò adjuverunt in malum.
- 16. Proptere hæc dicit Dominus: revertar ad Jérusalem in misericordiis: et domus mea ædificabitur in ea, ait Dominus exercitumm, et perpendiculum extendetur super Jerusalem.
- 17. Adhuc clama, dicens: hæc dicit Dominus exercituum: adhuc afflirent civitates meæ homis; et consolatium adhuc Dominus Sion, et eliget adhuc Jerusalem.
- 18. Et levavi oculos meos, et vidi: et eccè quatuor cornua.
- 19. Et dixi ad Angelum, qui loquebatur in me: quid sunt hæc? Et dixit ad me: hæc sunt cornua, quæ ventilaverunt Judam, et Israel et Jerusalem.
  - 20. Et ostendit milii Dominus quatuor fabros.
- a: El daxi quid isti venium facere? Qui ait, idens: hac sunt cornus, que ventileverunt Judem per singulos viros: et nemo corum levavit caput suum: et venerunt isti deterrere ea, ut dejicient cornus gentium, que levaverunt cornu super terram Juda ut dispergerent eam.

Per la continuazione, vedi Genusalemme: Zacc. cap. 2.

ZACCARIA: padre di S. Giovanni Battista, era s-cerdote, al tempo di Erode il grande, re di Giudea, Egli era della classe di Abia, una delle ventiquattro famiglie sacerdotali, ognuna delle quali serviva per turno nel tempio. Ora avvenne che, mentre faceva le funzioni di sacerdote dinanzi a Dio, nell'ordine del suo turno, un Angelo del Signore gli apparve e gli annuuziò la nascita di uu figlio. Zecceria diffidò e mostrò di non voler credere alle parole dell'Angelo, perchè era vecchio, e la sua moglie era sterile, ed anch' essa in avanzata età. Egli fu punito di questo dubbio colla privazione dell'uso della parola, e dell'adito: e non ricuperò la parola e l'udito se non quando necque il fanciullo promesso. In quel puuto Zuccaria riacquistò l'urlito e l'uso della parola e cantò un cantico pieno di profetico spirito in rendimento di grazie a Dio: Luca: 1, 5 a 25, 36, 40 a 45, 57 a 80.

ZACCHEO, che significa puro mondo, era piccolo di statura. Era capo de'pubblicani ed as-

880

sai facoltoso. Bramando di conoscere di vista Gesù, sall sopra una pianta di sicomoro per vederlo, perchè era per passure du quella parte. Arrivato Gesù a quel luogo lo vide, e gli disse che calasse giù, perchè voleva egli in quel giorno albergare in casa sna. Soddisfazione di Zaccheo . GERUSALEMME: Luc. 19. 1 a 10.

ZAMBRI, che significa cantore, o cantante, era capitano de'soldati a cavallo del re Ela. Zambri ai ribella contro Ela, lo uccide e regna in sua vece in Israele, nell'anno 3075. Assiso sul trono stermina tutta la casa di Baasa padre di Ela, ed i parenti e gli amici di lui, Ma totto Israele, avendo udito come Zambri si era ribellato ed aveva ucciso il re, elesse per sno re Amri capitano delle milizie. Auri si move con tutta l'armata d'Israele contro Zambri, che trovavasi in Thersa. E veggendo Zambri che la città sarebbe espugnata, entra nella reggia, e si abbrucia colla casa reale e muore: ELA: 3 Re 16, 9 9 20.

ZEB: pedi SEB.

ZEBEDEO, che significa dote, o dotato, era nadre di Giacomo e di Giovanni: Gasù Caisto: Matt. 4. 21. La sua moglie Salome accostatasi a Gesù Cristo lo adora : Gesù le domanda che cosa vuole, e Salome lo prega di ordinare che i suoi due figliuoli seggano uno alla destra e l'altro alla sua sinistra nel suo regno. Gesù le risponde, ch' essa non sa quello che domanda: PARABOLE: Matt. 20, 20 a 23. ISTRUZIONI: Marc. 10, 35 a 40.

ZEBEO, che significa vittima, e Salmana erano due re di Madian, che Gedeone distrusse colla loro armata: Gedeone: Giud. cap. 8.

ZELO, fervore, sentimento vivo ed affettuoso che si manifesta esteriormente per tutto ciò che può meglio contribuire al hene della religione ed alla gloria di Dio. Iddio loda lo zelo di Phinees: ISBARLITI: Num. 25, 6 a 15. Davidde, animato di zelo per la gloria di Dio, trova inconveniente che l'arca del Signore sia collucata sotto le pelli, mentre egli abita in una casa di cedro: Davidde: 2 Re 7, 2. TEMPIO: 2 Par. cap. 29. Zelo di Asa per la gloria di Dio: Asa: 2 Par. cap. 15. Se lo zelo per la gloria di Dio non è secondo la scienza, non può condurre a buon fine : i Giudei ne sono una prova : Romani : Epist. cap. 10. Zelo della Chiesa contro gli empj: Peasecuzione: . Salm. 68. Zelo di Mathathia e di un gran numero di Giudei, per la legge del Signore: MATHATHIA: 1 Macc. cap. 2. Zelo di S. Paolo, il quale desidera a tutti che diventino Cristiani: Paoco: Att. 26, 28, 29. Dello zelo da imitarsi, superando anche le virtù praticate dagli altri: Comets: 1 Epist. 12, 30: 14, 1, 12, 39: 2 Epist. 9, 2: 11, 2. GALATI: Epist.

4, 17, 18, Tiro: Epist. 2, 14, Zelo affettuoso di Dio per Il suo popolo: ne è una prova la giusta severità che egli esercita verso i peccatori, e la formidabile sua collera contro i nemici della Chie-Sa: ISBARLITI: Num. 25, 11. ALLEANZA: Deut. 29. 20. EZECHIA: 4 Re 19, 31, CHIESA: Salm. 68, 5, ISAIA: 9, 7. Dio: 1s. 42, 13: 59: 15 a 17. GIUSTI: Sap. 5, 18. EZECUIELE: 5, 13. GRRUSALEMME: Exch. 16. 38, 42: 23, 25. ISRAELE: Ezech. 36, 5, 6. Gog. Ezech. 38, 19: 39. 25. SOFONIA : 1, 18: 3, 8. TEMPIO: Zacc. 8, 2. ZACCARIA: 1, 14. Esempi di un zelo ben inteso: DINA: Gen. cap. 34. VITELLO d'oro : Esod. 32, 11 a 13, 19, 27, 28. Hat: Gios. 7, 24 e seg. Giosuk : 22, 11, 12 e seg. OLTBAGGIO: Giud. cap. 19. cap. 20. SAULLE: 1 Re 15, 32, 33. ACRAS: 3 Re 18, 40. ELIA: 3 Re 10. 0. 10. ACRAS: 3 Re 20, 42. JEHU: 4 Re 10, 11 8 32. EZECHIA : 4 Re 18. 4. JOSIA : 4 Re 23. 5 . 26. JOIADA : 2 Par. 24 20. Esnas: lib. 1, cap. 9, vers. 3 e seg. NEREMIA: 2 Esdr. 13, 25. Gesù CRISTO: Salm. 68, 12. TEMPIO: 2 Macc. 3, 3, 4, GIO. BATTISTA: Matt. 3, 7. MIRACOLI : Matt. 14, 4. GEBUSALEMME: Matt. 21, 12. Dorron: Matt. 23, 15 a 30, 33. Nozze: Gio. 2, 15, 17. Disconst: Gio. 8, 42 a 44. APOSTOLI: Att. 5, 3. 4, 9. STIFANO: Att. 7, 51. PAOLO: All. 13, 10, 11: 17, 16. Esempi di uno zelo indiscreto, o male inteso: CARNI: Num. 11. 26 a 20. DAVIDDE: 2 Re 16. 0 e seg. ELISTO: 4 Re 2, 15 . 18. NINIVE : Gion. 1, 1 . 3 : 4 1 e seg. Gesù CRISTO: Matt. 16, 21 a 23. DOTTORI: Matt. 23. 16 a 22. MIRACOLI: Marc. 2. 23, 24. SCANDALI: Marc. 7, 1 e seg. ORAZIONE: Luc. 11, 38. ISTRU-ZIONI: Marc. 10, 13, 14. PASSIONE: Marc. 14, 3 a 5. LAZZARO: Gio. 12. 3 a 8. Apostoli: Luc. 0. 49, 50, 54, 55. PARABOLE: Luc. 13, 14, 15. PAS-SIONE: Matt. 26. 51 a 54; Luc. 22. 50. NASCITA: Gio. 3, 26 e seg. Apostolu: Att. 5, 17, 18, 27, 28, 34 e seg PAOLO: Att. 13, 25: 21, 20 e seg: 22, 3 # 7. GALATI : Epist. 1, 13 e seg : 4, 17. 18. Ro-MANI : Epist. 10, 2, 3.

ZELOTIPIA, o spirito di gelosia: vedi Gelosia. ZITELLE : Vedi FIGLIE.

ZOROBABEL, che significa straniero alla confusione, era figlio di Salathiel: Genealogia: Matt. 1, 12. Egli chiamavasi anche Sassansan : vedi questo nome. Fu uno dei primi capi delle famiglie di Giuda, che ritornarono a Gerusalemme, dopo la schiavità di Babilonia: Cao: 1 Esdr. cap. 1. Schlavitù: 1 Eulr. cap. 2. Tempio: 1 Esdr. cap. 3 e seg. Aggro: 1, 1: 2, 1 e seg. Elogio di Zorobabiel: PROFETI: Eccli. 49, 13. GERUSALEMME: 2 Esdr. 12. 1, 46. Fu Zorobabel che fece rifabbricare il tempio di Gerusalemme : anno 3469: TEMPIO: 1 Esdr. cap. 3 e seg.





# TAVOLA

### INDICANTE GLI ARTICOLI DEL REPERTORIO

# SOTTO I QUALI TROVANSI COLLOCATI I CAPI DI CIASCUN LIBRO DELLA SACRA SCRITTURA.

Per mezzo di questa tavola si può leggere la Sacra Scrittura secondo l'ordine esistente in tutte le Bibbie.

Per facilitarne la lettura abbiamo avuto la cura, allora quando un capo trovasi riprodotto parzialmente sotto molti articoli, d'indicare ciò, che ciascun articolo contiene di quel capo.

Con questa tavola il lettore può altresi trovare di seguito, nel Repertorio, qualunque passo della Bibbia citato nei libri, che trattano del dogma e della morale, e che egli desidera di consultare.

| INDICAZIONE   ARTICOLI                                                                                                       | INDICAZIONE ARTICOLI                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| dei capi secondo l'ordine,<br>che occupano nella Bibbia.                                                                     | dei capi secondo l'ordine,<br>che occupano nella Bibbia.                                |
| LIBRO DELLA GENESI.                                                                                                          | CAPO 40. a Coppiens.                                                                    |
| CAPO 1-2. a CREATIONE.  - 3 ADAMO.  - 4 CAINO.  - 5 ADAMO.  - 6 NOÉ.                                                         | - 41. FARAONE 42 a 45. Giuseppe 46. Giacobet 47. Giuseppe 48-49. Giacobes 50. Giuseppe. |
| - 7 ARCA 8.9 Noż 10 GENEALOGIA.                                                                                              | LIBRO DELL' ESODO.                                                                      |
| - ii. a Sam vers. i a 9. Sam vers. 10 a 25. Thank vers. 24 a 52.                                                             | CAPO 1. a ISRAELITI.  — 2 Mosé.  — 5-4 Dio.  — 8 Mosé.                                  |
| — 12-13 ABRANO. — 14 LOT. — 15 ABRANO. — 16 SARAĪ.                                                                           | — G Dio.<br>— 7 a 11 Mosè.<br>— 12 Pasqua.                                              |
| — 48. АВЛАМО. — 46. SABAĪ. — 47. АВГАМО. — 18. АВГАМО. — 19. SODOMA. — 20. АВЛИВЕВСЯ. — 21. ISACO. — 22. АВЛАМО. — 23. SABA. | — 13 a 15 Mosē.<br>— 16 Manna.<br>— 17 a 10 Mosē.                                       |
| - 20 ABINELECT 21 ISACCO 22 ABRABAMO.                                                                                        | - 20. DECALOGO 24 n 25 LEGGI 21 Mosè 25-26 TABERNACOLO.                                 |
| — 24: Isacco.                                                                                                                | — 27 OLOCAUSTI.<br>— 28 VESTI.                                                          |
| - 23. a   ABRAHANO vers. 1 a 11.   ISMALE vers. 12 a 18.   ISACCO vers. 19 a 31.                                             | - 29 SACERDOTI.<br>- 50 ALTARS.<br>(BESSLEEL vers. 1 a 11.                              |
| 26 Isacco.<br>27 a 29 Glacobbe.                                                                                              | - 31. a Sabesto vers. 12 a 18.                                                          |
| — 50 RACHELE. — 51 a 53 GIACOBBE.                                                                                            | 53 ISRAELITI 54 DEGALOGO.                                                               |
| - 34 DINA 35 GIACOBER 36 ESAÙ 37 GIUSEPPE.                                                                                   | — 33. a Sabbato vers. 1 a 3. Primizis vers. 4 a 29. Besselel vers. 50 a 35.             |
| — 58 GIUDA. — 39 GIUSEPPE.                                                                                                   | — 36 a 39. BESELEEL. — 40 Most.                                                         |
| T. 11,                                                                                                                       | 111                                                                                     |

|        |      |         | TAVOLA.                       | 82   |          | TA  | YOLA.                                              |
|--------|------|---------|-------------------------------|------|----------|-----|----------------------------------------------------|
|        |      | LIBRO   | DEL LEVITICO.                 | CAPO | 11. 7    | a   | Fuoco vers. 1 a 9.<br>Canni vers. 10 a 30.         |
| APO    | 1.   | a       | OLOCAUSTI.                    | l l  |          |     | (Quague vers. 31 a 34.                             |
| _      | 2.   |         | OBLAZIONI.                    | _    |          | • • | SEPHORA.                                           |
| _      | 4-5. |         | PACIFICAE.                    | 1 -  | 13       | • • | ISBARLITI.                                         |
| _      | 4.5. |         | PECCATO.                      | -    | 14       |     |                                                    |
|        |      |         | OLOGAUSTI pers. 8 a 13.       | U    |          |     | SACRIFIZI vers. 1 a 13.<br>PRIMIZIE vers. 16 a 21. |
| _      | 6.   | a       | SACRIFIZI vers. 14 a 18.      | 0    |          |     | PECCATO vers. 22 a 20.                             |
|        |      |         | ARONES vers. 19 a 30.         | 1 -  | 13.      | a   | Oagoglio pers. 30 a 31.                            |
|        |      |         | PECCATI pers. 1 a 10.         | 1    |          |     | SABBATO vers. 32 a 36.                             |
|        | _    |         | OSTIE vers. 11 2 21.          | 1    |          |     | COMANDAMENTI DETS. 37 8 41.                        |
| _      | 7.   | a       | SANGUE vers. 22 a 27.         | ü —  | 16       |     | Cone.                                              |
|        |      |         | SACERDOTI vers. 28 a 38.      | l –  | 17       |     | SACERBOZIO.                                        |
|        |      | _       | ARONNE vers. 1 a 9.           | 1    |          |     | SACERDOTI vers. 1 a 7.                             |
| -      | 8.   | , a     | TABERNACOLO vers. 10 a 36.    | l –  | 18.      | a   | PRIMIZIE vers. 8 a 19.                             |
| _      | 9.   |         | ARONNE.                       |      |          |     | ( DECIME vers. 20 a 32.                            |
|        |      |         | [ Funco vers. 1 a 7.          | _    | 19.      | a   | Sichifizi vers. 1 a 10.                            |
| -      | 10.  | a       | Vino vers. 8 a 11.            | _    | 10.      | -44 | Acqua vers. 11 a 22.                               |
|        |      |         | ARONNE vers. 12 a 20.         |      |          |     | Acqua vers. 1 a 15.                                |
| _      | ii.  |         | Mondo.                        | l –  | 20.      | a   | EDON vers. 14 a 21.                                |
| -      | 12.  |         | Donne.                        |      |          |     | ARONNE vers. 22 a 30.                              |
| - ,    | 13.  |         | LEBBRA.                       | I    | 21       |     | ISRAELITI.                                         |
| _      | 11.  |         | LEBBROSO:                     | - 22 |          | ::  | BALAAM.                                            |
| _      | 16.  |         | SANTUARIO.                    | 1 =  |          | ::  | NOVERO.                                            |
|        |      |         | TABERNACOLO vers. 1 a 9.      | li . |          |     | EREDITA' vers. 1 a 11.                             |
| -      | 17.  | a       | SANGUE vers. 10 R 16.         | I -  | 27.      | a   | Mosè vers. 12 a 25.                                |
|        |      |         | USANZA vers. 1 a B.           | ll . |          |     | VITTIME vers. 1 a 15.                              |
|        | 18.  | a       | IMPEDIMENTI Ders. 6 a 19.     |      | 28.      | a   | PASQUA vers. 16 a 25.                              |
|        |      | -       | ADULTERIO vers. 20 a 50.      |      |          |     | PENTECOSTE vers. 26 a 3t.                          |
| - 19   | -20. |         | Leggi.                        | II . |          |     | TROMBE vers. 1 a G.                                |
| -      | 21.  |         | SACERDOTI.                    | -    | 29.      | a   | Espiazione vers. 7 a 11.                           |
| _      | 90.  |         | SACERDOTI vers. 1 a 16.       |      |          |     | TABERNACOLO vers. 12 a 59.                         |
|        |      | а       | VITTIME vers. 17 a 33.        | 1 -  | 20       | ٠.  | Voto.                                              |
| - 25 á | 25.  |         | Leggi.                        | II - | 51.      | а   | Guenna vers. 1 a 24.                               |
| _      | 26.  | а       | idolatria vers. 1 a 12.       | 1    |          |     | Borrino vers. 25 a 54.                             |
|        |      |         | Mall vers. 15 a 18.           | II - |          |     | Terra.                                             |
| -      | 27.  |         | Voti.                         | ] =  | 33<br>34 |     | ACCAMPAMENTI. TERRA.                               |
|        |      |         |                               | -    | 34       | • • |                                                    |
|        |      | LIBRO   | DEI NUMERI.                   | _    | 33.      | 8   | CITTA' vers. 1 a 15.                               |
|        |      |         |                               | H    | 36       |     | EREDITA'.                                          |
| PO     | 1.   | a       | Novero.                       | I -  | 30       | ٠.  | Enguila.                                           |
| -      | ¥.   | • • • • | CAMPO.                        |      | LIRRO    | DE  | L DEUTERONOMIO.                                    |
| -      | 3.   | a       | ARONNE vers. 1 a 4.           |      | LIBRO    | DEI | DECIENOMONIO.                                      |
|        |      |         | (Leviti vers. B a B1.         | CAPO | 201      | a   | ISRAELITI.                                         |
| - '    | 4.   | a       | CAATH vers. 1 a 20.           | CAPO |          | a   | LEGGI pers. 1 2 14.                                |
|        |      |         | LEBBROSI vers. 1 R 4.         |      |          |     | COMANDAMENTI DETS. 15 8 31.                        |
| _      | 15.  | а       | PROSSIMO vers. B a 10.        | W    | 4.       | a   | ISRAELITI vers. 32 a 40.                           |
|        |      | **      | GELOSIA vers. 11 a 31.        | I    |          |     | CITTA' vers. 41 a 49.                              |
|        |      |         | ( Voto vers. 1 a 21.          | H    |          | _   | DECALOGO 1 a 22.                                   |
| -      | 6.   | a       | BENEDIZIONE vers. 22 a 27.    | -    | в.       | a   | SINAT 23 8 33.                                     |
| _      | 7.   |         | DEDICAZIONE.                  | I -  | 6        |     | AMORE.                                             |
|        |      |         | CANDELLIERED'ORO vers. 1 a 4. | I    |          |     | GUERRA vers. 1 a 10.                               |
| -      | 8.   | a       | LEVITI vers. 5 a 26.          | -    | 7.       | a   | Leggi vers. 11 a 26.                               |
|        | _    |         | (PASQUA vers. 1 a 14.         | I -  | 8        |     | COMANDAMENTI.                                      |
| _      | 9.   | a       | Nuvota vers. 15 a 23.         | I -  | 9        | ٠.  | TERRA.                                             |
|        | 10.  | . •     | (TROMBE vers. 1 a 10.         |      | 10.      | а   | TAVOLE vers. 1 a 11.                               |
|        | EU.  | a       | Sinaï vers. 11 a 36.          | u -  | 10.      | a.  | ESORTAZIONE vers. 12 a 22.                         |

| PA VOLA |  |  |  |  |
|---------|--|--|--|--|
|         |  |  |  |  |
|         |  |  |  |  |

|   | 11                      | ESORTAZIONE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | H                      |                                                                                           | LIBR            | O DI GIOSUĖ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                         | [ IDOLATRIA vers. 1 a 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1                      |                                                                                           |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| _ | 19. a                   | SACRIFIZI vers. 4 8 14.<br>SANGUR vers. 15 8 27.<br>CULTO vers. 28 8 52.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | CAPO                   | 1.                                                                                        | a               | Giorda pers. 1 n 9.<br>Giordano pers. 10 n 18.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|   |                         | PROPERTI vers. 4 a 12.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 =                    | 3.                                                                                        |                 | ESPLORATORI.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|   | 13. a                   | IDOLATRIA PETS. 13 a 18.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | _                      | 4.                                                                                        |                 | MONUMENTO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| - | 14. a                   | Mondo vers. 4 a 24.<br>Decime vers. 22 a 29.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -                      | в.                                                                                        | a               | CIRCONCISIONE PETS. 1 a 9.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| _ | 48                      | DERITI.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -                      | 6.                                                                                        |                 | GERICO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|   |                         | PASQUA vers. 1 a 8.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -                      | 7-8.                                                                                      | • • •           | Haï.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| _ | 16. a                   | PENTECOSTE vers. 0 a 12.<br>TABERNACOLO vers. 13 a 17.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        | 9.                                                                                        | - a             | VITTORIE.  ADONISEDECH vers. 1 a 27.  Maceda vers. 28 a 45.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|   |                         | Gittici vers. 18 a 22.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | I _                    | 11-12.                                                                                    | a               | RE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| _ | 17. a                   | SACERDOTI vers. 1 a 7.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        | 11-12.                                                                                    | 4               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|   | 17. u                   | (RE vers. 14 a 20.<br>EREDITA' vers. 1 a 8.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                        | 13.                                                                                       | a               | TERRA 1 a 7.<br>RUBEN vers. 8 a 35.<br>CALEB.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| _ | 18. a                   | INDOVINI vers. 9 8 14.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | _                      | 14.                                                                                       | • • •           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|   |                         | PROPERTY vers. 15 a 22.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -                      | 18.                                                                                       | a               | GIUDA PETS. 1 a 12.<br>CALER PETS. 15 a 19.<br>GIUDA PETS. 20 a 65.                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| _ | 19. a                   | Onicidio vers. 11 a 13.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | _                      | 16.                                                                                       |                 | EPHRAIM.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|   |                         | TESTIMONIO vers. 14 a 21.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -                      | 17.                                                                                       |                 | MANASSE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| - | 20. a                   | Guerra vers. 1 a 9.<br>Assedio vers. 10 a 20.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -                      | 18.                                                                                       | а               | DIVISIONE vers. 1 a 10.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|   |                         | CUERRA Pers. 1 a 9.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | l l                    |                                                                                           |                 | SIMEONE pers. 1 a 9.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| _ | 21. a                   | PRIMOGENITURA PETS. 15 a 17.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1                      |                                                                                           |                 | ZABULON vers. 10 a 23.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|   | 21                      | Fight vers. 18 a 21.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | _                      | 19.                                                                                       | a               | Assa vers. 24 a 59.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|   |                         | MORTE cers. 22 a 23.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | i                      |                                                                                           |                 | DAN Pers. 40 a 48.<br>Glosuk Pers. 49 a 84.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|   |                         | /CARITA' Pers. 1 a 4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | I _                    | 20-21.                                                                                    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|   |                         | TRAVESTIMENTO FCTS. B.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | _                      | 22.                                                                                       |                 | Glosuš.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|   |                         | Nibo vers. 6-7.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | _                      | 23.                                                                                       |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|   | 22. a                   | FARBRICA PETS. 8.<br>VIGNA PETS. 9-10.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -                      | 24.                                                                                       |                 | MERAVIGLIE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|   |                         | MANTELLO PETS. 11-12.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Į.                     |                                                                                           |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|   |                         | ADULTERIO vers. 15 a 22.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | H                      |                                                                                           | LIBRO           | DEI GIUDICI.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|   |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        |                                                                                           |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|   |                         | FORNICAZIONE Pers. 23 a 50.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | H                      |                                                                                           |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| - | 23-24                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | САРО                   | 1.                                                                                        | a               | GIUDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|   | 23-24                   | FORNICAZIONE SETS. 23 R 50. LEGGI. [ GIUDICI PETS. 1 R 4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | САРО                   | 1.                                                                                        | .a              | Angelo vers. 1 a B.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| _ |                         | FORNICAZIONE PETS. 23 a 50. LEGGI. GIUDICI PETS. 1 a 4. VEDOVA PETS. B a 12.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | САРО                   |                                                                                           |                 | Angelo vers. 1 a S.<br>Obalio vers. 6 a 23.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| _ | 23-24                   | Formicazione vers. 23 a 50. Leggi. Giudici pers. 4 a 4. Vedova vers. 8 a 42. Pesti vers. 45 a 46. Amaleciti vers. 47 a 49.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | CAPO                   |                                                                                           |                 | Angelo vers. 1 a B.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| _ | 26. a                   | FORNICAZIONE PERS. 23 a 50. LEGGI. GIUDICI PERS. 1 a 4. VEDOVA PERS. 5 a 12. PESI PERS. 15 a 16. AMALECHI PERS. 17 a 19. [PRINIZIZ PERS. 1 a 11.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | CAPO —                 | 2.                                                                                        | a               | ARGELO vers. 4 a S.<br>Obblio vers. 6 a 25.<br>Popoli. vers. 4 a 48.                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| _ |                         | FORNICAZIONE vers. 23 a 50. Lacot. Guedic pers. 1 a 4. Vedova vers. 8 a 12. Pasi vers. 15 a 16. Amalecti vers. 17 a 19. Familia vers. 1 a 14. Decime vers. 2 a 18. Comandament vers. 16 a 19.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -                      | 2.                                                                                        | a               | ARGELO vers. 1 a B.<br>ORRHO vers. 6 a 23.<br>POPOLI. vers. 1 a 18.<br>And vers. 19 a 81.                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| _ | 26. a                   | FORMCAZIONE CETS. 25 a 50. LEGGI. GUEDIGI PETS. 4 a 4. VEROVA CETS. 5 a 12. PESI CETS. 15 a 16. AMALECTI PETS. 4 a 14. DECIME CETS. 4 a 15. COMMENSMENT PETS. 4 6 19. COMMENSMENT PETS. 4 6 19. COMMENSMENT PETS. 4 a 10.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | CAPO — — — — — — — — — | 2.<br>5.<br>4-8.                                                                          | a<br>a          | ANGELO vers. 1 a 5. ORBLIO vers. 6 a 25. POPOLI. vers. 1 a 18. AND vers. 19 a 51. DEBBORA. INGRATITCHINE vers. 1 a 10.                                                                                                                                                                                                                                          |
| - | 26. a                   | FORNICAZIONE COPS. 23 a 50. Lacci. Guidic Pops. 2 a 4. Vedova Cops. 5 a 12. Pasi Cops. 15 a 16. Amalecti Cops. 17 a 19. Chamber Cops. 2 a 14. Decime Cops. 2 a 14. Comadamenti Cops. 6 a 16. Comadamenti Cops. 6 a 10. Comadamenti Cops. 1 a 10. Gambin Cops. 14 a 10. Gambin Cops. 14 a 10.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -                      | 2.<br>5.<br>4-8.<br>6.<br>7-8.                                                            | a<br>a<br>      | ANGELO vers. 1 a E. OBBLIO vers. 6 a 25. POPOLI. vers. 1 a 18. AND vers. 19 a 81. DEBOGRA. INCRATITUDINE vers. 1 a 10. GEDBONE vers. 11 a 40.                                                                                                                                                                                                                   |
|   | 26. a<br>26. a<br>27. a | FORMICAZIONE CETS. 25 a 50. LEGGI. GUEDIGI CETS. 2 a 4. VEDOVA CETS. 3 a 12. PESI CETS. 15 a 16. AMARCITI CETS. 27 a 19. GAMINECTI CETS. 4 a 14. DIGINE CETS. 4 a 14. DIGINE CETS. 4 a 16. COMANDAMENTI CETS. 16 a 10. GAMIN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -                      | 2.<br>3.<br>4-8.<br>6.                                                                    | a<br>a<br>      | ARGELO vers. 1 a 8. ORALIO vers. 6 a 25. ORALIO vers. 6 a 18. AOD vers. 19 a 81. DEBROMA. INCRATITUDINS vers. 1 a 10. GEDIONS. ADBRICCH vers. 1 a 40. GEDIONS. ADBRICCH vers. 1 a 6. JOATHAM vers. 7 a 21.                                                                                                                                                      |
|   | 26. a 26. a 27. a 28    | FORNICAZIONE CETS. 25 a 50. LEGGI. GIUDIGI PETS. 1 a 4. VEDOVA PETS. 15 a 12. PESI CETS. 15 a 16. AMALECITI PETS. 17 a 19. PRIMITE PETS. 15 a 14. DECINE CETS. 15 a 14. COMANDAMENTI PETS. 16 a 19. GARSINI PETS. 16 a 10. GARSINI PETS. 16 a 10. GARSINI PETS. 15 a 26. COMANDAMENTI.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -                      | 2.<br>5.<br>4-8.<br>6.<br>7-8.                                                            | a<br>a<br>      | ARGELO vers. i a 8.  ORRID vers. 6 a 25.  POPOLL vers. 1 a 18.  And vers. 19 a 31.  DEBBORA.  [INCANTITIONS vers. 1 a 10.  GEDRONS.  ABURLICH vers. 1 a 6.  JOATHAM vers. 7 a 21.  ADMERICH vers. 2 a 57.                                                                                                                                                       |
|   | 26. a 26. a 27. a 28    | FORMICAZIONE COPS. 23 a 50. LEGGI. GUIDIG POPS. 1 a 4. VENOVA COPS. 3 a 12. PESI COPS. 4 3 a 14. DECIME COPS. 2 a 14. DECIME COPS. 2 a 14. DECIME COPS. 2 a 15. COMADMENTI COPS. 6 a 16. GAMBIN COPS. 1 a 16. GAMBIN COPS. 1 a 16. GAMBIN COPS. 1 a 16. COMADMENTI COPS. 1 a 10. GAMBIN COPS. 1 a 26. COMADMENTI COPS. 1 a 26. COMADMENTI COPS. 1 a 26. COMADMENTI ALLEANZA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -                      | 2.<br>5.<br>4-8.<br>6.<br>7-8.<br>9.                                                      | a<br>a<br><br>a | ARGELO vers. f a 8. ORRILO vers. 6 a 25. POPOLL vers. f a 18. ADD vers. 19 a 81. DEBBORA. [INCARTITCHING vers. f a 40. GEDEONS. ADBRILCOW vers. f a 6. JOATRAM vers. 7 a 25. ADMRILCOW vers. 2 a 57. THOLA.                                                                                                                                                     |
|   | 26. a 26. a 27. a 28    | FORMICAZIONE CETS. 25 a 50. LEGGI. GUEDIGI PETS. 2 a 4. VEDOVA CETS. 3 a 12. PESI CETS. 15 a 16. AMALECITI CETS. 2 a 19. FRIMIZIE PETS. 2 a 11. DECIME CETS. 15 a 16. COMANDAMENTI CETS. 163 19. GARISHI CETS. 15 a 10. GARISHI CETS. 15 a 26. COMANDAMENTI. ALLEARZA. PREDIZIONI SETS. 2 a 10.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -                      | 2.<br>5.<br>4-8.<br>6.<br>7-8.                                                            | a<br>a<br><br>a | ARGELO vers. i a 8. ORALIO vers. 6 a 25. ORALIO vers. 6 a 25. POPOUL vers. 1 a 18. AOD vers. 19 a 34. DEBBORA. INCRATITUDINS vers. 1 a 40. GENDONS. ADDRALICES vers. 1 a 40. GEDDONS. ADDRALICES vers. 1 a 6. JOATRAM vers. 7 a 21. ADINELECS vers. 22 a 57. TROLL. JEPHTA.                                                                                     |
|   | 26. a 26. a 27. a 28    | FORMICAZIONE COPS. 23 a 50. LEGGI. GUIDIG POPS. 1 a 4. VENOVA COPS. 3 a 12. PESI COPS. 4 3 a 14. DECIME COPS. 2 a 14. DECIME COPS. 2 a 14. DECIME COPS. 2 a 15. COMADMENTI COPS. 6 a 16. GAMBIN COPS. 1 a 16. GAMBIN COPS. 1 a 16. GAMBIN COPS. 1 a 16. COMADMENTI COPS. 1 a 10. GAMBIN COPS. 1 a 26. COMADMENTI COPS. 1 a 26. COMADMENTI COPS. 1 a 26. COMADMENTI ALLEANZA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -                      | 2.<br>5.<br>4-8.<br>6.<br>7-8.<br>9.                                                      | a<br>a<br><br>a | ARGELO vers. f a B. ORRILO vers. 6 a 25. ORRILO vers. 6 a 25. POPOLL vers. f a 18. AGO vers. 19 a 81. DEBBORA. [INCRATUTCHINE vers. 1 a 10. GEDEONS. ADMRILCO vers. f a 6. JOATRAN vers. 7 a 22. ADMRILCO vers. 22 a 57. THOLA. JEPHTE. GCURRA vers. f a 6.                                                                                                     |
|   | 26. a 26. a 27. a 28    | FORMICAZIONE COPS. 23 a 50. LEGGI. GUIDIG POPS. 2 a 4. VEDOVA COPS. 3 a 12. PESI COPS. 15 a 14. DECIME COPS. 2 a 14. DECIME COPS. 2 a 14. DECIME COPS. 2 a 14. DECIME COPS. 3 a 14. DECIME COPS. 3 a 14. DECIME COPS. 3 a 15. COMMADMENTI OPS. 4 a 10. GAMBIN COPS. 4 a 10. GAMBIN COPS. 4 a 10. COMMADMENTI DECS. 4 a 10. COMMADMENTI COPS. 4 a 10. COMMADMENTI COP | -                      | 2.<br>5.<br>4-8.<br>6.<br>7-8.<br>9.<br>10.                                               | a a             | ARGELO vers. i a 8. ORALIO vers. 6 a 25. ORALIO vers. 6 a 25. POPOLL vers. 1 a 18. AND vers. 19 a 81. DEBROMA. INCRATITUDINS vers. 1 a 40. GEDROMS. ADDRALICE vers. 1 a 6. JOATRAM vers. 7 a 21. ADDRALICE vers. 22 a 87. THOLA. JEPHTE. GUERRA vers. 1 a 6. JEPHTE. JEPHTE. JEPHTE. JEPHTE.                                                                    |
|   | 28. a 26. a 27. a 28    | FORNICAZIONE CETS. 23 a 50. LEGGI. GUEDIGI CETS. 1 a 4. VEDOVA CETS. 3 a 12. PESI CETS. 13 a 16. AMALECITI CETS. 27 a 19. GAMINICATI CETS. 1 a 14. DECIME CETS. 2 a 14. DECIME CETS. 4 a 14. COMANDAMENTI CETS. 16 a 19. GAMISIM CETS. 1 a 10. GAMISIM CETS. 1 a 10. GAMISIM CETS. 1 a 10. COMANDAMENTI. PREDIZIONI CETS. 1 a 10. COMANDAMENTI. COMANDAMENTI. PREDIZIONI CETS. 1 a 10. COMANDAMENTI. COMANDAMENTI. LEGGE CETS. 1 a 20. COMANDAMENTI. LEGGE CETS. 1 a 20. MOSS CETS. 1 a 30. LEGGE CETS. 1 a 30. MOSS CETS. 1 a 30.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 111141111              | 2. 5. 4-8. 6. 7-8. 9. 10. 11. 142.                                                        | a a a           | ARGELO vers. 1 a 8. ORRILO vers. 6 a 25. POPOLI. vers. 1 a 18. AGO vers. 19 a 81. DEBBORA. [INCRATTICHINS vers. 1 a 10. GEDEONS vers. 1 a 40. GEDEONS. ADIRALICH vers. 7 a 21. ADIRALICH vers. 22 a 57. THOLIA. JEPHTE. GUERRA vers. 1 a 6. JAPATE vers. 1 a 6. JAPATE vers. 1 a 6. JAPATE vers. 1 a 15. MANUK.                                                 |
|   | 28. a 26. a 27. a 28    | FORMICAZIONE CEPS. 23 a 50. Laggi. Gildig Peps. 2 a 4. Vedova Ceps. 3 a 42. Pesi Ceps. 4 a 4. Decime Ceps. 3 a 44. Decime Ceps. 3 a 44. Decime Ceps. 4 a 44. Decime Ceps. 4 a 44. Decime Ceps. 4 a 46. Comandamenti Ceps. 4 a 40. Gamen Ceps. 4 a 40. Gamen Comandamenti Ceps. 4 a 40. Comandamenti Ceps. 4 a 40. Comandamenti Ceps. 4 a 40. Comandamenti Ceps. 4 a 8. Legge Ceps. 9 a 45. Mosè Ceps. 4 a 50. Cantice Ceps. 9 a 45. Mosè Ceps. 4 a 50. Cantice Ceps. 4 a 50.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 111141111              | 2.<br>5.<br>4-8.<br>6.<br>7-8.<br>9.<br>10.                                               | a a a           | ARGELO vers. i a 8. ORALIO vers. 6 a 25. ORALIO vers. 6 a 25. POPOLL vers. 1 a 18. AND vers. 19 a 81. DEBROMA. INCRATITUDINS vers. 1 a 40. GEDROMS. ADDRALICE vers. 1 a 6. JOATRAM vers. 7 a 21. ADDRALICE vers. 22 a 87. THOLA. JEPHTE. GUERRA vers. 1 a 6. JEPHTE. JEPHTE. JEPHTE. JEPHTE.                                                                    |
|   | 28. a 26. a 27. a 28    | FORNICAZIONE CETS. 25 a 50. LEGGI. GUEDIGI CETS. 5 a 4. VEROVA CETS. 5 a 19. PESI CETS. 45 a 19. PESI CETS. 45 a 14. DECIME CETS. 5 a 14. DECIME CETS. 12 a 19. COMADAMENTI CETS. 6 a 10. COMADAMENTI CETS. 4 a 10. GARGINI CETS. 15 a 26. COMADAMENTI. PREDIZIONI CETS. 1 a 40. COMADAMENTI. COMADAMENTI. PREDIZIONI CETS. 4 a 10. COMADAMENTI. LEGGE CETS. 4 a 8. LEGGE CETS. 4 a 8. LEGGE CETS. 4 a 50. GANTICO VETS. 1 a 45. MOSE CETS. 4 a 50. CANTICO VETS. 1 a 45. MOSE CETS. 4 a 45.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 111141111              | 2.<br>3.<br>4-8.<br>6.<br>7-8.<br>9.<br>40.<br>41.<br>42.<br>43.<br>4 a 16.<br>17.<br>18. | a a             | ARGELO vers. i a 8. ORALIO vers. 6 a 25. ORALIO vers. 6 a 25. POPOLL vers. 1 a 18. AND vers. 19 a 81. DEBROMA. INCRATITUDINS vers. 1 a 10. GEDIONS. ADDRALICE vers. 1 a 6. JOATEMA vers. 7 a 21. ADDRALICE vers. 22 a 57. THOLA. JEPHTE. GUERRA vers. 1 a 6. JEPHTE. GUERRA vers. 1 a 15. MANUE. SANSONS.                                                       |
|   | 26. a 26. a 27. a 28    | FORMICAZIONE CEPS. 23 a 50. Laggi. Gildig Peps. 2 a 4. Vedova Ceps. 3 a 42. Pesi Ceps. 4 a 4. Decime Ceps. 3 a 44. Decime Ceps. 3 a 44. Decime Ceps. 4 a 44. Decime Ceps. 4 a 44. Decime Ceps. 4 a 46. Comandamenti Ceps. 4 a 40. Gamen Ceps. 4 a 40. Gamen Comandamenti Ceps. 4 a 40. Comandamenti Ceps. 4 a 40. Comandamenti Ceps. 4 a 40. Comandamenti Ceps. 4 a 8. Legge Ceps. 9 a 45. Mosè Ceps. 4 a 50. Cantice Ceps. 9 a 45. Mosè Ceps. 4 a 50. Cantice Ceps. 4 a 50.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 111141111              | 2.<br>5.<br>4-8.<br>6.<br>7-8.<br>9.<br>10.<br>11.<br>12.<br>13.<br>4 a 16.<br>17.<br>18. | a a             | ARGELO vers. 1 a 8. ORRILO vers. 6 a 25. FOROLI vers. 1 a 18. AGO vers. 19 a 81. DEBOGA. INCALTITIONS vers. 1 a 10. GEDEONS vers. 14 a 40. GEDEONS vers. 1 a 6. JOATRAN vers. 7 a 21. ADMRILCU vers. 22 a 87. THOLA. JEPHTE. CUERNA vers. 1 a 6. JEPHTE vers. 1 a 6. JEPHTE vers. 1 a 18. MANUK. SARSONS. MICHA. DAN. OLTRAGGIO.                                |
|   | 28. a 26. a 27. a 28    | FORNICAZIONE CETS. 25 a 50. LEGGI. GUEDIGI CETS. 5 a 4. VEROVA CETS. 5 a 19. PESI CETS. 45 a 19. PESI CETS. 45 a 14. DECIME CETS. 5 a 14. DECIME CETS. 12 a 19. COMADAMENTI CETS. 6 a 10. COMADAMENTI CETS. 4 a 10. GARGINI CETS. 15 a 26. COMADAMENTI. PREDIZIONI CETS. 1 a 40. COMADAMENTI. COMADAMENTI. PREDIZIONI CETS. 4 a 10. COMADAMENTI. LEGGE CETS. 4 a 8. LEGGE CETS. 4 a 8. LEGGE CETS. 4 a 50. GANTICO VETS. 1 a 45. MOSE CETS. 4 a 50. CANTICO VETS. 1 a 45. MOSE CETS. 4 a 45.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 111141111              | 2.<br>3.<br>4-8.<br>6.<br>7-8.<br>9.<br>40.<br>41.<br>42.<br>43.<br>4 a 16.<br>17.<br>18. | a a             | ARGELO vers. i a 8. ORALIO vers. 6 a 25. ORALIO vers. 6 a 25. POPOLL vers. 1 a 18. AND vers. 19 a 81. DEBROMA. INCRATITCHINS vers. 1 a 10. GEDEONS. ADBREACH vers. 1 a 40. GEDEONS. ADBREACH vers. 1 a 6. JOATEMA vers. 7 a 21. ADBREACH vers. 22 a 87. THOLA. JEPHTE. GUERRA vers. 1 a 6. JEPHTE vers. 1 a 6. JEPHTE vers. 1 a 15. MANUÉ. SANSONS. MICHA. DAN. |

883

TAVOLA.

| TAVOLA. | 884 | TAVOLA. |
|---------|-----|---------|
|         |     |         |

LIBRO IV.º DEI RE.

| LIBRO | DI  | RUTH.  |
|-------|-----|--------|
| 9 -   | CAR | ESTIA. |

22. . . .

CANTICO.

CAPO

| - :  | B a 4. |       | BUTH.                                      | CAPO - |     | . a | Eliseo.                                       |
|------|--------|-------|--------------------------------------------|--------|-----|-----|-----------------------------------------------|
|      |        | LIBRO | 1.º DEI RE.                                | =      |     | ::: | JORAM.<br>Eliszo.                             |
| CAPO | 1.     | a     | ELCANA.                                    | -      | 8,  | a   | SELISEO vers. 1 a 1b.                         |
| _    | 2.     | a     | CANTICO vers. 1 a 10.                      | =      |     |     | JERU.<br>ATHALIA.                             |
| -    | 3.     |       | SAMUELE.                                   | 1 -    | 12. |     | Joas.                                         |
| _    | 1      |       | ARCA.                                      | -      | 13. | . a | JOACHAZ. vers. 1 a 9.<br>Joas, vers. 10 a 25. |
| -    | 7.     | a     | ARCA vers. 1 a 6.<br>Samuele vers. 7 a 17. | l –    |     |     | Amasia.                                       |
|      | 8.0    |       | SAMEET F.                                  | ii .   |     |     | Azista pers. 4 B 15.                          |

MANABEM vers. 14 a 26. 10-11. . . . . SAULLE. 4%. PHACEE vers. 27 a 34. 12. . . . SAMUELE. 13. SAULLE. Јолтнам. vers. 52 а 38. . . . 14.5 . . . GIONATA. 16. ACBAZ. 13. . . . SAULLE. 17. OSEA.

29-50. . . . DAVIDDS. — 22-23. . . . . JOSIA.

51. . . . SAULE. — JOACHIN vers. 1 a b.

— 24. a JOACHIN vers. 6 a 15.

LIBRO 11.º DEI RE. | SEDECIA COFF. 16 a 20.

CAPO 18 12. a DAVIDDE. | 28. a GODOLIA COFF. 23 21.

GARAGO 18 12. a DAVIDDE. | 28. a GODOLIA COFF. 23 23 1.

#### - 15. . . AMNON. - 14a 21. . . DAVIDDE. LIBRO L. DEI PARALIPOMENI.

- 23-24. . . . DAVIDDE. CAPO 4. GENEALOGIA. GIUDA vers. 1 a 17. LIBRO 111.º DEI RE. 2, CALEB Pers. 18 a 33. DAVIDDE. 3, DAVIDDE. CAPO 1. GIUDA Pers. 1 a 25. SIMEONE Pers. 21 a 43. DAVIDDE vers. 1 a 11. 4. 2. SALONONE vers. 12 a 46. | RUBEN vers. 1 a 10. SALOMONE. 3. 3 a 5. 6. TEMPIO. . . .

G. TEMPIO. (CLD VETS. 11 a 20.

7. PALAZZO. (LEVI COPT. 1 a 50.

8. DEDICATION. — 6. a LEVIT COPT. 51 a 55.

(CITA' VETS. 14 a 55.

(SLOMONS COPT. 6. 1 a 5.

14. a SLOMONS COPT. 6. a 5.

BEGNAMING COPT. 6. a 5.

BEGNAMING COPT. 6. a 5.

BEGNAMING COPT. 6. a 5.

- 41. a SALOMONE PETS. 1 B 27. | ISACCHA PETS. 1 B 15. | SEXILATION PETS. 2 D 2 40. 
- 22, . . . JOSAPHAT. - 16. a CANTICO PERS. 57 a 45.

|                                                                                                                                                                                  | ·                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| TAVOLA.                                                                                                                                                                          | 885 TAVOLA.                                                     |
| CAPO 17. a {Templo vers. 1 a 18. ORAZIONE vers. 16 a 27.                                                                                                                         | LIBRO DI GIUDITTA.                                              |
| - 18 VITTORIE.<br>- 19 HANON.                                                                                                                                                    | CAPO 1. a ARPHAZAD PERS. 1 a 6.<br>NABUCHODONOSOR PERS. 7 a 12. |
| — 20 JOAB<br>— 21 SATAN.                                                                                                                                                         | - \$ a 7 OLOPERNE.                                              |
| — 21 SATAN.<br>— 22 a 26; TEMPIO.                                                                                                                                                | — 8 a 16 GIUDITTA.                                              |
| - 27, a [ISRAELE vers. 1 a 24.]                                                                                                                                                  | LIBRO DI ESTHER.                                                |
| - 28. a OFFICIAL PERS. 1 8 10.<br>Templo pers. 11 a 21.                                                                                                                          | CAPO 1 a 5. a Assueno.                                          |
| — 29 Темріо.                                                                                                                                                                     | LETTERS vers. 1 a 7.                                            |
| LIBRO II.º DEI PARALIPOMENI.                                                                                                                                                     | - 14 ORAZIONE,                                                  |
| CAPO 1. a SALOMONE.  — 2 a 6 TEMPIO.                                                                                                                                             | - 15. a MARDOCHEO PERS. 1 a 5.<br>ESTRER PERS. 4 a 19.          |
| TEMPIO Pers. 1 a 11.                                                                                                                                                             | - 16 LETTERA.                                                   |
| TRONG PERS. 11 a 22.                                                                                                                                                             | LIBRO DI GIOBBE.                                                |
| - 9 SABA.<br>- 10 IMPOSTE.                                                                                                                                                       | CAPO ta 42. a GIOBBE.                                           |
| — 11-12 ROBOANO.<br>— 13 ABIA.                                                                                                                                                   | LIBRO DEI SALMI.                                                |
| - 13. ABIA 14a 16. ABIA 17. JOSAPHAT 18. ACRIB 19-20. JOSAPHAT 21. JORAN 22. OCHOSIA 23-24. JOIADA 25. ANASIA 26. OZIA 27. JOATRAN 28. ACRAZ 29. EZECHIA 30. PASQUA 31. EZECHIA. | SALMO 1. B LEGGE.                                               |
| — 17 Josaphat.<br>— 18 Аснав.                                                                                                                                                    | SALMO 1. a Legge.                                               |
| — 19.20 JOSAPHAT.                                                                                                                                                                |                                                                 |
| - 21 JORAN.                                                                                                                                                                      | - S ORAZIONE.                                                   |
| — 22 Основіл.                                                                                                                                                                    | - 6 PECCATO.                                                    |
| - 23-24 JOIADA.                                                                                                                                                                  | - 7 Persecuzione.                                               |
| - 25 AMASIA.                                                                                                                                                                     | - 8 GESÙ CRISTO.                                                |
| - 26 OZIA.                                                                                                                                                                       | - 9 PROTEZIONE.                                                 |
| - 27 JOATHAM.                                                                                                                                                                    | - 10 GIUSTIZIA.                                                 |
| - 28 ACHAZ.                                                                                                                                                                      | - 11 CALURNIA.                                                  |
| - 29 Ezecilia.                                                                                                                                                                   | - 12 ORAZIONE.                                                  |
| - 30 PASQUA.                                                                                                                                                                     | - 13 CORRUZIONE.                                                |
| - 31 EZECHIA.                                                                                                                                                                    | - 14 CIELO.                                                     |
| - 32 SENNACHERIB.                                                                                                                                                                | - 15 GESO CRISTO.                                               |
| - NS MANASSE.                                                                                                                                                                    | - 16 ORAZIONE.                                                  |
| - 34-35 Josia.                                                                                                                                                                   | - 17 GRAZIE.                                                    |
| JOACHAZ vers. 1 a 10.                                                                                                                                                            | - 18 POTENZA.                                                   |
|                                                                                                                                                                                  | - 19-20 ORAZIONE.                                               |
| SEDECIA Vers. 11 a 23.                                                                                                                                                           | - 21 GESÙ CRISTO.                                               |
| LIBRO I.º DI ESDRA.                                                                                                                                                              | — 22 ANIMA.                                                     |
| LIBRO I. DI ESDRA.                                                                                                                                                               | - 23 Gesù CRISTO.                                               |
| CAPO. 1. a Cino.                                                                                                                                                                 | - 24 AVVERSITA'.                                                |
|                                                                                                                                                                                  | — 25 Giusto.                                                    |
|                                                                                                                                                                                  | - 26 CHIESA.                                                    |
|                                                                                                                                                                                  | — 27 Nemici.                                                    |
| — 7 a 10 EsDRA.                                                                                                                                                                  | - 28 CRIESA.                                                    |
| LIBRO II.º DI ESDRA.                                                                                                                                                             | - 29 SANITA'.                                                   |
| LIBRO II. DI ESDRA.                                                                                                                                                              | - 50, ORAZIONE.                                                 |
| CAPO t a 6. a NEHEMIA.                                                                                                                                                           | - 51 PERDONO.                                                   |
|                                                                                                                                                                                  | - 52 GiUSTI.                                                    |
| - 7. a Nehemia vers. 1 a 6.                                                                                                                                                      | - SS SPERANZA.                                                  |
| SCHIAVITÒ vers. 7 a 75.                                                                                                                                                          | — 34 Nemici.                                                    |
| - 8 a 10 EsDRA.                                                                                                                                                                  | - 35-36 PECCATORI.                                              |
| - 11-12 GERUSALEMME.                                                                                                                                                             |                                                                 |
| - 13 Nehemia.                                                                                                                                                                    | - 38 LINGUA.                                                    |
|                                                                                                                                                                                  | - 38 LINGUA.                                                    |
| LIBRO DI TOBIA.                                                                                                                                                                  |                                                                 |
| LIBRO DI TOBIA.                                                                                                                                                                  | - 40 Povent 41-42 Speranza.                                     |
| CAPO : a 14. a Toma.                                                                                                                                                             |                                                                 |
| CALUIGIA, a IUSIA.                                                                                                                                                               | - 45 APPLIZIONI.                                                |
|                                                                                                                                                                                  | - 44 CHIESA.                                                    |
|                                                                                                                                                                                  | 111*                                                            |

|                   | TAVOLA.                 | 886 TAVOLA.                           |
|-------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| SALMO 45.         | a. PROTEZIONE.          | SALMO 122. a APPLIZIONI.              |
| - 46-47.          | · · · CHIESA.           | - 123, GRAZIE.                        |
| - 48.             | BENI.                   | - 124 CONFIDENZA.                     |
| - 49.<br>- 50.    | Girbizio Penitenza.     | — 125 Schlavitů.<br>— 126 Темрю.      |
| - 81.             | MALDICENTI.             | - 127 TIMORE.                         |
| 52.               | PERSECUZIONE.           | — 128 CHIESA.                         |
| вз.               | Nemici-                 | — 129 Рессать.                        |
| _ 54.<br>_ 55.    | ORAZIONE NEMICI.        | - 150 Umita'.                         |
| - 56.             | Soccorso.               | - 131 PROMESSE 132 CARITA'.           |
| <b>—</b> 57-38.   | Persecuzione.           | - 153-134 SACERDOTI.                  |
| — se.             | Popolo.                 | - 138 MERAVIGLIE.                     |
| _ 60.<br>_ 61.    | Soccorso Confidenza.    | - 136 Giudei.                         |
| — 61.<br>— 62.    | CONFIDENZA.             | - 437 Miskricordia.                   |
| - 63.             | Persecuzione.           | - 139 NEMICI.                         |
| - 64.             | · · · TERRA.            | - 140 LINGUA.                         |
| <del>-</del> 68.  | POTENZA.                | - 141 NEMICI.                         |
| — 66.<br>— 67.    | Popolo.                 | - 142 PENITENTE.<br>- 143 VITTORIA.   |
| _ 68.             | GESU CRISTO.            | — 141 a 146 Dio.                      |
| <b>—</b> 69.70.   | Nemici.                 | - 147 GERUSALEMME,                    |
| - 71.             | GESÙ CRISTO.            | — 148 a 130 Long.                     |
| — 72.<br>— 73.    | GUSTI.                  | LIBRO DEI PROVERBJ.                   |
| - 74.             | MALVAGI.                | LIBRO DEI PROVERBI.                   |
| - 75.             | PROTEZIONE.             | CAPO 1 a D. a SAPIENZA.               |
| - 76.             | APPLIZIONI.             |                                       |
| - 77.<br>- 78.79. | CONFIDENZA.             | LIBRO DELLE PARABOLE                  |
| - 80.             | CHIESA.                 | o continuazione                       |
| - 81.             | GIUDICI.                | DEI PROVERBI.                         |
| - 82.             | NEMICI.                 |                                       |
| - 85.<br>- 84.    | TABERNACOLI Populo,     | CAPO 10 a 31. a Uono.                 |
| - 85.             | CONVERSIONE.            | LIBRO DELL' ECCLESIASTE.              |
| - 86.             | CRIESA.                 | LIBRO DELL ECCLESIASIE.               |
| - 87.             | PATIMENTI.              | CAPO 1 a 12. a VANITA'.               |
| — 88.<br>— 89.    | PROMESSE.               |                                       |
| - 90.             | PROTEZIONE.             | CANTICO DEI CANTICI.                  |
| - 9t.             | OPERE.                  | CAPO 1 a 8. a Cursa.                  |
| - 92 a 94.        | D.o.                    | CAPO 1 a 8. a Cuiesa.                 |
| - 98.<br>- 96.    | MESSIA.                 | LIBRO DELLA SAPIENZA-                 |
| - 97.             | GESU CRISTO.            |                                       |
| - 98.             | Dio.                    | CAPO 1. a SAPIENZA.                   |
| 99.               | TEMPIO.                 | - 2 EMPIO.<br>- 3 a B GIUSTI.         |
| - 100.<br>- 101.  | RE.                     | — G Rs.                               |
| - 102-105.        | Poveri.                 | — 7 a 11 SAPIENZA.                    |
| - 101 a 106.      | ISRAELITI.              | — 12 a 15 Dio.<br>— 16 a 19 Egiziani. |
| <b>— 107.</b>     | Chiesa.                 | — 16 a 19 EGIZIANI.                   |
|                   | GESÙ CRISTO MERAVIGLIE. | LIBRO DELL' ECCLESIASTICO             |
| - 111.            | TIMORE.                 |                                       |
| - 112-113.        | Dio.                    | CAPO 1. a SAPIENZA.                   |
| - 114.            | MORTE.                  | - 2 PAZIENZA.                         |
|                   | APPLIZIONI.             | - S Figli. Poveri vers. i a ii        |
| - 117,            | Lodi.                   | - 4. a SAPIENZA VETS. 12 a            |
| - 118.            | Legge.                  | — B RICCHEZZE.                        |
| - 119.            | LINGUA.                 | - 6. a Anico vers. 1 a 17.            |
|                   | CONFIDENZA.             | SAPIENZA VETS. 18 A                   |
| 121.              | Schiavitů.              | — 7 a 9 Viatù.                        |

|     |               | TAVOLA.                                         | 887 TAVOLA.                                        |
|-----|---------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| cu  | 0 to. a       | GOVERNO.                                        | CAPO 60. a CHIESA.                                 |
|     | 11 a 13,      |                                                 | - 64-62 MESSIA.                                    |
|     | 16-17         |                                                 | - 63-64 Popolo,                                    |
|     |               | Dio vers. 1 a 14.                               | — 65-66 GIUDEI.                                    |
| _   | . 18. a       | VIRTU pers 13 a 55.                             |                                                    |
|     |               |                                                 | LIBRO DI GERENIA.                                  |
| _   | 19 a 25       |                                                 |                                                    |
|     | - 25 a 33     | Vintú.                                          | CAPO 1-2. a GEREMIA.                               |
|     | 20003         |                                                 | — 3 a 9 Рородо,                                    |
| _   | 56, a         | ORAZIONE vers. 1 a 19.<br>Vintú. vers. 20 a 28. | - 40. a TIMORE.                                    |
|     | - 37 a 42     |                                                 | (GiUDEI.                                           |
| _   | 43            |                                                 | - 11 a 15 Gigpet.                                  |
| _   | 44 a 47       | PATRIARCHI.                                     | - 14 GIUDEA.                                       |
|     |               | CELIA.                                          | - 45-16 Popolo.                                    |
| _   | 48. a         | EZECHIA.                                        | — 17 GIUDEI. — 18 POPOLO.                          |
| _   | 49-50         |                                                 | — 18 Рородо.<br>— 19-20 Geremia.                   |
| _   | 51            | Graú.                                           | - 21-22 SEDECIA.                                   |
| _   |               |                                                 |                                                    |
|     | 1.19          | RO D'ISAIA.                                     | - 25. a PAROLA vers. 1 a 22. PAROLA vers. 25 a 40. |
|     | Litt          |                                                 | - 24 Fichi.                                        |
| CAI | 0 1 a 6. a    | Isaïa.                                          | 23 Schlavitů.                                      |
|     |               | RASIN.                                          | — 26 а 29                                          |
| _   | 8a10          | Isaïa.                                          | - 30 31 SCHLAVITÚ.                                 |
| _   | . 11          | MESSIA.                                         | - 52-53 GERENIA.                                   |
| _   | 12            |                                                 | - 34 SEDECIA.                                      |
| _   | 15-16         | BABILONIA. MOAB.                                | - 58 COMANDAMENTI.                                 |
| _   | 17            |                                                 | — 36 BARUCH.<br>— 37-38. SEDECIA.                  |
|     | 18            | ETIOPIA.                                        | - 39 GERUSALEMME.                                  |
|     | 19-20         | EGITTO.                                         | - 40 GERENIA.                                      |
|     | `21. a        | BABILONIA PETS. 1 a 10.                         | - 41-42 ISMABEL.                                   |
|     | . 21. a       | IDUMEA vers. 11 a 17.                           | — 45-44                                            |
| _   | 22            | GERUSALEMME.                                    | — 48 Ваниси.                                       |
| _   | 23            |                                                 | — 46 Естто.                                        |
| _   | 24            |                                                 | - 47 PALESTINA 48 MOAB.                            |
|     | 25            | Dio.                                            | (Annon, vers. 4 a 7.                               |
| _   | 26<br>27 28   | CANTICO.                                        | Innue date 9 a 00 °                                |
|     | 29            |                                                 | - 49. a DAMASCO vers. 23 a 33.                     |
| _   | 50-51         | GIUDEI.                                         | ELANITI vers. 54 a 59.                             |
|     |               | Messia vers. 1 a 8.                             | - 50-54 BARILONIA.                                 |
| _   | 32. a         | Giupsi vers. 9 a 20.                            | (Superior dame 4 0 44                              |
| _   | . 33          |                                                 | - 82. a NABUSARDAN Pers. 12 R 54.                  |
| _   | 34            |                                                 | (1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,            |
| _   | 38            | MESSIA.                                         | LAMENTAZIONI DI GEREMIA.                           |
|     | - 36 a 39     | EZECHIA.                                        |                                                    |
| -   | - 40 a 44     |                                                 | CAPO 1 a B. a LAMENTAZIONI.                        |
| _   | 43            | Ciro.                                           | I LINDO DI DIDUCTI                                 |
| _   | 46. a         | [Inoti vers. 1 a 7.                             | LIBRO DI BARUCH.                                   |
|     |               | PENITENZA vers. 8 a 13.                         | CAPO 1. a BARUCH.                                  |
| _   | 47            |                                                 | - 2 a B GIUDEL.                                    |
| _   | 48            | Giodet.                                         | - 6 LETTERA.                                       |
|     | 49. a         | MESSIA Pers. 1 a 12.                            |                                                    |
|     |               | CHIESA vers. 13 a 26.                           | LIBRO DI EZECHIELE.                                |
| _   | во            | MESSIA.                                         |                                                    |
| _   | 31-82         | SIONNE.                                         | CAPO 4 a 42. a Ezecutete.                          |
| -   | 83<br>- 64-88 | MESSIA.                                         | — 13-14 PROPETI.<br>— 18-16 GERUSALEMME.           |
| _   | - 86          | Virtů.                                          | — 18-16 Gerusalemme.<br>— 17 a 19 Рававоде.        |
| _   | - 87          | EMPIO.                                          | - 17 8 19 PARABOLE 20 Ezachiele.                   |
| _   | - 88          | Digiuno.                                        | - 24 a 25 Genusalemme,                             |
| ′ – | ь вэ          | Dio.                                            | - 24 GIUDRI.                                       |
|     |               |                                                 |                                                    |
|     |               |                                                 |                                                    |

| TAVOLA.                                          | 888 TAVOLA.                                                  |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| САРО 25. а Аммоліті.                             | LIBRO DI HABACUC.                                            |
| - 26 a 28 Tino.                                  |                                                              |
| — 29 a 32 EGITTO. — 53 EZECHISLE.                | CAPO 1 a 3. a HABACUC.                                       |
| - 34 PASTORI.                                    |                                                              |
| - 36 IDUMEI.                                     | LIBRO DI SOPHONIA.                                           |
| - 36 ISRABLE.                                    |                                                              |
| - 37 EZECBIELE.                                  | CAPO 1 a 5. a SOPRORIA.                                      |
| — 38-39 Gog.                                     |                                                              |
| - 40 a 44 EZECHIELE.                             | LIBRO DI AGGEO.                                              |
| - 45 TERRA.                                      |                                                              |
| — 46 Темріо.                                     | CAPO 1-2. a Aggzo.                                           |
| - 47. a TERRA pers. 1 a 12. TERRA pers. 13 a 23. | LIBRO DI ZACCARIA.                                           |
| - 48 TERRA.                                      |                                                              |
| LIBRO DI DANIELE.                                | CAPO 1. a ZACCARIA.  — 2-5 Gerusalemme.                      |
|                                                  | - 4 TENPIO.                                                  |
| CAPO 1-2. a DANIELE.                             | - 8-6 VISIONI.                                               |
| - 3 NABUCHODONOSOR.                              | — 7-8 Темріо.                                                |
| - 4 LETTERA.                                     | - 9 MESSIA.                                                  |
| - B BALTHAZAR.                                   | - 10 SCHLAVITÙ.                                              |
| - 6 DARIO.<br>- 7 a 12 DANIELE.                  | - ii PASTORI.                                                |
| - 7a 12 DANIELE 13 SUSANNA.                      | - 12 a 14 GERUSALENNE.                                       |
| - 14 BEL.                                        |                                                              |
|                                                  | LIBRO DI MALACHIA.                                           |
| LIBRO DI OSEA.                                   | CAPO t. a MALACUIA.                                          |
| CAPO 1. a OSEA.  2 ISRAELE.                      | - 2. a SACERDOTE vers. 1 a 10. MATRIMONIO vers. 11 a 17.     |
| - 5 OSEA.                                        | - 3 MESSIA.                                                  |
| - 4 15RAPLE.                                     | - 4 GIUDIZIO.                                                |
| - B SACERDOTI.                                   |                                                              |
| — 6 a 14 Issaele.                                | LIBRO I.º DE' MACCABEI                                       |
| LIRBO DI JOELE.                                  | CAPO 1. a ALESSANDRO vers. 1 a 10.<br>ANTIOCO vers. 11 a 67. |
| CAPO 1-2. a Joele.                               | — 2 Матнатија,                                               |
| - 3, NAZIONI.                                    | — 3 a 8 GIUDA.                                               |
| LIBRO DI AMOS.                                   | - 9. a GIUDA vers. 1 a 31. BACCEIDE vers. 32 a 73.           |
|                                                  | - 10 a 12 GIONATA.                                           |
| CAPO i. a Anos.                                  | - 13 a 16 SIMONE.                                            |
| - 2 MOAB.                                        |                                                              |
| — 5 2 6 ISRAELE.<br>— 7 2 9 AMOS.                | LIBRO II.º DE' MACCABEI                                      |
|                                                  | CAPO 1-2. a LETTERE.                                         |
| LIBRO DI ABDIA.                                  | — 3-4 Темріо.                                                |
| CAPO unico a Inunes.                             | - B ANTIOCO.                                                 |
| CAPO unico a Inunes.                             | - 6. a ANTIOCO vers. 1 a 17. ELBAZARO vers. 18 a 31.         |
| LIBRO DI GIONA.                                  | - 7 MARTIRIO.                                                |
|                                                  | - 8 GIUDA.                                                   |
| CAPO 1 a 4. a Ninive.                            | - 9 ANTIOCO.                                                 |
| LIBRO DI MICHEA.                                 | - 10. a {Tentio vers. 1 a 8. {Antioco vers. 9 a 38.          |
| CAPO 1 a 7. a MICSEA.                            | - 11 Lisia.<br>- 12 Giuda.                                   |
| - мунда                                          | — 12 GIUDA.<br>— 13 ANTIOCO.                                 |
| LIBRO DI NAHUM.                                  | - 14 DEMETRIO.                                               |
| DIDITO DI NAMON.                                 | - 28 NICANORE.                                               |
| CAPO I a 5. a Niniva.                            |                                                              |
|                                                  |                                                              |
|                                                  |                                                              |

| TAVOLA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 889 TAVOLA.                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| VANGELO SECONDO S. MATTEO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | CAPO 4Q SAMARITANA.                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - B SERMONE.                       |
| CAPO 1. a GENEALOGIA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | — 6 MIRACOLI.                      |
| 2 MAG1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | - 7-8 Discorsi.                    |
| - 3 GIOVANNI BATTISTA-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | — 9 Circo.                         |
| — 4 Gesù Cristo. — B a 7 Sermone.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - 10 PASTORE.                      |
| — 8 a 7 SERMONE.<br>— 8-9 MIRACOLI.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | — 11-12 LAZZARO.<br>— 13 APOSTOLI. |
| 10 Apostoli.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                    |
| - 11 GIOVANNI BATTISTA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | — 14 a 16 SERMONE. — 17 ORAZIONE.  |
| - 12 MIRACOLI.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | - 18-19 Passione.                  |
| - 13 PARABOLE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | - 20-21 RESURREZIONE.              |
| - 14 MIRACOLI.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                    |
| - 15 SCANDALI.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ATTI DEGLI APOSTOLI.               |
| - 16-17 GESD CRISTO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                    |
| — 18-19 Vintů.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | CAPO 1. a GESÒ CRISTO.             |
| — 20 PARABOLE-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | - 2 SPIRITO SANTO.                 |
| 2   GOVARSI BATTISTA-   3   GEST CRISTO.     5   7   SERRONE.     8   9   MIRACOLI.     10   APOSTOLI.     11   GOVARSI BATTISTA-   12   MIRACOLI.     13   PARAGOLI.     14   MIRACOLI.     15   SCRIBALI.     16   VIRTU.     17   GEST CRISTO.     18   VIRTU.     20   PARAGOLI.     21   PARAGOLI.     22   PARAGOLI.     23   PARAGOLI.     24   PARAGOLI.     25   PARAGOLI.     26   PARAGOLI.     27   PARAGOLI.     28   PARAGOLI.     29   PARAGOLI.     20   PARAGOLI.     21   PARAGOLI.     22   PARAGOLI.     23   PARAGOLI.     24   PROPER. | — 5·4 Ріство.                      |
| — 23 DOTTORI.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | B APOSTOLI.                        |
| - 24 PROPEZIE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | - 6-7 STEPANO.                     |
| - 25 VERGINI.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | — 8 SAULO.<br>— 9 PAOLO.           |
| - 26-27 PASSIONE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                    |
| - 28 GESU CRISTO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | — 12 ERODE. — 13-14 PAOLO.         |
| VANGELO SECONDO S. MARCO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | - 18 CONCILIO.                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - 16 a 28 PAOLO.                   |
| CAPO 1. a GIOVANNI BATTISTA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                    |
| - 2-3 MIRACOLI.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | EPISTOLA DI S. PAOLO AI ROMA       |
| - 4 PARABOLE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                    |
| 2-5. MINACOLI.  4. PARROLE.  5. MINACOLI.  6. GESÚ CRITO.  7. SCARDALI.  8. MINACOLI.  9. VIRTÚ.  10. ISTRULION.  11. GREVSALENNE.  12. PARROLE.  13. PAOFELE.  14-15. PASSIOSE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | CAPO 1 a 16. a ROMANI.             |
| - 7 SCANDALI.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                    |
| - 8 Minacoli.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | EPISTOLA 1.º AI CORINTJ.           |
| — 9 VIRTŮ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                    |
| - 10 ISTRUZIONI.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | CAPO 1 a 16. a CORINTI.            |
| - 11 GEBUSALEMME.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                    |
| - 12 PARABOLE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | EPISTOLA II.ª AI CORINTI.          |
| - 13 PROFEZIE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                    |
| - 14-15 PASSIONE 16 RESURBEZIONE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | CAPO 1 a 13. a Comints.            |
| VANGELO SECONDO S. LUCA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | EPISTOLA AI GALATI.                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | CAPO 1 a 6. a GALATI.              |
| CAPO 1. a LUCA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                    |
| — 2 BETHLEMME.  — 5 GIOVANNI BATTISTA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | EPISTOLA AGLI EFESINI.             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                    |
| — 4 Gesù Cristo. — 8 Miracoll.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | CAPO 1 a G. a EFESINI.             |
| - 6 Sermone.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                    |
| - 7 GESÙ CRISTO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | EISTOLA AI FILIPPESI.              |
| - 8 PARABOLE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                    |
| - 9 APOSTOLI.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | CAPO 1 a 4. a Filippesi.           |
| - 10 DISCEPOLI.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | EPISTOLA AI COLOSSESI.             |
| — 12 Vinrd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                    |
| 13 8 18 PARABOLE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | CAPO 1 a 4. a Colossesi.           |
| - 19 a 21 Gerusalemme.<br>- 22-25 Passione.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                    |
| — 24 RESURBEZIONE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | EPISTOLA 1.º AI TESSALONICES       |
| VANCELO SECONDO S. GIOVANNI.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | CAPO 1 a 5. a TESSALONICEST.       |
| CAPO 1. a GIOVANNI.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | EPISTOLA II.ª AI TESSALONICE       |
| - 2 Nozze.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                    |
| - 3 NASCITA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | CAPO 1 a 5. a TESSALONICESI.       |

### TAVOLA.

EPISTOLA I.º A TIMOTEO.

CAPO 1 a 6. a TIMOTEO.

EPISTOLA 11. A TIMOTEO.

CAPO 4 a 4. a TIMOTEO.

EPISTOLA A TITO.

CAPO 4 a 8. a TITO.

EPISTOLA A FILEMONE.

CAPO unico a Filemone.

EPISTOLA AGLI EBREI.

CAPO 1243. a EBREI.

EPISTOLA DI S. GIACOMO.

CAPO # a B. a GIACOMO.

EPISTOLA 1. DI S. PIETRO.

CAPO 1 a B. a Pierro.

890 TAVOLA.

EPISTOLA 11.º DI S. PIETRO.

CAPO 4 a S. a PIETRO.

EPISTOLA I.ª DI S. GIOVANNI.

CAPO # a B. a GIOVANNI.

EPISTOLA II.º DI S. GIOVANNI.

CAPO unico a Giovanni-

EPISTOLA III.º DI S. GIOVANNI.

CAPO unico a GIOVANNI.

EPISTOLA DI S. GIUDA.

CAPO unico a Guna.

APOCALISSE.

CAPO 4 a 22. a APOCALISSE.

FINE DEL TOMO SECONDO ED ULTIMO.







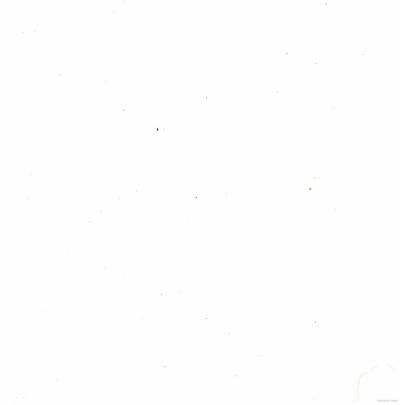





